

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



# Harbard Divinity School



# ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY

Gift of

David B. Bronson



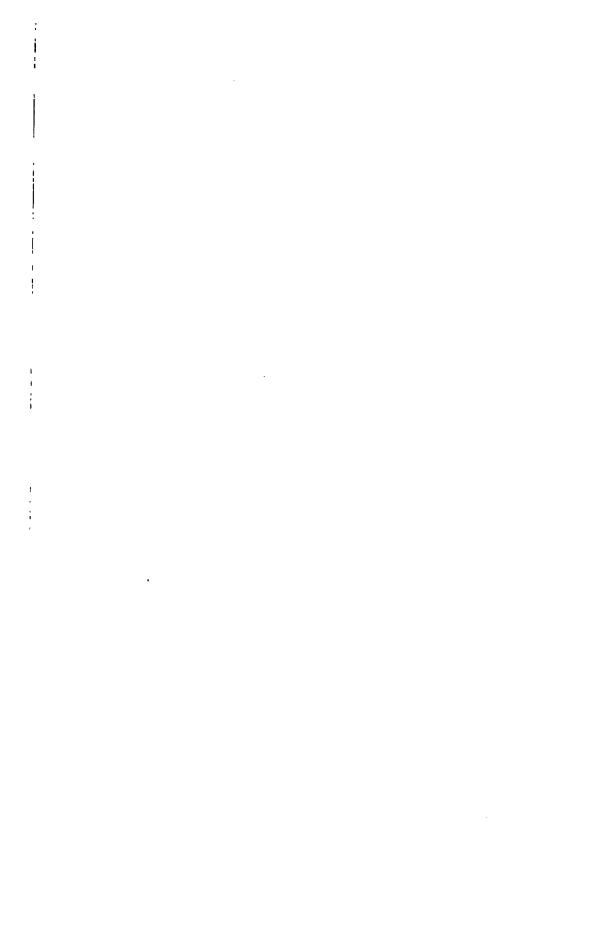







Eengel, Johann Albrecht, 1687-1752.

# D. JOH. ALBERTI BENGELII

# GNOMON NOVI TESTAMENTI.

IN QUO

EX NATIVA VERBORUM VI SIMPLICITAS, PROFUNDITAS, CONCINNITAS, SALUBRITAS SENSUUM COELESTIUM INDICATUR.

# EDITIO TERTIA,

PER

FILIUM SUPERSTITEM

## M. ERNESTUM BENGELIUM

QUONDAM CURATA,

QUINTO RECUSA

ADJIVANTE

JOHANNE STEUDEL.



#### LONDINI

VENUMDANT

WILLIAMS & NORGATE, ET D. NUTT;
EDIMBURGI, WILLIAMS & NORGATE.

MDCCCLNII.

BS 2335 .64 1862

## LECTORI CHRISTIANO SALUTEM.

Undeviginti abhinc annis b. patri meo editionem tertiam Gnomonis Bengeliani, quum non amplius a bibliopolis emenda exstaret, denuo typis expressam iis, qui sacrae scripturae studio operam impendunt, offerre visum est. Cujus novae editionis exemplaria cum vendita essent, anno 1849,50 liber eadem forma, quam b. patris mei cura nactus est, iterum typis excusus est. Jam vero annorum quatuor spatio egregii commentarii, qui spiritus divini virtute imbutus explicat libros novi testamenti spirituales, tantus fuit usus, ut nonnisi libro typis rursus multiplicato iis, qui posthac Gnomonis emti auxilio juvari cupiunt, satisfieri possit. Quare non mutata iterum forma editio nova traditur lectoribus in cognoscendum verbum divinum incumbentibus.

De iis, quae ad formam libri pertinent, b. pater meus in praefatione ab ipso adjecta ita disseruit, ut nihil amplius addendum esse, mihi visum sit.

De libro ipso autem non possum non pauca commemorare. Excellit enim ea virtute, qua nostrae aetatis libri litteras sacras tractantes non pauci carent, summa scilicet interpretationis castitate. Non suis ipsius vel piis vel pulchris vel ingeniosis cogitationibus interpres noster exornare studet scripturam sacram, quum, sicut ipse ait, pro coelesti deposito Dei summi illam habeat, tota ac sola scriptura pasci velit. Quae non modo pronuntiavit, sed re vera in his principiis stetit. Summa erga verbum divinum verecundia impletus exclusis omnibus humanis additamentis nonnisi ejus, .quod scriptum est, sensum maxima cum pietate consideravit atque explicavit. Hinc illa subtilium lineamentorum accurata cognitio, hinc acutus ille oculus ad perspicienda profundissima, hinc illa notionum fundamentalium per totam scripturam manantium explicatio congruentissima. Quare nostra aetate non modo Gnomonis Bengeliani annotationes in perscrutandis singulis locis diligentissime perpendere operae pretium est, sed ita hunc interpretem sequi maxime juvat, ut ad scripturam quasi fontem lucis sufficientem eadem cum pietate et verecundia sancta accedentes nonnisi ea, quae littera continet, accuratissime explicare discamus.

Faxit jam deus, ut b. Bengelius etiam nunc multis commentario ipsius utentibus fidum certumque se praestet ducem, ut summo magistro, filio dei, subditi cognoscant eam, quae in scriptura sacra revelata est, veritatem sinceram ac totam!

Scribebam Münsingae m. Februarii 1855.

J. Steudel, verbi divini minister.

#### LECTURIS SALUTEM.

Pluribus abhinc annis iterum iterumque hinc atque illinc in votis esse perceptum est, ut Bengelii Gnomon, cujus exemplaria non amplius a bibliopolis emenda exstarent, venum denuo traderetur. Scilicet eo res conversa est, ut eorum s. scripturae interpretum, quibus omnes verbi divini thesauros fideliter promere cordi fuerat, et quos aetas profundioris sensus eruendi negligentior aliquamdiu seposuerat, scripta magno cum studio desiderarentur. Id quod Calvini quoque commentariis nuperrime edendis occasionem praebuit. Suo ipsissimo charactere b. Bengelius excellit; non eruditionem, sed omnem vilam suam christianam in explicando sacro codice distinctissimo colore, acerrimo judicio exhibet. Si quis de singulis locis quali Bengelius forte sententia fuerit, aliena perceperit enarratione, moris quem secutus Bengelius, veram profecto hac via ideam ob oculos ponere minime huicce contigerit. Ipse, ut eum nôris, evolvendus, immo summa cum animi attentione subtilitas ejus exquirenda, pii ejus sensus, brevissimis vix verbis indigitati, appropriandi, ut eos, quos ex divino fonte praebet, haustus sumas. Ceterum cum ipse prostet liber, non est quod de hisce plura moneamus.

Ceterum cum ipse prostet liber, non est quod de hisce plura moneamus. De iis, quae externam, qua liber prodit, formam spectant, ratio aliqua reddenda. Textus secundum eam, quam Beati filius curaverat, editionem tertiam prelo subactus est, in qua quid praestiterit, ejus ipsius prooemium, quod subjunctum invenis, edisserit. Eas tantum hujus editoris notas omittendas censuimus, — non quae ipsius Bengelii labores atque cogitata aliorsum congesta exhiberent, quae conservare religio postulabat, sed quae nonnisi objectiones atque censuras, quas praeterlapsis jam temporibus atque ex ingenio, quod nostri non amplius est aevi, liber expertus est, spectarent, aut eruditorum ejus aevi quorundam consensum cum Bengelii sententia memorarent, quas nullius amplius momenti nostrae aetatis hominibus esse eo magis apparet, cum ea tantum, quae fortuito occurrerent, respecta sint; nonnisi fragmenta alienorum de hoc libro judiciorum quaedam hominum notitiae tradita erant. Uni magis consilio ad-umbrandisque historicis ea inserviunt, quae filius b. Bengelii praefationi adsperserat: quare singula haec, etsi alia majoris alia minoris sint pretii, intacta manerent visum est. Indices etiam cum terminorum technicorum in gnomone obviorum indice adjici, ad faciliorem libri usum augendum gratum lectoribus fore censuimus. Nec non, quamvis a pronepote vita Bengelii pluribus enarrata et verissima Beati imago vivis coloribus efficta fuerit, (J. A. Bengel's Leben und Wirken von J. C. F. Burk. 1831. dignum Viro eximio monumentum! cujus jam ed. II. exstat 1)) succincte tamen, quae vitae ejus rationes fuerint, maximam partem ex ejusdem ipsius autographo relatum hic etiam reperire nemini non jucundum erit.

Prodeat igitur, ita instructus, liber denuo in orbem christianum! Insunt quidem, quae provectiori sacrarum litterarum scrutationi locum cedent. Ut pietas et religio, qua divini codicis sensum *Bengelius* elicere annisus est, nunquam non in scripturae interpretibus vigeant, faxit Deus! —

Scrib. Tabingae d. 28. Junii 1835. Dr. J.

Dr. Joh. Christian. Frid. Steudel.

<sup>1)</sup> Eadem anglice prodiit sub titulo: A Memoir of the Life and Writings of J. A. Bengel, Prelate in Würtemberg compiled principally from original manuscripts never before published. By the Rev. J. C. F. Burk, A. M. D. Ph. Bector of Great Bottwar, in Würtemberg. Translated from the German By R. F. Walker, M. A. Curate of Purleigh, Essex, and formerly Chaplain of New College, Oxford. London: W. Ball, Aldine Chambers, Paternoster Row. 1887.

## PROOFMIUM EDITORIS.

Paucis Te volo, benevole Lector. Brevitatis enim studium tum b. Parentis mens, tum hujus praecipue libri indoles gnaviter suadet. Accipe igitur, quae in limine monenda esse duxi. Annus nunc annique quarta pars abiit, ex quo Typographus Tubingensis, qui Gnomonis Bengeliani divulgationem sex abhinc lustris in se susceperat, ejusque secundam Editionem, curante b. Burkio, A. MDCCLIX. adornaverat, tertiam se jamjam Editionem serio meditari, nec opinanti mihi per amicum aperuit. Qui cum periculum in mora esse, ob instantes nundinas vernales, censeret; vix tridui spatium reliquum mihi fecit, quo, quid consilii capiendum esset, perpenderem. Curas posteriores b. Auctoris omnes fideliter Burkiana manu Editioni secundae insertas esse, firmiter tenebam: neque tamen nihil in gratiam Lectorum veri amantium pro temporis ratione addi posse, persuasum habere mihi videbar. Typographum igitur, eundemque Venditorem libri, non cunctanter certiorem feci, quaenam essent momenta, quibus opellam meam qualemcunque praestare Operi pararem. Ea publico indicio statim is communicari curavit cum orbe literario.

Qualia igitur ista sint, et quibus ego rationibus satisfacere iis studue-

rim, indicare nunc meum est.

**Primo** quidem accurata Operis revisio stipulata fuit, quam facili negotio, neque tamen, ut confido, levi cura, ex Msto b. **Burkii**, qui minutissima sphalmata in Editione II<sup>da</sup> oculorum et manuum sedulitati relicta religiose notaverat, rogatu meo praestitit amicus infra nominandus.

religiose notaverat, rogatu meo praestitit amicus infra nominandus.

Deinde pari fere consilio, quo et b. Burkius, in Editione altera Apparatus critici, labores b. Bengelii criticos, et ven. Hellwagius meletemata b. Parentis chronologica, in Editione novissima Ordinis temporum, in unum quasi focum colligere studuerunt, eandem et mihi quoad punctum exegeticum provinciam relictam esse, qualiscunque sim, existimavi. Eas igitur notulas exegeticas, immo et pastorales, practicas etc. (talia videlicet nauseare, generosi animi non est), quae tum Versio germanica b. Viri, tum Harmonia Evangelistarum, tum et breve spicilegium s. t. Notulae criticae (App. crit. Ed. II. P. IV. nro. XIV. obvium) hinc inde exhibent, et quarum in Gnomone nullum hactenus vestigium fuerat, non perfunctorie excerpere et latino idiomate, ne concentui deessem, donare institui; Lectoribus ea re non nihil emolumenti afferri posse ratus, si b. Bengelii cogitationes priores posterioresve, citra molestam Scriptorum ab ipso editorum collationem, suis locis quasi alligatas reperire datum esset. Has igitur observationes omnes margini credere animus fuerat, ut scilicet gnomonica sibi glossa constaret: sed aggressus negotium quum viderem, Lectori ea lege non exiguam molestiam creari, si in ipso quandoque constructionis flumine modo sursum modo deorsum oculis vagari teneretur: mutato consilio eas duntaxat notas, quae in contextu Gnomonis difficiliorem nexum reperirent et verborum cohaerentiam turbarent, ad marginem relegare; reliquas textui Gnomonico, typis et uncis distinctas, inserere, annuentibus etiam amicis, haud alienum esse duxi. Qua in re hteras initiales V. g. per scriptionis compendium Versionem germanicam N. T., et Not. crit. spicilegium supra memoratum innuere, vix opus fuerit monitu; ne dicam, Harmoniae evangelicae citatas paginas Editioni secundae, A. MDCCXLVII. divulgatae, nunquam non respondere. Neque vero vel Versionis germanicae vel Harmoniae usum singularem ullo modo hac methodo antiquari existimaverim: observationes enim promiscuas, textus sacri intelligentiae subservientes, non continuam utriusque libri fru-

gem, hujus loci esse, nemo est qui ignoret.

Quum porro Eruditorum recentiorum varia, ut fit, judicia expertus sit liber, ex quo b. Auctor versari inter mortales desiit: me et veritati et optimi Parentis etiam nomini debere istud putavi, ut, sicubi vel ad modestas objectiones vel ad morosas et iniquas censuras hinc inde obvias regerendi nonnihil opportunitas aliqua sese obtulerit, non prorsus obmutescerem, sed religiose, quid pectus alat, atque cordate exponerem. Atque hic quidem quum ad innumera Scripta excurrere et loci (nondum enim, ubi manum admovi, Tubinga me tenuit) et temporis et spatii rationes vetarent: uni fere S. R. D. Ernesti Bibliothecae theologicae inhaerere, et ex hujus Viri relationibus de aliorum etiam auctorum sententiis judicium facere necessum habui; quas si quando minus recte cepisse videar, alienis me oculis vidisse lubens profiteor, et aequos rerum arbitros ad loca citata recursuros confido. — Hoc quidem jam loco non possum, quin famigeratissimi D. Semleri mentionem faciam: qui blandioribus quidem verbis bene mereri velle de optimo, quem dicit, Bengelio interdum videtur. Quis vero crediderit, eo inhumanitatis Eundem progredi posse, ut iniquissimis modis quavis occasione perstringere in paraphrasibus suis, et supinae negligentine, sacrarum nugarum, naeniarum, foedarum doctrinae inquinationum, turpium declamationum, stultarum sententiarum, theologiae a superiorum temporum barbarie nihil differentis, etc. (vid. Praef. Paraphr. Ep. ad Rom., et Paraphr. Ep. ad 1 Cor., e. g. c. 5, 6. 11, 7.) opprobriis cumulare Beatum non vereatur? Non gregarii, qualis ego sum, remonstrationem, sed Patrum ecclesiae nostrae, indignis hodie modis exagitatae, castigationes graviores funesta Viri principia desiderare, quin experta jam non semel esse, cordatiorum nemini obscurum est. Nemo îtaque mirabitur, ex rationibus ad Joh. 1, 1., p. 282., notà marginali. allegatis in refutanda Ejus acerbitate admodum parcum me esse, vel et justo rerum taedio affectum prorsus tandem ad silentium confugere. Qui suo arbitratu de auctoritate librorum sacrorum statuere; qui inspirationis vocabulo novam atque inauditam, eamque tennissimam significationem subjicere; qui praeter morum praecepta, a philosophis, poëtis et oratoribus haud raro pari successu, vel meliori scilicet, exculta, divini nihil fere in prophetarum documentis agnoscere; qui Christo et Apostolis, ad istas DEI pandectas toties provocantibus, perpetuae fraudis suspicionem, sub specioso evvoior judaicorum et olnovoulas nomine apud rerum ignaros movere; qui de singulis Scripturae locis nonnisi ex utilitate ethica, immo ex suo gustu judicare; qui sanctissima dogmata de Christi persona et officiis, ad amussim Verbi DEI religiose examinata atque ab omni hactenus orbe christiano pie agnita, descriptionibus historicis ad statum animi emendandum nihil facientibus annumerare; qui spem resurrectionis et vitae aeternae (in qua omnis cognitionis salutaris cardo vertitur) modo non uno fidelium oculis identidem subducere, et v. gr. locum illustrem Rom. 8, 18. fin. de externa religionis opportunitate atque anoλύτρωσιν τοῦ σώματος, v. 23., ad pacationem vitam frigidissime detorquere; qui immunitatem a morte, fidelibus ab optimo Salvatore Joh. 8, 51. stipulatam, nonnisi falsis Judaeorum opinionibus de mortis angelo etc. per doctrinam Christi corrigendis oppositam perhibere; qui denique in augustissimum Apocalypseos D. N. J. C. librum, nimiâ sui confidentià et gravissimorum antiquioris recentiorisque aevi tum testium tum arbitrorum contemtu abreptus, blasphemis utique injuriis invehi non erubescit (nolo enim pluribus moerorem lecturo ciere) — hujus, Lector! meletemata atque interpretationes toto coelo non a Bengelii tantum, sed a cujusvis re-

ligiosi Commentatoris rationibus distare debere, adeoque non responsioaum stricturis, sed roluminibus opus habitura esse, Tute senties. Immo vero, ut fidem faciam dictis, brevi tamen rem expediturus, provocare licebit ad eas purioris religionis novissimas defensiones, quae multorum jam (quae DEI gratia est) sauciatos animos demulcent. Sunt eae v. gr. S. R. D. C. F. Schmidii Disp. Inaug. qua divina origo librorum canonicorum V. T. ex antiquis Scriptis Judaeorum et Christianorum probatur et vindicatur, Ejusdemque kritische Untersuchung, Ob die Offenbarung Johannis ein göttliches Buch ist; Magn. Dn. Canc. D. Reussii Vertheidigung der Offenbarung Johannis gegen den berühmten Hallischen Gottesgelehrten, Hn. D. Semler, Ejusdemque Diss. theol. de recta ratione modoque divinam S. Scr. originem et auctoritatem probandi; S. R. D. C. F. Sartorii Diss. de utilitate librorum V. T. historicorum apud Christianos; S. Ven. M. M. F. Roosii Christliches Glaubensbekenntniss und überzeugender Beweis von dem göttlichen Ursprung und Ansehen der Bibel; Pl. Rev. M. J. F. Frischii Apocalyptischer Katechismus, Praef. §. 7. ss.; Anonymi Unzulänglichkeit des Beweises wider die Offenbarung Johannis aus einem Zeugnisse des römischen Aeltesten Cajus etc.; ne gravissimas aeque ac justas censuras memorem, in Ephemeridibus literariis, numero haud spernendo, cuivis obvias. Talibus igitur tanti Novatoris dictaminibus ut ego dată operâ singulis locis, qui b. Parentem vellicant, obnitar, non exspectant, puto, aequi rerum arbitri. — Ceterum non refutando tantum, sed confirmando etiam atque illustrando occupatum me fuisse in adhibendis Eruditorum quorundam effatis, per se patet. Quae autem mene sunt observatiunculae, eas, in margine repositas, novo signorum atque typorum discrimine, adjectis nominis initialibus E. B., a reliquis omnibus, quod par est, sejunctas volui. At ne nunc quidem expedivisse polemicum punctum mihi videor. Quum vero ipse b. auctor in Praefutione multas modernorum Objectiones jamtum occupaverit, quae denuo subinde recurrunt: satius equidem esse duxi, ipsam Praefationem quoque notulis marginalibus conspergere, quam superflua sermonis copia Lectorem hoc loco

Jam de critico puncto, quae breviter attingam, habeo. Sunt nimirum numero sat multae observationes, quas, post editum Apparatum sub continua indagine recens obortas, Gnomoni b. Auctor, commodiore loco destitutus, sparsim inseruit. Hae quum per b. Burkium alteri Apparatus critici Editioni maximam partem redditae sint: ego nunc suis locis relinquendas censui, adeoque a Gnomonis nova hac Editione, tanquam alieno quasi hospitio, exulure jussi; ea tamen lege, ut non omnes omnino resecarem, sed eas, quae indivulsum cum exegesi nexum haberent, retineri etiamnum curarem. Accedit, quod harum ipsarum in locum novae, utut tenuissimae, observationes criticae, quas margo itidem complectitur, suffectae sunt. Etenim observatis hinc inde leviusculis discrepantiis inter eam quam Gnomon et eam quam Versio germanica propinat, exegeseos rationem, mutatae aliquando sententiae fundamentum in eo reperi, quod b. Parens eo temporis intervallo, quod primam inter N. T. graeci atque novissimam Editionem intercessit (annorum XVIII intercapedinem innuo), lectionum variantium aestimium immutare subinde coactus est. Ea de re ut facilius Lector judicium ferre posset, utriusque Editionis Bengelianae collationem equidem instituere, atque ita, cur hoc illove loco vel a margine Editionis N. T. prioris, vel a Versione germanica Gnomon (in medio constitutus) abludat, succincte monstrare, non gravatus sum.

Ad Indices quod attinet, prioribus Editionibus subjectos, eos ex usu quemque suo optime locupletare posse, ipse b. Auctor monuerat: jam vero quoad hoc etiam punctum non deesse penitus Lectori studui, praesertim

cum additamenta, quae ad hanc Editionem accesserunt, expeditioris memoriae subsidium suo quasi jure passim requirere mihi quidem viderentur.

Ultimo denique momento, cujus ratio exigi queat, satisfaciendum intelligo. Terminorum scil., quos vocant technicorum expeditiorem esse intelligo. usum, a lectoribus Gnomonis frequenter desideratum, promittere, quantum in me esset, memini. De his b. Auctor quid senserit, in Ipsius Praefatione, §. 24., videre est, ubi: Talia ubique, ait, per periphrasin exprimere, longum fuisset: alibi ergo consulent, qui in aliquo figurae nomine haerent. At fefellit Beatum sua fiducia, qua, non sui sed lectorum quoque temporis rationem habens, nervosae brevitati operam dedit. Etenim Eruditorum aliqui morosae Eum obscuritatis, quin scholasticae etiam pertinaciae eo nomine incusare; lectorum vero alii, optime cetera in eum animati, sed vel indaginis ulterioris plus justo fortassis impatientes, vel aliorum subsidiorum opportunitate destituti, figurarum certe explicationem optare non desierunt. Itaque desideratissimus Affinis meus, b. Burkius, pluribus abhinc annis, tum b. Soceri tum suis etiam libris consulturus, Lexicon gnomonicum conscribere instituit, quod feliciter absolutum, numerosa bonorum multitudine saepissime urgente et flagitante, non dubitasset prelo committere, nisi Eruditorum quorundam iniquiora de b. Viro judicia obicem hactenus posuissent. Hujus igitur Operis aliquam certe frugem Lectorum parti non exiguae exhibiturus filium Beati superstitem, M. J. A. Burkium, legitimum Scripti citati heredem, precibus meis nulla difficultate permovi, ut mihi, reliquorum laborum serie cumulato, sedula dexteritate sua adesset, atque succinctum Terminorum distincte explicatorum et exemplis illustratorum Indicem, Epitomatoris officio defunctus, adornaret, appendicis loco Gnomonis huic Editioni subjungendum. Qua re qui juvari se quodammodo sentient (sentient autem, ut spero, non pauci) eos nolui, cui debeant hanc partem officii, penitus ignorare.

Sed contrahenda nunc vela sunt, ne brevitatis, quam praefatus sum supra, immemor esse censear. Unum tamen restat. Quanquam enim biographiam b. Bengelii Editioni Apparatus critici novissimae, P. IV. nro. VIII., b. Burkius inseruit, hoc ipso nomine tantum non culpatus postmodum a nonnemine (vid. meine Beleuchtung derjenigen Erinnerungen, welche in Hn. D. J. A. Ernesti theol. Bibl. B. I—X. gegen den sel. D. Bengel hin und wieder vorkommen, §. 9. p. 37. coll. Bibl. th. T. IV. p. 106. 1. 2. 3.): me tamen apud Lectorum aliquos (omnibus nimirum placere velle insipientis esset) gratiam haud vulgarem initurum esse speravi, si et hoc praecipuo loco, quae Vitae rationes Beati fuerint, tum ex Ipsius avioγράφω tum ex aliis certissimae fidei fontibus docerem. Idque Institutum tanto minus videbitur superfluum esse, quanto plura identidem de b. Bengelio ejusque charactere, sensu, methodo etc. prodeunt, quae falsa veris mirabili ratione miscent: cujus rei praecipuum specimen habetur in cel. J. M. Schröckhii Abbildungen und Lebensbeschreibungen berühmter Gelehrten, T. III. Fasc. I. p. 87. sq. wobey auch die äusserliche Gestalt des sel. Mannes durch einen übelgerathenen Abdruck ungemein verstellt ist. Coccejo et Bengelio (ut unum hoc ex multis moneam) eandem interpretandi rationem nemo unquam citra immanem judicii lapsum tribuerit.

Faxit DEUS O. M. idemque benignissimus in Christo Pater, ut et b. Parentis opera, in eruendo Scripturae sensu et gustu posita, salutaribusque hactenus effectibus minime destituta, largiori in posterum segete efforescat, et mea etiam, quantulacunque sint, conamina, gloriae divinae subserviendi, scopo suo non prorsus excidant. Amen.

Scrib. Tubingae, d. 31. Maji, A. MDCCLXXIII.

## PRAEFATIO,

## DATA IN COENOBIO HERBRECHTINGENSI

A. D. 20. MARTH A. D. 1742., ET POSTMODUM RECOGNITA.

#### SUMMARIUM.

- §. 1. Verbum DEI scriptum in V. et N. T. donum maximum:
  - 2. rite tractandum.
  - 3. Commentarii primaevis temporibus haud necessarii:
  - 4. posteriori tempore, quatenus utiles?
  - 5. Actates exegeseos sacrae.
  - 6. Praesentis operis origo.
  - 7. Gnomonis N. T. titulus: instituti summa.
  - 8. Monita, de sincera firmaque lectione N. T. dignoscenda, et cum textu recepto prudenter coagmentanda.
  - 9. Examen criscos Mastrichtianae.
  - 10. Fundamentum hujus exegeseos, textus curate recognitus:
  - 11. idemque Sectionibus interpunctionibusque distinctus.
  - 12. Recius apostolorum sermo assertus.
  - 13. Libri N. T. in Tabulas synopticas redacti.
  - 14. Insita vis verborum perpensa; Graecorum praesertim, idque ex Hebraismo.
  - 15. Affectus sancti, et in iis mores quoque, considerati.
  - 16. Multiplex inde annotationum ratio.
  - 17. Allegationes auctorum parciores.
  - 18. Quid praestitum, speciatim, ad Evangelistas singulos?
  - 19. quid ad Acta et Epistolas?
  - 20. Apocalypsis, iterum tractata: Cel. D. Joach. Langii super ea dissensus et assensus: auctoris Ordo temporum.
  - 21. Orthodoxia ejusdem.
  - 22. Studium etiam pro iis, qui non Graece discunt.
  - 23. genus sermonis.
  - 24. termini technici.
  - 25. Gnomonis, in mole non magna, usus.
  - 26. Declaratio de Germanica interpretatione N. T.
  - 27. Hortatio ad constantem culturam Scripturae sacrae.

#### GRATIA ET PAX MULTIPLICETUR

#### CHRISTIANO LECTORI.

§. 1. Verbum DEI viventis, quod primaevos quoque patriarchas rexit, Mosis setate in literas est relatum, et ad Mosen ceteri prophetae accesserunt. Postea, quae Filius DEI praedicavit, quae Paracletus per apostolos est locutus, ea apostoli et evangelistae perscripserunt. Haec Scriptura sacra dicitur, et, quanta quanta est, cum hoc ipso titulo suo optimum sui est encomium. nam ideo sacra Scriptura appellatur, quia DEI effata complectitur et DOMINI est liber. Verbum DEI nostri manet in aeternum, Es. 40, 8. Amen, inquit ipse Salvator, dico rebis, donec praetereat coelum et terra, jota unum aut unus apex non praeteribit elege, donec omnia fiant: ac rursum, Coelum et terra praeteribunt: verba autem

mea non praeteribunt: Matth. 5, 18. 24, 35. Est igitur systema testimoniorum divinorum solidissimum pretiosissimumque Scriptura V. et N. T. neque solum singulae partes DEO dignae sunt, sed etiam conjunctae unum corpus integrum aptumque referunt, quod nullo defectu, nullo excessu laborat. Fons est sapientiae: quem, qui gustarunt, omnibus aliorum quamlibet sanctorum, expertorum, devotorum, sapientum hominum documentis anteponunt 1).

§. 2. Sequitur, ut ii, quibus tantum bonum est creditum, bene utantur. Usum quoque docet Scriptura, qui in faciendo consistit: ut faciamus, cognitione

est opus: cognitio, obvia rectis corde 2).

§. 3. Non glossarum myriades in ecclesia V. T. scriptae sunt, quanquam restrictior tum luminis mensura erat: neque ecclesiam N. T. talibus protinus subsidiis doctores onerandam putarunt. Quilibet liber tum, quum propheta quispiam aut apostolus eum emisit, suum secum jubar attulit, praesenti rerum conditioni accommodatus. Textus, qui in ore omnium semper esse deberet et assidue lectitari, suam ipse cum integritate perspicuitatem sustentabat. Non baccas, quasi cetera essent putamina, seligere, non commentariorum impedimenta cumulare, sanctis curae erat. Scripturam habebant. Rudioribus vox doctorum in V. et N. T. praesto erat.

§. 4. Quae per literas commentariosque expediri possunt, hace sunt potissimum: ut sinceritas textus conservetur, restituatur, vindicetur: ut propria vis linguae ejus, qua scriptor aliquis sacer utebatur, declaretur: ut circumstantiae, quas sermo quilibet respexit, explicentur: ut errores et abusus postea exorti restinguantur. Nil horum desiderabant primi auditores: nunc autem commentariorum est, hace quodammodo supplere, et efficere, ut auditor hodie iis adjutus instar sit auditoris antiqui tali subsidio nil utentis. Unum est, in quo superiores vincantur a posteritate, quod hace prophetias subinde ex eventu clarius interpretatur. In quolibet genere, quae singuli lectores e Scriptura hauriunt, universi inter se communicare possunt ac debent, ore praecipue, nec non literis; sed ita, ut ne ipsius Scripturae usus perpetuus imminuatur aut obruatur.

- §. 5. Scriptura ecclesiam sustentat: ecclesia Scripturam custodit. Quando viget ecclesia, Scriptura splendet: quando ecclesia aegrotat, Scriptura situm contrahit. Itaque Ecclesiae Scripturaeque facies simul vel sana solet apparere vel morbida: et ecclesiae constitutioni subinde respondet tractatio Scripturae. Ea tractatio a primis seculis N. T. ad hodiernum usque diem diversas habuit aetates. Prima possit dici nativa: secunda, moralis: tertia, arida: quarta, rediviva: quinta, polemica, dogmatica, topica: sexta, critica, polyglotta, antiquaria, homiletica. Adhuc igitur non ea Scripturae viguit experientia et intelligentia in ecclesia, quae in ipsa Scriptura offertur. Evincunt hoc opinionum luxuriantes discrepantiae, et caligantes in prophetis oculi nostri. Plus ultra vocamur, ad eam in Scripturis facultatem, quae sit virilis et regalis, perfectionique Scripturae satis prope respondeat. Sed per adversa excoquendi erunt homines prius 3). Earum aetatum historia et descriptio justum atque utilem tractatum daret: sed alia sunt hoc quidem loco magis necessaria.
- §. 6. Quisquis in Scriptura interpretanda aliquid navare vult, se ipse explorare debet, quo jure id faciat. Quod ad me attinet, non praevia mei fiducia animum appuli ad commentandum, sed de improviso, paulatim, divina gubernatione, huc sum adductus. Officii publici ratio, quae N. T. Graecum studiosae juventuti ultra viginta septem annos 4) exponendum mihi injunxit, ansam dedit ad

Adde: qui non gustarunt, omnibus aliorum, quamlibel profanorum, vanorum, prolervorum, faluorum (Ps. 53, 2.) hominum documenlis postponunt. Hinc illae lacrymae.
 Conf. Ps. 25, 14. Matth. 11, 25. Joh. 7, 17. 1 Cor. 2, 14. — Neque enim eorum.

<sup>2)</sup> Conf. Ps. 25, 14. Matth. 11, 25. Joh. 7, 17. 1 Cor. 2, 14. — Neque enim eorum quisquam, qui recti corde sunt, per quascunque technas hermeneuticas eripi sibi locorum istorum salularem vim patielur.

<sup>3) —</sup> Quicquid in contrarium sentiant literatorum illi, qui, suis duntaxat viribus confisi, neque tentatione quidquam neque oratione, sed omnia meditatione perfici in Scriptura intelligenda existimant. VEXATIO DAT INTELLECTUM.

<sup>4)</sup> Faoile arbitratu est, vei mediocris ingenti hominem, sumque haud nimiae assiduitatis, tot

shervationes quasdam faciendas: crescente numero, schedis eas committere institui, et, venerandi cujusdam Antistitis impulsu, perpolire. Exegesin comitata est recognitio textus: in recognitione textus ad resolvendam Apocalypsin una et altera varians me duxit lectio: Harmonia evangelistarum, interim exorta, et exegesis Apocalypsecos, Ordinem temporum peperit. Nunc haec omnia, scrutinio in orbem redeunte, in eadem exegesi N. T. confluent, supplentur, limantur. Quare de his omnibus partim repetenda sunt aliqua, partim ab integro dicenda, ut coronis operi, quod unum est quodammodo, hoc quasi galeato prologo imponatur.

§. 7. GNOMONIS titulum, modestum, ut arbitror, et appositum, his pridem annotationibus exegeticis dedi, indicio tantum quodam fungentibus: ipsumque ladicis nomen placuerat, nisi, quum index dicitur, Registrum citius sive Regestum, quam digitus aut stilus index, plerisque in mentem veniret. Hoc denique agitur, ut, quae in sententiis verbisque Scripturae N. T. sita vis est, neque tamen primo intuitu semper ab omnibus observatur, ea breviter monstretur, lectorque in taxtam recta introductus quam lautissime pascatur.

Nonnihil Indicii satis est in Gnomone factum: Omnia te textus, si sapis, ipse docet.

Humanus delectus dictorum et exemplorum e Scriptura petitorum suum retinet usum, terminari autem eo non debet Scripturae studium, sed ipsam wtam, ut est, pernosci decet, ab iis praesertim, qui docendi munere funguntur. Quod ut rite fiat, firma textûs sacri verba ab iis, quae ancipiti varietate laborant, distinguamus, oportet, ne aut apostolica verba sine fructu praetereamus, aut pro spostolicis librariorum verba tractemus. Talem textum omni cura et fide sistere sum constas, in editione N. T. Graeci majore, Tubingensi, et in minore, Stuttgardiana. Utraque prodiit anno 1784., et minor novo postmodum Prologo (admonitione) A. 1738. aucta est, (denique A. 1753. tota recusa). Nam quae interjecti bene longi temporis suppeditavit usus, ea haud plane supprimi, sed ante obitum 1) promulgari oportere censui. Harum editionum aliquam, non aliam, adhibeant, oportet, qui quovis loco, quid mea recognitio habeat, soire aut referre volunt. Qui priori editioni minori assuevit, is differentias posterioris, nullo negotio, proprio fractu, in illa notabit. Ipsum N. T. nostra opera recognitum, cum hocce Gnomone, pro una editione habendum venit, non secus ac si unicum volumen esset. Id amplius dispalescet in progressu praefationis hujus, praesertim §. 11. Assensores recensio mea bene multos est nacta, quorum nonnulli etiam in Transationibus eam ex parte adoptarunt: in adversarios autem incidit duos potissimum. nam quae Andreas Buttigius in praefatione N. T. Graeci collegit, ea meis concruunt potius, et quatenus differunt, in Prologo, quem modo memoravi, soluta dantur: quae autem alii ad singulares quasdam lectiones dixerunt, ea suis locis dilucidamus. Duobus igitur illis, (quorum nominibus parcere jam possum,) duas reposui Defensiones. Una excusa est cum Harmonia Evangelistarum, Germanice, A. 1736., Tubingae; et Latine, seorsum, commodius, paulo auctior, A. 1737., Lugduni Batavorum (Vid. App. Crit. Ed. II. P. IV. nro. IV.): qua ostendi, me non tgisse timide. altera, qua, eundem me non temere egisse, evici adversus impetum veritati apud ignotos valde noxium, Novis literariis Tubingensibus inserta fuit A. 1789., et eodem anno, iterumque Ulmae A. 1745., seorsum recusa (Vid. App. Crit. 1. c. nro. IX.) Prior Defensio jam propemodum antiquata est. nam et is isse. cui respondi, crisin Mastrichtianam, qua parte correxit, ad totam rationem seam conformavit: et quid alii de causa illius et mea senserint, enarrat Doctiss. Litienthelius in Biblioth. exeg. p. 1263. seq. Quo magis alteram, velim, Defenronem indagent et cognoscant, qui et a temeritate abesse et tamen rem cognokere cupiunt. Omnes certe, quibus id schediasma lectum sciam, me sincero textui J. T. religiose incumbere agnoscunt, atque ea ipsa societas, cujus nomine censor

marum exercitatione vix posse quin eum cognitionis gradum superet, quem in rebus hermeneuticis recontinum alique, iique ex parte non admodum veterani, concedendum b. Bengelio existimant.

1) Same, ante obitum. Nimirum in ipso lectulo emortuali quum jam decumberet Beatus, a recidenda et purgenda Editione de A. 1758., prelo tum subjecta, etiamnum occupatus fuit.

egerat, quamvis rogata a me et provocata, tamen ne syllabam quidem, recensione mea novatam, adhuc, quod sciam, produxit, in den früh aufgelesenen Früchten. Optatum veritatis admissae argumentum. Pars defensionis refertur infra, ineuntibus annotationibus ad Apocalypsin.

Spiritui se plerique subducunt eruditorum: quare ne literam quidem suam rite tractant <sup>1</sup>). Hinc de variantium lectionum decisione, deque decisionis cum textu recepto conjunctione, confusissimae adhuc dominantur opiniones. nam alius antiquioribus manuscriptis nititur, alius pluribus, ita quidem, ut etiam falsum jactet numerum: alius Latinam versionem, alius orientales evehit: alius Scholiastas Graecos laudat, alius vetustiores patres: alius contextum, (qui sane plurimum valet,) ita defendit, ut planiora omnia et pleniora sequatur: alius expungit, quicquid ab uno, si placet, Aethiopico, non dicam, interprete, sed librario, semel omissum est: alius receptiorem textum cupide reprehendit; alius eum sine ulla exceptione tuetur. Non omnes, qui citharam habent, sunt citharoedi. Nos, re diu multumque agitata, omnem lectionis varietatem his Monitis<sup>2</sup>) et discerni et digeri posse confidimus:

- 1. Partes sacri textus longe plurimae remanent nulla notabili varietate (Gratia DEO) affectae.
  - 2. Totam eae doctrinam salutarem omnibus criteriis praeditam continent.
- 3. Ad eas cuncta lectionis varietas, tanquam ad normam, exigi et dijudicari debet ac potest.
- 4. Lectionem N. T. eamque variantem, habent codices manuscripti, ex manuscriptis impressi, Graeci, Latini, Graecolatini (de quibus non aliter sensi in Apparatu, p. 387. 642. [Ed. II. p. 20. 319. s.] ac de principe eorum Boerneriano Lud. Kusterus in praef. N. T.) Syriaci etc. Latinisantes Graeci vel aliarum linguarum: liquida allegata Irenaei etc. ut cuivis generationi largitur divina providentia. Omnia vocabulo codicum late interdum accepto complectimur.
- 5. Hi tamen codices per ecclesias omnium seculorum et climatum diffusi sunt, et manum primam ita prope attingunt, ut conjunctim, in omni varietatum multitudine, sinceram lectionem exhibeant.
- 6. Certe nulla unquam conjectura audienda est: tutius seponitur, quae forte laborare videtur, particula textûs.
  - 7. Universi codices in decidendo sunt norma singulorum.
- 8. Graeci codices, eam obtinentes antiquitatem, quae ipsam lectionis varietatem superet, valde pauci sunt: reliqui permulti.
- 9. Quamlibet parum valeant versiones et patres, ubi a Graecis exemplaribus N. T. discedunt; certe ubi Graeca exemplaria N. T. inter se different, ea praepollent, quibus versiones patresque consonant.

imperilis praegustum Criscos sacrae, his ipsis thesibus propinatum, surriperem.

<sup>1)</sup> Hujus observationis vim sensisse aliquatenus videtur cel. Michaëlis, quum in der Einleitung in die göttliche Schriften des N. B. T. I. p. m. 781., hunc in modum disserult: Und in der That, wer des Gewissens wegen begierig ist, die wahre Lesart zu finden, der wird die Mittel eifriger zusammen suchen, und sie gleichsam mit mehrerem Geist unpartheyischer und glücklicher anwenden, als wer nur aus Beruf, oder um den Namen eines Critici zu erlangen, oder aus gelehrter Musse und Neigung, die Critik des N. T. treibt. etc. Sed, pag. seq. apparet, non eo usque extendendum esse Viri judicium, quasi Spiritui, theologice sie dicto, tribuendum aliquid esse in critico scrutinio existimaverit. Er will nemlich (sie de Bengelio pergit), durch eine innere Gnade und Geschmack werde bisweilen die wahre Lesart unter allen Zusätzen menschlicher Hände deutlich erkannt. Wo Gott eine solche critische Gnade verheissen hat, weiss ich nicht, und ich fürchte, wenn man ihr folgen sollte, so würde sie bey einem immer anders, als bey dem andern sprechen. Alque omnino et vecordiae esset, nec periculo insigni careret, si quis gustu spirituali omnes variantes optime decidi posse arbitraretur. In iis vero locis, qui (ut l. c. p. 681. legimus) affecti Criticis audiunt, adeoque Conjecturam criticam desiderare videntur, ulrum hominis spiritualia nauseantis et communia captantis, an spiritu imbuti votum (praesertim pro rei, quae sub manu est, indele) praevalere debeat; nulla equidem disputatione putem opus habere: quanquam b. Bengelius, hoc ipso Praefationis §°, Mon. VI, nullam unquam conjecturam audiendam esse (quae scil. omnibus omnino Codicum, Editionum Patrumque vestigitis destituta sit', caute judioat.

2) Atque haec quidem Monita, cum sequenti (s. 9. 10.) Criseos Mastrichtianae, Ezamine utut Apparatus critici. Editioni II., Nro. VII subjuncta, nolui h. l. eliminare, ne Lectoribus rerum

- 10. Latinate versionis lectio, ubi 1) consensione patrum Latinorum vel etiam aliorum testium idoneorum firmatur, eximium ob singularem antiquitatem pondus habet.
- 11. Testium numerus pro utravis cujuslibet loci lectione vigilanter iniri debet: et idcirco secernendi sunt codices Evangelistarum ab iis, qui Acta et Epistolas, cum Apocalypsi vel sine ea, vel hanc solam habent: integri a mutilis: ii, qui ad Stephanicam editionem collati sunt, ab iis, qui ad Complutensem, aut ad Elzevirianam, aut ad ignotam aliquam sunt collati; ii, quos recte collatos esse constat, v. gr. Alexandrinus, ab iis, quos recte collatos esse non constat, aut quos constat segnius esse collatos, v. gr. a Vaticano, qui alias vix parem haberet.
- 12. Plures ita demum testes paucioribus; et, quod gravius est, testes climatibus, seculis, linguis, diversi, propinquis inter se: et, quod gravissimum est, antiqui novis praeferendi sunt. nam quum Fontis nomen prima tueatur unice manus, Graeca utique; ab ea quo propius absunt rivi, id est, codices ex primaevis deducti, Graeci, Latini etc. hoc plus habent ponderis.
- 13. Quas lectiones vel incuria librariorum vel indiscreta cura admisisse existimari jure potest, eae postponi debent lectioni tali, quae non nimia quidem facilitate blanditur, sed nativa dignitate nitet.
- 14. Ita sequiorem lectionem prodit alliteratio, parallelismus, ecclesiasticae lectionis, ineuntis praesertim vel exeuntis, opportunitas: hiatum, verba recurrentia: glossum, facilitas apparens. in varietate multiplici, media lectio genuina.
- 15. Quinque igitur Momenta sunt Decisionum: Antiquitas testium, diversitas corum, et multitudo: tum, lectionis sequioris origo, et genuinae color nativus.
  - 16. Haec ubi concurrent, dubium nemini, nisi sceptico, remanet.
- 17. Quotiescunque autem de his Momentis pars pro una lectione, pars pro altera militat; criticus modo huc, modo illuc moveri potest, vel, si ipse acquiescit, ceteri tardius assentiuntur. Ubi alius alio majorem in oculis vel corporis vel animae aciem habet, frustra disputatur. Alter alteri nil obtrudere potest aut eripere. nisi forte ipsa olim autographa reperiantur <sup>2</sup>).
- 18. Non optima crisis est, quae hanc summam praescribit: Sie Erasmus, sie Stephani, sie typographi fere omnes excuderunt: ergo sie legendum est, apicum taus, ad consummationem usque seculi; et vetusta monumenta, quatenus cum hac tectione congruunt, sunt admittenda; quatenus aliud, quamlibet magno consensu, referunt, rejici debent. Dicendum, quod res est: compendiosa est haec crisis, ephebis digna. Obstinatam credulitatem erga lectionem receptiorem alit: et adversus antiqua documenta praefracte suspicacem se facit. Quicunque sunt, qui sine ea firmitudinem textuum ab omni varietate immunium, atque adeo ipsius scripturae ac religionis dictitant periclitari, periculose ipsi sentiunt, fideique vim ignorant. Aequissimum Calovii judicium, ab hodierna quorundam superstitione typographica longe remotum, retulimus in Apparatu, p. 401. (Ed. II. p. 35. Obs. XIX.) Etiam ante typographiam inventam integra erat Scriptura: non ad typographiam Seculi XVI., cujus intra limites, quae a zelotis defenditur lectio, tota conflata est, divina se providentia, Scripturae sacrae invigilans, alligavit.
- 19. Typographica tamen lectio, fere tota, firmiter defenditur, non ex eo quia usu invaluit, sed quia iis, quae hîc explanamus, criteriis excellit: eoque somine gaudemus.
- 20. Qui per Frobenium et post Lutheri obitum per Stephanos Elzeviriosque excusus est, et adhuc propagatur, textus N. T. Graeci, is a Lutheri versione non rero differt, ut docet Tabula locorum N. T. Bibliis Hebraicis et Graecis Germanicisque Zullickaviensibus adjecta. Quae autem cum Luthero congruit genuina lectio, esam cum prolubio amplecti fas est. Sincerus quidem textus citra studium

<sup>1)</sup> Hujus restrictionis non semper memores videntur fuisse Criticorum illi, qui nimiam Bealo Einee Versionis reverentiam tribuunt.

<sup>2)</sup> Quas innocens conjectura, quam rei impossibilitas demonstrari nequeat, tanto minus concatui expensada erat, quanto magis religiosam criticorum fidem acui fas est hac ipsa consifereines

partium quaeri debet: quem tamen multi minus curant (indignum!) quam sartam chirothecam.

- 21. Valde optanda esset talis editio N. T. Graeci, in qua ipse textus totam lectionem germanam, omni varietate dispulsa, liquido exhauriret: sed nostra aetas id non assequitur, et quo propius unus alterve nostrum ad primaevam sinceritatem se recepit, eo minus assentiuntur plerique.
- 22. Consultum est igitur, ut tantisper, dum uberior lucis mensura obtingit ecclesiae, textus eclectico judicio ex *editionibus* probatis quam sincerissimus corrogetur<sup>1</sup>). In sola Apocalypsi aliquid ex msa. adspersum dedi: causamque saepius dixi<sup>2</sup>).
- 23. Perpaucae tamen lectiones recepti textus, vel tanquam dubiae, vel tanquam sequiores, ab reliquo textu secernendae veniunt: et, ut tales, sine ullo veritatis detrimento in ipso textu notantur.
- 24. Immo iis exceptis, et, aliquantisper duntaxat, quasi sequestratis, toto demum reliquo textu firmiter nititur et salubriter utitur etiam idiota.
- 25. Vicissim nonnullae lectiones pretiosissimae, e situ suo extractae, ut genuinae recognoscuntur, ad veritatis incrementum.
- 26. Lectiones extra textum receptum, vel acque probabiles, vel genuinae, praesertim si minus multis codicibus fultae reperiantur, non confestim textui sunt inferendae, sed in margine indicandae.
- 27. Id indicium fieri potest, varietatibus marginis in classes quasdam distinctis. nam quaelibet varietas, quoad quovis tempore constitui potest, aut in aequilibrio est, aut altera lectio alteri antistat, et hoc rursum vel magis notabili discrimine, vel minus notabili. Unde lectiones firmae, plausibiles, dubiae, in textu aut margine collocatae, analytice ad quinque gradus, quos aliqui, (ut in magnitudinibus stellarum, in qualitatibus, frigoris etc.) innumeros esse expertum habeo, reducuntur. Hos ergo gradus literulis  $\alpha \beta \gamma \delta \varepsilon$  notavi.

Nemo receptiori lectioni, ut arbitror, ita aut infensus est aut addictus, ut his Monitis possit refragari. Nonnulla uberius explanantur, additis exemplis, infra, in ep. ad Rom. in ep. Jac. et in Apocalypsi, passim. Nil sutem novi affero: haec eadem antea sensi et scripsi. Nota Theophilus a Veritate esse sit, quae eruditi contra meam editionem N. T. monenda invenerint. vid. Beleuchtung p. 27. Eruditos, opinor, eos narrat, quibus Defensione altera respondi. Hanc ergo velim perpendat: idemque, quae mihi pag. 58., et pag. 64. in extremo, adscribit, de iis editionem meam respiciat. Exceptionem, qua usus est in aequitate sua erga me declaranda, missam faciet. Non operose me posthac defendendum mihi puto, ne minus magni aestimare subsidium videar virorum pietate, zelo, orthodoxia, literatura praeditorum, qui suis me judiciis et vindiciis haud ignotis tegunt, et aliter animatos, me quiescente, et sustinent et vincunt. Atque jam ego potius eo progredior, ut, quales sint duces, quos plerique sequentur, ostendam.

§. 9. Exiit videlicet Amstelaedami anno 1711. cum ipso N. T. Graeco Crisis Gerardi a Mastricht, per canones 43 criticos varias decidentis lectiones: cui crisi nil non tribuerunt eruditi, non solum in Germania, ut J. G. Bajerus in Dissertatione de var. leet. N. T. usu et abusu, p. 18. etc. sed etiam aliis in terris, ut Ant. Blackwallus Britannus in Classicis sacris, p. 617. etc. Atqui summam criseos illius a veritate abesse, demonstravi in Apparatu, p. 440. 441. 442. (Ed. II. p. 76. 77. 78.): et quum A. 1735. esdam crisis aliquantum mutata prodiisset Amstelaedami, alterum examen institui in Defensione illa priore, §. 26. 80. 33. 37. Et Apparatum et Defensionem, fas est, evolvant, qui crisi illa nitendum putant. In ea Defensione, Latine edita, adjeci hace: Decantatos illos XLIII canones criticas Gerardi a Mastricht singulatim, ordinatim, modeste, vere examinatos, alio

<sup>1)</sup> Justam hans et providam agendi rationem esse, agnoscit cel. Michaëlis, in der Einleitung etc. T. I. p. 783. sq.

<sup>2)</sup> Neque tamen defuit, qui sanctitatis libri hujus in occupationibus criticis minus justo memorem fuisse b. Bengelium perhiberet; ab ipso cel. D. Ernesti nimiae hac in causso severitalis incustus. Vide sis meine Beleuchtung etc. 9. 11. et 9. 33. nro. 3.

tempore dabimus. Nunc ferme poenitet promissi: et talis hodie examinis labore supersederem libenter, quum intelligam, esse aliquos, quibus quam minimum criscos in hoc opere quam maxime probetur. Sed quia complures etiamnum canonibus illis capiuntur, neque aptiorem hujus discussionis locum prospicio: in praesenti cam dabo, ita ut canones ipsos referam (quo certe nomine ab corum admiratoribus gratiam iniero;) animadversiones ad utramque editionem criscos illius accommodem; facilitati brevitatique dem operam; neque inter aculcos, quibusdam e somno excitandis necessarios, modestiae obliviscar.

CANON 1. Variantes Lectiones, quod omnes fateri coguntur, ortae sunt ex negligentia, oscitantia, festinatione, aliquando et ex malitia descriptorum. Est nobis Varia Lectio, aberratio descriptoris a scriptura vel mente Auctoris, quem describit; quae generalis descriptio, omnem quidem, etiam minimae literulae aberrationem pro varia lectione recognoscit. Commode tamen priores causae magis ad vitium; posterior vero ad malitiam referri, et pro varia lectione haberi poterit. Non enim omnis aberratio a scriptura, est aberratio etiam a mente Auctoris: quod multo major pars harum lectionum (in ed. N. T. Oxen. A. 1675., et inde in ed. Amst.) imo ausim adserere tres quartae partes demonstrabunt.

ANIMADVERSIO. Verum hie dici, agnoscimus, sub ea cautione, quae ad canonem 8. dabitur, de seasu sive mente scriptoris sacri: at inde nullius loci lectio prae altera praerogativam obtinet. Nusquam in margine, quod meminerim, ab suctore allegatur hie canon, quanquam observationis po-

tius, quam canonis titulum meretur, ut complures alii.

2. Descriptores errarunt oscitanter saepenumero, quando in eodem aut sequenti versu repetitiones vocabulorum inveniebantur, putantes se anteriora vel posteriora descripsisse. Exinde detractiones, omissa voce aut sententia intermedia, ant sequente; aut variationes. Idem et a dictante proficisci poterat.

Canon bonus, saepe adhibendus, sed rare adhibitus ab auctore. Adhiben-

dus erat, pro lectione marginis, v. gr. ad Luc. 10, 11. 1 Joh. 2, 23.

S. Aliquando etiam inde sunt causae additionum, unaque vox aut sententia his repetits, quando so descriptor in candem vocem aut periodum inciderat, aut quid neglexerat.

Canen bonus, saepe adhibendus, sed raro adhibitus ab auctore. Causa in so allegata non solum additiones, sed etiam permutationes verborum complectitur.

Allegandus igitur erat, v. gr. ad 2 Petr. 2, 2. pro lectione marginis.

4. Descriptores seepe in eo errarunt aut variantem lectionem fecerunt, quando vecem scripserant ante praecedentem, quam delere nolebant, ne decor descriptionis periret: inde trajectio vecum orta, quae variantem lectionem sensu sano facere non debet. idem factum, si quam vocem neglexerant, quam postes addere nolebant.

Vera observatio: sed utra lectio genuina sit, aliunde dignosci debet.

5. Descriptores saepe periodum legerant, et obliti vocis vel vocum originariarum textus, substituebent aequipellentem aut fere aequipellentem, aut aliam, aut penitus omiserunt, quam postes, ne exemplar macularent, mutare, delere vel supplere noluerunt. Id pro variante lectione non adsumendum, nec textus mutandus.

De locutionibus sequipollentibus, quae sit mants primae, quae Graeci librani, aut interpretis, hac observatione non deciditur: neque eadem omissionem ab

additione discriminat.

- 6. Peccarunt saepe descriptores in mutandis, omittendisve literis, praesertim miss ergeni: item in mutandis syllebis, quae quoad sonum sibi similes videbantur; id quod frequenter contigit in nominibus propriis ex usa in aliam linguam translatis: quae cum sensum saepe non turbarent, illa propter exemplaris nitorem mutare nolebant: quod non pro variante lactione, sed pro negligentia descriptoris babendum. Ita et judicandum, quando temporum, modorum, aut verborum mutabieses, vel generum aut casuum contingebant. etc.
  - Errorum causam ita hace tangit observatio, ut ad decisionem non faciat.

    7. Descriptores sacpe peccarunt in omittendis vel addendis vel variandis par-

ticulis, pronominibus, adverbiis, praepositionibus, aliisque, quod et saepe in verbis compositis factum: hoc tamen variantem lectionem non facit, nec pro ea habendum. Millies et millies sic peccatum.

Eadem ratio.

8. Quae lectio additione vel detractione aut mutatione, item variatione constructionis, non mutat sensum, etiamsi in tribus quatuorve codicibus manuscriptis inveniatur, pro variante lectione non habenda, nec admittenda contra plurimos alios Codices, bonae vel melioris notae. Nulla quippe causa tum cogit, variantem lectionem receptae praeferre.

Cum a tribus quatuorve codicibus, de quibus Canone 11., discesseris, haec observatio nusquam lectionem unam alteri praefert. Raro etiam additio vel detractio vel mutatio sensum plane eundem relinquit. Interesse aliquid, si ego non sentio, alius fortasse sentit; si hodie non video, heri fortasse vidi vel cras videbo. Si non interest ad dogma, interesse potest ad elegantiam, ad simplicitatem, ad emphasin; ad connexionem, ad parallelismum qualemcunque.

9. Unus Codex non facit variantem lectionem, quia arguit incuriam descriptoris, maxime in omittendo: modo recepta lectio sit secundum analogiam fidei: alias canon 22. habet locum.

Canone 9-12. et 40-43., coll. Proleg. n. 108., de numero codicum agit Noster: sed primum diversitas et antiquitas codicum pluris est, quam numerus, quem sine discrimine accipit: deinde ipsum numerum minime habet explicatum, multos ratus codices, ubi pauci aut vix ulli sunt; paucos, ubi sat multi sunt, vel plures, vel plurimi. nam in laterculo codicum, canonibus praemisso, plerique solos Evangelistas, pauci Acta et epistolas, Apocalypsin aliquot tantummodo habent; iidemque subinde sunt mutili, non pari diligentia excussi, ad editiones inter se discrepantes collati: at Noster lectioni marginis sui solet concedere tantummodo codices in margine expresse citatos, et totam fere reliquam laterculi molem textui suo ita adscribit, ut centenos subinde codices, etiam in Apocalypsi, a textus sui lectione stare putet. Manifestum hunc atque magnum errorem secunda recte appellat editio criscos Mastrichtianae; itaque formulam de centenis codicibus etc. delevit: sed reliquum tenorem retinet. Eo magis admonendi sunt, qui hanc crisin jam persanatam putant. Simili errore Ant. Blackwallus in Classicis sacris p. 594. ad Act. 2, 24., et ad 1 Joh. 4, 3., allegavit CXX MSS: quum haud XL sint codices, ad Acta et ad Epistolas Johannis, ante eum collati: idemque sedecim (sic enim, opinor, legi voluit, non sexaginta) Stephanicos, has illasve partes N. T. complexos, pro codicibus totius N. T. amplexus est, p. 600. 617. s. 636. In excerptis Oxoniensibus, quae Mastrichtius crisi substravit suae, unus, duo, tres aut quatuor codices saepe dicuntur lectionem aliquam habere, quae multis testibus nititur. Apud ipsum Mastrichtium lectio textus, quamlibet imbecilla, nunquam potest causa cadere; lectio marginis, quamlibet germana, vincere nunquam.

Quod ad Canonem 9. seorsum attinet, unus sane codex, ubi minor codicum est copia, variantem facere lectionem potest; imo unus codex, v. gr. Apocalypticus apud Erasmum, ipsum textum sustentavit: sed quo major copia comparatur, eo rarius unus codex variam lectionem cum specie potest facere. Saepe autem unus dabatur Mastrichtio, ubi multi sunt. Citatur hic canon ad Matth. 26, 35. Marc. 9, 40.; at lectio marginis non uno Ms. sed fere omnibus nititur. Ap. 3, 12. omnes libri, etiam excusi ante Bezam, habent  $\nu\alpha\tilde{\varphi}$  quare qui libros MSS. contulere, nullam hic varietatem notarunt. Apud Bezam error typothetae dedit  $\lambda\alpha\tilde{\varphi}$  id Beza correxit: sed unus Huissus, qui codicem Alexandrinum ad textum cum mendo  $\lambda\alpha\tilde{\varphi}$  excusum contulit,  $\nu\alpha\tilde{\varphi}$  demum tanquam variam lectionem codicis Alex. notavit. Inde Mastrichtius lectionem  $\nu\alpha\tilde{\varphi}$ , quasi in uno tantum codice repertam, hoc canone 9. reprobavit, quum in omnibus exstet ac plane genuina sit. Haec non potuissent accidere Mastrichtio, nisi in summa criseos errasset. Ultima canonis verba, modo recepta etc. receptam lectionem sine causa in discrimen adducunt.

10. Neque duo Codices faciunt variantem lectionem, contra receptam et editam et sani sensus lectionem; quia id duorum descriptorum, forte ejusdem, dua-

rum descriptionum arguit incuriam, maxime in omittendo: in quo plerumque sufficit ratio illa sola: omissum esse.

Citatur Canon v. gr. ad Apoc. 14, 1. 17, 4.: et lectio marginis non duobus codicibus, sed omnibus nititur, errorem refutans ab Erasmo invectum, et per Stephanos et tot alios receptum. Et tamen sunt, qui Stephanico prelo divinam pro integritate N. T. providentiam mancipare audeant, nec desinant audaciam iis adscribere, qui sua aetate omnibus subsidiis a Providentia oblatis religiose ad communem aedificationem utuntur.

11. Neque faciunt variantem lectionem tres aut quatuor codices, maxime in omittendo, contra viginti et quod excurrit alios manuscriptos.

Citatur Canon v. gr. ad Luc. 13, 35., at lectio marginis non tribus aut quatuer, sed permultis, iisque praecipuis testibus nititur. Sic Matth. 2, 11. 28, 19., lectio marginis non tribus quatuorve, sed ita multis codicibus nititur, ut lectioni textus ne unius quidem firma relinquatur opinio.

Ubi Millius plures, inquit Mastrichtius in Proleg. §. ult. codices, versiones et patres adducit, ibi parva mutatione numerus codicum, verbi gratia, trium quatuorve, ad sex septemve augeri et extendi potest; ut nec ille variam lectionem facere debeat contra centum (ed. 2., plerosque) alios codices seu testes. De centum seu plerisque illis jam diximus: trium quatuorve, et sex septemve, pusilla est differentia; sed multo major intercedit, ut margo Mastrichtianus ad Apparatum nostrum collatus quemlibet lectorem quovis docebit loco.

12. Magnus codicum manuscriptorum numerus veluti viginti aut plurium, firmat et probat receptam et communem lectionem sani sensus, potissimum in omittendo.

Lectio sani sensus, quae ante typographiam inventam vel etiam deinceps recepta et communis fuit, justo codicum firmatur numero: sed justum numerum, variis ex causis, modo plures, modo pauciores faciunt codices; et diversitas testium antiquitasque plus valet.

13. Stephani *Curcellaei* annotationes variantium lectionum, pro variantibus lectionibus non habendae, quia ille non notat codices, unde eas habeat, an ex manuscriptis, an vero ex impressis exemplaribus. Possunt etiam pro uno codice haberi.

De Curcellaeo dixi in Appar. p. 440. (Ed. II. p. 76.) Miratur Mastrichtius in Notis ad 1 Cor. 6, 5., unum Curcellaeum ab Oxoniensibus citari, quum vel triginta MSS. habeat Millius. Fugit ergo illum, talia multis dari locis, v. gr. Matth. 5, 48. Jac. 2, 18. Qui non vident, palpare possunt excerpta Oxoniensia, quae canonibus Mastrichtianis substernuntur, neutiquam esse idonea: neque editiones a Mastrichtio justa cura esse collatas. nam Curcellaeum solum aut paene solum citari putat, ubi textum Curcellaeus editionum, interdum meliorem, allegat, ut Rom. 7, 6. 1 Petr. 2, 21. Ap. 22, 15.

14. Versiones etiam antiquissimae ab editis et manuscriptis differentes, uti nec impressi libri, faciunt variantem lectionem; sed magis ostendunt oscitantiam interpretis aut corruptionem exemplaris, quo usus fuit. Complutensis prima editio anno 1514., valde exacta et ad varia manuscripta, etiam charactere ad antiquum Scripturae manuscriptorum modum expressa, fere tantae fidei est, ac codex manuscriptus: quare et Oxoniensis editio 1675. ejus variantes lectiones expressit.

Quid ponderis habeant versiones, ab editis et manuscriptis, quibusdam certe, haud differentes, non docet Canon. Sane mss. Graecos, quibus hodie utimur, vetustate longe vincunt, et vix unquam in sequiore lectione consentiunt. quare ad decisionem, ubi codices Graeci inter se different, quamplurimum faciunt. Oxoniensis margo unam versionem Copticam cum fragmentis Gothicis, ad Evangelistas tantummodo, allegat. Magnus defectus. Neque impressi libri non faciunt variantem lectionem, ubi constat, editores manuscriptis esse usos. Complutensem editionem laudat auctor canonum: sed persaepe optimas ejus lectiones rejicit.

15. Ex genio codicum manuscriptorum observandus est genius descriptorum

et descriptionum, an soleant vel omittere quid vel addere. Vide et Canones 30. et 31.

Hic genius parum facit ad Decisionem, quippe quae nunquam unius codicis genio nititur.

16. Quodsi in aliis Evangelistis, quam ejus qui legitur, aliae voces, aut vocum mutationes, inflexiones etc. occurrant, probabile est, inde variantem lectionem manasse.

Hic canon nil a canone 24. diversum habet.

17. Citationes Patrum textus Novi Testamenti raro facere debent variantem lectionem, quoniam ex memoria factae, saepe non ipsa verba, sed aequipollentia adducunt.

In margine Oxoniensi nulla patrum' allegatio: quare canon 17. cum tribus sequentibus in hac crisi quiescit. Raro in notis quoque allegantur patres. Magnus iterum defectus. nam ubi patres a codicibus discedunt, verba eorum haud premenda sunt: sed ubi codices inter se differunt, ii praevalent, qui cum patribus congruunt; et quo antiquiores sunt patres, eo ponderosius est suffragium. Saepe vix apparet, quid patres legerint in textu suo: saepe firmiter constat. Discrimen explanatur in Appar. p. 389. s. (Ed. 11. p. 23.)

18. Ita saepe Patres, quae ad intentionem non faciunt, omittunt.

Tali in casu, quae patres omittunt, ea nemo prudens rejiciet.

19. Patres quoque, ex lapsu memoriae, uni adscribunt, quae apud alium leguntur.

Talis lapsus memoriae nulli adhuc lectioni genuinae detrimentum attulit.

20. Patres quoque citant aliquoties, quae nullibi reperiuntur.

Fides semper esto penes citantem.

21. Quae pro veris variis lectionibus a Criticis habentur et quae sensum mutant, non ad hos canones examinandae aut dijudicandae, sed earum origo, causa et ratio investiganda et disquirenda: ad quod canon vigesimus tertius ablegat. Scholion hoc methodicum est, non canon.

22. Lectio absurda et quam antecedentia vel consequentia absurditatis con-

vincunt, rejicienda est.

Lectio aperte absurda plerumque unius tantum est codicis, adeoque hic canon est supervacuus. Interdum absurditas non est in codice, sed in excerpto, v. gr. Matth. 18, 20., collato Millio: vel in interpretatione varietatis, v. gr. Matth. 21, 32., ubi juxta Cant. pharisaeos, contra atque alii interpretantur, credere poenituit. Porro absurda saepe est lectio, quae non videtur: saepe videtur, quae non est. In canonibus 12 Pfaffianis, qui dissertationem de var. lect. N. T. concludunt, octavus est insignis: Lectio in speciem absurda non est statim rejicienda, nec ea quoque, quae obscuritatem dictionis secum fert, tales enim lectiones non solent fingi.

23. Vide notas.

Vide Apparatum. ibi enim Notas illas, quoad opus esset, consideravimus.

24. Cognita origine variantis Lectionis, perit plerumque varians lectio; veluti si ex uno Evangelista in alium vox sit translata vel periodus. quod satis usitatum erat, ut sc. constarent diversae enunciationes Evangelistarum. etc.

Insignis Canon. Pro lectione marginis allegandus erat ad Luc. 3, 19. etc.

quin etiam extra Evangelistas, v. gr. ad Eph. 5, 9.

25. Glossema.

Continetur hoc in Canone 35. Ibi ergo vide.

26. Saepenumero descriptores, voces, quas censebant superfluas, aut non necessarias, compendii causa omiserunt, praesertim quando sensum non turbabant aut mutabant: id quod pro variante lect. non admittendum; sed audaciae descriptoris imputandum.

Omissio plerumque casu fit, rarius consilio, ut recte judicat D. Hauberus, cujus ceteroqui crisis cum sententia hujus Canonis congruit, ut notamus ad Act. 15, 34. Porro quomodo ea, quae omissa sunt, ab iis, quae addita sunt, discerni debeant, auctor criseos non indicat. Sic res in incerto manet.

27. Contra, quando sensus ellipticus aut obscurus aut imperfectus descriptoribus videbatur, addebant vel nomen vel verbum vel pronomen etc. saepe ex antecedentibus. Quae quoque audacia est.

Continetur hoc in eodem Canone 35. Ibi ergo vide.

28. Quando descriptores saepenumero anteriorem vocem, verbum, numerum, casum, aut tempora mutaverunt, tunc in sequentibus, quum anteriora delere et exemplar maculare nollent, isti mutationi inhaerere cogebantur. Innumera istius continuatae mutationis exempla occurrunt.

Hujus canonis eadem ratio est, quae quarti. Eum respice.

29. Efficacior lectio textus recepti.

Genuina lectio semper est efficacissima. Efficacia autem, nativae simplicitatis comes, a fuco, Graecis saepe placito, discerni debet. Sic Matth. 23, 8. 2 Cor. 8, 8. Apoc. 11, 17., canon hic a Mastrichtio pro textu allegatus, fortiter pro margine militat.

30. Codex solet quid omittere.

Canon inutilis. Plane subordinatur Canoni 9.

31. Codex consuevit aliquid addere.

Ejusdem valoris Canon.

32. Distinctiones, seu commata et puncta diversimode posita, item conjunctiones et disjunctiones vocum, in exemplaribus manuscriptis non faciunt diversitatem lectionis, quia in antiquis saepe desunt, aut voces cohaerent. Inde aliquando coslitio, aliquando distractio orta. Sed pertinet hoc magis ad interpretes et explicatores textus, quam ad criticam.

Ne hic quidem canon est.

33. Omissio vel variatio quaedam saepe contigit, quando verbi aut praepositionis constructio remotis aeque ac proximis poterat aptari. Multoties a descriptoribus hac ratione peccatum.

Utra lectio genuina sit, per hanc Observationem non deciditur, quod ad va-

riationem attinet. De omissione diximus ad Canonem 26.

34. Refer quoque numerum vel numeros canonum, huic (sc. 34.) adscriptos, ad proxime praecedentem lectionem, et ex illo canone vel canonibus pete rationem vel crisin ejusdem lectionis.

Recte Monitum appellat auctor. Non est Canon.

35. Descriptores clarius saepe quid prae recepta lectione exprimere voluerunt: quod non statim recipiendum. Sic multoties peccatum. Haec pro glossematis magnam partem habenda.

Hic vero Canon longe est excellentissimus: sed eum praetermisit auctor, ubi maximi usus erat, v. gr. Marc. 7, 2. Act. 10, 21. 23, 9.: imo contrarium Canonem 26. pro eo allegavit, nimis saepe. v. gr. Matth. 4, 12. Marc. 12, 32. Praecipue ineunte pericopa Graeci librarii supplevere o lingovic et alia. Graviter Reineccius in pract. ad N. T. quadrilingue: Attentionem et circumspectionem magnam, magnum postulat rei quae agitur momentum, ne qua verba DEI inter hominum scholia abjiciantur, nec haec etiam hominum verba pro verbis Dei vendilentur. Et quidem periculosum est, demere; addere, etiam periculosius, ut ostendi in Appar. Part. I. S. 21. (Ed. II. p. 17.) Quare etiam atque illud inculcandum statuo: Fucatee lectionis criterium fere est blanda sermonis facilitas, multos, sed recentiores, lactans librarios; genuinae, brevitas sermonis, cum antiquitate testium. Ita vero ad glossemata proscribenda tardi et sua opinione religiosi sunt praesentis aetatis homines, ut periculum sit, ne multi sanam lectionem N. T. gravissimis in locis, dum emendandam putant, obliterent, et quemvis Mastrichtii canonem potius, quam hunc aureum, audiant et sequantur. Quodsi scriptores, quorum multi quam minimum sibi spatium cogitandi (at judicandi tanto majorem licentiam) indulgent, exiguo fructu admonentur; omnes prudentes lectores in angulis suis cautins sapere debent.

36. Enallage temporum et casuum, item modorum, singularis et pluralis numeri, positivi et comparativi, toties invenitur in descriptione facta, ut maxima fere pars variantium lectionum inde sit orta: quod et ad Canonem 6. referri potest, nisi quod hic strictior sit.

Haec quoque observatio decidendi vi caret inter duas unius loci lectiones.

37. Omisit saepe codex manuscriptus aliquid, quia vel in verbo, vel anterioribus descriptor censebat id satis expressum esse. Multoties hac ratione a descriptoribus peccatum, praesertim a descriptoribus doctioribus.

Vide ad Canonem 26. Nil enim ab eo differt.

38. Si quae deprehenduntur aut observantur variae lectiones, nulla adsumatur in textum, sed relinquatur lectio editorum nostrorum exemplarium, praesertim Complutensis, aut Stephaniana; de varia lectione doceant notae observatoris.

Non est Canon decisioni inserviens: Monitum appellat auctor.

39. Quando in textu edito nulla occurrit varia lectio, difficultas tamen apparet in sensu, ratione verborum aut rerum, judicium non tam pertinet ad Criticam, quam ad commentatorum explicationem aut conciliationem.

Par ratio. Sunt autem variae lectiones insignes, quarum nullum in editione Mastrichtiana vestigium invenitur. Vid. Appar. p. 142. (Ed. II. p. 78.), ubi no-

tatur locus Marc. 10, 14., cum aliis.

40. Indicat hic canon, quod maxima pars manuscriptorum hactenus cognitorum et collatorum habeat lectionem variantem.

Nusquam, quod sciam, canonem auctor hunc allegat, quanquam persaepe et optimo jure et summa cum utilitate pro marginis lectione allegandus erat: atque ejus loco passim Canon 41. 42. 43., imo 12. 11. 10., imo 9., allegantur. Ne uni quidem lectioni genuinae, sive textûs Elzeviriani, in quem incidit auctor criseos, sive marginis, verum is numerum codicum adscribit: sed semper, ubi ea in textu est, justo majorem; ubi in margine, justo minorem.

41. Hic, quod aequalis pars manuscriptorum pro edita vel variante lectione stet.

Hic Canon saepe potuisset adhiberi commode; sed raro adhibetur. Allegatur v. gr. ad Matth. 26, 74., sed ibi MSS. summo consensu stant pro margine.

42. Hic, quod tertia pars MSS. nobis cognitorum, seu 30 vel ultra 30 pro varia stent lectione.

Pro tertia hic saepe parte habetur, quae longe est potior, ut Matth. 17, 14. Marc. 6, 33. Luc. 8, 48. Act. 24, 20. Gal. 5, 7. Phil. 1, 23.

43. Hic tandem, quod quarta et minor pars MSS. seu 20 vel infra 30 pro varia lectione allegari possint.

Pro quarta denique hic et minore parte habetur, quae non modo non minor, sed etiam longe major est, v. gr. Act. 20, 28. 21, 15.

Haec cum ita sint, examen variarum lectionum, quod speciminis gratia ex Matth. 25. dedit auctor criseos, Proleg. num. 94. seqq. quam parum valeat, patet. Nullius rei severius examen esse debet, quam Regularum, nam ex regulis cetera pendent. Haec igitur Crisis, quam examinavimus, 1) falsissimo nititur numero codicum. 2) gravissimos genuinae lectionis testes praeterit. 3) canones suos applicat alienis locis: non applicat, ubi plurimum ii valebant. etc. Eximii viri laudes non cupio imminuere: sed crisis ejus est receptioris textus, ubi is sanus est, vaga defensio, ejusdemque etimandi remora decumana. Utinam tandem evigilent, qui eam gregatim sequi amant, quum suis possent oculis uti. Tolerabiliores sunt, qui totum negotium criticum contemnunt, modo ne id ex contemtu ipsius Verbi divini faciant; quam qui hanc rem pro magna habent, sed et ipsi sinistre eam tractant, et alios in errore detinent aut in errorem inducunt. Hîc quoque ingens fiducia praecipuum malae causae praesidium est et supplementum.

Regulas etiam quasdam proposuit Daniel Whitby in Examine var. lect. Millii, praef. fol. 8., inprimis laudatus a J. G. Carpsovio in praef. comm. crit. Rumpaei. Eae quatenus de testium antiquorum valore agunt, bonae sunt: sed de locis N. T. singulatim auctor non semper recte judicat. Millium saepe reprehendit

jure: sed idem saepe in alterum extremum, ut fit, delabitur. Hoc discrimine non observato, multi, qui Whitbium commendant, Whitbio abutuntur: ut recte utaris, alteram partem, id est, Millium, nunquam non audiri oportet. De Whitbio notavimus aliqua etiam in Appar. p. 443. 787. seq. (Ed. II. p. 79. 498. sq.) et in Defensione altera. Novissime canones octo defecatiores dedit cel. Carolus Gottlob Hofmannus ad Pritii Introd. in lect. N. T. cap. 29. quorum etiam, ut ceterorum apud alios, potestas in iis Monitis, quae §. 8. dedimus, continetur.

- §. 10. Fundamenta recognitionis meae, ut spero, firma agnoscent omnes boni: et ex iis quoque fundamentis aliud quidem aliudque de difficilioribus locis judicium, sed constans longe plurimarum varietatum decisio fluit. Namque mutandae sententiae libertatem integram mihi reservavi¹): ut autem mutanda sit, raro accidit. Talia quaedam loca in hoc Gnomone facile invenient²), qui sua interesse existimaverint: plures vero lectiones, pridem nobis placitae, vindicantur. Ipse textus recognitionis meae, id quod etiam atque etiam contra falsas suspiciones declarari oportet, in Apocalypsi plurimos optimosque codices, in ceteris N. T. libris etiam editiones probatas, sine ullius literae exceptione, sequitur: sincerne autem lectioni, ad hodiernum usque diem indagatae, sive in textu eam, sive alibi retuli, Exegesis, de qua potissimum agitur in praesenti, recte superstruitur. id quod §. 8. et 9. erat comprobandum ³). Vicissim vera exegesis docebit, non merae curiositatis esse delectum talis editionis N. T. Graeci, quae textum habeat rite recognitum.
- §. 11. Textûs in sectiones, cola, commata distincti, sed non discerpti, eximia est utilitas, inprimis ab Ant. Blackwallo, et, qui eum studiose exornavit, Christophoro Wollio, declarata, tom. 2. de classicis sacris, part. 2. cap. 1. Ea mente, in editione mea, majorum initia periocharum distincte notavi; ipsas autem periochas, continuas et indivulsas reliqui: puncta, cola, commata, accentus, spiritus, (de quibus aliquid valde necessarium dicitur infra ad Ap. 1, 5.) ex sententia ipsorum verborum, data opera recognovi. Multi editores talia promittunt; pauci, praestant. Hinc, quemadmodum opinor, fit, ut tandem ne vere quidem affirmanti fides habeatur. Qui in quotidiano editionis meae usu distinctiones majores et minores, quarum exempla habet praefatio ed. min. §. 6. probe observarit, is commemorationem hanc a me non sine causa factam esse sentiet, fructumque, ut spero, capiet non mediocrem. Nolim vero quisquam, cui exemplar N. T. Graeci extra Wirtembergiam ex meo deductum obtigerit, ex eo meum aestimet: multo enim

<sup>1)</sup> Quo nomine a Wetstenio inconstantiae et levitatis notam iniquissime Bengelio inustam esse, cel. Michaelis testatur in der Einleitung etc. T. I. p. m. 739. sq., postquam ipse nimiae fere constantine (l. c. p. 732.) eundem Bengelium accusarat: excusationis tamen aliquid his verbis subficiens: Vielleicht ist sein ohnehin, natürlicher Weise, zur Standhaftigkeit geneigtes Tempera-ment durch die schlechten Widersprüche Unwissender, die er anfangs erdulden musste, noch mehr gewöhnet worden, auf die Widersprüche nicht zu achten. Atque ea ipsa judicii aequitate denuo Vir literalissimus utilur, quum (l. c. p. 738.) de altera Apparatus critici Editione, in qua uberiorem contradictionum usum desideraverat, haec tandem epiphonematis loco addit: Doch, vielleicht hatte er mehr geandert, als er an den Rand seines Buchs geschrieben hinterliess, wenn er die neue Ausgabe erlebt und selbst besorgt hätte. Quodsi quis perpenderit, Novum Testamentum Wetstenianum (de Prolegomenis enim excusatio isla valet) annis demum 1751 et 1752 Amstelodami prodiisse, adeoque vix ante obitum b. Bengelii, officiórum haud levi onere sub ingravescentem aetalem cumulati, publici juris factum esse, is profecto intricatissimarum (ut cel. Michaelis notat) Wetstenii observationum molem Bengelio, ad aeternitatis marginem constituto, etiamnum perlustrandam, ne dicam ponderandam fuisse, sine palpabili injuria nunquam existimabit. His praemissis non possum, quin Eruditi citati in hac causa epicrisin generalem (l. c. p. 741. striam) has occasione addam. Die Fehler (ait), die Wetstein Bengeln vorwirft, (und wer war besser im Stande, Fehler einer vorigen Sammlung zu entdecken, als der an einer noch grössern Sammlung arbeitet?) sind entweder Fehler des Urtheils, oder, wo es auf Facta ankommt, nur sehr einzelne bei wenigen Stellen; so, dass die Zuverlässigkeit der Bengelischen 8 ammlung bei diesem Streit ehe gewinnet, als verlieret. Wenigstens wollte ich, der ich nie mit eben dem Fleiss die verschiedenen Lesarten untersucht oder gesammelt habe, als Wetstein, doch im Wetsteinischen N. T. leicht mehr Fehler in Anführung der Lesarten zeigen, als Wetstein Bengeln gezeiget hat. — Haec hactenus.

<sup>2)</sup> Quae quidem secundae munc Apparatus Editioni ulplurimum reddita sunt; Gnomoni dem'a,
3) Alque hace nova ratio est, cur meum, Editoris, non fuerit, ista, ulut Crisin proxime
speciantia, heic loci resecure.

aliter hîc, aliter illic versiculi disjunguntur et conjunguntur. Interpunctionem in his notis vix unquam aliam damus, atque antea; interdum autem eandem declaramus, ut insigni loco Rom. 8, 31.

- §. 12. Ad rectam commentationem inprimis necessaria est notitia eloquii, quo usi sunt scriptores N. T. De eo magna pridem est disceptatio, inprimisque multa de hoa argumento congessit Jo. Lamius in libro de Eruditione apostolorum. Nos dicemus, quod opus est. Sapientia DEI sermonem DEO utique dignum habet, etiam quum Ipse per organa sua ad nostram se accommodat crassitudinem. Porro quid dignum DEO sit, (coll. 1 Cor. 2, 1. 14, 21.) nostrum non est definire arroganter, sed obsequiose credere 1). Exactam veritatis cognitionem apud sanctos Dei homines ut in V. sic in N. T. comitabatur ordinata series argumentorum, expressio sensuum praecisa, genuinus affectuum vigor. Ultra haec tria nil potest desiderari: haec autem tria fecerunt, ut illi quamlibet idiotae ita scriberent, uti conveniebat, et supra Graecorum rhetorum scita evecti, eloquentiam vere naturalem, citra omnem curam, praestarent. Describemus singula: et quid de iis observatum sit in hoc opere, simul indicabimus.
- §. 13. Ordinem argumentorum in quovis libro exhibet Tabella, qua summam ejus sum complexus, non memoriae tantummodo sublevandae causa, sed ut ideam scriptoris sacri quam accuratissime exhiberem. qui eas tabellas animo impresserit, utilitatem percipiet. Quolibet ineunte capite, argumentum ejus nemo desideraverit. Divisio N. T. in capita, qua hodie utimur, obscuris seculis facta est, post pericoparum delectum, quae idcirco ex capite in caput interdum procurrunt: saepe divellit, quae arcte cohaerent; et conjungit, quae distincta sunt. Igitur argumenta capitum rectius ex tabulis divisionem illam non curantibus petuntur. Ubi tabulae in majoribus partibus subsistunt, subdivisiones, non tamen nimiae, in notis supplentur. Tabulae inprimis inscitiam, impiam interdum, eorum retundent, qui apostolos, quicquid in mentem veniret, sine ordine effudisse putant. In operibus divinis, ad herbulam usque, summa inest symmetria: in sermonibus divinis, ad elementum usque, exacta praesto est concinnitudo.
- §. 14. Omnis interpretationis maxime proprium est, ut vis et significatio verborum, quae textus habet, declaretur adaequate, id est, ut, quicquid ex mente auctoris verba valent, capiatur; nil, quod ea non valent, fingatur. Duae sunt boni sermonis virtutes, profunditas et facilitas. Eae raro conjunctae sunt apud humanos scriptores: atque ut quisque scribit ipse, sic ei videntur alii scribere. Qui omnia verba expendit, in alieno scripto se aliquid alicubi invenire putat, ne auctori quidem quaesitum: qui magis promiscue scribit, aliorum quoque sermones dilutius accipit. At in Scripturis divinis summa profunditas cum summa facilitate conjungitur<sup>2</sup>). quare cavendum est, ne ad nostrum illas modulum in interpretando exigamus; neve, quia anxia solicitudine careant scriptores sacri, ideo etiam illorum verba quasi minus considerate posita tractemus. Omnes mundanas in stilo curiae elegantias longissime superat divinus sermo. Deus, non ut homo, sed ut Deus, verba facit, se ipso digna. Altae sunt ejus cogitationes: inde verba, inexhaustae virtutis. Apud interpretes quoque Ejus, quamvis ab hominibus haud eruditos exactissima est oratio. Impressioni rerum in animis eorum, exacte respondet verborum expressio, quae adeo non est infra captum auditorum, ut potius vim ejus raro assequantur. Saepe conclusiones ipso mundo ponderosiores ex epitheto, ex accidente grammatico, ex adverbio, deducunt apostoli, ut ostendimus in Appar. Part. I. §. 1. In Paulo particulam zal pressim accepit Chrysostomus, et idem aliique patres alia multa, ut notavimus ad lib. de Sacerd. §. 136. 441. Haec vestigia sequi fas est: hac mente Lutherus ait, Nil aliud esse Theologiam, atque Gram-

<sup>1)</sup> A qua modestia quam longe Eruditorum haud pauci hodie absint, mirum quantum sua sibi perspicacia atque ingenii alacritate placentes, nolo pluribus exaggerare. Clamante re ipsa, verborum declamationibus, utut aequissimis, opus non est.

<sup>2)</sup> Attende, Lector! Hae ipsae regulae hermeneuticae, divinum librum a reliquis omnibus, ut par est, segregantes, in causa sunt, quod Bengelii interpretationes eorum gustui minus respondent, qui non eam, quae christiano homine digna est, Verbi DEI reverentiam intus fovent, et vel Ciceronis effata curatius, quam Pauli axiomata rimari dignantur.

maticam, in Spiritus sancti verbis occupatam. Quod ipsum ab aliis Theologis subinde repetitum legitur. Continetur hac observatione scrutinium sermonis emphatici, in quo propria significatio interdum intentior est, interdum remissior. Multa erant, vernacula Graecis, emphatica, nobis Germanis non item obvia: ut pronomina personalia adhibita vel non adhibita, quae nos raro praetermittimus, Graeci plerumque; et verba media, nobis et Latinis ignota; et verba simplicia vel composita, v. gr. γινώσκω, ἐπιγινώσκω, quae uno verbo Latino aut Germanico exprimuntur, Graece autem different; et articulus, quo Latini carent. Vicissim saepe fit, ut emphasis exaggeretur praeter rem, ut in οὐ μή cum subjunctivo, in verbo έκβάλλα, in praepositione έντος etc. in compositis έκπειράζω, έκπορνεύω, ύπεναντίος, ὑποδείκνυμι κτλ. quae apud LXX a simplicibus non different. Utilis est ac laudabilis vel qualiscunque intelligentia N. T. Graeci: sed minus exercitatis facile accidit, ut falsas emphases mirentur, amplectantur et venditent, verasque praetereant. Quo magis necessarium est, ut nos invicem adjuvemus. Luce utuntur etiam hebetes oculi, ad vitae summam; sed tamen qui visu pollet, multa exactius assequitur: sic in Scriptura omnes vident, quantum est necessarium: sed quo acutior visus, eo major dulcedo: et quae unus interdum videt, ea alii, qui per se non videbant, illo monstrante cernunt. Multas ego emphases ab aliis sine causa productas refutavi vel certe dissimulavi 1): veras, sponte oblatas, non neglexi 2). Quodsi nimius interdum existimabor, metum facile deponet, qui perpetuam accurati sermonis analogiam per omnes aeque Scripturae periochas mirabiliter sibi constantem observaverit.

2) Sie v. gr. Matth. 16, 4. repetitionem voc. conucto sonlicá causá non carere: sic Matth. 9, 4. voc. vuetç, quá justissima culpationis retorsio continetur, minime abundare: sic Matth. 6, 9. m locutione o ev voiç oviçavoiç, coll. v. 10. numerum non temere variare: sic Matth. 28, 5. pronomen vuetç itidem grave antitheton involvere docetur. Innumera hujus generis notala (quae in mai, vel quatidiano, sermone fundamentum habent; neglecta vero usum Scripturae nemini speraedum multoties reprimunt) facile esset cumulare h. l.: sed brevitati consulendum est. Lectorum

seque vigilantiae investiganda relinquuntur.

<sup>1)</sup> Exempla rei habes v. gr. Matth. 3, 8., ubi eam, quae inter dignum fructum et dignos fructus Origeni intercedere visa fuil, differentiam non approbat Auctor: c. 9, 88. not. ult., ubi expáller non semper vim significare monel: c. 12, 40. not. fin., ubi medium sive cor terrae non praecise quaeri debere, sed ipsi terrae, in qua Christus plus XXX annos versatus sit, opponi memorat: c. 16, 22. ubi τὸ ἐπιτιμᾶν molliori verbo untersagen, in Vers. germ. interpretatur (coll. Ernesti Bibl. th. T. I. p. 225.): c. 21, 35. ubi latiorem vim verbi έδειραν defendit: Luc. 10, 42. webe το Unum Necessarium ad frugalitatem hospitii mavult, quam ad res spirituales referri: c. 17, 21. ubi voculam έντὸς non respectu cordis Pharisaeorum, sed respectu totius populi Judaici, adkibitam censet: c. 23, 31. ubi non de Christo, sed de vegetis juvenibus lignum humidum explicat: Phil. 1, 21. ubi per τὸ ζῆν vitam Pauli naturalem indigitari perhibet etc. Facile sedulus Lector insignem observationum silvam congesserit, quibus frequentius b. Bengelius obviam ire fictitiis emphasibus sategit, quam aliorum Interpretum quisquam. Quodsi aliis in locis etiamnum ali-quibus videatur in admittenda emphasi nimium liberalis esse: viderint rerum arbitri, annon spiritualis judicii carentia sub specioso indolis linguarum praetextu subinde lateat. — Qua in re grarissimum S. R. D. Crusii monitum extat in der Vorrede zu Hn. Past. D. C. G. Michaelis Neuem Testament, 4to. Leipz. 1769. pag. XXIII. ubi inter alia: Bey denen (ait), welche den richtigen Text liefern oder auch übersetzen und wohl auslegen sollen, ist zwar viel Kenntniss von Sprachen, Geschichten und allerley Wissenschaften, nebst vielem Fleisse nöthig, aber eine noch so weitläuftige Gelehrsamkeit machet die Sache noch lange nicht aus, sondern es gehört auch cine reife und richtige Beurtheilungskraft dazu, und damit dieselbe reif und unverhindert seyn kann, wird ein tugendhaftes Herz, nemlich ein gläubiges, demüthiges, gegen Gottes Wort ehrerbietiges Herz erfordert. Die Frömmigkeit und gute Absicht, zusamt dem Gebet, kann die Stelle der Gelehrsamkeit nicht vertreten: denn es müsste durch Wunder geschehen, die weder verheissen noch vorhanden sind. Die blosse Gedächtnissgelehrsamkeit ohne eine practische Beartheilungskraft ist unzuverlässig, und wird öfter verkehrt als richtig angewendet. Die Materialien aber, welche solche Gelehrte, jeder in seiner Art, liefern, sind andern brauchbar, welche besser urtheilen. Aber auch die natürlich gute practische Beurtheilungskraft, wo das Herz ohne wahre Frommigkeit und gläubige Ehrfurcht für Gott ist, machet in den Hauptsachen, worauf es in der heiligen Schrift ankommt, die grösste Gelehrsamkeit noch nicht zuverlässig branchbar. Denn unbekehrte Leute urtheilen nach ihrem Hang, wie eines jeden Gemüthszustand ist, bald frech und verwegen, bald furchtsam und zweifelsüchtig; sie sind partheyisch und verblenden sich selbst. Bisweilen können sie sich dünken redlich zu handeln, aber so, wie die Apostelfeinde, welche meynten, sie thäten Gott einen Dienst daran. Vielfältig aber verfahren sie auch wissentlich unredlich, handeln flüchtig, sehen die Sachen obenhin an etc. etc.

Plane ad vim verborum recte pensandam pertinet notitia Hebraismi, quo tinctus est sermo Graecus N. T. Indubium est, apostolos et evangelistas ita loqui et scribere solitos esse, uti Judaeis potissimum, in Asia et alibi gentium, Graece loquentibus accommodatum erat. Judaei porro Hebraicae linguae indolem in quotidianum sermonem Graecum, ut fit, derivatam habebant, et Graeca translatio V. T. magnopere hebraizans, plane eis erat familiaris: atque ea translatio gradatim inserviit divino consilio, ut Graeca lingua vehiculum fieret verbi divini. Quisquis ergo idiotismus erat in translatione V. T. et in sermone Graeco Judaeorum. apostoli et evangelistae eo recte usi sunt: et quo familiariorem eam translationem habuerit lector N. T. Graeci, quo melius perspectam habebit syntaxin Hebraicam, hoc plus proficiet. Locupletissimam linguarum facultatem Paracletus sanctis hominibus contulit: sed ad auditores et lectores ii se demittere necessum habebant. Si apostolus aliquis ad Barbaros aut Graecos mitteretur hodie, Barbarorum, ut opinor, linguis asperrimis, aut hodierna Graecorum, quamlibet corrupta, dialecto, sapienter uteretur 1). Habet stilus N. T. passim locutiones cum probatissimis auctoribus Graecis, etiam ubi minime putasses, congruentes: sed apud scriptores N. T. tota ac perpetua sermonis indoles est consideranda, Hebraizans<sup>2</sup>), abs qua sane stilus corum, qui foris sunt, discrepat, quanquam sparsim aliqua sunt similia, quod non mirum, quum tam modicum est volumen N. T. et tanta librorum Graecorum profanorum moles, atque horum auctoribus subinde etiam aliquid excidit, quod ipsis minus placeret, et tamen ad locutionem N. T. a philologis multae lectionis cupide confertur. Adde, quae notavimus ad Joh. 6, 37. 12, 6. Ap. 11, 5.

Quae cum ita essent, in explicandis Graecis locutionibus N. T. non longe abire necessum habui: declarationem fere e proximo petii, et v. gr. in loco aliquo epistolae ad Romanos contuli, primum, contextum ipsum, ipsamve ad Romanos epistolam: deinde, reliquas Pauli epistolas: deinde, ceteros libros N. T. tum, LXX interpretes, ut vocantur, porro, patres Graecos, qui et N. T. Graecum et veteres, ipsi Graeci, legerunt: postremo, adeoque raro, eos, qui foris sunt<sup>3</sup>). Ubi loca V. T. allegantur in Novo, verba LXX interpretum, ea praesertim, a quibus differt Novum Testamentum, descripta dedi, quo commodior esset collatio. Ubi eadem sunt verba V. T. et Novi, proprietatem textus Hebraici LXX interpretibus anteposui. quo vestigio, quid sit τροποφορεῖν, έτοιμασία, πεφαλὶς βιβλίου πτλ. optime discitur. Operam equidem dedi, ut in has annotationes quam plenissime

<sup>1)</sup> Quare et hodie in sermonibus sacris vel habendis, vel divulgandis etiam, verba, quae dicunt, provincialia (utul peregrinis peregrina videantur) prorsus exulare debere, equidem non existimem: imo vero amoris potius et prudentiae, quam ίδιοσυγκρασίας irrisionibus dignae esse putem, ut ratio dicendi, citra plebejos barbarismos, auditorum tectorumve idiotismis, quantum fieri potest, accommodetur.

<sup>2)</sup> Hoc ipsum de Hebraismis momentum, arduum sane et omnem Exegeseos sacrae ambitum concernens, omni cura et soliciludine ponderatum b Auctori fuisse, aperte hic locus docet. Applicationem et usum hujus principii hermeneutici (quod nescio annon Bengelii praecipue operă multis demum vel innolueril vel certe commendatum sii) frequentissime în hoc libro omnis fere pagina prodit. (Vid. e. gr. Matth. 1, 1. 12, 21. 16, 22. 22, 42. 25, 31. 26, 25. etc.) Methodus itaque Bengeliana prorsus id infert, ut Hebraismorum perpetua ratio habeatur. Neque tamen hujus rei vel negligentiam vel ignorantiam quoque Eruditorum nostrae aetatis aliqui exprobrare Beato unquam desinuul. Enimvero si quis, quibus locis hac în parte salisfactum non sit, per inductionem ostendere dignaretur: vix equidem dubito, quin singulis paene în casibus demonstrari posset, non Hebraismi neglectum, sed alias rationes în promtu esse, cur pressius aliquando, quam istis quidem Viris placeat, verborum proprietati inhaerere, Bengelius consultum duzeril. (Cf. meine Beleuchtung etc. §. 3. et 17) Generalibus vel exprobrationibus vel defensionibus nihil tali în re conficitur.

<sup>3)</sup> Al, qui foris sunt, tis nunc, perversissimă sane methodo, ab eorum hand paucis, qui insigni inter Fruditos loco habentur, primae subinde partes conceduntur: ultimae fere, contextui sacro el peculiari prophetarum apostolorumve, divino spiritu actorum, genio. Duo scilicet idem quum faciunt, duo idem quum dicunt, non est idem. His non observatis, el Scripturae analogia leviter posthabită, immanis paralogismorum cumulus, infelici omine, non potest non omnem sucram exegesin, sub speciosissimo vastae eruditionis praeteztu, corrumpere, el divinissima quaevis ad inanes humani ingenit speculationes detrudere. Ulinam religiose omnes perpenderent, quae hac de re pluribus gravissime disseruit S.R. D. Crusius, in der Vorrede zum Burkischen Fingerzeig, s. t. von dem Unterschiede zwischen der Auslegung der Texte, und der Ausuchung der Beweissprüche, d. A. 1760.

derivarem utilitates ex LXX int. capiendas. Quae ex Grammatica Graeca aut Lexico peti possunt, ea nemo hic pertractata desideraverit 1). Interdum, ubi momenti aliquid subest, aut ubi alii hallucinantur, ad talia descendimus.

§. 15. Cum affectibus sanctis, quod comparari possit, terra nihil alit. Contineatur autem in iis etiam τὰ ηθη, sive Mores, vocabulo minus commodo. Affectus, absolute dicti, concitati sunt: mores, sunt affectus lenes, mites atque compositi. De his non alienum fuerit legere Quintilianum lib. VI. cap. 2. nam disputatio tota in hanc praefationem induci non potest. Argumenta, mors, affectus, habent, ut omnes, ita sancti sermones, etiam in Novo Testamento. Argumenta. nemo non tractat: affectuum rationem habent sapientiores, spirituali experientia praediti: mores, omnium pace dixerim, propemodum negliguntur, praeterquam quod Verecundia scripturae interdum praedicatur. Et tamen mores per omnes sermones atque epistolas N. T. mirabiliter diffusi, continuam quandam commendationem habent ejus, qui agit aut loquitur aut scribit, et Decorum praecipue compleetuntur. Delibavimus aliquid in Apparatu, p. 372. (i. e. §. I. Introductionis in Crisin N. T. Ed. II. p. 4. sq.), et plura in Harmon. evang. p. 57. 103. 111. 214. 216. 242. 278. 281. s. (Ed. II. d. a. 1747, p. 56. 69. 171. 183. 340. 342. 380. 382. 451. 454. sq.) sed in praesenti opere uberior morum juxta cum affectibus est consideratio. Haec pleraque sunt ejusmodi, ut magis sensu cordis, quam verborum circuitu assequaris. Quae potissima causa erit, cur annotatio nostra saepe nimium subtilis<sup>2</sup>), saepe satis frigida putari possit: sed qui paulatim assueverint, non dubito, quin mihi assensuri sint, et sermones divinos admiraturi. Tenerrimo penicilli ductu pictor, celerrimo notularum fugientium tinnitu musicus summam artis elegantiam exercet, et in apice cujusvis rei quae minima sunt, ea rudes quidem oculos et aures subterfugiunt, sed floridissimas revera delicias habent, ex ipsa radice pullulantes. Sic se habet Scriptura sacra. Capiat quilibet, quod capit: cetera exagitare parcat.

§. 16. Complura eorum genera sunt, qui libros sacros commentando illustrare aggrediuntur: interdum etiam alii aliorum instituta contemnunt, sua unice amant. Ego neque paraphrasten totus ago, neque grammaticum, neque scholiasten, neque antiquarium, neque dialecticum, neque dogmaticum, neque polemicum, neque porismaticum: et tamen quiddam ex his omnibus liberrime conflatum apporto 3). Nil est, quòd non aliquem praebeat usum: ubi usus cupide urgetur,

Immo vero Lexicorum sidem caeco quasi impetu secutum identidem esse Gnomonis Auctorem, est qui non erubescat identidem ingeminare. Qua vel judicii perspicacia vel animi integritate issud sal, meum non est decernere. Auctorum graecorum lectilatione haud proletaria imbutum suisse b. Bengelium, nemini sacile, qui vel Chrysostomi de sacerdotio libros, ipsius cura edites, cum subjunctis annotationibus, vel Gregorii ad Originem panegyricum, (ut reliqua taceam) sugitivo oculo pertustraverit, alienum esse vel obscurum potest. Cons. Vitam Beati, s. 15.

<sup>2)</sup> Huc v. gr. ordinem verborum quoque referas, cujus ratio singularis ostenditur Luc. 11, 36. Marc 4, 31 sq. Marc. 15, 20. coll. Hebr. 13, 12. Hebr. 4, 7. not etc., nec non Allusiones, quae, usus mentes bene compositas et seria σοφρωσύνη tinclas, jucundissime aliquando afficiant, facilitme temen ab aliis, tanquam nugue, traducuntur afque exsibilantur. Vid. e. g. Math. 10, 38. Luc. 5, 10. 12. 46. Act 1, 18 not. ad σπλάγγνα, 2 Cor. 9, 10. 2 Tim. 2, 9. Sane in talibus modum qui temere nesciunt, ipsi quandoque res in se gravissimas leviorum risui imprudentes exponunt: sed prossus haec omnia, propter abusûs metum, dissimulare, cordati interpretis non est; etiamsi comptures minime parcant, quae non capiunt, exagitare.

<sup>3)</sup> Mirari profecto subit (salendum enim est), qui sactum sit, ut cel. D. Ernesti, Instit. Interpr. N. T., Ed. II. P. II. c. 9. §. 32. eorum interpretum generi (coll. §. 31.) Bengelium anumeret, qui grammatica modo et philologica secuti sunt, ut sensus verborum explicaretur. Judicet lector, num in his omnis Gnomonis usus subsistat; an reliqua simul, h. l. indigitata, complectatur? Equidem, qui dogmaticarum, qui polemicarum, qui pastoralium, qui practicarum, etc. observationum largam segetem ex hoc libro collegerunt, eque labore haud parum frugis consecutes se confessi sunt, Lectores neque numero neque mentis vel probitate vel acumine spernendos nominare, citra juetantiam, facile possem. Sed sufficit h. l. ad eam methodi gnomonicae delineatumem propocere, quam Anonymus aliquis b. m., isque nullo parlium studio impeditus, dedit pecuhari tractatione A. 1762 conscripta, et postmodum Tomo VI. P. II. des Burkischen Fingerzeigs, A. 1766, Praesationis loco praemissa: quacum conferri utiliter queat alterius cujusdam-Anonymi libeltus, s. t. Versuch einer näheren Bestimmung des Begriffs, den man mit dem erbaulichen Exeguiren verbinden soll, und was der sel. Prälat Bengel darinnen eigentlich geleistet hat.

in abusum degenerat: abusui medetur sobria et aequa omnium subsidiorum aestimatio. Dicta classica non praetervehor: difficultates vulgo vexatas non dissimulo: sed tamen ceteras consideratu aeque dignas scripturae partes aeque expendo. Quod genus annotationum praesens quaelibet pars, quisque locus, qui sub manu est, ad vim suam explicandam postulat, eo utor: ut vel verba et locutiones evolvantur; vel habitus animi apud eos, qui loquuntur, et apud eos, quibus scribitur, notetur: vel verae doctrinae observentur, falsae redarguantur; vel monita pietatis et prudentiae christianae eliciantur; vel allegata V. T. in Novo et alia parallela loca expendantur; vel argumentorum pondera et nexus resolvantur: eaque omnia ita proponuntur, ut lectori ansa detur plura cogitandi. In singulas annotationes 1) dicere putabitur Gnomon: Sic habet textus, non aliter. koc nomen, koc verbum, kace particula, kic casus, koc tempus est, non aliud: kic verborum ordo, kaec verborum repetitio aut commutatio, kaec argumentorum consecutio, kic animorum motus etc.

- §. 17. Opinionum divortia operose enumerata ac refutata, cum scriptorum nominibus et librorum titulis, non admodum requiret <sup>9</sup>), qui, quid hîc agatur, intelligit. Esse quosdam expedit, qui eas partes suscipiant, historiamque interpretationum vel per secula deducant: sed paucorum facultas est; nec desunt tamen, qui multa in utilitatem communem eruant et convehant. Ineptas vero sententias et vix cuiquam in mentem venturas, subinde commemoratas legere, minus juvat infirmos, quam ignorare. Male nobiscum ageretur, si ad regiam veritatis viam dignoscendam necessum esset, omnia avia in numerato habere et pertentare: imo multitudo sententiarum veram interpretationem saepius obruit, quam subministrat. Nobis tamen quibusdam interpretationibus occurro, neque auctoribus neque verbis eorum citatis. Lector, earum inscius, non sentiet; neque enim opus est: gnarus, perspiciet, quid velim. Nonnullas etiam speciosiores interpretationes, minus adhuc discussas, attingo: et, ubi mea sententia paradoxa videri posset, aliorum consensionem, veterum praesertim, ostendo.
- §. 18. In commentariis nihil est tritius, quam Harmoniae Evangelicae titulus: sed sub hoc ipso titulo quiddam ab aliis fere omnibus sejunctum dare necesse habui. Harmoniae basis est, Ternarius Paschatum inter Baptismum Domini et inter Exaltationem ejus, ab antiquis frequenter, novissime a Timotheo Philadelpho agnitus: sed plura paschata plerique statuunt recentiores. Ad veram paschatum trium amussim Evangelistas tractavi conjunctim in Harmonia evangelistarum Germanice edita A. 1736., recusa A. 1747.3), et cum eo tractatu intime connexa est

1) Huic succinctae methodo qui semel assuefactus fuerit, is optime consultum et operae et tempori sentiet, quascunque reliqui tectorum de obscuritate sermonis querelas fundant.

3) Hujus recentioris Editionis occasione, accessionibus haud vulgaribus ornatae, in Praefatione b. Auctor, ε. 6. generatim, quid de posteriorum Editionum εξεργασία senscrit, his verbis declaravit: Die Besitzer der vorigen Exemplarien pflegen zu wünschen, dass die letztere Gedanken besonders gedruckt würden: aber solches ist nicht thunlich. Denn wann wir von allen Büchern, die heut zu tage noch Dienste leisten, nur ihre ersten Ausgaben hätten, und alle folgende grosse und kleine Zusätze und Verbesserungen, die ein jeder Verfasser selbst und seine Nachfolger nacheinander gemacht haben, besonder gestellet wären, was wäre das für

Groiz, 1769. — Unum est, Lector! quod etiam atque etiam rogatum te velim: TUIS FAC OCULIS VIDEAS.

<sup>2)</sup> Atqui haec ipsa, misi fallor, vanitatis fuga, qua lectorum potius commodo, quam gloriolae suae consultum voluit Auctor, in causa est, cur literatorum aliqui, nimio polyhistorias aestimio capti, eam Bengelii in legendis et ponderandis variis variorum libris aesiduitatem vix probabilem esse credant, qua inanis aliquis jactator frequentem sui admirationem facile fortassis rapturus ad se fuisset. Ea certe verecordiae species neque Bengelio, salva aequitate, neque aliis nostri vel soli vel aevi Doctoribus tribui potest, quam Eruditorum aliquis haud ita pridem, sua de Suevicis Theologis cogitata aperturus, his verbis descriptam dedit: Daher lesen und prüfen sie auch die Schriften berüchtigter und gefährlicher Philologen entweder gar nicht, oder mit einem viel zu mächtigen Vorurtheil, als dass sie das wahre aus dem falschen mit gebührender Genauigkeit ausgen Vorurtheil, als dass sie das wahre aus dem falschen mit gebührender Genauigkeit ausgen Vorurtheil, in stolen, in isto eximii Viri, et de b. Parente meo, quin de veritate evangelica, haud mediocriter meriti, judicio reperisse me aliqua, quae praecipitantiae nonnihit prodere, et maturius examen, ab Ipso posthac, ut confidere fas est, instituendum, desiderare viderentur. Talia sunt v. g. quae de microcosmo et macrocosmo, de Chiasmo, de typis et allegoriis, de Emphasibus, de Subjecto et Objecto etc. liberiori dicendi ratione proposuit.

singulorum in praesenti Evangelistarum consideratio. Quare quae maxime sunt necessaria, placide repetam.

1. Nativitas J. C. non potest poni ultra bimestre ante mortem Herodis.

2. Mors Herodis non potest citius aut serius poni, quam in mense februario anni 3. ante aeram Dionys. Demonstrat id eclipsis lunae apud Josephum, et quae Josephus inter eam et inter pascha illius anni facti esse scribit.

3. Annus 15. imperii Tiberii non potest initium habere ante mensem Tisri

in anno 27. aerae Dion.

- 4. Dominus cum esset quasi annorum 30., baptizatus est, et interjectis 40 diebus tentatus, aliquo intervallo ante pascha anni 28. aerae Dion.
- 5. Eodem, non alio, in anno, templum poterat dici annis 46 aedificatum, Joh. 2, 20.
- 6. Crucifixus est Dominus anno 30. aerae Dion. Namque hic ipse annus, non annus 29., 31., 32., habuit pascha in fine hebdomadis: annus autem 33. nimis est serus, et omnibus antiquae ecclesiae sententiis refutatur.

7. Ergo tota historia a Paschate Joh. 2., ad Pascha Joh. 18., includitur in annum 28., 29., 30. aerae Dion. Sunt Paschata tria.

Hae theses, singulatim, dubiae videri possunt, sed in suo nexu certae sunt et immotae; et paschata non nisi tria necessario inferunt. Adversarium Harmonia mea humanissimum nacta est D. Hauberum: qui quid hodie sentiat, haud scio; sed certe summam Harmoniae ab illo adornatae adoptavit opus eximium, quod inscribitur Deutsche Original-Bibel 1): novissimeque D. Walchius in Meletematis de Vita D. N. J. C. me saepius reprehendit. Horum autem neuter chronologicos Evangelistarum adhibuit nervos. Studiose chronologiam evangelicam memoria nostra tractarunt Camp. Vitringa, P. Allix, Com. Camillus de Sylvestris, Nicasius Grammatici, J. J. Hottingerus, C. G. Hofmannus, Leonardus Offerhaus etc. Longe inter se different; sed si confligas eos et in unum contrahas, quicquid ex vero quisque habent, id ternarium paschatum, ipsis quandoque invitis, confirmat: neque ii, qui quatuor, ne dicam, qui plura paschata fingunt, characteres illos chronologicos, ab ipsis evangelistis tam graviter praescriptos, sine violentia tractare possunt. Quaternarius paschatum magnam periocharum earundem seriem, a Matth. 4. ad 13. et in parallelis Marci Lucaeque locis, quam ternarius simplicem agnoscit, duplicat vel triplicat, manifesto incommodo. Ternarius, vel apud Matthaeum vel potius apud Marcum et Lucam, in historia pauculorum tantummodo mensium, Trajectionem infert, eamque fructuosam; Quaternarius, sub specie ordinis, confusionem. Lightfootus in Chronicis et V. et N. T. id ex instituto agit, ut Trajectiones apud Evangelistas, quamvis quatuor paschata habet, et in tota scriptura obvias demonstret. Ternarius exacte congruit cum LXX hebdomadibus apud Danielem, et cum lectionibus Mosis et prophetarum in sabbatis et diebus festis, ad quos aperta frequens apud Evangelistas est allusio, cursuique Salvatoris celeritatem convenientissimam tribuit: Quaternarius haec omnia obliterat. Uberiorem demonstrationem ipsa habet Harmonia, §. 12, Ordoque Temporum, cap. 5. Hine jure concludo<sup>2</sup>): Quisquis plura tribus Paschata inter Baptismum Domini et inter Exaltationem statuit, ejus opera in Evangelistis, quatenus Harmoniam spectat, irrita, et in Vitam D. N. J. C. minime honorifica debet haberi ab omnibus, qui errore non aeque atque veritate pascuntur. Ad Harmoniam Evan-

1) Cui tamen ipsi libro annexa est b. Bengelii Tabella s. t. Vergleichung des Neuen Tetaments, darinn Lutheri deutsche Uebersezung, Reineccii griechischer Text, und Bengelii Revision des griechischen N. T. unterschieden sind. Vid. App. Crit. Ed. II. p. 678. sqq.

eine ungeheure Unordnung? Also gebühret es sich, dass ein Besitzer einer vorigen Ausgabe die folgenden vermehrten und verbesserten mit günstigen Augen ansehe, wiewohl einem Schriftweller auch geziemet, die vornehmsten Aenderungen anzuzeigen. — Quod Monitum haud judicausem hoe loco repetendum esse, nisi et Apparatus critici, a b. Burkio editi, et Gnomonis respectus eadem fere aliquorum desideria responsionis istud loco requirere visa essent.

<sup>2)</sup> Hujus non Oraculi, sed legitimae Conclusionis vim quibus rationibus equidem adversus recentiorum objectiones, DD. Bertlingii sc., Bueschingii, Loeberi, Ernesti, munerum et eruditionis ruma conspicuorum, tueri conalus sim, videre est in meiner Beleuchtung etc. \$5. 20. 26. 29.

gelistarum <sup>1</sup>), ita constitutam, et ad Ordinem temporum <sup>2</sup>), passim hic remittit Gnomon <sup>3</sup>), eoque jam expeditior et Evangelistarum consideratio reliqua. Tabulam quoque, ex Evangelistis coagmentatam, tanquam Monotessaron, habet Harmonia <sup>4</sup>): Gnomon autem singulos Evangelistas singulis in Tabulis, ad quemque seorsum accommodatis, refert.

- §. 19. Acta Apostolorum magnam habent conjunctionem cum Epistolis, Pauli praesertim, et per has bonam partem illustrantur: in Epistolis, non desultoria est annotatio nostra ad sermones confertiore doctrina plenos, sed aequabiliter deducta ac propemodum perpetua. Summam ac seriem Historiae dat Ordo temporum, cap. 6.
- §. 20. De rationibus tractationis nostrae Apocalypticae, praeter proprium notarum ad hanc prophetiam procemium, in ipsis passim notis agitur. Nam ut Germanica exegesis seorsum exstat, sic Latina in extremo hoc volumine datur. De illa, Germanica, Epicrisin (Beurtheilung) nuper emisit cel. Theologus, D. Joachimus Langius, eamque Antidoto W. Sherlockii contra papatum, quod in vernaculum sermonem transtulit Fridericus Eberhardus Rambachius, sub titulo Mantissae Apocalypticae adjecit: convenit autem Epicrisis cum Latino ejus commentario in Gloria Christi. Quare Gnomoni huic et examen praecipiorum Commentarii nervorum, et responsionem ad Epicrisin committi oportere existimavi. De Epicrisi illa ut nuncium accepi, constitui, non minore cum prolubio cedere veritati, a subactissimo interprete monstratae, quam eandem mihi propitiam defendere. Scripti potitus, nonnulla, quae vel displicerent Auctori ejus vel placerent, delibata inveni. Ego vicissim, qua parte aut assensus eximii Viri me delectarit, aut dissensus ad meam sententiam recognoscendam invitarit, exponam: quemadmodumque ille summa usus est humanitate, sic ego observantiam erga Senem, cujus etiam hospitio anno 1713, et deinceps commercio gavisus sum, tuebor.
- 1. Praecipue de bestia et de meretrice dissentit, p. 371 405. Multum haec ab illa differt, fateor: veram autem differentiam consideramus infra ad cap. 13, 1.
- 2. Infert inde, ad superiores suos remittens commentarios, generatim, in interpretatione septem sigillorum et septem tubarum, adeoque totius libri, me titubare, non minus, quam Vitringam. p. 405. Resp. Interpretatio bestiae et meretricis vindicata — et reliquae partes, se mutuo sustentant. Complura sunt, quorum speciosam quidem explanationem dedit Epicrisis, p. 371. seqq. 394. seqq. 400. seqq. sed mihi ea non obsunt: nam egomet ut vera agnosco. Optabilior fuerat discussio eorum, quae in quaestione sunt. Hic vero est, quod admiremur. Ipsam summam systematis apocalyptici, a cel. D. Langio adornati, examinaveram in libro meo, pag. 500 - 504., auctore nominatim laudato, scripseramque ibi, Quisquis veritatem quaerit, is hoc momentum quam diligentissime perpendat: et tamen de toto illo examine prorsus tacet, nec paginam 107. s. 123. s. 214. s. 285. 295., omnesque fere, quas colligeram in Praef. §. 7., attingit. Lectum sibi librum, ait: alias pro certo haberem, eum cursim tantummodo nonnulla decerpsisse. Equidem loca illa in praesenti ab integro repetita putari volo. nam ea commentarios cel. auctoris mihi perpensos, et errores, quos is in Vitringa redarguit, a me vitatos, curate praesupponunt. Praeterea Gnomon apocalypticus, cujusmodi sit cel. viri interpretatio, in sigillis, tubis, aliisque partibus, ubi nervus inest, modeste monet, ad c. 4, 1. etc.

2) ejusque nunc utramque Editionem.

3) Îla quidem, ut tertia nunc Editio praecipuas harmoniae stricturas (ut în Procemio dixi), quae exegesin polissimum illustrare viderentur, Lectoribus exhibeat.

<sup>1)</sup> d. A. 1747.

<sup>4)</sup> habet etiam Pl. Rev. D. C. G. Michaëlis Neues Testament nach der Uebersezung Lutheri, mit gehörigen Orts bemerkter genauerer Berichtigung der Uebersezung nach dem Grundtext, und eingeschalteten Erklärungen, als ein Auszug der zur Auslegung gehörigen Arbeiten des sel. D. Bengels über das Neue Testament, Leipzig 1769.; habent Biblia germanica, Tubingae A. 1770., cum Praef. S. R. D. C. F. Sartorii, typis Sigmundianis edita; habet tysius b. Bengelii Uebersezung des N. T., Ed. II., A. 1769., curante b. Burkio edita, Append. Nro. IX.; habent plura passim recentiorum Commentalorum monumenta.

- 3. Initia vae trium, ipsiusque vae tertii, nimis alte putat a me poni. p. 406. Respondetur infra, in cap. 8, 13.
- 4. De duobus testibus, deque urbe magna, assentitur: itemque de regno. p. 406. seqq.
- 5. Capitis 12. expositionem approbat, quod ad futura attinet tempora: quod ad praeterita, non approbat p. 408. De praeteritis, vid. infra, ad cap. 12, 5.
- 6. Amplectitur gentium conversionem, millennium futurum, (sed simplex,) resurrectionem primam. p. 409—421. Atque hac potissimum in parte ab equuleo, quem persaepe appellat, hermeneutico, prophetiam liberavit. Concordiam autem scripturarum de ultimis temporibus, quae et ut mala et ut bona describantur, in duplici adventu Christi quaerit; ut mala sint ante adventum priorem, bona in millennio: comm. apoc. f. 239. quanquam concordiam illam, salva adventus unitate, non nisi bis mille asserunt anni, de quibus infra, ad c. 20, 4.
- 7. Quae de aliis temporum periodis ad mille annos collatis dixerim, negat se capere. p. 421. Non recordatus est eorum, quae exposueram p. 127. 644. etc. ex genuina temporum analysi. Quam qui agnoscunt, hi scrutinium propheticum aetati nostrae maximopere necessarium perspiciunt: (coll. Epicr. p. 409. seq.) qui non agnoscunt, in longo seculorum spatio fluctuant. nam hypothesis ab Halensi Theologo inprimis, v. gr. de bestiae mensibus 42, annos communes  $3^{1}/_{2}$  notantibus, ipsos illos annos  $3^{1}/_{2}$  et subsequentem ecclesiae florem, duo etiamnum secula et ultra differt. vid. Erkl. Offenb. p. 503. seq. Tali spe, adhuc praestaret
- alia meditari, atque prophetias in hanc jam partem versare.
- 8. Prolixas libri mei periochas referre dignatus est Theologus Venerandus, de iis capitibus, in quibus et meam cum ipso 1) consensionem invenit, et veritatis victoriam jure praedicat: pag. 422. non tamen omnium esse partium recensionem, ipsi tituli, modo memorati, indicant. nam intra perpauca Apocalypseos capita versantur: cetera fere intacta manserunt. Omnino liberum ei fuit: lectoris autem interest scire, multo ibi plura esse a me tractata, in quibus est fluxus rerum ex invisibilibus in visibilia, et refluxus ex his in illa: differentia septenorum angelorum ecclesiarumque, sigillorum, tubarum, phialarum: septenariorum divisio in quatuor et tria: cursus rerum ex oriente in occidentem, etc. Eorum causa, quae Ven. Theologus egregie pertractarat, non scripsissem exegesin: sed cum certum haberem, ex fonte sapientiae apocalypticae inexhausto quiddam in meum canalem manavisse, id ad alios derivandum censui.
- 9. Ad prophetias V. T. recludendas quiddam a me proficisci posse, singulari benignitate censet, p. 428. Systema autem meum amplius limari oportere, addit ille, et egomet agnosco. Ex Apocalypsi, non obsignata, Daniel, qui obsignatus erat, et alii prophetae, qui mysterium DEI descripserunt, recludentur<sup>2</sup>). Sed quae idem ille retractanda mihi judicat, ea veram cum prophetiis V. T. collationem nunquam impedient.
- 10. Firmius id mihi spondet Ordo temporum, illi exspectatus. Id syntagma, cum utraque exegesi Apocalypseos, editum inter utramque, intimam habet necessitudinem. Etenim unam historicarum periodorum et propheticarum catenam, perpetuo se nexu cohibentem, refert.

Omnem meam εὐπείθειαν et docilitatem evocavi, ut, sicubi grandaevus Her-

<sup>1)</sup> Consensiones nimirum, quoad praecipua Apocalypseos momenta inter plurimos interpretes, a Lutheri inde, quin remotioribus etiam temporibus, intercedentes, cullide dissimulant; dissensum quoris modo exaggerant, qui certitudinis aliquid in exegesi hujus libri impetrari posse, tenacissime pernegant. Ea vero judicandi methodo nullam salutaris veritatis partem infelici scepticismo non involvi posse, plusibus demonstratum dedit S. R. D. C. F. Schmidius, in seiner kritischen Untersuchung, Ob die Offenbarung Johannis ein ächtes göttliches Buch ist? p. 22. sqq. not. marg. Conf. S. R. D. Crusii Vorrede zu Hu. Past. Michaelis N. T., p. XXV. sqq.

<sup>2)</sup> Qua in re, si insignes doctrina et auctoritate Viros audias, haud vulgarem, DEO largiente, operam praestitit Ven. M. M. F. Roosius, Lustnauiensis in hac vicinia Dioeceseos Superintendens, in lib. qui inscribitur: Auslegung der Weissagungen Daniels, die in die Zeit des N. T. hinein reichen, nebst ihrer Vergleichung mit der Offenbarung Johannis, nach der Bengelischen Erklärung derselben. Cf. cel. D. Crusii Hypomn. ad Theol. proph. P. I. p. 207.

meneuta demonstrasset, falli me, scite etiamnum ab errore desisterem. assentatione, abs qua illum abhorrere novi, sententiam mutare non possum: Germanicoque sermone, quo uterque nostrum juxta cum Latino usus est, nonnulla, si Dei voluntas feret, submittam, tempore. Est enim justa et brevis exspectatio quarundam rerum, unde applicatio prophetiue ad nostram aelatem distinctior evadat, facultasque detur, complura utilia uno fasce complectendi. Veritatem uterque bona sectamur fide: amor illius in me, mea etiam observantia in illum, ingenua sententiae alterius declaratione, alterius leni tolerantia, non modo non laeditur, sed etiam pascitur. Neque ipsa dissensio de capitibus quibusdam fructu caret. nam quanto major in ea utriusque nostrum est perseverantia, tanto magis nostra eorundem de aliis capitibus consensio spectatores atque arbitros amicissimi certaminis ad rem considerandam commovere debet: et quisquis rationibus primipilaris Hermeneutae hîc satisfactum judicabit, is aliorum in sententias meas apocalypticas impetu minus terrebitur. Posthac facilior evadet res. ut dixeram in Praef. §. 15. Interea ex animo opto, ut Theologus Halensis in Bibliis Parentheticis divino munere ex divino sensu explicet. Atque utinam, quum tam multi ex ejus auctoritate pendent, re maturius, quoad pretiosae ejus horae patiantur, perpensa, publice declaret, utrum adversarius an defensor earum systematis mei partium, quibus Epicrisis ejus contradizit, (nulla me φιλονεικία agit, sed gravitas rei urget) apud posteritatem illuminatiorem haberi velit. Versiculo non minus de ecclesia merebitur, quam volumine. Me non pudefaciet victoria veritatis. In extremo promam. quod unum ad decisionem sufficiat: cupidior semihorii de mille annis (suo loco firmis) interpretatio totum Systema, cujus tantus Defensor est Theologus Halensis, non obscure invexit. Illa cadente, hoc veritati cedet.

Aliorum hominum variae se cogitationes produnt super meis in hoc genere commentationibus. Apud quosdam ceteris meis laboribus vix redemero culpam, quam a me in prophetico studio contractam putant¹). Sunt, quibus calculi mei haud satisfacere ferantur: sublimitatem videlicet mathematicam quaerunt, et humilitatem nostram transvolant. nam nobis rudimenta arithmetica dummodo fracti numeri vigilanter observentur, sufficiunt²). Plures, seposito scrutinii labore, facilius se expediunt, et in portu sibi navigare videntur, dum in salo oculos claudunt. Videant, quid agant: nobilior est veritas, quam quae se obtrudat. Ego nil novi habeo, quod pro ea dicam. Apologia etiamnum hac utor: Ora, scripturam sacram antepone pectoris tui scrinio, et rem TOTAM³) prius cognosce, quam judicium facias. Felix, qui loquitur in aures auscultantium. Sir. 25.

§. 21. Orthodoxiam meam nemo adhuc in discrimen adduxit 4). Quisquis scripta mea perpenderit, agnoscet, me normam Scripturae non solum in doctrinis, sed etiam in verbis ea religione sequi, quae vel bonis a superstitione vix abesse videatur. Nullam enim aberrationem a linea Veri in Scriptura nobis propositi tam levem statuo, ut non agnitio veritatis sit praestabilior, scientiae DEI, ipso inspectante, respondens, et gloriae illius consentanea. Una est veritas: maxima et minima sui parte cohaeret. Erit ergo lectoris, bene existimare, donec erroris reus peragar ab aliquo, qui non ipse accusando erret. Fit hoc nimis saepe, ut unus alteri malam sententiam, abs qua uterque aeque abhorret, tribuat, et mille alios brevi praecipitique relatione misere offendat. Tali in casu quid lectori, quid mihi, faciendum putem, declarat Erkl. Offenb. praef. §. 13.

§. 22. Qui Graece didicere vel discunt, eos propria non potest non manere utilitas: sed aliis tamen quoque veritatis amatoribus prodesse cupio. Quos ut

<sup>1)</sup> Cf. hac de re, quae Ven. Hellwagius notavit in Praef. ad Ed. II. Ord. Temp. 4. X. XI.
2) Neque tamen, quod in Cyclo (Lipsiae, ut fama est, germanice propediem iterum prodituro) demonstratum est, vel subtilissimae Astronomorum observationes cum b. Auctoris linea chronologica non consentiunt.

<sup>8) —</sup> eamque, si quid in re tam seria mihi quoque concessum fuerit flagitare, BENGELII potius, quam ullius vel desensoris vel adversarii verbis exhibitam, —

<sup>4)</sup> Immo vero Chiliasmi labem adspergere Beato, post innumeras declarationes, ne hodie quidem iniquiorum aliqui desinunt; quo nomine justissima querela me usum esse (in meiner Beleuchtung etc. §. 21.). Ephemeridum literariarum relationes passim testantur.

Graeca Latinis necessario interspersa quam minimum impedirent, ipsi operam a me datam sentient. Nam Graeca textûs verba sola praefiguntur verbalibus nostris annotationibus 1), sed Graeca et Latina realibus: in cursu earum, Latina prae Graecis aut cum Graecis ponuntur. Latina textûs verba ex Vulgata et ex aliis translationibus sunt desumta, vel nunc demum Graecis exprimendis adhibita, eo plerumque casu, quem Latinus postulat contextus, quamvis Graece sit alius; et eo verborum delectu, ut etiam cum aliqua purae Latinitatis imminutione vis nativa Graecorum verborum quam proxime redderetur.

§. 23. In reliquo sermone eam Latine loquendi formam adhibui, quae huic generi commentandi apta videretur, sine moroso aut contemtu<sup>2</sup>) aut studio Latinitatis, quae ubi nimis colitur, majus fastidium, a cultoribus tamen violata, movet, apud cos, praesertim, qui aliquid vernaculae Latinitatis olfecerunt.

§. 24. Termini technici passim occurrunt, quales sunt: Anthypophora, apodioxis, asyndeton, &ν διὰ δυοῖν, epiphonema, epitasis, ethopoeia, hypatlage, litotes, mimesis, oxymoron, ploce, προθεραπεία καὶ ἐπιθεραπεία, prosopopoeia, sejugatio, zeugma etc. ubi monendus est lector, ne annotationem per terminos technicos in compendium redactam, sed opinione utiliorem, subito praetereat, v. gr. Joh. 10, 27. s. Praecipuum autem usum habet concisa oratio sive semiduplex, ex stilo Hebraico: et χιασμός, qui inprimis oeconomiam totius epistolae ad Hebraeos pandit<sup>3</sup>). Utriusque figurae exempla refert Index. Talia ubique per periphrasin exprimere, longum fuisset: alibi ergo consulent<sup>4</sup>), qui in aliquo figurae nomine haerent. Annotationes loquuntur vel ex persona auctoris, id est, ejus, cujus sermonem refert ipse textus; vel ex persona exegetae.

§. 25. Ubi notabilis est difficultas, satis sum copiosus <sup>5</sup>): plerumque autem brevis sum, quia saepe res plana est et facilis, in historiis praesertim: quia observationes pluribus locis illustrandis idoneas non in singula loca, sed fere primo quoque loco propono: quia complura jam alibi tractavi, quae hie repetere non necesse fuit: §. 8. 19. 21. quia multa, quae ad periocharum divisionem et connexionem, ad commata et puncta attinent, ex ipso textus, meaeve recensionis, intuitu peti possunt: §. 11. quia, quae ad analysin spectant, ex Tabellis patent, nec facile in Notis repetuntur: §. 13. quia simplicem fere veritatem, sine silva multarum opinionum, propono: §. 17. quia multa per terminos technicos expediuntur. §. 24. Inde volumen hoc, uti toti N. T. perlustrando destinatum, exiguae molis est, et levius, quam alii saepe commentarii in singulos N. T. libros. Ne Usus

quidem, quos vocant, singulis capitibus subjungendos putavi. qui tractui amoris

<sup>1)</sup> Saepissime hac ipsa concisa methodo mera verborum translatio vel explicationis vel refutationis usum attentis lectoribus subtiliter exhibet. Sic v. gr. Matth. 15, 6. vocula xal, per atque adeo reddita, nexum cum praecedentibus ostendit: sic Matth. 4, 16. verbum conspexit, graeco elde pisactum, eam ideam suppeditat, quae germanica phrasi zu sehen bekommen exprimitur: sic Matth. 10, 84. Imperativo, quem Vers. Luth. habet, Indicativus, scitis, substituitur: sic Marc. 4, 11. verbo accidit innuitur, non DEI sed hominum culpâ, i. e. per accidens, ul loquuntur, istud fieri: sic Marc. 10, 11. latinum, in illam, lectorem commonefacit, non suo saltem incommodo talem peccare, sed ipsi praecise mulieri injuriam facere. Plura cumulare supersedeo: et ne his quidem oculatiores opus haberent. Enimvero fit nonnunquam, ut, his neglectis, inanes lusus et nultius fragis minutias quandoque subesse suspicetur aliquis, ubi Objectionibus dubisve vel apertis et in publicum emissis, vel privatim communicatis, vel animum certe facile subituris, tacite occurrere c. Auetor instituit. Mullas icidur iudicii obliquitates parit Elenchi, quam dicunt, ignoratio.

et in publicum emissie, vel privalim communicalis, vel animum certe facile subiluris, tacite occurrere c. Auctor instituit. Mullas igitur judicii obliquitates parit Elenchi, quam dicunt, ignoratio.

2) Cujus tamen postulare Beatum vel amicissimorum aliqui hodienum pergunt. Enimvero vel ipei (quad praefiscini dixerim) quid Latinitas vernacula ferat, subinde meminisse negligunt; vel concissae brevitati nesciunt quidquam largiri; vel terminis technicis (de quibus 4. seq.) minus admesfacti, prolixam ubique periphrasin facilius tolerarent; vel ne istud quidem satis tenent, quod ante hos 30, et quod excurrit, annos locutiones haud paucae usitatiores inter Theologos fuerint, quas nunc demum nauseam movere delicatioribus auribus incipiunt. Ceterum, barbariem scholasticam et evilasse Auctorem, et modo non uno sublatum ivisse, ex coacovorum scriptorum collatione mullo negotio demonstrandum fuerit. Conf. quae de Scripturae stilo notantur ad Joh. 12, 6.

<sup>3)</sup> Rem ipsam, julem, saniorum Interpretum nemini obscuram esse: sed in terminis ultra modum difficiles aliqui se exhibent.

<sup>4)</sup> Jam vero consultum etiam sibi per Appendicem, huic Editioni subjungendam, ex parte

<sup>5;</sup> Ut ostendit syllabus, quem damus Ind. III. s. t. Considerationes uberiores.

divini in veritate obsequitur, is ex verbis divinis, sententia corum perspecta, omnia salutaria, sine labore, sine stimulo sugit 1). Ad sententiam autem perspiciendam, et ad ea potissimum, quae §. 4. notavimus, assequenda, opis aliquid, ut confidimus, hîc allatum experientur, qui recte legent, id est, ita, ut expendant omnia, neque a textu distrahantur, sed in textum simpliciter introducantur. Neque inutiles erunt indices in extremo. Plura aut commendandi operis aut excusandi causa non addam: unum, Lector, rogo, si aliquem noveris Exegetam totius N. T. vel partis cujuscunque, prae quo Noster Gnomon supervacuus tibi videatur, hunc cum alio illo in una duntaxat periocha aut capite, v. gr. Matth. 24. Act. 13. Rom. 12. Hebr. 12. 1 Petr. 3. Apoc. 10., conferas, et tum demum judicium facias. Commemorandus hoc loco mihi venit M. Philippus David Burk, qui non modo Tractatum Apocalypticum et Ordinem Temporum et Gnomonem nitide describens, dexteritate quaerendi et disceptandi ansam mihi dedit, ut multa commodius explanarem, sed etiam quotidiana multorum annorum consuetudine ita sensum percepit meum, ut post decessum quoque meum quibusdam, quorum fortasse tum pluris quam hodie interfuturum sit, variis de rebus pro me, quasi ἰσόψυχος, respondere possit 2).

§. 26. In praefatione majoris editionis N. T. censui, notas exegeticas ita dividi oportere, ut philologica Latino, fructuosiora Germanico sermone exponerem. Postea expertus sum, illa ab his aegre separari posse: itaque conjunctim ea hic exhibet Gnomon. Eo minus necessaria est Germanicae tractationis festinatio. Germanico enim sermone ad totum N. T. annotationes, aedificationi magis merae aptas, adornare institui: quis progressus, quis exitus, vivente me aut dormiente, futurus sit, Deo committo 3). Ceteroqui nullum est prolixius pensum, in quod ab integro me detrudere audeam. Complura brevi tempore exempla eorum hominum occurrerunt, quos aetate in literis contrita, corripuit imbecillitas. Quod virium et dierum superest, mihi et iis, quibuscum sum una, deberi intelligo, referoque me ad illud Davidicum, Da ut me recolligam, antequam decedam ac non sim.

§. 27. Ad summa venit hodie Scripturae sacrae abusus omnifarius, magis vero nefarius contemtus: neque id solum apud profanos homines, sed etiam apud eos, qui sibi sapientes, imo spirituales videntur. Το γέγραπται, scriptum est, quo ipse DEI Filius, in monomachia cum Satana, omnes insultus devicit, usque adeo vilescit, ut, qui Scriptura tota ac sola pascuntur, spiritu carere aut desipere existimentur. Sic portas pseudopropheta apertas inveniet. Porro scriptores boni practicos tractatus, precationes, hymnos, soliloquia, novellas sanctiores, certatim producunt. Singula valde sint utilia, at universus eorum acervus multos a libro Domini, id est, a Scriptura, quae una omnes utilitates et plenissime et purissime complectitur, avertit. Coeleste Depositum, quod Deus a Mosis tempore usque ad apostolos per pensa subinde explicatiora non frustra dedit, servent, qui optima quaeque probant. Tum, si quis subsidii quidpiam ad salutarem Scripturae N. T. tractationem praesenti opere sibi praestari posse existimat, eo velim in gloriam DEI et in suam aliorumque aedificationem, mihi bene precatus, utatur.

<sup>1)</sup> Vides, Lector, non eum fuisse Bengelium, qui rerum piarum quadam imagine consolari inferioris loci homines vellet. Quin, eam in proponendis Asceticis moderationem adhibuit, ut non defuerint, qui vix hac in re satisfactum sibi a Viro, qualem experti erant, existimarent.

<sup>2)</sup> Hic idem b. m. Vir et Gnomonis Bengeliani, A. 1759., et Apparatus critici, A. 1763., et Versionis germanicae (ut mox dicetur) A. 1769. novas Editiones fide alque industria haud vulgari adornavit; suis etiam Scriptis tum Eruditorum parti poliori, tum altis etiam praecipus hominibus, verae salutis cupidis, eximis commendatus.

<sup>3)</sup> Prodiit b. Viri Versio Germanica N. T. cum annotationibus aedificationi magis merae aptis Stutgardiae A. 1753., paulo post ejus obitum. Iterumque, b. Burkii cura, emendatior, Editorisque procemio, nec non Tabula harmonica et Pericoparum Indice aucta, lucem vidit A. 1769.

## VITA b. BENGELII,

maximam partem ex Autographo, A. 1721., verno tempore, ac deinceps, brevi ante obitum, scripto.

- §. 1. Johannes Albertus Bengelius lucem illam, cui committuntur vitae vivorum civium, neque ita quaerit, ut sua sponte non satis habeat, si DEO sit notus ac sibi, neque ita fugit, ut requirenti editori (des Erläuterten Wirtembergs, P. I. p. 211 Ill. J. J. Mosero) morem gerere cunctetur. In quo quia neminem juvat illud duntaxat scire, quo quisque loco quove tempore aut coeperit aut visus sit aut desierit vivere; neque vero in vita quoquo modo exponenda ab ingenii rationibus status animi ita sejungendus est, ut Christianum obruat literatus: facilius ipse patitur, aliquid de sese dici, quod nonnulli existiment reticeri potuisse, quam nihil commemorari, quod gloriae DEI, et unius certe alteriusve fratris saluti, salva modestia, inservire possit.
- §. 2. Natus est igitur Winnendae in Ducatu Wirtembergico, et propter imbecillitatem subito baptizatus domi d. 24. Junii 1687. Patrem habuit M. Albertum Bengelium, Diaconum Winnendensem, piae, quae etiamnum in oppido illo viget, memoriae: matremadhuc viventem (ad Christum scilicet abiit d. 13. Jun. 1733.) Barbaram Sophiam, Joh. Laurentii Schmidlini, Theologi Stutgardiani, filiam, materna stirpe Hafenrefferiana et Brentiana oriundam. Quum sex annorum esset, patrem, a quo jamtum elementis religionis et rudimentis literarum et numerorum imbutus erat, quadragenario non multo majorem amisit: eodemque tempore consumta per incendium bellicum non vulgari bibliotheca aliisque rebus, quae maxime educationi et studiis conducere viderentur, in eum statum redactus est, ubi cum matre vidua et cum fratre Josepho Bengelio (Altensteigensium prius, tum Sulzensium praefecto et Ser. Ducis Consiliario, qui nonnisi quatuor mensium intervallo felici ad beatos migratione Nostrum praeivit) ac sorore pridem mortua, curam et bonitatem Dei clarius perspiceret. Ipso vigilante, obtigit puero paternus amicus, David Wendelinus Spindlerus: qui apud Winnendam, mox apud Marpacum, nam combusta erant oppida, deinde Schorndorfi et Stutgardiae praeceptorem agens, hunc comitem, convictorem discipulumque eximia quadam comitate complecteretur: neque solum in literis, ut erat methodi callentissimus, sed etiam in assidua Scripturae sacrae tractatione contineret.
- §. 3. Stutgardiam ut cum Magistro venit, anno 1699. novum quasi studium ingressus, et primum in classe V. sub Seb. Kneerio, praeceptore literatissimo, deinde in gymnasio superiore, sub optimis professoribus, ex quibus superstites veneratur Tob. Meurerum, nunc Rectorem et Abbatem (St. Georgianum), Jo. Schuckartum, et Matthaeum Conradum Hochstetterum (Abbatem postea Murrhardensem), linguis et artibus institutus est: donec anno hujus seculi tertio ineunte, quum paulo ante vitricum esset nactus et curatorem ad sua studia sublevanda promtissimum, Johannem Albertum Gloecklerum, nunc Consiliarium Camerae redituum ecclesiasticorum (d. 30. Jun. 1727. vivis ereptum), Serenissimi Nutritii munificentia Tubingam in illustre Stipendium transferretur.
- §. 4. Optimum autem et maximum ineuntis aetatis suae magistrum habuit DEUM: id quod vel hoc loco non modo posse se praedicare, sed etiam debere arbitratur. Nam cum omnes ejusmodi confessiones ad unius fidissimi Patris laudem pertinent: tum intervalla annorum non paucorum alium quemque a se ipso reddunt, ut quae olim bona malave repetantur, ea sine pudore, sine gloria, in praesentia fortasse aut melior se ipso aut deterior possit eloqui. Deus igitur lubricum aetatis assidua custodia sepsit, et indefatigabili patientia sustinuit. Praeter scholam publicam alii labores identidem obvenere, ut semper aut minores pueros doceret, aut imperatis distineretur pensis, quae animum ab otio revocarent. Quanquam ab aequalibus et natu majoribus diligeretur; tamen semper arduum quiddam ac grave animum clam coquebat: quare seria ludicris, et divina omnibus re-

bus praeoptaret, atque ea potius admiraretur, quae pie, graviter, modeste dicta et facta essent, quam, quae petulanter, vane, improbe, ea aemularetur. Culpas, graviores illas quidem, quam apertiores, praesens intus in animo admonitic premebat: facileque prohibebat, ne corruptelae extrinsecus affrictae adhaerescerent.

- §. 5. Certissimo etiam Dei provisu in ejusmodi libros sacros vel ex propinquorum donatione vel ex puerili mercatu incidit, quos illico ita probaret (quanquam postea demum, quanti ab aliis fierent, cognovit) ut eorum atque adeo seripturae sacrae lectioni, quicquid fere vacui temporis haberet, impenderet. Unde odor gratiosus insedit animo, in medio deinceps vanorum et impiorum scriptorum usu duraturus: vicissim profectus in literis ne esset nullus, Dei benignitate et acholae bonitate perfectum est. Sic praeparatus, illo tempore in Stipendium Ducale pervenit, quum Dominus in veteranis illius gregis memorabilem pietatis ardorem excitasset, in plures magno durabilique cum fructu diffusum.
- §. 6. Confecto cursu propaedeutico, post magisterium philosophicum, Theologiam capessivit anno 1704., quam tum Joh. Wolfg. Jaegerus, Michaël Foertschius, Christophorus Reuchlinus, Joh. Christoph. Pfuffius, et mox, Foertschio Jenam profecto, Andreas Adamus Hochstetterus; deinde Reuchlino pie defuncto, Joh. Chri-Primum Theologici studii biennium valde habuit stianus Klemmius docebant. aerumnosum et animo et corpore. Nam priorem annum paene perdidisse sibi visus est, quum Thesium theologicarum confirmationem eam, quae expleret animum, ex originali textu quaerens, variis N. T. lectionibus, (quibus onustum fuerat exemplar, in quod inciderat quodque terebat) quanquam eadem de re vix sciret quenquam mortalium laborare, misere circumageretur. Atque utinam verecundiam illam, quae adolescentes opinione plures impedit, quo minus dubitationes suas, quasi indignas virorum prudentum auribus, expromant, primo quoque tempore excussisset. Sed tamen hoc quoque multum ei profuit: quod dum singula rimaretur, textum non potuit non reddere sibi familiarissimum, et attentionem assequi ad multas res perutilem; cognitaque varietatum levitate, didicit, ita vescendum praesenti pane, ut non curaret, qualis fuisset mola libraria, ex qua ille tam sapidus tamen ac mundus evasisset.
- §. 7. Posterioris anni maxima pars in aedibus parentum, qui tum Maulbronnae degebant, transacta est vario et ancipiti morbo. Inde vitae et academiae restitutus, illis praestantissimis doctoribus in Theologia Exegetica, Didactica et Polemica operam dedit: ad quos accesserunt Matthaeus Hillerus et Godofredus Hoffmannus; quorum alter in Hebraico, alter in Homiletico studio peritissimum se ducem praebuit. Atque hi doctores vivi: de scriptoribus, quos coluerit praeter ceteros, etsi ita noti sunt, ita probati, ut suum judicium nihil ad eorum existimationem addere, nihil ex ea detrahere putet, tamen aliquid indicandum videtur, ut alii, qui suis ducibus melius sint usi, ad juventutem utiliter admonendam invitentur.
- §. 8. Methodum Theologiae cognovit ex Spenero de impedimentis studii Theologici: rationem tractandae Scripturae sacrae, ex Frankii praefatione ad N. T. graecum et Manuductione: pro ipsis testimoniis librisque divinis enucleandis cum textu primigenio variae contendit metaphrases, tum Flacium, Glassium, Sebast. Schmidium in Collegio, et Hedingerum. Theologiam Catecheticam ex Speneri Explicatione vernacula hausit. Acroamaticam ex Koenigio primum, quippe quem J. C. Pfaffius explicabat, tum ex libris Symbolicis, Chamsitio, iterumque Spenero. Moralem sive practicam ex Arndia et Schomera: quos ipsos corumve similes, cum satis evolverit, tamen pro vicenis aliis singulos saepins a se tume evolutos mallet.
- §. 9. Post examen illud, quo Stipendiariorum Ducalium profectus Theologici primo explorari in Consistorio Stutgardiano solent, a. 1707. disputavit publice, Praeside J. W. Juegero; ex qua disputatione, de Theologia myetica, tractatus deinde exstitit: eodemque tempore, amplissimae Facultatis Philosophicae jussu, Directora Exa. Professore Rosslero, praesidium in Dissertatione solenni Candidatis accommodavit.
- §. 10. Non multo post vicarias in ecclesia praestitit operas *Mezingus* prope *Uracum*, et primulo dimidii mensis usu didicit, quae res javeni ab academia ad

ecclesiam profecturo maxime essent necessariae. Eidem Cancellarie celeberrimo Jacque illud inprimis debet, quod, cum subinde aliqua ei vel elaboranda vel elaborationi praestruenda demandasset, perspicuitatem, quae ipsius viri magna dos crat, severe exegit, eoque effecit, ut cam orationis virtutem posthac justo colendam studio putaret.

- Anno 1708. Repetentis munus in illustri Stipendio cepit et in quintum gessit annum: cum quo post vicariatum ecclesiasticum Nürtingensem, Tubingensis, psucorum mensium, et Stutgardianus prope bimus conjunctus fuit. Inter haec A. A. Hockstetteri, piae memoriae, summa est usus ac continua benevolentia. Hunc philosophiae moralis professorem et audivit philosophiae cultor, et in novissima ejus dissertatione philosophica, de Pretio redemtionis, praesidem habuit; Theologiae Professorera et Catechetam, sanctioris disciplinae studiosus plurimum auscultavit; ab hoc, cum pro loco in Facultate Theologica Theses selectas proponeret, respondens ultro cooptatus est: hunc Pastorem Tubingensem, Concionatoremque anlicum Stutgardianum, Vicarius Tubingensis et Stutgardianus, quasi Lunam igniculus minor, comitatus est: hunc in studiis prosequendis auctorem, in ceteris rebus fautorem habuit. De quo unum hoc, in se ipso expertus, non potest non referre, quam in juvene conatus aliquis esset in quacunque materia bona quamlibet tenuis et immaturus, non eum, sibi patefactum, ullo modo contempsit, distulit, absterruit, meque in prima herba suffocavit: sed blande probavit, jussit urgere coepta, et velut in beneficii loco, ut sibi exhiberet, petiit. Quae ratio ad alliciendas erigendasque bonas mentes quantum faciat, nemo est qui non possit existimare.
- §. 12. Anno 1713. quum Serenissimo Duci placuisset Monasterium Denkendorfinum instaurari, ut una esset ex officinis quatuor, in quibus alumni ex scholis
  oppidanis delecti ad Theologicum Stipendium Tubingense praeparantur, ipse ex
  Vicario Stutgardiano, in variis gratiae divinae experimentis, illius collegii praeceptor juxta atque ecclesiae minister, praevio duplici examine, constitutus, peregrinandi facultatem obtinuit, ut tantisper, dum aedificaretur, celebriores Germaniae scholas videret, solidasque instituendae juventutis rationes cognosceret.
- §. 13. In hoc iter octo meliores anni menses insumpsit; Elvangae, Norimbergae, Altdorfii, Heilsbrunnae, Erlangae, Pabebergae, Coburgi, Rudolstadii, Jenae, Naumburgi, Portae, Leucopetrae, Martisburgi, Halae, Lipsiae, Cizae, Altenburgi, in redita, Vinuriae, Erfurti, Gothae, Isenaci, Gissae, Wezluriae, Francofurti, Hanoriae, Heidelbergae, longiora, breviora commoratus tempora, methodos Evangelicorum, Beformatorum, Jesuitarum, Scholasticorum artes, consilia, desideria investigavit, scholarum oeconomiam, bibliothecas percontatus est, viros doctos ac bonos lustravit in academiis aliisque sedibus et nominatim J. E. Stoltii, C. Weidlingii, Joach. Langii, H. C. Crellii, J. C. Langii, hospitio ac mensa; ceterorum humanitate ac familiaritate, quos, satis notos, delectu habito, nominare anceps foret, omnes enumerare, longum: inprimis autem Paedagogii regii Halensis saluberrimo eoque intimo ac perpetuo aditu gavisus est. In salutationibus hoc etiam sibi faciendum putavit, non modo ut eos homines, qui quamplurimis monumentis honoribusve quam maxime inclaruissent, sed etiam eos, qui latent, experiretur: ac per hos non minus profici sensit, quam per illos; quod alteri si ab iis, quae prodidissent, discederes, non semper nimium conferrent; alteri saepenumero ad impertienda quae haberent propria, ubi lacesserentur, essent alacriores.
- §. 14. Reversus ante brumam migravit Denkendorfam: habitaque oratione suspicali de certissima ad veram eruditionem perveniendi ratione per studium pietatis, utriusque officii partes obire coepit, quas etiam, constituta familia, hodie obit (obitque ad A. usque mdccxll.), praeposito Joh. Eberh. Knollio, Superintendente generali, Collega Andrea Christophoro Zellero, post duos alumnorum manipulos nunc instruens tertium (quibus decem fere postea successerunt). Inter labores scholasticos est ei nata Ciceronis epistolarum ad diversos editio, quam post tot alias ut non temere suscipi speraret, amicorum effecerat cohortatio: ac non-mulli, dum neque doctissimis neque imperitissimis aptam judicant, pulcre confir-

. . . . . .

25 1

9415.) 1<sub>9</sub>.1

40

=1

: 3

ж.

- 24

2 1

14

: 5

- 1

..

....

- 1

3

mant, editorem, quod in operis praefatione sibi propositum fuisse edixerat, ut medium lectorum genus sublevaret, id esse consecutum. Est etiam, scholis praecipue patriae monasticis accommodata, et superiorum censura et approbatione jam munita probatissimorum librorum *Chrysostomi* de sacerdotio recognitio, cum interpretatione Latina, notis variorum ac novis, et indicibus: cujus voluminis non magni editionem una adhuc moratur exspectatio *Montfauconiani* Chrysostomi. (*Produt vero liber Stutgardiae*, *Anno MDCCXXV.*)

- §-15. Praeterea subinde quae in lectionibus sibi occurrerent, literis mandare consuevit: unde complures ortae sunt ad N. T. graecum annotationes, ex emphasi maxime et proprietate ipsorum verborum eductae, eoque nomine ad demonstrandam divinorum eloquiorum admirabilem excellentiam non plane inutiles: tum, si hoc statim subdi licet, (etenim varium quiddam talis praeceptor esse cogitur) scholia ad Ovidii Tristium libros V, quibus praestantissima ceteroqui Verpoortenniana limantur. In privatis studiis ad publica, ut par est, attemperatis, cum Scriptores Lexicorum et idiotismorum Graecae Latinaeque linguae supplementis et animadversionibus mactavit, quum usu venit, tum bene multas in Patres aliquot, Graecos maxime, curas contulit: unde non desunt, quae Macarium in Germania, Basilium Seleuciensem in Gallia, Ephraimum Syrum in Britannia editum, in ipso sermone Graeco, partim ex codicibus, partim ex conjecturis idoneis emendato; inde eundem Basilium et Macarium in interpretatione Latina, atque hunc etiam in Germania, adspersis explicationibus, praestare possint non solum docto lectori planiores, sed etiam pio efficaciores.
- §. 16. Observationes de Sanctitate et Gloria Dei, quae perpetuo Scripturae sacrae sermone omnino Deitatem significat, pridem quidem illas institutas, sed incertum quo tempore expediendas, tamen non addere, mentio illa prohibet publica, quam inscio quidem auctore, sed animo propensissimo, vir summe reverendus fecit in Corona anni 1718., Tubingae vernaculo sermone edita. Cetera pleraque cum vix editurus sit ipse, ea mente hic commemorantur simpliciter, ut, si qui fuerint, qui in iisdem scriptoribus adornandis versentur, illiusque symbolam sibi nonnihil profuturam suspicentur, iis sine invidia, gloriae divinae et utilitatis communis studio, concedere possit.

§. 17. Nefas enim ducit, aut non versari in optimis, quae cujusque otium in suo ferat choro, aut in his ita versari, ut aliis minus prodesse, quam ipsum pascere queant: aut denique, quae prodesse possint, claudere.

- §. 18. Huc usque, Lector, ea se protendunt, quae ipse b. Parens de vitae suae rationibus *III. Mosero* (ut dictum est), grandaevo nunc seni, venerabunda mente memorando, morem gerens libro supra citato inserenda suppeditavit.
- §. 19. Interim plurimum operae Scripturae sacrae impendens Beatus, Annotationes exegeticas, in auditorum usum, conscribere coepit, quibus cum critica subinde se immiscerent, non superfluum fore judicavit, si novi Testamenti nova Editio curaretur. Congesta igitur Editionum complurium farragine collationem earundem A. MDCCXXII. suscipere, tum vero conquisitis undique mstis Codicibus, quorum 30 Editio Millio-Kusteriana ignoraverat, Syram Gothamque translationem excutere, Aegyptiacae autem et Armenae aliarumque Versionum lectiones aliunde communicatas consulere, et Vulgatae inprimis, cujus 5 Codices et numerosa undiquaque excerpta impetraverat, operae non parum impendere sategit; utriusque Ecclesiae Patrum testimonia haud perfunctorie inter se conferens. His ita praeparatis non ex Criticorum regulis, sed ex suis, ut res ferebat, observationibus ad fontes Editionum reliquarum, Complutensis nimirum, Erasmicae et Stephanicae, omnes dijudicare, Kusteri Millique annotationes examini subjicere, veritatem ex antiquiorum et recentiorum testimoniis eruere, dubias lectiones sequestrare, probatiores partim textui partim margini inserere, divisiones textui commodas, retentis tamen capitibus et commatibus, conciliare; atque ita Opus parare Ecclesiae proficuum religiose studuit.

§. 20. Haec dum ageret, A. MDCCXXV. Chrysostomi de Sacerdotio libros edi-

- dit, adjuncto Prodromo N. T. graeci recte cauteque adornandi, quem mox, monentibus amicis, s. t. Discipuli de temporibus insecutum est Monitum de praejudicio hermeneutico accuratiorem Apocalypseos explicationem etiamnum impediente, Schelhornii Tomo VI. Amoenitatum insertum, quod paucis post annis auctius lucem vidit in Beverleyi Indice chronologico. Maturescentibus interim Viri laboribus A. MDCCXXXI. peculiaris ejusdem Tract. s. t. Notitia N. T. recte cauteque adornati prodiit, cujus praecipue Bibliothecae theologicae selectae Pars 55. exhibuit. Huic tandem Consistorii Stutgardiani et Facultatis theologicae Tubingensis approbatione impetratâ successit A. MDCCXXXIV. Novi testamenti Graeci cum Apparatu Critico Editio major, eodemque tempore manualis Editio, marginis lectiones cum textu exhibens, impressa fuit.
- §. 21. Eodem anno, requirenti Ephemeridum s. t. Altes und Neues Editori inserendam permisit Sciagraphium accuratae nec tamen coactae Exegeseos in Apocalypsin J. C., adjectis aliis quibusdam ejusdem generis considerationibus l. c. et in der geistlichen Fama obviis. Exegeticum scilicet Scripturae studium cum critico conjunxerat Beatus. Primum eo scopo curae ipsi erat Evangelistarum Harmonia et propheticorum temporum resolutio. Harmoniae inquirendae primam occasionem dederat nota marginalis aliqua, in bibliis hebraicis ad locum 1 Sam. 20, 18. reperta: unde A. MDCCXXXVI. Tubingae prodiit richtige Harmonie der sier Erangelisten, cui emendatior deinceps, et responsionibus contra dissentientes aucta Editio successit A. MDCCXLVII. Biennio post Ulmae prodiit nöthige Antwort auf dasjenige, was etliche Gelehrten wider das von ihm revidirte N. T. vorgebracht haben, tertium A. 1745. recusa.
- §. 22. Chronologicae veritati communem istam de die prophetico per annum explicando sententiam obicem ponere, senserat jam A. 1727.: quae observatio cum subinde confirmata esset, collatio locorum Apoc. 13. et 21, 16. cum Daniele fundamentum Exegeseos in Apocalypsin Johannis, quae s. t. Erklürte Offenbarung Johannis oder vielmehr Jesu Christi, A. 1740. luci exposita (et bis vel ter postmodum recusa) est, insequentibus declarationibus, quarum partem spicilegia (die Nachlesen), denen 60 erbaulichen Reden über die Offenbarung subjuncta, exhibent. Apocalypticorum temporum resolutione haud satiato de Scripturae totius Chronologia meditari, et theses aliquas chronologicas constituere animus fuit: unde, confluentibus V. T., Historiae Evangelicae et Apocalypseos momentis, continua se ipsi obtulit Linea chronologica, quam s. t. Ordo temporum A. 1741. communis juris fecit, et cujus nova Editio, recentioribus b. Auctoris observationibus castigata, curante ven. Hellwagio, A. 1770. exiit.
- §. 23. Has inter occupationes muneris pastoralis partes ad annum usque 1739. (quo Pastori loci ordinario credebantur) et Praeceptoris Claustralis (Professores hodie audiunt) officium ad annum usque 1741., i. e. per annos 28, pro virili tenuit. Quinque istis lustris, et quod excedit, peractis monasterio Herbrecktingensi Consiliarii et Abbatis nomine praefectus otii plus obtinuit, quod edendo primum Gnomoni N. T., A. 1742. publicato, cujus primas lineas dudum jam duxerat, impendit. Variorum dubia, monita et contradictiones veritati chronologicae subinde penitius indagandae ac dilucidandae, adeoque reliquis scriptis, s. t. Weltalter, Cyclus, Zeugniss der Wahrheit, Ehrenrettung der h. Schrift etc. edendis occasionem praebuere. Qua in re de se ipso loquentem b. Bengelium (in Rathlefs Geschichte jetztlebender Gelehrten, T. VI.) haud abs re fuerit: Er hat sich (ait,) in Streitschriften vornemlich, dieses zur Regul gemacht, kein Wort zu sezen, dessen ihn im lezten Stündlein reuen möchte, und also ist ihm durch die innere Zucht manchmal gewehrt worden, seine Gegner so abzuweisen, wie es vor der Welt eine Art gehabt hatte. Eine solche Gegenwehr stehet der Natur an: und ganz schweigen ist leicht: Aber in der Furcht Gottes die Wahrheit vertheidigen, ist eine rechte Uebung.
- §. 24. Anno 1747. Statuum provincialium membris adscriptus, et biennio post Abbatis Alpirspacensis et Consistorii Wirtembergici Assessoris munere ornatus,

- Stutgardism A. 1749. concessit, ibique A. 1751. Facultatis theologicae Tubingensis proprio motu, cum Collegis Consistorialibus, Becteris Theologiae nomen ebtinuit. Hoc tempore amicum ei certamen cum b. Michaëlis, Halensium Professore, obortum est, cujus testimonium in Tractatione de sinceritate N. T. graeci tuenda extat, quam ipse cel. monitor, ab auctore hoc scopo ipsi transmissam, A. 1750. cum suis annotationibus excudi curavit. Ultimum denique, dum viveret, Zinzendorfiano coetui scriptum opposuit s. t. Abriss der sogenannten Brüdergemeine, cui vulgando variae variorum quaestiones, provocationes et suspiciones ansam dederunt.
- §. 25. Atque hoc quidem loco non possum, quin eorum in gratiam, qui interiora non minus, quam externa spectant, statum unimi, quo per DEI misericordiam Beatus fuit, Ipsius iterum verbis, quae dicunt, formalibus ex biographia, sermoni funebri a. b. D. Tofingero habito, subjuncta, non vanitatis, sed gloriae divinae et boni exempli causa exponam.
- §. 26. Diejenige, die in meiner Lebensbeschreibung von meinem Christenthum handeln möchten, will ich solcher Mühe überheben, damit mir kein Lob, als dessen ich nicht werth bin, gegeben, und GOTT allein desto höher gelobet werde. Ich wünsche hiebey, dass kein Mensch von mir einen einigen Gedanken fassen möge, der die Wahrheit überschritte: und dass allein die Erbarmung GOttes an mir, als einem ihrer Gefässe, den Ruhm behalte.
- §. 27. Mein ganzes Christenthum bestehet darin, dass ich meines Herrn Jesu Christi Eigenthum bin, und dass ich eben dieses allein für meinen einigen Ruhm, und für alle meine Seeligkeit halte. Von meiner Kindheit an hat Gott es gefüget, dass ich sein Wort hören, lesen und lernen konnte, und die Kraft davon ist unvermerkt dergestalten in mein Herz eingedrungen, dass ein kindliches Vertrauen zu Ihm, ein Ernst im Beten, ein Verlangen nach jenem bessern Leben, ein Vergnügen an den Sprüchen der heiligen Schrift, ein Geschmack an denen üblichen Gesängen, und auch an denen gemeinsten Kindergebetlein, eine Bewahrung des Gewissens, eine Scheue vor dem Bösen, eine Liebe zum Guten entstund.
- §. 28. Von einer Zeit zur andern mussten mir solche Bücher in die Hände kommen, woraus ich eine geistliche Nahrung erhielt, und allermeist ward ich auf mancherley Weise veranlasset, die heilige Schrift emsig zu lesen. Von der Thorheit und Leichtsinnigkeit der Jugend fehlte es an leidigen, plötzlichen, unbesonnenen Ausbrüchen nicht, und die Gefahr zur Verführung von aussen war nicht häufig (weil ich ausser den öffentlichen Lectionen auf vielerley Wege immer etwas zu thun bekam, und vor dem Müssiggang verwahret wurde), aber bisweilen desto schneller.
- §. 29. Weilen der Wille zwar folgsam war, aber im Verstand mancher Zweifel entstund, den ich zu entdecken und mir benehmen zu lassen zu schüchtern war, hatte ich manche Mühseligkeit, die mich ohne Nutzen abmattete (conf. §. 6.), und mir nicht nur im Exterieur eine beständig nachgehende Blödigkeit zuzog, sondern auch bisweilen das Vermögen, meine Mine zu regieren, schwächte dagegen aber auch diese Wirkung hatte, dass oft unbekannte angefochtene Leute bey dem ersten Blick die Hoffnung eines Mitleidens und ein Vertrauen gegen mir fasseten und äusserten. Dazwischen kriegte ich doch von der göttlichen Leut seligkeit die innigste Friedensblicke, insonderheit bei denen ersten Gängen zu dem Abendmahl des Herrn.
- §. 30. Mit einer solchen Fassung kam ich aus dem hiesigen Gymnasio au die Universität und in das Fürstliche Theologische Stipendium zu Tübingen, de so wohl vor als nach dem Magisterio die Gnade Gottes immer mehr an meinen Herzen arbeitete, und mir auch den Umgang mit ältern eifrigen Studiosis segnete Auf meinen Vicuriaten liess mich Gott gegen das Gewissen der Zuhörer offenbat werden, welches ich viel Jahre hernach bey unvermutheten Gelegenheiten erfuhi Bey meinem Closter- und Predigtamte suchte ich der Gemeine, und vornehmlicher studirenden Jugend, einen wahren geistlichen Nutzen zu bringen; wobey einebenher auch manche Veranlassung gab, auf zerschiedene Weise etwas zum ge

meinen Besten beyzutragen. Was bey meinem Aufzug nach Denkondorf in der ersten Nacht zwischen Gott und mir vorgegangen, hat bey mir einen guten Grund meines ganzen Aufenthalts daselbst gegeben. Die Closter-Jugend suchte ich insenderheit zur Ehrerbietung gegen heilige Dinge zu gewöhnen, sie vor dem Läugnen und vor der Unreinigkeit zu bewahren, und fein frühe nach ihrer Fähigkeit einen Saamen von denen Sachen beyzubringen, die ihnen mit der Zeit bey dem Kirchendienste am brauchbarsten seyn möchten.

- §. 31. Ich war niemalen darauf bedacht, dass ich mir gute, bequeme, vergnügte Tage und Stunden machen, viel zeitliche Güter sammlen und erübrigen, und hohe Ehrenstellen erlangen möchte: mein Fleiss gienge nur dahin, das, was mir vor die Hand käme, es möchte wichtig oder gering, ansehnlich oder unscheinbar seyn, nach dem Vermögen, das von Gott dargereicht ward, treulich zu verrichten. Meine Wege liess ich Gott befohlen seyn, und sahe nur auf jenes gute Ziel hin, ohne Wahl eines sanften oder rauhen Weges.
- §. 32. In meiner innern Uebung stellete ich mich gern in zwey Momenta oder Augenblicke. Das eine war, da ich in Adam ein Sünder worden bin: das andere aber, da Jesus Christus seinen Geist in seines Vaters Hände tiberantwortste, und auch mich zu Gott führete. Eine Gleichheit des Gemüths machte, dass ich unter den Fröhlichen für traurig, nicht weniger aber unter Traurigen für frählich geachtet ward. In misslichen Fällen stellte ich mir gern das äusserste vor, und was unterblieb, hielt ich für Gewinn. Ich verglich mich eher mit denen, die es ringer, als mit denen, die es besser hatten, und also ward mir die Vergnügssankeit nicht schwer.
- §. 33. Als ich nach Herbrechtingen kame, und mehr ruhige Zeit hatte als zavor und hernsch, suchte ich dieselbe mir und andern durch das Ausgeben erbankeher Schriften und durch andere freye Arbeit zu Nutz zu machen. Sodenn wurd ich bey der Aufnahm in den Landschaftlieben Ausschuss und in das Fürstliche Consistorium erst recht inne, was es ist, für das gemeine Beste eines Landes und der Kirche in demselben nicht nur überhaupt, sondern zuch in so vielen und vicierley besondern Fällen wachen und Sorge tragen helfen. Die Verläugnung des eigenen Willens macht alle sonst beschwerliche Aenderung der Geschäfte leicht, und meine beständige Absieht war, Gottes Ehre zu befördern und zu retten. Gegen gnädigste Herrschaft war ich so gesinnet, wie es einem dankbaren Unterthamen, einem getreuen Rath, einem gewissenhaften und für das werthe Vaterland zugleich geflissenen Landstand zukommt. Gegen Höhere hielte ich mich als einen geringern: gegen meines gleichen handelte ich je und je nach der Gleichheit: und Geringere sahe ich an als solche, demen zu Dienste die Grössere da and. Bey dem allen hielte ich mich für verpflichtet, nicht nur das Gute zu förden, sondern auch dem Bösen nach Möglichkeit Abbruch zu thun, und dabey galt es mir gleich, ob ich es selbst thäte, oder ob andere diesen Vorzug hätten.
- §. 34. Wer mich nun nach ethichen besondern Materien, die ich in meinen Schriften abgehandelt habe, schätzen wollte, der möchte mich nicht von allem Fürwitz los sprechen. Nun habe ich mir zwar angelegen seyn lassen, das, was mir unter die Hände kam, andern auf das getreulichste mitzutheilen; für mich selbst aber suchte ich beständig, wie meine Bekannten wissen, meine Seelen-Nahrung in den gemeinesten catechetischen Grund-Wahrheiten mit aller Einfalt und ohne Grübeley. Glaube, Hoffnung, Liebe, Sanftmuth, Demuth ware die Haupt-Sache.
- §. 35. Hiebey wird es heissen: Hat Gott dich lieb gehabt, so hat es dir an Trübsel nicht fehlen können. Und daran hat es auch nicht gefehlet. Dafür aber rechne ich nicht eigentlich die Krankheiten; da ich bey meiner schwächlichen Leibes-Constitution gleichwohl nicht viel schmerzliche und an der Arbeit hinderliche Krankheiten gehabt; nicht die Trauerfälle; da zum Exempel von Anno 1715. bis 1726. sechs meiner Kinder in ihrer zarten Kindheit gestorben sind; denn eben bei solchen Heimsuchungen hat Gott seinen Lebens-Trost reichlich verliehen:

nicht die unverdiente Schmach, womit mich etliche meiner Gegner überschüttet haben; denn solches ist bey der eitelen gelehrten Welt nichts ungemeines, und wie ich es ihnen jederzeit gegeben habe, also ist es durch den Eingang, den ich sonsten habe, weit überwogen worden. Mein Leiden war meistens geistlich und verborgen, sachte und anhaltend: und sonderlich gab mir bisweilen einen geschwinden Stich die Ewigkeit, die der Mensch vor sich hat; da ohne peinliche Furcht vor dem Weh, ohne wirkliche Freude auf das Wohl, die Ewigkeit an sich selbst, mit ihrer grossen Wichtigkeit, mein Innerstes durchdrang und schärfer durchläuterte, als keine Widerwärtigkeit zu thun vermag.

- §. 36. Als mit den Jahren die Geschäften zu- und die Kräften abgenommen, besliss ich mich, dass mich nichts verschlingen, alles aber mein Verlangen nach jener ewigen Ruhe fördern möchte. Und solches ist nun erfüllet. Hinfort ist es ausgesorgt: Hinfort ist Friede und Freude vorhanden. Gebt unserm Gott die Ehre! Die Gnade des Herrn JESU sey mit allen! Hactenus b. Bengelius.
- §. 37. Matrimonium iniit Noster A. 1714. cum Johanna Regina, nat. Seegeria, cujus fideli consortio ita delectatus fuit, ut frequentibus DEUM precibus rogitaret, vellet eam, utut valetudine non admodum secura praeditam, ad postremum usque vitae halitum sibi conservare; qua in re tanta ejus fiducia fuit, ut sua ipse manu in biographiae suae αὐτογράφω, integris adhuc viribus, verba subjicere non dubitaret: id quod factum est. Nec fefellit sua Beatum confidentia quum post 17 demum annos et quod superat, 20. nimirum Martii 1770., secuti sit pia matrona desideratissimum thori et fidei socium. Liberos ex ea suscepera numero duodecim, quorum dimidia pars in infantia decessit, pars dimidia superste optimo parenti fuit. Ex 4 filiabus, felici matrimonio D. A. R. Reussio, Ser. Wirt Ducis nunc Consiliario atque Archiatro primario, C. G. Williardto, S. C. Maj Consiliario in L. J. Esslingensi, b. M. P. D. Burkio, Kirchoteccensis quondan Ecclesiae Pastori atque Dioeceseos Superintendenti, et M. E. F. Hellwagio, Ec clesiae jam Sulzensis Pastori Pastorumque in eo tractu Superintendenti junctis nepotes neptesque 21 numeravit, 15 reliquit; filiorum bigae coelibi adhuc vale dixit, Medicinae Licentiato alteri, qui Stuttgardiae A. 1759. pie obiit, alter Alumno t. t. Bebenhusano, Tubingensis hodie Ecclesise Diacono.
- §. 38. Postremi morbi initia sentire coepit a die fere natali, 24. Junii, A 1752.; exinde enim virium prostratio cum variis symptomatibus naturae debilitatem significantibus Beatum incessit; qui tamen officiis fungi prius non desii quam diebus ante obitum 16 lectulo penitus affixus esset. Insecutâ d. 28. Octob pectoris inflammatione qualis fuerit ejusdem ad beatam migrationem compositiet qualis inprimis ante acceptam cum domesticis S. C. declaratio, videre est i Epicediis, sermoni funebri, ex voto Beati ad Ebr. 7, 24. 25. habito, annexi aliisque monumentis, quae exstant, publicis. Placidissime itaque obiit beatamemoriae vir d. 2. Nov. hor. mat. 2. A. 1752. annorum 65, mensium 4 et 18 dirum peregrinator. DEO, luminum Patri, sit laus et gloria in aeternum!

## GNOMON NOVITESTAMENTI.

Novum Testamentum dicitur interdum corpus librorum sacrorum, quibus ipsum N. T. proprie dictum descriptum exstat; porro quid sit N. T. proprie dictum, declaramus infra ad Matth. 26, 28. Habet hoc Corpus partes duas, quarum altera continet apostolorum et evangelistarum libros, altera est apocalypsis Jesu Christi. In illa primum est historia Jesu Christi ab adventu in carne usque ad ascensionem in coelos; deinde ecclesiae christianae, a Christo exaltato, per apostolos constitutae, historia et institutio. Denique in hac Revelatio plane singularis docet, quid de Christo, de ecclesia, de universo futurum sit, usque ad consummationem. Breviter, sunt evangelistae, actaque et epistolae apostolorum, et apocalypsis. Ipse horum librorum mutuus habitus idoneum praebet argumentum perfectionis. Quo circiter tempore quilibet scriptus sit, in Ordine temporum ostendimus.

# ANNOTATIONES IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTHAEUM.

Evangelistae habent primordia rerum N. T. Joh. 16, 12. 1) De auctoritate illorum [quá posteriores sunt Apostolis et Prophetis, Pastoribus atque Doctoribus priores, Harm. p. 35.] vid. Eph. 4, 11. 1 Petr. 1, 12. Sunt bis duo: alteri, Johannes et Matthaeus, fuere apostoli, adeoque ipsi interfuerunt: alteri, Marcus et Lucas, in se ipsis specimen praebent fidei, evangelio ex aliis certissime cognito praestitae. Sed Matthaeum Marcus, hos duos Lucas, hos tres Johannes praesupponit et quasi supplet. Matthaeus, apostolus, primo scripsit, [id quod vel ex eo palet, quod ἡγεμόνος titulus, a Luca semel (c. 3, 1.), a reliquis nunquam expressus, in historia passionis a Matthaeo constanter tribuitur Pilato. Harm.

<sup>1)</sup> Inaestimabili (acilicet) DEI O. M. beneficio, amplissimas a nobis gratias requirente, factum est, ut, quae optimus Salvator in terris versatus et fecit et dixit, per electos aliquos viros literis consignari, corumque Evangelium vel testimonium scriptum ad hune usque diem conservare vellet. — Quatuor illi quidem, a primis inde Christiani nominis temporibus numerati sunt, rejectis permultis spuriis et a fidei sinceritate alienis scriptis. Quibus volupe est, quataor Paradisi fiumina cardinalia, et insignem aliorum typorum, quaternario distinctorum, copiam, inprimis vero (quod canae antiquitatis est) Leonem, Bovem, Hominem et Aquilam Evangelistarum quadrigae adplicare, sua illos sibi habere patiamur: nihilo enim minus omnibus et singulis laus sua sarta manet atque tecta. Evangelistar, si exacte descriptum velis, est sanetus DEI homo, qui historiam de Jesu Christo, testimonio irrefragabili, vel ore vel literis prolato, reliquis hominibus publice exponit. Harm. evang. Ed. II. p. 34. s.

Bengel guem.

p. 37.] et Marco Lucaeque simul auctoritatem constituit: Johannes, item apostolus, postremo [neque tamen (ut ex c. 5, 2. patet) post vastatas demum Hierosolymas, Harm. p. 38.] scripsit, et Marci Lucaeque libros, per se firmos, etiam magis ad hominem comprobavit. [quanquam anno post ascensionem octavo Matthaeum, Marcum decimo, Lucam decimo quinto, tricesimo tertio denique Johannem scripsisse, frequens utique, sed non satis firma est sententia. Harm. p. 37.] Matthaeus scripsit praecipue ad demonstrandum implementum scripturarum et ad convincendos Judaeos: Marcus condidit Breviarium, et multa notabilia ab illo relicta adjecit, praecipue spectans tirocinium apostolorum: Lucas relationem contexuit de officio praecipue Christi, maxime historice: Johannes refutavit oppugnatores Deitatis. Omnia, quae hi Quatuor viri commemorant, vere et fecit et dixit Jesus Christus: ea autem ex uno thesauro delegerunt, quorum firmissimam quisque habebat scientiam, quae characteri cujusque interno spirituali respondebant, et quae ei tempori, cum scribebat, iisque, ad quos mittebat, congruebant 1). Chrysost. Hom. I. in ep. ad Rom. incunte, Moses libris quinque, inquit, a se scriptis, nusquam nomen suum praefixit. sed neque Matthaeus, neque Johannes, neque Marcus, neque Lucas. quid ita? praesentibus scribebant, neque attinebat, se ipsos indicare praesentes.

Dicitur evangelium 1. ipsa aununciatio lacta, quam de Jesu Christo et Jesus Christus, et prodromus ejus, et apostoli ceterique testes primum Judaeis, deinde toti humano generi tulerunt. 2. totum munus et institutum propagandae illius annunciationis, vel per praeconium, vel per literas. unde dicitur evangelium v. gr. Pauli. 2 Tim. 2, 8. Inde, ulteriore metonymia, horum monumenta, qui historiam salutarem scriptis prosecuti sunt. Si velis quatuor libros, quos Tertullianus evangelicum instrumentum vocat, simul nominare Graece, dicendum proprie erit, in singulari, το κατά ματθαίον, κατά μάρκον κτλ. εὐαγγέλιον, non in plurali, nisi forte brevitatis gratia. Est enim unum idemque argumentum; idque tantum alio descriptum modo nara pardaior, quod ad Matthaeum attinet, penes Matthaeum, per Matthaeum, ut Matthaeus pro sua parte descripsit, alio κατά μάρκον etc. conf. κατά, Act. 27, 7. fin. Veruntamen ut in Pentateucho prima vox protinus est Bereschith, (quae ipsius tituli postea vicem obtinuit;) sic Matthaeus, cum scribere inciperet, scripsit βίβλος, Marcus άρχη etc. Evangelii tamen appellatio, pro libro, apud antiquissimos patres occurrit. Apud eosdem Hebraice Matthaeus scripsisse perhibetur. quid obstat, quo minus idem Graece eundem librum eodem exemplo scripserit, etiamsi proprie non ex lingua in linguam transferret? conf. Ier. 51, 63. 36, 28. et quae eo notat Franzius de Interp. p. 504. nec non la Vie de Mad. Guion Part. 2. p. 229.

#### Conspectum libri hunc damus:

| <ul> <li>I. Nativitas et quae eam mox secuta sunt.</li> <li>α. Genealogia.</li> <li>β. generatio.</li> <li>γ. magi.</li> <li>δ. fuga et reditus.</li> </ul> | c. I.<br>II. | 1—17<br>18—25<br>1—19<br>13—25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| II. Introitus. α. Johannes.                                                                                                                                 | ш.           | 1-15                           |
| β. Jesu baptismus. γ. tentatio et victoria. III. Acta et dicta. quibus se Jesus Christum esse d                                                             | IV.          | 18—17<br>1—11                  |

<sup>1)</sup> Quodsi testimonia Johannis et Matthaei, itemque Marci et Lucae conjunxeris: plenun habebis conversationis, actorum dictorumque Jesu Christi decursum, initium, progressum e finem, omnesque insuper, quas in discipulis, in populo, in adversariis, et, ex horum indigen tia, in ipso Salvatore, si methodum spectes, observare licet, vicissitudines. Harm. p. 38. s.

## EVANG. MATTH.

| Ъ  | •                                                                                |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | c. Capernaumi.                                                                   | 12-16  |
| 1  | ubi notetur                                                                      |        |
|    | 1. praedicatio.                                                                  | 17     |
|    | 2. vocatio Petri et Andreae, Jacobi et Johannis.                                 | 18-22  |
|    | 3. praedicatio et sanatio: multorum confluxus.                                   | 23-25  |
|    | 4. Sermo in monte, V—VII.                                                        | 20 20  |
| 1  | 5. Leprosus. VIII.                                                               | 1-4    |
|    | 6. Centurio et servus ejus.                                                      | 5-18   |
|    | 7. Socrus Petri.                                                                 | 14. 15 |
|    | 8. multi aegri.                                                                  | 16. 17 |
|    | 3. iter, duobus de sequela admonitis, trans mare, et imperium in ventum et mare. |        |
|    | daemonia ex hominibus in porcos migrantia.                                       | 28-34  |
|    | γ. rursus Capernaumi.                                                            |        |
|    | (1. paralyticus. IX.                                                             | 1 8    |
|    |                                                                                  | 10-18  |
|    | 5. jejunium.                                                                     | 14-17  |
|    | 4. Puella mortua, et, post haemorrhousae sanationem, resuscitata.                | 18-26  |
| Į  | 5. duo caeci.                                                                    | 27-31  |
| 1  | 6. daemoniacus.                                                                  | 32-34  |
|    | 7. ambulat Dominus, et operarios peti jubet.                                     | 35-38  |
|    | 8. operarios mittit et instruit,                                                 | 1-42   |
| 1  | et ipse praedicat.                                                               | 1      |
|    | 9. Johannis legatio.                                                             | 2 6    |
|    | 10. Johannes laudatur: civitates contamaces reprehenduntur: laborantes           |        |
|    | invitanter.                                                                      | 7-80   |
|    | 11. spicae frictae. XII.                                                         | 1-8    |
|    | 12. manus arida sanatur.                                                         | 9-13   |
|    | 13. Pharisaei insidiantur: Jesus secedit.                                        | 14-21  |
|    | 14. Daemoniacus sanatur: populus miratur: Pharisaei blasphemant:                 |        |
|    | Jesus eos refutat.                                                               | 22-37  |
|    | 15. Signum postulantes redarguit.                                                | 88-45  |
|    | 16. declarat, qui sint sui.                                                      | 4650   |
|    | 17. docet per similitudines.                                                     | 1-52   |
|    | 8. Nazarethae.                                                                   | 53-58  |
|    | t. Aliis locis.                                                                  | 00-00  |
|    | 1. Herodes, Johanne interfecto, de Jesu audiens haesitat: Jesus secedens         |        |
|    | a populo quaeritur.                                                              | 1-18   |
|    | 2. Sanat et V millia satiat.                                                     | 14-21  |
|    | 3. iter maritimum, et sanationes in terra Genesareth.                            | 22-36  |
|    | 4. manus illotae. XV.                                                            | 1-20   |
|    | 5. Cananaca.                                                                     | 21-28  |
|    | 6. aegroti multi, sanati.                                                        | 2931   |
|    | 7. IV millia cibati.                                                             | 82-38  |
|    |                                                                                  | XVI. 4 |
|    | 9. admonitio de fermento.                                                        | 5-12   |
| V. | Praedictiones de passione et resurrectione.                                      | -      |
|    | z. praedictio prima.                                                             |        |
|    | 1. praeparatio per confirmationem articuli palmarii, quod Jesus sit Christus.    | 13-20  |
|    | 2. praedictio ipea et intercessio Petri refutata.                                | 21-28  |
|    | β. praedictio secunda.                                                           |        |
|    | 1. transfiguratio in monte, et imperatum silentium. XVII.                        | 1-13   |
|    | 2. lunaticus sanatus.                                                            | 1421   |
|    | 8. praedictio ipsa.                                                              | 22. 23 |
|    | 4. didrachma soluta.                                                             | 24-27  |
|    | 5. Quis major. XVIII.                                                            | 1-20   |
|    | 6. Officium remittendae fratri offensae.                                         | 21-35  |
|    | y. praedictio tertia.                                                            |        |
|    | 1. migratio ex Galilaca. XIX.                                                    | 1. 2   |
|    | 2. quaestio de divortio.                                                         | 8-12   |
|    | 3. humanitas erga parvulos.                                                      | 13-15  |
|    | 4. dives pedem referens,                                                         | 16-22  |
|    | et inde sermones de salute divitum,                                              | 23-26  |
|    | de praemiis sequelae,                                                            | 27-30  |
|    | de novissimis et primis.                                                         | 1-16   |
|    | 5. praedictio ipsa.                                                              | 17-19  |
|    | <del>-</del>                                                                     | •      |

| •                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6. filiorum Zebedaei petitio: praeceptum humilitatis                                                                         | 20-28         |
| 7. duo caeci sanati.                                                                                                         | 29-34         |
| <ul> <li>V. Acta Hierosolymitana, proxime ante passionem.</li> <li>(α. feria prima.</li> </ul>                               |               |
| 1. introitus regalis.                                                                                                        | 1-11          |
| 2. purgatio templi.                                                                                                          | 12 - 17       |
| β. feria secunda. Ficus.                                                                                                     | 18—22         |
| γ. feria tertia. Acta                                                                                                        |               |
| a. in templo.                                                                                                                |               |
| 1. interpellatio antistitum,                                                                                                 |               |
| g refutata, α. per quaestionem de baptismo Johannis.                                                                         | 23-27         |
| β. per similitudines:                                                                                                        |               |
| a. de duobus filiis.                                                                                                         | 28-32         |
| b. de vinea.                                                                                                                 | 33-44         |
| 2 ad insidias progressa.                                                                                                     | 45. 46        |
| a. parabota do napana.                                                                                                       | 1—14          |
| 8. adversariorum quaestiones:  ** de censu.                                                                                  | 15-29         |
| de resurrectione.                                                                                                            | 23-31         |
| de praecepto maximo.                                                                                                         | 34-40         |
| 4. Salvatoris quaestio mutua, de Davidis Domino.                                                                             | 41-46         |
| admonitio de scribis et pharisaeis, XXIII.                                                                                   | 1-11          |
| et elenchus contra eos,                                                                                                      | 13-3(         |
| et contra ipsam urbem. b. extra templum. Sermo de fine templi et mundi. XXIV. XXV.                                           | <b>37—3</b> 1 |
| VI. Ipsa passio et resurrectio.                                                                                              | 1             |
| A. passio, cum morte et sepultura.                                                                                           |               |
| (a. feria quarta.                                                                                                            |               |
| α. Jesu praedictio. XXVI.                                                                                                    | 1.            |
| β. Antistitum deliberatio.                                                                                                   | 3-1           |
| y. Judae, unctionem Domini aegre ferentis, pactum de proditione.                                                             | 611           |
| b. feria quinta. α. interdiu: pascha paratum.                                                                                | 17-1          |
| β. vesperi:                                                                                                                  |               |
| 1. proditio indicata.                                                                                                        | 20-2          |
| 2. coena Dominica.                                                                                                           | 26-2          |
| γ. noctu.                                                                                                                    |               |
| 1. scandalum discipulorum et Petri praedictum.                                                                               | 30—3.<br>36—4 |
| <ol> <li>lucta in Gethsemane.</li> <li>Jesus capitur, gladio uti vetat: turbas redarguit: a discipulis descritur.</li> </ol> | 47-5          |
| 4. ad Caipham ducitur: falsi testes irriti: ipse se filium Dei confitetur:                                                   |               |
| capitis damnatur: illuditur.                                                                                                 | 57—6          |
| 5. Petrus negat et flet.                                                                                                     | 69 - 7        |
| c. feria sexta.                                                                                                              |               |
| α. passio summa.                                                                                                             |               |
| mane. (1. Jesus Pilato traditur. XXVII.                                                                                      | 1.            |
| 2. Judae exitus.                                                                                                             | 31            |
| 3. Jesu regnum, et silentium.                                                                                                | 11-1          |
| 4. Pilatus Barrabam, ab uxore frustra admonitus, dimittit, Jesum                                                             |               |
| crucifigendum tradit.                                                                                                        | 15—2          |
| (5. Jesus illuditur et educitur.  hora tertia. Acetum et fel: crux: vestes divisae: titulus crucis:                          | 273           |
| duo latrones: blasphemiae.                                                                                                   | 334           |
| ab hora sexta ad nonam. Tenebrae: derelictio.                                                                                | 454           |
| 3. Mors,                                                                                                                     | 5             |
| velumque scissum ac motus ingens.                                                                                            | 51-5          |
| Centurio miratur: mulieres spectant.                                                                                         | 54-5          |
| γ. sepultura.                                                                                                                | 57—6          |
| d. feria septima: sepulcrum munitum.  B. Resurrectio: α. mulieribus nunciata, 1. per angelum, XXVIII.                        | 62—6<br>1—    |
| 2. per ipsum Dominum.                                                                                                        | 9-1           |
| β. per adversarios negata.                                                                                                   | 11-1          |
| γ. discipulis ostensa.                                                                                                       | 16-2          |
|                                                                                                                              |               |

## CAPUT L

- v. 1. BIBΛΟΣ γενέσεως) Locutio LXX viralis, Gen. 2, 4. 5, 1. Etenim Hebraismum habent maxime libri N. T. primo tempore scripti: providitque sapientia divina, ut versio graeca V. T. eam praepararet linguam, quae doctrinae N. T. vehiculum foret aptissimum. Spectat autem titulus hic, Recensio ortus, proprie ad proxima sequentia, ut ex reliqua parte versus primi patet, neque tamen vis ejus non ad totum librum porrigitur, quo id agitur, ut Jesus agnoscatur Christus, filius David etc. [in quo, ceu promisso Messia, vaticinia V. T. complementum nacia sint. Hine subinde formulam frequentat: Ut impleretur. Vers. germ.] v. 20. c. 9, 27. etc. Nam Scriptura cum genealogiis etiam causas earum solet contexere. Gen. 5, 1. 6, 9. — λησοῦ χριστοῦ, Jesu Christi) conjuncta Jesu Christi, et Christi Jesu, vel absoluta Christi per antonomasian appellatio, post adventum Paracleti invaluit: quare libri evangelici in praefationibus duntaxat et conclusionibus, insequentes ubique eam habent. Rom. 3, 24. Gal. 2, 16. nott. Conf. v. 16. — δαυίδ — άβραάμ, Davidis — Abrahami) Dicitur Christus filius Davidis, et filius Abrahae, quia utrique promissus. Abraham primus, David ultimus virorum, quibus ea promissio data, unde tanquam a proximo patre dicitur Filius David. v. Rhenferd. op. phil. p. 715. Uterque cum fide et gaudio accepit. Ioh. 8, 56. Matth. 22, 43. In tota hac scala quilibet priores patres, sed non insequentes scivit. O quam jucundum lectu fuisset illis hoc Matthaei exordium, quod nos tam parum curamus. Allusio praevia fit ad tessaradecadas, v. 17. quarum primam Abrahami, secundam Davidis nomen distinguit: tertiam eleganter non a nomine proprio, sed a transportatione inchoatam, ipse suo nomine Jesus Christus coronat. Nam prima tessaradecas nec non secunda habent promissionem, tertia impletionem. Retrorsum autem incedit oratio v. 1. a Christo ad Davidem, a Davide ad Abrahamum. Eoque commodius Abraham secundo loco ponitur, quia mox redit versu 2. Marcus autem ineunte libro suo, Jesum appellat Dei filium, non Davidis, quia statim incipit a baptismo Johannis, per quem Jesus ostensus est Filius Dei. Sic uterque evangelista scopum libri sui profitetur in titulo. Prior pars hujus versiculi habet summam N. T. et altera anakephalaeosin V. T.
- v. 2. ἀβραάμ, Abraham) Matthaeus in enumerando descendit: quanquam etiam v. 1. ascendit: neque ab Adamo, sed ab Abrahamo incipit; non tamen exclusis gentibus: coll. c. 28, 19. nam in Abraham omnes gentes fiunt benedictae. καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, et fratres ejus) Non Abrahamo, non Isaaco, non Jacobo adduntur fratres, quos habuere, sed Judae. Promissiones fucre in familia Israelis.
- v. 3. καὶ τὸν ζαρά, et Zara) cum fratre natum. ἐκ τῆς θάμαρ, ex Thamare) Matthaeus subinde mulierum mentionem injicit, quae casu quodam singulari junctae fuerant Abrahamidis. Thamar debuerat uxor ficri Sela, Gen. 38, 11. 26. et ex ea ipse Juda genuit Phares et Zara. Rachab crat ex Cananaeis: et tamen facta est uxor Salma. Ruth erat Moabitis: et tamen Booz eam duxit. Uxor Uriae, Davidis est facta.
- v. 4. vaassav, Naasson) tempore Mosis. de ipso Mose memorabile est in hac tota serie silentium.
- σ. 5. τον βοοζ ἐπ τῆς φατάβ, Booz ex Rachab) Sunt, qui proximos Boozi genitores praetermissos putent: sed sic quoque habetur Ruth 4, 21. neque prima

tessaradecas, ceterarum norma, hiatum admittit. v. 17. Rectius alii in tanto temporum tractu genitores valde grandaevos agnoscunt. Rachab hic Hierichuntinam illam dici, vel articulus τῆς ψαχάβ ejusque vis relativa docet. Neque obstat orthographia, nam pro της ψαχάβ et ψαχάβ scribitur. vid. Hilleri Onom. sacrum p. 695. Rahab illa, cum exploratores occultavit, erat adolescentula, Jos. 6, 23. vixit autem ultra Josuam et seniores. ib. c. 24, 29. seq. et postea demum Salmoni nupserit oportet, quia de his nuptiis in eodem libro nil commemoratur, sed habitatio duntaxat Rahab in Israel. Jos. 6, 25. In Ruth. 1, 1. prima videntur denotari Judicum tempora, ut verbum τρτ (quod alioqui putari posset redundare,) habeat vim inchoativam, quemadmodum saepe τρτ regnum cepit: et Naemi in terram Moab ierit, antequam populus a Moabitis premeretur, Jud. 3, 12. Itaque Rachab potuit esse, ut erat, mater Boozi. Huic seni nupsit Ruth, c. 3, 10. et horum nepos Isai valde grandaevus (conf. de Jojada, 2 Chron. 24, 15.) genuit Davidem. 1 Sam. 17, 12. 14.

- v. 6. δαυλό δὲ ὁ βασιλεὺς, David autem rex) Nomen illud ὁ βασιλεὺς, pridem nonnulli omiserunt: sed Davidis regnum bis memoratur hoc loco, uti postea transmigrativ Babylonis. Ita subaudi, Salomo rex etc. usque v. 11. quanquam David potissimum rex appellatur, non solum, quia primus est rex in hac serie, sed etiam, quia thronus ejus Messiae datur. Luc. 1, 32.
- v. 7. ἐγέννησε, genuit) Homines mali, etiamsi, dum vivunt, sibi sunt inutiles, tamen non frustra exstiterunt. certe per eos nascuntur etiam electi.
- v. 8. λωράμ δὲ ἐγέννησε τὸν όζίαν, Joram autem genuit Oziam) intervenientibus Achazia, (qui idem profecto est Joachaz, 2 Chron. 21, 17. 22, 1.) Ioas et Amazia. 1 Chr. 3, 11. seq. Itaque genuit mediate, ut dici solet filius, mediate. v. 1. nam etiam Esr. 7, 3. transiliuntur sex patres, coll. 1 Chr. 6. Tres illos Matthaeus, non quo ipse eos ignoraret, cujus peritiam totus contextus ostendit, sed quia omnibus notissimi erant, praetermisit: neque per fraudem id fecit; nam si numeres, aucta generationum multitudo vim addet argumento de Messia jam exhibito. Neque illos ob impietatem omisit: nam alios quoque impios, v. gr. Jechoniam, eumque consideratissime, memoravit, vel etiam pios praetermisit. Verum ut in demonstrandis itineribus ac viis praecipua esse cura solet, ubi bivia occurrunt, simplici via per se expedita: sic Matthaeus in hacce genealogis eos praecipue notat, qui fratres habuere, et prae fratribus stemma Messiae propagarunt, usque eo, ut, cum causam haberet Jojakimi non appellandi, fratres ejus filio ejus unico assignet: at Joasum, qui unica sui temporis scintilla fuerat, cum ejus genitore et nato quam commodissime praetermisit. Porro ut ir geographia distantiae locorum, salva veritate, modo per longiores, modo per breviores stationes describuntur, sic in genealogia gradus generationum, etian apud Hebraeos. Ac res ex V. T. evidenter notas, neque ulli erroris pericule obnoxias, sermo N. T. solet non tam explicare, quam innuere, brevitate ardor spiritus, Act. 7, 16. not. vel etiam ad alias res apta. Ozia antea dictus Aza ria: sed una in Hebraeo litera , exempta, appellatus est Ozia.
- v. 11. lωσίας δὲ ἐγέννησε τον ἰεχονίαν, Josias vero genuit Jechoniam) Mult et pridem et nuper, sed vix alii atque Graeci, inseruere Jojakimum; quipp quem et historia V. T. haberet, et apud Matthaeum numerus XIV generatio num, a Davide usque ad transmigrationem Babylonis, requirere videretur. Ne que tamen Jojakimus inseri potest: nam historia non pateretur, Jojakimum sin fratribus, quos habebat, poni, et sic fratres dari Jechoniae, quos non habebat Nonnulli sub priore apud Matthaeum Jechoniae mentione Jojakimum quaesivere Hieronymus praesertim, Porphyrii objectionem de hiatu versus hujus refutans sed nullus metaplasmus efficiet, ut מוֹרְיִילְיִילִי (LXX. lωακείμ) et ἰεχονίας unur idemque sit nomen; neque magis sub Jechonia bis posito Jojakim et Jechonia accipi possunt, quam sub Isaaco et ceteris bis nominatis duo Isaaci, et sic dein ceps. Idem Jechonias suo bis nomine ponitur: hunc Josias genuit interject Jojakim: et Jechoniae patruos Matthaeus fratres ejus dicit, coll. Gen. 13, 8. id

que pereleganter. nam Sedekias, transmigratione jam facta, post Jechoniam, exclusis hujus filiis, regnavit, (octo post Jechoniam annis natus,) quo nomine concinne post Jechoniam memorantur fratres ejus, quorum princeps Sedekias erat, qui expresse frater Jechoniae dicitur, pro patruo, 2 Chr. 36, 10. 2 Reg. 24, 17.—
ἐπὶ τῆς μετοιπεσίας, sub migratione) Ἐπὶ, cui opponitur μετὰ post, v. 12. dicitur etiam, cum id, sub quo aliquid fit, proxime sequitur. Marc. 2, 26. not. Sic a praefixum, Gen. 10, 25. Nativitatem Jechoniae proxime subsecuta est migratio. Dicitur apud LXX. ἀποιπεσία et μετοιπεσία, illud, respectu terrae Canaan; hoc, respectu Babylonis. — βαβυλῶνος, Babylonis) i. e. in Babylonem, sic, ὁδὸς αἰγύπτου via in Λegyptum. Jer. 2, 18.

v. 12. μετά, post) postquam Babylonem migraverit. — σαλαθιήλ δὲ ἐγέννησε τον ζοροβάβελ, Salathiel autem genuit Zorobabel) interjecto Pedaja. Alius Salathiel, alius Zorobabel, parens et filius, iisdem tamen fere temporibus, ex-

stant Luc. 3, 27. 1)

- v. 13. ἐγέννησε τον ἀβιονδ, genuit Abihud) Hic idem, qui Hodavjah, qui item aliquot patribus interjectis genitus est ex Zorobabel, 1 Chron. 3, 19. 24. uti docet Hillerus in Syntagm. p. 361. ss. ostendens, Judaeos agnovisse genealogiam Messiae l. c. nec sane aliam ullam genealogiam longius ibi produci opus fuit, quam Messiae. Dubium ergo non est, quin idem locus Judaeis fuerit notissimus, eoque minus a Matthaeo repetitu necessarius. In hac ergo generatione desinit Scriptura V. T. Cetera Matthaeus ex idoneis monumentis citerioribus, publicis sine dubio, dedit.
- v. 16. τον ἄνδοα μαρίας, virum Mariae) Plane singularis hacc flexura est lineae genealogicae: atque hoc loco plura veniunt dicenda.
  - I. Messias sive Christus est filius David.

Hoc constat inter omnes. Matth. 22, 42. Act. 2, 30.

II. Jesum esse Christum, et Matthaeus et Lucas, etiam in genealogia, docent-Patet ex Matth. 1, 16. Luc. 3, 22.

III. Quo tempore Matthaeus et Lucas scripserunt, ortus Jesu ex David extra dubitationem erat positus.

Stante urbe, Matthaeus et Lucas scripserunt, et tum genealogia, Davidica praesertim, tota ex tabulis publicis repeti poterat. Neque adversarii, cum Jesus toties filius David vocaretur, quidquam exceperunt.

IV. Genealogia apud Matthaeum ab Abrahamo, apud Lucam a prima rerum origine, usque ad Josephum, Mariae virum, non per matres, sed per patres, eosque natura patres, texitur.

Patet id de patribus omnibus iis, quorum nomina ex V. T. repetuntur apud Matthaeum et Lucam: quare ne illud quidem, utrum Chiljoni an Machloni uxor Ruth fuerit, indicatur, sed Obed simpliciter ponitur filius Booz ex Ruth. Ab Abraham ad David eosdem plane patres et Matthaeus et Lucas memorant: ut dubium non sit, quin uterque etiam a David ad Joseph, non matres, sed patres, eosque natura tales, respiciant. Sic in libris regum et chronicis, quotiescunque mater sola regis alicujus memoratur, indicium est, illum, pro quo filius ejus subinde rex factus esse dicitur, patrem fuisse naturalem.

V. Genealogia a Salomon apud Matthaeum, et a Nathan apud Lucam, non eodem, sed diverso respectu, ad Josephum perducitur.

Certum est id ex §. praecedente.

<sup>1)</sup> Cujus rei causas aperit D. Caustus l. c. p. 869. s. Lucae Zorobabelem principem Judeces, et Josuae σύζυγοι, Matihaei aulem, hominem privatum fuisse ostendens. E. B.

VI. Jesus Christus est genitus ex Maria, non ex viro quoque ejus Josepho. Hoc elucet ex Matth. 1, 16.

VII. Mariae genealogiam texi, necesse fuit.

Sine genealogia Mariae non posset ortus Jesu ex Davide perspici, ut ex modo dictis fluit.

VIII. Diu Josephus pro genitore Domini Jesu est habitus.

Mysterium Redemtoris ex virgine nati non simul, sed paulatim est pate-factum, et interim honestus matrimonii titulus pro velamine esse debuit. Pro filio igitur Josephi habitus est Jesus, v. gr. post baptismum, a Philippo, Joh. 1, 46. tempore praeconii publici, a Nazarenis, Luc. 4, 22. Matth. 13, 55. et, uno anno ante passionem, ab Judaeis, Joh. 6, 42. Haesit opinio haec apud multos etiam post ascensionem Domini, atque adeo tum, quum Matthaeus paucis annis post ascensionem Domini scriberet evangelium.

IX. Ergo Josephi quoque genealogiam tantisper exstare, opus fuit.

Omnibus, qui Josephum Jesu genitorem putabant, constare debuit de ortu Josephi ex Davide. Alias Jesum non potuissent agnoscere filium Davidis, adeoque Messiam. Hinc angelus primum Josepho apparens, eumque monens de conjuge assumenda, eum filium Davidis nominavit: v. 20. nempe quia hunc titulum filius Mariae aliquantisper ita, quasi ex Josepho tractum, gesturus erat. Non dissimile est, quod Jesus non solum matris suae primogenitus erat, Luc. 2, 7. 23. sed etiam pro Josephi eum primogenito haberi oportuit: quare fratres Jesu fuere consobrini, non comprivigni. Supervacaneus est eorum conatus, qui ex connubio Josephi et Mariae consanguinitatem utriusque deducere nituntur. Vel si ipse David proximus progenitor utrique communis fuit, tamen Matthaeus propositum obtinet. Itaque Josephi genealogiam adornavit Matthaeus, sed eo temperamento, ut veritati ipsi nihil adimeret. Non ait, Jesum esse filium Josephi; Mariae esse ait. Hoc ipso genealogiam Josephi, quae usum suum aliquandiu habebat, versu 16 innuit antiquatum iri. Mariae ortus ex Davide eo tempore non minus erat notus, ut patet ex Luca.

X. Aut Matthaeus Mariae et Lucas Josephi, aut Matthaeus Josephi et Lucas Mariae genealogiam habet.

Hoc consequitur ex §§. praecedentibus.

XI. Josephi genealogia est, quam Matthaeus habet; Mariae, quam Lucas.

Matthaeus ab Abrahamo ad Jacobum deducit seriem, et Jacobum dicit genitorem Josephi, et Josephum expresse Mariae virum appellat. Josephus igitur, non Mariae, sed suo nomine, ut filius eorum, quos Matthaeus recenset, spectatur. Porro Matthaeus Josephum ut ab Jacobo genitum expresse Mariae contradistinguit: sed apud Lucam, minus adstricta locutione, simpliciter post Joseph ponitur Eli. Quum igitur Josephus proprie sit filius Jacobi apud Matthaeum, idem apud Lucam filius Eli suo nomine esse non potest. Superest, ut alieno nomine, nomine conjugis suae, sit filius Eli. Ergo Maria est Eli filia. Occurrit in scriptis Judaeorum מורים בח שלים בח שלים Maria filia Eli, quam apud inferos vehementissime discruciari dictitant. vid. Lightfoot ad Luc. 3, 23. et Wolf. ad Matth. 1, 20. Non tamen nominat Mariam Lucas in genealogia. nam absonum fuisset, Judaeis praesertim, si scripsisset: Jesus erat filius Mariae, Eli, Mathat etc. Quapropter virum Mariae nominat, sed ita, ut ex toto capite I. et II. omnes possent intelligere, pro Maria nominari virum ejus.

XII. Apud Lucam est genealogia primaria, apud Matthaeum secundaria.

Ubi genealogia aliqua per matres aeque ac patres adornatur, multimodis ex una quispiam stirpe ortus ostendi potest: sed per patres nonnisi unica et

simplex potest esse deductio. Porro in genealogia Jesu Christi patribus Maria mater incomparabili jure accensetur. In generatione communi patres matribus sunt potiores: at Maria una omnium potissimo jure genealogiam ingreditur, prae quovis patre ex toto genere humano. nam quicquid ex humana, Abrahamica, Davidica stirpe traxit Jesus, id totum ex matre traxit. Hoc unum mulieris sine viro semen est. Ceteri liberi ortum sui partim patri, partim matri, acceptum referunt. Primaria ergo Mariae, apud Lucam, est genealogia. Nec nisi secundaria esse potest Josephi apud Matthaeum, ad tempus adhibita, dum omnibus innotesceret, Jesum esse Mariae, non etiam Josephi filium. Memorat Matthaeus Jechoniam, quem tamen primaria Messiae genealogia praeterit. Jer. 22, 30. coll. Luc. 1, 32. 33.

XIII. Quicquid in tota re superest difficultatis, id fidem nostram non modo non debilitat, sed etiam confirmat.

Stirps Davidica tempore Jesu Nazareni eo paucitatis venerat (Apoc. 22, 16.) ut ob hanc quoque causam Filius David per antonomasian diceretur pro Messia: eademque ita in Jesu et propinquis ejus substitit, ut quilibet, qui sciret, Jesum ex ea ortum esse, non posset non Jesum, quum propinquorum nemo cum eo conferendus esset, Messiam, cujus tempus aderat, agnoscere, etiam citra lucem fidei. Proinde ortus Jesu ex semine David, perinde ut ortus ex Bethlekem, vulgo minus innotuit; quin potius Nazareni cognomine quodammodo velatus est, ut fidei pretium maneret: Joh. 7, 27. 41. 42. hominesque aliis prius argumentis ad fidem in Jesum Messiam perducti, ex iisdem eliciebant hanc conclusionem, Jesum esse Davidis filium. Matth. 12, 23. Sed tamen non deerant publice monumenta idonea: unde Judaeorum antistites, cum omnia moverent adversus Jesum, tamen prosapiam ejus in nullam vocavere controversiam. Quin etiam ad Romanos multa pervenit de genere Jesu Davidico notitia. Luc. 2, 4. Olim facilitas genealogiae ostendebat, Jesum esse filium Davidis: nunc ipsa difficultas, deletis cum urbe Hierosolymorum tabulis publicis, argumento est, contra Judaeos certe, Messiam pridem venisse. Quemcunque alium ii pro Messia sunt admissuri, ejus ortum ex Davide non aliter, atque Jesu Nazareni, nosse poterunt. Veruntamen non parum mutata est, progrediente luce, ratio. Appellatus est quondam Jesus filius David a multitudine, c. 12, 23. 21, 9. a pueris, ibid. v. 15. a caecis, c. 9, 27. 20, 30. a Cananaea, c. 15, 22. sed discipulis nunquam praedicavit, se esse filium Davidis: neque discipuli in confessionibus eum dixere Davidis, sed Dei filium. Davidis quoque filium appellantes, ulterius invitavit. Matth. 22, 42. s. 9, 28. Initio, ortus Jesu ex David erat magis argumentum fidei: deinceps idem magis objectum est fidei factum. Nulla jam fideles impedire difficultas potest. 2 Cor. 5, 16. Jesus est radix et genus David, stella illa splendida matutina.

XIV. Matthaeus et Lucas, ipsi genealogiae alias utilitates attexunt.

Si tantummodo ortum Mariae, nec non Josephi, ex Davide, ostendere voluissent, satis fuisset, praesuppositis V. T. documentis, ibi, ubi illa desinunt, v. gr. in Zorobabel, vel certe in ipso Davide, incipere, et seriem per Nathanem vel Salomonem usque ad Jesum Christum continuare. At Matthaeus longius ab Abrahamo orditur, et per Davidem et Salomonem descendit: Lucas autem ad Nathanem et Davidem ascendit, et dehinc ultra Abrahamum ad ultimam progreditur humani generis originem. Utrique igitur aliud quiddam fuit eodem tempore propositum.

Lucas, ut ex primo ejus aspectu apparet, amplissimam instituit anakephalaeosin, summamque stemmatis humani, et Salvatoris cum eo stemmate necessitudinem omnibus, etiam gentibus, exhibet: at Matthaeus, Hebraeis scribens, ab Abrahamo orditur, promissionem illis in memoriam revocans. Rursum Lucas totam seriem per gradus plus LXX. simpliciter enumerat: sed Matthaeus praeter insignes quasdam stricturas particulares, quas adspergit, de mulieribus, de fratribus, de transmigratione Babylonis, totam seriem, quam describit, in tres periodos partitur, et in quavis periodo quatuordecim generationes, ut mox considerabimus, numerat. Atque hinc etiam opportunitas descensus apud Matthaeum, et adscensus apud Lucam perspicitur. nam tali modo alter stricturas et partitiones illas commode notavit: alter strictiore verbo eyévvyos, genuit, potuit abstinere, et bono formulae, ως ενομίζετο, ut censebatur, uti, et exquisita ratione totam seriem in Deo terminare. — ο λεγόμενος, qui dicitur) Matthaeus agit cum lectore Judaeo, qui de Jesu Messia, v. gr. per genealogiam, convincendus est. Ac passim ea scribit et confirmat, quae ceteri evangelistae praesupponunt. Vis nominis Christi refert maxime promissionem Davidi datam de regno Messiae: et vis nominis Jesu refert maxime promissionem Abrahae datam de Benedictione 1).

v. 17.  $\pi\tilde{\alpha}\sigma\alpha_i$ , omnes) Ingens symperasma. Cujus vim his positionibus expendimus:

#### I. Gravissimo Matthaeus consilio hancce clausulam perscripsit.

Messias per Nathanem ex Davide ortus est: Matthaeus autem a Davide per Salomonem descendit ad Josephum. Quare ii, qui jam norant, Jesum non esse ab Josepho genitum, genealogia Josephi minus utebantur. Hanc igitur, bono omnium, qui Jesum vel ex Maria sine Josepho natum crederent, vel ex Josepho quoque ortum putarent, ita adornat, ut eodem tempore utrosque deducat tamen ad Christum, Davidis filium.

#### II. Tres tessaradecadas facit Matthaeus.

## Eas tali diagrammate proponimus:

| 1. Abraham  | David           | Jechonias     |
|-------------|-----------------|---------------|
| 2. Isaac    | Salomon         | Salathiel     |
| 3. Jacob    | Roboam          | Zorobabel     |
| 4. Judas    | Abia            | <b>A</b> biud |
| 5. Phares   | Asa             | Eliakim       |
| 6. Esrom    | Josaphat        | Azor          |
| 7. Aram     | Joram           | Sadoc         |
| 8. Aminadab | Ozias           | Achin         |
| 9. Naasson  | Joatham         | Eliud         |
| 10. Salmon  | Achaz           | Eleazar       |
| 11. Booz    | Ezekia <b>s</b> | Matthan       |
| 12. Obed    | Manasses        | Jacob         |
| 13. Jesse   | Amon            | Joseph        |
|             |                 |               |

14. David: Josias: Jesus, qui vocatur Christus.

#### III. Statuit ergo Matthaeus tres periodos.

Omnes gradus recenset Lucas, ad *Deum* usque ascendens, nec tamen periodos facit; tantum abest, ut in periodis gradus numeret: Matthaeus autem tres periodos, ab Abraham ad David, a David ad migrationem, a migratione ad Christum, describit; atque in his periodis mox XIV. gradus videbimus.

#### IV. Quamlibet periodum redigit Matthaeus ad XIV. generationes.

Matthaeus non omnes patres memorat: et tamen hos, quos memorat, in numerum redigit. Sunt, qui hic quaerant septenarium: sed tessaradecadas, non septenarios simplices, notat evangelista. Rursum, easdem tessaradecadas in nul-

<sup>1)</sup> Graecum Χριστός et hebraicum των Unctum dicit, i. e. Regem. Jesus proprium Domini nomen est: Christus, cognomen, officium innuens. Christum veteres exspectabant anten natum Jesum: nato Jesu, hunc ipsum Christum esse, demonstrabatur; qua demonstratione latius deinceps divulgata vulgaris appellatio Jesus Christus invaluit. Vers. germ.

lam summam confert: non enim cunctas ait esse 40 vel 41 vel 42. neque nostrum est, illas in talem numerum cogere. In annis regum v. gr. Israëlis saepe unus idemque annus est ultimus praecedentis regis et primus subsequentis. Eandem rationem apud Matthaeum debemus admittere, quum res ipsa nos eo compellit. Sane David rex et primam tessaradecadem ingreditur, ut ultimus, et secundam, ut primus. Primam ingreditur, alias ea tantum XIII. generationes haberet: secundam ingreditur, quia uti prima ab Abrahamo inclusive, tertia ab Jechonia inclusive, sic media a Davide inclusive debet incipi. Neque vero pariter Jechonias etiam secundam tessaradecadem, ut ultimus, ingreditur, nam a Davide non ad Jechoniam, sed ad transmigrationem, XIV. generationes numerantur. Vallesius p. 454. Jechoniam quasi duplicem personam putat, rectius de Davide id dixeris.

#### V. Utrumque eo spectat, ut doceat, Jesum dici vere et esse Christum.

Notanter a nomine Jesu ad cognomen Christi progreditur v. 16. 17. 18. Atque in periodis notat dissimilitudinem: in generationibus, aequalitatem. Ea dissimilitudo, ea aequalitas, et seorsum, et conjunctim, ad magnum illum scopum, de Jesu Christo, pertinent, ut jam jamque videbimus.

#### VI. Tres periodi sunt inser se dissimiles.

Si meram genealogiam Matthaeus voluisset texere, tota hacce congerie supersedere, vel certe nomina propria potuisset recensere, et dicere, ab Abraham ad David, a David ad Jechoniam, ab Jechonia ad Jesum. Nunc dicit, post cetera, ad migrationem, a migratione ad Christum. Primae igitur periodi terminus, limes, statio, est David; secundae, migratio; tertiae, Christus. Prima periodus est patriarcharum: secunda, regum: tertia, privatorum fere.

#### VII. Ea dissimilitudo egregie probat, Jesum esse Christum.

Diversi illi tituli, ad quos Matthaeus tres periodos reducit, ostendunt, hoc tempus, quo natus est Jesus, esse tempus Christi, ipsumque Jesum esse Christum. Prima tessaradecas et secunda illustre habent initium; tertia, quasi caecum et anonymon. Hinc et firmiter infertur et clarissime exsplendescit tertiae et omnium finis et meta, Christus. Prima, est promissionis, quia Abraham in ea primus est, et David ultimus, quorum utrique data promissio: secunda, adumbrationis, per regnum Davidicum; quae quum annos revera pauciores complexa sit, quam prima vel tertia, idoneo est argumento, regnum Davidis per Christum longe augustius deinceps ac diuturnius fore: Luc. 1, 32. seq. tertia, exspectationis est. In prima, primus, Abraham, et ultimus, David, sunt praecipui: in secunda, primus, idem David, est praecipuus: in tertia primus quidem est Jechonias vinctus, 1 Chron. 3, 17. cui non heres throni promissus, sed perinde, ut patruo et patri, sic ipsi, alia omnia denunciata sunt, Jer. 22, 11. 18. 24. ut quanquam semine non plane careret, tamen, in memoriam posteritatis, scriberetur sterilis, sine successione regni, ibid. v. 28. 30. atque horum trium respectn terra terra inclamaretur ter. ibid. v. 29. Hinc in confinio tessaradecadis secundae et tertiae Jechonias non nominatur, sed pro eo migratio memoratur Babylonis. Grande huic argumento pondus additur apud Jeremiam. Namque medio inter Abrahamum et Davidem Mosis tempore, factum est foedus cum populo: idque sub ipsam Jechoniae migrationem est antiquatum Jer. 29, 1. 31, 31. Ebr. 8, 8. 13. Temporibus Abrahami et Davidis promissus est Christus: post Davidis tempora minus diu stetit regnum, sub migrationem Babylonis sublatum. Tum vero novum foedus, cujus sponsor Christus, est promissum. Ergo status populi post migrationem non potuit non assequi Christum. In psalmis et in aliis prophetiis regum tempore latis sermo fere per comparationem status praesentis et futuri incedebat: sed post migrationem Babylonis potius per oppositiomem incedit, futura prospiciens subinde propius.

VIII. Matthaeus tres periodos inter se exacquat.

Patet ex numero XIV. ter, considerate sane, posito. Vid. §. 4.

IX. Tertiam secundamque tessaradecadem conficit, praetermissis aliquot patribus: in prima vero nullum praetermittit.

In secunda praetermittuntur (post Joramum) Achazias, Joas et Amazias, et (post Josiam) Jojakimus; in tertia: (post Salathielem) Pedaja. Neque vero Zorobabel immediate genuit Abihud. Nam quum illius filii sint Mesullam et Hananias, utrumvis horum nominum ab Abihud differt. Novem patres post Zorobabelem praetermissos numerat Hillerus l. c. Hodavjahu eundem esse docens atque Abihud. Posteri David a Salomone ad Hodaviahu recensentur 1 Chron. 3. 5. 10 -- 24. Nunc, quia nec secunda, nec tertia tessaradecas per se habent XIV. generationes, prima necessario tot habet, alias numerus XIV. per quem tres periodi aequantur, fundamento careret, ac pro eo numerus XV. aut alius major locum haberet. Plane XIV. generationes enumerantur in V. T. ab Abraham ad David: 1 Chr. 1, 34. 2, 1. 4-15. unde R. Bechai dicit, regem David esse decimum quartum ab Abrahamo, secundum numerum literarum nominis quae faciunt XIV. Antiquioribus seculis seriores fere genitores erant; citerioribus, maturiores. hinc prima tessaradecas per se stat: secunda per minorem ellipsin, tertia per majorem conficitur. Eacque generationes apud Matthaeum subaudiendae relinquuntur, quae ex V. T. notae sunt: sed post eas, quae ex V. T. repeti possunt, nulla in N. T. praetermittitur, et in V. T. nulla est plane praetermissa. Prima igitur tessaradecas est in re; secunda et tertia, in methodo.

#### X. Numerus generationum, quas Matthaeus praetermittit, cum earum numeris, quas et ipse et Lucas ponunt, congruit.

Omnino XIV. generationes inter Joram et Abihud praetermittit Matthaeus §. 9. Concinneque ab Abraham ad Christum tessaradecadas, tribus pro numero periodorum expressis, quatuor tamen innuit. Tali pacto Matthaeus ab Abraham ad nativitatem Christi habet implicite generationes 55. Lucas, ab Abraham ad Jesum XXX. annorum, expresse refert generationes 56. Conveniunt.

#### XI. Aequalitas tessaradecadum non terminatur in ipso numero numerante, XIV.

Amant Talmudici, numeros rerum diversarum, affines, plane ad paritatem redigere. Exempla collegit Lightfootus ad h. l. eaque Judaeis, si tessaradecadas Matthaei sugillent, recte ille quidem reponit: sed ipsam tessaradecadum veritatem idem remissius tuetur. Magis ad rem pertinet, quod Jac. Rhenferdus huc confert, generationes XV. ante Salomonem, et totidem post Salomonem ab Judaeis ita enumerari, ut cum diebus lunae crescentis et decrescentis congruant. Sed ea quoque ratio dilutior est. Neque mnemonicum, masoreticum, aut aliud ejusmodi subsidium secutus est Matthaeus. Quid enim magnopere referret, nomina potissimum ac numerum patrum horum praeter ceteros memoria tenere, aut Judaeis, ea sat probe tenentibus, nova, et in tot genealogiis V. T. aliisque Scripturae capitibus gravissimis nunquam usitata methodo amplius imprimere? Quodsi integritatem enumerationis hujus quadam quasi masora munire voluisset, satius fuisset, unam omnium generationum summam facere. Denique gravitati apostoli et evangelistae parum conveniret, generationes, ut commodum foret, recensere, et tum aequalitatem tessaradecadum mirari. Non propter se notatur numerus XIV. sed propter aliud: non finis est, sed medium, ad obtinendum finem majoris momenti.

#### XII. Aequalitas hie agitur chronologica.

Apostoli ex N. T. in V. T. respicientes, maximam plenitudinis temporum rationem habent: et Hebraei summa chronologiae capita numeris generationum, v. gr. in Seder Olam, comprehendere solent. Scite igitur Matthaeus sub genea-

logia chronologiam propinat lectori, utramque in hoc connectens breviario. Particula ovr igitar illativam vim habet, et articulus al relativam, ut innuantur ipsae illae generationes, quae in praecedentibus versibus enumeratae sunt. Quodvis autem hujus versus incisum in subjecto et in praedicato habet vocabulum, generationes: idque in subjecto respondet hebraico noton uti Gen. 25, 13. sed in praedicato respondet hebraico דור et habet vim chronologicam, ut vocabulum numerale XIV. additum ostendit. coll. Gen. 15, 16. In Graeco est antanaclasis uno vocabulo graeco hebraica duo rependente. Hinc manat paraphrasis: Omnes igitur illae generationes (absit tautologia) genealogicae, methodi causa ad numerum XIV. revocatae, sunt reapse generationes chronologicue XIV. ab Abrahamo ad Davidem etc. Quae cum ita sint, sat gravis cernitur causa, cur Matthaeus genealogiam, quae per se sine numero generationum, eoque sic inito, multo planior fuisset, ad tales numeros redigat. Bene Chrysostomus ait, a Matthaeo generationes, tempora, annos numeruri, et auditori exquirenda proponi. Hom. 4. in Matth. Sed videamus, in quo sita sit aequalitas temporum? Non est sita in numero XIV. per tres periodos methodi causa adhibito: §. 11. neque in annis generationum per singulas tessaradecadas; nam in prima fere tessaradecade multo longiores sunt generationes, quam in secunda et tertia: sed in ipsis periodis. Consideretur Schema:

A. M. 1946. Abram natus.
2016. Promissio I.
2121. Abraham mortuus.
2852. David natus.
2882. David rex II.

A. M. 2923. David mortuus.
3327. Jechonias natus.
3345. Jechonias vinctus III.
3939. Christus natus.
3969. Christus baptizatus.

Nunc L. sume annos cujusvis tessaradecadis, eosque divide per 14. qui est numerus generationum, habebis longitudinem singularum generationum, periodis ipsarum convenientem: ut in prima periodo habeat generatio annos 62. in secunda 33. in tertia 42. Media longitudo, 46. fere. Hoc autem non valde urgebo: sume, quod potius est, II. annos 1923 a promissione Abrahamo data ad N. C. eosque divide per 3. qui est numerus periodorum. Media periodorum longitudo erit ejusmodi, quae primam periodum non expleat, secundam excedat, sed cum tertia pulcre congruat. Tertia igitur, tanquam primaria, cui duae illae ministrant, inter longitudinem primae et inter brevitatem secundae, se mutuo compensantes, media incedit. Fecitque evangelista, quod solent chorographi, qui duarum urbium distantiam expressuri, stationes interjectas ea arte enumerant, ut, quos uni stationi passus addunt, alteri demant, summam ipsam illaesa veritate eo commodius efficiant: imo fecit, quod solet omnis chronologia, quum annos ita enumerat in canonibus, ut mensium dierumque excessus et defectus absorbeantur. Breviter: anni primae secundaeque periodi simul sumti, duplum sunt annorum periodi tertiae. Simillima ratione apud Mosen, post Abraham, tempora Isaac, Jacob, Levi, Kahath, Amram, Mose, quae pauciores pluresve generationes genealogicas in hac vel illa familia exhibere poterant, ad quatuor generationes chronologicas, praetermissis duntaxat annis, quibus Levi, Kahath et Amram genuere, sive ad 400 annos, contrahuntur. Difficile est, picturam Mosis et Matthaei exsequi verbis: neque potest interpretatio tali in re non cruda et acerba primo videri; saepius autem perpensa, mitescet.

XIII. Chronologica trium periodorum aequalitas documento est, Jesum esse Christum.

In periodis temporum, divinitus definitis, perpetua est analogia: et hae tres ponderosissimae periodi praecipue inter se respondent. A migratione ad Christum, inquit Matthaeus, sunt XIV. generationes, quemadmodum Gabriel Danieli LXX. hebdomadas afferens, urbem dixit aedificatam fore ad Christum Ducem: Dan. 9, 25. atque eam ipsam temporum rationem in animo Matthaeus habuit. Migratio, revelatio, quae Danieli obtigit, reditus, ipsum hebdomadum

initium, brevia, sed insignia habent intervalla: dehine longo itinere comitantur hane tessaradecadem hebdomades, dum utrasque et tessaradecadem prius, quam hebdomadas, implet *Christus*. LXX. hebdomades intra 560 annos subsistunt, ut *Ordo temporum* ostendit, et sunt circiter 12 generationes, singulae, ut §. 12. notavimus, annorum 46 fere. Intra LXX. hebdomadas Christum venire oportuit: ergo a migratione Babylonis ad Christum non potuere plus XIV. generationes exspectationem Israëlis morari.

XIV. Magnam hancee conclusionem dissimilitudo trium periodorum, et aequalitas tessaradecadum, conjunctim, firmant cumulatius.

Si quis ea, quae §. 7 et 13. diximus, invicem contulerit et conjunxerit, sentiet, haec duo argumenta se mutuo corroborare. Prima periodus, et secunda, fuere multo lautiores, quam tertia: haec igitur non potuit non habere exitum, post tantam promissionis regnique pausam, optatissimum.

In Commentatione de genealogia JESU Domini, qua natalem Ipsius, academiae Halensis nomine, A. 1749. indirit cel. Theologus, Sigism. Jac. Baumgarten, tribus locis Gnomon meus aperte solicitatur.

Primo loco, post refutatam opinionem Will. Readingii, ex jure Jesu Christi in regnum judaicum inferentem, Josephum nullos antea filios genuisse, me idem statuere videri ait. p. 20. At ego tantummodo ostendi, Jesum, quemadmodum pro filio Josephi habitus fuerit, aeque pro primogenito Josephi habendum fuisse. p. 10. §. Omnibus. De regni jure nil ibi memoravi.

Secundus mox locus sic habet: Duplicant et mirifice adaugent difficultatem, qui Phadaiam a Matthaeo praeteritum fuisse existimant, ut Zerubabelem Sealthielis nepotem, Iechoniae pronepotem, efficiant, quod multis interpretibus placuit, licet Phadaia 1 Chron. 3. com. 18. 19. diserte Sealthielis frater, Iechoniae filius vocetur. Longe tamen tolerabilior est illa opinio sententia Matthaei Hilleri, quam dissertationis de genuina versione vocum, quae extabant in crucis dominicae elogio cap. III. p. CCCLXI - CCCLXIII Syntagmatum hermenevticorum protulit, rever. Bengelius vero gnomonis p. VIII etc. et XIV. ulterius prosecutus est: Abiudem Matthaei eundem esse cum Hodaia seu Hodauiahu 1 Chron. 3. com. 24. commemorato, decimo a Zerubabele. Quo immani saltu adeo sibi placuit, ut serio opinetur, Matthaeum cogitanter et prudenter integram tessaradecadem praeteriisse, quae his novem posteris Zorobabelis, ejusdem patre Phadaia, tribus posteris Iorami, et patre lechoniae conficiatur, neque mysterio id carere ad tres temporum periodos constituendas, quas ex arbitrio deinde computat. Dabimus ipsius verba: Omnino XIV. generationes inter Ioram et Abihud praetermittit Matthaeus: concinneque ab Abraham ad Christum tessaradecades, tribus pro numero periodorum expressis, quatuor tamen innuit. Tali pacto Matthaeus ab Abraham ad nativitatem Christi habet implicite generationes LV. ,, Valde et dolenter veremur, ne ficta hac concinnitate fides Scriptoris sacri in discrimen conjiciatur, nulla distinctione sensus impliciti et expressi avertendum. Non ferenda esset opinatio, etiamsi liber chronicorum disertam Abiudis mentionem faceret, ob indubiam plurium hominum communitatem ejusdem nominis: quae inexcusabilis plane videbitur cuivis, sollicite secum reputanti, et quot fidiculis opus sit ad Abiudem in Hodaiam transformandum, et quantopere periclitetur divina fides libri chronicorum, si statuatur, quo unico argumento improbabili sententiae subveniunt conjectores, nullam aliam in excitato dibro genealogiam longius produci quam Messiae, quam sine revelatione divinitus facta scriptor chronicorum certo ignorasset."

Quae in Programmate subsequentur, ad me non pertinent. Besp. I. Tres temporum periodos non ex arbitrio computavi, sed ex stricturis in textu repertis. Primam enim et secundam disterminat rex David, qui in mera genealogia Ruth 4, 22. non dicitur rex: secundam et tertiam captivitas Babylonica; quae non est generatio, sed epocha. Non longe abludit ipsum programma p. 24. II. Jojakimum an praetermiserit Evangelista, nunc magis dubito, quam antea: sed

certum est, tres eum generationes praetermisisse, Achasiam, Joas et Amasiam, quas cur prae aliis praetermiserit, aliam causam Gnomon p. 8., aliam Programma p. 18. affert. Quare quae in Programmate contra alias generationes item praetermissas disseruntur, videndum est, ne ea demum fidem scriptorum sacrorum in discrimen conjiciant. Sex patres, Esr. 7, 3. Programma quoque p. 18. docet omitti. III. Sive unus homo fuit, qui Hoduja et Abiud vocatur, sive duo: certe unum utriusque nominis significatum Hillerus demonstravit, cujus fidiculis multi, si cas adhibere dignarentur, in eruenda veritate proficerent. IV. Hodajam tamen alium, alium Abiud fuisse, nunc agnosco, sed unico inductus argumento, quod, quo propius Abiud a Christo abest, eo longius absit ab antiquitate Chronicorum, ipsiusque Hodaja. Genealogiam Messiae, vel Josephi, in Chronicis longius productam esse, quam ceteras, ego nusquam dixi, neque dicendi causam habui. V. Numerum generationum XIV, quas a Matthaeo praetermissas Hillerus notavit, specie quadam auxit congruentia cum ter XIV. generationibus ab Evangelista memoratis. VI. Ubi illa verba mea de Matthaeo abrumpit Programma, ibi Gnomon continuo haec subnectit: Lucas ab Abraham ad Jesum XXX. annorum expresse refert generationes 56. Conveniunt. Hinc, ut opinor, elucescit innocuum impliciti et expressi antitheton, et commoda numeri generationum apud Matthacum et Lucam per generationes a Matthaco omissas conciliatio. VII. Si paulo penciores sunt omissae a Matthaeo generationes, id reliquae expositioni meae nil detrahit. VIII. Quum Programma p. 13. locum Luc. 3, 23. attingit, de eo quoque monebimus aliquid. In his verbis, ων, ως ένομίζετο, υίος ίωσηφ, τοῦ ήλελ πτλ. comma post ἐνομίζετο dispungit rever. Baumgartenius, ut totum hoc, ώς ενομίζετο νίος Ιωσήφ, parenthesin faciat: quum potius verbum ενομίζετο, sine ulla veritatis imminutione, ad totam genealogiam pertineat, ut in Gnomone ostendi. Obiter addo, eodem loco, in commemoratione actatis Jesu, quasi ansorum 30, per to os quasi, latitudinem aliquam ipsi anno 30 adscribi, ut dies nonnulli accedere possint, vel potius decedere, non autem praecisum 30 annorum numerum perimi. Cel. Baumgartenius in Hist. eccl. Sec. I. p. 105. paucos eliquet annos supra 30 introducit: hoc autem pacto momentosissimae temporum apud evangelistas rationes luxantur. Permultas hominum aetates Scriptura memorat, et numeri, v. gr. 21 vel 29 annorum, etsi quam proxime ad rotunditatem accedunt, tamen praecise ponuntur: quare gravissimam notationem aetatis Jesu neutiquam in suspenso relictam censere debemus.

Tertius locus est p. 26. ,, Qui aliam hic temporum seu durationis harum periodorum aequationem et comparationem moliuntur, bonae causae male consulunt, quae crudis et acerbis opinationibus non juvatur: qualem cuivis primo visum iri ipsemet fatetur rev. Bengelius suam de chronologia sententiam, quam in hac genealogia latere, atque ad interpretationem pertinere existimat gnomonis pag. XV. etc. Nobis certe non accidit, quod fore putavit, ut saepius perpensa mitescat, quibus vel decies relecta multumque perpensa repugnantior evasit, plane convictis, quicquid operationibus arithmeticis ex numeris in historia sacra obviis efficitur, scriptoribus sacris tribui aut ad sensum illorum referri non posse, nisi ingenium judaieum cabbalistica sagacitate superare velimus."

Hanc censuram subsecuti sunt alii, non sine accessione. etenim Lipsiae prodiit et exercitatio quaedam, et exercitationis recensio, in qua haec denique verba de me exstant: Er übertrifft fast die jüdischen und cabbalistischen Erticktungen, da er ROHE Meynungen in der geistlichen Chronologie annimmet. Sed ad Halensem censuram redeo. Videndum, ne postrema ejus, quae memosavi, verba ipsum scriptorem sacrum feriant, cujus sane sensus multo longius rupra meram accommodationem ad gustum judaicum est positus, quam Programma agnoscit aut agnosci patitur. Quodsi alia sufficiens dabitur interpretatio, mesm libenter dispungam. Non accidit auctori Programmatis, ut sententia mea saepius perpensa mitesceret: accidit tamen aliis, qui notas meas ad v. 16. 17. perpendunt. Etenim chronologiam sub genealogia propinari ab Evangelista, ego

neque solus neque primus dico. Chrysostomum allegavi p. 15. Accedit Dan. Chamierus, qui aetates chronologicas ter XIV. per gradus genealogicos revera paulo plures innui docet. Vid. omnino Panstrat. cath. Tom. III. lib. 18. c. 2. Novissime rev. Joh. Frid. Fresenius commentationem de generationibus ter XIV. Matth. 1. adornavit, quae et seorsum exstat, et a cel. ejus fratre Collectioni V. pastorali cum simili mantissa ex Joh. Despagne inserta est. Ipsum Programma in verba incidit ad meam sententiam sese praeter auctoris voluntatem accommodantia, p. 24. "Promissionis divinae gradatione integrum tempus, quod a foedere DEI cum Abrahamo inito effluxeral, in tres periodos dirimebatur ipsa LONGI-TUDINE ad hominum AETATES computata propemodum aequales." Recte aetates ait. Aequalitas proprie est in numeris aetatum, quae per numeros generationum expressarum innuuntur, quum verus generationum partim expressarum partim omissarum numerus paulo sit prolixior. Quae cum ita sint, numeri in Scriptura sacra lectorem vigilantem ad operationes arithmeticas invitant: neque, ubi res ipsa respondet, sine periculo usquam exsibilantur. Annorum saepe numeros Hebraei per generationes exprimunt. Absit judaicum ingenium; absit cubalistica sagacitas: Evangelistae sagacitatem Progr. p. 25 laudatam ingenium christianum merito, si non assequi, certe subsequi conatur. Facile existimari potest; Programma tempore solenni, loco celeberrimo propositum, multo plures invenisse lectores, quam hanc meam declarationem: sed tamen eam nonnullis emolumenti quidpiam allaturam esse spero. Ac praestat, vel unum hominem ad veritatem indagandam ducere, quam a vestigio ejus quamlibet tenui multos alienare.

v. 18. τοῦ δὲ Χριστοῦ ή γέννησις οῦτως ήν. Christi autem generatio sic erat) Hac lectione antiquissima respicit textus versum 17. et Messiae adventus, per tot generationes exspectatus, exserte demonstratur. Sic quoque, ἐγεννήθη, genitus est, et γέννησις, generatio, h. l. inter se respiciunt. Utrique respectui inservit particula dè autem. Sic nomen Jesu c. 2, 1. repetitur ex cap. 1. vers. ult. Postea Graeci plerique addiderunt, lysov, Jesu: quo pacto versum 1 vel 16 respiceret oratio, minore vi. Christus erat, quem ex Spiritu sancto in utero habebat Maria, quem postea Joseph, angelico monitu, Jesum nominavit. Eleganter et ordini rerum convenienter nomen Jesu reservatur in versum 21. 25. Conf. Luc. 2, 11. not. Γέννησις generatio et conceptionem (conf. γεννηθέν, v. 20.) et nativitatem (conf. yevvn0 evros, c. 2, 1.) complectitur, v. 18-25. Habet enim versus 18 propositionem eorum, quae sequuntur, ad quae etiam ouros sic refertur: tractationemque propositioni respondentem γάρ, enim, conjunctio incipit. Conf. yao, enim, Hebr. 2, 8. Cavet particula sic, ne quis ex genealogia Josephi praemissa, Josephum Jesu patrem naturalem putet. — μνηστευθείσης, cum desponsa essel) ארש LXX. μνηστεύομαι. Deut. 20, 7. etc. — ποίν η συνελθεῖν αὐrove, antequam convenirent) Ne domum quidem adhuc Joseph duxerat Mariam, v. 20. sed h. l. proprie, et ex illa ipsa causa tanto firmius, negatur commercium tori, sed asserendam graviditatem ex Spiritu sancto. Neque vo antequam infert, post partum illos convenisse. — εύρέθη, inventa est) Maria Josepho, fortasse matrimonium jam consummare conanti, sanctam graviditatem suam, ceteroqui occultam, quin aperuerit, dubium non est. — êx, ex) Ita ex, v. 20. coll. Joh. 3, 6.

v. 19. δίκαιος, justus) Disceptatur, quo sensu Joseph dicatur justus. res plana. Joseph volebat Mariam dimittere, et dimittere clam. utriusque rei causam notat evangelista. cur clum? quia nolebat rem propalare poenasque persequi, sicut lex contra suspectas aut adulteras permittebat, et sic in ea exemplum edere, cujus pietatem ceteroqui amplexus erat. cur autem volebat omnino dimittere? superest in contextu: quia justus erat, neque eam, quae fidem connubialem fregisse videretur, retinere honestum putabat. Multa simul cogitabat, animusque ejus in dubio erat. id oratione nonnihil ambigua (nam participia et in etsi et in quia et in cum resolvi possunt,) Matthaeus in hac brevitate pulcre exprimit. Ceteroqui δίκαιος etiam facilem ac lenem notat, ut injustus severum. — παρασδειγματίσοι LXX. Num. 25, 4: παραδειγμάτισον αὐτοὺς τῷ πυρίφ κατέναντι τοῦ

úliov de suspensis. Simplex, δειγματίζειν, exstat Col. 2, 15. nam δείγμα et χαράδειγμα notat id, quod ostentui proponitur. — λάθρα, clam) nullo judicio publico, vel ne causa quidem in libello repudii commemorata. satis esse solebant duo testes. — ἀπολύσαι, dimittere) timens eam assumere.

v. 20. lov, ecce) Non diu relictus est dubitationi suae. [Opportuno (scilicet) tempore Deus, quid agendum sit, suos docet. Vers. germ.] — κατ' ὄναο, per sommium) Somniorum mentio fit etiam Act. 2, 17. ex V. T. Ceteroqui solus in N. T. Matthaeus somnia commemorat: unum quidem de uxore Pilati, c. 27, 19. unum de magis, reliqua de Joseph. h. l. et cap. 2, 12. 13. 19. 22. Hoc regimen conveniebat primis illis Novi Testamenti viis. [Mox homines de Christo vaticimeti sunt: tum Christus ipse interpretem egit. Vers. germ.] — αὐτῷ, ei) Primo ad Mariam missus est Gabriel: deinde Josepho cetera sunt revelata. Sic utrique certa omnia. — losojo, Joseph) In apparitionibus plerumque ii, quibus obtingunt, appellantur, ex nomine, tanquam noti. Act. 9, 4. 10. 10, 3. 13. --- παραlaβεϊν, assumere) in societatem vitae atque victus, connubii nomine, ideo additur, mulierem tuam. — μαριάμ, Mariam) Haec appellatio primitus usitatior fuit, ex Hebr. et LXX int. sed postea terminatio graeca successit. Idcirco μαριάμ, de matre Jesu, ponit Matthaeus in sermone angeli, h. l. sed μαρίας, suis verbis, v. 16. 18. de eadem, et quotiescunque de ceteris feminis ejusdem nominis loquitur. Et sic fere Lucas. Mirjam, rebellio, Hillero, populi scilicet in Aegypto. non in Mariae, sed in Jesu nominis etymo Scriptura vim esse docet. — 🙃 🙃 Foetus nondum natus, neutro genere solet appellari. Conf. Luc. 1, 35. not.

v. 21. τέξεται, pariet) Non additur, tibi, ut additur de Zacharia, Luc. 1, 13. - zalistic, vocabis) Secunda persona. Sic Josepho paternum munus commissum est. Plura de Josepho commemorat Matthaeus: postea comperta hominibus veritate, potiores Mariae partes tribuuntur, apud Lucam, c. 1, 31. — Jesum) Complura Messiae nomina in V. T. indicata fuere: proprium autem Jesu nomen non fuit expresse indicatum. Sed tamen notatio ejus ac vis ubique praedicatur, Salus videlicet. Et ipsum nomen tamen etiam ante nativitatem ejus, h. l. imo ante conceptionem, Luc. 1, 31. est praedictum divinitus. ישׁרַלַ idem quod אַ יִּדּוֹטָעֵב Neh. 8, 17. Utrumque LXX, λησούς. Et eatenus recte statuerunt pridem viri docti, in nomine Jesu inesse Tetragrammaton. Vid. Hilleri Synt. p. 337. ubi interpretatur: IS QUI EST, SALUS EST, imo angelus interpretatur: ΑΥΤΟΣ ΣΩΣΕΙ, ubi αὐτος divino nomini respondet: coll. Hebr. 1, 12. not. neque alia re nomen Jehoschuah differt a pristino Hoscheah, Num. 13, 16. nisi quod mentio nominis divini inserta est, ex oratione rogante, salva, faciens affirmantem, Jehovah salus. Cumque nomen Emmanuel expressissimam habeat Deitatis cum salute mentionem, nomen ipsum Jesus, cujus vim videlicet evangelista V. T. Jesajas (ipse suo nomine idem significans) per synonymon Emmanuel clare innuit, multo magis eam postulat: sunt enim synonyma adaequata. v. 22. 23. not. Quin etiam si ימוע mere pro indicio tertiae personae habestur, tamen, ut solebat in plurimis nominibus hebraicis, Deus subauditur, et hic quidem singulari ratione. — αὐτὸς, Ipse) Αὐτὸς, casu recto, semper habet emphasin; hic maximam. Casu obliquo, saepe est mere relativum. — σώσει, salvebit) Quotiescunque ergo de Jesu Christo occurrunt illa, salvare, Salvator, salus, salutere, Jesu nomen dici censebimus. — τον λαον, populum) Israëlem, et qui ad hunc aggregabuntur. [Gentes accessuras, vel angelis tum temporis mysterium Vers. germ.] — avrov, suum) eundemque Dei. c. 2, 6.

v. 22. δlov, totum) Sic, totum, c. 26, 56. Multa sunt, in quibus prophetiae Esajanae exacte respondisse eventum ab angelo nunciatum evangelista observat: 1. Virgo gravida et pariens. 2. Filius mas. coll. Ap. 12, 5. 3. Nomenclatura. 4. Nominis interpretatio. — ῦνα πληφωθῆ, ut impleretur) Sic c. 2, 15. 17. 23. 4, 14. 8, 17. 12, 17. 13, 35. 21, 4. 27, 9. 35. Impleta sunt in Jesu non solum, quae ipse fecit, quorum aliqua infidelibus possunt suspecta videri; sed etiam, quae ei aliunde obtigerunt. Ubicunque haec locutio occurrit, gravitatem

evangelistarum tueri debemus, et, quamvis hebeti visu nostro, credere, ab illis notari eventum non modo talem, qui formulae cuipiam veteri respondeat, sed plane talem, qui propter veritatem divinam non potuerit non subsequi ineunte N. T. Saepe autem ab iis allegantur ejusmodi vaticinia, quorum contextum, prophetarum tempore, non dubium est, quin auditores corum ex intentione divina interpretari debuerint de rebus jam tum praesentibus. Eadem vero intentio divina, longius prospiciens, sic formavit orationem, ut magis proprie deinceps ea conveniret in tempora Messiae: et hanc intentionem arcanam (de qua etiam ad Judaeos olim aliquid subinde emanasse, eruditi observant) apostoli et evangelistae divinitus edocti nos docent, nosque ob eventuum convenientiam dociles habere debent. Hoc ad defendendos evangelistas satis est, donec quispiam aliunde ad auctoritatem eorum agnoscendam perducitur. Certe sinceritas eorum hinc elucet, quod et numerum vaticiniorum de Messia, et onus adeo (dulce illud quidem) probandi, Jesum esse Christum, quam maxime amplificarunt. At Judaei ita omnia dicta, de Messia, quovis potius derivare laborant, ut mirum sit, illos omnino credere adhuc, Messiam esse aut fore. — διά τοῦ προφήτου, per prophetam) Matthaeus prophetas saepissime allegat, ad ostendendum vaticiniorum et eventuum consensum: ceteri evangelistae id magis praesupponunt 1). Léportos dicentem constr. cum προφήτου, prophetam. c. 2, 17. Esajas non appellatur. veteres studiose legebant: eo minus opus erat libros aut periochas citari.

 1. 23. Ιδού ή παρθένος εν γαστρί εξει καὶ τέξεται υίὸν, καὶ καλέσουσι τὸ ὅνομα αύνοῦ ἐμμανουήλ) LXX. Es. 7, 14. ίδου ή παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται υίον, καὶ παλέσεις πτλ. — ίδου, ecce) Particula signo exhibendo aptissima. Es. l. c. — ή תמסט (virginem notat, sive derives ab עלמה et יינלמה virginem notat, sive derives ab עלמה, ut sit, quae virum latuit, quae non est cognita viro. conf. v. 25. Luc. 1, 34. opponuntur enim inter se נעלם et ירע ut in generali significatu, Lev. 5, 3. 4. ita in hoc speciali: sive למהן sit מאשמום, cujus conjugato Syrus utitur pro אונים, Ap. 14, 18. Articulus : ή (de quo conf. c. 18, 17. not.) ex specula divinae praescientiae singularem demonstrandi vim habet: agitur enim de signo, et ecce additur, et ad ipsam mox virginem sermo dirigitur, vocabis. Innuitur aliqua Esajae tempore, quae ex virgine (de cujus foecunditate naturaliter minus constabat,) mater, eaque filii, erat futura: sed eadem, ut verborum sublimitas docet, typus erat virginis, quae virgo Messiam peperit. Its duplex erat signi vis, in propinquum et in longinquum. Vid. Al. Morum. Ex prophetia sola, matris virginitas non prorsus evincitur: sed complementi ostensio jubar retro jacit super prophetiam, ejusque sententiam patefacit. — vlov, filium) Messiam, cujus est terra. Es. 8, 8. - nalégovoi, vocabunt) Hebr. et LXX vocabis, scil. tu, virgo, mater. vocabis, exstat jam v. 21. ad Josephum: unde nung substituitur, vocabunt, soil. omnes, deinceps. Angelus ad Mariam: Dominus TECUM, Luc. 1, 28: at non parentum alteruter, sed omnes, qui vocant, NOBISCUM ajunt. Conf. ibid. v. 54. Singularem attentionem merentur ea verba, in quibus scriptores N. T. a LXX int. vel etiam ab hebraeo sermone different. — το ονομα, nomen) Non innuitur nomen totidem literis in circumcisione datum, sed tamen nomen verum, coll. Es. 9, 5. imo etiam proprium, quo (a parentibus quoque) vecatur, coll. Es. 8, 8. et vel maxime proprium, quatenus synonymon est nominis Jesu. conf. exemplum synonymorum ad v. 8. Revera multi fidelium Emmanuel appellant Salvatorem, tanquam nomine aliquo proprio: quanquam ex parte Jesu minus convenisset, appellare se NOBIScum Deus. — ο έστι μεθερμηνευόμενον, μεθ' ήμων ο θεός, quod est, si interpreteris. Nobiscum Deus). Haec hebraici nominis interpretatio indicat, Matthaeum graece scripsisse. Tales interpretationes, hebraicis vocabulis adjectae, docent, scriptores N. T. non absolute requirere, ut lector Scripturae sacrae sit hebraeae linguae

<sup>1)</sup> Ea nimirum dicta, quae ipse Dominus allegavit, annotarunt quandoque Marcus et Lucas; sed sua ipsi sponte parcius provocarunt ad V. T., quoniam lectores praevidebant in fide christiana jam jamque stabilitos. Jehannes denique unum alterumque vaticinium ejusque complementum postliminio adjecit. Harm. p. 49.

peritus. Verbo μεθερμηνεῦσαι utitur etiam Siracides in praef. Nomen, Nobiscum Deus, per se, quatenus enunciationem integram includit, non est nomen divinum: (vid. Hiller. Onom. p. 848.) ideo etiam puero Esajae tempore nato inditum est: esdemque ratio est nominis Jesu. sed quo sensu proprie Christo utrumque competit, θεάνθρωπον denotat. nam unio utriusque in illo naturae est fundamentum unionis Dei et hominum, neque hanc sine illa, praesertim ubi de nativitate Christi agitur, cogitare quisquam potest.

v. 24. ἐποίησεν, fecit) sine procrastinatione. — ως, ut) Hinc iisdem verbis et jussus angelicus et factum Josephi describitur. h. l. et cap. 2, 13. s. 20. s. — παρέλαβε την γυναϊκα αὐτοῦ, assumsit mulierem suam) ea specie foris, ac si com-

muni more consuescerent.

v. 25. xai, et) Et, ait, non sed. Et assumsit, et non cognovit: utrumque ex praecepto angelico. — οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν, ἔως οὖ, non cognovit eam, donec) Non sequitur, ergo post; sufficit tamen, confirmari virginitatem ad partum usque: de reliquo tempore lectori aequo relinquitur existimatio. Non interdixit angelus expresse, ne cam cognosceret: sed ex natura rei id perspexit vir. — Ews où Eteke vòv víòv, usque dum peperit filium) Pervetusta versio Aegyptiaca simpliciter habet, usque dum peperit filium: neque addit, suum primogenitum. quo pacto egregie inter se respondent sermo angeli, nec non dictum prophetae, et factum Josephi. Pariet filium, et vocabis nomen ejus Jesum. Pariet filium, et vocabunt nomen ejus Emmanuel. Peperit von vion, filium, et vocavit nomen ejus Jesum. Articulus vòv habet vim relativam, et refertur ad versum 21., hoc sensu: usque dum peperit filium illum. Eadem lectio est in cod. Barberin. 1. (quo nomine insignem illum Vaticanum hoc loco innui existimamus:) eandemque Latini olim interpretis fuisse, non lubrico postea vestigio cognovimus. nam Helvidius, et libro contra eum ineunte Hieronymus, Matthaei verba sic referunt: et non cognovit eam, donec peperit filium suum; saepius autem sic, donec peperit filium; citra illud, suum, et citra primogenitum. Ac ne abrumpi ab iis textus videatur, plena allegatio Hieronymi uno loco sic habet: Exurgens autem - accepit uxorem suam, et non cognowit cam, donec peperit filium, et vocavit nomen ejus Jesum. (Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l.) Clausula haec, de primogenito, ex Luca ad Matthaeum traducta videtur; atque ipse sermo, de Virginis filio, Filium excellenti et plane singulari modo Primogenitum infert. [qualis expresse dicitur Luc. 2, 7. Vers. germ.]

Nonnullis in locis aliter atque antea incedit Crisis nostra: neque tamen inconstantiae quisquam mihi dicam scripserit¹). Non enim ad ea, quae pristino usu invaluerant, me recipio; quod tamen ipsum, si veritas jubet, non refugio: sed in iis, quae obruta fuerant, e situ suo educendis paulatim progredior²). — ἐκάλεσε,

rocavit) Josephus. v. 21.

## CAPUT II.

v. 1. Ἐν βηθλεὶμ τῆς ἰουδαίας, in Bethlehem Judacae) Ita distinguitur a Bethlehem Zabulonitarum. Jos. 19, 15. — ἡρώδου Herodis) Herodis Magni, Ascalonitae, alienigenae, sceptro jam jamque recedente ab Juda. In hujus filiis erant, Archelaus v. 22. Herodes Antipas et Philippus, de quibus c. 14. et Luc. 23. et Aristobulus, pater Herodis Agrippae, de quo Act. 12. — ἰδοὺ, ecce) Haec particula saepe indigitat rem nec opinatam. non fuerat nunciatus Hierosolymis adventus magorum. — μάγοι, Magi) Μάγος apud LXX saepe pro ຖωκ in Daniele ponitur, et apud Persas sapientem significat, sive philosophum. Ab hac conditione

<sup>1)</sup> Eandem veniam, a nullo sane rerum perito denegandam, vindicavit sibi cel. Michaells Pract. ad Einleitung in die göttlichen Schriften des neuen Bundes. Ed. II. p. XVIII. ss. E. B. 2) Et ea ipsa, quae ad progressum hunc referre queas, quum b. Burkius ex Gnomonis N. T. Ed. II. A. 1759 luci exposita, Apparatus Critici Editioni II, quae A. 1763 prodiit, maximam partem inserverit, ex hac tertia Gnomonis Editione, ne obrunniur Lectores, exulare jussimus; relictis lamen iis, quae indivulsum cum Exegesi nexum habent. E. B.

hos appellasse Matthaeus satis habet: reliquam eorum dignitatem aut numerum non definit; neque illud, utrum curiosis artibus aliquando dediti fuerint, nec ne; neque, ex quibus orientis partibus oriundi fuerint, quo ipso Salus haec non restringenda innuitur. Magus, vox media, et in oriente late patens. Fuisse videntur ex posteris Abrahae, sed extra Israëlem: neque enim Magorum nomen Judaeos fert; auri vero turisque mentio remittit nos ad Es. 60, 6. ubi de adventu gentium: ut hoc jam loco praeludia sint Messiae a gentibus potius, quam a popularibus amplectendi. Luc. 4, 26. s. Rex Judaeorum, inquiunt, non, rex noster. Si facias duas classes eorum, qui Christum vel susceperunt vel non susceperunt, et utrinque varietatem hominum observes; multa ex toto N. T. utiliter observabis. — ἀπὸ ἀνατολῶν, ab oriente) Cap. 8, 11. Meridies et septentrio tantum in singulari dicitur graece; oriens (ἀνατολοῦν) et occidens etiam in plurali sub variis meridianis. Unam eandemque regionem spectant omnes, versus polos; non eandem, in longitudinem. — παρεγένοντο, advenerunt) postquam appellatus erat Jesus, c. 1, 25. adeoque post circumcisionem ejus 1). — είς Γεροσόλυμα, Hierosolyma) Sane metropolis esse debebat, ubi veritas cognosci posset: nec dubium, quin in ea ipsa urbe natum regem putarint.

v. 2.  $\pi o \tilde{v}$ , ubi) De re deque tempore ita certi sunt, ut tantum quaerant, ubi? Scribae solum locum sciebant: tempus a magis debebant discere, vel discendi ansam sumere. Notitia temporis et loci debet esse conjuncta. — ο τεγθείς βασιlevç, natus rex) Affirmant et nativitatem jam factam, et conjunctum cum ea jus regni, Herodi praeter ipsorum opinionem terribile. Dicitur natus, qui ab ipso ortu rex est, ut 1 Chron. 7, 21.: of τεχθέντες εν τῆ γῆ. — τῶν Ιουδαίων, Judaeorum) Judaeorum nomen, post migrationem Babylonis, omnes Israëlitas complexum est, Graecis oppositum sive gentibus. Unde etiam Galilaeis datur. Luc. 7, 3. Joh. 2, 6. Act. 10, 28. etc. Veruntamen Christum regem Israelis appellaverunt Judaei sive Israëlitae; gentes, regem Judaeorum. c. 27, 29. 37. 42. Joh. 1, 50. 12, 13. 18, 33. — γάρ, enim) Super nativitates potissimum cadunt prognostica, vera et vana. — αὐτοῦ τὸν ἀστέρα, stellam ejus) propriam. Quo melius Magi ordinarium siderum cursum sciebant, eo facilius vim extraordinarii phaenomeni et analogiam stellae visae ad natum regem hunc assecuti sunt. Quae autem in utroque genere ratio illorum fuerit, quis hodie constituet? Stella utique erat vel nova ipsa, vel novo loco, vel novo certe vel etiam vario motu: quae an adhuc exstet, an iterum apparitura sit, quis scit? sine dubio accessit revelatio vel vetusta ex prophetiis Bileami, Danielis etc. vel nova per somnium. coll. v. 12. [Revelationum divinarum rationes non raro iis tantummodo patent, quibus obtingunt. Vers. germ.] Magi per

<sup>1)</sup> Imo etiam post παράστασιν Luc. 2, 22. s. memoratam factum esse magorum adventum, et sugam Egyptiacam, intime cum eo connexam, non est quod dubitemus. (Argumenta vid. suo loco) — Atque hic ipse rerum ordo, quo παράστασις in templo, adventus magorum, et migratio Egyptiaca se invicem excipiunt, utilissimas praebet consequentias. Nam 1) paupertatem parentum Jesu, quam sacrificium ex lege Lev. 12, 6. 8. oblatum probat, paterna DEI cura Magorum donis compensavit, ut in fuga, unde viverent, suppeteret. — 2) Varium in hac eventuum serie Decorum observare licet. Primo quidem Jesus, ut Primogenitus, Domino praesentum tatus est: tum Ipsi, Jesu, praesentarunt sese gentium primitiae. In sua παράστασει Israëlitis Ipse Hierosolymitanis, et brevi post gentibus etiam innotuit. Ex Magorum sermone, a Stella visa ad natum Judaeorum Regem concludente, et ex aetate puerulorum, per Herodem secundum tempus a Magis compertum occisorum, conjicere licet, tempore conceptionis Christi stellam ab ipsis visam atque ita longum iter instructum esse, ut tempore maxime decente, sex nimirum hebdomadibus post nativitatem elapsis, adorabundi adventarent. — 3) Simeon Jesum ut lumen gentium praedicavit, statim subjungens verbum de Cruce. Utrumque parentibus Jesu, quum sisteretur, novum quid fuit atque inexpertum: itaque postea demum, at brevi omnino, alterum adventu magorum, alterum fugă in Egyptum adimpleri coepit. — 4) Praesentatio in templo ea ipsa feria, quae deinceps Dies Dominica audivit, facta est. — 5) Intellectu facillimum est, quî Rex Judaeorum a nativitate sua usque ad praesentationem in templo regi Herodi, grandaevo, aegrotanti, filiorum causa moerore lacerato, et Judaeis exoso, ignotus manserit, nec prius nisi per Magos innotuerit. Sane et Herodes Tetrarcha de miraculis, quae ante decollationem Johannis Jesus patravit, tanto temporis intervallo necquidquam inaudivit. — 6) Totam migrationem Egyptiacam, si ante παράστασιν ponas, hieme factam esse oportet: at verus rerum ordo opportune istud infert, ut fuga instante vere, et reditus ipso verno tempore contigerit. Harm. p. 58. 55. s.

stellam, piscatores per pisces adducuntur. Chalcidius comm. in Plat. meminit traditionis de hac stella. — ἐν τῷ ἀνατολῷ, in oriente) Indicant, unde venerint. Articulus τῷ plagam illam denotat. In constr. cum vidimus. nam ex oriente viderant stellam ad occidentem, super clima Palaestinae. v. 9. — προσχυνῆσαι αὐτῷ, adorser eum) προσχυνεῖν in N. T. saepius Dativum, (ut etiam apud profanos;) interdum Accusativum habet. Agnoscunt Regem gratiae, et Dominum suum. Luc. 1, 43. Omnia tamen pro analogia horum initiorum interpretanda sunt. certe civilibus de causis non erat, cur tam arduo itinere instituto adorarent, mox domum redituri, regem dissitum et parvulum, ac non Herodem quoque: neque civilem adorationem Herodes prae se tulit. v. 8. Adorarunt. v. 11.

- v. 3. ἐταράχθη, perturbatus est) Eo facilius perturbari rex septuagenarius potuit, quia pharisaei paulo ante praedixerant, regnum a familia Herodis ablatum iri, ut Josephus docet l. 17. ant. c. 3. Regis perturbatio testimonium est contra socordiam populi. Si Herodes timet, cur non quaerunt, cur non credunt Judaei? — πάσα, omnis) scil. πόλις, urbs. [quae tam diu Messiam praestolata fuerat. Vers. germ.] — µετ' αὐτοῦ, cum eo) Regem sequebatur populus, ei pridem assuetus. Subito etiam bonae rei nuncio homines percelli solent. — πάντας, omnes, qui tum aderant. — ἀρχιερεῖς) Raro ίερεῖς, plerumque ἀρχιερεῖς appellantur in Alius erat ὁ ἀρχιερεύς, princeps sacerdos in singulari: ἀρχιερείς in plurali, propiorem ceteris cum illo principe sacerdote necessitudinem, et inde majorem anctoritatem habebant. Act. 4, 6. — γραμματείς τοῦ λαοῦ, scribas populi) Γραμpareus respondet apud LXX Hebraeo του quo sensu occurrunt of γραμματείς του laov 1 Macc. 5, 42. coll. Deut. 20, 5. et 755. Isque significatus huic loco congruit, ubi agitur de Responso Theologico. Scribae populi dicuntur in antitheto ad sucerdolum principes: erantque homines doctoresve privati, in Scripturis versati. Adde c. 22, 35. not. — ἐπυνθάνετο, quaerebat) Debuerat etiam prius. — ποῦ δ 1ριστός γεννάται, ubi Christus nascatur) Quaestionem Magorum suam facit. Verbum praesens nascitur congruit summae exspectationi illius temporis de Messia.
- v. 5.  $\beta\eta\partial\lambda\dot{\epsilon}\mu$ , Bethlehem) Magis, ad Christum tendentibus, scribarum, non euntium, a majoribus accepta scientia inservit.  $\gamma\dot{\alpha}\rho$ , enim) Hanc causam ipsum concilium illud allegavit; Matthaeus autem comprobat.
- v. 6. καὶ σύ, et tu) Mich. 5, 1.: καὶ σύ βηθλεέμ ὁ εἶκος εὐφραθᾶ, ὀλιγοστός εί του είναι εν χιλιάσιν Ιούδα. εκ σου μοι εξελεύσεται, του είναι είς ἄρχοντα του lsowil. quem ad locum vide Notas Hal. Ad prophetam simul et evangelistam haec sit paraphrasis: Et tu Bethlehem Ephratu, sive regio in tribu Juda, parva es כהיוה quae sis, sive quatenus es (conf. de > Nold. Concord. partic. pag. 458.) in millibus Juda, si haec dignitas, ceteroqui non contemnenda, tuumque captum ac modum prope excedens, conferatur ad dignitatem tuam singularem, cujus nomine es nullo modo minima, sed omnibus modis maxima in ducibus millibusque Juda, quod ex te Mihi exibit להירות qui sit Dominator in Israël. Similis locutio, 2 Sam. 7, 19. Es. 49, 6. Major honor minorem obscurat et absorbet. — γη loύδα, terra Juda) Terra sive regio, pro oppido, per synecdochen partis majoris pro toto, ut ager pro pago, Luc. 9, 12. Juda, Tribus Messiae. Utrumque pro Hebraco Ephrata. LXX. Jos. 15, inter v. 58 et 59, vel inter v. 59 et 60: 82x0, καὶ ἐφραθα, αὖτη ἐστὶ βηθλεὲμ κ. τ. λ. Haec periocha, si non, ut inter homoeotelevta, ex Hebraeo excidit, sed si in Graeco superflua est; indicio est, Bethlehem in distributione terrae ne in urbibus quidem fuisse habitam: coll. Joh. 7, 42. sed saltem a Rehabeami temporibus, 2 Chron. 11, 6. Michas eam in masculino genere alloquitur, cum respectu implicito ad אלפים chiliadas. Conf. אלפי ή צואומֹק ή צואומֹק pov, familia mea. Jud. 6, 15. Unde Matthaeus, quum flaziorn in foeminino dixit, scil. τη, vicissim pro chiliadibus memorat τούς ήγεμόνας chiliadum duces (nam אלק et γγούμενον, Ducem Christum: neque tam hanc civitatem sive chiliada ceteris chiliadibus praefert, quam Ducem ex ea egressum cunctis ducibus chiliadum Judae. — έπ σοῦ γὰρ έξελεύσεται, ex te enim exibit) LXX ex Hebraeo, ut vidimus, habent, ex σου μοι έξελεύσεται· idque sequitur

Cod. Basil. β. Er. ed. 1. Ald. Alii conjunctim, ἐκ σοῦ γάρ μοι ἐξελεύσεται. Pronomen μοι, mihi, Deum praeclare refert de Christo ut Filio suo laquentem: Luc. 1, 32. coll. v. 13. sed conjunctio γάρ, enim, patriam Christi significantius ostendit. Verbi exibit synonymon est, nascetur: v. 4. Hebr. κων cujus verbi conjugatum τηνώνος (LXX int. ἔξοδοι) item de nativitate, eaque ab aeterno, debet accipi. coll. κων Job. 38, 27. Num. 30, 13. κωνων LXX, τέκνα, non semel. — ήγούμενος, δοτις ποιμανεῖ, Dux, qui pascet) 1 Chron. 11, 2. de Davide: σὺ ποιμανεῖς τὸν λαόν μου τὸν ἰσραήλ· καὶ σὰ ἔση εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου τὸν ἰσραήλ. De eodem pascere, Ps. 78, 71. 72. Verbum rege dignum, et tamen congruens cum adolescentia ejus Bethlehemitica, pastorali. Verbo pascet concise complectitur Matthaeus versum 3. cap. cit. Michae, ubi LXX sic quoque habent. — τὸν λαόν μου, populum meum) Respondet illud apud Micham: exibit MIHI, i. e. Deo. — τὸν ἰσραήλ, Israëlem, Articulus additur nomini viri etiam pro gente posito. Israëlem, tribus cunctas. In subsequenti historia non occurrit Bethlehem: ut dubitari possit, an Dominus unquam eo redierit.

v. 7. λάθρα, clum) no quid emanaret. Insidiarum argumentum. — ἠπρίβωσε, accurate percontatus est) ad minimam usque temporis partem. Patet hine Herodis astus, et magorum simplicitas. [Tantas ille inimicitius fovit, utut doctrinam de Christo non pro fabula haberet, sed jam tempus et locum nativitatis nosset. Vers. germ.] — φαινομένου, apparentis) Praesens tempus, quo conspici coepta esset stella, quae appareret, quaesivit Herodes. — ἐξετάσατε ἀπριβῶς) Eadem phrasis, Deut. 19, 18. — ἐπὰν δὲ, si vero) Particula facit antitheton, Luc. 11, 22. 34. Herodes nuncium magorum non habuit pro vero, sed tamen pro possibili. Itaque mirum non est, quod non ipse statim una profectus est, ut adoraret.

v. 9. ἀχούσαντες, cum audissent) Rex potius illos audire debuit et adjuvare. Tamen Magis responsum obtigit optatum. [quos nil movebat Scribarum Judaeorum-ve torpor. Vers. germ.] — ἰδοὺ, ecce) Toto itinere non viderant stellam. — ἐλ-θων, veniens) Conjicere ex hoc verbo licet, causam intelligentem fuisse, quae stellam regeret. conf. veniens, v. 8.

v. 10. ἰδόντες, videntes) Nocturnum tempus fuerit oportet. — τον ἀστέρα, stellam) Et tempus et locum et Scriptura et stella eis ostendit: tempus quidem Scriptura cum aliqua latitudine, ex ratione generali, qua universalis tum erat Messiae exspectatio.

- v. 11. είδον, viderunt) Suaviter exprimitur incrementum et progressus a gaudio visae stellae ad gaudium visi ipsius regis. Sequior lectio εύφον invenerunt, respondet sermoni Herodis, interrogate diligenter, et cum inveneritis etc. sed quaerendi laborem Magis ademit statio stellae. Non tam invenerunt, quam viderunt. Conf. Luc. 2, 17. 20. 26. 30. προσεκύνησαν αὐτῷ, adorarunt eum) Maria Magis non erat objectum adorationis. Si sine peccato concepta fuerat, ut potentior ecclesiae romanae pars hodie statuit, quid causae est, cur nunc adoretur, et turn non fuerit adoranda? Nam jam tum adorandi regis mater erat. τούς θησαυρούς, thesauros) אוא LXX, θησαυρός, Prov. 8, 21. etc. apotheca, theca, etiam portabilis. προσήνεγκαν, offerebant) tanquam regi. Non offensi sunt praesenti egestate ejus. χουσόν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν, aurum et tus et myrrham) ex bonis terrae suae. De auro et ture praedictum, Es. 60, 6. Hae primitiae ostendebant, omnia fore Christi, etiam regnum minerale, vegetabile etc. Hagg. 2, 8.
- v. 12. χοηματισθέντες) vel singuli, vel per unum ipsorum. Sic optarant, vel rogarant: nam χοηματισμός, responsum. Idem verbum, v. 22. μη ἀνακάμψαι, ne reverterentur) Id ergo facere cogitarant. ἀνεχώρησαν, secesserunt) itinere seorsum flexo.
- v. 13. ἐγερθεὶς, surgens) confestim. τὸ παιδίον, puerum) Hujus potior, quam matris ratio habetur. [Et Christi polius nomini ac regno, quam ulli extra Christum virtuti, mundus invidet. V. g.] ἔως ἄν, donec) Ita fides Josephi exercebatur. non omnia ei simul revelata sunt: tempus redeundi exspectare debuit,

neque interim angelus ei locutus. — ἡρώδης, Herodes) de quo Joseph ex sermone magorum bene speravisse videtur.

v. 14. vuntus, noctu) [nullá post mandatum acceptum interjectá morá. V. g.]

Magnum noctis beneficium in persecutionibus.

- v. 16. λέγοντος, dicentem) Constr. cum προφήτου, prophetam. v. 17. ξξ αίγύπτου έπάλεσα του υίου μου) Sic Hos. 11, 1. in Hebr. at LXX έξ αίγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ. Aquila, ἀπὸ αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υίόν μου. Apud Hoseam hoe dicitor: Tum quum puer erat Isruël, dilexi eum: et ex quo in Aegupte erat, filium vocavi meum. Patet hoc ex parallelismo utriusque hemistichii. Locatioque, ex terra Aegypti, sic exstat Hos. 12, 10. 13, 4. et ab aegyptisco tempore Israël coeptus est dici filius Dei: Ex. 4, 22. s. ac semper eduxisse popuhum ex Aegypto, nunquam exinde vocasse Deus dicitur. Proinde etiam Matthaeus. de Messia, coque item parvulo, interpretans, allegationem cum commoratione eius in Aegypto potius, (conf. Es. 19, 19.) quam ad reditum ejus ex Aegypto refert. Jesus ab ipsa sua nativitate, Filius Dei erat; et statim post nativitatem in Aegypto fuit quanquam et populum et Messiam ex Aegypto in terram promissionis redire oportuit, ob id ipsum, quia et illum et hunc Deus dilexit, et Filium suum vocavit. Commoratio Christi in Aegypto erat praeludium christianismi aegyptiaci. Vide Deut. 23, 7. Primis christianismi temporibus egregia fuit in Aegypto ecclesia fortasse crit etiam posthac. Conf. Es. 19, 24. s. De unius dicti uno sensu bis impleto conf. not. ad c. 1, 22. Videlicet et populum, ob Messiam, et Messiam ipsum, in quo est omne beneplacitum, ut uno amore, sic uno sermone complexus est Deus. Messias est similis populo suo in adversis: Messiae similis est populus ipsius in beatis rebus. Totus Christus caput et corpus est. Quin etiam tum, quum populus in Aegypto erat, Jesus Christus in uno ex iis patribus, qui c. 1, 4. recensentur, in Aegypto erat. conf. Hebr. 7, 10.
- v. 16. ἐνεπαίχθη, illusus sit) Sic accepit rex, contra Magorum animum: revera tamen regiam auctoritatem prae divina pro nihilo habuerunt. Nesciebat jam, quid ageretur. ἀποστείλας, miltens) scil. interfectores, repente. ἀνείλε, interfecti) Hoc erat peccatum clamans. coll. v. 18. πάντας, omnes) quorum quatuordecim millia, ut in liturgia sibi a B. Malthaeo relicta notant Aethiopes, et Graeci observant in calendario suo, nefanda Herodis immanitate, Christus et ipse puer martyres consecravit. Feuardent. ad Iren. l. 3. c. 18. τούς παίδας, pueros) non puellas. Ex. 1, 16. διετοῦς, bimo) Masculinum, uti τριετοῦς, 2 Chron. 31, 16. coll. Hebr. χρόνον, tempus) Tempus, a magis indicatum, erat fortasse paululum ultra annum. Itaque Herodes biennium definiit.
- v. 18. φωνή Jer. 31, 15.: φωνή εν φαμά (Alex. εν τη ύψηλη) ήκούσθη θρήνου και κλαυθμού και όδυρμου. ραχήλ αποκλαιομένη έπι των υίων αύτης. καί eửn ήθέλησε παραπληθήναι π. τ. λ. — ήκούσθη, audita est) Sic ut ad Dominum pervenerit. Sic ait Dominus, praefatur et subjicit Jeremias — θρηνος και κλαυθμός καὶ όδυρμός πολύς) LXX habent, θρήνου καὶ κλαυθμοῦ καὶ όδυρμοῦ. Fons sutem, נהי בכי חמרורים Respondet apud Matthaeum brevior tot versionum lectio. zlavθμός παὶ όδυρμός πολύς, ut plurale hebraicum epitheto graeco exprimatur. [Vid. App. Crit. Ed. II. ad h. l. Itaque et margo Editionis d. A. 1753, verbis δρίγος και omittendis, loco prisci ε, signum nunc γ adjungens, et Vers. germ. ad h. l. breviori lectioni magis favet, quam Editio prima. E. B.] Sermo accentusque hebraici rem gradatim magis declarant, poniturque 1. luctus clarus, indefinite: tum ea, quae luget et quos luget. 2. eadem recusans, oblatam scilicet, consolationem; et causa, cur recusarit. Caput XXXI. Jeremiae multum prospicit in tempora N. T. adeoque haec quoque periocha, sive captivitatem babylonicam simul spectavit Jeremias, sive minus, ad eventum hunc N. T. pertinet. Unius dicti unico sensui minor et major non unius temporis eventus respondere potest, donec vaticinium exhauritur. — φαγήλ, Rahel) Antonomasia; i. e. singulae filiae Rahel, et aliae matres, quae sic filios delorum habuere coll. Gen. 35, 18. Filii Rahel nomisentur, aliarum matrum filii simul subaudiuntur, uti 1 Cor. 10, 1. sub patribus

Judaeorum etiam gentes continentur. Fikiique Rahel dici poterant etiam parvuli Bethlehemitici, ob sepulcrum Rahel prope hoc oppidum, Gen. 35, 19. quemadmodum Jacobum patrem dixere Samaritae eodem, quo Jacobus olim, loco habitantes. Joh. 4, 12. Sed Rama quoque de tribu Benjamin fuit, Jos. 18, 25. nati ex Rahel. Credibile est, gladiatores ab Herode tam subito emissos in finibus Bethlehem usque ad Rama pervenisse: nam valde vicinae erant, Jud. 19, 2. 9. 13. Ext. 2, 21. 26. unde Jeremias, sacerdos ex terra Benjamin, eum cladis terminum notavit. — κλαίουσα) i. e. κλαίει, flet, Hebraismus. — οὐκ ἦθελε παφακληθῆναι, recusavit solatium capere) Phrasis, qua luctus ingens exprimitur. — οὐκ εἰσὶ, non sunt) Sic Gen. 42, 36. ἰωσήφ οὐκ ἔστι, συμεών οὐκ ἔστι. 1 Reg. 20, 40. οὐτος οὐκ ἦν. Hebr. Νουσια και εtiam unicos. nam etiam unica proles in plurali liberorum nomine ponitur. erant bini et paulo minores: quare non facile una duobus orbari potuit. Res accurate praedicta. Alii singularem numerum referunt ad Messiam, quem mulieres interfectum putarent, aut expulsum dolerent.

v. 20. εἰς γῆν, in terram) Manebat Josepho libertas eligendi tantisper oppidi vel regionis; sed tamen in terra sua oportebat adolescere Emmanuelem. — τεθνή-κασι, mortui sunt) Pluralis concise significat, et Herodem esse mortuum, neque alios jam esse ullos, qui insidientur. [Quanta hostium copia, contra Christum subinde insurgens, funditus periit! V. g.] — οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν) Phrasis LXX-viralis.

v. 22. βασιλεύει) Regnabat Archelaus, sive carebat regio ille nomine sive gaudebat. — ἐφοβήθη, timuit) solicitus de puero: veritus, ne Archelaus imitaretur odium paternum. — ἐπεὶ πωω LXX. ἐπεὶ, illuc. saepe. — ἀπελθεῖν, discedere) Maria, sine dubio etiam Joseph, Nazaretae habitarant prius. — μέρη, partes) Colligi hinc potest paupertas Joseph., qui non haberet certam sedem, quam potissimum repeteret. — τῆς γαλιλαίας, Gulilaeae) Hoc non obstabat, quo minus patriam Christi scire possent attentae animae.

v. 23. έλθων, κατώκησεν είς) Sic c. 4, 13. Id est, habitatum concessit, vel, habitavit, coll. Act. 7, 4. Sie Gen. 13, 18.: ἐλθών κατώκησε περί την δρύν. ναζαρέτ) Hebr. הדרת Graecis ה finale est T. — ναζωραίος, Nazarenus) Vitam privatam, id est, longe maximam aetatis partem, Jesus in oppido Nazaret transegit: unde Nazareni Ei cognomen in frequentissimo hominum, ei vel deditorum vel infensorum, sermone, atque in ipso crucis titulo tributum est. Hoc ipsum est, quod prophetia, hic a Matthaeo citata, pridem indicarat. Sunt, qui totum implementum in allegoria etymi Nuzarel quaerant: atque id quidem plane ex סור (non ex פער quo Judaica abutitur acerbitas) peti oportet. nam Hebraeum ב per ב semper exprimitur, Z autem Hebraeo i ubique, etiam in ναζωραίος, respondet. Constans est haec regula, cui nemo, nisi contrariis exemplis prolatis, obniti jure potest. Respice, quae solidissimus in hoc genere Hillerus docet, Syntagm. hermen. p. 347. seqq. et Onom. sacr. p. 695. 701. 893. eaque confer ad I. H. a Seelen Medit. exeg. p. 632. Pertinet hoc ad etymologiam nominis Nazaret; sed allegoriam nondum statuminat. Neque enim cur naziraeatum leviticum Christo adscribamus, causa est ulla, Matth. 11, 19. neque est, cur aliquo significatu vocabuli כזר scopum prophetiae exhauriri putemus. Christum e Bethlehem exiturum per Michaeam est praedictum: Bethlehem a pane nomen habet: panis vitae Christus. quis autem eo, quod panis vitae Christus est, Michaeae prophetiam impletam esse dixerit? Oppidum, ubi natus est Christus, prophetia designatum agnoscimus. Pari modo oppidum, ubi Idem adolevit, quin etiam solenne cognomen, quod inde exstitit, indicatum est, oraculo illo, Quoniam Nazaraeus vocabitur. Itaque particula ön, ut solet in testimoniis citandis, praefixa est ab evangelista. Quanquam quo tempore floruerit ille propheta, per quem hoc praedictum est: utrum oppidum Nazaret, cujus nulla in V. T. alia fit mentio, jam tum aliquo numero fuerit, nec ne? ipsene propheta ille Nazarenus civis fuerit, et insignem hunc versiculum Nazaretae deposuerit? utrum sermone solo, [Multa enim elocuti sunt prophetae, scriptis

corum publicis haud inserta. V. g.] an etiam stilo eum comprehensum posteritati reliquerit? unde Matthaeus acceperit? quis novit? quid nosse attinet? In coclo alia sidera haemisphaerium alterutrum, alia utrumque illuminant, alia varice ortus et occasus habent. In terris flumina aliquando visui mortalium se subducunt, donec ex occultis meatibus iterum erumpunt. Sic divina oracula varietate admirabili dispensantur. Exemplum plane singulare praebet locus Johanneus de Tribus in coelo testantibus, quem per multa secula ignoravit orientalis ecclesia, occidentalis autem et Africana semper, quanquam non ubique, celebravit. Hoc sane, Nazarenus vocabitur, minus aut cognitum a plerisque aut intellectum fuit: alias Galilaea, ipsaque Nazaret, non ita contemta fuisset. Joh. 1, 47. 7, 52. Recteque multi pridem negarunt, hunc versiculum in Scripturis V. T. exstare. Eadem est igitur ratio ejus, atque prophetiae Henochi, per S. Judam demum in literas N. T. relatae, et sic obsignatae: eadem, atque apophthegmatis illius, quod a Domino prolatum, apud evangelistas non obvium, Psuli ore et Lucae stilo laudatur Act. 20, 35. Neque vero habent Judaei, quod causentur, in N. T. citari aliquid, quod non exstet in V. T. Ipsi enim multa vetera narrant, quae nihilo magis ibi exstant. Proverbia Salomonis a cap. 25, 1., prophetia Azariae, epistola Eliae, et multa ejusmodi alia, ubi delituere, donec libris V. T. v. gr. 2 Chron. 15, 2. seqq. 21, 12. longis post temporibus inserta sunt? Certe nil causae erat, cur Matthaeus hoc fingeret, si ipsius tempore mera fuisset novitas. Tali modo plus nocuisset toti causae christianae, quam profuisset. Alia ei suppetebant sat multa prophetiarum in Jesu Nazareno impletarum specimina. Qui excellentem hunc versiculum dilutius interpretantur, ut conficiant, eum hic vel illic in Scriptura V. T. contineri, ii revera prophetiis antiquis unam detrahunt: qui vero το ρηθέν, Nazarenus vocabitur, diserte olim editume existimant, hi homogeneam testimonii totius prophetici partem agnoscunt; adeoque integritati Scripturae revera consulunt, et simul simplicitatem tuentur. conf. Calov. Bibl. ill. et Rus. T. I. Harmon. evang. p. 284. Nazareni cognomen quis habiturus sit? non additur in versiculo. Videlicet ubicunque in prophetiis aliquid occurrit a Messia non alienum, id de Messia, quamvis non expressa ejus sit mentio, accipiendum venit. Plura tamen duobus hisce verbis in perbrevi vaticinio cohaesisse verba, credibile est. Conveniens erat diuturnior hujus monumenti occultatio cum ratione vitae Christi privatae in latebris oppidi Nazaret agendae, et fidei sanctorum probandae, et perfidiae malorum judicandae. 1, 46. seq. 7, 41. seq.

Posteaquam palmariam ac propriam Nazareni nomenclaturam in ipso oppido Nezeret positam fuisse, evictum habemus: nunc demum, etymon et patriae et cognominis Christi, haud inane esse, Consectarii in loco statuimus. filius Davidis Bethlehemitae, non est vocatus Bethlehemita; quare in etymo oppidi Bethlehem non perinde mysterium quaeritur. Vocatus est Christus Nazaremes. fecit id quidem hominum sermo; imo vero fecit providentia Patris. Non temere Pilatus, ut tribus linguis cardinalibus Jesum regem Judaeorum categorice exiberet et scriptum retineret, gubernatus est: non temere accidit, ut Nazareet Pilatus simul scriberet, et alii, antea posteaque, dicerent. Nomina Jesu, Christi, Emmanuelis, et reliqua, quod sonant, id revera exhiberi, innuunt: unum Nezarezi cognomen, omine carere, recte negaveris. 77) est regii capitis innigne: et circi Hillero interprete est oppidum, quo vertex montis coronatur. Itaque Nazareni cognomen Germanice exprimi posset: Zu Cronberg hat der Gebroate gewohnet. Vid. Psalm. 132, 18. Solent locorum nomina pro ipsa re significata poni. omittimus Veronenses, Placentinos, Laudicenos Latinorum: major Scripturae gravitas. Kananites etiam Zelotes dictus, et a patria et a virtute. Matth. 10, 4. Luc. 6, 15. Vid. omnino Es. 63, 1.

### CAPUT III.

v. 1. Έν ταῖς ἡμέραις ἐπείναις, in diebus illis) In Evangelistariis haec formula meram vim habet inchoandi sermonis: sed in Evangelistis plus valet. hoc loco denotat: Jesu habitante Nazaretae. c. 2, 23. ¹). Notatur non breve, sed nulla majori mutatione notabile intervallum. — παραγίνεται) Suaviter iteratur hoc verbum v. 13. Saepe LXX id in praesenti ponunt. — κηρύσσων, praedicans) clare, Congruit mox, vox. Baptista, praedicans: duae partes officii Johannei. — ἐν τῷ ἐρήμω, in deserto) v. 3.

v. 2. μετανοείτε) Amabile vocabulum v. 8. 11. mutate sensum, induite sensum regno coelorum dignum, regalem, coelestem. Sic ipse Jesus Christus, sic apostoli praedicare coeperunt: sic Dominus Johannem jussit scribere, Apocalypsi ineunte. — βασιλεία, regnum) Vid. ad c. 4, 17. — οὐφανῶν, coelorum) Plur. Haec phrasis, regnum coelorum, apud solum Matthæum exstat, ut Ju-

dacis, quibus scribebat, opinionem regni terreni eximeret.

- v. 3. ούτος, hic) Complura sunt individua in N. T. quae in veteri praedicta sunt. — yap, enim) Causa, cur Johannes ita exoriri tum debuerit, uti v. 1. 2. describitur, quia sic praedictum erat. — φωνή πτλ., vox etc.) Vid. Luc. 8, 4. not. vox, sc. est. — βοώντος, clamantis) Johannis. Similis locutio, Rom. 10, 15. pedes nunciorum. — ἐν τῆ ἐρήμφ, in deserto) non, in templo, aut in synagogis. Sunt, qui construant, in deserto parate etc. quia sic postulent accentus apud Esajam. Sed si id voluisset evangelista, mox parallelum illud הערבה in solitudine rependisset. Nunc haec inter se respondent: praedicans in deserto: vox clamantis in deserto. v. 1. 3. Res eodem recidit. ubi vox, ibi auditores, qui jubentur parare viam, ibi etiam adventus Domini. Matthaeus etiam mox c. 4, 15. quiddam ab accentibus hebraicis diversum tenet. Conf. Hebr. 3, 7. not. — 680, viam) Una est via primaria: et haec multas τρίβους semitas complectitur. — Kuglov, Domini) Hebr. יהוה pro quo Hebraei posteriorum seculorum ארני dixere. LXX verterunt xúgsos. Hoc loco innuitur Christus. Nomen Dominus, de Christo, variam in N. T. habet significationem, pro rerum, temporum, et loquentium varietate. In dictis e V. T. allegatis saepe respondet nominibus et ארכי quorum alterum majestatem ejus, ut Filii Dei, alterum gloriam ejus, ut Messiae etiam spectat. Homines, inter quos ambulabat, eum sic appellaverunt, pro diverso fidei suae captu. Apostoli et fideles deinceps saepe simul spectarunt ejus dominationem et potestatem in suos et in omnia, in ipso etiam statu exinanitionis, sed magis in statu exaltationis: ubi interdum additur pronomen meus, quod tetragrammato רהוה non additur. — εὐθείας) rectas.
- v. 4. αὐτος) ipse. Prosopographia insignis. Habitus quoque et victus Johannis praedicabat, congruens cum doctrina et officio. qualis poenitentium esse debet, talem hic minister poenitentiae semper habuit. conf. cap. 9, 14. 11, 18. not. ἀπὸ τριχῶν καμήλου, de pilis cameli) Vestis erat parabilis et aspera, minus exquisite texta. coll. Marc. 1, 6. καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὁσφὺν αὐτοῦ. Sio LXX. 2 Reg. 1, 8. de Elia: καὶ ζώνην δερματίνην περιεζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ. Zona Johannis erat, ut Eliae, non ex corio, sed ex pelle, sine magno paratu. Non sine causa commemoratur amictus multorum Sanctorum in Scriptura; etiam Baptistae, ipsiusque Jesu Christi. τροφὴ, cibus) Potus, intelligitur ex Luc. 1, 15. ἀπρίδες) Lev. 11, 22. Σαπ LXX ἀκρὶς, animal vescum. μέλι ᾶγριον, mel agreste) sua sponte fluens. 1 Sam. 14, 26. Locustae poterant interdum deficere.
  - v. 5. πασα, omnis) ex omnibus partibus.
- v. 6. ἐβαπτίζοντο) baptismum accipiebant: Medium. ἐξομολογούμενοι) ἐξ. libere diserteque (non modo in aurem Johannis) fatebantur, peccata, sua. Vera

<sup>1)</sup> Josephus, quum Johannes in publicum prodiret, vix in vivis adhucdum fuit. Is nimirum spectatur, de quo per prophetas dictum est, Nazaraeus vocabitur. Nazaretae Jesus a reditu ex Egypto ad Johannis usque proditum commoratus est. Harm. p. 63.

confessio peccata etiam individualia, ut olim apud sacrificia pro peccato, citat, quanquam non singulatim enumerat. Medium ingenue tenet inter laxum formulae generalis abusum et inter angustias confessionis auricularis. Sic animam sublevat. In baptismo poenitentiae confitebantur peccata sua: in baptismo Christi confitebantur Christum.

- v. 7. πoλλούς, multos) qui partim perseverarunt baptismum accipere, (coll. v. 11.) partim justo Johannis elencho deterriti recessisse videntur. Ceteri longe phurimi ne veniebant quidem c. 21, 25. Luc. 7, 30. φαρισαίων καὶ σαδδουκαίων, pharisaeorum et sadducaeorum) Sectae diversae. αὐτοῖς, illis) pharisaeis praecipue, sed populo quoque, ante baptismum. v. 11. Luc. 3, 7. Saepe verba factum eomitantia posterius recensentur. 2 Sam. 1, 16. 15. γεννήματα, progemies) Familiae variae. ἐγιδνῶν, viperarum) Hoc opponitur gloriationi de patre Abrahamo. Conf. c. 23, 33. τίς, quis) q. d. Vos aliis viam monstrare videmini: quis autem vobis monstravit? Supponit, futuram esse iram: esse rationem effugiendi, in proximo: ab ea alienos esse pharisaeos et sadducaeos. ὑπίδειξεν, monstravit) Compositum verbum respondet simplici. Approbat accessum eorum, sed sub magna conditione. φυγεῖν, fugere) per baptismum. μελλούσης, future) in quam incurrent per impoenitentiam regnum coelorum repudiantes. Eadem ira appellatur postea, veniens. 1 Thess. 1, 10. Simul refutatur error Sadducaeorum, resurrectionem negantium. ὀργῆς, ira) quae venit in destructione urbis, et in extremo judicio.
- v. 8. ποιήσατε) ferte. καφπὸν ἄξιον) Dignum fructum, singulari numero, a Pharisaeis et Sadducaeis, apud Matthaeum; dignos fructus, plurali numero a populo, apud Lucam, postulari ait Origenes. Ad rem quid intersit, non equidem perspicio. Ipsum vocabulum fructus saepe collectivum est: et in Johannis praeconio, singulari numero, sterilitati opponi potest; plurali numero, ubertatem infert. Homines, arbores: itaque fructus, poenitentia ipsa. τῆς) Construe cum καρκόν. sic ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα. Act. 26, 20. μετανοίας) Μετάνοια est mentis transmutatio et omnis mali retractatio, qua id irritum optatur et infectum.
- v. 9. μη δόξητε) Verbum δοκῶ (perinde ut φάσκω, et particula ως, et Latina, prae me fero, ostendo, puto, videor, apparet, species,) interdum veram rem eamque conspicuam, interdum speciem inanem, quam quis vel sibi vel aliis objicit, denotat. Itaque h. l. sensus est: potestis quidem aliquo modo ita dicere; sed ea re non debetis placere vobis¹). λέγειν, dicere) secure. τὸν ἀβραὰμ, Δόναλεω) quippe cujus posteritas non deficit. λέγω γὰφ ὑμῖν, dice enim vobis) Formula gravissima, in re maxima, a viro magno adhibita. conf. c. 5, 18. not. δύναται, potest) Judaei putabant, se non posse excidere. ἐπ τῶν λίθων) ex his lapidibus, et undecunque, uti ex gleba Adamum. Deus non est alligatus ad legem successionis in ecclesia. τούτων, his) Lapides certe, eosque fortasse indigitavit Johannes, qui Josuae tempore in Jordane erecti fuerant, ut testimonio essent, populum Israël per Jordanem intrasse terram promissam, Deoque eam debere, non sibi. Sermo instar adagii, ut Luc. 19, 40. τέπνα, filios) spirituales. Filii secundum carnem erant, qui tamen dicuntur genimina viperarum.
- v. 10. ηδη δὲ, jam vero) Antitheton: futura. v. 7. καὶ, etiam) Ubi gratia se exhibet, ira quoque ingratis ostenditur. Non modo fieri potest, ut punismini, sed etiam prope est. ξίζαν, radicem) Non modo ramis intentata est Securia. δένδρων, arborum) Judaeorum: Luc. 13, 7. s. ad quos gentes erant lapides. κεῖκαι, jacet) etsi ictus nondum coeptus est. ἐκκόπτεται, exscinditur) Praesens. sine mora. πῦρ, ignem) Hebr. 6, 8.
- v. 11. ύμᾶς, vos) Pharisaeos igitur non exclusit Johannes a baptismo. ἐν ΰδατι, in aqua) Huic parti respondet finis in hoc versu. Quanquam non tam

<sup>1)</sup> Nihil non homines, justitiarii praesertim, corradunt, ut rejectă poenitentia Deum sibi viadicent. V. g.

baptismum, quam se ipsum Johannes extenuat: et rursum aquae antitheton hoc uno loco ignis ille dicitur, sed Spiritus sanctus ubique. — είς μετάνοιαν, in poenitentiam) Huic parti respondet v. 12. — de, vera) Antitheton pertinet non solum ad baptizantes; sed etiam ad baptizatos, (Act. 1, 5. vos.) et ad diversa tempora. — οπίσω μου, post me) Decebat, Johannem nasci paulo prius, quam Mossiam. — έρχόμενος, veniens) statim, v. 13. — ίσχυρότερος μου, valentior me) quem magis, quam me imbellem, timere et colere debeatis. Suam potentiam non esse magnam; Christi, infinitam, ut Dei, esse, [quam vel ad salutem vel terribili modo nemo sit quin experiatur, V. g.] docet Johannes. v. h. mox, et v. 12. Non statim dicit: Messias post me venit, sed paraphrasi rem occultius et tamen augustius exprimit. Dixit autem hoc Johannes, cum jam maxime floreret. Act. 13, 25. — βαστάσαι, ferre) sicut minister calceos fert, quos herus aut poposcit aut demi jussit. Ps. 60, 10. — avròc, Ipse) In hunc credite. Act. 19, 4. — υμάς, vos) quotquot illum suscipietis. — βαπτίσει, baptizabit) abundanter impertiet, Tit. 3, 6. Act. 2, 3. 4, 17. 10, 44. eoque se valentiorem ostendet. Spiritus et ignis vim habet maximam. — èv, in) Differentia Johannis et Christi. Joh. 1, 33. — πνεύματι άγίω, Spiritu sancto) Vid. Luc. 3, 16. n. — καὶ πυρὶ, et igne) Hoc habet Lucas, Marcus non habet. Quare etiamsi incerta esset apud Matthaeum lectio, nil esset periculi: certum est autem, hunc quoque scripsisse xal nucl, et igne. Spiritus sanctus, quo Christus baptizat, igneam vim habet: atque ea vis ignea etiam conspicua fuit oculis hominum. Act. 2, 3.

v. 12. ov, cujus) Et hoc, et avrov ejus ter cum vi positum, ostendit potestatem Christi. ου - αυτοῦ, Hebraismus. - το πτύον, ventilabrum) Id Evangelium est. — ἐν τῷ χειρὶ, in munu) jam jam. Totus sermo Johannis, adeoque initium evangelii, prorsus convenit cum extrema clausula prophetiae V. T. apud Malach. 3, 19 — 24. ubi nexus rerum a Mose ad coronidem prophetiae veteris, ab hac ad prodromum et Christum, hujusque diem pantocriticum exquisite et solenniter declaratur. avrov, ejus) Nec prodromus, nec ullus apostolus hoc ventilabrum habebat, eodem modo, ac Dominus Jesus. Solatium imbecillitatis ministrorum: Dominus faciet. Non vana est sine viribus ira illorum. — αλωνα, aream) In area sunt viatores: in horreo, victores. — αυτοῦ, suam) Hebr. 3, 6. — παλ συνάξει τον σίτον αύτου είς την αποθήκην, et congregabit triticum suum in horreum) Aut omittendum est αύτοῦ suum 1), aut construendum cum ἀποθήπην, horreum, [quod recte Lutherus fecit. Not. crit.] coll. Matth. 13, 30. triticum congregate in horreum meum. Idem Dominus tritici est, qui horrei: idem vero etiam horrei, qui areae. Luc. 3, 17. — äzvoov, paleam) [quanquam tritico subinde non absimilem. V. g.] palea non venit sub censum. — nuel, igne) Quivis aut igne baptizatur, aut igne comburetur. Nil est tertium. — ασβέστω, inextinguibili) Videte igitur, ut peccata vestra prius deleantur. Job. 20, 26. Impium comedet πῦρ ἄκαυστον, vel potius ex cod. Alex. πῦρ ἄσβεστον· (quod verbum alias LXX non haberent:) ut מא לא נפח sit ignis nullo statu extinguendus.

v. 14. διεκώλυεν, prohibebat) Nondum scierat Johannes, hunc esse Christum: scierat tamen, Christum in proximo esse, eumque ad baptismum affore, et signo evidenti indigitatum iri. Joh. 1, 33. interea, ut primum Jesum videt, ex sympathia illa, qua in utero commotus fuerat, et ex aspectu ejus gratiosissimo judicat, hunc baptismi candidatum esse Christum, eamque sententiam scite cum praevia protestatione [qua decore cautum fuit, baptismi humilitas utne Christi honori quidquam derogaret. V. g.] expromit 2). Vid. Luth. postill. eccl. ad h. l. Fest. Epiph. Part. III. ed. Spen. f. 95. 96. — έγω, ego) Credibile est, ipsum Johannem non fuisse baptizatum. Luc. 1, 15. fin. — χρείων, ορως) Nam majoris est alias baptizare; minoris baptizari, et ea re ad baptisten venire. — ὑπὸ σοῦ

<sup>1)</sup> Quod aestimio marginis Editionem b. Auctoris convenit; quanquam Versio germ. alterum dilemmatis membrum, Luthero approbatum, sequatur. E. B.

<sup>2)</sup> Signo deinceps, quod Deus promiserat, post baptismum accedente tanto magis confirmatus-fuit, atque testimonio de Jesu, DEI Filio, gerendo aptatus. Harm. p. 146.

βαπτισθήναι, a te baptizari) baptismo tuo, in spiritu et igne. Si nostrum alter ab altero baptizandus est, ego is sum. — ξοχη, venis) baptismum petens.

v. 15. apec, sine) Comiter Johannem ad silentium redigit. aφίησιν sinit. — αρτι) sine mora, hac una vice. — ουτω) sic, ut ego ad te sim profectus. - noinov, decorum) Quod Johanni non videbatur esse decorum, id erat maxime; quia justum. Decentia in divinis consiliis et operibus admiranda latissime patet. Hebr. 2, 10. 7, 26. Speciatim in sermonibus et actionibus Christi elucet ejusmodi Decorum, quod ab evangelistis tam bene expressum argumento est, illos a Spiritu S. actos scripsisse. neque enim id humani ingenii quamlibet excellentissimi fuisset. — ημίν, nobis) Loquitur ut Johanni nondum plane cognitus. Convenit, miki, principaliter; tibi, ministerialiter. In mente Jesu poterat etiam hunc sensum habere: decorum est mihi et Patri meo, ut ego impleam omnem justitiam. v. 17. conf. Hebr. 2, 10. iterum. — πλήρωσαι, ad implendum) justitiam omnem. Id praestat, non Johannes et Jesus, sed solus Jesus, in baptismo id ipsum recipiens. unde etiam ad passionem translata baptismatis appellatio: Luc. 12, 50. — πᾶσαν δικαιοσύνην, omnem justitiam) omnes justitiae partes, atque adeo hanc quoque, ceterarum majorum arrhabonem. Pro particulari justitiae intuitu, Johannes videretur baptizandus a Jesu: pro universo justitiae ambitu, conversa res est. Hoc dixit Jesus, pro eo, quod ceteri, qui baptizabantur, quia peccatores erant, de suis peccatis confitebantur. Talis oratio non nisi Messiae ipsi conveniebat. In rebus summe humilibus tamen Filius Dei cavet juri majestatis suae. Joh. 13, 7. s. 14, 30. 18, 5. 20. 36. — τότε, tunc) protinus.

v. 16. εὐθὺς, statim) Nil erat, quod eum diutius teneret, sic quoque statim resurrexit. — ἰδοῦ, ecce) Res magna et nova. — αὐτῷ, ei) Id plus est, quam

si Matthaeus scripsisset, super eo. — of ovoavol, coeli) Plurale.

v. 16. 17. καὶ, et) Gloriosissima apparitio S. Trinitatis, et documentum, quid fiat, quando nos baptizamur. nam non sibi baptizatus est Christus. Et Spiritum S. accepit, quo nos baptizaret. Joh. 1, 33. — είδε, vidit) Jesus: Marc. 1, 10. nec non Johannes. Joh. 1, 32. — ωσεὶ περιστερὰν, sicut columbam) Conf. Gen. 8, 10. s.

v. 17. quari, vox) Apertissima Dei patefactio. Tales illae, quae memorantur Act. 2, 2. s. Ex. 19, 4. 9. 16. 40, 34. s. Num. 16, 31. 42. 1 Reg. 8, 10. s. 18, 38. — οὐτός ἐστιν, Hic est) Marcus et Lucas scribunt, dictum esse, Tu es. Matthaeus sensum expressit. Hic, dictum c. 17, 5. Assentit fides: tu es Filius Dei. c. 16, 16. — 6) Articulus bis positus summam habet emphasin. — vioc, Filius) Joh. 1, 18. 3, 16. — ἀγαπητός, dilectus) Possit hoc videri esse nomen, coll. cap. 12, 18. ut duo sint praedicata haec: Hic est Filius meus: est Dilectus, in quo beneplacitum est mihi. Sed epitheton esse, patet ex Luc. 3, 22. Amor est quiddam naturale, quia Hic est Filius: beneplacitum, quasi superveniens, quia fecit, quae Patri placent. Dilectus, unicus: qui amorem patris non cum alio partitur. — ἐν φ, in quo) Ἐν, in, maxime notat objectum, deinde etiam causam. Objectum beneplaciti paterni est Filius per sese, et in Filio omnes et omnia. Phrasis LXX-viralis. conf. not. ad Col. 2, 18. — εὐδόκησα, beneplacitum est mihi) Verbum εὐδοκῶ, et εὐδοκία, adhibetur, vel quum id, quod egomet habeo atque ago, mihi allubescit, vel quum id, quod alter. Utraque notionis pars huic loco congruit, de beneplacito Patris in Filio. Est aeterna στοργή erga Unigenitum, est comitas perpetua erga mediatorem, et in illo erga nos, filios reconciliatos. Additur c. 17, 5. eum audite. tum enim de passione dicturus erat. nunc id non additur; nam initio idem illud docuit duntaxat, quod Pater dixit, Hic est filius meus.

## CAPUT IV.

v. 1. Toτs, tunc) ex baptismo. — ἀνήχθη, sursum ductus est) Hierosolyms versus, impulsu puro. — εἰς τὴν ἔρημον, in desertum) desertiorem partem

- illa parte, de qua c. 3, 1. ὑπὸ τοῦ πνεύματος, a Spiritu) sancto. c. 3, 16. πειρασθηναι, ut tentaretur) Tentatio haec specimen est totius status exinanitionis Christi: omniumque tentationum non solum moralium, sed spiritualium maxime, epitome, quas machinatus est diabolus ab initio. ὑπὸ τοῦ διαβόλου, a diabolo) LXX int. hebraicum του fere vertunt διάβολος tantum 1 Reg. 11. bis terve exprimunt σατάν.
- v. 2. νηστεύσας, jejunans) sine dubio virtute baptismi. Jejunio connotatur etiam abstinentia a potu. ἡμέρας, dies) In his diebus, in hoc secessu, maximae res intercesserunt inter Deum et Mediatorem. τεσσαράκοντα, quadraginta) Memorabile tempus, etiam in vita Mosis et Eliae. Sed Mosis status, sine cibo, erat lautus: Christi, quod magis mirandum, humiliationis. Eliae antea cibum attulerat angelus: Christo postea angeli plures ministrarunt. XL dies habuit Jesus, antequam prodiret in publicum: XL dies, quasi praeparationis causa, ante ascensionem. ΰστερον, postremo) Hactenus non tam fuerat tentatio, quam ad eam praeparatio. conf. v. seq. init. ἐπείνασε, esurivit) Fames, tentatio valde acerba. Sitim, in passione expertus est. Conferri potest haec tentatio cum illa, quae describitur Gen. 3. Tentator simili arte usus est. sed quam protoplasti rem male gesserant, eam Christus restituit.
- v. 3. προσελθών, accedens) visibiliter. Tempus captavit Tentator. [Eo videlicet anni tempore in deserto degebat Jesus, quo nox longior, ferarum rapacitas excitatior, tempestas inclementior, neque frugum aliqua vel in arboribus vel aliqubi fuit copia. Harm. p. 149.] ὁ πειράζων, Tentator) qui nollet sciri, se esse Satanam. Et Christus demum in fine Satanam appellat v. 10. postquam satanas satanitatem, id est, superbiam, singularem characterem, plane prodiderat. Sic artem nequissimam arte divina delusit. Videtur tentator sub schemate γραμματέως, scribae, apparuisse; quia τὸ γέγραπται, scriptum est, ei ter opponitur. εl, si) Sic quoque v. 6. Et dubitat Satanas, et in dubitationem conatur adducere; vera eripere, falsa persuadere. Conditione solicitat, quod de coelo cap. 3, 17. categorice pronunciatum fuerat. εlπè, dic) Tentator agnoscit, qui Filius Dei sit, hunc esse omnipotentem. of, hi) id est, aliquis horum lapidum fiat panis. Luc. 4, 3. λίθοι, lapides) Quasi diceret: Versaris in deserto, quod lapides duros habet, panem non habet. Imo alia ratione persentisces, tentator, hunc esse Dei filium. Mox initium faciet perdendi tui. Luc. 4, 34. 41.
- v. 4. yéyoanrai, scriptum est) Non provocat Jesus ad vocem de coelo locutam: non respondet ad argumenta tentatoris: adversus conclusiones ejus tenet scripturam solam ejusque to ote. An filius Dei sit ipse, nec ne, relinquit in medio. Erga homines non saepe allegavit Jesus scripturam, sed dixit: Dico vobis. Adversus satanam unice illud dicit: scriptum est, i. e. quisquis ego sum, certe illud teneo, quod scriptum est. Omnes sententiae, quas proferebat, etiam per se erant indisputabiles; et tamen tenet illud: scriptum est. Quo ipso etiam exprimit, nunc se adesse, eum, qui scripturae esset satisfacturus: ostenditque scripturae gravissimam auctoritatem, ipsi satanae irrefragabilem. — ovx—deoù) Deut. 8, 3. LXX, οὐκ — θεοῦ, ζήσεται ὁ ἄνθρωπος. Etiam in eremo vim hujus dicti senserat populus. Ejusdem libri caput VI. citatur versu 7. 10. unde tria dicta duae paraschae conjunctae לקב et אחרנן habent; in deserto Israëlitis proposita; in deserto a Christo pro gladio contra tentatorem adhibita. Eo anni tempore, quo Moses dixerat, Jesus tentatus dicta adhibuit. — ξήσεται, vivet) Id expertus erat Jesus his XL diebus. Tam facile est sine pane vivere, quam ex lapide panem facere. Αὐτάρκεια, praesens animi quies, nil quaerere praeter vitam. Victurum se, sciebat Jesus. — ανθρωπος, homo) Non respondet tentatori de Filii Dei appellatione: sed quasi unus e multis, ad verbum scriptum alligatis, loquitur. Ac Mosis jam tempore sapientia divina iis verbis totum hoc testimonium expressit, quibus Salvator feriret tentatorem. Hieronymus: Propositum erat Domino, humilitate diabolum vincere, non potentia. — παντί δήματι έππορευομένφ) Sic Ps. 80, 35. τα έππορευόμενα δια τῶν χειλέων μου· de promissione divina. Conf. LXX. Num. 30,

13. et Deut. 23, 24. de votis, item Jer. 17, 16. Num. 32, 24. Metonymia: exitus eris, i. e. res, quae ore nuncupatur. — διά) per os, adeoque ex corde.

v. 5. zórs, tunc) Matthaeus eo temporis ordine describit assultus, quo facti sunt. v. 8. 10. not. Lucas gradationem observat in locis, et describit desertum, montem, templum. c. 4, 1.5.9. Quae ordinis non modo innoxia, sed etiam salubris varietas argumento est, non alterum evangelistam ab altero scripsisse. Fortasse etiam tertii assultus quiddam ante secundum assultum tentator vibravit in Jesum, et alio alioque habitu apparuit. — παραλαμβάνει) Concise, id est: assumit et ducit. et sic v. 8. Verbo ducendi Lucas utitur, c. 4, 9. 5. Mirabilis potestas tentatori concessa; usque dum ei dicitur, abi. v. 10. Gregorius: Nil mirum est, ni Christus a diabolo se permisit circumduci, qui a membris illius se permisit crucifigi. Satsn ubique tentat. conf. de mutatione locorum, Num. 23, 13. 27. Christas ubique tentatus est, omnibus locis, ubi postea erat munere functurus. είς την έγίαν πόλιν, in sanctam urbem) ubi praesidium angelicum inprimis sperandum videri poterat. — ¿nì, super) Quam vere in deserto, tam vere in pinnaculo et in monte fuit Jesus. — πτερύγιον, pinnaculum) in quod ascensus longe facilior fnerat, quam descensus ex eo. Quodnam hoe fuerit pinnaculum, ambigunt antiquarii 1). Christus per alta et profunda tentabatur.

v. 6. γέγραπται, scriptum est) Speciosissima tentatio, quae Scripturam videtur apposite allegare. Non dubium est, quin hujus dicti vim inprimis saepe senserit Satanas ex opposita sibi custodia piorum per angelos. — ὅτι — περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ πτλ.) Ps. 91, 11. 12. LXX, ὅτι — περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ἐδοῦς σου. ἐπὶ π. τ. λ. Fraus satanas potius est in falsa applicatione, quam in omissione. — ἐπὶ γειρῶν, ευρετ manibus) Id est, magna circumspectione tuebuntur. — λίθον, lepidem) ex quo structum templum. Speciose psalmum applicat tentator.

v. 7. πάλιν γέγφαπται, iterum scriptum est) Etsi Satanas retorquebat το scriptum est: tamen Jesus id sibi non sinit quasi protritum quiddam extorqueri, sed ter adhibet. Scriptura per scripturam interpretanda et concilianda. — ούν ένπειφάσεις πελ. Sic plane LXX, Deut. 6, 16. Ex eorum interpretum usu έκπειφάζειν non est significantius, quam πειφάζειν. Hoc autem dicit Jesus: Meum non est tentando provocare Deum. — Κύριον, Dominum) Positum est hoc pro nomine proprio.

v. 8. sálev, iterum) Tertius conflictus: ut patet etiam ex verbo abi. v. 10. — egos, montem) Novum tentationis theatrum. — deinvogen, monstrat) ad oculos ea, quae horizon complecteretur; cetera, per enumerationem et indigitationem fortasse. subtilis spiritus est satanas.

v. 9. čása, dabo) At Filius est heres: et quicquid potestatis habebat saturas, propter hominum defectionem a Deo, id Christus, valentior, non per pactionem, sed per victoriam eripuit. Quae diabolus in tentatione non potuit persuadere Christo, ea perficiet per bestiam, Ap. 13, 2. vasallum suum: et quae Christo obtulit, adversario illi conferet, regna mundi. — ἐἀν, si) Magna superbia, regna muneri offerre, pro uno actu adorationis, id munus agnoscentis. [Quae angelus Jahanni non permisit, ea tentator a Jesu, Domino, postulat. V. g.] Sine dubio specie venerabili apparuit.

v. 10. υπαγε, abi) Abi post me satana, dixit Dominus Petro, Ipsum prehendenti, et, ne passionem subiret, prohibenti, ecque sermone Petrum in locum, qui discipuli eeset, pedem referre jussit. Ad satanam vero dixit, Abi Satana; abi, non post me, sed plane a me. — σατανᾶ, Satana) Tentasti, ut explorares, quis ego sim: et ego tibi dico, quis tu sis. Tentatorem, quum is maxime favere videri vult, Satanam appellat. [Superbia enim, Satanam se esse, plane demonstraverat. V. g.] — Κύριον—προσκυνήσεις ατλ.) Deut. 6, 13. LXX, Κύριον—φοβηθή-

<sup>1)</sup> Particum fuisse (Hügel, bedeckter Gang), ex cujus summitate tremendus in profunda prospectus patebat, nullum est dubium. V. g.

ση πτλ. Pro timore convenienter ponit Jesus adorationem. coll. v. 9. — μόνφ) Sic LXX. qui etiam μόνος salvo sensu inseruere Gen. 3, 11. 17.

v. 11. αγγελοι, angeli) quos pugnam spectasse probabile est. conf. 1 Cor. 4, 9. 1 Tim. 3, 16. — διηκόνουν, ministrabant) sine dubio pro eo, ac tum opus erat, scil. allato cibo. conf. 1 Reg. 19, 5. s.

- v. 12. ἀκούσας δὶ ὅτι κτλ., audiens vero quod etc.) Nomen Jesu ponitur v. 17. non ponitur v. 12. nam haec periocha, v. 12—16. cum superioribus connexa innuit, quomodo Johannes locum Domino fecerit: sed versu 17. seqq. describitur ipsum Initium praeconii a Domino factum, cui includitur vocatio binorum fratrum, quare versu 18. iterum subauditur ὁ ἰησοῦς, Jesus, non exprimitur. καφεδόθη, traditus sit) in custodiam. (c. 11, 2.) Decrescente Johanne, crevit Christus 1). ἀνεγώρησεν, secessit) Idem verbum, simili in causa, c. 14, 13. εἰς, in) Galilaeam, et quidem in partem Galilaeae ab Herode et Johannis carcere remotiorem. Totam Galilaeam appellat Matthaeus in antitheto ad Judaeam, ubi tentatio fuerat. Jesus tum ex vita privata prodiit in publicum.
- v. 13. ναζαφὲτ, Nazaret) ubi hactenus habitarat. παφαθαλασσίαν, maritimam) v. 15. 18. ubi magna erat frequentia.
- v. 15. γη ζαβουλών καὶ γη νεφθαλεὶμ όδον θαλάσσης πέραν τοῦ logdάνου ό πορευόμενος καὶ τοῖς καθημένοις ἀνέτειλεν αὐτοῖς) Εs. 8, 23. 9, 1. LXX, χώρα ζαβουλών ἡ γη νεφθαλεὶμ καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν παραλίαν καὶ πέραν τοῦ log-δάνου ὁ πορευόμενος οἱ κατοικοῦντες λάμψει ἐφ' ὑμᾶς. Arctissime co-haerent duo versus apud Esajam: quare ex priore partem topographiae sumit evangelista. Ex eodem climate, multi apostoli. Ps. 68, 28. Act. 1, 11. 2, 7. Γη, λαος, terra, populus: Appositio. ὁδον) Τη LXX, ὁδον subaudi κατά. Τοροgraphia prophetica mirabilis; latitudine et longitudine ad punctum conveniente. θαλάσσης, maris) v. 18. πέραν τοῦ logdάνου, trans Jordanem) των πέραν dicitur de limite non modo ulteriori, sed etiam citeriori. γαλιλαία τῶν ἐθνῶν) Galilaeu Israëlitis habitata, Gojitis contermina, praesertim quod ad tribum Zabulon et Naphthali attinet. vid. Hilleri Onom. p. 816. Galilaea minus antea erat exculta: Hierosolymis erat arx cultûs levitici. itaque Judaei facilius debebant agnoscere: Galilaeis compensatur, quod non habuerant.
- v. 16. πορευόμενος, ambulans)<sup>2</sup>) Gradatio triplex: populus ambulans: et sedentibus: in tenebris: in regione et umbra mortis: vidit lucem magnam: lux orta est illis. Gravius est sedere tenebris detentum, quam ambulare. εἶδε) conspexit. φῶς, lucem) [quae mundum illustrat universum. V. g.] Nemo salvatur, nisi illuminatus. Act. 13, 47. καὶ τοῖς καθημένοις) Ps. 107, 10.: καθημένους ἐν σκότει καὶ σκιῷ θανάτου. Sedendi verbum aptum notandae solitudini inerti. χώρα καὶ σκιῷ εἰκὸ δυοῖν. Situs regionis erat natura depressus: ei congruebat conditio spiritualis. ἀνέτειλεν αὐτοῖς, orta est illis) Hebr. Των fulget, super

<sup>1)</sup> Decentissime captivitas Johannis hoc loco, et obitus ejusdem cap. 14, 3. in transitu quasi memoratur, non ut contigit res, sed ut ad aures Jesu perligit. — Neque tamen longo intervallo captivitatis initium antecessit famam ad Christum perlatam. Joh. 3, 24. nondum in vincula conjectus, at in eo tamen erat, ut decresceret, v. 29.30. Neque etiam c. 4, 1. custodiae mentio fit: et c. 5, 35. Fuissa quidem dicitur lychnus ardens et lucens; sed inde non sequitur, eum tum temporis, ubi talia Christus de ipso asseruit, in carcere jam detentum fuisse (nam ne in illo quidem statu ardens lychnus et lucens plane non fuit): enimvero Johannes eo respectu in praeterito memoratur 1. c., quod Judaei laetitiae ex Johanne quaesitae pertaesi jam essent, et verum Lumen, Jesus Christus, splendore suo infinito Johannem, cereum quasi lychnum, jamjam obscurasset. Accedit, quod captivitatem, in eaque mortem Johanni instantem, praescivit Salvator. Johannes itaque semestri fere post muneris publici suspicia circa Pentecosten vinculis traditus est, exinde vero plenus propemodum annus ad obitum ejus effiuxit. Qui plura tribus Paschata baptismo et morti Salvatoris interponunt, eos Johannis captivitati, minus opportune, biennium tribuere necesse est. Johannem quippe, captivitate haud exclusâ, cito transire decuit. Unus Propheta magnus, Jesus, praecipuam temporis partem solus transegit in Officio suo. Harm. p. 183. s.

<sup>2)</sup> Lectio πορευόμενος in Ed. I. N. T. signo β distincta cum hac observatione Gnomonis propius convenit: sed Editioni d. A. 1753 το πορευόμενος ad signum γ ableganti, Vers. germ. respondet lectionem καθήμενος exprimens. E. B.

illes. Hoc sermonis incremento rependitur epitheton,  $\mu\ell\gamma\alpha$ , magnam, in inciso praccedente.

- v. 17. ηρξατο, coepit) Frequens verbum. innuit initium actionis saepe iterandae, aut deliberatae certe et amplae, vel etiam diutinae. [Sane Jesus docere in scholis prius jam coeperat, quam Nazareta Capernaum venisset, Luc. 4, 13.: sed nunc, altius elata voce, ad κήρυγμα etiam vel ad proclamandum DEI regnum se contulit. Ipse Rex praeconem egit. Harm. p. 190.] ή βασιλεία, regnum) Divini stili est elegantia, ut primum in abstracto dicatur venisse regnum, deinde in concreto rex, sive Messias. Illud initiis occultis, hoc glorificationi congruit. Conf. not. ad Luc. 1, 35. nec non ad 2 Thess. 2, 3. τῶν οὐρανῶν) regnum coelorum, id est, regnum Dei. c. 5, 3. coll. Luc. 6, 20. sic enim interdum apud Matthaeum etiam, procedente ejus libro, et semper in ceteris N. T. libris appellatur¹), v. gr. Act. 1, 3. 28, 31. Rom. 14, 17. Frequens metonymia est, ut coelum pro Deus dicatur: eaque primis evangelii temporibus consentanea. c. 3, 2. Regni coelorum appellatione, libris N. T. fere propria, praecidebatur spes regni terreni, et invitabantur omnes ad coelestia. Sic appellatur cum prospectu ad consummationem Luc. 21, 31. Act. 1, 3.
- v. 18. θάλασσαν τῆς γαλιλαίας, mare Galilaeae) v. 15. 23. σίμωνα, Simonem) Simon, primus in sequela hac, primus mansit.
- v. 19. δεῦτε, venite) Habet vim vocandi hoc verbum, cum connotatione momenti praesentis. c. 11, 28. 21, 38. etc. Id patet ex singulari δεῦςο. ποιήσω, feciam) Potestas Christi Jesu. άλιεῖς, piscatores) Jer. 16, 16.
- v. 20. εὐθέως, statim) Promta sequelae celeritas versu 22. notatur in Jacobo et Johanne, ubi εὐθέως exstat: eadem celeritas sub verbum δεῦτε v. 19. in sequela Petri et Andreae notatur, sive legas εὐθέως, sive non legas. In ipso operis faciendi ardore, vocationem acceperunt. Sic Matthaeus, c. 9, 9. Beatum momentum! ἡπολούθησαν, secuti sunt) ingenue, sine celeri pactione de mercede. c. 19, 27.
- v. 21. perà, cum) Erant igitur juvenes, vegeto adhuc patre Zebedaeo, utroque parente vivente. Johannes inde LXX annos vixit. Jacobus inter apostolos primus obiit; Johannes diu superstes ei fuit. [Frequentius hi duo, quam Petrus et Andreas, conjunguntur in N. T. Vers. germ.] navaorizovvas, parantes) Hoc verbum dicitur de instrumento, quod vel ad opus paratur, vel post opus reparatur. Prius huic loco magis convenit. Utrumque par fratrum, ab ipso opere, alio atque alio, promte magnaque obedientia discesserunt.
- v. 23. καὶ περιῆγεν κτλ.) Sie plane cap. 9, 35. [Item c. 4, 23. Marc. 6, 6. Act. 10, 38. etc. Hac lege brevi tempore insignem hominum multitudinem doctrina et miraculis suis adjuvit: discipulos eo magis exercuit: id praeterea consecutus, ut nullum homines taedium Ipsius, quin desiderium subinde fortius caperent. Harm. p. 235. a.] κηρύσσων, praedicans) Doctrina in synagogis publica erat: sed magis publicum praeconium. c. 10, 27. 11, 1. Conf. etiam Luc. 8, 39. Jon. 3, 2. 4. τὸ εὐαγγέλιον, evangelium) Praecipua doctrina Christi, evangelium: eetera, quae docuit, pertinebant duntaxat ad impedimenta removenda. τῆς βασιλείας, regni) Dei. In Scriptura sacra perpetuo spectatur Deus. πᾶσαν, omnem) Nemo aegrotus, nemo mortuus, cui Jesus occurrebat, in morbo aut morte mansit. νόσον, morbum) Νόσος, morbus totius corporis: μαλακία, aegritudo

<sup>1)</sup> Coelorum regnum, Poenitentia et Evangelium tres termini sunt, quibus praeter Matthaeum frequentisaime utuntur Marcus et Lucas; Johannes, in Evangelio, nunquam. Easdem vero hie ipse res aliis locutionibus perquam venustis effert. Regnum DEI, ex reliquorum Evangelistarum more, appellat ille quidem, sed nonnisi in colloquio cum Nicodemo; idem istud subindicans, quando describitur Jesus ut Filius Dei, ut Vita, ut Lumen, ut Sponsus, ut Is, cui Pater ounia in manus, cui potestatem super omnem carnem, cui omne judicium tradidit, qui canaes denique ad se trahet, et quae sunt similia. Poenitentiam Johannes innuit, ubi rò superme nasci, ad Jesum venire, fidem suscipere, rel. urget. Evangelium idem est, quod testima nuncupare amat. Multum istae locutionum variationes lectorem attentum juvare queant: modo ne in verbis haereamus, sed virtus eorum cordis intima pervadat. Harm. p. 190. s.

partis alicujus, cum dolore: βάσανος, tormentum: v. 24. μάστιξ, flagellum. Luc. 7, 21. — ἐν τῷ λαῷ, in populo In populo Israël: et, in populo, ut promiscue offerebantur aegri, etiam ii, quorum morbus publice notus erat. Joh. 9, 8. Act. 3, 10. At miracula recentiora ex antro nescio quo homines saepe mutasve imagines ex composito protrudunt, quibus ea acciderint.

v. 24. ἀπηλθεν, abivit) procul. — ἀκοή ακοή, saepe. — συρίαν, Syriam) provinciam, cujus pars habebatur Palaestina. — προσήνεγκαν, obtulerunt) etiam Syri. — κακῶς ἔχοντας, male habentes) Miracula Jesu Christi ad hominum salutem comparata. Joh. 6, 2. Matth. 11, 5. Act. 10, 38. — δαιμονιζομένους, obsessos) Saepe conjuncta fit mentio aegrotorum et obsessorum. Act. 5, 16.

v. 25. ὄχλοι, turbae) Pluralis, ob multitudinem locorum. — δεκαπόλεως, Decapoli) cis Jordanem et ultra. Samaria non memoratur. — πέραν) ἀπὸ τῆς πέραν.

# CAPUT V.

- v. 1. 'Ιδών, videns) procul. ὅρος, montem) superioremque partem montis. Ibi oravit et apostolos designavit. Marc. 3, 13—19. Luc. 6, 12—16. Postea venit in medium montem; Ipse cum discipulis descendens, et populo ascendenti occurrens: ibi sedit, ad docendum. Luc. 6, 17. not. 1) Mons, pars terrae edita, coelo propior, sanctissimis actionibus opportuna. προσῆλθον, accesserunt) Proxima admissio et docilitas discipulorum recentium. [non duodecim saltem, sed et reliquorum. V. g.]
- v. 2. ανοίξας, aperiens) Initium, studio factum, magnae rei pars magna. Phrasis scripturae in exordiis relationum de rebus magnis et deliberatis: vertit humeros, sustulit pedes, sustulit oculos, aperuit os. Act. 10, 34. Hic Fons coepit aquam fundere. conf. Matth. 13, 35. — ἐδίδασπεν, docebat) instruebat doctrina, solatio, hortatu, monitis. — αὐτούς, eos) discipulos. hos enim alloquitur, audientibus turbis [quas tamen ipsas simul allocutus est. v. 17. V. g.] c. 7, 28. Duas Jesu homilias, quae omnium instar essent, copiose descripserunt evangelistae: alteram initio habitam publice, h. l. alteram extremo tempore, privatim. Joh. 13. seqq. In praesenti scopus Domini est, docere veram justitiam, Es. 63, 1. in quo simul declarat, Se stabilitum venisse legem et prophetas; et redarguit surrogatam falso scribarum justitiam. In Exordio est invitatio dulcis I. ad communionem verae justitiae, in eaque beatitatis, v. 3. s. II. ad communicationem ejus erga ceteros, v. 13. s. Tractatio est a v. 17. ad c. 7, 12. fin. in qua primis, etiam ad verbum, respondent ultima. Conclusio α portam justitiae demonstrat, c. 7, 13. s.  $\beta$ . monet de pseudoprophetis, in alia omnia ducentibus et euntibus, v. 15. s. y. hortatur ad faciendos hos justitiae sermones, v. 24. s. Persuasit doctor coelestis v. 28. s.
- v. 3. μακάριοι, beati) Initiale hoc verbum, toties repetitum, indicat scopum doctrinae Christi. [Magna hic, per Dominum, beatitudo proponitur. Ebr. 2, 3. V. g.] Proponitur autem, per paradoxa plane eximia, beatitudo non solum per se, sed quatenus in Christo jam praesente omnibus animis capacibus praesto est. Tales in plebe latebant, neque erant nulli: c. 9, 36. s. 11, 28. Es. 29, 19. quanquam, ad ceteros, non multi. etenim beatus saepe connotat raritatem rei magnae. Sir. 34, (31,) 8. unde illorum, illi etc. ceteros, aliter affectos, excludit: coll. Luc. 6, 24. seqq. ubi vae exprimuntur. Sunt autem μακαρισμοί praedicationes beatilatis septem absolutae, quibus notatur status piorum secundum se; et duae

<sup>1)</sup> Nox Luc. 6, 12. memorata, successit miraculis Marc. 3, 10. et praecessit miracula Luc. 6, 18. Vesperae utrumque miraculorum genus dirimenti convenit, quod Matth. 5. initio dicitur: Videns turbas ascendit in montem; insequente die reliqua sibi vindicante: Quum consedisset (post sanationes apud Lucam, quae stans perfecerat), discipuli ad Eum sui accesserunt. Harm. p. 242.

respectivae, respectu hominum. in utroque genere primo loco ponitur regnum coelorum, complexus beatitudinum. Omnes ordine enumerantur pulcerrimo. Conferri ex opposito possunt octo vae eorumque ordo, quae in scribas et pharisaeos pronunciantur c. 23, 13 — 16. 23. 25. 27. 29. Memoratur certe utrobique regnum coelorum, hîc v. 3. et ibi v. 13. misericordia, hîc v. 7. ibi v. 23. puritas, hic v. 8. ibi v. 25. et persecutio, hîc v. 10. s. et ibi v. 29. s. nec dubium, quin etiam reliqua commata inter se conferri possint. In subjecto describuntur sancti, ut sunt nunc, in hac vita; in praedicato, ut erunt in illo die. Luc. 6, 25. 23. Quanquam sic verba sua instruit Salvator, ut simul innuat beatitudinem singulorum sanctorum in praesenti incuntem, et populi sancti beatitudinem prophetice significet etiam in terra futuram. v. 5. — of ntwood, pauperes) Vocativus aut expresse, aut in sensu. coll. v. 11. et Luc. 6, 20. neque obstat pronomen illorum. conf. c. 23, 37. not. Pauperlas, fundus primus. Pauper est, qui non habet dicere, koc meum est: et quum aliquid habet, non cogitat, quid habiturus sit, sed ex aliena liberalitate pendet. Opes, quae tali paupertate abnegantur, sunt vel spirituales vel naturales, et vel adsunt vel absunt. Tales virtutes cardinales et fundamentales a mundo contemnuntur: quas autem mundus virtutes miratur, ese vel nullae sunt, vel falsae, vel christianarum virtutum duntaxat propagines et appendices. — πνεύματι, spiritu) id est, in intimis suis. Hoc subaudiendum etiam in seqq. usque ad v. 8. ubi exstat corde. — ori, quoniam) Quaeyis ratio beatitudinis congruit cum praevia descriptione subjecti, et desumitur vel a contrario; nam opera Dei fiunt in mediis contrariis, 2 Cor. 4, 6. 7, 6. 12, 9. vel a talione benigna, proximave convenientia. —  $\xi\sigma\iota\nu$ , est) jam. Praesens, in hoc versu, et futurum, in versibus sequentibus, se invicem connotant. —  $\eta$   $\beta\alpha\sigma\iota$ λεία τῶν οὐρανῶν, regnum coelorum) quod Messias confert, in V. T. promissum. [Hoc vocabulo inchoatur haec tractationis pars et clauditur, v. 10. V. g.]

- v. 4. 5. οι πενθούντες· οι πραείς· lugentes: mites) Mites, transpositis versiculis, Latini plerique praeponunt lugentibus. Et congruunt versus 3. 5. Beati PAUPERES spiritu, quia eorum est regnum COELORUM. Beati MITES, quia ii hereditate accipient TERRAM. εττ πεωχός, praesertim Ps. 37, 11. (ubi de kereditate terrae sermo est,) et 14. Sed manet ordo versiculorum. namque versui 3. subordinatur versus 4., et versui 5. subordinatur versus 6. Lugere latius patet, quam de suis contristari peccatis. 1 Cor. 5, 2. not. — 1) παρακλη-Onfortal, consolationem accipient) Futurum tempus innuit promissiones in V. T. datas, et nunc praestandas. Luc. 16, 25. 2 Thess. 2, 16. Pauperes et miles, v. 3. 5. ut in solenni illo עני ואבירן junguntur: conf. etiam c. 11, 29.
- v. 5. moasic, miles) Fere tales hie nominantur, quos mundus proculcat. πράος Romanis pravus, segnis. — πληρονομήσουσι, hereditabunt) Futurum. Mites videntur ubique importunitati terricolarum cedere: ac tamen terram occupabunt, non brachio suo, sed hereditate, auxilio Patris. conf. Ap. 5, 10. Interea dum impiorum usurpatio manet, tamen omnis fructus ordinatur ad mitium commoda. In omnibus his sententiis beatitudo in coelo et beatitudo in terra se invicem connotant. Ps. 37, (36,) 11. οί δὲ πραεῖς πληρονομήσουσι γῆν, καὶ κατατρυφήσουσιν ἐπὶ πλήθει εἰρήνης. Quin hace summa est totius illius Psalmi. vid. ibid. v. 3. 9. 22. 29. 34.
- v. 6. of nervortes nal dimortes, qui esuriunt et sitiunt) qui sentiunt, se per se non habere justitiam, qua se Deo hominibusque probent, eamque vehementer desiderant. Describitur fides, convenienter initio N. T. — την δικαιοσύνην, justitiam) Justitiae auctorem plane se hîc praestat Jesus, v. 10. s. 20. c. 6, 1. 33. Non significatur hîc jus fori humani, sed divini. Hic versus est centrum hujus periochae, et thema totius homiliae. Non dicit, beati justi, ut mox dicit, beati misericordes etc. sed, esurientes et sitientes justitiam. Justitia mera suo tempore iis obtinget. 2 Petr. 3, 13. Es. 60, 21. — χορτασθήσονται, saturabuntur) justitiâ

Voculă αύτοὶ innuitur, contraria eventura esse aliter affectis. V. g.
 3 \*

Rom. 14, 17. Haec erat ipsius Jesu pastio: Joh. 4, 34. coll. Matth. 3, 15. Hanc saturitatem suis propinat hoc ipso sermone toto, et promittit proponitque hoc ipso versiculo.

v. 7. έλεήμονες) Graecum έλεος, unde έλεήμονες, hebraico המכר respondet,

neque tantum ad miserabilia pertinet objecta.

- v. 8. καθαροὶ τῆ καρδία, mundi corde) Non sufficit puritas ceremonialis. Cordis virtutem docet Jesus. cordis puritas et castitatem complectitur et immunitatem a ceteris inquinamentis peccati. τὸν θεὸν ὄψονται, Deum videbunt) Promittitur clara cognitio de Deo jam nunc, sed iis verbis, quae magis proprie in aeterna vita implentur. 1 Joh. 3, 2. 3. 6. Conf. de contrario, 1 Thess. 4, 5.
- v. 9. εἰρηνοποιοὶ, pacifici) factores pacis legitimae omnis inter discordes, dissentientes, bellantes. νίοὶ, filii) Quanta dignitas! Θεοῦ, Dei) qui est Deus pacis. κληθήσονται, νοκαβυπίων) erunt et cluent.
- v. 10. of δεδιωγμένοι, qui persecutionem patiuntur) v. 11. δεδιωγμένοι, qui se contulerunt ad sustinendam persecutionem. Jam nunc denunciat Jesus, quid Ipse, quid sui a mundo sint accepturi. Indicat autem gradatim. jugum dicit c. 11, 29. crucem, c. 16, 24. coll. Marc. 8, 34. Matth. 10, 38. de cruce ad solos discipulos dicit. ξυεκεν δικαιοσύνης, propter justitiam) propter me. v. seq. Conf. cap. 10, 39, 42, 16, 25, 18, 5, 19, 12, 29.
- v. 11. ὀνειδίσωσιν, conviciati fuerint) coram. subaudi, homines. Hi inferrunt contumeliam per verba; persecutionem, re ipsa. ὑμᾶς, vos) Jesus loquitur interdum in prima persona plurali, de se et hominibus, ubi agitur de re plane externa, Joh. 11, 7. aut ubi tanquam ignotus loquitur, c. 3, 15. Joh. 4, 22. sed plerumque in secunda; quod ipsum significat, non esse Eum conditionis communis. v. 12. s. 20. Joh. 6, 49. 10, 34. 14, 9. 20, 17. εἴπωσι, dixerint) absentes.
- v. 12. γαίρετε, gaudete) Gaudium non solum affectus est, sed etiam officium Christiani, Phil. 4, 4. et in adversis gradus patientiae summus ac nervus. ἀγαλλιᾶσθε, exultate) ut etiam alii gaudium vestrum sentiant. ὅτι, quoniam) Licet ergo de mercede laetari. ὁ μισθός, merces) ex gratia. Mercedis vocabulum dicit quiddam ultra beatitates ex ipsa justorum indole pullulantes. ideo dicitur, gaudete. τοὺς προφήτας, prophetas) 1) qui de Christo testantes odium subiere: Act. 7, 52. quorum magnam scitis esse mercedem. Persecutio fuit non modo apud rudes gentes, dum ad evangelium adducerentur: sed semper, in V. et N. T. 1 Joh. 3, 12. 13.
- v. 13. 14. ψμεῖς, νως) primi discipuli et auditores Messiae. [Vos, Christiani, filii DEI, v. 16. V. g.] Sal et lux in natura sunt prima et latissimi usus. Saepe in scriptura res eadem metaphoricis verbis enunciatur, ut attentio nostra excitetur: deinde ubi non ita, ut debebamus, intellexerimus, et interim caecitatem nostram senserimus, propriis verbis aperitur. τῆς γῆς τοῦ πόσμου terrae: mundi) Terra per se sale; mundus luce caret. ἐἀν, εἰ) Non affirmatur h. l. sal ad fatuitatem recidere: sed sub conditione ostenditur, quae sit ratio salis terrae. μωρανθῆ) Galenus, in Glossis Hippocr. μεμωρωμένα, τὰ ἀναίσθητα. Marc. 9, 50. ἄναλον γένηται. Salis est, saporem habere et dare: huic sapori opponitur insulsitas, fatuitas, valor amissus. άλισθήσεται, salietur) Impersonale. nec sal (Marc. l. c.) nec terra aliunde condietur. ἔξω, foras) procul ab omni usu oeconomico. παὶ, el) adeoque. παταπατεῖσθαι, conculcetur) Nil est tritius, quam qui vult divinus haberi, ac non est. [Merum seculi hominem non tantopere dedecet sua vanitas. V. g.] ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ab hominibus) obviis quibusque. Haec τῶν articuli vis.

v. 14.2) ogous, montem Apposite, coll. v. 1. De re conf. Ap. 21, 10.

τοὺς προ ὑμῶν, ait, per υ, non προ ἡμῶν, per η. Ipse ante prophetas fuit. V. g.
 Verbo οὐ δύναται innuitur, non opus esse coacta simulatione: neque etiam lychnus, dummodo non sufflaminetur, non potest lucere. V. g.

v. 15. παίουσι) Impersonale: subaudiendum, οί παίοντες. conf. c. 7, 16. — νπο) sub, i. e. pone. Luc. 8, 16. ύποκάτω.

v. 16. ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, coram hominibus) omnibus. — ὅπως, ut)
Particulae vis non tam super verbum videant, quam glorificent, cadit. — ὑμῶν
— ἔργα, vestra opera) opera, non vos; splendorem, non lychnum. [Sequitur, Patrem vestrum; non, vos ipsos. Cf. c. 6, 2. V. g.] — τον πατέρα ὑμῶν, Patrem vestrum) qui vos Sui similes genuerit. [Ubicunque bonum opus videris, Deum glorifica, ob filiorum sanctitatem. 1 Petr. 2, 12. V. g.] In hac concione tota Deum ut Patrem nobis ostendit Filius, idque locupletius, quam omnes olim prophetae.

v. 17. μη νομίσητε, nolite putare) Sermo concisus per metonymiam consequentis: Nolite putare, timere, sperare, me doctorem similem esse doctorum, quibus assuevistis, istorumque more soluturum esse legem. qui illud putat, putat etiam hoc. [Perquam vulgaris est haec opinio. V. g.] — ηλθον, veni) Ergo Jesus erat, antequam veniret. Sic, inveni, c. 8, 10. — καταλῦσαι, dissolvere) Composito dissolvere opponitur verbum implere; et simplici solvere, et docere, opponitur facere et docere. Ex quo verborum vis apparet. illa dicuntur de toto, lege; haec de praeceptis singulis. Dissolvere et solvere est irritum facere. — τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας, degem aut prophetas) Prophetas nonnulli ex Judaeis minoris faciebant, quam legem. Junguntur etiam c. 7, 12. — πληφῶσαι, implere) factis et dictis praestare, ut omnia fiant, quae lex postulat. v. seq. fin. [Non fuit novae legis conditor: sed sua Ipse obedientia legem implevit, et quomodo per Suos impleatur, docuit. V. g.] Rabbini agnoscunt, Messiae esse, legem perficere.

v. 18. αμήν, amen) Amen, sermone ineunte, solus Jesus ad confirmandum adhibuit, apostolus nullus. Apud Hebraeos interdum jurisjurandi vim habuisse, docet Wagenseil. in Sota p. 379. et ubicunque in hebraeo est הרי אני Chaldaeus habet קים אנא constans ego: et קים apud eundem passim pro ponitur. vid. Lud. de Dieu ad h. l. et Kimchi ipsum אמן interpretatur קירם. In Novo tamen Testamento non est juramentum proprie. nam ei respondet ναὶ et ἀληθῶς. Luc. 11, 51. 21, 3. coll. Matth. 23, 36. Marc. 12, 43. Est tamen asseveratio gravissima, ei propria, qui per se ipsum et per veritatem suam asseverat: et a dignitate personae loquentis aequipollet juramento, praesertim ubi geminatur. vid. Joh. 1, 52. not. Servatur hebraica vocula in omnibus linguis. [et retinenda est in transferendo, ut in fine, sic in principio sententiae. Eadem ratio aliorum verborum hebraicorum. Not. crit.] — λέγω ύμιν, dico vobis) Haec formula, Domino frequens et propria, summam habet auctoritatem, denotatque saepe rem ab Ipso pronunciatam, quae secundum rationes speciales neque in V. T. expresse legitur, neque aliunde evidenti argumento patet, sed ab Ipso ex occultis sapientiae scientiaeque thesauris primum promitur, ut assensus auditorum sola ejus affirmatione nitatur, socordibus praecisa excusatione in posterum. Prophetae soliti sunt dicere in tertia persona, Data dicit Dominus: apostoli, scriptum est: at Christus, in prima persona: Ego dico vobis, v. 20. 22. 26. 28. 32. 34. 39. 44. 6, 2. Joh. 3, 3. 14, 12. 25. etc. Conf. Joh. 4, 21. 14, 25. nott. Paulus in prima persona semel iterumque loqui coactus, valde limitat, Rom. 12, 3. 1 Cor. 7, 6. 12. Correlatum hujus Dico vobis est fides: quae per hanc ipsam formulam, pro modo illius temporis, in limine videlicet Novi Testamenti, tanquam fundamentum po-Minus saepe Christus, nec nisi singulari de causa, scripturae loca allegat: sua auctoritate decore nititur. — ξως αν παρέλθη, donec transeat) Verbum παρildy modum consummationis seculi in medio relinquit. — ο ουρανός και ή γη, coelum et terra) machina solidissima. — lora, jota) in alphabeto hebraico litera minima, maxime elementaris, et in qua Keri et Cethib persaepe differunt, ut promiscue videatur abesse vel redundare. In Codice Hebraeo 66420 jota numerantur. Graeci jota saepe subscribunt aut praetermittunt. — negala, apex) literae appendix, aut portio, linea, qua litera a litera, ut a b vel a a distinguitur, vel sonus a sono, ut punctum vocale aut accentus: denique quicquid ullo

modo in lege pertinet ad divinam voluntatem significandam, vel ejus significationem adjuvandam. — οὐ μη) οὐ μη semper habet subjunctivum, neque emphasis nimium debet extendi. sic v. 20. 26. — παφέλθη, praeteribit) Colligi hinc potest integritas scripturae. Nam scriptura nisi integra esset, non posset perspici impleta. — ἀπὸ τοῦ νόμου, a lege) Subaudi, et a prophetis. Pars minima legis opponitur toti mundo. — ἔως ἄν, donee) Nam justitia habitat in novis coelis et terra nova, 2 Petr. 3, 13. — πάντα, omnia) Legis. Antitheton, unum. v. seq. — γένηται, fiant) Facta sunt et fiunt per Jesum Christum, etiam in Christianis: non erant facta ante illum.

v. 19. λύση, solverit) Oppositum, facere v. 19. Solvebant scribae, qui sibi magni videbantur. Idem verbum, solvere. Joh. 7, 23. 10, 35. — τούτων, horum) Relativum spectat ea, quae sequuntur v. 22. 28. etc. — τῶν ἐλαγίστων, minimorum) praecepta haec, Non occides etc. non sunt minima in se; nam his tota lex continetur: sed quatenus vere explicata subtilissimos etiam affectus et motus animae et linguae regunt, et sic hominibus, cum aliis collata, minima videntur. - xal, et) Et ponitur, non vel; quia sermo de doctoribus v. 20. [Quod quisque facit, id ipse docet, in praeceptis minoribus. Nullus falsorum doctorum eo insaniae progreditur, ut mali nihil malum bonive nihil bonum praedicet. V. g.] λλάχιστος, minimus) Resp. minimorum. Ploce. Pro eo ac nos tractamus verbum Dei, Deus nos tractat Joh. 17, 6. 11. Ap. 3, 10. Parum, notat paene nihil: inde minimus, nullus. (nam nihili faciebant v. gr. iram:) conf. v. 20. non intrabitis. Regni coelorum heredes, ubi de tali quaestio inciderit, dicent: parvus est, nullus est. V. g.] Aliud notat έλάχιστος h. l. aliud δ μικρότερος in regno coelorum c. 11, 11. — ἐν τῷ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, in regno coelorum) injustum non ferente. — ποιήση καὶ διδάξη, fecerit et docuerit) Idem ordo verborum Act. 1, 1. fecerit, omnia, v. 18. nam ne unum quidem solvere licet. — ovros, hic) Pronomen amplificans. c. 7, 21. (in Lat.) Luc. 9, 24. Joh. 7, 18. — μέγας, magnus) Praecepta omnia ei sunt magni, praesertim in suo complexu, v. 18. ideo magnus vocabitur.

v. 20. ἐὰν μὴ περισσεύση, nisi abundaverit) Justitia nostra, etiamsi legi satisfecerit, nunquam tamen περισσεύσει, redundabit, ultra legem: sed scribae et pharisaei putabant, suam justitiam redundare. eam debemus vincere. Cum περισσεύση conf. περισσόν, v. 47. Ultra Pharisaeos et ultra publicanos veniendum, v. 48. — ύμῶν ἡ δικαιοσύνη, vestra justilia) Τμῶν, praepositum, majore emphasi opponitur scribarum et pharisaeorum justitiae. [quae optima tum temporis censebatur. V. g.] Alii, ή δικαιοσύνη ύμων. Justitia illa, cujus specimina dantur v. 19. 22. s. Non perimit hic sermo justitiam fidei: sed sermo Jesu Christi, ante glorificationem ipsius, medium quasi tenet inter Mosen et apostolos. — πλείον των) i. e. πλείον της δικαιοσύνης των κτλ. — γραμματέων, scribarum) Jesus justitiam suorum non jubet esse majorem justitia Mosis, quasi lex Mosis fuisset imperfecta, quae tamen facientibus promittebat vitam; et erat justa, sancta, bona, spiritualis, Rom. 7, 12. 14. sed majorem justitiá (quod tamen vocabulum eleganter omittitur) scribarum et pharisaevrum, qui ceremonialem et forensem, morali missa, tutati sunt. Pharisaei urgebant traditiones; scribae, sive karaei, literam, quae erat scripta et lectitabatur. Scribarum maxime videbatur esse, docere; pharisaeorum, facere. Mosen non nominat, sed impersonaliter ait, dictum esse. ου μή είσελθητε, non intrabitis) c. 18, 3. Joh. 3, 5. 1 Cor. 15, 50.

v. 21. ἡπούσατε, audistis) ex publica lectione, cum assensu. In N. T. remittuntur doctores ad lectionem legis, populus ad auscultationem. Joh. 12, 34. Rom. 2, 13. 18. — ὅτι ἐξιξέθη, dictum esse) Locutio impersonalis: cui eleganter opponitur, Ego dico. Dixit Moses, vere: dixerunt interpretes Mosis, sensu imminuto, v. 31. 43. sensum Mosis et sensum interpretum non distinxere auditores. Expressum ad Mosen, sed mitius antitheton est c. 19, 8. 9. Moses permisit: dico autem vobis, quo loco ego non additur. Nulla enim pugna est inter Mosen et Christum: a Mose et Christo aberant Judaei. Mosis legem non excedit sermo

Christi, c. 7, 12. nam concupiscentia, v. 28. etiam in lege prohibetur: Rom. 7, 7. sed quae legi vera detraxerant scribae, Ipse restituit; quae falsa affinxerant, (vid. v. 48.) detergit. Antitheton: ego autem dico. qua formula Christus per suam auctoritatem, ut si nullus unquam fuisset Moses, nam servus domino cedit, simplicater omnia constituit, nec legislatoris, nec interpretis habitu, sed ut Filius, voluntatem Patris sui patefaciens, c. 7, 21. coll. c. 3, 17. Lex perfecta est: quicquid Salvator prohibet h. l. aut jubet, etiam lex prohibuit aut jussit. Intima cordis ea judicat, Rom. 7, 14. sed ob durum cor populi saepius externa exprimit. Ideo Dominus ait: Ego vero dico vobis: non, Moses autem dixit vobis. In multis aliter affecti erant Judaei tempore pharisaeorum, quam tempore Mosis. — 70iç aegaioss, antiquis) patribus, tempore Mosis. Cum veteri ac primitiva norma convenire videri volebant scribae. antiquitas tenenda, sed genuina. [Scilicet non Mosis tempore laxior ista legis interpretatio antiquis proposita est, sed Scribarum Pharisaeorumque tempore. Ipsi antiquitatis nomine, ut fit in controversiis religionis vel pravis moribus, novationes suas incrustabant. V. g.] Antitheton, vobis. unde patet, τοῖς ἀρχαίοις, antiquis, non esse casu sexto: faciliorque est constructio: dictum est antiquis, id est, ad antiquos, quam, ab antiquis. — où poveúσεις, ποπ occides) Jesus incipit a praecepto apertissimo. — τῆ κρίσει, judicio) בין בפוסוב, judicium inferius per singula oppida, XXIII judicum, qui etiam capitis damnare poterant. Dativus, τῆ πρίσει, hoc valet, quod ad judicium attinet. et sic mox, τῷ συνεδρίφ, quod ad synedrium attinet. nam ένοχος dicitur absolute.

v. 22. πας, omnis) Hoc opponitur laxae scribarum sanctioni. — ο δοριζόμενος, qui irascitur) vel affectu diutino vel motu subito. — τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, fratri suo) Haec appellatio indignitatem irae ostendit. —  $\epsilon l \kappa \tilde{\eta}$ ) Plane humanum haecce glossa sensum redolet. [quam recte omisit Lutherus. Not. crit.] Qui sine causa irascitur, nimis iracundus est: ne pharisaei quidem sine causa irasci fas esse docuerunt. Etiamsi causa sit irascendi, nulla esse ira debet. Deus etiam cum causa prohibet odisse, qui inimicos diligi jubet. Tertull. de spectaculis c. 16. Vicissim Magistratus, occidens eos, qui occidi debent, recte facit: nec tamen dicitur, Non occides sine causa. — ἔνοχος ἔσται τῆ πρίσει, reus erit judicio) i. e. homicida est, coll. v. 21. [Quicquid enim mili amori repugnat, id, contra vitam insurgens, homicidium spirat. V. g.] Ut spectator cupidus mulieris, adulter est: sic osor fratris, homicida est, 1 Joh. 3, 15. Non innuuntur hoc versu tres gradus poense humanse: nam neque judicii synedriique fuit iram et raka vindicare; neque vallis filii Hinnom locus fuit supplicii ullius, nedum supplicii aliunde quam ab judicio synedriove inflicti, nedum supplicii ob stulti convicium. Itaque judicium et synedrium assignatur irae et raka, tanquam primo et secundo gradui homicidii, primum et secundum poenae gradum in gehenna (conf. v. 30.) merentis: tertioque homicidii gradui, stulti convicio, proprie assignatur gehenna ignis, et innuit poenam gehennae ardentiorem. Est ergo metonymia consequentis. reus est judicio etc. i. e. est homicida in primo, secundo, tertio gradu. Reatus civilis denotat reatum spiritualem ad culpam et poenam. — slny, dixerit) corde vel etiam ore, semel aut diu. — fana, raka) Vocula hebraica, Hebraeis, ut Lightfootus docet, frequens: cujus vim graeca nulla exprimit. Medium quiddam notat inter iram et stulti appellationem. [Oscitantia per eum vel prueceps agendi ratio exprobrari solebat. V. g.] Raka Syris idem notare, quod tu, contemtim prolatum, ait Chrys. ad h. l. Alii derivant a Syr. rak, spuit. fy interpres vetus Anglicus. ביקים dicuntur homines leves, Jud. 9, 4. 11, 3. 2 Par. 13, 7. et sic אפיס, Jac. 2, 20. Elenchus etiam formulas hominum triviales et mores obvios speciatim debet tangere. v. 34. s. 1 Cor. 15, 32. Jac. 2, 3. 4, 13. — τῷ συνεδρίω, synedrio) magno, hierosolymitano, in totam gentem, LXXII judicum, graviora supplicia decernenti. — µmoè, stulte) Acerbissimum convicium, [et hodienum valde usitatum, coll. v. 34. V. g.] negans sensum communem, quo qui caret, est insanabilis et deploratus. conf. fatuum factum fuerit, v. 13. not. Perparce vocabulo μωρός utuntur LXX int. sed frequenter Siracides. — Ενοχος Εσται είς την γέενvar τοῦ πυρὸς, reus erit in gehennam ignis) Locutio concisa, scil. ut detur in vallem Hinnom, ubi morticina et cadavera insepulta jacent, et tandem comburuntur. Non exstat γέεννα vocabulum apud LXX et in N. T. utitur eo Matthaeus, Marcus, Lucas, Jacobus: Johannes, Paulus, Petrus, Judas non utuntur. Ex Hebr. τις vallis lamenti deducit Hill. onom. p. 811. De igne vallis illius vid. Jer. 7, 31. s. etc. — εἰς dicitur, ut εἰς κόρακας.

v. 23. ἐἀν οὖν, si ergo) Non tum demum necessaria dicitur esse reconciliatio; nam τὸ ibi indicat, etiam prius recordari fas esse: sed hoc dicitur, Quicquid agis, vel si res optima, sanctissima et maxime necessaria jam suscepta sit, omnia relinque, dum reconciliatus sis Eph. 4, 26. Peccant, qui non nisi tum, quum S. Coenam accepturi sunt, cum fratre transigunt. Maxime tamen necessaria est reconciliatio, et maxime urgens in conscientia recordatio, rem divinam facturis. — ἐπὶ, ad) nam in altare offerre erat sacerdotis: et sequitur, ante altare. — καὶ ἐκεῖ μνησθῆς, et ibi recordere) Verbum Dei exprimit intimas cordis humani rationes. Inter rem sacram magis subit recordatio offensarum, quam in strepitu negotiorum. — ἔχει, habet) tanquam offensus.

v. 24. ὖπαγε, πρῶτον, abi, primum) Antitheton, tunc veniens. — διαλλάγηθι, reconciliare) ut Deo reconcilieris. — ἐλθών, veniens) non revertens. Prior

itio irrita.

v. 25. ἴσθι εὐνοῶν, esto benevolus) Benevolentia benevolentiam quaere, ipso opere. — τῷ ἀντιδίκω, adversario) cui pecuniam debes. coll. v. 26. Sermo parabolicus. Id inprimis valet de adversario, qui graves iras vel ultra mortem gerit. — ταχὺ, cito) Tarda est superbia cordis ad deprecandum et satisfaciendum. — ἐν τῷ ὁδῷ, in via) ad tribunal. — μετ' αὐτοῦ, cum eo) Actor solebat reum prehendere. — παραδῷ, tradat) Magna potestas adversarii. Deus, ut judex, persequitur postulationem ejus, qui peragit. — φυλακὴν, custodiam) ubi totus ipse sis pignus debiti persolvendi.

v. 26. ξως αν, donec) Debitor sibi relinquitur. c. 18, 34. Mirere, ab iis, qui hinc persolvendi facultatem inferunt, particulam donec urgeri potius, quam novissimum quadrantem. — τον ἔσχατον, novissimum) Adeo omnia exigit justitia! ne unum quidem quadrantem exigit aut ultra, quam debes, aut citra!). — κοδράντην, quadrantem) Frequentissime ex lingua in linguam cum ratione traducun-

tur Substantiva, quibus res peregrinae appellantur.

v. 27. ἐψψέθη, dictum est) Homicidium et adulterium, aeque sunt peccata contra proximum, nec non vindicta: itaque non additur, antiquis, sed subauditur versu 27. 31. 38. 43. ex v. 21. Additur autem versu 33. ubi agitur de juramentis, adeoque de officiis erga Deum.

v. 28. βλέπων, intuens) Huc ref. oculus, v. seq. — προς, ad) Particula ad determinat rationem intuitus. — ηδη, jam) eo ipso. [Cor scilicet Deus spectat:

in quo, hem! quae non eveniunt! V. g.]

v. 29. ὁ δεξιός, dexter) Dextrum, proprie in manu, promtius est et carius; inde etiam in oculo, pede etc. Zach. 11, 17. Exod. 29, 20. — σπανδαλίζει, scandalizat) ad male videndum; sicut manus ad male agendum. — ἔξελε αὐτὸν, erue illum) Non oculum, sed scandalizantem oculum: i. e. omnia facito dura tibi, donec desinat scandalizare te. Non materia, sed concupiscentia, qua oculus manusve viget, innuitur; haec enim in scandalo est anima oculi: perinde ut mox corpus dicitur pro homine. Qui in scandalo oculi id plane agit, ne videat, revera se ipsum excaecat. Vicissim posset aliquis oculum materialem eruere, et tamen concupiscentiam intus fovere. Par illud, mortificate Col. 3, 5. Saepe sententia negans exprimitur per affirmationem oppositi. v. 39. s. cap. 6, 17. — βάλε, projice) serio. Huc ref. mox, projiciatur. — συμφέρει, expedit) ad salutem. Non

<sup>1)</sup> O vanam veteris hominis et fallacissimam persuasionem, qua Deum nonnisi leviter exigere debita opinatur. Imo vero, nisi remissio intercedat, immensas culpas tollens; extrema hominis avaritia tantum rigorem non adhibet, quantum jure meritoque divina justitia observat. V. g.

modo non nocet, sed etiam gloriosum erit. — ἀπόληται, pereat) [Non reapse perit oculus; sed comparative incedit sermo, ut c. 18, 6. 8. 9. V. g.] Vera sui abnegatio non constat minoris, quam amissio oculi etc. et est tam necessaria, ut praestet ipso oculo orbari, quam cum oculo peccare, nisi peccatum ab oculo separari posset. Oculus revera erutus, v. gr. martyri, restituitur in resurrectione. — γν, μπμμη Sane multos unius membri, v. gr. gulae, neglecta mortificatio perdit. — ζίον, tetum) Uno membro peccante, totus homo peccat et luit. — γέενναν, gehennam) ignis aeterni c. 18, 8. s.

v. 30. χείο, manus, A visu res abit ad actum.

v. 31. δς αν ἀπολύση, quicunque dimiserit) Divortium pro re arbitraria habebant. — 1) ἀποστάσιον, repudium) i. e. libellum repudii. c. 19, 7. et apud LXX. Metonymia. [Quasi nihil Moses, praeter formalia, spectaret, sentie-bant. V. g.]

v. 32. λόγου) דְּבֶר λόγος, causa, cur aliquid rite fiat. [Quae etiam ad sequens incisum, καὶ ος ἐἀν, pertinet. V. g.] — ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, facit eam moechari) per alias nuptias, quarum potestatem dat divortium. — ἀπολελυμένην,

dimissam) ex licentia scribarum.

v. 33. ἀποδώσεις, reddes) Ergo pejerare est promissa non reddere. Inprimis ergo promissoriis juramentis interdicit Christus; quum homines de futuris per ea confirmant, quorum nil in ipsorum potestate est v. 36. Juramenta humana, de quibus Moses praecipit, quaeve sancti jurarunt, saepius ad confirmandum, rarius ad promittendum spectant. Et sane plures pejerant de futuris, quam de praeteritis: unde prudenter Romani, magistratus decedentes potius, quam incuntes jura-

mento obstrinxerunt. — õqxovç, juramenta) res jurato promissas.

v. 34. μη ομόσαι όλως, non jurare omnino) το omnino utrumque, falso et vere, jurandi genus, non tamen verum juramentum universaliter prohibet. Verus juramenti usus in lege, non modo, uti divortium, permittitur, sed plane stabilitur, neque hîc a Christo tollitur, v. 17. Valde autem frequens apud Judaeos erat juramentorum abusus, ut ex formulis hîc citatis patet, legitimo eorum usu obruto: neque perjurum eum putabant, qui creaturas in jurejurando quamlibet falso allegasset. v. Sam. Petiti var. lect. cap. 16. In Elle schemoth rabba sect. 44. hoc exstat Judaeorum placitum: Ut coelum et terra transibunt, sic juramentum per ea conceptum transit. Plane autem prohibetur res, dum abusus valde grassatus tollitur, verusque usus restituitur. Multi veterum christianorum simpliciter hanc literam acceperunt, eoque facilius juramenta ethnica declinarunt: vide tamen Ap. 10, 6. Jer. 23, 8. Es. 45, 23. (qui locus tempora N. T. spectat:) contra hodie periculum est, ne paucissima in tot juramentis vera sint; et in veris, pancissima necessaria; et in necessariis, paucissima libera, fructuosa, sancta et laeta. Multa ad pompam, ad calumniam, ad compescendas suspiciones justas comparata sunt. — ਵੇv, per) Id, per quod juratur, oppignoratur: ergo debet esse in potestate jurantis. Sacrilegus est, qui male jurat, v. 34. ss. Ita nec per Deum hoc sensu jurare licet, quod in casum meae perfidiae velim Deo me abdicare. hoc enim non est in potestate jurantis. Sed eo modo jurandum, qui in ipsa lege divina stabilitur, ut sit invocatio nominis divini. Etiam solennis formula, Ita me Deus adjuvet, non in illo, sed in hoc sensu accipienda est, ut emphasis cadat super vocem Deus. Certe haec interpretatio consulit juranti, et rem paulo faciliorem facit. — τῷ οὐρανῷ, coelum) Quanto gravius peccant, qui per Deum ipsum jurant! — Soovos, thronus) Quanta Dei majestas! Non includitur coelo Deus; sed majestas ejus maxime in coelo patet.

v. 35. εἰς) Diff. ab ἐν. Solebant urbi Hierosolymorum optime precari. sensus ergo formulae hic erat: Ita salva sit urbs: ita expetat in urbem. — πόλις) urbs: sedes regia. — τοῦ ²) μεγάλου βασιλέως, magni illius Regis) Ps. 48, 3.

<sup>1)</sup> δότω non mandatum indicat, sed permissionem. V. g.

<sup>2)</sup> Magnificus articulus. Not. crit.

i. e. Messiae, cui coelum et terra (v. 34. s.) paret. Sic ipsum de se loqui non dedecet. c. 9, 38. 22, 43.

v. 36.  $\kappa \epsilon \varphi \alpha \lambda \tilde{\eta}$ , caput) Gravius etiam peccant, qui per animam aut vitam suam jurant. —  $\lambda \epsilon \nu \kappa \hat{\eta} \nu \tilde{\eta} \mu \epsilon \lambda \alpha \nu \kappa \alpha \nu \tilde{\eta} \sigma \alpha i$ , album aut nigrum facere) Fucus artis humanae non est albedo aut nigredo vera. Non modo non pilus, sed ne color quidem pili est in potestate hominis.

v. 37. ὁ λόγος ὑμῶν, sermo vester) quotidianus, ordinarius. — ναὶ ναὶ, οὖ οὖ, est, est: non, non) Est rei sit est dicti: non rei sit non dicti. Cf. 2 Cor. 1, 17. s. Jac. 5, 12. not. — περισσὸν, abundans) Nimietas, vitiosa. — ἐπ τοῦ

πονηφοῦ, ex malo) Neutrum. v. 39.

v. 38. ὀφθαλμον, oculum) scil. exiges. Ex. 21, 24. LXX, ὀφθαλμον ἀντὶ ὀφθαλμον, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. Talio, poenarum convenientissima, ut in noxa majori, homicidio, et in minori, furto, sic in media. Lev. 24, 20. Frequens mutilatio in poenis etiam extra talionem; quidni in talione? Conf. Jud. 1, 7. ¹) Plus proficerent poenae, nisi nimis longe recederet humanum judicium a divinae legis

sapientia, aequitate, severitate. .

- v. 39. μη ἀντιστῆναι, non resistere) Infinitivus pendet a λέγω, dico: ut Ap. 13, 14. Malo resistere, est par pari referre. ἀλλ', sed) Exemplum citatur injuriae, privatae, forensis, curialis, v. 39. 40. 41. ξαπίσει, caedet) Alibi ξαπίζειν, est virgis, sed h. l. propter maxillae mentionem, alapa caedere. δεξιὰν, dextram) vel sinistram. Luc. 6, 29. Synecdoche. στρέψον, praebe) Prodest aliquando id ipsum proprie facere. [Quod quando fieri debeat, prudentia spiritualis filios DEI docet. Verba Christi non humanae, ejusque naturalis vitae, sed aeternae Verba sunt. Quae stulta videntur mundo, secus apparent in Vita aeterna. V. g.] Mundus contra ait: Duello tuam virtutem assere. Huic opprobrio nominis christiani, huic malo resistere debebant, qui possunt; et, ut possent, operam dare. Unus homicida ex duello, castra reatu involvit. Doctrinas a Salvatore hie datas multi ita diluunt et extenuant, ut ad justitiam scribarum et pharisaeorum delabantur, vel etiam infra cam.
- v. 40. χιτῶνα · [μάτιον · tunicam: vestem) Invertuntur haec Luc. 6, 29. uti ibidem versu 44. coll. Matth. 7, 16. uva et ficus. Salvus est sensus: utrumque dimitte. [μάτιον pretiosius, quam χιτών. Marc. 13, 16. σοῦ, tuam) jure.

v. 41. ἀγγαρεύσει) Vox Persica. Angariare autem poterant ii, qui publico nomine iter faciebant. vid. Vriemoet. observ. ad h. l.

v. 42. αlτοῦντι, roganti) gratis sibi dari volenti, quamvis non optimo jure petat. — δίδου, da) uti Deus. Luc. 11, 10. — τον θέλοντα, volentem) etiamsi non valde obtestari audeat. — μη ἀποστραφής, ne aversere) quamvis specioso praetextù.

- v. 43. τον πλησίον, proximum) Τους πέλας dici πάντας quosvis alios, apud Sophoclem et Aristotelem, notat Gatakerus Adv. misc. posth. c. 10. f. 527. μισήσεις τον έχθρον σου, odio habebis inimicum tuum) [Pessima Glossa! V. g.] Abutebantur Judaei praecepto de gentibus quibusdam exsecratis, v. gr. Deut. 23, 7. nam etiam inimicos diligere jussi erant. Placita Judaeorum de odio inimicorum exhibet Christophorus Cartwrightus l. 2. Mellif. Hebr. c. 1.
- v. 44. ἀγαπᾶτε· εὐλογεῖτε· καλῶς ποιεῖτε· καὶ προσεύχεσθε· amate: benedicite: benefacite: et orate) Quatuor sunt haec membra, quorum secundo et tertio veteres quidam carent, Latinus secundo, Tertullianus tertio, in libro de Patientia, c. 6. Quatuor igitur legenda sunt: quanquam primo fere continetur tertium, et secundum quarto, per χιασμόν· unde Lucas secundum ac tertium transponit. Versu 46. repetitur τὸ amare: et τὸ salutare respondet τῷ benedicere. ἐπηρεαζόντων) Ἐπήρεια est, quam infero non mei commodi, sed alieni detrimenti causa. vid. Not. ad Chrys. de Sacerd. p. 429. Igitur magni odii est indicium. Proprium antitheton: orate pro talibus; bona per preces eis conciliate, qui vobis bona eripiunt.

<sup>1)</sup> Quod Magistratui praeceptum erat, id vindictae privatae tribuebant Scribae. V. g.

- v. 45. ὅπως γένησθε, ut flatis) Ita fiunt filii, quum inimicos amant, ut jam ante habeant Patrem. Ploce: Filii fiunt filii, sicut discipuli fiunt discipuli, Joh. 15, 8. Deus Israël factus est Deus Israël 2 Sam. 7, 23. Magna comitas, quod Deus filios suos non dedignatur invitare ad sui imitationem. ὅτι, quod) Ratio, sub qua Pater imitandus est. Ut Deus nos tractat et regit, sic homines inter se debent tractare et regere. τὸν ἥλιον αὐτοῦ, solem suum) Magnifica appellatio. Ipse et fecit solem, et gubernat, et habet in sua unius potestate. ἀνατέλλει· βρέχει· oriri facit: pluit) Pietatis est, de rebus naturalibus potius ita loqui, ut Deo acceptas referamus, quam impersonaliter dicere: pluit, tonat. Vid. c. 6, 26. 30. Job. 36, 27. s. cap. 37. seqq. Ps. 104. etc. Valde hoc urget Franzius de Int. p. 83. 632. Pluvia, magnum beneficium.
- v. 46. τίνα μισθόν, quam mercedem) Deus locum mercedis dandae apud nos quaerit. τελάναι, publicani) qui omnia ad quaestum referent, sed in coelo nullum habent.
- v. 47. ἀσπάσησθε, salutetis) Antitheton v. 44. benedicite etc. Ipsum verbum emandi v. 46. iteratur ex v. 44. sed quia ethnici non item benedicunt et orant: ideo hîc pro verbo benedicendi et orandi ponitur verbum salutandi. ἀδελφούς 1) ἐθνικοὶ, fratres ethnici) Publicani spectant utilitatem suam: ethnici quoque, officia humanitatis erga propinquos et amicos: et potius erga consanguinees. Ideo versu 46. allegantur publicani: versu 47. ethnici. τί περισσὸν, quid egregium) ut decet filios Dei. [Non securum esse convenit, qui praeter communia et vulgaria nihil facit. V. g.]

v. 48. νμεῖς, νος) prae illis. — τέλειοι, perfecti) in amore, erga omnes. (Col. 3, 14.)

## CAPUT VI.

- v. 1. Προσέχετε) Celeusma veteribus christianis frequens, πρόσεχε σεαυτῷ. Sic enim LXX hebraeum ταυτα reddunt, in Deuteronomio frequens. [Multifaria nobis a corde nostro, mundo et sutana pericula intentantur. V. g.] τὴν) Hoc pendet a μὴ ποιεῖν. δικαιοσύνην, justitiam) Ita similem figuram habet partium subsequentium, de eleemosyna, precibus, jejunio, tractatio, ut inter se collatae valide probent, hoc seorsum versu primo non partis primae portionem haberi, sed propositionem generalem. Scopus universi sermonis hujus est, docere veram justitium, c. 5, 6. 10. 20. 6, 33. eique scopo congruit haec lectio. alii, ἐλεημοσύνην²). Justitia est totum: coll. c. 5, 6. not. sequuntur partes tres, eleemosyna, tanquam praecipuum officium erga proximum: oratio, erga Deum, v. 5. jejunium, respectu nostri, v. 16. Saepe hi tres respectus, erga Deum, erga nos, erga proximum, percurruntur. Rom. 2, 21. 22. 7, 12. 14, 17. 1 Cor. 6, 11. 13, 5. s. 13. Rph. 5, 9. 1 Tim. 1, 13. Tit. 1, 8. 2, 12. Hebr. 12, 12. s. θεαθῆναι, spectari) Theatrum et hypocrita v. 2. sunt cognatae significationis.
- v. 2. μη σαλπίσης ξμπροσθέν σου, noti tuba canere ante te) Affectata haec atque insolens ostentatio, buccinandi proprie, non abhorret a moribus hypocritarum apud Judaeos. conf. v. 5. 16. Buccina poterant convocari pauperes: id in ostentationem vertit hypocrisis. οί ὑποκριταὶ, hypocritae) Hypocrisis est mixtura malitiae cum specie bonitatis, qua homo vel alios vel etiam se ipsum decipit. ἀμήν, amen) Scit Jesus, quid sit divini judicii occulti. ἀπέγουσι, habent) Metonymia antecedentis pro consequente i. e. non sunt accepturi ullam mercedem apud Patrem coelestem, v. 1. [Mercedem habent, laudem humansm. V. g.]
- v. 3. μη γνώτω ή ἀριστερὰ, nesciat sinistra) tantum abest, ut buccinam teneat. Ne tu quidem, quod facis, recolas.

<sup>1)</sup> Lectionem φίλους margo Editionis 2dae, nec non Vers. germ. praefert lectioni άδελφούς; quod seeus se habuerat in Ed. maj. d. a. 1784. E. B.

<sup>2)</sup> Cui lectioni minorem aliquando valorem margo Edit. 1. tribuerat, quam Edit. 2. E. B.

- v. 4. ἐν τῷ κουπτῷ, in abscondito) Pii lucent, et tamen latent. ὁ πατής σου, Pater tuus) Numero singulari Pater meus dicere Unigeniti proprium esse, observat Joh. Despagne: at pater tuus dicitur ad fideles etiam; pater, vel pater noster, a fidelibus dicitur. Conf. Joh. 20, 17. ἐν τῷ κουπτῷ, in abscondito) Ipse est in abscondito, et sua agit in abscondito, et maxime probat, quae in abscondito fiunt. Omnis rerum veritas est in abscondito. ἀποδώσει, reddet) Hoc jam, αὐτὸς, ipse non adjecto, retributionem a Deo, ac non ab hominibus, proficiscentem exprimit. Haec certa merces, v. 1. Illud ipse v. 4. et ἐν τῷ φανερῷ, in manifesto v. 4. 6. 18. eo consilio videntur addidisse nonnulli, ne quis construeret, Pater tuus, qui videt id, in occulto reddet tibi.
- v. 5. φιλοῦσίν, amant) adeoque solent. γωνίαις, angulis) ubi plateae concurrunt. έστωτες, stantes) quo magis conspiciantur.
  - v. 6. ἐν τῷ κρυπτῷ, in occulto) In occulto et est et videt Deus.
- v. 7. μη βαττολογήσητε) Battos plures ex antiquitate collegit Gatakerus, balbutie et inde tautologia insignes, et ex ea sic appellatos. Hesychius, βαττολογία, ἀρολογία, ἀκαιφολογία. βατταφίζειν, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ κατὰ μίμησιν τῆς φωνῆς κεποιῆσθαι κτλ. βατταφισμοῖς, φλυαφίαις. Igitur βαττολογεῖν idem, quod mox πολυλογία, quum eadem identidem dicuntur, ut solent balbi, priorem pronunciationem altera emendari putantes. ὥσπεφ οἱ ἐθνικοὶ, sicut ethnici) In omnibus rebus vitandus mos hypocritarum; in precibus, etiam ethnicorum. ἐν. in) i. e. dum multa verba faciunt. Putant, multis verbis opus esse, ut deos suos doceant, et hi, si non hoc, at alio tempore audiant. conf. v. 8. ex opposito, scit. πολυλογία) Idem verbum Prov. 10, 19. LXX. Ammonius, Μαπφολόγος μέν ἐστιν ὁ πεφὶ δλίγων πολλὰ λέγων πολυλόγος δὲ, ὁ πεφὶ πολλῶν πολλὰ λέγων Christus etiam de multis pauca orare jubet v. 9. seqq. εἰσακουσθήσονται, exaudientur) Hebr. Τος respondere, LXX εἰσακούειν. Deus respondet solide. c. 7, 7.
- v. 8. noo, ante) Oramus ergo, non ut doceamus Patrem, sed ut colamus. v. 9. ovios, sic) i. e. his verbis, hac sententia: brevi appellatione Patris: brevi enumeratione rerum, quibus opus est. Sic vere orasse satis est: praecipue in sensu, modo hac, modo illa parte desideriis nostris citata; neque non in verbis. nam opponitur haec formula multiloquio, et habet verba rebus aptissima, ordinem sapientissimum, plenitudinem in brevitate admirabilem, qua v. gr. concio haec tota continetur. Materia hujus orationis, est basis totius epistolae prioris Petri. vid. 1 Petr. 1, 3. not. — πάτερ, Pater) Nunquam usitata in V. T. appellatio, vocandi certe casu, nam exempla, quae Lightfootus collegit, aut dissimilia sunt, aut recentia, illudque unum probant, Judaeos Deum appellavisse Patrem in coelis: quam nunc formulam Christus vere animat. Gloria fidelium N. T. sic orare. Ponitur hoc loco fundamentum orandi in nomine Christi. Joh. 16, 23. Patrem quisquis appellare potest, omnia orare potest. — ήμῶν, noster) Singuli orant omnium filiorum Dei causa. Sed et preces horum sociatae prae solitariis hac vocula commendantur c. 18, 19. — ο εν τοῖς οὐρανοῖς, qui es in coelis) i. e. Maxime et Optime. c. 7, 11. Mox, in coelo dicitur, v. 10. nec sine causa in tam brevi sermone numerus (alias saepe promiscuus, cap. 22, 30. 24, 36.) variat. Coelum h. l. dicitur, in quo voluntas Patris fit ab omnibus, qui Patri ministrant; coeli universi, qui unum illud quasi angustius et inferius coelum continent et amplectuntur. conf. Luc. 2, 14. not. — αγιασθήτω, sanctificetur) Petita sunt septem; quae universa dividuntur in duas partes. Prior continet tria priora, Patrem spectantia: tuum, tuum, tua: posterior, quatuor reliqua, nos spectantia. In illis proponimus sensum nostrum filialem, Divino juri, dignitati et beneplacito subscribentem, perinde ut plausus angelicus, Luc. 2, 14. at in his seritur nobis et metitur. In utrisque exprimitur nixus filiorum Dei de terra in coelum, coelum in terram quasi deducentium. Primum petitur sanctificatio nominis Paterni ac divini. Deus est sanctus, i. e. Deus: sanctificatur ergo, quando ita, ut est, agnoscitur et colitur et celebratur. Modus in sanctificetur eandem vim habet, quam in veniat et fiat, adeoque est rogatio, non doxologia expressa.

- v. 10. ελθέτω γενηθήτω κτλ. veniat fiat) Transposuit duas hasce rogationes Tertullianus, instituti sui causa. nam in libro de Oratione, postquam illud, Sanctificetur nomen tuum, tractavit, SECUNDUM HANC FORMAM, inquit, subjungimus: Fiat voluntas tua in coelis et in terra. Tum Adventum regni Dei ad seculi finem refert. — ή βασιλεία σου, regnum tuum) c. 4, 17. not. Ap. 11, 15. 17. Sanctificatio nominis divini ex V. T. quasi derivatur in Novum continuanda et augenda apud nos: sed adventus regni Dei est Novi testamenti quodammodo proprius. Sic cum utroque petito confer Ap. 4, 8. 5, 10. — το θέλημά σου, voluntas tua) Semper sibi ipsi propositam Jesus habuit Patris voluntatem, faciendam per Ipsum, et per nos. c. 7, 21. 12, 50. — ως, sicut) Pastoris erunt partes, monere fidelem populum verba illa, Sicut in coelo, et in terra, ad singulas referri posse singularum (trium) primarum postulationum, ut, Sanctificetur nomen tuum, sicut in coelo, et in terra. Item, adveniat regnum tuum, sicut in coelo, et in terra. Similiter, Fiat voluntas tua, sicut in coelo, et in terra. Catechismus Romanus. Sed codices, qui apud Lucam non habent, fiat voluntas tua, etiam hoc praetermittunt, sicut in coelo, et in terra. — ἐν οὐρανῷ, in coelo) Non rogatur, ut haec in coelo fiant, sed coelum norma est terrae, in qua aliter alia fiunt omnia.
- v. 11. τον αρτον, panem) alimentum corporis. v. 19. s. 25. s. unde patet, non fuisse discipulos jam tum supra curas vitae evectos. Haec brevis rogatio opponitur multiloquio ethnico, eandem rem praecipue spectanti, v. 7. poniturque prima in iis quae ad nos referentur, sicut vita naturalis prior est spirituali. Omni indigentiae nostrae consulitur hac oratione. — ημῶν, nostrum) terrenum. Panis autem spiritualis est Panis Dei, i. e. a Deo, ex Deo. — ἐπιούσιον) Dicitur ἀπό τῆς ἐπιούσης, die postero; componiturque ex ἐπὶ et ἰοῦσα. nam ex εἰμὶ (ex quo est etiam περιούσιος,) vel ex οὐσία, essentia vel peculium, componeretur ἐπούσιος, ut ἐπουparios etc. nam in non semper quidem in compositione i ante vocalem amittit: sed amittit tamen in *interviv*. Quolibet die, quod quolibet die opus est, dat pater coelestis: neque necesse est, ut det prius. Ea paterna dilatio providentissima infert appellationem του έπιουσίου. Denotatur ergo propagatio indigentiae nostrae, et beneficentiae Dei paternae, ut ex anno, sic ex die quovis priore in quemlibet subsequentem. conf. 2 Reg. 25, 30. λόγον ημέρας εν ημέρα αὐτοῦ. Act. 6, 1. διαzovia παθημερινή. Panis, quasi totum quiddam, per universos nobis dies est destinatus: sed datio in singulos dies distribuitur. Utrumque exprimit τὸ ἐπιούσιος. quod quolibet vitae meae die mihi conducibile fuit, id non necesse mihi fuit pridie ejus diei dari, sed eo ipso die: et quod postridie conducibile fuit, sat cito datum est postridie. Et sic in posterum. Ita latius se extendit significatio τοῦ ἐπιουσίου, respectu praeteritorum et futurorum, quam crastini. — σήμερον, hodie) Τὸ καθ' ήμέραν, quotidie Luc. 11, 3. Quotidie dicimus et oramus, Hodie. Exprimitur fiducia et αὐτάρκεια. Sic, ἐφήμερος τροφή, Jac. 2, 15. coll. Prov. 30, 8. Sic Manna datum.
- v. 12. πal, et) Tres reliquae rogationes spectant vitae spiritualis in mundo initium, progressum, exitum: rogantesque confitentur non solum de sua indigentia, sed etiam de reatu, periculo, et angustiis. Quum haec amota sunt, Deus est illis omnia in omnibus, per rogationes tres primas. ὀφειλήματα, debita) lapsus v. 14. peccata, Luc. 11, 4. Conf. Matth. 18, 24. [Non in genere tantum reatus nostres peccatis contractos deprecari nos oportet; sed qui hoc aliove singulari modo Deum offendit, is tales etiam offensas speciatim agnoscere atque deprecari tenetur, edeoque konorem Ipsi debitum deferre. V. g.] ώς, sicut) Modo, sicut in coelo, etiam in terra: nunc, in coelo, sicut in terra.
- v. 13. μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς, ne inferas nos) Tentatio semper est in medio: unde rogamus, non ut ne sit, sed ut ne nos ea tangat aut vincat. c. 26, 41. 1 Cor. 10, 13. ἀλλὰ, sed) Sexta rogatio et septima arcte cohaerent. ideo a nonnullis habentur pro una. ὁῦσαι, libera) 2 Tim. 4, 18. ἀπὸ τοῦ πονηφοῦ, a malo) a Satana. [qui Tentator est. V. g.] c. 13, 19. 38. ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν. quia tuum est regnum, et potentia,

et gloria, in secula amen) Scopus orationis dominicae hic est, ut doceamur paucis petere ea, quorum indigemus, v. 8. et ipsa oratio, etiam citra doxologiam, summam laudis divinae imbibit. Nam sanctificatur et glorificatur a nobis eo ipso coelestis Pater, dum ut Pater coelestis invocatur, dum tantae res ab Ipso uno petuntur, dum omnia ad Ipsum solum referuntur. Celebramus Eum autem tali fere modo, quo Peregrinantes et Militantes contenti esse debemus. Ubi ad metam pervenerit universitas filiorum Dei, mera fiet in coelo doxologia. Sanctificetur nomen Dei nostri. Venit regnum ejus: facta est voluntas ejus. Remisit nobis peccata: tentationem ad exitum perduxit: a Malo nos liberavit. Ipsius est regnum et potentia et gloria in secula. Amen. Praesertim tempori illi, quo Dominus hanc formulam discipulis praescripsit, convenientior erat rogatio, quam hymnus. Jesus nondum erat glorificatus: discipuli vixdum capiebant amplitudinem harum rogationum, multo minus vim gratiarum actionis ei respondentis. Denique nemo negat, piam et sanctam et doxologiis in scriptura frequentibus congruentem esse clausulae totius sententiam: sed illud quaeritur, an Dominus eam hoc loco his verbis praescripserit? Sincera crisis parum curat, in vexatioribus locis, quid habeant hodie plerique Graeci codices, qui sane opinione recentiores et pauciores sunt: illud potius agitur, quid primaevi Graeci codices habuerint, atque adeo fons ipse, id est, manus prima. Stat stabitque, vetustate proximus fonti, interpres Latinus, qui clausula certo caret: sed hujus testimonii vis non nisi longi temporis usu percipitur 1). Hoc tamen loco Graeci quoque testes, pauci illi quidem, sed exquisiti, Latinum firmant. Quae in Apparatu dixi, diligente notari pervelim; inprimis §. X. ad h. l.

v. 14. γὰο, enim) Ref. ad v. 12. Vide, quanti sit, remittere proximo. E septem rogationibus una, quinta, conditionem quandam sive restrictionem habet, uti et nos. hujus ergo ratio subnectitur.

v. 15. τὰ παραπτώματα αὐτῶν) Ubi hoc in legendo praetermittitur, eleganter innuitur, peccata hominum erga nos, si cum peccatis nostris erga Patrem conferantur, evanescere. Etiam τοῖς ἀνθρώποις omittunt Latini aliquot tractatores.

v. 16. ὅταν νηστεύητε, quum jejunatis) Magni esse debebat nobis quoque jejunium. non est de lege ceremoniali. — ἀφανίζουσι) speciem adimunt, neglecto cultu quotidiano, lavandi, ungendi. Exquisitum oxymoron: ἀφανίζουσι· φανώσι.

v. 17. αλειψαι, νίψαι) Medium. solus unge et lava. Ungebantur Judaei, festis diebus. [Sensus est: Severioribus exercitiis abstine. V. g.]

v. 18. τῷ πατρὶ, Patri) scil. notus sis.

v. 19. ὅπου, ubi) Ref. ad terra. hoc habet vim aetiologiae. [Ea est kominum non paucorum vitae ratio, ut ad colligendam rerum terrenarum copiam in mundo esse videantur. V. g.] βρῶσις) tineae opposita, rubiginem dicit omnemque malam qualitatem, qua aliquid potest inutile fieri. — καὶ κλ.) et ita furantur.

2) v. 21. Θησανρός ύμῶν — καρδία ύμῶν, thesaurus vester — cor vestrum) Alii, Θησανρός σου — καρδία σου. Consequentia singularem numerum habent; pluralem antecedentia, quibus hic versus cohaeret. Manet ergo pluralis numerus 3). Singularis, thesaurus tuus, interpreti Latino facile obrepsit, et Graecis ad sermones asceticos aptus fuit. Thesaurus vester dicitur, quem colligitis. Luc. 12, 34. — ἔσται, erit) vel in terra, vel in coelo, ut par est.

v. 22. ὁ ὀφθαλμὸς, oculus) Subjectum. — ἐὰν οὖν, Sententiae ipsi congruit οὖν particula, et facile a quibusdam omissa est, apud quos non potest non subintelligi. Talibus non immorabimur. — ἀπλοῦς, simplex) In sacris vocabulum

<sup>1)</sup> Quae ipsa sine dubio ratio est, cur b. Auctor in Editione N. T. gr. minori, quae proxime ante obitum ejus prodiit, omissionem Clausulae signo y notaverit: non enim minus firmam, neque etiam semper aequalem lectioni textus, sed interdum etiam talem signo isto indigitavit b. Bengelius, de qua decisio tota lectori relinquatur; utut Critico ipsi, longi temporis usu exercitato, vel satis firma, vel satis etiam refutata videri queat. E. B.

<sup>2)</sup> Particula 8t v. 20. indicat, utrumque simul stare non posse. V. g.

<sup>8)</sup> Attamen margo Ed. 2. voculae σοῦ signum γ subjiciens, decisionem lectori relinquit, et Vers. germ. praefert lectionem σοῦ. Ε. Β.

simplicitatis nunquam in malam partém ponitur. simplex et bonus, intentus in coelum, in Deum, unice. Antitheton, duobus v. 24. Quod v. 22. 23. sub schemate proponitur, versibus seqq. propriis verbis declaratur. — φωτεινον, lucidum) quasi totum oculus.

v. 23. πονηφός, malignus) versutus, duplex, varius, philautia tinctus. coll. c. 20, 15. — το φος) lux lychni, quae esse debebat. — το σκότος) tenebrae totius corporis, quantae erunt tenebrae! Singularis, tenebra, veteribus non ignotus a multis Theologis in loco adhibitus, saepius conveniret simplicitati hermeneu-

ticae. — nócov, quantae) tantae, quantum corpus.

v. 24. zvoiois, dominis) Sane et Deus et Mamonas dominantur suis, sed diversimode. — δουλεύειν, servire) [plenis viribus. V. g.] servus esse. — η γάρ, aut exim) Sermonis disjunctivi pars utraque habet xal consecutivum. Cor hominis neque ita vacuum esse potest, ut non serviat aut Deo aut creaturae: neque simul duobus servire. [quamvis hanc artem combinandi quamplurimi callere putent. V. g.] nam aut haeret adhuc in odio contra Deum, aut stat a Deo: si illud, tum (xal) non potest non amare Mamonam; si hoc, tum (xai) non potest non contemnere Mamonam. Hoc potest inverti: coll. v. 22. s. ut membrum de re laudabili praecedat. Servitutem sequitur affectus et studium v. 21. — Θεῷ δουλεύειν, Deo serrire) Id describitur Luc. 12, 35. s. [Hunc, qui solus bonus est, oderunt Mamonae servi, instinctibus naturalibus obsequentes. V. g.] — μαμωνα, Mamonae) Mamonas non solum dicit affluentiam, sed bona externa quamvis pauca. v. seq. [et vel maxime, necessaria, v. 32. Quodsi vel tale Mamonae servitium DEI servitio resistit: quid tandem erit, servire DEO? Pleno scil. amore in ipsum ferri atque existimatione nunquam intermittente. V. g.] Mamon a Poenis lucrum dici Augustinus notat: et sic quoque Chaldaeis.

v. 25. μη μεριμνάτε, nolite curare) Discipuli reliquerant omnia. unde curae se eis offerre poterant. — τῆ ψυχῆ, animae) Cibo sustentatur anima in corpore, quod ipsum cibo pascitur: veste corpus solum tegitur. — παὶ τὶ πίητε, et quid bibatis) Hoc a librariis facile omissum est, vel a nobis facile subauditur. Expressam potús mentionem magis postulat versus 31. quam versus 25. nam v. 31. curaces loquentes inducuntur per sermocinationem, in v. 25. ipsius Domini sermo est 1). — ἡ ψυχὴ, τὸ σῶμα, anima, corpus) quae Deus dedit et curat, v. 30. fin. [Nihil tam vile est et exiguum, quod Omniscientia Ejus negligat. v. 32. V. g.]

- v. 26. 28. τὰ πετεινὰ τοῦ ούρανοῦ, τὰ πρίνα τοῦ ἀγροῦ, volucria coeli, lilia sgri) quorum curam non gerunt homines, illa saepe etiam persequentes, v. gr. corvos. Luc. 12, 24. [Pigritiae, formicae exemplum (Prov. 6, 6.); curis, volucrium coeli opponendum est. V. g.] οὐδὲ συνάγουσιν, neque colligunt) v. gr. per emtionem, in posterum. [vel etiam in alia repositoria, ut videre est in reliquis animantibus. V. g.] ὑμῶν) Vester dicit, non eorum. μᾶλλον) plus excellitis, ut filii, quam alii homines; vel, quam vos cum ista cura reputatis. Non est pleonasmus. Valet in his consequentia a minori ad majus, h. l. et a majori ad minus, v. 25.
- v. 27. τίς ἐξ ὑμῶν, quis ex vobis) Locutio Christo frequens, majestatis plena, et tamen popularis. ἡλικίαν, staturam) Vid. Luc. 12, 25. 26. not. πῆντν, cubitum) ut fiat giganti similis.
- v. 28. πῶς, quomodo. αὐξάνει, crescunt) in magnam altitudinem. οὐ ποπιῷ, non laborant) Laborare remote, nere proxime pertinet ad amictum parandum: ut serere et metere ad victum.
- v. 29. léyω, dico) Christus vere scivit Salomonis amictum. ως, ut) scil. amictum est vel est. ξν, unum) quodvis; nedum, uti sertum. [Albis vestibus Reges utebantur: easque superat liliorum albedo. V. g.] τούτων, horum) Demonstrativum.

<sup>1)</sup> Omissionem tomen verborum xal tl nints, minus firmam judical margo Ed. 2. cujus judicium, verba ista exprimendo, sequitur Vers. germ. E. B.

v. 30. de, vero) Epitasis. Vestes ad decus et necessitatem pertinent. illud spectat mentio liliorum cum verbo περιβάλλεσθαι· hoc mentio graminis cum verbo άμφιέννυσθαι. — τόρτον, gramen) ex. gr. tritici herbescentis. c. 13, 26. Μείωσις. — ὅντα) brevissimo tempore manens¹). — αὕριον, cras) interjecto tempore: tum stramen, decussis granis, igni servit. — κλίβανον, clibanum) ad calefaciendum. Vide Lyran. Plinius: cortices decussi (de lino) clibanis et furnis praebent usum, 1. 19. c. 1. Non dicitur, in ignem, uti Joh. 15, 6. coll. 1 Cor. 3, 12. sed in clibanum: ergo non merae combustionis, sed utilitatis alicujus causa. — ἀμφιέννυσιν, vestit) Vestis proprie est id, sine quo nudum est corpus. gramen tametsi nullum habet extrinsecus adjacentem vestitum, tamen, quia nudum non est, sed sua superficie tegitur, ipsum sibi vestis est, praesertim summa et florida sui parte, quae exuitur, quum arescit. [Idem tamen etiam de maturis aristis valet, quae colore auro non absimili superbiunt. V. g.] — πολλώ μαλλον, multo magis) in hac vita. plerique non assequentur Salomonis ornatum, nedum liliorum. Ergo sermo spectat ad certitudinem, non ad gradum ornatus. at in vita futura ornatiores erimus liliis. Verum ornatum in rebus quamlibet pereuntibus non debemus plane abjicere. όλιγόπιστοι, parum credentes) Incredulitas Christo plane ignota et exosa erat. nam norat Patrem. Fidem h. l. docet. [Hic solus titulus est, quem Jesus, discipulos reprehensurus, adhibuit. c. 8, 26. 14, 31. 16, 8. V. g.]

v. 32. πάντα) haec omnia, et nil praeterea. — τα ἔθνη, gentes) Non modo avarorum in ethnicis, sed omnium ethnicorum curae debent a fidelibus abesse. At multi hodie non eam, quam gentes, habent αὐτάρκειαν. — ἐπιζητεῖ, requirunt) tanquam rem difficilem. Sequitur verbum simplex, ζητεῖτε, quaerite. — οἰδε — πατής — οὐςάνιος, novit — pater — coelestis) Argumentum a divina omniscientia,

bonitate, omnipotentia. — υμών, vester) prae etlinicis.

v. 33. ζητεῖτε, quaerite) regnum, quod jam praesto est; non difficile acquisitu. — πρῶτον, primum) Qui id primum quaerit, mox id unum quaeret. — βασιλείαν δικαιοσύνην regnum, justitiam) Coelestis cibus et potus opponitur terreno, et sic quoque vestitus. quare Lucas c. 12. ut vestem, v. 29. sic justitiam v. 31. subaudiendam relinquit. quanquam etiam justitia satiat, c. 5, 6. — αὐτοῦ, ejus) Vid. not. ad Rom. 1, 17. — ταῦτα, haec) Ταπείνωσις — προστεθήσεται, apponentur) Sunt haec προσθήκη appendix vitae et corporis, v. 25. ac potius regni, Luc. 12, 32.

v. 34. η αὐριον, crastina) Monitum mire ἀστεῖον, quo cura videtur concedi in crastinum, et tamen revera tollitur. nam curaces etiam ex futuris curis praesentes faciunt: unde curam procrastinare fere idem est, quod curam deponere. Accedit prosopoeia: (conf. Ps. 19, 2.) dies curabit, non vos. Qui hoc discet, curas tandem a die ad horam contrahet, vel plane dediscet. — μεριμνήσει έαυτῆ) Dativus commodi, uti v. 25. μη μεριμνᾶτε τῆ ψυχῆ — τῷ σώματι πτλ. — ἀρκετον, satis) Mirâ sane temperaturâ res adversas et secundas per omnia vitae nostrae tempora Deus distribuit. — ἡ κακία) Itaque curae non fuerunt initio. κακία, aerumna: et בום ἀγαθὸς, laetus Prov. 15, 15. — αὐτῆς, ejus) etiamsi non cumuletur per aerumnam diei praeteriti vel futuri.

# CAPUT VII.

v. 1. Mn nolvers, nolite judicare) sine scientia, amore, necessitate. Tamen canis pro cane, et porcus pro porco est habendus, v. 6.

<sup>1)</sup> Huc referas, quae de regione Smyrnensi habet Pl. R. C. W. Lüdecke, in den Nachrichten vom türkischen Reich, §. 18. 21. und in der Beschreibung vom türkischen Reich, §. 4. p. 47. ss. ubi inter alia memorabilia, Pentecostes tempore omnia istic locorum viridantia apparere; sed austro celerrime oborto 24 horarum, vel bidui, ad summum tridui intervallo nihil non albere perhibet. E. B.

<sup>2)</sup> Lectionem καυτή pro minus firma declaraverat margo Ed. maj.; sed Gnomonis jam Ed. I. d. A. 1742 itemque margo Ed. II. subsequente Vers. germ., mutato judicio lectionem τὰ καυτής constituunt sequiorem. E. B.

- v. 2. ἐν ος μέτρος, in qua mensura) Talio. [Cuilibet igitur, quid olim retributionis habiturus sit, non difficile est judicatu. V. g.]
- v. 3. ຂໍ້ນ ະຜູ້ ວັດຕີປັດໄພຜູ້, in oculo) parte corporis nobilissima, tenerrima, maxime conspicua. ຂໍ້ນ ະຜູ້ ເຜັ້ ເພັ່ນໄປ) Rom. 2, 21. s.
  - v. 4. πῶς, quomodo) i. e. quî convenit?
- v. 5. diafliéveic, transpicies) trabe e medio sublata, oculo expedito. Qui, se correcto, alterum corrigit, non est judex perversus. [Quis enim non festucam digito suo, ne dicam oculo, per manum probe subactam extrahi lubens patitur? Esdem ratio culicis et cameli. c. 23, 24. V. g.]
- v. 6. μη δώτε, nolite dare) Hic occurritur alteri extremo. Extrema enim sunt, judicare non judicandos, et canibus sancta dare, nimia severitas, et nimia laxitas. [Haec admonitio maxime spectat conversationem quotidianam. Publice quum talia proponuntur, leviter isti transeunt. V. g.] πνοί, χοίρων, canibus, porcis) Canes sua impuritate pascuntur; porci externa: 2 Petr. 2, 22. Phil. 3, 2. not. Seneti et canes, opposita. Ex. 22, 30. Canis non est fera, sed tamen animal vile. ὑμῶν, vestras) Antitheton implicitum: Sanctum, res Dei; margaritae, fidelium, quae his a Deo committuntur secreta bona. ῥήξωσιν, lacerent) Hoc quoque ad porcos referendum videtur. [Pedibus margaritas, rostro sanctos infestant porci. Bonae mentis homo non semel, quae sibi sancta et pretiosa sunt, etiam aliis talia videri debere existimat, dum contraria expertus cautius agere discat. V. g.] ὑμῶς, νος) a quibus aliud exspectabant, siliquas etc.
- v. 7. alteite, petite) Contra indigentiam vestram dona petite. ζητείτε, quaerite) quae amisistis, occulta; recipientes vos ex errore. προύετε) qui foris estis, pulsate, ut intromittamini, 2 Cor. 6, 17. fin. Rogate, quaerite, pulsate, nec desistite. [Talem promissionem, quotiescunque occurrit, in usum tuum vertere, ne quaeso, Lector, cessa. V. g.]
  - v. 8. πας, omnis) petens, ab homine: multo magis a Deo.
- v. 9. η, an. ἐξ νμοῦν, ex vobis) Parabolae sunt maxime populares, ad hominem. ἄνθοωπος, homo) non plane inhumanus. ἄρτον, panem) Pani extrinsecus similis est lapis (ad cibum inutilis;) et pisci, anguis (noxius.) pisce facilius caret puer, quam pane: et tamen etiam piscem impetrat. pisces dabantur, ut bodie poma. μη λίθον, num lapidem) Non enim nec panem nec lapidem dabit parens rogatus.
- v. 11. ύμεῖς, vos) Christus jure se excipit, praeterea neminem. quis homo etc. v. 9. πονηφοὶ, mali) Illustre testimonium de peccato originali. conf. malus, cap. 6, 13. [Hunc imitantur homines, divinae indolis expertes. V. g.] Talem matitiae confessionem habet Greg. Paneg. p. 20. 146. rara illo seculo emphasi. Homo male audit in Scripturis, c. 10, 17. Joh. 2, 25. Matth. 16, 23. Rom. 3, 4. etc. Mirum ideo, Scripturam sacram a genere humano esse receptam. panis et piscis, bona: homo, malus, ad nocendum promtus. [Mirum sane, patrem humanum filio piscem petenti anguem non porrigere. V. g.] οἴδατε, nostis) discriminantes panem a lapide etc. Mirum est, mansisse in nobis hanc intelligentiam. Ita mali sumus, conf. Job. 39, 17. cum anteced. ἀγαθὰ, bona) et innoxia, et conducibilia. [ipsumque adeo bonum Spiritum. V. g.] τέκνοις, liberis) praesertim rogantibus. ὁ ἐν τοῖς οὐφανοῖς, qui in coelis) in quo nulla est malitia. τοῖς αἰτοῦσων, rogantibus) filiis. Ubi incipit vera rogatio, ibi divina filiatio.
- v. 12. ovv, ergo) Summa rerum a v. 1. Simul concludit, et redit ad c. 5, 17. Respondent ultima primis. Et debemus nos imitari bonitatem divinam versu prace. laudatam. Otinte iva noissuv, vultis ut fuciant) Vultis: notanter. nam sacpe faciunt secus. sic non nos. Faciant, benefaciendo, non laedendo. ot svoques, homines) Indefinita hominum appellatio, a Salvatore frequenter adhibita, jam alludit ad futuram ejus doctrinae in toto genere humano propagationem. ovvo, sic) easdem res, eodem modo. vel: sic, ut hactenus dictum est. evvo, sic) Multa etiam alia lex et prophetae praecipiunt, v. gr. de Deo amando.

Bengel gnom.

Sed tamen huc quoque inprimis tendit lex et prophetae: quod tibi vis etc. et qui

hoc praestat, cetera omnia facilius praestat. c. 19, 19.

v. 13. εἰσέλθετε, intrate) Id agite, ut plane intretis. [in vitam, in regnum coelorum. V. g.] hoc praesupponit ambulare conantes in via angusta. Antitheton, intrantes. — στενής, angustam) justitiae. — πύλη, ports) Haeo ponitur ante viam: est ergo porta, h. v. qua homo incipit qualicunque modo operam dare saluti animae: sicuti v. seq. est porta, qua suscipitur verus christianismus. — ἀπάγουσα, abducens) ex hae brevi vita: sic v. seq. — πολλολ, multi) [quamvis eorum plurimi alia omnia sibi persuadeant. V. g.] 4 Esr. 9, 15. ss. — οἱ εἰσερχόμενοι, intrantes) Non opus est, ut inveniant. nam sponte sua incidunt in perniciem. coll. v. seq. — δι' αὐτῆς, per illam) portam.

v. 14. ὅτι στενή) Multi, τί στενή· quomodo 2 Sam. 6, 20. της τί δεδόξασται ό βασιλεύς. Sed ibi est ironia. Lectio genuina, ὅτι πλατεῖα — ὅτι στενή κτλ. Sic 1 Reg. 21, 15. geminatur ⊃ ὅτι οὐα ἔστι ναβουθαὶ ζῶν, ὅτι τέθνηκε. ⊃ posterius valet sed, et sic exprimitur a LXX Dan. 9, 18. 2 Chron. 20, 15. Vid. etiam Hebr.

8, 10. s. 1). — αὐτὴν, illam) portam. coll. v. 13. initio et fine.

v. 15. προσέχετε, cavete) Multa sunt pericula: ideo saepe admonemur. c. 6, 1. 16, 6. 24, 4. Luc. 12, 1. 15. etc. — δὲ, autem)²) Dum ipsi datis operam, ut intretis; cavete eos, qui claudunt, c. 23, 13. — ψευδοπροφητών, pseudoprophetis) qui aliter docent, ac veri prophetae. c. 5, 17. [Conf. v. 12. Qui iniquitatem operatur, utut prophetet in nomine Christi (v. 22.), falsus tamen propheta est. Hodie qui pharisaeos et falsos prophetas exprebrare amant, ipsi sunt tales. V. g.] — οῖτινες — αὐτοὺς) Simillimus locus, Luc. 20, 45—47. — ἐνδύμασι προβάτων, vestimentis ovium) iis vestibus, ut si essent oves.

3) v. 16. and, a) Hoc graviter repetitur v. 20. - nagmav, fructibus) Fructus est, quod homo, tanquam arbor, ex bona vel mala indole sua, omnes interiores facultates permeante, scaturit. Doctrina undecunque compilata et linguae alligata non est fructus: sed id omne, quod doctor aliquis ex suo corde promit et profert, in sermone et actione, ceu quiddam ex intima sua constitutione fluens, ut lac, quod mater praebet ex se. c. 12, 33. ss. Hoc est, facit, v. 17-19. coll. v. 21. 23. 24. 26. Prophetam verum aut falsum constituit non loquela sola, sed tota ratio ducendi se et secum alios per utramvis viam et portam in vitam aut in interitum. c. 15, 14. 13. unde facere et dicere sunt intime conjuncta, c. 5, 19. Porro fructus sunt gnorismata sive criteria veritatis aut falsitatis prophetae, adeoque etiam doctrinae a propheta propinatae. Igitur doctrina non est fructus, ex quo propheta cognoscitur: sed est forma, quae ei dat esse veri falsive prophetae, et ipsa ex fructu cognoscitur. Bonitas arboris ipsius est veritas et lux interna etc. Bonitas fructuum est sanctitas vitae. Si fructus essent in doctrina positi, nullus orthodoxus damnari posset, aut causa esse interitus alieni. v. Schomer Theol. moral. p. 252. — ἀκανθῶν, spinis) etsi earum baccae sunt uvae similes; ut tribulorum capita, ficis. Luc. 6, 44. eadem comparatio aliter inflectitur. nam axavoa, spina, et βάτος, rubus, valde inter se propinqua sunt. Utrique ergo negatur σταφολή, uva. "Anavdai, spinae quaedam etiam magna habent germina: ideo et illis et tribulis possunt negari ficus.

v. 19. δένδοον, arbor) Continuatur allegoria. [Nemo verus propheta gehennam intrat: coelorum regnum nemo falsus. V. g.]

v. 21. οὐ πᾶς, non omnis) Omnes enim aliquo modo dicunt et dicent, v. seq. Conf. Luc. 9, 57.59.61. — λέγων, dicens) Antitheton: faciens. Conf. 1 Cor. 9, 27. 13, 1. s. — μοι, mihi) Sensus: mihi (et Patri meo) voluntatem Patris mei (et meam). — πύριε, Domine) Agnovit Jesus, deberi sibi appellationem hanc divinam. Ipsum multi, etiam amplissimi viri, ipse neminem, ne Pilatum quidem, dominum voca-

3) Ecwier de] Interiora spectat verum judicium. V. g.

Elς την ζωήν dicitar; vita enim praesens non omnino est vita. V. g.
 Omissionem tamen particulas hujus facilius concedit margo Ed. 2. N. T., quam Editio major. E. B.

vit. — ὁ ποιῶν, qui facit) Antitheton, operantes. v. 23. (Conf. c. 21, 31.) — τὸ θέλημα, voluntatem) quam ego praedico, justam, lege expressam. conf. c. 5, 19. — τοῦ ἐν οὐρανοῖς, qui in coelis) Igitur coelum nemo contrarius Deo intrabit. — ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, οὖτος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασελείαν τῶν οὐρανοῖν, sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in coelis, hic intrabit in regnum coelorum) [Vid. App. Crit. Ed. II. ad h. l.] In tali antitheto plenum sermonem adhibere solent scriptores sacri.

v. 22. πollol, multi) etiam ex iis fortasse, quos posteritas Beatos Sanctosque habuit et haberi jussit: ex iis certe, qui rara dona habuerant, et qui bonam interdum voluntatem ostenderant: Marc. 9, 39. qui divinam potentiam vel sapientiam, ac non misericordiam apprehendunt. — ἐροῦσι, dicent) ex sua persuasione, assentati sibi. Multae animae errorem, quo se ipsae decipiunt in illum usque diem retinent: c. 25, 11. [Misera, prius, exspectatio: horrendum, deinceps, judicium! V. g.] Illustrari hine potest doctrina de statu post mortem. In judicio demum patafient omnia, Rom. 2, 16. 1 Cor. 3, 13. — ἐκείνη, illo) die, magno: illo die, ad quem dies citeriores veluti nulli sunt. — σῷ, tuo) Huc cadit emphasis atque accentus in his tribus incisis: tuo, Domini. — προεφητεύσαμεν, prophetavimus) mysteria regni tui pronunciavimus. adde: commentarios et observationes exegeticas ad libros et loca V. et N. T. scripsimus, homilias insignes habuimus etc. — δεμόνεα, daemonia) Non dicitur, diabolos. nam hoc tantum singulare est.

v. 23. τότε, tune) etai non antea existimarant. — όμολογήσω, fatebor) aperte. Magna potestas hujus Dicti, v. 29. — οὐδέποτε, nunquam) etsi nomen meum allegatis. — ἐργαζόμενοι, operantes) Ne tum quidem mutata erit iniquitas eorum. — ἀνομίαν, iniquitatem) quantumvis νόμον legem jactent. Infidelitas proprie damnat: et tamen in judicio magis allegatur lex, c. 25, 35. 42. Rom. 2, 12. quia reprobi ne tum quidem, cum Jesum Christum cernent, fidei rationes perspicient.

v. 24. ομοιώσω, assimilabo) Versu 26. assimilabitur. Salutaria Deus ad se refert: mala a se removet. c. 25, 34. 41. — φρονίμω, prudenti) Justitiam veram

sua sponte comitatur vera prudentia. conf. c. 25, 2.

v. 25. καὶ, καὶ, καὶ, et, et, et) In novissimis hominis et mundi concurrunt tentationea. pluvia, in tecto: flumina, in imo: venti, ad latera. [Quaevis hic judicia innuuntur: praesertim extremum. Vix quidem, sed servatur tamen justus. V. g.] — ή βροχή, ptuvia) Articulus significat, pluviam non defuturam. — προσέπεσον, irrugrunt) ad tentandum. v. 27. προσέποψαν, impegerunt, quasi temere.

V. 26. ακούων, audiens) Qui nec sudit, nec facit, plane non sedificat. — έπλ την αμμον, super arcnam) [haud minori negotio, quam prudens. V. g.] quae

saepe petrae videtur similis, sed non consistit.

v. 27. μεγάλη, magna) Sane! totalis! Non opus est, omnes homilias desi-

nere in usum paracleticum.

v. 28. cuvezilecev, consummavii) Nihil abrupte egit Dominus. c. 11, 1. 19, 1. 26, 1. — iženinjasovio, percellebantur) Admirabilitas doctrinae verae solida; Act. 13, 12.: profanae, absurda. Mirere fortasse, cur hac homilia non clarius locutus ait Jesus de persona sua. At 1. doctrinam ipsum ita excellenter explanavit, ut inde de excellentia prophetae existimarent. 2. Jam erat persona ejus satis patefacta. 8. In ipsa homilia satis innuit, quis sit, nempe is qui venit, Filius Dei, judex omnium. c. 5, 11. 17. 22. 7, 21. seqq.

v. 29. of étovolor l'am, ut potestatem kabens) Non poterant se subducere. [Docentis majestatem sentiebant et vim verbi. V. g.] Veritatis character, animos constringere lubentes. Specimina étovolor potestatis vide in not. ad cap. 5, 3. 18. ss. 7. 22. a. item c. 8, 19. Joh. 7, 19. — γραμματείς, seribae) 1) quibus assueverat

populus, nullam habentibus potestatem.

<sup>1)</sup> Lectionem pleniorem el γραμματείς αὐτών και el φαρισαίοι breviori huic aequalem fere cenest marge Edit. d. A. 1758. E. B.

### CAPUT VIII.

- v. 1. Hnolovongav, secuti sunt) non statim recesserunt.
- v, 2. λεπρός, leprosus) Morbi gravissimi: lepra, h, l, coll, 2 Reg. 5, 7. paralysis, v. 6. (coll. Marc. 2, 3.) febris, v. 14. Omnes sanavit Jesus. Probabile est, leprosum [quem Matthaeus justo narrationis ordine inter sermonem montanum et servum Centurionis collocat, Harm. p. 252.] eminus auscultavisse. — žav, si) Non dubitat leprosus, sed modeste eventum a sola voluntate Jesu suspendit. Fides dicit, si vis: non, si potes, Marc. 9, 22. — δύνασαι, potes) Inprimis initio objectum fidei erat omnipotentia Jesu. Hanc fidem concipere potuit leprosus ex sermone ejus.
- v. 3. την χείρα, manum) cui lepra debuit cedere, alios, qui tangerent, inquinatura. — Ollo, volo) Resp. si vis. Echo promta, ad fidem leprosi maturam. Ipsa leprosi oratio continebat verba responsionis optatae. Volo, magna potestas. Prima miracula Dominus confestim fecit, ne videretur cum labore fecisse: posteaquam vero auctoritatem sibi constituit, moram interdum adhibuit salutarem hominibus.
- v. 4. μηδενί, nemini) antequam sacerdotem adieris, ne sacerdotes, si prius audissent, negare possent, lepram recte esse mundatam: nemini eorum, qui non adfuerant. — σεαυτόν, te ipsum) non per alium. — είς μαρτύριον, in testimonium) Joh. 5, 36. Sic LXX μαρτύριον, Ruth. 4, 7. Sacerdotes non sequebantur: Jesus ad eos mittit, ex Galilaea Hierosolymam. multum versabatur tum in Galilaea. αὐτοῖς, illis) ut testimonium illis exhibeatur, de Messia praesente, legi non derogante: et ut illi possint testimonium reddere.
- v. 5. προσηλθεν αὐτῷ έκατόνταρχος, accessit ad eum centurio) Non adiit Jesum centurio, quem etiam coram non ita laudaturus fuerat: v. 10. coll. c. 11, 7. etiam alios quidem coram Jesus laudavit, sed non nisi post antegressam humiliationem, neque tam singulariter et comparative, ut hic centurionem in contradistinctione ad totum Israëlem, et quae reverentia centurionem movit, ut se dignum negaret, cujus sub tectum intraret Dominus, eadem ipsum retinuit, ne ad Illum iret: v. 8. Luc. 7, 7. 10. [Unam eandemque apud Matthaeum et Lucam historium esse firmiter demonstravit b. D. Hauberus in den harmon, Anmerk, p. 72. Harm. p. 255.] Videtur exisse domo, sed antequam ad Jesum perveniret, retulisse pe-Voluntas igitur ejus pro ipso facto, ac pluris, divinitus aestimabatur: et hanc aestimationem praeclare exprimit Matthaeus, sublimiori divinae quam humanae historiae lege. In spiritu colloquebatur Jesus et centurio vere.

v. 6. λέγων, dicens) Conf. c. 11, 3. Luc. 14, 18. — παραλυτικός, paraly-

ticus) Paralysis morbus difficilis medicis.

- v. 7. Eldav, veniens) Divina sapientia Jesus eos sermones proponit, quibus elicit confessionem fidelium, eosque antevertit. Causa, cur homines illorum temporum multo celeriorem, majorem, frequentiorem effectum verborum coelestium acceperint, quam hodie. Ad servum centurionis ostendit se venire paratum: ad filium regii non promittit. Utroque modo fidem excitat; simulque ostendit, se non esse personarum acceptorem.
- v. 8. στέγην, tectum) quamvis non sordidum. coll. Luc. 7, 5. Erant alii, quos reverentia non deterruit a conspectu contactuque Domini. c. 9, 18. 20. Unus idemque affectus internus variis iisque bonis modis sese potest exserere. είπὲ λόγφ, jube verbo) Sic morbum, Dominico jussui cessurum, centurio exprimit. Pauci, είπε λόγον, remissius. — Ιαθήσεται, sanabitur) Centurio respondet verbo glorioso: Jesus humiliter dixerat, θεραπεύσω, curabo. — ο παῖς μου) Humaniter loquitur. non dicit, ὁ δοῦλός μου.
- v. 9. nal yao, non ctiam) Potuisset ratio excipere: servus et miles imperium libere audiuut; morbus non item. sed hanc exceptionem concoquit sapientia fidelis, ex ruditate militari pulcre elucens: et potius ea, quae spem confirmant, quam quae frangant, conspicit, ex summo Christi dominio et imperio, qui

et mari ventisque et morbis imperabat, v. 26. Luc. 4, 39. Ipse jubet: res fit. Centurio potest imperare militi et servo: morbo non potest. Dominus vero imperare morbo potest: idque, humanitus loquendo, facilius, quam voluntati hominis saepe contumacis. — ἄνθομπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, homo sum sub potestatem) Non dicit, Ego sum praefectus militum: sed, quum alios sibi subjectos commemorare necessum habet, προθεραπείαν adhibet, egomet subjectus sum. Latet simul antitheton: Jesus est Dominus supremus, souverain. — ὑπὸ, ὑπ², sub, sub) Tales hodie vocantur subalterni.

v. 10. ἐθανήμασε, miratus est) Objectum admirationis Christi: fides et infidelitas. Marc. 6, 6. Jesus valde laudat amicos suos, ubi locus est. c. 11, 7. 15, 28. 25, 35. 26, 10. Luc. 7, 44. 21, 3. — ἐν τῷ ἰσρατὴλ, in Israële) populo. Neque centurio neque Cananaea ex Israële erat: sed erga Cananaeam videri possit Dominus majorem postea adhibuisse protestationem. Etenim illa aperte venit ex gentium finibus: sed centurio habitarat in Israële; et centurio ipse id occupavit, quum se dignum negavit, et seniores Judaeorum interposuit. Luc. 7, 3. s. — τοσαύτην, tantam) praesertim cum centurio non tam saepe versaretur cum Jesu. Ea fides erat specimen fidei, qua gentes forent superaturae Judaeos. — πίστιν, fidem) Ex hac prima in N. T. fidei mentione colligi potest, fidem et in intellectu et in voluntate esse, perinde ut infidelitatem, consilium, liberum arbitrium. conf. Concordantias in πείθω. Ex omnibus virtutibus eorum, qui Dominum adibant, Ipse unam solet fidem laudare, c. 15, 28. Luc. 7, 50. [Quo major kumilitas, eo major fides. v. 8. Luc. 17, 5. 10. V. g.] — εὐρον, inveni) quaerens, cum veni.

v. 11. πολλοί, multi) non — judaci, centurionis similes. Id pertinet ad accendendam Judacorum aemulationem. — ἀπὸ ἀνατολῶν, ab oriente) C. 2, 1. ab oriente et occidente, euphemismus, i. e. ex ethnicis. — ἥξουσι, venient) Praedictio: venient, in spiritu [et fide. V. g.] — μετὰ, cum) Hebr. 12, 23. [cum Patribus in fide, Hebr. 11, 9. V. g.] — βασιλεία, regno) in hac vita et in futura.

- v. 12. vioi τῆς βασιλείας, filii regni) regno proximi. Alio significatu eadem sppellatio c. 13, 38. — oxóros, tenebras) Quicquid est extra regnum Dei, est exterius. Regnum enim Dei lux, et regnum lucis est. Tenebrae illae non modo oculum, sed etiam mentem teterrima caligine offundent. — ἐξώτερον, exteriores) Ipse homo infidelis tenebras habet intra se: ideo convenientem locum accipit tenebras extra quoque. Et quo quisque propior esse potuit, hoc longius ejicietur foras in intimas tenebrarum partes. — \* \*\*\* ibi) demum. Extra locum convivii, lucidissimum. — 6) Articulus insignis. In hac vita dolor nondum est dolor. — πλαυθμός, fletus) Tum plorabunt, quos nunc flere pudet, heroës: ex dolore ob amissum bonum et contractum malum. Horribilis tot miserorum sonus! Quanto beatius, coelestes audire sonos! Ap. 14. etc. — βουγμός τῶν ὀδόντων, strider dentiem) ex impatientia, et poenitudine acerbissima, et indignatione contra sese, ut auctores suae ipsorum damnationis. [nec non ex livore in alios, quibus invident salutis adeptionem. Conf. Ps. 112, 10. V. g. philautia, cui homo indulsit, tum versa erit in odium sui, nec tamen poterit a se ipso discedere. Neque solum cum tenebris conjungitur hic fletus et stridor dentium, sed etiam cum igne etc. c. 13, 42. 50. Luc. 13, 28. Aliter: Molles flebunt: duri frement. duo temperamenta. Eadem phrasis Act. 7, 54.
  - v. 13. ús inlovevous, sicut credidisti) Prolixa concessio.
- v. 14. \*\*sev@eqav, socrum) Non multo ante Petrus uxorem duxerat, et errant, qui eum canum pingunt: [quanquam seniorem reliquis fuisse, vero non est absimile. Harm. p. 257.] nam omnes discipuli erant adolescentes, longum peracturi cursum in mundo. Joh. 21, 181). Hoc probe tenendum in omni historia evangelica. [Etenim juvenilem discipulorum aetatem, eorumque prosapiam et statum

<sup>1)</sup> De Juda Iscar. id colligas ex Ps. 109, 8. 9. Jacobi et Johannis uterque parens, Zebedacus et Salome, itidem superstites erant. Harm. p. 258.

pristinum qui perpenderit, is complurium erratorum, în discipulatu ab ipsis commissorum, facile veniam dabit, pro ista temporis ratione non plus justo ab iisdem requiret, neque paucis sese difficultatibus expeditum sentiet. Harm. l. c.] — nv-

φέσσουσαν, febrientem) in ipso paroxysmo.

v. 15. διηπόνει αὐτῷ, ministrabat illi) officio matris familias fungebatur, sanitatis verae signo laeto. Marcus et Lucas mentionem faciunt discipulorum de socru Petri rogantium: unde subjiciunt, διηπόνει αὐτοῖς, ministrabat eis, Domino et discipulis. Matthaeus de solo Domino loquitur. Itaque αὐτῷ soripsit: αὐτοῖς ex parallelismo allitum est. [Plus semel Petri socrum febri liberatam esse, eorum sententia est, qui Trajectiones evitare annituntur. Atqui aegrotis per Salvatorem sanatis non a morbo redeunte, sed a majori malo periculum imminebat. Neque, ut reliquos, ea de re commonefecit socrum Petri; quae si febri denuo correpta fuisset, brevissimo id post priorem sanationem intervallo evenisset, adeoque discipuli adhuc recentes cum aliis dubitare potuissent, an febris (prae ceteris morbis alternare solens) plene sublata fuerit. Harm. p. 257.]

v. 16. ὀψίας, vespere) ejus diei, quo tam multa erant dieta et facta. Vespertino tempore solent morbi esse graviores. — τὰ πνεύματα, spiritus) id est, daemonia. — λόγω, verbo) solo. — πάντας, omnes) sine exceptione; quum homines interdum habere ferantur salubrem et benignam manum contra quosdam

duntaxat morbos.

- v. 17. ὅπως πληφωθή, ut impleretur) Medicum spiritualem decuit etiam corporis morbos depellere ab iis, qui ei occurrebant. [et quorum insignis multitudo subinde memoratur. Matth. 4, 23. 9, 35. s. (Luc. 4, 21.) 12, 15. 15, 30. 21, 14. Harm. p. 259]. Igitur hoc quoque modo impletum est, quod dietum erat per Jesajam. Unus homo corpore et anima constat: Una animae et corporis corrupteia: Unam utrique opem, ut res ferebat, hic Medicus praestitit. ἐλαβε, sumsit) abstulit a nobis.
- v. 18. ἀπελθεῖν, abire) Ita Jesus requiem quaesivit: populo tempus dedit fructum ex doctrina ferendi; ejusque studia incendit in posterum.
- v. 19. ɛl̄c, unus) Ex tanta multitudine hic singularem animi motum ostendit: sed videtur tamen sectatus commoditates, scriba mollior piscatoribus. Ad tentandum veniebant frequenter scribae.
- v. 19. 21. elnev, dixit) Jesu Christi doctrina plane oppugnat voluntatem hominum propriam. Sequi, sed non recte, aut non tempestive, conantes, sapienter amandavit: Marc. 5, 18. sequi tergiversantes, sequi se jussit. Aliter scribas tractavit, aliter discipulos. Luc. 9, 57—62. διδάσκαλε, doctor) Eos, qui humano jure Rabbi et Domini vocabantur, non sic appellavit Jesus, sed ab illis sic appellatus est merito. Marc. 5, 35. Joh. 3, 2. 4, 49. Matth. 8, 6. Apostoli auditores appellavere fratres et patres: Jesus non sic appellavit.
- v. 20. και, et) Non repellit Jesus hunc hominem, sed conditionem proponit, qua intentionem ejus corrigat, vitae commoditatem opesve quaerentis, vel etiam facultatem patrandi miracula. ο νίος τοῦ ἀνθορώπου, fitius hominis) Vid. ad c. 16, 13. οὐκ ἔχει, non habet) Admiranda paupertas et tolerantia, cum peregrinatione perpetua. [Neque proprium Ipsi domicilium fuit, neque sedes fixa alicubi. Marc. 1, 45. Sequi Eum, quocunque iret, facilius justo aestimavit Scriba. Harm. p. 269.]
  - v. 21. μαθητῶν, discipulorum) ex numero corum, qui non semper aderant.
- v. 22. rove vengove, mortuos) Locutio sequelam valde urgens, et ideirco multa complectens. Considerandi veniunt mortui sepeliendi et mortui sepelientes. Mortui sepeliendi sine dubio sunt proprie mortui, sive pater discipuli hujus jam tum mortuus erat, sive senex, morti vicinus, et, praeter hunc unum filium, orbus. conf. Tob. 14, 12. Mortui sepelientes, sive, quibus sepultura mortuorum suorum relinqui debeat, sunt partim ipsi quoque mox morituri, mortales, addieti mortalitatis legi, coll. Rom. 8, 10. praescindendo a spe vitae melioris, nec tamen sublata ea spe. Appellatio ex contextu limitanda: uti Luc. 20, 34. filii seculi

topus dienntur, qui tamen etiam salvari possunt. sie mortui dieuntur, qui aptiores sunt ad sepeliendum, quam ad annunciationem regni Dei. Uti cap. 9, 24.

see mortus dieitur puella, quae mox vivet: coll. Joh. 11, 4. sie mortui dieuntur, qui mox morientur¹). Tempore pestis, mortui sepeliuntur ab iis, qui mox item morientur: nec multo se aliter habet tota conditio generationum mortalium, in longitudine seculorum. Partim sunt jam mortui: et horum respectu locutio est hypothetica, hoc sensu: tu me sequere, et mortuorum sepulturam vel mortuis relinque, i. e. mortui, sine sepultura per te manento. Similis locutio Ex. 21, 14.:

Homicida de altari abripiatur, i. e. occidatur, vel si ad altare confugerit. Abrupta est igitur mortuorum sepelientium appellatio, conveniens jussui moram non ferenti, sanctas causas habenti, et ex sensu coelesti Salvatoris fluenti. Protinus totos debemus nos dedere. — τους ξαυτών, suos) necessarios Gen. 23, 4. Hic discipulus debebat abnegare patrem suum. [Citius h. l. ventus et mare, quam komines, obtemperarunt Christo. Harm. p. 269. s.]

v. 23. to) Articulus refertur implicite ad v. 18. — nkoĩov, nevem) Jesus habebat scholam ambulantem: et in ea schola multo solidius instituti sunt discipuli, quam si sub teoto unius collegii sine ulla sollicitudine atque tentatione vixissent.

v. 24. μέγας, magnus) His periculis maritimis valde exercitata fuit discipulorum fides. — καλύπτεσθαι, tegeretur) Periculum ad summa venit: deinde auxilium. — ἐκάθευδε, dormiebat) Nullus timor in Jesum cecidit. Imo v. 26. miratus est hominum timorem, in summo periculo. Dormiebat, fessus labore diei vario.

v. 25. σῶσον, serva) Oratio abrupta. — ἀπολλύμεθα, perimus) Candoris est, quod discipuli infirmitates suas descripsere: nec tamen hoc eis difficile fuit. nam post adventum Paracleti erant alii homines facti.

v. 26. 3) δειλοί, όλιγόπιστοι, timidi, parvi fide) Synonyma. conf. Marc. 5, 36. Non arguit discipulorum, quietem Domini abrumpentium, importunitatem, sed duntament timiditatem. [In omni vita Christi nullus unquam ullius creaturae melus in omnibus, quae ipsi evenerunt, apparet. V. g.] — τότε, tunc) Jesus animos discipulorum prius, deinde mare composuit. — ἐπετίμησε, increpuit) Satanas in hac tempestate, ut credibile est, regnarat.

v. 27. vzanovovov, obediunt) Conf. Marc. 1, 27. Venti et mare alias libera.

v. 28. γεργεσηνών, Gergesenorum) 3) Gerasa, (dictum pro Gargescha,) et Gadera, urbes vicinae. vid. Hiller. Onom. p. 807. 812. — ἐκ τῶν μνημείων, ex monumentis) Obsessi fugiunt celebritatem, in qua vigent exercitia pietatis. Etiam invisibiles hospites commorantur in sepulcris; Marc. 5, 3. infensi, credo, maxime in impiorum sepulcris. — παρελθεῖν) ne transire quidem.

v. 29. τί ἡμῖν καὶ σοὶ, quid nobis et tibi) Formula alienandi. (LXX, 1 Reg. 17, 18. Jud. 11, 12. 2 Reg. 3, 13.) Hìo desperationem et horribilem exspectationem confitentur, simulque hoc videntur dicere: non tecum, sed cum hominibus peccato obnoxiis negotium habere cupimus. — νἱὲ τοῦ θεοῦ, fili Dei) Homines opem petentes, cum fiducia appellarunt filium Davidis: daemones cum terrore appellant Filium Dei. — τοῦς, huc) Jus quasi quoddam eo loco daemones sibi arrogabant, et in porcos eo loco. — προ παιροῦ, ante tempus) Potest construi cum venisti, vel cum torquere, vel cum utroque. Adulto mundi tempore, et tamen citius, quam hostis vellet, Jesus venit. κατά καιρον, Rom. 5, 6. — βασανίσει, torquere) Tormentum est daemoniis, carere corpore, aut humano, aut bruto, quod summe appetunt invadere, ut ardorem restinguant v. 31. Praeludium hoc erat futurae subjectionis sub pedes Jesu.

Mortui sunt in domo sua perennante, neque longe ab eadem absunt lugentes, sed circumeirea obambulant, donec et ipsi ingrediantur. Cohel. 12, 5. V. g.
 Καὶ λέγει, et dicit] nihil plane turbatus. V. g.

<sup>3)</sup> Lectionem hanc, quam a sola Origenis conjectura oriam censet cel. Michaelis, majoris L. facit margo Bengelianus, quam in parallelis Marc. 5, 1. et Luc. 8, 26. E. B.

- v. 30. xolqov, porcorum) Porcorum possessores aut ethnici erant habitantes inter Judaeos, aut quaestum appetentes Judaei.
- v. 31. παρεκάλουν, rogabant) Aliud est petere communiter; quomodo etiam homines naturales, etiam daemones, potuere aliquid impetrare: (coll. Marc. 5, 10. 12.) aliud orare in fide. Etiam hosti indulgetur interdum aliquid Job. 1. εl, st) Jam sentiebant, sibi migrandum esse. ἐπίτρεψον, concede) Damnum daemonibus adscribendum, non Domino. quem quis cogeret impedire daemonas?
- v. 32. ἀπῆλθον, abiverunt) Unum Jesu miraculum, ubi poenam dedit arbor, ficus: unum, ubi porci: unum, ubi homines, ementes et vendentes in templo. Specimen vindictae futurae. Cetera fuere gratiae plena: et in his ipsis quoque fuit beneficium, v. gr. h. l. tuta via: regio a spiritibus, quibus obnoxia erat, liberata, illis in mare coactis: obsessi liberati: sublata copia animalis nimia, vetiti quippe comestu, et hîc daemoniis obnoxii. Et rei erant Gergeseni, amittendi gregis. Jus et potestatem Jesu, res ipsa ostendit. ἀπίθανον, mortui sunt) Non videtur brutum obsessum diu vivere posse. Quod homines obsessi non statim ita pereunt, beneficium est a Deo.

v. 33. βόσκοντες, pascentes) etiamsi non fuerant ποιμένες, pastores ex pro-

fesso. — Equyov, fugerunt) Daemonia non potuerant illos corripere.

v. 34. 1) παρεκάλεσαν, rogaverunt) Qui rei familiaris studio tenentur, facilius pellunt, quam persequuntur. etiam avaritia timida est. Vel rogarunt, non malo animo Luc. 5, 8. [Rogantibus certe talia Gergesenis, eorumque vicinis Gadarenis, principem tamen eorum, qui obsessi fuerunt, praeconem evangelii reliquit. Gadarenus hic, et Gergesenus alter fuerit. Harm. p. 274.]

## CAPUT IX.

- v. 1. Διεπέρασε, trajecit) rogatus a Gergesenis. Dominus beneficia sua non obtrudit invitis. [Et eo flagrantius desiderium sui excitavit in kominibus, quod non longiores in uno loco moras fecit. Harm. l. c.] lδίαν, suam) Capernaum, exaltatam Hoc incola.
- v. 2. προσέφερον, offerebant) Tales oblationes factae sunt Salvatori plurimae, gratae. αὐτῶν, illorum) ejus, qui ferebatur, et eorum, qui ferebant. Φάρσει τέκνον, confide fili) Confide: nec peccata tibi oberunt, nec morbus. Sic, confide filia, v. 22. ἀφέωνται σοὶ, remissa sunt tibi) Sine dubio magnus erat peccatorum magnorum sensus in homine illo. [Hoc principale beneficium fuit, cujus occasione praecipue hominum cogitationes patefactae sunt. v. 3. 8. Harm. p. 276.] σοὶ habet emphasin et accentum h. l. sed v. 5. idem sermo repetitur recitative, et σοι vel σου est enclitica. [Nunquam ista vox, ex quo homines terra tulerat, hoc modo fuerat audita. V. g.]

v. 3. εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, οὖτος βλασφημεῖ, dicebant secum, Hic blasphemat)
Blasphemia est, cum I. Deo tribuuntur indigna. II. Deo negantur digna. III. Dei

propria communicantur cum iis, quibus non competunt.

- v. 4. εἰδως. noscens) Sic, praeter multos codices Graecos, quos primus ad hunc locum Millius notare coepit, Gothus quoque habet interpres, et Curcellaei margo. ἰδων olim nonnulli ex v. 2. arripuisse videntur. ἐπιγνούς in parallelo habent Marcus et Lucas. Sic εἰδως c. 12, 25. ὑμεῖς, vos) Emphasis. [Saepe quis, dum alios peccatorum arguit, peccat ipse. Et utrocissima quidem peccata vel solo corde committi possunt. V. g.]
- v. 5.  $\tau l \gamma \alpha q$ , quid enim) In se, utrumque est divinae potestatis et potentiae; et intimus in se est peccati et morbi nexus: una, quae utrumque tollit, virtus: ratione judicii humani, facilius est dicere: remissa sunt. et hoc potest, quod minus videtur, qui potest dicere: Surge, quod majus videtur.

v. 6. είδητε, scialis) Hoc quoque verbum polestatem spirat. — ἐπὶ τῆς γῆς,

<sup>1)</sup> πάσα ή πόλις, urbs universa] Tantum terrena movent! V. g.

in terre) Hic proprie locus est, ubi et admittuntur peccata et remittuntur. Terra, theatrum operum Christi ab initio. [quin, palaestra peccati et gratiae. V. g.] Prov. 8, 31. Ps. 16, 3. hemistichio utroque collato: Gen. 6, 5. Jer. 9, 24. (23.) Joh. 17, 4. Luc. 2, 14. Omnem potestatem, inquit, habeo in coelo, quidni etiam in terra? c. 16, 19. 28, 18. [Et vicissim nostrum nunc est dicere: Si potestatem illum, in terra versatus, habuit: quidni etiam resuscitatus et in coelum assumtus. Act. 5, 31. V. g.] Coelestem ortum hic sermo sapit. — ¿ξουσίαν, potestatem) A potentia ad potestatem valet consequentia h. l. — λέγει, dicit) Similis flexus sermonis inter protasin et apodosin, Num. 5, 10. s. Jer. 5, 14.

v. 8. ἐξουσίαν τοιαύτην, talem) tam salutarem potestatem, de qua v. 6. eamque propinquam, in homine Jesu Christo. — τοῖς ἀνθρώποις, hominibus) tam diu cum peccato conflictatis. [Dativus commodi. V. g.] Lata oratio, uti v. 6. Gaudebant, unum esse in genere humano, hac potestate praeditum.

v. 9. ματθαῖον, Matthaeum) gente Hebraeum, et tamen publicanum. Apud Marcum et Lucam vocatur Levi¹). Credibile est, Matthaeum non fuisse delectatum illo nomine, quod ut publicanus gesserat. — καθήμενον, sedentem) in ipso negotio. Et tamen secutus est Matthaeus²). Ingens miraculum et specimen virtutis Jesu. Generosum obsequium. [aeternae laetitiae forax. V. g.]

<sup>1)</sup> Cui quidem senientiae argumenta penitiori consideratione haud indigna opponit J. D. Michaëlis in der Einleitung etc. T. H. p. m. 932. ss. quanquam ipse suum eidem calculum olim adjecerat. Levin jam publicanorum principem, et Matthaeum subministratorem ejus fuisse, ex rationibus facile arridentibus suspicatur l. c. Vir eruditus. Neque tamen vel Matthaeus, qua fuit modestia, obsequium Levis, sui ex hypothesi praefecti, et hospitis in celebrato convivio principalis: vel Marcus et Lucas vocationem Matthaei, apostolatus nomine insignioris, omisisse censendi sunt. Matthaeum a Nazarenis Matth. 13, 55. inter Mariae 4 filios s. consobrinos Jesu non referri, nii impedit; nam ne Levi quidem (Marc. 2, 14. Alphaeo aperte adscriptus) quaternarium istum ingreditur. Quid si Levin, eundemque Matthaeum, Alphaei quidem filium, at non ex Maria, sed alia uxors susceptum, adeoque nullo sanguinis vinculo cum Salvatore conjunctum dixeris? Ipsum certe Etymon personarum identitatem suadere videtur. Nam m. (Levi) a m. dahaesit, annexus est, et m. (Matthaeus) a voce Arab. mm, propinquitatem iniit: quae, ut opinor, haud obscure conspirant. Adde: Quali pacto Sallus ab ea temporis periodo, qua solenniter ad epus praeconti segregatus primitias expeditionis suae Sergium Paulum habuit, et Barnaba superior evesit, Pauli cognomine, ab ipso Luca etiam, ornatus fuil (Act. 13, 2, 9,): tali pacto Levi (Lac. 5, 27.) ab eo momento, quo solenni electione Apostolis adscriptus est, Matthaei nomen, apud Lucam titidem (c. 6, 15.), obtinuit. His ponderatis utra sententia praeferenda sit alleri, fudicat Lector. E. B.

<sup>2)</sup> Series rerum haec fuisse censendo est: Matthaeus brevi ante, ut publicanus, Jesum adiit, et jam tum, supra omnem captum suum, ad munus apostolicum vocatus est, Matth. 5, 1. Luc. 6, 15. (conf. Num. 11, 26.): unde insignis in hunc selectum publicanum Salvatoris clementia patet. Sermoni montano ut apostolus recens designatus interfuit; ubi dubium non est quin verba: nonne idem vel publicani faciunt? ab ipso c. 5, 46. consignata penitissime animum ejus penetraverint. Neque tamen eo ipso die quotidianam sequelam aggressus est, sed in exercendis vectigalibus aliquid adhuc negotii habuit, eam, quae Luc. 3, 13. commendatur, justitiam sine dubio observans. Magna fuit apud Judaeos publicanorum, si vel ipsi Judaei essent, detestatio, cui Salvator Matth. 18, 17. dictionem suam accommodavit. Neque tamen publicani, sive idem cum Pharisaeis sive remotior eis accessus patuerit, templo omnino prohibebantur, Luc. 18, 13. Jehannes publicanos, siquidem in peragendo munere ad justitiam commoveri se paterentur, ad baptismum admisit: imo vero ne Salvator quidem publicanos facessere prorsus ab isto negotio, sed injusto Mamona amicos parare sibi jussit, Luc. 15, 1. 16, 1. 9. Traditionibus judaicis, communione ecclesiastica publicanos excludentibus, neque Christas alligatus erat neque praecursor ejus. Ac postea demum ex malevolentia in Christum severiora de publicanis statuisse Judaeos credibile est. Itaque Matthaeus ad apostolatum vocatus, nec jam tum portitorium relinquere statim jussus, fungi hoc munere potuit, usque dum ad sequelam vocaretur. Quodsi Matthaens idem, quod Zacchaeus, ante conversionem suam fecerit: eadem etiam, qua Zacchaeus, lege iis, quos fraudaverat, satisfacere, vel rationes etiam quascunque eum reliquis publicanis conferre debuit. Jesus igitur, quum ad portitorium salentem eum videret: Sequere me, ait. El suryens lpsum secutus est. Praeter communem auditorium discipulorumque, accedentium subinde ac discedentium, turbam, sectatores certos Jesus in quotidianam consuetudinem (Luc. 9, 59. 18, 22. Act. 1, 21.) et duodecim Apostolos s. insignes regni coelorum nuncios adoptavit. Petrus et Andreas, Jacobus itidem cum Johanne, sectatores prius facti sunt, quam apostoli: Matthaeus ad apostolicam dignitatem citius vocatus est, quam sequelae quotidianae adsuefieret, quanquam et haec in longum procrastinari non

- v. 10. olula, domo) Conf. v. 28. vel, si de Matthaei domo accipias, Marc. 2, 15. Luc. 5, 29. videtur Matthaeus hoc convivio valedixisse sociis pristinis 1): nec jam appellat suam domum. τελώναι και άμαστωλοι, publicani et peccatores) qui contra praeceptum VI. et VII. peccarant atrocissime. συνανέπειντο, una discumbebant) Suavissima communitas Jesu. [cujus in gratiam convivium celebratum fuit, accedentibus, praeter Ipsius jussum, publicanis et peccatoribus. Pharisaeorum igitur objectio, si vel externa spectaveris, aequitate carebat. V. g.]
- v. 11. τοῖς μαθηταῖς, discipulis) Pharisaei agebant ex obliquo, callide, vel saltem timide. Discipulis dicebant: cur sic facit magister vester? magistro: cur sic faciunt discipuli? c. 12, 2. 15, 2. Marc. 2, 16. 18. διατί, cur) Summa fuit omnium, etiam adversariorum, existimatio de sanctitate Jesu. Luc. 19, 7.
- v. 12. 2)  $\chi e i \alpha v$ , opus) Ubique spectandae sunt  $\chi e i \alpha u$ , indigentiae.  $\chi \alpha u$ , male) Sic sane habent peccatores. [Infirmitatem robori oppositam sentis? Itaque ad medicum te converte, opem quaerens. V. g.]
- v. 13. πορευθέντες, profecti) in synagogam, ubi poteritis evolvere Hoseam. Saepe πορεύου, abi, dixit ad alieniores. Joh. 8, 11. Perquam plena decoris majestatisque et ab apostolorum modo diversa est ratio Jesu, scripturas citantis. Id enim ita facit, non ut ipse earum auctoritate nitatur, sed ut auditores ex ea convincat: magisque ea ad adversarios, quam ad discipulos ipsi credentes utitur. — μάθετε, discite) qui putatis, vos jam esse doctores consummatos. — Eleov Oélo, misericordiam volo) Pauci, Eleos Oélo, uti LXX Hos. 6, 6. quibus cetera hujus loci verba congruunt. Saepius LXX dicunt zò eleos, ut Hos. cap. cit. v. 4. interdum tamen o Eleve, ut Graeci veteres. Es. 60, 10, 63, 7. Dan. 1, 9. 9, 20. Ps. 101, (100,) 1. adde 1 Macc. 2, 57. 3, 44. maximeque in XII prophetis, Jon. 2, 9. Mich. 6, 8. (qui locus item parallelus est cum evangelista,) 7, 20. Zach. 7, 9. denique Hos. 12, 6. Sic o kleog dicitur h. l. et Matth. 12, 7. 23, 23. Tit. 3, 5. Hebr. 4, 16. sed to kleog saepe dicit Lucas, Paulus, Jacobus, Petrus, Johannes, Judas. Mich. 7, 18. LXX, Delyting elécus ectiv. Est h. l. axioma hermeneuticum; imo summa theologiae casualis c. 12, 7. In misericordium, coll. c. 23, 23. et in victimam est synecdoche. Actus misericordiae, edere oum peccatoribus, ut lucrifiant. [Tantum abest, ut poenitentiam fastidire debeas.

  Animae scilicet curatio est. V. g.] 3) — ηλθον, veni) coelitus. — καλέσαι, vocare) Auctoritas Christi. — άμαρτωλούς, peccatores) Reponitur verbum. coll. v. 11.
- v. 14. τότε, tunc) tempore convivii. [el jejuniorum, ut apparet, publicorum die, non Lege quidem divina, sed privato aliquorum arbitrio celebratorum. Harm. pag. 283.] προσέρχονται, accedunt) dedita opera. μαθηταὶ ἰωάννου, discipuli Johannis) Medii erant inter pharisaeos et discipulos Jesu: et a pharisaeis videntur hîc fuisse excitati. [Matthaeus enim, h. l. Johannis discipulos, Marcus (c. 2, 18.) eosdem cum Pharisaeis; Scribas et Pharisaeos, Lucas memorat. Harm. l. c.] coll. Luc. 5, 83. σοῦ, tui) Modeste agunt, nec de Johanne aut ipso Jesu quaerunt.

potuit, et ne ultra pauculos dies procrastinata quidem reapse fuit. Itineri saltim in regionem Gergosenorum, publicanum hunc fortassis cognitum habentium, suscepto non interfuit: at reliqua Domini facta Capernaitica, migrationem istam antegressa et subsecuta, spectare utique potuit. Si vel maxime in sequendo Christo Apostolorum postremus fuit; sat cito tamen rem consecutus est. Act. 1, 21. Harm. p. 281. s.

<sup>1)</sup> lisdemque occasionem Dominum adeundi, quae vix alio tempore tanto talium numero data fuisset, obtulisse. V. g. Brevi post, gloriam Jesu ex factis Ejus, et ex suscitata praesertim Jairi filia cognovit Matthaeus, c. 9, 19. neque longo posthaec intervallo, cum reliquis Apostolis, emissus est; qua occasione Matthaeum publicanum se c. 10, 8. dixit, et intimo gratitudinis sensu (quod pronum est) affectus memoria recoluit, quanta caleritate ex statu publicani (c. 18, 17.) in apostolicam legationem miraculis insignem Gratia ipsum transtalerit. Harm. p. 282.

<sup>2)</sup> ο δε Ἰησοῦς] Suppetias fert discipulis fidus Magister. V. g.

καὶ οὐ ೨υσίαν] Haec rigidae observationis eorum para est, quae Lege continentur. V. g.

v. 15. καὶ, et) Magna cum sobrietate et festivitate respondet Dominus, a vestibus et vino (quorum usus erat in convivio) parabolas desumit jucundas, ad confutandam quaerentium tristitiam. — of viol τοῦ νυμφῶνος, filii thalami) sodales sponsi. [Sponsus ipse, si 40 dies in eremo exceperis, nusquam jejunasse legitur. V. g.] Conviviis et nuptiis conveniunt parabolae et aenigmata: quae huie quoque nuptiali tempori adhibentur. — πενθεῖν, lugere) Lugere et jejunare conjuncta. — ἐἰενσονται, venient) Significat abitum, postea futurum. — καὶ τότε, et tum) nec ante, nec post. — νηστεύσουσιν, jejunabunt) necessario et libenter. [Haec ipsa Christianismi facies. Modo nuptiale tempus est, modo jejunii. V. g.]

v. 16. οὐδεὶς, nemo) Discipulos rudes, novos et integros, nulla peculiari disciplina imbutos, sumsit Jesus. cap. 15, 12. coll. not. ad Luc. 7, 20. vestis vetus erat doctrina pharisaica; nova Christi. — αἴοει, tollit) et se et plura. — αὐτοῦ) Masculinum. — χεῖρον σχίσμα, pejor scissura) Ergo jam erat scissura aliqua.

Sermo est de veste plane pannosa.

v. 17. ἀσκούς, utres) qui doliorum loco erant. Utres veteres, pharisaei; novi, discipuli: vinum, evangelium. — ἀπολοῦνται, peribunt) ut nec illud, nec aliud posthec vinum capiant. — ἀμφότεροι, ambo) Masculinum, ut in τίς, c. 23, 17.

- v. 18. προσεκύνει, adorabat) etsi externa specie major esset Jairus, quam Jesus. [Nullo modo fidei officit modestia. V. g.] ἐτελεύτησεν, mortua est) Ita dixit ex conjectura, aut post nuncium acceptum de filia mortua, quam reliquerat (magna vi fidei), morti proximam. Marc. 5, 23. ἐλθων¹), veniens) conf. Joh. 4, 47.
- v. 20. γυνή, mulier) Statuam mulieris hujus, et Domini eam sanantis, suo aevo mansisse scribit Eusebius I. 7. H. E. c. 17. ὅπισθεν, retro) prae verecundia. τοῦ πρασπέδου, fimbriam) Num. 15, 38. LXX int. Eam quoque legis partem servavit Jesus. A veste, quam Dominus tum gerebat, ad reliquias quascunque non valet consequentia.

v. 21. τοῦ ἐματίου, resiem) Mulier ex suae immunditiae sensu, absolutam Jesu puritatem agnovit. — σωθήσομαι, servubor) Huic verbo cogitato suaviter respondet servavit v. 22. [Mirum quantum juvat, quae spiritus fidei et amoris

decet, ea simpliciter agere et sine ambagibus. c. 26, 7. V. g.]

v. 22. Θύγατες, filia) Erat ergo ea minus provectae aetatis. [Neutiquam Salvator optimus eo nomine cam reprehendit, quod neglecta rogatione opem quasi suffurata esset. V. g.] — ἡ πίστις σου σέσωκέ σε, fides tua in statum salutis te collectivit) Ita Josus dicere solitus est ad eos, qui salutem corporis et animae ad se ultro quasi attraxere Luc. 7, 50. 17, 19. 18, 42. quibus verbis ostendit, se eorum fidem nosse: fidem laudat et confirmat: beneficium ratum habet, et manere jubet: apud alios autem, si sine ope manserint, solam infidelitatem in causa esse significat. [Non semel evenit, ut fidem quis habere se tum demum sentiret, quum Salvator ipsi nunciaret. V. g.]

v. 23. rove addyrac, libiaines) Tibiae etiam in luctu adhiberi solitae, mino-

rum praesertim. — τον οχλον, turbam) Luc. 7, 12.

v. 24. ἀναχωρεῖτε, secedite) Id est, non hic desideratur opera vestra. Certus ad miraculum accedit conf. 14, 19. — σὐ γὰρ ἀπέθανε, non enim mortua est) Dixit hoc Jesus, antequam intraret, ubi mortua jacebat. Deo vivunt omnes mortui, Luc. 20, 38. Et puella, ob resuscitationem mox futuram, et celeriter, et certo, et facile, non erat annumeranda mortuis olim resurrecturis, sed dormientibus. — κατεγέλων, irridebant) Id ipsum confirmavit veritatem mortis et miraculi. Videntur timuisse amissionem mercedis funebris.

v. 25. ηγέρθη, excitata est) Resuscitavit Jesus mortuos, ex lectulo, feretro, sepulcro. h. l. et Luc. 7, 14. Joh. 11, 44. Curiosum foret quaerere de statu ani-

marum ad breve tempus separatarum.

<sup>1)</sup> Lectionete els Baby praefert mergo Editionis 2. E. B.

- v. 26. ή φήμη, fama) v. 31. ἐκείνην, illam) Matthaeus non scripsit hunc librum in terra illa. v. 31. c. 14, 34. 35. 4, 25.
- v. 27. τυφλοὶ, caeci) Multi caeci fidem acceperunt et postea visum. Sine dubio visum ideo maxime quaesiverunt, ut, illo tempore viventes, Messiam cernerent: et cernebant cum gaudio incredibili. ἐλέησον ἡμᾶς, miserere nostri) Nervosa formula. habet confessionem miseriae, et implorationem misericordiae liberrimae. Etiam ii, qui foris sunt, usi sunt hac orandi formula. [v. g. mulier cananaea, pater lunatici, decem leprosi, etc. V. g.] viè δανὶδ, fiti David) i. e. Christe c. 1, 1. 22, 42. [Male ipsos habuit, quod eo ipso tempore, quo filius Davidis tam diu exspectatus in mundo degebat, sibi viventibus ne videre quidem Eundem concessum esset. V. g.]
- v. 28. ildóvri, venienti) Perseverabant in orando. δύναμαι, possum) Objectum fidei.
  - v. 29. κατά, secundum) Affirmat, non limitat. γενηθήτω) τη flat.
- v. 30. ἀνεώχθησαν, aperti sunt) conf. de auribus, Marc. 7, 34. s. de ore, Luc. 1, 64. ἐνεβοιμήσατο, injunxit) fortasse, ne pharisaeis daretur occasio. conf. v. 34. [Interdicto simpliciter parere satius fuisset: neque tamen, quantum virtus Christi expertos urgeat, non exinde colligitur. V. g.] ὁρᾶτε, videte) Verbum absolutum. neque enim hinc pendet imperativus subsequens.
  - v. 32. προσήνεγκαν, obtulerunt) hominem, qui vix poterat sua sponte venire.
  - v. 33. logaήλ, Israël) populo, in quo tam multa apparuerunt.
- v. 34. ev vo account, in principe) Magnitudinem miraculorum negare non poterant: magno igitur ea auctori, sed pessimo, adscribunt. [Protervius etiam acerba ejusmodi dicta postmodum effuderunt. Quantacunque (autem) malitia eorum fuerit, oculatiores certe erant ac ii, qui neque daemones agnoscunt, neque obsessionem, neque expulsionem. V. g.]
  - v. 35. τῆς βασιλείας, regni) Dei. πᾶσαν, omnem) omnium, qui offerebantur.
- v. 36. ἐσπλαγχνίσθη, misertus est) Animus Jesu, operum misericordiae feracissimus. [Misericordiae opus insigne, animas miserabiles orando docendove ad sanitatem perducere. V. g.] ἐσπνλμένοι, defatigati) aegre incedentes. Verbum huic loco valde accommodatum, de quo vid. ad Marc. 5, 35. Plane debilis lectio, ἐπλελνμένοι. ἐξιξιμμένοι, abjecti) jacentes. ulterior miseriae gradus. [Tales proprie sunt, qui Christi notitid destituuntur. V. g.] Et tamen talis conditio jam est praeludium auxilii appropinquantis conf. de messe, Joh. 4, 35. ωσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, sicut oves non habentes pastorem) Num. 27, 17.: ωσεὶ πρόβατα, οἶς οὖπ ἔστι ποιμήν. ποιμὴν proprie est ovium pastor. De ovibus conf. c. 10, 6.
- v. 37. δ μεν) Eadem rursum dixit [elapso anni spatio Harm. p. 288.] ad LXX Luc. 10, 2. θερισμός, messis) N. T. nam in V. T. sementis erat. Joh. 4, 35. s. Et rursum praesens tempus est sementis; consummatio, messis. πολύς, multa) c. 10, 23. ἐργάται, operarii) idonei, quibus dandum sit negotium.
- v. 38. δεήθητε, rogate) Vide, quanti sint preces. Ipse Dominus messis vult se iis commoveri. Plura sine dubio obtingerent humano generi, si plures homines pro hominibus [propiores pro remotioribus, V. g.] promtissimae voluntati divinae occurrerent. 1 Tim. 2, 3. not. Nobis seritur et metitur. Dominus nos monet, ut ipsum rogemus; nos praevenit, ut praevenire doceat (conf. Joh. 16, 5.) et, illico, dum rogare jubet, simul desiderium inserit, quod ipse exaudit. c. 10, 1. Hi ipsi, qui orare jubentur, operarii constituuntur mox. ibid. xvęlov, dominum) c. 10, 1. 13, 37. Christus est dominus messis. ὅπως ἐκβάλλη, ut emittat) ἐκβάλλειν non semper vim significat, uti v. 33.

### CAPUT X.

 niter 1). Non ownes omnia simul audiebant et spectabant. — δώδεκα μαθητάς, duodecim discipulos) [quorum electionem, ante sermonem montanum factam, praesupposit Scriptor sacer. V. g.] Versu seq. duodecim apostoli dicuntur. Matthaeus apostolus apostolos uno loco appellat, hie videlicet, ubi primum mittuntur: semel Marcus; idque postquam primam illam legationem obierant: c. 6, 30. Johannes apostolus, nunquam; nam c. 13, 16. generali notione id vocabulum refert: Lucas, in evangelio, aliquoties duntaxat, idque eadem, ac Matthaeus et Marcus, aliisve deinceps magnis de causis, c. 6, 13. 9, 10. 11, 49. 17, 5. 22, 14. 24, 10. Etenim erant tum discipuli: ideiroo sie appellitantur. At post adventum Paracleti, in actis et epistolis nunquam discipuli dicuntur, sed apostoli. discipuli autem iisdem in actis dicuntur, qui aut cum apostolis didicerant, aut ab apostolis discesant; et erant viri apostolici et semen totius posteritatis christianae. Act. 6, 1-21, 16., abs quo ipso loco vocabulum discipulorum non occurrit in N. T. sed dicuntur fratres, christiani, fideles, sancti etc. - Edward, dedil) Apostoli gradatim profecere. magna potestas, dandi potestatem. — avrois, illis) Discipuli, praesente Domino, in miraculis duntaxat adhibiti sunt aliqua ratione, c. 14, 19. 17, 27. sed miracula non fecere, c. 17, 18. nisi a Christo emissi, Luc. 10, 17. aut post abitum Christi. Joh. 14, 12. — πνευμάτων, spirituum) i, e, contra spiritus. - ἀπαθάφτων) Frequens epitheton, spiritus immundi: interdum πνεύματα πονηea, spiritus mali dicuntur. — θεραπεύειν, sanare) ejus nomine c. 9, 35.

v. 2. τὰ ὀνόματα, nomina) Scriptura in enumerationibus accuratum tenet ordinem. Gen. 48, 20. Num. 12, 1. Ez. 14, 14. 20. Noah, Daniel, Job. Igitur series apostolorum, principum regni Christi, multo graviorem, quam ulla regum mundi Praecedentia, rationem (nam v. g. Petrus primus, non sine ordinis indicio, dicitur), neque fortuitum quicquam habet. Non dicitur: Barthelomaeus, Petrus, Judas, Johannes, Andreas, Matthaeus etc. observandaeque sunt quatuor quasi locationes:

| •                            |                       | 1 1                  | 1                     |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| (L) h. l.                    | (IL) Marc. 3, 16.     | (III.) Luc. 6, 14.   | (IV.) Act. 1, 13. 26. |
| 1. Simon                     | Simon,                | Simon                | Petrus                |
| 2. et Andreas:               | et Jacobus,           | et Andreas:          | et Jacobus            |
| 3. Jacobus                   | et Johannes,          | Jacobus              | et Johannes           |
| 4. et Johannes:              | et Andreas, c. 13, 3. | et Johannes:         | et Andreas:           |
| 5. Philippus                 | et Philippus,         | Philippus            | Philippus             |
| 6. et Bartholo-<br>maeus:    | et Bartholomaeus,     | et Bartholomaeus:    | et Thomas:            |
| 7. Thomas                    | et Matthaeus,         | Matthaeus            | Bartholomaeus         |
| 8. et Matthaeus:             | et Thomas,            | et Thomas:           | et Matthaeus:         |
| 9. Jacobus Alphæi            | et Jacobus Alphaei,   | Jacobus Alphaei      | Jacobus Alphaei       |
| 10. et Lebbaeus:             | et Thaddaeus,         | et Simon Zelotes:    | et Simon Zelotes      |
| 11. Simon Canani-            | et SimonCananites,    | Judas Jacobi         | et Judas Jacobi:      |
| 12. et Judas Isca-<br>riota. | et Judas Iscariotes.  | et Judas Iscariotes. | Matthias.             |
|                              |                       |                      |                       |

<sup>1)</sup> Haec insignis ista Legatio est, ad quam provocat Dominus Luc. 22, 35. Etiam τούς Septuaginta sine crumena, pera et calceamentis misit, Luc. 10, 4. at Luc. 22, 35. non de Septuaginta sermo est, sed de Apostolis. Reditus Apostolorum habetur Marc. 6, 30. Luc. 9, 10. Hoc interim spatio non semel Dominus praesentes habuisse discipulos perhibetur, Matth. 12, 1. 49. 18, 10. Marc. 6, 1. — Facile mini persuadeo, nullam ejus temporis memorabilem partem effluxisse Salvatori, quin aliquos certe Apostolorum suorum, ceu testes eorum, quae tum gravissime et dixit et fecit, praesentes habuerit. Neque etiam diu abfuerunt universi, coll. v. 28. Interea redierunt alius post alium; quo pacto aliqui ex τοίς Duodecim nominari poseunt el δείδεκα; vel etiam penes Dominum, itinera facientem, veniendo subinde absundoque alternarunt, usque dum una cese universis iterum contingeret. Videtur sane Luc. 9, 10. subimumi, reditum ipsum paullo maturius factum esse, narratione vel relatione plus semel sabsecuta. Harm. p. 292.

Ordo primus et tertius enumerat binos: secundus singulosa quartus mixtim. Ordo primus et tertius fere respondet vocationis tempori et conjunctioni apostolorum per paria: secundus dignitati, ante passionem Christi: quartus dignitati, post ascensionem Christi. Universi ordines habent tres quaterniones, quorum nullus cum alio quicquam permutat: tum, in primo semper primus est Petrus: in secundo Philippus: conf. Joh. 1, 42, 44, 12, 22, in tertio Jacobus Alphaei. in singulis ceteri apostoli loca permutant. Proditor, semper extremus. Primi tertiique quaternionis ratio continetur in his, quae modo dicta sunt: in secundo Matthaeus se ipsum, modeste, ponit post Thomam suum, eo ipso se scriptorem libri comprobans; nam Marcus et Lucas Thomam postponit, quanquam Lucas Thomam rursum (post confirmatam ejus fidem, Joh. 20, 27. s.) in Actis etiam supra Bartholomacum ponit, et Philippo associat. Ex primo quaternario scripta Petri et Johannis, ex secundo, Matthaei; ex tertio, Jacobi et Judae sive Thaddaci habemus. Johannes non enumeravit apostolos in evangelio, sed in apocalypsi implicite. vid. Ap. 21, 19., et Exegesin Germ. — neotos, primus) Primitas Petri Luc. 8, 45. 9, 32. Joh. 1, 42. Matth. 16, 16. Joh. 21, 15. Act. 1, 15. 2, 14. 8, 14. 10, 5. 15, 7. primus autem fuit inter apostolos, non supra apostolos: in apostolatu, non praeter apostolatum, quid hoc ad papam Romanum? non plus, quam ad quemvis episcopum: imo etiam minus. --- o leyópevoc, diclus) Cognomen postes notius factum. — ο τοῦ ζεβεδαίου, Zebedaci) ut distinguatur ab illo Alphaei.

v. 3. ο τελούνης, publicanus) Confessio humilis, Evangelistae, de se. Petrum, Andream etc. non appellat piscatores; se, publicanum appellat. —— λεβ-βεῖος, Lebbaeus) Theddaeus (a Chald. Τη) et Lebbaeus (ab Hebr. ユュ) synonyma, hominem pecterosum denotant, Hillero interprete. Onom. p. 123. Sie Thomas idem, quod Didymus. Brevior haec lectio, et media, videtur esse germana. [Vid. App. Crit. Ed. II. ad h. l.] Nomen hujus apostoli erat Judas Jacobi: sed ut ab Juda Isoariote distingueretur, Lebbaeus quasi nomine est vocatus 1).

v. 4. Ισκαριώτης, Iscariotes) de vico Iscariot, tribus Rphraim, ut ait Hieron. in Essi. 1, 9. ineunte. In lingua aethiopica reperio τουμά pro marsupio. sic enim το γλωσσόπομον interpres reddidit Joh. 12, 6. et 13, 29. hinc non incommode derivari potest κρητομικό δέχων γλωσσόπομον. ut hoc agnomine ab ipsis apostolis distinctus fuerit ab altero Juda apostolo. Lud. de Dieu in Act. 1, 16. — ό και, qui etiam) Etiam significat, a proditione Judam apertissime denotari. — παραδούς, tradidit) Proditionis mentione, Matthias in apostolatu successor tacite innuitur, quem Lucas in actis appellat.

v. 5. s. οδον πόλιν οἴκου, viam: urbem: dumus) Samaritanorum vias in itinere calcare interdum necesse habebant. [Inter Judaeam nimirum et Galilaeam sita erat Samaria. V. g.] Urbes autem eorum eo minus opus erat intrare apostolos et ibi commorari, quia Dominus eis praedicarat in itinere, Joh. 4. et apostoli postea ad eos venturi erant. Initium horum mandatorum apectat legationem primam: reliqua pleraque, totum apostolatum, ad quem hic introducuntur. conf. v. 18. Eadem fere mandata dedit ceteris LXX.

v. 6. πρόβατα, oves) c. 9, 36. — ἀπολωλότα, perditas) Id plus dicit, quam in errorem ductas. conf. c. 18, 12. 14. Cum his apostoli satis habebant negotii. — λοραήλ, Israël) a quo discessere Samaritae.

v. 7. πορευόμενοι, proficiscentes) Resp. proficiscimini v. 6. — 2ηρύσσετε, praedicate) Hic erant discipuli, ut studiosi theologiae, qui rudimenta ministerii

<sup>1)</sup> Lectionem pleniorem, λεββαΐος ὁ ἐπικληθείς θαδδαΐος, praetulerat margo Ed. meg., quae θαδδαΐος in textu habet: breviori lectioni, λεββαΐος, prima jam Editio Gnomonis palmem decernit; candemque, textui restitutam, margo Editionis 2., cum Vors. germ., ita vindical, ut de reliquis, ὁ ἐπικληθείς θαδδαΐος vel legendis vel rejiciendis, Lactori decisionem retinquat. Qued reliquim est, Judam Jacobi cum Thaddaso et Lebbaco cundem esse, Syrisque Adai a. Adaeum audivisse, pluribus demonstrat cel. Michaelis in seiner Einleitung etc. T. II. p. m. 1681. sg. E. B.

ponunt, vicariasque praestant operas, postea in scholam reversuri. [Ipsimet quidem perfecta Jesu Christi eognitione adhucdum destituti erant, postea demum de passione sua, morte ac resurrectione distinctius eos instruentis. Interim praeconium corum, miraculis quamplurimis confirmatum, hominum animos praeparavit, ut Illi, cujus hoc nuncio spes oblata fuerat, adventanti nullo deinceps negotio victes darent. cf. v. 23. Harm. p. 293.] — "yyuxev, appropinquavit) Summa sermonum [poenitentiam suedentium. V. g.] conf. Marc. 6, 12.

v. 8. ἀσθενοῦντας — δαιμόνια, infirmos — daemonia) Gradatio, coll. v. 1., ubi summus gradus primo ponitur. — δωρεάν, gratis) Hoc stat cum v. 10. fin. Pro laboro debetur merces: sed miracula et charismata vendi non debent.

- v. 9. μη κτήσησθε, ne acquiratis) Sic didicere αὐτάρκειαν apostolicam. Quae jam habebant, iis uti poterant; non nova acquirere. χουσον, ἄργυρον, χαλκόν, σωνωπ, argentum, aes) pecuniam magnam aut parvam. εἰς τὰς ζωίνας, in zonas) quae erant etiam loco crumenarum.
- v. 10. πήραν, peram) in qua panis, et quae ad victum pertinent, servabantur. Marc. 6, 8. μηδε φάβδον, neque baculum) Marc. 6, 8. nisi baculum solum, qui baculum non habebat, non demum debebat esse solicitus de comparando baculo; dicitur enim, ne acquiratis: qui habebat, poterat secum ferre, commoditatis, non defensionis causa. ἄξιος, dignus) Vicissim, digna est merces operario. τροφής, cibo) Hoc verbo continentur, quae versu 9. 10. enumerantur.
- v. 11. ¿ξετάσατε, exquirite) percontatione apud alios, et scrutinio spirituali. pii pios, impii impios facile indagant. ἄξιος, dignus) quicum maneatis. zázεῖ, et ibi) in domo hominis ejus, dum urbe exitis. [Insignis inde praerogative primitiis obtigit. V. g.] Mutatio domorum potuisset speciem praebere hominum delicatorum.
- v. 12. ਕੰਡੜਕੰਤਰਰੋਵ, salutate) dicite ਹਾਰੰਡਾ pacem, v. seq. i. e. salutem. Formulas et ritus sumsit Jesus e medio: sed elevavit ad usum sublimiorem.
- v. 13. ἐἀν μὲν, si quidem) i. e. si vos recipient. ἐλθέτω ἐπιστραφήτω, renist revertatur) Imperativus hoe loco proprie potest accipi, vobis precantibus renist: vobis non invitis revertatur. ita vos gerite, ut veniat, ut revertatur. salutationem vestram eis propensa voluntate impertite, vel ad vos recipite. [Sotutionis et ligationis quasi praeludium hoc fuit. V. g.] ὑμῶν, vestra) enjus nuncii estis. ἐἀν δὲ, si vero) contra vestram spem. ἐπιστραφήτω, revertatur) per testimonium officii praestiti et augmentum tranquillitatis et virtutis spiritualis. Quod semel a Dei opulentia exiit, non frustra exiit, sed aliquem certe invenit, cui id obtingat. Solatium ministrorum, qui sibi videntur nil aedificare. Dominus his ita dicit: Illi aspernati sunt; vobis habete.
- v. 14. δς δὰν, quicunque) quisquis paterfamilias, aut magistratus. ἐξερχόμενοι, exeuntes) Non jam erat invincibilis hominum ignorantia. Hodie in majore et operariorum et auditorum multitudine non item opus est exire. η, aut)
  si in nullam urbis domum fueritis admissi. zονιορτόν, pulverem) quod poena
  vel pulverem terrae ab impiis tritae sit correptura, v. 15., a qua immunes plane
  esse vellent apostoli. vid. Act. 13, 51. coll. c. 18, 6. Marc. 6, 11.; in testimoaism illis, ut sciant, sibi dictum esse, constantiam vestram videntes. Id movet
  spectantes et audientes. Neh. 5, 13. τῶν ποδῶν) Hoc pendet ab ἐκτινάţerse Pedibus calceisve adhaerere consetur culpa, 1 Reg. 2, 5. Igitur apostoli
  pulvere a pedibus excusso debuere declarare, remotam a se esse culpam non
  auscultantium.
- v. 15. aventoissev, tolerabilius) Ergo pejus est non credere evangelio, quam Sodomítas imitari. cap. 11, 22. 24. Videtur hypallage: Urbs illa in die judicii graviorem poenam subibit, quam terra Sodomorum et Gomorrorum aut pridem pertulit aut in judicio habebit. Si perbrevis repulsa tam graviter punietur; quid fiet iis, qui morosius resistunt?
  - v. 16. lov, ecce) Ecce saepe facit ad demonstrandam rem praesentem. -

έγω, ego) Dominus vester. nolite dubitare. Salvus conductus. — πρόβατα, oves) inermes. — ἐν μέσω, in medio): non, in medium. jam estis inter lupos. — λύπων, luporum) qui oves perditas v. 6. nolent reduci. conf. c. 7, 15. de pseudoprophetis; quanquam hîc appellatio luporum latius patet. — γίνεσθε) Saepe in adhortationibus hoc potius, quam ἔστε, dicitur. evadite tales et praestate vos. — ως οί ὅφεις, sicut serpentes) Pii impiis saepe videntur serpentes, et sic vincunt serpentem antiquum. — καὶ, et) Sic et prudens et simplex fuit David erga Saulem. [Non raro tanquam sui omnino similes alios quis habet. At meminisse juvat, multos te pejores esse, aliquos fortassis meliores. V. g.] — ἀπέραιοι, sine cornu) ungula, dente, aculeo: innoxii active atque adeo etiam passive. Complura ejusmodi activa simul et passiva sunt. Conf. Rom. 16, 19. not.

v. 17. προσέχετε δὲ, cavele vero) Declaratur το prudentes: acceditque moniti extensio. nam hominibus est generale. Conf. Joh. 2, 24. [Quantae sint rationes, homines cavendi, maxime tum patescit, ubi conversandum üscum fuerit nulla consideratione externa cohibitis. V. g.] — συνέδρια, συναγωγαῖς, synedria, synagogis) Synedria, ubi proceres conveniunt: synagogae, ubi etiam populus. — ἐν ταῖς) Actionem habebunt tam sanctam, quae etiam in synagoga (synedrio opposita), suscipi queat. c. 23, 34. — μαστιγώσουσιν, flagellabunt) Dura praedicuntur: tamen rem gesserunt apostoli. Et sic Jesus ipse.

v. 18. δὲ) ἐπιτατικόν. — ἀχθήσεσθε, ducemini) non ultro venerunt apostoli ad proceres. Ducti sunt. — αὐτοῖς, illis) Judaeis, in antitheto ad gentes. Quae coram praesidibus et regibus gerebantur, omnibus innotuere. — καὶ τοῖς ἔθνεσιν, et gentibus) Ergo hoc caput etiam ulteriora spectat, apostolatum post ascensionem Domini.

v. 19. μη μεριμνήσητε, nolite curare) Una, non curandi, cura sit. Non omnis praeparatio ex eo nobis prohibetur. 1 Tim. 4, 15. coll. Luc. 21, 14. 1 Cor. 14, 26. Sane in re subita hodie quoque fidelis confessor curare non debet, quid dicendum sit. — η, aut) Eleganter notatur cura. sed ubi τὸ quid obtigit, τὸ quomodo non deest. Quomodo aut quid includit, quicquid sub curam cadere potest: ergo maxime etiam verba, de quibus multi, rem in promtu habentes, laborare solent. Spiritus non loquitur sine verbis, v. 20. Dabo vobis os et sepientiam, Luc. 21, 15. Idem syntheton, aliis de rebus, Joh. 8, 28. 12, 49. 50. Rom. 8, 26. 1 Petr. 1, 11. Inspiratio verborum non ex differentia vocularum, quomodo, quid, sed ex ipsa promissione deducitur. — ἐν, in) etiamsi non ante. Multi tum maxime sentiunt virtutem spiritualem, quum eam aliis impertiendi hora est. — τί pro ο c. 15, 32. Luc. 17, 8.

v. 20. of λαλοῦντες, loquentes) Similis usus articuli, Joh. 6, 63. — ἐν ὑμῖν, in vobis) tanquam organis.

v: 21. áðelpóg, frater) Maxime propinqui facillime scinduntur. — Oavarácouciu, occident) morte atroci, etiam per magistratus.

v. 22. διὰ τὸ ὄνομά μου, propter nomen meum) quod mundus odit. — οὐτος, kic) vero. Est hoc apophthegma ex iis, quae non semel dixit Salvator. cap. 24, 13.

v. 23. την άλλην) alteram. — καν έκ ταύτης διώκωσιν ύμας, φεύγετε είς ετέφαν) Plenior hace lectio probatur. App. Crit. Ed. 2. p. 115. s. [quanquam in margine Ed. maj. d. A. 1734 inter non probandas relata. E. B.] — οὐ μη τελέσητε, non perficietis) Conf. Τὸς 2 Chron. 31, 1. — τὰς πόλεις, oppida) nedum vicos, Israël. v. 6. Docet, non esse periculum, ne non sint habituri, ubi praedicent; neque nimis diu uno loco manendum esse: aliis locis diutius manendi facultatem fore. — ἔως αν ἔλθη, usque dum veniat) De hoc adventu vide v. 7. et cap. 11, 1. [Nimirum hic ipse adventus ille innuitur, quo hane Legatorum suorum annunciationem istis diebus amplissima sua praesentia, beneficentia atque praeconio tanquam Is implevit, quem venire, Evangelium praedicare, praedicarique per alios curare oportuit. Matth. 11, 3. 5. Pari modo septuaginta etiam discipulos Regni divini appropinquationem nunciare jussit, subsecuta Ipsius in istis locis praesentia. Luc. 10, 1. 9. Harm. p. 293.]

v. 25. 6 δούλος) i. e. ενα 6 δούλος γένηται ως 6 κύριος αύτου, άρκετον αύτω loilv. Zeugma. — olnoδεσπότην, patremfamilias) Revera Jesus fuit paterfamihis, et aluit magnam discipulorum familiam, Luc. 22, 35., perfectissimum praebens ut solitariae, sic oeconomicae vitae specimen: idemque est paterfamilias βεελζεβούλ, Beelzebul) Beelzebuh, deus Ekron, 2 Reg. 1, 2. sed ecclesiae. — Beelsebub Graeci videntur minus potuisse pronunciare: unde LXX verterunt βακλμυΐαν. Ipsi evangelistae graece scripsere βεελζεβούλ, pronunciationis, ut videtur, non etymi causa, (ut LXX, µelyol, pro Michal,) quae causa cum interpretes non tangeret, ad sonum hebraicum redierunt. Ceteroqui זבל Hebraeis apud illos non re- בעל זבול apud illos non reperitur. quanquam credibile est, ob parechesin ad זבול Hebraeos graece loquentes eo libentius βεελζεβούλ pro βεελζεβούβ dixisse. Beelzebul scribit Tertullianus lib. 4. c. Marcion. c. 26. ex Luc. 11. — ἐκάλεσαν, vocarunt) Vid. c. 9, 34. Marc. 3, 22. vocarunt Beelzebub, i. e. Beelzebubi consortem. — πόσω μᾶλλον, quanto magis) Christum magis et prius oderat mundus: atque discipuli debebant judicare, se multo magis debere illud odium subire, multo minus recusare. [Dometici virtutis minus habent, neque insuper naevorum nihil, quos exprobrare mundu cellet. V. g.] — τους οίκιακους αυτοῦ, domesticos ejus) scil. appellabunt domesticos Beelzebub.

v. 26. ovv, igitur) etsi eritis exosi. — ovolev, nihil) Conf. Marc. 4, 22. Luc. 12, 2. — yaq, enim) Mundus non tam cito absorpserit vos, per quos longe kteque propagabitur veritas. — πεκαλυμμένον, tectum) remotum a visu. άποπαλυφθήσεται, delegetur) Messiae maxime tempore. — πρυπτον, occultum) remotum ab auditu. conf. v. seq.

V. 27. οὖς, aurem) unam, secreto. — ἐπὶ τῶν δομάτων, in summa parte domorum) planâ. ubi loquentes vel etiam auditores versari poterant. conf. 2 Sam.

16, 22. [Omnem timorem jubet exulare. V. g.]

v. 28. παὶ μη, neque) Connexio: qui publice veritatem occultam praedicat, hunc mundus affligit. Qui Deum timet, nil extra eum timere debet: qui Deum non timet, omnia extra eum timet. 1 Petr. 3, 14. s. [Mundus magnum corum animum admiratur, qui nil timent, heroibus illum virisque dignum existimans. Atqui solus DE1 timor heroismus est veri nominis, quo absente omnis, quam dicunt, animi praesentia mendax est, et inconsideratae temeritatis index. V. g.] — ano, ch) Hoc non iteratur. plus est, timeo illum, quam, timeo ab illo. — αποπτενόντων) Thema πτέω, inde πτένω, πτείνω, πτέννω. vid. Eustath. — τον δυνάperor, Eum qui potest) et quidem cum summa êşovola potestate, Luc. 12, 5. id est, Deum. Jac. 4, 12. — καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα, et animam et corpus) Duae partes hominis essentiales. — ἀπολέσαι, perdere) Non dicitur, occidere. Anima est immortalis. — ev yelvvy, in gehenna) Non facile est, veritatem praedicare: neque cuiquam severius praecipitur, quam ministris verbi, ut constat ex epp. ad Timotheum et Titum. Ideo stimulus admovetur efficacissimus. Plerique testes veritatis gravissimis primum terroribus divinitus excitati sunt et adiguntur.

v. 29. δύο στρουθία ἀσσαρίου, duo passerculi asse) Quinque passerculi assibus duobus. Luc. 12, 6. Causa, cur non sint timendi homines. — &v, unus) alter pre altero. — οὐ πεσεῖται, non cadet) Cadere in terram est interire. Vis futuri habet conditionem: si cadit, non cadit sine Patre. — ανέυ τοῦ θελήματος τοῦ 🕶 φος ύμῶν, sine voluntate Patris vestri) Antiqua lectio, et latius didita, quam ut pro paraphrasi haberi debeat, cum praesertim etiam citra illud, voluntate, sensus constaret, uti Es. 86, 10., מצלעדי שומיא et Hebraei מבלעדי שומיא sine Deo. Vid. Appar. Crit. Ed. II. ad h. l.] 1). Huic voluntati ex parallelo respondent numerati fidelium capilli. — vuov, vestri) non illorum.

v. 30. υμών, vestri) Antitheton. — al τρίχες, capilli) quos ipsi parum cumis quis curat pilos pectine evulsos semel? Proverbium frequens, de re minima.

<sup>1)</sup> Minus tamen firmum pleniori lectioni valorem tribuit Editionis N. T. 2dae margo. E. B. Bengel gnom.

- v. 31. πολλών, multis) Antitheton, unus v. 29. ὑμεῖς, vos) etiam singuli.
- v. 32. ἐν, in) i. e. quum de me quaeritur. Diff. a me et illum, v. seq. coll. Luc. 12, 8. 9. ἀνθρώπων, hominibus) Sermo est praecipue de persecutoribus.
- v. 33. ἀρνήσομαι κάγω αὐτον) Hanc verborum seriem, jus talionis (uti v. 32.) exactius exprimentem, habent Lat. Goth. et cod. ms. Byzantinus, pluresve. nam talia plerumque neglexere codicum collatores. Alii, ἀρνήσομαι αὐτον κάγω.
- v. 34. εἰρήνην, pacem) boni cum malo. μάχαιραν, gladium) i. e. divisionem violentam, διαμερισμόν, Luc. 12, 51. 22, 36., progredientem a discordia familiarum v. 35. ad bella et caedes.
- v. 35. διχάσαι, separare) ex consequenti. ἄνθρωπον, hominem) filium, mei amantem. v. 37. κατὰ, contra) Ponuntur h. l. contra se ea, quae alias inter se maxime diligunt.
- v. 36. έχθοοl, kostes) Homo suos domesticos, propinquos, servos, familiares, habebit pro suis hostibus, si in me credent. Mich. 7, 6.
- v. 37. ο φιλῶν, qui amat) ex fuga gladii. Gradatio, postponere parentes, liberos, et versu seq. semetipsum.
- v. 38. τὸν σταυρὸν, crucem) Crux, apud Judaeos inusitata, non erat in adagio pro re adversissima. itaque hoc loco Jesus alludit ad crucem suam, quam Ipse jam tum ferebat in occulto. λαμβάνει, sumit) libenter.
- v. 39. ψυχήν, animam) Anima dicit hominem respectu vitae naturalis. animam, i. e. Se ipsum. coll. Luc. 9, 24. 25. ξνεκεν, causa) Multi mundi causa perdunt animam.
- v. 40. ύμᾶς, vos) Gradatio descendens: vos (apostolos,) prophetam, justum, minorem. ἐμὲ, me) Non modo tantundem est, ac si me reciperet: sed revera me recipit.
- v. 41. είς ὅνομα, in nomen) sub hac ratione, non alio respectu ¹). προφήτην, δίκαιον, prophetam, justum) Propheta est, qui loquitur; justus, qui agit, Dei nomine, et insigni justitia fulget. c. 13, 17. 23, 29. Hebr. 11, 33. μισθον, mercedem) Nam ostendit, se Deo aeque esse obedientem, ac si ipse quoque propheta esset. Quaeri potest, quomodo, qui ipse non sit justus, possit justum excipere, qua justum. Resp. Talis eo ipso resipiscit, et desinit esse hostis justitiae.
- v. 42. μικρών, minorum) Cap. 11, 11. Zach. 13, 7. suave epitheton discipuli, coll. v. 41. de gemina mentione prophetae etc. Tales non curat mundus. Ex minoribus fiunt prophetae et justi. ψυχροῦ, frigidae) Hoc sine sumtu est, et vel in via fieri potest. Proverbialis locutio, et antitheton ad recipiens. μη απολέση, non perdet) Solatium ex pristinis recte factis, etiam inter pericula subsequentia. [O immensas DEI divitias, qui tanta praemia persolvere et habet et amat! V. g.] αὐτοῦ, ejus, minoris) vel potius, suam. Plus est suscipere, quam potare: ideo majorem habet mercedem.

#### CAPUT XI.

- v. 1. Έτέλεσεν, consummavit) nil abrupte egit Jesus. c. 26, 1. not. Luc. 7, 1.

   πηφύσσειν, praedicare) omnibus locis, conf. Joh. 3, 2. seqq. [Verbum διδάσσειν privatam institutionem, ut πηφύσσειν publicam dicit. V. g.] αὐτῶν, eorum) Israëlitarum. [populi scilicet miseratione digni, c. 9, 36. V. g.]
- v. 2. τοῦ χριστοῦ, Christi) ea, quae Christi erat facere. [Talia etiam ante vinctum Johannem Jesus fecerat: sed nunc multo frequentiora. V. g.] μαθητών, discipulorum) quos volebat confirmare et Christo tradere. [Ipse videlicet nil dubii de Christo alebat. V. g.]
  - v. 3. ο έρχόμενος) Adventator. Ps. 40. Hebr. 10, 37. η, an) Nullus tum

<sup>1)</sup> Hunc sensum Versio Danica (ex relatione S. R. Königsmanni) aptis verbis, Weil er ein Prophet ist, exprimit. Vid. D. Ern. Bibl. Th. T. I. p. 222. Sic vers. Gallica, quae Genevae anno 1744 prodiit: en qualité de Prophète. Latinum, Prophetae nomine, idem dicit. E. B.

erat alter: Johannes hac disjunctiva se ipsum excludit. — ετεφον, alterum) Aliquem esse, qui veniat, pro certo agnoscunt. — προσδοκῶμεν, exspectemus) longiore mora. [Cessabat jam exspectationis tempus. Septuagesima Danielis hebdomas imminebat. V. g.]

v. 4. à anovere, quae auditis) rerum testimonia, VII generum. v. 5. 6. Miracula praedicta, benefica, multa, varia. — [Visus aliás praecedere solet auditum; sed verbum Christi fidei desideriis propius quasi respondebat, quam opera. Joh. 14, 11. Etiam h. l. humiliter Jesus loquitur, ut c. 12, 17. 41. s. Non, quae dico et facio, inquit. V. g.]

v. 5. 1) εὐαγγελίζονται, evangelizantur) Passivum. coll. Luc. 16, 16. Sermo est enim de operibus Christi Jesu ipsius, quae tum videbant et audiebant discipuli Johannis. conf. Luc. 4, 18. de hoc opere [Christi, ad hoc ipsum (Es. 61, 1.) uncti, V. g.] praedicto. Neque omnes pauperes adhuc evangelizabant, sed apostoli. Matth. 10, 7. [coll. supr. v. 1.]

v. 6. μακάφιος, beatus) Rara felicitas. Character Messiae, id ipsum, quod multi in eo scandalizentur. [Esai. 52, 14. Id ipsum discipulis Johannis praecipue potuit esse pronum. Vid. v. 18. coll. 19. V. g.] Alios beneficiis mactabat: ipse crat tenuis, pauper, spretus. — ος δαν, quicunque) praesertim etiam ex discipulis Johannis, diversum Johannis et Jesu victum intuentes. v. 18. s.

v. 7. πορευομένων, abeuntibus) Alias potuissent inflare se. Mundus laudat in faciem, a tergo obtrectat: divina veritas, contra, — ηρξατο, coepit) Antea populus non coepisset. — περὶ ἰωάννου, de Johanne) Johannis status describitur respectu hominum et sui et Dei, v. 7. 8. 9. — Θεάσασθαι, spectare) otiose. Joh. 5, 35. — πάλαμον, ealamum) His abundabat vadum Jordanis. Johannem talem voluissent, quales ipsi se gerere amabant, versu hoc et seq. Quaerebant hominem facilem et desideriis ipsorum obsecundantem; quem non ipsi appellarent arundinem, sed Jesus arundinem arundinem dicit. Saepe enim veritas homini sermonem tribuit, non qualem ipse format, sed qualem res ipsa fert. Jer. 18, 12. Ipse populus non satis norat, cur exissent. Contra character Johannis describitur: coll. v. 18. simulque tollitur scandalum, quod ex vinculis praecursoris capi posset. — ἀνέμου, vento) favoris, delata Messiae existimatione ad illum; vel persecutionis. — σαλευόμενον, agitatum) Medium: agitari se sinentem. Haec opinio non refutatur, ut eae, quae sequuntur: quia se ipsa refutat.

v. 8. ěllà, sed) Ponitur, ubi id, quod praecessit, missum fit. — ἡμφιεσμένον, vestitum) Talem prodromum, talem Messiam ipsum optassent. — τὰ) Articulus refertur ad μαλακοῖς. — φοροῦντες, gestantes) Johannes si voluisset, potuisset esse aulicus. — οἴκοις, domibus) Esth. 4, 2. non in eremo aut carcere. — τῶν βασιλείων, ²) LXX τὰ βασίλεια Esth. 1, 9. 2, 13. οἶκοι τῶν βασιλείων conclavia arcis.

v. 9. προφήτην, prophetam) Diu nullos habuerant prophetas. [Talis haberi requit, nisi ab inconstantia et mollitie alienus. V. g.] — ναι, nae) Prophetam, dico vobis, et propheta majus. — περισσότερον, plus) Neutrum, ut in τί, quid. Plus, scil. exeuntes vidistis, quamvis non nossetis. — προφήτου, propheta) Nam propheta eminus nunciat.

v. 10. οὖτος γὰς, kic enim) Hoc Johannem multo majorem facit, quam illa res, de qua v. 7. s. — ἰδοὺ ἐγκὸ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ες κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου) Malach. 3, 1. LXX ἰδοὺ ἐξαποστελοῦ τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐκαβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου, καὶ ἐξαίφνης ἄξει κτλ. — ἐγκὸ, ego) Sermo Patris ad Filium. — τὸν ἄγγελόν μου, angelum meum) Johannes a Deo missus, angelus, post quem venit ipse Angelus foederis. —

2) Hano lectionem alteri aequalem aestimaverat margo Ed. maj.; sed margo Ed. 2. suffragente Vers. germ., praefert βασιλέων. Ε. Β.

<sup>1)</sup> τυφλοί ἀναβλέπουσι] Eo ipso momento talia miracula fiebant (Luc. 7, 21.), Christo reservata. Priscis temporibus coecitate, lepra, morte mulctabantur peccatores. V. g. — νεκροί ἐγεἰρονται] quod novissime factum erat juveni Nainitico, Luc. 7, 14. V. g.

πρό προσώπου σου, ante faciem tuam) immediate ante te. LXX ἐξαίφνης l. c. Johannes non fuit propheta in longinquum. Luc. 1, 76. Unus adventus, unus sermo, et Patris est et Filii. Luculentissimum argumentum Deitatis Christi, quod ea, quae in N. T. de Christo dicuntur, ex V. T. tanquam praedicata Deo propria repetuntur. Vid. not. ad Joh. 12, 41. Act. 2, 33. Rom. 9, 33. 14, 11. 1 Cor. 1, 31. 10, 9. Eph. 4, 8. Hebr. 1, 6. 8. 10. s. Ap. 1, 8. 17.

v. 11. our éynyeprai, non excitatus est) adhuc. Eyelpeodai munus collatum denotat. — ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, in natis mulierum) Magna universalitas. sic in, de excellentia Mariae, Luc. 1, 28. — µɛlζων, major) prophetes, Luc. 7, 28. 1, 15. vel si Enoch, Moses, Elias spectentur. — τοῦ βαπτιστοῦ, baptista) Hoc cognomen jam tum additum, ob rei novitatem et magnitudinem; non postea, ad discernendum duntaxat ab Johanne apostolo. — ο δε μιπρότερος, minimus vero) Comparativus cum articulo superlativus est. Quam longe Johannes excellit quemque maximum prophetarum veterum, tam longe Johannem excellit minimus quisque in regno coelorum, v. gr. praeco Christi, vel civis. Johannes ipse nondum erat in regno coelorum, sed praeibat. [Et ipsi tum Apostoli baptizando jam docendoque superabant Johannem Joh. 4, 2. Matth. 10, 7. etc. Harm. p. 299. fin.] Jesus non est minimus IN regno coelorum: sed ipse Rex est, et ipse per regnum coelorum innuitur. v. praec. et v. 3. c. 3, 11. Et minoritas et majoritas hîc exprimitur, ut est, non in opinione hominum, sed in re, in notitia Christi exhibiti. 1 Petr. 1, 12. Respectus speciei externae, v. 6. hue non pertinet. Erat Jesus spretus ignotusque inter homines, sed non minimus, quod ad regnum coelorum attinet: omnes cives regni coelorum eum pro rege agnoscebant jam. Conferatur phrasis, cap. 5, 19. Nusquam dicitur minor Johanne; nec, minimus in regno coelorum. Minimus in regno coelorum est minimus civium regni. In eo TERTIO, in quo Johannes est major ceteris, minimus in regno coelorum est minor ceteris civibus regni coelorum. Johannes nondum sciebat omnia, quae hodie ex symbolo apostolico sciunt catechumeni. Eximia gradatio: propheta, Johannes, apostolus vel christianus. Majus est, in hoc genere, in comparatione V. et N. T., scire praesentia, quam futura, quamvis proxime futura. sed alias axioma divinum est, scire futura.

v. 12. δὲ, autem) Antitheton, hoc sensu: quanquam Johannes minor est minimo in regno coelorum, tamen jam ab initio dierum Johannis regnum coelorum vim facit. Regnum coelorum non in Johanne, sed statim post Johannem venit. — βιάζεται) Cap. 13, 32. s. Luc. 14, 23. sese vi quasi obtrudit. Saepe LXX βιάζομαι ponunt, vim adhibeo. Johannes lamentatur: Jesus canit. Estque metonymia, regnum, i. e. rex, Messias. c. 4, 17. not. — βιασταὶ, vim facientes) Luc. 13, 24. Non est h. l. querela, de vi mala. nam querela incipit versu 16. Correlata: vim facit, vim facientes: [Hoc pacto fervet opus et ex voto procedit. V. g.] — άρπάζουσιν, rapiunt) ut raptim, celerrima vi, perruptis obstaculis, ad se redigant bonum in medio positum, [ut fit in merce vendibiti. V. g.] Luc. 7, 29.

v. 13. γὰο, enim) Nunc completur, quod usque ad Johannem fuerat praedictum. — προφήται, νόμος lωάννου prophetae, lex: Johannem) Conf. Malach. 1, 1. 3, 22. 23. et vid. not. ad Matth. 3, 12. Fuere prophetae etiam ante Mosen, et, quod lex secundo loco ponitur, facit gradationem, nam Moses prophetarum V. T. maximus: item lex h. l. allegatur propter officium prophetandi. Ubi V. T. desinit, in extremo, apud Malachiam, ibi N. T. incipit, apud Marcum. Itaque hoc, usque ad Johannem, valet de scriptura: valet etiam, ultra Malachiam, de ipso patre Johannis, Luc. 1, 67. usque ad, sine mutatione. limes prophetiae et V. T. Dehinc complementum est. — προεφήτευσαν, prophetarunt) Hoc totum eorum munus fuit. testimonio fungi rerum futurarum; ultra, Johannes. versu 9.

v. 14. εἰ θέλετε, si vultis) Vestra res agitur. Declaratur τὸ vim facientes: coguntur volentes. Res parata est: tantum opus est, ut velitis. — ἡλίας, Elias) Articulus ὁ non additus antonomasian indicat. βιαστὰς Johannes facit patres cum

filis. conf. autem, v. 16. In hoc Elia terminatur prophetia V. T. Malach. in fin. Johannes ob ipsum prodromi officium, cum Thisbita commune, Elias dicitur. — ό μέλλων, futurus) Sermo est tanquam e prospectu Testamenti Veteris in Novum. [Et Johannes non absolute ό μέλλων ἔγχεσθαι dicitur, sed Ήλίας ὁ μέλλων ἔγχεσθαι. V. g.]

v. 15. era auoves, aures audiendi) Sie LXX Deut. 29, 4. Conf. Rom. 11, 8. Formula praecidendi, Christo propria: qua ostenditur, cetera, quae expressius

dici possent, in iis, quae jam sint dicta, contineri.

v. 16. the yessar, generationem) homines malos hujus optimi temporis. — xaidaglois. 1) puerutis) Jesus non solum Judaeos, sed etiam se et Johannem, diversis modis comparat cum puerutis, mirabili, quod ad Ipsum attinet, facilitate. — ayogais, foris) Urbs magna plura saepe habet fora. Praeconium Johannis et Christi erat publicum.

v. 17. ηθλήσαμεν, tibia cecinimus) v. 19. — έθρηνήσαμεν, lamentati sumus)

v. 18. χιασμός.

v. 18. ηλθε, venit) Insignis anaphora. coll. v. 19. — μήτε ἐσθίων, neque edens) Non edebat cum aliis, vel ne in conspectu quidem aliorum. Victus Johannis congruebat cum doctrinae indole: et sic quoque Christi. Ideo altero alterum connotatur. — μήτε πίνων, neque bibens) Luc. 1, 15. — λέγουσι, dicunt) Mundus virtutem ab extremo carpit: vitia ad mediocritatem redigit. — δαιμόνουν, daemonium) Vulgaris sermo spiritum familiarem appellat. — ἔχει, habet) Consuetum Judaeis convicium; quo vel amentem vel nimis sapientem vel superbum notabant. qui hominum communitate abstinent, facile hac suspicione

gravantur.

- v. 19. ἄνθρωπος, homo) Notant, ut unum e multis, nota opposita ei, de qua v. 18. τῶν τέκνων, filiis) τῶν ἔργων (operibus) olim lectum fuisse a multis, ostendimus in Apparatu<sup>2</sup>). Ambrosius in Luc. 7, 35.: Bene, inquit, ab omnibus, quia circa omnes justitia reservatur, ut susceptio fiat fidelium, rejectio perfidorum. Unde plerigüe Graeci sic habent: Justificata est Sapientia ab omnibus operibus suis. Quod opus justitiae sit, circa uniuscujusque meritum servare mensuram. Idem vero Matthaei, non Lucae codices notare videtur, ad illos enim subinde, licet ad Lucam commentetur, recurrere solet. αὐτῆς) Valla referri arbitratur ad γενεᾶς. sed vide Luc. 7, 35. (ubi plura ad h. l. annotantur,) coll. v. 31. [Christus nimirum Sapientia est: filii Sapientiae, qui congregari se ab ea patiuntur. Hanc ob rem culpatur Sapientia, simplicis erga tales facilitatis nomine, adeoque justificare se demum cogitur. Luc. 15. V. g.]
- v. 20. τότε ήρξατο, tunc coepit) Antea non exprobrarat. Hace exprobratio est praeludium judicii extremi. Quilibet auditor N. T. est aut multo beatior (v. 11.) aut multo miserior antiquis. δυνάμεις, virtutes) v. 5. [Poenitentia et cognitio Jesu Christi, conjuncta sunt. V. g.]

v. 21. oval, vae) Interjectio haec non est imprecandi, sed enunciandi.

c. 24, 19. Opponitur, beatus. Hoc ubique observandum.

v. 21. 23. ὑμῖν· σοὶ, vobis: te) Duabus urbibus duae, uni illis miseriori miserior una opponitur, in vicinia, ex historiis V. T. — πάλαι, olim) prisco illo tempore, quo difficilius erat poenitentiam agere. Vide Act. 17, 30. Non licet dicere: quid facis? conf. Ez. 3, 6. — ἐν σάκκω, in sacco) subaudi, edente s. ant simile quiddam.

v. 22. ἀνεπτύτερον, tolerabilius) quia minus impoenitentes erant: et poenitentism fuerant acturi: et poenam jam tulerunt. — πρίσεως, judicii) Judex erit

is ipse, in quo tum scandalizabantur.

v. 23. zazeqvaovu, Capernaum) Haec urbs beatior, quam Chorazin et Bethsaida: sed ex peccato infelicior. ideo cum Sodomis, non cum Tyro et Sidone

παιδίοις utriusque Editionis margo, nec non Vers. germ. videtur praeferre. E. B.
 Qui tamen, ut et margo Ed. 2. et Vers. germ. lectionem τέχνων pro firmiore agnoscil. E. B.

- confertur. ἔως τοῦ οὐφανοῦ, ad coelum usque) Nam Dominus ex coelo, ipsumque adeo coelum, se illuc habitatum contulerat. [Specimina hujus exaltationis vid. Joh. 2, 12. 4, 47. Matth. 4, 13—13, 53. Joh. 6, 24. Matth. 17, 24. Harm. p. 301.] ὑψωθείσα, exaltata) in conspectu Dei, Christi, et angelorum. ἄδου, infernum) qui est infimum in rerum natura. ἔμειναν αν, mansissent) non deletae. Magnus conditionis effectus. [Aut enim non patrassent facinora, aut commissorum eos poenituisset; quare nec tum deleti essent, nec deinceps. V. g.] Idem verbum, Joh. 21, 22.
- v. 25. ἀποκριθείς, respondens) ad ea, quae de Patris consilio, de suis cogitationibus, de discipulorum mente agitabat. [Exultante spiritu, quae sequuntur, protulit. V. g.] — ἐξομολογοῦμαι, confiteor) De Deo nil, quod non ita se habeat, cum laude praedicatur. הודה confessio, praedicatio. Iisdem postea verbis gratias Patri egit Jesus re per LXX bene gesta. — πάτερ, πύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς yῆς, Pater, Domine coeli et terrae) Pater Jesu Christi saepe dicitur; interdum etiam Deus ejus; nunquam, Dominus ejus; Dominus autem coeli et terrae. Discamus exemplo Jesu Christi in precibus tribuere Deo appellationes argumento precum congruentes. Judaei quoque vetant in precibus cumulare nomina divina. Magnificentissima hoc quidem loco est compellatio. — ὅτι ἀπέπουψας, — καὶ άπεπάλυψας, quod occultavisti, — et revelasti) Duplex ratio laudandi. ἀπέπρυψας, occulta tenuisti: (conf. v. 27.) ἀπεκάλυψας, revelasti. conf. iterum v. 27. in extremo. — ταῦτα, haec) de Patre et Filio, de regno coelorum. — τοφῶν, sapientibus) qui sibi arrogant habitum noëticum. — ovvetov, prudentibus) qui sibi arrogant habitum dianoëticum. conf. 1 Cor. 1, 19. — ἀπεκάλυψας, revelasti) c. 16, 17. — νηπίοις, infantibus) quales erant XII et LXX Luc. 10, 21. adolescentuli. nam postea testati sunt diu. infantes, credere proni, simplices. Matth. 18, 3.
- v. 26. ναl, nue) Assentitur Jesus beneplacito Patris. Summa exomologeseos filialis, nue Pater. ὁ πατής) Id hoc loco significantius, quam πάτες. εὐ-δοκία ἔμπροσθέν σου, beneplacitum coram te) Voluntas et intellectus Dei decreta profert. Beneplacitum est summum, ultra quod in rimandis decretorum divinorum causis ire non licet nobis. Sic mox, de Filio, voluerit.
- v. 27. πάντα, omnia) Hîc sermo flectitur ad auditores. Post resurrectionem expressius dixit, omnia, in coelo et in terra, sibi esse tradita, c. 28, 18. sed hoc loco id dicitur implicite, coll. v. 25. Omnia, etiam potestas revelandi. Omnia, adeoque etiam omnes. Joh. 13, 3. 17, 2. 1 Cor. 15, 25. 27. παρεδόθη, tradita sunt) Nil sibi reservavit Pater, quod Filio non dederit. Conf. Joh. 13, 3. Matth. 28, 18. Intime conjuncta Patris Filiique ratio v. 25—27. Joh. 6, 39. 40. Et sic in tota Apocalypsi. Vid. Erkl. Offend. p. 65. οὐδεὶς, οὐδὲ, nemo, neque) De ordine sermonis, conf. Joh. 8, 19. εἰ μὴ ὁ πατὴρ, nisi Pater) Non addit, et cuicunque voluerit Pater revelare, quia id dixit versu 25. et h. l. docet, quid sibi Pater tradiderit. Spiritus sanctus non excluditur: mentio tamen hîc non fit, quia ejus oeconomia nondum ita nota erat hominibus. βούληται, veluerit) Cui autem velit, patet ex v. seq.
- v. 28. δεῦτε, venite) statim. c. 4, 19. not. πρός με, ad me) quum pharisaei, quum ipse Johannes vos non explet. πάντες, omnes) ne vos terreat limitatio, v. 27. of κοπιῶντες, laborantes) Huc ref. ζυγὸν et ζυγὸς, jugum. πεφορτισμένοι, onerati) Huc ref. discite et onus. Νωω onus, i. e. doctrina, disciplina. κάγω, et ego) Cum alibi frustra quaesivistis, apud me invenietis, v. 29. ἀναπαύσω, requiescere fuciam) Hoc declaratur mox, ὅτι etc. Correlata: requiescere faciam: invenietis requiem.
- v. 29. ἄρατε, tollite) Jugum Christi subire est in disciplinam ejus se totum tradere. ὅτι, quia) Cur libenter a Jesu discere debeamus, hinc patet. Nostra mansuetudo et humilitas est consequens. πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς κτλ., mansuetus sum et humilis corde) tametsi gravis est sermo versu 20. ss. Mansuetudo parit suavitatem jugi; humilitas cordis, levitatem oneris. Pharisaei erant

susteri et elati. Admiranda Dei virtus est Demissio; quae tamen in scripturis non tam uno vocabulo appellatur, quam copiose describitur: cujus imago apud sanctos est humilitas; contrarium, apud Satanam et malos, superbia. Demissio enim est, quod summa illa Majestas omnino dignata est creaturas facere, hominesque praesertim, quamlibet minimos, quamlibet misellos, et aspicere sine fastidio, et sibi conjungere. Ac modo inprimis conspicuo Filius Dei in carne exseruit humilitatem. Ps. 34, 7. 113, 6. Luc. 1, 48. 52. s. 12, 37. 22, 27. Joh. 12, 26. 13, 14. Phil. 2, 8. Ebr. 11, 16. — τῆ καρδία, corde) Τὸ humilis per se non dicit qualitatem cordis: τὸ mansuetus dicit qualitatem cordis. ideo τὸ corde magis refertur ad humilis, quam ad mansuetus. Vocabulum corde facit ad periphrasin. Rom. 2, 5. — καὶ, et) Et ponitur, ut in κάγοὸ, et ego, v. 28. LXX Jer. 6, 16. καὶ εὐοήσετε άγνισμὸν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Á Christi corde manat quies in animas nostras, v. 29. — εὐοήσετε ἀνάπαυσιν, invenietis requiem) vobis adhuc ignotam, sed quaesitam et optatam.

v. 30. ζυγός μου, jugum meum) Alio instituto dicitur crux pii, alio jugum. c. 10, 38. — χρηστός, suave) Sum enim mansuetus. — έλαφρόν, leve) Sum enim humilis.

# CAPUT XII.

- v. 1. Έν, in) Alienissimo quoque tempore interpellarunt pharisaei. η̃οξαντο τίλλειν, coeperunt vellere) Statim interpellarunt pharisaei. Non minimae erat operae, tot grana fami sedandae ex aristis excutere.
- v. 2. iδού, ecce) Hoc volunt dicere: Magister debet praestare, quod discipuli ipso praesente faciunt. ecce: repentinum interdictum volunt habere. οὐκ εξεστι, non licet) Non dubitanter definiunt. ideo refutantur severe v. 3. 5. 7. Formula: licet, vel, non licet. Frequentior tum fuit correptio falsa, quam hodie vera. ποιεῖν, facere) Ref. non ad edere, sed ad vellere. ἐν σαββάτω, in sabbato) Magnam historiae evangelicae partem occupat materia de sabbato.
- v. 3. οὖκ ἀνέγνωτε; non legistis?) Legerant, sine spiritu. Auctoritate V. T. eos revincit Jesus. δανὶδ, David) cujus factum non reprehendetis. ὅτε ἐκείνωσεν, quum esuriit) Id 1 Sam. 21, 3. lectori subaudiendum relinquitur. μετ' αὐτοῦ, cum eo) ibid. v. 4.
- v. 4. olnov τοῦ θεοῦ, domum Dei) Amplificatur, quae esse poterat, dubitandi ratio. Sic appellatur, tabernaculum, templo paulo post aedificato. τοὺς ἔφτους, panes) Multum ceremoniale est in sabbato. alias a panibus propositionis non fieret consequentia. τῆς προθέσεως, propositionis) εἰ μή) omnibus, nisi: id est, sed.
- v. 5. η) Latine an. ἐν τῷ νόμφ, in lege) 1) Gradatio, ad argumentum stringentius: ab exemplo principis, quod sacerdos probarat, ad legem ipsam; a prophetis, etiam prioribus, quorum partes legebantur, ad legem, quae tota legebatur; et a cibo sacro ad tempus sacrum, de quo agitur. of legeiç, sacerdotes) Qui maxime debent legem tueri, tamen in hac re maxime excipiuntur. Ita quoque sacerdotes Christi ad sabbatum minus sunt alligati, quam reliqua multitudo. ἐν τῷ legῷ, in templo) dum sacris operantur. βεβηλοῦσι, profesent) Τὸ βέβηλον, profesent, τος ἀγίφ sacro, nec semper impuritatem aut reatum involvit. Lev. 10, 10. 1 Sam. 21, 4.
- v. 6. λέγω, dico) Formula haec magnam habet potestatem. εεροῦ, templo) in quo sacerdotes ministrant. Templum cedit Christo: sabbatum cedit templo, v. 5. Ergo sabbatum cedit Christo, v. 8. ἔστιν ωδε, est híc) Non dicit: Ego sum major. Jesus humilis corde. v. 41. 42. c. 11, 4. 5. sic, hodie, Luc. 4, 21. 19, 9. add. Matth. 13, 17. Joh. 4, 10. 9, 37.

<sup>1)</sup> Illo îpeo anni tempore în sabbatis Leviticus legebatur, în quo tam multa de sacrificiis, etiam sabbato celebrandis, occurrunt. V. g.

v. 7. ἐγνώκειτε, cognovissetis) Plusquamperfectum. — ἔλεον, misericordiam) Vid. cap. 9, 13. Misericordiam et praestitere discipuli sibi, [Davidem hac in re imitati, V. g.] et judicio temerario violarant pharisaei. — θυσίαν, sacrificium) sabbato sanctius, v. 5. — κατεδικάσατε) condemnassetis temere, cito, crudeliter. [Cogitationibus condemnantibus saepe aliquis, dum alterum peccati arguit, ipse nec opinatus peccat. V. g.] Hoc argumento etiam fuerat responsum, si quis dubitasset, an liceret ante pascha vellere spicas.

v. 8. κύριος, dominus) Majestate Christi nititur discipulorum innocentia et libertas: dominatioque filii hominis exserit sese in misericordia. — σαββάτου, sabbati: Dominus templi et rerum omnium sane etiam est Dominus sabbati:

neque id modo juris habet, quod David habuit.

1) v. 10. ην, erat) Vel eo venerat sua sponte, ut sanaretur; vel ab aliis insidiarum causa adductus. — ενα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ, ut accusarent eum) quasi sabbatum violasset: cujus magna tum erat observatio, etiam in judiciis, v. 14.

v. 11. ξν, unam) cujus jactura non magna. — ούχὶ κρατήσει; nonne prehendet?) Verbum aptum ad sanationem manus. Tum id licuit: postea ne hoc

quidem permiserunt Judaei.

v. 12. τοῖς σάββασι, sabbatis) Nam bonum non est procrastinandum. — καλῶς, bene) ovi et homini, imo homini prae ove. [Cogituverit quis, de ove periculum in mora fuisse, hominem vero tanto temporis tractu corporis labe affectum a die in diem facile potuisse semel procrastinari. At opportunum erat opem ferri, quum aegrotus occurreret medico. Sabbato major hominum turba congregata fuit, qui spectare rem eaque lucrifieri poterant. V. g.] In sabbato non licet facere operas quotidianas, solitas, ad quaestum: licet, quae tempus et locus adferunt, ad salutem proximi et animantum, maximeque ad laudem Dei.

2) v. 15. ἀνεχώρησεν, secessit) Huc spectat inprimis versus 19. Strepitum

vitavit Jesus.

v. 16. Γνα μη, ut ne) Potestas Jesu, etiam multitudini silentium imperantis.  $^{8}$ )  $\forall$ . 18. ἰδοῦ ὁ παῖς μου, ὃν ἡρέτισα· ὁ ἀγαπητός μου, εἰς ὃν εὐδοπησεν ἡ ψυχή μου· Θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ ἀὐτὸν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ· οὐκ έρίσει, ούδε πραυγάσει ούδε άπούσει τις έν ταῖς πλατείαις την φωνήν αὐτοῦ κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει, καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει. Εως αν ἐκβάλη είς νίκος την κρίσιν. και τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι) Εε. 42, 1-4. LXX, *ໄακώβ ό παῖς μου, ἀντιλήψομαι αὐτοῦ· ἰσραὴλ ό ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν* ή ψυχή μου, ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ' αὐτὸν, κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει · οὐ κράξεται, οὐδὲ ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσθήσεται ἔξω ή φωνή αὐτοῦ κάλαμον συντεθλασμένον οὐ συντρίψει, καὶ λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει, άλλα εἰς άλήθειαν ἐξοίσει κρίσιν πτλ. — ο παϊς μου, minister meus) עברי Es. 42, 1. Et saepe graeco παῖς hebraeum illud exprimunt of LXX v. gr. ubi de Mose agitur, et de ipso Messia. Conf. Act. 3, 13. 26. 4, 27. 30. nam ultra non repetitur in N. T. de Messia: vel quod Graecum παῖς ullumve aliud non satis respondeat Hebraeo illi, quo apostoli quoque initio sunt usi; vel quod neutrum conveniat statui exaltationis. Parallela sunt, minister et dilectus: itemque, complexus et beneplacitum. — hoérisa) Algerizein, αίρετον όρίζειν. — είς ον, in quem) Eig, in, denotat perpetuam mentis paternae tendentiam erga dilectum. 2 Petr. 1, 17. — xolow, judicium) hominibus salutare. v. 20. Joh. 16, 11. Kolois, judicium, separatio peccati et

<sup>1)</sup> V. 9. Kal] Octiduo post ea, quae modo dicta sunt, (V. g.) et octiduo ante Pascha. Brevi hoc tempore permultae maximi momenti res gestae sunt. Populus jam ad festum se parabat: hinc larga benefaciendi occasio Salvatori se obtulit. Harm. p. 309.

<sup>2)</sup> V. 14. Ol δε φαρισαΐοι] Non eo labore, quali ad evellendas aristas ovemque ex fovea extrahendam opus est, sed verbis sanationem Jesus praestiterat. Merum fuit sine negotio benefactum: neque tamen coeci homines sabbatum eo profanatum esse non putabant. V. σ.

bant. V. g.
3) V. 17. ὅπως πληρωβης Placida, qua Christus utebatur, et saluberrima agendi ratio his verbis innuitur. Vers. germ. — Ea quantum quaeso distat ab adversariorum moribus! Harm. p. 310.

justitiae. — τοῖς ἔθνεσιν, gentibus) cum ab Judaeis discesserit. — ἀπαγγελεῖ, annunciabit) Et fecit et nunciavit. Futurum, h. l. sed praeteritum, postea, apud Paulum: Eph. 2, 17.

v. 19. avrov, ejus) ex domo. Opportune praecedit specimen humilitatis et mansuetudinis Jesu, ostensionem severitatis v. 34. Sic etiam flevit, urbem in-

traturus; deinde vendentes et ementes e templo ejecit.

v. 20. κάλαμον, calamum) τος Hieron. ad Algas. quaest. 2. arundinem quassatam, Israëlem interpretatur; et linum fumigans, populum de gentibus congregatum, qui extincto legis naturalis ardore, fumi amarissimi, et qui noxius oculis est, tenebrosaeque caliginis involvebatur erroribus. Quem non solum non restinxil et redegil in cinerem: sed e contrario de parva scintilla, et pene moriente, maxima suscitavit incendia: ita ut totus orbis arderet igne domini Salvatoris, quem venit mittere super terram, et in omnibus ardere desiderat. — οὐ κατεάξει οὐ εβέσει non confringet: non extinguet) Ταπείνωσις. maxime fovebit. conf. v. 7. cap. 11, 28. Es. 42, 3. 61, 1—3. — ἐκβάλη) Hebr. τικικί τικος, in victorspondere apud LXX solet verbum ἐκβάλλειν extendere. — εἰς νῖκος, in victor

riam) לנצח ut nil in perpetuum resistat.

v. 20. 21. πρίσιν. καὶ τῷ) Post πρίσιν habent LXX, ἀναλάμψει καὶ οὐ δραυσθήσεται, ξως αν θη έπι της γης κρίσιν, και έπι τω όνόματι αύτου έθνη έλπιουσιν. Atque ad eum Esajae locum (c. 42, 4.) ita commentatur Hieronymus: Quod autem sequitur, Splendebit et non conteretur, donec ponat super terram judicium, Matthaeus evangelista non posuit; sive, inter judicium et judicium media, scriptoris errore sublata sunt. — Pro quo nos interpretati sumus: Non erit tristis, neque turbulentus, sed aequalitatem vultus omni tempore conservabit. Aquila et Theodotius interpretati sunt, Non obscurabit et non curret, donec ponat in terra judicium. et est sensus: Nullum vultus tristitia deterrebit: nec festinabit ad poenam, qui judicii veritatem ultimo tempori reservavit. Interpositio in Hebr. sic habet, לא יכהה ולא ירוץ ער ישים בארץ משפם Hieronymique suspicioni, de hiatu per librarium admisso, refragatur Jansenius, subscribit autem non immerito Drusius 1). Porro quum toto hocce loco a verbis LXX interpretum multum discedat evangelista, haud facile assequare, quibus graecis apud Matthaeum verbis hebraicum Escjae hemistichium fuerit expressum. Ipsa quidem sententia placidam et moderatam actionem Messiae decentissime exprimit. Adde Apparatum, p. 474. [Ed. II. p. 118.]

v. 21. nai, et) Hieronymus ad Algas. quaest. cit. huc reponit illud Esajae: splendebit et non quassabitur, donec ponat super terram judicium: ut tamdiu lumen, inquit, praedicationis ejus in mundo resplendeat, nulliusque conteratur et vincatur insidiis, donec ponat in terra judicium, et impleatur illud, quod scriptum est: Fiat voluntas tua, sicut in coelo, et in terra. — ονόματι, nomine) Hebr.

Evangelium est sermo de nomine Christi.

v. 22. δαιμονιζόμενος, daemoniacus) valde miserabilis. — καὶ λαλείν καὶ

Blenes, et loqueretur et videret) Videtur ita exprimi ordo miraculi.

v. 24. ἀπούσαντες, audienies) quae populus dicebat. — οὖτος, hie) Contemnunt. [Verba quam pauca quanti possunt momenti esse! V. g.] — εἰ μὴ, πίσι) Valde affirmant. — ἐν τῷ βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῷν δαιμονίων, in Beelzebul principe daemoniorum) Sic appellant Satanam. În V. T. nomen id erat idoli. conf. 1 Cor. 10, 20.

v. 25. ἐνθυμήσεις, cogitationes) amarissimas. conf. v. 34. s. — βασιλεία, regram) Primum agitur de regno, deinde de domo: et v. 26. de individuo, Satana: cujus regnum complectitur homines malos; domus, daemonia. — οὐ σταθήσεται) scil. ab hero aut domino. Ammonius: σταθήναι μέν ἐστι τὸ ὑφ' ἐτέρου· στῆναι δὲ, τὸ κατ' ἰδίαν φάμην καὶ προαίρεσιν.

<sup>1)</sup> Margo Ed. maj. dubiam dignitalem additamento isti tribuit, quod margo Ed. 2. et Vors. gurm. prorsus omittunt. E. B.

v. 26. εl ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν, si Satanas Satanam) Satanas sive diabolus est unus. Satanam (inquit Jesus) ego ejicio. In tenebris non est ullus major Satana. Ergo si vestra oratio vera est, Satanas esse debet, qui Satanam ejicit. at hoc plane absonum est. unum regnum, una urbs, una domus, non dividitur contra se. Nomen pro pronomine reciproco, uti Ex. 16, 7. Lev. 14, 15. 26. 1 Reg. 8, 1. 10, 13. 12, 21. 2 Reg. 17, 31. Nec tamen haec obstant, quo minus accusativum τὸν σατανᾶν, Satanam synecdochice positum judices, pro consortibus ipsius. Ita ex. gr. diceres, Gallus se ipsum confecit, si quando altera cohors Gallica alteram internecioni dedisset. Sic Satanas se ipsum ejiceret, i. e. princeps, Satanas, qui unus est, ejiceret eos, quos suos esse novit, consortes suos. — βασιλεία, regnum) quod tamen valde stabile est. Satanas dicitur habere regnum; nec tamen ipse unquam rex dicitur, est enim usurpator.

v. 27. 28. εί εί δὲ, si. si vero) Dilemma. — of viol, filii) quos non po-

v. 27. 28. εἰ· εἰ δὲ, si. si vero) Dilemma. — ol viol, filii) quos non potestis non insimulare, si me, inquit Jesus, calumniamini. adde Marc. 9, 38. et confer Act. 19, 13. — ὑμῶν, vestri) quos non ita vexatis, cum sint et gentis et disciplinae vestrae. — ἐκβάλλουσι, ejiciunt) [meo nomine. V. g.] Marc. l. c.

Matth. 7, 22. — auroi) ipsi.

v. 28. εl) Hoo, absoluta priore dilemmatis parte, valet quum. — ἐκβάλλω, ejicio) Jesus omni modo destruxit regnum satanae. — ἄφα, ergo) Character et gnorisma regni Dei, ubi satanas cum suis rebus expellitur. hoc enim erat reservatum Messiae. — ἔφθασεν, praevenit) Verbum hoc proprie hic ponitur (coll. prius, v. 29.) et grande quiddam innuit. — ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, regnum Dei) Antitheton, coll. v. 26.

v. 29. η) Lat. an. Interrogatio disjunctiva. — olular, domum) Satanae domus erat Mundus. — τοῦ ἰσχυροῦ) alicujus, qui validus est. conf. Hebr. 2, 14. — πρῶτον, prius) Jesus ligavit satanam: tum spolia retulit. — δήση, ligaverit)

majore robore. — διαφπάσει, diripiet) Vid. ad Marc. 3, 27.

v. 30. ὁ μὴ, qui non) Pars altera dilemmatis, quod habet versus 27. 28. confirmatur versu 29. prior confirmatur versu 30. hoc sensu: Filii vestri non sunt contra me, nec dispergunt: ergo mecum sunt et mecum colligunt. Non valet Neutralitas in regno Dei. Activitas illa, quae homini naturalis est, aut in bono aut in malo exercetur: praesertim apud eos, qui verbum Dei audiunt. Christi autem res et causa est simplex et casta: quae quum tot habeat alienos et adversarios, tamen omnes vincit, neque cum iis colludit. Luc. 12, 51. Axioma. — συνάγων, colligit) Christi et christianorum opus, colligere. c. 23, 37. Joh. 11, 52.

v. 31. βλασφημία, blasphemia) quae peccati species atrocissima. Qui majestatem regis cujuspiam terreni convitiis laedit, atrocius punitur, quam qui multa aureorum millia surripit. — ἀφεθήσεται, remittetur) ita, ut poena poenitenti condonetur. — ἡ τοῦ πνεύματος βλασφημία, Spiritús blasphemia) Aliud est peccatum contra Spiritum sanctum, aliud blasphemia contra Spiritum Sanctum. (conf. Act. 7, 51. 1 Thess. 4, 8.) Non iteratur peccati vocabulum. Peccato se ipsum laedit miser homo: blasphemus multos alios irreparabili noxa afficit. Atque pharisaci blasphemabant Spiritum sanctum, non in aliquo homine sancto gregario, sed in ipso Messia.

v. 32. ¹)τοῦ νίοῦ τοῦ ἀνθρώπου, filium hominis) pro statu conspicuo, quatenus aequo tum loco cum hominibus conversabatur, Phil. 2, 7. v. gr. uti discribitur c. 11, 19. conf. ad c. 16, 13. Itaque non facile hodie dicitur aliquid contra Filium hominis: facilius committitur blasphemia contra Spiritum sanctum ²). —

καὶ δς ἐἀν, et quicunque] Sermo proxime antecedens ulterius illustratur. V. g.
 Sermones igitur contra Filium hominis erant, quando contumeliose de Illo propter ortum ex Nazaret, propter humilem conversationem etc. loquebantur: at contra Spiritum sanctum sermones erant isti, quibus miracula Ejus per Spiritum sanctum perpetrata criminabantur et virtuti tenebrarum adscribebant homines. Utroque sermonum genere illo praesertim tempore, quo Christus in medio eorum versabatur, culpam poterant contrahere. Quae autem nunc eo-

over - over, neque - neque) Id est, certissimam utrinque poenam et gravissimam exantiabit, vid, Chrys, ad h. l.

- v. 33. xal, et) Subaudi, facite: imperativo in futurum resolvendo. xalov, bonum) Judaei volebant esse bona arbor cum fructu malo: id quod plane sentiebant contra veritatem.
- v. 34. της παρδίας, τὸ στόμα, cordis, os) Vid. cap. 15, 18. Rom. 10, 9. 2 Cor. 4, 13.
- v. 35. Oysavçov, thesauro) Vere thesaurus est in quovis homine, et copia latens 1). — τα άγαθα, πονηρά) Articulus saepe vim relativam habet: ideo ad τὰ ἀγαθὰ, versu 34. laudata, non ad πονηρὰ, ibidem non memorata, adhiberi, aliquando mihi visus est. Sed nimis promiscue plerique talem articulum vel scripecrunt vel praetermiserunt<sup>2</sup>). Antiquus Cant. habet αγαθα sine articulo.
- v. 36. φημα, verbum) Nominativus absolutus, uti Luc. 21, 6. Joh. 17, 2. Act. 7, 40. Ap. 3, 12. 21. LXX Ps. 17, (18,) 31. — agyor, otiosum) non modo malum. Ne otiosum quidem fert thesauri bonitas 3). — ἀποδώσουσι λόγον, reddent rationem) id est, luent. Metonymia antecedentis.
  - v. 37. 4) in, ex) Verba exponunt justitiam vel injustitiam, quae in corde est.
- v. 38. aπεκρίθησαν, responderunt) tanquam alias non credituri sermoni, quem modo audierant, — Oélouse, volumus) Cur vultis? quia sic libet. Abnegant eo modo signa priora. — ἀπὸ σοῦ, abs te ipso: ut, a coelo, c. 16, 1.
- v. 39. γενεά, generatio) progenies unius aetatis et indolis. μοιχαλίς, adultera) proprie etiam: c. 5, 32. et, per synecdochen, valde rea. Jac. 4, 4. — ση-μεῖον, signum) et quidem certi cujusdam generis. Ter hoc vocabulum ponitur, magna emphasi. conf. 2 Cor. 11, 12. ubi sententia est: occasionem volunt: neque occasio eis datur: similis illi: signum quaerunt: signum non dabitur. — ἐπιζητεῖ, quaerit) ultra ea, quae jam vidit: perinde requirit, ac si nullum viderit. — tò σημείον Ιωνά, signum Jonae) i. e. tale, quale in Jona datum est.
- v. 40. lwvac, Jonas) Jonas tum non est mortuus; sed tamen tam non creditus est redux fore e pisce, quam Jesus ex corde terrae. At rediit et ille et hic. — ἐν τῆ κοιλία τοῦ κήτους, in ventre ceti) Jonam in ventre ceti fuisse, dubitari non debet ob angustam balaenarum quarundam gulam. Variae sunt enim cetorum species: atque hodie in eorum ventre cadavera hominum condita reperiuntur. et si non ita esset, tamen illud ponendum, singularem illum fuisse piscem. Jon. 2, 1. — Lorai, erit) Signum in futurum, uti Joh. 2, 19. 6, 62. 39. ras, terrae) Inde signum habebunt, non de coelo prius, quanquam inde petebant. conf. Luc. 11, 16. Messiae exinanitioni conveniebant signa non nisi a terra, ad opem hominum. Signum illius temporis, illi tempori consentaneum, non nosce-

rum conditio est, qui bonas Spiritus S. operationes in organis Ejusdem hodienum criminantur? Christiani scilicet pro sua parte Spiritum habent, neque suis praeterea labibus carent. Eorum aliquem si quis criminatur, plurimum fortasse labes ejus contuetur, bonum eo minus animadvertens, adeoque Spiritum in aliis non blasphemat, utut gravissime ceteroquin delinquat. Christes Jesus praeter omnem mensuram Spiritu instructus alieni nihil plane admixtum habuit. Inde blasphemiae, quibus Ipse proscindebatur, multo erant graviores. V. g.

<sup>1)</sup> Alque vocabulum hoc, thesaurus, copiam aperte indigitans, comprobat, etiam v. praec. rocem πλήρωμα non temere pro plenitudine (germ. Ueberfluss) accipi; quanquam suis locis, per setraismum, simpliciter sumi queat pro re contenta (κ/νη). Ipse Lutherus non: was im Herzen ist; sed: wess das Herz voll ist. Conf. Luc. 6, 45. whi Δησαυρός explicatur per περίσσευμα. Here noteri velim ad ea, quae habet S. R. D. Ernesti neueste theol. Bibl. T. I. p. 809. E. B.

2) Baque in margine Ed. 2. nec non in Vers. germ. articulus τὰ utrinque omillendus cen-

setur. E. B.

<sup>3)</sup> Ex Arabismo vix putem demonstrari posse, ad mendacia restringi debere hoc Salvatoris mentum: nam verba λίγω δε υμέν haud obscure indicant, gradatim incedere sermonem Christi, et a verbis pravis, v. 35. memoralis, ad otiosa eliam descendere. Confer similem epilasin in al-σχούτης, μωρολογία, εύτραπελία, Eph. 5, 4. Perpendamus quaeso cautelam, omnibus et Criticis et Doctoribus et Oraloribus sacris, locutionum vim, in moralibus praesertim, investigaturis nun-quam non commendandum, quae habetur Matth. 5, 19. E. B.

<sup>4) &</sup>amp; rimior xpioses, in die fudicis Hem quantus dies! V. g.

bant. Matth. 16, 3. Deinde signa ostensa sunt de coelo, et ostendentur. Act. 2, 19. Matth. 24, 80. — τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, tres dies et tres noctes) Tres dies in corde terrae fuisse Jesum, nemo dubitat: noctes autem Ille duas quidem ibi fuit, quatenus nox dicit tenebras inter diem et diem interjectas, coll. Marc. 14, 30. et tamen trium dierum totidemque noctium ratio constat, si non astronomice exigas, sed per synecdochen resolvas. Nam tres dies et tres noctes efficiunt periphrasin unius notionis, et, si exstaret, vim vocabuli terminique unius, quo commoratio Jesu in sepulcro significetur, quasi dicere triduinoctium sive tria noctidua. Poterant simpliciter dies tres dici; sed est hoc idioma sermonis sacri, ut in designando tempore continuo noctes interjectae addantur: c. 4, 2. Gen. 7, 4. 1 Sam. 80, 12. s. Job. 2, 13. et tum concinnius dicitur tres dies et tres noctes, quam tres dies et duae noctes, quamvis die ipso parasceues, non nocte praevia ei cohaerente, sepultus fuerat Dominus. Ac spectatur noctiduum simpliciter, ut dies naturalis, citra noctis lucisque vicem: et revera primum noctiduum (synecdochice dictum) a feriae sextae hora circiter decima erat usque ad noctem exclusive: secundum, plenissimum, a noctis illius initio usque ad finem sabbati et ad initium noctis sequentis: tertium, proprie dictum, ab initio noctis sequentis usque ad resurrectionem Domini et exortum solis feria prima mane. Itaque duobus certe diebus duae noctes cohaerent; neque una nox uni diei primo demta, veritatem mutat locutionis a potiori rem denominantis. Sane non duo fuere noctidua; neque quatuor: tria igitur. Congruit stilus hebracorum, de quo vid. Lightfoot. et Wolfium ad h. l. et Michaelis ad Jos. 2, 16. Haec quanquam satisfacere lectori non injusto possunt; tamen synecdochen non tam tres dies et tres noctes, quam ipsa commoratio in corde terrae sibi vindicat. Etenim Scriptura saepe tempus aliquod definit; ac non totam rem ei tempori adsequate inclusam, sed partem rei, diuturniorem ceteris partibus, exprimit: v. gr. annos 430 commorationis in Aegypto, Ex. 12, 40. Et sic totus passim liber Judicum. Hoc igitur loco commoratio in corde terrae, id est, in sepulcro, exprimitur; sed simul innuitur passio, certe inde ab agone in Gethsemane, ubi Jesus in terram, postridie subeundam, procidit, et a captura, qua Judaei templum illud solvere aggressi sunt, (ut Erasmus existimat Annot. f. 134.) imo etiam illustre Tridui cum feria quinta initium, Joh. 13, 31. (coll. Harmon. evang. p. 310, 366,) quo tempore Salvatorem licitati sunt Judaei, sub terram mittendum. Haec omnia commoratio in terra latius sumta complectitur. Ps. 71, 20. Etenim filius hominis non modo in sepultura, sed vel maxime in passione signum fuit generationi illi, Joh. 8, 28. Hoc modo ternarius dierum noctiumque praecise completur, a luce feriae quintae ad lucem feriae primae. Tempus mortis duorum testium exacte definitur, 34 dierum. Ap. 11. Ergo tres dies et tres noctes Domini in medio terrae versantis exacte definitas existimare debemus. Medium sive cor terrae non debet praecise quaeri: sed opponitur ipsi terrae, in qua plus XXX annos versatus est Christus.

v. 41. ἄνδοες, viri) quos secutae sunt uxores et liberi. Versu sequenti unius feminae exemplum additur, quae sapientem audiit, cum sequior sexus videri posset prophetiam potius, quam sapientiam quaerere. — ἀναστήσονται, insurgent) v. seq. excitabitur. coll. Luc. 11, 32. 31. insurgent sua sponte, excitabitur, divino nutu. altero verbo vis alterius continetur. — μετά, cum. — κατακρινούσιν, condemnabunt) Conf. Rom. 2, 27. Ergo in judicio contra se invicem sistentur, quorum par aut opposita est ratio. — εἰς, in) Proprie exprimitur fides Ninevitarum. Jon. 3, 5. coll. εἰς Rom. 4, 20. — πήρυγμα, praeconium) sine miraculis. [ut in Salomone, v. 42. V. g.] — ἰωνά, Jonae) de quo etiam v. 39. Nuncii salutis sunt prophetae, sapientes et scribae, cap. 23, 34. Scribam agere, non decuit Dominum. Joh. 7, 15. coll. not. ad Luc. 4, 16. At ex prophetarum genere eum, qui huc maxime quadrabat, Jonam, Propheta summus; idemque, Sapientia ipsa, ex sapientum genere insignem nominat Salomonem: et utroque Amplius adesse significat, utrique creditum fuerat sine signis. — πλεῖον, amplius)

Is, qui potius sudiendus. [futurus ipse judex. V. g.] — võõs, hie) in proximo: coll. v. seq. ex finibus.

v. 42. νότου, austri) ex Arabia felici. — πλείον σολομώνος, plus Salomone)

Salomo erat sapiens, sed hic est Sapientia. Luc. 11, 49.

v. 43. ovav, quum) Refutata interpellatione pharisaeorum, prosequitur Jesus es, quae pendent ex v. 30. coll. Luc. 11, 23. 24. — ἐξέλθη, exiverit) ut dictum v. 29. — διέρχεται, transit) passim. — ἀνύδρων, aquá carentia) Ubi nulla aqua, non habitant homines. Ps. 107, 35. s. — ἀνάπαυσιν, requiem) Requies nulli non creaturae optabilis. requiem hostes sibi constitutam censent, in homine. - ove evoluce, non invenit) extra hominem. Miserum, semper quaerere, nun-

quam invenire.

- v. 44. οἶκόν μου, domum meam) Quod semel occuparat hostis, id in suo aere censet. — Iţñloov, exivi) Sie loquitur, quasi non ejectus. Vide superbiam, quae non modo ex hoc verbo, sed potius ex toto sermone spiritus impuri patet, sic loquentis, ut si in sua potestate situm esset exire vel venire. Idem verbum v. 43. Dominus adhibet, absque singulari emphasi. Potest eadem vox vel emphasin habere, vel emphasi carere in diversis sermonibus, pro diverso statu et mente loquentis. — έλθον, veniens) Speculandi causa. — ευρίσκει, invenit) Ergo domus non sic fuerat, antequam ejectus fuerat hostis. — σχολάζοντα, otiantem) Tranquillitas, quamvis bona, non longe distat a periculo. Idem verbum, Ex. 5, 8. 17. τοπο σχολάζειν. — σεσαφωμένον, purgatam) a malis. — πεκοσμηpévov, ornatam) bonis. v. 28. Munda maxime quaerit hostis, ubi requiescat; non ut munda maneant, sed ut ipse ea quoque immunda reddat.
- v. 45. róze, tunc) ut speculatus est. Énrà, septem) Itaque cum eo sunt ecto. Octo etiam peccata capitalia numeravere patres. vid. Columbanus et ad cum Goldastus: it. Ephraim Syrus f. υπβ. Septem tamen differunt ab uno illo malitia; fortasse etiam inter se. Numerus major includit minores, etiam disjunctive. coll. Luc. 8, 8. cum Matth. 13, 8. Ergo alium v. gr. sex, alium quinque, quatuor etc. spiritus occupare possunt. — πονηφότερα, pejores) subtilius operantes, non per crassos paroxysmos. Sunt ergo impuri spiritus, qui tamen minus mali sunt: sunt item spiritus valde maligni alii. — xatoixei, habitant) perseverantius, quam antea. — zelova) septuplo pejora et amplius. — nal, etiam) Quod homini accidit in corpore, id generationi isti flet spiritualiter. [cui tanta per Christi virtulem liberatio obtigerat. V. g.]

v. 46. μήτης, mater) Non plane hic congruebat sensus Mariae cum sensu Filii. — 1) αὐτο, ei) quasi ejus causa. [Interpellare Eum, animus erat. Marc. 3, 21. 31. V. g.]

- v. 48. rls, quis) Non spernit matrem, sed anteponit Patrem: v. 50. et nunc non agnoscit matrem et fratres, sub hoc formali. Formula corrigendi.
- v. 49. zal, et). Cum severitate summa 2) conjungitur summa comitas et sobrietas. — loov, ecce) Resp. ecce, v. 47.
- v. 50. ποιήση, fecerit) [tanquam discipulus et auditor. V. g.] Non dicit, facit, sed loquitur cum aliqua conditione. — το θέλημα, voluntatem) ex qua regeneramur [Jac. 1, 18.] — αὐτός, is) hie demum. — άδελφός, frater) Tertium hoe dicitur, magna vi. — καὶ άδελφή, et soror) Fratrum appellatio in plurali, v. 46. seqq. etiam sorores complectitur. — μήτηρ, mater) Gradatio.

#### CAPUT XIII.

v. 2. 76) Articulus navem innuit ibi haberi solitam. — zal, et) ut viderunt

<sup>1)</sup> of abelood autou] Hi non erant filii, quos ad Mariam attulisset Josephus. Christus min, ut Josephi filius, ita primogenitus omnino filius ejusdem habitus fuit. V. g.

2) essus rationem in loco parallelo Marc. 3, 21. quaerendam esse, cel. Michaelis docet in der Einleitung etc. T. 2. p. m. 1162. E. B.

Illum populi. — αἰγιαλον) Opportuna statio. Hesychius: αἰγιαλος, ὁ παραθαλάσ-

σιος εν τόπω ψαμμώδει η ψηφίδας έχων.

v. 3. ἐν παραβολαῖς, in parabolis) Singularis periodus doctrinae Christi, in Galilaea, ad populum: ut ad sacerdotum principes et populi seniores, Hierosolymis. Marc. 12, 1. coepit. coll. Matth. 21. 22. Parabolae, in oriente frequentes. Multum ante in utrisque locis docuerat sine parabolis. Parabolae sunt septem: quatuor ad populum, v. 3. 24. 31. 33. et tres, ad discipulos, v. 44. 45. 47 1). Primae quatuor, et tres ultimae proprium inter se nexum habent. Illas connectit formula: Aliam parabolam. harum initio dicitur, Iterum simile. Et quia septima prae aliis consummationem seculi spectat; prima autem eam non spectat, sed prophetiam Esajae ad populum, tempore Jesu docentis, applicat: sane praeter communes et perpetuas regni coelorum sive ecclesiae rationes conveniunt hae septem parabolae, reconditissimum habentes sensum, v. 35. etiam in periodos et aetates ecclesiae diversas: ita quidem, ut alia post aliam in complemento incipiat, non tamen prior quaelibet ante initium sequentis exeat. Prima et secunda, prae sequentibus, explicatae sunt apostolis: in prima, ante explicationem; in secunda, post explicationem dicitur illud: qui habet aures ad audiendum, audiat. et prima quidem impleta est, ut diximus, primo tempore; secunda, tempore apostolorum et deinceps; tum enim coeperunt dormire homines, v. 25. tertia et quarta, propagationem regni Dei apud principes, et apud totum genus humanum, denotant. Quinta, statum ecclesiae occultiorem; sexta, statum regni Dei super omnia aestimati; septima, statum ecclesiae novissimo tempore valde mixtum refert. Illud quaeri potest, utrum septem parabolae ita per totum tempus N. T. extendantur, ut a meta quatuor priorum incipiant tres posteriores; an illae quatuor ab initio ad finem decurrant, et item hae tres. Pendet hinc distributio accuratior, quam sapientibus relinquo dijudicandam:

| 1. Tempus apostolorum.                | v. 16. |
|---------------------------------------|--------|
| 2. post apostolorum decessum.         | 25.    |
| 3. Constantinus.                      | 32.    |
| 4. Sec. IX. sub tuba angeli VII.      | 33.    |
| 5. Regnum bestiae et Reformatio.      | 44.    |
| 6. Regnum Dei super omnia aestimatum, |        |
| ligato Satana.                        | 46.    |
| 7. ultima confusio.                   | 47.    |

- ο σπείρων) Christus, seminator, in praesenti.

v. 4. παρά, ad) eo, ubi ager et via inter se attingunt.

- v. 5. πετρώδη, suxosa) Non innuuntur lapides sparsim in agro jacentes, sed petra sive saxum continuum sub terrae superficie tenui. οὐκ εἰχε, non habebant) Subauditur ἄλλα alia, recto casu. πολλήν) Hebr. Ση multus; interdum nimius; hîc, sat multus. ἐξανέτειλε) non modo ἀνέτειλε, orta sunt, sed in altum creverunt.
- v. 6. ἐκαυματίσθη, usta sunt) minus, extrinsecus. ἐξηράνθη, exaruere) prorsus, intrinsecus. [Homo, cui boni aliquid adhaerescit, jacturam ejus, utut non praecipitem, facere potest. V. g.]
- v. 7. ἀνέβησαν, ascenderunt) ultra sementem ipsam. spinae antea minus creverant. Qui verbum audivere, nec tamen in bono crescunt, vigorem vertunt ad incrementum in malo.
- v. 8. παλήν, bonam) mollem, profundam, purgatam. δ μέν, δ δέ, δ δέ) Ref. ad αλλα.

<sup>1)</sup> Parabolam de quadruplici agro prius Salvator, quam demum rediisset, remetis tamen arbitris, sive in mari sive in continente, discipulis rogantibus explicuit, v. 10. coll. Marc. 4, 10. Deinde reliquas parabolas turbae proposuit, Marc. 4, 33. et domum reversus petentibus discipulis parabolam quoque de zizaniis illustravit, v. 36. coll. Marc. 4, 34. — Post parabolas hasce, quarum complures ab agricultura desumtae sunt, propositas quum dies aliquot elapsi essent, messis hordeacea incepit. Pari modo parabola de sagena (v. 47.), in mare conjecta, prope a mari fuit prolata. Harm. p. 322.

- v. 9. 6 frav, qui kabet) Conf. mox v. 11, 12, 13, 43. Audiens audiat: habenti dabitur.
  - v. 10. diazi, quare) Res nova videbatur discipulis. v. 3.
- v. 11. οτι, quia) Potest referri ad quare. conf. propterea, v. 13. υμίν, robis) habentibus. — τὰ μυστήρια, mysteria) Sic appellantur non omnia, quae omnes scire debent ex revelatione: sed quae prae iis, qui necessaria norunt, ii, quibus arcana revelantur, sciunt. — ἐκείνοις, illis) Hoc vim habet removendi. ου δέδοται, non datum est) nosse mysteria nuda.
- v. 12. Ize, habet) Habere significat divitem esse. qui habet, criterio habentis gaudet, et de perseverantia in dies fit certion. — περισσευθήσεται, reddetur abundans) et se ipsum vincet. [Id in temporalibus fit, ac potius in spiritualibus. V. g.] — Gotic ovn Ezei, qui non habet) Huc ref. oti, quia, v. 13. et ad tolletur refer ne quando, v. 15. — καὶ δ ἔγει) etiam ea res, quam habet, tolletur. — αρθήσεται, tolletur) Etiamsi audiat, tamen non audiet: et quod audiit, tandem, praesertim post judicium, ita auferetur ab eo, ac si nunquam audiisset
- quicquam. Damnati torquebuntur ignorantia et siti sciendi.
  v. 13. őt., quia) Non igitur sine causa Jesus per parabolas ad populum est locutus. Et tamen saepe sine parabolis antea locutus erat, cum misericordia: c. 9, 36. Marc. 6, 34. nec profecerant. — ovdè συνιούσι) neque animadvertunt.
- v. 14. καὶ, et) adeoque. ἀναπληφοῦται) Hoc differt nonnihil a πληφοῦzez, quod alias in prophetiis allegandis adhibetur. Dictum Esajae, (c. 6, 9.) tempore Esajae et deinceps, ac plane tempore Messiae implebatur. — ἀκοῆ, auditu) Id est, quam proxime aberitis, et tamen aberitis.
- v. 15. ἐπαχύνθη γὰρ) Sic LXX, sed in Hebraeo non est particula causalis. Sermo autem celeriter se ab iis avertit. — ή καρδία, τοῖς ωσί, τοὺς ὀφθαλμοὺς, cor, auribus, oculos) Haec tria mox ordine retrogrado occurrunt: oculis, auribus, corde. Cor initio primum est, in fine extremum. a corde corruptio manat in aures et oculos: per oculos et aures sanitas pervenit ad cor. — ἐκάμμυσαν) clauserunt. — μήποτε — Ιάσωμαι, ne quando — sanem) Ergo Deus voluerat sanare illos: et plane propinqua eis erat sanatio; si modo advertissent. Marcus: et remittantur illis peccata, c. 4, 12. conf. Ps. 103, 3. — συνώσι, intelligant) Subjectum quo συνέσεως et νοήσεως, est cor, non cerebrum: uti etiam πωρώσεως, Joh. 12, 40., et σποτασμοῦ, Rom. 1, 21. sic quoque ἀπιστίας et πίστεως, eam sequitur ἐπιστροφή. [Nimirum cum verbo συνώσι accentus hebraici illud και έπιστρέψωσι, propius nectunt, quam cum lάσωμαι. Alque compluribus in locis ex V. T. in Novo allegatis accentus hebraici cum vi ipsorum verborum coelestium accuratius conveniunt, quam distinctiones a Graecis adjectue, v. g. Matth. 4, 15. 19, 5. 21, 5. Luc. 4, 18. Act. 7, 6. 8, 32. Hebr. 1, 12. 3, 9. 12, 26. 13, 6. Et hi tamen fuere Christiani. Ergo non debemus accentus illos a Judaeis recentioribus coecitati suae relictis profectos existimare. Altieris sublimiorisque sunt originis. App. Crit. Ed. II. p. 120.]
- v. 16. ἀφθαλμοὶ, ἀτα, oculi, aures) corporis, prae sanctis V. T. et animae, prae populo praesenti. Subjectum quo beatitudinis.

- v. 17. προφήται, prophetae) 1 Petr. 1, 10. 12. not. ἐπεθύμησαν, concupiverunt) eaque cupiditas pia fuit, et pretiosa coram Deo. Joh. 8, 56. not. — ovx elder, non viderunt) Hebr. 11, 13. 39.
- v. 18. υμείς, ves) prae populo. τοῦ σπείροντος) de Seminante, a Seminante dictam.
- v. 19. μη συνιέντος) Συνιέναι, animadvertere. Quae semel in σύνεσιν penetrarunt, in ea minus potest, Malus sive diabelus, qui unus, prae angelis suis, per volucres significatur. — άφπάζει, rapit) vi, et arte celerrima, ut avis rapax. v. 4. - ἐν τη καρδία) in corde. — σπαρείς, consitus) instar fundi.
- v. 20. o ot, qui vero) In quavis anima unus praecipue character eminet. ငစ်ဗီပင့်, statim) Celeritas nimia et laetitia non semper signum optimum: ubi totus vigor ad externa se diffundit et in iis se consumit. — μετά γαρᾶς λαμβάνων, cum gaudio accipiens) Gal. 4, 14. B.

v. 21. δίζαν, radicem) quae plane necessaria est, et ex ipso verbo existit. — πρόσκαιρός ἐστι, temporarius est) Dum tempus fert, credit. Luc. 8, 13. πρόσκαιρος dicit per se bonum quiddam, sed sine perseverantia. ideo sequitur δὲ adversativa, et εἶτα, Marc. 4, 17. — θλίψεως, afflictione) in genere. — διωγμοῦ, persecutione) in specie. [quod vel obliquo vultu, dicteriove ad illusionem accedente fieri queat. V. g.] — διὰ τὸν λόγον, propter verbum) quum id ore propagatur, vitaque exprimitur. — εὐθὺς, statim) Quod cito fit, cito perit¹).

v. 22. ή ἀπάτη τοῦ πλούτου, fraus divitiarum) [quae varia est, et quamvis horrendum in modum fallat, vix tamen unquam consideratione digna videtur. V. g.] Divitiae auferunt animam suavitate sua, curae opposita h. l. 2) — ἄπαρπος γίνεται, sterile fit) verbum, scil. in homine. Vid. Marc. 4, 19. Verbum in audiente non pervenit ad fructum idoneum et consummatum, qui sit usui. homo οὐ τελεσφορεῖ, Luc. 8, 14. Thomas Magister: εὔκαρπα δένδρα, ὧν ὁ καρπός ἐστι χρήσιμος ἀνθρώποις εἰς τροφήν ἄπαρπα, τὸ ἐναντίον, ὧν τοῖς καρποῖς οὐ χρῶνται οἱ ἄνθρωποι.

ακαρπον δέ, το μή ποιούν καρπον, παρ' ουδενί των παλαιών ευρηται.

v. 23. δς, qui) auditor. coll. Marc. 4, 20. Alias poterat δς etiam referri ad τον λόγον. — καρποφορεί) fert fructum consummatum. — δ μέν, δ δὲ, δ δὲ κτλ. Accusativus, neutro genere. nam subjectum δς, singulari numero hic expressum, non fert subdivisionem sui, in tria bonorum Verbi auditorum genera, per δ μὲν, δ δὲ, δ δὲ, quod vulgo legitur. Porro etiam protasis habet δ, v. 8. et parallelus locus ξν, item bis, Marc. 4, 8. 20. Unius auditoris progressus ex tribus v. gr. granis, copiosus, mediocris, minus copiosus, significatur, per centum, sexeginta, triginta. [quando unam eandemque doctrinam occasione vel centies data in suum aliorumque usum vertit. V. g.] Quemadmodum triplex est gradus audiendi sine fructu; sic triplex copia fructuum, quae tamen non praecise ad 100 et 60 et 30 restringitur. nam aliud potest etiam facere 40. 50. 70. 80. 90. etc. 100 longius absunt a 60, quam 60 a 30. Habenti dabitur.

v. 24. παρέθηπεν, proposuit) uti convivae proponitur cibus 3). — ἐν τῷ ἀγρῷ,

in agro) in quo ipse est: nam non dicitar, in agrum.

v. 25. τους ἀνθρώπους, komines) quorum erat custodire agrum. Ipse Dominus non dormit. — αὐτοῦ, ejus) Non dicitur, eorum. — ζιζάνια) Hoc vocabulum neque LXX habent, neque antiquiores Graeci. Igitur ex hebraeo γ κ flos formatum noscitur. Multi inter frumenta flores nascuntur agricolis molesti. — ἀνὰ) ubique, in medio, inter triticum. — ἀπῆλθεν, abiit) [patrator utne innotesceret. V. g.] Inde aliquantisper latuere zizania.

v. 26. zóze, tunc) Ubi bonum crescit, ibi malum tum demum magis apparet.

v. 27. πύριε, Domine) Nomen Filii hominis, v. 37. — πόθεν, unde) Non norant servi, quis fecisset, aut quando. — ζιζάνια, zizania) Zizania majorem speciem habent, quam cardui et spinae. Ergo a tolerantia illorum ad horum non valet consequentia. Saepe et pro tritico se venditant, et triticum tanquam zizania eradicare conantur.

v. 29. ov non) Zelus, quem habent pii, contra zizania, non reprehenditur; sed tamen in ordinem redigitur. — αμα) eodem tempore. — τον σίτον, triticum) quod pro zizaniis haberetis.

v. 30. συναυξάνεσθαι, una crescere) Incrementa in bono et malo simul flunt, apud singulos interdum; et apud universos maxime, et quo longius procedunt tempora, eo exstantiora sunt utraque. — παιρῷ, tempure) Tum demum erit opportunum. — πρῶτον, prius) ut spectent pii poenam impiorum; impii gloriam piorum ne videant. Sic Matth. 25. judex justos quidem prius alloquitur, sed tamen postea

<sup>1)</sup> σκανδαλίζεται] adeoque ad infidelitatem relabitur. V. g.

<sup>2)</sup> συμπνίγει, suffocat] Multi ita in tractando Verbo DEI versantur, ac si non fundus esset cor, in quo semen perstet ac vigeat, sed granarium, quod penoris modo minus modo plus, modo aliquid modo nihil queat continere. V. g.

<sup>3)</sup> η βασιλεία τῶν οὐρανῶν, regnum coelorum] Hujus quotiescunque mentio fit in sermonibus et parabolis Domini, id ipsum totius Evangelii succincta recapitulatio habenda est. V. g.

v. ult. impii prius in ignem aeternum ablegantur. — δέσμας. fasciculos) Ut σταθρός στάθμη, λύμα λύμη, sic δεσμός, δέσμα, δέσμη dat. vide Eustathium. Carebunt libertate: conjungentur homogenea. — παταπαῦσαι) Urentur et comburentur. — δὲ, autem) Tum erit perfecta separatio. — συναγάγετε) colligite et portate.

v. 31. arbamos, homo) Similitudo a viro: uti v. 33. a femina. conf. Luc.

15, 4. 8.

v. 32. δ, quod) semen. nam κόκκο est masculinum. — μικρότερον, minimum) non absolute, sed spectata proportione seminis ad germen. Erat species seminis notissima, proverbio trita. c. 17, 20. — σπερμάτων, seminum) Mundus habet varia sapientiae, potentiae, virtutis semina: ea omnia vicit fides christiana, per omnem mundum propagata. Grano simile est regnum coelorum, adeoque tota res christiana, fides etc. Varie haec possunt exprimi. Fides innuitur omnium credentium, qui fidem amplectuntur ante alios. Hi alii sunt, qui postea credunt, gentes, reges etc. — μεῖζον) majus. — λαχάνων, δένδοον, oleribus, arbor) Duo genera vegetabilium. Exempla talium arborum ingentium affert Tremell. ad Syr. h. l. arbor, v. gr. Constantini tempore. [Per mundum universum regnum Christi dispanditur. V. g.] — τὰ πετεινὰ, volucres) Ez. 17, 28. — κλάδοις) patulis ramis.

Noachi filiis propagatum in orbe terrae 1).

ν. 35. το όηθεν) Ps. 78, 2. ανοίξω έν παραβολαῖς το στόμα μου, φθέγξομαι προβλήματα ἀπ' άρχῆς. — προφήτου, prophetam) qui cecinit psalmum illum. Spiritus Christi erat in prophetis: ideo prophetae potuerant suo modo de se praedicare, quae postea in Christo uberrime impleta sunt. — ἀνοίξω, aperiam) Antea non erat factum. — ἐρεύξομαι) Hebr. καταιτίαm: quod LXX alias reddunt ἐρεύγομαι, Pa. 19, 3. et ἐξερεύγομαι, Ps. 119, 171. 145, 7. Hesychius: ἐρεύγεται, ἀναβάλλει, scil. fons aquas. Idem, ἐρεύγετο, ἐβρύχετο, ἔβρυεν. dicitur autem βρύγειν de strepitu fluctuum et rugitu leonis. Igitur ἐρεύγομαι denotat scaturiginem prae copia et impetu sonoram. unde LXX etiam pro και rugire ponunt ἐρεύγεσον. — καταβολῆς) Non solum dicit fundamenta, sed structuram. 2 Macc. 2, 29.

v. 36. φράσον, explica) Discipuli dociles amplius rogant.

v. 38. ούτοι, ki) quorum habetur ratio maxima: vel inprimis, praesentes discipuli. — τοῦ πονηφοῦ, mali) Masculinum.

v. 39. συντέλεια· ἄγγελοι, consummatio: angeli) Praedicatum, in contextu: extra contextum, subjectum. συντέλεια, v. 49, concursus τῶν τελῶν, 1 Cor. 10, 11.

v. 41. αὐτοῦ· αὐτοῦ, suos: ejus) Majestas Filii hominis. Hujus sunt angeli, coll. v. 39. fin. Hujus est regnum coelorum. Hujus est mundus. v. 38. coll. v. 24.

— βασιλείας, regno) quod est regnum gratiae. — σκάνδαλα, offendicula) quae bonum semen impedierant, etiam apud alios. Horum poena praecipua est.

2) v. 42. καὶ βαλοῦσιν, et jacient) Id recurrit v. 50. totidem verbis.

v. 43. τότε, tunc) amotis impiis. — ἐκλάμψουσιν) non ardebunt, ut impii: sed effulgebunt, singuli, et multo magis universi. [Quid vel cogitatu jucundius? V. g.] Idem verbum, Dan. 12, 3. LXX. — τοῦ πατρὸς αὐτῶν, Patris sui) qui justus est, et gloriosus. Quanta justorum differentia a filiis mali! v. 38. — ὁ ἔχων

Conjecturam hanc vix ridendam judicaveril, qui memineril, unius rei vel dictionis non tentum (qualis ad σάτα τρία h. l. notata est) sed plures posse causas esse. Ε. Β.

<sup>2)</sup> triv avoplar, iniquitatem] pro sua parte. V. g.

αντα, qui habet aures) Formula non solum populo, sed etiam discipulis accommodata.

- v. 44. θησανοφ, thesauro) non frumenti, [ut Jer. 41, 8. V. g.] sed auri, gemmarum etc. πεπουμμένω έπουψε, occulto: occultavit) Latuerat invenientem: deinde inveniens celavit alios. occultavit in ipso agro, ubi invenerat. Studium et prudentia sanctorum. Prov. 7, 1. Abscondita illi inveniunt: inventa abscondunt. Inventio thesauri non praesupponit τὸ quaerere, ut margaritae, quae percontatione inveniuntur. χαρᾶς, gaudio) Gaudium spirituale, stimulus abnegandi mundi. αὐτοῦ, ejus) Ref. ad thesaurum. vel est adverbium. ὑπάγει, abit) Praesens, ut vendit, emit. Versu 46. ponitur praeteritum. Actum sequitur status.
- 1) v. 45. οὐρανῶν, ἀνθρώπω coelorum, komini) Coelestium similitudines, ex humanis v. 52. c. 18, 23. 20, 1. 22, 2. ἐμπόρω) Εμπορος, qui mercaturae causa peregrinatur et navigat. μαργαρίτας, margaritas) Pluralis in singularem transit versu seq.
  - v. 46. Ενα, unum) incomparabilem. Id ipsum est regnum coelorum.
  - 2) v. 47. ἐκ παντὸς γένους, ex omni genere) Joh. 21, 11. not.
- v. 48. ἐπληφώθη, impleta est) Numerus malorum et justorum complebitur in novissimis diebus. καθίσαντες, sedentes) studiose. καλά, σαπρά, bona, putrida) individua piscium ex quovis genere. [Quí non se ipsum fastidiat malus komo? V. g.] ἔξω, extra) sagenam.
- v. 49. πονηφούς, malos) et injustos. ἐκ μέσου, ex medio) Mali, etiamsi plures sunt, non censentur. Conf. v. 30. τῶν δικαίων, justorum) et bonorum.
- 8) v. 51. πάντα, omnia) Reliquas Jesus parabolas item paratus erat discipulis explicare. Sed intelligebant; si non perfecte, tamen vere.
- v. 52. πας γραμματεύς, omnis scriba) Jesus neque est scriba, neque μαθητευ-Otly initiatus. loquitur ergo de discipulis: et quod versu 12. propriis verbis dictum erat, id nunc, quum discipuli tantisper profecere (unde etiam scribae appellantur,) per paroemiam eis confirmatur. Scriba est homo doctrina vel etiam literis V. T. imbutus: itaque huc ref. vetera, ex Mose et prophetis nota. Hoc genus est: accedit species, μαθητευθείς πτλ. i. e. homo novi praeterea Test. doctrina initiatus. huc ref. nova, tum primum revelata. v. 35. Nova hic memorantur ante velera. nam haec ex illis lucem et gustum sumunt, et tandem suavissime contemperantur. 1 Joh. 2, 7. 8. — μαθητευθείς) Βασιλεύω, regem facio et regem ago; sic μαθητεύω, discipulum facio, (μαθητάς ποιείν Joh. 4, 1.) et discipulum ago, c. 27, 57. Prior notio obtinet h. l. discipulus factus. — vý βασιλεία) Alii, είς την βασιλείαν. Utravis lectione, per metonymiam sive per prosopopoeiam, innuitur Christus ipse, uti c. 11, 12. Si els placet, confer 2 Cor. 11, 3. sin Dativus 4) conf. c. 27, 57. ανθρώπω, homini) Omnes fere parabolae a rebus humanis sumtae sunt, ad perspicuitatem. — ἐκβάλλει, promit) copiose. — δησαυροῦ, thesauro) frumentario. καινά καὶ παλαιά, nova et vetera) Locutio proverbialis, de bona copia, ex anno praeterito ac praesenti. Cant. 7, 13. Nova, ut ex bonis regni coelorum: vetera, ut scriba e scripturis. conf. v. 35. [Nova jam palmam habent. V. g.]
- v. 53. ἐτέλεσεν, absolvit) Hae parabolae orbem quendam et systema conficiunt. sic, absolvit: c. 11, 1. implevit. Luc. 7, 1. Ostenditur autem per eas, praeter communem conditionem ecclesiae N. T. specialior ratio futurorum eventuum. conf. not. ad v. 3. et ad Joh. 16, 13. μετῆφεν, migravit) Finem fecit tantisper habitandi in Capernaum 5). Deinceps Jesus, ab Herode exagitatus, minus uno loco mansit.

τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον, agrum isium] cum thesauro. Lucrandi studio si teneare: hanc parabolam sequere. V. g.

πέπρακε υναδίδι. Hoc vero est omnibus, quaecunque habueris, renanciare. V. g.
 V. 50. εξς την κάμινον τοῦ πυρὸς, in fornacem ignis O miseros, qui assantur inibi! V. g.

<sup>4)</sup> quem utriusque Editionis margo cum Vers. germ. praefert. E. B.
5) Eodem modo idem dicitur c. 19, 1. de ultimo Salvatoris itinere ex Galilaea in Judaeam, ante Passionem, suscepto, coll. Jer. 39, 9. Itaque verbum istud opponitur habitationi, quam sat longo tempore in Capernaum habuerat Salvator, c. 4, 13. Non multo post denue Salvator

- v. 54. 1) σοφία, δυνάμεις, sapientia, virtutes) 1 Cor. 1, 24. Admiratione doctrinae et operum Jesu provehi debemus ad fidelem personae agnitionem: alias admiratio in stuporem desinit.
- v. 55. τέπτονος) fabrii lignarii. ἡ μήτης, mater) Hinc colligi potest, Josephum pridem fuisse mortuum; Mariam vixisse sine splendore. μαςιὰμ, ἰάκω-βος, Maria, Jacobus) Hos sic appellant, quasi nil haberent, nisi nomen; quo nomine notissimi essent.
  - v. 56. acsiqui, sorores) Has ne nominare quidem dignantur.
- v. 57. ἐσκανδαλίζοντο, offendebantur) ut fit iis, qui unum observant, altero, quod potius observandum erat, non observato. προφήτης, propheta) In propheta sunt duo: quiddam commune, vulgare, naturale, domesticum: et quiddam eximium, coeleste, spirituale, publicum. hoc non observant, qui illud norunt. familiaritas parit contemtum; in patria, magis etiam domi. ἄτιμος, contemtus) Contemtus, quem propheta fert alibi, non est contemtus, si comparetur cum contemtu in patria. alibi aliquid certe honoris habet.
- v. 58. ἀπιστίαν, infidelitatem) Causa, cur hodie non fiant miracula multa, non tam est fides plantata, quam infidelitas regnans.

## CAPUT XIV.

- v. 1. Kauçã, tempore) Jam circiter annum publice egerat Jesus. ŋ̄novơsɛv, audivit) Novis rebus perstrepunt aures et aulae regum: sed spiritualia ubique didita vix tandem eo perferuntur. [Et si omnino perferuntur, munca sunt et falsis mixta, neque facile vertuntur in usum. Attamen lactabilis exceptio locum hie subiade obtinet. V. g.]
- v. 2. zaislv, ministris) Amici principum, plerumque juvenes. In terrore, magni cum parvis promiscue loquuntur. — ovroc, hic) Herodem vexabat conscientia. 2) non erat talis regis decidere. statuebat, cum dubitatione. Luc. 9, 7. 9. Erat Herodes Sadducaeus: sed Sadducaeismus nutat, ubi novum quiddam occurrit. Ratio priscis vel certe mortuis sanctis mavult adscribere res miras, quam vivis; et iis, quos semel magni facere coepit, quam aliis. [Johannes celerrime consummatus fuil: sed qui vila eum privarant, pessime deinceps luebant. V. g.] — Ιωάννης, Johannes) Virtutes Jesu ante mortem Johannis non audierat. Johannes in vita non fecerat miracula: sed quia vir sanctus fuerat, homines existimant, vim miraculosam tamen in eo fuisse. conf. c. 16, 14. Tantam vim etiam apud non sanctos habet existimatio sanctitatis. Porro vel mortuo Johanni adscriptae sunt actiones Christi. debuit igitur ille decrescere, ut Christus cresceret. De iis, quae Christi prodromus ante Ipsum occisus defunctis nunciarit, evangelizarit, multa dicunt Graeci communiter, apud Leonem Allatium de libris ecclesiast. Gr. p. 303. s. et apud Wetsten. ad Dial. c. Marcion. p. 33. itemque Latini, quos citat Ittig. Diss. de Ev. mortuis annunciato, §. XI. quibus add. Ambros. ad Luc. 1, 17. et Gers. Lect. 2. super Marcum. — ὁ βαπτιστής, Baptista) Hoc cognomen Johanni tribuit etiam Herodes, etiam Herodiadis filia, etiam Josephus. Ita celebratum fuit. — αὐτὸς) ipse. - al δυνάμεις, virtules) Has describit, quasi substantiales. — ἐν αὐτῷ, in illb) in Jesu.
- v. 3—12. ο γὰο κτλ.) Johannis mortem non opus erat aut in V. T. praedici, sut ex professo et ordine describi. quia is non est pro nobis mortuus. Pulcre

eo rediit; sed lustratione discipulorum facta, mox iterum abiit, Joh. 6, 22—71. Idem anni fere interjecto spatio factum est Matth. 17, 24.; quae ipsa omnium postrema visitatio fuit. Alloquium ad urbem Capernaum Luc. 10, 15. eminus prolatum est, itineris ad Passionem ducentis aen exigua parte jam absoluta coll. Luc. 9, 51. Eadem deinceps ratione Hierosolymas allocutus est eminus Luc. 13, 34. Harm. p. 324.

<sup>1)</sup> εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ] Quemadmodum Nazaretae solenni plane modo in publicum prodierat Luc. 4, 16.: ita, relicta Capernaum, Nazaretam denuo revertitur. Tum Nazareni, quae Luc. 4, 28. praedicta faerant, ajebant. Harm. l. c.

<sup>2)</sup> Tantum abfuil, ut per jocum haec diceret. E. B.

autem resumitur ejus mentio, vigente jam Christo. — ήρωδιάδα, Herodiadem) Huic Eliae inimica fuit regia mulier; ut veteri, Jesabel. — τοῦ ἀδελφοῦ, fratris sui) φιλίππου praemittunt plerique, ex Marco. 1) qui quum solus hunc Herodis fratrem memorat, non ex Matthaeo omnia sumsisse noscitur. Brevior apud Matthaeum lectio, per Vulgatam servata est. fratris, vivi, nec improlis, ut docet Josephus l. 18. c. 7. sed satis erat, quod frater esset. Utriusque etiam neptis ex fratre Aristobulo erat Herodias.

v. 4. oùx ɛ̃ɛ̞ɛʊɪ, non licet) Johannes vim veritatis amarae non fregit argumentis nimiis conciliantibus: nec verba erant mollia, nec vestis. Johannes non venit in Galilaeam: sed tamen potuit Herodem reprehendere. — sol, tibi) Peccata, regum etiam, in secunda persona debent redargui. — ɛ̃zɛɪv, habere) Causas matrimoniales non possunt plane abdicare theologi: c. 19, 3. s. quorum est quaerere de omni eo, quod licet vel non licet. Conf. c. 22, 17.

omni eo, quod *licet* vel non licet. Conf. c. 22, 17.
v. 5. ἐφοβήθη, timuit) Saepe ii timent, qui testes veritatis opprimunt: neque tamen ipsi testes timent oppressores suos. [Malum propositum, vix inchoatum,

ubi se occasio leviuscula obtulerit, ad actum posthaec deducitur. V. g.]

v. 6. γενεσίων) diei, quo vel natus est (LXX Gen. 40, 20.) vel regnare coepit. Dies illustres magnum comitatur peccandi periculum. [Ejus generis sunt v. g. Encaenia, nundinae etc. quae ubi ex more celebrantur, frequenter futiles laetitias taedia excipiunt atque lamenta. Nec tamen meliora persuaderi sibi mundus patitur. V. g.] — ωρχήσατο, saltavit) Res levis, ansa rei gravissimae. — θυγάτης, filia) Salome. — ἐν τῷ μέσῳ, in medio) inspectantibus omnibus, in convivio.

v. 7. ωμολόγησε, confessus est) Saltando petierat puella: cui rex etiam ante-

hac natali die suo videtur aliquid dedisse solitus.

v. 8. προβιβασθεῖσα, ante înstructa) antequam peteret. — τοδε, híc) antequam regem poeniteret. — πίνακι, patina) quam fortasse in manu tenuit. Res horren-

das impii sciunt cum euphemia verbis elegantibus proferre.

v. 9. ἐλυπήθη, contristatus est) Latuerat in rege judicii aliquid. Mali propositi exsequendi necessitas subita percellit etiam pessimos. Gaudia mundi comitatur tristitia. — ὁ βασιλεύς, rex) tetrarcha, proprie. v. 1. — συνανακεμένους, una discumbentes) Rex convivas timuit: convivae, regem. hi, cum Johannem deprecari debuissent, non deprecati, participes facti sunt caedis.

v. 10. ἀπεπεφάλισε, decollavit) Vel hoc mortis genus argumento erat, Johannem non fuisse Messiam. coll. Joh. 19, 36. [A Christi nimirum corpore ne os quidem ullum, nedum caput, auferri decebat. V. g.] — ἰσάννην, Johannem) Non

omnis subita et violenta mors, misera; vel si caput auferatur.

v. 11. μητρί, matri) quae sine dubio crudeliter tractavit.

- v. 12. σῶμα, corpus) sine capite. ἐλθόντες, venientes) Ea re profuit discipulis Johannis, mors ejus. ἀπήγγειλαν, annunciaverunt) Nuncium, qua animi significatione acceperit Jesus, non exprimitur: accepit videlicet, ut Dominum decuit.
- v. 13. ἀκούσας, audiens) ea, quae a v. 1. ad 12. memorata sunt. [famam scil. suam ad Herodem pertigisse. Conf. Joh. 4, 13. Harm. p. 331.] ἀνεχώρησεν, secessil) Interfector Baptistae indignus erat, qui videret audiretque Dominum. c. 21, 23—27. Postea quidem eum vidit, Luc. 23, 8. sed non sponte accedentem, verum hostium violentia adductum, itaque hic aspectus Herodi non fuit signum gratiae. Confer de Samuele et Saulo. 1 Sam. 15, 35. et 19, 24. κατ' ἰδίαν, seorsum) nemine assumto, nisi discipulis. κεξή, pedibus) vid. Eustath.

v. 14. έξελθών, egressus) e secessu, in publicum.

v. 15. ὀψίας, vespere) Varios gradus habet vesper. v. 23. — ἡ ἄοςα, hora) dimittendi populi, capiendi cibi et quietis, vel cibi peregre petendi. — ἐαυτοῖς, sibi) Discipuli videntur interdum illis emisse.

<sup>1)</sup> Gnomonis haec observatio propius convenit utriusque Editionis margini, quam Versioni germ., quae Philippi nomen h. l. retinet. E. B.

- v. 16. οδ χοείαν, non opus) Quod non opus est, de eo videlicet non est laborandum. ὑμεῖς, vos) significanter. Rudimenta fidei miraculorum apud discipulos.
  - v. 17. ἄρτους, panes) singulatim paratos.
- v. 19. ἀνακλιθήναι, collocari) Exercetur populi fides. τούς) quicquid aderat. ἀναβλέψας, sursum oculos tollens) Jesus omnia retulit ad Patrem, Joh. 11, 41. 17, 1. praesentissima fiducia; secus ac peccatores. Luc. 18, 13. οί δὲ μαθηταὶ, discipuli vero) Praeludium administrationis futurae. Act. 4, 35.
- v. 20. πάντες, omnes) Quanto magis in S. Coena omnes possunt uno Domini corpore pasci? πλασμάτων, frustrorum) panis sapidissimi. conf. Joh. 2, 10. Solidissimum miraculum. Populi non erat auferre aliquid, curiositatis causa. δώδεκα, duodecim) Cap. 16, 9. not. Etiam piscium reliquiae erant. Marc. 6, 43. Servabatur ad cibum futurum, non, ut manna, memoriae causa.
- v. 21. γυναικῶν καὶ παιδίων, mulieribus et pueris) quorum sine dubio non levis numerus.
- v. 22. εὐθέως, statim) Rebus bene per nos actis non debet immorari consideratio nostra. ἡνάγκασεν, coëgit) magnis, ut credere fas est, de causis. Non libenter navigabant soli. τὸ πλοῖον, navem) de qua v. 13. ξως, donec) Nil dixisse dicitur, se precaturum. Exemplum praebuit precandi in occulto.
- v. 23. τὸ ὅρος, montem) qui erat in ea regione. Montes et loci editi. Act. 10, 9. opportuni precibus: ob solitudinem, sub coelo. κατ' ἰδίαν, seorsum) ne discipulis quidem praesentibus. In tali secessu res gestae sunt maximae, inter Deum et Mediatorem. Non intercessit actio scenica. Quid Christus egerit cum Patre, colligi potest v. gr. ex Ps. 16. Luc. 11, 2. s. coll. v. 1. Joh. 17. προσενέξασθαι, precatum) ultra mediam noctem v. 25. Fructum vide versu 33. s.
- v. 25. τετάφτη, quarta) extrema. Apud Judaeos quoque nox divisa erat in quatuor vigilias. Aliquandiu debuerunt laborare, dum opem tulit. ἀπῆλθε, abiit) Precibus, quae diu durarant, tamen quasi abruptis, abiit ad juvandos discipulos. περιπατῶν, ambulans) vento flante.
- v. 26. ἐταφάχθησαν, turbati sunt) Saepe Christum pro alio potius, quam pro Christo habemus. conf. v. 2. Jam non solum mare, sed etiam Dominum formidabant. φάντασμα) φάντασμα, φάσμα, idem. Sap. 17, 15. 4. nec valde differt φαντασία. ib. c. 18, 17.
- v. 28. zélevsov, jube) Egregius motus fidei. Petrus, Jesu desiderio, navem relinquit, sive super mari ambulandum est, sive natandum per mare. Joh. 21, 7.
- v. 29. ildi, veni) Qui se ultro offert, ab eo plus postulatur: magis tentatur: potentius servatur.
- v. 30. βλέπων, videns) Et sensit Petrus, et in undis vidit. τον) Ventus fortis antea fuerat, sed a Petro non ita observatus. ἐφοβήθη, timuit) quamvis piscator esset, nandi peritus. Joh. 21, 7. Qui gratia niti coeperunt, natura minus uti possunt. καταποντίζεσθαι, submergi) Pro modo fidei ferebatur ab aqua: sicut pro modo manuum sublatarum Mosis vicit populus.
- v. 31. όλιγόπιστε, parvam fidem habens) Etiam magna fides, tamen est exigua respectu ejus fidei, quae in nobis esse debebat. Constantia debet adesse. εἰς τἰ, quorsum?) quo fructu? Non reprehenditur, quod exierit e navi; sed quod non manserit in firmitate fidei. tentationi se obtulit; recte: sed perstare debebat. ἐδίστασας, dubitasti) Fidei natura perspicitur ex opposito, quod est dubitatio et metus. Marc. 5, 36. Rom. 14, 23. Jac. 1, 6.1) 2)
  - v. 36. μόνον, tantum) Pia humilitas. 3)

<sup>1)</sup> v. 33. Seou vide et, Dei filius es) Talem si agnoverunt Jesum propter miraculosam in mari ambulationem: non oportuit eos hoc ipsum miraculum ad stuporem usque mirari; quo nomine reprehenduntur a Marco c. 6, 51. 52. Animus enim, quem intelligentem fides et sobrium fecit, admirationem immoderatam dediscit. Harm. p. 333.

<sup>2)</sup> v. 35. ol ανδρες, viri] In agro fortassis labore perfungentes. V. g.

<sup>3)</sup> Soot Heaves, quolquot tetigere] Ex tantis miserabilium hominum turbis non unus quidem

### CAPUT XV.

v. 1. 1) Ol ἀπο lεροσολύμων, Hierosolymitani) qui videbantur auctoritate pracpollere, et zelo; tam longam profecti viam, [Paschatis festo Hierosolymis celebrato. Harm. p. 340.]

v. 2. των πρεσβυτέρων, veterum) Πρεσβύτερος interdum est nomen dignitatis munerisve; interdum opponitur juventuti, interdum posteritati, ut h. l. — ἄρτον, panem) Alios cibos facilius edebant Judaei sine lotione manuum, quam panem.

Wall. not. crit. p. 47.

v. 3. Siari, cur) Respondet, uti quaesierant v. 2. [Veritati nunquam desunt quaestiones, hypocritarum quaestionibus opponendae. V. g.] — και ύμεις, etiam vos) sive transgrediuntur discipuli, sive non; vos estis transgressores maximi. διά, propter) Traditiones, etiam ubi minime putares, detrahunt mandatis divinis. [earumque cumulus, utut singulae sua specie non careant, dici vix potest quantum subinde nocuerit. V.g.] — ύμῶν, vestram) Illi dixerant, veterum. Jesus non accipit personam.

v. 4. ο γάρ θεός, Deus enim) Antitheton: vos v. 5. — τίμα, honora) Honor significat justa beneficia, 1 Tim. 5, 3. not. quae negare, summa est contumelia. τίμα τον πύριον, Prov. 3, 9. de sacrificiis. Metonymia antecedentis. Ex. 20, 12. τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. — ο κακολογών, qui maledicit) Ex. 21, 17. ό κακολογών πατέρα αὐτοῦ ή μητέρα αὐτοῦ, θανάτω τελευτάτω. Maledictis impetitur vita: et vitam per parentes accipit proles. — δανάτω, morte) Observa, ju-

ventus!

- v. 5. υμεῖς δὲ, vos autem) Quae Deus jubet, sunt amoris: traditiones humanae in alia omnia eunt. — δωρον, donum) sc. est. Korban est illud, quicquid etc. Formula erat: קרבן שאני נהנה לך illud omne, quo tibi quomodocunque utilis esse possem, esto mihi Korban. h. e. tam mihi sit prohibitum tibi ulla in re benefacere. quam est mihi illicitum attingere Corban. vid. L. Capelli Corban. Vel etiam revera, ad vitandam speciem avaritiae, contulerunt in Corban, quae parentibus debebantur: sicut multi pauperibus vel orphanis tribuunt, quae aliis invident, extorquent, denegant. — o sav nth.) quicquid ex me utilitatis capturus fores. solebant dicere sacerdotes, cum populus aliquid offerret. καὶ, et) Particula (per Hebraismum) inchoat apodosin. — οὐ μὴ τιμήση, non konorabit) Pharisacorum edictum erat: talis erit liber ab officio erga patrem et matrem. Id autem Dominus effert iis verbis, quae injuriam pharisaeorum apertius exprimunt, praecepto Dei contrariam<sup>2</sup>).
- v. 6. nal) atque adeo. dià, propter) Cor occupatum traditionibus non capit mandata Dei.

- v. 7. προεφήτευσε, prophelavit) praedixit. v. 8. ό λαός ούτος) Εв. 29, 13. έγγίζει μοι ό λαός ούτος έν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δὲ καρδία διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων nai διδασκαλίας. — οὖτος, hic) Pronomine hoc indicatur fastidium. 1 Cor. 14, 21. — με, me) Deum, loquentem per Esajam. — παρδία, cor) cujus accessu vere colitur Deus, et cultus summa continetur. [Plurimum sane positum est in corde. v. 19. V. g.]
- v. 9. μάτην, frustra) Quanta vanitas in religionum parte maxima tot seculis et climatibus! — σέβονται, colunt) Deum ejusque praecepta parce curabant: et, si curabant, id observantia mandatorum humanorum contaminabant. — διδάσχον-

reperitur, qui opem a Jesu petens repulsam tulerit. Ingrati tamen correpti postea, et, qui opus habebant, nova peccata cavere admoniti sunt. Hurm. p. 337.

<sup>1)</sup> Tote, tunc] Hac particula narratio corum, quae ante et post Pascha contigerant, connectitur: unde colligere datur, Jesum tum temporis non a scendisse Hierosolymas. Harm. p. 340. Tempore minime opportuno ex obliquo interpellarunt hypocritae, quaestionem grande sonantem, sed in meras denique minutias desinentem, proponentes. V. g.

2) Confer similem construendi rationem Apoc. 2, 24. E. B.

τες διδασπαλίας, docentes doctrinas) operose, diu, frequentes. conf. Marc. 7, 13. — ἐντάλματα) Appositio indigna nomine ἐντολῶν. praecepta per doctrinas adornantur et condiuntur. — ἀνθρώπων, hominum) quamlibet veterum: v. 2. quorum nulla in religione est auctoritas.

v. 10. προσκαλεσάμενος, advocans) Non omnes semper attendebant. Pharisaei non erant digni, quibus hoc diceretur. v. 14. — τον ὅχλον, turbam) ne deciperetur oratione pharisaeorum.

perecur oranone pharisacorum.

v. 11. οὐ, non) Id nisi ita esset, fideles sine fastidio maximo non possent habitare in mundo vanitati subjecto. — τὸ ἐκποφενόμενον, quod egreditur) Peccatum originale hic evidenter innuitur. — τοῦτο, hoc) Demonstrativum.

v. 12. oldas, nosti) Sentiebant omniscientiam Jesu. — ἐσκανδαλίσθησαν, effensi sunt) [atque a Te aversi. V. g.] scandalo accepto, vel potius captato.

- v. 13. φυτεία, planta) Doctrina, sive potius homo. φυτον, naturâ: φυτεία, curâ. πατής, Pater) Joh. 15, 1. s. ἐπριζωθήσεται, eradicabitur) Et huc faciunt scandala. Talis planta, quamlibet speciosa, est extra Christum.
  - v. 14. αφετε, sinete) nolite eos morari. οδηγοί, viae duces) Es. 9, 16. 1)
- v. 15. ἀποκριθείς, respondens) Plane singularis candor est historiae divinae per omnes libros, in notandis hominum sanctorum erratis. παραβολην ταύτην, parabolam hanc) Parabola est v. 13. sed sermo apertus a v. 10. Itaque Petrus, ut discipulus, improprie loquitur. Neque tamen id expresse reprehendit Jesus. Modo rem tenuissent.
- v. 16. ύμεῖς, vos) Resp. nobis, v. 15. Vos: non modo pharisaei et populus. Resp. intelligite, v. 10.
- v. 17. ovine, nondum) quanquam v. 11. et alibi instituti estis de tota ratione pietatis, ex qua possetis hanc quoque rem colligere. vosits) animadvertitis. sig, in) In, ter: nec cordis fit mentio, in quo est aut puritas vera aut impuritas.
- v. 19. διαλογισμοὶ πονηφοὶ, cogitationes malae) quales habebant Pharisaei. articulus additur Marc. 7, 21. φόνοι, μοιχεῖαι, caedes, adulteriu) contra praeceptum V. etc. Pluralis numerus facit ad gravitatem. βλασφημίαι, maledicta) contra proximum, cum falso testimonio conjuncta. In talibus enumerationibus τὸ asyndeton saepe vim habet τοῦ etc. quasi is, qui loquitur, plura voluerit addere aut cogitanda relinquere. conf. Marc. 7, 22. [Non tantae sunt latrinae (v. 17.) sordes quantae cordis kumani nondum purificati. Haec quis est qui perpendat? qui ad veram puritatem contendat? Ea vero destitutus qui ex hac vita decedit, quorsum ruit? in stagnum sulphuris et ignis. Hem quae colluvies tam multorum erit impurorum! Noli Lector, offendi! Juvat hoc loco sermonis turpitudo. Fac nauseam rei suscipias et ad fugiendam cordis impuritatem commoveare. V. g.]

v. 20. où noivoi tov avoquanov, non polluit hominem) In ipsa kominis appeliatione latet argumentum. nam spiritualis natura, quae in homine potior pars est, non attingitur a sordibus externis.

v. 21. τὰ μέρη, partes) non versus totam regionem.

v. 22. ²) ἐξελθοῦσα, egressa) Nam Jesus non intravit fines Cananaeorum. — ἐκραύγασεν, clamavit) eminus, a tergo, coll. v. 28. 25. — με, mei) Suam fecerat pia mater miseriam filiae. v. 25. conf. v. 28. — νίὲ δανὶδ, fili David) Ergo sudierat de Promissione mulier, pridem, vel nuper.

v. 23. δὲ, vero) Decebat, hanc declarationem et quasi protestationem indignitatis ethnicae praemitti dignationi singulari, cui tamen eadem viam parabat: nec tam precibus Cananaeae, quam Cananaeae et discipulorum opem dedit. — σῦκ ἀπεκρίθη — λόγον) Sic LXX Es. 36, 21. 1 Chron. 21, 12. — ἀπόλυσον, dimitte) Metonymia consequentis: i. e. juva, ut soles, coll. v. seq. Sic solebat Jesus dimittere. — κράξει, clumat) Credibile est, discipulos judicium hominum

2) yavavala] ex posteris Canaanis. V. g.

<sup>1)</sup> αμφότεροι, ambo] Ineptorem hominum satius est alterum ab altero facessere. V. g.

esse veritos; et sua causa, ne clamor molestiam afferret, et mulieris causa,

opem petiisse.

- v. 24. 26.  $\epsilon l \mu \dot{\eta} \tau o \tilde{\iota} \epsilon$  xuvaqio $\iota \epsilon$ , nisi catellis) Sermo in thesi expressus, in hypothesi nullam habet repulsam: sed potius spem facit fidei constanti. Thesis autem accipienda est, non de officio toto mediatorio, sed de praedicatione et miraculis.
- v. 24. ἀπεστάλην, missus sum) Jesus omnia retulit ad suam missionem. πρόβατα, oves) Israël, grex Domini. Ps. 95. Jesus Pastor. οἔκον, domus) Id restringere videbatur gratiam.
- v. 25. èl·dovoa, veniens) a tergo Salvatoris ad faciem ejus progressa, [viante linear linear
- v. 26. τῶν τέκντων, liberorum) Jesus ad Judaeos locutus est severe: de Judaeis, ad externos, honorifice. Joh. 4, 22. Sie nos de ecclesia evángelica. κυναρίοις, catellis) indignis. [Vel tertius conatus frustraneus esse videbatur. Nec tamen destitit. V. g.] At jam hie diminutivum est. Jesus ipse dat ansam mulieri capiendi sui. Midrasch Tillim: Nationes mundi assimilantur canibus.
- v. 27. val, nae) Arripit mulier appellationem catellorum. nam sequitur, καὶ γὰρ, quod vertendum, etenim. nae, particula partim assensim ad preces Domino quasi in linguam imponentis, i. e. orantis. Sic val, Philem. v. 20. Judith. 9, (12,) 14. [Talia non poterat anticipando ex libris discere. Optimas precandi formulas praebet spiritus fidei. V. g.] ἐσθίει, edunt) cum filii saepe prodigant panem. ἀπὸ τῶν ψιχίων, de miculis) Non dicit, micas, nec dicit, panem. τῶν πιπτόντων, cadentibus) Antitheton: λαβεῖν καὶ βαλεῖν. Petit ut rem innoxiae utilitatis. ἀπὸ, a) Non postulat mensae admoveri: non longe tamen a mensa se abesse innuit. Vicina Israëli gens illa erat. τῶν κυρίων αὐτῶν, dominorum suorum) Id praerogativam liberorum et tamen quandam catellorum cum iis necessitudinem indicat. Congruit sermo Cananaeae cum Cananae servo. Gen. 9, 26.
- v. 28. ὁ γύναι, o mulier) Nunc demum eam alloquitur, [haud vulgarem ei laudem tribuens, qua ne intumesceret mulier, periculum non erat, ob singularem animi humilitatem. V. g.] μεγάλη, magna) Modestia non obstat magnitudini fidei. c. 8, 8. s. ὡς, ut) Post luctam eo plus datur. δέλεις, vis) Fides est etiam in voluntate. ἀπὸ, a) Secuta est sanitas durabilis.
- v. 29. ἐκάθητο, sedebat) Non ultro jussit populos accedere, sed exspectavit. v. 30. ἐτέρους, alios) infirmos. ἔφριψαν, jecerunt) cum se invicem premerent 1).
- v. 32. σπλαγχνίζομαι, miseret me) Dum populus prae admiratione oblitus est famis: miseretur ejus Jesus, nec laude miraculorum tangitur. alias gloria et misericordia raro conveniunt. προσμένουσί μοι, manent apud me) [aliis identidem aliisque infirmis in medio positis. V. g.] Populi intererat manere apud Jesum: atque id tamen Jesus pro causa novi beneficii eis conferendi amplectitur. Paratus erat populus manere diutius. τί) pro δ. LXX Gen. 38, 25. νήστεις, jejunos) Nullius opis indigos homines a se dimisit.
- v. 33. πόθεν, unde) Conf. Num. 11, 21. 2 Reg. 4, 43. ήμῖν, nobis) Jam intelligebant discipuli, suas fore in ea re partes aliquas.
- v. 34. ολίγα ἶχθύδια, paucos pisciculos) Extenuant apparatum. nam v. 36. tollitur forma diminutiva.
- v. 36. εὐχαριστήσας, gratias agens) Gratiarum actioni locus est etiam ante cibum: Act. 27, 35. et tum idem est, quod εὐλογία sive benedictio. Est enim recognitio beneficii divini de praeterito et futuro. Jesus omnia retulit ad Patrem: et hîc gratias egit pro panibus et pro instante saturitate populi. coll. Joh. 11, 41. εὐχαριστεῖν, verbum a Phrynicho improbatum, sed a Diodoro quoque Siculo adhibitum.

<sup>1)</sup> V. 31. τον Δεόν Ισραήλ, Deum Israëlis] Vid. v. 24. V. g.

v. 39. ἀνέβη, ilerum conscendit) navem videlicet paulo ante memoratam,
 e. 14, 33. Idem verbum, eadem vi, Marc. 6, 51.

### CAPUT XVI.

- v. 1. Of paquaioi xaì saddovnaioi, Pharisaei et Sadducaei) Pharisaeis maxime plebs, Sadducaeis proceres erant addicti, Act. 5, 17. 23, 6. ut hodie turba in superstitionem, prudentes in atheismum procliviores. Duo extrema opposita. Duos tantum Sadducaeorum insultus in Jesum describunt evangelistae: quorum prior hoc loco exstat. nam de religione minus laborabant, quam pharisaei. ex rov evarov, ex coelo) Miracula de coelo facta fuerant tempore Mosis, Josuae, Eliae. Causa, cur pharisaei nollent miracula ab Jesu ante eam diem edita pro divinis amplecti, haec fuisse videtur, quod, cum Is nondum edidisset signum e coelo, putarent, cetera potuisse etiam a satana proficisci: conf. cap. 12, 24. 38. et quod signum e coelo, in omnem creaturam agens, majus esset, quam signa in microcosmo. [Fortassis etiam vaticinio Joëlitico nitebantur. Act. 2, 19. V. g.] Sadducaei, qui nullum spiritum, adeoque nec satanam esse putabant, censuere, facultatem Jesu extendere se tantum ad famem et morbos corporis, non ad majora omnia. Apud utrosque valebat illud: Varietas miraculorum, (tanquam spectaculorum,) delectat. Libido illorum notatur verbo illo, volumus. c. 12, 38.
- v. 2. δψίας πρωί, vesperi: mane) Duo prognostica omnium communissima et maxime popularia. [utut, ex physicorum relationibus, non in omnia climata conveniant, App. crit. Ed. II. p. 124.] nam ubi coelum rubet vesperi, noctis frigiditas tenuiores vapores adstringit, ne fiat tempestas, etiamsi venti fiant: ubi mane coelum rubet cum nigrore, calore solis vapores crassi in tempestatem erumpunt.
- v. 3. únonqual, 3) hypocritae) Hypocrisis erat, major eorum in naturalibus quam in spiritualibus sollertia. nam qui illam habent, hac multo minus, quam tardi homines, carere debent, etsi saepe ea carent. Exemplum utriusque conjunctae, c. 2, 2. — πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ, vultum coeli) non, fuciem. Vultus hominis variat, facies semper est eadem. Prosopopoeia, ut in στυγνάζων, modo. — τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, signa temporum) i. e. singulis temporibus congruentia. Non modo tempora ex signis, sed simul etiam signa ex indole temporum, et signa corumque genera inter sese dijudicari debere, Jesus docet. Varius enim est influxus Dei in homines, per varias doctrinas, personas, tempora, signa; quae omnia inter se respondent. quare aliis temporibus alia signa conveniunt. Messiae in terra versanti conveniebant signa minus illa quidem splendida, sed tamen quae hominibus in terra (cap. 9, 6.) plane essent salutaria. c. 8, 17. Luc. 9, 54. Quare non de coelo, sed de sese debuerant argumenta capere. Luc. 12, 57. Pariter post ascensionem non edidit signa in terra, ut olim. [Neque in posterum decrunt signa de coelo. V. g.] - où oùvacos; non potestis?) scil. signum a signo dignoscere. cum admiratione dictum. Si velletis, maxime possetis: nunc voluntaria vos coecitas impedit.
- v. 4. γενεά, natio) ipsa sui temporis signum. nam talis futura erat tempore Messiae. c. 11, 6. πονηφά, mala) et molesta. μοιχαλίς, adultera) fidem connubialem, quam Deo sanctissime servare debebat, frangere solita. σημείον παὶ σημείον, signum et signum) Gravis repetitio. Miraculorum speciem praescribunt, ita, quasi nulla esset alia: [eorum, quae hactenus permulta viderant, pertaesi, adeoque semel iterumque signa de coelo postulantes. Harm.

<sup>1)</sup> τετρακισχίλια, quadringenti] Ingentia sane miracula fuere, quibus et quinquies (c. 14, 21.) et quater virorum millia saturata sunt: atque tum ad summum venerat miracularum Jesu copia. Tot millibus testium quam late gloriam Ejus divulgatam esse oportet! Hera. p. 344.

<sup>2)</sup> Majorem lectioni hujus nominis firmitudinem Ed. maj. tribuerat, quam Editionis 2. margo; neque temen rejecti Vers. germ. E. B.

p. 345.] quare totum eis miraculorum genus negatur. quae postea fasta sunt miracula, non in gratiam talium, sed popelli et aegrotorum facta sunt. [querum vix unum deinceps Matthaeus; Marcus nonnisi coecum Bethsaidensem, c. 8, 22. memorat. Docendo autem sine intermissione perrexit Jesus. Harm. p. 346.] — τὸ σημεῖον ἰωνᾶ, signum Jonae) Illud non ex coelo, sed ex media terra. Jonas ex ceto redux Ninevitis suam probavit legationem: sic Messiae demonstratio Judaeis per resurrectionem Jesu, cui antea non credidere, data est. Porro post triduum in medio terrae transactum satis signorum de coelo fore tacite innuit: quae facta sunt ab ascensione in coelum, et fient in abolitione coelorum. conf. cap. 24, 30. Act. 2, 19. quid? ne tum quidem nulla erant de coelo signa. Matth. 3, 16. — καταλιπών, relinquens) Justa severitas. Tit. 3, 10. Populum nunquam ita reliquit Jesus.

v. 6. δράτε, videte) Necessarium est puritatis doctrinae studium. — ζύμης, fermento) Sermo metaphoricus, eoque aenigmaticus: quo Jesus profectum discipulorum, qui jam diu auditores erant, tentat. Metaphora autem alludit ad cogitationes, quas scaturiebat mens discipulorum. Nolite curare defectum panis cibarii: sed alimenta periculosa, quae animis propinant hypocritae. Oblitos esse panum discipulos ea ex causa, credibile est, quod solicitos eos habuisset tentassetque controversia a Pharisaeis et Sadducaeis mota, v. 1. Pharisaei et Sadducaei alias erant valde inter se divisi: sed tamen hic contra Jesum conspirarant. v. 1. Ideo uno hypocritarum titulo utrosque affecit, v. 3. et contra utrosque simul munit discipulos h. l. Atque ipsa hypocrisis hoc fermentum erat, Luc. 12, 1. qua acti, signa temporis praesentis sufficientissima non agnoverunt, alterius temporis (unde plurale, temporum, v. 3.) signa postulantes. [Quin, omnis omnium sectarum error unum est fermentum, quod fovet vetus homo. V. g.] Fidelis et credit et loquitur: qui horum utrumvis ab altero divellit, est infidelis, est hypocrita, c. 24, 51. not. Neque igitur, qui parvam fidem habet (v. 8.) ab hypocrisi liber est. Opportunissime de hoc fermento cavendo monentur discipuli, ex praesentibus signis nondum intelligentes. v. 11. [Estque in eo etiam sermonis opportunitas, quod discipuli, qui divinis miraculis in pane bis perpetratis brevi antea, ipsi ea re occupati interfuerant, nunc inopia oborta panis necessitatem sentiebant. Eo penitius igitur panis spiritualis meminisse poterant, et sane doctrinae necessitatem perspicere. V. g.]

v. 7. aquouç, panes) Victus in familia Jesu valde simplex et frugalis fuit. Putabant, eo loco, quo nunc venirent, emendum fore panem, neque ullam fore copiam panis, quem constaret fermento pharisaeorum non esse subactum. Respondet Jesus, etiamsi nullus alius panis haberi posset, tamen eos etiam sine

pharisaeorum et totius illius climatis pane alitum iri.

v. 8. τί διαλογίζεσθε, quid cogitatis) [Magnam temporis partem cogitationibus turbulentis homines interdiu noctuque transigunt. V. g.] Homo gravius sibi imputat defectum in cura rerum externarum; cujus veniam Deus facillime tribuit. Major fidei ratio. — δλιγόπιστοι, parvam fidem habentes) Ex fidei penuria facilis non modo in dubitationes et timores, sed etiam in errores hermeneuticos aliosque, et in oblivionem lapsus est. [Cautelá de fermento propositá discipulorum, de pane sollicitorum, parva fides prodita fuit: quam deinceps duplicis tot millium saturationis commemoratione roboravit Dominus. Harm. p. 347.]

- v. 9. οὖπω, nondum) Diu audisse, auget in tarditate discentis culpam. νοεῖτε μνημονεύετε, intelligitis recordamini) Verbum νοέω, dicit quiddam magis voluntarium, quam συνίημι. v. 12. Marc. 7, 18. 2 Tim. 2, 7. Peccatum etiam cadit in mentem et memoriam. debebant intelligere, vel si duo illa miracula non essent facta. Memoria tenere debemus in operibus divinis etiam circumstantias, et ex priori auxilio sperare ulterius. [Non ista oblivio, quam ipsi sibi exprobrarant v. 7., sed alia plane, cum stupore ex incredulitate nata, h. l. in vitio ponitur. V. g.]
  - v. 9. 10. πόσους κοφίνους, πόσας σπυρίδας, quot cophinos, quot sportas) In

priore miraculo, ut numerus panum numero millium, sic numerus cophinorum respondit numero apostolorum, ut singuli cophino, quem gestabant, pleno gauderent; in altero, numerus sportarum numero panum. Si plures habuissent cophinos aut sportas, sine dubio panes etiam in majus fuissent multiplicati, conf. 2 Reg. 4, 6. ut essent complementa. Marc. 8, 20. Erat autem σπυρίς, sporta, major, quam πόφινος. Glosa vet. πόφινος, corbis, CORBULA. Juvenalis, de Judaeis egenis: quorum cophinus foenumque supellex. ex quo patet, cophinum fuisse πουφότερον, leviorem, ut a quovis pro usu quotidiano circumferri posset: sporta videtur cepisse justum onus bajulatoris. conf. Act. 9, 25.

v. 10. τῶν —) Id cujusque est, quo quisque fruitur atque utitur. — ἐλά-βετε, sumsistis) ad victum ulteriorem, in compensationem panum V et VII quos

impendistis.

v. 11. πῶς, quemodo) Particula admirandi. conf. c. 8, 10. not. — οὐ περὶ ἄφτου, ποπ de pane) Sensus literalis saepe verior et augustior est sensu literae: et ubi haec de naturalibus agit, ille ad spiritualia ducit. In spiritualibus magis

presse debent accipi verba coelestia.

v. 12. συνήπευ, intellexerunt) Tamen aliquid intelligendum reliquit Jesus discipulis. Ipse ostendit, quid fermentum non significaret h. l. illi debebant, cum audissent, quid non esset, colligere, quid esset. Sic quoque cap. 17, 13. — ἀπὸ τῆς διδαγῆς) a fermento doctrinae. [cujus specimen exstat. v. 1. V. g.] Doctrinae vocabulum, in antitheto ad panem, late sumitur, ut etiam hypocrisin de-

notet. Hace doctrina hypocritica erat fermentum. v. 13. dè, autem) Notabile temporis intervallum fuit inter antecedentia, et inter ea, quae hic panduntur. Ideo laxior est sermonis connexio. 1) Quae sequuntur, brevi tempore ante passionem Domini facta sunt: et brevitas hujus intervalli [unum fere mensem cum dimidio complexi, V. g.] adjuvat rectam interpretationem promissionum, quae exstant versu 18. et 28. et interdicti, quod exstat versu 20. c. 17, 9. etc. [Paucis post hebdomatibus omnia undiquaque percrebuerunt remotis repagulis. Eorum, quae hactenus discipuli didicerant, haec erat summa: Jesus est Christus. Haec repetitur et confirmatur v. 16., eigue porro superstruitur thesis: Christus patietur etc. quae summa est reliquae historiae evangelicae. V. g.] - nausageiac, Cuesarene) Judãoos Caesari parere, ablato a sua tribu sceptro, Messiamque venisse, ipsum hoc nomen Palaestinae oppidis haud pridem inditum omnes admonere poterat. Vide tamen Jac. Alting. Schilo p. 147. 153. In exegesi sacra lector ponere se debet quasi in illo tempore et loco, quo oratio habita resve gesta est; et affectus, vim verborum, contextum considerare. — τῆς φιλίππου, Philippi) Sic Caesarea mediterranea distinguitur a Caesarea maritima. — τίνα, quem) Discipuli auscultando et quaerendo profecerant: nunc Magister quaerendo examinat, et catecheseos specimen praebet. -ະອ້າ ບໍ່ດາ ເວັ້ນ ຂໍາປົດທົກດບ) me, quem ipse appellare soleo Filium hominis. Petrus antitheton tangit: tu es Filius Dei viventis, v. 16. conf. Joh. 5, 19.27. Frequens apud evangelistas et diligentissime observanda est haec nomenclatura, qua nemo nisi solus Christus, a nemine, dum Ipse in terris ambularet, nisi a semetipso appellitatus est Filius kominis. Primum Joh. 1, 52. ut primum reperti fuere, qui cum Messiam et Filium Dei, ib. v. 50. agnoscerent; et deinceps saepissime, ante praedictionem passionis et post. Nam ab iis, qui fidem in Ipsum suscipiebant, dictus est Filius David. Recte suspicati sunt Judaei, ea designari Mes-

<sup>1)</sup> Cum Matthaeo scilicet Marcus et Lucas novam hîc periocham inchoant, quâ communi consilio docent, quomodo in finibus terrae Israëliticae septentrionalibus postremam migrationem salutis plenam aggressus sit. Prope Caesaream Philippi discipulos, quibuscum solus erat, quaerit: quem homises me ajunt esse? eisque Passionem suam indicat. Tum ita profectionem suam instruit, ut omnem jam terram Israëlis bono semine imbuat. Post gloriam in monte demonstratam redit Capernaum, viam inde per mediam Samariam et Galilaeam faciens; porro trans Jordanem, in coque latere Judaeam versus tendens Bethabaram salutat, et Jordane demont trajecto Hierichuntem denique et Bethaniam venit. Matth. 16, 13 — 20, 34. ss. Harm.

siam. Joh. 12, 84. Nam ut Adamus I. cum tota progenie dicitur Homo, sic Adamus II. (1 Cor. 15, 45.) dicitur Filius hominis: non ea notione, qua filii kominis, id est, tenues, opponuntur filiis viri, id est, potentibus, Ps. 49, 3. quave homines communiter dicuntur filii hominum. Marc. 3, 28. Eph. 3, 5. Ez. 2, 1. et passim: sed cum articulo, ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου. Videtur articulus respicere prophetiam Dan. 7, 13. Unus hic nempe homo est, quem Adamus post lapsum ex promissione exspectavit pro tota sua progenie: ὁ δεύτερος, secundus, 1 Cor. 15, 47. quem omnis prophetia V. T. indigitavit, qui totius generis humani jura et primogenituram sustinet, Luc. 3, 23. 38. et cui uni, quod humani nominis nos non poeniteat, (Ps. 49, 21.) debemus. Rom. 5, 15. Porro hac appellatione Christus, inter homines ambulans, et expressit, et pro oeconomia illius temporis occultavit (conf. Matth. 22, 45.) inter homines, et satanam celavit, se esse rov viov Filium absolute dictum, id est, Filium Dei, promissum datumque homini, Gen. 3, 15. Es. 9, 6. ortumque ex homine. Hebr. 2, 11. (perinde uti uno exaltationis vocabulo et crucem et glorificationem suam insignivit: Joh. 12, 32.) et simul se ipsum praesentis suae conditionis quasi admonuit. Matth. 20, 28. Phil. 2, 7. 8. Neque vero tantum exinanitioni ea convenit appellatio: sed Filius hominis dicitur pro statu quolibet conspicuo, (Joh. 12, 34. coll. v. seq. lux vobiscum:) vel in exinanitione vel in exaltatione. convenitque ipsa forma corporis, juventutem referens. Dan. 7, 13. Evolve omnino v. 27, 28, et cap. 12, 32, 24, 27, 30, 37. 39. 44. 25, 31. Luc. 17, 22. Joh. 12, 23 — 36. 5, 27. Act. 7, 56. quare etiam talis appellatio per omnes epistolas XXI apostolicas (nam Hebr. 2, 6. non additur articulus, et verba Davidis sunt, non Pauli, qui tamen hominem et vivum saepe appellat Christum. vid. not. ad Rom. 5, 15.) non occurrit: sed appellatio Filii Atque in ipsa Apocalypsi, c. 1, 13. 14, 14. uti diu ante apud Dan. l. c. ad eam duntaxat alluditur. Apostolorum vel in hoc uno idiomate convenientia ostendit, eos eodem divino motu scripsisse.

v. 14. of μἐν, ἄλλοι δὲ, ἔτεροι δὲ, aliqui quidem, alii vero, alii vero) Non sufficit nosse variorum opiniones: nostra nobis constare fides debet; quae deinde etiam ex opinionibus aliorum, per se vanis, profectum capiat. — ἰωάννην — προφητῶν, Johannem — prophetarum) Non opus est referri hoc ad metempsychosin a pharisaeis creditam: nam de ipsius Eliae, qui non erat mortuus, reditu, de ceterorum resurrectione ex mortuis suspicati sunt. c. 14, 2. Luc. 9, 8. 19. — ἰερεμίαν, Jeremiam) Hunc Judaei exspectabant tum. — ἕνα, unum) quemvis, indefinite. Non putabant, Majus quidpiam venire posse, quam olim habuissent. Cum Mose non comparabant Jesum.

v. 16. ἀποκριθείς, respondens) Petrus ubique, pro ardore suo, praecipuas habuit inter apoetolos loquendi partes. — σίμων πέτρος, Simon Petrus) Hoc solenni loco nomen et cognomen jungitur. Apparet, Simonem citius et uberius agnosse Filium Dei, et condiscipulis praeluxisse. — σὐ εἶ, tu es) Firmiter dicit: Tu es. non, dico te esse. Antea debuit credere Petrus, tum audire etiam in monte. c. 17, 5. Similem confessionem dederat Petrus, Joh. 6, 69. sed plus celebratur haec, quam dedit post tot tentationes, [Joh. 7—10.] tam solenniter interrogatus. — ὁ χριστὸς, ὁ νίὸς, Christus, Filius) Ergo haec duo non sunt plane synonyma, ut voluit Joh. Lockius: sed altero posito alterum tacite connotatur. vid. Act. 9, 20. Estque gradatio. nam cognitio de Jesu, ut est Filius Dei, sublimior est, quam de eodem, ut est Christus.

v. 17. μαπάριος, beatus) Hoc vocabulo non solum beata, sed etiam rara simul conditio significatur. c. 13, 16. Non dixerat Jesus discipulis antehac, se esse Christum. Ea dixit et fecit, unde, revelante Patre, ipsum agnoscerent esse Christum. — σίμων βὰρ ἰωνᾶ, Simon Bar Jona) Expressa nomenclatio significat illud: Dominus novit suos. Et Petro in memoriam revocat specimen illud omniscientiae, quod ei datum erat Joh. 1, 43. coll. ib. c. 21, 15. [Ipse Petrus tam gratum se esse vix cogitavit. Beatus est, non qui propria sibi auctoritate quidquam tribuit, sed quem beatum praedicat Dominus. V. g.] — σὰρξ καὶ αἰμα)

homo quicunque. caro et sanguis, metonymice, corpus et anima. Eph. 6, 12. Gal. 1, 16. Nemo, ante Petrum, mortalium, tum hoc ipsum sciebat. v. 14. — οὐπ ἀπεκάλυψε, non revelavit) Christi cognitio non hauritur, nisi ex revelatione coelesti. c. 11, 27. — ὁ πατήρ μου, Pater meus) Sic repetitur et confirmatur Summa confessionis Petri. Petro revelurat Pater coelestis per doctrinam Jesu Christi, cordi Petri inscriptam.

v. 18. σὺ εἶ πέτρος, tu es Petrus) Suavissime respondet illi verbo: Tu es Christus. [Christos suos, suique Christum decentissime compellant per universam scripturam. V. g.] — πέτρος — πέτρα, Petrus — petra) Πέτρος alias denotat lapidem; sed in Simone petram. enimyero talem virum non conveniebat appellitari Petram foeminina terminatione: vicissim Matthaeus libenter scripsisset, enl τούτω τῷ πέτρω, si sermonis ratio tulisset. quare haec duo, πέτρα et πέτρος stant pro uno nomine, sicut unum utrinque nomen Kepha legitur in Syriaco. Petrus hie ponitur, ut proprium. dicitur enim, tu es, non, tu eris. et tamen connotatur aperte vis appellativi, ut petram denotet. Certe super apostolos aedificata est ecclesia Christi, [Eph. 2, 20.] Ap. 21, 14. quatenus illi et primi fidelium fuere, et ceteri fideles illorum opera accessere. qua in re praecipua quaedam sane Petri, salva apostolicae potestatis aequalitate, praerogativa exstitit. nam is et primus Judaeos lucrifecit plurimos, Act. 2. et idem primus gentes ad evangelium admisit, Act. 10. [Idemque etiam hoc ipso loco reliquos discipulos, quorum nullum tanta alacritate tum temporis responsurum fuisse verisimile est, cognitione sua et consessione superavit. V. g.] Praeterea hic potissimum fratres suos confirmare, ovesque et agnos Domini pascere jussus est. Atque illustre cognomen, alias ipsi Christo tribui solitum, qui item Petra dicitur, haud sine maximae rei signifiestione inditum Petro esse oportet, qui etiam in catalogo apostolorum primus dicitur, et primo semper loco ponitur. Matth. 10, 2. vid. etiam 1 Petr. 2, 4-7. Tute haec omnia dicuntur: nam quid haec ad Romam? [Petrus an Romae, et quidem solutus vinculis, per tempus fuerit, plena dubii res est. Fuerit etiam; non sane fuit, nisi ut Apostolus: et Ecclesia illic plantata Ministris suis ordinariis gavisa est. Horum itaque, non istius, in locum sequentium temporum Episcopi successerunt, qui degenerantes postea domini et papae facti sunt. V. g.] Videat Petra romana, ne cadat sub censuram versûs 23. — xal, et) Magnificentissima promissio, portas inferni, regnum coelorum, et terram, diversis modis complexa. — olnodoμήσω, aedificabo) Non dicit, super hac petra fundabo. trus tamen non est fundamentum. Super petra aedificatur sapienter. c. 7, 24. pou triv êxxlensiav, meam ecclesiam) Magnifica de Jesu locutio, in evangelistis non alibi occurrens. — πύλαι ἄδου) Etiam πύλαι, sine articulo. Τῷ ἄδη inferno mox opponitur coelum, uti cap. 11, 23. Contra fidem nil potest infernus: fides potest in coelum. Portae inferni (ut alibi portae mortis) nominantur etiam Es. 38, 10. Sap. 16, 13. Gons, infernus valentissimum quiddam, Cant. 8, 6. quanto magis ejus portae? Metaphora, portae, a re architectonica, ut in aedificabo et claves. Ecclesia Christi videtur quasi urbs sine moenibus: et tamen portae inferni, quae illam impetunt, non praevalebunt. Notantur infernalia munimenta et respondentia illis propugnacula mundi, v. gr. Porta Ottomannica, et Roma, ubi orci orificium esse, apertum M. Curtii tempore, aperiendum iterum olim Ap. 19. 20. existimat Er. Schmidius: Roma, inquit, sita est in iis proxime partibus Italiae, ubi adhuc ante Romam conditam Homerus suum Ulyssem, et post Romam conditam, non magni intervalli discrimine, Virgilius suum Aeneam ad inferos descendisse fingit. Sed ne poëtica fide agere velle videar, (quanquam instar praecictionis Caiphae haberi haec poëtica possint) age audi et historicam. In medio foro Romae olim, si Livio et aliis Romae praeconibus credendum, infernus, quem ves (Pontificii) in visceribus terrae ponitis, os suum aperuit, nullisque terris ingestis hiatus ille expleri potuit, usque dum Marcus Curtius armatus et equo insidens insiliit. Ut nimirum, velut Enochum et Eliam vivos coelum, ita hunc Curtium vivum infernus primitias acciperet, per núlas hasce abou, in medio foro

Romae tunc apertas, quae haud dubie Divina potentia rursus aperientur, quando Bestia et pseudopropheta in stagnum ignis sulfure ardens vivi conjicientur, uti promittitur Ap. 19, 20.

v. 19. δώσω σοι 1), dabo tibi) Futurum. Ipse Christus exaltatus claves accepit oeconomice. Ap. 1, 18. et Exeg. Germ. Dedit, quas hîc promisit, deinceps claves Dominus non soli Petro, conf. Luc. 5, 10. not. sed primo, ratione temporis: quatenus Petrus primus fuit, qui post resurrectionem Christi gessit apostolatum. Act. 1, 15. 2, 14. Si Petro et episcopis post eum romanis, ac non ceteris apostolis, datae sunt claves: etiam post mortem Petri episcopus romanus ceteros apostolos pascere debuit. — τὰς κλεῖς, claves) Claves denotant potestatem. Tertull. lib. de jejuniis cap. 15. Apostolus claves macelli tibi tradidit: ubi alludit ad 1 Cor. 10, 25. Ad duas res valet usus clavium, ad claudendum et ad aperiendum: ipsae claves non dicuntur esse duae. [Plures utique Petro traditae esse censeri possunt: hinc Judaeis et Gentibus tanta cum efficacia introitum in regnum coelorum aperuit. Conf. contrarium c. 23, 4. 13. Luc. 11, 52. V. g.] Una eademque clave et clauditur et aperitur, Ap. 3, 7. Mille claves Henocho traditas fuisse asseverant Judaei. vid. Alting. Hist. promot. acad. Hebr. p. 107. -- vis βασιλείας τῶν οὐρανῶν, regni coelorum) Non dicit, ecclesiae; neque regnorum mundi. — δήσης, λύσης, ligaveris, solveris) Claves denotant totum munus Petri. quare ligandi et solvendi verbis [quae in claves non conveniunt proprie, sed tamen intime cum usu clavium cohaerent. V. g.] comprehenduntur omnia ea, quae Petrus in virtute nominis Jesu Christi et per fidem in illud nomen, apostolica potestate, gessit; docendo, convincendo, hortando, prohibendo, permittendo (vid. Tertull. modo cit.), consolando, remittendo, Matth. 18, 18. 15. Joh. 20, 23. senando, Act. 3, 7. 9, 34. resuscitando, ibid. v. 41. coll. c. 2, 24. puniendo, c. 5, 5. coll. 1 Cor. 5, 5. Exemplum rei in terra gestae, in coelis rati habitae, ipse commemorat Act. 15, 8. Juvat cum hoc loco conferre alterum, Matth. 18, 18. et cum utroque tertium parallelum: Joh. 20, 23. Hoc loco Petro uni post editam confessionem de Jesu Christo potestas promittitur (1.) ligandi et (2.) solvendi peccata, et quicquid sub eam potestatem cadit; quasi per aenigma, non expresso, quae liganda et solvenda essent, quia discipuli rem tantam nondum capiebant, Luc. 9, 54. Capite 18. post glorificationem in monte discipulis in fide progressis communiter datur potestas (1.) ligandi et (2.) solvendi offensas fratrum, maxime autem solvendi per preces in nomine Christi. Joh. 20. Jesus post resurrectionem, afflatis discipulis, potestatem praebet, peccata (1.) remittendi et (2.) tenendi. sic chim et verba et verborum ordo mutatus exstat, porta salutis aperta. Maxima pars est potestatis apostolicae, in peccata: conf. Hos. 13, 12. cetera per synecdochen in hoc sermone continentur. De usu verbi liesuv haud alienum fuerit conferre locum Aristophanis, Ran. Act. 2. scen. 6. in epirrhemate: althur Exθείσι, ΜΕΛΙ τάς πρότερον άμαρτίας (χρή.) i. e. Crimina causas exponentibus remittenda sunt.

v. 20. µŋôsvì, nemini) Jesus ne apostolis quidem, se Christum esse, dixerat, sed reliquit, quod ipsi ex rerum testimoniis cognoscerent. Ergo non conveniebat, id ceteris, ante ejus resurrectionem, quae totum testimonium de Messia erat corroboratura, ab apostolis aperte dici. [quum vel ipse Petrus doctrinam de Filio DEI et de Passione Ipsius conciliare vix posset. Harm. p. 369.] nam qui mysterium, minus dextre, proponit non capientibus, et sibi et aliis nocet. Porro ii, qui credidissent aliquo modo, Jesum esse Christum, regnum mundanum cum seditioso strepitu quaesissent: ceteri plerique Christum talem illo tempore vehementius repulissent, et crucifigendo atrocius peccassent, minus patentem poenitentiae januam in posterum habituri. Postea [et paucis quidem hebdomadibus interjectis Harm. p. 369.] aperte testati sunt. — o xquares, Christus) Postquam discipuli Jesum agnovere Christum, eumque confessi sunt, paulo post eis trans-

<sup>1)</sup> Lectionem ood dwow alteri isti, dwow oot, exacquat margo Ed. II. E. B.

formationem suam ostendit, cap. 17. et de se ut Christo aperte locutus est inter illos. Marc. 9, 41. Joh. 17, 3.

v. 21. ἀπὸ τότε) illo tempore, et deinceps. — ἤοξατο, coepit) Ergo antea non ostenderat. [nisi tectis verbis. V. g.] Evangelium in duas partes potest dividi, ex quibus divina Jesu methodus elucet. prior propositio est: Jesus est Christus. altera: Christum oportet pati, mori, et resurgere. conf. Joh. 16, 30. 31. 32. vel brevius: Christus per mortem intrabit in gloriam. Discipulos Jesus primo convicit de subjecto; deinde de praedicato ei debuerunt credere ante passionem Domini. Post glorificationem ejus populus primo didicit praedicatum, et inde convictus est de subjecto. Act. 17, 3. Priorem propositionem ut discipulis persuasit Jesus, v. 16. alteram addidit. Postea eos in montem duxit. [ubi idem, quod ante baptismum, coelitus intonuit: Hic est Filius meus dilectus, addito epiphonemate: Hunc audite. Audiendus videlicet eorum inprimis respectu erat, quae colloquii in monte novissime habiti summa fuerant, de exitu Ejus in Jerusalem; de Passione, inquam, de Morte ac Resurrectione. Harm. p. 370.] Ad haec observanda plurimum momenti habet series harmoniae evangelicae. Homines saepe omnia simul docent: non item sapientia divina. — δειχνύειν, ostendere) aperte. exclosiv, abire) simulque discedere ab illa ratione, cui assueverant discipuli. zater, pati) Ubi Jesu obtigerat gloria aliqua, ut h. l. per confessionem Petri, tum maxime recordari solitus est passionis suae instantis. Prima haec annunciatio, passionis et mortis generatim meminit: secunda cap. 17, 22. s. traditionem in manus peccatorum addit: tertia denique c. 20, 17 — 19. flagella, crucem etc. exprimit. Prima secundae, quam secundae tertia, tempore propior fuit. — πρεσβυτέρων, άρχιερέων, γραμματέων, presbyteris, pontificibus, scribis) Tria genera eorum, qui populum debuissent ad Messiam ducere: hodierno fere stilo, consilium justitiae, consistorium et facultas theologica. c. 26, 3. — ἐγερθῆναι, excitari) Nondum addit de ascensione. Gradatim omnia ulteriora panduntur. v. 27.

v. 22. προσλαβόμενος, assumens) quasi pro jure suo. Familiarius egit, post agnitionis editum specimen: sed Jesus in ordinem redigit. conf. Luc. 9, 28. 48. s. 54. s. — ὁ πέτρος, Petrus) idem, de quo v. 16. [Edito laudabili specimine quam facile fit, ut eo gravius quis impingat! V. g.] Facilius Locum de persona Christi fert ratio, quam verbum crucis. Subitae mutationes in Petro v. 16. 22. c. 17, 4. Inde expertus testatur, nos virtute Dei custodiri, Epist. l. c. 1, 5. non nostra. — ῆρξατο, coepit) Ceteras doctrinas sine exceptione acceperat. — Τλεως, propitius) sc. sit Deus. Formula decurtata, Τλεως ήμῖν καταλιπεῖν νόμον. 1 Macc. 2, 21. Et sic LXX interdum exprimunt Τουπ Hebraeum.

v. 28. vzaye, abi) tuum non est assumere et increpare. Quo magis Petrum praedicarat beatum, eo magis nunc eum reprehendit; ad reprehensionem concoquendam antea per fidem praeparatum: ut et hunc ipsum corrigat, et ceteros discipulos praeservet v. 24. — oniow) ex conspectu meo, ad tergum. [Non consultorem, inquit, sed sectatorem esse te decet. V. g.] Satanam jusserat plane facessere, c. 4, 10. — Garavã, satana) Appellativum. Conf. Joh. 6, 70. de Juda, sed coll. not. ad Ap. 12, 9. Petrus se putabat maxime benevolum, cum diceret, Theog אדל. sed tamen satanas dicitur. conf. 2 Sam. 19, 22. מטו qui se in via objicit. — σπάνδαλόν μου, scandalum meum) i. e. non modo tu scandalum capis ex sermone meo, sed mihi, si fieri posset, noxium scandalum tuo sermone praeberes. Summa vi hoc dicitur, et causam continet celerrimae severitatis erga Petrana. [Hac ratione Salvator, quaecunque scandalo esse possent, veluti ignis equem, provine quidem accedentem sed nequaquam permiscendam, eo ipso momente repulit. V. g.] Si animam Jesu tangere aliquid potuisset, periculosior fuisset sermo discipuli, quam incursus Tentatoris. Matth. 4. conf. not. ad Hebr. 4, 15. Petra et Scandalum, antitheton. Scandalum, ante pedes positum, [perfectissimae erga Patrem obedientise memor. Harm. p. 371.] retro amandat Jesus. — ra rov Osov, quae Dei sunt) verbum crucis pretiosum. Sensus Jesu perpetuo divinus. [Mundo scandalum est Crux: quae Cruci contraria sunt, scandalum erant Christo. Hunc sensum de passione Christi et eorum, qui Christi sunt, deque gloria insequente, postea temporis Petrus aluit; id quod prior ipsius Epistola maxime testatur. V. g.] — τῶν ἀνθοώπων, hominum) carnis et sanguinis. v. 17.

v. 24. θέλει, vult) Nemo cogitur; sed si vult, leges subire debet. — όπίσω μου έλθεῖν, post me venire) Id denotat statum et professionem: sequatur, officium. — ἀπαρνησάσθω, abneget) Vim verbi expende c. 26, 70. Abnegare se, renunciare. sic, ἀρνεῖσθαι, Tit. 2, 12. ἀποτάσσεσθαι, Luc. 14, 33. Oppositum, όμολογία, confessio, Hebr. 10, 23. [Petrus, quum sibi facit, quod Jesu in abnegatione fecerat, seipsum abnegat. Quando sensus Petri humanus hoc illudve cupit, Petrus regerit: Ego Petrum non jam novi, nulla mihi plane cognatio illocum intercedit, nec mihi, quid velit homo innuatque, constat. Tantum qui contra seipsum invaluit, ei et Crux haud molesta est, nec jucundius quidquam sequela Christi. V. g.] — μοι, me) ut sit, ubi ego.
v. 25. θέλη — σῶσαι, voluerit — servare) Non dicitur, servaverit. — ψυ-

v. 25. θέλη — σῶσαι, voluerit — servare) Non dicitur, servaverit. — ψυχήν, animam) Anima est homo, secundum rationes animales et humanas. — σῶσαι, servare) naturaliter. — ἀπολέσει, perdet) spiritualiter, vel etiam corporaliter. — ἀπολέση, perdiderit) naturaliter: abjecta per abnegationem omni suitate. non dicitur, voluerit perdere. — ἕνεκεν ἐμοῦ, mea causa) Hoc spectat sui
abnegatio: ceteroqui multi vitam amittunt mundi et sui ipsorum causa. — εὐρήσει, inveniet) servabit, est apud Marcum et Lucam. servabit, spiritualiter vel
etiam corporaliter. Periculum in mundo. Anima, quae salvatur, Inventum est.

v. 26. δλον, totum) Totum nemo unquam lucratus est: et, si lucraretur, quid prodesset? — ψυχήν, animam) Vera prudentia refert omnia ad animae; falsa ad corporis utilitatem. — τι δώσει, quid dabit) Non sufficit orbis. [uni unius hominis animae redimendae. At Christus quantam quaeso multitudinem sanguine suo, totum videlicet mundum, redemit! V. g.] — ἀντάλλαγμα, redhostimentum) quod non debet vilius esse anima redimenda.

v. 27. μέλλει ἔρχεσθαι) Id plus est, quam si diceretur ἐλεύσεται, veniet. Ut doctrinam de persona Christi statim subsecuta est doctrina de cruce, sic hanc statim doctrina de gloria. — τότε, tunc) Eo omnia differentur. — ἀποδώσει ἐπάσετω, reddet unicuique) Negotium hoc est majestatis divinae. Rom. 2, 6. [Frequentissima hujus dicti in Scriptura est mentio. V. g.] — πρᾶξιν, actionem) Singularis. Vita hominis tota, una actio. [ex qua, vel Christo vel ventri obnoxiá, multa porro vel bona vel mala opera, produnt. V. g.]

v. 28. rivês, quidam) Hos non nominat: et his ipsis profuit ignorare, se esse. [potuitque simul et reliquos acuere. V. g.] Petrus tum vix sperabat, se in his fore. — wds, hic) Particula valde demonstrans. — Eus av iduos, usque dum videant) Innuitur res futura non propediem; alias omnes, vel plerique omnes, eousque vixissent; sed tamen illa hominum aetate. Habet hic terminus temporis varia intervalla, visio ipsa varios gradus, usque ad videntium obitum vario tempore subsecutum. coll. Luc. 2, 26. antequam, de Simeone. Atque alium gradum habuit adventus Filii hominis ante obitum Jacobi, Act. 2, 36. et in illo libro passim, usque ad c. 12. coll. Hebr. 2, 5. ss. alium ante obitum Petri, 2 Petr. 1, 14. 19. Luc. 21, 31. alium, eumque summum, ante obitum Johannis, in splendidissima Revelatione venientis Jesu Christi per Johannem descripta: Joh. 21, 22. not. cui respondebit eventus ipse. v. 27. Matth. 26, 64. Atque hujus rei praevium documentum sex post diebus datum est in monte; simulque ex omnibus discipulis ii, qui potissimum visuri essent, designati. Non dubium est, quin tres ii, qui transfigurationem in monte viderunt, [ex quibus Jacobus A. 44. Petrus A. 67. Johannes A. 102. defuncti feruntur. Harm. p. 372.] etiam in aliis postea experimentis gloriae Christi habuerint praecipuum quiddam. Hoo Dictum respexisse, sed non dexterrime intellexisse videntur, qui diem novissimum nimis propinquum putarunt. — τον υίον του ανθρώπου έρχομενον, filium hominis venientem) Sermo est de adventu conspicuo ad judicium, v. 13. not. ascensionem mox subsequi incipiente.

# CAPUT XVII.

v. 1. Hμέρας ξξ, dies sex) Lucas, quasi octo, circiter; connumerato die dicti et facti. Haec definitio temporis innuit nexum aliquem cum praecedentibus. In transfiguratione confirmata est doctrina de Filio Dei, et de ejus exitu sive passione etc. — παραλαμβάνει, assumit) Scivit Jesus, quid futurum esset in monte. — ὁ ἰησοῦς, Jesus) Quia nomen Jesu hic ponitur, ut initio novae partis, hinc patet, c. 16, 28. non tantum spectari clarificationem in monte. — τον) Matthaeus ea quoque candide commemorat, in quibus alii apostoli ei antelati erant. Petri et Johannis, qui interfuerant, scripta exstant. ille commemorat ep. secunda; hic, ut satis notam et testatam rem praesupponit. Conf. de Petro, Jacobo et Johanne, c. 26, 37. — ὄφος, montem) Mons non nominatur: eoque superstitioni occurritur. Praecipuae manifestationes divinae in montibus factae. Act. 7, 30. 38. Opinio de monte Thabor speciosa est. Jerem. 46, 18.

v. 2. μετεμορφώθη, transfiguratus est) Hoc verbo notatur, gloriam semper internam fuisse Jesu. alia vis verbi μετασχηματίζεσθαι, Phil. 3, 21. 2 Cor. 11, 14. conf. μορφή καὶ σχῆμα, Phil. 2, 6. ss. — φῶς, lux) infra solom. Vestes non

mihil diluere splendorem corporis.

v. 3. ωφθησαν, apparuerunt) cum suis corporibus. — μωσης καὶ ήλίας, Moses et Elias) Utriusque discessus ex hominibus fuerat singularis: uterque in monte Sina et Horeb revelationibus insignis. Utriusque conjuncta mentio Malach. 4, 4. 5. Probabile est, Mosen statim a morte et sepultura resuscitatum fuisse, ut non fuerit exanimis, Elia vivente in coelo: certe post obitum intravit terram promissionis, quae sanctum hunc montem habebat. Et tamen Christus est ἀπαρχή, primitiee, non Moses. Resuscitatio Mosis non confert vitam aliis: confert resuscitatio Christi. Ceteroqui Mosis redivivi haec apparitio mysterii plena est. 'Adavaciav ei jam tum fuisse collatam, neque post Christi resurrectionem ei βελriastiv quandam obtigisse quis spondebit? 1) O quam multa sunt in mundo glorioso supra captum nostrum. Si haec apparitio Mosis et Eliae, non in canone, sed tamen per alios testes idoneos relata exstaret, quis non pro fabula haberet? sviladovetes, colloquentes) Non est pleonasmus. loquebatur uterque cum Jesu. Colloquium maximum. Moses in fine oeconomiae primae: Elias, in medio mediae: Jesus, in principio tertiae. Illi non nisi vero messiae testimonium perhibent. — µer' avrov, cum illo) non etiam cum tribus apostolis.

v. 4. καλον) στο Gen. 1. — είναι, esse) manere. Imo καλον ήν, bonum erat, multo aliud. Joh. 16, 7. Ad stationem, Luc. 9, 32. non opus erat tabernaculis: aut ad unam noctem. ib. v. 37. [Petrus non jam in votis habet in monte isto mansisse. Ab eo, quod bonum est, ad ea, quae meliora sunt, per Crucem transire datur. V. g.] — εί θέλεις, si vis) Bona et necessaria exceptio. — τρεῖς, tria) non sex. Apostoli volebant esse cum Jesu. — μωσῆ, Mosi) Mosen et Eliam

cognovit Petrus in illo lumine.

v. 5. \*\*ti, adhuc) Brevis mora. — λαλοῦντος, loquente) Non plane apta fuerat locutio. — ἰδοὺ, ἰδοὺ, ecce, ecce) Magna momenta. Revelatio una e maximis. — νεφέλη, nubes) Gloriam meram non fert natura mortalis. medicina fortis diluitur liquore. addatur somnus, Luc. 9, 32. Nubem tamen intravit Moses et Elias. ibid. v. 34. Magna admissio! In nubibus saepe conspicua majestas divina. — αὐτοὺς, eos) discipulos. Luc. 9, 34. — φωνή, νοχ) Vox venit de coelo, primo, c. 3, 17. tum, hoc medio tempore; et extremo, paullo ante passio-

<sup>1)</sup> Primo die mensis Adar, ex relatione Josephi lib. 4. Antiq. in extr., obiisse Mosen (coll. Deut. 34, 8. Jos. 1, 11. 4, 19.) commemoraverat b. Bengelius in Harm. ev. Ed. I. ad h. l., endemque anni tempore transfigurationem Christi, praesente Mose, factam esse monuerat; subjunctă cautelă, observationis hufus utut non singulare videalur momenium esse, fieri tamen posse, ut in posterum aliquos juvet. Brevi post, ad transfigurationem Christi, mense Septembri factam, provendot nommemo, Mosts et Eliae adventum mense Septembri A. 1787 exspectans: cui errori jam refutando inservire poterat observatiuncula ista, quam inanibus ingenii lusibus facile quis adnumerandam judicasset. Vid. Harm. ev. Ed. II. p. 375. s. E. B.

nem, Joh. 12, 28. Post singulas illas de coelo voces, nova virtus in Jesu, novus ardor et nova suavitas sermonum et actionum ejus, novus successus, emicuit. — ovros, hic) Hic sermo habet tres partes, quae psalmos, prophetas et Mosen, unde repetuntur, respiciunt. [Et non multo ante discessum suum ad hoc ipsum gloriosum testimonium in posteriori sua Epistola provocavit Petrus. V. g.] — avrov, eum) prae Mose et Elia. Hoc celeusma, Eum audite, non dicebatur apud baptismum, Matth. 3, 17. — arovere, audite) Viatorum est audire et auditum propagare potius, quam videre, ut Petrus optabat. Pater probavit omnia, quae locutus erat Filius, de se ut Filio Dei; et quae locuturus erat posthac, etiam multo uberius, de cruce inprimis. nam de illo ut Filio, expresse hic ipse testabatur Pater: de Cruce, magis magisque audiendus erat Filius.

v. 7. ηψατο, tetigit) Aspectus et auditus prosternit: tactus familiaris et ef-

ficax erigit. — μη φοβείσθε) desinite timere.

v. 8. λησοῦν μόνον, Jesum solum) Hinc constat, hunc esse Filium, audien-

dum, non Mosen, non Eliam.

v. 9. μηδενὶ, nemini) ne condiscipulis quidem. — ξως οὖ, usque dum) Deinde dixerunt, 2 Petr. 1, 18. Scripsit etiam Matthaeus, etsi non interfuerat. — ἀναστῷ, surrexerit) Gloria resurrectionis credibiliorem fecit gloriam illam praeviam.

v. 10. οὖν, ergo) Mentioni mortis opponunt restitutionem per Eliam, quem v. 3. putant venisse, idque non celandum esse, promovendae fidei causa, ut exspectationi scribarum eventus jam respondisse agnoscatur. — πρῶτον, prius)

ante Messiae regnum.

v. 11. ἔρχεται, venit) Praesens, medium inter vaticinium et complementum. Et ministerium Johannis efficax etiam post ejus necem erat. — ἀποκαταστήσει, restituet) Idem verbum, Mal. 3, 24. LXX. Et hoc negotium restituendi omnia argumento est, in prophetia de Elia non spectatam esse brevem illam apparitionem Eliae in monte. — πάντα, omnia) apud parentes et liberos, seminaliter. Joh. 10, 40. s. Act. 19, 3.

v. 12.  $\delta \hat{\epsilon}$ , vero) Docet, adventum Eliae et mortem Messiae non modo non inter se pugnare, sed congruere. — oùx ènéprosav, non agnoverunt) etsi Jesus id c. 11, 14. aperte dixerat. sic ne Christum quidem, etiamsi aperte eis dixisset, agnovissent. [Mundus aut plane non credit, aut meris exspectationibus inhaerens complementum ipsum recusat credere. V. g.] — oga yokhngav, quaecunque voluerunt) 1) Johannis mors non soli Herodi adscribitur. conf. ad cap. 14, 9. Jesus Eliam, quum Johannes Bapt. venit, venisse ait: Johannes Bapt. id negat. Utrumque vere, si responsiones conferantur ad quaestiones praegressas. Judsei quaesiverant, num esset Elias (conf. c. 27, 49.) ille videlicet, qui venturus esset, ante adventum secundum, sive ante diem magnum et terribilem. ideo Johannes respondit, non. Discipuli sententiam Scribarum ex sermonibus Christi temperantes, et cum his conciliare studentes, putarant, Eliam Thisbiten venturum esse ante adventum primum. ideo Jesus respondet, tum venisse Johannem baptistam.

v. 14. καὶ, et) Hîc jam alia longe scena se pandit, quam optarat Petrus
 v. 4. Dum Moses in monte erat, populus deliquit. Ex. 32, 1. Dum Jesus in

monte erat, res apud populum non optime gesta est.

v. 15. ἐλέησόν μου τον νίον, miserere filii mei) Potuit orare lunations, Respice me, et miserere mei, quia sum unigena. vid. Ps. 25, 16. in Hebr. et Gr. Et hoc repetit parens ejus. — το) Articulus universe innuit naturam horum elementorum; quod lunaticus apud ignem et aquam proclivior sit in paroxismum:

<sup>1)</sup> Et mala quidem atque proterva libidine. Hacc ipsa mundi coeca perversitas infert, ut bonae caussae per tot obstacula perrumpendum sit. Non semel, qui boni nonnihil patravit, splendidissima eo nomine redhostimenta praestolatur a mundo. In ea vero sententia diu perstare nequit, qui Deum, mundum et seipsum noscit. Merita, hoc remunerationis genus ferentia, non spiritualia sunt, sed mundana. V. g.

2) V. 13. περί ἐωάννου, de Johanne) non de illo, quem v. 3. viderant, Elia. V. g.

sed Marc. 9, 22. not. ignis et squae memorantur, et hae quidem inacfinite sine articulo.

v. 16. ein ἀδυνήθησαν, non potuerunt) Turpe discipulis erat, accusari aliunde. Candida Matthaei etiam de sese confessio. Mirum, non nocuisse daemonem discipulis, cell. Act. 19, 16.

v. 17. απιστος, infidelis) Conf. v. 20. Severo elencho discipuli accensentur turbae. — ξως πότε, usque quo) Postquam in monte Jesus robur acceperat majus, jam ei gravior accidit infidelitas hominum et miseria, cui succurrit. Conf. Ex. cap. cit. v. 19. [Transfiguratio amoenissimum, et causa lunatici molestissimum facile fuerit corum, quae in terra Jesu degenti evenerunt. V. g.] — ξουμαι, ero) Festinabat ad Patrem: nec tamen abitum se facere posse, sciebat, priusquam discipulos ad fidem perduxisset. Molesta erat tarditas corum. Joh. 14, 9. 16, 31. — μεθ' ύμων, vebiscum) Jesus non de hoc mundo. — ἀνέξομαι, tolerabo) Metonymia consequentis. Vita Jesu perpetua tolerantia.

v. 18. ἐπετίμησεν, increpuit) ut hostem. — αὐτῷ, illud) daemonium. Marc.

9, 25. — αὐτοῦ, ille) puero.

v. 19. 1) elzov, dizerunt) Salutaris submissio, et causae indagatio. — ovx

φέννηθημεν, ποπ potuinus) Assueverant jam miraculo. c. 10, 1.

- V. 20. aπιστίαν, infidelitatem) in hac parte. πίστιν ως κόκκον σινάπεως, fidem ut granum sinapis) Oppositum: mons ingens. Huic fidei antitheton est fides vigens et exstimulata per preces et jejunium. Ex eo patet, translationem montis minus eese miraculum, quam ejectionem talis daemonii, de quo hic sermo est. nam daemonium arctius haeret in homine spiritualiter, quam mons in radicibus suis naturaliter: et fides, etiam minima, tamen est vehementior situ montis. Dices: cur ergo illud miraculum minus frequens? Resp. Factum tamen est aliquando: sed saepe fieri non opus est, etsi eo se extendit opulentia fidei. Mons per naturam ex creatione est in loco suo: daemonium non item in homine. Ergo hoc ejici salutarius est, quam montem transferri. Conf. de fide, Marc. 11, 22. ss. 16, 17. Joh. 14, 12. s. — losīte, dicetis) dicere potestis. Hoc apostolis potissimum dicitur. neque enim omnibus obtingit donum miraculorum. — õçsi, monti) v. 1. cap. 21, 21. Exempla non desunt in Hist. eccl. Eorum unum vid. in Not. ad Greg. Thaum. Paneg. pag. 127. seq. vid. etiam Stapul. comm. f. 78. — Exei, illic) Poteritis etiam locum assignare monti. — οὐδὲν, nihil) vel si sol sistendus sit.
- v. 21. 10010, koc) Non dicitur hoc loco, daemoniorum genus, universe; sed koc genus, determinate. Ergo non unum est genus daemoniorum. Ejecerant discipuli antea etiam sine precibus et jejunio: at hoc genus indolem habet precibus et jejuniis [quatenus per ea fides augetur. V. g.] maxime contrariam et cedentem. Jejunio non assueverant discipuli: c. 9, 14. et sobrietatem, absente Domino, tum videntur minus servasse.
- v. 22. 2) μέλλει παραδίδοσθαι) est, ut tradatur. εἰς χεῖρας ἀνθορώπων, in manus kominum) quae sane gravis conditio! Sic traditus ille, qui tantam potestatem habebat: v. 18.
- v. 24. κακερναούμ, Capernaum) ubi habitabat Jesus. [alia tamen, quam prius, ratione: nam cum discipulis, quibus Passionem indicabat, in obscuro versabatur, Luc. 9, 18. etc. donec iter Passione finiendum aggrederetur, Luc. 9, 51. 13, 32. Harm. p. 380.] δίδραχμα) γρώ LXX saepe δίδραχμον. λαμ-βάνοντες, accipientes) pro templo 3).

<sup>1)</sup> of μαθηταί, discipuli) ne Petro quidem, Jacobo et Johanne exclusis. Alioquin his, is messes reversis, expulsionem daemonis deferendam fuisse putaris. V. g.

<sup>2) &</sup>amp; vī yallaia, in Galilaea) Longo adhue intervallo a loco Passionis constituti. V. g.
3) Exactio ista, referente Tr. Schehalim, die mensis Adar 15. solebat fieri. Qua lege eventibus et itineribus, ab encaeniis Joh. 10, 22. usque ad h. l., ac porro ad Sabbatum usque, cujus Joh. 12, 1. mentionem habes, frequenter memoratis apprime respondet temporis spatium. — Utrumque Sabbatum, Luc. 18, 10. 14, 1. notatum, temporis istius mediam par-

. v. 25. val, etiam) Ergo Jesus etiam priore anno solverat. [sed interim solenniter pro filio DEI agnitus decentissime jamnunc apud Petrum dignitati suae cavet. Harm. p. 380.] - elonloev, intravit) ea ipsa de re. - nocepouce, praevenit) Petrus rogare volebat. toto hoc facto mire confirmata fides Petri. In medio actu submissionis emicat Majestas. — σίμων, Simon) Appellatio quasi domestica et familiaris. — ¹)τέλη ἢ κῆνσον, vectigalia aut censum) agrorum capitumque. — altorolov, alienis) civibus, qui non sunt filii.

v. 26. ἐλεύθεροι, liberi) Sensus comparationis. Jesus est Filius Dei (v. 5.) et haeres omnium; at Dei domus est templum, cujus in usum didrachma penduntur. Decebat, Jesum, didrachma solventem, id facere cum protestatione. hanc non capiebant, qui sumebant; ergo ad Petrum fit. Jus Jesu sequuntur

etiam, qui ad Jesum attinent.

v. 27. Γνα δὲ μή, ut ne autem) Scandali vitandi causa vel miraculum factum. conf. c. 18, 6. 7. — avrove, illos) qui non noverant jus Jesu. Facillime, ubi de pecunia agitur, scandalum capiunt a sanctis homines negotia mundana curantes. — βάλε, jace) Petrus, piscator. Non erat in crumena pecunia. — ἀναβάντα, ascendentem) Multiplex omniscientiae et omnipotentiae miraculum: 1. capi aliquid: 2. et cito: 3. in pisce fore pecuniam: 4. eamque in pisce primo: 5. nummum fore tanti, quantum opus esset: 6. fore in piscis ore. Ergo piscis eo ipso momento staterem sive tetradrachmum ex fundo maris afferre jussus est. αντί έμου καί σου, pro me et te) Par valde dispar. quid enim Petrus ad Jesu magnitudinem? Petrus habebat familiam: ceteri discipuli, sannum vigesimum, ut credere sus est, nondum egressi, adeoque solvendue stipi sacrae nondum adstricti. V. g.] erant familia Jesu. (Conf. not. ad Matth. 8, 14.) Ideo dixerant, Magister vester, non, tuus, v. 24.

# CAPUT XVIII.

- v. 1. "Rea, hora) cum audierant, de libertate liberorum, c. 17, 26. (convenit ergo h. l.) cumque viderant, Petrum, Jacobum et Johannem esse adhibitos in monte, c. 17, 1. — rls, quis) Indefinite interrogant, verbis: mente, de se ipsis existimant. [Marc. 9, 33. s. et Luc. 9, 46. s. res mutatá paullulum schesi proponitur. Discipuli nimirum postquam in via disceptassent, eoque nomine ab optimo Salvatore constituti essent, siluere primum: tum vero, omnibus a Salvatore in unum convocatis, aliqui demum quaestionem protulerunt. Harm. p. 381. s.] 2) — ἐν τῷ βασιλεία, in regno) Vide, ut intres: prius noli quaerere, quae sint rationes singulares.
- v. 2. παιδίον, puerulum) Diminutivum, ad refutandos discipulos magna quaerentes. Fertur fuisse Ignatius ο θεοφόρος. Sine dubio fuit excellentis indolis et suavissimae speciei, divino nutu tum praesens. — ἐν μέσφ αὐτῶν, in medio eorum) Vid. Marc. 9, 36. not.
- v. 3. xnì slnsv, et dixit) Quaerendo, quis major, offendere poterant discipuli, et se ipsum quisque, et condiscipulos, et puerum praesentem. Omnibus his offensionibus occurrit sermo Salvatoris, sua et Patris sui cura pro salute animarum proposita. v. 3 — 20. Hinc nexus sermonis perspicitur. — ως τὰ παιδία, ut pueruli) In his mirabile sit aliquid, oportet, quod adultis pro exemplo proponuntur, humilitatis, simplicitatis, fidei. Ubique Scriptura favorem demonstrat erga parvulos. — οὐ μή εἰσέλθητε, non ingrediemini) tantum abest, ut maximi sitis

tem occupat, et Lazari suscitatio paucis diebus ante vecturam Domini solennem facta est.

<sup>1)</sup> οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, reges terrae] Cum his Dominus Jehovah, ad cujus cultum solu-

tus est census, comparatur. V. g.

2) Conf. quae hanc in rem disseruit J. D. Michaëlis in der Einleitung etc. T. II. p. m. 911. ss. E. B.

faturi, in regno coelorum. Non dicit: non manebitis: sed, non intrabitis: quo magis eorum fastum reprimat.

- v. 4. őszic, quicunque) De individuo, de quo quaerebant, non respondetur. ovros) kic demum.
- v. 5. δέξηται, exceperit) humiliter, amanter, ad profectum animae. patet ex antitheto, v. seq. τοιοῦτον) Eadem terminatio, Act. 21, 25. tulem: nam interdum pueruli etiam sunt corrupti. [Cordis igitur humilitate praeditum designat. V. g.] ξν, unum) Providentia etiam de singulis. v. seq. Frequens unius in hoc capite mentio. [v. 10. 12. 14.] ἐπὶ, in) non ob causas naturales sut politicas. ὀνόματι, nomine) v. 20. ἐμὲ, me) qui sum in parvulis credentibus; ut Pater est in me. Similiter dici potest: In justificatione Deus, credentem hominem suscipiens, Christum suscipit.
- v. 6. σκανδαλίση, offenderit) scandalo vel fidei vel vitae; provocando ad superbiam vel rixam, avocando a virtutibus aetatulae illius. Maxima debetur puero reverentia, si quid turpe paras. Minores minus callent: ideo major noxa. τῶν κιστευόντων, credentium) Jesus magnam habuit rationem minorum, eosque fide imbuit. c. 14, 21. 19, 13. 21, 15. συμφέρει, conducit) Nam submersione horribilior est ignis, v. 8., et stagnum ignis, Ap. 19, 20. μύλος ὀνικὸς, mola esineria) inprimis gravis. Apposita locutio, in sermone de scandalo. nam ad lapidem offensio est. καταποντισθη, demergatur) Supplicium frequens et horribile. [in oppositione ad regnum coelorum. V. g.] πελάγει, pelago) profundo: Act. 27, 5. not. τῆς θαλάσσης, maris) vicini. c. 17, 27.
- v. 7. τῶ κόσμω, mundo) Late patent scandala. τῶν, τὰ, τὸ) Emphasis. ¹) ἐλθεῖν, venire) illo ipso ceteroqui beato Messiae tempore praesertim: sicut sestate abundant insecta. Prope aberant discipuli a scandalo: quanto propius alii? πλην) Epitasis. vae mundo scandalis laeso: imo vero vae homini, qui scandalo laedit.
- v. 8. εἰ δὲ, si vero) Qui sibi a scandalo non cavet, alios scandalizabit: et vice versa. χεὶρ, ποὺς, manus, pes) Sane in impetu peccandi, male agendi, male eundi, urgetur v. gr. manus, spiritibus animalibus eo confluentibus: neque in hoc sermone proprietas est nulla; nam imperativus, excide, aufer, valet v. gr. de manu, quatenus ea sic affecta est. ζωὴν, vitam) Oppositum, ignem aeternum. χωλὸν, κτλ. claudum etc.) Sane pii in mundo et sibi et aliis sunt claudi, surdi, muti etc. Ps. 38, 14. Id accipiendum de tempore mortificationis, non glorificationis: namque membra magis mortificata, magis fulgebunt in gloria. Gal. 6, 17. αἰώνιον, aeternum) Apertius in V. T. τὸ aeternus significat interdum aeternitatem aliquam finitam, quam in N. T.
- v. 9. ὀφθαλμὸς, oculus) v. gr. per superbiam, h. l. aut per invidiam, vid. Marc. 7, 22. vel per lasciviam. Est gradatio. Carior oculus manu vel pede. Saepe ubi scandalum unius membri victum est, ab alio scandalum sequitur. μονόφθαλμον) Μονόφθαλμος Matthaeo et Marco idem est, quod ἐτερόφθαλμος Ammonio. τὴν γέενναν, gehennam) ignem aeternum. v. praec.
- v. 10. μη καταφρονήσητε, nolite contemnere) Contemsisse videntur versu 1. s. Superbia adultorum frequens contra parvulos; quorum aspectu admonentur originis suae: quo fit, ut hos nullo numero habeant, nec revereantur. Contemnit, qui vel corrumpit vel non aedificat. οἱ ἄγγελοι, angeli) quos non offendere, sed in hac ipsa pro parvulis cura imitari debetis. αὐτῶν, eorum) Angeli curam gerunt minorum, ad corpus et animam: et eo magis, quo minus suppetunt sibi. Adulti homines habent etiam illi quidem suos angelos; sed tamen iidem illi etiam magis quodammodo sibi relicti sunt. βλέπουσι, vident) ut apparitores. Idque non solum ad dignitatem, sed etiam ad defensionem parvulorum pertinet. Duplex eorum functio. Hebr. 1, 14. τὸ πρόσωπον, faciem) Ex. 33, 14. 20. Num. 6, 25. s.

<sup>1)</sup> ανάγκη, necesse] ob incredulitatis frequentiam. V. g.

- v. 11. yao, enim) Infantes ourae sunt Deo, non quin fuerint etiam sub perditione, sed quia sunt ex ea restituti. — το ἀπολωλός, amissum) v. 14. Humanum genus, una massa perdita; sub qua etiam, propter peccatum originale, infantes continentur, etiam melioris indolis, sed ea tota redemta. Si rex dicat, se urbem incendio absumtam reaedificaturum, nollet hoc accipi de una platea. Amissio peccatoris est coram oculis Dei quiddam quasi contingens. Ergo praescientia non infert necessitatem.
- v. 12. τί, quid) Suavis communicatio. έπατον, centum) Facilior alias jactura unius in magno numero. — Ev, una) Vel una rotunditas frangeretur, et numerus definitus minueretur. — apriç, relinquens) Errantes curare pastorum est, prae iis, qui in via sunt. — ἐπὶ τὰ ὄρη, in montes) vel cum labore, in loca sola. Sermo videtur ad mare habitus.
- v. 13. εαν γένηται εύρειν, si fiat, ut inveniat) Inventio peccatoris est coram oculis Dei quiddam quasi contingens: (conf. de amissu, v. 11. not.) ergo gratia non est irresistibilis. conf. Luc. 15, 6. 9. 24. 17, 18. — άμην λέγου ύμιν, amen dico vobis) Formula respicit apodosin, uti Luc. 11, 8. Joh. 12, 24. Conf. juramentum divinum, Ez. 33, 11.

v. 14. ούκ ἔστι θέλημα, non est voluntas) sive optabile quidquam. Ez. 18, 23. Non additur articulus. conf. voluntates, Act. 13, 22. Voluntati Dei subservire debet studium nostrum in curanda omnium salute. — ξμπροσθεν, coram) Intellectus divinus innuitur, discernens, quae voluntati placeant. — [va, ul) Id est, maxime vult, omnes salvari. — ɛl̄ç, unus) Discipuli quaesierant in comparativo: Jesus

respondet potissimum in positivo.

v. 15. ἐἀν δὲ, si vere) Summa capitis: quisque se ipsum et alios non praepedire, sed adjuvare debet ad salutem. Item: nos debemus respondere divinae voluntati, de qua v. 14. Item: noli offendere fratrem: offensam fratris emenda. άμαρτήση είς σὲ, peccaverit in te) scandalo dato. 1 Cor. 8, 12. — υπαγε, αδί) Conf. profectus, v. 12. Id neminem dedecet. Etiam Christus ad nos venit et nos quaesivit. — Elsygov, argue) 1) Sequitur testium. Illud inter duos, hoc, testeri, inter plures. — autor, eum) fratrem. Arguitur et ignoscitur ei ideo, quia frater est. — μόνου, solum) Reprehensio solitaria, gratiosa. — ἐπέρδησας, lucrifecisti) Ergo frater per peccatum erat perditus. Lucrum, beatum. corpus segroti sanatum, medici non fit proprium; domus ardens non fit propria vicini, ignem restinguentis: id est, non lucrifiunt. at quem hominem lucratus sum, quodammodo meus fit: (ut apud Romanos in imperatoris victoris clientelam venit populus victus.) conf. Luc. 19, 24. 17. Philem. v. 19. 1 Cor. 9, 19. not.

v. 16. Ενα η δύο, unum aut duos) ut sint, te actore addito, duo aut tres, testes. Jure sanctiori testis idem, qui actor esse potest. — Eni) Deut. 19, 15.: έπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ έπὶ στόματος τριών μαρτύρων σταθήσεται πάν φημα. — σταθη παν φημα, stabiliatur omne verbum) et contra peccantem, et ad ecclesiam deinde. Hic locus exemplo est, non omnia, quae jus forense mosaicum

habet, excludi ex politia et ecclesia christiana.

v. 17. παρακούση, non obediverit) neglecto elencho. — τη ἐκκλησία, ecclesiae) quae est in eo loco, ubi tu versaris et frater tuus. duobus aut tribus opponitur ecclesia ea fere proportione, qua duo aut tres uni. Decem homines apud Hebraeos פרד: ecclesiam, coetum publicum, constituere censentur, in litibus privatis. [Non hic sermo est de Ecclesia catholica s. universali. V. g.] Rhenferd. op. phil. p. 729. et Buxt. Synag. Jud. c. 25. ubi eadem praescribuntur offendenti, quae Jesus offenso praescribit. — Ecro, sit) Rom. 16, 17. 1 Cor. 5, 11. 2 Thess. 3, 14. 2 Tim. 2, 21. Tit. 3, 10. 2 Joh. v. 10. — sol, tibi) etiamsi forte non item testibus et ecclesiae. Ergo ante elenchum nemo debet haberi pro alieno. — o ¿ vizos) Libet hoc potissimum loco de articulo aliqua colligere. Recte notat B. Stolbergius in collegio

<sup>1)</sup> Hoc per asyndeton (in Vers. germ. haud observatum) efferri, utriusque Editionis marge subinnuit. E. B.

ms. de particulis: in sacris vix repertum iri exemplum articuli abundantis. quam is plane otiosus est, nunquam sine ratione ponitur; quamvis ei aliena saepe emphasis a philologis obtruditur. Aequipollet germanico der: et notat minus quam kie; plus, quam quidam. Itaque habet vim determinandi; determinat autem vel subjecti universalitatem, totalitatem, Matth. 6, 22. o lúzvoc. corpus non habet lychnum, praeter oculum. vel totam speciem, Matth. 15, 11. Rom. 1, 17. vel subjecti singularitatem et unitatem, Matth. 1, 23. Joh. 1, 21. 13, 13. restringendo etiam genus ad speciem, Act. 19, 17. roic. etenim in Logicis quoque universales et singulares enunciationes aequipollent. unde saepe habet vim relativam, etiam in partitione. Luc. 18, 10. Ap. 17, 10. vel rei exquisitam quandam rationem. c. 8, 12. δ πλαυθμός, fletus, ad quem fletus in praesenti non est fletus. Digna materies, quae a philologis curatius digeratur. Hoc loco o i dvinos dicit totum gemus ethnicorum, et ex eo quemlibet. sic, ο τυφλός, Deut. 28, 29. — τελώνης, publicanus) Judaeis facile erat, habere aliquem, ut ethnicum; ideo quasi per incrementum sermonis additur, et publicanus. nam publicani inter Judaeos erant, et tamen vitabantur.

v. 18. δσα ἐἀν, quaecunque) omnia, in quae potestas ligandi et solvendi valet; offensas praesertim. — δήσητε, ligaveritis) v. 17. fin. — λύσητε, solveritis) v. 15. fin. Privatae et communis offensae retentio magnam inter se affinitatem habet: et sic quoque remissio. v. 15—35. Docet Jesus suos peccata proximorum ligare et solvere in suo nomine, v. 20. neque vim nullam habet, quum illi offensas fratrum etiam sua causa per iracundiam ligant et tenent.

v. 19. πάλιν, iterum) Res eadem dicitur, sermone paulo alio. particula facit epitasin, uti cap. 19, 24. Gal. 5, 3. Hoc loco sermo est de conjunctis, versu 18. de singulis. coll. c. 16, 19. — δύο, duo) si non plures. Antitheton ad cunctos. v. 18. duo, v. gr. conjuges. Magna virtus unitae fidei. Quod precibus unius hominis ex propria ejus imbecillitate obesse potest, id vel unius fratris societas compensat. — ἐπὶ τῆς γῆς — ἐν οὐφανοῖς, super terra — in coelis) Idem antitheton, v. 18. — αἰτήσωνται, petierint) ad ligandum, ad solvendum.

v. 20. yao, enim) Nomen Jesu addit vim precibus. — δύο ἢ τρεῖς, duo aut tres) Vid. Eccl. 4, 12. cum antecedd. Tres, parabilis numerus, etiam sterili ecclesiae tempore: major, non item, et quidem cum majore periculo, ne adsit hypocrita: sed tamen ubi multi simul sunt, sinceri; quanta erit virtus! — εlς, in) ut nomen meum colant. In nomine Jesu Christi rata sunt omnia apud Patrem, v. 19. — εlμί, sum) et mecum omnis gratia. c. 28, 20. Act. 18, 10. 2 Tim. 4, 17. Ubi Filius est, ibi est Pater: quod vult Filius, vult Pater.

v. 21. nogánic, quoties) uno die, vel, tota vita. coll. Luc. 17, 4. [Orta est hace quaestio ex aliquo sensu superabundantis gratiae divinae, quae in sermonibus

praecedentibus tantopere celebrata fuerat. V. g.]

v. 22. \*) εβδομηποντάπις επτά) LXXVII. Terminatio πις afficit totum numerum 77. Sic septuag. int. Gen. 4, 24. de ultione. [Tantam discordiam vel inter pessime animatos vix oriri posse credas. Itaque placabilitas defatigari nescia requiritur. V. g.]

v. 23. διά τοῦτο, propterea) subaud. dico. — ήθέλησε, voluit) libera volun-

tate, summa potestate.

v. 24. ἀρξαμένου, incipiente) antequam sciret servus, quae esset ratio conservorum. — προσηνέτθη, allatus est) vel invitus. — εἶς, unus) servus, qui debetete. Quanta sunt debita omnium, si unius est tam grave? Quisque se pro illo uno habere debet. coll. v. 35. 12. c. 20, 13. Par enim est omnium ratio. —

2) eµzorriost, peccabif) Non de levi aliqua offensione, quae subitaneam, et peccaminosam illam quidem, at sponte remittentem indignationem pariat, sed de graviori laesione hace intelligenda sunt. V. g.

<sup>1)</sup> Hanc potestatem Christus tum demum discipulis dedit, quum gratiosam Patris coelestis voluntatem experti (v. 14.) Ipsum, Jesum, pro Filio DEI agnovissent (c. 16, 16.) atque Spiritum S. accepissent, Joh. 20, 22. V. g.

uvolov ralávrov, decies mille talentorum) Graeca lingua non capit duodus verbis summam grandiorem, quantitate discreta et continua exprimendam. Si debemus fratri 100 denarios condonare, id est septuagies septem remittere: Dominus, 10,000 talenta condonans, quantum peccatorum remittit? Talentum habet circiter 6000 denarios. Itaque 10,000 talenta habent 60,000,000 denarios: quorum quantilla pars sunt 100 denarii? nam 6 denarii faciunt florenum, 9 denarii thalerum imperialem, aut non multo plus. Talentum unum Hebraicum, aut duo Attica, sunt 2250 flor. [Emergit Summa 15,000,000 thalerorum, vel 22,500,000 florenorum. Tanto debito si vel unus servus, quem cum reliquis Apostolis Petrus v. g. de seipso interpretari debuit, constringi potest: quis non eorum cumulus erit, quae Dominus universis gratiam nanciscentibus remittit? quin eorum, quae in loco cruciatus, pluribus omnino, nullá calculi remissione factá, luenda sunt! V. g.]

v. 25. ἐκέλευσεν, jussit) Jus ostenditur: jure tamen suo non utitur dominus: at servus qualicunque jure suo abutitur. — σσα είχε, quaecunque habebat) pecu-

lium, quod quidem ipsum domini erat.

v. 26. μακροθύμησον, longanimis esto) noli celeriter agere mecum. — πάντα, omnia) Tota mundi aetate servus tantum parare non potest. Ostenditur ergo sensus animi contriti.

v. 27. 1) ἀπέλυσεν, dimisil) ut petierat servus. — ἀφηκε, remisil) quod ro-

gare non ausus erat servus. Unum petierat: duo impetravit beneficia.

v. 28. ἐξελθών, egressus) angustiis solutus. Ante rationes collatas mitius tractavit conservum. Ipsam recuperatae libertatis, sanitatis etc. laetitiam majus comitatur periculum peccandi. [ut vel tum demum irue quis obnoxius fiat. V. g.] Joh. 5, 14. 2 Reg. 20, 13. ²) ) — ἐκατὸν δηνάρια, centum denarios) Nomina graeca numorum, neutrius generis. Satis magnum pro conservo debitum: sed nil ad talentum vel unicum. Centies centum, μύριοι. — ἀπόδος, redde) Importuna flagitatio. — εί) Lat. si. particula vehemens, pro quum. — ὀφείλεις, debes) Dura exprobratio.

v. 29. παρεκάλει, rogabat) Versu 26. dicitur adorabat. — λέγων, dicens)

Iisdem verbis, quae leguntur v. 26.

v. 30. οὖκ ἦθελεν, non voluit) Opponitur τῷ misertus v. 27. [Quanti subinde est, Velle vel Nolle, in causis per se non gravissimis! V. g.] — ἀπελθών, abiens) ad praetorem. — ἔβαλεν, jecit) quo ipso involavit in jus domini.

v. 31. έλυπήθησαν — διεσάφησαν, tristati sunt — detulerunt) Tristitia et de-

latio justa. Saepe húnn (tristitiu) simul indignationem denotat.

v. 32. αὐτὸν, illum) singulatim. nam v. 24. cum ceteris erat citatus. — δοῦλε πονηφὲ, serve male) Sic non vocatus fuerat ob debitum. Vae ei, quem Dominus increpat. c. 25, 26. Immisericordia, proprie malitia. — ἐκείνην, illud) Hoc vocabulum rem praeteritam amplificat.

v. 33. οὖκ ἔδει; nonne oportebat?) Oportuit, summae aequitatis lege 4). — τὸν σύνδουλόν σου, tuum conservum) quem debebas misereri: meum servum, in

quo laesisti me.

- v. 34. ὀργισθείς, iratus) Ante non iratus fuerat. conf. Luc. 14, 21. Qui gratiam experti sunt, iram maxime vereri debent. τοῖς βασανισταῖς, tortoribus) non modo custodibus. ἕως οὖ, donec) Reviviscentia peccatorum: quae fundatur in jure Dei inexhausto in servos suos.
- v. 35. ἀπὸ τῶν καρδιῶν) Offensa revocatur ad animum: ab animo, a corde, debet dimitti. quae sic fiunt, indefessa frequentia fiunt. [Sin minus, debitore necopinantibus occurrente, reviviseit indignatio. V. g.] conf. misertus, v. 27.

1) σπλαγχνισθείς] Condonare, remillere, summum misericordiae opus. V. g.

<sup>2)</sup>  $\epsilon \hat{v} \rho \epsilon v$ , inventif Gratiam divinam experto mox occasio tibi se offeret vel simili vel dissimili agendi ratione utendi. V g.

δνα unum] Fit aliquando, ut omnibus quis hominibus bene velit, et um saltim inimicus maneat atque infestus. V. g.
 πασαν, omnem] Conf. παν, v. 34. O regiam et facilitatem et severitatem! V. g.

# CAPUT XIX.

- v. 1. Ἐτέλεσεν, absolvit) Sermones illi omnes in Galilaea ad populum habiti magnam habent inter se connexionem, et perfectum cursum absolvunt. [Nihil abrumpere solitus est, sed omnia ad finem perducere. c. 26, 1. V. g.] μετῆρεν, migravit) fine facto ambulandi in Galilaea. [Ex hac migratione colligere fas est, ex, quee Luc. 13, 31 18, 14. memorantur (neque enim Jesus in Samaria diu morari solebat) tridui istius spatio facta esse, cujus mentio exstat Luc. 13, 32. Harm. p. 421.]
  - v. 2. exei, ibi) Multis locis factae sunt confertae sanationes ab Jesu.
- v. 3. ¹)πασαν, omnem) Volebant ab Jesu elicere universalem negativam; quam putabant Mosi esse contrariam.
- v. 4. ὁ ποιήσας, qui fecit) sc. eos: hac constructione, marem et foeminam fecit eos, qui fecit eos a principio. ὁ ποιήσας ἐποίησεν, eximia Ploce. ἀπ' ἀρχῆς, a principio) In omni disceptatione vel interpretatione recurrendum est ad origines instituti divini. v. 8. Act. 15, 7.
- v. 5. εἶπεν, dixit) Deus, per Adamum. ἕνεπεν, propler) In conjugio, vinculum naturale et morale. παταλείψει, relinquet) Ergo jam tum non eadem potuit esse uxor, quae mater. Initium graduum prohibitorum. Necessitudo arctissima conjugalis: cui uni paterna et materna cedit. πατέρα, patrem) etsi neque adhuc pater factus erat Adam, nec mater Eva. γυναικί, uxori) et sic quoque uxor viro. vir, caput familiae. ἔσονται, erunt) una caro; dum in carne erunt. οί δύο) Sic Marc. 10, 8. 1 Cor. 6, 16. Eph. 5, 31. et cod. Samaritanus, LXX et versio Syriaca Geneseos.
- v. 6. ούχ, non) jam ita, ut antea, duo sunt. δύο, duo) Non subaudiendum, σάρκες, carnes. nam v. 5. dicitur: hi duo. δ, quod) non α, quae. nam sunt jam una caro. συνέζευξεν, conjunxit) unavit. ανθρωπος, homo) v. 3. μη, ne) Haec sententia multas admittit parodias: quod Deus sejunxit, jussit, concessit, prohibuit, benedixit, laudavit, solvit, ligavit etc., homo ne conjungat, prohibeat, vetet, jubeat, maledicat, reprehendat, liget, solvat etc., ne sua quidem in re. Act. 10, 15. Num. 23, 8. Rom. 14, 3. 20. χωριζέτω, separet) In concubinatu aut junxit Deus duos, aut non. si non junxit, nefaria est conjunctio: si junxit, cur separantur?
- v. 7. δοῦναι, dare) Marcus, scribere. Moses utrumque. βιβλίον ἀποσταδίου) Sic LXX. — καὶ, atque) ita.
- v. 8. προς) ad. 2) ἐπέτρεψεν, concessit) non ἐνετείλατο, praecepit, nisi eo sensu, quo Marcus id verbum ponit cap. 10, 3. ἀπ' ἀρχῆς, a principio) Origines conjugii quoque Moses idem perscripsit; ex quo Jesus rem demonstrat.
- v. 9. μη, non) Sie μη, non, 1 Joh. 5, 16. καὶ γαμήση, et duxerit) Divortii culpa potissimum aggravatur ex votis secundis.
- v. 10. του ἀνθρώπου τῆς γυναικός, hominis muliere) Nomina ponuntur pro toto genere.
- v. 11. αὐτοῖς, illis) Causae illi, cur non sit contrahendum matrimonium, eique universali, at minus verae, ab incommodo politico, quam discipuli inducebant ex indissolubilitate ejus; opponit Jesus causam legitimam, at particularem, quae unica est, nempe si quis sit eunuchus, i. e. quacunque de causa ab universali lege contrahendi matrimonii exemtus. οὐ πάντες, non omnes) Hoc opponit Jesus universali enunciationi discipulorum: et non omnes valet nulli. coll. Rom. 3, 9.

<sup>1)</sup> πειράζοντες αὐτὸν, tentantes eum] Salvatorem de compluribus factis, vel ab Ipso vel a discipulis commissis, interrogarunt adversarii sub initium: quum vero suae causae suorumque defendandae nihil reliqui feciaset, ejus generis interpellationibus abstinentes eo magis deinceps liberas quaestiones cumulabant, quibus incautum opprimere atque imparatum animus erat.

<sup>3)</sup> την σκληροκαρδίαν, cordis duritiem] Tanta est animi humani perversitas, ut rebus non paucis, quibus (ut Judaei libello repudii) in ruborem agi debebat, ad praeposteram sui purgationem abutatur. V. g.

non plane. Sequitur magna exceptio, sed quibus datum est. — τοῦτον, hunc) Refertur pronomen etiam ad sequentia, coll. v. 12. in epiphonemate: et enim initio ejusdem versus subjicitur, uti Matth. 1, 18.

- v. 12. slot, sunt) Tria genera eunuchorum: de quorum primo et secundo agitur indirecte, de tertio directe. nam illos aut natura parit, aut manus humana facit tales: his datum est divinitus, etsi habili ad matrimonium corpore essent. Atque hi capiunt verbum hoc de eunuchismo beato: illi tantummodo legem de matrimonio non capiunt, etsi per accidens etiam accedere potest eunuchismus beatus. ύπο τῶν ἀνθρώπων, ab hominibus) quorum arte castrantur, ut cubicularios, musicos etc. agant, aut alias matrimonio, ad quod habiles erant, subducuntur. nam hi quoque sub enumeratione perfecta continentur. — εὐνούχισαν, eunuchos fecerunt) id quod ii soli possunt, quibus datum est. non est hominis, alterum ita eunuchum facere. 1 Cor. 7, 7. — ξαυτούς, se ipsos) libera a matrimonio abstinentia, relicta interdum etiam uxore propter nomen Christi, v. 29. adjunctis exercitiis castitati inservientibus, et naturae ignes domantibus. — διά, propter) non quo soli coelibes salventur; sed ut coelestibus rebus percipiendis et propagandis magis vacent. 1 Cor. 7, 32. 9, 12. — χωρείτω, capiat) Praeceptum, non ad universos, verum ad eos, qui possunt. Ne discipuli quidem omnes capere potuisse videntur. 1 Cor. 9, 5.
- v. 13. προσηνέχθη, allati sunt) adultiorum studio. [Tales igitur erant, qui sponte vel appetere quidquam vel intelligere necdum poterant. V. g.] neque parvulos, sed eos, qui afferebant, reprehenderunt discipuli. Γνα, ut) Si baptismum petissent, sine dubio etiam baptismus eis datus fuisset. μαθηναί, discipuli) quorum bona pars videntur fuisse coelibes: at coelibes, nisi humiles sint, minus sunt comes erga infantes, qui ipsos suae pristinae parvitatis admonent; et discipuli, cum omnia reliquissent, videntur non satis semper favisse aliorum admissioni, vel certe putabant, auctoritati Jesu repugnare curam parvulorum. sed tamen Jesu humanitas descendit etiam ad parvulos. conf. c. 18, 2. s. ἐπετίμων, increpabant) Non debemus terreri per eos, qui verecundiam injungunt intempestivam. [Imo vero tanto magis incensa est parvulorum cupiditas. V. g.] Conf. c. 20, 31.
- v. 14. εἶπεν, dixit) Antea jus matrimoniale, nunc jura liberorum defendit Jesus. ἄφετε καὶ μὴ κωλύετε, sinite nec prohibete) Venia locupletissima. Verbum ἀφίημι non semper notat missum facere. Vid. Marc. 11, 16. τὰ καιδία, puellos) Hafenrefferus: infantulos. τοιούτων, talium) infantum, quippe talium, praesertim ubi ad Christum venire cupiunt. τοιούτος notat substantiam cum qualitate. Act. 22, 22. Fac, notari tales, qui infantum sunt similes: ergo multo magis infantes ipsi, qui tales sunt, regnum Dei habent, et accipere debent possuntque, venientes ad Christum. Multi eorum, qui tum fuere infantes, postea in Christum Jesum credidere adulti. ἡ βασιλεία, regnum) Qui regnum Dei quaerit, Jesum debet accedere.
- v. 15. Impositio manus, ac potius manuum, adhibita est ad bona corporis et animae charismata hominibus, speciatim minoribus vel ministris, conferenda et propaganda. Act. 9, 12. Ebr. 6, 2. 1 Tim. 5, 22. 2 Tim. 1, 6. Non dicitur etiam orasse, uti rogatus erat v. 13. ab iis videlicet, qui unitatem ipsius cum Patre minus agnoscebant.
- v. 16. lòoù, ecce) dum Jesus regnum coelorum etiam infantibus pandit. είς) ex suo illo ordine unus tandem. ἀγαθὲ, bone) Bonus de bono bene docet. Joh. 7, 12. ποιήσω, faciam) De faciendo quaerit homo: sed crede praecedit. ζωήν, vitam) Vita aeterna in V. T. cognita, Hebr. 11, 16. et aperte sic appellata, Dan. 12, 2.
- v. 17. rl, quid) Qui Bonus est, de bono interrogandus est 1). Cetera vid. ad Marc. 10, 18. sl de deleu, si vero vis) ut ostendis. Iterum, si vis, v. 21. —

Ea seil. lectio, quam verbis, λίγεις — Seòς. utriusque Editionis margo praeferendam inmit, haec est: έρωτᾶς περὶ τοῦ ἀγαλοῦ; εἰς ἐστιν ὁ ἀγαλοῦς. Conf. margo Vers. germ., et Michaëlis Finleilung etc. T. I. p. m. 224. \* E. B.

rioner rag l'erolag, serva praecepta) Jesus securos ad Legem remittit: contritos, Evangelice consolatur.

v. 18. ποίας, qualia) Non opus erat quaerere. nam praecessit, τάς.

v. 18. 19. οὐ φονεύσεις — ἀγαπήσεις, non occides — diliges) Praecepta negativa et affirmativa. Officia secundae tabulae, palpabiliora.

- v. 19. τίμα, honora) Honor aliquid addit ad amorem. τὸν πατέφα, patrem) Credibile est, juvenem magis peccasse contra hoc, quam contra praecepta negativa. Ideo in extremo ponitur. πλησίον, proximum) In amore proximi potissimum deficiebant Judaei. τος σεαυτον, sicut te ipsum) Amor, quo Deus nos amat, est norma amoris, quo nos invicem amare debemus. Deus amat Titium, sicut Cajum. Ergo Cajus debet amare Titium, sicut Cajum. [Hoc amore qui praeditus est, is vel mendicantium proli eum praestabit: qui praeditus non est, quibusvis, vel a Deo electis, seipsum is anteponet. V. g.] Nec tamen, ut Dei, sic piorum indiscretus est amor erga bonos et malos.
- v. 21. 1) έφη, dixit) Quia Juvenis plura requirit, et sic se ipse ad plura obligat, plura ei proponuntur. — τέλειος, perfectus) Perfectus est, quem nil defeet, quo minus ingrediatur vitam. Obnixe quaerenti, lautissimam conditionem proponit Dominus, apostolicae proximam. — υπαγε — δεύφο, abi — veni) confestim. Praeceptum est, non consilium: necessarium, coll. versu 24. seq. sed particalare, ad idiosyncrasiam hujus animae accommodatum. Nam multi sequebantur Jesum, quibus hoc non imperavit. Perfectus esse potest, qui opes habet: pauperibus omnia dare potest, qui a perfectione plane abest. [Zachaeus, Luc. 19, 8. dimidiam bonorum partem distribuens, laudem consecutus est. V. g.] Sermo Domini obligabat hominem, ultro sese, idque tam prolixe, offerentem; quamvis ei, ut adhac alieniori, non expresse praeciperetur, sed consulenti consuleretur. Apud alios, qui jam non possunt accipere mandata peculiaria, id compensat Ductus providentiae divinae. — πώλησον, vende) Si dixisset Dominus: dives es et adhaeres divitiis; juvenis id negasset. quare ipsum statim documentum postulat. — Heig, kebebis) Promissio, in medio praecepti posita, statim rata futura: habebis et habere to senties. [Nam in hac jam vita ex thesauro isto ea, quibus opus sit, porriguntur, v. 29. V. g.] - Sycavoov, theseurum) Hereditas appellatur theseurus, in antitheto ad bona mundana. Vis esse dives? hunc thesaurum quaere. --- axolovos, sequere) Tune non defutura erat institutio ad fidem.
- v. 22. λυπούμενος, tristatus) quod non posset simul et opes retinere et Jesum sequi. Tristitiam absorpsisset obedientia. πτήματα, possessiones) bona immobilia. coll. vende, v. 21. Huc referentur agri. v. 29.
- v. 23. δυσκόλως, difficulter) Hie juvenis, cum pedem jam in limine haberet, ob divitias cum retulit. Difficile est diviti, omnia relinquere. [imo ne facile quidem cogitat de vita acterna consequenda. V. g.]

v. 24. κάμηλον, camelum) quadrupedem. conf. 23, 24. Non rudens filo, sed foremen acus opponitur portae.

v. 25. exovérence, audientes) Scriptura ubique mediam inter praefidentiam et timiditatem ostendit viam. v. 26. 28. 30. 1 Petr. 5, 7. coll. v. 6. 8. — zlç, quis) Soliciti erant discipuli vel pro se, quibus alia impedimenta aeque obstare possent; vel qui spem haberent opum consequendarum: v. 27. vel pro aliis; qui timor multo laudabilior. conf. Ap. 5, 4.

v. 26. ἐμβλέψας, intuitus) ad cogitationes territorum discipulorum figendas. Jesus etiam vultu et nutu multa docuit. Hic obtutus inprimis Matthaeum, publicanum quondam, commovit. — εἶπεν, dixit) summa cum suavitate. — ἀδύνατον, impossibile) plus etiam quam moraliter impossibile. — πάντα, omnia) Ergo etiam hoc. Omnipotentia divina in regno non naturae solum, sed etiam gratiae et gloriae spectatur. Virtus humanâ major est, qua cor humanum a rebus terrenis ab-

v. 20. ἐκ νεότητός μου, a juventute mea] Lectio, hace omittens, utut minus firma per merginem utriusque Editionis declarate sti, in Versionem german. tamen deinceps, rationibus aliter penderatis, recepta est. E. B.

ducitur. Causa divitum defendi maxime potest apud pauperes et timoratos. — δυνατά, possibilia) Id singuli eognoscent electi.

v. 27. εἶπεν, dixit) animo simplici. — ἡμεῖς, nos) non ut ille dives. — πάντα, omnia) Opifici pauca sua aeque sunt omnia, ac satrapae multa. — τί ἄρα ἔσται, quid ergo erit) Resp. accipiet, v. 29. dabo etc. c. 20, 4. 2. 7. ss. — ἡμῖν, nobis) in regno Dei.

v. 28. elnev, dixit) Petrus junctim dixerat, reliquimus et secuti sumus. Jesus distincte respondet. nam hoc apostolorum proprium; v. 28. illud, cum aliis commune. v. 29. Ps. 45, 11. — ὑμεῖς — καὶ ὑμεῖς, vos — et vos) vos XII. — ἐν τῆ nakiyysvesia, in regeneratione) Hoc construitur cum verbis sequentibus: nam sequela Jesu absolute memorari solet, sine hoc additamento; at sessionis, de qua mox, tempus notatur convenienter. Nova erit genesis, cui praeerit Adamus II. ubi et microcosmus totus, per resurrectionem, et macrocosmus, genesin iteratam habebit. conf. Act. 3, 21. Ap. 21, 5. Matth. 26, 29. Conjuncta: παλιγγενεσία, regeneratio et renovatio. Tit. 3, 6. tum erimus filii. Luc. 20, 36. Rom. 8, 23. 1 Joh. 3, 2. — καθίσεσθε, sedebitis) Medium, de discipulis: de Domino, καθίση, activum. Ineunte judicio stabunt; Luc. 21, 86. 2 Cor. 5, 10. tum, absoluti omnibus culpationibus, considebunt. 1 Cor. 6, 2. — Soovous, thronos) Thronum Judae sumsit alius. Act. 1, 20. De thronis, conf. Ap. 20, 4. - nolvovres, judicantes) Tempore Judicum erat Theocratia, de qua vide Erkl. Off. p. 553. Sic in millennio priore, sublatis hostibus, recuperatus Israël habebit judices. Es. 1, 26. Promissio autem apostolis data longius prospicit. — δώδεκα, duodecim) Numero tribuum respondet numerus principum, Num. 7, 2. ss. et apostolorum, Ap. 21, 12. 14. --- φυλάς, tribus) ad quas apostoli primitus erant missi.

v. 29. nal não, et omnis) non modo apostoli; de quibus solis non debuerat quaerere Petrus. 2 Tim. 4, 8. — αφήμεν, reliquit) Domino jubente, c. 4, 19. vel per varias vias ita dirigente. — olulaç, domus) 1) Hoc primo loco ponitur. conf. v. 21. 27. de domo. In enumerandis propinquis Matthaeus et Marcus, c. 10, 29. tenent ordinem amoris, per paria, per gradationem, agris postremo positis; Lucas, c. 18, 29. temporis ordinem. — η γυναίκα, aut uxorem) salva videlicet lege Mosis. v. 9. Notandus singularis numerus contra polygamiam: nam quae plura esse possunt, ea hoc loco in plurali enumerantur, fratres etc. perinde ut Marc. 10, 29. etiam olnia domus in singulari ponitur. Potest aliquis habere plures domos, sed pauci plures habent: ac nemo simul in duabus habitat, quas relinquat. -- Ενεχεν τοῦ ὀνόματός μου, propter numen meum) propter nominis Christi confessionem et praedicationem. — ξκατονταπλασίονα, centupla) eadem illa, quae hoc versu enumerantur. coll. Marc. 10, 30. — λήψεται, accipiet) in hac vita: nam futura centuplo et millecuplo uberior est. Luc. 19, 16. 17. Accipiet autem, non politice, ac per manum: sed tamen vere, quoad fideli opus est, et in aliis, quibus fidelis obtingere maxime ea cuperet. conf. Matth. 5, 5. Act. 4, 35. 1 Cor. 3, 22. Impii sunt usurpatores: jus est Dei et heredum ejus. his conceditur, quantum eis salutare est. Verbum accipiet propius congruit cum ratione mercedis; sed hereditabit dicit quiddam longe uberius. Scriptura expressius copiosiusve loquitur de temporalibus poenis, quam praemiis; et de aeternis praemiis, quam poenis. --ζωήν, vitam) v. 16. 17.

v. 30. πολλοι δε, multi autem) Antitheton ad omnis, v. 29. Fortasse etiam juvenis ille ex novissimis ad primos reversurus innuitur. — πρώτοι, primi) Id in priore hemistichio subjectum est, ut constat ex appositione, πολλοι, multi, articulum absorbente: in posteriore, est praedicatum, contra ac capite 20, 16. Itaque hic apophthegma potius proponitur, (quia maxima emphasis est in clausula,)

Olxlav. in singulari, ex Parallelis manasse, b. Auctor existimaverat Appar. crit. ad h. l. p. 482.; (Ed. II. p. 128.) hinc eliam in Gnomone pluralem nunerum praetulit. At in Ed. manual. N. T. gr. d. A. 1758, mutată sententiă, singulari olxlav, signo β apposito, palmam dedit, congruente deinceps Vers. germ. ad h. l. Hac ratione Observațio în Gnomone statim subsequens co magis stringit. E. B.

ad spem; uti Marc. 10, 31.: sed c. 20, 16. et Luc. 13, 30. ad timorem. Utrisque locis ro multi sermonem facit modalem, et praecipue pertinet ad classem deteriorem: nam melior, paucos habet. Primi et ultimi vel differunt genere, ut illi sint, qui salvantur; hi, qui pereunt: vel potius gradu, ut hi quoque salventur, sed multo illis sint inferiores. F. S. Loeflerus in Explanatione hujus parabolae subsudit és hoc sensu: Primi erunt ut ultimi, et ultimi ut primi. pag. 106. etc. neque per se incommoda est ellipsis: sed hanc interpretationem non fert contextus in parallelis Marci, qui subsequentem parabolam non habet; et Lucae, qui hanc sententiam alio loco prolatam refert. Innuitur revolutio inter Judaeos potissimum et gentes, coll. c. 8, 10. seqq. Luc. 13, 30. cum anteced. et Rom. 9, 30. seq.

# CAPUT XX.

- v. 1. Γὰρ, enim) Resp. c. 19, 30. Similis nexus parabolae, c. 18, 23. Petrus docetur verecundiam postulandi, coll. c. 19, 27. et se cum aliis conferendi. Conf. omnino Luc. 17, 5—10. ubi videmus, melius sentire, qui se inutiles servos, quam qui se aliis potiores ferunt.
- v. 2. συμφωνήσας, conveniens) Cum operariis primis magis ex pacto et jure agitur: cum posterioribus magis ex mera liberalitate, etiam in conducendo, sed cum reprehensione ofii eorum. v. 4. 6. 7. Otium compensant obedientia sine praefinitione mercedis praestita. Dies in XII horas divisus significat non totum tempus mundi aut N. T. quod unius operarii vita nunquam exaequat; neque, ut videtur, vitae humanae datum singulis spatium, in quo a vocatione usque ad obitum, slius diutius, alius minus diu laborat: quanquam potuit ante nos aliquis unam horam laborare, et poterit posthac alius prima hora incipere; adeoque hîc etiam valet illud: qualibet hora est quaelibet hora: sed spatium a vocatione prima apostolorum ad glorificationem Christi et adventum Paracleti. Denarius est merces illa omnibus ex aequo proposita, de qua c. 19, 29. 21. in praesenti et futura vita; cujus diversitas diversitati laborum respondens in hac vita non modo non apparet, sed saepe inversa videtur: ideo medium, paritas, sumitur. Vespera est tempus illud, quum quisque multo propius a meta laborum, quam ab initiis eorum abest vel abesse videtur, adeoque, apud discipulos etiam tempus proximum tum ante abitum Jesu. Suam et alienam vesperam in unum ii momentum conjiciunt, qui se cum aliis comparant. Operarii, omnes vocati; non modo apostoli. Sensui operariorum de toto die affinis est sensus Petri non satis discrete reputantis dissimilitudinem suam et divitis illius. Et tali sensu erga homines maxime notos et aequales quisque tentatur; qui ampliorem habet animam, etiam erga remotiores. μετά των έργατων, cum operariis) Convenit paterfamilias cum operariis, et operarii cum ipso, v. 13. Illud certam mercedem spondet: hoc docet, quid operario satis esse debeat. — ἐκ δηναρίου, denario) Hace crat diurna merces, ut fere est hodierno die. èx non iteratur versu 13.
  - v. 3. allow, alios) qui hora I. non comparuerant.
- V. 6. την ενδεκάτην, undecimam) Articulus emphaticus, non positus de hora IX.
  VI. vel etiam III. ὅλην, totum) Alibi non poterant operas locare.
  - v. 7. ήμᾶς, nos) Hoc convenit in gentes.
- v. 8. ἐψίας, vespere) Allusio praevia ad judicium novissimum. Vespera vitae singulorum est instar vesperae mundi. ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἔως τῶν πρώτων; ab ultimis ad primos) Duo genera. nam primis accensentur omnes, qui ante undecimam venerunt. v. 9. s.
  - v. 9. ávà, singulatim) Joh. 2, 6.
- v. 10. ol πρώτοι, primi) Medii, non murmurarunt: nam ii quoque primis se pares factos videbant. Cui invideri potest, is minus invidet. πλείονα, plura) XII denarios pro XII horis.
  - v. 11. Łyóyyutov, murmurabant) Conf. Luc. 15, 28. seqq.
  - v. 12. ovros, ki) Invidia saepe non sibi plus postulat, sed alteri minus vult.

invidet non ceteris de hora nona, sexta, tertia, sed de undecima. — of igraves, ultimi) Sic operarii invidise causa appellant. — inoingav, fecerunt) Act. 15, 33. — ήμῖν, nobis) Loquitur etiam pro iis, qui intermediis horis venerant, et, si minus totius diei onus, at aestum meridiei tulerant. — βάρος, onus) intrinsecus, a labore. — τῆς ἡμέρας, diei) totius. — παύσωνα, aestum) extrinsecus, a sole.

v. 13. évi, uni) qui erat instar ceterorum murmurantium. conf. de uno, c. 22,

11. not. — Éraige) Hoc dicitur etiam

ν. 14. 15. το σον, έν τοῖς έμοῖς,

v. 14. υπαγε, abi) Sic non dicitur θέλω, volo) Summa hujus verbi potestε τῷ ἐσχάτῳ, ultimo) Repetitur hoc ex o extremo extremorum. quilibet invidus tibi) Non repetitur, portanti onus etc.

v. 15. δφθαλμός, oculus) Ex ocul est, qui etiam plus praestat, quam ji

v. 16. οῦτως, tali modo) Ex pare versa, conclusio: simulque tali modo omnes primi deficiunt, sed tamen omu sic se gerunt, ut εταίχος sodalis ille. riores vel inferiores venire possunt. non est praedictio, sed admonitio. — majori per nomen proprium, per prominatione,) est nota subjecti, simulq litatem omnimodam. — πρώτοι, μι primi, qui ipsi multi, c. 19, 30. et p πλημένος est v. gr. operarius, etiamsi suscepit. — 2) ἐπλεπτοὶ, electi) exo mum occurrit, non omnes salvandos Franckii Sonnt. und Festlags-Predig

v. 17. ἀναβαίνων, ascendens) ]
motus animorum exstitere. — πας
mone quotidiano, sed solennius.

dentium relationum de Passione instatera post transformationem in monte
comitem habuit) facta fuerat: tertia
p. 432.]

v. 18. 19. παραδοθήσεται· πε Luc. 23, 25.

v. 18. ἀςχιεφεύσι, pontificibu munis fuisse. — γραμματεύσι, s sententia.

v. 19. τοῖς ἔθνεσι, gentibus) id est, genti romanas, pramapi ξμπαίξαι, illudendum) Magna ignominia! Passionem semel iterumque praedixerat minus definite: nunc flagella, crucem etc. exprimit, uti c. 26, 2. summam, crucem.

v. 20. τότε, tunc) valde alieno tempore. — 3) προσαννεῦσα, adorazs) Εχ adoratione et ex sermone feminae patet, magnam penes eam fuisse existimationem de majestate Jesu, sed non magnam scientiam. — τὶ, aliquid) Indefinite petebat aliquid, ut solent, qui repulsam agnoscunt non fore injustam. 1 Reg. 2, 20.

 ολίγοι, paucij qui, merae gratiae adhaerentes, plus honoris Domino deferunt, quame ferventissimi operarii. V. g.

<sup>1)</sup> oux dôux $\hat{\alpha}$   $\sigma \epsilon$ , non injuria te afficio] Deum laedere, pravum est; sed pejus etiam, a DEO laesum se putare; idque opinione frequentius evenit. V.~g.

<sup>8)</sup> ή μήτηρ Solicitae matris prius omnino, quam filiorum animum cogitatio ista subiisse videtur: atque in ipsa etiam supplicatione interpretis ea vicem gessit. Harm. p. 438.

v, 21. ¹) να καθίσωσεν, ut sedeant) Videtur illa provocare, ad promissionem c. 19, 28. de XII thronis: et promissionis ad filios suos specialius applicandae ansam sumsisse ex appellatione filiorum tonitrui. Marc. 3, 17. not. — ²) viol pev, filii mei) Nil huc pertinebat necessitudo naturalis. — δεξιῶν) Τὰ δεξιὰ, passim, dextra manus, pes, latus. Alios antea Jesus habiturus erat a dextris et sinistris, c. 27, 38. — εἶς, unus) Credibile est, ordini discipulorum in officio respondere ordinem eorum in gloria.

v. 22. εἶπεν, dixit) graviter, cum misericordia. — οὐχ οἴδατε, non nostis) Nescitis, quid sit gloria mea: quid sit sessio a dextris et sinistris: quibus conveniat: et quid praerequiratur. — τί αἰτεῖσθε) quid sit, quod petitis. [Id nosse sportet, qui petere vult. V. g.] — δύνασθε) Respondet filiis: potestisne? habet animus vester hanc virtutem? — τὸ ποτήριον, poculum) Etiam de baptismate sermo est apud Marcum. vid. cap. 10, 38. 39. not. Apud Matthaeum, incisum de beptismate alii habent, alii non habent 3). — δ ἐγοὸ, quod ego) Jesus jam tum habitabat in sua passione, et ex ea promit sermonem. Atque ipsum, non modo decem condiscipulos, quasi praevertebat oratio duorum: quos ad subsequendum adigit. — δυνάμεθα, possumus) Ne hoc quidem satis norant, quid responderent. fert tamem Dominus illos, et confessionem eorum accipit. [ea, quae captum ipsorum tum superabant, deinceps in eis perfecturus. V. g.] conf. c. 26, 39. 37.

v. 23. το μεν ποτήφιον, poculum quidem) Locum huncce, cum parallelis, singulari industria tractavit Thomas Gatakerus lib. I. Adversar. miscell. c. 3. unde praecipuos nervos sumemus. — παθίσαι, sedere) Erunt ergo certe, qui sedeant a dextris et sinistris Christi. — ἀλλ' οἶς, sed quibus) Hac sive oppositione, sive exceptione (nam res eodem recidit) non negat Jesus, suum esse dare, vid. Ap. 3, 21. sed limitat, declaratque subjectum, cui daturus sit, et tempus ordinemque; omnia, ut solet, ad Patrem referens. Non dedit Jesus, antequam, passione exantlata, Ipse ad dextram Patris consedisset: neque terrenum est regnum, in quo dat: neque dat iis, qui nondum passi sunt. Itaque sub ipsa repulsae specie promittit Jacobo et Johanni.

v. 24. of δέκα, decem) In his ingenuus evangelista. — ἡγανάκτησαν, indignati sunt) Verebantur, ne sibi aliquid detraheretur. [Similem disceptationem, in ultima cuena obortam, Lucas refert c. 22. 24. Harm. p. 433.]

v. 25. προσπαλεσάμενος, advocans) Ergo indignationem habuerant, Magistro non praesente. Ex professo eos corrigit. — οἴδατε, nostis) Ideo putatis similem esse rationem regni Messiae. — παταπυριεύουσιν πατεξουσιάζουσιν) Κατά in his compositis significationem intendit; (vid. LXX Gen. 1, 28. Ps. 72, 8.) et h. l. praeseindit ab usu potestatis legitimo et abusu frequenti. — οί μεγάλοι, Grandes) consiliarii, ipsis saepe dominis imperantiores.

v. 26. ούχ ούτως, non sic) Potestatis civilis usum alque exercitium omne istic interdici prorsus eis, ad quos verba haec spectant, mihi neutiquam fil verosimile: et minus multo, praelativnem omnem et impuritatem inter suos vocibus illis Domisum Christum sublatum ire voluisse: si quidem et gradus inter eosdem diserte agnoscit ipse, quibus alii tanquam majores minoribus praeficiantur. Luc. 22, 26. tum et ipsum se eis ὑπόδειγμα proponil. ib. v. 27. Matth. 20, 28. Non magis ergo Christus interdicto isto suorum in se invicem quorumvis, quam sui ipsius in suos potestati quidquam detraxit. Gatakerus: satis hierarchice. — ἐν ὑμῖν, in vobis) Haec christianos quosvis, tam principes, quam et plebejos spectare videntur. idem. Christus docet, aliter habere se regnum suum, quam seculi istius regna se habeant. in istis enim dignitates externas, principatus, satrapias haberi, quae in eos etiam, quos honore afficere volunt, conferre pro libitu suo reges consueverint: ceterum in regno suo nihil hujusmodi reperiri: non quod in

<sup>1)</sup> vi Mase, quid vis] Ipse Salvator non festinanter agit in promittendo. V. g.

 <sup>2)</sup> oi 8úe] Admodum opportune loqui sibi videbatur. V. g.
 3) Altamen v. seq. incisum istud de baptismate lectionibus firmioribus annumerat margo
 Ed. 2. quam hoc versu. E. B.

ecclesia Christi atque inter christiani nominis professores ista aut non sint aut non licite usurpentur, sed quod ad regnum Christi spirituale, ad quod suos invitat, non pertineant, nec proveniant inde. proinde non esse, cur ipsum sectando, istiusmodi sibi quisquam spondeat praefecturas: neque enim tale quidpiam cuiquam se polliceri, cum nec usurpet aut exerceat ipse: suis se non dignitatem secularium dilargitorem, sed humilitatis et modestiae spiritualis exercendae autorem doctoremque tam praxi quam praecepto profiteri. ad hanc igitur, (ambitione omni prorsus amola,) cujus ipsum pro exemplo habeant, componant se ipsi, suos monet universos. idem. — µéyas, magnus) magni regis minister.

v. 27. πρῶτος, princeps.

v. 28. ὅσπες, sicut) Summum exemplum. — διακονήσαι, servire) Rom. 15, 8. — καὶ, et) Gradatio. — δοῦναι, dare) sicut datur pretium pro emtione. — τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, animum suam) id est, se ipsum. Gal. 1, 4. 2, 20. — λύτον, pretium redemtionis) Gall. rançon. — ἀντὶ πολλῶν, pro multis) Magnum ministerium et valde demissum. Illud, pro quo pretium datur, quodammodo desideratius est ei, qui pretium dat, quam pretium ipsum. Et multis, non solum universis, sed etiam singulis, se impendit Redemtor.

v. 29. ὅχλος, turba) quae fuerat in ea urbe. [ac deinceps regio introitui interfuit. V. g.]

- v. 30. δύο, duo) Marcus unum commemorat Bartimaeum, insigniorem: cap. 10, 46. 1) ut mox Matthaeus asinam et pullum; Marcus pullum solum, cujus potior usus erat. Lucas, c. 24, 4. duos angelos, qui apparuere; Matthaeus et Marcus unum, qui verba fecit.
- v. 31. of  $\delta k$ , illi vero) Non sunt audiendi, qui perversum pudorem aut decorum noxium inculcant.
- v. 32. zi, quid) In precibus debemus interdum petitiones speciatim exprimere.
- v. 34. σπλαγχνισθελς, misertus) Misericordia Jesu, de omni humana miseria.
   ἡκολούθησαν, secuti sunt) cum multis, c. 21, 8. sine hodego.

#### CAPUT XXI.

- v. 1. Kal ὅτε, et quum) Ab hoc loco actiones et certamina Jesu Christi copiose, magno consensu, describunt evangelistae. εlς) ad urbem, in quam videlicet erant ingressuri. τότε, tunc) non prius. Vectura mysterii plena innuitur. Toties urbem intrarat Jesus ²); nunc in hoc ultimo itinere, ejusque fine, semel equitat, urbis videlicet regiae (o. 5, 35.) possessionem solenni modo capiens, non in aliquot modo dies, sed illius regni (Marc. 11, 10.) causa, quod sub illos dies erat instituturus. Luc. 24, 47. 1, 33. Zach. 9, 10. fin. cum toto illo contextu.
- v. 2. ἀπέναντι) ante oculos. εὐθέως, statim) Sic quoque v. 3. Omnia facilia Domino. δεδεμένην, ligatam) jam quasi paratam. πῶλον, pullum) Pullus neminem antea vexerat: Jesus nullo antea jumento, nisi forte in tenerrima aetate, vectus erat. Ex vico sumsit asinam, in viam brevem.
- v. 3. ὁ πύριος, Dominus) Jesu dediti erant, quorum erat asina 3). δε, autem) Id est, non multis verbis opus erit vobis. ἀποσπέλλει, mittit) Praesens,

<sup>1)</sup> Eundemque Lucas c. 18, 35. innuit, qui transponendae historiae occasionem exinde habuit, quod coecorum alter, Jesu Hierichuntem intrante, in via notitiam divini hujus medici acquisivit. Salvator dum apud Zachaeum pranderet vel pernoctaret potius, Bartimaeo coecorum alter, quem Matthaeus adjungit, interim associatus est. Harm. p. 434. s.

<sup>2)</sup> Intrarat nimirum 1) in infantia, Luc. 2, 22. 2) in pueritia, l. e. v. 42. 8) in tentatione, Luc. 4, 9. 4) in festo paschali, Joh. 2, 23. 5) ad diem Pentecostes, Joh. 5, 1. 6) durante scenopegia, Joh. 7, 10. Haec, ad Passionem, migratio septima denique fuit. Solenni vectură in urbem factă de die in diem ivit rediitque, donec insunte feria sexta laqueis constrictus introduceretur, educendus ante meridiem in locum Golgatha. Harm. p. 443. s.

<sup>8)</sup> ppelay exet, opus habet] Tanti Domini quanta egestas! V. g.

ob eventum certum et celerem, animo jam ad mittendum parato. conf. Marc. 4, 29. εὐθέως ἀποστέλλει τὸ δρέπανον. c. 11, 6. ἀφῆκαν.

v. 5. εἴκατε, dieite) Hic locus exemplo est, multos sermones apud prophetas accipi debere, non solum ut ab illis dictos, sed ut ab apostolis dicendos. Exstat hoc Es. 62, 11. cetera apud Zachariam, quem a potiori parte Matthaeus citat: etenim gaude ita suppletur. Tempore complementi dicendum est: tum laetitia sua sponte existit. Zach. 9, 9. LXX. χαῖρε σφόδρα θύγατερ σιῶν, κήρυσσε θύγατερ ιερουσαλήμε ίδου — σοι δίκαιος καὶ σώζων αὐτός πραῦς καὶ ἐπιβεβηκώς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον. — τῷ θυγατρὶ σιῶν, filiae Sion) i. e. per synecdochen, Hierosolymis. — βασιλεύς σου, rex tuus) idemque sponsus. — σοὶ, tibi) tuo commodo. — πραῦς καὶ, mansuetus ¹) et) Saepe eadem res uno loco verbis propriis et metaphoricis exprimitur. Equus, jumentum bellicum, quo non est usus Rex pacis. Zach. 9, 10. Olim utetur, Apoc. 19, 11. — ὄνον, asinum) non, asinam. Hebr. Παίν ὑποζυγίου, filium subjugalis) qui tamen nondum ipse jugum subierat. Pullo vectus est, asinâ item usus, pulli comite.

v. 6. καὶ ποιήσαντες) et cum fecissent.

- v. 7. ἐπεκάθισεν, insedit) decore, ministrantibus discipulis. Luc. 19, 35. Persarum reges non tam conscendebant equos, quam iis imponebantur. vide Brisson. ἐπάνω αὐτῶν, super eos) et quidem super pullum. Marc. 11, 2. s. Joh. 12, 14. 15.
- v. 8. ό) Populus autem, qui plurimus erat. ἐν τῷ ὁδῷ, in via) non modo κατὰ τὴν ὁδόν. nam Lucas, substraverunt. c. 19, 36. κλάδους, ramos) Judaeis aliisque populis solenne erat, laetitiam publicam ramis arborum decisis ostendere.
- v. 9. 2) ωσαννά) τιστες Ps. 118, 25. LXX. ω πύριε σῶσον δή· ω πύριε εὐοδωσον δή. Conjugata: ἐησοὺς, v. 11. στως Zach. l. c. et ωσαννά. τῷ) Hosanna, inquiunt, quod a prophetis praescriptum est, canimus Filio David. Valde cum hoc ingressu congruit, quod Isidorus Clarius a Judaeo quodam se didicisse ait, verba haec, Hosanna, Benedictus qui venit etc. a sacerdotibus dici solita fuisse, cum victimae offerebantur immolandae. Adeoque frequens erat formula Hosanna, ut etiam fasciculos in festo Tabernaculorum gestari solitos ita appellarent. εὐλογημένος Κυρίου) Sic LXX Ps. 118, 26. qui psalmus erat pars Hallel sive hymni paschalis, quem paucis post diebus erant recitaturi. ἐν δυόματι, in nomine) Constr. cum benedictus, juxta accentus Hebr. ἐν τοῖς) Juva Tu, qui es in altissimis,
- v. 10. λέγουσα, dicens) ex admiratione. τlς, quis) In magno concursu non statim conspicitur princeps: nec soliti erant videre Jesum aliter ac pedibus iter facientem.
- v. 11. ο προφήτης, propheta) Primum Jesus ut propheta est agnitus, deinde ut sacerdos et rex. ο ἀπο ναζαρέτ, Nazarenus) Solennis erat haec appellatio.
- v. 12. ἐξέβαλε, ejecit) \*) tamen mansuetus, v. 5. Primo tempore purgarat Jesus templum: Joh. 2, 14. redierunt autem profani. nunc extremo tempore iterum purgat, quamvis paulo post cessaturum, templum. c. 23, 38. πάντας, emnes) Magnum miraculum. Multi milites non ausuri fuerant. τους) Voluerant commodissimam facere cultus publici, praesertim circa pascha, rationem: sed paulatim longius progressa videtur fuisse licentia. ἐν τῷ ἐερῷ, \*)

<sup>1)</sup> Hace ipsa virtus filiae Sion et Regem suum et nuncium de adventante Rege adeo amabilem reddit.  $\overline{V}$ . g.

οἱ προάγοντες — ἀχολουβοῦντες, praecedentes — sequentes] Quorum illi ex urbe obviam iverant; M ad Jesum vel Hierichunte vel alibi locorum in transitu se congregarant. V. g.

<sup>3)</sup> Ejectio haec non ipso isto gratiae laetitiaeque pleno die facta est, sed oculorum nutui (cajus Marcus c. 11, 11. meminit) quum parere homines detrectarent, severiora justissimae indignationis specimina postridie Dominus exhibuit. coll. Marc. l. c. v. 15. Harm. p. 447.

<sup>4)</sup> Lestionem pleniorem, en th leph tou Seou, quam pro sequiori declaraverat Ed. maj., lectioni textus aequalem fere judicat margo Ed. 2. et Vers. germ. E. B.

in templo) et quidem in parte ejus extima, atrio gentium: ubi gentium erat orare. Marc. 11, 17.

- v. 13. ὁ οἶκός μου κληθήσεται· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον ληστῶν) LXX Es. 56, 7. ὁ γὰρ οἶκός μου κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν. Jer. 7, 11. μὴ σπήλαιον ληστῶν ὁ οἶκός μου; προσευχῆς, precum) Oratio, magna pars cultus publici. 1 Reg. 8. Ideo preces ponuntur ante ministerium verbi apostolicum. Act. 6, 4. Synagogae quoque erant docendi officinae, nec tamen non domus precum. In templo praevalebat munus precandi, in his munus docendi. σπήλαιον ληστῶν, speluncam latronum) Severa appellatio, eaque proverbialis: de loco, qui omnes improbos et omnia profana admittat. non dicit, forum. In spelunca latrones non tam obvios violant, quam ipsi nidulantur.
- v. 14. ἐν τῷ ἰερῷ, in templo) Verus templi usus; ab adversariis, abusum tolerantibus, impugnatus. Nemo alius in templo miracula edidit: Messiae hoc erat.

v. 15. τὰ θαυμάσια, mirabilia) v. 12. 14.

v. 16. ἀκούεις, audis) Hypocritis, quicquid non quotidianum et tralatitium est, nimium est. — 1) θηλαζόντων, lactantium) qui etiam trimi esse possunt. 2 Macc. 7, 28.

v. 17. autous, illos) perversos.

- v. 18. insivace, esurivit) rex ille gloriae. v. 5. Miranda exinanitio.
- v. 19. μίαν, quandam) unam illo loco. ἡλθεν, venit) ut via ferebat. Ficus videtur stetisse in loco communi. Communitas Jesu in victu. Joh. 4, 6. 7. ἐπ΄) juxta²). λέγει, dicit) Eo ipso occurrit offensioni, si quis miratus esset Domini famem et accessum ad arborem fructu carentem. Maxima humanitatis et deitatis indicia uno tempore edere solitus est. Joh. 11, 35. 40³). μηκέτι, postkac non) V. T. multa habet miracula ad poenam: evangelica historia, in extremo, hoc ferme unicum. conf. c. 8, 32. not. παρπός, fructus) Itaque succum posthac non erat acceptura frustra. Talis poena Judaeorum. Luc. 13, 6. Exemplum, quid sit maledictio. ἐξηράνθη, arefacta est) mutatio habitu etiam externo, foliis marcescentibus vel etiam defluentibus.
- v. 21. ἀποκριθείς, respondens) Saepe Jesus discipulos ab admiratione miraculorum duxit ad salubriora. Luc. 10, 20. πίστιν, fidem) Fidei natura declaratur ex opposito, quod est dubitatio. τῷ ὄρει τούτῳ, monti huic) v. 1. Sermo proverbialis. θάλασσαν, mare) remotum ab Hierosolymis. Talia si minus adhuc impleta sunt, posthac impleri possunt.
- v. 22. αlτήσητε εν τῆ προσευχῆ, petieritis in precibus) 4) Marc. 11, 24. Miracula facta per preces fidelium. λήψεσθε, sumetis) tanquam beneficium. sic, illi. Marc. 11, 23. 24.
- v. 23. προσηλθον, accesserunt) Solennis erat quaestio: quae causam dabat elenchi finalis. of ἀρχιεφεῖς, pontifices) Suum jus violari putabant. λέγοντες, dicentes) Scepticismus morosus adversariorum nunc demum diplomata flagitat, cur Filius heres de vinea curet. v. 37. 38. Putabant, Jesum docere non vo-

2) εί μη φύλλα μόνον] Praestat nihil omnino, quam folio duntaxat, repraesentare. Cogita, homo, cujus tu generis arbor sis. V. g.

<sup>1)</sup>  $\nu\eta\pi(\omega\nu)$  Qui mundo infantes adhuc videntur, apertum tamen os divinitus habere possunt. Parvulos adultiorum verba intercepisse h. l. existimaveris, coll. v. 9. neque tamen res coram Deo non pretiosa fuit. Probitatis exemplo alter alteri modo ne desit: reliqua, imo vero omnia, curabit Dominus. V. g.

<sup>3)</sup> Talia sunt v. g. Tenuis nativitatis conditio: Angelorum testimonium; | Circumcisio: nomen Jesu; | Purificatio: Hymni Simeonis et Hannae; | Habitatio Nazarena: Vaticinii complementum; | Obsequium erga parentes: Specimen generosae gravitatis in puero duodecennali; | Baptismus: Johannis protestatio; responsio Jesu decentissima: Vox coelestis, Spiritus DEI descendens; | Fames et Tentatio: Ministerium angelorum; | Indicium Passionis: Transformatio in monte; | Didrachma in Capernaum: Declaratio de filiorum libertate, miraculum in pisce et numo; | Pedilavium: Magister et Dominus; | Captivitas: Ego sum!; | Crux: Regia Inscriptio; | Mors et Sepulcrum: Miracula, cum testimonio Centurionis. Harm. ev. p. 455.

4) Eadem est fidei ad preces, quae ignîs ad flammam relatio. V. g.

catum, qui neque sacerdos esset, neque levita. — noia, qua) coelesti, an humana? — ταυτα, haec) Ref. ad docenti. add. Marc. 11, 27 1).

- v. 24. anouged sig, respondens) Methodus apta respondendi tentantibus. έρωτήσω, interrogabo) Sic quoque c. 22, 41. Falluntur sane interpretes, qui Christum nihil quaesivisse volunt, quam adversariorum silentium. Moshem. Or. de Christo unice Theologis imitando p. 17. — Eva, unum) postquam vos me et nunc et saepe interrogastis: eumque conjunctum cum vestra interrogatione. Johannes citra vocationem humanam potuit esse propheta et fuit: ergo etiam Jesus. Si agnovissent baptismum prodromi; agnovissent potestatem Christi: sed quia illum non agnoverant, v. 32. non poterant in Christum credere, neque erant digni, quorum fastidio et diffidentiae projicerentur ulteriora. Habenti datur: a non habente aufertur.
- v. 25. το βάπτισμα, baptismus) id est, tota ratio. confer mox, non credidistis. — ἐξ οὐρανοῦ, ex coelo) id est, ex Deo. Metonymia εὐλάβειαν habens. διελογίζοντο, cogilabant) Mens mala est, quae de re divina non spectat veritatem, sed assumit, quod commodum est. — auro, ei) testanti de me. Quicquid ex coelo est, fide dignum est.

v. 26. φοβούμεθα, timemus) Nolebant metum profiteri. — τον οχλον, turbam) Vix erat populus eo statim, quo verebantur mali antistites, progressurus: magno tamen Johannis studio flagrabat. Et solebant ex repentino zelo impetere summa vi cos, qui nefanda aut loquebantur aut loqui videbantur. — προφήτην,

prophetam) coelitus missum, id quod diu non acciderat.

v. 27. ούκ οἴδαμεν, non novimus) Coacta confessio ignorantiae turpissimae. in qua tamen superbi refugium quaerere malunt interdum, quam veritati victas dare. Illaqueatus est Improbus. V. g. ] — ούδέ, negue) Repulsa rara, justa, qua ipsa Jesus ižovolav polestatem suam divinam probat. [Non habenti plura dari non convenit. V. g.] — ύμῖν, vobis) infidelibus, non discendi causa interrogantibus. Ansam agnoscendae potestatis praebuit. c. 22, 43. Saepe dixerat prius.

v. 28. 2) τέκνα δύο, filios duos) Specimen duorum generum 3). — προσελθών, accedens) comiter. — τῷ πρώτφ, ad primum) qui alterum anteibat. v. 31.

v. 30. τῷ ἐτέρφ, ad alterum) qui alia ratione dicitur major natu, Luc. 15, 25. ώσαύτως, similiter) eodem utique animo. Aequitas vocationis. — έγω, ego) seil. eo, ὑπάγω. conf. ecce ego, Act. 9, 10. ego, scil. sum. Jud. 13, 11. — πύque, domine) Conf. c. 7, 22.

v. 31. 4) elc, in) vel, quod attinet ad regnum coelorum.

v. 32. ἐν οδῷ δικαιοσύνης, in via justitiae) Via justitiae plus dicit, quam via justa. — τελώναι, publicani) injusti. — αί πόρναι, meretrices) impudicae. Quaeri potest, an hae, atque adeo mulieres omnes, itemque infantes, baptizati fuerint a Johanne. coll. Act. 16, 15. — οὐ μετεμελήθητε) non mutustis sententiam. — voregov, postea) conspecto illorum exemplo.

v. 33. ολκοδεσπότης, paterfamilias) habens familiam copiosam. — ἀμπελώνα, vineam) Ecclesia judaica. [Mosis tempere plantata. V. g.] — φραγμον, sepem) Lex. 6) — ληνόν, torcular) Jerusalem. — πύργον, turrem) Templum. v. 23. —

<sup>1)</sup> τίς, quis] ex archisacerdotum aliorumve procerum ordine. V. g.
2) τί δε ύμεν δοκεί, quid autem vobis videtur] Quaestioni de Baptismo Johannis postquam immittere se Judaei detrectassent, Salvator cum Johanne seipeum defendit, incredulita-

tem antistitum corripiens. Harm. p. 460.
3) In Dialogo, quem Nicaeae Athanasius cum Ario habuisse fertur, primus filius ad Judacos, alter ad gentes adplicatur. Vid. App. Crit. Ed. 2. p. 131. E. B.

<sup>4)</sup> ο πρώτος, prior] Splendidis verbis, opere destitutis, praestat sine verbis opus: itemque praestat subsequi laudabile exemplum, quam prorsus facessere. V. g.

<sup>5)</sup> Mutato pauliulum schemate sepem pro discretione populi ab omnibus terrae gentibus, connetală divind contra cas tutelă; torcular pro sacerdotum ordine; turrem pro Regno declaravit b.

Auctor, Vers. germ. not. ad h. l. Neque tamen ex hac priorum posteriorumve cogitationum differentia concludendum existimem, talia in Parabolis pro inanibus flosculis haberi debere. Aenigmatis partes, utul abstrusiores, non sunt oliosae. Conf. quae dicenda eruni ad c. 22, 11. not. E. B.

1) ἀπεδήμησεν, peregre abivit) Innuitur tempus divinae taciturnitatis, ubi homines agunt pro arbitrio. c. 25, 14. Marc. 13, 34.

v. 34. δ καιρός, tempus) Conf. Joh. 4, 35. Hie quoque latet causa, cur non citius venerit Messias. — τοὺς δούλους, servos) Servi sunt ministri extraordinarii, majores: agricolae, ordinarii. [quorum isti ab his male ut plurimum accipiuntur, de quieta possessione sua interpellari se videlicet aegre ferentibus. V. g.]

— τούς καρπούς, fructus) subaudi, patrisfamilias, an potius, vineae.

v. 35. ἔδειραν) LXX, pro two pellem detraxit, saepius ἐκδέρω, δέρω semel ponunt; aliter nunquam. Vetus Onomast. Excorio, ἀποδέρω. At δαίρω, verbero, Arrianus l. 3. Epict. c. 19. et 22. Unde aperte differentiam verborum statuunt Suidas et Favorinus. Quin etiam Hesychius, δείραντες, ἐκδείραντες ἔδειραν, ἐξεδειραν, ἐξεδειρανταν. Veruntamen Glossae veteres, δέρω, τύπτω. Aristophanes in Vespis, ἢ δέδοκταί μοι δέρειθαι καὶ δέρειν δι ἡμέρας, ubi interpres, δέρεσθαι δὲ καὶ δέρειν ἀντὶ τοῦ τύπτεσθαι. Nempe verba κεφαλαιόω, τραχηλίζω, γαστρίζω, et sic δέρω, latam vim habent, caput, collum, ventrem, cutem multandi, vel penitus auferendo, vel caedendo. Recentiores Graecos fuga amphiboliae vel δέρω, vel δαίρω, et inde hoc loco ἔδηραν, scribere hortata est. — ἔδειραν ἀπέκτειναν ἐλιθοβόλησαν, verberarunt: occiderunt: lapidarunt) Gradatio. secundi gradûs species atrox est tertius. conf. Marc. 12, 3. s. Luc. 20, 10. ss. ubi plures gradus intermedii ponuntur.

v. 36. <sup>2</sup>) הגפוס potiores. ut Hebr. רבים. *Potiores*, numero certe, et sine dubio etiam virtute, potestate etc. Incrementum vocationis non est indi-

cium fidelioris populi.

v. 37. υστερον, postremo) Hebr. 1, 1. — ἐντραπήσονται, reverebuntur) Exprimitur, quid facere debuerint.

v. 38. ἐστιν, est) Heredem nosse poterant; et tamen jus ejus impugnabant.

— δεῦτε, ἀποπτείνωμεν αὐτὸν) Sic LXX Gen. 37, 20. — πατάσχωμεν, obtineamus) sic putarunt, occiso Christo. c. 27, 63. s.

v. 39. ἐξέβαλον καὶ ἀπέκτειναν, ejecerunt et interfecerunt) Marcus, interfecerunt et ejecerunt. Jesum et ante necem, negato ejus jure, v. 23. reprobarunt, praesertim ethnico judici tradentes; et post necem, etiam sepulturam infestantes. c. 27, 63. ss.

\*) v. 41. κακούς κακῶς, malos male: Talio. male: respectu miserorum et malorum colonorum. conf. Hebr. 10, 29. pejore. — ἐκδώσεται, elocabit) In ecclesia ex gentibus collecta ministri et curatores magna utuntur libertate. Idem verbum, v. 33. — καιφοῖς, temporibus) diversis. — αὐτῶν, illorum) Ref. ad fructus. v. 34.

v. 42. ἐν ταῖς γραφαῖς, in scripturis) Unum est volumen, quod scripturae et libri nomen meretur: ceteri eatenus aestimari merentur, quatenus ad intelligentiam unius hujus libri et ad obedientiam ei exhibendam faciunt, et ad illum archetypum conformantur. — λίθον — ἡμῶν) Sic plane LXX, Ps. 118, 22. 23. Psalmus, qui hic citatur, erat notissimus. v. 9. not. (Conf. c. 26, 30.) — ἀπεδοκίμασαν, reprobarunt) ne pro lapide quidem idoneo, dignoque ecclesiae membro, habuerunt. — ἐγένετο, fuctum est) Id agnoscitur ex magnitudine rei et ex dissensu aedificantium. — αῦτη) Femininum pro neutro, hebraice: haec, scil. res, Ps. 102, 19. זארו LXX, αῦτη. Ps. 119, 50. 56. Jud. 15, 7. 21, 3. ἐγενήθη αῦτη. 1 Reg. 3, 18. — καὶ ἔστι, et est) και scil. ικει Lapis ipse est mirabilis. —

<sup>1) ¿¿¿</sup>Soto aŭtòv] Hace est Polesiatis ecclesiasticae ratio. Vinea elocata est agricolis. Qui officiis vel politicis vel ecclesiasticis praesunt, pro arbitrio suo ii quidem agere possunt et privatis commodis, quasi vineae possessores, consulere; possunt servos Domini male tractare; possunt Ecclesiae jura pro lubito suo petulanter detorquere; ipsumque adeo heredem non jam interficere quidem, sed suo tamen loco extrudere aliquantisper possunt. At, Visitationis tandem tempus adventat. V. a.

dem tempus adventat. V. g.

2) πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους] Servos priores mediorum temporum, quae Regum dicuntur,
Prophetas habueris; posteriores eos, qui circa Captivitatem Babylon. fioruere. V. g.

3) v. 40. δταν ούν έλλη] Factus est hic adventus in vastatione Hierosolymorum. V. g.

**Devugatri, mirabilis)** propter tantam gloriam. Femininum ponit evangelista, quia noluit LXX deserve. — ήμῶν, nostris) credentium. [1-Petr. 2, 7.]

v. 48. αὐτῆς, ejus) regni. [Si vel bona sis arbor, fructus tamen tuus non est, sed vineae. Rom. 11, 17. V. g.]

v. 44. ο πεσών, qui cadit) Is cadit super hunc lapidem (Christum exinanitum,) qui offendit non credendo, dum praedicatur evangelium: super eum autem cadit lapis, (Christus exaltatus,) qui adventu ejus ad judicium improviso obteritur. Utrumque accidit Judaeis maxime, et gentibus. 2 Thess. 1, 8. Dan. 2, 34. 45. - Linunges) Ainuav dissipare, ut palea ventis traditur. vid. LXX int. apud quos hoc verbo exprimitur Hebraeum שלה Job. 27, 21. et אסת Dan. cap. cit. v. 44. et decies, דרה.

v. 45. 1) léves, dicit) Sentiebant, nondum omnia dixisse Jesum. cap. 22, 1.

# CAPUT XXII.

v. 1. Αποκριθείς, respondens) Respondet non modo qui rogatus est, sed cui causa loquendi est data. — πάλιν, iterum) Refer ad parabolas. — ἐν παραβοlais, in parabolis) eo consilio, ut plures proferret.

v. 3. παλέσαι τους πεκλημένους, vocatum vocatos) Vocatio prima et secunda:

ante nuptias, ipso nuptiarum die.

v. 4. aquotov) Prandium, respectu Judaeorum, primo tempore N. T. sed coesa, respectu sanctorum, in consummatione ipsa connubii spiritualis. Ap. 19, 9.2) Historism ecclesiae ab uno temporum ad alterum complectitur haec parabola. — ήτοίμασα, paravi) Dei, non nostra facultate, constat salus nostra. σιτιστά, altilia) Vocabulum generale. — πάντα, omnia) Nam multa sunt praeter tauros et altilia. — δεῦτε, venite) illico.

v. 5. ἀμελήσαντες, negligentes) Hoc jam plus, quam illud, non volebant ve-Oportebat intelligere, Act. 7, 25. et vigilare. — ἀπηλθον, abiverunt) rehieta etiam urbe: quae ideo incensa, v. 7. Qui vocationem non admittit, ea etiam, quae habuerat, amittit. — tõiov avrov, proprium: suum) Suitas. — åyeov, έμπορίων: agrum, mercaturam) Bonis immobilibus alius, alius mobilibus districti: alius per falsam αὐτάρκειαν, alius per cupiditatem acquirendi detentus.

v. 6. loinoi, reliqui) qui non volebant videri neglexisse. [et qui nec agrum colebant nec mercaturam. Ii videlicet, qui impedimentorum minus habent, eo gravius haud raro delinguant, ubi rebus divinis sese ingerunt, praepostere circa eas versando. V. g.] — υβρισαν, contumelia affecerunt) 2 Chron. 30, 10. 1 Tim.

1, 13. Hebr. 10, 29.

v. 7. απούσας, audiens) Peccatum inobedientium erat clamans. — στρατεύpara, exercitus) copias romanas [annis posthaec 40 immissas. V. g.] — φονείς, homicidas) Praecipuum scelus totam poenam provocat. Amosi I. — autov, illorum) latronum et contemtorum.

v. 8. zóze, tunc) Act. 13, 46. — léyes, dicit) Saepe rationes consilii sui revelat Dominus servis. — Four, est) nec propter ingratos plane omittetur. [Ret sane, etiamnum. V. g.] — οὐκ ἡσαν αξιοι, non erant digni) Conf. Act. l. c.

1) περί αὐτῶν] tanquam agricolis et architectis. V. g.

<sup>2)</sup> Quanquam enim vocabulo γάμος quodeunque solenne convivium ex Scripturae stilo innui puandoque, facile largiamur: hoc tamen loco significatum istum generaliorem obtinere, ex eo quod Sponsae mentio desidereur, confidentius justo alicubi concluditur. Scilicet c. 25, 1. ss., ubi Sponsas bis semel memoratur, Sponsae itidem ne verbulo quidem infertur mentio. Et analogiam textuum Matth. 22, 2. 13. coll. Apoc. 19, 9. 20. strictiorem h. l. significatum requirere, prorsus milit persuadeo. Neque nullius momenti existimem in eo esse, quod vox γάμος in una ista parabola octios repetitur, et semel dunlaxat vocatur ἄριστον. Denique ἀγαθαί ημέραι γάμων καί. τέφροσύνης (Esth. 9, 22.) facilius etiam, quam loculio ista, εποίησε γάμους τῷ υἰῷ αὐτοῦ, vitam nuptialem, in genere sic dictam, inferunt: ne dicam, ipsum festum Purim, l. c. memoratum, memoriam nuptiarum Regis cum Esthera proprie celebratarum, aperte involvere. coll. c. 2, 17. 18. E. B.

Nemo ducitur indignus, nisi postquam bonum oblatum recusavit: quo facto, prodit sese. Praeteritum, non erant digni, indignos eo magis praetermittit.

- v. 9. τὰς διεξόδους, compita) Jucundum esset videre itinera apostolorum in toto orbe terrarum, sicut v. gr. in tabula cernitur navigatio Pauli. όδὸς, totum: διέξοδοι, partes et quasi rami.
- v. 10. συνήγαγον, coëgerunt) partim per vocationem jussam, interdum tamen adhibita vi non optima. πονηφούς τε καὶ ἀγαθούς, malos et bonos) Locutio quasi proverbialis. [Hacc hodiernae Ecclesiae facies. Non hacc ipsa Rex mandaverat servis, v. 9. Nemo bonus ante vocationem: acceptatá rite vocatione, bene se habent omnia. V. g.]
- v. 11. ἄνθοωπον, hominem) insignem aliquem, inter malos omnes, vocatos, nec tamen electos; qui unus instar est horum omnium, quem maxime putares electum, et quo non electo paucitas electorum perspicitur. Singularis habet emphasin; nam sermo aeque alias admisisset pluralem. ἔνδυμα γάμου, vestem nuptiarum) 1) Haec vestis est justitia Christi. c. 6, 33. not.

v. 12. έταῖρε) Verbum medium, quod etiam ad alieniores dicitur. — πῶς,

quomodo) quo indultu servorum? quo ausu tuo?

- v. 13. 2) διακόνοις, famulis) Δοῦλοι, servi emitturtur: διάκονοι, famuli ministrant ad mensam. Joh. 2, 5. ἐκβάλετε εἰς, ejicite in) Fiet hoc paulo ante vesperam nuptialem. Ap. 19, 20.
- v. 14. <sup>8</sup>)πολλοὶ, multi) Hoc sermoni regis subjungit Jesus. conf. ὅτι, quia, Luc. 16, 8. γὰρ, enim) Sententia generalis argumento est, hunc hominem vestitu nuptiali carentem et omnes ejus similes ejici.
- v. 15. τότε, tune) De pessima mente adversariorum vide Marc. 12, 12. s. Luc. 20, 20.
- v. 16. μαθητάς, discipulos) cum quibus putabant Jesum incautius acturum: quorum cladem putabant sibi minori fore dedecori. ήρωδιανῶν, Herodianis) Herodis, atque, ejus exemplo, Caesaris, partibus inprimis addictis, quas Pharisaei detrectabant. Josephus 17. ant. 3. Vid. Marc. 3, 6. 12, 13. Inter ipsos ceteroqui Herodianos varia potuit esse de rebus sacris, de Herode etc. opinio. ἀληθής, ἐν αληθεία, verus, in veritate) Verum sciendum et loquendum est. Veritas est harmonia rerum et facultatis cognoscentis, volentis, loquentis, agentis. τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ, viam Dei) enjus viae pars est doctrina de iis, quae Deo danda sint. Dei, hominum, speciosum antitheton. εἰς πρόσωπον, in faciem) Volebant, Jesum negare, tributum Caesari dandum. [quod vel brevi ante coll. c. 17, 24.) vel eo ipso tempore, mense scil. Nisan ex more solvebatur. Harm. p. 465.] Veritas et res et personas vere aestimat: qui autem personas spectat, veritatem facile prodit.
- v. 17. ἔξεστι, licetne) Non modo dicunt: oportetne? sed, licetne? propter ea, quae Deo deberentur. ἢου; an non) Flagitant responsum rotundum.
- v. 18. γνούς, cognoscens) sine mora, nemine docente. ὑποκριταὶ, hypocritae) Jesus verum se eis ostendit, ut dixerant v. 16.
  - v. 20. είκων) imago. ἐπιγραφή) literae inscriptae.
- v. 21. ἀπόδοτε) reddite, ut par est. οὖν, igitur) Hodie promiscuus numismatum usus est, v. gr. Gallicorum in Germania: sed in Judaea non nisi Romana pecunia videtur in usu fuisse. `at si Judaei non fuissent in potestate Caesaris; non eo erant animo, ut numisma externum, praesertim imaginibus ethnicis signatum, in usu haberent. καὶ, et) Uno non tollitur alterum, ut vos putatis. Quae Dei sunt, quae Deo dicata et reservata sunt, non sunt Caesaris: quae Cae-

<sup>1)</sup> Tales vestes eos ipsos distribuisse olim, qui nuptias celebrarent, in Vers. germ. not. ad h. l. etiam b. Auctor perhibet.

<sup>2)</sup> έφιμώλη, obmutuit] Hac ebmutescentia quaevis objectiones contra genuinum Christianismum directae evanescunt.

<sup>3)</sup> έχει ζοται --- πολλοί γάρ είσι κλητοί] Duae locutiones, frequentius repetitae a Salvatore, adeoque consideratu dignissimae. Harm. p. 463. s.

saris sunt, non tamen nullo modo Dei sunt 1). — τὰ τοῦ θεοῦ, quae Dei sunt) cujus causam agere videri vultis. v. 16.

- v. 22. ἐθαύμασαν, mirati sunt) conspicuo modo, ob responsum tutum et verum.
- v. 23. σαδδουκαῖοι, Sadducaei) Extremo tempore omnes consurgunt contra Jesum. Rara Sadducaeorum apud evangelistas mentio: in illo die ne Sadducaei quidem quieverunt. ἀνάστασιν, resurrectionem) Notissimum jam tum pridem fuisse articulum hunc, patet ex eo, quia non additur, resurrectionem mortuorum. Atque hujus articuli hostes vario eum gradu impugnant, immortalitatem animae penitus negando, [negando scilicet occupatur fere ficulnea mundi, eaque mendicissima sapientia. V. g.] vel ejus conjunctionem cum pristino corpore tollendo. Atque inter ipsos Sadducaeos varius esse error potuit.
  - v. 24. τέχνα) filium vel filiam, aut plures liberos. Deut. 25, 5.
- v. 25. πας ήμῖν, apud nos) Sadducaei, super raro et fortasse pridem jactato casu, hoc dubium [parum acute, ut videtur, hactenus dissolutum, V. g.] cient, quod ex quavis muliere, quae pluribus viris nupsit, prope aeque desumi poterat. Errorum defensores fucum saepe petunt ab iis, quae nil parumve ad rem pertinent.
- v. 28. rivoç, cujus) Aut omnium, inquiunt, aut unius erit uxor: at nullus prae ceteris jus habet. Respondet Jesus: nullius uxor erit. v. 30. Disjunctionem fecerant etiam pharisaei, inter ea, quae sunt Caesaris, et ea, quae Dei: ad illos, utrumque ait Veritas; ad Sadducaeos, utrumque negat. Saepe terrena sapientia in paralogismum se praecipitat insufficienti, etiam in rebus facilibus, enumeratione partium, quarum nulla coelestem fugit sapientiam.
- v. 29. μη είδότες, quum ignoratis) Duplex haec ignorantia mater est errorum fere omnium. resurrectio mortuorum nititur virtute Dei: et fides resurrectionis, nititur scripturis. Jesus eis πρῶτον ψεῦδος refutat: quo se minime putabant laborare. Primo solvit argumentum veritati oppositum: deinde veritatem ipsam probat. τὰς γραφὰς, scripturas) quae plane vitam futuram spectant. v. 31. s. Sadducaei Mosen non intelligebant: prophetas, Mosen declarantes, non recipiebant. τὴν δύναμιν, virtutem) Virtus Dei faciet homines angelis pares. v. 30. Ignorare Deum ejusque virtutes, caput est erroris. 1 Cor. 15, 34. [Rom. 4, 17.]
- v. 30. οὖτε γαμοῦσίτ, neque nubunt) viri. οὖτε ἐκγαμίζονται, neque nupum locantur) mulieres. conf. v. 25. ὡς ἄγγελοι τοῦ θεοῦ, sicut angeli Dei) Absurdum illud, quod Sadducaei fingebant, super justos prae injustis caderet; nemini injustos suspicante nuptiis gavisuros. itaque de solis justis respondet Jesus. Justi tum erunt ejusdem conditionis, atque angeli Dei; [Injusti, ut angeli peccatores. V. g.] sine conjugio, cibo et potu naturali etc. Alibi consortes aevi futuri dicuntur fore Deo similes: sed quia Deus Filium et filios habet; hoc loco, ubi de gignendo quaeritur, dicuntur fore, ut angeli: simulque angelorum quoque existentia contra Sadducaeos ignorantes defenditur. εἶσὶ, sunt) viri et mulieres.
- v. 31. 2) vuiv, vodis) inquit, non nodis. Christo non sunt scripta. [et ne Abrahamo quidem, Isaaco et Jacobo, qui prius vixerant, quam apparitio Mosi contingeret, literis deinceps mandata. V. g.] vodis, Abrahae posteris.
- v. 32.  $\delta \theta \epsilon \delta \varsigma$ , Deus) Ex. 3, 6. Hoc ter ponitur, non semel; quia Jacob non solum ab Isaaco, Isaacus non solum ab Abrahamo, sed singuli etiam a Deo

<sup>1)</sup> Saepius humana sagacitas alterutri duntaxat Officiorum lateri adhaeret: vera sapientia omnia simul ponderat. Hypocritae cogitabant: Tributum aut Deo, in usum templi, dandum est, aut Caesari. Jesus ulrumque, ait, fas est fieri. Sadducaei cogitabant: Si datur resurrectio, uxorem aut primo fratri, aut secundo etc. reddi oportet. Ex omnibus ne ulli quidem, subjicit veritas. V. g.

subjicit veritas. V. g.

2) περί δι τῆς ἀναστάσεως] Non objectionem errantium tantummodo refellit Jesus, sed verum quoque illis demonstrat. V. g.

audivere promissionem: divinitusque nomen Abrahamo mutatum, Isaaco datum. Jacobo, Israël, additum. Gen. 17, 5. 19. 32, 28. — oùx रिका Geog venção, non est Deus mortuorum) Non est (Deus) Deus mortuorum. Ellipsis, uti Rom. 3, 29. Valor consequentiarum hoc exemplo noscitur. Haec locutio, Deus tuus, exprimit et beneficium divinum, et officium humanum. Beneficium divinum (id enim hoc loco spectatur) sic expressum, est infinitum, aeternum, et cui praestando minimo sufficit vita terrena, quamlibet felicissima et longissima, Ps. 144, 15. Luc. 16, 25. nedum peregrinatio dierum paucorum et malorum, ut erat vita Abrahami, Isaaci, maximeque Jacobi, ad vitas patrum superiorum, quibus tamen promissio illa non item obtigerat, collata. Nam non dicitur, opulentia, longaevitas, securitas tua, mundus denique tuus, sed, Deus tuus: neque Deus tuus ad quinquaginta, ad centum, ad septingentos annos, sed simpliciter, Deus tuus. Itaque ut primum. Deus se v. gr. Abrahamo Deum ejus declaravit, communionem sui, aeterni, aeternam ei et detulit et detulisse est agnitus. Et quanquam mors corporis apud patres intervenit, ea tamen non potest esse perpetua, nec longam, si ad vitam aeternam comparetur, habere moram. Nam ipse Abraham, quantus quantus est, et in quantum Abraham nominatur, id est, non Abrahae tantummodo anima, sed etiam corpus, cui sigillum quoque promissionis inditum est, habet Deum. Deus autem non est non entis Deus: ipse est Deus vivens; ergo ii, qui Deum habent, vivere debent, et, qua parte vivere intermiserant, reviviscere in perpetuum. Vis formulae ostenditur etiam Hebr. 11, 16. not. qui locus inprimis huc facit. paravit illis urbem, vel maxime in aeternitate. et ideo appellatur Deus corum. Atque haec est argumentatio Christi firma, evidens, et prius inaudita: et immortalitatem animae, et resurrectionem corporis, contra Sadducaeos, spiritum esse ullum negantes, potentissime vindicans. Nervus autem non est situs in verbo slul sum, ejusve praesenti ad Mosen tempore: quod Matthaeus quidem, sed nec Moses, nec Marcus, nec Lucas exprimit, sed in ipsa formula. Atque haec locutio, Deus meus, tuus, illius etc. est longe frequentissima: sed praeterea locus hio ad Sadducaeos citatus est omnium exquisitissimus: quia 1. in eo loquitur Deus ipse, irrefragabili veritatis argumento. 2. loquitur in solennissimo viso. 3. loquitur de Abrahamo, Isaaco et Jacobo conjunctim: 4. et quidem post obitum illorum, idque longo intervallo, ipso tempore promissionis praestandae erga eos etiam in posteris eorum; quod indicium erat, patres illos in sua ipsorum vita non reportasse bona sibi promissa. Atque ita mortuorum resuscitationem indicavit KAI etiam Moses, Luc. 20, 37. non modo prophetae, prae quibus publice lectitabatur Moses ante Antiochi tempora. Simul autem perficitur paroemia Judaeorum, qui dicerent. Deum non esse Deum viventium, sed mortuorum. Vid. Al. Mori Axiom. IX. et E. F. Cobii diss. de nervo hujus loci.

v. 35. εἶς ἐξ αὐτῶν, unus ex illis) Hic a Salvatore minus reprehenditur: quare ab aliis inductus videtur. — νομικός, legulis) quantus quantus erat: et opinione scientiae plenus, scientiam ostentaturus. νομικός, idem, qui γοαμματεύς, Luc. 11, 45. 44. 53. et νομοδιδάσκαλος, Luc. 5, 17. 21.

v. 37. ἀγαπήσεις, diliges) Id ex Decalogo, Deut. 5, 10. repetit Moses; ib. c. 6, 5. deciesque repetitum, eodem libro, cujus haec ipsa summa est, gravissima cum contestatione concludit. ib. c. 30, 19. s. — ἐν ὅλη καρδία σου καὶ ἐν ὅλη ψυχῷ σου, καὶ ἐν ὅλη τῷ διανοία σου) Articulum fere indifferenter tractarunt, qui libros vel descripserunt vel contulerunt: sed quantum ex codicibus novissime collatis colligere licet, in tertio tantum inciso Matthaeus articulum posuit. Id in Hebraeo est פארך q. d. et in omni validitate tua. LXX: καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεως σου. apud Marcum, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου· uno hebraico און בי מואר און און בי מואר או

quit Jo. Jac. Syrbius Philos. primae part. I. cap. 1. §. 1. OMNIA amore Dei animanda et regenda sunt.

v. 38. πρώτη) praeceptum non modo maximum, necessitate, amplitudine, dinturnitate rei; sed etiam *primum*, natura, ordine, tempore, evidentia.

v. 39. δευτέρα, secundum) Resp. primum. — όμοια, simile) ejusdem indolis, in antitheto ad sacrificia, Marc. 12, 33. Amor proximi est similis amori Dei, prae omnibus aliis officiis, sicut luna est similis soli, prae omnibus astris. Gen. I. Facile legisperitus, de uno solicitus, alterum erat praeteriturus. Ei periculo occurrit Jesus, et plus respondet, quam is interrogarat. — ως, sicut) amas te ipsum. Amorem sui non opus est seorsum praecipi. qui Deum amat, se ipsum amabit ordinate, citra philautiam. Deus amat me sicut te, et te sicut me. quare ego debeo te, proximum, amare, sicut me; et tu me sicut te. nam divino amori noster amor debet respondere.

v. 40. χρέμαται, και οι προφήται, vel simpliciter, κρέμαται) Conf. Appar. Crit. Ed. II. ad h. l. De lege quaerebatur: de lege potissimum respondetur. v. 36. 40. Pendet, elegans verbum: qui utrumvis praeceptorum tollit, legem tollit. [tam multa praecepta complexam. V. g.]

v. 41. συνηγμένων, congregatis) solenniter. conf. v. 34.

v. 42.  $\tau i$ , quid) Semper vos pharisaei, inquit, quaeritis de praeceptis: nunc aliquid vobis proponam, de quo tamen etiam scriptum est, tanquam de capite gravi; ut videatis, in scripturis quaerendam esse non legem magis, quam evangelium. — consi, videtur) Hoc verbo, videtur, majori jure utitur Jesus ad Pharisaeos, quam Pharisaei ad Jesum v. 17. Etiam opinio poterat initium fleri fidei. —  $\tau i vos$  v los, cujus filius) Ita Jesus occasionem eis dedit sui, Messiae, agnoscendi. Doctrinam de Deo, v. 37. ut uno, illustrat doctrina de Trino. —  $\tau o v$  tov los, tov, tov,

v. 43. ἐν πνεύματι, in spiritu) adeoque vere. 1 Cor. 12, 3. — πύριον, domisum) Id signum subjectionis. Phil. 2, 11. coll. 1 Petr. 3, 6. Plus erat, Christum
habere filium, quam regem esse: et tamen David non ait, Christum esse sibi filium,
sed gaudet, eum sibi esse Dominum, se illi servum. At hoc gaudii nobis quoque
paratum est. Luc. 1, 43. Joh. 20, 28. Phil. 3, 8. Qui Messiam solummodo ut Davidis filium spectant, minorem cognitionis partem spectant. Dominatio, cujus
subditus est ipse David, coelestem et Regis majestatem et Regni indolem ostendit.

v. 44. εἶπεν — ποδῶν σου) Sic LXX Ps. 110, 1. — τῷ πυρίφ μου, Domino meo) Ergo Dominus Davidis erat, antequam ei diceret Dominus: Sede. — πάθου, sede) impera. 1 Cor. 15, 25. Dextra, potentia. — ἔως ἄν, usque dum) Non negatur aeternitas sessionis; sed negatur, hostium impetum obesse sessioni. Regnum bellicum habebit finem (uti fere heres regni imperium, quod durante bello gesserat, victis hostibus deponit:) regnum pacificum fine caret. conf. 1 Cor. l. c. Etiam antea subordinatus erat Filius Patri; sed tunc non sic apparuit propter gloriam regni: etiam postea regnabit, sed ut Filius Patri subordinatus. — θῷ, ponam) Hostes prostrati jacebunt. — ἐχθρούς, hostes) in his etiam pharisaeos. — σοῦ, tuas) Odium hostium speciali ratione fertur in Primogenitum. — ὑποπόδιον, scabellum) Ipsi hostes erunt scabellum pedum Christi, jure victoriae. conf. Jos. 10, 24. Ps. 47, 4.

v. 45. ɛl ovv, si ergo) Hunc articulum illo inprimis tempore debuerant Judaei summo studio discere. Dominum esse, aliquanto evidentius est de Christo, quam Davidis filium esse. [Tunta est Filii Dei gloria! Davides, aeque ut Abrahamus Joh. 8, 56. diem Christi vidit, novissimum puta, quo omnes adversarii scabeltum Domini fient. V. g.]

<sup>1)</sup> Utriusque Summam postremo hoc loco Prophetarum maximus proposuit. Primus Jesu in templo sermo fuit, quo DEUM Patrem suum confessus est, Luc. 2, 49. Joh. 2, 16. Ejus-demque ultima jam quaestio in templo prolata, Davidis Ipsum Dominum esse, indigitat. Harm. p. 469.

v. 46. λόγον, verbum) ea de quaestione, ut de ceteris. — ἐπερωτῆσαι, interrogare) ad tentandum. discipuli interrogabant ad discendum. — σὖπέτι, postkæe ποπ) Nova dehine quasi scena se pandit.

# CAPUT XXIII.

v. 1. Tote, tunc) omissis adversariis.

v. 2. ἐκάθισαν, sederunt) Mosen repraesentantes, legem ejus legendo et interpretando, quin etiam plura urgendo. — of γραμματεῖς καὶ of φαρισαῖοι, scribae et pharisaci) Non omnia utrorumque aeque erant vitia, quae hîc commemorantur: sed nonnulla habebant communia, nonnullorum erant inter se participes. Luc. 11, 45. [Et ea quidem ex sermonibus Jesu, per Matthaeum plenius descriptis, Marcus et Lucas delegerunt, quae rudi plebeculae clarissime demonstrarent, cur cavendi essent scribae: fastum videlicet, avaritium et hypocrisin. Harm. p. 472.]

v. 3. οὐν, ergo) Hac particula limitatur τὸ quaecunque dixerint, ne putet populus, traditiones pharisaicas aeque sibi esse servandas, atque praecepta Mosis. v. 4. — τηρεῖτε, servate) animo¹). — ποιεῖτε, facite) re. Imperativus: cui respondet alter, qui sequitur. — λέγονσι, dicunt) Mosaica, servanda, facienda.

- v. 4. δεσμεύουσι γάο, ligant enim) Explicatur illud, dicunt, non faciunt. βαφέα, gravia) Epitheta doctrinis hominum apta. [quae nec Lege continentur, et Legi contrariu sunt. V. g.] ωμους, δακτύλω, humeros, digito) Antitheton. κινήσαι, movere) nedum ferre. Incomparabile quiddam scriptura habet in describendis characteribus animorum intimis. Exemplo est totum hoc caput, et Luc. 12, 16. s.
- v. 5. δè, autem) tametsi videntur multa facere bona. φυλαπτήρια, phylacteria) Ex. 13, 9. 16. Deut. 6, 8. 11, 18. πράσπεδα, fimbrias) Num. 15, 38.

v. 6. φιλοῦσι, amant) et singuli et pro toto ordine suo.

- v. 6. s. εν τοις δείπνοις συναγωγαίς άγοραίς, in conviviis: synagogis: foris) locis publicis.
- v. 8. μη πληθήτε, ne appellemini) ne ita tractemini aut tractari postuletis. εἶς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, unus enim est vester doetor) Alii, εἶς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ καθηγητής, ὁ χριστός. atque id quidem versu 10. exstat ²): sed versu 8. agitur de Patre coelesti, coll. c. 16, 17. Joh. 6, 45. Act. 10, 28. Gal. 1, 1. 15. Eph. 1, 9. Psalm. 25, 12. 32, 8. Ideo subsequitur: omnes autem vos fratres estis. quae ratio ad nonum quoque versum pertinet, ut neque vocemur magistri, neque patrem quemquam in terra vocemus. De Christo agitur versu 10. et convenienter subjungitur versus 11. Confer, de Patre doctore et Christo duce, c. 11, 25. 27. ἐστέ estis) Indicativus.
- v. 9. πατέρα, patrem) Hic quoque magnificus doctorum, in senectute praesertim, titulus erat. μη καλέσητε, ne vocaveritis) neque lingua neque animo, infallibilitatem cuiquam adscribente.
- v. 10. καθηγηταὶ, ductores) auctores. Gradatio: Rabbi, pater, ductor. Erant hi tituli eminentiae spiritualis apud Judaeos. quae destruitur etiam 1 Cor. 3, 5. s.
- v. 11. ὁ δὲ μείζων, qui vero major) i. e. qui vult esse major, ¬¬ c. 20, 26.
   v. 12. ὅστις δὲ, quicunque vero) Ez. 21, 26. LXX: ἐταπείνωσας τὸ ὑψηλὸν, καὶ ὑψωσας τὸ ταπεινόν. ὑψώσει, exallabit) ut scribae et pharisaei.
  - v. 13. s. ovai, vue) Octies h. l. dicitur vae 3): octies, beati, et amplius.

1) τὰ ἔργα αὐτῶν] Vers. 5 — 7. V. g. μὴ ποιεῖτε] Vers. 8 — 12. V. g.

3) Varios elenchi gradus contra oblocutores inde a c. 9, 4. adhibuerat Salvator: jam vero sancto fervore incitatus omnem denique rem planissime expromit. Harm. p. 472.

<sup>2)</sup> Verisimilius quidem Eruditorum aliquis judicavit, nomen καθηγητής, ut minus obvium, a librariis in διδάσκαλος, transmutatum, quam νοcem διδάσκαλος in locum τοῦ καθηγητής suffectam esse. Sed argumentorum criticorum pondera multum, ni fallor, conjecturam istam superant; ut taceam, alteram istam conjecturam, quâ νοχ καθηγητής ex ν. 10. (de quo niĥil disceptatur) ed ν. 8. translata creditur, non minori certe veritatis specie gaudere. Conf. App. Crit. Ed. II. p. 183. E. B.

Matth. 5. a v. 3. not. — οὐαὶ — πλείετε τὴν βασιλείαν — πατεσθέετε τὰς οἰκίας πτλ.) In multis codd. hase transponuntur: sed prius est illud, in quo fit mentio regni coelorum, coll. c. 4, 17. 5, 3. etc. [quanquam is prior videtur esse versus, quem seersum referent Marcus et Lucas. App. crit. Ed. II. p. 134.] 1) — ὑποκριταὶ, hypocritae) Characteres hypocritarum ex hoc elencho colligi possunt: ut fecit Thomasius in Cautelis. Non quia pharisaei et soribae erant, miseri; sed quia hypocritae. — πλείετε, clauditis) clavi. clauditis, ut inscii et caeci. — ἔμπροσθεν, unte ecules) cum homines jam prope essent. — οὖα εἰσέρχεσθε, non intratis) Magnum vae, et primum. conf. Matth. 5, 3. de primo gradu beatitudinis. — εἰσερχομένους, intrantes) voluntate, vel re.

v. 14. naveodiets, comeditis) summa avaritia. Domos viduarum comedere, [quibus praecipue parcendum erat, sed quae, persuasionibus obnoxiae, facillime epprimuntur, V. g.] atrocissima species; quae ponitur pro toto genere rapacitatis. — zai) etiam. — μακρά) Instar adverbii. commode quoque legitur, (προφάσει) μεπρά ex orationibus suis fecere magnam πρόφασιν, praetextum comedendi domos viduarum. Herodianus, πρόφασις όλιγη, εὐτελής, μιπρά. — λήψεσθε, sumetis) pro praemio talium precum. — περισσότερον, abundantius) Qui male agit, judicatur: qui bono abutitur ad malum oraandum, magis judicatur.

v. 15. περιάγετε) Sermo proverbialis. circumitis, tanquam Rabbini. v. 7. — Ενα, unum) magno studio, sed sub quo parum virtutis latet; ita, ut aegre unum nanciscamini. — νίον γεέννης, filium gehennae) dignum gehenna. Deut. 25, 2. Γιστι LXX. ἄξιος πληγῶν. — διπλότεφον, dupliciter magis) propter majorem hypocrisin; [quam a doctoribus suis, ultra pravitatem ethnicam, non depositam, adseiseit, V. g.] cum posset insignem consequi gradum in populo Dei.

v. 16. υδηγοί τυφλοί, duces coeci) Antea hypecritae, et saepius: nunc appellatio commutatur, pro re nata. Conjungitur ea, v. 23. s. 25. s. Ad summa venit, v. 33. — οὐδίν ἐστιν) scil. ὀφείλων, nihil debet. — χουσῷ, auro) quo templum erat ornatum.

- v. 17. peopol sal replot, stulti et cesci) Peccabant etiam contra sensum communem: quo censente, propter quod unumquodque tale est, illud ipsum magis est tale.
- v. 18. ἐν τῷ δώρῳ, in dono) Origo erroris, justitia operariorum. Pluris faciebent dons sua, quam divinum institutum. ἐπάνω σὖτοῦ, supra illad) supra altare.
- v. 20. ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ, in omnibus, quae sunt supra illud) Sicut versu 21. non repetitur mentio auri, sed memoratur is, qui templum inhabitat; sic hoc versu omnia, quae supra altare sunt, dicunt quiddam multo majus, quam susus supra altare, imo quiddam ei oppositum muneri. quid igitur? ignem sacrum, et totum ministerium sacerdotum, divinitus institutum, qui etiam ipsi non modo juxta altare, sed etiam super altare stabant et ibant.
- v. 23. ἀποδεκατοῦτε, decimatis) et decimare jubetis. coll. v. 24. duces. ἡδύοσρον, mentham) non modo fruges, sed herbus. πύμινον, cuminum) quod proverbio ut res parva notatur. ἀφήκατε, dimisistis) pridem: vel etiam, remisistis aliis, per silentium vestrum. βαρύτερα, graviora) Pertinent haec ad theologiam comparativam. Tria enumerantur, tribus minoribus opposita, graviora. de quibus vid. Sir. c. 4. toto. Graviora qui curat, is demum in minoribus recte potest judicare. την κρίσιν, judicium) quo discernitur inter bonum et malum, et, in utroque genere, inter majora et minora. c. 12, 18. not. et cap. 16, 3. Luc. 12, 57. 1 Cor. 11, 31. Mich. 6, 8. τον ἔλεον, misericordiam) c. 9, 13. την κίστιν, fidem) sinceritatem, quae opponitur hypocrisi. nam qui c. 24, 51. dicuntur hypocritae, Luc. 12, 46. dicuntur infideles. conf. 1 Tim. 4, 2. 3. Sunt hi tres plane insignes tituli: judicium, misericordia, fides. Debebantque capita locorum

<sup>1)</sup> Per marginem Ed. 2. es lectio, qua versus 14. totus omittitur, lectioni textus tantum non sequalis censetur. E. B.

theologicorum ex talibus constitui titulis, quos ipsa scriptura assignat: v. gr. Joh. 16, 8. Rom. 3, 27. 1 Cor. 13, 13. 1 Thess. 4, 9. 5, 1. Hebr. 6, 1. seq. — μη ἀφιέναι, non dimittere) Resp. dimisistis. Itaque ταῦτα, haec, refertur ad mextham etc. ἐκεῖνα, illa, ad judicium etc. et oportebat facere habet vim approbandi¹): non dimittere pertinet ad elenchum. Saepe Graecis οὖτος et ἐκεῖνος, Latinis hic et ille, non pro serie verborum, sed pro ratione rerum adhibetur. vid. Not. ad Chrysost. de Sacerd. p. 509. s.

v. 24. τον κώνωπα, culicem) Hoc unum, percolare culicem, iis, qui verentur camelum deglutire, non debet contra mentem Salvatoris objici. nam nemo temere culicem deglutit, qui etiam suffocare potest. trabs molesta magis; nec tamem festuca negligitur in manu, nedum in oculo, cap. 7, 5. δ καὶ ἡ κώνωψ, culex,

proprie vinarius, qui facile in colum incidit.

v. 25. το ξωθτν) superficiem, externam. — ἔσωθτν, intus) ubi potus et cibus. — γέμουσιν, plena sunt) poculum et patera. — άφπαγῆς, rapinae) v. 14. — παὶ ἀπρασίας, et intemperantiae) ᾿Απρασία adversatur abstinentiae non solum in cibo et potu, sed etiam in pecunia et quaestu. Hac notione Aristot. l. 7. Eth. Nic. c. 6. vult addi mentionem rei, cujus quis est continens vel incontinens, πέρδους, τιμῆς, θυμοῦ. atque hoc quidem loco id patet ex synonymo rapinae. Gregorius Naz. ἀπρασία ἐμοὶ πᾶν τὸ περιττὸν καὶ ὑπὲρ τὴν χρείαν.

- v. 26. καθάρισον, purga) removendo rapinam per eleemosynam. Luc. 11, 41.

   πρῶτον, primum) Applicari haec possunt ad doctrinam decori. ενα, ω!) Alias enim illa mundities externa non est mundities.
- v. 27. δτι, quod) Hoc versu maxime proprius character hypocritarum describitur. nam hypocrisis nominatur versu 28. coll. Luc. 11, 44. cum contextu. κεκονιαμένοις, dealbatis) Judaei sepulcra calce dealbarunt.

v. 28. avoulas, injustitiae) Hoc proprie opponitur justitiae.

- v. 29. <sup>3</sup>) προφητῶν· δικαίων, prophetarum: justorum) v. 35. Hoc totum erat, quod faciebant in memoriam pristinorum prophetarum et justorum, sine observatione dictorum et imitatione factorum: cum similitudine patrum suorum, in animis; cum contemtu in Messiam, de quo testati fuerant illi. Subaudi ergo tantum, uti c. 24, 38. Justos potius, quam sanctos, scriptura bene defunctos appellare solet: Luc. 14, 14. Hebr. 12, 23.
- v. 30. λέγετε, dicitis) publica protestatione. σύπ αν ήμεν, ποπ essemus) Ita sibi confidebant.
  - v. 31. magrupeire, testamini) factis, v. 29. et verbis, v. 30.
- v. 32. καὶ ὑμεῖς, et vos) Pronomen hoc non solum facit antitheton ad patres, sed ostendit etiam, indicativi vim inesse in imperativo implete, impletis: implete igitur. conf. Joh. 13, 27. πληφώσατε, implete) quando vultis, non jam impedimini. Estote vobis relicti. Quod animo alitis, manu agite. τὸ μέτρον, mensuram) Ut vitae, ut crucis, ita etiam peccati mensura est, quando v. gr. ad tres transgressiones quarta accessit. Amos 1, 3. etc.
- v. 33. ἐχιδνῶν, viperarum) de quibus v. 30 32. φύγητε) Subjunctivus: quomodo effugeritis?
- v. 34. διὰ τοῦτο, proplerea) Consectarium vae octavi. ἐγο, ego) Proplerea etiam sapientia Dei dixit: mittam etc. Luc. 11, 49. Liber IV. Esrae, cap. 1. et hic locus, miram habent similitudinem v. 30.: Ita vos collegi, ut gallina pullos suos sub alas suas. v. 32.: Ego misi pueros meos prophetas ad vos, quos acceptos interfecistis, et laniastis corpora eorum, quorum sanguinem exquiram, dicit Dominus. v. 33.: Haec dicit Dominus omnipotens: Domus vestra deserta est. Magna est de illo Esrae libro existimatio multorum, quibus e nostris Schiekardus in Tarich p. 135. et Hainlinus in Sole temporum accedunt: plurimumque auctoritatis haec ipsa ei evangelica allegatio parit. Jul. Caes. Scaliger: Librorum Esrae admirabile

Sane et in minimis rebus egregia se virtus exserere potest. Marc. 12, 42. V. g.
 5 ort olxocomestes Hypocrita vel iis, quae in se hand iniqua sunt, culpam sibi contrahit. V. g.

ac divinum Compendium apud me est, Syra conscriptum lingua. in iis longe praestantiores sententiae continentur, quam in concionibus sordidissimi calumniatoris etc. Exerc. 308. Scilicet Syriacum illud, quod Compendium vocat Scaliger, metaphrasis fuerit libelli Hebraici, cujus prolixior, quae Latine exstat, paraphrasis multa habeat attexta apocrypha. Qualis etiam fuerit ratio librorum Sapientiae et Siracidae. etenim modo hebraismum spirant: modo graecismum merum habent. aποστέλλω, mitto) Praesens. Nuncii Dei sunt missi, ut plurimum peccante populo. — προφήτας, prophetas) qui ex singulari revelatione accipiunt doctrinam, ut David. Hi soli memorantur de praeterito, v. 30. nunc adduntur supientes et ut Salomo. hi sunt medii inter prophetas et scribas. — γραμματεῖς, scribas) qui monumenta prophetarum et sapientum adornant et administrant, ut Esra. In his magna ex parte habitus est acquisitus; in sapientibus, insitus; in prophetis, infusus. Unde prophetas plurimum, sapientes multum, scribas minus, nec tamen parum, odit aut contemnit mundus. — anonteveite, occidetis) ut Jacobum. — stavpussers, crucifigetis) ut Petrum et Andream; etsi Petrus alibi martyrium pas-

v. 35. Hon, veniat) Id repetitur v. 36. veniet. Conf. Luc. 11, 50. sq. — nav, omnis) ipsius praesertim Messiae. Luc. 13, 33. — alua, sanguis) Ter hoc dicitur uno hoc versu, magna vi. — ἐπχυνόμενον) Praesens. Nondum erat effundendi finis. — ἐπὶ τῆς γῆς, in terra) tota. conf. Gen. 4, 11. — ζαχαρίου υίοῦ βαραχίου, Zachariae filii Barachiae) illius, de cujus prophetia et morte agitur 2 Chron. 24, 20. seqq. 1) Multa ejus apud Judaeos mentio. vid. Lightfoot. De Zacharia quodam Baruchi filio, spectatae virtutis viro, in medio templo (ut Josephus refert) brevi ante vastationem ejus occiso, haec intelligere, cum Kornmanno aliisque, non ideo tenemur, ut Omniscientiae gloria intemerata servetur Christo: hoc ipsum videlicet vaticinium de vindicta generationi isti imminente, cum aliis multis, complemento suo comprobatum fuit. Lucae nonnisi de Prophetis est sermo: at propheta non fuit Josephi Zacharias. Sane prioris Zachariae non sine multis causis mentionem Christus prae alüs facere potuit. Tales h. l. (ut Ezech. 14, 14.) viri praecipue allegantur, qui in Scriptura nomen habent: et antiquus ille Zacharias, Abelis ad instar, sine controversia Sancti et Prophetae nomine a Judaeis habitus est: imo vero culpae in eo contractae memoria inter Judaeos plane non fuit antiquata. Harm, p. 472.] rov veco, templum) In templo base dixit Jesus: in templo vindicta insignis futura erat.

v. 36. léyω, dieo) iterum. conf. Gen. 41, 32. — ηξει, veniet) quod attinet ad initia vindictae. nam extrema se porrigunt longe ulterius. v. 39. — πάντα, cannia) Qui peccat, particeps fit omnium, qui idem commiserunt. — γενεάν, generationem) c. 24, 34. not.

v. 37. ໂερουσαλήμ Γερουσαλήμ, Jerusalem Jerusalem) Gravissima epizeuxis. [commiserationis pariter atque horroris plena. V. g.] — ή ἀποκτένουσα, occidens) Participium vim nominis habet. — λιθοβολοῦσα, lapidans) Id obtigit Christi protomartyri, Act. 7, 58. — τους ἀπεσταλμένους, missos) quamvis inviolabiles legati sunt in mundo. — πρὸς αὐτήν) i. e. πρός σε. conf. Luc. 1, 45. Es. 47, 10. — ποσάπις, quoties) Toties maxime, quoties Jesus in Judaeam, in urbem, in templum venerat. Vid. Harmon. evang. [et not. Gnom. ad c. 21, 1.2)] — καὶ οὐκ ήθελήσατε, et non voluistis) etsi ego volui. Es. 30, 15.

v. 38. ἰδοὺ ἀφίεται, ecce relinquitur) Praesens, bis expressum. Dixit haec, dum exiret. c. 24, 1. conf. Joh. 12, 36. — ὑμῶν, vestra) domus, quae alias do-

<sup>1)</sup> et quem in Evangelio Nazarenorum, referente Hieronymo, non Barachiae, (ut in graecis exemplaribus) sed Jojadae filium dici, pluribus docet cel. Michaells in der Einleit. etc. T. II. p. m. 1078. s. Enimero haud abs re fuerit conferri cum istis, quae S. E. D. Crusius monet Hypoma. P. I. p. 801. ubi Jojadam cognomen Benedicti Jehovae propteres suspicatur accepisse, quod demnum Devidis servaverat, quum Joasum caedi subtraxisset, et deinde occisà Athalià in regno paterno collocasset; quo factum, ut honorifico hoc nomine deinceps vulgo appellaretur. E. B.

mus Domini dicta. Sic ad Mosen, populus tuus. Ex. 32, 7. — ξημος, deserta) relicta a Messia. [quo absente nihil non vastum est atque desertum. V. g.] Etiam post ascensionem suam Christus templo usus est insigni modo, cum suis discipulis. Sed respectu Judaismi desiit templum jam esse, quod fuerat. hic tandem destructum est. v. 36. Saepe vox ξημος sumitur certo respectu. Ita forum ξημον, quando silent judicia.

v. 39. λέγω, dico) Vid. Luc. 13, 35. not. — ἴδητε, videbitis) vos, Hierosolymitae. coll. Luc. 13, 35. — ἀπ' ἄρτι, ab hoc tempore) Praesenti tempori includitur breve illud usque ad mortem, idque extra templum. — ἔως, usque) post longam pausam. — ἔπητε, dicatis) Ita erant dicturi in paschate recitantes το Hallel, sed sine applicatione ad Jesum. Vere fiet suo tempore, quod hic praedicitur, uticap. 21, 9. factum est, quod Luc. 13, 35. praedictum erat. Non tamen addit, iterum: etsi verba illa populus acclamarat Matth. 21, 9. Nam neque omnes ei ita acclamarant: et, qui acclamabant, non ita intellexerant, quid dicerent, uti posthac intelliget Israël: et paullo post quasi retractarunt. Dictio prior fuit tenuior: dictio altera erit digna hoc nomine. Conf. rursus praetermissum Act. 1, 11. not. — εὐλογημένος, benedictus) Cantus conversionis. Ab hoc versu desinit publicus sermo Christi ad Judaeos: ab hoc versu incipiet illorum resipiscentia.

### CAPUT XXIV.

- v. 1. 'Απὸ τοῦ ἱεροῦ, ἐπορεύετο) Sic habent Colinaei ed. et mss. Bunckleanus, Cantabrigiensis, Paris. 5. 6. Steph. η. pluresve, Chrysost. Aeth. Arab. Lat. Pers. Syr. Quo pacto ἐπορεύετο, absolute dictum, (uti Luc. 4, 30.) majorem vim habet, in antitheto ad v. 3. sedente eo. [Ultima jam vice in templo fuerat. V. g.] Recentiores librarii, ut si nil referret, scripsere, ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ. Sermo etiam seculi consummationem complexus, commode sub dio est habitus. οἱ μαθηταὶ, discipuli) unus praecipue. Marc. 13, 1. ἐπιδεῖξαι, ostensum) Credibile est, Jesum nunquam spectasse externas templi partes. non enim fuit curiosus. conf. Marc. 12, 15. not. Internas templi partes spectavit, merito, c. 11, 11. τὰς οἰκοδομὰς, structuras) Singulae partes erant magnae structurae: imo eo tempore exercebatur aedificatio illa, de qua Joh. 2, 20. Et fortasse magis fervebat, ob Pascha instans. τοῦ ἱεροῦ, templi) destruendi. c. 23, 38. et quidem ea aetate, pancis post aedificationem absolutam annis.
- v. 2. ταῦτα, haec) ut stant. οὐ μὴ ἀφεθῦ, non relinquetur) Jesus cogitationes discipulorum curiosas severioribus delet. λίθος, lapis) Adagium de gravissima vastatione. Solum illud etiam aratro scissum est.
- v. 3. ἐπὶ τοῦ ὄρους, super monte) unde et prospectus erat in templum: et initium futurum erat obsidionis. το σημεῖον, signum) Vaticiniis rerum maximarum saepe signa addita: hinc discipulorum quaestio de signo illius temporis. τῆς σῆς παρουσίας, tui adventus) Videtur discipuli respicere c. 23, 39.
- της σης παρουσίας, tui adventus) Videtur discipuli respicere c. 23, 39.

  v. 4. καὶ, et) Discipuli quaesierunt, minus distincte, 1. de tempore templi destruendi: 2. de signo adventus Domini et finis mundi; quasi uterque eventus simul futurus esset, adeoque commune tempus et commune signum haberet. Respondet Jesus, distincte, (1.) de templo et urbe destruenda, hujusque rei signis, v. 4. s.

  15. s. (2.) de adventu suo et fine mundi, ejusque rei signis v. 29—31. (3.) de tempore templi destruendi, v. 32. s. (4.) de tempore finis mundi, v. 36. Sic quoque apud Marcum et apud Lucam, qui c. 21, 11. 25. utrinsque rei signa seorsum notat. βλέπετε, videte) Futura et novissima non debemus curiositatis causa, sed muniendi nostri studio quaerere. Omnia sunt referenda ad firmitudinem in agnitione et confessione Jesu Christi. Huc enim spectat prophetia: cetera abrumpuntur, quibus ad meram scientiam uteremur. Illustrari hine potest thesis de perspicuitate et perfectione scripturae. ψμᾶς, vos) Hoc non tam apostolis, Paracletum non multo post accepturis, quam gregi fidelium, quem illi tum repraesen

tabant, majoribus, ne seduceretur, periculis obnoxio, dicitur. Initium, prudentia: finis, patientia. v. 13.

- v. 5. πολλολ, multi) Initio venient pseudochristi: in medio, pseudoprophetae, v. 11. postremo, utrique, v. 24. Gradatio, bimembris. ἐπλ, sub) non modo dicent, se esse a me missos, sed, se esse, qui ego sum. λέγοντες, Έγώ εἰμι ὁ τριστὸς, dicentes: ego sum Christus) Scripsit Theophylactus, Dositheum quendam Samaritam perhibuisse, eum se esse, de quo Moses praedixisset, prophetam. Simonem quoque Samaritam appellasse se ipsum tingentem potestatem, id est, δύναμιν μεγάλην. de quo in historia apostolica Lucae. Huc etiam referri videntur posse, Theudas, et Aegyptius quidam, et alter praestigiator, quem non nominat Josephus (qui ista narrat libro XVIII. antiquae historiae, et secundo captae Judaeae) omnes praetendentes prophetae nomen, fraudulenti ipsi ac seditiosi. Quin et posterioribus temporibus Manes ausus fuit sese Christum profiteri, et similiter XII tanquam apostoles sibi ascivit. Joachimus Camerarius.
- v. 6. μελλήσετε ἀπούειν) Futurum complicatum: audituri eritis. Evange-listarum scripta ante impletionem hujus praedictionis edita magnam hinc firmitudinem nacta sunt. Audituri: Christiani magis audiunt bella, quam gerunt. πολέμους, bella) in propinquo. ἀποὰς πολέμων, rumores bellorum) remote. μή θροεῖσθε, nolite turbari) Metonymia antecedentis: i. e. nolite statim fugam capessere. Verbum magna proprietate positum. nam θρόος ex θρέω ήγουν σύν θορύβος βοῶ ἡ λαλῶ. γὰρ, enim) Fundamentum tranquillitatis. οὔπω, nondum) Pii facile putant, non posse altius ire mala ideo monentur. τὸ τέλος, finis) nondum, de quo v. 2. 14. necdum tempus fugae. v. 15. Luc. 21, 20. Initium demum versu 8.
- v. 7. ἐγερθήσεται, excitubitur) cum antea plus pacis fuisset. ἔθνος, gens) etiam extra Judaeam. λιμοί, καὶ λοιμοί, καὶ σεισμοί, fames, et pestes, et terree motus) Huc fere omnia in Novellis revocari possunt. quanquam historici ea saepe minus, quam humana facta, memorant. κατὰ τόπους, passim) Semper fuere pestes et reliqua: sed non ita frequenter.
- v. 8. ἀρχή, initium) respectu Judaeorum. Antitheton, finis. v. 6. 14. ἀδίνων, delorum) qui antecedunt regenerationem. c. 19, 28. Rom. 8, 22. Metaphora a partu.
- v. 9. ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, occident vos) quosdam ex vobis. Luc. 21, 16. Hos non indicat Dominus, ut omnes vigilent. Ante vastationem urbis Jacobus major ab Herode, ut Lucas memorat, Petrus a Nerone, ut historia ecclesiastica tradit, occisus est. Vos: quasi vos in culpa essetis, et miseriam generi humano pareretis. Extremum hoc mundi solatium est. Judicium incipit a domo Dei. μισούμενοι, exosi) Religio christiana habet singulare quiddam, corrupto mundo, omnes sectas toleranti, invisum.
- v. 10. σκανδαλισθήσονται, offendentur) fidei jacturam facient. [ut amoris, v. 12. V. g.] άλλήλους, mutuo) Id omnium tristissimum.
  - v. 11-13. nai, et) Solicite retinenda fides, amor, spes.
- v. 12. την ἀνομίαν, injustitiam) Injustitia et amor opponuntur: nam legis complementum amor. injustitia vim involvit; amor quiddam quasi nativum. ψυγήσεται, refrigescet) Amoris est ardere. ἡ ἀγάπη) amor, (erga Deum, homines, propinquos, se ipsum, spiritualis, imo etiam naturalis:) qui summa legis. ετοργή facit, ut v. gr. prole nata gaudeant parentes: ubi dura fecit tempora iniquitas, gaudent prole denata aut non nata. amor, ornatus christianorum et vigor, atque adeo status eorum omnis. Phil. 1, 9. 2 Petr. 1, 7. Ap. 2, 4. Idem, fundamentum ὑπομονῆς patientiae. v. seq. τῶν πολλῶν, multorum) multitudinis, eorum, qui amore non excellunt. injustitiam maxime exercent valde potentes, aut nimis pauperes: inde ceterorum quoque amor [abreptá, per injustitiam, benefaciendi copiá, V. g.] frigescit. violatâ justitiâ, quae vocatur particularis, hebescit justitia, quae vocatur universalis.
  - v. 13. ο υπομείνας, qui perstiterit) Constantia tuemur fidem, amorem, spem.

-- els τέλος, in finem) tentationis. -- οὖτος, hie) tanquam exemtus. v. 22. -- σωθήσεται, servabitur) Urbe deleta, liberabantur Christiani. Luc. 21, 28. 31.

v. 14. 1) τοῦτο, hoc) quod Jesus praedicavit. — ηξει) Ήχειν est non modo appropinquare, sed plane advenire, imo adesse. — τίλος, finis) de quo v. seqq. Ideo subsequitur ergo, v. 15. Ante hunc finem apostolatu perfuncti sunt duo illi, Petrus et Paulus, aliique v. 9.

v. 15. το βδέλυγμα της έρημώσεως, abominationem desolationis) Abominationem profanationis sequebatur abominatio desolationis. Sic appellatur exercitus romanus ex gentibus conflatus, cujus signa militaria abominabantur Judaci, tanquam idola, cum Romani divinitatem signis illis tribuerent. vid. Spizelii Collatio de vaticin. ang. p. 135. — τοῦ προφήτου, prophetam) Conf. Hebr. 11, 32 — 34. de Daniele propheta: etsi a nonnullis Judaeis non reliquorum prophetarum numero habitus. Saepe levis causa errorem parere magnum potest. In latinis Bibliis libri apocryphi canonicis quondam mixti, pro argumenti affinitate, et in indice librorum per notulas quasdam ab iis discreti sunt, ut in MSS. observare licet: deinde hac cautione, debili quippe, neglecta, ipsi quoque pro canonicis habiti. E diverso quum ii, qui libros V. T. in unum corpus redigere coeperunt, Danielis librum nondum habuissent, is liber, et serius et extra Palaestinam scriptus, hagiographis adjectus est; non incommode quidem, quatenus hebdomades per Danielem praedictae, impleri coeperunt in Ezra, c. 4, 24. sed tamen inde Danielem, qui prophetis non esset adjectus, ne prophetam quidem fuisse, aliqui putarunt, accedente fastidio scrutinii temporum propheticorum. Prophetam vero eum fuisse, confirmat Propheta maximus. — έστως) Sic scribendum, non έστος, etiam in neutro. nam έστως contrahitur ex έσταος, unde έστωτα Luc. 5, 2. ένεστωτα Rom. 8, 38. etc. Referendum ad βδέλυγμα, abominationem, jam stantem firme, staturam diu. Prosopopoeia. — ἐν τόπφ άγιφ, in loco sancto) Dan. 9, 27.: ἐπὶ τὸ ἰερόν. LXX. Tempus fugae jungitur Luc. 21, 20. cum ipso articulo exercitus appropinquantis: atque in hoc ipso tempore monitum de fuga divinitus iteratum fuisse memorat Eusebius 1, 3, H. E. c. 5. Itaque locus sanctus non denotat hic templum, sanctumve sanctorum; nam eo profanato serum fuisset fugere: sed locum circa urbem sanctam, extra urbem, eumque definitum; scilicet illum ipsum, quem Salvator, dum haec dicebat, sua praesentia, ut saepe, sanctum habuit. conf. Act. 7, 33. Certe in monte olivarum praecipuam obsidionis vim fuisse, docet Josephus. προσετέτακτο αὐτοῖς στρατοπεδεύσασθαι κατὰ τὺ ἐλαιῶν καλούμενον ὅρος, δ τῷ πόλει πρὸς ἀνατολην ἀντίπειται. l, 6. de Bello Jud. c, 3. Idemque mons sanctus erat etiam Judaeis, quia ex eo templum vicinum introspici poterat: atque in eo Scheckinam tres annos cum dimidio stetisse tradiderunt. Appellarunt etiam הר המשיחה montem unctionis. Pertinet hue vel maxime Zach. 14, 4. ubi sanctitatem ipsa mentio plagae orientalis importare videtur. Itaque quem Matthaeus locum sanctum vocat, eum Marcus sic describit, ubi non oportet. Quod utrumque respicit ad illud Dan. 9, 27. ubi regio montis illius dicitur כנף שקוצים ploga, ceteroqui sanota, sed tum propter oppugnatores idololatras abominabilis: quia ibi מקרץ שמט Dan. 12, 11. 11, 31. abominamentum vastans erat staturum. Namque כוף plagam mundi significat, etiam citra mentionem venti. Es. 11, 12. A locis sanctioribus initium poena capere solet, et inde se ad reliquas partes diffundere. — o avayivooxov vosiro, qui legit, intelligat) Eandem parenthesin habet Marcus c. 13, 14. quanquam incisum illud de Daniele multi in Marco non legunt. Uterque evangelista cum scriberet ante obsidionem urbis, monuit lectorem suum, ut accuratum Domini consilium de loco et celeritate fugae observaret. Dan. 12, 10. of νοήμονες συνή-rem Danielis publicum, (nam initio obsidionis series lectionum Legis erat in Levitico; et neque illis neque ceteris ulla ex Daniele sociata erat:) sed quemcunque lectorem vel Danielis vel evangelistae, ipsa maxime obsidione appropinquante,

<sup>1)</sup> κηρυχΣήσεται] Factum id ante vastatas Hierosolymas. Col. 1, 28. V. g.

Omnes debent intelligere: et, si orandum fuit, ne sabbato fuga fieret; quid erat,

cur lector sabbaticus prae aliis admoneretur?

v. 16. τότε, tunc) Hic respondetur ad τὸ πότε, quando. v. 3. Saepe tunc in hoc sermone ponitur. — of ἐν τῆ ἰονδαία, qui in Judaea) non Judaei omnes, nec Christiani omnium locorum; sed ii, qui, verbis Jesu credentes, in Judaea erunt. — φενγέτωσαν, fugiant) sine spe solvendae obsidionis. — ἐπὶ τὰ ὄρη, in montes) In montibus h. l. promissa securitas: et deinde inventa, Pellae. Euseb. l. c. Monet Jesus, ne quis se tutum fore putet in urbe, contra atque carnalis Judaeorum prudentia in ipsa obsidione pertinacissime sibi persuasit.

v. 17. μη καταβαινέτω, ne descendat) ne per scalas interiores, sed exteriores descendat. — αραί τι, sublatum quid) v. gr. cibos. Resp. vestes, v. 18.

v. 18. ἀγρῷ, agro) Agricolae leviter vestiti in agrum eunt.

- v. 19. oval, vae) non ponitur ad imprecandum, sed ad indicandum. Neque hiberorum generatione interdicitur, sed tantummodo miseria praedicitur. ταῖς) Non potuerunt celeriter fugere. Piae participabunt calamitatem communem. Luc. 23, 29.
- v. 20. προσεύχεσθε, precamini) Precibus multa mitigantur. Orarunt; neque hieme facta est fuga. χειμῶνος) Non solum tempus anni, sed etiam tempestas videtur denotari. c. 16, 3. Certe verno tempore eventus fuit. conf. v. 18. de agro. σαββάτω, sabbato) non quin fugere liceret in sabbato, Christianis praesertim, aut sarcinas ferre: sed quia valde miserum est, eo die, qui laetitiae datus est, abruptis sacris publicis fugere; et quia singuli minus ad fugam parati, alii aliis in fuga paranda per frequentiam impedimento sunt in januis synagogarum vel portis urbium, magis quam ruri vel in tectis. Sabbato Hierosolymam de improviso cepit Ptolemaeus Lagi, teste Jos. 12. ant. 1. denique poenae, sabbato Judaeis venientes, ceteris graviores. vid. Hainlini chronol. explan. fol. 19. 20. Quin etiam hostes ob sabbati odium illo die erant truculentiores. Quo tempore maxime peccatur, poena venit. conf. Hos. 5, 7. Sabbati usus non plane exspiravit ante templi destructionem.

v. 21. ἀπ' ἀρχῆς κόσμου, a principio mundi) tempore diluvii etc.

v. 22. οὐκ ἂν ἐσώθη, non salvaretur) Salute animae, quae electis adscribitur, excluderentur per mortem praematuram. Salutem assecuti dicent illud, quod resonat Ap. 7, 10. — πᾶσα σὰρξ, omnis caro) infirma per se. — ἐκλεκτούς, electos) Electi, jam conversi, ceteris mixti: vel posthac convertendi; vel nondum nati. Ubi supra robur fidelium ordinarium excedit vis tentationum, electio allegatur, v. 24. 31. Luc. 18, 7. Deique fides et virtus, 1 Cor. 10, 13. 1 Petr. 1, 5. Ap. 13, 8. — πολοβωθήσονται, decurtabuntur) Quod πολοβοῦται, partium integritatem ita amittit, ut tamen pro toto haberi possit. aptum verbum.

v. 23. τότε, tunc) sub interitum Hierosolymorum. — μη πιστεύσητε, nolite eredere) nam ab illo tempore non conspicietur Filius hominis, usque ad Adventum suum. Itaque de adventu ad judicium v. 27. agitur incidenter: ex professo sutem v. 29. seq. — ωδε, híc) v. gr. ubi aliquis est, qui se Messiam dicit.

- v. 24. σημέια και τέφατα, signa et prodigia) Signa intellectum afficiunt: prodigia affectum percellunt, quorum species sunt terriculamenta. Luc. 21, 11. conf. Act. 2, 19. εἰ δυνατον, si possit) Hoc inciso denotatur conatus summus, sed tamen irritus. conf. Act. 27, 39.
- 1) v. 26. ἐξήμφ, deserto) Id speciose dici poterat, coll. c. 3, 3. quadratque in eos, qui globos et turmas cum tumultu ad se traxerunt. Act. 21, 38. Ideo subjicitur: nolite exire. ταμείοις, cellis) Id convenit in eos, qui quaedam recondita venditari curarunt. Ideo subjicitur: nolite credere.

v. 27. ἀστραπή, fulgur) Sermo est de fulgure non quovis, sed de eo, quod totum horizonta interdum implet celerrime; sine praecone praevio. — ἀνατολῶν, eriente) Fulgur venit etiam a reliquis plagis: sed h. l. de oriente dicitur venire.

προείτηκα] singulari fide in vos ac pietate usus. V. g. Bengel gases.

eredibile est, Christi adventum fore ab oriente. Intervallum inter apparitionem adventús (2 Thess. 2, 8. not.) et inter ipsum adventum facit, ut adventus ipse sit repentinus tandem. — τοῦ νίοῦ τοῦ ἀνθρώπου, filii hominis) Hoc loco usque ad v. 44. inprimis saepe appellatur Filius hominis. coll. c. 25, 31.

v. 28. ὅπου γάρ, ubi enim) Hoc adagium hic cum mentione falsorum doctorum, quae versu 23. fit; sed Luc. 17, 37. 31. s. cum mentione angustiarum bellicarum conjungitur. Itaque cadaver sit Judaismus carnalis, expers vitae illius, qua corpus Christi vegetatur, et tamen aliqua corporis specie se venditans, in quem aquilae tanquam in cadaver eis relictum, avide et magno numero sint involaturae; (congregabuntur, futurum:) Christus autem, qui ut fulgur venit, non est apud illud cadaver quaerendus. v. 23—27. Aquilarum non omne genus, sed aliquod tamen carnivorum est. conf. Job. 39, 30. Tales aquilae sunt partim pseudochristi et pseudoprophetae, partim copiae Romanorum. Hi, nec primi gentium, aquilam in signis habebant: et ad horum signa militaria, aquilam, h. l. et aprum, Ps. 80, 14. sunt, qui alludi putant. conf. Hos. 8, 1.

v. 29. εὐθέως δὲ μετὰ, statim vero post) Quatuor sunt hoc loco observands. 1) Sermo est de sole proprie obscurando etc. Atque hace phrasis apud prophetas saepe occurrit de interitu populi alicujus, et apud illos quoque majorem proprietatem habet, quam communiter putatur; etenim ubi magnus est hominum interitus, sane spectatores solis ad paucitatem rediguntur. Sed multo magis hoe loco id proprie valet. nam totus sermo est propriis verbis instructus: ergo hic quoque versus. 2) pressura innuitur illa ipsa populi judaici, eaque unius generationis. 3) non dicitur, post pressurum illam, neque, post dies illos, sed, post pressurum dierum illorum, uti Marc. 13, 24. in diebus illis, post pressuram illam. Dies illi referuntur ad v. 22. et 19. neque innuitur pressura diuturna, sed brevis, v. 21. 22. 34. 4) post pressuram το εὐθέως, cito, moram perbrevem innuit, quum ουπω, nondum, i. e. οὐκ εὐθέως, non cito, de mora brevi, eandem pressuram praecedente, dicatur, v. 6. Luc. 21, 9. Marc. l. c. imo moram excludit. Versio Angl. immediately. Dices: Magnus saltus est a vastatione Hierosolymorum ad finem mundi, qui ei cito subjungitur. Resp. Prophetia est, ut pictura regionis cujuspiam, quae in proximo tecta et calles et pontes notat distincte; procul, valles et montes latissime patentes in angustum cogit. sic enim debet etiam esse eorum, qui prophetiam legunt, prospectus in futurum, cui se prophetia accommodat. Atque oculi discipulorum, qui in sua quaestione finem templi mundique conjunxerant, nonnihil velati relinquuntur: (neque enim erat tempus sciendi, v. 36.) unde postea, Dominicum sermonem imitantes, summo consensu, finem adesse dixerunt. In progressu autem et prophetia et prospectus magis magisque etiam ulteriora explicant. quo pacto non distincta ex obscuris, sed obscura ex distinctis debemus interpretari, et sapientiam divinam, omnia semper videntem, non omnia simul revelantem, in suis aenigmatibus venerari. Postea revelatum est, antichristum fore venturum ante finem mundi: ac rursum haec duo Paulus propius nexit, donec apocalypsis etiam millenos annos interposuit. Revera tamen post Hierosolymorum vastationem (et mox quidem, quatenus nullus alius eventus intermedius hic erat memorandus, conf. c. 3, 1. not.) factus est adventus Domini, videlicet, quod ad initia attinet. vid. Joh. 21, 22, not. Ad hunc adventum, non praecise ad obscurationem solis et lunae, refertur particula cito; id enim convenit cum amplitudine sensus Domini: ut sensus sit, mox post pressuram disrum illorum flet, ut sol obscuretur etc. Similis nexus adverbii cum verbo, Gen. 2, 17.: quo die comederis, fiet, ut morte moriaris: et infra, c. 26, 64. not. et Luc. 1, 48. Potest simul locutio referri ad modum dicendi, ut hoc dicatur: post aerunnam illam (id quod statim subjungi, institutum sermonis hujus et ratio temporis hujus, dum cetera intercessura indicentur, ferunt,) sol obscurabitur etc. Saepe adverbia, ut h. l. svolwe, statim, non rem sed sermonem modificant. Sic cum verbo dicendi subaudito conjungitur zalais, bene, et verbum aboletis, Marc. 7, 9. rursus, Hebr. 1, 6. Denique signa in sole etc. majore intervallo differt Lucas c. 21, 24. s. Sunt, qui to subles statim

non de brevi intervallo, sed de subito post longa intervalla eventu accipiant. Retinendum vero prius illud, ita quidem, ut particula statim complectatur totum spatium inter vastationem Jerusalem per Titum et inter consummationem seculi. Talibus in locis est prophetica (ut b. Antonius appellabat) nubecula. Nondum erat tempus revelandi totam seriem rerum futurarum a vastatione Hierosolymorum usque ad consummationem seculi. Paraphrasis verborum Domini haec est: De iis, quae post pressuram dierum illorum, delendae urbis Jerusalem, evenient, PROXIMUM, quod in praesenti pro mea conditione commemorandum et pro vestra capacitate exspectandum venit, hoc est, quod sol obscurabitur etc. Porro, inde non sequitur, etiam vo post haec laxe debere accipi Ap. 4, 1. ubi celeritas ex c. 1, 1. praesupponitur. Tales formulae ad analogiam sui quaelibet loci accipiendae sunt. — o nisos, sol) Sermo proprie accipiendus, de calamitate diversa ab iis, quae superius descriptae sunt. In V. T. sermo talis metaphoram habet, ab eo, quod proprie fiet in consummatione seculi. — οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, non dabit splendorem suum) quem dare solet, et quum crescit, et quum decrescit. Divisa naturaliter tempora habent eclipses solis et lunae, sed tum sol simul et luna laborabunt. — ἀπὸ τοῦ ούρανοῦ, a coelo) Non additur: in terram. conf. Marc. 13, 25. excidentes. Erunt, quasi non essent; sine luce. — δυνάμεις, virtutes) illae coeli firmae et concatenatae, [Prov. 8, 27.] a stellis distinctae, subtiles, in terram influere solitae. Sic apud Matthaeum, Marcum, Lucam appellantur. salευθήσονται, movebuntur) Apta metaphora a mari fluido. [Apoc. 6, 14.]

v. 30. τὸ σημεῖον, signum) 1) Hoc signum est specialius: illa, de quibus Luc. 21, 25. praecedunt, et sunt generaliora. His rebus ipsa Filii hominis appellatio congruit: coll. not. ad c. 16, 13. nam planctus tribuum terrae, Ap. 1, 7. cum ipsius conspectu jungitur. Hoc igitur dicit: nolite aliud signum praevium quaerere: v. 27. Ipse erit signum sui, sicuti Luc. 2, 12. idque eo magis, quia cum ipso ejus conspectu vel etiam paulo ante videbunt homines pompam in nubibus: nisi caligo, fulgor, forma crucis, aut aliqua stella, etiam apparebit. conf. c. 2, 2. Antehac fuerat signum, cui contradicebatur: Luc. 2, 34. tum erit signum apertum. Signum denotat quiddam valde illustre et oculos percellens, sive alterius rei sive sui significationem habens. Ap. 12, 1. Sole, luna, stellis exstinctis, signum illud erit visibile in fulgore Domini et inde nubis ac nubium. In summa, signum, coll. Marc. 13, 26. 4. est pompa advenientis Filii hominis, qui ipse mox conspiciendus dicitur h. l. — φυλαί, tribus) Judaicae, maxime. — ὄψονται, videbunt) Num. 24, 17. — νεφελών, nubibus) Lucas ait: in nube. Currus habebit multos: [ut fit in pompa regali. V. g.] uno valde eximio vehetur.

v. 31. αὐτοῦ, suos) Credibile est, certum angelorum numerum peculiariter appellari angelos Christi; etsi omnes subjecti sunt Christo. — σάλπιγγος, tuba) Tubarum usus, ad convocandam multitudinem: illa tuba habebit vocem magnam. — ἐπισυνάξουσι, congregabunt) Conf. 2 Thess. 2, 1. — ἀπ' ἄπρων οὐρανῶν) ᾿Απ' ἔπρου γῆς, Marc. 13, 27. ἄπρον, omnis extremitas: ubi terra desinit, ibi coelum incipit. unde etiam interdum montes et coelum parallela sunt. 2 Sant. 22, 8. Ps. 18, 8. η□ Hebr. Deut. 30, 4.: ἀπ' ἄπρου τοῦ οὐρανοῦ ἔως ἄπρου τοῦ οὐρανοῦ. et sic ib. c. 4, 32.

v. 32. ἀπὸ δὲ τῆς συπῆς, a ficu vero) a re obvia. — τὴν) sequentem. — παραβολὴν, parabolam) amoenissimam.

v. 33. ταῦτα πάντα, hace omnia) Non semper praeteriri debet ordo verborum: saepe emphasis, et, in pronunciando, accentus, super prius verbum cadit. Primus est hic locus, qui id demonstrari postulet: sic igitur faciemus. Luc. 11, 36.: εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ΌΑΟΝ φωτεινὸν, μὴ ἔχον τὶ ΜΕΡΟΣ σποτεινὸν, ἔσται ΦΩΤΕΙΝΟΝ ὅλον, ως ὅταν ὁ λύχνος τῷ ἀστραπῷ ΦΩΤΙΖΗΙ σε. hìc ὅλον habet emphasin ante φωτεινὸν, in antitheto ad μέρος et φωτεινὸν habet emphasin ante ὅλον, quae verbo φωτίζη declaratur. Joh. 14, 2. 3.: ἐτοιμάσαι ΤΟΠΟΝ ὑμῖν —

<sup>1)</sup> Habetur hie responsio ad quaestionem v. 3. propositam. V. g.

'TMIN τόπον πτλ. hîc apparentem contradictionem tollit ordo verborum. Negans sermo est, LOCUS non est parandus vobis; jam quippe paratus ipse. affirmans sermo est, VOBIS parandus est locus, id est, ingressus in locum muniendus. Verus uterque sermo. Eph. 2, 1.5.: ΥΜΑΣ οντας νεπρούς — ΌΝΤΑΣ ήμας νεπρούς πτλ. hie ύμᾶς facit antitheton ad ήμᾶς, c. 1, 19. et deinde ὅντας notat statum praeteritum mortis, oppositum vivificationi. Jac. 2, 18.: δεῖξόν μοι τὴν ΠΙΣΤΙΝ σου έπ (al. χωρίς) των έργων σου, πάγω δείξω σοι έπ των ΈΡΓΩΝ μου την πίστιν μου. hic prius πίστιν spectat ad illud, σύ πίστιν έχεις· et alterum έργων ad illud, nayo koya koo. Haec in praesenti sufficiant, ex quatuor diversis notata scriptoribus N. T. Nunc apud Matthaeum, quum v. 33. ΤΑΥΤΑ πάντα, et v. 34. ΠΑΝΤΑ ταῦτα, praecipui codices habent, (quanquam alii confundunt,) prius ταῦτα, prae πάντα, emphasin habet, ut exprimat res proxime futuras, (unde in parallelo, Marc. 13, 29. id πάντα praetermittitur,) et, hac emphasi supposita, alterum πάντα exprimit omnes, item has videlicet, res, proxime, ea generatione, futuras. Ipsum pronomen ταῦτα non ad totum sermonem praecedentem refertur; nam alia sunt signa praevia, aliae res subsecuturae, per signa indicatae: sed ad initia, quae comparantur cum ficu, in antitheto ad aestatem ipsam, i. e. ad regnum Dei appropinquans. Impletis iis, quae a v. 4. ad v. 28. describuntur, locus erat factus regno Dei, magis magisque invalituro, uno tractu. Principia, remotis remoris, erat instar totius. Apud Matthaeum porro et Marcum, utrumque haec antitheton facit ad illo, ἐκείνης, v. 36. hoc sensu: HAEC omnia, quae ad Hierosolyma pertinent, fient, antequam hace generatio praetereat: sed de ILLO (remotiore, novissimo, judicii) die, nemo novit etc. Haec observatio analysin totius sermonis hujusce sublevat. Antitheton inter haec et illa Lucas quoque habet, vid. not. ad Luc. 21, 36. — γινώσκετε, scitis) coll. v. 32. vel, scite. — έγγύς, prope) ros ipsa. — ἐπὶ θύραις, ad januas) valde prope.

v. 34. γενεά, generatio) aetas hominum. Hac notione, cui eventus congruit, maxime proprie respondetur quaestioni, quando. v. 3. conf. v. 15. 20. cap. 23, 36. Luc. 23, 28. A tempore, cum hacc dicta sunt, ad vastationem Hierosolymorum fuere anni 40, et a vero anno nativitatis J. C. fuere anni 75 circiter. Hebraei autem, v. gr. in Seder Olam, pro generatione una numerant 75 annos: ac verba, non praeteribit, innuunt, majorem certe partem generationis, sed non totam generationem, praeterituram esse, antequam omnia fiant. Vera est praedictio, respectu annorum 75 vel 40. 1) Tam accurate eam, multis ante eventum annis, descripsit evangelista.

v. 35. δ οὐρανὸς, coelum) cujus motus certissimas alias habet leges. — ἡ γῆ, terra) alias fundatissima. — λόγοι μου, sermones mei) Plurale, coll. omnia, v. 34. — οὐ μὴ παρέλθωσι, non praeteribunt) Sermones mei repraesentabuntur re ipsa; tametsi non statim ita videtur hominibus. Coelum et terra locum cedet coelo novo et terrae novae, quae verbis meis describuntur. Sic firma lex. Cap. 5, 18.

v. 36. περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, de die vero illo) De templo et urbe, tempus ostendit Dominus; v. 32. ss. de mundo, diem et horam sciri, negat hoc versu. Vero facit ad antitheton, et ταῦτα, αῦτη, haec, spectant in proxima; illo, in longinquum. Porro si prius tempus cum aliqua latitudine definitum est; multo hic minus definitus est DIES ILLE et hora: nec tamen sine causa dies et hora dicitur. Dies, totum; hora, pars. Ignorata hora, non necessario ignoratur dies: ignorato die non necessario ignoratur tempus paulo latius. Et quod tempore hujus sermonis ignoratum fuit, post ascensionem Domini et post apocalypsin Johanni datam revelari potuit, et clepsydra sensim elabente propius sciri potest. Alias dies novissimus, hora novissima ne tum quidem, quum erit, sciri posset. De die loqui pergit Jesus v. 37. s. de hora, v. 42. s. de utroque, v. 50. — ἄγγελοι, angeli) quorum alias magna scientia. — τῶν οὐρανῶν, coelorum) Plurale.

<sup>1)</sup> Ex Scriptoribus Talmudicis varia producuntur, quae 40 annis ante templi urbisque vastationem contigisse feruntur, et historiae Passionis sic satis conveniunt. Harm. p. 481.

- v. 38. τρώγοντες, edentes) Huc pertinent artes cibariae, ad luxum etc. Id agebant: nil aliud.
  - v. 39. oùn kyvooav, nesciebant) volentes.
- v. 40. 1) παραλαμβάνεται, assumitur) in tutelam. v. 31. [ut Noachus cum domo sua. V. g.] ἀφίεται, sinitur) in periculis, quicquid obveniat. [ut homines in diluvio. V. g.] Praesens, respectu τοῦ tunc: et Salvatori res jam erat ante oculos.
  - v. 41. αλήθουσαι, molentes) Muliebris labor, molere.
- v. 42. γρηγοςεῖτε, vigilate) Hac sine dubio de causa tam frequens in veteri ecclesia nomen Gregorius, Vigilantius. Quaeras, cur ii, qui tam longe aberant a die novissimo, ex eo capite ad vigilantiam excitentur? Resp. 1) Longinquitas eventus illis non erat indicata. 2) viventes quovis tempore repraesentant extremo tempore victuros. 1 Thess. 4, 15. not. 3) par est ratio judiciorum divinorum incertaeque obitus horae, quavis aetate, ac diei novissimi: et hora mortis est instar horae resurrectionis judiciique, ut si nullum tempus fuisset interjectum. 4) idem est sensus piorum, Domino obviam tendens, cum longissima ac brevissima exspectatione. 5) si singulis esset a tempore apostolorum ad adventum Domini vigilandum; tamen foret operae pretium. ὁ κύριος ὑμῶν, Dominus vester) Filius hominis. v. 44.
- v. 43. ) γινώσκετε) scitis. εἰ ἤδει, si scisset) vigilasset: eaque cura non fuisset magnopere miranda. ποία, quali) Supponitur, patremfamilias esse monitum de venturo fure. In corporalibus vigilantes sumus, etiamsi pars noctis ignoretur: modo sciatur, fore hanc noctem, vel aliquam ex proximis noctibus. φυλακῆ, custodia) quae longior tamen est, quam hora. ὁ κλέπτης, fur) Novissima tentatio, quae sita est in occultatione horae illius, conjuncta cum ceteris arduis circumstantiis, est severissima. Spes enim metusque, quo propius ad ipsum complementum acceditur, eo magis acuuntur, et morae vel exiguae fere impatientes fiunt. Sic ex. gr. iis erit, qui in ultimo parvo chrono vivent, quando cetera antecedentia in cap. 20. Apoc. nunc impleta erunt. οὐκ ἄν εἴασε, non sicisset) per somnolentiam. διορυγῆναι, perfodi) etiam cum mora.

v. 44. ἔρχεται, venit) Praesens.

v. 45. τίς ἄρα ἐστὶν, quis ergo est) Quis est, qui talem se esse velit? ergo refertur ad quaestionem, quae praecessit apud Lucam, c. 12, 41. sed hîc habet vim declarandi magnitudinem et raritatem rei. — πιστὸς καὶ φρόνιμος, fidus et prudens) Duae virtutes cardinales boni servi: ex quibus saepius laudatur fides, quia haec est in voluntate; quae comitem habet prudentiam ) coelitus donatam. — δοῦλος, servus) Pastor. articulus additus emphasin habet. — Θεραπείας, famulitio) Grex. — τοῦ διδόναι, ut det) Hoc refertur ad fidus. Oppositum, v. 49. — τὴν τροφὴν, cibum) justa qualitate et mensura. τὸ σιτομέτριον, Luc. 12, 42. — ἐν καιρῷ, in tempore) Hoc refertur ad prudens.

v. 46. εύρήσει, inveniet) Ergo non cogimur.

v. 48. έπεῖνος, ille) quem scit Dominus. — χρονίζει, cunctatur) c. 25, 5.

[Conf. Eccl. 8, 11.]

v. 49. συνδούλους, conservos) Sic vocantur, ad exprimendam injuriam; quamvis huic servo fuerint subjecti. — δὲ, autem) Antitheton, inter injuriam contra conservos, et suam luxuriam. — μετὰ, cum) Tales ergo tum erunt multi, quorum totus status erit luxuria. 1 Thess. 5, 7. Simile loquendi genus: ἡλθον, μετὰ τῶν ἐψχομένων. Gen. 42, 5.

v. 50. y, quá) scil. venturum. conf. v. 44.

v. 51. διχοτομήσει, in duas partes secabit) supplicium jam olim frequens, et in διψτύχους, bianimes, conveniens. ΠΠΙ sic vertunt LXX. Hypocrita animam et

1) Tôte, tunc] in ipso adventu, v. 39. Conf. c. 25, 1. V. g.

2) Tres apud Matthaeum parabolae vigilantiam aut securitatem spectant: quarta, bonam fidem aut diffidentiam. Hurm. p. 484.

3) Prodentia corum est, qui non in diem vivunt, sed ita se gerunt, ut serius citius adventante Domino suo gessisse se optabunt. V. g.

corpus dividit in cultu Dei: quare corpus ejus et anima dividetur in pernicie aeterna. Aeterna pernicies dicitur mors: omnis autem mors hoc habet, ut corpus exanimet. Tum neque animam juvabit commercium corporis, neque corpus commercium animae, sed potius enecabit. Tum possit dicere quilibet miserorum: disrumpor. Conf. Hebr. 4, 12. quod attinet ad vim verbi apud malos. Duplici delicto duplex respondet poena: percussioni servorum et ancillarum, dichotomia; comessationi et potationi, pars cum hypocritis. — ὑποκριτῶν, hypocritis) Malum, hypocrisis: poena hypocritarum, specimen poenae. Luc. 12, 46.: infidis, qui non sunt fidi. coll. v. 45. — ψήσει, ponet) judicio justo, severo, immutabili.

# CAPUT XXV.

- v. 1. ¹) Δέκα, decem) Mysterium habet numerus, Luc. 19, 13. isque h. l. in duas partes aequales divisus. [vel quod numerus utrinque aequalis erit, vel quod inaequalitas non constabit. V. g.] Sponsa olim decem ad minimum debebat habere virgines, quae ei adessent in nuptiis. [In genere, apud Judaeos certe, decem constituunt societatem. V. g.] Non multa suppetunt ex antiquitatibus Judaicis hanc parabolam illustrantia: utilius conferetur Psalmus 45. et Canticum Canticorum. λαμπάδας, lampadas) ardentes utique. ἐξῆλθον, exibant) exire instituebant. v. 6. νυμφίον, sponsi) Luc. 12, 36.
- v. 2. φρόνιμοι· μωραί, prudentes: stultae) Vid. cap. 7, 24. 26. καί αί) Harum conditio jam notior ex descriptione prudentum. [Probitati studebant quidem, sed non constanter. Utrumque statum planissime descriptum habes. 2 Petr. 1, 5—8. 9. 10. 11. V. g.]
- v.3. ¿Laiov, oleum) praeter illud, quo ardebant in praesenti lampades. v.8. fin. Lampas ardens, est fides: lampas et praeterea oleum, est fides locuples. [Vel, si mavis: FLAMMA ardente h. l. indicatur virtus Spiritus atque ardor supernaturalis animae nequidquam laboranti divinitus immissus, 2 Petr. 1, 3. 4. OLEO, sancta industria ex parte kominis, 2 Petr. 1, 5. atque hôc quidem hominem non pro tempore saltim praesenti, quantum satis est, sed largiter etiam (2 Petr. 1, 8.) ad omnes casus futuros instructum esse oportet: quo pacto introitus in domum nuptiarum et certus eum et largus praeterea manet, v. 11. Non omnem omnino locum Spiritui S. concedebant stultae. V. g.]
  - v. 4. άγγείοις, vasis) His notantur penetralia cordis.
- v. 5. ἐνύσταξαν) Hebr. בום LXX νυσταξειν. Dormitatio est vel post somnum. Prov. 6, 10. vel ante somnum, Es. 5, 27. ut h. l. 2)
- v. 6. μέσης, media) nocte, somno profundo, etiam virginum harum. πραυγή, clamor) ad excitandum. cum tuba. [Tormenta bellica quaecunque superans, 1 Thess. 4, 16.]
- v. 7. ἡγέρθησαν, excitatae sunt) ex somno. πᾶσαι, omnes) Tum etiam evigilabunt mali et securi. Omnia expergefient. Quantulum aberat, quo minus intrarent etiam stultae? et tamen excidunt.
  - v. 8. σβέννυνται, exstinguuntur) in hoc ipso articulo. misere!
- v. 9. λέγουσαι, dicentes) Eo ipso se prudentes demonstrabant, uti ceteris rebus. μήποτε, ne forte) Abrupta oratio; festinationi illi conveniens. οὐκ ἀφκέση) Metonymia consequentis. Non sufficeret utrisque: i. e. non possumus vobiscum communicare. Sua quisque fide vivet. ήμῖν, nobis) Tum prudentes sibi aegre suppetunt. Prudentum exemplum prius debuistis sequi. πορεύεσθε, proficiscimini) Quod tum consultum videbitur, faciamus in tempore. προς τοὺς πωλοῦντας, ad vendentes) quamvis non sint mercatores. ἀγοράσατε, emite) Ap. 3, 18.

<sup>1)</sup> Tote, tunc] appropinquante die novissimo. V. g.

<sup>2)</sup> πασαι, omnes] Etiam prudentes, non sine periculo, consopitae sunt: at expergefactis tantum olei, quantum sat esset, suppetiit. Dormitantibus oleum iis, quibus parcum antea fuerat, penitus evanescit. V. g.

- v. 10. ἀπερχομένων, abeuntibus) Id ipsum erat periculosum, in quo consilium quaerebant. [Parum abfuit quin intrarent: sed abfuit tamen. V. g.] αί ξεοιμοι, paratae) Prudentes, paratae 1).
  - v. 11. παρθένοι, virgines) quas jam virginum nomen nil juvabat.
- v. 13. γρηγορείτε, vigilate) Qui vigilat, non solum lampadem ardentem, sed etiam oleum in vase habebit: qui oleum in vase habet, eum somnus non magnopere tenet. v. 5.
- v. 14. ὑπάρηοντα, opes) Distributionem earum vide v. seq. [Innuuntur iis dona spiritualia, facultates temporales, tempus ipsum, et omnis denique generis occasiones. V. g.]
- v. 15. ξόωπε, dedit) Ipsam negotiandi rationem eis permisit, neque dixit, date mensariis. πέντε, δύο, ξυ, quinque, duo, unum) Affinis parabola, Luc. 19, 13. ubi singulis servis singulae minae dantur, et unius decem minas, alterius quinque peperit; tertius iners fuit. Bona, quae Deus dat, distribuuntur pro aequitate: et in inaequalitate tenuissimus a ditissimo quis scit an superetur plus quinque partibus? Liceat huc conferre, quod Plato suis legibus nemini in civitate censum minimo quinquiplicato majorem permisit. v. Arist. polit. l. 2. c. 5. Quinque talenta A. Ruimerus ecclesiastes Batavus habere existimavit ecclesiam reformatam; duo, lutheranam; unum, romanam. Quid Graeca habet? quid aliae, antiquae vel novae? quid posteritas? δύναμιν, fucultatem) negotiandi. nemo urgetur ultra, quam potest. ideo jure adigitur ad reddendam rationem. εὐθέως, statim) cap. 26. s.
  - v. 18. απέκουψε, occultavit) in terra. v. 25.
- v. 19. nolv'r, multum) ut tempus esset, alterum tantum lucrandi. Non est absoluta celeritas adventus Domini.
- v. 20. προσελθών, accedens) cum fiducia. malus servus, cum diffidentia. v. 24. ὁ τὰ πέντε, qui quinque) Pii prius, quam mali, audiunt sententiam. v. 34. ἴδε, ecce) Parrhesia servi boni. ἐπ' αὐτοῖς, super illis) Non sibi lucrum tribuit servus, sed bonis Domini.
- v. 21. sv, bene) Formula laudandi. De laude agitur 1 Cor. 4, 5. ἀγαθέ, bone) Oppositum, male. v. 26. πιστέ, fide) Oppositum, ἀντηθέ, segnis, v. 26. fides segnitiem pellit. ἀλίγα, pauca) Si V talenta sunt pauca; quanta erunt τὰ πολλὰ, multa! παταστήσω, constituam) ad plura es idoneus, frugi es. Oppositum, ἀγηθεῖον, inutilem. v. 30. εἴσελθε, intra) Oppositum, ejicite. v. 30. γαρὰν, gaudium) convivium, festin: lucem, risum, plausum. coll. v. 30.
- v. 24. ἔγνων σε, novi te) Non novit, qui durum putat. Deus est amor. [Et boni specie haud quidem caret, si frequentius de austeritate divina cogites: sed nec omni periculo ista cogitatio destituitur. V. g.] Justitia videtur impiis injustitia. Jus Dei transcendit captum creaturae. σπληφός, durus) austerus, Luc. 19, 21. Talis non erat hic dominus: sed qui revera tales domini in terra sunt, videant, cui servo similes futuri sint in judicio. οὐ διεσπόφπισας, non disseminasti) Atqui Deus omnia largitur.
- v. 25. φοβηθείς, territus) sine amore, sine fiducia. veritus, ne tibi non satisfacerem; ne de meo cogerer dependere; ne ex agro, ubi non videbatur sementis te digna esse, in horreum, unde non videbatur tuum quidquam sparsum esse, frustra conarer aliquid inferre. Malus et piger servus, dum talem sibi herum finxit, qui lucrum quaereret nimium, ultra vires servi; ne legitimum quidem paravit, quod parare poterat. Fac, quod juberis, et quod potes: successum exspecta, et miraberis. ἔκρυψα, occultavi) Oppositum, Ps. 40, 10. s.

<sup>1)</sup> Exleion Vix quisquam, dum janua patet, cogitando assequitur, quanta eorum, qui clausis foribus adstabunt, lamentatio futura sit. Quoties quaeso pusilla res prudentiam inter atque statitiam decidit: at magnopere nostra refert ea decisio. Sunt 1) qui largo in aeternum laetitiae regnum introitu gaudent: 2) qui ex naufragio quasi erepti ad littus appellunt: 3) qui apperte in via lata ad perniciem rapiuntur: 4) qui, cum proxime a consequenda salute abfuerint, jacturam tamen ejus faciunt. Horum prae reliquis miseranda conditio est. V. g.

1) v. 27. οὖν, ergo) Ignota manet servo malo bonitas Domini ab illo negata.

— βαλεῖν, committere) Major erat fodiendi labor. v. 18. — τὸ ἐμὸν, meum) Resp. tuum, v. 25. sed additur h. l. cum foenore.

2) v. 29. τῷ γὰς ἔχοντι παντὶ, nam habenti omni) ita, ut, quo plus habet, eo plus ei detur. — ο ἔχει, quod habet) Revera talentum servus habuerat. v. 24.

- v. 30. ἀχοεῖον, inutilem) etiam in posterum. [utut nihil damni intulerit. V. g.] Conf. v. 21. not. et Luc. 16, 11. ἀχοεῖος, Attice ἄχοειος, apud Eustathium. ἐκβάλετε, ejicite) Antitheton, v. 21. Ipse Dominus intrare jubet: ejicite, dicit ministris, uti c. 22, 13.
- v. 31. τῆ δόξη, gloria) de qua tam multa praedicta sunt. καί, et) Non subaudiendum verbum venerint, sed nominativus ex hebraismo sic resolvitur: omnibus angelis eum comitantibus. πάντες, omnes) Adde, omnes. v. 32. Omnes angeli: omnes nationes. Quanta celebritas! τότε, tum) ut praedictum est. Discipuli putabant, id statim fore.

v. 32. apoquei, separabit) Ante non erit plena separatio.

v. 33. ἐρίφια, haedulos) Diminutivum. quamlibet gigantes, erunt haeduli. Tum non אלים erunt.

v. 34. τότε, tum) Conferenda v. 41. oratio ad haedos. Hic: venite: illic: abite a me:

Hic: venite:

benedicti Patris mei:
hereditate regnum:

hereditate regnum:
paratum vobis:
a fundatione mundi:

maledicti: in ignem:

paratum diabolo et angelis ejus: aeternum. v. 46.

— ὁ βασιλεὺς, Rex) Appellatio majestatis plena, v. 40. solisque piis laeta. — τοῦ πατρός μου, Patris mei) In Christo electi sumus. — πληφονομήσατε, kereditate) Ergo non nimis premi debet enim, v. seq. — ήτοιμασμένην, paratum) Hoc verbum affine est nomini παταβολή, conditus. — ὑμῖν, vobis) Ergo homines electi non sunt suffecti in locum angelorum, qui peccarunt. — ἀπὸ παταβολής πόσμου, a conditu mundi) ᾿Απὸ, ab, hebraeo n respondet, quod significat ante. coll. Eph. 1, 4. Ubi bonum et malum inter se comparantur, bonum saepe describitur ab aeternitate, ut sic loquar, antecedente; malum, ab exitu. sic hoc versu, coll. v. 41. et 1 Cor. 2, 7. 6.

v. 35. \*) ἐδώκατε, dedistis) Ex omnibus bene et male factis ea potissimum, quae in sanctos profecta erunt, commemorabuntur, quae fidem et amorem in J. C. et fratres ejus praesupponunt, et confessionem nominis ejus involvunt; quae maxime et frequentia, et insignia, et conspicua sunt: et tum ex manifesta Domini gloria, fratrum dignitas, et bene maleque in eos factorum ratio manifesta erit. conf. c. 10, 40. s. Simul hoc sermone continetur sanctorum pristina miseria et laus; impiorum pristina facultas et improbitas; et utrorumque justissima catastrophe. Ex operibus autem misericordiae commemorantur corporalia, quae et contemtiora sunt in mundo, et tum erunt evidentius specimen fidei; quatenus homo impendit aliquid facultatum et laboris sui, (cum spiritualia sint sine sumtu:) et improbis etiam magis sub oculos cadent. Neque aptum fuerat Judici, dicere: erravi, peccavi, et revocavistis me etc. — μοι, mihi) Hoc praesupponit fidem. Nam sub hac ratione fideles bene faciunt. — ἐδίψησα, sitii) Status fidelium in hac vita: fames, sitis, nuditas, captivitas etc. — συνηγάγετε) Idem verbum Jud. 19, 15. 18. LXX.

<sup>1)</sup> v. 26. και όκνηρε, et piger] Animum quandoque magis, quam corpus, pigritia occupat. Eodem sane negotio servus hic, quod in fodiendo, v. 18. consumsit, ad argentarios abire poterat: quos adire si prius jussi essent servi, procul dubio et hic obsecutus esset. Ea vero lege non tantum laudis parassent servi. Strenue igitur viribus tuis fac utare. V. g.

v. 28. ἔχοντι τὰ δέκα, habenti decem] qui ne partiri quidem cum eo tenebatur, cui erant quinque talenta. Quantum quaeso retributionis olim discrimen patefiet! V. g.
 γὰρ, enim] O ingentem retributionem! Aeternum Regnum pro tantillis benefactis! V. g.

v. 37. nove se, quando te) Fideles opera bona sua, impii mala, v. 44. non perinde aestimant, ut Judex. [Et justorum complures, quorum alios alii benefectis in mundo mulctarunt, sibi invicem ignoti manent. V. g.]
v. 40. 20° 600v, in quantum) Particula intendens. Sine dubio etiam facta

- singularia proferentur. évi, uni) Omnia in rationes referentur, nil oblivioni traditur. Etiam unica occasio magni saepe est, in utramvis partem. v. 45. τούτων, horum) Demonstrativum. — των άδελφων, fratrum) Praestat benefacere bonis, quam malis: nec tamen hi excluduntur, Matth. 5, 44. servato ordine in genere hominum et operum. Homines, quo fiunt honoratiores, eo superbius tractant suos: sed Jesus discipulos initio saepe appellavit discipulos; deinde, in verbo crucis, semel filiolos, Joh. 13, 33. et amicos; Joh. 15, 15. post resurrectionem, παιδία, puerulos, Joh. 21, 5. et fratres. conf. c. 28, 10. Joh. 20, 17. coll. c. 13, 1. et hanc appellationem iterabit in illo judicio. Quanta fidelium gloria! Hebr. 2, 10. ss. In statu exinanitionis cavebatur honori Jesu, ne tali appellatione videretur vulgaris conditionis esse: sed in statu exaltationis nil periculi est. Observa autem: Christus neminem, vocandi casu, fratrem appellat: alia ratio est c. 12, 48. s. Hebr. 2, 11. s. neque rursus Christum scriptura appellat fratrem nostrum. neque v. gr. Petrum decebat pro Domine dicere, Frater. Joh. 21, 15. 20. 7. c. 13, 13. quid? etiam Jacobus, ab aliis frater Domini appellatus, se ipse Dei et Domini J. C. servum, Jac. 1, 1. Judas se Jesu Christi servum item, Jacobi fratrem, v. 1. appellat. Vid. etiam Matth. 23, 8. Luc. 22, 32. Inter mortales fraternitas inaequalis ita colitur, ut amicus major minorem fratris appellatione dignetur; minor ad majorem appellatione honorifica utatur. etiam coelestis curia suam habet civilitatem; nulla inter humilitatem et fiduciam pugna. Sie quoque appellatio amici videtur μονόπλευρος, ut Dominus Suos dicat emicos, non contra. Joh. 15, 15. Excipitur parrhesia fidei, quae Canticum canticorum assequitur. — τῶν ἐλαχίστων, minimorum) extrinsecus, vel etiam intrinsecus. Species quaedam indigitatur in toto genere sanctorum. alii sunt, quibus bene erat factum; alii, qui benefecerunt. — έμοι, mihi) non modo etiam mihi. coll. meque mihi, v. 45.
- v. 41. rore, tum) Et tum justi jam ex verbo venite regaliter assidebunt judicio in maledictos. — το ήτοιμασμένον, paratum) Sic Es. 30, 33. Tempore hujus judicii jam erit diabolus in inferno. Ap. 20, 10. s. conf. 2 Petr. 3, 7. fin.

v. 42. ovx, non) Peccata omissionis.

v. 44. zal avrol, etiam ipsi) Processus distincte descriptus. respondebunt vel cuncti, vel etiam singuli. — πότε, quando) Ignorantia durabit apud impios usque ad tempus illud, cum conatu justificandi sese.

v. 45. των) Non additur άδελφων, fratrum, uti v. 40. Ignorant mali ratio-

nes justorum, et ignorabunt.

v. 46. ἀπελεύσονται, abibunt) Locus judicii differt a loco, in quem discedent utrique. — πόλασιν, poenam) [igne constantem, v. 41.] Differunt τιμωρία ultio, et zólacis poena. Nam poena ejus qui patitur gratia fit. Ultio vero ejus qui facit, ut expleatur. Arist. I. rhet. 10. n. 31. — alwviov, aeternam) Aeternum dicitur, quod temporis mundani terminos attingit et excedit. conf. Rom. 16, 25. not. — de, vero) Christus, rex, alloquetur prius justos, injustis audientibus: sed injusti prius abibunt, spectantibus justis. c. 13, 49. Sic damnati nil vitae aeternae videbunt: justi videbunt vindictam in illos. — δίκαιοι, justi) hoc ipso judicio declarati.

# CAPUT XXVI.

v. 1. Ετέλεσε πάντας, absolvit omnes) Omnia dixerat, quae dicenda habuerat. Non citius accessit ad patiendum, nec diutius distulit. Ex harmonia evangelica sermonum Jesu potest adornari proprium Systema.

v. 2. δύο, duos) Per varios temporum articulos Jesus praedixit mortem

- snam 1).  $\pi \alpha l$ , et) adeo, hoc convenienti tempore.  $\pi \alpha \varrho \alpha \delta i \delta \sigma \alpha \iota$ , traditur) Praesens tempus. Totum se comparabat Jesus ad patiendum. et id jam agebant hostes. Marc. 14, 1.
- v. 3. συνήχθησαν, congregati sunt) Sic v. 57. c. 27, 1. 17. 27. 62. coll. Luc. 22, 66. Matth. 28, 12. Act. 4, 5. 26. s. of ἀρχιερεῖς, pontifices) Horum in ea re maximae partes erant. Accedebant autem scribue, jurisconsulti; et seniores populi, reliqui assessores dicasterii judaici. τοῦ λεγομένου, dicti) Scripsit Matthaeus ad lectores eorum temporum et locorum, quibus nomina Caiphae, et Judae v. 14. non essent alioqui cognita.

v. 4. δόλφ, dolo) Indigna consultatio.

v. 5. ἐν τῆ ἐορτῆ, in festo) Imo tunc! Volebant rem differre, dum populus, qui jam tum frequens aderat paschatos causa, finito festo abiisset. Sed proditore se offerente, ruperunt moram. Sic consilium divinum successit. — λαφ, populo) qui Jesum agnoscebat prophetam, et frequens tum conveniebat.

2) v. 7. ἀλάβαστρον, alabastrum) ex lapide tenui potius, quam ex vitro. nam alias sine vulneribus non potuisset confringi. Marc. 14, 3. — ἔχουσα, kabens) Unum habebat alabastrum: neque melius eum collocari posse agnoscebat ³). — ἀνακειμένου, discumbentis) Alii ungebantur post mortem: Christum ungi decuit vivum potius. Post mortem, supervacuum fuit.

v. 8. ἀπώλεια, perditio) Imo tu, Juda, perditionis es. Joh. 17, 12.

v. 9. ηδύνατο, poterat) Hîc discipuli non recte utuntur theologia comparativa. — τοῖς πτωχοὶς, pauperibus) quibus quod datur, id alias perbene collocatur. c. 19, 21. Luc. 19, 8. [Idque in usu fuisse discipulis, ex hoc ipso loco patet. V. g.]

v. 10. κόπους, labores) Sane labor est, haerere in conscientia, non modo de re facienda, Rom. 14, 15. sed etiam de re facta; praesertim ubi scrupulum movent, qui propiores sunt Salvatori. — τη γυναικί, mulieri) In ipsum Dominum inciviliter agebant discipuli: sed id ipse minus reprehendit, quam molestiam mulieri exhibitam. — καλον, bonum) etsi ipsa nesciebat, se tam bene fecisse. Simplicitas actionis non tollit bonitatem ejus. [Saepe enim agentis alicujus opinione actio vel pejor est vel melior. c. 25, 38. 44. Hebr. 13, 2. V. g.] Non erat perditio respectu pauperum, v. 11. non respectu discipulorum, Marc. 14, 7. med. non respectu mulieris, v. 13. non respectu Domini, v. 12.

v. 12. βαλοῦσα, jaciens) largiter. — ἐνταφιάσαι) Innuit sermo mortem brevi

<sup>1)</sup> Quemadmodum triduum fuit a feriae sextae vespera ad lucem diei dominicae: sic biduum a feria quarta ad quintam, quae Paschalos et azymorum dies erat. Marc. 8, 31. 14, 11. 12. (ut Romanis quandoque ante diem secundum Kal. idem fuit, quod pridie Kal.) Concise Matthaeus traditionem ad crucifigendum nuncupat. Pedetentim ea successit, per Judam sub noctem feriae quintae, per Caipham sequenti mane, et per Pilatum duabus fere horis interjectis. Sic a proditione perventum est ad crucifixionem. Harm. p. 487. Qui sermonem hunc et crucifixionem intercessit dies, memoratur v. 17. V. g

<sup>2)</sup> v. 6. ἐν βηβανία, in Belhania] Idem scilicet convivium fuit cum rebus concomitantibus, eademque unctio, per Johannem justo temporis ordine c. 12, 1. ss. per Matthaeum et Marcum in transitu notata. — Unctio indignationem Judae injecit, quam cum per dies aliquot in sinu fovisset, Satanas proditionem ei suggessit, et ipse denique obsedit miserum. Existimari facile nequit 1) aliam duntaxat feminam, nec potius Mariam, a Salvatore tam singulariter deamatam, facti sui, quin sui ipsius, memoriam impetrasse; neque enim alius cujuscunque, nisi Mariae, nomen hac in re memoratur. — Difficilius etiam creditu est 2) pios discipulos praeteziu de 300 denariis, pauperibus distribuendis, quem Judae tanta vi confutaverat Dominus, pauculis post diebus denuo fuisse usos. Ispum denique 3) unctionis diem a Johanne notatum pro unico die instructionis suae ad sepulcrum Jesus declaravit: ejusdem igitur conditionis alter aliquis dies, apud Matthaeum et Marcum, esse nequit. — Nec praeterea quidquam obstat, quin omnia, quae Johannes memoriae prodit, in aedibus Simonis leprosi evenerint, et Maria pretioso unguento caput primum Salvatoris, tum pedes etiam perfuderit, quorum concise Johannes, abstersionem capillis factam commemoraturus, mentionem facit. Harm. p. 493. ss.

<sup>3)</sup> καὶ κατέχεεν, et effudit] Facilius unctionis ejusmodi ratio percipitur, quando consideratur, priscos mensae accubuisse potius, quam assedisse. Scamma pulvinis instructa habebant, et situm pedibus retroversum compositis tenebant. V. g.

certoque futuram. ἐνταφιάζειν non sepulcro inferre, sed sepulcro aptare notat. Jacobi ἐνταφιασμός fuit in Aegypto, Gen. 50, 2. LXX. sepultura deinceps.

v. 13. τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο, evangelium hoc) quod Christus praedicavit. [Humiliter loquitur et modeste. V. g.] — λαληθήσεται, dicetur) et sane dicitur. Hoc dietum et audiit Matthaeus et postea perscripsit. Argumentum pro veritate religionis christianae. Nullus monarcha omnibus opibus suis actioni ulli immortalitatem praestare potest. — μνημόσυνον, memoriam) Memoria piorum vigere potest, etiamsi nomina eorum non sint nota 1).

v. 14. πορευθείς, abiens) 2) Discipuli non erant clausi: poterat abire malus.

v. 15. ἔστησαν) Saepe pro hebr. Στου LXX ἴστημι ponunt: et ipsum ἔστησαν exstat Zach. 11, 12. ubi de his triginta argenteis praedictum est. — τριακοντα ἀργύρια, triginta argenteos) Tanti servus aestimatus, Ex. 21, 32.: liber, duplo.

v. 17. nosty, prima) Erat feria tum quinta, dies XIV. mensis primi. [quo omne fermentum removeri oportuit: adeoque agni paschalis consumtio ultra 24 horas, ad feriae sextae vesperam procrastinari non potuit. Harm. p. 499.] conf. Ex. 12, 6. 15. — nov, ubi) Quaerunt, ubi, non, an. [neque etiam, quando, sjunt; de solo diversorio soliciti. Et, Judaeos quoque, non Jesum solum feriae quintae vespera convivium paschale celebrasse, inde colligi fus est, 1) quod alioquim discipuli de omisso Paschate, finiente ferià sextà a Judaeis procul dubio reprehensi fuissent, et quod 2) eo, quo Christus passus est, anno Lunae Solisque conjunctio ante Pascha incidit in feriam quartam, adeoque Novilunium et ipsum Pascha in diem Sabbati protrudi non potuit. — Accedit 3) quod coena, etiam a Johanne c. 13, 1. 2. memorata, ferià quartá proxime ante Paschatis festum celebrata fuit. Harm. p. 501. s.] Jesus facere solitus est, quae fieri moris erat, ex Lege. — 60ì, tibi) Jesus est, ut paterfamilias, inter discipulorum familiam.

v. 18. τον δείνα) Est hoc vicarium nominis proprii vocabulum. — ο διδάσεκαλος, Magister) Ergo ο δείνα hospes ille erat discipulus, sed non ex duodecim. — ο καιρός μου, tempus meum) quod diu prospexi et praedixi; ut patiar. — ποιῶ, facio) Comis ratio denunciandi, promto illi discipulo, apud quem Pascha faciebat Magister. Mirum est, a literatis quibusdam Pascha tum a Domino factum in dubium vocari aut negari. Vid. vers. 17—19. 30. init. et Luc. 22, 7. s. 12. 14. 15.

3) v. 23. ὁ ἐμβάψας, intingens) Communitas acetabuli, quorum plura in una mensa erant, et simultanea et uno momento facta intinctio a Jesu et a Juda, signum erat proditoris, in individuo. v. 25. Marcus habet ὁ ἐμβαπτόμενος, intingens: Matthaeus, ὁ ἐμβάψας. ille igitur praesens adhibet sensu indeterminato.

v. 24. ὑπάγει, abit) per passionem ad gloriam. — καθώς, sicut) ideoque Filio hominis non obtingit vae. Solatium. — οὐαὶ δὲ, vae autem) Praevisio divina non facit, quo sit minus peccatum proditoris. — ἐκείνω, illi) de quo ipso etiam scriptum est. — παραδίδοται, traditur) Hoc verbo accedit aliquid ad τὸ abit. — εἰ οὐκ ἐγεννήθη, si non natus esset) si aut non conceptus, aut ante partum mortuus esset. Joh. 3, 2. 10. s. Praescindit haec locutio ab interminabili aeternitate perditionis; est enim adagium. conf. Luc. 23, 29. Sir. 23, 19. (Gr. v. 14.) [At major etiam hic miseria denunciatur, quam ea, quae c. 18, 6. cxpo-

<sup>1)</sup> Conf. tamen Joh. 12, 3. et not. marg. ad v. 6. ex Harm. ev. supra appositam; et vicissim not. Gnom. od Luc. 24, 18. E. B.

<sup>2)</sup> Abiil sine dubio sub noctem feriae quartae. Ea ipsa nocte Judas, a Satana occupatae, adversarios Jesu convenisse, at sequenti die ulteriora iiscum constituisse censendus est. Harm. p. 496.

<sup>3)</sup> v. 21. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Amen dico vobis] Querelam de impuritate ac perfidia Judae sermonibus cum pedilavio ac, sequenti die, cum Coena sua conjunctis inseruit Dominus; utroque autem die querelam istam sciscitatio discipulorum de Proditore statim excipit. Alterius diei et querelam et percontationem Matthaeus et Marcus Coenae Dominicae anteponunt: postpenis Lucas. — Sunt igitur simultanea. Medium seil. locum inter querelae atque percontationis initium et progressum Coenae institutio tenuit etc. Harm. p. 510. s.

- nitur. V. g.] Judas inter omnes infelices animas singularem plane locum obtinet. Tamdiu ambulavit cum Jesu; non sine aerumnis: paulo ante pentecostem laetam. interiit. — ο ανθρωπος εκείνος, homo ille) Videri possit praedicatum. ille, appellatio jam ut remoti.
- v. 25. 1) φαββl, Rabbi) Nunquam Judas Jesum appellavisse Dominum legitur. — συ είπας, tu dixisti) Formula respondendi ajendo: primum, erga ajentes: inde etiam erga interrogantes, ubi interrogatio tanquam modus detrahitur, et sermo categoricus relinquitur. Judas est proditor? Judas est proditor. Tale illud, Ex. 10, 29. בן דברת sic est, ut tu dixisti. Confer 1 Reg. 20, 20. et not. ad v. 64.
- v. 26. ἐσθιόντων, edentibus) uti v. 21. Ergo Judas aderat 3), coll. omnes. Marc. 14, 23. πλήν, Luc. 22, 21. — λαβών, accipiens) sua manu. Summa S. Coenae dignitas. coll. Joh. 4, 2. — τον αρτον, panem) qui in promtu erat. εὐλογήσας, benedicens) εὐχαριστήσας, gratias agens, v. 27. כְּרָך. Altero verbo alterum declaratur. Gratias egit Patri: eodemque tempore benedizit pani, nec non vino, per gratiarum actionem illam et orationem. conf. Luc. 9, 16. Joh. 6, 11. 1 Cor. 14, 16. 17. — ξxλασε, fregit) post benedictionem. contra transsubstantiationem. Accidens enim, quale post benedictionem panem esse ajunt, non potest frangi. — xal ¿ôlôov, et dabat) Ipse Jesus non dicitur edisse et bibisse hîc. neque enim pro ipso dabatur corpus et effundebatur sanguis. — λάβετε, sumite) Quis potuisset sumere, nisi Dominus instituisset? conf. Joh. 3, 27. τοῦτο, hoc) Id opponitur umbris veteribus, q. d. habetis me ipsum. hoc, quod vos sumere jubeo. sequitur enim: sanguis meus, qui est novi testamenti. Corpus aeque proprie explicandum, atque sanguis. Divisa autem corporis et sanguinis dispensatio ipsam refert Domini mortem, in qua a corpore eductus est sanguis. [et cujus memoria ad Ejus adventum usque vigere debet, v. 29. V. g. In ipso mortis articulo eum statum adiit Christus, qui a vita, quam ante mortem vixit, et post resurrectionem, et aeternum deinceps diversus est. Harm. pag. 510.] Benedictio praecessit et praecedit pronunciationem verborum: Hoc est corpus meum. Facile patimur esse allusionem ad formulam Judaeorum, qui in paschate a liberis rogati: quid hoc est? respondebant: גדה גוף של פסח וגר

2) Argumenta, quibus thesis haec praeter istud nititur, summatim proponam:

2. Supplicationibus Jesu ad montem oliveti durantibus non defuit Judae tantum tem-

poris, quantum cohorti adducendae sufficeret.

3. Verbis Institutionis immediate Lucas c. 22, 21. ista subjicit: VERUNTAMEN, ecce manus proditoris mei mecum est super mensam: quae ipsa querela cum a Matthaeo et Marco Coenae dominicae praemissa sit, non possunt sermones isti a se invicem divelli.

- 4. De abaco, cui Judae manus t. t. cum Jesu, ut merce, adfuerit, sermonem Jesu explicare, alienum est. nam 1) non venditor cum merce, sed merx cum venditore esse dicitur: 2) triginta argenteorum summa non tanti fuit, ut de abaco sit cogitandum: 3) numerata jam Judae fuerat pecunia. Matth. 26, 15. 4) Tô, Ecce praesentiam sane proditoris innuit, cum Jesu in mensa convivali accumbentis (coll. v. 30. 16, 21.) et manu sua intingentia in patinam.
- 5. Verbis, Veruntamen ecce etc., sensu usitato sumtis, a pane et calice benedicto depulsum esse proditorem dixeris? Atqui Marcus mentioni των 12, c. 14, 17. factae, statim subjicit relationem, quod OMNES biberint ex calice, v. 23. coll. πάντες, Matth. 26, 27.
- 6. Si Johanni, ais, vel et Petro die jam praecedente proditor innotnit: qui nunc demum singuli dixisse feruntur: Egone sum? Enimvero Johanni in operto sciscitanti occulte sane proditor detectus fuit — quem Petro rem aperuisse, suspicari quam affirmare facilius est. — Reliqui novem discipuli ne Petri nutum quidem observarunt: itaque et Johannis interrogatio et responsio Domini cos latuit, Joh. 13, 28.
- 7. Pedilavium proditori contigisse, tantae propemodum admirationis res est, quantae admissio ad coenam dominicam: nec minorem etiam osculi, proditionis causa oblati, concessio stuporem movet? Quod reliquum est, nonnisi de historica veritate hîc agitur: neque unquam perfidorum oeconomorum causam tueri animus est. Harm. pag. 511. sqq.

<sup>1)</sup> μήτι έγω είμι, num ego sum?] Integri corde quod amoris causa dicunt, id fucati imitando effingunt. V. g.

Si Judas ante recitatum hymnum abiisset, idem fecisset, quod ante preces finito convivio recitandas hodie quis decedens faceret, adecque nefandum consilium suum eo magis

koc est corpus agni, quem patres nostri comederunt in Aegypto. — µov, meum) Subaudi: quod traditur pro vobis. ex. v. 28. Evangelista paucis rem describit, ut e praxi notam. Illud, hoc facite in mei commemorationem, continetur versu 29.

v. 27. το ποτήφιον, poculum) illud ipsum, quod aderat, ex quo omnes biberant. — πάντες, omnes) Vel si una species sufficeret, bibendum esset potius. Etiam 1 Cor. 11, 25. το quoties in poculi mentione ponitur. [Post esum bibitio non est liberi arbitrii. V. g.] Locuta sic est scriptura, praevidens (Gal. 3, 8.) quid Roma esset factura. Discipuli tum repraesentabant τούς πολλούς, multos, de quibus v. 28. in aetiologia. Sic multi et omnes conjunctim, 1 Cor. 10, 17. Christianis non debet indifferens esse S. coena.

v. 28. τοῦτο, hoc) Demonstratur praesens ipse sanguis verus Christi, perinde ut in formula mosaica, Hebr. 9, 20. sanguis victimarum. nam ad illam formulam respicitur. — τῆς καινῆς, novi) Antitheton, Exod. 24, 8. — διαθήκης, testamenti, dispositionis) Totam coelestis doctrinae rationem sub schemate soederis, multi reformati theologi, neque nulli evangelici, superiore aetate conabantur exponere. quae quidem methodus accommodata potissimum fuerat theologiae judaicae: sed nova oeconomia divina vocabulo veteris instrumenti exprimitur, ut solet, quamvis improprie sumto: neque διαθήκη, dispositio, nova dicitur facile, nisi in antitheto expresso aut implicito ad veterem. quid? ipsa vocabula ברית et διαθήχη different, eamque habent differentiam, quae rei ipsi mirabiliter respondet. nam בריה magis congruit oeconomiae veteri, quae habebat formam foederis: διαθήκη, oeconomiae novae, quae habet formam testamenti. quare ipso graeco דייחיקי utuntur talmudici, non habentes hebraicum vocabulum, quo testamentum significent. Foederis autem ratio non ita congruit cum plena filiatione, quae est in N. T. Ipsa denique testamenti ratio quodammodo desinet in vita seterna propter arctissimam nostri conjunctionem cum Deo. Joh. 17, 21. s. 1 Cor. 15, 28. — πολλών, multis) etiam extra Israël. — ἐκχυνόμενον, quod effunditur) Praesens. In S. coena ea vis est, ac si eodem semper momento Jesu Christi corpus traderetur et sanguis effunderetur. — apeciv, remissionem) Proprium bonum N. T. [Eph. 1, 7.]

v. 29. léyo, dico) De ordine verborum horum et antecedentium confer Luc. 22, 15. ss. [Si narrationis seriem, quam Lucas tenet, cum ea conferas, quae epud Matthaeum et Marcum habetur: Dominus videtur cum agno paschalis comestionis in regno Dei — et cum suo poculo novae bibitionis in regno Dei promissionem combinasse, adeoque arcte inter se conjunxisse ista mysteria. Harm. p. 509.] - ἀπ' ἄρτι) Particula valedictioni apta. - γεννήματος τῆς ἀμπέλου, genimine vitis) Periphrasis vini, a sermone terricolarum remotior, sensui Salvatoris, mundum relinquentis, apta. γέννημα et γένημα, etiam cum de vite et vino sermo est, promiscue scribitur, apud LXX quoque. — ξως τῆς ημέρας ἐκείνης, usque ed diem illum) praedictum. vid. Luc. 22, 16. 18. 30. Hinc elicit Paulus annunciationem mortis Domini, donec veniat. 1 Cor. 11, 26. — avrò, illud) Ref. ad genimen vitis, i. e. vinum, plane coeleste. - xaivov, novum) in plena consummatione novi testamenti. Hoc locatur supra illud novi, v. 28. Praeludium vide Joh. 21, 12. Pascha judaicum excepit coena dominica: hanc subsequentur coelestia ulteriora. Néos olvos dicitur alias, c. 9, 17. non nauvos et nauvov h. l. nevitatem dicit plane singularem. — ἐν τῷ βασιλεία τοῦ πατρός μου, in regno Patris mei) 1 Cor. 15, 24. Luc. 22, 16. 30. Tho. Gatakerus vinum novum existimat idem esse, quod Eregov, aliud, (coll. Marc. 16, 17. cum Act. 2, 4.) ut denotetur vinum diversi plane generis ab eo, quod Dominus cum suis tunc sumebat.

v. 30. ὑμνήσαντες) Psalmum 113. s. 115—118. 136. ubi mystērium ipsius redemtionis egregie expressum est, vel cecinerunt vel recitarunt!). Habebat

<sup>1)</sup> Hymni recitationem insecuta demum sunt, quae Johannes refert c. 15. 16. 17. Hymnus enim cum convivio paschali arcte cohaeret; et ea est Joh. 18, 1. connexionis formula, at preces Jesu Joh. 17. ab exitu ex urbe per hymnum dirimi nequeant. Haud immerito exi-

hymnus etiam illud, quod citatur c. 21, 9. 42. Saepe orasse in mundo Jesum le-

gimus; cecinisse, nunquam.

v. 31. πάντες, omnes) Antea praedixerat de uno proditore. — σκανδαλισθήσεσθε, offendemini) ita ut vestra in me fides valde titubet. Idem verbum, Rom. 14, 21. — γέγφαπται, scriptum est) Praedictionem impletum iri nocte illa, concludere poterant discipuli ex conjunctione percussionis pastoris et dispersionis ovium. — πατάξω, percutiam) gladio, metonymico, crucis, de qua prophetarum non fuerat expressius scribere. Zach. 13, 7. LXX 1) πάταξον τὸν ποιμένα, και διασκοφπισθήσεται τὰ πφόβατα. Deus Jesum, quum percutiendum dedit, percussisse noscitur. — διασκοφπισθήσεται, dispergentur) Tota discipulorum tutela, ante adventum Paracleti, erat praesentia Jesu: quo percusso, dispersi sunt. — τὰ πφόβατα, oves) Discipuli erant instar totius gregis per eos postea colligendi.

v. 32. προάξω, praeibo) ut pastor. Verbum pastorale. — γαλιλαίαν, Galilaeam) ubi apparitio futura erat valde solennis, ad oves iterum congregatas. Jesus ad eos, qui cum ipso ex Galilaea ascenderant, hoc dicit: antequam a festo

domum redeatis, resurgam.

v. 33. ɛl xai 2), etiamsi) Potuisset potius ita dicere: Etiamsi nemo, tamen

ego. — οὐδέποτε, nunquam) non modo non hac nocte.

v. 34. ἐν ταύτη τῷ νυπτὶ, in hac nocte) Nox jam tum erat: et nocte id fore, magis mirum erat, quam interdiu. — ποὶν, antequam) A gallicinio bona noctis pars superest. Ergo valde refutatur Petri nunquam. — ἀλέπτορα, gallus) Gallus hic innuitur proprie dictus, coll. Marc. 13, 35. 3 Macc. 5, 20. Galli Hierosolymis non erant nulli, sed tamen rari, (ut docet Lightf.) apud Judaeos certe; qui tamen Romanis gallos prohibere non poterant. eoque mirabilior erat praedictio Domini. — φωνήσαι, canat) Marcus addit, bis. Sensus apud Matthaeum est, antequam gallus canat semel, abnegabis me; et abnegatio erit triplex. — τοὶς, ter) Salvator nos novit multo magis, quam nos ipsi nos. — ἀπαρνήση, abnegabis) Ad scandalum cordis accedet peccatum oris, [fidei noxium. V. g.]

v. 35. λέγει, dicit) satis obfirmato animo. Sic fere Joh. 13, 8. — οὖ μη, nequaquam) Agnoscit ergo Petrus, abnegationem esse peccatum 8). — εἶπον, di-

xerunt) Lenitas Salvatoris nil reponit denique.

v. 36. αὐτοῦ) Adverbium. Sic LXX στῆτε αὐτοῦ. etc. Num. 9, 8. 32, 6. — προσεύξωμαι, precer) Jesus indicat id, quod mitius est: graviora reticet. conf. Gen. 22, 5. Vigilate mecum: orate, non, orate mecum, ait. Non aequales discipulis orandi partes cum Ipso erant. Unus est Filius: unus Mediator.

v. 37. παραλαβών, assumens) tres, testes, quos adhibuerat etiam c. 17, 1. — τους δύο, duos) qui se obtulerant, c. 20, 20. s. — ἤρξατο, coepit) repente. — λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν, tristari et moerere) Marcus, ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. Λυπεῖσθαι sive ἐκθαμβεῖσθαι, dicit incursum objecti horribilis: ἀδημονεῖν, fugam suavitatis ex aliis percipiendae. Idem verbum, Phil. 2, 26. not. Hesychius, ἀδημεῖν, θαυμάζειν, ἀπορεῖν, ἀδημονεῖν. Eustathius, ἀδήμων ὁ ἐξ ἄδου ὅ ἐστι πόρου τινὸς ἢ λύπης ἀναπεπτωκώς. ἀδημονεῖν τὸ ἀλύειν καὶ ἀμηγανεῖν.

v. 38. 4) Eus Favátou, usque ad mortem) Talis tristitia communem hominem

3) και πάντες, et omnes] Proditionis periculo liberati ne scandalo quidem obnoxios se esse suspicantur. V. g.

stimaveris, hymnum in coenaculo adhuc pronunciatum esse, at sermones Jesu Joh. 15. 16. nec non preces c. 17. sub dio (v. 1.), in area hospitii (si placet), intra urbem resonasse. Harm. p. 522.

<sup>1)</sup> Sic Ed. Grabii et Breitingeri, e Cod. Alex.; Reineccii textus habet: πατάξατε τους ποιμένας, και έκσπάσατε τὰ πρόβατα. Ε. Β.

<sup>2)</sup> Voculam xal omillendam potius censel utriusque Ed. margo: sed Gnomoni respondet Vers. germ. E. B.

<sup>4)</sup> η ψυχή μου, anima mea] Quanta quaeso in sanctissima Salvatoris anima respectu operis a Patre Ipsi demandati, nec non respectu Passionis et Gloriae suae, postremis praecipue mensibus, diebus et horis, per vicissitudines pretiosissimas, evenerunt; quum v. g. in

potuisset ad sui necem adigere. — ὧδε, hίc) ne plane mecum eatis. — μετ' ἐμοῦ, mecum) In magnis tentationibus juvat solitudo, sed tamen, ut in propinquo sint amici. Jesus discipulos secum excitat, etsi sciebat, eos nil subsidii sibi laturos.

v. 39. ἐπὶ πρόσωπον, in faciem) non modo in genua. [quod Lucas memorat. V. g.] summa demissio. [alibi nusquam obvia. V. g.] — πάτερ μου, Pater mi) Jesus orat filialiter. — εὶ δυνατόν ἐστι, si possibile est) Conf. v. 53. ex quo versu etiam patet, quam promte et perfecte Jesus se tradiderit voluntati Patris. — τὸ ποτήριον, poculum) a Patre oblatum, tota passionis massa plenum. — θέλω, volo) Non erat haec voluntas Jesu absoluta, ut calix transiret, quicquid Pater vellet. conf. Joh. 21, 18. fin.

v. 40. εύρίσκει, invenit) Aliter debebant esse comparati discipuli. — καΘεύδοντας, dormientes) Sub hoc somno obliti sunt declarationis suae, versu 35.
datae. — τῷ πέτρῳ, Petro) v. 35. Quamvis audierat Petrus, magnum sibi instare lapsum, tamen vigilare interim et orare jubetur. — ούτως) adeone? —
ούκ ἰσχύσατε, που valuistis) qui tanta promisistis. haec nimia infirmitas. v. 41.
— μίαν, unam) Jesus igitur saepe vigilavit solus, longa tempora. — γρηγορῆ-

sat, vigilare) Preces sponte fluerent apud vigilantes. v. seq.

v. 41. Γνα μή, ut ne) Materia precum Luc. 22, 40. coll. ut ne, cap. 24, 20.

— εἰς πειρασμόν, in tentationem) quae ingruit et adest. — τὸ μὲν) Haec sententia, peccato demto, etiam de Jesu tum valebat. Hebr. 5, 7. Ideo vigilabat ipse et orabat. v. 39. 40. — πνεῦμα, spiritus) Inde frequens apostolis mentio carnis et spiritus. — ¹) σὰοξ, caro) Id nos non ad excusandum torporem, sed ad vigiliam acuendam debemus accipere. — ἀσθενής, infirma) ad rem bene gerendam.

v. 42. ἐἀν μὴ, nisi) Poculum, dum bibit Jesus, transivit. — πίω, bibam) Jam addita bibendi mentione, propius ad bibendum se confert. — γενηθήτω, fal) Jam oratio Jesu propius accedit ad patiendum, coll. v. 39. Obedientia.

v. 43. γας, enim) Actiologia τοῦ iterum dormientes. — βεβαςημένοι, gravati) Talis saepe segnities pios tenet, cum minime decet.

v. 44. ἐχ τρίτου, tertia vice) Tertium, decretorium. — τον αὐτον, eundem) ut tristitiae consentaneum. Saepe apta est animae iteratio verborum.

- v. 45. καθεύδετε τὸ λοιπὸν, dormite reliquum) Imperativus discipulos sibi id unum agentes quasi relinquens, eoque ipso vehementius excitans, cum teneritudine et severitate. Non est ironia, sed metonymia: q. d. si me excitantem non suditis, brevi aderunt alii, qui vos excitent. Interea dormite, si vacat. Luc. 22, 46. quid dormitis? per interrogationem, quam etiam in Matthaeo et Marco nonnulli statuerunt. ἀναπαύεσθε, requiescite) Ut somnus opponitur vigiliae; sic requies, labori orandi. ἡ ἄρα, hora) saepe praedicta. v. 18. dixerat, tempus meum, laxius.
  - v. 46. ο παραδιδούς με, qui prodit me) de quo dixi. me, inquit, non, vos.

v. 47. ξύλων, lignis) ut in subito tumultu. v. 55.2)

v. 49. zarzepilnes, deosculatus est) plus semel sepilnes, osculatus est, contra quam dixerat, v. 48. idque faciebat, quasi bene sentiens. Intemeratam Jesu faciem violat temeritate summa.

iis, quae Patris erant, esse Eum oportuit; quum baptismum suscepit; quum tentatorem vicit; quum Zelum de Patris domo exseruit; quum de reveiatione infantibus facta gavisus est; quum transformatus est in monte; quum vultum recta Hierosolymam versus direxit; quum solenniter in arbem intravit; quum dixit: Jam contristata est anima mea etc.; quum pedes discipulorum lavit; quum elocutus est verba: Nune glorificatus est Filius hominis; quum postremum ante Passionem suam convivium cum discipulis celebravit. Et hoc ipso loco, ubi animam suam ad mortem usque contristatam esse testatur. Adde singula, quae in Cruce effatus est, oracula. Hera. p. 526. s.

<sup>1)</sup> πρόθυμον — ἀσθενής, promtus — infirma] Vid. v. 88. 85. coll. v. 40. V. g. 2) v. 48. πρατήσατε αὐτὸν, prehendite eun] Verebatur Judas, ne, ut prius, ita et nunc evaderest Jesus. V. g.

- v. 50. έταῖρε) Ammonius: ὁ έταῖρος οὐ πάντως φίλος. καὶ έταῖροι οἱ ἐν συνηθεία καὶ ἐν συνεργία πολὺν χρόνον γεγονότες. conf. Luc. 22, 48. ἰούδα. Ps. 55, 14. Sir. 37, 5. ét anteced. ἐφ' ῷ Locutio elliptica. i. e. hoccine illud est, cu-jus causa ades? Hesychius ἐφ' ῷ πάρει, ἐπὶ ποίω σκοπῷ πάρει καὶ παραγέγονας ἐνταῦθα; 1)
- v. 51. είς, unus) Petrum non appellat Matthaeus: causas habere plures potuit. Periculum Petro imminere poterat apud τοὺς ἔξω. τὸν δοῦλον, servum) Hic ceteris fortasse acrius egit, jussus. τὸ ἀτίον, auriculam) periculosissimo ictu. Humerum aggressoris praecipui petierat.
- v. 52. σου) tuum gladium: alienissimum a mea causa. τόπου, locum) Gladius extra vaginam non est in loco suo, nisi ubi subservit irae divinae. λαβόντες, qui capiunt) Deo non dante. ἐν μαχαίρα) Sic LXX ἐν μαχαίρα ἀποθυήσκειν, 2 Chron. 23, 14. Jer. 21, 9. ἀποθανοῦνται, morientur) Hoc verbo ratio poenalis innuitur.
- v. 53. ἄρτι, nunc) quoque. τὸν πατέρα μου, Patrem meum) Jesus, etiam cum calix bibendus est, eam mentem filialem retinet, quam habuit antea et semper, erga Patrem. v. 42. πλείους η δώδεκα λεγεῶνας, plures quam duodecim legiones) Legio erat sex millium: 12 legiones, 72 millia. Singulis discipulis ex XII opponitur legio; ex LXX discipulis, chilias. Angeli in suos numeros et ordines divisi sunt.

v. 54.  $n\tilde{\omega}\varsigma$ , quomodo) Salvator plane suscipit passionem. —  $\delta \iota \iota$ ) Scripturae dixerunt, sic oportere fieri. v. 56. [Dei Legem Jesus in corde gessit. V. g.]

- v. 55. τοις οχλοις, turbis) Harum impetum animi sedavit Jesus, ut, si non nunc quidem, impellentibus proceribus, at tamen postea facilius ad sanitatem redirent. ως ἐπὶ ληστήν, tanquam super latronem) contra quem subito tumultu omnia ligna pro armis sunt. καθ' ήμέραν, quotidie) inprimis a scenopegia ad encaenia illo anno. ἐν τῷ ἐερῷ, in templo) ubi facile potuistis me captare. οὐκ ἐκρατήσατέ με, non cepistis me) Metonymia consequentis: non potuistis me prius capere. Luc. 22, 53. [Satis diu ante decollationem suam Johannes baptista in custodia detentus fuerat: at Christo ad extrema kaec momenta liberam conversationem concedere mundum oportuit. Harm. p. 532.]
- v. 56. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, hoc vero totum factum est) Hanc paraphrasin videtur Matthaeus intertexuisse verbis Domini de implendis scripturis. conf. Marc. 14, 49. αί γραφαὶ, scripturae) Plurale. Passio, confluens complementorum. [Alteram tam subitae mutationis apud Judaeos causam Lucas refert: potestatem tenebrarum, c. 22, 53. Harm. p. 532.]
- 2) v. 58. ἀπὸ μακρόθεν, a longinquo) vario animo: cum periculi sensu. Medius inter animositatem, v. 51. et timorem, v. 70. ἐκάθητο, sedit) Communitas non opportuna<sup>3</sup>).
- v. 59. ἐζήτουν, quaerebant) Hîc illa falsorum testium exorta copia. Nullus major injustitiae actus commissus unquam est, quam contra Jesum: respectu Dei autem summus est actus justitiae.
- v. 61. δύναμαι, possum) Non ita dixerat. Falsum testimonium arripit aliqua vera: et non magna verborum mutatione saepe magna calumnia fleri potest.

<sup>1)</sup> καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν, et prehenderunt eum] Primum turba cepit Jesum: interim ictus et sanatio auriculae in Malcho evenit: tum circumdatum, ut jam captivum, adsumserunt. Istud Matthaeo et Marco κρατεῖν audit: hoc συλλαμβάνειν, Lucae et Johanni. Hie itaque laqueis denique constrinxerunt. Harm. p. 580.

<sup>2)</sup> ἀφέντες αὐτὸν, deserentes eum] Huic Ipsi, quem deserebant, securitatem suam debebant discipuli. Jesus ab omnibus deseritur: Ipse nimirum solus est, qui perficere opus et potuit et debuit. Harm. p. 583.

<sup>3)</sup> Triplex Petri abnegatio non pro differentia hominum, promiscue eum interrogantium, neque pro expressionum conditione, quarum complures una abnegatio habuit, numeranda est: sed pro loci, temporis et graduum in abnegando diversitate. Abnegationem simplicem juramentum excepit, pejerationibus atque exsecrationibus deinceps additis. v. 70. 72. 74. Harm. p. 535.

Torquent sermonem tertio ante anno dictum: et nunc complemento inserviunt inscii.

v. 62. vi, quid?) Interrogatio separata.

v. 63. ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ, Filius Dei) Caiphas cum Judaeis non plane politicam de Messia ideam habuit.

- v. 64. σθ είπας, tu dixisti) De illius interrogatione, se esse Christum, quasi sit ipsius verbis hoc affirmatum, ait. Neque est in graeco communi sermone haec figura inusitata. In Hippolyto Euripidis: σοῦ τάδ' οὐκ ἐμοῦ κλύεις. Ex te ista audis, non ex me. Et apud Xenophontem απομνημονευμάτων. III. αὐτος, ἔφη, τοῦτο λέγεις, ω σώπρατες. Ipse tu, inquit, hoc dicis, o Socrates. Camerarius. πλην, tamen) etsi non creditis. πλην, ut άλλα, saepe facit ad epitasin. — ἀπ' αρτι) Id est, a modo fiet, ut videatis, et ex argumentis visibilibus cognoscatis, me esse, qui sedeam et veniam. Est sermo complexus: a modo VIDEBITIS sedentem et VENIENTEM. Cum sessione a dextris conjunctus est reditus ad judicium: et post passionem Domini credidere, Joh. 8, 28. olim visuri. Praeteritis non credebant: ideo Jesus futura, ut saepe, allegat. In gloria Jesu hoc, quod Ipse est Filius Dei, est primum: hoc, quod venturus est ad judicium, est novissimum. illud hujus fundamentum; hoc illius argumentum gloriosissimum. In adversissimis quibusque rebus summos fines exitusque intueri, maxime juvat filios Dei. conf. not. ad 2 Cor. 11, 15. — τον υίον, filium) Loquitur in tertia persona: modeste, et tamen aperte. — καθήμενον, sedentem) Tum stabat Jesus. In ascensione consedit a dextris Dei. — ἐκ, ex) Deitas Christi. — δεξιῶν) Τὰ δεξιὰ, plurale. — τῆς δυνάμεως, Potentiae) id est, Dei. Hebraei saepe dicunt הגבורה Deum. Potentia latissime se ostendit in omnibus Dei operibus et apertissime.
- v. 65. διέξφηξε, discidit) uti cui prae aestu animi nimis angustae essent vestes. Mos ille vetus aliquam cum affectu convenientiam habebat. χφείαν, opus) Sane opus habuerant, quia invicta innocentia Jesu.
- Sane opus habuerant, quia invicta innocentia Jesu.

  v. 66. τl, quid) Rem ut expeditam tractat. Moses ait: Blasphemus moriatur.

  Caiphas dicit: Jesus est blasphemus. Assessores concludunt: Jesus moriatur. —
  δοκεῖ) φαίνεται. Marc. 14, 64. θανάτου, mortis) Id apud Pilatum quoque censent. Joh. 19, 7.
- v. 67. τότε, tunc) quasi nil jam injuriae posset illi inferri. Principes subtilius; multitudo crassius insultant. Qui Dei honorem laedit, omni contumelia dignus est. Talem putabant Jesum. ἐκολάφισαν, colaphos inflixerunt) pugno, manu. ἐξξάπισαν, ceciderunt) virgis. has enim habebant ministri. Marc. 14, 65. Οὐδὲν ταύτης τῆς πληγῆς ἀτιμότερον. Chrys. Hom. 1. c. Anom.
- v. 68. λέγοντες, dicentes) petulantissime. τίς, quis) Olim videbitis, quis quem verberaveritis.
- v. 69. μία παιδίση, una ancilla) Non magna erat tentatio, si interrogantem spectes: major, si praesentes. [Verebatur ancilla, ne, si eorum uliquem, qui a partibus Jesu esset, intromitteret, culpam sibi contraheret, evque nomine Petrum constituebat. Reliqui deinde rem exceperunt. Nec videtur periculum ei quisquam conflare voluisse. Saepe securi seculi homines multo plus damni aut commodi sanctis afferunt, quam quidem ipsi vel existimant vel intendunt. V. g.] ήσθα) pro ής. sic quoque LXX, Ps. 10, 14.
- v. 70. léyou, dicens) Quam paucis verbis quam graviter peccari potest! c. 12, 24. Act. 5, 8. fin.
- v. 71. ἐξελθόντα, exeuntem) Fuga justo tardior, novum habet periculum. ελλη, alia) et simul prior, quae alium et hanc aliam excitavit. Marc. 14, 69. Luc. 22, 58. Abnegatio ad plures plurium interrogationes facta, uno paroxysmo, pro una numeratur: et tamen ter abnegavit. ἰησοῦ τοῦ ναζωραίου, Jesu Nazoraeo) Nazoraei cognomen additur, ut distinguatur ab aliis, qui nomen Jesus gerebant. Filius Dei, nomen gessit inter homines usitatum.
  - v. 72. µeô' õoxov, cum juramento) Pristini mores Petri non abhorruisse vi-

dentur a juramentis. — τὸν ἄνθρωπον, hominem) quasi Petrus ne nomen quidem Jesu sciat.

- v. 73. εl, es) Praesens. crescit tentatio. antea dixerant ήσθα, v. 69. in imperfecto. λαλιά, loquela) Si Petrus tacuisset, tutior fuerat: negando, id est, loquendo, auxit periculum. Habebant autem homines illi majora ad Petrum convincendum argumenta: v. 47. 51. sed mundus contra pios plerumque arripit rationes omnium infirmissimas; praesertim in zelo perverso. Jam temporibus Judicum dialecti extitere tribuum.
- v. 74. ἤφξατο, coepit) Antes non eo usque processerat: nunc gubernaculum animae plane amisit. καταθεματίζειν) Alii καταναθεματίζειν· sed id decompositum nusquam reperias. at καταθεματίσαντες habet Iren. l. 1. c. 13. §. 2. Just. M. κατάθεμα τὸ συνθέσθαι τοῖς ἀναθεματίζουσι. idem, ἀναθεματισμὸς καὶ καταθεματισμός. Oecumen. ad Act. 23, 12. κατ' ἐπίτασιν εξοηται τὸ ἀνάθεμα, ως καὶ τὸ κατάθεμα· συγκατατίθεται γὰρ, τῷ ὄντι τῷ ἐναντίῳ καὶ συγκαταδικάζεται· κατάθεμα, (Ap. 22, 3.) in malam partem, quod ἀνάθεμα etiam in bonam. τὸν ἄνθρωπον, hominem) At conf. c. 16, 16. εὐθέως, statim) Magna circumstantia. ἐφώνησε, cantavit) Peccata matutina, gravia.
- v. 75. nai) tum demum. infidelitas, timor, tristitia, ligat etiam naturales facultates, quas fidei laetitia refocillat. Luc. 24, 7. 8. 1) εἰρηκότος) Grande participium. πικρῶς, umare) Lacrumarum physica amaritudo aut dulcedo congruit cum affectu animi. Si non fletus, at luctus certe diuturnus fuit. Marc. 16, 7. [Omnis jam prisca temeritas cessabut. V. g.] Lacrumae piorum, etiam virorum, non facile alia de causa flentium, insigne praebent argumentum pro efficacia adeoque veritate religionis christianae.

## CAPUT XXVII.

- v. 1. Πάντες, omnes) Frequentius hoc concilium fuit, quam pridie. c. 26, 57.

   ωστε, ut) sententiam pridie latam exsequerentur.
- v. 2. ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν, abduxerunt et tradiderunt) Conf. v. 9. et quae ad finem v. 9. notamus. τῷ ἡγεμόνι) Procuratori.
- v. 3. ὅτι κατεκρίθη, condemnatum esse) Jesum, a sacerdotibus. μεταμεληθείς, poenitens) Non putarat. Vellet, si posset, factum infectum reddere. ἀπέστρεψε, retulit) mane.
- v. 4. ημαιστον, peccavi) Sic in inferno quoque sentient damnati. [Atque utinam tam aperte amici Christi, fide, amore et spe excitati, veritatem confiterentur, quam aperte desperati interdum homines, conscientiae stimulis agitati, facere solent, ubi nullum jam de mundo male merendi locum superesse sentiunt! Harm. p. 542.] αίμα ἀθώον, sanguinem innocentem) Non jam Messiam agnoscit, tenebris suis misere involutus. τί πρὸς ἡμᾶς; quid ad nos?) Vide, quam transiliant τὸ innocentem. σὐ ὄψει, tu videbis) Impii in facto consortes, post factum deserunt; [omnes tamen, pro sua quemvis parte, poená tandem manente. V. g.] pii, in facto non consortes, postea medentur. Conf. v. 24.
- v. 5. δίψας, jaciens) irrequieto animo. [Id ipsum, quo inescatus fuerat, gravissime deinceps peccatorem contristat. V. g.] ἐν τῷ ναῷ, in templo) Ergo Judas erat in templo, apud sacerdotes principes et presbyteros, et conscientiam perturbatissimam-utcunque sublevaturus, numos ad rem sacram conatus est conferre. Regio templi, ignota est. Ναὸς hîc latius dicitur, et ἐερὸν denotat. ἀπήγξατο, strangulavit sese luqueo) id quod plerumque fit per suspendium. Sic 2 Sam. 17, 23. LXX de Achitophel: quem tamen angina perisse nonnulli putant, perinde ut Iscarioten. strangulandi notionem exquisite demonstravit Raphelius ex Polybio etc. add. Act. 1, 18. not.

<sup>1)</sup> έμνήστη, recordabalur] Oblivio non caret damno. Quodsi tamen Petrus in ipso abnegationis actu verborum Jesu memor non destitisset, atrocius etiam peccatum fuisset. V, g.

- v. 7. του) notum illum. του περαμέως, figuli) Usus eo figulus sit, unde srgillsm sumeret. slς ταφήν, in sepulturam) Sic peregrinis jam tum plus juris erat Hierosolymis. Sic quoque Abrahae prima possessio fuerat sepultura.
- v. 8. ἐκλήθη, vocatus est) Testimonium publicum rei factae. Appellatio agris quanquam a vulgo orta, tamen non fuit fortuita. αίματος, sanguinis) v. 6. ἔως, usque) Matthaeus scripsit aliquanto post. Conf. c. 28, 15. Adrichomius: Est vero hujus terrae (in Agro sanguinis) virtus mirabilis et fidem pene superans, quod defunctorum corpora viginti quatuor horarum spatio in pulverem redigat. quam virtutem etiam in alias regiones devecta minime perdit. Num cum jussu Imperatricis Helenae de hoc agro, quantum terrae ducentae et septuaginta, ut ajunt, naves capere poterant, Romam avectum, ac juxta montem Vaticanum in eum locum exoneratum sit, quem incolae CAMPUM SANCTUM vocitant, liceet coelum mutarit, eandem tamen retinere vim quotidiana experientia docet. Romanos enim respuens, sola peregrinorum corpora ad sepulturam admittit: quorum etiam hic omnem carnis substantiam intra viginti quatuor horas prorsus consumit, ossibus tantum residuis. Id novi peregrinatores confirmant partim, partim negant.
- v. 9. τοῦ προφήτου, prophetam) Aperte apud Zachariam haec verba extant: quem Matthaeus non ignoravit, c. 21, 4. s. Vide Apparatum, p. 493. [Ed. II. p. 141. s. ubi docetur, vocem 'Ιερεμίου esse Glossema, et permultos recentiores id expungi velle. Not. crit.] καὶ ἔλαβον) Zach. 11, 12. 13. LXX: καὶ ἐρῶ προς αὐτοὺς, εἰ καλὸν ἐνώπιον ὑμῶν ἐστι, δότε στήσαντες τὸν μισθόν μου, ἢ ἀπείπασθε· καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα ἀργυροῦς. καὶ εἶπε κύριος πρός με· κάθες αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον, καὶ σκέψομαι αὐτὸ, εἰ δόκιμόν ἐστιν, ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπὲρ αὐτῶν. καὶ ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς, καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς οἶκον κυρίου εἰς τὸ χωνευτήριον. Evangelista summam rei respicit, et paraphrasin addit. τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ὃν ἐτιμήσαντο) Magna vis verborum. ὁ τετιμημένος הֹיִ quanquam in Bibl. hebr. est הֹיִ ν. Lud. de Dieu. ἀπὸ νίῶν ἰσραὴλ, α΄ filiis Israël) Conf. ברלדו Zach. 11, 13. Potest ἀπὸ α construi vel cum ἔλαβον αcceperunt, vel potius cum ἐτιμήσαντο αestimerunt. Principes sacerdotum, quantum in ipsis erat, Christum abalienarunt a filis Israël.
- v. 10. ἔδωκαν, dederunt) Ἔδωκα, dedi, est apud prophetam, et ex propheta in evangelistam a quibusdam inductum: neque obscure probat Gebhardi in Zach. 11, 13. Sed hîc scribitur ἔδωκαν, dederunt, et vis τοῦ dedi, atque adeo tota differentia verborum Matthaei a verbis Zachariae, suppletur per illud, sicut praecepit mihi Dominus. Eadem formula Ex. 9, 12. καθὰ συνέταξε κύριος τῷ μαυσῷ. συνέταξε) scribere vel dicere praecepit.
- v. 11. ὁ βασιλεύς, Rex) Jesus coram Caipha se Christum; coram Pilato, Regem se fatetur. σὺ λέγεις, tu dicis) aperta confessio et sancta. (Conf. 1 Tim. 4, 13.) Jesus ostendit, silentium suum deinceps non fore a defectu parrhesiae, et Pilato statim respondet; Caiphae, cum Judaeos pridem docuisset, adjuratus. Hoc, tu dicis, Marcus quoque et Lucas notant: et plane haec summa est omnium, quae ab Jesu ad Pilatum dicta refert Johannes c. 18, 34, 36, 37.
- 1) v. 18. τότε, tunc) Pilatus, rationis judicio, moderate se gessit primo. πιλάτος, Pilatus) Nonnus mediam syllabam corripit, passimque in πρίμος, τουρπονάτος, δεντάτος etc. vocalem Latinis longam acuunt Graeci. οὐκ ἀκούεις;
  ποπ audis?) Interrogatio separata: 2) coll. Marc. 15, 4.
- v. 14. πρὸς οὐδὶ ἐν ξῆμα, ne ad unum verbum quidem) quod videlicet attineret ad respondendum Judaeis de regno. semel Pilato respondit postea de alia re. Joh. 19, 11. ἄστε, ita ut) Nam nemo solet tacere, ubi caput agitur; praesertim facto semel initio loquendi.

<sup>1)</sup> v. 12. o'dr arexpivato, nihil respondit] Accusatoribus nil novi proferentibus silentium Jesu corum, quae jam dixerat, confirmatio subinde fuit. Harm. p. 547.

<sup>2)</sup> Quanquem in Vers. germ. cum sequentibus conjuncta. E. B.

v. 15. κατὰ, in) Id congruebat liberationi ex Aegypto. — ξορτήν, festo) Pascha Johannes nominat. — εἰώθει, consueverat) Etiam politicae consuetudines

subserviunt providentiae divinae. — Eva, unum) non duos simul.

v. 16. ἐπίσημον) latronem notissimum, summo scelere [et eo ipso quidem, cujus Jesus accusabatur, imo majori etiam] insignem. et tamen hic antelatus est Jesu. quantus contemtus! Mox duobus aliis, in ignominia supplicii, antelatus est latronibus. [Atqui Justi hujus morte illi ipsi, qui mortem meruerant, liberantur. Harm. p. 550.] — λεγόμενον, dictum) de quo frequens erat sermo '). Credibile est, Barabbam longo post tempore vixisse, in monumentum historiae de Jesu. Barabbas dicitur filius parentis: parenti optatus, carus: indulgentia corruptus.

v. 17. χριστόν, Christum) Ergo Jesus jam tum persaepe appellitatus erat

Christus.

- v. 18. διὰ φθόνον, propter invidiam) Invidebant, quia populus Jesu adhaeserat.
- v. 19. καθημένου, quum sederet) in ipso articulo negotii ferventis. In tali strepitu obnunciationes paradoxae non debent negligi. βήματος, tribunali) Magna vis fuit somnii: cujus tamen rationem mulier magis intellexit, postquam res evenire coepit. Fortasse somnium habuit, cum Pilatus jam in negotio esset. λέγουσα, dicens) Magnum beneficium oblatum praesidi hac admonitione, prae Judaeis, aliunde satis admonitis. 2) τῷ δικαίφ, Justo) Sic Pilatus quoque appellat, v. 24. cum debili ad haec uxoris verba respectu.

v. 20. ἐπεισαν, persuaserunt) verbis in speciem blandis. — ἀπολέσωσιν)

interimendum postularent.

- v. 22. τl, quid) Non putabat Pilatus, Judaeos durius aliquid postulaturos. Non debuerat quaerere: tutius erat, simpliciter dimittere. conf. Act. 18, 14. s. σταυρωθήτω, crucifigatur) Crucem meritus erat Barabbas: hinc Jesum crucifigi postulant.
- v. 24. οὐδὲν ἀφελεῖ, nihil prodest) Quidni, Pilate? Desperatum est hoc praejudicium practicum, ubi dicitur: Nil agimus. οὐδὲν, nominativus: vel accusativus, coll. Joh. 12, 19. μᾶλλον) non major, sed potius. seditionem timebat. ³)λέγων, dicens) Protestatio contraria facto. δικαίον, Justi) Id Pilatus accepit ex monito uxoris. v. 19. ὑμεῖς ὄψεσθε, vos videbitis) Ut Judaei ad Judam, sic Pilatus ad Judaeos. Formula rejiciendi, Act. 18, 15.
- v. 25. πας, omnis) Argumentum contra Judaeos, cur hodienum sint in exilio, quanquam paulatim mitiore. ἐφ' ήμας, super nos) Conf. Deut. 28, 18. Ps. 69, 24. 109, 17. Dicunt: nos praestabimus. [Culpá seipsos constringunt, nec tamen liberant Pilatum. Uno aliquid momento suscipi potest, quod per omnem vitam, imo vero aeternum luendum tibi sit. Nec desunt, qui multo minus ambigant, quam Pilatus. V. g.]
- v. 26. φραγελλώσας, flagellans) post sententiam latam. [Cum dimissione Barabbae traditio Jesu in voluntatem Judaeorum immediate conjuncta fuit, et utramque flagellatio cum illusione insecuta est. Apud Caipham sententiae capitis demum illusio successit: eademque ratione militibus proterviam istam in Jesu exercere integrum prius non fuit, quam Pilatus Judaeorum Eum libidini tradidisset. Harm. p. 553.]
- v. 27. อีโกซ, totam) etiam eos milites, qui tum non debebant adesse, neque adfuerant. [Hic vero ad summum venit Salvatoris traditio in manus ethnicorum

<sup>1)</sup> Latronem hunc bis h. l. Jesum Barabbam dicit Versio Armena, quae antiquissima (ex judicio cel. Michaëlis) lectio ea de causa improbata fuit Origeni, quod indignum esset, hominem tam sceleratum nomine Jesu insigniri. Vid. Einleitung in die G. S. des N. B. T. I. p. m. 224. E. B.

 <sup>2)</sup> μηδέν, πίλι!] ait, uno verbo. Sic Pilatus in ipso negotio sine mora versari debuerat.
 V. g.
 δ'απενίψατο, abluit] Tali ritu neutiquam abluitur capitale scelus.
 V. g.

peccatis cumulatorum. Harm. l. c.] — σπεῖραν) Lat. spiram. Alias graeci pro latino I ante consonam solent I simplex ponere, ut in πιλάτος, non πειλάτος etc. σπεῖρα autem scripsere, quia sic propius abest a sono consueto πεῖρα, σπείρω etc.

v. 28. χλαμόδα nonnivηv, chlamydem coccineam) Illudunt regnum: ut Judaei, propheticam dignitatem. c. 26, 68. purpura appellatur Marc. 15, 17. vestimentum purpureum Joh. 19, 2. Interdum promiscue adhibetur utraque appellatio; interdum different. Ap. 17, 4. Etiam alter color alteri superinductus olim.

v. 29. δ βασιλεύς, rex) Tractarunt Jesum, quasi hominem emotae mentis,

qui se pro rege habuisset.

v. 31. ore, cum) Finito ludibrio etiam coronam spineam removerunt. [in

picturis Crucifixum referentibus omittendam. V. g.]

- v. 32. πυρηναίου, Cyrenaeum) Nec Judaeus, nec Romanus ullus erat, qui vellet tollere crucis onus. Ex Asia, Europa et Africa, adfuere homines. Etiam in remotissimis terris Christus postea nactus est, qui crucem ferrent. αρη, tolleret) Non dicitur Simon tulisse nolens. Eximie sermo de Pass. apud Athanasium: [Tom. 1. fol. 10. 11.] Crucem tulit Simon homo, ut omnibus innotesceret, Dominum non suam mortem, sed hominum obire.
- v. 33. zoavlov, calvariae) Collis a figura appellatus. [non ut putem, a craniis maleficorum morte mulctatorum, ibi circumjacentibus. Golgatha enim in singulari Calvaria s. Calvariae locus dicitur. Ex omnibus in crucis circuitu partibus universus orbis Filium DEI suspensum spectare potuit. Harm. p. 562.]
- v. 34. öξος, acetum) Marcus c. 15, 23. vinum myrrhatum appellat. Erat liquor medii inter vinum dulce et acetum acrius saporis: coll. v. 48. not. myrrha conditus, ex more; felle adulteratus, ex petulantia. οὐκ ἤθελε πιεῖν, non voluit bibere) Id enim decebat differri ad finem laborum: Joh. 19, 30. et Jesus sensus plane imperturbatos velebat retinere ad mortem usque 1).
- v. 36. linovv, custodiebant) Conf. v. 65. [Circa horam tertiam crucifixio et vestium partitio facta est: strepitu igitur ut plurimum praeterito illis, qui Jesum custodiebant, sat temporis suppetiit, quo, res ista qualis esset, perpenderent. Attamen prodigia demum fuerunt, quibus homines isti resipiscere deinceps didicerunt. v. 54. Harm. p. 565.]
- v. 37. \*\*\* Vere, est! Titulus fortasse diutius in cruce mansit, quam corpus Jesu\*\*).
- v. 39. παραπορευόμενοι, praetereuntes) Multi ne stare quidem dignabantur.

— жеройтте, moventes) Gestus non agnoscentis aliquid.

- v. 40. léyovres, dicentes) Adversariorum scommata possunt numerari septem. [Atrocissimus latro quum supplicio afficitur, vix unquam praeterea irridetur: at Fitio DEI in cruce pendenti ore scriptoque, proceres ac plebei, Judaei cum Gentitibus mordacissime illudunt. Harm. p. 568.] 1918/1, tribus) Imo jam primus dies erat. 5660, salva) Proscindunt nomen Jesu: mox nomen Filii Dei: et nomen regium: v. 42. s. et verba ejus. v. 40. 2l vlôs, si filius) c. 4, 3.
- v. 41. oulos, similiter) Nunc populum imitantur principes: magna confusio! sed vincunt acerbitate. [Tales vix alias hunc in modum publice, quid intus foreant, produnt. V. g.]
- v. 42. πιστεύσομεν, credemus) Nos ob id ipsum credimus, quia non statim de cruce descendit, sed opus consummavit.
  - v. 43. πέποιθεν, confisus est) Conf. finis versûs. είπε γάρ, dixit enim)

2) v. 38. δύο λησταλ, duo lairones] Horum crucifixionem serius commemorant Matthaeus et Marcus: unde crucifixionem Jesu Pilato ejusque subditis causam principalem fuisse colligas.

Herm. p. 567.

<sup>1)</sup> v. 85. σταυρώσαντες, crucifigentes] Christus, nobis in benedictionem, factus est maledictio. Talia fari quis audeat, nisi Apostolus effatus esset? Gal. 3. Perpendantur etiam loca Gen. 3. 6. Joh. 3, 14. 1 Petr. 2, 24. Harm p. 563. — διεμερίσαντο τὰ ἰμάτια αὐτοῦ, dispertiti sunt vestes Efus] Pauperrimus homo quum moritur, tegumenti certe aliquid in corpore habet: Jesus nibil. Ne familiaribus quidem, sed militibus, vestes ejus cedunt. l. c. p. 564.

Hoc aut a praetereuntibus dictum, aut ab evangelista explicationis causa additum, censere possumus. LXX Ps. 22, (21,) 9. ημπισεν έπὶ πύριον, φυσάσθω αὐτόν σωσάτω αὐτόν, ὅτι θέλει αὐτύν.

- v. 44. of lyoral, latrones) Nonnulli amplificationis causa pluralem pro singulari positum existimant, et latronem conversum excipiunt, atque in re tam horribili non videtur synecdoche locum habuisse. Nec desunt exempla hominum, qui inter dira et lenta supplicia et blasphemi fuerant et conversi sunt.
- v. 45. nãoav, omnem) Orbis terrae innuitur. nam ipse sol laborabat. [Sunt, qui Eclipsin hanc eandem esse opinentur cum ea, quae a Phlegonte aliisque antiquis notata fuit, vel et pro ea, cujus nunc apud Sinenses vestigia extant. Eorum quicquid fuerit, argumentis illi longe fortioribus, si quidem ultra annum 30. Passionem Christi detrudant, erroris redarguuntur. Harm. p. 571.] Ews, usque) Trihorium mysterii plenum. In tempus hujus derelictionis et tenebrarum apte confertur psalmus VIII., cujus versu 4. praetermissa solis mentio his tenebris congruit.
- v. 46. περί δὲ, circa vero) Ex hac connexione colligi potest, eclipsin solis (in plenilunio) ostendisse non tam malitiam hostium, quam derelictionem Jesu: quae totum illud trihorium, ut credibile est, duravit, et, ut desiit, clamavit Jesus hoe epiphonema. Luc. c. 23, 45. derelictione non memorata, eclipsin conjungit cum scissione veli. Ut derelictio finita erat, continuo patebat Mediatori 1) ἀνεβόησεν, exclamavil) Maximi momenti et silentium, sanctum sanctorum. quod praecessit, et clamor hic, iteratus versu 50. — σαβαχθανί) σ Graece χ sequente 3. — Θεέ μου, Deus meus) Alias solitus est dicere: Pater. nunc dicit, Deus meus, quasi jam alienior; sed tamen bis, et addit, meus, cum fiducia, patientia, resignatione sui. Christus est Domini: et tamen Deum appellat, non δεσποτην. Ps. 22, 2. LXX. ο θεος ο θεός μου, πρόσχες μοι, ενατί έγκατέλιπές με; ubi patet sententia ex reliquo versu 2. et 3. Non solum ait se a Deo traditum voluntati hominum; sed etiam a Deo ipso quiddam esse passum nobis ineffabile. — ivari, cur) Sciebat Jesus causam; et ad omnia se comparaverat: sed tamen vo cur exprimit, Filio per se non fuisse sustinendam talem derelictionem, sed id evenisse illi ex causa nova, ad brevem moram: qua elapsa, desiderium suum erga Patrem denuo expleri, gratiam habet. — έγκατέλιπες, dereliquisti) Praeteritum. 2) eo momento desiit derelictio, et paulo post passio omnis. In media et maxima derelictione silebat. Super una derelictione queritur.
- v. 47. ήλίαν, Eliam) Impium est, detorquere verba, formulas et preces sacras.
- v. 48. öğovç, aceto) Acetum bibere solebant ipsi milites: ut notat Gataker. Misc. posth. c. 6.
- v. 49. of 82 homo, reliqui autem) qui aderant, oppositi iis, quorum sermo et actio refertur versu 47. [sed eo non excluso, qui spongiam aceti plenam in hyssopo Jesu praebebat, et quem Judaeum fuisse, militiae Romanae adscriptum, facile existimaveris, coll. Marc. 15, 36. Harm. p. 574.] Eleyov, dicebant) Post eclipsin terribilem redeunt ad scommata. aps, sine) Negant, socii opem, Elia allegato, esse necessariam.
- v. 50. κράξας, clamans) Libera vitae positio. Per vim crucis ab hominibus allatam, non fuit exanimatus. Marc. 15, 44. Sed tamen recte illi dicuntur Eum

<sup>1)</sup> έννάτην ώραν, horam nonam] Tempore meridiano sententiam definitivam a Pilato dictam, et eductionem eo usque tardatam fuisse, nonnemo suspicatus est, ut crucifixio tertia demum a meridie hora, sacrificii vespertini tempore, facta sit. Imo vero mors evenit eo tempore, postquam Salvator Optimus per sex horas integras in cruce pependerat. Harm. p. 571.

<sup>2)</sup> Recentiorum aliqui vertunt: Qui fial, ut me relinqueres? Atqui interpretatio ista, utut naturali mollitici blaudiatur, neque verba textus assequitur, neque divino rigori in gravissimo hoc negotio satisfacit. — Filialem quasi expostulationem dixeris, qua, si mutatis paululum verbis rem exprimere liceat, dilecto Patri haec ait dilectus Filius: Ecquid istud mihi fecisti? Optime sane factum! optime toleratum! Cujus tam singularis tempusculi nomine grates habeat immortales! Harm. p. 573.

interfecisse; quia fecerunt, quantum in ipsis erat. — ἀφῆκε τὸ πνεῦμα, emisit spiritum) Mortem Jesu Christi paucis commemorat historia divina: fructum mortis J. C. copiose praedicant homiliae et epistolae apostolorum. Itaque evangelium praebet lanam: apostolus vestem conficit, qua similitudine utitur Macarius de Elev. mentis cap. 19. Nunquam de morte Salvatoris adhibetur verbum κοιμᾶσθαι, obdormire, coll. v. 52. sed ἀποθνήσκειν, mori, quo verbo et veritas, et gravitas, et brevitas, et virtus mortis Christi significatur. [Deus eá reconciliatus est. Pretiosissimum sane momentum! V. g.]

v. 51. isgisθη, scissum est) Ergo liber jam aditus in sancta 1). — ἡ γῆ, terra) orbis terrae, v. 45. speciatim vero terra Israëlitica et Hierosolymitana 2). — αί πέτραι, petrae) Peregrinatores confirmant, rupturas petrarum invicem re-

spondentes adhue conspici.

v. 52. πεκοιμημένων άγίων, sanctorum, qui dormierant) Sanctorum vocabulum aeque ad vivos atque ad defunctos pertinet: imo in mentione mortuorum additur, qui dormierant. Et tales sancti non ad humanum, sed ad divinum canonem aestimantur. Sanctorum, qui vel diu ante natum Christum, vel non multo post (vid. ad Joh. 11, 25.) obierant, sine dubio ex omnibus tribubus. Videntur veteres hue Johum retulisse. nam exeunte ejus libro LXX int. et Theodotion addunt, γέγραπται δὲ αὐτὸν πάλιν ἀναστήσεσθαι μεθ' ὧν ὁ κύριος ἀνίστησεν.

v. 53. ἐξελθόντες, egressi) Sancti, quorum corpora suscitata erant. cum pompa. — μετά την έγερσιν αυτοῦ, post excitationem Ipsius) Hoc incisum proprie spectat ad verbum ήγερθη, excitata sunt, cui verbale έγερσις, alias in N. T. non obvium, hoc loco aptatur: et tamen hoc idem incisum inter egressum sanctorum ex monumentis et inter ingressum eorum in urbem ponitur. Synchysis verborum rebus pulcre respondet. Statim sub mortem Jesu Christi, discissum est velum, terra mota, petrae scissae: atque cum his portentis reliqua contexit Matthaeus. unde colligere licet, unum eumque continuum fuisse, a morte Domini ad resurrectionem usque, motum, qui primum vivos, v. 54. deinde mortuos commoverit. Inter excitationem corporum sanctorum, et inter egressum eorum e monumentis, non potest notabile intervallum statui. Primus ex mortuis surrexit, non moriturus, Christus: habuit autem comites. Post excitationem Ipsius, etiam excitatio sanctorum facta est: sed egressus eorum ex monumentis, et ingressus in urbem sanctam, post Ipsius excitationem factus memoratur, quia multi illi, quibus sancti excitati apparuere, tempus ingressus et apparitionis norant, sed ipsam corum excitationem non viderant. Silentium Pauli 1 Cor. 15, 23. non probat, corpora sanctorum sine animis exisse e sepulcris; animasque deinde sine corporibus ascendisse, ut colligit Artemonius ad Init. Ev. Joh. p. 571. ένεφανίσθησαν, apparuerunt) singuli singulis, vel etiam plures pluribus. Exemplum verae apparitionis.

v. 54. τηφοῦντες, custodientes) ex ordine suo. — ἀληθῶς, vere) Antitheton refertur v. 40. 43. — θεοῦ νίος, Dei filius) Eum se esse dixerat: et veritatem dicti agnoscunt e signis.

Harm. L c.

<sup>1)</sup> Scissionem hanc morti Christi postponunt Matthaeus et Marcus: Lucas anteponit verbis: Paler, in manus tuas commendo spiritum meum. Utrumque simul factum, hoc ipso incomparabili momento. — Lucas, trium horarum eclipsin cum veli ruptione combinans, indicat 1) finită eclipsi reliqua omnia ad mortem usque Salvatoris celerrime sibi invicem successisse, et 2) veli scissionem, ipso mortis momento factam, cum prodigiosa eclipsi non minus cohaerere, quam cum insequentibus miraculis. A Deo relinqui, idem erat animae Jesu, quod corpori erat mori: prius tenebris, posterius veli scissione significatum est. Mortem exantlatam vivificatio in Spiritu statim excepit (1 Petr. 3, 18.), quae maximos motus in visibilibus pariter ac invisibilibus conflavit. Harm. p. 576.

<sup>2)</sup> Grandes istae rerum commotiones a momento mortis Christi ad resurrectionem Ejus continua serie procedebant, in regno praecipue invisibilium efficaciam suam exserentes.

1) v. 56. ή τοῦ) Notiores erant filii, quum Matthaeus scripsit. ideo ab illis denominatur mater.

v. 57. καὶ αὐτός, etiam ipse) item, ut piae illae mulieres. — ἐμαθήτευσε,

discipulus erat) et discipulos adducere studebat.

- v. 58. ητήσατο, rogabat) Magna alias erat potestas praetoris in corpora supplicio peremta, conf. donavit, Marc. 15, 45. Hac de causa forte Josephus Arimathensis petiit sibi dari corpus Christi, ne in publicum facinorosorum sepulcrum reponeretur. Buxt. Lexic. Talm. col. 1962. — το σῶμα) Omnes evangelistae sic appellant corpus Jesu mortui; neque enim cadaver appellari decebat. Divina stili conformitas, ab humanis commentatoribus vel postmodum relicta. — ἀποδοθήναι, reddi) Abalienarant Judaei: Josephus, senator, publico quasi nomine, recepit a gentibus, et cum Nicodemo restituit Judaeis. conf. Joh. 19, 40, fin.
- v. 59. σινδόνι, sindoni) quae antea non texerat corpus Jesu. Jam initia honoris. (1 Cor. 15, 4.) Josephus, honestus senator. Marc. 15, 43. Non licebat mortuos involvere pretiosius.
- v. 60. xaivo, novo) quod nulla corruptione inquinatum fuerat: et, ne quis sanctorum veterum diceretur pro eo surrexisse, eive vim surgendi tribuisse. αὐτοῦ, suo) Jesus Christus, vitae dux, sepulcro illatus alieno. — τη θύρα, januae) Sepulcrum non erat fossa angusta, sed crypta. — ἀπῆλθεν, abivit) non sperans ea, quae mox erant futura.

v. 61. καθήμεναι, sedentes) Mora sancta et salutaris.

2) v. 62. τῆ δὲ ἐπαύριον, postridie vero) Sabbati periphrasis: coll. c. 28, 1. qua Matthaeus magna de causa est usus; fortasse quia sabbatum judaicum jam noluit appellare sabbatum. — nal of paqisaioi, et pharisaei) Horum nullae partes in ipso judicio fuerant. c. 26, 3. 57. Nec tamen plane quieverunt. Joh. 18, 3. Forsan inter Scribas etiam et Presbyteros Pharisaei erant. Forsan Pharisaei ex singulari zelo multa etiam fecerunt, quae non praecise officii erant.

v. 63. xúgie, domine) Assentantur. antea non sic appellarant. — exervos, ille) Jam volebant Jesum ex omni memoria esse evulsum. [Neque unquam principes populi suo nomine Jesum uppellasse reperias. V. g.] — ἐγείρομαι, ex-

citor) Praesens.

- v. 64. ἀσφαλισθηναι, muniri) Inscii inserviunt veritati confirmandae. Nulla humana ἀσφάλεια Deum impedit. Act. 5, 23. 16, 23. — τῷ λαῷ, populo) Se putabant pharisaei id non credituros: populo, ut sibi persuadent, cavere volunt. - καί ἔσται, et erit) Posterior vero victoria veritatis latius patuit, quam prima. – ἐσχάτη, ultima) Similis locutio, 2 Sam. 13, 16.
- v. 65. Ezere, habetis) Pilatus cito dat custodes, et quidem quasi cum indignatione, coll. c. 28, 11. s. calumniatores cito expedit.

v. 66. nopalicavio, muniverunt) Hoc, totum: partes, sigillum et custodia.

#### CAPUT XXVIII.

v. 1.  $O(\psi_{i})$  post sabbatum: coll. Marc. 16, 1. E. Schmidius confert huc Plutarchum: ὀψὲ τῶν βασιλέως χούνων. et Philostratum: ὀψὲ τῶν τρωϊκῶν, post bellum trojanum 3). Nunc, cum hebdomade nova, exoriuntur res multo aliae. σαββάτων — σαββάτων, sabbati — sabbati) habet Lat. nec solus. σαββάτου σαββάτων, lectio media. — τη ήμέρα, luce) Elapso mortis tempore, Jesus celer-

<sup>1)</sup> v. 55. ἀπὸ τῆς γαλιλαίας] Iter ex Galilaea versus Hierosolymam Luc. 9, 51. memoratum hîc innuitur. — Tam brevi tempore quanta mulieres istae, aeque ut Apostoli, viderunt et audiverunt! Jam Apostolorum defectum compensant. Harm. p. 578. Hae in vita et morte Jesu constantes fuere. Nulla igitur historiae evangelicae pars testibus oculatis destitui-₹. g.

χαὶ ἡ ἄλλη, et altera] de qua v. 56. V. g.
 Graeca verba sic transtuleris: Eo die, qui a vespera post sabbatum orditur, et sequenti mane in primam feriam illucescit. Hic solis dies fuit, multo mane. Harm. p. 584. ss.

rime surrexit. — εlς μlαν) ἡμέραν, diem totum, primum hebdomadis. Prima sabbatorum jam coeperat vespera praecedente: jam in primam illam illucescebat dies nocti oppositus. Cum resurrectione Domini Jesu Christi conjungitur prima diei dominici mentio eximia 1). Plerumque dicitur ἡ μlα, cum articulo. Marc. 16, 2. Luc. 24, 1. Joh. 20, 1. 19. Act. 20, 7. add. 1 Cor. 16, 2. — σαββάτων) feriarum. — ἡλθε, venit) Praestabant talia officia ii, qui non proxima cognatione conjuncti erant. quare non mirum, matrem Domini non una fuisse.

v. 2. θύρας, janua) sepulcri. Non decebat, sepulcrum manere clausum. — ἐκάθητο, sedebat) Postea surrexit angelus, cum socio suo. Luc. 24, 4. — αὐτοῦ,

eum) lapidem. Sic nemo poterat lapidem denuo advolvere sepulcro.

v. 3. lota, species) in facie. — λευκον, album) Hoc habitu antehac apparuisse non leguntur coelestes nuncii: apparuere autem postea. Act. 1, 10, 10, 30. [Nuncio respondebat habitus. Harm. p. 589.]

v. 4. ωσεί νεκφοί, quasi mortui) Nec militaris audacia sustinet vim coeli-

colarum.

v. 5.  $\mu\eta$  φοβεῖσθε, nolite timere) Initiale verbum in apparitionibus, quo timor, ex apparitione gloriosa percellens corda mortalium, temperatur, securitas promittitur, attentioque conciliatur. —  $\dot{\nu}\mu\epsilon\hat{\iota}\varsigma$ , vos) etsi milites timori suo relinquuntur. — olòa, novi) Sic eis in cor adigit sermonem angelus.

v. 6. οὐκ ἔστιν, non est) Versus hic incisa habet perquam apta. — ὁ κύριος,

Dominus) Gloriosa appellatio.

- v. 7. εἴπατε, dicite) Apostoli maxime debuerant credere, antequam viderent, ideo per mulieres eis nunciatum est, fidesque eorum tentata. [Harum vero singularis ea dignatio fuit, quod ipsis primis post resurrectionem suam Dominus apparait. V.g.] ἡγέρθη, excitatus est) Verba discipulis dicenda se porrigunt usque ad videbitis. coll. v. 10. ἐκεῖ, ibi) Et tamen optimus Salvator prius se eis ostendit. Apparitio in Galilaea fuit valde solennis et publica: v. 10. 16. et promissa ante mortem Domini.
- v. 8. φόβου καὶ χαρᾶς, timore et gaudio) In spiritualibus haec possunt esse simul.
- v. 9. 2) καὶ ἰδοὺ, et ecce) Elegans expressio rei subitae et improvisae. ὁ ἰησοῦς, Jesus) Obedientibus revelatio ulterior obtingit. χαίφετε, gaudete) Formula frequens, a Jesu adhibetur sensu eminenti. προσεκύνησαν αὐτῷ, adorarunt eum) Jesum ante passionem alii potius alieniores adorarunt, quam discipuli.

<sup>1)</sup> Hujus succinclam historiam ex collatione Evangelistarum a b. Bengelio instituta lubet hic apponere, ea tamen lege, ut argumenta suis locis Lectori investiganda relinquantur. Summa rerum, quam Harm. ev. pag. 584. sqq. exhibet, huc redit. Unctionis apparatu, cujus ante sabbatum initium factum erat, post finem sabbati continuato per feminas atque absoluto, multo maturius quam reliquae feminae, ad sepulcrum venit Maria Magdalena (amplius enim inter tempus antelucanum et solem orientem intervallum intercedit, quam ut omnes simul ante lucem exisse et oriente sole ad monumentum pervenisse censeri queant). Interim angelus divinitus missus lapidem a sepulcri janua, terrae motu actum comitante, maximo custodum terrore, devolvit. Maria Magdalena saxum devolutum omnium prima animadvertit, eamque rem, sepulcrum hand ingressa, nunciatum it Petro et Johanni. Haec dum geruntur, reliquae feminae sepulcrum ingressae, corpore Domini non reperto in sollicitudinem adducuntur, atque nuncio angelico de resurrectione percepto aufugiunt. Tum Petrus et Johannes ad sepulcrum pervenientes, conspecta rerum conditione corpus Domini ablatum esse credunt, domumque revertuntur. Maria, ad sepulcrum jam constituta (huc enim Apostolos denuo secuta erat) lacrymis indulget, et duobus angelis, quorum vix curam habet, conspectis, ipsum Jesum videt, qui mox et reliquis feminis, auncium angelicum et discipulis perferre paratis, apparet. (His abcuntibus custodes sepulcri rerum gestarum nuncio ad sacerdotes perlato pecunia data corrumpuntur.) Jam ad discipulos Maria, reliquis feminis stipata, pervenit, sed optimi nuncii fidem ae apud Petrum quidem invenit. Dominus interim Cleophae et socio (et alibi Petro etiam) adparet. At ne istis quidem fidem prius discipuli tribuunt, quam interveniente, quae Simoni praeterea contigerat, adparitione relationes relationibus confirmatae essent. Ea ipsa denique vespera discipulis in unum congregatis et sermones de his inter se conferentibus, conspiciendum se praebet redivivus Dominus. E. B.

<sup>2)</sup> Verba proxime antecedentia, ως — μαθηταίς αυτού, exprimit quidem Vers. germ.; sed utriusque Editionis graecae margo praefert omissionem. E. B.

- v. 10. τοις άδελφοις μου, fratribus meis) Joh. 20, 17. not.
- v. 11. rivês, aliqui) Ceteri alio iverunt, aut certe non ad sacerdotes. απαντα, omnia) Ex his omnibus colligebant, Jesum resurrexisse.
- v. 12. Izava, sat multos) ut corrumperent milites romanos, qui mentirentur, contra veritatem, magno suo periculo. [Auri fames plus apud eos valet, quam terror v. 4. V. g.]
- v. 13. sinare, dicite) Magno scandalo fuere militibus sacerdotes, et atrocissime peccarunt contra Deum. — 👸:) Specimen perfidiae et calumniae judaicae. νυπτός, noctu) Speciose mentiri docent.
- v. 14. ἐἀν, si)-Quam laboriosum bellum mendacii contra veritatem! ἐπὶ) penes.
- v. 15. διεφημίσθη, divulgatum est) Multa sunt ejusmodi, quibus se miseri Judaei detinent. [Et vel unus sermo pravus quam insignes subinde noxas parit! V. g.]
- 1) v. 17. of  $\delta \hat{\epsilon}$ , alii) vel aliqui de XII. His vero dubitationem, si qua remansit, ademit pentecoste. Quo tardiores ad credendum fuerant, eo majore postea fide digni fuere testes. Dubitatum est ab illis, ne dubitaretur a nobis. Leo serm, I.
- v. 18. nooseldov, accedens) eoque ipso etiam dubitantibus fidem faciens. αὐτοῖς, illis) ad illos. — Ιδόθη μοι, data est mihi) praesertim resuscitato, et ascendenti. Summam habet hic locus earum rerum, quas Dominus deinceps per apocalypsin uberius declaravit. de omni potestate et de praesentia apud suos vid. ibi c. 1, 18. 13. — πασα, omnis) Causa, cur Jesus discipulos mittat in omnem mundum, et cur totus mundus Jesum debeat colere: cur baptismum instituat Jesus. [in salutem hominum, in terra convertendorum et ad coelum adducendorum. V. g.] Vid. Eph. loco mox citando. — έν ούρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, in coelo et super terra) C. 9, 6. 16, 1. Hactenus in terra fuerat; nune in coelum ascendit: omnia implet. Eph. 4, 10. cum antec. et conseq.
- v. 19. s. πορευθέντες κτλ., profecti etc.) 2) Praeceptum proficiscendi praesupponit exspectationem Paracleti. Luc. 24, 49. Summa Actorum: quae in hanc partem utiliter conferri possunt cum evangelistis, quorum Summa est, quaecunque praecepi. — μαθητεύσατε — βαπίζοντες) Μαθητεύειν est discipulos facere. complectitur baptismum et doctrinam h. l. conf. Joh. 4, 1. — αὐτούς, eos) τὰ ἔθνη, gentes. Synthesis frequentissima. c. 25, 32. etc. Judaei, qui per circumcisionem jam foederi Dei erant inserti, erant baptizandi in nomine Jesu Christi, et accepturi donum Spiritus sancti: Act. 2, 38. Gentes in nomen Patris, et Filii et Spiritus sancti baptizandae dicuntur in his verbis institutionis: plane fuerant alienae a Deo. Eph. 3, 6. not. Conf. not. ad Act. 11, 21. Illae gentes, de quibus Act. 10. non erant plane ignarae Dei Israëlis, nec plane alienae. Judaei, qui semel Jesum Christum filium Dei agnoscebant, eo ipso non poterant non et Patrem D. N. J. C. et Spiritum Filii agnoscere. — ɛls το ονομα, in nomen) Formula solennissima et gravissima baptismi, summa pietatis, [cujus omnia Symbola fidei christianae antiquitus adornata periphrasin esse s. ἐξεργασίαν, optimo jure dixeris. In ipso Christi Jesu baptismate Pater et Filius et Spiritus Sanctus se manifestarunt. V. g.] Mysterium S. Trinitatis post resurrectionem Christi clarissime revelatum

Idemque de Marco suspiceris, c. 16, 15. 16. Harm. p. 612.

<sup>1)</sup> v. 16. εἰς τὴν γαλιλαίαν, in Galilasam] Haec ipsa illa omnium solennissima fuit apparitio, quam ante Passionem suam Dominus promiserat. Nec temere pro eadem haec habetur, cui fratres plus 500 interfuere, 1 Cor. 15, 6. Paulo enim Dominus post ascensionem suam adparuit: at reliquis Apostolis (v. 7.) opus tum non amplius fuit ea visione. Hierosolymis utique post ascensionem discipuli 120 numerati sunt (Act. 1, 15.). Sed multo plures Galilaea tenuit. Harm. p. 611.

<sup>2)</sup> Munus evangelicum saepius Apostolis suis injunxit Salvator a mortuis redux (Joh. 20, 21. 21, 15.): Evangelistae igitur praeceptorum istorum Summam hac illave occasione data potuerunt exhibere. Matthaeus eam cum apparitione in Galilaea conjungit: Lucas, post apparitionem istam commemorat, c. 24, 49. imo Hierosolymis, ad diem ascensionis, coll. Act. 1, 2. ss.

cum habitu singularum personarum inter se et erga nos: Rom. 8, 9. not. et quia 8. Trinitatis confessio adeo arcte innexa baptismo, minus mirum est, in scriptura

N. T. non saepe ita expresse poni.

v. 20. αὐτοὺς, illos) Discipulis dictum est ideo, ut dicerent aliis. — τηρεῖν, observare) tenere, ut baptizatis convenit, fidei virtute, non modo legaliter. Saepe sic Johannes. Inprimis notandum ex hoc solenni loco verbum. — ἐνετειλάμην, praecepi) Haec praecepta extant Matth. 5. Joh. 15. etc. — μεθ' ὑμῶν, 
νοδίσεωπ) etiam cum in toto mundo eritis divisi. Pertinet hoc etiam ad totam 
ecclesiam. nam sequitur, usque ad etc. — πάσας, omnes) continua praesentia, 
eaque praesentissima. Marc. 16, 17. 19. s. [Ergo nunquam plane exspirabit Ecclesia christiana. V. g.] — ἔως, usque ad) Tum enim nos erimus cum Domino. 
[Huic itaque, Lector, te trade, in Eoque permane. Sic optime tecum et in tempore actum erit et in aeternum. V. g.]

## IN EVANGELIUM SECUNDUM MARCUM.

#### CAPUT L

v. 1. 'Αρχή τοῦ εὐαγγελίου ἰησοῦ χριστοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ, initium evangelii Jesu Christi filii Dei) Magna partim cum Matthaeo est Marci convenientia, partim cum Luca. Inde etiam synopsis ejus cum synopsi utriusque concurrit. Describitur

| (L | INITIUM EVANGELII:                                                       |          |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|    | 1. Johannes viam parat.                                                  | c. I.    | 1 8           |
| 1  | 2. Jesum baptizat, qui FILIUS DEI proclamatur.                           |          | 9—11          |
| 1  | 3. Jesum tentat Satanas: angeli ei ministrant.                           |          | 12. 13        |
| п. |                                                                          |          |               |
| ł  | 1. in Galilaea. Hîc notandae periodi tres:                               |          |               |
| 1  | (A. Johanne tradito:                                                     |          | 14            |
|    | ( a. summatim :                                                          |          |               |
| l  | g. locus et materia praedicationis.                                      |          | 14. 15        |
| 1  | β. vocatio praecipuorum apostolorum.                                     |          | 16 - 20       |
| I  | b. speciatim:                                                            |          |               |
| •  | (α. Actiones ab adversariis non reprehensae:                             |          |               |
| Į  | 1. potenter docet.                                                       |          | 21. 22        |
| ı  | 2. obsessum liberat.                                                     |          | 2828          |
| 1  | 3. Petri socrum et multos aegrotos sanat.                                |          | 2934          |
|    | 4. orat.                                                                 |          | 85            |
|    | 5. ubique docet.                                                         |          | 36—3 <b>9</b> |
| 1  | 6. leprosum mundat.                                                      |          | 4045          |
| ľ  | β. Actiones, ab adversariis, paulatim gravius, reprehensae. Hie occurrit |          |               |
| 1  | 1. paralyticus.                                                          | П.       | 112           |
| ł  | 2. vocatio Levi, et cibus cum publicanis et peccatori-                   | ,        |               |
| 1  | bus sumtus.                                                              |          | 13-17         |
| 1  | 3. quaestio de jejunio soluta.                                           |          | 18-22         |
| 1  | 4. spicae evulsae.                                                       |          | 2328          |
| 1  | 5. manus arida restituta, et adversariorum insidiae.                     | ш.       | 1-6           |
| ı  | y. Secessus Domini, et acta                                              |          |               |
| ļ. | (1. apud mare.                                                           |          | 712           |
| 1  | 2. in monte, ubi XII apostoli vocati.                                    |          | 13—1 <b>9</b> |
| ł  | 3. domi: ubi suorum, atrocissima scribarum blasphe-                      |          |               |
|    | mia refutata, quaestionem corrigit. 20                                   | s. 22. s | . 3135        |
| 1  | 4. e navi, ad populum; et seorsum ad discipulos. IV.                     | 1.s. 10  | . s. 26. s.   |
| i  | 5. in mari, et trans mare. 35-41                                         | ı. v.    | 1-20          |
| 1  | 6. cis mare, iterum: ubi Jairus et haemorrhousa.                         |          | 21-43         |
|    | 7. Nazaretae, scandalum.                                                 | VI.      | 1 6           |
| 1  | 8. Apostolorum emissio,                                                  |          | 7-18          |
|    | b ē                                                                      |          |               |

```
B. Johanne interemto:
                                                                                     14
        1. Herodis auditio de Jesu, et opinio de Johanne, quem inter-
            fecerat, redivivo.
                                                                                    -29
        2. secessus Domini cum Apostolis reversis.
                                                                                80. 31
        8. populi studium: Domini misericordia: 5000 saturati.
                                                                          81. s. 88-44
        4. iter maritimum.
                                                                                45-52
                                                                                53-56
        5. in terra Genesareth multos sanat:
            docetque, quid inquinet vel non inquinet.
                                                                  VII. 1. s. Na. s. 17 s.
        6. in finibus Tyri et Sidonis ejicitur daemonium.
                                                                                24-30
        7. ad mare Galilaeae sanat surdum et mutum: cibat 4000.
                                                              31-87. VIII.
                                                                                 1- 9
                                                                                10-13
        8. venit in Dalmanutha, et respondet de signo e coelo.
        9. in navi, monet de fermento doctrinae.
                                                                                14-21
22-26
       10. ad Bethsaida sanat coecum.
    C. Jesu, Filio Dei, agnito:
         1. Petro CHRISTUM fatente, discipulis silentium injungit, et
            passionem praedicit: Petrum increpat: sequelam requirit.
                                                                            27 - IX. 1
         2. sex post diebus glorificatur: silentii causas explicat: luna-
                                                                                 2-32
            ticum sanat: iterum passionem praedicit.
                                                                          33. s. 88-50
         3. discipulos docet modestiam, aequitatem, concordiam.
2. in Judaea:
    α. in finibus:
       1. agit de divortio.
                                                                             2. s. 10. s.
                                                                                13-16
       2. de parvulis.
                                                                      17. s. 23. s. 28. s.
       3. de vita assequenda, et divitiarum impedimento.
     β. in via ad urbem:
       1. passionem praedicit tertio.
                                                                                82-34
                                                                          35. 8. 41-45
       2. Jacobo et Johanni respondet, et decem ceteros corrigit.
     γ. ad Jerichuntem, Bartimaeo visum donat.
                                                                                46-52
                                                                          XI.
                                                                                      1
    d. Hierosolymis:
                                                                                 2-11
        (a. Introitus regalis.
        b. postridie, ficus devota,
                                                                                12-14
                                                                                15-19
                     templum purgatum.
        c. postridie,
            1. apud ficum arefactam, fidei vis commendatur.
                                                                                20-26
            2. in templo,
                                                                                27-33
                1. potestas Jesu vindicatur.
                2. parabola proponitur, de vinea.
3. quaestio de censu.
                                                                         XII.
                                                                                 1-12
                                                                                18 - 17
                4. de resurrectione.
                                                                                18-
                                                                                    -27
                                                                                28-84
                5. de maximo praecepto.
6. de Davidis Domino.
                                                                                35--37
                7. populus scribas cavere jubetur.
                                                                                38-40
                                                                                41-44
                8. laudantur oboli viduae.
            3. apud templum in monte oliveti, praedicit templi et urbis,
                                           c. XIII. 1. s. 8. s. 14. s. 24. s. 28. s. 35-37
                mundique finem.
        d. BIDUO ANTE PASCHA: adversariorum et proditoris pa-
                                                                        XIV.
             ctum.
                                                                                 1-11
        e. DIE PRIMO AZYMORUM:
           1. Duo Discipuli pascha parant.
                                                                                12-16
           2. vesperi, coena.
                                                                            17. s. 22. s.
           3. post hymnum, praedicitur discipulorum scandalum, et
                Petri abnegatio.
                                                                                26-81
            4. in Gethsemane,
              a. Jesus orat: discipulos excitat.
                                                                                48--52
              β. proditur: capitur: descritur.
            5. in aula pontificis,
              a. mortis condemnatur.
                                                                                53 - 65
               β. a Petro abnegatur.
                                                                                66 - 72
        f. Feria VI. Acta
           a. in praetorio.
                                                                 XV. 1. s. 6. s. 16-20
                                                                                     21
           β. in via.
            y. in Golgatha:
                                                                                     22
                                                                                     23
              1. potus.
              2. crux ipsa, et vestes divisae.
                                                                                24. 25
              3. titulus.
                                                                                     26
                                                                                27. 28
              4. duo malefici.
```

| 5. contumeliae. 6. tenebrae trihorii: clamor Jesu: adstantium scomm | a:   | 29—32  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|
| potus: mors: velum scissum.                                         |      | 33—38  |
| 7. centurionis effatum: mulierum spectatio.                         |      | 39-41  |
| ð. vesperi, sepultura.                                              |      | 42-47  |
| g. Post sabbatum, Resurrectio Domini, nunciata                      |      |        |
| α. per angelum.                                                     | XVI. | 1— 8   |
| β. per Ipsum,                                                       |      |        |
| 1. Mariae Magdalenae.                                               |      | 911    |
| 2. duobus in agrum euntibus.                                        |      | 12. s. |
| 3. undecim discumbentibus.                                          |      | 14     |
| III. EVANGELIUM 1. a Domino resuscitato apostolis commissum,        |      | 15—18  |
| 2. et post ascensionem confirmatum.                                 |      | 19. 20 |

Ipso primum initii vocabulo nova oeconomia aperitur. v. 15. Ideo Luc. 3, 1. ut epocha longe maxima notatur. Titulus, v. gr. apud Malachiam, NOO Onus; at nunc, Initium evangelii. Atque hic titulus concisum quiddam habet. nam initium evangelii est in Johanne baptista; evangelium, in toto libro. Initium tamen appellat Marcus non libri sui, sed rei gestae, coll. v. 2. uti Hoseas, c. 1, 2. Cum illo principio concinne congruit principium libri: respondetque simul clausulae propheticae V. T. per Malachiam scriptae; perinde ut finis I. 2 Chron. et initium Esdrae. Proprius hujus evangelistae, quem ipse tali titulo profitetur, scopus est, Evangelii, de Jesu Christo Filio Dei, (v. 11.) origines, historiam, rationes, cursum, consummationem describere. 1) c. 1, 1. 14. seq. 8, 35. 10, 29. 13, 10. 14, 9. 16, 15. Hinc tam saepe evangelii vocabulo utitur: hinc patet, ultima Marci esse genuina. c. 16, 15. 20. Hinc Petrum, excellentem evangelii praeconem, tam singulariter commemorare solet.

v. 2. ως, sicul) Sic habere se debuisse initium evangelii, ostendit Marcus ex prophetis: eoque probato, cetera omnia probantur. Apodosis est versu 4. — ἐν ἡσαῖφ τῷ προφήτη, in Esaja propheta) Ex Malachia prius, deinde ex Esaja, testimonium affert Marcus: itaque nonnulli scripsere, ἐν τοῖς προφήταις, in prophetis. Sed tamen, quemadmodum Matthaeus c. 21, 5. unius prophetae nomine Zachariam citat, et quiddam ex Es. 62, 11. adspergit; ac Paulus Rom. 9, 27. Esajam appellat, et quiddam ex Hos. 2, 1. attexit: sic Marcus duos allegat, (quanquam Malachiae locum ex albo in contextum Marci irrepsisse, non sine specie conjicit Beza), atque unum Esajam prophetam (ut pridem existimavi,) appellat²). Esajas copiosior est et notior, testimoniumque ejus, a Marco citatum, legebatur publice in sabbato: et Malachiae testimonium hic repraesentat Marcus, per parenthesin quasi, instar supplementi, periocham illam, in qua proprie Malachias apud Matth. 11, 10. et Luc. 7, 27. citatur, infra praetermissurus; Esajae autem, ut apud Matthaeum, Lucam, Johannem, sic apud Marcum, propria hoc loco est allegatio. Ipse Johannes Baptista Esajam, non Malachiam, de se allegavit.

v. 3. φωνή, vox) Luc. 3, 4. not. — ἐν τῷ ἐρήμω, in deserto) Hoc repetitur versu sequente, ubi mox etiam illud, praedicans, respondet voci clamantis.

v. 4. έγένετο, extitit) Demonstratur eventus. — πηρύσσων βάπτισμα, praedicans baptismum) Sermo concisus i. e. praedicans praedicationem et baptizans baptismum poenitentiae. Luc. 3, 3. — είς, in) Constr. cum baptismum poenitentiae. Act. 2, 38. — ἄφεσιν, remissionem) citra sacrificia levitica.

2) Porphyrius, seculi tertii empaecta, Marcum eo nomine criminatus, quod verba ίδου — προσώπου σου Esajae adscripserit, hac ipsa criminatione confirmat, isto jam tempore in graecis cel Syriacis exemplaribus lectionem ἐν ἡσαία τῷ προφήτη extitisse, adeoque non ex Lalinis refictam esse; quod pluribus videre est in J. D. Michaelis Einleitung etc. T. I. p. m. 162. 586. s. E. B.

<sup>1)</sup> Et hujus descriptionis ordinem ita instruit, ut, per dichotomiam incedendo, I. ea Salvatoris facta, quae diversis quidem temporibus, at uno loco (qui Capernaum fuit) evenerunt, cumulatim referat, ex iisque, a nemine impugnatis, concludat, Jesum verum Messiam, Sanctum DEI case, c. 1, 16—45. II. eas adversariorum quaestiones atque interpellationes itidem simul exponat, quae diversis pariter temporibus, locis autem fere iisdem prolata sunt, dum secutae sant ipease insidiae. c. 2, 1—3, 6. Harm. p. 208. s.

- v. 5. lovδαία χώρα, Judaea regio) Sic, Judaeam terram; Joh. 3, 22. of fegogoλυμῖται, Hierosolymitae) Alias non solent novum institutum facile sequi metropoles.
- v. 7. ἔρχεται, venit) praesens. ὁ ἰσχυρότερος) ille, qui valentior est. Unus Christus major est Johanne, et infinite major. λῦσαι τὸν ἱμάντα, solvere currigiam) Nos fere fibulis, veteres ligulis calceamenta adstrinxere. Johannes ad baptismum Jesu alludere, inscius fortasse, hoc videtur adagio, ut hoc dicat: non sum dignus, qui corrigias ejus solvam, nedum qui baptismum impertiam ei. Ad baptismum, cum vestibus utique etiam calcei exuebantur.
  - v. 9. els rov) in flumen.
- v. 10. είδε, vidit) Jesus. quanquam etiam Johannes vidit, Joh. 1, 32. σχιζομένους, scissos) σχίζεται, scinditur, dicitur de eo, quod antea non fuerat apertum. Christus aperuit coelum primus. ανοίγειν, aperire, Matth. 3, 16. dicitur sensu generali; speciali autem in antitheto ad scindere, Act. 7, 56. Vid. de differentia horum verborum, Matth. 27, 51. 52. τὸ πνεῦμα, Spiritum) in quo baptizaturus erat Jesus.
- v. 12. εὐθέως, statim) Sic apud filios Dei magna de suo statu testimonia celeriter solet tentatio sequi. ἐκβάλλει, ejicit) Praesens.
- v. 13. μετὰ τῶν θηρίων, cum feris) Res magna. Gen. 1, 26. Status mera solitudine asperior. [Ab angelis et hominibus remotus híc fuit Salvator: neque tamem ferarum incursibus obnoxius. Imperium in bestias, cujus Adamus tam mature jacturam fecerat, in summa jam exinanitione exercuit: quanto magis exaltatus l Ps. 8, 8. V. g.] Marcus non solum historiam a Matthaeo descriptam breviori exhibet compendio, sed etiam specialia nonnulla quantivis pretii, a Matthaeo antehac non posita, et tamen fidelibus jam proficientibus fructum allatura, quasi supplevit.)
- v. 14. παραδοθήναι, traditus erat) Scribit Marcus ut de re lectori vel ex Matthaeo vel aliunde cognita. [Antea plus semel urbem Hierosolymam, ut Johannes refert, inviserat Jesus. At publica Ejus in Galilaea conversatio, eaque continua, nonnisi post Johannem custodiae traditum initium cepit. V. g.]
- v. 15. πεπλήφωται ὁ καιρὸς, impletum est tempus, tempus, de quo Daniel scripsit, advenientis regni: tempus, quod exspectastis. Qui agnoscebant, tempus esse impletum, proximum habebant gradum vel ad verum Messiam h. l. vel ad falsos Messias amplectendos. Luc. 21, 8. Implementum temporis non Johannes, sed ipse Dominus praedicavit. μετανοείτε καὶ πιστεύετε, poenitentiam agite et credite) tum critis consortes evangelii.
- v. 16. σίμωνα, Simonem) Ea ratione et copia de Petro scribit Marcus, ut facile videatur ex illius ore scripsisse. [Conf. v. 1. not. ult.] αὐτοῦ τοῦ σίμωνος) Vel sic legendum 2), vel tantummodo τοῦ σίμωνος· alii tantum αὐτοῦ, ex parallelis. Marcus interdum nomina repetit, c. 3, 17. 5, 37. interdum pronomen relativum iis adjicit. c. 2, 20. 3, 24. seq. 16, 14. et plane c. 6, 22. αὐτῆς τῆς ἡρωδιάδος. ἀμφιβάλλοντας ἀμφίβληστρον) Sic LXX Hab. 1, 17.: ἀμφιβαλεῖ ἀμφίβληστρον, in codd. opt. Unde Es. 19, 8. οἱ ἀμφιβολεῖς, piscatores.
  - v. 18. εὐθέως, statim) Felices, qui cito sequentur.
- v. 20. μισθωτῶν, mercenariis) Credibile est, Zebedaeum non fuisse pauperem. v. 21. 3) εὐθέως, statim) Delectatur hoc adverbio Marcus: inprimis capite I. et II. celerem Christi cursum, ad metam tendentis, et occasiones ei celeriter ob-

<sup>1)</sup> Quae vel omisit vel supplevit Marcus, ea veterum traditioni, qua in Romanorum gratiam scripsisse censebalur, apprime respondere, per inductionem probatum ivit cel. Michaelis in der Einleitung etc. T. II. p. 1154. s. E. B.

<sup>2)</sup> quod praesert margo Editionis Bengelianae utriusque omissioni lectionis τοῦ σίμωνος signum e subsiciens, suffragante Vers. germ. ad h. l. E. B.

<sup>3)</sup> καὶ εἰσπορεύονται, et intrant) Lucas, καὶ κατῆλῶςν, et desendit, in parallelo c. 4, 31. Nasaret nimirum situm altiorem habuit: Capernaum, ad mare, depressiorem. Quae Marcus h. l. et Matthaeus c. 4, 18. de urbe Capernaum tradunt, ea Lucas l. c. conjungit. Harm. p. 235.

latas, celeresque successus, pulcre denotavit. Non lente egit Salvator. Similem vim habet particula πάλιν, iterum, Marco frequens.

- v. 22. Ecovolar, potestatem) v. 27. [Idem Matthaeus notat c. 7, 28. Generalia ejusmodi Evangelistarum alius koc alius alio loco refert. Sic populus cum ovibus pastore destitutis comparatur Matth. 9, 36. ac deinceps, Marc. 6, 34. Marcus tamen k. l. sermonem montanum indigitat: unde patet, sanationem socrus Petri, quam ipse transponit, sermonem montanum (quae Matthaei series est) insecutam esse. Harm. p. 235.]
- v. 23. xal, et) Marcus initio historiae suae notat, quomodo Jesum aspexerint et homines et daemonia. [Scilicet neque Marcus neque Lucas (c. 4, 33.) in hac narratione ordini historico insistunt. Harm. p. 256.] avénçage, exclamavit) Videntur plerique antea nescisse, obsessum illum hominem esse. Magna vis obsessionis. nam idem saepe praedicatum et homini et daemonio tribuitur. c. 3, 11. 9, 20. Act. 8, 7.
- v. 24. ἔα, sine) id est, sine nos loqui. Luc. 4, 34. 41. τί, quid) Miserrimus status: optare, ne quid rei habeant cum Jesu. [Conf. Apoc. 6, 15.] ναζαεηνὲ, Nazarene) Credibile est, hostem valde attente observasse, quid Jesus in juventute ageret Nazaretae. ἀπολέσαι, perdere) Bene! 1 Joh. 3, 8. ἡμᾶς,
  πος) ) Communem inter se causam habent daemonia. οἶδα, novi) Non dicit:
  πος πονίπιε. De se ait, non de ceteris. Daemones, qui in obsessis erant, citius videntur, quam ceteri, sensisse, quis esset Jesus. [at citius etiam, quam plurimi hominum, quibuscum ambulabat. Harm. p. 256.]
- v. 25. ἐπετίμησεν, increpuit) Sic c. 3, 12. Hinc patet, longe majorem esse excellentiam Jesu occultam, quam Sociniani putant. DOMINI est increpare. Jud. v. 9. φιμώθητι, esto repressus) Hoc non impediit clamorem excuntis spiritus immundi, sed verba articulata, qualia versu 24. memorantur.
- v. 26. σπαφάξαν, concerpens) Hostes, cum intima obsederant, inviti cedunt, vere pelluntur.
  - v. 27. διδαγή, doctrina) cum qua conjuncta hace miracula. nai) etiam.
- v. 29. εὐθέως, statim) Jesus fugit strepitum celebritatis. ἡλθον, venerum! Jesus, et Simon et Andreas. μετὰ, cum) Jam, una relicta, plures habebant domos Jacobus et Johannes.
- v. 32. oylaç, vespere) Assiduitas Jesu. coll. v. 35. mane. nal, et) speciatim.
  - v. 33.  $\tilde{o}\lambda\eta$ , tota) aegroti, ferentes, spectantes.
- v. 34. οὐπ ἦφιε, non sivit) Sic c. 11, 16. Aoristus 2. verbi ἀφιέω, ut docet Sylburg. in Not. ad Clenard. p. 468. ὅτι, quia) Conabantur loqui.
- v. 35. ἔννυχον, multa nocte) Interdiu et noctu saluti nostrae invigilavit. Patet hinc etiam studium apostolorum et populi. v. seqq. προσηύχετο, precabatur) speciatim pro apostolis. v. seq.
- v. 36. ο σίμων και οί μετ αὐτοῦ, Simon et qui cum ipso) Jam Simon est eximius. Sic Luc. 8, 45. 9, 32. Non dicitur, v. gr. Thomas et qui cum eo erant. [Conf. not. 1. ad v. 16.]
- v. 37. εύρόντες, invenientes) Ergo non dixerat, quo iret. [Maximam se. annorum partem cum in solitudine transegisset, publice tandem conspiciendum se exhibuit, ea tamen lege, ut vel tum occultam cum Patre coelesti consuetudinem publicae cum hominibus conversationi prudentissime attemperaret. Harm. p. 259.] πάντες, emnes) Quidni etiam nos? inquit Petrus.
- v. 38. ἐχομένας, obvias) Ūt externa, locus, tempus, dant sese, ita regnum Dei se insinuat. ἐλήλυθα, veni) Primi sermones Jesu habent aenigmatis aliquid: sed paulatim apertius de se loquitur. Postea dicturus erat: exii a Patre.
  - v. 39. πηρύσσων· ἐκβάλλων, praedicans: ejiciens) Duo genera beneficiorum.

<sup>1)</sup> Signum interrogationis post hanc voculam exulare debet. Not. crit.

- 1) v. 43. εὐθέως, statim) ne videretur Jesus derogare legi. ἐξέβαλεν, expulit) Paratus erat homo sanatus manere cum Jesu et abesse a propinquis. Adversa ab affectibus naturalibus ad Christum transferunt.
- v. 45. 2) μηπέτι, non jam) Christus ergo paratus erat docere potius in urbibus, quam ibi, quo exirent homines.

## CAPUT II.

- v. 1. Πάλιν, iterum) Conf. c. 1, 21. 29. δι' ήμερῶν) interjectis diebus quibusdam. [Unus idemque in urbem Capernaum reditus est, cujus Marcus h. l. post sanatum leprosum, Matthaeus post reversionem ex regione Gergesenorum meminit c. 9, 1.: idem etium paralyticus, quem post Matthaeum describunt Marcus et Lucas. Harm. p. 276.]
  - v. 2. μηδέ, neque) Non modo domus, sed ne atrium quidem eos cepit.
  - v. 3. ὑπὸ τεσσάρων, a quatuor) Erat igitur adultus, sed non valde. v. 5. fili.
- v. 4. ἀπεστέγασαν, tectum removerunt) ex amore, sine noxa. [Sic per omnia fides (v. 5.) ad Christum penetrat. V. g.] Credibile est, fuisse tugurium, non amplam domum. ἐξορύξαντες, effodientes) laquear, sub tegulis, amplo foramine facto. Populus frequens bonam fecerat moram.

v. 5. niotiv, fidem) operosam.

v. 8. τῷ πνεύματι αὐτοῦ, Spiritu suo, Prophetae cognoscebant res in Dei Spiritu, non in suo; Christus, in Spiritu suo, omniscio, divino. conf. 8, 12. Spiritus sanctus autem non dicitur Spiritus Christi ante Pentecosten illam magnam, Act. 2. Superest igitur, ut Spiritum Jesu intelligamus de natura divina humanam inhabitante. — τί, quid) Parodia ad quid, v. 7.

v. 14.3) τελώνιον, portorium) ad mare. v. 13.

4) v. 15. ησαν γάρ, erant enim) Declarat evangelista, cur modo scripscrit, cum Jesu et discipulis ejus. multi quippe hi erant.

<sup>5</sup>) v. 16. τί ὅτι) Sic LXX Jud. 11, 7. etc.

v. 18, νηστεύοντες, jejunantes) Hoc et morem et actum praesentem significare videtur. Conf. not. ad Matth. 9, 14.

- 6) v. 20. ἐλεύσονται, venient) Prima significatio Passionis. ἐν ἐκείνη τῷ ἡμέρᾳ) Sic etiam Gothus habet: pluralis autem, a nonnullis surrogatus, ex Luca est?). Dies unus, auferendi Sponsi: dies multi, ejusdem ablati et absentis. Venient autem dies, quum ablatus ab eis erit Sponsus: et tum jejunabunt in illo, (illorum aliquo, primo scilicet potissimum,) die. Sic Luc. 17, 22. dicitur, venient dies, plurali numero: et v. 31. in illo die, singulari numero, cum vi relativa ad illum pluralem.
- v. 21. αἴζει τὸ πλήςωμα τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ) Haec lectio media, brevis, genuina. Vid. App. Crit. Ed. II. p. 149. Sententia est: supplementum novum aufert aliquid panni veteris.
- v. 26. ἐπὶ ἀβιάθαρ, sub Abjatharo) Ahimelech erat sacerdos, qui Davidi panes dedit: sed illi ob id ipsum occiso successit mox Abjathar filius; et postea Abjathari sacerdotium et Davidis regnum eadem tempora habuit. Notissima apud

 χηρύσσειν. praedicare] Publica ista et spontanea praeconia rebus memoratu dignis cito publicandis inserviebant. c. 5, 20. Satius tamen hoc loco fuerat, obedientiam praestare. V. g.

8) Conf. de hac historia not. ad Matth. 9, 9. E. B.
 4) λευίν, Levin] Matthaeum etiam appellatum. V. g.

5) καλ ຖືκολούລησαν, et sequebantur] Itaque jam tum emendata mente rectam viam teneeant. V. g.

6) v. 19. τοῦ νυμερεῦνος, Sponsi] Hic Jesus est, quo absente laetum, praesente tristem diem habere nequeunt ii, quibus est cognitus. V. g.

7) Singularem ilaque h. l. et Gnomon praesert et margo Ed. 2. et Vers. germ., quanquam in Ed. maj. signo 8 notatum. E. B.

<sup>1)</sup> v. 41. σπλαγχνισθείς, commiseratus] Praecipuam Marcus in sanctis affectibus, adeoque gestibus etiam Jesu observandis sedulitatem exercet. Quod qui in legendo libro ejus curatius attenderit, haud parum delectationis inde capiet. V. g.

Hebraeos series sacerdotum erat. itaque a sacerdote sumitur denominatio aetatis David: et quidem Abjatharum evangelista, cujus tempore actio Davidis in sacras literas relata fuisse videtur, citat, prae Ahimelecho. conf. ἐπὶ, Matth. 1, 11. Nec dissimilis locutio Gen. 2, 2. die septimo: et c. 10, 25. in diebus Peleg (paulo post nati) divisa terra.

v. 27. Eleyev, dicebat) sermonem iterum exorsus conf. c. 4, 21. 24. 26. 30. 7, 20. 9, 1. Luc. 4, 24. 5, 36. 6, 5. 15, 11. Joh. 1, 52. — διά, propter) Axioma. Sic fere 2 Maoc. 5, 19.: οὐ διά τὸν τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλά διά τὸ ἔθνος τὸν τόπον ὁ πύριος ἐξελέξατο. — ἐγένετο, factum est) Origo et finis rerum spectanda. Benedictio sabbati, Gen. 2, 3. hominem spectat.

v. 28. &st, ilaque) Sensus eximii aenigmatis promtior est: Quod juris in sabbatum habet homo quivis, id habeo etiam ego. Sensus augustior, sed pro ratione illius temporis reconditus: Finis sabbati facti est salus hominis secundum animam et corpus. hanc salutem praestare debet Filius hominis: et ad hunc finem obtinendum habet idem potestatem omnium rerum, et nominatim sabbati, quippe propter hominem facti; et pro hoc fine obtinendo recte moderatur omnem sabbati usum.

# CAPUT III.

- v. 1. Πάλιν, iterum) alio sabbato. [quod festum Paschatos octiduo antecessit. Harm. p. 309.] Luc. 6, 6. ¹) ἐξηφαμμένην, arefactam) non ex utero, sed morbo aut vulnere. Hacc vis participii ²).
- v. 2. παρετήρουν, observabant) ex obliquo et occulto. Proximo ante sabbato audierant doctrinam sanam de sabbato.
- v. 3. Mysi, dicit) ut aegroti miseria tanto magis moveret omnes. ξγειφαι είς) Concise, id est, surge et prodi in medium.
- v. 4. η, aut) Non servare est perdere. Oppositio immediata. animam servare, totum: benefacere, pars. et sic in opposito. ψυχην, animam) humanam: adeoque etiam manum. ἐσιώπων, silebant) Luc. 14, 3. ἡσύχασαν. Non habebant, quid dicerent.
- v. 5. περιβλεψάμενος, eircumspiciens) Vultûs Christi multa nos docent. v. 34. [Conf. c. 10, 21. 27.] συλλυπούμενος, contristatus) In Pharisaeis erat tristitia mala, Jesus contristatur pie, singulatim de singulis. Cum tristitia justa conjuncta est ira justa. v. 2. not. πωρώσει, duritie) Habitus cordis cognitionem veritatis ejusque conclusionum aut difficilem reddit aut facilem. πώρωσις, durities, sensûs perimens, v. gr. visum et tactum. Coecitas est, non videre; durities, non percipere. Joh. 12, 40.
- v. 6. εὐθέως, statim) Crevit odium. coll. v. 2. fin. ἡρωδιανῶν, Herodianis) etsi hi fortasse non magnopere curabant sabbatum. Vel jussu vel permissu Herodis occidere Jesum volebant.
- v. 7. ἀνεχώρησε, secessit) vitavit insidias, et tamen non longe, nec timide. nam ivit ad mare 3).
  - v. 7. 8. mlnos, multitudo) Duae erant multitudines: altera, ex Galilaea, se-

εἰς τὴν συναγωγὴν, in Synagogam] Sceleris quid non ingeritur coetui sacro in eoque perpetratur! V. g.

<sup>2)</sup> Marcus es facta, quibus adversarii nihil opponebant, combinat c. 1.; tum et es conjungit, quae oppugnabant isti c. 2.; donec odio agitati insidias Domino struerent. Eadem Lucae est methodus. V. g.

<sup>3)</sup> Quae Marcus h. l. v. 7 — 19. refert, ea justo narrationis ordine proponit, combinanda cam Matth. 4, 24. ss. Sed quae antecedunt et sequuntur apud Marcum, ea parallela sunt Matth. 12mo. Ab insidiis hostium ansam desumit Marcus memorando secessui Salvatoris, v. 7. ecque ipso in viam tantisper e diverticulo redit etc. Harm. p. 238. Marc memoratur h. v., domus v. 20. iterumque marc c. 4, 1. Tali pacto historias diversorum temporum combinat Marcus. V. g.

quebatur; altera, ex diversissimis locis, tum primum veniebat ad Jesum. Illa dicitur multa multitudo, hace multitudo multa, epitasi trajecto nomine indicata.

v. 8. lδουμαίας, Idumaea) Ergo Esan non erat plane exosus. — of περί) Hi

erant Israëlitae, Tyro et Sidoni vicini.

- v. 9. πλοιάριον, navicula) Nominativus. προσκαφτερή, praesto sit) non illo uno tempore. ΐνα μή, ul ne) Cura justae commoditatis.
  - v. 10. ἐπιπίπτειν, inciderent) Admirabilis patientia et benignitas Domini.
  - v. 11. οταν) "Οτ' αν, cum praeterito indicativi, uti οπου αν, c. 6, 56.
  - v. 12. Γνα μή φανεφον, ut ne manifestum) Nec tempus erat; nec hi,

praecones.

- v. 13. είς τὸ ὄρος, in montem) seorsum. οῦς ἦθελεν αὐτὸς, quos volebat ipse) Libera potestas, et summa. Volebat, ex voluntate Patris. [His partim of duodecim, modo memorati, continebantur; partim alií, e. g. Joseph et Matthias, Act. 1, 28. V. g.] ἀπῆλθον, abierunt) relictis omnibus.
- v. 14. δωδεκα, duodecim) Characteres apostolici: vocatio immediata, conversatio cum Christo perpetua, autopsia, praedicatio universalis, donum miraculorum.
- v. 16. ἐπέθημε, imposuit) Dominii nota est, dare cognomen. datum etiam Jacobo et Johanni conjunctim, v. 17. sed prae illis Petro, primo. Sic in catalogo XII exploratorum terrae commemoratur Josua pro Hosea vocatus. Num. 13, 4—16.
- v. 17. lánæβov, Jacobum) advocat. ὀνόματα, nomina) Plurale innuit, etiam utrique seorsum¹) hanc appellationem convenisse. [Attamen hoc duntaxat loco Jacobi et Johannis cognomen; Petri frequenter memoratur. V. g.] βοανεφγές, Boanerges) Procul dubio Christus hoc nomine κωτα alludit ad duos scribas, qui in synedrio summo sacerdoti sedere solebant ad sinistram et dextram: quorum hic colligebat suffragia absolvendorum, ille damnandorum; ritumque synedrii juridicum regno suo spirituali applicat. Mel. ant. sac. p. 36. s. Etymon paulo aliter exquirit Hilleri onom. p. 117. 699. νίοι βροντῆς, filii tonitrui) Magnifica appellatio. Tonitru in scriptura et terribile et festivum quiddam est. Evangelium item mundum terret, piis laetitiam et fructum affert. Johannes in lenitate tamen absconditam habet vim tonitrui; inprimis in testimonio de deitate Jesu Christi: conf. Joh. 12, 29. 28. et in apocalypsi tonitrua perscripsit plurima; et ipse audivit, quae perscribi non debuere. Ap. 10, 3. Hillerus l. c. filius tonitrui est fulmen, eo quod ruptarum nubium fragorem sequitur.

v. 20. ξοχονται, voniunt) Jesus cum familia nova. [Non temporis ordinem, sed locorum vicissitudinem haec Marci relatio sequitur. Conf. v. 7. 13. Harm. p. 311.] — εἰς οἶκον, donum) ad donum potius, quam in domum. coll. v. 21. 31.

- v. 21. of πας αὐτοῦ, qui apud ipsum) Vid. App. Crit. Ed. II. p. 150. Gothicum fram respondet ad περὶ et παρά. Hi, qui apud ipsum, qui fuerint, liquet ex v. 31. ubi particula ergo hunc versum 21. quasi parenthesi interim expedita, respicit. ἐξῆλθον, exiverunt) Exitum sequebatur τὸ venire. v. 31. Videtur domi structa fuisse mensa. v. 20. fin. πρατῆσαι, tenere) cohibere. ἔλεγον, dicebant) nuncii, ex quibus propinqui ejus audierunt de ardore ejus. ὅτι ἐξέστη, mente alienutus est) Hoo verbo tribuebant ei nimietatem ardoris, intellectum opprimentis, sed tribuebant perperam, ut Paulo Festus, Act. 26, 24. insanis. conf. omnino 2 Cor. 5, 13. ἐερεὺς καὶ προφήτης ἐξέστησαν διὰ τὸ σίπερα Heb. τω Es. 28, 7. ὁ προφήτης παρεξεστηπώς, Hebr. τωυ Hos. 9, 7. De populo hoe accipi non patitur singularis numerus: quamvis enim ὅχλος turba singulare est, tamen ex intervallo semper sequitur pronomen et verbum plurale.
- v. 23. προσκαλεσάμενος, advocans) Eo ipso illos ad attentionem aliquam perduxit. — σατανάν, Satanam) Vid. Matth. 12, 26, not.

<sup>1)</sup> Vers. germ. margo tuetur contrariam sententiam, qua nonnist conjunctim cognomine hoc ornati videntur. E. B.

<sup>2)</sup> v. 22. οἱ ἀπὸ ἱεροσολύμων καταβάντες, qui descenderant Hierosolymis] proximis ante

v. 26. avisin) Verbum valde aptum, insurrexit. q. d. nova res foret!

v. 27. ἐἀν μή — δήση, καὶ τότε — διαφπάσει) Simillima constructio: μή ἀποθάνη καὶ ἔτερος ἐγκαινιεῖ Deut. 20, 5. seqq. item Gen. 27, 12. Matth. 5, 25. 26, 53.
27, 64. Rom. 11, 25. s. 35. nec non Marc. 5, 23. fin. Luc. 13, 25. 18, 7. Joh.
12. 35.

v. 28. τοῖς υίοῖς τῶν ἀνθρώπων, filiis hominum) Peccata, humana sunt: sed blasphemia in Spiritum sanctum, est peccatum satanicum. — καὶ αί βλασφημίαι) Articulus, in edd. omissus, magnam sermoni vim addit.

v. 29. alaviou aμαφτίας, aeterni peccati) Peccatum hoc loco reatum denotat: et aeternum peccatum opponitur, magna proprietate sermonis, remissioni. [Poenam itaque tum sensus tum damni aeternam infert. V. g.] Glossa, alaviou πρίσεως.

- v. 31. 1) of ἀδελφοί καὶ ἡ μήτης αὐτοῦ) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Marcus fratres priore loco posuit. fratres initium fecerant quaerendi, eosque secuta est mater. [ποπ omni eo nomine culpá vacans. V. g.] Similis ratio ordinis verborum, Num. 12, 1. 10. ubi Miriam, magis adversata Mosi, ante Aaronem ponitur. Sie, Rakel et Lea, verso ordine, Gen. 31, 14. Gad et Ruben, Num. 32, 6. Minus quam ceteri, sed non tamen nibil humani passa est benedicta in mulieribus. Içu, feris) extra orbem illum, v. 32. vel etiam extra domum, ubi docebat. φανοῦντες, vocantes) clara voce.
  - v. 32. slnov, dixerunt) Ipse bene sciebat.
  - v. 34. zvxlo, circuitu) suavitate summa.

## CAPUT IV.

- v. 1. "Hožaro, incepit) post interpellationem. naçà, prope) Antitheton: prope mare; in mari.
- v. 3. axovete, audite) Verbum clare pronunciatum, ad sedandum populi strepitum, ne ipsum sermonis initium frustra esset. [Marcus praecipue auditum verbi commendat. v. 24. 25. 33. V. g.]
  - v. 8. ἐδίδου, dabat: ἔφερεν, ferebat) Subjectum, αλλο, aliud. coll. v. 4 7.
     ἀναβαίνοντα, ascendentem) supra contraria omnia.
- v. 9. *Eleyev, dixit*) Pausa frequens, sermonibus gravissimis interposita. v. 13. 21. 24. 26. 30.
  - v. 10. of περὶ αὐτὸν, qui cum ipso) primae admissionis. c. 3, 34.
- v. 11. Elsyev, dixit) cum prolubio. εξω, foris) extra discipulatum genuinum. [Antitheton, v. 10. V. g.] γίνεται) accidit.
- v. 12. τνα, ut) Jam ante non videbant. Matth. 13, 13. Nune accedit judicium divinum. τνα, ita ut. LXX, Gen. 22, 14. καὶ ἀφεθήσεται αὐτοῖς τὰ ἐμαφτήματα, et remittentur eis peccata) Haec vera sanatio. Matth. 13, 15. Ps. 102 3
- v. 13. οὐκ εἴδατε, κοκ κοstis) Notat Jesus interrogationem discipulorum. κεὶ κῶς, et quomodo) Parabola de semine, prima ac fundamentalis. πάσας, emnes) Doctrina Christi perfecta.
- v. 14. ὁ σπείφων, seminans) Christus est seminans. Petrus, Paulus et alii seminant semen Christi, et sunt servi Seminatoris.
- v. 15. ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, ubi seminatur verbum) Hoc comma connectendum potius cum sequentibus. εὐθέως, statim) Maximum tempus insidiarum. ἐν ταῖς παρδίαις, in cordibus) Id plus, quam in corda.
  - v. 16. 17. εὐθέως, statim) Magnae mutationes in anima celeriter fieri possunt.
  - v. 19. al megl tà loimà îmituplai, cupiditates de reliquis) voluptates vitae,

1) εργονται σύν, ventual itaque] Remittit haec locatio ad εξήλθον v. 21. V. g.

Pascha diebus, quum jam reliqui homines adscenderent. Sat longo temporis intervallo Hierosolymis Jesus abfuerat; itaque eo nunc tempore cohibere Eum in Galilaea conabantur, quo ingens eum populi multitudo circumfluebat, aliis negotiis soluta, et ad celebrandum festum professes parans. Hargs. p. 314.

- Luc. 8, 14. in victu, amoribus, studiis literarum etc. εδοπορενόμεναι, ingredientes) Qui verbum Dei accepit, videre debet, ne curae mundi invalescant, et novam animae latitudinem affectusque, capaciores ex verbo Dei redditos, occupent vehementius, quam antea. γίνεται, fit) sermo.
  - v. 20. Ev, unum) Accusativus.

omnia illustrabit. 1 Cor. 4, 5.

- v. 21. xal, et) Versus 24. cum versu 20. et antecedentibus arcte cohaeret: ergo etiam hic intermedius. coll. Luc. 8, 16. hoc sensu: Terra semen sibi commissum sat diu tegit; sed vos virtutem verbi auditi confestim debetis exserere. δ λύχνος, lychnus) Sic quoque Christus, lux vera, cum evangelio, venit. Et homo ipse debet esse non modius, sed candelabrum. conf. Luc. 8, 16—18. xlίνην, lectum) ubi capitur cibus.
- v. 22. οὐ γὰρ ἐστί τι κρυπτὸν, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόπρυφον, non enim est quidquam occultum, neque factum est absconditum) Differentia est et verborum, est, natura; factum est, studio: et nominum: conf. κρυπτὰ. 1 Cor. 4, 5. et ἀπόπρυφοι, Col. 2, 3. cui respondet illa inter manifestari, vi; et in manifestum venire, ultro, cum maturum est. Ergo prior sententia potest de malo, altera de bono accipi. Id axioma valet de rebus naturae; de sensibus et actionibus hominum malis et bonis, in statu naturali et spirituali, de mysteriis divinis. ἐγένετο, factum est) Subjectum, τὶ, quidquam, repetitum: praedicatum, absconditum. ἔλθη, veniat) ultro. conf. Joh. 3, 21. Id fit successive, in hoc seculo; et flet plene, quum lux
  - v. 23. εί τις, si quis) Ergo non quivis habet.
- v. 24. βλέπετε, τί ἀπούετε, videte, quid audiatis) Visus, nobilior, moderatur auditum: oculus, non auris, se movet. τί, quid) Auditis verbum, quod verbum Dei est. id magni habete. vel quid resolvendum in quomodo Lucae: videte, qualem praestetis auditum. ἐν ῷ μέτρῳ, in qua mensura) Ea mensura est cor cum sua capacitate, cupiditate, studio impertiendi aliis, obsequio. Qua quisque in dando mensura utitur, eam in accipiendo experietur. προστεθήσεται, addetur) ut non modo sitis auditores, sed etiam participes. τοῖς) quod attinet ad audientes. ¹) conf. ad Rom. 2, 8. de tali Dativo.
- v. 26. ἄνθοωπος, homo) Cum hoc homine confertur Deus et Christus, ad describendas actates et gradus totius ecclesiae christianae. v. 29.
- v. 27. καθεύδη καὶ ἐγείρηται, dormiat et surgat) His duodus verbis per χιασσμόν cohaerent nomina, nocte atque die. Et nox interdum ante diem poni solet. Gen. I. οὐκ οἶδεν αὐτὸς, non novit ipse) Post collata hominibus praesidia gratiae, Deus eos quodammodo sibi ipsis permittit. Potest tamen hoc referri ad ipsum hominem fidelem: et tum sponte sua v. 28. opponitur curae humanae, non culturae terrae.
- v. 28. αὐτομάτη, sponte sua) Non excluditur agricultura et coelestis pluvia solesque. [sed innuitur libertas, vel in bono vel in nalo augescendi, a domino fundi homini concessa. V. g.] χόρτον, gramen) sementem gramini similem. sic initio virtutes spirituales a naturalibus vix dignoscuntur. είτα, deinde) Mirabilis ratio incrementi successivi: ea olim patebit.
- v. 29. παραδώ, tradiderit) idem sponte sua. subaudi sese. εὐθέως, statim) ut ante non nimis cito, sic nunc non sero. ἀποστέλλει, mittit) Sermo concisus. mittit, falce praeditos. nam ἀποστέλλεσθαι est viventis cujuspiam.
  - v. 30. τίνι όμοιώσωμεν, cui assimilemus) Plurale conf. Joh. 3, 11.
  - v. 31. ως κόπκον, sicut granum) scil comparemus. μικρότερος) minus.
- v. 31. 32. ὅταν σπαρῷ, quum seminatum fuerit) Hoc, bis positum, exacte definit tempus illud, quum granum desinit esse parvum, et incipit fieri magnum. versu 31. quum, ut versu 32. seminatum fuerit cum emphasi est pronunciandum.
- v. 33. καθώς ἠδύναντο ἀκούειν, sicut poterant audire) Non ferebant apertius dici.

<sup>1)</sup> Omissionem hujus incisi lectoris decisioni reliquerat utriusque Editionis margo; praesert tamen lectionem pleniorem cum Gnom. etiam Vers. garm. E. B.

- v. 35. ἐν ἐκείνη τῷ ἡμέρᾳ, in illo die) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Pronomen, ἐκείνη, illo, non illum praecise diem notat, quo parabolas de Seminante, ceterasque proposuit Salvator, ut praeter alios agnoscit Grotius, sed minus definite refertur ad diem in superiore cursu libri notatum, nempe cap. 2, 1. Sic Jud. 13, 10. ברום LXX. ἐν ἡμέρᾳ, αε potius, in cod. Alex. τῷ ἡμέρᾳ ἐκείνη. Sic Matth. 24, 48. ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος. Et quidem Marcus τὸ ἐκεῖνος varie adhibet. c. 2, 20. 13, 24. nott. De tempore hujus navigationis conf. Harmon. evang. §. 49.
- v. 36. παραλαμβάνουσιν, assumunt) Ii, quorum erat navis, assumsere ad trajiciendum. — ώς ήν, ut erat) sine apparatu. Matth. 8, 20. Sic LXX, ώς έστιν, et, ώς ήσαν, 2 Reg. 7, 7. — πλοιάρια, naviculae) et in iis homines. — μετ' αὐτοῦ, cum illo) cum Jesu.
- v. 37. λαϊλαψ) i. e. κίνησις νεφών και ταραχή μετά εὐδίαν κτλ. Eustathius. ἐπέβαλεν, injecerunt) sc. sese.
- v. 38. πρύμνη, puppi) ubi gubernaculum est. το προσκεφάλαιον, cervical) Pars haec erat navis, ut ex articulo colligas; lignea, ut Theophylactus notat. vid. Heupel. ad h. l. οὐ μέλει σοι, num non curae est tibi) Non irascitur Dominus importunius orantibus.
- v. 39. σώπα, sile) desiste a sonitu. πεφίμωσο, obmutesce) desiste ab impetu. γαλήνη, tranquillitas) maris; quod alias vel post ventum in motu mansisset.
- v. 40. ovx, non) Postea dixit, nondum, Matth. 16, 9. To non simpliciter dicit privationem; 10 nondum innuit, habuisse illos jam antea, cur crederent.

## CAPUT V.

- v. 1. Τῶν γαδαρηνῶν, Gadarenerum) Gadara, urbs Graecanica, Judaeis subdita: in qua multos Judaeos habitasse ex eo colligi potest, quia Dominus ad eos venit. [Communem ea sine dubio portum habuit cum Gerasa vel Gergesa. V. g.]
- v. 2. εὐθέως, statim) Servatus tamen est homo, ne, ut porci, in mare se praecipitaret. ἐν, in) Particula vim habet.
  - v. 3. xarolxysiv, habitationem) Varii sepulcrorum incolae v. 5.
- v. 5. ὄφεσιν, montibus) locis solitariis. montes ibi erant. v. 11. έαυτον, se ipsum) In obsessis etiam justus amor sui impeditur.
- v. 6. ἔδραμε, cucurrit) Specimen dominii Christi. Cucurrit obsessus, invitis, ut facile existimari potest, daemoniis.
- v. 7. μή με βασανίσης, ne me crucies) Dum cruciatur daemonium, cruciatur obsessus, et hic tamen liberatur. Daemonium deprecatur aut ipsam expulsionem, aut additum expulsioni cruciatum alterum.
- v. 8. 76) Sermo est, tanquam de uno: et v. 13. 9. de multis, qui uni parebant, ut legio imperatori. Unicus ille perpetuam cum sua legione videtur conjunctionem habere, quia uno nomine continentur.
- v. 9. λεγεών. legio) Appellatio synecdochica. unus in his erat princeps, et ceteri cum eo conjuncti erant legio: sive id Latini nominis antea gesserat, quam hunc hominem intraret, sive tunc assumsit. πολλοί ἐσμεν, multi sumus) Hoc affirmat suis verbis Lucas, c. 8, 30. Si in uno nido tam multi esse possunt: quot sunt in universum! [Numerus in se non parit patrocinium. V. g.]
- v. 10. παφεπάλει, rogabat) Numerus singularis: pluralis, v. 12. χώφας, regionem) quam amabant vel tenebant. [adeoque, kominum istorum gnari, eo plus detrimenti parare cogitabant. V. g.] Mirum autem est, eos non vitasse locum, in quo versabatur Messias, potentiam eorum destruens.
  - v. 12. πάντες, omnes) consentientes.
- v. 13. εὐθέως, statim) Non egebat deliberatione, ulla in re. ως δισχίλιοι, quasi bis mille) Hunc numerum superabat nomen legionis.
- v. 14. ἀνήγγειλαν, annunciaverunt) iis, quorum fuerant porci, in urbe et in agris.

- v. 15. καθήμενον, Γματισμένον, σωφρονοῦντα, sedentem, vestitum, sanae mentis) cum antea fuisset sine quiete, vestibus, rationis usu. Vestes ii, qui spectarant, dare potuerunt. Rationis usum actionibus exserebat. τον λεγεῶνα, legionem) Videtur hoc nomen ibi locorum notum fuisse, et homines territos habuisse. Neque enim alia causa apparet, cur haec appellatio, rem, ut illi invenerint, describens, iteraretur¹).
- v. 18. μετ' αὐτοῦ, cum illo) Crux hominem ablactarat a suis: virtus Jesu eum tenebat. [coque jam ulterius juvare istos potuit. V. g.]
- v. 19. τούς σούς, tuos) Obligatio erga propinquos. ἀνάγγειλον, annuncia) Tempus loquendi: v. 30. seqq. et tempus tacendi. v. 43. ὁ κύριος, Dominus) Jesus v. 20.

v. 20. κηρύσσειν, praedicare) Sic non carebant testimonio gloriae Dei; etsi

Jesus, rogatus, celeriter abibat. — ἐν τῆ) non solum domi. v. 19.

v. 22.2) lázigos, Jairus) Quo tempore Marcus hoc scripsit, Jairus ejusve filia adhuc reperiri in Palaestina potuit. Magnum veritatis argumentum est, quod ipsa nomina propria in historia evangelica ponuntur. — lõuv, videns) conspecta majestate Christi.

- v. 23. ἐσχάτως ἔχει, in extremis est) Magna fides Jairum impulit, ut ab animam agente discederet. ἴνα, ut) Hoc stilo recitativo positum ostendit, qua mente Jairus morbum filiae commemoret.
- v. 29. ἐξηφάνθη ή πηγή, arefactus est fons) non modo decrevit. Erat repentinae sanitatis summus gradus.
- v. 30. ἐπιγνούς, cognoscens) Fides etiam agit. ἐξιλθοῦσαν, egressam) Vis magnetica.
- v. 33. φοβηθεῖσα, timens) Interdum actionem bonam subsequitur timor, quem ipsum porro tollit bonitas Domini. Matth. 26, 10. εἶπεν, dixit) publice, Luc. 8, 47. posito intempestivo morbi pudore. πᾶσαν, omnem) Recte!

v. 34. Enays els elonono, abi in pacem) Conf. Luc. 7, 50. not. — Iso, esto)

perpetuo. Post longam miseriam, beneficium durabile.

v. 35. ἀπὸ, de) domo archisynagogi. — τί ἔτι, quid adhuc) Magna mortuae puellae affirmatio. Inepte conari herum putant. — σκύλλεις, vexus) Verbum hoc proprie dicitur de molestia itineris. Luc. 7, 6. 8, 49. Herodianus de dura captivorum vectura, deque profectione exercitus adhibet. Ambulatio Jesu erat tum perpetuus σκυλμός, vexatio. — τὸν διδάσκαλον, Magistrum) Erant ergo discipuli Jesu in familia Jairi, et archisynagogi doctor erat Jesus.

v. 36. λαλούμενον, dictum) quasi clam.

- v. 37. τον ἀδελφον, fratrem) Marcus non diu post ascensionem Christi scripsit evangelium, quo tempore memoria Jacobi, decollati, adhuc vigebat ita, ut ipso Johanne notior esset.
  - v. 38. ἀλαλάζοντας, cantu perstrepentes) ad cogitationes lugentium minuendas.
- v. 40. κατεγέλων, deridebant) tristi risu, sine petulantia. ἐκβαλών, ejiciens) Admiranda potestas, in domo, ut extrinsecus videbatur, aliena. Revera erat in domo dominus. τον) Ergo aderant tres discipuli, et tres ex domo. non plures, v. 43.
- v. 41. ταλιθά κοῦμι, Talitha kumi) Petrus memor fuerat verborum a Salvatore adhibitorum: ex cujus ore Marcus scripsisse dicitur. Talitha, semel. neque enim Jesus mortuos excitans epizeuxin adhibuit. Luc. 7, 14. Joh. 11, 43. Nam semper praesens erat virtus ejus. Conf. Num. 20, 11. σοι λέγω, tibi dico) Id non habetur in Talitha kumi, et tamen vere additur.
- v. 42. εὐθέως, statim) Non demum paulatim sese recollegit. γάο, enim) Rediit ad statum aetati congruentem. — δώδεκα, duodecim) Conf. v. 25. Uno

<sup>1)</sup> Et margo quidem Ed. maj. minus probaverat hanc iterationem, cui magis favet Ed. 2. cum Gnom. et Vers. germ. E. B.

<sup>2)</sup> των αρχισυναγώγων, archisynagogorum) Qui reliquorum doctorum Inspectores erant. V. g.

tempore sanata est mulier, et resuscitata puella, quae uno tempore initium miseriae et vitae habuerant. 1)

## CAPUT VI.

- v. 1. 2) 'Axolov ซิงบังเห, sequuntur') etsi non omnes admissi ad videndam resuscitationem puellae Jairi.
- v. 2. γενομένου, facto) cum adventus Jesu non multo ante factus esset. πόθεν δοθείσα, unde data) Atqui ipsa est Sapientia. καὶ δυνάμεις) Subandi, τί, quid, quí.
- v. 3. ὁ τέπτων) fabri filius, vel etiam ipse faber. nam addunt, filius Mariae, in antitheto ad filium fabri. [Ipse igitur eo labore defunctus est, qui respondebat operi spirituali. Zach. 6, 12. V. g.]
- v. 4. πατρίδι, patria) in qua multae sunt cognationes. συγγενέσι, cognatis) multas habentibus domos.
- v. 5. οὐκ ἡδύνατο, non poterat) Id est, non poterant fieri virtutes, quia homines erant incapaces. ὀλίγοις, paucis) Quantitas. ἀξιώστοις, infirmis) Qualitas.
  - v. 6. πύπλφ, circuitu) Beneficium tamen praestitit Jesus patriae suae.
- v. 7. ηρξατο, coepit) postquam profecerant. δύο δύο, duos duos) sex paria. Matth. 10, 2. s. καί, ct) Reliqua mandata patent ex v. 12. 13.
- v. 8. 9. παρήγγειλεν) Hoc verbum trifariam hoc loco Marcus construit: παρήγγειλεν ἵνα μηδὲν αξοωσιν ἀλλ' ὑποδεδεμένους (scil. εἶναι·) και μη ἐνδύσησθε. Sic idem c. 12, 38. θελόντων περιπατεῖν καὶ ἀσπασμούς· ubi infinitivus et accusativus junguntur.
  - v. 8. Tva, ut) ut essent expediti, soluti, liberi. [Conf. not. ad Matth. 10, 10.]
- 3) v. 13. ἐξέβαλλον, ejiciebant) Id sine dubio multo molestius tulere daemones, quam, se expelli ab ipso Domino. ἡλειφον ἐλαίφ, ungebant oleo) Hace unctio longe differebat ab ea unctione, quae extreme dicitur. Oleum non ferebant secum, v. 8. sed apud aegrotos sumebant. Miraculum eo apertius.
- v. 14. φανερόν, manifestum) Jesus multis prius non innotuit, quam mors Johannis innotesceret: alias eum non habuissent pro Johanne. Notandum contra eos, qui tempora post baptismum Domini nimis extendunt. γάρ, enim) Sine publica fama non nosset Herodes. Sero aula accipit novellas spirituales. ἔλεγεν, dicebat) Luc. 9, 7. pluralis est, quem numerum res etiam in Marco poscit. nam enumerantur hominum opinationes, quarum unam Herodi praeter ceteras probabilem visam indicat demum versu 16. Itaque parenthesis, si eam ante manifestum juvat pingere, non in ejus, sed in prophetarum debet claudi, ut audivit in audiens reassumtum appareat. Neque Marcus opinionem, quam Herodes ab aliis accepit, Herodi bis adscribere dicetur, aliis ne semel quidem, praesertim cum Herodes magis dubitarit, quam alii. Ergo aut ἔλεγον, dicebant, legi debet, aut dicebat certe non spectat ad Herodem, sed cum eo verbo subauditur participium dicens indefinite, ut saepius ponitur φησίν, inquit, soil. ὁ εἰπών, dicens. 4) Vid. ad Chrysost. de Sacerdot. p. 477. Glass. Can. 23. de Verbo, et Hiller. Syntagm. p. 325.
- v. 15. alii) Varietas humanarum opinionum de divinis rebus mira est. Eam scire, discipulos nonnihil juvat, c. 8, 28. sed Herodem magis perturbat. Quanta quanta est varietas, tamen saepe veritas extra eam versatur.

<sup>1)</sup> v. 43. δεεστείλατο, interdixit] Turba sane, quam puellae obitus non latuerat, miraculum et nosse potuit et in DEI gloriam promulgare. V. g. — φαγεῖν, quod ederet] Viva jam et salva fuit, neque ullo egens medicamento. V. g.

<sup>2)</sup> éxet'se, exinde) Latiorem hace vocula apud Marcum h. l. sensum habet, quam apud Matthaeum c. 13, 53. et universam Salvatoris commorationem in Capernaum et regione circumjacente respicit. Jairus in Capernaum habitavit: neque multo post resuscitationem filiae ejus, parabolae Matth. 13. etc. memoratae, prope Capernaum, prolatae sunt. Harm. p. 325.

<sup>3)</sup> v. 10. Exciden, inde] ex urbe. V. g.
4) Non Gnomonis observationem h. l., sed utriusque Editionis marginem sequitur Vers. germ., lectionem Chayes proeferens. E. B.

- v. 16. ἀκούσας δὲ, audiens autem) Id repetitur ex v. 14.
- v. 19. everyev) infenso animo imminebat.
- v. 20. ἐφοβεῖτο, timebat) Venerabilem facit sanctitas. Herodem non timuit Johannes. είδως, gnarus) Argumentum verae religionis, timor malorum et reverentia erga pietatem. [Neque tamen prophetam eum agnovit. Cardinem rei haud assequitur hominum seculi aestimium. Ipse Judas, tenebris jam obrutus, non Christum, sed sanguinem innocentem dixit Jesum. V. g.] συνετήφει, custodiebat) contra Herodiadem. πολλά ήκουε, multa audiebat) Nec tamen pius fuit Herodes.
- v. 21. γενεσίοις) Γενέσια, Genus est: γενέθλια, species. Hoc proprie natalitium, illud quemvis diem festum, ex gr. regni capti etc. notat. μεγιστάσιν, magnatibus) aulae et curiae. χιλιάρχοις, chiliarchis) militiae. τοῖς πρώτοις, proceribus) statibus provincialibus.

v. 22. ο βασιλεύς τῷ πορασίω, rex puellae) Antitheton.

v. 25. μετά σπουδής) promte. — θέλω, volo) Parrhesia.

v. 27. σπεπουλάτωρα, speculatorem) Derivatur a specula. Speculatores supplicia peregerunt. Sen. l. I. de ira, c. 16.

v. 29. πτωμα) Sic הבלה de propheta, Jer. 26, 23. Lat. cadaver. Salvatoris corpus non ita appellatur. — ἐν μνημείω, in monumento) patrio fortasse, cui inferri eum, ut suo, fas erat. Jesus Christus, vitae princeps, in sepulcro alieno repositus est.

v. 30. συνάγονται congregantur) simul. — of ἀπόστολοι, apostoli) Apta huic loco appellatio. — πάντα, omnia) Sequitur distributio, et quanta, et quanta. Re-

latio praeclarissima!

- v. 31. ὑμεῖς αὐτοὶ, vos ipsi) quoque. Saepe Servator solus in solitudinem se contulit. nunc dicit: vos quoque solitudinem quaerite. ὀλίγον, paululum) Solitudo et consuetudo cum aliis, contemperanda piis. ἡσαν, erant) Non semper simul et venerunt et discesserunt.
  - v. 33. προηλθον, praevenerunt) variis viis. συνηλθον, convenerunt) uno loco.
- v. 34. ἦοξατο, coepit) denuo, ut si antea non docuisset. Opus verae misericordiae est, docere: et boni doctoris virtus est misericordia.

v. 35. πολλης, multa) Matth. 20, 1. ss.

- v. 36. πύπλω, circuitu) Nam in uno duntaxat alteroque non erat cibi tantum.
- v. 37. ἀγοράσωμεν, emamus) Interrogatione has significant discipuli, non voluntatem deesse sibi, et operae in abeundo, et pecuniae, quam haberent, in emendo, impendendae, sed facultatem. Itaque ducentorum denariorum summam non tam ex ea, quae tum erat, crumenae copia colligunt, quam ex numero hominum. Vide, quid elici possit: 5000 viri 200 denarii 1 vir ½ denarii, i. e. ½ kr. circiter. Habemus, praeter argumentum veteris monetae in novam resolvendae, illud paululum in singulos viros, (Joh. 6, 7.) illo praesertim anni tempore (circa Pascha, Joh. 6, 4.) quo annona solet esse carior: et rationalem discipulorum computum, quo e regione posito illustratur omnipotentia Domini. Summa 200 zuzaeorum sive denariorum apud Hebraeos perfrequens fuit in dote aut multa, ut Lightfootus docet: sed hoc non obstat analogiae 200 denariorum et 5000 virorum.
  - v. 40. ἀνέπεσον, discubuerunt ) Fides populi.
- v. 41. não, omnibus) Etiam opsonio usi omnes: et hujus quoque reliquiae fuere. v. 43. [quod, cum piscis partibus admodum diversis constet, minus adeo, quam panis amplificatio, rationi est pervium. V. g.]

v. 45. προς βηθοαϊδάν, ad Bethsaidan) Terminus navigationis non totius, sed

ex parte, dum Jesus ad eos venturus esset.

v. 48. είδεν, vidit) Et tamen non priusquam maturum esset, venit ad eos. — ηθείε, volebat) Conf. Luc. 24, 28.

v. 52. γαο, enim) Debuerant a pane ad mare concludere. Quo exercitatior fides, eo magis assuescit spectaculo admirandorum operum divinorum. [Conf.

- Matth. 14, 33.] ຈົນ yao, erat enim) Non modo notatur illud tempus, sed habitus cordis in illo tirocinio.
  - ▼. 53. προσωρμίσθησαν, appulerunt) promte.
  - v. 55. ἐπὶ τοῖς) Dativus. in grabatis: ut jacuerant.
- v. 56. 1) καν) Componitur hoc loco particula, non ex καl et ἐαν, ut plerumque, sed ex καl et αν, uti 2 Cor. 11, 16. Conf. Not. ad Chrys. de Sacerd. p. 459.

   αψωνται, tangerent) exemplo haemorrhousae. c. 5, 27. αὐτοῦ) τοῦ κρα-εκίδου.

### CAPUT VII.

- v. 1—5. Ol φαρισαῖοι ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ κοιναῖς χεροὶ ἐσθίοντας ἄρτους (οἱ γὰρ κλινῶν) ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτον οἱ φαρισαῖοι κτλ.) Locutio pendens: qua non observata, post ἄρτους inseruere nonnulli ἐμέμψαντο. Atqui tota periodus, per parenthesin dilatata, sustinetur verbo ἐπερωτῶσιν. Nam verbum vel iteratur finita parenthesi, Act. 2, 8. 11. 1 Cor. 8, 1. 4. Jud. 9, 16. 19. 2 Sam. 21, 2. 3. 4. 1 Reg. 8, 41. 42. vel tum demum ponitur, nt h. l. et Eph. 3, 1. 14. fitque connexio per particulas καὶ, δὲ, οὖν, et hoc loco per ἔπειτα. Valde similis est periocha Gregorii Thaumaturgi, quam quidem contractiorem dabimus: κατορθοῦται ἡ ψυχὴ, ἵν' ὥσπερ ἐν κατόπτρω ἐαυτὴν θεωρήσασα (τὸ ᾶλογον, κεὶ πάλιν τὸ λογικὸν κτλ.) ΕΙΤΑ ταῦτα ἐν αὐτῆ κατανοήσασα, τὰ μὲν χείρονα ΕΚΒΑΛΛΟΙ, τὰ δὲ ἀγαθὰ ΕΚΤΡΕΦΟΙ. vid. Paneg. ad Orig. p. 70. seq. Ed. Stutgard.
- 3) v. 2. τοῦτ' ἔστιν, hoc est) Interpretationem addit evangelista, uti v. 11. c. 5, 41. etc. ipse manus illotas non habens pro communibus.
- v. 3. πυγμή) Πυγμή pugnus. πυγμή ρποτι το carpotenus. v. Lightf. παράδοσιν, traditionem) Hujus correlatum, παρέλαβον, acceperunt. v. 4.
- v. 4. ξεστῶν, urceorum) unde in pocula infunditur. πλινῶν, lectorum) quibus utuntur edentes.
- v. 5. ἐπερωτῶσιν, interrogant) Semper quaestionibus duntaxat operam dabant pharisaei. περιπατοῦσι, ambulant) Τότη Hebraeis hoc sensu frequens.
- v. 6. ὑποποιτῶν, hypocritis) Sane ex hoc loco sumi potest definitio hypocrisess. Hi Pharisaei erant specimen hypocritarum.
- v. 8. ἀφέντες, missum facientes) Ôppositum τοῦ tenere. Affinia: abolere, v. 9. abrogare, v. 13. την έντολην, praeceptum) Unum praeceptum, uti virtus una et simplex; contra multiplicitatem traditionum. τοῦ θεοῦ· τῶν ἀνθρώπων, Dei: kominum) Evidens antitheton. βαπτισμούς ξεστῶν, baptismos urceorum) viles observatiunculas.
- v. 9. καλῶς ἀθετεῖτε, pulcre aboletis) ΤΟΤ LXX καλῶς. i. e. pulcre dicitur, cum ita dicitur. Sicut incendii pictura vera, pulcra est. Putarantque illi, se facere pulcre.— ίνα, ut) Vere accusantur, etsi hypocritae non putarent, hanc suam esse intentionem.
  - v. 10. μωσης, Moses) divinitus.
- v. 13. η παρεδώπατε, quam tradidistis) Traditionem fecistis vos, quae antiquis erat mera consuetudo.
- v. 14. axovere, audite) Admonitio omnibus salutaris, contra praejudicium vero cultui divino inimicissimum.
  - v. 16. et rig Ezzi, si quis habet) Pauci hoc capiebant. v. seqq.
  - v. 18. Εξωθεν, extrinsecus) Id accedit, explicationis gratia.
- v. 19. καθαρίζον) non inquinans, sed purgans, dum alimentum laudabile remanet, et purgamenta abeunt.
  - v. 22. πλεονεξίαι) Πλεονεξία, πλεονέκτης, πλεονεκτέω, comparativum invol-
- ἐν ταῖς ἀγοραῖς, in foris] ubi occursum ejus certiorem haberent, et quamplurimi opem
   ἐναὶς ἀγοραῖς, in foris] ubi occursum ejus certiorem haberent, et quamplurimi opem
  - 2) ἀπό ἱεροσολύμων, Hierosolymis] Pascha illic celebratum fuerat. V. g.

vens, denotat medium quiddam inter furtum et rapinam: ubi per varias artes id agitur, ut alter per se, sed cum laesione sui, inscius vel invitus, offerat, concedat et tribuat, quod indigne accipias. Propius tamen ad furtum accedit, et rapinae magis opponitur: estque divitum potissimum, ut duo illa pauperum. 1 Cor. 6, 10. 5, 10. — ἀσείλγεια) diffluens animi lascivia. conf. Syr. Haec et malignus oculus sunt contra praeceptum IX. et X. — ὀφθαλμὸς πονηφὸς, oculus malignus) invidia et de malis alienis gaudium. — ἀφροσύνη, insipientia) qua laborabant, qui h. l. refutantur: coll. insipientes. Luc. 11, 40. Causa, cur insipientia extremo loco ponatur: quae etiam reliqua omnia facit incurabiliora. Non in sola voluntate est corruptio humana. [conf. v. 18.]

v. 23. πάντα, omnia) O quam impurus est fons cordis nostri!

v. 24. μεθόρια) fines communes. — οὐδένα, neminem) Erat enim in finibus terrae Israël.

1) v. 25. ἀπούσασα, audiens) Si ex fama fides: quanto magis ex Scripturae textu vel brevi. — γὰρ, επίπ) Resp. v. 24. fin. Jesus obviam se tulit cum ope sua: sed ita moderatus est rem, ut videretur quasi fortuito fecisse erga Graecam; cum totum iter illius causa suscepisset. Conf. Matth. 18, 12. — τὸ θυγάτριον, filiola) Subjectum obsessionis possunt esse etiam pueri, c. 9, 21. 24. etiam ethnici.

v. 26. ἐλληνὶς, Graeca) vocabulo late sumto. — συφοφοίνισσα τῷ γένει) Τῶν τὴν φοινίzην σύφων κατοικούντων meminit Clemens Al. in Protrept. Syrophoenicem memorat Tertullian. adv. Marcion. et Justin. M. adv. Tryph. Syrophoenix udus notatur a Juvenale. Femininum φοίνισσα, quod Herodianus habet, formatur ad analogiam κρῆσσα, λίβυσσα, θρῷσσα, κίλισσα.

2) v. 27. ἄφες πρῶτον, sine primum) Non plane negat: importunam cam esse, notare ei videtur. — χορτασθήναι, saturari) Judaeis aliquid decessisset, si Jesus

plus temporis impendisset gentibus. 3)

v. 28. ὑποκάτω τῆς τραπέζης, sub mensa) Magna submissio mulieris. Allegat tamen vicinitatem. — τῶν παιδίων, puerorum) qui panem saepe prodigunt. Diff. a τέκνων, liberorum, quo denotatur jus.

v. 29. διὰ τοῦτον τὸν λόγον, propter hoc verbum) verbum, et, in eo, fidem. Subaudiri potest, dico tibi. [Saepe, tum in malo tum in bono, tota animae virtus uno se verbo exserit. V. g.] — ἐξελήλυθε, egressum est) Ita Jesus statim eam exhilaravit indicio laeto. [Norat enim, quae vel eminus virtute sua facta erant. V. g.]

v. 30. ἀπελθοῦσα, abiens) in fide. — εὖρε τὴν θυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς πλίνης, καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Situs filiae in lecto jacentis ostendebat magnam vim daemonii, quod obsederat puellam; et majorem vim Jesu, qui id ejecit. Filia antea quiete caruerat. Mater vero non invenit daemonium ipsum, quod exierat; sed invenit, quod exieset daemonium, i. e. illum statum rerum. Vis verbi invenit cadit potius super participium, quam super nomen.

v. 31. τῶν ὁρίων, finium) Id est, per mediam Decapolin. [Regio Decapolin complexa, maximam partem extra Galilaeam (Matth. 4, 25.) trans Jordanem, et aliqua ejus portio, si placet, in latere Galilaeae meridionali sita fuit, Syris potissimum atque ethnicis habitata. Huc pertinent Gadara (Marc. 5, 20.) et Caesarea Philippi. — Frequens est circa hoc tempus finium ethnicorum apud Evangelistas mentio: unde totam terram Israëlis pervestigasse Salvatorem patet. Harm. p. 343.]

\*) v. 33. ἀπολαβόμενος, seorsum sumens) Circumstantiae multae, quas Jesus hoc loco adhibuit, et aspectus aliorum, qui sanabantur, apud surdum, cujus ani-

 κωφόν, surdum] Historiam surdi hujus, nec non coeci, de quo c. 8, 22. solus Marcus retulit. V. g.

<sup>1)</sup> οὖχ ἦδυνἦθη λαθεῖν, non poleral latere) Ita res dirigente Deo dispositae sunt, ut temere quasi atque fortuito feminae ethnicae beneficium contigisse videratur. V. g.

τὸ δαιμόνιον, daemonium] immundum istum spiritum, qui obsederat puellam. V. g.
 οὐ γὰρ καλόν ἐστι, non enim convenit] Quod per se non convenit, id convenit rite orantibus. V. g.

mam quoque sanabat, erant sermonis loco, dum audire coepisset. [Oculorum primum, deinde aurium ope virtutem ipsi suam communicavit. Harm. p. 343.] conf.

c. 8, 23. de coeco. — πτύσμς, spuens) Saliva munda, salubris.

v. 34. ἐστέναξεν, ingemuit) Suspiriorum, corde στενώ, vis magna. γέμει, qui gemit. Est πάθος. quare in Psalmis nunquam dicitur: suspirabo, ut dicitur orabo, clamabo, flebo. Etiam lacrumae subitae non sunt in potestate nostra. Sed flebo in psalmis est propositi. [Gemitus iste miserum commovit, opisque in eo desiderium excitavit. V. g.] — ἐφφαθὰ, Ephphatha) Prima vox, audita surdo.

v. 85. axoai) q. d. auditiones. Non unus in aure meatus.

- v. 36. σὐνοῖς, illis) qui tulerant mutum. Spectatorum potius erat, celebrare Et tamen etiam illi celebrarunt. v. 37. Silentium iis praecipue injungi solitum, qui curati fuerant. μᾶλλον περισσότερον, magis abundantius) Comparativus in magis stat in antitheto ad interdictum: in abundantius, ad praedicationem, quam fecissent sine interdicto. Conf. Phil. 1, 23. not.
- v. 37. καλῶς πεποίηκε, bene fecit) Formula ἀποδοχῆς. Act. 10, 33. Phil. 4, 14. sic, in praesenti, 2 Petr. 1, 19. in futuro, 3 Joh. v. 6. Sic LXX, 1 Reg. 8, 18. Similis formula assentiendi, bene dixisti. Marc. 12, 32. τούς) hunc aliosque [Matth. 15, 30.]

# CAPUT VIII.

- v. 2. Hµέραι, dies) Nominativus temporis, subaudito est vel sunt, absolutam locutionem facit. Luc. 9, 28.
- v. 3. τινές, quidam) Ii, qui longius venerant, magis egebant: et propter hos etiam ceteri cibantur. [Etiam hoc incisum sermonis Jesu pars est. V. g.] 1) ηπουσι, venerunt) Verbum ηπω jam in praesenti tempore veni potius et adsum, quam venio, significat. Hanc verbi vim non videntur considerasse, qui ηπασι substituerunt h. l. Vid. ad Ap. 2, 25.
- v. 6. 7. εὐχαριστήσας· εὐλογήσας, gratias agens: benedicens) Synonyma. Recte faciunt cibum capientes, qui in singulos missûs orant. καὶ αὐτὰ, etiam illos) liberaliter.
  - v. 11. ηρξαντο, coeperunt) post pausam. 3)

v. 12. ἀναστενάξας) ut contulit sese ad suspirandum. Est inchoativum, ut ἀναβοάσε etc. Et tamen ingemiscere sive suspirare manet πάθος.

- v. 15. voiv questalov nai ήρωδου, Pharisaeorum et Herodis) Duo extrema. Pharisaeorum et Sadducaeorum, dicitur Matth. 16, 6. not. Igitur pro eo, quod Sadducaeos dicit Matthaeus, Herodem Marcus. Omnium fermentum, hypocrisis, (Herodes, vulpes, Luc. 13, 31. not.) certe in postulandis signis, aliis aliisque ex causis. De Herode Lucas id non quidem c. 12, 1. sed c. 23, 8. quasi per supplementum, memorat. etenim quum ad Pharisaeos Herodes in articulo de resurrectione propius accederet, c. 6, 16. tamen licentia Sadducaeorum in ceteris rebus erat aptior aulae ejus, religionem ad speciem utilitatis politicae inflectenti.
- v. 17. 3) πεποροφένην, induratum) Ex corde induratio manat in visum, auditum et memoriam. v. 18.
- \*) v. 22. φέρουσιν, ferunt) Coecus ipse non videtur Jesum jam tum habuisse cognitum.
- v. 23. ἐπιλαβόμενος, assumens) Ipse ducebat. magna humilitas. κώμης) Bethsaida πόλις dicitur Joh. 1, 45. Erat κωμόπολις. Coeco visum recuperanti

2) πειράζοντες αυτόν, tentantes cum] num posset, tot signis in terra exhibitis, de coelo etiam idem praestare. V. g.

3) τί δυαλογίζεσθε κ. τ. λ.] Sermo per distinctas interrogationes incedit usque ad verbum μνημονεύετε, v. 18. inclusive. Not. crit.

4) rest où ouvierz; qui non intelligitis] panem vobis apud me deesse non posse, adeoque ab alio me fermento vos dehortari. V. g.

<sup>1)</sup> μαχρόθεν, eminus] singulari zelo impulsi. V. g.

lactior erat aspectus coeli et operum divinorum in natura, quam operum humanorum in pago.

v. 24. ως δένδρα, περιπατοῦντας 1), ut arbores, ambulantes) Coecus dicit: hoc solo se cognoscere, homines esse, non arbores: quia ambulent.

v. 25. αναβλέψαι, oculos tollere) et experiri.

v. 26. els τον οίκον· μηδὲ els την κώμην, in domum: neque in pagum) Domus igitur ejus erat in extrema pagi parte. — μηδὲ elnης, neque dicas) Jesus celebritatem fugit, eo inprimis tempore. [Postremum enim ante scenopegiam (et ante sermones Joh. 7—10. memoratos V. g.) apud Evangelistas hoc miraculum est, quod non secus ac sanationem surdi et muti publicari vetuit, c. 7, 36. Populus celebrato Paschate negotia ruralia frequentavit: adversarii nullo posthac signo digni fuerunt: et quae miraculis ejusmodi efficienda erant penes discipulos, ea jamnunc ad apioem pertigerant. Ecce completum in Galilaea annum gratiosum! Harm. p. 848.] — τινὶ, cuiquam) qui est in vico.

v. 27. ἐν τῆ οδο, in via) Sermo in via pius.

v. 31. τον νίον τοῦ ἀνθρώπου, filium hominis) Humiliter se appellat: post resurrectionem ait, Christum oportuit pati. Luc. 24, 26. — ἀποδοκιμασθήναι, reprobari) Negarunt enim, quod Petrus v. 29. confessus erat. c. 14, 63. s.

v. 32. παρδησία, libere) Antehac tantum subindicarat. Luc. 4, 23. — τον)

τούτον.

v. 32. 33, ἐπιτιμᾶν· ἐπετίμησε, increpare, increpuit) Petrus, dum increpat,

increpationem meretur. Idem verbum, v. 30.

2) v. 34. τὸν ὅχλον σὸν τοῖς μαθηταῖς, turbam cum discipulis) Doctrina catholica. [quae vel turbae inculcatur, de Jesu Messia nondum distinctius instructae. V.g.]
 ἀπολουθείτω, sequatur) in morte crucis.

v. 35. καὶ τοῦ εὐαγγελίου, et evangelium) Sic, et meos sermones, v. 88. [de

cruce inprimis. V. g.]

v. 38. ἐπαισχυνθη, erubuerit) verbis et factis. [Ipsa Christi imperterrita confessione propria vita in discrimen adducitur. V. g.] — με — ὁ νίὸς τοῦ ἀνθοώnov, me - filius hominis) De praesenti, loquitur in prima persona; de futuro, in tertia. — lóyovs, verba) crucis. Plurale. Potest aliquis Christum profiteri universe, et tamen hunc vel illum sermonem, hoc vel illud dictum, v. gr. Matth. 5. erubescere. Hic quoque vincendus est pudor. — ἐν τἢ γενεὰ ταύτη, in generatione hac) Huic opponitur panegyris, de qua mox. — τη μοιχαλίδι και αμαφτωλώ, adultera et peccatrice) quae ut adultera Christum spernit; ut peccatrix, sermones cjus: et inde confessoribus ejus omne minarum et pollicitationum genus objicit. talis turba plane contemnenda est. quis timeat? quis vereatur? — o vios rou du θρώπου, filius hominis) Modo dixit, me et sermones meos, non, filium hominis et sermones ejus: nunc non, ego, sed, filius hominis. quae appellatio singularem cum adventu glorioso visibili nexum habet. Luc. 9, 26. — ἐπαισχυνθήσεται, μαdendum ducet) jure; adeoque pro suo non agnoscet, sed amandabit. — τοῦ πατρός, Patris) Gloria igitur est, ut unigeniti. Joh. 1, 14. — μετά τῶν ἀγγέλων τῶν άγίων, cum angelis sanctis) Haec est Graeca lectio et Goth. etc. Vid. App. Crit. Ed. II. ad h. l. O pudor. pudefieri coram Deo, Christo, et angelis!

#### CAPUT IX.

v. 1. Έν δυνάμει, in potentia) Bom. 1, 4. 2 Cor. 18, 4.

v. 2. κατ' lδίαν, seorsum) Antitheton ad populum. — μόνους, solos) Antitheton ad novem discipulos.

v. 3. zim, nix) natura. — leunāvai, candida facere) arte.

<sup>1)</sup> Lectionem pleniorem, ότι ώς δένδρα όρω περικατούντας, praeiulerat margo Ed. maj., sed cum Gnom. consentit Ed. 2. nec non Vers. germ. E. B.

<sup>2)</sup> v. 88. τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, discipulos suos] qui celerrime Petri interpellatione ad ea, quae humana sunt, abripi potuerant. V. g.

- v. 4. cur, cum) Mosis apparitio minus provisa erat discipulis, quam Eliae. v. 11.
- v. 5. και ποιήσωμεν, et faciamus) Sic quoque, et faciamus, Luc. 9, 33. Και, adeoque, alacritatem animi Petrini refert: aut est particula evangelistarum, duos Petri sermones breves jungentium. conf. και, c. 3, 22. Luc. 7, 16. vel etiam Matth. 8, 13. Joh. 13, 13.
- v. 6. τί λαλῆσαι) Sic LXX, γινώσχοντες τί ποιῆσαι ἰσφαήλ. 1 Chron. 12, 32. ubi item ex optativo alii subjunctivum fecerunt. ἔκφοβοι, timore) ecque blando, nam alias non optasset manere Petrus, perculsi.

1) v. 8. ἐξάπινα) LXX virale adverbium. — μεθ' έαυτῶν, secum) quia erat

adhuc pessurus.

v. 10. ἐκράτησαν, arripuerunt) exceperunt, non neglectim habuerunt. — τί ἐστι, quid est) Non ambigebant tam in thesi, quam in hypothesi. [Mori scilicet Christum debere haud opinatis sermo etiam de resurrectione videbatur alienus. V.g.]

v. 11. őr. Léyovoiv, dicunt) Interrogatio implicita. 2).

- v. 12. εἶπεν, dixit) In hoc sermone Jesus facit, ut in disputatione praeses, opponentis argumento justam speciem addens, et tum responsione satisfaciens. πρῶτον, prius) Hoc construitur et cum veniens et cum restituit, tametsi versu praecedente cum venire duntaxat jungitur, sic enim etiam quadraginta annos dupliciter construitur Hebr. 3, 9. 17. ἀποκαθιστῷ, restituit) Praesens indefinitum, uti Matth. 2, 4. καὶ πῶς, et quemadmodum) Id est, videtur vobis exspectatio Eliae, omnia restituentis, et scriptura de morte Messiae non posse stare simul: atqui stant simul. Ἰνα, ut) quia scriptum erat, ideo pati debuit. ἐξουδενωθῷ, pro nikilo kabeatur) Es. 53, 3. Cum hac pro nikilo reputatione videtur rationi non stare posse restitutio omnium.
- v. 13. őzi zal) zal, etiam. avrō, illi) Eliae. vid. omnino Matth. 17, 12. zadwc, sicut) Ref. ad venit. Innuit, non opinione scribarum, sed prophetia Scripturae, discipulis minus nota, niti adventum Eliae. Neque tamen hoc non stiam ad fecerunt refertur. nam prodromum cito insecutus est Dominus: ergo prodromus celeriter locum ei fecit, celeriter sublatus.

v. 14. neol aurous, circa eos) Laborabant adhuc, soli.

v. 15. ἐξεθαμβήθη, obstupuit) Tangebantur a gloria, etiamsi nescirent, quid in monte actum esset. conf. c. 10, 32. Luc. 19, 11. nec non Exod. 4, 14. 34, 29. s. [Occultam cum Deo conversationem facile sentias majorem hominum erga te proclivitatem insequi. V. g.] — προστρέχοντες, accurrentes) cupide. — ήσπάζοντο, salutebant) cum gaudio.

v. 16. αὖτοὺς, illos) Id in praesenti non reciprocum est, sed refertur ad discipulos, v. 14.

v. 17. els, unus) Nec scribae, nec discipuli audebant verba facere.

v. 18. καταλάβη, prehenderit) Obsessionis vocabulum videtur angustius.

v. 20. lõsèv) Alii, lõèv, ut referretur ad πνεῦμα, conf. Heupelii annot. ad Marc. p. 280. Manet lõων, i. e. videns, puer, illum, Jesum: commodeque resolvitur constructio per hyperbaton: et videns eum; et cadens etc. ubi τὸ statim etc. constructionem eo mollius interpellat, quia tantundem est, ac si diceret, statim a spiritu concerptus est. Similis figura orationis, c. 3, 17.

v. 21. zal, et) Sapienter fecit Jesus, adhibita mora.

v. 22. το πῦρ) Nomen caret plurali: alias ut ὕδατα, sic πῦρα dicendi hic locus erat: pluralis autem articulo suppletur. — ἔνα ἀπολέση, ut perderet) vel quod etiam in cadaver potestatem sibi polliceretur, vel ne a Jesu ejiceretur. nam alias

v. 7. αὐτοῦ ἀκούετε, hunc audite] Jesum, puta. Moses enim et Elias jamjam evanuerant. V. a.

<sup>2)</sup> πρώτον] prius, quam veniat magnus atque terriblis Domini dies, Mal. 4, 5. Discipuli videntur existimasse, die isto sicut quorumvis mortuorum, ita et Christi, siquidem ipsi moriendum foret, resurrectionem futuram esse, adeoque nimis diuturnum sibi silentium impeai. V. g.

libenter mansurus erat in corpore humano. Perdere hominem non potuerat per se,

sine aqua vel igni.

v. 23. τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, koc si potes credere) Reponitur homini illud, si quid potes. v. 22. Videtur pater ille offendisse in discipulia. v. 18. fin. Tὸ est nominativus, et cum si potes credere stat in appositione. praedicatum est verbum est subauditum, uti Phil. 1, 22. Hoc, si potes credere, res est; hoc agitur. — πάντα, omnia) Antitheton: quid in si quid. — τῷ πιστεύοντι, credenti) Omnipotentiae divinae se fides hominis, quasi organon, accommodat, ad recipiendum, vel etiam ad agendum. [Dativus commodi. V. g.]

v. 24. βοήθει μου τη απιστία, succurre meae incredulitati) removendo mean incredulitatem: vel, filium meum sanando, etsi non satis fidei habeo. conf. suc-

curre. v. 22.

- v. 25. δè, vero) Jesus ubique vitavit strepitum. ἀκαθάρτων είωλον κοφόν, impuro: mute: surde) Spiritus ille talem fecit miserum puerum, sut etiam ipse talis fuerat. ἐγωὶ σοὶ ἐπιτάσσω, ego tibi praecipio) Ego, antitheton ad discipulos, qui non valuerant: nos, inquiunt ipsi v. 28. Magna Domini potestus. Ferocior factus erat spiritus ex impotentia discipulorum. μηκέτι, κοη jam) Qui initio aetatis adversa sunt perpessi, majus quasi privilegium in reliquam vitam interdum accipiunt. εἰφέλθης, ingrediaris) Voluisset spiritus ille iterum interes.
- v. 26. noáfav, clamans) etsi maluerat his esse mutus prorsus. oxacátas, discerpens) In auxilio divino corpus hominis non semper habetur molliter. Exitus violentus signum constantioris liberationis.

v. 27. nyesoev, excitavit) Nova para miraculi.

v. 28. 871) במה LXX, 871. Es. 58, 3. 1 Chron. 17, 6.

v. 29. δύνατα, potest) Id est, nulla re potestis ejicere hoc genus, nisi cum precibus et jejunio.

v. 30. παρεπορεύοντο, praeteribant) non per urbes, sed praeter eas. — οὐκ ἥθελεν, ἵνα τις γνῷ, non voluit, ut quis nosceret) Hinc potest colligi causa, cur Salvator interdum prohibuerit, se indicari; interdum non prohibuerit. v. 81.

- v. 31. ἐδίδασεν, docebat) non solum paucis verbis, quae cito dicta essent seorsum: sed ex instituto. γὰρ, enim) Non erat tempus, quo alii audire possent
  sermones de passione Messiae. παραδίδοναι, traditur) Praesens: jam id agitur,
  ut tradatur. conf. Joh. 6, 70. a. ἀποκνανθείς, occisus) Emphasis: ita, ai occisus erit, resurget.
- v. 32. ἐφοβοῦντο, timebant) De quavis re facilius interrogant Jesum, v. 28. quam de ipso. Sie fit etiam inter familiares.
- v. 33.  $\ell \nu \tau \tilde{q}$  olule, in domo) mutato, cum loco, nonnihil etiam affectn eorum, qui in via fuerat concitatior. [Conf. Matth. 18, 1. not.]  $\iota l$ ,  $q u \dot{d}$ ) Rationem reddere debenus rerum omnium.
- v. 34. ἐσιώπων, silebant) Res, quae non mala videbatar per se, apparet, qualis sit, ubi ad judicium Dei notitiamque Jesu Christi refertur. μείζων, major) virtute, nunc: eoque major futurus in dignitate.
- v. 35. καθίσας, ἐφώνησε, τοὺς δάδεκα, sedens, vocavit, duodecim) solemniter. ἔσχανος διάκονος, ultimus: minister) Hase duo different. Ultimus non eo ipso est minister. Itaque ἔσκαι valet potius, esse debes, quam, erít, poenae causa. minister enim est voluntarium quiddam.
- v. 36. èv péop aviev, in medio sui) se discipulorum. coll. Inc. 9, 47. apud se ipsum. èvaynalisauevoç, ulnis complexus) Symbolum conjunctionis intimae. coll. v. 37. c. 10, 16. Eo ipso gratiam contulit pusillo. [qui quanta suavitate perfusus fuerit, intellectu haud est difficile. V. g.] Tam caros sibi humiles esse docet.
- v. 37. τῶν τοιούτων, talium) parvulorum, etiam corde. ἐμὲ, me) qui corde sum demissus. οὖκ ἐμὲ, non me) Id est, non hac re absolvitur factum ejus. [Parvulus a summo DEO quantum distat! At conjunguntur, per Christum. V. g.]

v. 38. ἀπειρίθη, respondit) Varia connexio sermonis Johannis cum sermone Jesu. Potestas nominis Christi in utroque sermone asserta. v. 37. 38. 41. Discipuli antea inter se disceptarant, quis inter ipsos esset major; nunc sermone Dominico docti ne alios quidem fastidiendos esse agnoscunt. Si Christus et fides in eum est in parvulis, [quorum ne is quidem, cujus v. 36. mentio facta, Jesum sequebatur, V. g.] potuit etiam esse in illo, quem prohibuerant. Patet hinc modestia Johannis et candor. dubitationem hanc videtur in pectore aliquandiu gessisse, dum opportune eam promeret. — ἡμῖν — ἡμῖν, nos) apostolos, post Te.

v. 39. μη καινέτε, nolite prohibere) Observent hoc, qui charismata alligant successioni canonicae. Nolite prohibere, si vobis iterum occurret vel idem ille vel alius ei similis. — ταγύ, confestim) Nam anima sensu virtutis munitur. [In-

terjecto aliquo intervallo fieri id queat. V. g.]

v. 40. ὑμῶν ὑμῶν, vos: vobis) Conf. v. seq. Matth. 12, 27. Jesus locutus in plurali prima, de rebus externis, Luc. 22, 8. 18, 31.: sed non de interioribus regni sui rationibus. [Joh. 20, 17.] Clementer corrigitur τὸ nos. v. 38. — ἔστιν, est) Sermo est de iis, qui aliquid suscipiunt Christi causa.

- v. 41. oc, qui) Jesus, piae interpellationi Johannis postquam satisfecit, ad priora redit. γας, enim) Omnia sunt accepta, quibus vos adjuvamini, vel
  - v. 42. 1) περίπειται, circumjacet) Praesens indicativi emphasin habet.
- v. 43. 45. 47. εἰσελθεῖν, ingredi) Ter: cui opponitur semel, abire; bis, jaci. εἰς τὸ πῦς τὸ ἄσβεστον, in ignem exstingui nescium) Sic v. 45. ac paulo aliter v. 47.
- v. 44. 46. 48. ὅπου, ubi) Gravissima repetitio. Allusio ad cadavera, quae vel vermium vel rogi sunt pabulum. Vermis dicit corruptionem; sed corruptio hace est acterna. 2 Thess. 1, 9. σπάληξ, vermis) animae. αὐτῶν, corum) non exprimitur in Marco, quo hoc referatur. Allegatur ergo Jesajas. οὐ τε-leuτῷ, ποπ moritur) Praesens. πῦο, ignis) corporis. Hîc illorum subaudiendum. οὐ σβέννυται, non exstinguitur) vel quia certo ardet, coll. 2 Reg. 22, 17.: vel quia ardet sine intermissione, dies noctesque, Ap. 14, 11. 20, 10. et in acternum. ibid. Vicissitudo tormentorum, ratione graduum, colligi possit ex Jes. 66, 23. 24. sed tamen tormenta erunt perpetua.
- v. 47. βασιλείαν τοῦ θεοῦ, regnum Dei) Antea, bis, vitam: sed apta inprimis cum oculis mentio regni Dei, et vitae. Joh. 3, 3. 36. coll. Matth. 18, 9.
- v. 49. zac, omnis) Omnis hie non addito nomine ponitur. alius supplevit ãoros panis, alius homo: sensere videlicet, vix usu venire, ut πας omnis masculinum ponatur absolute. Etenim ubi absolute poni videtur, determinatio subjecti ex praedicato petenda relinquitur. Matth. 13, 19.: παντός ἀπούοντος τον λόγον, quolibet (auditore) audiente sermonem etc. Luc. 6, 40.: κατηρτισμένος δὲ πᾶς κτλ. quitibet (discipulus,) si consummatus erit, erit ut doctor suus. c. 16, 16.: nag είς αὐτὴν βιάζεται, quilibet, qui vim adhibet, vi adhibita intrat in regnum coelorum. Joh. 2, 10.: Omnis komo (qui nuptias habet et vinum ponit) primum bonear vinum ponit. Obvise sunt hujusmodi locutiones. Ita hoc loco: Omnis, qui salietur, certe igne salietur. Sed hanc sententiam paulo uberius explanabimus. In medio es sits est inter sermonem de igne, qui non exstinguitur, et inter sermonem de sale ejusque bonitate. Tres ergo sunt gradus: sale saliri, igne saliri, mitti in ignem, qui non exstinguitur. Primus gradus est optatissimus; tertius, acerbissimus: secundus, est intermedius, cum tertio conveniens in mentione ignis; (qui hoc loco sacpius per homonymiam memoratur, uti Matth. 3, 10. 11. 12.) cum primo autem propius congruit in mentione saliturae. Salitura maxime naturalis et conveniens, fit per sal. id sal est disciplina divina leniter eru-

<sup>1)</sup> x2l, et] Responso Johanni dato continuatur oratio superior. Sic cum v. 87. cohaeret v. 42. V. g.

diens ad abnegationem sui, et pacem et concordism cum aliis. qui sic saliuntur, fiunt Deo sacrificium gratum, cujus rei typus erat in sacrificiis leviticis. Lev. 2, 13. Qui salituram per sal subterfugiunt, saliuntur per ignem, (nam et sal urendi vim habet, Deut. 29, 22. et vicissim in igne naturali quoque vim inesse saliendi, vel caro assa ostendit, atque apud Plutarchum ignis dicitur τῶν ἡδυσμάτων ἄριστον καὶ ἢδιστον ) quod proximum est, saliuntur illi per disciplinam divinam severiorem, ne invalescente manus, pedis, oculi scandalo proficiscantur in ignem exstingui nescium. Nexus ergo et sententia sermonis sic habet: Sine ulla cunctatione et mollitie occurre scandalo manus, pedis, oculi, quod te alioqui in gehennam ejusque ignem aeternum detrudet. Quivis enim, qui ullo modo saliendus et per salituram igni aeterno subducendus est, si non sale elementiori, at igne severiori, in hac tamen vita, salietur: et omne sacrificium sale salietur, lenissimo et lautissimo saliturae genere. Hoc ergo sal admittite et habete, ut sublato omni scandalo pax inter vos floreat. Sal et ignem experturi estis utique: videte, ut quam lenissima salitura defungamini. — άλισθήσεται, salietur) Futurum: quo innuitur, mandatum de sacrificiis V. T. eorumque habitus typicus ad sacrificia N. T. — και πάσα θυσία άλι άλισθήσεται) Extat hoc Lev. 2, 18.: καί παν δώρον θυσίας ύμων άλι άλισθήσεται. Hinc infertur prius illud, πας γάρ πτλ. quod est universalius, cum zò sale saliri nunc demum addatur quasi per exceptionem, cum limitatione apposita, ad duslas.

v. 50. καλόν, bonum) sal. nam eo condiuntur cetera. — ἐὰν δὲ τὸ αλας, si vero sal) Hoc loco ipsi discipuli dicuntur sal, quia sale praediti, et salientes mundum. — αναλον, insulsum) ut non mordeat. insulsos maxime superbia facit. — αὐτὸ, illud) sublata qualitate prima. — ἔχετε, habete) Ignem habere non est facultatis humanae: ideo non dicitur, habete ignem. Sed qui igni imbutus est, salem habere jubetur. — ἐν ἑαυτοῖς, in vobis ipsis) Antitheton: in vobis invicem. Prius officium, respectu nostri; alterum, erga alios. — αλας) Singulare, aut, ex αλς, plurale. sal, mortificationis, qua perimitur superbia. — καὶ εἰρηνεύετε, et pacem habete) vel habebitis: conf. v. 34. remota elatione, rixarum origine.

#### CAPUT X.

- v. 1. Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς, et inde surgens) Antitheton non tam ad Capernaum, ubi sedens docuerat, c. 9, 33. 35. quam ad Galilaeam, ib. v. 30. διὰ τοῦ) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. ως εἰωθει, sicut consueverat) Observandae consuetudines Jesu Christi. Luc. 4, 16.
  - v. 5. Εγραψεν, scripsit) Pentateuchi scriptor Moses c. 12, 19.
- v. 6. ἀρχῆς πτίσεως, initio creationis) Ergo ante creationem ineunte Genesi descriptam non fuit ulla creatio. 1) 2)
  - v. 11. ἐπ' αὐτήν, in illam.
  - v. 13. αψηται, tangeret) Modestum petitum.
- v. 14. ἡγανάκτησε, indignatus est) propter impedimentum amori suo a discipulis oblatum. τοιούτων έστιν, talium est) talium, horum, est accipere regnum Dei. v. 15.
- v. 15. δς ἐἀν, quicunque) Id fecit ad redarguendum illum ipsum sensum, ex quo discipuli infantes volebant amovere. δέξηται, acceperit) offertur enim. ως παιδίον, sicut parvulus) accipit: accipit enim revera.
  - v. 16. zal, et) Plus fecit, quam rogatus erat v. 13.

<sup>1)</sup> v. 9. ο Δεός — ἄνδρωπος, Deus — homo] Deus quiequid facit et ordinat, id ratam habere hominis est. Nefas est laudare, quae Ipse rejicit; quaeve culpat Ipse, probare. V. g.
2) v. 10. πάλιν, iterum] Responsionem subsequentem Pharisacis dederat Salvator Matth.
19, 9. at discipuli repetità quaestione responsionis iterationem provocabant. V. g.

1) v. 17. ἐππορευομένου αὐτοῦ, exeunte eo) ex domo. v. 10. — προσδραμών) Vulg. procurrens: ut si legisset προδραμών. Singulari certe studio impellebatur hic homo. Videtur intente exspectasse. Subitus ejusmodi incursus mox quandoque languescit. V. g.] — γονυπετήσας, ad genua accidens) Magnum igitur habebat studium. — noinco, faciam) Parvuli non accipiunt faciendo. v. 15.

- v. 18. elnev, dixit) Respondet Dominus I. titulo singulari, quem ipsi dederat adolescens: II. quaestioni propositae. — τί με λέγεις άγαθόν; quid me dicis bonum?) Multa in Jesu erant extrinsecus, quam ob rem ignari non optime de illo existimarent. Joh. 1, 47. Matth. 11, 6. 19. Es. 53, 2. seqq. Atque ipse non in se requiescebat, sed se penitus ad Patrem referebat. Viatorem ac peregrinum agebat in mundo, et in eo statu, in quo Psalmi eum ut miserum et inopem describunt, contendebat ad aeternum illud bonum et gaudium, de quo hic juvenis quaerebat. Psalm. 16, 2. 5. seq. Bonum meum non est praeter te. Conf. Joh. 14, 28. 17, 5. Hebr. 5, 8. 9. 9, 12. Ipse se non norat secundum carnem: ut praedicat Augustinus l. 1. de doctr. Christ. c. 34. Etenim bonus άγα-& proprie beatum dicit. Adolescens apud Jesum quaerebat felicitatem, sensu minus puro. Hanc eum negat Jesus apud se esse inventurum. conf. Luc. 9, 57. seq. Veruntamen non dicit, Ego non sum bonus: sed, Quid me dicis bonum? quemadmodum Matth. 22, 43. non negat, se, Davidis filium, eundem esse Dominum Davidis. Deus est bonus: bonitas non est sine Deitate. In Jesu agnoscebat adolescens bonitatem quodammodo; alias non adisset ad illum: sed non plene agnoscebat; alias non recessisset. Multo minus agnoscebat Deitatem ejus. Quare Jesus titulum Bonitatis sine titulo Deitatis ab illo non accipit: (conf. quid, Luc. 6, 46.) vindicatque honorem Patris sui, cum quo unum est. Vid. Joh. 5, 19. Simul omniscientiae suae radium in cor adolescentis hujus immittit, ostenditque, eum nondum, de se, Jesu Christo, cognitionem habere tam excelso titulo, Ipsum alioqui decente, dignam. Quapropter non dicit, Nemo est bonus, nisi unus Pater meus: sed, Nemo est bonus, nisi unus, Deus. Saepe Dominus verba sua ad captum interrogantium attemperavit. Joh. 4, 22. Sic dux bellicus, nobilis, homini, nobilem ignoranti, ducem noscenti, respondere potest: Quid me vocas dominum gratiosum? Bonitatem suam Jesus discipulis patefecit. Luc. 10, 23. Rom. 14, 16.
- v. 19. oldas, nosti) Cur quaeris: quid faciam? μη ἀποστερήσης, ne defraudes) per concupiscentiam. Ex. 20, 17. Idem verbum, 1 Cor. 6, 8. not.

v. 20. διδάσκαλε, Magister) Nunc repetit homo nomen, sine epitheto. tamen Jesus amat illum.

v. 21. εμβλέψας αὐτῷ ἢγάπησεν αὐτὸν, intuitus illum amavit illum) amavit intuitu et quodam quasi risu oculorum. Lu dia duoiv amanter aspexit 2). ut signum ei daret amoris in posterum, si sequeretur Jesum; et tristitiae illius occurreret. Oppositum, στυγνάσας tetrico vultu, v. 22. Ideo potius lacrumarum mentio fit in vita Christi, quam risus, quia venerat, ut peccata nostra ferret. Comitas tamen ejus et laetitia interdum ex vultu enituit, ut hoc loco, ad alliciendum juvenem, in limine sequelae Christi constitutum. conf. v. 16. Luc. 10, 20 - 24. 12, 32. Talis usus verbi hujus: ἡγάπησαν αὐτον ἐν τῷ στόματι αὐτῶν. Ps. 78, 36. ήγάπα αὐτὸν τοῦ συναναβῆναι. 2 Par. 18, 2. item, verbi ἐλεεῖν, Jud. v. 22. — Iv, unum) Antitheton: haec omnia. v. 20. [Facilius homini et jucundius reddere negotium sidelis magister voluit. V. g.] Unum hoo, est cor liberum a creaturis: venditio bonorum, documentum. Fere singulis unum quiddam, hoc illudve, deest: unoque defectu detinentur. — σταυρόν, crucem) paupertatis etc. sic, cum persecutionibus. v. 30.

12

<sup>1)</sup> εὐλόγει αὐτά, benedicebat eis] ipso facto eis conferens, quae adultis mediante verbo

<sup>2)</sup> Conf. Ade, quas contra Gerh. de Haas notavit cel. D. Ernesti in der theol. Bibl. T. I. p. 130. ss. E. B.

1) v. 23. περιβιεψάμενος, circumspiciens) Saepe describitur vultus Christi, affectui conveniens, et affectibus auditorum attemperatus. v. 21. 27. — πος, quomodo) Propositio: Dives difficile salvatur. cujus subjectum v. 24. limitatur; praedicatum, amplificatur. Differunt in abstracto: fere conveniunt, in concreto. — οί τὰ χούματα ξχοντες, qui numos habent) Plerasque mundi opes habent pauci.

v. 24. τέχνα, filii) Haec appellatio estendit, Jesum loqui cum misericordia, sed simul cum veritate; discipulisque libenter rem declarare. — τούς πεποιθότας, confisos) elatos, quo minus pareant verbo Dei. c. 4, 19. Ps. 62, 11. 1 Tim. 6, 17. [Eorum, qui divitias habent, haud multo major est numerus, ac corum qui confi-

dunt iis. V. g.]

v. 26. zei, et) Particula admirandi.

v. 27. πάντα, omniu) Psalm. 62, 12. conf. ibi et hîc, quae praecedunt.

v. 28. ηρξατο, coepit) spe ex verbis Salvatoris concepts.

v. 29. ἢ ἀδελφούς, aut fratres) Quae relinquuntur, disjunctive enumerantur: quae retribuuntur, copulative, v. seq. Vide praemii ubertatem, Domini bonitatem. — ἔνεκεν ἐμοῦ, propter me) in mundo dum sum. — ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, propter evangelium) quo is praedicet nomen meum post ascensionem meam.

Mundi causa multi multa relinquunt.

v. 30. ἐἀν μὴ) quin. — καὶ πατέρας, καὶ μητέρας, et patres, et matres) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Natura unum quisque patrem, unam matrem habet: sed per beneficia, multis gaudet sequens Christum. conf. Rom. 16, 13. Non additur, mulieres. id enim sonaret quiddam ab honestate remotum. — τέκνα, filios) 1 Cor. 4, 14—17. — μετὰ διωγμῶν, cum persecutionibus) Hoe additur, ne discipuli sperarent felicitatem externam. Persecutiones non deerunt: sed eas non modo non oberunt, sed etiam proderunt, ad centuplum accipiendum, prohibentes interim, ne centupla illa hominem efferant. — αἰῶνι, seculo) non καιρῷ, tempore. — τῷ ἐρχομένφ, venisnte) Jam in adventu est illud seculum.

v. 31. ἐδονται πρῶτοι, erunt primi) Primi, Subjectum. Matth. 19, 30. net. v. 32. ἐδαμβοῦντο, horrebant) Ipsi nesciebant, quare. saepe aliquid, quod sub visum mentia aut oculi non eadit, alium sensum afficit. Dan. 10, 7. horrebant, Jesu causa, praecuntis; timebant, sua, sequentium, causa. Hoc horrore et timore distringebatur opinio ac spes rerum terrestrium: si non ex toto, ex. gr. apud Jacobum et Johannem, tamen ex parte. — ἄρξανο, coepit) Jam coeperat antea, c. 8, 31. sed nunc coepit uherius dicere. Atque hoc etiamnum erat initium.

v. 35. προσπορεύονται) una ambulant. — θέλομεν, ποιήσης, volumus, facias) Sie v. seq. vultis, facere me. — ποιήσης ποιήσαι δὸς, facias: facere: da) Arte in rogando utuntur. nam citius rogantur saepe et impetrantur, quae fa-

ciendo, quam quae dando constant.

v. 38. το ποτήφιον· το βάπτισμε, poculum: baptismate) Paculum hoc bibere, arduum erat; (uti saepe ipsa mors bibendo sumitur:) Baptismus quoque apud Judaeos res horrida erat, quum totum corpus flumine quamvis gelido mergeretur. Igitur utroque vocabulo denotatur passio Jesu: poculo, interna; quod ideirco praeponitur: baptismo, externa praecipue. passione distentus est: passione obtectus. Convenienter autem utrumque adhibetur: nam baptismum et poculum Christi participant, qui sacramenta sumunt, 1 Cor. 12, 13. magnamque cum passione et morte Christi nostraque connexionem habet et baptismus, Christi et noster, et S. Coepa. — πίεσθε· βαπτισθήσεσθε, bibetis: baptizabimini) Jacobus, gladio occisus, poculum bibit: postea Johannes, oleo fervente, ut ecclesiastica fert historia, baptizatus est. Oleum fervens cum baptismatis vocabulo congruit. poculum ipse Dominus in Gethsemane quoque passionem mortis dicit. Congruit, quod poculum baptismo praemittitur.

<sup>1)</sup> o ot, ille vero] Beatissima conditio quam cito recusatur! V. g.

1) v. 42. denouvers) qui putent, se imperare. Metonymia antecedentis pro consequente: id est, qui imperium strenue exercent. [Parum amplitudinis caram divina Majestate habent mundani principes. V. g.]

v. 44. navrov, omnium) v. 48. vestrum. Epitasis.

2) v. 46. βαρτίμαιος, Bartimaeus) Proparoxytonon, ut ipsum zinaies. Timacus videtur fuisse vir notus illo tempore Hierichunte; et Bartimacus per coecitatem demum factus mendicus. — o rugido, coecus) Instar cognominis. Valde notas apostolorum tempore Bartimaeus. [De cujus socio vid, not. ad Matth. 20, 30.] — odov, viam) In via hierosolymitana major facultas mendicandi.

v. 47. o vios david, insou, fili David, Jesu) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. L. Magna fides, quod coecus filium Davidis appellat, quem ei Nazoraeum praedica-

bat populus.

- 3) v. 49. Pages, confide) animo. System, surge) corpore, elegans sayndeton. Non dubitabant, quin et posset juvare et vellet.
  - v. 50. aποβαλών, abjicions) prae cupiditate et gaudio.

v. 52. ἐν τῆ οδῷ, in via) versus Hierusalem.

# CAPUT XI.

v. 1. Els βηθφαγή και βηθανίαν, in Bethphage et Bethaniam) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Bethania jam erat a tergo, quum hace instituit Dominus; Bethphage crat ante oculos; itaque praeponitur, non ordine geographico, sed potioris considerationis: 4) et Hierosolymis, ut apparet, duo conjunctissima loca sin solebant appellare, Bethphage et Bethania.

v. 2. xwingu, pegum) Bethphage. — śφ' ör quesic, 5) super quem nemo) Non facile talis pullus uno tempore et loco reperiatur. hic igitur Domino reservatus. Integra sint oportet a missmatis corporum peccaminosorum, quae Christo

inserviant. Matth. 27, 60. Pullus rudis hune tamen Sessorem ferebat. v. 4. ἀμφόδου) "Αμφοδου, via, platea.

v. 10. τοῦ πατρός ἡμῶν δανὶδ, Patris nestri David) Construe cum regnum. [Nam verba iv ovoqueta nuclou e proximo per librarios iterata esse, multi agnosount. Not, crit. Davidem patrem suum dicunt ut regem, gentis patrem. Veruntamen Davidis etiam posteros immixtos eis fuisse credas. Messiae Davidis thronus

adjudicatus est. Luc. 1, 32. V. g.]

v. 11. περιβλεψάμενος, circumspiciens) Visitatio, [quam postridie insecuta est gravissima reprehensio. Si enim binis diebus expulsio iterata esset, minus commode verbo netara Marcus uteretur v. 15. Sic Lucas gristas evulsas et manum sanatam duobus sabbatis, per Matthaeum at Marcum minus aperte distinctis, tribuit. Sic Matthaeus ea, quae in ficu contigerunt, simul proponit: Marcus biduo dividit. Sic Matthaeus et Marcus transformationem cum lunatico jungunt: Lucas (c. 9, 37.) lunaticum postridie Salvatoris transformati sanatum perhibet. Harm. p. 447. s.] — πάντα, omnia) Quam sanctas habuit meditationes de sacrificiis, typisque propediem in Ipao implendia!

r. 13. Typusan guida, habentem folia) ecque fruetus promittentem. — el aça, num ergo) Supersederi potest tota quaestione de generibus ficuum arborum. Folia, quae erant, prae se ferebant copiam fructuum: ergo accessit Dominus, num inventurus esset aliquid ultra folia. sed nil nisi folia invenit, non etiam Seus. non estim erat tempus ficuum. Propior espectus erboris ostendit, erborem

tenans per se fuisset. V. g.
2) v. 45. &cznovijou, ministraturus] Incomparabile hoc exemplum quem non rubora suffusura blande lucrifaciat? V. g.

3) chénocy me, miserere mei] Omnium haec precum medulla est. V. g.

<sup>1)</sup> v. 41. ol 86ca, decema Alter ubi praerogativam quaerit, moleste fert alter, qui con-

In Vers. germ. Beng. plane omittiur Bethphage, quod congruit cum Appar. 1. c. E. B.
 Lectionem ούπω ούδεις, quam non probandam censueral margo Ed. maj., acqualem textui judical Ed. 2., et comprobat etiam Vers. germ. E. B.

hanc non esse talem, qualem folia singulariter promittebant: sed qualem ferebat commune tempus, quod non erat flouum. (Coll. c. 24, 32.) tempus illud aut pertinet ad partem anni pauculis post aequinoctium vernum diebus; c. 13, 28. aut citra anni tempus notatur, id genus arbores tum non fuisse feraces. Itaque flous quaelibet aut debebat ne folia quidem, aut etiam fructus habere. Aliae ficus, nec foliis nec fructibus vestitae, culpa carebant: haec flous, foliis onusta, fructum, quem promittebat, tamen revera negabat. Ideo poenas dedit. — yào, enim) Inauit particula, quam ob causam et in arbore, quanquam foliis onusta, tamen fructum demum quaesierit Dominus, videlicet quia non erat tempus fructuum; et cur ail nisi folia in ea invenerit 1). Clausula pertinet ad totam periodum declarandam, uti yào enim c. 16, 4. not.

v. 14. ἀποκφιθείς, respondens) arbori fructum neganti. — μηθείς, nemo) Quod Jesu Christo non servit, indignum est, quod ulli mortalium serviat. [Ita-

que in honorem Filii DEI devota est arbor. V. g.]

v. 15. ἥρξατο, coepit) Debuerant [pridie] homines sapere, dum parcebat Dominus, et nutu monebat. v. 11.

v. 16. διά τοῦ ίεροῦ, per templum) quasi per plateam.

v. 17. ἐδίδασπε, docuit) Poenam sakubrem facit adjuncta doctrina. — πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, omnibus gentibus) Constr. cum domus precationis. coll. accent. Es. 56, 7.

v. 18. και, et) Mercatum illum vel probarant, ut licitum aut quaestuosum: vel putarunt, sua potius eum opera tollendum fuisse. — ἐφοβοῦντο, timebant)

Ideo technas quaerebant.

2) v. 22. Exere, habete) tenete. — nistiv deoù, fidem) quam par est habere eos, qui Deum habent: fidem magnam, et sinceram, quae Deo credit, nullo extra Deum fundamento in rebus. sic, oratio Dei, ad Deum, in solitudine. Luc. 6, 12. sic benignitas Dei dicitur, quae orphano, Dei solius respectu, praestatur. 2 Sam. 9, 3. coll. v. 1. Cedri Dei, arbores a manu humana non plantatae. Montes Dei, quos non tangit cultura hominum.

v. 25. καὶ ὅταν, et quum) Connexio: Orandum sine dubitatione et ira.

1 Tim. 2, 8. — στήκητε, statis) quum ipso situ corporis vos ad orandum composuistis, conf. Jer. 18, 20. Stare, est orantis cum fiducia: [Luc. 18, 11. 13.] pronum jacere, cum deprecatione. στήκω, ab ἔστηκα, significat, sum is, qui ad standum me contuli. quae significatio etiam ceteris locis pulcre convenit, ubi στήκω legitur. Stantes, terram, quam minima nostri parte, tangimus. quare aptus est precantium habitus: in quo ascetae vetant appodiare. — ἀφίετε, remittite) 3) Jesus ficui maledixit: fidelis fratri non debet maledicere.

4) v. 27. περιπατοῦντος, ambulante) ut in sua domo. — ξοχονται, veniunt) Gravis et solennis haec erat interrogatio, facta a viris diversorum ordinum.

## CAPUT XII.

v. 2. Τῷ καιρῷ, tempore) fructuum. Matth. 21, 34. — ἀκὸ, a) Pars fructuum colonis concessa. Particula conveniens primis servis, qui specimen fructuum essent apportaturi.

2) v. 19. οτε όψε εγένετο, facta vespera] Postremas Salvatoris ambulationes istas Marcus

praecipue singulari evidentia descriptas dedit. Harm. p. 457.

<sup>1)</sup> Immaturos certe fractus inventum iri, credibile fuerat: qui quem in usum Domino cessuri fuissent, supervacaneum est quaerere. Monente fame fructus quaerere potuit, utut esum non desiderans. Imo vel immatura juvant aliquando, ubi fames urget. Et, qui aquam in vinum, pauculosque panes in convivium millenis hominibus sufficiens converterat, quanta Eum facilitate maturitatem fructui e vestigio conciliaturum fuisse credas? Harm. p. 458.

<sup>3)</sup> Praecipuum ita impedimentum (v. 26.) fidae orationis tollitur. Peccatum nondum remissum omnia impedit. V. g.

<sup>4)</sup> v. 26. agnage, remillet] adeoque exaudire etiam recusabit. V. g.

- v. 4. exequialmour, in capite male tracturent) sic prodouv, you way apad Hesychium.
- v. 6. Iri, adhuc) Constr. cum habens. Eva dyamprev, unum dileetam) Hace due non idem plane significant.
  - v. 10. ovdi, ne quidem) Adverbium intratinóv.
  - v. 12. 1) προς) Sic προς, Hebr. 1, 7. 11, 18.
  - v. 14. dll', sed) Veritas non stat cum respectu personarum.
- v. 15. Iva ion, ut videam) Salvator tum primum videtur tetigisse et spectaese denarium.
- 2) v. 19. Eyçawev, scripsil) Sadducaei quamvis sceptici agnovere, Mosen case scriptorem legis. —  $\tilde{o}_{ii}$  —  $\tilde{i}_{i'\alpha}$ ) Rara locutio. conf. c. 5, 28.
- v. 22. έπτα, septem) Semen ne a septimo quidem relictum, auget apeciem quaestionis.
  - v. 23. otav avastessi, quum resurgent) fratres et uxor.
- v. 24. de rovro, propterea) Particula valde refutans: ipse sermo vester prodit errorem vestrum. Lat. atqui. Ps. 66, (65,) 19.
- v. 25. žu venogov, ex mortuis) To ex novam sanctorum ex mortuorum statu resurgentium conditionem innuit, non resurrectionis universalitatem tollit.
- v. 26. βίβλω, libro) Commemoratur h. l. volumen Mosis: Esajae, Luc. 3, 4. Prophetarum, Act. 7, 42. Psalmorum, Act. 1, 20. — www. Mosis) de quo vos v. 19. — ἐπὶ τοῦ βάτου, in rube) Formula citandae periochae, Rabbinis frequens 3). Sic Plinius, molybdaenam in plumbo dicendam, i. e. in capite de plumbo. Porro é hátos est mensura, é vel ή hátos, (ut é vel ή dapros,) non dumns sterilis, sed frutetum laudabile, in Exodo certe. Illustre visum, Deut. 33, 16.
- v. 27. οὖκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν, ἀλλά ζώντων) Hace media lectio 4): unde Orêç ante νευρών iterarunt alii, alii post αλλά δ). — πολύ, multum) Antitheton, non longe, v. 34.
- v. 28. zalog, bene) pulcre. Pulcritudo doctrinae Christi conspicua est saepe etiam iis, qui non capiunt omnia. Huc ref. v. 32. xalws bene.
- v. 29. πρώτη πασών έντολή) Lectio media, versui 28. respondens. Editi, πρώτη πασών τῶν ἐντολῶν, et sic Syr. nec non mss. Graeci, quanquam, pro παser, zavrev habent Al. Byz. Gehl. Mosc. Wo. 1. 2. et alii multi, quorum aliqui v. 28. nacor servant. navrum per alliterationem ad nocorn et suroln extitit, ut in eodem Al. ἀπό πάντων των έντολων Lev. 4, 13. 27. Porro έντολή, non των Evrolor, habet Al. Gehl. cum multis mss. eundemque casum rectum defendunt Gotk. Lat. — 6) πύριος, Dominus) Hoc fundamentum est primi praecepti, imo omnium. Subjectum: DOMINUS, Deus noster; Dominus, inquam, (Deus omnium): Praedicatum: Unus (Deus) est. conf. v. 32. ut nomen proprium bis positum significet dues magnas Jehovae revelationes, quarum altera populum Judaicum, altera etiam gentes complexa est. Conf. Ps. 72, 18. ubi nomen proprium semel, appellativum bis ponitur: JEHOVAII Deus, Deus Israël. eo positu accentuum, qui occurrit etiam 1 Chron. 12, 18.: Pax! pax tibi! Ex hac unitate Dei fluit, ut totum ei uni nostrum amorem debeamus.
- v. 30. zapšiac, corde) quod vivit et amat. ψυγῆς, anima) quae fruitur et gustat. — diavolac, mente) quae est perennis illa vis cogitando se agitans. εύνεσις, v. 33. Luc. 10, 27.: Ισχύος — διανοίας. — Ισχύος, robore) facultato exequente per totum corpus.

<sup>1)</sup> ξγνωσαν γάρ, cognoscebant enim] conscientia testimonium praebente. V. g.
2) v. 17. τὰ τοῦ μεοῦ, quae Dei sunt] DEI sunt omnia, coelum et terra, omnes homines, ipseque adeo Caesar. Veruntamen sapientem circa bona sua distributionem fecit. Eo minus ils, quae Ipse sibi singulariter recervavit, defraudandus est.

<sup>3)</sup> Conf. Michaelis in der Einleitung etc. T. I. p. m. 87. E. B.

<sup>4)</sup> cui suffragatur margo Ed. 2., et Vers. germ., quanquam in Ed. maj. non probd-tee. B. B.

<sup>5)</sup> ujusic ov, vos igitar] vos Sadducaei. Resurrectionis principale dogma est. V. g.

<sup>6)</sup> axoue, audi] Etiam hace primi praecepti est particula. V. g.

- v. 32. nelug, pulere) Constr. cum dixisti: nam in veritate ponitur, uti Luc. 4, 25. εἰς ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλην αὐτοῦ, unus est, et non est alius praeter ipsum) Unus est, locutione absoluta, repetitur ex v. 29. id est ex Mose. Conf. Zach. 14, 9. Subjectum, θεὸς, Deus, subsuditur, per insignem sɨláβειαν sermonis. quanquam hoc ipsum vocabulum multi post ἐστὶ inseraerunt. Vid. App. crit. Ed. Π. ad h. l.
  - v. 33. Slongursephirmy, hologanstis) Nobilinsima species sacrificiorum. —

Occión, victimis) de quibus permulta praecepta agunt.

v. 34. où mançav el, non procul es) Procul ergo sunt, qui vouv intelligentiam non habent. [Tales erant v. gr. qui sastificiis inhuerebant. V. g.] Si non procul es, intra: alias praestiterit, procul fuisse.

v. 36. avīrog) ipse.

v. 37. πολύς) populus, qui multus erat.

- v. 38. avroïs, ithis) praesertim discipulis. Luc. 20, 45. —— 1) year partéw, seribis) Klenchus apertus. —— Geléveuv, volentibus) Velle, saepe rem, per se indifferentem, malam facit: verbum autem, volo, saepe factum includit, sive bonum, Matth. 20, 14. sive malum, Gal. 4, 9. Estque hodienum character falsorum Theologorum, capi splendore habitus, primis partibus celebritatis, munerum et konorum, intercessionumque jactutions.
  - v. 40. el xares Otovres, comedentes) Constr. cum seq.
- v. 41. identes, spectadat) Christus in hodierno quoque cultu spectat amnes.
- v. 42. Mooden, veniens) Hann Jesus maxime spectabat. ... ooo, dues) quorum unum vidua retinere potuerat. [Nullo id praecepto sancitum erat: sod animi consilium, que movebatur, bonum fuit. V. g.]
- v. 43. προσκαλεσάμενος, advocans) de re magna. Specimen judicii olim exercendi, pro statu cordium. τοὺς μαθητὰς, discipulos) qui viduae donum non tanti aestimarant. [Inde Amen praemittit παρδιογνώστης. V. g.] πλείον, plus) non modo proportione geometrica, sed animo, quem spectabat Dominus. Si dives aliquis omnes suas facultates contulisset, factum extrinsecus fuisset majus, quatenus facilius iterum acquiruntur numi duo, quam multi: sed animum tamen paupercalae non vicisset. [Omnes omnino munti celebrationes laus ista, qua missellam viduam Jesus affecit, mirum quantum superat. V. g.]

# CAPUT XIII.

- 2) v. 3. Els, in) montem. Murus templi versus montem olivarum erat depression: unde templum potait commode introspici. —— néteos arl., Petrus etc.) Jacobus et Petrus citius erant defuncturi: et tamen ad eos quoque pertinet; magis tamen ad Johannem.
- v. 4. ναῦτα, ἐκευ) quod ad templum attinet. πάντα ταῦτα, omnis ἐκευ) quod non modo ad templum, sed etiam ad reliqua omnia, id est, ad universum attinet.
  - v. 5. nogaro, coepit) Antea non crat multum locatus his de rebus.
- י. 6. eyú sipe, ego sum) Praedicatum subanditur: Christus Matth. 24, 5. Hebr. איר דוא Es. 48, 10.
  - v. 8. rapayal, turbationes) in macrocosmo et microcosmo.
- v. 9. δè, autem) Cetera nolite curare; v. 11. tantum vos ipsos spectate. παραδώσουσι, tradent) Ab hoc versu ad v. 13. parallela sunt cum Matth. 10, 17. s. Ergo Marcus non est epitomator Matthaei. εἰς) Sermo concisus: in synagogas inter verbera agemini. Vid. Glass. canon 2. de verbo. Vel potius εἰς pro ἐν, uti

βλέπετε, cavete] ne idem judicium incurratis, v. 40. V. g.
 v. 1. Μθα — ekcelouat, lapides — addificia] Ipea nedificatio tum temporis fervebat: itaque multi lapides hinc inde secretar janebant. V. g.

v. 16. Certe mentio verberum cum synagogis cohaeret. Matth. 10, 17. 28, 34. — avioiç, eis) Judaeis.

v. 10. nal els, et in) Praedicatio evangelii adjuta est per ipsas persecutiones. v. 9. 2 Tim. 4, 17. — nedvov, prius) quam finis veniat. v. 7. [Hierosolyma quam vastaretur, jam collecta fuit ex gentibus ecclesia. V. g.]

v. 11. μηδέ μελενάτε, neque meditamini) Non modo nulla sollicitudine, sed ne commentatione quidem opus est. — νοῦτο, id iμευμη totum, sine timore.

[Eo enim scopo suppeditatur vobis. V. g.]

- v. 14. Önov ov dei, ubi non opertet) Serme ad hominem. Judaei putabant, non opertere. Et non opertebat, quatenus locus erat sanctus. sic, quae non opertet, 1 Tim. 5, 13. Conf. etiam Jer. 49, 12. [Ex isto loco urbem Romani invaserunt. V. g.]
- v. 20. οὖς ἐξελέξατο, quas elegit) Vis orationis est. ἐκολόβωσε, decurtavit) decreto.

v. 22. ánonlavav, abducere) per errorem a via recta.

- v. 24. In interest rais hipians perà role Ollius interp, in illis diebus post tribulationem illam) Post tribulationem illam erunt dies illi. Ergo alio spectat illam, alio illis. Illam respicit totum sermonem praecedentem: sed illis ad novissima prospicit, uti v. 32. Nam discipulorum quaestio, cui Dominus respondet, apud Marcum quoque, v. 4. implicite ad finem mundi pertinebat.
  - v. 25. Ecoreal entirevores, erunt excidentes) Metaph. a flore. Jac. 1, 11.
- v. 26. μετά δυνάμεως πολλής καὶ δόξης, cum potentia multa et gloria) Adjectivum in medio. Tale zeugma frequens Marco, ut in medio aliquid ponat, cum praecedenti et subsequenti nectendum. vid. cap. 3, 26. 4, 21. 5, 40. 42. 6, 13. 7, 2. 21. 10, 7.

v. 27. an areque ad extremum coeli et terrae in occidente. [O beatam panegyrin;

eut interesse quis non desideret? V. g.]

1) v. 32. ovoi o vioc, neque filius) Hoc, a Matthaeo praetermissum, posuit Marcus, quod fideles jam confirmati facilius ferre possent 2). Et anno XII. actatis et postea profecit Jesus sapientia; accessionesque, quas tum fecit, non habuerat prius. Id si illo non erat indignum, ne docenti quidem ei necesse erat unum jam tum scire arcanum Patri reservatum. Est autem accipiendum non absolute, (coll. Joh. 16, 15.) sed respectu humanae Christi naturae, abs qua tamen hoc loco, ubi climax est angelis eum etiam hominem praeferens, non denominatur; tum, respectu status exinanitionis, unde sermo alius mox post resurrectionem. Act. 1, 7. not. denique, supposita et humana natura et statu exinanitionis, respectu officii Christi: ut dicat, sine reservatione mentali, se nescire, quia non habuit in mandatis, ut diceret diem illum; deterreatque discipulos, ne scire postulent. Potuit apostolus unam rem pro diverso respectu et scire et non scire: Phil. 1, 25. not. quanto magis Christus? Admiranda est in motibus animae Christi varietas. Interdum habuit sensum excelsum, ut vix videretur meminisse, se esse Hominem in terris ambulantem: interdum habuit sensum humilem, ut paene videri posset oblitus, se esse Dominum ex coelo. Et pro praesenti semper affectu solitus est eloqui; modo tanquam Is, qui cum Patre erat unum; modo rursum sic, quasi ea duntament conditione esset, qua sunt omnes homines sancti. Saepe hace due mira varietate inter se temperantur. Hoe loce humillime loquitur, sensumque suae glorise, quem sermo de judicio afferebat, temperat. Dices: Cur appellatur h. l. Filius, non sumta denominatione a natura humana? Resp. In enunciatis de Salvatore, cum praedicato glorioso copulari solet subjectum demissum; Matth. 16, 28. Joh. 1, 52. 3, 13. cum praedicato demisso, subjectum glo-

<sup>1)</sup> v. 80. 1 yaved, generatio] Anno 80. Aer. Dion. dicta sunt hace, et A. 70. evenerunt. Cf. ad Matth. 24, 84. Not. crit.

<sup>2)</sup> Practermisit etiam Lucas: qui aliquot Marci loca, quibus Theophilus, illustris vir sed νεόφυτος, facile offensus fuisset, mitigasse videtur. Harm. p. 481.

riosum. Matth. 21, 3. 1 Cor. 2, 8. et h. l. est antitheton ad Patrem. — εἰ μψ ο πατήρ, nisi Pater) Magna omniscientiae gloria. Conf. Act. 1, 7.

v. 34. ¹) την ἐξουσίαν, potestatem) Hano dedit servis conjunctim; ut patet ex antitheto, et unicuique. Magna potestas. Matth. 21, 33. — καὶ) etiam. — τῷ θυρωρῷ, janitori) qui etiam pro aliis vigilat, eosque excitare debet.

v. 35. γρηγορείτε, vigilate) Vigilantia, omnium officiorum fundamentum, non solum janitori, sed omnibus servis praecipitur. — μεσονυπτίου, media nocte)

Matth. 25, 6.

v. 37. πασι, omnibus) etiam posteris 2).

#### CAPUT XIV.

v. 1. Το πάσχα, pascha) Hoc dicitur stricto sensu, uti v. 12. nam adduntur

azyma. — μετά δύο ήμέρας) Id erat postridie.

v. 3. πιστικής, verae) Gall. veritable. Plinius contra, pseudonardum memorat. Mediam syllabam in πιστικής producit Nonnus. Pista urbs Indorum, in regione Cabul: qua ex regione pleraque aromata jam tum petebantur. vid. Lud. de Dieu in Act. p. 133. Sed ex nomine proprio potius formaretur πισταΐος.

3) v. 5. ἐπάνω τριακοσίων, supra trecentos) An accurate aestimare potuerint, dubitari potest. Locutio, adagio similis. [Ducentus certe denariis viri propemodum 5000 cibari potuerant: itaque multo pluris aestimandam fuisse Summam istam

judicaveris. V, g.]

v. 7. τοὺς πτωχοὺς, pauperes) quos dicitis. — ὅταν, si) vultis, ut hic ostenditis. — δύνασθε, potestis) Nunquam ita egenus quisquam est, ut nil dare possit. — ἔχετε, kabetis) sic praesentem. Non semper talis honos haberi mihi

potest.

- v. 8. δ, quod) Sermo concisus: i. e. quod habuit, impendit: et quod potuit, fecit. vel, quod habuit facere, fecit. αὕτη, haec, emphatice cohaeret cum ἔσχεν habuit. Tam pretiosum unguentum vix alius quispiam eorum, qui Jesum colebant, habuit. Divinitus designata est ad hoc faciendum. προδιαβε, praeoecupavit) Non decebat, corpus Christi, corruptionis nescium, post mortem ungi: ideo prius unctum fuit.
  - v. 9. είς όλον, in totum) qua patet. αυτη, kaec) Demonstrativum.
  - v. 11. ἐχάρησαν, gavisi sunt) gaudium conceperunt, idque testati sunt.
- 4) v. 13. ἀπαντήσει, occurret) Mirabile signum: 1) occursurum eis hominem.
  2) marem. 3) unum. 4) statim. 5) qui ferat vas. 6) idque fictile. 7) aquae.
  8) in domum discipulis quaesitam. [Profunda humiliatione agnum paschalem aeque ac vulgaris Israëlitica comedit Christus: quapropter gloriam suam in eo parando exseruit. V. g.]

v. 14. nov ton, ubi est) Praesupponitur, esse aliqued hospitium jam para-

tum, providente Domino.

v. 15. ἀνάγαιον μέγα, coenaculum magnum) Jesum apud alios urbis incolas egisse pascha antehac, probabile est: hoc autem pascha Ipse majori solennitate celebravit. — ἐστρωμένον, stratum) tapetibus. divina providentia gubernatus fuerat paterfamilias. Haec circumstantia magis illustrat omniscientiam Jesu, quam si lapidibus stratum fuisset. — ἐτοιμάσατε, parate) Neutrum. Luc. 9, 52.

v. 16. ευρον, invenerunt) cum fidei suae confirmatione, admiratione et

gaudio.

8) συντρίψασα, confringens] ne quid in vase remaneret; quod, si vitreum fuisset, in multas particulas dissiliisset. V. g.

ως ἄνβρωπος] Non cum Matth. 25, 14. sed cum c. 24, 45. parallelam esse hanc periocham, scite demonstravit D. Hauberus. Harm. p. 484.
 ὑμῖν, vobis] Apostolis corumque coaevis. V. g.

<sup>4)</sup> v. 12. τὸ πάσχα έθυον, pascha mactabant] Judaei ad praescriptum legis, adeoque etiam discipuli , mactabant.  $V.\ g.$ 

- v. 19. sle xadeie) Sie Joh. 8, 9. et, o de xadeie Rom. 12, 5. o xadeie de rav φίλου, 3 Macc. 5, 31. Ex πατά (non καὶ είτα) et ex είς est καθείς, formae oiδείς, μηδείς, nisi malis καθεῖς, ut a καθείς participio distinguatur. κατά, ut ava, perà, adverbiascit.
- v. 20. ἐμβαπτόμενος, intingens) manu sua. haec vis medii verbi. participium imperfecti temporis, uti ων Joh. 9, 25. ἐρχόμενος 2 Joh. v. 7.

v. 22. agτον, panem) Marcus non addit articulum. — μου, meum) Subaudi:

quod datur pro vobis. ex v. 24.

v. 23. nal kniov et autou navres, et biberunt ex illo omnes) Hoc verbis Domini interjectum argumento est, illud: Hoc est corpus meum: hic est sanguis meus, dictum esse, dum ederent, dum biberent. Unde evangelistae illud vel praemittunt, vel subnectunt. conf. not. ad Matth. 3, 7. Omnes biberunt, etiam Judas: quem quis dixerit medio convivio potuisse se subducere? [conf. v. 17. 18. 22.] Quin et v. 31. sub voce omnes Judam etiamnum comprehendi existimes. Credibile est, eum cum Salvatore et discipulis torrentem Ridron trajecisse, alque exinde cohortem, in vicinia exspectantem, deduxisse. Harm. p. 528.]

v. 27. yéygantai, scriptum est) Conf. Matth. 26, 31. not.

v. 80. ov, tu) Antitheton, non ego, v. 29. — n dis, quam bis) Valde notabilis circumstantia, primo cantu Petrum se non collecturum esse. [Conf. not. ad Matth. 26, 34.]

v. 31. ἐκ περισσοῦ μᾶλλον, ex abundanti magis) Conf. c. 7, 36. not. Petros h. l. dixit potius de sua constantia, quam verbis Jesu credidit.

v. 33. ἐκθαμβείσθαι) Hesychius, ἔκθαμβος, ἔκπληκτος. Eustathio, θαμβείν,

το દેમો θέα τινός έππλήττεσθαι.

- 1) v. 36. ἀββᾶ ὁ πατήρ, Abba Pater) Marcus videtur interpretationis ergo, Pater, addidisse. nam Matthaeus c. 26, 39. 42. simpliciter a Jesu dictum ait, Pater mi: Lucas, Pater: c. 22, 42. In cruce dixit, Eli Eli. — vi, quid) Non id, inquit, agitur, quid ego velim, sed, quid tu.
- v. 41. xal Eggeras, et venit) Praesupponitur tertius discessus, cum oratione. naθεύδετε, dormite) Matth. 26, 45. not. — ἀπέχει, sufficit) suas jam peractas habet sopor vices: nunc alia res est. [Et meam excitationem quamvis non curetis, quies tamen vestra turbatur. V. g.]

v. 44. aspalas, caute) Verebatur proditor, ne Jesus elaberetur. [Itaque non jam de acquirendis 30 argenteis tantummodo curabat, sed internecino in Ie-

sum odio serebatur miser. V. g.]

- v. 51. σενδόνα, sindone) Locuples igitur erat. Matth. 11, 8. έπλ γυμνοῦ, super nudo) soil. corpore. Jam fortasse cubitum ierat. — πρατούσιν, prehendunt) Hic sequi non fuerat jussus. Discipulos nemo prehendebat: hunc prehendebant vel armati, vel alii 3).
- v. 52. γυμνος εφυγεν, nudus fugit) fugit, nocte non illuni: pudorem vicit timor, in magno periculo.

v. 53. συνέρχονται αύτῷ, conveniunt cum illo) edicto ejus.

- v. 64. μετά τῶν ὑπηρετῶν, cum ministris) Saepe facilior lapsus apud tales, qui minus timentur, quam inter proceres. — Θερμαινόμενος, calefaciens se) Saepe sub cura corporis negligitur anima. —  $\phi \tilde{\omega} \varsigma$ , lucem) Apte lux pro igni dicitur. ad lucem agnitus est Petrus, qui alias tutior fuisset. v. 67.
  - v. 60. ovz; ti; non? quid?) Duae interrogationes.
  - v. 61. svloyntov, Benedicti Dei. Benedicti Dei.

2) Omissionem Subjecti, ol veculonos, margini Ed. maj. et Ed. 2. minus probatom, probat Vers. germ. E. B.

<sup>1)</sup> v. 35. παρίλλη ἀπ' αὐτοῦ ἡ ώρα, transiret ab Eo hora] Hora, inquit. Norat Jesus calicem cito exhaustum, passionem cito exantlatum iri; et quemadmodum antehac boni exitus certas facrat: sic ne nunc quidem dubitandi locum habuit. Nullatenus vel Filii, seipsum vel Parentis etiam, Filium pro nobis tradentis, amori erga nos quidquam ea eventus certitudine decedit. Angores tamen calix et hora incussit Jesu: quare sub voluntatis paternae atque possibilitatis conditione deprecatus est. Harm. p. 527.

- 1) v. 65. ἥρξαντο, cooperunt) Novus gradus. ὑπηρέται, ministri) qui βάβδους virgas habebant.
  - v. 66. záro, infra) Fuisse videntur ibi scalae.
- v. 69. ή παιδίστη, ancilla) eadem illa; vel altera, ut rursus nectatar cum solo participio, conspicata. τοῖς παφεστηπόσιν, tis qui adstiterant) Dixit igitur animo jocandi, non nocendi. [Conf. not. ad Matth. 26, 69.] the αὐτῶν, exillis) Tờ illis ostendit, jam frequentissimum fuisse sermonem contra Jesum ejusque discipulos.
- v. 72. ἐπιβαλοὺν ἔπλαιε, contulit sese ad flendum) vel, ut Stapulens. interpretatur, prorupit in fletum. Commode Galli, il se mil à pleurer. Theophr. charact. περί λογοποίας εὐθὸς ἐρωτῆσαι καὶ ἐπιβαλοὺν ἐρωτᾶν. quo vide Casaubonum.

### CAPUT XV.

- v. 7. Ev vý sváste, in seditione) Crimen Pilato suspectissimum, Barabbam
- libenter punituro.
- v. 8. ἀναβοήσας) sublate clamere. Huc refertur, iterum clamaverunt, v. 13. Olim ἀναβας legit Lat. vel etiam alii metaphrastae. Idque congruit cum Matth. 27, 17. congregatis igitur illis. Certe et ad antistites, Jesum invidiose accusantes, se aggregavit, captivum quempiam deprecaturus, populus: et ascensus in praetorium, clamerque aliquis a populo susceptus est. Qui ἀναβοήσας ad subsequentia verba, ἀναβας ad antecedentia conferet, ex utrolibet alterum per alliterationem formari potuisse, sentiet. αἰνείσθαι, petere) Subaudi e proximo: ποιείν, ut facerel. Saepe omittitur verbum ex commate sequenti repetendum. Joh. 5, 21. 6, 32. 35. 10, 35. 12, 25. 35. Rom. 5, 16. Phil. 2, 1. 2. Tit. 2, 2. not. Sic LXX 2 Reg. 9, 27.: καίγε αὐτόν. (scil. πατάξατε) καὶ ἐπάταξεν αὐτόν. Conf. Glass. lib. 4. tract. 2. observ. 5. et 12. tota: et, si placet, quae notavimus olim ad Cic. ep. p. 143.
  - v. 9. τον βασιλέα των Ιουδαίων, regem Judaeorum) Mimesis.
  - V. 15. to luavov moingai) satisfacere.
- v. 16. αὐλης, aulam) Praemittitur vox graeca latinae synonymae. praetorium.
- \*) v. 21. ἐρχόμενον, venientem) vel ut paschati interesset, vel ut videret, quid Jesu fieret. ἀπ' ἀγροῦ, ab agro) ubi fortasse domum habuerat. Felix, qui non interfuerit accusationi: sed eo ipso minus gratus Judaeis. ἀλεξάνδρου καὶ δούφου, Alexandri et Rufi) Hi duo tum, cum Marcus scripsit, patre suo, quippe qui ab eis denominatur, notiores erant: illustres in discipulis: (vid. Rom. 16, 13. de Rufo, qui item ut matre sua notior ponitur, quam tamen Paulus Hierosolymis videtur matrem habuisse:) unde veritas rei gestae poterat cognesci.
  - v. 22. pégovou, ferunt) non modo ducunt. yolyoda, Genitivus.
- v. 23. οὐκ ἔλαβε, non sumsit) gustavit, non bibit. Matth. 27, 34. coll. c. 26, 29.
- v. 24. stavowsavies, crucifigentes) tie, ti, quis, quid) Vid. Bud. comm. 1849, 27.
- v. 25. τοίτη, tertia) quam sequitur sexta et nona v. 33. Notantur ergo horae judaicae. Utut est apud Marcum et Johannem et genus horae et numerus; unam eandemque uterque diei partem antemeridianam innuit. Neque est, cur numerum horarum crucis imminuere curemus. Ultra sex horas in cruce pependit Jesus. nam etiam sex horae a III. ad IX., aequinoctio jam praeterito, aequalibus

 v. 62. ἐγώ εἰμι, Ego sum] Jesus, hostibus falsa testimonia contra cum dicentibus, et discipulis veritatis confessioni sese subtrahentibus, veritatem ipse professus est. V. g.

<sup>2)</sup> v. 20. και εξάγουσιν αύτον, et educant eum] Quid mysterii sub es re latest, quod optimus Salvator extra urbem eductus fuerit, nemo mortalium agnovisse, ne dicam aliis persuasisse existimandus est, nisi apostolica id sapientia nos edocuisset, Hebr. 13, 11—14. Harm. p. 559.

horis per se majores erant: solebant quippe diem, sive brevior esset sive longior in XII horas dividere: et inter finem eclipseos interque mortem Jesu multa intervenerunt. Sunt, qui hunc versum sio exponant: Erat hora tertia, ex quo eum crucifixerant: sed Marcus hoc sensu dixisset, Erant horae tres: et sic, praetermissa ipsius orucifixionis hora, diceret, quid tribus post horis factum esset; nam et sortitio et inscriptio celerior fuit. — xal) Kal vel proprie valet et; ut Marcus innuat, primum milites affixisse Jesum cruci, deinde divisisse vestes ejus, tum erexisse crucem: vel habet potius vim relativam, ut hora praecise notetur, cui mentio crucifixionis et praemittitur et subjicitur. coll. Joh. 19, 14. conf. xal c. 2, 15. fin. — istraviquean) exaltantes crucem.

v. 28. καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη) Εx. 53, 12. LXX: καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη. Majorem vim μετὰ habet. cum maleficis numerari se passus est.

- v. 29. ova, vah) Interjectio et acclamatio, admirandi vim habens, ut copiece docet Franc. Bernardinus Ferrarius lib. 3. de acclam. vet. c. 15. Hoc loco admirandi vim cum ironia habet.
- v. 32. ὁ χριστὸς ὁ βασιλεὺς, Christus rex) Mimesis. τὸ Christus respicit actionem sub Caipha, τὸ Rex sub Pilato.
- v. 34. ilwī) Hebr. אַרְיִּלֵּי ut בְּרִילֵּי בּרָּהְ בָּרָּגְּוֹן, אַבּרִישׁר βερξελλί, אַבּרִישׁר βερξελλί, אַבּרִישׁר βερξελλί, אַבּרִישׁר βερξελλί, אַבּרִישׁר Graece σαρατ est, Gen. 17, 15. Matthæus, אָוֹן אָנִוּי et sic psalterium hebraicum: Marcus, ilwī ilwī et sic psalterium syriacum, ut observat Joh. Gregorius. εἰς τί, in quid) Vid. Matth. 27, 46. not.
  - v. 37. ἐξέπνευσε, exspiravit) Spirare conducit corpori; exspirare, spiritui.
- 1) v. 41. yalılaiq, Galilaea) Hic magnam partem fuerat versatus: Hierosolyma venerat maxime temporibus festis.
  - v. 42. προσάββατον, prosabbatum) ubi initium erat requiescendi.
- v. 48. ὁ ἀπὸ ἀριμαθοίας, qui ab Arimathaea) Articulus ostendit, hoc Josephi cognomen esse factum. Matthaeus articulum non ponit, quia ante Marcum scripsit. εὐσχήμων, honestus) et honore et dignitate conspicuus. βουλευτής, senator) Hierosolymitanus. τολμήσας, ausus) Laudabilis ausus. [non carens repitis periculo. V. g.] Joh. 19, 38. Asyndeton elegans et efficax. [Saepius talia audentibus melius, ac putasses, succedunt conatus. V. g.]
- v. 44. ἐθαύμασεν, miratus est) Sane crux non eripuit vitam Jesu. [Longius quandeque vitam protrahebant crucifixi. Pilatus crurifragium permiserat; sed Jesum ente crurifragium obiisse, per Josephum demum rescivit. V. g.] ---- πάλαι) Id de intervallo etiam breviore dici, ostendit Eustathius.
- v. 45. γνούς, cognoscens) Jesus vere mortuus. ἐδωρήσατο, donavit) Corpus crucifixi fuerat in potestate judicis. [Corpus igitur, a corruptione immune servandum, obnoxium ethnico komini fuit. Mirum! Haud exiguam Josephus pecuniam numeraturus fuisse censendus est. V. g.]

# CAPUT XVI.

- v. 1. Hyóqusur, emerunt) Pridie sabbati praepararunt aromata. Luc. 23, 56. 24, 1. Ergo utique tum etiam emerant. neque enim postridie sabbati tam mane emere poterant. Itaque διαγενομένου τοῦ σαββάτου aut per hyperbaton necti debet cum veninnt, v. 2. aut sensus est: sabbate interim facto, scil. inter parasceven et primam sabbatorum. ἀρώμετα, aromata: ἀλείψωσω, ungerent) Utrinque est synecdoche. Aromatis volebant corpus conspergere, unguentis ungere: vel aromata et unguenta contemperare.
- v. 2. λίαν πρωί, valde mane. ανατείλαντος τοῦ ήλίου, orto sole) Alterum pertinet ad Mariam Magdalenam, Joh. 20, 1. alterum ad ceteras.

<sup>1)</sup> v. 39. ούτω χράξας, ita clamans] Non languore Christus extinctus est, sed liberrime vitam posuit.

- v. 3.  $\ell\pi$ , ex) Igitur valde munitum fuerat sepulcrum. Nesciebant tamen mulieres, id etiam obsignatum fuisse.
- v. 4.  $\gamma \dot{\alpha} \varrho$ , enim) Innuit particula, cur et mulieres solicitae fuerint, et cur lapidem majore vi devolvendum agnoverint.
- v. 5. νεανίσκον, juvenem) Habitus angelos decens. Plerumque forma virili, eaque hic juvenili, apparuerunt. [Matth. 28, 2.] έν τοίς δεξιοίς, in dextris) Minister ita est Domino suo ad manum, apte ministrans.
- v. 7. ἀλλ' ὑπάγετε, sed abite) Antitheton: non est hic: illic videbitis.—
  nal τῷ πέτρφ, et Petro) qui praeconium hoc deinde in actis et epistolis eximie
  fecit. [Quantam inde refrigerationem discipulo tristitiá confecto contigisse existimes.

  V. g.]
- v. 8. τρόμος, tremor) corporis. conf. 1 Cor. 2, 3. not. ἐπστασις, εtuper) animi.
- v. 9.  $\pi \varrho \omega t$ , mane) Constr. cum apparuit. coll. v. 12. Eo ipso tamen die surrexit Dominus, ante lucem.
- v. 12. ἐτέρα, alia) Hio medius revelationis gradus inter nuncios et apparitionem manifestam: sicut binarius medius inter nunciam unicam et testes multos.
- 1) v. 13. ἀπήγγειλαν) renunciarunt. οὐδὲ ἐκείνοις, ne illis quèdem) Affirmat Lucas, c. 24, 34. Utrumque vere. Credebant; sed mox recurrebat suspicio et ipsa incredulitas. Fides exoriens, excepta prima lactitia, quae tamen quiddam insolens et ecstaticum habebat admixtum, non erat fides, collata ad fidem defaecatam, exsaturatam, apostolatui idoneam, quae secuta est. Luc. 24, 37. s. Joh. 20, 25. Matth. 28, 17.
- v. 14. υστερον, ultimo) Ultima apparitionum non absolute, sed earum, quas Marcus describit. [et quae ipso resurrectionis die factae sunt. Addit enim Marcus: discumbentibus undecim; adeoque non de apparitione montana in Galilaea loquitur, quam ipse v. 7. brevissime tangit, et Matthaeus c. 28, 16. diserte commemorat. Harm. p. 604.] ἀνακειμένοις, discumbentibus) quo tempore maxime exhilarantur homines adventu eorum, quos desiderabant. αὐτοῖς, ipsis) simul. ἀνείδισε, exprobravit) Id praesupponit demonstrationem indubiam. [Salutaris pudefactio! V. g.] καὶ σκληφοκαφδίαν, et duritiem cordis) Fides et cor molle, conjuncta.
- v. 15. χόσμον, mundum) Jesus Christus, Dominus omnium. πάση, omni) v. 20. Hoc sine limitatione dicitur. si non omnes homines omnium locorum et seculorum audivere evangelium, primorum praeconum successores, et ii, quorum erat audire, non responderunt voluntati divinae. χτίσει, creaturae) hominibus, primario, v. 16. reliquis creaturis, secundario. Sicut maledictio, ita benedictio patet. Creatio per Filium, fundamentum redemtionis et regni.
- v. 16. πιστεύσας, credens) evangelio. Respondent extrema primis. cap. 1, 15. παὶ βαπτισθεὶς, et baptizatus) Quisquis credidit, baptismum suscepit. σωνθήσεται, salvabitur: παταπριθήσεται, condemnabitur) Utrinque est synecdoche. Justitiam et salutem habebit: condemnabitur et interibit. ἀπιστήσας, qui non credit) Qui non credebant, baptismum non suscipiebant. Privatio baptismi non damnat, nisi per incredulitatem. Circumcisionis neglectae poena expressius indicata. Gen. 17, 14.
- v. 17. τοῖς πιστεύσασι, credentes) ea ipsa fide, de qua v. 16. Conf. Hebr. 11, 33. etc. Non fuit habitus alius, quo salvatus est Paulus; alius, quo miracula edidit. Hodie quoque in omni fideli fides latentem habet vim miraculosam: omnis effectus precum revera miraculosus est, etiamsi non appareat: etsi in multis et propter ipsorum imbecillitatem et propter mundi indignitatem, non modo propter ecclesiam plantatam, quanquam prima miracula N. T. revera Domini Jesu nomen aeternum (coll. Es. 63, 12.) pepererunt, ea se hodie vis non exserit. Signa initio fuere adminicula fidei: nunc etiam sunt fidei objectum.

<sup>1)</sup> εἰς ἀγρὸν, in agrum] Emauntem versus. V. g.

Leonbergae, oppido Wirtenbergico, [A. C. 1644. Dom. XIII. p. Trin.] puella annorum 20 ita membris capta, ut fulcris vix spithamaeis reperet, dum Decanus [Raumeierus nomine] pro suggestu miraculosam vim nominis Jesu tractaret, repente erecta est 1). — ταῦτα, haec) Miracula appellantur hûc evidentissima et ab omni praestigiarum suspicione remotissima. — παρακολουθήσει, subsequentur) Verbum et fides praecedit signa. τ. 20. — ἐν τῷ ὀνόματί μου, in nomine meo)

<sup>1)</sup> Eaque res quum praesentibus Sereniss. t. t. Duce Eberhardo III. ejusque auticis contigerit, documentis publicis omni exceptione majoribus ad posteros est translata. Quum vero plane aliter (ut nunc video) judicet cel. D. Ernesti, (Bibl. theol. noviss. T. II. p. 416.) et factum istud miraculi nomine indignum censeat: operae pretium suerit, speciem sacti, ab ipso Decano αὐτόπτη in literas relatam, summatim oculis subjicere. Formalia, ut ajunt, verba sunt haec: "Auf den "XIII. Sonntag Trinit. Anno 1644 in Gegenwart des Durchleuchtigen Hochgeb. Fürsten und "Herrn, Herrn Eberhard, Herzogen zu Würtemberg und Teckh etc. auch Ihro Fürstl. Durchl. "Geheimesten Räthen, Hof- und Kammer-Junkern; sodann ganzer Stadt und Amts Gemeind "zu Leonberg, hat sich in der Kirch daselbsten, nach vollendeter Morgen-Predigt und ver-"richtetem Sonntäglichen Gebet unter denen beeden gesungenen Gesetzen: Sey Lob und Ehr "mit hohem Preis etc. Sein Reich zukomm, sein Will etc. nachfolgender denkwürdiger Casus "begeben. Eine ledige Tochter von 20 Jahren, Nahmens Catharina (deren vor 8 Jahren beg "ausgestandener Krankheit und ermangelter Pflag beede Schenkel heftig zerschwollen, zuletzt "also verdorben und bey den Kniescheiben zusammengewachsen, dass sie in dem Fortgehen "sich der Händ bedienen, auf zweyen niedern Krücklein, so sie in beyden Händen gehabt, "einherkriechen, und die zusammengekrümmte Füss hat hernachschleppen müssen,) ist auf sol-"chen ihren gewöhnlichen Krücklein mit den Händen auch zur Predigt kommen, hat dersel-"ben mit andern Christen zugehört, das Gebet verrichtet, und letzlich unter dem Gesang, wie "oben erwehnt, vor Angesicht der ganzen Gemeind, ihre in die 9 Jahr lang verdorbene und "zusammengebogene Füss angefangen auszurecken, auf dieselbe zu tretten, und ohne män-"niglichs Behelf wieder aufrecht zu wandeln; und weil ermeldte Tochter wegen niederträchti-"gen Einherkriechens sich sehr abgekürzter Röcke, so bloss auf die vierthalb Viertel einer "Ellen lang gewesen, gebranchen mässen, als hat sie denen nächst umgestandenen Weibsper-"sonen zugeruffen, von denenselben ein Unter-Röcklein erhalten, damit sie ihre ausgereckte "und wiederum auf die Geradigkeit gestellte Füss bedeckt; hierüber auch nach gesprochenem "Seegen mit andern Leuten zur Kirchen hinaus gewandelt. Sie hat aber alsobald wieder um-"gekehrt, ihre beyde Krücklein, durch deren Beyhülf sie mit den Händen zur Predigt kommen, zur Kirch hinein getragen, und an den Ort gestellet, da sie pflegte ihrer Gewohnheit nach unter der Predigt zu sitzen, mit diesem Vermelden, sie wolte an dieser Stell ihre "beyde Krücklein hinterlassen, zu immerwährendem Zeugniss, dass JESUS CHRISTUS, der "himmlische Samariter (davon die Predigt gelautet) [nemo soilicet Spiritum fidei regulis herme"neuticis alligaveru,] sie auch in ihrem Elend angesehen, ihr Seufzen gnädig erhöret, und mit
"seiner wunderthätigen göttlichen Hülf erfreuet habe. Worauf der Pfarrer und Specialis da-"selbsten mehrarnannte Tochter in die Mitte der Kirchen geführet, selbige zum Lob und herz-"lichen Dank gegen GOtt ermahnet, auch offentlich in Gegenwart fast voriger ganzen Ge-"meind, so sich wieder zur Kirchen herein gedrungen, den 103ten Psalmen, samt andern "Lobsprüchen und H. Vater Unser ihr vorgesprochen; nachgehends dieselbe erinnert, den gestresen GOtt um diese fernere Gnad kindlich anzurufen, dass ER sie bey dieser erzeigten "Wunderwohlthat aufrecht behalten, auch Geist und Kraft verleihen wolle, damit sie die "äbrige Tage ihres Lebens Ihme hiefür herzlich danken, und in wahrer Furcht GOttes leben "möge: in welchem allem sie kniend mit erhabenem Angesicht, frölichem Herzen, und doch "Vergiessung vieler Thränen nachgesprochen, auch nach Vollendung dessen im Nahmen der "H. Dreyfaltigkeit wiederum aufgestanden, und mit der umstehenden Gemeind zur Kirchen "hinausgegangen, und in ihre gewöhnliche Behausung auf geraden Füssen gewandelt." Hacc qui rile perpenderit, eum nequaquam putem impetrare a se facile posse, ul rem non coram rudi plebecula, sed in conspectu numerosissimorum aeque ac ampliesimorum testium divinitus gestam et pro extantiori Numinis opere agnitam, vulgaribus eventibus adnumeret, vel cum phaenomenis naherae, diversam plane rationem habentibus, comparare gestial. Alia prorsus est repentina meatuum in aure restitutio (cujus multa profecto exempla prostant) alia membrorum corporis per novem continuos annos miserabiliter contractorum subitanea relaxatio, divinae opis implorationem insecuta. Cujus admirandum effectum in tali casu qui negare sustinet, is eadem opera forsan (quanquam contra mentem Opponentis citati) dixerit, non divina Salvatoris virtule, sed casa fortuito restitutos esse permultos, quorum Historia evangelica meminit. Equidem fateor me non videre, quid ad fidem miraculo faciendam desiderari ultra queat, si a modo diciis discesseris. Similem huic non fabulass, sed historiam liceat subjungere. Lavingae Anno 1606. 26. Nov natus est Josephus Jenisch, patre Augustano Ecclesiae Praesule, matre Memmingensi, ex nobili Kellerorum stirpe oriunda. Qui cum ab ipso partu lingua destitutus observaretur; intensissimis parentum atque domesticorum precibus divinitus impetralum est, ut annum actalis primum necdum emensus familiares quosvis distincte compellare posset puerulus, ob id ipsum Ecclesiae ministerio dicatus, quo per 40 annos Böblingae et Münchingas defunctus, diem obiit 10. Apr. 1875. E. B.

quod fideles invocant. — καιναῖς, novis) iis, quas ipsi antea non noverant: vel etiam iis, quas nulla natio antea habuerat. 1 Cor. 12, 10. Nam Act. 2, 4. linguae Parthorum, Medorum etc. aliae dicuntur, non novae. Exequi, aliae erant linguae prius usitatae, variarum nationum; at καιναί, novae v. gr. Corinthi, quas alius loquebatur, alius interpretabatur, quamvis nemo adesset peregrima utens lingua: id quod erat quasi exercitium propheticum.

v. 18. Θανάσιμον, mortiferum) Non commemoratur hic resurrectio mortuorum: Jesus Christus plus praestitit, quam promisit. Sed nec nisi Tabea per Petrum, Eutychus per Paulum resuscitati leguntur. nam Salvatore in glorism ingresso optabilius est per fidem ex hoc mundo in alterum evolare, quam in hanc

vitam redire.

v. 19. ὁ κύριος, Daminus) Magnifica et opportuna appellatio. v. 20. [c. 12, 86.] — μετά τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, postquam eis locutus erat) Mandatis eos instruxit, non solum ipso die resurrectionis, per Marcum tam copiose descripto, sed

etism per insequentes dies. [Conf. not. ad Matth. 28, 19. s.]

v. 20. marcayoù, ubique) v. 15. Quo tempore Marcus evangelium scripait, jam tum apostoli exierant in omnem mundum: Rom. 10, 18. ideo praeter Petrum, Jacobum majorem, Johannem, Jacobum minorem, Judam, nullius apostoli, nisi Pauli, post Actorum caput II. vel XV. nos mentionem legimus in libris N. T. Ibi quisque maxime innotuit, ubi praedicavit. Nullius apostoli, solius Jesu Christi nomen in toto orbe celebratum est.

## IN EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM.

## CAPUT L

v. 1. Enciones, quandoquidem) Dedicatio brevis, ad utrumque Lucae 1) pertinens librum; sive procemium, ex quo gravitas, simplicitas, candor elucat. — mellel interact inter spectatores rei ac ministros ipsos: ut non dicamus, Lucam et ante Johannem scripsisse, et Matthaei librum non vidisse videri. Unus superest Marcus: at Lucas dicit multos, idemque adhibet verbum media vi, inspiquent consti sunt, eui congruit particula nacios, sicut, congruentiam cum relatione spectatorum et ministrorum innuens a scriptoribus vel quaesitam vel obtentam; et vocula nacio etiam mihi, qua Lucas multis illis se non tam opponit, quam aggregat, sie tamen, ut etiamnum aliquid ad acquileux ac firmitudinem Theophilo conferat. Significat igitur, si modo Marcum etiam spectavit, [qued quidem si loquendi formulas et narrationum ordinem invicem contuteris, vero non est absimile. Harm. p. 36.] complura Marco non dicta in promtu sibi esse; ceteros vero scriptores, eum v. gr. qui Evangelium secundum Aegyptias scripsarit, minus

<sup>1)</sup> Lucii nomen et Lucae idem est, nisi quod prius istud, posterioris Diminutivum, familiarius aliquando sonat. Lucii Cyrenaei Act. 13, 1. inter prophetas atque doctores ecclesiae, quae Astiochiae tum florebat, mentio jam fit, adeoque brevi post Herodis obitum (c. 12, 23.) Å. Aer. Dion. 44. consecutum. Inde, putem, est, quod Eusebius aliique ipsam Astiochiam patriam Lucae habuerunt. Paulus porro Lucii cujusdam inter consanguineos suos meminit, Rom. 16, 21. et Lucam cooperarium suum dicit et Medicum, dilectum, Philem. v. 24. Col. 4, 14. Jam, sive Lucas modo sit, sive etiam Lucius, hic ipse est, qui Apostolorum acta descripsit, ipsum Paulum Troade primum Philippas (Act. 16, 10.), dainde Philippis Troadem, quin Romam usque (c. 20, 6. — 28, 16. 2 Tim. 4, 11.) comitatus: quapropter saepissime primum pluralis numeri personam in narratione suu adhibet. Ceterum excitatus Lucae stilus, qui sum lastissimo Actorum argumento, exsecutionem novi Testamenti complectentium, apprime sonvenit, ax multorum annorum consuetudine, quam cum Paulo Lucae coluit, nonnihil traxisse videtur. Harm. p. 35. sq.

facere ad ἀσφάλειαν ac firmitudinem. — ἀνατάξασθαι, adornare) scripto, vel sermone catechetico. Hesychius, ἀνατάξασθαι, εὐτρεπίσασθαι. — τῶν πεπληφοφορημένων) πληροφορία, quum homini tribuitur, notat plenitudinem cognitiomis in intellectu, vel appetitus in voluntate: quum rei tribuitur, notat plenum vigorem. 2 Tim. 4, 17. Hebr. 6, 11. not. Talem vigorem τὰ πράγματα, res christianae, quas utroque libro describit Lucas, habebant, dum fierent: et habebant cae solae; quare easdem hac periphrasi satis designat. In conspectu mundi res gesta est. Act. 26, 26. — ἐν ἡμῖν, in nobis) in ecclesia, maxime vero in doctoribus, iisque veteranis.

v. 2. παρέδοσαν ήμιν, tradiderunt nobis) mihi aliisque apostolorum comitibus. — ἀπ' ἀρηῆς, a principio) Non a solo Paulo, post initium converso, accepit Lucas. — αὐτόπται καὶ ὑπηρέται) Ipsi viderunt, et, quod plus est, ministrarunt. Sic etiam Paulus erat minister et testis, Act. 26, 16. ipaque Domini mater Maria. Act. 1, 14. Tales testes erant multi, longaevi, summae auctoritatis. [v. gr. duodecim apostoli, 70 discipuli, Maria Magdalena, aliique complures. V. g.] 1 Cor. 15, 6. Rom. 16, 7. Tales ipsi, et talium comites, libros N. T. scripserunt: nulli dubitationi relictus est locus. — τοῦ λόγου, sermonis) Act. 10, 36. Hic unus sermo multos sermones complectitur. v. 4.

y. 3. ἔδοξε κάμοι, visum est etiam mihi) Sanctum prolubium, eyangelico homine dignum. — παρηκολουθηκότι, consecuto) Exquisitum verbum: dicitur de eo, qui tantum non ipse interfuit omnibus rebus, et ab iis, qui interfuere, didicit. v. gr. de Timotheo, 2 Tim. 3, 10. quem Paulus mox sub persecutiones, quas perpessus fuerat Antiochiae etc. secum duxit. Oppositum, ἐπολέλειμμαι, res fugit me, non capio. Causa, cur Lucas se scribere posse ac debere statuerit. Hic est, qui Act. 13, 1. vel certe ibidem c. 16, 10. evangelico jam munere fungebatur. — avodev, superne) a principio. v. 2. 5. [Innuit hac vacula, ea quae Marcus omisit, supplere se voluisse. Harm. p. 37.] Scriptura tradit origines, etiam evangelicas et ecclesiasticas. — πασιν) τοις πράγμασιν. Omnia negotia illa subsecutus erat Lucas accurate. — καθεξής, deinceps) έξής, postea: καθεξής, deinceps. Ut omnia assecutus erat Lucas, proximum erat, ut describeret. Et quidem recentem rei cognitae laetitiam sapit hoc procemium. Describit autem erdise (id quoque valet \*avețije) primum Acta Christi, conceptionem, nativitatem, pueritiam, baptismum, benefacta, praeconium, passionem, resurrectionem, ascensionem: deinde Acta apostolorum. Quod tamen ipsum non impedit, quo minus aliqua interdum, temporibus disjuncta, conjungat. c. 1, 80. \$, 20. etc. - πράτιστε θεόφιλε, excellentissime Theophile) Hic Theophilus erat Alexandrise, ut veteres testantur: (vid. Ord. temp. p. 225. Ed. II. p. 196. et Harm. Ev. Ed. II. p. 80.) et in ea urbe inprimis floruit catechosis. v. 4. Erat vir amplissimus, ut titulus a Luca ei datus ostendit. coll. Act. 23, 26. 24, 3. 26, 25. Idem titulus eidem Theophilo Act. 1, 1. non tribuitur, vel quod tum privatus erat, vel quod virtus ejus, et Lucae familiaritas creverat. Argumento autem est titulus, historiam evangelicam esse veram, et ab initio praestantissimis viris sese offerri passam esse. Sancta hominum illustrium exempla in his libris descripta Theophilum excitare poterant.

v. 4. ἴνα, ut) Scopus libri. [qui apud Johannem in fine extat, c. 21, 24. Harm. p. 34.] — ἐπιγνος, cognosceres) Verbam compositum, camphaticum. — κατηγήθης, institutus es) ore aliorum. Catechesis etiam historiam sacram complectitur, Lucas agnoscit majorem suam auctoritatem, quam corum, ex quibus

sates, audierat Theophilus.

1) v. 5. lydres, fuit) Sub praefationem Lucas ipsam exhibet Historiam Jesu Christi, ab ejus introitu in mundum, usque ad ascensionem in ceelum. Hujus Historiae notandum

<sup>1)</sup> triv depáleiav, certitudinem] Loçum haec habet, ubi spurii nihil additur, necessarii afail desideratur, atque justis omnia documentis comprobata sunt. V. g.

```
I. Initium: ubi
                                                                                     5—25
26—56
                                                                             c. I.
   1. Johannis conceptio.
   2. ipsius Jesu conceptio.
   3. Johannis nativitas et circumcisio: Zachariae hymnus: Johannis ado-
                                                                                     57-80
     lescentia.
   4. Jesu Christi a) nativitas.
                                                                             c. II.
                                                                                      1-20
                   b) Circumcisio et nomen.
                                                                                         21
                                                                                     22-38
                   c) repraesentatio.
                                                                                     39. 40
                   d) patria et incrementum.
                                                                                     41-52
 II. Medium, cum esset annorum XII et deinceps.
III. Cursus ipse.
     (1. Aditus: ubi describitur baptista: baptismus: tentatio.
                                                                       c. III. 1. s.
                                                                                      1-13
                                                                        21. s. IV.
      2. Annus acceptus in Galilaea:
             A. Nazaretae propositus.
                                                                                     14-50
             B. Re ipsa praestitus.
         α. Capernaumi, et in illa regione. Hic notanda
             (1. acta, ab adversariis non reprehensa: ubi Jesus
                                                                                     31. 32
                  1. potenter docet.
                                                                                     38—37
88—41
                  2. obsessum liberat.
                  3. Petri socrum et multos aegrotos sanat.
                  4. ubique docet.
                                                                                     42-44
                                                                             c. V.
                                                                                     1—11
12—16
                  5. Petrum vocat, et item Jacobum et Johannem.
                  6. Leprosum mundat.
              2. acta, ab adversariis, paulatim gravius, reprehensa.
                      Hic occurrit
                                                                                     17-26
                  1. paralyticus.
                  2. vocatio Levi, et cibus cum publicanis et peccatoribus
                                                                                     27-32
                     sumtus.
                  3. quaestio de jejunio soluta.
                                                                                     33-39
                                                                            c. VI.
                                                                                      1- 5
                  4. spicae vulsae.
                                                                                       6---11
                  5. manus arida restituta, et hostium insidiac.
             (8. acta, quorum eventus apud varios varius erat:
                                                                                     12-16
                  1. apud apostolos electos:
                                                                                     20—49
1—10
                  2. apud alios auditores:
                                                                            17. s.
                                                                           e. VIL.
                  8. apud centurionem:
                  4. apud discipulos Johannis, ubi
                     × occasio, resuscitatio adolescentis in Nain,
                                                                                     11—18
18—23
                     ≥ legatio,
                                                                                     24-35
                     a elenchus:
                  5. apud Pharisaeum Simonem et peccatricem amantissimam.
                                                                                     86--50
                                                                          e. VIII.
                                                                                      1- 8
                  6. apud familiares.
                  7. apud populum.
                                                                                       4-18
                  8. apud matrem ac fratres.
                                                                                     19-21
          β. in mari,
                                                                                     22-26
27-39
            et trans mare.
         γ. cis mare, iterum:
             1. Jairus et haemorrhousa.
                                                                                     40-56
                                                                            c. IX.
             2. apostoli emissi.
                                                                                      1- 6
             3. Herodis dubitatio.
                                                                                          10
             4. apostolorum relatio.
             5. populi studium: Domini benignitas: V millia saturati.
                                                                                     11-17
      3. Praeparatio ad passionem etc.
          A. Recapitulatio doctrinae de persona J. Ch. Silentium imperatum:
             passio praedicta: sequela injuncta.
                                                                      18. s. 21. 22. 23-27
         B. Glorificatio in monte: lunatici sanatio: passio iterum praedicta:
                                                               28. s. 37. s. 43. s. 46. s. 49. s.
             humilitas et moderatio praecepta.
          C. Iter magnum Hierosolymitanum ad passionem etc. Hic statui
             possunt intervalla XVIII.
                                                                                     51—57
57—62
                   I. SAMARITAE, inhospitales, tolerati.
                  II. In via: comites inidonei repulsi: idonei compulsi.
                                                                                      1-24
                 III. POSTEA, Nuncii LXX praemissi: et cum gaudio recepti. c. X.
                      ET Legisperitus, Samaritae exemplo, amorem proximi
                                                                                      25-37
                      edoctus.
                  IV. In page quodam, Maria Marthae anteposita.
                                                                                      38-42
                  V. In loco quodam, discipuli orare discunt.
                                                                             c. XI.
                                                                                      1-13
                                       daemonium ejicitur; id factum defenditur:
                                                                                     14—26
27. 28
                                       mulieris acclamatio corrigitur.
                                                                                      29-36
                                       populus signi avidus reprehenditur.
```

```
VI. In domo quadam, pharisaei et scribae redarguuntur.
VII. Sermo habetur ad discipulos,
                                                                     37. s. 45-54
                                                                  c. XII. 1—12
13—21
                           ad interpellatorem,
                           ad discipulos,
                                                                             22-40
                           ad Petrum,
                                                                             41 - 53
                           ad populum.
                                                                             54 - 59
      VIII. Poenitentiae necessitas ostenditur.
                                                                  c. XIII.
                                                                             1-9
            In Synagoga, mulier sabbato sanatur, crescente Dei regno.
                                                                             10-21
        IX. In itinere declaratur paucitas salvandorum.
                                                                             22 - 30
        X. Eo die, Herodes vulpes dicitur, Jerusalem redarguitur.
                                                                             31-35
       XI. In domo pharisaei, hydropicus sabbato sanatur: c. XIV.
                                                                             1-6
              docetur humilitas.
                                                                             7-11
                                                                             12-14
                vera hospitalitas,
                                                                             15-24
                ratio magni convivii;
                                                                             25-35
              abnegatio sui requiritur.
       XII. Gaudium super peccatoribus resipiscentibus defenditur.
                                                                 c. XV. 1. s. 11. s.
            Discipulis officium injungitur:
                                                                 c. XVI.
            et Pharisaeorum avaritia irrisioque refutatur.
                                                                             14-31
            Scandala caventur.
                                                                 c. XVII.
                                                                             1--- 4
            apostolorum fides augetur.
                                                                              5-10
      XIII. In confiniis Samariae et Galilaeae X leprosos sanat:
                                                                             11-19
      XIV. quaestioni de tempore adventus regni Dei respondet:
            orationem assiduam et demissam commendat. c. XVIII. 1. s. 9-14
       XV. Parvulis benedicit:
                                                                             15-17
                                                                             18-27
            respondet diviti,
            et Petro.
                                                                             28 - 30
                                                                             31—34
35—43
      XVI. Passionem tertium praedicit.
     XVII. Prope Jericho, coecus sanatus.
                                                                  c. XIX.
                                                                             1-10
     XVIII. In Jericho, Zacchaeo salus confertur:
                                                                             11 - 28
            de subita apparitione regni respondetur.
Acta Hierosolymitana.
 A. Priores dies magnae hebdomadis.
     1. introitus regalis.
                                                                             29-44
    2. templi.
         a. abusus castigatus.
                                                                             45. 46
                                                                             47. 48
         β. usus restitutus.
                                                                  c. XX.
                                                                              1-8
             et vindicatus.
    3. in templo sermones:
         a. parabola de colonis.
                                                                              9-19
                                                                             20-26
         β. responsio de censu,
                                                                             27-40
             et de resurrectione.
          γ. quaestio de Domino Davidis.
                                                                             41-44
                                                                             45-47
          8. discipuli admoniti.
                                                                 c. XXI.
                                                                             1-4
          E. laudata viduae oblatio.
    4. templi et urbis, et universi, finis praedictus.
5. adversariorum et proditoris pactum.
                                                              5. s. 8. s. 25. s. 28. s.
                                                                 c. XXII.
 B. Feria quinta.
     a. Petri et Johannis curatio.
                                                                              7-18
                                                                             14-23
     b. coena et sermones.
     c. quis major?
                                                                             24-30
                                                                       31. s. 35-38
          Petrus et ceteri discipuli admonentur.
     d. in monte oliveti
          1. orat Jesus Patrem, ab angelo corroboratur, et discipu-
                                                                             39-46
            los excitat.
          2. proditur; inepte defenditur contra irruentes: sancte se
                                                                             47-58
            gerit.
                                                                                  54
      e. comprehensus in domum pontificis ducitur,
                                                                              55 - 62
           Petrus eum abnegat, et plorat:
                                                                              63 - 65
           Dominus illuditur.
 C. Feria sexta.
       (a passio et mors. Acta
                                                                              66 - 71
          1. in Synedrio etc.
                                                                 c. XXIII.
                                                                             1-- 5
          2. in praetorio.
                                                                              6-12
          8. apud Herodem.
                                                                        18. s. 17-25
          4. iterum in praetorio.
          5. in via.
```

| Ъ   | •                                                       | •        |           |
|-----|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ĭ   | c<br>6. in Golgatha: ubi                                |          |           |
| ı   | a. crux ipsa: et deprecatio Jesu.                       |          | 83. 34    |
| i   | b. vestes divisae.                                      |          | 34. s.    |
| 1   | c. ludibria, et in his titulus crucis.                  |          | 8539      |
| 1   | d. latronum tamen unus conversus.                       |          | 40-43     |
| ı   | e. portenta et mors Jesu.                               |          | 4446      |
| 1   | f. spectatores.                                         |          | 47-49     |
| 1   | sepultura.                                              |          | 5053      |
| h   | D. parasceve et sabbatum.                               |          | 5456      |
|     | E. Resurrectio, innotescit                              |          |           |
| 1   | α. mulieribus:                                          | e. XXIV. | 1-12      |
| ı   | β. duobus in agrum euntibus, et Simoni:                 |          | 1335      |
| ı   | y. ceteris quoque.                                      | 36       | s. 44. s. |
| h   | 7. Apostolorum instructio: Domini ascensio: apostolorum |          |           |
| - [ | alacritas.                                              |          | 4653      |

- ήρώδου, Herodis) Omnia liquido ponuntur: nomina, tempora, loca. [Falsorum prophetarum haud pauci, e. gr. Mahomed, ex improviso, sensim sensimque factiones nacti, seipsos postea et alios deceperunt: quare generis ratio actatisque primae conditio ignota est in talibus, lubrica et fictitia. At Jesu Christi conceptio, nativilas, infantia, pueritia etc. documentis prorsus egregiis munitae sunt. Ab aeterno Deus ista praefinivit, et per antiquos prophetas indicavit, complementum deinceps irrefragabilium testium opera confirmans. Harm. p. 59.] — της lovδαίας, Judaeae) Theatrum rerum omnium. — legevis, sacerdos) non summus sacerdos, sed classicus. — ἐξ ἐφημερίας ἀβιά· ex classe Abia) In XXIV classes divisi erant sacerdotes: et classis Abia erat octava 1 Chron. 24, 10. ἐφημερία, usu LXX virali, respondet hebraico משמרח interdum etiam משמרח. Quaelibet classis in suo ordine habebat functionem septidui, a sabbato ad sabbatum. [Colligere hinc fas est, Zachariam a 2. Sept. ad 9. Sept. functionem suam obiisse. Ord. temp. pag. 230. s. (Ed. II. p. 200. s.) et 2. Sept. eo anno apud gentem Israëlit. respondebat 1. Tisri. Ecce! ineunte anno, cum nuncio angelico Zachariae oblato, N. T. primordium cepit. V. g.

v. 6. δίκαιοι, justi) Benignitas scripturae de justitia piorum loquentis non debet opponi dogmati de justificatione. — ἀμφότεροι, ambo) Deus organa electa producit ex parentibus piis. — ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, coram Deo) Gen. 17, 1. — ἐντολαῖς, praeceptis) moralibus. — δικαιώμασι) ceremonialibus. Hebr. 9, 1.

v. 7. καὶ, et) Non jam sperabant prolem, ex duplici causa: v. 18. 36. (conf. Rom. 4, 19.) et fortasse jam ne petebant quidem. — προβεβηκότες, prosecti) Descriptio senectutis piorum jucunda, metam conspicientis beatam.

v. 8. ἐν τῷ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ, in ordine classis suae) De vestigio hujus loci chronologico egimus in Ordine temporum, pag. 230. [Ed. II. p. 200.] [Hebdomadibus 24. ephemeriae sacerdotum in orbem redibant: eaque vicissitudo ad vastationem templi usque vigebat. V. g.]

v. 9. ξλαχε, sortem accepit) Functiones sacerdotum, sorte dividebantur 1). — τοῦ θυμιᾶσαι, ut suffitum faceret) Ex. 30, 1. ss.

v. 10.  $n\tilde{a}v$ , omnis) Erat ergo dies solennis, et fortasse sabbatum, quo ingressus erat Zacharias. v. 22. 23.

v. 11. ἄγγελος, angelus) cujus nomen postea indicatum est Zachariae. v. 19.

v. 13. μη φοβοῦ, noli timere) Primum alloquium coeleste in aurora N. T. per Lucam amoenissime descripta. Res hîc proponitur suaviter: deinde per vias asperas et severas ducitur ad exitum suavissimum. Et sic postea Apocalypsis. — εἰσηκούσθη, exauditae sunt) Hoc est ad cor loqui. Act. 10, 4. — ή δέησίς σου, preces tuae) Prolem ergo petierat, pridem. [neque ipse complementi jam exspectationem amplius aluit. V. g.] — ἰωάννην, Johannem) Johannis nomen praescriptum est; Mariae non praescriptum. — χαρήσονται, gaudebunt) v. 58. 66.

<sup>1)</sup> Idque, ut monet S. R. D. Crusius Hypomnn. P. I. p. 41. parlim ordinis causa factum est, parlim ad cavendas contentiones, coll. 1. Paral. 24, 4. 5. E. B.

- v. 15. ἔσται, erit) filius ille. Kvolov, Domino) Innuitur Deus Pater. mox etiam de Spiritu S. et Filio Dei. Jam in prodromo Messiae amplius se pandit oeconomia S. Trinitatis. καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὖ μὴ πίη, et vinum et siceram ne bibat.) Sic quoque Jud. 13, 4. μὴ πίης οἶνον καὶ σίκερα. σίκερα ab Hebr. השם omnem potum a vino diversum, ac tamen inebriantem denotat, ut succum dactyli, sythum etc. Talis abstinentia Johanni, Simsonis etiam matri praecepta fuit. καὶ, et) Similiter ebrietati plenitudo in spiritu opponitur Eph. 5, 18. ἐκ, ex) Locutio concisa: id est, in utero, (v. 41. 44.) et deinceps.
- v. 16. s. ἐπιστρέψει καὶ προελεύσεται, convertet et praeibit) Ad illud verbum mox refer ad convertendum; ad hoc, ad parandum. Κύριον, Dominum) Christus, Deus. conf. vers. seq. coram eo Domino: et vers. 76.
- v. 17. αυτός, ipse) Antitheton ad alios. v. 16. ενώπιον, ante conspectum, proxime. — ἐπιστρέψει πτλ. ad convertendum etc.) Sermo hoc loco, ut saepe in praedictionibus, est figuratus, concisus, et quasi poëticus, hoc sensu: Efficiet Johannes, ut parentes juxta atque liberi, inobedientes juxta atque justi, omnis aetatis et indolis homines, sint Domino parati. Non erat autem commodum dictu: convertet inobedientes et injustos juxta cum obedientibus et justis. nam justi non egent conversione. Ideo pro concreto abstractum dicitur: convertet inobedientes in sensu justorum, i. e. inobsequentes convertet sive reducet, ut ad justos, docilitate corum et sapientia induta, se aggregent, et, quemadmodum justi promti sunt, sic inobedientes fiant promti Domino. — xaodlag, corda) Cor, sedes conversionis, obedientiae, prudentiae. — πατέρων ἐπὶ τέκνα, patrum juxta cum liberis) Malach. 3, 24. בנים על-אבות של-בנים ולב בנים של-אבותם LXX, אמפסלמי המדפסה הפסים υίὸν, καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ. Locutio est instar proverbii, ad multitudinem (v. 16.) significandam. sic Gen. 32, 11. μητέρα έπὶ τέχνοις. sic plane, πατέρων ἐπὶ τέχνα, Εχ. 20, 5. 84, 7. nec non, χνήμην ἐπὶ μηρὸν, Jud. 15, 8. Vid. etiam Σ Amos 3, 15. Jud. 12, 1. et προς, apud Siraciden mox citandum. Simul notata cogitari potest cura patrum pro salute liberorum, contra ac fit in fuga, Jer. 47, 3. ούκ ἐπέστρεψαν πατέρες, ἐφ' υίους αὐτῶν. — καὶ ἀπειδείς εν φρονήσει δικαίων, et inobedientes in prudentia justorum) Hoc ponitur pro eo, quod est apud Malachiam, et cor liberorum super patres ipsorum. Inobedientia, maxime juvenile vitium: patres, prudentia et justitia praecipue decet. In prudentia, inquit angelus, non in prudentiam. Sensus corum, qui justi sunt, in conversione protinus induitur. — ετοιμάσαι Κυρίω λαον κατεσκευασμένον, ad parandum Domino populum instructum) Asyndeton, ad convertendum, ad parandum. Parandus populus, ne Dominus populum, imparatum inveniens, majestate sua obterat. Malach. 3, 24. Populus instructus, Johanni populum paranti obtemperans, Domino obediens, non jam habens talia corda, quae describuntur Prov. 15, 7. יולב בסילים לא כן LXX, παρδίαι ἀφρόνων οὐκ ἀσφαλεῖς. Notentur opposita, ἀφρόνων et φρονήσει· et affinia το έτοιμάσαι. De Elia Sir. 48, 11. καὶ ἐπιστρέψαι καρδίαν πατρός πρός υίον, και καταστήσαι φυλάς ζακώβ. Minime proletarium esse Siracidae librum, convenientia ejus cum angeli sermone docet. Vid. etiam Matth. 23, 34. not.
- v. 18. κατὰ τί γνώσομαι) Sic LXX, Gen. 15, 8. Rem ipsam tangit Zachariae quaestio, fidei defectu laborans: rem ipsam praesupponit quomodo a Maria propositum, cum fide. v. 34. 45.
- v. 19. γαβριήλ, Gabriel) Ratio, cur Zacharias non debuisset diffidere, est suctoritas coelestis apparitoris. Nomen compositum ex אבל et א indicat summam legationis, de Filii Dei incarnatione. א est אבל Gabriel apparuerat Danieli quoque. Idem angelus: idem negotium. ὁ παρεστηκώς, qui adstiti) Septem angeli stant coram Deo, Ap. 8, 2. Unus ex his Gabriel adstat vel stat cum sex ceteris. ἀπεστάλην, missus sum) v. 26. Hebr. 1, 14. εὐαγγελίσασθαι, ad evangelizandum) Initium evangelii. c. 2, 10. 17. 3, 18. Marc. 1, 1.
- v. 20. 1δού, ecce) q. d. in hoc cognosces. Signum poscenti datur congruum, quamvis non optatum. σιωπών, silens) actu. μη δυνάμενος λαλήσαι, ποκ

valens loqui) privatione facultatis. conf. c. 64. os et lingua. Plerumque ii, quibus magna revelatio obtigit, aliquid naturae, sine noxa, amiserunt. Jacob luxatus, cui id non naevus erat, sed ornamentum: Zacharias mutus: Saul non cernens. Fuit haec Zachariae medicina simul, ne se propter praedictionem de filii sui magnitudine efferret. — ἄρχι ἡς) Versum 64. confer cum v. 13. 63. [Hic circumcisionis dies fuit, quo Johannes nomen suum adeptus est. V. g.] — ἀνθ' ὧν, quia) Ergo proprie poena erat. — οὐκ ἐπίστευσας, non credidisti) Non credidit; ideo loqui non potuit. — πληρωθήσονται, implebuntur) Eventus maxime fidem facit. — εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν, in tempus suum) legitimum. conf. tempus, Rom. 9, 9. 2 Reg. 4, 16.

v. 22. λαλῆσαι, loqui) v. gr. ad dandam benedictionem. Zacharias, mutus, excludebatur tantisper ab actionibus sacerdotalibus. Praeludium legis ceremonialis finiendae, Christo veniente. — ἐπέγνωσαν, cognoverunt) Ipsam poenam Zachariae comitabatur beneficium. Sic omnes ad attendendum excitati sunt.

v. 23. εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, in domum suam) Locutio concisa, urbe, in qua Zacharias habitabat, subaudita. v. 39. Sic quoque v. 56. Domus Zachariae opponitur templo Domini. v. 9.

v. 24. ταύτας, kos) dies, de quibus v. 23. — περιέπρυβεν, occultavit) ut graviditas occuleretur: quo magis appareret postea repente graviditas. — λέγουσα,

dicens) ad participes gaudii sui.

v. 25. οὕτω, sic) uti omnes post quinque menses videbant. — ἡμέραις, diebus) praefinitis. — ἐπείδεν) ἐπέβλεψεν, v. 48. ἐπεσκέψατο, v. 68. — τὸ ὄνειδος, opprobrium) cognomen sterilis. v. 36. — ἐν ἀνθρώποις, in hominibus) Vix hominum numero se ipsa habuerat ob sterilitatem.

- v. 27. πρὸς παρθένον, ad virginem) Matth. 1, 23. μεμνηστευμένην, desponsatam) divina gubernatione. Post annunciationem angelicam non fuisset conveniens Mariam demum desponsari. ἀνδρὶ, viro) qui tutorem ageret et virginis et prolis. ἐξ οἴκου δανίδ · ex domo Davidis) Constr. cum Joseph, c. 2, 4. Maria non exclusa.
- v. 28. εἰσελθών, ingressus) vesperi, ut probabile est. coll. Dan. 9, 21. κεχαριτωμένη) Eph. 1, 6. Vulg. gratia plena: passive, (ut Ov. carmina plena favoris:) quae gratiam invenit. v. 30. Non ut mater gratiae, sed ut filia gratiae appellatur, primo praesertim illo tempore. μετὰ σοῦ) tecum sit. conf. Matth. 1, 23. fin. et not. Parallelum: χαῖρε, salve. Indicativus praesupponitur, eique subscribit hic optativus. Sic Jud. 6, 12. Κύριος μετὰ σοῦ. σὺ, tu) Vocativus: uti Act. 4, 24. Chrys. de Sacerd. p. 322.
- v. 29. διεταράχθη, perturbata est) Perturbatio ex ipsa apparitione (videns) extitit. Ergo prius non videtur assueta fuisse apparitionibus. [Omnia b. Virgini, quae et praedicta ipsi sunt et consecuta postmodum, necopinanti evenerunt. Quodsi conceptio ejus, quae complurium inter Romanenses traditio est, immaculata fuisset: tam vulgari loco seipsam habere, utut modestissima, vix potuisset. V. g.] ποταπος εξη, qualis sit) Ipsae formulae, ave, et Dominus tecum, communes erant: sed ex singularibus ac novis titulis, quos angelus addebat, Maria intellexit, formulas, praesertim conjunctas, eminenti ac nova vi adhiberi. Sane talis salutationis exemplum nullum extat aliud, in omnibus apparitionibus angelicis. Non solum admirata est Maria, sed etiam cogitabat, qualis esset, quid sibi vellet, quo tenderet haec salutatio.
- v. 30. εὖρες γὰρ χάριν, invenisti enim gratiam) Hebr. τη καμ. Sic Act. 7, 46. Hebr. 4, 46.
- v. 31. lõov, ecce) Hoc sermone continetur summa evangelii: repetita v. 50. s. 68. s. c. 2, 10. s. 14. 30. s. Conf. sermo 2 Sam. 7, 8. ss.
- v. 32. ούτος, Hic) Plane Messias describitur; uti v. 68. seqq. et cap. 2, 30. seq. μέγας, magnus) Johannis magnitudinem v. 15. longe exsuperat magnitudo Jesu, hic descripta. [Vid. v. 33. et conf. Dan. 2, 35. Eph. 4, 10. V. g.] νίὸς ὑψίστου κληθήσεται, filius Altissimi vocabitur) Jesus, etiam praescindendo a natura

divina, et ab unione personali, ob singularem conceptionis et nativitatis rationem eminentissimo super angelos et homines omnes sensu est Filius Altissimi. — τον Θρόνον δανίδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, thronum David patris ipsius) Patribus, Abrahamo inprimis, Christus, ut Semen; per Mosen prophetam, ut propheta; Davidi, regi, ut rex, promissus fuit. Igitur in Psalmis potius, quam antea, de regno Christi canitur. Etiam temporale regnum Israëlis hereditario jure pertinuit ad Jesum Christum. Massecheth Sanhedrin cap. IV. Jesum ait מרוכ ליבוכרת מודר ליבוכרת מודר בי מודר ב

v. 33. olnov landβ, domum Jacobi) Sub ea domo continentur gentes, uti v. gr. sub Rheni appellatione flumina in eum lapsa. sed tamen ipsa domus principaliter innuitur, hoc primo tempore, in sermone ad Israëlitidem. Sub haec initia progressus generatim designatur: spiritualis sensus latet. sic v. 68. ss. — βασιλείας, regni) repete, super domum Jacob, in throno David. Es. 9, 7. Quod nondum factum est, fiet.

v. 34. πῶς, quomodo) Hoc quomodo non violat fidem. v. 45. — οὐ γινώσχω, κοπ cognosco) Praesens, pro ipso conceptionis futurae momento. Non cognituram se esse virum, ex ipsius angeli sermone colligit. — ἐπεὶ quandoquidem, est categoricum. Intellexit Maria, promissionem hanc sibi dari, ut statim implendam, sine respectu conjugii sui consummandi. Cognoscere dicitur etiam mulier virum, Num. 31, 17. Jud. 11, 39.

v. 35. δύναμις ύψίστου, Virtus Altissimi) Saepe junctim ponuntur haec nomina, Spiritus et Virtus: v. 17. at hoc loco Virtus Altissimi, per metonymiam, denotaverit Altissimum, cujus infinita Virtus est. Sic dicitur Virtus Domini nostri Jesu Christi, 1 Cor. 5, 4. Spiritus sancti superventus Mariam idoneam fecit ad suscipiendam inumbrationem virtutis Altissimi. — ἐπισκιάσει σοι, inumbrabit te) Inumbratio haec denotat blandissimam et temperatissimam virtutis divinae operationem, qua effectum est, ut Ignis divinus Mariam non consumeret, sed foecundaret. conf. Marc. 9, 7. Ex. 33, 22. Ad non alludi, multi putant. Viri carnisve voluntatem huc adspirare non decuit. Ex Mariae substantia sumtum est, quicquid non solum ad σύλληψιν conceptionem, sed etiam ad nutrimentum sancti foetas cedebat. Idque consideratur vel antecedenter ad momentum unionis actualis cum lóye, vel in ipso actu statuque unionis. Antecedenter ad unionem, non secus atque ipsa mater, redimendum erat virtute lytri per Christum θεάνθρωπον praestandi, et sanctificatum est per Spiritum sanctum: atque ita locum habuit unio lóyou et carnis jam sanctae. Possum emere fundum: et ex fructibus fundi postmodum exculti solvere pretium pro ipso fundo, post culturam multo pretiosiore. Aream templi emit David paucis siclis: sed eadem, superstructo templo, facta est inaestimabilis. — διο καλ, quapropter etiam) Ita satisfacit angelus quaestioni, quomodo? v. 34. — το γεννώμενον, 1) quod gignitur) novo hoc modo et singulari. Vocabula abstracta, et neutro genere expressa, initiis illis valde congruunt. v. 68. 71. 78. 2, 25. 30. 38. — äyiov, Sanctum) Hoc Tertullianus, Syrus, auctor sermonis contra omnes haereses apud Athanasium, aliique veteres, pro parte praedicati habent: Sanctum vocabitur, (et) Filius Dei. Confertissima certe est sententia: Est, quod gignatur: quod gignitur, sanctum erit: hoc sanctum vocabitur Filius Dei. Totum ex verbis angeli proxime praecedentibus infertur, et quidem tali modo: Spiritus sanctus superveniet in te: quare, quod gignitur, erit Sanctum. Virtus Altissimi inumbrabit te: quare Sanctum illud vocabitur Filius Dei. Parallelus est versus 32. Filius tuus erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur. In divinis magnitudo et sanctitas valde conveniunt. De hoc Sancto idem angelus est locutus Dan. 9, 24.

v. 36. καὶ ἰδού, et ecce) Credenti Mariae benignius signum ultro datur, quam Zachariae non credenti. — συγγενής, cognata) Inde etiam Johannes et Jesus erant

<sup>1)</sup> Voculas ex cov, ex te, participio huic subjunctas, pro Lectione non probanda declaraverat margo Ed. maj.; sed in Edit. 2. ad signum & elevatas expressit Vers. germ., uncis tamen includens. Itaque iis adnumerandus Bengelius non erat in Bibl. theol. Tom. VIII. p. 106. qui voculas istas omiserint. E. B.

cognati. — viòv, filium) Elisabetae graviditas erat ignota inter homines, exceptis familiaribus: hie vero etiam tempus et prolis sexus divinis documentis indicatur Mariae, ad corroborandam Mariae fidem. Sed de prodromi munere nil dicitur: erat enim ex ejus matre auditura Maria.

v. 37. παν ξήμα, omne verbum) De contradictoriis, an possint fieri, non est disputandum. nam non sunt verbum: nec, factum infectum, verbum est. nam non cadit in Deum poenitentia facti aut permissionis. Gen. 18, 14.: μη ἀδυνατεῖ παρὰ τῷ θεῷ ξῆμα;

v. 38. γένοιτό μοι, fiat mihi) Confer assensum Davidis, 2 Sam. 7, 25. 28. —

απηλθεν, abivit) sicut antea introivit. v. 28.

- v. 39. ἀναστασα, surgens) Occasionem dederat angelus. v. 36. ¹) μετὰ σπουδῆς) Σπουδη ejusque derivata et composita saepe apud LXX notant τότι festinationem. εἰς πόλιν ἰούδα, in urbem Juda) Nomen urbis montanae sacerdotalis, Hebron, Jos. 21, 11. non ponit Lucas; tribûs vero nomen, Juda, notanter ponit. Hîc igitur conceptionem Jesu Christi factam esse, non temere existimaverimus. [Congruit festinatio sanctae virginis modo notata. Harm. p. 42.] conf. Kohlreiff in Jes. 30. de nativitate Christi in terra Canaan, p. 96. Tum excellentissimi motus fuere apud Elisabet et foetum ejus et apud Mariam: v. 41. 42. eximiique plane ponderis est particula γὰρ enim, v. 44. rationem exprimens, cur hoc ipso temporis puncto Elisabet primum Matrem Domini sui proclamet Mariam. Tanti sane momenti est conceptio, ut, si ea Nazaretae facta esset, Nazarenus ex ea causa potius, quam ex habitatione parentum diceretur. Atqui haec habitatio pro unica illius cognominis causa allegatur. [c. 4, 16. 24.] Nunc Dominus et respectu matris et progenitorum, et respectu locorum, ubi conceptus aeque ac natus est, ex Juda est ortus.
- v. 40. ἠσπάσατο, salutavit) Aliter salutant sancti, aliter profani. Nulla ratio capit, quantum moveat et quam efficax sit sanctorum voluntas, per fidem et amorem ex Deo petens, et in amicos capaces derivans.

v. 41. και ἐπλήθη, et impleta est) Conjuncti motus embryonis et matris spirituales. v. 15.

- v. 42. ἀνεφώνησε φωνη μεγάλη) Sic, ἐφώνησε φωνη μεγάλη, Act. 16, 28. Alii, ἀνεβόησε φωνη μεγάλη, et sic Matth. 27, 46. LXX. Gen. 27, 38. 1 Sam. 28, 12. Es. 36, 13. Ez. 11, 13. etc. Item 3 Macc. 5, 48. (51.) Hist. Sus. quater, Hist. Drac. v. 40. (41.) At ἀναφωνεῖν multo aliter adhibent, v. gr. de sonitu in cultu publico per Davidem adornato. καὶ εἶπεν, et dixit) Post haec demum verba, quae a Spiritu sancto profecta, salutationem Mariae protinus exceperunt, Maria, quid angelus sibi nunciasset, Elisabetae retulit. εὐλογημένη, benedicta) Ea verba, quae in salutatione angelica erant postrema, in salutatione Elisabet prima sunt. καὶ εὐλογημένος, et benedictus) Hoc non addebatur v. 28. ὁ καφπὸς, fructus) Vere mater Jesu fuit Maria.
- v. 43. ή μήτης, Mater) Nova appellatio non potuit non intime commovere virginem matrem. Mater, inquit, Domini mei: non tamen, Domina mea. τοῦ πυρίου μου, Domini mei) Conf. c. 20, 42. Joh. 20, 28.
- v. 44. γὰν, enim) Hoc videtur innuere, eodem puncto temporis et saliisse foetum, et Mariam coepisse reapse esse matrem Domini. conf. nunc. v. 48. ἐσπίρτησεν, saliit) Neque is saltus salutatorius, unicus fidei actus fuit: plenus fuit Spiritus sancti. v. 15.
- v. 45. μαπαφία, beata) Id patet ex contrario Zachariae exemplo. πιστεύσασα, quae credidit) v. 38. ὅτι ἔσται) fore. αὐτῷ, illi) Emphatice refertur ad quae credidit, positum pro tibi: uti c. 13, 34.
- v. 46. elne, divit) ore, vel etiam scripto. Maria post Zachariam acceperat nuncium, et tamen prius jubilat: utriusque canticum et inter se et cum sermonibus angeli conferri potest, v. 28. ss. 13. ss. et alio respectu cum oratione Hannae,

<sup>1)</sup> ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, in diebus his] sexti mensis, v. 26. 86. V. g.

- 1 Sam. 2, 1. seqq. et cum gratiarum actione Davidis, 2 Sam. 7, 18. ss. eadem de re: it. Ps. 34. Plane Mariae et Zachariae hymnus indolem N. T. spirat. Divinitusque ita gubernata est Maria, ut, etiamsi non omnia penitus intelligeret; (c. 2, 33. 50.) tamen verbis etiam profundissimo sensui aptis eloqueretur mysterium. Laudat Deum nomine suo, et foetus benedicti, et Israëlis. Initium hymni congruit cum Ps. 31, 8. LXX: ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει σου· ὅτι ἐπειδες ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν μου.
- v. 47. sovijo, Salvatore) Servatore. vid. ad Chrys. de sacerd. p. 452. s. Vis nominis Jesu. v. 31. [Quae perdita fuerant, iis hac locutione se adnumerat Maria. Non ex se, sed ex Jesu suam ipsa salutem habuit. V. g.]
- v. 48. ταπείνωσιν) conditionem humilem. Jac. 1, 10. LXX saepe, ταπείνωσις. Humilitas Mariam capacem fecit rerum tantarum, de quibus v. 32. s. μακαφιοῦσί με, beatam praedicabunt me) conf. v. 45. c. 11, 27. s. πᾶσαι αί γενεαὶ, omnes generationes) omnis posteritas.
- v. 49. s. xai, et) Ille cujus nomen sanctum est, et cujus misericordia etc. Nam haec tria incisa per et iteratum copulantur. Hebr. אמר saepe reticetur. Demum versu 51. nova periocha incipit.
- v. 50. εἰς γενεὰς, in generationes) Quamvis diu videatur promissio tardare, tamen praestatur, et quidem in perpetuum. Eaedem generationes Mariam dicunt beatam. v. 48.
- v. 51. ἐποίησε πράτος ἐξαπέστειλε πενούς, fecit robur emisit inanes) Haec omnia facere instituit Deus per Messiam, ejusque rei experimentum in se ipsa capiebat mater ejus. ὑπερηφάνους, superbos) visibiles et invisibiles.
  - v. 52. δυνάστας, dynastas) ut Saulum, Herodem.
- v. 53. πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, esurientes implevit bonis) Ps. 107, 9. LXX: ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησεν ἀγαθῶν. Ejusdem Psalmi versui 10. respondet canticum etiam Zachariae v. 79. ἐξαπέστειλε, emisit) cum viderentur esse proximi Deo.
- v. 54. ἀντελάβετο, sublevavit) dum Messiam mittit. Idem verbum pro NO 1 Reg. 9, 11. παιδός, servi) Sie v. 69. μνησθήναι) eo quod recordatus est, vel, ut memorem se praestet. v. 72. Hab. 3, 2.
- v. 55. ἐλάλησε, locutus est) cum jurejurando, ad Davidem praecipue. πατέφας ἔως αἰῶνος, patres usque in seculum) Maria complectitur praeterita et futura. τῷ) Constr. μνησθηναι ἐλέους τῷ ἀβραάμ. Mich. 7, 20. LXX, δώσεις (εἰς) ἀλήθειαν τῷ ἰακώβ, ἔλεον τῷ ἀβραάμ, καθότι ἄμοσας τοῖς πατράσιν ὑμῶν κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν. Ps. 98, 3. ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ ἰακώβ. it. Ps. 119, 49. ἔως, usque) Constr. cum semini.
- v. 56. τρεῖς, tres) Discessit ante partum Elisabetae. εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, domum suam) ex qua aliquanto post Bethlehemum ire jussa est. [Huc itaque pertinent, quae Matthaeus c. 1, 18—24. ipsi narrationi de nativitate Christi inseruit. Harm. p. 42.]
  - v. 58. μετ' αυτής, cum illa) Sic cum, v. 72. c. 10, 37. not.
- v. 59. ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, nomine patris sui) Non erat id moris apud Judaeos: sed hic singularis causa movebat familiares, quod Johannes sustineret totam posteritatem Zachariae.
- v. 60. *elnev*, dixit) ex revelatione. nam si ex Zacharia per literas didicisset, non opus fuisset, ex illo iterum quæri v. 62.
- v. 61. συγγενεία σου, cognatione tua) Familiae suae nomina putabant Elisabetam secuturam, si nomen vellet dare, a Zachariae nomine diversum. [Etiam hac in re novi quid oportuit fieri. V. g.]
- v. 62. ἐνένευον, innuebant) Commodius est muto innuentes videre, quam loquentes audire, quibus non possit loquendo responderi. surdum etiam fuisse Zachariam, non est probabile. rò) Articulus hic demonstrat.
- v. 63. πινακίδιον, tabellam) Si reliquiae historiarum evangelicarum tam multae, atque ostendi solent, verae essent: non dubium est, quin hanc tabellam con-

servasset Providentia. — ἔγραψε λέγων, scripsit dicens) scripsit his verbis. v. 64. Conf. 2 Reg. 10, 1. 6. 2 Chron. 21, 12. — ἐωάννης, Johannes) Ultima scriptura V. T. desinit in Τιπ i. e. anathema, Malach. 3, 24. Prima haec scriptura N. T. incipit a gratia. — ἔστι, est) Zacharias non tam jubet, quam jussum divinum indicat. — ἐθαύμασαν, mirati sunt) nominis in hac familia novitatem, et Zachariae atque Elisabetae, cum inter eos non intercessisset colloquium, in nomine consensum, non ex composito, sed ex revelatione, quae utrique obtigerat, oriundum.

v. 64. aŭtoŭ, ejus) Zachariae.

v. 65. 1) πάντα πτλ., omnia etc.) quaecunque a v. 11. memorantur.

v. 66. ἔθεντο, posuerunt) Saluberrimum studium; ut nexus rerum observetur post longa intervalla in operibus divinis. c. 2, 18. s.

v. 67. προεφήτευσε, prophetavit) de rebus proxime futuris. Dicta sunt hace per Zachariam aut ipso die circumcisionis, aut posteaquam res percrebuerat.

- v. 68. δτι, quod) Zacharias de Christo agit praecipue, v. 69.; de Johanne quasi incidenter, v. 76. ἐπεσπέψατο πτλ., invisit etc.) i. e. invisit, ut faceret. Idem verbum, v. 78.
- 2) v. 69. κέρας, cornu) Ps. 132, 17. Id significat copiam et robur regium. Articulus non item conveniebat primo illi tempori. Sic quoque v. 68. 71. 78. Postea uni Jesu Christo haec nomina apertius vindicavit res ipsa. σωτηρίας, Salutis) Allusio ad nomen Jesu. coll. v. 71. 77. Johannes tantummodo dedit notitiam salutis; Dominus, salutem ipsam. δαυλό, David) Ps. cit. v. eod. et v. 6. παιδός) των εντυί. Ib. v. 10.
- v. 70. καθώς ἐλάλησε, sicut locutus est) Ubi Maria desiit v. 55., ibi Zacharias nunc incipit. διὰ στόματος, per os) Prophetare prophetis nullo labore constitit, ut a Deo susciperent, sed tantummodo, ut ad homines infensos proferrent. Tantummodo os debuere accommodare; imo etiam os eis datum est. Luc. 21, 15. άγίων, sanctorum) Nullus propheta non fuit sanctus. 2 Petr. 1, 21. Hebr. 11, 32. s. ἀπ' αἰῶνος, a seculo) Jam ab initio fnerunt prophetae.
- v. 71. σωτηρίαν, salutem) subaudi, inquam. cornu salutis repetitur, brevius.

   μισούντων, odio habentium) Beneficia spiritualia describit sermone adhuc cum phrasibus V. T. conveniente, de ope temporali.
- v. 72. ποιῆσαι) faciendo. ἔλεος, misericordiam) Misericordia et recordatio foederis idem est, quod רומר gratia et veritas. μετά, cum) Oppositum, ex. v. 71. τῶν πατέρων, patribus) pridem defunctis. c. 20, 37. 38. μνησθηναι, recordando) Allusio ad nomen Zachariae.
- v. 73. ὅρπον, δν) Id est, ὅρπου, δν, juramenti, quod. Pendet a recordando.

  τοῦ ὁοῦναι) Hinc pendet, ρυσθέντας λατρεύειν, i. e. δοῦναι, Γνα ρυσθέντες λατρεύσωμεν. Articulus indicat, infinitivum praecedentem ποιῆσαι declarari per hunc subsequentem, sic quoque v. 77. coll. anteced. itemque v. 79. et c. 2, 22. 24.
- v. 74. ἀφόβως, sine timore) Timor Hostium, non timor, isque filialis, ipsius Domini, tollitur. Hebr. 2, 15. λατφεύειν, ministraremus) Sacerdotium Novi Testamenti.
- v. 75. ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνη, in sanctitate et justitia) Idem syntheton Eph. 4, 24. 1 Thess. 2, 10. justitia dicit convenientiam ad legem; sanctitas, ad naturam. πάσας) quovis die. Hebr. l. c.
- v. 76. xaì, et) Iis, quae hactenus cecinit Zacharias, nunc respondent, quae sequuntur: de gratia erga populum, v. 68. 77. de salute, v. 69. 77. de misericordia, v. 72. 78. παιδίον, puerule) quantillus nunc es. Infantem non appellat nomine: loquitur, qua propheta, non qua parens.
- v. 77. γνῶσιν ἀφέσει, cognitionem remissione) Hebr. 8, 11. 12. Jer. 9, 23. ἐν, in) Constr. cum salutis. ἀφέσει, remissione) Fundamentum salutis.

1) φόβος, timor] Deum haec res spirabat. V. g.

<sup>2)</sup> λύτρωσιν, redemilionem] Utut exoptatus Zachariae Johannes fuerit: primum tamen, praecipue et plenissime de Christo loquitur; de Johanne non nisi in transitu, v. 76. V. g.

- v. 78. διά, per) Constr. cum remissione. ἐλέους, misericordiae) Allusio ad nomen Johannis. ¹) ἀνατολή) Sic LXX pro πων Zach. 3, 8. 6, 12. Jer. 23, 5. etenim πων quoque de ortu lucis dicitur. vid. Joh. Gregorii Observ. c. 18. Tomo VII. Crit. col. 585., ubi copiosa est et excellens dissertatio. Metonymia abstracti: Ortus, i. e. Sol oriens. v. seq. Jes. 9, 1. Ap. 22, 16. ἐξ ὕψους, exalto) Id dicitur de Filio Dei, h. l. et de Spiritu sancto, c. 24, 49. Conf. Gal. 4, 4. 6. Sic, ex coelo 1 Cor. 15, 47.
- v. 79. ἐπιφᾶναι, ut appareret) Iterum conf. Ps. 132, 17. τοῖς καθημέτοις, sedentibus) Conf. Matth. 4, 15. not. ex Es. l. c. σκότει καὶ σκιῷ θανάτου, tenebris et umbra mortis) Conjuncta, ut, contra, lux et vita.
- v. 80. ηὖξανε, crescebat) corpore. ἐν ταῖς ἐξήμοις, in eremis) Notantur hic partes eremi penitiores; Matth. 3, 1. eremus exterior. Mansit immunis ab affrictu vitae communis et inquinatae. Prodromus Christi, et Christus ipse, utriusque vitae, et primo quidem solitariae, deinde etiam publicae, et experientiam cepit et specimen dedit. ἔως, usque ad) c. 3, 2. 3.

## CAPUT II.

- v. 1. Kalσαρος, Caesare) Tempus igitur erat, quo nasceretur Messias. addatur, prima, v. 2. οἰκουμένην, orbem) Tetum igitur genus humanum necessitudine gaudet cum Jesu, qui eidem cum his multis catalogo inseri voluit. Per syneedochen sic appellatur mundus Romae subjectus: a quo Judaea non exemta.
- v. 2. πρώτη. prima) respectu Judaeorum, qui antea citra censum tributa pependerant. ήγεμονεύοντος, cum praeesset) Syriae P. Sulpicius Quirinus. Vid. Ord. temp. p. 233. [Ed. II. p. 203.] Late patet vis vocabulorum ήγεμοὺν et ήγεμονεύειν. c. 3, 1. 21, 12. Matth. 2, 6. τῆς συρίας, Syriae) Syriae appendix Judaea. tantopere imminutae potestatis erat Judaea. [quae nunc Romanorum, ut Chaldaeorum prius, Persarum et Graecorum, imperio subjecta erat: attamen Juda peculiaris adhuc, a reliquis distincta, מוֹם tribus fuit, suisque etiamnum מוֹם magistris gavisa est. Sic, quae Jacobus Gen. 49, 10. vaticinatus fuerat, completa sunt. V. g.]
- v. 3. είς τὴν ἰδίαν πόλιν, in suam urbem) Videtur Josephus paulo ante reliquisse Bethlehemum.
- v. 4. olnov, domo) Domus, totum, et familia, pars, hie conjunguntur: quod domus Davidis eo tempore non multo latius pateret, quam familia ejusdem. [Neque enim eo tempore, quo parentes Jesu Nazarethá Belhlehemum se contulerunt, et Bethlehemi natus est Ipse, alios ex familiá Davidis ibidem habitasse reperias: quicquid vero posterorum Davidis in terra Israëlis degebat, id Bethlehemum tum temporis census causa commigrarat. Vel ob hanc rationem Jesus agnosci debuit ut verus Messias, neque alius quisquam Eocum comparari hoc nomine potuit. Harm. p. 49.]
- v. 5. ἀπογράψασθαι, ut describeretur) ut profiteretur. Medium. γυναικί, ούση ἐγκύω, uxore, praegnante) Hoc, capite I. commemoratum, repetitur, quia in censu, in Romanorum commentariis, sic quoque referebatur.
- v. 6. èuei, ibi) Maria non videtur seisse, se vi prophetiae debere Bethlehemi parere: sed providentia coelestis omnia gubernavit, ut ita fieret.
- v. 7. 2) πρωτότοπον, primogenitum) Sic dicitur, ante quem nullus est natus, non qui ante alios. Magis absolute בכור hebraicum sonat. ἐσπαργάνωσεν, fasciis involvis) Έν σπαργάνοις ἀνετράφην, Salomo. Sap. 7, 4. itaque σπάργανα, fasciae, non sunt per se vile et lacerum quiddam. Reliqua cura, quae recens natis adhiberi solita erat, Ez. 16, 4. hîc non exprimitur. ἐν τῷ φάτνη, in proesepi) v. 12. Locus hospitio hominum oppositus. Verisimile est, imitamenta quaedam praese-

<sup>1)</sup> ἐπισκόψατο ἡμᾶς, visitavit nos] Prius fuit Salvator, quam naturam humanam assumeret. Incarnatio enim libera fuit visitatio. V. g.

<sup>2)</sup> ETERE, peperii] O partum exoptatum, quo sublato nobis ipsis, quo minus nati essemus, optandum foret! Tu vero certum nativitatis illius fructum fac percipias. V. g.

pis hujus, in gratiam peregrinorum, Bethlehemi postea esse facta, (ut passim montis Oliveti) quorum aliquod deinde habitum fuerit pro ipso reclinati Jesuli loco. Praesepe Salvator pro cubili habuit: cunarum mobilium commoditate carebat parvulus nulla impatientia infectus. — ἐν τῷ καταλύματι, in diversorio) Etiam hodie rarus Christo in diversoriis locus.

- v. 8. χώρα, regione) in qua etiam David paverat. φυλακάς, custodias) alternatim.
- v. 9. äyytlog, angelus) In omni humiliatione Christi, per decoram quandam protestationem cautum est gloriae ejus divinae. Hoc loco, per praeconium angeli: in circumcisione, per nomen Jesu: in purificatione, per testimonium Simeonis: in baptismo, per exceptionem Baptistae; in passione, modis longe plurimis.
- v. 10. χαράν, gaudium) Expressa gaudii mentio hic fit, gaudendi causis nondum ita manifestis: resurrectionis nuncius non expresse hortatur ad gaudium, in causa manifesta. c. 24, 5. ἔσται, erit) etiam per relationem pastorum. παντὶ τῷ λαῷ, omni populo) Angelus loquitur pastoribus Israëlitis, ut primo illi tempori conveniebat. conf. c. 1, 33. not. [Postea idem etiam gentibus ut contingeret, futurum erat, v. 32. At ipsos angelos ea res tum latuit. Eph. 3, 10. V. g.]
- v. 11. ὑμῖν, vobis) pastoribus, Israëli, generi humano. χριστὸς, Christus) v. 26. Tam clarum indicium debuissent omnes memoria retinere, dum adolescebat Dominus. Non additur nomen Jesus, quod postea in circumcisione ei datum est v. 21.: sed ejus vis repraesentatur in Salvator. Et sic saepe in V. T. sub nomine Salutis. Κύριος, Dominus) Argumentum gaudii. Magnifica appellatio. [Matth. 2, 6.] ἐν πόλει, in urbe) Constr. cum natus est. Demonstratur in hoc locus, ut in hodie tempus. δανὶδ, David) Haec periphrasis remittit pastores ad prophetiam, quae tum implebatur.
- v. 12. σημεῖον, signum) Ipse habitus humilis, signum erat fidelibus. βοέφος, infantem) Non additur articulus.
- v. 13. πλήθος, multitudo) Articulus non additus. στρατιάς, exercitus) Magnifica appellatio. Hic exercitus tamen pacem laudat.
- v. 14. λεγόντων, dicentium) Totus hic hymnus est bimembris, habetque doxologian, sive gratulationem, rursus bimembrem, et hujus aetiologian: ut particula et non temere sic posita ostendit. Paraphrasis: gloria in excelsissimis Deo (sit), et in terra pax (sit)! cur? quoniam in hominibus beneplacitum (est). Congruit Iren. 1, 3. c. 11. fol. 216. ed. Grab. Potest tamen secundum incisum propius cum primo cohaerere, quam cum tertio. ut in tertio sit asyndeton, uti Jer. 25, 18. 1 Sam. 3, 2. Vid. Nold. concord. part. 269. — δόξα, gloria) Mysterium redemtionis, ejusque fructus et finis summus. observandumque duplex est antitheton in excelsissimis: in terra. tum, Deo: kominibus. — ἐν ὑψίστοις in excelsissimis) Ex incarnatione cientur laudes a nobilissimis creaturis Deo tributae. tamen dicunt: in coelo, ubi etiam angeli: sed, rara locutione, in excelsissimis, quo angeli non aspirant. Hebr. 1, 3. 4. Volunt, laudationem suam ad summa ascendere. — ἐπὶ) Observanda particulae differentia ab ἐν praecedente. — γῆς, terra) non modo in Judaea: nec jam modo in coelo. Latius patet terra, quam homines: nam terra etiam angelorum theatrum est. Coelicolae dicunt, in terra: terricolae, in coelo. cap. 19, 38. — είρήνη, pax) v. 29. — άνθρώποις, hominibus) non modo in Judaeis. Antehac male audierant homines apud angelos: nunc hi quasi admirabundi paradoxon exclamant: in hominibus beneplacitum! — годоnia, beneplacitum) lubentia Dei nova erga totum nomen humanum, in Dilecto.
- v. 15. of ἄνθοωποι, homines) totum genus humanum quodammodo repræsentantes. coll. v. 14. in hominibus. antitheton, angeli. Homines ad Jesum veniebant: angeli officium faciebant eminus. διέλθωμεν ξως, transcamus usque) Hinc colligi potest, pastores domum suam habuisse non Bethlehemi, sed in loco aliquo, inter quem et inter Bethlehem regio, ubi vigilabant, media esset, in latitudine. v. 20. conf. transire usque, Act. 9, 38. Eo magis res innotescebat per eos. τὸ γεγονὸς, factum) Rem jam factam esse, credunt ex indicio angelico.

v. 16. avevçov, invenerunt) ut nunciatum erat.

v. 17. διεγνώρισαν, notum fecerunt) etiam ante abitum. v. 20. [Evangelistarum hi primi erant. V. g.]

v. 19. συνετήσει, conservabat) v. 51. Longo post tempore testari potuit. Act. 1, 14. — ¹) συμβάλλουσα, conferens) partes invicem considerans.

v. 20. Hnovsav, audiverunt) ex Maria. — 2000s, sicut) Sermo et visus

auditusque conveniebant. — ἐλαλήθη, dictum est) per angelos.

v. 21. περιτεμεῖν ἐκλήθη, ut circumciderent: vocatum est) Non tam directe memoratur circumcisio, quam appellatio, quae divinitus erat jussa. — 2) πρό τοῦ, antequam) Exquisite hic denotatur beneplacitum Patris in Christo. [atque innuitur simul, hunc infantem circumcisione per se non eguisse. V. g.] conf. Gal. 1, 15. — ἐν τῆ ποιλία, in utero) sc. matris. sic. ἐν ποιλία, absolute του Jer. 1, 5.

έν τη ποιλία, in utero) sc. matris. sic, έν ποιλία, absolute τος παθαρισμού) Vid. App. crit. Ed. II. p. 174. Nunquam αὐτῶν ita ponitur, ut τὸ παιδίον subaudiatur, et mater ejus. Neque Ipse, neque mater ejus, purificatione egebat. Sunt qui αὐτῶν interpretentur Judaeorum: sed Lucas purificationem, ut divinum institutum, non ut morem Judaicum memorat. — τὸν νόμον μωσέως, legem Mosis) Altiori respectu mox dicitur lex Domini. — ἀνήγαγον, adduxerunt) Hoc proprie dicitur de adultiore, ut introducere, v. 27. Praeludium erat hoc futurarum itionum. — παραστήσαι, ut sisterent) Hoc mox declaratur v. 23. Hoc accedebat ad purificationem, quae fiebat super omni partu, non modo super primogenitis.

τ. 23. πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν, ᾶγιον τῷ Κυρίφ κληθήσεται) LXX, Ex.
 13, 2.: άγιασόν μοι κτλ. ib. τ. 12.: ἀφοριεῖς πᾶν διανοῖγον μήτραν τὰ ἀρσενικὰ

τῷ Kuọlo.

v. 24. θυσίαν, victimam) pauperum. Lev. 12, 8. — ζεῦγος τουγόνων ἢ δύο νεοσσούς περιστερών) LXX. l. c. δύο τουγόνας ἢ δύο νεοσσούς περιστερών. Lidem

tamen, ζεύγος τουγόνων πτλ. Lev. 5, 11.

v. 25. ἐερουσαλημ, Jerusalem) Huic urbi primo quoque tempore ostensus est Salvator. — συμεών, Simeon) primus propheta, qui diceret, Christum venisse: et quo interprete Deus probavit hunc, qui sibi sistebatur, primogenitum. — δίπαιος, justus) in officiis. — εὐλαβης) Vulg. timoratus. in habitu animae erga Deum. — προσδεχόμενος παράπλησιν τοῦ ἰσραηλ, exspectans consolationem Israël) non solum, ut Jacobus, Gen. 49, 18. in tempora longa: sed ut jam adventantem, v. 38. Sensim brevior facta est exspectatio fidelium, ut nunc fit de adventu glorioso. — ἐπ' αὐτὸν, super ipsum) ut prophetam. v. seq.

v. 26. ην, erat) dudum fortasse: quanquam senectus in Anna notatur, in Simeone non notatur. — μη ίδεῖν — η ἴδη, non videre — quam videret) Suave antitheton. — πρὶν η, antequam) Eo autem viso, statim erat decessurus. v. 29. secundum. — τὸν χριστὸν Κυρίου, Unctum Domini) Sic, Unctum Dei, c. 9, 20. Is est, quem unxit Dominus, et prae quo nullum alterum pro Uncto agnoscit.

▼. 27. ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν, cum introducerent) Nam postea peregerunt sacrificium.
▼. 39. Id erat loco declarationis, quod non ex communi causa Jesus subiret legem

purificationis.

v. 28. αὐτὸς, ipse) ultro. — ἐδέξατο, suscepii) motu divino, divinae benigni-

tati respondens.

v. 29. νῦν, nunc) Simeon ex divina promissione duplex beneficium conjunctim acceptat: aspectum Salvatoris et beatum obitum. Multa veteres putarunt, quid Johannes post obitum nunciarit mortuis: mirum, si de Simeone non similia commentati fuerint. — ἀπολύεις, dimittis) Idem verbum, Gen. 15, 2. Num. 20, 29. Tob. 3, 6. 16. (13.) — δέσποτα, Domine) Δεσπότης proprie kerum dicit. Act. 4, 24. 2 Tim. 2, 21. Ap. 6, 10. — πατὰ τὸ ξῆμά σου, secundum verbum tuum) Verbo promissi exacte respondet cantus Simeonis. Sunt enim parallela. Christus

ταῦτα, hos] Sine dubio pastores etiam sermones angelicos retulerunt Mariae. V. g.
 ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου, ab angelo] c. 1, 26. 81. V. g.

Domini: Salus Domini. Videre: videre. Mors: missio. — ἐν εἰρήνη, in pace) perfects.

v. 30. εἶδον, viderunt) Etiam tenuere manus: sed Simeon verba aptat promissioni. v. 26. — τὸ σωτήριόν σου, Salutare tuum) Sic c. 3, 6. Conveniens sermo, in abstracto, περὶ τοῦ παιδίου, de puerulo, antequam perficeret opus salvandi: deinceps, Salvator, in concreto, dicitur, quem jam tum in ampliatione sic appellarant coelites. v. 11. Es. 49, 6. 9.: — τὴν διασπορὰν τοῦ ΙΣΡΛΗΛ ἐπιστρέψαι· ἰδοὺ δέδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ, τοῦ εἶναί σε εἰς ΣΩΤΗΡΙΛΝ ἔως ἐσχάτου τῆς γῆς. — λέγοντα τοῖς ἐν δεσμοῖς, ἐξέλθετε, καὶ τοῖς ἐν τῷ σκότει ΛΝΛΚΛΛΤΦΘΗΝΛΙ. Salutare tuum, i. e. Christum. hunc enim ipsum videbat jam tum Simeon: hunc etiam lucem et gloriam appellat.

v. 31. κατὰ πρόσωπον, in facie) Locus maxime conspicuus, ad lucem omnibus ostendendam, erat ipsum templum. — πάντων, omnium) non modo Judaeorum. — λαῶν, populorum) Innuitur, posthac non unicum fore populum. coll. v. 32.

v. 32. Φῶς, lucem) Id stat in appositione cum salutare. — εἰς ἀποπάλυψων) ut gentibus reveletur Deus et Christus, et ipsae sibi in luce ejus. — ἐθνῶν, gentium) Constr. cum lucem. lux gentium, revelanda eisdem. Ap. 21, 23. s. — παὶ δόξαν, et gloriam) Constr. cum lucem, non subaudito in. Lux et gloria sive splendor sunt synonyma, sed ita, ut gloria quiddam majus sonet, et praerogativam Israëlis exprimat, ob necessitudinem propriam cum hoc rege gloriae. — ἰσραήλ, Israël) Etiam post gentes Israël fruetur hac gloria.

v. 33. Θαυμάζοντες, mirantes) Nam magis magisque intelligebant, quam magnifica essent, quae de Jesu dicta essent, antequam natus esset: et talia audie-

bant ex Simeone et aliis, quos non existimarunt id adhuc scire.

v. 84. εὐλόγησεν, benedixit) του valedicens, cum benedictione, visa eorum admiratione pia. — αὐτούς, illis) Josepho et Mariae: non Jesu ipsi. Hebr. 7, 7. - είπε, dixit) Admirationem laetam praedictio fidelis rerum adversarum excipit, et illius abusui medetur. — πρὸς μαριὰμ, ad Mariam) prae Josepho, cujus ultima mentio fit versu 51. not. [quare ante annum Jesu trigesimum obiisse censendus est. V. g.] — ovrog, Hic) de quo talia dici miraris. — neital) hic, qui in ulnis meis jacet; positus est, ut lapis pretiosus, in casum et resurrectionem. Notabile est, haec non per angelum v. 10. s. c. 1, 30. s. esse praedicta, sed per hominem sanctum addita. Angeli duntaxat erat εὐαγγελίζεσθαι, bonum nuncium afferre. zal ανάστασιν, et resurrectionem) Et non debet mere disjunctive accipi: coll. 2 Cor. 2, 15. nam multi eorum, qui cadunt, iidem etiam resurgunt. Rom. 11, 11. s. Ipse est resurrectio, ut ipse signum. — πολλών, multorum) v. 35. — σημεῖον άντιλεγόμενον, signum, cui contradicitur) Insigne oxymoron. Signa alias tollunt contradictionem: hoc crit objectum contradictionis, quanquam per se signum est evidens fidei. Es. 55, 13. LXX. nam eo ipso, quia lux est illustris et insignis est. Magnum erit spectaculum. Contradictionem credentium et non credentium mutuam, de Jesu: et non credentium, contra Jesum, et cogitationes, v. 35. inprimis refert Johannes, c. 5. seqq. Contradixere, verbis et re. Hebr. 12, 3. Non erat maturum, passionem, crucem, mortem expressius praedici. Ut primum Jesus in templo sistitur, adversa ei denunciantur. quum in templo postremum fuit, non dissimiles Simeoniticis sermones ipse habuit. Matth. 23, 37.

v. 35. καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς, et tuam vero ipsius) Antitheton ad Hic. — τὴν ψυχὴν, animam) Resp. ex cordibus. — ξομφαία, gladius) ξομφαία, majus ξίφος,
quam μάχαιρα, et saepe tamen minus nocens. Innuitur dolor de contradictione
mundi contra Jesum, vel etiam quaedam tentatio intestina, acutissima, sed perbrevis, apud Mariam, et salutaris denique. nam non omnia cepit sancta virgo.
v. 33. 50. Transire potuit gladius v. gr. v. 48. fin. Marc. 3, 31. Joh. 19, 25. Quis
putet, Mariam sine tentationibus internis consummatam esse? Summa ejus fides,
per summa certamina vicit. [Memoratis itaque jucundissimis hactenus rebus acerbi
aliquid vel Benedictae inter mulieres indicatur. Omnibus videlicet suae sunt in castigutione partes. V. g.] Veruntamen anima, non cor, spiritui opponitur, Hebr.

- 4, 12. Multorum corda cogitationibus conquassata sunt: Mariae duntaxat anima gladium est experta. Conf. phrases Ps. 42, 11. 73, 21. ὅπως, ut) Consequens rerum adversissimarum. ἄν) ἄν non παφέλκει. i. e. eo facto. ἐκ πολλῶν, ex multis) Sic, multorum, v. 34. διαλογισμοί) cogitationes, bonae, malae, ex cordibus bonis, malis: unde contradictio provenit. Et fides et infidelitas est in corde, et per os exseritur. Rom. 10, 8. s. 21. 15, 5. 6. Act. 13, 46. 14, 2. 2 Cor. 4, 13. 6, 11. 2 Tim. 2, 12. s.
- v. 36. Φανουήλ, Phanuel) Pater Annae prae viro nominatur. adhuc notus erat, ut exspectans. v. 38. ἀσήφ, Aser) 2 Chron. 30, 11.
- v. 37. ἐτῶν, annorum) Anni totius aetatis, non solius viduitatis, Senes primi, post angelos, Christum natum celebrant: ut constet, Salutem per eum allatam esse vitae melioris. ὀγδοήκοντα τεσσάφων, octoginta quatuor) Itaque Anna fuerat annorum circiter viginti quatuor, quum Jerusalem in potestatem Romanorum, duce Pompejo, pervenerat. νηστείαις, jejunüs) etiam in senectute.

v. 38. ἀνθωμολογεῖτο) vicissim, pro beneficio divino, confilebatur. Hebraeo respondet. — ¹) πᾶσι, omnibus) Erant igitur non pauci. Alii, quamvis Messiam venturum crederent, tamen non exspectabant. — ἐν, in) qui erant Hierosolymis.

- v. 40. ηθέανε, crescebat) corpore. incrementum infantis. v. 52. proficiebat, profectus pueri. ab anno I. ad XII. a XII. ad XXX. Etiam deinceps conf. c. 4, 1. 14. Mentio profectuum jungitur cum repraesentatione in templo, cum mansione paschali in templo, et cum baptismo. ἐκραταιοῦτο πνεύματι, corroborabatur spiritu) prae Johanne, de quo non additur, impletus sapientia. c. 1, 80. Sapientia, summa dotum animae. De pietate Jesu parvuli vid. Ps. 22, 10. s. et conclude a minori ad majus ex Luc. 1, 15. 44. χάρις) favor Dei erat erga illum. Postea kominibus innotuit. v. 52.
- v. 41. nat žtog, quotannis) sine metu Archelai. [quo, post imperium novenne, submoto et in exilium acto tute Salvator Hierosolymam proficisci potuit. Harm. p. 58.]
- v. 42. ἐτῶν δώδεκα, annorum duodecim) Hic aetatis gradus sine dubio in pueris piis praecipuum quiddam habet, ex benedicto exemplo Salvatoris, qui se temporibus aetatis humanae attemperavit. c. 3, 23. Ab eo tempore quotannis sine dubio venit ad Pascha. [Et specimen gloriae hoc loco editum, quod 30 annorum spatium, a nativitate ad baptismum Christi elapsum, in duas partes fere aequales dirimit, ea, quorum oblivio excusationem aliás tulisse videatur, quantum satis erat refrieuit. Harm. p. 59.]
- v. 43. 2) 3) ἶησοῦς ὁ παῖς, Jesus puer) Describitur ordine (καθεξῆς) a Luca, Jesus fructus ventris, c. 1, 42. infans, c. 2, 12. puerulus, v. 40. puer, h. l. vir, c. 24, 19. coll. Joh. 1, 30. Non statim plena statura, ut Protoplasti, apparuit: sed omnes aetatis gradus sanctificavit. Senectus eum non decebat. καὶ οὐκ ἔγνω, et non novit) Jud. 14, 6. 9. [Poterat eis Jesus verbulo rem indicare: sed conveniebat, absentibus istis demonstrari sapientiam Ejus. Sic enim, non illis eam in acceptis referendam habere se ostendit, coll. v. 50. Non istos, sed seipsum regendo sibi sufficere, suamque subjectionem, v. 51. liberrimam esse, probatum dedit. V.g.]
- v. 44. νομίσαντες, putantes) Hine colligi potest, non multo aliter a parentibus observatum fuisse Jesum, atque a multis solent observari liberi, qui saepius ex oculis dimittuntur. ήμέρας όδον) Sic LXX όδον ήμέρας. 1 Reg. 19, 4.
- v. 46. τρεῖς, tres) Numerus mysticus. Totidem dies, mortuus, a discipulis pro amisso habitus est. c. 24, 21. Vid. Ord. temp. p. 234. ἐν τῷ ἱερῷ, in templo) in partibus templi exterioribus. καθεζόμενον ἐν μέσῳ, sedentem in medio)

<sup>1)</sup> mapl autou, de illo] Jesu scilicet, ut redemtore. V. g.

τελειωσάντων, cum absolvissen!] lis, quae trita sunt et communia, satiari non semper avat. V. g.

<sup>3)</sup> un(univer, remansil) Die solis id contigisse, ex rationibus chronologicis augurari licet. Habes itaque diei dominicae postea celebrandae praeludium. Harm. p. 58.

dignitatis causa, nec discentis, nec docentis habitu, sed conferentis. conf. v. 47.

— ἐπερωτῶντα, interrogantem) Quaestiones proponebat, et respondendo solvebat. v. 47.

- v. 48. πρὸς αὐτὸν, ad eum) Hoc, insunte commate, emphasin habet. Ad illum non debebat sic dioere. ἡ μήτης, mater) Non loquebatur Josephus: major erat necessitudo matris. εἶπε, dixit) publice. τί) quid? non, quare? quid nobis hac agendi ratione confecisti? ὀδυνώμενοι, dolentes) Sane multa hoc triduo cor Mariae versavit. conf. v. 35.
- v. 49. εἶπε, dixit) comiter, sine perturbatione ulla. τί, quid?) Primum hoc extat verbum Jesu: [omnium actionum Ejus summam continens. V. g.] cum quo conferri potest extremum, vel ante mortem, vel ante ascensionem, Act. 1, 7. 8. Non reprehendit, quod amiserint: sed quod quaesito opus esse putarint, innuitque, se neque amitti, neque alibi, atque in templo inveniri potuisse. οὐκ ἤδειτε, num non noveratis) Scire debuerant, ex tot documentis. Scire, quod opus est, facit ad tranquillitatem. τοῖς) Conf. Joh. 16, 32. τὰ ἴδια. τοῦ πατρός μου, Patris mei) cujus antiquius est jus in Jesum, quam Josephi et matris. [et quem norat a tenera uetate, nullá parentum (rei intelligentia destitutorum scilicet) institutione usus. V. g.] Eo ipso se templi Dominum declarat: declaravit postea etiam apertius. Joh. 2, 16. Matth. 21, 12. s. [Et quem in primo sermone per Evangelistas notato, eundem etiam in postremo spectavit, Patrem, in manus Ejus tradens spiritum suum. Harm. p. 59.] δεῖ, oportet) Ita docet, se non laesisse obedientiam, et tamen quodammodo se emancipatum declarat, parentumque attentionem acuit. v. 51. εἶναί με, esse me) Conf. Hebr. 3, 6.
- v. 50. oบ ชบบทุ๊มสบ, non intellexerunt) Ergo non ex illis hoc didicerat: neque ab aliis doctoribus, v. 47. s. Non multum antea, nec tamen nihil, de Patre locutus erat.
- v. 51. ¹) ὑποστασσόμενος, subjectus) libere. Mirabilis subjectio ejus, cui omnia subjecta sunt. Etiam antea subjectus fuerat: sed nunc id commemoratur, quum videretur jam se potuisse eximere. Talis honor ne angelis quidem obtigit, qui parentibus Jesu. αὐτοις, illis) Ab h. l. nulla Josephi mentio, ut credibile sit, Josephum brevi post esse mortuum, et Jesum sensisse incommoda orphanorum. vid. Marc. 6, 2. Joh. 2, 12. Mira de S. Joseph habet Theol. du coeur Part. I. p. 9. s. διετήρει) LXX, διετήρησε τὸ ξῆμα. Gen. 37, 11.
- v. 52. προέκοπτε, proficiebat) secundum humanam naturam, et humanae naturae sapientiam; idque revera, sed longe supra modum hominis communis. σοφία, sapientia) in anima. ήλικία) statura corporis cum annis. Ergo justam proceritatem nactus est ac decoram. χάριτι, gratia) favore, ex dotibus animae et corporis a gratia inprimis commendatur aetas tenerior. παρά θεῷ, apud Deum) Joh. 8, 29. ἀνθρώποις, komines) Facilius irascitur mundus viris, quam adolescentibus nondum in munere publico versantibus.

#### CAPUT III.

v. 1. Ev etti, in anno) Epocha ecclesiae omnium maxima; Marc. 1, 1. (coll. 1 Reg. 6, 1. de epocha templi:) cum qua etiam annus Christi trigesimus nectitur. v. 23. Hic quasi scena N. T. panditur. [Aerae communis tum annus 27., ad euctumnum vergens, agebatur. Triennio ante initium istius aerae Christus natus fuit, et extinctus Herodes. V. g.] Ne nativitatis quidem, aut mortis, resurrectionis, ascensionis Christi tempus tam praecise definitur. c. 2, 1. Fit autem denominatio non a consulibus Romanis, sed ab Imperatoribus. Solet Scriptura rerum magnarum epochas accurate definire: id de N. T. fit hoc uno loco; et vel ob hoc unum liber hic Lucae est necessaria pars scripturae N. T. Vid. Ord. temp. p. 219. seqq. [Ed. II.

<sup>1)</sup> siç va $\zeta$ apèr, Nazarstam] Eo loco, in quo boni nihil residere suspicabantur homines, solus bonus jam homo versabatur. V.g.

- p. 191. seqq.] καίσαρος, Caesaris) Ecclesia in republica est: ideo denominatur epocha ab imperio. [Primus, ut Lucas numerat, annus Tiberii coepit cum mense Tisri ejus anni Judaici, in quo mortuus est Augustus. Eodem, quo Johannes, anno COEPIT Jesus, i. e. fecit initium actionis publicae. Not. crit.] καί, et) Ituraea et Trachonitis regio, trans Jordanem, duae tetrarchiae. ἀβιληνῆς, Abilenes) ultra regionem Trachonitidem in septentrionem.
- v. 2. ἐπὶ ἀριεφέως, sub pontifice) Singularis numerus, Caipha non excluso. Act. 4, 6. Quemadmodum in genealogiis dici solet hebraice, filii, plurali numero, etiamsi unicus sequatur filius; quia saepe plures esse solent: filii Eliezer, Rehabia (unicus.) 1 Chron. 23, 17. etc. ita hie singulari numero dicitur pontifex, quamvis duo homines, Annas et Caiphas, nominantur: unde etiam ἀρχιεφέων et Gothus habet et apud quosdam excuditur. namque unus esse pontifex debebat, et a plurali numero ipse abhorrebat auditus. ¹) ἐπὶ, super) immediate. Eadem phrasis, Jer. 1, 1.
- v. 3. loςδάνου, Jordanis) fluminis ad baptizandum apti. Regnum Dei in suo cursu se accommodat loco et tempori.
- v. 4. ως, sicut) Poenitentia describitur v. 4, 5. remissio peccatorum innuitur v. 6. ἐν βίβλω λύγων, in libro sermonum) Jesajae liber certis constat orationibus, quae cum conjunctae fuerint, nulla potuit intercidere. sic, liber psalmorum. c. 20, 42. φωνή τρίβους αὐτοῦ τὰ σχολιὰ αί τραχεῖαι καὶ ὄψεται κτλ.) Εs. 40, 3. 4.5. LXX: φωνή τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν πάντα τὰ σχολιὰ ἡ τραχεῖα εἰς πεδία καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα Κυρίου, καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ, ὅτι Κύριος ἐλάλησε.
- v. 5. φάραγξ, vallis) ubi est cavitas et vacuitas a justitia vera, ut apud publicanos et militantes. v. 12. 14. ὅρος, mons) ubi tumor justitiae humanae, vel potestatis, ut apud Herodem. βουνὸς, σκολιὰ, τραχεῖαι, collis, obliqua, aspera) L profundum, II. longum, III. latum, corrupta, rectitudini restituentur, et plana fient. εἰς εὐθεῖαν, in rectam) Ὁδὸν, viam, subaudivere LXX. et sic mox, et asperae, sc. viae.
- v. 6. καὶ) et sic. Hebr. et revelabitur gloria Domini, et videbunt omnis caro simul, Os Domini esse locutum. ὄψεται, videbit) nulla jam inaequalitate umbram in via retinente, omnibus partibus expositis luci. τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ, salutare Dei) i. e. Messiam. c. 2, 30.
- v. 8. μη ἄρξησθε λέγειν, ne coeperitis dicere) Omnem excusationis etiam conatum praecidit.
- v. 10. τι οὖν ποιήσομεν; quid ergo faciemus?) Character est hic animae, quae convertitur. Act. 2, 37. 16, 30.
- v. 11. ὁ ἔχων, qui habet) Populus avaritiae prae aliis vitiis capax. Ideo huic peccato contraria Johannes eis praecipit, de victu et amictu. Fructus intimae poenitentiae [quae, cum universali testimonio de Christo, híc supponitur. V. g.] in extimas vitae partes exit: v. 13. s. neque speciosis, sed civilibus et tamen bonis operibus constat. c. 10, 34. Matth. 25, 35. Jes. 58, 6. s. δύο χιτῶνας, duas tusicas) Et sic de duplo aliarum rerum. μεταδότω, impertito) Liberalitas patet latius, quam ad obolos.
  - v. 12. διδάσχαλε, magister) Publicani majore ceteris reverentia utuntur.
- v. 14. στρατευόμενοι, militantes) Ad hos a publicanis per gradationem venitur. μηδένα διασείσητε) neminem concutite, vi. μηδέ συκοφαντήσητε) calumniis, quasi jure. LXX Gen. 43, 17.
- v. 15. προσδοκώντος, exspectante) Exspectabant, ut indicia aut ab Johanne aut aliunde fierent. atque Johannes Zachariae sacerdotis filius non erat ex tribu Juda, ex qua Messiam constabat esse oriendum. ο χριστός, Christus) Non ita crassam adhuc ideam de Christo habebant. nam Johannes nil splendoris externi habebat, et tamen talia de eo cogitabant.

<sup>1)</sup> ofina Seou, sermo Dei] Hinc tanta muneris Johannei efficacia. V. g.

- v. 16. ἀπεκρίνατο, respondit) interrogare cupientibus. conf. Act. 13, 25. suspicamini. ἔρχεται) Castellio vertit, adventat. ὁ ἰσχυρότερός μου, qui validior me est) Valebat Johannes, v. 4. s. 10. s. cap. 1, 17. sed Christus multo plus. καὶ πυρὶ, et igne) Ignis ille respectu fidelium denotat igneam vim Spiritâs S. coll. Es. 4, 4. Et revera igne baptizati tinctique sunt. Act. 2, 3. 1, 5. Veruntamen non, ut Joh. 3, 5. aqua materialis, sic h. l. ignis materialis significatur; nam illic aqua ante Spiritum, sed h. l. Spiritus et ignis simul appellatur. Respectu impoenitentium denotat ignem irae, v. 17. Significationem ignis pariter duplicatam vid. Marc. 9, 49. cum anteced.
- v. 18. s. παρακαλών, hortans) Johannis functio, hortari, evangelizare; arguere, praedicare. v. 3. 19. εὐηγγελίζετο, evangelizabat) uti v. 16.

v. 19. 1) καὶ περὶ πάντων, et de omnibus) Non satisfacit officio, qui una tan-

. tum de re peccatores, etiam reges, reprehendit.

- v 20. ποροξύτηκε, addidit) Additamentum peccatorum, persecutio. [Ita videlicet completur peccatorum mensura, ubi monita salutaria spernuntur, vel malefactis omnino rependuntur. V. g.] κατέκλεισε, conclusit) Commemoratur hoc ante baptismum Christi; et Herodem Johannes primo quoque tempore arguebat. Postea de Jesu Christo non interpellata subsequitur historia.
- v. 21. προσευχομένου, precante) post baptismum. Saepe preces Jesu commemorat Lucas, in rebus maximis. c. 6, 12. 9, 18. 29. 22, 32. 41. 23, 46. ἀνεφιχθηναι) Sic deducas ab ἡνεφχθην, indicativus prae infinitivo augmentum habet: infinitivus, non tam augmentum quam ἔπτασιν.

v. 22. σωματικῷ εἴδει, corporea specie) Contra etiam e regno tenebrarum interdum apparent species corporeae. — σὐ, tu) responsio ad preces. v. 21.

v. 23. καὶ αὐτός ην ο ίησοῦς ώσεὶ έτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, et ipse erat, Jesus, quasi annorum triginta, incipiens) Initium hoc loco innuitur non anni trigesimi, quod neque cardinalis numerus, annorum XXX, neque particula quasi ferebat; sed initium faciendi et docendi publice, sive introitus. Act. 1, 1. 22. (ubi verbum incipere item absolute ponitur,) cap. 13, 24. Id initium Lucas in ipso baptismo factum innuit. coll. Matth. 3, 15.2) Quare illud initium obiter is in hoc versu, aetatem autem Jesu praecipue notat ): et hanc quidem ita, ut introitum Johannis, et paulo post introitum Jesu in uno eodemque anno factum notet. [Certe non id egit Lucas, ut introitu Praecursoris exacte notato, initium ab ipso Domino factum nonnisi obiter tangeret, sed praecipuam posterioris curam kabuit. Opportune tamen Johannem conjungit: ne longiori intervallo praecessisse credatar. Harm. p. 69.] Decore loquitur Lucas: et quum dixisset, ad prodromum esse factum verbum Dei: v. 2. coll. Joh. 10, 35.; Dominum, ait, incepisse, scilicet non ut servum, sed ut Filium. Nomen, Jesus, additur, quia nova rerum scena panditur. Grande pronomen, ipse, praemissum, facit antitheton ad Johannem: habetque Johannes externas temporis notationes, a Tiberio etc. tempus initii a Domino facti ex ipsius Domini annis definitur. Habebat Dominus post admirabiles profectus setatem legitimam, muneri publico opportunam. [Num. 4, 3.] — os evonizero, ut censebatur) Dilutior interpretatio, ut putabatur: plus quiddam valet voulgeovai

8) Observandum est h. l., annos Jesu 30 non redundantes fuisse, sed ab exigua parte incompletos polius: id quod probalum dedit B. Auct. Harm. p. 70. s. et Ord. temp. p. 222. (Ed. II

p. 194.) Conf. meine Beleuchtung etc. p. 126. ss. E. B.

<sup>1)</sup> ελεγχόμενος ὑπ' αὐτοῦ, reprehensus ab eo] Quanquam Johannem aliquanto post custodiae tradidit Herodes: opportune tamen hoc loco res memoratur. Videlicet Johannes non minus veritatem dixit Herodi, quam populo, publicanis et militibus. Harm. p. 145.

<sup>2)</sup> Attamen varios gradus introitus iste habuit, quorum I. fuit manifestatio Christi ad Israëlem in baptismo facta, Luc. 3, 22. 38. Joh. 1, 31. 34. Matth. 3, 15. Insecutum est II. signorum initium Joh. 2, 11. et III. initium in domo Patris, Hierosolymae, Joh. 2, 14. (coll. Mal. 3, 1.) itemque IV. initium continui praeconii in Galilaea, post traditum Johannem, Matth. 4, 17. Luc. 4, 15. Act. 10, 37.: qui quidem gradus tam brevi tempore alius alium excepere, ut universos pro uno aestimare, eumque cum irigesimo Salvatoris anno combinare liceat. Errant igitur, qui Johannem sex mensium, quin anni, et quod excedit, intervallo ante baptismum Christi muneris auspicia cepisse existimant. Harm. p. 71. s.

denotat sensum ac morem, communiter, nec non jure, receptum: Act. 16, 13. Porro non dicit Lucas, ών, υίος Ιωσήφ, ως ένομίζετο, sed ών, ως ένομίζετο, υίος λωσήφ. Itaque incisum hoc ως ένομίζετο, non minus, quam illud, cui proxime cohaeret, av vioc, vim suam ad totam scalam genealogicam porrigit, ita quidem, ut singuli gradus pro eo, ac singulorum ratio fert et postulat, accipiendi veniant. Erat Jesus, ut censebatur, filius Josephi: nam non solum opinio hominum eum pro filio Josephi habebat, sed etiam Josephus omnia paterna officia, quanquam Jesum non genuerat, praestabat. Erat, ut censebatur, filius Eli: et erat vere. nam mater ejus, Maria, patrem habebat Eli: et item, filius Matthat et reliquorum patrum. Erat, ut censebatur, filius Kainanis, quem Hellenistae ex LXX int. in serie patrum post diluvium referebant. Quod igitur ad Josephum et ad Cainanem attinet, opinioni populari Lucas per προθεραπείαν hancce medetur, ut Franc. Junius pridem vidit, coll. Usser. chron. sacr. Part. I. cap. 6. f. 34. in ceteris autem patribus omnia tanquam V. T. et reliquis tabulis publicis et ipsi veritati consentanea atque ab omnibus agnita, intemerata relinquit, imo comprobat. — τοῦ ήλεὶ, Eli) Hic erat Mariae pater, Josephi socer. vid. Matth. 1, 16. not. Tov, articulum hie tam frequentem, cum antecedente quovis nomine proprio, an cum subsequente construas, nil interest. nam per utramvis constructionem cujuslibet ulterioris patris filius est Jesus, interveniente citeriore. Utrovis modo Hebraica, quae fere ambigua sunt, LXX int. exprimunt. Ezr. 7, 1. Neh. 11, 4. ss. Sed simplicius rov cum quovis subsequente nomine cohaeret: quomodo Matth. 1, 1. Jesus Christus dicitur filius Davidis, FILIUS Abrahami. et quanquam in primo gradu, viòς λωσήφ, sine articulo dicitur, tamen deinceps τὸ ων νίὸς commode cum singulis patribus immediate construitur. conf. LXX Gen. 36, 2.

v. 31. τοῦ ναθὰν, Nathan) 1) Hic Nathan, filius David, homo est valde memorabilis. Zach. 12, 12. Sohar Num. ad Es. 40, 8. Cheph zibah uxor Nathun Filii David mater est Messiae. Schoettgen. ad h. l.

v. 36. τοῦ καϊνάν, Kainan) Adornent nonnulli, quantum possunt, speciem aliquot codicum, Cainane carentium: unus eo caret Cantabrigiensis, idemque Steph. 6. idemque Bezae: qui, ut graecolatinus, non tam codicis, quam rhapsodiae, patrum varietates complexae, titulum meretur. Recte Is. Vossius: Licet in innumeris et novi et veteris testamenti exemplaribus nomen istius Cainanis abesset, quod tamen salsum, nullum tamen exinde peti posset argumentum. Ratio enim manifesta esset ex eo, quod Ecclesia calculum Africani et Eusebii adprobarit et secuta sit; adeoque miror, non plura reperiri exemplaria, in quibus Cainanis nomen expunctum sit. c. Horn. p. 13. Attamen its multi Cainanem hoc tempore improbant, ut periculum sit, ne propediem ex Luca eliminetur: id quod magnae temeritatis esse, recte statuit, Rich. Simon ad h. l. nec non Gomarus. Praeterea Cainanem apnd Lucam retinent J. E. Grabius, Joh. Harduinus, Jac. Hasaeus, G. C. Hosmannus, quibus addatur Hottingeri thes. phil. p. 174. Glassius etc. In antiquis est Ambrosius, ad Luc. 7. Septuagesima et septima inquit, generatione Dominus natus est ex Maria. Ante nativitatem Christi in LXX interpretibus (vid. Gen. 10, 24. 11, 12. 1 Chron. 1, 18.) hunc Cainanem extitisse, Demetrii Chronicon demonstrat apud Eusebium, lib. IX. praep. Ev. pag. 425. Porro Theophilum, cui Lucas scripsit, Alexandriae fuisse, complura testantur monumenta. Alexandriae apud LXX int. quin lectus certe fuerit Cainan, dubium non est, ne ibi insertum dicam. Quare non conveniebat, Cainanem jam tum aut omitti a Luca, aut aperto notari obelo. Alibi quoque Hellenistis id dedit Lucas, ut LXX interpretes illos prae hebraico textu sequeretur. Act. 7, 14. et sic Cainanem illis insertum non expunxit. Neque tamen ea re veritatem violavit. nam ortus J. C. ex Davide, ut petribus aliquot apud Matthaeum praetermissis, sic Cainane apud Lucam retento,

<sup>1)</sup> Hunc Lucas Salomoni, per Matthaeum in hac serie notato, ideo substituit, quod Maria ortum ex Nathane traxit, vel et quod Josephus a Salomone pariter ac Nathane genus duceret; familiare enim Judaeis fuit, proximorum agnatorum aliquem filii loco adoptare. Harm. p. 148.

tamen salvus manet. Quin etiam summae veritati cavit praefatiuncula illa, ut censebatur, v. 23. not. Denique non est eorum, qui N. T. tractant, praestare lectionem LXX interpretum. In chronologia praecipuum extat momentum quaestionis de Cainan. Igitur de eodem diximus aliquid in Ordine temporum, p. 52.

(Ed. II. p. 44. s.) Cainanem legit Ligthf.

v. 38. 1) rov veo, Dei) Hanc clausulam sapienter addit Lucas. Adam, primus homo. Is non erat a se ipso, neque a patre et matre; sed a Deo, non solum, ut filii Adam, sed modo plane singulari. nam quicquid filii Adam, ex beneficio creatoris, parentibus debent, id ipse Adam a Deo accepit. Ideo non in Adam subsistit Lucas, sed summum illud addit, Dei. Atque hic demum est terminus, quo nullus est ulterior. Genealogiam Lucas ab Adamo secundo ad primum ita ducit, uti Moses ipse generationem hominis describit Gen. 5, 1. seqq. Plane factura Dei erat homo, non solum ut omnes creaturae, sed modo proprio. Gen. 1, 26. Si recensio desisset in Adam, abrupta esset, non terminata. Nunc ab Jesu Christo ad Deum ducitur. Pulcre cum ortu Adami ex Deo confertur ortus Jesu ex Maria: ad utrumque similitudine aliqua accedit, sed longe utrumque exsuperat ortus Jesu ex Deo, mediatus quodammodo, per patres, sed multo magis immediatus, ut est Dei filius. Ex Deo per Christum sunt omnia: omnia reducuntur per Christum ad Deum. Scriptura, etiam quod ad humani generis ortum pertinet, figit satiatque cognitionem nostram: eam qui spernunt aut ignorant, pendent errantque inter tempora antemundana et postmundana.

# CAPUT IV.

- v. 1. Πνεύματος άγιου πλήρης, Spiritus sancti plenus) Cap. 3, 22. ἐν τῷ πνεύματι, in Spiritu) illo, sancto.
- v. 2. ἡμέρας τεσσαράκοντα, dies quadraginta) Hoc vulgo construitur cum nespazóμενος, tentatus: atqui Tentator, quum Jesus consummatis XL diebus esuriret, demum accessit, Matth. 4, 3. Construendum est cum ήγετο, ducebatur in desertum, et in deserto erat XL dies. Similiter concisa locutio: c. 20, 9.: abiit, ut abesset tempora longa. Ap. 20, 2.: ligavit eum, ut esset ligatus mille annos. [Conf. Jos. 8, 29. 10, 27. kebr. V. g.] συντελεσθεισών αὐτών, consummatis illis) Definitus erat terminus.
- v. 5. slç ὄφος ὑψηλὸν, in montem altum) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Hinlea esset oratio, Et duxit illum diabolus, et ostendit illi etc. [Sunt, qui duplicant conflictum in monte, a Luca antepositum pinnaculo templi, postpositum a Matthaeo. Alque omnis haec tentatio (v. 18.) tres omnino insultus habuit: adeoque Lucas prorsus trajectionem adhibet h. l. Neque optime consultur honori Domini, duplicando tentationem in monte: videlicet semel eam simulque repulit universe. Ceterum Lucas, ascensione Hierosolymitana postremo loco posita eo magis opportune c. 4, 14. verbo ὑπέστρεψεν usus est, ut c. 2, 39. Harm. p. 151.] ἐν στιγμῆ χρόνου, in puncto temporis) Repentina ostensio: acuta tentatio.
- v. 6. την έξουσίαν ταύτην, potestatem kanc) horum regnorum. Huc refertur mox αὐτῶν, eorum. παραδέδοται, tradita est) Hoc non plane falsum est. Potestatem magnam Satanas ante lapsum suum habuit: et quod potestatis post lapsum suum habet, in malum vertit. Joh. 12, 31. Eph. 2, 2. Ap. 12, 10. 13, 2. Confitetur tentator, se non esse conditorem. Itaque non postulavit summum gradum adorationis: nec tamen vel inferiorem posse dari creaturae ulli, ostendit Jesus, nedum Satanae. δίδωμι, do) Hic dare volebat totum: alias clientibus suis dare solet minutatim. v. gr. Ap. 13, 2.
- v. 8. υπαγε όπίσω μου σατανᾶ) Ex Matthaeo recentiores Graeci huc traduxerunt: neque id recte. nam secundo loco huncee conflictum Lucas memorat: quare

<sup>1)</sup> τοῦ ἀδὰμ, Adami] Omnes Adami posteri naturalem cum Jesu Christo necessitudinem habent. V. g.

Lucam non decuit hace verba ponere, quae tentatorem in fugam' verterunt. ¿πίσω μου ne Matthaei quidem esse, suo loco notavimus. Incunte versu 9. τὸ καὶ Gothus non recte vertit thuthro, i. e. inde.

v. 12. econtai, dictum est) in Scriptura.

v. 13. συντελέσας, ut consummavit) Nulla est tentatio, contra quam fideles non possint hine et arma sumere, et rationem pugnandi discere. — πάντα, omnem) Omnia tela consumsit. Sic ergo victus hostis, totus victus est. — ἄχρι καιροῦ, ad tempus) opportunum. [Appropinquante inprimis passione Domini rediit mundi princeps. V. g.]

v. 14. ἐν τῷ δυνάμει τοῦ πνεύματος, in virtute Spiritus) post victoriam corroboratus. — φήμη, fama) Sentiebant homines vim spiritus. v. 15. [prius etiam,

quam in ea regione tam multa signa ederet. V.g.]

v. 15. αὐτὸς) IPSE. non modo per famam, sed per se ipsum innotuit. — δοξαζόμενος, glorificatus) Qui probe tentatus est, gloriam invenit, initio praeser-

tim, nec tamen ea tangitur.

v. 16. ήλθεν, venit) gratiam relaturus urbi, ubi adoleverat. — κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ) Eadem phrasis Num. 24, 1. Videmus, quid egerit adolescens Jesus, Nazaretae, ante baptismum. — τῶν σωββάτων, sabbatorum) Erat etiam dies expiationis: sed sabbati mentio respondet ad consuetum. — ἀνέστη, surrexit) Hoc habitu ostendit, se velle publice legere: quo facto liber ei est datus. Semel legistur; (tametsi videtur solitus anagnosten agere; nam sabbato omnes solebant in synagogam venire:) semel scripsisse, Joh. 8, 6. Primo illi tempori maxime convenit, quod Jesus auctoritatem divinam praedicationis suae ex V. T. etiam Nazarenis, facilius ipsum in patria contemnentibus, indulgens, comprobavit.

v. 17. βιβλίον ήσατον, liber Esajae) Haphtara illius sabbati erat ex Esaja: lectiones autem Esajae plerasque cum lectionibus Deuteronomii, tabula Bibliis hebraicis Judaeorum jungi solita, connectit: ex quo colligi potest, quo anni tempore hoc sabbatum fuerit. — ἀναπτύξας, evolvens) Sic ferebat forma librorum illius aetatis. — ενος, invenit) illico, et quasi fortnito. Mirabilis dispensatio verbi divini. sed non debemus sortibus tentare Deum. conf. Act. 8, 32. Piae sortes biblicae, meliores homericis et virgilianis. vid. E. Neuhus. 1, 8. fatid. sacror.

c. 9. pag. 329. s. J. C. Pfaff. Diss. de Evang. §. 25.

ν. 18. 19. πνευμα Κυρίου έπ' έμέ ου είνεκεν έχρισε με ευαγγελίσασθαι πτωιοῖς, ἀπέσταλπέ με ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν παρδίαν — ἀνάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει· κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν καλ ήμεραν ανταποδόσεως) Es. 61, 1. 2. LXX: πνεύμα — ανάβλεψιν καλέσαι κτλ. Complura hîc observatu digna veniunt. I. Distinctionem efficacissimam praebent accentus hebraici. II. ov είνεκεν significat יכן eo quod, propterea quia. Num. 14, 43. ov είνεκα απεστράφητε. Ammonius, ούνεκα σημαίνει τὸ ότι. Sensus h. l. est: Spiritus Domini est super me, quie unxit me. Jam tum indicavit Jesus, se esse Chri-Ex unctione deducitur mansio Spiritûs Domini super Christum. Ut unionis personalis, sic unctionis status fluit ex actu. III. Ex unctione fluit praecipuum, imo proprium hujus Prophetae praeconium, evangelicum; ex oleo, laetitia: ex missione, sanatio contritorum corde. IV. Hoc ipsum, curare contribulatos corde, ut Irenaei habet interpres, Irenaei praecipue auctoritas retinere me cogit, quanquam alii omiserunt. V. Καλ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, non est desumtum ex Es. 42, 7. sed Es. 61, 1. sic habent LXX int. pro Hebr. ולאסורים סקרו-קוח Denotat autem mpp in libris V. T. non quamlibet apertionem, sed semel aurium, praeteres perssepe oculorum apertionem. quare LXX int. id h. l. ad coecos retulerunt. Eam tamen oculorum apertionem Esajas dixit, quae non coecis, sed ex carceris obscuritate emissis obtingit, ut recte vidit Chaldaeus paraphrastes. VI. αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, sumtum est ex proximo, Es. 58, 6.: απόστελλε τεθραυσμένους εν ἀφέσει. unde ἄφεσις Israelitica ad ἄφεσιν per Messiam accommodatur. Esajae librum minister in synagoga Domino sua sponte praebuit: erat igitur eo sabbato usitata ex Esaja lectio. Esajae 61, 1.2. nulla erat Haphtara: crat autem Es. 57, 13—58, 14. et quidem in die expiationis, quem eo anno [qui Aerae Dion. 28. fuit, Not. crit.] cum sabbato apud Lucam memorato concurrisse, ostendimus in Ord. temp. p. 254. [Ed. II. p. 220. s. et Harm. ev. p. 186. ss.] Unde patet, lectionem ordinariam et extraordinariam a Domino, in legendo, et ab evangelista, in scribendo, fuisse conjunctam. VII. De verbis καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. In hoc inciso: SPIRITUS DOMINI snper ME: insigne est de S. Trinitate testimonium. Jesus spiritu plenus. v. 1. 14. — οὖ είνεικεν) E in ἔνεκα transit in ει non solum poëtice, sed etiam jonice et attice. — πτωτοῖς, pauperibus) in Israël, et, deinceps, in gentibus. Horum quoque ratio habetur cap. 6, 20. — ἄφεσιν, remissionem) Verbum hîc magna proprietate positum.

v. 20. ἀποδούς, reddens) decore. — ἐκάθισε, sedit) docens textumque lectum

applicans. Surrexerat, v. 16.

v. 21. notato, coepit) Solenne initium. [Galilaea regio ista fuit, cui Christus, grande lumen, singulari modo exortus est. Jes. 9, 2. 3. Matth. 4, 15. Luc. 4, 31. Eum locum uti Jesajas graphice omnino descripsit, sic tempus etiam, quo tanta claritate regioni huicce lumen fulsit, per eundem Jesujam indicatum est. Per annum continuum in Galilaea commoratus fuit Jesus, eoque tempore Judaei novum Galilaeorum nomen iuduxerunt. Joh. 7, 52. Marc. 14, 70. Gratiosissimus hie miserrimae genti annus fuit: eumque annum Matthaeus, Marcus et Lucas fusius descriptum dedere: Johanne itinera Hierosolymitana supplente, quae denuo Galilaeis, festa itidem frequentantibus, copiam ex Jesu haud parum frugis percipiendi fecerunt. Johannes denique formulam, Jesus Hierosolymam ascendit, usurpando frequentiorem Salvatoris in Galilaea commorationem praesupposuit. Tali pacto historia evangelica et secum ipsa et cum V. T. exacte conveniens nullum examinis rigorem non sustinet. Harm. p. 188.]

1) v. 22. ἐθαύμαζον) Θαυμάζω interdum significat laudo, admiror, verbis adhibitis. — τοῖς λόγοις, verbis) Non omnia, sed summam perscripsit Lucas. — τῆς χάριτος, gratiae) Singularem sane et suavitatem et gravitatem habent sermones Christi, et in utraque decorum quoddam, quod ne in apostolis quidem ita sentias. Paulum v. gr. non dedecebat ita scribere, uti scripsit 1 Cor. 7, 25. not. 2 Cor. 12, 13. Philem. v. 9. Christus autem, ut par est, et gravius et suavius loquitur. — καὶ ἔλεγον, et dicebant) Admiratio, bona est: sed talem motum, ubi non est fides firma, facile excipit perversitas, ut mentis obtutus a spiritu ad carnem degeneret: et unus saepe hinc fluens sermo magnam reprehensionem mereri potest.

v. 23. πάντως, omnino) Non capitur Jesus qualicunque assensione: sed mox ea subjungit, quibus auditores probentur. Sic Joh. 8, 32. not. — *¿oɛive*, dicetis) id est, hic sensus, ex quo dicitis: non hic est filius Joseph? apud vos invalescet, quum de miraculis audietis. conf. Matth. 13, 54. s. Metonymia consequentis. i. e. incredulitas vestra, quam jam proditis, obstabit mihi, quo minus multa apud vos, quam apud alios miracula exhibeam. tum erit, ut possitis dicere: Medice, etc. παραβολήν) משל proverbium. — σεαυτόν, te ipsum) id est, quod foris praestitisti, praesta etiam domi et in patria. — καπερναούμ, Capernaum) quo Jesus erat brevi profecturus, et miracula ibi facturus. v. 31. ss. Etiam antea ibi fuerat: Joh. 2, 12. sed non legitur tum aut din mansisse, aut miracula fecisse. [Attamen filium Regii, morbo in Capernaum correptum, sanasse memoratur (Joh. 4, 47.): quae res non minus, ac ea, quae posthuec perpetravit, spectari h. l. videtur; eodem scil. pacto, quo Davidis jam aetate, Ps. 85, 2. a liberatione ex captivitate babylonica ad ulteriora gratiae documenta remotiori tempori reservata concluditur. Quum praeterea hoe jam loco de urbe Capernaum Jesus ista praedicet; innuitur, vim a Nazarenis Domino illatam non in causa demum fuisse, cur habitatum concesserit in Capernaum. Harm. p. 189.]

v. 24. sine de, dixit vero) Haec formula scriptorum sacrorum, apud Mosen,

<sup>1)</sup>  $\sigma \eta \mu \epsilon \rho \sigma v$ , hodie] Ab isto die plenum Salvator annum in Galilaea transegit. Conf. v. 43. cum v. 44. V.~g.

quum ait פרדבר in N. T. apud Lucam frequens, indicat, intervallum a Dicente fuisse adhibitum. c. 6, 39. 12, 16. 13, 20. 15, 11. — ἀμὴν, amen) Parallelum mox, ἐπ' ἀληθείας, vere. — δεπτὸς, acceptus) exspectatus, carus. — πατρίδι, patria) Antitheton Sidon et Syrus. Ideo δὲ vero extat versu 25. Vestra, inquit, culpa est, quod medicus vos minus, quam remotiores, curat.

v. 25. λέγω νμῖν, dico vobis) Testatur hoc Dominus ex luce omniscientiae suae: nam Elias et Elisa potuerant pluribus viduis et leprosis inservisse, etiamsi id Scriptura sacra non memoraret. — ἐκλείσθη, clausum est) Ut in historia biblica, sic in ceteris magnam partem facit notitia poenarum publicarum, famis etc. — ἐκλ ἔτη τρία καὶ μῆνας ξξ, ad annos tres et menses sex) 1 Reg. 17,

1. ss. 18, 1.

v. 26. ήλιας, Elias) quare Eliae et Elisae idem, quod Christo, objicere potuissent Nazarenorum similes. Missus autem non est Elias ad eos, quibus non fuerat futurus acceptus. Itaque ne Nazaretae quidem projicietur gloria Messiae.

τῆς σιδῶνος, Sidonis) Saepe in templis et scholis multum laboratur sine fructu apud auditores necessarios: et uni peregrino una concio, una epistola, unus libellus saluti est.

πρὸς γυναῖκα, ad mulierem) Vidua igitur beneficium, cum dedisse prophetae videretur, accepit potius.

v. 27. πολλοί λεπφοί, multi leprosi) v. gr. ii, de quibus 2 Reg. 7, 3. —

¿mi) Eni denotat epocham. tanti est propheta in oculis Dei!

v. 28. θυμοῦ, ira) Putarant, aliam sibi laudem et gratiam deberi pro suo applausu. Sed ipso facto suo comprobant veritatem sermonis Jesu.

v. 30. ἐπορεύετο, proficiscebatur) expedite, ut antea.

1) v. 33. πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, spiritum daemonii impuri) Phrasis singularis. Spiritus notat operationem, daemonium naturam. Latinus simpliciter refert, daemonium immundum. — ἀνέκραξε, clamorem orsus est) Obsessum esse hunc hominem, nunc demum populo innotuisse videtur.

v. 34. ναζαρηνέ, Nazarene) v. 16. — δ αγιος τοῦ θεοῦ, Sanctus Dei)

Joh. 10, 36.

v. 35. 2) μηδέν βλάψαν, nihil laedens) Voluerat daemonium hominem laedere.

v. 36. λόγος, verbum) רבר - ἐν ἐξουσία, in potestate) cui non potest contradici. — καὶ δυνάμει, et virtute) cui non potest resisti.

v. 37. ήχος, sonus) vox propagata e voce.

v. 38. avactas de éx, surgens vero ex) Sermo concisus.

- v. 39. ἐπάνω αὐτῆς, supra illam) Proximus accessus ostendebat, virtuti Jesu cedere morbum, neque ullum corpori ejus a morbo imminere periculum.
- v. 40. Évi Érácro, unicuique) Magna facilitas. Sic singuli penitius commoti sunt ad fidem. [Sic singularum Jesus animarum curam habet. Eam tune expertus es? V. g.]
- v. 41. ἀπὸ πολλῶν, a multis) Ad summa venerat potestas regni tenebrarum,

quum Christus venit eam destructurus. — <sup>3</sup>) οτι) quia. v. 42. ξως, usque) Non prius destitere, quam invenirent.

v. 43. εὐαγγελίσασθαί με δεῖ, evangelizare me oportet) His ipsis verbis acuit studia hominum et sub repulsae specie eos confirmat. — εἰς τοῦτο, in hoc) Symbolum Jesu. Causa itinerum ejus.

v. 44. ταῖς συναγωγαῖς, synagogis) omnibus.

v. 31. ἐν τοῖς σάββασι, sabbatis] Ea re initium factum. Deinceps multitudo etiam aliis diebus, sub dio ad Eum congregata est. V. g.

φιμώ Σητι, obmutesce] Conf. v. 41. V. g.
 ούκ εἴα, non sivit] Quanta dignatio, de gloria Jesu Domini si cui testari conceditur! V. g.

## CAPUT V.

- v. 1. Έγένετο δέ, factum est autem) Connexio arcta cum c. 4, 44. 1) ἐπικεῖσθαι) Incubuit populus. Patet hinc patientia Salvatoris.
- v. 2. άλιεῖς, piscatores) Sic appellantur, quasi adhuc alieni. ἀπέπλυναν, abluerunt) ut peracto opere.
- v. 3. δ ην, quod erat) Jam tum Simoni data praerogativa. [Alterum Zebedaei fuit. V. g.] ηρώτησεν, rogavit) ut nondum familiarem. [Aliis videlicet casibus diversu petendi ratione usus est, v. g. Marc. 3, 9. Luc. 19, 5. Matth. 21, 2. 3. 26, 18. Hác itaque Simonis vocatione, per Lucam h. l. relatá, eam quae apud Matthaeum (c. 4, 18. s.) et Marcum (c. 1, 16. s.) legitur, cum sanatione socrús Petrinae priorem fuisse, vero prorsus non est simile. Harm. p. 211.] Non statim promittit Dominus capturam: explorat prius obsequia Simonis. ἐπαναγαγεῖν) reducere. Sic v. 4. et Matth. 21, 18. Eadem vis praepositionum in ἐπάνειμι, ἐπανέργομαι, ἐπανήπω, ἐπανακάμπτω πτλ.
- v. 4. εἰς τὸ βάθος, in profundum) Hoc plus est, quam ὀλίγον paululum. v. 3, εἰς ἄγραν, in capturam) Promissio. Cum hac piscatura conferri potest Joh. 21, 3. 6. ss.
- v. 5. δήματί σου, verbo tuo) Senserat Petrus virtutem verborum Jesu. Eadem fides ejus, Matth. 14, 28. jube.
- v. 7. κατένευσαν, innuerunt) eminus, et modestiae causa. Piscis enim captus tantam habet elabendi cupiditatem, quae per clamorem non augeatur. Rete sine dubio summa sui parte, ubi tenebatur, ruptum est. Viderunt pisces rete, navem, homines, et se urgeri senserunt: clamor ergo nil novi ponderis habuisset prae nutu. μετόχοις, participibus) Socii enim erant v. 10. Ex una saepe societate aut familia multi possunt esse pii. βυθίζεσθαι, mergi) Piscium pondere alte in aquas deprimebantur.
- v. 8. ἔξελθε, exi) Conf. Matth. 8, 8. δτι, quia) Conf. 1 Reg. 17, 18. Es. 6, 5. ἀνὴς άμαςτωλὸς, vir peccator) major peccator, quam infans peccator. [Ea penitissima est peccatorum agnitio, quae ex divinae gloriae agnitione oritur. V. g.] Hieronymus: Ignatius apostolicus et martyr scribit audacter: Elegit Dominus apostolos, qui super omnes homines peccatores erant. conf. 1 Tim. 1, 14. s.
- v. 9. θάμβος, stupor) Timorem Domini debemus discere etiam ex beneficiis. c. 5, 26. 7, 16. Jer. 5, 24. [Talia omnibus eveniunt, quibus ut organis uti DEUS constituit. Hoc loco de triga id eorum praecipue memoratur, qui postea primi facti sunt inter Apostolos. V. g.]
- 2) v. 10. πρὸς τὸν σίμωνα, ad Simonem) Praecipue, non unice dixit ad Simonem, qui verba fecerat versu 8. coll. Matth. 4, 18. s. Hoc quoque Lucas habet, ut definite describat eos, ad quos locutus est Salvator. c. 6, 20. 27. 9, 23. 11, 45. 16, 1. 12, 22. 41. 54. μή φοβοῦ, noli timere) Timere desiit Petrus, quum miraculis assuevit. ἀπὸ τοῦ νῦν, ex hoc jam) Id factum c. 9, 2.
  - v. 11. απαντα, omnia) etiam pisces captos. Antea quoque secuti fuerant

<sup>1)</sup> Aliam deinceps sententiam secutus esse videtur b. Auctor, quum et in Editione posteriori N. T. caput V. Ilterà majusculà, majoris distinctionis indice, inchoavit, et in Harm. ev. ea, quae c. 4, 42 — 44. extant, iis postposuit, quae habentur c. 5, 1. ss., ut videre est 1. c. §. 48. coll. §§. 35. 36. Ceterum de Trajectionibus, Lucae potissimum tribuendis, breve monitum alque nervosum qui desiderat, eum pervelim ponderare, quae dicta sunt in Ord. Temp. p. 242. s. (Ed. II. p. 211. s.) E. B.

<sup>2)</sup>  $\ell \pi \ell \tau \tilde{\eta} \tilde{\alpha} \gamma p \alpha$ , super captura] Ipso facto Simonem hic Jesus docuit. Omne DEI opus nos docet. Observare haec, prudentiae est. V.~g.

Jesum, ut Lucas agnoscit: Act. 1, 21. 22. conf. Joh. 1, 43. etc. sed nondum ita, ut omnia relinquerent 1) 2).

- v. 15. Θεραπεύεσθαι, sanari) Verbum medium.
- v. 16. αὐτὸς, Ipse) pro sua parte. ἡν ὑποχωρῶν) solebat secedere. Ita et spatium orandi quiescendique habuit, et hominum desiderium acuit.
- v. 17. καθήμενοι, sedentes) ut auditores ceteris honoratiores. νομοδιδάσσκαλοι, legis doctores) scribac. v. 21. κώμης, pago) Extrema, Jerusalem et pagi, appellantur; intermedium, oppida, innuuntur. ήν) Similis locutio LXX, ἐσόμεθα τοῦ σῶσαί σε, 2 Sam. 10, 11. ἔσονται ῶστε ἐργάζεσθαι, Num. 8, 11. γενέσθω ή χείο σου τοῦ σῶσαί με, Ps. 119, 173. αὐτοὺς) illos, de quibus v. 15.
- v. 19. ποίας) Ellipsis, uti c. 19, 4. ἐκείνης. Act. 9, 2. τῆς ὁδοῦ ὅντας. Conf. Lamb. Bos. in Ellipsi, praepos. διά. Alii διὰ ποίας, alii διὰ ποίας ὁδοῦ, alii aliter.
- v. 25. ἄφας ἐφ' ῷ κατέκειτο, tollens super quo decubuerat) Suavis locutio. Lectulus hominem tulerat: nunc homo lectulum ferebat.
- v. 26. παράδοξα, nec opinata) miracula facta, peccata remissa. σήμερον) hoc die singulari.
  - v. 27. loracaro, spectavit) cum misericordia.
  - v. 28. απαντα, omnia) quo ipso tamen non desiit domus esse sua. v. 29.
  - v. 29. μεγάλην, magnum) propter multitudinem convivarum.
  - v. 30. ἐσθίετε, editis) Plurale. sed Jesum praecipue petebant. v. 31.
- v. 32. μετάνοιαν) Μετάνοιαν est transitus mentis a peccato ad justitiam, a morbo ad sanitatem. Dulce quiddam, nec formidabile: coll. anteced.
  - v. 33. δεήσεις) supplicationes solennes.
  - v. 34. μή, num) Interrogatio negans.
- v. 36. παραβολήν, parabolum) a veste, a vino; inprimis opportunam convivio. c. 14, 7. το καινόν, novum) Nominativus. σχίζει) scindit se a veteri.
- v. 39. εὐθέως, statim) Paulatim mutantur habitus animorum. ὁ πα-λαιὸς, vetus) Pharisaeis doctrina sua antiqua magis erat ad palatum, quam generosa doctrina Jesu, quam illi putabant esse novam, quum longe esset antiquior. Gal. 3, 17. 1 Joh. 2, 7. 8. mustum, Zach. 9, 17. idemque tamen mite. Matth. 11, 30.

<sup>1)</sup> v. 12. ἐν μιᾶ τῶν πόλεων, in urbium aliqua] Vid. Gnom. ad c. 1, 1. Obs. 2. not. marg. E. B. Nimirum particula IN haud nimis premenda est h. l., quasi occursum leprosi in vicinia urbis factum non ferret. coll. Matth. 8, 1. 2. Haec ipsa videtur Trajectionis ratio esse., quod Marcus, quem Lucas sequitur, miracula intra urbem facta, c. 1, 21. sq. commemorare prius instituit. Harm. p. 253. — πλήρης λέπρας, plenus leprae] Ex iis, qui leprosum in Matthaei Evangelio obvium pro alio habent, non desunt, qui locutionem istam, qua non Marcus etiam, sed solus Lucas utitur, praeter rem eo vertunt, quasi leprosus a Luca et Marco memoratus, per legem Lev. 13, 13. 17. mundus fuerit, adeoque urbis intrandac copiam haberit. Atqui ad sacerdotem etiamnum ablegatur; sacerdoti igitur prius non se exhibuerat: quare impuri nomine, utut plenissima lepra fuerit, separatum esse oportuit etc. Harm. p. 253. — ἐπὶ πρόσωπον, in factem] Humiliatio non vulgaris. V. g.

<sup>2)</sup> v. 13. xal, et] Praesentissimus precum fructus. V. g.

## CAPUT VI.

- v. 1. Έν σαββάτω δευτεροπρώτω, in sabbato secundo primo) Videatur Ordo temporum, p. 255. sqq. [Ed. II. p. 222. ss.]  $^{1}$ )  $^{2}$ )  $^{3}$ )
  - v. 8. είπε, dixit) omnia aperte agens.
- v. 11. ἀνοίας, insipientia) cum tamen eo ipso tempore causam habuissent resipiscendi.
- v. 12. προσευχη, precibus) Hanc quoque ob causam discipuli XII dicuntur Jesu Christo dati. Joh. 17, 6. Magnum hac nocte negotium inter Deum et Mediatorem! Etiam alibi frequens est Lucas in memorandis Jesu precibus, v. g. post baptismum, c. 3, 21. ante examen cum discipulis institutum, c. 9, 18. ante transformationem, c. 9, 29. et ubi discipulos orare docuit, c. 11, 1. Conf. Marc. 1, 35. Luc. 5, 16. Matth. 14, 23. Nullus tamen, exceptá passionis historiá, praeter Johannem ipsa verba precantis Jesu descripsit. Harm. p. 239.] τοῦ θεοῦ, Dei) Conf. Marc. 11, 22. not.
- v. 13. ὅτε, quum) mane. μαθητάς, discipulos) quorum multitudo adhuc fuerat mixta. ἐκλεξάμενος, eligens) Pendet constructio usque ad versum 17. καὶ, et) Duae appellationes hinc natae sunt, et usurpatae deinceps in aliis locis Scripturae: XII et apostoli.
- v. 15. ζηλωτήν, zelotam) Nomen patriae ex etymo, flexum ad nomen virtutis.
- v. 16. loύδαν lακώβου, Judam Jacobi) Hic Jacobus Jacobum et Judam genuit. coll. Jud. v. 1.
- v. 17. αὐτῶν, illis) Classis I. τόπου πεδινοῦ, loco campestri) Hic locus non erat in ima valle, sed in medio monte; aptior auditorio frequenti, quam mera planities 4). Talis locus appellatur ὅρος πεδινοὺν, Es. 13, 2. apud LXX int. ὅχλος μαθητῶν, turba discipulorum) Classis II. divisa cap. 10, 1. Subaudi, stetit. πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ, multitudo ingens populi) Classis III. παραλίου) scil. χώρας, τύρου.
  - v. 18. xai oi) Haec species est: multitudo ingens, genus.
- v. 20. αὐτὸς, Ipse) Antitheton ad populum, miraculis prae verbo intentum.

   εἰς, in) inter. οἱ πτωχοὶ, pauperes) Hae sententiae breviter enunciatae sunt parabolae: quarum sensus plenior extat Matth. 5, 3.s. Interna et externa saepe sunt simul; quare alterum de altero denominatur, v. gr. paupertas vel divitiae. v. 24. ὑμετέρα, vestrum) Applicatio solatii individualis. congruit attollens; nam radii oculorum indigitant.
- v. 21. vvv, nunc) Particula haec additur iis, quae in utrumque seona, prodiversis hominibus, conveniunt.
  - v. 22. ἐκβάλωσι, ejiciant) diffamando, per contumelias publicas privatasque.

<sup>1)</sup> Sabbatum πρώτον erat Sabbatum et Neomenia uno eodemque die: δευτερόπρωτον erat Sabbatum pridie neomeniae, et hoc quidem loco Sabbatum die ultimo mensis Veadar, anno 29-aerae vulgaris. Quolibet sabbato δευτεροπρώτω legebatur Haphtara 1 Sam. 20, 18—42. de Davide. Apposite igitur v. 3. allegat Dominus factum Davidis ex 1 Sam. 21, 6. [Not. crit.] Embolimaeus erat apud Judaeos annus ille, adeoque serum mensis Nisan initium. Itaque jam tum maturas habebant aristas, hordeaceas videlicet. V. g.

<sup>2)</sup> v. 3. οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, neque hoc legistis] Quoties quaeso Scripturae aliquis locus praesenti rerum statui exacte conveniens ante oculos versatur hominibus nil tale cogitantibus. V. g. — ὁ ἐποίησε δαυλδ, quod fecit Davides] Hujus ipsius sabbati textus Davidis angustias exhibuit, eumque textum panum propositionis comestio proxime sequitur. Inde ad rhombum formulà οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε usus est. — Eodem sabbato ad sacerdoles provocavit Salvator, qui in templo, culpà vacui, sabbatum violent, Matth. 12, 5.: eo ipso videlicet anni tempore ex ordine Leviticus lectitabatur, in quo de sacrificiis, sabbato etiam offerendis, frequens est mentio. c. °6, 12. 8, 33. 16, 29. 23, 38. Harm. p. 307. s.

<sup>3)</sup> v. 6. η δεξιά, dextera] Eo majus fuit sanationis beneficium. V. g.

<sup>4)</sup> Conf. Gnom. ad c. 1, 1. Obs. 2. not. marg. E. B.

Id plus, quam overolkerv. Eadem phrasis, Deut. 22, 19.1) — Evena, propter)

propteres, quod creditis in Christum, quem videtis.

v. 23. ἐν, in) Vid. Rom. 2, 16. not. — σκιρτήσατε, exultate) Magnam oportet esse mercedem. Sie jubet is, cujus sermo nullam hyperbolen habet. — κατὰ ταῦτα, secundum haec) Characteres et gnorismata sumi possunt ab exemplis. v. 26. Hebr. Τὸκὸ LXX, κατὰ ταῦτα Num. 28, 24. sed κατὰ τὰ αὐτὰ Ez. 45, 25. Et hoc modo apud Lucam Epiphanius et Cantab. cod.

v. 24. 3) παράπλησιν, solatium) Ps. 49, 7. 19. 17, 4.

- 3) v. 25. of ἐμπεπλησμένοι, impleti) Horum plenitudo non meretur nomen satietatis. coll. v. 21.
- 4) v. 27. τοῖς ἀκούουσιν, audientibus) omnibus, non modo discipulis. v. 20.
   Acuitur attentio.

v. 30. b) αξουτος, tollente) sine rogatu.

v. 32. záçıç, gratia) Sic ter, addito versu 33. 34. Qualis vobis gratia, ut

qui uberius quiddam, mercede dignum, praestiteritis?

v. 35. πλην, veruntamen) Haec tria, amate, benefacite, mutuum date, respiciunt versum 32. 33. 34. ex quo respectu proprietas verbi δανείζετε apparet. — ἀγαθοποιείτε, benefacite) Subaudi, eis, qui vos odio habent. — δανείζετε, mutuum date) Mutuum dare, cum spe recipiendi, est officium humanum: sine spe, christianum. hoc praecipitur, illud non prohibetur, v. 34. sicut licet amare amicos. [Et frequentes praeterea solicitudines animo parantur, ubi quis multis hominibus cum spe recipiendi mutuum dat, qui solvere vel nequeunt vel nolunt. Spinarum inde seges oritur. V. g.] — μηδὲν) valet nil, non μηδέν', i. e. neminem. neque enim ἀπελπίζω accusativum personae usquam habet. — ἀπελπίζοντες) ἀπολαβεῖν ἐλπίζοντες, recipere sperantes, v. 34. Posses interpretari: resperantes. Eadem forma verbi, ut ἀπογεύσασθαι, ἀπεσθίειν, ἀπό τινος γεύσασθαι, ἀπό τινος ἐσθίειν, ut ex Athenaeo Casaubonus notat. — ἐπὶ τοὺς ἀχαφίστους καὶ πονηφούς, in ingratos et improbos) mortalium foedissimos. improbos, etiamsi nondum se fecerint ingratos.

v. 36. γίνεσθε· έστί) Diff. duo haec verba. 1 Petr. 1, 16. — οἰκτίρμονες, misericordes) Radix officiorum. [Opera misericordiae, parcentis atque donantis,

statim subjiciuntur. V. g.]

v. 37. μη κρίνετε, μη καταδικάζετε, nolite judicare, nolite condemnare) Judicando, deciditur de bonitate aut pravitate actionis: condemnando, statuitur de persona, quid reus sit commeritus. conf. Matth. 12, 7. — ἀπολύετε, dimittite) Dimittitur is, qui tenebatur: ἀφίεται, remittitur id, quod debebatur. Utrumque verbum Matth. 18, 27. De re, confer Es. 58, 6.

v. 38. καλον, bonam) in qualitate vel etiam in quantitate eorum, quae pondere, numero aliave mensura constant. — πεπιεσμένον, pressam) in aridis. — σεσαλευμένον, quassam) in mollibus. — ὑπερεκχυνόμενον, superfluentem) in liquidis.

v. 39. αὐτοῖς, eis) discipulis, v. 20. Illud enim, quod v. 27. not. habetur, apud Matthaeum non extat: neque evangelistae narratio est, sed verbum Jesu. Itaque recte per dichotomian prima pars sermonis partim ad discipulos, audientibus reliquis, v. 20. partim ad turbam audientium, v. 27. posterior a v. 39. ad discipulos dicta putatur. Conspirat ipsa materia substrata. — τυφλὸς, coecus) trabe sua laborans, v. 42.: misericordia destitutus et amore, 1 Joh. 2, 9. ss. 2 Petr. 1, 9. Phil. 1, 9. — τυφλὸν ὁδηγεῖν, coecum ducere) id quod beneficium est, si a vidente et perito fit. Beneficia, quae v. 39. 41. sunt speciosiora iis, quae me-

<sup>1)</sup> to ovojua vipus, nomen vestrum] quo discipuli Jesu Christi dicti sunt. V. g.

<sup>2)</sup> oval vuiv, vae vobis] Denunciatio haec est, non imprecatio. V. g.

v. 25. οἱ γελώντες, ridentes] Sane hoc animi levitatem nemini non excutiat. V. g.
 v. 26. καλώς, bene] quum ipsi Christo non bene velint. V. g.

<sup>5)</sup> navri de, cuilibet vero Nimis hie cumulatae sunt ingenii humani exceptiones. V. g.

morantur v. 37. et sub his facilius se abscondit coeca hypocrisis: illa vero revera

philautiam magis deprimunt.

v. 40. κατηρτισμένος, perfectus) Omnis discipulus, qui summam disciplinae vel perfectae vel imperfectae metam assecutus est, erit ut magister ejus; magistrum autem, qua discipulus, non superabit, quare discipulus, coecum magistrum nactus, cum eo in foveam ruet. [Qui salutaribus monitis instruere alios gestit, eum oportet viam vitae omnino videre, trabe in oculo carere, bonam arborem esse, atque bonum in corde thesaurum fovere. V. g.]

v. 41. 6è, autem) cur autem tu, quum magister debeat praestare discipulo, magister ejus esse vis, quo es inferior etiam? In oculo non solum debet esse

visio, sed etiam visio non impedita.

v. 42. ἀδελφὲ, frater) Exprimitur simulatio officii fraterni. Huic vocativo opponitur alter, hypocrita. — ὑποκριτὰ, hypocrita) Vid. not. ad enim, versu seq. — κάρφος, festucam) cujus extractio, idonea, utique est opus misericordiae.

v. 43. γαο, enim) Qui sua trabe laborans alienam festucam petit, est similis arbori malae, bonum fructum affectanti. — ποιοῦν, faciens) Pars subjecti.

v. 45. θησαυροῦ, thesauro) Hie dicitur περίσσευμα, abundantia, mox. [Amplum est cordis humani spatium, boni malive non mediocriter capax. Utrumque per dicta et facta prorumpit. V. g.] 1)

v. 48. Θεμέλιον, fundamentum) artificiale. petra, naturale. illi opponitur carentia fundamenti; huic, terra mera. — οὐκ ἴσχυσε σαλεῦσαι, non valuit commovere) nedum pessundare.

## CAPUT VII.

v. 2. Eveluos, carus) etiam propter obedientiam. v. 8.

v. 3. ἀκούσας, audiens) Nondum viderat Jesum. — πρεσβυτέρους, seniores) Hi, quanquam fide non carebant, v. 4. tamen minus habebant fidei, quam is, a quo mittebantur. v. 9. Veruntamen non frustra pro eo rogant. [Beneficia Christi ad Judaeos tum proxime pertinebant: hine decore intercedebant Judaei. V. g.] Saepe ii, qui parum valent gratia apud Deum, plus possunt aliis, qui meliores sunt, prodesse, quam sibi.

v. 4. ἄξιος dignus) Aliter de se centurio ipse: neque me ipsum dignum habui. v. 7. — παρέξη) Alii, παρέξει. sed subjectivum defendit constructio:

άξιός έστιν, ο παρέξη τοῦτο.

v. 5. ἀγαπῷ, diligit) id quod rarum in milite romano. — γὰο, enim) In alia re erat sita dignitus praecipua, in fide. v. 9. — αὐτὸς) ipse, ultro. Hoc majus quiddam et rarius, aedificare synagogam, quam diligere nationem. — ἀποδόμησεν, aedificavit) suo sumtu aut jussu: non modo non temeravit.

- v. 6. ἤδη δἑ, jam vero) Dum sentit Dominum promtum, fidei reverentia in centurione crescit. φίλους, amicos) Presbyteros miserat rogandi causa: nunc ad alteram declarationem amicos adhibet. Num potuere amici adire, centurione non adeunte? Adierunt pro centurione, non pro se. Una eademque fides in aliis alios motus ciet.
  - v. 7. εlπὲ λόγφ) jube verbo.
  - v. 8. τασσόμενος) Praesens, respectu singularis cujusque jussûs.
  - v. 10. ύγιαίνοντα) non modo sanum, sed sanitate utentem.
- v. 11. ἐν τῷ ἐξῆς) Sic ἐν τῷ καθεξῆς, cap. 8, 1. Metaphrastae antiqui fere de die sequenti, nescio, an praecise de postero, accipiunt. Deinceps, habet Latinus: sed textus genuinus habet, inquit Millius, alia die. Testem is hullum citat: nec tamen multum refert; nam sententia sic quoque indefinita esse potest. Aliud esset, altera die, sequenti die, quod alibi Latinus solet ponere. Tempus hoc loco minus definitum postulat series rerum: namque resuscitatio juvenis

<sup>1)</sup> v. 47. α λέγω, quae dico] ut Dominus vester, cui debetar obsequium. V. g.

Nainitici propius connectitur cum subsecuta legatione Johannis, quam cum antegressa sanatione servi centurionis, ut ostendimus in *Harmon. evang.* §. 62. 1) — waiv, Nain) Nomen oppidi, et gemina multitudo spectatorum confirmat certitudinem miraculi.

- v. 12. ἐξεκομίζετο, efferebatur) Recte efferuntur mortui, in loca a domiciliis viventium remotiora. σύν αὐτῆ, cum illa) Exsequiae potius lugentium, quam cadaverum causa institutae.
- v. 13. ὁ πύριος, Dominus) Sublimis haec appellatio jam Luca et Johanne scribente usitatior et notior erat, quam Matthaeo scribente. Marcus medium tenet. Initio doceri et confirmari debuit hoc fidei caput: deinde praesupponi potuit. ἐσπλαγγνίσθη, misertus est) Ad solatium matris debuit juvenis in hanc redire vitam. μη πλαϊε, noli flere) Consolatio ante opus, ostendit operis certo futuri potestatem. Frequens alibi praefatio, Noli timere. Apud homines semper est aliquid, quod initio removeat accessus divinus.
- v. 14. ηψατο, tetigit) Tactus virtutis plenus. σοροῦ, loculum) cui potius impositus, quam inclusus videtur fuisse juvenis. βαστάζοντες, portantes) sperantes opem. νεανίσκε, juvenis) Norat Jesus, juvenem, non filiam, sed filium, esse mortuum. Usus est aut appellativo, Marc. 5, 41. aut proprio nomine Joh. 11, 43. σολ λέγω, tibi dico) tibi, non ceteris adhuc.
- v. 15. Fównev, dedit) Nam juvenis jam desierat esse matris suae. conf. antiswae. c. 9, 42. 1 Macc. 10, 9.
- v. 16. προφήτης, propheta) Hebr. Νου non solum est, qui futura praedicit, sed qui divina munera et documenta hominibus affert. καὶ ὅτι) Sic duo epiphonemata disterminantur.
- 2) v. 17. τη περιχώρφ, circumjacente regione) Galilaeae, non tamen exclusis regionibus adjacentibus ethnicis.
- 3) v. 19. προσκαλεσάμενος, advocans) Johannes discipulos suos non tam frequenter secum habuit, quam Salvator.
- v. 20. ἀνδοες, νέτε) Provectioris aetatis habebat discipulos Johannes: Jesus, adolescentes.
- v. 21. νόσων και μαστίγων, morbis et plagis) Morbi, lenti: plagae, cum dolore. ἐχαρίσατο, largitus est) Magnificum verbum. Apostolorum, in miraculis, non erat largiri. conf. dedii, v. 15.
  - 4) v. 27. loov, ecce) Matth. 11, 10. not.
- v. 29. καὶ πᾶς, et omnis) Lucas, quid populus, quid contra pharisaei fecerint, exponit, ut ostendat, cur Jesus ea, quae utroque versu conjunguntur, uno tempore dixerit. Simile incisum vide Matth. 9, 6. ἀκούσας, audiens) Johannem. καὶ et inprimis publicani, quos alii maxime desperarant. ἐδικαίωσαν, justificaverunt) Dei institutum, baptismum poenitentiae, ut justum, approbarunt et subierunt. Idem verbum, mox v. 35.
- v. 30. νομικοί, legisperiti) Lucas ab hebraeo idiomate longius, quam Matthaeus et Marcus, variat. v. gr. dioit etiam ἀληθῶς, pro ἀμήν. Ita saepe νομικούς dicit, eosdem, ut arbitror, qui alias dicuntur γραμματεῖς, Hebr. Βοστί-

<sup>1)</sup> Prius filia Jairi resuscitata est, quam juvenis Nainiticus: eoque laudabilior est Jairi fides. quod nullum mortui per Jesum resuscitati exemplum habuit. Filiam Jairi clanculum Dominus suscitavit, atque occultari etiam resuscitationem istam jussit: tum vero publice et juvenem Nainiticum resuscitavit et Lazarum. Nain earum urbium fuit aliqua, quarum Matth. 11. 1. imo vero quarum c. 9, 85. mentio fit. Discipuli enim quum turmatim urbem Nain adiverint, suscitationem juvenis ante legationem duodecim apostolorum, hoc ipso miraculo in fide confirmatorum, factam esse vix est quod dubites. Harm. p. 296.

<sup>2)</sup> επισχέψατο, visitavit] Pro ista visitatione etiamnum celebranda nobis est φιλανθρωπία divina. V. g.

<sup>3)</sup> v. 18. και ἀπήγγειλαν, et annunciarunt] quum opera Christi, mortuos suscitantis, apicem essent consecuts. coll. Joh. 5, 21. V. g.

<sup>4)</sup> v. 23. μη σκανδαλιστή, scandalum non acceperit] Quicquid est in Jesu Christo, bonum est et prodicit. Vel ipse ille habitus, qui perversae mentis homines offensos tenuit, sua dignus est laude. V. g.

- bae 1). εlς ξαυτούς) εlς limitat: quod ad sese. nam ipsum Dei consilium non potuere tollere.
- v. 31. δμοιώσω, assimilabo) sermone. δμοιοι, similes) revera. Rem sermo exprimit verus.
- v. 33. ἄρτον, panem) In pane intervenit ars: at Johannes cibo plane obvio usus. καὶ λέγετε, et dicitis) v. 39. ubi similis sermo malus in corde Pharisaei.
- v. 35. καὶ ἐδικαιώθη ή σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς πάντων) et justificata est sapientia ab omnibus, qui sunt filii ejus. nal valet et: continuat enim aperte querelam Jesus, (coll. Matth. 11, 19. ubi demum in fine versus 25. exprimit illud, quod haec verba alioqui notare possent, sed justificarunt sapientiam liberi ejus omnes:) et querelam quidem ab hypothesi, de contumacia hominum illius temporis, ad thesin, de perpetua populi Judaici consuetudine, velut indirecte transfert, ut transtulit etiam capite 11, 47. s. Pertinet huc adjectivum omnibus: et tempus praeteritum (quo saepe continetur vis verbi solet) in justificata est, (quum praecedat dicitis, in praesenti: v. 34.) et appellatio Sapientiae. non enim jam dicitur Filius hominis, ut versu praecedente, sed Sapientia. quarum appellationum altera convenit statui Christi conspicuo; altera omnibus temporibus. c. 11, 49. Porro Sapientia h. l. dicitur, quod Ipse optime sciat, quid faciendum sit, et actiones Ipsius, purissima accommodatione ad peccatores plenae, non debuerint sub censuram vocari. Adde Prov. 8, 1. 32. Hujus Sapientiae liberi non sunt pharisaei horumque similes, (quod ceteroqui non incommode dici possit, coll. c. 13, 34. fin. et Matth. 8, 12) sed apostoli, publicani et peccatores omnes ex toto populo ad Jesum conversi: quos sic appellat, ad ostendendam suam cum illis necessitudinem et jus conversandi, calumniatorumque perversitatem. Apud Thucydidem et alios δικαιούν, justificare, de persona, notat sententiam vel poenam statuere contra aliquem, eamque justam: de re, notat aequum censere aliquid. ut contra Pfochenium demonstrat Gatakerus Diss. de stilo novi Instr. cap. 8. qui hoc plane insigne esse statuit exemplum Graecismi Biblici ab ethnico differentis. nam in sacris הצריק δικαιοῦν significat sententiam ferre pro aliquo, sive, justum aliquem sive justo sive injusto pronunciare judicio. conf. not. ad Rom. 3, 20. δικαιοῦσθαι Sir. 18, 22. idem est quod ἀποδοῦναι nam qui debet, est quasi reus: qui persolvit aut praestanda praestat, liberatur. Gall. s'acquiter. Neque tamen non ad unam justificandi notionem reduci potest uterque usus vocabuli. nam et de eo, qui poenam pertulit, et de eo, qui absolutus est, satisfactum sibi esse, et dehinc utrumque justum esse, judex censet. Accedit in illo usu euphemia, qua in hoc opus non est. Hoc quoque loco δικαιοῦν in bonam partem valet, habetque ἐδικαιώθη justificata est metonymiam consequentis pro antecedente, (nam omnis justificatio accusationem, litem et controversiam aliquam praesupponit, Rom. 3, 4. Gen. 44, 16. LXX) cum magna euphemia conjunctam. Sapientia justificata est: h. e. criminatores illam ream fecere, scandalizati sunt in ea, v. 23. eoque rem adduxere, ut demum justificari debuerit ipsa, et justa asseri, ostendique, omnes ejus actiones ad absorbendam injustitiam, justitiamque implendam comparatas esse; cum tamen sine exceptione fuisset amplectenda. Similis locus Rom. 10, 21, 1 Cor. 4, 12, 13. Sapientia a conviciis edacitatis et vinolentiae in eam jactis, defensa et justificata est, et quidem ἀπὸ a filiis suis, iisque omnibus; ab omnibus filiis ipsius exorta ei est necessitas se justificandi, et omnes suas cum iis actiones defendendi. vid. c. 5, 22, 30, 33, 6, 2, 7, et hoc ipso capite 7, 40. 11, 17. 13, 16. 15, 3. 19, 7. Matth. 15, 2. conf. ἀπό, α, Luc. 20, 3. 2 Cor. 2, 3. 10, 7. Hebr. 10, 22, LXX, Eccl. 8, 11, Es. 25, 9, Job. 35, 9. Ps. 28, (27,) 1. 33, 8. 119, 53. et Es. 49, 19. 2, 3. in Hebr. בדרכיר. Sic ממה Sic ממה propter, Ps. 68, 30. ubi בל parallela sunt.

<sup>1)</sup> Promiscue adhiberi vocabula isla νομικοί, νομοδιδάσκαλοι, γραμματείς, e contextu el scopo dicentis quandoque determinanda, pluribus demonstravil S. R. D. Crusius, Hypoman. P. I. p. 509. s. E. B.

- v. 36. avenlion, accubuit) non spectata prius domo, ut curiosi convivae solent: nec sumta aqua aut oleo, v. 44. (conf. cap. 11, 37.) quo citius admitteret poenitentem illam. v. 45.
- v. 37. γυνή, mulier) cujus nomen ignotum. [Magna quidem hujus historiae convenientia est cum illa, quae Joh. 12, 3. ss. Matth. 26, 6. ss. et Marc. 14, 3. ss. memoratur; eo potissimum nomine, quod uterque eventus in domo Simonis cujusdam contigit. Enimvero unctio per Lucam descripta in urbe Galilaica, ante transformationem, quin ante Pascha secundum, facta est: altera, Bethaniae, sextiduo ante tertium Pascha. Mulier apud Lucam peccatrix hactenus fuerat: secus, Maria. Joh. 11, 1. s. Dubitavit denique Simon Pharisaeus, num propheta esset Jesus: Simon leprosus, praesente Lazaro resuscitato, non jam habuit quod dubitaret. Harm. p. 302.] άμαρτωλός, peccatrix) Peccatum mulierum praecipuum, impudicitia. καὶ ἐπιγνοῦσα, et cognoscens) Καὶ et particula, a multis omissa, redundat: sed tamen gratiam sermoni addit, uti i in τιπι 1 Chron. 28, 5. Repetita post parenthesin videri possit et particula, ad dirimendam mentionem peccatorum et conversionis. ἐν τῆ οἰκία, in domo) Amor eam impulit, ut non exspectaret commodiorem occasionem alibi.
- v. 38. onlow, pone) ut quae non jactaret, quod faceret. Amor eam docuit facere, quod non amanti videretur ineptum, quodque nemo postularet a servo: et docuit eam sine institutione humana. Similia exempla, c. 17, 15. 19, 37. oeit) capillis, passis, ut in luctu. Exquisitissima veneratio.
- v. 39. εl, si) Imo si tu, Simon, scires, qualis haec jam esset femina, aliter judicares. προφήτης, propheta) [Talem populus v. 16. Eum diverat. V. g.] Antea dubitarat Simon, nunc celeriter affirmat contrarium. εγίνωσεεν αν, novisset) Ne hoc quidem sequitur, plane prophetam non esse, qui hominem aliquem obvium non norit. απτεται, tangit) Ne tactum quidem, nedum totum negotium ferendum putabat.
- v. 40. ἔχω, kabeo) Comis praefatio. Hunc pharisaeum non appellat kypocritam. διδάσκαλε, Magister) Simon aliquid modestiae habebat.
- v. 42. μη ἐγόντων, non habentibus) Ergo non solvitur debitum subsequente amore et grato animo. ἀγαπήσει, amabit) Futurum. Debitor, qui non est solvendo, ante remissionem fugit potius.
  - v. 43. ὀρθῶς) ΤΕΧΧ ὀρθῶς. ἔπρινας, judicasti) contra te ipsum. v. 47.
- v. 44. ταύτην, hane) Ipso suo habitu praesenti mulier Simonem refutabat, et omnes commovebat. σοῦ, tuam) Major ergo hic erat Simonis obligatio, quam mulieris. οὐκ ἔδωκας, non dedisti) Simon tractavit Jesum, ut solet tractari conviva non honoratus. τοῖς δάκρυσιν, lacrumis) Dominus observavit omnes circumstantias piae actionis. Ps. 56, 9. Lacrumae, aquarum pretiosissimae.
- v. 45. φίλημα, osculum) Hoc Simon praetermiserat ex parvitate amoris: ceteroqui ne discipulorum quidem quisquam aut amicorum legitur faciem Domini, praecipuum quiddam habentem, c. 9, 29. deosculatus, sed summus amor, hîc, v. 38. et summa familiaritas, Joh. 13, 25. longius substitit. Ne parvulos quidem Ipse osculatus legitur. Unus proditor (novitas enim osculi non abhorrebat a proditione) ore impuro temeravit faciem Domini: alias intacta mansit et illibata a carne peccaminosa.
- v. 46. ἐλαίφ, oleo) Huic opponitur μῦςον unguentum pretiosius, compositum. Oleum, simplex, et apud Judaeos propter frequentiam olearum, minus pretiosum.

   τους πόδας, pedes) non ausa caput ungere.
- v. 47. ai nollal, multa) quae ei objectas, Simon. Articulus refertur ad v. 39. 511, quod, quia) Remissio peccatorum, Simoni non cogitata, probatur a fructu, v. 42. qui est evidens, et in oculos incurrit, quum illa sit occulta. Adde antitheton, quod in textu sequitur, cui autem etc. Ad Simonem revincendum, citatur legis complementum, amor, ut criterium remissionis peccatorum, pro captu Pharisaei: ad mulierem ipsam, fides eam salvasse dicitur. Prior sermo plus senigmatis; alter plus proprietatis habet. quo plus quisque amori in hac re prae

fide tribuit, eo Simoni est similior, et a sensu mulieris atque ipsius Domini remotior. Amor, criterium remissionis, etiamsi is, qui amat, non ita de remissione cogitet. —  $\phi$   $\delta \hat{\epsilon}$ , cui autem) Clementer dictum. i. e. tu, cui: vi antitheti. Alioqui non desunt, qui etiam sine magnis delictis praeviis valde diligant. —  $\delta \lambda i$ yev, parum) comparate, et ad hominem, decuplo minus. v. 41. —  $\alpha$ yam $\hat{a}$ , amat) sed tamen amat, modo remissionem sit nactus. Multitudo peccatorum remissorum exacuet in electis aeternum amorem erga Deum.

- v. 48. ἀφέωνται, remissa sunt) Remissio mulieri non datur nunc primum, sed confirmatur. Maximi peccatores saepe fiunt yasa gratiae amplissima. Etiam
- in mensa usus est Salvator clavibus.
- v. 49. τίς οὖτός ἐστιν, quis est kic) Besp. Est Filius hominis. zei) etiam. Majus est peccata remittere, quod ad rem attinet, quam aegrotum miraculose sanare.
- v. 50. εἶπε δὲ, dixit autem) Jesus mulierem confirmat adversus omnes dubitationes. Idem dictum, c. 8, 48. 17, 19. 18, 42. πίστις, fides) non amer. Fides ad nos spectat: amore convincuntur alii. πορεύου εἰς εἰρήνην) Sic LXX, 1 Sam. 1, 17. Sic infra, c. 8, 48.

# CAPUT VIII.

- v. 1. Αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν καὶ κώμην, Ipse transibat per urbes et pagas) Magna facilitas Filii Dei. [Migrationum ejus non est quod numerum inire studeamus. Singuli Evangelistae diversis eas occasionibus commemorant: omnis nempe conversatio Jesu verbis factisque bene omnibus faciendo absolvebatur. Harm. p. 315.]
- v. 2. redequesupévai, sanatae) Eo ostendebatur Jesu potentia, mulierum pietas, quod sequebantur. [Quae, utut neque navigationi Gadarenensi, a Luca mox memorandae, sed reapse antegressee, neque, ut videlur, itineri ad sestum scenopegias clam instituto et per solum Johannem descripto, intersuerint; ab hoc tamen temporis puncto, quod anni certe intervallo a Passione absuit, id omnino egerunt, ut Jesu Domino adhaererent atque ministrarent: nam in hoc ipso comitatu Hierosolymas venerunt; quapropter Lucas c. 23, 49. 55. nomina earum repetere supersedet, ad hunc ipsum locum, c. 8, 2. respiciens. Harm. p. 315. s.] Comitatus ex miseria summa ad summam felicitatem admissus, ut cohors Davidis veterana. Hoc moris fuit apud Judaeos (ut notat Simonius,) ut seminae, praesertim viduae, doctores sublevarent ex re familiari, et ideiroo eos in itineribus comitarentur.
- 1) v. 3. ἐωάννα, Johanna) femina viri amplissimi 2). sed eam in familia Jesu praecedit Maria Magdalena. ἐπιτρόπου) procuretoris. διημένουν, ministrabant) Harum memoria, magnum liberalitatis praemium. Sed illo tempore multi eas sine dubio stolidas mulieres putarunt.
- v. 4. τῶν κατὰ πόλιν) Ex quavis urbe erat cohors aliqua. ἐπιποφευομένων) Ἐπὶ refertur ad multitudinem populi.
- v. 5. ο σπείρων τοῦ σπείραι τον σπόρον, seminans seminatum semen) Conjugata attentionem excitant.
- v. 8. £natortanlaciova, centuplum) Matthaeus et Marcus addunt, sexaginta, triginta. Lucas, unum genus ponens, summum, ut moris est, exprimit; quo cetera includuntur.
- v. 12. ἀπὸ τῆς καρδίας, a corde) Magna potentia diaboli. [qui tamen minus valet in classem tertiam et secundam, h. l. memoratas, quam in primam. V. g.] πιστεύσαντες, credentes) Verbo per fidem salvamur. v. 13. Fides, fructus verbi proprius.

<sup>1)</sup> μαρία, Maria] Hanc, ob miseriam pristinam, vel tum aversati fuerint homines delicationes: at eximio apud Jesum loco habita est. V. g.

<sup>2)</sup> Hujus publica sequela non videtur nihil eo contulisse, quod Herodi de Jesu aliquid innotuit, c. 9, 7. V. q.

v. 18. dégovres, accipius!) Initium fidei. — spòs sespòr) Sic 1 Cor. 7, 5. v. 14. καὶ πλούτου) Repete ὑπὸ, coll. Marc. 4, 19. Constr. cum συμπνίγονzaı suffocantur. πορευόμενοι, proficiscentes) sine celeri et conspicuo defectu, quin etiam cum profectu quodam. Haec enim vis verbi τος πορεύομαι. Simultanca sunt incrementa in bono et malo non solum in universis, Matth. 13, 30. sed

etiam in singulis. — οὐ τελεσφοροῦσι) non ferunt frugem absolutam ac maturam, fidem ipsam, ita, ut assequantur téhog finem fidei, salutem animarum. v. 12. coll. 1 Petz. 1, 9. Plutarch. τελεσφόρα δένδρα.

- v. 15. 1) xaly xal ἀγαθή) Vid. Matth. 7, 17. Frequens compositum xaloπάγαθός. Καλός sonat quiddam respectivum, άγαθός absolutum. — κατέχουσι, retinent) non ut in via. — παφποφοφούσιν, fructum ferunt) non ut in spinis. έν ύπομονή, in patientia) non ut in petroso. ὑπομονή uni Hebraico mpn respondet. Est robur animi spe bona sustentatum. Ea fructificationem ita praecedit, ut etiam comitetur: ideo hîc ponitur in fine. Summa Christianismi.
- v. 16. το φως) lumen, non lychnum. Natura hominis non magis, quam materia lychni, ex sese lumen habet. nam hoc extrinsecus additur, id est, divinitus, per verbum. Ideireo lychnus non quaerit per se conspici, sed inservit, ut lumen conspiciatur: bonusque auditor, lychno similis, ita semper audit, ut quam plurimis splendore suo prosit; et vicissim ipse indies splendore augetur.
  - v. 17. yao, enim) Lux jam nune amat videri: quia tota erit revelanda.
- v. 18. 2) δοκεῖ, videtur) Videtur habere, qui non utitur. Jam, si id quoque aufertur, quid tandem misero supererit?
- v. 20. leyovrav) Genitivus absolutus; i. e. cum dicerent. אמר Sic LXX, 1 Chron. 17, 24. etc.
  - v. 21. 3) ovroi, ki) Demonstrativum 4).
  - v. 23. πατέβη) descendit, ex aëre.
- v. 24. ἐπιστάτα ἐπιστάτα, Magister Magister) Epizeuxis, affectui respondens.
  - v. 25. ποῦ, ubi) Erat fides aliqua, sed non praesto erat.
- v. 27. 5) oùx evedidúguero, non induebatur) Satanas, ubi potest, eo miseriae hominem redigit, ut etiam decorum naturale negligat. Deus amat ordinem, decus, mensuram etc.
- v. 29. yào, enim) Causa expulsionis et conjuncti cum ea doloris majoris. placivero, agebatur) summa vi, coll. v. 33. et sine ratione sua, v. 35.
- v. 31. εἰς τὴν ἄβυσσον, in abyssum) מהם LXX, ἄβυσσος saepe. Conf. Ap. 9, 11. 20, 3. In abysso 1) non adorantur a malis hominibus. 2) hominibus nocere non possunt. 3) pro pabulo miseriam habent, nec dum tamen cruciari in custodia illa videntur. Potestas Jesu Christi etiam super animalia, daemones, abyssum porrigitur. Idque agnovere daemones.
  - 6) 7) v. 43. laτροῖς, medicis) Lucas, medicus, ingenue scribit. προσανα-

ἐν τῆ καλῆ γῆ, in bona tava] Talis ne non conseratur, seminis nonnihil satius est um etc. projici. V. a. in viam etc. projici.

<sup>2)</sup> πως, quomodo] quo eventu et fructu. V. g. — ακούετε, audiatis] vos inprimis, qui instituendis aliis dicati estis. V. g. — ος γαρ αν έχη, quisquis enim habuerit] adeoque factis dictisve id egerit pro virili, ut verbum ceu lumen aliorum oculos feriat. V. g.

μήτηρ μου, mater mea] Vid. v. 2. V. g. — άδελφοί μου, fraires mei] v. 1. fin. V. g.
 v. 22. καὶ ἐγένετο, et factum est] Trajectionem h. l. apud Lucam, itemque apud Marcum, obtinere, ostendii b. Auctor Harm. ev. 8. 49. ibidemque, p. 264. cam eventuum seriem veritati maxime consentaneam judicat, ut se invicem excipiant 1) vespera, qua Christus navigationem parari jussit (Marc. 4, 35. Luc. 8, 32.); 2) mane, quo investigatus a multitudine etiam aliis praedicare se debere affirmavit (Marc. 1, 35. s. Luc. 4, 42. s.); 3) navigatio et processium in universa Galilaea, navigatione partim prius partim posterius. (Matth. 8, 23. Marc. 4, 86. s. 1, 39. Luc. 8, 22. s. 4, 44.)

 <sup>5)</sup> ανήρ τις, vir quidam] Singulare obsessionis exemplum. V. g.
 6) v. 39. σοὶ, tibi] Quilibet eorum, quae sibi divinitus contigerunt, testis est gravissi-

<sup>7)</sup> v. 42. μονογενής, unigenila] c. 7, 12. V. g.

λώσασα) πρός, praeter calamitatem corporis. — οὐκ ἴσχυσεν — Θεραπευθῆναι) non potuit — sanari: i. e. non potuere sanare medici.

v. 47. οὖκ ἔλαθε, non latuisse) Voluerat Jesum latere. — ἐνώπιον, coram) Fides pellit verecundiam intempestivam.

v. 50. παὶ σωθήσεται, et servabitur) ex morte. Verbum ad spem dandam

- v. 51. lωάννην καὶ lάκωβον, Johannem et Jacobum) Johannem praeponi aliquando, eo minus mirum est, quod Petro etiam solus Johannes interdum additur. c. 22, 8.
  - v. 58. zlóózec, scientes) Ergo hi omnes debuere miraculum agnoscere.
  - v. 54. ή παῖς, puella) Minime omnium Lucas Hebraica posuit vocabula.

### CAPUT IX.

- v. 1. 1) Πάντα, omnia) omnium generum omnia, quae occurrerent. Θεραπεύειν, sanare) Hoc pendet a dedit.
- v. 3. Exerv, habere) Infinitivus potest aut in Imperativum aut in Gerundium resolvi.
  - v. 4. excidev, exinde) Unus ex domo et ex urbe sit exitus.
- v. 6. χώμας, pagos) Urbes non excluduntur, sed multo magis praesupponuntur. v. 5.
- v. 7. διηπόρει, haesitabat) Qui fidem non habent, variis aliorum opinionibus misere possunt circumagi. [Et qui genio suo indulgent, corum inquietudo, utprimum spiritualium rerum nonnihil in cos incidit, statim excitatur. V. g.]
- v. 8. ἐφάνη, apparuit) Inter excitatus est et resurrexit hoc ponitur; nam Elias non erat mortuus.
- v. 9. ἐζήτει, quaerebat) Quivis e plebe id facilius potuit consequi. Jesus aulam non intrabat: Herodes aula, ob Jesum, exeundum non putabat \*) \*).
- v. 14. ἀνὰ πεντήκοντα, quinquageni) Numerus commodus propter quinarium panum: et erant centies quinquaginta viri. Marc. 6, 40.
- v. 18. 4) προσευχόμενον, precans) Jesus Patrem rogarat, ut discipulis se revelaret. Nam argumentum precum Jesu colligi potest ex sermonibus actionibusque insecutis. c. 6, 12. 13.
- v. 23. Ελεγε, dicebat) Occasionem sermonis exponit Matthaeus: quo praesupposito, Lucas satis habet sermonem ipsum posuisse. πρὸς πάντας, ad omnes) etiam ad eos, qui de Passione Domini non audierant.
- v. 25. ἀπολέσας, perdens) cum posset salvari. ζημιωθείς, jacturam faciens) cum posset se ipsum lucrifacere.
- v. 26.  $\pi \alpha i \pi \alpha l et et -$ ) Conjuncta mentio Dei et creaturae. Jud. 7, 18. 20. 1 Sam. 12, 18. Hebr. 12, 23. Ap. 3, 5. 14, 10. 5)
- v. 27. τῶν ἀδε ἐστώτων) Hoc ex parallelismo profectum videri possit. Latinus enim, hic stantes.

<sup>1)</sup> συγκαλεσάμενος, convocans] Itaque non vulgaris ea res fuit. V. g.

<sup>2)</sup> ίδεῖν αὐτὸν, videre eum] Num Johanni similis esset, numve in gratiam Herodis miraculum esset editurus? V. g.

<sup>3)</sup> v. 11. δεξάμενος αὐτούς, suscipiens eos] Jesu adhaere, eique, siquidem juvat, nomen profitere tuum. Susceperis. V.g.

<sup>4)</sup> xxl ¿γένετο, et factum est] Memorabilis terminus, a Matthaeo, Marco et Luca simul notatus (Matth. 16, 13. Marc. 8, 27.). Universi novo hie concentu ultimam Salvatoris profectionem ad septentrionales terminos terrae Israëliticae inchoatam sistunt. Prope Caesaream Philippi discipulos privatim quaerit: Quemnam esse me homines ajunt? eosque de passione sua instruit. Tum ita iter suum dirigit, ut omnem denique terram Israëlis bono semine conserat. Factă transformatione Capernaum repetit, mediam inde Samariam et Galilaeam peragrans; porro trajecto Jordane ad terram Judaeae ex eo latere pergit, ac tandem salutată Bethabară et Jordane iterum trajecto Hierichuntem venit atque Bethaniam. Harm. p. 367.

τῶν ἀγίων ἀγγίλων, sanctorum angelorum] qui comitatu suo glorificationi DEI ejusque
 Filii inservient. V. g.

- v. 28. ἐγένετο) Impersonale. nam cum ἡμέραι subauditur ἦσαν, ut in ὁσημέραι, quotidie. Sic Marc. 8, 2. in codd. opt. ἡμέραι τρεῖς προσμένουσί μοι. καὶ ἐκάννην καὶ ἐάκωβον, et Johannem et Jacobum) Ubi valde receptus nominum ordo tenetur, nil singulare inde elici potest: v. 54. ubi autem mutatur ordo, nusquam id frustra faetum censeri debet. Hic Lucas Jacobo, pridem occiso, Johannem adhuc notiorem rei maximae testem praeponit; contra ac Marcus c. 5, 37. qui videlieet ante Lucam scripsit 1).
- v. 29. εἶδος) aspectus, qualitas faciei adspiciendae. ἔτερον, alius) Lingua terrena non sufficit ad exprimenda proprie coelestia. sic pii, ἀλλαγησόμεθα, mutabimur. 1 Cor. 15, 51. ἐξαστράπτων, effulgurans) ab intra, gloria corporis translucente, et poros vestimenti permeante.

v. 30. ἄνδρες δύο, viri duo) Non angelos fuisse hos, quis crederet, nisi nomina humana adderentur?

- v. 31. ἐν δόξη, in gloria) Similes Domino suo erant in hac scena. [et majorem gloriae gradum post mortem et glorificationem Christi videntur adepti. Resurrectionis atque transformationis exemplum sunt hi daumviri. V. g.] ἔξοδον, exitum) ex mundo. conf. Hebr. 13, 12. s. Idem verbum, 2 Petr. 1, 15. Res magna: vocabulum valde grave, quo continetur Passio, Crux, Mors, Resurrectio, Ascensio. Antitheton, εἴσοδος, ingressus. Act. 13, 24.
- v. 32. σὺν αὐτῷ, cum eo) Hac formula Petrus Jacobo et Johanni praefertur. ὕπνῳ, somno) Conf. Gen. 2, 21. [Mediante somno isto quarumvis cogitationum atque imaginum terrenarum oblivio eos cepit. V. g.] διαγρηγορήσαντες) cum e somno se recepissent. [eo nunc alacriores facti. V. g.] Noctem fuisse, credibile est. v. 37. εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ, viderunt gloriam ejus) Id iisdem verbis descripsit, qui interfuit, Petrus, 2 Ep. 1, 16. s. et Johannes, c. 1, 14.

v. 34. 2) incluous, illi) Ref. ad Mosen et Eliam.

- v. 43. ἐξεπλήσσοντο, percellebantur) mente. μεγαλειότητι) μέγας, Deus: μεγαλεῖα, opera. δαυμαζόντων, mirantibus) etiam sermone. εἶπε, dixit) Pro uno hoc verbo Gotkus sic habet: Quath Paetrus, Fan, du vve veis ni mahtedum usdreiban thamma: ith Jesus quath: thata kuni ni usgangith nibai in bidom jah in fustubuja: quath than. Id est, dixit Petrus, Domine, quare nos non valuimus ejicere illum? Et Jesus dixit, Hoc genus non exit nisi in precibus et jejunio. Tum dixit etc. Conf. App. erit. Ed. II. ad h. l. Si Lucas ipse haec soripsit, Petrus, cum ceteris, rerum a Domino magnificentissime gestarum admiratione perculsus, ad condiscipulorum infirmitatem sese aggregat, neque se, si adfuisset, plus valiturum fuisse in spiritum immundum, confitetur. Itaque causam requirit 3).
- 4) v. 44. ύμεῖς, vos) Arcanum est. εἰς τὰ ὧτα, in aures) Primus gradus capiendi: cor discipulorum adhuc minus capiebat hanc rem. v. 45. τούτους, kos) Possit hoc etiam ad antecedentia referri. παραδίδοσθαι, tradi) Aequilibrium cogitationum de laude et de passione. conf. anteced. h. v. et v. 35. 20. 22. In lactitia recordandum est crucis: et cognitio majestatis praeparat ad verbum trucis.
- v. 45. alovorai, sentirent) Enlyvoois cognitio parit alovois, sensum. quum illa deficit, hic deficit.
- v. 46. ɛloñl@ɛ, ingressa est) Caro saepe occasionem sumit ad suos motus; ubi omnis ei sunt contraria.

<sup>1)</sup> Jacobum et Johannem habet Vers. germ., marginem utriusque Editionis polius, quam Gnomonem h. l. secula. E. B.

<sup>2)</sup> νεφίλη, nubes] Haec, ut ex sequentibus patet, ad ima se dimisit. V. g. — εἰς τὴν νεφίλην, in nubem] ex qua vox DEI prodibat. Tantae admissionis est sanctorum Virorum sterque. Ex. 34, 5. 1 Reg. 19, 18. V. g.

<sup>3)</sup> Omillit lamen incisum hoc Vers. germ. E. B.

<sup>4)</sup> v. 40. σὖχ ηδυνή Σησαν, non poluerunt] Singularis hic daemon generis fuit. Nam v. 1.

- v. 48. γὰο, esim) Humilitatis est, parvulos curare: magnitudinis, Deum suscipere.
- v. 49. 6 ladvryz, Johannes) De hoc confer v. 54. [ubi, cum fratre Jacobo, eximium itidem zelum post glorificationem exseruit. V. g.]
- v. 50. ος γὰς οὐκ ἔστι καθ΄ ὑμῶν, ὑπὰς ὑμῶν ἐστικ, qui enim non est contra vos, pro vobis est) Sic quoque Marc. 9, 40. quanquam apud Marcum aliqui, apud Lucam plerique Graeci pro ὑμῶν scripserunt ἡμῶν. Usque eo indifferentes fuere librarii graeci in hisce pronominibus confundendis, ut vera lectio non tam ex numero codicum graecorum, quam ex antiquis versionibus, hace pronomina majori discrimine referentibus, et potissimum ex contextu nosci debeat. Quo magis minusve diversa est corum, de quibus nos et vos dicitur, conditio, eo plus minusve momenti habet varietas lectionis. Neque hoc loco promiscua lectic est nam quum de externa conversatione sermo erat, prima persona pluralis usus est Dominus: Transcamus contra, Ecce ascendimus Bierosolyma etc. Sed quum Interiora agebantur, decenti sermonis discrimine usus est, neque dixit, nos, sed ego vel vos. Ascendo, inquit, ad Patrem meum et Patrem vestrum, et Deum meum et Deum vestrum, non, ad Patrem et Deum nostrum. Quare non dicit, Qui non est centra nos, pro nobis est, sed, qui non est centra ves, pro vobis est, et alio loco, Qui non est mecum, contra me est.
- v. 51. ἀναλήψεως, assumtionis) Commoda appellatio, praesertim post glorificationem in monte. conf. Act. 1, 2. Unus erat dies assumtionis in coelum: sed quadraginta dies a resurrectione, imo etiam hi dies ante passionem, erant instar parasceves. conf. Luc. 2, 22. Instabat adhue passio, crux, mora, sepulcrum: sed per haec omnia ad metam prospexit Jesus, cujus sensum imitatur stikus Evangelistae. Qui in urbem tendit, et asperam viae partem transire debet, non viam memorat, sed metam, quum dicere vult, quo vadat. [Loca Luc. 9, 51. 10, 38. 13, 10. 22. 33. 17, 11. 18, 31. 35. 19, 11. 28. cell. 9, 31. subinde propius Hierosolymas versum deducunt, nec nini de uno itinere queunt intelligi. Alind iter nullum haic itineri et ipsi passioni interpeni potest, nisi occulta ista ad festum scenopegias profectio, Joh. 7, 10. Harm. p. 387.] τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, faciem sum) v. 29. ἐστήριξε) Εz. 28, 21. Τημο του LXX: στήριξεν τὸ πρόσωπον σου. Et sic saepe. Adde Es. 50, 6. 7. τὸ πρόσωπόν μου εὐς στερεὰν πέτραν, καὶ ἔγναν, ὅτι οὐ μη αἰσηννθοῦ. [Plurimum in rebus erduis firmum propositum juvat. V. g.] εἰς ἐερευσαλήμ, in Jerusalem) v. 31. Fruetus apparitionis in monte.
- v. 52. śrospásas, parare) scil. paranda. Id poscebat multitude comitum: nec solebat Jasus in diversorio miscere se turbac.
- v. 53. ότι, quod) Aperte constabat, eum petere Hierosolyma. id edeuant Samaritae, [cultibus Judaicis infensissimi. V. g.] πρόσωπον, facies) Sie LXX 2 Sam. 17, 11. καὶ τὸ πρόσωπόν σου πορευόμενον ἐν μέσφ αὐτῶν. Quo facies verse, eo asdor animi vincens omnem difficultatem.
- v. 54. lánoβoς και lacinng, Jacobus et Johannes) qui prae aliis viderant gleriam Jesu, v. 28. cum Petro, qui tamen hie quievit. Postquam de morte Jesu audierant, eo nune magis vitam ejus tueri conantur. Videntur etiam in anime habuisse illud, quod extat v. 5. Marc. 9, 41. κῦρ, ignem) Non ad hoe erant filii tonitrui cognominati. In omnibus elementis, praeter ignem, miracula fecit Christus. Ignis reservatus consummationi seculi. ἀπὸ τοῦ οῦρανοῦ, a coelo) Ultio inermis in terra, facile manum, vota, suspiria perrigit ad tela coelestia. ας και, sicut etiam) Ibi libentius imitamur sanctos, ubi non debemus. ήλίας, Elias) item contra Samaritas. 2 Reg. 1, 2. ss. Eliam habebant in recenti notitia. v. 8. 19. 30.
- v. 55. οδου πνεύματος, qualis spiritús) ejus nempe Spiritûs, qui est Christi et gratiae. Conferri potest illud, quod, quum Jesus in cruce ipsis Psalmi 22. et 31. verbis adhibitis oravit, tamen non contra hostes, ex psalmis item propheticis, sed pro hostibus oravit. ύμεῖς) vos. Retunditur provocatio ad Eliam.

- v. 56. vvzág, saimas) pretiosas. krégar, alium) Optimum consilium et planum. Matth. 2, 12. Num. 20, 21. — κώμην, pagum) cujus incolae erant εὐperecreços, quam ii, de quibus v. 52.
  - 1) v. 58. oùn lye, non habet) In v. 53. 56. exemplum extat.
- v. 59. antidovii, abeunti) Dativus. Hic homo abitum praesupponit, non petit. Alius abitus praecipitur versu 60.
- v. 60. Stayyells) nuncia ubique. Idem verbum Rom. 9, 17. Id summo ardore urgebat Dominus. conf. v. 62. et cap. seq. init. [Credibile est, et hunc, et eum de quo sequitur, vois LXX adnumeratos brevi postea fuisse. V. g.]
- v. 61. πρῶτον, primum) Homo ille adhue haerebat in affectibus naturalibus. eo minus veniae dandum ei erat. Videtur sutem in animo habuisse Elisae exemplum, cui Elias veniam dedit. nam ab aratro sumta similitudine (conf. 1 Reg. 19, 19.) Jesus respondet. Regnum Dei expeditiores postulat animas, quam discipulatus prophetieus: neque ad Eliam neque ad Elisam sine discrimine provocandum est. v. 53. — ἀποτάξασθαι, valedicere) fortasse cum convivio lauto.
- v. 62. δ Ιησούς, Jesus) mox LXX missurus. βλέπων, spectans) Qui retro spectat, is, proprie loquendo, delirat. — els reju pastilelau rou veou, ad regnum Dei) tenendum et propagandum.

#### CAPUT X.

- v. 1. Μετά ταῦτα, post haec) post probationem eorum, qui idonei essent ad legationem vel secus, quorum tres memorantur c. 9, 57. ss. — avedeifer, declaresit) legatos. -- o zúglog, Dominus) Describitur hoc loco actus vere dominicus. [v. 2. 3. 9. 11.] - érlove, alios) [quorum haud quidem diuturna legatio, attamen talis fuit, ut proxime a munere apostolico abessent, nec pauci eorum insequentibus temporibus testimonium de Jesu Christo stabilire possent. Imo vero singuli, qui Jesum viderant, audierunt, et fide in Eum conceptà de Ipso testati sunt, excellentine apostolicae aliquid analogi habuerunt pro sua parte. Harm. p. 391.] Regnum Dei vires acquirit semper majores, et bona instituta crescunt: inprimisque fructu celeri non careit officium Christi propheticum. Crevit numerus a XII ad LXX, inde ad D, et amplius. 1 Cor. 15, 6. — έβδομήποντα, septuaginta) Et apastolorum et discipulorum numerum cernimus a Domino in libris Moysi pracfiguratum per XII fontes et LXX palmas in deserto repertas. Ergo LXX legendum est; qui fuit etiam numerus eorum, quos Deus spiritu impertivit, qui in Moyse erat. L. Valla. Latinum Valla interpretem reprehendit, qui cum aliis habet LXXII. Sequitur ôvo, interjectis quatuor verbis. Inde duos per festinationem huc retulisse videatur perantiquus librarius. Aut versu 1. scripsit Lucas LXXII praecise, deinde versu 17. rotunde LXX, et alii utroque versu vel LXX vel LXXII posucre. - 3) dva dúo, binos) Erant XXXV aut XXXVI paria. - ob Euchler crisio Ingestial, quo ipse erat venturus) Sic, apostolis Dominum praegressis, e locis viae, per quam iter faciebant apostoli, utrinque vicinis poterant ad Christum convenire, audire et sanari volentes.
- 3) v. 3. agrac, agnos) Sie LXX legati: oves XII apostoli, Matth. 10, 16. [Utrisque salvum (ut ajunt) conductum dedit verbo: Ecce, Ego mitto vos. V. g.]
- v. 4. μηθένα κατά την όδον ἀσκάσησθε, neminem in via salutate) Non inconvaniens est, id proprie accipi. Qui valde seris subitaque in re occupatus est,

<sup>1)</sup> v. 57. εἶπέ τις πρὸς αὐτὸν, dixit aliquis ad eum] Tres h. l. ad sequelam Christi excitati memorantur, quorum duo priores a Matthaeo (c. 9, 19 — 22.) notati, tertio, in numerum ver LXX, ut conficere licet, adoptato per Lucam, occasione data, junguntur. Harm.

<sup>2)</sup> zal áztíotetke, et misii) Non dicitur, aegrotorum sanandorum atque daemonum ex-

pellendorum potestatem his, ut τοῖς duodecim, concessam esse. (Conf. v. 17. not.) V. g.

3) δετήτητε οὐν, regals tgitur] Hoc mandato Jesus illico et operarlorum desiderium provocavit atque rogationem, et rogationi satisfecit. V. g. 15 \*

minus potest observare ceremonias civilitatis, facileque eximitur a communi regula decori. Confer 2 Reg. 4, 29. et, simili in re, Luc. 19, 30. seqq. Varia erant hominum genera apud Judaeos a salutandi officio exemta, praesertim religiosi, ut docet Lightfootus. Multis verbis gestibusque salutabant: at taciturnitate retinetur integra animi virtus: et valde pretiosum erat tempus legatorum, (conf. Joh. 20, 17.) valde pretiosa salutatio legatorum v. seq. Matth. 10, 12. Domi attentiores sunt auditores, quam in via: et in via tot legatis multum temporis eripere salutatio poterat. [Denique ipsa etiam salutationis in viu omissio utiliter homines monebat, grave et maturandum esse vov LXX negotium. V. g.]

v. 5. πρώτον, primum) Nuncius Dei, initium facere debet ab apprecatione

salutis; antequam objurget homines.

v. 6. ο υίος είρήνης) qui sit filius pacis, pace dignus. — ἐπαναπαύσεται, requiescet) eo modo, quem persentiscatis. De vocabulo, conf. 1 Petr. 4, 14. Pax semel egressa, non desinit quaerere, donec inveniat, ubi consistat. — & n αὐτον) Hoc potest ad υίον εἰρήνης primario, ad οἶκον participative referri.

v. 7. τὰ παρ' αὐτῶν, quae apud illos) cum frugalitate et parrhesia: ut invenietis. — τοῦ μισθοῦ, mercede) Cibum capere licuit: numos non debuere petere, quanquam ne eos quidem prorsus recusare jubentur. Vicissim autem digna est merces operario: non otiandum.

v. 9. ἐν αὐτῆ, in illa) in urbe. Sic in tota regione omnes aegroti potuere

sanari. — ηγγικεν, appropinquavit) v. 1. fin.

v. 10. πλατείας, plateas) circa moenia. Conf. ad Ap. 11, 8. — είπατε, di-

cite) publice.

- v. 11. πλήν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ήγγικεν ή βασιλεία τοῦ θεοῦ) Primum dicebant nuncii, ηγγικεν έφ' ύμᾶς κελ. v. 9. deinde ad contumaces generaliori sermone utebantur, ηγγικεν κτλ. absque illis voculis, έφ' ύμᾶς, quas tamen multi etiam versu 11. suppleverunt.
- v. 13-15. ovai, vae) Gravissima denunciatio, coll. Matth. 11, 20. ss. nunc per apostrophen repetita, qua ingratae urbes missae fiunt, et innuitur, alias potius, quam eas urbes his LXX legatis adeundas esse, et ceteris ab exemplo harum esse cavendum.
- v. 13. χοραζίν) Sic meae habent editiones, quanquam alii meo nomine χωeatly ediderunt. Nonnulli χώρα ζίν scripsere, calamo ludentes, ut in Appar. p. 473. notavi: serioque ex Chorazin, quod Matth. 11, 21. in eppidis memoratur, regionem zin fecere ii, quos memorat et refutat D. Rus T. I. Harmon. ev. p. 1199. seq.
- v. 16. axoves, audit) Subaudi, ex antitheto, qui vero me audit, audit eum, qui misit me.
- v. 17. υπέστρεψαν, reversi sunt) alii post alios. [Non din abfuerant. V. g. Missionem et reditum uno scilicet loco memorat Lucas: paucis enim ante passionem dominicam hebdomadibus ablegati, non poterant abesse diutius. Harm. p. 390.] -- 1) καὶ τὰ δαιμόνια, etiam daemonia) Plura in effectu experti sunt, quam Jesus expresserat.
- v. 18. έθεώρουν, spectabam) in spiritu: tum, quam existis, vel, quam egistis. — ως ἀστραπήν, ut fulgur) summa pernicitate. — ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, e coelo) in quo videtur parvulos, i. e. discipulos, accusavisse Satanas. — πεσόντα) ruentem: idque, vel, quia vi ejectus erat e coelo; (certe Satanas eo tempore multas accepit plagas, etiam per minores illos: quo pacto το spectabam aignificat, discipulos jam quodammodo ipsos egisse contra Satanam, Domino spectante, qui, per eos vincere se, gaudebat:) vel, quia potestatem impetrarat obnitendi discipulis, a quibus Satanas vincendus erat; et daemoniis, quae ei parent, subve-

<sup>1)</sup> μετά χαρᾶς, cum gaudio] Duae suppetebant admirationis hujus rationes gravissimae: 1) quod brevi ante ex lunatico daemonium expellere non valuerant discipuli; 2) quod in instruendis ipsis generatim quidem Dominus aegrotorum sanandorum, at non daemonum expellendorum mentionem fecerat. Harm. p. 390.

nire et malam rem suam fulcire festinarat. conf. v. 19. Certe πεσεῖν, coll. Act. 27, 26. LXX, συμπίπτειν, μπρ 1 Chron. 14, 9. 13. non semper idem est, quod βληθήναι. Ap. 12, 9. Actio in coelo includit actionem in terra, non contra. Congruit icon, ut fulgur: et Satanas postea demum exturbandus dicitur, Joh. 12, 31.

v. 19. δίδωμι) ut dedi, sie porro do. — ὄφεων, serpentibus) Marc. 16, 18. Appellatio terrestri conveniens hosti; non jam coelesti, ut illud, ut fulgur. Parallelus est cum Marc. l. c. locus Act. 28, 3. ss. sed inter Marcum et Lucam est parallelismus verbalis, homonymicus tamen. Muniti sunt fideles contra serpentes proprie et metaphorice dictos. — σποφπίων, scorpiis) qui subtiliores serpentibus. — δύναμιν, vim) vel, και copias. serpentes et scorpii, species: vis omnis, genus. — τοῦ ἐχθοοῦ, hostis) Singularis numerus, de hoste principe. [Matth. 13, 39. Ps. 8, 3.] — οὖ μη ἀδικήση, non laedet) Majus latebat periculum, quam senserant inexperti.

v. 20. μή χαίρετε, nolite gaudere) Monitum in prima experientia salutare, de temperando gaudio. Gaudium non vetatur, sed in ordinem redigitur. Qui per philautiam nimis gaudent, possunt Satanae similes fieri. — ύμῶν) vestra, qui mei estis. — ἐγράφη, scripta sunt) etsi reclamavit Satanas in coelo: etiamsi in terra non sitis celebres. — ἐν τοῖς οὐρανοῖς, in coelis) in libro, qui est in coelis, quorum regnum annunciatis: in coelis, unde Satanas decidit. Contrarium, de prae-

varicatoribus, Jer. 17, 13.: in terra scribentur.

v. 21. ήγαλλιάσατο, exultavit) Apex fructuum officii Christi eo tempore. Gaudebat ipse gaudium suorum, versu 20. descriptum, gaudete vero. — κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, Domine coeli et terrae) ex coelo et terra ejicitur Satanas: in coelo et terra regnum Dei stat¹).

v. 22. vis) quis, et quam magnus et bonus.

v. 23. καὶ στραφεὶς, et versus) Lucas accurate notare solet pausas et flexus sermonum Domini. Orarat Jesus ad Patrem: inde locutus erat de Patre: nunc sermonem dirigit ad discipulos seorsum.

v. 24. προφήται καὶ βασιλεῖς, prophetae et reges) alias valde felices. Utriusque exemplum, Abraham propheta et princeps, Gen. 23, 6. 20, 7. et David, item

propheta, et rex, pater tot regum.

v. 25. ἀνέστη, surrexit) data opera quaesiturus. — τι ποιήσας, quid faciendo) Perinde est, ac si diceret: quid faciendo videbo Solem justitiae? Imo non faciendo, sed videndo videtur. v. 23. Ad hoo faciendo respicit verbum fac: v. 28. 37. ut ad vitam, vives. v. 28.

v. 26. νόμφ, lege) Apposite ad νομικόν, legis doctorem. — πῶς, quomodo) Textum subsequentem quotidie repetebant Judaei. Non modo saepe, sed etiam

rite legendum. [Scripturae scopum oportet ut consequare. V. g.]

v. 28. τοῦτο ποίει, hoc fac) Jesus vicissim πειράζει, tentat, jure recteque, eum, qui tentarat perperam. v. 37. [Periculum rei faciens experiri polerat, quae sibi deessent, atque ita pleniorem institutionem quaerere. Non dicitur: par es

faciendo. V. g.]

v. 29. Θέλων, volens) corde non fracto aut contrito: una responsione recta sibi placens. — δικαιοῦν, justificare) Qui multa interrogant, non multa facere gestiunt, maluntque se subducere Legi. Qui ea, quae praestanda, et eos, quibus praestanda sunt justa, coarctat, parabilem sibi justitiam fingit. — καὶ, ε/) Particula haec approbat sermonem proxime praecedentem, et tamen aliquid adjungit: mire ad ήθος facit.

v. 30. ὑπολαβων) Sic saepe LXX, pro ܡκις praesertim in Jobo, de responso copioso. — ἄνθρωπός τις, homo quidam) Judaeus, communi nomine appellatus, ob communem etiam cum externis necessitudinem. — τυγχάνοντα) non curantes,

viveretne homo ille, an moreretur.

<sup>1)</sup> vynloc, infantibus Tales erant LXX, et ii, qui testimonium corum receperant. V. g.

v. 31. κατὰ συγχυρίαν, easu) Multae occasiones bonae latent sub his, quae fortuita videantur. Scriptura nil describit temere, ut fortuitum: hoc loco aptum est syncategorema ad parabolam; et opponitur necessitudini. — ίεφεὺς, sacerdas) Frequens in ea via iter Sacerdotum et Levitarum in urbem et templum. — ὁδῷ, via) Etiam in viis, in hospitiis, v. 34. in media vita civili, exerceri potest aut omitti pietas et amor. Ex. 23, 4. s. — ἀντιπαρῆλθεν, praeteriit) sine misericordia, Hierosolymam festinans.

v. 34. ξλαιον και οίνον, oleum et vinum) Valde parabilia sunt, quae maxime sunt necessaria ad amorem praestandum. — ἐπιβιβάσας, imponems) cum labore. — τδιον, suum) quo ipse usua erat. — εἰς πανδογεῖον, in hospitium) Sermo h. l.

mire popularis.

v. 35. δύο δηνάρια, duos denarios) viginti asses. <u>Biduo poterat redire</u>: diei sumtus, denarius. — ἐπανέρχεσθαι, redire) in via ex Hierosolymis per Jericho in Samariam.

v. 36. τριών, trium) qui erant Sacerdos, Levita, Samarita. Deus non accipit personam; connumerantur tres homines dispares. — πλησίον, proximus) Samarita, Judaeo infenso benefaciens, erat proximus: at legisperitus de proximo quaesierat, cui amor exhibendus est. Relata sunt simul. Arguuntur etiam Judaei, qui Samaritas palam aversabantur. Fieri poterat, ut legisperitus quoque

indigeret ope Samaritae, quem non habebat pro proximo.

v. 37. ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ) LXX, ποιήσω μετ' αὐτοῦ ἔλεος, 2 Sam. 9, 1. etc. Non invitus abstinet legisperitus appellatione propria Samaritae. — πορεύου, proficiscere) Nondum erat idoneus hic legisperitus ad discipulatum. — καὶ σὺ, tu quoque) Amore populi vel sectae remoto, facilior demum est accessus ad Gratiam liberam et communem. Ergo Samarita, inquis, hoc suo facto vitam aeternam consecutus est? coll. v. 27—29. Responderi potest ex Rom. 2, 26. — κοlει, fac) Congruit cum ὁ ποιήσας, qui fecit 1).

v. 38. autos, Ipse) Interdum non intrabat.

v. 39. ἀδελφή, soror) junior, ut credibile est, et quasi virgo domestica. Martha, loco matrisfamilias. Joh. 12, 2. 3. 2). Conf. 1 Cor. 7, 32. s. — παρακαθίσασα, assidens) Sic plane, sedebat, Joh. 11, 20. Antitheton, distrakebatur.

v. 40. περιεσπατο) Graecis saepe in Eccl. του περισπασμός. — οὐ μέλει σοι, non curae est tibi?) Quid tum? Curae est res melior. Ipsa Martha miseriae quiddam de se confitetur. — ἡ ἀδελφή μου, soror mea) Argumentum quasi ab iniquo. — πατέλιπε) Non dicit, sinit, sed, reliquit. Hinc colligi potest, aliquid fecisse Mariam διακονίας, sive ministerii externi causa, fortasse ante adventum Magistri; sed mox ad operam Magistro dandam se contulisse. — εἰπὲ, die) Non audebat jubere ipsa Martha.

v. 41. μάρθα μάρθα, Martha Martha) Epizeuxis valde figens Marthae mentem. — μεριμνᾶς, curas) intus. Antitheton, non curae est? — τυρβάζη, turbaris) exterius. Synonymon, περιεσπᾶτο, distrahebatur. Vide Eustathium.

v. 42. ένὸς δέ ἐστι χρεία, uno autem opus est) Antitheton: circa multa. Conf. Sir. 11, 10. 11. graece. Unum hoc videtur in eodem genere dici, atque multa. Unum, (ἐν, non, τὸ ἐν) ad necessitatem victus, sine apparatu distrahente. Congruit δὲ autem bis adhibitum. Unum necessarium, in genere rerum spiritualium, aeque commendatur, quando ἡ ἀγαθη μερὶς bona illa pars appellatur: adeoque si ἐν, unum, referas ad frugalitatem hospitii, uberior, non modo non tenuior, fit doctrina totius periochae ³). Nil tamen definio. Dixi, videtur.

<sup>1)</sup>  $\delta\mu\sigma(\omega\varsigma$ , similiter] Nullius nos boni exempli pudere fas est, si vel Samarita fuerit imitandus. V.~g.

Salvatorem t. t. non fuisse Bethaniae, neque Martham Bethaniensem (Joh. 11, 1.
 12, 2.) in Galilaea simul domum aliquam possedisse, adeoque aliam esse apud Lucam, aliam apud Johannem l. c. sororum σμονύμων bigam, b. Auctor fudicat. Harm. p. 392. s.
 3) Pari modo c. 17, 21. necquidquam detrahitur regno DEI fidelium interiora possidenti,

Pari modo c. 17, 21. necquidquam detrabitur regno DEI fidelium interiora possidenti, etiamsi sermo ad Pharisaeos directus ita intelligatur: Regnum DEI, atque ipse Messias, jam-

Quod ad rem attinet, sententiae vis non imminuitur. — ἀγαθήν, bonam) meliorem, quam Martha cogitabat: tranquillam, opiparam. — μερίδα, portionem) Metaphora ab epulis. — ἐξελέξατο, elegit) Quod quaeque anima eligit, eo potitur. Electa anima bonam partem elegisse censetur. tanta est Domini bonitas erga libentes. — οὐκ ἀφαιφεθήσεται, non auferetur) Conf. Marc. 4, 25. Confirmata Mariae immunitas.

## CAPUT XI.

- v. 1. 'Ως ἐπαύσατο, ut desiit) Neque enim prius debuerunt interpellare. τῶν μαθητῶν, discipulorum) qui vel audierant verba Domini orantis, vel certe gestus viderant suavissimos. — δίδαξον, doce) Hoc ipso jam orant, dum petunt, ut orare doceantur. Jucundissimum Magistro erat, rogari, ut eos doceret, et hoc ipsum docere. Docuerat Johannes suos discipulos orare; sed non sic, ut Deum appellarent Patrem, (quanquam reliquis rebus formula Johannis a formula Christi non fuerit longe diversa:) Filii Dei reservatum erat, hanc potestatem suis dare. Dederat jam Matth. 6, 9.s. sed intermiserat aliquandiu, discipulos communiter ad orandum exhortans, eosque consuetudini ex formula communi Israëlitica orandi relinquens, (alias enima discipuli exemplum Johannis suos orare docentis non allegassent,) donec in agnitione Patris et Filii satis profecissent. quo facto locupletissimam demum eis Patris in ipso suo, Filii, nomine orandi copiam patefecit. Joh. 16, 23. — mas, nos) Conjuncta erat discipulorum causa: hic, qui rogabat. etiam pro ceteris rogabat. — καὶ Ιωάννης, etiam Johannes) Bonus doctor vel maxime docere debet suos recte orare. vid. Bernardi scala claustralium. Non potest docere, qui ipse nescit. Sunt autem gradus precum. Johannes docuerat, Christus docuerat orare; nunc, rogatus, provectos amplius docet.
- 1) v. 2. elne, dixit) Promtus Magister et verba et modum orandi docet. v. 2. s. 5. s. lépere, dicite) Formulam incomparabilem alio tempore Matthaeus populo pluribus verbis; alio Lucas discipulis rogantibus brevius praescriptam recenset. Itaque summa orationum semper est eadem: sed alio tempore omnia altiquate sive capita precum, alio quaedsm ex omnibus, libero verborum rerumque delectu exercentur. Neque necesse habuit Lucas in numero rogationum, oum Matthaeo, qui tamen non expresse eas septem esse ait, congruere. nam idem beatitudines cap. 6, 20. ss. aliter ac Matthaeus; idem decalogum aliter ac Moses, enumerat. [Conf. marg. Vers. germ. ad h. l.]

2) v. 3. το καθ' ημέραν) Conf. Act. 6, 1.

- v. 4. xai yao, etenim) Enim denotat remotionem impedimenti, non meritum causae. In tanta brevitate orationis hujus apud Lucam tamen ponitur rogatio pro remissione debitorum.
- v. 5. zal εἶπε, et dixit) Copiose hortatur nos scriptura ad preces. Tota earum ratio in quo sita est? in flagitando, serio. μεσονυπείου, media nocle) tempore minime opportuno. Deo nullum tempus audiendi et dandi alienum est. φίλε, amice) Familiaris et comis appellatio, loco nominis proprii posita: quae non iteratur versu 7. τρεῖς, tres) unum, pro hospite; unum, pro me; unum, supernumerarium, honoris causa. Mire popularis est h. l. sermo.

jam praesto est in medio vestri. Neque etiam Phil. 1, 21. Pauli Vita non manet Christus, tametsi Paulus dicat: Vita mea, qua diutius in mundo mihi permanendum est, prorsus ad Christum collineat. Non est, quod sacrorum verborum, virtute Spiritus nunquam destitutorum, sensui vel menti ampliorem etiam ubertatem conciliare studeamus. Humani arbitrii abnegatio praestat sane talibus religionis exercitiis. V. g.

τοὺς μαθητάς αὐτοῦ, discipulos suos] Eorum aliquis v. g. Andreas quoque fuerat,
 Joh. 1. V. s.

<sup>2)</sup> πάτερ, Paler] Uno potissimum hoc vocabulo indoles precum Christi ejusque discipulorum ab indole precum fidelibus V. T. nec non Johanni ejusque discipulis frequentatarum distinguitur. V. g.

- v. 6. plaos, amicus) Ergo etiam officium erga alies allegari potest in ro-
- v. 7. némisiorai, clausa est) vecte, (olim,) qui majore labore removetur. μετ' έμου, mecum) Officium parentum, custodire liberos, noctu praesertim. ού δύναμαι, non possum) soil. sine magna molestia.
- v. 8. heyo, dico) Et si ille perseveraverit pulsans, vel, et ille si perseveraverit pulsans, praemittunt Latini codd. plerique omnes. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Glossa videri posset ex Act. 12, 16.: Petrus autem perseverabat pulsans. sed suspicionem tollunt Beda, Augustinus, Ambrosius, maximeque Tertullianus. Sed et nocturnus ille PULSATOR, inquit, panem PULSABAT. lib. de Or. cap. 6. Adde lib. de Praescript. c. 11. et 12. et lib. 4. c. Marcion. c. 26. Latinum sequuntur Armenii recentiores, et versiones Anglicanae vetustae 1). — διὰ τὸ, propterea quod) Deus propter amorem audit: nec molestia afficitur. — τὴν ἀναίdesav, impudentiam) inverecundiam, noctu venientis. [In precibus non timide agendum, sed rogandum, quaerendum, pulsandum. c. 18, 1.5.7. Ps. 55, 18. V. g.] Tali interpellatori minore molestia datur, quam negatur. conf. cap. 18, 5. Consideratus ordo verborum: dabit surgens: excitatus dabit. Amicitia ad dandum impellere poterat: impudentia pulsare perseverans ad laborem surgendi impellit. — őcov, quolquot) vel si plures sint panes, quam quos summa necessitas postulat. Non incommodius est multos jam dare, quam tres unumve.
  - v. 9. και δοθήσεται, ct dabitur) ut amico illi.
- v. 11. τίνα τὸν πατέρα) Articulus τὸν học loco vim habet minus definitam: est Appositio. — δε, vero) Gradatio ab amico ad parentem: et tamen hîc quoque accedit τὸ quanto magis? v. 13. — λιθύν, piscem) scil. αλτήσει, rogabit. avil lyθύος, pro pisce) Puer anguem pro pisce habere posset.

v. 12. n nal, vel etiam) incrementum capionte rogandi fiducia. — vov, ovum) A necessario ad lautius progreditur rogatio liberorum: nec panis, nec piscis, ne-

que ovum negatur. —  $\sigma \times o \rho \pi lo \nu$ , scorpium) nocentissimum.

- v. 13. 2) ο πατήρ ο έξ ουρανού, pater ex coelo) optimus. πνεύμα άγεον. 3) Spiritum sanctum) donum omnium optimum, et cum eo omnia: c. 24, 49. Spiritus sanctus est spiritus bonus, laetus. το πνεῦμά σου το άγαθόν. Ps. 143, 10. LXX. Ipse Spiritus sanctus in homine operatur initium desiderandi sui. Magis autem necessarius est animae, quam panis corpori.
- v. 14. ην ἐκβάλλων, erat ejiciens) id est, in eo miraculo versabatur. Haec facta sunt ante meridiem. coll. v. 37.
- v. 15. tives, aliqui) His occurritur versu 17. s. [Causam natura superiorem negare non poterant. V. g.]

v. 16. Eregos, alii) His occurritur versu 29. s.

- v. 17. olnos) familia. Enl olnov, super domum) id est, domus super se ipsam divisa, cadit. Marc. 3, 25. Nomen ponitur pro pronomine reciproco. Matth. 12, 26. Act. 3, 16. Eph. 4, 16. 2 Tim. 1, 18. not. LXX, Lev. 14, 15. Num. 10, 29.
- v. 18. καὶ ο σατανᾶς) etiam Satanas: de quo tamen id minime existimandum est.
  - v. 20. δακτύλφ, digito) vi aperte divina, et sine ullo labore. Conf. Ex. 8, 19.
- v. 21. δ lσχυρός, robustus) intrinsecus. Subjectum. καθωπλισμένος) extrinsecus. armatus, i. e. dum armatus est, nemine exuente. Hoc jungendum cum praedicato. — την έαυτοῦ, suam) Vid. 2 Petr. 2, 19. — τὰ ὑπάρχοντα αὐvov, facultates ejus) quae in aula asservantur.
  - v. 22. ἐπελθών, superveniens) de improviso. ἐπεποίθει, confisus erat)

Neque tamen sequilur eum ipsius b. Bengelii Vers. germ. E. B.
 πόσω μᾶλλον, quanto magis] Si tanta est in DEO largiendi proclivitas: quantum quaeso ex parte hominum, utut precantium, torporem subesse putas, quod precibus tam pauca impetrantur! V. g.

<sup>3)</sup> Lectionem άγαθον, in margine utriusque Edit. postpositam, praefert Vers. germ. E. B.

Gloriosior victoria Christi, postquam vicit Satanam tot seculis grassatum et confisum. — σπύλα, spolia) quae Satanas generi humano eripuerat. — διαδίδωσι,

distribuit) Eph. 4, 8.

- 1) v. 27. ἐπάρασα, attollens) Bonum esset, neque irridendum, si auditores motum cordis sui inter auscultandum quamlibet simplici ratione proderent. — ή zoslia, uterus) Mulier bene sentit, sed muliebriter loquitur. Id in ordinem redigit Salvator. — µacrol, mammae) Conf. de Messia, Ps. 22, 10.
- v. 28. μενούνγε) Beata dicitur mater tam bene docentis: verumenimvero beati sunt, qui docentem sequentur. sic μενούνγε Rom. 9, 20. 10, 18. — οί ἀκούοντες, qui audiunt) etiam illa ipsa mulier pia. — φυλάσσοντες, custodientes) qui Christum ejusque verbum gerunt in corde, uti Ipsum tulerat mater in utero. Quae tamen ipsa etiam custodivit verbum, beata eo nomine. Luc. 1, 45. V. g.]

v. 29. τον δε σχλων, turbis autem) Id eodem tempore factum. conf. v. 37.

init. 3).

- v. 30. rois viventrais, Ninevitis) Itaque Ninevitae scierunt de Jonae triduo; eoque ad poenitentiam adducti sunt: postea autem poena impoenitentibus attracta, eodem propemodum intervallo temporis, quo postea Judaeis; quod utrinque cum tempore ad poenitentiam dato conferri potest. — οῦτως, sic) Hoc habet vim promissionis, in longinguum.
  - v. 31. ἀνδρῶν, viris) Quia mulier regina sapientiam secuta est.
  - v. 33. 3) εἰς κρυπτήν) Femininum, Hebraice, pro neutro 4).
- v. 34. ο λύχνος, lychnus) Lux patet nobis, estque aperta et simplex: nos igitur debemus toti vicissim patere luci.
  - v. 35. μη) num. Sequitur enim indicativus.
- v. 36. Thou questron questron Thou, totum lucidum lucidum totum) Ploce: perfectio partium tendit ad perfectionem graduum. [Saepe duo verba inverso ordine in duobus ponuntur incisis, ita, ut in utroque inciso prius verbum emphasin habeat. Matth. 24, 33. 34. Joh. 8, 21. 24. 14, 1. ss. 1 Cor. 7, 22. Gal. 4, 25. Eph. 2, 1. 5. Phil. 2, 7. 8. Jac. 2, 18. 22. Analogia exemplorum ostendit, non esse inanem subtilitatem. Not. crit.] — ο λύχνος, lychnus) ille, de quo v. 33. – τἦ ἀστραπῆ) summo *fulgore* suo.
- v. 87. eleeldor de avéneser, ingressus autem accubuit) statim, non lotus ante mensam. fortasse lassus erat.
  - v. 38. low, videns) quod accubuerat.
- v. 39. b) vvv, nunc) Particula habet vim demonstrandi rem praesentem: ideo LXX ponunt pro הכה ecce, 2 Reg. 7, 6. et hoc loco simul involvit antitheton inter externam puritatem et impuritatem; quo pacto nunc Latinis saepe valet alqui. — τὸ ἔξωθεν) quod est exterius, v. gr. poculi mundioris. — τὸ ἔσωθεν ύμῶν) interius vestrum, victus. — γέμει, plenum est) instar catini. Primum, έξωθεν et έσωθεν sunt adverbia: deinde apud Matthaeum, c. 23, 25. s. γέμειν plena esse dicuntur poculum et patina; apud Lucam, ipsum pharisaeorum interius. Exterius vasorum est non solum convexum, sed etiam concavum: interius et cor et ratio victus. Rapina utrum materialiter pro re apta, an formaliter pro rapacitate sumatur, nil interest. Formaliter autem sumitur, quia apud Matthaeum

<sup>1)</sup> v. 23. μετ έμου, mecum] Nemo mortalium suis Jesum viribus juvare poterat, et multi repugnabant Ei: attamen miracula tam stupenda edidit. Est igitur ὁ ἰσχυρότερος,

<sup>2)</sup> έπαθροιζομένων, cumulatim irruentibus] an consecuturum esset signum de coelo.

<sup>3)</sup> cubelç de, nemo vero] Verbo DEI totos nos tradere debemus, ut penitus eo illuminatis alios etiam lucrifacere detur. V. g.

<sup>4)</sup> Lectionem κρύπτην (Gewölbe) praesert margo Ed. II. et ex eo Vers. germ. E. B. 5) είπε δε ο κύριος, dixit autem Dominus] Ea, quae hîc sequuntur, in Galilaea prius, deinceps Hierosolymis (Matth. 23, 1—39.) elocutus est Jesus. In Galilaea, h. l., Prophetas, inquit, et Apostolos inter eos millam. Tum, Hierosolymis: Ecce, millo. Scilicet proplus interea temporis ad ipsam legationem perventum est. Harm. p. 398.

àxoacla sive àbsala, intemperantia sive injustitia, apud Lucam novnela, malignitas adjicitur. Periphrasis esto hace: Vos pharisaei mundum servatis quod exterius est in vase: sed interius vestrum plenum est rapinâ et malignitate. Insipientes, nonne Is, qui exterius fecit, vas idem etiam interius, scilicet cor fecit? Quod tamen attinet ad ea, quae in vase sunt, date eleemosynam, et ecce omnia, tota ratio victus, munda sunt vobis, quiequid sit de vase, magis vel minus mundiore.

- v. 40. ὁ ποιήσας, qui fecit) Deus. καὶ τὸ) Ideo curandum utrumque. Mundum cor decet mundities victûs.
- v. 41. πλήν) Etsi exterius ab Eo, a quo interius, factum est; tamen in homine, qui impuritatem contraxit, alia est ratio exterioris, quod per se non inquinat, alia interioris, quod maxime purificandum est. τὰ ἐνόντα) Anonymus apud Suidam (V. ἐνόν) θυσίαν ἐπ τῶν ἐνόντων παὶ παφόντων προσαμθείσαν ut notat Pricaeus, quem vide ad h. l. Itaque τὰ ἐνόντα sunt non τὸ ἔσωθεν, sed esculenta et potulenta, quae insunt in vasis. Subaudiendum κατά. δότε, date) Saepius dicitur, ποιεῖν facere eleemosynam: sed h. l. dare, (uti cap. 12, 33.) in antitheto ad rapinam. v. 39. καὶ ἰδοὺ, et ecce) Non ait: et tunc, sed, et ecce, et mox, non, erunt, sed, sunt. Igitur non dicit, dando eleemosynam puritatem demum conciliari cibo et potui; sed puritatem in creatura Dei esse per se: tantum, eleemosyna data, non manuum lotione, abstergi labem, quam adjunxerant pharisaei per rapinam. κάντα καθαφά) omnia, quae insunt in poculo et patina, munda sunt vobis. nam haec omnia fecit Deus, v. 40. nil horum hominem inquinat. Matth. 15, 11.
- nat. Matth. 15, 11.

  v. 42. ἀλλ' οὐαὶ) 'Αλλὰ, particula transsundi. 2 Cor. 7, 11. την zolσιν, judicium) in intellectu. Judicium verum dictat, amorem Dei esse praeceptum maximum. [c. 12, 57.] την ἀγάπην τοῦ θεοῦ, amorem Dei) in voluntate. [DEI amorem, inquit, et, propter DEUM, proximi. V. g.] Qui Deum amat, is demum vero judicio pollet. 1 Cor. 8, 3. 2. Apud Matthaeum: misericordiam et fidem. Videlicet cum amore conjuncta est ea fides. 1 Tim. 1, 5. misericordia commendatur versu 41. 1)
- v. 44. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι κτλ.) Hic non addit Dominus, τοῖς φαρισαίοις, pharisacis, uti addiderat v. 42. et cum sermone vultum quoque ad legisperitos a Domino conversum fuisse, colligere licet ex v. 45. ubi legisperitus quidam id sibi dictum sentit. Illud, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταὶ, librarii quidam ex Matthaeo huc intulerunt. ἄδηλα, occulta) non dealbata. οὐκ οἴδασιν, nesciunt) adeoque inquinantur.
- v. 45. 2) υβρίζεις, contumelia afficis) Aliud est υβρίζειν, contumelia afficere, sliud jure ονειδίζειν, exprobrare.
- v. 46. Évì, uno) Gradus: digito uno attingere, digitis tangere, digito movere, manu tollere, humero imponere. Hoc cogebant populum: illud ipai refugiebant.
- v. 47. olxoδομεῖτε, aedificatis) Hoc per se non videtur fuisse malum; sed quod imitarentur patres suos.
- v. 48. xai, et) Testamini, vos habere illos patres, eorumque facta probatis. Non putabant hoc: et tamen verum erat, et jure eis adscribitur.
- v. 49. ή σοφία τοῦ θεοῦ, Sapientia Dei) Suave nomen. Koheleth, congregatrix. cap. 13, 34. εἶπεν, dixit) Matth. 23, 34. not. προφήτας, prophetas) qui erant in V. Test. ἀποστόλους, apostolos) qui sunt in N. T. ἐκδιαξουσιν) persequendo ejicient. Frequens verbum apud LXX.
- v. 50. ἐκζητηθῆ) Hebr. Τος 2 Chron. 24, 22. πάντων, omnium) Omnibus temporibus fuere prophetae; in his etiam Abel. ἀπό τῆς) Constr. cum ἐκζητηθῆ. coll. v. 51.

<sup>1)</sup> ταῦτα - κἀκεῖνα, haec - ista] Viliora - potiora. V. g.

<sup>2)</sup> ταῦτα, haec] quae praecedunt, versu inprimis 43. V. g.

1) v. 52. ησατε) sustulistis. [Muneri ecclesiastico sese ingesserant: quos qui posthabebat, eum omnimoda ignorantia tenebat. V. g.] — την κλείδα της γνώσεως, clavem cognitionis) i. e. cognitionem veram, Messiae, (c. 20, 41.) quae est clavis regni coelorum. — οὐκ εἰσήλθετε, non ingressi estis) in regnum coelorum.

v. 53. δεινώς, vekementer) Huic vehementiae suberat fraudulentia. v. seq. — αποστοματίζων 'Αποστοματίζω, urgeo (me vel alium) ad promendos ab ore sermo-

nes. coll. v. seq.

# CAPUT XII.

- v. 1. Έν οἶς) inter haec. τῶν) de iis, qui adesse solebant. μυριάδων, myriadibus) Non tantum adjectivum μυρίων, sed etiam substantivum hoc dicitur de numero magno indefinito. προς τούς μαθητάς, ad discipulos) Ceteri nondum capiebant hanc doctrinam. προῖτον, primum) Ad discipulos prius: deinde, post unam alteramque interpellationem, etiam populis. v. 54. ὑπόπρισις, hypocrisis) Haec deinde etiam in populo arguitur v. 56. Hypocrisis, fermenti instar, inficit totum hominem, et per unum multos. Hypocrisis est, vel quum malum bono tegitur velo a malis, vel quum bonum tegitur male a bonis. Haec hypocrisis notatur in praesenti, coll. vers. seqq.
- v. 2. οὐδὲν δὲ, πίλει vero) Omnia, et mala, et bona, patefient: et qui patefaciunt, absunt ab hypocrisi. συγκεκαλυμμένον, contectum) remotum ab oculis. in temebris. v. 3. κουπτον, occultum) remotum etiam a notitia: ad

*eures*. v. 3.

- v. 3. sizare, dixistis) cum timore aliquo.
- v. 4. φίλοις, amicis) Consilium fidele, et stimulus fortitudinis, et appellatio comis, temperans severitatem sermonis de re ardua. In bello dux milites prochiantes humaniter appellat, fratres etc. 2) τὸ σῶμα κτλ.) Μείωσις. μετὰ, post) Resp. post, v. 5.
- v. 5. υμῖν, vobis) amicis. φοβηθῆτε, timeatis) Maxima vi ter ponitur hoc verbum. — μετά τὸ ἀποκτεῖναι) Verbum quasi impersonaliter positum. — γέεν-

vav, gehennam) Gravis sermo etiam ad amicos.

- v. 6. 2v) ullus, impar, supernumerarius.
- v. 7. zollev) al. nolle. conf. v. 24.
- v. 8. Euzqueover ruir appellatio Filii hominis, statum conspicuum denotans. Congruit appellatio Filii hominis, statum conspicuum denotans.
  - v. 10. zai, et) Ab abnegatione, v. 9. facilis progressus ad blasphemism.
  - v. 11. η τί εἴπητε, aut quid dicatis) etiam praeter apologiae necessitatem.
- v. 13. τlς) aliquis, qui senserat, Jesum esse justum. ἀδελφῷ, fratri) qui fortesse magni facere coeperat Jesum. Facile ii, qui doctorem spiritualem admirantur, eo delabuntur, ut velint eo abuti ad domestica et civilia componenda.
  - v. 14. ανθρωπε, komo) Alloquitur veluti alienum. δικαστήν, judicem) ad

jus dicendum. - μεριστήν, divisorem) ad bona dividenda.

- v. 15. πρός αὐτοὺς, ad eos) ad duos fratres, vel, ad auditores: coll. v. 16. Ad discipulos revertitur oratio versu 22. πλεονεξίας, avaritia) quae in causa quamvis justa subesse potest. v. 13. ἐκ τῶν) Constr. cum ζωή. Vivitur parvo bene.
- v. 16. εὐφόρησεν, uberes fructus attulit) uno anno vel quotannis. Modus hie ditescendi innocentissimus, et tamen periculosus. χώρα) non modo χωρίον.
- v. 17. τι ποιήσω, quid faciam?) Character animi sine requie quieti, egregie expressus. [Cistas et arcas replere nituntur: iisque redundantibus nova moliuntur armaria. V. g.] Eadem formula, cap. 16, 3. coll. v. 4.

v. 18. πάντα, omnia) Pauperum nulla mentio.

<sup>1)</sup> v. 51. Layapiou, Zachariae] prophetae. 2 Paral. 24, 20. V. g.

<sup>2)</sup> ur poshints, me timeatis] in veritatis confessions. V. g.

- v. 19. πείμενα, posita) quasi praesentia. ἀναπαύου, requiesce) desine laborare. Conf. Sir. 11, 23. 24. graece. φάγε, ede) Id pridem poterat bono modo.
- v. 20. εἶπε, dixit) si non per revelationem, at judicio occulto. [coll. Jes. 57, 11.] ἄφρον, stulte) Hoc opponitur opinioni prudentiae, de qua v. 17. ss. νυπτὶ, nocte) Noctu pleraque fiunt alloquia divina: noctu multae mortes repentinae. [Job. 27, 20.] ψυχὴν, animam) de qua v. 19. ἀπαιτοῦσιν) repetunt, quibus potestas repetendi data est; quos ipse non nosti, o dives. Locutio elliptica, uti Ap. 12, 6. Sic 1 Sam. 3, 9. in Hebr. ubi LXX secundum Aldinum exemplar plene, ἐἀν καλέση σὲ ὁ καλῶν. coll. 2 Sam. 17, 9. ¹) τίνι, cui) Dativus commodi. Gen. 45, 20.: ὑμῖν ἔσται. Multa sunt divitum, nec tamen sunt divitibus. Nescit dives, cui futura sint: certe ipsi non erunt.
- v. 21. οῦτως. sic) scil. erit. ξαυτῷ, sibi) animae suae. v. 19. 22. μη εἰς θεὸν, non in Deum) Non dicitur, non Deo, uti, sibi ipsi. Deo nil accedit aut decedit. In Deum dives est, qui divitiis divinitus utitur ac fruitur. [1 Tim. 6, 17.] πλουτῶν, divitem agens) Hoc statum denotat: thesaurizans, studium.
- v. 22. μαθητάς, discipulos) minus divites. ὑμῖν λέγω, vobis dico) Pronomen verbo praepositum vim habet majorem. vid. Devar. de partic. in ἐμοί.
- v. 24. κόρακας, corvos) homini, cui volucres quoque inserviunt, minime omnium utiles. ταμεῖον, penarium) unde promant, ad seminandum. ἀποθήκη, horreum) quo, quae metant, recondant: ut habent formicae, quo colligant. ὁ θεὸς, Deus) v. 28.
- v. 25. τίς δὶ ἐξ ὑμῶν, quis autem ex vobis) Antitheton ad Deum, qui corvos, et volucres omnes, et omnia animantia, et homines alit. ἡλικίαν, staturam) Sunt, qui ad longitudinem aetatis referant; sed hanc nemo cubitis metitur. αὐτοῦ, suam) Si nostra ipsorum statura non est in potestate nostra; quanto minus omnes creaturae, unde cibum et potum sumimus. πῆχυν ἕνα, cubitum unum) Longitudo hominis aequat cubitos ipsius quatuor: ne unum quidem, quintum, addere quisquam curax potest; sive id optet, sive non optet. Non facile quisquam per se palmum aut pedem, nedum cubitum addi sibi optat: sed qui de victu solicitus est, revera etiam inscius majorem staturam optat, quo plus laboris et lucri possit facere.
- v. 26. ovite éláxistov, ne minimum quidem) Argumentum a majori ad minus est versu 23. nunc argumento a minori ad majus ostenditur, irritas esse curas nostras. Homini jam nato et vigenti ad staturam addere cubitum unum, minimum erat penes Deum omnipotentem, et minus etiam, quam auctus ille quinque panum etc. cap. 9, 16. Maximum contra est, quod ille nobis ipsam staturam et robur corporis, quo victus paratur, imo cum corpore animam dedit; et frumenta, vinum, oleum, aromata, poma, baccas, olera, herbas, boves, oves, feras, volucres, pisces, quotannis et quotidie producit, et totam rerum naturam conservat. Haec sunt reliqua illa, quae in nostra potestate multo minus sunt, quam longitudo staturae nostrae: et tamen ad nos alendos multo magis pertinent.
- v. 28. ἐν τῷ ἀγρῷ, in agro) Potest vel cum χύρτον construi, coll. Matth. 6, 30. τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. vel cum ὅντα, ut sit antitheton, εἰς κλίβανον.
- v. 29. καὶ ὑμεῖς, vos quoque) ut corvi et lilia. μὴ μετεωρίζεσθε) Μετέωρος, sublimis; unde μετεωρίζεσθαι, in sublime vel in sublimi ferri. Dicitur de animo vel elato vel fluctuante. Qui curat, huc illuc impellitur, suspensus, fluctuant, et vertigine corripitur. Unde, quod Matthaeo μεριμνάν est in parallelo, id Lucas μετεωρίζεσθαι dicit. Pricaeus huc confert illud apud Josephum, μετέωρον είναι καὶ πραδαίνεσθαι et apud Suidam, μετέωροι καὶ πρὸς τὸ μέλλον σαλεύοντες. Cic. l. XV. ad Att. ep. 14. Ita sum μετέωρος et magnis cogitationibus impeditus.
  - v. 30. πάντα) Constr. cum ταύτα.
  - v. 32. μή φοβοῦ, noli timere) Locus hic valde benignus est. μικρόν) Quod

<sup>1)</sup>  $\ddot{a}$  ob  $\dot{\eta}$  roluzozo, quae autem parasti] Non raro si quis multa millena parasse et reliquisse dicitur, eum vires vitales maximam partem huic negotio impendisse cogitaveris. V.~g.

parvum est, id videri posset habere timendi causam: sed tanto benignius custoditur. Et singulae oviculae sunt parvae; (ut populus debilis dicitur, qui ex debilibus constat, Prov. 30, 25. 26.) et grex est non numerosissimus, si ad mundum comparetur, atque altu facilis, hoc quoque nomine, et pretiosus. [Splendorem in mundo non aucupantur tales. V. g.] — ποίμνιον) Suavissimum amorisque plenissimum diminutivum. — εὐδόκησεν) lubitum est ipsi. — την βασιλείαν, regnum) Grande verbum. v. 31. quidni panem? [Sane regis filius de cibo, potu et amictu non habet cur sit solicitus. V. g.]

1) v. 33. πωλήσατε, vendite) Dixit hoc Dominus, non turbis, quibus tamen viam salutis, illi ipsi tempori convenienter, ostendebat: v. 54. 56. neque apostolis, qui omnia reliquerant prius, neque habebant, quod venderent: sed ceteris discipulis. v. 22. 41. Instabat discessus ex Galilaca, c. 13, 32. et ipsa Passio: ac jam discipulos praeparabat, ut deinceps quam expeditissimi essent. Hi enim erant, de quibus Lucas agit Act. 1, 15. 2, 44. etc. ut non dubium sit, quin mox sub hunc sermonem possessiones suas in Galilaea vendiderint. Ceteroqui non injungitur omnibus promiscua omnium facultatum venditio, ut eas in eleemosynam vertant, et ipsi cum familia eleemosynam ab aliis vel petant vel repetant. Veruntamen spiritualis prudentia ex emacibus, etiamsi non copiosissimam habeant supellectilem, vendaces et liberales facit, praesertim tempore postulante. Eccl. 11, 2. Jac. 5, 1. - βαλάντια, crumenas) Plurale. Qui mundano more vendit, crumenam implet: sed have veterascit, ut ipsum coelum naturale. — θησαυρον ἀνέπλειπτον, thesaurum non deficientem) Thesaurus, crumenae oppositus, est copia rerum ad victum, quae celerrime consumuntur aut corrumpuntur. — èv) nempe in coelis. Pertinet hoc ad utrumque comma antecedeus.

v. 85. ἔστωσαν, sunto) Antecedentia et consequentia eorumque connexio maxime quadrat in ea tempora, quae post ascensionem Christi consecuta sunt. de vendendo, conf. Act. 4, 34. Vult, suos esse expeditos. — ἀσφύες, lumbi) Sic postea Petrus, 1 ep. c. 1, 13. et Paulus, Eph. 6, 14.

v. 36. ύμεῖς) vosmet. — προσδεχομένοις, exspectantibus) cum desiderio et gaudio. — πότε) quando sit reversurus. — ἐκ τῶν γάμων, ex nuptiis) Ergo ante Domini adventum nuptiae sunt in coelo. — εὐθέως, statim) primo pulsu audito.

- v. 37. παφελθών διαπονήσει) Participium παφέλκον, in re conviviali obvium. c. 17, 7. Sir. 29, 33. (26.:) πάφελθε πόσμησον τφάπεζαν. Promissio, de ministrando, honorificentissima et maxima omnium. Ita Sponsus amicos excipit solenni nuptiarum die.
- v. 38. δευτέρα, secunda) Non memoratur vigilia prima: quae erat ipsum nuptialis convivii tempus. τρίτη, tertia) Romani in quatuor, Judaei in tres vigilias divisam noctem habebant: et Lucam ad Judaicam divisionem alludere statuit Simonius.
  - v. 39. yevádzete) nostis. 2)
- v. 41. ημάς, nos) apostolos, discipulos. καὶ, etiam) nobis non exclusis. v. 22. πάντας, omnes) praesentes. conf. v. 1. 4. 15. 22. 54.
- v. 42. tls, quis) Ad interrogationem Petri non exserte respondet Dominus: sed tamen innuit, se parabolam loqui ad discipulos proprie (nam oeconomus differt a familia ei commissa:) sermonemque in singulari format, ad hos singulos eo magis acuendos. Deinde v. 54. s. dicit aliquid ad omnes, populum reprehendens, qui nec dum agnito adventu Messiae primo, non capiebat doctrinam de secundo adventu. xaractriste, constituet) Futurum tempus: quia fidelitas dignum facit servum, qui constituatur super familiam. Novum constituet sequitur v. 44. Gradus a familia ad opes omnes.

ἐαυτοῖς, vobis ipsis] Amplissima usura. Hebr. 10, 34. V. g.
 ἐγρηγόρησεν αν, vigilasse!] Neque id praecipui quidquam fuisset. Horae ambiguitas vigilas et continuas reddit et laudabiles. V. g.

- v. 45. 1) ἐσθίειν καὶ πίνειν, edere et bibere) Actus. μεθύσκεσθαι, ebriotati indulgere, habitus.
- v. 46. andorsov, infidelibus) Antitheton, fidelis, v. 42. Qui cor divisum habet, dividetur.
- v. 47. τὸ θέλημα, voluntalem) qua vigilantia requiritur. μή δεοιμάσας) Neutrum, uti c. 9, 52. [Sequitur ποιήσας, respectu servi ipsius: nam δεοιμάσας alios respicit, quos parare debuerat servus. V. g.] πολλάς, multus) so. πληγάς, plagas. Eadem ellipsis 2 Cor. 11, 24.
- v. 48. όλίγας) non modo pauciores, quam is, qui scivit, sed paucas. ο δέδθη πολύ, cui datum est multum) praesertim si ipse ambierit et rapuerit. παρέθεντο) tanquam depositum ii commiserunt, quorum erat committere. Perso-

nale ellipticam.

- v. 49. nvo, ignem) optandum, ardoris spiritualis. c. 3, 16. Matth. 10, 37. cum conseq. et anteced. Continuat Dominus sermonem a rebus terrenis ad coelectia homines vocantem: et sensim revertitur ad ea, quae ante interpellationem dixerat. v. 13. 12. βαλεῖν) de coelo, mittere. εἰς τὴν γῆν, in terrem) Ignis ille non est nativus terrae: non dicit, in terra, uti v. 51. τί θέλω, quid velo) Praesens, vblo, pro, vellem, convenit rei valde optatae et certo futurae. quid ultra velim: si ignis accensus jam sit? Accensionem praecessit lucta. Accensus est Act. 2.
- v. 50. βάπτισμα δὲ) Sed baptisma, idque consummatum, debet praegrediignem, ejusque accensionem. ἔχω βαπτισθήναι) Conf. Marc. 10, 38. πῶς συνέχομαι, quomodo coarctor) Joh. 12, 27. Matth. 26, 37. Quo propier passio, eo major affectus. Formula praecedens, quid volo, voluntatem ac prolubium merum indicat: sed τὸ, quomodo coarctor, (coll. Phil. 1, 23. 2 Cor. 5, 14.) voluntatem per objecta adversa eluctantem inzuit. τελεσθῆ, consummatum fuerit) Joh. 19, 30.
- v. 51. οὐχὶ) non pacem ejusmodi, quae heterogenea, bona et mala, congregat. διαμερισμον, divisionem) Vim dividendi habet gladius, Hebr. 4, 12. Et ignis, de quo v. 49. separat heterogenea, et congregat homogenea.
- v. 52. nérse, quinque) pater, mater, filius, filius, et nurus. Non additur gener: nam hie aliam constituit familiam. toeic ent ovoi, tres super duobus) Numeri ad divisionem aptissimi.
- v. 54. καὶ τοῖς ὅχλοις, etiam turbis) Nam superiora dixerat apestelis. v. 43. not. Imitatores Christi debent subire divisionem propter nomen ipsins: maltitude, extra esusam illam coelestem, paci studere. Populare impedimentum gratiae, simultates. v. 58. ἀπὸ δυσμῶν, ab occasu) Ad occasum Judaeis erat mare: unde pluvia. εὐθέως, statim) sine dubitatione.
- v. 55. νότον, austrum) c. 13, 29. Act. 27, 13. καύσων) καύσων interdum dicitur ipse ventus ab oriente: sed καύσωνος prognosticon hoc loco est ventus auster. itaque καύσων dicit aestum, quem dabat Judaeis ventus ex regionibus ad aequatorem sitis.
- v. 56. ύποιφεταὶ, hypocritæe) Hypocrita dicitur, quisquis partem aut speciem boni affectat, majusque bonum negligit. Dicitur etiam v. gr. ύποιφετης ἀνείφων, conjector somnierum: sed hoc loco Dominus sine dubio usitatum verbum hebraicum adhibuit, quo immuitur hypocrita malignus. nam ea tempestatum signa allegantur, quae quilibet plebejus etiam sine peritia physica peterat cognoscere. τῆς γῆς, terrae) v. 54. τοῦ οὐρανοῦ, coeki) v. 55. καιρον) tempus Messiae. v. 49. s. πῶς οὐ, quomodo non) Spiritualis probatio homini multo facilior case debebat, quam physica. [Imo vero a multitudine quae hic requiremetur, ea vel ii detrectant hodie, qui amplissimo loco constituti sunt. V. g.]

v. 57. 2) καὶ ἀφ' ἐαυτῶν) vestra sponte, etiam sine signis, et citra considera-

1) &, vere] Ingens differentia tum actionis tum retributionis. V. g.

<sup>2) &</sup>amp;, vero] Quae praecedunt, fidem spectant: haec, amorem. Maximi, quae h. l. pro-

tionem hojus temporis. sie ἀφ' ἐαυτῶν, c. 21, 30. conf. Matth. 16, 3. not. [Vel hoc dicit locutio ἀφ' ἑαυτῶν: Priusquam Judex sententiam pronunciet, vobisque aliunde res innotescent. Saepe quis admonitus, quid justum quidve iniquum sit, agnoscere cogitar: at sponte conjicere, satius est. Nabal, qua ratione Davidem excipere debuisset, edectus postea cognovit: sed prius neglexit considerare. V. g.] — τὸ δίκαιον, id, quod verum et justum est, et verae paci conducibile. v. 58. coll. v. 51. et v. 13. de lite fratrum. Christi regnum, justitiae regnum.

v. 58. γὰς, enim) Γὰς, enim, saepe ponitur, ubi propositionem excipit tractatio. — ὑπάγεις. abis) quamvis invitus. — ἀντιδίκου, adversario) actore, cui debes reddere, v. 59. — ἄςχοντα, principem) judicem. — ἀπηλλάχθαι, liberari) transactione, et conditione quavis. Compositio amica etiam civiliter suaderi solet. Favorabilis divisio. — κατασύψη, pertrahat) Magna potestas offensae partis quas interdum vinculum animae cum corpore rumpit. — τῷ πράκτοςι, exactori) exsecutori. Satunas ipse est reus, non exsecutor.

# CAPUT XIII.

- v. 1. Τῷ καιρῷ, tempere) Opportune, coll. c. 12, 57. ἀπαγγέλλοντες, annuciantes) ut re recenti. πιλώτος, Pilatus) Congruit hoc Pilati factum cum inimicitiis adversus Herodem. c. 23, 12. Alterius altera fuit causa. ἔμιξε, miscuit) Euphemia.
- v. 2. Sensive) Metonymia. putatisne, vos esse insontes, et fore impunes? Non tam, quid aliis, vel quare acciderit, quam quid nobis accidere possit, quid nobis agendum sit, spectare debemus. [Hic novellarum praecipuus usus. V. g.]
- 1) v. 3. 5. λέγω ύμιν, dice vodis) Dominus hoc profert ex thesauris scientiae divinae. πάντες, omnes) Galilaei et Hierosolymitae. ωσαύτως) Hoc significat, ecdem modo: όμοlως, simili modo: ώσαύτως plus est. et respondit eventus: nam Judsei puniti sunt per gentem, ex qua erat Pilatus: et eo tempore, paschali, quam sacrificia vigebant: et ferro.
- v. 4. η, aut) A Gaiilaeis, instante discessu ex Galilaea, transit oratio ad Hierosolymitanos: coll v. 33.: a caede per homines inflicta ad casum, qui fortuitus videri posset. of δέπα καὶ οκτώ, decem illi et octo) Profundum judicium, in mortibus multorum conjunctis. ὀφειλέται, debitores) Conf. v. 34. κατοικοῦντας ἐν ἐερουσαλημ) Sic LXX in Jerusalem, urbe ceteroqui sancta.
  - v. 5. assolessor, peribitis) Factum, in obsidione et clade urbis.
- v. 6. שניה, feum) arborem, cui per se nil loci est in vinea. Liberrime Israëlem sumsit Deus. פיניסי, sua) Vineam habet Pater, eamque colit Christus, coll. v. 8. Domine: vel, vineam habet Christus, eamque colunt ministri ejus. перитегратур, plantatam) studiose.
- v. 7. volu, tres) Numerus quodammodo decretorius. Tertium docendi annum ineipielest Dominus, ut vera docet Harmonia evangelistarum. logomas, venio) Sermo concisus, uti cap. 15, 29.: tot annes (servivi et adhue) servio tibi. l'anopor, exscinde) Magna in hoe verbo severitas: magna potestas Vinitoris. aul, etiam) non medo nil prodest, sed etiam laticem avertit, quem e terra susturae exant vites, et soles interpellat, et spatium occupat.
- v. 8. anonostic, respondens) pro tenero suo affectu in arborem, utpote quam colebat. apec, sine) Hec affine est argumento a facili, nec sumtuoso. [Tantum vel eos juvat intercessio Christi, qui per se dudum periissent. V. g.] tovto to free, hune annum tertium, quo Jesus eos maxime visitavit, c. 19, 42. 44. redemtionemque perfecit et apostolos misit. Act. 2. [Sequitur ex hac parabola,

ponuntur, momenti esse oportet, quum ex omni quod justum est, hoc unum ad populum commemoret Jesus. V. g.

<sup>1)</sup> ort, eo quod] A singularibus calamitatibus minus tuto concluditur ad singularia delicta. V. g.

tria omnino paschata baptismum inter atque resurrectionem Christi intercessisse. Harm. p. 403.] — κόπρια) Greg. Naz. κόπρια περιβαλεῖν. Sing. κόπριον.

- v. 9. καν, et si) Apodosis subauditur: bene est, vel, relinquam: vel faciat fructum. Tantundem. ἐκκόψεις, exscindes) Non dieit vinitor, exscindem, coll. v. 7. sed rem refert ad dominum: desinit tamen pro ficu deprecari. μέλλον) ἔτος, venturum annum. Antitheton, kunc v. 8.
- v. 11. γυνή, mulier) Videtur haec pia fuisse mulier; quippe cui non dictum hoc loco, Remittuntur tibi peccata: imo dicitur filia Abraham. συγκύπτουσα, incurva) Habitus corporis, ab obtutu coeli avertens, congruit cum miseria habendi spiritum infirmitatis.
- v. 12. lδων, videns) Videtur mulier habuisse desiderium et fiduciam. ἀπο-λέλυσαι, liberata es) jamdum. Praeteritum. Eadem locutio, v. 15. 16.
- v. 13. ἀνωρθώθη, erecta est) Recta statura, nobilitati hominis congruens. ἐδόξαζε, glorificabat) Anima et corpus, post opem, est organon laudis divinae quasi recens paratum. τῷ ὄχλφ, turbae) oblique. Jesum petebat. [Mulieri enim necopinatum sine dubio sanationis beneficium fuit. V. g.] ξξ, sex) sat multi.
- v. 15. ὑποκριταὶ, hypocritae) Plurale, ad unum: coll. v. 17. uti c. 11, 46. coll. v. praeced. Erat in archisynagogo aliqua erga Jesum reverentia; neque ex proprio, sed ex communi Judaeorum errore ei obstiterat. 1) λύει, solvis) Aptissima similitudo. conf. solvi, v. 16. ἀπαγαγών, abducens) Verba cumulantur, ad opus demonstrandum.
- v. 16. θυγατέρα ἀβραὰμ, filiam Abrahami) non modo filiam Adami. Magna antithesis ad jumentum. Omnibus Abrahamidis salutem attulit Christus: qui expertes mansere, ipsorum culpa erat. Conf. de Zacchaeo, cap. 19, 9. ἰδοὐ δέπα καὶ ὀκτώ ἔτη) annis abhine decem et octo. Nominativus. Sie LXX secundum exemplar Ald. Jos. 1, 11.: ἔτι τρεῖς ἡμέραι ὑμεῖς διαβήσεσθε. Specimen omniscientiae Jesu Christi: de causa morbi, et de duratione, quae nullo documento externo videtur prius innotuisse Domino. Τη ἰδού τεσσαράκοντα ἔτη. Deut. 8, 4. οὐκ ἔδει; num non oportebat?) Valet argumentum et a quotidiana indigentia jumenti, v. 15. et a periculo subito, c. 14, 5. Nec licet excipere: hominem vero, tot annis aegrotum, aliquot horas posse exspectare ad sabbati finem. nam ne in jumento quidem extrema est necessitas, cui tamen succurritur: et in hominum afflictione, ubi tempus est auxilii, vel hora magni momenti est, ut primum aegrotus et medicus inter se occurrunt.
- v. 17. πατησχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ. Es. 45, 16. LXX, αἰσχυνΘήσονται καὶ ἐντραπήσονται πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ. πᾶς, emne) Huc conferantur versus sequentes. ἔχαιρεν, gaudebai) Nobile gaudium et ingenuum.
   γινομένοις, quae fiebant) sermone et miraculis.
- v. 18. τίνι, cui) Conf. c. 7, 31. [Eadem similia, de grano sinapis et fermento Salvator anni fere intervallo prius apud Matthaeum (c. 13, 31. 33.), itemque apud Marcum (c. 4, 31.) proposuerat. Harm. p. 404.] ή βασιλεία, regnum) Ex Judaeis et gentibus multi erant ingressuri. v. 17. 29.
  - v. 19. κηπον, hortum) clausum. conf. abscondidit. v. 21.
- 2) v. 21. ἐνέπουψεν, abscondidit) ita ut fermentum videretur absorptum. ἄλευρον) 'Αλεύρου σάτα τρία ex Matthaeo huc relata videntur. ἄλευρον habuisse Italam versionem antiquissimam, in Apparatu satis, ut arbitror, evietum dedi: Ambrosiique testimonium exhibet non modo commentarius ad h. l. sed etiam Sermo V constanter.
- v. 22. ɛls, in) Iter eo erat comparatum, valde memerabile. v. 33. c. 17, 11. 18, 31. 19, 11. 28.
- v. 23. ɛl ἀλίγοι, num pauci) Videtur homo putasse, extra Judaismum nullam fore salutem.

<sup>1)</sup> Atlamen singularem numerum h. l., post marginem Ed. 2., praeferi Vers. gerin. E. B.

<sup>2)</sup> xal nutnat, et crevit] Exemplum rei habes v. 18. 17. V. g.

- v. 24. ἀγωνίζεσθε, certate) Quaestio theoretica, initio vertitur ad praxin: certate, per fidem, cum precibus, sanctimonia, patientia. Sequitur tamen etiam responsio ad rem. v. 28. ss. [Multi quidem sunt, qui salvantur, v. 28. 29. sed tales potissimum, quos haud existimasses salvatum iri. v. 29. 30. V. g.] πολλοί) multi, Israelitae quoque. Rom. 9, 31. Antitheton ad paucos. ούκ λοχύσουσιν, ποπ valebunt) του LXX, λοχύω, absolute. Agon robore constat, ad Deum praesertim. Non valebunt: quia videlicet praeter propter portam quaerunt, et tandem portam probe clausam perfringere non poterunt. vires ad victoriam nec quaerunt serio nec adhibent. v. 27. fin.
- v. 25. ἀφ' οὖ, ex quo) Hoc ex abrupto subjunctum habet vim magnam. Apodosis est in τότε tunc: neque impedit indicativus ἐρεῖ, dicet. coll. Marc. 3, 27. not. ἐγερθῷ, surrexerit) a coena, ut claudat ostium. Non enim sermo est de adventu: nam in adventu non Dominas servis, sed servi aperiunt Domino. c. 12, 36. ἀποπλείση) clauserit, alienis. Nunc, nunc certandi tempus est. τὴν θύραν, ostium) Quae foris stantibus porta esse videtur, ostium est iis, qui sunt intus, ut in domo. καὶ ἄρξησθε, et inceperitis) Hoc quoque pendet ab ex quo. nam in apodosi τὸ quaerent tractatur v. 26. et τὸ non valebunt tractatur v. 27. Tales antea non putarant. O quam novus erit miseriae sensus, et serus, et diuturnus. Ut facultas praeteriit, homo velle incipit. Num. 14, 40. κρούειν τὴν θύραν, pulsere ostium) non modo angustum, v. 24 sed jam clausum. πόθεν, unde) Ratio, sub qua non noscuntur. Ut operarii iniquitatis, cogniti sunt.
- v. 26. τότε ἄψξεσθε, tunc incipietis) antea aliis nixi praetextibus. [Qui intima Christi communione sibi oblata, ulienati ub Eo prius manserunt, hos, quum familiares fuisse vellent, ablegabit Ipse. V. g.] λέγειν, dicere) hoc dicentes: cur non noris nos? [Quotidianam conversutionem nostram inspexisti: in medio Te nostro habuimus. V. g.] Hoc proprie convenit in eos, qui tum erant. ἐνώπιόν σου ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν, coram te: in plateis nostris) Itaque non modo coram Christo debemus edere et bibere; sed Christi esse participes: nec plateas modo, sed corda doctrinae salutari patefacere.
- v. 27. λέγω ὑμῖν, dico vobis) Iterantur eadem verba; stat sententia: sed iterantur cum emphasi. ἀδικίας, injustitiae) Ergo justi intrabunt. Matth. 5, 20.
- v. 28. ἐκεῖ, ibi) ibi, quo abire jussi eritis. [Terrorem istum fac mature consideres, ne quando reapse cogaris experiri. V. g.] ὄψησθε) videbitis, non gustabitis. Miserum spectaculum. c. 16, 23. Impii contra, spectaculum sanctis vestivum. Jes. 66, 23. 24. ἀβραὰμ, Abrahamum) Patriarchae et omnes prophetae Christum spectarunt: quorum fidem qui non sequuntur, non simul accumbent. πάντας, omnes) Omnes prophetae fuere sancti. De his gloriabantur Judaei, quos eorum patres reprobarant. Mitigatur hic et versu 29. terror paucitatis. v. 23. βασιλεία, regno) v. 29. ἐκβαλλομένους, qui ejiciamini) Praesens. statim incipiet fletus.
- v. 29. ηξουσιν, venient) Hic non additur, multi. [ut v. 24. et Matth. 8, 11. Severior est responsio ad quaestionem abusui facile obnoxiam. V. g.] ἀπὸ ἀνατολών καὶ δυσμών καὶ βοδρά καὶ νότου, ab oriente et occasu et aquilone et austro) Hoc fere ordine ad fidem conversi sunt populi. Inprimis in meridie adhuc praedicabitur evangelium.
- v. 30. ἰδοῦ εἰσὶν καὶ εἰσι· ecce sunt: et sunt) Praesens cum emphasi, in antitheto ad futurum. v. 29. 24. εἰσὶν ἔσχατοι, sunt ultimi) Hoc refertur ad v. 28. s. Absentia articuli totum sermonem facit indefinitum, denotatque quorundam, non omnium, primorum novissimorumque commutationem, non promiscuam utrorumque rationem. nam venientes a quatuor plagis mundi accumbent cum patribus et prophetis, non hi cum illis. Matth. 8, 11. εἰσὶ πρῶτοι, sunt primi) Hoc refertur ad v. 24. ss.
- v. 31. ἡρώδης, Herodes) Pharisaei, hoc dicentes, non sunt plane mentiti; etenim Herodes vulpes appellari meruit, eumque a multis ita appellatum suspicatur Simonius. Optabat autem Herodes, ut hic thaumaturgus, quem suspicabatur Bengel greem.

esse Johannem, quam longissime removeretur: [quare suepius Eum de loco in locum agitabat. Matth. 4, 12. 14, 1. coll. 13. Harm. p. 407.] idemque placebat Pharisaeis. hinc utrique contra Jesum conspirarunt. Rursum non serio voluisse Herodes videtur occidere Jesum; nam si Johanne occiso, c. 9, 7. s. timuit, non potuisset non gravius, occiso Jesu, timere: sed conatus est Jesum tentare ac submovere per obtentum juris sui territorialis (conf. Amos 7, 12.) derivatasque inde minas, quas Pharisaei, de suo fortasse exaggeratas, non Herodis, sed suis ipsorum verbis, quasi per amicam admonitionem renunciarunt. Utrisque ergo Jesus, nulla re territus, respondet ex veritate. Herodem vulpem appellat, accurato characterismo, ob calliditatem et timiditatem hypocriticam, coll. c. 9, 7. simulatas minas jactantem, negans se per eas a miraculis edendis deterreri: internunciis vero et toti Jerusalem animum ingratum et sanguinolentum exprobrat. v. 33. s. Herodes erat vulpes, minor persecutor, comparatus ad magnam persecutricem Hierosolymam. — Θέλει σε ἀποκτείναι, vult te occidere) irritatus fortasse Pilati facto. v. 1.

v. 32. εἴπατε, dicite) si audetis. — ἐκβάλλω κτλ., ejiciw etc.) Non addit, praedico evangelium. hoc enim minus capiebat Herodes. Ex bonitate actionum Jesu patet malitia insidiarum Herodis. 1) — ἐπιτελῶ, conficio) urgeo, quia tempus breve est. Cum majestate loquitur adversum hostes: cum humilitate, ad amicos Matth. 11, 5. 12, 27. — σήμερον καὶ αυριον) Sic LXX, σήμερον καὶ αυριον. Jos. 22, 18. coll. v. 28. Proverbii instar de futuro; ut saepe de praeterito, χθές καὶ τρίτην ἡμέραν. Si per Herodem stetisset, ne dies quidem relictus esset Domino. — τελειουμαι) finem καnciscor. conf. Hebr. 11, 40. Tertio die Galilaea [Herodis territorio] exiit, Hierosolymam tendens, ibi moriturus: v. 33. fin. et ab hoc tempore consummationem sibi repraesentavit. [neque in Galilaeam posthac ante resurrectionem rediit. Harm. p. 407.]

v. 33. τη ἐχομένη, sequenti) Hoc latius quiddam sonat, quam τη τρίτη, tertio die, quod huic includitur. Non duorum duntaxat dierum iter erat in urbem Jerusalem. v. 22. c. 17, 11. Unde tertius dies non solum consummationis, πλην sed etium, ante hanc, profectionis ulterioris erat. [Si recta via, inquit, ad locum tenderem, ubi interficiendus sum, tridui certe itinere opus esset. Harm l. c.] — πορεύεσθαι, proficisci) Dixerant: proficiscere, v. 31. Respondet. Hoc ipsum quod tam subito indicitis, non est unius diei. — οὐκ ἐνδέχεται, non usu venit) Phrasis haec admittit exceptionem, v. gr. Johannis Baptistae. — ἀπολέσθαι, interire) judicio publico.

v. 34. lερουσαλήμ, Jerusalem) Non sine causa ad hanc urbem sermo vertitur. Pharisaei necessitudinem cum ea habebant: v. 31. et Herodes ibidem erat insectaturus Jesum. — ποσάκις, quoties) v. 7. Ter post baptismum eo venerat. [Joh. 2, 23. 5, 1. 7, 10. Harm. l. c.] — νοσσεάν, pullitiem) Nomen collectivum.

2, 23. 5, 1. 7, 10. Harm. l. c.] — νοσσεάν, pullitiem) Nomen collectivum.

v. 35. ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν) "Ερημος addidere multi ex Matthaeo.

Apud Lucam in Galilaea haec dixit Salvator: neque se deinceps Hierosolymis videndum praebuit, donec post Lazarum resuscitatum in ingressu Ipsius regali dixerunt, Benedictus qui venit, in nomine Domini. Igitur ab hoc sermone ac praeludio usque ad ingressum illum reliquit illis domum ipsorum<sup>2</sup>), sed tamen nondum

<sup>1)</sup> Post cibationem 5000 virorum, c. 9. rarus est Lucas in commemorandis miraculis in Galilaea per Dominum patratis: in genere tamen h. l. notat, quod in itinere passionem sustinendam constitutus haec effatus sit; quorum tria exempla refert c. 11, 14. 13, 11. s. 14, 2. s. Harm. p. 406.

<sup>2)</sup> Eandem h. l. domum innui, de qua Matth. 23, 38., diverso licet tempore, sermo est, confidenter suppono. Alqui templum notari l. c., patet ex Matth. 24, 1. ubi statim sub effatum istud gravissimum de templo abiisse dicitur Salvator. Quid igitur, si in ipso templo haec elocutus est, demonstrativo ούτος opus habuerit ad aedem istam indigitandam? Sane articulus è tali in casu plus quam sufficiens eral. Largissime praeterea concesserim, Judaeos nunquam suam, sed Domini domum constanter appellasse templum (quanquam contrarium docet S. R. D. S. F. Lorenz Diss. de Induratione Isračlis ante finem dierum finienda, Argent. 1771. p. 50.). Alqui vero, qui σπήλαιον ληστών (c. 19, 46.) vocare templum non dubitavit, Eunne miremum per in dignatione mam judaeorum h. l. dioere potuisse? Nunquam populus judaicus Mossis populum, quod sciam, se dixit: at Dominus, populo iratus, ad Mosen: tuus inquit, populus perdidit, Ex. 32, 7. Conf.

desertam. At apud Matthaeum, post ingressum regalem, ultimo e templo egrediens, desertam domum solenniter declaravit. [Similem inter Lucae et Matthaei verba differentiam observare licuit Luc. 11, 49. not. Harm. p. 407.] — λέγω δὲ ὑμῖν, dico autem vobis) Severe loquitur; et tamen elementer, ut modo notavimus: quin etiam Matth. 23, 39. ἀμήν amen abest, quo apud Lucam inserto nonnulli severitatem intenderunt. Particula δὲ autem opponit invicem solitudinem domus relictae praesentem et acclamationem proxime futuram.

### CAPUT XIV.

- v. 1. Έν τῷ ἐλθεῖν, cum veniret) invitatus. v. 12. ἀρχόντων, principum) Pharisaei habuere suos principes, eosque plures, eximise auctoritatis: quam tamen Jesus non est veritus. v. 12. init.
  - 1) v. 2. ύδρωπικός, hydropicus) ea ipsa de re huc ductus.
- v. 3. ἀποπριθείς, respondens) cogitationi adversariorum. νομικούς, legisperilos) qui tamen legem de sabbato non recte intelligebant.
- v. 4. lάσατο, sanavit) Homine hydropico abutebantur adversarii: sed tamen Jesus ei bene fecit.
  - v. 5. ἀνασπάσει, extrahet) cum labore.
- v. 7. παραβολήν, parabolam) sumtam a moribus externis, spectantem interna.

   ἐπέχων, altendens) Attentio in conversatione, res saluberrima.
- v. 8. εἰς γάμους, in nuptias) Non erant tum nuptiae. itaque parabolae hoc inseritur civilitatis causa. μη, non) Conf. Prov. 25, 6. Suam quisque, non aliorum omnium, vocationem novit. εἰς την πρωτοκλισίαν) in primam sedem. huic singulari numero respondet τὸ honoratior, et τὸ ultimum locum. Superbus non modo nonnullis, sed omnibus se anteponit. Ps. 10, 4. ἐντιμότεφος) Hoc in parabola notat honoratiorem apud homines: (LXX, Num. 22, 15.) in scopo, pretiosiorem coram Deo, quamlibet interdum serius venientem. pretiosiores autem omnes alios se ipso ducit humilis. conf. Sir. 10, 7—11, 6. in graeco.
- v. 9. ἐλθῶν, veniens) Conf. Matth. 22, 11. καὶ αὐτὸν, et illum) Dignitas, et dignitatis gradus, ex vocatione. hoc non iteratur v. 10. nam h. l. est motivum modestiae. ἐρεῖ) Indicativus, uti mox v. 12. not. δὸς, da) Non additur, emice, uti v. 10. additur: emice. ἄρξη, incipies) Ultimum esse, ignominiosum non est nisi altiora affectanti. αἰσχύνης, pudore) Antitheton: gloria, v. 10. Apposite. ἔσχατον) non modo inferiorem, sed ultimum. Qui semel cedere jubetur, longe removetur.
- v. 10. πορευθείς, profectus) alacriter, ex animo. 2) προσανάβηθι) ascende ad alios honestos. Prov. 25, 7.: πρεϊσσον γάρ σοι τὸ ξηθηναι ἀναβηναι, η ταπεινώσαι σε ἐν προσώπω δυνάστου.
- v. 11. nã, omnis) Gravis vocula. [Axioma saepius repetitum, idque ponderosissimum. c. 18, 14. Matth. 23, 12. V. g.]
- v. 12. 3) ἄριστον ἢ δεῖπνον, prandium aut coenam) Saepius coenae simplex fieri solet mentio. itaque hoc tempore fuerit prandium. v. 1. 25. μὴ φώνει τοὺς φίλους, noli vocare amicos) id est, non dico, ut invites amicos etc. Jesus invitationes ex necessitudine naturali et civili quasi suo loco relinquit: ipse meliores praecipit. humanitatis officia non plane tollit. πλουσίους, divites) Epitheton amicorum, fratrum, propinquorum, qui saepe negliguntur, egeni; maxime vero

consist Jer. 7, 4. 8.; ubi nomenclatura, templum Domini, mendacii arguitur: Hos. 1, 9. למל על מה — populus meus: Rom. 2, 28., non — Judaeus, coll. Apoc. 8, 9. etc. Haec responsionis loco ad cel. D. Ernesti Bibl. Theol. Tom. X. p. 184. ss. E. B.

<sup>1)</sup> ήσαν παρατηρούμενοι αὐτὸν, callide observabant Eum] Dolosis et pravis cogitationibus vehementer violatur sabbatum spirituale. V. g.
2) τὸν ἔσχατον, ultimum] Qui vel uni seipsum anteponit, is fleri potest ut cogatur cedere.

τὸν ἔσχατον, ultimum] Qui vel uni seipsum anteponit, is fieri potest ut cogatur cedere.
 Jevat igitur infimum sane locum occupare. Nulla facile injuria damni minus tibi intulerit, quam haec, siquidem necopinatus ea teipsum affeceris. V. g.

<sup>5)</sup> τω κεκληκότι, qui vocaverai] Non pessimae notae hic Pharisaeus fuit, v. 14. V. g.

vicinorum: quibus opponuntur totidem genera alia. v. 13. — μήποτε — ἀνταπόδομα, ne — retributia) Hic metus mundo ignotus est, uti metus divitiarum. Prov.
30, 8. Fundamentum verae liberalitatis et αὐταρκείας. Quis velit omnia sibi in
hac vita pensari? [Neque tamen desunt, qui celerrime, largissime atque cumulatissime rependi sibi nihil non desiderant, quin et praerogativas atque opportunitates
haud promeritas, multos alios opprimendo, tanta contentione venantur, ac si nulla
resurrectio instaret vel remuneratio, imo vero ac si nihil plane detrahendum sit iis,
qui effrenata praesentium anhelatione futurorum fidem abnegant. Quanti quaeso constant praesentia haud paucis cedentia in rapinam! Beatus, quem exspectare non
piget. Noli negre ferre, siquando acciderit, ut aliqua re in mundo excidos. At
cave iniquius de aliis judices, quibus postponi te nolens volens persentiscis. V.g.] —
καὶ γενήσεται) De hac constructione, μήποτε καὶ αὐτοί σε ἀντικαλέσωσι, καὶ γενήσεταί σοι ἀνταπόδομα, cui gemella extat versu 9. judicium ferri poterit ex annot.
ad Marc. 3, 27. Ea non observata, multi fecere γένηται.

v. 13. κάλει) voca, simpliciter; non, φώνει v. 12. φωνείν clarius et solen-

nius quiddam sonat. — πτωχούς, pauperes) Tales vocat Deus ipse. v. 21.

v. 14. γάρ, enim) Nil manet sine retributione. — σοὶ, tibi) amico Salvatoris. — ἀναστάσει, resurrectione) Ante resurrectionem non est plena retributio, sed potius, in vita, facultas ad sementem ulteriorem; et a morte, quies. Ap. 14, 13. — τῶν δικαίων, justorum) Act. 24, 15. [Matth. 25, 46. Joh. 5, 29.]

v. 15. ἀκούσας, audiens) coque tactus. [Facile tamen suspicere, mundani aliquid cogitationibus ejus de regno DEI subrepsisse. V. g.] — μακάριος, beatus) v. 14. Saepe hoc epitheton raritatem connotat. conf. v. 24. Non sufficit, beatos dicere pios; sed quisque pro sua parte niti debet. conf. v. seqq. item c. 13, 23. s. — φάγεται) edet. — ἄφτον) Multi, ἄφιστον sed certior lectio ἄφτον, praesertim accedente verbo φάγεται, coll. v. 1. Tamen tum videtur fuisse prandium. v. 12. not. Eo majori attentione dignum est, quod in parabola coena, non prandium, proponitur. v. 16.

v. 16. μέγα, magnam) et lautam et multis satiandis idoneam. Gratiae regnum, quatenus per id intratur in regnum gloriae. — ἐκάλεσε, vocavit) Nexus duorum sermonum convivialium, ad beutitudinem ducentium: Voca pauperes ad te; Dei vocationem sequere.

v. 17. εἰπεῖν, dicere) Observanda gradatio: dicere, vocatis: introduc, pauperes: v. 21. coge, eos qui sunt in viis: v. 23. Progreditur vocatio ad remotiores, vi semper majoro pensans moram. [Vocati sunt ex Israële. V. g.] — ηδη)

jam nunc. Demonstratur praesens tempus Novi Testamenti.

v. 18. ἦφξαντο, inceperunt) Antea prae se tulerant, se exspectare. — ἀπὸ μιᾶς) Ἐλλιπές ἀπὸ μιᾶς se. γνώμης, uno animo vel uno consensu. sive ἀπὸ μιᾶς παραιτήσεως, i. e. pariter coeperunt recusure. Sie fere ἐλ. β΄. εἴγε ποτ ἔσγε μίαν βουλεύσομεν, nimirum βουλήν, si quando una sit sententiu consilii nostri. et alibi, οὐχ ὁσίη, πταμένοισιν ἐπ' ἀνδφάσιν εὐχετάασθαι, scilicet εὐχὴ, non est pia gloriatio, gloriari in mortuos. Et Psalmo 26., μίαν ἤτησάμην παρὰ τοῦ πυρίου, scilicet αἴτησιν. et Psalmo 57., εὐθείας πρίνετε υίοὶ τῶν ἀνθρώπων, nimirum πρίσεις. Cumerarius. — ¹) ἀγρὸν, agrum) Hoc versu innuitur ager, versu sequente negotintio. coll. Matth. 22, 5. Utrumque verbum emi dicit cupiditatem, ut esse solet recenti re. Homini mundano, ubi vocationem divinam sentit, omnia vana sunt nova et dulcia. — ²) ἔχω ἀνάγπην, habeo necesse) Saepe concurrunt tempora gratiae acceptissima et mundana negotia urgentissima. Hic praetexit fictam necessitatem: alter meram aliarum rerum lubentiam, proficiscor, v. 19. tertius, perver-

2) ηγόρασα. emi] Abnegandi mundi causam, spirituali sensu, aliam agri emtionem (Matth. 13, 44.), aliam arationem (Luc. 9, 62.), aliam denique desponsationem (2 Cor. 11, 2.) obten-

<sup>1)</sup> παραιτείσθαι. excusare] Agrum emere etc. res in se non malae: at malum est, impediri eis, et necessitatem in terrenis cum impossibilitate in spiritualibus praetexere.  $V. g. - \alpha u \tau \hat{\varphi}$ , ei] qui instruxerat convivium. V. g.

sam impossibilitatem, non possum, v. 20. Hic ergo negat, so posse: duo illi negant, se velle, sed civilem adhibent paraphrasin. His omnibus mederi poterat sanctum illud vdium, v. 26. Nec tamen tam in affectu sita est varietas repulsae, quam in objecto, agri, boum, uxoris. coll. Matth. l. c. —  $\ell \varrho \omega \tau \tilde{\omega}$ , rogo) Indignissima et miserrima rogatio, qua recusatur regnum Dei.

v. 19. ηγόρασα, emi) 1 Cor. 7, 30. — πέντε, quinque) Emtio non minima.

v. 20. γυναϊκα, nxorem) v. 26. Conf. 1 Cor. l. c. v. 29. — οὐ δύναμαι, non possum) Hic excusator, quo speciosiorem et honestiorem videtur habere causam, eo est ceteris importunior.

v. 21. ἀπήγγειλε, renunciavit) Ministrorum est, auditorum obedientiam et inobedientiam, per preces, referre ad Dominum. — ὀργισθεὶς, iratus) Ergo plane ex animo vocaverat. — ἔξελθε, exi) Sic v. 23. — ταχέως, cito) Quia parata jam et quasi adhuc calida sunt omnia: quorum praestantia per alios convivas contra contemtum vindicetur. — πλατείας, plateas) majores. — ψύμας, vicos) minores. — ') τοὺς πτωχοὺς, pauperes) Vocati erant, qui inter Judaeos habebantur optimi, v. 1. 3.: pauperes in plateis, publicani et peccatores, c. 15, 1. Matth. 21, 31. — πτωχοὺς, pauperes) quos alias nemo facile invitat. — ἀναπήρους, mutilos) quos nulla mulier sumat, v. 20. — χωλοὺς, claudos) qui non possunt proficisci, v. 19. — τυφλοὺς, coecos) qui non possunt videre, v. 18.

v. 22. γέγονεν, factum est) Conf. Ez. 9, 11.

v. 23. φραγμούς, sepes) mendicorum parietes. — 2) ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, coge ingredi) Non est omnimoda coactio; nam qui plane trahitur aut rapitur, non ingreditur. conf. coëgit, Matth. 14, 22. 2 Cor. 12, 11. Gal. 2, 14. πλοαβιάζεσθαι, Luc. 24, 29. Act. 16, 15. Aliter compulit Saulus pro Judaismo insaniens, aliter Paulus servus Jesu Christi. [Quo serior est vocatio, eo fortius urget. v. 23. Dicere, ducere, cogere sunt in gradatione. V. g.] — γεμισθη, impleatur) Nec natura nec gratia patitur vacuum. Multitudo beatorum: extremis mundi temporibus maximam plenitudinis suae partem nanciscens. [Congruit praedicta Christi saturatio. Esaj. 53, 11. V. g.]

v. 24. γαρ, enim) Refertur ad exi. Quosvis jam potius quaerit Dominus. [Nec jam ullus contemtoribus locus vacat. V. g.] — ύμιν, vohis) Plurale pertinet ad introductos pauperes etc. — τῶν ἀνδρῶν, virorum) hominum amplorum. — ἐκείνων, illorum) Pronomen removendi vim habet. Hic quoque valet vulgare illud, Absens carens. — γεύσεται, gustabit) nedum perfruatur. Judaci contumaces ex-

ciderunt etiam regno gratiae ejusque gustu.

v. 26. 3) οὐ μισεῖ τον πατέρα αὐτοῦ, non odit patrem suum) patrem, etc. secundum eam partem, secundum quam se ipsum odisse debet, a Christo aversam. Convenit hie textus in illud maxime tempus, quo pauci vere sequebantur Christum; multi oderant, odio digni. Hoe odium non solum comparate et conditionate debet accipi; sed etiam absolute. nam quisquis maturam cognitionem, gustum, appetitum Dei et bonorum coelestium (v. 16.) a Christo duxit; is habet generosum idemque tamen ab omni acerbitate remotum sui et omnis creaturae vanitati subjectae fastidium atque odium. Joh. 12, 25. — ἀδελφούς, fratres) conf. v. 12. — ἔτι δὲ, adhue vero) Homini carissimum, ipse. Sacpe qui inferiorem sancti odii gradum visus erat assequi, in altiore deficit. — την ξαυτοῦ ψυχην, animam suam) se ipsum. — μαθητής εἶναι, discipulus esse) εἶναι μαθητής, esse discipulus, v. seq. Utroque loco accentus in pronunciando cadit super verbum prius.

v. 27. nai) et tamen (non, et non) venit, ambulatque post me, ut vos, quasi vellet esse discipulus meus. conf. Matth. 16, 24. not.

τῆς πόλεως, urbis] Hắc cas gentes innui existimes, inter quas Judaei dispersi erant.
 V. g. [Conf. tamen not. seq. E. B.]
 2) εἰς τὰς ὁδοὺς, in vias] Merus hic paganismus innuitur. V. g.

<sup>3)</sup> el tic, si quis Ubi maxima hominum multitudo confluxit, ibi eximia quandoque sermonis severitate usus est Jesus. V. g.

- v. 28. πύργον) arcem. καθίσας, sedens) dato sibi spatio ad faciendam summam rerum suarum. sic quoque v. 31.
  - v. 29. 1) αρξωνται, incipiant) Non conantem frustra, nemo ridet.
  - v. 30. ovros, hic) Significatur nomen proprium. Vulgo ponunt N. N.
- v. 31. η, aut) Magnum et arduum Christianismus. comparatur cum rebus magnis et arduis: ut est, in re privata, aedificatio pretiosa, in publica, bellum. Prior parabola exprimit odium patris et matris etc. altera odium animae suae. βασιλεύς, rex) Christiana militia, regale quiddam. εlς πόλεμον, in bellum) Conf. Gen. 32, 24.
- v. 32. ¿¿œvæ, rogat) Facilius a se impetrat rex, ut exercitum impendat, quam ut pacem roget. haec igitur rogatio pacis exprimit odium animae propriae, quo quis, omni suitate abnegata, merae se gratiae permittit. Possit etiam, mutato schemate, pax esse fuga odii apud suos: pax mala.
- v. 33. οὖκ ἀποτάσσεται, non abdicat) Aedificator pecunias, belligerator copias, discipulus parentes et caritates omnes abnegat et impendit. Illi habent apparatum positivum: hic, negativum. [Magnus conatus, discipulatum Christi ambire. Satius abstinet, cui non omnia, quae ad rem faciunt, arrident. V. g.]
- v. 34. alag) Sal, sunt discipuli. Matth. 5, 13. Marc. 9, 5. Sal, acre quiddam: sit Christianus. vers. praec. [Acriter, quod agendum est, et graviter agere nos oportet. V. g.]
- v. 35. οὖτε, neque) id est, neque immediatam neque mediatam utilitatem affert. Theologus spirituali sale carens ne politicae quidem frugi est. Es. 9, 14. ἔξω, fords) Severitas, etiam in sermone.

#### CAPUT XV.

- v. 1. Hávres, omnes) non modo plurimi: omnes, qui ibi erant. [Apparet h. l., quomodo Salvator iis, qui ad Eum congregati sunt Eique adhaeserunt, id ipsum praestiterit, quod Hierosolymitanis, siquidem voluissent, praestitisset. Scilicet gallinae ad instar, pullos alis protegentis et soventis, cos habuit. Harm. p. 415.]
  - v. 2. διεγόγγυζον) murmurabant inter 86.
- v. 3. την παραβολήν ταύτην, parabolam hanc) versu 4 10. Prior pars declarat curam et gaudium Redemtoris; altera, Dei.
- v. 4. τίς, quis) Ovis, drachma, filius perditus: peccator stupidus, sui plane nescius, sciens et voluntarius. έκατον, centum) Ex magnitudine gregis patet solicitudo pastoris pro ove una. ἐν τῷ ἐρήμφ, in deserto) ubi pascitur grex. πορεύεται, proficiscitur) In recuperanda anima non homo, sed Deus, laborat quasi. v. 8. ἔως, usque dum) Antea non desistit. v. 8. Ideo Jesus Christus secutus est peccatores usque ad victum quotidianum, usque ad mensas, ubi maxime peccatur.
- v. 5. ξαυτοῦ, suos) Poterat servi opera uti: sed amor et gaudium ipsi operam dulcem reddit.
- v. 6. ἐλθων εἰς τον οἶκον, veniens domum) Jesus Christus plane in ascensione domum rediit; nam coelum ejus domus est, Joh. 14, 2. et tum maxime certiores fecit coelites de rebus suis gestis in terra. 1 Tim. 3, 16. Hinc ἔσται erit, futurum, v. 7. at, γίνεται fit, praesens, v. 10. Permuta haec verba inter se paulisper: videbis differentiam. συγκαλεῖ, convocat) Activum: Medium, συγκαλεῖται, v. 9. convocat ad se. φίλους, γείτονας, amicos, vicinos) Diversa genera coelicolarum, quin etiam angelorum. v. 10. Vicini homines non eandem, sed proximam habent domum; amici, voluntate conjuncti sunt. τὸ) illam, quam nostis. Coelites

<sup>1)</sup> ψηφίζει, colculos subducii] Sumtuum aedificatoriorum supputatio, consultatiove bellica non nullius momenti res sunt. Tu vero vide, an aeternae vel salutis vel miseriae causa curatius unquam deliberaveris. Facilis descensus ad orcum. V. g.

sciunt amissionem et recuperationem animarum. - 1) anolwlog, quae periit) quam

perdidi, v. 9. Ovis, animal, quasi sponte perit, prae drachma.

v. 7. υμίν, vobis) Gravissime hoc gaudio refutatur Pharisaeorum murmur. ταρά) gaudium solenne et festum, audita re salutari, in terris gesta. — 2) ἐν το ούρανο, in coelo) Pastor, Jesus Christus, amicos et vicinos habet vel maxime spiritus justorum; qui eo magis participes sunt hujus gaudii, quia majorem habent cum hominibus necessitudinem. Versu 10. gradatio fit ad angelos, qui illo loco nominantur potius, quia ibi non spectatur Christus homo. Neque angeli id cognoscere dicuntur ex conversatione cum homine; nam non omnes cum uno sunt homine: sed ex Domini revelatione, quae spiritibus justorum aeque potest obtingere. conf. Hainlini Sol temp. f. 80. et Ven. Weismann. H. E. P. I. pag. 106. Siç angelis contradistinguuntur reliqui coelites Ap. 18, 20. seqq. — Evi, uno) et multo majus, de multis. v. 1. —  $\ddot{\eta}$ ) id est,  $\mu \ddot{\alpha} \dot{\lambda} lov \ddot{\eta}$ . cap. 18, 14. LXX, Ps. 118, 8.9. Haec clausula non additur. v. 10. — où yoslav Eyougi, non egent) quia cum pastore sunt: et poenilentiam pridem nacti sunt. Justus est in via: poenitons, redit in viam.

v. 8. γυνή, mulier) Significatur ή σοφία, Sapientia, sive Koheleth; vel רוח Spiritus sanctus, sicuti Filius, v. 4. et Pater, v. 11. Varius est hominis habitus ad Deum. — saçoi, verrit) Id non fit sine pulvere, ex parte hominis.

v. 9. ovynaleitat, convocat) statim. — tas pilas nai tas yeitovas, amicas et vicinas) Copiae angelicae per se non habent sexum: spectantur tamen ut vel domi vel foris agentes, Hebr. 1, 14. not. foris, habitu virili, bellis apto: domi, habitu pacifico et feminino.

Ψ. 10. γίνεται) fit; non modo fiet. Apertissime hoc loco de coelo agitur; uti etiam de inferno, c. 16, 23. eodem sermonis tractu. Vide nexum c. 16, 1. 14. ss.

v. 11. elne de, dixit autem) Habet haec parabola quiddam divisum a prima et secunda.

v. 12. ο νεώτερος) ο έτερος. Matth. 21, 30. Notantur bini filii dissimiles. τὸ ἐπιβάλλον) Sie, τοῦ καρποῦ τοῦ ἐπιβάλλοντός μοι λαβεῖν, 1 Macc. 10, 29. (30.) - μέρος, partem) Quilibet suam partem a Deo accipit. — αὐτοῖς, illis) etiam, majori filio, non roganti, usufructu tamen, ut apparet, nondum tradito: v. 31.

v. 13. ἀσώτως) Verbum magna proprietate positum. ἄσωτος ὁ δί αὐτὸν ἀπολλύμενος. Arist. l. 4. Eth. c. 1. ubi ἀσωτία est excessus liberalitatis cum intempe-

rantia conjunctus. [In eo statu mortuus fuit patriae. v. 24. V. g.]
v. 14. αὐτὸς ἦρξατο, ipse coepit) Fames eum non in postremis corripiebat.

v. 15. τῶν πολιτῶν, civium) etsi ipse non factus est ibi civis. Quem reditus ad frugem manet, is saepe etiam in medio errore suo (Joh. 11, 52.) quiddam a propriis mundi civibus divisum retinet. — ἔπεμψεν, misit) Magna indignitas. —

zoigove, porcos) Vilis conditio, pro Judaeo praesertim.

v. 16. γεμίσαι, implere) Quo major inanitas, eo major appetitus. — των κε-פמדוֹשי) Syrus: חרובא, unde sententia partim nata videtur, partim confirmatur eorum, qui non de leguminum siliquis, sed de fructu siliquae arboris, καξφούβια dicto. (unde Gall. carrouges) accipiunt, quo et pauperrimi mortalium et porci vescerentur: ut censent Maldonatus, Bochartus, Drusius, Simonius, et ante hos nescio quis in Lexico Graeco X virali Basileae 1584 edito. Adde Buxt. Lexicon Talm. qui col. 821. docet, הרוב esse arboris speciem. Certe omnia περάτια sunt siliquae: omnes siliquae haud scio an κερατίων nomine appellentur.

v. 17. ɛiç, in) Nutrimenta sensus diffundendi (non inepte Galli dicunt se divertir.) defecerant. Initium reditus pendet a summo miseriae: qua furor peccandi defervescit, ut homo ad se, et mox ad Deum redeat. Poenitentia, conversio.

3) v. 18. ἀναστάς, surgens) Primordia poenitentiae, accurate indicata. — πά-

μου, meam] In amissa etiam jus competit pastori. V. g.
 ἐσται, eri'] Futurum: quo reditus Christi in patriam innui videtur. V. g.
 ἐγώ δὲ ὧδε, ego vero hic] Vocula ὧδε, híc, post ἐγώ δὲ, vim habet. Not. crit.

τες, Pater) Patris nomen manet, etiamsi degeneres sint filii. — είς τον ούρανον, in coelum) Conf. v. 7.

v. 19. ποίησόν με) utere me. — ξνα) uno quovis. — μισθίων, mercenario-

rum) qui vel ex alienis sumuntur.

- v. 20. καl, et) Dictum, factum. είδεν, vidit) reducem, famelicum, nudum. coll. v. 22. 1) δραμών, currens) ex domo. conf. έξενέγκατε, proferte, v. 22. Parentes alias non facile occurrunt filiis. κατεφίλησεν) deosculatus est. [Quí clementiorem salutationem sperare poterat filius, si vel optime rem suam, quum peregre esset, egisset? V. g.]
- v. 21. elne, dixit) Ea comitate non est abusus filius, quo minus, quae destinarat, dicere institueret. Poenitentia seria non satisfacit sibi una otiosa cogitatione.
- v. 22. εἶπε, dixit) Non eloquitur filius omnia, quae dicere statuerat: vel quod ex obvii Patris comitate, accensa filialis fiducia omnem servilem sensum absorberet; vel quod Patris comitas sermonem filii abrumperet. πρὸς τοὺς δούλους, ad servos) Filio respondet re ipsa. ἐξενέγκατε, proferte) in publicum. Si res maximas et optimas gessisset hic filius, non posset majorem sperare honorem. τὴν) illam. πρώτην) primam, praecipuam. Contra, currus secundus, Gen. 41, 43.
- v. 23. τον μόσχον τον σιτευτον) Jud. 6, 25. τον μόσχον τον σιτευτον καὶ μόσχον δεύτερον έπταετῆ. Articulus singularem praestantiam notat. εὐφρανθῶμεν, lae-temur) Summa vi hoc verbum iteratur, v. 24. 32.
- v. 24. οὖτος, hic) Carmen et hymnus cum rhythmo, saepe repetitus, v. 32. cum symphonia, v. 25. Carmine usi veteres in magno affectu. Gen. 37, 33. 1 Chron. 13, (12,) 18.
- v. 25. ἐν ἀγοῷ, in agro) tanquam serviens. v. 29. γοοῶν, choros) exultantes.
- v. 27. ὁ ἀδελφός σου, frater tuns) Argumentum commovens. ἦπει) Hesychius, ἦπει, ἔφχεται, ἢ ἦλθεν. ἔθυσεν, mactavit) Vitulum mactatum prae stola, annulo, calceis, memorare dicitur puer, quia praecipuum cum symphonia et choris nexum habet. Inde etiam filius major id allegat, v. 30. antequam fratrem tam pulcre amictum videret. ὑγιαίνοντα) salvum. Jos. 10, 21. מולכם LXX ὑγιής.
- v. 28. ούκ ηθελεν, noluit) Magna iniquitas. έξελθών, egressus) Magna lenites Patris.
- v. 29. τοσαῦτα ἔτη, tot annos) Antitheton: quum, v. 30. δουλεύω, servio) Confessio servitutis. Non addit, Pater. ἔδωκας, dedisti) nedum mactares. ἔφιφον, haedum) nedum vitulum. v. 27. φίλων, amicis) Antitheton: scortis. v. 30. οὖτος, iste) Sic c. 18, 11. not. ὁ καταφαγών σου τὸν βίον, qui con-
- v. 30. οὖτος, iste) Sic c. 18, 11. not. ὁ καταφαγών σου τὸν βίον, qui consumsit tuum victum) Invidiose loquitur frater major. ἡλθεν) Venit, dicit, ut de alieno loquens: non, rediit. αὖτῷ, illi) Dativus commodi. [Heluoni isti, ait natu major. V. g.]
- v. 31. εἶπεν, disil) Querelae duplici dupliciter respondet. τέπνον, fili) Amanter appellat: [laetitiá de reditu filii perditi perfusus. V. g.] nec statim abjicit invidum fratrem Pater. πάντοτε, semper) neque ideo opus est, laetari instituto peculiari. v. 7. fin. μετ' ἐμοῦ, mecum) Praestat cum patre laetari, quam cum amicorum grege. v. 29. πάντα, omniu) Praerogativa populi Judaici. τὰ ἐμαὰ, mea) Non opus est, externas quaerere amicitias. σά ἐστι, tua sunt) Nam frater junior partem suam acceperat: et natu major successionem habebat in bona paterna praecipuam. Possunt multa esse filiorum Dei, quorum pleno usufructu non gaudent. Adeo non debebat frater natu major conqueri, haedum sibi nunquam datum.
- v. 32. ¿¿¿¿) Non solum illud significatur, deberes tu gaudere: sed hoc, gaudium debuit institui domi nostrae. Est enim quasi apologia ad querelam, versu 30.

<sup>1)</sup> και έσπλαγγνίση, et misertus est] Hoc vero est, ne vultum quidem adducere, vel frontem rugare, Jer. 3, 12. V. g.

expressam. coll. v. 2. [Mira patris facilitas! V. g.] sic ἔδει, non, oporteret, sed, oportuit, Act. 1, 16. — ὁ ἀδελφός σου ούτος, frater trus iste) Antitheton: filius trus iste. v. 30.

### CAPUT XVI.

- v. 1. Μαθητάς, discipulos) Hi discipuli non sunt duodecim illi, qui omnia reliquerant, et potius erant amici faciendi: sed qui fuerant publicani. Ac Dominus jam gravius loquitur cum discipulis, qui fuerant publicani, et severius: quam pro his ad alios. Filius cum gaudio recuperatus non quotidie symphonias habet, sed ad officium redire docetur. διεβλήθη) Verbum mediam vim habet. Conf. c. 15, 30. Delatus erat oeconomus, vere, quaecunque fuerit mens deferentis. διασκοφπίζων, dispergens) Praesens, praeterito incluso. Idem verbum, c. 15, 13. Parabola non spectat ad omnes oeconomos; qui potius per totum oeconomiae tempus debent fidem praestare: 1 Cor. 4, 2. sed ad eos, qui longo oeconomiae spatio rem male gesserunt. Tota mundi ratio est dispersio in bonis externis, quatenus in loca non sua conferuntur; etsi plerique injusti videntur congregare. [Enimvero, qui in dispergendo alacritatem praestat, is congregat in coelo. V. g.]
- v. 2. τί τοῦτο, quid hoc) Loquitur homo dives quasi de re nec opinata. Deus homini credit. ἀκούω, audio) ex querelis. Deus audire innuitur, quasi non videret ipse. ita oeconomus sibi permittebatur. τον λόγον) libellum.
- v. 3. σκάπτειν ἐπαιτεῖν, fodere: mendicare) Mors nec laborandi nec rogandi relinquit locum. Cohel. 9, 10. Ornamentum parabolae in apodosi, quoad res fert, accommodatur. Plenaria innuitur ἀπορία oeconomi, si careat perfugio ad debitores Domini. αlσχύνομαι, pudet me) Dixeris: ex nimia modestia et sensu suae indignitatis.
  - v. 4. Eyvor, novi) Subito consilium cepit.
- v. 5. Eva Exactor, unumquemque) ut quam plurimos sibi obligaret. ergo duo exempli duntaxat gratia subjunguntur in seqq.
- v. 6. δέξαι) accipe a me. γράμμα, scriptum) syngrapham. ταχέως, reptim) furtim. πεντήκοντα, quinquaginta) Magna donatio. v. 7. Magno paratur amicus.
- v. 7. σὐ δὲ, tu vero) Conjunctio indicat, oeconomum non seorsum cum quovis egisse debitore.
- v. 8. ἐπήνεσεν) non solum ratum habuit oeconomi consilium, sed cum approbatione laudavit. — ὁ κύριος, dominus) oeconomi. v. 3. 5. — τον οἰκονόμον της άδικίας, veconomum injustitiae) Dicitur injustus non tantum propter pristinam bonorum heri sui dispersionem, sed etiam propter novum consilium, quo L batos olei et XX coros tritici intervertit, et debitoribus ex alieno condonavit, ut sibi prospiceret. Confer inter se v. 4. et 9. ut, quum, bis. Ex hac porro oeconomi injustitia denominatur ipse mamonas injustitine, v. 9. perinde uti paulo post injustus primum dicitur de homine, ct ex eo deinceps mamonas injustus, v. 10. 11. Injustus autem fuit oeconomus non erga debitores heri sui, sed erga herum ipsum: itaque injustus est homo, qui mamona non praecise utitur ad Dei, ut sic loquamur, commodum, sed ad suum ipsius. Ea injustitia vel est crassa, nefaria, poenam cumulans: uti describitur post hanc parabolam, versu 10. s. vel, mollito per parabolam vocabulo injustitiae, subtilis, ingenua, innoxia. nam ut justus dicitur secundum quid Es. 49, 24. sic injustitia, 2 Cor. 12, 13. not. Bona videlicet ea, quae mamonae vocabulo notantur, aliena sunt, eo sensu, quo spiritualia et aeterna ex opposito nostra sunt. v. 12. Ex alienis autem bonis quisquis suum quaerit et percipit commodum, injustus est. Admirabilis igitur est indulgentia, et conniventia quasi nimia, quod Deus nobis concedit, imo consulit, ut ex suis bonis amicos paremus nobis. Jus haberet Ille postulandi, ut nos, oeconomi, bona sua praecise ad Ipsius (ut sic loquar) commodum dispensaremus, nullo nostro usu: nunc vult, ut rationem utilitatis nostrae generoso admisceamus vel sub-

stituamus arbitrio. Sic Deus de suo jure decedit: magna facilitate, cui similis illa, de qua Rom. 3, 4. not. Id quum improbe, i. e. strenue accipimus et amplectimur, injustitiam admittimus, sed talem, quae non modo non reprehenditur ipsa, verum etiam cum laudabili prudentia est conjuncta. O quanto et injustiores et imprudentiores sunt, qui in bonis Dei sibi unice dulces sunt! Omnis quidem injustitia peccat contra Deum; et sic injustitia, quae mamonae adscribitur, uti vulgatissimam fuisse phraseologiam ממרך שקר docet Lightfootus, qui confert exemplum Zacchaei, famoso significatu et vulgari posset accipi: sed eadem h. l. sita est in illo ipso oeconomi facto, quo sibi amicos paravit: idque nos adigit ad significatum injustitiae reconditum. Frequens autem est et suavis saepe et grandis catachresis, qua vocabulum non bonae rei tamen in bonam partem, non extante aptiore altero, adhibetur. Talia sunt αλογον, quod non reputatur: ἀχάριστον, pro quo nulla gratia digna referri potest: talia, έξέστημεν καταναφκάν et ἐσύλησα, 2 Cor. 5, 13. 11, 8. et, quae propius huc spectant, διά κενῆς Job. 2, 3. 9, 17. ἐσκλήρυνας αἰτήσασθαι 2 Reg. 2, 10. οὐ νόμος Jer. 49, 12. βιασταὶ άρπάζουσιν Matth. 11, 12. ἀναίδεια Luc. 11, 8. Si nimis quaesita censetur haec interpretatio, injustus dici existimetur mamonas, quia non jure fert appellationem bonorum. — őzi, quoniam) Jesus rationem addit ad parabolam, quare oeconomus tantam prudentiae laudem consecutus sit. — ol viol —) Filii hujus seculi (c. 20, 34.) sunt, qui huic mundo tenebris obsito ejusque bonis student: filii lucis (1 Thess. 5, 5. Eph. 5, 8.) qui in hoc mundo viventes, lucis bona quaerunt, quae dat Pater luminum, Jac. 1, 17. Sublimis est haec sententia, coelesti ore Ĵesu Christi dignissima. — φρονιμώτεροι, prudentiores) Comparativus, isque improprius et minuens. nam prudentia mundi non meretur prudentia dici in positivo. vis comparativi jam in ύπλο est. — ύπλο, supra) Filii lucis non valde curant hunc mundum. ideo facile eos hac in parte excellunt filii hujus seculi, et laudem praeripiunt, neque tantam in spiritualibus prudentiam et vigilantiam re ipsa semper adhibent. Matth. 25, 5. Vix curant, quod necesse est: mundani plus, quam opus est. [Vix quisquam lucis filius vel 50 olei batos vel 20 coros tritici impenderit, ut Sancti cujusdam favorem sibi conciliet: at seculi hujus homines magno quandoque pretio amicum sibi vel patronum acquirunt. V. g.] είς την γενεάν, in generationem) είς, in limitat. [Sublimioris nimirum prudentiae vel scintillula praestabilior est mundanae prudentiae apice. Haec enim, sive civilia negotia, sive bellica, sive mercaturam, sive literas, sive artificia etc. spectes, caducum usquequaque scopum habet: ista ad metam extremam contendit, quae sola maximi momenti est, utut vulgo posthabila et neglecta prorsus ab hominibus seculi. V. g.] Fructus prudentise mundanae terminatur in annis non multis. Antitheton, aeterna. v. seq.

v. 9. ποιήσατε — ινα όταν — δέξωνται, facite — ut quum — sint recepturi) Repetuntur omnia ex v. 4. — φίλους, amicos) non singuli singulos, sed plures. v. 5. not. [id quod obolis vel terunciis haud sane praestiteris. V. g.] Hîc, quod rarum est, creditorem amat debitor. sed eheu! quid est, non modo carere amicis talibus, sed inimicos, praesertim suspirantes, clamantes, sibi parare per rapinas, fraudes etc. — ἐκ τοῦ μαμωνᾶ, ex mamona) non modo per restitutionem ablati, sed etiam per beneficentiam, eleemosynam, facilitatem, indulgentiam, uti Job. c. 31, 20. — wa, ut) Non sufficit sola liberalitas: sed haec tamen grande impedimentum introitûs in acterna tabernacula removet. — enlimpre, defeceritis) in morte, ubi oeconomia a nobis reposcitur. [Cohel. 9, 10.] גוע LXX, ἐκλείπω, etiam de justis. sed hoc loco innuit, vi parabolae, talem exitum muneris ac vitae, qui miser esset, nisi parati essent amici. — δέξωντας, sint recepturi) amici, vel in hac vita, vel in futura. Coelestium bonorum heredes dicent: Haec nostra esse jussit Pater: (v. 12.) haec etiam vestra, qui nobis benefecistis, esse volumus. Judicium divinum multos habet et deprecatores et subscriptores. 1 Cor. 6, 2. [Scilicet non ii duntaxat indigitantur, quibus benefecerit aliquis, sed omnes omnino, qui ante moribundum ad aeternà tabernacula transierunt, vel suum inibi locum habent. Omnium enim communis est causa. Atque optime in filiis ac servis DEI collocantur beneficia. V. g.] Si nullae amicorum in hac re partes essent, quid opus esset, amicos parare?— alwiovs, aeterna) Hoc opponitur τῆ ἐκλείψει, defectui.— σκηνάς, tabernacula) Sic appellantur propter securitatem, amoenitatem, et contubernii, tanquam hospitii communicati, commoditatem. Non additur sua, ut v. L. domos suas, quia tabernacula sunt Dei.

v. 10. ὁ πιστὸς, fidelis) Hoc arcte cohaerere cum antecedentibus repetita mamonae mentio indicat. neque tamen prudentiam jam, sed fidelitatem commendat Dominus. Etenim fidelitas prudentiam parit, et dirigit. Conjugata, πιστὸς, ἀληθινὸν (אַבּבוֹ) et πιστεύσει. — ἐν ἐλαχίστφ, in minimo) Theologia de maximis et minimis. namque hinc antitheton multo etiam superlativi vim, ut בּבוֹן, assequi-

tur. — adinog, injustus) Oppositum, niorog, fidelis.

v. 11. ἐν, in) i. e. quum tantilla res agitur. — ἀδίκω, injusto) Injustus mamonas opponitur vero: et per metonymiam consequentis dicitur pro minimo ac vili; quia videlicet propter vilitatem injustis etiam ac perfidis hominibus committitur ac datur: imo his maxime; quia hi toti in eum involant et incumbunt, eumque pro unico suo bono habent. v. 25. Omne magnum per homines aut nuper ant pridem contraxit aliquid ex iniquo. Translatio dominiorum tot seculis quid potuit possessionibus affricare? quanquam in praesenti possessorum bona esse fides potest. — πιστοὶ, fideles) Bona externa dantur ad explorationem. — οὐκ ἐγένεσθε, non facti estis) deposita, quae in vobis erat, perfidia. haec significatio verbi γίνομαι. — τὸ ἀληθινὸν, verum) Jesus loquitur e sensu coelesti. Verum bonum, spirituale atque aeternum. Hujus pretiositas non perinde potest objici periculo perfidae administrationis. Nullum in mamona damnum fit. — τἰς, quis) h. e. Non ego, nec Pater meus. — πιστεύσει, credet) in hac vita, ubi periculum perfidiae.

v. 12. άλλοτρίω, alieno) in bonis mundi externis, in pabulo ventris. 1 Cor. 6, 13. 1 Tim. 6, 7. Alio respectu carnalia, non spiritualia, nostra dicuntur. 1 Cor. 9, 11. Imo aliena sunt homini, antequam fidelis fit, omnia Dei bona, etiam ea, quae ceteris sunt minora ac priora: ubi fidelis factus est, omnia ei sua fiunt, etiam maxima et summa. — το υμέτερον, vestrum) quod est filiorum et heredum Dei. c. 6, 20. 1 Cor. 3, 22. Re ipsa idem, quod verum. v. 11. ύμῖν, vobis) Qui salute excidit, habere tamen potuit. — δώσει, dabit) Nomini verum convenit verbum credet, respicitque unice hanc vitam, in qua tempus est probationis: pronomini vestrum convenit verbum dabit, spectatque praecipue vitam futuram, in qua nullum est periculum perfidiae. Quare quia in altera parte locum habet perfidia, in altera non habet: causa, cur iis, qui in iniquo mamona non praestitere fidem, vera non sint committenda, est rerum veritas et dignitas, nulli periculo exponenda: causa, cur iis, qui in alienis fidem non praestitere, sua non sint danda, est eorum, qui ea ut sua accepturi fuerant, indignitas, tantae hereditatis incapax. Uno eodemque studio et iniqua et vera administrare; una eademque anima et alienis et suis frui nemo potest.

v. 14. καὶ οἱ φαρισαῖοι, etiam pharisaei) Sermo habitus erat ad discipulos, audientibus pharisaeis. — φιλάργυροι, avari) quales facillime omnium scandalum captant. — ἐξεμυκτήριζου, irridebant) doctorem simplicitatis. [eá sese prudentiá instructos esse opinati, ut DEI servitium et Mamonae egregie combinare pos-

sent. V. g.]

v. 15. of δικαιοῦντες — ἀνθοώπων) justa aliqua facitis, inde justos vos esse putatis, simulatis et putamini. Antitheton, noscit. — καρδίας, corda) Cor, sedes justitiae et injustitiae. [Efficacissime hoc axioma et convincere malos valet et sinceros confirmare. V. g.] — τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν, quod in hominibus altum) quae hominibus inter homines videtur esse summa justitia. conf. c. 18, 14. exsitans. Subsequentis sermonis nexus hic est: Justificatio sui coram hominibus et elatio cordis, nutrit avaritiam, et ridet simplicitatem coelestem: v. 15. et con-

temnit evangelium: v. 16. et solvit legem, v. 17. id quod ostenditur exemplo pharisaeis dictu maxime necessario. v. 18. Omnia complectitur sermo de divite et Lazaro.

- v. 16. ὑ νόμος, lex) Subaudi praedicatum, prophetizaverunt, ex antitheto, evangelium praedicatur. καὶ πᾶς, et omnis) cap. 15, 1. βιάζεται) vi ingruit pia. Resolve: πᾶς, (βιαζόμενος,) εἰς αὐτὴν διὰ τῆς βίας εἰσέρχεται.
- v. 17. δὲ, vero) Etsi, Christus, adsum, cum evangelio; tamen legem non tollo. Matth. 5, 17. s. Refutat pharisaeos antinomos. Nullum enim adest vestigium vel mentio transitus ullius a pharisaeis ad Sadducaeos. In v. 16—18. notatur pharisaicus legis contemtus et abusus, et perennitas legis ipsius; et huc pertinet scopus sermonis totius de divite et fratribus ejus, coll. v. 29. πεσεῖν) διαπίπτειν > οοο Jos. 21, 45.
- v. 18. πας ὁ ἀπολύων, omnis qui dimittit) Divortii quoque causa vel penes dimittentem vel penes pharisaeos judicesque poterat cese avaritia, v. 14. ob quaestum ex divortii libello. Hic abusus tum valde regnabat. [Deserta adulterii exceptio non erat hujus loci: eo enim casu pars perfida seipsam reapse segregat. V. g.]

v. 19. ἄνθρωπος, homo) Haec parabola (est enim parabola, etsi historia subesse potest) non solum abusum bonorum externorum per avaritiam et superbiam, sed etiam superbum contemtum legis et prophetarum redarguit. coll. v. 14. ss. Dives, exemplar pharisaeorum: Lazarus, exemplum pauperum spiritu. utrorumque status in hac vita et in futura ostenditur. — πορφύραν καὶ βύσσον, purpuram ct byssum) colorum pulcra temperie.

- v. 20. δνόματι, nomine) Lazarus nomine suo notus in coelo: dives non censetur nomine ullo, v. 25. genealogiam tantum habet in mundo, v. 27. s. Etiam in parabola locus est nomini proprio. Ez. 23, 4. Revera tamen Hierosolymis talem illo tempore Lazarum fuisse, ex Hebraeorum traditione refert Theophylactus. ἐβέβλητο, jacebat) membris captus. Fames hujus et nuditas opponitur victui et amictui divitis. Character animae Lazari colligendus est partim ex conditione ipsius externa, partim ex opposito divitis charactere. πυλώνα) portam, magnae domus: procul, sic tamen, ut dives moveri posset ad misericordiam, et ipse mensam ejus videret. Antitheton, sinus. conf. Act. 12, 13. not.
- v. 21. ἐπιθυμῶν, cupiens) Adeo nil habebat altum. v. 15. ¹) ἀλλά καὶ) quin etiam. Particula haec, subaudito non solum in priore membro, subsequentia intendere solet. οἱ κύνες) canes, proprie dicti. Solitudo notatur nudi et abjecti Lazari. Magnum antitheton, angeli. v. 22. ἐρχόμενοι, venientes) non Lazari, sed sua causa; quasi cadaver esset. ἀπέλειχον, delingebant) Linguae caninae structura ac saliva corpori minus affecto lenimentum affert: sed ulceribus obsito dolorem exasperat. ἕλκη) ulcera, purulenta.
- v. 22. ἀπενεχθηναι) Ablatus est, ex loco alieno in patriam. αὐτον, eum) animam ejus: si quidem etiam Abraham qua animam innuitur: quanquam sinus ejus, et Lazari digitus, uti divitis lingua, memoratur. εἰς τον κολπον, in sinum) ut filius germanus, coheres et commensalis Abrahae, in coelorum regno accumbentis. [Matth. 8, 11.] Sermo concisus. nam sinus praesupponit convivium; convivium, regnum coelorum. Pervenit Lazarus in regnum coelorum; imo ad convivium; imo in Abrahae gremium. Lazarus deinde penitius Abrahae conjunctus, dicitur esse ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ, v. 23. in plurali. Bonum mortuorum statum Judaei appellabant gremium Abrahae, et hortum Eden, coll. c. 23, 43. Vid. Lightf. ad h. l. καὶ, et) Saepe uno tempore moriuntur duo homines, qui in vita erant proximi. ἐτάφη, sepultus est) cum apparatu. Clausula eorum, quae dives accepit. v. 25.

<sup>1)</sup> ἀπὰ τῶν ψιχίων, ex miculis] Immunitas Lazari ab omni cupiditate mundana indicatur. V. g.

v. 23. ἄδη, inferno) Neque Abraham neque Lazarus erat ἐν τῷ ἄδη, quanquam nondum contigerat mors et descensus Christi. Differunt

ἄδης et gehenna

ut totum et pars: ut praesens et futurum, post diem judicii:

ut receptaculum singulorum, et malorum universorum. ἄδης multo latius patet, quam gehenna. conf. Gen. 37, 35. ubi sane Jacobus nec suam nec Josephi animam despondet. In prima, quam dedimus, differentia ipse ἄδης et ipsa gehenna spectantur: in tertia, incolae. Abrahamus fuit ἐν τῷ ἄδη latissime dicto, ut Gen. l. c. ἄδης dicitur: sed apud Lucam opponuntur inter se ἄδης et Abrahae sinus. — ἐπάρας, tollens) Flebile spectaculum, ex profundis. — ¹) τὸν ἀβραὰμ, Abrahamum) sed non Deum ipsum. quare neque ad Deum clamare potest: miserere mei. — πόλποις) Plurale, a pectore ad genua.

v. 24. αὐτὸς) ipse. non jam opera servorum utitur, mendicus ipse. — πάτης, pater) Gloriatio carnis. resp. fili, v. 25. — πέμψον, mitte) Adhuc vilipendit Lazarum heluo, adhuc Mosen. v. 30. — ἵνα βάψη, ut tingat) Hoc verbo non semper innuitur magna aquae copia: derivatur hinc βαπτίζω. Ne tenuissima quidem levatio obtingit. Hoc sane ἄκρατον merum est. Ap. 14, 10. ἡ τῆς ἐλεημοσύνης σταγών ἀμίκτως ἔχει πρὸς τὴν ἀπήνειαν. Misericordiae divinue gutta non miscelur cum epulonis immanitate. Chrysostomus. — γλῶσσαν, linguam) Lingua maxime peccarat.

v. 25. τέχνον, fili) Correlatum infertur ex relato, pater Abraham. nomen proprium hic non additur. nam Abraham non novit hunc filium amplius. Filium appellavit etiam Achanem miserum Josua cap. 7, 19. — μνήσθητι, recordare) Mortui retinent memoriam rerum pristinarum. v. 27. — ἀπέλαβες) abstulisti lubens. Id in vita non putarat dives. Magnum et bonorum et adversorum pretium: nam sementis est in hac vita. — τὰ ἀγαθὰ, bona) ロρὸπ Ps. 17, 14. — ἐν τῷ ζωῷ σου) Sic LXX, ἐν τῷ ζωῷ αὐτῶν. ibid. — τὰ κακὰ, malu) Hic non additur sua. — νῦν δὲ, nunc vero) Argumentum ab aequo: cur sic fiat. — παρακαλεῖται, solatio afficitur) super aerumnis pristinis. 2 Thess. 2, 16. Non vacat ei abire. — ὀδυνὰσαι, cruciaris) mere.

v. 26. καὶ, et) Argumentum ab impossibili. — ἐπὶ) Hoc cumulat causas repulsae. conf. ἐπὶ, c. 3, 20. σὺν πᾶσι τούτοις, c. 24, 21. — ὑμῶν, νος) Ergo multi in inferno sunt. — χάσμα, hiatus) Distantia inter sinum Abrahae et infernum. — ἐστήριπται, firmatus est) Hoc verbo praeciditur heluonis rogatio. — οἱ Φέλοντες) volentes, si possent. — διαβήναι) διαβαίνω, libere: διαπερῶ, vectus. — οἱ ἐπεῖθεν) Concise, pro οἱ ἐπεῖ, ἐπεἰθεν.

v. 28. πέντε, quinque) Fortasse quinque fuere pharisaei, qui Dominum maxime irriserant, v. 14. nec legem et prophetas audiebant, v. 16. 29. et epuloni, si minus foris, certe intus erant similes. Sane novit Dominus indolem et numerum etiam talium. v. 15. Sextus frater erat, qui in inferno clamabat: contra sex illos, unus, septimus, ex Abrahami posteris in Abrahami sinum pervenit Lazarus. — ἀδελφούς, fratres) securos. — τνα μη, ut ne) In inferno non est solamen miseris socios etc. pro epulone. Vid. tamen Ez. 32, 31. Heluo antea immisericors nunc misericordiam, sed divinao non respondentem, exserit. Pejor in voluptate, quam in cruciatibus inferni.

v. 29. λέγει, dicit) Non respondet Abraham de eo, an Lazarus mitti a sese posset ad fratres illius. a terra certe nec coelum nec infernum hiatus ille dirimit. — μωσέα, Mosen) Prosopopoeia (pro Lege) apta, in antitheto ad Lazarum. Perinde est, ac si Mosen coram haberent. [Nobis praeterea Christi sermones ac testium Ejus scripta suppetunt, quibus et resurrectio Ejus ex mortuis adseveratur. V. g.] Scopus hujus sermonis, commendare scripturam, quam contemne-

<sup>1)</sup> ἐν βασάνοις, in crucialibus] Longo ante diem novissimum intervallo; quin ante mortem Christi. V. g.

bant pharisaei, avari, v. 14. justificantes et efferentes sese, v. 15. legem contemnentes, v. 17. quem totum sensum pharisaicum scriptura absorbet. Moses et prophetae hîc considerantur, maxime ut de Christo Jesu testantes, v. 16. quem irridebant, v. 14. — ἀκουσάτωσαν, audiunto) Severe hoc dicitur. Nemo cogitur. Auditu fideli salvamur, non apparitionibus. Herodes, audire non cupiens, miraculum non cernit. Minus aperte, minus copiose in V. T. agitur de statibus post mortem; atque id tamen sufficere debet ad poenitentiam. Errant, qui putant, demum per mysteria illa profanos lucrifactum iri.

v. 30. ovil, non) Non norat dives in vita oeconomiam salutis; vilipendiumque Scripturae miser, relicto luxu, secum intulit in infernum. Hinc consilium dedit minime Theologicum. Putat, ut ipse nunc afficitur, sic superstites mox affectum iri. Intuere Lazarum viventem: sic non opus erit Lazaro post obitum apparente. Profani homines postulant, uno momento sibi primum palpabiliter et sine fide monstrari veritatem rerum invisibilium: scrutinium, fidem, patientiam refugiunt. — τic, aliquis) Lazarus, aut alius. — ἀπο νεκφών, a mortuis) Ergo non crediderat dives, nec credebant fratres ejus, esse infernum aut beatitudinem. Sadducaeismus professus et sectarius non infertur hinc, sed atheismus practicus, quo etiam non modo Sadducaei, sed Pharisaei quoque laborabant cum omni sua hypocrisi. Erant revera empaectae, v. 14. Et probabile est, quinque pharisaeos individualiter prae ceteris notari versu 28. — μετανοήσουσιν, poenitentiam agent) Poenitentia opus esse, omnes sciunt, vel sine apparitionibus: sciebat etiam heluo in inferno; quamvis non caperet, Mosen et prophetas huc facere.

v. 31. οὐδὲ ἐἀν — ἀναστῷ, πεισθήσονται, neque si — surrexerit, persuadebitur eis) Dives dixerat, si — profectus fuerit, poenitentiam agent: nunc antecedens hypotheticum crescit; consequens tamen decrescit. Multa sunt ex mundo invisibili documenta; (Matth. 27, 53.) sed non ad hoc praecipue, ut poenitentiam agant mortales. Resuscitatus est Lazarus alter, neque credidere, Joh. 11, 44. 53. Πείθεσθαι, itemque ἀπειθεῖν, modo ad intellectum, modo ad voluntatem refer-

tur: saepe ad utrumque.

### CAPUT XVII.

v. 1. Μαθητάς, discipulos) uti c. 16, 1. — ἀνένδεκτόν ἐστι) οὐκ ἐνδέχεται, non usu venit, c. 13, 33. — ἐλθεῖν, venire) per pharisaeos praesertim. [eorumque cavillationes. c. 16, 14. V. g.]

v. 2. τούτων, horum) Hoc pronomine demonstrat Lucas, in medio fuisse

parvulos.

- v. 3. προσέχετε έαυτοῖς, cavete vobis) Non solum nolite scandalum aliis dare, v. 1. s. aut ab aliis accipere, in vos peccantibus, h. v. sed etiam cavete, ne vobis scandalo sitis. Matth. 18, 8. 9. Conf. Gal. 6, 1. fin. ἄφες, remitte) Sic Deus nobiscum agit.
- v. 4. τῆς ἡμέρας, die) Hoc multi perperam transferunt ad locum Prov. 24, 16. quasi justus in die septies laberetur, et quidem in peccata. ἐπιστρέψη, convertat se) Antitheton: peccaverit. μετανοῶ, poenitet me) Sic aperte dicere, non modo non turpe, sed etiam salutare est: animus offendentis et offensi egregie sanatur. [Pari modo etiam apud DEUM non generatim tantum, sed singulorum lapsuum causa, quorum conscii sumus, deprecari nos expedit. V. g.]

v. 5. slnov, dixerun!) Moti suavitate sermonis v. 4. optabant uberius frui benignitate divina. — of ἀπόστολοι, aposteli) quibus maxime opus erat magna fide. — τῷ πυρίφ, Domino) Appellatio hic posita innuit, valde solenne fuisse petitum. — πρόσθες, adde) Divinam Jesu virtutem agnoscunt. Id agit Jesus v. 6. et v. 7 — 10. — πίστιν, fidem) scandala vincentem, offensas donantem.

v. 6. εl, si) Hoc SI ipsum acuit et extendit ad fidem animos contendentes. [Exposită fidei efficaciă ipsa fides augetur. V. g.] — συκαμίνω LXX, συκάμινοι. morus, arbor obvia in Palaestina. 1 Reg. 10, 27. Ab ea distinguitur

interdum συχομοφέα. c. 19, 4. Vide lexicographos, et Bezam ad h. l. Caprificus, arbor radicatissima. — φυτεύθητι, plantare) cum radicibus, in mari mansura. Tale quiddam fit ipsis fidelibus. — ἐν τῷ θαλάσση, in mari) Erant prope mare. coll. Matth. 17, 20. 27. — ὑπήκουσεν αν, obediret) Obedientialem potentiam appellant Metaphysici. Agnitio divinae omnipotentiae, quam fides apprehendit, fidem auget.

- v. 7. τlς, quis) scil. est. δt, vero) Fide apprehenditur omnipotentia divina, v. 6. beatius vero misericordia, et gratia, eaque mera. v. 7. seqq. Conf. cap. 10, 20. tξ ύμῶν) ex vobis, hominibus, vel discipulis. Bartholomaeus dicitar fuisse nobilis. δοῦλον, servum) Christus dum fidem auget, videtur imminuere. Magnae fidei et orationi substernitur humilis paupertas in spiritu, et profundus sensus nostrae ἀχρειόνητος, inutilitatis et debiti. Ps. 147, 11. 123, 2. ἀροτριῶντα, arantem) toto die. unde sequitur, coenem. εὐθέως, cito) Antitheton, postea, v. 8. Itaque construendum, cito accumbe. Alii, dicit cito: remissiore sensu. Nam sive hoc sive illud herus servo dicit, dicit ei statim, ut ingressus est ex agro. Cito cupiunt accumbere, qui missis ceteris officiis fidem sibi summam conferri oportere putant. Placent autem Deo, qui modeste incedunt, nil postulant arroganter. παρελθών, accedens) c. 12, 37. not. ἀνάπεσες Alii, ἀνάπεσαι. Sed aoristus uterque hujus verbi in activo, non in medio, usitatus est.
  - v. 8. εως, donec) usque dum, et quam diu.

v. 9. ἐποίησε, fecit) arando pascendove. — οὐ δοκῶ) Μείωσις.

- v. 10. οταν ποιήσητε, quum fecerilis) Erat apud apostolos intentior consideratio obedientiae hactenus praestitae, praesertim cum viderent aliorum contumaciam scandalosam c. 16, 14. Ab ea recordatione Dominus eos revocat. — 1) on őτι bis candem vim habere videtur, per anaphoram. — δοῦλοι ἀχαεῖοι, servi inutiles) Emphasis est in nomine, servi, et omnis servus debet se inutilem fateri, ex eo, quia servus est, qui omnia debet, qui si delinquit, plagas meretur: si omnia facit, nil meretur: nil factum reputare debet; nulla gratia ei habenda, cujus est postulare nihil magni aut negotii aut praemii. Utilitatibus nostris carere potest Deus, solus bonus. Rom. 11, 35. Matth. 19, 17. David, ἔσομαι ἀχρεῖος έν ὀφθαλμοῖς σου. 2 Sam. 6, 22. ubi sequitur antitheton, δοξασθήναι, non sine mentione servorum. Miser est, quem Dominus servum inutilem appellat, Matth. 25, 80. beatus, qui se ipse. De voce αγρείος vide Eustath. Est Metonymia consequentis. Dicite: sumus servi inutiles: id est, non major gratiarum actio debetur nobis, quam si nihil egissemus. Job. 9, 21. 10, 15. Etiam angeli possunt se servos inutiles appellare Dei. Et servus hominis potest se dicere servum inutilem, quamlibet utilis hero. Ratio est, 1) ipsa conditio servi. 2) accedit, respectu Dei, beatitudo ipsius. Act. 17, 25. 'Azosios dicitur vel transitive, qui alteri non est utilis: vel intransitive, qui sibi nil proficit: idque rursum vel sua sponte, ut David se fore dicit (non in Hebr. sed) in Graeco: vel involuntarie, uti servus. siquilious, debebanus) tanquam servi. In hoc verbo est emphasis, prae verbo
- v. 11. διὰ μέσου, per medium) in confinio. [Salvatoris memoria, ex Galilaea per Samariam in Judaeam profecti, profunde hoc miraculo kominibus infixa fuit. Harm. p. 416.]

v. 13. ηραν φωνήν, sustulerunt vocem) id quod vix ferebat morbus. Vocem

gratus Samarita pie adhibuit iterum versu 15.

v. 14. ispevoi, sacerdotibus) pluribus: quia plures erant leprosi. Hierosolymis, longo itinere. Sic Samarita ad fidem Israëlis adducitur. [quare rversus esse dicitar, v. 15. V. g.] Hoc jussu indicatur praevia sanatio.

<sup>1)</sup> héyere, dicite] Subintelligendum: Sic magna evadet fides vestra. Fidei obstaculis, inter quae temeritas et sui confidentia primum facile locum occupat, e medio sublatis, sponte fides erescit. Tum enim boni Domini mera gratia liberum habet locum. V. g.

- 1) v. 16. σαμαρείτης, Samarita) v. 11.
- v. 17. of déxa, decem) Specimen omniscientise.
- v. 18. οὐχ εὐρέθησαν, non inventi sunt) novem. ὑποστρέψαντες, reversi) Pars praedicati. [Hierosolymá domum redeuntibus brevis ad Jesum migratio fuisset; neque tumen accedere non gravati sunt. V. g.] δοῦναι, dare) Id ultro facere debuerant. ἀλλογενής, alienigena) quem videri poterat ceterorum societas adjuvisse; qui magis, quam ipse, devincti erant ad gratias agendas.
  - V. 19. πορεύου, proficiscere) Non decebat tum, Samaritam diu adesse.
- v. 20. πότε, quando) De tempore quaerunt potius, quam de loco, quem sine discrimine putabant fore Jerusalem. Et de tempore et de loco respondet Dominus, sed multo aliter, ac putabant. Conf. v. 37. cap. 19, 11. seqq. [A Luc. 17, 20. ad c. 18, 14. continua est ad quaestionem istam responsio; et quae c. 17, 22—37. habentur, ea repetiit Salvator Matth. 24. etc. Harm. p. 419. Plena periculi res est, neglectis praesentibus prudentiue exercitium protendere ad futura. V. g.] μετὰ παφατηρήσεως, cum observatione) cum tali pompa, ut gradatim et successive observari possit τὸ πότε et τὸ ώδε, tempus et locus. Correlata sunt: nuncii, quos hi observantes vellent dicere hic aut ibi; et hi observantes ipsi, qui τὸ hic aut ibi requirunt.
- v. 21. οὐδὲ ἐροῦσιν, neque dicent) ii, qui demonstrant regnum. Congruit verbum sine nomine positum. Mundus non agnoscit nuncios regni. 2) ἰδοὐ γὰρ, ecce enim) Animum debetis advertere; tum jam praesto esse videbitis regnum. Hoc ecce verum ponitur contra ecce frustra speratum. ecce enim non stat sub dicent. ἐντὸς, intra) Non debetis spectare in tempora futura, neque in loca remota. nam intra vos est regnum: sicut rex Messias est in medio vestri. Joh. 1, 26. 12, 35. Intra, non respectu cordis singulorum pharisaeorum (tametsi revera Christus habitat in corde suorum, Eph. 3, 17.) sed respectu totius populi Judaici. Rex, Messias, adeoque regnum, est praesens: videtis et auditis. LXX, ἐντὸς, Τρρ de iis, quae sunt in homine: sed h. l. sermo est de pluribus. Sic LXX, et Hervag. Deut. 5, 14. ὁ ἐντὸς τῶν πυλῶν σου. Raphelius confert illud a Xenoph. ὅσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθοωποι ἐγένοντο. i. e. intus apud se in castris. ἔστιν est) Praesens, apposite, cum emphasi. Non potest dici, venit, sed, praesto est. Joh. 3, 8.
- v. 22. μαθητάς, discipulos) qui id prae pharisaeis capiebant. ἐλεύσονται, venient) Significat Jesus, tempus praesens regni Dei, dum pharisaei quaerunt, quando veniat, praeteritum fore. Responsio complectitur eventus ulteriores, v. 24. ss. et propiores, v. 31. ss. ἐπιθυμήσετε, cupietis) Sermo hypotheticus: nam cupiditutem illam postea sedavit Paracletus, apud Christianos duntaxat. c. 24, 49. 52. [Praesentibus utere! V. g.] μίαν) unum diem talem, quales nunc habetis multos: Matth. 9, 15. quia me oculis cernitis; (vide, de appellatione Filii hominis, ad Matth. 16, 13.) et coelum apertum. Joh. 1, 52. Post ascensionem unus, isque maximus, dies talis superest, novissimus. v. 30.
- v. 23. ἐφοῦσιν, dicent) contra ac fit in regno Dei. v. 21. Sie autem dicunt in papatu, gratiam locis affigente. Praecipue de aetate apostolica textus agit. ἰδοὺ, ecce) hie est, scil. Filius hominis, i. e. Jesus Christus. Non innuuntur pseudochristi eorumque asseclae; sed verum Messiam non vere indigitantes. μη ἀπέλθητε, ne abeatis) simpliciter. μηδὲ διώξητε, neque persequamini) cum ardore. Saepe aviditas impellit, quo vera ratio non ducit.
- v. 24. ή ἀστράπτουσα, fulgens) dum est in fulgore. Non potest monstrari.

   τῆς ὑπ' οὐρανὸν) Saepe terra ἡ ὑπ' οὐρανὸν, apud LXX, in Job. et alibi. οῦτως, sic) celerrime, latissime. τῆ ἡμέρα) die novissimo. Matth. 26, 64.
  - v. 25. πρῶτον, primum) antequam ingreditur in illam gloriam, in qua ven-

<sup>1)</sup> v. 15. φωνής μεγάλης, voce magna] quae ipsa, in laudem DEI, sanationis factas testimonium fuit. Rauca videlicet leprosorum vox est. V. g.

<sup>2)</sup> was - exet, hic - illic] Hic tempus praesens connotat; futurum, illic. V. g.

turus est. — ἀποδοκιμασθήναι, reprobari) ita, quasi is non esset rex. Post mentionem gloriae statim iterum de passione. — ταύτης, hac) hac aetate. Innuitur, non ista aetate fore diem Filii hominis.

v. 26. καθώς, sicut) Novissima tempora conveniunt cum cataclysmo, ratione universalitatis; cum Sodoma, ratione ignis. — καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις, etiam in diebus) Primo ipse dies revelationis Filii hominis v. 30. appellatur Dies Filii hominis: deinde etiam ii dies, qui illum antecedunt; extremi dies exspectationis, Hebr. 10, 13. conf. phrasin Ps. 119, (118,) 84. πόσαι είσιν αί ἡμέραι τοῦ δούλου σου; Etiam ante coronationem vel nuptias tempus aliquod regi vel sponso tribuitur. Similis pluralis, c. 9, 51. not.

1) v. 28. ἐν ταῖς ἡμέραις λωτ, in diebus Lot) Gen. 19, 14. — ἡγόραζον, emebant) Jam magis varius erat mundus tempore Loti, quam tempore Noe: quanto magis nostro, artibus mercaturae, navigationis, belli, fori, scholae, curiae, etc.

ad summa evectis.

v. 30. ἀποκαλύπτεται) Praesens, revelatur subito, visibilis.

v. 31. ἐν ἐκείνη, in illo) illo, in quo veniet regnum Dei. Innuitur dies obsessae Hierosolymae: coll. v. 34. not. qui multas communes rationes habet cum die novissimo. conf. v. 22. Destructis Hierosolymis, liberrime propagatus est Christianismus. c. 21, 28.

v. 32.  $\tau \eta s$  γυναικός λωτ, uxoris Lot) quae non fecit, quod praecipitur versu 31. Si proprietatem verborum Gen. 19, 26. et varietatem interpretationum, a Wolfio ad h. l. curate enumeratam, expendas, huc res redibit: Respexit uxor Loti, segniusque viro fugit, et sic citra Zoar, calamitate illa, de qua angeli monuerant, et suppari Sodomis morte se involvit. nam extremus miraculosae et horrendae pluviae margo miseram corripuit et exanimavit, et corpus ejus repente afflavit, texit, tinxit, percussit, immutavit, ut ea, quae minus cucurrerat, plane consisteret. Statua quippe dicitur cadaver illud erectum et conditum; et statua, non sulphuris, sed, quod mitius, et tamen affine, salis. coll. Deut. 29, 22. Marc. 9, 49. Lacus asphaltites, mare salis, idem. Si in medium imbrem incidisset, statim consumta tota fuisset: sed dum eam lambit ignis, obriguit. Nec tamen dubium est, quin cadaver aut paulo post sepultum fuerit, (ut solent cadavera nivibus, aquis, arenis, et obruta et eruta, aut divinitus interfecta, Lev. 10, 5.) aut, sale liquescente, in corruptionem abierit. Certe nec Mosis nec Christi tempore statua illa extitisse dicitur: atque Hic recordamini ait, non, intuemini.

v. 33. ζητήση, quaesierit) v. 31. 32. — ψυχήν, animam) Intelligendum de toto homine, praescindendo a vita naturali vel spirituali, quae determinatur ex eo,

quod adjicitur in sermone. — ζωογονήσει) Act. 7, 19. not.

v. 34. ταύτη τῆ νυπτὶ, hac nocte) Non dicit, ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρφ coll. v. 31. Matth. 26, 13. Hodie sunt, inquit, qui ad tempora illa longe alia pervenient. Conf. hic, c. 9, 27. Eadem generatione eventus secutus est. Matth. 24, 34. — εἰς) Sic codd. plurimi: diciturque, εἰς, — ὁ ἔτερος· uti ἐνὸς — τοῦ ἐτέρου, c. 16, 13. et πέντε — καὶ αὶ πέντε, Matth. 25, 2. Mox versu 35. Millius ἡ ante μἰα item omissum, idque in Stephani quoque textu, notare supersedit.

v. 36. δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ πτλ.) Apud Lucam quoque hunc versiculum exhibent testes pervetusti. Neque eum ex Matthaeo huc traductum, patet ex aliis apud Lucam, atque apud Matthaeum, verbis, et ex alio versiculorum ordine ²). Duas periochas habet Matthaeus, de agro et mola; tertiam addit Lucas, de lecto: perinde ut alibi Matthaeus duas habet periochas de sequela Jesu Christi, c. 8, 19. s. quibus tertiam addit Lucas c. 9, 61. s. item, ille duas, de pane et pisce, c. 7, 9. 10.

hic tertiam de ovo, c. 11, 12.

Bengel gnom.

<sup>1)</sup> v. 27. coll. v. 33. Quanta quaeso eorum, qui temporalibus se totos immergunt, ab iis differentia est, qui in eo toti occupantur, ut egregie coram Filio hominis stare detur in die apparitionis Ejus. V. g.

<sup>2)</sup> Hace ratio est mutatae ejus, quae in Ed. maj. habetur, senientiae. Nam et margo Ed. 2. et Vers. germ., praecunte Gnomone, incisum istud de agro recipiunt. E. B.

v. 37. nov. ubi) Ubi erit hoc, quod v. 34. a. describitur? - oxov, ubi) Per periphrasin indicat Dominus so ubi, interrogatus de adversis, uti versu 21. de regno ').

### CAPUT XVIII.

v. 1. Aè nai, autem etiam) de praeparatione ad futura illa. conf. v. 8. πρός τὸ) id est, quod attinet ad insigne illud caput de precibus. - πάντοτε, semper nocle dieque. v. 7. - neogenzes dat, precari) Duse parabolac agunt de precibus: haec, v. 1. ss. et altera, v. 9. ss. Prima dedocet nos segnitiem, altera confidentiam in nobis ipais: duo extrema notabilia. Opposita enim sunt ro segnescere et confidentiu male, v. 1. 9. sieut confidentia bona et seguescere, 2 Cor. 3, 4. 4, 1. Eph. 3, 12. 13. - un sexuasiv, non segnescere) Congruit clamor, v. 7. Exemplum, v. 39.

v. 2. θεον — ανθρωπον. Beum — hominem) Horum respectuum alteruter certe plerosque mortalium movere solet, et injustitium (v. 6.) judicum cohibere. — µi

φυβούμενος) Solemus φοβείσθαι potentiam, έντρέπεσθαι existimationem.

v. 3. miga, vidua) quae facile laeditur, nee facile defenditur inter homines. Talis ecclesia mundo videtur. — έκδίκησοι) Hinc έκδίκησις dicitut, v. 7. Conjugata, avridinos et adixía. — avridinov, adversario) 1 Petr. 5, 8.

v. 4. ἐν ἐκυτῷ, in se ipso) ultro. — τον πτλ.) Symbolum athei potentia.

v. 5. έκδικήσω αὐτην, vindicabo illam) mea eausa. — ψπωπιάζη, suggifel) Hyperbole, judicis injusti et impatientia personae conveniene. — Huc ref. els réloς. nam έρχομένη est quasi παρίλκον, quo praetermisso sententia tamen quodammode integra est, quod tamen, adhibitum, orationem facit suavem, moratam etc. Crescebat viduae importunitas in petenda ope.

v. 6. tlns, dirit) interposita, pro acuendis auditoribus, justa pausa.

- v. 7. θεός, Deus) Judex justissimus. ποιήση την εκδίκησιν, saciet vindictam Hace verba maxima cum vi iterantur mox. — τον έκλεκτοιν αύτου, electorum suorum) Sermo est de iis electis, in specie, qui illo tempore erant, evasuri per excidium urbis. — βοώντων, clementium) ut in angustiis, ad postulandam vindictam. [alia quavis ope destitutorum. Haec Davidis fuit anchera sacra. Ps. 55, 17. 18. V. g.] — 2) μακραθυμεῖ) Insignis lectie 3). Constructionis in ea vim facile quivis perspiciat, hac q textu educta sententia: Electi clamant ad Deum, at Ideus μαχροθυμεί longanimis est super eos. Prioria membri verbum in textu transit in participium βρώνεδυ, clamautium: alterius membri verbum stat immotum, pangoθυμεί, longanimis est. Plura hujus constructionis a multis passim solicitatae exempla congessi ad Marc. 3, 27. Laudatur autem ea hoc loco longunimitas Dei, qua et malorum injuriam et sanctorum aerumnam ita spectat, (conf. Es. 64, 11.) [Ps. 83, 2.] ut non protinus finem utriusque faciat, quamvis homines putent, ipsius in malos iram, et in sanctos misericordiam, finem celerrimum postulare. Tandem fit, quod Sir. 35, 22. (al. 32, 18.) de justis dicitar, οὐδὲ μή μακροθυμήσει έπ' αύτοις Κραταιός.
- v. 8. εν τάχει) et faciet et celeriter faciet. πλήν ο νίος του ανθοώπου έλθών άρα εύρήσει την πίστικ έπὶ της γης; veruntamen selius hominis veniana num inveniet fidem in terra?) πλήν, veruntamen non tam preces pigrum, (quippe querum fides clamans ad miram paucitatem et parvitatem reducta crit) quam bonitas et justitia divina rem accelerabit. πλήν, veruntumen, et άρα, num, magnum ήθος habet, oratione negante per integrogationem temperata. Nam veniet, antegram

ol acrol, aquilar] Romant. V. g.
2) ημέρας και νυκτός, interdiu nactuque] Singuli nocte dieque clamant: at universarum clamor prorsus sine dubio continuus est, neque unquam cessat. V. g.

3) quam utut sequiorem julicunerit margo Edit, maj., alteri tamen, post marginem Ed. 2. praefert Vers. germ. E. B.

τὸ σῶμα, corpus] Universa gens judaica, Hierosolymis festo paschates congregata. —

deficiat fides piorum. Non dicit, fidem fore universalem; neque fidem ait plane fore nullam in terra iniquitatibus et calamitatibus referta, in qua ne diluvii quidem tempore nulla fides fuit. Hebr. 11, 7. Esse debuerunt, qui Messiam primo venientem exciperent cum fide: Luc. 1, 17. multo magis igitur esse debebunt fideles, quibus deinceps veniat exspectatus [Ps. 72, 5. 7. 17.] Matth. 24, 31. 23, 39. 25, 1. s. 2 Thess. 1, 10. 1 Thess. 4, 17. 1 Cor. 15, 51. Hebr. 9, 28. Ap. 22, 20. — ο νίος τοῦ ἀνθρώπου, filius hominis) cui datum judicium. Joh. 5, 22. 27. — ἐλ-θών, reniens) de coelo. nam sequitur antitheton, in terra. Ex verbo inveniet participium habet vim futuri: estque sermo de adventu ad vindictam. 2 Thess. 1, 8. id est, de adventu ad novissimum judicium conspicuo; ut appellatio Filii hominia infert. conf. c. 17, 24. 20. ενορόει, inveniet. conf. c. 7, 9. — την πίστιν) fidem, qua pii confidunt in Domino, et ad illum clamant. Spes meliorum temporum hoc dicto neque confirmatur, neque infirmatur. Meliora tempora excipiet tempus pessimum et securitatis plenissimum, a fide alienissimum, in ipsum adventum Filii kominis incurrens.

v. 9. καὶ πρός τινας, etiam ad quosdam) Antea dixerat ad discipulos, ad perseverantiam in orando hortans: nunc a temeritate et confidentia perversa quosdam deterret. — πεποιθότας ἐφ' ἐαυτοῖς, confisos in se ipsis) in se ipsis, non in gratia Dei, in orando. v. 10. Antitheton, πίστιν, fidem, erga Deum, v. 8. Sio, πέποιθεν ἐπὶ τῷ δικαιοσύνη αὐτοῦ, Εz. 33, 13. — ὅτι, quod) In eo enim ipsa quaestio vertitur, quis orans habeatur justus. — δίκαιοι, justi) justificatione non egentes, v. 14. Oppositum, peccatori, v. 13. — ἐξουθενοῦντας, nihiti facientes) injustitiae opinione. — τοὺς λοικοὺς, reliquos) cunctos et singulos. v. 11.

v. 10. ἀνέβησαν, ascenderunt) e domo sua. v. 14. Templum erat in sublimiconf. descendit. ibid. [Muximi sane una snepius itio refert. V. g.] — προσεύξαεθαι, precatum) In precibus, de quibus hactenus a v. 1., totus status animae exercetur. — φαρισαίος, τελώνης, pharisaeus, publicanus) Ex utroque genero exem-

plum insigne.

v. 11. σταθείς, stans) fidenter, loco solito. hoc reciprocum plus notat, quam torus neutrum, mox. — πρός ξαυτόν) penes se ipsum orans, sibi auscultans, quasi nemimem ferens sibi proximum. conf. in se ipsis, v. 9. — ενχαφιστώ, gratius ago) Hase formula pharisaeus Deum quidem laudare videtur, [jure enim ao merito pro liberatione ex naturali pernicie grates DEO, siquidem vere id atque humiliter fiet, persolvuntur. V. g.] sed revera sibi uni de sun felicitate gratulatur. de se uno loquitur. — οί λοιποὶ, reliqui) Duas classes pharisaeus facit: in alteram conjicit totum genus humanum; altera, melior, ipse sibi solus esse videtur. — αρασγες, rapaces) Primum genus peccatorum statuit illud, sub que publicanum contineri putat; ut illum et in genere cum ceteris et in individuo notet. Congruit illud poëtae veteris: πάντες τελώναι, πόντες εἰσὶν ᾶρπαγες. Vid. Gataker. misc. posth. c. 10. — οὐτος, hic) Id vero est digito ostendere. Es. 58, 9.

v. 12. νηστεύω, jejuno) Ostentat pharisacus se erga Deum per preces praesentes; et respecta sui, jejunaade; et erga alios, per decimas etc. esse justum. — δὶς. bis) feria II. et V. — τοῦ σοββάτου, sabbato) hebdomade. Syneedoche. —

zarea uda, omnia quecunque) Jactat possessiones.

v. 13. μακρόθεν, e longinque) non ausus accedere. — έστας) nec σταθείς, nec in genua procumbens, ne spectetur oruns. — οὐφανον, coelum) In poenitentia vel timor praevalet, vel pudor. Pudor magis ingenuus est, quam timor: c. 15, 18. 21. Ez. 16, 52. melius, cor liquefactum, quam mere contritum terrore et metu poenae. Arenae, contrito saxo, duritiem retinent: ex lapideo carneum cor, placet Dos, ut opus ipsius, et gloriam ei dat magis. — ἔτνατεν, percutiebat) prae dolore animi. ubi dolor, ibi manus. Jer. 31, 19. — στηθος, pectus) conscientiae sedem. — ἐλάσθητί μοι, propitius esto) Nom audet mentionem Dei, et sui, immediate conjunctam facere. Divinae clementiae fidit. [Eadem et vere poenitentium et hypocritarum haec oratio est. Nimiram e Scriptura verborum officia hi suffurantur; et ubi in formulas incidunt istic celebratas, latebras in iis quaerunt, ab ipsa

earum virtute utut alienissimi. Sic latronem, in extremis gratiam quaerentem; sic Paulum, de imbecillitate sua gloriantem, praetexunt. V. g.] — τῷ ἀμαφτωλῷ)

qui peccator sum. De nemine alio homine cogitat.

v. 14. εἰς τὸν οἴκον, domum) sive ea Hierosolymis fuisse in parabola cogitatur, sive in eo loco, ubi parabola est pronunciata. conf. de domo, c. 1, 56. — ηπερ ἐκεῖνος) Alias, η ἐκεῖνος. Utrinque subauditur μᾶλλον, uti c. 15, 7. 1 Cor. 14, 19. Pharisaeus plane non justificatus est: nam ἐταπεινώθη, humiliatus fuit.

v. 15. καὶ τὰ βρέφη) etiam infantes. Adeo agnovere humanitatem Jesu. [Trans Jordanem haec evenerunt, in itinere Hierosolymitano. Matth. 19, 1.13. V. g.]

- v. 16. προσκαλεσάμενος, advocans) eo magis, comi voce et nutu. αὐτὰ, illos) Magna demissio. Conf. v. 19. Jure igitur nobis commendat humilitatem. v. 14.
- v. 17. παιδίον, puerulus) παιδίον, puerulus, ad δέξασθαι, accipiendum, habet aliquid jam de usu rationis: sed βρέφος, infans, minorem etiam gradum dicit, tactui Salvatoris opportunum. v. 15. 16. [Maximam partem coelestis regni consortium puerulis constat. V. g.] ἄρχων, princeps) isque juvenis. Matth. 19, 20. [Non tanta vi ordinis dignitas, quanta res familiaris hunc, juvenem licet, retraxit. V. g.]

v. 20. τίμα, honora) etiamsi sis princeps. v. 18.

v. 22. διάδος, distribue) ipse. Id magnam lactitiam afferre solet piis.

1) v. 27. δυνατά, possibilia) Exemplum in Zacchaeo, c. 19, 2. 9.

- v. 30.  $\alpha nol\alpha \beta \eta$ ) recipiat.  $n\alpha \iota \varrho \tilde{\omega}$ , tempore) Id propius significat, quam si diceretur,  $\alpha l \tilde{\omega} v_i$ , seculo.
- v. 31. παραλαβών, assumens) privatim. Matth. 20, 17. πάντα τὰ γεγραμμένα, omnia scripta) Jesus plurimi fecit ea, quae scripta erant. Verbum Dei, quod in Scriptura est, norma est omnium, quae fient, etiam quae fient in vita aeterna. τῷ) Dativus exprimit vim b praefixi; i. e. quod attinet: inestque dativus commodi. v. 33. fin.
- v. 32. ἐμπαιζθήσεται, illudetur) per ludicra. ὑβρισθήσεται, contumeliis afficietur) serio.
- v. 34. καὶ, καὶ, καὶ, et, et, et) Gradatio. τὸ ξῆμα τοῦτο, verbum koc) a Domino prolatum. οὐκ ἐγίνωσκον) non agnoscebant: ut quiddam novum et inauditum abhorrebant. sic, non agnosco. Rom. 7, 15. Sentiebant, aliquid asperum dici, Matth. 16, 22. sed sensu non procedebant, quo debebant.

2) v. 36. τοῦτο, hoc) celebritas haec.

- v. 38. víl δαυλό, fili David) Non offenditur fides coeci, quod Jesus diceretur Nazarenus.
  - 8) v. 43. low, videns) Jesu miraculum: visu donati sanctum gaudium.

### CAPUT XIX.

- v. 1. Διήρχετο, transibat) Igitur Zacchaeus habitavit in ulteriore oppidi parte, et arbor illa erat in oppido ipso.
- v. 2. ἀρχιτελώνης, princeps publicanus) Vir inter suos amplissimus: cujus conversionem credibile est multos esse secutos. πλούσιος, dives) Per hunc sanatur, quod exemplo suo turbarat dives alius. cap. 18, 23.

v. 3. έξήτει, quaerebat) Igitur antea non norat Jesum facie.

y. 4. προδραμών, praecurrens) magno studio. — ἀνέβη, ascendit) Externa morum civilitas non pateretur virum amplissimum in arborem conscendere: sed vincit fides. — συχομορέαν, sycomorum) Sycomorus, arbor mediae inter ficum et

2) v. 35. τυφλός τις, coecus quidam] de cujus socio vid. Matth. 20, 30. not.

<sup>1)</sup> v. 23. περίλυπος έγένετο, contristatus est] Multo plus in laetitia sua consecutus est dives Zacchaeus, c. 19, 6. V. g.

v. 39. πολλῷ μαλλον, multo magis] Hac ratione cujusvis generis interpellationes retundere juvat.
 V. g.

morum naturae; magnae proceritatis. conf. c. 17, 6. not. — ἐκείνης) όδοῦ, χώρας. ἐλλείπει διὰ, uti c. 5, 19. not. Alii suppleverunt.

- v. 5. ζακχαῖε, Zacchaee) Nomine se appellari, Zacchaeus non potuit non et admirari et laetari. σήμερον, hodie) v. 9. οἶκφ, domo) v. 9. δεῖ με, oportet me) salutis tuae causa. v. 10.
- v. 7. πάντες διεγόγγυζον, omnes murmurabant) ex haesitatione potius, quod ad majorem partem attinet, quam cum indignatione. [Conf. c. 15, 2. V. g.] εἰσῆλθε, ingressus est) et quidem, quod alias non solebat, ultro condicens. [Id pluris est, quam edere cum peccatoribus eo modo, qui memoratur c. 15, 2. 5. 80. V. g.]
- v. 8. σταθείς, stans) animo deliberato et promto. τὰ ἡμίση) plurale. LXX, Jos. 13, 31. ἐσυκοφάντησα, defraudavi) Ingenua confessio, voluntaria restitutio 1).
- v. 9. προς) ad illum: nec tamen plane directe. Conf. προς, Rom. 10, 21. σήμερον, kodie) Notari potest dies, quo Christi esse incipit homo antehac perditus. Phil. 1, 5. Act. 2, 41. 16, 34. conf. Joh. 4, 52. σωτηρία, salus) Sic, salvatum v. 10. Congruit cum Jesu nomine. οἴκω, domui) quae modo infamis erat. Fidem Patrisfamilias fere sequuntur sui. αὐτὸς) ipse princeps domus. νίὸς ἀβραὰμ, filius Abrahami) ut nomen quoque Zacchaei Hebraeum docet.
- v. 10. το ἀπολωλός, perditum) quod perditum erat, et per amissionem et per interitum. Respondet enim participium duobus verbis, quaesitum et salvatum. Ideo Salvator venit ad peccatorem, domum.
- v. 11. προσθείς είπε, addens dixit) Parabola igitur, quae sequitur, arctissimam connexionem habet cum antecedentibus: item cum consequentibus, v. 28. δοπεῖν, putarent) Putant Hebraei, Messiam fratres, in mundo sparsos, in Galilaea congregaturum, et in urbem Hierosolymorum tanquam sedem regni ducturum esse: sic incepturum regnare, et multum in monte oliveti versaturum. Non dissimilis tum rerum facies erat. [Neque erronea in se opinio eorum fuit; sed minus opportune rem concipiebant. V. g.] Verum judicium eos docet Dominus. v. 27. 41. ἀναφαίνεσθαι, apparere) modo conspicuo, in terra, in urbe, sine vi humana.
- v. 12. εὐγενης, nobilis) Summa sane nobilitas Jesu. Non putabant autem, tantum Ipsi esse imperium, quantum vel servis suis dat. v. 17. [Diversam hanc sb ea parabolam esse, quae Matth. 24, 14. Marc. 13, 34. memoratur, ex arcto sermonis nexu apud Lucam cum antecedentibus concludendum est. Harm. p. 437.] μαπράν, longe) in coelo. λαβεῖν, ut sumeret) ut si generosus Italus principatum in populares quaerat in aula imperiali Germaniae. ἐαυτῷ) sibi sua virtute. βασιλείαν, regnum) Huc ref. regnare. v. 14. 15. 27. ὑποστρέψαι, reverteretur) de coelo, ad suos. v. 15.
- v. 13. δέκα, decem) singulis servis, singulas minas. πραγματεύσασθε, πεgotiamini) Id praeceptum sensu convenit cum illo celebri: γίνεσθε καλοὶ τραπεζίται. ἔγχομαι, venio) Venio, inquit; non, redeo. Secundus adventus multo solennior.
- v. 14. πολίται, cives) ut erant Hierosolymitani. ξμίσουν) odium concipiebant. vid. v. 47. — ἀπέστειλαν, miserunt) post ejus profectionem. — τοῦτον, istum) Fastidiose loquuntur.
- v. 15. ἐπανελθεῖν, rediret) Id spectat adventum Christi gloriosum. βασιλείαν, regnum) gubernationem ipsam. φωνηθήναι, ut vocarentur) per angelos.
- v. 16. ἡ μνᾶ σου, mina tua) Non sibi, sed bono Domini servus adscribit vim. v. 17. δέκα, decem) Non pro una mina data, sed pro decem lucrifactis datur praemium. Gradus praemiorum. coll. v. 19. πόλεων, urbes) Urbs pro mina: minâ ne tugurium quidem emeretur. Magna rerum amplitudo ac varietas in regno Dei, quamvis nondum cognita nobis.

<sup>1)</sup> τετραπλοῦν, quadruplum] ex lege. Israëlita fuit Zacchaeus, v. 9. Congruit nomen hebraicum. V. g.

- v. 20. Eregos, alter) duodus prioridus oppositus. év) in sudario, sterili.
- v. 22. ἐκ τοῦ στόματός σου, ex ore two) Împiis non panduntur interiores rationes judiciorum divinorum: sed tantum pro captu suo convincuntur.
  - V. 23. τράπεζαν, mensam) hodie, Banco.
  - v. 24. παρεστώσιν, adstantibus) Angelis.
  - v. 25. sinov, dixerunt) ex admiratione, sine invidia.
  - v. 26. yaq, enim) Interpellatio, versu 25. expressa, praeteritur.
- v. 27. ἐχθοούς, hostes) non jam cives: nam oderant, v. 14. ἐχείνους, illos) Junge cum hostes, coll. not. 1. nam illos refertur ad v. 14. et hinc infertur hostium appellatio. ἐπ' αὐτούς) Reciprocum. κατασφάξατε, mactate) Gradus poenarum. coll. v. 26. ἔμπροσθέν μου, coram me) Justum spectaculum.
  - v. 28. αναβαίνων, ascendens) obviam veniens parabolae complemento.
- v. 29. ως, ut) Accurate notantur momenta profectionis. sic, v. 36. 37. 41. 45. ἐλαιῶν, olivarum) v. 37.
- v. 32. svov, invenerunt) cum incremento fidei et gaudio. [Non potuere, Domino huic obsequentes, frustrari. V. g.]
  - 1) v. 34. [Inov, direrunt) iisdem verbis, atque mandatum erat.
- v. 37. eyyicovtos, appropinquante) ad urbem. zalqovtes alveiv, gaudentes laudare) Conjuncta: hymni et gaudia.
- v. 38 2) βασιλεύς, Rex) Nobilis erat in populo motus: [quamvis habitus externus haud esset regius. V. g.] sed tamen non intelligebant profunde, quae dicebant. conf. v. 11. et Joh. 12, 16. εἰρήνη ἐν οὐρανῷ, pax in coelo) c. 2, 14. not.
- v. 39. φαρισαίων, pharisueorum) Molesti interpellatores. [Nimium videtur inflatae atque invidae hypocrisi, quicquid non est vulgare et quotidianum: at nescit reprimi divina virtus. Harm. p. 445.]
- v. 40. of 11901, lapides) Virtus semel ex Deo profecta non redit re infecta. Invenit, quod agitet; quicquid rerum sit. Lapides erant in eo loco. \*\*\*\*\*\* zero:

  | Utuntur LXX hoc verbi tempore.
- v. 41. lδων, videns) Novus gradus appropinquandi. Aspectus movebat. Eo ipso postea in loco Romana fuit obsidio. vid. ad Matth. 24, 15. 3) ἐκ' αὐτῆ, super ea) non super se, conf. c. 23, 28.
- v. 42. εl) utinam! το LXX, εl, Jos. 7, 7. ξγνως, cognovisses) quae ad pacem tuam faciunt. conf. v. 44. και σύ) tu quoque, discipulorum exemplo. v. 37. και γε) et sane etiamnum post tot dies acceptabiles. ήμέρα σον, die tuo) die plane singulari. v. 44. fin. Ps. 118, 24. ταύτη, hoc) post tot alios dies, cum posses saluti tuae consulere. τὰ) Hoc pendet ab ξγνως. εἰρήνην, pacem) Antitheton, hostes. versu seq. [Connotatur pax coelestis, coll. v. 38. V. g.] ἐκρύβη, occultata sunt) justo quoque judicio Dei.
- v. 43. ήμέραι) dies, multi. quis unum diem non observas. v. 42. καὶ, καὶ, εt, et, et) Tres gradus angustiarum. συνέξουσι, prement) Titus muro condito omnem exitum praeclusit.
- v. 44. τὰ τέχνα σου, et liberos tuos) Aetas praesens notatur, ad XL annos, uti c. 23, 28. Matth. 24, 34. ἐν σοὶ, in te) Paschae tempore congregatus crat populus, quum urbs cingeretur. ⁴) ἀνθ' ὧν, quia) Varias vastatae urbis causas a variis peccatis repetiere Judaei, ut notat Lightfootus: vera causa hoc loco indicatur ²).

<sup>1)</sup> v. 33. λυόντων, solventibus] publice, nemine salutato. V. g.

<sup>2)</sup> λέγοντες, dicentes] Id ipsum h. l. impletum est, quod in Galilaea praedixerat Salvator, c. 13, 35. Horm. p. 445.

<sup>8)</sup> ἔχλρυσεν flevii] En tibi mansuetum Regem, inter ipsa discipulorum jubila! Jesus super Hierosolymis lacrymatur: nec tamen quenquam cogit. (V. g.) Ecquis vero gladium oris Ejus perferet, quum apparebit equo albo vectus? Apoc. 19, 11. etc. Harm. p. 446.

<sup>4)</sup> λίτον έπι λίτω, lapidem super lapide] in ipso etiam urbis templo. V. g.

<sup>5)</sup> ούχ έγνως, non cognoristi] Rom. 10, 19. neque etiam voluisti, c. 13, 34. V. g.

- v. 45. ') isor, templum) arcem religionis, ubi conspecto ejus zelo debebant agnoscere, quae paris forent.
  - v. 46. yéyganzai, scriptum est) Vid. Matth. 21, 13. not.
- 2) 2) v. 48. έξεκφέματο) ή δε ψυχή αὐτοῦ ἐκκρέμαται ἐκ τῆς τούτου ψυχῆς Gem. 44, 30. Populi assiduitas aditum hostibus obstruebat.

### CAPUT XX.

- v. 1. 4) Dur rois moessbreigois, cum senieribus) Hi non recurrent v. 19.
- v. 3. είπατε, dicite) Resp. dic, v. 2.
- v. 6. καταλιθάσει, lapidabit) Non erat populi, sacerdotes et scribas prophetam quamlibet verum rejicientes lapidare: sed saepe otiam perversum multitudinis studium per accidens subservit bonas causae.
- v. 9. ηρέατο, coepil) postquam scribae novam ei causam dederant. λαον, populum) muniendum contra interpellationem antistitum. [et scandalum crucis imminens. V. g.] χρόνους [κανούς, tempora longa) post introitum populi in terram Cansan. [qui annis plus 1500 ab eversione Hierosolymorum per Romanos abfait. V. g.]
- v. 10. In amoñ, in tempore) fructuum. delonvers, verberantes) Gradatio: verberantes, verberantes et contumelia afficientes, vulnerantes. qualis etiam illa: emiserunt, ejecerunt.
  - v. 11. προσέθετο πέμψαι) Hebraismus LXX viralis.
- v. 13. kon; "Iou; semel est in N. T. et semel apud LXX pro n 1 Sam. 25, 21. denotat, humanitus, opinionem, conjecturam, spem rationi congruentem: (uti etiam auctores profani kon; pro forte adhibent.) in re, significatur divinae bonitatis simplicitas sapientissima.
- v. 14. λέγοντες, dicentes) Scriptura gravi ac vero sermone exprimit ipsam mentem hominum, quam ipsi saepe non tam malam putant. conf. v. 16. Aliter Dens, in veritate; aliter hominos, sibi assentantes, peccata pendunt. ἀποκτείνωμεν, occidamus) c. 19, 47.
- v. 16. μη γένοιτο) Sie LXX Hebraeum הלילה reddunt. Hoc dieunt: absit, ut heredem interficiamus. conf. vers. seq. et Joh. 12, 34. [Frequenter homines id malitiae, quod DEUS ipsis exprobrat, recusant in se agnoscere. V. g.]
- v. 17. ἐμβλέψας, intuitus) ad acuendam animi illorum circa semet ipsos attentionem. Accentus, gestus, vultus, saepe vim verborum facit expressiorem. γεγραμμένον, scriptum) Matth. 21, 42. not.
  - v. 18. intivov) magnum illum lapidem, de quo pridem in Psalmo praedictum.
- v. 19. ἐν αὐτῷ τῷ ώρᾳ, eadem horu) crescente odio. coll. c. 19, 47. καὶ ἐφοβήθησαν) καὶ, sed, timuerunt. γὰρ, enim) Ref. ad quaesiverunt. πρὸς αὐτοὺς, ad ipsos) in ipsos.
- v. 20. δ) λόγου) Idem casus, v. 26. δήματος. τῆ ἀρχῆ) potestati principum Judaicorum, et deinceps Pilato.
  - v. 21. oodos, recte) rigide, sine flexu.
  - 6) v. 31. 7) nal of êntà, etiam septem) id est, reliqui de soptem.

<sup>1)</sup> x21, et] Lacrymas generosus insequitur Zelus. V. g.

<sup>2)</sup> v. 47. htd20xwv, docens] Regem id quam maxime decuit. V. g.

<sup>3)</sup> xx3 nulpay, quolidie Gratiosa visitatio! V. g.

<sup>4)</sup> διδάσκοντος, docenie] Ambulavit, docuit, Evangelium praedicavit in templo ut in sua prorsus aede. V. g.

<sup>5)</sup> Suxziou; elvat. justos essel Tanquam si de conscientia soliciti essent quaerentes. Eam qui curat, liquidum reapse responsum aufert. V. g.

<sup>6)</sup> v. 27. αντιλέγοντες, contradicentes] Veritas est antiquissima: error nova est adversus istam contradictio; quanquam pro antiquiori etiam opinionem suam habeant subinde errantes. V. g

<sup>7)</sup> Versu 28. lectio έξαναστήσει praeserenda est. Persaepe post Subjunctivum est Indicativus. Vid. LXX Dent. 20, 5. Nos. cris.

v. 34. of viol τοῦ αἰῶνος τούτου, filii seculi hujus) qui subjacent legi mortalitatis; ne piis quidem omnibus exceptis. [qui, quales erunt, non jam sunt. V. g.]

Antitheton, filii Dei. v. 36.

v. 35. καταξιωθέντες, digni habiti) Sane magna dignatio. sic c. 21, 36. τοῦ αἰῶνος ἐκείνου καὶ τῆς ἀναστάσεως, seculum illud et resurrectionem) Etiam ante resurrectionem fit ingressus in seculum illud. — ἐχ νεκρῶν, ex mortuis) Omnes resurgent: sed pii resurgent ex impiis, de quibus non praedicatur resurrectio, sed animae cum corpore conjunctae interitus profundior. Sic Act. 4, 2.

v. 36. ovre, neque) Habent corpus ita perfectum, ut nec legi matrimoniali, nec morti, quae successioni fratrum locum fecit, subjaceant. Status firmior Adamicô. — Ισάγγελοι γάρ, similes enim angelis) Aetiologia, cur tum nuptiae nullae. — υίοι τοῦ θεοῦ, filii Dei) perinde ut angeli. — τῆς ἀναστάσεως) resurrectionis, immortalitatem complectentis. antitheton ad mori, et Ploce. — ovres) Resolv. quia sunt.

v. 37. καὶ μωσῆς) non modo prophetae ceteri, sed etiam Moses. — λέγει,

dicit) verba Dei de Se loquentis perscribens.

- v. 38. πάντες, omnes) Abraham, Isaac et Jacob, et omnes hominibus defuncti, quorum Deus est Deus. Hominibus defuncti sunt; avro, ei, Deo vivunt. ea nam ponitur, uti Rom. 3, 28. hoc sensu: adhibita est argumentatio; nam hoc caput veritatis erat demonstrandum. — avro, ei) Deo, non mortalibus. Ita autem vivunt Deo, ut Deo fruantur. [1 Petr. 4, 6.] — ζωσιν) vivunt, anima: atque adeo vivent, anima et corpore. Tempus totum animae a corpore sejunctae est veluti momentum respectu conjunctionis primitus intentae et aeternum duraturae: et respectu Dei, cui futura sunt minime remota, imo praesentissima. Rom. 4, 17.
- v. 39. rakūg elnag, bene dixisti) Hoc quoque nomine veritas libere dicenda, quod, cum offendat nonnullos, aliis tamen probetur.

1) v. 42. ἐν βίβλω ψαλμῶν, in libro Psalmorum) Eo tempore jam pridem uno corpore collecti legebantur Psalmi. 2) 3)

# CAPUT XXI.

- v. 1. 'Αναβλέψας, suspiciens) ab auditoribus ad alios. [Quicquid egeris, ad te quoque tuamque actionem et mentem suspicit Jesus. V. g.]
  - v. 2. τινά και χήραν) aliquam, eamque viduam. 4)
- v. 5. ἀναθήμασι, donis) Erant varia monumenta pretiosa illuc in perpetuum dedicata. vide Josephum. [Talia hodie sunt v. gr. vexilla, cippi, et id genus reliqua, in templis suspendi et erigi solita. V. g.]
- v. 6. ταῦτα, haec) Subjectum. sequitur praedicatum, quod subdividitur in subjectum et praedicatum. Haec sunt ejusmodi, ut dies veniunt etc. Sic LXX, 2 Reg. 1, 4.: ή κλίνη ἐφ' ης ἀνέβης ἐκεῖ, οὐ καταβήση ἀπ' αὐτῆς.

v. 7. οὖν, igitur) Particula admirandi, cum assensu. — σημεῖον, signum)

Quaestioni de signo utraque pars responsionis satisfacit. v. 11. 25.

v. 8. ο καιρός ήγγικε, tempus appropinquavit) tempus Messiae. Res in thesi, vera. Marc. 1, 15. Verus Messias multos characteres habet, quorum unus est, tempus verum, adventus utriusvis. Sed falsi Messiae et impostores falsum tem-

<sup>1)</sup> v. 41. πως λέγουσι, quomodo dicunt] Exegetae, doctores. V. g.

<sup>2)</sup> v. 45. παντός του λαού, omni populo] Ab hominibus noxiis publice dehortari, summae necessitatis res est. V. g.

8) v. 46. βελόντων, volentium] Saepe rem in se non malam vitiat voluntas. V. g.

<sup>4)</sup> v. 3. αληθώς, revera] Cum Marco multoties Lucas conspirat: sed locutiones hebraicas Marcus amat prae Luca. Lucas graecum ἀληθῶς frequentius ponit, quam hebraicum ἀμήν. Sic reliqui Evangelistae largi sunt in adhibenda voce Rabbi, qua Lucas utitur nunquam. lus gentium apostolus fuit: sic Lucas Pauli comes, ad gentes potissimum in scriptis suis respexit. Harm. p. 474.

pus Hierosolymae, regno Dei illustrandae, tum jactarunt, cum vastitas ingrueret. v. 24.

- v. 9. πολέμους, bella) inter aequales. ἀκαταστασίας, seditiones) inferiorum contra superiores, et dissidia intestina, quibus κατάστασις constitutio populorum tollitur. Haec sunt bellorum ulteriorum praeludia. Hoc inprimis capite Lucas verba Domini, ut ea Matthaeus et Marcus referunt, variata oratione interpretatur. v. 15. 20. etc. Ita, pro bellis et rumoribus bellorum, apud illos, hic bella et seditiones dicit.
- v. 10. τότε έλεγεν αὐτοῖς, tunc dicebat illis) Indicatur brevis pausa interjecta. v. 29.
- v. 11. φόβητρά τε καὶ σημεῖα, terriculamentaque et signa) εν διὰ δυοῖν. Haec videntur fuisse in inferiore regione coeli: coll. v. 25. ubi majora sequentur. Non omnia prodigia sunt contemnenda. vide Josephum, iterum.
- v. 12.  $n\varrho\dot{o}$ , ante)  $n\varrho\dot{o}$  hic non tam tempus notat, coll. Matth. 24, 9. quam momentum rerum, uti 1 Petr. 4, 8.
- v. 13. ἀποβήσεται, evadet) exitu salutari. Phil. 1, 19. νμῖν, vobis) Marcus c. 13, 9. illis. Apostoli functuri erant testimonio ad illos.
- v. 14. θέσθε, ponite) Id unum laborate, ne laboretis. [Optimum scilicet studium est, DEO se committere. V. g.]
- v. 15. ἐγω, ego) Matth. 10, 20. id attribuitur Spiritui Patris: nunc Jesus loquitur pro statu exaltationis suae. δώσω, dabo) praesentissimus vobis semper. στόμα, os) Huc ref. mox contradicere. Saepe martyribus, etiam lingua exsecta, datus est sermo, in Africa, Belgio etc. Vid. Wits. Misc. T. 2. p. 901. seqq.¹) σοφίαν, sapientium) Huc ref. mox resistere. Sapientia, potentia. ἀντικείμενοι, qui adversantur) Hoc facile: non facile, contradicere, resistere.
- v. 16. καὶ ὑπὸ) etiam a parentibus, non modo ab alienis. [De Petri vel Johannis (Marc. 13, 3.) minus consentaneum est h. l., quam de reliquorum apostolorum discipulorumve parentibus cogitare. V. g.] θανατώσουσιν, occident) quosdam: nt Jacobum, Johannis fratrem.
- v. 18. θοίξ, pilus) Proverbialis locutio. οὐ μὴ ἀπόληται, non peribit) videlicet sine speciali providentia Dei, sine praemio, ante tempus. Plerique, aut certe aliqui, apostoli vixerunt ultra vastationem Hierosolymorum.
- v. 19. ὑπομονῆ ὑμῶν) in patientia vestra, ad quam vocati estis. Paradoxon. Mundus animam suam obtinere conatur vim vi repellendo. Sancti non ita. Ap. 13, 10. πτήσεσθε) salvas obtinebitis, (Matth. 24, 13.) cum usufructu vestri. ψυχὰς, animas) etiamsi cetera amittatis. [Patientia omnium maxime conducit. Obnilendo et recalcitrando pessime res agitur. V. g.]
- v. 20. στρατοπέδων) exercitibus, legionibus. γνῶτε, scilote) Obsidio non solvetur. Judaei obstinati, cum obsidio jam ad summa venisset, tamen putarunt, obsidionem solutum iri.
- v. 21. 3) αὐτῆς, ejus) urbis: in qua interim manendum fuit. c. 24, 47. 49. of ἐν ταῖς χώραις, qui in regionibus) qui habitant in oppidis et pagis. vid. ad Matth. 24, 16.
- v. 22. ἐκδικήσεως) ultionis plenae. Matth. 23, 35. Corripit ultio non fugientes. v. 23. Ex. 9, 19. s. Qui non fugit monitus, et involvitur, habeat. Magnam emphasin hoc verbum habet. 2 Macc. 6, 14. γεγραμμένα, scripta) v. gr. apud Danielem.
- v. 23. ἐπὶ τῆς γῆς, in terra) etiam extra Judaeam. Eadem phrasis, v. 25. sed majori vi, v. 35. ³) ἐν τῷ λαῷ τούτῳ, in populo hoc) qui tantam gratiam coelestem spreverit. [Parcitur hac in causa Israëlis nomini. V. g.]

<sup>1)</sup> Et conf. Casp. Sagittarii de Martyrum Cruciatibus, Ed. II. 1696. p. 285. sqq. Adde, quae notavimus ad Marc. 16, 17. E. B.

τότε, tune] Omnis humana prudentia ubi deficit, ibi veri nominis Christiani Magistri sai ac Domini verbo juvantur atque ductu. V. g.

<sup>3)</sup> Omissioni particulae ev tum utriusque Edit. margo, tum Vers. germ. favet. E. B.

v. 24. Estat warounery) Hoc plus sonat, quam narydýseras, calcubitur. erit calcata, nec non profanata. conf. not. ad 1 Tim. 1, 9. Congruit pristini nominis Jebus etymon. Sic, urbem sanctam calcabant menses quadruginta duos etc. Ap. 11, 2. ss. quanquam ibi de uno quodam eoque praecipuo, apud Lucam autom de omnibus calcationis temporibus agitur. sane quomodocunque XLII menses illos resolvas, Jerusalem jam diutius calcata est a Romanis, Persis, Saracenis, Francis, Turcis, et posthac calcabitur, donec impleantur tempora gentium. Sunt autem tempora gentium tempora ad ipsam calcationem urbis definita gentibus: eaque terminabuntur ad earum conversionem consummatissimam. Rom. 11, 25. Ap. 15, 4. nam sane gentes calcantes tantisper minus credunt. tempora gentium disuntur, uti tempus ficuum, tempus mortuorum. Marc. 11, 13. Ap. 11, 18. Non infertur hinc, templum cultumque umbratilem instauratum iri: sed tamen multi tum ibi erunt, ut ne hodie quidem nulli sunt, cultores Christiani nominis, et erunt ex populo Israël; eodemque postremo incurret Gog et Magog. Ap. 20, 9. azos, donec, tacite limitat. Ab hoc versu ad v. 27. summatim comprehenduntur tempera omnia vastationem urbis insecutura usque ad finem omnium rerum. — zarpoi έθνων) tempora gentium propria. Non dicitur autouv, illarum, sed nomen gentium iteratur, ad ostendendam eventus cum praedictione convenientiam. Non additur articulus. Tempora Israëlis, quae perpetua fuissent, si obedisset, Ps. 81, 16. interpellantur per tempora gentium. Haec tempora habuere sua intervalla, ut seculo IV. XII. Plurale. Tempus quoddam gentium impletum est imperante Constantino; et tum remisit conculcatio Jerusalem: sed non in perpetuum. Tempora, quibus Hierosolyma tenuere Christiani, fuere brevia intervalla, si conferas ad tempora, quibus urbem tenuere gentes.

v. 25. σημεία, signa) diversa ab iis, de quibus v. 11. — ἐν ἡλίφ, in sole) Sermo proprie accipiendus: quia terra, mare, coelum distincte enumerantur. [Quae in primis Creationis diebus memorantur, ea inverso hic ordine posita sunt: 1) sol et luna cum astris. 2) terra et mare. 3) coelum. V. g.] — 1) ovrozi, άπορία, αποψυγόντων) Angor, haesitatio, exanimatio, sunt in gradatione. έθνων) gentium cunctarum: quibus opponuntur homines singuli, etiam Judaei. v. seq. - ήχους) Vulgo ήχούσης. Atqui non dicitur sonare mare et salum. sed maris est ήχος-sonus, et σάλος salum, quo auditus et visus percelluntur. conf. Psalm. 46, 4. ήχησαν καὶ ἐταράχθησαν τὰ υδατα αὐτῶν. ήχος etiam neutrum est, ut docuimus in Appar. crit. p. 546. [Ed. II. p. 208.] Quatuor sunt incisa, terroris aeque significationem habentia: καὶ ἔσται ΣΗΜΕΙΛ ἐν ἡλίω καὶ σελήνη καὶ αστροις και έπι της γης ΣΥΝΟΧΗ έθνων έν ΑΠΟΡΙΑΙ ηγους θαλάσσης και σάλου ΑΠΟΨΤΧΟΝΤΩΝ ἀνθρώπων πτλ. Illud, ἐν ἀπορία arctius cum subsequentibus, quam cum antecedentibus connectitur, sive ήχους καὶ σάλου sit genitivus objecti sive temporis. Genitivus objecti hoc quidem loco insolentem videri possit atque contortam dare constructionem, quia ἀπορία, si penuriam denotat, genitivum materiae habere solet, ut απορία σίτου, χρημάτων κτλ. sed non desunt locutiones similes, ή έξουσία ύμῶν, potestas vestri, 1 Cor. 9, 12. τὸ ὑμέτερον έλεος, mixericordia erga vos, Rom. 11, 31. ο φόβος των δουδαίων, timor ab Judaeis, Joh. 7, 13. ταραχαί σκιᾶς θανάτου Job. 24, 17.: ubi ταραχαί sunt בלהות ut מבולה est ἀπορία Lev. 26, 16. Si id non satisfacit, ηχους καὶ σάλου debet accipi pro genitivo temporis, ut χειμώνος, νυπτός, σαββάτου. 2)

v. 26. φόβου καὶ προσδοκίας, timore et exspectatione) timor praesentium, exspectatio futurorum. Ne sancti quidem prorsus erunt immunes a terrore quodam: coll. c. 24, 37. 38.: sed mox se colligent. — αί γὰρ δυνάμεις, virtutes enim) Hoc jam non solum signum, sed unum eorum, quae superveniunt.

<sup>3)</sup> v. 28. ἀρχομένων, incipientibus) Conf. initium, Matth. 24, 8. hine his ref.

<sup>1)</sup> έπι τῆς γτζε. super terra] v. 26. 35. V. g.

<sup>2)</sup> Salagory: maris] prae gaudio. Ps. 96, 11—13. 98, 7—9. V. g.
3) v. 27. sprouses venientem] ad judicium. v. 36. — is repsily, in nube] Singularis.
Conf. not. ad Matth. 24, 30. V. g.

ad v. 8. s. 10. ss. et h. l. agitur de praeparatione ad propiora: versu autem 34. seq. de praeparatione ad novissima. — ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε, suspicite et allevate) ut respondentem exspectationi vestrae eventum cernatis quamprimum, et cum gaudio amplectamini. conf. c. 24, 5. Job. 10, 15. Caput tollere, LXX, ἀνακύψαι. lidem, ἀραι πεφαλήν, Jud. 8, 28. — ἀπολύτρωσις, liberatio) a multis aerumnis, v. 12. 16. s. Liberatio ab aerumnis Judaicis. [Stantibus nimirum cum Urbe ac Templo, umbris leviticis regnum DEI seu christianae religionis liberum exercitium anndum expedito fruebatur loco. Cum aestatis hoc suavitate comparatur, v. 30. 31.: sed antiqua prius tollenda erant. V. g.]

v. 29. συκήν, ficum) arborem frequentem et tempestivam. — πάντα) omnes

arbores, bones et malas.

v. 30. ἀφ' ἐαυτῶν, a vabis ipsis) etiamsi nemo vos doceat. Hoc etiam in apodosi subauditur. — γινώσκετε) nostis.

v. 31. ή βασιλεία, regnum) cui urbs vetus cedere debet. [Vide c. 9, 27. Oc-

eisis malis vinitoribus, vinea alüs fuit elocata. Matth. 21, 41. 43. V. g.]

v. 32. 1) πάντα γένηται, omnia fiant) Sermo est de iis, quae erant in quaestione, v. 7. quaeque tractantur v. 8—24., quanquam ne appendix quidem plane excluditur, v. 25 --- 27. namque initio semel facto, cetera nunquam intermittunt, sed semper fiunt, et volvuntur ad finem.

v. 34. μήποτε βαρηθώσιν, ne graventur) βάρος dicit torporem somnolentum. Matth. 26, 43. — ἐν κραιπάλη καὶ μέθη, in crapula et ebrietate) κραιπάλη, crapula est, quam ebrietas hesterna peperit. — μερίμναις βιωτικαίς, curis vitae) plantandi, parandi vestes, hortos, domos. c. 17, 27. 28. — alquidiog) subitus, nec opinatus, improvisus. Idem epitheton, 1 Thess. 5, 3. Huc ref. enim, v. 35. --- ἐφ' ὑμὰς, super vos) His opponuntur ceteri, meri terricolae; quorum character exprimitur c. 17. versu cit. — exeivn, ille) novissimus. Antitheton ad kaec. Congruit universalitas, v. seq.

v. 85. ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς) LXX, Jer.

25, 29.: ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς. conf. ὑμᾶς, νος, ν. 34. not. ν. 36. ἀγρυπνεῖτε, vigilate) Marc. 13, 33. — ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι, in omni tempore orantes) c. 18, 1. omni tempore, sive haec proxima futura spectentur, [ταύτα πάντα, eiteriora, urbi eventura, Not. crit.] sive dies ille, Filii hominis. v. 28. 34. Haec clausula complectitur totum sermonem, de urbe et de universo. — ἐκφυγείν, effugere) subito. — σταθήναι) De vi verbi vid. ad Matth.

2) v. 38. πας ο λαός ωρθρίζε, omnis populus mane veniebat) Longe aliter paulo post, c. 23, 18.

#### CAPUT XXII.

v. 1. H λεγομένη, dictum) Praesupponit Lucas, hos, ad quos scribit, non omnes scire, quid fuerit Pascha Judaicum. Sie Joh. 2, 13. add. Joh. 19, 40. 42.

v. 2. 3) yao, enim) Causa, cur quaesierint modum. [Miserrimus timor, a gaudio nefando exceptus, v. 5. V. g.]

v. 3. slandos, ingressus est) Tempus rei indicatur Joh. 13, 27. [Ante azymorum diem horrenda res dictu contigit, v. 7. Joh. 13, 1. V. g.]

v. 4. τοις άρχιερεύσι και τοις στρατηγοίς, pontificibus et ducibus militiae) Diversa hominum genera conspirabant. στρατηγοί τοῦ ίεροῦ, duces Judaeorum,

<sup>1)</sup> η γενεά αύτη, haec generatio] Hune sermonem inter et vastationem Hierosolymorum 40 annorum spatium intercessit. V. g.

<sup>2)</sup> v. 37. τὰς ἡμέρας, per dies] Ad dies proxime praecedentes hoc spectat, coll. c. 19, 47. Nam Salvator Matth. 23, 39. 24, 1., templum reliquit. Id quod Lucas postponit, utpote cum c. 22, 1. 2. cohaerens; quanquam apud Matthaeum et Marcum sermonis Jesu nonnihil interlabitur. Harm. p. 482.

<sup>3)</sup> nal (Intov, et quaesiverunt] Idem Judas quaesivit, v. 6. Pessimum studium! V. g.

(Officiers,) qui templi excubiis praeerant. v. 52. Act. 4, 1. coll. 1 Macc. 4, 60. 61.

v. 5. ἐχάρησαν, gavisi sunt) ut re optata nec opinata. — συνέθεντο) pacti sunt.

v. 7. ηλθε, venit) De propinquitate, non de ipso adventu diei azymorum, hoc interpretatur Sosimus Perastianus Cephaloniensis, hoc consilio, ut pascha in sabbatum detrudat. vid. Cl. Hermanni Hist. controv. de Azymo p. 489. Atqui hoc venit multo strictius est, quam appropinquavit, v. 1. Quare plane ipsum adventum diei azymorum notat Lucas, perinde ut Matthaeus et Marcus.

1) v. 8. πέτρον καὶ ἰωάννην, Petrum et Johannem) Petrus anteibat amplitudine: et tamen Johannes erat familiarior. [Horum uterque dum perageret mandata, novem reliquos, proditore excluso, in fide etiamnum confirmare eo magis

Jesus poluit. V. g.

v. 13. εύρον, invenerunt) cum gaudio fidei.

2) v. 15. καὶ, et) Describitur versu 15—18. quaedam quasi prolusio S. Coenae. coll. Matth. 26, 29. — ἐπέθύμησα, cupivi) Cupierat, discipulorum causa, quibus in hac ipsa demum valedictione se magis patefacere voluit: sua causa, quia statim erat intraturus in gloriam suam. — τοῦνο) hoc singulariter memorabile. — πρὸ, ante) Declaratur illud hoc. [Vix tantum temporis hostes Ei relinquebant: attamen eo usque differre rem coacti sunt, dum et convivium paschale et reliqua plura transissent. V. g.]

v. 16. ξως ότου, usque dum) Tum erit convivium coeleste. v. 30. — πληοωθη, impleatur) Agnus paschalis, typus regni coelestis. — ἐν τῆ βασιλεία, in

regno) v. 18. 30.

v. 17. δεξάμενος) Δέχομαι dicitur de eo, quod praebetur. Jesus egit, ut paterfamilias: poculum sibi porrigendum curavit. — ξαυτοῖς, vobis ipsis) Videtur ipse bibisse prius: coll. v. praecedd. non item v. 20.: coll. Matth. 26, 26. not.

v. 18. γὰρ, enim) Id est, nolite exspectare, dum ego amplius hic bibam. — ἀπὸ τοῦ νῦν) Habet hoc notabilis pars codicum. Respondet τῷ οὐκέτι v. 16. ἀκ΄

αρτι, Matth. 26, 29.

v. 19. τοῦτο, hoc) Hoc poculum dicitur v. 20. sed h. l. non additur panis: quia panis non tam apte congruit termino complexo, quam poculum. — τὸ ὁπὸρ, quod pro) Ut in V. T. unius ejusdemque victimae pars est oblata Deo, pars ab Israëlitis comesta: sic unum illud corpus, quod Jesus Christus Patri obtulit, accipiunt Christiani in S. Coena. ὑπὸρ, pro, i. e. ἀντὶ, Matth. 20, 28. — διδόμενον, datur) in mortem. — ποιεῖτε, facite) edite. Facere non habet h. l. notionem sacrificialem. Injuria est in unicum sacerdotem N. T. potestatem et dignitatem sacerdotalem coram Deo tribuere ministris S. C. — ἀνάμνησιν, recordationem) vid. 1 Cor. 11, 25. 26. not. [In primo isto actu praesentem adhuc Jesum habebant, adeoque recordationi non erat proprie locus. Futura itaque hoc vocabulo prospiciuntur. V. g.]

v. 20. ὁσαύτως, similiter) Ergo duas partes S. Coenae nec separare debemus, nec confundere; quasi panis sine poculo sufficiat, aut cum corpore jam sumatur sanguis. Incivile veteres duxere panem bibere: neque nostrum est potum Domini edere. — τὸ ποτήριον, poculum) sumens dedit. τὸ habet vim relativi ad v. 17., ubi memoratur poculum cum vino. Namque nomen, bis positum, persaepe primo loco non habet articulum; deinceps, habet. Matth. 2, 1. 7. 1 Cor. 8, 1. Hebr. 2, 8. — μετὰ τὸ δειπνῆσαι) post coenam non sacramentalem: facto transitu ad majora et ultima. — ἡ καινἡ διαθήκη ἐν τῷ αῖματί μου, novum testamentum in sanguine meo) Aequipollet illi phrasi, sanguis meus, qui est novi testamenti. conf. not. ad 1 Cor. 10, 16. Sic dicitur, promissio Spiritus, i. e. Spiritus promissus, Gal. 3, 14. — τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον, qui pro vo-

<sup>1)</sup> έδει, oportuit] ex legis praescripto. V. g.

<sup>2)</sup> v. 14. η ώρα, hora] vespertina, agno paschali destinata. V. g.

bis effunditur) Hoc est pars praedicati, (nam poculum plenum non effunditur, sed ebibitur:) et cum illo commate, in sanguine meo, per appositionem jungitur, qualis 2 Cor. 8, 23. 11, 28. not. Ap. 1, 5. LXX, Lev. 6, 8. al. 15. Gen. 21, 33. Deut. 33, 16.

v. 21.  $\pi\lambda\dot{\eta}\nu$ , veruntamen) Antitheton inter quod datur v. 19., et tradentis h. l. Suavissimum sermonem Jesu cum discipulis, [v. 15—20.] mox abruptum iri significat. [simulque subinnuit, se, proditoris opera, jamjam subtractum iis fore, adeoque sui recordationem discipulis in posterum esse celebrandam. V. g.] Haec particula argumento est, Judam interfuisse coenae dominicae. coll. v. 14. Continuum esse hunc sermonem, ex eo patet, quod Lucas ne formulam quidem illam, qua saepe utitur: et dicit, hic posuit. —  $\dot{\eta}$  xeiq, manus) quae S. Coenam sumsit, quaeque hostibus perfidam fidem dedit. [sumtis 30 argenteis. V. g.] Sic Theodosio dixit Ambrosius: Istasne adhuc stillantes injustae caedis cruore manus extendes, iisque sanctissimum Domini corpus prehendes? 1) 2)

v. 24. δὲ καὶ) Non modo proditor, sed etiam undecim molestiam exhibuere Domino. — φιλονεικία, contentio) periculosa. conf. v. 31. [Intra urbem omnino contentio ista contigit: ad quam sedandam quae locutus est Jesus, iis Lucas praeter alia praedictionem de Petro abnegaturo jungit, quam Matthaeus et Marcus post exilum ex urbe memorant. Harm. p. 516.] — τίς δοκεῖ, quis videatur) quis sit, omnium suffragiis. — μείζων) major, ut primus, secundus, tertius etc. Non modo de maximo erat quaestio.

v. 25. εὐεργέται) Aristot. Eth. 1, 8. c. 13. βασιλεῖ προς τοὺς βασιλευομένους φιλία ἐν ὑπεροχῆ εὐεργεσίας. Conf. Not. ad Chrys. περὶ ἱερωσ. p. 452. Sic 2 Macc. 4, 2. Onias dicitur ὁ εὐεργέτης τῆς πόλεως. — καλοῦνται) Medium. Hunc titulum sibi vindicant.

v. 26. 3) νεώτερος, junior) aetate vel discipulatu.

v. 27. γαρ, enim) Suo exemplo propositum probat. — έγω, ego) Jesus in prima persona loquitur, ubi sermo est de ministrando: antea in tertia, quis enim major? — έν μέσω ύμων, in medio vestri) aequo loco. Provocat ad praesens.

v. 28. δè, autem) Plus vobis obtinget, quam speratis: non primatus qualiscunque inter vos, sed singulis regnum. [Egregie sane producere Suos Dominus novit. Hanc ipsam praerogativam tum temporis eis aperuit, quum periculum ea superbiendi minus immineret. V. g.] — πειρασμοῖς, tentationibus) Discipuli, post tentationem in deserto, vocati. Tota igitur vita Jesu Christi tentationum [a Satema, mundo, scribis etc. exhibitarum, V. g.] plena fuit, per quas intravit in gloriam: et sic fidelium. Etiam Christus discipulos tentavit. [Bene steterunt in omnes partes. Joh. 6, 68. V. g.]

v. 29. κάγο) et vicissim ego. Sensus est: et ego vos in tentationibus periculosis vestris illaesos praestabo (conf. Ap. 3, 10.) usque dum intretis in regnum. Sed id concise exprimitur. nam introitus in regnum praesupponit conservationem in tentationibus. [conf. Joh. 6, 39.] — διατίθεμαι) nunc, his ipsis verbis. Promissio ponitur ante admonitionem. v. 31. Flacius et Beza: paciscor. E. Schmidius: testamento dispono. Verbum morienti conveniens. Hebr. 9, 15. s. [Latius tamen mox patet, ubi de Patre sermo est. V. g.] — μοι, miki) qui perseveravi. — βασιλείαν, regnum) In regno solet esse regalis et splendida diaeta et victus, et regalis potestas ejusque exercitium. utrumque promittitur versu seq. [Tum vero quaestio, quis major sit, omnium facile memoriá exciderit. Ista tanta bona qui considerat, nullo negotio posthabebit mundum. V. g.]

v. 30. Iva έσθίητε, ut edatis) non ut ministrantes. v. 27. — έπὶ τῆς τρα-

μετ' ἐμοῦ, πεсим] Non, vobiscum, ait. Proditorem igitur a reliquis discipulis segregans, sibi uni jam cum isto, tanquam hoste quidem, rem esse docet. V. g.

<sup>2)</sup> v. 22. κατὰ τὸ ωρισμένον, secundum id quod definitum est] Quid definitum sit vel destinatum, ex Scriptura licet cognoscere. v. 84. Marc. 14, 21. V. g.

3) ὑμεῖς δὲ, του τοτο] Depressos hac allocutione, altera ista v. 28. evehit. V. g.

negns wow, super mensa mea) Opponitur haec mensae hospitis. v. 12. — nadisnede, sedeatis) in regno meo. Matth. 19, 28. — pulas, Tribus) Singuline singulas?

- v. 31. σίμων σίμων, Simon Simon) Gravissima epizeuxis. Petrus quoque contentionem habuerat, v. 24. fidei inimicam. Joh. 5, 44. — 'loo', ecce) Id est, patet hic res ex aperto effectu: quem tamen Petrus non its putaret a tentatore profectum esse. — ο σατανάς, Sulanas) Judâ non contentus. v. 3. — ἐξητήσατο, expetivit) ex praesidio vestro. Satan postulavit, dedi sibi Petrum, uti Johum: sed Salvator eam repulit. Antitheton, έδεήθην, rogavi. — ύμας περί σου, vos: de le) Senserat magnam in Petro fidem et tamen magnam ctiam labilitatem Satanas, eoque victo putabat omnes victos forc: at Jesus, servato Petro, cujus ruina ceteros traxisset, omnes servavit. Totus sane hic sermo Domini praesupponit, Petrum esse primum apostolorum, quo stante aut cadente ceteri aut minus aut magis periclitarentur. Erat autem primus fide, non imperio. Petri vere successor praetensus, postesquam a fidei sinceritate descivit, fideique tamen et imperii primatum sibi uni vindicavit, totus misere in cribrum incidit. Primos fere sequentur ceteri commilitones: primi prae ceteris periclitantur: primi inprimis sua vigilumque cura et precibus muniendi sunt. — σινιάσαι) σινίον, cribrum. Hesychius, σενιάσαι, σείσαι, ποσπινεύσαι. cribre agitatur et eircumagitur frumentum: idque faciunt homines purgandi ejus causa; sed Satanas, perimendas apostolorum fidei causa, dum eos collideret inter se, extima et intima, summa, et ima conturbans. — ως, nt) tanta facilitate.
- v. 32. ἐδεήθην) Insigne verbum. Rogavi, quamvis tu, Petre, neseires, quid ageretur. Jesus pro discipulis rogavit: adeo Ipsum non potnit expetere Satanas. - ενα μή έκλείπη, ut ne deficeret) Non dicit, ut ne cribrareris. Satanas etiamsi cribravit, tamen fidem non plane cripuit. Eclipsin fidei in Petro quaesivit Satanas: sed fidei lux statim iterum in eo post contentionem et post abnegationem effulsit. Petrus, illa instabilitate, in occulto tamen vere erat Petrus: quemadmodum Jacobus et Johannes, etsi sermonem exterius subtilem habebant, tamen vere erant filii tonitrui. — 1) σύ ποτε) Ποτε (Joh. 9, 13.) etiam de brevi intervallo dici, docet Eustathius. hoc loco sonat indefinite, quandoque, longo aut brevi intervallo. — ἐπιστρέψας στήριξον, vicissim confirma) pro co, stique nunc fratres per te perielitantur. Eniotofopo, verbum resolvendum in adverbium, ut Hebr. באש conf. έστρεψε, Act. 7, 42. — στήριξον, confirma) Quod ego tibi facio, tu fac tui similibus, quos antea labefecisti. Fecit hoc Petrus, non multo post, Act. 2. seq. et in utraque sua epistola, ubi hoc ipsum verbum saepe repetituz. 1 Petr. 5, 10. 2 Petr. 1, 12. 3, 17. 16. 2, 14. Ac saepe observes verba Jesu deinceps ab apostolis adhibita. — τους άδελφούς σου) fratres twos, inquit, non nostros. nam alio modo fratres habet Petrus, alio Dominus. Fratres Petri erant apostoli ceteri, Matth. 23, 8. sed quia hi postea non eguerunt confirmatione Petri, accipiendum est de ahis fidelibus imbecillioribus.
- v. 33. perà coè, tecum) Hae voculae, praesertim initio positse, emphasin habent. conf. Ps. 18, 30. Iroquoç, paratus) Multum sibi credit Petrus. [Plend voluntute et virtute haud vulgari opus fuerat. Non temere suspiceris, Petrum corum respectu, quae de perseverantia discipulorum Dominique intercessione memorata modo sunt, tuntopere sibi confisum esse. Atque utramque suam quidem, sed non cam quam putabat, efficaciam habuit. V. g.] elg, in) Aerumnae gravissimae, captivitas et mors. [At non decuit Jesum in custodia teneri. Bone agere et docere quum semel coepisset, libere inter ipsas hustium manus, et in cruce, perrezit usque dum effloret animam. V. g.]
  - v. 34. σήμερον, hodie) quamvis paratus tibi, Petre, videare.
- v. 35. xal elnev avrois, et dixit eis) Hos pertinet sed excitandam discipularum vigilantiam, ne suis viribus confidant. őrej quum, non, quotiescun-

<sup>1)</sup>  $\eta^{\alpha}$  nlower, fides] quant superbia weget, Satanasque in discrimen adduct. V. g.

que. Nam semel ita missi leguntur septuaginta, cap. 10, 4. semel duodecim. e. 9, 3. [Cf. not. ad Matth. 10, 1.] — anéoreila, misi) Praesentes eos aluit Dominus. — βαλαντίου καὶ κήρας, sacculo et pera) De differentia vocum vid. ad Matth. 10, 9, 10.

v. 36. 1) πήραν, peram) qui habet, tollat. Id est, nemo vobis erit amicus, hostes multi. — ο μη έχων, qui non habel) numos, quibus emat. — το έματιον, restimentum) quod magis necessarium est, quam secculus. — «yoqástı, emel) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Consequenc est pro antecedente. id est, homines hoe tempore non modo non beneficos, sed plane hostes habebitis. Ideo apostoli ab hoc die usque ad pentecosten se non modo ut privatos, sed interdum clausos tennere. Joh. 16, 32. 19, 27. 20, 10. 19.

2) v. 37. kt. tovto) etiamnum hoc extremum, post tot alia. — to) Mare. 15, 28. not. — zal, et) Ultimus hic gradus ceteros praesupponit. — τὰ περί inou, quae de me) scripta de Messia, passuro. conf. c. 24, 27. fin. — téles êxes, finem habent) consummationem nacta sunt. Modo, releggival, consummari. apud

homines, actum est: in re, consummatio est. finis, Rom. 10, 4.

v. 38. wose, Aic) In coenaculo invenerant, aut secum tulerant. v. 49. [Prius enim gladiis cineti non fuerant: aliás et illis Dominus cos interdixisset ad legationem instruendos, v. 35. V. g ] — δύο, duo) Conf. Joh. 6, 9. — ίκανόν έστι, satis est) i. e. non opus est plus duebus gladiis. Brove responsum ita pronunciavit Jesus, ut discipuli satis possent intelligere mentem ejus de emendo gladio. conf. Joh. 14, 30. Locutic non dissimilia 1 Mace. 2, 33., Emg τοῦ νῶν ἱκανόν· έξέλθετε. Deut. 3, 26., ίπανούσθω σοί.

v. 39. natá tó kvoc, secundum consucludinem) Sic instante novitate minus perculsi sunt discipuli. — εἰς τὸ ὄφος τῶν ἐλαιῶν, in montem olivarum) In hunc montem vacca rufa educebatur mactanda. vid. S. R. Zeller. ad Maimon. de vacca rufa, p. 360. 501. — ἡκολούθησαν, seculi sunt) ana aponte.

v. 40. ἐπὶ τοῦ τόπου, ad locum) Ipsius loci aspectus commovebat Jesum.

3) v. 41. áneomásu, evulsus est) serio affectu.

v. 42. εί βούλει παρενεγκείν) Infinitivus pro imperativo frequens Graecis. vid. Ap. 10, 9. not. Atque hoc quidem loco talis enallage modestiam Jesu erga Patrem exprimit: sed magis etiam ipsa aposiopesis verbi παράνεγκε.

v. 43. de, autem) Ipsa apparitio signum erat bibendi calicis, et factae exanditionis. Usque adeo hujus agonis profunda non capit ratio humana, ut nonmalli hane olim periocham praetermiserint. vid. Apparat. Ubi cum calice baptismus memoratur, celix est passio interna, (v. gr. derelictio in cruce:) baptismus, externa: (conf. Marc. 10, 38. not.) Ubi solus calix memoratur, pessio intelligitar universa, ita certe, ut sub interna connotetur externa. — δυαχύων, confortans) non per cohortationem, sed per corroberationem. Idem verbum, Act. 9, 19.

v. 44. ev ayovia) 'Ayovia, summus moeror et angor, (conf. not. ad Matth. 26, 37.) erat ex ablato illo calice. Idem verbum, 2 Macc. 3, 14. 16. 21. 15, 19. Proprie notat angorem et aestum animi, quem habet certamen et opus arduum aggressurus, etiam sine ulla de bono exitu dubitatione. — interéstrepor, vehemantius) 4) anime et voce. Hebr. 5, 7. Potnerunt igitur audire non solum propiores discipuli tres, sod ctions octor ectori. — éxéreso de, fuctus vero est)

2) μάχαιραν, gladium] non ut occiderent quenquam, sed alierum gladium ut cohibe-

<sup>1)</sup> ຜູ້ໄມ້ຜູ້ ບົບ, at nunc] Jesus ubi, tanquam maleficum, hominum se manibus permisst; opportunum non fuit, extraordinariam tutelam discipulis contra mundum praestare. de causa ordinariis eosdem subsidiis victui atque defensioni inservientibus uti caucedit, justo han idem tempere ipsis aptrients V. g.

rent. V. g.

δ) μη, ne] Non generative tantemmode process ut remedium tentationis commendantur;
and materia procum hac vocals indicatur. V. g.

Itaque sub primam supplicationem apparait

<sup>4)</sup> Factum id in secundo abitu atque tertio. Itaque sub primam supplicationem apparuit angelus, et post singulas orationes Jesum confortasse censendus est. V. g.

Declaratur vehementia angoris. — o lõgois, sudor) quanquam frigus erat. Joh. 18, 18. [Elicitus est sudor iste virtute per angelum acceptá, luctá, precum vehementia et bibendi calicis desiderio. V. g.] — ώσει θρόμβοι αϊματος) θρόμβοι, grumi, a θρέψαι, i. e. πηξαι. θρόμβοι αίματος, gultae spissae et concretae veri sanguinis. Vis particulae ωσεί cadit super θρόμβοι, non super αΐματος, ut patet ex epitheto ejusque plurali, καταβαίνοντες. Sanguis per minores guttulas e poris manans, concrescebat propter copiam. Si sudor non fuisset sanguineus, mentio sanguinis plane abesse poterat, nam vocabulum θρόμβοι etiam per se competebat sudori spisso. — ἐπὶ τὴν γῆν, super terram) propter copiam. Eo terra benedictionem accepit.

- 1) v. 46. ἀναστάντες, surgentes) Habitus corporis aptus ad torporem superandum.
- v. 47. προήρχετο αὐτοὺς) Nonnulli, προήρχετο αὐτῶν. Sed eadem locutio, προηλθον αὐτούς, Marc. 6, 33. quo loco collato, hinc patet, proditorem celerius accessisse ad Dominum, quam cohortem.
- v. 48. 2) φιλήματι, osculo) Summo amoris signo per summam temeritatem abutitur proditor. coll. not. ad Luc. 7, 45.
- v. 49. το ἐσόμενον, futurum) praeter ipsorum opinionem hactenus manentem.
  - v. 50. xal, et) non exspectato Domini responso. v. 51.
- v. 51. elnev, dixit) Petro et ceteris. Matth. 26, 52. êare, sinite) Sic Act. 5, 38. — ξως τούτου) nolite progredi. Sic 1 Macc. l. c. ad v. 38., ξως τοῦ עעש. Lev. 26, 18.: עלה בשל במכ דסטידסט.
- v. 52. παραγενομένους, qui advenerant) Missi erant ministri, sacerdotes ultro venerant. — στρατηγούς τοῦ ίεροῦ) Judaicos excubiarum in templo praesectos. έξεληλύθατε, exivistis) subito tumultu.
- v. 53. ὑμῶν, vestra) vobis non prius data. [utut pridem vobis exspectata. V. g.] — ή έξουσία του σκότους, potestas tenebrarum) Joh. 9, 4. 14, 30. tenebrarum, i. e. Satanae. Abstractum pro concreto. Allusio ad noctem.
  - v. 55. ἐν μέσφ, in medio) ut ferebat locus.
  - v. 56. προς το φως, ad lucem) Id si vitasset, latere magis potuerat.
- v. 58. our elul, non sum) Dum se negat Petrus, Dominum negat. Et dum se esse negat, esse desinit. Ipsa verba trepidationem ostendunt.
  - v. 59. ωρας, kora) Semel saucius tota hora se non collegit.
- v. 61. ἐνέβλεψε, aspexit) Hoc uno nutu, quum loquendi non esset locus, mentem Petri totam excitavit Jesus. Conf. Joh. 1, 43., de aspectu, cujus Petrus postea quoque meminisse potuit.
- v. 63. s. 3) δέροντες· έτυπτον· παίσας) Δέρειν, totum corpus: τύπτειν, partem: naitiv, cum vi et dolore. [Tantam petulantiam nemo mortalium, ac ne maleficorum quidem teterrimus, unquam sustinuit, quantam Christus, Justus ille, fuit perpessus. Harm. p. 540.]
- 4) v. 68. έαν δέ, sin autem) Conf. Jer. 38, 15. έρωτήσω, interrogavero) Interrogando facile convincit Veritas contumaces. [c. 20, 3.]
- v. 69. ἀπὸ τοῦ νῦν) ab hoc puncto, quum dimittere non vultis. Hoc ipsum erat iter ad gloriam. Sine conjunctione expressus sermo, vim habet. — o vios τοῦ ἀνθρώπου, filius hominis) Ultimus est hic locus, ubi Filium hominis se ipse appellat Jesus.

<sup>1)</sup> v. 45. καὶ ἀναστάς, et surgens] Patris voluntati deditus. V. g.

<sup>2)</sup> εἶπεν αὐτῷ, dixit ei] In confuso strepitu, coll. v. 51. 52. sapientissima agendi ratio. quam Jesus adhibuit, notari meretur. V. g.

 <sup>8)</sup> οἱ συνέχοντες, tenentes] per totam noctem. V. g.
 4) v. 64. τίς ἐστιν; quis est?] Haud paucis, qui magis ex animo, quam petulans ista colluvies, latere student, posthaec demum dicetur, Tu Es; etiamsi ad diem usque novissimum differenda res fuerit. V. g.

▼. 70. ov, igitur) Colligebant ex praedicato, v. 69., idque magna cum emphasi. es, inquiunt, non, eris 1).

## CAPUT XXIII.

- 2) v. 2. Εῦρομεν, invenimus) Verbum invidiosum. [At nec Pilatus invenit nec Herodes. v. 4. 14. 22. V. g.] τὸ ἔθνος) Λαὸς, populus, Judaeis prae gentibus datur: ἔθνος, natio, utrisque. λαὸς, populus, sensu politico, eodemque sacro: ἔθνος, natio, sensu genealogico sive physico. Joh. 11, 50. 52. conf. Apoc. 5, 9. not. παλύοντα, prohibeniem) quasi Anticaesarem. παίσαρι, Caesari) Nulla re Caesari addictiores fuere, quam odio Christi. Periculosus transitus a spiritualibus ad politica. λέγοντα, dicentem) Declaratur τὸ pervertentem et prohibentem. Ex appellatione Christi regis, duplicem inferunt calumniosam consequentiam. Hac missa, de illa quaerit Pilatus.
- v. 4. ὁ δὲ πιλάτος, Pilatus autem) Sentiebat Pilatus, Jesum profiteri se talem regem, qui Caesari nil officeret. Jam enim solus erat, etiam a discipulis desertus. [Innocentiam Jesu identidem Pilatus confessus est; at singulari modo ternis omnino vicibus, Luc. 23, 4. 14. 22. Conf. Matth. 27, 24. Joh. 19, 4. Harm. p. 547.]
  - v. 5. yakılalaç, Galilaea) Dum rem amplificant, Pilato dant rimam.

v. 7. ἀνέπεμψεν, remisit) volut ad principom ejus. conf. v. 11. vel: misit in superiorem partem urbis.

v. 8. ἡρώδης, Herodes) Potentes minus obvium habuere Jesum: et illi solent esse ultimi in cognoscendis rebus regni Dei. Prima propagatio fidei in J. C. non est facta per potentes mundi.

3) v. 10. ἐντόνως, rigide) Act. 18, 28. Sacerdotes habent saepe zelum falsum, aulici nullum. unde hi saepe veritatem levius oppugnant, quam illi. He-

rodes in potestate sua habebat, atque adeo debuit, Jesum dimittere.

- v. 11. ἐξουθενήσας, nihili faciens) Non tanti putabat Jesum, ut de eo laboraret; quicquid causarentur sacerdotes. Putabat, sapientiam et potentiam Jesu decolasse. ἐσθῆτα λαμπράν, vestem splendidam) Vestitum regium. [quem ipse vel gestasse vel gestare voluisse censeri queat. V. g.] Herodes videtur contemtim voluisse significare, se nil metuere ab hoc rege. Sed revera eum honoravit inseius veste, ut Pilatus titulo crucis. [Citius justo timuit Herodes antiquior: hic, ubi regnum Christi propius imminebat, securitati jam indulget. Perversa mundi ratio. V. g.] ἀνέπεμψεν, remisit) Potuerat et debuerat dimittere potius. [Itaque remittens innocentem Pilato Pilati seipsum reatui implicuit. Act. 4, 27. Harm. p. 548.]
- v. 12. ollo, amici) [ita, ut neuter jam alteri derogare quidquam cuperet.
  V. g.] Judaismus et Ethnicismus coepere coalescere, Christianismo nascente.
- v. 14. ἐνώπιον ὑμῶν, coram vobis) unde videtis rem serio actam. οὐδὲν εὐρον, nihil inveni) Refutatur Judaeorum invenimus. v. 2. Itaque ego est antitheton, respectu illorum, coll. Joh. 18, 38., et respectu Herodis. v. seq.
  - ▼. 15. πεπραγμένον) quod fecerit Jesus.
- v. 16. παιδεύσας, castigans) flagellis. Meloots. His coepit nimium concedere Pilatus.
- 4) v. 28. καὶ τῶν ἀρχιερέων, et pontificum) Etiam decori immemores cum plebe clamabant.

τ. 71. αύτοὶ — ήκούσαμεν, ipsi — audivimus] Contra selpsos testimonium ipsi perhibent. V. g.

<sup>2)</sup> v. 1. ἄπαν τὸ πληθος, Omnis multitudo] Incendio id quaevis undiquaque corripienti

onjuster lötiv, signum videre] Miseri, qui in Christo nonnisi naturalium sensuum pabalum quaerunt. Tale gaudium non conducit. V. g.

<sup>4)</sup> v. 22. outo, Mie] Sie Barabbae latroni opponitur Jesus. V. g. Bengel gnom.

- v. 24. ênênçive) q. d. superjudicavit. praejudicium fecerant sacerdotes.
- v. 25. Θελήματι, voluntati) ut facerent, quae voluissent ac vellent. [Idem si integrum esset eorum aliquibus, qui Christiani volunt audire: quid credas fieri? V. g.]
- v. 27. ἐκόπτοντο, plangebant) vel ex communi, vel etiam ex singulari affectu. Κόπτεσθαι pertinet ad gestus: θρηνεῖν ad fletum et vocem flebilem.
- v. 28. 1) ἐφ' ἐαυτὰς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν ἰδοὺ, super vos ipsas et super liberos vestros ecce) Indicatur, satis prope instare poenam. [Nimirum calamitas ista infantibus potissimum imminebat, neque tamen ita, ut mulieres Jesum deflentes vivendo eam non attingerent. Harm. p. 561.] Ipse etiam urbem, non se ipsum deflevit. c. 19, 41. 18, 31. s. [Quam multi et multae, quibus causae deplorandi sui plane sonticae non deessent, hodienum securitati litant! V. g.]

v. 29. koovoi, dicent) liberi vestri.

- v. 30. τότε, tunc) tum demum magis, quam nunc. ἄφξονται, incipient) steriles, respondentes iis, a quibus beatae dicebantur. Dicetur post etiam, Ap. 6, 16. λέγειν τοῖς ὄφεσι, πέσετε ἐφ' ἡμᾶς· καὶ τοῖς βουνοῖς, καλύψατε ἡμᾶς) Hos. 10, 8. LXX: καὶ ἐφοῦσι τοῖς ὄφεσι, καλύψατε ἡμᾶς· καὶ τοῖς βουνοῖς, πέσετε ἐφ' ἡμᾶς. ὄφεσι, montibus) Saepe homines tecti montibus. Magnus terror, ubi id, quod per se horribile est, praesidii loco optatur. Ap. 1. c.
- v. 31. δτι) Hac paroemia vel Jesus docet, cur ipse filias Jerusalem flere jubeat; vel eos potius, qui montibus obrui optant, cansam terroris ipsorum allegantes inducit. Arbor itaque viridis, fuerint juvenes, valentes, vegeti: arbor arida (conf. Es. 56, 3. Ez. 21, 3. 31, 3. ss.) senes, debiles, steriles. Insignis locus Josephi l. 6. de B. J. c. 44 f. 968. ed. Lips. Cum milites interficiendis Judaeis defessi essent, et magna superstitum multitudo appareret, jussit Caesar solos armatos ac resistentes caedi, reliquos capi. At illi μετὰ (res poscit, κατὰ) τῶν παρηγγελμένων contra ac mandatum erat, senes et debiles (ΤΟΤΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ) occiderunt, (ΤΟ Δ' ΑΚΜΑΖΟΝ) vegetos autem utilesque incluserunt etc. Hac igitur summa calamitate disceptabant invicem, ut fieri solet, quis miserior. Facit huc, quod ξύλον notat vel arborem stantem, vel lignum ex arbore caesa, quod item vel humidum (sic enim Erasmus ὑγρὸν vertit,) vel aridum esse solet. Alias sane Christus est viridissima arbor vitae: homines extra illum, aridum lignum sunt. Joh. 15, 1. s. sed supplicium ejus sane gravius fuit, quam ullius, urbe capta, Judaei.
- v. 32. Ετεροι, alii) quorum similis habebatur Jesus. conf. v. 39. et Act. 27, 1. Dignius tamen est Graecum ετεροι, quam alloι. nam magis exprimit dissimilitudinem. κακοῦργοι) Hoc construe non cum ετεροι, sed cum δύο. [conf. v. 33. 41.]
- v. 33. zoavlov, calvariam) Frequens in topographiis nomenclatura a partibus corporis humani.
- v. 34. \*\*Eleşt, dicebat\*\*) Primum verbum Jesu Christi in cruce. Septem sunt verba, apud quatuor evangelistas; quorum nullus omnia perscripsit. Ex quo patet, quatuor eorum libros esse quasi quatuor voces, quae conjunctae Symphoniam efficiunt: et modo singulae, modo duae, modo tres, modo simul sonant. Pleraque peregit Salvator in cruce per silentium: septem autem verba habent anakephalaeosin doctrinae nobis profuturae in nostris horis extremis 2). Respicit enim et hostes, et peccatorem conversum, et matrem cum discipulo, et Patrem coelestem. Possunt etiam VII verba conferri cum VII rogationibus orationis Dominicae. Etiam in ipso verborum ordine latent mysteria, et possunt inde declarari

<sup>1)</sup>  $\mu\eta = \epsilon \pi' \epsilon \mu \epsilon$ , ne — super me] Jamjam ad gloriam Jesus tendebat. Eo modo, qui Zach. 12, 10. indigitatur, deplorari se non prohibet. V. g.

<sup>2)</sup> Possit huc non sine fructu conferri hymnus vernaculus b. Auctoris, data quondam occasione compositum, cujus initium habet: Mittler! alle Krast der Worte etc. Typis expressum invenire datur in b. Sen. Urlspergeri Unterricht für Kranke und Sterbende, Aug. Vind. 1756, p. 408. et in S. R. J. C. Storrii gottgeheiligten Flämmlein etc. Stuttg. 1755. p. 315. E. B.

gradus cujusvis persecutionis, afflictionis et agonis Christiani. — πάτες, Pater) Initio et fine crucis, Patrem appellat. — apec, remitte) Nisi haec rogatio fuisset, flagrante latrocinio atrocissimo poena poterat incipere, ut saepe tempore Mosis. id interpellant preces Patientis, et plenam in posterum cum poenitentia iis, qui eam capturi erant, remissionem impetrant. [quae annon contigerit militum quadrigae isti, quis sciat? Harm. p. 563.] — αὐτοῖς, eis) crucifigentibus.

1) v. 35. 2) σύν αὐτοῖς) cum iis, qui crucifixerant. [Lucas illusiones, quibus Jesus crucifixus vexabatur, in unum colligit, v. 35 — 39. Ipsa inscriptio ludibrium fuit oculis ethnicis. Quapropter Lucas aceti quoque, a militibus propinati, mentionem prius facit, quam Evangelistarum reliqui. Harm. p. 566. viri talibus alioquin publice non solent misceri: enimvero petulantia et vindictae cupido dignitatis rationem h. l. sustulit. Nemo unquam tantis cavillis, quantis Jesus, irrisus est. Fac Ei gratiam habeas, Ipsiusque inprimis causa ludibria discas tolerare. V. g.] — 3) ovrog, Hic) Demonstrativum cum contemtu.

v. 87. nai, et) Milites nomen regis; Judaei, et antistites eorum, etiam cetera irrident. [Ex inscriptione crucis et antistitum dicteriis excepta haec milites

combinarunt. V. g.]

v. 38. no de nat, erat vero etiam) Mentio regni jungit versum 37. et 38. γράμμασιν, literis) Tres potissimum linguae sunt adhuc, quibus operam dare debent, qui Christum discunt et praedicant: Hebraea, Graeca, Latina. — έβοαϊκοῖς, kebraicis) Joh. 19, 20. kebraice primo loco ponitur. Lucas eo ordine linguas enumerat, quo Pilatus eas collocarat: ordo [siquidem conjecturae locum concedere velis, Harm. p. 567.] erat: Graec. Lat. Hebr. Johannes, ex more Hebraeorum, ordine naturae et dignitatis. Uterque tamen eo ordine, quo Christus, ejusque cruz et regnum deinceps praedicabatur. Initium in Hebraea lingua factum: postremo tempore Hebraei primas habebunt. Romana nunquam primo loco posita: nec post Romae interitum magno vigore mansura.

v. 39. ἐβλασφήμει, blasphemabat) Extrema non flectunt quemvis. [imo vero tanta est mentis cavillabundae vis, ut vel in suspenso se prodat. V. g.] Latronem hunc fuisse Judaeum; alterum, ex gentibus: ex utriusque sermone et aliis rebus colligi potest. nam ille Judaeorum more nomen Christi exagitat: hic nomen Regis, ut milites, sed meliore ratione, animadvertit. Accedit, quod Dominus beatitudinem ei promittens, non ad verba promissionum erga patres, sed ad primas origines de paradiso alludit. Neque obstat conversi hominis sermo de Dee uno. nam fides in Christum protinus infert fidem in Deum unum. Consideratur autem Amen Hebraeum, v. 43.: quod tamen non necessario Hebraeum praesupponit. coll. Matth. 25, 40. Hinc sententia pristina de latrone converso, gentili, speciem retinet. Scripsi, colligi potest. — λέγων, dicens) cum frementi impatientia et ferocia.

v. 40. o eregos, alter) Hujus resipiscentiam multum adjuvit crux durissima. Rara conversio in molli lectulo. — 4) ovos) ne times quidem: nedum appetas. [Timor, primum emendatae mentis initium. V. g.] — φοβỹ. times) Ipse ergo timebat. — ὅτι, quod) Haec esset causa timendi. — τῷ αὐτῷ) codem, atque Hic et ego.

<sup>1)</sup> Ti notovot, quid agant] Crucifigere se, sciebant atique: at ignorabant, quem crucifigerent. Et fuit sane nefanda ista ignorantia, qua remota gloriae Dominum non crucifixissent:

remt. Li mit sane neranda ista ignorantia, qua remota gloriae Dominum non crucifixissent: attamen gravior etiam culpa est a sciente commissa. V. g.

2) δ λαδς, populus] non plebs promiscua, ut v. 48.; sed populus Judaicus hîc innuitur. V. g. — Στωρών, specians] Terribili spectaculo isto populus oculos quidem pascebat; Lucas enim proceres cum tisdem, cam populo videlicet, illusisse Salvatori perhibet: at brevi post suffiaminatus est ridendi pruritus, v. 48. Harm. p. 564.

3) δ τοῦ Στοῦ ἐκλεκτὸς, DEI electus] Quem in cruce, ajunt, mori non est conveniens. V. g.

<sup>4)</sup> έπετίμα αὐτῷ, objurgavit eum] Poenitentiam, fidem, confessionem, orationem, repre-bensionem, et quicquid christiano homine dignum est, conjuncta vides. Exquisitissimi exempli hujus abusus periculosus est; plurimum juvat usus legitimus. V. g.

v. 41. δικαίως, juste) Poenitens probat poenam sui peccati. — οὖτος, hie) Viderat latro conversus et audierat processum passionis Dominicae, certe ab eductione ex urbe: vel etiam antea viderat et audierat Jesum. — οὐδὲν ἄτοπον) nil

ineptum, nil importunum.

v. 42. μνήσθητι, recordare) Modeste petit. Recordatio est in longinquum. Exquisitissima oratio. — κύριε, Domine) Dominum appellat publice, quem ipsi discipuli reliquerant. — ἔλθης, reneris) de coelo, olim. Antitheton: kodie. — ἔν τῷ — σου) in regno tuo. Regem profitetur, talem, qui mortuus mortuo benefacere possit. Ne apostoli quidem tum de Regno Christi tam pure sentiebant. — βασιλεία, regno) Multa regni mentio praecesserat. v. 2. 3. 37. 38. Ab adversariis detortam veritatem fides serio accipit.

- v. 43. σήμερον, hodie) Eo die conversus latro vix sperare poterat mortem: sed huic subservire debuit crurifragium. Sic impleta est Domini promissio. [Notatio temporis, hodie, non referenda est ad verbum dico, ut si per tempora nescio quam longa latroni exspectandus fuisset paradisi introitus. Isto die dictum ei fuisse, per se patuit. Nunquam Jesus dixit, hodie dico; dico, dixit saepius. Legendum itaque: Hodie mecum eris in paradiso. Sic potestas et gratia Domini, Ipsiusque etiam promptus introitus in paradisum praedicatur. V. g. — Id vero erat salvare, v. 39. Harm. p. 570.] — μετ' έμοῦ, mecum) Ergo multo magis Jesus ipse in paradisum venit. [quae res Mariam Cleopae, Mariam Magdalenum, ipsamque matrem Jesu, cum discipulo dilecto, insigni solatio, adversus acerbissima etiam hominum dicteria, perfudit, ab istarum utráque ad horum, ut credere fus est, notitium perlata. Harm. p. 570.] — ἐν τῷ παραδείσω, in paradiso) in quo feliciores arbores, quam in Golgatha; cum immortalitate. Ap. 2, 7. not. Augustissimam beatae sedis appellationem in profundissima passione Jesus adhibet. Conf. not. ad c. 16, 22. Hacc migratio in paradisum differt quidem ab ascensione in coelum, Joh. 20, 17., sed tamen docet, descensum ad inferos laute esse explicandum.
- v. 44. ΰλην, totam) Tenebrae meridianae ex sole totum hemisphaerium superius; et inferius, luna soli opposita, nec lumen solis nacta, obscurarunt.
- v. 46. πάτες, Pater) Spiritum Jesu Pater suscepit: Jesus, fidelium. Act. 7, 59. παραθήσομαι, tradam) re ipsa. [ut depositum, in morte. Hoc momento, preliosissimo sane, expiatio facta est. V. g.]
- v. 47. ὄντως, revera) Antea dubium spectatoribus videbatur: nunc affirmat. δίκαιος, justus) Hoc justitiae praeconio continetur approbatio omnium sermonum Jesu, ctiam doctrinae de Jesu filio Dei, v. 46. Matth. 27, 54., quippe de qua ipsa disceptatum fuerat, etiam apud Pilatum. Joh. 19, 7. Conf. Es. 41, 26. 23.
- v. 48. Θεωρίαν, spectaculum) Qui spectatores duntaxat fuerant, [per antistiles prius concitati ad exclamandum τὸ Crucifige, at nunc aliter plane affecti, Harm. p. 577.] salutaria jam cogitabant, et ad pentecosten Act. 2. praeparabantur: sed qui fecerant, fere erant in aestu. ταύτην, hoc) crucis. τὰ γενώμενα, facta) in morte Jesu. Spectationem quaesitam spectatio nec opinata comitabatur.
- v. 50. ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, bonus et justus) Rom. 5, 7. not. Omnis homo ἀγαθὸς est etiam δίκαιος; non contra. Lucas totum laudat ante partem. Paulus differentia harum vocum strictius utitur.
- v. 51. οὖτος) hic, solus. [Si quid pravi te non consentiente succedit, noli certe rem approbare. V. g.] Nicodemus ἄρχων quidem crat, non autem βουλευτής vocatur. τῷ βουλῷ, consilio) v. 1. Phrasis accedit ad Ps. 1, 1. τῷ πράξει, actioni) v. 33.
- v. 54. ἡμέρα ἡν παρασκευὴ, dies erat parasceve) Parasceve ponitur quasi epitheton. ἐπέφωσκε, illucescebat) Sabbati initium, vesperi; ct tamen illucescebat dicitur: nam etiam nox lumen suum habet, praesertim in plenilunio, quod tum erat.

- v. 55. ἐθεάσαντο, spectaverunt) quo facilius perendie ungerent. τὸ μνημεῖον, monumentum) v. 53.
- v. 56. ήτοίμασαν, paraverunt) Domum habebant in Galilaea. v. 49. Eo majus est officium peregre praestitum, majore sumtu et opera. [Indefessam sane pielatem et sedulitatem ex fide oriundam sentis, quae tamen ipsa jam apud animas istas mirabilem eclipsin passa est. Harm. p. 583.] ἀρώματα, aromata) sicca. μῦρα, unguenta) fluida. σάββατον, sabbatum) Sabbati quies major quiete festi. [Solum kunc sabbati diem quies Christi sepulcralis totum sibi vindicavit, consideratu eo ipso dignissimum. Quae tum in regno invisibilium facta sunt, ea fideles, dum eorum vel quidquam restabit, imo vero in aeternum, haud mediocriter juvabunt. V. g. Amplissimae profecto res durante sabbati hujus tranquillitate in animabus istis, pavidis quidem at exquisitis, imo vero in ipso Salvatore, contigerunt. 1 Petr. 3, 18. 19. Act. 2, 24. ss. Harm. p. 583.]

### CAPUT XXIV.

- v. 1. Tivic, nonnullae) aliae, quae non venerant ex Galilaea.
- v. 2. vov lidov, lapidem) Lucas nil antea de lapide memoravit: sed ipsa narratione, lapidem advolutum fuisse, praesupponit. (Conf. Joh. 11, 38.)
  - v. 4. ανδρες, viri) angeli. v. 23. coll. Matth. 28, 5.
- v. 5. τον ζώντα) eum, qui non modo revixit, sed plane vivens est. [Exploratissima resurrectionis veritas. V. g.] μετά τῶν νεκρῶν, cum mortuis) in statu et loco mortuorum.
- v. 7. τον υίον του ἀνθοώπου, filium hominis) Hoc repetitur ex sermonibus ante passionem habitis. Ceterum ipse Dominus se post resurrectionem non appellavit filium hominis, sed locutus est vel in prima persona, vel Christi expressam appellationem adhibuit. άμαςτωλών, peccatorum) gentilium.
  - v. 10. ήν al) Sic Deut. 27, 9.: καὶ ελάλησε μωυσής καὶ οί ίερεῖς λέγον-

res. sie 1 Cor. 9, 6. Nomina hoe demum loco, ut testium, ponuntur.

- v. 12. ἀπῆλθε πρὸς ξαυτὸν, abivit ad se ipsum) De re, confer v. 34. de phrasi, Joh. 20, 10. not.
  - v. 16. expatovvto, tenebantur) Oppositum, aperti sunt, v. 31.
- v. 17. είπε, dixit) Sapientiae est, facile venire in sermonem salutarem. Joh. 4, 7. s. Act. 8, 30.
- v. 18. ὁ εἶς, unus) Alterius nomen non ponitur: qui tamen item carus. Sic quoque Joh. 1, 35. 41. Pii non sua, sed aliorum causa, memorantur¹). παροικεῖς, adrena es) Videtur Galilaeam hic dialectum retinuisse Jesus, quod non pro cive Hierosolymitano eum habet Cleopas.
- v. 19. τὰ περί) Hoc, interjecta descriptione subjecti, declaratur versu 20. coll. v. 14. 18. fin.
- v. 21. σύν πᾶσι τούτοις. cum omnibus his) Hebr. Τι σύν πασι τοίτην, tertium) Itaque etiam post mortem Jesu spem aliquam die primo et secundo habuisse videntur; quam dimittunt eo ipso die, quo spes impletur. ἄγει) Impersonale.

<sup>1)</sup> Cleopae comitem pridem jam Origenes quidem pro Petro habuit, l. contra Celsum p. 105. at eo casu aut Petrus verba fecisset, aut Cleopas certe c. 24, 24. distinctius ad relationem Petri provocasset. Accedit, quod horum uterque ab undecim discipulis diserte distinguitar v. 33. — Harduinus Kepham, Gal. 2. 1 Cor. 1. 2. 9. 15. discipulum a Petro diversum, et, per locum 1 Cor. 15, 5., Cleopae comitem fuisse suspicatur, Op. sel. p. 928. Atqui ex 1 Cor. 15, 9. haud obscure patet, Paulum de Kepha ut apostolo loqui. Quaesieris potius, annon Simon, cui Dominus apparuit, discipulus fuerit tum a Cleopae comite tum a Petro etiam s. Kepha distinctus, cui Domini apparitio prius contigerit, quam Petrus ab ambulatione c. 24, 12. memorata ad reliquos redierit? Horum quicquid fuerit, primum certe Salvator mulieribas adparuit; tum discipulorum aliquibus, apostolorum dignitate non conspicuis; denique Simoni Petro, gratiae hujus vel maxime indigo, reliquisque apostolis, qui cum Petro prae reliquis omnibus citius debaerant adem, eamque sublimiorem, concipere, Harm. pag. 603.

v. 24. 1) aurov, ipsum.

- v. 25. ἀνόητοι, insipidi) Quo tardior celeriorve fides, eo deterior meliorve νοῦς sive mens est. Gal. 3, 1. Joh. 1, 50. [Salutaris reprehensio! V. g.] — 2) ênl, super) In medio sunt prophetarum sermones; nec tamen creditis. Sic fere διά, Joh. 4, 41. s.
- v. 26. ταῦτα, haec) Quae vos ad dubitandum accipitis, ea ipsa sunt characteres Christi. — ἔδει, oportebat) quia praedictum erat. — παθεῖν, pati) Circa hunc articulum maxime se exserit tarditas hominum, Matth. 16, 22, 3) sicelosiv, ingredi) id quod alia via non poterat fieri.
- v. 27. τὰ περὶ ἐαυτοῦ, ca quae de Ipso) scripta essent videlicet. Non dubium est, quin eadem loca fuerint, quae apostoli deinceps potissimum allegare soliti sunt.
- v. 28. προσεποιείτο, agebat) ut qui iturus esset longius. et iturus fuerat, nisi eum rogassent, et fortasse alio pacto appariturus.
- v. 29. μείνον, mane) Ex amore, ipsius causa, et ex hospitalitate rogabant, ne se committeret itineri nocturno.
  - v. 30. λαβών, sumens) solitô ritu.
- v. 31. ἄφαντος ἐγένετο) disparuit. Id quoque ostendit, Ipsum esse. Priores Jesu resuscitati apparitiones breviores erant, quo plus loci fidei relinqueretur.
- v. 32. καιομένη, ardens) valde et diu. [Beatissima sensatio! V. g.] ήν, eral) Postmodum magis observarunt, quam in ipso ardore. — Eláles ήμεν, loquebatur nobis) Id plus est, quam nobiscum 4).
- v. 33. αὐτῆ τῆ ώρα, eadem hora) noctis aut vesperi. Jam non timent iter nocturnum, quod antea dissuaserant ignoto comiti. v. 29.5) — συνηθροισμένους, congregatos) ut de repentina re.
- v. 34. λέγοντας, dicentes) Apparitiones utrinque factae, quibus se invicem confirmabant illi, quibus obtigerant. Tales etiam Act. 9, 10. 12. 10, 8. 10. Exod. 4, 27. 28. — övrws, revera) Abjiciunt pristinam dubitationem: sed non prorsus. v. 37. Marc. 16, 13.
- v. 35. έγνωσθη) noscendum se praebuit. Sic, אחורע LXX, γνωσθήσομαι, Num. 12, 6. Sic, εύρέθην, Rom. 10, 20.
- v. 36. έστη) stetit: antequam venientem cernerent. ἐν μέσω, in medio) Id significantius, quam in medium. — είρηνη, pax) Salutandi formula, a Salvatore ad res majores traducta. Eph. 2, 17. - έγω είμι, μη φοβείσθε, ego sum, nolite timere) Quatuor hace verba cum Wolfiano codice versiones magno consensu exhibent: et congruunt cum versu 38.39.
- v. 38. διαλογισμοί, cogitationes) Cogitationes eorum recludit Dominus. ἀναβαίνουσιν, ascendunt) Exquisita phrasis. cogitationes occultae sunt nobis, antequam ascendant,
  - v. 39. αὐτὸς) Ipse, Jesus. πνεῦμα, spiritus) v. 37,
  - v. 40. rac yesoac, manus) notas. Tactus et visus animam confirmant.
- v. 41. ἀπιστούντων, diffidentibus) Credebant quidem; alias non gauderent: sed gaudio sufflaminabatur fides plena. Magnus affectus et intenta cognitio inter se impediunt.
  - v. 43. Epayer, edit) libere, sine ulla necessitate. ideo non etiam bibit.
- v. 44. sins, dixit) ipso videlicet ascensionis die. v. 50. coll. Act. 1, 2. 5. 9. - Etc., adhuc) Res tristis erat auditu, antequam fieret: nunc laetissima, ut facta est. — ἐν τῷ νόμῷ κτλ., in lege etc.) Partitio Hebraei codicis. — προφήταις, prophetis) prioribus et posterioribus. Respectu priorum, ponuntur prophe-

<sup>1)</sup> είπον, dixerani] Corpus non esse in sepulcro. V. g.

<sup>2)</sup> βραδείς, tardi] Cito credendum est, ubi DEI aliquod verbum suppetit. V. g.

<sup>8)</sup> τον χριστόν, Christum] Israelis redemtorem, v. 21. V. g.

<sup>4)</sup> διήνοιγεν, aperuit] Scriptura aperitur, quum aperitur intellectus, v. 45. V. g. 5) υπίστρεψαν, reversi sunt] impigre. V. g.

tae ante psalmos. De duodecim speciatim, vid. Sir. 49, 12. — ψαλμοῖς, psalmis) Hagiographis, quorum primum locum habent Psalmi, insignis portio Scripturarum, in quibus etiam copiosissime de Christo ejusque regno scriptum est. Vid. not. ad Hebr. 10, 8.

- v. 45. διήνοιξεν, aperuit) Multa in mente nostra removeri obstacula opus est, dum intelligamus. Act. 16, 14. Aperuit et virtute sua et sermone suo. τὰς γραφὰς, scripturas) Vide, quam potenter non multo post Petrus Scripturas produxerit, Act. 2. seq. quam sapienter etiam, Act. 1, 16. 20.
  - v. 46. zai οῦτως) adeoque sic.
  - ▼. 47. ἀρξάμενον) Accusativus absolutus, uti Act. 10, 37.
  - v. 48. 49. μάρτυρες ἐπαγγελίαν, testes promissionem) Joh. 15, 27. 26.
- v. 49. ἀποστέλλω, milto) Praesens. conf. Joh. 20, 17. not. τήν ἐπαγγελίαν, promissionem) i. e. Spiritum, qui promissus est. Act. 1, 4. 2, 33. nott. Planum hoc illis erat ex colloquio, Joh. 14, 16. s. nam ἀποστέλλεσθαι ut plurimum dicitur de persona, πέμπεσθαι de persona et de re. abstractum pro concreto, convenienter initiis illis. coll. Matth. 4, 17. not. Ita mox, virtulem. τοῦ πατρός μου, Patris mei) Pater promisit et dedit per Filium. ἐερουσαλήμ, Jerusalem) Nam ibi erant accepturi promissionem. [Destituti hoc mandato urbem sine dubio relicturi fuissent. V. g.] ἐνδύσησθε, induamini) subito, prorsus. Nudi sumus sine virtute coelesti. Adhuc purificati erant, per verbum, Joh. 15, 3. nunc etiam promititur amictus. ἐξ ῦψους) ex alto, quo Jesus ascendit. altum, pro coelo, verbum e poësi sacra. vid. Eph. 4, 8., e Psalmis.
- v. 50. ¹) ἔξω, foras) ad eum locum, ubi passus erat. [Insignis locus erat mons olivarum, Act. 1, 12., et Bethania praecipue, eorum omnium respectu, quae memorantur Joh. 11, 1. ss. 12, 1. ss. Luc. 19, 29. ss. Matth. 21, 17. 24, 3. Luc. 22, 39. Conf. Zach. 14, 4. Harm. p. 612.] εἰς) versus. ἐπάρας, tollens) Gestus orantis aut benedicentis. Jam non imposuit manus. conf. Joh. 20, 22. not. εὐλόγησεν, benedixit) Haec benedictio pertinet ad omnes fideles, nam hos repræesentabant of undecim et qui cum eis erant.
- v. 52. προσκυνήσαντες, adorantes) sub illam stationem, de qua Act. 1, 11. Christus est Deus. χαρᾶς, gaudio) Non jam desiderabant conspectum Domini. Praeludia pentecostes. Joh. 14, 28. [Nimirum et de praeteritis gavisi sunt et de promissis in posterum. Harm. p. 613.] Sic de eunucho et Philippo, Act. 8, 39.
- v. 53. διαπαντός ἐν τῷ Γεο̞ῷ, semper in templo) c. 2, 37. αἰνοῦντες, laudantes) Fructus gaudii.

<sup>1)</sup> έξήγαγεν δὲ, eduxit vero] Marcus et Lucas disertam suo loco Ascensionis mentionem faciunt: Johannes (c 20, 17.) cum Matthaeo (c. 28, 18. 20.) nonnisi in transitu. Resurrectionem Christi qui credit, omnia credit eandem insecuta. Itaque historia evangelica ad resurrectionem usque proprie se extendit. Act. 1, 22. Rom. 10, 9. Harm. p. 613.

# IN EVANGELIUM SECUNDUM 1) JOHANNEM.

Describitur in hoc libro historia Filii Dei inter homines versantis, eaque

```
I. primorum DIERUM: ubi scriptor, praemissa totius rei summa,
                                                                           c. I.
                                                                                    1-14
       testimonium ab Johanne datum post baptismum Domini, et discipu-
          los primitus allectos, memorat. Hic notatur,
    quid acciderit
       die primo,
                                                                                   15-19
       POSTRIDIE.
                                                                                       29
       POSTRIDIE,
                                                                                        85
       POSTRIDIE.
                                                                                       -52
       DIE TERTIO.
                                                                                         1
       POST HOC,
                                                                                       13
II. interjecti BIENNII, per itinera praecipus Hierosolymitana.
      I. iter, ad PASCHA I.
                                                                                       18
         1. Acta in urbe:
             1. Zelus paternae domus.
                                                                                       14
             2. virtus et sapientia Jesu.
                                                                                       -25
             3. institutio Nicodemi.
                                                                            ш.
                                                                                    1-21
         2. Commoratio in Judaca: Johannei testimonii coronis.
                                                                                   22-86
         3. Profectio ex Judaea, per Samariam, in Galilaeam: ubi filium
              regii sanat.
                                                                     IV. 1. 4. 43. 46-54
     II. iter, ad FESTUM Pentecostes:
        Hie notantur Acta
             1. in urbe:
                                                                                    2-47
             2. in Galilaca, ante PASCHA II., et postea. VI. 1. 4. 22-71. VII.
    III. iter, ad SCENOPEGIAM:
        Hie notantur Acta
             1. in urbe:
                1. in ipsius Scenopegiae medio et fine:
                                                            14. 87 - 58. VIII.
                                                                                2 - X. 21 .
                2. deinceps.
                3. in ENCAENIIS:
                                                                                        22
             2. trans Jordanem.
                                                                                   40-42
III. postremorum DIERUM, qui erant

    ante hebdomadem magnam: ubi spectatur
    biduum extra Judaeam, Lazaro aegrotante et mortuo.

                                                                            XI.
                                                                                    1- 6
         2. iter in Judaeam: Lazari resuscitatio: Caiphae consilium: Jesu
              commoratio in Ephraim: adversariorum edictum.
                                                                                    7-57
         3. dies sextus ante Pascha: coena Bethaniae: unctio Jesu.
                                                                            XII.
                                                                                    1-11
     II. in ipsa Hebdomade magna, quae habebat PASCHA III. Erat
         1. die primo et deinceps, Ingressus regius in urbem: Graecorum
              desiderium: Judaeorum obstinatio: Jesus testificatio:
                                                                                   12-50
         2. die quarto, Pedilavium: indicium de proditore: et exitus ejus
                                                                           XIII.
              noctu.
                                                                                    1-80
         3. die quinto,
            1. Collocutio,
               1. ante coenam paschalem,
                                                       31. 36-38. XIV. 5. 8.
                                                                                  22-31
                                                                               XV-XVIL
               2. post coenam paschalem, subsecuta oratione.
            2. Passionis initium:
               1. in horto:
                                                                         XVIII.
                                                                                   1-11
               2. apud Caipham.
                                                                                   12-27
```

<sup>1)</sup> Hic Evangelistarum princeps est, quo omnium minime queamus carere; sed permulta, a tribus prioribus exhibita, praesupponens; omnia scil. quae Domini baplismum anlecesserunl, inprimis nativitalis ejus locum, c. 7, 42. itemque nomen Matris Jesu; tentationem in deserto; suum et fratris aliorumque Apostolorum nomen; causam captivitatis Baptistae ejusdemque martem; transfigurationem, cui ipse tamen interfuil, agonem denique ad montem olivarum, et calicis deprecationem. Harm. p. 38. Stilo moderno Johannis librum Supplementum dixeris historiae evangelicae per Matthaeum, Marcum et Lucam descriptae; ejusque Supplementi qualuor constitueris partes, quarum prima sit c. 1—5. secunda c. 6. tertia c. 7—10. quarta c. 11—21. Harm. p. 155.

| 4. die sexto:               |           |       |
|-----------------------------|-----------|-------|
| 1. Passio sub Pilato,       |           |       |
| 1. in praetorio:            | 28 — XIX. | 16    |
| 2. in cruce.                |           | 17-80 |
| 2. Mora:                    |           | 80-87 |
| S. Sepultura.               |           | 38-42 |
| post hebdomadem magnam:     |           |       |
| 1. ipso die resurrectionis: | XX.       | 1     |
| 2. octo post diebus:        |           | 2631  |
| R mostes                    | XXI.      | 1 25  |

#### CAPUT I.

Ш.

ν. 1. ΈΝ άρχη ήν ο λόγος, και ο λόγος ήν πρός τον θεον, και θεός ήν ο λόγος· In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum) Hoc tonitru est, a filio tonitrui relatum: haec vox coelestis est, cui conjectura humana nequidquam obloquitur. Nulla ratione orthodoxus quispiam palmarium huncce textum melius confirmare, aut Artemonismum efficacius refutare potest, quam Artemonius ipse, i. e. Samuel Crellius, dum toto illo libro quem inscripsit Initium evangelii Joannis ex antiquitate ecclesiastica restitutum, pro θεός, θεοῦ scribendum esse contendit. Omnis moles ejus, in fundamento et in aedificio, conjectura mera est: et quo magis compagem cogitationum illius recordor, eo magis in veritate, a primipilario hocce et veterano Unitario tam leviter impugnata, confirmor. Etiam atque etiam hoc declarare, pietatis esse statuo. In apparatu nostro, pag. 559. lin. 11. obrepsit nobis, si Ocov legas, quum res ipsa loquatur, scribendum fuisse, si Osòs legas. Quo facilior talis lapsus est, eo magis sequenda est librariorum apud Johannem, & sòç feliciter retinentium, constantia. Duas Artemonii liber partes habet, quarum prior magis critica est; altera IV Dissertationibus aucta rem magis ipsam spectat. Priorem in Apparatu critico, necessario examinavimus: cum altera Gnomoni res est, in quo Artemoniana extra crisin discussum iri, Apparatus declaravit. Sane et honos divinus agitur Dei et Salvatoris nostri; et hace arx fidei Christianae indies magis magisque infestatur; et hic liber Artemonii, (quem unum ex momentosissimis in hoc genere editis judicat Bibliotheca Angl. T. XV. p. 539.) frequentiores, quam expedit, lectores invenit. Sumemus igitur quinque aut sex primos versus Joh. 1. neque ea solum dicemus, quae ad Artemonium refutandum, sed etiam, quae ad Johannem explicandum pertineant. — ἐν ἀρχῷ, in principio) Maxima Johannei stili, hoc praesertim loco et simplicitas est, et subtilitas, et sublimitas. Principium autem significatur illud, quum esse coeperunt et facta sunt omnia per Logon, v. 3. Ev αοχη, inquit, id est, in principio, uti LXX Gen. 1, 1., et Prov. 8, 23. Neque propinquioris temporis principium hoc loco innui, tota rerum series evincit. principium enim Evangelii fiebat, quum Johannes prodiret, Marc. 1, 1. at Principium, de quo hîc agitur, antiquius est Incarnatione Verbi. Vicissim, altius est nullum. In principio coeli et terrae creavit Deus coelum et terram: in eodem principio coeli et terrae, et mundi, v. 10. jam erat Verbum, sine ullo principio initiove suo. Ipsum Verbum est mere aeternum: nam eodem modo Verbi ac Patris aeternitas describitur. erat, cum primum fiebant, quaecunque esse coeperunt. Artemonius principium Evangelii ab Johanne innui contendit, versumque sic explicat: In principio evangelii erat Verbum: et Verbum per primam ascensionem in coelum erat in eodem principio apud Deum etc. Eam explicationem consensu veterum quorundam, Photini et similium, ornare conatur. non laboramus; error errorem aeque olim peperit, atque hodie. Argumenta examinabimus. Statuit, epistolam Johannis primam ante Evangelium ejus esse scriptam: epistolaeque initium, evangelii initio a Cerinthi detorsionibus vindicari. Inde infert, Priscipium, 1 Joh. 2, 13. s. esse principium praedicationis evangelicae: itaque ibidem c. 1, 1, et Ev. Joh. 1, 1. principium pari sensu dici. Part. 2. c. 13. Primum, Evangelium Johannes certo scripsit ante cladem Hierosolymorum, ut osten-

dimus ad cap. 5, 2. de Epistola id ne Artemonius quidem affirmare potest. Evangelium docet veritatem, c. 20, 31. Epistola etiam revincit errores, et magnam rerum inclinationem factam indicat. Johannes Evangelium scripsit, Irenaeo teste, PROVIDENS blasphemas regulas, quae dividunt Dominum. 1. 3. c. 18. Talis certe erat etiam Cerinthi regula: quam Johannis evangelio non antiquiorem pronunciat Irenaeus, quum l. 3. c. 11. ait, in Evangelio Johannis refutari errorem, qui a Cerintho et MULTO PRIUS a Nicolaitis inseminatus erat hominibus. nam interpres, cujus auctoritas alioqui merito tuenda est, plusquamperfectum inseminatus erat, ex participio Graeco praeterito, quod Irenaei fragmenta ex Patribus graecis citeriorum seculorum collecta habent, facillime fecit. Vim perfecti temporis prae plusquamperfecto importat collatio capitis 11. cum capite 18., quorum utrumque hic allegavimus, ipsis verbis adhibitis. Sane de detorta a Cerintho epistola Johannis nil habet Irenaeus: atque ipse l. 3. c. 18. citationes evangelii epistolaeque ita contexit, ut illud non obscure ante hanc esse scriptum agnoscat. Itaque uti Petrus empaectas, Paulus apostatas, sic Johannes in evangelio pseudoprophetas futuros refutavit; et in epistola hos, cum venissent, notavit apertius. Sie certe fundamentum, cui permulta superstruit Artemonius, de epistola ante evangelium scripta, incertum esse ostendimus: quanquam nostra non multum refert, uter prior tempore liber sit. Ne in ipsa quidem epistola Principium uno semper significatu dicitur: imo epistola ineunte Principium est principium absolutum, omnium rerum, coeli et terrae: et sic quoque Evangelio ineunte. Tantum haec differentia est, quod hic dicitur in principio; illic, a principio. Artemonius P. II. c. 18. putat, Cerinthum, qui vo a principio pervertisset, per vo in principio strictius refutari: at Valentiniani rò in principio eodem prorsus modo perverterunt. Simplicius dixeris, in principio, magis absolute dici: a principio, respective, hoc sensu, in principio et deinceps. In illo principio erat Verbum, ita, ut etiam ante principium fuerit Verbum. Vid. Prov. 8, 22. ss. ubi Mem quater positum, secundo certe et quarto loco LXX vertunt meò, recte: (quanquam id vehementer negat Artem. Diss. I.) nam parallela ibi sequuntur, באין הפסט הפסל במרם אפס באין תר לא Vid. infra, v. 30. c. 3, 13. 6, 62. 8, 58. 17, 5. 24. Artemonius pag. 76. et passim contendit, Justinum martyrem primum docuisse, Filium Dei fuisse, antequam mundus fieret. Atqui Justinus doctrinam illam tanquam novam laudat, non quo recens excogitata, sed quod Tryphoni ejusque similibus ignota esset. Unum hoc loco proferemus testimonium Ignatii, qui in Ep. ad Magnesianos §. 8. ait, είς θεός έστιν ο φανερώσας έαυτον δια ίησου χριστού του υίου αὐτου, ός έστιν αύτου ΛΟΓΟΣ ΛΙΔΙΟΣ, ούκ από σιγής προελθών. Unus est Deus, qui manifestavit se ipsum per Jesum Christum Filium suum, qui est Verbum ipsius aeternum, non a silentio progressum. Exceptiones, quibus Artemonius hunc locum P. II. cap. 36. seqq. declinat, ita quaesitae sunt, ut lectorem non auferre, sed confirmare debeant. —  $\dot{\eta}v$ , erat) non, fiebat. Vide differentiam verborum v. 10. 14. 15. c. 8, 58. Pater etiam dicitur o od nrl. Ap. 1, 4. Erat Verbum, antequam mundus fieret, in quo deinceps erat. v. 10. — o loyos) Sermo, Verbum, sive etiam Latine Logos, vid. Not. ad Gregorii Thaum. Paneg. §. 50. 1)

<sup>1)</sup> Qui libellus, A. 1722 editus, quum lectorum fortassis maximae parti ad manus non sit; liceat hic subjungere locum citatum, cum notis Semlerianis in paraphrasi Evangelii Johannis prostantibus bona pace nostra conferendum: "Non abludit Gregorius (quae b. Bengelii observatio nest) ab illo veteri, 'Ο δὶ γὲ τ' ἀνθρώπου λόγος πέσυκ' ἀπὸ βείου λόγου. Porro, quum idem "noster (Gregorius) vocabulum λόγος, in divinis, adhibet; interpretamur, ut locus fert, Ratio, "libentius Sermo, libentissime, Verbum. Petavius: Propius ad Divini Verbi similitudinem il-"lud interius et in anima consistens verbum mentis accedit, a'que ab eruditis Patribus eo liben"tius adsciscitur. Habet enim plures opportunitates et similitudinum rationes: quod et spirituate est, minimeque per sese cadit sub sensus: et in mente, unde procedit, manet, nec ab ea disjun"gitur: et sine eo mens esse nulla, nec ullo temporis spatio, potest. Omnes illas, imo etiam ce"teras notiones vocabuli λόγος ad hoc mysterium alii contulere patres Graeci, imo saepe plu"res in unum conjunxerunt, quo factum est, ut Latini quoque Graecum vocabulum cuivis
"Latino, tanquam foecundius, praeferrent, aut etiam ipsum Graecum ponerent. Feeimus nos
"hoc quoque Rhodomani exemplo nonnunquam, et Logos potius, quam Verbum aut Ratio di-

Is Logos, de quo v. 14. Unde appellat Johannes Verbum? Ex initio epistolae suae primae, inquit Artemonius P. II. c. 14. et 19. Rectius ex evangolio in epistolam derivari locutionem posse, patet ex supra dictis. In utroque scripto Logon appellat, antequam ad Jesu Christi nomenclaturam pervenit. Appellat autem ita, non Philonem, nedum Platonem imitatus; sed eodem Spiritu, qui prophetas V. T. sic loqui docuit. Vid. Gen. 1, 3. Ps. 33, 6., ubi LXX, τῷ λόγῳ Κυρίου οί οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν. Ps. 107, 20., ἀπέστειλε τον λόγον αὐτοῦ. Hinc frequentissima Verbi Dei appellatio in paraphrasi Chaldaica: nec non Sap. 16, 12. 18, 15. Unum idemque mysterium in V. et N. T. simili modo expressum. Deus est Spiritus, sive Mens aeterna: Dei Filius est Logos, Verbum Mentis aeternae intimum idemque exsertissimum. Qui naturam Dei spiritualem spiritualiter novit, naturam Verbi hujus item spiritualem novit; intelligitque, quare Verbum etiam prius dicatur, quam Vita et Lux. coll. 1 Joh. 1, 1.s. Hinc quemadmodum saepe apostoli de Christo loquentes, spiritum et carnem invicem contradistinguunt: sic quem Johannes Logon, eundem Clemens Romanus, vir apostolicus, Spiritum appellat. είς χριστός ο πύριος ο σώσας ήμας, ων μέν το πρώτον πνευμα, έγένετο σάρξ πτλ. id est, Unus Christus Dominus, qui nos salvavit, quanquam prius erat Spiritus, tamen factus est caro etc. quem locum exceptiones Artemonii P. II. c. 44. seqq. nobis non eripiunt. Logos est, quem Pater genuit, sive dixit, tanquam Filium unigenitum: per quem Pater loquens omnia facit: qui Paterna ad nos loquitur. Ratio, cur Logos dicatur, et realis Descriptio, quid sit Logos, datur versu 18. Est unigenitus Dei Filius, qui erat in sinu Patris, ejusque Exegetam egit disertissimum. Huic commati duo subsequentia hoc versu declarationem cum epitasi addunt. — πρός τον θεόν, apud Deum) ergo distinctus a Deo Patre. πρός, pro παρά, uti είς pro έν, v. 18., denotat perpetuam quasi tendentiam Filii ad Patrem in unitate essentiae. Erat apud Deum unice: quia nil extra Deum tum erat. Iterum magis absolute loquitur Johannes hoc loco, quam in ep. I. c. 1, 2., ubi ait, Vita acterna erat apud PATREM, in antitheto ad manifestationem fidelibus factam, ut fierent filii. Sic supersedemus differentia illa, quam inter locutionem epistolae et evangelii statuit Artemonius P. 2. c. 18., qui etiam in Diss. II. et passim hoc esse apud Deum interpretatur de ascensione Christi in coelum ante baptismum. Sed hoc interpretamentum, Principiu semel recte explicato, protinus cadit. Si Christus ante passionem calcasset viam ad vitam per ascensionem ejusmodi; non habuisset postea dicere, NOTAS FECISTI miki vias vilae, Act. 2, 28., et totum ejus iter a nativitate ad illam ascensionem non esset salutare nobis; sed rationes salutis nostrae cum descensione subsecuta demum inciperent: quo ipso prima Matthaei et Lucae capita enervarentur. Clara sunt verba Ignatii Ep. cit. §. 6. Jesus Christus προ αλώνων ante secula apud Putrem erat, et en teles in fine apparuit. et Hermae, Filius Dei omni creatura untiquior est, ita ut in consilio Patri suo ADFUERIT ad condendam creaturam. citat Artemonius p. 404. s. neque enervare potest. — Seog, Deus) non modo apud Deum erat, sed etiam Deus erat. Absentia articuli graeci, in praedicato praesertim, non imminuit significationem Dei veri. LXX 1 Reg. 18, 24. Atque ubi praedicatum ponitur ante subjectum, epitasis est in sermone. c. 4, 24. Porro hoc loco eadem significatio confirmatur ex eo, quod nulla tum erat creatura, cujus respectu Verbum diceretur Deus. dicitur ergo absolute. Urit hoc Artemonium: eoque pretiosior apud nos esse debet haec lectio in Apparatu critico vindicata. In hac arce fidei, in hoc centro certissimo stamus immoti, et nos contra omnes illecebras obfirmamus, quae nos in alia omnia avocare conantur. Nil non

<sup>&</sup>quot;ximus. — Vide de significationibus divinae appellationis λόγος, si nervos quaeris, Wilsium "Tom. II. Miscell. Ex. 3. de Sermone Deo, ξ. 20. s. sin etiam copiam, Petavium Tom. II. "Theol. dogm. I. VI. de Trin. c. 1. sqq. Sapienter Franc. Junius Tom. II. Opp. f. 145. concludit: Christus vario respectu Sermo DEI ac multiplice appellatur. Sic huic respectus unus, "this alter sesse obtuiti. Hoc magis admirabilitatem multiformis illius Sapientiae Dei potest ostenadere. . . ." E. B.

284 JOH. I, 1.

experitur Artemonius, ut Christum in Scriptura nusquam Deum habitum sut vocatum esse probet; atque ut hoc potissimum loco per Partem ejus libri secundam decurramus, Capile I. sollicitat dicta Joh. 5, 17. s. 10, 29. ss. et Phil. 2, 6. s. quorum sententiam divina Jesu Christi majestate dignam non modo idoneorum interpretum zelus vindicat, sed etiam Artemonianarum exceptionum debilitas illustrat. Capite II. negat, Christum a discipulis pro Deo habitum ante passionem. at vid. Joh. 1, 14. 2 Petr. 1, 16. s. Negat, pro Deo habitum post resurrectionem, at vid. Joh. 20, 28. Act, 20, 28. Rom. 9, 5, 1 Tim. 3, 16, Tit. 2, 13. coll. Eph. 5, 5. not. Heb. 1, 10. 3, 4. et sufficeret unus hic locus Joh. 1, 1. animae esurienti et sitienti, simplici et generosae. Capite III. objicit, Deo semper contradistingui Christum. Resp. Non semper, sed plerumque, idque salva Deitate Filii. Instantiam ex 1 Tim. 1, 1. Artemonius invictam sensit. Ibi enim etiam Deus Pater Salvator dicitur, neque tamen ea re excluditur Filius. Sic etiam ubi Pater Deus dicitur, non id fit in contradistinctione ad Jesum. vide ipsum, quam frigide ibi respondeat. Capite IV. parallelismum Joh. 1, 1. et 20, 31. nimis extendit. Capite V. disquirit, cur Christus non dicatur Deus, cum revera sit Deus solo Patre minor: causas vero eas affert, quae, quum Christus revera etiam dicatur Deus, invicte confirmant, Christum dici Deum, non eo sensu, quo creaturis, sed eo sensu, quo Patri id nomen tribuitur. Caput VI. nt locum Jes. 9, 5., ubi Christus nomine uno ex bis quatuor voculis divinitus composito, Mirandus comsultor, DEUS fortis, Pater perennitatis, Princeps pacis, appellatur, subterfugiat, parallelum Jes. 10, 21. de Patre locum aperta vi devastat, Versionum veterum in DEI fortis appellatione concordem sanitatem dissimulat, earundemque varietatem ab hac re alienam exaggerat. Capite VII. locus Ez. 28, 2. 9. a rege Tyri ad vor θεάνθρωπον transfertur.

Capite VIII. et sequentibus multa disquirit Artemonius de Cerintho, de Nicolaitis, de scopo Johannis contra utrosque. Sed primum usque eo male Artemonii libro cum veritate convenire jam constat, ut, in dubio, id merito, quod ille liber approbat, tantisper postponendum sit, dum res per argumenta deciditur. deinde notitia quidem errorum, quos apostoli refutant, ex historia ecclesiastica, quantum potest, adhiberi debet: ab eadem vero notitia non suspenditur summa sanae interpretationis, nedum ipsa lectio genuina, nec ullae praestigiae ex caligine vetustissimarum haeresium conflatae oculos simplicium debent a radiis scripturae per se lucidissimis avertere. qui brevem regiamque fastidiunt viam, in labyrinthos, si volupe est, exspatientur, et in iis jaceant. Quod ad Johannis scopum contra Cerinthum attinet, refutavit Artemonium B. Buddeus in Ecclesia apostolica, p. 425. ss. coll. p. 378. ss. de Nicolaitis. Nos unum notamus: non id agi, quo sensu Cerinthus ipse tandem pateretur Verbum Deum dici, (vid. Artemon. p. 340.) sed quo sensu tota Johannis periocha Verbum Deum, ingratiis Cerinthi, celebret. Non majorem Cerinthus, opinor, ideam de Christo habuit, quam Artemonius habere se ostendit; cur ergo Johannis verba, Artemonio tantopere invisa, Cerinthum non ferirent? Plura cogitabam: sed ad otium me redigunt haec verba Artemonii p. 381. Non erat necesse, ut Cerinthi omnes persequeretur Johannes absurditates. nam et istas, quas persequitur, obiter solummodo et aliud agens persequitur. Hac una litura Artemonius totam de Cerintho tractationem declarat esse supervacaneam. Johannes enim illud, et Deus erat verbum, si non Cerinthi refutandi causa posuit, aliis de causis posuerit oportet, certe ut Socinos et Artemonios refutaret, credentesque praemuniret. Si vacat, ex omnibus sententiis, quas Johannes ponit, formentur sententiae contradicentes, quas ratio male sana vel penes haereticos priscos peperit, vel apud quosvis parere potest. quid profectum crit?

Capite XXIV. et sequentibus Alogos excitat, eorumque vice disquirit, quomodo evangelium hoc, quod Alogi non Johannis, sed Cerinthi esse dicebant, ad Cerinthi mentem cogere potuerint vel non potuerint. Resp. Alogi hoc ipsum dictum, et Deus erat Verbum, aut a Cerintho profectum putarunt, aut non. Si

non putarunt; de Cerinthica dicti mente Alogorum nomine frustra disputatur. sin autem putarunt; tum sensum, quem Cerintho tribuebant, aut verum esse existimavere, aut falsum. si verum; aliis ex causis evangelium oportet Cerintho adscripserint. sin falsum, Cerinthum sub speciosis verbis indigne de Logo sentire censuerunt, ut Artemonius agnoscit p. 426. s. Quid haec singula Johanni obsunt? quid vero etiam attinet ex tanta obliquitate visum distorquere, et per Alogorum Cerinthique speculum intueri dictum, quod recta intueri licet? Capite XXXVI. et sequentibus excutit locum Ignatii contra Cerinthum, de quo supra ad illud, In principio. Capite XL. omnia Ignatii loca, ubi Christus Deus appellatur, ipsum Ignatium et ejus interpolatorem inter se committens, subducere constur, et item Clementis Romani locum, ubi παθήματα θεοῦ commemorantur. Resp. 1) Ut Apostolos, sic viros apostolicos tractat Artemonius. 2) Johannes nobis sufficit, etiamsi Ignatius et Clemens non accederent. 3) Interpolatores aeque potuere in aliis Ignatii locis nomen DEI delere, quam in aliis (hoc enim contendit Artemonius factum esse,) inserere. Jam pag. 131. s. sollicitarat locum epistolae ad Ephes. ubi ait, ab Ignatio Christum dici έν σαρκί γενόμενον θεόν, non ante carnem, sed in carne factum Deum. atqui Ignatius non construebat factus Deus, sed, in carne factus, i. e. incarnatus.

Capile XLI. et sequentibus cavet, ne Johannes etiam contra Ebionaeos scripsisse existimetur, et Deus crat Verbum. Resp. Johannem contra Ebionaeos evangelium scripsisse, statuit Epiphanius et Hieronymus: certe scripsit contra omnes, qui Deum Verbum aut negabant sut negaturi erant. Plura de Ebionaeis contra Artemonium habet Buddeus lib. cit. p. 501. ss. 518. ss. Capile XLIV. et sequentibus tractat locum Clementis Rom. de quo supra ad primam Verbi mentionem a Johanne factam. Capile demum XLVII. paraphrasin exhibet totius loci Joh. 1, 1—18., quae tanquam conclusio praemissis respondet: et refutatis illis item refutata est. Simul admiratur sagacitatem Laelii Socini, qui jam tum exordium Johannis de principio Historiae evangelicae explicaverit, et addit, ansam ei praebere potuisse Andr. Osiandrum, qui in Harmonia evang. Baptismum Christi et In principio Verbum conjunxerit. Si ansa haec fuit, sinistre accepit Socinus, quae dextre posuerat Osiander. Sic posuerat pridem Ammonius: sic posuit haud pridem G. Kohlreiffius in Chronol. p. 90. sic etiam D. Hauberus in sua, ne de mea dicam, Harmonia evangelica. Vide etiam, quae notamus mox ad v. 6.

Accedunt Dissertationes quatuor: quarum duas priores supra attigimus, duae reliquae ad Hebr. 1. et ad Joh. 8, 58. alibi examinantur. Est omnino totum opus Artemonii ingeniosum ac literatum; sed item insidiosum, violentum, suspiciosum, interdum ad facetias usque: et vivido colore oeconomiae divinae interioris, in qua valde hospes est Socinianorum vulgus, blanditur; sed gelu mortifero adstrictum manet. Ex iis, quae solvimus, cetera facile solventur. Nos brevitatis nostrae eo minus poenitet, quia praeter P. Wesselingium in Apparatu laudatum, complures egregii scriptores Artemonium refutarunt. Rabulismi exegelici pertis Socinianae a L. M. Artemonio continuati et aucti Specimina A. 1731 emisit ven. D. Weismannus: deinceps cel. Wolfius eandem incudem tutudit in Vol. II. Curar. in N. T. in extremo, et in Vol. III. et IV. passim. Annoque 1735 Antiartemonium edidit, annum aetatis XIV. egrediens, Joh. Phil. Baraterius. — गृंग, eral) eral, non suctus Deus, sed verus. Verbum erat Deus, idque in principio. – ὁ λόγος, Verbum) Tertio hoc ponitur, vi maxima. Tria commata per gradationem: articulus nota Subjecti. Deitas Salvatoris aperte declarata erat in V. T. Jer. 23, 6. Hos. 1, 7. Ps. 23, 1. ejusque testimonia in N. T. v. gr. Hebr. 1., praesupponuntur. Itaque Matthaeus, Marcus et Lucas hoc agunt, ut probent potius, Jesum, verum hominem, esse Christum. Cumque inde nonnulli demum dubitare coepissent de Deitate Christi, Johannes eam asseruit: scripsitque in hoc libro quasi supplementa evangelica, sicut prophetica in Apocalypsi.

v. 2. οὐτος, Hic) kic solus. το kic complectitur totum versum proxime praecedentem, uti kic versu 7. complectitur versum 6. — προς του θεον, apud

Deum) Hoc, repetitum, jam ponitur in antitheto ad missionem postea factam ad homines. Repetuntur et in unum coguntur hoc versu tria momenta versu praecedente divisim posita: Hic Logos, qui erat Deus, erat in principio et erat apud Deum. Insigne antitheton, coll. v. 14. uti 1 Joh. 1, 2.

Verbum

erat in principio Deus | factum est caro, apud Deum: | et habitavit in nobis.

Atque ipsa hujus versus secundi Congeries hoc antitheton aperte sustentat, intermissa inter versum 2. et 14. Logi appellatione.

- v. 3. návra, omnia) Grande verbum, quo mundus, i. e. universitas rerum factarum denotatur. v. 10. Omnia, quae sunt extra Deum, facta sunt: et omnia, quae facta sunt, per Logon facta sunt. Nunc demum ab Esse Verbi ad Fieri omnium venit Theologus. Describitur versu 1. 2. status ante mundum factum; versu 3. in factu mundi; versu 4. tempore humanae integritatis; versu 5. tempore humanse corruptionis. — δι' αὐτοῦ, per eum) Oppositum, sine. — έγέvero, facta sunt) Id quodammodo prius est, quam ntiois conditus omnium: et facturam rerum omnium ex nihilo evidenter infert. sic omnia prius quiddam sonat, quam ο κόσμος mundus universus confectus, maximeque genus humanum; ad quem Johannes descendit versu 9. 10. — nai zwois, et sine) Haec sententia plus quiddam dicit, quam proxime praecedens. Subjectum est, ne unum quidem: Praedicatum, sine eo factum est, quod factum est. Et o quod plane par extat 1 Cor. 15, 10. gratia Dei sum, quod sum. — ovoli &v, ne unum quidem) quamvis excellentissimum. — " yéyovev, quod factum est) in sua specie. Gen. 1, 11. 21. 24. Praeteritum yéyovev sonat quiddam magis absolutum, quam soristus eyévero, quanquam latine utrumque dicitur factum est. Quae Artemonius p. 333. 402. ss. ex hypothesibus suis commentatur, es cum ipsis hypothesibus jam refutata sunt.
- v. 4. έν, in) Primum Johannes dicit, in eo vita erat: (conf. c. 5, 26.) deinde ipsum appellat Vitam. Sic ep. I. c. 1, 1. 2. primum appellat Verbum vitae, deinde vitum: et ibid. v. 5. 7. Deus dicitur Lux, et esse in luce. Johannes inprimis imitatur locutiones Domini Jesu. ζωή, vita) Post esse proxima consideratio est de vivere. Nulla tum mors, nulla tum gratiae expers natura. καὶ ή ζωή, et Vita) Subjectum: Vita, omnibus, quae vivebant, vitam tribuens. ήν τὸ φῶς, erat Lux) Lux et Vita simul, c. 8, 12. 1 Tim. 6, 16. Phil. 2, 15. 16. ut in opposito rander et mors. Vivificatio tamen prior est illuminatione. τῶν ἀνθρώπων, hominum) omnium, in statu integritatis, a quo non est sejungenda consideratio de Logo. Homines, nusquam dicitur pro Adam et uxer ejus. ita denotat genus humanum. Venit hic Evangelista a toto ad partem, ab iis, quae facta sunt, aut quae vivebant, ad rationalis. Singulorum respectu eonvenientem ὁ λόγος Sermo significationem habet.
- v. 5. καὶ, et) Ex hoc versu valde illustratur doctrins de malo ejusque ortu.

   ἐν τῆ σκοτία, in tenebris) Tenebrae hae non dicuntur factae. sunt enim privatio, quam contraxere homines. [Ille nimirum generis humani status hoc vocabulo exprimitur, qui ab Adami transgressione ad apparitionem usque verae Luçis obtinuit. V. g.] In tenebris gloria Lucis magis conspicitur. φαίνει, lucet, lucet) Vim habet tempus praesens, ut in φωτίζει, v. 9. Semper φαίνει, lucet. Lux semper praesto fuit, etiam in V. T. ut mederetur tenebris atque peccato. Idem verbum, φαίνει, lucet, de N. T. 1 Joh. 2, 8. καὶ οὐ, et non) Simile et non, v. 10. 11. ἡ σκοτία, tenebrae) i. e. homines tenebris capti. αὐτὸ οὐ κατέλαβεν, cam haud ussecutae sunt) Nimis longe videlicet ab Luce abhorrebant, nimis profunde tenebris immersi erant homines. Quum λύγον ἄσαφχον, Sermonem sine carne non assecuti sunt, factus est Caro. v. 14.
- v. 6. ėvėvero) non, ėv. non, erat, dicit Evangelista de Johanne, sed fiebet. Quaeritur, quousque extendatur exordium hujus libri. Resp. Nullum est exordium: ipsa tractatio cum initio libri incipit. nam versu 6. evangelista jam describit

Johannis officium, testandi de Luce: et versibus quinque primis commemorat, quae antea semper fuerit Lucis hujus natura ac ratio. Igitur hactenus summa exposita est eorum, quae plane praecedebant Johannem, neque ullo modo ad actionem Jesu Johanne proxime citeriorem trahi possunt, uti trahit Artemonius p. 412. et nunc panditur ab evangelista descriptio novorum uberior. Utraque est ordinatissima. — ανθρωπος, homo) Deus cum hominibus agit per similes, homines: quo facilius capiant et accipiant. — απεσταλμένος παρά θεοῦ, missus a Deo) Definitio prophetae. coll. Matth. 11, 9. 10. Participium immediate hic cohaeret nomini homo; mediate, verbo fiebat. — παρά θεοῦ) a Deo. v. 33. — lωάννης, Johannes) Id est, interpres gratiae divinae. Magnitudo Johannis, de quo statim mentio fit post superiora. Major per Johannem illata in mundum est cognitio, quam omnibus ante seculis fuerat.

- v. 7. Els μαρτυρίαν, in testimonium) Hoc tangit evangelista iterum v. 15., iterumque v. 19. sed plenissimo tenerrimoque affectu testimonio huic prodromi apostolicum intexit testimonium, per digressiones nobilissimas, quibus rationes officii baptistae exponit, et brevibus ejus sententiis explicationem partim praemittit, partim subjicit, complementumque testimonii ejus declarat. [ad ipsos Domini sermones, hoc ipso libro deinceps describendos, succincte quasi praehudens. Harm. p. 153.] Quod Matthaeus, Marcus et Lucas evangelium, id Johannes testimonium plerumque appellat. illud vocabulum dicit respectum antegressae promissionis: hoc, certissimam scientiam nunciantis. illud de Christo exhibito, hoc de Gloria Jesu Christi, Filii DEI, ex mortuis resuscitati, dicitur. quare in Actis et Epistolis Apostolorum utrumque saepe adhibetur. Testimonium est rei, testibus compertae, sub oculos, audientium certe, non cadentis, et tamen necessariae: quare ei respondet fides. Sequitur mox declaratio, ut testaretur de luce: et το ut lestaretur tractatur continuo; το de luce tractatur v. 9. — Γνα μαρτυenjon, ut lestaretur) Summa testimonii erat: qui post me venit etc. v. 15. — περί τοῦ φωτός, de luce) Lucis appellatione complectitur Johannes, quae v. 1—5. scripsit. — "iva, ut) Testimonio egent, qui erant in tenebris. — návrec, omnes) ad quos venerat. — di autou, per eum) per Johannem, non els autou, non in Johannem, sed in Christum v. 12. Vis testimonii Johannei porrexit se etiam in notitism gentium. Act. 10, 37. Acc., per, sublimiore notione, dicitur de Christo,
- 1 Petr. 1, 21.

  v. 8. ἐκεῖνος, ille) Johannem suspicati erant nonnulli esse Lucem. ἐκεῖνος, ille remote indigitat.
- v. 9. nv, erat) Lux autem ipsa erat lux illa vera, quae illuminat. Effectus ostendit Subjectum, cui nomen Lucis competit. — τὰ ἀληθινον, vera) Sequitur mox declaratio, quae illuminat etc. Antitheton ad Johannem, lychnum, testem. Conf. de Veritate, v. 14. 17. — & portigu, quae illuminat) Probatur ab effectu, hanc esse veram lucem. illuminat, praesens, respectu temporis, quo venit, in opposito ad pristinum. v. 5. — πάντα, omnem) omnem, et totum, quatenus homo se non subducit. quisquis illuminatur, ab hac luce illuminatur. Numerus singularis magnam hic vim habet, conf. Col. 1, 28. Rom. 3, 4. Ne unus quidem excluditur. — ardownov, kominem) qui per se in tenebris est. omnem komiaem, augustius sonat, quam omnes. v. 7. Johannes erat homo. v. 6. Lux, qua lux, homini contradistinguitur. — ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, veniens in mun-dum) ἐρχόμενον veniens est nominativus, et pendet ab ἡν erat. Illustre antitheton: fiebat, missus, v. 6. et, erat, veniens: ubi participium praesens, ut saepe, vim habet imperfecti. confer ww, cap. 9, 25. not. et passim. Apud Hebraeos frequens est periphrasis hominis, דבא בעולם reniens in mundum: sed in N. T. et praecipue in hoc libro id de solo Christo dicitur, sublimi significatu. Erat enim, ante etiam, quam veniret. Sie plane c. 3, 19., Lux venit in mundum: c. 12, 46., Ego lux in mundum veni. Mox hune versum 9. excipit mentio mundi et adventus iterata. v. 10. 11. Missus etiam dicitur a Patre Filius, sed non eo modo, quo Johannes. Venit autem Filius, missus et datus, Matth. 21, 87.

- Joh. 3, 16. s. cap. 11, 27. Rom. 8, 3. 32. 1 Joh. 3, 8. 4, 9. s. Igitur non demum post missionem factus est Filius, sed plane ante nativitatem ex muliere. Gal. 4, 4.
- v. 10. ἐν τῷ πόσμω ην, in mundo erat) Hoc addit evangelists, ne quis illud, veniens in mundum, ita accipiat, ac si Lux antea in mundo plane non fuisset. Ter dicitur hoc versu mundus: ter de genere humano, uti versu praec. sed non exclusis, primo certe loco, reliquis creaturis. — δι' αὐτοῦ ἐγένετο, per eum faclus est) αὐτοῦ, masculinum, ut mox αὐτόν. Refertur autem ad sensum, tametsi φως neutrum est. Artemonius pag. 439. 450. seq. contendit, hîc innui dissolutionem rerum omnium, quae tum, cum Christus pateretur, jam futura fuerit, nisi ea per sacrificium ipsius sublata fuisset, eoque confert locum Hebr. 9, 26. Atqui hoc loco ή συντέλεια τῶν αἰώνων non dicit finem mundi sub conditione differendum, sed categorice denotat extrema mundi tempora, pluribus temporibus a mundo condito elapsis opposita. Stante tali interpretatione, Israël quoque factus dici per Mosen posset, qui rupturam sustinuit. Eadem mente Artemonius p. 455. ordinem temporis in incisis hujus versus urget, sed sine causa. Gradatio inest potius, in qua mundum ad agnoscendam Lucem urget ratio illa, in mundo erat: sed magis hace, et mundus per eum factus est sive esse coepit. — zal, et) et tamen. — ὁ χόσμος, mundus) Mundi nomen in sacris literis IMPIAM GENERIS HUMANI FUTILITATEM indicat. Camer. not. in Joh. 17.
- v. 11. τὰ ἴδια, sua) A mundo, toto, descendit oratio ad partem. Pridem τὰ ἴδια, propria, Messiae erant, quaecunque Israëlis erant, terra, urbs, templum: of ἴδιοι proprii, Israëlitae. Matth. 8, 12. Idem autem est adventus in mundum et in propria tempus, post adventum Johannis. v. 6. 7.
- v. 12. ὅσοι, quotquot) etiam tales, qui antea non fuerant ἴδιοι, proprii. ἔλαβον) Differt hoc verbum a καταλαμβάνειν, v. 5. et a παραλαμβάνειν, v. 11. καταλαμβάνω id, quod in proximo est: παραλαμβάνω, quod offertur; λαμβάνω, ultro. παραλαμβάνειν erat Judaeorum, quos spectabat veritas: λαμβάνειν etiam gentilium, quos spectat gratia. Versu 12. et 13. discrimina externa tolluntur efficacissime. Gal. 3, 26. seqq. ἔδωκεν, dedit) Gloria Christi, Unigeniti. Divinae auctoritatis est, filios DEI facere; ut Lucis est, filios lucis. c. 12, 36. ἔξουσίαν, potestatem) Potestas non praecedit tempore γένεσιν τέκνων sive filiationem, quasi duae essent res distinctae: sed ipsa filiatio est haec potestas, sive dignitas. Magna res. Joh. 8, 36. τέκνα θεοῦ τοῖς πισεεύουσιν, filios DEI his qui credunt) Duo momenta proponuntur, quorum prius exponitur. v. 13., alterum v. 14., ubi manifêstatio Verbi in carne non tam, ut facta est, commemoratur, quam, ut credita est; id quod series rerum inde a v. 6. ostendit. γενέσθαι, fieri) Jesus vero est Filius DEI. ὄνομα, nomen) nomen Unigeniti. huc enim refertur versus 14. Nexus infertur ex affini vocabulo τέκνα, liberos.
- v. 13. o'i, qui) Refertur ad rénva, liberos. Namque ut acceperunt et credentibus inter se respondent, causamque denotant: sic effectus denotatur in illo liberos fieri, idque hoc versu explicatur ulterius. — ova ex aimator, non ex sanguinibus) דמים מוֹנְעמים sanguines saepe habet sermo Hebraeus, plurali numero. etiam ubi de uno agitur homine: sed ubi de generatione agitur, non appellat sanguinem vel sanguines parentum. Ad generosam vero prosapiam commendandam, sanguinis vocabulum apud veteres scriptores et in hodierno usu obvium est: et sanguines inde varietatem originum denotant, ex quibus variae praerogativae vel captantur in mundo vel etiam capiuntur. — οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρχός, neque ex voluntate carnis) Caro, esque una, est maritus et uxor: et conjugum אים voluntas mutua liberos gignit, qui ex carne geniti caro sunt et filii carnis. Joh. 3, 6. Rom. 9, 8. Decenter voluntatis appellatio inter amorem sanctum, et inter foedam ὄφεξιν libidinem media incedit: neque leniore Johannes utitur vocabulo, quo indigna est caro per se; neque severiore, ne sanctis parentibus nati se excipiant. — ούδε έκ θελήματος ανδρός, neque ex voluntate viri) Voluntas viri, voluntate carnis continetur: et tamen seorsum memoratur, tanquam

pars potior et quodammodo culpatior. Etenim matrem habebat Christus, sed viri ignaram. Luc. 1, 34.

Haec tria, sanguines, voluntas carnis, voluntas viri, filiis hominum exovciav, potestatem, dignitatem afferunt, nobilem, sed naturalem et humanam. Enimvero his tribus nitebantur Judaei, vel de majoribus Abraham, Isaak, Israël, Juda, Benjamin, Levi, Aaron, David etc. vel de parentibus utrisque, sed magis de genitoribus gloriari soliti, et eapropter se Deo non posse non placere putabant: sed haec eadem nil valere, declarat Johannes. — αλλ' έκ θεοῦ, sed ex Dee) Naturali hominum generationi opponitur generatio ex Deo. Et quanquam illa, ut haec, reapse unica est, tamen illa tripliciter expressa triplicem hujus quoque rationem infert. Docemur ergo, filios Dei fieri, qui geniti sunt, non, ut filii hominum, quales ipsi quoque ex veteri ortu suo erant, humanitus, sed ex Deo: id est, 1) non ex sanguinibus, sed ex coelesti et supremo Patre, ex quo omnis familia beata et sancta nuncupatur: 2) non ex voluntate carnis, sed ex amore illo, cujus filius est ipse primogenitus omnis creaturae, Col. 1, 13. 15. et ex voluntate illa, quae nos creaturarum primitias peperit. Jac. 1, 18. Conjugata sunt אב pater: אבה voluit, amavit. 3) non ex voluntate viri, sed ex Spiritu Sancto. Simile antitheton, Luc. 1, 34. 35. Hi vere sunt filii Dei, et talium filiorum typus erat Adam, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri genitus erat, et inde propria quadam ratione erat Dei, Luc. 3, 38. et Isaac, Gal. 4, 23. 29. sed sublimiore sensu Johannes filios Dei describit. — ἐγεννήθησαν, nati sunt) De regeneratione non est tantum modus loquendi huic evangelistae proprius; sed doctrina apud Prophetas et Apostolos eximie celebrata. Fideles sunt filii Dei ex generatione proprie sic dicta, vitam ex Ipso nacti, indolem ejus referentes, imagine ejus fulgentes; quanto magis ό μονογενής, unigenitus? Sunt, per hunc, ex adoptione. Omnibus modis Deus nos sibi asserit.

- v. 14. 1) sapt, caro) Caro (praeterquam quod de nobis denotat naturam corruptam, a Spiritu Dei alienam, v. 13.) denotat corpus humanum, vel, ut hoc loco, hominem ipsum, a parte visibili denominatum. conf. 1 Tim. 3, 16. — ἐγέveto, factum est) Non erat, ut Artemonius contendit p. 332. 387. sq. 472. [Non dicitur hic: factus est alius homo, a Deo missus, cui nomen Jesus, coll. v. 6.; sed: Verbum caro factum est. Johannes priusquam ex Elisabeta nasceretur, nullus fuit: at Verbum prius fuit, quam Maria mater ejus — quam Abrahamus — quam mundus omnino sieret; et suo tempore Verbum factum est caro, i. e. humanam naturam assumsit, ea tamen lege, ut non duo Messiae essent, sed unus: non duo Filii DEI, sed unus. V. g.] Nusquam in omni literarum genere periocha ulla sub sole reperietur, ubi studiosius servetur differentia verborum εἰμὶ et γίνομαι, quam Joh. 1. Lege ex instituto totum contextum a v. 1. ad 30. et assenseris. Si tempora verborum magno delectu ab Johanne posita agnoscit Artemonius p. 464. cur non ipsa quoque verba? — καὶ ἐσκήνωσεν, et habitavit) Ab hoc loco ad finem versus sunt sententiae quatuor: quarum primam per γιασμόν respicit quarta; secundam tertia; ordine valde apposito.
  - 1) et habitavit in nobis:
  - 2) et vidimus gloriam ejus,
  - 3) gloriam ut unigeniti a Patre:
- 4) plenus gratiae et veritatis. ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, kabitavit in nobis) Σκηνή, tabernaculum: unde σκηνόω. habitavit, ut in tabernaculo, nobiscum; vere, nec diu, spectaculum sui praebens. Verba affinia: ἐσκήνωσεν et ἐθεασάμεθα, uti scena et theatrum. Incola, ὁ λόγος, Sermo: caro, tabernaculum et templum. Hebr. 9, 11. Joh. 2, 21. Eaedem literae in συστά et σκηνή. ἡμῖν, nobis) hominibus, qui caro sumus. ἐθεασάμεθα, spectavimus) nos apostoli,

<sup>1)</sup>  $\delta$   $\lambda \delta \gamma o \varepsilon$ , Verbum] Repetit h. l. Johannes priorem denominationem, hoc sensu: Idem ille, qui antehac Verbum, qui Vita, qui Lux erat, idem Caro jam factus est. Quod prius fuerat, id esse non desiit: at factus est, quod non fuerat prius. V. g.

praesertim Petrus, Jacobus et Johannes. Luc. 9, 32. Apostoli de eo, qued viderant, solent plurali numero loqui: id quod ad majorem confirmationem pertinet. 1 Joh. 1, 1. 2 Petr. 1, 16. Singulari numero utitur Paulus, 1 Cor. 9, 1. et Johannes baptista, v. 32. — την δύξαν) Gloriam, Deitatem. c. 2, 11. — ώς, ut) Particula haec non comparat, sed declarat. Nam ipse lóyog, Sermo, est unigenitus. — μονογενούς, unigeniti) Innuitur generationis divinae veritas et unitas. Spectatur inprimis baptismus Jesu Christi: v. 34. Matth. 3, 17. quanquam ipsam baptizati Jesu historiam a ceteris Evangelistis satis descriptam Johannes decore praetermittit. coll. Matth. 3, 14. — παρά, σ) Constr. cum μονογενούς, Unigeniti: unius a Patre non solum geniti, sed etiam missi. c. 6, 46. 7, 29. — πλήρης, plenus) non, πεπληρωμένος, impletus, quod tamen alio respecta de Jesu dicitur Luc. 2, 40. [Construendum: Verbum habitavit nobiscum plenum gratise et veritatis. Videlicel hoc ipsum indicandum hoc versu proprie fuit: nem to caro factum est repetitur ex antecedentibus. V. g.] — χάριτος καὶ άληθείας, gratiae et reritutis) Repetitur hoc totum, v. 17. Gratia sola nominatur v. 16. [quá destituti Gloriam perferre non potuissemus. V. g.] Veritas est gratia promisso vestita et exserta. Hebr. הסר ואמת Ex. 34, 6. inde Ps. 25, 5. s. 10. 26, 3. 33, 4. 5. 36, 6. 85, 11. 89, 2. 3. 6. 9. 15. 25. 34. 50. 92, 3. 98, 3. 100, 5. 115, 1. 117, 2. add. Rom. 15, 8. 9. Col. 1, 5. 6. Haec gratia et veritas naturâ ignota est filiis irae et mendacibus: obtingit autem nobis in Filio dilecto, in quo est Patris beneplacitum. Matth. 3, 17. Dicitur gratia in veritate, Col. 1, 6. 2 Joh. v. 3. gratia vera, 1 Petr. 5, 12.

v. 15. μαρτυρεί, testatur) Uberius dehinc describitur testimonium Johannis: et periocha a v. 15. ad 28. bimembris quidem est, sed tamen in unum utraque pars diem cadit. nam versu 19. non dicitur postridie aut simile quiddam: et sermo, quem postridie habuit Johannes v. 29. seq. magis ad priorem periochae partem refertur, quam ad posteriorem. Porro uni huic diei ita arcte annectuntur subsequentes dies, ut baptismus Domini, et commoratio in deserto, non inter-jici, aut subjungi, sed praeponi debeat. Itaque Johannes testans de Eo clamansque, Hic est, quem dixi, vel ob oculos habebat Jesum ex deserto reversum, coll. v. 29. 36. vel certe praeclaros de eo sermones audierat. — xéxoays, clamavit) Habet hoc vim praesentis, uti v. 19. hoc est testimonium: quia nectitur cum praesentis, uti v. 19. hoc est testimonium: τυρεί, testatur, atque hoc ipsum vicissim pro praeterito ponitur. Conferunt huc Aristidem, qui ait: ή πόλις αὐτή συνομολογεί καὶ κέκραγε. Clamat Johannes cum fiducia et gaudio, uti magnum praeconem decet, v. 23. ut omnes audirent et crederent. v. 7. — λέγων, dicens) post baptismum Jesu. — ούτος, Hic) Jesus. Indefinite Johannes dixerat, ante baptismum Domini, de Christo post Johannem veniente, et ipse Jesum facie non noverat: sed in baptismo eum cognovit primo, ct mox testatus est, hunc, Jesum, esse Christum, Filium Dei. — ¿Inov, dixi) ante baptismum Jesu. Matthaeus, Marcus et Lucas describunt, quae Johannes baptista dixit ante baptismum Jesu: sed Johannes evangelista memorat, quae Johannes baptista dixit post baptismum Jesu, sic tamen, ut simul se referat etiam ad prius dicta. Versu 15. dicitur ov elnov, quem dixi, non neol ov elnov, de quo dixi: quare non opus est, totum sermonem subsequentem spectari ut ab Johanne, ante baptismum Domini, prolatum. Sufficit, quod dixerit, post sese venire Aliquem multo lσχυρότερου, validiorem. Cetera verba έμπροσθεν πελ. attexit evangelista, ut ab Johanne Baptista post baptismum illum promulgata. Sermo concisus, ut saepe, hoc sensu: Dixi, esse qui post me veniat. Et Hic ipse est, qui post me venit. Hic ipse, inquit, est, qui prior me factus est. (Similis locutio Deut. 33, 18., ubi pariter sub lemmate, et ad Sebulonem dixit, id quoque narratur, quod ad Jissacarem dixit.) Sed versu 30. est περὶ ον, de quo: et ibidem ro elnov, diri, jam notat en, quae Johannes baptista dixit ipso baptismi tempore, et deinceps, et antea. — γέγονεν, factus est) Hoc non dicitur de divina natura, sed de officio Christi: diciturque iterum, v. 27., et tertio, v. 30. ubi άνηο, vir, appellatur. Hoc sensu: qui mihi erat a tergo, nunc est ante faciem

meam, meque antevertit et post se reliquit. Priores partes nactus est Jesus in baptismo: [ubi ab ipso DEO DEI Filius proclamatus est prius, quam ullum haberet discipulum. V. g.] v. 31. 34. c. 3, 30. conf. Phil. 3, 14. ubi ἀπίσω et ἔμπροσθεν sunt opposita. neque ἔμπροσθεν unquam valet prius, de tempore; quo pacto nil aliud in hoc commate, atque in sequente innueretur; sed ante, de loco, et hîc, de gradu. Γίνεσθαι καὶ είναι, fieri et esse, cum adverbio, saepe significationem adverbii nominalem facit. c. 6, 25. Act. 13, 5. Eph. 2, 13. 2 Thess. 2, 7. 2 Tim. 1, 17. Rom. 7, 3. 16, 7. Sie 2 Sam. 11, 23. ἐγενήθημεν ἐπ' αὐτούς. ἔξω ποιῆσαι Act. 5, 34. Plura exempla collegit E. Schmid. ad Marc. 4, 10. — ὅτι, quia) Sententia est haec: Qui post me veniebat, me antevertit et a tergo reliquit, quia longe prior me erat. Excellentia personae infinita est fundamentum praecedentiae, ut sie dieam, in officio. — πρῶτός μου) prior me. [quin Abrahamo prior, imo et mundo. V. g.] Parallelum est illud: non sum dignus solvere corrigiam calceamenti ejus, v. 27.

v. 16. zal, et) Confirmat evangelista, huic Johannis baptistae praedictioni respondisse eventum, prioresque partes cessisse Christo. nam Evangelistae est hic sermo: nec Baptista v. 17. Jesum aperte appellaret Christum. at plenitudo, v. 16. refertur ad plenum. v. 14. [Itaque v. 16. eorum continuatio habetur, quae coepta sunt v. 14. V. g.] - ήμεις πάντες, nos omnes) Non omnes viderunt, v. 14. omnes acceperunt. Apostoli et ceteri sumentes, Judaei et gentes. — ἐλά-Bousy, nal, accepimus, etiam) Accusativus subauditur, omne quod ex ejus plenitudine accipiendum erat, et (speciatim) gratiam pro gratia. — χάριν ἀντί χάecros, gratiam pro gratia) Proximam quamque gratiam satis quidem magnam, gratia subsequens cumulo et plenitudine sua quasi obruit. Exemplum vide v. 51. Simillimum αντί illud Aeschyli in Agam. ονειδος ηκει τόδ' ανκ' ονείδους· et Chrysestomi lib. VI. de Sacerdotio, cap. 13. ubi Basilium suum ita loquentem facit: σύ δέ με έππέμπεις, ετέραν ανθ' ετέρας φροντίδα ένθείς. tu me dimittis, alia pro alia imposita solicitudine. ubi prior cura, caque minor, non exemta, sed nova esque tanta injecta erat, quae priorem illam obscuraret, neque ad eam accessisse, sed ei successisse videretur. evolve locum ipsum, si placet, et quae ad eum collegimus p. 516. Hebraei dicunt שבר על שבר ut שבר על שבר Jer. 4, 20. Conf. ib. c. 45, 3. Ez. 7, 26. Ps. 69, 28.

v. 17. δ νόμος, lex) iram parans, et umbram habens; moralis et ceremonialis. — ἐδόθη, data est) Nullus philosophus tam accurate verba ponit, differentiamque eorum observat, quam Johannes, in hoc praesertim capite: postea dicit
ἐγένειο. Mosis non sua est lex: Christi sua est gratia et veritas. — ἡ χάρις, gratie) Eleganter omittitur conjunctio. nam et adversativa et copulativa locum habebat. Sic quoque v. 18. Gratiae et veritati cedit lex. c. 4, 23. De gratia, explicatum modo, versu 16.: de veritate mox, v. 18, [Conf. 2 Joh. v. 3.] — ἰηsoū, Jesu) Johannes, facta semel mentione incarnationis, v. 14., deinceps nunquam hoc significatu ponit nomen λόγος, Verbum, toto hoc libro. conf. 1 Joh. 1,
1. 3. ubi item a nomine λόγος, incipit; in progressu Jesum Christum appellat. —
ἐγένετο, facta est) Antea mundus nec scierat nec habuerat gratiam.

v. 18. Θεὸν, Deum) quem, ut Amorem, ostendit gratia et veritas. — οὐδεὶς, nemo) ne Moses quidem, nedum seniores Mosis tempore, aut Jacob, aut Jesajas, sut Esechiel. ne angeli quidem, ita viderunt, ut Filius. vid. Not. ad Rom. 16, 25. s. — ἐωραπε, vidit) Nemo vidit; nemo exposuit: Filius vidit, Filius exposuit. c. 3, 32. — ὁ ων, qui erat) Conf. v. 1. ac potius Joh. 6, 62. 1 Joh. 1, 2. Sic ων, pro eram, c. 9, 25. sic Hebr. pro qui suxit, Cant. 8, 1. — εἰς τὸν κόλπον, in sinu) cap. 6, 46. Prov. 8, 30. Zach. 13, 7. Sinus hic est divinus, paternus, foecundus, blandus, arcanus, spiritualis. In lumbis esse dicuntur, qui nascentur homines: in sinu sunt, qui nati sunt. In sinu Patris erat Filius: quia nunquam non — natus. Significatur summa unitas et notitia intima, ex aspectu proximo. — ἐκεῖνος, Ille) Epitheton excellentiae et distantiae. — ἐξηγήσατο, explicavit) et verbis suis et conspectu sui.

v. 19. of lovdaios, Judaei) Matthaeus, Marcus et Lucas Judaeerum appellationem raro ponunt, Johannes saepissime. videlicet illi primos lectores Judaeos sibi proposuere; Johannes fideles ex gentibus. — έξ ίεροσολύμων, ex Hierosoly-Johannis ad populum intexitur testimonium ad antistites. Haec legatio XL saltem diebus post baptismum Jesu facta indicat, Johannis praeconium non longo intervallo ante baptismum Jesu coepisse. Alias legatio citius facta esset. έρωτήσωσιν, interrogarent) nomine publico. c. 5, 33. — σύ τίς εί, tu quis es?) cum baptismo tuo. v. 25.

v. 20. ωμολόγησε, confessus est) veritatem. conf. v. 8. c. 5, 33. — ούπ ηρνήσατο, non negavit) Dum se negavit, Christum non negavit. [Ps. 118, 15. 16.] – ἐγω, ego) Limitato sermone ansam praebet cogitandi, Christum non longe ab-

esse. — ο χριστός, Christus) Johannem esse Christum, suspicati erant.
v. 21. σύ; tu?) Johannes dixerat, Ego non sum Christus. De subjecto quaerere perseverant: de praedicato melius quaererent, Quis est Christus? ubi est? Huc vero colloquium mox deducit Johannes. — ovx ɛlul, non sum) Erat Elias alter; non erat Thisbites ipse, de quo quaerebant. Omnia a se amolitur, ut Christum confiteatur, et ad Christum redigat quaerentes. — ο προφήτης, Propheta) ille, de quo Deut. 18, 15. 18. Articulus refertur ad promissionem de propheta omnia docturo, et ad populi exspectationem. Eum tamen non modo diversum a Christo, sed etiam Elia minorem putabant, ut ex sermone gradatim descendente patet, h. l. et v. 25. quanquam populus deinceps prophetam eundem atque regem Messiam censuit c. 6, 14. 15. et rursus alium prophetam, alium Christum, c. 7, 40. 41. — ɛl ơὐ, es tu) Omnes eos enumerant, de quorum adventu praedictum erat.

v. 22. απόκρισιν δώμεν, responsum demus) Responsum postularat populus, et quam maxime antistites Judaei. —  $\pi \epsilon \varrho l$ , de) Quisque se ipse nosse debet. [et,

și quid praecipue molitur, instituti rationem in promtu habere. V. g.]

v. 23. έγω φωνή, ego vox) Sermo concisus: Ego sum ille, de quo dictum est: Vox clamantis. Johannes erat etiam ipse clamans. — εὐθύνατε) έτοιμάσατε - εὐθείας ποιείτε. Luc. 3, 4. not. — ήσαΐας ο προφήτης, Esajas propheta) Olim,

inquit, erant prophetae: nunc propius est regnum Dei.

v. 24. ἐκ τῶν φαρισαίων, ex pharisaeis) qui magni facerent baptismum judaicum; et baptismum Johannis agnoscerent rem esse magni momenti, nonnisi ab homine divinitus misso administrandam. Solet evangelista quasdam quasi parentheses, de causis, de loco, de occasionibus, de finibus, de effectibus, de impedimentis, rerum, actionum et sermonum, et similes epicrises ponere, ex quibus liquidius intelligantur ea, quae sub manu sunt. v. 28. 45. 3, 24. 4, 8. 6, 4. 7, 5. 39. 8, 20. 27. 9, 14. 22. 10, 22. 23. 11, 13. 30. 12, 33.

v. 26. μέσος 1) υμών, medius inter vos) praesertim baptismi tempore. ξστηκεν) statuit sese. — οὐκ οἴδατε, nescitis) Alloquitur Hierosolymitanos, qui baptismati Jesu non interfuerant: et acuit eosdem, ut illum cognoscere studeant.

v. 27. αὐτὸς) Ipse.

v. 28. ἐν βηθαβαρῷ, in Bethabara) Ergo longa via venerant. v. 19. — πέ-

qav) trans, respectu Jerusalem. — οπου, ubi) ubi solebat baptizare.

v. 29. έρχομενον προς αὐτον, venientem ad se) post baptismum, ut vidimus. [et quidem non ipso baptismi die, quo in desertum illico deductus est Jesus. videlicet loco publice Jesus versari coepit, v. 35. 44., post reditum ex deserto victoriae plenum. Venit Jesus ad Johannem eo modo, ut cominus indigitare Eum Johannes posset: neque tamen colloquium Jesus cum eo instituit. V. g.] — ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, Agnus Dei) Agnum appellat, innocentem, mactandum: qui obedientiam activam et passivam praestat. 1 Petr. 1, 19. 6, articulus, respicit prophe-

<sup>1)</sup>  $\delta t$ , vero] Antithesis desumenda est ex Ejus praestantia, qui Johannem insecutus est: Iste nimirum Spiritu sancto baptizat, v. 33. V.~g.

tiam de eo sub hoc schemate factam, Jes. 53, 7. etiam sub typo agni paschalis. Atque ipsum pascha tum prope erat: c. 2, 13. Divinitus instructus Johannes appellat Agnum Dei: quanquam primo illo tempore appellationis hujus exacta intelligentia, si non ipsum Johannem, certe auditores ejus fugeret. [Assertá prius cognitione de personae Jesu Christi sublimitate, de Verbo scil. quod Caro factum sit; officium deinceps et beneficium Ejus principale describit Johannes. Pari modo seipsum Jesus Christus Filium DEI discipulis primum agnoscendum praebuit: tum de passione sua etc. instruxit. V. g.] — τοῦ θεοῦ, Dei) Agnus Dei, quem Deus dedit et probat; et de quo Ipse ita testatur: hic solus est Agnus, haec sola victima mihi grata. Hebr. 10, 5. ss. Sic Ps. 51, 19. sacrificia Dei, quae Deus agnoscit. Luc. 2, 26. Christus Domini. — ο αΐρων) Chrysost. Dicit Johannes auvov KAI OTI aloti nth. Vulg. Ecce Agnus Dei, ECCE qui tollit etc. Uterque illud ὁ άμνὸς, ὁ αἴρων, non per constructionem substantivi et adjectivi, sed per appositionem accepit. Agnus Dei, h. e. Is qui tollit etc. Atque hoc alterum vel Baptista vel Evangelista adjecit: uti c. 4, 25. Agnus Dei primum a mundo in se recepit, deinde a se ipso devolvit peccati sarcinam. [Idem plane verbum 1 Joh. 3, 5. V. g.] — την άμαρτίαν, peccatum) Singularis numerus, cum articulo, summa vi. una pestis, quae omnes corripuit. totum tulit, non its partem unam tulit, ut alteram non ferret. Idem numerus singularis plurali interponitur Jes. 53, 6. 8. 12. Peecatum et mundus aeque late patent.

v. 30. ἀνήρ, vir) magnus, sine pari. — πρῶτος, prior) v. 15. not.

v. 31. οὐπ ἦδειν, non noram) facie, perinde ut vos, v. 26. tum, quum dixi: Post me venit. vid. Matth. 3, 14. not. Plane pertinet hoc ad probandum, Johannem divinitus fuisse instructum ad testandum de Christo Jesu. — ἴνα, ut) Finem non unicum, sed tamen primarium exprimit, cur venerit aqua baptizans. Act. 19, 4. — βαπτίζων, baptizans) Nexus verborum Johannis baptistae, post parenthesin evangelistae mox notandam.

v. 32. ξμαρτύρησεν, testatus est) ut de re sibi ac non populo visa. Quae sequentur, [coll. v. 34.] erant testimonii: quae v. 29. s. [coll. v. 15. 27.] dicuntur, erant demonstrationis ex testimonio. Cohaerentibus baptistae verbis evangelista hanc quasi parenthesin interponit: ξμαρτύρησεν — ὅτι · testatus est Johannes dicens. — τεθέαμαι) spectavi. — ἔξ οὐρανοῦ, ex coelo) Hoc constr. cum καταβαῖνον, descendentem. Descensio, extrema et infima certe sui parte, aeque determinata erat ad Jesum, atque mansio. — ἔμεινεν, mansit) cum bona mora.

v. 83. ούκ ηδειν, non noram) antequam vidi Spiritum descendentem. — δ

πέμψας με, qui misit me) Deus.

v. 34. ξώρακα, vidi) Spiritum descendentem. — καί) et inde. — μεμαςτύρηκα) testis sum factus. — ὁ νίὺς τοῦ θεοῦ, Filius Dei) adeoque Messias. Spectatur illud, quod extat Matth. 3, 17. [Quemadmodum scil. Jesus in baptismo suo Filius DEI proclamatus fuit, et in tentatione Filium DEI se esse asseruit: sic hoc ipsum, quod sit Filius DEI, primis his versiculis pvolixius explicatur. Opportunum etiam versiculi isti locum heic habent, ad designandam eam personam, de qua Johannes baptista per legationem divinitus ei commissam testatus est. Quae introitum Johannis baptistae antecedunt, v. g. nativitas et baptismus Christi etc., ea dexterrime Evangelista reliquis intexuit. Harm. p. 154.]

v. 35. τη ἐπαύριον, postero die) Magni dies: primus testimonii de Jesu, Messia, v. 15. s. secundus testimonii de Eodem, et simul de ejus Passione, v. 29. s. tertius, hic, trium discipulorum ineuntium: quartus, Philippi et Nathanaëlis adducti. v. 44. Add. c. 2, 1. 12. Singulare est hujus Evangelistae studium in tem-

poribus notandis. — δύο, duo) testes futuri.

v. 36. περιπατούντι, ambulantem) Jam non ad Johannem veniebat: v. 29.

neque enim saepius decebat. Semel id fecisse, sat demissum erat.

v. 37. ἠπολούθησαν, secuti sun!) ultro a tergo. Primae origines ecclesiae christianae. Primo tempore lactea quadam dulcedine discipulos invitavit Jesus. [Non reperias, certas Eum horas instituendis discipulis dieasse: sed omnis Ejus

conversatio continuam instructionem alque exercitationem perpetuam obtulit, modo nuptiis, modo angustiis in aqua obortis, modo necessitate oeconomica, modo aegroto aliquo, modo discipulurum aliquo lapsu ansam praebentibus. Continuo quasi trivio eos docuit, redarguit, flexit, tulit, monuit, tentavit, roboravit, confirmavit, veritatisque aliam partem post aliam eis aperuit, et falsorum conceptuum alio eos post alium liberavit, a primis inde temporibus hisce usque ad ascensionem suam. Harm. p. 157.]

v. 39. τί ζητεῖτε, quid quaeritis?) Sciebat, se quaeri. Ait igitur, quid quaeritis apud me? non, quem quaeritis? Hac quaestione cor eorum tetigit. Ostendit, se scire, aliquid quaerere illos: et occasionem praebet rogandi, quod vellent. — ξαββὶ, Rabbi) Mature hunc titulum Jesu tribuunt. v. 50. Et interpretatio addita ostendit, augusto significato discipulos ineuntes eum Illi tribuisse. — ποῦ μένεις) quaerimus, ubi maneas, ubi μονήν habeas. Familiaritatem appetunt.

v. 40. εἰδον, viderun!) Messiae documenta videre illi potuere in ejus habitatione, quae erat simplex, tranquilla, munda, silens, frugalis, sine egeno vasorum et librorum apparatu, (conf. 2 Reg. 4, 10.) denique Ipso, eoque solo, digna. — ἔμειναν, manserun!) Constantia discipulos decet. — ἡμέραν, diem) O felix dies! — ῶρα, hora) Festinavit Andreas, vel vesperi, nunciare fratri. [Bihorio ista

Solis occasum praecessere. V. g.]

v. 42. εύρίσκει, invenit) Cum festissima illorum dierum novitate pulcre congruit verbum invenit, hîc saepius positum. — πρῶτος, primus) Credibile est, utrumque eorum quaesivisse Simonem, diversis viis. — τον ἀδελφον, fratrem) Hic deinde superior factus Andrea, quem credibile est natu fuisse majorem. v. 45. — εύρήκαμεν, invenimus) v. 46. Magnum ac laetum εύρημα, inventum, XL propemodum seculis a mundo exspectatum. Ex Johanne didicerant, in proximo esse. — ο, quod) Id evangelista addit. v. 43.

v. 43. ἐμβλέψας, intuitus) Aspectus efficax. — σίμων ὁ υίὸς ἰωνᾶ, Simon filius Jona) Haec nomina Salvatori nemo dixerat. itaque hac nomenclatura Petrum totum cepit. conf. v. 49. — κηφᾶς, Cephas) Hoo nomine Petrus etiam

deinceps, Syriaco, in Syria praesertim versatus, appellatus est.

v. 44. ἠθέλησεν ἐξελθεῖν, voluit exire) et exiit. c. 2, 1. Collato illo capite 2. praesertim versu 11. patet, exeundi verbum insigne esse. Exiit ad agendum, ad rem gerendam.

- v. 45. βηθοαϊδά, Belhsaida) Hoc videtur eo dici, quod vicina esset patria Nathanaëlis. v. 46. c. 21, 2.
- 1) v. 46. ενοίσκει, invenit) Philippus vocatus, statim lucrifacit. τον ναθαναήλ, Nathunaël) Probabile est, hunc inter apostolos esse receptum, et illum ipsum fuisse, qui Bartholomaeus dicitur, secundario nomine ex patre Tolomaeo, ut Simon ex Jona, Jacobus et Johannes ex Zebedaeo: nam etiam Judas dictus est Lebbaeus vel Thaddaeus. Certe etiam Matth. 10, 3. Philippo jungitur, et Joh. 21, 2., Nathanaël in medio apostolorum ponitur, statim post Thomam: coll. Act. 1, 13. et videtur etiam sorti apostolicae fuisse committendus, Act. 1, 23. nisi jam fuisset in apostolis. Certe fuit amicus Domini aeque carus, sicut principi carus esse amicus potest, qui tamen non ad legationes adhibetur. λέγει, dicit) voce magna, v. 49. et hilari 2). εύρήκαμεν, invenimus) ego, Andreas et Petrus.
- v. 47. δύναται τι; potestne aliquid?) Itaque multi illic erant improbi. Conf. de tota regione, cap. 7, 52. Modestior tamen et cautior est interrogatio, quam si categorice negaret Nathanaël. Christus virtutem suam non patriae in terra in acceptis retulit. De coelo venit. ἀγαθὸν, bonum) At quantum Bonum, Christus! c. 7, 12. ἔψχου καὶ ἴδε, veni et vide) Optimum remedium contra opi-

<sup>1)</sup> ἀνδρέου καὶ πέτρου, Andreae et Petri] Andreas frater natu major fuerit. Petri tantam dignationem aegre non tulit: attamen proxime ab eo abfuit. V. g.
2) μωσής, Moses] Joh. 5, 39. 46. V. g.

niones praeconceptas. Quod Jesus pridie reposuerat discipulis: id jam Philippus aliis reponit. 10z, vide, i. e. videbis. Saepe imperativus post imperativum habet vim futuri. Gen. 17, 1. Amos 5, 4. Vid. Glass. Phil. Can. XLIII. de Verbo.

v. 48. περὶ αὐτοῦ) de illo, non statim ad illum. — ἀληθῶς, vere) Affirmatio, intimam notitiam ostendens. — logaηλίτης, Israelita) dignus, qui videat angelos Dei ascendentes et descendentes, uti Jacob. v. 52. coll. Gcn. 28, 12. Nomen Israel nulla creatura gerere posset, nisi divinitus datum; ita amplum est: ādoloi sinceri eo digni sunt, [Egregia nimirum virtus est sinceritas. V. g.] Habet hic sermo indicium 1) omniscientiae: 2) benignitatis. Praeceps fuerat Nathanaël v. 47. Dominus se ei bonum praebet.

v. 49. πόθεν, unde) Non huic quaestioni respondet Jesus, sed ostendit, so vel plura de Nathanaële scire. — συκήν, ficum) Symbolum pacis et securitatis evangelicae. — είδύν σε, vidi te) lumine divino. Admonetur Nathanaël de co-

gitationibus, quas tum habuerat vere Israëliticas et a delo immunes.

v. 50. ἀπεκρίθη, respondit) Lautam sortem affert celeritas considerata credendi. tarditas reprehenditur Luc. 24, 25. — σὺ εἶ ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ, tu es Filius Dei) c. 6, 69. Nunc ipse Nathanaël plus fatetur, quam a Philippo audierat: et retractat dubium de bonitate Jesu. — ὁ νίὸς — ὁ βασιλεὺς, Filius — Rex) Confessio de persona et officio Christi. — σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοὺ ἰσραὴλ, tu es rex Israëlis) adeoque etiam meus, quum me agnoscis genuinum Israëlitam.

v. 51. είδον, vidi) Iteratio confirmat. c. 4, 17. s. — πιστεύεις;) Alii sine interrogatione legunt, quam tamen postulat sermo sine particula οὐν aliave ejusmodi subsequens. μείζω τούτων ὄψει. Eadem figura Luc. 22, 52. Simul exprimitur admiratio Domini de promta fide Nathanaëlis, uti Matth. 8, 10. de fide centurionis: et novo documento ostendit Dominus, notum sibi intime esse Nathanaëlem, et hujus fidem confirmat. — μείζω, majora) de quibus versu seq. et cap. 21, 25. [Habenti datur. Perpetuum est donorum operum atque testimoniorum divinorum incrementum. c. 5, 20. 35. (14, 12.) Utere primis: sin minus, ipse tibi cunctando dees. V. g.] — ὄψει, videbis) Hoc verbo continetur mansio Nathanaëlis cum Jesu.

v. 52. ἀμην, ἀμην, amen, amen) Matthaeus, Marcus et Lucas in sermonibus Jesu Christi semel solent αμην ponere, Johannes bis, de quo vid. Jac. Gaillium, tr. de Filio hom. qu. 11. 12. p. 231 - 239. Idque ceteri quidem faciunt iis in locis, quae non sunt parallela; sed tamen etiam in parallelis. Matth. 26, 21. 34. Joh. 13, 21. 38. unde Salvator aut semper semel, aut, quod magis arbitramur, semper bis videtur ἀμήν case praefatus. Matthaei, Marci et Lucae tempore nondum maturum fuit, id commemorare: Johanne scribente, maturum fuit. Sed quare bis? Locutus est Jesus nomine Patris et suo: add. not. ad 2 Cor. 1, 20. et Sermo ejus est Veritas, penes Dicentem et penes credentes: 1 Joh. 2, 8. in ro et in verbis. Matth. 5, 37. sunt λόγοι άληθινοί παὶ πιστοί, fideles et veruces. coll. Ap. 19, 11. Est epizeuxis Hebraica, uti Psalm. 41, 14. 72, 19. 89, 53. ut מאר valde valde. — ὑμῖν, vobis) tibi et ceteris. — ὄψεσθε, videbitis) Resp. ὄψει, videbis, γ. 51. Unius magna fides et confessio etiam aliis conficit majora charismata. — τον ούρανον άνεφγύτα, coclum apertum) i. e. Videbitis maxima signa, quae ostendant, coelum esse apertum. Dominus de coelo descendit, et nunc in terra versatur; atque inde ministri coelestes multum habebunt, quod agant: nam Domino praesto erunt. άνεφγότα, apertum, praeteritum, proprie, coll. Matth. 3, 16. et cum continuatione in posterum, Joh. 3, 13. Act. 7, 56. Ap. 11, 12. — τους ἀγγέλους του θεου, angelos Dei) quos cosdem ministros habet Filius DEI unigenitus. — αναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας, ascendentes et descendentes) Ascendentes priore loco ponitur: itaque angelorum commoratio erit in terra. Vidit tale quid Jacob, Gen. 28, 12. quanto magis Israëlitae sinceri in N. T. — του υίον του ανθρώπου, filium hominis) Vid. not. ad Matth. 16, 13.

## CAPUT II.

v. 1. Tỹ ἡμέρα τῷ τρίτη) tertio die, post promissum datum. c. 1, 52. Nunc ostenditur specimen. [Eum inter diem, quo Nathanaël lucrifactus est, et inter nuptias Canae celebratas dies unus intercessit, quo discipuli aliquot, ut credere fas est, accessere prioribus. V. g. Neque angusta nimis erat haec temporis pars itineri ex Bethabara in Galilaeam (et Canam praesertim) perficiendo. Harm. p. 159.] — γάμος, nuptiae) Christus non tollit societatem humanam, sed sanctificat. Etiam aqua sitis restingui poterat: sed in nuptiis vinum Dominus donat; extra nuptias non fuisset casus necessitatis. Magna facilitas Domini: nuptiis interest primo tempore, dum discipulos allicit, per severiores inde vias progressurus ad crucem, in gloriam. — ἡ μήτης τοῦ ἰησοῦ, mater Jesu) Mariae nomen Johannes nunquam appellat; sed ut ex ceteris evangelistis notum praesupponit. conf. not. ad cap. 6, 67. 7, 42. 21, 2. — ἐκεῖ, ibi) ut propinqua vel familiaris.

v. 2. of μαθηταί, discipuli) Plures jam erant discipuli, quam ii existimasse videntur, qui Jesum et discipulos invitarant; eo celerius consumtum est vinum. sed Jesus uberrime pensat tot hydriis vini, quot circiter comites adduxerat. —

αύτοῦ, ejus) Colligi hinc potest invitantium pietas.

v. 3. ύστερήσαντος, deficiente) Quot dierum illae nuptiae fuerint, quoto nuptiarum die Dominus venerit, vinumque defecerit, non constat. — ούκ ξχουσι, non habent) neogami. Hoc dicit: Velim discedas, ut ceteri item discedant, antequam penuria patefiat. In hunc Mariae sensum responsio Jesu non modo non

dura videtur, sed amoris est plenissima.

v. 4, τl ἐμοὶ καὶ σοί; quid mihi et tibi?) Aliae sunt tuae, inquit, cogitationes, aliae meae. Similiter exercentur discipuli, c. 6, 6. 13, 7. — γύναι) Non dicit, Maria: nec, mater: sed femina; quae appellatio medium tenebat, et Domino praecipue decora erat, c. 19, 26. fortasse etiam propria. Dominus Patrem super omnia spectabat: ne matrem quidem noverat secundum carnem. 2 Cor. 5, 16. conf. not. ad Joh. 20, 13. Inprimisque huic formulae, quid mihi et tibi, non congruebat matris appellatio. Graecum tamen γύναι, Synonymo carens, civilius sonat, quam mulier, Weib, quatenus ab altero femina, Frau, distinguitur: et mulier pro matre dicitur Jes. 45, 10. — οῦπω ῆπει) nondum udest. Idem verbum c. 4, 47. 8, 42. — ῶρα, hora) faciendi, quod innuis, i. e. discedendi. Utique jurandi hora aderat.

v. 5. λέγει, dicit) Maria nondum viderat miraculum ab Jesu editum: v. 11. sed ex ipsius responso sapienter colligebat, id jam agi. — ὅ τι ἄν λέγη ὑμῖν, ποιήσατε, quodcunque dixerit vobis, facite) Sentit, illum facturum esse aliquid: totam igitur curationem, sibi incumbentem, ipsosque ministros, Illi delegat. Conf.

Gen. 41, 55. δ έαν είπη υμίν, ποιήσατε quicquid vobis dixerit, facite.

- v. 6. νδο[αι, hydriae) latiores, quam altiores. nam jacebant: erantque capaces, longae, latae, profundae: ex quibus hauriretur. v. 8. κατά) ad. τῶν ἰονδαίων, Judaeorum) qui frequentes habebant lotiones. Non inter Judaeos scripsit evangelista. v. 13. c. 5, 1. μετρητάς, metretas) 2 Par. 4, 5. LXX, χωροῦσα (מרום) μετρητάς τρισχιλίους. Hist. Beli v. 2. σεμιδάλεως ἀρτάβαι δώδεκα καὶ πρόβατα τεσσαράκοντα καὶ οἶνου μετρηταί ἔξ. his saturabantur LXX sacerdotes, praeter mulieres et liberos. ib. v. 9. nec dubium, quin magnae reliquiae factae fuerint. Hac analogia XV metretae in Cana, plus CLXXV viris praeter mulieres et liberos, non sane pauciores, potandis sufficere poterant; quibus cibandis artabae 30 sive choenices 1530 et oves 100 opus forent. Notanter dico, hac analogia: et mox ad τὸ plus CLXXV, non ad CLXXV, refero illud, quibus cibandis: et inde ipsum plus valde amplificatur. Conf. 3 Esr. 8, 22. (20.) Matthaeus Hostus metretas XII docet esse (Francofordiae ad Oderam) nossellas 777 ¾: sed metretas 18, nossellas 1166 ¾. inde medium pro 15 metretis, erunt nossellae 972.
  - v. 8. ηνεγκαν, tulerunt) i. e. hauserunt et tulerunt. Pulcrum obsequium.

- v. 9. ὁ ἀρχιτρίκλινος, architriclinus) qui rem omnem in convivio gubernabat; peritus dijudicandi gustus. τὸ ὕδως) Articulus nota subjecti. οὐκ ἤδει· ἤδεισαν, non norat: norant) Ignorantia architriclini comprobat bonitatem vini; scientia ministrorum, veritatem miraculi. φωνεῖ, vocat) non additur, ad se.
- v. 10. λέγει, dicit) ita, ut audirent, qui aderant. v. praec. τον καλον, benum) Ergo sponsus posuerat vinum, architriclino judice, sat bonum: sed melius dedit Jesus. ὅταν μεθνσθῶσι) Simpliciter recensetur oratio architriclini, et consuetudo etiam Judaeorum: ebrietas non approbatur. τετήρηκας, servasti) Loquitur, ut ignarus rei gestae. v. 9.
- v. 11. ταύτην, hoc) Prima Christi miracula singulari copia proponuntur; quia his nixa fidei initia. [Et prima quidem miracula, h. l. et c. 5, 8. Matth. 8, 13. s. non manu fecit sed verbis; ut manifestum fieret, virtulem esse divinam. Naturalis quandoque hominibus vis inest, ut manibus eorum labes corporis etiam graviores cedant. Ast aliter se habuit virtus Jesu: qui quando deinceps in sanationibus miraculosis manus extendit aliosve ritus adhibuit; eorum id causá factum est, quibus contigit beneficium. Marc. 7, 33. ss. 8, 23. ss. Harm. p. 159. ss.] ἀρχὴν, initium) Unde jam existimari posset, secutura plura. — καὶ ἐφανέρωσε, et manifestavit) atque ita coepit manifestare gloriam suam. Antea non fecerat miracula. [Doctrinam videlicet praemisit signis. Signorum hoc initium ubi fecit, doctrinae initium penes discipulos, hoc ipso miraculo confirmatos, nec non penes alios, per Johannem baptistam atque per ipsum Jesum, quantum satis erat, factum prius fuerat. Joh. 1. Harm. p. 160.] — ἐπίστευσαν) crediderunt amplius. [coll. c. 1, 51.] Etiam in nuptiis quaerendus fidei profectus. Dehine parati erant discipuli ad amplectendum, quicquid facturus et dicturus esset Dominus. — μα-Ontal, discipuli) Mater pridem crediderat. Luc. 1, 45.
- v. 12. πατέβη, descendit) a Cana. παὶ, et) Sancta familia. Fratres ponuntur ante discipulos. Magna fratrum fuerat praerogativa, si usi essent. [Hi primo hie loco memorantur; nec jam additur Josephus. Non temere suspiceris, Josephum duodecimum inter atque trigesimum annum aetatis Jesu obdormivisse, et fratres non liberos Josephi germanos (Jesus enim ut filius, ita primogenitus plane filius Josephi habitus est), sed Mariae ex sorore nepotes suisse. Harm. p. 160.] οὐ πολλὰς ἡμέρας, non multos dies) Assuefecit eos peregrinationi: et instabat iter Hierosolymitanum. v. seq. [Aperte hac phrasi (coll. Act. 1, 5. 13, 31.) mansio haec distinguitur ab habitatione Capernaitica. Ista praecessit; haec secuta est Johannis traditionem. Harm. l. c.]
- v. 13. τὸ πάσχα, Pascha) Circa Paschata inprimis foecundum fuit officium Christi.
- v. 14. βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς, boves et oves et columbas) quorum usus erat in sacrificiis. καθημένους, sedentes) in ipsa negotiatione. [tanto magis fervente, quod Paschatos festum instabat. Harm. p. 161.]
- v. 15. φραγέλλιον, flagellum) Zelus admirabilis. ἐκ σχοινίων, ex funibus) pluribus. sic enim erant olim flagella. Nulla erat autem materia minus damni corporibus afferens, quam haec. Neque dicitur hominibus ictum inflixisse: terrore rem perfecit.
- v. 16. τοῦ πατρός μου, Patris mei) Admiranda auctoritas. [Templi omnium-que festorum Dominum hac occasione Salvator se demonstravit: itaque non erat, cur mirarentur homines, si vel tum ad finem festi usque non permansit, vel deinceps festa non omnia frequentavit, vel sub initium festi adesse neglexit. Harm. p. 162.]
- v. 17. ἐμνήσθησαν, recordati sunt) Conf. v. 22. cap. 12, 16. de tempore recordationis. it. cap. 14, 26. ὁ ζῆλος καταφάγεταί με, Zelus comedet me) Sic LXX, Ps. 69, 10. Revera hostes Jesum postea ob zelum domus paternae interfecerunt. οἴκου, domus) v. 16.
- v. 18. τι σημείον, quod signum) Atqui hoc ipsum erat σημείον signum, quod Jesus miraculose fecerat. [Quanto armatorum numero opus fore censes, si omnes

emtores et venditores foro aliquo confestim depellendi essent? V. g. Et eo mirabilius quidem factum istud fuit, quod Jesus, statim a baptismo, hospes Hierosolymitanis esse necdum desierat. Harm. p. 161.] Signa signis comprobari postulant. Pari perversitate usi sunt c. 6, 30. Matth. 21, 23. — õti) quod, quum.

- v. 19. lúsars, solvite) Propter hoc ipsum factum, templi purgati, solverunt postea templum corporis. Matth. 21, 23. 46. 27, 40. 26, 61. Solvite, i. e. si solvetis; imo solvetis. Similis imperativus, Sir. 30, 9. 33, 26. Mulce filiolum etc. τον ναον, templum) Corpus Jesu, resuscitandum, est templum et habitaculum Deitatis. Ergo Jesus est Dominus templi Hierosolymitani, quod erat typus corporis Jesu. τοῦτον, huc) Non dubium est, quin Jesus id, quod evangelista v. 21. addit, adhibito nutu gestuve, Judaeis non observato, suppleverit. 1) έγεçῶ, excitabo) Aptum verbum, de aede lapidea et de templo corporis. Recurrit versu 22. Hoc magnifice dicit: Templo corporis mei facere possum, quod volo: c. 10, 17. s. itaque etiam hoc templo ex lapidibus et lignis facto facere possum, quod volo. Postulantes differt: conf. c. 8, 28. neque tamen in praesenti nulla signa fecit. v. 23.
- v. 20. φλοδομήθη, aedificatum est) ab Herode M. et deinceps. Vide praeter ceteros Witsium in Misc. T. II. p. 311. καὶ σὐ, et tu) Eo magis videntur sermonem Jesu ad literam accepisse, quia faber appellabatur. Marc. 6, 3. conf. Matth. 26, 61. 27, 63. Stupor saepe in malitia proficit.

v. 21. περί τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος, de templo corporis) id est, de templo,

quod erat corpus Jesu. Conferatur locutio c. 11, 13.

v. 22. ηγέρθη, excitatus est) Resurrectio, non glorificatio, appellatur, quia per resurrectionem impletum est signum. Conf. ἐγερῶ, excitabo, v. 19. — ἐμνήσθησαν, recordati sunt) Fides et memoria mutuam opem praestant, h. l. et c. 12, 16. 16, 4. simul etiam laborant. Matth. 16, 8. 9. Ps. 106, 13. coll. v. 12. — τῷ γραφῷ καὶ τῷ λόγω, scripturae et sermoni) de templo excitato. Utrumque divinum.

v. 23. ἐν τῷ ἑορτῷ, in festo) populo congregato. c. 4, 45. — ἐπίστευσαν, crediderunt) ut illi, de quibus c. 8, 30. 12, 42. — τὰ σημεῖα, signa) Plura signa ab evangelistis commemorantur facta in Galilaea, quam in Judaea et Hierosolymis. v. 1. et cap. 4, 46. s. Nam in Galilaea fecit plurima, Matth. 11, 20. et quae Hierosolymis.

rosolymis facta fuerant, tum erant per se notissima.

v. 24. αὐτὸς) Ipse. — οὐκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν, non credebat semet ipsum) Non descendit in nimiam familiaritatem cum illis; (LXX Job. 29, 24. εἰ ἐγέλων πρὸς αὐτοὺς, οὐκ ἐπίστευον.) non revelavit eis, quae revelare maturum non erat. [Reverá paschalos festo vel nondum vel vix transacto Urbem reliquit, eo quod homines isti ea jam secum agilabant, quae c. 5, 16. 18. 7, 1. apertius eruperunt, neque tum jam tempus erat odium illud subeundi. Haec subsentiens procul dubio Nicodemus noctu Eum convenit. Harm. p. 163.] Antitheton, ἐπίστευσαν, crediderunt. v. 23. — αὐτὸν) Ipse, per se, norat omnes. — γινώσκειν, nosse) Saepe Johannes ita ponit verbum γινώσκειν, nosse, de Jesu cognoscente, omnia, sine hominis indicio. c. 4, 1. 5, 6. etc.

v. 25. ὅτι) quiu. — τοῦ ἀνθρώπου· τῷ ἀνθρώπος, komine, komine) Id de toto hominum genere dicitur: versu praecedente, de singulis, sub eo contentis. — αὐτὺς) Ipse, sine alio testimonio. — τί, quid) videlicet perfidia. omnis homo mendax. Euphemiam habet sermo Johannis. In homine est, quod humanum est: in homine novo est, quod divinum, christianum, spirituale est.

<sup>1)</sup> έν τρισίν ἡμέραις, tribus diebus] Ab hoc ipso tempore, quo Judaeis in mentem primum venit solvere templum corporis Christi (Marc. 14, 58.) usque ad Ejus resurrectionem, qua templum Ipse excitavit, etiam eo sensu triduum habetur, si diem unum, et paschalem quidem, in hoc figurato sermone, pro uno anno sumas; connumeratis videlicet praedictionis et complementi annis (qui sunt Dion. 28. et 80.). Harm. p. 162.

### CAPUT III.

- v. 1. Hv δè, erat autem) Undecim colloquia Jesu numerantur ab Johanne perscripta: ex his nunc iucipit primum. ἄνθρωπος, homo) ex iis, de quibus c. 2. in fine; sed nonnihil melior multis.
- v. 2. νυκτός, nocte) Nunquam non recipit Christus ad se venientes. οἴδαμεν, scimus) ego et mei similes, principes potius, quam phurisaei. c. 12, 42. Huie plurali respondet pluralis v. 7. Antecedens ponitur a Nicodemo. consequens: ideo tecum volui conferre. De coelestibus volebat audire et de sublimibus. v. 12. [at Jesus ad ima eum principia deducit. V. g.] ¹) σημεῖα, signa) c. 2, 23.
- v. 3. ἐἀν μή τις, nisi quis) Sermo indefinitus: quem Nicodemus tamen recto ad se applicat. conf. v. 7. vos. Sensus est hic: Tua, Nicodeme, opinio ista de Jesu non sufficit: plane credas, oportet, et instituto coelesti, etiam buptismi, te subjicias. conf. Marc. 16, 16. Haec necessaria Nicodemo doctrina erat. Ideo Jesus hine exorsus est; ut Nicodemus quidem ansam dederat. — γεννηθη, genitus sit) Sub schemate primum id proponitur, sermone arduo, ad Nicodemum de ignorantia convincendum; quod deinde propriis verbis, ubi humiliatus est, ostenditur, v. 15. s. [coll. 1 Joh. 5, 1.] Idem hoc loco dicitur, quod Matth. 3. vocabulo μεταvoiag resipiscentiae. hoc enim non occurrit in toto secundum Johannem evangelio. [Cave opus fidei nullo negotio perfici opineris: est enim generatio superna. Regenerationem vicissim cave difficiliorem justo aestimes: fide scilicet absolvitur. V. g.] — ανωθεν) Coll. v. 2. 7. 11. seqq. 31. ανωθεν significat superne, unde Filius hominis descendit. — οὐ δύναται, non potest) Non satis scierat ipse Nicodemus, quid (v. 2.) dixisset. — lδείν, videre) jam nunc, et post hanc vitam: videre, cum fructu. — την βασιλείαν του θεου, regnum Dei) [Hoc adspirabut Nicodemus; ignorans tamen, quanti fides in Jesum ea in re momenti esset. V. g.] Hoc videt, qui Christum videt. Unde nativitas, inde agnitio.
- v. 4. πως) Hoc quomodo, et cur, saepe obstant fidei. v. 9. c. 6, 52. Nicodemus miratur. v. 7. Bene est, quod simpliciter interrogat. γεννηθηναι, gigni) Debebat Nicodemus etiam assumere τὸ ἄνωθεν, superne. id ille praeterit: ideo ait, δεύτερον, secundo. γέρων, senex) non modo adultus. Nicodemus itaque senex, sua causa interrogat: et venerat ad Jesum annos multo pauciores habentem. μὴ δύναται; num potest?) Animosius objicit Nicodemus. [atque itu, ut non multum ab irrisione verbu ejus abesse videantur. Hinc responsionem sequentem tum distinctiorem paulo, tum aliquanto etiam magis paradoxam atque severam Jesus format. V. g.]
- v. 5. ἐξ ὖδατος καὶ πνεύματος, ex aqua et spiritu) Jesus sermonem magis arduum reddit, ad exercendum Nicodemum, simulque declarat differentiam nativitatis supernae et maternae; et nativitatem supernam definit communione cum Ipso et cum Spiritu: (nam de se et de Spiritu loquitur etiam versu 11.) conf. 1 Cor. 6, 11. Nemo potest Deo frui sine Filio et Spiritu ejus. Aqua denotat Baptismum Johannis in Christum Jesum, v. 22. 23. quem baptismum collegae Nicodemi, v. 1. omittentes, consilium Dei spreverant: Luc. 7, 30. cum tamen Judaei assueti essent baptismis. Hebr. 9, 10. Et videtur Nicodemus ipse parum magnifice de Johanne ejusque baptismate sensisse, qui nullum signum fecisset. coll. v. 2. Nec solum communio cum Christo, sed etiam cum Spiritu ejus est necessaria. Act. 2, 38. Et quia idem Spiritus Christum glorificat, ideo, aquae mentione mox omissa, solius Spiritus mentio fit, ex quo renascamur. neque dicit versu 6. quod natum est ex aqua, aqua est. Itaque necessitas regenerationis primario, baptismi secundario hic confirmatur. (conf. simile nal, et, c. 6, 40. videns et credens:) alias exigua spes foret de infantibus sine baptismo obdormientibus. Conf. de aqua et Spiritu, Tit. 3, 5. — εἰσελθεῖν, intrare) Resp. intrare, versu praec. Crescit severitas ser-

<sup>1)</sup> διδάσκαλος, magister] Verum id quidem est: sed nequaquam omne tulit punctum. v. 14. 16. γ. g.

monis, coll. videre, v. 3. Non potest intrare, nedum videre. Intrare domum debet, qui internam ejus structuram vult perspicere. Quod non natum est, neque

oculis neque pedibus utitur.

- v. 6. σάοξ, caro) vera: sed et caro mera, spiritus expers, spiritui adversa, ex generatione vetusta. τὸ γεγεννήμενον, quod natum est) Hoc in neutro generalius sonat, et notat ipsa prima stamina vitae novae, coll. Luc. 1, 35. vel etiam universitatem regenitorum, coll. Joh. 6, 37. 39. Postea in masculino dicitur, ὁ γεγεννημένος, qui natus est, v. 8. quod maturam nativitatem significat. πνεῦμα, spiritus) Quod genitum est ex spiritu, spiritus est: qui genitus est ex spiritu, spiritualis est.
- v. 7.  $\dot{v}\mu\tilde{\alpha}\varsigma$ , vos) te et eos, quorum nomine locutus es. (v. 2.) vos, ait Jesus; non, nos.
- v. 8. το πνεῦμα, Spiritus) proprie. nam huic, non vento, (de quo tamen conf. Kohel. 11, 5.) voluntas et vox est: et ex hoc nascimur, et qui ex hoc nascitur, sic est, ut hic. Cum vento non immediate compararetur renatus, sed Spiritus ipse. ὅπου) ubi, unde, et quo: supra carnem, terram et naturam. opposita: caro, spiritus; terra, coelum; natura, gratia. πνεῖ, spirat) in verbo et sono evangelii. 1 Joh. 5, 6. ἀπούεις, audis) jam nunc quoque, dum me audis. audis in terra, vocem spiritus. Conf. terrena, v. 12. πόθεν, unde) ex coelo, superne. ποῦ, quorsum) in coelum. conf. coelestia. v. 12. οῦνως) ita, uti Spiritus ipse, quem audis, et tamen ignoras. Quod enim spiritus secundum se facit, id facit etiam in eo, qui natus est e spiritu. Spiritus animat hominem. Homo, in quo spiritus spirat, e Spiritu respirat, et vocem spiritûs propagat, voluntate per spiritum liberata.
- v. 10. ὁ διδάσκαλος, magister) doctor plurimorum auditorum, veteranus, et ceteris, corruptissimis, aliquantum melior. c. 10, 8 not. Emphasin habet articulus. Nicodemus unus ex omnibus doctoribus Israëlis erat, qui ad J. C. venerat, et cognitionem ejus docere posset Israëlem, et sane doctorem postea Israëlis egit, Justum defendens et sententia sua, c. 7, 50. et facto, c. 19, 39. quibus duobus locis evangelista mentionem repetit hujus nocturnae collocutionis. ταῦτα) haec, quae Israëlem divinum faciunt.

v. 11. ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, amen amen dico tibi) Ter hoc dicitur Nicodemo.
— οἴδαμεν, scimus) Non associat sibi Jesus Johannem aliumve hominem: c. 1, 18.
6, 46. Loquitur de se et de Spiritu. Conf. de Filio, v. 32. de Spiritu Sancto, v. 8. 34. c. 16, 13. [et c. 5, 30.] — λαλοῦμεν) id demum loquimur. — οὐ λαμβάνειε, non accipitis) [per fidem scilicet. V. g.] Plurale, uti v. 2. scimus.

- v. 12. τα ἐπίγεια, terrena) Coelesti sensui Jesu Christi sunt ἐπίγεια terrena, quae in terris peragenda, nobis, humi repentibus, maxime videntur coelestia. Totus scripturae stilus est συγκαταβάσεως plenus. Regeneratio est ex coelo, non tamen in coelo: est illa quidem in margine coeli. πῶς, quomodo) Causa, cur scriptura de multis rebus sileat. τὰ ἐπουράνια, coelestia) interiores rationes regni Dei, v. 3. Sap. 9, 16. Coelestia non tam eloquitur versu 13., quam innuit. πιστεύσετε, credetis) Quo minus aliquid videtur rationi credibile, eo magis saepe coeleste est.
- v. 13. καὶ, Εἰ) proprie poni perspicies, si interrogationem in versu 12. aliquantisper cogitando in categoricum sermonem mutaveris. Versu praecedenti et praesenti notamur, ut alieni a coelo per nos. Sine fide, sermonibus meis et mihi, inquit Jesus, praestanda, non potestis coelestia intelligere aut assequi. Antecedens pro consequente. Simile καὶ, et, c. 12, 35. οὐδεὶς) nemo in terra ortus. Angeli non excluduntur plane, c. 1, 52. Fideles non ascendunt, sed ab ascendente trahuntur post Ipsum, quem in baptismo induerunt. [Fidei necessitas irrefragabilis. V. g.] εἰς τὸν οὐρανὸν, in coelum) Potissimum loquitur de coelo divinae majestatis. εἰ μὴ, nisi) Hîc, praeterito tempore verbi ἀναβίβηπεν, ascendit, in futurum mutato, subaudi ἀναβήσεται, ascendet. coll. c. 6, 62. Nusquam clarius ante passionem de ascensione sua locutus est Dominus, quam h. l. et in parallelo.

c. 6, 62. ubi pariter ascensionem allegat, tanquam rem multo magis arduam creditu, quam ea erant, quae auditoribus incredibilia videbantur. Magnam omnino duo colloquia, cap. 3. et 6. inter se similitudinem habent; alterumque de ortu, alterum de alimento novae vitae agit, coelestia spirans omnia. Salvatori objicitur τὸ πῶς quomodo: ille insistit τῷ πόθεν, unde, et ποῦ, quorsum. — ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, qui descendit de coelo) Filius hominis, humana natura assumta, cum antea ut Filius Dei fuisset in coelo, coepit in terra esse. Idcirco Is unus, inquit Jesus de se, in coelum per se ascendere potest et ascendet. Prov. 30, 4. — ὁ ὧν, qui erat) in coelo, et, ante creationem coelorum, apud Deum. c. 1, 1. not. Ideo videlicet et descendit et ascendet. conf. plane ἡν, erat, c. 6, 62.: sic, ὧν, qui erat, c. 1, 18. Frequens ὧν imperfecti temporis. c. 9, 25. 19, 38. Luc. 24, 44. 2 Cor. 8, 9. Sic ὧν hoc loco interpretatur Raphelius in appendice annot. ex Herodoto, p. 682. nec solus.

v. 14. καὶ, et) Saepe Christus post mentionem glorificationis suae, mentionem passionis fecit. — μωσῆς, Moses) Est haec prima, quae a Domino facta legitur, Mosis mentio. — τὸν ὄφιν, serpentem) Ut serpens ille fuit serpens sine veneno, contra serpentes venenatos; sic Christus homo, homo sine peccato, contra serpentem antiquum. — ἐν τῷ ἐρήμφ, in deserto) ubi nulla erat alia medicina. — ὑψωθῆναι, exaltari) in cruce, coelum versus. c. 12, 32. s. [Nondum distinctius maturo hoc tempore de crucis passione locutus est Jesus. v. 16. V. g.] — δεῖ, opor-

tet) Ideo enim descendit de coelo.

v. 15. <sup>7</sup>να, ut) lisdem verbis describitur beneficium Filii, v. 15., et Patris, v. 16. [Gratia Filii celebratur et Patris amor. V. g.] Conf. cap. 6, 37. not. c. 10, 28. 29. — ὁ πιστεύων, credens) Nunc planiorem sermonem instituit Jesus. Fides in salvandis est, quod serpentis erecti aspectus in sanandis. — εἰς αὐτον, in eum) ut exaltatum. Crux, scala coeli. — μὴ ἀπόληται, non pereat) ex veneno peccati. — ζωὴν αἰωνιον, vitam aeternam) ex regeneratione et fide. Est haec in sermonibus Salvatoris primo quoque tempore facta et hoc primum loco relata mentio vitae aeternae: quam ipse ut ex V. T. notissimam praesupponit. c. 5, 39. Vid. Dan. 12, 2. Luc. 10, 25.

- v. 16. ἡγάπησεν, dilexit) Filius novit Patrem, et Patris amorem; et unus optime testatur. conf. v. 35. τον κόσμον, mundum) homines sub coelo, etiam perituros: (coll. δὲ, autem, v. 19.) quibus alias iratus erat. v. 36. alias non credentibus, non credere, non esset culpa proprie perniciosa. debebant credere, Filium Dei sua quoque ipsorum causa datum esse: ergo eorum causa datus est. conf. omnino c. 12, 47. Mich. Beckius: Glossam ego (ita me Deus amat, et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui novit, me non mentiri,) ex obsessa femina Argentorati Anno 1681 in xenodochio audivi, per quam Satanas latino idiomate ad dictum illud, quod pro universali dilectione Dei etiam ad miseram illam, cui Salome nomen erat, in mundo adhuc degentem extendenda Satanae objiciebam, iteratis vicibus, cum horrendo mugitu kis respondit verbis, fideles sunt mundus. Disquis. hermen. p. 5. lõonev) dedit, [in crucem, V. g.] vere serioque. Rom. 8, 32. Et Christus dedit se ipsum, Gal. 2, 20., vere serioque. εἰς αὐτον, in eum) ut a Deo datum amanter.
- v. 47. Iva zolvy, ut judicet) quamvis homines Deum insimulent hujus rei. judicare, est per judicium in perniciem commeritam abjicere.

v. 18. πέπριται, judicatus est) Hoc verbum ponitur πατ' ἄνθρωπον, ad hominem. Qui non credit, ĵam habet id, quod Filium Dei suspicatur mundo afferre.

v. 19.  $\eta$   $\kappa \varrho to \iota g$ , judicium) i. e. causa judicii. —  $\tau \delta$   $\varphi \tilde{\omega g}$ , Lux) Post mentionem vitae, mentio lucis, uti cap. 1. Lux, Christus. v. ss. In v. 19. laudatur Lux hypostatica: postea v. 19. in antitheto ad tenebras, quarum nulla est hypostasis, et v. 20. 21. sermo agit de Luce in thesi indefinite, sed ita, ut in hypothesi, in Lucem hypostaticam praecipue conveniat. —  $\dot{\eta}\gamma\dot{\omega}n\eta\sigma\alpha\nu$ , amarunt) non rependerunt amorem amori divino. v. 16. —  $\mu\tilde{\omega}\lambda\lambda\nu$ , magis) Comparatio non plane impropria. Amabilitas lucis eos perculit; sed obhaeserunt in amore tenebrarum.

conf. Joh. 5, 35. Similis comparatio, cap. 12, 43. — πονηφά, maligna) Hos quiddam deterius est, quam φαῦλα, prava. v. 20.

v. 20. πράσσων) ποιών, v. 21. Malitia est irrequieta; est quiddam operosius, quam veritas. Hinc verbis diversis notantur, uti c. 5, 29. — έλεγχθη, demonstrentur) coarguantur talia esse, qualia sunt; invito eo, qui male agit. Oppositum: φανερωθη, manifestentur, v. 21. έλέγχω verbum huic loco aptum, ex ελη et έγκω. nam ὁ έλεγχος εἰς φῶς ἀγει τὰ πράγματα. — τὰ ἔργα αὐτοῦ) Scite primum dicitur, opera sua: de eo, qui fugit lucem. tum, v. 21. αὐτοῦ τὰ ἔργα, sua opera: de eo, qui se non pudefactum iri novit.

v. 21. ὁ ποιῶν, qui facit) ποιεῖν saepe dicitur de studio continenti ut Latinis: mercaturam facere etc. — φανερωθῆ, manifestentur) Etiam Nicodemus deinceps egit apertius. — ἔργα — εἰργασμένα) Conjugata. — ἐν θεῷ, in Deo) in luce, vir-

tute et amore ejus, a quo verilas omnis.

v. 22. εἰς τὴν ἰουδαίαν γῆν, in Judaeam terram) ex Judaeorum metropoli. [Non tamen diu commoratus est ibi (conf. de verbo διέτριβε c. 11, 54. Act. 16, 12. 20, 6.), idque pharisaeorum causá, qui minus etiam Jesu, quam Johanni, volebant. c. 4, 1. Harm. p. 165.] — ἐβάπτιζεν, baptizubut) c. 4, 1. 2. Non repellebat Johannes eos, qui ultro veniebant, baptizante Jesu: sed tamen eos jam minus invitabat.

v. 23. αἰνῶν, Aenon) ab פרך fons. — τοῦ) Articulus mesculino genere indicium regionis. — πολλά, multae) Sic postulabat ritus immersionis.

v. 24. οὖπω, nondum) Hic evangelista praesupponit, quae ceteri de captivitate Johannis baptistae scripserant. — γάρ, enim) Itaque baptizare desiit Johan-

nes, ut in carcerem conjectus est; non prius.

v. 25. οὖν, igitur) Respicitur versus 22. coll. v. 26. — ζήτησις, quaestio) modesta; non rixa. — ἐκ, ex) A discipulis Johannis movebatur quaestio. — μετὰ ἐουδαίων, cum Judaeis) illis, qui non jam Johannem, sed Jesum adibant; quum discipuli Johannis adversum eos contenderent, purificationem esse a Johanne petendam. — καθαρισμοῦ, purificatione) a peccatis. Marc. 1, 4. coll. Eph. 5, 26. Verbum Judaeis usitatum. conf. Hebr. 9, 13. 14. 2 Macc. 1, 36. 2, 16. Nomina baptisma, baptismus, baptista, nusquam adhibet Johannes, v. 5., sed pro baptismo etiam levitico dicit purificationem. c. 2, 6.

v. 26.  $\eta\lambda\theta\sigma\nu$ , venerunt) Discipuli Johannis non ita perpetuo cum illo fuere, ut apostoli cum Christo. —  $\ddot{o}_{\mathcal{S}}$ , qui) Non nominant Jesum: loquuntur ut de ali-

quo longe adhuc minus, quam par erat, noto.

v. 27. οὐ δύναται, non potest) Quomodo andeam ego, inquit, homines ad me adstringere? — ἄνθρωπος, homo) ego, inquit Johannes, qui homo sum. — λαμβάνειν, sumere) sibi. — οὐδὲν, nihil) nedum nomen Messiae ). — ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ex coelo) h. e. a Deo. Modestiam habet haec metonymia.

v. 28. ἔμπροσθεν ἐκείνου, ante illum) illum, de quo v. 26. Sic v. 30. Jesum Johannes non aperte appellavit Christum: sed tamen ita de eo locutus est, ut fa-

cile agnosceretur.

v. 29. ὁ ἔχων, qui habet) quemve sequitur sponsa. Ad Jesum omnes veniunt: hinc liquet, Jesum esse sponsum. vide Canticum Salomonis. — φίλος, amicus) Sponso carus, sponsum amans. congruit Johannis etymon. Amici est, gaudere. — ὁ ἐστηκῶς, qui stat) tanquam apparitor. — ἀκούων, audiens) eum cum sponsa

<sup>1)</sup> Documentis quamplurimis, Johannem Christum non esse, constitit. E. gr. I. Johannes praecursorem non habuit, sed ipse praecursorem, qualis Christum Dominum decebat, egit: quare et nativitate et introitu et discessu Christum praeivit. II. Signum Johannes nullum fecit: permulta, Christus. III. Johannes cum baptismo suo Jordani adstrictus fuit —: at, in Judaes, Galilaea et regionibus trans Jordanem sitis omnia Christus illustravit. IV. Johannes per tempus notabile vinculis detentus, in carcere tandem trucidatus est: Christus citra captivitatem in mortem usque suam, quin et ligatus, atque ipso praesertim supplicii die, in conspectu mundi, quicquid Eum decuit, fecit et locutus est. V. Johannes capite truncalus est: Christi corpus miserabiliter quidem mulctatum, at non discerptum fuit, sed in eo statu conservatam, qui resurrectioni tertio die futarae conveniret. Harm. p. 166. s.

loquentem. v. 32. 34. Haec duo participia sunt pars subjecti; praedicatum, χαιοει, gaudet. — φωνήν, vocem) qua praesentiam sponsus testatur. v. 32. Haec
vax sponsam suaviter trahit. — ή χαρά, gaudium) sine tristitia et invidia.

v. 30. αὐξάνειν, ἐλαττοῦσθαι, crescere, minui) ut posthac non ad me, sed ad illum veniant omnes. Jos. 4, 14., τος ηὔξησε Κύριος τὸν ἰησοῦν ἐναντίον παντὸς γένους ἰσραήλ. Incrementum Christi ne mors quidem erat impeditura. quare de morte ejus longe aliter evangelistae loquuntur, ac de morte Johannis.

- v. 31. ὁ ἄνωθεν, qui superne) Haec usque ad finem capitis videtur attexuisse evangelista, baptistae sensui congruentia. conf. not. ad c. 1, 7. Porro haec propositio, qui superne venit, super omnes est, per conjugata illa ἄνωθεν, ἐπάνω, superne, supra, evidens, mox declaratur per oppositum, qui est ex terra, ἐπάνω πάντων, supra omnes) nobilitate, virtute, sermone. Itaque etiam supra Johannem. Johannes respondet ad illud omnes, v. 26. ὁ ὧν ἐκ τῆς γῆς, ἐκ τῆς γῆς ἰστι, qui est ex terra, ex terra est) Ploce. prius, secundum naturalem ortum, posterius, secundum indolem et statum; quem sequitur loquela consimilis. Respondet illico antitheton, trimembre item. Non dicitur, qui venit ex terra; quia etiam in terra erat: dicitur antem, qui superne venit, qui ex coelo venit, scil. in terram. nam prius erat in coelo. ἐκ τῆς γῆς ἐστι, ex terra est) Antitheton, supra omnes est. ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ, ex terra loquitur) quare eum etiam terricolae facilius audiunt. Non metienda est doctoris praestantia spiritualis ex auditorum lubentia.
- v. 32. μαφτυρεῖ, testatur) Id multo plus valet, quam, loquitur. οὐδεἰς, zemo) Tam ardenter optat Johannes, ut Christus omnia obtineat, ut pro eo, quod discipuli dicunt omnes, v. 26. Johannes dicat, nemo. conf. c. 12, 38. λαμβάνει, eccipit) Forma fidei. Accipiendum, non solo corpore veniendum.
- v. 33. ο λαβων, qui accepit) ut Johannes. ἐσφράγισεν, obsignavit) eo ipso, et quasi subscribit, agnoscit penes sese, et ad alios confessus est, Deum, cujus verbo fidem habet, esse veracem; eique gloriam tribuit. Rom. 4, 20. conf. 1 Joh. 5, 10. Vid. de obsignatione, Nehem. 9, 38. Dicitur ομολογία confessio in Ep. ad Hebr. Metaphora a contractibus. ὁ θεὸς, Deus) cujus verbum est Messiae verbum. v. seq. c. 12, 44.
- v. 34. ἀπέστειλεν) misit, a se. οὐ γὰρ ἐκ μέτρον, non enim ex mensura) Una est datio Spiritus, Christo facta; sub qua nos continemur, quibuscunque mensura contingit. Eph. 4, 7. Joh. 1, 16. Ut nos possemus mensuram accipere, esse aliquem oportuit, qui caperet et prior acciperet sine mensura, ceteros eodem Spiritu baptizaturus. quin etiam nos olim sine mensura habebimus. 1 Cor. 13, 10. 12. Christoph. Cartwright: Prophetis ad mensuram datum fuisse Spiritum, notant Hebraci. Etiam Spiritus Sanctus, inquiunt, qui manet super prophetas, non manet nisi in mensura. Etiam verba legis, quae data erat superne, non data erant, nisi in mensura. Mellif. Hebr. ad h. l. Porro, quia Christus Spiritum sine mensura accepit, verba Dei perfectissime eloquitur.

v. 35. πάντα, omnia) Vid. v. 29. 36. Christi est et Sponsa (v. 29.) et Vita (v. 36.) — ἐν τῷ χειρὶ, in manu) Qui ergo in manum Filii non venit, neque ex manu Filii accipit per fidem; non experitur gratiam Filii. Eadem locutio c. 13, 3. Deinde, sub pedibus, 1 Cor. 15, 27.

v. 36. ἔχει, habet) Praesens, futuro incluso. vid. ad c. 5, 24. — οὐκ ὄψεται, non videbit) Futurum, quo praesens involvitur. — ὀργή, ira) Nam non experitur amorem, quo Pater amat Filium, et in Filio non nisi credentes. — μένει) Alii μενεί. ¹) sed vid. vers. 18. ἦδη κέκριται, jam judicatus est: ira Dei manet super eum; non opus est, ut demum veniat.

<sup>1)</sup> Quae lectio, in margine Ed. maj. signo y notata, apertius deinceps in Ed. 2. minus firmis adnumerata fuit, consentiente Obs. Gnom. et Vers. germ. E. B.

#### CAPUT IV.

- v. 1. "Eyvæ, cognovit) vel nemine nunciante. 1) ἦχουσαν, audierunt) Conf. c. 3, 25. s. οἱ φαρισαῖοι, pharisaei) aegre id laturi. c. 1, 24. nam Pharisaei volebant, sibi adjungi discipulos. Matth. 23, 15. πλείονας, plures) Vid. iterum c. 3, 26.
- v. 2. λησοῦς, Jesus) Sic Lat. λησοῦς αὐτὸς, Graeci αὐτὸς ὁ λησοῦς, Chrysost.
   οὐκ ἐβάπτιζεν, non baptizabat) Baptizare, actio ministerialis. Act. 10, 48.
  1 Cor. 1, 17. Johannes, minister, sua manu baptizavit; discipuli ejus, ut videtur, neminem. at Christus baptizat Spiritu sancto 2) 3).
- v. 4. διέρχεσθαι) In ipso transitu res magnas egit. διὰ τῆς σαμαφείας, per Samariam) Admirabilis oeconomia, primo praesertim illo tempore. Quod Jesus postea discipulis interdixit, Matth. 10, 5., ipse hoc loco vitavit. Samaritani ad Eum exierunt, v. 30., nec nisi rogatus, biduum eis tribuit. v. 40. Quin etiam colloquium cum Samaritide ita gubernavit, ut rogatus gratiam ei impertiret. v. 15. [Simili methodo ad Ethnicos usus est Matth. 15, 21. s. Marc. 7, 24. s. Harm. p. 171.]
- v. 5. συχάρ) Sichem olim, deinceps una litera mutata, Sichar, האונים (secundum Hilleri Onomasticon) merces, scil. expeditionis Jacobaeae. Gen. 48, 22. Eo nomine hanc regionem prae terra divinitus promissa Jacobus Josepho legare potuit. Ad hoc etymon alludere videtur versus 36., μισθόν, mercedem. Neque enim tale etymon contemnitur. c. 9, 7. ἔδωπεν, dedit) Habitarat ibi Jacob, v. 12., et Josepho ex singulari amore dederat praedium.
- v. 6. ἐπ τῆς ὁδοιπορίας, ex itinere) Longum iter pedibus fecerat. οῦτως, sie) uti qualiscunque loci opportunitas ferebat, sine pompa, solus, ut qui non prae se ferret exspectationem Samaritidis, sed merae lassitudinis causa quietem vellet capere. Admiranda popularitas vitae Jesu et communitas; quam ipsam prisci Christiani imitati sunt. Vide Macar. Apophth. p. 247. 248., de simplicitate Macarii in consuetudine quotidiana cum aliis. Decebat etiam, ut illo tempore non apertius, sed quasi casu se offerret Christus exteris. Matth. 10, 5. 15, 23. s. Οὕτως, sic, declarandum ex verbo, cui adjicitur, uti c. 8, 59. Act. 27, 17. 2 Petr. 8, 4. Sir. 32, 1. καὶ οὕτω κάθισον· sede sic in convivio, ut nihil aliud agas. Ita h. l. ita sedit, sicut sedit. Chrysostomus explicat, ἀπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε, simpliciter, ut fit. ἐπὶ) super: (muro aut pariete septus erat puteus:) vel certe, prope. uti Marc. 13, 29. ἐπὶ θύραις, in foribus. ώσεὶ ἔττη, quasi sexta) Meridies. Causa, cur Jesus esset lassus: cur mulier aquam, discipuli panem peterent.
- v. 7. 4) ἐκ τῆς, ex) Constr. cum γυνὴ, mulier. δός μοι πιεῖν, da mihi bibere) Ab hac, quae indifferens videretur, compellatione, septima mox colloquii vicissitudine, praecise dum discipuli veniunt, Jesus rem mirabiliter perducit ad summum illud: Ego sum Messius, v. 26.: ad quod discendum tam longo tempore usi sunt apostoli. [c. 16, 31.] Nempe arbor diutius crescit, quam arista. Sic quoque regium duobus effatis ad fidem perduxit. v. 48.50.
  - v. 8. γαο, enim) Praesentibus discipulis, qui hausissent, Jesus non poposcis-

<sup>1)</sup> ὁ χύριος, Dominus] Qui factum sit, ut ab utriusque Editionis margine discedal h. l. Vers. germ., nomen Jesus appellativo Dominus praeserens; mihi quidem haud pronum est judicare. Facilius memoriae lapsum subesse suspicor, quam crisin mutatam. E. B.

<sup>2)</sup> άλλ of μαθηταί αὐτοῦ, sed discipuli ejus] Observare h. l. juvat, qua ratione Salvator sensim discipulos suos ad gerendas ministerii partes induxerit. Prima baptizandi provincia fuit (diaconorum quasi more) h. l.: tum regnum coelorum annunciare (Matth. 10, 7.): tandem plenam doctrinam de Jesu Christo DEI Filio, ejusque passione ac resurrectione usquequaque divulgare tenebantur. Harm. p. 170.

<sup>3)</sup> v. 3.  $\alpha \phi \tilde{\eta} x \tilde{\epsilon}$ , reliquid] Discipulos, infirmos adhuc, adversus scandalum, ex Pharisaeorum renitentia oriundum, muniturus. V.~g.

<sup>4)</sup> Ερχεται γυνή, venil mulier] Vitae communis opportunitates externae Regni DEI progressibus subserviunt.  $V.\ g.$ 

set a muliere. 1) —  $iv\alpha$ , ut) cibos emerent. Postea ad docendum missi, docendi causa non intrarunt oppida Samaritana.

- v. 9. πῶς, quomodo) Simplicitas aperta elucet ex primis sermonibus Samaritidis. lovδαῖος, Judaeus) Ex vestitu aut dialecto colligebat, Judaeum esse. ev γὰρ, non enim) Parenthesis evangelistae, causam exprimens, cur novum id visum sit Samaritidi. Congruit Rabbinicum illud: Hominis Samaritani panem comedere, vinumque ejus bibere nefas est. συγχρῶνται, simul utuntur) Non negatur omne commercium Judaeorum cum Samaritis: (collato versu praec.) sed familiaritas.
- v. 10. εἰ ἦδεις, si nosses) Ignorantia impedit; sed ignorantiae indicium ostendit clementiam Domini, et desiderium in corde mulieris accendit. — τὴν δωρεάν, donum) Donum est aqua viva. — zíç éctiv, qui sit) Loquitur in tertia persona, modeste. Hujus, qui dicit hoc, est dare aquam vivam. Deinde, quis sit, aperit. v. 26. — συ αν ήτησας — καὶ ἔδωκεν αν) tu peteres — et daret: vel potius, tu petisses et dedisset. i. e. non modo non mirareris me petentem, sed etiam tu a me ultro petisses. Pronomen σὐ tu hoc demum loco potius, quam cum verbo ησεις mosses adhibitum, emphaticam facit oppositionem ad illud alteis petis. Cum particula an imperfectum tempus Johannes solet ponere, ubi sententia id ipsum postulat. Επιστεύετε αν, ήγαπατε αν, ούκ αν είχετε, εφίλει αν, ήγωνίζοντο αν, c. 5, 46. 8, 42. 9, 41. 15, 19. 18, 36.: sed aoristus aequipollet plusquamperfecto, οὐκ ἂν <del>ἐτεθνήπει, ούπ ἄν ἀπέθανε,</del> c. 11, 21. 32.: quanquam in Ep. 1. cap. 2, 19. ipsum plusquamperfectum ponit, μεμενήπεισαν αν. Ambigua ergo videri loca possint c. 14, 2. 28. et hîc c. 4, 10. είπου αν, dicerem, dixissem: εχάψητε αν, gauderetis, tamen, quia scribere poterat, nec tamen scribit, έλεγον, έχαίρετε, ήτεις, έδίδου· aoristum pro plusquamperfecto accipimus, quemadmodum etiam cap. 18, 30. extat, ούπ αν παρεδώκαμεν, non tradidissemus: Gal. 4, 15. έδώκατε αν, dedissetis. ergo Dominus: tu petisses a me, antequam ego dicerem ad te, Da mihi bibere. Et, da miki bibere, dixerat, ut mulier e converso ab ipso aquam vivam petere disceret. — కేరియికు డేల) Hoc డేల pendet a priore particula డేల in actum deducenda prius. — vome, aquam) Pari modo Jesus ex pane allegoriam sumit, c. 6, 27. s. et ex buce, cap. 8, 12. quae in natura sunt prima, maxime simplicia, necessaria, communia et salutaria. — (võv) quae est vivens, et inde vitam afferens. v. 14. c. 7, 38. Eminentiore sensu dicitur hie aqua vivens, quam Lev. 14, 5. מים חיים <del>υδω</del>ρ ζών.

v. 11. πύριε, Domine) Antea non appellarat Dominum: nunc de Deo pie loquentem, etsi nondum cognitum, sic appellat. v. 15. 19. Sic c. 5, 7. Jesum homo, qui eum ignorabat, Dominum appellat. Sentiebant utcunque dignitatem ejus.

v. 12. μείζων, major) qui majora postules aut praestare possis. conf. c. 8, 53. — πατρός ήμῶν ἐακοβ, patre nostro Jacob) Sic sibi persuaserant Samaritani: falso. Matth. 10, 5. s. — ἐακοβ, Jacob) qui fuit pastoritiae et aquariae rei peritissimus, et in re familiari felicissimus. — ἡμῖν, nobis) in Josepho. v. 5. Sic loquitur ex falsa illa hypothesi de Jacobo patre suo. — ἔπιε, bibit) Aqua potius usi patriarchae, quam vino. Hoc dicit mulier: Patriarcha ipse hac aqua contentus erat, nec meliorem aquam requirebat. — καὶ τὰ θρέμματα, et pecora) boves et oves. Biberunt utique etiam servi et ancillae, qui fere pecora pascunt. Fuerat igitur puteus abundans et longaevus.

v. 14. οὐ μὴ διψήση εἰς τὸν αἰῶνα, non sitiet in aeternum) Ergone is, qui aquam, quam dat Christus, semel bibit, a siti omni liber est? Sane aqua illa, quantum in se est, perennem habet virtutem; et ubi sitis recurrit, hominis, non aquae, defectus est: at aquae elementaris potio sitim subinde ad aliquot tantummodo horas sedare valet. — ἀλλά, sed) Conf. c. 6, 27. — γενήσεται) Ex aqua fiet

<sup>1)</sup> μαθηταί αὐτοῦ, discipuli ejus] Non jam tum temporis designati erant ol δώδεκα, quos tamen huic itineri credibile est interfuisse. Non duo tantum, sed omnes oppidum intrarunt, cu-jus rei novitate excitati homines mulieri deinceps eo facilius aures praebuisse videntur. V. g.

fons, ut e surculo arbor. Fons non sitit. — πηγη, fons) Antitheton φρέαρ, puteus. v. 11. In fidelibus est vena: Pontifex Romanus non est vena illa, ex qua demum derivanda sit fides, sanctitas, beatitudo, rata functio in ecclesia. — ῦδατος άλλομένου, aquae salientis) Fidelium ubertas. ᾶλλεσθαι, salire, de aqua, verbum amoenum. — εἰς, in) Omnia ex Deo, in Deum. — ζωήν, vitam) Vita aeterna, (de qua conf. v. 36.) confluens talium fontium: imo oceanus. Eo perveniam!

- v. 15. δός μοι, da mihi) Aquam mulier petit, ut Judaei panem, c. 6, 34. pro corpore sustentando. Jam eo res venit, ut mulier dicat, da; cui ante sic dictum erat, v. 7. ἐνθάδε, huc) cum labore. Domi cupit habere illum fontem.
- v. 16. λέγει, dicit) Nunc aditum facit, ad dandam mulieri roganti aquam, meliorem illâ, quam rogarat. ἄνδρα, virum) Mulier videtur putasse, se ideo vocare virum juberi, ut ipsam sublevaret in suscipienda domumque ferenda v. 15. aqua, v. 14. promissa. Jesus autem hoc sermone intimam recludit mulieris conscientiam, et poenitentiam praebet, confessionem elicit. v. 29. Nec prorsus ex abrupto id dicit: sed verba illa, neque veniam huc, v. 15. et haec, veni huc, v. 16. inter se respondent. In eo loco, quem mulier posthac vitare cogitat, datur ei aqua viva.
- v. 17. nalws, bene) i. e. vere. Summa gravitas in sermone Domini cum summa comitate. Plana haec affirmatio prorsus convicit Samaritidem.
- v. 18. πέντε, quinque) Quinque conjugia totam fere mulieris vitam complectebantur: et corum mentione mulieri plane totam ipsius vitam in memòriam revocavit. — ἄνδρας) maritos dicit, ut patet ex opposito subsequenti. Mortuine fuerint omnes, an aliis quoque modis aliquos corum amiserit mulier, ipsius conscientia a Domino commota dictabat. — οὐκ ἔστε, non est) Matrimonium hoc sextum non erat legitimum, vel non consummatum, aut desertio aliudve impedimentum intercesserat, ex altera utra parte. Viro nil dicitur renunciasse mulier versu 28.
  - v. 19. Diago, conspicio) ex scientia tua de rebus occultissimis.
- v. 20. οί πατέρες ήμῶν, patres nostri) Mulier scrupulum, quem de religione pridem videtur habuisse, hac occasione illico promit, et a propheta erudiri cupit vehementer. Talibus animis occurrit Dominus. Non semper reprehendenda est desultoria interrogatio. Patres mulier dicit non modo majores citeriores, sed etiam patriarchas. Ac contra ipsos Judaeos Samaritae nitebantur antiquitate. Rursum, Judaei provocabant ad patres, c. 6, 31. τούτφ, hoc) Montem Garizim monstrabat mulier. προσεκύνησαν, adoraverunt) Ad adorationem tota religio potest reduci.
- v. 21. πίστευσόν μοι, crede mihi) Ad Judaeos et discipulos saepe Christus dixit, dico vobis. v. 35. Uno hoc loco ad Samaritida, crede mihi. Illi magis erant obligati ad credendum, quam haec. Hanc proportionem sequuntur formulae. ωρα Hora dicitur, non quod breve sit tempus id totum, sed quod prope sit initium c. 5, 25. 16, 2. ουτε, ουτε, neque, neque) Non dicit: et istic, et hic; sed, neque istic, neque hic. Samaritae non sunt compulsi Hierosolyma, Act. 8, 14. et quid postea opus fuit Cruciatis? quid opus est peregrinationibus? Locorum hic discrimen plane tollitur; cui intenti fuerant veteres. Num. 23, 27. vel 31. vid. 1 Tim. 2, 8. Si discrimen manet, ubivis potius quam Hierosolymis adorandum esse, haec verba innuunt. προσκυνήσετε, adorabitis) vos Samaritani et Judaei. Decore loquitur in secunda persona, non in prima: estque προθεραπεία et quasi correctio sermonis, qui in prima persona pro mulieris captu subsequitur. τῶ πατεὶ, Patrem) Familiarissime ad arcem fidei admittit mulierem. coll. Matth. 6, 9. Antitheton, πατέρες, patres. v. 20. 12.
- v. 22. δ οὐχ οἰδατε, quod non novistis) Ostendit, quanta laborent ignorantia, quare etiam addit, τῷ πατρὶ, Patrem, quod mulier non addiderat. Quanquam δ quod, quia in subsequente membro repetitur, non objectum adorationis videtur notare, sed formam. hoc sensu: vos nescitis, qua adoratione utamini; nos scimus, quae sit adoratio nostra. ἡμεῖς, nos) Loquitur, velut Judaeus vulgaris; quia

Samaritidi nondum cognitus. — ή σωτηρία, Salus) Sane! Etymon nominis Jesu, quem mulier Judaeum appellat, v. 9. Conf. v. 42. — ἔστιν, est) Sic enim promissum est: Salvatorem ejusque notitiam fore ex Judaeis, et notitiam ex Judaeis ad alios profecturam. [Gloriosius ad exteros, quam ad Judaeos, de Judaeis Jesus lo-

quitur. V. g.

v. 23. ἀλλ', at) Non satis habet Jesus, Judaicam adorationem, cognitionem, religionem, Samaritanismo praetulisse, sed hoc amplius ostendit, adorationem non modo ea, quae in monte isto, verum etiam ea, quae Hierosolymis fieret, praestantiorem, in proximo esse. — καὶ νῦν ἐστιν, et nunc est) Hoc (versu 21. non additum) nunc additur, ne mulier putet, sibi tantisper sedem in Judaea quaerendam esse. Impletum est mox v. 39. 41. — οἱ ἀληθεινοὶ προσκυνηταὶ, veri adoratores) v. gr. Samaritani, v. 41. — ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία, in spiritu et veritate) Continetur hic testimonium de S. Trinitate. Pater adoratur in Spiritu sancto, et in Veritate per Jesum Christum facta. Qui Patrem in Spiritu et Veritate ut filii adorant, hi super locorum et omnium ejusmodi circumstantiarum rationes collocati sunt. — ζητεῖ, quaerit) sunt enim rari. Idem verbum Ez. 22, 30.

- v. 24. πνεῦμα, spiritus) Spiritus quum dicitur Deus, Ens cogitare debemus non modo a corpore et loco remotum, sed etiam virtutes habens spirituales, veritatem, sapientiam, sanctitatem, potentiam etc. Huic naturae Dei respondere debet nostra adoratio; et Deo vivo munera viva offerri. Ebr. 9, 14. Rom. 12, 1. Profundum et admirabile colloquium cum muliercula vix conspecta. Discipulia non tradidit sublimiora.
- v. 25. λέγει, dicit) cum gaudio de veritate agnita, et studio ac spe agnoscendae, plene, de Messia ipso. ὁ λεγόμενος χριστὸς, qui dicitur Christus) Hoc addit evangelista, ad interpretandum. Chrysost. ad h. l. Unde Sumaritani Christum exspectabant, cum solum Mosen reciperent? Ex ipso Mose.

v. 26. léyei, dicit) Properavit totum dicere ante adventum discipulorum. Johannes non audivit colloquium: sed postea, dictante Spiritu, perscripsit. c. 14, 26.

- ¿ya, ego) Nusquam directius ipsis discipulis de se dixit.

v. 27. in τούτω, in hoc) Opportunissime suppetiit tempus ad collocutionem.

- iθαύμασαν admirati sunt) Admiratio profectum acuit. — μετά γυναικός) cum muliere, illo loco. — τί ζητεῖς; quid quaeris?) Non facile existimabant, Jesum Samaritidi spirituale beneficium exhibuisse.

v. 28. appass, reliquit) vel postea impletura hydriam; vel oblita rerum minorum, prae gaudio; et expeditius cursura. Mulier aquam, Jesus cibum postponit. v. 32. [Sine mora et spontaneo nisu fides ejusque gaudium ac certitudo etiam in alios fertur ad Bonum repertum adducendos. V. g.]

v. 29. πάντα, omnia) Haec sine dubio explanavit civibus mulier, ingenua confessione, quanquam pleraque etiam prius nota essent. — μή τι, nunquid) Ipsa non dubitat: sed cives ad cognoscendum invitat, donec dicunt, vere. v. 42.

- v. 30. ¿¿ñl·dov, exierunt) Prompte assensi sunt mulieri, vel etiam prandium reliquerunt. Alii dedignari potuissent tam facile pedem domo aut porta efferre. [Et multa sane, quae non sine specie objectarent, habuissent: Istone praecise temporis puncto, ecque ipso loco, Messias pridem exspectatus mulieri tali adparuisse censendus esset? V. g.]
- v. 31. ἐν τῷ μεταξυ, interea) Inter abitum mulieris et adventum Samaritarum. v. 32. ὁ δὲ, ille autem) Supersedit igitur prandio, spirituali ardore famem eximente. οὐκ οἴδατε, non nostis) Hoc augebat admirationem et discendi ardo-

rem. Dulcissimum aenigma.

v. 34. βρώμα, cibus) quo appetitus meus exsaturatur. — τελειώσω, perficiam) Nondum erat in medio actionis tempore Jesus, et tamen jam cogitat finem. tam serio egit. Idem verbum, c. 5, 36. De re conf. c. 6, 38. 39. fin. — τὸ ἔργον, σομέ) πριμη, magnum, quod Israèlitas. Samaritas et Gentes omnes complectitur.

σρυς) unum, magnum, quod Israëlitas, Samaritas et Gentes omnes complectitur.
τ. 35. τετράμηνος, quatuor menses) Oppido pauci libri, τετράμηνον. Τετράμηνος dicitur genere communi, uti δίμηνος, ξχμηνος, ξξάμηνος, apud Scapulam

in μήν. Etiam Glassius h. l. sic legit. Μετά τὴν τετραήμερον, Arist. 8. polit. 11. p. 214. — ἔτι τετράμηνός ἐστι, καὶ ὁ θερισμός ἔρχεται, adhuc quatuor menses sunt, et messis venit) nal et valet dum: uti c. 7, 33. 14, 19. Gen. 40, 13. 19. Jon. 3, 4. Quatuor hi menses sunt, Nisan extrema sui parte, Ijar totus, Sivan totus, et Thammuz prima sui parte. [Aprili, apud nos, Majo, Junio et Julio respondentes. V. g.] A messe hordeacea differt triticea, quae absolute messis dicitur. Alterius initium erat sub Pascha; alterius, non paulo post, Exod. 9, 25. 31. 32. nempe, in Palaestina, sub Pentecosten Exod. 34, 22. Porro serior messis erat in Galilaea, quam in Judaea: (et sic serius Jeroboami festum, 1 Reg. 12, 32. coll. Lev. 23, 34.) et Galilaei erant fere, quibus dicitur, Nonne vos dicitis? Denique eo anno, quo haec dicebantur, dies 1 Thammuz erat 13 Junii, valde cito, nam postero anno dies 6 Junii ipsam demum pentecosten, incunte messe triticea, habebat. Revera igitur quarto mense post hunc sermonem triticea Galilaeorum messis sat celeriter coepit in mense Thammuz. Adde Harmon. Evang. §. 27. 1) — λέγω ὑμῖν, dico vobis) Formula hoc loco indicat, mysticum esse sermonem. Antitheton: ὑμεῖς λέγετε, vos dicitis, qui magis externa spectatis. v. 32. fin. — τὰς χώρας, regiones) Describuntur Samaritae ad fidem maturi, v. 39. qui in compo conspiciebantur. v. 30. Messis naturalis majore, inquit, intervallo instat, quam evangelica.

τ. 36. καὶ) et jam. Tempus N. T. est messis. — ὁ θερίζων, is qui metit) Albedinem regionum sequitur, perbrevi intervallo, ipsa messis. — μισθόν, mercedem) ipsam frugem: magnum operae pretium, magnum lucrum. Matth. 18, 15. — λαμβάνει, accipit) jam, in praesenti. — καρπύν, fructum) multas animas. — ὁ σπείρων, seminans) Sementis in Israël traxit post se messem in Judaea, in Samaria et in toto orbe. — ὁμοῦ, una) in eadem vila aeterna. non alter sine altero. Hebr. 11, 40.

v. 37. δ λόγος, dictum) Subjectum, Dictum verum. Praedicatum, έστιν, extat. Proverbium etiam apud Graecos obvium. — ἄλλος, alius) Sapientissime instituta successio est in oeconomia divina. prius quidque sementis est respectu messis secuturae. Unus saepe est sator et messor: sed ob spatium interpositum idem quodammodo fit alter a se ipso. Certe quilibet est sator, respectu successorum; et messor, respectu antecessorum: sed haec differentia maxime spectatur inter ministros V. et N. T. — ἄλλος, alius) Noli quaerere, cur non citius venerit Messias. In promtu est responsio. Sementis longo intervallo praecedit: messis cito colligit. Oeconomia divina justas habet moras. conf. Rom. 5, 6. not.

v. 38. ἐγώ, ego) Dominus messis totius. — ἀπέστειλα, misi) mittere institui (v. 2.) ad Judaeos, missurus in totum orbem. — ἄλλοι, alii) prophetae. — ὑμεῖς) Non dicit, nos, sed, vos. Christus est Dominus. — πόπον, laborem) rem labore partam. Neh. 5, 13.

v. 39. ἐπίστευσαν, crediderunt) Mira facilitas. Nondum viderant Jesum. coll. v. 40. Magna virtute [apud sitientes animas istas, talia prius non expertas. V. g.] testimonium a muliero datum fuerit oportet.

v. 40. μείναι, manere) semper, vel certe diu. — ξμεινεν, mansit) Samaritae non leguntur tum baptizati. Neque tum ecclesia solenniter extra Judaeam constituenda erat. Credibile est, multos horum baptizatos esse postea. Act. 8, 16. — δύο ἡμέρας, biduum) Semel igitur pernoctavit ibi. Uno aquae viventis haustu instructi sunt ad vitam aeternam. v. 14. Sic quoque Aethiops. Act. 8.

v. 41. αύτοῦ) *Ipsius*.

<sup>1)</sup> Cujus porro succinctas vindicias qui desideraverit, eum ablegare liceat ad meine Beleuchtung der Ernestischen Erinnerungen etc. §. 29. p. 111. sqq. et praecipue p. 116. s. ubi ex Harm. ev. Ed. II. ea recentior b. Auctoris conjectura producitur, qua illam messem potius, quae mensem Risan, quam illam quae Thammuz sibi vindicavit, sermone Salvatoris innui credidit. Quo pacto hic est verborum sensus: Vos discipuli cum retiquis hominibus, semente peractà, dicere soletis: adhuc quatuor menses sunt, et messis venit; enimvero spiritualem sementem jamjamque messis spiritualis etiam, utut longius protracta, excipit. E. B.

v. 42. ovn šti, non jam) Verus fidei progressus. — aviol, ipsi) Praeclare Augustinus ad h. l. commentatur: Primo per famam, postea per praesentiam. agilur hodie cum eis, qui foris sunt, et nondum sunt Christiani. Christus nunciatur per Christianos amicos, tanquam illa muliere, hoc est, ecclesia annunciante. Ad Christum veniunt, credunt, per istam fumam: manet apud eos biduo, h. c. dat illis duo praecepta charitatis: et multo plures et firmius in eum credunt, quoniam vere ipse est Salvator mundi. Patet hinc, quomodo accipi debeat decantatum illud: Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoneret (al. commoveret) auctoritas. contra ep. fundamenti, cap. 5. Hoc quippe loco non docet Augustinus, sed Manichaeus adversum tenet. — τοῦ κόσμου, mundi) non solum Judaeorum. Fides liberat a studio partium: credunt in Jesum, quatenus est mundi Salvator, dimissa gloriatione de patribus. 1) v. 12.

v. 43. ¿ξηλθεν, exivit) Samaritis, ut erant mores eorum, quod ab Judaeis varie abhorrebant, utilis erat abitus Jesu.

v. 44. πατρίδι, patria) Praesupponit Johannes, ut rem ex cap. 1, 46. 19, 19. et ex ceteris evangelistis notam, Nazaret fuisse Jesu patriam: et hinc infert ex testimonio Jesu, cur in Galilaeam indefinite, non in patriam Nazaretam ierit.

2) v. 46. ὅπου, ubi) Illo ipso miraculo fides in regio accensa. — οὖ ὁ υίος,

cujus filius) unicus, ut articulus videtur inferre.

- v. 47. ἐπ τῆς lovδαίας, ex Judaea) Etiam regius sine dubio viderat vel audierat, quae Hierosolymis fecerat Jesus. v. 45. — καταβή, descenderet) Cana altiore loco sita erat.
- v. 48. ἐἀν μὴ, nisi) Innuit Jesus, se etiam absenti reguli filio posse vitam dare; et postulat, ut regulus id credat, neque profectionem Jesum postulet suscipiendam cum ipso sanationem apud lectulum visuro. — ἴδητε, videritis) c. 20, 29. - οὐ μη πιστεύσητε, non credetis) i. e. Morbus filio tuo obtigit, ut locus esset opi miraculosae, qua non conspecta non creditis. conf. c. 11, 4., ubi v. 40. locutio ad regium quodammodo inversa datur: si credis, videbis gloriam Dei. Sensus Judaici in miracula suspensi quidpiam fuerat in regio, qui Judaeus fuisse videtur. Id notatur in secunda plurali. Simul autem miraculum promittitur, fidesque prius etiam desideratur, et dum desideratur, excitatur. conf. c. 10, 37. Responsum externa quadam repulsae specie et tacita opis promissione mixtum congruit sensui rogantis ex fide et imbecillitate mixto.
- v. 49. \*ατάβηθι, descende) Duplex imbecillitas rogantis, quasi Dominus necesse haberet adesse, nec posset aeque resuscitare mortuum. Atqui etiam ante, quam descendit parens, vitae restitutus est filius ejus.

v. 50. ζη, vivit) Antitheton: priusquam moriatur. v. 49.

- v. 51. η̃δη, jam) Festinabat ergo, ut, quae credebat, videret tamen exercitium fidei duravit in diem posterum. Servis quoque credit, antequam videat. – ol δούλοι, servi) qui et ipsi deinde crediderunt. — ἀπήντησαν, occurrerunt) Quia segrotus tam celeriter convaluerat, cupidi erant cognoscendi, quid contigisset, et herum exhilarandi. Mutuum erat gaudium. Sine dubio dixere servi: Hac hora septima herus noster locutus est cum Jesu. — ζῆ, vivit) Iisdem verbis, quae Jesus dixerat, rem nunciant.
- v. 52. την ωραν, horam) Quo curatius divina opera et beneficia considerantur, eo plus nutrimenti fides acquirit. — o nvosròs, febris) Hic morbus alias lente recedit. — κομψότερον, melius) Amoenum verbum, de convalescente, puero praesertim. Putabat, superatum duntaxat esse mortis periculum: sed sequitur relatio de febri prorsus extincta.

solicitus fuit. Jesum vilipendens qui possit salvari? V. g.

Clarius huic Obs. congruit Vers. germ. cum Ed. maj. N. T. lectionem ο χριστός omittens, quam Ed. 2. gr., quae additamentum ο χριστός lectori dijudicandum permittit. E. B.
 Σ) τιμήν ούχ έχει. honorem non habel] Non de honore suo Jesus, sed de hominum salute

1) v. 54. 2) devireçov, secundum) Fecerat Hierosolymis signa, c. 2, 23. Hoc igitur secundum est, quod fuit in Galilaea, quum eo venisset ex Judsea. [Haec nimirum Johannis methodus est, ut per ternarium incedat. Tria signa refert in Galilaea peracta: primum, in nuptiis c. 2., secundum, in regii filio, h. l.; tertium, in cibatione 5000 virorum, c. 6.: Tria itidem in Judaea: primum, Pentecostes festo, in aegroto ad Bethesdam, c. 5.; secundum, post Scenopegiam, in coeco, c. 9.; tertium, in Lazuro defuncto, ante Pascha, c. 11. Sic et post Ascensionem tres omnino apparitiones descripsit, quibus discipulis se exhibuit Salvator. c. 21, 14. Harm. p. 174. s.]

### CAPUT V.

v. 1. Έσοτή, festum) Pentecosten agnoscunt Epiphanius, Chrysostomus, Cyrillus, Euthymius, Theophylactus, Harmonia vetus evangelica ab Ottomaro Luscinio edita, Lyranus, Stapulensis, Erasmus in paraphrasi, Maldonatus, Calvinus, Piscator, Bullingerus in Act. p. 4. conf. Hunnium et E. Schmidium, nec non Brochmandum Syst. T. I. fol. 339. Add. Pflacher. Et pentecosten hanc fuisse,

evici, ut spero, in Ordine temporum, p. 252. [Ed. II. p. 219.]

- v. 2. Fore, est) Scripsit Johannes ante vastationem urbis. Est, inquit, non erat, piscina. Tum etiam loci in templo, gazophylacii, memoria supererat apud auditores, cap. 8, 20. Congruunt ex veteribus ii, qui hunc librum annis XXX, XXXI, XXXII post ascensionem Domini editum scribunt. — ἐπὶ τῷ προβατικῆ) Multi subaudiunt πύλη· occurritque sane ή πύλη ή προβατική Nehem. 3, 1. 32. 12, 39. sed quum multa in libris V. T. portarum Hierosolymis, portarum Romae in historia Romana mentio fiat, tamen nusquam rarove omittitur nomen πύλη, porta. Nonnus, ἐν ἐνύδοω προβατικης ubi προβατικης, penultima producta, substantivi instar est. Camerarius subaudit χώρα, vel simile quidpiam. Ita Chrysostomus l. 2. de Sacerd. c. 4. §. 120. την ποιμαντικήν dicit, quod nos Das Pastorat. Credibile est, portae ovium vicinam fuisse piscinam aeque per se ab ovibus dictam: saepe enim oves in piscina lavantur. Cant. 4, 2. Sic acquipollent πολυμβήθοα ἐπὶ τῷ προβατικῆ, quod Graecus habet Textus, ordine verborum eleganter variato, et πολυμβήθρα προβατική, ut versiones et patres exponunt. Nostro sermone, illud, ein Teich bey der Schaefferey: hoc, ein Schaf-Teich. — κολυμβήθοα, piscina) Circa balnea frequens θείον, aliquid divinae opis, est. — έβραϊστί, Hebraice) Non igitur Hebraice scriptus est hic liber. Alias hoc adverbium redundaret. Hellenistae erant igitur, quorum in gratiam Johannes Graece scripsit et fortasse Hierosolymis hunc librum in Asiam misit. conf. c. 1, 39. 42. 43. c. 9, 7, — orocic, porticus) ab infirmis, vel horum causa, structas apud piscinam.
- v. 3. κατέκειτο, decumbebat) Ergo multi ibi erant toto temporo: hio certe seger, quem Dominus sanavit. neminem enim habebat. v. 7. κίνησιν, motum) quo limus excitabatur.
- v. 4. ἄγγελος, angelus) Multis sine dubio res illa visa est mere naturalis; quia fiebat κατὰ καιρόν. κατὰ καιρόν, temporibus quibusdam) num per intervalla aequalia? num circa pentecosten praecipue? quis scit? κατέβαινεν, descendebat) Praeteritum. Desierat ergo hoc phaenomenon, antequam Johannes scripsit. ἐταράσσετο, turbabatur) Passivo verbo exprimitur phaenomenon in omnium oculos incurrens, quamvis actionem angeli ignorarent. πρῶτος, primus) Habenti dabitur.
- v. 6. κατακείμενον, decumbentem) Videtur jam non solitus fuisse conari, ut alios anteverteret. γνούς, sciens) nemine indice. λέγει, dicit) ultro. Christus et ansam petendi auxilii praebet et ipsam opem.

v. 53. καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη, et domus ejus tota] Tali nuncio quid cogitari queat suavius!
 V. g.

<sup>1)</sup> ἑβδόμην, septimam] Proxime a meridie. Neque regium neque servos ejus cunctatos esse credas: itaque longa iste via ad Jesum profectus erat. V. g.

- v. 7. ἀπεκρίθη, respondit) De voluntate sanitatis recipiendae nil respondet. Quo certior et propior spes est, eo major est voluntas: spe exili, voluntas sopitur. οὐκ ἔχω, non habeo) Erat homo valde inops, et, ut videtur, rudis. v. 11. not. βάλη, millat) celeriter arreptum, leniter demittat. πρὸ ἐμοῦ, anle me) Amoris fuerat, ut ceteri aegroti uno consensu huic tandem primas concederent: sed omnes avidi sanitatis. [Ulipam tanta esset animae sanandae cupiditas! V. α]
- sed omnes avidi sanitatis. [Utinam tanta esset animae sanandae cupiditas! V. g.]
  v. 8. ἔγειραι, surge) Jesus aegrotum non inscensa piscina sanat. Major igitur angelo. ἀρον, tolle) Hoc opus, die sabbati magis conspicuum, pertinebat ad majorem Dei gloriam in Jesu Christo. [nec non ad errorem de Sabbato, Judaeis, doctoribus praesertim, eximendum. Harm. p. 182.]
  - v. 10. Eleyov, dicebunt) Interpellatio intempestiva.
- v. 11. zinzv, dixit) et vero, ut factum ostendit, dicendi jus habuit. Cum sanitate agnitionem Jesus dedit homini.
- v. 13. οὐκ ἦδει) nesciebat, grabato ferendo intentus, et judaica interpellatione districtus. ἐξένευσεν, declinavit) LXX pro αισ et πιο ponunt. Jesus fugit strepitum. Matth. 12, 16. s. ὄχλον, multitudine) Multi testes erant sanationis.
- v. 14. μετὰ ταῦτα, postes) vel eodem vel alio die sabbatove. ἐν τῷ ἐερῷ, in templo) Qui diu aegrotarat, eum societas cultus divini publici multo plus movet, quam ceteros. μηκέτι, ne posthac) Antea igitur peccarat ille homo: neque magno posthac peccandi periculo carebat. Conf. cap. 8, 11. Admonitio haec, aliquo post sanationem intervallo, jam magis necessaria erat. χεῖρόν τι, pejus quidquam) gravius quiddam, quam infirmitas vel XXXVIII annorum. γένηται, accidat) nova, eaque majore, ira Dei.
- v. 15. ἀνήγγειλε, renunciavit) Morem voluit gerere Judaeis, qui rogarant: v. 12. nec tamen mala mente ad illos retulit. nam quum versu 11. dixisset ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, qui me sanum fecit, et εἶπεν, ἀφον, dixit, tolle, quorum illud favorabile erat, koc odiosum videri poterat; cumque Judaei horum alterum arripuissent potius v. 12.: ipse illud potius reponit hoc versu.
- v. 16. ἐδίωκον) conabantur pellere. καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι) Hoo recentiores ex versu 18. huc intulerunt 1). Persecutioni proprie dictae opponitur conatus occidendi.
- v. 17. ὁ πατής μου, Pater meus) Quo sensu Jesus dixerit, Pater meus, melius intellexerunt vel ipsi Judaei, v. 18. quam Photiniani. Ponitur hie summa sermonum Jesu, quos Johannes deinceps commemorat: inprimisque observanda sunt eloquia illa, quae Jesus interdum ultro tanquam themata sermonum uberiorum proposuit, v. gr. c. 6, 27. 7, 37. 8, 12. ἔως ἄςτι, hucusque) inde a creatione, sine intervallo sabbati. Nam sabbato non tenetur: perpetua quiete non caret. Si non operaretur, ubi esset ipsum sabbatum? ἐργάζεται, operatur) Excellens oratio de divinis operibus. κάγω, et ego) Pater non sine Filio: Filius non sine Patre, v. 19. Haec Propositio est, quae explicatur a v. 19. ad 30. (unde versus 19. repetitur versu 30.) confirmatur et vindicatur v. 31. ss.
- v. 18. δια τοῦτο, propter hoc) propter quod debuerant acquiescere. Apologiam ipsam in majus crimen vertunt. μαλλον, magis) Gradatio: modo persequebantur; nunc amplius quaerunt occidere. ἔλυε, solveret) facto, v. 8. et dicto v. 17. ἔδιον· ἔσον, proprium: parem) Proprii Patris proprius Filius. Rom. 8, 32. Solus unigenitus potest dicere, Pater meus: de solo unigenito dicit Pater, Filius meus. Non solum Patris Filique nomina saepissime repetiit Jesus, sed etiam intimam Patris ac suam aequalitatem unitatemque commemoravit. et ego: v. 17. unum sumus etc. c. 10, 30. 38. Haec omnia conjunctim exagitarunt Judaei. ἔλεγε, diceret) Revera dixit Jesus, quod eum dixisse existimabant²) Judaei: sed id misere pro blasphemia habuerunt.

<sup>1)</sup> Itaque incisum istud et margo Ed. 2. firmius quam Ed. maj., sequestravit, et plane omisit Vers. germanica. E. B.
2) Quemadmodum scil. duo homines, quorum alter alterius pater est, naturae sunt aequa-

- v. 19. ἀμὴν ἀμὴν, λέγω ὑμῖν, amen amen, dico vobis) Hace affirmatio ter adhibita in hoc sermone. v. 24. 25. ἀφ' ἐαντοῦ οὐδὲν, a se ipso nil) Hoc gloriae est, non imperfectionis. non potest fieri, ut Filius faciat aliquid a se ipso, aut, ut judicet, velit, testetur doceatve quicquam seorsum a Patre, v. 30. s. c. 6, 38. 7, 16. 17. 28. 12, 49. 14, 10. aut ut ei credatur, isque cernatur seorsum a Patre, c. 12, 44. Hace ex intimo sensu unitatis naturalis et amorosae cum Patre profecta sunt. Defendit Dominus, quod fecerat opus in sabbato, Patris sui exemplo, a quo non discedat. Sic de Spiritu Sancto, c. 16, 13. ubi etiam simillimum huic loco sequitur antitheton. At diabolus ex propriis loquitur: c. 8, 44. et falsi doctoris est in suo nomine venire, et ex suo corde loqui aut facere. c. 5, 43. Num. 16, 28. 24, 13. ταῦτα) haec omnia et sola. [nulli prorsus vituperationi obnoxia. V. g.] ὁμοίως) similiter, illico.
- v. 20. φιλεί) Qui amat, nil celat. δείννυσιν, ostendit) in coelo. conf. βλέπη, videat, v. 19. Ostendit, ut idem faciat. Haec ostensio est intimae unitatis. Conferunt huc locum Psalmi 45, 5. DOCEBIT te res stupendas dextera tua. αὐτὸς) Ipse. δείξει) ostendet, faciendo. Simul Pater ostendit et facit, et Filius videt et facit; non diversis temporibus. ἔφγα, opera) Jesus saepius opera appellat quam signa, quia in Ipsius oculis non erant miracula. τνα) usque eo, ut. ὑμείς, vos) Qui nunc odistis, cum admiratione et fide honorabitis. Id factum inprimis sub resuscitationem Lazari. [Joh. 11, 48. 45.]
- v. 21. γαο, enim) Declarat, quae sint majora illa opera: vivificatio et judicatio. Ex potestate judiciaria fluit arbitrium vivificandi quosvis quovis tempore. expende γαο enim v. 22. Sed vivificatio mortuorum est argumentum potestatis judiciariae, in oculos nondum incurrentis. expende γαο enim v. 21. adeoque vivificatio prae judicatione admirationem movet. Proponuntur haec duo, vivificatio et judicatio, versu 21. 22. et, inverso per γιασμόν ordine, tractatur versu 24. exemtio fidelium a judicio, quae ipsa judicium praesupponit; versu 25. tractatur resuscitatio quorundam mortuorum, ita admiranda, ut hanc tamen admirationem exsuperet resuscitatio universalis. v. 28. ἐγείρει, suscitat) Sermo bimembris hoc valet: Quemadmodum Pater suscitat mortuos (quos vult) et vivificat: ita etiam Filius (suscitat mortuos) quos vult (et) vivificat. νεκρούς, mortuos) corpore. nam corporis mors proprie opponitur morbo: v. 5. et vita aeterna, in quam intratur per resurrectionem corporis, opponitur judicio v. 22. ούς θέλει, quos vult) Nunquam ejus voluntatem destituit effectus. Sententia universalis, uti v. 22. 23.
- v. 22. οὐδὲ, neque) Pater non judicat solus, nec sine Filio: judicat tamen. v. 45. Act. 17, 31. Rom. 3, 6. Neque obstat h. l. verbum δίδωπε, dedit. coll. v. 26. cum v. 21. γὰρ, enim) Quos vivificare velit, judicio suo decernit Filius. [Et eum in finem resuscitantur mortui, ut judicentur. V. g.] οὐδένα, neminem) Huc ref. πάντες, omnes. v. seq.
- v. 23. πάντες, omnes) Rom. 14, 11. τιμῶσι, honorent) vel libenter, judicium effugientes per fidem: vel inviti, judicis iram sentientes.
- v. 24. λόγον μου, verbum meum) Sermo bimembris hoc valet: Qui (verbum ejus, qui misit me, et) verbum meum audit, et credit (mihi et) ei qui misit me, etc. έχει, habet) Jeremias patriarcha Constantinop. in literis ad Tubingenses: Habet vitam aeternam, et in judicium non venit. vides? statim hanc habet, non autem, habebit. Congruit μεταβέβηπεν, transcendit. De non credente: jam judicatus est. c. 3, 18. ἐκ εἰς, ex in) Ingens saltus.
- v. 25. of vexçol, mortui) proprie, corpore, ut Jairi filia, juvenis in Nain, et Lazarus: c. 11, 23. ss. qui posteaquam haec dicta fuerant, resuscitati sunt. coll. Matth. 27, 52. s. Sequitur gradatio, omnes: v. 28. ubi non repetitur, hora, tempus, praesens. [— additur autem sepulcrorum mentio, quae, cum Jairi filia

lis: ita Unus ille, cujus proprius Pater est summus DEUS, et qui summi DEI proprius est Filius, DEO aequalis est. V.~g.

et juvenis nondum fuerint in sepulcro, h. v. omissa est. V. g.] — ἀκούσονται) Medium: v. 28. rarum.

v. 26. ἔχειν ἐν ἐαυτῷ, habere in se ipso) c. 1, 4.

v. 27. ὅτι νίος ἀνθοώπου) Nullus additur hoc loco articulus. quia filius hominis est, judicandi potestas ei data est. Hic homo homines salvat: hic homo homines judicat. Dan. 7, 18. s. Act. 17, 31. Hebr. 2, 5. ss.

v. 28. μη θαυμάζετε τοῦτο, nolite mirari hoc) Magna sunt, quae inde a v. 21. dixit, et miranda: sed majora et magis miranda sunt, quae sequuntur. τοῦτο hoc refertur ad antecedentia. Norat Jesus admirationem, quae modo extiterat in corde Judaeorum. — ωρα, hora) Vid. ad cap. 4, 21. — φωνῆς, vocem) 1 Thess. 4, 16.

v. 29. ἀνάστασιν ζωῆς) resurrectionem vitae, vitalem 1) 2).

v. 30. ποιείν, facere) Subaudi, et judicare. — καθώς ἀκούω, sicut audio) a Patra. Conf. v. 19. videat. (c. 16, 13.) — κοίνω, judico) Subaudi, et facio. — ἀλλὰ τὸ θέλημα, sed voluntatem) justam.

v. 31. car eyw) si ego solus. Conditio impossibilis, coll. cap. 8, 16. 13. s.

— ἀληθής) verum testimonium: i. e. firmum, irrecusabile.

v. 32. αλλος, alius) de quo v. 37. Pluralitas personarum. conf. ille, huic, v. 38., et alium, de Spiritu S. cap. 14, 16. — μαφτυφεῖ, testatur) in praesenti cap. 8, 18.

v. 33. vasic, vas) Ostendit, quomodo Judaei spem suam ubivis potius, quam in ipso Christo figere laborent. I. Vos, inquit, suspicati, Johannem esse Messiam, misistis ad illum, de veritate percontantes: et sane Johannes, occasione illa ipsi data, testatus est veritati, non se, sed me esse Messiam. sed etc. II. Vos iidem putatis, vos in Scripturis habere vitam aeternam, nec quidquam praeterea opus esse; ideo illas scrutari amatis: neque id immerito; nam sane illae sunt, quae testantur de me. sed etc. Hîc et de Johanne et de Scripturis Dominus comprobanda comprobat, sed demonstrat admixtum Judaeorum errorem et abusum, majoremque suam suique Patris auctoritatem per se esse, Johannis autem et Scripturae testimonium de se, Christo, subsidiarium quiddam esse, protestatur. Observanda eadem utriusque periochae figura:

v. 33. ss.
vos:
et testatus est:
ego vero ...
sed:
voluistis ad koram

v. 89. s.
vos :
et ... quae testantur :
gloriam
sed ...
non vultis.

nec dissonat periocha de Mose, v. 45 — 47.: Vos in Mosen habetis spem collocatam: sed idem a me est contra vos.

v. 34. παφὰ ἀνθρώπου, ab homine) vel si Johannes sit. [Non huc res deferenda demum est. Ego quicquid sum; id sum citra humanae auctoritatis beneficium. V. g.] — τὴν μαρτυρίαν, testimonium) honorificum, (coll. v. 41.) de me, erga vos. — ταῦτα, haec) de Johanne. — ἵνα, ut) Voluntas seria de salute hominum. — ὑμεῖς, vos) qui Johannem magni fecistis. Antitheton: ego. vestra res agitur.

v. 35. ὁ λύχνος, lychnus) Articulus amplificat, et innuit praedicta in V. T. de Johanne. conf. Sir. 48, 1. καὶ ἀνέστη ἠλίας ὁ προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο. Ceteroqui haec appellatio tenuis est, ad Christum ipsum. — καιόμενος, ardens) vehementer, (conf. Sir. l. c. de Elia) et celeriter

<sup>1)</sup> τὰ φαῦλα, prava] Scire aves, vitaene an judicii in resurrectione partes tuae futurae sint? Praxin itaque tuam, bona sit an mala, percontare: at non ex tuo ingenio, sed ex rei veritate rationes exigere memento. V. g.

<sup>2)</sup> ανάστασιν κρίσεως, resurrectionem judicii] Incommodum foret, resurrectionem mortis appellare: attamen vitae resurrectioni opponitur. Itaque resurgent quidem peccatores, sed ex morte ad mortem. Non regeneratio erit eorum resurrectio, sed abortus. V. g.

defiagrans. — καὶ φαίνων, et lucens) καὶ et notat concomitantiam: dum arsit, luxit; non ultra. — ἀγαλλιασθήναι, exsultare) sine luctu poenitentiali, sine accessu ad me ipsum. Verbum exquisitum. Johanne utendum erat, non fruendum. Judaei habuere medium illud pro fine. Vehementer falsi sunt, qui in Dei verbo ac ministris, sensuum duntaxat externorum aut internorum fructum, ac non Christum ipsum, quaerunt. [— qui, quum donis ministrorum delectantur, religiosi sibi ac devoti videntur, nec tamen sequuntur istorum institutionem. V. g.] — ἡθελήσατε πρὸς ώραν, voluistis ad koram) Voluntas vestra non fuit diuturna. — φωτὶ, lumine) Splendore, non ardore ejus, capti eratis. — αὐτοῦ, ejus) sine progressu ad me, Lucem, lactitiae fontem. c. 8, 56.

v. 36. μείζω τοῦ ἰωάννου) majus, eo testimonio, quod mihi Johannes dedit. Lychnus orto soli non foenerat lucem. — τελειώσω, perficiem) faciam, usque ad

τέλος finem. — αὐτὰ τὰ ἔργα, ipsa opera) Apta et emphatica iteratio.

v. 37. αὐτὸς) Ipse, ultra opera. — μεμαρτύρηπε, testatus est) Praeteritum. Testimonium illud memoratur c. 1, 33. — οὕτε, neque) Versu 36. et 37. init. describitur testimonium de Jesu Christo: versu 37. fin. et 38. describitur Judaeorum infidelitas. — εἶδος αὐτοῦ, speciem ejus) Congruit hoc cum capite 1. Ezechielis, ubi copiose describitur species similitudinis gloriae Domini, visa Ezechieli, qui mox etiam audivit vocem Dei [v. 28.] Idque totum caput erat Haphtara festi versu 1. notati. [Non ut prophetae (v. g. Ez. 1, 28.), nedum ut Christus, unquam viderant audierantve. Conf. Joh. 1, 17. 6, 46. Not. crit. et V. g.]

v. 38.  $\tilde{o}_{71}$ , quia) Itaque, qui credunt, audiendo Filium audiunt Patrem, c. 6, 45., et videndo Filium vident Patrem, c. 14, 9., quamvis antea non audierint neque viderint, c. 1, 18.; et Verbum Patris, idem quod Verbum Filii, habent in sese manens.

v. 39. Epeuvate, scrutamini) Hasenresserus in editione N. T. Graeco-Latini: Inquiritis Scripturas. Cavit, ne quis scrutamini pro imperativo acciperet. Ex antiquis indicativum agnoscit etiam Athanasius in illud, Profecti in pagum. T. I. f. 989. et Nonnus. quare Cyrillus non debuit vereri, ne ipse solus ita explicasset aut explicaturus esset. Brentius magni judicii interpretes esse ait, qui indicativum statuant: et hunc certe confirmat tota orationis structura, coll. v. 33. seqq. maximeque illud: quia vos existimatis. Approbat Jesus scrutinium scripturarum, quo non carebant, illo ipso festo multa publice legentes; perinde uti legationem ad Johannem, v. 33., et existimationem de Mose, v. 45.: sed nil horum per se sufficere, addit. Quare nihil damni habet haec explicatio: et aeque saltem diligentes scrutatores scripturarum esse solent, qui indicativum, (a Zeltnero et Walchio novissime agnitum,) ac qui imperativum statuunt. Hoc Scrutamini et non vultis venire per synonyma reddidit Paulus 2 Cor. 3, 15. 16. Postulavit aliquis, ut proferrentur similia exempla secundae pluralis indicativi, periodum inchoantis. vide ergo c. 7, 28. 12, 19. Matth. 22, 29. 24, 6. 27, 65. 2 Cor. 8, 9. Jac. 4, 2.s. Vicissim imperativus cum υμείς vos, Matth. 28, 5. Marc. 13, 23. Extat imperativus, scrutamini, Jes. 34, 16. Poterant illo tempore auditores Jesu Christi, (etiam Johannis, propheta majoris, non audito testimonio, scripturisque non lectis,) ex solo Jesu Christi sermone, fidem haurire. — τάς γραφάς, scripturas) Mosis, v. 46., et prophetarum. — ύμεις, vos) Hoc jungitur potius cum verbo existimatis, quam cum scrutamini: continetque elenchum et quasi per anaphoram ponitur, coll. v. 33. not. Sic quoque, vos, v. 45. — doneire exer, videmini habere) Antitheton: ΐνα ἔχητε, ut revera habeatis, v. 40. Affine illud: spem in Mosen collocatam habetis. v. 45. — èv avraig, in eis) Hoc solo, quod eas scrutamini, putatis vos vitam habere. — ζωήν, vitam) Cur negas, Sociniane, antiquis notam fuisse spem vitae aeternae? — nal ensivai — nal où délere, et illae et non vultis) Duplex epicrisis: altera approbat Judaeorum scrutinium et spem; altera, defectum eorum ostendit. ἐκεῖναι illac τῷ αὐταῖς eis subjunctum, vim aliquam removendi habet. Propius in Christo, quam in Scripturis, vita habetur.

v. 40. Elder, venire) pro eo ac testimonium Scripturarum de me postulat 1).

v. 41. <sup>2</sup>) παρὰ ἀνθρώπων, ab hominibus) etiam ab iis, per quos Scriptura scripta est. conf. v. 34., de Johanne, prophetis majore, a quo tamen Jesus testimonium non accepit.

- v. 42. ἔγνωκα ὑμᾶς, cognitos vos habeo) Hoc radio penetrat corda auditorum. Hoc dicit: novi Patrem, v. 32., et cognovi vos ab illo alienos. Hoc cum magna miseratione dixit Jesus. Non mea, sed vestra, inquit, causa doleo. ἀγάπην, amorem) quo cognoscor, ut Filius amoris paterni, v. 20., et qui vos doceret gloriam a Deo solo quaerere. [Non dignoscuntur ab alienis divina, nisi hoc amore. v. 43. V. g.] ἐν ἐαυτοῖς, in vobis ipsis) Hoc emphasin habet, et causam continet, cur Judaei debeant remitti ad homines in scriptura de Christo testantes.
- v. 48. οὐ λαμβάνετέ με, non accipitis me) per fidem. ἄλλος, alius) quivis pseudochristus, et antichristus. A tempore veri Christi ad nostram aetatem LXIV Pseudomessiae numerantur, per quos decepti sunt Judaei. vid. Joh. Jac. Schudt Jüdische Merkwürdigkeiten, L. 6. c. 27. §. 30.
- v. 44. δόξαν παρὰ ἀλλήλων, gloriam a vobis invicem) Justum se esse quisque vestrum censet, pro eo atque vos de vobis mutuo existimatis: nec laboratis, ut soli Deo sitis probati. conf. Rom. 2, 29. καὶ τὴν δόξαν, et gloriam) eam, quae est filiorum Dei. c. 1, 12. παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ, ab eo, qui solus Deus est) c. 17, 3. οὐ ζητεῖτε) Hoc pendet ab οῖ, articulo, qui inest in λαμβάνοντες, i. e. οῖ λαμβάνετε.
- v. 45. μὴ δοπεῖτε, nolite putare) Elenchus novus contra infidelitatem Judaeorum, maxime aptus ad conclusionem. ἐγω, ego) demum, sic quasi Moses vos defendat. Ego sum conciliator. ὑμῶν, vos) qui mihi non credatis. μωσῆς, Moses) i. e. scripta Mosis. Luc. 16, 29. 2 Cor. 3, 15. εἰς ον ὑμεῖς ἡλπίπατε, in quem vos spem locatam habetis) v. 39.
- v. 46. ἐπιστεύετε αν, crederetis) Non juvit Judaeos illud: Credimus, vera esse omnia, quae Moses scripsit. Fide explicita opus erat. ἔγραψεν, scripsit) nusquam non.
- v. 47. γράμμασιν, literis) Antitheton: ρήμασι verbis. Facilius saepe creditur literis pridem receptis, quam sermoni primum audito. ἐμοῖς, meis) coelestia loquentis, prae Mose.

### CAPUT VI.

v. 1. Μετά ταῦτα, post haec) Hie multorum mensium historiam a ceteris evangelistis petendam innuit Johannes. [Virorum 5000 cibatio unicum est inter baptismum et passionem Christi miraculum, quod Johannes una cum reliquis Evangelistis describit, narrationem eorum hoc ipso confirmans. Aliqua tamen, ceteris haud notata, exhibet c. 6, 22—70. et praecipue quidem Paschatis medii significationem, quá neglectá saltus a praecedente Pentecoste ad sequentem Scenopegiam nimis amplus fuisset (anni scil. cum dimidio spatium transvolans), neque ullam Evangelistarum hurmoniam datum esset adornari. Hoc unum est Paschatis festum, quo Dominus Hierosolymas non ascendit, baptismum inter et passionem suam. Joh. 7, 1. ss. Harm. p. 331.] — τῆς) Mare Galilaeae, totum: mare Tiberiades, pars.

v. 3. ἀνῆλθε, súbiit) Non post adventum populi, sed tantisper, dum populus appropinquabat. — ἐκάθητο, sedebat) Non jussit populum ad se accedero; sed benigne admisit.

<sup>1)</sup> Ενα ζωήν έχητε, ut vitam haberetis] Acrius est, quod sequitur infra: Nisi credideritis, Me esse, moriemini in peccatis vestris, c. 8, 24. V. g.

<sup>2)</sup> δόξαν, gloriam Magna Jesus h. l de Seipso dixerat. Jam, quare id faciat, exponit: nimirum ad beatam DEI cognitionem atque amorem ut misellas animas adduceret. V. g.

- v. 4. έγγὺς, prope) Eo anni tempore magnus erat confluxus hominum. c. 11, 55.
- 1) v. 5. Eggerat, venit) Veniente populo, jam providit Jesus cibum: conf. v. 6. cibavit autem populum, proxime ante missionem. Matth. 14, 15. — plinnov, l'hilippum) Boni doctoris est ex grege discipulorum unum aliquem, cui opus est, interdum provocare. Fortasse Philippus etiam rem alimentariam curabat inter discipulos.

v. 7. βραχύ τι, paulum) LXX, βραχύ μέλι, 1 Sam. 14, 43.

v. 8. ὁ ἀδελφὸς, frater) Petrus igitur eo tempore et loco, quo Johannes scri-

psit, notior fuerat Andrea, vel quia major, vel quia superstes Andreae.
v. 9. παιδάριον, puer) Itaque non magnum fuit quinque panum, pisciculis praesertim adjunctis, pondus. — &v, unus) Nulla erat alia copia. — xoidivous) Hordeacei panes triticeis videntur minores fuisse. Jud. 7, 13. Non dubium, quin hordeacei panis gustus ab omnibus, qui tum comedebant, perceptus fuerit. τί έστιν, quid sunt) Formula extenuandi, τίνες έστέ; qui estis? Act. 19, 15.

- v. 10. ποιήσατε ἀναπεσείν, facile discumbere) Exercetur fides discipulorum et populi. — zópros, gramen) Commoditas discumbendi. — of avõçes, viri) Numerus ex his inibatur, sine mulieribus et liberis. — diédoxe, distribuit) per manum discipulorum. — őcov, quantum) Id ad panes et ad pisciculos spectat. – ηθελον, volebant) Conf. Ps. 145, 16.
- v. 12. Γνα μή τι ἀπόληται, ut ne quid pereat) Facile condit Dominus: sed condita tamen vult temere interire.

v. 13. κλασμάτων) fragmentis.

v. 14. σημείον — ο προφήτης, signum — Propheta) c. 3, 2. 9, 17.

- v. 15. 2) άφπάζειν, rapere) vi. βασιλέα, regem) Regem eum facere, Patris erat, non populi: neque adhuc tempus erat. [Idque ipsum fortassis in causa est, quod nusquam Jesus, dum in terris versaretur, Bethlehemum, Davidis patriam, intrasse legitur, utut proxime oppidum istud abfuerit Hierosolymis. Harm. p. 333.] Jesus, ut populum vitaret, illo jam tempore loca saepe mutavit. πάλιν, iterum) Conf. v. 3. — αὐτὸς μόνος, ipse solus) discipulis trajicere jussis. αὐτὸς, παρέλκει eleganter. c. 12, 24.
- v. 19. n, vel) Norat Spiritus sanctus et Johanni dicere poterat, quot praecise stadia fuissent: sed in scriptura imitatur popularem loquendi rationem.

3) v. 21. ηθελον λαβείν, voluerunt accipere) Locutio concisa: subaudiendum,

et acceperunt. — εὐθέως, statim) Novum miraculum.

v. 22. low, videns) Hoc, post versum 23., (qui non ab ori pendet, sed parenthesin facit,) verbis paululum mutatis repetitur versu 24., et nectitur cum verbo ἐνέβησαν, conscenderunt.

v. 23. έγγυς του τόπου) prope ad locum.

v. 24. αὐτοὶ, ipsi) Antitheton ad Jesum, cujus iter directe; discipulorum, indirecte notavit populus. — πλοῖα, naves) Easdem modo naviculas πλοιάφια appellavit apostolus. Utraque appellatio vera. — καπερναούμ, Capernaum) v. 17.

v. 25. πότε, quando) tam brevi tempore, tam longa via? Quaestio de tem-

pore includit quaestionem de modo.

v. 26. léym, dico) Populus ipse non ita se norat, ut eis Jesus ostendit. Adhuc collegerat Jesus auditores: nunc, medio tempore, delectum instituit, per sermonem figuratum de passione sua, ejusque fructu per fidem percipiendo. ούχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, non quia vidistis signa) Signis nondum erant ad fidem perducti: v. 29. s. alias fides, non cibi desiderium, eos impulisset ad quaerendum Jesum. — σημεία, signa) in aegrotis et in panibus. v. 2. 14. — ἐφάγετε, edistis) Populus, de victu solicitus, quotidie sic accipi volebat, et non jam, ut

1) τὸ πάσχα, Pascha] Passionem anni intervallo antecedens. V. g.

<sup>2)</sup> Epperdat, venire] Valde proclivis est a motu spirituali ad temporalia deflexio. V. g. 3) και έφοβήθησαν, et timuerunt] Atra nox, ventus vehemens, mare procellosum, et phantasmatis, quam putabant, propinquitas metum ipsis incutiebant. V. g.

v. 2., signorum spectaculo, sed pastûs desiderio magis alliciebatur, conf. Matth. 14, 20. not. Messis hordeacea erat statim post Pascha: et proxime ante messem annona solet esse carior. Igitur eo anni tempore valde aptum fuerat beneficium

erga quinque millia.

- v. 27. ἐργάζεσθε, tractate) Sic, τὴν θάλασσαν ἐργάζεσθαι, Ap. 18, 17. Cibo perenni, inquit, operam date; sicut magno studio me quaeritis panis causa. Non respondet Jesus ad Judaeorum quando: et sic saepe in sermonibus ea, quae series rerum et status animarum requirit, potius spectat, quam interpellationes loquentium alienas. μὴ, non) Simillima opposita, c. 4, 10. τὴν ἀπολλυμένην, pereuntem) v. 12. 1 Cor. 6, 13. Cibus corporis perit: ergo non confert immortalitatem. ἡν) βρῶσιν. Non debetis, inquit, postulare a me alimentum corporis, sed animae. Proponitur primum cibus, v. 27., deinde panis, v. 32., tum proprie caro et sanguis Jesu Christi, v. 51. 53. δώσει, dabit) v. 51. γὰρ, enim) Aetiologia pertinet ad μένουσαν, qui permanet. ὁ πατὴρ ὁ θεὸς, Pater Deus) Brgo Jesus Christus est Dei Filius. ἐσφράγισεν, signavit) Ostendit eum et distinxit, hoc ipso miraculo, v. 14., totoque testimonio suo, fide audientium (v. 29.) vicissim obsignando. c. 3, 33. Sigillo id, quod genuinum est, commendatur, et omne, quod non genuinum est, excluditur.
- v. 28. τί ποιῶμεν) quid faciamus: quid nos operari jubes? v. 27. τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ, opera Dei) opera Deo probata, Deo nos conjungentia.
- v. 29. τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, opus Dei) illud opus, quod probatur Deo. conf. c. 4, 34. Jesus singularem numerum opponit plurali Judaeorum, qui dixerant, opera Dei. v. 28. Vocabulum tamen illorum retinet. Alio sensu, τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, opus Dei, Rom. 14, 20. πιστεύσητε, credatis) Proprie exprimitur res, et deinceps metaphorico subinde proprioque sermone describitur.
- v. 30. σν, tu) Sic loquuntur in antitheto ad Mosen, qui ipsis dederit manna, et hoc signum habuerit: et a Jesu majus quiddam et magis coeleste postulant; quod ab eo non putant dari posse, neque majorem Mose Jesum agnoscunt. σημεῖον, signum) Sigillum, quod versu 27. memoratur, non agnoscunt. ἴδωμεν, videamus) te a Deo missum esse. Atqui viderant, v. 14. 26. 36. σοὶ, tibi) Jesus dixerat: in me. v. 29. Saepe tantundem est, Credo in te, et, credo tibi: sed hic imminuunt Judaei sententiam Domini. τὶ ἐργάξη, quid operaris) Reponunt Domino verbum operari. Tu jubes, inquiunt, nos operari: quid ipse operaris?
- v. 31. ἔφαγον, ederunt) Modestius loqui videntur, quam si dicerent: Moses dedit: ideo patres nostri ei crediderunt: tu da quoque; et credemus tibi. coll. v. seq. ἄφτον ἐκ τοῦ οὐφανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν) LXX, Ex. 16, 4. ἄφτονς ἐκ τοῦ οὐφανοῦ. Ps. 78, 24. ἄφτον οὐφανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς. Exod. l. c. v. 15., ἔδωκε φαγεῖν. Si illud λεπτὸν tenue fuit panis verus, ibid. v. 14. Num. 11, 7. cur non etiam panes orbiculares erunt verus panis? ἐκ τοῦ οὐφανοῦ, ex coelo) Coelum, terrae oppositum, latissime sumitur in Psalmo; unde manna etiam angelorum sive coelitum dicitur panis. sed coelo, unde manna antiquum venit, opponit Jesus coelum supremum. Huc respiciens Ipse septies dicit, sese ex coelo descendisse. v. 32, 33, 38, 50, 51, 58, 62.
- v. 32. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, amen amen dico vobis) Magnam hoc praesertim loco vim habet haeo asseveratio, cum Judaei opposuissent, quod scriptum esset, v. 31. οὐ μωσῆς δέδωπεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, non Moses dedit vobis panem ex coelo) Subaudi hic quoque, τὸν ἀληθινὸν, verum. Moses non fuit, qui manna vobis aut patribus vestris dedit: et manna non fuit ille panis ex coelo verus, corrumpi nescius. Ex. 16, 20. δίδωσιν, dat) Antitheton: δέδωπεν, dedit. Jam aderat panis, conf. v. 33. τὸν ἀληθινὸν, verum) quem quisquis gustat, non jam aliud signum quaeret; nam in pane gustus ipse criterion est: et veritas patefiet olim plane. v. 39. Veritas et vita saepe hic memoratur.
  - v. 33. o narabalvav, descendens) Repete, aprog panis. coll. v. 41. 58. -

τῷ χόσμφ, mundo) non modo uni populo, uni aetati, ut manna cibavit unum populum, unius aetatis. v. 51.

v. 34. κύριε, Domine) Cum reverentia quadam loquuntur, uti v. 25. et poterat ex versu 35. ipsa fides existere: sed mox a fide resiliunt. v. 36. 42. Inprimis observandi sunt sermones, quibus auditis Judaei ad credendum inclinabantur. c. 7, 40. 8, 30. — πάντοτε, semper) Huc refertur v. seq. fin. — κὸν ἄρτον τοῦτον, panem istum) Adhuc putant, sermonem esse de alimento corporis: et hoc petunt. v. 26.

v. 35. έγώ είμι, Ego sum) Petentibus, statim offert sese. — τῆς ζωῆς, vitae) et vivus, v. 51., et vivificus. v. 54. — ὁ ἐρχόμενος πρός με, qui venit ad me) Sic v. 37. 44. 45. 65. Parallelum, mox: ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, qui credit in me. [c. 7, 37. 38.] — οὐ μὴ πεινάση, non esurie!) Subaudi, πώποτε, unquam, ex fine versus. — οὐ μὴ διψήση, non sitie!) Tangit id, quod postea uberius tractat de potu. v. 53. s.

v. 36. εἶπον ὑμῖν, dixi vobis) Dixit, versu 26. Ut vos, inquit, esse dixi, sic adhuc estis. et vidistis me, (et non credidistis: videtis,) et (tamen) non creditis. Refutatur, quod dixerant versu 30. Fac videamus: et credemus.

- v. 37. παν, omne) Vocula momentosissima, et, collatis iis, quae sequuntur, consideratu dignissima. nam in sermonibus Jesu Christi, quod Pater ipsi dedit, id, et singulari numero et neutro genere, appellatur omne: qui ad Ipsum, Filium, veniunt, ii masculino genere, vel etiam plurali numero describuntur, omnis, vel, illi. Pater Filio totam quasi massam dedit, ut omnes, quos dedit, unum sint: id universum Filius singulatim evolvit, in exsecutione. Hinc illud, cap. 17, 2., ut OMNE, quod DEDISTI ei, DET EIS vitam aeternam. In stilo N. T. Graeco, Johanneo praesertim, ubicunque fastidiosa ingenia soloecam dicerent constructionem, elegantia vere divina, Hebraeis nunquam dura, subesse solet. Id hoc loco inprimîs usu venit. Inde hic versus 37. duo cola habet, quae mox iisdem verbis repetitis tractantur: et quidem prius, versu 38. 39., ubi omne cum Patre memoratur; alterum v. 40., ubi omnis cum Filio memoratur. Prius per ori quia, alterum per γάο enim connectitur cum versu 37. — δίδωσί μοι, dat mihi) per tractum illum. v. 44. Praesens. Deinde Praeteritum v. 39., respectu Conservationis. Pater dat Filio: Filius eligit, i. e. dat quasi sibi. v. 70. Credentes dantur: credentibus datur. v. 32. 65. — προς έμε Hoc habet emphasin: aliis locis solet scribi πρός με. — ηξει, aderit) Tantummodo omne illud ad me veniet. Ea loquitur Jesus, quae si Judaei accepturi sint, revera sint credituri: et convicta eorum infidelitate nunc fidem offert: quaeque antea sub schemate dixerat, nunc proprie edisserit. — οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω, non ejiciam foras) Hoc non modo significat receptionem primam, sed conservationem perpetuam, per omnes vicissitudines et gradus, usque ad resurrectionem, metam illam, quae omnia citeriora praesupponit. v. 39. 40. 44. 54. Est Litotes: non ejiciam, sed omni modo tuebor. c. 10, 28. s. qui locus huic loco valde respondet. Conf. Egw., foras, cap. 15, 6.
- v. 38. καταβέβηκα, descendi) Hic sermo in multis fluit ex unione personali. Nam descensus de coelo natura prior est ortu ex Maria secundum carnem.
- v. 39. δε, autem) Declaratur voluntas versu 38. memorata. τοῦ πέμψαντός με πατρὸς 40. τοῦ πατρὸς τοῦ πέμψαντός με, ejus, qui misit me, Patris: Patris, qui misit me) Sic habet lectio antiquissima. Versu 39. mentio missionis, et v. 40. Patris nomen scite praemittitur. namque versu 39., coll. v. 38. cum voluntate Patris proprie congruit missio: at versu 40. nomen Patris et nomen Filii proprie inter se respiciunt. [Correlata sunt: versu 39. Missio (Patris) et Cura Christi; versu 40. Patris voluntas: et satus in Filio. Not. crit.] Varistates lectionum praecipuae in apparatu notatae summam hujus annotationis non mutant 1). πᾶν, οπηε) Vid. not. ad v. 37. δέδωπέ μοι, dedit mihi) Dantur

<sup>1)</sup> Nam per marginem Ed. 2. (cui respondet Vers. germ.) v. 39. vox πατρός emittenda, et v. 40. lectioni τοῦ πέμψαντός με substituenda est lectio πατρός μου. Ε. Β.

Filio, quibus fides datur, coll. v. seq. — μη ἀπολέσω, non perdam) Perditioni opponitur vita seterna. v. 40. c. 3, 15. s. — ἐξ αὐτοῦ, ex eo) ex omai illo, quod Pater mihi dedit. — ἀναστήσω, resuscitem) ad vitam. v. 33. Sic v. 40. 44. 54. Hic finis est, ultra quem periculum nullum. Citeriora omnia praestat Salvator. Dat signum, versu hoc et versu 62., sed in futurum, cum Judaei praesens flagitarent. v. 30. Resuscitatio, mortem praesupponens, saepe hîc memoratur, quia ipse Dominus adhuc erat moriturus et resurrecturus. conf. e. 11, 25. not. Postea vero apostoli fidelibus potius adventum ejus gloriosum proposuerunt.

- v. 40. τοῦτο γὰρ πατρὸς, haec enim Patris) Vid. not. ad v. 37. 39. ὁ θεωρῶν καὶ πιστεύων, quì cernit et credit) Judaei videbant, non credebant. v. 36. Ii, qui Jesum spectabant, magnam habebant occasionem ad credendum: et qui eorum credebant, singularem habebant beatitudinis gradum. Matth. 13, 16. ζωὴν αἰώνιον, vitam aeternam) etiam ante diem novissimum, cujus mentio hîo subsequitur, uti v. 54. Haec duo transponit humana ratio. ἀναστήσω, resuscitabo) Futurum, quale v. 44. et cap. 15, 8. ἐγωλ, ego) Hoc pronomen, v. 39. non positum, nunc ponitur. illic praecedit verbum primae item personae; hîo vero tertine, uti v. 44. 54.
- v. 41. ἐγόγγυζον, mussabant) Jesus tamen sciebat. v. 43. ὁ ἄρτος, panis) Arripiunt sermonem allegoricum: explicationem propriis verbis additam negligunt.
- v. 42. olõaμεν, novimus) vel potius scimus. Josephus erat mortuus: sed memoria ejus manebat. πως, quomodo) Sic v. 52. quomodo? οὐν, ergo) Ob id ipsum debebant cogitare, altiora esse in Jesu.
- v. 44. οὐδείς, nemo) Solet Jesus, antequam errorem animis eximit, errantium pravam dispositionem ipsam redarguere. Id agit v. 44—46.: et simul: praetermisso eo, quod in interpellatione Judaeorum importunum erat, et murmure eorum composito, v. 43. continuat ea ipsa, quae v. 40. dixit. Neque tamen non confirmat suum de coelo descensum: tantum quaestioni quomodo non respondet. οὐδείς δύναται, nemo potest) Judaei nitebantur suis viribus. id refutat Jesus, eosque docet de tractu Patris observando. ἐλθεῖν πρός με, venire ad me) Ad Christum venire, est fide assequi et agnoscere missionem ejus coelestem, et se illi tradere. ἐἀν μὴ, nisi) Recte igitur facit, qui ad me, inquit Jesus, venit: nam eo ipso sequitur tractum Patris. ἐλκύση, traxerit) Pater misit Filium ad nos: et nos trahit ad Filium, virtute amoris sui nos audire et videre faciens. vers. seqq. et 65. [Idem est, quod dicitur Filio nos dare, nobisve dare, ut veniamus ad Filium, v. 39. V. g.] Exemplum talis tractus, in Petro, v. 68.: in Paulo, Gal. 1, 15. Idem verbum apud LXX, Cant. 1, 4. Jer. 31, 3.
- v. 45. γεγφαμμένον, scriptum) Refutat Judaeos scripturá abusos. v. 31. παὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ τοῦ θεοῦ) Jes. 54, 13. LXX, καὶ πάντας τοὺς υίούς σου διδακτοὺς θεοῦ. πάντες, omnes) Hine mox infertur omnis. διδακτοὶ τοῦ θεοῦ, docti a Deo) Conf. mox παφὰ, a. Correlata, omnis qui audit et didicit: docti. Illud actum innuit: hoc habitum inde nascentem. πᾶς, omnis) et solus. παφὰ, a) Patre, de Filio. Matth. 11, 27.
- v. 46. οὐχ ὅτι, ποπ quo) Hac declaratione addita significatur, Patrem audiri tum demum, quum Filius auditur; videri tum demum, quum Filius cernitur, c. 14, 9. ξώφαπεν, vidit) Subandi, et audivit: coll. vers. praec. qui audivit. (et vidit.) Sed quia videre interius est, quam audire, visio concinne Filio, auditus credenti adscribitur. conf. c. 1, 18. ὁ οῦν παρὰ νοῦ θεοῦ, qui est a Deo) Sic c. 7, 29.
- v. 47. \*\*Zet, habet) Praesens. Ubi vitae panis, ibi vita; etiam ante diem novissimum. v. 40.
- v. 49. of πατέρες, patres) de quibus dixistis. v. 31. ύμῶν, vestri) Vestri, inquit, non nostri: quo ipso ostendit, se altiorem habere ortum, quam illi

putarant. v. 42. — ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῷ ἐοήμφ, ederunt manna in deserto) Regeruntur Judaeis verba ipsorum. v. 31. — καὶ ἀπέθανον) et tamen mortui sunt, idque horrenda morte.

v. 50. οὖτος, hic) scil. panis. — τὶς, aliquis) quivis. — καὶ μὴ ἀποθάνη, ac non moriatur) scil. spiritualiter, uti cibus hic ad vitam spiritualem spectat;

annexa resuscitatione corporis.

- v. 51. ο ζων, vivus) Hoc participium et ad incrementum orationis facit et ad declarationem, qua ostenditur, non esse sermonem de pane communi. δώσω, dabo) 1) edendum. — ή σάρξ μου, caro mea) Novus sermonis gradus. Congruit de emeratico, vero, et dabo, in futuro. nam antea non facta est in hoc sermone mentio carnis. tum, v. 53., de sanguine. Pater dat panem verum, v. 32., qui est Christus ipse: v. 35. Christus dat panem vivum, carnem suam. Sermo de pane, est magis allegoricus, ad miraculum praecedens accommodatus; de carne et sanguine, proprius. — ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, pro mundi vita) adeoque pro multis. Marc. 14, 24. Jesus verba sua scienter ita formavit, ut statim et semper illa quidem de spirituali fruitione sui agerent proprie; sed posthac eadem consequenter etiam in augustissimum S. Coenae mysterium, quum id institutum foret, convenirent. Etenim ipsam rem hoc sermone propositam in S. Coenam contulit: tantique hoc sacramentum est momenti, ut facile existimari possit, Jesum, ut proditionem Judae, versu 71., et mortem suam, hoc versu, ita etiam S. Coenam, de qua inter haec verba certissime secum cogitavit, uno ante anno praedixisse, ut discipuli possent praedictionis postea recordari. Tota haec de carne et sanguine J. C. oratio passionem spectat, et cum ea S. Coenam. Hinc separata carnis et sanguinis mentio constanter. nam in passione sanguis ex corpore eductus est, Agnusque mactatus.
- v. 52. ἐμάχοντο, pugnabant) non jam solum murmurabant, uti v. 41. of lovδαῖοι, Judaei) Observandi gradus: Judaei, h. l. discipuli, v. 60. 66.: apostoli, v. 67. πῶς, quomodo) Quomodo, iterum: coll. v. 42. Ad neutrum quomodo respondet Jesus, sed pergit in suo sermone, et ait: Sic esse debet. v. 53. τὴν σάρκα, carnem) Iterum id arripiunt: quod maxime durum videtur.
- v. 53. ἐἀν μη, si non) Judaei quaerebant de possibilitate: Jesus respondet de necessitate. nempe hacc illam infert.
- v. 55. ἀληθῶς, vere) Haec affirmatio opponitur dubitationi Judaicae. βροῶσις· πόσις) Cibus, potus, quo tam vere pascitur fidelis, quam cibus et potus corpora pascit. v. 56. fin.

v. 56. ο τρώγων, qui edit) Qui edit, et quod editur, re ipsa intime con-

junguntur.

- v. 57. ἀπέστειλέ με, misit me) Huc refertur, καὶ ὁ τρώγων με, et qui edit me, per fidem. Cibus Jesu, facere voluntatem ejus, a quo missus est: c. 4, 34.: cibus credentis, edere Christum, et in eo voluntate Patris pasci. κάγω, et ego) Sicut apodosin habet in illo, et qui edit me. διὰ τὸν πατέρα, propter Patrem) Nam in Patre sum. καὶ) etiam. ὁ τρώγων με) qui me, qui vìvo, edit. per fidem: v. 29. 35. 40. 64. Sub ea ratione, quod Pater misit Filium, comedimus carnem hujus et credimus in eum.
- v. 58. ovros, hic) id est, egomet. v. 57. o apros, panis) Redit sermo ad ea, quae versu 32. proposita fuere.

v. 59. elnev — διδάσκων, dixit — docens) Conf. c. 8, 20. 7, 28.

v. 60. σκληφός, durus) Multa sane sunt, quae natura carnalis non potest non horrere in hoc sermone per se suavissimo. Arduus, non durus, est sermo: quo deterriti sunt mali; genuini autem sunt probati, exercitati, confirmati. Vix uspiam sublimius locutum videas Dominum vel seorsum cum apostolis. Id pie

<sup>1)</sup> Dubiae tamen originis esse lectionem  $\tilde{\eta}_V$  by discou, et utriusque Edit. margo innuit, et Vers. germ. E. B.

admiremur. — τίς δύναται, quis potest) Aliter Petrus, v. 68. — αὐτοῦ, eum) Hoc videntur dicere: quis potest Jesum audire? Conf. c. 10, 20. Caput miseriae, auditum detrectare.

- v. 61. ἐν ξαυτῷ, in se ipso) sine indicio externo. τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; hoc vos offendit?) Enallage: id est, num hac re offendimini? Passio Christi, scandalum Judaeis.
- v. 62. ἐἀν οὖν, si ergo) ἐἀν, si, habet apodosin subaudiendam, quid erit? Id est, multo majora sunt, quae sequentur. si hoc non creditis, quomodo illa, si dicerem, crederetis? (Similis locus, cap. 3, 12.) Et tamen, cum illud videbitis, agnoscetis, vera esse, quae dixi: et admirabimini non meam doctrinam, sed vestram tarditatem, cap. 8, 28. Matth. 26, 64. ἀναβαίνοντα, ascendentem) Vid. ad cap. 3, 13. τὸ πρότερον, prius) antequam descenderet.
- v. 63. το πνεῦμα, spiritus) Non sola deitas Christi, nec solus Spiritus sanctus significatur, sed universe Spiritus, cui contradistinguitur caro. Id, quod Spiritus est, vivificans est. — ή σάρξ, caro) Non est sermo h. l. de carne corrupta; de qua nemo dubitat, quin nihil prosit: neque tamen Jesus carni suae vim vivificandi adimit: alias totum sermonem, utique de carne sua, v. 51. et 53-56. habitum, et totum incarnationis mysterium, tolleret. sed sensus est: Caro mera nil prodest: qualem scil. Judaei putabant esse carnem illam, de qua loquebatur Jesus. conf. 2 Cor. 5, 16. Loquitur sub conditione, eaque impossibili, si sola caro esset: uti etiam loquitur versu 38. de sua voluntate. Conf. not. ad cap. 5, 31. 19. 22. Caro est vehiculum virtutis divinae omnis vivificantis, in Christo et in credentibus: et Christus, carne mortificatus, spiritu vivificatus, virtutem suam maxime exseruit. 1 Petr. 3, 18. Joh. 12, 24. 16, 7. — οὐκ ώφελεῖ ovolv, non prodest quidquam) ad vivificandum. Ubi vita ex Deo non est, ibi nulla utilitas vera. — τὰ ξήματα) הדברים verba, et res illis comprehensae. Correlata: verba et credere. v. 64. — λελάληκα, locutus sum) Non dicit, loquor, sed locutus sum. Jam enim aversi erant. v. 60. 61. — πνεῦμα, spiritus) tametsi de carne loquuntur. — xal, el) adeoque.
- v. 64. ἀλλ' εἰσὶν, sed sunt) Penes vos culpa est. τινὲς, aliqui) qui etiam alios turbant. οὐ πιστεύουσιν, non credunt) adeoque spiritualiter dicta torquent carnaliter. ἐξ ἀρχῆς, ex initio) Notatur ipsum hujus sermonis tempus, quanquam Jesus etiam ante id tempus semper scierat. Sermo hic habitus est anno ante passionem: sed delectus XII apostolorum non toto anno praecessit hunc sermonem. Ergo tum erat initium. τίνες, quinam) ex majore discipulorum numero. καὶ τίς, et quis) ex XII discipulis. Judas igitur jam tum id monstri alebat, ex quo postea proditio extitit. Jam tum non credidit, et ex Jesu sermone cum multis aliis discipulis scandalum cepit. Mali, cito mali sunt: boni, cito boni. Gradus funestae malitiae in Iscariota diligenter notavit Johannes, c. 12, 4. s. 13, 2. 27. 14, 22., et singularem adversus illum antipathiam habuit.

v. 65. δεδομένον, datum) per tractum gratiae.

v. 66. nollo, multi) Ita purgatus est selectior numerus. [eo ipso loco (Capernaum puta), in quo diutissime antehac commoratus fuerat. Harm. p. 337.] Multitudo promiscua non tanti est, quanti sinceritas. [Gravissima haec lustratio fuit. V. g.]

v. 67. τοῖς δώδεκα, duodecim) Horum nomina et ipsam appellationem apostolorum, praesupponit Johannes, ut ex ceteris evangelistis notam. — μή καὶ ύμεῖς, num etiam vos) Parum aberat. In hoc articulo temporis stetisse, juvit. Judas potuisset ceteros secum auferre. — Θέλετε; vultis?) Jesus neminem cogit, atque hoc ipso arctius sibi suos jungit.

v. 68. 1) ξήματα, verba) Discipuli, etiamsi rationes speciales sermonum Jesu

<sup>1)</sup> πρός τίνα, ad quem] Beatum, cujus animo, si vel januam apertam videat, nil quidquam aliud illabitur. V.~g.

nondum comprehendunt, tamen fundamentum generale tenent. Nobilissimum fidei implicitae in explicita exemplum. Tota locutio, verba vitae aeternae — credidimus — filius Dei, repetitur ex v. 63. 64. 65. Sic Martha c. 11, 27. fidem in J. C. tuetur, quanquam rationes resurrectionis nondum percepisset.

v. 69. ήμεις, nos) quicquid alii statuant. — πεπιστεύπαμεν καὶ ἐγνώπαμεν, credidimus et cognovimus) ex verbis Jesu. Fidem sequitur cognitio. 2 Petr. 1, 5. Perversi sunt, qui cognitionem prius postulant: fidem ea et obedientiam sequitur.

c. 7, 17. Cognovimus, id est, certum et ratum habemus.

v. 70. τους δώδεκα) Articulus magnam vim habet. — ἐξελεξάμην, elegi) Est igitur aliqua electio, ex qua aliquis potest excidere. — ἐξ ὑμῶν, ex vobis) ex tam paucis. — εἶς, unus) Hoc indefinitum indicium ceteros omnes excitavit, et veritatem confessionis eorum a Petro factam comprobavit, Judam vero, quamvis confessioni non contradicentem, exclusit. Hic debebat resipiscere Judas. [Offensus fuerat miser, v. 61. Quare istud: ad quem abibimus? in eum postkac non quadravit. Abiit sane, ad sacerdotum principes. V. g.] — διάβολος, diabolus) non solum sibi malus, sed etiam aliis periculosus.

v. 71. σίμωνος, Simonis) Quod nomen gesserit proditoris pater, ceteri silent; Johannes supplet. Lectioni ἰσκαριώτην obstat articulus. Sic enim esset ἰούδαν σίμωνος τον ἰσκαριώτην, non τον ἰούδαν σίμωνος ἰσκαριώτην. Articulus ponitur inter nomen et cognomen. Etymon Ludovici de Dieu ad Matth. 10, 4. retuli, non probavi. Iscariotae cognomen habuit et Judas et Pater ejus.

## CAPUT VII.

- v. 1. Περιεπάτει, ambulabat) per aliquot menses post pascha Π. [c. 6, 4. memoratum]. ol lovδαίοι, Judaei) non credentes. ἀποκτείναι, interficere) [odio in Eum inde a Pentecoste superioris anni (c. 5, 18.) concepto, quod hoc Scenopegias festo revixit, et exarsit subinde vehementius. Harm. p. 352.] v. 19. 30. 44. c. 8, 40. 59.
- v. 3. of ἀδελφοὶ, fratres) consobrini. μετάβηθι, transi) ad commorandum. ἐντεῦθεν, hinc) ex hoc obscuro Galilaeae loco. εἰς τὴν ἰονδαίαν, in Judaeam) Ex Galilaea in Judaeam amandant Messiam: deinde ex Judaea in Galilaeam, v. 52. καὶ οί μαθηταί σου, etiam discipuli tui) Eo ipso ostendunt, se non esse discipulos. v. 5. Multi discipuli Jesu erant in Judaea, praesertim in festis. θεωρήσωσι, spectent) in festo, Hierosolymis.
- v. 4. καὶ ζητεῖ, et quaerit) Sermo affirmans, ut patet ex verbo manifesta, quod hinc infertur. nemo involvit omnis et non: omnis pertinet ad utramque sententiae partem; non, ad priorem: hoc sensu, Omnis, qui facit aliquid, id facit non in occulto, sed ita, ut quaerat ipse esse in propatulo. καὶ et pro sed, ut saepe. Diasyrmus. αὐτος) ipse. antitheton ad id, quod is ipse facit. sic σεαυτον, te ipsum. εἰ, si) Haec particula saepe plus, non minus, quam quam, valet. ταῦτα, ista) quae facis, miracula. τῷ κόσμφ, mundo) omnibus. Majus, inquiunt, theatrum quaere, praesertim festi tempore.
- v. 5. οὐδὲ, ne quidem) tam pauci credebant! Non nisi divinis praesidiis fides in Jesum Nazarenum firmata est: domestici ipsi obstitere.
  - v. 6. 1) πάντοτε, semper) Non opus est, ut demum veniat tempus vestrum.
- v. 7. ὁ κόσμος, mundus) de quo v. 4. ύμᾶς, vos) mundanos. ἐμὲ, me) conf. v. 1. μισεῖ, odit) Christianos quoque aut summo amore prosequuntur homines aut summo odio. Qui omnibus semper placent, sibi merito suspecti esse debent. μαρτυρῶ, testor) Insigne opus Christi. Ita testatus erat c. 5, 33—47. πονηρὰ, mala) ex Malo. 1 Joh. 5, 19. [Mundi opera mala esse, ipsi mundani fatentur omnes: at se ipsum excipere nemo non conatur. Ac-

<sup>1)</sup>  $o\bar{u}\pi\omega$ , nondum] Sciebat Jesus, incunte festo odium Judaeorum gravius adhuc fore, quam interjectis diebus aliquot. V.~g.

cedit, detestabile malum, hypocrisis: alienissimi scilicet ab odio in Jesum Christum videri volunt. V. g.]

- v. 8. οὐκ, non) non jam vobiscum, (v. 10.) uti vos suadetis, ut specter, in via et in urbe, ascendo. unde, mansit, v. 9. ἀναβαίνω, ascendo, stricte in praesenti accipiendum: coll. οὐκ, non, Matth. 11, 11. ubi praeteritum item stricte accipi debet. Sic οὐ non pro οὕπω nondum, Marc. 7, 18. coll. Matth. 15, 17. Qui primo die festi non intererat, non videbatur interesse. Ascendit deinde Dominus ad festum, sed quasi incognito, nec tam ad festum, quam in templum. v. 10. 14. Unus jam proprie ascensus, ad pascha passionis, Domino erat propositus: de hoc per aenigma loquitur. ὁ καιρός, tempus) Sapientia tempus observat. Sermo de tempore ascendendi ad festum est versu 6.: sed de tempore patiendi, ut videtur, hoc versu, coll. v. 30. Hoc iter ad scenopegiam erat iter penultimum Hierosolymitanum.
- v. 9. εμεινεν, mansi!) Non voluit ascendere cum iis, qui non credebant: nec tamen festum ipsum fugit illorum causa.
  - v. 10. ws, ut) Particula h. l. non comparandi, sed declarandi.
  - v. 11. eneivog, ille) Sane nullum Festum sine Christo festum est.
- v. 12. γογγυσμός, murmur) Sermo non audens erumpere, in utramvis partem. conf. v. 13. Idem verbum, v. 32. ἐν τοῖς ὅχλοις τὸν ὅχλον, in turba turbas) Sic Latinus, permutato plurali et singulari numero. Murmuri multo convenit pluralis: hinc inde erat numerus loquentium de Jesu. Singularis congruit opinioni de seductione plebeculae. οί, aliqui) ex Galilaea potissimum, ut patet ex subsequente antitheto Judaeorum.
- v. 14. μεσούσης, medio) Copiose describitur haec scenopegia. Initium v. 10. s. medium h. l. et finis v. 37. Festa, aedificationi opportuna erant. ἀνέβη, ascendit) Primus dies festi fuerat d. 11. Oct. ut notavi in Harmon. evang. p. 85. (ed. II. p. 140.) adeoque feria III. nam anno illo XXIX. Dion. litera Dominicalis erat B. Ergo sabbatum incidit in medium festum: et die sabbati frequens prae ceteris medii festi diebus erat auditorium, et opportunus de sabbato sermo. v. 22. είς το ίερον, in templum) recta, ita, ut non alibi diverteret prius.
- v. 15. γράμματα, literas) i. e. studia. Docebat enim. v. 14. μη μεμαθηκώς, quin disceret) Non usus erat schola. Character Messiae.
- v. 16. οὐπ ἔστιν ἐμὴ, non est mea) non ullo meo discendi labore parta. τοῦ πέμψαντός με, qui misit me) Ideo non opus fuit, inquit, me discere humanitus: Pater me docuit. c. 8, 28.
- v. 17. ἐάν τις, si quis) Conditio aequissima, laetissima. Subaudi, igitur. Patris doctrina et Filii doctrina, eadem. Qui ergo consensionem cum voluntate Patris habet, doctrinam Filii agnoscet. θέλη θέλημα, velit voluntatem) Suavis harmonia. Voluntas coelestis excitat primum voluntatem humanam: deinde haec illi occurrit. θέλημα, voluntatem) ex prophetica scriptura cognitam. ποιείν, facere) Methodus cognoscendae veritatis solidissima 1). γνώσεται, co-

<sup>1)</sup> Non possum h. l., quin ad ea, quae cel. D. Ernesti, Bibl. lh. noviss. T. II. p. 180. s. monet, aliqua regeram. Aliquam sane veritatis cognitionem in eo requiri, cujus voluntas ad meliora fieclenda sit, nemo unquam negavit. Scilicet, hoc ipso loco, qui sub manus est, ad doctrinam suam Christus, Judaeis propinatam, provocat: eandem vero quod plenius cognoecere et ceu divinam amplecti non potuerunt, quid quaeso in causa fuil? Aut nihil prorsus equidem video, aut voluntas perversa obfuit, quo minus in cognoscenda veritate divina ulterius progredi valerent. Fateor, haud mediocriler me commoveri, quum abusibus accenseri eam sententiam experior, qua veritatis cognitio bona voluntate promoveri creditur. Veritatis cognitione emendatur utique (celeris paribus) voluntas. At vicissim voluntatis obsequio penitiorem veritatis aditum recludi; et hic ipse optimi Salvaloris sermo, et omnis praeterea Scriptura clamat. Tritissimum istud axioma, timorem Domini sapientiae initium esse, omni omnium Eruditorum subtilitate superius est. Neque ridendum esse quovis respectu eorum consilium existimem, qui voluntati polius flectendae (fürs Herz), quam intellectni informando (für den Verstand) occupuri se hac illave seriptione profitentur. Supposità nimirum cognitionis majori minorive mensură fieri omnino potest, imo et debet, ul vecordes animo ad ponderanda veritatis, haud penitus ignoralae, momenta et

gnoscet) operam dabit, ut cognoscat: vel potius, id assequetur, ut cognoscat. conf. c. 8, 12. 28. 31. 32. 12, 35. 45. 10, 14. Matth. 7, 24. 1 Cor. 8, 3. Qui faciunt justitiam, eorum demum est nosse vius Domini. Jes. 58, 2. Conf. futurum medii γνώσομαι, c. 8, 28. 32. 13, 7. 35. 14, 20. Ap. 2, 23. — περὶ τῆς διδα-χῆς, de doctrina) Articulus habet vim relativam ad v. 16. — ἐκ τοῦ θεοῦ, ex Deo) et Dei, v. 16.

v. 18. ό) Characteres certissimi. Syllogismus: Qui a se ipso loquitur, suam quaerit, falsus et injustus, gloriam. atqui Jesus non suam, sed enim Patris, a quo missus est, gloriam quaerit. Ergo Jesus non loquitur a se ipso, sed verus et fide dignus est. — την δόξαν τοῦ πέμψαντος, gloriam ejus qui misit) Duo hic includuntur: missum esse, et gloriam ejus, qui misit, quaerere. Hoc illius criterium. — οὖτος) hic demum. — ἀληθης, verus) et pro vero habendus. — ἀδικία, injustitia) mendacium: coll. v. 24. verum, justum.

v. 19. μωσής, Moses) cui creditis. — ύμιν, vobis) non mihi. — τὸν νόμον, legem) Multa hic Legis mentio, v. 23. 49. 51. apposite. namque אינורות חורדו gaudium legis publica lectione absolutae est postridie diei ultimi scenopegiae: dies octavus pro diverso respectu erat vel pars festi tabernaculorum, vel festum distinctum. prior respectus valet apud Johannem. et eodem festo, septimo quoque anno, legebatur Lex. Deut. 31, 10. — οὐδείς, nemo) Me reum agitis violatae legis. v. 21. s. At vos cuncti violatis. — τί με, quid me) quasi sabbatum violaverim. — ζητεῖτε, quaeritis) Quaeritis me interficere. Ergo legem non facitis. Ergo voluntatem Dei non facitis. Ergo non potestis doctrinam meam, quia mei plane dissimiles estis et me odistis, assequi.

v. 20. καὶ εἰπε, et dixit) Hierosolymis videntur alii fuisse insidiatores, alii id scisse, v. 25., et ii, qui hie loquuntur, ab iis fuisse remotiores, nec tamen intus meliores. Jesus ostendit, se profundius eos nosse, et hoc radio eos penetrat. — δαιμόνιον ἔχεις, duemonium habes) Formula convitiandi atrocissima. Obsessi, amentes. Occultum caedis consilium ipsi Jesu non nisi per daemonium innotescere potuisse putant.

v. 21. ξν, unum) ex innumerabilibus, quae nescitis. [in homine ad piscinam Bethesdam. V. g.] — ἐποίησα, feci) in sabbato. v. 23. — καὶ, et) Involvit vim relativam: unum opus feci, quod umnes miramini. Si in nullo alio opere meo quidquam reprehendendum cernitis: de hoc uno quoque bene existimare debebatis. — θαυμάζετε, admiramini) cum haesitatione. Talis admiratio, Act. 2, 7. 12.

v. 22. διὰ τοῦτο, propteren) Hoc mox declaratur per οὐχ ὅτι, nempe non quia. coll. c. 8, 47. 10, 17. Talis locutio Marc. 12, 24., ubi vis particulae ὅτι latet in participio. — δίδωκεν, dedit) Gen. 17. Ex. 12, 44. Lev. 12, 3. — οὐχ ὅτι, non quia) Hoc inciso amplificatur dignitas circumcisionis, respectu sabbati, quo illa sit antiquior adeoque potior.

v. 23. ῖνα μὴ, ut non) quin, ita ut non solvatur lex; vel, salva lege. — ὁ νόμος μωσέως, lex Mosis) lex de sabbato, quae per circumcisionem non violatur. — ἐμοὶ, mihi) quasi legem de sabbato violaverim. — χολᾶτε, irascimini) Χόλος apud Homerum, ut Eustathius observat, iram etiam diutinam denotat. Haec ira Judaeorum jam XVI menses duraverat: at novo paroxysmo, ut Jesum videbant, exarsit. — ὅλον, totum) Non opponitur totum corpus hominis, parti ei, quae circumciditur; nam a minori ad majus non procedit consequentia, in permissione, hoc modo: licet circumcidere partem; ergo licet sanare totum. Sed

superanda sideliter obstacula excitentur. Verbo: Habenti datur. Qui prima cognitionis quasi stamina ita collocat, ut obsequi DEO sirmiter apud se constituat, is in cognoscenda veritate, quatenus ad salutem conducit, multos brevi superabit, qui (utul literalissimi) DEO se mancipare nolunt. Cons. not. ad Joh. 6, 69. 10, 38. Nec pudet repetere Ambrosii istud: Noti intelligere ut credas, sed crede ut intelligas. Intellectus merces sidei est. Atque cum his jam lectorem DEI reverentem conserre juvabit, quae breviter at nervose notavit Magnis. Dn. Canc. noster D. Reuss, Elem. theol. mor. c. V. §. 23. sq. E. B.

totus homo est, corpore et anima, cap. 5, 14., cujus sanatio multo majus, multoque adeo magis sabbaticum et legi probatum est beneficium, quam circumcisionis actus externus per se spectatus, vel ctiam circumcisio, etiamsi spectetur ut sacramentum. nam circumcisio est medium; sanatio animae, finis. [Praeterea non sine vulnere peracta est circumcisio: sanatio itaque magis convenit sabbato. V. g.] — ἐποίησα, feci) αὐτοκρατορικῶς, summa potestate.

- v. 24. μη χρίνετε κατ' όψιν, ἀλλὰ την δίκαιαν κρίσιν κρίνατε, nolite judicare ex aspectu, sed verum judicium judicate) Eo sabbato, quod in scenopegiae dics incidebat, (inciderat autem sabbatum hoc anno in diem festi quintum) legebatur liber Koheleth, cujus magna portio est hoc ipsum de judicio superficiario vitando rectoque tenendo praeceptum. [Ex aspectu vel (quod idem est) secundum carnem (c. 8, 15.) judicatur etiam, quando litera sumitur citra sensum. Christus ipse ex vero judicat. Jes. 11, 3. 4. V. g.] την) Judicium verum, unum est. Haec vis articuli.
  - v. 25. legoσολυμιτών, Hierosolymitis) qui scirent, quid in urbe ageretur.
- v. 26. παβξησία, libere) Psalm. 40, 10. αληθώς, vere) Dubitare poterat populus, an affirmarent principes, Jesum esse Christum: ab hac dubitatione so recipiens populus affirmare incipit de illa affirmatione. ξγνωσαν, sciverunt) mente et ore.
- v. 27. ἀλλα, sed) Auctoritati humanae crediderunt in Christo repudiando: in Christo agnoscendo tamen non credunt auctoritati humanae. Observari hie possunt Judaica praejudicia. Ratiocinium Judaicum hoc est: Christus habet ortum ignotum; Jesus non habet ortum ignotum; ergo Jesus non est Christus. Respondet Dominus versu 28. sq. τοῦτον οἴδαμεν, hunc novimus) c. 6, 42. οὐδεὶς, nemo) Id vere in hoc Messia vero accidit. v. seq. c. 9, 29. nam no patriam quidem jam norant, v. 42., cum Jesus natus esset Bethlehemi. [Cogitaverit aliquis, otiosam quaestionem esse, sciatur ortus Christi an nesciatur: at falsa opinio in re admodum exili plurimum sane obesse poterat fidei. Id sequenter observare licet de variis normis mulesanis, quibus delineri se mundus patitur. V. g.]
- v. 28. ἔκραξεν, clamavit) magno ardore, pro salute hominum; et ob anditorum frequentiam. Minime saepe clamavit Christus, Matth. 12, 19. quare clamores, quos edidit, magnas habuere causas, vid. mox v. 37. c. 11, 43. 12, 44. Hebr. 5, 7. Matth. 27, 50. κάμλ, et me) Sunt, qui ironiam hie statuant: sed ironia nunquam usum invenias Dominum. Judaeorum sermo duas habuerat partes, kunc et Christus: v. 27. quibus respondens sermo Domini duas item partes habet, et me: et a me ipso. Prior est concessiva, et notitiam de Jesu ejusque ortu extrinsecus spectato quodammodo sub loco relinquit; hanc enim ipse nunquam allegare solet: conf. 2 Cor. 5, 16. sed justam notitiam, sui a Patre missi, eos habere negat. coll. v. 33. s. cap. 8, 14. καὶ ἀπὶ ἐμαυνοῦ) et tamen a me ipso non veni, ut vos putatis. ἀληθινὸς, verus) Haec veritas pluris est, quam illud vere, de quo quaerebant, v. 26. ον ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, quem vos non nostis) Subaudiendum, quod sequitur, quod ab eo sum, et ille me misit. Ipsum illud Judaeorum postulatum de Christo, versu 27. expressum, in Jesu extabat.
- v. 29. παρ' αὐτοῦ εἰμὶ, ab eo sum) Hoc denotat generationem aeternam: ex qua consequitur missio. Duo momenta: prius refertur ad el me, alterum ad unde. Sum, versu hoc et praecedente, refertur ad est, quod bis extat versu 27.
  - v. 30. οῦπω, nondum) c. 8, 20.
- v. 32. of φαρισαίοι και of ἀρχιερείς) Vid. App. Crit. Ed. II. ad h. l. Respicit huc versus 45., ubi ipse *Latimus* habet, ad pontifices et pharisaeos. Pharisaei praeponuntur versu 32. nam ii erant acerbiores, et per eos instigati sunt principes sacerdotum.
  - v. 33. Etc., adhuc) Continuat sermonem, quem post v. 29. interpellarant.

- 1) v. 34. ζητήσετέ με, quaeretis me) me, quem nunc videtis et spernitis. Verba haec sunt quasi Textus, cui sermones hujus et sequentis capitis superstruuntur. c. 8, 21. s. Talis etiam Textus, cap. 16, 16. καὶ οὐχ εύρήσετε, et non invenietis) Severius postea dicit, in peccato vestro moriemini. c. 8, 21. ὅπου, quo) nempe in coelum. c. 3, 13. Proposuit Dominus talem interdum sermonem, cujus sententia aliqua in praesenti audientibus apparebat; profundior deinceps. conf. cum hoc loco cap. 13, 33. Talis etiam sermo c. 13, 16. coll. c. 15, 20.
- v. 34. 36. εἶμι, vado) Plurimi, εἰμὶ, sum. Omnino ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ait Salvator in cap. 12, 26. 14, 3. 17, 24. quibus in locis sequitur ἔσται, ἡτε, ὡσι. Sed hic ὅπου εἶμι ἐγὼ, quia hic sequitur ἐλθεῖν et πορεύεσθαι, et Dominus, hunc ad Judaeos sermonem repetens, ὑπάγω ait, c. 8, 21. 13, 33. Etiam in prosa εἶμι adhibetur. LXX, Exod. 32, 26., ἴτω πρός με. Prov. 6, 6., ἴθι πρὸς τὸν μύρμακα. ἴωμεν habet Plato in Phaedro, in extremo, et Chrysost. περὶ ἰερωσ. l. VI. c. 12. p. 348. ed. Stutg. Ex Thucydide et Xenophonte exempla notat Camerarius in comm. utr. linguae, pag. 452. Adde Herodianum. Hoc notandum erat, quia εἶμι quasi poĕticum a nonnullis repudiatur. Neque vero infructuosa est haec observatio. Quo vado, dixit Dominus, quum aliquanto longius abesset a discessu: ubi sum, dixit, in ipsa passionis hebdomade, in ipsis sermonibus ultimis. Omnia hanc locutionis differentiam loca modo indicata comprobant: neque obstat locus Joh. 13, 33. 36. nam versu 33. allegatur pristinus sermo ad Judaeos: et versu 36. respicitur Petri quaestio, Domine, quo vadis?
- v. 35. ποῦ, quo) Importunius postea dicunt: Num interimet se ipsum? c. 8, 22. διασπορὰν) Sic LXX, Deut. 28, 25. 30, 4. etc. τῶν ἐλλήνων, Graecorum) sive Judaeorum extra Palaestinam. Putant, se eruturos eum esse per literas, ubicunque gentium inter Judaeos versetur.
- v. 36. οὖτος ὁ λόγος, iste sermo) Sermonem rhythmo conceptum eo magis tenent. conf. c. 16, 17.
- v. 37. ἐσχάτη, extremo) Septimus hic dies erat; non octavus, quippe qui proprium festum habebat. vid. F. B. Dachs ad cod. Succa. p. 373., coll. p. 357. 405. Hic septimus maxime solennis in scenopegia dies erat. Lev. 23, 34. Num. 29, 12. seqq. Nehem. 8, 18. 2 Chron. 7, 8. seqq. Atque ipse Jesus hunc diem fecit magnum: neque alter dies tantae solennitatis frequentiaeque restabat ante passionem Domini. Ergo tempore usus est²). ἐάν τις διψᾶ, si quis sitit)³) Appositus sermo, etiam propter ritum illum, quum extremo illo festi die soliti sunt aquam e fonte Siloah haurire et super altare holocausti libare. Vide Surenhus. de alleg. V. T. p. 354. [Sitire, prima animae ad salutem adspirantis proprietas, et character certissimus. V. g.] ἐρχέσθω, venito) Ap. 22, 17.
- 4) v. 37. 38. ἐάν τις διψᾶ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, καθως εἶπεν ἡ γραφὴ, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ξεύσουσιν ὕδατος ζῶντος)

μικρόν χρόνον, parvum tempus] Sane: vix enim anni pars dimidia effluxit ab hoc sermone ad passionem. Harm. p. 355.

<sup>2)</sup> Paschatis et Pentecostes antitypi in sacrificio Christi et Spiritus Sti effusione Hierosolymis ante plenam typorum abolitionem extitere. Ita et h. l. Scenopegias antitypum observare datur in hoc ipso festo, quod Salvator Hierosolymis tanto gloriae suae splendore illuminavit, insignem istam promissionem Zach. 14. (v. 18. 17. Hierosolymas indigitantem) Hierosolymis repetens, ejusque largissimo complemento, proxime tum exspectando, fidelium animos demulcens. Harm. p. 354. s.

<sup>3)</sup> De donis miraculosis eorum, qui doctrinam apostolicam receperunt, sermonem hoc loco esse; non desunt qui existiment hodie. (Vid. D. Ernesti Bibl. theol. noviss. T. I. p. 791.) Nec sane quisquam, ista non spectari, jure contenderil, coll. v. 39. sq. Nolim tamen universalem hanc et solennissimam promissionem ita restringi, ut ea Spiritus sancti dona, quae omnis anima vanitatis pertaesa sitit, exclusa putes. Nempe locus Zach. 14, 8., coll. c. 13, 1., haud obscure docet, ea spiritus dona simul certe connotari, quibus opus est omni ad veram quietem et meliorem vitam perducendo. E. B.

<sup>4)</sup> καὶ πινέτω, et bibat] Huc deducenda res est. Multi ad Jesum veniunt: sed ipsi sibi desunt, quo minus ipsă jucundissimă fruitione, accessum alioquin excipiente, potiantur.  $V.\ g.$ 

Nova ac plausibilis est interpunctio, ἐάν τις διψᾶ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω ό πιστεύων εἰς ἐμέ καθώς εἰπεν κτλ. sed χιασμός durior esset, siliens veniat: bibat credens. Nunc indivulsus manet, ac sponte fluit hic sensus: Si quis silit, venito ad me, et bibet: credens in me, ex mea abundantia explebitur. conf. cap. 6, 35. Post imperativum imperativus vim futuri habet, uti mox v. 52., ἐρεύνησον καὶ ἴδε, scrutare, et videbis. Neque perimitur subsequentium constructio verborum. Subjectum est, Qui credit in me: praedicatum, sicut dirit Scríptura, Flumina ex ventre ejus fluent aquae viventis. tantummodo suppleri debet copula est, vel potius erit, ita fere, uti c. 6, 39. 17, 2. Luc. 21, 6. Hoc autem loco sermo continuatur per Allegatum, et Credens comparatur cum ipso Domino credentium, de quo agit promissio.

v. 38. ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, credens in me) Credere parallelum est, non verbi sitire, sed venire. c. 6, 35. Huc ref. credentes, v. seq. — καθώς εἶπεν ή γραφή, sieut dixit scriptura) Multa habet scriptura de promissione Spiritus sancti, sub schemate aquae: Jes. 12, 3. 55, 1. 3. Ez. 47, 1. s. Joël. 2, 23. quae Jesus h. l. verbis pronunciat ad tempus praesens accommodatis. Maxime vero huc pertinet illud Zach. 14, 8., ἐξελεύσεται ὕδωρ ζῶν ἐξ ἐερουσαλήμ κτλ. etenim illud ipsum caput Zachariae lectum fuerat publice, tanquam Haphtara, primo die scenopegias, quod Jesus, cum venisset medio festi tempore, extremo die repetit Hierosolymis. Lectioni die primo non interfuerat: literas non didicerat, v. 15. itaque Lectionis allegatio auditores eo magis commovere debebat. — κοιλίας, ventre) το penetrale intimum, capacissimum, foecundissimum. Alluditur ad amphoras, quibus ultimo festi illius die aqua ex fonte Siloah per urbem ad sacrarium ferebatur. magnum enim ventrem habebant. — αὐτοῦ, ejus) Messiae. Hic est fons, ex cujus abundanti fluxu fideles accipiunt. v. 39. — ὕδατος ζῶντος) ὕδωρ ζῶν, Zach. l. c.

v. 39. εἶπε, dixit) Jesus. — οὖπω γὰρ ἦν, nondum enim erat) Esse, pro adesse. Matth. 2, 18. Gen. 42, 36. conf. omnino 2 Chron. 15, 3. Refertur γὰρ ad ἔμελλον, et hoc ad futurum ρεύσουσιν.

- v. 42. οὐχl, nonne) Atqui id ipsum in Jesu verum erat. Cur non animadverterant? admoniti praesertim Matth. 2, 1. s. Anni XXXII non erant tempus immemoriale, praesertim interposita, anno duodecimo, admonitione nova, Luc. 2, 42. ἀπὸ βηθλεὶμ, a Bethlehem) Hoc ut ex evangelistis aliis notum praesupponit Johannes, de Jesu.
- v. 43. σχίσμα, dissensio) Sic, c. 9, 16. 10, 19. Schisma multiplex esse solet: unius dogmatis vel multorum; et hominum bonorum a malis, vel malorum a bonis, vel bonorum a bonis, vel malorum a malis.
  - v. 45. Exervoi, illi) pontifices, quos versu 47. interpellant pharisaei.
- v. 46. ώς, ut) Character veritatis, etiam idiotas convincentis, prae dominis eorum. [Haud raro fucilius rudiores virtutem verbi Christi, quam sagacissimi, persentiscunt. V. g.]
- v. 48. μή τις, num quis) Sic inferunt: in quem non credunt principes, in eum non est credendum. Simili argumentatione ac fremitu utuntur zelotae hodierni, praesertim Romanenses. ἐπ τῶν φαρισαίων, ex pharisaeis) legem scientibus, scilicet.
- v. 49. οὖτος, iste) Hoc ad contemptum pertinet. τὸν νόμον, legem) Saepe lex id notat apud Hebraeos, quod nos dicimus Biblia. 1 Cor. 9, 8. ἐπικατάρατοι, maledicti) Magnus erat miserorum fremitus. unde metonymia antecedentis et consequentis. i. e. sunt maledicti: credunt in illum: manent maledicti.
- v. 50. λέγει, dicit) Saepe ii, qui timidi fuerant extra discrimen, in ipso discrimine, veritatis defensores evadunt. [Conf. c. 19, 39.] εἶς ων, qui unus erat) Incisum hoc nectitur cum dicit.
- v. 51. ο νόμος, lex) quam vos solos scire putatis. v. 49. πρίνει, judicat) id est, judicare docet. τον ἄνθοωπον. hominem) quemvis, et hunc. ἀπούση, audierit) Subaudi, is qui judicat. [Regula haec, audiendum prius hominem esse,

quam judicandum, tantam habet evidentiam, ut vel puerulo pervia sit: attamen summae auctoritatis viri contra eam frequenter impingunt. Insignis pars injustitiae, qua mundus scatet, his ponderatis exularet. Enimvero nusquam ista minus obser-

vantur, quam in Christi causa. V. g.]

v. 52. μη, num) Aequitatem orationis persentiscunt; quare nil ad eam respondent: tantum ex conclusione ipsa invidiam Nicodemo faciunt, eumque insectantur, quasi omnes et soli Galilaei essent discipuli Jesu. — μη καί σὺ γαλιλαῖος εἰ;) Sic Lat. idque ad mentem Pharisaeorum. ἐκ τῆς γαλιλαίας, pro γαλιλαῖος, ex verbis proximis subsequentibus videntur arripuisse Gracci recentiores. — καὶ ἴδε, et vide) i. e. videbis facillime. Provocant ad experientiam: quae tamen non erat universalis. [Denuo trivialis formula recurrit (coll. v. 27.), quae, utut videretur nullius momenti esse, sinistre adhibita noxam insignem inferebat. E stupenda eorum multitudine, qui pereunt, vix quenquam invenias, qui non uno alterove hujus generis πρώτφ ψεύδει abreptus, veritatis salutaris efficaciam in se sufflaminet. V. g.]

v. 53. καὶ ἀπῆλθον ἔκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ) Haec capitis proxime sequentis initium constituere debere, censet Ant. Blackwall de Classicis sacris p. 497. ed. Woll. Si quid mutandum sit, caput VII. terminaveris in τῶν ἐλαιῶν, o/ivarum, ut iidem sint dierum in facto, et periocharum in textu fines. Res pusilla: sed tamen commodissime retinetur antiqua divisio, ut profectio Jesu ad montem olivarum cohaereat cum ejus ingressu in templum postridie facto.

#### CAPUT VIII.

- v. 1—11. Ἰησοῦς δὲ καὶ μηκέτι άμάρτανε) Sapientia et virtus, quam Jesus in historia adulterae praestitit, tanta est, ut mirum sit, insignem hanc historiae evangelicae partem hodienum a compluribus pro incerta haberi. Omittitur etiam in codice ms. Ebneriano, sed tantummodo a versu 3. ac sub finem evangelii secundum Johannem ita suppletur, et versui 2. annectitur, ut facile appareat, librarios periocham, pro genuina agnitam, a publica tantummodo lectione removisse. Jo. Lami in libro de Eruditione apostolorum codicem MS. Florentinum IV Evangelistarum Graecum describens ait, In Evangelio Johannis Jambi in fine scripti sunt. Praecedit index Capitum XIX. Decimum caput omissum fuerat, et extra ordinem in fronte recensitum est περὶ μοιχαλίδος, De Adultera, cujus historia in ipso evangelio extat. Scriptio est seculi XII. p. 230. ἐποφεύθη, ivit) qui non haberet domum. coll. c. 7, 53. εἰς τὸ δρος τῶν ἐλαιῶν, in montem olivarum) in eum montem, in quo eum erant postea capturi. c. 18, 2. quum modo frustra conati essent. c. 7, 30.
- v. 2. παρεγένετο, veniebat) exspectatus. ἐδίδασκεν, docebat) Eo molestiores erant interpellatores. v. 3.
- v. 3. πατείλημμένην) τοπ LXX παταλαμβάνειν· sed Num. 5, 13. et saepius, συλλαμβάνειν.
- v. 4. διδάσκαλε, doctor) Ratio, cur judicium ejus requirant. ἐπαυτοφώρφ, in ipso facto) Talia flagitia plerumque perpetrantur sub festa. conf. c. 7, 37. Veritatem hujus historiae comprobant etiam, quae sequuntur, ut v. 12. mentio tenebrarum, collato hoc versu, de adulterio, tenebrarum opere: et v. 15. de judicio, coll. v. 11.
- v. 5. λιθάζειν, lapidare) Aut mulier haec sponsa crat, aut sermo scribarum et pharisaeorum est concisus, hoc sensu: Moses jussit adulteras supplicio afficere, (Deut. 22, 22. ss.) et id supplicium majores nostri lapidationem definierunt. v. Grot. ad h.·l. οὖν, ergo) Haec particula quaestionem exhibet magis captiosam, quam si aperto antitheto dixissent: vero.
- v. 6. κατηγοφείν, accusare) violatae legis. Sciebant aequitatem Jesu erga sontes, qui non fori agendi causa in mundum venerat. δὶ, autem) Solent ho-

mines otiosi, cogitationibus immersi, interdum gestus varios, etiam scribentium similes habere; quos re seria occurrente, omittunt. Multo alium hîc gestum Salvator, re jam a scribis et pharisaeis proposita, adhibet, idque plus semel. πάτω πύψας, τῷ δακτύλφ ἔγραφεν είς τὴν γῆν, inclinans se deorsum, digito scribebat in terram) Semel scripsit Deus in V. T. Decalogum: semel in N. T. scripsit Christus. scripsit autem digito, neque enim stilo utebatur Sapientia ipsa; et in terram, non in aërem, non in tabellam: scripsit sive pinxit, aut literas verba conficientes, ea ipsa fortasse, quae versu 7. memorantur, aut lineas ductusque nil distincte significantes; utrasvis, quiescente digito vel remanentes vel disparentes. conf. Dan. 5, 5. Scribi solet in futuram memoriam. Itaque haec actio plane ex verbis subsecutis interpretanda videtur, ut hoc Dominus significet: Moses scripsit legem; ego etiam possum scribere. imo Lex Mosis scripta est mea. Scribae, judicia scribitis in alios; et ego possum scribere in vos. v. 26. Peccata vestra scripta sunt in corde vestro; et nomina vestra in terra. Jer. 17, 1. 13. (quid si nomina accusantium scripserit?) Hanc meam scripturam vos nunc non intelligitis; sed olim, quid scripserim, toti mundo conspicuum erit, quum libri aperientur, et vestra quoque flagitia patefient omnia. Itaque Jesus I. silenti actione cogitationes adversariorum vagas, festinantes et securas fixit, et conscientiam eorum excitavit. II. significavit, se illo tempore non venisse ad judicia forensia administranda; et malle agere, quod intempestivis accusatoribus otiosum videretur, quam isthuic rei operam dare: (pertinet huc antiqua Glossa, scripsit in terram, μή προσποιούμενος, id negotii ad se nil pertinere significans: pro quo recentiores, καὶ προσποιούμενος) tempus, cum ipse judicem agat et in hanc ream, et in hos actores, et in omnes homines, injustos et justos, omnibus de rebus, non esse, sed olim fore: interim omnia in libros referri; olim terram non esse tecturam flagitia hypocritarum. conf. Jes. 26, 21. Job. 16, 18. Solet enim scriptio adhiberi memoriae in posterum causa. Ex. 17, 14. Ps. 102, 19. Plane haec actio Jesu Christi habet similitudinem quandam cum ceremonia illa, quae adhiberi solita erat in muliere adultera, Num. 5, 13. 17. 23. s. sed est etiam dissimilitudo. nam lex agit de muliere suspecta; hic locus de deprehensa: et in lege mulier literas per sacerdotem libello inscriptas et aqua elutas, cum aqua et cum pulvere soli bibit; sed literas, quas Jesus in terra ipsa scripsit, mulier non poterat cum aqua, nedum sine aqua bibere. Hinc facile appareat, in actione hac Jesu, quod ad ream attinet, quiddam quasi abruptum inesse et in suspenso relictum, ut significare videatur, esse se judicem quidem, sed judicium non nunc (quare etiam accusatores saucios tantum dimittit in praesenti) sed olim confectum iri, et tum adulteram quoque istam vel poenae vel absolutionis participem fore.

v. 7. ως δὲ ἐπέμενον, cum autem perseverarent) Pro δὲ est ergo in Lat. plerisque. Ex more Johannis: qui tamen in hac periocha saepius δὲ adhibet, etiam alibi frequentatum, v. gr. c. 9. — ὁ ἀναμάρτητος, qui peccato caret) ἀναμάρτητος, si terminationem spectes, est, vel qui peccare non potest, vel qui non peccavit. LXX, Deut. 29, 19.: μὴ συναπολέση ὁ άμαρτωλὸς τὸν ἀναμάρτητον. conf. 2 Macc. 8, 4. 12, 42. Testes in lapidando primi esse solebant. [Hinc τὸν λίθον dicitur, cum articulo. V. g.] hi testes omnes aut in ipso illo facto, aut in similibus

flagitiis culpam contraxerant, supplicio dignam.

v. 9. ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, a senioribus) Hi maxime perculsi erant. Magna vis verborum Jesu. [hominum penetralia recludendi. V. g.] — μόνος, solus) nemine eorum remanente, qui causam proposuerant. alii, etiam ex pharisaeis, remanebant v. 2. 12.

v. 10. καὶ μηδένα θεασάμενος πλην τῆς γυναικός) Glossam antiquis ignotam prodit praepositio πλην a Johanne nullo in omnibus scriptis loco adhibita; cujus vim passim aliter expressit 1). — ἐκεῖνοι, illi) Jam procul aufugerant.

<sup>1)</sup> Ilaque omissionem hujus incisi (quam Ed. maj. minus probaverat), cum Ed. 2. etiam Vers. germ. luculenter approbat. E. B.

- v. 11. πορεύου, vade) Non addit, in pace: neque dicit, remissa sunt tibi peccata tua: sed, posthac noli peccare. c. 5, 14.
- v. 12. πάλιν, iterum) uti cap. 7. Solet Jesus initia sermonum capere a doctrina salvifica: deinde, ubi homines contradicunt, elenchum adjungit. το φῶς, Lux) Sermo conveniens tempori matutino, et oppositus operibus tenebrarum, quale est adulterium. τοῦ πόσμου, mundi) totius. ὁ ἀπολουθῶν, qui sequitur) Hoc ipso ostendit, nullo modo probari sibi adulterium, quamvis adulteram non condemnarit.
- v. 13. εἶπον, dixerunt) aperta importunitate. περὶ σεαυτοῦ, de te ipso) Reponunt Domino verba sua, coll. c. 5, 31. sed sensu corrupto. ἀληθης, verum) Sermo concisus. Potest homo de se ipso verum dicere, sed id non solet pro idoneo haberi testimonio. Judaei autem, quo vehementius contradicant, testimonium Jesu ne verum quidem esse dictitant.
- v. 14. καν, tametsi) Non loquitur conditionate, sed affirmat, se testari de se ipso. v. 18. Posteaquam multa docuit, postulat ab auditoribus, quod antea non ita postularat. οίδα, scio) Ex scientia certa et firma proficiscitur testimonium verum. πόθεν, ποῦ· unde, quo) Ad haec duo capita potest referri doctrina de Christo. De illo agitur v. 16. seqq. de hoc, v. 21. seqq. ὑμεῖς, vos) Penes vos culpa est, cur veritatem testimonii mei non assequamini: vos egetis, ut vobis dicam, quod nemo mortalium vobis potest dicere. ἔρχομαι, veniam) Diff. ab ἡλθον, venerim. Verbo venerim significat Jesus, Se semper scisse: verbo veniam, Judaeos ne nunc quidem scire.
- v. 15. κατὰ τὴν σάρκα, secundum carnem) adeoque secundum aspectum. c. 7, 24. [Antitheton, superne, v. 23. V. g.] οὐ κοίνω, non judico) Conf. v. 11.
- v. 16. ή κρίσις ή ἐμὴ, judicium meum) Eadem ratio judicii, quae testimonii. v. 14. 17. c. 5, 30. s. Testimonium, de Deo et Filio Dei; judicium, de hominibus. ἀληθης, verum) non secundum carnem. v. 15. μόνος οὖπ εἰμὶ, solus non sum) etiam in judicando. Conf. c. 5, 19. ὁ πέμψας με, qui misit me) Hoc ipso significat, unde venerit.
- v. 17. καὶ) etiam. ἐν τῷ νόμᾳ τῷ ὑμετέρῳ) in lege vestra, ad quam vos refertis. v. 5. δύο ἀνθρώπων, duorum hominum) quanto magis Dei et filii Dei? Hi testes quum duo dicuntur, argumentum est ejusdem naturae. Vide de his duobus, Zach. 6, 13. fin. ἀληθής, verum) irrefragabile.
- 1) v. 19. ποῦ, ubi) Quaerunt, ubi, ut sciant, unde missus a Patre venerit Jesus. οὕτε ἐμὲ, neque me) Non respondet Jesus statim directe ad interpellationem judaicam, ubi est Pater tuus? sed sermonem institutum prosequitur, simulque tamen viam ad respondendum parat. Ostendit enim perversitatem interrogationis, et docet, illos debere prius cognoscere filium, quem in carne videant et audiant, si velint cognoscere Patrem. Nam Filio cognito, cognoscitur Pater. conf. v. 16. 18. ubi Filius ante Patrem nominatur. add. Matth. 11, 27. et infra, c. 14, 9. Pater ubi sit, clare docet v. 23. Atque hoc loco, de Patre rogatus, respondet de Se; mox vicissim de Se rogatus, respondet de Patre; v. 25. 27. quia Ipse et Pater unum sunt. καὶ, etiam) Conf. c. 14, 7. 9. s. ἥδειτε αν, nossetis) ita ut non opus esset vobis quaerere, ubi sit. Habet hic locus testimonium clarissimum, de unitate Patris et Filii: quare v. 20. ut mirabile quiddam describitur, quod Jesum non comprehenderint.
- v. 20. ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, in gazophylacio) eo loco, ubi aliquis facile potuisset capi: ubi maxima erat hominum frequentia. διδάσκων, docens) Considerari hic potest Didactica Christi, ex Johanne speciatim. Christus, Doctor unus, verus, bonus. Unus, Matth. 23. summa dignitate, v. 8. potestate, v. 9. auctoritate, v. 10. Verus, Joh. 7. nam missus est a Deo, et vera docet. Bonus: didacti-

<sup>1)</sup> v. 18.  $\times \alpha l$ , et] Hîc duo testantes memorantur expresse: accedit tertii, Spiritus sancti testimonium. V.~g.

cus. conf. 2 Tim. 2. Tria doctorum genera, Matth. 23. Prophetae, Sapientes, Scri-Scribae titulum non gessit Ipse, sed discipulis reliquit, Matth. 13, 52. Non opus ei fuit discere, Joh. 7, 15.: non nisi semel legit, Luc. 4, 17. invenit locum: semel scripsit, Joh. 8, 6. Ideo suo nomine non scripsit libros, ut apostoli, neque usus est apparatu librorum: aliquas tamen epistolas dictavit, Ap. 1. Supersunt duo tituli Sapientiae et Prophetae. Matth. 12, 41. 42. Prophetae nomen alias majus, quam Sapientis. In Christo sublimius quodammodo nomen est Sapientia, quam Propheta. Precatus est: Patris mandata secutus. Discipulos ad se traxit suaviter 1) apud Johannem, c. 1, 38. ss. coll. c. 8. 2) apud Lucam etc. Docuit eos ordine, primo de sua persona, de se ut Christo, 1) praesente populo. 2) praesentibus adversariis. 3) seorsum; tum, de sua passione et resurrectione: docuit primo, sermone aperto; deinde per parabolas, Matth. 13.: primo, in nuptiis; deinde, aliis occasionibus. Docuit aliter populum, aliter Pharisaeos, aliter discipulos Johannis, aliter suos. Docuit de jejunio discipulorum Johannis, de baptismo Johannis, Matth. 21. de numismate etc. Docuit operibus potius, quam verbis, Matth. 11, 1. s. docuit etiam gestu et vultu. Luc. 20, 17. Fugit celebritatem, Matth. 12. Docuit interrogans; docuit interrogantes. Discrimen etiam discipulorum invicem tenuit. Docuit aliter ante resurrectionem, aliter post resurrectionem. Praedictio passionis fuit 1) aenigmatica, 2) aperta. Sequebatur valedictio, discessus denique ipse, 1) in passione: 2) in ascensione. Non desiit, donec dixit: Nunc creditis, Joh. 16, 31. Confirmavit doctrinam e Scripturis, et per miracula. Discipulos jussit discere experiendo, Joh. 16, 22. 23. init. Occasiones sapienter sumsit. Joh. 4. Brevi colloquio Nathanaëlem, Samaritanam docuit, quod discipuli aliquot annis didicere. Sublimibus auditoribus sublimia proposuit, Joh. 3. Sensim aperuit rem. Joh. 16, 4. 12. 11, 13. Non omnia planissime exposuit: sed justis aenigmatibus involvit. Perspicuitate promiscua multi peccant. nostra non migret consuetum doctrinae ordinem. si alicubi diversa erit, non dilabetur ad philosophemata, sed se recipiet ad Scripturam S. Porro, Christus non mansit uno loco, nec semper apud eosdem. vid. Joh. 4, 44. Habuit virtutes boni doctoris, easque ostendit, suaviter et leniter. Matth. 11. Luc. 4. Discipulos misit XII, deinde LXX. sensim precari docuit. Luc. 11, 1. Joh. 16, 24. etc. ούδεις έπίασεν, nemo comprehendit) etsi conabantur.

v. 21. πάλιν, iterum) Nam dixerat cap. 7, 33. s. quum insidiati essent, ut hoc loco. — άμαφτία, peccato) Singularis. una tota perditio, ex infidelitate, per quam omnia peccata vigent. v. 24. Hoc loco emphasis est in priore vocabulo, peccato, deinde in priore verbo, moriemini. v. 24. — ἀποθανεῖσθε, moriemini)

morte omnimoda. — ὑπάγω, vado) v. 22. c. 13, 33. 36. 14, 4.

v. 22. μήτι αποπτενεί ξαυτον, numquid interficiet se ipsum) Pessima cogitatio. imo Judaei illum erant occisuri. Volunt dicere, se eum ubique posse invenire.

v. 23. υμεῖς, vos) Iterum interpellationem eorum praeterit Jesus; et probat, quae dixit v. 21. coll. c. 3, 13. — ἐκ τῶν κάτω, ex iis quae infra sunt) ex terra. - ἐγοὸ, ego) Ostendit, unde sit et venerit, et quo sit iturus; ex mundo ad Patrem. — τούτου, hoc) Hoc addito ostenditur, esse etiam alium mundum. c. 9, 39.

v. 24. 1) anovaveiste, moriemini) Judaci ex v. 21. verba graviora neglexe-

rant. cetera assumserant v. 22.; nunc ergo graviora illa repetuntur.

v. 25. s. σθ τίς εἶ, tu quis es) Respiciunt illud: ἐγώ εἰμι, ego sum. Interrogant, animo tamen ita perverso, ut non habeant constitutum dicenti credere. - είπεν, dixit) Non dicitur, respondit. Interpellationi judaicae minus directe satisfacit Dominus; sed rei ipsi plane, atque ita, ut in suo sermone progrediatur. Similis quaestio et responsio, c. 10, 24. seq. — την άρχην, ὅτι καὶ λαλοῦ ὑμῖν, πολλά έχω περί ύμων λαλείν και κρίνειν. άλλ' ό πέμψας με άληθής έστι, κάγω ά ήπουσα παρ' αύτου, ταυτα λέγω είς τον κόσμον) Unam haec omnia periocham con-

<sup>1)</sup> έαν γαρ μή πιστεύσητε, nisi enim crediderilis] Credentes Christo adhaerescunt, perque Ipsum eo pertingunt, quo non possent alioquin pervenire. V. g.

stituunt, cujus et protasis bimembris est et apodosis, ita, ut aptissime inter se respondeant, tali modo:

Principio, quum etiam loquor vobis, multa habeo de vobis loqui et judicare:

Sed is, qui misit me, verus est;

et ego, quae audivi ab illo, haec dico in mundum.

Quodvis verbum proprio suo significatu sumi hoc loco et debet et potest. I. Tiv άρχην, non valet hîc όλως omnino, sed proprie, principio. Ostendi id ad Chrysost. de Sacerd. p. 425. seq. nec non ad 1 Cor. 5, 1. atque expendi merentur Raphelii Herodotea p. 293. seqq. Nonnus cum retinere potuisset (inquit Joach. Camerarius) την αρχήν, non obstantibus numeris versus, mutavit in Έξ άρχης. ὅττι περ ύμμιν Έξ ἀρχῆς δάριζον. II. ὅτι est quod, quum, quia, uti v. 45., Ego autem υτι quod verilatem dico, non creditis mihi. Expendatur eadem particula, v. 22. 43. 2, 18. 11, 47. 56. etc. III. xal, sub initium, non ipso initio, commatis, valet etiam: et hoc loco vim praesentis temporis et indicativi modi in verbo lalo intendit; collato nai ctiam 1 Cor. 15, 29. Phil. 3, 8. IV. dado, loquor: i. e. non modo loqui habeo, non modo locutus sum, sed etiamnum loquor. V. ύμῖν, vobis, est Dativus commodi. i. e. de me, quis sim, loquor, ut credatis et salvemini. Non facile distinctio ulla plus molestiae peperit exegetis, quam punctum post hoc vuiv. Comma defendant codices mss. in apparatu citati, p. 589., et praeter Chrysostomum, Nonnum, Scaligerum, qui ibidem memorantur, Knatchbullus, Raphelius, nec non Jac. Faber, Corn. Jansenius, Franc. Lucas. VI. πολλά περί ύμῶν, multa de vobis, ob multam vestram incredulitatem. Haec erat summa querelae Jesu Christi de Judaeis, ubique, hîc praesertim, ubi de abitu suo mentionem facere incipit. VII. ἔχω λαλεῖν καὶ κρίνειν, habeo loqui et judicare. Huc pertingit τήν ἀρχήν, et sic valet plus quiddam, quam πρώτον. Nunc prinum longe maxima causa a Judaeis est Domino data loquendi et judicandi de ipsis, postquam tot testimonia audierant, nec tamen crediderant. Similiter võv nunc ponitur Luc. 11, 39., in elencho, cui magna erat ansa data. Conf. ηρξατο, coepit, Matth. 11, 20. Hîc desinit protasis, qua tota idem dicitur, quod c. 6, 36., dixi vobis, vos et vidisse me, et non credere: et c. 10, 25. s. ubi ad eandem quaestionem eadem responsio, aliis tantum verbis, iteratur. VIII. Sequitur apodosis ab ἀλλ' incipiens, in qua, quis sit, satis aperte significat. ΙΧ. ο πέμψας με άληθής έστι i. e. quanquam usque adeo non creditis, ut incredulitas vestra maximam causam praebeat, cur vos judicare possem: tamen Is, qui misit me in mundum, verus est. Ipsius fidem infidelitas vestra non tollit. X. κάγω, α ήκουσα παρ' αὐτοῦ, ταῦτα λέγω· i. e. haec dico, quae ille Verus mihi ad salvandos vos, non ad judicandos, mandavit; quorum summa est, me ab Illo esse missum: haec dico unice, non alia, quae ad vos judicandos pertinerent. c. 3, 17. 5, 45. 12, 47. XI. εἰς τον κόσμον. Sermo concisus. i. e. haec mundo ante ignota pertuli in mundum, et loquor in mundo, ut didantur per testes meos in mundum totum, a fide alienum, at, sive vos credetis, sive minus, crediturum. Vestram contumaciam non moror. Ex quatuor membris hujus periochae, ineunte hac annotatione designatis, primum et quartum, secundum et tertium, convenientissimo γιασμού cohaerent. In protasi et incisum prius, etiam loquor vobis, et alterum, multu habeo de vobis loqui et judicare, et nexus utriusque spectari debet. Est enim antitheton, etiam loquor, idque vobis: habeo loqui et judicare, idque de vobis. Apodosis per se facilis est: sed quomodo ea ad protasin se habeat, non protinus perspiciunt, qui sententiam minus quam verba intuentur. Hi observabunt, infidelitatem Judaeorum notari in protasi; sed immotam Jesu perseverantiam, in veritate salvifica proponenda, declarari potius in apodosi, ipsamque simul veritatem de Jesu, quis sit, summatim ingeri. confer omnino totum versum 28. Initium sermonis, inquit, ab judicio infidelitatis vestrae, nunc magis etiam quam antea, jure possim facere, prius quam cetera promam: sed non tam tristia de vobis, quam salutaria de me constanter dico. Permulti haec verba την άρχην ὅτι και λαλῶ ὑμῖν, seorsum sumunt: et quidem H. B. Starkius sic resolvit, Initio scil. dixi, quod etiamnum dico vobis. quae pridem fuerat Nic. Hemmingii explicatio, non longe abeunte in Homiliis Johanne Brentio. Ceteri sic fere: δν τινα εἶναί με τὴν ἀρχὴν ἔλεγον, εἰμί. i. e. sum is quem esse me initio dixi vobis. quae interpretatio quam facilem infert sententiam, tam multas a verbis textus, si contenderis, discessiones facere deprehendetur.

v. 27. οὐκ ἔγνωσαν, non norant) Per hanc epicrisin Johannes admirationem suam significat, ob infidelitatem et coecitatem Judaeorum: uti cap. 12, 37. — τὸν πατέρα, Patrem) Pater eum miserat: v. 26. et Patre cognito, cognovissent, Jesus

quis esset. v. 25.

v. 28. ὑψώσητε, exaltabitis) in cruce. — τότε, tunc) non prius. 1 Cor. 2, 8. — γνώσεσθε, cognoscetis) ex re, quod nunc ex verbo non creditis. v. 24. Eventum legimus Matth. 27, 54. Luc. 23, 47. s. Act. 2, 41. 21, 20. — καl, et) Oratio sic cohaeret: Ego sum (id quod aliquando cognoscetis) et a me ipso fucio nil, etc. Ab h. l. ad finem v. 29. sunt quatuor sententiae. prima incipit, et a me ipso: secunda, et qui: tertia, non reliquit: quarta, quia. Ex his secunda et tertia sunt parallelae; itemque prima et quarta. — ποιῶ, facio) Subaudi, et loquor. — καθώς — ταῦτα, sicut — haec) Similis locutio, ὅσα — .οῦτω· quae — sic. Num. 32, 31. Vid. Comen. in Didact. — λαλῶ) haec, quae loquor, loquor. Subaudi, et facio. Alterum ex altero supplendum.

v. 29. καὶ, et) et ideo. — οὐκ ἀφῆκέ με, non reliquit me) Praeteritum significat, nullo unquam tempore se relinqui. Congruit τὸ πάντοτε, semper. — ὅτι, quia) Conf. c. 15, 10. — τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ, quae plucita sunt ei) Argumentum, quo Judaei ad credendum Jesu Christo perducti sunt, idem militat pro omni auctoritate Scripturae S. et religionis Christianae. Semper, ubique, omni modo, ab omnibus postulat, omnes docet, ea omnia, quae Deo sunt placita, et Deo digna. — πάν-

rore, semper) Haec summa cum suavitate dixit Dominus.

1) v. 31. ύμεῖς, vos) qui credere coepistis, quamvis ceteri non credant. — μείνητε, manseritis) Act. 13, 43. — ἀληθῶς, vere) Non satis est coepisse. sic,

οντως, revera. v. 34. — έστὲ, estis) jam: modo constetis.

v. 32. την ἀλήθειαν, veritatem) de me, misso a Patre: de vobis, vere discipulis meis. — ή ἀλήθεια, Veritas) cognita, de me; et Ego ipse. Filius enim liberat, v. 36. [coll. c. 1, 12.] et est Veritas. c. 14, 6. — ἐλευθερώσει, liberabit) Non debemus mirari, Jesum repente injecisse mentionem hanc, cui contradicturi erant Judaei. Semper enim, pro infinita sua sapientia, id potissimum locutus est, quod oppugnaret praejudicia hominum, et hominibus esset saluberrimum; quamvis homincs inde litigandi causas caperent. Libertas est immunitas filiorum Dei ab omni potestate contraria. [a peccato videlicet ejusque servitio, v. 34., et a morte, v. 51. V. g.]

v. 33. ἀβραάμ, Abrahae) Ad hunc denuo provocant v. 52. — οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν, nemini servivimus) Loquuntur de sua aetate. nam majores servierant regi Aegyptiaco et Babylonico. — ἐλεύθεροι, liberi) Hoc unum arripiunt: de veritate liberante nil movent. Sic quoque versu 22. verba Jesu praegressa mutilarunt. Turba erat promiscua. Aliqui eorum propenso in Jesum animo erant; inimico alii. Illorum nonnulli praecedentibus de fide sermonibus moti ad fidem ad-

spirare coeperant, sed hoc momento pedem retulerunt.

v. 34. ἀπεκρίθη, respondit) Jesus exceptioni duplici Judaeorum inverso ordine respondet, et primum orationem de libertate pertexit; deinde de Abrahae liberis disserit, a v. 37. — ὁ ποιῶν) qui factitat peccatum, veritati oppositum. — δοῦλός ἐσει, servus est) ipso facto. 2 Petr. 2, 19. Rom. 6, 16.

v. 35. δοῦλος) servus, statu; servilis, illiberali ingenio, adeoque peccatum faciens. — ἐν τῆ οἰκία) in domo Patris. — ὁ νίὸς, Filius) unigenitus. coll. v. seq. Articulus majorem hîc vim habet, quam in antitheto, ὁ δοῦλος. — μένει, manet)

<sup>1)</sup> v. 30. ἐπίστευσαν, credebant] Tenellum hoc fidei quasi germen fuit. Sed acris insecuta est boni et mali pugna, v. 44. V. g.

in domo. Alluditur, quia de Abrahamo quaestio est, ad Gen. 21, 10. 25, 5. coll. Gal. 4, 22. s.

v. 36. o vios, Filius) unigenitus.

- v. 37. ἀλλά, sed) alitis peccatum, occidendi mei consilium. ὁ λόγος ὁ ἐμὸς, sermo meus) sermo veritatis et libertatis. οὐ χωρεῖ, non capit) Antipathiam habent, qui non credunt, adversus Christum et verbum ejus. conf. v. seq. Correlata: homo manere debet; sermo capere. v. 31.
- v. 38. lalo, loquor) Subaudi, et facio. vide mox. xal, et) Sequitur hoc e sententia generali, quae in priore hemistichio praesupponitur: Imitatur quisque patrem suum. nouite, facitis) Subaudi, et loquimini. quanquam loquor magis huic loco congruit de Jesu; et facitis, de adversariis. Membrum alterum ex altero supplendum. Sic Malach. 1, 14., qui habet in grege suo masculum (et labis expertem) et volum faciens immolat (femellam, aut ceteroqui) inidoneam victimam.

v. 39. ἀβραὰμ, Abrakam) Defendere conantur, quod dixerant v. 33. Sentiunt de alio ipsorum patre loqui Jesum. — ἐποιεῖτε) ᾶν subauditur, uti c. 9, 33.

- v. 40. ἀποπτεῖναι, ἄνθρωπον, interficere, hominem) Solet Jesus appellare se Filium hominis; hoc autem loco, hominem. nam huic loco respondet, quod v. 44. diabolum appellat homicidum. Itaque ad me potius, quam ad hominem, videtur referri qui. τὴν ἀλήθειαν, veritatem) pretiosam, hominibus alias ignotam et vobis exosam. Saepe jungitur veritas et vita, falsitas et mors. Illae sunt Christi et fidelium; hae, Diaboli et impiorum. v. 44. οὐκ) non hoc, sed plane diversum, dignum amatore Christi. Vid. infra, v. 56.
- v. 41. τοῦ πατρὸς ὑμῶν, patris vestri) Hujus nomen nondum exprimitur: sed idem mox ut Judaei audent Deum appellare patrem suum, expresse appellatur, Diabolus. v. ss. ἐκ πορνείας, ex stupro) Novus importunitatis judaicae paroxysmus. ἔνα, υπυπ) eumque certum. Confirmant, se non esse spurios.
- v. 42. ηγαπάτε, amaretis) adeo non isto odio capitali me prosequeremini.

   ἐξῆλθον, exivi) Innuitur terminus a quo. ηκω, adsum) Innuitur terminus ad quem.
- v. 43. διατί, quamobrem) Huic particulae mox respondet versus 44. ὅτι, quod) Hoc commate declaratur proxime praecedens. conf. ὅτι, c. 11, 47. 9, 17. τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν) loquelam meam, verissimam. οὐ δύνασθε ἀκούειν, non potestis audire) prae odio vobis innato. Similis epitasis, non potest, 1 Cor. 2, 14.
- v. 44. ύμεις, vos) Elenchus apertissimus. καί, ct) et inde. ἐπιθυμίας, cupiditales) quas ab initio non potuit perficere, respectu Filii Dei. — Déleze, vultis) obnixe. — ἀνθρωποκτόνος) homicida. — ἀπ' ἀρχῆς, ab initio) ex quo aliquid novit de natura humana. — «αὶ ἐν — ὅταν, et in — quum) Duse sententise duo contraria exprimentes. utrivis additur οτι, quia. — οὐχ ξστηπεν, non constitit) Tempus praeteritum et ipsum thema ιστημι sto hoc significant: non assecutus est statum in veritate: (Similis locutio, εν ή έστήκαμεν, in qua statum nacti sumus, Rom. 5, 2.) i. e. mendax erat ab initio, perinde ut homicida. namque hoc comma cupiditatem homicidii memoratam non antecedit, sed sequitur. — oun forin, non est) Fuit in illo veritas; sed non est. Utprimum autem in illo veritas desiit esse, ipsius culpa; cupiditas homicidii locum habuit, hominemque sub ea ratione, quod in veritate erat, occidere statuit. Ex eo patet, non multo ante peccatum hominis peccasse diabolum, et diabolum non multo ante creatum fuisse, quam peccaret. -το ψεῦδος, mendacium) Scriptura non modo mendacium voluntarium, sed etiam errorem ipsum gravi hoc nomine notare solet. Rom. 1, 25. 2 Thess. 2, 9. 11. 1 Joh. 2, 21. 27. — ἐκ τῶν ἰδίων, ex propriis) Ortus mali. Contrarium de Christo, cap. 7, 17. — καὶ ὁ πατήρ αὐτοῦ, et pater ejus) Articulus ὁ vim habet: atque adeo. Vocula ejus expresse referri potest ad mendacium, de quo in colo proximo: sed potius referri debet ad nomen, mendax, sensu indefinito repetendum. Nam aliquando relativum expressum vel intellectum pertinet ad subjectum aliud simile. 1 Tim. 2, 15., Salvabitur seil. ea, mulier, indefinite: tametsi ea refertur

- ad Evam. v. praec. Job. 1, 21.: nudus exivi ex ventre matris meae: et nudus revertar ILLUC. Ita hîc Diabolus dicitur et ipse mendax, et pater cujusvis mendacis. Clara est enim oppositio inter Deum et inter Diabolum, inter filios Dei et inter filios Diaboli. Homo mendax, filius Diaboli; non mendacium soboles diaboli hoc loco dicitur.
- v. 45. ἐγοὸ, ego) Hoc pronomen cum emphasi ponitur initio sententiae. ὅτι, quod) quia. Veritatis est, non credi a malis. την ἀλήθειαν, veritatem) cui mendacium opponitur. λέγω, dico) Antitheton: loquitur. v. praec. οὐ, non) Mihi non auscultatis: diabolo auscultatis.
- v. 46. ελέγχει, arguit) Provocat Jesus ad omnium conscientiam. περι αμαρτίας, de peccato) id est, me errare, et a veritate abesse. quis audet id contendere? διατί, cur) Huic cur respondet versu 47. propterea. Conf. cur, v. 43.
- v. 47. ἐκ τοῦ θεοῦ, ex Deo) tanquam ex patre. τὰ) ille solus verba Dei audit. διὰ τοῦτο, propterea) Conclusio: vos non estis ex Deo, v. 42., probatur ab effectu: quia non auditis.
- v. 48. ἀπεκρίθησαν, responderunt) injustissima retorsione, per formulas tum usitatas. οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς; non bene dicimus nos?) Cum aliqua adhuc formidine horrendam contumeliam pronunciant. σαμαφείτης, Samarita) alienus a vero Deo veri Isrāēlis. Respondet Jesus v. 54. fin. et seq. σὐ) tu, inquiunt, non nos. δαιμόνιον, daemonium) Ita dixerunt, qui putarunt, sermones Jesu fluxisse ex vesana superbia et arrogantia. Sic patet ratio eorum, quae respondet Jesus, v. 49. ss.
- v. 49. τιμῶ τὸν πατέρα μου, honoro patrem meum) manifestando nomen ejus.
   καὶ ὑμεῖς) et vos tamen. ἀτιμάζετέ με, ignominia afficitis me) Id fecerunt
   v. 48.
- v. 50. οὐ ζητῶ, non quaero) uti vos putatis; ideoque me contumelia afficiendum statuitis. ἔστιν, est) Non quaero gloriam meam; neque opus est, ut ego quaeram. nam Pater meus eam asserit.
- v. 51. ἐάν τις, si quis) Probat Jesus ab effectu futuro, quo Pater ipsum ait honoraturus, se suumque verbum nil habere commune cum Diabolo superbo et homicida. τηρήση, servarit) uti ego Patris mei verbum servo. v. 55. Servare debemus doctrinam Jesu, credendo: promissa, sperando: facienda, obediendo. Θάνατον, mortem) Docet Jesus, se non esse Samaritam. Samaritae erant Sadducaei, hostes immortalitatis, teste Epiphanio. Certe Judaei hic loquentes id videntur in Samaritas contulisse. Minorem tamen eorum partem eo errore laborasse, assentiar. ού μη θεωρήση, non videbit) Efficacissimum argumentum contra psychopannychitas.
- v. 52. νῦν ἐγνώπαμεν, nunc cognovimus) Antea cum dubitatione aliqua locuti erant: v. 48. nunc asseverationi Jesu, v. 51., opponunt affirmationem hanc.
- v. 53. μη σύ μείζων, num tu major) tu, inquiunt, qui servanti verbum tuum promittas immortalitatem, quae Abrahamo et prophetis non obtigit, tantis hominibus. καὶ, et) Resolve: et major quam prophetae, qui mortui sunt? Sane major Christus Abrahamo et prophetis.
- v. 54. ἀπεκρίθη, respondit) Refutat illa verba: te ipsum tu. ὃν ὑμεῖς λέγετε, ὅτι θεὸς ημῶν ἐστι) Simillima constructio c. 10, 36. ὃν ὁ πατὴς ἡγίασε ὑμεῖς λέγετε. "Ότι βλασφημεῖς. Item Gal. 1, 23. Jac. 1, 13., et Jos. 22, 34. in Hebr. Nam LXX αὐτῶν pro ἡμῶν, uti h. l. pro ἡμῶν aliqui scripserunt ὑμῶν. λέγετε, dicitis) falso.
- v. 55. olda) Modo dixit, οὐκ ἐγνώκατε· nunc, non, ἔγνωκα, sed olda. ἔγνωκα dicit initium quoddam: at Filii notitia de Patre est aeterna; novit Patrem et gloriam, quam ipsi Pater tribuit. ψεύστης, mendax) Mendax est, qui vel affirmat neganda, vel negat affirmanda. olda αὐτὸν, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ, novi eum, et sermonem ejus servo) Primum ait, novi: inde, servo. est enim

Filius. At fideles, illo instituente, servant verbum: et sic acquirunt notitiam. c. 7, 17. not.

v. 56. ὁ πατης ὑμῶν, pater vester) v. 37. 39. — ἡγαλλιάσατο, Γνα, exsultavit, ut) Gestivit cum desiderio. Similis sermo Rom. 10, 1. Verba desiderandi sequitur Γνα, ut. Haec ἀγαλλίασις exsultatio praecessit visionem; et visionem comitabatur iterum χαρὰ gaudium. — την ἡμέραν την ἐμην, diem meum) Diem Majestatis Christi: Phil. 1, 10. [1 Cor. 1, 8.] qui dies omnia Christi tempora, etiam in oculis Abrahae, praesupponit. Alii sunt dies carnis Christi (ut aliis se impendit) alius dies Christi ipsius et gloriae ejus. Hic dies respectu hujus sermonis erat futurus. Ergo gaudium Abrahae diem illum praecessit. — καὶ είδε, et vidit) Vidit, jam tum in revelatione gloriae meae divinae v. seqq. Hebr. 11, 13. Vidit diem Christi, qui in semine, quod stellarum instar futurum erat, sidus maximum est et fulgidissimum. Et quia hunc diem plane vitalem vidit, mortem non vidit. v. 51. ss. Sic Judaeorum instanția retunditur. Non tamen vidit, ut Apostoli. Matth. 13, 17. — καὶ ἐγάρη, et gavisus est) compos voti factus.

v. 57. πεντήποντα, quinquaginta) Contentionis causa amplificant numerum. Dicerent autem: triginta et non multo plures annos; nisi plane obliti fuissent nativitatis Bethlehemiticae. Nunc hoc dicunt: Nondum attigisti semiseculum, sive annum superannuationis, Num. 4. ut Lightfootus observat: unde locutio est adagio non dissimilis. Non est credibile, Jesum propter angores praematuram senectutis speciem contraxisse. Hebr. 1, 9. Matth. 9, 15. 11, 19. — ἀβραάμ, Abraham) Is 1850 annis ante hoc colloquium obierat. — ξώρακας, vidisti) Loquuntur, (et reete hoc quidem, coll. c. 16, 16. 22.) vi correlatorum: Si Abraham tuum diem

vidit; tu Abrahamum vidisti.

v. 58. ποίν άβραάμ γενέσθαι, έγοι είμι antequam Abraham fieret, ego sum) Refutantur Judaei, qui negabant, Abrahamum jam tum potuisse videre diem illum. Eram, inquit Jesus, jam tum: itaque Abrahamum vidi, et Abraham vidit diem meum. non modo non postea demum esse coepi, sed eram, antequam ille fieret. Notanda differentia verborum, fio et sum. Marc. 4, 22. Act. 26, 29. 1 Cor. 3, 18. Est autem sermo concisus, hoc sensu: Antequam Abraham fieret, ego eram: et hodie, tanto post obitum Abrahae spatio, egu sum. Etenim saepe ita loquitur Johannes, ut protasis et apodosis se mutuo expleant. v. 28. 38. c. 5, 21. 30. 11, 8. 14, 10. 15, 27. Ap. 14, 10. nott. Sic eleganter cohaeret particula ante et praesens Conf. etiam Col. 1, 17.: Ipse est ante omnia. Et tamen Artemonius in Diss. IV. p. 618. hunc sermonem, audaci Enjedini exemplo, Barbarismum vocat. atqui praesens saepe ita ponitur, ut praeteritum includatur. Luc. 15, 29.: tot annos (servivi et adhuc) servio tibi. Ibid. v. 31.: semper mecum (fuisti et) es, ut Gothus interpretatur. LXX Ps. 90, 2., προ τοῦ ὅρη γενηθῆναι σὐ εί· ubi distinctionem nullo conatu mutare potest Artemonius. Prov. 8, 25., προ πάντων βουνῶν γεννᾶ με· ubi si modo recte ait Artemonius esse mendum, nil propius est (pro חוללחד) quam γεννώμαι, quod idem praesens est. Velim videre, quid excogitaret contra Jer. 1, 5.: πρὸ τοῦ με καταπλάσαι σε ἐν κοιλία, ἐπίσταμαί σε· Artemonius, cum Socino, sic explicat: Antequam Abraham fiat pater multarum gentium; ego sum, scil. Christus. et ego sum accipit, uti v. 24. 28. c. 13, 19. Marc. 13, 6. Resp. 1) Judaei objecerant Abrahamum ante annos quinquaginta et longe plures defunctum: non spectabatur ab eis Abrahamus Novi Test. futurus. 2) Haec sententia non tulisset gravissimam asseverationem, Amen amen dico vobis. Sic enim etiam Judaei, qui tum vivebant, ante Abrahamum fuissent. 3) Verbum sum in hoc colloquio de aetate ac tempore ponitur in antitheto ad inchoativum fieri: oppositorum autem est eadem ratio, et utrumque verbum absolute debet accipi, uti erat c. 1, 1. etc. Absoluta tamen haec significatio alteram illam per consequentiam includit: Antequam Abraham fieret; Hic, qui loquitur, erat; idemque erat is, quem se esse Judaeis affirmabat. — πρὶν άβραὰμ γενέσθαι) Γενέσθαι desideratur apud antiquos patres quosdam, Latinos praesertim: sed omissionem non fert

usus moiv adverbii. Illud quidem certum est, patres illos de Sociniana verbi yevéodus, atque adeo totius loci hujus detorsione nil cogitavisse.

v. 59. ἡραν, sustulerunt) Habebant pro blasphemo. — λίθους, lapides) arma multitudinis. — ἐπρύβη, abscondit se) non conferendo se in latebram, sed quod oculis corum conspicuus esse desiit, modo miraculoso (coll. Jer. 36, 26.) dum templo exivit.

v. 59. et 9, 1. καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἰεροῦ, καὶ παρῆγεν οὕτως· καὶ παράγων είδεν κτλ.) Haec videtur media esse et genuina lectio; [Vid. App. Crit. Ed. II. ad h. l.] nam ad παρῆγεν aperte refertur παράγων, et οὕτως denotat miraculosam facilitatem discessus. — παρῆγεν — καὶ παράγων, praeteriit — et praeteriens) Similis nexus Act. 27. fine, et c. 28. initio. — οῦτως, sic) ut si nemo eum peteret.

### CAPUT IX.

v. 1. Kal παράγων, et praeteriens) statim post impetum hostium. — τυφλόν, coecum) qui apud templum mendicabat. conf. Act. 3, 2.

v. 2. ἡρώτησαν, interrogaverunt) Cognitam habebant scientiam Magistri. — εὐτος, kic) Interrogatio haec discipulorum non debet curiose exquiri: num et quando coecus ille peccare potuerit et inde coecitatem contrahere. Interrogatio, disjunctiva praesertim, nil affirmat: et affirmatio discipulorum non cogeret nos ad assensum. — γεννηθῆ, nasceretur) Natum fuisse coecum, ex aliis audierant discipuli.

v. 3. ἀπεκρίθη, respondit) Jesus discipulis apertius respondere solet, quam infidelibus Judaeis. — ημαφτεν, peccavit) Repete, ut coecus nasceretur. [A singulari casu ad singularem culpam concludere amat humana ratio. Luc. 13, 2. 4. Act. 28, 4. V. g.] — ἀλλ', sed) Conf. c. 11, 4. — να, ut) Potestas Dei. — τὰ ἔργα, opera) Plurale. Uno opere cognito, cognoscuntur omnia. Ex operibus elucet Potentia et Gloria et Gratia Dei.

v. 4. rvέ, nox) Christus est lux: ea abeunte, nox venit, non lucem impediens, sed terram obscurans. — οὐδεἰς, nemo) Non dicit: non ego; sed, nemo. Ipse semper operari potuit: sed tamen opportunitatem observavit: Johannes saepe describit Christum de rebus ei obvenientibus ita loquentem indefinite, uti convenit in quemvis pium in talibus rebus. c. 11, 9. 12, 24. 25. Nempe Jesus tentatus est per omnia, sine peccato.

v. 5.  $\varphi \tilde{\omega}_{S}$ , lux) Allegoria ab objecto visûs, quem coeco daturus erat. conf.

ut manifesta sierent, v. 3. ήμερα, dies, v. 4.

- v. 6. εἰπῶν, dicens) audiente coeco. Oravit etiam Jesus, v. 31. πηλον, lutum) Saliva munda, pulvere mundo mixta, munda medicina erat. Homo creatus ex terra: nunc creatio visûs indidem. ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς, super oculos) Poëticum est, quod Nonnus ne vestigium quidem oculorum in facie coeci hujus fuisse statuit. v. 10.
- v. 7. νίψαι, lava te) facie. τοῦ σιλωὰμ, Siloam) Nomen huic loco inditum pridem, quia Jesus Christus eo missurus erat coecum. Et ab hoc tempore nomen loci erat monumentum miraculi facti. Etymon est in abi, lavare. ὁ ξεμηνεύεται ἀπεσταλμένος, quod exponitur Missus) Hoc addit evangelista. conf. v. 11. καὶ ἡλθε, et venit) ante quam ad parentes iret.

3) v. 9. δμοιος, similis) Quidvis prius fingit et putat humana ratio, quam miraculum factum credat. v. 18. Act. 2, 13. Sed eo magis confirmatur veritas.

v. 11. ἄνθοωπος λεγόμενος ἰησοῦς, homo qui dicitur Jesus) Non additur articulus, sed participium. conf. c. 11, 54. Nescierat coecus celebritatem Jesu. — ἀνέβλεψα, visum recepi) Antea non habuerat videndi facultatem: sed ea tamen homini naturalis est. ideo dicit: recepi visum.

v. 13. πρός τούς φαρισαίους, ad pharisaeos) tanquam ad inquisitores.

<sup>1)</sup> v. 8. of yeltones, vicini manifestum fuit miraculum. V. g. Rengel grown.

v. 15. zal of xal, etiam.

v. 16. παρά τοῦ θεοῦ, a Deo) Opposita: esse a Deo, et esse peccalorem. [Notabile antitheton. In quemvis hominem vel prius quadrat vel posterius. V. g.]

or, quod) In Theologia characteristica nil praecipitandum.

v. 17. προφήτης, propheta) i. e. a Deo. v. 16. 33. coll. c. 1, 6. 3, 2. [Oraverat Jesus in suscepta sanatione, v. 31.: eaque re coecus intimum Jesu cum Deo fumiliaritatem cognoverat. V. g.] Jucunde observari potest fides apud hunc hominem, dum pharisaei contradicunt, paulatim exoriens. [Repetitis inquisitionibus agitatus hominum demum auctoritate teneri dedidicit. Ita perversis etiam aliorum moribus utendum est. V. g.]

v. 18. αύτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος, ejus, qui visum receperat) Haec junguntur

ut substantivum et adjectivum, et ejus refertur ad coeci.

v. 19. πως βλέπει) quomodo factum est, ut videat.

v. 21. οὐκ οἴδαμεν, haud seimus) Adhuc non viderant filium suum videntem: sed a Jesu profectum id esse, statim conjecerant. Ideo prior pars hujus versus non assignatur timori. v. 23. — ἡμεῖς, nos) Emphasis, in antithete ad αὐτὸς, ipse non semel subsequens. — αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε) Sic v. 23. Sed Latinus, et inde Augustinus et alii, versu 21.: ipsum interrogate: aetatem habet. et convenit, quod sequitur: ipse de se loquetur. — ἡλικίαν, aetatem) idoneam ad dicendum testimonium.

v. 22. ἐφοβοῦντο, timebant) usque eo, ut filium [quem tamen visu donatum esse, impense procul dubio gavisi sunt, V. g.] solum in periculo relinquerent; et non modo non Christum Jesum esse, sed ne id quidem, ex quo id consequebatur, confiterentur. — ἀποσυνάγωγος, synagoga ejectus) quae poena gravissima.

v. 24. ἐκ δευτέρου, iterum) Dimissus igitur fuerat post sermonem v. 17. descriptum. — δὸς, da) Speciosa praefatio. Dat gloriam Deo is, qui verum confitetur, praesertim in re et causa ardua. — ημεῖς οἴδαμεν, nos novimus) Auctoritate sua conantur hominem idiotam occupare, et movere, ut Jesum dioat peccatorem, nec Filium Dei praedicet. [Videmus, ajunt. coll. v. 41. V. g.] — άμαφτωλὸς, peccator) v. 16.

v. 25. ɛl, si) In re, de qua certum nondum habet, tamen non cedit aliorum falsae auctoritati: et magis credit, Jesum non esse peccatorem, quam, esse peccatorem. — τυφλός ων, coecus cum essem) Participium habet vim praeteriti tempo-

ris, manifestam ex eo, quod sequitur, nunc video. conf. Gal. 1, 23.

v. 26. είπον, dixerunt) Mire se torquent miseri. 1)

v. 27. τl, quid) cur? — καὶ ὑμεῖς, vos quoque) Fatetur, se velle discipulum Jesu fieri. — θέλετε, vultis) Ironia decens et suavis. [Et sane qui vult Christi discipulus fieri, eum fas est solicitá percontatione uti. Non refragatur veritas. V. g.]

v. 28. ἐλοιδόρησαν, convicium fecerunt) Contumelia ae afficere illum putabant, quem discipulum Jesu appellarent. — ἐκείνου, illius) Hoc vocabulo remo-

vent Jesum a sese.

v. 29. ήμεις οἴδαμεν, nos scimus) Sciebant testimoniis iis, quae hodie quo-

que sunt irrefragabilia. — πύθεν ἐστίν, unde sit) cum doctrina sua.

v. 30. ἐν γὰρ τούτφ, in hoc enim) Sic, ἐν γὰρ τούτφ, in hoc enim, c. 4, 37. γὰρ videlicet, responsioni interdum charientismum addit. — θαυμαστὸν, mirabile) Resp. nescimus. Nescire et mirari, affinia. — πόθεν, unde) nempe a Dec. v. 33. 16.

v. 31. άμαρτωλών, peccatores) Crescit fides hominis, coll. v. 17. 24. 25. —

<sup>1)</sup>  $\tau l - \pi \tilde{\omega} \tilde{\varsigma}$ , quid — quomodo?) Miraculi certitudinem, dummodo possibile foret, suppressuri erant. Multa omnibus aetatibus extraordinaria eveniunt; complura etiam id genus perhibentur temere. Itaque diligentissima, qua fieri posset, investigatione Verum in his talibus a Falso, Certumve a Dubio dirimi juvaret. Atqui e re sua esse mundus infidelis opinatur, ne quid omnino planum fiat atque expeditum. Ita videlicet cumulatarum praestigiarum praetextu ipsa veritas potest vitari. V.~g.

vò délqua, voluntatem) Qui Dei voluntatem facit, hujus orantis voluntatem facit Deus.

- v. 33. ovočiv, nihil) non modo corum, quae ipse facit, sed etiam corum, quae alii excellentes viri faciunt. Jesus non habebat praesidia externa, quibus mortales niti solent.
- v. 34. ἐν ἀμαφτίαις, in peccatis) Exprobrant de coecitate pristina. v. 2. καὶ σὺ) tuque tamen. διδάσκεις, doces) Sane praeclara concio est v. 30 33. ἐξέβαλον αὐτὸν, ejecerunt eum) tanquam Christianum, v. 22. Id factum magno ejus bono: sed ipsi produnt odium veritatis, quo laborant. ἔξω, foras) ex eo loco, ubi erant congregati.

v. 35. ευρών, inveniens) Quaesierat igitur, postquam a mundo siverat aliquandiu eum exagitari. — σύ, tu) quamvis alii non credant. Pronomen inter-

rogationem hoe loco affirmationi affinem reddit.

v. 36. καὶ τίς, et quis) καὶ τί, et quid: cap. 14, 22. καὶ τίς, et quis. Luc. 10, 29. not. — ἵνα, ut) Hoc pendet a die mihi, et die mihi latet in quis est? — πιστεύσω, credam) Gradus fidei erat: Jesum habere pro eo, cui credendum sit, quicquid dixerit.

v. 37. έωρακας, vidisti) videre coepisti his, qui aperti tibi sunt, oculis. —

ο λαλῶν, qui loquitur) Humilis sermo, in tertia persona.

v. 38. Κύριε, Domine) Jam augustiore sensu ita dicit, quam dixerat versu 36.

— προσεκύνησεν, adoravit) Agnitionem sponte sequitur adoratio. [quam nusquam a quoquam desideravit Jesus; spiritu fidei instruente credentes. V. g.]

v. 39. Κοίμα, judicium) justum et ratum, pharisaico melius. — βλέπωσι, videant) corpore et mente. — ol βλέποντες, qui vident) qui se videntes esse putant,

ac non agnoscunt coecos. v. 41. — ruploi, coeci) mente.

v. 41. άμαςτίαν, peccatum) Si diceretis, coeci sumus; visum peteretis, et peccatum vestrum jam desiisset. Peccatum est etiam in intellectu; nam coecitas visum afficit, et est synonymon peccati.

# CAPUT X.

- v. 1. Αμήν, amen) Arcte haec cohaerent cum praecedentibus. nam έκείνοι, illi, v. 6. refertur ad c. 9, 40. [Et medio sane tempore inter scenopegiam atque encaenia sermonem hune paroemialem v. 1—5. prolatum existimes: nam versus 21. ad miraculum proxime a festo scenopegias factum remittit; et sermones in encaeniis v. 26—30. propositi paroemiam istam (v. 1—5.) respiciunt. Harm. p. 363.]—διὰ τῆς θύφας, per ostium) per Christum, v. 9. Unus patet legitimus aditus: cetera omnia clausa sunt. εἰς τὴν αὐλὴν, in ovile) de quo v. 16. τῶν προβάτων, ovium) Haec allegoria continuatur usque ad v. 30. Et videntur oves fuisse ante oculos. ἀναβαίνων, ascendens) ultra septa. πλέπτης καὶ ληστής, fur et latro) v. 8.
  - v. 2. ο δε είσερχόμενος, qui autem intrat) per Christum. v. 9.
- v. 3. τούτω, huic) tanquam noto. ὁ θυρωρός, janitor) Ut Pastor, spectatur Christus versu 11.s. ut Janua, versu 1—10. Quemadmodum non indignum Christo est, Januam dici, qua intret pastor: sic non indignum Deo, Janitorem dici. Hebraicum την honorificentius sonat. De re, vid. Act. 14, 27. Col. 4, 3. coll. Ap. 3, 7. Act. 16, 14. Spiritum Sanctum Janitorem dissertatione copiosa A. 1739 stitit C. Weisius, Theologus Lipsiensis. τὰ πρόβατα τὰ ἴδια πρόβατα —, ουες proprias oves —) Sic v. 4. per chiasmum inversum proprias oves ονες. ἀπούτει, παλεῖ, audiunt, vocat) Correlata. τὰ ἴδια πρόβατα, proprias oves) Omnes sunt propriae, coll. v. 12. sed hoc epitheton magis congruit cum appellatione nominatim facta, quam cum auditu. [Pastor genuinus omnibus quidem animabus rite affectis probatur: at singulari modo manifestus est iis, quas praecipue opera ejus juvat. V. g.] καλεῖ κατ' ὄνομα, vocat neminatim) Etiam oves, ab antiquis, nominibus distinguebantur. καὶ) et sic, dum vocat.

v. 4. ἐκβάλη, emiserit) Synonymon verbi ἐξάγει educit, sed generalius.

v. 5. ἀπ' αὐτοῦ, ab eo) tanquam a peste. [Neque id vel fastum jure dixeris vel pertinaciam vel boni ordinis laesionem. V. g.] — οὐκ οἴδασι, non norunt) ut sequendam: norunt, ut fugiendam. [Accedit, quod res incognitas, etiamsi bonae fortassis esse queant, citra explorationem non convenit acceptare. V. g.]

v. 6. oux Eyragay, non cognoverunt) Sic poterant sentire, se coecos esse.

c. 9, 41.

v. 7. ή θύρα, ostium) Christus et ostium, et pastor et Omnia: nemo alius. —

τῶν προβάτων, ovium) ad oves.

v. 8. σου ήλθον, quotquot venerunt) Verbum subsequens, είσὶ, sunt, in praesenti, indicat, ήλθον, venerunt, accipiendum esse de tempore praeterito proximo i); et de cursu aliorum proprio, cui opponitur per me. v. 9. Dicitur, qui venerunt, uti 2 Cor. 11, 4. quisquis venit. Neque excludit illos fures et latrones, qui etiam post Jesum sine dubio, non modo ante Jesum, venerant; quotquot scilicet inter initium praedicationis ejus et inter tempus hujus paroemiae, paulo ante passionem dictae, apud Judaeos docendi munus erant aggressi, antecessorum similes. — κλέπται, fures) bonorum, lucro suo, clam. — λησταὶ, latrones) vitae, ovium damno, aperte. — ἀλλ' οὐκ) sed, quamvis isti se offerrent, non audiverunt. c. 7, 46. Matth. 7, 29. 9, 36.

v. 9. δι' ἐμοῦ, per me) per Christum cognitum et vocantem, qui sum ostium. conf. post te. Jer. 17, 16. — τὶς, quispiam) tanquam ovis. [et pastor, V. g.] — σωθήσεται, servabitur) securus a lupo. Salus et pascuum junguntur, uti mox vita et abundantia. v. 10. — εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, ingredietur et egredietur) Hac phrasi Hebraica denotatur assidua consuetudo cum pastore et magistro. conf. Act. 1, 21. LXX, Num. 27, 17. 21. — εὐρήσει, inveniet) sive intret, sive exeat:

quum ceteris pascuum sit ignotum. conf. Ex. 16, 25. s.

v. 10. Γνα κλέψη, ut furetur) Id proprie furis est. Sequentur pejora. Fur 1) furatur sui commodi causa: 2) aliis damnum affert, a) perimendo oves, b) perdendo pabula reliqua. Gradatio est in divisione, non in subdivisione. ἀπώλεια, perditio per furem allata non est spiritualis, sed civilis. per eam autem metaphorice describitur noxa spiritualis, perinde ut per furtum et per occisionem. — καὶ δύση, et jugulet) Oppositum, vita. — καὶ ἀπολέση, et perdat) Oppositum, abun-

dantia: de qua Psalm. 23, 1.

v. 11. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς, Pastor bonus) ille, de quo praedictum est per prophetas. Pastor, cujus propriae sunt oves: bonus, qui vitam ponit pro ovibus: cui illae curae sunt. v. 13. Hodie, qui unius oppidi vel pagi pecudes mercede pascunt, pastores dicuntur: sed h. l. nobilior est significatus vocabuli pastor. [Universum Christi munus hac paroemia de pastore et ostio continetur. V. g.] — είθησιν, ponit) Hoc quinquies dicitur, summa vi. Hoc summo omnia reliqua beneficia pastoralia praesupponuntur, includuntur, inferuntur. [Esai. 53, 10. 6.] — ὑπλο τῶν προβάτων, pro ovibus) Christus hic declarat, qualem se pastorem ovibus praestet. quare hinc non infertur, eum non esse mortuum etiam pro reliquis hominibus.

v. 12. ο μισθωτός, mercenarius) sui commodi causa pascens. — οὐκ ων) Saepius cum participio ponitur μή, sed οὐκ emphasin hic majorem habet. — ἀφπάζει, rapit) lacerat, quas potest; ceteras dispergit. duae rationes nocendi.

Bonus autem pastor, congregat. v. 16. — τὰ πρόβατα, oves) cunctas.

v. 13. δὲ, autem) Habet hoc vim declarandi verbum fugit ex versu praecedenti repetitum. — ὅτι μισθωτὸς, quia mercenarius) Ploce. De mercede, non de grege laborat. — καὶ οὐ μέλει, et non est cura) Constr. cum fugit. Observandum antitheton, v. 14. 15.

Congruit, quod notationem temporis πρὸ ἐμοῦ et margo utriusque Ed. pro lectione minus firma declarat, et Vers. germ. plane omillit. E. B.

mercenarius est non est cura ei fugit: ego pastor bonus novi animam meam pono.

v. 14. τὰ ἐμὰ) meas oves. — καὶ, καὶ, et, et) Semper initium boni fit a Deo et Christo. Ut bonus pastor, et novit, et notus est.

- v. 15.  $\pi\alpha\vartheta\dot{\omega}\varsigma$ , sicut) Hoc cohaeret cum versu praec. Saepe habitus fidelium ad Christum deducitur ex habitu Christi proprio ad Patrem. c. 14, 20. 15, 10. 17, 8. 21. Matth. 11, 27. Luc. 22, 29. 1 Cor. 11, 3. 15, 28. Ap. 3, 21. και) et ideo. Hinc noscunt oves bonitatem Pastoris. τίθημι, pono) Praesens. tota illa vita Christi erat itio in mortem.
- v. 16. ἄλλα πρόβατα, alias oves) Quae jam oves dicuntur, quia praevisae. conf. c. 11, 52. ubi filios Dei pari ratione appellat. Alias oves dicit, non aliud ovile. Erant enim dispersae in mundo. ἔχω, habeo) Hoc verbum habet magnam potestatem. ταύτης, hoc) judaico. δεῖ, oportet) propter mandatum Patris. ἀγαγεῖν, ducere) per mortem meam. Non dicit, educere, uti v. 3., neque introducere in hoc ovile: sed simpliciter, ducere. Non opus est illis solum mutare. ἀπούσωσι) Verbo oportet respondet hic subjunctivus in correlato. μία ποίμνη, εἶς ποιμήν) Unus grex, ut nulli supersint greges falsi scissique: unus pastor, ut nulli supersint mercenarii, falsi, mali pastores, pseudopetrus etc. conf. Ez. 34, 23. Zach. 14, 9. Haec unitas gregis, haec unitas pastoris coepit, postquam bonus pastor animam suam posuit, c. 11, 52., et suo tempore, sufflamine omni sublato, consummabitur. De jure, Jesus semper unicus est Pastor: de jure et facto igitur unus fiet. Suavissime ponitur primum unus grex, deinde unus pastor. Referuntur ad se ducere et unus grex; tum, uudient, et unus pastor. Omnes pastor in unum gregem ducet: unum totus grex pastorem audiet.
- v. 17. ἀγαπῷ) amat me, et amanter hoc mihi injungit, amanter quasi persuadet, et ego, tametsi ponenda est anima, de amore ejus certus maneo: nam pono, ut recipiam. porro Pater, me amans, mihi oves dat in peculium: quia ejus mandatum, de anima mea ponenda, servo, v. 18. Significatur amor superveniens. Amor Patris non modo erga nos, sed etiam erga Christum, in passione Christi spectandus est; non solum severitas ultrix.
- v. 18. οὐδεὶς, nemo) Conf. v. 29. αἴφει, tollit) sua potestate et arbitrio. ἀπ' ἐμαυτοῦ, a me ipso) Sua sponte Jesus se hostibus capiendum permisit: et in ipsa cruce, non debilitate ulla, sed cum clamore, spiritum emisit. καὶ, et) Arctissimus nexus rerum duarum, (coll. v. 17. ut,) quarum duplicem potestatem habet. ἔξουσίαν ἔχω, potestatem habeo) Sic iteratur ἔχωσι, habeant. v. 10. add. c. 19, 10. παφὰ τοῦ πατφός μου, a Patre meo) Potestatem suam summam ad Patrem refert.
- v. 19. σχίσμα, dissidium) Unde ratiocinationes tam variae de Christo? Resp. Cum ignoratur persona ejus.
- v. 20. πολλοί, multi) Summos et dulcissimos sermones pessime sunt accipere soliti. 1)
  - v. 21. δήματα) Hebr. דברום verba, coll. anteced. et opera, coll. conseq.
- v. 22. έγκαίνια, encaenia) a Juda Maccabaeo instituta. 1 Macc. 4, 59. [Non ex instituto hujus festi ecclesiastici causá (ut reliquorum, per Legem constitutorum, ergo fecerat) Hierosolymas adscendit, sed rebus ita ferentibus interfuit. In festo Paschatos Joh. 2. 3. non diu permansit Hierosolymis: diutius paulo, post Pentecosten, c. 5. at, itinere ad Scenopegiam (c. 7, 8.) perfecto, ut finis coronaret opus, longiores denique moras ibi a scenopegias festo ultra encaenia fecit. Harm. p. 364.]

   χειμών, hiems) Hieme festum illud fuisse, non omnibus lectoribus notum supponit Johannes.

<sup>1)</sup> τι αὐτοῦ ἀκούετε, quid eum auditis?] Plena periculi res, ubi vel auditui renunciatur. V.~g.

v. 24. ἐκύκλωσαν, circumdederunt) Quam gratum id fuisset Salvatori, si fecissent in fide! — καὶ ἔλεγον, et dicebant) importuno frementis naturae impetu. — αἴφεις, tollis) suspensam tenes: i. e. enecas, exanimas nos. conferatur phrasis v. 18. atqui ipsi se ipsos misere enecabant. Diu versatus fuerat inter ipsos, post scenopegiam praesertim. — εἰπὲ, dic) Quasi vero nunquam dixerit et ostenderit. v. 25. Mox aperte dicit versu 30. 36. 38. Saepe cogitamus: Si hoc vel illud hoc illove modo expressum audirem aut legerem; credere possem. Sed Deus solus scit, quomodo nobiscum loqui deceat, ad fidem nostram alendam et exercendam. — καψέησία, libere) aperte, rotunde.

v. 25. εἶπον ὑμῖν, dixi vobis) i. e. Sum Christus. Similis formula, tu dixisti. Matth. 26, 64. Dixit autem Jesus saepe, etiam hoo capite. Jesus est Christus. Dixi vobis (et non credidistis: dico vobis) et non creditis. — καὶ, et, pro sed. coll. v. 26. ἀλλὰ sed. — τὰ ἔργα, opera) quae vel eos convincere poterant, qui

verbis non credunt. — περί ἐμοῦ, de me) me esse Christum.

v. 26. ὑμεῖς, vos) Vestra est culpa. — οὐ γὰρ, non enim) Oves enim credunt. v. 3. 14. 16. 27. Hic sermo in encaeniis habitus respicit sermones ante encaenia habitos.

- v. 27. 28. τὰ πρόβατα ἐκ τῆς χειρός μου, oves ex manu mea) Tria sententiarum paria, quorum singula et ovium fidem et pastoris bonitatem exprimunt, per correlata.
- v. 28. κάγω, et ego) Sequela et vita arcte connectuntur. c. 8, 12. οὐ μη ἀπόλωνται, non peribunt) Medium: (sic, ἀπολέσθαι, c. 17, 12. Luc. 15, 24. Jud. v. 11.) i. e. non perdent sese, intrinsecus. conf. 1 Joh. 5, 18. et Joh. 17, 12. not. καὶ οὐχ, et non) nec per ullum hostem externum eas e manu mea rapi sinam. ἀρπάσει, rapiet) Futuro includitur verbum auxiliare δύναται, potest. coll. v. seq.

v. 29. δέδωπε, dedit) Subaudi, eas oves. — μείζων πάντων, major omnibus) major hostibus: major ovibus: et (alio sensu,) major etiam me. c. 14, 28. — άρπά-

ζειν, rapere) eas, oves.

- v. 30. ἐγοὰ καὶ ὁ πατης ἔν ἐσμεν, ego et pater unum sumus) Unum, non solum voluntatis consensu, sed unitate potentiae, adeoque naturae. nam Omnipotentia est attributum naturale: et sermo est de unitate Patris et Filii. In his verbis Jesu plus viderunt coeci Judaei, quam hodie vident Antitrinitarii. Si Judaei putassent, Jesum haberi velle tantum pro divino homine, ac non pro Filio Dei, qui tam vere sit Deus, quam filii hominum sunt homines; non dixissent, tu komo cum sis, facis te ipsum Deum, neque blasphemiae eum postulassent. Per sumus refutatur Sabellius: per unum, Arius. Vid. v. 33. 36. 38. fin. 29. 28. Inprimis etiam prima persona pluralis numeri eximiam de Filio et Patre significationem habet: qua Jesus raro utitur de se et de hominibus. vid. ad Matth. 5, 11.
  - v. 31. ἐβάστασαν, portarunt) Erant igitur saxa magna.
- v. 32. παλὰ ἔφγα, bona opera) Ostendit Jesus, ex operibus ferendum esse judicium. v. 37. λιθάζετε, lapidatis) Judaeis jam certum erat. v. 33.
  - v. 33. περί, de) ut Latini, qua de causa. διά, v. 32.
- v. 34. ἀπεκρίθη, respondii) Judaci dixerant: Tu ais te esse Deum, et quidem natura Deum: (nam hanc Deitatem cum humanitate committebat coecitas eorum:) et hanc deitatem naturalem, humanitate non negata, Jesus agnoscit, neque per sermonem subsequentem imminuit, sed tuetur. conf. v. 39., quomodo id quoque acceperint Judaci. Ex his facile respondebitur Artemonio, P. II. c. l. Circumdederant Jesum, v. 24., et sic mortem intentabant: tamen sapientia ejus et animi praesentia inconcussa manet. έγω) ego, Deus. nam ex είπα primae personae infertur illud: ad quos sermo Dei factus est. v. seq. θεοί, dii) Ps. 82, 6. additur parallelum; νίοι ψύστον, filii Altissimi. itaque etiam v. 36. ad νίος τοῦ θεοῦ, filius Dei, subaudiri debet, θεος, Deus. Nullo modo Deum Jesum ferebant Judaci: quos ipse refutans, Psalmum allegat. Ceterum comparatio ex Psalmo ducts non probat, Christi deitatem esse propinquiorem deitati mortalium, quam Patris aeterni deitati: neque enim ad credentes unquam hunc psalmi locum allegavit.

- v. 35. ἐπείνους, illos) pusillos, imo etiam reprehensione in psalmo dignos.

   εἶπε, dixii) Deus, in psalmo locutum se professus. Unde statim expresse dicitur ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, sermo Dei. conf. 1 Reg. 18, 31. πρὸς οῦς, ad quos) Causa, cur illi vocentur dii, et cur sensu inferiore. conf. πρὸς, ad, Marc. 12, 12. Alii πρὸς interpretantur contra. ὁ λόγος, sermo) et quidem sermo illius psalmi, partim deos illos dicens, partim eosdem reprehendens. καὶ οὖ, et non) Non potest dissolvi scriptura, ne minima quidem ex parte. Firmissimum axioma. Appellatio deorum, quamvis impropria, solvi nequit, semel in scripturam relata.
- v. 36. ον ο πατής ήγιασε, quem Pater sanctificavit) Sanctificatio haec ita commemoratur, ut sic missione in mundum prior, (vid. omnino Joh. 17, 18. coll. v. 19. 17. 1 Petr. 1, 20.) et juxta cum ea, Deitatem Christi, infinito prae iis intervallo, ad quos verbum Dei duntaxat factum est, infert. Quanquam ut majestas est id, propter quod illi dicuntur dii: sic sanctitas est id, ob quod Christus dicitur filius Dei. Christus igitur sanctus est, ut est filius Dei: sanctificatus, ut Filius Dei ορισθείς, definitus, Rom. 1, 4. et σφραγισθείς, signatus, Joh. 6, 27. Id h. l. patet ex appellatione: ο πατής, Pater, quam adhibet de Deo, summa cum vi. Ostendit, non opus fuisse, ut ad sese demum fieret verbum Dei. conf. v. 30. Ad ον quem subaudiendum ego, cum quo cohaeret verbum primae personae, dixi. ἀπέστειλεν, misit) Haec missio Deitatem filii praesupponit et sic confirmat. [Jehovah Sabaoth misit me, habet Haphtara Encaeniorum (v. 22.) Vid. Zack. 2, 15. Not. crit.]

v. 37. τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, opera Patris mei) ea ipsa divina opera, quae Pater meus facit. c. 14, 10. 11. Operibus connotantur sermones.

- v. 38. καν έμοι, etiamsi mihi) Credendum etiam fuit: praescindendo ab operibus. γνωτε και πιστεύσητε, agnoscatis et credatis) Cognitionem fides subsequitur apud tardiores. ἐν ἐμοι ὁ πατήρ, κάγωὶ ἐν αὐτῷ, in me Pater, et ego in illo) Non aliud ego sum, atque Pater, sic tamen, ut Filius maneam: neque aliud ille, atque ego, sic tamen, ut maneat Pater. Et si quis me norit, Patrem novit et Filium didicit. Si vero minor esset potentia, cognitio quoque falleret. neque enim alia per aliam vel essentia vel potentia disci potest. Chrys. ad h. l. Hae duae sententiae: ego et Pater unum sumus: et, Pater in me et ego in Patre, se mutuo exponunt. conf. c. 17, 11. 21.
  - v. 39. ἐξῆλθεν, exivit) sine ullo labore.
  - v. 40. 1) lωάννης, Johannes) Fructus postumus officii Johannis.
- v. 41. μèν, quidem) Antitheton inter Johannem et Hunc, Jesum; non inter opera et dicta Johannis. περὶ τούτου, de hoc) de hoc, qui tot signa facit. ἀληθῆ ἦν, vera erant) Veritas est vera, etiam antequam agnoscatur.

#### CAPUT XI.

- v. 1. Δάζαρος, Lazarus) Ex multis rebus colligi potest, Lazarum juniorem, sorores autem ejus fuisse natu majores. Ab his denominatur pagus: v. 1. et Lazarus tertio loco ponitur. v. 5. Tradit historia ecclesiastica, Lazarum post ascensionem Domini vixisse annos totidem, quot tum natus fuerat, videlicet XXX. ἀπο ἐπ) Non raro in appositione iteratur praepositio, vel per se, vel per synonymon. 2 Cor. 1, 19. μαρίας, Maria) notior erat inter discipulos, ex iis, quae v. 2. dicuntur: ideo ponitur ante Martham; cum Martha esset natu major. v. 5. 19.
- v. 2. ἡν δὲ μαςία, erat autem Maria) Johannes pietatem Mariae praesentem erga Jesum (ut alibi impietatem proditoris) ex actu subsecuto c. 12, 3. probat.

<sup>1)</sup> καὶ ἀπηλῶε, et abiii] Statim post encaenia; ut ex omissione phraseos μετὰ ταῦτα et nominis Jesu patet. — Nec in regionem transfordanicom duntaxat, sed postea in Galilacom quoque, atque iterum ex Galilaco in fines Judacae abiit Salvator (coll. Matth. 19, 1. Marc. 10, 1.) quod commemorare Johannes opus non habuit, quum reliqui Evangelistarum, et Lucas praesertim, satis copiose, quid in Galilaca tum fecerit, recenseant. Harm. p. 865. coll. p. 420.

[Uno singulari facto, vel bono vel malo, insigniri quis in sempiternum potest. V. g.] Non demum per resuscitationem fratris ad tale opus excitata fuit. — τὸν χύριον, Dominum) Opportuna appellatio. — ἡς, cujus) pro hujus. Haec cratio est valde plana.

v. 3. δν φιλεῖς, quem diligis) Hoc modestius, quam si dicerent, qui te amat, vel, amicus tuus. coll. v. 11. — ἀσθενεῖ, aegrotat) Consequens ergo subveni, eleganter reticent. [v. 31. 32. Enimvero majora nunc imminebant. V. g.] conf.

c. 2, 3. Magnus hic sororum amor erga fratrem elucet.

- v. 4. εἶπεν, dixit) Dignum observatu est, qua methodo Jesus discipulos suos et Lazari sorores et populum praepararit ad maximum miraculum fructuose spectandum. αῦτη, hæc) i. e. Haec infirmitas consentanea est amori. πρὸς θάνατον, ad mortem) qua sorores fratrem amitterent. sic LXX, εἰς θάνατον, 2 Reg. 20, 1. ὑπὲς, pro) Gloria Dei et gloria Filii Dei, una gloria. ενα δοξασθῆ, ut glorificetur) Sane. Resuscitatio Lazari tantum est veritatis Christianae argumentum, ut Spinoza dixerit, se, si eam credere posset, totum suum systema abjecturum. Atqui veritatem mortis et resurrectionis Lazari demonstrant 1) absentis Jesu mora deliberata. 2) indicium de morte, et praedictio de resurrectione. 3) testium, qui aderant, varietas et multitudo. 4) Judaeorum plurimorum, minime credulorum, fides subsecuta; ceterorumque perversitas. v. 46. s. δι' αὐτῆς, per eam) Per hanc infirmitatem glorificatus est Jesus, quatenus statim multi eum agnovere Filium Dei. v. 45., ceterique Judaei statuerunt eum occidere, v. 46. seq. sic intraturum in gloriam.
- v. 5. ἡγάπα, amabat) ita, ut constaret omnibus, v. 3. [Mortem igitur eorum, quos Jesus amat, non est quod valde quis horreat. V. g.] Motivum resuscitationis et totius actionis eam antegressae. καὶ, καὶ, et, et) Felix familia.
- v. 6. τότε, tunc) quamvis aliis videri posset maxima esse properandi causa.

   ἔμεινεν, mansit) Mori est quiddam non ita refugiendum. Lazarus mortaus est aliquantisper ad gloriam Filii Dei.
- v. 7. ἔπειτα μετὰ τοῦτο, deinde post hoc) post id biduum. sic v. 11. μετὰ τοῦτο, post hoc. v. 14. τότε, tunc. Jesus discipulorum fidem gradatim erexit ad proficiscendum sine metu in Judaeam, et ad spectandum miraculorum maximum.
- v. 8. νῦν ἐζήτουν) nunc quaerunt: namque modo quaerebant. λιθάσαι, lapidare) Cap. 10, 31.
- v. 9. δραι, horae) Jam longe processerat cursus Jesu; jam multa erat hora: sed tamen adhuc erat dies. τῆς ἡμέρας, diei) vel, de die. Cum die comparatur totum curriculum vitae, secundum omnes partes. Status praesupponitur in Subjecto alio et alio alius et alius: ambulare est praedicatum. τὶς, aliquis) Iterum indefinite. conf. c. 9, 4. fin. Pertinet hoc ad discipulos, qui, etiam sibi, timebant. οὐ προσκόπτει, non offendit) inter medias mundi insidias. τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου, lucem hujus mundi) e sole manantem. Innuitur providentia Patris, respectu Jesu; et providentia Christi, respectu fidelium. βλέπει, videt) Subaudi: et lux est in eo: et v. seq. subaudi: et lucem mundi hujus non videt. Sed utrinque comma expressum suo praecipue convenit loco. nam interdiu lux mundi conspecta sensum lucis, quam quis in se ipso habet, quasi absorbet. Noctu lux mundi non conspecta, penes eum, qui lucem in se non habet, sensum defectus auget.
  - v. 10. ἐν αὐτῷ, in eo, qui noctu ambulat.
- v. 11. ταῦτα λέγει) Haec dixit, et post hoc dictum illico ait, etc. Conf. v. 7. λέγει, dixit) Dixit eo ipso tempore, quo mortuus erat Lazarus. conf. c. 4, 52. Audierant etiam discipuli de morbo Lazari. v. 3. 4. Mortem nemo nunciarat: et tamen scivit Jesus. ἡμῶν, noster) Quanta humanitate Jesus amicitiam suam cum discipulis communicat! κεκοίμηται, obdormiit) Somnus est piorum mors, coelesti lingua: sed hanc linguam non hic intelligebant discipuli. Incomparabilis est liberalitas divini sermonis: sed hominum tarditas facit, ut

scriptura saepe descendat ad tristiorem nostrum loquendi morem. conf. Matth. 16, 11. s.

- v. 12. εἰ κεκοίμηται, si obdormiii) Saepe saluti est diuturnus somnus. putabant discipuli, somnum ab Jesu immissum esse Lazaro, ut eveniret, quod praedixerat Ipse. v. 4.
- v. 15. ὅτι οὐχ ἡμην ἐκεῖ, me non ſuisse ibi) Cum decore divino pulcre congruit, quod praesente vitae duce nemo unquam legitur mortuus. Si supponas, mortem non potuisse praesente Jesu invadere Lazarum, sermo duarum sororum v. 21. 32. sublimiorem sententiam assequitur; et illustratur gaudium Domini de absentia sua. πρὸς αὐτὸν, ad eum) eo, ubi jacet mortuus.
- v. 16. ὁ λεγόμενος δίδυμος, qui dicitur Didymus) Johannes scripsit Graece.

   παὶ ἡμεῖς, etiam nos) Thomas fortasse necessitudinem quandam propriam cum Lazaro habuerat. τνα ἀποθάνωμεν, ut moriamur) Videtur Thomas verba Jesu proxime praecedentia sic accepisse, quasi Jesus cum Lazaro, si adfuisset, moriturus fuisset, et nunc, fide discipulorum adhuc amplius confirmata, Bethaniae decessurus esset, idque per insidias Judaeorum. v. 8. Erat, quasi medius inter hanc vitam et mortem, sine tristitia et sine laetitia paratus ad moriendum; non tamen sine fide. conf. c. 14, 5. Quo pacto ille τὸ πρὸς ad in sermone Jesu accepit, uti extat 2 Sam. 12, 23. μετ' αὐτοῦ, cum eo) cum Jesu. Non dissimilis sensus Petri, Luo. 22, 33.
- 1) v. 19. πολλοί, multi) propter vicinitatem. τάς περί) Idiotismus. Act. 13, 13. 28, 7. ἵνα παραμυθήσωνται, ut consolarentur) aliquot diebus post sepulturam. Hodie dicimus, condolere.
- v. 20. μαςία δὲ, Maria autem) vel quod nollet Judaeos relinquere solos: vel quod sedens exspectare vellet, dum vocaretur. Erat animo sedatiore. conf. Luc. 10, 39.
- v. 21. el ης ωδε, si fuisses híc) Sic quoque Maria dicit, v. 32. Ex quo colligi potest, hunc earum fuisse sermonem ante fratris obitum: Utinam adesset Dominus Jesus. Scintillam fidei in his verbis latentem excitat Ipse.
- v. 22. καὶ νῦν οἶδα, etiam nunc novi) Spem ceperat Martha ex iis, quae v. 4. Salvator dixerat. nam ea Marthae renunciata esse, indubium est. [Laudabilis fidei alacritas. V. g.] αἰτήση) Jesus, de se rogante loquens, ἐδεήθην dicit, Luc. 22, 32. et ἐρωτήσω, Joh. 14, 16. (coll. v. 13.) et cap. 16, 26. 17, 9. 15. 20. at nunquam, αἰτοῦμαι· ac Syrus alio verbo utrumque illud, alio hoc verbum expressit. Non Graece locuta est Martha, sed tamen Johannes exprimit improprium ejus sermonem, quem Dominus benigne tulit. nam αἰτεῖσθαι videtur verbum esse minus dignum, quanquam LXX Deut. 10, 12. habent, τί Κύριος ὁ θεός σου αἰτεῖται παρὰ σοῦ;
- v. 23. ἀναστήσεται, resurget) Non statim addit Jesus mentionem temporis, sed exercet fidem Marthae.
- v. 24. ἐν τῷ ἀναστάσει, in resurrectione) Hanc ergo credebant Judaei. ἐσχάτη, ultimo) Martha longius futurum putat, quod nexus v. 22. et 23. in proximo esse docebat.
- v. 25. ἐγω, ego) praesens, non adstrictus ad futurum. Noli putare, Martha, te differri in longinquum. Mors cedit Vitae, ut caligo Luci, protinus. ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωἡ, resurrectio et vita) Alterum nomen huic tempori et instituto proprie convenit, alterum est frequens. alterum explicatur mox hoc versu, alterum versu 26. Ego sum Resurrectio morientium, et Vita viventium. Prius agit de credentibus, ante mortem Christi obeuntibus, v. gr. de Lazaro. nam Christo praesente, mors nullam praedam non debuit reddere, filiam Jairi, juvenem in Nain. Et credibile est, omnes, qui tum Jesum Christum viderunt cum fide et ante mortem ejus mortui sunt, fuisse in resurgentibus illis, de quibus Matth. 27,

<sup>1)</sup> v. 17. τίσσαρας ήμέρας, quatuor dies] Ipso igitur mortis die sepultus erat Lazarus, coll. v. 89. V. g.

- 52. 53. agitur. Alterum agit de credentibus post mortem Christi obdormientibus. Mors Christi, mortem enervavit. Ante mortem Christi, mors credentium erat mors: post mortem Christi mors credentium non est mors. c. 5, 24. 8, 51. ζήσεται, vivet) etiam corpore.
- v. 26. πας, omnis) Hoc, versu 25. non adhibitum, ad majora sermonem profert. ζων, vivens) vitam hancee corporis. Antitheton, eliamsi mariatur. v. 25. Praecipue agitur de iis, qui tum vivebant et Filium videbant. c. 6, 40. οὐ μὴ ἀποθάνη, non morietur) immunis erit a morte, in aeternum. Antitheton, ζήσεται, vivet, redivivus. v. 25. Magna differentia inter mortem credentium ante mortem J. C. et inter obitum credentium post mortem Jesu Christi. Hi plane sunt immunes ab judicio. πιστεύεις τοῦτο; credis hoc?) Applicatio in secunda persona, ad omnes et ad singulos, frequens, et hîc, per improvisam interrogationem, valde pungens. Sic Martha plane capitur ad fidem.
- v. 27. ἐγοὺ πεπίστευπα, ego credidi) Praesenti animo respondet Martha: ego hanc fidem suscepi. σὺ, tu) es Filius Dei, qui in mundum venis. Hoc, de Jesu Christo cognitum, cetera omnia includit. [Sermoni Jesu fidem se habere testatur, utut non plene intellecto. Analoga haec est Petri fidei c. 6, 68. 69. Multo serenior, ac si dicas: Credo, quicquid Ecclesia credit. V. g.] ἐρχόμενος) praesens. Matth. 11, 3. Nam adhuc innotescebat.
- v. 28. ταῦτα εἰποῦσα, haec locuta) Fides et confessio alacritatem ei attulit. λάθρα, clam) Judaeis. v. 31. ὁ διδάσκαλος, Magister) Ita solebant inter se loqui de Jesu. φωνεί σε, vocut te) Aut Jesus expresse jussit Mariam vocari; aut Martha, Eo permittente, Mariam vocavit: atque ita dixit, quo celerius Mariam excitaret. Mariae non obfuit indoles sedata: tamen vocata est, ut interesset miraculo.
- v. 30. οὖπω, nondum) Jesus omnia fecit cum justa mora. δὲ) γὰρ, Copt. Lat. Augustin. Cant. Lectio media, codicis Lat. Reutlingensis, qui neque autem neque enim habet.
- v. 31. Γνα κλαύση, ut ploret) Egregius mos erat, ut lugentes interposito apparatibus funebribus spatio darent sese et indulgerent pietati lacrymarum.
- v. 32. ἔπεσεν αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας, cecidit ad ejus pedes) Hoc Martha non fecerat. Compensat Maria tarditatem occursus sui. [Penitissimae reverentiae, ex fide oriundae, specimen. V. g.]
- v. 33. τοὺς συνελθόντας, qui simul venerant) v. 31. ἐνεβομμήσατο, infremuit) Ita Jesus austeriore affectu lacrymas hic cohibuit, et mox versu 38. abrupit. eoque major earum fuit auctoritas. v. 36. ἐνάραξεν ἐαυτὸν, turbuvit se ipsum) Incredibilis est elegantia hujus locutionis reciprocae. conf. ἔναξαν ἐαυτοὺς, ordinarunt se ipsos. 1 Cor. 16, 15. Affectus Jesu non fuere passiones, sed voluntariae commotiones, quas plane in sua potestate habebat: et haec turbatio fuit plena ordinis et rationis summae. Gravius est et tamen ex praesenti loco declarandum venit, quod postea dicitur, τενάρακται κτλ. c. 12, 27. 13, 21. [Ita neque Christiani sunt Stoici: sed non succumbunt suis affectibus. Non agitantur passionibus proprie sic dictis. V. g.]
- v. 35. ἐδάκρυσεν, lacrymatus est) Non ploravit: neque flevit cito: nec demum post aspectum Lazari, sed tum quum maturum erat. Flevit, amanter, v. 36., propter Lazari mortem; non propter ejus reditum in hanc vitam.
- v. 37. τινές, quidam) a fide alieniores. οὐκ ἠδύνατο; zon poterat?) Lacrymatus erat Jesus. Inde concludebant, voluisse Jesum conservare vitam Lazari, si potuisset. potuit, inquiunt, debuitque. sic ἠδύνατο, potuit. Matth. 26, 9. Concludunt a majori ad minus. Sed majus rursum est, mortuum resuscitare, quam aegrotum aut coecum sanare. Ita concludendum erat: coeco visum dedit; ergo vitam mortuo dare potest. Sed infidelitas omnia in contrarium rapit. καὶ οὐτος, etiam hic) hic, Lazarus, juvenis, carus.
  - v. 38. πάλιν εμβοιμώμενος, rursum fremens) Hoc fremitu Jesus etiam con-

tradictionem judaicam repulit, ne animum ipsius tentaret ad omittendam resuscitationem Lazari etc. Facto eos refutat, non verbis. conf. v. 33. not.

- v. 39. ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηπότος, soror mortui) Causa horroris majoris notatur, ex natura et necessitudine. ὄζει, foetet) Putrefactionis fastidium, etiam apud proximos. Certamen rationis affectusve naturalis, et fidei. τεταφταῖος, quatriduanus) Videtur eodem die, quo mortuus erat, illatus tumulo fuisse Lazarus. v. 17. Similis locutio, τριταῖος, triduanus. 1 Sam. 9, 20. 30, 13.
- v. 40. εἶπον, dixi) Dixit Jesus versu 25. δύξαν, gloriam) corruptioni oppositam.
- v. 41. ἄνω, sursum) Amovit oculos ab objecto mortalitatis, in coelum. —

  1) εὐχαριστῶ σοι, gratias ago tibi) Jesus de eventu certissimus ad miraculum accedit longe maximum. ἤκουσάς μου, audisti me) Ergo Jesus orarat, cum audisset de morbo Lazari. v. 4.
- v. 42. ἐγοὶ, ego) Hoc post aliquam pausam videtur Jesus pronunciasse. ἔδειν, noram) Ostendit Jesus populo, se non ut de re nova sibi, gratias egisse Patri. Multo major erat filialis familiaritas Jesu erga Patrem, quam sermo apud homines capiebat. πάντοτε, semper) etiam post mortem Lazari. ἀκούεις, audis) Exaudiens respondit Pater interdum voce superna, plerumque effectu praesentissimo. εἶπον, dixi) hoc, et gratias egi. sic, εἴρηκα, dixi, de re modo dicta. c. 15, 15.2)
- v. 43. φωνη μεγάλη, voce magna) non ut incantatores susurrantes. Magnam vocem audiebant omnes, qui aderant. δεῦφο ἔξω, veni foras) Tam facile Jesus Lazarum e sepulcro revocavit, quam si non modo vixisset Lazarus, sed etiam vigilasset. v. 11. c. 12, 17.
- v. 44. τοὺς πόδας, pedes) Duo pedes simul, vel uterque seorsum, involuti fuerant. πειρίαις) Idem verbum Prov. 7, 16. LXX.
  - v. 45. of ελθόντες, qui venerant) v. 19. 31.
  - v. 46. ἀπηλθον, abierunt) ut alieni.
- v. 47. τί ποιοῦμεν; quid facimus?) Non ita deliberandum erat, sed credendum. Veruntamen citius cedit mors virtuti Christi, quam infidelitas.
- v. 48. οὖτω, sie) ut adhuc, inquiunt, reliquimus. πάντες, omnes) merito vero. οἱ ψωμαῖοι, Romani) Putabant, Romanos id pro seditione habituros. Nec tamen effugerunt Judaei, quod metuebant. [imu vero contraxerunt sibi hac ipsa agendi ratione. V. g.] καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος, et locum et populum) Adagii instar, i. e. omnia τόπος, territorium.
- v. 49. τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου) anno illo, memorabili, quo moriturus erat Jesus. Erat annus primus ac praecipuus in LXX. hebdomade, quadragesimus ante vastationem Hierosolymorum, in Judaica etiam historia varias ob causas celebratus. Etiam ante et post, pontifex fuit Caiphas. Quum Evangelium scriberet Johannes, recordabatur, quantus fuisset et quam singularis hic annus, et quantae fuissent inter adversarios partes Caiphae. Ter notat pontificatum ejus in hoc anno. h. l. ct versu 51. c. 18, 13. Conf. Act. 4, 6. ὑμεῖς, vos) Reprehendit pontifex tardam assessorum deliberationem, et certus consilii affirmat, rem facillime expediri posse. Non aggrediendum esse populum, sed unum Jesum removendum. Robore animi ex prophetia orto abutitur Caiphas ad affirmationem politicam.
- v. 50. συμφέρει, expedit) Caiphas cogitat de utilitate politica, sed Spiritus prophetiae ita eum gubernat, ut verbis utatur ad utilitatem spiritualem exprimendam idoneis. Caiphas et Pilatus Jesum condemnarunt: uterque tamen testimonium a suo ipsorum sensu alienum perhibuerunt. Caiphas, hoc loco, de sacerdotali morte Christi: Pilatus, de regno, in titulo crucis. είς, unus) 2 Cor. 5, 15. καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται, et non tota gens pereat) Respicit versum 48. fin.

πάτερ, Pater] Brevis precatio, at proraus eximia. V. g.
 የνα πιστεύσωσιν, ut credant] Sic evenit v. 45. V. g.

v. 51. ἀφ' ἐαυτοῦ, a semet ipso) ut alias solent, qui deliberant. — οὐκ εἶπεν, non dixit) Declaratur verbum εἶπεν, dixit, quod est v. 49. — ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, pro gente) Caiphas dixerat, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, pro populo. sed Johannes non

jam appellat laov, populum, politia exspirante.

- - v. 53. ov, ergo) Respicit versum 50. cum anteced.
- v. 54. οὐκέτι, non jam) Id non erat timoris. ἐφραΐμ, Ερλιαίm) Vid. 2 Sam. 13, 23.
- 1) v. 55. ἐκ τῆς χώρας) ex regione illa, v. 54. perinde ut ex ceteris regionibus. Γνα) ut purificarent se, et impedimenta comedendi pascha removerent.
- v. 56. ovv, igitur) Sciebant hi prae aliis, Jesum non esse procul. vl) Sermo concisus. quid videtur vobis? videtur non venturus?
  - v. 57. 62, vero) Non contenti eo fuerunt, quod v. 53. memoratur.

### CAPUT XII.

- v. 1. Πρὸ τημερῶν τοῦ πάσχα) sex ante diebus, quam pascha foret. Sio LXX, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ, πρὸ τριῶν μηνῶν τοῦ θερισμοῦ. Amos 1, 1. 4, 7. Add. 2 Macc. 15, (36.) 37. Pridie fuerat sabbatum 2); idque dicebatur Judaeis המרוז המרום sabbatum magnum: sicut Graeci hebdomadem subsequentem et singulos ejus dies magnitudinis epitheto distinguunt. εἰς βηθανίαν, Bethaniam) Abierat enim inde post resuscitatum Lazarum. c. 11, 54. [Heic loci Salvator (quo ex Ephrem per Hierichuntem accesserat) postquam pernoctasset; postero die Bethania relictâ Bethphagen, Hierosolymae propiorem, venit asinâque et pullo ex pago regionis istius accersitis solenni vecturâ Urbem intravit. Harm. p. 440.] ἐπ νεπρῶν Jesus habet Lat. ἐπ νεπρῶν ὁ ἰησοῦς complures alii. ἐπ νεπρῶν extat v. 9. 3)
- v. 2. ἐποίησαν, fecerunt) Bethanienses. αὐτῷ, ei) in honorem ejus. δεῖπνον, coenam) solennem. Convivium, cui Lazarus resuscitatus intererat, potest conferri cum convivio coelesti, cui olim intererunt mortui, cum resurrexerint.  $\eta$  μάρθα, Martha) Alio modo Martha, alio Maria studium suum declaravit, v. 3.
  - v. 3. ἐκ τῆς ὀσμῆς, ex odore) Hoc ipso odore offensus est Judas.
  - v. 5. τριαποσίων δηναρίων, trecentis denariis) L vel LX florenis.
- v. 6. ούχ ὅτι, non quia) Hypocrisis est, ubi aliud dicitur, aliud curatur. Avaritia pauperes praetexit, idque serio interdum: nam lautitiam etiam veram

3) Idque omittit h. v. Vers. germ., retento nomine o insouc. E. B.

<sup>1)</sup> λεγομένην, dictam] Obscurus ergo locus fuit. V. g. — κάκει διέτριβε, ibique tenuit se] Secessus hic prior fuit adventu in Jericho. Prius enim quum Hierichuntem veniret, solus fuit cum discipulis: Hierichunte autem numerosus populus, ad Eum congregatus, in solenni introitu Eum comitatus est et Hierosolymitanae multitudini obviam duxit. Matth. 20, 17. 29. 21, 8. Marc. 10, 46. Harm. p. 481.

<sup>2)</sup> Itaque prima feria hebdomadis magnae agnus paschalis veri nominis (coll. Ex. 12, 3.) segregatus est: et ab ista coena, qua ad sepulturam suam Jesus instructus fuit, ad eam coenam, qua, resurrectionis die, discipulis apparuit, octiduum effinxit. Harm. p. 440.

- odit. πλέπτης, fur) Tristius dicitur discipulus fur, coll. v. 4., quam fur simpliciter: et sic, frater adulter, et similia. γλωσσόκομον) Sic LXX pro Hebr. γιπκ 2 Chron. 24, 8. 10. s. et in Cod. Alex. 2 Sam. 6, 11. Juvat hoc potissimum loco naturam observare stili apostolici. Non laborarunt scriptores sancti, Atticum an barbarum delicatae aures quodque vocabulum forent judicaturae: id quod vel hoc uno argumento satis constare potest, quod, quae Atticistae dispungunt, sorum bona pars in N. T. extat. Videatur ex gr. Phrynichus in γλωσσόκομον, Thomas Magister in ΐνα, Moeris in ἐνετειλάμην, coll. h. l. et Ap. 22, 14., et Matth. 28, 20., ut illi suas eclogas ex ipso N. T. locupletasse videantur. Propriam autem significationem verborum exactissime servant Scriptores sacri. v. gr. Joh. 1, 1. 17. not. Hoc quippe, non illud, ad patefaciendam mentem divinam fuit conducibile. είχε) habebat, vel semper, vel, post alios discipulos extremo illo tempore. Videtur Judas ipse has sibi partes sumpsisse: quae ei, tametsi fur erat, tamen relictae sunt. c. 13, 29. τὰ βαλλόμενα, quae conferebantur) Jesus erat egenus. ἐβάσταζεν, portabat) ad usus obvios in victu Salvatoris.
- v. 7. εἶπεν, dixit) Non redarguit Jesus aperte animum Judae. Rem ipsam potius notat. ἡμέραν) Hic ipse tum erat dies. Matth. 26, 12. not. ἐνταφιασμόν huncee, instructionem ad sepulcrum, sex post diebus (coll. v. 1.) secutura erat more et sepultura ipsa. Vid. Ord. Temp. p. 263. s. [Ed. II. 228.] 『να τη-ρήση] 1) Subaudi, factum est. Sine eam: factum hoc est, ut servaret etc. Sic 『να, α. 9, 3. etc. Apte retunditur διατί quare, a Juda injectum, simulque monetur Judas: nam proditio in mortem evaluit. τηρήση, servaret) adeo non erat perditio. Parata prius fuerat in pauperes conferre, si opus esset: sed divino consilio gubernata est, ut asservaret, quamvis ipsa nesciret, quorsum opus foret.
- v. 9. εγνω, cognovit) Odor unguenti et fama unctionis potuit indicium praebere. v. 3. τον λάζαρον, Lazarum) Quis hujus spectandi gratia non peteret Bethaniam?
- v. 10. ἐβουλεύσαντο) consultabant. ἀποκτείνωσιν, interficerent) Ad vitam revocare fuit aliquid: quid vero est interfectio? Una erat doctrina, et unum miraculum, cur praecipue Jesum occiderunt: doctrina erat de Jesu Filio Dei; miraculum, resuscitatio Lazari. [Eo usque animi fide cassi acerbitas procedit, ubi nulla superest elabendi via. V. g.]
  - v. 11. 2) ὑπῆγον, abibant) Bethaniam.
- v. 12. 3) δ έλθων, veniens) Ergo Galilaei potius, quam Hierosolymitae. ἀπούσαντες, audientes) Quo minus opinatus fuerat adventus Jesu, eo magis jam erat exoptatus.
- v. 13. ἔλαβον, acceperunt) non curato interdicto illo, de quo c. 11, 57. τὰ βαΐα τῶν φοινίκων, ramos palmarum) Palmae usus Judaeis frequens. Levit. 23. 40.
- v. 14. εύρων, nactus) Pauper erat. ὀνάριον) ὀνάριον, asellus, diminutivum, non tam asino opponitur hoc loco, quam equo feroci, quo non est usus Dominus.
- v. 15. μη φοβοῦ, noli timere) Majestas tanti Regis timenda erat: sed timorem adimit mansuetudo, cui respondet ratio introitûs.
- v. 16. ταῦτα, haec) hunc introitum tanti momenti, ejusque praedictionem.
   οὐπ ἔγνωσαν, non cognoverunt) Institutorum sermonumque divinorum ratio
  plerumque initio latet. Ideo debemus credere et obsequi, et nos divinae gubernationi tradere. c. 13, 7. 36. 16, 4. 2, 22. Totum opus fidei est amplecti es,

<sup>1)</sup> Lectio haec, per marginem Ed. maj. in aequilibrio quasi posita, palmam nacia est in Ed. 2. et Vers. germ. E. B.

<sup>2)</sup> δι' αὐτὸν, propier illum] Neminem sane vel morte affici pigeat, dummodo bene multi ad fidem in Christum ea re perducti lucrifierent. V. g.

<sup>8)</sup> τῆ ἐπαύριον, sequenti die] Unius diel, amplissime certe, gesta sunt, quae referuntur ab hoc versu usque ad v. 50. Harm. p. 450.

quae nondum capimus, sed olim cernemus. — τὸ πρῶτον, primum) tempore discipulatus, ante Domini glorificationem. — ἐδοξάσθη, glorificatus est) per resurrectionem et ascensionem. Multa enim deinceps tempore perceperunt. — τότε, tunc) Id postea fidem eorum egregie confirmavit. — ταῦτα, καὶ ταῦτα, haec, et haec) Suavis repetitio, congruentiam prophetiae et facti exprimens. Ad καὶ et subaudi ὅτι quod, uti cap. 20, 18. Etenim vis verbi illius recordati sunt, magis proprie cadit super fecisse, quam super scripta esse. — ἐποίησαν, fecerunt) et ipsi discipuli, et populus. v. 12.

v. 17. ἐμαςτύςει, testabatur) de miraculo, cui interfuerat. — ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, vocavit e monumento) Scitissime exprimitur miraculi magnitudo et facilitas. Facilis est scripturae stilus de rebus maximis, omni sublimitate oratoria sublimior. Resuscitatio Lazari, coronis miraculorum Christi: quorum ordo conferri possit, cum ordine restitutionis generis humani. Cum verbo vocavit confe-

ratur illud Dixit Gen. 1. - zai) et sic.

v. 18. őzlog, populus) populus auditor, a populo spectatore doctus. alteros Matthaeus et Marcus appellant praecedentes; alteros, sequentes. Colligas exinde, spectatorum alios in urbem ingressos miraculum divulgasse, et sic, pluribus comitantibus, Domino obviam venisse: alios, majori numero, extra portam commoratos, deinde intrantem Dominum secutos esse.

v. 19. Θεωφεῖτε) Indicativus citra interrogationem. conf. Act. 21, 20. Approbant Caiphae consilium. — οὐκ εἰφελοῦμεν οὐδὲν) Vid. App. Crit. Ed. II. ad h. l. [Bene est, ubi eo res devenit. V. g.] — ὁ κόσμος, mundus) Hyperbole indignabunda. Si totus mundus, inquiunt, noster esset, ad illum descisceret. Latet quiddam prophetiae simile. conf. c. 11, 50., et 19, 19. seqq. — ἀπῆλθεν, abiit) a nobis. Quomodo mundum retinebimus?

v. 20. ἔλληνες, Graeci) Praeludium regni Dei a Judaeis (v. 37.) ad gentes transituri. Circumcisos hos fuisse, non liquet: unum certe colebant Deum Israëlis. — ἐκ τῶν ἀναβαινόντων) ex iis qui ascendere solebant. — ἐν τῆ ἐορτῷ, in

*festo*) illo, de quo o 11, 55.

v. 21. βηθοαϊδά, Bethsaida) Ibi fortasse Graeci illi soliti erant divertere in itinere Hierosolymitano. Vel sciebant, Galilaeos prae Judaeis sibi in ea ra inservituros. [Vel, cum imprudentes Hierosolymis in adversarios Christi incidissent, per hos, ne Ipsum adirent, moniti fuerant. Harm. p. 450.] — κύριε, domine) Sic appellant, ut paene ignotum; conf. c. 20, 15., sed non sine aliqua veneratione. Noti, plerumque appellabantur nomine. — θέλομεν, volumus) Effectus et specimen earum rerum, de quibus v. 31. s. [Praestitit hoc desiderium desiderio Herodis Luc. 23, 8. V. g.] — τὸν) Articulus habet vim demonstrandi. — ἰδεῖν, videre) Modeste, Non erat adhuc tempus, ut Jesus cum eis loqueretur multa. Vel viderant Jesum antea quoque Hierosolymis, vel de eo audierant. Jesus versabatur in interiore templi parte, quo Graecis non patebat introitus.

v. 22. nal léget, et dicit) Philippus verebatur Graecos solus adducere: cum

sodali, audet. [Rem judicavit pensitatione dignam. V. g.]

v. 23. ή ωρα, kora) Hujus horae multa deinceps mentio est, v. 27. 13, 1. 16, 32. 17, 1. — Γνα δοξασθή, ut glorificatur) apud Patrem, Joh. 17, 5. et in conspectu omnis creaturae. Christi glorificatio et gentium conversio in unum tempus incidit.

v. 24. πεσών) quum ceciderit. — αὐτὸς μόνος, ipsum solum) Christus, etiamsi pro nobis mortuus non esset, tamen esse potuisset per se, qui est. — ἀποθάνη — παρπὸν, mortuum fuerit — fruetum) Utriusque rei praevium specimen hia habet locus. v. 27. 32. Multum fructum describunt et exhibent tot secula. [Atque inter eos etiam, qui nostro tempore vivunt, non sunt nulla ejus generis granula. Beatum, qui annumerare se istis jure potest. V. g.]

v. 25. τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, animam suam) id est, se ipsum. — ἀπολέσει, perdel) in aeternum. — ὁ μισῶν, qui odit) Hoc odium assequitur anima, sensu verborum Christi, quae v. 24. occurrunt, imbuta. — ἐν τῷ κόσμῷ τούτῷ) in hoc

mundo, visibili, vano, caduco, malo. Hoc non exprimitur in praecedente sententia. nam hic mundus ad amandam vilam per se trahit, sed vitam odisse in

hoc mundo, magna res est 1).

v. 26. 2) vic) vic aliquis hoc versu postponitur, et, deinde, majore emphasi praeponitur. [Alterum viç innuit: quantumvis a mundo contemtus fuerit. V. g.] cinolovosism, sequitor) eo itinere, quod mihi propositum est. Imperativus promittens, et ex praesentissimo sensu instantis gloriae invitans. — l'orai, erit) Promissio. Conf. Ap. 14, 4. [Sequela Christi servum eodem per se deducit, ubi Dominus versatur. Verum hine illine evagando excidit servus exoptato fine. V. g.] — τιμήσει, honorabit) Grande verbum, congruens cum δοξασθή, glorificetur v. 23. [Majori sane honore talis afficitur, quam qui a Magnatum, quaqua orbis patet, maximo excogitari queat, vel togà sagove meritissimo cuivis vel viventi vel mortuo exhiberi. V. g.] — avrov, eum) ut Filii consortem. Rom. 8, 29.

v. 27. vvv, nunc) Jesus varios habuit praegustus passionis suae, per quos sese paravit. Magni momenti hoc võv, nunc: alterum, v. 31. [Sic et a. 13, 31. Utrumque brevis adhuc temporis indicium sequitur: h. l., v. 35., altero, (c. 13.) v. 33. V. g.] — τετάρακται, turbata est) Decora declaratio. Concurrebat horror mortis et ardor obedientiae 3). — nai ti sino, et quid dicam?) Statim sustinet Jesus animam suam in illo ipso võv nunc. Sequitur hanc formulam sermo bimembris: et ipsa formula hanc vim habet, ut totum sermonem uno momento cogitatio Ejus concepisse judicetur; quanquam lingua humana pronunciationem non une momento caperet. hinc quasi προθεραπείας causa ait, quid DICAM? non, quid eligam? coll. Phil. 1, 22. — σωσόν με, serva me) Affine illud: transeat calix. — ἐκ τῆς ώρας ταύτης) ex hora hac passionis. Hanc enim repraesentabat sibi anima Jesu. v. 23. — άλλά, veruntamen) Affine illud: πλην, verum, non ut ego volo, sed ut tu. — διά τοῦτο, propter hoc) Propterea veni in hanc horam, ut venirem in hanc horam, eamque exantlarem. Ploce elliptica.

v. 28. nate, Pater) Appellatio amanter iterata congruit cum commutata alloquii materia. — δόξασον) glorifica, quovis impendio mei. Id Pater mox accipit: δοξάσω, glorificabo. Jam praeteriit ταραχή, turbatio. — σοῦ τὸ ὄνομα) tuum nomen paternum, quod est in me. Ex. 23, 21., tanquam Filio tuo unigenito coll. Matth. 3, 17. 17, 5. Itaque vox ter de coelo Filium Dei proclamavit. παὶ ἐδόξασα, et glorificavi) nomen meum. Vid. cap. 17, 5. — πάλιν δοξάσω, ilerum glorificabo) Ib. et versu 1. Verbo glorificavi acceptatur ingressus Christi [in mundum, connotate commoratione in eq. V. g.] in horam illam: verbo glorificabo promittitur glorificatio nominis paterni per glorificationem Christi ex pas-

sione. Ad duplicem sermonem Jesu duplex responsio Patris.

v. 29. anovas, audiens) Sonum audierant, non verba. In maximis revela-

tionibus remanet aliquid, quo fides exercestur. — βροντήν, tonitru) V.er erat.
v. 30. οὐ δί ἐμὲ, non propter me) Ipse et Pater unum sunt: quare non eget testimoniis externis, quibus confirmetur. Probabile est, tempore secessuum Jesu nulla fuisse miracula in occulto facta. Sic quoque in illustribus beati obitus exemplis, ea que fiunt, non propter obeuntes fiunt, sed propter superstites. δι' ύμας, propter vos) cap. 11, 15. 42. [Eximium sane testimonium hoc fuit, istis hand inferius, quae ad Jordanem et in monte sancto percepta sunt. V. g.]

v. 31. vvv, nunc, nunc, hoc momento. Hoc vvv, nunc, praecise suman-

<sup>1)</sup> φυλάξει, custodiet | Haec veri nominis est prudentia. V. g.

<sup>2)</sup> suol, me] Bis hoc ponitur, magna vi. V. g. 8) Sane Jesu Christi, DEI Filii, et gloria et exinanitio omnem captum superat. Inde sacrorum Bjusdem affectuum, eogitationum, sermenum, omnisque cum Patre, cum discipulis, cum ceteris heminibus agendi rationis mirabile temperamentum prodiit, principales partes modo hac schesi modo illa sibi vindicante; ea tamen lege, ut in utroque casu Decorum, divina Ipsius Majestate dignum, ac demissio ad misellos fratres incomparabili prorsus modo conspirent inter se et consentiant. His decenter exprimendis nulla vel sapientia vel dexteritas humana suffecisset: at Evangelistarum exquisitissimus in ea re successus divini profecto still usum aperte prodit. Harm. p. 451.

dum est, in antitheto ad subsecutam paucis diebus exaltationem ex terra. Ab hoc temporis articulo Jesus dulci animae suae labore ad glorificationem sui nixus est magis quam antea. c. 13, 31. 14, 30. 17, 1. Conf. αστι, jam, novo gradu, Ap. 12, 10. — χόσμου, mundi) non, a mundo; non, in mundum. Est Genitivus objecti; judicium de hoc mundo, quis posthaec jure sit obtenturus mundum. conf. c. 13, 3. 16, 11. Col. 2, 15. Hebr. 2, 14. — ό ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, princeps mundi hujus) Respicitur capite 14, 30. 16, 11. haec appellatio, nusquam alibi obvia. conf. 2 Cor. 4, 4. Mundi potius fuerat adversarius per peccatum et per mortem. — ἐκβληθήσεται, ejicietur) Sermo concisus. i. e. judicabitur et condemnabitur et ejicietur ex possessione pristina, ut reus. Postea, in triumpho ductus, ejectus est ut actor, Ap. 12. — Ifa, foras) ex finibus regni, miki dati in excelsis. Congruit mox ύψωθῶ, exaltatus fuero. Ipsum regnum, Christo datum in excelsis, nunquam possedit Satanas, sed limites finesque ejus subinde intravit, ejiciendus.

v. 32. πάγω) et ego, ego vero. Oppositum, princeps mundi hujus. ύψωθῶ, exaltatus fuero) Vid. v. 33. et c. 3, 14. — ἐκ τῆς γῆς) e terra. conf. Act. 8, 33. In ipsa cruce jam fuit quiddam ad gloriam tendens. — πάντας, omnes) etiam gentes. v. 20. Satanas retinere eos non poterit: et ipse loco cedet. Hîc respondetur ad rogationem versu 21. memoratam. — ελκύσω, trakam) de terra, sursum. Hoc verbo vis indicatur adversus mundi principem, non jam de-

tenturum captivos.

v. 34. ημεῖς, nos) Vocula ironiae quiddam hoc loco habet. — ἐκ τοῦ νόμου) ex Lege, sub qua prophetae et psalmi comprehenduntur. — μένει, manet) Ps. 16, 10. 45, 7. 72, 5. 89, 29. Jes. 58, 8. — 1) καl, et) Judaei committunt inter se, quae committenda non erant. Jes. 53, 8. Ipsa mors via ad perennitatem. πῶς, τίς, quomodo, quis) Dupliciter quaerunt: de exaltatione, ex v. 32. de Filio hominis, ex v. 23. [coll. c. 8, 28.] — vis) Quis est, inquiunt, filius hominis, si Christus non est? Atqui filium hominis exaltatum iri dicis; Christus autem non moritur. vic, quis, qualis.

2) v. 35. Et., adhuc) Non respondet Jesus interpellationi eorum, sed subjicit, quae eis maxime sunt necessaria. — μικρόν, pusillum) Antitheton, in aeternum, v. 34. Judaei putabant, Christum, ubi semel venisset, nunquam non futurum cum ipsis. — ἐν ὑμῖν, in vobis) Lux ipsa manet; sed non semper in vobis. Sic, ἐν αὐτοῖς, in illis. c. 15, 24. Est ἐν pro Ξ Hebraeo. — περιπατεῖτε, ambulate) cum progressu. Ambulandum, non disceptandum. Fides non est deses, sed agilis in luce. v. 36. — καταλάβη, comprehendat) inopinantes. — καί, et) Conjunctio, pro relativo qui. in quibus tenebris qui ambulat, etc. sic xal, et,

Luc. 24, 18. —  $\pi o \tilde{v}$ ) ubi, quorsum.

v. 36. viol φωτύς, filii lucis) qui luci semper manent conjuncti. c. 8, 35. γένησθε) fiatis; quum per vos non sitis. — ἀπελθών ἐκούβη, abiens abscondit se) Hoc ipso significavit, quid posthac futurum eis esset. Matth. 23, 39.

v. 37. τοσαύτα, tanta) tam multa. Epicrisis generalis. — ξμπροσθεν αὐτῶν, coram eis) ita, ut oculis cernerent. — oux inlorevor, non credebant) Sequitur

amplius: non poterant credere. v. 39.

v. 38. ov elne, quem dixit) Prophetica sunt, non modo quae Dominus ad prophetas, et hi Illius verbis, sed etiam, quae prophetae ad Dominum suis ipsorum verbis dixere. — Κύριε — ἀπεκαλύφθη;) Jes. 53, 1. Sic plane LXX. In Hebraeo Kúque non extat. Collato ibi versu sequente Brachium Domini accipi potest pro Messia ipso. — ἀκοῆ) ἀκοῆ, facultas audiendi; inde id quod auditur, i. e. sermo, testimonium. correlatum, fides. — ήμων, nostro) prophetarum. — ό Boazlov Kuolov) brachium Domini, in miraculis et redemtionis opere exsertum, in evangelio praedicatum. Jes. 52, 10. Ps. 98, 1. 2. — τίνι ἀπεκαλύφθη; cui re-

<sup>1)</sup> είς τὸν αίωνα, in acternum] Magnifice igitur de Christo sentiebant. V. g. 2) où λέγεις, tu dicis] Habemus igitur confessos, quod Jesus Christum se cognoscendum ipsis praebuerit. V. g.

velatum est?) In se exsertum est; sed coeci non viderunt illud. Fidelis quis est? Resp. Est talis, cui revelatum est brachium Domini.

v. 39. διὰ τοῦτο) ob id: quia videlicet praedictum erat justum hoc judicium. Hie subsistit evangelista: quis ultra nitatur? [Prius non credunt, refructarii: tum non possunt credere. Fulluntur, qui, ordine inverso, dictum putunt: Non potuerunt credere; itaque non crediderunt. V. g.]

v. 40. τετύφλωκεν, coecavit) justo judicio, Deus. Sequitu commutata persona, sanem, ego Messias. — πεπώρωκεν) Opposita: πώρωσες, νόησες, stupor, intelligentia. conf. 2 Cor. 3, 14. — ἵνα μη) usque eo, ut ne. conf. ἵνα, c. 5, 20. — καὶ νοήσωσε τῷ καρδία καὶ ἐπιστραφώσε, et intelligent corde et convertantur) Haec duo incisa propius cohaerent inter se, per accentus Hebraeos, apud Jcsaiam, quam cum ceteris.

v. 41. ὅτε εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ, quum vidit gloriam ejus) Pro αὐτοῦ unus alterque scripsit τοῦ θεοῦ, ex v. 43. sed sic enervatur applicatio oraculi Jesajani ad tempora Christi. Divinam Christi gloriam, Joh. 1, 14. 17, 1. s. vidit Jesajas c. 6, 1., ita quidem, uti revelanda erat in N. T. et uti Judaci eam non erant agnituri. — καὶ ἐλάλησε, et locutus est) Subauditur ὅτε quum, ut ὅτι quod, v. 16. Indigitatur sermo ille, qui conjunctim cum visione memoratur, Jes. 6, 5.

v. 42. καί) etiam: non modo ex plebe. — φαρισαίους, pharisaeos) Hi crant acerbissimi: ipsisque principibus formidabiles. [Plurimum videlicet potestatis, perverso Zelo agitati, affectabunt; illi praesertim, qui publico uliquo munere fungebantur. V. g.] — οὐχ ωμολόγουν, non confitebantur) quamvis animus per fidem convictus ad confessionem urgebat. non confiteri, et negare, differunt.

v. 43. ἠγάπησαν, amarunt) Evangelium postulat et operatur abnegationem rerum humanarum. — τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, gloriam hominum) qualis est communio synagogae. [quae quid valet, si cum jure civitatis Sanctorum et DEI domesticorum compuretur? V. g.] Qui ignominiam fugit, jam gloriam hominum amat. — τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ, gloriam Dei) Gloria ex Deo, obtingit credentibus et loquentibus. v. 26. c. 1, 12.

v. 44. λησοῦς, Jesus) Epilogus, apud Johannem, sermonum Christi publicorum, et recapitulatio. Ideo dicit: loculus sum, ut de re practerita. v. 48. 49. — ἔνραξε, clamavit) cupidus salutis humanae. [Verba v. 44—50., Qui credit in me etc. in ipso abitu effulus est, quum notabili jam intervallo remotus ab hominibus esset; quare clamasse dicitur, ut scilicet illi ipsi, quibuscum locutus erat, audirent, non exclusis reliquis, in templo tum constitutis. Occultationem prius memoravit Johannes, v. 36., utpote verba, adhuc pusillum etc. respicientem, v. 35. 36. Harm. pag. 452.] — οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ, non credit in me) Fides ejus non tendit in me solum. 1 Petr. 1, 21. Christus omnia refert et delegat ad Patrem. — ἀλλ' εἰς, sed in) Fides in Filium est eadem etiam fides in Patrem, quia Pater missit Filium, et quia Filius et Pater unum sunt, coll. v. seq. c. 14, 9. s.

v. 45. θεωρών, videns) ea visione, quam fides comitatur. c. 6, 40. — ἐμὲ) me, Lucem. v. 46. — θεωρεῖ, videt) Spectatione mei attingit Patrem. c. 14, 9. Hîc non additur, non videt me, sed. nam diversa est ratio credendi et videndi, quamvis conjuncta. Accedit τὸ audire, v. 47. — τὸν πέμψαντά με, eum qui misit me) Hic locus iis commendandus est, qui haesitant, quomodo Deum in invocatione sibi debeant proponere. add. cap. 14, 9.

v. 46. φῶς, lux) Continuatur sermo ex v. 36. — μή μείνη, non maneat) Eramus igitur in tenebris.

v. 47. ἐγκὸ οὐ κρίνω, ego non judico) Hoc limitatur tripliciter: Ego, solus; et, in praesenti, non judico; et, causaliter, non judico ego, sed qui non credit, ipse in judicium incurrit, verbo non credens. — Γνα κρίνω, Γνα σώσω, ut judicem, ut sulsem) Ejusdem temporis verba. Vide: non credens est portio mundi, cujus salvandi causa Christus venit. plane hoc patet ex verborum nexu.

cujus salvandi causa Christus venit, plane hoc patet ex verborum nexu.
v. 48. ἐμὲ, τὰ δήματά μου, me, verba mea) Quia Christum ipsum repudiabant Judaei, ideo verba ejus non acceperunt. c. 8, 43. — ἔχει) habet jam. —

Bengel gnom.
23

έπεῖνος, ille) Hoc pronomen prospicit in longinquum. — ἐν τῷ ἐσχάτη ἡμέρα, in novissimo die) c. 6, 39. Uno die erit et resurrectio et judicium. Magnam vim et ad fideles et ad infideles habet novissimi diei mentio.

v. 49. ὅτι, quia) Ratio, cur verbum judicet infidelem: est enim verbum Patris. c. 14, 24. — αὐτὸς) ipse. — τί εἴπω καὶ τί λαλήσω) λαλῶ dicitur de sermone copioso et μονοπλεύρω ἔπω, de brevi, et mutuo. c. 16, 17. s. Diff. ut אבר apud Hebraeos.

v. 50. ζωή αἰώνιος, vita aeterna) Quare qui verba Christi spernit, vitam aeternam spernit. Vita enim aeterna sita est in agnitione Patris et Filii. c. 17, 3.

#### CAPUT XIII.

- v. 1. Πρὸ, ante) proxime ante, pridie. [feriá quartá. V. g.] In tres partes hic liber dividitur, quarum summa est: Veni a Putre: fui in mundo: vade ad Putrem 1) 2) 3). ἀγαπήσας, amore complexus. [Exordium quasi generale versiculus hic ad ea continet, quae et hoc deinceps capite et sequentibus narrantur. Harm. p. 489.] τοὺς ἰδίους, suos) v. 18. Antitheton ad alienos, de quibus c. 12. 4) ἡγάπησεν, amavit) dum puritatem perfectam iis contulit, et humilitatem animae, adeoque capacitatem ad legationem in mundo post abitum Jesu obeundam. v. 10. 14. 20.
- v. 2. δείπνου, coena) indefinite. Ea erat pridie coenae paschalis. γενομένου, cum fieret) Ergo pedilavium sub initium coenae. Confer surgit ex, v. 4., et accumbens iterum, v. 12. Conspirat etiam communis Judaeorum consuetudo. ηδη, jam) Particulam omittunt Chrysost. Aeth. Arab. Lat. in ms. quibusdam, Pers. Syr. sed retinenda est. Respondet ei τότε, tunc, v. 27. βεβληκότος, cum misisset) Magna vis. Conjugata, διαβόλου, βεβληκότος. καφδίαν, cor) Occultum adhuc erat propositum Judae. ἰούδα, Judae) Ne impuritas Judae ceterorum corda corriperet, pedilavio cautum est. conf. v. 11. ἰσκαφιώτου, Iscariotae) Non Simonis, sed Judae cognomen. c. 6, 71. 14, 22.
- v. 3. εἰδως, qui scire!) Conscientia gloriae, et officium servile pedilavii, mire concurrunt. Praefatio gloriae est instar protestationis, ne quid indignum fecisse existimetur Dominus pedes suorum lavans. πάντα, omnia) Quo propius Jesus Christus venit ad passionem, v. 2., eo magis ipse cogitat, eoque clarius scriptura loquitur, de ejus gloria. Sic quoque v. 30. et 31. Pater Filio hoc quasi dixit: Omnia quae a me defecerunt, tibi do: vince quod vis; vindica tibi, quod vis. c. 17, 2. 3.
- v. 4. ἐγείρεται, surgit) Jesus semper cum recordatione gloriae suae intrandae conjunxit specimina humilitatis. τὰ ἰμάτια, vestes) eas, quae lotionem impedirent.
- v. 5. εἶτα, deinde) Non dubium est, quin valde exspectarint discipuli, quid pararet. τον) Adesse solebat, ubi coenabatur, pelluvium, ex metallo, an ex ligno, ut hodie malluvium. Haec vis articuli. ἤοξατο, coepit) novo et admirabili instituto. Rarum Johanni verbum. νίπτειν, lavare) Magna demissio et tamen decora. Non sic angelus Petro fecit. Act. 12, 8.
- v. 6. ἔρχεται, venit) Non plane ante omnes, sed tamen in primis ad Petrum venisse videtur: in quo ceteri discipuli didicere, non esse obnitendum. Pulcra virtus, ἀπεριεργία, simplicitas obediens fidelium. κύριε, Domine) Ter hic loquitur Petrus. prima et tertia vice appellat Dominum: secunda allocutio est quasi continuatio primae. σύ μου, lu meos) Indigne fert, quasi rem indignam.

v. 7.  $\ddot{v}$ , quod) Axioma patentissimum. —  $\dot{v}\dot{v}\kappa$  —  $\ddot{a}\dot{\rho}\tau\iota$  —  $\dot{d}\dot{c}$   $\mu\epsilon\tau\dot{a}$   $\tau\alpha\bar{v}\tau\alpha$ )

<sup>1)</sup> είδως, sciens] Sie et v. 8. V. g.

 <sup>2)</sup> η ώρα, hora de qua dizerat jam c. 12, 27. Harm. p. 489.
 3) εx — πρὸς, εx — ad] ex pravo hoc mundo ad acterna sua gaudia. V. g.

ελ = προς, ελ = uu | ελ γιανό noe mundo ad xeterna sua gaudia. γ. g.
 εἰς τέλος, ad finem usque | usque ad ipsum abitum suum. Absolutis ad multitudinem sermonibus tanto jam penitiori Jesus erga discipulos familiaritate utitur. γ. g.

Similis sermo, v. 36. — μετὰ ταῦτα, posthaec) Vid. v. 12. (quo pacto verba γνώση, γινώσκετε, cognosces, cognoscitis? strictissime cohaerent,) et v. 17., vel etiam Luc. 12, 37. Eventus non modo posthac, sed statim celerius incipit, quam promissio sonat.

- v. 8. λέγει, dicit) Non erat addenda protestatio altera. εἰς τον αἰῶνα, in aeternum) Opponit hoc Petrus τῷ μετὰ ταῦτα, posthaec. Formula vehemens. 1 Cor. 8, 13. ἐἀν, si) Voluntati Domini debemus cedere. σὲ) te, inquit, non, pedes tuos. brevitate praecisa. Qui non lotus est pedes, totus censetur illotus. οὐκ ἔχεις, non habes) Necessitas illius virtutis eis per pedilavium ostensa. Non dubium est, quin admiranda Domini humilitas, discipulorum animas valde mutaverit et liquefecerit. Petrus inprimis egebat. μετὶ ἐμοῦ, mecum) Manet ergo Dominus, Jesus.
- v. 9. μη, non) Si lotio me participem tecum servat, totum me lavandum permitto. χεῖρας, κεφαλήν, manus, caput) Gradatio. Ex majestate Domini usque adeo demissa, Petro sensus impuritatis propriae obortus haec verba dictavit. conf. Luc. 5, 8.
- v. 10. ό λελουμένος) λούω, (unde λουτρον,) dicitur de toto corpore, νίπτω de parte. οὐ, non) Jesus Petri sensum in ordinem redigit. πόδας, pedes) qui ultimi sunt in lavando, et primi in inquinando. ὅλος, totus) ubi pedes loti sunt. καθαφοί, mundi) c. 15, 3.
  - v. 11. τον παραδιδόντα, prodentem) qui pedilavium acceperat.
- v. 12. ὅτε, quum) Ab hoc adverbio duo verba pendent, uti cap. 12, 41. αὐτῶν, eorum) discipulorum; recenti aqua in singulos sumta. ἀναπεσών, accumbens) ut Dominus. Luc. 22, 27. τί) quid, et quare.
- v. 13. ὁ διδάσκαλος) Nominativus pro vocativo, extante Luc. 6, 46. καὶ, et) Interdum appellabant Magistrum, interdum Dominum: eoque se fatebantur discipulos et servos. ὁ κύριος, Dominus) v. 6. 9. 25. 36. 37. 14, 5. 8. 22.
- v. 14. καὶ ὑμεῖς, etiam vos) Pedilavium, quod Dominus discipulis adhibuit, pertinebat et ad beneficium conferendae puritatis totalis, et ad paedian docendae dilectionis humilis. v. 34. coll. v. 1. Inde pedilavium discipulorum inter se eo pertinet, ut alter alterum quoquo modo adjuvet ad consequendam puritatem animae; et ut alter alteri pedes lavet, vel proprie, 1 Tim. 5, 10,, idque serio, si scil. accidat, ut opus sit: est enim praeceptum affirmativum, obligans semper, sed non ad semper; quale etiam illud 1 Joh. 3, 16. vel synecdochice, per omne genus officiorum, quae alter alteri etiam servilia et sordida, modo opportuna, praestare potest. Dominus igitur per ipsum pedilavium purificavit discipulos; quare etiam Petrum amanter coëgit: sed discipulis pedilavium mutuum non hoc nomine praecepit, neque adeo tanta est pedilavii literatenus imitandi necessitas, quantam nonnulli statuerunt; quum Johannes v. gr. Thomse pedes nusquam laverit: et tamen major pedilavii Dominici et fraterni similitudo, quam plerique agnoscunt. Hodie pontifices et principes pedilavium ad literam imitantur: magis autem admirandus foret v. gr. pontifex, unius regis, quam duodecim pauperum pedes, seria humilitate lavans. Jam, his observatis, fac legas Ittigii diss. de Pedilavio. — opeilere, debetis) mei exempli causa. coll. yao, enim. v. 15.
- v. 16. ἀμὴν ἀμὴν, amen amen) Vis hujus affirmationis pertingit ad v. 17.

   μείζων, major) Neque debet recusare, quo minus eadem faciat, eadem sustineat.
  - v. 17. ταῦτα) haec, quae ego feci.
- . v. 18. λέγω, dico) quum beatos dico. ἐγω) ego Dominus: tametsi vos nescitis, praesertim quisque de ceteris. ἐπ' ἐμὲ, super me) Tantum abest, ut fratrum pedes lavet. την πτέρναν, calcaneum) Congruit hic sermo inprimis ad lotionem pedum; et ad morem veterem discumbentium ad panem edendum. conf. ¬pp Gen. 8, 15.
- v. 19. ἀπ' ἄφτι) ab hoc tempore. nam mox iterum dicit, et expressius, v. 21. πρὸ τοῦ γενέσθαι, prius quam fiat) c. 14, 29. ῖνα, ut) Idem sco-23 \*

pus c. 14, 29. 16, 4. — πιστεύσητε, credatis) Magnum criterium veritatis, praedictorum eventus.

v. 20. ἀμὴν ἀμὴν, amen amen) Jesus discipulos v. 1. seqq. suo sensu ac sua puritate ad sanctificationem imbutos, nunc etiam sua auctoritate cohonestat. Qui habet pedes ωραίους speciosos, v. 5. Rom. 10, 15., et sese humiliat, v. 14. Matth. 18, 4. 5., is potest legatum Christi agere. v. 16.

v. 21. ἐμαρτύρησε, leslatus esl) graviter, ut de re occulta. — εἶς ἐξ ὑμῶν, unus ex vobis) Hoc omnibus salutare fuit, quod Jesus primum indefinite locu-

tus est.

- v. 23. δν ήγάπα, quem amabat) [Sic et c. 19, 26. 21, 7. 20. V. g.] Magna cura vitat Johannes expressam sui appellationem. Optabilius est, amari ab Jesu, quam nomine proprio celebrari. Est tamen hoc loco notatio ipsius nominis proprii: (ut Luc. 2, 11. not. Ap. 1, 4., ubi periphrasis est Tetragrammati: adde, si placet, quae notavimus in Gregorii Thaum. Paneg. p. 181.) nam Johannes dicitur, qui apud Dominum gratia valet. Ideo haec appellatio ponitur etiam, ubi materia substrata eam non valde postulabat: v. gr. c. 20, 2., cum Petro, cujus nomen ponitur. Atque hîc, instante passione, prima eximia amoris significatio data est Johanni, per revelationem arcani: antea is videtur nescisse, se tam carum esse.
- v. 24. νεύει, innui!) a tergo Jesu. Medius locus erat honoris: eum tenebat Jesus: supra, Petrus; infra Johannes accubuisse videtur. Magna familiaritas Petri et Johannis. c. 20, 2. 21, 7. 20. Nuins, prae sermone, hie decebat. πυθέσθαι, ut sciscitaretur) Sie ferebat opportunitas loci, quo gaudebat Johannes.
- v. 25. ἐπιπεσών, rejiciens se) Nova libertas, qua neque hic neque alius discipulus alias usus est. c. 21, 20. Johannes erat in sinu Domini: inde reclinabat se quam familiariter ad pectus Jesu, eo ipso tegens animum interrogandi: deinde clam interrogavit. conf. v. 28. ἐπείνος) οὖεως addidere pridem multi. Glossa bona: coll. οὖτως, c. 4, 6. not.
- 1) v. 26. ἀποκρίνεται, responde!) Johanni in aurem. το ψωμίον, offulam) Hanc inter loquendum Jesus sumsit in manum. δίδωσιν, da!) Dedit Jesus cum summa longanimitate; et ceteri discipuli sine dubio putarunt, Judam prae aliis esse felicem. Sed cum Judas ne sic quidem resipisceret, factus est Satunae organon singulare, Christo adversissimum. [Quam prope h. l. Judas a Jesu abfuit! at brevi post, quanto intervallo Jesum gloria, pernicies Judam sejunzit. V. g.]
- v. 27. μετὰ τὸ ψωμίον, post offulum) non cum offula. τότε, tum) Accurate notatur tempus, conferendum ad Luc. 22, 3. 7. εἰσῆλθεν, intravit) Antea tantum potuit cogitationem injicere. v. 2. [c. 12, 4. 6, 71.] Uti oeconomia mali et boni per omnia inter se comparari contrarie potest; sic quoque gradus operationis obsessionisque satanicae et operationis inhabitationisque divinae. ἐπεῖνον, illum) Jam remote notat Judam. ο ποιείς, quod facis) Non jubet facere, sed, si facere pertendat, maturare; coque se promtum innuit ad patiendum. Judas ex hoc radio omniscientiae poterat sentire, se nosci. τάχιον, ocyus) Sic εὐθίως, statim. v. 30. Versu 31. causa ostenditur, cur Jesus festinarit.
  - v. 28. οὐδεὶς, nemo) practer Jesum Johannemque et Judam.

v. 29. εἰς τὴν ἑορτὴν, in ſestum) Gesta haec sunt paulo ante festum, pridie paschatos: nec tamen existimabant, tam prope instare passionem Domini. In ipsam coenae paschalis vesperam haec non conveniunt.

v. 30. ἐξἦλθεν, exiit) postea tamen rediit: coll. Matth. 26, 20. vixque potuisset alias prodere. — ἡν δὲ νὺξ, ὅτε ἐξἦλθε) Erat autem nox, quum exiit. Similis forma loquendi: erat autem sabbatum, quum etc. c. 9, 14. Versu 31. incipiunt, quae postridie dicta sunt.

<sup>1)</sup> λέγει αὐτῷ, dicit et] Amor erga Jesum legitimam reddit quaestionem, quae alias curiositatis notam vix effugeret. V.~g.

- v. 30. s. ην δε νύξ, ὅτε ἐξῆλθε. Λέγει ὁ ἰησοῦς, Νῦν πτλ.) Nox erat, quum exiret Judas. Non autem ea nocte ineunte, sed postridie mane dixit Jesus: Nunc glorificatus est Filius hominis etc. ut ostendimus in Harmon. evang. §. 174. et 178. Perperam igitur nonnulli incisum hoc, ὅτε ἐξῆλθε, interdum etiam οὖν inserto, cum λέγει, construxerunt.
- v. 31. lévei) dicit, postridie, nempe mane, feria V. coll. v. 1. 38. Sermo etiam ex abrupto incipiens sic notatur. c. 18, 26. coll. Luc. 22, 59. Dominus res maximas in corde suo agitatas eloqui incipit: hocce loco scena quasi panditur ad colloquium, quod capp. seqq. continuatur. — νῦν, nunc) Articulus temporis praecise notatus in praesenti. conf. c. 12, 27. 31. not. Hoc nunc determinat se ipsum: nunc, inquit, scil, dum haec loquor, quanquam ipsum sermonis tempus ab evangelista non exprimitur, sed ex contextu colligendum datur. Sic, cras, Exod. 8, 10. 20. 29. 9, 5. Unde respondetur D. Haubero, Harm. Anm. p. 207. Exitus Judae per se nullum cum hac particula nexum habet. [quanquam co ipso momento Judam id, quod Jesus v. 27. maturare jusserat, fecisse, et sacerdotum principes ad comprehendendum eum omnia disposuisse, fucile sit opinatu. p. 497.] — ἐδοξάσθη, glorificatus est) Jesus passionem ut breve iter spectat, et metam potius prospicit. — ἐν αὐτῷ, in eo) In corde Domini versabatur tum quiddam solidissimum, nec solum spectabat proxime futura, sed penitissimam eorum repraesentationem et gustum habebat, dum se totum ad patiendum confercbat. Quod ineunte die pronunciavit Christus, prius quiddam est, quam id, quod postea vesperi petiit a Patre. Joh. 17, 1. 2. Consideretur emphasis του nunc, et differentia vocum in, in, Joh. 13, 31. 32., et super, apud, c. 17, 4. 5.
- v. 32. δοξάσει, glorificabil) per exaltationem. Connexio τοῦ si cum τῷ eliam est insignis. conf. Col. 8, 3. 4. ἐν ἐαυτῷ, in semetipso) Relatum ἐν αὐτῷ, in eo.
- v. 33. τεκνία, filioli) Hoc loco, praeceptum amoris proferens, primo sic eos appellat. conf. c. 21, 5. τοῖς ἰονδαίοις, Judaeis) Hoc uno loco, cum discipulis loquens, Judaeos appellat, praeterea nunquam, nisi ad Samaritidem, ad Caipham, ad Pilatum, semel. c. 4, 22. 18, 20. 36. Et capp. 14—17. nunquam appellat Judaeos aut Israëlem. ζητήσετέ με, quaeretis me) Non addit, non invenietis. οὐ δύνασθε, non potestis) Nondum erant maturi. v. 36. ἄρτι, nunc) Noluit discipulis citius hoc dicere: infidelibus dixit citius.
- v. 34. έντολήν καινήν, praeceptum novum) Novum dicitur praeceptum, non tam respectu V. T. quam respectu scholae Christi; ob novum modum, de amore eo usque progrediente, ut vita pro amandis sive amatis ponatur, coll. 1 Joh. 3, 16. Antea sequela Jesu in singulos gressus direxerat discipulos, amorem implicite complexa: nunc sequi non possunt discedentem; itaque summa officii eis praescribitur. conf. de precibus c. 16, 24., de appellatione amicorum c. 15, 15., de odio mundi c. 16, 4. Inde dicitur Lex Christi, Gal. 6, 2. Sic praeceptum ab initio auditum, et praeceptum novum, inter se opponuntur 1 Joh. 2, 7. 8. êvτολή, praeceptum, autem dicitur eo sensu, uti praecipitur non servis, sed liberis. Simul autem dulcissimus novilatis gustus additur huic praecepto ex sensu gloriae, cujus commemoratio praecedit. Moses ante obitum magis quam unquam antea, in Deuteronomio commendavit amorem Dei: Jesus ante discessum discipulis dat novum praeceptum, ut inter se diligant. sic secunda lex et praeceptum novum inter se conferri possunt. — αγαπάτε — αγαπάτε, amelis — amelis) Sermo bis ponitur: primum simpliciter, deinde cum epitasi. Tale illud, pacem, pacem mean. c. 14, 27. conf. Gen. 48, 5. Ps. 27, 14. 37, 20. 47, 7. 68, 25. 118, 15. s. Ez. 7, 2. finis: venit finis.
- v. 35. γνώσονται, cognoscent) Gnorisma Christianorum, amor. Rom. 14, 18. fin. coll. ibid. v. 15. med. 1 Joh. 3, 10. ἐμοὶ) mei, qui amo usque ad mortem. μαθηταὶ, discipuli) c. 15, 8. ἀγάπην, amorem) et quidem propter me, et sicut ego amavi.

1) v. 36. πέτρος, Petrus) Loquitur Petrus h. l. Thomas, Philippus, Judas, c. 14, 5. 8. 22. omnes, c. 16, 29. [Ipsae interlocutiones istae, c. 14., notatee, inferre videntur, Petrum et Johannem parato agno paschali non rediisse. Nec tamen Johannes sermones eo capite contentos describere minus potuit, quam Lucas c. 1. etc. Ecquis vel centies auditos lectosve sermones istos describere facile audeut? Divinitus datum est sanctis viris. — Sin vero prius opineris habitum fuisse sermonem c. 14., obvium, quam Petrus et Johannes in urbem abiissent: reliquarum certe narrationum series eo non turbatur; dirimendus tamen hoc pacto erit a clausula, Surgite etc. sermo reliquus. Harm. p. 506. seq.] — ποῦ, quo) v. 33. Interrogabat Petrus, ut qui putaret, se posse sequi. Adhaeserat ad Jesum cor Petri. cap. 6, 68. 21, 7. — ἀπεκρίθη, respondit) Quaestioni quorsum respondet ex intervallo, c. 14, 2. s. 12. 28. 16, 5. — οὐ δύνασαι, non potes) Nec res ferebat, nec Petri imbecillitas. hanc autem solam Petrus sua exceptione spectat. Sequebatur Petrus c. 18, 15., sed procul, nec sine detrimento. Matth. 26, 58. — ἀκολουθήσεις, sequeris) Cap. 21, 19. 22.

v. 37. ὑπέρ σοῦ, pro te) Îmo Jesus pro Petro.

v. 38. ἀπαρνήση, abnegaris) ex timore. Tantum abest, ut mori paratus sis. Ter praedicta abnegatio triplex: primum, h. l., deinde apud Lucam; postremo apud Matthaeum et Marcum. Mira cum hac praedictione connexio est versus primi capitis sequentis. Nam antegressae quaestioni, quorsum proficiscatur, suavissime respondet, quanquam Petrus et cum eo ceteri tantopere tum vacillabant.

## CAPUT XIV.

- v. 1. Mη) Praemittitur alicubi, καὶ εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· idque cel. D. Hauberus tuetur, praecipue in den harmonischen Anmerkungen, p. 206. Primus sic edidit Erasmus: atque hunc in modum vel ex Erasmo, vel ex Vulgata pariter interpolata, vertit Lutherus. Universa antiquitas hoc additamentum refutat, ut ostenderam in Apparatu, p. 595. [Ed. II. 263.] Principio rationis sufficientis, quo D. Hauberus utitur, in hanc partem utar, ut cum Erasmo ipso, Luca Brugensi, Millio dicam, librarium unum alterumque, Pericopa sive Lectione ecclesiastica ineunte, hanc formulam, ut saepissime fecerunt, appinxisse. — μή ταρασσέσθω, ne turbetur) propter abitum meum. c. 13, 33. 16, 6. Perturbationem cordis adimit discipulis, antequam causas perturbationis indicat. Eas apud discipulos norat Dominus, c. 18, 33., et in sequentibus apertius evolvit. Repetitur hoc et intenditur versu 27. [Neque tantum c. 13., sed ulterius etiam c. 14., respondetur ud quaestionem Petri c. 13, 36. propositam. V. g.] — nictevete πιστεύετε, credite -- credite) Imperativus, perinde ut in parallelo, μή ταρασσέσθω, ne turbator. Summa homiliae hujus, Credite: et hoc, credite, versu 11. et deinceps urgetur, donec Indicativus creditis efficitur, c. 16, 31. 30. quo effecto, Salvator orat et abit. [Hinc arctissimus capp. 14. 15. 16. inter se nexus patet. Harm. p. 506.] Ita distingui posset, πιστεύετε είς του θεον καὶ είς έμὲ πιστεύετε· ubi poneretur primo verbum per se, instar summarii, uti c. 16, 31., deinde idem cum declaratione. coll. c. 13, 34. not. Sed praeplacet recepta distinctio, ita quidem, ut in priore inciso accentus inter pronunciandum maxime cadat super verbum credite; in altero, super in me: ut fides antiqua in Deum, novo quasi colore tingatur, in Jesum Christum credendo. — είς ἐμὲ, in me) a Deo profectum. c. 16, 27.
- v. 2. olnia, domo) [Ostendit jam, quo vadat. V. g.] Rara appellatio coelestis habitationis: domicilium, quo admittuntur liberi, ubi habitat Pater. Jesus per passiones transpicit ad metam. conf. Hebr. 12, 2. 2 Tim. 4, 7. τοῦ πατερός μου, Patris mei) Ineunte hac homilia pronomen saepius addit Jesus Patris

<sup>1)</sup> ἐν ἀλλήλοις, inter vos] Homines mundani amant se invicem, c. 15, 19. Discipuli Christi multo plus amant mutuo et amantur. Mundani odio habent Christi discipulos: hos igitur qui amore complectitur, discipulus est ipse. V. g.

mentioni: in progressu autem et exitu, postquam suae prae credentibus eminentiae cavit, et discipulos ad fidem excitavit, magis quasi communiter loquitur, Pater, scil. meus, idemque vester. — µovai, mansiones) Id ad locum, non ad tempus, pertinet: diciturque in plurali, propter multitudinem eorum, quos capit locus ille communis. — πολλαί) multae, quae et angelos et vestros in fide antecessores, et vos et quam plurimos capiant. Ipso plurali numero videtur etiam varietas mansionum innui. nam non dicit munsio magna, sed mansiones mulluc. Conf. Ap. 21, 16. not. —  $\epsilon l \dot{\sigma} l \nu$ , sunt) jam nunc, et ab initio. —  $\epsilon l \dot{\sigma} \dot{\epsilon} \mu \dot{\eta}$ , sin minus) nisi jam essent. —  $\epsilon l \dot{\sigma} v \dot{\alpha} \nu$ ) dicerem, vel potius, dixissem. De plusquamperfecto conf. c. 4, 10. not. Quid dixisset? hoc ipsum, quod sequitur: nogeύσμαι, proficiscor. Sententiam illustrat parodia simillimi loci, c. 16, 26.: non dixi vobis, me locum vobis esse paraturum: etenim jam SUNT mansiones, eaeque multae. — πορεύομαι, proficiscor) in domum Patris mei. — έτοιμάσαι, parare) Non plane negat, se parare locum, coll. v. seq. ubi Ipse id affirmat: sed utrumque inter se temperat. Sed vide, quid situm sit in ordine verborum: versu 2. dicitur τόπον ύμιν · locum vobis : versu 3. ύμιν τόπον, vobis locum, priore utrobique vocabulo emphasin habente, uti 1 Cor. 7, 22. not. Locus ipse paratus est: vobis parabitur. paratio alia absoluta, alia respectiva. Initium versus tertii, xal lar, et si, non pendet ab sinor, dixissem, sed stat per se.

v. 3. ἐἀν, si) Lenis particula pro ὅταν, quum. — ἔρχομαι, venio) Praesens, de adventu celeri. v. 18. Singulare sermonis idioma est, quod Dominus non, veniam, sed venio solet dicere, etiam alio verbo futuri temporis adjecto. conf. tamen etiam Matth. 17, 11. de prodromo, et LXX 2 Sam. 5, 3. — καὶ, et) Finis abitus mei hoc ipsum infert, ut iterum veniam. — πρὸς ἐμαυτὸν, ad me ipsum) Majestatis plena locutio. Patris domus, Filii domus. c. 16, 15.

v. 4. ὅπου ἐγωὶ ὑπάγω, quo ego proficiscor) Summa corum, quae antecedunt.

- 1) την όδον, viam) Propositio eorum, quae sequuntur.
 v. 5. θωμᾶς, Thomas) Alius post alium interrogat, pie et suaviter. v. 8. 22., et antea c. 13, 36. — καὶ πῶς, et quomodo) Statuit Thomas, acuta utens ratione, ignorata meta, multo minus sciri viam. [Ad utrumque, sed inverso ordine, respondet Jesus. Via est Jesus: per Eum quo contendere datur? ad Patrem. V. g.]

- v. 6. ή όδος, καὶ ἡ ἀλήθεια, καὶ ἡ ζωὴ, via et veritas et vita) Vera via vitae appellatur in soliloquiis apud Augustinum, c. 4. Sed majorem vim habet textus, summam complectens doctrinae de Jesu Christo. Etenim quaestioni de Via respondet hoc, Ego sum Via: quaestioni de Scientia respondet hoc, Ego sum veritas: quaestioni Quorsum, respondet illud, Ego sum Vita. [Metaphorico sermoni, Ego sum via, explicationis causá subjungitur magis proprius: Ego et veritas sum et vita. Hac via qui incedit, is demum vere recto tramite utitur: et hanc viam qui constanter tenet, is vitam habet in aeternum. V. g.] Simulque tria proponuntur, (conf. tria, c. 16, 8.) quorum primum, de via, tractatur mox hoc versu: de veritate, v. 7. seqq. 17. de vita, v. 18. 19. s. πρὸς τὸν πατέρα, ad Patrem) Hoc iterum respondet quaestioni, quorsum? εὶ μὴ, nisi) Hoc iterum respondet quaestioni de scientia. Via unica, via certa. δι ἐμοῦ, per me) Hoc iterum respondet quaestioni de via.
- v. 7. εί, si) Hoc si non plane negat, sed ad progressum trahit animas. v. 28. [Sic Luc. 17, 6.] ξωράκατε, vidistis) Praeteritum: videre coepistis, et videtis.
- v. 8. ἀρκεῖ, sufficit) ut porro nec interrogare velimus, nec animo turbemur. Hanc αὐτάρκειαν, acquiescentiam, assequentur capite 16, 30. Confer Ps. 17, 15. 22, 23. 27. 69, 31. 33.
- v. 9. λέγει, dicit) Responsio ad ostende habetur versu 9—11. ad sufficit, habetur versu 12. ss. οὐκ ἔγνωκάς με, non cognovisti me) Hoc dicitur per consequentiam. Si negas, Patrem tibi cssc cognitum, negas, me tibi esse cogni-

<sup>1)</sup> ofcare, nostis] Plura fidelibus tribuuntur, quam ipsi de se existimant, coll. v. 5. V. g.

tum. Atqui me nosti, ergo eo ipso Patrem; propter summam nostri unitatem. — ὁ ἐωρακως ἐμὲ, ἐωρακε τὸν πατέρα, qui vidit me, vidit Patrem) Sicut anima, quae per se non cernitur, cernitur ex eo, quod illa per corpus agit: sic Patrem is videt, qui Christum videt. In omni cogitatione de Deo debemus Christum nobis proponere. Vid. Col. 1, 15. not. Illud, καρείνες είνει βασίει είνει interpretatur Bechai τική απός απόκη απόκη απόκη απόκη το Αngelus, qui Facies είνει est. Conf. Ps. 139, 7. Chrysostomus: qui creaturam videt, non etium Dei videt (τὴν οὐσίαν) essentiam. Si quis me videt, Patrem, inquit, meum videt. si vero alterius esset essentiae, non hoc dixisset. — nemo, qui aurum ignorat, in argento essentiam auri videre potest. — καὶ πῶς) καὶ videtur repetitum ex v. 5. καὶ v. 9. non habent N. 1. Lutini codd. plerique omnes, Iren. Augustin.

v. 10. ὅτι) quod. — ἐν τῷ πατρὶ — ἐν ἐμοὶ, in Patre — in me) Hoc summam unitatem significat. c. 17, 21. — ἔστι, est) Hoc emphasin habet: nam hujus Esse consequens est loqui et facere, et hoc Esse cognoscitur ex verbis et factis. Synonymon mox, manens. Elucet hine unitate in operando prior unitas essentiae. — ἑήματα, verba) et opera. — αὐτὸς) Ipse. — ποιεὶ τὰ ἔργα, facit opera) et loquitur verba. [Quae respectu eorum, qui Domino Jesu non fumiliarius utebantur, signa et miracula dicuntur, ea in sermone ad discipulos simpliciter opera dicit. Ipsi videlicet Christo vulgaria quasi et communia erant ejusmodi opera. V. g.]

v. 11. πιστεύετέ μοι) Non creditis habet Lat. ex alliteratione ad versum praecedentem, qui item habebat, Non credis quia. Inde mihi 1) omisit ctiam in fine versiculi. Credite, credite, epanalepsis. — ὅτι) quia: coll. mox, διὰ, propter. Credite mihi propter meam ipsam affirmationem, credentibus per se firmam. Hoc primum est motivum fidei; quod solus Christus potuit proponere: secundum praebent miraculu, propter quae etiam apostolis de Christo credi potuit. — ἔργα, opera) quae adhuc vidistis, et visuri estis, v. 12. s. [Haec enim nonnisi divinae originis esse poterant. Ps. 72, 18. 136, 4. Alia plane fulsorum miraculorum conditio est. 2 Thess. 2, 9. V. g.] — πιστεύετέ μοι, credite mihi) εἰς ἐμὲ, in me, versu seq. Qui Christo de se loquenti credit, in Christum credit: qui Petro de Christo loquenti credit, non in Petrum, sed in Christum credit.

v. 12. ἀμὴν, ἀμὴν, amen, amen, Scquuntur promissiones et adhortationes suavissime inter se mixtae: atque ita, ut inter loquendum subinde ea attingat, quae in progressu sermonis efficiunt ipsas Propositiones, v. gr. v. 15., de amore; coll. v. 21.: nonnulla etiam per recapitulationem repetat. Imitatur hoc quoque evangelista et apostolus, 1 Joh. 2, 20. not. — α, ea quae) i. e. aeque magna. [Conf. c. 5, 20. 25.] — μείζονα, majora) v. gr. Act. 5, 15. 19, 12. Marc. 16, 17. fin. — ποιήσει, fuciet) per fidem in me.

v. 13. ὅτι ἀν) Diff. ἐάν τι v. 14. nam ὅτι ἀν et τοῦτο ad se mutuo referuntur. — αἰτήσητε, petieritis) Grandis promissio. v. 14. c. 15, 7. 16. 16, 23. 26. — ἐν τῷ ὀνόματί μου, in nomine meo) meo, Filii Dei. Respicitur illud, qui credit in me, v. 12. In V. T. adorabant Deum Abrahami, Isaaci, Jacobi: in N. T. invocatur Deus et Pater D. N. J. C. — τοῦτο ποιήσω, hoc faciam) ego faciam. v. seq. Declaratur et res et persona. Utrinque respicitur τὸ faciet, v. 12. — ἐν, in) v. 10. 11.

v. 14. èyà, ego) Hoc jam indicat gloriam. v. 13.

v. 15. ἐἀν ἀγαπᾶτέ με, si amatis me) Hortatur, statim post fidem, ad amorem. [v. 21.]

v. 16. καὶ ἐγωὸ, ct ego) Nexum hujus versiculi cum praecedentibus dat versus 21. — ἄλλον, alium) Itaque Jesus Christus est ctiam advocatus. Consideretur Zach. 9, 12., an sit parallelum. nam hoc ipso in loco dicit, ἐρωτήσω, rogabo. Alius paracletus ipse ab alio distinctus est: et alterius officium ab alterius officio differt. Itaque ἡ παράκλησις advocatio Spiritus sancti, proprium quiddam habi-

<sup>1)</sup> Quae vocula et ab milio et in fine hujus vers. utut per marginem Ed. 2. sequioribus lectionibus haut annumeretur; secundo tamen loco exulat a Vers. germ. E. B.

tura erat. conf. c. 16, 7. s. — παράκλητον, Advocatum) Hoc vocabulum LXX non habent, et in N. T. solus Johannes id habet. παρακαλεῖν est advocare, arcessere patronum: inde παράκλητος, advocatus ad praesidium praestandum, defensor, patronus: qui pro aliquo dicit, et ei dicenda suggerit. v. 26. Conf. v. 13. de dicendis ad Deum: c. 16, 8. de dicendis ad mundum. Conjuncta Paracleti et Spiritus veritatis appellatio occurrit etiam c. 15, 26. illa respondet oeconomiae Christi, coll. 1 Joh. 2, 1., advocatum Jesum Christum: haec, oeconomiae Patris, coll. c. 4, 23. de Patre adorando in Spiritu et veritate. [Amplissimae h. l. promissiones se invicem excipiunt: de Spiritu sancto, v. 15—17.: de ipso Domino Jesu, v. 18—21.: de Patre, v. 22—24. Iterumque de Spiritu sancto, c. 16, 12—15.: de Jesu Domino, v. 16—23: de Patre, v. 23—28. V. g.] — μένη, manea!) Sio v. 23. μονήν, mansionem. — εἰς τὸν αἰῶνα, in aeternum) non modo annum unum alterumque.

v. 17. το πνευμα της άληθείας, spiritum veritatis) Exquisitissima appellatio. c. 16. versu toto 13. Spiritus, qui veritatem habet, revelat, per cognitionem in intellectu: confert, per praxin et gustum in voluntate: testatur, etiam ad alios. per hos, quibus revelavit: et defendit veritatem illam, de qua cap. 1, 17. gratia et veritas. Quare etiam Spiritus gratiae dicitur Hebr. 10, 29., ubi praecedit, testamenti sc. novi. Veritas omnes in nobis virtutes veras facit. Alias est quaedam falsa cognitio, falsa fides, falsus amor, falsa spes; sed non falsa veritas. — " o o xosuos, quem mundus) Cum prima Spiritus S. mentione incipit discrimen inter fideles et inter mundum, deinceps saepius recurrens. Filius dicitur in mundum missus: Spiritus sanctus non item. Nec Spiritum S. videt mundus, h. l. nec Jesum posthac, v. 19. — οὐ δύναται λαβεῖν, non potest accipere) quamvis Deus omnibus dare velit. — ővi, quia) Est quasi epanodos. Mundus non accipit, QUIA non novil: vos nostis, QUIA habetis. Itaque nosse et habere ita sunt conjuncta, ut non nosse sit causa non habendi, et habere sit causa noscendi. Conf. c. 4, 10. Non novit: ideo non petit. ideo non potest accipere. aliis datur. — οὐ θεωρεῖ, non videt) Ergone fideles Eum vident? vident, in operationibus. Vident eum etiam infideles in operationibus; sed non agnoscunt, eum esse, esse spiritum veritatis. quapropter eum accipere non possunt: cum fideles eum non videant tantum. sed etiam agnoscant, eundem esse. — υμείς, vos) Hoc emphasin habet. — γινώ-GRETE, moscilis) Denotat proxime futurum. — ori, quia) Ex inhabitatione est notitia intima. v. 21. s. — παρ' υμίν — έν υμίν, apud vos — in vobis) Different particulae. in plus, quam apud.

v. 18. οὐκ ἀφήσω, non relinquam) tametsi id timetis. Gaudebitis ex me et ex Patre. Solatium eorum, qui metuebant, ne orphani forent. — ὑμᾶς, νος) ο filioli. c. 13, 33. — ὀρφανοὺς, orphanos) Necessitudo erat discipulis cum Christo, non cum mundo. — ἔρχομαι, venio) Praesens celeritatem innuens. venio post resurrectionem, praesentia post ascensionem non sublata, sed confirmata. Et, venio, inquit, non, redeo. Adventus primi continuationes sunt ceteri potius, quam iterationes. Et in praesenti ait venio, et mox, videtis, et, vivo: ex praesentissimo sensu rei, mox et certo futurae. v. 27.

v. 19. οὐκ ἔτι, non jam) Act. 10, 41. — Θεωρεῖτέ με) videtis et videbitis me, vivum. Nam futurum importat etiam vis antitheti in οὐκ ἔτι, jam non. — ὅτι, quio) Causa, cur visuri sint. — ζω, vivo) non modó vivam, sed vivo. Ap. 1, 18. — ζήσεσθε, vivetis) Futurum; nam vita fidelium sequitur vitam Jesu: et non ex se, sed ex Illo vivunt. conf. c. 6, 57.

v. 20. ἐκείνη, illa) post parvum illud tempus. — ἡμέρα, die) resurrectionis. — γνώσεσθε, cognoscetis) magis quam nunc. — ὑμεῖς, νοί) de quibus v. ss. — ἐν τῷ) in Patre meo, vivente. c. 6, 57. Subaudi: et Pater in me. Et infer: Pater in vobis, et vos in Patre.

v. 21. έγω, egn) item ut Pater meus. — αγαπήσω αὐτον, καὶ έμφανίσω αὐτῷ έμαυτον) Εχ. 83, 13.: εἰ οὖν εὖρηκα χάριν ἐναντίον σου, ἐμφάνισον μοι σεαυτόν.

- v. 22. οὐχ ὁ ἰσκαριώτης, non Iscariotes) Distinguit Judam pium non suo, sed remoto alterius cognomine, notans simul proditorem post transactionem cum adversariis iterum praesentem, sed a tali quaestione alienum. τί γέγονεν, quidaccidit?) Arbitratus esse videtur pius Judas, accidisse aliquid, cur mundus ea revelatione privaretur: at per modestiam nil meminit suae praerogativae prae mundo. ἡμῖν, nobis) qui te amamus. οὐχὶ τῷ κόσμφ, non mundo) v. 17. 19. Sic regni mundani opinio discipulis praeciditur.
- v. 23. τον λόγον μου, sermonem meum) Sermo unus est, in hoc versu, respectu fidelium, qui totum servant: sermones plures, respectu infidelium, qui discerpunt, v. 24. conf. c. 15, 12. not. et 1 Joh. 2, 4. 5. τηρήσει, servabit) Servare mandata ponitur ante amorem; v. 21.: nunc amor ante servare sermonem. Amor certe respectu, et quidem primario, praecedit servationem mandatorum, vid. v. 15., sed sequitur etiam certo respectu, quatenus per servationem mandatorum amor eo magis crescit, et novum vigorem adipiscitur. Itaque servare sermonem est medius terminus inter amorem erga Jesum Christum, et inter amorem Patris erga amatorem Jesu Christi. ἐλευσόμεθα, veniemus) ego et Pater. Singularis numerus ἐμφανίσω, manifestabo, in pluralem progreditur. μονήν, mansionem) Correlatum vide versu 2., μοναί, mansiones, coll. Ap. 3, 20. fin. μονήν ποιήσομεν, mansionem faciemus) Mansionem facere dicitur vel architectus vel incola: hoc loco, incolae. Hoc valde sublime est: ideo praeciditur versu 25.
- v. 24. ὁ μὴ ἀγαπῶν με, qui non amat me) ut mundus. v. 22. τοὺς λόγους μου, sermones meos) Et sermonem et sermones, et praecepta, Christi et Dei, servare dicitur pius; non servare, hypocrita: sermonem sive sermones duntaxat, non servare dicitur, ex professo alienus a Christo. observare sermonem est totum: observare praecepta, est pars. οὐ τηρεῖ, non servat) adeoque non amatur, neque mansionem Patris et Filii in se conspicit. καὶ ὁ λύγος, et sermo) Hoc colon non solum ad priora verba hujus versus, sed etiam ad versum 23. respicit, imo etiam magis, ut ex singulari numero patet. ὃν ἀκούετε, quem auditis) nunc quoque, dum haec loquor vobiscum. ἀλλὰ, sed) Hinc patet ratio, cur, qui verbum Jesu Christi servat, aut non servat, Patrem quoque habeat, aut non habeat.
- v. 25. ταῦτα, haec) non plura. λελάληκα, loculus sum) Verbum Jesu Christi est verbum fidei. propterea tam saepe dicit: λελάληκα, εἴοηκα, εἴκον, dixi. Alia dixit discipulis tempore suae mansionis cum eis: alia, tempore discessus. c. 16, 4.
- v. 26. ἐπεῖνος, ille) Sic c. 15, 26. 16, 8. 13. 14. διδάξει πάντα, docebit omnia) Non additur hic, quae dixi vobis. nam Paracletus ille etiam cetera docuit. c. 16, 12. 13. Neque tamen etiam deinceps universa dogmata apostolis confertim sunt infusa; sed quoties opus eis fuit et occasio tulit, instruxit eos Paracletus ad omnes muneris apostolici partes. ὑπομνήσει, commonefaciel) Exemplum praebet haec ipsa homilia, ab Johanne multo post tempore tam accurate perscripta. Add. Act. 11, 16.
- v. 27. εἰρήνην) της pacem in genere: pacem reconciliationis. [quali frui potuistis ut Israëlitae. V. g.] ἀφίημε, relinquo) discedens. Idem verbum, v. 18. Matth. 22, 25. εἰρήνην τὴν ἐμὴν, pacem meam) in specie: pacem filislem. Sic τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν, gaudium meum, c. 17, 13. Omnia in Christo nova: etiam praeceptum amoris, c. 13, 34., et ipsa quodammodo fides. v. 1. not. δίδωμι, do) jam nunc. c. 16, 33. Gradationi in nomine, pacem, pacem meam, respondet, gradatio in verbo, relinquo, do. ὁ κόσμος, mundus) in salutationibus inanibus, vel beneficiis duntaxat externis, cor non attingentibus, et cum praesentia, conspectu ac vita mortali desinentibus. Mundus ita dat, ut mox eripiat: non relinquit. μὴ ταρασσέσθω, ne turbetur) intrinsecus. μηδὲ δειλιάτω, neque formidet) extrinsecus.
- v. 28. ήπούσατε, audistis) Alias solet dicere: είπον, dixi, sed hoc, quod de abitu dixit, discipuli valde attenderant, idque cum tristitia. ὑπάγω, zal

έγχομαι πρός ύμας, vado, et venio ad vos) Respectu mundi ait: veni et abeo. c. 16, 28. καὶ, et statim. — ἐχάρητε αν) gauderetis, vel potius, gavisi essetis. De plusquamperfecto attigimus aliquid versu 2. Gavisi essetis, mea causa, optatam profectionem aggredientis; vestraque causa, amore vos aptos faciente ad cognoscendum abitum meum vobis quoque conducibilem. Amor parit gaudium; per se, et quia servat verbum Christi lactissima omnia aperiens. — μείζων μου, major me) Multa ac varia pridem de hoc loco disceptata sunt; quae collegit Dion. Petavius Tom. II. Theol. Dogm. I. 2. de Trin. cap. 2. G. Bullus Def. Fid. Nicaen. Sect. 4. Jo. Casp. Suicer. Thes. Part. II. coll. 1368. Reinecc. ad N. T. fol. 387. Non pauci Graecorum et Latinorum responderunt Arianis, et statuerunt: Patrem, non ut Deum, sed ut Patrem ἀγέννητον, Filio, non ut Deo, sed ut Filio, genito, majorem dici: neque ea re tolli το όμοούσιον. Quibus accedit G. Arnold. Evang. Bottschafft. p. 697. Ceteri affirmant, Christum Patre minorem dici ratione naturae humanae; quae locutio comparativa nil inepti habet, coll. 1 Joh. 3, 20. Jesus majorem modo gloriae, modo humilitatis suae sensum et in sua anima sanctissima habuit, et in sermonibus expressit. conf. not. ad Marc. 13, 32. Hoc loco ex sensu remenvormos humilitatis suae loquitur: qualis sermo et captui illi, quem discipuli tum habebant, et tempori reique praesenti, quum de profectione ad Patrem agebatur, erat accommodatissimus. Ante ipsam profectionem minor fuerat etiam angelis, Hebr. 2, 9., post profectionem major se ipso, v. 12., Patri par, c. 17, 5.: neque tamen de sola Exinanitione sua loquitur: sed ut Filius Dei in carne ad Patrem tendens. major me, id est, beatior. Confer hoc vocabulum c. 4, 12. 8, 53. 1 Cor. 13, 13. 14, 5. et de re confer Marc. 10, 18. Haec maxime ratio optabilem fecit profectionem Jesu ex mundo ad Patrem.

v. 29. εἴφηκα, dixi) de meo abitu et reditu. Verbum, semen: fides, [cum pace et gaudio, V. g.] fructus. — ἴνα, ut) Scopus hujus sermonis. sic c. 15, 11. 17. 16, 1. 4. 33.

v. 30. οὐκ ἔτι, jam non) Quare haec, quae dico, diligentius tenere debetis.

— ἔργεται, venil) jam nunc: ejectus, c. 12, 31., in me incurrit. Sic postea in mulierem illam, Ap. 12, 9. 13. — γὰρ, enim) Hostis jam ingruens vel ob brevitatem temporis non sivit loqui; vel non debuit audire; vel discipulis, si plura eis dicta fuissent, eripere potuit. — κόσμου, mundi) Etiam tum agitavit mundum princeps mundi, quum mundus Christum crucifixit, principi suo obsecutus. — και, el) et non potest impedire, quo minus ex mundo recta eam ad Patrem. — ἐν ἐροὶ, in me) quamvis mortem, cujus potestatem ceteroqui diabolus habebat, nunc adibat Jesus. — οὐδὲν, nil) nullam partem juris aut potestatis. Perfecta Christi justitia: decora protestatio. Hîc principem mundi amolitur Jesus; altera colloquii hujus parte finiente, mundum. c. 16, 33.

colloquii hujus parte finiente, mundum. c. 16, 33.

v. 31. ἀλλ΄ ἴνα, sed ut) Hoc indicat, versu praecedente καλ significare et quidem. — γνῶ ὁ κόσμος, cognoscat mundus) Mundus, qui a principe suo tenetur; exuendo tamen, ut mundus desinat mundus esse, et Patris in me beneplacitum agnoscat salutariter. — οῦνως κοιῶ, me sic facere) ex amore. c. 15, 10. Recte hic punctum figitur. neque obstat, quod praecedit, ἀλλ΄ ἴνα (expendatur ἀλλ΄ ἴνα, c. 1, 8. 9, 3. 13, 18. 15, 25. 1 Joh. 2, 19. Marc. 14, 49.) hoc sensu, sed, scil. impetum principis mundi excipio. Distinctio per colon non est prisca. Vide Lutheri Kirchenpostill festo Pentec. Si ἐγείφεσθε, surgite esset apodosis, talis nexus esset remotus, multa involvens noëmata. Inter hanc itionem et mundi cognitionem quam multa intercesserunt. — ἐγείφεσθε, surgite) Alacre verbum. Ipse negotium strenue aggreditur, jam surgens ante discipulos. — ἄγωμεν ἐντεῦθεν, camus hinc) in urbem, ad pascha. conf. c. 13, 1. 18, 1. Quae hactenus a c. 13, 31. fluxerunt, feria V. acta et dicta sunt, extra urbem. Quae autem capite 15. et 16. et 17. sequuntur, ipsa paschali vespera in urbe sunt dicta, cum hymno solenni, videlicet proxime ante exitum trans torrentem Kedron. Sunt igitur duo sermones, qui hac praecisione dirimuntur. [quorum tamen communi

scopo, sensui et argumento coena Paschatis intermedia jucundissime respondet. Harm. p. 507.]

## CAPUT XV.

- v. 1. Έγω, ego) Jesus Christus. ή αμπελος, vitis) Explicatio paroemiae datur versu 5.
- v. 2. κλημα, palmitem) Suavissima similitudo. Rom. 6, 5. 11, 17. s. 1 Cor. 3, 6. s. — alee: xadaleei) Suavis rhythmus, etiamsi xadalew non, ut xaralew, ex αξοω est. καθαίρω, λέξις θεία καὶ σεμνή apud veteres, ut Eustathius notat. Omnia munda et foecunda quaerit Pater coelestis. Mundities et foecunditas se invicem adjuvant. — τὐ) Emphasis. Articulum non habet illud μή φέρον. mlsiova, uberiorem) Quae redundant, auferuntur per afflictionem internam et externam: eo ipso augetur fructus. [Quodsi auferri a le, quae mala sunt, nolis: auferri te ipsum oportebit. V. g.]

v. 3. zadagoi) Dicitur hoc a zadaigo. v. 2. — lóyov, verbum) purissimum. Verbum in se plane purum est: inde discipulis puritutem sive sanctitatem affert.

Conf. διά Luc. 1, 78.

- v. 4. zaya, et ego) Ex imperativo manete prima persona supplebitur per periphrasin: facite, ut maneatis in me, et ut ego maneam in vobis. -- xavos, sicut) Hic locus egregie declarat discrimen naturae et gratiae. — αφ' έαυτοῦ, α semet ipso) Hoc declaratur commate sequente, nisi etc. sic, zwoic śwou, sine me. v. 5.
- v. 5. οὖτος, hic) demum. ποιεῖν, facere) Hoc verbum proprie sumitur. Alibi dicitur, fructum facere: sed hic, fructum ferre.
  v. 6. ἐν ἐμοὶ, in me) tanquam in vite. — ἐβλήθη) eo ipso dignus est, qui
- ejiciatur; atque ejicietur certo. Aoristus primus. Sermo ἐὰν μη κτλ. est in futuro: et in apodosi το έβλήθη denotat id, quod protinus evenit. Similis acristus, έπέρδησας, Matth. 18, 15. — έξω, forus) e vinea. — έξηράνθη, aruit) sicut palmes in compitum ejectus. Vid. Matth. 13, 12. — συνάγουσιν, colligun!) Ibid. v. 40. s. - αὐτά, eos) palmites rejiculos cunctos. - καίεται, ardent) Simplex verbum magna vi positum, eximia cum majestate.

v. 7. τὰ δήματά μου, verba mea) puritatem adferentia; et ego ipse. Correlata: verba Jesu, quibus obeditur; et preces fidelium, quae exaudiuntur. alτήσεσθε) petetis: petere poteritis et voletis. Preces ipsae sunt fructus, et fru-

ctum augent.

- v. 8. έδοξάσθη, glorificatus est) et statuit, se glorificari. ενα, ut) Hoc pendet a τούτφ, hoc. — πολύν, multum) Multitudo uvarum honorifica est vinitori. — γενήσεσθε) Alii γενήσησθε vel γένησθε fecerunt, ob ζνα. Latinus habet officiamini. Graece quid legerit, non satis apparet. Idem judicium de aliis versionibus. Non inepta foret constructio, ενα φέρητε καὶ γενήσεσθε, coll. not. ad Marc. 3, 27. sed potius sic resolvimus: In hoc (ut nempe multum fructum feratis,) et glorificatus est l'ATER meus, et EGO discipulos mihi honorificos habebo. έμοι) mihi, (coll. Matth. 27, 57.) vel, mei. — μαθηταί) Hoc praegnanti sensu accipiendum: discipuli, me digni. c. 13, 35. Fundamentum Christianismi, fieri discipulum Christi: fastigium, esse discipulum Christi.
  - v. 9. κάγω) etiam ego. τη έμη, meo) erga vos.
- v. 10. τετήρηκα, servavi) usque ad abitum meum ex mundo. 1 Joh. 4, 17. Ut ex mundo abiit, sic est semper.
- v. 11. ή χαρά ή έμή, gaudium meum) quod ego gaudeo, de profectione mea ad Patrem, ex amore proveniens. — η, sit) ) c. 17, 26. — υμῶν, vestrum) gaudium vestrum ex meo accensum. — πληφωθη, impleutur) Dicitur hoc de gaudio discipulorum. nam Jesu gaudium non eget demum impleri.

<sup>1)</sup> Haec quidem lectio in margine Ed. maj. inter non probandas relata fuerat: sed mulata crisi in Editione 2. recepta fuit in Versionem germ. E. B.

- v. 12. ή ἐντολή, praeceptum) Antea, hoc et praecedente capite, in plurali dixit praecepta. Omnia uno amore continentur. ἵνα καθώς) sicut amavi vos, tractatur v. 13 16. inde ut ametis inter vos infertur versu 17.
- v. 13. ἀγάπην, amorem) erga amicos. Non est hoc loco sermo de inimicis.

   Γνα, ut) Hoc iterum pendet a ταύτης, hoc.
  - v. 14. odu, quaecunque) non tantum aliqua.
- v. 15. δούλους, servus) Sic v. gr. c. 13, 16. 13. Idque hoc cap. v. 20. repetitur, sed benignius. ὅτι, quod) Particula hoc versu bis posita antitheton valde illustre reddit. οὐα οἶδε, non novit) Servus tractatur ut ὄργανον, instrumentum. τί) quid rei, qua de causa. τἴρηκα, dixi) modo, nova appellatione, v. 13., et exquisitiore, quam Luc. 12, 4., ubi non opponitur nomenclatura servi. ὅτι, quod) Conf. Gen. 18, 17. Ps. 25, 14. α ἤκουσα) quue audivi, facienda mihi.
- v. 16. ἔθηκα, posui) Eleganter Castellio: destinavi, allegoriam ab arboribus exprimens. ὑπάγητε, profisiscamini) Sio ٦٥π 2 Sam. 3, 1., de progressu non loci, sed temporis et gradus. ὑμῶν ὑμῖν, vester vobis) Vobis seritur, vobis metitur.
- v. 18. μισεῖ, odil) tantum abest, ut amet vos. [Describitur hic 1) iniquum mundi odium, generatim, v. 18—25.; 2) confirmatio eidem opposita, v. 26. 27.; 3) odium cum paroxysmis vehementioribus, c. 16, 1—4.; 4) major confirmationis vis, v. 5—11. V. g.] γινώσκετε, scitote) Sciebant: c. 11, 8. et tamen id ipsum jam magis reputare jubentur. v. 20. c. 16, 4. πρώτον) prius.
- v. 19. ἐκ τοῦ κόσμου) a mundo ejusque partibus. το ἴδιον, suum) Sua causa, non vestra, vos amaret. Suum dicitur pro vos, atque sic notatur Interesse mundi. ἐξελεξάμην ὑμὰς, elegi vos) ut ἰδίους, meos. c. 13, 1. Fideles non meliores sunt mundo per se, sed ex electione. Hacc magnum facit discrimen.
- liores sunt mundo per se, sed ex electione. Haec magnum facit discrimen.
  v. 20. εἶπον, dixi) c. 13, 16. Matth. 10, 24. εἶ ἐδίωξαν· εἶ ἐτήρησαν, si persecuti sunt: si servuverunt) Si non est mera conditio, sed affirmandi vim habet: et τηρεῖν h. l. est infensis modis observare, uti Matth. 27, 36. Gen. 3, 15. persecuti sunt bene facientem: v. 24. observaverunt, dum loquebatur.
  v. 22. καὶ, etiam) Matth. 10, 25. Utrumque continetur in πάντα, omnia, v. 21.
- v. 21. το ὄνομά μου, nomen meum) quod scil. non norunt. Subaudi, et nomen ejus, qui misit me. τον πέμψαντά με, eum qui misit me) Subaudi: et me. cap. 16, 3.
- v. 22. αμαφτίαν) peccatum hoc, infidelitatis, conjunctae cum odio mei. ούz, non) Nunc peccatum habent, excusationem non habent. Melius eis fuisset, si nil vidissent.
- v. 23. μισῶν, odio habens) Fidem comitatur amor; infidelitatem, odium. c. 3, 18. 19. — zal, etiam) Magnitudo peccati illius.
  - v. 24. έωράκασι, viderunt) opera.
- v. 25. ἀλλ' ἴνα, sed ui) sed, sc. hoc fit. λόγος, sermo) propheticus, verus. ἐν τῷ νόμῷ αὐτῶν. in lege eorum) quam assidue terunt et jactant. Psalmi, pars legis late dictae. conf. Matth. 5, 18. 17. Nos Biblia dicimus.
- v. 26. δὲ, vero) Ignorantiae et odio mundi opponitur testimonium Paracleti et discipulorum. παρὰ τοῦ πατρὸς, α Patre) Spiritus Dei est idem Spiritus Christi. Rom. 8, 9. Gal. 4, 6. Utrumque hîc innuitur, nam ut Paracletum mittere dicitur Filius, Patre non excluso: sic Spiritus veritatis a Patre, (non excluso Filio,) dicitur procedere. ἐκπορεύεται, procedii) Ap. 22, 1. Hoc verbo non semper denotatur separatio. LXX. Ex. 25, 35.
  - v. 26. 27. exervog nat upeig, ille: et vos) Act. 5, 82.
- v. 27. δè, vero) Antitheton inter futurum testabilur et praesens testamini. μαφτυφείτε, testamini) de me. ἀπ' ἀφχῆς, ab initio) c. 16, 4. ab initio estis, i. e. ab initio fuistis, et adhuc estis mecum. Similis locutio, 1 Joh. 3, 8. not.

## CAPUT XVI.

- v. 1. "Iva ph snavšalistijte, ut ne scandalizemini) ex odio mundi.
- v. 2. ἀλλ') imo. ἵνα) ut adeo. v. 32. δόξη, videatur) sibi et similibus sui. λατρείαν προσφέρειν) munus offerre. Hodienum Judaei, ut Heinsius annotat, caedem Christiani appellant אחרבן munus, in quo nulla expiatione opus sit.
- v. 4. μνημονεύητε, recordemini) cum fide. c. 13, 19. οὐπ εἶπον) non dixi; quamlibet sciens. Sapientissima methodus Christi. Dixerat de odio mundi, sed minus aperte, et parcius, etiam paulo ante. [Jam, contra odium istud per promissionem Spiritus Sancti munitis apertius ea de re loquitur. V. g.] Matth. 10, 17. 21. 25. 24, 9.
- v. 5. 1) où deiç, Nemo) me jam interrogare pergit, cum deberetis maxime. Interrogarant saepe, multis de rebus; et de hac ipsa re c. 13, 36. sed magis cogitantes de discessu, quam de loco, quo iret Dominus. Postea quaerere destiterunt. Itaque Dominus eos etiam interrogationem docet, quae ei, si sponte fecissent, valde placuisset.

v. 6.  $\dot{\eta}$   $\lambda \dot{\nu} \pi \eta$ ) tristitia ista, quae jam erat, invaluit, et interrogationem impedivit. —  $\kappa \alpha \rho \delta (\alpha \nu, cor) \nabla \cdot 22$ .

- v. 7. ἐγὰ, ego) a vobis non rogatus, mentiri nescius. ἀλήθειαν, veritatem) tametsi veritatem hujus rei non capitis. Omnis veritas sanctis bona est. συμφέρει, conducit) vobis, respectu Paracleti, v. 7. s. et Mei, v. 16. s. et Patris, v. 23. s. γὰρ, enim) Paracleti duplex munus, erga mundum, h. l., et erga fideles v. 12. s. ἀπέλθω, πορευθῶ, abiero, profectus ero) Differunt verba: illud terminum a quo, hoc terminum ad quem magis spectat. οὖκ, non) Non erat conveniens, Jesum in infirmitate, et Spiritum S. in virtute eodem tempore adesse. c. 7, 39. Act. 2, 33. et Jesu erat, mittere illum, non arcessere. πρὸς ὑμᾶς, ad vos) non ad mundum: quanquam mundus elenchum ejus sentiet.
- v. 8. ἐκεῖνος ἐλέγξει, ille arguet) per vestrum praeconium et per opera conversionum et sanationum, cui elencho mundus partim se submittet, partim repugnabit, sed adversus stimulum calces. Commode post verbum μαρτυρήσει, testabitur, c. 15, 26., ponitur verbum ἐλέγξει, arguet. Ammonius: μάρτυς ἐπ' ἀγαθοῦ λαμβάνεται, ἔλεγχος δὲ ἐπὶ φαύλου. Christus est bonus: mundus est pravus. τὸν κόσμον, mundum) vobis infensum, universum, cum iis, qui in mundo sanctissimi et potentissimi habentur, nec mihi credunt: Judaeos et gentes perversas. περὶ, de) Tres tituli insignes de Peccato, de Justitia, de Judicio. Peccato opponitur justitia: justitia est Christi: judicio cadit Satanas. Qui de peccato convictus est, deinceps vel transit ad justitiam Christi, vel cum Satana partem judicii habet. Hujus loci impletio habetur in Actis Apostolorum. Vide ibi exemplum elenchi, de peccato infidelitatis, c. 3, 13. s. de justitia, c. 13, 39. 'cum antecedenti: de judicio, c. 26, 18.

v. 9. περὶ άμαρτίας, de peccato) Sermo est non de peccato universe, sed de peccato infidelitatis, c. 15, 22. quod aberrat a veritate prima. c. 8, 46. not. Et rursum infidelitas est confluens peccatorum omnium, et omnibus pejor. Matth. 10, 15. not. Per eam homo excidit omni voluntate Dei. Hebr. 3, 12. — ὅτι) nempe quod. et sic vers. seqq. ut evidens est ex conjugatis v. 11.

v. 10. δικαιοσύνης, justitia) Mundus Jesum pro nocentissimo habuerat. [coll. v. 2. 3.] — ὅτι — ὑπάγω, quod — vado) justus, 1 Joh. 2, 1., accessum parans fidelibus. Abitus Christi ad Patrem confirmatus est adventu Paracleti. — καὶ οὐκ ἔτι δεωφεῖτέ με, et jam non videtis me) id est, et in eum statum venio, ubi jam non videtis me. Est commutatio personae: i. e. ét jam non videor. nec tamen sine causa sermo est secundae personae. nam si cujusquam esset, videre Jesum, apostolorum esset: atque horum tamen ipsorum erat credere, et omnes ad credendum invitare. Act. 10, 41. Luc. 24, 52. Rom. 4, 18. s. Hebr. 11, 1. 27.

<sup>1)</sup> vuy de, nunc vero] Nune opportune, inquit, res vobis declaratur. V. g.

- 6, 19. 1 Petr. 1, 8. 21. 2 Cor. 5, 16. 21., ubi expendatur Justitia. Contra, quam diu Christus inter homines conspici potuit, nondum parata erat justitia. Hebr. 9, 26. 28. 1 Tim. 3, 16. not. [Justitia et Gloria, conjuncta sunt. Rom. 8, 30. V. g.] Ante mortem ille suam, mortalium oculis expositus fuerat: post resurrectionem non item, nisi quatenus opus fuit testes resurrectionis confirmari; quibus ipsis non toto illo tempore conspectus est, sed per vices apparuit, nedum mundo. Et aspectus gloriae ejus, justitiam comitatae, viventibus in carne foret intolerabilis.
- v. 11. ο ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, princeps mundi hujus) Satanas, sub ea ratione, quod est princeps mundi, judicatus est. κέκριται, judicatus est) omni potestate ei ademta, in qua genus humanum fuerat; patefactoque hominibus, etiam gentibus alienissimis et idololatria absorptis, reditu sub sceptrum justitiae Christi; iis, qui reditu uti nolunt, eandem demum cum principe mundi partem habituris. Fuit processus gravissimus, quem excepit Exsecutio.
- v. 12. nollà, multu) de passione, morte, resurrectione Domini, et de iis, quae v. 8. ss. attinguntur, et mox abrumpuntur. Haec multu non quaerenda sunt in Traditionibus Romanensibus, quae plus quam elementares sunt, et nunc etiam minus, ab iis, qui Paracletum habent, ferri possunt. Quaerenda vero sunt in Actis et Epistolis apostolorum, et in Apocalypsi: hoc ipso nomine magni faciendis. Indicantur etiam versu seq. in fine. [coll. c. 14, 16. not.] οὐ δύνασθε, nen potestis) vel propter multitudinem ipsam, vel propter gravitatem. βαστάζειν) portare ea, quae dicere habeo. Paracletus loquetur.
- v. 13. οδηγήσει, ducet) sensim, ut opus erit vobis. πασαν) omnem, non modo eam, quam vobis nunc pro captu vestro dico, v. 7., vel de qua Paracletus mundum arguet, v. 8. s. 1 Joh. 2, 20. 1 Cor. 1, 5. 2, 9. seqq. — την) Articulus demonstrativus: omnem eam veritatem, quam nunc vobis habebam dicere. Eadem phrasis, πάσαν την άλήθειαν, Marc. 5, 83. — άλήθειαν, veritatem) Scriptura non solet dicere in plurali, αλήθειαι, veritates. Veritas est una, tota. Vera utique sunt, quaecunque audiet, et, quae veniunt. — οὐ γὰο λαλήσει ἀφ' ξαυτοῦ, non enim loquetur a semet ipso) Sic quoque Filius de se loquitur, c. 12, 49. conf. de audiendo, c. 8, 40. — τὰ ἐρχόμενα, venientia) Haec quoque vera: alias non venirent. Veniebant tum crux, mors, vita, gloria. Praesens, venientia: de quibus praedictum est per prophetas. Act. 3, 21. Mirabilia Spiritus sancti imminebant jam tum. Apostoli multa praedixere, etiam in suis epistolis: sed maxime huc spectat Apocalypsis: scripta per Johannem. — ἀναγγελεῖ, annunciabit) Causa, cur Jesus ante passionem suam fere nil praedixerit futurorum, nisi eorum primum et extremum, eversionem Hierosolymae et judicium novissimum. Fons Theologiae propheticae, revelatio Spiritus sancti. ἀναγγελεῖ, annunciabit ter dicitur.
- v. 14. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ille me glorificabit) Oeconomia trium testium: Patrem glorificat Filius; Filium Spiritus sanctus. c. 14, 13. 17, 4. ἐκ τοῦ ἐμοῦ, ex meo) Hinc Spiritus sanctus docuit apostolos omnia dicere et facere in nomine J. C.
- v. 15. λήψεται) Magna vis codicum, λαμβάνει. 1) Congruit ἔχει et ἐστὶ, magnifico praesentis temporis significatu: et acceptio certe praecedit annunciationem
- v. 16. μικρόν καὶ πάλιν μικρόν, paulum et iterum paulum) scil. est. In universum, quatriduum. conf. hora, v. 21. nunc, v. 22. Mollissime de passione sua loquitur. οὐ θεωρεῖτε ὄψεσθε, non spectatis: videbitis) Praesens, et futurum. θεωρεῖν, ὅπεσθαι, different. nam hoc magis est cum affectu. v. 22. ὅτι, quia) Haec est, et non spectandi, et videndi, causa. coll. v. 10.
- v. 17. šx) Subaudi zwię. xal őze, et quod) Discipuli duas orationes conjunctas, sibi non intellectas, disjungunt.

<sup>1)</sup> Cui lectioni majus pretium constituit margo Ed. 2. quam Ed. maj.; sed Vers. germ. in-haesit lectioni λήψεται. E. B.

v. 18. Ileyov, dicebant) singuli. Quum inter se dicentes haererent, v. 17., seorsum ambigebant. — τοῦτο, hoc) Valde demonstrat pronomen h. l. hoc tandem. quasi dicerent: nil jam pridem intelleximus minus, quam hoc. Sane nos, post eventum, facile intelligimus: illi tum non item. — οὐπ οἴδαμεν, neseimus) Deponunt spem conatumque interpretandi.

v. 19. δτι ηθελον, eos velle) voluntate laudabili. ipsam interrogationem praevenit bonus Salvator. — μικρόν, paulum) Non sine causa hoc toties repetitur.

v. 20.  $\epsilon l_s$ , in) Tristitia non modo pariet gaudium, sed ipsa in gaudium vertetur, ut aqua in vinum. Ea ipsa res, quae vobis nunc tristis videtur, laeta agnoscetur.

v. 21. ὅταν τίπτη, cum parit) Hie nondum additur, prolem, quia mulier tum magis angustiis ipsis tenetur. — ἄνθρωπος, homo) filius aut filia. — εἰς τὸν πόσμον, in mundum) Quando majus gaudium vestrum, Jesum videre, vobis redivivum.

v. 22. ὄψομαι, videbo) v. 16. videbitis. Correlata. — χαρήσεται ύμῶν ή καρδία) Jes. 66, 14. καὶ ὄψεσθε καὶ χαρήσεται ή καρδία ύμῶν. — οὐδεὶς αἴρει, nemo tollit) Praesens, quo significatur, gaudium esse certum, a nullo hoste impedien-

dum, quicquid jam nunc imminest. v. 32.

- v. 23. ἐν ἐκείνη τῷ ἡμέρα, in illo dir) Hoc etiam ad preces, de quibus mox hoc versu, applicatur versu 26. — ούπ ἐρωτήσετε) non interrogabilis, non ex tristitia, uti v. 6., sed ex lactitia. Hujus auraqueias et acquiescentise praegustus sequitur mox versu 30. Non habebitis, quod me rogetis: liquido cognoscetis omnia: conf. v. 19. 25. c. 21, 12. Res ipsa praesto erit. Ad Patrem ipsum vos applicabitis. — ovožv, nihil) de his rebus. De regno interrogarunt Act. 1, 6. άμην άμην, amen amen) De precibus semel iterumque attigerat aliquid: quod qui oraturi essent in nomine Jesu, experturi essent unitatem Patris et Filii: c. 14, 13. et quod qui in Christo manerent et fructum ferrent; quicquid peterent, accepturi essent. c. 15, 7. 16. Nunc ex instituto de iis agit. — Õõa av, quaecunque) Praesto est nobis charta blanca, ut Spenerus loquitur. — αλτήσητε, petieritis) ctiam de iis rebus, de quibus nunc cupitis équitar quaerere ex me. Precatio est quiddam evidentius et quasi palpabilius, quam fides: itaque Jesus discipulos in precando instituens, ad fidem perducit. — τον πατέρα, Patrem) Resp. έμε, me. Jesus discipulos instituit, ut dimisso desiderio visibilis praesentiae Jesu, ad Patrem accedant. — δώσει, dabit) Faciam, dixerat c. 14, 13. s. ubi de agnoscendo Patre in Filio: nunc, de Amore Patris, erga credentes, dabit, ait.
- v. 24. ξως ἄρτι, huc usque) Quotiescunque orabant, Pater noster, sic debebant posthac dicere in nomine Jesu Christi. αἰτεῖτε, petite) in nomine meo. ῖνα, u/) Causa, cur jubeat petere.
- v. 25. ἐν παροιμίαις, in dictis tectioribus) Antitheton παφόρισία, aperte, sine involucro. πάροιμος, qui propter viam, non in via est. unde παροιμία (cap. 10, 6.) oratio, qua non id ipsum, quod verba sonant, sed tamen non dissimile quiddam (unde etiam παραβοίη τωυ dicitur) innuitur. Tale erat illud μικρόν, paulum, v. 16., ubi discipuli dicerent: hoc quid est? v. 18. περί, de) Eadem particula v. seq. Suave correlatum, de Patre vobis: Patrem de vobis.

v. 26. ὀνόματι, nomine) Cognitio parit orationem. — οὐ λέγω, non dico) Conf. οὐ λέγω, non dico, 1 Joh. 5, 16. not. Declarat Jesus, amorem Patris non demum eis sua rogatione conciliari debere, ut exaudiantur. Ex eo potius ipso,

quia Patris erant, pro eis rogat, c. 17, 9.

v. 27. Αὐτος) Ipse, sua sponte. — φιλεῖ ὑμᾶς, amal vos) adeoque vos exaudit. — ὅτι, quia) Ratio, cur Pater eos amet audiatque. — πεφιλήκατε, καὶ πεπιστεύκατε) amore et fide prehensum habelis. Amor et posterior est fide et prior: nam se invicem sustentant. Imo ipsa fides imbibit amorem et amplexum doni coelestis. Hoc loco amor praeponitur, ut eo magis inter se respondeant haec verba, amal, amavistis. Creditis, me a Deo exisse: haec verba Dominus discipulis in os inserit, ut ab illis resonet illud, Credimus, te a Deo exisse.

- v. 28. ἐξῆλθον, exivi) Recapitulationem maximam habet hic versus. Sociniani perperam haec verba, ut per paroemiam dicta, accipiunt.
- v. 29. vvv, nunc) Non exspectant horam aliam. v. 25. Jesum vident implevisse promissum citius, quam promisisse putaretur.
- v. 30. πάντα, omnia) etiam statum cordium. Etiamsi non interrogeris, tamen aptus est tuus sermo omnibus. καὶ οὐ, et non) Unus doctor est, qui non interrogatus satisfaciat discipulis. Multi hodie parum discunt, quia doctores suos, sane non omniscios, nil interrogare solent. πιστεύομεν, ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες, credimus te a Deo exisse) i. e. credimus in Deum, et in te credimus. Itaque persuasit Jesus. coll. c. 14, 1., credite.
- v. 31. ἄρτι πιστεύετε, Nunc creditis) Epiphonema totius doctrinae Christi: [cum insigni animi prolubio propositum. V. g.] Fides vestra est ἄρτιος, perfecta, apta. nunc habeo, quod (c. 14, 1.) volui et volo. creditis. v. 30. 27. c. 17, 7. (νῦν, nunc:) c. 20, 29. Nunc progredior. [Imperativus urgetur a c. 14, 1. donec h. l. resultat Indicativus plane categoricus. Not. crit. Quoties virtutis divinae aliquid in anima se exserit, observari identidem momentum hujus generis potest. V. g.]
- v. 32. ἰδου, ecce) Salvator discipulorum fidem munit adversus ingruentem procellam. εἰς τὰ ἴδια, in sua) quae antea propter me reliquistis. Perfidia Judae, qui fiscum habuerat, ad ceteras majores causas dispersionis accessit.
- v. 33. ?να, ut) Scopus sermonum horum. εἰρήνην, pacem) cordis non perturbati. c. 14, 1. νενίκηκα) vici, etiam vobis. 1)

#### CAPUT XVII.

- v. 1. Ταῦτα, haec) Orat de se, v. 1. s. de apostolis, v. 6. s. iterumque v. 24. s. de credituris, v. 20 - 23., et hac oratione complectitur omnia, quae a cap. 13, 31. dixit, obsignatque res adhuc gestas, spectans praeterita, praesentia et futura. Tacite innuitur Pentecoste nova instans. Quis non gaudeat, haec perscripta extare, quae cum Patre locutus est Jesus? Hoc caput in tota scriptura est verbis facillimum, sensibus profundissimum. — καὶ ἐπῆρε, et sustulit) continuo. — εἰς τον ουρανόν, in coelum) Eo jam tendebat. — είπε, dixit) Orat Patrem, simulque discipulos docet. — Πάτεφ) Sic Patrem absolute appellat Jesus in hac oratione dulci et prolixa quater, et cum epitheto bis; in universum non nisi sexies, idque fere ineunte nova sermonis parte. v. 1. 5. 11. 21. 24. 25. Nomina Dei non sunt cumulanda in oratione, sed parce et religiose appellanda: ut Hebraeos quoque docere ostendit Hottingerus de nominibus Dei apud orientales. Talis simplicitas appellationis ante omnes decuit Filium Dei: atque ut quisque fidelium animam suam optime in promtu habet ad fiduciam orandi, sic illam maxime potest subsequi simplicitatem. — ή δοα) hora glorificationis. — δόξασον, glorifica) Hoc verbum, et nomen δόξα, gloria, in tota hac oratione eandem, et quidem summam, vim habent. Et ante glorificationem sui, et post, Filius Patrem glorificavit. Hinc varia glorificatio mutua. v. 4. 5. et v. 1. — σοῦ τον υίον, tuum filium) Hac appellatione exprimitur, Jesum glorificandum esse, ut Filium decet; ob id ipsum, quia Hîc, cum Patre agens, non dicit se Filium hominis.
- v. 2. καθώς, sicut) Hoc comma respondet inciso illi, glorifica. ξξουσίαν, potestatem) adversum hostem, qui omnem carnem subegerat. Col. 1, 13. Γνα κᾶν, ut omne) Hoc comma respondet inciso illi, Γνα ut glorificet. πᾶν αὐτοῖς, omne eis) Vid. not. ad cap. 6, 37. Singulare collectivum πᾶν, omne, et εν, κπιπ, v. 11., congruunt. δώση) Futurum subjunctivi, ut θεωρήσωσι, c. 7, 3.: nisi enim esset futurum, evangelista videtur scripturus fuisse θεωρῶσι, post praesens ὕπαγε. θήσω, ἔση, καυθήσωμαι, κερδηθήσωμαι. conf. Γνα ἔσται Αροc. 22, 14. Alii habent, δώσει.
  - v. 8. Forev) est; non modo affert. yevooxoot, cognoscant) Cognitio in

τὸν κόσμον, mundum] adeoque vestras cum mundo angustias. V. g. Bengel gnom.

negotio salutis est maximi momenti. v. 26. — μόνον, solum) Non excluditur Filius et Spiritus sanctus, conf. μόνος, solus: c. 8, 9.: sed dii falsi, quorum cultu idololatrico refertus erat mundus. Et Jesus h. l. de se ipso loquitur, ut Patris apostolus. — ου απέστειλας, quem misisti) Ratio, sub qua Jesus Christus agnoscendus est. Missio praesupponit Filium cum Patre unum. — χριστών, Christum) Apertissima appellatio, quae deinceps plane invaluit.

v. 4. ἐπὶ τῆς γῆς, super terram) Antitheton, παρὰ σεαυτώ, apud temet ipsum, in coelo, v. 5. Terra defecerat a Deo. — ἐτελείωσα, consummavi) Exponitur

illud, glorificavi.

v. 5. είχον, habui) Hîc non dicit, accepi. Semper habebat: nunquam coepit habere. — πρὸ τοῦ τὸν κόσμον είναι, antequam mundus esset) Mundi appellatione etiam angeli h. l. continentur. Etiam antequam fieret mundus, gloriam illam habebat Filius: v. 24. sed cum fieret mundus, gloria illa se coepit exserere. Aeternitas Filii Dei. Idem mundi ac temporis initium. quicquid est ante mundum, est ante tempus: quicquid est ante tempus, est aeternum. — παρὰ σοὶ, apud te) quia tum extra Deum nil erat. Constr. cum είχον, habebam.

v. 6. ἐφανέρωσα, manifestavi) novo modo. c. 1, 18. — ὄνομα) nomen tuum, paternum. v. 11. — ους, quos) Apostoli innuuntur, uti v. 12. [quorum electioni singularem prorsus orationem praemiserat Jesus, Luc. 6, 12. Peractis istis precibus Pater eos Ipsi dedit. Atque hi ipsi fundum quasi universae credentium multitudinis usque ad finem mundi constituunt. V. g.] — σοι) tui, uti v. 9. 10. tui erant, per fidem V. T. — ἐμοι) mihi dedisti, ut sint fideles N. T. — τετηρήκασι, servaverunt) Praeclarum est hoc Testimonium. [fluc refer τήρησον, τηρήσης (serva, serves), v. 11. 15. V. g.]

v. 7. πάντα, omnia) Subsumitur versu sequente: verba. — παρά σοῦ, abs

te) adeoque vera et solida.

v. 8. ἔλαβον, acceperunt) per fidem. — ἐπίστευσαν, crediderunt) Ter his precibus memoratur fides: apostolorum, h. l. eorum, qui per horum verbum credituri sunt: v. 20. mundi, v. 21.

v. 9. περὶ αὐτῶν, de eis) Jesus rogat de fidelibus: Ipse, et fideles, de mundo.

— οὐ περὶ τοῦ κόσμον, non de mundo) Hoc non absolute accipi debet: coll.
v. 21. 23. sed Jesus non rogat pro mundo, hoc loco et tempore, et his verbis, quae in solos fideles conveniebant. v. 11. 15. 17. Eadem dicit Christus Psalm. 16, 4. Non tamen excludit mundum, quum discipulos ex mundo electos commendat.

v. 10. τὰ ἐμὰ, meu) et mei. — σά ἐστι, tua sunt) a te sunt, atque a me ad te referuntur. — ἐμὰ, meu) quia mihi dedisti. — δεδόξασμαι, glorificatus sum) Tales se praebuerunt, in quibus glorificarer: agnoverunt gloriam meam; i. e. credunt, mea omnia esse tua, et tua mea. — ἐν αὐτοῖς, in eis) penes eos. sic ἐν in, c. 15, 24.

v. 11. είσι, sunt) et quidem cum periculo. Ideo sequitur: τήρησον, serva. — πρός σε ἔρχομαι, ad te venio) accessu sacerdotali. v. 19. — πάτερ σηιε, Pater sancte) Appositissima appellatio. Jud. v. 1. not. Patria Dei sanctitas et sancta Paternitas et Christo aditum fecit dulcem, et fidelibus certum, v. 17. 19. et mundo, dum in malo manet, clausum. Justum Patrem appellat v. 25. — ἐν τῷ ὖνόματί sov, in nomine tuo) ut porro tui maneant, et a te mihi dati audiant. — ous, quos) Cant. cum aliis o, quod. Optimo sensu. αὐτούς o dicitur, uti πᾶν — αὐτοῖς, v. 2. not. et congruit mox &v, unum. Hac locutione non percepta, o alii mutarunt in ous, non longe diverso sensu; alii in o, ut si o sive o referretur ad ovoματι. Pariter versu 24. ο, non ους, habent Cant. Copt. Goth. et v. 12. ο, non ους, nonnulli, quibus additur Copt. nisi id quoque pro θ irrepsit. — 🐉 unum, inter se et nobiscum, a mundo divisum. — καθώς, sicut) Non rogat Jesus, ut ipse unum sit cum Patre: rogat, ut credentes unum sint. Illa unitas est ex natura; haec ex gratia. igitur illi haec similis est, non aequalis. conf. xavos, sicut, v. 16. 18. et de eadem re, v. 21. — hueic, nos) Sie etiam v. 21. 22. loquitur. Patri Filius ομοούσιος, ejusdem essentiae. Moses de Deo et de se vel ad Deum

vel ad populum loquens non poterat dicere: nos. Neque tamen, propter hanc ipsam όμοουσίαν, convenire videtur, ut fideles in orando ad Patrem et Filium di-

cant: Vos. qua tamen locutione nonnulli utuntur Theologi practici.

v. 12. έγω ετήρουν· εφύλαξα, servabam: custodivi) Jesus rationes conficit cum Patre. ἐτήφουν respicit τήφησον, v. 11. Quod ego adhuc, inquit, feci, tu fac posthac. ἐτήρουν, servabam, potestate: ἐφύλαξα, custodivi, vigilantia. Eadem verba, 1 Joh. 5, 18. 21. — οὐδεὶς, nullus) Hoc ad futura quoque pertinet. c. 18, 9. — ελ μη, nisi) Tristis exceptio. — ο νίος της ἀπωλείας) Articulus valde demonstrat.: filius ille perditionis: de quo praedictum est; qui se ipsum perdidit; Act. 1, 25. cui bonum fuisset, non nusci. Judam non nominat. conf. Ps. 16, 4. Nos sane Individuorum amissorum reddemus rationem.

- 1) v. 13. de, autem) Antitheton; eram cum eis: ad te venio. lala, loquor) Sine dubio audiebant discipuli loquentem. — ἐν τῷ κόσμῷ, in mundo) jam, ante discessum meum. — Exwor, habeant) me eos docente ac pro eis rogante. την χαράν την έμην, gaudium meum) c. 15, 11. not.
  - v. 14. xal, et) Connexa: Verbum Dei accipere: mundo exosum esse.
- v. 15. αρης, tollas) nunc. nam deinceps, volo. v. 24. ἐκ τοῦ πονηροῦ, ex malo) Est o novneos, malus, in quo jacet mundus; et qui est in mundo. 1 Joh. 4, 4. Mundus alienus a veritate. v. 17.
- v. 16. &x, ex) Sententia haec extat etiam v. 14., sed alio verborum ordine, qui simpliciter ostendit causam odii mundi, et cum consequenti versu 15. congruit. Nunc autem ἐκ τοῦ κόσμου, de mundo, bis priore loco positum, sustinet emphasin, in antitheto αγίασον, sanctifica. Ex v. 16. deducitur versus 17. et ex v. 18. versus 19.
- v. 17. αγίασον, sanctifica) plane tibi assere. v. 18. απέστειλας, misisti) Missionis fundamentum, sanctificatio. c. 10, 36. - ἀπέστειλα, misi) mittere institui, apostolatum contuli. [c. 20, 21. Matth. 28, 19. Marc. 16, 15.
- v. 19. ἐγω άγιάζω ἐμαυτον, ego sanctifico me ipsum) totum me dico et consecro tibi. Illi exeunt in mundum, mea causa: ego adeo ad te, illorum quoque bono. Euphemia, amori Christi conveniens: sanctifico me, mortem, eamque crucis, tolerans. — ήγιασμένοι, sanctificati) Talium demum vera est Canonizatio, ab ipso Domino facta. 1 Petr. 3, 18. 2 Cor. 5, 15. — ἐν ἀληθεία, in veritate) etiamsi id exterius non appareat. Opponitur hoc sanctimoniae ceremoniali.
  - ע. 20. alla zal, sed etiam) Christus, Sapientia, est סהלח Congregatrix.
- 2) v. 21. Γνα πάντες, ut omnes) Sic, Γνα ώσιν, ut sint, v. 22. 23. πάνvec, omnes) credentes per verbum apostolorum. [connotatis iis, qui non duodecim istorum ministerio ad fidem perducti sunt: v. gr. Paulo, et multitudine per eum lucrifactá. V. g.] Eadem omnibus credentibus, quae apostolis, beatitudo impetratur. — "iva xai, ut etiam" "iva, ut quasi post parenthesin hic repetitur ex initio versus. — ἐν ἡμῖν εν, in nobis unum) Emphasin illud ἐν ἡμῖν, in nobis, addit ad εν unum repetitum: et illud εν ήμιν in nobis deducitur ex καθώς, sicut etc. ό χόσμος) mundus denique totus. — πιστεύση, credat) quum viderit fideles nostri plenos. Sequitur per gradationem, ywwiczy, cognoscat, v. 23. conf. v. 8. Apud mundum prima fidei stamina praecedunt ulteriorem et pleniorem cognitionem: apud ipsos fideles cognitionem solidam plena fides subsequitur.

v. 22. δόξαν, gloriam) Gloria Unigeniti effulget per filios Dei fideles. — δέδωκα, dedi) Hem, quanta, majestas Christianorum! dedi, jam, quamvis occulte.

v. 23. έγω, ego) sc. sum. — τετελειωμένοι είς εν, consummati in unum) ad perfectam unitatem perducti.

v. 24. ους, quos) Redit ad apostolos. v. 25. hi. — θέλω, volo) έρωτῶ, rogo,

2) περί των πιστευσόντων, de credentibus] Credituri h. 1. credentium nomine veniunt. Pari modo dicitur, dedi eis gloriam, v. 21. coll. c. 11, 52. V. g.

<sup>1)</sup> ή γραφή, Scriptura] Tanti momenti est Scriptura, ut ipse Christus, vel in sollioquio cum Patre, ad eam provocet. V. g.

dixerat v. 9. 15. 20. nunc incrementum sumit oratio. volo, interpretandum; nam velim languidius est, rogat Jesus cum jure, et postulat cum fiducia, ut Filius, non ut servus. conf. Ps. 2, 8. Marc. 10, 35. 6, 25. [Secus, ac pro Se ipso, ad montem oliveti, Matth. 26, 29. V. g.] — θεωρῶσι) spectent, fruentes. — πρὸ, ante) Constr. cum amavisti. Oeconomia salutis fluit ex aeternitate in aeternitatem. Inter aeternitatem et mundi conditum nil datur medium. nam in principio Deus creavit. [v. 5.]

v. 25. πάτερ δίκαιε, Pater juste) Ex justitia fluit fidelium prae mundo ad

Deum per Christum admissio. — xai, xai) et, et.

v. 26. γνωρίσω, notum faciam) Id fecit, v. gr. c. 20, 17. coll. Hebr. 2, 12.

— τὸ ὄνομά σου, nomen tuum) paternum, amantissimum. — ἡ ἀγάπη — κάγω, amor — et ego) i. e. tu et amor tuus; egoque et amor meus. — ἐν αὐτοῖς ἡ, is illis sit) ut eodem amore, quo me amas, illos ames in ipsis: ut cor ipsorum theatrum sit et palaestra hujus amoris.

# CAPUT XVIII.

- v. 2. τον τόπον, locum) et totius loci rationem. [Pessimum sane, cum quis bonae causae notitiá, quam habuerat, abutitur in malam partem! V. g.] ἐκεῖ, illic) in loco agonis imminentis.
- v. 3. τὴν σπεῖραν) cohortem peditum Romanorum cum tribuno: cui contradistinguuntur ministri Judaeorum. v. 12. μετὰ φανῶν) φανὸς, laterna, vid. Hesychium.
- v. 4. ἐξελθών, egressus) Poterat igitur etiamnum discedere. εἶπεν, dixit) ut impetum cohortis a discipulis averteret. v. 8.
- v. 6. Enegov, ceciderunt) Non debebant porro adversus stimulos calcitrare, Judas praesertim.
- 1) v. 8. ἀπεκρίθη, respondit) Bis dicit: Ego sum. si tertio dixisset, non cepissent illum. Tertio dicet olim. τούτους, hos) discipulos; quos illi coeci adoriebantur.
- v. 9. πληφωθή, impleretur) Jesus propheta erat. sic v. 32. οὐκ ἀπώλεσα, non perdidi) ne hoc quidem maximo eorum periculo.
- v. 10. σίμων, Simon) Hunc id fecisse, solus Johannes commemorat: ceteri de Petro reticent. [Eo nempe tempore, quo Petrus facile periclitari apud mundum potuisset, hi scripserunt: Johannes, postremo loco, citra periculum explevit lacunam. Harm. p. 531. Conf. c. 21, 19. not. marg.] ἔχων, habens) Vel habere gladium, periculosum fuit. ἀπέποψεν, abscidit) ictu periculoso. μάλχος, Malchus) Credibile est, longo post tempore notum mansisse inter Judaeos et Christianos hunc hominem. Servi nomen ponitur in historia sacra, ut ancillae, Act. 12, 13.
- v. 11. το ποτήφιον, poculum) Respicit Jesus ea, quae dixerat Matth. 20, 22. 26, 39. Itaque Johannes praesupponit ea, quae ceteri evangelistae scripserunt: neque enim ea scribit, quae ll. cc. Matthaeus scripsit. οὐ μἢ πίω; non bibam?) Huc tendebat pugna Petri.

<sup>1)</sup> v. 7. of  $\delta k$  efrov, illi autem dicebant] Insani impetus vehementia tanti ominis considerationem surripuit. V. g.

- v. 13. πρῶτον, primum) solum honoris causa. conf. Act. 4, 6. Salvatorem mox ad Caipham inde ductum esse, eo significat Johannes, quod ait, Caipham fuisse sacerdotem magnum, et Petrum cum Jesu intrasse aulam Caiphae. v. 15. fin.
  - v. 14. ο συμβουλεύσας, qui consilium dederat) eoque cupidus interimendi Jesu.
- v. 15. αλλος) sine articulo, alius, indefinite, in prima hac mentione. nam mox ο relativam vim habet. Vid. E. Schmid. ad h. l. τῷ ἀρχιερεῖ, pontifici) ecque nomine intromittebatur.
- v. 16. Exo, foris) Discipulus, quamlibet notus, (non addidit Johannes, h. l. occultus, ut c. 19, 38.) aperte ingrediens, tutior est, quam Petrus timide agens ignotus. Generale religionis odium saepe admittit exceptionem apud familiares, ut iis conniveatur. Elne, dixit) rogans, ut sibi liceret Petrum introducere.
- v. 17. xal où) tu quoque, ut multi, et ut comes tuus. Si ancilla nescisset, discipulum illum alium esse discipulum, non dubium est, quin eum quoque fuerit interrogatura. Ergo non nocendi causa quaesierat ancilla, sed, ne ipsa in discrimen veniret. 1) nec majore periculo erat Petrus, quam alter discipulus.
  - v. 18. nérgos, Petrus) In monte oliveti frigus contraxerat.
- v. 19. διδαχης, doctrina) Interrogat pontifex, quasi doctrina Jesu serpsisset in occulto. Sic saepe ex veritate vult mundus rem anguli facere. De doctrina respondet Jesus; de discipulis non opus erat.
- v. 20. τῷ κόσμω, mundo) Sermo valde amplus. Aperte significat modum: semper, tempus; in synagoga et in templo, locum. ἐν συναγωγῷ) Editi habent, ἐν τῷ συναγωγῷ ut mox dicitur ἐν τῷ ἰερῷ. sed non temere praetermisit evangelista τῷ articulum. Joh. Harduinus duas tantummodo Hierosolymis synagogas fuisse statuit, alteram indigenarum, alteram Libertinorum, Act. 6, 9. et unam indigenarum synagogam ex hocce Johanneo loco inferre conatur. Op. sel. p. 904. Loquitur autem Dominus de synagogis totius regionis, non urbis modo, adeoque ex hoc loco unitas synagogae in urbe neque refutatur neque infertur. Nomen singularis numeri, ἐν συναγωγῷ, ex absentia articuli vim distributivam nanciscitur: et inde articulus τῷ, templo adjectus, epitasin facit. ἐν κρυπτῷ, in occulto) nil, quod attinet ad doctrinam apud populum. Nam etiam seorsum docuit multa discipulos; quorum tamen summum fastigium nunc etiam coram synedrio confessus est. Matth. 26, 64.
- v. 21. τ με) quid me, cui non credis? [Neque tempori conveniebat neque loco, singularia fidei dogmata proponere. V. g.] τ i) Hoc alterum, quid, pendet ab interroga. οὐτοι, hi) Indigitat multitudinem praesentem: vel hi sciunt.
- v. 22. ξάπισμα, plagam) virga, sive baculo. conf. c. 19, 3. not. et Matth. 26, 67. not. οῦτως, sic) tali modo. Non poterat veritatem ipsam impugnare: in modo peccasse Jesum, vult indicare; ut innocentissimus quisque saepe insimulatur ab iniquis. Sed modum quoque defendit Jesus; non male, sed bene se locutum declarans.
- v. 23. αὐτῷ) Omittunt hoc Hirs. Goth. Lat. in ms. Bodl. vet. Luther. μαφτύφησον, testare) Si male locutus sum, tum demum, ceteris paribus, testare etc. testari conatus erat minister per ipsam plagam, sed perperam. εὶ δὲ, sin autem) Hoc habet vim affirmandi.
- v. 24. ἀπέστειλεν, misit) Unus alterque οὖν supplet, vel δὲ, vel τέ. Nil opus est. Jesum ab Anna ad Caipham fuisse ductum, indicarat Johannes v. 15.

<sup>1)</sup> Prius discipulo anonymo, ut Petrum introduceret, concesserat; tum demum verita, ne tempore non opportuno hominem peregrinum intromisisset, ad lucem accessit, et Petrum, qui post brevem accubitum mox iterum surrexerat, repertum compellavit, inter ceterus etiam ministros percunctationes ulteriores ea re concitans. Ancillae et ministris negando Petrus respondit. Hace prima fuit abnegatio. Eadem ancilla ejus quoque sciscitationis initium fecit, quae Petrum, in aula focillando tantisper occupatum, deinde in atrium egressum, ad secundam abnegationem impulit. Ministrorum, ut fit, aliqui sedebant, aliqui stabant; Petrus, utrumque per vices. Prima sedentis abnegatio fuit, secunda stantis. Ea dum flebant, quae c. 18, 19—23. memorantur, ad ignem substitit: quare bis Johannes mentionem stationis infert. (v. 18. 25.) Harm. p. 535.

in verbo συνεισήλθε, et ipsa totius repetita pontificis appellatione: nunc vero id ipsum reassumit, et expressius memorat cum mentione vinculorum, in quibus [et veritatem ingenue confessus est (Harm. p. 536.) et] alapam indignissimam accepit Salvator. Interdum in narratione ponitur aliquid extra seriem temporis, et connectitur cum iis, quae lucem inde accipiunt. c. 5, 9. 9, 14. 11, 30. Act. 4, 22. Jer. 29, 29. cum praecedd. et seqq. Una in aula Pontificis, quanquam in diversis illius locis, ter negavit Jesum Petrus. — δεδεμένον, vinctum) v. 12.

v. 25. nal où) tu quoque, qui adsis, alienus nobis.

- v. 26. οὖ ἀπέκοψε, cujus abscidit) Hominem feriit Petrus: ab ejus propinquo infestatur. Tristis talio.
- v. 27. ἐφώνησεν, cecinit) De pocnitentia Petri praesupponit Johannes ea, quae ceteri scribunt evangelistae. add. c. 20, 2. s.
- v. 28. αὐτοὶ) ipsi. 『να μὴ μιανθῶσιν, ne inquinarentur) domo Pilati a fermento non purgata. Deut. 16, 4. φάγωσι τὸ πάσχα, ederent pascha) Sic 2 Chron. 30, 22. ריאכלו אח המועד et comederunt festum. ') Τὸ πάσχα non potest esse accusativus temporis, das Fest über. Immundi tamen edebant communes cibos.
- v. 30. εἰ μη, si non) Immanis calumnia est, causam innocentem pro crimine notorio tractare. Pilato volunt laborem quaerendi adimere, ne de lege ipsorum sit solicitus; sed tantum ut poenam infligat. οὐτος, hic) Resp. contra hominem hunc. v. 29.
- v. 31. ὑμῶν, vestram) Hoc non sine contemtu Pilatus videtur dixisse; conf. v. 35. neque causam delatam pro capitali habuisse, ut Judaei habebant. οὐκ ἔξεστιν, non licet) Tumultuantis turbae sensum interpretari non est facillimum. Pilatus de se loquitur, penes quem sit potestas. v. 39. Eo certe concedente poterant necare: sed concessione illa uti nolunt, ideo ad jus sibi ademtum provocant. Eoque ipso anno, quadragesimo ante eversam urbem, ademtum esse, Judaica docet historia. Vid. etiam c. 19, 31. Matth. 27, 62.
- v. 32.  $\epsilon ln\epsilon$ , dixit) c. 12, 32. s.  $nol \omega$ , quali) tali, qualem infligebant Romani. Judaei eum lapidassent.
- v. 33. σὖ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων; tu es rex Judaeorum?) Huic rei semper instantem, vario animo, Pilatum inducit Johannes.
- v. 34. čhloi, alii) Hoc Pilati conscientiam excitabat, ne Judaeis simpliciter crederet. Plane dixerant alii, nempe Judaei, foris nempe, cum Jesus jam introductus fuisset in praetorium. Hanc partem volebat Jesus observari a Pilato: Pilatus priorem partem interrogationis arripit non sine iracundia.
- v. 35. μή τι, nunquid) Id est, sane non a me ipso hoc dico: Judaei dixere mihi. τὸ σὸν, tua) cujus rex diceris. οἱ ἀρχιερεῖς, pontifices) ipsi antistites. τἱ ἐποίησας; quid [ecisti?] Stringit Pilatus quaestionem, de Jesu rege.
- v. 36. βασιλεία, regnum) Ter nominat Jesus regnum. οὐκ, non) Solum dicit Jesus, unde non sit regnum suum, scilicet non ex hoc mundo: unde autem sit, nempe de coelo, non exprimit. Innuit tamen, quum dicit, se venisse in mundum. ἐκ) Notanda particula ex. Vid. Ap. 11, 15. not. Nam ἐν et ἐκ differunt, supra, c. 17, 11. 14. ἐκ praecise notat originem, ut mox ἐντεῦθεν, hinc. [Conf. Erklär. Offenb. p. 553. V. g.] κόσμου τούτου, mundo hoc) Ideo Christus non diu in hac vita commoratus est. εἰ ἐκ, si ex) Ex mundo hoc emphatice ponitur ineunte commate. Mundus regna sua tuetur armorum pugna. ὑπηρέται,

<sup>1)</sup> Non obest haec Johannis observatio sententiae isti, qua Judaeos ineuniis feriae sextae vespera (i. e. exeunte feria quinta, om Donnersiag Abends) Pascha comedisse ostendimus. (Vid. not. Gnom. ad Matth. 26, 17.) Nimirum vox Pascha stricto sensu nonnisi agnum paschalem dicit, non taurum etc. Quodsi vero Pascha generatim memoratur; agno paschali, ceu parti principali (Deut. 16, 1. coll. v. 2.) totum festum per Synecdochen significatur: eadem scil. ratione, qua Sabbatum et feriam septimam proprie, et per consequens totam hebdomadem innuit. His Lightfootus (Hor. ad h. l.) addit, inquinationem per introitum praetorii nonnisi ad vesperam usque duraturam, adeoque purgatos a comestione agni paschalis non depulsuram fuisse. Quum figitur h. l. de tali esu paschali sermo sit, a quo ante vesperam Judaei per inquinationem prohibiti essent; diversa certe a convivio paschali convivii pars indigitatur. Harm. p. 544. sq.

ministri) qui non sunt de hoc mundo. — ήγωνίζοντο, pugnarent) Unumquodque agens agit in sua sphaera. — παραδοθώ, traderer) Id jam agebat Pilatus v. 31. - vũv, nunc) Particula adversativa, non temporis.

v. 37. kyw. kyw, ego. ego) Potens anadiplosis. — els rovro, in hoc) Sic Prius potest referri ad comma praecedens, de rege, ut innuatur natus rex; Matth. 2, 2., alterum, ad subsequens, de veritate. conf. ovroi, nai ovroi, Deut. 27, 12. s. — γεγέννημαι, natus sum) Significatur hîc nativitas humana. Divinam non capiebat Pilatus. Declaratur tamen, non totum Jesu ortum contineri nativitate humana, quum, veni in mundum, subjungitur. — τη άληθεία, verilati) Veritas, quae antea populo dicta erat, in passione etiam principibus et gentibus praedicatur. est hic igitur praedicationis apex. Omnes audierunt et viderunt Christum: etiam Pilato oblata est veritas. Regno ex hoc mundo opponitur regnum veritatis. - πας, omnis) Jesus provocat a coecitate Pilati ad captum fidelium. - ο ων έκ της άληθείας, qui est ex veritate) Esse ex veritate praecedit: audire sequitur. άκούει, audit) cum lubentia et intelligentia. Et hi sunt cives regni Christi. της φωνής, vocem) veram de regno.

v. 38. τί έστιν άλήθεια; quid est veritas?) Pilatus putat, mentionem veritatis non quadrare ad sermonem de regno. Regnum ille tantummodo scit nectere cum potentia, non cum veritate. Atqui regnum libertatis est regnum veritatis: nam veritas liberat. Hîc debuerat Pilatus serio quaerere: sed ita quaerit, ut confiteatur, se non esse ex veritate. Sermo Jesu erat Pilato aenigma: et hoc fatetur Pilatus. In fine sermonis ait demum, τί έστιν; quid est? Sir. 22, 8.

v. 39. ἐν τῷ πάσχα, in pascha) Ergo pascha eo die erat. Eoque die populus congregatus Pilatum rogavit.

## CAPUT XIX.

- 1) v. 2. Oi στρατιώται, milites) Traditio Jesu a Pilato successive est facta. Vide Harm.
  - v. 3. φαπίσματα, verbera) calamo. Marc. 15, 19.
- v. 4. los ayo, ecce duco) tanquam non iterum introducturus. Pilatus vult videri deliberate agere.
- v. 5. φορούν, gestans) Pilatus non repressit petulantiam militum. Rara ludicrorum et seriorum hîc mixtura. — léget, dicit) Pilatus. Pilato enim respondent versu 6. — ἴδε ὁ ἄνθρωπος, ecce homo) Sic v. 14., ecce rex vester. Gradatio. Similis nominativus, v. 26. s.
- v. 6. 6:2, cum) Voluerat Pilatus commiserationem movero, sed crudclitatem corum auget. — λέγοντες, σταύφωσον, dicentes, crucifige) Matth. 27, 22. Alium enim et alium Pilati sermonem recusarunt hoc celeusmate, crucifige. [A flagellatione facta, ex more recepto, concludunt ad crucifixionem. V. g.]
- v. 7. vouov, legem) cujus pars erat praeceptum de blasphemis occidendis. - oopeiles, debet) Reatum denotant. Imo alia suberat debitio. Hebr. 2, 17. θεοῦ υίον, 2) Dei filium) Pilatus appellarat howinem. v. 5. Hoc arripuisse videntur Judaei.

frustratus iterum, plena denique sententia Jesum tradidit. Harm. p. 554. sq.
2) Huic verborum ordini utriusque Editionis margo favet: sed Vers. germ. habet: Zu einem Sohn Gottes. Allamen haec ipaa ordinis mulatio subservit emphasi exprimendae, quae per textum

originalem vocem Scoo polius afficit, quam vocem vicv. E. B.

<sup>1)</sup> v. 1. Τότε - έμαστίγωσε. Tum - flagellavit] Opinionem de flagellatione iterata a binis columnis, quarum altera Hierosolymis, altera Romae ostentari solet, derivandam censet Kurte in Itinerario — Judaeis crucifixionem, quam ex more flagellatio praecedebat, urgentibus, Pilatus consilium cepit Jesum flagellandi, et pro re nata vel dimittendi (Luc. 23, 22.) vel cruci adjudicandi. Posterius, ob acerrimas populi flagitationes, non semel quidem simulque, sed sensim superavit. Inde Lucas 1. c. v. 24. non έχρινε. ait, sed ἐπέχρινε. — Cessit Pilatus Judaeis, eorumque voluntati, quem ipse dimittere maluerat, invitus tradidit: quam tamen traditionem flagellatio demum, cum insecuta irrisione, excepit. Tum nova commiseratione permotus denuo Pilatus dimittere Jesum tentavit, et, quum ultimum in tribunali consedisset, (Matth. 27, 19.)

v. 8. µãllov, potius) Non assensus est Judaeis, de interimendo Jesu, sed potius timuit, ne peccaret in filium Dei.

v. 9. πόθεν, unde) Rogas, Pilate? divinitus et superne erat: ut Ipse versu 11.,

dum tacere visus erat, innuit. coll. c. 18, 36. 37.

v. 10. ἐμοὶ, mihi) Hoc cum severitate dictum.

- v. 11. οὐδεμίαν, nullam) neque crucifigendi, neque dimittendi, neque aliam ullam. δεδομένον, datum) Datum erat habere potestatem. διὰ τοῦτο, propterea) quia me plane non nosti. ὁ παραδιδούς μέ σοι, qui tradebat me tibi) Hic erat Caiphas. Pilatus, qualicunque mentione Filii Dei audita, timuit: Caiphas, quum Jesum ex Ipso audisset Dei Filium, eum blasphemum dixit, et mortis reum judicavit.
- v. 12. 1) πᾶς, omnis) Non addito enim orationi ἀποτομίαν et vim addunt.

  2) v. 13. ἐπὶ τοῦ βήματος, in tribunali) Tribunal extra praetorium erat, in Gabatha. λεγόμενον, dictum) Non additur, Graece. nam Johannes scripsit Graece. conf. v. 17. λιθόστρωτον, Lithostrotum) pavimentum vario lapidum genere stratum et quasi pictum. De lithostrotis vid. Amoen. lit. T. VII. p. 19. seqq. γαβαθὰ, Gabatha) locus editus et conspicuus.
- v. 14. ἢν δὲ, erat autem) Causa, cur et Judaei et Pilatus vellent, actionem perduci ad exitum. Parasceve proxime instabat. sic,  $\dot{\eta}\nu$ , erat, cap. 5, 1. Omnis feria sexta dicitur parasceve: [Marc. 15, 42. Luc. 23, 54.; unde Rabbinis tota dies, quam Sabbatum excipit, vespera audit. Harm. p. 557.] et quotiescunque pascha in feriam septimam incidebat, erat parasceve paschae. [Hoc vero loco quum Pascha in ipsam feriam sextam incideret, Parasceve seu praeparatio non ad Pascha fuit vel ante Pascha, sed in Paschate potius, ad sabbatum (ut recte vertit Lutherus). Solicite Marcus et Lucas II. cc. cavent, ne parasceve Paschatis intelligatur: atque ipse etiam Johannes v. 41. 42. sabbati parasceven diserte memorat. — Pascha modo hanc modo illam feriam occupavit: enim vero quemadmodum in exitu ex Egypto, testantibus Hebraeorum antiquissimis, Pascha in feriae sextae primordium incidit: ita, quotiescunque hanc feriam Pascha sibi vindicavit, memorabilis ea res fuit. Pascha nostrum Christus est: primum pascha in Egypto, et Pascha passionis Christi eam inter se convenientiam habent, quae digna fuit notari a Johanne hac ipsa phrasi. Conf. Ord. tempp. p. 266. (Ed. II. p. 230.) Harm. p. 557. sqq.] - τρίτη, tertia) Plerique Extq, sexta, certo errore: quem errorem esse agnoscit eruditissimus vir, Carl Gottlob Hofmann in Introductione Pritiana N. T. p. 370. 377. Ejusdem ubique generis horas Evangelistae memorant, etiam Johannes; et hoc praecipue loco, ubi de parasceve agitur, Judaica hora innuitur, atqui non alias Judaei horas habebant appellabantve, atque eas, quarum prima mane, duodecima vesperi erat: Joh. 11, 9. unde sexta, septima, decima occurrit Joh. 4, 6. 52. 1, 40. Tertia plane hora erat, qua crucifixus est Dominus: et postea a sexta ad nonam fuere tenebrae. Marc. 15, 25. 33. Pio et grato, Domine Jesu, agnoscimus animo, diuturnitatem temporis, quod in cruce pendens exantlavisti. — nal léget, et dixit) Pilatus neque irrisit, neque credidit; sed quoquo modo Judaeos commovere co-
- v. 15. ἀπεκρίθησαν, responderunt) Et tamen Caesarem, si possent, libenter sustulissent. Jesum negant usque eo, ut omnino Christum negent. Act. 17, 7.
- v. 19. ἔγοαψε, scripsit) non curans, quid Judaeis esset placiturum. Ἰησοῦς ὁ ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, Jesus Nazarenus Rex Judaeurum) Marcus expressit solum praedicatum, rex Judaeorum: Lucas item, praefigens, Hic est: Matthaeus: Hic est Jesus rex Judaeorum. Johannes ipsa Pilati verba exprimit: quae sine dubio eadem in tribus fuere linguis.

v. 20. nollol, multi) sibi in testimonium. [Inscriptio, atque ipsa crux,

<sup>1)</sup> ἔκραζον, clamabani] Ad Pilatum introvocabant, ex dio in praetorium. v. 9. 13. V. g.
2) ἀντιλέγει, contradicii] Mundus regnum Christi sub praetextu politico identidem conatur infestare. V. g.

quando sublata fuerit, non memoratur. V. g.] — ὅτι, quia) Non longe ivissent minus multi. — τῆς) Constr. cum ἐγγύς. — ὅπου) Refer ad τόπος.

- v. 21. of ἀρχιερεῖς) Sic habent Syr. Arab. Anglosax. non adjecto τῶν loυ-δαίων, quod in ceteris monumentis legitur. Persaepe memorantur of ἀρχιερεῖς, neque unquam dicuntur of ἀρχιερεῖς τῶν ἰουδαίων, et hoc loco τῶν ἰουδαίων facillime librarii ex verbis subsequentibus arripuere. Si tamen Johannes sic scripsit, notavit odium, quo Judaeorum pontifices a Judaeorum Rege abhorrebant.— ἐκεῖνος, ille) Jam ut remotum appellant. C. 18, 30. dixerant: οὖτος, hic.
- v. 22. δ γέγοαφα, quod scripsi) Pilatus suae auctoritati consulere cogitavit: divinae auctoritati subserviit. [In ipso procuratore prophetici aliquid h. l. contigit, ut in Pontifice, c. 11, 51. V. g.] γέγοαφα, scripsi) Ploce. scripsi, i. e. non scribam aliter.
- v. 23. στρατιῶται, milites) quatuor. καὶ τον χιτῶνα, et tunicam) acceperunt. ἄραφος, inconsutilis) sancto corpori Salvatoris conveniens. Expende, quae Fabricius in Centifolio, p. 407., de diaeta Salvatoris collegit. Neque Is vestes unquam scidit.
  - v. 24. 1) ταῦτα, haec) quae inter se dixerant.
- v. 25. είστήπεισαν, stabant) Matrem suam Johannes, modeste, non memorat, Salomen, quae etiam adstitit. ἡ ἀδελφὴ, soror) Nullus Mariae frater memoratur. Ipsa erat heres patris sui, et jus regni Davidici in Jesum transmittebat.
- v. 26. τον μαθητήν, discipulum) Probabile est, eminus etiam stetisse Thomam, c. 20, 25. et ceteros. λέγει, dicit) Non utitur longa valedictione, mox eos iterum visurus. ὁ νίός σον, filius tuus) Ita Jesus nomine suo quasi impertito Johannem honoravit. filius, inquit, tuus, cui te committas. Jesus etiam praebuit exemplum amoris erga superstites: sed eo amore perfunctus, matrem amandavit, et cum solo Patre ad postremum egit.
- v. 27. ἡ μήτης σου, mater tua) et naturali et spirituali necessitudinis aetatisque gradu; cujus curam mei vice geras. Hoc consequens, amor ex brevi sermone Jesu facile deduxit. Satis jam penetrarat gladius animam Mariae: nunc cavetur, ne audiat et videat severissima, tenebras, derelictionem, mortem. ελαβεν, accepit) Fortasse non ausus erat, nisi jussus. ελς τὰ ἴδια, in sua) domum. Magna fides Mariae, cruci Filii adstare; magnum obsequium, ante mortem ejus abire. [Illico certe discipulus indicia dedit, morem se praebiturum esse voluntati Jesu, ac deinceps matrem ejus in sua recepit; sive eá ipsa id horá ante mortem Domini et lateris percussionem (quo pacto Johannem ad crucem rediisse oportet, v. 35.) sive postea demum factum sit. Hierosolymis igitur domicilium Johanni fuit, in quo temporibus insequentibus commorata est Mater Jesu. V. g.]
- v. 28. μετὰ τοῦτο, post hoc) post hoc unum proxime praecedens. [post partitionem vestium, quá scriptura proxime a Johanne citata complementum nacta fuit. V. g.] 2) τοῦτο diff. a ταῦτα c. 11, 11. Illud nunquam sumitur adverbialiter. εἰδως, sciens) Etiam fideles agonizantes sentire possunt exitum propinquum. πάντα, omnia) v. gr. quae v. 24. extant, de rebus etiam minoribus. τετέλεσται, ῖνα τελειωθῆ) Verbum τελέω convenit rebus: τελειόω Scripturae sacrae. Verbum διψῶ sitio et verbum τετέλεσται, consummatum est, arcte connexa sunt. Sitis fuerat in corpore Jesu, quod derelictio in anima. In itinere pedestri habuerat lassitudinem, in navigatione, somnum; in deserto pridem, famem; nunc post-

<sup>1)</sup> λάχωμεν, sorte experiemur] Rarus eventus, neque tamen non praedictus. V. g.
2) Alia paululum conjectura est, quam his fere verbis exhibet Harm. p. 569.: Videtur phrasis μετὰ τοῦτο universum potius crucifixionis actum, quam alloquium ad matrem et discipulum v. 26. 27. memoratum, ut immediate praecedens, respicere. Johannes enim Mariā in domicilium suum deductā, ad crucem rediit, v. 35. unde colligere licet, eam non solum ante temebras ex dio domui illatam esse, sed post primum etiam Jesu crucifixi verbum, ad Patrem directum, secundum illico matrem spectasse, sub cruce observatam. Ponderet aequus Lector, quibus rationibus ea, quae Gnomon de horum eventuum ordine habuit, cum iis, quae tum ex Harm. ev. tum ex Vers. germ. nunc apposuimus, conciliari optime queant. E. B.

remo in cruce sitim summam et torrentissimam, post sudorem, itiones, sermones, flagella, clavos. Inter illa omnia non dixerat, dolet: nam dolores, in Scriptura praedictos, res ipsa loquebatur: sitim, in quam omnia confluunt, ac desinunt, loquitur, potum petens. nam et sitim et potum Scriptura praedixerat. Solet et maxime sentiri sitis et demum restingui, cum labor exantlatus est. iva ut potest necti cum lével, dicit.

v. 29. ὖσσώπφ) Hyssopus in illis climatibus nostrate major apte tenebat ramusculis suis spongiam aceti plenam. — περιθέντες, circumponentes) scil.

spongiam.

v. 30. τετέλεσται, consummatum est) Hoc verbum in corde Jesu erat versu 28. nunc ore profertur. [— et profertur quidem ante mortem, quae tamen ipsa eorum, quae consummanda erant, praecipuum sane caput fuit. Seilicet labor erat peractus: vaticinia, ne potu quidem excluso, erant completa, atque eo nunc res omnes tendebat, ut per mortem spiritum suum in manus l'atris traderet. Verissime igitur praeterita cum certissime et proxime futuris uno laeto verbo complexus est. Harm. p. 574.] — χλίνας, inclinans) praesenti animo. — παφέδωπε, tradidit) Quod traditur, permanet.

v. 31. ἐν τῷ σαββάτᾳ, in sabbato) Ratio haec specialis includit generalem illam, de qua Deut. 21, 23. — γὰρ, enim) Causa, cur parasceve juberet maturare. — μεγάλη, magna) concurrente sabbato et festo: adde, quod accedebat Quies Domini in sepulcro. — ἐκείνου) Hoc commodius est, quam ἐκείνη ¹). Nam praecedit vocabulum σαββάτᾳ, et ad id refertur. — κατεαγῶσιν, frangerentur) Augmento locum hic esse negat Thomas Magister, et legit κατεάγωσιν, instar τετύφωσιν, ex κατέαγα. In verbo καταγῆναι. Atqui etiam ἀνεωχθῆναι dicitur Luc. 3, 21., ε extra indicativum manente etiam in acristo. Crurifragium clava olim peractum, ut hodie rota. — ἀρθῶσιν, tollerentur) corpora.

v. 32. τοῦ πρώτου καὶ τοῦ ἄλλου, primi et alterius) Etiam conversis saepe restant dolores, et par cum impiis miseria corporis externa. ἄλλος alius dicitur, non secundus: ex quo colligi posse videtur, primum, qui celerius a doloribus sit

liberatus, conversum illum dici.

v. 33. τον ἰησοῦν, Jesum) cui destinatum crurifragium distulerant, diuturnioris doloris causa. — ος είδον, ut viderunt) improviso. Itaque hi milites, rebus suis occupati, non observarant mortem Jesu.

v. 34. λόγχη, lancea) quae non tangeret ossa. Vulnus tamen fuit patulum, non modo digiti, sed manus capax, c. 20, 27., ac plane letale, si viventi cuipiam infligeretur. — πλευφάν, latus) sinistrum fortasse, coll. Ps. 91, 7. — εὐθέως ἐξῆλθεν αἶμα καὶ ὕδωφ, continuo exire sanguis et aqua) Quod sanguis exiit, mirum: quod etiam aqua, magis mirum: quod utrumque statim, uno tempore, et tamen distincte, maxime mirum. Ex qua corporis regione, ex thorace an ex corde etc. exierit, quis definiet? Aqua erat pura et vera, perinde ut sanguis purus et verus: et post sanguinem aqua fluxisse dicitur, ut Salvator se totum effudisse agnosceretur. Ps. 22, 15. Verbum ἐξῆλθεν verti potest exivit, vel, exierunt. Et veritatem et magnitudinem miraculi et mysterii ostendit asseveratio Spectatoris ejusdemque Testis. Conf. 1 Joh. 5, 6. 8. not.

v. 35. ὁ ἐωρακώς, qui vidit) Johannes, ut apostolus. — μεμαφτύρηκε, testatus est) Johannes, ut evangelista. Vidit, dum factum est. itaque, postquam matrem Jesu celeriter in sua receperat, Johannes ad crucem redierat, fructum insignis hujus spectaculi reportans. — καὶ, εί) adeoque. — ἀληθινὴ, verum)

<sup>1)</sup> Allamen exclvn proefert margo Ed. 2.; Versione germ. judicium Gnomonis sequente. — Vicissim, Harm. ev. p. 579. s. primas dut lectioni exclvn. haec porro subjungens: "Johannes "universe tales lectores in animo habet, qui non sunt Judaei, sed instructione de rebus judai—, cis egent, c. 2, 18. 4, 9. 5, 1. 6, 4. 7, 2. 11, 55. 19, 40. 42. Hac de causa generatim, shic Sabbati, quaevis reliqua festa (Deut. 23, 8.) superantis, magnitudinem notat: quanquam "ille Sabbati dies nonnihil singulare habuit, quod et azymorum dies ingrederctur, et septem "Sabbatorum, Pascha et Pentecosten dirimentium, primus esset, et ob manipulum postridie "offerendum studio plus quam vulgari observaretur." E. B.

irrefragabile apud omnes. — κἀκεῖνος, et ille) Is qui vidit, scit se vera dicere. — οἶδεν, scit) certus, in spiritu quoque, non modo in sensu. — λέγει, dicit) ore, literis. c. 21, 24. — ῖνα, ut) Finis affirmationis magnae. ῖνα, ut, pendet a testatus est. — ὑμεῖς) vos, quibus hic liber legitur. c. 20, 31. — πιστεύσητε, credatis) non solum, haec vera esse; sed, Jesum esse Christum. Correlata, testatus, verum: et scit, credatis. Scit, se verum dicere, et profitetur, se verum dicere, ut eliam vos credatis.

v. 36. ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ, os non confringetur ejus) Pro αὐτοῦ, ἀπ' αὐτοῦ habent cod. aliqui Graeci, ex LXX, nescio an etiam versiones. αὐτοῦ convenit magis rei ipsi apud Johannem, imo etiam το Hebraico apud Mosen, LXX, Ex. 12, 46., καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ' αὐτοῦ· Num. 9, 12., καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετει) ἀπ' αὐτοῦ. At etiam Psalm. 34 (33), 21., ἐν ἐξ αὐτῶν (τῶν ὀστέων) οὐ συντριβήσεται. Cum Mose congruit Johannes, quod ὀστοῦν singulari numero ponit: cum Psalmo, quod καὶ particulam praetermittit, non praetermissurus, si Mosaicum τροῦν respiceret, coll. c. 6, 45. καὶ ἔσονται, et quod οὐ συντριβήσεται dicit. Itaque Psalmus Mosen, Johannes Psalmum, nec non Mosen respicit. Pascha erat typus, 1 Cor. 5, 7., et typus passione Christi est impletus. Ossa Jesu Christi non sunt perpessa comminutionem; nec caro corruptionem. Dirissimum suppliciorum, crux: et tamen quodvis aliud corpori mox resuscitando minus aptum fuisset.

v. 37. ὄψονται, εἰς ὄν ἰξεκέντησαν, videbunt in illum, quem pupugerunt) εἰς construitur cum ὄψονται. Zach. 12, 10. LXX, καὶ ἐπιβλέψονται πρός με, ἀνθ' ών κατωρχήσαντο. Τρη pro τρη legerunt, quanquam id negat Lampius. Punctio facta est in cruce: visus, vel cum luctu poenitentiali, vel cum terrore conjunctus, aliis temporibus fiet. Punctionis ergo causa hoc allegat Johannes.

v. 38. μετά δὲ ταῦτα, post hace autem) Nil tumultuarie factum. — κεκουμμένος, occultus) Sic LXX, Ez. 12, 6. 7. 12. κεκουμμένος. Non mansit occultus aut Joseph aut Nicodemus. v. 39.

1) v. 41. ἐν τῷ τόπω, in loco) Crux ipsa non fuit in horto.

#### CAPUT XX.

- v. 1. Els τὸ μνημεῖον) ad sepulcrum. τὸν λίθον, lapidem) ex more advolutum. c. 11, 38.
- v. 2. καὶ πρὸς, et ad) Ex praepositione repetita colligi potest, non una fuisse utrumque discipulum. Una tamen exierunt, postquam alterum alter investigaverat. Non dicitur etiam matri Jesu nunciasse Maria Magdalena. Domi illa se tenuit. ἐφίλει, diligebat) Ceteris locis, ἡγάπα, amabat. conf. not. ad c. 21, 15. τὸν πύριον, Dominum) Retinet illa magnam existimationem de Jesu v. 13. οὐπ οἴδαμεν, non novimus) Loquitur etiam ceterarum mulierum, vel discipulorum nomine, quos sciebat, eadem de re laborare. [Suspicabatur forsan Josephum corpus Jesu nonnisi ad tempus in sepulcro suo reposuisse, dum alium locum exquireret. V. g.]
  - v. 3. έξηλθεν, exiit) ex urbe.
- v. 4. προέδραμε, praecurrit) Suaviter hîc animadverti possunt fidei in Petro et amoris in Johanne characteres spirituales. τάχιον, celerius) Johannem natu minorem decebat major celeritas; Petrum, natu majorem, major gravitas. Neuter alterius, uterque ipsius rei rationem habet.
- v. 5. οὐ μέντοι εἰσῆλθεν, non tamen introivit) Ideoque non vidit sudarium etc. Videtur timore fuisse retentus.
- v. 6. τὰ ὀθόνια πείμενα, lintea jacentia) Kelμενα, jacentia, praeponitur v. 5. τὰ ὀθόνια, lintea, praeponitur h. l. in antitheto ad sudarium. Idem participium,

<sup>1)</sup> V. 39. καὶ νικόδημος, et Nicodemus] Cujus fides sex jam antehac mensium intervallo aliqua confessione (c. 7, 50.) sese exseruerat; jam vero egregio prorsus opere manifestatur. Harm. p. 581.

ter positum, significat, non fuisse ea tumultuarie et festinanter projecta. Angeli sine dubio ministrarunt resurgenti, eorumque alter *lintea*, alter *sudarium* composuit. conf. v. 12. Credibile est enim, angelos jam adfuisse, quamvis Petrus et Johannes non viderint. conf. Matth. 28, 2.

- v. 8. είδε καὶ ἐπίστευσεν, vidit et credidit) Vidit, non adesse corpus Jesu, et credidit, id fuisse translatum, ut dixerat Maria Magdalena. v. 2. Conf. v. seq.
- v. 10. ἀπῆλθον) abierunt: quasi nil jam superesset in hac re agendum. πάλιν, iterum) ut antea. conf. cap. 16, 32. Matth. 26, 56. πρὸς ξαυτούς, ad se ipsos) domum. v. 2. conf. Wolfii Curas ad h. l. οί μαθηταί, discipuli) Petrus et Johannes, ceteris nuncium allaturi.
- v. 11. είστήκει, steterat) majore perseverantia. πρὸς τῷ) Dativus. v. 12. ἔξω, foris) Id denotat profundum pietatis affectum. nam alias flentes solitudine, cum possunt, utuntur.
- v. 12. καθεζομένους, sedentes) quasi opera quapiam perfunctos, et exspectantes aliquem, quem docerent.
- v. 13. γύναι, mulier) Quasi ignotam honorifice alloquuntur. sic v. 15., γύναι, mulier; πύριε, Domine: coll. v. 16., μαρία, Maria. τί πλαίεις; quid fles?) Flendum potius fuisset, si mortuum invenisset.
- v. 14. εἰποῦσα ἐστράφη, locuta vertit se) Non attendit, quis quid in sepulcro loqueretur. Jesum quaerit.
- v. 15. ὁ κηπουρὸς) Articulus indicat, magnum fuisse hortum, qui non posset esse sine hortulano. κύριε, domine) Quum sic olitorem appellat, ipsa tenui conditione fuisse videtur. αὐτὸν, illum) Putat, hortulano statim constare, quem velit. ἀρῶ, tollum) ex horto. Parata est novum sepulcrum quaerere.
- v. 16. λέγει, dicit) vultu et accentu solito. [quam vocem quanta suavitate piam animam perfudisse existimes! V. g.] ἐκείνη, illa) statim credens.
- v. 17. μή μου απτου, ne me tetigeris) Id illa facere volebat adorabunda: sed Jesus prohibet. nam 1) tangere non opus erat, cum illa jam crederet. 2) instabat, cum ascensione, conditio fidei sublimioris, nullum tactum quaerentis. sine mora nunciandum erat discipulis. conf. Luc. 10, 4. — οὖπω, nondum) Hac particula indicat Dominus, proxime instare ascensionem, et discipulos debere maturare. Se enim illorum causa morari, cum statim ascendere posset. γας, enim) Actiologia: ne tangito; nam celeriter debes abire nunciatum. postea tu, et ii, quibus nunciaveris, poteritis et videre me et tangere. — dè, vero) Antitheton: nondum ascendi; ascendo. — άδελφούς μου, fratres meos) Vid. ad Matth. 25, 40. [Alia ratio est sermonis Matth. 12, 50. V. g.] Fratres appellat; nam Pater ipsius est idem Pater eorum: fratrumque appellatione animum erga eos, qui per fugam et abnegationem indigni erant facti omni gradu pristino, propitium significat, omnemque resurrectionis fructum eis offert: mox etiam missionem renovaturus, imo amplificaturus. v. 21. — ἀναβαίνω, ascendo) Plus ultra! Non dicit: resurrexi; neque, ascendam: sed, ascendo. Hoc jam censetur praesens ascensionis tempus. Luc. 9, 51. not. Ita cum ascensione statim nectitur mentio adventus gloriosi. Vid. Act. 1, 11., ubi semel dicitur, veniet; deinde semper venit, in praesenti. Hinc discipuli ipsi erant collecturi, festinandum sibi esse, ut Jesum viderent. Hanc ascensionem, ut instantem, saepe dixerat sub verbo υπάγω, abeo. — πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ύμῶν, καὶ θεόν μου και θεόν υμών, ad Patrem meum et Patrem vestrum, et Deum meum et Deum vestrum) Christus Deum appellavit Deum suum, ter: in cruce, Matth. 27, 46., post resurrectionem, h. l. et in Apocalypsi, c. 2, 7. not. Alias Patrem suum appellare solet. Utramque appellationem hoc primum loco conjungit: Patrem appellat, quatenus habet ex eo Ortum; Deum, (nunquam, Dominum suum,) quatenus eum habet pro Fine suo: et ostendit, se omnimodam necessitudinem habere cum Deo. Similem autem necessitudinem cum Patre et Deo largitur fratribus. nec tamen dicit, nostrum: sed meum et vestrum. Nos per Illum: Ille, singula-

rissime et prime. Hic quoque valet illud: Deus (Paterque) viventium, non mortuorum. conf. c. 14, 19.

v. 19. ¹) διὰ, propler) Ratio, cur discipuli essent congregati, et januae clausae. — ἡλθεν, venit) discipulis non cogitantibus, nedum aperientibus. — εἰρήνη ὑμὶν, pax vobis) Opportunissima salutatio, qua timor culpae per fugam contractae pellebatur, et scandalum sanabatur. Usitata formula, singulari virtute. [Ter eadem formula repetitur, v. 19. 21. 26. Eximia dona paschalia: Pax: missio: Spiritus sanctus: remissio peccatorum. — Abiturus pacem eis reliquerat et dederat, c. 14, 27. 16, 33. Jam pacem eis affert. V. g.]

v. 20. ἔδειξεν, ostendit) confestim. — ἐχάρησαν, gavisi sunt) Subtilitatem habet stilus Johannis. Nam gaudium erat magnum. — ἰδόντες, videntes) v. 18.

- τον πύριον, Dominum) et quidem redivivum.

v. 21. πάλιν, iterum) Vim prioris salutationis nondum plane ceperant. ideo iteratur, atque adeo cumulatur. — εἰρήνη, pax) Fundamentum missionis ministrorum evangelii. 2 Cor. 4, 1. — καθώς, sicut) Patris apostolus, Christus: Hebr. 3, 1. Christi, Petrus et reliqui. Nam disserit multa de sua resurrectione; sed evidentiam ejus praesupponit, et ulteriora dat mandata. — ἀπέσταλκε· πέμπω) Differunt duo verba: in ἀποστέλλω spectatur voluntas mittentis et missi; in πέμπω, voluntas mittentis, praescindendo a voluntate missi. — πέμπω, mitto) Et hoc, et antecedentia et consequentia, parallela sunt cum Jes. 61, 1.

v. 22. καὶ) et confestim: — ἐνεφύσησε, afflavit) novo vitae vigore. Remotius hoc erat, quam osculum, et tamen valde efficax. Post resurrectionem non tetigit mortales, quamvis contrectandum se permisit suis. Sie Ez. 37, 9., ἐλθὲ τὸ πνεῦμα, καὶ ἐμφύσησον εἰς τοὺς νεκροὺς τοὑτους, καὶ ζησάτωσαν. — καὶ λέγει, et dicit) Sicut ex ore meo, inquit, accipitis afflatum, sie ex mea plenitudine accipite Spiritum. [quem antehac habuerant quidem: sed postea largiori mensura acceperunt. Afflatus h. l. medius est inter istas exhibitiones. V. g.] — πνεῦμα ἄγιον, Spiritum sanctum) quo duce legationem vestram geratis. Act. 13, 9. Arrha Pentecostos.

v. 23. αν τινων) si quorundam. — ἀφῆτε πρατῆτε, remittatis: retineatis) Vid. not. ad Matth. 16, 19. — ἀφίενται — πεκράτηνται, remittuntur — retenta sunt) Illud, praesens; hoc, praeteritum. Mundus EST sub peccato conf. c. 3, 18. 36. 15, 6. Tam latam potestatem nemo unquam propheta in V. T. accepit, quam apostoli hoc loco. [Hi scilicet ob profundam animorum explorationem atque eximiam virtutis mensuram, accedentibus praeterea manifestis iisque sensus ferientibus miraculis, modo plane singulari vel remittere poterant vel retinere. Neque tamen ejusmodi potestas non omnibus competit, qui Spiritu sancto instructi sunt, sive publico verbi ministerio fungantur sive minus. Imo vero, Evangelii verbum iis, qui Spiritui sancto locum concedunt, in remissionem peccatorum cedere potest, etiamsi non fiat mediantibus ministris. Parallela sunt huic loco Marc. 16, 16. Luc. 24, 47. V. g.]

v. 24. ὁ λεγόμενος, dictus) Formula interpretandi, par illi, δ λέγεται, quod dicitur. v. 16. Inter Graecos magis innotuit Thomas nomine Graeco. — ούκ ἡν μετ αὐτῶν, non fuerat cum eis) quia fortasse remotius habuerat domicilium, et sero de resurrectione audierat. Postea tamen particeps factus est doni, quod v. 21 — 23. memoratur. Nam Spiritum nec tempus excludit, nec locus. Num.

v. 25. Ελεγον, dicebant) Paulo post venisse videtur. — ξωράπαμεν, vidimus) Sine dubio locuti sunt etiam de manibus et latere. — ἐἀν μη, si non) Professa incredulitas. Et videre postulat et tangere; utroque sensuum genere. [Reliquis certe discipulis (coll. v. 20.) recusat esse inferior. V. g.] neque dicit: si videro, credam; sed solummodo: nisi videro, non credam. Neque existimat, se visurum

<sup>1)</sup> τῆ μιᾳ τῶν σαββάτων, prima sabbatorum] Non sabbatum fuit, sed resurrectionis dies, feria prima. V. a.

esse; etiamsi ceteri se vidisse dicant. Sine dubio visus est sibi ralde judiciose sentire et loqui; sed incredulitas, dum aliis judicii defectum tribuit, ipsa saepe duritiem et in ea tarditatem alit ac prodit. Marc. 16, 14. Luc. 24, 25. — Èv ταῖς γεροίν αὐτοῦ, in manibus ejus) Ūtitur verbis discipulorum. v. 20.

v. 26. μεθ' ήμέρας όκτω, post dies octo) iterum feria prima. Interjectis ergo diebus nulla fuerat apparitio. [Tu vero quot octidua, ne octennia dicam, incredulitatem fovisti? V. g.] — των θυρών κεκλεισμένων, januis clausis) Nondum

plane desierant timere. — εἰρήνη, pax) tertium. v. 19. 21.

v. 27. τῷ θωμα, Thomae) Antea crediderat: ideo ne nunc quidem abjicitur. — φέρε, fer) admove. — τον δάκτυλον σου, digitum tuum) Thomae regeruntur verba sua. quam putes illum admiratum esse omniscientiam et bonitatem Salvatoris. Si Pharisaeus ita dixisset: nisi videro etc. nil impetrasset: sed discipulo pridem probato nil non datur. — ωδε, huc) Demonstrativum. tange et vide. Thomas dixerat: ἐἀν μή ἴδω, si non videro. — πιστός, credens) Dixerat, Non credam.

v. 28. αὐτῷ, ei) Itaque Jesum appellavit Dominum et Deum, et quidem suum: congruenter sermoni illi, qui extat v. 17. neque haec verba meram exclamationem faciunt. Discipuli dixerant, τον κύριον, Dominum: nunc Thomas, ad fidem revocatus, Jesum non modo Dominum, ut antea agnorat ipse, et resuscitatum, ut condiscipuli affirmabant, agnoscit; sed etiam deitatem ejus altius. quam quisquam adhuc, confitetur. Est autem sermo per affectum subitum abruptus, hoc sensu: Domine mi et Deus mi, credo et agnosco, te esse Dominum meum et Deum meum: habetque appellatio absoluta vim enunciationis. Similis vocandi casus bis extat v. 16., item Hos. 2. fin. Artemonius Part. 1. cap. 24. coll. praef. p. 20. et pag. d. 2., novam explicationem affert, qua Thomas Dominum, Jesum; et Deum, Patrem in eo inseparabiliter existentem appellaverit: sed sic Thomas non utrumque ei, Jesu; sed alterum Jesu, alterum Patri dixisset, per repentinam, admirationi Thomae minime respondentem, apostrophen. Si haec fuisset Thomae mens, Johannes non adjecisset, αὐτῷ, ei. Thomas antea non expresse denegarat fidem Deo Patri, sed Christo: ergo nunc non patri, sed Christo iterum credit expresse. [Approbatur haec confessio versu seq. V. g.]

v. 29. έωρακας, vidisti) et tetigisti. — πεπίστευκας, credidisti) fidem adhibes. — μακάριοι, beati) Non negatur beatitudo Thomae, sed rara et lauta praedicatur sors eorum, qui citra visum credunt. nam etiam ceteri apostoli, cum vidissent, demum credidere. [Vix dubium est, quin Apostoli multitudinem fide-lium, qui Jesum non viderant, majoris fecerint quam seipsos. V. g.]

v. 30. πολλά, multa) c. 2, 23. 3, 2. 6, 2. 7, 31. — ἐποίησεν, fecit) ante passionem, et post resurrectionem. nam additur, coram discipulis suis. Discipuli viderunt signa praeter alios, ante passionem; [ita tamen, ut discipulorum quilibet omnium fere signorum spectator, adeoque testis legitimus fuerit. V. g.] soli, post resurrectionem. de utrisque agitur in hoc libro; sed proxima praecipue spectat hoc symperasma, quod commode, sub mentionem fidei Thomae, fidem omnibus tanquam scopum libri commendat. — τούτω, hoc) Johannis. adde, etiam ceterorum evangelistarum.

v. 31. Γνα, ut) Scopus evangelii. Haec sane, quae scripta sunt, adjunctis etiam iis, quae Matthaeus, Marcus, Lucas scripsere, gloriam Christi copiose demonstrant. Videatur Synopsis miraculorum omniscientiae et omnipotentiae Jesu Christi, in Harmonia evangelica p. 381. 383. (ed. II. p. 605. 609.)

<sup>1)</sup> Duplicem hanc Synopsin, pro more hactenus a nobis observato, in gratiam lectorum quorundam h. l. subjicere animus est. Omniscientiae argumenta reservamus ad c. 21, 17. Omnipotentiae documenta edidit, quum aquam in vinum convertit Joh. 2, 6. ss.: | templum purgavit, c. 2, 13. ss. Marc. 11, 15. ss.: | febrim depulit, c. 4, 47. coll. 52. Matth. 8, 14. s.: | leprosum (Matth. 8, 2. s.) quin decem simul leprosos mundavit, Luc. 17, 12. ss.: paralyticos sanavit, Matth. 8, 5. ss. 9, 2. ss.: | daemonia refrenavit et ejecit, Marc. 1, 28. s. Matth. 8, 28 s. 9, 32. s. 12, 22. 15, 22. ss. Marc. 9, 17. ss. Luc. 11, 14.: | mor-

## CAPUT XXI.

- v. 1. Μετά ταῦτα, post haec) plus octo diebus, ut videtur, interjectis. nam non jam exspectarant manifestationem. v. 4. Exemplo probat Johannes, plura signa in promtu esse. c. 20, 30. [Appendix quasi libri est hoc caput. V. g.] ἐφανέφωσεν ἐαυτὸν, manifestavit se ipsum) Id grandius sonat, quam ἐφάνη, apparuit. ἐπὶ τῆς θαλάσσης, ad mare) sic tamen, ut ipse non intraret mare, post resurrectionem. conf. Ap. 21, 1.
- v. 2. όμοῦ, simul) uno loco, domi, septem. θωμᾶς, Thomas) jam eo minus absens, eoque magis confirmandus et confirmatus. ναθαναήλ, Nutkanaël) c. 1, 46. not. οἱ τοῦ ζεβεδαίου, filii Zebedaei) Johannes scripsit hunc librum: nam alius scriptor illum cum fratre statim post Petrum nominasset. Praesupponitque, ut rem ex ceteris evangelistis notam, qui fuerint filii Zebedaei, quisve Zebedaeus. ἐκ τῶν μαθητῶν, ex discipulis) apostolis aliisve.
- v. 3. ὑπάγω άλιεὐειν, eo piscatum) necessitatis, non lucri, causa. v. 5. illustre exemplum αὐτουργίας, operis, manu peracti, salva gravitate apostolica. καὶ ἡμεῖς, nos quoque) Jam non tantopere timebant. είς τὸ πλοῖον, in navem) quae navicula dicitur. v. 8.
  - v. 4. πρωΐας, mane) cum satis diu laborassent.
- v. 5. παιδία, filioli) Nomen aetatis. Appellat quasi ignotus, amanter, e sublimi, ut Sapientia aeterna. προσφάγιον, opsonium) v. gr. piscem. οῦ, non) Ars sibi non constat: sed v. 6. divina benedictio sibi constat.
- v. 6. δεξιά, dextra) Certissimus jussus. Eo pisces coëgit virtus Domini. Ελπύσαι) Majorem vim innuit verbum σύρειν v. 8.
- v. 7. λέγει, dicit) Vita quieta citius observat res divinas, quam activa: et hace tamen occasionem praebet, nec fructu excidit apud sanctos. ἐπενδύτην, Suidas, ἐπενδύτης, τὸ ἐσώτατον ἱμάτιον. Sed LXX αυτά vertunt ἐπενδύτην. διεζώσατο, accinxit se) Reveritus est Petrus praesentiam Domini, cum condiscipulis familiarius versatus antea. γυμνὸς) Exuerat τὸν ἐπενδύτην. ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν, jecit se in mare) citius nando, quam navi, perventurus ad Dominum. conf. Matth. 14, 28. Per ignes et undas trahit amor Jesu.
- v. 8. γαο, enim) Celeriter hi quoque venire poterant. το δίκτυον, rete) a Petro relictum.
- v. 9. βλέπουσιν, vident) de improviso. Miraculum. ὀψάριον, pisciculum) unum. ἄρτον, panem) unum. v. 13. Jesus discipulos convivio excepit: et cibo, quem unus edere conviva posset, satiavit omnes.
- v. 10. ἐνέγκατε, ferte) Ita cernebant discipuli, piscem illum tam verum esse piscem, quam ceteros. ἀπὸ, de) Reliquam copiam licuit asservare. ἐπιάσσατε, cepistis) Domino dante ceperant: et tamen illos cepisse, comiter dicit. νῦν, nunc) Demonstrativum, ut attenderent. Antitheton v. 3. fin.

bis diuturnis annorum 12, 18, 38 medelam attulit. Matth. 9, 20. ss. Luc. 13, 11. ss. Joh. 5, 5. ss.: | coecos (Matth. 9, 27. s. Marc. 8, 22. s. Matth. 20, 30. s.), quin et natum coecum (Joh. 9, 1. ss.) visu donavit: | manum aridam restituit, Matth. 12, 10. s.: | vento et mari (Matth. 8, 26. Marc. 6, 51.), nec non piscibus imperavit, Luc. 5, 4. s. Matth. 17, 27. Joh. 21, 6.: | virorum modo quinquies modo quater millia pauculis panibus saturavit, Matth. 14, 18 — 21. 15, 34 — 38.: | mortuos suscitavit, Matth. 9, 18. ss. Luc. 7, 11. ss. Joh. 11, 1. ss. | discipulis etiam potestatem dedit miracula edendi, Matth. 10, 1. 14, 28. s. Luc. 10, 9. 17. 19. Marc. 16, 20. His accedit ficûs exsecratio, Matth. 21, 18.: | efficacia verbi, Ego sum, missos hos facile, Joh. 18, 4. ss.: | sanatio Malchi, Luc. 22, 51.: | convivium miraculosum, Joh. 21, 9. Saepius segrotorum turbae sanatae sunt, Matth. 4, 28. Luc. 5, 17. Matth. 9, 35. 12, 15. Marc. 6, 5. Matth. 14, 14. Marc. 6, 54. ss. Matth. 15, 30. 19, 2. 21, 14.; daemoniaci praecipue, Matth. 4, 24. s. 8, 16. Marc. 1, 39. Luc. 7, 21. 8, 2. Generatim etiam statim sub initium signa multa memorantur, Joh. 2, 23. In Ipso Salvatore prorsus mirabilia sunt: jejunium, Matth. 4, 2.: | evasio ex hostium manibus, Luc. 4, 29. 30. Joh. 8, 59.: | ambulatio in mari, Matth. 14, 25.: | transformatio in monta, Matth. 17, 1. ss.: | mors, resurrectio, apparitiones, ascensio, Matth. 27. Mare. 15. Luc. 23. Joh. 19. cum seqq. Jesus est Christus, DEI Filius. Harm. 1. c.

- v. 11. ἰχθύων μεγάλων, piscium magnorum) quos pisciculos modo appellarat magnus Dominus v. 10. Ita habebant victum, usque ad iter in Judaeam. ἐκατον πεντήκοντα τριῶν, CLIII) Mirabile est, sic prae Luc. 5, 6. hoc loco exprimi numerum ipsum (cujus ratio tum discipulos magis afficere potuit) quamvis tam propinquus esset numerus valde rotundus CL. cui ως quasi etiam addi potuisset, uti v. 8. Numerus CLIII est memorabilis. Hieronymus in Ezech. 47. Ajunt, qui de animantium scripsere naturis et proprietate, qui άλιευτικά tam latino, quam graeco didicere sermone, de quibus Oppianus Cilix est poëta doctissimus, centum quinquaginta tria esse genera piscium, quae omnia capta sunt ab apostolis, et nihil remansit incaptum, dum et nobiles et ignobiles, divites et pauperes, et omne genus hominum de mari hujus seculi extrahitur ad salutem. conf. Matth. 13, 47., ex omni genere. οὐκ ἐσχίσθη, non est scissum) Nova circumstantia miraculosa.
- v. 12. δεῦτε, venite) Dominus discipulos convivio accipit. In v. 9. est praeparatio ad prandium. ἀριστήσωτε, prandete) vos. Jesus non necessum habebat edere. Ex mentione prandii, coll. v. 4., mane, patet, manifestationem durasse multas horas. οὐδείς, nemo) Magna gravitas hujus convivii. εἰδότες,
  scientes) Syllepsis.
- v. 14. τρίτον, tertium) Sermo est de apparitionibus solennioribus, hîc commemoratis, quae discipulis obtigere conjunctim. [Videlicet jam c. 20, 14. 19. 26. tres Salvatoris apparitiones commemoraverat Johannes, si ea, quae Mariae Magdalenae obtigit, in computum veniat. Hoc vero c. 21. quum aliqua de Petro et Johanne appendicis loco subjungere consultum duceret; unam quoque apparitionem addit, et earum, quae apostolorum compluribus contigere, tres omnino in hoc libro extarent. Harm. p. 609.] Thomas quoque bis interfuit.
- v. 15. ore, cum) Inter comedendum plus fuerat silentii. Silentium, incunte convivio, non solum civilitatis est, sed etiam modestise et temperantise convenit. — ο ἰησοῦς) Omittit hoc Byz. et Lat. olim, ut ex Augustino patet. Neque habebat cod. Reutlingensis manu prima. — ἀγαπᾶς με, amas me) Ter interrogat Dominus, Amas me plus his? amas me? φιλεῖς, diligis me? Ter respondet Petrus, diligo te. ἀγαπᾶν, amare, est necessitudinis et affectus: φιλεῖν, diligere, judicii. Alii hoc faciunt discrimen, ut ayanav, sit simpliciter amare, quiev ita, ut aliquem osculari gestiamus: et firmat hoc discrimen Eustathius; sed Petrus ad quaestionem Domini άγαπᾶς με non videtur ἐμφατικώτερον responsurus fuisse φιλώ. Ubi non expressa differentia, alterum altero connotatur. Jesus, constituta fide, de amore nunc interrogat: et hic Pastoris character est. Ab hac amoris conditione pendent, quae v. 15. seqq. et v. 18. s. memorantur. — πλεῖον τούτων) magis, quam hi, condiscipuli tui. Sic ούτος hic, v. 21. Antea Petrus se plus his praestiturum dixerat, Matth. 26, 33. nunc autem simpliciter dicit, amo te; non addit, plus his. Prae ceteris tamen se modo ostenderat Domini cupidissimum, versu 7. — où olóac, tu scis) Contrarium documentum ediderat Petrus per nuperam abnegationem: nunc argumenti loco adhibet provocationem ad scientiam et omniscientiam Jesu. — βόσκε, pasce) Illud plus his indicio est, Petrum hîc restitui in locum suum, quem amiserat per abnegationem; simulque quiddam ei prae condiscipulis tribui, sed nihil, a quo ceteri excludantur. nam sane etiam hi amabant Jesum. c. 16, 27. Desinat tandem hoc ad se, et ad se unum, rapere, qui nec amat nec pascit, sed depascit, per successionis Petrinae simulationem. Non magis Roma, quam Hierosolyma aut Antiochia aut quivis alius locus, ubi apostolum Petrus egit, Petrum sibi vindicare potest: imo Roma minime, caput gentium. nam Petrus erat in apostolis circumcisionis. Unum Romae proprium est, quod apostolorum, etiam Petri sanguis, in ea reperietur. Ap. 18, 20. 24. τὰ ἀρνία μου, agnos meos) Jesus est Dominus agnorum et ovium. Amat gregem suum, et amatori suo committit.
- v. 16. ποίμαινε, pasce) Hoc verbum iteravit Petrus Ep. 1. cap. 5, 2. πρόβατα, oves) Agnos habet Lat. iterum; quanquam res, ut mox videbimus, eo-

dem recidit. Longe frequentissima apud veteres erat allegatio hujus dicti: Pasce oves meas. Itaque in Johannem formulam Veterum intulere recentiores, et secundo hoc loco aquía scripsisse videtur Johannes 1); recentioresque Graeci arripuisse πρόβατα· ut tres sint versu 15. 16. 17. sententiae: βόσκε τὰ ἀρνία μου· ποίμαινε τὰ ἀρνία μου· βύσκε τὰ πρόβατά μου. Tribus hisce sententiis grex Petro commissus in tres actates distribuitur: primacque actatis grex, appellatione agnorum venit; tertiae, ovium, (nunquam tamen sine agnis subolescentibus:) secundae igitur ovium teneriorum adhuc, sive agnorum jam robustiorum. Discrimen nominum, quod graeca lingua aegre capiebat, discrimen verborum, βόσκε et ποίμαινε, compensat. βόσκειν est pars τοῦ ποιμαίνειν. Neque, si sermo Hebraeus has verborum differentias non cepit, opportuna Graecorum verborum proprietate Johannes sensum Domini, non potuit exprimere. Tali sensu Syrus post verbum pasce versu 15. 16. 17. tria diversa nomina ponit, quibus agni, oviculae, oves respondent. Pariterque Ambrosius in Luc. 24. scribit: Denique tertio Petrus non agnos, ut primo, quodam lacte vescendos; nec oviculas, ut secundo; sed oves pascere jubetur, perfectiores ut perfectior gubernaret. Oviculas Petro et oves commendatas ait Muximus in serm. de SS. Petro et Paulo. Neuter quidem horum versu 16. προβάτια legit, ut Bellarminus contendit lib. I. de Rom. Pont. cap. 16., miras ovium classes, pontifici subjectas, quaerens: sed certe veteres illi gradationem trium sententiarum agnoverunt, quae cum 1 Joh. 2, 13. seq. amoenissime congruit. Ab hoc sermone ad mortem Petri erant 36 anni: atque id tempus hic ipse sermo in tres periodos ferme aequales dividit. Primum pavit Petrus tenellam ecclesiam christianam, sive agnos, quorum appellatio cum illa discipulorum in Actis appellatione congruit, cui deinde fratrum appellatio successit. vid. ad Matth. 10, 1. seq. In secunda periodo oves adduxit, rexit, congregavit. In tertia, ecclesiam ex Judaeis et gentibus collectam pavit, usque ad martyrium.

v. 17. το τρίτον, tertium) Conf. c. 13, 38. Numerus decretorius. — έλυπήθη, tristatus est) Sic justam cepit solicitudinem. — και είπεν, et dixit) Hîc,

quasi defatigatus, se totum effundit.

2) v. 18. ἀμὴν ἀμὴν, amen amen) Etiam post resurrectionem, gravissimam hanc formulam adhibuit Dominus. — νεώτερος, junior) Comparativus complectens annos Petri usque ad limen senectutis. — ἐζώννυες σεαυτὸν, cingebas te ipsum) uti v. 7. — περιεπάτεις, ambulabas) uti v. 3. — ὅπου ἦθελες, quo volebas) Sic fecerat versu 7. — γηράσης, senueris) Indicatur, Petrum perventurum esse ad senectutem, 1 Petr. 5, 1., sed non longe in senectutem. — ἐπτενεῖς, extendes) cruciariorum ritu, manus tuas, ligno crucis transverso alligandas. — σὲ ζώσει, te cinget) fune. — οἴσει, feret) ad stirpem crucis, toto corpore affigendum. Alligabantur cruci, dum clavi essent infixi. Antitheton: ambulabas. — ὅπου, quo) nempe in locum, ubi crux depangatur. Ita exponendus est hic

<sup>1)</sup> Secus lectio dijudicatur in marg. utriusque Ed., et in Vers. germ.; ubi nonnisi primo loco (v. 15.) voc. aprla probatur: attamen res ipsa, tres periodos exhibens, utrinque conspirat. E. B.

<sup>2)</sup> Κύριε σὰ πάντα οίδας, Domine Tu omnia nosti] Largissime nimirum Jesu Domini OMNISCIENTIAM cum reliquis discipulis expertus erat Petrus. Hujus ea primum testimonia colligamus, quae apud Johannem extant. Scivit Jesus, quis Simon esset, c. 1, 42.: | mentem et actionem Nathanaëlis, v. 47. 48.: | interiora hominis cujuscunque, c. 2, 25.: | facta mulieris Samaritanae, c. 4, 29.: | quae Ipse acturus erat, c. 6, 6.: | Judae aliorumque perfidiam, c. 6, 64. 70.: | Lazari obitum, c. 11, 11.: | horam suam venisse, c. 13, 1.: | Judae proditionem, v. 8.: Petri abnegationem, v. 88.: discipulorum quaerendi cupiditatem, c. 16, 19.; et omnia, v. 30.: | singula, quae manebant Ipsum, c. 18, 4.; eorumque consummationem, c. 19, 28. Scivit porro, ex reliquorum Evangelistarum relatione, hominum cogitata, Marc. 2, 68. Luc. 6, 8. 7, 47. (coll. v. 59.) Matth. 12, 26. 16, 8. Luc. 9, 47. 11, 17. Item, Salomonis quis vestitus fuerit, Matth. 6, 29.: | quid Sodoma, Tyrus et Sidon, si opera Christi vidissent, facturae fuissent, c. 11, 21. 23. Praedixit passionem suam, Matth. 16, 21. Marc. 8, 31. Luc. 9, 22. etc.: vastationem Hierosolymorum, Luc. 19, 48. Matth. 23, 35. ss. 24, 2. ss. Luc. 28, 28. ss.: | res, introitum Ipsins in urbem et convivium paschale concomitaturas, Marc. 11, 2. ss. 14, 13. 15. 27.: | aliaque id genus permulta. Harm. p. 609. sq.

locus, ut non conveniat in quodvis supplicium. — οὐ θέλεις, non vis) secundum naturam.

v. 19. σημαίνων, significans) Tales praedictiones interdum iis obtingunt, qui amore et fidelitate excellunt. — ποίω, quali) Scripsit Johannes librum ante mortem Petri: et praedictioni Domini per Johannem commemoratae respondit eventus, paucis post annis. Conf. c. 12, 33. — δοξάσει, glorificaturus foret) Maxime patiendo, non solum agendo, sancti glorificant Deum. — λέγει, dicit) continuo. — ἀπολούθει μοι, sequere me) seorsum; ad audienda, quae tecum solo agam; tum, ut crucem subeas. v. 18. 22. c. 13, 36. [Id per totum vitae curriculum alacritatem Petro in sequela Christi conciliavit. V. g.] Haec sequela importabat non tam similitudinem mortis Jesu Christi et Petri per crucem, quae jam significata erat; quam mortem Petri a morte Domini non maximo intervallo sejunctam, si id ad mansionem Johannis conferatur. nam sequitur, quid ad te? Sequere me, primum dixerat discipulis. Initii continuatio Christianismum absolvit. Hic maxime Ignatii animus erat, Christum assequi.

v. 20. ἐπιστραφεὶς, conversus) Sequi ergo instituerat. Jacobo ante Petrum et Johannem defuncturo, nil praedicitur: ex quo ipso citam consummationem sui potuit colligere. — ος καὶ, qui etiam) Ut antea, in coena illa, ita nunc quoque locum quaerebat et se familiariter insinuabat, propemodum magis, quam Petrus libenter perferret. — ἀνέπεσεν ἐπὶ τὸ στῆθος, accubuerat super pectus) Sermo concisus: i. e. accubuerat in sinu Jesu, et sic demum applicarat se ad pectus ejus. c. 13, 23. 25. — ἐν τῷ δείπνφ, in coena) insigni illa, pridie coenae

paschalis.

v. 21. λέγει, dicit) Cogitabat, se unum nunc sequi jussum esse. — τί, quid) Facilius nos ipsos voluntati divinae impendimus, quam curiositatem circa alios,

aequales praesertim aut suppares, deponimus.

v. 22. λέγει, dicit) Occultiora sunt fidelibus divina consilia circa fratres, quam circa impios. conf. v. 20., de proditore. — ¿av, si) Nunquam Dominus amicis quamlibet inepte rogantibus meram dedit repulsam. quare ne hîc quidem severitate mera reprimit Petrum, sed aliquid benigne subinnuit; sicut etiam avτον, illum, relativum, lenius est, quam si τοῦτον, hunc, demonstrativum, ei reponeretur. Est igitur amphibolia et gravis et suavis. nam conditio, si, non affirmat, si accipiatur sermo de adventus complemento: categorice etiam valet sermo, si de primordiis adventus. Et sane senserunt fratres, vo si non plane rigide a Domino esse adhibitum; quanquam id ipsum non debuerant totum tollere. v. 23. — αὐτον, eum) Sic Johanni ad quaerendum minus promto (nam antea quoque non nisi exstimulatus quaesierat, v. 20.) sed tamen quaerere optanti, indicatur, quid ei futurum sit. Minus curiosis plus revelatur. — θέλω, volo) Potestas Jesu in vitam et mortem suorum. Rom. 14, 9. — µένειν, manere) remanere in terra. 1 Cor. 15, 6. Contra, mortui, ἀπελθόντες, qui decessere. Augustinus interpretatur, exspectare. mansionem quidem sequitur exspectatio; sed mansionis notio salva veritate perstat. — ξως ξοχομαι, donec venio) i. e. donec ego revera ero veniens gloriose, adeoque Johannes de me in praesenti testari poterit, Vastationem Hierosolymorum continuo excipit tempus Domini venientis. Matth. 23, 39. 24, 29. not. quem adventum Johannes in apocalypsi describendum nactus est. Praecipui apostoli ex duodecim erant duo, Petrus et Johannes. ille, fundamentum; hic, coronis: si tertius addendus, est Jacobus, primus ex iis martyr, qui quidem huic convivio quoque interfuerat potius, quam colloquio. Petro, crux; Johanni, apocalypsis illa magna per aenigma hoc loco promissa est. Et inter hunc sermonem Domini interque obitum Johannis medius quasi articulus fuit martyrium Petri; annis aerae receptae XXX, LXVII, XCVIII, hace sibi momenta vindicantibus. Hoe pacto demum plenius perspicitur antitheton: Petrus Jesum ex mundo proficiscentem sequitur per mortem: v. 19. not. at Johannes manet in mundo, donec Idem veniat. Sane crucem Petri aequiparat ministerium Johannis in scribenda et mittenda apocalypsi, propter res gravissimas

ei tantisper exantlandas: Ap. 1, 17. 10, 9. s. neque ea ecclesiae minus fructuosa est. Videlicet Johannes, superatis periculis, in vita mansurus erat, dum maturum foret, defunctis pridem collegis tantum non omnibus, Judaeorum re sublata, constitutaque ecclesia christiana, apocalypsin administrare, cujus prora ac puppis est frequens illud ac solenne: venit: venio: venito. Cap. 1, 7. 22, 20. etc. Decuit enim, apocalypsin non edi citius, et tamen edi per apostolum. Quare hoc loco promissio Johanni quondam cum aliis data, Matth. 16, 28. not. nunc ad Johannem solum singulari, excellenti ac nova ratione contrahitur. Saepe res tum dicitur fieri, quum ea ut futura repraesentatur: vid. not. ad Act. 13, 33. quare Dominus in illa vividissima repraesentatione prophetica et apocalyptica venire dicitur. Neque solum in visione, sed in Johannis oculis et affectu, et ab illo solennissima denunciatione, et ipso potissimum Johannis obeuntis tempore, ac deinceps, re ipsa est Veniens potius, quam venturus. Namque manente Johanne, evenire coepit impletio, data ipsi quoque septimo angelo tuba. Ap. 11, 15. not. Atque ut cuncti XL dies post resurrectionem erant dies ascensionis, Joh. 20, 17. not. sic brevissimo post ascensionem intervallo est tempus adventus ad judicium, quia nullus alius est interpositus gradus. Act. 1, 11. Nam ab ascensione sessio ad dextram non differt, nisi ut ab actu status ipse. Itaque Christus exspectat, paratus. Hebr. 10, 13. 1 Petr. 4, 5. Hujus adventus mentione omnia citeriora, quae apocalypsis habet, continentur. Una est hora ultima, in quam etiam antichristi adventus incidit. 1 Joh. 2, 18. Sub apocalypsin Johannes abiit et obiit, (conf. Luc. 2, 26. 29.) post magnas afflictiones, morte naturali, ut Daniel, c. 12, 13., cum quo multa habuit communia. Denique illa sententia, donec Johannes scribet apocalypsin, tam vere proprieque potuit his verbis proferri, donec venio, quam vere proprieque Johannes tum, quum apocalypsin scripsit, Dominum senire scripsit. Sic uterque adventus Dominici primi et secundi prodromus et nuncius uno fuere nomine, Johannes baptista et Johannes apostolus. Historia V. T. digesta est per vitas patriarcharum regumque et per hebdomadas Danieliticas: apocalypsis autem praedixit periodos historiae N. T. subsecuturae. Totam catenam auream in medio explet primum vita Jesu Christi; deinde mansio Johannis, qui etiam solus ex evangelistis paschata omnia et annos inter baptismum Christi et inter tempus hujus colloquii interjectos memoravit; solus ex omnibus chronographum omnium temporum N. T. egit. Vide, quanta dignatio erga discipulum dilectum. — τί πρός σε, quid ad te?) Hoc Petri curiositatem in ordinem redigit; sed multo magis innuit, cursum ejus jam fore peractum, Johanne adhuc opus faciente, et adventui Domini subserviente. Petrus martyrio consummatus est aliquot annis ante vastationem Hierosolymorum: eam vastationem subsequitur adventus Domini. — σψ, tu) Gravis jussus et clemens. — ἀκολούθει μοι, sequere me) Imperativo continetur futurum. tuum hoc age; illi superstiti sua relinque. Pariter sermo de Johanne non solum, quid fieri velit Dominus, sed quid futurum sit, innuit.

v. 23. ὁ λόγος, sermo) Vide, quanto firmior sit litera, quam sermo. Sermo etiam apud fratres, citra fraudem, ex errore interpolatus est: manus apostolica medetur, hodienum salva. Ipsi traditionum patroni et antiquis et novis pugnant libris. — ἀδελφούς, fratres) VII illos, v. 2., et reliquos aetatis illius, aut potius eos, qui Johanne scribente vivebant. Alias non opus fuisset, errorem tam sero refutare; qui apostolo diu vivente videbatur confirmari. Fratrum appellationem didicere ex c. 20, 17. — ἐκεῖνος, ille) Hoc pronomen facit ad amplificandum. — οὐκ ἀποθνήσκει, non moritur) Hoc substituunt pro verbis aliis, omisso ἐἀν, ἔως, si, donec, antithetoque inter sequelam et mansionem nimis extenso. Agnoverunt tamen, adventu ipso Domini sublatum iri omnem mortalitatem. Specimen imbecillitatis, quae manebat in intellectu discipulorum ante Paracleti adventum: imo specimen universae sinisteritatis humanae in accipiendis verbis Christi, apocalypticis praesertim, quorum hoc loco strictura est. — καὶ ούκ, et κου) Diligenter occurrit Johannes explicationi alienae et erroneae, ne tribuerctur

Christo effatum, quod non esset Christi. nam mortuo Johanne, videri potuisset aliud ei a Domino praedictum esse, aliud venisse. In verbis divinis omnes apices praecise tenendi sunt: et maxime cavendum, ne quid addatur. Ap. 22, 18. [Leviuscula enim verborum immutatione, et quae nullius momenti esse videatur, sensus genuinus detorqueri potest. V. g.] Talem curam in referendis Christi verbis adhibuit Johannes ceterique evangelistae. Non totidem iisdemque omnia voculis retulerunt, sed tamen plane ex Domini sententia, ut perinde possint et debeant accipi, ac si totidem et eadem verba essent.

v. 24. οὖτος, hie) Itaque illa etiamnum tempestate manebat discipulus, mansioque ostendebat, tot annis interjectis, veritatem verborum Domini, et potentiam voluntatis ejus. — ὁ μαρτυρῶν) qui testabatur, sermonibus, superstes. Respondet τὸ γράψας, qui scripsit. — καὶ οἴδαμεν, et scimus) Hoc colon ipse potuit Johannes praescribere ecclesiae, quae non invita id publice legeret, et cum fideli assensu agnosceret. Sin ecclesia hoc addidit, non plus derogat auctoritati operis, quam versiculus ille, quem epistolae ad Romanos intexuit Tertius: aut (si hoc addere licet) Sleidani Commentariis adjecta de ejus obitu clausula, ab ipso fortasse

inchoata, et ab amico perfecta.

v. 25. gov., sunt) Praesens. praesentia erant menti Johannis: nec dubium est, quin multa in sermonibus narrare solitus fuerit. — \*al alla, etiam alia) Nullum detrimentum inde patitur res Christiana, quod quaedam, quae apostoli scripsere, hodie non extant; nam ne hoc quidem obest, quod multa eorum, quae Jesus fecit et dixit, ne perscripta quidem sunt. — καθ' έν, singulatim) quod ad facta, eorumque singulas circumstantias attinet. — oluci, opinor) Hoc verbo mitigatur amplificatio. Singularis numerus ostendit, Johannem scripsisse hunc versum. τον κόσμον, mundum) Augustissimam habuit Johannes existimationem de multitudine miraculorum Christi. — χωρήσαι, capere) Hoc non de capacitate geometrica, sed morali accipiendum est. Fideles caperent; quibus tamen satis scriptum est. c. 20, 31. Mundus sese amplius distineret: huic ergo ipsa brevitate moderata consulitur. Ipsi libri tales, qualem Johannes scripsit hunc, aequarent bibliothecas multas: (quanto autem minus caperet mundus libros de ceteris rebus, quas facit Jesus exaltatus?) et librorum exemplaria extitissent plurima; et critici commentatoresque multo sibi plus negotii datum arbitrati essent. Hujus epiphonematis addendi occasionem Johanni dedisse videtur jam tum sedulitas multorum in multiplicandis apographis, et pia fidelium admiratio, versu 24. expressa; ut dicat: Multo major esset vestra admiratio, si non modo haec, quae scripsi, sed etiam cetera nossetis. Non omnia dixi.

### ANNOTATIONES AD ACTA APOSTOLORUM.

Liber hic, quo Lucas Acta Apostolorum, Petri maxime et Pauli refert, medius est inter evangelicos et epistolicos, eoque centralis. Continet non solum recapitulationem evangelicae historiae, sed etiam continuationem historiae Christi, eventum praedictionum ejus, et quodammodo supplementum per ea, quae discipulis antehac infirmioribus, per Paracletum largius impertiit. vid. omnino Joh. 16, 12. s. Continet etiam semina et stamina omnium rerum, quae in Epistolis exponuntur. Libri evangelici agunt de capite, Christo: Acta ostendunt, easdem res geri in corpore ejus, quod Spiritu ejus vegetatur, a mundo vexatur, a Deo defenditur et exaltatur. Summa habetur Eph. 1, 20. 22. Christique discessus et Paracleti adventus faciunt, ut hic liber majorem cum Epistolis, quam cum evangelicis libris habeat similitudinem. Multis ignotum plane hunc librum Chrysostomus sua aetate fuisse testatur ineunte prima in eum homilia. Utinam hodie tanta

ei cura impenderetur, quantam impendi decet. Ostenditur hîc doctrina Christiana, ejusque methodus erga Judaeos, Gentes, Fideles; id est, erga convertendos et conversos. Ejusdem obstacula apud singulos homines, genera hominum ordinesque et populos. Propagatio Evangelii, et magna illa inter Judaeos et Gentes revolutio. Victoria Evangelii, pervenientis ex uno conclavi in templa, domos, plateas, fora, campos, hospitia, carceres, castra, aulas, currus, naves, pagos, urbes, insulas; ad Judaeos, gentes, praetores, duces, milites, eunuchos, captivos, mancipia, feminas, pueros, nautas; in Areopagum, Romam denique. Vindicta in hypocritas, malos imitatores, hostes et adversarios. Conservatio apostolorum et ecclesiae. Fructus incomparabiles in vita et morte. Nervi characteresque quam plurimi et argumenta pro veritate et efficacia religionis Christianae. Specimen disciplinae et oeconomia, ipsaque idea ecclesiae Christianae et muneris evangelici.

Partes sunt VII.

I. PENTECOSTE, cum antecedentibus.

Cap. I. II.

II. Acta in JERUSALEM et in omni Judaea, et in Samaria, inter

CIRCUMCISOS.

Cap. III. — IX. XII.

Cap. XI. — IX. XII.

IV. Cursus PRIMUS inter gentes, Barnabae et Sauli. Cap. XIII. XIV. V. Legatio et consilium HIEROSOLYMITANUM, de Judaeorum

V. Legatio et consilium HIEROSOLYMITANUM, de Judaeorum et Gentium EADEM conditione. Cap. XV.

VI. Cursus ALTER Pauli. Cap. XVI. — XIX.

VII. Cursus TERTIUS, ROMAM usque.

Cap. XIX, 21. — XXVIII.

Distinctius hae partes resolvuntur in Ordine temporum, cap. VI.

Applicatio omnium partium ad nostra tempora quomodo institui debeat, pulcre ostendit Justus Jonas in Dedicatione Annotationum ad hunc librum Anno 1524 editarum: Res ipsae, inquit, quae nunc nostro seculo geruntur, clariorem reddunt nobis non modo hunc librum, sed et reliquam etiam scripturam, cum plane hoc videamus pati nunc vere pios —. Fiunt miracula non minora quotidie, quam tunc facta sunt. quis enim tam celerem cursum verbi, quis hanc subitam mutationem rerum non miraculum maximum esse ducat? Quis Lutherum jam nostra aetate Evangelii praeconem hactenus a tot mundi sapientibus et potentibus pugnatum, fremente papa, invito Satana, invitis omnibus inferi portis, tamen superstitem, non Paulo contra XL virorum conjurationem et tot callidas insidias hostium servato, jure comparet? — Suaves homines sic putant apostolos consuluisse posteritatis otio, et sic perpessos esse catenam Evangelii, ut nunc eo tranquillius monachi et sacerdotes molliter curent cuticulam, quasi vero Satanas nunc sit nullus, aut mundo et carni nunc cum Evangelio conveniat.

# AD CAPUT I.

- v. 1. Mèv, quidem) Apodosin, de libro hoc altero, res ipsa exhibet, particulam δè vero absorbens. λόγον, sermonem) λόγος, Latinis liber, tantam solet habere longitudinem, ut lector cupidus una lectione absolvere possit. Prodest igitur, interdum unum librum, v. gr. Evangelium secundum Lucam, simul perlegere. Auctoritas libri alteriusutrius redundat in alterum Lucae. Maximus adhuc in oeconomia Christi limes est hoc tempus a resurrectione usque ad ascensionem: in eo prior Lucae liber desinit, alter incipit, non tam apostolorum, quam Spiritus sancti Acta describens, sicut prior liber Acta Jesu Christi habet. περὶ πάντων. de omnibus) summatim videlicet. coll. Joh. 21, 25. ηρξατο ποιεῖν ἄχρι coepit facere usque: id est, fecit ab initio, conf. incipiens, v. 22. Initia et exitus pertexuit Lucas, i. e. omnia, considerate. ποιεῖν, facere) per miracula et actiones sanctas. διδάσκειν, docere) per sermones.
- v. 2. ἐντειλάμενος, praecipiens) Qui discedunt, solent praecipere, mandare, ut opus est, et quod satis est. Versu 3. generatim exprimit Lucas, quid Dominus dixerit apostolis per illos XL dies: sed versu 2. 4. seqq. declarat, quid dixerit illo die ascensionis. coll. v. 5. fin. et v. 9. init. Ad eum enim ipsum diem per-

duxerat Lucas Evangelium suum: et ab eo Apostolorum Acta orditur. — τοῖς ἀποστόλοις, apostolis) Appellatio conveniens totius libri argumento: discipulatus jam exibat. — διὰ, per) Constr. cum praecipiens. Is ipse, qui praecipiebat, Spiritum S. habebat, Luc. 4, 18., et cum mandatis eum dedit apostolis, Joh. 20, 22., mox daturus uberrime. Sic ante ascensionem dedit arrham pentecostes. — ἐξελέξατο) elegerat. Luc. 6, 13. Joh. 6, 70. De Juda seorsum agitur v. 16. seq. — ἀνελήφθη) sursum receptus est.

v. 3. παφέστησεν έαυτον, stitit se ipsum) Grandis oratio. Suavis regressus: assumtus est, stitit, vivum, passionem. — παθεῖν, passionem) ad mortem usque. — τεκμηφίοις, argumentis) per visum, auditum, tactum etc. unde certo et liquido scirent, et Ipsum esse, et vivere. — δι ήμερῶν τεσσαφάκοντα) per dies XL non perpetuo, sed per intervalla. Contra, decem duntaxat, non quadraginta dies, ab ascensione ad pentecosten: triduum, mortis. — ὁπτανόμενος, apparens) per apparitiones bene longas. Joh. 21, 12. — περὶ τῆς βασιλείας, de regno) Haec

summa erat, etiam ante passionem, sermonum Christi.

v. 4. συναλιζόμενος, conventum agens) Hoc non dicitur de omnibus apparitionibus, v. 3., sed de ultima, eaque frequenti et maximi momenti. Lectionem ab aliis solicitatam et notionem verbi hujus probat Hesychius, συναλιζόμενος, συναλισθείς, συναθείς, συναθοισθείς. — μή χωρίζεσθαι, ne discederent) Facile reliquissent Jerusalem, ubi crucifixus fuerat Dominus. — την επαγγελίαν) Ammonius: ὑπισχνεῖται ὁ τῷ αἰτήσαντι δώσειν ὁμολογήσας ἐπαγγελίαται δὲ ὁ ἀφ' εαυτοῦ δώσειν ὁμολογήσας. Quae verbi Graeci proprietas, ubi de divinis promissionibus agitur, exquisite observanda est. — ἡπούσατε, audistis) Dixerat hoc ipsum Luc. 24, 49. Atque hic parallelismus ad arctissimum nexum pertinet utriusque libri Lucae. Stilus ex relativo recitativus, uti c. 23, 22., item post verbum praecipere.

v. 5. ὑμεἶς, vos) mei. Matth. 3, 11. Hoc late patet. Act. 11, 16. — βαπτισθήσεσθε, baptizabimini) a me. Matth. l. c. — οὐ μετὰ πολλάς, non post multos)

Numerus dierum non definitus exercebat fidem discipulorum.

v. 6. συνελθόντες, convenientes) Facilius putabant conjunctim se impetraturos esse responsum. — τούτφ, hoc) intervallo, post dies non multos veniente. — την βασιλείαν, regnum) cujus sedes Hierosolyma, v. 4., at latitudo, maxima, v. 8., et indoles divinior, quam interrogantes tum interpretabantur verba Domini. v. 3. fin. Luc. 22, 16. — τῷ ἰσραηλ, Israëli) Dativus emphasin habet. Apostoli, re praesupposita, quaerebant de tempore: et pariter se habet subsequens responsio.

v. 7. οὐχ ὑμῶν ἐστιν, non vestrum est) Non dicit, non est vestrum, sed, non vestrum est, ut emphasis sit in vestrum. conf. omnino, non vos, alii, Joh. 4, 38.: et, non tibi, 2 Chron. 26, 18.: et, non vobis et nobis, Ezr. 4, 3. Repulsa comis est, et gravis descriptio Reservati divini: nec tamen ea ad reprehendendum, sed ad docendum spectat. Non dicit, non est juris et officii vestri, quaerere: sed ait, Non vestrum est nosse: non vestrae potestatis hoc esse jussit Pater, sed suae potestati reservavit, ut ipse sciat et faciat. conf. Matth. 24, 36. Non vestrum est, inquit: unde non licet colligere, ne aliorum quidem posthac fore. Revelatio oeconomiae divinae habet suos gradus. 1 Petr. 1, 12. Matth. 11, 11. Ap. 1, 1. χρόνους ἢ καιρούς, intervalla vel tempora) Interrogatio discipulorum corrigitur, et vocabulum generale, χρόνω, intervallo, per alterum additum, χρόνους η καιgove, intervalla vel tempora, magis determinatur, ut alibi ostendimus. Generatim observetur hoc loco, longius quiddam esse γρόνον, quam καιρόν. c. 7, 17. 20. Justus Jonas: Satis est, vos scire ex Scripturis, futurum, ut restituantur omnia; sed quando futurum sit, hoc DEI est. — ovs, quae) Tempora DEO reservata indagare, curiositatis est: revelata non curare, animi pusilli aut somnolenti. Dan. 9, 2. 1 Petr. 1, 11. Ap. 13, 18. Quae apostolorum nondum erat nosse, per Apocalypsin postea sunt significata. Generalius enunciatum non derogat revelationi speciali subsecutae. Petro quoque hoc loco dicitur, Tuum non est,

- plane uti Joh. 21, 22. 23., quid ad te? ὁ πατής, Pater) Matth. 20, 23. 24, 36. ἔθετο, posuit) Ergo res ipsa firma est: alias nullum ejus rei tempus esset. ἐν τῷ ἰδία ἐξουσία, in sua potestate) Tempore ulterioris revelationis, et ipsius maxime complementi, etiam ea, quae antehac in Patris potestate fuerant sita, noscuntur.
- v. 8. ἀλλά, sed) Antitheton inter id, quod discipulorum erat, vel non erat; tum inter id, quod illo tempore futurum erat, et inter id, quod in ulteriora reservatum erat. μάφτυφες, testes) doctrina et sanguine: non reges mundi; quanquam regnum DEI per illud ipsum testimonium propagabitur. ἱεφουσαλήμ γης, Jerusalem terrae) Gradatio. vid. v. gr. c. 8, 1. 4. 5. 27. σαμαφείφ, Samaria) Samaritanas urbes antea intrare non debuerant. Sine dubio nunc mirum id visum est apostolis.
  - v. 9. νεφέλη, nubes) Itaque per se non disparuit Dominus.
- v. 10. ἄνδρες λευκῆ, viri alba) Conf. Matth. 28, 3. not. Vir, pro angelo. c. 10, 30. 3. 22. Luc. 24, 4. not. Sed conf. etiam Luc. 9, 30. not. [Itaque vel angeli fuerunt vel homines. V. g.]
- v. 11. yalılaioi, Galilaei) In apparitionibus, quae singulis obtingunt, nomen proprium adhibuere angeli; pro quo adhibetur h. l. nomen patriae, sub quo omnes continentur. Ex Galilaea nunquam vel certe raro fuerat propheta; at omnes apostoli. — τί, quid) Simile quid, c. 3, 12. — ἐμβλέποντες, intuentes) cum mora in coelum, quod nunc aspicere nil attinet, quum Jesus non cernitur. ουτως, δν τρόπον, sic, quemadmodum) Similis locatio, c. 27, 25. 2 Tim. 3, 8. έλεύσεται, veniet) Ascensio potius Christi, quam adventus ad judicium, in Scriptura ut reditus describitur. Venire dicitur, non solum, quia antea non venerat ad judicandum, sed quia adventus gloriosus multo erit illustrior. Mundus non crediderat, Filium DEI venisse: respectu credentium dicitur redire. Joh. 14, 3. Tum revelabitur, in die suo. Verbum, venit, jam in prophetia Henochi positum. Jud. v. 14. Veniet, modo visibili, in nube, cum tuba, cum comitatu, et eodem fortasse loco, v. 12. adde Zach. 14, 4., cum annot. Michaëlis, et Matth. 24, 27. not. Non ii, qui ascendentem viderunt, dicuntur venturum visuri. Inter ascensionem et inter adventum gloriosum nullus interponitur eventus, eorum utrique par: ideo hi duo conjunguntur. Merito igitur apostoli, ante datam Apocalvosin, diem Christi, ut valde propinquum, proposuerunt. Et congruit majestati Christi, ut toto inter ascensionem et inter adventum tempore sine intermissione exspectetur.
- v. 12. ἐλαιῶνος, oliveti) ubi agon fuerat. ἐγγὺς, prope) quinque stadiis. σαββάτου ὁδὸν, Subbati iter) quantum Judaeo licebat iter facere die Sabbati, citra lassitudinem, ad duo millia cubitorum. Colligit hinc Chrysostomus, die Sabbati eos reversos esse in urbem: malim statuere, proprium in toto oliveti monte ascensionis locum hac ab urbe distantia notari.
- v. 13. ὑπερῶον) Sic LXX το το τeddunt. Joh. Gregorius: ὑπερῶα in Scripturis erant loca in ea parte domus, quae erat a solo remotissima, a Judaeis ad preces privatas separatu, versus Salomonis templum spectantia aut locum illius: quibus ob consecrationem et convenientem recessum apostoli utebantur more Christiano. Obs. c. 3., ubi copiose ὑπερῶα describit. πέτρος, Petrus) Constr. cum ἀνέβησαν, ascenderunt. De ordine apostolorum vide ad Matth. 10, 2. Petro, primo, articulus prae ceteris additur, c. 3, 11. 4, 13. 19. 8, 14., quanquam non semper, c. 3, 4. Per hos paucos et contemtos homines, sine ullis praesidiis humanis, Christus mundum ad obedientiam fidei perduxit.
- v. 14. όμοθυμαδον, unanimiter) Hace particula saepe in Actis, convenienter argumento libri: extra Acta, non nisi semel in N. T. ponitur. Rom. 15, 6. τη προσευχή καὶ τῆ δεήσει) de differentia horum verborum vid. 1 Tim. 2, 1. not. σύν γυναιξὶ, cum mulieribus) Luc. 24, 10. 1 Cor. 9, 5. μαρία, Maria) cujus ultima h. l. mentio in N. T. Hace et sanctitatis et senectutis nomine eximie habita inter sanctos, testimonium praebuit omnium rerum, quae inde ab Annun-

ciatione factae fuerant. — ἀδελφοῖς, fratribus) consobrinis. Hi quoque lucrifacti, tametsi initio non crediderant.

- v. 15. ἀναστὰς, exsurgens) ut solent verba facturi. Haec oratio Petri ante Pentecosten illam habita, tamen non discipulatum, sed apostolatum refert, ex Joh. 20, 22. ἐπὶ τὸ αὐτὸ, insimul) in illo nempe loco. Aliis locis plures poterant esse discipuli, extra urbem maxime. ὡς ἐκατὸν εἴκοσι, quasi centum viginti) Hujus numeri decima pars erant apostoli. εἴκοσιν et εἴκοσι scribi, docet Eustathius. εἶπεν ἄνδοες, dixit viri) Parenthesis inter propositionem et tractationem, uti Gen. 6, 9. seq.
- v. 16. ἄνδρες ἀδελφοὶ, viri fratres) Id beatius, quam viri Athenienses. Appellatio honoris et amoris, concilians auditores. ταύτην, hanc) in Psalmo 69. et 109.
- v. 17. ὅτι, quod) Ratio, sub qua Judas hîc memoratur, quia habuerat munus. v. 20. κατηριθμημένος, annumeratus) Triste est, numerari, non manere. κλῆρον, sortem) Sors dicitur, quiequid alicui citra suam operam obtingit. τῆς διακονίας, ministerii) Sic frequentissime in hoc et sequentibus libris dicitur ministerium N. T., sed in V. T. LXX interpretes pro מוש apparere plerumque dicunt λειτουργεῖν, quod ipsum sonat magnificentius quiddam. Apostoli autem humilitatem expeditam secuti sunt. ταύτης, hujus) nostri. v. 18. ἐκτήσατο, possedit) emit. Judas quidem non solvit argentum, Matth.
- v. 18. ἐπτήσατο, possedit) emit. Judas quidem non solvit argentum, Matth. 27, 5., sed tamen aut emere constituerat, conf. 2 Reg. 5, 26., aut initio emtionis facto occasionem dedit, ut Sacerdotes eam consummarent. Non credidit miser, causam Jesu durabilem fore: et in posterum, si ea labaret, sibi et suis (Ps. 109, 9.) domicilium destinarat, quo se reciperent, et de victu prospicere voluit. Alii exponunt: ἐπτήσατο, paravit, scil. non sibi, sed aliis revera. πρηνής γενόμενος, projectus in fuciem) Species mortis, quam Judas sibi consciverat, (Matth. 27, 5. not.) tum satis nota erat. Igitur ea praesupponitur h. l. et adduntur, quae secuta sunt, nempe cadaveris contumeliose projecti situs pronus, quum honeste defuncti componantur supini. Illustrari locus potest ex libro eleganter Graeco 3 Macc. 5, 41. (43.:) ubi Rex Judaeis infensissimus comminatur, τὸν ναὸν πυρί πρηνέα καταστήσειν se templum per ignem solo esse aequaturum. πρηνή γενέσθαι non significat praecipitem se dare. ἐλάπησε μέσος, crepuit medius) Hesychius, ἔλαπεν, ἐψόφησεν. Εt μέσος, medius, orationem facit expressiorem. Cohaeret verbum cum πρηνής, uti Sap. 4, 19., ξήξει αὐτοὺς ἀφώνους πρηνεῖς. σπλάγχνα, viscera) Ipse prius deposuerat viscera misericordiae. Ps. 109, 16.
- v. 19. γνωστον ἐγένετο, innotuit) illud videlicet, quod v. 18. ineunte memoratur. τῆ ἰδία διαλέκτω αὐτῶν, ipsorum lingua) Hoc, et interpretamentum subsequens, hoc est ager sanguinis, Lucas orationi Petri addidit pro Theophilo et lectore Hebraica non intelligente.
- v. 20. γενηθήτω κτλ.) Ps. 69, 26. LXX, γενηθήτω ή ἔπαυλις αὐτῶν ἡρημωμένη, καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μή ἔστω ὁ κατοικῶν. ἔπαυλις) id est, οἴκημα εὐτελὲς, Eustathio. αὐτοῦ) Hebr. et LXX, αὐτῶν. Subsumitur autem de Juda, pro instituto praesenti. Justus Jonas: Rejectione Judae et subrogatione alterius indicatur Judaeorum abjectio et omnium, qui missum ad se Christum persequuntur 1). μή ἔστω, ne sit) Id impletum, quum ad sepulturam peregrinorum cessit ager. καὶ τήν ἔτερος) Ps. 109, 8. Sic plane LXX. ἔτερος, alter) Matthias in individuo non designatus est apertius, atque ita sorti sanctae mansit locus.
- v. 21. δεῖ, oportet) Sic v. 16. τῶν) Genitivus pendet ab ἕνα, et resumitur in τούτων, ordine rei et verborum eleganter conveniente. εἰσῆλθε, intravit) in privatum. conf. Joh. 10, 9. not. ἐξῆλθεν, exivit) in publicum. ἐφ' ἡμᾶς, super nos) ut Magister. Praepositio congruit non modo cum intravit, sed etiam cum exivit.

<sup>1)</sup> έρημος, desertum Haec omnium rerum sors est, quas in mundo possident impii. V. g.

- v. 22. ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος ἐωάννου, a baptismate Johannis) Ab hoc articulo historia J. C. apud Marcum habet Initium ipsum. Ceteri Evangelistae paucis expediunt antecedentia. ἔως, usque) Usque ad diem ascensionis porriguntur testimonia XII apostolorum de Domino Jesu ejusque resurrectione. τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, resurrectionis ejus) Qui resurrectionem Christi credit, omnia credit, quae praegressa et secuta sunt. De resurrectione Christi plurima Petro mentio in Homiliis et Epistola priore. Ut apostolus est testis resurrectionis Christi, sic Christianus est, qui eam credit. Illo tempore tantundem virtutis opus erat, ut aliquis crederet, rem esse gestam, quam ut crederet, in ea re gesta salutem esse. quare qui illud credidere, totam fidem suscepere. Hodie, quum rem gestam nemo in ecclesia vocat in dubium, multi in eo subsistunt, neque tamen certitudine rei gestae ad fidem totam perveniunt. ἕνα, unum) Nam non debebant esse plures, quam XII, neque adeo uterque simul sumendus erat.
- v. 23. δύο, duos) Huc pervenire poterant fideles, consilio; non ultra. Ideo hic demum sors incipit, qua res gravis divinae decisioni committitur, et immediata apostoli peragitur vocatio. Hodie quoque in eligendis episcopis sorti locum esse posse censet Justus Jonas ad h. l. et memorabile exemplum refert Comenius in Hist. eccl. Slav. §. 60. Habet etiam b. Riegerus Böhm. Br. Vol. 3. p. 36. ος επεκλήθη, qui cognominatus est) Eo cognomine videri poterat praeferri debere; nisi postea demum hoc cognomen nactus est, ut agnosceret, quamvis Matthias electus esset, ipsum tamen sua laude non excidisse.
- v. 24. σύ, tu) tu ipse. Apostolus debebat immediate esse vocatus. Jesum invocant, Dominum. v. 21. nam hujus erat apostolum eligere. v. 2. c. 9, 17. 26, 16. Joh. 6, 70. καφδιογνῶστα, qui corda nosti) Cor debet esse rectum in ministro Evangelii. c. 8, 21. 2 Cor. 1, 12. 1 Thess. 2, 4. Cor facit, ut unus sit praeferendus alteri, qui certe aeque bonus erat foris. πάντων, omnium) etiam horum duorum. ἀνάδειξον, ostende) Id factum, ipsius sortis eventu. Jesus post resurrectionem saepe apparuit: nec tum apostolatum Matthiae detulit; sed post ascensionem.
- v. 25. εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον, in locum suum) in locum plane proprium, divisum a ceteris apostolis. [vel ab eorum etiam reliquis, qui pereunt. V. g.] quaesierat ἴδιον, proprium quiddam: v. 18. proprium locum, superstitum oculos fugientem, in regione mortis nactus est.
- v. 26. ἐδωκαν, dederunt) miserunt. κλήρους αὐτῶν, sortes eorum) Josephi et Matthiae. [Prudenti consideratione duos ex universa multitudine in delectum produxerant: at inter hos binos decidendi non jam alia, nisi sortitionis via restabat. V. g.] Dum secum habebant apostoli Dominum, non usi sunt sorte: neque post adventum Paracleti ea sunt usi, c. 10, 19. 16, 6. ss. sed in uno hoc intermedio tempore, et in uno hoc negotio usi sunt, convenientissime. συγκατεψηφίσθη, annumeratus est) Omnes acquievere in electionis divinae ostensione. Non dicuntur manus novo apostolo impositae. erat enim prorsus immediate constitutus.

## CAPUT II.

- v. 1. Έν τῷ συμπληροῦσθαι, dum complebatur) Multa simul convenere inter se implementa praedictionum. τῆς πεντηκοστῆς, pentecostes) Hoc vocabulum non habent LXX int. extat autem Tob. 2, 1. 2 Macc. 12, 32. Pentecoste Sinaitica in V. T. et Pentecoste Hierosolymitana in N. T. duas habent longe omnium clarissimas et omni atheorum exceptione majores DEI patefactiones, legalem et evangelicam: Ps. 68, 8. 10. e monte et e coelo: terribilem et benignam. ἄπαντες όμοθυμαθὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, cuncti unanimiter in eodem loco) Conjunctio societatis, animorum, loci. quinam fuerint et quid egerint, vid. c. 1, 14. 15. Non modo erant apostoli, sed etiam ceteri.
  - v. 2. ἄφνω, repente) Sic ad judicium quoque revelabitur Christus. φερο-

- μέτης) Aptum verbum. πνοῆς, spiraminis) Pendet ab ἦχος, sonus. οἶκον, domum) Saepe οἶκος partem domus, ut Latinis oecus, denotat. Domus erat templum, Luc. 24, 53., omnibus illo die festo, illa diei parte adeundum: oecus, pars templi: pars oeci totius, τὸ ὑπερῷον, c. 1, 13. καθήμενοι, sedentes) quiete, mane. v. 15.
- v. 3. αὐτοῖς, illis) Constr. cum apparuerunt, sed ita, ut vis pronominis redundet etiam ad dispertitae, διαμεριζόμεναι. Atque hoc valet distributae, sed in praesenti, coll. v. 45. Non dicitur, σχιζόμεναι, quasi linguae in ore fuerint fissae; neque διαιρούμεναι, divisae, quasi aliud duntaxat aliis eloquium ardens fuerit datum. Intermedium verbum adhibetur, διαμεριζύμεναι. γλώσσαι, linguae) Sumitur h. l. metaphorice, ut γλώς passim, et τος γλώς Es. 5, 24. ut notentur linguae quasi igneae. Manet tamen magna pars proprietatis, quia de loquela agitur. Erant flammulae vertici singulorum insidentes, non ex ore eorum prodeuntes. nam sequitur: seditque, videlicet Spiritus sanctus, v. seq. qui super eos venit, c. 1, 8. specie illa linguarum. non additur articulus αί, qui denotaret naturales oris apostolorum linguas, nunc miraculose affectas. ἐκάθισέ τε, seditque) scil. ὁ καθίζων, sedens. conf. ἐκάθισαν, consederunt, Ap. 20, 4. Ellipsis apta. nam non illico, sed paulo post constitit, sessorem hunc esse Spiritum S. ἐφ' ἐνα ἐκαστον, super unumquemque) Conf. omnino ἐπὶ, super, Joh. 1, 32. 33. [Hoc spiritús et ignis baptisma fuit. V. g.]
- v. 4. καl, et) Describuntur interna, cum suo effectu, ut v. 3. externum symbolum. ἄπαντες, cuncti) cuncti illi, de quibus v. 1. 14. 15. c. 1, 14. seq. varia aetate, sexu, conditione. infra, v. 17. s. ἤοξαντο, coeperunt) Id antea nunquam factum. λαλεῖν, loqui) sine labore, expedite. γλώσσοις, linguis) Miraculosa varietas non in auribus auditorum erat, sed in ore loquentium. cap. 10, 46. 19, 6. Marc. 16, 17. 1 Cor. 12, 10. Haec familia, totius mundi linguis DEUM celebrans, erat instar totius mundi, linguis suis DEUM laudaturi. καθώς, sicut) 1 Cor. 12, 11. ἐδίδον, dabat) ut loquerentur sine labore, et tamen libere. ἀποφθέγγεσθαι, profari) cum sobrietate et virtute. v. 14. c. 26, 25. Justus Jonas: Moses, qui typum gerit legis, impeditae linguae fuit: Evangelium vero loquitur lingua ignita et flammante.
- v. 5. κατοικοῦντες, habitantes) Hi non ad pentecosten duntaxat venerant, quanquam verbum habitandi limitatur versu 9. et 10. [Hierosolymas ideo, ut videtur, habitatum concesserant, quod tempus adventantis Messiae impletum erat: quare illico adesse, in votis habebant. V. g.] ἰουδαῖοι, Judaei) Nam ex gentibus nemo aderat, sed Judaei variarum gentium. τῶν) Subaudi terrarum. Luc. 17, 24. not.
- v. 6. φωνης, voce) de qua v. 4., nec non v. 2. conf. φωνη, Ex. 4, 8. Ps. 19, 4. τὸ πληθος, multitudo) de qua v. 5. συνεχύθη, confusa est) Varii erant homines et animorum motus.
- v. 7. ἐξίσταντο, stupebant) v. 12. γαλιλαῖοι, Galilaei) adeoque unius dislecti. Galilaeos esse, norant ex eo, quod erant discipuli JESU.
- v. 8. xel nõs, et quomodo) Periodus concluditur v. 11. Nam illud: quomodo nos audimus unusquisque lingua nostra, in qua nati sumus, per se abrupte sonans, coll. v. 6., post longam parenthesin, qua oratio decore suspenditur, reassumitur his verbis: audimus eos loquentes etc. Admirationi eximie congruit sermo. Conf. quae de tali parenthesi notavimus ad Gregorii Thaum. Paneg. §. 94. Varias et dialectos, v. gr. Ponticam, Asiaticamque Graecam, et linguas, referebant apostoli.
- v. 9. πάρθοι, Parthi) Non dubium est, quin omnium gentium Judaei, Hierosolymis quidem habitantes, scierint Hebraice: quare haec linguarum varietas, in V. T. inaudita, indicat, Evangelium ad gentes omnes, ipsarum linguis, perventurum esse. Porro series illa, qua populi enumerantur, denotare videtur ordinem partim Geographiae, partim conversionis gentium. Primo ponuntur posteri Semi, deinde Japheti, nec non Chami; ex Asia, Africa, Europa, iterum ex Asia. Parthorum natio, eo tempore imperio pollens, prima ponitur. of κατοικοῦντες,

qui habitamus) vel qui habitabamus. Hoc participio adhibito commodior fit appellatio gentium, quae sequuntur. — ἐουδαίαν, Judaeam) cujus dialectus differebat a Galilaea. v. 7. Sic etiam indigenis dabatur miraculum. Armeniam legit Augustinus: eaque inter Mesopotamiam Cappadociamque jacet. sed vetustam sane Armeniorum linguam sub alia quadam gente hîc nominata innui, existimare licet. — την ἀσίαν, Asiam) Asiam stricte dictam. Articulus facit epitasin, ut notetur regio quam remotissima ad occidentem.

- v. 10. αίγυπτον, Aegyptum) Haec inprimis regio Judaeis abundabat. τὰ μέρη, partes) plures. πυρήνην, Cyrenen) urbem Libyae ad occidentem, adeoque remotioris etiam. οί ἐπιόημοῦντες ξωμαῖοι, advenae Romani) Romae nati, sed nunc Hierosolymis domum habentes. Hi videntur post ceteros antea enumeratos Hierosolymam venisse. Soli ex Europaeis Romani jam memorantur.
- v. 11. loυδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, et Judaei et proselyti) Multos illis temporibus proselytos e Romanis eorumque libertinis et fuisse et pulsos fuisse, patet ex Tacito, l. 2. Annal. cap. 85. Non tamen ex Romanis solum, sed etiam ex ceteris gentibus proselyti, Judaeis oppositi, hoc loco innuuntur. κρῆτες, Cretes) Creta insula insulas in hac enumeratione repraesentat. Multa prophetae praedixerant de איר insulis convertendis: harumque plures, occidentem spectantes, in ipsis Actis occurrunt. λαλούντων, loquentes) psalmis Davidicis, eo tempore usitatis, vel etiam locutione recenti. τὰ μεγαλεῖα, magnalia) magnas virtutes, magna opera.
  - v. 12. πάντες, omnes) religiosi. v. 5. Conf. v. seq.
- v. 13. γλευάζοντες, irridentes) Mundus incipit a ludibrio: inde progreditur ad quaestionem, c. 4, 7., ad minas, v. 17., ad carceres, cap. 5, 18., ad verbera, v. 40., ad caedem, c. 7, 58. γλεύχους) musto vel dulci vino, praeteriti aut praesentis anni, aliove potu valido. μεμεστωμένοι, repleti) Homines naturales solent res supernaturales naturalibus causis imperite et impudenter tribuere. conf. c. 26. 24.
- v. 14. σταθείς, stans) Omnes gestus, omnia verba Petri, summam sobrietatem indicant. δὲ, autem) occasione utens. Apostoli semper occasionem habuere, nunquam dimisere. [Non loco, non tempori certo etc. adstricti erant. Liberrima utebantur, eaque tanto efficaciore, proponendi ratione. V. g.] ἐπῆφε, sustulit) cum parrhesia. ἀπεφθέγξατο) Scite ponitur hoc verbum, pro εἶπε, dixit: in hoc sermone solennissimo et ardentissimo, ac sobrio tamen. conf. Act. 26, 25. ἄνδφες, viri) In hac veteri appellationum simplicitate multo plus inest gravitatis, quam hodie, ubi in titulis tot epitheta Nobilitatis, Dignitatis etc. cumulantur. Habet autem haec oratio tres partes, quarum quaelibet ab hac appellatione incipit. v. 22. 29. sed crescente familiaritate sermonis, v. 29. addit, fratres, facto jam interim conversionis initio. louδαῖοι, Judaei) in Judaea nati. ἄπαντες, cuncti) Hebraico sermone loquebatur Petrus, quem unum omnes intelligebant. τοῦτο, hoc) Tali exordio non uteretur ebrius. Decenter monet et rogat Petrus.
- v. 15. ὑπολαμβάνετε, existimatis) Non dicit, Aliqui ex vobis illudunt. Clementer loquitur. οὖτοι, hi) Loquitur in tertia persona, se ipso et ceteris apostolis non exclusis. ipsum defendebat etiam oratio sua, ceteros cum ipso apostolos, statio ipsa: et illi, quos docet, sic dixerant, οὖτοι, hi, v. 7. τρίτη, tertia) Ebrius fere nescit horam: nec mane facile quisquam inebriatur, ibi praesertim, ubi domi est. 1 Thess. 5, 7. Erat dies pentecostes festus: et diebus festis Judaei abstinebant epulis usque ad meridiem. vid. Petiti var. lect. c. 15. [Tertia Judaeis hora fuit, quae nobis nunc nona est ante meridiem. V. g.]
- v. 16. alla, sed) Hi non sunt poti, inquit, sed Spiritu repleti. τοῦτο, koc) Sapienter haec dicuntur ante illa, quae v. 22. commemorantur. Mentio adventus gloriosissimi ad judicium omnia, quae de Jesu Christo dicuntur, splendidiora reddit et efficaciora.
  - v. 17. s. nai koras nrh.) Joël 3, 1-5. LXX, nai koras perà ravra nai ex-

γεῶ — καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους μου — καὶ δώσουσι τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γης αίμα — πρίν έλθεϊν — σωθήσεται — έσχάταις, novissimis) Omnes dies N. T. sunt dies ultimi: atque hi ultimi jam longe processerunt. — πνεύματος, Spiritu) Suave antitheton: de Spiritu meo, super omnem carnem. — nacav, omnem) Promissio non ad solam Pentecosten illam pertinet. v. 39. Apud Joël dicitur, Spiritum meum: per Petrum, de Spiritu meo, respectu Pentecostes illius speciatim. καὶ, et) Describuntur homines omnis sexus, aetatis, ordinis. — προφητεύσουσιν, prophetabunt) Prophetia, insigne charisma, praecipuum documentum DEI in hominibus operantis. — οράσεις κτλ. visiones etc.) in vigilia et somno. Apud juvenes maxime vigent sensus externi, visionibus opportuni: apud senes sensus interni, somniis accommodati. Apostoli erant adolescentes: et convenienter Petrus adolescentes praeponit, cum Joël senes praeponat. Petro obtigit visio c. 10, 17. Paulo item, etiam noctu, c. 16, 9. Non tamen adolescentes a somniis, neque senes a visionibus excluduntur. — ἐνυπνίοις) Sic cod. plerique, et sic Alex. etiam apud Joël. Alii ἐνύπνια. et saepius quidem LXX habent ἐνύπνιον ἐνυπνιάζεσθαι· sed hoc loco aeque commode, vel etiam grandiore significatu dicitur, ένυπνίοις ένυπνιασθήσονται 1). Talis locutio, όρκφ ώμοσεν. v. 30. — καί γε) et sane. — δούλους μου, servos meos) Intelliguntur servi secundum carnem, diversi a liberis, v. 17., sed iidem servi DEI.

v. 19. τέρατα, prodigia) Magnas revelationes gratiae comitantur judicia in malos. Num. 14, 20. seqq. Jud. v. 5. et horum repraesentatio admonet de illa accipienda. [Spiritus sancti continua est effusio, diversis licet modis fiat. V. g.] ἐν τῷ οὐρανῷ, in coelo) De his v. 20. — ἐπὶ τῆς γῆς, super terra) De his statim hoc versu, per χιασμόν. Talia signa edita sunt ante passionem Christi, quae v. 22. memorantur: sed ita describuntur, ut includantur etiam ea, quae facta sunt ipso passionis et resurrectionis tempore, tum in vastatione Hierosolymorum, maxime vero ea, quae novissimum diem praecedent. Matth. 24, 29. Prophetia a temporibus extremis remota summatim et uno conspectu omnia complectitur. Sic plane clausula Malachiae (coll. Matth. 11, 13. s. not. 17, 11. s. not.) directe spectat adventum Johannis baptistae, eique clausulae incidenter subnectitur mentio diei terribilis, novissimi. — αἶμα, sanguinem) caedes et bella. — πῦς, ignem) incendia. — ἀτμίδα καπνοῦ, vaporem fumi) Fumus crassus desinit in vaporem subtilem.

- v. 20. ὁ ῆλιος, sol) Haec proprie accipienda sunt. Matth. 24, 29. not. αΐμα, sanguinem) colorem sanguineum, subnigrum. conf. Gen. 49, 11. τὴν ἡμέραν Κυρίου, dies Domini) dies judicii extremi, non exclusis ceteris revelationibus divinae gloriae, illum praegredientibus. ἐπιφανῆ) LXX ἐπιφανὴς, non semel.
- v. 21. 2) ἐπιπαλέσηται, invocaverit) Omnes orationum species hoc verbo continentur. Delectatus est Melanchthon inprimis vocabulo invocationis. [Invocatio innuitur tulis quae fit in spiritu. V. g.] σωθήσεται, salvus fiet) effugiet poenas; beatitudinem assequetur. [In ipso etiam fine, qui universae creaturae terribilis erit. V. g.] Luc. 21, 36.
- v. 22. Ἰησοῦν τὸν ναζωραῖον, Jesum Nazarenum) quem nostis. Hic ipse summam praebet omnium sermonum apostolicorum. c. 3, 13. etc. Hunc sine variatione praedicarunt; et semper animas lucrifecerunt. ἀποδεδειγμένον, demonstratum) evidentissime. τέρασι, prodigiis) quae sunt praeludia eorum, de quibus v. 19.
- v. 23. ωρισμένη, definito) Occupatio, cur Judaeis id permissum in tantum Virum fuerit: et praevia consolatio, c. 3, 17. 18. coll. Gen. 45, 5. βουλή καὶ προγνώσει, consilio et providentia) Consilium (de quo conf. c. 4, 28.) ponitur ante providentiam. Itaque providentia permultum dicit. Subsecuta est eam etiam

<sup>1)</sup> Gnomon itaque, relicta crisi Ed. majoris, marginem Ed. 2. lectioni evunvious palmam decernentem, sequitur. E. B.

<sup>2)</sup>  $\pi \tilde{\alpha} \zeta$ , omnis] Omnes hujus generis homines, et soli. V. g.

praedictio. c. 3, 18. — ἔκδοτον) deditum. — ἀνόμων, iniquorum) Iniqui, lege carentes, Pilatus cum suis gentilibus, per quos Judaei id patrarunt.

- v. 24. λύσας, solvens) Congruit hoc verbum cum vocabulo τις quod Lat. funes denotat, sed etiam de doloribus parturientis dicitur. τὰς ἀδῖνας, dolores) ex quibus nova vita orta. Dolores mortis expertus est Jesus, dum obiit. In morte, τετέλεσται adeoque post mortem, dolorum nihil; paulo post, in resurrectione, facta est solutio non dolorum, sed vinculorum, quae dolorem attulerant, dum obiret. ἄδου) Dicuntur ἀδῖνες θανάτου et ἀδῖνες ἄδου, Psalm. 18, (17,) 5. 6. Apud Lucam plerique θανάτου scripserunt, fortasse molliendi sermonis opinione: sed antiqua lectio ἄδου magis congruit cum versu 27. 31. 1) οὐκ ἦν δυνατον, non erat possibile) propter praedicta v. 25. et causas in iis commemoratas. Huic respondet oportet, c. 3, 21. Hinc toties semel illud, de morte Christi. Rom. 6, 10. not. ὑπ' αὐτοῦ, ab illo) ab Inferno, quamlibet potenti hoste.
- v. 25. εἰς αὐτόν, in eum) in Christum. προωρώμην εἰς ἄδου ἐγνώρισάς μοι κτλ.) Ps. 16, 8—11. LXX, προωρώμην εἰς ἄδην ἐγνώρισάς μοι κτλ.
   προωρώμην, providebam) Hoc ipsum eodem Psalmo paulo ante, v. 2., sic expressum: Bonitas mea praeter te nulla. ἐκ δεξιῶν μου ἐστὶν, a dextris meis est)
  ad me tegendum.
- v. 26. ἡ γλῶσσά μου, lingua mea) Sic LXX interpretati sunt τισο Hebraeum poëticum. quod quid significet, colligi potest ex Ps. 30, 13. coll. v. 10., ubi opposita sunt pulvis et gloria, perinde uti Ps. 7, 6. et ex Ps. 57, 9. ubi gloria medium est inter cor et instrumenta et ex hoc ipso dicto, ubi gloria medio inter cor et carnem loco ponitur. Denotat igitur ipsum naturae florem, qui vel maxime per linguam, vocem, cantum se exserit. nam carni gloria idem est, quod flos gramini sive herbae, 1 Petr. 1, 24. sive decor vultus, Jac. 1, 11. ἔτι δὲ, insuper vero) eliam, adeo. Epitasis.
- v. 27. την ψυχήν μου, animam meam) me ipsum, quod ad animam attinet. Subsequens sententia spectat corpus. εἰς ἄδου) scil. τόπον. ἄδης est quasi sepulerum animarum. ΣΙΧΧ, εἰς ἄδην τις cum Σ Lev. 19, 10. Ps. 49, 11. Job. 39, 14. Erat in inferno: non est relictus in inferno. τὸν ὅσιόν σου, sanctum tuum) Hebr. Gratiosum tuum. Christus est, in quo Patris beneplacitum requiescit.
- v. 28. ἐγνώρισάς μοι, notas fecisti mihi) Vid. Hebr. 9, 12. not. ὁδοὺς ζωῆς, vias vitae) quibus pervenitur ad vitam, et ambulatur in vita. LXX, ὁδοὺς, Hebr. אות in singulari. μετά τοῦ προσώπου σου, cum facie tua) quum tecum sim. Hebr. 9, 24.
- v. 29. ἐξον) scil. ἔστω. Neutrum frequens sine verbo: ellipsis hoc loco morata. μετὰ παξέησίας, libere) Davidem magni faciebant Judaei; de quo dicendum erat aliquid minus favorabile, quo magis augeretur gloria Christi. Est igitur hoc loco προθεραπεία, praevia sermonis mitigatio. πατριάρχου, patriarcha) Hoc nomen majoris est dignitatis, quam nomen regis. Id quoque ad προθεραπείαν facit. τὸ μνῆμα αὐτοῦ, sepulcrum ejus) idque cum ipso Davidis corpore corrupto. Molliter loquitur. ἐν ἡμῖν, inter nos) Israëlitarum monumenta, loca, instituta, mores, familiae, adagia, mirifice conveniebant cum Scriptura V. T. Sic quoque libri N. T. conveniunt cum statu rerum subsecuto.
- v. 30. προφήτης, propheta) unde Psalmus XVI. est propheticus. είδως, seiens) per prophetiam Nathanis. Post hanc igitur David cecinit Psalmum 16. στι δοπω ωμοσεν, jurejurando jurasse) Ps. 132, 11. coll. v. 2. παρποῦ τῆς δσφύος, fructu lumbi) De propagatione loquitur Scriptura cum mirabili et proprietate et verecundia. Seminis periphrasis. παθίσαι) collocare. αὐτοῦ, ejus) Davidis.
  - v. 31. προϊδών, providens) visione prophetica. ἐλάλησε, locutus est) Psalmo

<sup>1)</sup> Lectionem Saváτου praetulerat Ed. maj.; sed áδου, praesert Ed. 2. cum Gnom. et Vers. germ. Ε. Β.

- illo 16. τοῦ χριστοῦ, Christi) Petrus sic argumentatur: David non locutus est de se ipso, ut res ostendit. Ergo locutus est de Christo, ex mortuis resurrecturo. Quomodo autem ex promissione de regno infertur resurrectio? Resp. Quia antea non capessiverat Christus regnum, et quia regnum futurum erat aeternum. Agnovit igitur David indolem regni Messiae. ἡ ψυχὴ αὐτοῦ) Omittit hoc Latinus. Habet enim: neque derelictus est in inferno: ubi masculinum, derelictus, ostendit, scienter hoc posuisse interpretem. Congruunt alii testes pervetusti. ) Supplerunt recentiores ex v. 27.
- v. 32. τοῦτον τὸν ἰησοῦν, hunc Jesum) v. 23. 36. ἀνέστησεν, resuscitavit) ex mortuis. οὖ, cujus) nempe DEI, qui id fecit. c. 5, 32. 10, 41. 1 Cor. 15, 15.
- v. 33. τỹ δεξιᾶν Sic quoque c. 5,-31. Hebraeum τιστικ solent reddere ἐκ δεξιᾶν, etiam Ps. 110, 1., ad quem locum Petrus respicit, et tamen dicit τῦ δεξιᾶ, quod semel habent LXX Jes. 63, 12. Christus dextrá DEI exaltatus est ad dextram DEI. οὖν, igitur) Confirmata resurrectione Christi, ascensio non potest in dubium vocari. Ideo haec primo asseritur per se, deinde etiam ex Ps. 110. confirmatur. ὑψωθείς, exaltatus) Exaltatio proprie facta est in ascensione. ἐξέχεε, effudit) v. 17. τοῦτο ὁ νῦν) Latini recentiores, hunc, quem, pro hoc quod nunc. Subaudiebant πνεῦμα, spiritum. Graece neutrum genus est, Latine masculinum. est autem absoluta locutio, hoc, novitatem doni hujus ineffabilis eleganter denotans. νῦν, nunc, a quibusdam omissum, habet Irenaeus. βλέπετε καὶ ἀπούετε, videtis et auditis) Habetis rerum testimonia non illudenda.
- v. 34. οὐ γὰρ δανὶδ, non enim David) Dilemma: Propheta loquitur aut de se, aut de Messia. conf. c. 8, 34. Non de se, v. 29. ergo de Messia. vid. Matth. 22, 44. not. δὲ, autem) Ergo alter est, isque Messias, qui ascendit. αὐτὸς) ipse. κάθον, sede) Haec sessio necessario infert ascensionem. different enim, ut actus et status; et ipse actus interdum per sessionem denotatur.
- v. 36. ἀσφαλῶς, certo) Hoc Petrus magna vi proclamavit. conf. c. 4, 10. 13, 38. γνωστὸν, notum. καὶ κύφιον²) καὶ χριστὸν, et Dominum et Christum) Allegarat Petrus promissionem de Christo datam Davidi, et Psalmum, quo David Dominum eundem dixit. nunc igitur Domini titulum infert ex v. 34. et ex Psalmo 110., ac titulum Christi ex v. 30. et ex promissione Davidi data repetit, utrumque nervum hac anakephalaeosi conjungens. Particula καὶ et geminata, quanquam priore loco a quibusdam neglecta, orationem valde vividam facit.³) Deinceps constanter in N. T. Jesus exaltatus innuitur appellatione Domini, v. 47. etc. praeterquam ubi respicitur און Hebraicum, pro sensu locorum V. T. explicandum. αὐτὸν, eum) scil. hunc. Plane demonstrat. ἐποίησε, fecit) ita quidem, ut JESUS etiam antea fuerit Dominus et Christus. v. 34. ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, vos crucifixistis) Aculeus in fine.
- v. 37. κατενύγησαν, compuncti sunt) Gen. 34, 7. Γείπον, dixerunt) Apostoli non soliti sunt finem dicendi prius facere, quam auditores, quomodo affecti essent, ostendissent. Si hodie auditores, quid in corde sentirent, illico significarent, multo certior et uberior omnium foret aedificatio. τοὺς λοιποὺς, reliquos) Agnovere, conjunctam apostolorum esse causam. 4) ἄνδρες ἀδελφοὶ, viri fratres) Non ita dixerant prius.
- v. 38. μετανοήσατε) resipiscite, scil. erga DEUM. Sic hoc versu innuitur S. Trinitas. [Conf. c. 3, 19.] βαπτισθήτω, baptizetur) Loquitur, ut de re jam omnibus nota: nam et Johannes et Christus baptismum dederant. ἐπὶ τῷ ὀνό-

<sup>1)</sup> Inde et h. l. margo Ed. 2. cui Gnomon cum Vers. germ. respondet, lectionem breviorem, in Ed. maj. minoris aestimatam, ad notam  $\beta$  evexit. E. B.

<sup>2)</sup> και κύριον αύτον και χριστόν, lectio firmior, per marginem Ed. 2. E. B.

 <sup>8)</sup> Eamque per repelitionem vocularum zu einem aliquatenus expressit Vers. germ. E. B.
 4) τί ποιήσωμεν, quid faciamus?] Verse conversionis initium, ad hanc quaestionem ubi perventum est. V. g.

ματι λησοῦ, 1) in nomine Jesu) Vid. not. ad Matth. 28, 19. — άμαρτιῶν, peccatorum) illius peccati, quod Christum crucifixistis, (de hoc enim peccato praecipue angebantur,) et ceterorum omnium. — λήψεσθε, accipietis) perinde ut nos. Nos vobis documento sumus.

v. 39. νμίν, vobis) Hoc plus notat, quam vestra. Conf. Luc. 2, 10. — ξστιν, est) extat impleta. c. 3, 25. s. 14, 32. — ή ξπαγγελία, promissio) doni hujus. — πᾶσι, omnibus) adeo non solis apostolis. — τοῖς εἰς μακράν, qui longe sunt) LXX, Jes. 57, 19. εἰρήνην ἐπ΄ εἰρήνη τοῖς μακράν καὶ τοῖς ἐγγὺς οὐσι. Apostoli interdum tetigere mysteria, quorum declaratio plenior postmodum per ipsos erat exitura: et iis tantisper tetigere verbis, quae et sermoni V. T. et praesenti ipsorum, vero, sed nondum pleno sensui, et intentioni divinae per eos ulterius se declaraturae mirabiliter congruerent. Hoc loco Spiritus S. per Petrum ea locutus est, de gentibus, cito, magno numero, citra circumcisionem, adsciscendis, coll. Eph. 2, 13. quae Petrus ipse postea cap. 10. non illico percepit; et tamen cum Esaja congruebant: et verba etiam haec apta sunt sensui illi, quem postea cepit. Omnia Scripturae verba scientissime sunt electa. De re, expende, primum, c. 3, 26. Rom. 2, 10. cum, Rom. 15, 10. Eph. 2, 19. 3, 6. Insimul est euphemia, quod non appellantur Gentes. — ὅσους ἄν κτλ., quoscunque etc.) LXX, οὺς ὁ Κύριος προσκέπληται. Joël cap. cit. v. 5. — προσκαλέσηται) vocaverit ad se. Haec vis verbi medii. — Κύριος) τητη Dominus. — ὁ θεὸς ἡμῶν, Deos noster) omnium nostrum.

v. 40. πλείοσι, pluribus) Instandum, donec res confecta sit. — διεμαφτύρατο, testificatus est) Hoc pertinet ad antecedentia. — παφεκάλει, exhortabatur) Hoc ad ea, quae sequuntur. — σώθητε, salvamini) salutariter discedite, sine mora. Deducitur hoc e v. 21. et repetitur versu 47. Conjugata nominis JESU. Salutis initium est in conversione, non demum in obitu. Eph. 2, 5. — τῆς σχολιᾶς ταύτης) ista prava, de qua v. 13. Aptum Judaeis epitheton: quorum nonnulli perseverabant irridere.

v. 41. ol) Id est, qui non in compunctione subsistebant, sed libenter et revera obtemperabant. Character Pentecostes N. T. — ἀποδεξάμενοι) Subjectum, non pars praedicati. receperunt sermonem omni acceptione dignum. 1 Tim. 1, 15. — ἐβαπτίσθησαν, baptizati sunt) Subaudi: et acceperunt donum Spiritus sancti. v. 38. — παὶ, et) et sic. — προσετέθησαν, appositae sunt) Antea fuerant dunta-xat CXX nomina: et tamen ter mille circiter animae dicuntur appositae, quia prius tamen fuerat caput et corpus. Sic, apponebat, v. 47. — ώσει τρισχίλιαι, ter mille circiter) Admiranda efficacia Evangelii.

v. 42. προσκαρτεροῦντες, perseverantes) omnibus aliis rebus relictis. — κοινωνία, in communione) omnium bonorum internorum et externorum, actionum et consiliorum. conf. de facultatibus, Rom. 15, 26. — τῆ κλάσει τοῦ ἄψτον, fractione panis) id est, vietu frugali, communi inter ipsos. confer tamen v. 46. not. Christianismus omnium et singulorum non modo ex cultu sacro, sed etiam ex victu quotidiano aestimatur.

v. 43. φόβος, timor) Habebant enim DEUM praesentem. Hic timor prohibuit, ne persecutores, antequam maturum esset, in novos Christianos erumperent.

— διὰ τῶν ἀποστόλων, per apostolos) itaque non per omnes alios.

2) v. 45. πτήματα, possessiones) agros, domos, cap. 5, 1. 8. — ὑπάρξεις, substantias) rerum mobilium. — ἐπίπρασκον, vendebant) Dictum Domini, Luc. 12, 33. brevi ante ad discipulos dictum, in omnia tempora conveniens, maxime in praesens conveniebat. [Sic postea in vastutione Hierosolymorum non habebant, quorum jacturam fucerent; et omnia interim optime collocata erant. Imminentes temporis calamitates non ad parcimonium, sed ad liberalitatem prudentiores permovent. Cohel. 11, 2. Jac. 5, 3. V. g.] — διεμέριζον, distribuebant) Differt passivum διεδίδοτο, dividebatur. c. 4, 35. Subinde crescebat multitudo. Dividebant

Pleniorem lectionem, Ἰησοῦ χριστοῦ praefert margo Ed. 2. quem sequilur Vers. germ. E. B.
 ν. 44. πάντες. omnes] ex diversissimis licet nationibus oriundi. Ab ista unitate quantis quaeso intervallis absumus hodie! V. g.

ipsi credentes: apostoli: septem diaconi. — αὐτὰ, ea) cuncta communia, etiam ex bonis venditis. — καθότι, prout) non ut in mundi societatibus, ubi quisque pro magnitudine sortis collatae, non pro sua indigentia, de communi accipit.

v. 46. προσκαρτεροῦντες κτλ.) Quatuor momenta: perseverantes, frangentes, sumebant, laudantes. cum primo horum quartum, cum secundo tertium proprie cohaeret. — ἐν τῷ ἰερῷ, in templo) publice: uti κατ' οἶκον, domi, privatim. — κλῶντες, frangentes) Hebr. השם frangere vel dare frangendum. Significatur victus quotidianus, cum quo persaepe conjuncta erat Eucharistiae administratio. c. 20, 7. not. 1 Cor. 11, 20. s. nam in his Actis nullam plane mentionem fieri S. coenae, quum baptismi tam crebra sit, non est verisimile: fit autem tecte, ut tum solebat, 1 Cor. 10, 15. et minus frequenter. Scriptura inter ea, quae satis nota sunt, et inter ea, quae occulta esse convenit, medium iter tenet sapientissime. — τροφῆς, cibi) Christianismus immunitatem a curis terrenis et simplicitatem amat, abhorretque a varietate artium et professionum. Talem vitam commendat totus liber Coheleth. — ἀγαλλιάσει, exsultatione) Fructus fidei et character veritatis. — ἀφελότητι, simplicitate) sine cura futuri et sine invidia, quod ad ditiores; sine pudore perverso, quod ad pauperiores attinet.

v. 47. χάριν, gratiam) favorem. Hunc inveniunt, qui DEUM laudant. — ό δὲ κύριος, Dominus autem) Jesus. — τοὺς) Articulus emphaticus. nullus erat dies sine talibus, qui salvi fierent. — τῆ ἐκκλησία) Est haec Chrysostomi, ut videtur, glossa per Syrum et alios propagata. Non habent antiquiores. ¹) [Varie appellatur coetus fidelium, donec, constitutionem suam nactus, demum ecclesiae

nomen habet cap. 5, 11. Not. crit.]

# CAPUT III.

v. 1. Ἐπὶ τὸ αὐτὸ, una) Hoc initio positum, emphatice significat conjunctionem Petri et Johannis. Hesychius: ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ὁμοῦ, εἰς τὸν αὐτὸν τόπον. — πέτρος) Alii πέτρος δὲ scripserunt, ἐπὶ τὸ αὐτὸ praecedentibus verbis annectendum putantes. Commodius alii, sed recentiores, δὲ post ἐπὶ τὸ αὐτὸ inseruerunt. Lectio brevis, absque δὲ, media est et antiqua. ²) — τὴν ἐννάτην, nonam) consuetam, opportunam precibus, sobrietatis nomine, ante coenam. c. 10, 3. [Haec tertia nobis hora est a meridie. Eo tempore qui animum colligere soleret precibusque vacare, fructum inde haud vulgarem percepturus esset. Nulla est per se temporis differentia. Sed laborem, quum fervet maxime, praecidere vel interpellare, eximiae obedientiae specimen est. Circa meridiem privatim Petrus oravit, c. 10, 9. V. g.]

v. 2. καί τις ἀνὴς, et quidam vir) Copiose describitur homo, in quo Petrus primum edidit miraculum. — ἐβαστάζετο) Medium. — θύραν, januam) qua multi intrabant. πύλη porta, v. 10. dicitur. — ωραίαν, Speciosam) Hebr. Porta Susan, eodem sensu. — τοῦ αἰτεῖν, ut peterel) quamvis mendicos non habere debebat populus.

v. 3. ἡρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν, rogabat, ut eleemosynam acciperet) Simillima locutio 1 Maco. 11, 66., ήξίωσαν αὐτὸν τοῦ δεξιὰς λαβεῖν. Multi λαβεῖν apud Lucam omittunt. 3)

v. 4. ἀτενίσας ... βλέψον, intuens ... aspice) Magna vis obtutus. c. 13, 9.

v. 6. ἀργύριον καὶ χρυσίον, argentum et aurum) Id exspectabat mendicus. — οὐχ ὑπάρχει μοι, non est mihi) Non dubium est, quin etiam iis, qui non erant de communitate fidelium, datae fuerint eleemosynae; sed Petrus tum vel nil habebat

<sup>1)</sup> Hinc etiam h. l. limam subiti crisis Ed. maj., quae omissionem vocum τῆ ἐκκλησία non probandam judicaverat. Margo Ed. 2. decisionem lectori reliquit: at Gnomonis hanc επίκρισιν sequitur Vers. germ. Ε. Β.

τὴν ώραν τῆς προσευχῆς, horam precum] Preces publicas ab adultis quoque et honoratioribus hominibus frequentari fas est. V. g.

<sup>3)</sup> Omiltit etiam Vers. germ. b. Auctoris, utriusque Edit. graecae crisin imitata. E. B.

secum, in via ad templum, vel non tantum dare poterat, quantum ad pauperem sublevandum opus esset. Vide abstinentiam apostoli in tanta administratione. c. 2, 45. coll. c. 4, 35. — λησοῦ χριστοῦ, Jesu Christi) Jesus est Christus.

- v. 7. αὐτὸν, eum) Claudi erat, tantummodo se permittere virtuti in ipsum incurrenti. αί βάσεις καὶ τὰ σφυρὰ) De utroque vocabulo Graeco multum disputatur. Omnes partes in claudo ambulante corroboratas innuit Lucas. βάσεις sunt Pedes, qui praecipuum robur in genibus habent: σφυρὰ, abusive dicuntur tali, ut apud Callimachum, οὐδὲν ἐπὶ σφυρὸν ὀρδὸν ἀνέστη proprie, malleoli, sive infimae partes cruris. Proprie locutus est medicus Lucas. Conf. Psalm. 18, 37.
- v. 8. καὶ περιεπάτει, et ambulabat) etsi nunquam didicerat ambulare. Nova pars miraculi. άλλόμενος, saliens) Alacritas laudabilis. [in honorem DEI exserta. V. g.] Jes. 35, 6.
  - v. 10. δάμβους, stuporis) in affectu. ἐκστάσεως, ecstaseos) in intellectu.
  - v. 11. 1) ἔκθαμβοι, exsternati) Id complectitur stuporem et ecstasin.
- v. 12. ἀπεκρίνατο, respondit) iterum occasionem nactus. τι θαυμάζετε, quid miramini) Habebant causam admirandi: sed debebant agnoscere Dominum, a quo profectum erat beneficium, non haerere in opere ipso aut in organis divinis. δυνάμει ἢ εὐσεβεία) Saepissime jungitur δύναμις καὶ ἐξουσία· quare Syr. et Latini nonnulli, pro virtute aut pietate, arripuere, virtute aut potestate, ac porro alii apud Irenaeum, quum haec viderentur esse synonyma, et potestate omiserunt. Affinis quoque pictura, εὐσέβεια, ἐξουσία, pietas, potestas, praesertim in compendio scriptionis Latinae. Haec duo, virtutem, pietatem, homines in organis divinis spectare solent. quare Petrus a se removet tam physicam potentiam, quam meritoriam, totumque adscribit DEO et Christo Domino. H. de Bukentop lib. II. de Vulgata, p. 285.
- v. 13. 6 8205, Deus) qui promissionem dedit patriarchis et patribus. Deus Abrahami et Isaaci et Jacobi, Deus patrum nostrorum, appellatio frequens in Actis, prae ceteris libris N. T. et illi periodo temporum conveniens. — τῶν πατέρων ήμῶν, patrum nostrorum) eorundem, Abrahami et Isaaci et Jacobi, coll. Ex. 3, 6. 15. s. an eorum, qui vixere v. gr. tempore Mosis et Samuelis sive Davidis, v. 22. 24. 25., quibus item promissum? Apud Mosen priore loco ponitur appellativum, patrum; apud Lucam, propria, Abraham et Isaac et Jacob. Mosen certe est appositio: est etiam, ut arbitramur, apud Lucam. Promissum hoc praestitit DEŪS: ergo credendum. — ἐδόξασε, glorificavit) etiam ante passionem ejus. Matth. 11, 27. 17, 5. Joh. 12, 28. 8, 50. 10, 86. 18, 3. 31. 17, 5. 2 Petr. 1, 17. Luc. 2, 32. Hebr. 3, 8. 5, 5. Alii referent ad glorificationem Jesu Christi per praesens miraculum speciatim, vel ad totam ejus exaltationem, vel ad utrumque conjunctim. Alte incipit oratio versu 13., quare ordinem rerum et temporis textusque eundem censemus. — τον παϊδα αὐτοῦ, Ministrum suum) Vid. Matth. 12, 18. not. [Humano more dixeris, Prémier Ministre, propter muneris amplitudinem. V. g.] — ὑμεῖς μὲν, vos quidem) Hoc eo pertinet, ut ad compunctionem et resipiscentiam perducantur. — παρεδώκατε, tradidistis) Qui vobis datus erat, hunc vos tradidistis, cum debuissetis omni studio gloriam ejus agnoscere, ipsumque amplecti et retinere. — ἡρνήσασθε, negastis) Hoc proprio opponitur judicio Pilati, Jesum dimittere conantis. — πιλάτου, Pilati) quem coecum fuisse, minus mirum est, quam vos. Ostendit hoc loco Petrus, Judaeos repugnasse sententise DEI et hominum verse de Jesu.
- v. 14. ύμεῖς δὲ, at vos) Observandae quatuor, sive duae potius bimembres, partes sermonis: Deus —, quem vos quidem —. Vos autem quem Deus —. Dicit enim Petrus I. Factum DEI, et consequens ex parte Judaeorum, II. Factum Judaeorum, et consequens ex parte DEI. τὸν ᾶγιον καὶ δίκαιον, Sanctum et Justum) Antonomasia illustris. Unum JESUM dicit. Is Sanctus, qua Minister Dei, quem DEUS glorificavit. Etenim τρτρ ct τις Sanctitas et Gloria eandem

<sup>1)</sup> raç o ladç, omnis populus] eorum, qui ad preces publicas convenerant. v. 1. V. y. Bengel gnom.

paene notionem habet. Idem Justus (c. 7, 52. 22, 14.) etiam Pilati judicio. Praeterea praedicatio Sanctitatis JESU, opponitur opinioni de virtate apostolorum; Justitiae praedicatio, pietati, v. 12. — ἡρνήσασθε, negastis) Iteratur hoc verbum, alio respectu. Negarunt regnum: v. 13., negarunt sanctitatem et justitiam. v. 14. — ἡτήσασθε, petistis) Vel si Pilatus vobis Barrabam obtulisset, debuissetis Jesum dimittendum rogare. — ἄνδρα φονέα, virum homicidam) Sequitur magnificum antitheton: auctorem vero vitae. Hic erat Christus etiam ante passionem mortis.

- v. 15. οὖ, cujus) Vid. c. 2, 32. not. μάρτυρες, testes egerant versu 6., collato versu 16.
- v. 16. ἐπὶ τῷ πίστει, super fide) Fides nominis Jesu dicitur ex eo, quod hoc nomen est nomen πιστον, fidele, firmum: et huic fidei respondet mox fides, quae per eum est, fides, quae erat in Petro, et esse coeperat in claudo illo. Correlata: nomen Christi, et fides sanctorum. Φεωφεῖτε καὶ οἴδατε) videtis in praesenti, nostis de praeterito. τὸ ὄνομα αὐτοῦ, nomen ejus) Nominativus, pro pronomine, illud, quod referretur ad nominis. Similis constructio 2 Chron. 28, 9.: in ira Domini Dei patrum vestrorum super Juda dedit (Dominus) eos in manum vestram. 1 Sam. 24, 6. percussit cor Davidis eum (Davidem.) Deut. 9, 4., ob malitiam gentium illarum, Deus delet illas. Eleganti regressu Petrus ab effectu ad causam concludit, et magna cum vi nomen toties nominat. ἡ δι' αὐτοῦ, quae est per eum) Christo ejusque nomini non solum factum, sed etiam fidem ipsam Petrus acceptam refert. Per Christum fides nostra ex DEO est et in DEUM tendit. 1 Petr. 1, 21.
- v. 17. καὶ νῦν, et nunc) πιτη formula transeundi a praeterito ad praesens. ἀδελφοὶ, fratres) Appellatio, comitatis et misericordiae plena. οἰδα, scio) Loquitur Petrus ad cor illorum, benigne. Ideo potius dicit, scio, quam scimus. κατὰ ἄγνοιαν, per ignorantiam) c. 13, 27. ἄρχοντες, principes) Hi non erant praesentes, sed populus. Praejudicium auctoritatis tollit Petrus, idque rursum benigne.
- v. 18. δὲ, vero) In re a nobis male gesta hoc quoque considerandum, quid boni sub ea re DEUS fecerit. ἃ προκατήγγειλε, quae praenunciavit) Hoc opponitur ignorantiae Judaeorum. πάντων, omnium) Hoc magnam vim sermoni addit. παθεῖν τὸν χριστὸν αὐτοῦ) Sic Graeci codices idonei cum Irenaeo et Syro. Id est, pati Unctum ipsius. Idque plane congruit cum cap. 4, 26. Alii pronomen αὐτοῦ ipsius scripserunt post illud, per os omnium prophetarum, uti extat Luc. 1, 70. οὕτω, sic) hac via.
- v. 19. μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε, resipiscile igitur et convertimini) Hîc et cap. 26, 20. poenitentia ponitur ante conversionem: Jer. 31, 19. conversio ante poenitentiam. Prius ponitur conversio, quum significatur receptus hominis a peccato et reditus ad cor suum; post poenitentium ponitur, quum significatur in resipiscente applicatio sui ad DEUM. — εἰς τὸ ἐξαλειφθηναι, ut deleantur) Alluditur ad aquam baptismi. — τὰς άμαρτίας, peccata) etiam illud, quod in Jesum patrastis. — ὅπως αν, ut) sic ὅπως αν, Matth. 6, 5. Luc. 2, 35. et (pro Hebraeo ) Act. 15, 17. Rom. 3, 4. av, particula potentialis, si scil. poenitentiam agilis, non totum sermonem conditionalem facit, sed ad auditores pro sua parte acuendos pertinet. — Eldws, veniant) etiam vobis. Nam per se tempora illa futura erant, etiamsi auditores illi non auscultassent: (conf. Zach. 6, 15., ubi pariter est conditio particularis:) sed respectu auditorum poterant magis minusve promoveri. Ideo dicuntur xaigol tempora sine articulo. — xaigol, tempora) Conf. v. 21. not. αναψύξεως, refrigerationis) Alluditur ad uuram N. T. plenam gratiae, cedente omni aestu. — ἀπό προσώπου, a facie) Omnis laetitia pura est a facie Domini, quum clementer nos aspicit. Ps. 44, 4. Num. 6, 25.
- v. 20. ἀποστείλη, mittat) Misit, versu 26. nec tamen jam dicitur, remittat, sed iterum, mittat. conf. c. 1, 1. not. προκεχειρισμένον) Vix uspiam reperiunda lectio, προκεκηρυγμένον. Non praenuntiat hic Petrus Christum, sed para-

tum declarat. Idem verbum cap. 22, 14. 26, 16. Ex. 4, 13. Jos. 3, 12. conf. Luc. 2, 31. Paratus est, ut a nobis accipiatur, ut a Deo mittatur. Hesychius, προκεγειρισμένον, προβεβλημένον, ήτοιμασμένον. sic enim legendum, pro ήτιμασμένον.

v. 21. ον δει ούρανον μέν δέξασθαι, qui oportet coelum quidem capiat) Particula quidem apodosin, cui alias autem servit, repraesentatam habet in mittat, versu 20. Coelo cupi, i. e. cohiberi, concludi, violenta est interpretatio, quasi coelum Christo majus sit; et inimica celsitudini Christi supra omnes coelos. Eph. 4, 10. Non tamen nullo sensu dici potnit: coelum suscipit Christum. admittit scil. ut thronus Regem legitimum, quamvis Christus antea fuerit exinanitus, nec adhuc a mundo agnitus. Sed multo augustior et Scripturae sermoni convenientior est haec sententia: Christus capit coelum. et sic oveavor commodius etiam caret articulo. Idem est, quod λαβεῖν βασιλείαν, accipere regnum, Luc. 19, 12. et βασιλεύειν, regnare, 1 Cor. 15, 25. Neque obstat vis verbi δέχομαι, quasi coelum debeat esse continens, quo Christus contineatur. Basilius Seleuciensis Or. 11., δέχεται ήλίας παταγώγιον άμαρτίας έλεύθερον. nec dissimile illud Or. 14., πως ό ούρανος σαγηνεύεται. Accedant, quos E. Schmidius huc contulit. Euripides, ούκ ήλθες ἐν δέοντι, δέξασθαι δόμους, ποπ venisti opportune, has aedes occupatum: et Demosthenes, οὐδὲ διδόντων ὑμῖν τῶν καιρῶν ἀμφίπολιν δέξασθαι δύναισθ' ἄν. ne si ipsa quidem opportunitas Amphipolin vobis traderet, eam occupare possetis. Porro hanc quoque emphasin habet verbum défactai, ut denotet rem oblatam. Nam Pater Filio dixit: Capesse coelum: sede a dextris meis: sede in throno meo, quod est coelum. Denique dégactas accipere habet notionem inchoativam, et tamen in praesenti dicitur dei, oportet, non loss, oportuit, quanquam ascensio non heri aut nudius tertius fuerat facta. Loquitur videlicet Petrus de re, quae ad adventum Christi de coelo gloriosum collata, erat adhuc quasi praesens, praesertim respectu auditorum jam jam ad fidem accedentium. — ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως, donec erunt spatia restitutionis) id est, donec ea implebuntur. Sic αχρις ήμερῶν πέντε, ipsos quinque dies, c. 20, 6. ἄχρι καιροῦ, ad tempus. c. 13, 11. Similes locutiones, Luc. 21, 24. Gal. 4, 2. Hebr. 3, 13. Ap. 7, 3. 15, 8. 17, 17. 20, 3. Complectitur Petrus totum cursum temporum N. T. inter Ascensionem Domini et gloriosum ejus adventum, in quibus eminet lauta illa aetas apostolica, ▼. 24., et respondens ei conditio ecclesiae, post apostasiam et calamitates diutinas, ex Judaeis simul et Gentibus constituendae. Justus Jonas: Christus, inquit, est ille Rex, qui nunc accepit coelum, regnans interim per evangelium in Spiritu, donec restituantur omnia, id est, reliquiae Judaeorum et gentes convertantur. Rom. 11. 'Αποκατάστασις est rerum ex turbis in priorem ordinem restitutio. Dices: Num ergo unquam omnia tali fuere in statu, cui restituenda sint? Resp. 1) Fuere, quod ad initia certe attinet: conf. Matth. 17, 11. quare apostoli etiam supra, cap. 1, 6., hoc verbo usi sunt. 2) Spectatur intentio divina et promissio: ut visum recipere dicitur coecus natus, quia Visus est naturale bonum. Expende verbum השיב מהסאמלוסדיקעו, Jer. 16, 15. 24, 6. 50, 19. Ez. 16, 55. Omnium restitutio facta erit, quum omnes hostes scabellum erunt pedum Christi: 1 Cor. 15, 25. quod sensim fit nunc, et celeriter aliquando confiet. — πάντων, omnium) Universitas coelo opponitur, ut parti. — ων) pro α, quae. — ελάλησεν, locutus est) fatus est. — 1) προφητῶν, prophetarum) Mosis, v. 22. et ceterorum, v. 24. Huc refertur yaq, enim. v. 22.

v. 22. προφήτην κτλ.) Deut. 18, 15. seqq. LXX, προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου τῶς ἐμὲ ἀναστήσει σοι Κύριος ὁ θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα, — καὶ λαλήσει αὐτοῖς καθ΄ ὅτι ἄν ἐντείλωμαι αὐτῷ. καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὡς ἐὰν μὴ ἀκούση τῶν λόγων αὐτοῦ, ὅσα ἄν λαλήση ὁ προφήτης ἐκὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐγὰ ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ. — ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ex fratribus vestris) Non dicit

<sup>1)</sup> τῶν ἀγίων, sanctorum] Omnes prophetae sancti fuerunt: omnes coelum sunt ingressi, Luc. 13, 28. Qui ut malefici repelluntur, prophetae non fuerunt, utut vaticinati sint, Matth. 7, 22. coll. Joh. 11, 51. Bileam propheta quidem fuit, at non in Israële, sed penes Balakum duntaxat. V. g.

Moses, ex fratribus nostris: nam loquitur DEI nomine. Nec Mosi unquam promissus est Christus; nam non ex ejus tribu aut posteritate venit. planeque Moses et Christus inter se opponuntur. — ως ἐμὲ, tanquam me) Israëlitae non habuerunt ideam prophetae majoris, quam Mosen, qui singularis plane in V. T. propheta fuit. Num. 12, 8. Deut. 34, 10. Huic ergo unus similis Jesus. Moses instituit divinitus ecclesiam Israëliticam: Christus instituit divinitus ecclesiam suam. Cum Mosis prophetia mox conjunctus erat effectus, eductio ex Aegypto: cum Christi prophetia conjunctus est mox effectus, redemtio. Domini vocem non potuit sustinere populus; Mosen sudire optavit: Christum audire multo est optabilius. Moses omnia et sola ea, quae Dominus mandavit, locutus est populo, uberrime: Christus, multo magis. Atque ita respondet Mosi Christus, ut etiam major sit, ratione personae divinae, et muneris Evangelici. Hebr. 3, 2. s. coll. Num. cap. cit. v. 7. Similitudo non officit excellentiae, Matth. 22, 39., et particula ως tanquam pertinet ad comparandum non solum par cum pari, sed etiam minus cum majori, Matth. 5, 48., et majus cum minori. Malach. 3, 4. — αὐτοῦ, ευπ) prae me. — ἀπούσεοθε, audietis) audire debebitis et poteritis.

v. 23. ἔσται δὲ, erit autem) τητη formula modalis, attentionem excitans. — ἤτις ἐἀν, quaecunque) Innuitur, multos hunc Prophetam esse audituros; multos non audituros. — ἔξολοθοενθήσεται, exterminabilur) Pro Hebraeo, ego requiram ab illo, ponitur solenne illud de της excidio. Ut peccati stipendium mors est: sic peccati atrocis, mors atrox, id est, excidium.

v. 24. πάντες, omnes) Eandem in sententiam allegantur prophetae in Ap. 10, 7. — δὶ, vero) Resp. μὶν, quidem. v. 22. — ἀπὸ σαμουὴλ, a Samuel) Inter Mosis et Samuelis tempora non fuit multa prophetia, donec Mosi uni firma esset constituta auctoritas, ad quem ceteri deinceps forent dijudicandi. Deinde, quum regnum introductum est, prophetia de regno Christi viguit: et per ipsam Samuelis matrem prima est Regis et Messiae mentio facta, ac deinde frequentata. 1 Sam. 2, 10.35. etc. — τῶν) Repete, ἀπὸ τῶν. — καὶ προκατήγγειλαν) καὶ etiam. — ταύτας, hos) Multa, quum tempus est, simul implentur.

v. 25. ὑμεῖς, vos) qui hodie vivitis. — τῶν προφητῶν, prophetarum) qua prophetarum, id est, prophetiarum. Sic cohaeret, quod sequitur, et testamenti: uti Dan. 9, 24., Visio et propheta. Ad vos, inquit Petrus, pertinent prophetiae et testamentum. Obligat auditores. — καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται κᾶσαι αί πατριαὶ τῆς γῆς) Gen. 22, 18. LXX, καὶ εὐλογηθήσονται (al. ἐνευλογηθήσονται) ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς. A Petro appellantur πατριαὶ familiae, quasi sub involucro illo, de quo ad c. 2, 39. egimus. Conf. de hoc loco, Gal. 3, 8. 16. nott.

v. 26. πρῶτον, primum) Praevium indicium, de vocatione gentium. — ἀναστήσας, suscitans) ex semine Abrahami. — παίδα) v. 13. — εὐλογοῦντα, benedicentem) Id deducitur ex v. 25. — ἐν τῷ ἀποστρέφειν) Activum: in avertendo. Christus est, qui avertit et nos a malitia, et impietatem a nobis. Rom. 11, 26. Res non est humanarum virium. — πονηριῶν) malitiis, quibus benedictio sufflaminatur. Πονηρία et improbitatem et miseriam notat.

# CAPUT IV.

- v. 1. Λαλούντων, loquentibus) Divinitus res gubernata est, ut prius eloquerentur, quod satis esset, in templo; deinde etiam in synedrio, quo ire non licuisset, nisi ducti fuissent. ἐπέστησαν, supervenerunt) Crux semper comitatur verum Evangelium. Jonas. οἱ ἱερεῖς, sacerdotes) qui laborabant de sacerdotio. ο στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ, praefectus templi) qui laborabat de republica, ut summus praefectus, cui suberant praefecti excubiarum in templo. Luc. 22, 4. οἱ σαδδουκαῖοι, Sadducaei) qui laborabant de doctrina sua.
  - v. 2. δια το διδάσκειν αὐτούς, quod docerent) Hoc aegre ferebant Sacerdotes,

propter suam auctoritatem; praefectus templi, metu rerum novarum. — καταγγέλλειν, annunciarent) Hoc aegre ferebant Sadducaei, resurrectionem negantes. quorum error unico exemplo, Jesu Christi maxime, refutabatur penitus.

- v. 3. εἰς τήρησιν, in custodiam) Sic Petrus et Johannes in fide acuebantur.
   ανοιον, crastinum) Crastinus dies hic dicitur pro postero, per Mimesin. [Ea nocte quanta existimes in animabus grandium apostolorum evenisse! V. g.] ἐσπέρα, vespera) c. 3, 1.
- v. 4. võv ἀνδρῶν, virorum) cum mulieribus ergo et liberis multo major. Huic summae, quasi millium quinque, includi videntur, qui c. 2, 41. memorantur. Deinde, post alias accessiones, c. 5, 14. 6, 1. 7., factae sunt complures myriades.
- v. 5. αὐτῶν, eorum) Judaeorum. τοὺς ἄρχοντας καὶ πρεσβυτέρους καὶ γραμματεῖς, principes et seniores et scribae) qui conspicui erant imperio, consilio, doctrina. εἰς ἱερουσαλημ, in Jerusalem) ex vicinia: nisi εἰς ponitur pro ἐν. ')
- v. 6. τον ἀρχιερέα, princeps sacerdotum) Hoc subauditur etiam de Caipha. ἀλέξανδρον, Alexander) Frequens Judaeis nomen ex Alexandro M.
- v. 7. ἐπυνθάνοντο, interrogabant) multis verbis, quasi res ignota esset aut obscura. Resp. notum. v. 10. δυνάμει, ὀνόματι, virtute, nomine) Relatum illis aliquid fuerat ex verbis Petri. c. 3, 6. 12. 16. Et hoc ipsum Petrus egregie repetit v. 10. 12. ἐποιήσατε, fecistis) Ambigue loquuntur. non dicunt: sanastis.
- v. 8. πλησθείς, repletus) illo ipso momento. Virtus, quae in illo habitabat, se exseruit. Sic c. 13, 9. Ut praesens quodque tempus poscit, sic DEUS organa sua movet. At πλήρης, plenus, dicit habitum, Act. 6, 3. 5. ἄρχοντες, principes) Initio honorem eis habet. Aliter, quum in oppugnando perseverant, v. 19., iterumque c. 5, 29. Conf. c. 7, 2. init. cum v. 51.
- v. 9. εl, si) i. e. quum. praesentem jam ἀνάπρισιν quaestionem innuit. ἀναπρινόμεθα, examinamur) per quaestionem judicialem. εὐεργεσία, beneficio) cum alias dijudicari debeant, qui malum fecerunt. Non additur articulus: sed sequitur, ἡ σωνηρία, salus, v. 12., ubi articulus epitasin facit. Christus σωνήρ και εὐεργέτης, Salvator beneficentissimus. vid. Chrysost. de sacerd. p. 208. ἐν τίνι, in quo) Interrogarant proceres: qua virtute, quo nomine. Id Petrus, mutato adjectivo, quo determinatius respondeat, assumit; et de potestate ac nomine statim etiam respondet, v. 10. οὖτος, hic) qui adest v. 10. 14. σέσωσται, salvus factus est) Huc ref. ἡ σωνηρία, σωθῆναι, salus, salvari, v. 12., ex notatione nominis Jesu. v. 10. [Salus corporis animae salutis quasi typus est et speculum. V. g.]
- v. 10. γνωστόν, notum) Hoc Petrus, ut magnus praeco, elata voce dixit. Brevi totum dicit.  $\dot{\nu}\mu\tilde{\imath}\nu$ , vobis) proceribus.
- v. 11. οὖτος, Hic) Severiorem illationem adhibet ad principes, quam c. 3, 17. ad populum. ὁ λίθος, Lapis) Articulus remittit ad prophetiam. vid. Matth. 21, 42. not. ὑφ' ὑμῶν, a vobis) Hoc cum parrhesia additur. εἰς κεφαλήν γωνίας, caput anguli) Id exponitur v. seq. Ipsa aedificantium reprobatio Lapidem comprobat.
- v. 12. ἐν ἄλλφ οὐδενὶ, in alio nemine) i. e. plane in Hoc uno salus est. In hoc plane figitur illud, in quo. v. 9. ἡ σωτηρία, Salus) promissa, optata, qua omnem miseriam effugimus: salus corporis et animae. coll. v. 9. Magna vis articuli. γὰρ, enim) Datum sit oportet atque editum divinitus nomen, in quo sit salus. Non est nostrum, salutare nomen designare vel excogitare: non est Romae, defunctos canonizare. ἔτερος μὲν, ἐπὶ δυοῖν· ἄλλφ, alio, vim habet ἐπιτατικήν. Απποπίωs: ἔτερος μὲν, ἐπὶ δυοῖν· ἄλλος δὲ, ἐπὶ πλειόνων. conf. 1 Cor. 12, 8. s. 2 Cor. 11, 4. Gal. 1, 6. 7. nott. ὑπὸ τὸν οὐρανὸν, sub coelo) i. e. in omni terra. c. 2, 5. Terrigenis salute opus erat: et Salvatorem oportuit in terra salutem pangere. Matth. 9, 6. τὸ δεδομένον, datum) quod datum sit,

<sup>1)</sup> El sane lectionem ev, post marginem utriusque Ed gr., praefert Vers. germ. E. B.

ex coelo. — ἐν ἀνθρώποις, in hominibus) Unus est mediator: alter non est in

toto genere hominum. 1 Tim. 2, 5. — ημας, nos) nos, omnes.

- v. 13. Θεωροῦντες) spectantes. παζόησίαν, libertatem) Nomen παζόησία, et παζόησιάζομαι verbum, in hoc libro perfrequens, ejus quippe argumento conveniens, characterem exprimit verae religionis. Urbem et orbem hac parrhesia vicerunt. καταλαβόμενοι, noscentes) nunc, vel etiam antea. ἄνθρωποι, homines) Hoc tenuius, quam viri. ἀγράμματοι, illiterati) qui aegre legerent aut scriberent, vix ultra progressi in literis etiam sacris. ἰδιῶται, idiotae) privati, piscatores videlicet: neque illis adeo artibus praediti, quibus politici et eloquentes homines nituntur. ᾿Αγράμματος est rudis, ἰδιώτης rudior. Vide, quae de hoc vocabulo notavimus ad Chrysost. de Sacerd. §. 413. Per hujuscemodi homines contemtos coram mundo SEMPER fecit Deus praedicari verbum suum. Justus Jonas. ἐπεγίνωσπόν τε, agnoscebantque) nunc demum. nam paulo ante minus curarant.
- v. 14. σύν αὐτοῖς, cum eis) Petro et Johanne. ἐστῶτα, stantem) firmo talo. οὐδὲν εἶχον, nil habebant) quamvis vellent. v. 21. Ipsi sjunt, non possumus. v. 16.
- v. 16. τί ποιήσομεν; quid faciemus?) Qui sic quaerunt, his paratum est responsum: Credite. τοῖς) Casus sextus. φανεφον, manifestum) scil. est. Et hinc pendet ὅτι γνωστὸν κτλ.
- v. 17. διανεμηθη) Totum pro gangraena habent. Ea enim sic describitur, 2 Tim. 2, 17. ἀπειλη, minis) Nil agitis, process. Habent hi homines, quo confugiant. v. 29. τούτφ, isto) Non dignantur appellare nomen Jesu. c. 5, 28.
- v. 18. φθέγγεσθαι, loqui) sermone familiari. διδάσκειν, docere) in concionibus.
- v. 19. ἀποκριθέντες, respondentes) aperte et rotunde. Non utuntur arte, dum dimissi sint. ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, in conspectu Dei) Multa mundus pro justis habet, quae coram DEO non sunt justa: et vice versa. ἀκούειν) audire, pro obedire. Qui non obtemperat, is vel audit invitus. μᾶλλον, potius) Eorum antistitum salva demum apud sanctos fortes est auctoritas, qui nil contrarium DEO statuunt aut jubent. κρίνατε, judicate) Communicatio. Non facile mundus tanta perversitate suas leges contra DEI causam tuetur, ut naturalis aequitas etiam in intellectu plane obruatur.
- v. 20. ἡμεῖς, nos) Jam faciunt, quod vixdum prohibuerant antistites, et jus suum defendunt. οὐ δυνάμεθα μὴ λαλεῖν, non possumus non loqui) Amos 3, 8. [Incredibilem vera cordis plenitudo vim habet. V. g.]
- v. 21. προσαπειλησάμενοι) amplius minati. πάντες, omnes) Saepe populus est sanior, quam qui praesunt.
- v. 22. πλειόνων, plus) Inveterata fuerat claudi nati infirmitas. ἐφ' ὃν) super quem.
- v. 23. ἀπήγγειλαν, renunciaverunt) Quamvis id nollent proceres, tamen non peccarunt apostoli. οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι, principes sacerdotum et seniores) Non nominantur Sadducaei, qui partim sub illis continentur, c. 5, 17., partim non erant assessores.
- v. 24. όμοθυμαδον ήραν φωνήν, unanimiter sustulerunt vocem) Petrus etiam hîc verba videtur praeivisse: sed ceteri quoque voce sunt usi. [Tanto magis ea re animorum devotio inflammata fuit. V. g.] δέσποτα) Domine familiae fidelium. σὐ, tu) Enunciatio, cujus subjectum: Tu DEUS, qui fecisti omnia; tum, subaudito es, sequitur praedicatum, qui dixisti. ὁ ποιήσας, qui fecisti) Altum hoc exordium in solennioribus adhibitum orationibus. Jer. 32, 17. Nehem. 9, 6. Ideo in coelo, terra, mari fit voluntas DEI; neque in terra debet voluntas hominum opponi aut praeponi. frustra conantur homunciones. Creator etiam per miracula eos refutat.
- v. 25. *[νατί* αὐτοῦ) Ps. 2, 1. 2. Sie plane LXX. ἐφοὐαξαν) Verbum hoc proprie de equis dicitur, ferociter *fremere*. κενὰ) Est hoc instar adver-

bii. sic LXX, παρακαλεῖτε κενά. Job. 21, 34. Interrogationi in priore hemistichio, parallelum est hoc verbum in altero.

v. 26. of βασιλεῖς τῆς γῆς, reges terrae) Omnia mundi regna Evangelium oppugnarunt aliquando. — of ἄρχοντες, principes) Horum instar, Pilatus; ut regum, Herodes. Accurate respondent prophetia et eventus. Deinceps Herodes, non Pilatus, etiam apostolos legitur afflixisse.

v. 27. συνήχθησαν, convenerunt) Id repetitur ex v. 26. — ἐπ' ἀληθείας, vere) ut res ipsa demonstrat. — παιδά σου, Ministrum tuum) cujus typus David. nam hic eodem nomine appellatur v. 25. — ὃν ἔχρισας, quem unxisti) Hic est rex unctus Domini. v. 26. Psalm. 2, 2. 6. — ἡρωδης, Herodes) Hic, cum Jesum in potestate sua haberet, tamen non dimisit, sed Pilato remisit, consentiens in ea, quae erat facturus Luc. 23, 7. ss. 13, 31. — λαοίς, populis) Pluralis, repetitus ex Psalmo, poëticus. Unus alterque cod. λαός, sed λαοίς respicit versum 25. conf. 1 Reg. 22, 28. ac plane Psalmo 2. respondet praescns oratio fidelium, ut collatio docet:

reges, Herodes:
principes, Pontius Pilatus:
gentes, gentes:
populi, populi Israël.

Agit psalmus ille de regno Christi: quare in hostibus Herodes potius et Pilatus memorantur, quam Caiphas pontifex, qui versu 29. includitur.

v. 28. ποιήσαι, facere) Plura facere, cum vellent, non potuere. Constr. cum convenerunt, non cum unxisti. Nam subjectum verbi facere sunt hostes congregati, de quibus praedictum erat. conf. c. 2, 23. 3, 18. — ὅσα, quaecunque) non pauciora, sed nec plura. — ἡ χείο σου καὶ ἡ βουλή σου, manus tua et consilium tuum) Notabilis ordo verborum. Manus Dei citius sentitur, quam consilium. Potentia innuitur et sapientia. — προώρισε) pruefiniit.

v. 29. ἀπειλάς, comminationes) Plurale. v. 17. 21. — παφόησίας, libertate) quicquid illi minentur. — λαλεῖν, loqui) Non petunt, ut sibi licent non loqui, nedum ut alii mittantur; nam certi erant de sua vocatione.

v. 30. ἐν τῷ, in) in extendendo, id est, dum extendis. Sermonem comitantur miracula, eique stimulum addunt. c. 14, 3. Marc. 16, 20. — ἐκτείνειν σὲ, extendus) Saepe in V. T. laudatur brachium Domini extentum. — εἰς ἴασιν, ad samationem) v. 22. — γίνεσθαι) Repete ἐν τῷ, dum fiunt. Namque non possum construere εἰς γίνεσθαι, non interveniente articulo: itaque εἰς ἴασιν construitur cum ἐκτείνειν. Comma debet esse non ante εἰς, sed post ἴασιν, dum extendis — et dum signa fiunt. Sie planum est. — ἀνόματος, nomen) v. 17.

v. 31. ἐσαλεύθη, molus est) Documentum, omnia per Evangelium commotum iri. c. 16, 26. — ἐπλήσθησαν, repleti sunt) denuo. — μετὰ παβόησίας, cum libertate) Parrhesia illico eis collata est, uti v. 29. orarant, eamque prima quaque occasione inter se et ad alios exseruerunt.

v. 32. ή καρδία καὶ ή ψυχὴ μία, cor et unima una) in credendis et agendis. Egregius character. — οὐδὲ εἰς, ne unus quidem) in tanta multitudine. Summus gradus concordiae. — ἔλεγεν, dicebat) Hoc ipso praesupponitur, proprietatem possessionis non plane fuisse deletam. — κοινὰ, communia) Sic ferebat directio divina; fidelium numerus magnus ille quidem, sed non tantus, quantus postea; imminens mutatio status Judaici. Magistratus tum non interpellarunt, quo minus ecclesia et singuli Christiani facultates suas, prout ipsis placeret, dispensarent. v. 34. s. 6, 1. s. 11, 30. 24, 17. 1 Cor. 16, 1.

v. 33. ἀπεδίδουν, reddebunt) Certi certos faciebant alios. — οί ἀπόστολοι, apostoli) Horum id proprie erat. nam viderant. Horum eximia fuit mensura. c. 5, 12. — χάρις, gratia) Gratia DEI et favor populi.

v. 34. οὐδὲ γὰο ἐνδεής τις, neque enim quisquam egens) Sic hodie esse debebat, etiam sine communione bonorum, quae non nisi summo fidei et amoris flori convenit. — πωλοῦντες, vendentes) Praeclare collocarunt opes suas, antequam

urbem Romani vastarent. Ut Israëlitae ab Aegyptiis, sic Christiani ab Judaeis lucrifecere.

v. 35. xal erldouv, et ponebant) uti milites arma submittentes. Significabant,

apostolos, divina gubernante sapientia, arbitrium omne rerum habere.

1) v. 36. δ ἐπικληθεὶς, qui cognominatus est) Novum specimen majestatis apostolicae, fidelibus cognomina dare. — νίὸς παφακλήσεως, filius consolationis) Cognomen evangelicum. Etymon explicat de Dieu ad h. l. et Hiller. Onom. p. 300. — λενίτης, Levites) Pro Leviticis, Christiana vigent. Sequentur etiam sacordotes. c. 6, 7. — πύπριος τῷ γένει) Sic, ποντικὸς τῷ γένει, ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει. c. 18, 2. 24.

v. 37. ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, cum esset ei ager) extra terram Israëlis, in qua Levitis nulla portio fuerat.

### CAPUT V.

- v. 1. 'Avarlaς σύν σαπφείρη, Ananias cum Sapphira) Gratiosa et pulcra nomina, mores mali.
- v. 2. ἐνοσφίσατο, fraudavit) Peccatum Achan et Ananiae in multis simile, principio ecclesiae V. et N. T. idemque verbum ἐνοσφίσατο fraudavit de Achane dicitur Jos. 7, 1. Ille tamen in V. T. ore Dei, manu hominum interemtus; hic, in N. T. manu divina, ore apostoli. Simile item peccatum Judae et Ananiae. ἀπὸ τῆς τιμῆς, de pretio) Videntur non credidisse hi duo, rem Christianam diu mansuram. συνειδυίας, conscia) Gravius peccarunt, cum potuissent se invicem dehortari. ἐνέγκας μέρος τι, afferens partem quandam) proinde ac si totum esset. Ananias tamen totum attulisse videri voluerat: itaque non multum interverterat.
- v. 3. ἐπλήρωσεν, implevit) audacia et fraude, te non obsistente. Ipse Ananias fortasse non existimavit, Satanam subesse. Plenitudo cordis Satanica, summus malitiae gradus. ψεύσασθαί σε) ut falleres, quantum in te est: quasi Spiritus sanctus nesciret fraudem tuam. v. 9. ψεύδομαι cum accusativo, Deut. 33, 29. inde Ps. 66, 3. it. Job. 6, 10. 8, 18. aliquanto plus notat, quam cum dativo. τὸ πνεῦμα τὸ ᾶγιον, Spiritum sanctum) qui in nobis est, (conf. 2 Cor. 13, 3.) 1 Thess. 4, 8. et quo dirigente bona ecclesiae administrantur.
- v. 4. μένον, manens) id est, dum manebat invenditus ager. σοὶ ἔμενε, tibi manebat) Libera res fuit communio bonorum. ἐν τῷ σῷ ἔξουσία, in tua potestate) Propositum merum, si votum absit, non obligat ad faciendum aliquid, quod per se bonum est, nec tamen necessarium. conf. Joh. Val. Schmidii diss. jur. Lipsiae habita A. 1712 de Proposito in mente retento nihil operante. §. 18. τί ὅτι, quare) Liberrime peccavit Ananias et cum diuturna proaeresi. ἔθου, posuisti) Idem peccatum et ab homine et a Satana. τῷ θεῷ, DEO) Quae DEO te dare professus es, intervertisti. Ratio Spiritus sancti continetur sub ditione particulae ἀλλα, sed, non sub ditione particulae οὐπ, non. Itaque haec est sententia: Ananias mentitus est DEO et ejus Spiritui, non hominibus et Petro. Aude, si potes, Sociniane, ita dicere: Mentitus est non Spiritui S. et Petro, sed DEO. Mendacium Ananiae, ut est mentitus Spiritui S. et ut mentitus est DEO, idem prorsus peccatum est, et aeque grave; imo gravius quodammodo, ut est mentitus Spiritui S. conf. Marc. 3, 28. Firmissimum argumentum, quo probatur, Spiritum S. esse Personam, et Personam Deitatis.
- v. 5. πεσών, cadens) Terror Ananiae, specimen terroris, quo percellentur impii in judicio, citra exanimationem. ἐξέψυξε, exanimatus est) Hoc verbo mors misera denotatur. v. 10. c. 12, 23. Judic. 4, 21. Vers. LXX. Alex. Quaeres, cur tanta poena et tam repentina mors inflicta hoc gratiae N. T. pleno tempore? coll. Luc. 9, 55. 56. Resp. I. Discipuli sua voluntate ignem poposcerant

<sup>1)</sup> καθότι, prout] Non prout plus minusve quivis tradiderat. V. g.

in Samaritas: nunc Spiritus sanctus Petrum regit. II. Jesus, illo exinanitionis statu, Samaritanis fuerat ignotus, eisque postea praedicandus: Ananias et Sapphira evidentissime cognorant gloriam Christi et praesentiam Spiritus sancti, et uberrimam habuerant occasionem salutis. III. Ananias et Sapphira peccarunt atrocissime, liberrime, mutuo consensu, et mensuram peccati subito impleverunt. IV. initio illius oeconomiae salutare multis fuit exemplum in eis editum, et timor ex illo. V. quod gravitati poenae in corpore accessit, in anima potuit decedere.—φόβος, timor) vim refringens exempli pessimi. — τοὺς ἀπούοντας, qui audierunt) non modo super eos, qui viderunt. Sic v. 11.

- v. 6. οί νεώτεροι, juniores) Hos docebat rem exsequi. συνέστειλαν) composuerunt. ξθαψαν, sepelierunt) illico. Neque enim mora opus erat.
- v. 7. διάστημα, spatium) Mulier, vas infirmīus, longius habuit poenitentiae spatium. Pretiosum trihorium! μη είδυῖα, nesciens) Nam si scisset, confessio ejus nil magnum fuisset. Neque digna erat, quae sciret; quum Spiritum Domini tentasset.
- v. 8. ἀπεκρίθη, respondit) mulieri, cujus introitus in coetum sanctorum erat instar sermonis. εἰπέ μοι, dic mihi) Hortatur eam ad dicendum, quod res esset. εἰ τοσούτου, tantine) Hîc summam, ut videtur, expressit Petrus. οἰ πόδες, pedes) Id expressius, quam si diceretur, qui sepeliverunt.
  - v. 10. εύρον, invenerunt) post reditum.
- v. 11. ἐκκλησίαν, ecclesiam) Prima hîc (coll. cap. 2, 47. not.) mentio, atque adeo specimen nativum, ecclesiae in N. T. constitutae, per evangelium evocatae, ab Judaismo sejunctae, per baptismum Christo insitae, per communitatem omnimodam conglutinatae, per Ananiae Sapphiraeque excidium disciplinatae. Interim appellavit Lucas discipulos et copiam nominum: omnes credentes: numerum virorum: multitudinem credentium. c. 1, 15. 2, 44. 4, 4. 32. πάντας, omnes) Etiam nos timere debemus. τους ἀπούοντας, audientes) Audierunt sine dubio etiam antistites Judaeorum: neque tamen ea de re litem Petro intenderunt. Ananiae delictum erat jam manifestum: et poena erat aperte miraculosa.
  - v. 12. απαντες, cuncti) credentes. στοα, porticu) loco capaci.
- v. 13. τῶν λοιπῶν, reliquorum) extra credentes. κολλᾶσθαι, se conjungere) familiariter.
  - v. 14. πλήθη) Pluralis grandis. Jam non initur numerus, uti c. 4, 4.
- v. 15. ἄστε, ita ut) Hoc pendet a v. 12. initio. κατὰ τὰς πλατείας, secundum plateas) Praepositio habet sensum distributivum sine articulo, v. 42. non cum articulo, c. 8, 3. κλινῶν καὶ κοαββάτων) Lectus sumtuosior: grabatus, tenuior. πέτρον, Petro) Qui Jesum abnegarat, nunc eo magis erat conspicuus in fide. αὐτῶν, illorum) Vid. App. Crit. Ed. II. ad h. l. de additamento: et liberabantur ab infirmitate sua. Incisi hujus vis habetur versu 12. et 16. 1).
- v. 16. απαντες, omnes) Nullum jam erat ἀπότευγμα, nullus conatus irritus, ut ante, Matth. 17, 16.
- v. 17. ἀναστὰς, exsurgens) Non sibi quiescendum ratus est. τῶν σαδ-δουκαίων, Sadducaeorum) Ad hos multi se aggregarunt, quo magis oppugnarent resurrectionem Jesu Christi. ξήλου, zelo) Impotentia hujus affectus ex tota eorum actione elucet.
- v. 19. ἄγγελος, angelus) Undique invenietis, has magnas consolationes non contigisse, nisi valde afflictis. Justus Jonas. τὰς θύρας, januas) c. 12, 10. 16, 26.
- v. 20. πορεύεσθε, ite) illico. σταθέντες, stantes) liberrime. ἐν τῷ ἱερῷ, in templo) publice, ut antea. τῷ λαῷ, populo) quum proceres audire nolunt. πάντα, omnia) sine imminutione. τὰ ξήματα τῆς ζωῆς ταύτης, verba vitae kujus) Id est, haec verba vitae. coll. v. 32. Sic apud Hebraeos adjectivum

<sup>1)</sup> neoce, circumcirco Longius identidem latiusque res progreditur. V. g.

saepe convenit posteriori substantivo. conf. c. 13, 26. Verba vitae, Joh. 6, 68., sine timore praedicanda, de vita Christi et fidelium.

v. 21. yeçovdíav) Verbum LXX virale.

v. 23. nendelouévov, clausum) Angelus iterum clauserat. v. 19.

- v. 24. διηπόφουν, haesitabant) Mundus, Dei servos exagitans, innumerabilibus sese haesitationibus implicat, et culpam in illos confert. c. 12, 18. 16, 20. 17, 6.
  - v. 25. έστῶτες, stantes) Antitheton: posuistis.
- v. 26. οὐ μετὰ βίας) non cum vi: qua alias non abstinuissent. Saepe importunitas multitudinis, per se non bona, conducit bonae causae. Luc. 20, 6.
  - v. 27. ἐπηρώτησεν, interrogavit) expostulans.
- v. 28. παραγγελία, praecipiendo) Pudet dicere: minando. coll. c. 4, 17. nam non poterant punire. παρηγγείλαμεν, praecipimus) Vide crassam calliditatem hostium Evangelii. Edicta, leges et interdicta, quae a testibus veritatis DEO obsequentibus non possunt non infringi, pro lubitu et faciunt et extorquent et fingunt, ut insontes quasi sontes plectantur. O iniquitas! τούτω τούτω τούτω, isto istius) Fugit appellare Jesum. Petrus appellat et celebrat. v. 30. 31. την ίερουσαλημ, Jerusalem) in qua nos, inquiunt, excubamus. βούλεσθε, vultis) Verbum invidiosum. Non id volebant apostoli, sed ex vero docebant, Jesum ab Judaeis nefarie fuisse interemtum, ac simul viam ostendebant, qua virtutem sanguinis Jesu ad gratiam et salutem experirentur. ἐπαγαγεῖν) Sic Jud. 9, 24. ἐπαγαγεῖν τὴν αδικίαν καὶ τὸ αἰμα αὐτῶν ἐπιθεῖναι ἐπὶ άβιμέλεχ. ἐφ' ἡμᾶς, super nos) Ipsi, paulo ante, sanguinem Justi in se receperant, verbis, Matth. 27, 25. et re ipsa, mox v. 30. [Hic adversariorum mos est. Opportunitatem nacti feroces, insanos atque truculentos se exhibent: tum, victoriá ad partes oppositas vergente, nolunt vel facto vel consilio tantopere peccasse. V. g.]

v. 29. πέτρος, Petrus) Quamvis Petrus jam praeter ceteros senserat odium mundi, tamen loquendi et agendi partes a se non amolitur. Idem non jam utitur titulo, uti cap. 4, 8. quin haec est quasi continuatio sermonis, cum incremento severitatis. — Θεφ, Deo) qui per angelum jussit loqui. v. 20. — ἀνθρώποις,

hominibus) qui tacere jubetis.

v. 30. τῶν πατέρων, patrum) Cap. 3, 13. — η̈γειρεν, suscitavit) ex semine Davidis. c. 13, 23. 3, 22. Hanc enim suscitationem spectabant promissiones patribus datae. Idem verbum, Luc. 1, 69. — διεχειρίσασθε) Antea dixerat, ἀνείλετε, ἀπεκτείνατε, ἐσταυρώσατε, nunc severiore phrasi utitur. — ἐπὶ ξύλου, in

ligno) In ligno, initium peccati: in ligno, expiatio.

v. 31. ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα, Principem et Salvatorem) Auctorem salutis, Hebr. 2, 10. Id est, exaltavit illum, ut sit princeps et Salvator. c. 2, 36. — ὕψωσε, exaltavit) Exaltatio resurrectionem ex mortuis praesupponit, vel etiam includit. Phil. 2, 9. — δοῦναι, ad dandum) Poenitentia est donum laetum, non triste negotium. c. 11, 18. 2 Tim. 2, 25. — μετάνοιαν, poenitentiam) qua Jesus accipitur, ut princeps. — ἄφεσιν, remissionem) qua accipitur, ut Sulvator. — άμαφτιῶν, peccatorum) etiam illius peccati, quod in Jesum admisistis. v. 28.

v. 32. καὶ, et) et inde. — δὲ, vero) Haec particula amplificat. Spiritus sancti testimonium majus est, quam apostolorum. — τοῖς πειθαρχοῦσιν, obedientibus) Deus, inquit Petrus, dedit nobis Spiritum sanctum: is ad testandum nos impellit et nos obsequimur. v. 29. Notanda, coll. v. 36. 37. 40. ubi πείθεσθαι, extat, utriusque verbi ex Ammonio differentia: πείθεσθαι μὲν τὸ ἐκουσίως συγκατατίθεσθαι· πειθαρχεῖν δὲ, τὸ κελεύοντι πεισθῆναι. Conf. Act. 27, 11. 21.

v. 33. διεπρίοντο) findebantur cordibus. c. 7, 54. Sic finder Latini dicunt.

- εβουλεύοντο) consultabant.

v. 34. ἀναστάς. surgens) ut plura dicturus. — ἐν τῷ συνεδρίο, in concilio) Undique potest DEUS excitare defensores. — φαρισαῖος, Pharisaeus) Resurrectionem mortuorum credens, a Sadducaeis negatam. — τίμιος, in pretio habitus) magnae existimationis. — παντὶ τῷ λαῷ, omni populo) quamvis proceres, Sad-

ducaei v. 17., eum non tanti aestimarent. — ἔξω, foras) Sic leniebatur procerum

iracundia. — βραχύ τι, paululum) Moratus sermo.

v. 36. πρὸ, ante) Pulcrum est, exemplis consilia munire. Ea Gamaliel prudenter praemittit, deinde consequens addit. — ἐαυτὸν, se) Character falsae doctrinae. c. 8, 9. — εἰς οὐδὲν, ad nihilum) non solum consilia eorum, sed ipsi ad nihilum venerunt. Quot miseri homines a falsis ducibus in perniciem perducti sunt!

v. 37. μετά, post) Alius ergo Theudas fuerit oportet, quem Josephus huic Judae postponit. — ταῖς ἡμέραις, diebus) tempore tum noto et novis rebus op-

portuno.

v. 38. λέγω ὑμῖν, dico vobis) Hace formula hoc loco blandum quiddam habet potius, quam severum. — ἐάσατε, sinite) ut agant, quod agunt. Causae aperte bonae, assentiendum; aperte malae, resistendum. Sed in re subita, nova ac dubia, et ad adversarios incensos, eximie salutare est Gamalielis consilium. — η, aut) Significat, opus potius, quam consilium esse appellandum. Certe apostoli non suo, sed divino consilio agebant omnia. — καταλυθήσεται, dissolvetur) solvi poterit et solvetur, vel per vos, vel per alios, vel per se.

v. 38. 39.  $\dot{k}\dot{a}v$   $\dot{\dot{q}}$ ,  $\dot{\epsilon}l$  for iv, si sit, si est) Illud mere conditionaliter; hoc, illi quippe oppositum hoc loco, categorice sonat. Ideo etiam in secunda, non in

prima plurali hoc alterum eloquitur Gamaliel.

- v. 39. μή ποτε καὶ, ne quando etium) Moratus particularum usus. Etiam significat, praeter conatum irritum, reos illos etiam improbitatis fore. Hoc incisum pendet a sensu incisi proximi: non potestis, neque adeo debetis, dissolvere. Θεομάχοι) Hoc verbum Symmachus non semel pro Hebr. Τακα ροσείτ. Conjugata, Θεοῦ, Θεομάχοι. [Magnus talium est numerus. V. g.] εύφεθῆτε, inveniamini) in exitu.
- v. 40. ἐπείσθησαν) assenserunt, hactenus, ut ne occiderent apostolos. neque enim mentem saniorem induebant assessores. δείραντες, verberantes) Id adhuc non fecerant Judaei, deinde majora inflicturi. Etiam mundus per gradus procedit, vel odio crescente, vel per speciem aequitatis.
- v. 41. χαίφοντες, gaudentes) Character veritatis, gaudium in afflictionibus, verum, profundum, purum. ὑπλο τοῦ ἀνόματος, pro nomine) sc. hoc. Nonnulli addidere, τοῦ ἰησοῦ, τοῦ κυρίου ἰησοῦ, τοῦ χριστοῦ. Locutio absoluta, uti 8 Joh. v. 7. Lev. 24, 11. Nomen Jesu expresserat Lucas versu praecedente. Eo refertur hic versus cum eleganti ellipsi pronominis. κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι, digni habiti sunt contumeliam pati) Eximium oxymoron. sic, donatum est, ut patiamini, Phil. 1, 29. conf. 1 Petr. 2, 19. [Contumelia coram hominibus, dignatio coram DEO. V. g.]

v. 42. οὐπ ἐπαύοντο, non desinebant) quicquid prohiberet mundus. — τον)

Nunciabant, Jesum esse Christum.

## CAPUT VI.

- v. 1. Πληθυνόντων) scil. ξαυτούς. In multitudine facilis est causa murmuris.

   τῶν ἐλληνιστῶν, Hellenistarum) Erant Judaei extra Palaestinam nati; quibus v. gr. Graeca erat vernacula praeter Hebracam linguam: ut hodie quoque multi sunt Judaei Lusitani, Germani etc. παφεθεωφοῦντο, praeteribantur) sine malevolentia. Non sufficiebant apostoli ad omnia. αί χῆφαι, viduae) quarum etiam in sancta societate facilior oblivio, viris rem suam magis urgere valentibus.
- v. 2. ήμᾶς, nos) apostolos. καταλείψαντας, relinquentes) Non poterant utrumque simul curare: quare id, quod nobilius est, tuentur. Periculosum est, relinquere ea, quae praecipue demandata sunt. Id saepe imprudentibus accidit. Longe hoc seposuerunt episcopi, rebus mundanis ita impliciti, ut spiritualia, extra solennem pompam, fere absorbeat principatus. διακονεῖν τραπέζαις, ministrare mensis) Locutio indignitatem aliquam exprimit. Antitheton, ministerium

verbi. v. 4. Diaconorum in ecclesia primitiva quae partes fuerint, copiose disquiritur: sed res possit paucis comprehendi. Apostolorum, evangelistarum, episcoporum, praecipuum munus fuit, praedicare verbum DEI: secundarium, curam quasi paternam (etenim ecclesia initio instar familiae erat) gerere victūs, pauperum praesertim, peregrinorum, viduarum, etc. Diaconi autem, utriusque sexus, constituti sunt proprie pro eadem cura victūs: et in eam partem permultum operae impendere necessum habuerunt in ecclesia Hierosolymitana; ceteris in locis, vel plus vel minus: quod reliquum erat operae, praedicationi verbi impenderunt.

v. 3. μαςτυςουμένους, testimonio praeditos) contra quos nulla militaret iniquitatis suspicio, quamvis nullo opus esset jurejurando, satisdatione, syngrapha etc. conf. 2 Reg. 12, 15. 22, 7. Post Ananiam in re sua tam severe punitum nemo tam celeriter in re aliena fidem falleret. — ἐπτὰ, septem) Hi non initio, sed post apostolos et per apostolos constituti sunt. In ecclesiae regimine multa DEUS reliquit temporibus: sed nil sine Deo ecclesia debet constituere. Quinque circiter millia virorum fuerant c. 4, 4. nunc cum accessionibus interea factis numerus is erat effectus, ut singula facile millia singuli diaconi curarent. — πλήρεις, plenos) Res est non levis, bona ecclesiae dispensare. etiam in quaestore et diacono, qua tali, debent esse dona administrantia et sanctificantia. [Scil. non pro rapina aestimanda sunt bona ecclesiastica, sed spirituali modo atque tali administranda, quali septem isti, vel ipsi etiam apostoli, siquidem superstites essent, uterentur. Ipse DEUS aliquando rationem reposcet. V. g.] — καταστήσομεν) Indicativus, uti 1 Cor. 6, 5. Eph. 6, 16. Phil. 2, 20.

v. 4. τη προσευχη και τη διακονία του λόγου, orationi et ministerio verbi) Potiores sunt preces ministerio sermonis. — προσκαρτερήσομεν, incumbemus) unice vacabimus. Hae partes sunt nobilissimae, quas nemo episcopus alteri,

quasi ipse majoribus rebus intentus, delegare potest.

v. 5. παντός, omni) Pulcher consensus, cum obsequio. — στέφανον, Stephanum) Ex nominibus Graecis ad alias causas (ex. gr. ne Hebraei praevalerent Hellenistis in distributione victûs) additis recte colligitur, hos VII fuisse partim Hebraeos, partim Hellenistas. Multi Judaei habuere nomina Graeca. — πλήρη, plenum) Hic excelluit: ceteri non excluduntur. v. 3. — πίστεως, fide) non modo fidelitate, sed fide spirituali. — παρμενᾶν, Parmenan) Parmenionem. Sic exprimit Chronicon Alexandrinum. — προσήλυτον, proselytum) Ad proselytum confugere poterant proselyti. Proselyti spectati etiam possunt adhiberi muneribus.

v. 6. προσευξάμενοι, orantes) apostoli. Aliud subjectum verbi prioris, sta-

tuerunt, alind posterioris. c. 8, 17.

v. 7. ηυξανε, crescebat) servata concordia et assiduitate in verbo DEI. — σχλος, multitudo) Dicitur σχλος etiam numerus non maximus c. 1, 15. Luc. 5, 29. 6, 17. Joh. 12, 17. quare nil improbabile hoc loco dicitur. De sacerdotibus minus spei esse potuisset: nunc horum exemplo alii eo plures moventur. Reliquus populus proximo commate innuitur 1).

v. 8. στέφανος δὲ, Stephanus autem) Stephanus rerum externarum causa constitutus, tamen etiam spiritualia exsequitur. In ecclesia bona, omnia tendunt ad

sublimius: in morbida, vergunt ad deterius.

v. 9. ἐκ τῆς συναγωγῆς — ἀσίας, e synagoga — Asia) Descriptio haec tota unius ejusdemque synagogae, quae erat Hierosolymis, florentissima, omnium oculos in se convertens, constans ex nationibus externis, Europaeis, Africanis, Asiaticis. v. gr. a Cilicia habebat Saulum. Unde porro valde verisimile fit, Gamalielem illum legis doctorem, quippe Sauli praeceptorem, huic ipsi synagogae ac seminario praefuisse, eoque vel inscio vel invito hunc tumultum esse excitatum. —

<sup>1)</sup> ὑπήχουον τῆ πίστει, obediebant fidei] Fides h. l. testimonium evangelii denotat, fide dignissimum: quare aliis locis dicitur, evangelio obedire, Rom. 10, 16. 2 Thess. 1, 8., atque inde, obedientia fidei, Rom. 1, 5. 16, 26. Exhibet nobis DEUS testimonium suum: quod qui recipit ut verum, is submisse aures praebet, adeoque praestat obedientiam. V. g.

Libertinorum) Vocabulum Romanum. nam multi Judaei Romae erant: c. 18, 2. 28, 17. et qui eorum bellis superioribus capti Romanque perducti fuerant, horum multi, libertate facile recuperata, (nam Romani non delectabantur Judaeis) Hierosolymam redierant, et fortasse multos proselytos, ejusdem conditionis, id est, libertinos, secum adduxerant. vid. Reineccii Annot. h. l. Itaque pro Romanis Libertini appellantur. adde not. ad cap. 2, 10. — τῶν ἀπὸ) Construe, ἐχ τῆς συναγωγῆς τῶν ἀπὸ κιλικίας.

v. 10. τῆ σοφία, sapientiae) Validissimum, sapientia. — καὶ τῷ πνεύματι, et Spiritui) Epitheton, sancto, non additur, uti v. 3. 5. additur. Adversarii sentiebant. Spiritum esse in Stephano; Spiritum sanctum in eo esse, non sciebant.

- v. 11. τότε, tunc) Confugium succumbentium. εἰς, in) Calumniatores primum loquuntur hic indefinite; tum definite, v. 13. s. τὸν) ipsum. Articulus ἐπίτασιν significat.
- v. 12. συνεκίνησαν, commoverunt) Κινεῖσθαι moveri inprimis dicitur, quod non movetur ratione. c. 21, 30. τον λαον, populum) qui valebat multitudine. τους πρεσβυτέρους, seniores) qui valebant auctoritate. τους γραμματεῖς, scribus) qui valebant doctrina.
- v. 18. οὐ παύεται, non desinit) Invidiam facere conantur. ξήματα λαλῶν, verba loqui) Eadem phrasis, Luc. 12, 10. τοῦ νόμου, legem) v. 14. fin. conf. c. 21, 28.
- v. 14. γὰο, enim) Vide consequentiam ex verbis optimis inique tractam v. 13. οὐτος, hie) Demonstrativum, uti Deut. 9, 3., sed ab adversariis Stephani adhibitum ex acerbitate, contemtim. coll. Luc. 15, 30. not. καταλύσει, destruet) Quaelibet calumnia arripit aliquid ex vero. Stephanus, jam enim maturum erat, innuerat aliquid de iis, quae eventura erant. Et videtur de abrogatione rituum paene plus vidisse, quam Petrus ante responsum Spiritûs, c. 10, 19. coll. antecedd.
- v. 15. Sou reósomov àyythov, tanquam faciem angeli) Gloria fidelium abscondita saepe etiam ex corpore elucet, praesertim ex cruce alta, et in coelo. Etiam Mosis facies splenduit. Scriptura cum aliquid eximie laudat, divinum appellat c. 7, 20., vel certe angelicum: et angelis splendor adscribitur, et angeli sine dubio aderant Stephano.

### CAPUT VII.

v. 1. O agricosus, princeps sacerdotum) tanquam praeses. — el, num) Interrogatio servit convenientiae apologiae Stephani ad crimina adversariorum. «pa ergo habet speciem aequitatis et admirationis. Summa est hacc: Ego agnosco DEI gloriam, patribus revelatam, v. 2., Mosis vocationem, v. 34. s., Legis majestatem, v. 8. 38. 44., templi et loci hujus sanctitatem, v. 7. fin. 45. 47. Et quidem templo antiquior est lex; lege, promissio. DEUS quippe se Abrahamo et Isaaco et Jacobo eorumque filiis et dedit gratuito DEUM et praestitit: v. 2. s. 9. s. 17. s. 32. 34. 45., atque hi fidem et obedientiam DEO praestitere, v. 4. 20. s. 23., praesertim in tuenda lege, v. 8., et terra. v. 16. Interim DEUS neque initio, neque semper postea, praesentiam suam huic uni loco alligavit; nam etiam ante templum et extra terram hanc se cognoscendum et colendum praebuit: v. 2. 9. 33. 44. neque patres eorumque posteros plane huic loco affixos fuisse, peregrinationes eorum ostendunt, v. 4.s. 14.29.44., et exilium. v. 43. fin. Vos autem semper mali fuistis, v. 9., Mosi repugnastis, v. 25. s. 39. s., terram aversati estis, v. 39., DEUM reliquistis, v. 40. s., templum superstitiose coluistis, v. 48., DEO ejusque Spiritni obstitistis, v. 51., prophetas ipsumque Messiam interfecistis, v. 52., legem non servastis, v. 53. Ergo DEUS non tenetur vobis, nedum vobis solis. Solent in Scriptura superiores historiae, re ab initiis repetita, commemorari: sed ita, ut pro ratione instituti alia percurrantur, alia praetermittantur. vid. cap. 18, 17. s. Deut. 33, 2. s. Ps. 106, 7. s. Ez. 20, 5. s. Hab. 3, 3. s. Hebr. 11, 3. s. ubi de fide, ut hoc loco de infidelitate agitur. Opportunissimamque hoc solenni tempore ac loco Stephanus, cum apostoli testimonium de Jesu Christo potius gererent, rerum veterum instituit anakephalaeosin: quae etiam specimen praebet Historiam ecclesiasticam sapienter enucleandi. Quare nullo modo assentiri Erasmo aliisque debemus, quibus multa in hac oratione non ita multum pertinere videntur ad id, quod instituerit Stephanus. Sane dignissimum plenitudine spiritus, fidei et virtutis est hoc testimonium: et quanquam non ponit enunciationes enunciationibus adversariorum directe contradicentes; tamen ad omnia nervose respondet. Neque dubitari potest, quin Stephanus, expeditis praeteritis ac praesentibus, illaturus aliquid fuerit de futuris, destructione templi, abrogatione legis ceremonialis, ac poena populi, coll. v. 43. fin. plura autem de Jesu Nazareno vero Messia; coll. v. 37. nisi ejus oratio clamoribus obstrepentium Judaeorum (ut idem Erasmus commode monet) interrupta fuisset. Unica est haec oratio copiosa hujus libri a teste Christi, qui non esset apostolus, habita; documentum Spiritûs pretiosum.

v. 2. ἀδελφοί καὶ πατέρες, fratres et patres) pro diversa aetate. Stephanus, juvenis. — ὁ θεὸς τῆς δύξης, DEUS gloriae) Summa laudis divinae. Gloria, divinitas conspicua. Magnifica appellatio innuit, DEO Abrahamum et se totum, et posteritatem, et terram et bona omnia sibi posterisque promissa et exhibita, in acceptis, et nil expensum retulisse. — ἄφθη, apparuit) ut DEUS gloriae, conspiciendum se exhibuit. — τῷ πατρὶ ἡμῶν, patri nostro) Inde hoc beneficium etiam ad Abrahami progeniem pertinuit. — πρὶν η, priusquam) conf. v. 4. fin.

v. 8. ἔξελθε — δείξω) Sic Gen. 12, 1. LXX, nisi quod inferent, καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου. — γῆς, terra) Hoc inferebat egressum e Chaldaea. — συγγενείας, cognatione) Hoc inferebat deinceps egressum ex Haran, quo venerat familia Abrami. v. 4. Pars familiae adultior remansit in Mesopotamia, junior in Haran. neque enim Thara plane solus ibi remansisse censebitur. Qui Abramum etiam ex Haran secuti sunt, sua sponte sunt secuti. Abram non jussus est secum ducere: et ni secuti essent, tamen exisset ex Haran. conf. Gen. 11, 31. 24, 4. — ἣν ἄν, quamcunque) Non norat Abram, quae terra foret. Hebr. 11, 8.

v. 4. γαλδαίων, Chaldaeorum) quorum terra ad Mesopotamiam pertinebat. — μετά, posiquam) Abram, dum Thara vixit in Haran, domum quodammodo paternam habuit in Haran, in terra Canaan duntaxat peregrinum agens: mortuo autem patre, plane in terra Canaan domum unice habere coepit. Non caret mysterio, quod Abrami pater non intravit terram Canaan: sic enim constitit, non jure hereditatis mundanae hanc ei et posteris obvenisse. — νῦν, πυπο) hodie.

v. 5. οὐδὲ βῆμα ποδός, ne vestigium quidem) Agrum illum, de quo v. 16., non ex donatione divina accepit Abraham, sed emit, ipsa emtione peregrinum eum esse docente. — ἐπηγγείλατο, promisit) Gen. 12, 7. — αὐτῆν, eam) totam. — οὐκ ὅντος αὐτῷ τέκνου, cum soboles ei non esset) Ne Ismaël quidem adhuc natus erat; neque spes ulla prolis, ob Sarae sterilitatem. Ex promissione erat st hereditas et posteritas ipsa. Hoc comma facit ἐπίτασιν, ut illud, ne vestigium quidem.

v. 6. δὲ, autem) Antitheton, inter promissionem et tempus impletionis exspectandum. — ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῷ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν, ἔτη τετρακόσια· καὶ τὸ ἔθνος — ἐγὼ) Gen. 15, 13. s. LXX, ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῷ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν αὐτοὺς, τετρακόσια ἔτη. τὸ δὲ ἔθνος — ἔγώ. — ἀλλοτρίᾳ, aliena) Aegyptus tum non nominata. conf. ῷ ἐὰν, euieunque. v. 7. — κακώσουσιν) Comma ab aliis omissum, res ipsa, (de qua mox.) postulat, et accentus Gen. 15, 13. — ἔτη τετρακόσια, annos quadringentos) Hi anni non modo ad servitutem Aegyptiacam, (quae diu post obitum Joseph et fratrum ejus, multiplicato populo, coepit, v. 15. seqq.) sed ad totam peregrinationem in terra aliena sunt referendi. [a nato Isaaco ad exitum usque ex Aegypto. V. g.] Anni CCCC in populo, anni XXXX in homine, periodus memorabilis; etiam in Israël

et Mose. Eo autem ipso indicatum fuit, laetam habitationem in terra Canaan multo postea fore diuturniorem.

- v. 7. καὶ λατρεύσουσί μοι ἐν τῷ τόπο τούτω) Ex. 3, 12. LXX, καὶ λατρεύσετε τῷ θεῷ ἐν τῷ ὄρει τούτω. Haec Moses sibi dicta refert de loco Horeb, non exclusa terra Canaan. ibid. v. 8. Nam si latria in Horeb fuit signum missionis Mosis, Ex. 3, 12., multo magis latria in terra Canaan signum fuit. Itaque oracula ad Abram et Mosen facta Stephanus contexit, hoc sensu: Exibunt ex terra servitutis (hoc utrique dictum) et venient in Horeb, et servient Domino in hoc loco; et inde venient in terram Canaan, et Domino servient. Haec ita contexens nervose ostendit: (1.) illud, quod Mosi dictum erat de cultu Israëlis erga DEUM, jam Abrami tempore divinitus intentum et significatum fuisse: (2.) ideo doctos eos in Horeb fuisse DEO servire, ut in terra Canaan perpetuo eum colerent: v. 44. (3.) cultum in Horeb valde fuisse a populo imminutum, v. 40. s. et potius tandem in ingressu terrae Canaan praestitum. v. 45. Servient mihi, dicitur, non, Aegyptiis; libere, ut Sacerdotes.
- v. 8. καὶ οὖτως, et sic) post datum foedus circumcisionis. nam Ismaël antea natus erat. οὖτως, sic, incluso tempore, ut πῶς quomodo. Rom. 4, 10. πατεριάρχας, patriarchas) Magnifica appellatio, ex LXX int.
- v. 9. 1) ἀπέδοντο είς αίγυπτον, vendiderunt in Aegyptum) abalienarunt, qui mox in Aegyptum abductus est. Sermo concisus, et sic LXX, Gen. 45, 4.
- v. 10. ἐκ πασῶν, ex omnibus) 2 Tim. 3, 11. not. κατέστησεν αὐτον ήγούμενον ἐκ' αἴγυπτον καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ) Ps. 105, 21. LXX, κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ.
- v. 12.  $l\alpha\kappa\omega\beta$ , Jacob) Fideles quoque experiuntur communes vitae miserias, sed suo bono.
- v. 18. ἀνεγνωρίσθη, recognitus fuit) recognosci se fecit. Gen. 45, 1. LXX, ἀνεγνωρίζετο τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
- v. 14. ξβδομήποντα πέντε, septuaginta quinque) Sequitur Stephanus sive Lucas septuaginta interpretes, utpote tum notissimos; qui Gen. 46, 27., vel etiam Deut. 10, 22., cum in Hebraeo, Samaritano et Josepho sint LXX, LXXV numerarunt, uti etiam Philo, uno Manassis filio et uno nepote, duobusque Ephraimi filiis et uno nepote additis. Gen. cap. cit. v. 20.
- v. 16. zal, et) Paraphrasin loci habeamus hanc: Mortuus est Jacob et patres nostri (nominatim Joseph:) et (quia exemplo Abrahami et Sarae, Isaaci et Rebeccae, in terra promissionis quiescere voluerunt, Gen. 15, 13. 25. ideo) translati sunt in Sichem (et in sepulcrum Hebronense:) et positi sunt (in praedio Sichemitico et) in sepulcro (Hebronensi,) quod emerat Abraham (et Jacob) pretio argenti (et centum agnis) a filiis Emor (patris) Sichem (et ab Ephrone.) Complicantur enim inter se binae historiae notissimae, geminae emtionis: (evolve Gen. 23. et 33.) et geminae sepulturae. Gen. 50. et Jos. 24. Hoc loco utraque historia partes omissas, vi relatorum, ex altera subaudiri postulat. Justam haec ita constringendi causam Stephano in re aperta dedit brevitas ardori Spiritûs aptissima. Accedit autem, quod ut Jacob in sepulcro Hebronensi, Joseph in agro Sichemitico sepulti sunt, sic reliqui patres in Aegypto defuncti, vel aliqui eorum, ad utrumque illorum dicuntur aggregati. Nam Josephus lib. II. ant. c. 4. eos Hebrone tumulates scribit: Hieronymus in Ep. ad Pammach. de opt. gen. int. docet, eorum sepulcra, sua etiam aetate, extitisse in Sichem et a peregrinis visitari solita. Ex quo Franc. Junius Libr. I. Parall. 92. colligit, partem hic, partem illic sepultam esse, prout commodum poeteris videretur; Pererius in Gen. fol. 672. eos e Sichem in Hebron fuisse translatos. Quae singula referre quum Stephano mimis longum fuisset, miro compendio omnia indigitavit. Igitur lectio ἀβραάμ integra manet: neque opus est conjectura, laxώβ. Praeclare Flacius ad h. l.

<sup>1)</sup> ζηλώσαντες, invidentes] Ostendit Stephanus, majores Judaeorum durae jam cervicis faises. V. g.

Non vacat Stephano percurrenti tam multas historias, singulas distincte narrare: ideo duo diversa sepulcra, loca et emtiones in unam constringit, ita ut in priore quidem historia verum emtorem nominet, omisso venditore: contra in posteriore nominet verum venditorem, omisso emtore, veluti per diametrum ex illis quatuor contrahentibus duos copulando. — Ut igitur maxime emendaretur nomen emtoris, nondum tamen esset verum, Jacobum esse sepultum in Sichem. Abrahamus emit locum sepulturae a filiis Heth, Gen. 23., sepultus ibi est Jacob. Gen. 49. et 50. Jacobus emit agrum a filiis Hemor, Gen. 33., sepultus est ibi Josephus. Jos. 24. Habes hic typum istorum contractuum, et quomodo Stephanus duas emtiones in unam contraxerit. Haec Illyricus. Videatur etiam Glassius in Ellipsi. Tali modo idem Stephanus paulo ante, v. 7., duo oracula ad Abrahamum et Mosen in unum contraxit: Ex. 3, 12. Gen. 15, 16.: et versu 9. venditionem Josephi et deportationem in Aegyptum adunavit: et infra versu 43. Amosi dictum et migrationem Babylonicam ex Jeremia jungit. Sic v. 24., quendam (Israelitam) injuria affectum: — Aegyptium (injuria afficientem.) Semiduplex ejusmodi oratio si nobis fere insolens videtur, Hebraeis non videbatur. Geminum exemplum noscemus infra ad Hebr. 12, 20. In scribendo, hiatus ejusmodi saepius calamo signari solent: locum vero habent etiam in sermone: ubi in re notissima et loquentis audientiumque animo praesentissima, dicitur, quod opus est, et reliqua, quae flumini orationis officerent, dicta putari debent. — μνήματι, sepulcro) Peregrinis illis primus fuit sepulcri emtus fundus. nam patriam coelestem appetebant. τοῦ συχέμ) τοῦ scil. πατρός. Parente celebrior fuit filius, quare is a filio denominatur. Emmor pater Sichemi.

v. 17. nadws) Id plus, quam ws. Sicut tempore eventurum promiserat Deus,

sic evenit, procedentibus quatuor seculis.

v. 19. μη ζωογονεῖσθαι) scil. τα βρέφη. Verbum LXX virale, Exod. 1, 17. s.

et alibi saepius.

v. 20. ἐν ῷ καιρῷ, quo in tempore) tristi, opportuno. — ἀστεῖος) Ita LXX, Ex. 2, 2., Hebraeum and expriment. Specimen piae physiognomiae. — τῷ θεῷ, DEO) Sic LXX, 1 Sam. 16, 12., ἀγαθὸς ὁράσει Κυρίω. Jon. 3, 3., πόλις μεγάλη τῷ θεῷ. Quicquid excellens est, divino munere excellit. — μῆνας τρεῖς, menses tres) Cogitare potuissent, irritum esse laborem, tamen periturum esse filiolum: sed laborem susceperunt, et res longissime ultra spem successit. — πατρὸς) scil αὐτοῦ. sic 1 Cor. 5, 1. Gal. 4, 2.

v. 21. ἐπτεθέντα δὲ αὐτὸν) Accusativus absolutus, uti c. 26, 3. — εἰς υίὸν,

in filium) ut eo loco sibi esset, quo filius.

v. 22. ἐπαιδεύθη, eruditus est) ut regno destinatus. Conf. Hebr. 11, 26. — σοφία, sapientia) Hanc Aegyptii didicerant ab Joseph, Psalm. 105, 22. hanc Salomo vincebat, 1 Reg. 4, 30. haec magni habita adversariis Stephani, Alexandrinis. c. 6, 9. — δυνατός, potens) Haec potentia erat pluris, quam omnis sapientia, quam Stephanus tamen ad commendandum Mosen memorat, Aegyptiorum; neque haec potentiam illam peperit, sed promissio et fides. Hebr. 11, 24. s. Saepe junguntur sapientia et potentia. — ἐν λόγοις, in sermonibus) eloquentia; quamvis deerat pronunciatio. Ex. 4, 10. — ἐν ἔργοις, in operibus) virtute.

- v. 23. ἐπληφοῦτο, implebatur) Omnium rerum est maturitas. prius non moliendum. τεσσαφακονταετής χφόνος, quadraginta annorum tempus) Mosis vita, ter XL anni. v. 30. 36. ἀνέβη ἐπὶ τὴν καφδίαν αὐτοῦ, ascendit in cor ejus) Valde congruens phrasis. Potest aliquid esse in profundo animae, quod postea emergit, et in cor, tanquam in insulam ex illo mari, ascendit. Videri poterat temere in mentem venisse Mosi; et tamen divinitus agebatur Moses. ἐπισκέψασθαι, visere) quamvis ipse felix, et illi miseri essent. In aula minus exactam potuit habere scientiam de fratrum aerumna: itaque prodiit. τοὺς ἀδελφοὺς, fratres) Motivum amoris, quod Moses etiam aliis adhibuit. v. 26.
  - v. 24. πατάξας τον αlγύπτιον, percutiens Aegyptium) Sic LXX, Ex. 2, 12.
  - v. 25. ἐνόμιζε, existimabat) Sciebat ergo Moses, cur fecisset. συνιέναι,

intelligere) Ex uno saepe documento judicium faciendum est de pluribus instantibus. — οὐ συνῆκαν, non intellexerunt) Socordia et oblivione res magnae saepe negliguntur. Haec populi renitentia videtur Mosen postea induxisse, ut recusaret negotium.

v. 26. ωφθη, apparuit) ultro, ex improviso. — συνήλασεν, redegit) vi le-

nitatis. — είπων, dicens) Exemplum correctionis fraternae.

v. 27. ἀπώσατο, repulit) peccatum peccato addens. — τίς — αἰγύπτιον) Sic LXX, Exod. 2, 14. — τίς, quis) Sub praetextu deficientis vocationis humanae saepe repelluntur organa DEL. — ἄρχοντα, principem) Videntur nescisse, quantus vir esset Moses in aula. Principis est, judicure.

v. 28. ον τρόπον, quemadmodum) Ea saepe sciuntur, quae non arbitramur

sciri de nobis.

- v. 29. ἐν τῷ λόγῳ τούτᾳ, ad dictum koc) ut hunc sermonem audivit. πάφοικος, advena) In Aegypto, tanquam Pharaonis filiae filius, domi esse coeperat: nunc peregrinatur illinc quoque.
- v. 30. ἄγγελος, angelus) Filius DEI. v. seqq. Moses initio haud scivit, quis esset, sed mox e voce agnovit. πυρὶ φλογὸς, igne flammue) majestatem DEI, qui aderat, significante.
- v. 32. τῶν πατέρων, patrum) Hi mox nominantur. σοῦ, tuorum) Quem DEUS vult adhibere ad opem aliorum, eum ipsum prius in fide confirmat. ἔντρομος γενόμενος, tremefuctus) Revelatio coelestis incipit a terrore hominis, inexperti maxime, et desinit in solatium. Terrore praeparantur organa divina.
- v. 33. τῶν ποδῶν, pedum) Qui pedes discalceat, toto corpore rite se habere censetur. conf. Joh. 13, 10. ὁ γὰρ τόπος, locus enim) Sanctitas locorum dependet a voluntate et praesentia DEI libera, estque ambulatoria.
- v. 34. τοῦ λαοῦ μου, populi mei) Ipsi fere jam nesciebant, se esse populum DEI; et tamen erant. τοῦ στεναγμοῦ, gemitum) Suspiria, ἐκ στενοῦ, eximium objectum auditionis divinae. κατέβην, descendi) Nam antea non visus erat adesse.
- v. 35. τοῦτον, hunc) Sic, hic, ter, v. seqq. anaphora grandi. ἠρνήσαντο, negaverunt) quadraginta ante annis negarant. Accurate notantur in libro DEI, quae mortales adversus DEUM loquuntur: et unius hominis dicta et facta adscribuntur etiam illis, qui eodem sunt animo. Rom. 1, 32. Negari aliquid potest vel sola voluntate. ἄρχοντα καὶ δικαστήν, ἀρχηγον καὶ λυτρωτήν) Gradatio. ἄρχων, princeps: ἀρχηγος, dux primus. δικαστής, judex, vindicat privatum a privato; λυτρωτής redemtor, gentem a gente. Sic quoque Jesum, quem Judaei negarant, DEUS fecit Dominum. ἐν χειρὶ) το dicitur hebraice. ἀγγέλον, angeli) v. 30. s. Vid. L. de Dieu ad h. l.
  - v. 36. γη δαλάσση) Terrae marisque mentio augustam facit orationem.
- v. 37. προφήτην, prophetam) Ostendit Stephanus, so non committere Mosen et Christum, neque id facere debere accusatores. Idem locus citatur cap. 3, 22. not.
- v. 38. οὖτος, hic) Moses. γενόμενος) Constr. cum μετά. ἐν τῆ ἐκκλησία) Non populus h. l. sed congregatio populi denotatur. μετὰ τοῦ ἀγγέλου καὶ τῶν πατέρων, cum angelo et patribus) Medius ergo erat Moses. Non dicit Stephanus, cum angelis, sed cum Angelo, foederis, ἐδέξατο, accepit) non confinxit. λόγια, verba) oracula. λόγιον diminutivum, ob singulorum enunciatorum brevitatem. Omnis periocha, incipiens ab illa formula, Et locutus est Dominus ad Mosen, per se est λόγιον. Decalogus potissimum spectatur. ζῶντα, viva) viva dicit, non vivificantia. Laudat legem. Ignea est: viva est. Deut. 33, 2.
- v. 39. γενέσθαι, fieri) nam tum maxime tempus erat se subjiciendi. απώσαντο, repulerunt) Mosen cum lege.
- Ψ. 40. ποίησον οὖτος, ΰς αὐτῷ Εx. 82, 1. LXX. ἀνάστηθι καὶ ποίησον οὖτος ὁ ἀνὴρ, (Al. ἄνθρωπος) ὕς αὐτῷ. ποίησον θεούς, fac deos)
   Bengel gnom.

Verbo nomen hoc refutabatur ipsum. nam dii facti non sunt dii. — οδ προπορεύσονται, qui praegrediantur) Tamdiu sedere et exspectare, molestum putabant, prae Aegypti desiderio. — τί γέγονεν αὐτῷ, quid acciderit ei) an sit ad nos re-

diturus, quidve sit allaturus, et quando.

v. 41. ἐμοσχοποίησαν, vitulum fecerunt) Scelus valde notum significatur insigni noviterque cuso verbo. Aegyptios, quorum deus Apis bos erat, imitati sunt. — ἀνήγαγον θυσίαν) Rara phrasis. Sed sic quoque 1 Reg. 3, 15., ἀνήγαγεν όλοκαυτώσεις. — τῶ εἰδώλω, idolo) Erant idololatrae, quamvis nomen Domini praetexerent. — εὐφραίνοντο, laetabantur) magna cum pompa. — ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, in operibus manuum suarum) DEO convenit laetari in operibus manuum suarum; et nobis, in operibus manuum ejus. Idololatrae sunt homines, qui laetantur in operibus manuum suarum.

v. 42. ἔστρεψε, convertit) quia patres nostri ἐστράφησαν, aversi sunt. v. 39. — παρέδωπεν, tradidit) saepe, a tempore vituli facti usque ad tempora Amosi et deinceps, crescente subinde populi contumacia. — τῆ στρατιῷ τοῦ οὐρανοῦ, militime coeli) v. gr. Marti et Saturno. vid. v. seq. Antiquissima idololatria, ceteris speciosior. Exercitus dicitur propter multitudinem, ordinem, virtutem. — τῶν προφητῶν, prophetarum) duodecim. — μὴ — μοι ἔτη — ἐρήμω οἶκος ἰσραήλ; — ὁεμφὰν — ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς — ἐπέκεινα βαβυλῶνος) Amos 5, 25. s. LXX, μὴ — μοι οἶκος ἰσραήλ ἔτη — ἐρήμω; — ὁαιφὰν — ἐποιήσατε ἐαυτοῖς — ἐπέκεινα δαμασκοῦ. Duas partes habet Amosi dictum; quarum prior confirmat versum 41., de culpa populi; posterior, initium versus 42., de judicio DEI, annexa mentione transportationis. — σφάγια, victimas) Domino obtulerant; sed

neque illi soli, neque semper, neque corde perfecto et lubenti.

v. 43. καὶ, et) atque ideo. — καὶ ἀνελάβετε, et suscepistis) Hebr. משארם et tulistis), tanquam fercula, non sine pompa. Id in eremo patratum esse non multo post vitulum factum, patet ex v. praec. Erat idololatria clandestina (aliter enim Moses non dissimulasset) sed tamen crassa et frequens. — τὴν σκηνήν, tabernaculum) sacrarium portatile. — καὶ τὸ) Apud Amos commata quatuor hoc ordine leguntur: Et tulistis tabernaculum (Malcechem) regis vestri et (Cijun) statumen imaginum vestrarum; stellam Dei vestri, quam fecistis vobis. ubi secundo commati tertium, nullo jam ראה praemisso, subjicitur per appositionem: quae causa est, cur LXX int. (quos Stephanus sequitur) haec duo commata salvo sensu potuerint trajicere; et cur ad horum alterum in Hebraeo, ad alterum in Graeco referatur comma quartum. Moloch et Cijun ex nominibus appellativis facta erant propria, caque apud Amosum construuntur, cum respectu ad significationem, ut appellativa, ne grave illud suffixum 🗅 excludatur, sic tamen, ut alludat ad propria: unde LXX expresse ut propria transtulere. Quod Amoso Cijun notat, id LXX interpretibus Remphan notare, ex eadem trajectione commatum liquet: Saturnum scilicet, ut Moloch Martem. vid. A. Muelleri Specimen Glossarii sacri pag. 13. Selden. de diis Syr. et ad illum Andr. Beyerus, Buddei H. E. V. T. Per. II. p. 768. seqq. Amosi interpretem Aegyptium fuisse, ex hac Aegyptiaca Saturni appellatione speciose colligit Humfr. Hodius lib. II. de Bibl. c. 4. fol. 115.s. Joh. Christoph Harenbergius in peculiari disquisitione, Chijun sive Rephan arbitratur fuisse Nilum, quem Aegyptii per Saturni sidus repraesentarint. De Sole, utrumque interpretatur P. E. Jablonski: utrumque de Saturno, Sam. Petitus. τὸ ἄστρον, sidus) Sic dicitur Saturnus, cujus stellam referebat simulacrum; prae Marte, quem sub humana figura colebant. — τοῦ θεοῦ ὑμῶν, dei vestri) R. Isaac Caro planetam Saturnum appellat sidus Israëlis, ad omnium astrologorum consensum provocans. vid. Lud. de Dieu ad h. l. Exprobrandi causa ter ponitur vestrum. — φεμφάν, Remphan) Ante hoc vocabulum (quod varie scribitur,) distinctio ex accentibus Hebraicis et ex ordine verborum ponenda fuerat: qua tamen LXX int. supersederunt. Cum autem notio rov Cijun haberet aliquid ad Judaeos coarguendos aptum, quod proprio o suppar iidem LXX non exhausere, Stephanus id supplevit verbo תססמעטינו adorare, sive כוה a כוה derives (ut ארב ab אהב פין pro ההה (ההה coll. conjugato להכין Jes. 40, 20.  $\tau \dot{o}$ φεφάν, et, inserta a Graecis μ ante labialem alteram, φεμφάν, eandem, quam מרפים (de quo alii) videtur habere originem: et hinc ortum nomen Remphis regis Aegyptii. Moloch satis planum est. — τούς τύπους, figuras) Subtilitas idololatriam non excusat. — ἐπέκεινα βαβυλώνος, ultra Babylonem) i. e. trans Damascum et Babylonem: nam Amos et LXX, ἐπέκεινα δαμασκού. Amosi tempore Damascum ob bella Syriaca horrebant: Babel locus transportationis nondum appellabatur: Stephanus igitur supplevit: et revera ultra urbem Babylonem abducti sunt. 2 Reg. 17, 6. Unde idola arcessierant, eo deportati sunt poenae causa. Aegyptum cogitabant: longe alio migrabant. Conferatur similis ampliatio allegationis, c. 15, 17. not. δαμασκοῦ, loco βαβυλῶνος, alicubi legi notat Wecheliuna editio: idque ex vetustis exemplaribus petitum arbitratur, et ferme approbat, Humphr. Prideaux in Nexu Hist. sacrae cum externa, Part. I. pag. 14. 15. ed. Germ. Lectiones Wechelianae ubi nullis aliis codicibus muniuntur, Bezae annotationibus ortum debent. Plane ex LXX int. in Justinum, quem Beza allegat, derivatum est δαμασχοῦ.

v. 44. ή σκηνή τοῦ μαρτυρίου, tabernaculum testimonii) Sic LXX pro Hebraeo κατὰ τον τύπον, secundum formam) Hebr. 8, 5. not. Hic typus melior erat, quam illi, de quibus v. 43.

v. 45. διαδεξάμενοι, suscipientes) longa successione. — ἐν, in) quum subegerunt populos. — τῷ κατασχέσει, occupatione) מורשה: LXX, κατάσχεσις ירש κατέσχε.

v. 46. εύρε χάριν, invenit gratiam) Felix, qui gratiam invenit. Nil melius.

— ἦτήσατο εύρεῖν, petebat invenire) ardenter. Psalm. 132, 2. seq. — σκήνωμα)

Psalm. cit. v. 5. τουν LXX σκήνωμα. Hoc plus quam σκηνή.

v. 47. σολομών, Salomo) Tamdiu Israël sine templo fuit. — οίκον, domum)

Tenue hoc loco et opportunum vocabulum, pro templo.

- v. 48. οὐκ, non) Particula, ineunte sententia, magnam vim habet. Eadem protestatio Salomonis in ipsa dedicatione templi. 1 Reg. 8, 27. ὁ Ἦνιστος, Altissimus) Conveniens appellatio. Hunc nulla moles capit. χειροποιήτοις, in manufactis) Antiqua est haec lectio 1), cui recentiores adjecere ναοῖς, ex cap. 17, 24. χειροποίητα LXX absolute dicere solent pro idolis: pro sacrariis etiam, Jes. 16, 12. Elegantissimeque Stephanus vocabulo ναοῖς abstinet, superstitionem refutans. Manufactura divina, universitas rerum. v. 50.
- v. 49. ο οὐρανὸς κτλ.) Jes. 66, 1. 2. LXX, Οῦτως λέγει Κύριος, ο οὐρανὸς μοι θρόνος, ή δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; καὶ ποῖος τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; πάντα γὰρ ταῦτα ἐποίησεν ἡ χείρ μου. καταπαύσεως, requiei) Gentes diis suis fecere pulvinaria. Redarguitur falsus templi usus.

v. 50. ή χείο μου, manus mea) indefessa.

v. 51. σκληφοτφάχηλοι, duri cervicibus) Cor et lingua in confitendo: cor, et aures et collum, in suscipiendo desideratur. Graviter reprehendit Stephanus Judaeos; nec tamen nimis cito. nam antea comiter fuerant invitati per apostolos. — ἀπερίτμητοι, circumcisi) Justum opprobrium. conf. v. 8. — τῷ καρδία, corde) Tales se ostendunt. v. 54. — τοῖς ώσιν, auribus) Tales se ostendunt. v. 57. — ὑμεῖς, vos) non nos, testes Jesu. Judaeos veteres, collato versûs fine, includit. — ἀεὶ, semper) Summa tractationis: semper, quotiescunque vocamini. — τῷ πνεύματι τῷ ἀγίω, Spiritui sancto) testanti de Jesu, per prophetas, et de tota veritate. — ἀντιπίπτετε, in adversam ruitis) Toti aliter affecti erant, atque apud Jesaiam eodem capite 66, v. 2. postulatur, Respiciam ad misellum et contritum spiritu, et trementem super verbo meo. — ως οί πατέρες ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς, ut patres vestri, sic vos) Utrumque declaratur versu 52.

<sup>1)</sup> Eamque secus ac in Ed. maj. factum fueral, et margo Ed. 2. praefert, et Vers. germ. E. B.

- v. 52. καὶ ἀπέκτειναν, et occiderunt) Hoc vulgo cum iis, quae sequuntur, construitur: aptius autem connectitur cum verbo ἐδίωξαν persecuti sunt ¹). nam, quem prophetarum non, idem est, sed cum affectu, quod, omnes prophetas: unde construas, omnes prophetas, qui praenunciabant etc. Syllepsis. περὶ τῆς ἐλεύσεως, de adventu) Unde tam saepe dicitur ὁ ἐρχόμενος, Venjens. τοῦ δικαίου, Justi) Insignis antonomasia. Verus Messias, Justus justifiae auctor. νῦν, nunc) Nunc respondet voculae prae in praenunciantes. προδόται, proditores) ad Pilatum. Ref. ad persecuti sunt. φονεῖς, homicidae) reddente eum Pilato. Ref. ad occiderunt.
- v. 53. οἴτινες, qui) Ex eo, quod in Christum patrarunt, convincit eos non servatae legis. conf. Joh. 7, 19. ἐλάβετε, accepistis) cum subjectione, primitus. εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, in dispositiones angelorum) Majestatem legis hoc indicat. Gal. 4, 14. Angeli in Sinai sub specie flammae apparuerunt. conf. Gal. 3, 19. Hebr. 2, 2. εἰς, ad, uti Rom. 4, 20. Judaei acceperunt legem, ut eo habendam loco, quo habendae essent constitutiones angelicae, cum summa reverentia. Angelos Deus ministros habet: hinc quod angelicum, idem divinum est certo. οὐκ ἐφυλάξατε, non custodistis) cum omnibus phylacteriis vestris. Qui in Christum credit, legem statuit: qui Christum tollit, legem tollit. Postrema Stephano reticenda fuisse, ratio putaret; quia jam apologiam perfecerat-Sed in statu confessionis omnia sunt dicenda, quae gloria DEI et salus audito. rum postulat.
- v. 55. πλήρης, plenus) Crescento furore hostium, in Stephano crescit robur spiritus, omnisque fructus Spiritus. ἀτενίσας, intuitus) Coeli obtutu inprimis erigi potest animus violenta morte obeuntium. εἶδε, vidi!) Non dicitur Jesus Stephanum allocutus. δόξαν θεοῦ, gloriam DEI) splendorem ineffabilem, qui effulget in coelo tertio. ἐστῶτα, stantem) quasi obvium Stephano. conf. v. 59. Nam alias ubique, sedere, dicitur. Egregie Arator:

Lumina cordis habens cuelos conspexit apertos,
Ne lateat, quid Christus agat: pro martyre surgit.
Quem tunc stare videt, confessio nostra sedentem
Cum soleat celebrare magis. Caro juncta Tonanti
In Stephano favet ipsa sibi: Dux praescius armat,
Quos ad dona vocat.

- v. 56. ἰδοὺ, ecce) Confessio fidei, a praesenti experimento. [Ab hoc ipso momento fortius, quam antehac, vita aeterna illuxit Stephano. V. g.] θεωρω, video) Hostium non erat videre, sed credere, si eorum esset fides. τοὺς οὐρανοὺς, coelos) Id plus, quam coelum, v. 5. τὸν νίὸν τοῦ ἀνθρώπου, filium hominis) Lucas, v. praec. Jesum appellat. Non Lucas, sed Stephanus, Jesum vidit. conf. not. ad Matth. 16, 13., de appellatione Filii kominis.
- v. 57. πράξαντες, clamantes) ne Stephanus audiretur. A verbis, minis, verberibus, carceribus facilis ad caedem progressus. ωρμησαν, impetum fecerunt) antequam suffragia expedissent judices.
- v. 58. ἔξω τῆς πόλεως, ex urbe) Injurium in urbem Stephanum putant, eoque indignum, qui in ea moriatur. ἀπέθεντο, deposuerunt) quo essent expeditiores. νεανίου, adolescentis) Saulus jam tum inter eos aliqua dignitate fuisse videtur. Sic provisum tamen est, ne manum admoveret. c. 26, 10. σαύλου, Sauli) De progenie forsitan regis Saul erat. Valla. Certe ejusdem tribus erat.
  - v. 59. κύριε ίησοῦ, Domine Jesu) Adhuc confitetur Stephanus.
- v. 60. Θείς, ponens) Prius non potuit: orare tamen potuit, animo expeditior, quam corpore. Simul genua posita magis proprie congruunt deprecationi pro peccato hostium. φωνῆ μεγάλη, voce magna) cum parrhesia, ut audirent tumultuantes. πύριε, Domine) Eundem Dominum appellat Jesum. Hune mo-

<sup>1)</sup> Huic judicio clarius respondet margo Ed. 2. et Vers. germ. quam Ed. maj. E. B.

rientes invocare debent. — όμαςτίαν, peccatum) Salva patientia, peccatum potest dici peccatum. — ἐποιμήθη, obdormivit) Lugubre verbum et suave. Hic protomartyr ipsos apostolos (mirum) omnes habuit superstites.

# CAPUT VIII.

- v. 1. Σαῦλος, Saulus) Arcte hoc annectitur antecedentibus. Lapidatur Stephanus? placet Saulo. Fit persecutio ecclesiae? idem adjuvat. v. 3. ἡμέρα, die) Non differebant adversarii. διωγμὸς, persecutio) Unum fluctum sequuntur plures. πάντες, omnes) doctores. v. 4. 5. Nam alii, et, horum causa, apostoli, remanebant. v. 2. 3. διεσπάρησαν, dispersi sunt) Sic Evangelium latius est propagatum. Ventus flammam auget. v. 4. πλὴν, praeter) Eo majore periculo erant apostoli: neque tamen existimarunt, se debere prae ceteris securitati suae consulere. Pericula sustinere debent, qui majore gradu et mensura fidei sunt: quamvis multa ex eis pendere videantur.
- v. 2. συνεκόμισαν, curuverunt) Sanctum officium. conf. c. 9, 37. εὐλαβεῖς, religiosi) qui DEUM timebant prae hominibus, quamlibet persecutoribus.
- v. 3. 1) εἰσπορευόμενος, intrans) tanquam Inquisitor. καὶ γυναῖκας, ac mulieres) quibus alias facilius parcitur.
- v. 4. οι μεν ούν διασπαρέντες διῆλθον, qui ergo dispersi erant, diversi iverunt) Haec ipsa verba post longam quasi parenthesin reassumuntur cap. 11, 19. et hoc filum ita continuatur. Verbum διέρχεσθαι, pertransire in Actis saepe significat doctrinam ubique sparsam.
- v. 5. φίλιππος, Philippus) Sublato Stephano, surgit Philippus, collega ei proximus. [Evangelista alibi dictus. V. g.] Neque enim hic de Philippo apostolo agitur. coll. v. 18. 25. εἰς πόλιν, in urbem) Non additur articulus. Erat urbs una e multis Samaritanis. ἐκήρυσσεν, praedicabut) aperte. τον χριστον, Christum) Summa evangelii.
  - v. 6. εν τῷ ἀκούειν αὐτούς) cum audirent, quae dicebantur et fiebant.
- v. 7. πνεύματα, spiritus) Nominativus, accusativo casu subaudiendus cum τῶν ἐχόντων habentium. Observatu dignum est, quod Lucas in Actis nunquam ponit vocabulum daemonia, de obsessis loquens; quod ipse tamen in Evangelio saepius etiam posuit, quam ceteri evangelistae. Ex quo colligas, obsessionis vim post mortem Christi esse debiliorem. 1 Joh. 3, 8. Col. 2, 15. Ebr. 2, 14.
- v. 8. γαρά, gaudium) Proprius fructus et character veritatis Christianae. v. 39. c. 11, 23. 16, 34. etc. Rom. 14, 17. [2 Cor. 1, 24.]
- v. 9. ἀνηὸ, vir) Talem etiam adversarium invenit Paulus c. 13, 6. προϋπῆρχεν, ante erat) Non semper, qui prior tempore, idem potior jure. v. 11. c. 13, 6. Cum solus erat, potuit applausum invenire: sed lux veniens tenebras pellit. Magna virtus regni DEI. v. 7. 13. Ex. 9, 11. μαγεύων, magiam faciens) Sunt ergo magi et magia. Ex. 7, 11. 22. 8, 7. τῆς σαμαφείας, Samariae) Gentis hujus error ubi ad summum venit, veritas adest.
- v. 10. ἀπό μικοοῦ ἔως μεγάλου, a parvo ad magnum) Alias saepe diversus est plebis et procerum sensus. Locutio proverbialis a parvo ad magnum late patet, pro materia substrata contrahitur ad hoc vel illud genus magnorum et parvorum. λέγοντες, dicentes) in suis acclamationibus. ἡ δύναμις, Potentia) Abstractum, idque cum articulo.
  - v. 11. προσείχον, attendebant) Repetitur verbum ex v. praec.
  - v. 12. ôè, vero) animadversa Simonis fraude.
- v. 13. ἐπίστευσε, credidit) Agnovit, virtutem DEI non esse in se, sed in Philippo. Facilius Simoni fuit, quam Samaritanis, fidem suscipere. sensit enim ille virtutem sua majorem. Non tamen pertigit ad fidem plenam, justificantem, cor purificantem, salvantem: tametsi ad eam pervenisse, speciose videretur, do-

<sup>1)</sup> την έκκλησίαν, ecclesiam] Hierosolymis; quotquot remanserunt ibi. V. g.

nec se aliter prodidit. — βαπτισθείς, baptizatus) Hinc, coll. v. 22. patet, baptismum apud hypocritas vel relapsos non esse iterandum. — σημεῖα, καὶ δυνάμεις μεγάλας, γινόμενα) Epitheton magnitudinis magis convenit in δυνάμεις, et participium γινόμενα magis in σημεῖα ad fidem moventia. Similis quoque varietas Eph. 2, 1. ss. τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς άμαρτίαις εν αἶς — ἐν οἶς κτλ. Alii μεγάλας, alii γινόμενα mutarunt.

v. 14. δέδεκται, accepit) Δέδεκται, ἐδέχθην, δεχθήσομαι, significatione passiva frequens. c. 15, 4. quare hoc loco interpretari possis: accipere facta est. Simplicius tamen est: accepit. conf. c. 17, 7. — ἀπέστειλαν, miserunt) Qui mittitur, aut a majori mittitur, aut a pari. Collegii apostolici major fuit auctoritas, quam Petri et Johannis singulatim. Hodie Pontifex Rom. non diceretur mitti

a quoquam.

v. 15. προσηύξαντο, oraverunt) In ministerio evangelii preces non minus valent, quam sermones. Perfectus ergo minister esse nequit, qui orare nequit. DEI enim res referri debent ad homines, et hominum res ad DEUM.

v. 18. Θεασάμενος, spectans) iterum novum quiddam. coll. v. 13. — τῶν ἀποστόλων, apostolorum) Erat igitur donum apostolicum. Non habebat Philippus evangelista: habebat tamen Ananias apud Paulum. c. 9, 17. — χοήματα, pecuniam) Inde Simoniae vocabulum. Non pro charismate, sed pro labore merces datur et accipitur. Matth. 10, 10.

v. 19. την έξουσίαν, potestatem) Primum ipse debuerat orare, ut sibi daretur Spiritus sanctus. Volebat apostolis par fieri, et Philippo major. Superbia mater haeresium et abusuum; ut patet in Simone mago, patre haereticorum.

o cuicunque) post baptismum, vel etiam citra baptismum.

v. 20. εἶη, sil) Anathema personae et rei. Ligat Petrus. — την δωρεάν, donum) Matth. 10, 8. — ἐνόμισας πτᾶσθαι, statuisti comparare) νομίζω de intellectu et voluntate dicitur. Sic 2 Macc. 7, 19. μη νομίσης ἀθῶος ἔσεσθαι. [Cor-

dis praecipue et peccatum est et reatus. v. 21. 22. V. g.]

v. 21. οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος) non est tibi pars pretio, nec sors gratis. μερὶς et κλῆρος juncta etiam Deut. 18, 1. et Jes. 57, 6. coll. Ps. 16, 5. — ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, in verbo hoc) in hac re, de qua locutus es. Sinceritas religionis nil adulterinum sibi admisceri patitur. — γὰρ, enim) In ministro et consorte evangelii cor rectum esse debet. Cor, arx boni et mali. — οὐκ ἔστιν εὐθεῖα, non est rectum) id est, valde distortum est. [Intentionum spiritualium cum temporalibus permixtionem non fert cordis rectitudo. V. g.]

v. 22. μετανόησον οὖν, poenitentiam itaque age) Poenitentia prius adesse debet: deinde licet dona gratiae quaerere. sermo concisus: resipisce, (et discede) ab ista malitia 1). — εὶ ἄρα, si) Vis dubitandi cadit super poenitentiam et pre-

ces Simonis, non super remissionem doli, poenitenti sperandam.

v. 23. εlς, in) Ipsum Simonem appellat fel amarum, etc. eumque significat et talem jam esse, et mox aliis nocere posse. conf. εlς v. 20. c. 4, 11. 5, 36. 7, 5. 21. 13, 47. — πικρίας, amaritudinis) Hebr. 12, 15. — σύνδεσμον άδικίας)

Sic LXX, Jes. 58, 6. — ooo, cerno) ex factis quoque tuis.

v. 24. δεήθητε, precamini) Petrus dixerat, Ora DEUM. at Simon ait, Orate vos. Sensit ergo vim elenchi apostolici. Nemo debet aliorum precibus duntaxat niti. Hebr. 13, 18. — ὅπως, ut) Poenae metum, non culpae horrorem fatetur. Propter hanc tamen declarationem videtur non statim rejectus fuisse ab ecclesia. — τον εξοήκατε, quae dixistis) Hîc abrumpitur historia Simonis magi, cujus res reliquae, quo tempore Lucas scripsit, notae erant, et partim hodie in H. E. memorantur. Scriptura satis habet origines signasse: cetera temporibus reliquit et extremo judicio.

V. 25. διαμαρτυράμενοι, testificati) perfuncti testimonio per omnes didito. —

<sup>1)</sup> καὶ δεήθητι, et precare] Utcunque aliquis perditus fuerit, ipse tamen orare potius, quam aliorum intercessione niti debet, v. 24. V. g.

είς εερουσαλήμ, Jerusalem versus) nam quod in via egerunt, id subjicitur. Hierosolymis ut plurimum manere adhuc erat apostolorum. — πολλάς, multas) Operationes divinae facile succedunt: humana consilia, cum solicitudine.

v. 26. ἄγγελος, angelus) Angelus jubet surgere: Spiritus, accedere. v. 29. Munitur Philippus, ne timidius agat, post Simonis fraudem. — πατά μεσημβρίαν, meridiem versus) Hoc ei pro hodego fuit. In omnes mundi plagas cito pervenit evangelium. c. 11, 19. — ἐπὶ, ad) Nondum dicitur, quid sit inventurus. Semper exercetur fides et obedientis. Sic quoque c. 13, 2. — αὐτή) Alias αΰτη· sed ad designandum aliquid, ut h. l. αὐτή ἐστιν ἔρημος, adhiberi solet κητι αὐτός ἱεροβάαλ, αὐτός ἐστι γεδεών. Jud. 7, 1. et sic 2 Reg. 18, 9. 1 Chron. 7, 31. 8, 12. 27, 6. 32. 2 Chron. 5, 2. Monebatur Philippus, ut in viam desertam, non in frequentiorem alteram, se conferret. [Gaza nimirum desolata per tempus jacuerat; adeoque viae usum interea temporis cessasse fere credibile est, coll. Lev. 26, 22. Eo mirabilius est indicium hoc angelicum. V. g.]

v. 27. κανδάκης, Candaces) quod nomen, inquit Plinius, multis jam annis ad reginas (Aethiopiae) transiit¹).

- v. 28. ἀνεγίνωσκε, legebat) elata voce. v. 30. Legendum, audiendum, percontandum, etiam in itinere, etiamsi parum intelligas. Habenti datur. Scriptura [prae omnibus libris mundanis, quamlibet evidentibus, V. g.] lectorem, quamlibet parum intelligentem, suavitate afficit ac retinet, perinde ut aromata etiam per involucra odorem transmittunt.
- v. 29. εἶπε, dixit) Spiritus S. est persona. c. 1, 16. 10, 19. 20. 13, 2. 21, 11.
- v. 30. ηκουσεν, audivit) Notus Philippo textus erat. ἀρά γε, numquid) Mira allocutio ad ignotum eumque magnum hominem. In sancta conversatione sine circuitu agendum de re ipsa. Non fecit initium Philippus, ut vulgo fit, v. gr. de tempestate, de novis rebus.
- v. 31. γάρ) Elegans particula, hoc sensu: quid quaeris? Fatetur ignorantiam. ἐἀν μή τις, nisi quispiam) Qui primam Jesu notitiam habet, prophetas vel sine homine hodego potest intelligere. παρεκάλεσε τε, rogavitque) Erat in eunucho modestia et ardor discendi.
- v. 32. ή δὲ περιοχή, locus autem) Ex illo 53. Esajae capite multi non solum Judaei, sed etiam Athei conversi sunt. nonnullos habet historia: omnes novit DEUS. ως πρόβατον πείροντος αὐτον ταπεινώσει αὐτοῦ τὴν δὲ γενεὰν πτλ.) Sic LXX, Es. 53, 7. 8. nisi quod αὐτον, αὐτοῦ et δὲ non habent. ἤχθη) duci se passa est, ovis. ἤχθη pendet a πρόβατον, et ἄφωνος ab ἀμνός. nam apodosis incipit in οὕτως sic. conf. accent. Hebr. ως pro καθως· Rom. 5, 18. 2 Cor. 11, 3. Non est icon, sed comparatio. ἄφωνος, sine voce) vocem, cum habeat, nullam edens, ut si nullam haberet.
- v. 33. ἐν, in) quum humiliatus fuit, statim judicium ejus sublatum est. Justificatus est. 1 Tim. 3, 16. γενεὰν, aetatem) et inde progeniem. Utrumque jungitur Jes. 53, 10., videbit semen: extendet dies. et v. 11., videbit, satiabitur. Sensus est: aliorum hominum aetas est v. gr. LXX annorum: at Messiae aetas est ineffabilis. ὅτι) ¬ quia. Nexus inter statum exinanitionis et exaltationis. αἴζεται ἀπὸ τῆς γῆς, tollitur a terra) Perbrevis vita Jesu Christi, ad patres Luc. 3. collata, in terra fuit: excisus est, Dan. 9, 26. luculentissimo argumento, generationem ejus alibi esse fixam.
- v. 34. δέομαί σου, oro te) Simplex et candida interrogatio. περὶ τίνος, de quo? Cuivis textui applicari potest hace quaestio: de quo? et, quem ad finem? περὶ ξαυτοῦ, de se) Prophetae non est de se ipso multum loqui, sed de Christo. η, an) Dividendo, propius venitur ad decidendum. ξτέρου, altero) Quis ille alter, nisi Christus? de quo omnes prophetae testantur. τινὸς, aliquo) Valde adhuc indefinite quaerit eunuchus.

<sup>1)</sup> προσκυνήσων, adoraturus] Pridem circumcisionem quoque videtur accepisse. V. g.

- v. 35. ἀνοίξας, aperiens) Jam erat locutus aliqua: sed nune ad dicendum se confert. Sic c. 10, 34. ἀρξάμενος, incipiens) Commoda ratio doctrinae, ordiri a textu oblato, et reliqua, quae dicenda sunt, subnectere. c. 13, 17. Luc. 4, 21. ἀπὸ, a) A quolibet Scripturae textu, non modo a tam illustri, quam hic erat, deveniri potest ad Jesum: et tum late patet dicendi campus. τῆς γραφῆς, scriptura) quae sane de Ministro Domini (sic enim apud Jesajam appellatur Christus) agit. Et saepe ex solo praedicato hoc subjectum agnoscitur. Matth. 2, 23. 8, 17.
- v. 36. κατὰ τὴν ὁδον, secundum viam) Etiam circumstantiae itineris gubernatae sunt divinitus. Regnum DEI accommodat sese ad circumstantias externas, sine vi: ut aër omnibus corporibus cedit, et tamen omnia permeat. c. 13, 5. 14. 16, 13. 17, 2. 17. 21, 3. τί κωλύει, quid prohibet) Paratus erat submittere se, si quid etiamnum superesset, et cupidus. Intus fides, foris aqua praesto erat. βαπτισθήναι, baptisari) Audierat igitur ex Philippo de baptismo. Credibile est, eunuchum fuisse circumcisum. nam huic se obtulit Philippus; Cornelius Petrum arcessivit. Petrus initio dubitavit: c. 10, 14., Philippus non dubitavit. Saltem actio cum eunucho tum fuit occulta. Nam in Cornelio fixum est initium vocationis gentium.
- v. 37. εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, si credis ex toto corde) Subaudi, ex interrogatione praegressa, tum nil prohibet te baptizari. Alii σωθήση, servaberis, vel, ἔξεστιν, licet, supplerunt. Ne lector paucitatem testium pro lectione breviore miretur, meminerit, quae in Apparatu de multitudine codicum Graecorum, hoc versu carentium, notavi. Eadem ratio est responsionis ab eunucho datae, cui vicissim nomen χοιστον addidere multi, ubique celebratum. Non extat id in cod. ms. Berolinensi Latino, aliisque. ὅλης, toto) magis, quam Simon. v. 13. Philippus a Simone mago deceptus, tamen non dubitat eunuchum credentem baptizare. [Caute agit; at non diffidentius justo. V. g.]

v. 38. ἀμφότεροι, ambo) Comitibus eunuchi quid factum fuerit, non memoratur. — φίλιππος, Philippus) Hic priore loco ponitur; nam major erat, ut baptizans, eunucho, qui baptizabatur.

- v. 39. ῆρπασε, rapuit) miraculosa celeritate, sine Philippi actione aut opera, longe; ut opus erat in loco invio. Talia saepe prophetis acciderunt. 1 Reg. 18, 12. 2 Reg. 2, 16. Idem verbum, 2 Cor. 12, 2. 4. 1 Thess. 4, 17. Hoc ipso discessu confirmata est eunuchi fides. Pari trajectu apostolus unus alterque etiam, si aliud iter non patuit, in Americam potuit pervenire. γαρ) proprie, enim. Non vidit amplius, neque videre curavit, propter gaudium. Qui nactus est Scripturam et Christum, jam carere potest homine hodego. Manus non leguntur eunucho impositae 1).
- v. 40. ενοξέτη, inventus est) In via nec Philippus ipse videtur scisse, ubi esset, vel quid ipsi accideret, nec quisquam alius eum vidit. τὰς πόλεις, urbes) inter Gazam et Caesaream, ut erant Joppe, Lydda etc. Hîc quoque, uti in urbe Samariae, apostolis auditores praeparavit. c. 9, 32. εἰς καισάρειαν, Caesaream) In hac urbe insigni domum fixit, commeatum sanctorum adjuturus. c. 21, 8. seq.

## CAPUT IX.

v. 1. "Ετι, adhuc) Sic in summo fervore peccandi ereptus et conversus est. Conf. c. 22, 3. seqq. 26, 4. seqq. nam eo Lucas, ut Scriptura solet, multa differt de tota re et de sermone Ananiae. — τῶ ἀρχιερεῖ, ad principem Sacerdotum) Hujus auctoritas etiam Damasci movebat Judaeos. v. 14.

v. 2. είς δαμασκόν, Damascum) Magna ibi seges erat. — της όδοῦ, viae)

<sup>1)</sup> χαίρων, gaudens] Animae rite dispositae quantum boni semel simulque obtingere potest! γ. g.

Beligio, via: in qua ambulandum, non otiandum. — δεδεμένους, vinctos) Multum indulsit Judaeis potestas civilis Damasci. v. 14. 24.

- v. 3. ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι, inter proficiscendum) Alias, qui iter faciunt, non facile capiunt apparitiones, propter motum et strepitum. ἐξαίφνης, desubito) Quum DEUS subito et vehementer adoritur peccatorem, summum est beneficium et immensa fidelitas. Sic dedocetur Saulus spirare caedem, dum ardor ad summa venit, et quod ei defuerat ad diuturnitatem discipulatus, id compensatur terrore, omnia ejus intima penetrante. quo ipso etiam contra periculum neophytorum subitus munitur apostolus. αὐτον, eum) Evidentissima apparitio. v. 7. 8. Non dissimilis visio Constantini, qua crucem vidit: aeque certe credibilis, ao somnium Alexandri M. de pontifice Hebraeorum. Historia est apud Josephum, lectu dignissima.
- v. 4. φωνήν, vocem) severam, et tamen gratiae plenam. c. 22, 14. σαούλ, Saul) JESUS Saulum prius novit, quam Saulus JESUM.
- v. 5. τίς εἶ, quis es?) Conscientia ipsa facile diceret: Jesum esse. ἐγω, ego) Is quem persequeris, sum ego Jesus. ον σν διώκεις, quem tu persequeris) Iteratur verbum, cum σν tu pronomine emphatico. Hoe ipsum verbum Saulus, semel perterrefactus, subinde sibi in memoriam redegit. In conversione voluntas hominis frangitur et liquescit; divina suscipitur. c. 16, 30. De talis terroris efficacia conf. Ex. 20, 20. 2 Sam. 6, 9. 1 Chron. 22, 30. Conversio Pauli solidissima praebet argumenta pro veritate fidei Christianae, v. 21., estque singulare exemplum gratiae gratuitae amplissimae.
- v. 6. άλλα) Pro hac particula, longior periocha, σκληφόν σοι πφὸς κέντφα λακτίζειν· τρέμων τε καὶ θαμβῶν εἶπε, Κύριε τί με θέλεις ποιῆσαι; καὶ ὁ κύριος πρὸς αὐτον, illata est. Glossam hanc esse, ex parallelo c. 26, 14., et ex paraphrasi compositam, prodit multiplex inter paucos, periocham referentes, discrepantia. Vid. Appar. crit. Ed. II. ad h. l. [qui hanc periphrasin, ex parallelismo natam, plane refutat. Copiosius id fit in Defensione N. T. seorsum edita A. 1739 et A. 1745. (App. Ed. II. P. IV. n. IX.) Not. Crit.] εἰς τὴν πόλιν, in urbem) Iter jubetur Saulus prosequi et urbem intrare, sed alio jam animo. Sine hoc jussu nescisset, quid sibi faciendum esset. Iis primum locis nomen Jesu Saulus, ubi persecutus erat, confessus est. c. 26, 20. λαληθήσεται, diceretur) Debuit Saulus exspectare et se submittere ministerio, posteaque Cornelius. cap. 10, 5. Eo ablegavit alterum Jesus, alterum angelus, verbis ob id ipsum paucis. Periculo non vacant, qui sine communione hominum idoneorum quaerunt viam coeli. συγκατάβασις admiranda est, quod Dominus agit nobiscum per similes nostri. τί σε δεῖ ποιεῖν, quid te oporteat facere) De hoc quaesierat Saulus: hoc ei Ananias dixit. v. 17. Cetera ab ipso Domino didicit apostolus.
- v. 7. οι συνοδεύοντες, qui comitabantur) quorum quibusdam usurus fuerat tanquam lictoribus. είστήκεισαν, stabant) Ceciderant illi quoque, c. 26, 14., sed ante Saulum surrexerant sua sponte. ἀκούοντες, audientes) Cap. 22, 9. lumen quidem viderunt, vocem autem non audierunt. Videbant igitur lumen, c. 26, 13. s. sed non Jesum ipsum: audiebant vocem solam, non vocem cum verbis. conf. Joh. 12, 29. μηδένα, neminem) Non dicitur, Jesum non videbant, sed, neminem videbant. nesciebant enim, Jesum Saulo esse conspectum.
- v. 8. ἠγέρθη, surrexit) verbo Christi, c. 26, 16. ἀνεωγμένων, apertis) Itaque, qui Saulum cernerent, non putassent, illum non videre.
- v. 9. ἡμέρας τρεῖς, tridium) Notabile spatium. Quiescente visu et gustu, intime recollectus est in solitudine, per preces. v. 11. Dignum est conversionis negotium, cui totos dies impendat homo, cum trahitur. Id si non ultro facit, DEI bonitas eum lectulo affigit. μὴ βλέπων, non videns) Nec tamen coecus dicitur, quia non erat poena. conf. c. 13, 11.
- v. 10. ην δέ, erat autem) Ananias et Saulus non videntur antea inter se fuisse noti. μαθητής, discipulus) non apostolus; ne apostolorum discipulus

videretur Saulus: sed discipulus gregarius, quo magis humiliaretur Saulus, et ne tamen ab Anania doctus videretur. — ὁ χύριος, Dominus) Jesus.

- v. 11. ποςεύθητι, vade) Sic ad Saulum c. 22, 10. et sic iterum v. 15. ad Ananiam, ποςεύου, vade. ἰδού, ecce) Ostensus est Ananiae Saulus orans. Orantes videt Jesus. γὰς, enim) Vis aetiologiae maxime pertinet ad illud, Vidit Ananiam. πςοσεύχεται, orat) Omnes motus spirituales confluent, et exercentur, in orando.
- v. 12. 1) ἀνανίαν, Ananiam) Hoc nomen Saulus inter visionem aut aure aut mente accepit. ὅπως ἀναβλέψη, ut visum recipiat) Effectus singularis manuum imponendarum exprimitur; communior, subauditur v. 17. fin.
- v. 13. ἀπὸ πολλῶν, a multis) Insignis persecutor fuerat Saul. τοῖς ἀγίοις σου, sanctis tuis) Sancti sunt Christiani jam nunc. Christus habet sanctos, ut suos: ergo est DEUS.
- v. 14. τοὺς ἐπιπαλουμένους τὸ ὄνομά σου, qui invocant nomen tuum) Descriptio Christianorum. v. 21. 1 Cor. 1, 2. Hac phrasi LXX ut plurimum illam Hebraeam קרא בשם exprimunt.
- v. 15. ἐκλογῆς παθεῖν, electionis pati) Connexa sunt haec. Electionis mentio omnem Ananiae dubitationem dispellit. Ipse προορισμός Rom. 8, 29. coll. v. 28. adversa in secunda convertit. τοῦ βαστάσαι, ut portet) Officium arduum, splendidum et beatum. τὸ ὅνομά μου, nomen meum) Huc ref. pro nomine meo, v. 16. ἐνώπιον, coram) publice. ἐθνῶν, gentibus) Gentes primo ponuntur. nam Paulus gentium apostolus. Nomen Christi Paulus, conversionem suam commemorans, portavit coram populo, c. 22. et coram gentibus ac regibus. c. 26.
- v. 16. ἐγὰ γὰς, ego enim) i. e. age tu, Anania, quae juberis; nam ego curabo cetera, ut Saulus sit meus et maneat. ὑποδείξω, ostendam) re ipsa, in toto ejus cursu. Ananiae, non ipsi Saulo, hoc praedicitur: Sauli erat, obsequi. παθεῖν, pati) tantum abest, ut alios posthac sit oppugnaturus. Initium vide versu 23. 29.
- v. 17. ἀδελφὲ, frater) necessitudine veteri Judaica, et nova Christiana. ἐπιθεὶς, imponens) ante ipsum baptismum. conf. c. 10, 44. s. εἰπε, dixit) Non omnia Ananias, de Saulo sibi dicta, Saulo refert. Sauli non erat scire, quanti ipse jam esset.
- v. 18. εὐθέως, confestim) Miraculum. ἀπέπεσον, deciderunt) Saulus, Christo conspecto, prae splendore non videt: Anania, quem Ille misit, veniente, visum recipit. ωσεὶ λεπίδες, veluti squamae) humore in oculis arefacto. ἐβαπτίσθη, baptizatus est) ab Anania: edoctus a Domino.
- v. 19. ἐνίσχυσεν) Neutrum. Sic, ἐνισχύσωμεν, 1 Chron. 19, 13. ἐν δα-μασκῷ, Dumasci) Quae Paulus ante conversionem fecerat in malam partem, eadem postea vel ipse in bonam partem fecit, iisdem in locis, vel ab Judaeis perpessus est.
- v. 20. εὐθέως, continuo) Alii post conversionem sunt, ut flumina, statim a capite lata et profunda; alii post longiorem tractum. Saulus, statim apostolus, triduo tantum profecerat, quantum alii multis annis non proficiunt. [Penitissima, quae praecesserut, humiliatione praemunitus est contra periculum, νεοφύτοις alioquin imminens. V. g.]
- v. 22. συνέχυνε, confundebat) ita, ut ipsi sibi contradicerent. Oppositum ex parte Sauli, συμβιβάζων, confirmans. Neque tamen iis nunc armis adversus Judaeos pugnat, quibus et ipse pugnarat adversus credentes, et ab Judaeis jam oppugnatur.
  - v. 24. παρετήρουν, custodiebant) adjuvante praetore. conf. 2 Cor. 11, 32.

<sup>1)</sup> x2l elősv, et vidit] Visiones binae, quarum altera respondet alteri, uti h. l. apud Ananiam et Saulum, omnem fallacis phantasiae suspicionem tollunt. Idem in Cornelio etiam et Petro observandum, c. 10. V. g.

- v. 25. καθήκαν, demiserunt) Factum hoc paucis innotuerat, antequam Paulus 2 Cor. 11, 31. ss. commemoravit. Lucas res Pauli intimas norat.
- v. 26. παραγενόμενος, cum venisset) tribus post annis. Gal. 1, 18. Hoc triennium etiam Paulus transilit. c. 22, 17. τοῖς μαθηταῖς, discipulis) modeste; non statim apostolis. ὅτι ἐστὶ μαθητής, eum esse discipulum) tantum aberat, ut crederent, esse eum apostolum.
- v. 27. βαρνάβας, Barnabas) Cum hoc deinde Saulus conjunctionem habuit singularem. πρὸς τοὺς ἀποστόλους, ad apostolos) Petrum et Jacobum. Gal. 1, 18. 19. διηγήσατο, exposuit) Qui adversarius antea fuerat, merito probat se mutatum.
- v. 31. ἐκκλησία, ecclesia) Sio cap. 16, 5. de ecclesiis. [Vim habet numerus singularis. Not. crit.] καθ' ὅλης κτλ. per totam Judaeam et Galilaeam et Samariam) Anakephalaeosis. εἰρήνην, pacem) converso Saulo, persecutore praecipuo. πορευομένη) Sio, ὑπάγητε, Joh. 15, 16. not. Utroque loco est εν διὰ δυοῖν. Sic, ἐπορεύετο γεἰρ τῶν υίῶν ἰσραήλ. Jud. 4, 24. φόβω παρακλήσει, timore consolatione) Temperamentum egregium. Consolatio, pax interna: εἰρήνη, pax externa, cum timore Domini, sublato hominum metu. ἐπλη-θύνετο, multiplicabatur) numero credentium.
  - v. 32. διά πάντων) Masculinum. coll. έν οίς, c. 20, 25.
- v. 33. ôx10, octo) Audierat de Christo sine dubio, sanante omnes illo tempore.
- v. 34. lãται, sanat) non modo, sanet. conf. v. 40. c. 3, 6. 14, 10. Haec oratio confirmat praesentiam et potentiam Christi divinam.
- v. 35. 1) τον σάρωνα, Saron) Saron tractûs nomen, in quo Lydda oppidum. hinc articulus adjectus. ἐπὶ τον κύριον, ad Dominum) Jesum Christum. Ad Dominum converti dicuntur ii, qui V. T. jam antea amplexi erant c. 11, 21. 2 Cor. 3, 16. ad Deum converti dicuntur gentes. Act. 15, 19. 20, 21.
- v. 36. ἔργων, operum) Haec opera, vestium conficiendarum, magni aestimata sunt, magno praemio remunerata. v. 39. ἐλεημοσυνῶν, eleemosynarum) Joppae igitur non fuit communio bonorum.
- v. 38. of μαθηταὶ, discipuli) Itaque hi non habuere donum miraculorum. δύο, duos) de re gravi. [Sperabant futurum esse, quod reapse consecutum est. V. g.] μὴ ὀκνῆσαι, haud gravari) Fides non tollit civilitatem verborum; qua hic usi sunt. LXX, Num. 22; 16. ἀξιῶ σε, μὴ ὀκνήσης ἐλθεῖν πρός με. διελθεῖν, transire) Innuunt, etiam aliis in via fructuosum fore iter Petri. ξως, usque ad) Argumentum a facili.
- v. 39. συνηλθεν αὐτοῖς, venit cum illis) Humilitatis indicium. coll. v. 43. μετ' αὐτῶν οὖσα, quum esset cum ipsis) i. e. antequam obiret.
- v. 40. ἐκβαλων, ejectis) Ardori precum apta solitudo omnimoda, et magno miraculo: eoque major deinde fuit apud omnes admiratio ac fides. ἀνεκάθισε) resedit. Luc. 7, 15.
  - v. 41. xal, et) et speciatim 2).
- v. 43. [κανάς, sat multos) Plus fecit, quam rogarant. v. 38. σίμωνι, Simonem) propinquum fortasse loco 3).

#### CAPUT X.

v. 1. 'Aνής, vir) Hactenus descripta omnia inter circumcisos gesta sunt: nunc etiam venitur ad gentes. — ἐν καισαρεία, Caesareae) Jam non ignota ibi

<sup>1)</sup> πάντες, omnes] Lydda, Josepho teste, vicus fuit, urbis ambitum aequans. Numerosa igitur haec fuit conversio. V. g.

ζῶσαν, viventem] Hoc pacto tempus ei, ulterius benefaciendi, suppetebat. V. g.
 βυρσεῖ, coriarium] Quanta popularitate insignis Apostolus in externis hîc usus est, post magnum facinus in ipsa Joppe patratum, et ante negotium grande, Caesareae suscipiendum! V. g.

erat doctrina salutis. c. 8, 40. Conf. infra, v. 37. Unde Petrus prophetas allegat v. 43. Hierosolyma sedes tum erat regiminis Judaeorum ecclesiastici; Caesarea, civilis. Metropoles, quas cetera sequebantur, cepit evangelium, per illos divinos idiotas praedicatum: sic deinde Philippos, Athenas, Corinthum, Ephesum, ipsam Romam. — πορνήλιος, Cornelius) Frequens apud Romanos nomen. — lvalinης, Italica) Horum militum magna pars vivebat, quo tempore haec scripta sunt: poterantque illi testes esse. οἱ τῆς οπειρῆς τῆς lvalinῆς πεζοὶ, cohortis Italicae pediles memorantur etiam ab Arriano, ut observat C. G. Schwarzius in Diss. de cohorte Italica et Augusta p. 42.

v. 2. σὖν, cum) Connexio arcta heri et familiae, ducis et militum. v. 7. — οἴκφ, domo) Conf. cap. 11, 14. — τῷ λαῷ, populo) Apud multos Judaeos magna tum erat paupertas. Pauperum vicem DEUS rependit. Favorem Cornelii erga Israëlitas gratia DEI erga Israëlem remuneratur. — δεόμενος, orans) Preces et liberalitus commendantur hîc; accedit jejunium. v. 30. Benefici faciunt, quod

DEUS vult: precantes iidem quod volunt, DEUS facit.

v. 3. ἐν ὑράματι, in visione) non in ecstasi, ut Petrus. — φανερῶς, manifeste) ita ut nulla sensuum fallacia Cornelium, talibus rebus haud assuetum, solicitare posset. — ἐννάτην, nonam) Ea nobis est tertia fere, a meridie: quo tempore sensus solent esse vegeti.

- v. 4. ἔμφοβος γενόμενος, timore correptus) ex angeli splendore. v. 30. κύριε, domine) Sic appellat angelum, ut ignotum. προσευχαί, precationes) Hae praecedunt: eleemosynae sequuntur, quanquam respectu hominum magis conspicuae. v. 2. ἀνέβησαν, ascenderunt) Non dicit angelus, se eas obtulisse. v. 31. Ascenderunt tamen, instar sacrificii. Ap. 8, 4. Angeli non dicuntur ἐερεῖς, sed tamen λειτουργοί. Laetus nuncius. O quam multa in terram cadunt, non ascendunt. εἰς μνημόσυνον, in memoriam) Precandum et benefaciendum, etiam si non statim sentias effectum. [Quanta suavitate perfusum esse hoc indicio Cornelium existimes! V. g.]
- v. 5. μετάπεμψαι, arcesse) Cornelius non mittitur ad Petrum, sed hunc arcessere jubetur, utne videretur factus esse proselytus, atque ut innueretur, sic ad gentes, suo quasque loco, venturum esse evangelium. πέτρος, Petrus) Cognomen gentibus non ingratum; perinde ut Pauli.

v. 7. ως, ut) primum. v. 83. — ἀπηλθεν, discessit) non repente disparuit. — δύο, duos) Hodie splendidiores legationes accipit, qui Petri successor putatur.

v. 8. ἄπαντα, cuncta) Familiaritas pia erga domesticos. [quam illustribus etiam hominibus, nullo auctoritatis dispendio, facile suadet gratiae divinae experientia. V. g.] Cornelius prudenter (pro confirmanda suorum fide subsequente) eloquitur, Petrus prudenter silet de visione. v. 21. coll. v. 28. — ἀπέστειλεν, misit) Non opus erat epistola.

v. 9. δωμα, tectum) Non habebat υπερώον domus coriarii. — προσεύξασθαι, orare) Tempus ante prandium vel coenam (v. 3.) precibus opportunum. — ξατην, sextam) prandii, et, ante id, precum. Ps. 55, 18. Occurrit inscius tantae re-

velationi.

- v. 10. ἐγένετο, factus est) sub preces. πρόσπεινος, esuriens) legitimo cibi tempore; modo tamen quodam, ut videtur, extraordinario. Cum statu facultatum naturalium congruunt symbola apparitionum. γεύσασθαι, gustare) Verbum temperantiam exprimens. παρασκευαζόντων, parantibus) scilicet iis, quorum erat parare. Etiam quum facultates naturales non quiescunt, tamen invalescere potest operatio divina. ἔκστασις, mentis excessus) Preces aptum faciunt ad recipiendam revelationem: et ecstasis munit hominem contra suum ipsius spiritum.
- v. 11. τον ουρανον, coelum) Vas non solum e terra sublatum est in coelum, sed prius e coelo demissum. Itaque gentium receptio in coelum praesupponit originem primam hominum coelestem. Et in coelo prius sunt typi rerum, quae deinceps in terra fiunt ad salutem hominum. conf. Hebr. 8, 5. σκεύος, ναε)

mappam. — τέσσας σιν, quatuor) pro totidem plagis mundi. — ἀρχαῖς, extremitatibus) Hae non in unum nodum constrictae, sed singulae coelitus erant suspensae. c. 11, 5.

v. 12. πάντα τὰ τετράποδα καὶ τὰ ἐρπετὰ τῆς γῆς, omnes quadrupedes et reptilia terrae) Omnium quadrupedum nomine complectitur Lucas etiam feras, quas tamen recentiores librarii huc intulerunt, ex cap. 11, 6. ¹) His symbolis non solum significatum est, licere Petro omnibus gentium cibis vesci: sed, ipsos gentiles, quos antea denotarant animalia immunda, jam esse mundos. v. 28.

- 2) v. 14. μηδαμῶς, nullo modo) Ecstasis relinquit homini libertatem in ea re, quae repraesentatur. c. 22, 19. Ceteroqui signum est virtutis corroboratae, etiam ligatis sensibus, v. gr. in somnio, defendere conscientiam. Prima exceptio, quum DEUS aliquid arduum jubet, interdum veniam habet: c. 22, 19. s. sed debet abesse iteratio. Joh. 13, 8. Ex. 4, 13. Deut. 3, 26. Ez. 4, 14. Ex cunctatione Petri clarius elucet voluntas DEI. Eoque facilius potuit ferre Petrus dubitationem fratrum. c. 11, 2. s. οὐδέποτε, nunquam) Qui semel aliquid fecit, facilius iterat. Vide igitur, ne quid mali primo facias. Petrus semper fuerat observans legis.
- v. 15. ἐκαθάρισε, purificavit) pura fecit et declaravit. De coelo enim nil nisi purum demittitur. Hujus verbi probe memor mansit Petrus, c. 15, 9. Conf. de Paulo c. 13, 2. not. σὐ, tu) minor DEO. v. 26. c. 11, 17. μὴ κοίνου, noli communia dicere) Nil est tertium aut medium inter purum et commune.
- v. 16. inl vois, tertio) Numerus decretorius, rem confirmans, et celeritatem proximam significans. conf. Gen. 41, 32.
- v. 17. ἐν ἐαντῷ, intra se) Implicite indicatur, Petrum jam non fuisse in ecstasi. coll. c. 12, 11. διηπόρει, haesitabat) Apostoli non caruere cura cognoscendi. ἰδοὺ, ecce) Saepe, quae piis intus et extra uno tempore obveniunt, mutuo sese recludunt. Quae ita conveniunt et concurrunt, sapienter sunt expendenda. διερωτήσαντες) rogando penetrantes. σίμωνος, Simonis) Nomina per angelum indicata et percontantibus et Joppensibus admirationi fuere.
  - v. 18. φωνήσαντες, vocantes) crescente jam parrhesia.
- v. 19. lδού, ecce) Paulatim praeparatus erat Petrus ad capiendum hoc novum monitum Spiritus. Gradatim ducuntur fideles, quoad satis est in re qualibet praesenti. ἄνδρες, <sup>3</sup>) viri) Non audierat Petrus tres viros vocantes.
- v. 20. μηδὲν διακρινόμενος, nihil dubitans) Requisitum summe necessarium bonae actionis. Saepe dubitatio diuturna subito, cum opus est, piis in vita vel in obitu eximitur.
  - v. 21. ον ζητείτε, quem quaeritis) Sic quaerentibus addebatur animus.
- v. 22. δίπαιος, justus) Occupatio. μεταπέμψασθαι, arcessere) Alias ipse Cornelius non dubitasset ad Petrum venire.
- v. 23. εἰσκαλεσάμενος, introvocans) Petrus pedem domo non extulerat. ἐξένισε, recepit hospitio) non diffisus peregrinis: non fastidiens gentes. Primo gentes venerunt ad Judaeos: deinde hi ad illos. τῆ δὲ ἐπαύριον, postero autem die) In re quamvis bona non requiritur semper summa festinatio. τινὲς, aliqui) sex. c. 11, 12. Non jussi erant divinitus; ac tamen pie fecerunt. Multa saepe relinquuntur libertati piorum: in quibus tamen occulta DEI manu reguntur. Postea constitit, quam utile fuerit, tot testes adfuisse. c. 11, 12. συνῆλθον, simul ibant) Sanctus comitatus, X hominum varii ordinis.
- v. 24. ην προσδοκών, exspectabat) Non immerserat se tantisper aliis negotiis, sed huic rei totus vacabat, totoque hoc tempore praeparabatur. τους συγγενείς,

<sup>1)</sup> Inde lectionem και τα Υηρία, quam haud omittendam censuit Ed. maj. sequiorem judical Ed. 2., et omittit etiam Vers. germ. E. B.

v. 13. φάγε, ede] Talis h. l. cibus Petrum manebat, quali Christus ipse satiatur, Esaj.
 11. V. q.

<sup>3)</sup> Lectionem ανδρες τρείς, per margines Edd. grr. pro minus firma declaratam, recepit tamen Vers. germ. E. B.

propinquos) Regnum DEI propagatur, ut saepe ferunt externae circumstantiae. Συγγενεῖς, propinqui sunt ab una stirpe, etiam collaterales. — τοὺς ἀναγκαίους, necessarios) Necessitudo latius patet, quam propinquitas, estque etiam affinitatis, viciniae, collegii etc. — φίλους, amicos) Non omnes propinqui et necessarii sunt amici. Convocavit, quos libenter interfuturos existimavit. [Fuerunt itaque komines ipsi Cornelio haud absimiles, v. 2. Amicitia cum bonis malisve culta quoties quaeso necopinantibus vel in quaestum cedit vel in fraudem! V. g.]

v. 25. είσελθεῖν, ut intraret) domum. — συναντήσας, obviam veniens) cum gaudio et honoris causa. — ἐπὶ τοὺς πόδας, ad pedes) Petri. — προσεκύνησεν,

adoravit) Non addit Lucas, eum. Euphemia.

v. 26. ηγειφε, erexit) Cur osculum pedum non modo admittitur, sed ordinaria ceremonia est Papae? 1) — ἄνθρωπος) homo, non Deus. Hac causa et elationem nostri et aliorum admirationem moderari debemus. Non debemus mortales, sed dona DEI in illis suspicere. [Ut Galatae Paulum (Gal. 4, 14.), sic Petrus Cornelium exceperat. V. g.]

v. 27. συνομιλών, colloquens) familiariter. — είσηλθε, intravit) in partem

Domûs interiorem. — mollows, multos) laetam messem.

v. 28. ὑμεῖς) vos ipsi. Omnes alloquitur, suo, non etiam comitum, nomine.

— προσέρχεσθαι, accedere) id quod etiam minus est, quam κολλᾶσθαι conjungi.

— ἀλλοφύλω, alienigenae) Euphemia. — καὶ) pro ἀλλα, et pro sed. — ἐμοὶ, mihi) Hoc emphasin habet. — ²) ἔδειξε, ostendit) Verbum proprie positum. v. 11.

Parce loquitur de sua dubitatione et de visione occulta. — ἄνθρωπον, hominem) Hoc in extremo ponitur eleganter: involvit actiologiam, et orationis universalitatem intendit.

v. 29. ἀναντιζιξήτως, sine contradictione) Nam cum DEO rem prius expedierat. — πυνθάνομαι, interrogo) Suas quisque loquendi partes habet. [Atque inter-

rogando plura loquendi opportunitas facile paratur. V. g.]

v. 30. ἀπὸ, ab) ab initio diei, qui retro quartus est, usque ad diem praesentem et hanc ejus horam. — τετάρτης, quarto) Primus (retrorsum, quartus) dies erat visionis et legationis: secundus, adventus legatorum: tertius, profectionis Petri: quartus, adventus apud Cornelium. [v. 3. 9. 23. 24.] — ημην νηστεύων, eram jejunans) Non innuitur jejunium quatuor dierum, sed diei retro quarti. [Laudabilia haec fuerunt: attamen humili simplicitate refert Cornelius. V. g.] 3)

v. 33. καλῶς ἐποίησας, bene fecisti) Formula approbandi. Laudat Petrum, qui venire non dubitarit. v. 28. — ἐνώπιόν σου, coram te) Antiquissima lectio. 4) τοῦ θεοῦ, pro σοῦ, librarius facile sumsit, vel ex fine versus hujus, vel ex v. 31. — πάρεσμεν, adsumus) Cornelius domi suae ita loquitur, quasi apud Petrum esset ipse cum suis. Religiose praeparati erant. Terra bona erat: inde fructus celerrimus. v. 44. — τὰ προστεταγμένα σοὶ, quae mandata sunt tibi) Non videtur antea dictum fuisse Petro, quod diceret.

v. 34. ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι, vere percipio) ex omnium rerum concentu. [Ipsa Cornelii narratio plenam Petro rei cognitionem suggessit. V. g.] — οὐκ ἔστι προσωπολήπτης, personam non accipit) Petrus non putarat antea, Deum esse personarum acceptorem. sed nunc primum illud experitur, ex quo luculentissime conspicitur, DEUM non esse personarum acceptorem. — ὁ θεός, Deus) Ad hunc omnia referuntur. v. 38. 40. ss.

v. 35. ἐν παντὶ ἔθνει, in omni gente) Non indifferentismus religionum, sed indifferentia nationum hic asseritur. Patet hoc etiam ex opinione contraria, de circumcisis duntaxat gratis DEO, ex qua se extractum fatetur Petrus. Non plane

2)  $\delta$  Se $\delta \zeta$ , DEUS Unius veri DEI cognitionem apud Cornelium supponere Petrus potuit v. 34. 36. V.~g.

<sup>1)</sup> κάγω, et ego] ut Cornelius, v. 28. Non dicitur Cornelius adorasse Petrum: neque tamen Petrus eum non reprimit. V. g.

την έννάτην ώραν, horam nonam] Israëlitas hac in re imitatus fuerit Cornelius. c. 3, 1. V. g.
 quam Vers. germ. praefert, marginem Ed. 2. potius, quam Ed. maj. secuta. E. B.

ignarus fuerat Cornelius doctrinae de Christo, et famae de Jesu Christo, v. seqq, quamvis circumcisionem, DEO ita providente, non acceperat. Quapropter multo aliter cum illo loquitur Petrus, quam Paulus postea, evangelio ad remotiores progrediente, cum idololatris egit. Cap. 14. et 17. Hinc etiam v. 43. ad prophetas generatim provocat; quod Paulus ll. cc. non fecit; nec tamen, ut ad Judaeos ubique solet, testimonia prophetica speciatim allegat. — δ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐψγαζόμενος δικαιοσύνην, qui timet eum et operatur justitiam) pro modulo primae cognitionis ex lumine naturae ac potius ex verbo revelato haustae. Descriptio indefinita, rei et exordio apta. Tales homines vario gradu eleganter describuntur. v. gr. c. 17, 4. 11. 12. — αὐτὸν, eum) Deum verum. — δεκτὸς) acceptabitis: cui gratia etiam sine circumcisione possit obtingere. Respondet verbum λαβεῖν, accipere, cap. 15, 14., ubi hic ipse locus respicitur.

v. 36. του λόγου ου ἀπέστειλε) Hebraismus, ex quo na valet, hoc est, uti Hagg. 2, 5., τον λόγον, ον διεθέμην ύμιν. ed. Basil. sive Aldin. Addit Ludovicus de Dieu loca Zach. 7, 7. 8, 17. 2 Reg. 9, 25. Alii tamen olim apud Lucam, τον λόγον απέστειλε (coll. Ps. 107, 20. LXX, απέστειλε τον λόγον αὐτοῦ) ut subaudiatur zovvov 1), coll. Matth. 19, 22. Joh. 7, 40. etc. Certe Petrus illud Jesajae c. 9, 7. רבר שלח in mente habuisse videtur, idque ad ea, quae ibi praecedunt de Pacis Principe atque imperio, retulisse; ut dicat: Bonum illud, quod Israëli per Messiam obtigit, idem vestrum est. Utrumque tamen locum accipio de verbo doctrinae. conf. Act. 13, 26. Non construitur, τον λόγον οἴδατε. Norant novi auditores historiam, de qua mox; non item adhuc rationes interiores, de quibus hoc versu. — ἀπέστειλε, misit) Deus. Ellipsis nexum hujus versus oum v. 34., ex quo expletur, confirmat. misit autem Deus, quum Filius ejus venit; et evangelizavit, locutus per illum. — εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην, evangelizans pacem) pacem DEI hominumque, Judaeorum et gentium. Es. 57, 19. Eph. 2, 17. — διά, per) Constr. cum pacem: ex eo, quod Christum continuo appellat Dominum omnium, etiam gentium. coll. v. 42. 43. Unus Dominus, omnes pace continet. — πάντων, omnium) Masculinum. Christus omnium Dominus: et Deus, in Christo, omnium Deus. v. 34. Eph. 4, 5, 6.

v. 37. νήμεῖς οἴδατε, vos scitis) ex documentis adventu meo antiquioribus. [Pleniore itaque relatione opus non habebant. V. g.] — ἀρξάμενον) Participium vel per se, vel adverbii loco, coll. Luc. 24, 47. Absolute dicitur, Graecismo eleganti et frequenti. — ἀπὸ τῆς γαλιλαίας, a Galilaea) Joh. 1, 44. 2, 1. Ei regioni satis vicina Caesarea, ab Hierosolymis remotior. v. 39. — μετά, post) Johannes, limes inter V. et N. T. — τὸ βάπτισμα, baptismum) celeberrimum illud institutum.

v. 38. lησοῦν — ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς, Jesum — quomodo unxit eum Deus) Hoc per appositionem cum verbum junctum pendet a scitis. Itaque lησοῦς ὡς ἔχρισεαι in constructione idem valet, ac si diceretur: τὰ περί lησοῦ, ὃν ἔχρισεν ὁ θεός. Sententia haec est, Jesum, et quidem ut Christum, eis innotuisse. — ἔχρισεν αὐτὸν, unxit eum) in baptismo inprimis. Matth. 3, 16. 17. Luc. 4, 1. 14. 18. — πνεύματι άγίω καὶ δυνάμει, Spiritu sancto et virtute) Spiritus sancti mentio saepe ita fit, ut addatur mentio ejus speciatim, quod convenit cum re praesenti: ut hoc loco, ubi opera Christi praedicantur, additur, virtute. Sic, plenos Spiritu sancto et sapientia: c. 6, 3. plenus Spiritu sancto et fide: c. 11, 24., replebantur gaudio et Spiritu sancto: c. 13, 52. Conf. illa: Spiritus et veritas, spiritus et vita. Joh. 4, 23. 6, 63. Jungitur sic nomen concretum et abstractum, uti 1 Petr. 4, 14. — εὐεργετῶν, benefaciens) Omnia miracula Christi hominibus attulere salutem, non damnum. Beneficia, genus. sequitur species insignis, sanationes. — πάντας, omnes) Magna inprimis eo tempore fuerat multitudo obsessorum et aegrotorum. —

<sup>1)</sup> Consentit Vers. germ.; quamvis margo utriusque Ed. gr. omissionem voc. 84 pro minus firma declaraverit. E. B.

παταδυναστευομένους, oppressos) injusta vi. — μετ' αὐτοῦ, cum illo) Paroius loquitur, pro auditorum captu, de Majestate Christi.

v. 39. και ήμεις, et nos) Hoc vim habet ἐπιτατικήν. Resp. vos, v. 37.

v. 41. ού, non) non jam, ut ante mortem. — ού παντί τῷ λαῷ, non omni populo) Regnum ejus est regnum fidei, per testes propagandum, eosque divinitus probatos et firmos; et regnum coeleste, non mundanum; non vani splendoris, sed (ut Justus Jonas loquitur) sub formis crucis latens. — ήμῖν, nobis) Appositio nominis et pronominis. — συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτος, edimus et bibimus cum illo) per biennium et amplius, ante passionem. Denotatur hac phrasi, de qua conf. Joh. 15, 27., conversatio diutina: neque unquam apostoli soliti sunt commemorare, se cum Jesu post ejus resurrectionem edisse; hoc enim Jesus ad ipsorum, non ad aliorum convictionem fecit; qui etiam Luc. 22, 18. 16. de vino posthac non bibendo latius erat locutus, quam de paschate (in oppositione ad quemcunque cibi usum) non edendo. Itaque μετά post pendet a v. 40. Illis apparuit Christus resuscitatus, qui antea in illum crediderant; et qui testari possent, eum, qui resurrexisse diceretur, vere esse Jesum, quem antea novissent.

v. 42. παρήγγειλεν ήμιν, praecepit nobis) Deus. c. 5, 29. — τῷ λαῷ, populo) Resp. v. 41. init. — διαμαρτύρασθαι, testari) Subaudi: etiam gentibus. c. 1, 8. Matth. 28, 19. — αὐτὸς) Ipse. — ωρισμένος, definitus) decreto immobili. πριτής, judex) Hoc nomen omnem gloriam Christi synecdochice exprimit, fideliumque respectu coronidem denotat beneficiorum Christi. 2 Tim. 4, 8. coll. Hebr. 12, 28. Judicabit etiam Judaeos, qui eum condemnarant; etiam Romanos, qui Caesaream sedem habebant regiminis Judaici; etiam mortuos, ex quibus resurrexit, suo tempore resurrecturis. 1 Petr. 4, 5. [Conf. c. 17, 31. Sic Dominus Jesus quoque Judicem se prius testatus est, quum adscensionis suae mentionem faceret,

Joh. 5, 22. V. g.]

v. 43. πάντες, omnes) ii, quorum extant, et quorum non extant libri. c. 3, 24. - προφήται, prophetae) In hoc sermone nondum citarat Petrus testimonia V. T. et nunc, dum generatim prophetas allegat, res initio sermonis, c. 11, 15., protinus, ut oeconomiae circa gentes convenit, apud tales auditores conficitur. — μαρτυρούσιν, testes sunt) uti nos, v. 39. Non utitur Petrus hic promissionis per prophetas descriptae vocabulo. — αφεσιν αμαρτιών, remissionem peccatorum) quae caput est omnium beneficiorum. — πάντα, omnem) etiam ex gentibus.

v. 44. Eri, adhuc) Scatebat Petrus ad dicenda multo plura: c. 11, 15. sed ubi Spiritum auditores quoque acceperunt, audiendi opera, et loquendi, peregit, quod suum est. [Ex praeconio fidei accipitur Spiritus. Gal. 3, 2. V. g.] — Entπεσε, cecidit) modo conspicuo. Alias baptismus susceptus est ante adventum Spiritus sancti. Sed hoc loco dubitari potuerat, an citra circumcisionem forent Ideo statim super auditores verbi cecidit. Liberum gratia habet baptizandi.

ordinem.

v. 45. ἐπὶ τὰ ἔθνη, in gentes) Sic una appellatur domus, vel quia hinc colligebat, etiam ceteros Spiritum S. esse accepturos: nam uno admisso, jam nulli clausa est janua; recteque ab exemplo ad omnes concluditur: c. 11, 18. 14, 27., vel quia ¿dvinoù gentiles dicere incommodum erat.

v. 46. yaq, enim) Ab effectu concludunt. — ylwossais, linguis) variis.

v. 47. το ΰδωρ, aquam) Aquam, pro baptismo, dicit per ταπείνωσιν. majore, illud, quod minus est, additur a dante, ab accipiente non spernitur. Non dicit: Jam habent Spiritum; ergo aqua carere possunt. Non circumciduntur: et tamen baptizantur. Ergo multo major baptismi ratio. conf. c. 15, 8. s. qui locus docet, non fuisse circumcidendos. et tamen baptizandos censuit Petrus. — xolvσαι, prohibere) c. 11, 17. — τlς, quisquam) aut ego, aut fratrum ullus.

ν. 48. προσέταξε, jussit) Non baptizavit sua manu: aderant alii, quibus id decore demandari poterat. v. 45. conf. 1 Cor. 1, 17. — \*volov, Domini) Christi Jesu. — ἐπιμείναι) manere amplius. — ἡμέρας τινάς, dies aliquos) Aurei dies.

## CAPUT XI.

- v. 2. Aiexglvovto, disceptabant) i. e. Dubium de ea re sibi esse ostendebant.
- v. 3. ἀχοοβυστίαν ἔχοντας) Benigne loquuntur: non appellant incircumcisos, sed praeputium habentes. coll. Gen. 34, 14., ἀνθοώπω ος έχει ἀχοοβυστίαν. εἰσηλθες καὶ συνέφαγες, intrasti et una edisti) Speciosa adhuc, eaque gravis et duplex accusatio. Justas autem intrandi causas habuit Petrus, et, postquam intrasset, causas etiam una edendi nactus est.
- v. 4. ἀφξάμενος, incipiens) Instituit loqui, pluribus verbis. ἐξετίθετο, exponebai) Non aegre tulit Petrus, se rogari; neque postulavit, se vel sine expositione rationum, omni exceptione collegarum et fidelium omnium majorem haberi. Non optimae mentis aut causae indicium est, cum papa vel asseclis ejus moleste ferre illud, quid fucis? Cum mansuetudine Petrus respondet de re, quam ipse antea non facillime ceperat.
  - v. 10. êni voic, tertio) Congruebat ternarius virorum, v. 11.
- v. 13. τὸν ἄγγελον, angelum) Loquitur, addito articulo, ut de re sibi jam valde nota.
- 1) v. 16. ἐμνήσθην, recordatus sum) Conf. Joh. 14, 26. de Paracleto omnia discipulis in memoriam redacturo. In verbis Christi semina erant totius cursus evangelii.
- v. 17. την ἴσην, parem) Sic 2 Petr. 1, 1. Aeque beati sunt, qui immediate vel mediate acceperunt Spiritum S. ημίν, πιστεύσασιν, nobis, quum credidimus) Non quia circumcisionem, inquit, sed quia fidem habebamus, Spiritus sanctus donatus est nobis. ἐγω, egu) ogo, merum organon. Fratres quaesierant tantum de cibo cum gentibus capto; Petrus satisfacit etiam de baptismo eis collato: et recte a se factum esse, non solum a divino mandato, sed etiam ab oventu divinitus coronato confirmat.
- v. 18. ἐδόξαζον, glorificabani) Signum firmi assensus. ἄφαγε, ergo) Non statim apertum erat Judaeis, salutem etiam ad gentes perventuram esse; nunc, cum pervenit, hoc major est sancta fidelium admiratio. ἄφαγε, ergo, plenam approbationem exprimit. Haec poenitentia denotat totam status spiritualis mutationem, et specimen est conversionis omnium gentium. ἔδωκε, dedit) Magnum donum. c. 5, 31. not. [quod quidem extimescit mundus. V. g.] εἰ; ζωήν, ad vitum) Nam ubi remissio peccatorum, ibi vita. [Ez. 18, 23.]
- v. 19. ἐπὶ στεφάνω, super Stephano) Vis in Stephanum, progressa est ad alios. διηλθον ἔως, perambulaverunt usque) Sic quoque v. 22. Etiam locis citerioribus evangelizarunt. φοινίπης, καὶ πύπρου, καὶ ἀντιοχείας, in Phoenicen et Cyprum et Antiochiam) Phoenice erat ad septentrionem: Cyprus, ad occidentem: Antiochia, ad orientem. ἰουδαίοις, Judueis) talibus, quales erant ipsi dispersi.
- v. 20. κυφηναῖοι, Cyrenaei) c. 13, 1. 2, 10. Hi, cum Cypriis, magis assueti crant cum gentibus versari. ξλληνας) Communior lectio, ξλληνιστάς. 2) Sed Hellenistae opponuntur Hebraeis, c. 6, 1. coll. c. 9, 29. Judaeis h. l. opponuntur Graeci, ut passim. [ἰουδαῖοι sunt vel Hebraei vel Hellenistae. c. 6, 1. Not. crit.] Recte probat hanc lectionem Usserius ad A. M. 4045.
- v. 21. γείο πυρίου, manus Domini) potentia spiritualis, per evangelium so exserens. Sic, brachium Domini, Joh. 12, 38.
- v. 28. παρεκάλει, hortabatur) Optima hortatio, quae gaudio stimulatur. προθέσει, destinatione) c. 27, 13. Contrarium Hebr. 3, 12. προσμένειν, adhaerere) Actus, converti: status, adhaerere.
- v. 24. άγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος άγίου καὶ πίστεως, bonus et plenus Spiritus sancti et fidei) Gal. 5, 22.

v. 15. ἐν — τῷ ἄρξασθαί με, quum inciperem] Quanta cordis in Petro plenitudo fuerit! V. a.

<sup>2)</sup> Hane praetulerat Ed. maj., sed Gnomoni et margo Ed. 2. respondet, et Vers. germ. E. B. Bengel guom.

- v. 25. εύρων, cum invenisset) Probabile est, Saulum delituisse.
- v. 26. ἐνιαυτὸν ὅλον, annum totum) Quantulum hodie putatur annus sine fructu exactus. Multis annis hodie multi non multum proficiunt. χρηματίσαι, ut nominarentur) χρηματίζω (scil. με) reciprocum sive neutrum, inde etiam passivum. Verbum insigne: quo notatur appellatio usu communi recepts. τοὺς μαθητάς, discipuli) quippe quorum jam permagna multitudo erat. χριστιανοὺς, Christiani) cum jam antea dicti fuissent Nazaraei et Galilaei. Christianorum nomen, [Christo adhaerentium, V. g.] ut ipsum Christi nomen, in se praeclarum, apud externos invisum. conf. 1 Petr. 4, 16.

v. 28. ἀναστὰς, surgens) in coetu. — ἐσήμανε, significavit) Quod apud ceteros sagacitas naturalis aut politica, id apud fideles providet Spiritus. [Magno haec res emolumento fuit fratribus in Judaea. Rerum futururum indicium nunquam, ubi rite collocatur, usu suo destituitur. V. g.] — μέλλειν ἔσεσθαι, futuram fore) Futurum duplex.

- v. 29. μαθητῶν, discipulorum) Non dicit Lucas, Christianorum. Initio nomen discipulorum inter ipsos solenne manebat: Christianorum cosdem nomine distinxere alii, praecipue amiciores spectatores. ὧρισαν, definierunt) Qui definiunt, facilius deinde effectum dant. v. 30. ἐν τῆ loυδαία, in Judaea) Judaeos benignitas fidelium Antiochenorum valde confirmavit de soliditate conversionis corum.
- v. 30. πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους, ad seniores) [quorum operá distribueretur fratribus. V. g.] Itaque munus septem diaconorum et communio bonorum non jam sic se habebat, ut initio: sed neque sic, ut hodie. βαρνάβα καὶ σαύλου, Barnabae et Sauli) Vides híc, quam pro gravi et serio negotio habeant hanc collationem in pauperes sanctos; alias tantos viros, adeoque ipsos duces verbi, Paulum et Barnabam, non adhiberent. Sic supra audivimus cap. 6., gravissimos et spiritualissimos homines Diaconos fuisse constitutos. Sic 2 Cor. 8. Paulus dicit, se ad hoc negotium non adhibuisse, nisi qui essent spectatae fidei. Et nos hodie satis esse putamus, ut quibusvis undevis obviis hoc tantum negotium committamus. Justus Jonas.

# CAPUT XII.

- v. 1. Κατ' ἐπεῖνον δὲ τὸν καιρὸν, illo autem tempore) Ecclesia apostolica habuit temperatam quietem et persecutionem. quarum altera utra ubi multum invalescit, Judicium divinum severius aut veniet aut abest. κακῶσαι, affligere) Ars mundi. Fecit id Herodes animi causa, temporis causa, gratiae causa.
- v. 2. ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν ἰωάννου, Jacobum, frutrem Johannis) Alter horum fratrum primo, alter longo post tempore reliquit mundum. Eo tempore Lucas scripsit, quum Johannes, superstes, notior erat, quam Jacobus, qui ab Johanne denominatur.
- v. 3. ἰδων, videus) Duo stimuli, male agendi et bonum omittendi: studium placendi et timor. alter pejor, alter acrior, etiam apud reges. τοῖς ἰονδαίοις, Judaeis) Hi ex conscientia, sed perversa, infensi erant; Herodes ex petulantia, fidelium impensa, illis vult gratificari. τῶν ἀζύμων, asymorum) Eodem quondam anni tempore Jesum ceperant. populus erat congregatus.
- v. 4. τέσσαφοι τετραδίοις, quatuor quaternionibus) ut per vices vigilias agerent, et pluribus locis. v. 10. ἀναγαγεῖν, producere) Talia gerebantur in editis locis. ideo ἀνάγω ponitur, idque per metenymiam antecedentis pro supplicio consequenti.
- v. 5. προσευχή, oratio) Philem. v. 22. ἐκτενής) vehemens. ὑπὶς σὐτοῦ, pro eo) Precabantur de re etiam tali, quae cum facta erat, incredibilis eis videbatur, v. 15. Mira et subtilis fidei et precum est natura. Cur non orarant item pro Jacobo? quía celeriter interfectus fuerat.
  - v. 6. őre, quum) Auxilium, periculo ad summa veniente, missum, ostendit,

rem non esse fortuitam. [c. 23, 11.] — χοιμώμενος, dormiens) Frequens mentio dormientium in periculo, aut cum fide, aut cum torpore. — μεταξύ, inter) Omnia munita putarant hostes. — την φυλακήν, custodiam) Locus innuitur.

v. 7. φως, lumen) miraculosum. — ολκήματι, habitaculo) Vocabulum gene-

rale, pro carcere, speciali.

v. 8. εἶπε, dixit) Non ipse angelus Petrum induit: neque enim opus erat. Decorum observatum. — περίζωσαι, circumcinge te) Zonam, sandalia, vestem aut Petrus ipse ad somnum deposuerat, aut custodes detraxerant: nunc induere jubetur. Adhuc liberum ambulandi tempus erat Petro. Joh. 21, 18.

v. 10. παὶ δευτέφαν, et secundam) in qua videtur fuisse etiam militum pars.
— αὐτομάτη, ultro) ita, ut nec Petrus manum admoveret, nec ab angelo admotam videret. — ξύμην μίαν, vicum unum) ne dubitandum esset Petro, quam domum peteret. v. 12. — ἀπέστη, abstitit) Jam enim ipse Petrus sibi suppetebat.

v. 11. εἶπε, dixit) animo praesenti, grato, pio, laeto. — οἶδα ἀληθῶς, scio vere) Antitheton, putabat, v. 9. Cum viso interno congruebant omnia foris. — ἐξείλετό με, eripuit me) Nondum erat tempus, ut Petrus defungeretur. Joh. l. c.

v. 12. συνιδών, considerans) quid videlicet agendum esset. Idem verbum

c. 14, 6. — συνηθροισμένοι, congregati) media nocte.

v. 13. τοῦ πυλοῦνος, atrii) ante domum ipsam. πύλη est porta: πυλοῦν amplius quiddam sonat, et dicit vel portam magnam vel etiam atrium ei proximum, Subdiale clausum. Petrus per portam intravit in atrium, et deinde in domum. Quod Marcus e. 14, 68. προαύλιον dicit, est πυλοῦν Matth. 26, 71. — προῆλθε, ') processii) Oppositum, introcurrens. v. 14. — ὑπακοῦσαι, ad subnuscultandum) ΤΟΣ LXX ὑπακοῦειν.

v. 14. εἰσδραμοῦσα, introcurrens) celeriter.

v. 15. μαίνη, insanis) <sup>2</sup>) Formula, in re, cui fides non habetur. — δισχυρίζετο, affirmabat) secus ac solent, qui insaniunt aut dormitant. — ὁ ἄγγελος αὐτοῦ, angelus ejus) Ita colligebant ex similitudine vocis. Ex sententia sanctorum illorum, de Petri, quem morti proximum putabant, angelo audito, non potest firmiter concludi de singulis angelis singulorum hominum custodibus. [Scriptura uni sancto homini complurium potius angelorum tutelam frequenter tribuit. V. g.] Loquitur tamen etiam Petrus definite, cum articulo τον, v. 11.: cum alias ad pronomina possessiva non addatur semper articulus. conf. Matth. 19, 28. Act. 3, 2. etc.

v. 17. κατασείσας, motum fuciens) modeste; ne clamor fieret. Loquebantur multa, admirantes. — ἰακώβω, Jacobo) superstiti. — ταῦτα, kuec) ut sciant, quid acciderit. — ἐπορεύθη, profectus est) In persecutione saepe unus potissimum petitur, et huic licet fugere prae ceteris. c. 17, 14. Petrus postea rediit. c. 15, 7.

- είς έτερον τόπον, in alterum locum) non valde longinquum.

v. 18. ἐν τοῖς στρατιώταις, in militibus) Viderant hi fidem, patientiam, preces Petri: nec tamen desierant illum incessere. — τί ἄρα, quidnam) Singulari locutione exprimitur perturbatio militum.

v. 19. ἀπαγθηναι, duci) Locum justi subit impius. — ἀπὸ τῆς louδαίας, ab

Judaeu) cum pudore, de Petro non exhibito.

\*) v. 20. ἡν δὲ, erat autem) Irrequieta vitae ratio. — θυμομαχῶν, animo bellans) θυμομαχεῖν dicitur, qui animo duntaxat infenso in hostem invehitur, viribus vel amissis jam, ut ex Polybio docet Raphelius, vel nondum collectis. Vel sine armis, annona negata, Tyrios et Sidonios Herodes premere poterat, ut fit in emporiis. — πείσαντες, placantes) Ita Christiani quoque, Domino providente, annonae ibi caritate levati sunt. conf. 11, 28. — τον ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος, cubicularium) Tales saepe multum possunt apud reges. [et pace, ob annonae caritatem, eo

Lectionem προσήλθε praetuleral Ed. maj.; sed lectionem προσήλθε in margine Ed. 3. a signo ε ad signum γ elevatam, cum Gnomone exhibet Vers. germ. E. B.

<sup>2)</sup> Sunt, qui signum interrogationis huic verbo subjictunt. Sed rem in medio relinquit utriusque Ed. gr. margo. E. B.

<sup>3)</sup> καισάρειαν, Cuesaream] Ibi extinetus est. V. g.

magis indigebant. V. g.] — εἰρήνην, pacem) Nesciebant, quo progressurus esset rex offensus. — ἀπὸ τῆς βασιλικῆς, a regiu) Repete, χώρας, regione. Etiam a Salomone Hiram rex Tyri petierat annonam pro domo sua. 1 Reg. 5, 9.

v. 21. τακτή δὲ ἡμέρα, statuto autem die) ludorum solennium pro salute Caesaris: ut ait Josephus, l. 19. Ant. Jud. c. 8. qui hanc Herodis impietatem et poenam copiose describit: Amictus veste tota ex argento mirubili opere contexta, quae rudiis exorientis solis perculsa et divinum quendum fulgorem emittens, venerationem cum horrore incutiebat spectantibus. moxque adulatores perniciosi alius aliunde acclumantes, deum consalutabant, rogantes, ut fuveret propitius. hactenus enim ut hominem reveritos; nunc agnoscere et futeri in eo quiddam mortali natura excellentius. hanc impiam adulationem ille nec castigavit nec repulit. — Secuta sunt ventris tormina statim a principio vehementia. conversis igitur in amicos oculis: En, inquit, ego ille vestra appellatione deus vitam relinquere jubeor, fatuti necessitate coarguente vestrum mendacium: et quem immortalem salutastis, ad mortem rapior —. Cruciatu deinde per continuos quinque dies nihit se remittente confectus vitum finiti. — προς αυτούς, ad eos) Inter auditores credibile est, fuisso Tyriorum et Sidoniorum legatos.

v. 22. Θεοῦ φωνή, καὶ οὐκ ἀνθρώπου, dei vox, non hominis) Divinas laudes oratoribus, principibus praesertim, ab acclamantibus interdum tributas esse, demonstrat Ferrarius lib. 3. de acclam. cap. 13. ct 14. Sed solennitas impietatem

formularum auget, non minuit.

v. 23. παραχρημα, confestim) Celerrimo occurritur imminutioni honoris divini. conf. c. 14, 14., noc non Ap. 19, 10. — αγγελος Κυρίου, angelus Domini) angelus bonus. De gravi hac circumstantia nil habet Josephus, qui multa minora persequitur. Adeo differt Historia divina et humana. Angelus Domini eduxit Petrum: Angelus Domini percussit Herodem. Utrumque ab angelis factum esse, non viderunt mortales; sanctis duntaxat innotuit. — οὐκ ἔδωκε, non dedit) Quod laudatus sit, non reprehenditur; sed quod laudem acceptarit. Hoc sacrilegium celeriorem meruit poenam, quam caedes Jacobi et alia crimina. [Percussione facta confessus est (ex Josephi relatione) Herodes, rentum se contruxisse. V. g.] — σκωληκόβρωνος, rermium esca) quantum mutatus! Vermes homini in morte maxime naturales, et minime naturales, prout mortem ii vel sequuntur vel praecedunt. Insignes persecutorum mortes. Evangelium superat. v. 24.

v. 25. ἐπέστρεψαν, reversi sunt) Antiochiam. c. 11, 30. — συμπαφαλοβύντες, adsciscentes) Jerusalem crat plantarium operariorum. — ἰωάννην, Johannem) v. 12. Hic quoque nomen habuit et Hebraeum et peregrinum. Conf. c. 13, 1. 8. 9. Congruit hace nominum varietas Judacorum et gentium ineunti con-

junctioni.

## CAPUT XIII.

v. 1. Την ούσαν) quae jam erat, florens. c. 11, 20—27. unde ceteris mitti doctores poterant. conf. cap. 15, 35. — προφήται, prophetue) verbi divini virtute pollentes, qui firmam habebant ecgnitionem rerum divinarum, cum facultate proponendi. — λούκιος, Lucius) Idem nomen Rom. 16, 21. — ματαίν, Mannen) aulae tentatione liberatus. — σαῦλος, Saulus) Complures jam annos apostolatum gesserat, sed Antiochae inter veteranos, insigni modestia, infimo loco contentus crat, uti David etiam post unctionem oves pascebat. Deinde Barnabae adjunctus, coque deinceps superior. v. 9. 13. Aliquantisper modo hie, modo ille praeponitur; et Barnabas quidem in Epistola publica, c. 15, 25.

v. 2. λειτουργούντων, ministrantibus) per exercitium verbi et precum, et jejunia. v. 3. — αφορίσατε, segregate) Id fecerunt. v. seq. Hoc ipso verbo nixus est Paulus Rom. 1, 1., segregatus. Omnia eo tendunt, ne quisquam in ullo loco docent, quo non sit a DEU vocatus. Justus Jonas. — δη, igitur) videlicet quum vos ipsos offertis. — καὶ τὸν) Articulus Saulum Barnabae acquat, prae aliis, qui

- v. 1. sine articulo ei junguntur. ele rò loyov, in opus) Apostolorum non crat valde diu manere uno in loco. c. 11, 26. - 0) Accusativus pendet a praepositione in προσκέκλημαι. — προσκέκλημαι, vocavi) Ergo vocatio aliqua ad Barnabam et Saulum ipsum interna pervenerat; quae nunc per os aliorum reiteratur; (conf. not. ad Luc. 24, 34.) ut hi quoque scirent vocationem illorum, cique subscriberent. Correlata, προσκέκλημαι, άφορίσατε, vocavi, segregate. Saepe Paulo, quae ad ipsum pertinerent, per alios significata sunt. Idem verbum Exod. 5, 3.: ο θεός των έβραίων προσκέκληται ήμας.
- v. 3. νηστεύσαντες, jejunantes) denuo. coll. v. 2. Sic fecerunt quoque c. 14, 23. [A multis minoris, quam par est, hubentur jejuniu. V. g.] — επιθέντες, imponentes) Paulo iterum (coll. c. 9, 17.) impositae manus.

v. 4. ἐκπεμφθέντες) emissi, quocunque cundum foret. 1) - κύπρον, Cy-

prum) Barnabae patriam. c. 4, 36.

v. 5. ev rais συναγωγαίς, in synagogis) Ut occasiones se obtulere, sie iis usi sunt. v. 7. 14. 42. Paulatim apertius ad ipsas gentes producti sunt. c. 14, 14. 21. — ὑπηρέτην, ministrum) Fides non tollit gradus varios functionum. Barnabas et Paulus divinitus nominati: atque his liberum fuit alios adsciscere. In aliis rebus major, in aliis minor optio.

- v. 6. πάφου) Paphos crat urbs occidentalis; Salamis, orientalis. μάγον ψευδοπροφήτην, magum pseudoprophetam) Duo praedicata valde conjuncta. βαριηού, Barjehu Burjehu nomen perindo ut Jehu per se virile erat, sed mago pseudoprophetae ad aucupandam divinitatis opinionem perquam opportunum fuit. Collectanea sunt Jehu et Jehovah: quae etiam ratio esse videtur, cur Syrus Burjehu interpretatus sit Bar Schumo. In Barschumo et in Elymas Syria Graeca Hermanni von der Hardt p. 110. 114. coecitatis notionem statuit: sed vel ex co, quod Burschumo frequentissimum Syris nomen est, ut ex Assemanni Bibliotheca or. T. 2. c. I. patet, gratior ejus quaerenda est notio. Ludovicus de Dieu interpretatur filium ulcerum, medicum ulceribus medentem: sicut Elymas ci est אדלמא sunator. Illum Barjehu Paulus, arrogantiam parodia retundens, filium diaboli appellat.
- τ. 7. ήν σύν τῷ ἀνθυπάτω, erat cum proconsule) ἀνθύπατος, proconsul, vulgo dicebatur pro propraeture vel pro quaestore Cypriotum. Cum Sergio Paulo erat vel versari solebat Elymas. Hunc ille vel voluntate sua tulerat, vel necessitate quadam perpessus erat. Prudentine tamen fuit, non praestigiis ejus retineri, sed veritatem quaerere. Prudentia, sobrie, vigilanter, moderate agens, memorabilis virtus in iis, qui potestatem, in magistratu, pro ratione habere possent. --ovros, hie) quippe vir prudens. Prudentia Sergium non fecit aptum ad fidem sed minus ineptum.

v. 8. ovona, nomen) Barjehu et Elymas, nescio quo modo, synonyma sunt. Vid. L. de Dieu, Hiller. et al. — διαστρέψοι, avertere) Idem verbum. v. 10.

v. 9. o zai mažkog, qui etiam Paulus) Paulus, deposito nomine veteri, quod ox circumcisione gesserat, novum acquipollens cognomini app quod cum gessisse, particula xal innuere videtur, incunte apostolatu, accipit, ex prima sua evangelica versus occidentem inter Graecos victoria, mutata unica literula, non errore Graecorum Cypriorum, sed consilio divino, convenienter et opportune. Causa est vel externa vel interna. extrinsecus videtur nomen proconsulis secutus, quod is amicum se Paulo, fortasse in confirmando Romanae civitatis jure, praebuerat: hace enim esse solebat assumendi nominis ratio. vid. Cic. l. 13. fam. ep. 35. et 36. Interior causa est, quod ipse Sergius Paulus, primitiae expeditionis hujus, spiritualem cum apostolo necessitudinem esset consecutus. Erat praeterea hoc nomen gentibus, quarum mox apostolus crat, familiare et prae Saul Hebraico gratum, respondens ejus staturae, 2 Cor. 10, 10. ct sensui, Eph. 3, 8. coll. Ps. 68, 28. nlyobeic, impletus) actu praesenti, adversus magum acrem. Ideo Barnabas ci

<sup>1)</sup> ਪੈਸਰੇ ਦਰਹੇ ਸ਼ਖ਼ਵੀਪੁਕਦਰਵ ਕੈਂਪ੍ਰੀਰਚ, a Spiritu sanctol v. 2. 9. V. g.

- cedit, ab hoc momento. v. 13. πνεύματος άγίου, Spiritu sancto) Joh. 20, 22, 23.
- v. 10. ω) Interjectio, O, proprie cohaeret cum Substantivis fili et inimice: sed his, gravissimam correptionem significantibus, praemittitur actiologia, plene etc. δόλου, dolo) Notatur pseudopropheta. ξαδιουργίας, versutia) Notatur magus. νίὲ διαβόλου, fili diaboli) Id quoque convenit mago, et tali homini, qui non solum ipse malus est, sed etiam alios vetat meliores fieri. ἐχθοὲ πάσης διπαιοσύνης, inimice omnis justitiae) Id quoque convenit pseudoprophetae: verus propheta docet justitiam, eamque in Christo. οὐ παύση, non desines) Nunc certe tempus fuerat desistendi a malitia etiam antehae exserta. Non desistere, diabolicum. Multi hoc per Interrogationem pronuntiant. τὰς εὐθείας, rectas) Rectitudo et simplicitas, character doctrinae divinae.
- v. 11. τον ημίον) solem, ac lucem. Circa solem multum occupatam fuisse Elymae magiam, verisimile est. ἄχρι καιροῦ, ad lempus) Non opus fuit, a Luca definite indicari tempus. Duplex miraculum: incussa coecitas, et determinatio temporis. ἀχλὺς, caligo) intrinsecus. σκότος, tenebrae) foris. ἐζήτει, quaerebat) Criterium coecitatis.
- v. 12. τὸ γεγονὸς, factum) Saepe, quae obstitere veritati, victa inserviunt.
   διδοτῆ, doctrina) Miraculo acuebatur attentio ad doctrinam.
- v. 13. οί περὶ τον παῦλον, Paulus et quí cum eo erant) Jam Pauli potior, quam Barnabae ratio habetur. πέργην τῆς παμφυλίας, Pergen Pamphyliae) Nomen regionis additur; quia Perge minus nota per se erat. ἀποχωρήσας, discedens) vel quod labores itinerum non ferret, vel quod inter gentes versari dubitaret. Lautam occasionem amisit.
- v. 14. ἀντιόχειαν τῆς πισιδίας, Antiochiam Pisidiae) aliam ab ea, de qua v. 1.

   ἐκάθισαν, sederunt) habitu auditorum. Antitheton: surgens. v. 16.
- v. 15. την ἀνάγνωσιν, lectionem) solennem, qua Moses anno vertente perlegebatur per sabbata, et lectiones Mosaicis congruentes in Prophetis prioribus et posterioribus adjungebantur. Elias in Thisbi in voce του prophetarum lectionem post Antiochi demum Epiphanis tempora, quum legis lectio palam et severe esset interdicta, ortam docet: retentam vero deinceps. L. de Dieu. οἱ ἀρχισυνάγωγοι, principes synagogae) qui alio loco in synagoga se tenebant. Singulae synagogae singulos principes habebant. itaque vocabulum hoc loco sumitur latius, ut ἀρχιεφεἰς in plurali. vid. Rhenferd. op. philol. p. 430. εἰ ἔστι, si quis est) Non omnes appositi ad dicendum, nec omni tempore. [Nec parum sane confert ad aedificationem, ubi semper ad cos desertur disserendi provincia, quibus maxime opportunum est, cá quidem lege, ut hi ipsi non progrediantur ulterius, quam libere fluit oratio. Temporis conditio quando tenuis est, Deum sas est exorari, ut egesteti humanae dignetur subvenire. V. g.] His duumviris nunquam deerat, quod dicerent. ἐν ὑμῖν, in vobis) Aptos cos ad docendum esse, variis jam indiciis constare potuerat. παρακλήσεως, exhortationis) abs qua nomen Burnabae.
- v. 16. κατασείσας, commovens) ne vel prima verba non audirentur. ἄνδρες, viri) Recurrit appellatio v. 26. 38. καὶ οί φοβούμενοι τὸν θεὸν, et qui timetis Deum) Hi erant proselyti, non exclusis gentibus. coll. v. 17. 26. 43. c. 14, 1.
- v. 17. ὁ Θεὸς, Deus) Tali commemoratione conciliabantur animi, cum viderent, Paulum consentire libris V. T. convincebantur de obligatione sui erga Deum opt. max. et invitabantur ad fidem habendam promissioni et impletioni. Sex versibus v. 17—22. tota anakephalaeosis V. T. expeditur: cetera de N. T. agunt. τοῦ λαοῦ τούτου, populi hujus) Paulus maxime eos alloquitur, quos appellat timentes DEUM, et loquitur de Israële, v. 23. donec v. 26. magis directe etiam Israëlitas alloquitur. ἐξελέξατο, elegit) Electio divina exaltavit populum; non populi meritum aut dignitas ulla. Ez. 20, 5. πατέρας, patres) Abrahamum et posteros.
- v. 18. 19. καὶ ἐτροφοφόρησεν κτλ., et gestavit etc.) Sermonis hujus principium, v. 17. 18. 19., tria habet verba graeca, partim rara, partim plane singu-

laria in sacris literis: ΰψωσεν, έτροποφόρησεν, κατεκληρονόμησεν quorum primum Es. 1, 2., secundum et tertium Deut. 1, 31. 38. occurrunt. Atque haec duo capita, Deut. 1. Es. 1. hodienum in uno sabbato leguntur: unde, utrumque eo ipso sabbato, et quidem Graece lectum fuisse, Paulumque ad eam potissimam lectionem Mosis et prophetarum, v. 15. respexisse, satis firmiter concludimus. Nam etiam judicum mentio, v. 20., cum Haphtara, Es. 1, 26. congruit: et Judacis solenne est, sermones corumve exordia e sabbatica lectione in synagoga sumere. [Eadem etiam anni pars tum fuit, qua templum cum urbe et per Chaldueos olim vastatum fuerat, et vastandum deinceps per Romanos. V. g.] Nunc quod ad verbum έτροποφόρησεν attinet, pro quo insignes codices habent, έτροφοφόρησεν, extra controversiam pridem est, respici eo locum Deut. 1, 31., ἐν τῷ ἐρήμω ταύτη έτροφοφόρησέ σε Κύριος ο Θεός σου, ως εί τις τροφοφορήσαι ανθρωπος τον υίον משׁבּיסע. Hebr. אשט tulit, simpliciter: quomodo? per tolerantiam, an per beneficentiam? Resp. Tulit Deus, non modo durit, populum Israeliticum in deserto, beneficentissima, eaque plane singulari ratione, quae proprie illi conveniret aetati tenellae, qua populus non ipse se tulit, ut homo adultus, sed Deus eum, ut parvulum nec dum sibi suppetentem, gestavit, ut neque de victu, neque de amictu, neque de profectione essent soliciti. Atque hanc singularem ferendi rationem Scriptura de populo in deserto loquens ab omni alia distinguit. vid. Deut. 8, 2. 5. 15. 32, 10. ss. Jes. 63, 9. fin. Hos. 11, 1. ss. Amos 2, 10. Neh. 9, 21., quo loco conjugatum extat, διέθρεψας· et conf. Num. 11, 12. ωσεί ἄραι τιθηνώς τὸν δηλάζοντα. Et huc spectat quoque locus Deut. 1. et hic Paulus: unde recte, nutrivit, reddit Laud. 3. cum Aeth. Arab. et Syro. Nam mores populi tulit Deus antea quoque, Ez. 20, 9. et postea Ps. 106, 43. s. Quare si semper aliud esset τροποφορείν, aliud τροφοφορείν, plane έτροφοφόρησε legendum esset, quod verbum extat quoque 2 Macc. 7, 27., et in Macar. homil. 46. §. 3. Sed eodem sensu dicitur, έτροποφόρησεν. Duplex enim hujus verbi vis est, prout vel a τρόπος, vel a τροφός (non a τροφή) deducitur. nam φ ante φ in π transit, sicut non άφη, θαφη, έχειειρία, όχεθηγία, φέφυκα, χιθών, εχω, άμφέχω, (unde tamen έξω, άμφέξω) sed άφη, ταφη, έχεχειρία, όχετηγία, πέφυκα, κιθών aut χιτών. έχω. άμπέχω scribitur, fuga plurium aspirationum, quae tanta est, ut librarii passim scriberent, of φαρισαΐοι, αl ήμέραι, είς ύ κτλ. Α τρόπος deductum adhibet Scholiastes Aristophanis, qui in versibus his,

Ού ζοὴ λέοντος σκύμνον ἐν πόλει τρέφειν, Μάλιστα μὲν λέοντα μὴ 'ν πόλει τρέφειν. "Ην δ' ἐκτραφῷ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν·

postremam phrasin verbo τυοποφορείν reddit. Ran. Actu 5. scen. 4. f. 185. Et Tullius l. 13. ad Att. Epist. 29. τον τύφον μου τροποφόρησον. Sed in Saeris etiam ii, qui τροποφορείν scribunt, tamen τροφοφορείν sentiunt. Codex Cantabrigiensis Graece habet ἐτροποφόρησεν, et tamen Latine, ac si nutrix aluit. Constit. apost. habent, έτροποφόρησεν αύτους έν παντοίοις άγαθοῖς. l. 7. c. 36. Et sic plane Ephraim Syrus, ώσπερ νήπιον ..., ούτω καὶ αί ψυχαὶ αί χάριτος θείας μέτοχοι γενόμεναι, τροποφορούνται εν τη γλυκύτητι και άναπαύσει του πνεύματος, κτλ. fol. υποτ. ed. Oxon. E contrario τροποφορείν, a τρόπος, in testimoniis certe modo allatis, consensum aliquem infert: Deus vero mores populi in deserto minime approbavit. προσωχθισα, inquit, Hebr. 3, 10. coll. Ex. 23, 21. 32, 10. Ps. 106, 23. Jes. 63, 10. Ez. 20, 13. Deinde etiamsi de inculpata morum malorum tolerantia possit accipi, id tamen hoc loco, ut Millius ait, fortasse ne verum quidem est. quomodo enim mores eorum per annos XL in deserto pertulit Deus, quos omnes, praeter unum et alterum, prostravit in deserto? Neque ea notio instituto apostoli congrueret: implicite enim Israëlitas accusaret; quod eum statim in exordio, tam leni praesertim, facere voluisse, non est verisimile. τρέπω et τρέφω in etymo verbi hujus jungit Procopius Gazaeus, declarans illud έτροποφόρησεν, Deut. 1. ό σύμμαχος έβάστασε, φησί. κυρίως δὲ σημαίνει τὸ τοὺς παίδας δυσκολαίνοντας τρέπειν και μεταφέρειν διά συμψελλισμών και συγκαταβάσεως. vid. Hoeschel ad Orig. c. Cels. p. 480. Certe quicquid boni notio a vocabulo τρόπος habet, tamen manet. nam plane etiam τροφός cum cetera praestat, tum inprimis parvuli morosi mores tolerat: et Deus mores Israëlitarum toleravit, sed multis etiam aliis cos modis ἐτροφοφόρησε. Ps. 78. toto. Conf. App. Crit. Ed. II. ad h. l. Dicendum est etiam aliquid de verbo κατεκληφονόμησεν. Notat id non modo hereditatem sumere, sed etiam hereditatem dare: Jud. 11, 24. et hoc Lucae loco optimis codicibus nititur. perpauci, κατεκληφοδότησεν. Eadem varietas apud LXX, Deut. 1, 38. — ώς τεσσαρακονταετῆ χρόνον, eirciter quadraginta annorum tempus) Paulus beneficia DEI erga populum chronologica methodo recensens simul ansam auditoribus praebet cogitandi de longitudino seculorum ab Exodo usque ad Christum, invitatque auditores, ut Jesum co magis agnoscant esse Christum. conf. Matth. 1, 17. not.

v. 19. Forn êntà, gentes septem) Deut. 7, 1. [Decem omnino fuerunt (Gen. 15, 19-21.): at septem deletae sunt per Josuam. V. g.]

v. 19. 20. ως ἔτεσι πτλ.) Uberiorem hic locus considerationem postulat.

I. Antiqua lectio tenenda est.

Permulti codices, at minus antiqui, sic habent: ο θεός ..... την γην αὐτών. καὶ μετὰ ταῦτα ώς ἔτεσι κτλ. Minus multa, sed tamen antiquiora et potiora documenta ) sic, ο θεός ..... την γην αὐτών, ως ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. Καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκε κοιτὰς κτλ. Igitur quasi annorum 450 mentio cum distributione terrae, non cum judicibus connectitur. Clausulam de quasi annis 450 facile praetermiserunt librarii minus antiqui, et in subsequenti periodo suppleverunt.

II. Distributio terrae non est initium periodi, quasi annorum CCCCL,

In notando tempore dativus casus vel accusativus promiscue interdum adhibetur: sed hic considerate inter accusativum non semel positum, dativus semel ponitur. v. 18-21. Accusativus simpliciter respondet quaestioni, quamdin? sed dativo innuitur, quantum annorum ab initio rei intercesserit, dum res ipsa eveniret. conf. Joh. 2, 20. Si Paulus diceret erq, annus, sermo inferret, distributam esse Israëlitis terram, quusi annos 450 possidendam, usque ad promissionem videlicet datam Davidi de Messia: nam tota ceteroqui possessio erat multo diuturnior. Grotius annos ferme 450 numerat ab Exodo ad illud tempus, quo David ex arce Sion ejecit ejectos pridem ex urbe Jerusalem Jebusaeos. Tantum temporis, inquit, impensum fuit ad collocandum gentem Hebraeam in illis sedibus. Imo vero tota gens in illis sedibus per Josuam collocata est: Jos. 11, 23, 14, 15, 19, 51. 21, 43. 45. quanquam totum terram ipsis datam occupavere segnius. Jud. 18, 1. Quare occupatio terrae non magis includitur quasi annis 450, quam possessio terrae occupatac. Quum vero ereces annis dicit Paulus, innuit, ab co tempore, cum Deus patres clegit, promissione iis data, et a patrum peregrinatione, usque ad terrae distributionem, fuisse quasi annos 450. Hos quasi annos 450 Tabella monstrat.

A. M. 2046 Isaac nascitur.

2485 Sihon et Og debellantur.

2486 Jordan trajicitur.

2491 Caleb inprimis portionem accipit.

Terra distribuitur, deinceps possidenda.

2492 Radix annorum sabbaticorum.

2493 Agriculturae initium.

Vid. Ord. temp. pag. 3. s. 66. [Ed. II. p. 56.] qui initium quidem agriculturae minus commode refert, p. 424. 85.: [Ed. II. p. 364. 74. s.] quare hoe loco dilucidius reddidi. Annus 2492 esset ipsc sabbaticus, si tum jam sabbatici numerati fuissent: alioqui septem anni agriculturae fuissent, non sex: debebant autem tantum sex esse. Initium agriculturae abest a nato Isaaco annis 447, qui sunt

<sup>1)</sup> Quae margo Ed. 2. nec non Vers. germ. (seposità crisi Ed. maj.) sequitur. E. B.

quasi 450: praesertim quum postea quoque fuerit, quae occuparetur, terra. In hanc fere sententiam ipsa lectio communior graeca flectitur a Millio.

III. Lectio gracca recentior nos non retinet.

Anni Judicum ab Othniel ad mortem Eli sunt 339, et servitutum anni seorsum, 111. Summa, 450. Sic numerum inisse videntur, qui lectionem mutarunt. Sed revera multo brevior est tota Judicum periodus, a distributione terrae ad ipsam mortem Sauli regis. nam ab Exodo ad templum fundatum sunt tantummodo 480 anni. Nos, veterem lectionem amplexi, non necessum habemus in annis quasi 450 ad Judices accommodandis operam consumere, eave de re ad conjecturam confugere, quae 350 pro 450 legit, ut Lutherus, constanter, et multi alii, apud Jac. Dorncrellium, fecerunt.

- v. 20. μετὰ ταῦτα, post huec, huec, versu 17—19. memorata. ἔδωκε, dedil) Beneficium erat. κριτὰς, judices) Judicum tempora inprimis fuere lauta, nec servitutes magnam eorum temporum partem confecerunt. itaque Paulus mentionem Judicum ex illa Haphtara Jes. 1, 26. repetit. τοῦ προφήτου, prophetam) Ante Samuelem, rari prophetae; postea, permulti.
- v. 21. σαούλ βενιαμίν, Saul Benjamin) Ejusdem nominis et tribus fuerat Paulus. ἔτη τεσσαφάκοντα, annos quadraginta) Hic Samuelis prophetae et Sauli regis anni in unam summam conferuntur. nam inter unctionem Sauli regis et mortem ejus non erant XX anni, nedum XL: 1 Sam. 7, 2.
- v. 22. μεταστήσας, amovens) Opportune hoc dicitur: hinc enim intelligi poterat, DEI oeconomiam admittere varietatem. αὐτὸν, illum) Regnum Sauli mox in filio ejus exspiravit. ἥγειρεν, suscitavit) Hoc plus notat, quam dedit: significat enim firmitudinem. ὧ, cui) Constr. cum μαρτυρήσας testans. μαρτυρήσας, testans) ut do re penitus in pectore inclusa. εὖρον δαυὶδ, inveni David) Sic LXX, Ps. 89, 21. εὖρον, inveni, ut quiddam rarum, nec coactum. τὸν τοῦ ἰεσσαὶ, filium Jessae) 1 Sam. 16. ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὕς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου) 1 Sam. 13, 14. LXX, ζητήσει Κύριος ξαυτῷ ἄνθρωπον κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἐντελεῖται Κύριος αὐτῷ. κτλ. κατὰ τὴν καρδίαν μου, secundum cor meum) Vis scire, quid rectum, quis rectus? Expende ad cor Dei. Omnia debemus ad cor Dei, sed cor DEI non ad nostrum cor exigere. ος, qui) Typus Christi. θελήματα) voluntates, multas pro negotiorum varietate.
- v. 23. κατ' ἐπαγγελίαν, secundum promissionem) 2 Sam. 7, 12. Promissionis mentio, ansa fidei, ad hos auditores. ἥγαγε, duxit) Sic codd. optimi. ¹) Multi, ἥγειφε, ex v. 22. at κιστι LXX, ἄγειν, Jes. 48, 15. Dan. 9, 24. Expendatur maxime illud Zach. 3, 8. Ecce ego ἄγω adduco servum meum, Orientem. σωτῆφα, Salratorem) Sic, σωτηφίας salutis, v. 26. Alludit ad notationem nominis Jesu, quod exprimitur ctiam v. 32.
- v. 24. πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ, ante faciem ingressus ejus) Miram emphasin, ob propinquitatem Messiae jam tum praesentis, notat L. de Dieu. coll. Num. 19, 4.
- v. 25. τον δοόμον, cursum) Multorum praestantissimorum servorum DEI celeriter confecta sunt munera: ideo cursus dicitur. τίνα με ύπονοεὶτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγωὶ) quem me arbitramiui esse: non sum ego: habet Latinus interpres. Ex quo Lutherus, Ich bin nicht der, dafür ihr mich haltet. Nam Lutheri aetata Latina exemplaria, quae ille in Actis interdum sequebatur, (c. 4, 9. 5, 6. 9, 31.) fere carebant signo interrogationis. At hoc loco valde excitata est oratio, cum interrogatione, quae Latinis postea editionibus hîc quoque addita est. τίνα hoc loco pro ὅντινα possitue dici, nec ne, non quaerimus. Ait Rapholius, negut Wolfius.
  - v. 26. ύμιν, vobis) Applicatio. Vobis pertinet ad totum auditorium, simul-

lline margo Ed. 2. signum δ, quod Ed. maj. lectioni ήγαγε adjectrat, evexit ad signum β, suffragante Vers. germ. E. B.

que facit antitheton ad Hierosolymitas, coll. v. seq. γὰρ, enim. quanquam γὰρ enim etiam nexui servit inter ἐπλήρωσαν impleverunt et ἐξαπεστάλη emissum est. Luc. 24, 46. s. Paulus Hierosolymitanis, non toti nationi, adscribit necem Messiae. — ἐξαπεστάλη) Elegans decompositum: Sermo, divinitus missus, Act. 10, 36. ex Hierosolymis emissus est in remota loca.

v. 27. 28. καὶ τὰς — καὶ μηδεμίαν) καὶ, καὶ, cum, tum. φωνὰς pendet ab ἐπλήρωσαν, non ab ἀγνοήσαντες. — τὰς φωνὰς, voces) claras, consonas, multas. — ἀναγινωσκομένας, quae leguntur) Admonentur auditores. coll. v. 15. — πρίναντες, judicantes) condemnantes Hunc. — ἐπλήρωσαν) Sequitur compositum, ἐκπεπλήρωκε, v. 32. cum epitasi.

v. 28. μηδεμίαν αίτίαν, nullam causam) Innocentia Christi. — ευρόντες, invenientes) etsi quaesiere.

v. 29. γεγοαμμένα, scripta) Ultra non poterant. In Jesu impleta omnia.

v. 31. τοῖς συναναβάσιν, kis, qui simul ascenderant) Profectio illa ultima et ceteras omnes praesupponit, et per se est momentosissima. — οῖτινες νῦν εἰσι, qui nunc sunt) Nil commemorat Paulus de sua ipsius visione; non enim opus erat, huc descendere initio: neque de se dicit quidquam a Barnaba sejunctum. quare v. 32. generalius loquitur. — αὐτοῦ, ejus) Christi. c. 5, 32. conf. c. 2, 32. not. — λαὸν, populum) Resp. ὑμᾶς vobis, v. seq.

v. 32. την) Sensus: εὐαγγελιζόμεθα, ὅτι την πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν ὁ Θεὸς ἐππεπλήρωπε. Conf. ὅτι, c. 16, 3. — ἐππεπλήρωπε) Rarum verbum, nusquam alias nec in V. nec in N. T. adhibitum de promissione expleta. — ἀναστήσας ἐησοῦν) quum suscitavit Jesum, et nobis praesentem exhibuit. A suscitatione hac absolute dicta (uti c. 3, 22.) distinguitur suscitatio e mortuis. v. 34. ¹) Utraque ex V. T. confirmatur.

v. 33. 2) ἐν τῷ ψαλμῷ, in Psalmo) Kimchi hunc Psalmum a Davide sub initia regni scriptum esse censet. Hierosolymis tamen eundem scriptum esse, colligas ex Act. 4, 27. in urbe hac. Etenim Sion memoratur Ps. 2, 6. Sine epitheto numerali Psalmum Lucas memoravit. 3) (vid. Apparat. crit. p. 622. [Ed. II. p. 294. sq.] et adde Hesychium presbyterum in Wolfii Anecdotis Graecis, T. III. p. 175.) alias non primum, non secundum alii postea aliique scripsissent; imo dubitatio, primusne an secundus esset Psalmus, apud veteres nunquam fuisset exorta. Cur non etiam Psalmum 15. vel 16. dixisset Lucas, saltem v. 35., qui versum hunc 33. respicit? — υίος μου εί σύ· έγω σήμερον γεγέννηκά σε) Sic LXX, Ps. 2, 7. vioς μου, filius meus) Sententia est haec: Tu, Jesu, es filius meus, adeoque verus Messias. conf. not. ad Hebr. 5, 5. — ov) tu, unus, Messias. Respicit Paulus, dum summam citat, Psalmum totum, notissimum auditoribus, maximeque versum 2., ubi expressa Messiae mentio. Pronomina σὐ, ἐγὼ, ικ, εχο, mira esse vi excipiunt. — σήμερον, hodie) Sane ab acterno est Filius DEI: sed acternitas nunquam vocabulo hodie significatur. Quare, ego hodie genui le, dicitur hoc sensu: hodie definii, declaravi, te esse Natum meum. Generatio proprie dicta praesupponitur. Dixit Dominus: filius meus etc. tum, quum caneretur psalmus: conf. Hebr. 4, 8. s. not. et item tum, quum Christus nasceretur ut filius David. Saepe autem res tum dicitur fieri, quum ea ut facta aut futura repraesentatur. 2 Chron. 9, 6. προσέθηκας addidisti; Jos. 22, 31., ἐψρύσασθε liberastis; et sic Hebr. 1, 6. Act. 1, 18. not. Plura sacris collegit Glassius I. 3. tr. 3. can. 15. nonnulla e profanis Linacer l. 2. in extremo. Subsumi potest kodie illud, quod extat Luc. 2, 11. coll. ibid. c. 1, 32. seq. 35. Subinde particula kodie dicit tempus praesens, uti Deut. 31, 2. Jos. 14, 11. Est igitur locutio concisa, uti Joh. 8, 58.: antequam Abraham fieret, ego (eram, et hodie) sum. Sic: Ego te genui; idque hodie extat, quod ego te genuerim. conf. Hebr. 10, 8. s. not.

<sup>1)</sup> Quem significalum vocis ἀναστήσας confirmat etiam cel. D. Ernesti, Bibl. th. Th. IV. p. 477. E. B.

<sup>2)</sup> nuiv, nobis] ut nos, nostra actate, complemento perfrui queamus primi. c. 8, 26. F. g.

<sup>3)</sup> quod magis aperte ostendit margo Ed. 2., quam margo Ed. maj. E. B.

v. 34. 571, quod) Paulus non quasi praesupposita resuscitatione perpetuam probat Christi vitam; alias v. 37. diceret, non videbit corruptionem, in futuro: sed ipsam resuscitationem, coll. v. seq. probat, et injicit, conjunctam cum ea esse vitam perpetuam. Quaestio erat de resurrectione ipsa Christi, non, ea praesupposita, de vita perpetua. — μηκέτι, posthac non) Ne semel quidem vidit Christus corruptionem. Itaque μηκέτι sic resolvas: μηκέτι non amplius ibit in mortem, quam alias solet subsequi διαφθορά corruptio. conf. οὐκέτι, posthac non. Rom. 6, 9. — ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια δαυίδ τὰ πιστὰ) Jes. 55, 8. LXX, διαθήσομαι ύμιν διαθήχην αλώνιον, τα όσια δαυλό τα πιστά. — τα όσια δαυλό, Sancta Davidis) דויד חסדי gratias Davidis. Christus חסיר v. 35. דס נסס צפנסנסט, חסרים termino abstracto. Estque plurale, Jes. 63, 7. gratia pro gratia, Joh. 1, 16. gratia et veritas, ib. v. 17. Sunt divinae illae gratiae, in Christo promissae Davidi, et a Davide tantopere exspectatae. conf. v. 23. -- דמ הומנים (certas, firmas, solidas, quae plane nomen suum tuentur, (Rom. 11, 6.) quae se invicem sustentant: quarum aliae alias antecedunt, aliae alias necessario sequuntur, quibus plane innitendum, quaeque in aeternum constabunt. conf. אמרן amen, 2 Cor. 1, 18. 20. מכות נאמנות vodoug midtas, plagas certas, Deut. 28, 59. Conf. ibid. c. 32, 20., ubi coll. v. seq. filii, in quibus non est (אַמּרָן LXX, πίστις) fides, sunt non filii. Jesaias ἐκ παραλλήλου praemisit: foedus aeternum. Hinc necessario sequitur resurrectio Christi. Hebr. 13, 20. nam sine ea non potuere populo DEI obtingere beneficia Messiae. Conjugatum et correlatum ad ea est אמונה איי איי איי oric, fides.

v. 35. ἐν ἐτέρω) in alio, Psalmo, vel potius loco. nam v. praec. allegatur Esajas. — λέγει, dicit) David nomine Messiae. — οὐ δώσεις, non dabis) Vid.

not. ad c. 2, 27.

v. 36. δαυίδ, David) Occurritur exceptioni, Psalmum agere de Davide: et hoc refutat Paulus ab eventu, conf. c. 2, 29. s. simulque docet, ὅσια δαυὶδ non dici, quod David ea daturus esset, sed quod Davidi exspectata essent. — lõig γενεά) Casus sextus, construendus cum υπηρετήσας, postquam sua generatione ministravit. Davidis partes non extendunt se ultra modulum aetatis vulgaris. 2 Sam. 7, 12. Huic brevi tempori opponitur perpetuitas Messiae, c. 8, 33. [Cuilibet homini fixum vitae spatium obtingit: quo, ad finem praecipue vergente, prouti quis utitur, sie in futuro mundo vel bene habet vel male; haud secus, ac si a primo mundi conditi die ad postremum usque dierum vel bene se vel male gessisset. Non desunt, qui vel alios vel se ipsos, opinione subinde non prorsus vana, necessarios existimant, multum de istorum suove obitu quiritantes. Enimvero quilibet suis diebus voluntati divinae ministrare satagat. Idem DEUS, qui antehac mundum rexit, reget etiam posthac. Novam identidem bonorum segetem jubet efflorescere. V. g.] - υπηρετήσας, ministrans) Die, eur hie? homo, in mundo. Praeclarissime spatium suum impendit David. v. 22. — βουλη, voluntati) Messiam maxime spectanti. Constr. cum ὑπηρετήσας, ministrans, coll. Sap. 19, 6. — ἐκοιμήθη) בכב obdormivit. — προσετέθη, appositus est) Hoc verbum ad corpus quidem etiam, ut Germanicum beysesen, sed simul ad animam refertur, animaeque immortalitatem praesupponit.

v. 37. ηγειφε, suscitavit) Hie non notatur resuscitatio ex mortuis; quippe quae ipsa in conclusione evincitur: sed, quem Deus suscitavit, est Sanctus DEI,

v. 35., ut haec Subjecti descriptio contineat aetiologiam.

v. 38. διά, per) Constr. cum ἄφεσις remissio. — καταγγέλλεται, annunciatur)

nostrå operå. Correlatum, fides, v. seq.

v. 39. ων) Repetatur ἀπὸ ex proximo. — οὐκ ἡδυνήθητε, non potuistis) Non modo, non potestis, sed, nunquam potuistis, etiamsi conaremini. — νόμω, lege) quam colitis. v. 15. Judaeis non tam familiarem debemus putare fuisse legis divisionem in moralem et ceremonialem, quum utraque simul vigeret, quam nobis est hodie. quare hic locus de universa lege agit. Moses est Moses, sive de ritibus, sive de moribus praecipiat; et e diverso Christus est Christus. — ἐν

τούτφ, in Hoc) Antitheton ad legem Mosis. — πᾶς, omnis) sive legem habens, sive non habens: sive Judaeus, sive ex gentibus. nam ex his aderant non-nulli. v. 42.

v. 40. βλέπετε, videte) Admonitio, adhuc sinc reprehensione; sed tamen se-

ria. — ἐν τοῖς προφήταις) in XII prophetis, nempe Hab. 1, 5.

- ע. 41. ίδετε οἱ καταφρονηταὶ) Sic LXX, pro Hebraeo, ראר בגרים. Videri poterant legisso בכא. Etiam Syr. int. transgressores. Derivant ab Arab. אבב clate se gessit cum injuria. vid. Gebhard. in XII proph. min. p. 1017. ex Pocockio. καταφρονηταὶ, contemtores) Summa et caput perditionis, socordia. καὶ θαυμάσατε) LXX, καὶ ἐπιβλέψατε, καὶ θαυμάσατε θαυμάσια. ἀφανίσθητε, colorem amiltile) vultu; prae vehementia admirationis; quae in Hebraeo אבורות vel verbo vel terminatione verbi geminata significatur. Imperativus hanc vim habet, ut contemtores relinquantur stupori suo. ὅτι LXX, διότι. ἔργοι) LXX ΰ tantum habent. δ΄, quod) Generaliter exprimitur judicium in Judaeos: deinde v. 46. id apertissime indicatur. οὐ μὴ πιστεύσητε, non credetis) Hab. 1. Contra incredulitatem eorum, qui non crediderunt verbo promittenti liberationem ex potentia Chaldaeorum. Illa verba prophetae haud dubie tunc contra quosvis incredulos tanquam generale proverbium usurpata sunt inter pios. Justus Jonas. ὑμῖν) Non habent hoc LXX.
- v. 42. ἐξιόντων) Multi Judaei, Paulum audire abnuentes, exibant ante tempus. v. seq. conf. c. 28, 25. 29. παρεκάλουν, rogabant) contra ac Judaei. εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον, sequenti sabbato) μεταξὺ, adverbiale, denotat sabbatum inter dies reliquos, a Paulo et Barnaba Antiochiae transigendos, interjectum, et ad easdem res tractandas opportunum. Propria Sabbati notio servanda est, quam diu res patitur.
- v. 43. σεβομένων) colentium Denm. De his vide ad c. 17, 4. προσλαλοῦντες, alloquentes) familiarius. ἔπειθον, suadebant) Ingruebat tentatio. τῆ χάριτι τοῦ Θεοῦ) gratiae DEI, quam ex evangelio acceperant.
  - v. 44. ἐχομένφ, sequenti) proximo. Nullum aliud sabbatum inter haec duo

interjectum erat.

- v. 45. τοὺς ὅχλους, turbas) etiam ex gentibus. ἀντέλεγον, contradicebant) Mox crevit contradictio. nam subsequitur, βλασφημοῦντες, vel, ut alii legunt, ἀντιλέγοντες καὶ βλασφημοῦντες, contradicentes et blasphemantes. Si plenior hace lectio praevalet, ¹) est iteratio verbi, superaddito altero, uti Jud. 4, 24. 1 Reg. 20, 37. Jes. 19, 22. Jer. 12, 17. Tales sibi relinquuntur. c. 18, 6. 19, 9. 28, 24. 28.
- v. 46. παζόησιασάμενοι, libertate usi) Qui alios impediunt, inprimis sunt publice coarguendi. ἀναγκαῖον, necessum) etsi non eratis digni. Ostendit, se non fiducia obsequii illorum praedicasse. ἀπωθεῖσθε, repellitis) Opposita, repellere verbum DEI, et glorificare verbum Domini, v. 48. οὐκ ἀξίους, non dignos) Magna erga vos est dignatio divina; vos autem non estis digni: Matth. 22, 8. et quanquam nos auditu indignos putatis, et vos solos vita aeterna dignos censetis, tamen ipsi in hoc judicium, vos indignos esse, ultro incurritis, et perinde est, ao si diceretis: Indigni sumus. Est igitur metonymia antecedentis. Oppositum, gandebant, v. 48. τῆς αἰωνίου ζωῆς, neterna vita) ibid. ἰδού, ecce) Demonstrat rem praesentem. Ingens articulus temporis: magna revolutio.
- v. 47. ἐντέταλται, praecepii) nos emittendo, v. 4., et occasionem voluntatis et praedictionis suae implendae offerendo. ήμιν, nobis) Saepe fit, ut unum idemque dictum propheticum alios prae aliis ad complementum sui urgeat. Ita Paulum hoc dictum, et illud, quod Rom. 15, 21. citatur. Aliud exemplum, 2 Reg. 9, 13. 25. τέθεικά σε εἰς γῆς) Jes. 49, 6., ἰδοὺ δέδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς γῆς. σὲ, /e) Messiam.

v. 48. ἀκούοντα) audientes, lucem sibi obtingero, idque pridem esse praedictum. — ἔχαιρον, gaudebunt) gratissima pietate. [Optimae indolis indicium!

<sup>1)</sup> cui minus favet margo Ed. 2, et Vers. germ., quam Ed. maj. E. B.

V. g.] — οσοι ήσαν τεταγμένοι είς ζωήν αιώνιον, quotquot erant ordinati ad vitam aeternam) Judaeis, qui se ipsos vita aeterna indignos judicabant, aperto opponuntur ex gentibus hi, qui ad eandem vitam ordinati, fidem suscipiunt. sic enim solet a Scriptura homini adscribi pernicies ipsius; sed salus ejus, DEO. Rom. 9, 22. not. Innuitur ergo DEUS, qui gentes ad vitam aeternam ordinarit. Etenim homo ordinare se (si modo sic loqui fas est) ad vitam aeternam non potest, nisi credendo. At hie memoratur ordinatio fide prior: ergo ordinatio divina. Non tamen de aeterna praedestinatione agit Lucas: nam vere quidem, quas praecognovit Deus, eus etium pruefiniit; et quos praefiniit, hos etium vocavit; divinamque adeo praecognitionem sequitur fides, et ex hac cognoscitur illa: Rom. 8, 29. 30. 1 Thess. 1, 4. sed Lucas simpliciter hie dicit, quotquot crant ordinati, quanquam Vulgata praeordinatos dicit. ac scriptor divinus quidem, sed idem historicus, in causis salutarium eventuum nusquam electionem ab aeterno factam, sed praesentem gratiae operationem per evangelium (ex electione quidem fluentem) allegare solet. Correlata ergo sunt illa, Sulus offertur: verbum accipitur. c. 2, 40. 41. Dominus apponit multos, qui credunt. ibid. v. 47. c. 5, 14. Manus Domini est cum evangelizantibus: multi credunt. c. 11, 21. Dominus l'aulum ministrum constituit: Paulus obedit. c. 26, 16. 19. Deus miltit: gentes audiunt. c. 28, 28. conf. Matth. 21, 43. Eph. 2, 8. Phil. 2, 13. 12. etc. Eam igitur ordinationem describit Lucas, quae ipso auditus tempore facta est: credideruntque, ut Arctius commentatur, in hac concione, τεταγμένοι, koc est, quibus ad illam horam donum DEI erat datum, ut crederent. Perinde est, ac si diceret Lucas, Credidere, quoscunque Pater traxit eo tempore, et Filio dedit: Joh. 6, 44. 37. QUORUM COR tetigit et APERUIT DOMINUS; uti Lucas in loco plane simili loquitur, eandem τάξιν ordinationem exprimens, Act. 16, 14. s. coll. 1 Sam. 10, 26. quibus Dominus fidem donavit, Phil. 1, 29. Confer Raphelii annotationem insignem et copiosam in Herodoteis. Ipsum verbum τάττω, ordino, nusquam dicitur de aeterna praedestinatione, tam variis alioqui locutionibus expressa: dicitur autem persaepe (pro Hebr. שום et שום) de iis, quae DEUS in tempore ordinat. τάξω σὲ εἰς τέχνα, Jer. 3, 19. τάξω αὐτήν ως γην ἄνυδρον, Hos. 2, 5. τάξει αὐτούς (Luth. und wird sie zurichten) ώς ιππον εὐπρεπή, Zach. 10, 3. adde Ez. 16, 14. Hab. 1, 12. 3, 19. Malach. 1, 3. Job. 14, 13. Neque obstat hoc loco praeteritum, ήσαν τεταγμένοι haec enim forma loquendi non semper in longinquum retrospicit. Joh. 13, 5. Erant ordinati, non fuerant: neque unico momento peracta erat ipsa ordinatio. coll. v. 44. 43. 42. et Joh. 4, 39. 35. 30. Jam to odoi quolquot praeclare exprimit ordinationis divinae virtutem, et respondentem ei auditorum promtitudinem atque multitudinem. Omnes ii ao soli, qui ordinati erant, credidere: non, ceteros credere, noluit DEUS; 1 Tim. 2, 4. non enim malos homines DEUS, sed homines mali ipsi se indignos judicant vita aeterna: neque hi, qui credidere, absolute ad fidem coacti fuere: sed gratia se tum inprimis copiose praebuit; et hinc auditores se praebuere obedientes, ut non repellerent, coll. v. 46., sed acciperent libenter, coll. c. 17, 11., et quidem ita frequentes, ut apostoli in illo oppido, postea reversi, non haberent, quos facerent discipulos, sed quos confirmarent. c. 14, 21. 22. Ideireo hie praecipue locus magnificam et singularem locutionem postulavit, quae huic conveniret puncto temporis, quo gentes prae contumacibus Judaeis ad fidem adducebantur: id quod initium erat ac specimen conversionis earum ulterioris. Magnos enim et supra spem opemque hominum etiam sanctorum positos successus solet Scriptura singulari cum emphasi adscribere gratiae divinae. Matth. 24, 24. 2 Thess. 2, 13. Ap. 13, 8. at talis successus a Luca notatur. Duas res hace ordinatio ad vitam seternam includit: 1) portum fidei apertam, ut locupletior multo quam antea facultas daretur omnibus intrandi, et animarum maturitatem ejusmodi ad fidem suscipiendam, qualis describitur Joh. 4, 35. quo pacto apud Zosimum ii, quibus aliquid injungitur vel negotium datur, of είς τούτο τεταγμένοι dicuntur. 2) praesentissimam et efficacissimam operationem gratiae divinae, quae fidem auditoribus conferebat. Illud fluebat ex voluntate antecedente: hoc, ex consequente. Si prius spectetur, antitheton est ad Judaeos hoc modo: Judaei fuerant ordinati ad vitam aeternam: Matth. 22, 8., sed non crediderunt, verum repulerunt verbum DEI: et se vita aeterna non dignos judicarunt: tum gentes sunt ordinatae, et hae crediderunt. Si posterius spectetur, antitheton est ad eosdem Judaeos, qui non fuerant ordinati. Utrumque dici verbo τεταγμένοι, ordinati, colligas ex σσοι quotquot. Si prius tantummodo spectaretur, τὸ σσοι quotquot videtur nimis amplum fore: si posterius tantummodo spectaretur, τὸ σσοι quotquot videtur nimis anguste poni. nam hoc ipso multitudo innuitur, non restricto, sed amplo sensu. Cum praepositione εἰς ad construitur τεταγμένοι, ordinati. neque enim hoc participium absolute accipiendum est. Desinant omnes, festivum ac floridum Lucae epiphonema tristi et suspicioso interpretamento obfuscare.

v. 50. yuvaixas) Per mulieres multa saepe impedimenta vel adjumenta adfe-

runtur regno DEL

v. 52. μαθηταὶ, discipuli) quum viderent Paulum et Barnabam, de quibus v. 51., plenos gaudii et Spiritus sancti. non enim hi duo hie discipuli dicuntur. vid. not ad Matth. 10, 1.

## CAPUT XIV.

- v. 1. Κατά τὸ αὐτὸ, simul) Sic LXX, 1 Sam. 31, 6. οὕτως) es modo et successu. Vim auxerat persecutio.
- v. 3. ¹) ἐπὶ, super) Objectum. μαρτυροῦντι, testante) Dominus testimonio miraculorum firmavit sermonem gratiae. λόγφ τῆς χάριτος, verbo gratiae) Praeclara definitio evangelii.
- v. 4. ἐσχίσθη, scissa est) Ingens differentia religionis et philosophiae vel ex schismatibus apparet; quae in fide gravia, in philosophia paene ludicra sunt.
- v. 6. κατέφυγον, confugerunt) Confugium piorum amplissimum, vel terra, vel coelum.
- v. 9. arevisaç, intuitus) Prudentiae spiritualis est, observare motus auditorum, afflictorum praesertim. nistev, fidem) fidem passivam de miraculo. Dum claudus verbum audit, vim sentit in anima: unde intus movetur, ut ad corpus concludat.
- v. 10. ἀνάστηθι, surge) Non expresse allegat Paulus nomen Jesu, quippe paulo ante in sermone ipsius memoratum.
- 2) v. 11. κατέβησαν, descenderunt) Saepe gentes talem descensum dis suis, Jovi praesertim καταβάτη, adscripserunt. vid. J. H. a Seelen Medit. exeget. p. 453. 458.
- v. 12. δία, Jovem) Jovem colebant Lystrenses: Jovem σωτῆρα appellabant veteres: pro Jove potissimum igitur Barnabam habebant.
- v. 13. τοῦ ὅντος πρὸ, qui erat ante) Ergo idolum et fanum habuerunt extra portam. ταύρους, tauros) Inprimis taurus Jovi immolari solitus. στέμματα, coronas) tauris imponendas. Properabant. Φύειν, sacrificare) cultum divinum exhibere.
- v. 14. διαδόήξαντες, dirumpentes) Ipsa actione indecora decore suscepta ostenderunt, se non esse deos. neque Deus negat se ipsum; hi autem negant se esse deos. saliunt etiam et elamant, ut in incendio aliove periculo subito et magno.
- v. 15. λέγοντες, dicentes) Cum hoc sermone conferri potest alter ille ad Athenienses sublimiora audire postulantes. c. 17. όμοιοπαθεῖς ὑμὶν ἄνθρωποι, vestro more affecti homines) non dii hominibus similes facti. Festinant, aetiologiam praemittentes, antequam se homines ease dicant. Deus, ἀπαθης, sine passione.

<sup>1)</sup> karor — prévor, tempus non breve] violentiae hand rati cedendum esse. V. g.

<sup>2)</sup> nai pepienatel, et ambulabat] etiamsi prins nunquam tentaverat. V. g.

— ματαίων, vanis) אַל־לִּים quales sunt Joves, Mercurii, eorumque familia. Ne deos quidem eos appellare dignatur. — ζωντα, vivum) Ita saepe appellatur Deus, in opposito ad idola. — οὐρανον, γῆν, θάλασσαν, coelum, terram, mare) Inde tria gentibus genera deorum.

v. 16. δς, qui) Occupatio, ne Lycaones putent, se ex suis parentibus audituros fuisse hace eadem, si vera essent. — παρωχημέναις, praeteritis) οἴχεσθαι dicitur, quod perit, et frustra praeterlabitur. Vid. omnino 4 Esr. 9, (13,) 14—22., coll. 1 Petr. 1, 18. de vano victu; et contra, de fidelibus, Act. 13, 36. — εἴασε, sivit) Magnum judicium. Referri huc potest Heidanus Orig. de erroris, lib. sexto etc. — πάντα, omnes) Multitudo errantium non tollit errorem. — οδοῖς αὐτῶν, vias ipsarum) idololatriae, quam ipsae iniverunt.

v. 17. οὐκ ἀμάρτυρον, non experiem testimonii) Nam habuere gentes testimonium a DEO, de DEO. Ac jam plane jubel. c. 17, 30. — ἀγαθοποιῶν, benefaciens) Testimonium DEI etiam in poenis exseritur; sed magis proprie in beneficiis, ex cuelo videlicet. Hos. 2, 21. — οὐρανόθεν, de coelo) Sine dubio Paulus coelum hic nutu manuve designavit. Coelum sedes DEI. conf. descenderunt. v. 11. — ὑετοὺς) Pluviā coelum, terra, mare inter se copulantur. Pulcre igitur hoc loco nominatur, et fortasse tum pluvia erat. — διδοὺς, largitus) in macrocosmo. — καιροὺς, tempora) Soles, ventos et anni tempora. — ἐμπιπλῶν, inplens) in microcosmo. — τροφής, cibo) in corpore, quotidie. — εὐφροσύνης, laetitia) in animo; temporibus festivis.

v. 18. 19. τους ὅχλους, turbas) Hae ab extremo ad extremum impulsae. [Sunt, qui talem saltum animo concipere nequeunt. Atqui non dicuntur eo ipso die Judaei undiquaque intervenisse: neque vero inter gentiles tum subitanea mutatio pro impossibili habenda est, coll. c. 28, 4. 6. V. g.]

v. 19. τον παῦλον, *Paulum*) Hic verba fecerat. v. 12. Barnabas periculorum particeps, c. 15, 26., tamen minus exosus erat.

v. 20. πυπλωσάντων, circumdantibus) tanquam sepeliendum. — εἰσῆλθεν, intravit) magna fiducia; confirmaturus fideles. [Barnabas etiamnum in urbe fuit. V. g.]

v. 21. ίπανούς) bene multos. — ὑπέστρεψαν, reversi sunt) salutari opera.

v. 22. καὶ ὅτι) Eadem particula v. 27. — ὅτι, quod) Hoc et ad consolandum pertinet et ad hortandum. — διὰ, per) Hoc tutum iter.

v. 23. χειροτονήσαντες, cum constituissent) Magnum incrementum: novum exemplum antistitum ex ipsis recens conversis sumtorum. — παρέθεντο, commendaverunt) Hoc verbo indicatur fides erga Christum, et amor erga sanctos. Congruit valedicentibus. c. 20, 32.

v. 24. παμφυλίαν, Pamphyliam) regionem, cujus urbes, Perge et Attalia, ad mare.

v. 26. ἀπέπλευσαν) renavigarunt. — παραδεδομένοι, traditi) c. 13, 2. ברוכים.

- τῷ χάριτι) gratiae (c. 15, 40.) manaturae ad multos. — ἐπλήρωσαν, compleverant) Verbum jucundissimum.

v. 27. συναγαγόντες, cum congregassent) hujus rei causa. Sic c. 15, 30. — ανήγγειλαν, renuntiarunt) retulerunt, ad eos, qui divinae vocationis conscii, successum avide exspectarant. [Vera relatio de cursu evangelii multiplicem saepe frugem afferre potest. c. 15, 3. 4. 12. Quam rarae sunt hujus generis historicae homiliae! V. g.] — μετ' αὐτῶν, secum) Conf. μετὰ cum c. 15, 4. Luc. 1, 58. 10, 37. — θύραν, ostium) Joh. 10, 1. s. Ps. 118, 19. conf. Act. 10, 45. not. εἴσοδον, introitum appellat Paulus 1 Thess. 1, 9.

#### CAPUT XV.

v. 1. Κατελθόντες, descendentes) quasi suppleturi, quod Paulus et Barnabas praetermisissent. — ἐδίδασκον, docebant) data opera.

- 1) v. 2. στάσεως) Vocabulum μέσον. προς) adversum. ἔταξαν, ordinarunt) fratres. ἀναβαίνειν, ascendere) Conf. de tempore et causis hujus itineris, Gal. 2, 1. seqq. παῦλον καὶ βαρνάβαν, Paulum et Barnabum) Poterant hi auctoritatem suam tueri, et negare decisionem Hierosolymis petendam: nam se habere Spiritum sanctum. Ceteri poterant contendere, duos illos non debere esse legatos, sed alios liberioris judicii. Sed utrinque omnia fiunt modeste et candide. Facilius fuit ex Ethnico Christianum facere, quam Pharisaicam obnunciationem vincere. καὶ τινας, et quosdam) Laetum est habere socios et fidei et itineris. τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους, apostolus et presbyteros) Alter ab apostolis ordo erat presbyterorum. Hebr. Β΄τρι seniores.
- v. 3. προπεμφθέντες, deducti) Frequens et sanctum officium. διήρχοντο, pertransibant) etiam in via propagantes regnum DEI. ἀδελφοίς, fratribus) qui crant in Phoenice et Samaria.
- v. 4. ἀπεδέχθησαν, suscepti sunt) solenniter. ἐκκλησίας, ecclesia) Ecclesia ponitur ante Petrum et reliquos apostolos ipsos. ἀνήγγειλαν, renunciarunt) Hierosolyma, dum apostoli ibi manebant, metropolis erat ecclesiarum, quo omnia erant referenda. v. 33. Hac ipsa expositione via muniebatur ad decisionem. μετ' αὐτῶν, v. 12. cum ipsis et per ipsos. Apostoli erant, ut ministri et ut organa. [Quid tecum, homo; tecum, verbi minister, quid DEUS egit? Nostine allegare nonnihil? V. g.]
- v. 5. ξεανέστησαν, surrexerunt) ante ceteros, Hierosolymis. φαρισαίων, pharisueorum) Etiam conversos subinde comitatur pristina intellectus, voluntatis et affectuum ratio. πεπιστευκότες, qui crediderant) qui a Judaismo ad Christianismum transierant<sup>2</sup>). τον νόμον μωϋσέως, legem Moysis) Conf. v. 24. De universa lege loquuntur. c. 13, 39. not. Neque tamen hoc loco expressior legis moralis mentio requirenda est. nam Paulus etsi justitiam ex ea esse negaret, tamen legem statuebat. Rom. 3, 31. Ideoque pharisaei credentes, cum dicerent, sine circumcisione salutem obtineri non posse, non habuere causam expressius dicendi, sine lege morali salutem obtineri non posse; tametsi ab hac ipsa sententia non longe abessent, quam idcirco Petrus refutat. v. 10. 11.
  - v. 6. συνήχθησαν, convenerunt) ex professo. Specimen boni concilii.
- v. 7. πολλής, magna) Plerumque, praegressa humani studii disceptatione, divina sequitur Decisio. Vide Johum. ἀναστάς, surgens) ut verba faceret. πέτρος, Petrus) Ultima haec in Actis mentio Petri: ἀρχαίων, antiquis) c. 10. ἐν . . . .) Simillima constructio, 1 Chron. 28, 4. 5. ἐξελέξατο ἐν ἐμοὶ εἶναι βασιλέα καὶ ἐν τοῖς υῖοῖς τοῦ πατρός μου ἐν ἐμοὶ ἢθέλησε τοῦ γενέσθαι με εἰς βασιλέα καὶ ἀπὸ πάντων τῶν υῖων μου ἐξελέξατο ἐν σολομῶντι τῷ υῖῷ μου καθίσαι (αὐτὸν) ἐπὶ θρόνου κτλ. Sententia Petri est: DEUS per Israëlitas, et nominatim per me, gentes vocavit: et addit, in nobis, ne rem ad se solum redigat. Sic quoque verbum σπουδάζω accusativum cum infinitivo habet 2 Petr. 1, 15. ἀκοῦσαι, audire) Verus Christianus est, de quo dici potest, quod h. l. dicitur ad finem v. 9. τοῦ εὐαγγελίου, evangelii) Hic et c. 20, 24., id est, bis tantummodo, evangelii nomen ponitur in hoc libro, et saepius dicitur via, sermo, doctrina Domini. Nam evangelii appellatio magis congruit initiis.
- v. 8. ὁ καρδιογνώστης, qui novit corda) qui cor, non carnem spectat. ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς, testimonium perhibuit illis) Duo verba, utrumvis cum participio: ἐμαρτύρησε, δούς· καὶ οὐδὲν διέκρινε, καθαρίσας. αὐτοῖς, Dativus, uti c. 10, 43. αὐτοῖς, illis) Illos placere sibi, testatus est dato Spiritu sancto. Gal. 3, 5.
- v. 9. τỹ πίστει, fide) ex anditu evangelii hausta, v. 7. 5. fin. idque sine circumcisione, sine lege. καθαφίσας, purificans) Puritatis sedes, cor. Repetitur hoc verbum ex cap. 10, 15. αὐτῶν, eorum) Qui habet Spiritum sanctum et

<sup>1)</sup> τῷ ἔτει μωϋσέως, more mosaico] Veluti scriptum est in lege Mosis. V. g. 2) δεί, oportel] Non exspectabant apostolorum sententiam. V. g.

fidem, (id quod ipso sensu spirituali percipitur,) is habet libertatem et puritatem,

nec jam subjicitur legi.

v. 10. νῦν) nunc demum, quasi τὰ ἀρχαῖα illa antiqua, inquit Petrus, nil sint. Apostrophe ad pharisaeos, et severus elenchus. — τί πειράζετε ἐπιθεῖναι ζυγον πτλ., quid tentatis imponere jugum) Post πειράζετε, τον θεον inscritur a plerisque; ex phrasi Scripturae frequentissima. Brevior autem lectio, τί πειράζετε ἐπιθεῖναι ζυγόν; valde facilem habet et locutionem et sententiam. Conf. App. crit. Ed. II. ad h. l. — ζυγον, jugum) Conf. Jes. 10, 27. βάρος, onus: v. 28. Petrus non circumcisionem per se vocat jugum; sed totam legem, cujus pars insignis erat circumcisio, qua abrogata, toti legi metuebant pharisaei. Nectit ergo consequentiam (sub metonymia consequentis expressam, uti c. 5, 9. Gal. 2, 14. fin.) hoc modo: dum statuitis, sine circumcisione salutem obtineri non posse, totius legis jugum imponitis cervicibus discipulorum. conf. Gal. 5, 1. not. Cumque ab hac totius jugi impositione illi non abhorrerent, (quae ipsa deinde radix Galatismi fuit,) Petrus hoc quoque praecidit, et circumcisioni ac potius totius Legis jugo opponit non plane agnitam ab illis Gratiam Christi salvantem; praemisso etiam Caesareensium exemplo, qui et sine circumcisione et sine lege justitiam sint adepti. — τῶν μαθητῶν, discipulorum) Jam sunt discipuli, non demum fleri debent. — ον οὕτε, quod neque) Causa abrogationis. — οὕτε οἱ πατέρες ἡμῶν, neque patres nostri) quibus cur imposita tamen lex fuerit, Paulus passim docet. Nisi aliquando imposita fuisset, nemo agnovisset, jugum ferri non posse. Non dicit h. l. Abrahamum, Isaacum et Jacobum, quibus circumcisio promissionis sigillum, non jugum fuit; sed Israelitas sub Mose. — ουτε ήμεις) neque nos; praesertim libertate semel gustata.

v. 11. Kυρίου ἰησοῦ, Domini Jesu) Non additur ἡμῶν nostri: quia solenni hoc loco significatur Dominus omnium. — πιστεύομεν, credimus) nos credimus, quod salvemur; vel potius credimus, ut salvemur: fide ad salutem enitimur. — σωθῆναι, salvari) De Salute agebatur. v. 1. — κἀκεῖνοι, etiam illi) scil. de quibus v. 7. Est enim antecedens v. 7—9. consequens v. 10. 11. Et dicuntur ἐκεῖνοι, illi, ob tempus satis remotum. v. 7. Patres, qui ne ipsi quidem ferre potuerint jugum, a paritate rationis comprehenduntur sub verbo πιστεύομεν, credimus, sicuti sub verbo ἰσχύσκμεν, valuimus, adeoque sub gratiam jugo oppositam rediguntur. Petrus sic argumentatur: quomodo gentes sunt salvatae olim Caesareae, eo modo discipuli praesentes. Argumentum procedebat pridem a Judaeis ad gentes: c. 10, 47. 11, 15. 17. Gal. 2, 15. s. et nunc idem profertur a gentibus prius conversis ad reliquas. Hanc sententiae Petrinae summam repetit

Jacobus, v. 14.

v. 12. ἐξηγουμένων, narrantes) Quo ipso confirmata est sententia Petri.

v. 13. μετά, postquam) Omnia fiebant ordine.

v. 14. συμεών) Simon habet Lat. Jacobus, Hebraeorum apostolus, Hebraico nomine Petrum appellat. — ἐξ ἐθνῶν λαον, ex gentibus populum) Egregium paradoxon. Et quis nomen pristinum ἐθνῶν, gentium, retinent; hine infert Jacobus, eos populum DEI fore, etiamsi per circumcisionem non aggregentur ad populum Judaicum. — ἐπὶ) Eadem particula, ¹) c. 2, 38. 4, 17. s. ²)

v. 15. τούτφ) huic rei. — συμφωνοῦσιν, consonant) Petrus experientiam, et eam quidem, quae ipsi obtigerat, produxit, per se αὐτόπιστον validamque, non minus, quam v. gr. Abrahae tempore. Jacobus Scripturam propheticam superaddit. Pulcra harmonia. — οί λόγοι, sermones) multi, quorum continuo unus,

Amosi, explicite allegatur.

 ν. 16. μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν δαυὶδ τὴν πεπτωπυῖαν, καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν· ὅπως ἄν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ — τὸ ὄνομά μου ἐκ΄

Cujus tamen omissionem h. l. praefert margo Ed. maj. et Ed. 2. E. B.
 τω ονόματι, nomine] Demonstratur hoc v. 17. V. g.

clesia, in qua Christus, Davidis antitypus, habitat et regnat. V. g.]

v. 17. ὅπως αν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθοώπων τὸν Κύοιον, ut requirant ceteri hominum Dominum) Hebr. sic: ut potiantur reliquiarum Edomi. Jacobus et ceteri in concilio videntur hebraice locuti. Utrinque firmatur Jacobi sententia: nam quae Edomi ratio, eadem est gentium omnium. Conferatur docta Ludovici de Dieu animadversio ad h. l. De utrisque οἱ κατάλοιποι reliqui sunt, qui ex magnis calamitatibus supersunt. Rom. 9, 27. Zach. 14, 16. etc. Et potissimum nititur Jacobus v. 14. illis verbis: ἐφ' οὺς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου, super quos invocatum est nomen meum. quod comma ex accentibus Hebraicis et Edomitas et omnes gentes complectitur. Nec temere factum, ut LXX int. in ea verba discederent, quae latius sonantia declarandae latitudini gratiae inservirent. — πάντα, omnes) sine respectu personarum et operum. Jonas. — ἐπικέκληται, vocatum est) Delectatus est hac phrasi Jacobus, Ep. cap. 2, 7. — ἐπ' αὐτοὺς, super illos) ut sint mei. — ποιῶν, faciens) Praesens tempus cum emphasi. conf. v. seq. Est haec apud Judaeos Germanos Haphtara verno tempore legi solita.

- v. 18. γνωστον ἀπ΄ αἰῶνος, notum a seculo) Hoc infert Jacobus ex praedictione ipsa et ex ejusdem verbis, dies aeternitatis allegantibus, ad quae apostolus postliminio alludit. Verba paulo ante in notis descripsimus. DEUS praedixit ἀπ΄ αἰῶνος a seculo Luc. 1, 70. itaque ab aeterno scivit. quare non debemus id tanquam novum et mirum fugere. DEUS circumcisionem non ita dedit, ut semper duraret illa: nam eodem tempore praedixit conversionem gentium. Illustre Axioma: uti Sir. 23, 20., πρινή κιισθήναι, τὰ πάντα ἔγνωσται αὐτῷ antequam conderentur, omnia ei cognita sunt. Ex quo divina praescientia demonstratur omnium rerum. nam omnia DEI opera, praemia praesertim et poenae, praesupponunt omnes motus, etiam liberos, creaturarum. τὸ ἔργον αὐτοῦ, opus ipsius) Singularis numerus eximiam habet emphasin. Refertur ad illud ὁ ποιῶν ταῦτα, qui facit haec. v. 17.
  - v. 19. παρενοχλείν) παρά praeter. fides quieta non obturbanda.
- v. 20. ἐπιστείλαι, mittere) epistolam. Initium scripturarum N. T. τῶν ἀλισγημάτων αῖματος, a contaminationibus sanguine) Haec erant, quae inprimis offendere possent studiosos Mosis. ἀλίσγημα proprie dicitur de cibis impuris. τῶν εἰδώλων, simulacrorum) 1 Cor. 8. τῆς πορνείας, fornicatione) quae gentibus parum turpis erat habita. Quare etiam Paulus Corinthiis conjunctim et idolothyta dissuadet et fornicationem prohibet. 1 Cor. 8, 1. 6, 13. Fornicatio v. 29. c. 21, 25. postremo loco ponitur, non interpellatis iis, quae ad rem cibariam spectant: sed hic cum idolothytis jungitur, quia cum idolorum cultu frequens. Observa etiam, articulum h. l. saepius adhiberi; quo expressior fiat sermo: v. 29., nunquam, quo lenior fiat. Capite 21, 25. bis adhibetur. τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αῖματος, suffocato et sanguine) Haec non ideo prohibentur, quod per Noachum, sed quia per Mosen interdicta sint, v. seq. [Et in convictu communi insigne Judaeis scandalum fuit, suffocato et sanguine vesci, quorum naturali etiam horrore complures tenentur. V. g.] πνικτοῦν suffocatum dicitur, quiequid sanguine non rite emisso mactatum aut interemtum est.
- v. 21. μωσῆς γὰρ, Moses enim) Non modo prophetarum, v. 15., sed etiam Mosis dicta respondent Petri sententiae, sed Moses notior est, quam ut oporteat

testimonium ejus citari. Saepe το γάο facit ad aetiologiam dicti, ut hic sit sensus: Prophetas citavi, non Mosen, cujus consensus est apertior. vid. Deut. 32, 21. Hoc dictum videtur Jacobus in mente habuisse: sed per euphemiam hoc loco non allegare voluisse. item Gen. 12, 3. etc. Moses novitatem circumcisionis, prae promissione, memorans, rem valde probat. — άρχαίων, antiquis) Idem verbum, v. 7. Antiquissimum quodque in ecclesiasticis, ac potius in divinis institutis, respiciendum est. — πηρύσσοντας, qui praedicent) solenniter.

v. 22. ἔδοξε, placuit) Grave verbum. v. 25. 28. 34. Synonymon, πρίνω, judico v. 19. unde τὰ δόγματα τὰ πεπριμένα, dogmata judicata. c. 16, 4. — ἐππλησία, ecclesia) Haec quoque suas partes habebat. — ἐπλεξαμένους) Resolve, ῖνα ἐπλεξάμενοι ἄνδρας πέμψωσι. — ἐξ αὐτῶν, ex eis) quibus fidem essent habituri. Omnibus modis cavebatur, ne Paulus sententiam concilii videretur pro suo referre arbitrio. — παὶ σίλαν, et Silam) Silvanus comes Pauli Timotheo praepositus. 2 Cor. 1, 19. et utr. Thess. 1, 1. inde diminutivum Silas. c. 17, 10.

v. 23. γράψαντες, scribentes) Quis epistolam dictarit, scripseritve, quave lingua, non exprimitur. Nil poterat suspicionis esse. Nulla alia hodie extat epistola data ab ecclesia primitiva, quamvis multae fuerint. c. 18, 27. 1 Cor. 7, 1. 2 Cor. 3, 1. γράψαντες casu recto cohaeret cum πέμψαι. conf. 2 Cor. 10, 2. 8, 23. not. — διὰ, per) Sermo concisus: scripserunt, et διὰ χειρός αὐτῶν per manum eorum miserunt. — τάδε, haec) Multa ex Petri et Jacobi orationibus in hanc epistolam relata sunt. — συρίαν, Syriam) Non mirandum est, libros N. T. mature in Syriacum sermonem esse translatos. — χαίρειν) gaudere, vere. v. 31. Non semper utuntur fideles formulis ardentissimis, sed quotidianas interdum formulas ponunt sublimiore sensu. sic v. 29. ἔξέωσθε valete. Sic Jac. 1, 1. χαίρειν salutem. Petrus, aliis verbis. Unde colligas, epistolam hanc ab Jacobo esse contextam in concilio, cum Jacobi sermone inprimis consonam. v. gr. παρενοχλεῖν obturbare, et ταράττειν, turbare, v. 19. 24. ἀπέχεσθαι abstinere. v. 20. 29.

v. 24. ἐτάραξαν, turbaverunt) Non parcunt iis, qui dubitationes invexerant. Idem verbum eadem de re, Gal. 5, 10. Observanda simplicitas, gravitas et brevitas epistolae. — ἀνασκευάζοντες) Verbum apud LXX nunquam, in N. T. hoc uno loco positum. Glossarium apud Pricaeum: destruit, καταλύει, ἀνασκευάζει. Η Εκγικίας: ἀνασκευάζει, μετατιθέναι. Conf. ergo μετατίθεσθε, Gal. 1, 6. [Immensas haec res noxas infert. V. g.]

v. 25. ήμῖν, nobis) Versu 28. majore vi dicitur, Spiritui S. et nobis. — γενομένοις όμοθυμαδόν, in unum sensum ingressis) De verbo γίνομαι cum adverbio, vid. ad Joh. 1, 15. — ἄνδρας, viros) doctores graves, non unum, sed

duos saltem.

v. 26. παραδεδωχόσι, qui tradiderunt) adeoque probatissimis.

v. 27. διὰ λόγου, verbis) Antitheton ad literas. — τὰ αὐτὰ) eadem, quae mox scribuntur. Hanc propositionem excipit Tractatio v. seq. yὰρ, enim.

v. 28. τῷ ἀγίφ πνεύματι, Spiritui Sancto) Hic revelavit, quid in ea re statuendum esset. — ἐπιτίθεσθαι) imponi, per quosvis doctores. Hoc verbo usus erat Petrus, v. 10. — τῶν ἐπάναγκες) quae sunt serme necessaria, ex hypothesi et ad tempus, partim etiam semper. ἐπὶ in compositione interdum minuit, ut ἐπίξανθον, prope gilvum.

v. 29. πορνείας, fornicatione) Codices nonnulli, atque adeo Irenaeus, Cyprianus, Aethiops, addunt: καὶ ὅσα μὴ θέλετε ἐαυτοῖς γίνεσθαι, ἐτέροις μὴ ποιεῖτε. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Quaecunque vultis, ut faciant vobis homines, pariter etiam vos facite illis: haec est Lex et prophetae. Matth. 7, 12. Itaque hae clausula carere non posse synodicam hanc epistolam, putavere pridem nonnulli. Agnoverunt illi quidem, in Synodo quaestionem etiam fuisse de lege morali. Falsum certe legis moralis usum, credentes ex pharisaeis tuebantur, quasi per eam justitia et salus esset assequenda. Eundem falsum usum, non legem ipsam moralem, ipsam vero legem ceremonialem, removet Synodus. Quare ad abstinentiam ab idolothytis etc. non opus fuit addi illud, quaecunque non vultis vobis fieri.

29 \*

aliis nolite facere. — εὖ πράξετε, bene vobiscum agetur) Nil deerit, nil oberit πρὸς τὸ εὖ πράττειν, ad felicitatem Christianam nil vos turbabit. v. 24. Hoc quoque pertinet ad consolationem. v. 31.

v. 30. ἀπολυθέντες, dimissi) solenniter. v. 33. 1)

- v. 31. ἀναγνόντες, cum legissent) publice. παρακλήσει, consolatione) Huc ref. παρεκάλεσαν, consolati sunt. v. 32.
- v. 32. καὶ αὐτοὶ, etiam ipsi) perinde uti prophetico Spiritu et epistola erat scripta et Barnabas Paulusque praediti. προφήται, prophetae) c. 13, 1. not. Prophetae est παρακαλεῖν καὶ ἐπιστηρίζειν, consolari et confirmare. conf. 1 Cor. 14, 3.

v. 33. ἀπελύθησαν, dimissi sunt) peractis mandatis.

- v. 34. ἔδοξε δὲ τῷ σίλα ἐπιμεῖναι αὐτοῦ) Habent hunc versiculum editores omnes: neque ex Rob. Stephani eum textu removit Millius, qui tamen glossems esse putat. Res in ambiguo est per codices graecos, et per rationes ex contextu petitas. unde proclivitatem in utramque partem notavimus in Apparatu, p. 625. s. quanquam ibidem, et in margine, obelum praetulimus 2). Jam vero Graecos codices, versiculum referentes, amplectimur, praesertim quum versiones, Aethiopica et Arabica, apud Lud, de Dieu, eum habeant, neque Coptica in excerptis a La Crozio missis refragetur. In aliis, quum Lucas, et nomine, et nominis etymo, et reapse a Sila diversus (vid. Ord. temp. p. 278. Ed. II. p. 239.) scripsisset, απελύθησαν - προς τους αποστείλαντας αύτους. έδοξε δε τῷ σίλα έπιμείναι αὐτοῦ, ab αὐτοὺς ad αὐτοῦ saltus est admissus, qui in codice Alex. et aliis, in exegetis Graecis, de quibus hoc loco Antimillius Whitbii silet, et in Syriaca quoque versione, hiatum dedit. Gratiam habeo amicissimo D. Haubero, qui mihi hujus loci curatius perpendendi causam dedit. Ceterum idem Silam Hierosolymam isse, redeundi animo, et inde mansionem ei Antiochenam adscribi, existimat.
- v. 36. ἐπιστρέψαντες, revertentes) Saluberrimum consilium: et tamen ultra etiam ductus est deinde Paulus, magis magisque in occidentem. δη) Particula excitandi. πῶς ἔχουσι, quomodo se habeant) in fide, amore, spe. [Eandem curam et postea Paulus habuit, 1 Thess. 3, 5. V. g.] Nervus visitationis ecclesiasticae. Lector: Quomodo habes?
- v. 37. 38. συμπαραλαβεῖν, μή συμπαραλαβεῖν, simul assumere, non simul assumere) Contradictio sententiarum, vivide expressa.
- v. 37. μάρκον, Marcum) suum propinquum. Marcus videtur decreta in concilio libera admissione gentium, novam cepisse alacritatem: sed c. 13, 13. praetermiserat occasionem probandi sui in cruce tum subsecuta; ideo Pauli severitatem experitur, qui tamen eum postea rursus admisit. Col. 4, 10. 2 Tim. 4, 11. Potest aliquis manere in numero fidelium, et quidem loco insigni, et tamen amittere speciale quoddam axioma; agnosci pro pio, et tamen excludi a dignitate quadam. Conf. Ez. 44, 10.
- v. 38. παῦλος δὲ, Paulus autem) Barnabas ante Paulum fuerat in Christo: sed nunc Paulus rectius incedit. ήξίου, censebat) Id plus rationis habet, quam ξβουλεύσατο, consulebat, apud Barnabam. vid. Luc. 9, 62.
- v. 39. παροξυσμός, acutus animorum motus) Sive Barnabas aliquanto ante minus laeto animo magnitudinem junioris collegae, Pauli, adspexit; sive praesens duntaxat haec contentio crat, vehementia notatur hoc verbo. Barnabas aequitate, Paulus veritate nitebatur. Non alterius peccati majus est periculum in collegis sanctis et magnis. Ampla gratia, potens fides, quae in medio mundo, in medio peccato, inter tot insidias Satanae, in tam incredibili infirmitate carnis, tamen sanctificat, tamen sustentat atque servat. Justus Jonas. ἀποχωρισθήναι, discedere) Hanc quoque separationem direxit Dominus ad bonum. Nam sic ex

<sup>1)</sup> την έπιστολήν, epistolam] Hac epistola Scriptura N. T. inchoata fuit. V. g.
2) At secus res habet in margine Ed. 2., quem sequitur Vers. germ. Et jam conferre juvabit, Ap. crit. Ed. II. ad h. l.

uno pari facta sunt duo: et Paulus pro uno collega pari plures subordinatos nactus, erat expeditior. Paulus etiam postea benignam Barnabae mentionem fecit, 1 Cor. 9, 6. — ἐππλεῦσαι) enavigare, alio cursu. Infinitivus pendet ab ὥστε. Vehementior apud Barnabam fuit paroxysmus: ex eo enim deducitur Barnabae navigatio magis, quam Pauli profectio. — πύπρον, Cyprum) patriam, revisurus, quomodo se haberet. v. 36. coll. c. 13, 4.

v. 40. σίλαν, Silam) pro Barnaba: et mox Timotheum pro Marco. — παραδοθείς, traditus) Optimus commeatus. quo etiam minor majorem impertire
notest.

potest.

v. 41. διήρχετο, perambulabat) v. 36.

## CAPUT XVI.

v. 1. 1) Ellyvos, Graeci) non additur, credentis.

v. 3. λαβών) Hoc παφέλκει. — διά τους louδαίους, propter Judaeos) Nam propter credentes non jam opus erat. v. 4.

▼. 4. αὐτοῖς, eis) fratribus.

- v. 5. ἐστερεοῦντο, corroborabantur) sublata disceptatione. c. 15, 1. Rarum incrementum, numero simul et gradu.
- v. 6. διελθόντες) cum peragrassent, non prohibente Spiritu. nam Galatica regio non erat pars Asiae, hic nominatae. Phrygia pars erat Asiae, et in ea jam, quod satis erat, dixerant. κωλυθέντες, vetiti) per quoddam dictamen internum. Saepe renisus animi, cujus causam non sentiunt pii, non est aspernandus. Vicissim de impulsu ad agendum vid. c. 18, 5. 17, 16. λαλῆσαι, loqui) Nondum erat maturum: Macedoniae nunc destinati erant; alii poterant ad Asianos venire. quin etiam Lydia erat Asiana. Ac postea uberrime factum est, c. 19, 10.

v. 7. μυσίαν, Mysiam) quippe Asiae partem. — 2) βιθυνίαν, Bithyniam) distinctam ab Asia provinciam. 1 Petr. 1, 1. Alias non tentassent. — οὐκ εἴασε,

non sivit) perinde ut in Asia.

- v. 9. δοαμα διὰ τῆς νυκτὸς, visum per noctem) Non dicitur fuisse somnium; tametsi nox erat. sic. c. 18, 9. Nullum aliud somnium in N. T. memoratur, nisi quae Josepho obtigere, primis illis temporibus, Matth. 1. et 2., et Pilati, ethnici, uxori. Act. 2, 17. verba ex Joële repetuntur. Nox opportuna discendae voluntati divinae. ἀνήρ, νἰν) qui non Lydiam, nec fortasse Commentariensem, sed potius omnes ex Mucedonibus credituros, etiam si ipsi adhuc non scissent, repraesentavit. ait enim: fer opem NOBIS. Fuit angelus, vel imago quaedam. uti c. 10, 11. μακεδών, Macedo) quem ex veste vel lingua aliove indicio Paulus dignoscebat, re postea respondente. Adhuc non venerat Paulus in Europam. βοήθησον, fer opem) per evangelium, v. 10., adversus Satanam, adversus coecitatem.
- v. 10. είδε, vidit) Unus vidit Paulus: omnes tamen reguntur. ἐξητήσαμεν, quaesivimus) quaesita nave. Incipit hîc sermo in prima persona pluralis numeri. Interfuit igitur scriptor hujus itinerarii, Lucas. Troade Philippos Paulum comitatus est; et deinde Philippis Troada, c. 20, 6., et ultra. συμβιβάζοντες, certo statuentes) Tantum habebant ex hoc viso certitudinis, quantum opus erat ad iter suscipiendum. Justus Jonas: Jam etiamsi non contingat talis visio, quemlibet sua fides et Spiritus docebit, etiamsi vocetur per homines, an sua vocatio sit ex DEO, et an DEO placeat. προσκέκληται, arcessierit) Itaque Dominus jam ibi erat, et praeviam ejus apud Macedonas praesentiam adumbrabat visio. v. 9.
- v. 11. εὐθυδρομήσαμεν, recto cursu venimus) Secundus cursus auxit fiduciam illorum. Salvete vero, inquit adhuc Europa.
  - v. 12. πρώτη τῆς μερίδος, prima illius partis) Citerior, Asiam versus, Mace-

<sup>1)</sup> μαθητής τις, discipulus quidam] Paulus jam antehac evangelium ibi praedicarat. V. g.
2) ἐπείραζου, tentarunt] Sortem si adhibere consuevissent, hoc certe loco haud neglexissent ca ratione rem experiri. V. g.

doniae pars, habebat Neapolin; ulterior, Philippos. Strymon fluvius interfluebat. Neapolin cur transierint, nulla causa indicatur: fortasse nulla erat ibi synagoga, nulla certe commorandi ratio. Inde primum, ex ordine viae quoque, in illa Maccedoniae parte oppidum erant Philippi. Articulus habet vim demonstrativam. Supervacua conjectura, πρώτης pro πρώτη τῆς. v. Baumg. I. H. E. 318. — πολωνία) Colonia, Romana. πολωνίαν penacuit Xiphilinus.

- v. 13. ἔξω, extra) Judaei vel sua vel aliena voluntate remotos a gentibus conventus agitabant. παρὰ ποταμὸν, juxta flumen) Ad aquas saepe sacra facta, et templa exstructa. Id opportunum puritati corporis. Etiam citra hanc causam acta, sive tellus prope aquam, aptior est et amoenior, quam medius campus. ἐνομίζετοι Νομίζεται id, quod legis, juris, moris est. προσευχή, oratio) Neque domus neque actus orandi hic significatur, sed institutum. v. 16. Ibi solitus erat haberi conventus, precum causa; sive ibi aedes fuit, sive nulla fuit. De domo synagogae non dicitur, οῦ ἐνομίζετο συναγωγή είναι. παθίσαντες, sedentes) Non statim contulere se ad docendum. γυναιξί, mulieribus) Si adfuissent alii viri, qui verba facerent, Paulus non statim coepisset loqui. c. 13, 14. s.
- v. 14. λυδία, Lydia) nomen mulieris hujus, vel cognomen nomine notius. Thyatira, urbs, est in Lydia, ut pleraeque urbes, quae etiam in Apocalypsi occurrunt. πορφυρόπωλις, purpuraria) Lydiae mulieres, arte purpurandi celebres. inde etiam mercimonium. πόλεως, civitatis) Vel simpliciter patria, vel etiam commercium urbis, quod Lydia sustineret, notatur. σεβομένη τὸν Θεὸν, colens DEUM) Hauserat aliquis ex prophetis. διήνοιξε, aperuit) Διανοίγεσθαι aperiri proprie dicitur de oculis: et cor habet oculos. Eph. 1, 18. Cor clausum per se: sed DEI est, id aperire. Sic 2 Macc. 1, 4., διανοίξαι (ὁ Θεὸς) τὴν παρδίαν ὑμῶν, aperiat Deus cor vestrum.
- v. 15. οἶκος, domus) Quis credat, in tot familiis nullum fuisse infantem? et Judaeos, circumcidendis, Gentiles, lustrandis illis assuetos, non etiam obtulisse eos baptismo? παρεκάλεσε, deprecata est) Animus fidelium adhaeret iis, per quos lucrifacti sunt. εἰ, si) hoc loco non dubitationem, sed vim petendi exprimit. πεκρίκατε, judicastis) Judicarant, baptismo collato. παρεβιάσατο, coëgi!) Malae speciei vitandae causa non statim obtemperarunt; ne viderentur propter victum in Macedoniam venisse.

v. 16. πύθωνα) Hesychius: πύθων, ὁ ἐγγαστρίμυθος. quanquam πύθων latius denotat quemlibet, ex quo πυθέσθαι datur. — ἐργασίαν) Quaestum fraus alit; vera religio tollit.

- v. 17. κατακολουθήσασα, subsecuta) prope, multum, a tergo. conf. ἐπιστρέψας, conversus. v. 18. — οὐτοι, hi) Praeclara verba: verum tali testimonio non erat opus, sed repressione ejus, ne videretur Paulus commercium cum hoc spiritu habere. Erat spiritus non e pessimis; quia non citius commovit Paulum: sed tamen expelli dignus.
- v. 18. διαπονηθείς, dolens) honoris sui, fugâ; divini, amore. ἀπ' αὐτῆς, ab ea) Probabile est, hanc ancillam conversam esse.
- v. 19. Ιδόντες, videntes) Atqui sic debebant cogitare: Spiritus Python aut vere laudavit Paulum, aut non vere. Si non vere, falsus est spiritus: si vere, cur adversemur Paulo?
- v. 20. στρατηγοῖς, praetoribus) Hi potestatem militarem simul et civilem administrabant; inferiores tamen, quam of ἄρχοντες, principes. v. 19. coll. v. 22. not. ἐπταράσσουσιν, conturbant) Volunt dicere: ex pace in turbas traducunt. πάλιν, civitatem) Suberat utilitas privata; publica obtenditur. ἰουδαῖοι, Judaei) Invidiosa appellatio. Antitheton: Romani.
- v. 21. ξθη, mores) Omnia omnium philosophorum dogmata mundus aut admisit aut adoptavit: sed veritatis evangelicae hic character est, ut habeat quiddam corruptioni humanae singulariter et inimicum et invisum. α οὐκ, quos non) Sed impios mores licet tenere? ξωμαίοις, Romanis) Frequens exceptio civitatis mundi adversus regnum DEI. Hodienum Romanitas Paulo repugnat.

- v. 22. συνεπέστη) ἐπέστη cum ancillae dominis. περιζοήξαντες, detrahentes) Ipsi praetores vestimenta Pauli et Silae detraxerunt; nam sequitur demum, ἐπέλευον jubebant. αὐτῶν, eorum) Pauli et Silae.
- v. 23. ἐπιθέντες, cum imposuissent) Non statim dicunt, se esse Romanos; aut in tumultu non sunt auditi. Non semper omnibus praesidiis omni modo utendum: divino regimini auscultandum. παραγγείλαντες, praecipientes) Magis placandae, ut videtur, turbae causa, quam quod Paulum et Silam sontes putarent. v. 35.
- v. 25. μεσονύπτιον, media nocte) solenni eis, ut verisimile est, hora. Occupatio nocturna sanctorum vigilantium. προσευχόμενοι, orantes) verberibus, cruore, fame macerati. ἐπηπροῶντο, audiebant) cum prolubio. οί δέσμιοι, vincti) His novum erat acroama.
- v. 26. πάντων, omnium) etiam captivorum, quorum in animis magna conversio consecuta,
  - v. 27. ἔξυπνος, expergefactus) repente.
- v. 28. μεγάλη, magna) ut retineret hominem. μηδέν, nihil) Fides Christiana vitam futuram pandit; et tamen homines efficacissime ab αὐτοχειρία inferenda sibi vi revocavit. απαντες γάρ, universi enim) Multa erant graviora, cur non deberet se interficere: sed Paulus id arripit, quod maxime opportunum erat.
  - v. 29. φωτα, lumina) plurale; ut luceret in toto carcere.
- v. 30.  $\pi\dot{\nu}\varrho\iota\sigma\iota$ , domini) Sie Joh. 12, 21. Pridie non sie eos appellarat. Non audierat hymnos Pauli, v. 25. nam dormierat, v. 27. sed tamen vel antea vel postea senserat, quis esset Paulus.  $\sigma\omega\vartheta\tilde{\omega}$ , salvus fiam) Salutis nomen vel ex ancillae quoque sermone, v. 17., vel unice ex conscientia perculsa desumsit.
- v. 31. Κύριον, Dominum) Non agnoscunt se dominos. οἶκος, domus) Mentio domus tremebundum eo magis erigit. Herum saepe sequitur domus.
- v. 33. ξλουσεν, lavit: ξβαπτίσθη, baptizatus est) pulcra vice. παραχρημα, continuo) Mirabile momentum.
  - v. 34. τράπεζαν, mensam) Fides alacrem, prudentem, liberalem facit.
- v. 35. ἀπόλυσον, dimitte) Magna mutatio sententiae. conf. ἀσφαλῶς diligenter. v. 23. Porro tali modo custos et in fide confirmatus et magna solicitudine liberatus est. quid enim alias faciendum ei fuerat? Sic David, ne bellaret contra Israel. 1 Sam. 29. ἐπείνους, illos) Loquuntur ut de alienis.
- v. 37. ξωμαίους, Romanos) Tarsenses, cives Romani. Paulus Romano nomine non utitur principaliter, sed κατ' ἄνθρωπον alia de causa. In regione nunc primum adita persecutio speciosior potuerat opinionem vitae scelestae afferre, et evangelio officere. quare Paulus semel testatum facit, se esse innocentem. Hierosolymis nota erat apostolorum innocentia: quare cum silentio tulerunt omnia. οὐ γὰρ) Hoc ἀποτομίαν, austeritatemque quandam habet justam. neque enim acerbitati locus erat apud apostolum, praesertim tam gratioso tempore. v. 26. 33. αὐτοὶ, ipsi) non per lictores.
- v. 40. ἐκ τῆς φυλακῆς, ex carcere) ex loco statuve custodiae, quo se receperant, ne commentariensi periculum afferrent; vel ex superiore parte domus. ἰδόντες, videntes) Ostendunt, se non coactos esse properare. τοὺς ἀδελφοὺς, fratres) itineris comites, recensve conversos. παρεκάλεσαν, consolati sunt) ne offenderentur adversis.

# CAPUT XVII.

v. 1. 'Αμφίπολιν καὶ ἀπολλωνίαν, Amphipolim et Apolloniam) urbes item Maccedoniae. — ή συναγωγή, synugogu) cujus erant non solum Thessalonicenses, sed etiam aliarum civitatum Judaei. Nam ad urbem, non ad domum pertinere videtur ὅπου ubi. — εἰωθὸς, consueludinem) Quaesivit bonas occasiones in locis

ordinariis. — σάββατα, sabbata) non exclusis diebus interjectis. — τρία, tria)

Numerus completus.

v. 3. διανοίγων καὶ παρατιθέμενος, adoperiens et insinuans) Duo gradus, ut si quis nucleum, fracto cortice, et recludat et exemtum ponat in medio. Fides est clavis. Huic binario verborum mox respondet, ὅτι, καὶ ὅτι, quod, et quod. Tractavit ordine haec duo capita: 1. quae essent praedicata Messiae in V. T. 2. ea propria esse Jesu. conf. ad Matth. 16, 21. — παθεῖν, pati) ad mortem. — οὖτος, Hic) Subjectum. hic, JESUS, quem ego annuncio vobis. Praedicatum: Christus.

- v. 4. ἐπείσθησαν, crediderunt) Antitheton, of ἀπειθοῦντες non eredentes. v. 5. προσεκληρώθησαν, adjuncti sunt) Insigne verbum: sors illorum facti sunt. unde ecclesia κλῆρος, sors. 1 Petr. 5, 3. τῶν τε σεβομένων, et de colentibus) Frequens in hoc libro vocabulum, praecipue de Graecis religiosis: c. 13, 43. 50. 16, 14. 18, 7., sed de Graecis iis, qui synagogas adibant, v. 17. Omnes per se sunt oleastri; sed oleaster oleastro ad insitionem minus ineptus est: et ubi minor importunitas naturalis, ibi facilior transitus ad fidem. γυναικῶν, multierum) Hae prae viris interesse solebant rei divinae. Cic. ad Terentiam: dii, quos tu castissime coluisti; hominesque, quibus ego semper servivi. πρώτων, primariarum) quae illustre praebebant exemplum.
- v. 5. louδαῖοι, Juduei) cum tantus esset progressus. Locus: qui primi sint ad persequendum evangelium, nempe ii, qui soli jactant se sanctos et religionis magistros. Jonas. ἀγοραίων) qui venales in foro stabant ad omnem operam '). ὀχλοποιήσαντες) ὅχλος, manus, numerus, hominum. ἐθορύβουν) θορυβέω, active, ut Sap. 18, 19.
- v. 6. μη εύρόντες, cum haud invenissent) v. 10. τον λάσονα, Jasonem) Zelus exardescens, quum eos, quos petit, non invenit, proximos arripit. βοῶντες, clamantes) cum vehementia. οί) Loquuntur ut de hominibus valde notis, et tamen confuse. conf. c. 21, 28. ἀναστατώσαντες, qui concitant) Calumnia.
- v. 7. ὑποδέδεκται, suscepit) clam. Haec notio verbi, Jac. 2, 25., sed non Luc. 19, 6. οὑτοι πάντες, hi omnes) Eos, qui fugerant, et qui aderant, notant,
- v. 9. λαβόντες) οί πολιτάρχαι. λαβόντες το ίκανον) το ίκανον ποιήσαι est satisfacere: Marc. 15, 15. ίκανα δοῦναι, satis dare: λαβεῖν το ίκανον, satis accipere. Correlata. Chrysost. ad h. l. όρα πῶς ίκανα δοὺς ἰάσων ἐξέπεμψε παῦλον, ώστε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔδωκεν ὑπὲρ αὐτοῦ. Jason sponsorem se pro Paulo praebuit.
- v. 10. ἐξέπεμψαν) emiserunt Thessalonica, et miserunt Beroeam. ἀπήεσαν, abierunt) novo periculo, fortiter.
- v. 11. εὐγενέστεροι, generosiores) Judaeis Thessalonicensibus. Vere nobiles animae, quae in rebus divinis faciles sunt. ἀνακρίνοντες, scrutantes) Character verae religionis, quod se dijudicari patitur. [Miseri, qui tali scrutinio prohibent alios: beati, qui legitime id ipsum exercent. V. g.] Προθυμία καὶ ἀνάκερισις promta voluntas et scrutinium accuratum, bene conveniunt. ταῦτα, haec) quae v. 3. exprimuntur.
- v. 12. ἐξ αὐτῶν, ex eis) Judaeis. γυναικῶν, mulierum) quas viri sequebantur.
  - v. 13. κάκει σαλεύοντες, 2) etiam illic commoventes) Magna intemperies.
- v. 14. ως ἐπὶ) ως cum ἐπὶ, ἐς, πρὸς, saepe πλεονάζει, ut docet Henpelius de dialectis pag. 69., et sic LXX, ως πρὸς δάλασσαν, Ez. 41, 12. sed h. l. ως proprie ponitur pro velut. Iter videbatur ad mare fieri; sed Athenae petebantur. Ipse fortasse Paulus aut Silas et Timotheus tum nesciebant, quo ferretur v. seq.
- v. 15. καθιστώντες) constituentes, i. e. curantes, in tuto locantes. παῦ-λον, Paulum) qui sua sponte non cedebat periculo.

<sup>1)</sup> πονηρούς, malos] Talium subsidio non utitur veritas. V. g.

<sup>2)</sup> Lectionem pleniorem, σαλεύοντες και ταράσσοντες, quamvis per marginem utriusque Ed. gr. pro minus firma declarata sit, exhibet tamen Vers. germ. E. B.

- v. 16. ἐκδεχομένου, cum exspectaret) Non statim in animo habebat loqui Athenis: sed tamen mox, non exspectatis sociis, insigni et extraordinario zelo stimulatus rem gerit miles Christi. Saepe solus ita rem gessit. Gal. 2, 13. s. 2 Tim. 4, 16. — 1) narelówlov) idolis refertam. Ejusdem formae composita, πατάπαφπος, πατάσκιος.
- v. 18. 2) συνέβαλλον) congrediebantur. τί, quid) Superbia rationis saturae et fastidiosae. — σπερμολόγος) Hesychius: σπερμολόγος φλύαρος, καὶ ὁ τὰ σπέρματα συλλέγων, και κολοιώδες ζώον. confer Eustathium. Semen Pauli non caruit fructu: philosophiae Atheniensium caruere fructu. Henr. Bullingerus: Nuspiam Paulus minore cum fructu quum Athenis docuit. nec mirum, cum ibidem fuerit ceu lustrum et latibulum quoddam philosophorum, qui semper extitere praesentissima verae pietatis pestis. — ξένων, peregrinorum) quae Athenienses antehac non habuerint. — καταγγελεύς, annunciator) Hoc verbum eis rependit Paulus. v. 23. — ὅτι) Hoc quia refertur ad illud: Alii vero dicebant. — ἀνάστασιν, resurrectionem) Putabant, Paulum loqui ita de Jesu, ut si per resurrectionem factus esset δαιμόνιον non ipsam ανάστασιν resurrectionem pro dea sibi offerri putarunt. -- εύηγγελίζετο, annunciabat) brevi collocutione, qua eorum animum tentabat. coll. v. seq.
- v. 19. ἄρειον πάγον) Dicasterium erat in colle (id Graece πάγος) arci Cecropiae opposito, extra civitatem, a Marte appellatum. Eo Paulum, paene tanquam reum, duxere. — δυνάμεθα γνώναι) Formula percontandi, ut apud Latinos: Possum scire? Habet autem apud hos Atticos ironiam. nam spermologus, qualem Paulum putabant, rimarum plenus est: neque sibi quidquam dici posse putabant, quod non pernossent prius. — καινή) Si quid novi habeat, audire cupiunt. 
   — ή ὑπὸ σοῦ λαλουμένη, quae a te dicitur) data opera.
  - v. 20. ξενίζοντα, nova) Idem verbum, 1 Petr. 4, 4. 12.
- v. 21. adnvaioi, Athenienses) Elegans horum characterismus sequitur. ἐπιδημούντες) commorantes; unde mores iidem. — εὐκαίρουν, vacabant) Praeteritum, quo notatur, quales tum auditores habuerit Paulus. Curiositas cedit fidei. — λέγειν, dicere: ἀχούειν, audire) Duo genera. [Utrumque sine fructu; et eo pacto, ut prioribus, etiamsi bona fuerint, noviora semper praeserantur. Commune vitium, et perquam exitiosum. V. g.] — καινότερον, magis novum) Nova statim sordebant: noviora quaerebantur. Inde frequens Graecis comparativus παινότερος. Eodem utitur Chrysost. de Sacerd. §. 418., de Paulo, τους παινοτέgous διωγμούς et Theophr. in Charactere του λογοποιού. οίος έρωτησαι έχεις περί τουδε είπειν καινόν; και επιβαλών έρωταν, μή λέγεται τι καινότερον; Noviora autem quaerebant, non modo in iis, quae quotidie accidunt; sed, quod nobilius videtur, in philosophicis.
- v. 22. ἐν μέσφ, in medio) Amplum theatrum. [Unus Christi nuncius rem k. l. habuit cum supientiae humanae nervo. V. g.] — έφη, nit) Ut apud Lycaonas Theologiam naturalem catecheticam, sic Athenis acroamaticam proposuit, mirabili sapientia, subtilitate, plenitudine, civilitate. Quaerunt illi nova: Paulus oratione apostolico-philosophica incipit ab antiquissimo et venit ad novissima: quae utraque illis nova erant. Ostenditque rerum omnium originem et finem; de quibus tantopere disceptabant philosophi, et Stoicos juxta atque Epicurcos aptissime revincit. — κατά πάντα, per omnia) plane. — ως δεισιδαιμονεστέρους) δεισιδαίμων, religiosus, verbum per se μέσον, adeoque ambiguitatem habet clementem et exordio huic aptissimam, in quo apostolus, uti c. 22, 3. Judaeos, ita h. l. gentes leniter tractat, donec subsequente declaratione, εύρον γαρ, inveni enim, ad elenchum vergit. Itaque δεισιδαίμονας eos vocat, qui in religione timorem per se non malum habebant citra notitiam, sive qui αγνοοῦντες εὐσεβοῦσιν

<sup>1)</sup> παρωξύνετο, Zelo corripiebatur] Aegre tulit, res idololatricas praevalere, neque tamen

invadendi eas ansam jamtum habuit. V. g.

2) τινές, aliqui] Haud caret periculo, contemnere aliquem, priusquam, qualis sit, resciveris. V. g.

ignorantes colunt Numen. v. seq. Mitigat etiam orationem comparativus: et particula  $\omega_S$  ut declarat et lenit. Adverte, lector: Impietas et falsae religiones, quotquot sunt, quantae quantae sunt, quod ad animam pertinet, timores sunt: sola religio Christiana hoc habet, ut nobilissimas hominis facultates et affectus expleat, timoremque liquidum et cum timore fiduciam, amorem, spem, laetitiam afferat. —  $\psi_{\mu}\tilde{\alpha}_S$   $\theta \epsilon \omega_Q \tilde{\omega}$ , vos video) Magna perspicacia et parrhesia. Unus Paulus contra Athenas.

v. 23. διερχόμενος, transiens) Non diu Athenis commorari voluit Paulus: Silam et Timotheum jussit quam celerrime ad se venire; et tamen ante eorum adventum Athenas reliquit. v. 15. 16. c. 18, 1. 5. Innuit ergo, non sibi decese, quod agat, etiamsi Athenienses Paulo non darent operam. Spermologum se non esse, re ipsa docet. — αναθεωρών, videns) Sapienti omnia, in quae incidit, inservire possunt: sed ex multis optima deligit, ut Paulus unam aram, ceteris missis, allegat. — σεβάσματα) opera, rei sacrae ergo condita. — ἐπεγέγραπτο, inscriptum fuerat) Plusquamperfectum, moratum. Atheniensibus hujus aetatis vel major jam vel minor tribui poterat ignorantia, quam auctoribus inscriptionis. άγνώστω Θεώ, IGNOTO DEO) Ne articulus quidem additus ab Atheniensibus. Diogenes Laërtius: Quum Athenienses aliquando peste laborarent, Epimenides lustravit urbem, pestemque compescuit hoc modo: Sumpsit oves nigro et candido vellere, duxitque in Arium pagum, atque inde quo vellent abire permisit, his qui illas sequebantur mandans, ubicunque illae recubuissent, singulas mactarent τῷ προσήποντι Θεώ peculiari Deo: atque in hunc modum quievit lues. Ex eo jam hodieque per Atheniensium pagos βωμούς άνωνύμους aras sine nomine inveniri certum est. Pausanias, in Phalero βωμούς fuisse ait θεώντε όνομαζομένων άγνώστων καὶ ἡρώων quae verba ita distinguenda videntur, ut alios statuerent θεούς όνομαζομένους, alios άγνώστους. Philostratus 6, 2. σωφρονέστερου περί πάντων θεών εὖ λέγειν, καὶ ταῦτα ἀθήνησιν, οὖ καὶ ἀγνώστων θεῶν βωμοὶ ῖδουνται. Tertullianus contra Marcionem: Invenio plane diis ignotis aras prostitutas, sed Attica idololatria est. Graeca Scholia hanc adferunt inscriptionem: Θεοῖς ἀσίας καὶ εὐρώπης καὶ λυβίης, θεῷ ἀγνώστῷ καὶ ξένῷ. Sed testem hujus inscriptionis nullum proferunt. Hieronymus Comm. in Ep. ad Titum: Inscriptio arae non ita erat, ut Paulus asseruit, Ignoto Deo: sed ita, Diis Asiae et Europae et Aphricae: diis ignotis et peregrinis. Verum quia Paulus non pluribus diis indigebat ignotis, sed uno tantum ignoto deo, singulari verbo usus est, ut doceret, illum suum esse deum, quem Athenienses in arae titulo praenotussent. Confer C. Reineceii not. ad h. l. Omnibus invicem perpensis apparet, fuisse primo unam quandam aram, hac inscriptione: Ignoto DEO, uni videlicet summo illi omniumque conditori, mortalibus impervestigabili. cujus arae exemplo, ad veterum philosophorum mentem, non dissentiente senigmate Epimenideo, erectae, Athenienses struxerint alias plures, Ignoto Deo dicatas; donec superstitione semper in deteriora relabente, alii unam saepe aram diis ignotis conjunctim inscriberent, in tam multis unum certe, qui attenderet, propitiusque esset, se nacturos rati. Atque huc fortasse tendit illud plusquamperfectum ênsyéyganto inscriptum erat, ut Paulus significet, pristinam formam, Ignoto Deo, recentioribus formulis, diis ignotis, esse veriorem. Sic Lucanus lib. II. dedita sacris Incerti Judaca Dei. Luciani philopatris von èv άθήναις αγνωστον έφευρόντες Ignotum, qui Athenis est, invenientes: non obscura ad Lucam allusione. Non dissimile quiddam de Romanis memorat Gellius 1. 2. c. 28. — εὐσεβεῖτε, colitis) Verbum lene, ad gentes. — τοῦτον, hunc) Vagam Atheniensium coecorum intentionem figit Paulus. Ignotum, inquit, non tamen peregrinum praedico vobis. — eyo zarayyékko, ego annuncio) quioquid de me sentiatis.

v. 24. ὁ ποιήσας, qui fecit) Sic demonstratur Deus unus, verus, bonus, a creatura diversus, ex creatione conspicuus. — κόσμον, mundum) mox, coelum et terram. — κύριος, dominus) Ps. 50, 9. s. — χειροποιήτοις, manufactis) Sequitur, a manibus. — κατοικεί, habitat) Antitheton de hominibus v. 26. bis.

- v. 25. οὐδὶ, nec) Negatio pertinet ad προσδεόμενος. Προσδεῖσθαι dicitur, qui habet aliquid, sed cum indigentia aliqua. 2 Macc. 14, 35. σὺ, κύριε, τῶν ὅλων ἀπροσδεὴς ὑπάρχων, εὐδόκησας ναὸν κελ. Θεραπεύεται) Medium. τινὸς) Duplex antitheton πᾶσι et πάντα. Neutro τινὸς connotatur masculinum. διδοὺς) dedit et dat. πᾶσι) omnibus viventibus et spirantibus, summe προσδεομένοις indigentibus. De homine speciatim, v. seq. ζωὴν, vitam) Huc ref. vivimus. πνοὴν, spiritum) halitum. Huc ref. movemur. Per spiritum continuatur vita. Hoc momento spiro, alterum subsequens momentum non est in potestate mea. τὰ πάντα, omnia) Huc ref. sumus.
- v. 26. ἐξ ἐνὸς) Accedit apud plerosque, αἵματος· quod haud scio, an ipse legerit Irenaeus. aeque subaudiri posset ἀνθρώπου, ex eo, quod sequitur, πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων ¹). Certe antitheton est, ένὸς, πᾶν, unius et omne. πᾶν ἔθνος, omne genus) Non dicit, πάντα ἔθνη omnes nationes. Omnes una gens sumus. όρίσας, definiens) Deum esse, qui hominibus terram dederit habitandam, probat Paulus ab ordine temporum et locorum, summam Sapientiam gubernatoris indicante, omnia humana consilia vincentem. Deut. 32, 8. 2, 5. 9. ss. Ps. 74, 17. 115, 16. προστεταγμένους) Sic LXX, Jer. 5, 24. κατὰ καιρὸν πληρώσεως προστάγματος θερισμοῦ. et Sir. 39, 16. 18. πᾶν πρόσταγμα ἐν καιρῷ αὐτοῦ ἔσται. ἐν προστάγματι αὐτοῦ πᾶσα ἡ εὐδοκία. ὁροθεσίας, terminos) per montes, flumina etc.
- v. 27. εl, si) Via patet; Deus inveniri paratus est: sed hominem non cogit. Ita liberum eum esse voluit, ut, quum homo Deum quaerit et invenit, id respectu DEI sit quodammodo quasi contingens quiddam. ἄραγε) Haec particula facilem conatum innuit. ψηλαφήσειαν, uttrectarent) Id medium inter quaerere et invenire. Tactus, sensuum crassissimus et infimus, convenienter hic dicitur de gentibus. καίτοιγε, quamvis) Particula h. l. non tam concessivam vim habet, quam ἐπιτατικήν, ut augeatur inveniendi facilitas. Non necesse est hoc universum pernosci: quilibet ex se uno potest argumentum capere. οὐ μακράν, non longe) Litotes. Id est, plane prope, intime; propinquitate praesentiae et necessitudinis. Ratio perversa eum putat esse longe.
- v. 28. ἐν αὐτῷ) In ipso, non in nobis. ἐν in dicit praesentiam ex necessitudine intima efficacissimam, ut non possimus sentire nos ipsos, quin sentiamus illum. ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμὲν, vivimus et movemur et sumus) Sunt tria illa, vita et halitus et omnia. v. 25. ἐσμὲν, sumus, quicquid sumus, qui sine illo nil essemus. Esse innuitur ejusmodi, quod motum, ut motus vitam sequitur. Cyprianus: In Patre sumus, in Filio vivimus, in Spiritu S. movemur et proficimus. τινὲς τῶν καθ' ὑμᾶς, quidam ex vestris) ποιητῶν addunt multi ²): et poëta quidem erat Aratus, cujus testimonium Paulus allegat, docens, Deum esse Spiritum: sed graviter poëtae vocabulo et Arati nomine abstinet. τοῦ) pro αὐτοῦ, ejus, DEI. γένος, genus) Est hic articulus Theologiae naturalis; neque in Theologia Christiana ita debet urgeri, ut non plus tribuatur ceteris necessitudinis nostrae vinculis cum DEO in Christo. αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, Ipsius enim sumus factura. Eph. 2, 10. ἐσμὲν, sumus) nos omnes, homines, mente praediti.
- v. 29. οὐπ ὀφείλομεν, non debemus) Clemens locutio, praesertim in prima persona plurali. Divinum quiddam inspiravit nobis. ergo cum genus simus Dei, et vitam habeamus ac spiritum, stultum est credere, muto lapidi aut argento inesse numen, cum haud dubie summa vita sit, quae nobis vitam dedit. Jonas. χαφάγματι) Casus sextus. τέχνης, artis) externae. ἐνθυμήσεως, cogitationis) internae. τὸ θεῖον) Conveniens appellatio Dei apud homines ab ejus cognitione adhuc remotiores. ὅμοιον, simile) Inter Deum et materiam homo est quodammodo medius. Homo non est similis metallo. Ergo Deus multo minus

<sup>1)</sup> Margo Ed. II. ut et Vers. germ. decisionem lectori relinquit. E. B.

<sup>2)</sup> Utriusque Editionis margo, suffragante Vers. germ., in medio relinquit decisionem. E. B.

est similis metallo: nam homo, Dei genus, Deo similis est. Neque solum hoc loco similitudo negatur, sed quaecunque congruentia, quae fundamentum praebeat faciendi simulacri, ex quo sperari possit, Naturam Dei delectari talibus. Atheniensibus statuae non erant pro diis; at Paulus ne repraesentandi quidem vim eis relinquit.

v. 30. χρόνους, lempura) longa, quae et vos et antiquiores aliae gentes con-Etenim Athenienses, Aegyptiorum coloniam, ab Iside ejusque peplo sumsistis. nunquam retecto, inscriptionem illam, Deo ignoto, sumsisse docet Gottfr. Olearius Diss. de Gestis Pauli in urbe Athen. — της άγνοίας, ignorantiae) Ignorantia objicitur Atheniensibus? Hanc ipsi sunt fassi. ἀγνώστω ignoto. ἀγνοοῦντες, ignorantes. v. 23. — ὑπεριδών) Frequens verbum apud LXX int. de re, quae non curatur, et sine ope propitia vel sine animadversione severa relinquitur. Est enim verbum μέσον medium, huic loco aptissimum. Gen. 42, 21. Lev. 20, 4. Num. 22, 30. Deut. 21, 16. 22, 1. 3. 4. Job. 31, 19. Et Deus dicitur ὑπεριδεῖν Lev. 26, 44. coll. v. 43. Deut. 3, 26. Zach. 1, 12. Ps. 55, 1. 78, 59. 62. Job. 6, 14. Itaque Paulus hoc dicit: Deus transmisit tempora ignorantiae, sine poenitentiae, fidei, ac judicii praedicatione, ut si ipse non animadverteret, nec valde displiceret ei tantus error humanae gentis. Conf. Matth. 20, 7. et Act. 14, 16. εἴασε sivit, quanquam Paulus Athenis severius loquitur, quam ad Lycaonas locutus erat. nam illos comiter invitarat; hîc per speciem comminationis agit. τὰ νῦν, nunc) Hie dies, haec hora, inquit Paulus, terminum dissimulationis divinae, et majorem aut gratiam aut poenam affert. — παραγγέλλει, denuncia!) etiam per Paulum. — πανταχοῦ, ubique) Ubique praedicatur poenitentia; quia omnes judicabuntur. Poenitentes effugiunt. — μετανοείν) resipiscere, ab ignorantia etc. Paulus homiliae ex Theologia naturali desumtae tamen admiscet nonnulla ex Theologia revelata. conf. v. 27. 28. Nam etiam gentes lucrifiunt per doctrinas supernaturales.

v. 31. μέλλει κρίνειν, judicabit) Apte hoc in Areopago dictum, ubi jus dicebatur. Addit mox Paulus mentionem justitiae, uti apud judicem Felicem. c. 24, 10. 25. — 1) ἐν ἀνδρὶ, in Viro) Sic appellat Jesum, pro captu auditorum. Plura erat dicturus audire cupientibus. in constr. cum judicabit. — Φ) pro ον, quem. — ῶρισε, definivit) scil. judicem. c. 10, 42. — πίστιν παρασχών) Deus Jesum e mortuis resuscitavit, eaque re demonstravit, Jesum esse gloriosum judicem omnium. De hac ipsa phrasi conf. Not. ad Chrys. de Sacerd. p. 450. et de usu verbi παρέχειν Camerar. comm. utr. ling. col. 328. seq. Deo fidem παρασχύντι omnes fidem habere debent. Itaque poenitentiam et fidem hic quoque Paulus praedicat: cumque fides Atheniensibus plane ignota sit, elegantissime ad eam duntaxat alludit phrasi illa. Quae ceteroqui etiam innuit, neminem cogi. — ἀναστήσας, quum suscitavit) De nexu resurrectionis Christi, et praedicationis universalis, vid. c. 13, 32. not. Luc. 24, 46. s. Paulus ne hunc quidem sermonem conclusit sine mentione resurrectionis Christi.

v. 32. ἐχλεύαζον, irridebant) interpellantes Paulum. Principale motivum fidei accepere pro scandalo, ex superbia rationis. Et hoc uno sic arrepto, cetera omnia repudiant. — εἶπον, dixerunt) promtiore animo.

v. 33. οὖτως, sic) ancipiti auditorum obsequio: nullo edito miraculo. — ἐξηλθεν, exivit) Non obtrusit so.

## CAPUT XVIII.

v. 1. Χωρισθείς, digressus) quasi invitus, cito. Idem verbum v. seq. Non diu Athenis mansit Paulus. Homines multa intelligentia praediti facile tantum audiunt, quod satis est, si volunt accipere. — ἀθηνών, Athenis: κόρινθον, Corinthum) În illa urbe, literae et philosophia; in hac, mercatura maxime florebat.

<sup>1)</sup> The olyoumlyne, terram habitabilem Conf. v. 26. V. g.

Inde utriusque urbis habitus ad evangelium pulcre inter se conferri possit. Multo

- majorem fructum Corinthi Paulus habuit, quam Athenis. v. 2. προσφάτως) Sic LXX, Deut. 24, 5. ἐληλυθότα, qui venerat) Postea reverterunt, Rom. 16, 3., post varias peregrinationes. — τους loudalous, Judaeos) Romani, pro sua elatione, non curarunt Judaeos et Christianos discriminare. Judaeos natione, expulit.
- v. 3. είργάζετο, opus faciebat) in urbe tam splendida. σκηνοποιοί, tabernacularii) Judaei solebant studiis doctrinae adjungere opificia.
- v. 5. συνείχετο τῷ λόγω, urgebatur verbo) Virtus verbi intus Paulum ursit. Conf. Jer. 20, 9. 23, 9. ubi accedit parallelismus verbalis, ἐγενήθην ως ἄνθρωπος συνεγόμενος ἀπὸ οίνου, factus sum ut homo, qui vino urgetur. Pro λόγω, πνεύματι scripserunt alii, ex v. 25., vel ex cap. 17, 16. [λόγω, insignis lectio. Not. crit.] Quisque etiam in sua anima debet talem συνοχήν vim constringentem observare, et, ubi justam sentit, sequi. id summam laetitiam; sed negligere, dolorem affert. Acuebant Paulum, quae Silas et Timotheus nunciarant.
- v. 6. ἐκτιναξάμενος, excutiens) Gestus intelligitur ex adjecto sermone. alμa) sanguis, anima. Opposita sunt vita et mors: vita, anima; mors, sanguis effusus. conf. 1 Sam. 22, 22. — ¿nì) Hebraeis super. Hoc notat reatum incumbentem. — καθαρός έγω, mundus ego) Sic dicere non potest, quisquis testimonio non perfunctus est prius. — πορεύσομαι, vadam) Ita mutavit Paulus hospitium; neque tamen se plane subtraxit Judaeis melioribus, quos eo ipso fecit attentiores.
- v. 7. 1) lovorov, Justi) ex gentibus. συνομορούσα, vicina) ut ii, qui synagogam frequentabant, tamen porro possent audire doctrinam de Jesu Christo.
- v. 8. ἐπίστευσε τῷ Κυρίφ, credidit Domino) Ipse Dominus Jesus testabatur per Paulum. c. 14, 3. — ἀχούοντες, audientes) Crispi conversionem. Pauli sermonem.
- v. 9. μη φοβοῦ, noli timere) Huc ref. διότι quia, prius. λάλει, loquere) Huc ref. διότι quia, alterum, mox.
- v. 10. êyŵ, ego) Fundamentum fiduciae. oὐδείς, nemo) Impletum est hoc. v. 14. s. — ἐπιθήσεται) admovebit se. Neutrum, frequens apud LXX. 2)
- v. 11. ἐκάθισε, sedit) Cathedra Pauli Corinthia, Petri Romanâ testatior. ένιαυτον και μήνας εξ, annum et menses sex) Longum tempus. sed tanto tempore quantillum hodie lucri fit? Doctores et auditores in culpa sunt.
- v. 12. yalliwoo;) Hic Gallio Senecae frater erat, ob morum facilitatem ac dulcedinem a Seneca et aliis commendatus. Tali characteri convenit actio Gallionis hoc loco. — ἀνθυπατεύοντος) Achaja tum proprie proconsularis provincia erat. — azatas, Achajae) cujus metropolis Corinthus.
  - v. 13. αναπείθει) persuadendo excitat. tranquilla prius omnia fuisse dictitant.
- v. 14. elnev, dixii) Vel quod Paulo faveret, vel quod Judaeos contemneret. — ἀδίκημα, injuria) civilem actionem postulans. — ξαδιούργημα, scelus) criminali actione dignum. — ηνεσχόμην, sustinerem) Sane judicem decet ανοχή, tolerantia, recte functurum officio. Judaeos Gallion sibi molestos innuit.
- v. 15. εl, si) Neglectim loquitur Gallio: ut mox, τούτων, istorum. ζήτημα) Quaestiones non amant tales viri. c. 23, 29. 25, 19. 20. Certe quaestionum causa, quamvis de maximis religionis capitibus, nemo vinculis aut morte debet affici. c. 23, 29. 25, 25. — περί λόγου) de doctrina. — ὀνομάτων, nominibus) At magni est quaestio de nomine Jesu. Gentilium nomina erant fabulae atque umbrae. Singulare quiddam habet religio Christiana, a qua cognoscenda abhorruit humana ratio, in aliis rebus omnibus curiosissima.

<sup>1)</sup> excider, illine] Sic et c. 19, 9. V. g.

<sup>2)</sup> λαός - πολύς, populus multus] Athenis quum tam pauci fidem suscepissent, plurimum jam confortatio eum juvit: atque in Corinthiis tolerandis eximiam deinceps patientiam exhibait, dum gens ista lucrifieret, cujus facile pertaesus alioquin fieri potuisset. 2 Cor. 10, 6. V. g.

- v. 17. ἐπιλαβόμενοι, prehendentes) in gratiam Gallionis. σωσθένην, Sosthenem) Crispi successorem. v. 8. coll. v. 13, 15. not. Hic Sosthenes praeerat accusationi: postea conversus. 1 Cor. 1, 1. οὐδὲν, nihil) quamvis ex quaestione nata esset injuria. τῷ γαλλίωνι, Gallioni) Graecis contra Judaeos conniventi.
- v. 18. [κανάς, complures) dum componerentur animi, et ne videretur aufugisse. ἀποταξάμενος, valedicens) sermone, conventu publico. συρίαν, Syriam) v. 22. fin. σύν αὐτῷ, cum eo) Beatus comitatus, Ephesum usque. πρίσκιλλα, Priscilla) Viro praeponitur uxor, spectatior. κειράμενος, radens) Ut moris erat in voto. c. 21, 24. Num. 6, 18. ἐν κεγχοεαῖς, Cenchris) Relicta Corintho habitum capitis sumsit Judaicum, ad Judaeos proficiscens. Hoc iter Paulus Judaeis potius dedit. v. 19. εὐχὴν) Votum hoc, cujuscunque rei fuit, proprie non fuit Naziraeatus, sed Naziraeatui affine. idque Paulus hoc nomine videtur suscepisse, ut necessitatem sibi imponeret celeriter peragendi iter hoc Hierosolymitanum. v. seqq.

v. 20. ἐρωτώντων, rogantibus) Non semper sub plausibili hominum invitatione praesens est vocatio divina.

- v. 21. εlς Γεροσόλυμα 1), Hierosolymis) Huc refertur versus 22. Species festi non exprimitur hoc loco: aliquot post annis eo properavit ad pentecosten. c. 20, 16. ἀνακάμψω, revertur) Id factum, c. 19, 1. Interim crevit desiderium illorum.
- v. 22. ἀναβάς, ascendens) Hierosolyma. v. 21. την ἐππλησίαν, ecclesiam) primariam, ex qua propagatae sunt reliquae.

v. 23. διεργόμενος, perambulans) Nova visitatio ecclesiarum.

- v. 24. ἀλεξανδρεύς, Alexandrinus) Urbs illa, sedes doctrinarum. λόγιος) doctus, eloquens. Omnes artes in regno DEI, si absit typhus, utiles fieri possunt: sed inprimis adsit oportet facultas Scripturarum, et fervor Spiritus, quo vel mediocres artes corroborantur. Et tamen fructus est gratiae, non artis. v. 27.
- v. 25. τῷ πνεύματι) Spiritum habebat non ea ratione, de qua c. 19, 6., sed modo communi. ἐλάλει, lequebatur) privatim. ἐδίδασκεν, docebat) publice. ἀκριβῶς, diligenter) nullam occasionem praetermittens. Sequitur, diligentius, v. 26. μόνον, tantum) Non excluditur notitia de Christo quaelibet: sed non-dum audierat Apollo de morte, resurrectione, Paracleto. c. 19, 2. s.

v. 26. ηρέατο, coepit) Habenti dabitur. — ἀπούσαντες, audientes) Dijudicarunt, quid ei deesset. — ἐξέθεντο, exposuerunt) privata institutione. Qui Jesum Christum novit, potentes in Scriptura docere potest. Et hi ab illis facile docertur.

v. 27. βουλομένου, cum vellet) Bonorum hominum bona voluntas adjuvanda.

— διελθεῖν, transire) Audierat sine dubio, quae Paulus gessisset, in illis locis, Corinthi praesertim. — προτρεψάμενοι) hortati eum, currentem incitantes. — ἔγραψαν, scripserunt) Commendationis argumenta colligi possunt ex v. 24. s. — τοῖς μαθηταῖς, discipulis) qui erant Corinthi, vel etiam in via. — συνεβάλετο) contulit, copia sermonum utilium. Huic verbo annecte διὰ, per. Credenti, per gratiam, qua pollet, omnis omnium facultas fructuosa redditur. — τοῖς πεπιστευκόσι, ad fidem adductis) Rigavit Apollo, non plantavit: et Judaeos convincere magis poterat, quam gentiles convertere.

v. 28. τον) Articulus emphaticus in praedicato. nam subjectum ipso nomine proprio satis determinatur.

<sup>1)</sup> Breviorem h. l. lectionem praetulerat Ed. maj.: sed Chromoni respondent Ed. 2. et Vera. germ. E. B.

## CAPUT XIX.

- v. 1. 'Ανωτερικά, superiora) c. 18, 23. μαθητάς, discipulos) Christianos, quos non viderat c. 18, 19. Fortasse interjecto tempore Ephesum venerant. Semper nova messis subnascitur.
- v. 2. πνεῦμα ᾶγιον) Non additur articulus: sermo indefinitus pro parte eorum, qui interrogantur. πιστεύσαντες) quum fidem suscepistis. οἱ δὲ) illi autem aperte dixerunt. οὐδὲ) i. e. nec hoc quidem audivimus, alios esse, qui eum accipiant. Nam neque Mosen neque Johannem Baptistam sequi potuissent, quin de Spiritu sancto ipso audissent. [Effusionem igitur Spiritus sancti novo Testamento propriam ignorubant. V. g.] ἔστιν, est) id est, accipitur. Vid. Joh. 7, 39. not.
- v. 3. οὖν, ergo) Haec quaestio admirationem continet: ex quo consequitur, omnes, qui in nomen Jesu expresse baptizati sunt, eo tempore accepisse Spiritum sanctum. Nec quaerit Paulus, an baptizati sint, sed εἰς τἰ, in quid; omnes enim baptizabantur. ἰωάννου, Johannis) Baptisma Johannis, inquiunt, suscepimus, ut doctrinae ejus nos daremus. Latissime igitur propagatum erat Johannis baptisma cum doctrina ejus; sed, ut fit, apud remotiores et posteriores minus pure minusve plene administrata res est.
- v. 4. lωάννης, Johannes) Ab h. l. nulla Johannis Baptistae mentio in N. T. Hic demum totus Christo locum facit. Magna haec fuit actio Pauli. μετ' αὐτον) post se. τουτέστιν εἰς τὸν ¹) χριστὸν ἰησοῦν, id est, in Christum Jesum) Sic Johannis baptistae testimonium declaravit Paulus.
- v. 5. ακούσαντες, audientes) Commemorat Lucas, quomodo discipuli Ephesii obsecuti sint Paulo, suscipientes baptismum in nomen Domini Jesu. Nescierant enim, baptismo poenitentiae obligatos se fuisse ad fidem in Jesum Christum: perinde ut ii, qui Jesum occiderant, quos idcirco omnes Petrus baptizari voluit in nomen Jesu, c. 2, 38. quanquam plurimi eorum haud pridem baptizati fuissent ab Johanne. Matth. 3, 5. 6. Apollo contra, qui baptismum Johannis cum plena institutione de J. C. acceperat, non est rebaptizatus, cap. 18, 25. neque apostoli rebaptizati sunt. Nam revera unus erat baptismus, qui Matth. 3. et 28. commemoratur: alias in Johanne non fuisset initium evangelii, et S. Coena Matth. 26. baptismo foret antiquior. Matth. 28. Neque hoc versu sermo est de populo per Johannem baptizato. nam Johannes extremo demum suo tempore Jesum monstravit. c. 13, 25. quare non potest dici eos baptizasse in nomen Domini Jesu; nisi dicas, Johannem bis baptizasse populum, primo ad poenitentiam, deinde in nomen Domini Jesu. Justus Jonas: Rebaptizabantur, qui erant baptizati Johannis baptismate, eo quod Johannes non esset autor justitiae neque dator Spiritus, sed solum praedicaret Spiritum et gratiam, paulo post conferendam per Christum, qui solus est causa et autor justitiae. — έβαπτίσθησαν, baptizati sunt) Manus imposuit Paulus: actum baptismi aliis reliquit. 2)
- v. 6. και, et) Simillimum exemplum aliquorum, qui primo baptizati erant in nomen JESU, deinde Spiritum S. acceperunt, extat c. 8, 12. 15. s. ήλθε) venit promte. ἐπ' αὐτούς, super eos) Cognorunt igitur jam ex effectu, esse Spiritum sanctum. v. 2.
  - v. 7. woel, fere) Non opus fuit praecisum numerum notari. conf. 1 Cor. 1, 16.
  - v. 8. διαλεγόμενος, disserens) Sancta occupatio. v. 9.
- v. 9. ως πλήθους, cum multitudine) Causa justae separationis, convicia publica adversus veritatem. ἀποστάς, secedens) Reliquit illis synagogam suam, contentus minore schola, et exquisitiore numero. ἀποστάς ἀφώρισε secedens segregavit: suo facto commovit ceteros bonos. [atque ita contra scandalum obtrectato-

Vocem χριστὸν, utriusque Edit. margo, subsequente Vers. germ., omittendam censet. E. B.
 τοῦ κυρίου 'Ιησοῦ, Domini Jesu] Hac ratione Johannes omnem denique locum concessit Domino Jesu. V. g.

rum eos munivit. V. g.] —  $\pi\alpha\theta$ '  $\tilde{\eta}\mu\ell\rho\alpha\nu$ , quotidie) non modo sabbato aut dominico die. —  $\sigma\chi o\lambda\tilde{\eta}$ , schola) loco synagogae.

v. 12. χρωτός, corpore) χρώς, cutis, pars extima corporis. Hie plane ad summum venit vis miraculosa. — σιμικίνθια, semicinctia) quibus praecingebantur olim. — ἀπ' αὐτῶν, ab eis) Saepe morbum concitasse leguntur spiritus maligni, qui naturalis videretur.

- v. 13. ἐπεχείρησαν, conati sunt) Atqui nil temeritati in his rebus est loci. conf. Hebr. 11, 29. 1 Macc. 5, 57. ss. de praepostera imitatione. — περιεργομένων, circumeuntibus) ut solent circulatores. — τους έχοντας, habentes) Hoc plurale: singulare, v. 15. Si semel successisset, saepius ausuri fuerant. — ονομάζειν, ποminare) cum tamen ceteroqui alieni ab illo et vacui a virtute fidei manerent. Dicunt, quem Paulus praedicat, quasi dicerent: tentabimus, an hoc nomine exeant daemonia. breviter, non erat fides in eis: Satanas autem nullis orationibus, nullis operibus vincitur, sed sola fide in verbum DEI. proinde et callidissimus spiritus videns hic illos non habere fidem, neque verbum DEI cordibus infixum, ridet. Expulsio Sutanae ex daemoniacis adumbratio tantum est expulsionis Satanae alias ex omnium hominum cordibus. Sicut autem illusit hic iis, qui expulsionem e daemoniucis tantum literali invocatione nominis Jesu moliuntur sine fide: ita derisit, hodieque ridet eos, qui operibus conati sunt se ab ejus potestate liberare, sacerdotes et monachos etc. nam tum primum coepit eis dominari, et tractare plane eos, ut voluit. callidissimus spiritus est Satan, prae cujus robore et astutia omne lumen rationis nihil est. Non cognoscitur ejus astutia, nisi per Spiritum S. neque expellitur, nisi in vera fide, et a spiritualissimis. Justus Jonas. — ὀνομάζειν τὸ ὄνομα, nominare nomen) Phrasis frequens apud LXX. In Hebraeo τῶ τω verbum vel קרא vel קרא additur. — lysovv, Jesum appellant simpliciter, cum dicere deberent Salvatorem mundi, resuscitatum. Chrysost.
- v. 14.  $\ell n \tau \alpha$ , septem) Quo ipso numero confisi videntur exorcistae, juxta cum axiomate gentis et patris. Hodie septem filii vel filiorum septimus, censetur, haud scio, an sine superstitione, vi salutari pollere, ad sanandos morbos.
- v. 15. ziveç, qui) Hoc contemtum indicat. [Quid profecisti, si de Jesu, vel et veris ejus consortibus referre multa noveris, virtute tamen ipse vacuus? Tu quis es? V. g.]
- v. 16. κατακυριεύσας, invalescens) Spiritum malum irritarunt. ἀμφοτέρων, amborum) Recentiores, αὐτῶν, ex alliteratione ad αὐτῶν proxime sequens ¹). Septem filii Scevae id facere solebant: duo id fecerunt in hoc casu, quem Lucas memorat, coll. v. 13., ubi τῶν iis spectat ad septem: τινές, quidam, ad duos. Saepe latet tale quid in una textus vocula, quod absque ea vocula ex re ipsa nemo suspicatus esset.
- v. 17. ἐμεγαλύνετο, magnificabatur) Gravius habiti sunt hi exorcistae, quam ille quidam, qui daemonia ejiciebat, Luc. 9, 49. seq. Sed iidem, a Paulo non prohibiti, tamen ipsa sua clade pro causa Christiana erant. Contumelia eorum, qui sinistre agunt, inservit gloriae divinae, et existimationi servorum DEI vera virtute praeditorum.
- v. 18. τε, que) In Scevae filios intuiti ceteri magis se removerunt ab omni malitia. ηρχοντο, veniebant) ultro. Efficacia verbi divini, intimos penetrans animarum recessus, ut sua sponte fateantur, quod neque ulla sinceritate naturali, neque tormentis ullis adducti confiterentur. Εξομολογούμενοι, confitentes) Ex hoc verbo patet, actiones illas fuisse actiones malas ante susceptam fidem patratas. αναγγέλλοντες, annunciantes) Initium confessionis, difficile: facilior deinde expositio rei totius. eaque indicium est animi, peccatorum dominio soluti.
- v. 19. lκανοl, multi) Etiam magi possunt converti. c. 8, 13. τὰ περίεργα, curiosa) artes magicas, magna varietate. Μείωσιν habet hace appellatio. συν-

<sup>1)</sup> Lectionem αὐτῶν ἀμφοτέρων probat murgo Ed. 2.; et voc. ἀμφοτέρων exhibet etiam Vers. germ. Alia fuerat Crisis Ed. maj. E. B.

ενέγκαντες, comportantes) magno consensu. — τάς βίβλους, libros) Vera religio tollit malos libros: et talibus refertus fuerat mundus. Ephesus libros curiosos et malos, invalescente verbo Domini, combussit tanquam anathema: vicissim Ephesus bonis postea libris potita, imo depositaria sacrorum librorum facta est. Ad Ephesios quoque missa extat epistola Pauli: Ephesi erat Timotheus, quum Paulus utramque ad eum epistolam scripsit. Porro ad Paulum martyrio proximum libros ex Asia Romam perferre jussus est Timotheus, 2 Tim. 4, 13. qui libri, non dubium est, quin fuerint de Scripturae sacrae libris; neque ii de V. T. quorum ubique copia erat, sed ipsius Pauli, vel etiam aliorum apostolorum scripta, eaque membranacea potissimum, durabilitatis gratia. Ea venientem Paulus Timotheum tuto ferre jussit, non venditurus, opinor, eleemosynae causa, sed ut ea Timotheo, quem in munere evangelico sibi quodammodo successorem destinarat, ante martyrium committeret coram, maximas ob causas. Pretiosissima cimelia Timotheus, ut existimare fas est, post Pauli martyrium (conf. Hebr. 13, 23.) Ephesum aut in illam regionem reportavit. Ibidem Johannis scripta, post Johannis quoque obitum, eximie viguerunt. De Evangelio Johannis autographo vid. Appar. crit. p. 602. coll. p. 420. Johannis epistolae, ultimusque primae versiculus, in Ephesum inprimis conveniunt. Apocalypsis ex Patmo Ephesum missa primum, Ephesi primum lecta est. Quorsum hoc? In Appar. p. 770. 884. [Ed. II. p. 480. 620.] non inepte sperari scripsi, fore, ut autographa apostolorum, suis munita criteriis, aliquando luci restituantur. quid si eorum aliqua Ephesi delitescant? et item Thessalonicae? vid. not. ad 1 Thess. 1, 1. Opinio est, nil amplius, non tamen ridenda, innoxia quippe, imo utilis, ad criticos a temeritate deterrendos, ne, si nimium delirent, ipsa primaeva exemplaria eos redarguant olim. — \*\*aré\*\*auov, comburebant) [anathematis nomine, V. g.] Id melius erat, quam vendere, etiamsi pecunia in pauperes fuisset erogata. — ἐνώπιον πάντων, coram omnibus) Insigne spectaculum. — άργυρίου μυριάδας πέντε) quinquaginta drachmarum millia. Drachma fere respondet denario: de quo egi ad Cic. ep. pag. 76. 452. 723. Proxime accedit moneta Argentinensis, quae valet 12 kreuzer, 3 keller: ut 5 drachmae sint 1 fl. et paulo plus; 50,000 drachmae plus 10,000 fl. Magnae bibliothecae pretium.

v. 20. nüžave, crescebat) extensive. — tozvev, invalescebat) intensive.

v. 21. ἐπληςώθη, expletis) Non hic jam quiescendum sibi censuit Paulus, sed ita, quasi nil egisset, in posterum anhelat. Ephesum Asiamque obtinet: in Macedoniam et Achajam condicit: Hierosolymam spectat: Romam cogitat; inde in Hispaniam. vid. Rom. 15, 26. cum anteced. et conseq. Nemo Alexander, nemo Caesar, nemo alius heros ad Parvi hujus Benjaminitae magnanimitatem accedit. Veritas de Christo, et fides atque amor in Christum, amplificavit cor ejus instar arenae maris. Ordine tamen agit: his expletis. Sane ad justam maturitatem res Christiana pervenerat in Asia. v. 9. 13. s. 18. — ἔθετο ἐν τῷ πνεύματι, proposuit in Spiritu) Hoc de proposito sancto: de malo, ἔθου ἐν τῷ παρδία σου, posuisti in corde tuo. c. 5, 4. Placuit Pauli destinatio Domino: namque Ípse addit promissum. cap. 23, 11. Vide vigorem Pauli, c. 20, 2. not. — διελθών, transiens) Constr. cum πορεύεσθαι ire, non cum ἔθετο proposuit. nam nondum erat in Macedonia. — 1) δεῖ, oportet) Respondit Dominus, oportet. c. 23, 11. — ἰδεῖν, videre) Generose loquitur. Multa adversa manebant visurum Romam. id Paulus non curat.

v. 22. διακονούντων, ministrantium) Multos tum habebat in negotio evan-

v. 24. ναοὺς ἀργυροῦς, aedes argenteas) aediculas argenteas vel clinodia, quae formam templi Dianae referrent. Talia etiam numismata flebant. exemplum habet in Bibliis Hedingerianis margo Palaestinae.

<sup>1)</sup> ἰερουσαλήμ — ρωμην, Hierosolymas — Romam] Duae metropoles: ecclesiastico altera, altera politico respectu. V. g.

v. 25. ἐογάτας, operarios) Alii erant τεχνίται, artifices nobiliores; alii ἐογάται operarii. — ἡ εὐπορία, quaestus) Hujus praetextu saepe premitur fides.

v. 26. ovrog, hic) Demonstrativum ad incendendos animos. — ovx elsi, non

sunt) Suntne ergo, Demetri?

v. 27. ήμιν, nobis) Dativus commodi. — ἀλλὰ καὶ, sed etiam) Efficax sermo, quem utilitas et superstitio acuit. — μεγάλης, magnae) Solenne Dianae epitheton. Hinc mox, μεγαλειότητα majestatem. conf. v. 28. 34. 35. Nomina quoque ἄφτεμις et Diana magnitudinem notare, docet Hilleri Onom. p. 795. 634. 625. — εἰς οὐδὲν λογισθῆναι) Sic LXX, 1 Sam. 1, 13. ἐλογίσατο αὐτὴν εἰς μεθύουσαν. — καθαιφεῖσθαι, destrui) Misera majestas, quae sic destruitur. — αὐτῆς) ipsius. — ὅλη, tota) Multitudo errantium non efficit veritatem.

v. 28. ἀπούσαντες, audientes) artifices et operarii.

- v. 29. ωρασαν, impetum secerunt) Demetrius cum globo suo. Θέατρον, theatrum) idemque forum. γάϊον καὶ ἀρίσταρχον, Cajum et Aristarchum) quum Paulum ipsum non invenissent. Aristarchus idem erat, qui recurrit. c. 20. coll. c. 27, 2. at hîc alius Cajus, Macedo; alius Cajus, Derbaeus, c. 20, 4. quanquam sunt, qui pro uno habeant.
- v. 30. βουλομένου, volente) Magna parrhesia. 1 Cor. 15, 32. not. Nulla militaris audacia par huic fortitudini. Volebat Gajum et Aristarchum defendere, Dianam redarguere. οὐκ εἴων αὐτὸν, non permiserunt ei) Voluntas bona, quae impeditur, tamen et bona esse potest, et bene impediri. οἱ μαθηταὶ, discipuli) Videntes, Paulum maxime peti. v. 26.

v. 31. των ἀσιαρχών, de Asiae principibus) iis, qui remp. gerebant, et eo tempore sacris Dianae praeerant.

v. 32. ovx ijõeisav, nesciebant) Aptus character populi tumultuantis. [Fre-

quenter id usu venit imprudentibus Zelotis. V. g.]

v. 33. προεβίβασαν, produxerunt) Faciebant hoc auctores tumultus, cum quibus conspirabant Judaei adversus Christianos. — ἀλέξανδρον, Alexandrum) Videtur ille ipse fuisse faber aerarius, de quo 2 Tim. 4, 14. artificii causa notus Demetrio. — προβαλόντων, propellentibus) praesidii sui causa. — πατασείσας τὴν χεῖρα) Haec phrasis vehementiorem quendam gestum innuit, quam illa ex parallelismo a quibusdam surrogata: πατασείσας τῷ χειρί. Latinus quid legerit, minus apparet. — ἀπολογεῖσθαι, causam dicere) pro Judaeis, contra Christianos.

v. 34. ἐπιγνόντες δὲ) Casus rectus pro obliquo. Mutatione, inquit Camerarius, non inusitata in Graeco sermone, secundum huec: ἄμφω δ' έζόμενοι γεφαφώτερος ἦεν ὁδυσσεύς. — ἐκ πάντων, ab omnibus) Nolebant audire Judaeum. Sio

periculum Christianis depulsum.

v. 35. ὁ γραμματεὺς) actuarius. — τἰς γάρ ἐστιν, quis enim est) Aliter dicturus fuerat Paulus. [cujus tamen praeconio indigna fuit insaniens multitudo. V. g.] Ambigua tamen est oratio scribae, et vel temporis causa, vel etiam ex animo sic loqui potuit. nam etiam v. 37. dicit, vestram deam, non nostram. — ἐφεσίων, Ephesiorum) Repetito nomine proprio celebritas eorum significatur. — νεωπόρον) Perinthii, Herculis νεωπόροι, alii populi aliorum deorum; Ephesii, Dianae. vid. J. H. a Seelen medit. exeget. p. 523. — οὐσαν, esse) Eo ipso tempore dignitate illa gaudebant Ephesii. vide Gregorii observ. c. 10. Magnus igitur erat hominum ad ludos sacros confluxus. — διοπετοῦς) Simulacrum Dianae ab Jove coelitus delapsum putarant.

v. 36. υπάρχειν, esse) Verbum appositum ad tumultuantes placandos. non

dicit, fieri, nec, manere: sed medium quiddam exprimit.

v. 37. ήγάγετε, duxistis) raptim, in theatrum, tanquam ad tribunal vel ad supplicium. — τούτους, istos) v. 29. — ούτε, neque) i. e. nec re templum, neo verbis Dianam laeserunt. — ούτε βλασφημοῦντας, neque blasphemantes) Apostoli non collegere multa absurda ex mythologia, sed proposuere veritatem DEI, et in genere vanitatem idolorum, v. 26. Qui credebant, ipsi postea rejecere deastros.

v. 38. πρός τινα, adversus aliquem) Paulum non appellat scriba prudens. —

άγοραῖοι) scil. ἡμέραι. — ἀνθύπατοι, proconsules) Uno tempore unus erat proconsul: sed scriba dicit in plurali, de eo, quod nunquam non esse soleat.

v. 39. τỹ) ordinaria.

v. 40. της σήμερον) sc. ήμερας. c. 20, 26. — αἰτίου) Masculino genere hoc accipit Vulgatus: sed neutrum in hoc libro frequens est. — περί οὖ οὖ δυνησόμεθα) Negatio geminata. c. 10, 47. — συστροφής) quae στάσεως speciem habet. Lene vocabulum, prudenter adhibitum.

## CAPUT XX.

- v. 1. Merà, post) Nil egit Demetrius. Paulus remansit, dum tranquilla cessent omnis.
- v. 2. ἐκεῖνα, illa) Macedonise. λόγφ πολλῷ, multo sermone) Inprimis hoc tempore scatebat Paulus, v. 7. 9. 11. quare etiam epistolas tum scripsit complures. ἐλλάδα, Graeciam) sam, quae media erat inter Macedoniam et Achajam.
- v. 3. ποιήσας) Nominativus a Luca positus, antequam occurreret ei praedicatum, obliquum casum postulans. Talia non solum Hebraei, sed etiam Graeci et. Latini habent. μῆνας τρεῖς, menses tres) quo tempore etiam Corinthios vidisse videtur, sed in transitu. 1 Cor. 16, 7. αὐτῷ μέλλοντι ἀνάγεσθαι, ei, navigaturo) In hoc ipsum iter Pauli Syriacum intendebant insidias. εἰς τὴν συμίαν, in Syriam) c. 21, 3. ἐγένετο γνώμη, placitum est) Interdum generali, interdum speciali vocatione nitebantur. ὑποστρέφειν, reverti) Propositum etiam sanctum potest interdum mutari. conf. c. 19, 21., ubi Paulus semel voluerat ire per Macedoniam. Apparet, voluisse Paulum, peragrata Macedonia et Achaja, Hierosolymam proficisci. Atqui tum quidem Hierosolymam non venit, sed iterum per Macedoniam reversus est. Iter Hierosolymitanum et Romanum postea alia via processit; mutato duntaxat cursûs ordine.
- v. 4. συνείπετο, comitatus est) Suavis comitatus. ἄχοι τῆς ἀσίας, usque in Asiam) In Asia pars eorum discessit, pars mansit cum Paulo. v. 6. 13. s. Trophimus una ivit Hierosolymam, c. 21, 29., Aristarchus Romam. c. 27, 2. Φεσσαλονικέων, Thessalonicensium) Sic appellantur Aristarchus et Secundus. nam Cajus erat Derbaeus: Timothei patria jam notata, Lystra, Derbae vicina. ἀσιανολ, Asiani) ex Asia stricte dicta.
  - v. 5. ἐν τρωάδι, Troade) Nomen regionis et oppidi.
  - v. 6. ήμεῖς, nos) Iterum una erat scriptor libri.
- v. 7. συνηγμένων ήμῶν, cum congregati essemus) ut jam tum solebant, die Dominico. Itaque credibile est, fractione panis hîc denotari convivium discipulorum cum eucharistia conjunctum, praesertim quum esset tam solennis valedictio.

   διελέγετο, disserebat) Doctores spirituales non debent strictius alligari ad clepsydram, praesertim solenni et raro tempore.
  - v. 8. launades luaval, lampades copiosae) ut omnis abesset suspicio scandali.
- v. 9. νεανίας) παῖς. v. 12. παταφερόμενος πατενεχθεὶς) Unum participium diversi temporis: quanquam etiam thema ἐνέγκω plus dicit, quam φέρω. Sedentem somnus occupavit: somno depressus cecidit.
- v. 10. ἐπέπεσεν, incubuit) Hoc gestu non est usus Christus: est autem eo usus Elias, Elia et Paulus. μη θορυβεῖσθε, nolite turbari) In rebus maximis prohibita fuit trepidatio. Ex. 14, 13. 1 Reg. 6, 7. Jes. 8, 6. Templum sine strepitu coagmentatum. In bello desiderata populi tranquillitas. ἐν αὐτῷ ἐστιν, in eo est) Itaque loquitur Paulus, ut terrorem subitum eximat. non igitur nimium presse accipienda sunt ejus verba. Non addit, adhuc; neque, iterum: sed simpliciter affirmat, puerum esse vivum; perinde ac si ne lapsus quidem esset. Miraculum erat evidens. conf. Matth. 9, 24.
- v. 11. κλάσας ἄρτον, frangens panem) Haec fractio panis erat propria Pauli, iter facturi, diversa ab ea, quae pridie fuerat. v. 7. δμιλήσας, locutus) fami-

liariore sermone, post sermonem graviorem, de quo v. 9. — ovres, sic) nulla quiete interjecta.

v. 12. ηγαγον) ducebant, non ferebant: nil debilitatus erat. — ζώντα, viventem) Ne per accidens quidem detrimenti quidquam ex Paulo ceperunt. 2 Cor. 7, 9.

- v. 13. ἡν διατεταγμένος) Significatio media. v. Bud. comm. col. 898. Sie de se ipso constituerat. πεζεύειν) pedestre iter facere maluit, terrâ, quamvis nox fuerat insomnis; quamvis Assus oppidum erat difficili et periculoso aditu, ut notat Eustathius.
- v. 15. τρωγυλλίω) Nomen loci, ut in Wirtenbergia, Korb, eodem significatu, pagus dicitur aliquis. ἦλθομεν, venimus) celeri cursu.
- v. 16. ἔκρινε) judicavit. nam Ephesus erat a tergo. ηρονοτριβήσαι) Ne in Asia quidem trivisset tempus sine fructu Paulus; sed triturum tamen se fuisse statuit, si majores fructus omisisset. την ήμέραν, diem) Accusativus temporis. πεντηκοστής, pentecostes) Tempus urgebat. v. 6. In festo, magni conventus: magna lucrifaciendi occasio.
- v. 18. ὑμεῖς ἐπίστασθε, vos scitis) Felix, qui sic exordiri potest, conscientiam auditorum testando. ἐπέβην, ingressus sum) Id plus notat, quam veni: significat enim, pedem intuli. πῶς) Sequitur ως, v. 20., instar anaphorae. τον) Relativum.
- v. 19. δουλεύων, serviens) Egregia idea Servi Domini. τῷ κυρίφ) Domino, cujus est ecclesia. μετὰ, cum) Demissio animi, lacrymae, tentationes, sunt concomitantia: ipsum servire describitur v. seq. ταπεινοφροσύνης, kumili sensu) Hunc Ephesiis quoque commendat Eph. 4, 2. δακρύων, lacrymis) v. 31. 2 Cor. 2, 4. Phil. 3, 18. Character Pauli. Lacrymae sanctae, apud homines ac viros de rebus naturalibus nunquam aut raro plorantes, egregium praebent specimen efficaciae et argumentum veritatis Christianae. Cum his tamen consistit gaudium. v. 24. Adde v. 37. not. πειρασμῶν, tentationibus) Insidiae Judaeorum varie utique tentarunt et exercuerunt animum Pauli. τῶν ἰουδαίων, Judaeorum) Gentium apostolus jam quasi de alienis loquitur.
- v. 20. οὐδὲν ὑπεστειλάμην, nihil subtraxerim) v. 27. Erant, quae alios potuissent adducere ad subtrahenda multa vel certe aliqua: timor, favor hominum etc. τῶν συμφερόντων, utilium) Haec docenda sunt: reliqua praecidenda. ἀναγγεῖλαι, annunciarem) Huc ref. publice. διδάξαι, docerem) Huc ref. per domos, privatim. Ne apostolico quidem muneri tam late patenti publica praedicatione satis fiebat. quid pastoribus faciendum?
- v. 21. την) Summa eorum, quae utilia sunt, summa doctrinae Christianae, summa consilii divini, Poenitentia et Fides. εlς, ad) resipiscentiam, qua homines se recipiunt ad Deum. Refer ad Graecos, modo: atque fidem refer ad Judaeos, qui se recipiunt ad Christum; paulo ante. Est chiasmus, ut Philem. v. 5. not.
- v. 22. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγωὶ, et nunc ecce ego) Haec per anaphoram graviter repetuntur v. 25. δεδεμένος τῷ πνεύματι, vinctus spiritu) Sciebat Paulus, so vinctum iri: animoque jam sic affectus erat, ut vinctus, neque aliud quidquam poterat in animum inducere. μὴ εἰδως, ignorans) Non debemus apostolos putare omniscios. Pendebant ex ductu divino per fidem. Sciebat Paulus de aliis; v. 25. 29. de se, debebat fide implicita uti.
- v. 23. ¹) κατὰ πόλιν, per civitates) Omnium intererat scire, et omnes proficiebant, videntes obedientiam Pauli, et avidius audientes posthac non videndum. Patebat etiam hinc magnitudo afflictionum. Quae ad ipsum Paulum pertinebant, Paulo per alios indicata sunt. [Conf. c. 21, 4. 11.]
- v. 24. οὐδενὸς) nullius rei adversae. ἐμαυτῷ, miki ipsi) quod ad me attinet. [c. 21, 13.] Phil. 1, 21. s. Abnegatio sui. ὡς, uti) scil. pretiosum duco. τελειῶσαι, consummare) Consummavit interjecto bene longo tempore. 2 Tim.

<sup>1)</sup> πλην ὅτι, nisi quod] Generatim vincula et afflictiones Paulo indicata sunt. V. g.

- 4, 7. 8. δοόμον, cursum) celerem. τῆς χάριτος, gratiae) N. T. τοῦ Θεοῦ, Dei) Hoc nomen magna vi iteratur. v. 25. 27.
- v. 25. οὐκέτι ὅψεσθε, posthac non videbitis) Sapienter hoc jam loco id inserit Paulus. Sic enim vehementius cetera animos movent. ὑμεῖς, vos) Sequitur declaratio, omnes etc. Rediit Roma in Asiam compluribus post annis apostolus: sed interea defuncti aliove delati sunt fere omnes isti. Sensus certe hic est: seio, ea mihi eventura, quae, citra singularem ductum divinum, eumque mirabilem, praecidant vobis facultatem videndi mei. Metalepsis, uti c. 21, 4.
- v. 26. διὸ, quapropter) Hoc deducitur ex v. 20. μαςτύρομαι, testor) Conscientia vestra mihi testis erit. Haec vis verbi medii. σήμερον, hodie) Hoc magnam declarandi vim habet. καθαρὸς, mundus) Haec cura debet esse valedicentis.
- v. 27. γαο, enim) Ergo qui subduxit, quae annunciare debuerat, non est purus a sanguine auditorum.
- v. 28. προσέχετε, attendite) Hanc curam a me in vos devolvo. v. 31. έαυτοις) primum, vobis, deinde gregi. — το πνεύμα το άγιον, Spiritus sanctus) Spiritus sanctus mediate, per Paulum eos constituit. conf. c. 14, 23. Sed quae non est vere a Spiritu S. facta vocatio, ne mediata quidem dici meretur. — ἐπισχόπους, episcopos) Hoc tempore appellatio episcoporum nondum erat solennis et propria: sed valet h. l. id, quod etymi vis postulat, et competit in omnes presbyteros, quorum vocabulum ex ecclesia Judaica magis solenne erat. Postea Timotheus et Titus, quos Apostoli modo quodam singulari praefecerant presbyteris, appellati sunt episcopi: neque tamen presbyteri non appellati etiam sunt episcopi Tit. 1, 7. 5. 1 Petr. 5, 2. 1. Phil. 1, 1. — την ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ecclesiam Dei) Alii την ἐππλησίαν πυρίου, multi cum versione Scluvonica, την ἐππλησίαν πυρίου nai Θεοῦ. Saepe Paulus ecclesiam Dei, in ep. ad Thess. Cor. Gal. Tim. appellat, nunquam ecclesiam Domini: neque omnino Dominum et Deum (particula et interposita) dicit. Manet ergo, ecclesiam DEI: quanquam si hoc loco ecclesiam Domini diceret Paulus, ex parallelismo V. T. esset ecclesia Jehovae. — ην περιεποιήσατο, quam acquisivit) Hic ergo grex est pretiosissimus. — ίδίου, proprium) Est enim sanguis Filii DEI. 1 Joh. 1, 7.
- v. 29. ἐγω, ego) Firma praedictio. εἰσελεύσονται, intrabunt) aliunde. Antitheton: ex vobis ipsis. v. 30. De utrovis genere pestium apud Ephesios vid. Ap. 2, 2. 6. μετά, post) Statim sub apostolorum abitum et obitum ecclesia magnam puritatis suae partem amisit, ut patet ex illorum praedictis, monitis et querelis. De Ephesia ecclesia vid. epp. ad Tim. et scripta Johannis. μετά την ἄφιξίν μου) Hesychius: ἄφιξις, ἔφοδος, παρουσία. Conf. Rom. 16, 19. not. neque unquam ἄφιξις discessum significat. Zosimus lib. 5., μετά την ὀνωρίου εἰς την ὁάβενναν ἄφιξιν, i. e. Honorio Ravenna Bononiam profecto. Eusebius lib. 6. Demonstr. evang. cap. ult. μετά την εἰς ήμᾶς ἄφιξιν (τοῦ χριστοῦ) ὁ νεως ἐπυρπολεῖτο. Sensus igitur est: primum venit Paulus: deinde venient lupi. conf. Joh. 5, 43. λύποι, lupi) Allegoria. μη φειδόμενοι, non parcentes) Μείωσις, i. e. perniciosissimi. Pastoris est φείδεσθαι parcere.
- v. 30. ἀποσπᾶν) abstrahere, a simplicitate erga Christum et ab unitate corporis. Character falsi doctoris, ut velit, ex se uno pendere discipulos.
  v. 31. γρηγορεῖτε, vigilate) Varbum pastorale. νύκτα ἕκαστον, nocte —
- v. 31. γοηγορείτε, vigilate) Verbum pastorale. νύκτα ξκαστον, nocte unumquemque) Haec magna vigilantia. [quae si apostoli est, quanto magis pastoris! V. g.]
- v. 32. τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, verbo gratiae ipsius) Descriptio evangelii. v. 24. τῷ δυναμένῳ, qui polest) Ref. ad Deo. Saepe Potentia DEI allegatur: nam de voluntate paterna certi sunt fideles; Potentiam experientur. Homines sancti optant; DEUS potest. Rom. 16, 25. Eph. 3, 20. Jud. v. 24. 2 Tim. 1, 12. ἐποιποδομῆσαι, superaedificare) DEUS per Paulum aedificarat: Deus etiam sine Paulo poterat superaedificare. δοῦναι, dare) Finis fidei. ἐν, in) Communio sanctorum. 2 Thess. 2, 1. ἡγιασμένοις, sanctificatis) Sic appellantur, Ju-

daeis oredentibus non exclusis, oredentes ex gentibus c. 26, 18. ideo dicitur ἐν in non σὺν cum, ut Ephesii includantur. Eodem sensu dicuntur κλητοὶ ἄγιοι νοcati sancti. Rom. 1, 7. 1 Cor. 1, 2. Credentes autem Judaei, gentibus non exclusis, dicuntur ἄγιοι sancti peculiariter. Rom. 15, 25. 26. 31. 1 Cor. 16, 1. 15. Eph. 2, 19. 3, 8. 2 Thess. 1, 10. Ps. 148, 14. vid. Rom. 11, 16. — πᾶσιν, omnibus) Horum notitiam et memoriam habebat Paulus permagnam. Omnes ergo complectitur.

v. 33. aegvolov, argenti) Altera pars valedictionis. Omnia expromit Pau-

lus. Sic Samuel, 1 Samuel 12, 3.

v. 84. αὖται, kae) callosae, ut videtis.

v. 35. πάντα — ὅτι) i. e. ut omnia, sic hoc quoque, quod etc. Si hoc non ostendissem, non omnia ostendissem. — ὑπέδειξα, ostendi) ipso exemplo. — ὑπίν, vobis) episcopis. Hos suo monet exemplo, comiter, sine praecepto. Ideo v. 33. non dicit, nullius vestrum, quod per se apertum erat; sed nullius scil. etiam auditoris. — τῶν ἀσθενούντων, infirmorum) in fide. 1 Cor. 9, 6. 22. — μνημονεύειν, recordari) cum ipso obsequio. — τοῦ λόγου, dicti) Sic cod. antiqui, et cum iis Latinus. Media lectio. Alii τὸν λόγου, plerique τῶν λόγων, ex alliteratione ad τῶν praecedens. μνημονεύετε τοῦ λόγου, Joh. 15, 20. — αὐτὸς) Ipse. — εἶπε, dixit) Sine dubio multa JESU dicta, memoriâ tenuere discipuli, quae hodie non leguntur. — μακάφιον) beatum, divinum. Dare, est beatum Deum imitari, et remuneratorem habere. Luc. 14, 14. — διδόναι, dare) Dationis divinae specimen, v. 32. — λαμβάνειν) accipere, quamvis licito modo. Alia mundi sententia est, a poëta veteri apud Athenaeum lib. 8. c. 5. his expressa senariis:

Δημοσθένης τάλαντα πεντήκοντ' έχει·
μακάριος, είπερ μεταδίδωσι μηδενί.
καὶ μετροκλής είληφε χρυσίον πολύ.
ἀνόητος ὁ διδοὺς, εὐτυχής δ' ὁ λαμβάνων.

v. 36. Deig, ponens) exardescente Spiritu, publice. c. 21, 5.

v. 37. lκανὸς, magnus) Tenerrimi et suavissimi affectus hîc regnant. Nullus liber in mundo paria facit cum Scriptura, etiam quod ad τὰ ἤθη καὶ πάθη mores et affectus spectat. — πάντων, omnium) Vel lacrumae, quantopere aetates hominum degenerent, argumento sunt. Olim et viri, et viri boni, ipsique heroës (vel inter gentes) ad lacrumandum faciles, etiam gregatim, Jud. 2, 4. s. 1 Sam. 30, 4.: nunc cum omnia sint effeminatiora, mulieribus tamen et pueris lacrumarum venia datur. De piis lacrumis pulcre disserit Joh. Hornbeck l. 6. Theol. pract. c. 8.

v. 38. οδυνώμενοι, dolentes) Quantus olim erit dolor, carere conspectu DEL

angelorum et electorum?

### CAPUT XXI.

v. 1. 'Αποσπασθέντας, avulsos) non sine desiderio magno, cum vi. — zei) Hoc pro κών, Attice dici, scribit Gaza.

v. 3. τύρον, Tyrum) ubi Christianos fore praedictum est Ps. 87, 4. Confer

cum illo Psalmo, de Philistaeis et Aethiopibus, Act. 8, 40. 27.

1) v. 4. ἀνευφόντες) iterum invenientes, cum quaesissemus. Modo erant soli, modo cum fratribus. — ἐπτὰ, septem) ut etiam sabbato ibi uterentur. Paulus festinabat, sed bono modo. — ἔλεγον, dicebast) Spiritus significabat, Paulo imminere vincula: inde rogabant discipuli eum, ne iret.

v. 5. ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι) Id plus est, quam si diceret ἐξηρτίσαμεν, explevimus. contigit, ut sine impedimento commoraremur Tyri. — τὰς ἡμέρας) dies, quos statutos habueramus. — σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις, cum mulieribus et liberis) magno numero, praeter morem mundanum. — ἔξω, extra) longa via, per urbem tantam. 2)

τὸν γόμον, vecturam] Ita frequenter ad externas mundi opportunitates regnum DEI se accommodat: at res mundanas in occulto ad regni sui progressus DEUS dirigit. V. g.
 ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν, ad litus] non pompae, sed valedictionis causa. V. g.

- v. 6. авпавациямов, valedicto) Hinc pendet et ascendimus, et redierunt.
- v. 7. του πλοῦν, navigationem) totam ex Macedonia. c. 20, 6. τοὺς) eos, quos ibi esse noveramus.
- v. 8. εἰς καισάρειαν, Caesaream) Hie inprimis Paulo vincula praedicuntur, quo venturus erat vinctus. c. 23, 33. τοῦ εὐαγγελιστοῦ, Evangelistae) c. 8, 5. 35. 40. ὄντος) qui erat e septem. c. 6, 5. Probabile est, Paulum nonnihil cum Philippo egisse de cura pauperum: v. 15. quanquam communio bonorum non fuerit, nisi Hierosolymis; nec duraverit, nisi ad dispersionem illam, de qua Cap. 8, 1.: quo tempore, quae in promtu erant, inter migrantes et manentes, pro ratione indigentiae divisa fuisse, existimare licet. Alias Philippus non potuisset inde discedere. ibid. v. 5. 40.
- v. 9. προφητεύουσαι, prophetantes) Has tamen non ita, uti Agabum, decuisset praedictio et repraesentatio vinculorum Pauli. Philippus evangelista: filiae prophetantes. propheta major est, quam evangelista. Eph. 4, 11.
- v. 11. αὐτοῦ) suas, non Pauli. Quo propius Paulus venit, eo expressior praedictio eum praeparat. λέγει της dicit.
- v. 12. παρεκαλοῦμεν, rogabamus) Paulus norat, in illa praedictione vim esse praecepti: comites et incolae non norant.
- v. 13. συνθούπτοντες, affligentes) Apostoli non plane fuere expertes humanorum affectuum. δεθηναι) vinciri. v. 11. έτοίμως έχω, paratus sum) Qui paratus est, ei leve onus est.
- v. 14. μή πειθομένου, non obsequente) Saepe movetur aliorum causa, qui sua non movetur. Hinc perspicitur constantia Pauli. ήσυχάσαμεν, acquievimus) Pia modestia. τὸ θέλημα, voluntas) Hanc agnoscebant Paulo cognitam.
- v. 15. ἐπισκευασάμενοι, parati) Sequior lectio, ἀποσκευασάμενοι, adventui congruens. Tum vero discedebant, eleemosynasque Hierosolymam portabant. c. 24, 17. Ea erat ἐπισκευή. Hesychius, ἐπισκευασάμενοι, εὐτρεπισθέντες.
- v. 16. καὶ) scil. τινές. πας' ὧ) Resolve: ἄγοντες ήμᾶς ποος μνάσωνα, πας' ὧ κτλ. ἀρχαίω, antiquum) Pulcrum elogium.
- v. 18. ἐπιούση, postero) sine mora. σύν ήμῖν, nobiscum) ut de consensu nostro constaret. Gal. 1, 2.
- v. 20. πόσαι μυριάδες, quod myriades) Conf. Jer. 3, 14. seqq. Apud hos omnes paulatim exspiravit circumcisio: et ex his sine dubio magna para commixta est cum gentibus, quae credidere. Quare semen Abrahae tot seculis non tanto numero, atque putares, periit.
- v. 21. κατηγήθησαν, auditu acceperunt) Non modo rumore, sed sermone magno, rem veram excedente, hoc eis persuasum est. τοῖς ἔθεσι, moribus) Judaicis.
- v. 22. rl oùv lori; quid ergo est?) Formula frequens. suveldeiv, convenire) ut audiant, quae Deus per te fecit. [et qualis sit doctrina tua. V. g.] v. 19. c. 14. 27.
- v. 23. λέγομεν, dicimus) Consilium hoc a prudentia spirituali, non carnali, profectum est. Ipse Paulus tale quiddam susceperat jam c. 18, 18. ήμιν, nobis) Erant igitur quatuor illi viri Christiani.
- v. 24. παραλαβών, assumens) tanquam eorum praecipuus. δαπάνησον ἐπ' αὐτοῖς, impende super illis) Magnum beneficium et magni zeli indicium censebatur, Naziraeis egenis sumtum sacrificiorum praestare. ΐνα, ut) Innuitur, qua in re Paulus paria cum viris illis facere debeat. Viri illi, sumtum nacti, potuere demum tonderi talem in finem. γνώσονται, cognoscent) ex ceremonis tam conspicua. πάντες, omnes) v. 22. οὐδέν ἐστιν) nihil est, falsum est. [Manifestae sunt antitheses v. 21. et 25. V. g.] καὶ αὐτὸς, etiam ipse) non modo alios non deterrens. Gentes non cogebantur: Judaei non prohibebantur circumcidere. Constr. cum φυλάσσων, custodiens.
- v. 25. ¿Ovov, gentibus) Antitheton ad Judaeos ipsumque Paulum. A paritate rationis id aeque ad Judaeos pertinebat, excepta conditione illius temporis.

— ήμεῖς, nos) ipsi. — κοίναντες φυλάσσεσθαι) Interjecta verba, μηδέν τοιούτον τηρεῖν αὐτούς, εί μή, periphrasin sapiunt. 1) Non habent antiqui.

v. 26. τότε, tunc) Magna facilitas. — διαγγέλλων) professus. — την ἐππλή-

Quosiv, expletionem) futuram. v. 27. Num. 6, 9. 13.

v. 27. αί έπτα) αί habet vim relativam ad dies illos, de quibus v. 26.

v. 29. σὖν αὖτῷ, cum eo) Soliciti esse debemus, sed non nimis soliciti, in conversatione sancta, quamlibet parum placitura improbis. Paulus Trophimum non introduxit in templum; neque eum tamen plane vitavit Judaeorum causa. — ἐνόμιζον, putabant) Zelotae putantes saepe errant.

v. 30. αί θύραι, januae) ne templi tutela uteretur Paulus.

v. 31. ἀποκτείναι, interficere) verberibus v. 32. — ἀνέβη, ascendit) in turrim Antoniam, ubi Romanorum solebat esse praesidium et castra. — φάσις, fama) subita.

v. 32. ἐξαυτῆς, statim) Putabat, periculosam moram esse. v. 38.

v. 33. ἐπελάβετο, apprehendit) Haec captivitas Paulo et praesidio fuit, et occasionem attulit evangelizandi tutius, contra omnem tumultum, c. 22, 22., et plane ibi, quo alias non patuisset aditus. v. 40. — cap. 28, 31. — ἐπυνθάνετο, interrogabat) turbam, promiscue, ut in primo aditu. v. 34. — τίς, τί, quis, quid) Duo capita percontandi, et de sanctis et de improbis.

v. 34. παρεμβολήν) castellum, quod Romana praesidia tenebant.

v. 35. συνέβη, accidit) Verbum auxiliare, affine τῷ ἐγένετο factum est.

v. 36. yao, enim) Vis et impetus patet ex clamore.

- v. 37. μέλλων, cum in eo esset) Praesentissimo sapientiae coelestis ductu Paulus hunc aptissimum orationi capit locum. εἰ ἔξεστί μοι; licet mihi?) Modeste alloquitur.
- v. 38. οὐκ ἄρα; nonne) Tribunus militum ita colligebat: Paulus Graece loquitur; ergo est Aegyptius. [Inde ab Alexandri M. temporibus in Aegypto florebat lingua graeca. V. g.]

v. 39.  $\mu \hat{\epsilon} \nu$ )  $M \hat{\epsilon} \nu$  ineunti sermoni  $\dot{\eta} \theta o c$  addit. c. 22, 3. 2) 3)

## CAPUT XXII.

- v. 1. \*\*\*Ilartéges, patres) Aderant etiam antistites et senes. vvvl, musc) Hactenus per tumultum non audierant. Respicit apologia ad c. 21, 28. nam ut ibi, ita hîc quoque, mentio fit de persona Pauli, v. 3. de populo et de lege, v. 3. 5. 12. de templo, v. 17. de docendis omnibus, v. 15 17. 21. deque veritate doctrinae: v. 6. ss. agitur autem nervose, angusto tempore.
- v. 2.  $\tau \tilde{\eta}$   $\xi \beta q \alpha \tilde{\imath} \delta \iota$ , Hebraea) Multi videntur antea nescisse, de viro agi, qui vel hebraice sciret.
- v. 3. ἐγωὶ, ego) Hac apologia refutatur clamor ille, de quo c. 21, 28. Maximis de causis et singulari ratione Paulus de se ipso tam multa dicit h. l. et c. 26, 4. s. conf. 1 Petr. 2, 9. μἐν, quidem) Sequitur δὲ, sed, v. 6. ἀνῆρ, vir) Singularem habet ἐνάργειαν et evidentiam hic sermo. παρὰ τοὺς πόδας, ad pedes) Vicissim doctor est a capite discipuli. 2 Reg. 2, 3. Doctor sedet: discipulus inferiore loco sedet, aut stat. aliquando etiam procubuere discipuli. ἀκρίβειαν, veritatem) rationem exquisitam, Pharisaeorum propriam, c. 26, 5. ζηλωτής τοῦ θεοῦ, studiosus Dei) ζηλωτής verbum μέσον est in utramque partem. ζηλωτής θεοῦ studiosus DEI dicitur, uti ζῆλος θεοῦ studium in Deum, Rom. 10, 2. Uterque locus quiddam ex mimesi habet: nam Judaei putabant, se tantum tribuere

Hinc lectio brevior, utut in Ed. maj. pro infirmiori declarata, per marginem Ed. 2. firmioribus accensetur. Et Vers. germ. exprimit quidem periphrasin istam, sed uncis inclusam. E. B.
 λαλήσαι, loqui] Quanta prudentia extemplo Apostolus rerum opportunitate usus est!

Ubicunque multitudinem conspexit, verba faciendi cupiditas eum invasit. c. 19, 30. V. g.
3) v. 40. ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν, super gradibus] Quantum Paulo commodum captivitas sua sub ipsum initium conciliavit. V. g.

Deo, quantum detraherent Jesu Christo. — καθώς, sicul) Argumentum concilians. — ύμεῖς, vos) c. 21, 28. 36.

- v. 4. ταύτην, hanc) Christianam. Primum indefinite loquitur. δεσμεύων, vinciens) Verbum opportunum, a vincto adhibitum.
- v. 5. μαφτυφεῖ μοι, testatur mihi) Posse eum testari, patebat: velle eum, Paulus non dubitat. hinc benigne loquitur. Gravius postea, c. 26, 5. ἀδελφούς, fratres) Judaeos. c. 2, 29.
  - Ψ. 6. 1) περί μεσημβρίαν, circa meridiem) Omnia facta sunt liquido.
- v. 10. rérantal soi, ordinatum est tibi) Ordinatio divina est sphaera piorum: quicquid agunt, ordinationis illius repraesentatio est.
- v. 12. κατοικούντων, habitantibus) Subaudi, ibi, ut c. 13, 1. Ananiam bene norant. Habitantes hi videri possint opponi Judaeis circumeuntibus. c. 19, 13.
- v. 14. ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, Deus patrum nostrorum) c. 3, 13. not. προεχειρίσατό σε, constituit te) Confirmat Ananias, hanc apparitionem Paulo obtigisse ex gratia, non ex ira. τὸ θέλημα αὐτοῦ) voluntutem suam, justam, quae proposita est in Christo. c. 20, 27. Joh. 6, 38. s. ἰδεῖν τὸν δίπαιον, videre Justum) Singulare beneficium. Christus semper justus, et nunc plane etiam ab alieno peccato, quod ei fuerat impositum, immunis est. Hebr. 9, 28. Hunc post accessum ad Patrem 1 Joh. 2, 1. nunc non videmus. Joh. 16, 10. et tamen conspectus est Paulo. Justus autem; quia omnem Patris voluntatem explevit per se, et explet in nobis. Haec ejus justitia est summa evangelii, cujus testis fit Paulus. Hunc Justum vidit Paulus etiam deinceps. v. 18. c. 26, 16.
- v. 15. μάρτυς, testis) ex visu et auditu. v. 14. πάντας, omnes) etiam gentes.
- v. 16. τι μέλλεις; quid moraris?) Celeriter, inquit, contende a dolore ad pacem. ἀπόλουσαι, abluere) baptismo suscepto.
- c. 17. υποστρέψαντι, revertenti) Primus Pauli reditus memoratur c. 9, 26. Hunc dativum excipit genitivus, προσευχομένου μου, cui respondet ablativus, orante me, majorem habens conjunctionem cum ecstasi. ἐν τῷ ἰερῷ, in templo) Ostendit, se legitimum honorem habere templo.
- v. 18. αὐτον, eum) Jesum. v. 8. σπεῦσον, festina) propter insidias tibi structas, et quo citius praedices alibi. οὐ παραδέξονται, non recipient) Ταπείνωσις. i. e. repugnabunt testimonio tuo.
- v. 19. avroi, ipsi) Paulus existimavit, conversionem sui tam efficax esse argumentum, quo etiam Judaei moverentur: sed Dominus respondet, gentes potius commotum iri.
- v. 20. καὶ αὐτὸς, etiam ipse) Conversus retinet humilem memoriam peccatorum, eaque semper confitetur.
- v. 21. els lorn, in gentes) Innuit, quamvis non directe, etiam ad Romanos nuncium de Jesu Christo pertinere.
- v. 22. τούτου, hoc) de gentibus. Neque de JESU libenter audiebant. γης, terra) Indignum statuunt, quem terra ferat.
  - v. 23. πονιοφτόν βαλλόντων, pulverem jacientibus) vehementissimo animi aestu.
- v. 24. αγεσθαι, duci) a gradibus. μάστιξιν ανετάζεσθαι, flagellis ex eo quaeri) ut quam celerrime confiteretur. ἐπεφώνουν, acclamarent) Acclamare dicuntur auditores verba facienti. c. 12, 22.
- v. 25. προέτειναν, protenderunt) quo planius expositum esset Pauli tergum ad verbera. Hic actus protendendi nec centurioni, qui tantummodo adstabat, nec tribuno, qui ne adstabat quidem, adscribitur; sed iis, de quibus v. 29. initio. τοῖς ἐμᾶσιν) loris, quibus eum adstringebant, plagis excipiendis aptantes. Μάστιγες, flagella intentabantur, sed ab iis differunt ἐμάντες lora, ad ligandum eum, qui flagellis explorabatur. ἄνθρωπον βωμαῖον, hominem Romanum) Facinus

<sup>1)</sup>  $\mu \alpha$ , mihi] Egregia res, cum quis conversionem suam recte valet enarrare. Multi sic lucrifiunt, nisi indurati fuerint ultra modum. v. 19. V. g.

erat, ut Cicero ait, vincire civem Romanum: scelus, verberare. Adversus vincula v. 29. jus civitatis non allegavit Paulus, nam haec praedicta erant; allegavit adversus verbera, ut corpus vitamque tueretur, evangelium posthac praedicaturus.

— καὶ, et) et quidem. — ὑμῖν, vobis) Emphasis. Nam nusquam licebat.

v. 26. τῷ χιλιάρχῷ, tribuno) qui abfuerat. — γὰρ, nam) Imo majores sub-

erant causae videndi, v. gr. quod esset servus DEI.

v. 28. êyw dê nal, ego vero etium) Parrhesia Pauli.

v. 29. 1) ἐφοβήθη, timuit) ob magnam poenam. — καὶ ὅτι) Hoc pendet non ab ἐπιγνοὺς, sed ab ἐφοβήθη.

v. 30. κατηγοφεῖται, accusaretur) Accusationem adhue nullam audierat, sed aliquam subesse intellexerat. — ἔλυσεν, solvit) aliquantisper: nam c. 23, 18. iterum vinctus dicitur. conf. c. 24, 27. 26, 29. — ἐκέλευσεν, jussit) Adeo imminuta erat auctoritas populi. — συνελθεῖν, convenire) in locum solitum. — καταγαγών, deducens) ex castris in urbem inferius sitam.

## CAPUT XXIII.

- v. 1. 'Ατενίσας, intuens) vultu bonam conscientiam profitente; exspectans etiam, num quis antistitum aliquid esset interrogaturus. έγω, ego) Hac protestatione consecutus est, ut nil sibi pristinarum rerum crimini dari; sed illud, quod v. 6. fin. dicturus erat, tanquam unica suae captivitatis causa allegari posset. c. 24, 21. συνειδήσει, conscientia) c. 24, 16. 2 Cor. 1, 12. Loquitur Paulus praecipue de statu suo post conversionem. nam de statu pristino nemo ei controversiam movebat. Et tamen in pristino quoque statu, quanquam in errore versabatur, conscientiae fuerat obsecutus, neque quidquam commiserat, eur in foro externo reus fieret. Nunc, quum bona vetera non abjecit, sed meliora accepit, ex praesenti statu lux in pristinum sese refundebat. τῷ Θεῷ, Deo) quanquam non omnes homines id probarent.
- v. 2. δὲ, autem) Nemo quamvis iniquus indigne ferre debuerat Pauli sermonem. Plura dicturum interpellat. [vel et mendacii conatur arguere. V. g.] ὁ ἀρχιερεύς, summus sacerdos: non e multis, de quibus c. 22, 30. ἐπέταξε, jussit) sine ulla causa. αὐτῷ, sibi) Ananiae. στόμα, os) velut indigna loquentis.
- v. 3. τύπτειν μέλλει, percutiet) Talio praedicitur. τοῖχε κεκονιαμένε) Paries dealbate, foris calcem albam, intus lutum habens. calx, species et color justitiae; intus, injustitia. Calcis illius albedine praestrictos habebat oculos ipse pontifex, ut injuriam prae jure amplecteretur. Fortasse etiam canos capillos aut albam vestem habuit. καλ, etiam) καλ in ipso sermonis corripientis initio valet ergo: sed hîc, sub initium, quoque valet proprie. tu quoque, non modo ceteri; tu, qui defensor legis vis videri.
  - v. 4. τοῦ Θεοῦ, Dei) Sanctitatem pontificis obtendunt.
- v. 5. oùx ỹôtiv, nesciebam) Paulus, quamvis complures annos abfuerat, c. 24, 17., tamen norat principem sacerdotum, c. 22, 5., cum etiam ceteros nosset, v. 6., et, si ignorasset, ex ipso eum loco, quo sine dubio sedebat, adstantiumque numero, nunc nosse poterat: neque ita tumultuarius erat consessus, ut locum pontifex non insignem caperet. Itaque, nesciebam, modeste dictum, interpretere, non veniebat mihi in mentem. sic, haud scio, 1 Cor. 1, 16. conf. ibid. c. 12, 2. not. et cap. 15, 34. not. Phil. 4, 15. Luc. 9, 55. 2 Sam. 19, 22. Lev. 5, 4. Convenientissime haec locutio varium ¾90ç apostoli exprimit, partim respectu adstantium, quos ita mitigavit, praesertim addita appellatione fratrum, et allegato interdicto Mosis de non maledicendo principibus: partim respectu Ananiae; cujus ratio et jussus quemvis potius, quam sacerdotem summum indi-

<sup>1)</sup> εύθεως, statim] Si quid contra filiorum DEI quendam moliris; confestim, ubi talem esse resciveris, desiste. V. g.

caret: partim respectu ipsius Pauli, quem commotio singularis elevarat in Spiritu interius, qua perfunctus mox ad commune illud de non maledicendo principibus sese recepit. Tali ratione Paulus saepe de iis, quae divinitus agebat, per modestiam sie judicabat et loquebatur, quasi humanitus facta essent. vid. Rom. 15, 15. 1 Cor. 9, 17. s. 2 Cor. 11, 8. s. cum annott. Libertatis hujus causam attingimus in notis ad 1 Cor. 7, 25. Porro ex eo, quod diximus, etiam illud liquet, quomodo Paulus eum, quem duntaxat judicem sedere norat, salva lege, quae universe de principibus agit, sie alloqui potuerit.

- 1) v. 6. Expass, clamavit) aperta confessione, ut omnes in turba audirent. c. 24, 21. Hie in bonam partem valuit illud: Divide et impera. Non usus est Paulus calliditate rationis aut strategemate dialectico; sed ad sui defensionem simpliciter eos invitat, qui propius aberant a veritate. — φαρισαῖός είμι, Pharisacus sum) ex disciplina pristina; et etiamnum, quod attinet ad fidem resurrectionis. -- νίὸς φαρισαίου) νίὸς φαρισαίων habent alii, quorum testimonium Tertulliani corroborat antiquitas 2). Filium autem pharisaeorum Paulus se appellat, non praeceptores innuens, quo sensu tautologia esset, Pharisaeus, pharisaeorum filius; neque Paulus plures praeceptores memorat, c. 22, 3., sed unum Gamalielem: verum quod parentes vel patrem et avum aut proavos, pharisaeos habuisset. conf. 2 Tim. 1, 3. Tali modo Climax est, Pharisaeus, pharisaeorum filius. — ἐλπίδος και άναστάσεως, spei et resurrectionis) εν δια δυοίν. nam resurrectionem sperabant. — ἐγωὰ κοίνομαι, ego judicor) Praesenti judicio, cujus praesidem Ananias agit, inquit Paulus, eo res devenit, ut spes et resurrectio mortuorum impugnetur. Antecessores Ananiae, Sadducaei fuerant, c. 5, 17. et nunc etiam ipse Sadducaeus erat. Plus viginti jam annis a resurrectione J. C. elapsis non tam indesinenter praeconium de J. C. ejusque resurrectione, quam ipsum dogma de resurrectione mortuorum, pridem ipsis invisum, insectabantur, uti jam illi quidem fecerant cap. 4, 2. pharisaei autem a fide christiana, in hac parte, propius remoti erant. Itaque Paulus eos sibi conciliat, Sadducaeis eo magis frementibus. ergo tum status est factus controversiae, quem Paulus serio et constanter deinceps memorat. cap. 24, 15. 21. 26, 6. s. 28, 20.
  - v. 7. το πληθος, multitudo) assessorum, utrivis sectae adsentientium.
- v. 8. μήτε πνεῦμα, neque spiritum) Spiritus angelo oppositus, dicit hîc spiritum hominis defuncti. conf. v. 9. not. Matth. 14, 2. Luc. 24, 37. όμολογοῦσι) agnoscunt. τὰ ἀμφότερα, utraque) Alterum horum est resurrectio, alterum angeli aliique spiritus. Congruit differentia particularum μηδὲ, μήτε, non vero, neque, quarum illa negationi addit vim adversativam, haec copulativam.
- v. 9. πραυγή μεγάλη, clamor magnus) turpiter. γραμματείς, scribae) Quaelibet secta habet literatos, et idiotas: illi solent esse os partis suae. πνεῦμα, spiritus) Resurrectionem defendebat Paulus; nunc etiam caput de spiritibus urgent pharisaei contra Sadducaeos. ἐλάλησεν αὐτῷ, locutus est ei) Ex sermone Pauli accipiunt, quod arridet: coll. c. 22, 6. s. cetera abjiciunt. ἢ ἄγγελος, aut angelus) Hoc non dixit Paulus; sed pharisaei addunt adversum Sadducaeos. Hic praeciditur sermo: sciteque refert Lucas scribarum verba per tumultum abrupta, suspensa apodosi ad particulam εl, si, uti ad κᾶν, etsi. Luc. 13, 9. [Αροείορεσείε. Not. crit.]
- v. 10. ὁ χιλίαςχος, tribunus) Quid putes militem de rixa tanti collegii cogitasse? Pejora deinde auditurus erat. v. 21. ὑπ' αὐτῶν, ab illis) Alii defendebant, irruebant alii.
- v. 11. τῷ δὲ ἐπιούση νυπτὶ, sequenti autem nocte) Quum ad summum venere perioula, tum maxime Dominus se aperit cum solatio suo. Promissiones divinae, ut populo in V. T. sic sanctis singulatim datae sunt maxime tum, quum omnia eis videri possent desperata. conf. v. 16. c. 27, 23. 2 Tim. 4, 17. —

<sup>1)</sup> γέγραπται, scriptum est] Ex. 22, 28. V. g.

<sup>2)</sup> Non Editionis maj., sed Edit. 2dae marginem sequitur Gnomon, cum Vers. germ. E.B.

δ κύριος) Dominus, Jesus. Quod Paulus in spiritu sibi proposuerat, c. 19, 21, id nunc maturo tempore confirmat Dominus. Accessit declaratio tertia per angelum DEI, c. 27, 23. Atque ab hoc capite 23. summa hujus libri versatur in testimonio apostolico Romae per Paulum peracto. 2 Tim. 4, 17. Quodsi principatus Petrini defensores hoc vel totum vel ex dimidia duntaxat parte Petro adscriptum invenirent, quam id urgerent? — διεμαφεύφω, testatus es) maxime diebus proximis. — ἱερουσαλημ, ξώμην, Jerusalem, Romae) Duae metropoles orbis. — δεῖ, oportet) Periculum in oculis DEI est nihil. Ipsa impedimenta prosunt. — καὶ, etiam) Habenti dabitur. — εἰς ξώμην, Romae) Promissio in longinquum, complectitur omnia citeriora. Paulus Romae testabitur: ergo Romam veniet: ergo Judaeorum insidias et maris discrimina et viperae noxam effugiet.

v. 12. léyovee, dicentes) summa temeritate, etiamsi justam habuissent cau-

sam. quam perplexi erant, quum perficere non possent?

v. 14. τοις ἀρχιερεύσι, ad principes sacerdolum) quorum tamen erat prohibere. — μηδενός, nihil) neo cibi nec potus.

v. 15. ὑμεῖς, vos) Hue annectitur illud, cum synedrio. Fraudem et vim conjungunt. — ἐμφανίσατε) seil. ἑαυτούς. coll. v. 22.

- v. 16. ἀκούσας, audiens) Rem minus occulte gerebant, non putantes fore, qui rem Paulo aut tribuno deferret.
- v. 17. ενα) unum; nam plures erant. χιλίαςχον, tribunum) Huic ipsi dicere tutius erat.
  - v. 19. ἐπιλαβόμενος, prehendens) ut fiduciam adolescentis confirmaret.
  - v. 21. μή πεισθής) ne morem gesseris. Ετοιμοι, parati) ad occidendum.
- v. 23. δεξιολάβους διακοσίους, stipatores ducentos) Sive δεξιολάβους legas, sive, ex uno codice vetustissimo, δεξιοβόλους, ignotum est militum genus, de quorum utrovis paucula notavit Grotius. Eo magis mirere, ducentos eorum hic parari jussos. Arabs apud Erpenium et Ludovicum de Dieu habet octoginta. Si alii testes ad Arabem accesserint, διακοσίους ex praecedentibus irrepsisse videri possit. Certe contra plus XL zelotas multo major numerus militum excitatus est.
- v. 24. πτήνη τε παραστήσαι, et jumenta parare) A stilo recitativo hie venitur ad relativum, contra ac versu 22. nam in recitativo diceretur διασώζητε salvum perducatis, non διασώσως salvum perducerent. Convenit autem stilus relativus cum re ipsa; quod tribunus non statim significaret, quae esset profectionis causa. ἐπιβιβάσαντες, imponentes) Semel equitasse scribitur Paulus; nec sua sponte conf. c. 20, 13. ήγεμόνα, praesidem) Subjungitur in Latinis recentioribus: Timuit enim, ne forte ruperent eum Judaei et occiderent, et ipse postea calumniam sustineret, tanquam accepturus pecuniam. Et sic Biblia Germanica Moguntiae A. 1462. excusa, omissis his verbis, tanquam accepturus pecuniam.

v. 25. ἐπιστολήν περιέχουσαν τὸν τύπον τοῦτον) 1 Macc. 15, 2., ήσαν (ἐπιστολαὶ) περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦτον. — τύπον) exemplum. Hoc sine dubio Latine scriptum et in archivis Romanis servatum Romanos postea de veritate historiae apostolicae, hanc cum legerent, convicit.

- v. 27. τον ἄνδοα, virum) Sic appellat, honoris causa, iterum v. 30. ἐξει-λόμην, eripui) De verberibus tacet Lysias. Eadem arte Festus utitur, cap. 25, 20. 25. μαθών, ut didici) Non didicit antea, sed postea.
- v. 30. μηνυθείσης) Hinc, ut ex verbo nuncupandi, pendet infinitivus μέλλειν.

  1) v. 34. ἐκ ποίας, ex qua) Civis Romanus erat Paulus: ideo quaerit Felix de provincia.
- v. 35. διακούσομαι, andiam) Beatius fuisset, audire quamprimum. φυλάσσεσθαι, custodiri) Sic Paulo tempus obtigit, quo posset quiete orare et meditari.

<sup>1)</sup> v. 33.  $\epsilon l_s \tau \dot{\eta} v \times \alpha \iota \sigma \dot{\alpha} \rho \epsilon \iota \alpha v$ , Caesaream] In hac metropoli Pauli commoratio insigne evangelio subsidium attalit. Ceterum inter medios ipse gentiles constitutus h. 1. fuit atque peregrinos. V.~g.

## CAPUT XXIV.

- v. 1. Πέντε, quinque) Properant. Intervenisse videtur sabbatum. ἀνανίας, Ananias) infensus Paulo. ψήτορος, oratore) Hoc uno in tota scriptura loco rhetor et rhetoris nomen occurrit. τερτύλλου, Tertullo) Videtur fuisse Italus. ἐνὲφάνισαν) Intransitivum. c. 25, 2. 15. 23, 15. 2 Macc. 3, 7. 11, 29.
  - v. 2. πληθέντος, vocato) benigne. non ducebatur, uti c. 25, 6.
- v. 3. πολλής, multa) Oratio plane dissimilis Paulinae, verae, modestae, ac solidae sine fuco. Felix erat homo flagitiosus et Judaeis exosus. εἰρήνης) Pax, bonum maxime optandum in republica. κατορθωμάτων) Verbum per se grande; quod Tertullus ex philosophia sumsit: quare non additur epithetou. Sequentur alia ejusdem commatis. προνοίας, providentiae) Hoc vocabulum saepe diis tribuerunt.
- v. 4. &t, autem) Innuit, plura dici potuisse in laudem Felicis. Versu 3. subaudias quidem.
- v. 5. εὐρόντες) pro εὕρομεν. ἄνδρα λοιμον) Sic 1 Macc. 15, 3., ἄνδρες λοιμοί. στάσεις) Sic codd. opt. 1) Alii στάσιν, Invidiosum inter Romanos et Judaeos verbum, seditio. πρωτοστάτην) principem. ναζωραίων, Nazarenorum) Christianorum ex Domini cognomine cognomen, quod Paulus non recusat. v. 14.
- v. 6. ¿neloade, conatus est) Verbum hoc de conatu vel mero vel efficaci potest accipi: aptum igitur erat ad calumniam.
  - v. 8. παρ' ου, abs quo) i. e. a Paulo.
- v. 9. συνεπέθεντο) Appositum verbum. τὰ ἔθνη τὰ συνεπιτιθέμενα συνεπέθεντο εἰς κακά. Zach. 1, 15. Et sic alibi. Pauci h. l. συνέθεντο. φάσκοντες, dicentes) simulata gravitate.
- v. 10. <sup>2</sup>) νεύσαντος, innuente) Gestus, gravitati judicis congruens. ἐπ πολλῶν ἐτῶν, ex multis annis) sex septemve. Bonam causam habenti optata est judicis peritia. c. 26, 3. πριτήν, judicem) Non assentatur Paulus. εὐθύμως) Ita cod. vetusti. Deinde codices recentiores, εὐθυμότερον <sup>3</sup>).
- v. 11. δεκαδύο, duodecim) Demtis quinque, de quibus v. 1., erant septem dies: et de his septem vid. cap. 21, 17. 18. 26. 27., ubi expendatur verbum ξμελλον, et sensus est: cum ea flerent, quae Paulus v. 26. susceperat. porro cap. 22, 30. 23, 11. 12. 32. ἀνέβην, ascendi) Caesarea. Ex Caesareensibus cognoscere Felix poterat.
- v. 12. leçõ, templo) Refutat Tertullum. v. 6. adde v. 18. ἐπισύστασιν) Decompositum. In templo frequens erat populus: eam frequentiam non cumulavit Paulus. συναγωγαίς, synagogis) Hierosolymitanis cap. 26, 11. κατά την πόλιν, in urbe) Jerusalem. v. 11. κατά, cum articulo, non habet vim distributivam.
  - v. 13. vũv, nunc) primum.
- v. 14. όμολογῶ, confiteor) Verbum forense, idemque sacrum, opportune adhibitum. Confessio ingenua, voluntaria, plena, de fide; hoc versu: de spe, v. seq. de amore v. 17. Huic confessioni qui accedunt, eadem injuria, qua Paulus, haereseos accusantur. όδον, viam) Fatetur se esse de iis, quos Tertullus Nazoraeos appellarat. λέγουσιν αῖρεσιν, dicunt haeresin) Hanc appellationem Paulus corrigit, non quo tum esset odiosa, sed quod non satis digna. αῖρεσις, secta, est humani arbitrii; via, divinitus praescripta. Dixerat, quantum satis fuisset ad defensionem: sed nunc, ansa scite capta, confessionem addit. πα-

<sup>1)</sup> Itaque et h. l. margo Ed. 2. ab Ed. maj. recedit, et cum crisi recentiori conspirat Vers. germ. E. B.

<sup>2)</sup> ο παύλος, Paulus] Simplici narratione infringit Paulus exaggeratam accusationers.

<sup>3)</sup> Inde lectio εὐθύμως, olim signo 8 notata, in margine Ed. 2. ad signum β elevata est, consentiente Vers. garm. E. B.

- τρφώρ, patrio) Confutat Paulus praejudicium novitatis. νόμον, lege) Iterum refutat Tertullum. v. 6. γεγραμμένοις, scriptis) de Jesu Nazareno. v. 5.
- v. 15. ἔχων, habens) Id plus, quam προσδέχονται, exspectant. διπαίων τε καὶ ἀδίκων, justorum aeque atque injustorum) Opportuna distributio. nam in foro dicebat.
- v. 16. ἐν τούτω, in hoc) hanc spem dum habeo. αὐτὸς, ipse) ego; quicquid illi faciunt. ἀσκῶ, studeo) Hoc verbum, cum illo, haeresin, allegoriam facit. Utrumque in historia philosophica obvium. πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ad Deum et homines) Congruit, quod sequitur: eleemosynas et oblationes.
- v. 17. πλειόνων, plures) Qui diu abfuit, non potuit res novas moliri: debuerat autem humanius excipi, praesertim eleemosynas facturus.
- v. 18. ἐν οἶς, in quibus) scil. rebus, studiis. ὅχλου Φορύβου) Ἦχος, turba hominum: Θόρυβος, turba rerum. ὅχλος est aliquid magis fortuitum: Θόρυβος, turba, vehementius quid et cum proseresi tentatum notat. τινὲς δὲ) Δὲ est genuinum, per codices plurimos. Subaudi, εἶδον, viderunt.
- v. 19. ovs, quos) Nunquam majores soloecismos mundus etiam contra suas leges committit, quam in persequenda fide.
  - v. 20. στάντος μου) quum steti. Statio illa memoratur c. 22, 30.
- v. 21. neel) de, resurrectione mortuorum nunquam non Paulus mentionem injicit.
- v. 22. ἀνεβάλετο, distulit) Consilia dilatoria, tuta mundo in rebus divinis. ἀπριβέστερον, accuratius) Per hos praesides accurata notitia rei Christianae Romam perlata est.
- v. 23. τηφείσθαι, servari) tutum praestari. ανεσιν, requiem) Sic potuit propagare evangelium. Id moleste ferebant Judaei; neque impedire poterant.
- v. 24. παραγενόμενος, adveniens) in praetorio Herodis, ubi captivus tenebatur Paulus, coll. Act. 23, 35.; Felix autem non videtur ibidem fuisse, sed peculiarem domum habuisse. τῆ γυναικὶ, muliere) Accuratus sermo. Non erat haec legitima uxor, sed, relicto priore marito, Felici nupserat. loυδαία, Judaca) ex familia Herodum. Vid. Joseph. 1. 20. ant. c. 5.
- v. 25. διαλεγομένου, disserente) Paulus non curavit se insinuare per curiosos discursus. Cum sermone de fide in Christum conjunxit etiam, quae dicenda essent ad Judicem Felicem, et ad eundem Felicem atque Drusillam. [quae ne legitima quidem Felicis uxor fuit. V. g.] τοῦ) Articulus, non primo et secundo, sed tertio capiti ex iis, quae hîc enumerantur, additus, epitasin habet. μρορδος γενόμενος, expavefactus) Veritas facit, ut Felix etiam vinctum revereatur. [Ecquis non expavefiat? expavefactus vero ad poemitentiam et fidem compelli se patiatur, ut amori cedat pavor? V. g.] τὸ νῦν ἔχον, in praesenti) Tale praesens in hac vita neglectum, singulos olim damnatos rodet. Periculosa dilatio. καιρὸν δὲ λαβών) Pro λαβών plerique soripsere μεταλαβών, ex alliteratione ad μετακαλέσομαι 1). LXX, Ps. 75, (74,) 3., ὅταν λάβω καιρόν. [Id ipsum tempus opportunum fuerat. V. g.]
- v. 26. ἐλπίζων, sperans) Mala spes: oculus nequam. χεήματα, pecunium) quam tot Christiani amore Pauli collaturi forent. conf. v. 17. 23. Sic thesaurum evangelii omisit infelix Felix.
- v. 27. διετίας, biennio) vinculorum. Felicis munus coepit ante vincula, Pauli, anno interjecto: quanquam gradatim Judaeae potitus est. unde Paulus Act. 24, 10. recte dicere potuit, eum ex multis annis judicem esse huic populo. conf. Ord. temp. p. 285. Ναβε, nactus est) invitus, ut colligi potest ex v. 10. 24. χάριτας καταθέσθαι, gratificari) ut Judaeorum gratia prosequere-

Hinc margo Bengelii recentior praefert λαβών, quod antiquior lectionibus minus firmis accensueral. E. B.

tur decedentem. sic χάριν καταθέσθαι, c. 25, 9. φιλίαν καταθέσθαι, 1 Maco. 10, 23. Homines mundani, sibi invicem gratificaturi, manus porrigunt adversus ea, quae DEI sunt. cap. 25, 9.

## CAPUT XXV.

v. 1. Τρεῖς ἡμέρας) triduum; sat cito.

v. 2. ἐνεφάνισαν, apparuerunt) Tantis temporum intervallis non cessat Judaicus zelus. v. 24. Tanto justius complexus est Paulus gentes. — παρεκάλουν, rogabant) Hinc pendet ὅπως ut v. 3.

v. 8. εἰς ἱερουσαλήμ, Jerusalem) ubi Festus erat jam.

- v. 4. ἀπεκρίθη, respondit) Festi studium in tuendis Regalibus Paulo inservit. Scite exprimit Lucas animum procuratoris novi adeoque insolentis. ἐν τάχει, celeriter) Vid. v. 6. μέλλειν ἐκπορεύεσθαι) exiturum, ad jus dicendum.
- v. 5. δυνατοί) qui valent, ad iter faciendum. ήθος urbanum Festi exprimitur, respondentis Judaeis, molestiam viae causantibus. συγκαταβάντες, deseendentes simul) mecum. Forum non sequitur actorem. εἶ τι, si quod) Non simpliciter credit Judaeis. v. 10. fin. ἐν τῷ ἀνδοὶ, in viro) Sic Lat. cum codd. opt. τουτφ additum a recentioribus.
- v. 6. οὐ πλείους ὀκτω ἢ δέκα) non amplius, quam octo aut decem, habet Latinus. Atque huic lectioni suffragantur vetusti codices Graeci, cum versione Coptica. Proba locutio ¹). sic, οὐ πλείους ἡμέραι δεκαδύο κτλ. c. 24, 11. 4, 22. 23, 13. Alii omittunt οὐ, vel etiam ὀκτω, vel οὐ πλείους. Octo aut decem dies, sat breve tempus (v. 4.) pro commoratione novi praesidis in urbe Jerusalem. Intra id tempus non commode poterat Pauli causam tractare.
- v. 7. περιέστησαν, circumsteterunt) periculum intentantes. πολλά, multa) Ubi multa colliguntur crimina, saepe ne unum quidem verum est. καὶ βαφέα, et gravia) Ea quae fuerint, significatur v. seq. φέροντες, ferentes) cum clamore. v. 24.
- v. 9. θέλεις; vis?) Poterat Festus Paulo non rogato decernere: sed conscientia eum retinebat, et res divinitus gubernabatur, ut Paulo daretur causa appellandi. ἐπὶ ἐμοῦ, penes me) Hoc Festus speciose addit. Respondet mox Paulus: ἐπὶ τοῦ βήματος πτλ. ad tribunal etc.
- v. 10. ἐστώς εἰμι, sto) scil. hîc, Caesareae. κάλλιον, melius) quam alii. ἐπιγινώσκεις, cognoscis) Conscientiam Festi tangit.
- v. 11. ἀδικῶ) Praesens absolutum (uti Col. 3, 25.) quo praeteritum involvitur, ut apud Chrys. de Sacerd. sect. 55. fin. οὐκ ἀδικῶ. conf. c. 26, 31. πράσσει. τὸ ἀποθανεῖν) Id ipsum agi, notat articulus. οὐδεὶς, nemo) Modeste, i. e. tu non potes. ἐπικαλοῦμαι, appello) Licet interdum in causa DEI adhibere remedia juris. Arripit Paulus subsidium perfectionis Romanae. c. 23, 11.
- v. 12. συμβουλίου, concilio) Hoc constabat ex iis, qui cum praetore erant.
   πορεύση, ibis) Haec videtur Festus terrendi Pauli causa dixisse.
- v. 13. βεονίκη, Bernice) Agrippae soror. τον φηστον, Festum) novum praetorem.
- v. 14. πλείους, plures) Festus rem Pauli negligenter tractat. ἀνής, vir) Totus Festi sermo redolet praetorem novum.
- v. 16. ξωμαίοις, Romanis) Utinam nil eorum, quae Romani facere non solebant, apud Christianos fieret.
  - v. 17. αναβολήν μηδεμίαν, dilationem nullam) Hoc per se non malum.
- v. 18. ύπενόουν, suspicabar) ex tanta corum contentione. ἐγὼ, ego) hospes adhuc.
  - v. 19. 2) lolaç) Sane Judaei gentibus lolov proprium quiddam habere visi

<sup>1)</sup> Quae pluris aestimatur in morg. Ed. 2., et Vers. germ. quam in Ed. maj. E. B.

<sup>2)</sup> ζητήματα, quaestiones] Magna est quaestionum varietas. Levissimae subinde pro gra-

sunt. Agrippas non erat Judaeus: alioqui Festus non sic cum eo loqueretur. Erat, ex Herodum familia, Idumaeus, Proselytus, sed, ut fit, apud magnos homines, sine insigni studio. Festus ergo Agrippam pro Ethnico habere poterat. confer etiam c. 26, 27. — δεισιδαιμονίας, religione) Verbum μέσον, in bonam partem, sed saepius in malam adhibetur. — περί τινος, de quodam) Ita miser Festus loquitur de eo, cui omne genu flectetur. [Si credere detrectatis, empaectae et contemtores! qui sit Quidam iste: videbitis omnino cum plangore et lamentatione. V. g.] — τεθνηπότος, mortuo) Crucem aut nescivit aut non curavit Festus.

1) v. 20. ἀποφούμενος, haesitans) Debebas, Feste, quaerere. Elegans constructio, ἀποφούμενος ζήτησιν. Exempla habet Scapula. — ζήτησιν) ζητήματα, quaesita, v. 19. ζήτησις, quaestio. Quaesitum, quaestionis objectum.

2) v. 21. τηρηθήναι, servari) Hoc verbo prodit Festus, se voluisse Paulum

Judaeis condonare. — σεβαστοῦ) Augusti.

v. 22. ἐβουλόμην) pro βούλομαι morata enallage. — καὶ αὐτὸς, egomet) Prudenter. Si ipse cognoscas, plura videbis et audies, quam alii referunt. [Plenus videlicet mundus est mendaciorum: at nusquam ineptius proterviusve mentiri mos est, nisi quum de sanctis vel personis vel rebus quaestio inciderit. V. g.] — αὕ-ριον) Idem dies, Festo, αὕριον cras; Lucae, ἐπαύριον, postridie. v. 23.

v. 23. φαντασίας, pompa) frequentia, ornatu, ceremonia. [Ingens ministrorum amplioris atque inferioris ordinis numerus adfuit. V. g.] — ἀκροατήριον, auditorium) capax, praetoris. — χιλιάρχοις, tribunis) militaribus. — ἀνδράδι — πόλεως, viris — civitatis) Hi erant magistratus civiles. — ὁ καῦλος, Paulus) Huic magnae laetitiae fuit tam illustris occasio.

v. 24. ήμιν, nobis) mihi et Agrippae. — ἄνδρες, viri) Bernicae parcit Festus, quo minus captivum repraesentet mulieri. — Θεωρείτε) Indicativus: videtis. coll. c. 3, 16. 19, 26. 21, 20.

v. 26. τῷ κυρίφ, domino) Caesari. Nuper orta erat haec domini appellatio.

## CAPUT XXVI.

- v. 1. Ἐπιτφέπεται, permittitur) Eleganter, impersonaliter. conceditur, a Festo, ab Agrippa. Agrippas cupiebat audire. ὑπλφ, pro) non modo de te. [Id Paulus agit quidem; sed eo pacto, ut de Christo potius dicat. V. g.] ἐκτείνας τὴν χεῖφα, extendens manum) vinctam. Id et Pauli parrhesiae et auditorum attentioni conveniebat.
- v. 2. περὶ, de) Paulus et crimen judaicum refutat, et fide urgente plura dicit. Est hic sermo ultimus plenior, qui extet, Pauli, dignus incrementis ejus spiritualibus. ὑπὸ ἰουδαίων) Non addit articulum. non enim plane omnes Judaei Paulum accusabant. βασιλεῦ ἀγρίππα, rex Agrippa) Magnam vim habet compellatio in secunda persona, singulari praesertim, et proprio nomine. v. 27. ῆγημαι ἐμαυτὸν μαχάριον, aestimo me beatum) gratulor mihi.
- v. 3. γνώστην ὄντα σε) Duo accusativi, Attice: i. e. praesertim quum sis gnarus. v. Heupel. de Dialectis, Can. 98. Raphel. ex Xen. et Arriano. γνώστης, qui notitiam habet et quaerit. Talis non erat Festus, c. 25, 20. ἐθῶν, consuctudinem) in practicis. ζητημάτων, quaestionum) in theoreticis. Hoo vocabulo usus erat Festus, absente Paulo. c. 25, 19. Et Paulus divino ductu id repetit et explanat.

v. 4. μὲν οὖν) Οὖν facit accessum ad tractationem: μὲν, non sequente δὲ, mollit sermonem. v. 9. Magnam ἐνάργειαν, evidentium habet hace narratio. —

vissimis habentur, et pro levissimis gravissimae. Quaestiones de Jesu ex animo fac plurimi aestimes. V. g.

<sup>1)</sup> ζῆν, vivere] Vivit sane. Verum id quidem est; non fictitium. V. g.
2) εἰς ἰερουσαλημ, Hierosolymas] Silet hie Festus consilium suum periculosum, quod partium studio abreptus ceperat adversus Saulum. V. g.

βίωσιν, vitam) actionem in vita. — την έκ νεότητος, την ἀπ' ἀρχης, quae ab adolescentia, quae ab initio erat) id est, ab ineunte adolescentia. sic ἄνωθεν, primitus. v. seq.

- v. 5. προγινώσκοντες) noscentes me, antequam ego dicam. ἐὰν θέλωσι, si velint) Nolebant autem, quia persentiscebant, in conversione Pauli, etiam respectu vitae anteactae, efficacissimum esse argumentum pro veritate fidei Christianae.
- v. 6. καὶ, et) Haec, quae versus 6. 7. 8. habent, quasi per parenthesin dicuntur; ut Paulus ostendat, se id ipsum, quod pharisaei recte statuant, de resurrectione mortuorum, non abjecisse, sed vere asserere. De nexu v. 5. et 9., cui particula μὲν οὖν inservit, confer c. 22, 3. 4. Nempe Pharisaismus ad persecutionem impulerat Paulum. νῦν) etiamnum. ἐλπίδι, spe) Vim habet repetitio: sperat; de qua spe, v. 7. ἐπαγγελίας, promissionis) Firma igitur spes. ἔστημα, sto) hoc die. πρινόμενος, judicio subjectus) hoc tempore.
- v. 7. εlς ην, in quam) spem. το δωδεκάφυλον, duodenarius tribuum) Etiam X tribus bonam partem redierant ex oriente, sed ex διασπορᾶ in διασποραν. Jac. 1, 1. 1 Petr. 1, 1. In illa enim loca, quae Jacobus et Petrus memorat, primitus X tribus non abductae fuerant. ll. cc. Omnes habuere spem resurrectionis. καταντήσαι, devenire) Verbum Paulo frequens. Eph. 4, 13. Phil. 3, 11. Tota religio nostra tendit in futurum.
- v. 8. ἄπιστον, incredibile) ἄπιστα incredibilia veteres dixere fabulas poëticas. vid. Chrysost. de sacerd. §. 226. 590. sic incredibile duxit resurrectionem Festus. c. 25, 19. ὑμῖν, νοδίκ) Apostrophe, respectu Judaeorum; (neque enim Agrippas erat Judaeus: v. 3. 7., ubi ἡμῶν facit antitheton ad proselytos, tales praesertim, qualem notavi Agrippam. c. 25, 19. not.) et parrhesia, ad praesentes auditores. Festo sic respondet, ut si sermonem ejus audisset. c. 25, 19.
- v. 9. ἔδοξα ἐμαυτῷ, visum erat mihi ipsi) etiam prae aliis. δεῖν, oportere) Tanta vis errantis conscientiae. πολλὰ ἐναντία, multa contraria) non ut alii, qui nec colunt, nec laedunt. Haec contraria Pauli sermo insigni incremento enumerat. πρᾶξαι) ἐποίησα, mox. Different verba, ut alibi notamus.
- v. 10. τῶν άγίων, sanctorum) Sic appellat, convenienter orationi ineunti, Christianos, vocabulo a Judaeis ad hos translato. ἐγω, ego) Emphasis. τὴν) Articulus significat, sine potestate Paulum hoc non potuisse facere: et principes sacerdotum facultatem generalem dedisse omnibus, qui vellent persequi. πατήνεγκα ψῆφον) Rara phrasis. Calculum adjecit Paulus, quum recte fleri censuit.
- v. 11. συναγωγάς, synagogas) Hierosolymitanas. ἡνάγκαζον βλασφημεῖν, cogebam blasphemare) Hoc omnium tristissimum. Resipiscite, hostes evangelii. Si Franc. Spiera, cui vis allata, tam graviter luit, quid tandem iis flet, qui vim afferunt, nec cum Saulo resipiscunt?
- v. 12. ἐπιτροπής, jussu, permissu) Paulus erat Commissarius. Ἐπιτροπή, Commission. unde ἐπίτροπος. vide Esth. 9, 14. in LXX.
- v. 13. elδον, vidi) de improviso. βασιλεῦ, Rex) Opportunissime, in hac epitasi narrationis, regem figit. νπέρ, supra) Gloria Christi.
- v. 14. τῆ ἐβραΐδι διαλέπτω, Hebraica lingua) Ipse Paulus h. l. non loque-batur hebraice. nam c. 22, 7. hebraice loquens, hoc, hebraica lingua, non addidit. Hebraea lingua, Christi lingua in terra et e coelo. σπληφόν σοι, durum tibi) Syriacum adagium notat Lightfoot.
- v. 15. ὁ δὲ, ille autem) ὁ δὲ κύριος habet Al. et alii cum Latino. Ex cap. 9, 5. ubi Lucae relatio sic habet. Sed Paulus, qui hic loquitur, omittit etiam in cap. 22, 8. Eleganter. Nam postea, continuo, audivit demum, quis esset hic Dominus. ἐγω, ego) Vivit ergo, Feste. c. 25, 19. Ad verba hujus sermonis, quem Jesus ad Saulum dixit, saepe se refert Paulus, ut mox notabimus. conf. v. 17. s. not. ἰησοῦς, Jesus) ὁ Ναζωφαῖος Nazarenus, additur c. 22, 8. Id Paulus h. l. non addit, Agrippae parcens, ne ei videatur objicere de Herodum

Bengel gnom.

impietate contra Christum. Etiam v. 26. generatim loquitur. — στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου) Sic LXX, Ez. 2, 1.

- v. 16. ών τε δφθήσομαί σοι) et earum visionum, quas tibi posthac impertiar.
- v. 17. έξαιρούμενος, eripiens) Multis sane periculis eripuit Dominus Paulum. Idem verbum cap. 12, 11. et alibi, eodem sensu. Significat Paulus, hanc libertatem, qua nunc in ipsis vinculis gaudeat, sibi fuisse promissam cum profectione ad gentes. — ous) quos. Refertur et ad populum judaicum et ad gentes. v. 20. — vũr tyứ) vũr, absque tyứ, habent perpanci: plures, tyứ, absque vũr. Facile hanc vel illam inter plures perbreves voculas omiserunt librarii. Junctim Latinus retinet, nunc ego 1). Ego denotat auctoritatem mittentis: nunc demonstrat tempus praesens. — anoctélia, mitto) Epocha apostolatus Paulini cum hoc ipso conversionis articulo incipit. c. 9, 15. 20. 27. Gal. 1, 12. 15. a.
- v. 18. avoiças, aperire) Aperit, qui mittit Paulum, v. 23. et aperit per Paulum, qui mittitur. Egregia conversionis totius hoc loco est descriptio. conf. Jes. 42, 6. 7. — αὐτῶν, corum) Judaeorum et gentium. — τοῦ ἐπιστρέψαι) Non additur αὐτοὺς, ut mox additur ad λαβεῖν· quare ut ἀνοῖξαι, εία ἐπιστρέψαι dicitur de Paulo; (ut accipit Versio Neograeca, Beza et alii:) et rov declarat, uti Luc. 1, 73. not. — and sucrous els quis, a tenebris in lucem) Hoc magis ad populum pertinet; illud, quod sequitur, magis ad gentes, coll. v. 20. not. eis in lucem, 1 Petr. 2, 9. conf. Col. 1, 12. s. 1 Joh. 1, 7. 2, 9. s. Ap. 21, 24. pos hic sine articulo, uti v. 23. — išovolas, potestate) quae valde crassa fuit apud idololatras. conf. Col. 1, 13. s. — Garava, satanae) Satanas opponitur DEO, ut Christo antichristus. — τοῦ) Anaphora. — αφεσιν άμαρτιῶν, remissionem peccatorum) Id ad populum nominatim pertinet. c. 2, 38. xlñqov sortem, ad gentes magis. — κλήρον, sortem) Conf. iterum Col. 1, 12—14. — ἐν τοῖς ήγιασμέvois, in sanctificatis) vid. Cap. 20, 32. not. — πίστει, fide) Constr. cum λαβείν accipere.
- v. 19. οθεν) Inde, facultatem accepi obediendi. οὐκ ἐγενόμην ἀπειθής, non factus sum inobediens) Litotes. i. e. plane statim obedii. Gal. 1, 16. Ne Pauli quidem conversio irresistibilis fuit. De Judaeorum sententis Paulus debuisset esse inobediens: id negat ipse. — ouoavlio, coelesti) adeoque efficacissimae.
- v. 20. μετανοείν, resipiscere) Id magis ad Judaeos pertinet. έπιστρέφειν, converti) Id magis ad gentes pertinet. Nam ad Dominum Christum converti dicitur in hoc praecipue libro de Hebraeis: c. 11, 21. not. ad Deum converti dicitur de gentibus. c. 14, 15. 15, 3. 19. 1 Thess. 1, 9.
- v. 21. Ενεκα τούτων, horum causa) Nunc omnia dextre confert Paulus ad defensionem.
- v. 22. ἐπικουρίας, υρεπ) Ammonius: βοηθεί μέν ὁ συνών· ἐπικουρεί δὲ ὁ ξωθεν είς βοήθειαν ήκων. Quum Judaei omnes Paulum vel oppugnarent vel non defenderent, Deus auxilio repente misit Romanos ex castris. Sic promissio, quam Jesus dederat. v. 17. praestita est. — τυγών) Respectu nostri, non respectu DEI, talia sunt fortuita. — ξστηκα, steti) sto salvus. — μεγάλφ, magno) ut in praesenti. — μελλόντων) Genitivus pendet ab ών. — καί) et, nominatim, Moses, propheta eximius. — :i) an. Eleganter. Res erat liquida: Judsei in queestionem vocarant. v. 3. — παθητός, pati potis est) Negarant Judsei, Messiam posse pati. — πρῶτος, primus) 1 Cor. 15, 23. — φως, lumen) v. 13. 18. μέλλει καταγγέλλειν, annunciabit) per evangelium, ut praedictum est.
- V. 24. μαίνη παυλε, insanis, Paule) Insanis Feste. Videbat Festus, naturam non agere in Paulo: gratiam non vidit. quare furorem putat esse judaicum, cujusmodi furor erat apud gentes ex fabulis suis. Non habitum maniae, sed actum Paulo tribuit. conf. c. 12, 15. — γράμματα, literae) Pro Pedantismo Festus habet ardorem apostolicum.

<sup>1)</sup> Cui lectioni margo Ed. 2. potius, quam Ed. maj. favet. Alque crisin posteriorem sequitur cliam Vers. germ. E. B.

v. 25. κράτιστε φήστε, excellentissime Feste) Insani non utuntur nominibus et vocabulis honoris. Sic quoque Festum refutat Paulus. — άληθείας καὶ σωφροσύνης, veritatis et sobrietatis) Sobrietas opponitur furori: veritas confirmatur v. seq. Utraque manet etiam, ubi vehementissime agunt homines DEI. — ἀποφθέγγομαι, eloquor) Aptum verbum.

v. 26. ἐπίσταται, scit) Patet hoc. nam etiam Christianum nomen sciebat. v. 28. Interpellatione Festi refutata urget Paulus propositum, apte et pedetentim rediens a Festo ad Agrippam. — παξέησιαζόμενος, libertate utens) Libera fiducia erat, quam Festus maniam appellabat. — οὐπ ἐν γωνία) non in angulo,

sed inspectante genere humano.

v. 27. τοῖς προφήταις, prophetis) His qui credit, Paulo credit, ipsique Christo. — οἰδα, scio) Hic regem ita tenet Paulus, ut vix obniti possit. [Eo artificio frequenter uti juvat strenuos doctores: at auditor, qui constringi se sentit, victas dare ne cunctetur! V. g.]

- v. 28. ὁ δὲ ἀγρίππας, Agrippa autem) Contemtim Rex loqui nonnullis videtur: verius dixeris, bonum in eo fuisse motum. coll. v. 27. 29. ἐν ὁλίγω) Ipsam hanc locutionem non reperias apud LXX. sed tamen synonyma eodem genere neutro posita, quibus Hebraicum τος Latinum propemodum, tantum non, exprimitur, ita quidem, ut effectus ipse, in re praeterita excludatur, in re futura varie includatur. priore modo fere additur παρά· παρὰ μικρὸν, παρὰ βραχὺ, παρὰ δλίγον. Ps. 72, (73,) 2. 93, (94,) 17. Prov. 5, 14. Lat. paene. Altero modo ἐν ponitur: ἐν τῷ μηδενὶ, Ps. 80, (81,) 15. ἐν τάχει, Ps. 2, 12. Lat. nullo negotio, facile, celeriter. quae notio huic loco, qui item ἐν habet, pulcre congruit. Occurrit ergo hie, Festus, sine Christo: Psulus, Christianissimus: Agrippas, in bivio, cum optimo impulsu.
- v. 29. εὐξαίμην αν τῷ θεῷ, vota DEO fecerim) Agrippas loquitur tanquam de re arbitrii sui, persuasionem humanam, qualem Paulo tribuebat, admittentis. id Paulus comiter corrigit: nam DEI est donum et opus. - nal èv ôliya nal έν πολλώ, et in pauco et in multo) Paulus regi illud, in pauco, regerit; et per quandam parodiam addit, et in multo: quorum utrumque et tempus et facilitatem rei notat. quae facilia sunt, plerumque cito fiunt: quae difficilia, tarde. in multo pertinet ad Festum, cujus nomini Paulus parcit, et ad alios auditores, Festi similes, quos ad fidem invitat: in pauco, vel utrumvis, ad Agrippam. — οὐ μόνον σὲ, non modo te) Innuit Paulus, se paratum esse, non modo τὸ ὀλίγον paueum, loquendi operam, sed etiam vo nolv, multum, magnum laborem, tolerantiam, ipsamque vitam impendere. — navrac, omnes) Modestiae est, quod hos omnes Paulus non appellat et alloquitur: aspicit tamen et notat. — σήμερον, kodie) Hoc plerique cum participio praecedente, Chrysostomus et alii cum verbo subsequente construunt. Et quidem cum verbo insignem vim habet. — γενέσθαι, fieri) Repetitur verbum Agrippae. Antitheton, sum, mox. — τοιούτους, tales) Christianos, non solum professione, sed re. Elegans periphrasis. — zaya, egomet) Loquitur Paulus ex sensu suae beatitudinis, cum amore latissimo. conf. 1 Cor. 7, 7. — παρεκτός, cum exceptione) Suavissima ἐπιθεραπεία et exceptio.

v. 30. ἀνέστη, surrexit) Sederant igitur. Pretiosissimum pro Agrippa momentum: quo utrum usus sit, nec ne, olim videbimus.

- v. 31. ovôèv, nihil) Niîne praeterea, auditores, ex illo sermone discere poteratis? Politica reflexio et benignum judicium de tali praecone, rem non conficit. nçássei) agil, egitque. Non de una actione, sed de tota vita Pauli loquuntur.
- v. 32.  $\imath l \mu \dot{\eta}$ ,  $\imath i$  non) Jam Festus non poterat dimittere. Accedebat timor offendendi Judaeos.

### CAPUT XXVII.

v. 1. Έκριθη, judicatum est) Profectio Pauli ad Caesarem jam ante decreta erat: nunc tempus constitutum, et iter maritimum. De Paulo proprie judicatum erat: Paulum libere sequebantur amici, in his Lucas. — τοῦ) ἐκρίθη τὸ κρίμα τοῦ ἀποπλεῖν. — έτέρους, alios) Conf. Luc. 22, 37. — σπείρης σεβαστῆς) cohortis Augustae.

v. 2. πλοίω) Non voluere captivorum causa navem sumere talem, qua una totus cursus conficeretur. v. 6. — αδραμυττηνώ) Adramyttium, Asiae minoris oppidum, a Pergamo septentrionem versus situm, ut ex Xenophonte observat Raphelius, contra ac tabulae habent Geographicae. — ulllovsi) Sic sermo pertinet ad navem, coll. v. 6. Μέλλοντες habent alii, ex rhythmo ἐπιβάντες. τούς -- τόπους, loca) Ut mare navigatur, sic partes maris (τόποι) navigantur. -άριστάρχου) Aristarchus aut patriam repetebat, aut Romam petebat.

v. 3. φιλανθοώπως, humane) Aptum verbum, de officiis inter alieniores. c. 28, 2. Tit. 3, 4. — lovkiog, Julius) Videtur audisse Paulum, c. 25, 23. —

φίλους, amicos) qui Sidone erant. [ueque ac Tyri. V. g.]

v. 4. υπεπλεύσαμεν, subnavigavimus) Partem Cypri meridionalem volebant praetervehi; orientalem non procul praetervecti sunt. vno hic componitur, uti v. 7. 16.

. v. 5. πέλαγος) mare profundum, a terra remotius. Antitheton, subnavigavimus.

v. 7. μη προσεώντος) non admittente nos vento ad Cretam.

- v. 8. μόλις, vix) Constr. cum ηλθομεν, venimus. καλούς) fortasse κατ' avrippasiv, coll. v. 12. uti Pontus Euxinus, — Lasala) Sie optimi codices: duo, alassa. unde Thalassa habet Lat. Prosthesin literae t civilas, proxime praecedens, ex tertia syllaba dare potuit. Plus tribuimus Asiaticis codicibus, quam Africanis, ubi de nominibus locorum agitur. Creta Léperas elvas éxarónnoles, ut habet Scylacis Periplus. In centum oppidis quam multa hodie ignota sunt?
- v. 9. η̃δη, jam) propter anni tempus. Veteres plus timuere hiemem in navigando, quam nostra aetas. — την νηστείαν, jejunium) Denotatur anni tempus, per metonymiam, ab jejunio mensis 7. Lev. 16, 29. [Expiationis festum, cujus jejunium hoc fuit, illi temporis parti respondet, quae proxime antecedit vindemiam nostram. V. g.] — παρήνει, adhortabatur) ne Cretam relinquerent. v. 21. — ο παυλος, Paulus) Illustre exemplum Paulus praebet fidei in rebus etiam maxime externis, cum magna praesentia animi et dexteritate consilii se exserentis et alios excitantis.
- v. 10. αὐτοῖς, eis) conturioni et ceteris. ὅτι μέλλειν) ὅτι interdum habet infinitivum. Polybius: διαδοθείσης φήμης, ὅτι τὰ θηρία τοὺς πλείστους διαφθείραι. Plura ex eo Raphelius. — υβρεως) υβρις, Lat. injuria, saepe dicitur respectu patientis, qui non meritus erat incommodum, tametsi causa agens non peccet. Haec vox υβρις navim potissimum spectat: ζημία et navim et animas. — μέλλειν έσεσθαι) μέλλει facit orationem modalem, possit: et modestiam redolet. Non expresse dicit, quid fieri debeat, coll. v. 21.; sed periculum duntaxat indicat, ex eo, quod facere placebat, imminens. Ita et v. 81. V. g.]

v. 11. πυβερνήτη, gubernatori) qui navem regebat. — ναυκλήρω, nauclero) cujus erat navis. Hîc quoque in potestate centurionis erat. — ἐπείθετο μαλλον, obtemperabat potius) Artifici in sua arte non semper credendum. Saepe fidelis Christianus, quum maxime opus est, opportuniora loquitur: sed minus auditur.

Coh. 9, 15. Fortasse timuit Julius indignationem superiorum.

v. 12. οί πλείους, plurimi) In periculo suffragia ferunt etiam ii, qui jus non habent: sed plura suffragia non semper meliora. — ἔθεντο βουλήν) consilium posucrunt: Pricaeus, Petroniana phrasi. LXX, Jud. 19, 30. θέσθε βουλήν. et sic Ps. 13, (12,) 3. θήσομαι βουλάς. — φοίνικα, λιμένα) φοίνιξ erat oppidi nomen; portús, φοινικούς, Ptolemaco. Prona metonymia. — κατά λίβα καί κατά χῶρον, ad Africum et ad Corum) Duobus ventis positis, distinctius exprimitur, quam patens fuerit portus, et quanta appellendi spes, quam si zephyrus duntaxat poneretur, a quo Africus meridiem versus, corus septentrionem versus declinat.

- v. 13. δόξαντες, rati) secundo austro. ἄφαντες) moventes. Ubi est motus, ibi moles de solo, quod ea premit, levatur. Inde αἴφειν movere, metonymia consequentis. ἀσσον) propius. Comparativus contractus ab ἐγγύς, quo passim utitur etiam Herodotus, et Josephus l. 1. ant. c. 20. Vide Bezam, E. Schmidium, Raphelium. Non est h. l. oppidi alias ignoti nomen, quod peterent: nam Phoenicen petierant.
- v. 14. ἔβαλε) sc. ξαυτόν· sic ἐπιδόντες, v. 15. ἀποξόξιψαντας, v. 43. Intransitive. αὐτῆς) Versio Neo-Graeca: τῆς πρήτης κατ αὐτῆς, in Cretam et a Creta adversum nos. ἄνεμος τυφωνικός, ventus typhonicus) Aristot. de mundo, τυφών ἐστι τὸ ἀστράψαν ἄχρι τῆς γῆς διεκθέον, ἐἀν ἄπυρον ἢ παντελῶς. dicitur a τύφω, pro θύφω, ut τρέφω pro θρέφω. Plinio Typhon est vibratus ecnephias, praecipua navigantium pestis. l. 2. c. 48. et 49. cumque adeo flatus procellosus sit potius, quam ventus; ideo conjunctim dicitur ἄνεμος τυφωνικός. εὐροκλύδων) id est, eurus fluctum concitans. Apta compositio, παρὰ τὸν εὐρον, quia ἄνεμος· et παρὰ τὸν κλύδωνα, quia τυφωνικός. [Vid. App. crit. P. II. ad h. l. qui lectionem εὐρακύλων, multis placitam, non una ratione refutat. Not. crit. Praeferunt alii εὐρυκλύδων, ex MS. Petav., monente cel. Dr. Ernesti, Bibl. th. T. VIII. p. 24. E. B.]
- v. 16. περιπρατείς γενέσθαι τῆς σκαφῆς) scapham, quae hactenus navem comitata erat, retinere et ex mari extrahere. v. 30. 32.
- v. 17. ην, quam) scapham. βοηθείαις, auxiliis) quae praestabat scapha. ὑποζωννύντες, subcingentes) Gyraldus, libro de Navigiis, c. 15. mitram ait esse funem, quo navis media vincitur. Adde Raphelium. την σύρτιν, Syrtin) versus Africam. τὸ σκεῦος, vas) vela etc. v. 19. quo minore vi agerentur in Syrtin.
  - v. 18. ἐκβολὴν) jacturam mercium.
- v. 20. μήτε ήλίου, μήτε ἄστρων, negue sole neque astris) Quibus minus carere poterant veteres ante repertam pyxidem nauticam.
- v. 21. πολλής) multa, frequens, diutina erat. τότε, tum) Ubi mundus exsultat, Christiani abstinent: ubi omnes trepidant, hi bono sunt animo, et ceteros erigunt. v. 36. ἔδει μὲν, oportebat quidem) Non sine causa sic orditur Paulus: bonum consilium dederam, bonum dabo; morem gerite nunc. περδήσαι, lucrifacere) Hoc non pendet a μή. περδήσαι per euphemiam valet vitare. Josephus l. 2. de Bello Jud. c. 16. τόγε τῆς ἥττης ὅνειδος περδήσειε, eladis dedecore supersedebitis. Adde l. 2. Ant. jud. c. 3. Basilius Seleuciensis Or. 19., ἵνα, εἰ μὲν φθάσας ὁ λόγος ἐπιστρέψη τὴν ἔννοιαν, τὴν τιμωρίαν περδάνωσιν. Casaubonus ad h. l. eonfert Arist. ἦθ. μεγ. l. 2. καὶ ὧ κατὰ λόγον ζημίαν ἦν λαβεῖν, τὸν τὸ τοιοῦτον περδάναντα εὐτυχῆ φαμεν. Sic quoque Latini lucrificare dicunt. ταύτην, hanc) quae ante oculos est.
- v. 22. καί) Particula μέν praevia postulabat δέ, sed καί modestiam habet 1).
   οὐδεμία, πλην, nulla, praeterguam) Miranda praedictio. v. 24. 34. 44.
- v. 23. είμι, sum) DEI esse, summa religionis; qua fides, amor, spes comprehenditur. Correlatum, DEO servire. λατρεύω, servio) Id videbant, qui in navi erant.
- v. 24. κεχάρισται, donavit) Paulus orarat: Paulo donati sunt etiam multi fortasse horum, quod ad animam attinet. Etiam centurio, subserviens providentiae divinae, Paulo condonavit captivos, v. 43. Providentia DEI mirabiliter regnat sub rebus contingentibus, qualis erat hic comitatus. Facilius multi mali

<sup>1)</sup> παραινῶ ὑμᾶς, hortor vos] Paulus, utut posthabitus antea, non tamen indignatur, sed pergit salubria suadere, h. l. et v. 33. V. g.

cum paucis piis servantur; quam unus pius cum multis reis perit. Navi huic similis mundus. [Et quanquam praeter opinionem suam permulta filiis Dei debent homines mundani; pessime tamen erga istos affecti sunt. V. g.] — 60ì, tibi) Non erat tam periculoso alioqui tempore periculum, ne videretur Paulus, quae necessario dicebat, gloriose dicere. — návraç, omnes) non modo, ut Julius, vinctos, v. 43. Hi omnes, multi erant. v. 37. Pete animas; donabuntur, spe plures. —  $\mu$ era sov, tecum) Paulus, in conspectu DEI, princeps navis, et consiliis gubernator.

v. 25. ανδρες, viri) quos decet virtus. — τφ Θεφ, Deo) Fides angelo DEI

habita habetur DEO.

v. 26. els visov, in insulam) Id factum mox v. 27.

v. 27. τεσσαρεσκαιδεκάτη, quarta decima) post relictam Cretam. v. 18. 19. — αὐτοῖς χώραν, sibi regionem) lis, qui vehuntur, terrae moveri videntur.

v. 30. quysiv, sugere) in scapha, super aspera loca tutius itura.

- v. 31. vµsiç, vos) Non dicit, nos. De salute captivorum non laborabant milites: suae non timebat Paulus.
- v. 32. zóze, tunc) Paulus militibus, quid facere deberent, existimandum reliquit.
- v. 33. ἄχρι) donec. In diluculo plus loci erat hortationi diutinae. τεσσαρεσκαιδεκάτην, quartam decimam) Constr. cum exspectantes: neque enim tam diu cibo abstinuerant, quamvis fortasse nullum habuerant compositum prandium aut coenam. Ceteroqui dies XIV, ut Wallio videtur, criticus apud navigantes fuit.

v. 34. σωτηρίας, salutis) quo valentiores sitis ad enatandum.

v. 35. εὐχαφίστησε, gratias egit) Confessio publica. — ηρξατο, coepit) Hujus quoque exempli vis erat. Paulus bono animo cibum capiens animum addit desperatis.

1) v. 38. τον σίτον, frumentum) certa appellendi spe.

- v. 39. τὴν γῆν, terram) quam videre coeperant. αἰγιαλον, litus) planum. Matth. 13, 2. not.
- v. 40. εἴων, permittebant) scil. navem et sese cum ea. τὰς ζευπτηρίας τῶν πηδαλίων) Gubernacula vinculis quibusdam annectebantur navi. ea cum la\*\*cantur, tunc gubernacula multum in aquas descendunt, et pondere suo navem retinent, quo minus a ventis evertatur. Grotius. τὸν ἀρτέμωνα) Est arte\*\*mon minus illud velum, quod velis majoribus appendi solet, unde et illi nomen.
  \*Gyrald. de Navig. T. I. Op. f. 604., ubi multos de artemone errores refutat. —
  \*τῷ πνεούση) so. αὖφφ. Id sexto casu cum verbo κατεῖχον construitur, ut construit vetus interpres Anglicus et Heinsius. Velo, non remis jam tendebant ad litus.
- v. 41. είς τόπον διθάλασσον, in locum bimarem) Talis locus est v. gr. agger oblongus ex arena densata congestus. dicitur ταινία, dorsum, pulvinus, Germ. sandbank.
- v. 42. βουλή, consilium) crudele, iniquum, ingratum. [Non jam recogitabant milites, quantum debeant Paulo. V. g.]

v. 43. ἀποδρίψαντας) seil. έαυτούς.

v. 44. ἀπὸ, de) de ligneis navis partibus.

## CAPUT XXVIII.

v. 1. Tότε) tum demum. — ἐπέγνωμεν) Sic documenta antiquissima. ἐπέγνωσαν habent recentiores ex cap. 27, 39. Non prius nautae, inquit Lucas, terram cognoverunt, quam nos ceteri. — μελίτη) Melita, infra Siciliam. Conf.

<sup>1)</sup> v. 37. at  $\pi \tilde{\alpha} \sigma \alpha \iota$  , omnes] quarum haud paucas lucrifactas esse non temere existimes. V.~g.

- c. 27, 17. neque obstat ibi versus 27. nam nomen maris Adriatici late patuit, apud veteres, Jonium versus.
- v. 2. βάρβαροι, barbari) Verbum μέσον, per se non contumeliosum. Drusius derivat a Syriaco bar, extra: ut barbarus dicatur, qui ignota lingua utitur.

   γάρ, enim) Valde laudatur beneficium promtum erga ignotos, multos, quamvis alioqui non sumtuosum.
- v. 3. συστρέψαντος, cum collegisset) Exemplum αὐτουργίας. cap. 27, 19. Vincti officium faciebat submisse, aliis quoque inserviens. φρυγάνων, sarmentorum) in quibus vipera latebat, frigida tempestate. τὶ πλῆθος) τὶ omiserunt recentiores. ἀπὸ) ἐκ, recentiores. ἀπὸ τῆς θέρμης, a calore, clarius esse judicat Grotius. Sic, inquit, ἀπὸ τοῦ ἰοῦ, ἀπὸ τῆς λύπης, in causae significatu saepe apud Graecos. καθῆψε) sc. ἑαυτὴν, alligavit se manui ejus. vide Suiceri Thesaurum. Μοχ sequitur κρεμάμενον, pendentem. v. 4.
- v. 4. έλεγον, dicebunt) praecipiti judicio. Vincula videbant. φονεύς, komicida) Inhumanissimum scelus, homicidium; quod in hac vita omnium apertissime punitur. ή δίκη, Ultio) Ultionem aliquam esse, agnoscunt; sed eam pro dea habent, nec, quis sit ὁ Δίκαιος, Justus ultor, norunt. Debile lumen naturae. ζῆν, vivere) Legem talionis agnoscunt. οὐκ εἴασεν, non sivit) Jam nullum putant esse Paulum.
- v. 5. anovivaças, excutiens) Quintinus Haeduus in lib. de Bello Melitensi, apud Flacium in h. 1. Melitae nullum maleficum serpentis genus neque nascitur, neque nocet, aliunde invectum. sunt indigenae quasi terrori serpentibus. scorpiones, dirum alibi animal, inter manus lascivientium puerorum conspiciuntur innocui: vidi qui manderet. quod Paulo viperam admorso pendentem digito citra noxiam excutienti ferunt acceptum. Id si verum est, subjicit Illyricus, sane statuendum est, singularem DEI benedictionem esse, qui quasi mnemosynon quoddam ueternum praedicati illic evangelii, et tot miraculorum reliquerit: sicut saepe Scriptura testatur, DEUM vel deteriores vel meliores facere terras, ob peccata hominum, aut etiam contra ob suam singularem misericordiam. Sicut manifesta experientia testatur, solum et coelum ipsum Germaniae et omnium septentrionalium regionum longe mitius salubriusque ac fertilius esse, quam olim ante Christum natum fuerit, ut ex scriptoribus fide dignis liquet. etc.
- v. 6. προσεδόκων, exspectabant) Sciebant, quinam esse solerent effectus talium morsuum. μεταβαλλόμενοι, mutati) Instabilitas rationis humanae: aut latro, inquiunt, aut deus. sic modo tauri, modo lapides. c. 14, 13. 19. Datur tertium: homo DEI. De nullo genere hominum majores errores committunt naturales homines, quam de Sanctis.
- v. 7. τοῖς περί) in loco et in vicinia. τῷ πρώτῳ, primati) Non videtur Publius habuisse imperium, sed opum principatum. τρεῖς ἡμέρας, triduum) primo tempore commorationis nostrae Melitensis.
- v, 8. lylevero, factum est) Morbus describitur gravissimus, respectu senectutis et varietatis. πυρετοῖς, febribus) febri complicata; vel tali, in quam saepius inciderit. Plurale.
- v. 10. τὰ πρός την χρείαν, quae necessaria erant) post naufragium. [Denuo comitibus profuit Paulus. V. g.]
- v. 11. τρείς μήνας, tres menses) Sic Paulo quies obtigit. [— et incolis, per Paulum, larga bonorum messis. V. g.] παρασήμφ) Insignia in prora erant, ex quibus naves nomina habebant. διοσκούφοις, Geminis) Hi erant Castor et Pollux, sive Castores, pro Jovis filiis habiti, quos nautae sibi propitios putabant.
- v. 13. περιελθόντες, circumlegentes) per anfractum. νότου, austro) Finis navigationis commodus.
- v. 14. παρεκλήθημεν ἐπ' αὐτοῖς) Consolationi nobis fuit aspectus fratrum; caque nos adduxit, ut septem dies maneremus. Hîc quoque humanitas centurionis indulsit Paulo. εἰς τὴν ξώμην ἥλθομεν, Romam venimus) locum insi-

gnem, expetitum. Hic emphasin habet, την δώμην, Romam, ut notetur urbs diu desiderata: sed in v. 16., ηλθομεν εἰς δώμην, venimus Romam, emphasin habet

ήλθομεν venimus, ut notetur introitus ipse.

v. 15. οἱ ἀδελφοὶ, fratres) Christiani. — ἀπάντησιν, occursum) Officia erga peregrinantes, προπέμπειν, ἀπαντᾶν, prosequi et obviam prodire. — ἄχρις, usque) Alios in Appii foro, alios deinde in Tribus tabernis offendit. — εὐχαριστήσας, gratias agens) voti potitus, ut Romam videret. c. 19, 21. Rom. 1, 11. 15, 23. — ἔλαβε θάρσος, cepit fiduciam) active. Videbat, Christum etiam Romae esse. Non semper idem impetus etiam in Paulo fuit. Jam obliviscitur molestiarum itineris. Ammonius: θράσος, ἄλογος ὁρμή· Θάρσος, ἔλλογος ὁρμή.

v. 16. τῷ παύλω) Recentior librarius periphrasin concinnavit: ὁ ἐκατόνταςχος παρέδωκε τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχη. τῷ δὲ παύλω κτλ. ¹) Ceteris vinctis quid factum fuerit, nostra nil interest. De Paulo Festum quam mitissime
Romam scripsisse, existimare licet, coll. c. 25. et 26. — καθ' ἐαυτὸν) secum,
ubi ei videretur. Nactus est hospitium, conductum. v. 23. 30. — στρατιώτη,
milite) qui catena, ut solebant, junctus erat Paulo, ejusque doctrinam semper

audire poterat.

v. 17. μετὰ ἡμέρας τρεῖς, post triduum) quieti et precibus datum. — συγκαλέσασθαι, ut convocaret) ad se. v. 23. Vinctus minus commode poterat circuire. — τῶν ἰουδαίων πρώτους, Judaeorum primores) auctoritate pollentes. Semper Judaeos primo quaesivit. —. οὐδὲν, nihil) Ex ipsis vinculis potuerant falsam suspicionem capere: huic occurrit Paulus.

v. 18. εβούλοντο ἀπολυσαι, volebant dimittere) c. 24, 23. seqq.

- v. 19. αντιλεγόντων, contradicentibus) Clementer dicit. nam intentata nece conati fuerant in Palaestina supprimere Paulum loquentem.
  - v. 20. Evenev, propter) Initio loquitur cum eis, ut frater, non ut apostolus.
- v. 21. οὖτε, neque) Hiems fuerat: nec multo ante appellarat Paulus Caesarem. τῶν ἀδελφῶν, fratrum) Judaeorum. ἀπήγγειλεν, nunciavit) ex professo. ἐλάλησε, locutus est) in sermone quotidiano.
- v. 22. γνωστὸν, notum) Aliud notum rependitur v. 28. πανταχοῦ ἀντιλέγεται, ubique contradictionem habet) Id potius bonae causae indicium, quam malae.
- v. 23. πείθων, suadens) suavissime. ἀπὸ πρωί εως εσπέρας, a mane usque ad vesperam) Quis non optaret interfuisse?
- v. 24. ἐπείθοντο, assentiebant) intellectu et voluntate. Et sic alii ἡπίστουν non credebant.
- v. 25. ὄντες, cum essent) Judaei. πρὸς ἀλλήλους) inter se. ἀπελύοντο) digrediebantur. Medium. εἰπόντος, dicente) erga abeuntes. Εν) unum, maxime aptum, serium. [Saepe ab uno verbo vel facto occasionem quis arripit resiliendi a bono: imo vero omnibus id ipsum evenit, qui, cum verbum audiant, non salvantur. Miserrima momenta! V. g.]
- v. 26. πορεύθητι, vade) Hoo verbum Paulus ad se applicare potuit: nam modo Romam venerat.
- v. 27. καὶ ἰάσομαι, et sanabo) Indicativus post Subjectivum, de quo conf. not. ad Marc. 3, 27. isque hoc loco eo firmior, quia apud Esajam post ἐπιστρέψωσι convertantur maximam accentus Hebraicus distinctionem hemistichii facit.
- v. 28. τοῖς ἔθνεσιν, gentibus) quarum caput Roma. Profectionem ad gentes declaraverat Judaeis contumacibus, Antiochiae, c. 13, 46. Corinthi, c. 18, 6. nunc, tertium, Romae; adeoque in Asia, Graecia, Italia. ἀπεστάλη, missum) per apostolum. Ante hoc tempus nullus Romam apostolus, ne Petrus quidem, venerat. τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ, Salutare Dei) Etymon nominis Jesu. Conf. Luc. 3, 6. not. αὐτοὶ, ipsi) tametsi vos non auditis. καὶ) etiam: non

<sup>1)</sup> Hinc brevior leclio et per marginem Ed. 2. pro strmiori declarata est, et in Vers. germ. recepta. E. B.

modo missum eis est. — ἀκούσονται, audient) Hujus ipsius praedictionis eventu Judaei resipiscere debuere.

- v. 29. πολλήν, multam) ut solent, qui veritati impares sunt.
- v. 30. ἔμεινε δὲ, mansit autem) quicquid Judaei sentirent. διετίαν ὅλην) biennium ipsum, quo tempore elapso liber hic scriptus est, diu ante martyrium Pauli, et sine dubio voluntate Pauli editus. Erat Lucas cum Paulo etiam extremo tempore. 2 Tim. 4, 11. Fortasse Lucas meditabatur tertium librum, in quo repeteret acta illius biennii; sicut Act. 1. quaedam exposuit tacita ultimo capite evangelii. Estius. πάντας, omnes) sine discrimine nationis.
- v. 31. βασιλείαν, regnum) in ipsa sede imperii orbis terrarum. Sic mox, περί τοῦ πυρίου, de Domino. Conf. v. 23. Invidiosa sub Pilato fuerat mentio regni: eam nunc Roma fert publice. παρόησίας, fiducia) intrinsecus. ἀκωλύτως, sine impedimento) extrinsecus, post superata tot impedimenta. Victoria Verbi Dei. Paulus Romae, apex evangelii, Actorum finis: quae Lucas alioqui (2 Tim. 4, 11.) facile potuisset ad exitum Pauli perducere. Hierosolymis coepit: Romae desinit. [Atque hoc ipso biennio finiente quartum a mundo condito millennium finitum fuit. V. g.] Habes, Ecclesia, formam tuam. tuum est, servare eam, et depositum custodire. In V. T. Jesajas, volumen XII prophetarum, Ecclesiastes et Threni, clausulam habent minacem ac severam; unde Judaei versus penultimos lactiores solent sine punctis subjicere. Sed in systemate librorum N. T. omnes clausulae habent secunda omnia.

# ANNOTATIONES IN EPISTOLAM PAULI AD ROMANOS.

### CAPUT L

v. 1. Παῦλος, Paulus) Epistolae initium, Inscriptio 1). Epistolicam formam prae libris V. T. habent scripta N. T. et in his non solum Pauli, Petri, Jacobi, Judze, sed etiam uterque Lucae, et omnes Johannis libri. Plus etiam est, quod ipse Dominus Jesus Christus suo nomine septem epistolas dedit, Johannis manu, Apoc. 2, 3. ac tota Apocalypsis instar est epistolae ab Ipso datae. Non ad servos, sed ad liberos, eosque emancipatos potissimum, epistolae mitti sunt solitae: epistolicumque scribendi genus prae quovis alio accommodatum est ad regnum Dei quam latissime propagandum et ad animas quam locupletissime aedificandas. Plus in hoc quoque genere unus laboravit Paulus, quam ceteri omnes. Namque XIV ejus extant epistolae: quarum varius est ordo, varia divisio. Unam ad Hebraeos, non praefixo nomine suo scripsit: ceteris nomen adjecit; atque hae partim ad ecclesias, partim ad singulos viros datae sunt; eamque hodie seriem obtinent in voluminibus, ut plurimorum quaeque versuum prima ponatur. Multo autem dignior consideratu est ordo chronologicus, de quo egimus in Ordine temporum, cap. 6. Eo constituto, et historia apostolica et ipsae epistolae mutuam sibi lucem afferunt: et congruentia noëmatum locutionumque in epistolis uno tempore super eodem rerum statu scriptis cernitur: et incrementum apostoli spirituale cognoscitur. Unam hoc loco divisionem potissimum commemorandam ducimus. Aliter scripsit Paulus ad ecclesias opera sua plantatas; aliter ad eas, quibus facie igno-

<sup>1)</sup> Quae nostro nunc more Subscriptionis, Inscriptionis et praeviae Salutationis nomine veniunt, ea prisci Graeci et Romani ab epistolarum suarum primordiis ponebant, idque brevissime vulgo, ut si dicas: Paulus Christianis Romae salutem dicit. Ea vero ex largissima spiritâs mensura grandi sermonis ubertate Apostolus exprimit, Jesum Christum praecipue Ejusque Evangelium, et suum Apostoli munus evangelicum summopere depraedicans. V. g.

tus erat. Illas epistolas comparare possis cum homiliis pastorum ordinariis: has cum homiliis, quas habent hospites. Illas status ecclesiarum evangelio magis minusve congruens vel dulci vel acri familiaritate replet: hae, evangelium quasi meracius universim et in abstracto propinant. Illae sunt magis domesticae et quotidianae: hae, festae et festivae. Confer not. ad cap. 15, 30. Haec ad Romanos epistola maxime festa est. — δούλος ίησου χριστού, servus Jesu Christi) Huic exordio respondet conclusio, cap. 15, 15. seqq. — χριστοῦ — θεοῦ, Christi - Dei) Ubique in epistolis Pauli et in toto N. T. consideratio Dei et Christi arctissime conjuncta extat. v. gr. Gal. 2, 19. seqq. [Idque et nobis fas est pervium esse. V. g.] — πλητός απόστολος, vocatus apostolus) Subaudi, Jesu Christi. Nam, quod praecedit, servus Jesu Christi, nunc specialius declaratur. Ad apostolum, et ad vocatum apostolum, pertinet, Romanis quoque scribere. [Tali videlicet servo mundus universus est obnoxius. V. g.] Ĉeteri quidem apostoli per diutinam cum Jesu consuetudinem educati fuerant, et primo ad sequelam ac discipulatum vocati, deinde ad apostolatum producti. Paulus, persecutor antehac, de subito apostolus per vocationem factus est. Ita Judaei erant sancti ex promissione; Graeci, sancti ex mera vocatione. v. 6. s. Praecipuam ergo vocatus apostolus cum vocatis sanctis similitudinem et conjunctionem habebat. Simili titulo et se et Corinthios afficit 1 Cor. 1, 1. 2. Eaque similitudo refert ὑποτύπαou sive repraesentationem illam, de qua 1 Tim. 1, 16. Dum vocat Christus, facit quod vocat, coll. cap. 4, 17., idque celeriter. Act. 9, 8. seqq. 15. - άφωοισμένος, segregatus) Idem Pharisaei etymon fuerat: hoc autem loco Paulus se non solum ex hominibus, ex Judaeis, ex discipulis, sed etiam ex doctoribus segregatum a Deo significat. Segregatio aliqua antecessit vocationem, Gal. 1, 15., et secuta est Act. 13, 2. Atque hanc ipsam spectat in praesenti. — ɛlc ɛvayyéλιον, in evangelium) Sequitar conjugatum, προεπηγγείλατο, ante promisit. v. 2. Promissio erat evangelium promulgatum: evangelium est promissio repraesentata. Act. 13, 32. Deus promisit evangelium, id est, promissione comprehendit. Promissio non solum erat promissio evangelii, sed evangelium ipsum.

v. 2. ö, quod) Sermonis Paulini ubertas in ipsis inscriptionibus se exhibet quare filum parentheseon vigilanter observandum est. [Promisit DEUS, non solum gratiam suam in Filio exhibiturum se, sed eliam universo mundo id ipsum promulgaturum esse. Arrige aures, et ambabus arripe. V. g.] — προεπηγγείλατο, ante promisit) pridem, saepe, solenniter. Veritas promissionis et veritas impletionis se invicem confirmat. — διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ, per prophetas suos) Quod prophetae Dei dixerunt, Deus dixit. Luc. 1, 70. Act. 3, 24. — γραφαῖς, scripturis) Cap. 16, 26. Etiam voce, non modo literis, usi sunt prophetae; et plus firmitatis in uno populo vox habebat, quam in totius orbis partibus; itaque firmitudo voci prae literis praerogativam daret: attamen literis ad posteritatem ita multum tribuitur, ac si nulla vox fuisset. Adeo scriptura traditioni praevalet. [Fideles Romani partim exjudaei fuere partim exgentiles: atque horum praecipuam Paulus rationem habet. v. 13. V. g.]

v. 3. περl, de) Summa evangelii est, de Filio Dei, Jesu Christo Domino nostro. Interponitur hoc loco declaratio, quid denotet appellatio Filii Dei. v. 3. 4. 1) — τοῦ γενομένου) qui natus est. Sic Gal. 4, 4. — πατὰ, secundum) Particula determinans. v. 4. 9, 5.

v. 4. τοῦ όρισθέντος υίοῦ θεοῦ, qui definitus est Filius Dei) τοῦ ait rursum,

<sup>1)</sup> JESUS CHRISTUS DEI FILIUS EST. Hoc omnis legitimi accessas Jesu Christi ad Patrem Deumque suum fundamentum est; itemque nostri per Ipsum, ut Dominum nostrum, ad Ipsius nostrumque et Patrem et Deum, qui peculium nos Ipsi tradidit, aditas. Etiam ante exinantitionem suam Filius DEI Is quidem fuit: sed exinantitione filiatio occultata fuit, et plane demum retecta post resurrectionem. His justificatio Ejus nititur, 1 Tim. 3, 16. 1 Joh. 2, 1.: saque nostrae justificationis fundamentum est Rom. 4, 25. Hinc non propter opera sua (nam ne Filius quidem Patri quidquam prius dedit, quod Pater Ipsi reddere debuisset), sed es de causa, quod Filius esset, in passione sua omnem suam fiduciam in Patre collocavit, nobisque viam pracivit, fidei dux et consummator, Hebr. 12, 2. V. g.

ROM. I, 4. 491

non sal aut ol. Articulus facit epitasin, iteratus. Multis in locis, ubi utraque natura Salvatoris memoratur, humana ponitur prius, quia divina demum post resurrectionem ex mortuis evidentissime omnibus est demonstrata. [Inde est, quod identidem ingeminatur: Hic: non alius quisquam. Act. 9, 20. 22. etc. V. g.] Participium, δρισθέντος, multo plus dicit, quam ἀφωρισμένος. v. 1. nam ἀφορίζεται unus ex pluribus, σοίζεται unicus quispiam. Act. 10, 42. Illustri illo loco, Psalm. 2, 7. pn idem est quod opiquos, quod Pater determinatissime dixit, Filius meus es Tu. Hunc ορισμόν subsequitur ἀπόδειξις demonstratio erga homines. Act. 2. 22. Gloriam Filii Dei Paulus inprimis amplificat scribens ad eos, quibus eam non potuerat coram praedicare. Conf. Hebr. 10, 8. s. not. — ἐν δυνάμει, in potentia) potentissime, plenissime: ut quum sol lucet in δυνάμει vi sua. Ap. 1, 16. --- πατά πνεθμα άγιωσύνης, secundum spiritum sanctimoniae) Vocabulum στι ayios sanctus, ubi de Deo agitur, non solum inculpatam illam in agendo rectitudinem, sed ipsam deitatem, vel, ut magis proprie dicamus, divinitatem sive divinae naturae eminentiam denotat. Inde άγιωσύνη medium quiddam dicit inter αγιότητα καὶ αγιασμόν, coll. Hebr. 12, 10. 14., ut quasi tres sint gradus, sanctificatio, sanctimenia, sanctitas. Sanctitas ipsa adscribitur Deo Patri, et Filio, et Spiritui sancto. Cumque hoc loco non memoretur Spiritus sanctus, sed Spiritus sanctimoniae, disquirendum est amplius, quid ea locutio plane singularis denotet. Spiritus nomen expresse, idque saepissime, Spiritui sancto datur: sed Deus quoque dicitur Spiritus; et Dominus, Jesus Christus, dicitur Spiritus, in antitheto quidem ad literam. 2 Cor. 3, 17. Proprie vero huc conferre juvat, quod carnis et spiritus antitheton uti hoc loco, ita saepius in sermonibus de Christo occurrit. 1 Tim. 3, 16. 1 Petr. 3, 18. Atque his in locis Spiritus dicitur, quicquid Christi est, praeter carnem, [per orlum ex Davide assumlam, Luc. 1, 35. V. g.] quamvis mundam et sanctam, et supra carnem, ex generatione a Patre, qui Ipsum sanctificavit, Joh. 10, 36.: in summa, Deitas ipsa. Etenim ut hoc loco caro et spiritus, ita cap. 9, 5. caro et Deitas invicem contradistinguuntur. Hic spiritus non dicitur spiritus sanctitatis, quae propria et solennis est appellatio Spiritus sancti, quo tamen abundantissime repletus et unctus erat Jesus: Luc. 1, 35. 4, 1. 18. Joh. 3, 34. Act. 10, 38. dicitur autem, uno hoc loco, spiritus sanctimoniae, ut simul innuatur sanctitatis illius sive divinitatis efficacia, quam resuscitatio Salvatoris et necessario secuta est et potentissime illustrat; adeoque spiritualis illa et sancta sive divina virtus Jesu Christi glorificati, qui tamen spirituale corpus retinuit. Ante resurrectionem latebat sub carne Spiritus: post resurrectionem carnem penitus abscondit Spiritus sanctimoniae: quanquam non carnem, sed quod carnale est (etiam sine peccato,) deposuit: Luc. 24, 39. Illo respectu, ipse se quondam appellitabat Filium hominis: hoc respectu, celebratur ut Filius Dei. Status conspicuus varie modificabatur. In judicio apparebit Gloria Filii Dei, et corpus ejus glorificatissimum. Vid. etiam Joh. 6, 63. not. έξ άναστάσεως νεκρών, ex resurrectione mortuorum) Έκ non modo tempus, sed nexum rerum (nam Jesu Christi resurrectio et fons est fidei et objectum, Act. 17, 31.) denotat. Verbum ἀνίστημι ponitur etiam sine praepositione, ut apud Herodotum, αναστάντες των βάθρων itaque ανάστασις νεκρών h. l. accipi posset pro resurrectione ex mortuis. Sed revera foecundior est sensus. namque innuitur, cum resurrectione Christi penitus conjunctam esse resurrectionem omnium. conf. Act. 4, 2. 23, 6. 26, 23. Artemonius conjicit ἐξαναστάσεως ἐκ νεκρών, Part. I. cap. 41. p. 214. seqq. atque ita construit: περί έξαναστάσεως έκ νεκρών τοῦ νίοῦ αὐτοῦ πτλ. de Filii sui resuscitatione ex mortuis. Atqui I. aperta est Appositio, de Filio suo - Jesu Christo: ergo interjecta verba omnia inter se indivulso nexu construuntur. II. Apertum est antitheton: TOT y ενομένου EK ΚΑΤΑ: ΤΟΤ όρισθέντος - ΚΑΤΑ - ΕΞ -. ΙΙΙ. ανάστασις, non έξανάστασις, ex ratione stili Paulini, convenit Christo; Christianis vero έξανάστασις. conf. ηγειρε· έξεγερεῖ, 1 Cor. 6, 14. Objicit Artemonius, Christum etiam ante fuisse Filium Dei. Luc. 3, 22. Joh. 10, 36. Act. 2, 22. 10, 38. Resp. Paulus h. l.

non ipsam Filiationem illam, sed Filiationis δρισμόν ex resurrectione infert: et huc confert Chrysostomus loca Joh. 2, 19. 8, 28. Matth. 12, 39. atque hunc δρισμόν subsequitur praedicatio apostolica. Luc. 24, 47. Itaque aptissima huic exordio est talis mentio resurrectionis, ut Gal. 1, 1.

v. 5. δι' οὖ, per quem) per Jesum Christum Dominum nostrum. — ἐλάβομεν, accepimus) nos, ego et ceteri apostoli. — χάριν καὶ αποστολήν, grutiam et legationem apostolicam) Sunt haec duo distincta, sed conjunctissima. Gratia, et singularis gratiae mensura, apostolis obtigit: et ex ea non solum tota eorum legatio, Eph. 3, 2., sed etiam omnes actiones profectae sunt. Rom. 12, 3. 15, 15. 16. 18. Vocabulum anogroly extat hoc sensu Act. 1, 25. Apud LXX significat dimissionem, munus missum etc. Gratiae et apostolatui respondet obedientia sidei. - εἰς ὑπακοὴν πίστεως, in obedientiam fidei) ut omnes gentes fiant et maneant submisse dicto audientes fidei et doctrinae de Jesu (Act. 6, 7.) adeoque praestent obedientiam in ipsa fide consistentem. Ex relatione ad Evangelium patet natura hujus obedientiae. c. 10, 16. 16, 26. 1 Petr. 1, 2. Estque ὑπακοή, ἀκοή μεδ' υποταγής. cap. 10, 3. fin. Sic Maria credens dixit, Ecce ancilla Domini. Luc. 1, 38. 45. — ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, in omnibus gentibus) Quemadmodum omnes gentes Romano imperio extrinsecus parent, sic fidei omnes gentes, ipsique adeo Romani parere debent toto corde. — υπέρ του ονόματος αυτού) pro nomine ejus, Jesu Christi Domini nostri. Per hunc facta est gratia: Joh. 1, 17. pro hoc agunt legati: 2 Cor. 5, 20. per hunc fides in Deum tendit. 1 Petr. 1, 21.

v. 6. ἐν οἰς) in quibus gentibus, ad fidei obedientiam per vocationem Jesu Christi adductis. — καὶ ὑμεῖς, etiam vos) Nil praecipue Romanis adscribit Paulus. coll. 1 Cor. 14, 36. Causam tamen attingit, cur ad Romanos scribat. Mox

versu sequente directe eos alloquitur. — xlnvol, vocati) v. 7.

v. 7. πασι τοῖς οὐσιν ἐν δώμη, omnibus qui Romae sunt) Plerique horam erant ex gentibus, v. 13., admixtis tamen Judaeis. Romae erant, vel nati Romae et educati, vel certe ibi commorantes. In maxima urbe sparsim habitabant, neque adhuc in formam ecclesiae redacti erant: tantummodo nonnulli in domo Priscae et Aquilae convenire solebant. Rom. 16, 5. Cum omnibus cohaeret, quod sequitur, dilectis etc. neque enim Romanos idololatras alloquitur. — dyaπητοῖς Θεοῦ, πλητοῖς άγίοις) Duo haec commata, asyndeton habent, et parallela sunt. nam qui Dei est, sanctus est. conf. Hebr. 3, 1. Dilectos Dei speciatim dicit credentes Israëlitas: c. 11, 28. vocatos sanctos, credentes ex gentibus. Israëlitae, sunt sancti ex patribus: Act. 20, 32. not. coll. annot. ad v. 1. hujus capitis 1. sed credentes ex gentibus dicuntur sanctificati, vel vocati sancti, sancti per vocationem, ut interpretatur Paulus 1 Cor. 1, 2. Duplex est appellatio, cujus priorem partem ad Israëlitas, alteram ad gentes retuli. Conf. v. 5. 6., et adde loca modo citata. Cel. Baumgartenius in Expositione Germanica hujus Epistolae saepius a nobis respicienda scribit: "Hiedurch würde der gottesdienstliche Unterschied der Gläubigen und eingebildete Vorzug der Israëliten zu sehr bestätiget worden seyn, den Paulus vielmehr bestreitet und abgeschaffet oder aufgehoben zu seyn versichert." Resp. Exordio Pauli praerogativa Israëlitica (quanquam vecatus sanctus aeque beatus est, ac dilectus DEI) non minus congruit, quam rò πρώτον ipsi Propositioni, c. 1, 16., quod cel. Banmgartenius plus satis defendit. — χάρις, gratia etc.) Solennis est haec Pauli formula. Vide initia epistolarum ejus, nec non Eph. 6, 23. — ύμῖν, vobis) Subaudi, obtingat. — εἰρήνη, pax) מלום pax: usitata Hebraeis formula salutandi: cui praemittitur מולום vocabulum Novo Testamento et praeconio apostolico plane congruens. Gratia obtingit a Deo: inde status pacis est apud hominem. cap. 5, 2. not. — ἀπὸ θεοῦ πατρός ήμων και πυρίου ίησου χριστού, a Deo patre nostro et Domino Jesu Christo) Solennis appellatio apud apostolos, Deus et Pater, Deus pater noster. nec saepe, ubi inter sese agunt, dicunt Kúçios Dominus, quatenus co innuitur nomen DEI proprium tetragrammaton: at in V. T. dixerant, Jehovah Deus noster. Ratio differentiae: in V. T. erant quasi servi: in N. T. sunt filii; filii autem ita

norunt patrem, ut non opus sit, proprium ejus nomen saepe appellari. conf. Hebr. 8, 11. Accedit, quod, polytheismo exstirpato, non perinde opus est, Deum verum nomine proprio a falsis diis discerni. Kvolov construitur non cum ήμῶν, nam Deus dicitur Pater Jesu Christi et noster, non, noster et Jesu Christi; sed cum ἀπὸ, uti plane 2 Tim. 1, 2. Una eademque gratia, una eademque pax, a Deo et Christo. Fiducia nostra, et oratio, in Deum tendit, quatenus est Pater Domini nostri; et in Jesum Christum, quatenus nos per sese Patri sistit.

- v. 8. neotov, primum) Non semper sequitur deinde: idque hoc loco absorpsit affectus. — μέν) Sequitur δέ, v. 13. Jam vos quidem in fide, inquit, estis, sed tamen cupio aliquid conferre vobis. — εύχαριστώ, gratias ago) Vel in uno hujus epistolae initio vestigia sunt omnium motuum spiritualium. In his excellit gratierum actio: et ab ea fere omnes incipiunt epistolae. Sententia categorica est: nacti estis fidem. Gratiarum actio, quae accedit, sermonem facit modalem. conf. not. ad c. 6, 17. Paulus Romae jam id effectum esse gaudet, quod alias sibi, omnium debitori, efficiendum esse duceret. — τῷ θεῷ μου, Deo meo) Hoc verbum, Deus meus, exprimit fidem, amorem, spem, atque adeo totam religionem veram. Ps. 144, 15. Hab. 1, 12. Deus meus est Deus, cui servio. v. seq. διά, per) Dei munera per Christum ad nos, nostrae gratiarum actiones per Christum ad Deum proficiscuntur. —  $\eta$  nlows, fides) In ejusmodi gratulationibus Paulus vel totum Christianismum describit, Col. 1, 8. seqq. vel partem aliquam, 1 Cor. 1, 5. Itaque hoc loco fidem commemorat, suo convenienter instituto. v. 12. 17. — καταγγέλλεται, annunciatur) Sermo concisus: fidem nacti estis; eam audio; etenim ubique praedicatur. Sic 1 Thess. 1, 8. ait fidem Thessalonicensium in omni loco celebrari. — ἐν δλω τῷ κόσμω, in toto mundo) Bonitas et Sapientia divina fidem stabilivit in urbibus primariis, Hierosolymis praesertim et Romae: unde in totum orbem dideretur.
- v. 9. μάςτυς, testis) Asseveratio pia, de re necessaria, et hominibus, remotis praesertim et ignotis, occulta. 2 Cor. 11, 31. λατρεύω, servio) ut apostolus, c. 15, 16. Testimonium Dei resonat in latria spirituali: et qui Deo servit, Deo quam plurimos servire vult et gaudet. 2 Tim. 1, 3. μνείαν ὑμῶν, mentionem vestri) Expressam et explicatam ecclesiarum et animarum mentionem faciebat Paulus.
  - v. 10. εἴπως η̈οη ποτέ) Particulae cumulatae declarant vim desiderii.
- v. 11. μεταδώ, impertiar) coram, per praeconium evangelii, v. 15., sermones fructuosos, preces etc. Hoc propositum Paulus, epistola interim scripta non expletus, retinuit. c. 15, 24. Multo majus est bonum praesentiae, quam literarum, ubi illa obtingit. — γάρισμα πνευματικον, donum spirituale) Talibus donis abundabant Corinthii, qui Paulum praesentem habuerant: 1 Cor. 1, 7. 12, 1. 14, 1. nec non Galatae. Gal. 3, 5. Ac plane ecclesiae illae, quae apostolorum praesentia gaudebant, praerogativas insignes in hoc genere habuere, v. gr. ex apostolica manuum impositione. Act. 19, 2. 6. 8, 17. s. 2 Tim. 1, 6. At Romani adhuc certe multo inferiores in hac parte erant: quare etiam cap. 12, 6. 7. perbrevis est charismatum enumeratio. Itaque subvenire illis cupit, ut corroborentur. namque per charismata confirmabatur testimonium Christi. 1 Cor. 1, 6. Petrus non magis, quam Paulus, antequam haec epistola scriberetur, Romam venerat, ut ex hoc loco et ex toto epistolae tenore noscitur. nam quod Paulus Romanis impertire cupit, Petrus impertiisset. Porro Baronius hanc epistolam A. LVIII. scriptam censet: martyrium autem Petri fuit A. LXVII. Ergo, si Romae omnino fuit, Romae diu commorari non potuit. — στηριχθηναι, corroborari) Modeste loquitur. Dei est corroborare, cap. 16, 25. Organon tantummodo se esse, Paulus innuit.
- v. 12. τοῦτο δέ ἐστι, hoc autem est) Explicat illud, videre vos, etc. Non ait, Hoc autem est, ut vos in formam ecclesiae redigam. Cautio erat, ne ecclesia Romana afferret perniciem, tamen postea ortam. ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ, et vestram et meum) Non solum associat sibi Romanos, in quibus simul excitari cupit,

sed eos etiam praeponit sibi. Alius longe stilus est apostolicus, atque curiae papalis Romanae.

- v. 13. où àyvosiv, non ignorare) Consucta Paulo formula candorem animi ostendit. — abelool, fratres) Appellatio frequens, sancta, omnibus apta, simplex, dulcis, magnifica. Juvat hoc loco expendere titulos, quibus utuntur apostoli. Nomina propria rarius ponunt, Corinthii, Timothee etc. Fratres saepissime dicit Paulus; interdum, hortans, dilecti, vel, fratres mei dilecti. Jacobus, fratres, fratres mei, fratres mei dilecti: Petrus et Judas semper dilecti: Johannes, dilecti, saepe; semel, fratres; plus semel, filioli, ut Paulus, fili Timothee. — καρπον σχώ, fructum kaberem) Habere, verbum eleganter positum, medium inter accipere et dare. quod aliis prodest, ipsum Paulum juvat. Id pro fructu habet, Phil. 1, 22. Ubique aliquid in foenore positum habere vult. Hanc cupiditatem quodammodo temperat, quum se debitorem versu sequente ait. Et postulat et debet. v. 12. 11. Ex his duobus nervis firmatur versus 15. — xa-Ows, sicut) Bonum apud quam plurimos se extendit.
- v. 14. Ελλησί τε καὶ βαρβάροις, Graecis juxta atque Barbaris) Graecis hos annumerat, ad quos Graece scribit. Haec divisio in Graecos et Barbaros omnes gentes complectitur. Sequitur altera, sapientibus juxta et insipientibus. namque inter Graecos erant etiam insipientes, inter Barbaros etiam sapientes. Omnibus, inquit, sum debitor, ex divino mei ad omnes missu, et omnium servus. 4, 5. Qui sapientia vel potentia praestant, iis tamen necessarium est evangelium: ceteri, non excluduntur. Col. 1, 28. not.
- v. 15. οῦτω, sic) adeo. Est quasi epiphonema, et illatio a toto ad partem insignem. — το κατ' έμέ) id est, meum, sive ego, quatenus non impedior. Sic Ezr. 6, 11., nal o olnos autou to nat' èue noindiferai. — noodunor, promium) subaudi est. 3 Macc. 5, 23. (26.) το πρόθυμον τοῦ βασιλέως ἐν ἐτοίμφ πεῖσθαι. έν φώμη, Romae) sapientibus, coll. versu praecedente: potentibus, collato versu sequente, et 1 Cor. 1, 24. Itaque hoc, Romae, iteratur cum emphasi. Roma, caput et theatrum orbis terrarum. — evayyelloacoa, evangelisare) Latet hîc Propositio: Scribam, quae coram vellem dicere, de Evangelio.
- v. 16. οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι, non enim erubesco) Remissius, ut in exordio, loquitur: postea dicit, habeo gloriationem, c. 15, 17. Mundo evangelium est stultitia et infirmitas, 1 Cor. 1, 18. quare mundi opinione esset erubescendum, Romae praesertim: sed Paulus non erubescit. 2 Tim. 1, 8. 2 Cor. 4, 2. — τοῦ γριστοῦ, Christi) Cur Paulus non appellarit h. l. evangelium DEI aut FILII DEI, bene docet Baumgartenius; sed rationes, quas affert, non plus valent ad legendum τοῦ χριστοῦ, quam ad omittendum. Facile rationes ubivis in utramque partem excogitantur: sed testes praevalent, atque hoc loco testes, qui omittunt, sufficiunt. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. - δύναμις θεοῦ, virtus Dei) magna et gloriosa. 2 Cor. 10, 4. — εἰς σωτηρίαν, in salutem) Ut summam evangelii Paulus hac epistola, sic epistolae summam versu hoc et sequente complectitur. Proprins igitur hic locus est ad exhibendum epistolae conspectum. Est in ea
  - I. Exordium. Cap. L. 1 - 15. II. Propositio, cum summario confirmationis:
    - 1. de fide et justitia:
    - 2. de salute sive vita:
    - 3. de Omni credente, Judaeo et Graeco. Tribus hisce partibus, quarum prima a cap. I, 18. ad c. IV, secunda a V ad VIII, tertia a IX ad XI tractatur, non solum haec ipsa Tractatio, sed etiam deducta inde Paraclesis, eodem ordine respondent.

III. Tractatio:

- 1) de Justificatione, quae fit
  - I. non per opera; nam sub peccato sunt gentes, Judaei,

utrique: IL sed per fidem:

18. П. 1.

11. 14. 17. III. 1. 9. 21. 27. 29. 31.

16. 17.

11 - 14.

III. ut constat exemplo Abrahami et testimonio Davidis. IV. 1. 6. 9. 13. 18. 22.

2) de Salute: V. 1. 12. VI. 1. VII. 1. 7. VIII. 1. 14. 24. 31.

5) de credente Omni: IX. 1. 6. 14. 24. 30. X. 1. 11. XI. 1. 7. 11. 25. 33.

Arraclesis: XII. 1. 2.

Paraclesis:
 de FIDE, et, (quia per fidem lex statuitur, c. III, 31.) de amore, quem fides parit, deque justitia erga homines. 8. — XIII, 10.
 FIDES expresse pominatur c. XII. 3. 6. AMOR, ibid. v. 9. et

FIDES expresse nominatur c. XII, 3. 6. AMOR, ibid. v. 9. et cap. XIII, 8. JUSTITIAE definitio, ibid. v. 7. initio.
2) de SALUTE,

SALUS c. XIII, 11. expresse nominatur.

3) de conjunctione JUDAEORUM ET GENTIUM. XIV. 1. 10. 13. 19. XV. 1. 7—18.

Expressa de utrisque mentio,

c XV. 8. 9.

V. Conclusio.

XV. 14. XVI. 1. 3. 17. 21. 25.

— lovδαlφ, Judaeo) Post deportationem Babylonis omnes Israëlitae, ut Josephus docet, appellati sunt Judaei. hinc Judaeus opponitur Graeco. Alia ratione Graecus opponitur Barbaro. v. 14. — πρῶτον) De hac particula vid. App. crit. Ed. II., ad h. l. ') De fide, ut ostendi, agit Apostolus c. 1—4., de salute c. 5—8., de Judaeo et Graeco, c. 9—11. Hujus partitionis cognitio permultum facit ad rectam epistolae intelligentiam. Tertia pars tractationis, de Judaeo et Graeco, particulam πρῶτον neque labefactat neque statuminat. Utitur ea Paulus ad Judaeos magis arguendos, c. 2, 9. 10., sed evangelium credenti Judaeo non magis quam Graeco, virtus DEI est ad salutem.

v. 17. δικαιοσύνη θεοῦ, justitia Dei) Saepe justitia Dei memoratur in N. T. saepe apud Essjam et Danielem, saepissime in Psalmis. Significat interdum justitiam illam, qua Deus ipse justus est, juste agit, et justus agnoscitur: c. 3, 5. eamque, ut in hominibus appellatur, vel particularem, vel universalem, qua etiam gratia et misericordia continetur; et quae maxime demonstratur peccatum condemnando et peccatorem justificando. quo pacto Justitia Dei essentialis non plane excludenda est a negotio justificationis. c. 3, 25. seq. Inde interdum signi-Acat justitiam hanc, qua homo (Dei dono, Matth. 6, 33.) justus fit et justus est: idque vel justitiam Jesu Christi per fidem apprehendendo. c. 3, 21. 22. vel justitiam illam Dei per virtutes et bona opera imitando. Jac. 1, 20. Paulo, de justificatione loquenti, Justitia Dei dicitur illa fidei justitia, quia Deus eam invenit et paravit, revelat et donat, approbat et coronat: conf. 2 Petr. 1, 1. cui ideirco opponitur propria hominum justitia. Rom. 10, 3. coll. Phil. 3, 9. Quin etiam nos ipsi dicimur Justitia Dei, 2 Cor. 5, 21. Hoc loco, ut in Propositione, denotat Justitia Dei totum beneficium Dei in Jesu Christo ad salutem peccatoris. — anozalúzistas, revelatur) Patet hinc necessitas Evangelii, sine quo nec justitia nec salus cognoscitur. Ostensio justitiae Dei facta est in morte Christi, cap. 3, 25. seq. manifestatio et revelatio justitiae Dei per fidem, in evangelio. ibid. v. 21. et h. l. Gemina, collato versu 18., hie fit revelatio, irae et justitiae. Illa, per legem, parum nota naturae: haec, per evangelium, prorsus ignota naturae. Illa praecedit et viam parat: haec subsequitur. Utrumque, revelatur, in praesenti exprimitur, in oppositione ad tempora ignorantiae. Act. 17, 30. — ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, ex fide in fidem) Construe, justitia ex fide, ut mox, justus ex fide. Ex fide in fidem, dicit fidem meram. namque justitia ex fide subsistit in fide, sine operibus. els denotat terminum, finem ac limitem. vid. c. 12, 3. et Not. ad Chrysost. de Sacerd. p. 415. Sic 1 Chron. 17, 5.: eram, מאהל אל אהל ex tentorio in tentorium, ubi non tentorium aliud aliudque notatur, sed tentorium citra domum sive templum. Fides, inquit Paulus, manet fides: fides est prora et puppis, apud Judaeos et gentes, etiam apud Paulum, usque ad ipsam ejus consummationem. Phil. 3, 7 — 12. Sic pulcre ad in sonat els, ut and et els, 2 Cor. 3, 18. de gloria purissima. Euphemia est, quod Paulus opera nondum expresse excludit, quorum tamen in hac Propositione exclusio qualiscunque fieri debuit. Porro

<sup>1)</sup> Minus firmam margo Ed. 2. eam judicavit, quum Ed. maj. lectori potius judicium reliquisset. Nihil definit Vers. germ. E. B.

propositionis sic institutae fert indoles, ut multa alia hinc inferantur. nam quia non dicitur, ἐκ τῆς πίστεως εἰς τὴν πίστεν, sed indefinite, ἐκ πίστεως εἰς πίστεν, sic dicemus, ex una fide in aliam, ex fide Dei offerentis in fidem hominum accipientium, c. 3, 2. ss. ex fide V. T. et Judaeorum in fidem N. T. et gentium quoque, c. 3, 30. ex fide Pauli in fidem Romanorum, c. 1, 12. ex fidei gradu uno in ulteriores, 1 Joh. 5, 13. ex fide firmorum in fidem infirmorum, c. 14, 1. s. ex fide nostra exspectante in fidem divinitus praestandam per vilae donum. — καθώς, sicut) Tria Paulus modo posuit: I. ex fide est justitia, v. 17. II. ex justitia, salus. v. 16. III. Judaeo et Graeco. v. 16. Omnia confirmat illud, Justus ex fide, vivet: ex prophetico programmate, Hab. 2, 4. Vid. not. ad Hebr. 10, 36. seqq. Idem Spiritus est, qui per prophetas locutus fuit Dicta a Paulo citanda; et quo duce Paulus ea tam apposite et opportune, in hac praesertim epistola, citavit. — ζήσεται, vivet) Vivit, pro vivet, Latinorum aliqui pridem scripsere. Sphalma, in una literula, apertum, memoratu et refutatu indignum. Refutat. post Whithium, Baumgarlenius, et a me praetermissum notat.

futat, post Whithium, Baumgartenius, et a me praetermissum notat.
v. 18. ἀποκαλύπτεται, revelatur) Vid. vers. 17. not. — γαρ, enim) Particula incipit tractationem, finita propositione. cap. 6, 19. Matth. 1, 18. Act. 2, 15. 1 Cor. 15, 3. Latini fere omittunt. Primum Pauli argumentum hoc est: Omnes sunt sub peccato; idque lex ostendit. ergo ex operibus legis nemo justificatur. Id tractatur usque ad c. 3, 20. Inde infert: ergo ex fide. c. 3, 21. seqq. — opyi θεοῦ, ira Dei) Όργη, sine articulo, h. l. at ή όργη denunciatur iis, qui justitiam negligunt. Ira quasi alia in gentes, alia in Judaeos. Justitia et ira Dei quodammodo antitheton faciunt. Justitia mundi obterit reum: justitia Dei, obterit peccatum, peccatorem restituit. Hinc frequens in hac inprimis epistola irae mentio, c. 2, 5. 8. 3, 5. 4, 15. 5, 9. 9, 22. ac porro c. 12, 19. 13, 4. 5. — ἀπ' οὐφανοῦ, a coclo) Hoc majestatem irati Dei significat, oculumque videntem, et irae latitudinem. quicquid sub coelo est, et tamen non sub evangelio, sub ira est. Ps. 14, 2. — ἐπὶ πᾶσαν, super omnem) Paulus, iram Dei repraesentans, in abstracto loquitur, de peccato: salutem, in concreto, de credentibus. itaque jam per senigma innuit, peccatoribus gratiam esse paratam. — ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν, impietatem et injustitiam) Duo haec momenta tractantur v. 23. seqq. [Injustitiam saepe appellat Paulus, v. 29., utpote directe oppositam justitiae. V. g.] — avθρώπων τῶν) Periphrasis gentium. — την άληθειαν, veritatem) cujus est, quicquid bonae frugis habent scripta ethnicorum. — 🕏 åðinla, in injustitia) Latius jam sumitur vocabulum, quam modo in antitheto ad ἀσέβειαν, uti ἀνομία c. 6, 19. — πατεχόντων, detinentium) Veritas in mente nititur et urget: sed homo esm impedit.

v. 19. τὸ γνωστὸν) quod notus est Deus: illa ratio, quod Deus se notum praebet: q. d. notitudo Dei: non modo, quod nosci potest. nam v. 21. ait γνόντες. Plato l. 5. Polit. τὸ μὲν παντελῶς ὄν, παντελῶς γνωστόν· μὴ ὄν δὲ μηδαμῆ, πάντη ἄγνωστον. — ἐφανέρωσε) Magna proprietate Paulus hoc verbo usus est, ut supra ἀποκαλύπτω.

v. 20. ἀόρατα καθορᾶται, invisibilia videntur) Incomparabile oxymoron. Invisibilia Dei, si unquam, certe in creatione facta essent visibilia: sed tum quoque non nisi per intelligentiam videri coeperunt. — ἀπὸ κτίσεως, a creatione) Ἀπὸ denotat hoc loco vel documentum, uti ἀπὸ, Matth. 24, 32., ut intelligentia patrum a condito mundo, refutet defectionem gentium: vel potius tempus, ut respondeat hebraeo is et sit, a condito mundo, et ultra, retrorsum, quo pacto mox congruit ἀίδιος, aeterna. priore modo ἀπὸ cohaeret cum καθορᾶται altero modo cum ἀόρατα. — ποιήμασι) operibus per κτίσιν, creationem, productis. Sunt opera. ergo est creatio. ergo est Creator. — νοούμενα) Ii soli, qui νῷ utuntur, καθορᾶσι. — καθορᾶται, videntur) nam opera cernuntur. Antitheton, ἐσκοτίσθη. — ἥτε — καὶ) Haec cum ἀόρατα stant in appositione. — ἀίδιος κτλ., aeterna etc.) summa Dei, Deo digna, perfectio in essendo et agendo; uno verbo, θειότης, quod significat divinitas, ut θεότης deitas. — δύναμις, potentia) ex omnibus Dei attri-

butis primum revelata. Singulis Attributis sua opera peculiari modo respondent. [Esaj. 40, 26.] — είς τὸ) Paulus directe excusationem adimit, non solum de eventu aliquo loquitur. Et hoc colon είς τὸ — habet se instar propositionis ad v. seqq. Constr. cum φανεφόν ἐστιν. — ἀναπολογήτους, inexcusabiles) Sic quoque de Judaeis, c. 2, 1.

- v. 21. διότι) Hoc διότι reassumitur ex v. 19. Non ignorantes, sed scientes peccarunt. θεὸν ως θεὸν, Deum ut Deum) Haec est ἡ ἀλήθεια, veritas; summa convenientia: ubi naturae divinae respondet cultus. conf. Gal. 4, 8., non naturá, de contrario. θεὸν, Deum) aeternum, omnipotentem, glorificatione et gratiarum actione celebrandum. ἐδύξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, glorificaverunt aut gratias egerunt) Gratias agere debemus ob beneficia: glorificare ob ipsas virtutes divinas. contra Hobbesium. Si esse posset mens aliqua extra Deum, a Deo non creata, ea tamen teneretur ad laudandum Deum. ἢ) aut saltem. ἐματαιώ-θησαν) Hoc verbum, et ἐσκοτίσθη, habent vim reciprocam. ὑπαταία, ματαιούσθαι, saepe dicitur de idolis, eorumque cultu et cultoribus. 2 Reg. 17, 15. Jer. 2, 5. nam objecto suo conformatur mens. Ps. 115, 8. Ματαιότης opponitur τῷ δοξάζειν ἀσύνετος καρδία, τῷ εὐχαριστεῖν. διαλογισμοῖς, cogitationibus) variis, incertis, stultis.
- v. 22. φάσκοντες) profitentes. ξμωράνθησαν) LXX, Jer. 10, 14. s. ξμωφάνθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως — ψευδῆ ἐχώνευσαν — μάταιά ἐστιν, ἔργα ἐμπεπαιγμένα. Passim in hac epistola alludit Paulus ad extrema Jesajae et prima Jeremiae capita: ex quo apparet, recentem tum ab eorum lectione fuisse sanctum Dei hominem.
- v. 23. ŋ̃llagar, mutarunt) summâ stultitiâ, Ps. 106, 20. Jer. 2, 11. Eadem impietas et eadem poena tres habet gradus. In primo emphasin habent haec verba: καρδία: καρδιών: v. 21. 24. ἐδόξασαν et δόξαν, et ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα. v. 21. 23. 24. In secundo, μετήλλαξαν, cujus verbi iteratio, non tamen sine differentia figurae simplicis et compositae, talionem exprimit, v. 25. 26. ut παρά iteratum, ibid. In tertio, οὖκ ἐδοκίμασαν et ἀδόκιμον. v. 28. In singulis poenam exprimit το παρέδωκε. Si homo Deum non ut Deum colit, sibi ita relinquitur, ut se hominem abjiciat, et a Deo, ad cujus imaginem factus erat, quam longissime discedat. — την δόξαν τοῦ ἀφθάρτου, gloriam incorruptibilis) Perfectiones Dei vel positivis vel negativis terminis exprimuntur. Hebraea lingua positivis abundat: negativos fere per periphrasin reddit. — έν) Hebr. > Lat. pro, sic έν, v. 25. — ανθρώπου — έρπετῶν, hominis — reptilium) Climax descendens, corruptibilis constr. etiam cum volucrium etc. Saepe formam hominis, avis, quadrupedis, serpentis, commiscuerunt. — ομοιώματι εἰκόνος, similitudine imaginis) Imago est concretum: similitudo abstractum, δόξη, gloriae oppositum. quo majori similitudine imago refert creaturam, eo apertius aberrat a vero.
- v. 24. διο, proplerea) Peccati alia poena est ex consequentia physica, v. 27. not. oportebat: alia insuper ex justitia vindicativa, ut h. l. ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις, in concupiscentiis) ἐν, non εἰς. Jam aderant αὶ ἐπιθυμίαι, concupiscentiae. Quales deos fingebant, tales erant ipsi homines. ἀπαθαφσίαν, impuritatem) Saepe conjungitur impietas et impuritas, 1 Thess. 4, 5., cognitio Dei et puritas mentis, Matth. 5, 8. 1 Joh. 3, 2. s. ἀτιμάζεσθαι, dehonestare) Oppositum konor. 1 Thess. 4, 4. Homo non debet se projicere. 1 Cor. 6, 13. s. ἐν ἐαντοῖς, in se ipsis) per scortationem, mollitiem et alia flagitia. Ipsi sunt materia poenae suae, et impensa ejus. Quam juste! qui Deum inhonestant, puniuntur de se ipsis. Joh. Cluverus.
- v. 25. την ἀλήθειαν, veritatem) quae jubet Deum colore TANQUAM Deum.

   ἐν τῷ ψεύδει, in mendacio) Mythologiae pretium. ἐν, Lat. cum. ἐσεβάσθησαν, coluerunt) interne. ἐλάτρευσαν, serviverunt) externe. παρὰ) praeter, prae. c. 14, 5.
- v. 26. πάθη ἀτιμίας, passiones ignominiae) Vid. Gerberi lib. unerkannte Siinden, T. I. cap. 92., Von der geheimen Unzucht. Talium plena sunt gentilium Bengel gnom.

scripta. — ἀνιμίας, ignominiae) Oppositum τιμή, honor. 1 Thess. 4, 4. — δήλειαι, foeminae) In peccatis arguendis saepe scapha debet scapha dici. Pudorem praeposterum ii fere postulant, qui pudicitia carent. Paulus Romam adhuc non visam sic apertius scribit, ineunte epistola, quam usquam antea. Gravitas et ardor stili judicialis, proprietate verborum non violat verecundiam. — χρησιν, usum) Subaudi, sui. sed est ellipsis. causam habes 1 Cor. 11, 9. Utendum, non fruendum. Gravitas stili sacri.

v. 27. ἐξεκαύθησαν, exarserunt) πυρώσει abominanda. — τὴν ἀσχημοσύνην, turpitudinem) cui ipsa corporis et membrorum confirmatio reclamat. — ἢν ἔδει) quam oportuit, naturali sequela. — τῆς πλάνης, erroris) quo aberrarunt a Dec. — ἀπολαμβάνοντες) Verbum oppositum, de Gentibus: ut ἀποδώσει, respectu Ju-

daeorum. c. 2, 6. In utroque verbo ἀπό eandem vim habet.

v. 28. ἔχειν, habere) Antitheton, παρέδωκεν, tradidit. ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, habere in agnitione, plus notat, quam ἐπιγνώσκειν, agnoscere. Non plane deerat agnitio: sed in eo non ita profecerunt, ut Deum haberent. v. 32. — ἀδόκιμον) Ut ἀδύνατος, ἄπιστος et similia, et active et passive valent, sic quoque ἀδόκιμος. Hoc loco active notatur mens, quae probat minime probanda; cui relicti sunt, qui maxime probanda non probarunt. Hoc ἀδόκιμον tractatur v. 32., συνευδοκοῦσε ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, tractatur v. 29—31. — τὰ μὴ καθήκοντα) Μείωσις.

- v. 29. πεπληφωμένους) Grande verbum. μεστούς, mox. ἀδικία, injustitia) Hoc, justitiae oppositum, primo loco ponitur: immisericordia, ultimo. Justitia habet vitam: injustitia mortem. v. 32. Tota Enumeratio ordinem habet sapientem, per membra novem, in affectibus: duo, in sermone: tria, respectu Dei, et sui, et proximi; et duo, in rebus gerendis: sex, respectu necessitudinum. Confer de contrariis, c. 12, 9. seqq. πορυεία) Retinendum esse hoc verbum, jam diu agnovi: ¹) Clementi Romano haud lectum esse non apparet. πονηρία κακία est nequitia, ejus, qui alteri, etiam sine suo commodo, nocere gaudet. κακία est vitium, quo alter alteri nil boni conferre potest. πλεονεξία denotat avaritiam proprie, ut saepe apud Paulum. alias rarius hoc peccatum ab eo redargueretur. Solet autem jungere cum impuritate. nam homo extra Deum quaerit pabulum in creatura materiali, vel per voluptatem vel per avaritiam. bonum alienum ad se redigit. κακοηθείας) κακοήθεια, κακία κεκουμμένη. Ammonius, aliena omnia male arripiens: se alteri molestam exhibens.
- v. 30. ψιθυριστάς, susurrones) clam. καταλάλους, detractores) aperte. Θεοστυγεῖς) qui odiosos se exhibent contra Deum. ὑβριστάς) qui omnia bona et salutaria contumetiose a se repellunt. ὑπερηφάνους) qui se efferunt supra alios. De hoc vitio, et aliis, quae hîc notantur, vid. 2 Tim. 3, 2. seq. ἀλεζόνας) arrogantes, ad res magnas et bonas. ἐφευρετάς κακῶν) inventores matorum, novarum voluptatum, novorum quaestuum, novarum artium nocendi, v. gr. in bello. 2 Macc. 7, 31. Antiochus dicitur πάσης κακίας εύρετης γενόμενος είς τοὺς ἐβραίους.
- v. 30. 31. γονεύσιν ἀπειθείς, ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας, parentibus inobedientes, insipientes, refractarios, sine affectione, irreconciliabiles, immisericordes) Duo terniones, prior apud inferiores; alter apud superiores.
- v. 31. ἀσυνθέτους) Verbo ἀσυνθετεῖν LXX Hebraeum γ. 32. δικαίωμα, jus) Regale divinum, quod Deus virtutes probat, vitis odit, improbos morte afficit, jure meritoque, ut ostendat se non esse injustum. Nam dum nefarios morte punit, ipse justificatur. Id Regale etiam gentibus cognitum. ὅτι) nempe quod. πράσσοντες· πράσσουσι) Hoc verbum, ποιοῦσιν interjecto repetitum, accurate exprimit petulantiam flagitiosorum, divinae justitise prorsus contrariam. ποιοῦσιν, etiam affectu et ratione. Eadem differentia ver-

<sup>1)</sup> utut margo Ed. maj. (A. 1784.) omittendum censuerit. Gnomoni respondet ed. 2. et Vers. germ. E. B.

borum, c. 2, 3. — θανάτου, morte) Lev. 18, 24. s. Act. 28, 4. Subinde improbissima quaeque stirps ex genere humano eradicatur, et tota posteritas ex iis propagatur, qui minus mali fuerant. — ἀλλὰ καὶ, sed etiam) Pejus est συνευδοκεῖν, approbare. nam qui malum patrat, sua sibi cupiditate abducitur, non sine elencho in se ipsum vel etiam in alios, (conf. judicans, c. 2, 1.) et cum approbatione legis. coll. c. 7, 16. sed qui συνευδοκεῖ sive approbat, corde et ore, malitiae fructum habet ipsam malitiam, eaque pascitur, et suum reatum alieno cumulat, aliosque in peccando inflammat. pejor est, qui et se et alios, quam qui se unum perimit. Haec vero mens est reproba. Conjugata, ἀδόκιμον et συνευδοκοῦσι. v. 28. not. Huic approbationi opponitur judicatio. c. 2, 1. Gentes non modo faciunt, sed etiam approbant: Judaeus judicat quidem, non approbans; sed tamen facit. — τοῖς πράσσουσι, facientibus) sibi et aliis. conf. Es. 3, 9.

### CAPUT II.

- v. 1. Aio, quapropter) Transit Paulus a gentibus ad Judaeos, ut totus sermo subsequens ostendit: et tamen particulam ponit non transitivam, sed illativam; quarum haec, ut valentior, illam absorbet. Gentilis facit mala: Judaeus facit mala. Deinde v. 6. ss. utrosque, Gentes et Judaeos, complectitur. — ἀναπολόγητος, inexcusabilis) Defensionem quaerit homo. — ανθρωπε, homo) De gentilibus capite I. in tertia persona locutus, cum Judaeo in secunda singulari agit; uti lex ipsa non in secunda, sed tertia singulari cum Judaeo agit, quia cum nemine rem habebat nisi cum Judaeo. conf. c. 3, 19. Sed apostolus, qui ad gentes et Judaeos suum sermonem dirigit, Judaeum quidem in secunda singulari alloquitur; communi vero eum nomine appellat, coll. c. 1, 18., neque Judaeum agnoscit: v. 17. 28. Eadem differentia tertiae et secundae personae recurrit v. 14. 17. Non dissimile est illud, quod gentes differentur ad judicium extremum. v. 16.: Judaeis judicium etiam praesens ex lege intentatur, v. 2. — o nolvov, qui judicas) remotus a complacentia, c. 1, 32. Paulus gravi verbo utitur. Judaeus se Graeco praefert, v. 19. s. id Paulus jam appellat judicium: eoque viam sibi facit ad judicium Dei ostendendum. Philavtiae est, quod homo, quo alios sese pejores putat, eo se meliorem existimat. Gal. 6, 4. Est paregmenon. nam sequitur, πατακρίνεις. Conf. c. 14, 22. 23. 1 Cor. 4, 3. seqq. 11, 29. ss. Jac. 2, 4. ἔτεφον, alterum) qui ad te nil attinet: cujus apertior injustitia te nil juvat: ethnicum.
- v. 2. οἴδαμεν) scimus; te, o homo judicans, non docente. τὸ πρίμα τοῦ Θεοῦ) judicium Dei; non tuum, qui te excipis. κατὰ ἀλήθειαν) ad veritatem summam, nullo discrimine. δίκαιον, justum, v. 5. 6. 11.: et secundum interna, non solum externa. v. 16.
- v. 3. σὐ) tu, prae gentili. quisque se ipse vel sine causa excipit: et sibi assentatur, etiamsi ipse nesciat, quare. ἐκφεύξη; effugies?) per rimas, quas quaeris. φεύγει fugit reus omnis: ἐκφεύγει effugit, qui absolvitur.
- v. 4. η) an. Homines facile flunt contemtores bonitatis, dum judicium divinum non sentiunt. Particula an, η, proprie disjungit opinionem vanam effugiendi, et thesaurisationem irae apertam, per abusum ipsius bonitatis. χρηστότητος, ἀνοχης, μακροθυμίας, benignitatis, tolerantiae, longanimitatis) quum tu et peccasti et peccas et peccabis. [Benignitate iram suam DEUS cohibet, v. 5.: tolerantia ignotum se quasi tenet, donec revelatur, v. 5.: longanimitate justum suum judicium procrastinat, ibid. V. g.] Mox haec omnia significat τὸ χρηστὸν, benignitus Dei. Etiam ii potuere et debuere resipiscere, qui olim damnabuntur. ἀγνοῶν, ignorans) Miratur Paulus hanc ignorantiam. ἄγει) ducit suaviter: non cogit necessitate.
- v. 5. δέ, sed) Antitheton inter. divitiarum bonitatis contemtum et inter the-saurum irae. σκληφότητα, duritiem) Antitheton, χρηστόν. ἀμετανόητον καφδίαν) Antitheton, μετάνοιαν. Volebat dicere, ἀμετανοησίαν, a quo verbo re-

centiores non abhorrent: sed Paulus vitavit verbum insolens. — θησανρίζεις, colligis) etsi tu, o homo, putas te colligere beata omnia. O quid potest homo colligere tot horis vitae suae, in utramque partem! Matth. 18, 24. 1 Tim. 6, 18. σεαυτώ) tibi ipsi, non alteri, quem judicas. — δογήν — δογής, iram — irae) Δεινότης, sermonis, magna vi. Cur multi non sentiunt iram? nondum est dies irae. erit autem. — ἐν ἡμέρα) ἐν, de tempore, praesens notat: εἰς, futurum. Ille dies praesens est Deo. Potest autem hoc construi etiam cum ὀργήν. — ἀποκαλύψεως, revelationis) Quum Deus revelabitur, occulta hominis revelabuntur. v. 16. — nal dinaiongislas) Particulam nal testium copia longe potior et irrefragabile apostoloque dignissimum ἀνοχῆς et ἀποκαλύψεως antitheton (quale est etiam inter ανοχήν et ξυδειξιν, c. 3, 36. Ps. 50, 21.) corroborat: v. 4., της χρηστότητος, καὶ τῆς ἀνοχῆς, καὶ τῆς μακροθυμίας ⋅ ν. 5., ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως, καὶ δικαιοκρισίας. Άνοχη et ἀποκάλυψις respiciunt Deum, et inter se conferuntur, ut ανοχή et ενδειξις c. 3, 25. s. μακροθυμία et δικαιοκρισία spectant peccatorem: χρηστότης et ὀργη ponuntur generatim. Quare non fuit omittenda καὶ particula a quibusdam: quam exhibet etiam Orig. c. Cels. in ms. Basileensi, ut docet Sam. Battierius in Biblioth, Brem. Class. VI. p. 98. Pro αποκαλύψεως habet Alex. ανταποδόσεως. Hanc varietatem ex alliteratione ad verbum ἀποδώσει natam, et aperte absonam, praetermisi antehac, neque ea nunc ad tuendum illud xal continuo subsequens utor. Novatum δικαιοκρισίας verbum in re a mortalibus antea non agnita notat Erasmus.

v. 6. δς ἀποδώσει ἐκάστφ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ) Sic LXX plane Prov. 24, 12. it, Ps. 62, 13.: σὺ ἀποδώσεις κπλ. Dictum hoc, et infra, v. 11. inprimis saepe citatur. — ἀποδώσει) reddet: non modo dabit, sed retribuet. [Hanc consiliorum tuorum normam fac constituas. V. g.] — κατὰ, secundum) Paulus describit eos, qui vel vitam vel mortem consequentur, generaliter, et pro captu eorum, cum quibus hoc loco res ei est, praescindens adhuc a speciali ratione salutis obtinendae vel amittendae. Ergo hic locus non facit pro merito operum.

v. 7. 8. τοῖς μὲν — τοῖς δὲ, his quidem — iis vero) Majus discrimen quam multi nune putant.

v. 7. τοῖς) sc. οὖσι, coll. v. seq. nam κατὰ (vid. Act. 25, 23.) hîc fere ponitur, ut ἐξ, v. seq. nisi quod ἐξ sonat quiddam peccatori naturale; κατὰ, quiddam superveniens. Differentiam videbis, si particulas inter se permutaveris: ἐξ ὑπομονῆς κτλ. Ita τοῖς et ζητοῦσι stant in appositione, per asyndeton. — ὑπομονὴν ἔργου, patientiam operis) Sic patientia spei 1 Thess. 1, 3. ὑπομονὴ, patientia, includit h. l. obedientiam, constantiam, eamque submissam. — ἔργου, operis) Magna vis in singulari numero. Phil. 1, 6. Ap. 22, 12. — ὁσξαν, gloriam) Constructio: τοῖς ὁσξαν κτλ. ζητοῦσιν, (ἀποδώσει) ζωήν iis, qui gloriam etc. quaerunt, (reddet) vitam. Amor purus non excludit fidem, spem, desiderium. 1 Cor. 15, 58. — ζητοῦσι, quaerentibus) cum tu, Judaee, tibi non opus esse quaesito putes. [Industria requiritur. V. g.]

v. 8. τοῖς δὲ ἔξ ἔριθείας, iis vero qui sunt ex contentione) Horruit Paulus expresse dicere: Deus reddet iis, qui sunt ex contentione, mortem sive aeternam perniciem. quare eam rem conscientiae peccatoris ex antitheto praecedente subaudiendam relinquit; reddet, non sane vitam aeternam: sermonemque flectit ad ea quae sequuntur. Itaque τοῖς h. l. vim habet b praefixi, notantis quod altinet, conf. c. 4, 12. not. Ideo non incommode sequitur, ἐπὶ πᾶσαν —. nam sic quoque Ex. 20, 5., ἐπὶ τέκνα, ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεὰν, τοῖς μισοῦσί με. Porro ἔξ, ex, ut v. 27. et saepe, notat partem sive sectam: iis, qui sunt ex parte sive natione contentiosa, tui, Judaee, similes, Deo refragantes. Character pseudojudaismi, inobedientia, contumacia, impatientia. — τῆ ἀληθεία· τῆ ἀδικία, veritati: injustitiae) Saepe haec duo inter se opponuntur. 1 Cor. 13, 6. 2 Thess. 2, 10. 12. veritas continet justitiam: et injustitia connotat mendacium. — θυμὸς καὶ ὀργὴν LXX, Ps. 78, (77,) 49.: θυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ θλίψιν. θυμὸς infligit poenam: ὀργὴ persequitur culpam. Vocabulorum proprietas perspicitur ex Eph

- 4, 31. 32., ubi τῆ ὀργῆ opponitur τὸ χαρίζεσθαι, et τῷ θυμῷ τὸ εὕσπλαγχνον. Θυμὸς Stoicis definitur ὀργὴ ἀρχομένη. Nec aspernandum illud Ammonii, θυμὸς μέν ἐστι πρόσκαιρος· ὀργὴ δὲ πολυχρόνιος μνησικακία.
- v. 9. Θλίψις καὶ στενοχωρία, afflictio et anxietas) θλίψις, afflictio, in praesens: στενοχωρία, anxietas, de futuris. θλίψις, afflictio premit: στενοχωρία, aestuat et urget. Job. 15, 20. seqq. Argumentum est in his verbis, de ultrice justitia Dei. nam ira Dei eo tendit, ut creatura peccans, iram et omnia adversa experiens, discat odisse se ipsam, quod contra Deum fecerit. quod justissimum odium sui quamdiu creatura fugit, in poena est. πᾶσαν ψυχήν, omnem animam) Hoc vocabulo adjuvatur universalitas sermonis. c. 13, 1. πρῶτον, primum) Sic Psalm. 94, 10.: Qui gentes castigat, nonne arguet (vos in populo?) Judaei particeps Graecus.
- v. 10. δόξα δὲ καὶ τιμὴ, gloria vero et honor) Gloria, ex divino beneplacito: honor, ex divina remuneratione: et pax, in praesens et in perpetuum. Nam δὲ, vero, exprimit oppositionem inter ira et gloria, indignatio et honor, afflictio anxietasque et pax. coll. c. 3, 17. 16. quorum laeta spectantur, ut ex Deo proficiscuntur; adversa, ut ab homine persentiscuntur: haec enim absolute in nominativo ponuntur, cum illa e contrario in v. 7. in accusativo ponantur, ut talia, quae Deus impertiat. Sed cur opponuntur honor et dolor: quum honoris contrarium sit ignominia, voluptatis dolor? Resp. In hoc praecise loco attendendum ad vocem εξοήνη, pax, quae hecc dolori, nimirum afflictioni anxietatique opponitur. Ceterum Es. 65, 13. gaudium (et honor) pudvri (et dolori) opponitur: utraque parte concise expressa et ex opposito suo supplenda. Praeterea in bonorum genere summum est honor; in poenarum genere, dolor: et summus gradus, inferiores includens, summo gradui opponitur. sic gloriatio et vac. 1 Cor. 9, 16.
- v. 9. 10. κατεργαζομένου εργαζομένω) Differentia horum verborum facilius sentitur, quam explicatur: facilius ridetur, quam refutatur. Alia differentia: de poena dicitur, επὶ ψυχήν nam poena incumbit, et anima feret invita: de praemio: παυτὶ τῷ ἐργαζομένω, dativus commodi.
- v. 12. ὅσοι γὰρ, quolquot enim) Gentes: et quotquôt, Judaei. ἀνόμως) Hoc bis ponitur per antanaclasin, hoc sensu, οὐχ ἐν νόμω, οὐ διὰ νόμου, ut patet ex antitheto. ἡμαρτον) peccarunt: praeteritum, pro judicii tempore. καὶ ἀπολοῦνται, etiam peribunt) etiam notat convenientiam modi peccandi et intereundi. et peribunt ait: neque enim commodum erat dicere, ἀνόμως, sine lege judicabuntur; ut mox apte dicit, per legem judicabuntur. ἐν νόμω cum lege, non ἀνόμως. i. e. cum legem haberent. διὰ νόμου, per legem) c. 3, 20.
- v. 13. οὐ γὰρ, non enim) Valde extans Propositio. cujus verba etiam ad gentes spectant; sed ad Judaeos praecipue accommodantur. de illis v. 14. s. de his v. 17. s. quare etiam versus 16. a versu 15. pendet, non a versu 12. Multa turbarunt, qui a v. 14., imo a v. 13. ad fin. v. 15. parentheseos sepem statuerunt. οἱ ἀκροαταὶ, auditores) otiosi, quamlibet seduli. παρὰ τῷ θεῷ, apud Deum) v. 2. ποιηταὶ, factores) nempe, si homines se praestiterint factores. c. 10, 5. Possunt facere ea, quae sunt legis: sed totius legis factores praestare se non possunt. δικαιωθήσονται, justificabuntur) Hoc verbum, nomini δίκαιοι, ipso facto justos denotanti, contradistinctum, involvit conditionem praestandam, et tum subsecuturam in die judicii divini declarationem justorum.
- v. 14.  $\delta \tau \alpha \nu$ , quum) Postquam Paulus judaicum judicium contra gentes perversum refutavit, nunc verum judicium divinum ostendit, contra easdem. De gentibus agitur hîc magis directe ad gentes convincendas; et tamen, quod his obiter conceditur, eo fine conceditur, ut Judaeus peragatur gravius: sed v. 26. de gentibus plane incidenter, ad convincendum Judaeum. quare hîc ponitur  $\delta \tau \alpha \nu$ , quum: illic,  $\delta \dot{\alpha} \nu$ , si.  $\gamma \dot{\alpha} \varrho$ , enim) Causam reddit, cur etiam a gentibus postuletur, ut sint factores legis. nam quum vel tantillum faciunt, obligatos se esse recognoscunt. Et tamen docet, illos per legem naturae sive per se ipsos justificari non posse. Sunt quatuor sententiae: quum hi qui una testante.

secunda declaratur per tertiam, prima per quartam. — ἔθνη) Non, τὰ ἔθνη: homines aliqui ¿¿ ¿θνων. Et tamen nullus est, qui plane nihil faciat ἐκ τῶν τοῦ νόμου. Noluit dicere έθνικοὶ, quod solet in pejorem partem accipi. — μη νόμον· νόμον μη, non legem: legem non) Nec hic quidem commutatus verborum ordo ratione caret. priore loco emphasin habet non, ut amplificetur illud non habere: altero loco emphasin habet legem, in antitheto ad sibi ipsis. Sic quoque νόμος modo sine articulo, modo cum articulo, non sine causa dicitur. v. 13. 23. 27. 3, 19—21. 7, 1. seqq. — φύσει, natura) Constr. μή νόμον έχοντα φύσει, non legem habenies natura, 1) plane ut v. 27., ή έκ φύσεως ακροβυστία, ex natura praepulium, contra ac Syrus, ex natura legem faciens. Gentes sunt natura (i. e. per se, ut nascuntur, non ut homines, sed ut gentes) legis (scriptae) expertes: cum Judaei sint natura Judaei, Gal. 2, 15. adeoque legem (scriptam) habeant natura. conf. c. 11, 24. fin. Neque tamen periculum est ullum, ne vis illa constructionis, quam plerique sequuntur, natura ea, quae sunt legis, faciunt, interest. nam quod gentes, legem non habentes, faciunt, sane natura faciunt. Legis vocabulum non philosophico, sed Hebraico usu venit apud apostolum: itaque appellatio legis naturalis non extat in Scriptura sacra: v. 12. res ipsa est vera. — ποιη, faciant) non solum opere, sed etiam motibus intimis. v. 15. fin. - ούτοι, hi) Haec vocula nomen collectivum έθνη, gentes, flectit ad sensum distributivum. [-- quatenus scilicet faciunt. V. g.] - vóµos, lex) Quod Judaeis est lex; id gentes ipsae sunt sibi.

v. 15. ἐνδείκνυνται, demonstrant) sibi, ceteris hominibus, et Deo ipsi quodammodo. — το ἔργον τοῦ νόμου, opus legis) legem ipsam non sua activitate. Opponitur literae, quae est accidens. — γραπτον, scriptum) Nomen, non participium. nedum infinitivus. Alludit Paulus ex opposito ad tabulas Mosis. Hoc scriptum antecedit factionem eorum quae sunt legis, sed postea quum quis aut fecit (aut non fecit,) sequitur demonstratio, et liquidius apparet permanens illa scriptura. — συμμαρτυρούσης, una testante) Allegoria, in judicio sunt actor, reus, testes. testis, conscientia: accusant, vel etiam defendunt, cogitationes. Natura et peccatum ipsum lestatur: conscientia una testatur. — αὐτῶν) ipsorum. — της συνειδήσεως, conscientia) Nullam facultatum suarum minus in potestate habet anima, quam conscientiam. Sic συνείδησις et λογισμός junguntur Sap. 17, 11. 12. — μεταξύ αλλήλων, inter se invicem) sicut actor et reus. Hoc, incunte commate, emphaseos causa ponitur, quatenus cogitationes cogitationibus implicatae, opponuntur conscientiae ad legem relatae. — τῶν λογισμῶν κατηγορούντων, cogitationibus accusantibus) Resolvant sic: una testantibus cogitationibus, quae accusant: sed cogitationibus accusantibus stat per se. — n xai, vel etiam) Particula etiam concessiva ostendit, cogitationes longe plus habere, quod accusent, quam quod defendant: ipsaque defensio (coll. 2 Cor. 7, 11. defensionem) non est de toto, sed duntaxat de parte facti, quae ipsa rursum debitores totius convincit. c. 1, 20. — απολογουμένων, defendentibus) Exemplum, Gen. 20, 4.

v. 16. ἐν ἡμέρα, in die) Constr. cum demonstrant. neque enim obstat tempus praesens. v. 5. Ac saepe Paulus dicit: in die Domini, quod plus dicit, quam in diem. 1 Cor. 5, 5. conf. coram 1 Tim. 5, 21. not. Quale quidque fuit, tale tum conspicietur, definietur et manebit. In illo die constabit illud in cordibus scriptum legis, apologiam etiam aliquam recte factorum conjunctam habens, quamvis homo in judicio succumbat, semet accusatore, propter cetera. Idque infert accusationem vel etiam defensionem (a majori ad minus procedendo) in hac quoque vita constantem, quoties vel ipsum repraesentatur homini judicium futurum, vel praeludia ejus in conscientia, homine inscio, aguntur. conf. 1 Joh. 4, 17. Ac saepe ita loquitur Scriptura de futuris, speciatim de novissimis, ut

<sup>1)</sup> Per hanc interpretationem comma, quod in Vers. germ. verba von Natur praecedit, ad evitandum amphiboliam omitit debere censeas, quanquam aequivoca distinctione sciens fortassis volensque b. Auctor usus est. E. B.

citeriora praesupponat. Judaeis v. 5. ut Gentibus h. l. judicium futurum intentatur. — τὰ πρυπτὰ, occulta) conscientiam et cogitationes. conf. 1 Cor. 4, 5. Confirmat hoc nexum versus hujus cum praec. Ex occultis vera qualitas actionum etiam ipsis plerumque agentibus ignota pendet. v. 29. Homines judicant ex manifestis, etiam de se ipsis. Judicabuntur etiam manifesta; sed non tum demum: judicantur enim, ex quo patrantur: occulta, tum demum. — τῶν ἀνθρώπων, hominum) etiam gentium. — κατὰ, secundum) i. e. ut docet meum evangelium. Hoc incisum addit Paulus, quia hic agit cum homine Jesum Christum nondum cognoscente. Evangelium est praedicatio tota de Christo: et Christus judex erit: et judicium in gentes non tam in V. T. quam in N. T. declaratur. Idque dicitur evangelium Pauli, per Paulum praedicatum, etiam gentibus. Act. 17, 31. Articuli omnes doctrinae evangelicae et articulus de judicio extremo valde se invicem illustrant, atque hic ipse respectu fidelium plane est evangelicus. Act. 10, 42. 1 Petr. 4, 5.

v. 17. εί δὲ, si vero) Si, coll. quum, v. 14. anaphorae simile quiddam habet: nisi quod ὅταν, quum, [de gentibus] plus ponit; εί, si [de Judaeo] minus concedit. Post si sequitur οὖν, ergo, uti ἀλλὰ, sed, c. 6, 5. et δὲ, vero, Act. 11, 17. conf. Matth. 25, 27. Et protasin longiorem, quae ab εί, si, incipit, subsequens οὖν, ergo, in summam redigit. — loυδαῖος, Judaeus) Hic apex Judaicae gloriationis (interposita ulteriore ejus descriptione, v. 17—20. additaque refutatione, v. 21—24.) ipse refutatur versu 25. seqq. Descriptio autem gloriationis constat bis quinque commatibus: quorum priora quinque, requiescis — lege, ostendunt, quid sibi Judaeus sumat; reliqua totidem, confidis — lege, ostendunt, quid is inde sibi amplius ad alios arroget. Utrinque primum respondet primo, secundum secundo, et sic deinceps: atque ut quintum prius, institutus, sic quintum posterius, habentem, denotat causam: quia sis institutus: quia habeas. — ἐπονομάζη) Medium: hoc cognomine te vocas, et vocari gaudes. — ἐπαναπαύη) requiescis in eo, quod tibi angustiam intentat. paedagogum pro patre habes. — τῷ νόμφ, in lege) Scienter Paulus hoc nomen frequentat. — ἐν θεῷ, in Deo) ut qui tuus sit Deus.

v. 18. το θέλημα) voluntatem, i. e. quicquid jure placitum est. sic, voluntas, absolute, Matth. 18, 14. 1 Cor. 16, 12. Haec autem voluntas nulla est praeter voluntatem Dei: sed εὐλάβεια magna facit, ut Paulus non addat, Dei. — δοχιμάζεις) probas, approbas.

v. 19. ev σκότει) in tenebris ignorantiae connatae.

v. 20. μόρφωσιν) Sumitur h. l. in bonam partem, respectu Judaei gloriantis: informationem. — τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας, cognitionis et veritatis) Εν διά δυοῖν. veritas hoc loco dicit ἀκρίβειαν doctrinae cognitae; hodie, orthodoxiam.

v. 21. οὐ διδάσκεις, non doces) Metonymia consequentis. se ipse non docet, qui non facit. — κηρύσσων, praedicans) clare.

v. 21. 22. πλέπτεις μοιχεύεις ໂεροσυλεῖς, furtum, adulterium, sacrilegium committis) atrocissime peccas in proximum, te ipsum, Deum. Ad gentes Paulus ostenderat peccata primum contra Deum, deinde contra se, deinde contra alios. nunc ordinem invertit: nam peccata contra Deum, in gentibus apertissima sunt, in Judaeo non item. — ὁ βδελυσσόμενος, qui abominaris) etiam ore. — τὰ εἴ-δωλα, idolu) Judaei a captivitate Babylonica ad nostra usque tempora idololatriam, cui antea dediti fuerant, abominantur. neque tamen non interfecerunt Christum, et evangelium gloriamque Dei oppugnant. — ἐεροσυλεῖς, sacrilegium committis) quia Deo non das gloriam, quae proprie Dei est.

v. 24. τὸ γὰρ ὅνομα) És. 52, 5. LXX, δι ὑμᾶς διὰ παντὸς τὸ ὅνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι. Conf. Ez. 36, 20. s. — καθώς γέγραπται, sicut scriptum est) Convenienter hoc incisum hîc in extremo ponitur, de re etiam per

se evidente: ponitur autem ob Judaeos. c. 3, 19.

v. 25. apelei, prodest) Non dicit: justificat. utilitas describitur cap. 3. et 4.

Apud Judaeos (credentes) adhuc erat in usu circumcisio. — ἐἀν, si) Paulus non modo ad hominem, sed etiam ex sua sententia loquitur: et docet, falli eos, qui circumcisione nitantur, violata lege. — παραβάτης, transgressor) Verbum Judaeo horribile, v. 27.

v. 26. η ἀκροβυστία, praeputium) id est, incircumcisus. nam huc refertur αὐτοῦ, ejus. — λογισθήσεται) Futurum: censebitur, justo judicio. v. 25. γέγο-

vev, praeteritum: jam facta est.

v. 27. κρινεῖ, judicabit) Quos tu judicas, ii te judicabunt, versa vice, in judicii die. v. 16. Matth. 12, 41. sq. 1 Cor. 6, 2. 3. — τελοῦσα, perficiens) Grande verbum. Itaque ἐἀν, si, v. 26. conditionalem vim habet, non affirmat. — σὲ, te) judicem sui. — τὸν) Articulus non pertinet proprie ad παραβάτην, sed τὸν διὰ dicitur, ut ἡ ἐκ. — διὰ) cum. habes literam, sed et abuteris. antitheton, ex natura, cum litera. tum, ξν διὰ δυοῖν, litera et circumcisione. De litera et spiritu, vid. ad c. 7, 6.

v. 28. ὁ ἐν) Periphrasis adjectivi. — ἐν σαρκὶ, in carne) Oppositum, cordis. v. 29.

v. 29. ov, cujus) qui laudem quaerit et habet non ex hominibus etc. — ἔπαινος, laus) Alludit ad nomen Judaeus. τιτη laudabunt te Gen. 49, 8. Ideo addit ov, non ής. Resolv. Judueus, qui in occulto est, est ille Judaeus, qui laudem habet, q. d. vera Judaitas. Opponitur judicio. — ον εξ άνθρώπων, non ex hominibus) qui ubi se laudant, gloriantur. v. 17. — θεοῦ, Deo) qui cor spectat.

#### CAPUT III.

- v. 1. Ti, quid) Frequens Paulo formula inducendi objectionem. οὐν) igitur. si circumcisio, lege non servata, si Judaeus, in aperto, non valet: quid hic habet, quid illa juvat? nulla ergo est Judaeorum praerogativa. negat Paulus consequentiam. Innumerae sunt exceptiones, quas contra doctrinam hac epistola expositam perversitas Judaica et humana profert. omnes eximit Paulus. τὸ περισσὸν, praecipuum) prae gentibus. De hoc agitur v. 2. ἀφέλεια τῆς περισομῆς, utilitas circumcisionis) De hac vide c. 2, 25.
- v. 2. πολύ, multum) Neutro genere. sc. περισσόν. Refertur ad concretum, de Judaeo, magis quam ad abstractum de circumcisione, v. 1. de qua aget c. 4, 1. 9. s. Sic c. 2, 29. ού scil. loυδαίου. πρῶτον) i. e. primum atque adeo praecipue. non semper sequitur deinde. Una hoc loco Pauli instituto aptissima exponitur praerogativa Judaeorum, (reliquae sequentur c. 9, 4. 5.) ex qua ipsa eos mox, finita hac προθεραπεία, tanto magis coarguet. ἐπιστεύθησαν, creditu sibi habent) Cui creditur thesaurus, is eum potest vel fideliter et dextre tractare vel secus: ac Judaei Scripturam V. T. varie tractarunt. Ita autem credita Judaeis eloquia Dei dicit Paulus, ut ventura bona, v. 8. in iis descripta, Judaeorum essent, si ea per fidem reciperent. foecundissima noëmata: Deus est verus, fidelis, credens sua verba hominibus, justus. homo est mendax, perfidus, diffidens, injustus. λόγια) Diminutivum. Responsa divina saepe habuere brevitatem, ut in Urim et Thummin. λόγιον etiam sermo de circumcisione et ceteris praerogativis Israëlitarum.
- v. 3. τί γὰς; quid enim?) scil. dicimus. v. 5. ubi item μη, num, sequitur. sic τί γάς; LXX, Job. 21, 4. εί, si) Sic facile objiceret gentilis aemulus. ηπίστησαν) Conjugata: ἐπιστεύθησαν, ηπίστησαν, ἀπιστία, πίστιν. τινὲς, quidam) Euphemia. Atque infideles, quamvis multi, habentur ut quidam indefinite; quod non valde sub censum veniant. c. 11, 17. 1 Cor. 10, 7. 1 Tim. 4, 1. πίστιν) fidem, qua fient promissa et venient bona. Haec fides manet, etiamsi omnes homines sint infideles: manet, inprimis respectu fidelium. Fidem Dei, respectu infidelium, parum agnoscunt, qui universalem gratiam negant. Magni sane habenda est voluntas Dei antecedens etiam respectu reproborum. nam quod

non habent, habere tamen poterant. quod ipsum magnam omnino praerogativam eis confert: atque eam si non tuentur, praeeipuum tamen illud remanet, quod gloria Dei et gloria fidei Dei in eis illustratur. conf. abundavit. v. 7. Praecipuum non est nihili. Convenienter apostolus fidem Dei laudat, fidem nostram asserturus. Conf. 2 Tim. 2, 13. — καταργήσει; abolebit?) Futurum: magna vi, in oratione negante. Immota Dei fides.

- v. 4. μη γένοιτο) Solus Paulus, ad Romanos duntaxat et Galatas, hac formula utitur. — γινέσθω, fiat) in judicio. — ὁ θεὸς ἀληθής, Deus verus) vid. Ps. 116, 12., ubi retributio Dei fidelissima opponitur perfidiae humanae. Hoc, et mendax, respicitur mox versu 7. — πας ανθρωπος, omnis homo) ne Davide quidem excepto. Ps. 116, 11. LXX, πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης. Hinc David 1 Sam. 24, 10. dicit, verba hominis, i. e. mendacium. — ὅπως — κρίνεσθαί σε) Sic LXX, Ps. 51, 6. Etiam illa sunt prophetica, quae David in agone poenitentiali oravit. — αν) si usu veniat, si homo ausit experiri. — δικαιωθής — νικήσης, justificeris — vincas) fidei et veritatis nomine. Humanus judex judicat ita, ut tantummodo sontis culpa pensetur, nec de sua ipsius ceteroqui justitia agit: sed Deus judicat ita, ut non magis injustitia hominum, quam ipsius justitia demonstretur. vixãv dicitur plerumque de victoria post aleam belli aut sponsionis aut ludi; h. l. de judiciali victoria, quae non potest non ad Deum pervenire. — ἐν τοῖς λόγοις ספט) Hebr. דבר quo uno loco רבר in Kal, extra participium, occurrit. i. e. quum loqui instituis, et homini te insimulanti judicialiter respondere, hominemve peragere. [In genere agnoscunt quidem homines, DEUM esse justum: at ubi de casibus specialibus agitur, tum suam ipsi causam tueri amant. V. g.] — ev to πρίνεσθαί σε) Hebr. בשפטק. Simul Deus et κρίνει et κρίνεται. Κρίνεται, media significatione, qualem habere solent verba certandi. xelvovrai, qui in jure disceptant. LXX, Es. 43, 26. Jud. 4, 5. Jer. 25, 31. Exemplum Mich. 6, 2. s. nec non 1 Sam. 12, 7. Ineffabilis benignitas, qua Deus ad hominem disceptandi causa descendit.
- v. 5. εἰ δὲ, si vero) Nova haec instantia per Judaicam personam elicitur ex verbo justificeris. v. praec. ἡ ἀδικία, injustitia) quae committitur per infidelitatem. τὶ ἐροῦμεν, quid dicemus) Ostendit Paulus, hoc praecipuum non obstare, quo minus Judaei sub peccato sint. ὁ ἐπιφέρων) inferens iram, in Judaeos infideles. Articulus vim habet. Est allusio ad Ps. 7, 11. ὁ θεὸς κριτής δίκαιος, καὶ μὴ (ઞૅઙ) pro ὑκ) ἐπάγων ὀργὴν καθ' ἐκάστην ἡμέραν. κατὰ ἄνθρωπον, secundum hominem) Homo humanitus posset sic cogitare: Mea improbitas subservit gloriae divinae, eamque illustrat, ut tenebrae lucem: ergo non sum puniendus.
- v. 6. ἐπεὶ, alioqui) Consequentia nectitur a minori ad majus, ut in negativis fieri debet: Si Deus injuste ageret, inferens iram in Judaeum injuste agentem: quod jam est absurdum dictu: sane non posset universum mundum judicare. Affirmative sic procederet: Qui universum mundum (juste) judicat, is sane etiam in hoc unico casu juste judicabit. Vicissim a majori ad minus concluditur, 1 Cor. 6, 2. τὸν κόσμον, mundum) Non etiam totius mundi, (Judaeis oppositi, c. 11, 12.) injustitia commendat justitiam Dei: et Deus tamen totum mundum injustum judicat, idque juste. Gen. 18, 25. Imo in ipso judicio humana injustitia divinam justitiam maxime illustrabit. Justitiam divini judicii in mundum agnoscit Judaeus: ostendit autem Paulus, eandem esse rationem judicii in Judaeos non credentes.
- v. 7. εἰ γὰρ, si enim) Aetiologia, per sermocinationem proposita, ad confirmandam objectionem initio v. 5. inductam. ψεύσματι, mendacio) Quae Deus dicit, vera sunt: haec qui non credit, mendacem facit Deum, ipse mendax. τί) i. e. quid etiamnum me purgo, quasi habeam, cur timeam? conf. τί ἔτι, cap. 9, 19. Gal. 5, 11. κάγω) ego quoque, cui veritas Dei revelata est; non modo ethnici. κρίνομαι) Resp. κρίνεσθαι. v. 4. 6. LXX, Job. 39, 34. (40, 4.) τί ἔτι ἐγωὶ κρίνομαι;

- v. 8. καὶ μὴ, et non) Subaud. sic facio, sicut sed intercedit commutatio numeri sive personae, qualis c. 4, 17. καθώς, sicut) Nonnulli calumniabantur Paulum: alii sic sentiebant, et suam sententiam a Paulo probari ajebant. φασί τινες, inquiunt quidam) qui suae perversitati nostrum suffragium praetexunt. Haec epistola inprimis ea de causa scripta est, ut tales confutaret Paulus. ήμᾶς, nos) justitiae Dei assertores. ὅτι) Hoc pendet praecise a λέγειν. ποιήσωμεν, faciamus) sine timore. τὰ κακὰ, mala) peccata. ἔλθη τὰ ἀγαθὰ, veniant bona) Eadem locutio LXX int. Jer. 17, 6. Hoc volunt dicere calumniatores illi: Bona ad veniendum propensa sunt; sed mala viam eis debent praeparare. τὰ ἀγαθὰ, bona) Gloria Dei. ὧν, quorum) i. e. eorum, qui faciunt vel etiam facienda dicunt mala, ut veniant bona. τὸ κρίμα) Judicium, quod isti velut injustum subterfugere conantur, singulariter eos corripiet. ἔνδικον, justum) Sic Paulus consequentiam illam quam longissime amandat, et tales responsatores abrupte repellit.
- v. 9. τί οὖν; quid igitur?) Resumit initium v. 1. προεχόμεθα;) habemus quidquam prae gentibus? οὖ πάντως) Judaeus diceret: πάντως. at Paulus contradicit. Leniter ineunte hoc loco loquitur: (nam aliis locis, ubi dicitur μη-δαμῶς, non potest οὖ πάντως surrogari: et hoc loco illud nullo modo tolleret, quod v. 2. concessit:) deinde vero gravius. προητιασάμεθα) ante convicimus, quam Judaeorum praerogativam commemoravi. Paulus agit cap. 1. et 2. tanquam severus Procurator justitiae divinae; sed tamen noluit singulari numero uti. plurali numero assensum fidelium lectorum exprimit. πάντας, omnes Judaeos, omnes Graecos. ὑφ' άμαφτίαν) ὑπὸ notat subjectionem tanquam sub tyrannidem peccati.
- v. 10. \*\*xatos, sicut) Sub peccato omnes esse, ex vitiis in genere humano semper et ubique grassatis evidentissime arguitur: perinde ut sanctitas Christi etiam interna describitur per innocentiam sermonum et actionum. Recte igitur allegat Paulus Davidem et Jesajam, tametsi de sua aetate queruntur, idque cum exceptione piorum. Ps. 14, 4. seqq. Nam querela illa exprimit, quales Deus de coelo despiciens inveniat, non quales gratia sua faciat.
- v. 10. s. ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἶς κτλ.) Ps. 14, 2. s. LXX, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἔως ἐνός. εἰ ἔστι συνιῶν ἢ ἐκζητῶν τὸν θεόν. ἐνός. Ġenus, non est justus. sequuntur partes: affectus et studia, v. 11. 12.: sermo, v. 13. 14.: actiones, v. 15. 16. 17.: gestus et nutus, v. 18. δίκαιος, justus) Aptum verbum, in sermone de justitia. οὐδὲ εἶς, ne unus quidem) Quis hîc excipiat quenquam? v. 23. ne unus quidem sub coelo. Vel unius vel certe paucorum exceptio posset omnibus favorem conciliare: nunc ira eo major.
- v. 11. οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν, non est intelligens) Sunt sine intellectu ad bonum.

   οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν, non est exquirens) Sunt sine voluntate ad bonum. exquirere significat, Deum esse המחום Es. 45, 15.
- v. 12. ἐξέκλιναν, declinarunt) exierunt. Declinatio supponit, omnes antea rectos fuisse. ἄμα) simul, uno tempore. ἡχρειώθησαν, inutiles facti sunt) non habent vires redeundi ad bonum. Et contra his omnibus partibus haerent in malo, vel intus vel etiam aperte. Evaserunt ἀχρεῖοι, ad usum inepti. Conjugatum mox, χρηστότης.
- v. 13. τάφος lòς αὐτῶν) Sic LXX, Ps. 5, 10. 140, 4. ἀνεωγμένος) modo retectum, ecque foetidissimum sepulcrum. ὁ λάφυγξ, guttur) Observa seriem sermonis ex corde manantis per guttur, linguas, labia. totum, os. magna peccati pars in verbis est. ὑπὸ τὰ χείλη) sub labiis. nam in labiis mel est.
- v. 15. ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει) Ps. 10, 7. LXX, οὖ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου. τὸ στόμα, os) Hoc et seq. versu describitur vis, ut v. 13. fraus. ἀρᾶς, execrationis) in Deum. πικρίας, amarulentiue) in proximum.
- v. 15—18. όξεῖς οὐκ ἔγνωσαν) Es. 59, 7. 8. LXX, οἱ δὲ πόδες αὐτῶν ταχινοὶ ἐκτέαι αἶμα σύντριμμα οὐκ οἴδασι. Sic, de pedibus, Prov. 1, 16.

- ע. 16. σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία) שר ושבר vastitas et destructio.
- v. 17. our kyrosar, non cognoverunt) nec sciunt, nec scire volunt.
- v. 18. οὐκ αὐτῶν) Sic LXX, Ps. 36, 2. οὐκ αὐτοῦ. φόβος, timor) nedum amor, de quo multo minus scit natura. Compluribus ex locis, ubi vitiositas humana vel per querelam Dei et Sanctorum, vel per confessionem poenitentium exprimitur, partem verborum perscripsit Paulus, reliqua omnia ex iisdem locis repetenda innuens. ὀφθαλμῶν, oculis) Verecundiae sedes in oculis est.
- v. 19. ὅσα) quaecunque. Multa Legis testimonia modo cumulavit. νόμος, lex) Ergo testimonium v. 10. s. ex Psalmis productum Judaeos pulsat: neque hi putare debent, Gentes in eis accusari. Paulus contra gentes nullum posuit dictum scripturae, sed illic egit ex lumine naturae. νόμος νόμος νόμος ονότης. ἴνα, ut) Urget Judaeos. στόμο) os, amarum, v. 14. et tamen gloriabundum. v. 27. Judaei maxime notantur, ut per mundum gentes. γένηται, fiat) Mundus semper est obnoxius: sed fit, peragente eum lege. πᾶς, omnis) ne Judaeis quidem exceptis. Gentium reatus ut manifestus praesupponitur: Judaei ex lege peraguntur. Hi sunt rei: his peractis totus mundus reus peractus est.
- v. 20. διότι) propterea, quia. νόμου) legis, indefinite, maxime moralis: v. 19. 9. c. 2, 21. s. 26. quae sola non aboletur: v. 31. cujus operibus Abraham praeditus erat ante circumcisionem susceptam. Paulus negans justificari nos ex legis operibus, fidei oppositis, non legi ulli, totam legem dicit, cujus partes potius, quam species erant ceremonialis et moralis. quarum illa, ut jam tum abrogata, non ita veniebat sub censum; haec non sub ea ratione nos obligat, ut est per Mosen data. Opera legis plane nulla habemus extra gratiam in N. T. nam lex nullas dat vires. Non sine causa Paulus opera memorans toties legis addit. his enim nitebantur adversarii; meliora, ex fide et justificatione provenientia, nesciebant. — οὐ δικαιωθήσεται, non justificabitur) De significatione hujus verbi vid. ad Luc. 7, 35. Apud Paulum certe manifesta est significatio judicialis. v. 19. 24. s. c. 4, 5. cum contextu. De tempore futuro conf. v. 30. not. - πᾶσα σὰοξ, omnis caro) Synonymon mundi, v. 19., sed cum connotatione causse: mundus ejusque justitia est caro. ergo non justificatur ex se. — ἐνώπιον αὐτοῦ, coram illo) c. 4, 2. 2, 29. — νόμου, legem) ob id ipsum datam. — Eniyvoois) Agnitio peccatorum non justificat per se, sed justitiam deesse sentit et confitetur. — άμαφτίας, peccati) Peccatum et justitia directe et adaequate inter se opponuntur. at peccatum involvit et reatum et vitium: itaque justitia dicit oppositum utriusque. Justitia est abundantior. c. 5, 16. Praeclare Apol. A. C. Bona opera, inquit, in sanctis sunt justitiae, et placent propter fidem. ideoque sunt impletio legis. hinc δικαιοῦν est justum facere, sive justificare; prorsus congruente huic notioni forma verbi in ów, nec difficultas est in verbo derivato, sed in bizacos. Is igitur, qui justificatur, traducitur a peccato ad justitiam, id est, et a reatu sive noxa ad innocentiam, et a vitio ad sanitatem. Neque est homonymia sive notio duplex, sed simplex et idem praegnans significatus in vocabulis peccatum et justitia. qualis etiam passim obtinet in vocabulo αφεσις remissio et in verbis eam denotantibus, άγιάζω, ἀπολούω, καθαρίζω κτλ. sanctifico, abluo, purifico etc. 1 Cor. 6, 11. not. Ps. 103, 3. Mich. 7, 18. s. Atque hic ipse praegnans significatus verbi justificare, totum beneficium divinum, quo a peccato ad justitiam reducimur, denotans, occurrit etiam v. gr. Tit. 3, 7. coll. 2 Cor. 5, 21. Rom. 8, 4. coll. c. 5, 16. Alibi vero, prout res proposita exigit, ad certam quandam partem restringitur, inprimisque ad liberationem a peccato, quatenus in eo spectatur reatus. Et sic semper Paulus, ubi de Deo, peccatorem justificante per fidem, ex instituto agit.
- v. 21. νυν) nunc facit antitheton, inclusa vi temporis. v. 26. χωρίς νόμου ύπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, sine lege a lege et prophetis) Suave antitheton. Lex stricte et late dicitur. [Prophetis Davides v. gr. adnumerandus.

- c. 4, 6. V. g.] πεφανέρωται, manifestata est) per evangelium Jesu Christi. μαρτυρουμένη, testimonium habens) ex promissione.
- v. 22. δὲ, autem) Declaratur, quae sit justitia Dei. v. 21. διὰ πίστεως λησοῦ χριστοῦ, per fidem Jesu Christi) per fidem in Jesum. vid. Gal. 2, 16. not. εἰς, in) Connect. cum justitia, v. 21. εἰς πάντας, in omnes) Judaeos, qui sunt tanquam vas proprium. ἐπὶ πάντας, super omnes) gentiles, qui sunt ut solum, recipiens pluviam superabundantem gratiae. Conf. v. 30. οὐ γάρ ἐστι διαστολή, non enim est distinctio) Judaei et gentes eodem modo et accusantur et justificantur. Eadem locutio, c. 10, 12.
- v. 23. ημαρτον, peccaverunt) id est, peccatum contraxerunt. Notatur et actus primordialis peccati in paradiso, et habitus peccaminosus, et actus ex eo fluentes. Saepe praeterita significationem habent inchoativam cum continuatione. talia sunt: ἐπίστευσα, ηλπικα, ηγάπηκα, ὑπήκουσα, ἔστηκα, fidem, spèm, amorem, obedientiam suscepi, statui me. — καλ ύστερούνται, et destituuntur) Ex praeterito, peccarunt, fluit hoc praesens, deficiunt. eoque verbo omne praecipuum Judaeorum, cuncta gloriatio carnis omnis tollitur. illud actum; hoc statum; utrumque, privationem denotat. non perveniunt, c. 9. 31. — τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, gloria Dei) Significatur ipsius Dei viventis gloria, vitam tribuens: c. 6, 4. ad quam homini, si non peccasset, patuit aditus; sed peccator ab illo fine suo excidit, neque jam eum assequitur, neque gloriam illam, quae in illo effulsisset, ullo modo tolerare potest. Hebr. 12, 20. s. Ps. 68, 2. quo fit, ut morti sit obnoxius. nam gloria et immortalitas sunt synonyma, et sic mors et corruptio. at mortis ipsius expressiore nulla Paulus mentione utitur, donec consummato justificationis processu et ad vitam usque exitu, mortem quasi a tergo respectat. c. 5, 12. Itaque summa ipsa status peccati, palmario hoc loco, exquisitissime sic describitur: absunt a gloria Dei, i. e. a summo fine hominis aberrarunt. quo ipso omnis connotatur aberratio citerior. At justificati recuperant spem illius gloriae, cum praesentissima tantisper gloriatione, (qua ex sese caruerant, v. 27.) et regnum in vita. Vid. omnino c. 5, 2. 11. 17. 8, 30. fin. Itaque oppositum rov peccarunt explicatur mox, v. 24. seqq. c. 4. toto, de justificatione: oppositum τοῦ destituuntur, cap. illo quinto, coll. c. 8, 17. seqq.
- v. 24. δικαιούμενοι, qui justificantur) Repente sic panditur scena amoenior. - τῷ αὐτοῦ χάριτι) Ipsius gratiá; non inhaerente nobis, sed in nos quasi propendente. patet ex conjugato γαρίζομαι et γαριτόω. Melanchthon pro gratia saepe vocabulo favoris et misericordiae utitur. Ipsius habet emphasin. coll. v. seq. — ἀπολυτρώσεως) ἀπολύτρωσις, redemtio a peccato et miseria. Expiatio sive propitiatio (ίλασμός) et ἀπολύτρωσις, redemtio est in fundo rei unicum beneficium, scilicet restitutio peccatoris perditi. Haec maxime adaequata et pura idea est, quae nomini JESU respondet adaequate. Redemtio est respectu hostium (de qua re Koenigii theologia positiva in loco de Redemtione distincte agit:) et reconciliatio est respectu Dei. atque hîc voces ίλασμός et καταλλαγή iterum differunt. ίλασμός (propitiatio) tollit offensam contra Deum: παταλλαγή est δίπλευρος, et tollit α indignationem Dei adversum nos, 2 Cor. 5, 19. β nostramque abalienationem a Deo, 2 Cor. 5, 20. — ἐν χριστῷ ἰησοῦ, in Christo Jesu) Non temere Christi appellatio interdum prius ponitur, quam Jesu. Ex V. T. fit progressus a notitia Christi ad notitiam Jesu; in experientia fidei praesentis, a notitia Jesu ad notitiam Christi. Conf. 1 Tim. 1, 15. not.
- v. 25. προέθετο) ante omnium oculos posuit. Luc. 2, 31. Προ in προέθετο non connotat tempus, sed est, ut Latinum proponere. ελαστήριον, propitistorium) Alluditur ad propitiatorium V. T. Hebr. 9, 5. et hoc Graeco vocabulo LXX plerumque Hebraeum στος exprimunt. Ex. 25, 17—22. Propitiatio praesupponit offensam. contra Socinianos. ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, in ipsius sanguine) Hic sanguis est vere propitiatorius. conf. Lev. 16, 2. 13. s. εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ in demonstrationem justitiae suae) Hoc quasi post parenthesin repetitur v. seq. ad continuandum orationis cursum, tantum pro εἰς dicitur deinde

πρὸς, ad, quod quiddam praesentius notat. c. 15, 2. Eph. 4, 12. — ἔνδειξιν, demonstrationem) Conf. not. ad c. 1, 17. — διά την πάρεσιν, propter praetermissionem) "Apecon, remissionem, Paulus in Actis et ad Eph. Col. Hebr. saepe dicit, cum ceteris apostolis: πάρεσιν, praetermissionem, non nisi unus hoc uno loco; certe non temere. Remissio etiam ante adventum et mortem Christi erat, c. 4, 7. 3. Matth. 9, 2. quatenus dicit applicationem gratiae ad individua. praetermissio autem fuit in V. T. respectu transgressionum, donec earum ἀπολύτρωσις fieret in morte Christi, Hebr. 9, 15., quae tamen ipsa απολύτρωσις interdum etiam αφεσις dicitur, Eph. 1, 7. Idem paene est παριέναι, quod υπεριδείν, Act. 17, 30. hine Sir. 23, 3. (2.) parallela sunt, μη φείδεσθαι et μη παριέναι, in peccata animadvertere. Ed. Hoeschel. p. 65. 376. πάρεσις, praetermissio, non est ἄφεσις, remissio, imperfecta; sed longe alia differentia est. illi opponitur abolitio, de qua Hebr. 9, 26. huic, vò retinere, Joh. 20, 23. Simul laudat Paulus toleran-Objectum praetermissionis, peccata; tolerantiae, peccatores, contra quos non est persecutus Deus jus suum. Et haec et illa quam diu fuit, non ita apparuit justitia Dei. non enim tam vehementer visus est irasci peccato, sed peccatorem sibi relinquere, auther, negligere. Hebr. 8, 9. at in sanguine Christi et morte propitiatoria, ostensa est Dei justitia, cum vindicta adversus peccatum ipsum, ut esset ipse justus, et cum zelo pro peccatoris liberatione, ut esset ipse justificans. cujus idcirco vindictae zelique frequentissima in prophetis, praesertim in Esaja, v. gr. c. 9, 6, 61, 2. mentio est. Et διά, propter illam praetermissionem in tolerantia Dei, opus fuit aliquando fieri demonstrationem justitiae. προγεγονότων) quae facta fuerant, antequam Christi sanguine expiarentur. iterum Hebr. 9, 15.

v. 26. ἐν) in, notat tempus tolerantiae. antitheton, in praesenti tempore, ubi etiam τὸ νῦν praesens respondet τῷ πρὸ ante in προγεγονότων. — εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα, ut esset ipse justus et justificans) Justitia Dei non modo apparuit, sed revera se exercuit in sanguine Christi. conf. v. praec. not. αὐτὸν, ipse, in antitheto ad justificandum. Summum hîc habetur paradoxon evangelicum. nam in lege conspicitur Deus justus et condemnans: in evangelio, justus ipse et justificans peccatorem. — τὸν ἐκ πίστεως) eum, qui ex fide est. conf. ex, c. 2, 8.

v. 27. ποῦ, ubi) Particula victoriosa. 1 Cor. 1, 20. 15, 55. conf. 2 Petr. 3, 4. — ἡ καύχησις, gloriatio) judaica, prae gentibus, erga Deum. c. 2, 17. s. 4, 2. Gloriari potest, qui dicere potest: talis sum, qualis esse debeo, justitiae et vitae compos. Eam gloriationem Judaei quaerebant in se ipsis. — διὰ ποίου νόμου) subaudi, ἐξεκλείσθη ἡ καύχησις; vel potius, per quam legem res perficitur? Similis ellipsis, c. 4, 16. — ούχὶ, non) Etiamsi quis ex lege haberet justitiam et mercedem, tamen ad Deum gloriari non posset: conf. Luc. 17, 10. nunc, nullâ ex lege justitiâ, multo minus loci manet gloriationi; et per legem fidei multo magis, quam per legem operum excluditur gloriatio. — νόμου πίστεως, legem fidei) Opportuna catachresis vocabuli lex. est haec etiam lex, quia instituti divini, cui debetur subjectio. c. 10, 8.

v. 28. λογιζόμεθα γὰς) Γὰς pro οὖν. hoc sensu: haec hactenus. voluimus enim probatum dare; fide etc. Plerique οὖν. sed id ex v. 27. repetitum videtur; et γὰς servit argumento, quod contra gloriationem, ex justificatione per fidem v. 22., nunc deducitur. — πίστει, fide) Luth. allein durch den glauben. sola fide, vel potius, tantum fide; ut ipse explicat T. V. Jen. f. 141. Arithmetice sic fit demonstratio:

In quaestionem veniunt duo:
fides et opera.
excluduntur opera.
superest fides sola.

1.

Uno de duobus subtracto, remanet unum [coll. c. 11, 6.]

Ita plane μόνον, tantum. v. 29. ita μόνον, ex sensu, addidere LXX, Deut. 6, 13. coll. Matth. 4, 10. Vulgatus, solum, Job. 17, 1. etc. πίστει μόνη, sola fide, Basil. hom. 22. de Humil. quid? de hac ipsa re loquens Jacobus, et abusum dogmatis Paulini refutans, μόνον, tantum, addit. c. 2, 24. [Et volumina same prostant eorum testimoniis referta, qui vocula, allein, usi sunt ante Lutherum. V. g.] Per ipsam fidem justificatio fit, non quatenus est fides, sive opus legis, sed quatenus fides Christi, Christum apprehendens, i. e. quatenus aliquid seorsum habet a Legis operibus. Gal. 3, 12. [Cave tamen sinistre rem accipias. Sola fides justificat: at nec est nec manet sola. Intrinsecus operatur et extrinsecus. V. g.] — ανθρωπον) τη quemvis, Judaeum et Graecum. coll. v. seq. Sic ανθρωπος, homo, 1 Cor. 4, 1.

v. 29. val zal kôvav, imo etiam gentium) [— Lege quamlibet carentium, V. g.] ut natura docet, et vaticinia V. T.

v. 30. ἐπείπες, si quidem) Infert, si justificatio sit ex lege, gentes non posse justificari, lege carentes: quae tamen etiam Deo gaudeant justificatore. c. 4, 16. — εἶς) εἶς, ὁ θεὸς, unus, nempe, Deus. ex unus pendet qui. — δικαιώσει, justificabit) Futurum, ut passim. c. 1, 17. 3, 20. 5, 19. 17. 2 Cor. 3, 8. ideo expresse, μέλλοντος, c. 5, 14. μέλλει, 4, 24. Loquitur Paulus tanquam per prospectum e V. T. in Novum. Huc spectant illa, providens, Gal. 3, 8. promissionem, ib. v. 14. spem, ib. cap. 5, 5. Sic Johannes dicitur venturus, Matth. 11, 14. 17, 11. futura ira, Matth. 3, 7.: ubi prodromi sermo est, praesupponens comminationes. — ἐκ — διὰ, ex — per) Judaei pridem in fide fuerant: Gentiles fidem ab illis recens nacti erant. Sic per, v. 22. Eph. 2, 8. ex, passim. Eandem particularum differentiam omnino conferre par est cap. 2, 27., differentiam rei c. 11, 17. s. — διὰ τῆς) Non dicit, διὰ τῆν πίστιν, non propter fidem, sed per fidem.

v. 31. νόμον, legem) Similis declaratio haec est declarationi Domini, Matth. 5, 17. — ίστῶμεν, statuimus) dum id tuemur, quod lex testatur, v. 20. 21., et

dum ostendimus, quomodo legi vere satisfiat, per Christum.

# CAPUT IV.

- v. 1. Ti οὐν, quid ergo) Ex Abrahami exemplo probat 1) justificationem gratuitam, 2) etiam gentibus paratam. v. 9. τὸν πατέρα ήμῶν, patrem nostrum) Fundamentum consequentiae ab Abrahamo ad nos. εύρηπέναι) invenisse. Dicitur de re nova, Hebr. 9, 12. Significatque Paulus, viam fidei esse antiquiorem Abrahamo; et Abrahamum, in quo facta est secessio circumcisionis a gentibus, esse primum, cujus exemplum, si cujusquam, videretur adducendum pro operibus: idemque tamen ostendit, id ipsum multo magis militare pro fide. Atque its rem confirmatam argumentis, deinceps confirmat exemplis. πατά σάρκα, secundum carnem) Nusquam dicitur Abraham puter noster secundum carnem. Ergo non construitur cum patrem. nam τὸ secundum carnem in mentione duntaxat patrum additur, ubi de Christo agitur, c. 9, 5., et Abraham mox v. 11. ostenditur pater credentium etiam eorum, quorum ille non secundum carnem pater est. Itaque constr. invenisse secundum carnem. Ipsi quaestioni inserit Paulus aliquid ad respondendum faciens, ne vel momentum relinquat Judaicae justitiae et gloriationi adversus Deum.
- v. 2. εl, si) Particula aegre concedens. γὰρ, enim) Causa post propositionem, et cur v. 1. limitarit, invenisse secundum carnem 1). προς ad. Non ad Deum ex operibus justificatus est, adeoque non ad Deum habet gloriationem, sed utrumque secundum carnem.
  - v. 3. γάο, enim) Refertur hoc ad sed non. ή γραφή, scriptura) Elegan-

<sup>1)</sup>  $\xi\xi$   $\xi\rho\gamma\omega\nu$ , ex operibus] Abrahamus ante Legem fuit: hinc nullam Legis mentionem Paulus v. 1—12. infert. V.~g.

ter, scriptura. non dicit h. l. Moses. conf. c. 10, 5. — ἐπίστευσε δὲ ἀβραὰμ πτλ.) Gen. 15, 6. LXX, καὶ ἐπίστευσεν ἄβραμ πτλ. credidit, promissioni de semine copioso, et praecipue de semine Christo, semine mulieris, in quo omnes promissiones sunt ita et amen, et propter quem semen copiosum erat optatum. — ἐλογίσθη λογίζεσθαι, numerare, aestimare, ducere, censere. notat h. l. actum voluntatis benignae. Magna vi frequentatur hoc loco. ἐλογίσθη, passivum, ut λογίζεται, v. 4. 5. ductum est. Hebr. duxit ei eam, scilicet rem sive fidem. nam hoc subauditur ex verbo proximo, credidit. — εἰς) Sic. c. 2, 26. Act. 19, 27. not.

- v. 4. δè) atqui. Removet Paulum contrarium; ut v. seq. concludat ad illum, qui non operibus nititur, evincatque, Abrahamum non fuisse operantem. ἐργα-ξομένφ, operanti) si quis revera talis esset. Utrumque operanti et non operanti, reduplicative sumendum. operari et merces in Hebr. Η sunt conjugata. [Operans k. l. dicit eum, qui operibus omnia praestat, quae Lex desiderat, V. g.] μισθός, merces) Antitheton, fides. ὀφείλημα) debitum intercedente contractu. Correlata: meritum strictissime dictum, et debitum.
- v. 5. τον άσεβη, impium) Hoc ostendit excellentiam fidei, quae statuit, impium justificari. c. 5, 6. Conf. et expende cap. hujus v. 17. fin. Vert. eum qui impius est. Justificatio individualis. Efficacissime ostendit hoc verbum, Paulo sermonem esse vel maxime de morali lege, cujus operibus nemo justificetur. κατά την πρόθεσιν της χάριτος τοῦ θεοῦ.) Secundum propositum gratiae Dei, habet Lat. interpres vetustiss. et inde Ililarius Diac. Scholiastes apud Hieronymum etc. Id maxime convenire, Beza agnoscit. Etenim apertum est antitheton: non secundum gratiam, sed secundum debitum: et, secundum propositum gratiue Dei. Facilis Graecorum librariorum saltus a κατά ad καθάπερ. Interjecto inter editionem Apparatus Gnomonisque tempore, sine inconstantia, ad hoc incisum amplectendum, non invito Beza, progressus sum: intercedit cel. Baumgartenius. Ego meas indicavi rationes, ille suas. Judicent, qui possunt. Sane opera et πρόθεσιν, propositum opponit Paulus invicem, et quidem tum, quum definite de certis subjectis credentibus, ut h. l. de Abrahamo, agitur.
- v. 6. zai, etiam) post legem datam per Mosen. david, David) Perapposite post Abrahamum introducitur David: quia uterque in Messiae progenitoribus promissionem suscepit et propagavit. Mosi nulla directa promissio data est de Messia: quia hic ei opponitur, neque ex Mosis stemmate prognatus est. — λέγει τὸν μακαρισμόν) eloquitur illud beati praeconium, μακαρίζω, beatum dico. construendum, lévei, eloquitur sine operibus, i. e. David, rationem salutis homini tribuendae enumerans, nullam plane mentionem facit operum. Efficax persaepe est argumentum a silentio Scripturae. Atqui David, inquis, continuo addit, nec est in spiritu ejus dolus. quod jantundem est ac opera allegare. Resp. Non tantundem est. Additamentum hoc non est pars subjecti describendi, sed pars praedicati. quanquam ne tum quidem meritum operum statueretur: neque enim fur, qui delictum fatetur nec dolose id negat, ea sua confessione veniam delicti meretur. Sensus vero est: beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum: beatus est, nec est in spiritu ejus dolus. i. e. de re sua, de remissione peccatorum suorum, certus imputatum fuit, Ps. 106, 31.; non vero ex intuitu operis, sed erat quasi mera fides. Nec videre quidquam aliud nec audire videbatur prae mero zelo, ut honorem Dei sui tueretur.
- v. 7. ἀφέθησαν κτλ.) Sic LXX, Ps. 32, 1. Synonyma: ἀφιέναι, ἐπικαλύπτειν, οὐ λογίζεσθαι, ut peccatum commissum habeatur pro non commisso.
- v. 8. o, cui) Vim habet transitus a plurali v. praec. ad singularem, h. v. sicut etiam expressior viri et Domini mentio accedit.
- v. 9. δ) Complectitur Paulus, quae modo de Abraham et de David dixit. περιτομήν) num super circumcisionem solam, per se, praecise? an etiam super praeputium? λέγομεν, dicimus) v. 3.

- v. 10. πῶς, quomodo) Id plus valet, quam quando. οὖκ ἐν περιτομῷ, non in circumcisione) Nam justificatio describitur Gen. 15. circumcisio, Gen. 17.
- v. 11. σημείον, signum) Ipsa circumcisio signum erat, nota scilicet corpori indita: et signum circumcisionis dicitur, uti dormitio somni, Joh. 11, 13., et, virtus pietatis, id est, pietas virtus. ἔλαβε, accepit) obsequiose. τῆς ἐν τῆς τῆς constr. cum πίστεως. coll. vers. seq. δι' ἀκροβυστίας) διὰ, cum, uti c. 2, 27.

v. 11. 12. πατέρα) constr. ut esset ipse pater omnium credentium cum praepu-

tio, - et pater circumcisionis. Correlata, pater et semen.

v. 12. περιτομῆς, circumcisionis) Abstractnm pro concreto, circumcisae gentis. — τοῖς) Hebr. > v. Nold. hac partic. n. 30. 10. 15. 19. 22. Vulgo, quoad. sic τοῖς, 1 Joh. 5, 16. Luc. 1, 50. 55. LXX, 1 Chron. 13, 1.: μετὰ τῶν ἀρχόντων κτλ. παντὶ ἡγουμένω. adde 2 Chron. 31, 2. 16. Num. 29, 4. — οὖκ — μόνον) Qui ergo tantum ex circumcisione sunt, neque etiam fidem Abrahae sequuntur; his Abrahamus non est pater circumcisionis. — ἐκ περιτομῆς, ex circumcisione) Ex plus valet, quam in. Circumcisio saltem signum erat, praeputium ne signum quidem. — ἀλλὰ καὶ τοῖς) Sic v. 16. — ἔχνεσι, vestigiis) Vestigia fidei opponuntur vestigiis circumcisionis externae. non est via a multis trita, sed vestigia sunt, aperta tamen.

v. 13. οὐ γὰς διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία, non enim per legem promissio) Hoc in terminis patet: et promissio data erat ante legem. per legem, i. e. per justitiam legis: sed non voluit Paulus mentionem justitiae et legis connectere. — ἢ τῷ σπέςματι, aut semini) Fundamentum consequentiae ab Abrahamo ad fideles omnes. — τοῦ κόσμου, mundi) eoque omnium conf. 1 Cor. 3, 21. Heres mundi idem est, quod pater omnium gentium, benedictionem accipientium. Totus mundus promissus est Abrahae et semini ejus per totum mundum conjunctim. Abrahamo obtigit terra Canaan, et sic aliis alia pars: atque corporalia sunt specimen spiritualium. Christus heres mundi, et omnium, Ebr. 1, 2, 2, 5, 10, 5, Ap. 11, 15, et qui in

eum credunt Abrahae exemplo. Matth. 5, 5. not.

v. 14. εl, si) Promissio et fides rem conficit: nec tanquam homogeneum quiddam legem debemus addere. — of ἐπ νόμου, ii, qui ex lege sunt) Haec phrasis leniore sensu recurrit v. 16. — πεπένωται — πατήφνηται, inanis facta — abolita est) Synonyma, sed non permutanda. conf. Gal. 3, 17. 15. Oppositum: firma. v. 16. Fides recipit plenitudinem bonorum: ergo in contrario dicitur inanis fieri, cassari. — πίστις — ἐπαγγελία, fides — promissio) Correlata; ordine retrogrado convenienter posita in deductione ad absurdum.

v. 15. νόμος, lex) Bis ponitur: primo, cum articulo, definite; deinde indefinite. — ὀργην, iram) non gratiam. v. seq. Itaque lex non est promissionis et fidei. — οὐδὲ παράβασις, ne transgressio quidem) Non dicit: ne peccatum quidem. conf. c. 5, 13. 2, 12. delictum, c. 5, 20., et transgressio expressius refertur ad le-

gem, quae violatur. Transgressio iram concitat.

v. 16. ἐκ πίστεως, ex fide) Ita ex, cap. 3, 30. 5, 1. Subaudi, hereditas, coll. v. 14. — ἐκ τοῦ νόμου, ex lege) Sic, ex circumcisione v. 12., ubi ad ex circumcisione pertinet non solum, sed hoc versu non solum pertinet ad τῷ, ei, qui.

1) v. 17. ὅτι — τέθεικά σε) Sic LXX, Gen. 17, 5. Constructio, τέθεικά σε κατέναντι — θεοῦ, similis est illi: ἵνα εἰδῆτε, άρον. Matth. 9, 6. conf. Rom. 15, 3. Act. 1, 4. — κατέναντι θεοῦ, coram Deo) quum coram hominibus nondum extarent illae gentes. — οῦ) id est, κατέναντι θεοῦ, ιδ ἐπίστευσε. — ζωοποιοῦντος, νινίficante) Hebr. 11, 19. not. Mortui non sunt Deo mortui: etiam quae non sunt. Deo sunt. — καλοῦντος, vocante) Nondum extabat semen Abrahae, et tamen Deus dixit: Semen tuum sic erit. Multiplicatio seminis praesupponit existentiam seminis. v. gr. Centurio servo, in rerum natura versanti, ait: fac. sed Deus luci, dum ea non est, sic, quasi ea esset, ait: prodi, γενοῦ. Cogita frequens illud

<sup>1)</sup> πατήρ πάντων ήμῶν, noster omnium paler] Inde est, quod, utut Christus Davidis filius dicatur, fideles tamen non Davidis filii audiunt, sed Abrahami. V. g.

רדי Gen. 1. exprimitur transitus a non esse ad esse, qui fit vocante Deo. conf. Ez. 36, 29.

v. 18—21.  $\delta c$ , qui) Ostendit Paulus, fidem non esse rem tenuem, cui justi-ficationem adscribat, sed vim eximiam.

v. 18. πας' ἐλπίδα ἐπ' ἐλπίδι ἐπίστευσεν, praeter spem in spe credidit) Una eademque res et fide et spe prehenditur: fide, ut res, quae vere edicitur; spe, ut res lacta, quae certo et fieri potest et fiet. praeter spem rationis, in spe promissionis credidit. παρὰ et ἐπὶ, praeter et in, particulae oppositae, insigne oxymoron reddunt. — οῦτως, sic) sicut stellae. Gen. 15, 5. LXX quoque: οῦτως — σου. Conf. Gal. 3, 8. not.

v. 19. μη ἀσθενήσας, non infirmatus) Ratio praebere poterat infirmitatis causas. — ἐαυτοῦ — σάξξας, suum — Sarae) Senectus utriusque conjugis, alterius etiam praevia sterilitas, auget rem, et ortum Isaaci miraculosum comprobat. Docet series historiae, Saram nonnisi cum Abrahamo conjunctam peperisse Isaacum. Novus corporis vigor etiam mansit in matrimonio cum Ketura. — ἐκατονταέτης που, quum annos haberet circiter centum) Post Semum, nemo centum annorum generasse Gen. 11. legitur.

v. 20. εlς, in) Promissio erat basis fiduciae. — οὐ διεπρίθη, non dubitavit) • Dubitatio quid sit, patet ex opposito, corroboratus est. Notandum contra dubitationem. — δούς, dans) Arcte cohaerent haec, dans gloriam Deo, et certus. — δόξαν) gloriam veritatis, (oppositum notatur 1 Joh. 5, 10. in eo, qui non credit:) et potentiae.

1) v. 23. δι' αὐτὸν, propter illum) multo ante defunctum. — ὅτι, quod.

v. 24. 2) lyeloavra, eum qui excitavit) Conf. v. 17., vivificante mortuos. Fides Abrahami ferebatur in id, quod futurum esset et fieri posset: nostra in id, quod factum est. utraque, in Vivificatorem.

v. 25. παρεδόθη, traditus est) Sic LXX, Es. 53, 12., καὶ διὰ τὰς ἀνομίας αὐτῶν παρεδόθη. traditus, in mortem. Deus Christo mortem non dicitur inflixisse; tametsi ei dolores inflixit: sed Christum tradidisse; vel Christus, mortuus. c. 8, 34. Rem ipsam non nego: vid. Zach. 13, 7. sed locutiones ita se habent, ut magis exprimatur passio a Patre injuncta Christo, tum mors a Christo exantlata obedienter. — δικαίωσιν, justificationem) Verbale. Diff. a δικαιοσύνη, justifia. Fides ex resurrectione Christi fluit, adeoque etiam justificatio. Col. 2, 12. 1 Petr. 1, 21. Ratio sub qua in Deum credimus: quia resuscitavit J. C. Nec tamen nos non justificat obedientia J. C. et sanguis ipsius. vid. c. 3, 25. 5, 19.

## CAPUT V.

v. 1. Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως, justificati ergo ex fide) Hoc comma habet ἀνακεφαλαίωσιν, summam praecedentium. conf. justificationem. c. 4, 25. — εἰοήνην, pacem) non jam hostes, v. 10., nec iram metuentes. v. 9. Pacem habemus et gloriamur, summa cap. 5. 6. 7. 8. [Hinc tam frequenter Paulus gratiae apponit pacem. V. g.] — πρός, ad) erga, versus. Deus pace nos amplectitur. — τοῦ) Paulus plenam Domini nostri Jesu Christi appellationem inprimis ponit tractatione aliqua ineunte vel exeunte. v. 11. 21. 6, 11. 28.: qui tamen versus arctius cohaeret cum antecedentibus, quam cum consequentibus, quorum initio ponitur fratres.

v. 2. προσαγωγήν, aditum) Eph. 2, 18. 3, 12. — ἐσχήπαμεν, habuimus) Praeteritum, in antitheto ad habemus. v. 1. Justificatio est aditus in gratiam: pax est status permansionis in gratia, inimicitiam perimente. Ideo Paulus in salutationibus conjunctim solet dicere: gratia vobis et pax. conf. Num. 6, 25. 26. Complectitur et praeteritum et praesens, et mox, de spe loquens, futurum: quare sic

<sup>1)</sup> V. 22. 8td, propterea] quod scilicet gloriam DEO dedit. V. g.

<sup>2)</sup> de nuac, propier nos Abrahami exemplo excitandos. V. g. Bengel gnom.

construe, pacem habemus et gloriamur. — ἐν η̈, in qua) Gratia semper manet gratia: nunquam fit debitum. — ἐστήκαμεν, stetimus) stationem nacti sumus. — καυχώμεθα, gloriamur) novo ac vero modo. conf. 3, 27. — ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, super spe gloriae Dei) Conf. ib. v. 23. c. 8, 30. Judae v. 24. Christus in nobis, spes gloriae. Col. 1, 27. Joh. 17, 22. Igitur gloria non est ipsa gloriatio, sed objectum ejus solidissimum de futuro.

v. 3. καυχώμεθα, gloriamur) Constr. cum v. 11. not. — ἐν ταῖς Ολίψεσιν, in afflictionibus) Afflictiones in omni hac vita nos morti, non gloriae videntur tradere, et tamen non modo non sunt adversae, sed spem adjuvant. — ὑπομονήν κατεργάζεται, patientiam operatur) scil. in fidelibus: nam apud infideles sequitur potius impatientia et apostasia. Patientia non discitur sine adversis: est non solum

promti, sed etiam robusti animi ad perferendum.

v. 4. ή δὲ ὑπομονή δοκιμήν) Rursum, το δοκίμιον τῆς πίστεως, ὑπομονήν. Jac. 1, 3. Δοκιμή, non facile invenias, qui ante Paulum dixerit. δοκιμή est qualitas ejus, qui est δόκιμος. [— qui per varios casus et rerum discrimina probatus est. V. g.] — δοκιμή ἐλπίδα, probitas spem) Hebr. 6, 9. 10. 11.: ubi v. 10. est δοκιμή, probitas, v. 9. et 11. spes. Ap. 3, 10. — ἐλπίδα, spem) de qua v. 2. fin. In orbem redit oratio: et ad hoc totum pertinet aetiologia, quia. v. 5.

- v. 5. οὐ παταισχύνει, non pudefacit) Ταπείνωσις. id est, summam praestat glorialionem, nec fallet. spes erit res. ὅτι, quia) Praesens describitur versu 5—8. Inde spes in futurum infertur v. 9—11. ἡ ἀγᾶπη) amor εἰς ἡμᾶς erga nos: v. 8. ex quo speramus; est enim amor aeternus. ἐκκέχυται, effusus est) abundantissime. Unde hunc ipsum sensum, αἴσθησιν, habemus. ἐν ταῖς παρδίαις, in cordibus) non, in corda. Indicatur, Spiritum S. ipsum esse in corde fideli. διὰ, per) Causa describitur totius status praesentis, in quo Spiritus est arrhabo futuri. [Prima haec est in hac tractatione Spiritus sancti mentio. Nimirum ad hunc usque terminum quum perductus est homo, operationem Spiritus sancti notanter denique sentit. V. g.] δοθέντος) datum, per fidem. Act. 15, 8. Gal. 3, 2. 14.
- v. 6. ἔτι, adhuc) Constr. cum ὄντων, quum essemus. γὰο, enim) Exponitur amor ille Dei. ἀσθενῶν, infirmis) ᾿Ασθένεια est infirmitas illa animi pudefacti, (conf. init. versus 5.) quae opponitur gloriationi: (conf. ad 2 Cor. 11, 30.) Antitheton habes v. 11. ubi haec quoque periocha, cujus initio ponitur infirmis, in orbem redit. Infirmitatem, eamque mortalem, (conf. 1 Cor. 15, 43.) habebant

impii,

peccatores,
inimici,

quorum oppositum

duorum oppositum

ireconciliati.

Vide, de infirmitate et de robore gloriationis, Ps. 68, 2. seqq. [71, 16. 103, 35.] Es. 33, 24. cap. 45, 24. 1 Cor. 1, 31. Ebr. 2, 15. adde parallel. verbal. 2 Cor. 11, 21. — κατά καιρὸν ἀπέθανε, secundum tempus mortuus est) κατά καιρὸν ἀπέθανε, secundum tempus mortuus est) κατά καιρὸν. Es. 60, 22. Quum infirmitas nostra ad summum pervenerat, tum mortuus est Christus, eo tempore, quod praefinierat Deus, ita, ut nec citius nec serius moreretur, (conf. in tempore, quod nunc est. c. 3, 26.) nec diutius in morte teneretur. Limitat Paulus; nec mortem Christi in hoc loco memorare potest, quin idem de DEI consilio et de resurrectione Christi cogitet. v. 10. c. 4, 25. c. 8, 34. Non est otiosa quaestio, cur Christus non venerit citius: vid. Hebr. 9, 26. Gal. 4, 4. Eph. 1, 10. Marc. 1, 15. 12, 6. perinde ut illa non est otiosa, cur lex non citius data sit. v. 14.

v. 7. δικαίου τοῦ ἀγαθοῦ) Masculina. coll. v. 6. 8. ut recte docet Th. Gata-kerus lib. 2 Misc. c. 9. sed ita, ut mera synonyma esse putet. Ubi de proprietate locutionis et differentia verborum ambigitur, multum juvabit, si vel supponas aliquid tantisper vel transponas. Transpositis itaque h. l. vocabulis lege: μόλις γὰρ ὁπὲρ ἀγαθοῦ τις ἀποθανεῖται, ὑπὲρ γὰρ δικαίου τάχα τις καὶ τολμῷ ἀποθανεῖν, suppone videlicet etiam, ἀγαθοῦ positum esse sine articulo. Illico perspicies incommodum, quod haberet haec permutatio, apparebitque, et aliquam esse diffe-

rentiam inter δίκαιον et αγαθον, et magnam inter δίκαιον et τον αγαθον, ubicunque illa deinceps reperiatur. Sane articulus sic positus Climaca efficit. Omnis bonus est justus: sed non omnis justus est bonus. Greg. Thaumaturgus: περί πολλοῦ καὶ ΤΟΥ παντός. Chrysostomus: μικρά ταῦτα καὶ ΤΟ μηδέν. Hebraeis dicitur, qui officium legitimum praestat: מיד qui etiam beneficium. Ille Graecis est δίχαιος, hic ὅσιος. conf. אוב et בנרד: Sophon. 2, 3. at h. l. non habemus όσίου, sed τοῦ ἀγαθοῦ. Quare differentia illa vocum Hebraicarum rem non conficit. Id autem certum, uti ὅσιος, sic quoque ἀγαθὸς plus dicere, quam δίκαιος. (Vide Matth. 5, 45., et ne ibi quoque mera esse synonyma putes, eandem illam adhibe transpositionem: videbis, blandi solis mentionem in justos, utilis pluviae in bonos non ita convenire: item Luc. 23, 50.) Atque hoc loco digniorem, pro quo moriatur aliquis, Paulus judicat τον άγαθον, quam δίκαιον. suntque opposita, άσεβεῖς et ὁ ἀγαθὸς, impii et bonus, tum, δίκαιος et άμαρτωλολ, justus et peccatores. Quid igitur? δίκαιος, indefinite, dicitur homo innoxius; ὁ ἀγαθὸς, omnibus pietatis numeris absolutus, eximius, lautus, regalis, beatus, v. gr. pater patriae. — υπέρ γὰρ) Sejungendi vim γὰρ h. l. ut saepe, habet. — τάχα, τὶς, καὶ, τολμᾶ, forsitan, quis, etiam, audet) Haec singula amplificant id, quod v. 8. dicitur. τάχα (pro τάχιστα) minuit affirmationem. τὶς, aliquis, plane indefinite ponitur, neque spectatur, utrum in statu irae an gratiae sit ille, qui pro justo aut pro Bono moriatur. xal, etiam, concessiva, ostendit, cur non simpliciter dicatur, moritur, quasi res quotidiana esset; sed dicendum potius esse, audet mori, quia magnum quiddam sit et insolitum. τολμά, audet, quasi verbum auxiliare, respondet futuro tempori in morietur. audet, sustinet. — anovaveiv, mori) Vis habere amicos quam certissimos? bonus esto.

v. 8. συνίστησι) commendat. Elegantissimum verbum. Solent commendari nobis, qui antea ignoti erant nobis aut alieni. conf. in medium descendit. Hebr. 6, 17. — δὶ, vero) Comparatio haec praesupponit, tantum esse Dei amorem erga Christum, quantus est Dei amor erga sese. Ergo Filius est Deo aequalis. — τμαρτωλών, peccatoribus) Non modo non boni, sed ne justi quidem eramus.

v. 9. δικαιωθέντες, justificati) Antitheton: peccatoribus. v. 8. — νῦν, nunc) Recens tum erat apud fideles memoria mortis J. C. — ἀπὸ τῆς ὀργῆς, ab ira) quae alioqui non desinit. qui non assequuntur gratiam, super eis manet ira.

v. 10.  $\epsilon l$ , si) Saepe  $\epsilon l$ , si, inprimis hoc et octavo capite hujus epistolae, non tam conditionem denotat, quam consequentiam firmat.

v. 11. καυχώμεθα, gloriamur) Tota oratio, a versu 3. ad 11., una constructione sumitur hoc modo, οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν (εἰδότες — ἐν τῷ ζωῷ αὐτοῦ) οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν (εἰδότες — ἐν τῷ ζωῷ αὐτοῦ) οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν τῷ θεῷ κτλ. Sic Colinaei editio, Barb. 4. cod. ms. in colleg. praedicatorum apud Basileam, Bodl. 5. Cov. 2. L. Pet. 1. Steph. ια. Aeth. Arab. Vulg. ut illud ipsum, οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα, parenthesi longa interveniente, [per epanalepsin, Not. crit.] repetatur, et sententia per eam suspensa elegantissime dulcissimeque expleatur, hac apostoli, serius a nobis perspecta, constructione: Pacem habemus, et gloriamur non solum super SPE gloriae Dei; sed etiam, in mediis tribulationibus, gloriamur, inquam, in Deo ipso, per Dominum nostrum Jesum Christum, per quem NUNC reconciliationem accepimus. Recentiores plerique fecere, καυχώμενοι, ut si constructio esset, reconciliati salvabimur, et gloriuntes: uti receptior habet lectio. — ἐν τῷ θεῷ) in Deo, non adversus Deum c. 4, 2. — τὴν καταλλαγήν) Reconciliationem et liberationem ab ira insequitur gloriatio de amore, quae plus dicit.

v. 12. διὰ τοῦτο, propterea) Respicit totam tractationem superiorem: ex qua haec infert apostolus, non tam digressionem faciens, quam regressum, de peccato et de justitia. Paulinae methodi imitatione agendum primo est de peccato actuali, ex cap. 1. seq. deinde retro de peccati ortu. De peccato illo, quod originale vocant theologi, Paulus minus expresse loquitur: sed enim ad demonstrandum reatum sufficit peccatum Adami; ad demonstrandam corruptionem habitualem sufficiunt fructus tristissimi plurimi. Et ex justificatione homo demum respiciens do-

ctrinam capit de origine mali et reliqua. Specialem tamen nexum altera haec para cum priore hujus capitis habet. conf. multo magis utrinque regnans. v. 9. s. 15. s. namque ipsa gloriatio fidelium exhibetur. coll. v. 11. cum v. 21. Includitur hîc quoque par ratio Judaeorum et Gentium, atque adeo omnium hominum. — ώσπες, sicut) Protasis, quam continuat vo et sic. neque enim sic etiam subsequitur. Apodosis, variata oratione, latet in seq. — ἀνθρώπου, hominem) Cur nihil de muliere? Resp. 1) Adamus mandatum acceperat. 2) caput erat non solum generis sui, sed etiam Evae. 3) si Adamus non audisset vocem mulieris suae, peccatum non venisset ad plures. Porro cur nihil de Satana, qui prima peccati causa est? Resp. 1) Satanas opponitur Deo; Adamus Christo. at hic oeconomia gratiae describitur, potius, ut est Christi, quam ut Dei. ideo Deus semel nominatur, v. 15., Satanas nunquam. 2) Quid Satanae cum gratia Christi? — ή άμαρτία — ο θάνατος, peccatum — mors) Duo mala distincta, de quibus Paulus deinceps copiose. — εἰς τον κόσμον) in mundum hunc, qui dicitur genus humanum. — εἰσῆλθε, intravit) esse coepit in mundo. nam antea non fuerat extra mundum. — καὶ διά, et per) Ergo mors non potuit intrare ante peccatum. — nal ovras) et sic, scil. per unum hominem. — είς) in omnes, penitus. — διῆλθεν, transivit) semel ingresso peccato, quod initio non fuerat în mundo. — έφ' φ' ) Έφ' φ cum verbo ημαρτον eandem vim habet, quam διά, cum genitivo, της άμαρτίας. Sensus: per id, quod, sive, quia omnes peccarunt. conf. êp' o, 2 Cor. 5, 4., et mox ên alterum, v. 14. — πάντες) cuncti. non agitur de peccato singulorum proprio. omnes peccarunt, Adamo peccante: sicut omnes mortui sunt, salutariter, moriente Christo. 2 Cor. 5, 15. Targum Ruth c. 4. fin. Fropter consilium illud, quod serpens dedit Evae, אחחייבו מותא rei facti sunt mortis omnes habitatores terrae. Targum Eccl. c. 7. fin. Fecerunt, serpens et Eva, ut irrueret in hominem dies mortis et in omnes habitatores terrae. Peccatum est prius morte: sed mortis universalitas prius innotescit, quam universalitas peccati. Haec ratio ordinis incisorum quatuor in hoc versu.

v. 13. ἄχρι, usque) Peccatum in mundo erat, non modo post legem datam per Mosen, sed etiam toto ante legem tempore ab Adamo ad Mosen usque, quo tempore peccatores sine lege peccarunt. c. 2, 12: par enim est ratio omnium ante Mosen et gentium deinceps: sed hoc peccatum proprie non fuit causa mortis: quia sine lege imputatio peccati nulla fit, et per consequens mors nulla est. conf. v. 20. Peccatum ab Adamo omnium malo admissum dicitur ή άμαφεία, bis, v. praec. nunc, hoc versu, peccatum in communi dicitur apagria, sine articulo. — ovx έλλογεῖται, non imputatur) Non est sermo h. l. de negligentia humana, quae peccatum, sine lege, non curet: sed de judicio divino; quod peccatum sine lege non soleat venire sub censum, ne sub divinum quidem. Conf. Elloysi imputa, Philem. v. 18. not. Itaque peccatum non notat scelera insignia, qualia Sodomitae ante Mosis tempora lucrunt: sed malum commune. Egregie docet Chrysostomus in h. l. Paulum hoc argumento demonstrare, δτι ούκ αὐτή ή άμαρτία τῆς τοῦ νόμου παραβάσεως, άλλ' έπείνη ή της του άδαμ παρακοής, αυτή ήν ή πάντα λυμαινομένη, καί τίς ή τούτου ἀπόδειξις; τὸ καὶ πρὸ τοῦ νόμου πάντας ἀποθνήσκειν. non id peccatum, quo lex violatur, sed illud, quo Adam inobediens fuit, omnem dedisse perniciem: nam etium ante legem omnes esse mortuos.

v. 14. ἐβασίλευσεν, regnavit) Chrysost. πῶς ἐβασίλευσεν; ἐν τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως ἀδάμ. quomodo regnavit? in similitudine transgressionis Adam. itaque, in similitudine, construxit ille cum regnavit. ac possis subaudire, regnavit, inquam. conf. c. 6, 5. Morti adscribitur regnum, ut robur. Hebr. 2, 14. Sane vix ullus rex tot subditos habet, quot vel reges mors abstulit. Immane regnum. Non est hebraismus. Imperat peccatum: imperat justitia. — ἀπὸ — μέχρι, ab usque) Triplex est oeconomia circa totum genus humanum. 1) ante legem. 2) sub lege. 3) sub gratia. Ejus oeconomiae vim singuli homines experiuntur. cap. 7. — καὶ, etiam) Particula indigitat speciem morientium, quibus prae ceteris parsura mors videri potuisset; adeoque universalitatem mortis confirmat. [Non in eos

tantum, ait, qui post Mosis aetatem multa peccata, ex Lege imputanda, commiserunt; sed in eos etiam, multo prius, qui non commisere talia peccata. V. g.] ἐπὶ, in) Paradoxon, dominata est mors in eos, qui non peccarant. Talia amat Paulus in hoc mysterio. conf. v. 19. 2 Cor. 5, 21. Rom. 4, 5. — τους μη άμαςτήσαντας, eos qui non peccarant) Omnes quidem peccata commiserunt ab Adamo ad Mosen, quanquam alii fuere probi, alii flagitiosi: sed quia sine lege peccarunt, sine qua non reputatur peccatum, dicuntur ii qui non peccarant: Adam autem, unus qui peccavit, v. 16. Nota: si septem illa praecepta Noachi essent, quod dicuntur: Paulus eos qui non peccarant descripsisset ab Adamo ad Noachum, non ad Mosen. — ο μοιώματι, similitudine) Sicut Adamus, quum legem transgressus est, mortuus est: pariler etiam mortui sunt, qui non transgressi sunt, vel potius, qui non peccarunt. nam Paulus verba variat, de Adamo deque ceteris loquens. Conclusio haec est: Quod homines ante legem mortui sunt, id accidit eis super similitudine transgressionis Adam, i. e. quia illorum eadem, atque Adami transgredientis ratio fuit: mortui sunt, propter alium reatum, non propter eum, quem ipsi per se contraxere, id est, propter reatum ab Adamo contractum. Sane unius lapsui mors multorum assignatur immediate. v. 15. Sic non negatur, cujusvis peccati stipendium esse mortem, sed ostenditur, primariam mortis causam esse peccatum primum. Hoc nos peremit: sicut latro post homicidium furatus punitur ob homicidium, nec tamen impune furatus est, furti poena in poenam homicidii confluente, sed ad homicidii poenam vix aestimata. — ἀδάμ, Adami) In uno hoc versu ponitur nomen individui ἀδὰμ, in ceteris nomen appellativum, homo. Nomen autem Jesu Christi, Adami nomine oblivioni tradito, clare praedicatur. v. 15. 17. — ος έστι τύπος τοῦ μέλλοντος) ος pro δ, quae res, genere congruit cum τύπος. futurum, τὸ μέλλον, in neutro dicitur. Hine sermo in futuro, v. 17. 19. Haec periocha a v. 12. implicite totam comparationem Adami I et II continet, quatenus inter se conveniunt: nam, quae sequuntur, ad differentias pertinent. colligique ex protasi debet apodosis, hoc modo, ad v. 12. Pariter per unum hominem justitia in mundum intravit, et per justitiam vita: et sic in omnes homines dimanavit vita, quia omnes justificati sunt. Et ad v. 14.: Omnes in vita regnabunt, ad similitudinem Christi, qui omnem obedientiam praestitit; etiamsi illi per se non implevere justitiam. Iterum Chrysostomus: πῶς τύπος; φησίν· ὅτι ισπερ ἐπεῖνος τοῖς ἐξ αὐτοῦ, καίτοιγε μή φαγοῦσιν ἀπό τοῦ ξύλου, γέγονεν αἴτιος θανάτου τοῦ διά την βρώσιν είσαχθέντος. οθτω και ο χριστός τοῖς έξ αθτοθ, καίτοιγε οθ δικαιοπραγήσασι, γέγονε πρόξενος δικαιοσύνης, ην δια του σταυρού πασιν ήμιν έχαρίσατο. διά τοῦτο ἄνω καὶ κάτω τοῦ ένὸς ἔχεται, καὶ συνεχῶς τοῦτο εἰς μέσον φέρει. Quomodo typus? inquit: quoniam quemadmodum ille iis, qui ex ipso sunt, quamvis non ederunt de arbore, factus est auctor mortis propter comestionem inductae: sic etiam Christus iis, qui ex ipso sunt, quanquam justitiam non praestiterunt, suctus est conciliator justitiae, quam per crucem omnibus nobis donavit. NUSQUAM NON urget Unum, et identidem hoc in medium affert. Addatur hoc quoque: quemadmodum peccatum Adami, sine peccatis, quae postea commisimus, mortem attulit nobis; sic justitia Christi, sine bonis operibus, quae deinceps a nobis fiunt, vitam nobis conciliat: etsi, ut quodvis peccatum, sic quaevis actio pia, convenientem accipit mercedem.

v. 15. ἀλλ' ούχ, sed non) Adamus et Christus, secundum rationes contrarias, conveniunt, in positivo; different, in comparativo. Convenientiam Paulus primum v. 12—14. innuit, protasi expressa, apodosi tantisper ad subaudiendum relicta. Deinde differentiam multo magis directe et expresse describit. different autem (1.) lapsus et donum, amplitudine. v. 15. (2.) ille ipse, a quo profectum est peccatum; et hic ipse, a quo profectum est donum, different potentia. v. 16. Atque haec duo membra nectuntur per anaphoram, non sicut: v. 15. 16. et utrumque complectitur aetiologia. v. 17. Denique hac differentia per modum προθεραπείας praemissa, comparationem ipsam per protasin et apodosin infert atque exsequitur, ratione effectus, v. 18., et ratione causae. v. 19. — τὸ παράπτωμα — τὸ

γάρισμα, lapsus — donum) Summo studio observanda sunt hoc loco antitheta: ex quibus propria verborum apostolicorum significatio optime colligitur. mox hoc versu et deinde v. 17. donum synonymis exprimitur. — of mollol, multi) Hoc omnes connotat. etenim articulus habet vim relativam ad mavraç, omnes, v. 12. conf. 1 Cor. 10, 17. — ή χάρις, gratia) Gratia et donum different. v. 17. Eph. 3, 7. Gratia opponitur lapsui: donum opponitur võ mortui sunt, estque donum vitae. Pontificii pro gratia habent, quod donum est: et quod gratiam, ut illi eam definiunt, consequitur, non habent pro dono, sed pro merito. At nulla est impensa nostra. — ἐν τάριτι τριστοῦ, in gratia Christi) Vid. Matth. 3, 17. Luc. 2, 14. 40. 52. Joh. 1, 14. 16. 17. Gal. 1, 6. Eph. 1, 5. 6. 7. Gratia Dei, est Gratia Christi; a Patre in Christum collata, ut in nos ea derivetur. — τη τοῦ) Articuli nervosissimi. Col. 1, 19. Praesertim vý cautissime additur. quod si abesset, quivis, opinor, illud unius pendere potius putaret a donum, quam a gratia. constat, Gratiam Dei et Gratiam Jesu Christi praedicari. conf. c. 8, 35. 39. de amore. — ένὸς ἀνθρώπου, unius hominis) Libenter Jesum Paulus (prae ceteris apostolis, qui Eum ante passionem viderant) hominem appellat, in hoc negotio. 1 Cor. 15, 21. 1 Tim. 2, 5. Quis humanam Christi naturam excludat ab officio mediatorio? Paulus hoc versu, ubi nomen hominis Christo tribuit, Adamo non tribuit: et v. 19., ubi Adamo tribuit, Christo non tribuit. (conf. Hebr. 12, 18. not.) Scilicet non eodem tempore humanitatem et Adamus sustinet et Christus: et aut Adam nomine hominis indignum se fecit; aut nomen hominis vix satis dignum est Christo. Porro denominari solet Christus ab humana natura, ubi agitur de hominibus ad Deum adducendis; Hebr. 2, 6. seqq. a divina vero, ubi agitur de adventu Salvatoris ad nos, et de praesidio, quod ipse nobis praestat adversum hostes. Tit. 2. 13. Nulla hic Deiparae mentio. quae si sine macula fuit concipienda, non patrem, sed tantummodo matrem, habere debuit, uti is, quem peperit. [Cohel. 7, 29.]

v. 16. καὶ, et) Sententia est haec: et non, sicut per unum, peccantem (judicium:) (sic per unum, justitiae auctorem,) donum. id est, Ac non eadem est utrinque ratio. — κρίμα, judicium) sc. est. — ἐξ ἐνὸς, ex uno) sc. laysu. nam sequitur antitheton, ex multis lapsibus. Unus lapsus, unius hominis: multi lapsus,

multorum. 1)

v. 17. τοῦ ένὸς — διὰ τοῦ ένὸς, unius — per unum) Significantissima repetitio: ne peccata per singulos patrata videantur mortem potius peperisse. — ἐβαollevos, regnavit) Sermo praeteriti temporis ex oeconomia gratiae respicit in oeconomiam peccati: ut mox regnabunt, futurum, ex oeconomia peccati prospicit in oeconomiam gratiae et vitae perennis. sic v. 19. — τὴν περισσείαν) Diff. πλεονάζειν et περισσεύειν, ut multum in positivo et plus in comparativo. v. 20. Abundantia gratiae, opponitur uni lapsui. — λαμβάνοντες, accipientes) Accipere potest vel tanquam neutro-passivum reddi empfangen, erlangen, kriegen, vel active annehmen. Illud potius. Relatio tamen ad δωρεών, donum cum actu sumendi melius convenit. In justificatione homo agit aliquid: sed non justificat actus sumendi, quatenus est actus; sed illud quod sumitur sive apprehenditur. donum et sumere sunt correlata. Porro hoc verbum non adhibetur, ubi agitur de peccato; ex eadem ratione, qua fit, ut in morte non dicamur regnare, sed mors regnavit: vita vero regnat in nobis, 2 Cor. 4, 12., et nos in vita. h. l. Christus, regnantium rex. Conjuncta quoque vitae et regni mentio, Ap. 20, 4. Vitae appellatio repetitur ex c. 1, 17., et saepe recurrit mox v. 18. 21. et capp. seq.

<sup>1)</sup> Pluralis iste qui clarissime ostendal, Paulum hic non agere de peccato originali, quasi unquam existat sine peccatorum aliorum satellitio, (quod recentiorum nonneminis Postulatum est) equidem fateor me non perspicere. Nimirum et originali peccato, et actualibus PRAETEREA singulorum lapsibus mederi donum in Christo, distincte Apostolus docet. Multa nimirum sunt peccata actualia, quae non ut consequens necessarium peccati primi consideranda sunt (alioquia omnis actionum nunc moralitas cessaret:) at nullum est peccatum, sive originale audiat sive actuale, cujus condonatio et sublatio non haberi debeat pro mero χαρίσματος effectu. Ergo major est τοῦ χαρίσματος, quam τοῦ χρίματος potentia. Ε. Β.

v. 18. ἄφα οὖν) ἄφα infert, syllogistice: οὖν concludit, fere rhetorice: non enim amplius, nisi in hoc et sequente versu, de hac materia agitur. — ἐνὸς — ἐνὸς, unius — unius) Masculinum. patet ex antitheto, omnes. unius plerumque sine hominis positum, summa vi designat unum utrumvis. — δικαιώματος — δικαίωσιν) Δικαίωμα est quasi materia δικαιώσει justificationi substrata, obedientia, justitia praestita. Justificamentum liceat appellare, ut ἐδφαίωμα denotat firmamentum, ἔνδυμα vestimentum, ἐπίβλημα additamentum, μίασμα inquinamentum, δχύφωμα munimentum, περικάθαρμα purgamentum, περίψημα ramentum, σκέπασμα tegumentum, στερέωμα firmamentum, ὑπόδημα calceamentum, φρόνημα q. sentimentum, Gall. sentiment. Aristot. l. V. Eth. c. 10. opposita statuit ἀδίκημα et δικαίωμα, atque hoc describit τὸ ἐπανόρθωμα τοῦ ἀδικήματος. id quod tantundem est atque satisfactio, vocabulum Socinianis immerito invisum. Exquisitam verborum proprietatem Schematismus exhibet:

Α. Β. C. D.
v. 16. \*\*χείμα, \*\*κατά\*\*χείμα \*\* ζάρισμα, δικαίωμα.
Α. Β. C.
v. 18. \*\*καράπτωμα, \*\*κατά\*\*χείμα \*\* δικαίωμα.
D.

δικαίωσις ζωής.

In utroque versu A et B συστοιχεῖ, itemque C et D. sed A et C ἀντιστοιχεῖ, itemque B et D. Versu 16. describitur negotium ex parte Dei: v. 18. describitur ex parte Adami et Christi: idque in oeconomia peccati minore verborum varietate, quam in oeconomia gratiae. δικαίωσις ζωῆς est declaratio divina illa, qua peccator, mortis reus, vitae adjudicatur, idque jure.

v. 19. παρακοῆς) παρά in παρακοή perquam apposite declarat rationem initii in lapsu Adami. quaeritur: quomodo hominis recti intellectus aut voluntas potuit detrimentum capere aut noxam admittere? Resp. Intellectus et voluntas simul labavit per αμέλειαν· neque quidquam potest prius concipi, quam αμέλεια incuria, sicut initium capiendae urbis est vigiliarum remissio. Adam seductus δια δραθυpiar, propter levitatem animi, ut ait Chrysost. Homil. XXVII. in Gen. et copiose Hom. LX. in Matth. πόθεν ήθέλησεν ο ανθρωπος παρακούσαι θεού; από δαθυplas unde voluit homo inobediens esse Deo? a levitate animi etc. Hanc incuriam significat παρακοή, inobedientia. Oppositum est h. l. υπακοή, obedientia, ex quo egregium de obedientia activa argumentum fluit: sine qua satisfactio Christi non posset appellari obedientia. quare toties ut αμωμος irreprehensibilis laudatur. — κατασταθήσονται, constituentur) Aliud est justum constitui, etiam ubi de imputatione sermo habetur, aliud justificari: cum illud justificationis fundus et fundamentum existat, et justificationem veram, cui substernitur, necessario praecedat. justus enim quis existat, prius necesse est, quam possit vere justificari. Utrumque autem istud a Christo habemus. nam et satisfactionis Christi meritum homini ex se injusto imputatum, justum eundem jam constituit, quum justitiam ei conciliet, qua justus sil; et justitiae hujus virtute, quae merito illo comparatur, justificatur necessario, ubi id opus fuerit: h. e. jure merito absolvitur, qui hac ratione justus extat. Thom. Gataker. Diss. de novi instr. stylo, cap. 8. Recte. Apostolus tamen, ut in clausula, talem justorum constitutionem videtur praedicare, quae justificationis actum subsequatur, et verbo inveniri includitur. Phil. 3, 9. coll. Gal. 2, 17. — of nolloi, multi) omnes homines. v. 18. 15.

v. 20. νόμος, lex) Sublimitati servit articulus praetermissus. — παρειςῆλθε) subintravit, per Mosen. v. 14. Antitheton, intravit, v. 12. Peccatum, lege antiquius. — πλεονάση, abundaret) c. 7, 7. ss. Peccatum sine lege non reputatur: subingressa lege, peccatum ut abundans apparuit. Ante legem vero lapsus Adami pro causa mortis haberi debuit. — τὸ παράπτωμα, lapsus) Subaudi, καὶ ἡ άμαρτία, et peccatum. Ad peccatum Adami collata omnia hominum peccata sunt quasi stolones: illud est radix. ΄Αμαρτία, in singulari, spectatur ut pestis latissime didita, complectiturque omnia etiam actualia παραπτώματα, v. 16. — ἡ άμαρτία,

peccatum) sive lapsus et peccatum. differunt enim vid. not. sd v. 14. peccatum, singulari numero. Joh. 1, 29. — ὑπερεπερίσσευσεν, superabundavit) Victi victorem vincens tertius utroque melior est. Hominem vicit peccatum: peccatum vin-

cit gratia. ergo Gratiae vis maxima.

v. 21. ἐν τῷ θανάτῷ — εἰς ζωὴν, in morte — in vitam) Differentia particularum ἐν et εἰς. mors habet metam ac terminum: vita est perennis et divinitus intenta. Mors non dicitur aeterna: vita dicitur aeterna. c. 6, 21. ss. — ἡ χάρις βασιλεύση, gratia regnaret) Gratia igitur quasi nullum, id est, brevissimum habuit regnum ante lapsum. Credibile est, Adamum non multo post, quam creatus erat, peccasse. — ἰησοῦ, Jesum) Jam ne memoratur quidem Adamus: solius Christi mentio viget.

### CAPUT VI.

- v. 1. Enimevoumer; permanebimus?) Hactenus egit de praeterito et praesenti; nunc de futuro, verbis ad proxime praecedentia accommodatis, de pleonasmo gratiae. Hoc loco proponitur continuatio peccati: versu 15., reditus ad peccatum victum. Homo, gratiam nactus, potest huc illucve se vertere. In hac tractatione Paulus peccato tergum vertit.
  - v. 2. απεθάνομεν, mortui sumus) in baptismo et justificatione.
- v. 3. η) an? Interrogatio disjunctiva. ἀγνοείτε, ignoratis) Doctrina de baptismo fuit omnibus cognita. Formula recurrit cap. 7, 1. cui respondet illa, annon nostis? v. 16. c. 11, 2., et 1 Cor. passim. Ignorantia, multum officit: scientia non sufficit. ὅσοι, quicunque) Nemo Christianorum jam tum non baptizatus erat. ἐβαπτίσθημεν) baptismum admisimus. Aptissima huic loco Baptismi mentio. haec enim, quae hactenus descripsit apostolus, emensus sit oportet dignus Baptismi candidatus adultus. Paulus fere in solennioribus epistolis ad ecclesias (Rom. Cor. Gal. Eph. Col.) missis, quarum initiis apostolum se nominat, Baptismum citat: in familiaribus, (Phil. Thess.) eum praesupponit. εἰς in. Ratio, sub qua baptizati sumus. χριστόν ἰησοῦν, Christum Jesum) Christi nomen hic praeponitur, quia id hic magis spectatur. v. 4. Gal. 3, 27. εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ, in mortem ejus) Qui baptizatur, induit Christum Adamum secundum; in Christum, inquam, totum, adeoque etiam in mortem ejus baptizatur: et perinde est, ac si eo momento Christus pro tali homine, et talis homo cum Christo pateretur, moreretur, sepeliretur.
- v. 4. συνετάφημεν, una sepulti sumus) Sepulturae Christi fructus. Mersio in baptismate, vel certe aqua superfusa, sepulturam refert: sepultura mortem ratam facit. εlς, in) Constr. cum baptisma. coll. v. 3. ωσπες οῦτω, sicut sic) Sermo concisus. sicut excitatus est Christus ex mortuis per gloriam Patris, sic nos quoque resurgamus: et sicut Christus in gloria Patris, et in ea vita, ad quam resurrexit, regnat perpetuo, sic et nos in novitate vitae ambulemus. διὰ, per) Per de Patre etiam 1 Cor. 1, 9. extat. τῆς δόξης, gloriam) Δόξα est gloria divinae vitae, incorruptibilitatis, c. 1, 23., potentiae et virtutis, per quam et Christus resuscitatus est, et nos vitae novae restituimur, Deoque conformamur. Eph. 1, 19. seqq. ἐν καινότητι, in novitate) C. 7, 6. 2 Cor. 5, 15. ss. Haec novitas, in vita consistit.
- v. 5. σύμφυτοι) LXX, βουνὸς σύμφυτος, δουμὸς σύμφυτος, mons consitus, silva consita, Amos 9, 13. Zach. 11, 2. qua ratione όμοιώματι hic casu sexto sumi possit. Sed Hesychius, σύμφυτον, συμπορευόμενον, συνόν. et sic σύμφυτοι cum Dativo, coll. v. 4. 6., est verbum valde significans. Cluverus: connaturati; concreti. Omnis vis vegetativa spiritualis est in Christo, eaque in baptismum collata est. σύν ponitur ut in opposito, συνεσταυρώθη. Et etymon φύομαι ad θάνατον pertinet et ad ἀνάστασιν. ἀλλά) at. Oppositio est inter mortem et resurrectionem. τῆς) id est, τῷ ὁμοιώματι τῆς ἀναστάσεως. ἐσόμεθα) sc. σύμφυτοι erimus, in vita nova. Futurum, vid. c. 5, 19.

- v. 6. ἄνθοωπος, homo) Abstractum pro concreto: uti c. 7, 22. et passim. τνα τοῦ μηπέτι) Observandae particulae: tum tria nomina synonyma, et verba iis adjecta. παταργηθη, destruatur) dominio suo exuatur. τὸ σῶμα τῆς άμαρτίας, corpus peccati) corpus mortale, scatens peccato, concupiscentiis etc. v. 12. Sie corpus mortis. c. 7, 24. not.
- v. 7. ἀποθανών, mortuus) peccato. v. 2. δεδικαίωται, justificatus est) nil jam in eum juris est peccato: coll. v. 6. 9. ut non jam sit debitor. c. 8, 12. justus est, ratione praeteriti, a reatu; ratione futuri, a dominio. v. 14.
  - v. 8. si, si) Apodosis cadit principaliter in verbum una vivemus.
- v. 9. είδότες, scientes) Hoc pendet a credimus. θάνατος, mors) Sine articulo: ulla mors. οὐκ ἔτι, posthac non) Nunquam dominata est in Christum mors, sed tamen in eum incurrerat, Act. 2, 24., et, si eum tenuisset, ei dominata dici potuisset. quod absit. Noluit Paulus hîc dicere, βασιλεύει, regnat.
- v. 10. δ) quod. hîc plus valet, quam ὅτι, quod. τῷ ἀμαφτίᾳ, peccato) Dativus detrimenti, uti v. 11. Peccatum fuerat conjectum in Christum: sed Christus id abolevit morte sua, pro nobis. vere defunctus. ἐφάπαξ) Id plus hoc loco valet, quam ἄπαξ. Sie Hebr. 7, 27. et, ἄπαξ, 1 Petr. 3, 18. ζῷ τῷ θεῷ) vivit Deo, vitam ex Deo gloriosam, v. 4., divini vigoris plenam, in perpetuum. Nam Deus est Deus viventium.
- v. 11. λογίζουθε, existimatis) Indicativus. nam versu sequenti incipit imperativus. Sic, λογιζόμεθα, c. 3, 28. Quo quisque in statu est, eo se censere debet.

   είναι) Pauci, sed antiqui, omittunt. Legit cel. Baumgartenius: ego ambiguum habeo. ἐν, in) Constr. cum viventes, neque tamen non etiam cum mortuos: v. 8. nisi quod in illa parte potius adhibetur praepositio cum et per. c. 7, 4.

   τῷ πυρίφ ὑμῶν) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l.
- v. 12. μη, ne) Ad μη ne refer ἀλλὰ, sed; ad μηδὲ, neque refer καὶ τὰ μέλη, et membra etc. [Dehortationis et cohortationis hujus eximia vis est. V. g.] μη οὖν βασιλευέτω, ne ergo regnet) Idem verbum c. 5, 21. Synonymon, v. 9. Correlatum, servire. v. 6. θνητῷ, mortali) Vos enim, viventes, abalienati estis a corpore vestro. c. 8, 10. αὐτῆ ἐν) Paraphrasin hoc redolet. Etiam h. l. Baumgartenius et ego, uterque tuetur morem suum. ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, in concupiscentiis ejus) sc. τοῦ σώματος, corporis. Cupiditates corporis sunt fomes; peccatum, ignis.
- v. 13. μηδὲ παριστάνετε) Majorem vim habet mox aor. 1. παραστήσατε. τὰ μέλη ὑμῶν ἐαυτοὺς καὶ τὰ μέλη, membra vestra: vos ipsos et membra) Primo consideratur persona Christiani, deinde actiones et munera. Homo in peccato mortuus non commode diceretur sistere SEIPSUM peccato: sed vivens potest se sistere Deo. ὅπλα, arma) Allegoria a bello; ut opsonia v. 23. ἀδικίας, injustitiae) quae adversatur justae voluntati Dei. τῆ άμαφτία, peccato) Peccatum hôc consideratur ut tyrannus. παραστήσατε, sistite) ut Regi. ἐκ νεκρῶν, ex mortuis) Christianus est ex mortuo vivens: fuerat mortuus, nunc vivit. Conf. Eph. 5, 14. not. Ap. 3, 1—3. Hic quoque somnus est mortis imago. δικαιοσύνης, justitiae) Antitheton, ἀδικίας, injustitiae.
- v. 14. οὐ κυριεύσει, non dominabitur) nec jus habet nec facultatem. invitos non coget ad serviendum sibi. ὑπὸ νόμον, sub lege) Qui sub lege est, ei dominatur peccatum.
  - v. 15. ὑπὸ, sub) c. 7, 2. 14.
- v. 16. δούλους, servos) Notatur servitus, ex qua sequitur obedientia. δοῦλοι, servi) Notatur status servitutis, qui sequitur obedientiam. 2 Petr. 2, 19. εἰς, in) εἰς, in, bis pendet a servi. ὑπακοῆς, obedientiae) Obedientia absolute dicta in bonam partem sumitur. Etiam justitia obedienter agentes sibi promte asserit. εἰς δικαιοσύνην, in justitiam) Subaudi, et justitiae in vitam. ex antitheto, coll. v. 20. ss. c. 3, 20. not.
- v. 17. χάρις δὲ τῷ θεῷ, gratia vero Deo) Idioma Paulinum est, quod propositiones categoricas solet non categorice et nude, sed cum quodam quasi modo,

id est, cum significatione affectus, gratiarum actionis, voti etc. efferre. vid. 1 Cor. 14, 18. 2 Tim. 2, 7. not. Ita hujus loci enthymema est: fuistis servi peccati; sed nunc obedientes facti justitiae. sed accedit modus moralis: gratia Deo, quod, quum fueritis servi peccati, nunc obedistis justitiae. qui tamen modus hoc loco etiam hoc significat, hunc statum Romanorum esse beatum, quem omni modo tueri debeant. Haec observatio faciet, ut multis in locis et sententia sermonis et ardor pectoris apostolici distincte appareat. — ὅτι, quod) Sic quod, subaudito quidem, Joh. 3, 19. — δοῦλοι, servi) praesertim in ethnicismo. — ἐκ καρδίας, ex corde) Veritas et efficacia religionis christianae. Mali non possunt plane ex animo esse mali, quin eos semper, vel inscios, poeniteat sui et servitutis suae: sed boni ex animo boni sunt et'libere. [Neque ulla hominum doctrina, sed sola divina, cor hominis expugnat. V. g.] — είς ον) Resolve: ὑπηπούσατε είς τύπον διδαχής (coll. είς πάντα υπήποοι, 2 Cor. 2, 9.) ώ vel είς ον παρεδόθητε. coll. είς, Gal. 1, 6. Casus relativi in locutione concisa expressus, pendet a verbo praecedente, c. 4, 17., vel subsequente, c. 10, 14. — παρεδόθητε, traditi estis) Alias doctrina dicitur tradi. 2 Petr. 2, 21. Ea phrasis hîc eleganter invertitur: estque verbum valde decorum, de iis, qui a peccato liberati, sese dedunt et sistunt, v. 16., magna dominii mutatione, ad illam lautam servitutem justitiae. — τύπον, formam) Pulcerrimum verbum. Exod. 25, 40. Christi ea est forma. Gal. 4, 19. — διδαχής, doctrinae) Norma illa et regula, ad quam sese componit servus, tantum ei per doctrinam ostenditur; urgeri eum, non opus est.

v. 18. ἐἐευθερωθέντες, liberati) Methodi apostolicae huc usque progressae Conspectum hunc habere juvabit:

I. Peccatum. c. 3, 9. II. Peccati ex lege agnitio: sensus irae: mors interna. c. 3, 20. III. Revelatio justitiae Dei in Christo per evangelium, contra peccatum, pro peccatore. \*IV. Centrum Paulinum, FIDES: revelationem illam sine exceptione amplectens, et ad justitiam ipsam nitens et enitens. c. 3, 22. V. Remissio peccatorum et justificatio: qua peccatum admissum homini, Deus Judex pro non admisso, et justitiam amissam pro servata ducit. VI. Donum spiritus sancti: amor divinus in corde effusus: vita nova interna. c. 5, 5. 6, 4. VII. Justitiae libera servitus in bonis operibus.

Ex hoc conspectu patet, quare Paulus justificationem per fidem solam adversus dubitantes errantesve probans, saepe mentionem faciat doni Spiritus sancti, et aliorum, quae justificationem consequentur. Ex fide quippe est justitia: justitiam comitatur filiatio: filiationem consequitur donum Spiritus sancti cum clamore, Abba pater, et cum vitae novitate. atqui fides et justitia per se non incurrit in sensum: donum autem Spiritus sancti habet effectus valde conspicuos et extantes. conf. lestatus est, Act. 15, 8. Accedit, quod nobilitas horum fructuum potentissime redarguit vilitatem operum humanorum.

v. 19. ἀνθοώπινον, humanum) Humanus sermo frequens et quodammodo perpetuus, quo Scriptura se ad nos demittit. Sermo apertior non semper aptior ad rem ipsam. Accusativus pro adverbio. [Nostro loquendi modo vertas: Ich muss es euch nur massiv sagen. V. g.] — διά, propter) Tarditas intellectus fluit ex infirmitate carnis, i. e. naturae mere humanae. conf. 1 Cor. 3, 3. — 1) τῆ ἀνο-

<sup>1)</sup> ἀσθένειαν, infirmitalem] Ii, qui sermonem plane apertum usquequaque desiderant, infirmitatis suae notam in hoc ipso agnoscere debebant, neque profundiorem veritatis expressionem aegre ferre, sed pro abundanti beneficio grata mente reputare, si utrovis modo percipere rem ipsis contigerit: sublimius primum, deinde planius, ut Nicodemo Joh. 8, 8. 15. Quae plurimis arrident, ea non sunt optima. V. g.

μία είς την ἀνομίαν, iniquitati in iniquitatem) Ploce, a Syro non observata. τὸ iniquitati (cui impuritas tanquam pars toti praemittitur) opponitur justitiae; τὸ iniquitatem opponitur sanctificationi. Justitia respondet voluntati divinae: sanctificatio, toti quasi naturae divinae. Qui justitiae serviunt, proficiunt: ἄνομοι, iniqui, sunt iniqui, nil amplius.

v. 20. τῆς ἀμαφτίας, peccati) Hic casus vim habet: peccatum vos possede-

rat. — τῆ δικαιοσύνη, justitiae) id est, respectu justitiae.

v. 21. τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε, ἐφ' οἶς νῶν ἐπαισχύνεσθε;) Tota haec periocha vim habet interrogationis negantis. Justos ait habere fructum suum in sanctificationem: sed fructus nomine haud dignatur ea, quae sunt απαρπα, Eph. 5, 11. Ait igitur: quae vobis nunc pudorem incutiunt, ea antehac non sane fuere fructus. Alii post vove interrogationis signum ponunt, ut êp' olç interrogationi respondeat: sed tum dixisset apostolus, ἐφ' φ, scil. καρπφ. [Pudoris hujus contrarium est sanctificatio, v. 22.: plane ut 1 Cor. 1, 28. 30. ignobile et sanctificatio sunt in antithesi. Atqui christianam nunc multitudinem sanctificationis pudet, pro re ignobili aestimatam. Quanta talibus mors imminet! O tempora, o mores! V. g.] — νῦν, nunc) cum resipuistis. — γάρ) nam, pro autem: sed majore vi sejungendi. conf. v. 22. fin. δέ, autem. sic γάρ, nam, c. 5, 7. žxείνων, illorum) non, horum. remote spectat praeterita. — θάνατος, mors) Huic nomini nunquam additur epitheton alwvios, aeterna, v. 23., non modo in iis, in quibus mors cedit vitae, sed ne in iis quidem, qui in ignem, cruciatum et exitium aeternum abibunt. Si quis cogitare potest, Scripturam casu, non consilio, quando expresse aeterna vita memoratur, oppositum nunquam aeternam mortem, sed ubique aliter appellare, idque tam multis in locis; ei equidem aequipollentiam phrasium exitium aeternum etc. relinquo. Ratio tamen differentiae vel haec est: Scriptura mortem, per prosopopoeian, saepe describit ut hostem, eumque destruendum: cruciatum, non item.

v. 22. νυνὶ δὲ, nunc vero) Nuvì persaepe Paulus adhibuit, semper cum δὲ vero. — ἔχετε) habetis: vel, habete. coll. v. 19. — εἰς άγιασμον, in sanctificationem) Antitheton: ἐφ' οἰς ἐπαισχύνεσθε. Estis sanctum Dei sacerdotium. Videtur respici Amos 2, 11., בורה בוגא, εἰς άγιασμόν.

•v. 23. τα, το) Nota subjecti. — ὀψώνια — χάρισμα, stipendia — donativum) Mala opera mercedem suam merentur, non bona: nam illa stipendium habent, haec donativum. ὀψώνια, stipendia, plurale: χάρισμα, donativum, singulare, majore vi.

# CAPUT VII.

- v. 1. "H, an) Interrogatio disjunctiva. Arcte haec cohaerent cum cap. 6, cujus v. 6. 14. 21. verba extant hoc capite recurrentia, παταγγεῖσθαι, πυριεύειν, παρπός, θάνατος κτλ. Continuatur collatio status veteris et novi. γινώσκουσι, cognoscentibus) Judaeis: quanquam omnium christianorum est legem scire. ὁ νόμος, lex) v. gr. matrimonialis. Lex tota ponitur per synecdochen, convenienter ineunti periochae, pro lege matrimoniali. τοῦ ἀνθρώπου, homini) id est, mulieri. v. 2. conf. 1 Petr. 3, 4., ubi homo interior exteriorem praesupponit, et parallelismus in eo est, quod homo etiam seorsum de muliere, non modo de Adamo, viro praedicatur. Homo hic in genere: sed versu 2. subsumit Paulus de muliere. ἐφ' ὅσον, quoad) nec diutius, nec minus diu. ζῆ, vivit) Lex. Prosopopoeia. In apodosi via et mors adscribitur non legi, sed nobis. Hic autem est protasis, in qua ex sensu apostoli legi ipsi adscribitur vita vel mors, et marito. Sermo nititur natura relatorum, quae sunt lex et homo. Ubi alterutra pars moritur, altera censetur mortus. Sic protasis et apodosis cohaerent.
- v. 2. υπανδρος) Sic LXX. δέδεται, ligata est) Construi potest cum viro, et cum legi. τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρὸς) Non incommode statuas appositionem; a lege, viro.

- v. 3. χρηματίσει) scil. ξαυτήν, subibit appellationem adulterae, idque vi legis. Ipsa sibi appellationem adulterae contrahet. ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἐτέρφ) LXX, Deut. 24, 2.
- v. 4. ∞στε) Hoc majorem vim habet, quam si dixisset, οῦτως. ἐθανατώθητε) mortificati estis. id plus notat, quam mortui estis. Comparationis summa
  est: maritus vel uxor, conjugis morte, libertati restituitur. nam in protasi pars
  moriens est vir: in apodosi pars moriens ea est, quae respondet mulieri. διὰ
  τοῦ σώματος, per corpus) Magnum mysterium. Cur in expiatione peccati mentio
  fit plerumque corporis Christi prae anima? Resp. Peccati theatrum et officina
  caro nostra est: huic medetur sancta caro filii Dei. ἐγερθέντι, excitato) adeoque viventi. καρποφορήσωμεν, fructificaremus) A secunda persona venit ad
  primam. fructus respondet proli: nam similitudo est a matrimonio.
- v. 5. ἡμεν ἐν τῷ σαρκὶ) eramus in carne, i. e. carnales. vid. oppositum, v. 6. fin. διά, per) v. 8. τῷ θανάτω) ei morti, de qua v. 13. c. 8, 6.
- v. 6. ἀποθανόντες, mortui) Sic v. 4., mortificati estis, de ea parte, quae respondet mulieri. conf. Gal. 2, 19. ἀποθανόντες Chrysostomum quoque legisse, non ἀποθανόντος, ostendi in der Antwort wegen des N. T. p. 55. A. 1745. φ) Plana constructio hoc sensu: per mortem soluti sumus a lege, nos tenente. κατειχόμεθα) Verbum significans. conf. συνέκλεισε, c. 11, 32. έφρουρούμεθα Gal. 3, 23. — ἐν καινότητι πνεύματος, καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος, in novitate Spiritus, ac non vetustati literae) Idem antitheton, c. 2, 29. 2 Cor. 3, 6. Litera non est lex per se spectata, quippe quae spiritualis est et viva, v. 14. Act. 7, 38., sed respectu peccatoris, cui Spiritum et vitam dare nequit, sed morti eum relinquit, quin etiam profundius addicit. quanquam ille interim praestare affectet, quod litera ejusque sonus fieri jubet; ut species et nomen remaneat, sicut mortua manus est manus. Per evangelium autem et fidem datur Spiritus, vitam et novitatem tribuens. 2 Cor. 3, 6. coll. Joh. 6, 63. Vetustatis et novitatis vocabulo Paulus spectat duo testamenta, quanquam credentes jam olim habuere primitias novi; et hodie non credentes retinent reliquias, imo totam vim V. T. Observa etiam in semel, non bis, positum. Vetustuti servivimus, non Deo, conf. Gal. 4, 9., ols, quibus: nunc, non novitati, sed, in novitate, servimus Deo. c. 6, 22.
- v. 7. ο νόμος άμαςτία; lex peccatum?) Sic fortasse objiciet, qui audierit, eadem de lege et de peccato praedicari: num lex est peccatum sive causa peccati peccaminosa? conf. v. 13. not. την άμαςτίαν, peccatum) Observanda iterum proprietas verborum et differentia:

ό νόμος το λέγειν τοῦ νόμου. ή άμαρτία ή έπιθυμία.

ούκ ἔγνων, (α γινώσκω·) ούκ ήδειν, (ab οίδα.) ἔγνων majus est, οίδα minus. Hinc posterius, cum etiam minor gradus negatur, est in incremento. Auagria, peccatum, est quasi materia peccans, ex qua omnis morbus et paroxysmus concupiούκ ἔγνων, non noram) Saepe Paulus indefinitum sermonem proscentiae. ponit per primam personam, non solum perspicuitatis gratia, sed ex perpetua applicatione ad se ipsum. vid. 1 Cor. 5, 12. 6, 12. Et sic hoc loco. — τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν, etenim concupiscentiam) Penition et recondition est ή άμαρτία. peccatum: ή ἐπιθυμία, concupiscentia, magis in sensum incurrit, eademque peccatum prodit, ut fumus ignem. Hunc διορισμόν, hanc contradistinctionem, indicant particulae, τε γάρ, ctenim. et peccatum, unum illud malum inhabitans, operatur concupiscentiam variam: v. seq. et rursum concupiscentia parit peccatum consummatum. Jac. 1, 15. [Peccatum latet in homine, ut aestus in potu, qui, si ex sensatione judices, frigidissimus esse potest. V. g.] — οὐκ ηρδειν) non noram, concupiscentiam esse malam. vel potius, non noram ipsam concupiscentiam. motus demum incurrit in oculos. — Eleyev, diceret) Dixit autem, per se; tum, in animo meo conf. veniente, v. 9.

v. 8. διά τῆς ἐντολῆς, per praeceptum) Constr. cum verbo seq. uti v. 11, bis

- χωρίς νεπρά, sine mortuum) Axioma. νεπρά, mortuum) sc. erat: non ita furebat per concupiscentiam. vel: est.
- v. 9. ξων, vivebam) ζην h. l. non significat duntaxat degere; sed ponitur in expressa antithesi ad mortem. Tonus pharisaicus. conf. v. seq. [Bene valere, mihi quidem videbar. V. g.] χωρίς νόμου, sine lege) lege amota, procul habita, quasi nulla esset. ἐλθούσης) Antitheton, χωρίς. ἐντολης, praecepto) ἐντολη, praeceptum, pars est legis, addita expressiore connotatione virtutis coactivae, quae coercet, injungit, urget, prohibet, minatur. ἀνέζησεν) revixit, sicut vixerat, quum per Adamum intrasset in mundum.
- v. 10. ἀπέθανον, mortuus sum) vitam illam meam amisi. εύφέθη, repertum est) Sic, εύφίσκω reperio, v. 21. εἰς ζωὴν, in vitam) ratione intentionis divinae primae, et, aliter, ratione meae opinionis, quam mihi habebam vivens sine lege. Vita et laetitiam et agilitatem indigitat: morte oppositum innuente. αὐτὴ ipsa, eadem. Vulgo αὕτη, sed cel. Baumgartenius αὐτὴ, recte. Conf. Act. 8, 26. not.
- v. 11. ἐξηπάτησε, decepit) in avia duxit, sicut latro viatorem. ad vitam me tendere putans, in mortem incidi. ἀπέπτεινεν, occidit) Hic terminus oeconomiae peccati, in confinio gratiae.
- v. 12. ~~yioç, sancta) Subaudi ex seqq. et justa et bona. quanquam haec synonyma potissimum ad defendendum praeceptum, cum sua virtute pungente, opus fuit cumulari. sancta, justa, bona, ratione causae efficientis, formae, finis; (ut habent Dorschei Notae ms.) vel, sancta, respectu officiorum erga Deum: justa, respectu proximi: bona, respectu naturae meae: cui convenit, quicquid praecipitur, nam vita promittitur. v. 10. Ex his tribus epithetis convenientissime tertium assumitur versu seq.
- v. 18. τὸ) igitur, quod bonum est —. Vis articuli notanda. θάνατος, mors) malum maximum, et mortis, mali maximi, causa: κατεργαζομένη operans. ἀλλὰ ἡ άμαρτία, sed peccatum) sc. mihi factum est mors. neque enim participium κατεργαζομένη operans sine verbo substantivo praedicatum constituit. ἴνα φανῆ άμαρτία, ut appareret peccatum) Ploce. peccatum, minime bonum. Hoc coĥaeret cum anteced. διὰ τοῦ ἀγαθοῦ θάνατον, per bonum mortem) Paradoxon. et magni vi epitheton bonum adhibetur pro substantivo legem. κατεργαζομένη, operans) Participium, ita resolvendum: peccatum mihi mors factum est, quippe quod mihi vel per bonum patravit mortem. Non est tautologia; nam illud per bonum vim superaddit secundae parti hujus sententiae. ἵνα γένηται, ut fieret) Hoc pendet ab operans. Sic ἵνα ut duplex gradationem facit. Si quis malit anaphoram statuere, sic quoque priorem partem declarabit altera. καθ΄ ὑπερβολὴν άμαρτωλὸς) Castellio: quam peccantissimum. quia sc. per bonum, per praeceptum, operatur malum, mortem. διὰ, per) Constr. cum fieret.
- ν. 14. πνευματικός έστιν, spiritualis est) requirit, ut sensus omnis humanus respondeat sensui Dei: Deus autem est Spiritus. — σαρκικός, carnalis) v. 18. είμὶ, sum) Paulus comparato inter se duplici statu fidelium, pristino in carne, v. 5., et praesenti in spiritu, v. 6., deinceps a descriptione prioris ad descriptionem alterius contendens, id agit, ut et duabus objectionibus, quae ex illa comparatione his verbis formari possent: ergo lex est peccatum, v. 7., et, ergo lex est mors, v. 13., satisfaciat, et earum solutioni totum intexat processum hominis a statu sub lege ad statum sub gratia cogitantis, suspirantis, contendentis atque enitentis, legisque in ea re functionem ostendat. id, inquam, agit v. 7—25., donec c. 8, 1. s. ad ulteriora pergit. Itaque hoc versu 14. nec particula enim ullum omnino, nedum res ipsa tam grandem patitur saltum fieri ab uno statu in alterum. nam Paulus statum carnalem, hoc versu, et spiritualem, c. 8, 4., tum, servitutem versu hoc et 23., libertatemque, c. 8, 2., e diametro inter sese opponit. Utitur autem ante versum 14. verbis praeteriti temporis; tum, expeditioris sermonis causa, praesentis, in praeteritum resolvendis, perinde ut alibi casus, modos etc. facilitatis gratia, permutare solet: et v. gr. mox c. 8, 2. 4., a

numero singulari ad pluralem, ibidem v. 9. a prima persona ad secundam transit. Eoque commodius a praeterito tempore ad praesens flectitur oratio, quod status illius legalis indolem tum demum vere intelligat, postquam sub gratiam venerit; et ex praesenti liquidius possit judicare de praeterito. Denique unus ille idemque status processusque varios habet gradus, vel magis praeterito vel minus praeterito tempore exprimendos; et sensim suspirat, connititur, enititur ad libertatem: inde paulatim serenior fit oratio apostoli, ut videbimus. Hinc minus mirandum, cur in diversa abeant interpretes. alii ex priore, alii ex posteriore periochae hujus parte nervos quaerunt, et tamen totam periocham de simplici statu exponere conantur, vel sub peccato, vel sub gratia. [Notandum in genere, Paulum, ut saepius ita et h. l., inde a v. 7., non de sua persona loqui, sed sub schemate hominis pugna ista implicati. Ea pugna pluribus hic describitur: ipsum vero negotium, quoad punctum quasi decisivum, in multis celeriter confit; quanquam fidelibus ad plenam usque liberationem dimicandum est cum hoste. v. 24. 8, 23. V. g.] — πεπραμένος, venditus) Servus venditus miserior est, quam verna: et venditus dicitur homo, quia ab initio non fuerat servus. Idem verbum, Jud. 3, 8. 1 Reg. 21, 25. Venditus: captus, v. 23.

v. 15. & yao, quod enim) Describit servitutem, its ut non excuset se, sed ut peccati tyrannidem accuset, et miseriam suam deploret. v. 17. 20. Tao, enim, pertinet ad confirmandum vo venditus. Mancipium indigno domino primum servit cum gaudio, deinde cum moerore, postremo jugum excutit. — où ywooxo) non agnosco, ut bonum: (idem est, quod bonitatem fateri, v. 16. in antitheto:) oppositum, odi. — Oélao, volo) Non dicit amo, quod plus esset, sed volo, oppositurus mox το odi. — πράσσω — ποιώ) Pervulgata Graecis est differentia verborum πράσσω et ποιώ. Illud, gravius quiddam, quam hoc. Illud ponitur bis in praesenti, primum in negante sermone, deinde in affirmante. οὐ πράσσω, non ago, res non deducitur in actum: ποιῶ, facio, intus et extra. Permutantur haec verba v. 19. c. 13, 3. s. haecque permutatio non tantum non contraria est indoli orationis sensim ascendentis, sed etiam eam adjuvat et confirmat. namque v. 15. nondum ita acerbus est sensus mali, quod propterea ne nominat quidem, sed v. 19. valde jam aegre fert malum sibi ita imponere. Quo longius anima a malo distat, eo major ei cruciatus est, vel minimum mali saltem digito uno attingere.

v. 16. σύμφημι, consentio) Plus dicit συνήδομαι, delector, v. 22. not. Assensus hominis, legi contra semet ipsum praestitus, illustris character est religionis, magnum testimonium de Deo. — xalog, pulcra) Lex etiam praescindendo a legalitate, pulcritudinem habet. xalòs, pulcra, sanctitatem, justitiam et bonitatem dicit. v. 12.

v. 17. οὐn ἔτι, jam non) hoc repetitur v. 20. — οἰκοῦσα, habitans) v. 18.

20. Id verbum deinde dicitur de Spiritu. c. 8, 9.

v. 18. olδα, novi) Haec ipsa notitia est pars hujus status, qui describitur. - τουτέστιν, hoc est) Limitat. me plus est, quam carne mea: et tamen caro non dicitur ipsum peccatum, (notand. contra Flacium:) sed dicit Paulus: peccatum habitat in carne. Et jam aliquid boni secum vehit hic status, de quo Paulus agit. — Héleir, velle) Accusativus, bonum, non additur: et hujus orationis tenuitas tenuitatem rov velle exprimit. — nagantirai) jacet in conspectu, sine victoria. Antitheton, de perficiendo bono, non, mox. Mens mea quaerens, non reperit in re.

v. 20. our etc.) jam non: sc. ut antea perficiebam ego. Sensim exoritur serenitas et liberatio aliqua. êyo habet emphasin, in antitheto ad peccatum. Is, qui ait non volo ego cum emphasi, pro non volo (v. 16.), jam longius a peccato diremtus est.

v. 21. εύρίσκω) in hac pugna et aerumna invenio legem, sine qua vivebam antea. Tantum. Propositio ea, quae extat v. 14., repetitur. — τὸν νόμον) legem ipsam, sanctam in se. — τῷ θέλοντι, volenti) Dativus commodi. Legem invenio, mihi non peccaminosam aut letalem. Egregia sermonis subtilitate exprimuntur prima stamina harmoniae, amicitiae et consensionis inter legem et hominem. Considerate praeponitur participium, volenti mihi, in antitheto ad mihi alterum mox absolute positum. Cum volenti conf. Phil. 2, 13. — ὅτι) quia. — παράκειται, adjacet) Hîc bilanx commutatur. nam v. 18. voluntas bona adjacet, ut pars debilior: nunc malum adjacet, ut pars debilior, non mala voluntas.

v. 22. συνήδομαι, delector) Hoc quoque jam plus est, quam σύμφημι consentio, v. 16. — τον έσω, internum) Hic jam interni, sed tamen nondum novi

tuetur hominis nomen. sic quoque v. 25. mente dicit, non spiritu.

v. 23. βλέπω) video, ex parte animae superiore, tanquam e specula, quae dicitur νοῦς, mens, et in se repositam habet conscientiam. — ἔτερον) aliam, alienamque. — μέλεσι, membris) Anima est, ut rex: membra sunt, ut cives: peccatum, ut hostis, culpa regis intromissus, plectendi per civium oppressionem. — τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου) dictamini mentis meae Lege divina delectatae. — αἰχμαλωτίζοντά με, captivantem me) qualibet victoria actuali. Duriore rursum verbo

utitur, ex sancta impatientia: allegoria, a bello. coll. repugnantem.

- v. 24. ταλαίπωρος έγω ἄνθοωπος) me miserum, qui homo sim! Homo, si peccatum abesset, tam nobilis ac beatus; cum peccato, magis optat, non esse homo, quam talis esse homo. homo dicit statum hominis per se, ut est natura. Haec quiritatio summum est in lucta, et ex illa homo opis suae nil esse expertus, quasi imprudens incipit orare, quis me liberabit? quaeritque liberationem, et exspectat, donec ad illud quis palam sese dat Deus in Christo. Articulus mortis mysticae. Ex hoc sensu fideles quiddam trahunt usque ad obitum. c. 8, 23. ξύσεται, liberabit) Vi opus est. Verbum proprie adhibitum. nam ξύεσθαι, ξκ ΘΑΝΑΤΟΥ ξίκειν. Ammonius ex Aristoxeno. ξκ) ex. τοῦ σώματος τοῦ θανάτου, corpore mortis) corpore ob peccatum mortuo. c. 8, 10. Mors corporis est plena exsecutio mortis illius, de qua v. 13. et tamen in morte sit liberatio. τούτου) σῶμα θανάτου τούτου dicitur pro σῶμα θανάτου τοῦτο. conf. Act. 5, 20. not.
- v. 25. εὐχαριστῶ, gratias ago) Hoc de improviso tanquam perfugium unicum suavissime commemoratur, et nunc demum recte agnoscitur. Sententia categorica est: Deus me liberabit per Christum; non meae res opis est. eaque sententia summam rerum innuit: accedit autem modus moralis (de quo ad cap. 6, 17.) gratias ago. (uti 1 Cor. 15, 57. sententia est: Deus dat nobis victoriam: sed accedit ήθος sive modus, Deo gratia.) Et τὸ gratias ago tanquam hymnus laetus ex adverso respondet questui miserabili, qui extat v. praec. me miserum. οὖν, ergo) Concludit ea, in quae ingressus erat versu 7. αὐτὸς ἐγω) ipse ego. νόμφ θεοῦ νόμφ ἀμαφτίας, legi Dei legi peccati) νόμφ Dativus, non sextus casus. v. 23. Jam homo est in aequilibrio servitutis et libertatis, idemque tamen ad libertatem anhelans legem sanctam ab omni culpa immunem agnoscit. Raro est aequilibrium merum. Hic lanx boni potior jam.

## CAPUT VIII.

- v. 1. Οὐδἐν ἄρα νῦν κατάκριμα, nulla ergo nunc condemnatio) Nunc venit ad liberationem et libertatem. Non autem ponit adversativam δὲ, autem, sed conclusivam ἄρα, ergo: (conf. ad cap. 2, 1.) quia jam in fine capitis 7. confinia hujus status attigit. Nunc etiam plane ex diverticulo eximio in viam redit, quae habetur c. 7, 6. Indicio est et posita ibi et hic resumta nunc particula, quae tempus praesens (ut Germ. würklich) denotat. Ad condemnatio ref. condemnavit. v. 3.
- v. 1. 2. περιπατούσιν ὁ γὰρ νόμος, ambulantibus: lex enim) Suspendit orationem aetiologia per parenthesin (lex enim mortis: ambulantibus v. 4.) qua per epanalepsin clausa, orationem complet illud, sed secundum spiritum. ubi τὸ sed potius ad non v. 1., quam ad non v. 4., opponitur. Tὸ sed secundum spiritum

- (ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα) gravissimi testes priore loco praetermittunt: retinet cel. Baumgartenius. At continuo tractat Paulus illud, μὴ κατὰ σάρκα, non secundum carnem: deinde in progressu addit ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα, sed secundum spiritum, v. 4. not.
- v. 2. νόμος τοῦ πνεύματος, lex spiritus) evangelium cordi inscriptum. coll. c. 3, 27. 2 Cor. 3, 8. Spiritus vivificat: et haec vita vegetat Christianum. ήλευθέρωσε με, liberavit me) Verbum lene, in praeterito: antea posuerat verbum gravius, ξύσεται, in futuro. Quod homini sub lege difficile videtur, id gratia facillimum reddit, vel potius ipsa facit. Utrumque opponitur τῷ captivantem. c. 7, 23. τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου, peccati et mortis) Respicit ea, quae pro lege Dei dixit c. 7, 7. et 13. Observa, quod hic ponitur et, ineunte versu non ponitur, in antitheto, spiritus vitae, ubi aut est asyndeton, spiritus, vitae, aut ita resolvendum, τὸ πνεῦμα τῆς ζωῆς, spiritus vitae.
- v. 3. zò) Habet hoc vim epitheti, sic simpliciter resolvendi: Deus perfecit condemnationem peccati, legi impossibilem. Deus (id quod Lex non poterat, nempe condemnare peccatum, salvo peccatore,) condemnavit peccatum in carne. Τὸ ἀδύνατον impossibile h. l. valet active: et Lutheri paraphrasis est ex sensu apostoli. vid. Wolfii Cur. ad h. l. — τοῦ νόμου) legis, non modo ceremonialis, sed etiam moralis. nam si lex moralis expers esset hujus impossibilis, non opus fuisset, mitti filium Dei. Porro impossibile, privatio, praesupponit habitum: olim potuit justitiam et vitam praestare lex. c. 7, 10. Hinc homo primae illius viae vestigia etiam post lapsum tam libenter sequitur. — ξαυτοῦ) ίδιον, v. 32., suum, in quem nil poterat peccatum et mors. — πέμψας, mittens) Hoc quandam quasi elongationem Filii a Patre, ut esset mediator, denotat. — ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς άμαρτίας, in similitudine carnis peccati) Constr. cum κατέκρινε, condemnavit. Nos cum carne nostra peccato penitus infecta debueramus morti dedi: sed Deus, in similitudine carnis illius (nam similitudinem requirebat justitia) i. e. in carne Filii sui vera eademque sancta, et (quidem) pro peccato, condemnavit peccatum illud, (quod erat) in carne (nostra,) ut nos liberaremur. Ev in constr. cum condemnavit. coll. per, c. 7, 4. — περί άμαρτίας την άμαρτίαν, pro peccato peccatum) Substantivum iteratum, uti Luc. 11, 17. not. divisa domo, cadit domus. Sed hîc accedit Ploce, ut indicat articulus posteriore tantum loco positus. hi duo termini ad se invicem referentur, ut similitudo carnis et caro. Περί, pro: περί άμαρτίας est instar nominis, uti Ps. 40, (39,) 7. sic Ebr. 10, 6. 8. Sed hic, in ep. ad Rom. sic resolvo: condemnavit Deus peccatum eo nomine, quod peccatum est. Peccatum, ut peccatum, est condemnatum. Sic bis ponitur peccatum, eodem significatu, (non duplici, ut fit in antanaclasi) sed articulus την addit epitasin. κατέκρινε, condemnavit) omnem vim ademit, confecit, peregit, interemit, virtute privavit (conf. impossibile, modo.) peccatum, quod in filium Dei erat conjectum. Condemnationem enim peccati sequitur etiam exsecutio. Oppositum rov justificare. v. 1. c. 5, 18. not. et 2 Cor. 3, 9.
- v. 4. τὸ δικαίωμα, jus) Antitheton, condemnatio. v. 1. πληφωθη, impleretur) Id implementum describitur mox. v. 5—11.: inde enim, v. 5. Justificatum sequuntur opera justitiae. Peccatum est condemnatum: qui fuerat peccator, nunc recte agit, et lex eum non persequitur. ἐν ἡμῖν) in nobis. μη κατὰ σάρκα, non secundum carnem) Antitheton: in carne. v. 3. Nunc demum evasit Paulus ad apertum discrimen carnis et Spiritus. Spiritus denotat vel Spiritum Dei, vel spiritum fidelium. v. 16. Hic est vis nova ab Illo producta in nobis et sustentata: et de hoc sermo est, ubicunque caro stat in opposito.
- v. 5. of γάρ, qui enim) Ab hoc loco Paulus primario describit statum fidelium; et secundario, pro eo illustrando, contrarium. — ὅντες, qui sunt) Status. — φρονοῦσι, sentiunt) Sensus, e statu fluens.
- v. 6. φρόνημα, sensus) Gall. sentiment. Resp. sentiunt. v. 5. Θάνατος ζωή, mors vita) in hac jam vita cum continuatione in altera. Conf. c. 6, 23. —

ζωή καὶ εἰρήνη, vita et pax) Addito verbo, pax, praeparat sibi transitionem ad v. seq. ubi describitur inimicitia.

1) v. 8. δὲ) ἐπιτατικόν. — ἀφέσαι) ἀφέσκω h. l. ut saepe, significat, non solum, placeo, sed placere studeo. 1 Cor. 10, 33. Gal. 1, 10. affine, subjici, v. praec.

- v. 9. πνεῦμα θεοῦ, πνεῦμα χριστοῦ, spiritus Dei, spiritum Christi) Testimonium illustre de S. Trinitate, ejusque oeconomia in corde fidelium. conf. cap. 5, 8. 5. 14, 17. 18. 15, 16. 30. Marc. 12, 36. Joh. 15, 26. Gal. 4, 6. Eph. 1, 17. 2, 18. 22. 1 Petr. 1, 2. Act. 2, 33. Hebr. 2, 3. 4. 1 Cor. 6, 11. 13. ss. 2 Cor. 3, 3. s. Ad Dei ref. v. 11. et antea ad Christi ref. v. 10. Nam Gnorismata hoc ordine procedunt: Qui Spiritum habet, Christum habet: qui Christum habet, Deum habet. Conf. de tali ordine, 1 Cor. 12, 4. s. Eph. 4, 4. s. ἐν ὑμῖν, in vobis) In, particula valde observanda hoc capite, v. 1—4. 8—11. 15. de statu carnali et spirituali. Nos in Deo; Deus in nobis. οὖτος) hic demum non est Christi: adeoque haec tota oratio ad eum non pertinet. αὐτοῦ, illius) Christi. Christianus est, qui Christi est.
- v. 10. εἰ δὲ χριστός, si vero Christus) Ubi Spiritus Christi est, ibi Christus est. conf. v. praec. σῶμα) corpus, peccaminosum. nam hic spiritui, non animae, opponitur. νεκρόν) Concretum. mortuum dicit, pro, moriturum, magna vi: morti adjudicatum deditumque. Sic censent, in quibus succedit separatio animae et spiritus, vel naturae et gratiae. δὲ, vero) Oppositio immediata, quae Purgatorium excludit, neque corpori, neque spiritui accommodatum, neque cum reliqua epistolae hujus plenissimae oeconomia conveniens. v. 30. 34. 38. c. 6, 22. s. ζωή, vita) Abstractum. δια, propter) Justitia parit vitam, ut peccatum mortem; non vita justitiam. contra Pontificios. δικαιοσύνην, justitiam) Justus vivet.
- v. 11. lησοῦν, Jesum) Mox, in apodosi, Christum. Appellatio Jesu spectat ad ipsum; Christi, refertur ad nos. Illa appellatio, tanquam nominis proprii, pertinet ad personam; haec, tanquam appellativi, ad officium. ζωοποιήσει, vivificabit) Conf. vita. v. 6. Haec vita nescit condemnationem. v. 1. διά) propter. 2 Cor. 1, 22. Unus idemque est Spiritus, qui Christi est et qui est in fidelibus. ergo ut Christus vivit, sic fideles vivent. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l.
- v. 12. ἐσμὲν) sumus, nos ipsos agnoscimus et ducimus. Didascalia vergens ad hortationem, (sic sumus ponitur etiam Gal. 4, 31.) et praesupponens homines spontaneos. Debit: sensum lubentia temperat. [Qualis vero carnalium conditio est? Hi nimirum debitores sunt, et debitores se confitentur, quoties fieri posse negant, ut vivant spiritualiter. V. g.] οὐ τῷ σαρκὶ, non carni) Subaudi, sed spiritui. Sed hoc eleganter subaudiendum relinquitur. κατά σάρκα, secundum curnem) quae nos in servitutem revocare conatur.
- v. 13. \*) τοῦ σώματος) Alii, τῆς σαρπός. Prius defendit cel. Baumgartenius: ego in medio relinquo. ζήσεσθε, vivetis) Non dicit, μέλλετε ζῆν, nacturi estis vitam; sed, ζήσεσθε, manebitis in vita. In poenitentia eorum, in quibus caro dominata erat, et in tentatione eorum, in quibus spiritus regnat, caro et spiritus quasi in aequilibrium veniunt; gratia illos, peccato hos praeveniente: utramcunque in partem homo se vertit, ab ea denominationem accipit. Ab hoc loco Paulus plane missum facit carnalem statum, et pertexta ea parte, quam cap. 6, 1. inceperat, purum statum vitalem fidelium describit.
- v. 14. αγονται) Medium: ducuntur, libenter. [Hace antecedentium Summa est: consequentium, νίοι θεοῦ είσιν. V. g.] είσιν νίοι θεοῦ) Alii, νίοι θεοῦ είσιν vel νίοι είσι θεοῦ. Tres lectiones: quarum primam tuetur Baumgartenius; ego alteram, tertia fultam, quatenus νίοι, ob emphasin, praeponitur. Et emphasis me impulit ad hanc varietatem attingendam. νίοι, filii) Filiis datur

v. 7. οὐδὶ — δύναται, neque — potest] Inde impossibilitatis praetextus, quo illi purgare se student, qui hoc ipso loco redarguuntur ut carnales. V. g.

γάρ, enim] Caro pessime retribuit: cui quis velit quidquam debere? V. g.
 Bengel gnom.

Spiritus. Gal. 4, 6. Ab hoc loco ingreditur Paulus ad ea tractanda, quae deinde verbo glorificavit complectitur. v. 30. Non autem meram describit gloriam, sed ut gustus ejus adhuc cruce diluitur. Est ergo summa: per passiones ad gloriam. intexitur sustentatio in passionibus. Hinc totus sermonis nexus patebit.

v. 15. γαρ, enim) Respicit filii, v. praeced. — πνευμα δουλείας, spiritum servitutis) Spiritus sanctus ne in veteri quidem testamento fuit Spiritus servitutis; sed apud fideles, in quibus habitabat, ita suam vim explicavit, ut tamen subesset sensus et affectus, qui quiddam ex servitute traheret, apud parvulos. Gal. 4, 1. — πάλιν) iterum, ut antea. Habuerant Romani in gentilismo timorem vanum; sed non spiritum timoris, ut habuerant ii, in quorum locum venerant gentes. Ecclesia omnium temporum est quasi una quaedam persona moralis. sic, iterum, Gal. 4, 9. 5, 1. — είς φόβον, in timorem) Vid. Hebr. 2, 15. not. — νίοθεσίας, adoptionis) Vid. Gal. 4, 1. s. — πράζομεν, clamanus) singuli et universi. Clamor, sermo vehemens, cum desiderio, fiducia, jure, constantia. Et ipse Spiritus clamat: Abba pater. Gal. 4, 6. not. [Id si, dum vivis, nondum expertus es, luge, et experiri stude: sin expertus fueris, cum gaudio fac in eo verseris. V. g.]

v. 16. va) Spiritus noster testatur: Spiritus Dei ipse una testatur cum spiritu nostro. [Spiritus noster humanus est, 1 Cor. 2, 11. adeoque testimonium ejus in se non est infallibile. Mal. 2, 16. V. g.] Beati, qui testimonium distincte

sentiunt. auto to, refertur ad v. 14.

v. 17. συγκληφονόμοι, coheredes) ut sciamus, plane magnam esse hereditatem, quam Deus dat nobis: nam Filio suo utique magnam dedit. — εἶπεφ, siquidem) Haec clausula est propositio nova, respectu eorum, quae sequuntur. — συμπάσχομεν, una patimur) Huc ref. passiones v. seq. et sic, una glorificemur, et gloriam.

v. 18. γὰρ, enim) Aetiologia, cur modo mentionem fecerit passionis et glorificationis. — τοῦ νῦν καιροῦ, praesentis temporis) Crux major in N. T. quam olim fuit, sed est brevis. Καιρὸς, tempus breve. praesens et futurum inter se opponuntur. — πρὸς, ad) id est, si comparemus invicem. — εἰς ἡμᾶς) in nos. conf. 2 Cor. 5, 2.

v. 18. 19. ἀποκαλυφθηναι — ἀποκάλυψιν) Revelatur gloria: et tum revelantur etiam filii Dei.

v. 19. ἀποκαραδοκία) Hoc notat spem rei appropinquantis, et nixum animi cupide in eam inhiantis. Exspectatio creaturae, i. e. creatura exspectans. Luth. in Post. eccl. h. l. das endliche Harren. — της πτίσεως, creaturae) Creatura h. l. non denotat angelos, a vanitate immunes; nec homines duntaxat quoscunque. quanquam ne vanissimi quidem homines excluduntur, qui etsi in strepitu vitae vanitatem pro libertate habent, et gemitum partim obruunt, partim dissimulant: tamen per tempora sobria, quieta, insomnia, calamitosa, suspiriorum vim, aure divina colligente, emittunt: neque excluduntur gentiles probi: fideles autem diserte opponuntur creaturae. Quod superest, denotat creaturarum universitatem, visibilium, (uti πτίσμα Macario passim notat creaturam visibilem. Homil. VI. §. 5. etc.) et pro suo quodque genus captu. [v. 39. c. 1, 25.] Sicut se habet creatura cuncta ad filios Dei, sic se habent praedicata illius ad praedicata horum h. l. Mali nec desiderant libertatem, nec assequentur. Ad creaturam ex peccato redundarunt incommoda: ad creaturam ex gloria filiorum Dei redundabit recreatio. — υίων) τέπνων. v. 21. — απεκδέχεται) 'Από in composito hoc denotat exspectationem rei speratae ex promissione. Idem verbum, v. 23: Et sic modo, άποκαραδοκία.

v. 20. ματαιότητι, vanitati) unde primus, quem Scriptura laudat, fidelium dictus. Et vanitati et corruptioni opponitur gloria, et maxima vanitas est idololatria. c. 1, 21. 23. Vanitas, abusus et consumtio. ipsi spiritus maligni dominantur in creaturam. — ὑπετάγη, subjecta est) Passivum, media significatione, prosopopoeiae tamen quiddam habente. — οὐχ ἐκοῦσα, non volens) Nam initio

aliter fuit. inde mavult subjici Christo. Hebr. 2, 7. s. — διὰ τὸν ὑποτάξαντα, propter eum, qui subjecit) id est, propter Deum. Gen. 3, 17. 5, 29. Adamus eam obnoxiam vanitati fecit, non subjecit.

v. 21. ἐπ' ἐλπίδι, super spe) Constr. cum subjecta est. Sic, super spe, absolute positum, Act. 2, 26. Et conf. spe, v. 24. — αὐτὴ ἡ πτίσις) ipsa, videlicet creatura. — ἐλευθερωθήσεται, liberabitur) Liberatio non fit per plenam destructionem: alias quadrupedes, quum jugulantur, cum voluptate caderent. — ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης, a servitute corruptionis in libertatem gloriae) Απὸ, a et εἰς, in sunt opposita. Α notat terminum a quo; in, terminum ad quem. Servitus et libertas est creaturae: corruptio et gloria hominum, fidelium. Vanitas v. 20. est quiddam subtilius, quam φθορὰ, corruptio. Non solum liberatio, sed etiam libertas illa est meta, ad quam suo modo tendit creatura. — εἰς τὴν ἐλευθερίαν, in libertatem) ut libere serviant gloriae filiorum. Cluverus.

v. 22. γαρ, enim) Supponit haec aetiologia, gemitum creaturae non esse irritum, sed audiri a Deo. — πᾶσα) cuncta. Consideratur, ut unum quoddam totum. conf. v. 28. 32. 39. — συστενάζει, simul suspirat) suspiriis junctis. Singulare exemplum habet Dio Cassius lib. 39., de ejulatu elephantorum, quos Pompejus, contra fidem datam, ut homines interpretabantur, in ludos insumpsit: quo ipse populus ita commotus est, ut imperatori diras imprecaretur. — ἄχρι, usque) Innuit, finem fore ejus gemitus et dolorum.

v. 23. οὐ μόνον δὲ, non solum vero) Concludit a suspirio forti ad suspirium multo fortius. — αὐτοὶ — καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ, ipsi — eliam nos ipsi) Prius ipsi refertur per antitheton ad *creaturam*, v. 22. posterius, ad v. 26. de spiritu: et tamen unum idemque subjectum denotat; alias dixisset apostolus, αὐτοὶ οί την άπαρχήν κτλ. — την απαρχήν τοῦ πνεύματος, primitias spiritus) i. e. Spiritum, qui est primitiae. vid. 2 Cor. 1, 22. not. Sumus primitiae quaedam creaturarum Dei, Jac. 1, 18. habemusque primitias spiritus. atque idem Spiritus penetrat omnes creaturas, Ps. 139, 7.: quo ex loco gemitus creaturae declaratur. Primitias habere dicuntur filii Dei, quam diu sunt in via. Primitius et bonum primitias sequens qui habent, iidem sunt. — Exoures, habentes) Hoc involvit causam, quia habemus. — ev éautois, in nobis ipsis) Significat, fidelium gemitum longe differre a gemitu creaturae. — στενάζομεν) Στενάζω h. l. et v. 22. significat cum gemitu desiderare. coll. 2 Cor. 5, 4. — την) Hic articulus ostendit, appositione, si eam resolvas, hanc contineri sententiam: redemtio corporis nustri, est adoptio. — τὴν ἀπολύτρωσιν, liberationem) Haec erit in die novissimo, quem sibi jam tum imminere proponebant. Affine έλευθερία, libertas. Luc. 20, 36. [Non ea libertas innuitur, qua nos liberamur corpore, sed ea, qua corpus morte liberatur. V. g.]

v. 24. ¿linibi) Dativus, non medii, sed modi. ita salvati sumus, ut supersit etiamnum, quod speremus, et salutem et gloriam. Limitat praesentem salutem, sed, dum limitat, hoc ipso eam praesupponit. — ti xal) cur etium sperat ille id? cum visione, non est spe opus. Beati erunt certi de aeternitate suae beatitudinis; quia non egebunt spe: adeoque erunt confirmati.

v. 25. zi de, si vero) Ex natura spei deducit fidelium exspectationem.

v. 26. καὶ, etiam) Non solum creatura omnis suspirat, sed Ipse Spiritus fert auxilium. coll. v. 23. not. 2. Fideles ex utroque latere tales habent, qui cum illis gemunt et communem cum illis causam faciunt: ex uno latere totam creaturam, ex altero multo magis Spiritum. Quatenus Spiritus gemit, respectus est ad nos: quatenus etiam auxilium fert, respectus est ad creaturam. — συναντιλαμβάνεται) σύν in hoc composito, ut in συμμαρτυρεί, v. 16. — ταῖς ἀσθενείαις) infirmitatibus, quae sunt in nostra cognitione et in nostris votis. abstractum pro concreto, infirmitatibus, id est, orationibus, quae per se infirmae sunt. — γὰρ, nam) Explicat Paulus, quae sint infirmitates. — τί — καθὸ, quid — sicut) Conf. quomodo aut quid. Matth. 10, 19. — ὑπερεντυγχάνει) ὑπὲρ, super: uti v. 37.

ύπερνικώμεν et, ύπερεπερίσσευσεν, c. 5, 20. Utrumque ύπερεντυγχάνει, hoc v., et έντυγχάνει, v. 27., praedicatum est de eodem Subjecto, scilicet Spiritu S. Sic fere fieri solet, ut primo verbum compositum in sua emphasi justa ponatur, deinde vero, loco ejus, simplex tantummodo repetatur. Sic Rom. 15, 4. προεγράφη prius: subsequitur genuinum alterum ἐγράφη. — στεναγμοῖς, suspiriis) Omne suspirium proficiscitur (thema, στενός) ex angustiis. itaque materia suspiriorum est ex nobis: sed formam inducit Spiritus sanctus, unde suspiria, vel ex tristitia, vel ex gaudio, fidelibus sunt ineffabilia.

- v. 27. δὲ) Ref. ad a privativum in ἀλαλήτοις. τὰς καρδίας, corda) In cordibus habitat Spiritus, et intercedit. Christus, in coelo. Qui scrutatur corda, est Pater, cui id in Scriptura potissimum tribuitur. τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, sensum spiritus) Conf. φρόνημα v. 6. Sensum, nominativus: a plurali, sensa, sensorum. τοῦ πνεύματος, Spiritus) sancti. v. praec. κατὰ) ad. κατὰ θεὸν, non κατὰ ἄνθρωπον. (conf. 1 Joh. 3, 20.) ut Deo dignum, eique acceptum et manifestum est. Spiritus sanctus intelligit stilum curiae coelestis, Patri acceptum. Emphasin habet hoc, commate ineunte. ὑπὲρ άγίων, pro sanctis) Non additur articulus. sancti sunt, et Deo propinqui, et auxilio digni, pro quibus intercedit.
- v. 28. oldaμεν δὲ, novimus autem) Antitheton: non novimus. v. 26. τοῖς ἀγαπῶσι, amantibus) Hic describitur subjectum a fructu eorum, quae hactenus dicta sunt, amore erga Deum; qui amor etiam facit, ut fideles omnia, quae Deus immittit, dextre in bonam partem accipiant, et omnia constanter pervincant. [Jac. 1, 12. Exemplo est Paulus, 2 Cor. 1, 3—11. V. g.] Mox in vocatis denotatur causa, cur huic subjecto tam lautum praedicatum tribuatur. πάντα συνεργεῖ) omnia cooperantur, per suspiria et aliis modis. Sic 1 Macc. 12, 1.: ὁ καιρὸς αὐτῷ συνεργεῖ. εἰς ἀγαθὸν, in bonum) ad glorificationem usque. v. 30. fin. τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὐσιν, iis, qui secundum propositum vocati sunt) Nova propositio respectu eorum, quae sequuntur. Anakephalaeosin totius beneficii, in justificatione et glorificatione siti, versu 30. dare instituens, regreditur nunc primum ad summas ejus radices, ex his ipsis fructibus dulcissimis demum noscendas, simulque praeludit capiti nono. πρόθεσις propositum est, quod Deus constituit de salute suorum. κλητοῖς, vocatis, nomen est, non participium: quia accedit οὖσιν, qui sunt vocati. τὸ propositum explicatur v. 29. τὸ vocati, v. 30.
- v. 29. προέγνω) praenovit. Hafenrefferus vertit: antea agnovit. πρόθεσις propositum complectitur πρόγνωσιν praecognitionem et προορισμόν praedestinationem. nam et illi et his annectitur vocatio. v. 28 - 30. Eph. 1, 9.: ubi tamen θέλημα, voluntas latius patet, quam praedestinatio. Et praecognitionem certo comitatur praedestinatio. nam praecognitio tollit rejectionem: c. 11, 2. rejectio autem et praedestinatio sunt opposita. — προώρισε, συμμόρφους, praedestinavit, conformes) Declarat, qui sint, quos praenovit, nempe ii, qui sunt conformes etc. Hic est character praecognitorum et glorificandorum. 2 Tim. 2, 19. Phil. 3, 10, 21. - της είκόνος, imaginis) Constr. cum συμμόρφους, quanquam σύμμορφον Phil. l. c. dativum regit. Hic cum genitivo magis habet vim substantivi. Similitudo est ipsa adoptio filiorum, non crux aut gloria. nam haec sequitur demum justificationem, de qua v. 30.: qui autem filii Dei sunt, fratres Christi sunt. Conformitatem cum Filio Dei (Gal. 4, 19.) subsequitur conformitas cum ejus cruce aut gloria. Sie Eph. 1, 5., praedestinans nos in adoptionem filiorum. — ele tò) Causa, cur cum praecognitione conjuncta sit praedestinatio. nempe Christus debet habere multos fratres: haec multitudo autem excideret, aut certe minueretur, si praecognitio esset sine praedestinatione. Praedestinatio vincit omnia impedimenta salutis fidelium, et adversa convertit in secunda. — slvai) ut sit et conspiciatur. — πρωτότοκον, primogenitus) Ipsa resurrectio gloriosa Christi et fidelium est quaedam generatio. Matth. 19, 28.
- v. 30. τούτους και ἐδικαίωσεν, hos etiam justificavit) Non absolute parem eorum, qui vocantur, justificantur, glorificantur, numerum Paulus statuit: non

negat, posse fidelem inter vocationem specialem et glorificationem deficere, cap. 11, 22.; nec negat, eos etiam vocari, qui non justificentur; sed docet, Deum, quantum in ipso est, a gradu ad gradum perducere suos. — ἐδόξασε, glorificavit) v. 17—24. Loquitur in praeterito, tanquam a meta respiciens ad stadium fidei, et ex aeterna gloria in ipsam quasi retro aeternitatem, in qua Deus glorificationem decrevit. [Cf. Ps. 16, 3.]

v. 31. προς ταῦτα, ad haec) quae cap. 3. 5. 8. dicta sunt. q. d. ultra non possumus ire, cogitare, optare. Et si quis ipsius infidelitatis nomine velit aliquid προς ταῦτα (conf. Luc. 14, 6.) contra haec proferre, nil possit. [Coeli portam hoc loco patere, jure dixeris. v. 31 — 39. V. g.] — ɛl) si. Conditionalis pro causali, firmiorem facit consequentiam. Plerique statuunt tres periochas hoc loco, quarum quaelibet per interrogationem incipiat in viç quis, cum anaphora, et responsionem habeat subsequentem, quae anthypophora vocatur. Atqui aliam spectavit analysin apostolus. Sunt ab hoc versu quatuor periochae: una, generalis; tres, speciales. quaelibet habet primum gloriationem, de Gratia; mox, interrogationem congruam, adversa omnia provocantem, cui to persuasus sum respondet. Prima, generalis, est haec: si Deus pro nobis, QUIS contra nos? specialis prima haec, de praeterito: qui ne suo quidem filio pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum: QUOMODO non etiam cum illo omnia nobis condonabit? QUIS accusabit electos Dei? (ubi in interrogatione consectarium est ex gloriatione de praeterito: natura enim rei non ferebat periocham nonnisi per praeterita expressam. Utique duplex etiam futurum est in condonabit, accusabit; sed id tamen manifestum habet ad praeterita respectum. Peccata commissa Deus omnia condonabit. Ob ea commissa nemo jam electos Dei accusare potest. Atque 70 quomodo, quis compinguntur hoc modo in unam candemque periocham, sed duplex item est respectus. 1) suo Filio Deus non pepercit. Ergo etiam cum illo omnia nobis condonabit. 2) pro nobis omnibus tradidit illum. Ergo nemo accusabit electos Dei.) secunda, de praesenti: Deus justificans: QUIS condemnans? conf. omnino Jes. 50, 8, 9, tertia, de futuro: Christus etc. QUIS nos separabit. etc. futurum enim est in separabit. coll. v. 38. fin. Praeteritum et Praesens, fundamentum Futuri. Et saepe ex morte Christi amor infertur. c. 5, 5. seqq. Gal. 2, 20. Ap. 1, 5. Frequens etiam est talis apodosis interrogans, et maxime convenit sermoni animoso. Act. 8, 33. Num. 24, 9. Job. 9, 12. 34, 29. Ps. 27, 1. Es. 14, 27, 43, 13. Thren. 2, 13. fin. Amos 3, 8.

v. 32. őgye, qui) Prima haec periocha specialis quatuor habet sententias: primam respicit tertia, secundam quarta. Filio non pepercit: ergo nil non condonabit. Filium tradidit pro nobis: ergo nemo accusabit nos propter peccata, c. 4, 25. traditus est. Neque vò quis accusabit tam arcte cohaeret cum eo, quod sequitur, quam cum eo, quod antecedit. nam Christi traditio pro nobis, omnem accusationem prohibet: accusationem non prohibet, sed vincit justificatio. yè suavitatem habet plenam exultationis, uti nal, etiam, v. 34. iteratum. og, qui, habet apodosin, is, implicitam verbis subsequentibus. — οὐκ ἐφείσατο, non pepercit) LXX, οὐκ ἐφείσω τοῦ υίοῦ σου κτλ. Gen. 22, 16. de Abraham et Isaac: eumque locum Paulus videtur in mente habuisse. Deus paterno suo amori quasi vim adhibuit. — ήμων πάντων, nobis omnibus) Alias fere dicitur, omnes nos, omnium nostrúm, sed hie nobis priore loco positum, majore vi et accentu. Sensus gratiae in nos prior est sensu gratiae universalis. Multa extant applicationis exempla sine mentione universalitatis. v. gr. 1 Tim. 1, 15. s. universalitas autem deinceps ad ulteriora officia acuenda laudatur. ibid. c. 2, 1. s. — παρέδωκεν) Sic LXX, Es. 53, 6. — καὶ σὺν αὐτῷ, etiam cum ipso) Kal etiam addit epitasin argumento a majori ad minus. Plus fuit, Filio non parcere: nunc, cum Filio, id est, quum Filium Dei nobis impensum habemus, utique omnia condonabit. πάντα, omnia) salutaria. — χαρίσεται, condonabit) Antitheton: non pepercit. Quae ex redemtione consequentur, ipsa quoque gratuita sunt.

v. 33. έκλεκτών θεοῦ, electos Dei) v. 29. — δικαιών, justificans) Opposita:

justificare et condemnare. v. 3. not. Es. 50, 8. s. quem locum antea citavimus, similiter praecedit subinde hypothesis, et sequitur Subjectio, interrogative concepta: ex. gr.

A Propinquus est, qui justificat me:

B 1. quis litigabit mecum? stabimus una.

Hoc videtur tantisper ex sensu V. T. dictum esse, quod propiaquus sit, cum e contrario apud Rom. dicatur, Deus justificans, sine restrictione.

B 2. quis dominus judicii mei? appropinquet ad me.

C En Dominus Deus auxiliabitur mihi:

D quis est ille qui condemnabil me?

Hîc videtur apostolus A assumsisse, et e contrario B omisisse, itemque C omisisse, et e contrario D allegasse.

v. 34. ὁ ἀποθανών, μάλλον δὲ —, ὃς καὶ —, ὃς καὶ, mortuus, magis vero —, qui etiam —, qui etiam) His quatuor momentis respondet series enumerationis contrariorum, v. 35. 38. s. In v. 35. sunt leviora et minora, quae omnia possunt referri ad mortem v. 38. quia sunt dispositiones praeviae ad mortem. Graviora sunt v. 38. s. Id statim uberius evolvetur. — μάλλον, magis) c. 5, 10. Fides nostra niti debet morte Christi, sed magis etiam eo debet proficere, ut nitatur Ejus resurrectione, regno, adventu. — ἔστιν ἐν δεξιὰ τοῦ θεοῦ, est in dextra Dei) potest servare; ipse et Pater. Non praemittitur mentio ascensionis, nec sequitur mentio adventus gloriosi. nam illa est actus sessionis ad dextram: haec, plane tollit omnia, separationem ab amore Dei intentantia, et glorificationem affert, de qua v. 30. — ἐντυγχάνει, intervenit) vult servare; ipse et Pater. v. 35. τις ήμᾶς χωρίσει, quis nos separabit) Perpetus in posterum conjunctio

v. 35. τίς ήμῶς χωρίσει, quis nos separabit) Perpetua in posterum conjunctio cum amore Christi et Dei deducitur ex Christi morte, resuscitatione, sessione ad dextram Dei et interventione. conf. c. 5, 5. s. 9. s. Hebr. 7, 25. Quis autem mox per enumerationem declaratur, sine subsequente aetiologia; ex quo iterum patet, aetiologiam ante quis nos esse quaerendam, v. 34. et quis ait, non quid, quanquam subjicit, afflictio etc. quia sub his adversis latent hostes. — τῆς ἀγάπης, amore) erga nos. v. 37. 39. Fundamentum, cur ab amore separari non possimus, est amor: fundamentum hujus fiduciae, amor perspectus. — τοῦ χριστοῦ, Christi) Cum amore Christi unus est amor Dei. v. 39. — γυμνότης) penuria vestium, summa egestatis. 1 Cor. 4, 11. 2 Cor. 11, 27. Sermo fere incedit per paria, fames ac nuditas etc. — χίνδυνος, periculum) Hypocritae saepe periculis meris succumbunt. — ἢ μάχαιρα, aut gladius) instrumentum mactationis. Suae mortis genus Paulus nominat. conf. c. 16, 4. Phil. 2, 17. not. Multi martyres, quos alia tormenta conficere non potuere, gladio consummati sunt, ἐτελειώθησαν.

v. 36. καθώς, sicut) Declarat, cur versu praec, tam multa adversa enumeret. — ὅτι — σφαγῆς) Sic LXX, Ps. 44, 23. Sic et ecclesia V. T. et multo magis ecclesia N. T. dicere potuit et potest. — ἕνεκα σοῦ, tui causa) Sic pati bonum est: aliis de causis irriti sunt dolores, quibus scatet mundus. — θανατούμεθα, morte afficimur) Prima classis beatorum fere completur per eos, qui violenta morte obierant. Matth. 23, 34. s. Hebr. 11, 37. Ap. 6, 11. 20, 4. — ὅλην τὴν ἡμέραν) Sic LXX passim. 

□ adagium. totum diem, omni die. Matth. 20, 6. Ps. cit. v. 16. 9. — ἐλογίσθημεν, reputati sumus) ab hostibus, a nobis.

v. 37. ὑπερνικῶμεν, exsuperamus) vim habemus non modo parem et sufficientem, sed longe superantem ad vincenda praecedentia. ne sequentia quidem oberunt. quia Christus, quia Deus major est omnibus. Hac periocha designatur illa summa quasi linea, quam Christianus ante beatam analysin assequi potest. — διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος) Aoristus: per eum, qui amore suo nos in Christo complexus est, et ob id ipsum per adversa nos probat.

v. 38. πίπεισμαι, persuasus sum) victa omni dubitatione. — γάρ) Minora non obsunt. nam majora non oberunt. — οὖτε θάνατος κτλ. neque mors etc.) Hoc infertur ex v. 34. ordine admirando:

neque mors nocebit nobis,
neque vita: (conf. c. 14, 9.)

neque angeli neque principatus, neque praesentia neque futura: conf. Eph. 1, 20, s.

neque virtus, neque altitudo neque profundum, neque alta ulla creatura.

nam Christus mortuus est: resurrexit: est in dextra Dei:

intervenit.

Atque hinc illustratur series verborum. Incedit enim sermo per paria: neque mors, neque vita: neque praesentia, neque futura: reliqua duo paria per γιασμὸν subjiciuntur: neque virtus, neque altitudo, neque profundum, neque alia creatura ulla; sic tamen, ut etiam quaelibet virtus et altitudo, ut profundum et quaevis creatura conjungantur. Similis χιασμὸς, Matth. 12, 22: ita ut coecus et mutus et loqueretur et videret. Quodsi cuipiam receptior enumerationis ordo magis placet, sic legat:

neque mors, neque vita:

neque angeli, neque principatus, neque virtutes:

neque praesentia, neque futura:

neque altitudo, neque profundum, neque alia creatura ulla:

ut sint quatuor specierum paria; et secundum quartumque par, genus primo ultimove loco adjectum habeat. Sed superiorem illam enumerationis seriem defendit major testium antiquitas. [Vid. App. crit. Ed. II. p. 329. sq.] Receptum verborum ordinem egomet faciliorem agnosco: ac liberum manet lectori judicium. Certe respectus hujus enumerationis ad versum 34., paulo ante demonstratus, ita evidens est et salutari doctrina refertus, ut pro arbitrario interpretamento haberi recuset. Nunc eadem incisa singulatim videbimus. — θάνατος, mors) Mors, maxime terribilis habetur: et primo hîc loco ponitur, collato versu 34. ejusque serie, et versu 36. Innuitur ergo mors etiam quae ab hominibus infligitur: vivi comburium, strangulatio, bestiae etc. 1). — ζωή, vita) et in ea θλίψις, afflictio etc. v. 35. item vitae diuturnitas, tranquillitas, omnesque homines viventes. Horum nil oberit. conf. 1 Cor. 3, 22. — αγγελοι, angeli) Angelorum mentio fit, per gradationem, post implicitam hominum mentionem. conf. 1 Cor. 15, 24. not. Hoc loco et de bonis angelis (conditionate, uti Gal. 1, 8.) et de malis (categorice) accipi potest. (nam hos quoque angelos absolute dici, non modo angelos diaboli, Matth. 25, 41. reperias.) 1 Cor. 4, 9. 6, 3. 11, 10. 1 Tim. 3, 16. 1 Petr. 3, 22. 2 Petr. 2, 4, Jud. v. 6, Ap. 9, 11, etc. Ps. 78, 49. — doyal, principatus) Hi continentur etiam angelorum appellatione, ut ceteri ordines, Ebr. 1, 4. 14. sed speciatim angeli videntur appellari, qui saepius reliquis mittuntur. Principatus sic dicuntur, atque etiam throni, Col. 1, 16. non tamen regna. namque regnum est Filii Dei. 1 Cor. 15, 25. 24. — ούτε ένεστωτα ούτε μέλλοντα, neque praesentia neque futura) Praeterita non memorantur, ne peccata quidem: nam praeterierunt. Praesentia sunt, quae nobis, quam diu peregrinamur, vel mundo toti, dum is finitur, accidunt. Sancti enim spectantur vel singulatim vel conjunctim. Futura, quae nobis vel post nostra in mundo, vel post totius mundi tempora occurrent, ut judicium novissimum, conflagratio mundi, supplicium aeternum; vel ea, quae cum jam sint, tamen nobis nominetenus in futuro seculo demum innotescent, Eph. 1, 21, ουτε δύναμις, neque virtus) Δύναμις saepe respondet Hebraico אבע et copias dicit.

v. 39. οὖτε ΰψωμα οὖτε βάθος, neque altum neque profunditas) Praeterita et futura spectant ad differentias temporum: altum et profunditas, ad differentias locorum. Quam multa, magna, varia, his vocabulis comprehendantur, non novimus, nec tamen timemus. Altum, grandi hîc stilo, dicitur pro coelo: profunditas, pro abysso. coll. cap. 10, 6. 7. Eph. 4, 8. 9. 10. i. e. neque ardua et alta, neque praecipitia ac profunda, non dicam, sensuum, affectuum, famae, faculta-

<sup>1)</sup> Statum polius mortuorum hic innui, quam caedem actualem, in Vers. germ. ex eo suspicatur b. Auctor, quod jam v. 35. quodvis mortis genus contineatur sub gladii mentione. E. B.

tum, Phil. 4, 12. nec dicam, murorum, montium, aquarum, sed coeli et abyssi ipsius, quorum vel secura cogitatio externare mentem humanam potest, nos terret. Porro Paulus Graece non dicit, ῦψος, βάθος, ut alibi alio sensu: neque ῦψωμα, βάθυσμα (uti Plutarchus, ὑψώματα τῶν ἀστέρων, et Theophrastus, βαθύσματα τῆς λίμνης) sed ῦψωμα, βάθος derivativum et primitivum, variumque sonum quasi studio adhibens. ῦψος, nomen primitivum, absolute sonat altitudinem, ῦψωμα verbale quiddam, non tam altum, quam altatum sive elatum: ῦψος, Dei est, et coeli tertii; unde nil infestum nobis. ῦψωμα fortasse parechesin habet ad verbum στερέωμα LXX interpretibus frequens: et certe dicitur h. l. de regionibus illis, quas scandere arduum est, et ubi potestates tenebrarum versantur, adversum nos se horribiliter efferentes. βάθος, quaqua descendit, nil nocet nobis. — πτίσις, creatura) quaecunque sunt, extra Deum, et qualiacunque sunt. Hostes visibiles ne nominare quidem dignatur. — δυνήσεται, poterit) etiamsi multa conentur. — χωρίσαι, separare) neque vi, v. 35. neque per viam juris, v. 33. s.

### CAPUT IX.

v. 1. 'Αλήθειαν, veritatem) De nexu vid. not. ad c. [1, 16. Non additur hic articulus: (conf. 2 Cor. 7, 14. 11, 10.) quia non est sermo de veritate omni, sed de re quadam vera in specie, quo sensu etiam ἀλήθειαι in plurali dicuntur in Ps. 12, 2., LXX, 2 Macc. 7, 6. Haec asseveratio praecipue spectat versum 3., ubi enim ponitur, uti Matth. 1, 18. Itaque v. 2. δτι notat quia, et innuit voti causam. Versus 2. per se, sine tanta asseveratione, fidem inveniebat. — λέγω, dico) Deliberate loquitur apostolus. — ἐν χριστῷ) ¬ ἐν interdum facit ad juramentum. — οὐ ψεύδομαι, non mentior) Hoc aequipollet commati illi, veritatem dico. utrique additur sua confirmatio. Hoc caput passim in phrasibus et figuris ad Hebraismum accedit. — συνειδήσεως, conscientia) Criterium veri, in conscientia et corde: quam illuminat et confirmat testimonium internum Spiritus sancti.

v. 2. λύπη, tristitia) In spiritualibus tristitia et (cap. 8. fin.) laetitia in summo gradu possunt esse simul. Sentiebat Paulus, quantis bonis hactenus enumeratis se excluderent Judaei: simulque declarat, se ea, quae dicere habet, non dicere inimico erga suos persecutores animo. — μοι — τῆ καφδία μου, mihi — cordi

meo) Haec aequipollent in utroque hemistichio.

v. 3. ηὐχόμην, optabam) Verbum imperfecti temporis, vim potentialem vel conditionalem, si Christus annueret, involvens. dolor erat indesinens: at hoc votum non videtur h. l. asseri indesinens, neque absolutum. Verba humana non sunt plane apta, quibus includantur motus animarum sanctarum: neque semper iidem sunt motus illi, neque in earum potestate est, tale semper votum ex sese elicere. Non capit hoc anima non valde provecta. De mensura amoris in Mose et Paulo non facile est existimare. Eum enim modulus ratiocinationum nostrarum non capit: sicut heroum bellicorum animos non capit parvulus. Apud ipsos illos duumviros intervalla illa, quae bono sensu ecstatica dici possint, subitum quiddam et extraordinarium fuere. Ne in ipsorum quidem potestate erat, tales actus ex sese quovis tempore elicere. Dolor et tristitia de periculo et aerumna populi: pudor pro eorum culpa: zelus pro eorum salute, pro tantae multitudinis incolumitate, pro Dei gloria per tanti populi conservationem magis promovenda: ita eos abstulit, ut sui obliviscerentur tantisper. Exod. 32, 32. paraphrasis mea haec fuerit: Condona eis: si non condonas, poenam in eos destinatam in me converte, i. e. ut Moses alibi loquitur, me interfice. Num. 11, 15. Itaque est liber vitae temporalis, praescindendo ab aeterna, pro ratione et oeconomia et stilo V. T. Conf. Ex. 33, 3. 5. De libro temporalis vitae agitur Ps. 139, 16. — αὐτὸς ἐγω, ipse ego) Constr. cum esse. — ἀνάθεμα είναι, anathema esse) Satis erit contulisse locum Gal. 3, 13., ubi Christus dicitur factus pro nobis maledictio. Sensus est: optabam Judaeorum miseriam in meum caput conferre, et illorum loco esse. Judaei, fidem repudian-

tes, erant anathema a Christo. conf. Gal. 1, 8. 9. 5, 4. Utrum privationem duntaxat omnis boni, et destructionem vel annihilationem sui, an etiam perpessionem omnis mali, eamque et in corpore et in anima, et sempiternam, optaret, aut in ipso voti illius paroxysmo intellectui suo obversantem habuerit, quis scit, an Paulus ipse interrogatus definiret? Certe illud EGO penitus apud illum in pausa erat: tantum alios, honoris divini causa, spectabat. conf. 2 Cor. 12, 15. Ex summa fide (cap. 8.) nunc summum ostendit amorem, ex amore divino accensum. Res non poterat fieri, quam optarat: sed votum erat pium et solidum, quamlibet cum tacita conditione, si fieri posset. Conf. Rom. 8, 38. persuasus sum. Ex. 32, 33. — and τοῦ χριστοῦ, a Christo) Sic ἀπὸ, a, 1 Cor. 1, 30. Vel, ut Christus, maledictio factus, a Patre derelictus fuit: sic Paulus, Christi plenus, a Christo destitutus esse Judaeorum vicem optabat, tanquam anathema. Non est sermo de excommunicatione ab aeterna societate ecclesiae. Different haec duo. nam κατάρα, πόσο maledictio, majore vi, dicitur quiddam magis absolutum: חרם anathema, aliquid respectivum, Gal. 1, 8.9. 1 Cor. 16, 22. illud gravius, hoc mitius: illud vim reconciliationis per Christi crucem exprimit, hoc in Paulum magis convenit. neque alterum pro altero aut h. l. aut ll. cc. substitui potest. — zov) De tota multitudine sermo est, non de individuis. — ἀδελφῶν μου, fratribus meis) Causa amoris tanti. — συγγενών μου κατά σάρκα, cognatis meis secundum carnem) Causa voti, cur votum, ceteris paribus, justum esset. et cognatis additum ostendit, fratribus h. l. non accipi, ut solet, de Christianis, sed de Judaeis. Christus factus est pro nobis maledictum, quia eramus ejus cognati.

- v. 4. olives, quippe qui) Nunc explicat causam tristitiae et doloris: tantis bonis non frui Israëlem. Magnam adhibet euphemiam. — ων ή νίοθεσία — ἐπαγyellas, quorum est adoptio filiorum — promissiones) Sex praerogativae per paria tria correlatorum enumerantur: ac primo pari spectatur Deus Pater; secundo, Christus; tertio, Spiritus sanctus. coll. Eph. 3, 6. not. — ή υίοθεσία καὶ ή δόξα, adoptio filiorum et gloria) i. e. quod Israel est filius Dei primogenitus, et Deus gloriae est Deus corum. Deut. 4, 7. 33. s. Ps. 106, 20. (47, 5.) sed vi correlatorum simul Deus est Pater Israëlis; et Israël est Dei populus. Locutio item concisa, Ap. 21, 7. conf. c. 8, 18. s. Sunt qui δόξαν gloriam accipiant de arca foederis: sed Paulus nil corporeum hic commemorat. Ipse Deus dicitur Gloria populi Israël, ea metonymia, qua Timor pro Deo dicitur. Gen. 31, 42. 54. — καὶ αὶ διαθηκαι καὶ ή νομοθεσία, et testamenta et legislatio) conf. Hebr. 8, 6. Causa, cur testamenta ante legislationem ponantur, patet ex Gal. 3, 17. Plurale est, อีเลซิกุัมสเ quia testamentum sive foedus et saepe repetitum, Lev. 26, 42. 45. Eph. 2, 12., et varie; Hebr. 1, 1. et quia erant duae dispositiones Gal. 4, 24., altera promittens, altera promissa. — και ή λατφεία και αί έπαγγελίαι, et cultus et promissiones) Act. 26, 6. 7. Eph. 1, 13. Hebr. 8, 5. 6. Correspondent hic per chiasmum legislatio et cultus, testamenta et promissiones. Ex testamentis fluunt promissiones: et per legislationem institutus est cultus. [Cultui dignitatem suam conciliarunt promissiones. Promissus autem fuit Spiritus sanctus. Gal. 3, 14. V. g.]
- v. 5. ὧν οἱ πατέρες κτλ.) Commentationem ad h. l. et scripsit ven. Baumgartenius, et Explicationi hujus Epistolae adjecit. Quae in ea ad me pertinent, explanavi im Zeugniss. p. 157. seqq. (ed. 1748.) [c. 11, 28.] καὶ ἐξ ὧν, et ex quibus) i. e. ex Israëlitis, Act. 3, 22. Ad sex praerogativas Israëlitarum modo memoratas accedit nunc septima et octava, de patribus deque ipso Messia. Nobilis est ac sanctus populus Israël. ὁ ὧν) i. e. ὅς ἐστι. sed participium sonat augustius. Doxologiam hoc loco non esse, non inepte probat Artemonius a luctu Pauli: Part. I. cap. 42. sed idem cum sociis contendit, Paulum scripsisse, ὧν ὁ ἐπὶ πάντων, θεὸς κτλ. ut notetur haec praerogativa Israëlitarum, quod Dominus sit Deus eorum: et illud, ὁ ἐπὶ πάντων, interpretatur ita, hanc praerogativam esse omnium Israëlis dignitatum maximam. Sed talis interpretatio τοῦ ὁ ἐπὶ πάντων, coll. Eph. 4, 6., (ut hanc primo amoveamus,) sententiam habet non nisi ex patrocinio hypotheseos oriundam, et tali potius formula, τὸ δὴ πάντων μεῖζον, exprimi

postulantem. Conjectura ipsa, ὧν ὁ, apertam textui vim infert. Nam I. ea τὸ κατὰ σάρκα discludit a membro opposito, ubique commemorari solito, κατὰ πνεῦμα. II. Eadem membrum enumerationis ultimum, cui καὶ, et, convenienter datur, καὶ ἐξ ὧν κτὶ. in duo dividit, et horum alterum duro asyndeto afficit.

Objicit Artemonius: I. Christus nullibi in Scripturis sacris Deus expresse vocatur. Resp. Nullibi? scilicet quia omnia illa loca Artemonius vel alia lectione vel alia interpretatione avertere conatur. Ipse plura unius rei testimonia postulari debere negat pag. 225. De cetero vid. not. ad Joh. 1, 1. Obj. II. Si Paulus scripsit ὁ ὢν, praecipuam praetermisit Israëlitarum praerogativam, quod Deus ille Opt. Max. illorum fuerit Deus. Resp. In eo ipso constiterat filiatio et gloria: ergo non praetermisit. neque unquam illud, Dominus est Deus Israëlis, exprimitur his verbis: Tuns, o Israël, est Deus benedictus in secula. Instat: Etiam in foederibus continetur Christus, et tamen mox Christi expressam Paulus mentionem facit: quanto magis ipsius Dei Patris? Resp. Ratio dispar est. Omnes praerogativas Israëlis Paulus (patribus obiter cum Christo conjunctis,) ordine temporis commemorat. Itaque Christum commemorat ut exhibitum: at de Deo id non opus erat ita commemorari. Porro Christus singulariter propinquus erat Israëlitis: Deus autem erat etiam gentium Deus. c. 3, 29. Neque tamen Deum, sed Christum apertius repudiabant Judaei. Quid? in ipso nominis Israël, adeoque Israëlitarum etymo, quod apostolus spectat, v. 4. 6., nomen El, Deus, invenitur. Obj. III. Patrum stilus dissentit: imo Pseudoignatius eos, qui dicerent Jesum ipsum esse super omnia Deum, Satanae ministris annumerat. Resp. Hac phrasi Sabellianos descripsit incautius: sub quos mox Artemonitas in eadem classe ponit. Ceteroqui patres Paulinam de Christo phrasin saepe de Patre adhibentes eo ipso vim phraseos comprobant: et tamen patribus praestat apostolus. Pluribus Artemonium refellit Wolfius in Vol. II. Curar. ad N. T. p. 802. seqq. — ἐπὶ πάντων, super omnes) Pater utique excipitur. 1 Cor. 15, 27. Christus est ex patribus, secundum carnem: idemque erat, est, et erit super omnes, quippe Deus benedictus in secula, Amen! Encomium idem Patris et Filii, coll. 2 Cor. 11, 31. Super omnes, in antitheto ad ex quibus, ostendit et προύπαρξιν Christi ante patres, oppositam descensui ejus ex patribus secundum carnem: et majestatem infinitam, dominiumque gratiae plenum in Judaeos et gentes. conf. de phrasi, Eph. 4, 6. de re, Joh. 8, 58. Matth. 22, 45. Perversi sunt, qui aut hîc punctum (nam comma pie poni potest,) figunt; sic enim dicendum fuerat, εὐλογητὸς ὁ θεὸς, si modo tali doxologiae hîc peculiaris fuisset locus: aut post σάρκα. quo pacto illud το κατά σάρκα suo careret antitheto. — θεύς, Deus) Impense laetari debemus, quod, in hac solenni descriptione, Christus tam aperte Deus appellatur. Apostoli, qui ante Johannem scripsere, praesupponunt deitatem Christi, ut confessam: quare non directe de illa agunt; sed tamen ubi incidit, gloriosissime eam denotant. Paulus c. 5, 15. Jesum Christum appellarat hominem; nunc Deum. sic quoque 1 Tim. 2, 5. 3, 16. altera appellatio alterum sustentat. — εὐλογητὸς, benedictus) πσππ. Hoc epitheto subscribitur omni divinae laudi. 2 Cor. 11, 31. — els rous alauvas, in secula) Qui super omnes — in secula, est primus et novissimus. Ap. 1, 17.

v. 6. οὐχ οἶον) non est hoc ejusmodi. Judaei putabant, si non omnes Judaei salvarentur, verbum Dei excidere. id refutat Paulus, simul innuens, verbo Dei potius praedictam fuisse Judaeorum defectionem. — δὲ) autem, tametsi scil. magnum dolorem de Israële, Christi experte, profiteor. — ἐκπέπτωκεν, exciderii) Aptum verbum. 1 Cor. 13, 8. not. Si totus Israël excidisset, Dei verbum excidisset. absit hoc: ergo etiam illud. nam et nunc sunt aliqui, et olim erunt omnes. Complectitur enim haec sententia omnia, quae dicuntur capite 9. 10. 11., et aptissime est expressa. Arcte cohaeret cum antecedentibus versu 2., et tamen respectu subsequentium, ubi τὸ λόγος verbum recurrit, inest ingens euphemia et προθεφαπεία, ut sermonem tristem prius leniat, quam proferat, uti 1 Cor. 10, 13. — ὁ λόγος, verbum) promissionis, Israëli datum. — οὐ γὰρ πάντες, non enim omnes) γὰρ, enim, incipit tractationem. non omnes, elementer dicitur, pro eo, multi non

sunt. Judaei sic statuebant: omnes et soli nos sumus populus Dei. Quare vò omnes refutatur hîc; vò soli refutatur v. 24. ss. Judaei erant Particularistae: hos ergo refutat Paulus e diametro. Tota ejus tractatio non solum tolerabilis, sed etiam amabilis erit iis demum, qui capita superiora emensi sunt per fidem et poenitentiam: potior enim hîc fidei ratio. Summa hujus tractationis, ex mente eorum, qui universalem gratiam negant, haec est: DEUS dat FIDEM, cui vult: non dat, cui non vult. ex mente Pauli haec: Deus dat JUSTITIAM credentibus, non dat operantibus: idque verbo ejus nullo modo est contrarium. Imo Ipse et typis et testimoniis declaravit, illos, promissionis filios, recipi; hos, filios carnis, repudiari. Hoc Dei decretum est certum, irrefragabile, justum: huic decreto uti homo populusve quilibet vel auscultat vel renititur, ita vel per misericordiam assumitur, vel per iram rejicitur. Huc recurrit analysis Arminii, excerpta Calovio Theol. apost. Rom. Oraculo LXVIII., et adoptata Oraculo LXIX. Conf. plane c. 1, 16. not. Interim Paulus ad eos, quos refutat, ab hoc capite, de justitia, prius illud, de fide, non valde secernit. neque enim opus erat. — ἰσραήλ, ἰσραήλ, Israël, Israël) Ploce.

v. 7. ὅτι) quia. facit hace particula ἐπίτασιν, respectu sententiae praecedentia. — ἀβραὰμ, Abrahami) Quod Patrum antiquissimorum filiis accidit, multo magis accidere potest ulterioribus. — ἀλλ' ἐν ἰσαὰχ κτλ., sed in Isaaco etc.) Hoc ponitur suppositione materiali. nam subauditur: scriptum est, idque impletur. LXX, Gen. 21, 12.: ὅτι ἐν — σπέρμα. Congruit hic etymon quoque nominis Isaac. Semen ii sunt, qui foedus gratiae cum gaudio liberali et puro amplectuntur. Gen. 17, 19.

v. 8. τουτέστιν) Ex parrhesia ponit hoc est pro ergo. — ταῦτα) τη id est, sunt. Pronomen substantivum pro verbo substantivo. sic hi, v. 6., et fere, hic, v. 9. Sermo hoc capite decenter hebraizat. sic v. 28. s.

v. 9. ἐπαγγελίας, promissionis) Resp. promissionis, v. 8. — οὖτος, hic) sc. est. — κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι, καὶ ἔσται τῷ σάξξα υίός) LXX, Gen. 18, 10.: ἰδοὺ ἐπαναστρέφων ῆξω πρός σε κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας, καὶ ἔξει υίὸν σάξξα ἡ γυνή σου. conf. Gen. 17, 21.

v. 10. οὐ μόνον δὲ, non solum vero) Id est: mirum est, quod dixi; quod sequitur, magis etiam mirandum est. Sub Abrahamo, Ismaël: sub Isaaco, Esau: sub Israël, Ismaëlis et Esavi similes defecerunt. — ξεβέκκα, Rebecca) scil. ἐστὶν, i. e. hoc loco occurrit. Mater et mox Isaacus pater nominantur. — ἐξ ἐνὸς, ex uno) Isaacus jam erat ab Ismaële divisus: et tamen sub Isaaco ipso, in quo vocatur semen Abrahamo, Esavus dividitur etiam a Jacobo. Ismaël et Isaac non eadem matre, non eodem tempore nati, atque Ismaël etiam ancillae, Isaac liberae filius: Jacob et Esau et eadem matre, eaque libera, et eodem tempore. — κοίτην) Sic LXX pro παξοματος, de viro: cui phrasi opponitur ἔχειν κοίτην, de muliere, h. l.

v. 11. μήπω γεννηθέντων, quum nondum nati essent) Nil juvat ortus carnalis. Joh. 1, 13. — μηδὲ πραξάντων, et quum haud fecissent) Hoc additur, quia in Ismaële posset aliquis existimare, eum non tam ob id esse expulsum, quod esset ancillae filius, quam quod esset illusor. quanquam ancillae filium deinde vernilitas haec tenet, ut sit phun et κακόζηλος τοῦ phun cui invidet et insultat. — κατ ἐκλογὴν) In sola electione liberrima πρόθεσις suam rationem sitam habet. conf. κατὰ, c. 16, 25. Tit. 1, 9. Latine diceres, propositum Dei electivum. — μένη, maneret) tolli nescium. Verbo maneret praesupponitur, πρόθεσιν, propositum, esse prius. — οὐκ ἐξ ἔργων, non ex operibus) ne ex praevisis quidem. Vide: electioni non opponitur fides, sed opera. — ἐκ τοῦ καλοῦντος, ex vocante) eo, qui Jacobum vocavit superiorem; Esavum, servum. conf. v. 25.

v. 12. αὐτῆ, illi) Saepe matribus praedictum est ante conceptum vel partum, quid filiis futurum esset. — ὅτι ὁ — ἐλάσσονι) Gen. 25, 23. LXX, καὶ ὁ — ἐλάσσονι. — ὁ μείζων) major, quem ratio putaret debere imperare; sicuti minorem servire. — δουλεύσει, serviet) neque id tamen perpetuo. Gen. 27, 40.

- v. 13. καθώς, sicut) Cum dicto in Genesi tanto post tempore congruit dictum apud Malachiam. τὸν ἰακώβ ἡγάπησα κτλ.) Malach. 1, 2. LXX, ἡγάπησα τὸν ἰακώβ κτλ. ἡγάπησα ἐμίσησα, amavi οdi) Sermo non est de utriusque fratris statu spirituali: sed externus status Jacobi et Esavi, perinde ut Isaaci nativitas corporalis v. 9., est typus rerum spiritualium. Non omnes Israëlitae salvati: nec omnes Edomitae damnati. Innuit autem Paulus, ut inter filios Abrahami et Isaaci diversitas fuerit, sic inter posteros Israëlis esse diversitatem. Hactenus demonstravit propositum: deinceps objectionem inducit et refutat. μισεῖν proprie notat odisse, imo valde odisse. vid. Malach. 1, 4. fin.
- v. 14. tl ovv; quid ergo?) num ergo hinc insimulari possumus, nos hac assertione Deum arcessere injustitiae sive iniquitatis? Nullo modo. nam quod asserimus, Dei assertum est irrefragabile. v. seq. — μη γένοιτο, absit) Judaei putabant, se nullo modo abdicari posse a Deo; gentes nullo modo posse recipi. Ut igitur etiam homo probus adversus flagitatores morosos invidosque majore cum άποτομία agit (ut jus suum vel patroni tueatur, neque alieno tempore liberalitatis suae laudem prodat ac projiciat) quam revera sentit: sic Paulus contra Israëlitas solo suo nomine meritisque fretos potestatem et jus Dei defendit; qua in re iis opportune phrasibus interdum utitur, quibus antehac in disciplina pharisaica videtur assuetus fuisse. Hoc dicit: Domino Deo nullus homo quidquam praescribere, neque quidquam ut debitum ab eo postulare et contumacius extorquere, neque ei ulla re interdicere aut rationem ab eo requirere potest, cur etiam aliis benignum se praebeat. Itaque Paulus morosos et invidos interpellatores severiori responso abruptius compescit. Talis locus Luc. 19, 22. s. Nam nemini licet cum Deo quasi ex syngrapha agere. sin; etiam Deus cum homine severius agit. conferatur parabola plane parallela Matth. 20, 13 — 15.: non injuriam facio tibi etc. Alia est igitur sententia verborum Pauli, qua satisfacit responsatoribus operariis: alia, mitior, latet in aenigmate verborum, pro fidelibus. Etiam in sacris Scripturis, praesertim ubi a thesi ventum est ad hypothesin, τὰ ἥθη, (mores) non modo of λόγοι, (rationes) expendi debent. Et tamen commentarius nullus ita planus esse potest, quem facilius, quam Pauli textum, intelligat operarius.
- v. 15. τῷ γὰρ μωσῆ, Mosi enim) Multi ab hoc v. ad v. 18. statuunt objectionem. quo pacto enim ponitur, ut cap. 3, 7., et dices igitur v. 19. objectionem concludit, versu 14. inceptam. Et sane hac sermocinatione commode exprimeretur ἀνταπόχοισις (responsatio) illa, quae v. 20. redarguitur, et deinceps assumtis vel verbis ipsis vel eorum synonymis refutatur. Interim Paulus verba ita exprimit, ut ο ανταποκρινόμενος eodem tempore sibi ipse respondent. atque adeo etiam sano sensu per apostoli personam accipi possunt; ut jam conamur ostendere. Moses Exod. 33. pro se et populo oraverat per aratiam Domini, v. 12. 13. 16. 17., dixeratque postremo: ostende mihi gloriam tuam. Respondit Dominus: Ego transire faciam omne Bonum meum coram facie tua, et vocabo in nomine Domini ante faciem tuam. בחלה את־אשר אתן ורחמתי את־אשר אתן והלתי את־אשר אתן ורחמתי praestabo, cuicunque gratiam praestabo; et misericordiam, cuicunque misericordiam. v. 19. Ne Mosi quidem sine dilatione Dominus aperuit, cui esset gratiam et misericordiam praestaturus, quamvis de Mose et populo solo Israëlitico, non de gentibus agebatur. Huic igitur Mosi, non modo aliis per Mosen (Mosi, inquit Paulus, ut mox, τω φαραώ·) dixit hoc Dominus: Et praedicatione mea, abundantissimoque deinceps opere eum designabo gratia et misericordia prosequendum, quemcunque gratia et misericordia prosequor. Quibus verbis significavit se praedicaturum de gratia et misericordia: et mox praedicavit Ex. 34, 5. יחום וחוכון ΟΙΚΤΙΡΜΩΝ και ΕΛΕΗΜΩΝ κτλ. είς χιλιάδας addiditque, και τον ένοχον ού καθαριεί, ἐπάγων άμαρτίας πατέρων κτλ. Itaque ex praedicatione ipsa subsecuta hic sensus praeviae pollicitationis elucet: Tibi gratiam abundantissimam, eo usque, ut de me videas, quicquid et cupis et capis, quo porro sentias, gratiam esse, praestabo; quia te gratia semel complexus sum, quam tu gratiam agnoscis. et ceteris de populo misericordiam abundantissimam, quo minus interitum praesentissimum

b idololatriam eis infligam, ut porro sentiant misericordiam esse, praestabo, quia os misericordia semel complexus sum, quam tu misericordiam pro illis agnoscis. Injus sententiae vim expresserunt LXX Int. et Paulus, per differentiam tempois futuri et praesentis: έλεήσω ον αν έλεω, και οίκτειρήσω ον αν οίκτείρω. Estne Ploce, fere sonans, uti infra, c. 13, 7., et hoc loco libertatem agentis, de Tuo sermo est, exprimit, uti Exod. 16, 23. Utrumvis autem verbum, per duo mmata positum, in priore commate emphasin habet, ut alias fere in commate posteriore. Gen. 27, 33. 43, 13. 2 Reg. 7, 4. Gratiae misericordiaeque agnitioem ex parte Mosis et verorum Israëlitarum simul involvi, patet ex eo, quia Pauv. 16. volentem et currentem in opposito dicit hominem, cui gratia non est graet cui misericordia non est misericordia. אח אשר היי מיי מיי שוו מיי מיי bis ponitur, innuit-שני priore loco Mosen, (cui ex ipsis ejus precibus זי gratiae vocabulum reponitur, ex v. 13., ubi eadem Ploce est:) posteriore loco ceteros, είς χιλιάδας, quiopponuntur peccantes, eorumque filii, nepotes etc. c. 34, 7. Atque ita hoc estimonium apprime convenit ad probandum, non esse injustitiam apud Deum. Flace est sententia fidelibus aperta. Ad operarios autem est abruptior: causa, cur Deus misereatur, non est alia, nisi Ipsius misericordia. nam nulla alia apud Mosen commemoratur, de Mose et Israële. Miserebor: h. e. nemo per vim extorquere quidquam polest; in mea manu, polestate, arbitrio sunt omnia. si aliter ago, nemo me injustitiae accusare potest. Hoc responsi satis est operario: cui si quid amplius respondetur, id fit ex abundanti.

v. 16. ἄρα οὖν, igitur) Sic quoque v. 18. Infert autem h. l. Paulus non ex particula δν αν, quemcunque, sed ex ipso verbo ἐλεῶ et οἰκτείρω. — οὖ τοῦ) non volentis, neque currentis (hominis) subaudi est, negotium, vel, voluntas, cursus. non quo irritum sit, recte velle, et, quod majus est, recte currere, sive contendere, 1 Cor. 9, 26. Phil. 3, 14.: sed quod velle et currere affectatum operariorum nil efficiat. Voluntas humana opponitur gratiae divinae; et cursus humanus ope-

rationi divinae. conf. v. 30. 31.

v. 17. Mysi) dicit, i. e. Deum sic dicentem ostendit. Conf. c. 10, 20., dicit. γαο, enim) Probat, esse miserentis, Dei. — τω φαραώ, Pharaoni) qui Mosis tempore vixit. — ότι είς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου πτλ.) Εχ. 9, 16., LXX, και ένεκεν τούτου διετηρήθης έως τοῦ νῦν, צים ενδείξωμαι εν σοί την ίσχύν μου κτλ. — εξήγειρά σε) Exod. l. c. העמרתיך LXX Int. διετηρήθης (ut Exod. 21, 21. עמר διαβιοῦν) sed Paulus, pro instituto suo, significantius, εξήγειρά σε. Observandum autem probe est, per εξεγείρω non exprimi hic verbum הקים, uti ponitur Zach. 11, 16., sed העמיד, quod omnibus locis omnino praesupponit subjectum jam ante productum. vide differentiam הקים et העמיד 1 Reg. 15, 4. Sensus igitur est: Excitavi te regem, valde pentem (in quo ostenderem potentiam meam) et illustrem (propter quem nomen meum praedicaretur per omnem terram). Itaque haec έξέγερσις includit το διατηρείν, ut LXX vertunt, leniore verbo; et to everneir, quod v. 22. ex hoc ipso Mosis loco infertur. Antecessor magis coeperat pridem premere Israëlem, Ex. 2, 23., nec tamen successor resipuit. Perbreve hujus regnum fuisse, statuit Ordo temporum, pag. 161. [Ed. II. 142.] tota igitur ejus statio erat experientia potentiae divinae. Addendum illud, non initio, sed post multos contumaciae excessus Pharaoni hoc esse dictum: neque id vel jam eo pertinuisse, ut ab agnoscendo Jehovah dimittendoque populo deterreretur, sed ut ad frugem perduceretur. — δύναμιν, potentiam) qua mersus cum copiis est Pharao. — διαγγελη, annuncietur) Id fit hodienum.

v. 18. ον θέλει, cujus vult) Quem autem velit Deus misereri, quem indurare; id aliis locis docet Paulus. - έλεεῖ, miseretur) ut Mosis. - σκληφύνει, indurat) ut Pharaonem. indurat, dicit, pro, non miseretur, per metonymiam consequentis, etai τὸ non misereri quodammodo durius sonat. Sic, sanctificatus est, pro, non est impurus, 1 Cor. 7, 14. ἐξδύσασθε, pro, non tradidistis. Jos. 22, 31.

v. 19. In, adhue) etiamnum. Particula valde exprimit morosum fremitum. Ad objectionem h. v. positam Paulus dupliciter respondet: I. Jus Dei in homines

majus est, quam figuli in lutum. v. 20. 21. deinde II. respondet mitius: Deus non est usus jure suo, ne in irac quidem vasa. v. 22. — αὐτοῦ, illius) Hoc, pro Dei positum, exprimit affectum, quo Deum aversantur responsatores ejusmodi.

v. 20. ¹) ἄνθρωπε) homo, pusille, justitiae ignare. — μὴ ἐρεῖ κτλ.) Εκ. 29, 16.: οὐχ ώς πηλὸς τοῦ κεραμέως λογισθήσεσθε; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι αὐτὸ, Οὐ σύ με ἔπλασας. Idem c. 45, 9.: μὴ ἐρεῖ ὁ πηλὸς τῷ κεραμεῖ τὶ ποιεῖς, ὅτι οὐκ ἐργάζη, οὐδὲ ἔχεις χεῖρας. μὴ ἀποκριθήσεται τὸ πλάσμα πρὸς τὸν πλάσαντα αὐτό;

v. 21. η) an? — ἐξουσίαν, potestatem) Constr. cum luti. Figulus non facit lutum, sed fodit: Deus facit hominem. ergo majorem habet potestatem, quam figulus. Sed potestas et libertas absoluta non infert voluntatem decretumque absolutum. Si Deus totum genus humanum reliquisset in peccato et morte, non fecisset injuste: sed illo jure non est usus. [Potestatis divinae repraesentatione percellitur homo, ut omnem posthac suspicacem cogitationum intemperiem contra justitiam divinam dediscat. Matth. 20, 15. Ex. 20, 20. Job. 42, 2. 6. V. g.] — φυφάματος, massa) quae ex luto parata est et macerata, partes jam magis homogeneas habens. — εἰς ἀτιμίαν, in dedecus) Circumspecte loquitur Paulus: nondum dicit, in iram. cum his verbis construendum est vas.

v. 22. zi δż, si vero) Haec particula apodosin habet v. 23. in fine ex v. 20. subaudiendam hanc: multo jam major est, Deo, de homine quaerendi; et minor homini, cum Deo expostulandi, causa. Confer ê av, apodosi item subaudita, Joh. 6, 62. Interrogatio est, sed implicita, cum ellipsi, Quid responsas? — θέλων, volens) Resp. voluntati, v. 19. vult, v. 18. Paulus loquitur κατ' ανθρωπον, adversarii verbis: et sic el valet quum. Simul observandus est sermo ejus de vasis irae, parcior; de vasis misericordiae, uberior. volens demonstrare, inquit, non, ut demonstraret, coll. v. seq. et Eph. 2, 7. — ἐνδείξασθαι — τὸ δυνατὸν αὐτοῦ, demonstrare potentiam suam) Haec repetuntur ex v. 17. — την όργην, iram) Non dicit, divitias irae. conf. v. 23. — το δυνατον) Hoc potentiam significat, non potestatem. — ηνεγκεν, tulit) uti Pharaonem tulit. — ἐν πολλη μακροθυμία, in multa longanimitate) quae videlicet reprobos ex statu displicentiae ad poenitentiam alliceret. cap. 2, 4. 2 Petr. 3, 9. Multos malos, in magna felicitate hujus vitae et diutina, tolerat Deus, cum eos posset primo quoque tempore morti tradere. Etiam his patuit janua gratiae. Haec longanimitas voluntatem demonstrandae irae humanitus loquendo, praecedit, nec eam demum sequitur. quare ηνεγκεν interpretandum tulerat. Quo ipso validissime refutatur illud, quis restitit? v. 19. - ἀργῆς) irae, quae sane non sine causa est, sed peccata praesupponit. non dicit, dedecoris, neque in iram, sed, irae. — κατηρτισμένα, adaptata) Id internam et plaam, sed non jam liberam dispositionem notat, non destinationem: non dicit, quae προκατήρτισε ante adaptavit, cum tamen v. seq. dicat, quae praeparavit. conf. v. 19. c. 11, 22. not. Matth. 25, v. 34. cum v. 41. et Act. 13, 46. cum v. 48. Praescinditur a causa efficiente: tantum dicitur, quales inveniat Deus, quum iram infert. — εἰς ἀπώλειαν, in perditionem) Antitheton, v. 23., in gloriam.

v. 23. ῖνα, ut) Notat exsertiorem finem et scopum, mediis non exclusis. — γνωρίση, notas faceret) Hoc verbum dicitur de re ante non agnita; ideo hic et v. praec. ponitur: at ἐνδείκνυσθαι demonstrare tantum v. 22. ponitur de ira; de qua etiam gentiles aliquid sciunt. — ἐπὶ, super) Oratio sic cohaeret: si vero Deus, ut notas faceret divitias gloriae suae, subaudi, fecit hoc, sive, notas fecit divitias super vasa misericordiae: de apodosi vid. init. not. ad v. 22. — τῆς δόξης) gloriae: bonitatis, gratiae, misericordiae, sapientiae, omnipotentiae. Eph. 1, 6. — ἐλέους) misericordiae: v. 15. 16. 18. 25. quae praesupponit pristinam va-

<sup>1)</sup> μενούνγε, enimiro] Severam hace responsio atque vehementiorem indolem redolet. Feroces nimirum compescendi sunt. Deinceps vero suavissimum totius causse fundamentum retegitur vocatis, v. 24. In hac tractatione qui unum duntaxat membrum resecat a ceteris, eum necesse est, perplexum hacrere in tricis: at expeditum iter tenet, qui totam Capitum 9.10.11. compagem perpendit. V. g.

sorum miseriam. — προητοίμασεν, praeparavit) antecedenter ad opera, v. 11., per conformationem omnium circumstantiarum, quas, qui vocatur, in primo suae vocationis momento sibi salutares invenit, externe et interne. Id infert praepositio in προητοίμασεν. Sic vas in honorem, paratum, 2 Tim. 2, 21.

- v. 24. οῦς καὶ, quos etiam) καὶ, etiam, uti cap. 8, 30. Cluverus: quos (ad gloriam praeparatos) etiam vocavit. ἐκάλεσεν, vocavit) Antitheton aliqua ratione: tulit. Iterum, vocabo. v. seq. ἡμᾶς, nos) Hoc noemate Paulus ad Propositionem venit de gratia Judaeis et gentibus obvia: et Particularismum Judaicum refutare, gratiaeque universalitatem defendere instituit. οὐ μόνον ἐξ, non solum ex) Judaeus credens non est eo ipso vocatus, quod Judaeus est: sed vocatus est ex Judaeis. Etymon verbi ἐκκλησία. [Universae huic periochae, nec non adhortationi c. 14. 15. exinde deductae, apprime respondet Epistola ad Ephesios. V. g.] ἐξ ἰονδαίων, ex Judaeis) Id tractat v. 27. ἐξ ἐθνῶν, ex gentibus) Id tractat v. 25. s.
- v. 25. λέγει, dicit) Deus. Paulus prius jus Dei in vocandis gentibus et vocationem ipsam asseruit: et nunc demum, eventu ostenso, unum testimonium V. T. ac deinceps c. 15, 9. s. plura allegat, memorabili methodo. Praedictiones, quamvis copiosae et ex implemento clarissimae, tamen prius non facile fidem inveniunt. Nervus allegationis subsequentis non est in verbo καλέσω, appellabo, sed in reliquo dictos ἐκάλεσεν, vocavit, ponitur, uti cap. 8, 30. Veruntamen vocationem statim comitatur appellatio, et quodammodo eam praecedit. καλέσω τὸν οὐ λαόν μου, λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἡγαπημένην, ἡγαπημένην) Hos. 2, 25. LXX, καὶ ἐλεήσω τὴν οὐκ ἡλεημένην· καὶ ἐρῶ τῷ οὐ λαῷ μου, λαός μου εἶ σύ. ἡγαπημένην, amatam) tanquam sponsam.

v. 26. καὶ — ἐκεῖ κληθήσονται — ζῶντος) Hos. 2, 1. LXX, καὶ — κληθήσονται καὶ αὐτοὶ — ζῶντος. — ἐκεῖ) ibi: ut non opus sit, illos mutato solo patrio conferre se in Judaeam. conf. omnino Zeph. 2, 11.

- v. 27. κράζει) clamat. Vid. Es. 10, 22.: ubi accentus quoque conferri possunt. Reclamat Israël: Jesajas majori etiam clamore declarat, residuum fore salvum. ὑπλο) pro Israële. Gall. en faveur. ἐἀν ἢ ὁ ἀριθμὸς τῶν νίῶν ἰσραὴλ κατάλειμμα ποιήσει Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς) Es. 10, 22. 23. LXX, καὶ ἐἀν γένηται ὁ λαὸς ἰσραὴλ κατάλειμμα αὐτῶν Κύριος ποιήσει ἐν τῆ οἰκουμένη ὅλη. In extremo Symmachus et Theodotion habent, ἐν μέσω πάσης τῆς γῆς. Τὸ ἀριθμὸς intexuit Paulus ex Hos. 2, 1. Si Israël tanto numero fuerit, quantus est arenarum, residuum salvabitur, ex miseria Babylonica et spirituali. In multitudine residui, residuum manere, minus est mirum. 'Multi sunt indurati: semen vero paucitatem dicit. v. 29. not. τὸ) Ubi defectio Israëlis ad summa venit, ibi eo ipso salus incipit.
- v. 29. εἰ μὴ ώμοιώθημεν) Jes. 1, 9. LXX, καὶ εἰ μὴ ώμοιώθημεν. προείρηκεν, ante dixit) Ante eventum, vel ante prophetiam versu 28. citatam. σαβαώθ) Pro Hebraico της Σ in libro 1 Sam. et in Jesaja σαβαώθ ponitur; in reliquis libris omnibus παντοπράτωρ. Ex quo non infirmam ducas conjecturam, alium interpretem, sive mavis, alios interpretes, duorum illorum, alios ceterorum fuisse librorum. Atque in eodem primo Samuelis libro Scriptura incipit hanc Dei appellationem ponere; quum ejus quasi loco aliae jam antea fuissent adhibitae. Exod. 34, 23. σπέρμα, semen) Denotatur 1) paucitas praesens. 2) copia inde postliminio propaganda. ώς σόδομα, ut Sodoma) ubi nemo, civis, evasit; nullum semen relictum.

v. 30. τl, quid) Ex digressione, quam v. 24. in medio coeperat, revertens, totam rem v. 30.—32. complectitur summatim; et tractationis a v. 6. ad 23. perductae severitatem mitigat, quam mitigationem nemo capiet, nisi qui viam fidei cognovit. Ex hoc denique tono praecedentia dijudicantur. — κατέλαβε, sunt as-

secuta. [Luc. 13, 29. 24.] — πίστεως, fide) v. 33. fin.

v. 31. νόμον δικαιοσύνης, εἰς νόμον δικαιοσύνης, legem justitiae, in legem justitiae) Legem non dixit v. praec. de gentibus: nunc dicit, de Judaeis. estque Ploce: de Justitia legali et evangelica. Dum unam legem persequitur, alteram non assequitur. Convenienter legem justitiae dicit, pro justitia legis. Judaei magis legem, quam justitiam spectabant. νόμος, doctrina, ΠΙΓΙΠ. — οὐκ ἔφθασε) non est assecutus.

- v. 32. ὅτι, quia) scil. persecuti sunt. οὐκ ἀλλ' ως) Lexicon Basileense: ως in comparatione dissimilium geminatur, et eleganter in priore membro subauditur alterum, posteriorique parti ως tantum adjungitur. Exempla ibi subjiciuntur ex Aristotele: nos conferamus Joh. 7, 10. 2 Cor. 11, 17. it. Act. 28, 19. Phil. v. 14.
- Phil. 2, 12.
- ν. 33. ιδού τίθημι ἐν σιών λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου· καὶ πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται) LXX, Εs. 28, 16., ιδού ἐγωὶ ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια σιών λίθον πολυτελῆ, ἐκλεκτὸν, ἀκρογωνιαῖον, ἔντιμον εἰς τὰ θεμέλια αὐτῶν· καὶ ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῆ. Es. 8, 14π καὶ οὐχως λίθου προσκόμματι συναντήσεσθε, οὐδὲ ως πέτρας πτώματι. Talis οὐ καταισχυνθήσεται, non pudeĥet, atque adeo gloriam consequetur. conf. c. 5, 2. 5. Id aeternam salutem connotat. Es. 45, 17.

### CAPUT X.

- v. 1. 'Αδελφοὶ, fratres) Nunc quasi superata praecedentis tractationis severitate comiter appellat fratres. μὲν, quidem) Hanc particulam solet δὲ sequi: sed δὲ v. 2. absorbetur in ἀλλὰ, sed. εὐδοκία, beneplacitum) Lubentissime auditurus essem de salute Israëlis. δέησις, oratio) Non orasset Paulus, si absolute reprobati essent.
- v. 2. ¹) ζῆλον Θεοῦ, zelum Dei) Act. 22, 3. not. Zelus Dei, si non est contra Christum, bonus est. οὐ κατ' ἐπίγνωσιν, non secundum scientiam) Litotes. i. e. cum magna coecitate, congruit mox, ignorantes. Flacius: Judaei habuere et habent zelum sine scientia: nos contra, proh dolor, scientiam sine zelo. Zelus et ignorantia respicitur versu 19.

v. 3. ζητοῦντες, quaerentes) omni modo. — οὐχ ὑπετάγησαν, non subjecti sunt) neque ὑπήπουσαν obediverunt, v. 16. Ὑποταγὴ submittit se τῷ θέλειν divino, voluntati DEL.

v. 4. τέλος, finis) justitiam et vitam, quam lex ostendit, sed dare nequit, tribuens. Τέλος, finis, et πλήρωμα, complementum, sunt synonyma. coll. 1 Tim. 1, 5. cum Rom. 13, 10. itaque conf. cum hoc loco, Matth. 5, 17. Lex hominem urget, donec is ad Christum confugit. tum ipsa dicit: asylum es nactus, desino te persequi, sapis, salvus es. — χριστός, Christus) Subjectum, finis legis: Praedicatum, Christus (scil. τον, qui est) in etc. [v. 6.7.9.] — παντί τῷ πιστεύοντι, omni credenti) Tractatur τὸ credenti, v. 5. s. τὸ omni, v. 11. ss. παντί, omni, ex Judaeis et gentibus. Caput 9. non est includendum in augustiores terminos, quam Paulus hoc lactiori et latiori capite 10. patitur, in quo regnat τὸ omnis. v. 11. seqq.

v. 5. γράφει, scribit) litera occidente. Antitheton v. 6. 8.: dicit, voce vivida. Par antitheton: Moses, in concreto; quae ex fide est justitia, in abstracto. — ὅτι ὁ ποιήσας κτλ.) Lev. 18, 5. LXX, ποιήσετε αὐτὰ, ἃ ποιήσας κτλ.

<sup>1)</sup> γὰρ, enim] Itaque in iis etiam, qui non sunt in statu gratiae, aliquid certe residere potest, quod eos, qui gratia gaudent, compellere ad intercessionem queat. V. g.

v. 6. ή επ πίστεως δικαιοσύνη, quae ex fide est justitia) Metonymia suavissima. i. e. homo justitiam ex fide quaerens. — λέγει, loquitur) secum. — μη είπης) ne dixeris: nam qui ita dicit, is in lege, quod quaerit, non invenit; et quod in evangelio invenire poterat, non quaerit: justitiam videlicet ac salutem, quae et in Christo est, et credentibus praesto est in evangelio. Et tamen ita dicere necessum habet, quisquis tantum illud ex Mose audit: faciens vivet. — παρδία, corde) Fidei tribuitur etiam os; nam illa loquitur: at incredulitas fere mussat. — τίς πτλ.) Deut. 30, 11-14. LXX, δτι έντολή αυτη, ην έγω έντέλλομαί σοι σήμερον, ούχ ύπέρογκός έστιν, ούδε μακράν ἀπό σοῦ έστιν. ούκ εν τῷ οὐρανῷ έστι, λέγων τίς άναβήσεται ήμῶν εἰς τον οὐρανον, καὶ λήψεται ήμῖν αὐτὴν; καὶ ἀκούσαντες αὐτὴν ποιήσομεν. οὐδὲ πέραν τῆς θαλάσσης ἐστὶ, λέγων τίς διαπεράσεται ήμῖν εἰς τὸ πέφαν τῆς θαλάσσης καὶ λήψεται ήμῖν αὐτὴν; καὶ ἀκούσαντες αὐτὴν ποιήσομεν. ἐγγύς σού έστι το δημα σφόδρα. εν στόματί σου και εν τη καρδία σου, και εν ταις χερσί σου, ποιεῖν αὐτό. Ad hunc locum haec quasi parodia suavissime alludit, sine expressa allegatione. Loquitur Moses item de coelo, ut Paulus: sed ille deinde ait, trans mare, pro quo Paulus orationem de abysso dexterrime inflectit, ut e contrario mentionem facere possit resurrectionis Christi ex mortuis. Abyssus est ingens cavitas in globo terraqueo, sub mari simul et sub terra. confer, multis de rebus, Hiob 28, 14. 22. Phil. 2, 10. not. — τίς ἀναβήσεται, quis ascendet) Qui ita dicit, ostendit, se velle, sed negat, se posse ascendere, et, descendere, ut e longinquo petat justitiam et salutem. — τοῦτ' ἔστι, hoc est) Redarguitur perversitas eorum, qui dicunt: quis ascendet in coelum? nam perinde loquuntur, ac si non praesto esset verbum de Domino coelesti, quem os credentis confitetur Dominum, v. 9. et qui volunt salutem inde a coelo deducere, volunt Christum (quippe extra quem salus nulla est) e coelo, unde pridem descendit, deducere: atqui hoc fieri non potest. ergo ne illud quidem. In praesenti hoc est ter adhibetur magna vi.

v. 7. τοῦτ' ἔστι, hoc est) Hoc cum dicere construitur, ut substantivum et adjectivum. Redarguitur autem iterum perversitas eorum, qui dicunt: quis descendet in profundum? nam perinde loquuntur ac si non praesto esset verbum de Christo ex mortuis resuscitato, quem cor credentis resuscitatum agnoscit. eodem versu 9. et qui volunt salutem e profundo terrae petere, volunt Christum (quippe extra quem salus nulla est) e profundo, quod ille semel in resurrectione reliquit, adducere: atqui hoc fieri non potest. ergo ne illud quidem. Itaque credens neque coelum eatenus moratur, neque profundum, rem tam prope habens, quam ipse est sibi. Infidelitas autem fluctuat. vult semper, nec scit, quid velit; quaerit semper, neque invenit quidquam. Itaque profundum cum vertigine intuetur, neque coelum cum lactitia adspicere potest. — χριστον, Christum) Infidelis Christum non suo, id est, Christi nomine aut e coelo aut ex abysso repetit: sed infideli ignoranti nomenclaturam Christi suggerit justitia ex fide hic loquens. q. d. illud, quod tu, o infidelitas, coelum et abyssum movens, ad coelum aut abyssum perfugiens, (ut apud Virgilium est, Acheronta movere,) quaeris, id scito extra Christum nec a me cogitari, nec abs te inveniri posse. v. 4. Est locutio hypothetica. Id, quod fieri non potest, ut a coelo aut ex abysso petatur justitia, procul; removet Paulus: atque ita unum relinquit perfugium, verbum de Christo, quod est in proximo.

v. 8. ἀλλά, sed) Particula h. l. aut habet vim ἐπιτατικήν, uti Matth. 11, 8. 9., aut cadit super ἐγγὺς prope. — ἐγγὺς, prope) Christum non debemus quaerere procul, sed intra nos. Dum enim fides credere incipit, Christus habitat in corde. Quaeritur non ab iis tantum, qui modo incipiunt, sed etiam a proficientibus. Cant. 3, 1. Ps. 105, 3. 4. Hic enim sermo est, ut si justitia fidei secum ipsa colloqueretur. — ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῷ καφδία σου) Sic Hebr. sed LXX addunt, καὶ ἐν ταῖς γεφεί σου. — τοῦτ' ἔστι) Verbum, hoc est verbum fidei, prope est tibi.

v. 9. ἐἀν) si modo. — ὁμολογήσης, confessus fueris) Confessio salvat non per se; alias infantes non possent salvari: sed quatenus fidem includit. — πύριον, Dominum) In hac appellatione est summa fidei et salutis. Qui Dominum fatetur

Jesum, non demum conatur eum ex coelo deducere. — ηγειρεν εκ νεκρῶν, excitavit ex mortuis) Speciale objectum fidei. Qui credit resurrectionem Jesu, non demum conatur eum ex mortuis adducere. v. 7.

v. 10. καρδία, corde) Probatur consequentia a mentione cordis et oris apud Mosen ad fidem et confessionem: quia nempe cor est fidei proprium subjectum, et os confessionis. ideo corde et ore sententias inchoat.

v. 11. λέγει, dicit) c. 9, 33. not. 1)

v. 12. οὐ γάρ ἐστι διαστολή, non enim est differentia) c. 3, 22. Hîc non additur primum Judaeis, ut initio, c. 1, 16. — ὁ γὰρ αὐτὸς, idem enim) c. 3, 29. 30. — Κύριος, Dominus) v. 9. — πλουτῶν) dives, et largus. quem nulls quamvis magna credentium multitudo exhaurire potest; qui nunquam necesse habet restrictius agere.

v. 13. πας ος αν, omnis quicunque) Act. 2, 21. not. Hoc monosyllabon, πας, (omnis,) toto mundo pretiosius, propositum v. 12., ita repetitur v. 12. et 13., et ita confirmatur ulterius v. 14. 15., ut non modo significet, quicunque invocarit,

salvum fore; sed, Deum velle, se invocari ab omnibus salutariter.

v. 14. 15.  $\pi \tilde{\omega} s$ , quomodo) Climax retrograda: qua Paulus ab ulteriore quovis gradu ad citeriorem argumentatur, et hujus necessitatem, tum ex necessitate ipsam existentiam ejus infert. Qui vult finem, vult etiam media. Deus vult, ut homines invocent Ipsum salutariter. ergo vult, ut credant. ergo vult, ut audiant. ergo vult, ut habeant praedicatores. Itaque praedicatores misit. Omnia fecit, quae ad rem pertinerent. Voluntas ejus antecedens est universalis, et efficax.

v. 14. οὖ οὖκ ἥκουσαν) quem, scil. loquentem, in evangelio, v. 15., vel, se

offerentem, non audiverunt.

v. 15. πῶς δὲ κηρύξουσιν, quomodo vero praedicabunt) sc. οί κηρύσσοντες, praedicantes. hoc verbum, uti antecedentia, in futuro positum est, imitatione Joëlis, apud quem extat τὸ invocaverit, v. 13., per prospectum illum ex V. T. in Novum. — καθῶς, sicut) i. e. non defuere nuncii. Esajas in spiritu alacres eorum gressus vidit. — τος — εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθὰ), Es. 52, 7. LXX, ως — ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαθά. — ωραῖοι) ὧρα proprie dicitur de pulcritudine et amoenitate physica. — οἱ πόδες, pedes) eminus: quanto magis ora, cominus. — τῶν εὐαγγελιζομένων, evangelizantium) qui dum loquuntur, Ipse Dominus loquitur. Es. 52, 7. coll. v. 6.

v. 16. ἀλλ', at) Hie demum culpa notatur. — οὐ πάντες, non omnes) Antitheton: omnis. v. 11. ss. Culpa est hominum, speciatim Judaeorum. non omnes, i. e. fere nemo. confer statim, quis? — ὑπήπουσαν) Conf. ὑπὸ in ὑπετάγησαν, v. 3. Etiam ii debuerant et potuerant obedire, qui non sunt obedientes facti. —

λέγει) dicit, mox sub verba v. 15. citata. Vid. Joh. 12, 38. not.

2) v. 17. ἄρα) igitur. Ex prophetae querela de auditorum infidelitate infert, non deesse verbum Dei, et praedicationem, tanquam propriam fidei causam et an-

sam. — ἐξ ἀκοῆς) ἀκοὴ, auditio, et hine oratio, sermo, praedicatio.

v. 18. μη οὐκ ηκουσαν; num non audiverunt?) num facultas audiendi defuit, quando non nisi ex auditu fides est? — εἰς πᾶσαν — ψήματα αὐτῶν) Sic LXX, Ps. 19, 5. In eo Psalmo est Comparatio, et protasis quidem v. 2—7., apodosis autem v. 8. seqq. Inde liquido eadem ratio Praeconii coelorum et evangelii, omnia penetrans, perspicitur. Comparatio nititur maxime allegatione apostolica, nec textui vim infert. — ὁ φθόγγος, sonus) Ps. 19, 5. πρ. Id Aquila olim verterat κανών. conf. omnino 2 Cor. 10, 13. Sua cuique apostolo definita erat regio et quasi provincia, quo vox ejus esset perventura. Sed canon est tantum singulorum: sonus sive sermo, ad cunctam terram pertinet.

v. 19. μὴ οὐκ ἔγνω ἰσραήλ; num non novit Israël?) Sensus est: Israëlem potuisse et debuisse agnoscere justitiam Dei: sed non voluisse. v. 3. Idque ostendi-

ού καταισχυνθήσεται, non pudestet] Injustitia et pernicles pudorem inferunt: gloriam. justitia et salus. V. g.
 ἡμῶν, nostrae] tuorum, inquit, legatorum. V. g.

tur nunc ex Mose et Esaja. Paulus cap. 9-11. frequenter appellat Israëlem, non Judaeos. — πρῶτος μωϋσῆς, primus Moses) Moses, sub quo Israel formam populi accepit, jam tum dixit. — ἐγώ — ὑμᾶς — ὑμᾶς) Deut. 32, 21. LXX, κάγω — αὐτοὺς — αὐτούς. — οὐκ ἔθνει) Latine possis dicere: Ne-gente. Quemadmodum populus deos non-deos secutus est: ita Deus, perfidiam populi ulciscens, populum non populum, populum, qui non habebat Deum, populum Israëli plane dissimilem, suscepit. Sic populi nomen redit non v. 20., sed v. 21. — ἀσυνέτω, insipiente) Sapientia populum facit. Job. 12, 2. Itaque populus insipiens est non gens; populus, qui Deum non novit, est insipiens. ברר est μέσον vocabulum, quo etiam Israël notatur. Epitheton כבל gentes alias notat.

v. 20. ἀποτολμζ) Quod Moses innuerat, Esajas audacter et plane eloquitur. — εύφέθην, inventus sum) praesto fui. Es. 65, 1. LXX, εμφανής εγενήθην τοῖς εμε μή ζητοῦσιν, εύφέθην τοῖς εμε μή επερωτώσιν.

v. 21. όλην, totam) Es. ib. v. 2. LXX, έξεπέτασα τάς χειράς μου όλην την ήμέραν πρός κτλ. Conf. totam diem, c. 8, 36. vid. J. C. Pfaffii, de gratia Dei continua, dissertatio insignis. — ἐξεπέτασα, extendi) Metonymia antecedentis: sinunt me extendere manus, nec veniunt. Vel hoc uno verbo refellitur dogma de duplici voluntate divina, beneplaciti et signi. — ἀπειθοῦντα, non credentem) corde. — avriléyovra, contradicentem) ore. conf. v. 8. seq.

#### CAPUT XI.

- v. 1. Mη ἀπώσατο) num totum abdicavit. Sic Gideon, in fide expostulans, ait: νῦν ἀπώσατο ήμας. Jud. 6, 13. At, οὐκ ἀπώσεται Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ. Ps. 94, (93,) 14. Num abdicavit, inquit Paulus, ita, ut jam non sint populus Dei? Quum c. 10. gratiam erga gentes et defectionem Judaeorum tam graviter exposuit, objici hoc posset. respondet igitur: absit, ut a Deo rejectum dicamus populum ejus: ubi ipsa populi ejus appellatio rationem negandi continet. Illud absit declaratur (1) de praesenti tempore populi offendentis: et nunc esse aliquos, (conf. Act. 21, 20. not.) et crescente deinceps gentium introitu permultos fore, qui credant ex Israël. hi dicuntur reliquiae et electio, v. 5. 7. (2) de futuro: ipsum populum aliquando conversum iri. v. 24. not. — ἐγω, ego) Paulus ab individuo ad genus mavult concludere in bonam partem, quam a genere ad speciem in contrariam partem: ego, persecutor quondam, repelli dignus. Genus, Judaei universi: Species, credentes ex Judaeis (quorum unus erat Paulus in individuo) vel, credituri.
- v. 2. προέγνω) prius agnovit, ut populum sibi proprium. v. 29. ἐν ἡλία, in Elia) in historia Eliae, qui in summis erat angustiis, qui solus sibi videbatur; quum ad majorem paucitatem, quam unquam, venisset Israël. — ἐντυγχάνει) Hesychius, εντυγχάνει, προσέρχεται. conf. Act. 25, 24. 1 Maco. 8, 32.

v. 3. Κύριε, τους προφήτας σου - την ψυχήν μου) 1 Reg. 19, 14. LXX, έγκατέλιπον την διαθήκην σου οί υίοι Ισραήλ, τα θυσιαστήρια σου καθείλον, καί τους προφήτας σου απέκτειναν εν φομφαία, και υπολέλειμμαι έγω μονώτατος, και ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν. Observanda stili apostolici subtilitas: LXX

μονώτατος h. l. ut saepe: Paulus, μόνος.

v. 4. natélinov, reliqui) ne eos occidat Hasaël, Jehu, Elisa. LXX, l. c. v. 18.: παὶ παταλείψω ἐν Ισραήλ Επτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα γόνατα ἃ οὐκ ὧκλασαν γόνυ τῶ βάαλ. Ex verbo reliqui derivatur λεῖμμα reliquiae, v. seq. — ἐμαυτῷ, mihi ipsi) Hoc Paulus addit emphaseos causa, in antitheto ad querelam Eliae de sua solitudine. Dominus novit suos. — Entaniogidious, septem millia) in populo ad miram paucitatem redacto, numerus non parvus, imo ipse totus. 1 Reg. 20, 15. Ex his tota X duntaxat tribuum posteritas propagatur. Hebr. 55 i. e. mere tales, nullo Baslita admixto. Non dico, eadem fuisse individua 1 Reg. 20, 15. et 19, 18., sed par est numerus 7000, in cap. 20, 15., et, circiter 70 post annis, in cap. 19, 18., post Hasaëlem, Jehu et Elisam. conf. 2 Reg. 13, 7. 14. — ανδρας, viros) Viri ma-

xime veniebant in censum, et intererant cultui publico. horum igitur conjuges et liberi accedunt etiam ad septem millia. — τη βάαλ) Femininum, subaudito zluovi, imagini Baal, ad contemtum, in antitheto, viros. Sic LXX quoque Jud. 2, 11. etc. Sub immunitate a cultu Baal continetur immunitas a cultu vitulorum.

v. 5. ov, ergo) Consequentia a V. T. ad N. T.

v. 6. χάριτι, gratia) Alia vis dativi; alia particulae έx cum genitivo. vehiculum potius seu instrumentum innuit, quasi canalem, in sensu puro: haec, magis proprie, causam materialem, principium, fontem. — oun les, jam non) Hoc, quater positum, ostendit vim consequentiae. Absolutum decretum est hoc, quod Deus decrevit: Justos faciam non nisi ex fide, neminem ex operibus. Hoc nemo perrumpet. — γίνεται — ἐστίν, fit — est) Subtilis et apta verborum differentia. Natura quaerit opera: fides agnoscit gratiam supervenientem, γενομένην. sic, έγένετο, Joh. 1, 17. φερομένην χάριν, 1 Petr. 1, 13. — εί δε εξ ξογων, ούκ ἔτι ἐστὶ γάρις· ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκ ἔτι ἐστὶν ἔργον, si vero ex operibus, jam non est gratia: si quidem opus jam non est opus) Ex inciso illo, jam non ex operibus, infertur illud, Israël non est assecutus: et ex hoc inciso, jam non est gratia, infertur hoc, electio est assecuta. Prior pars hujus versus excludit opera; altera gratiam statuit, coll. v. 5. Prior facit protasin; altera apodosin, quae semper est pars magis necessaria, et hoc loco male a nonnullis omissa. Conf. omnino c. 4, 4.5. Eph. 2, 8. 9. Opposite sunt gratia et opus מַלֵּלָה LXX ut plurimum interpretantur ἔφγον. v. gr. Ps. 109, 20. v. 7. η ἐκλογη, electio) praecipue ex Israëlitis. electio, i. e. electi, quis

electi, assequuntur.

- 8. ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ ϑεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμούς τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ ὧτα τοῦ μὴ ἀκούειν) Deut. 29, 4.: καὶ οὐκ ἔδωκε Κύριος ο θεὸς ὑμῖν καρδίαν είδεναι, και οφθαλμούς του βλέπειν, και τα ώτα ακούειν, έως της ήμερας ταύτης. Εε. 29, 10.: LXX, πεπότικεν ύμᾶς Κύριος πνεύματι κατανύξεως, και καμμύσει τους όφθαλμους αὐτῶν κτλ. Adde Matth. 13, 14. not. ἔδωκεν, dedit, justissimo judicio, et dixit eis, habete. — πατανύξεως) Κατάνυξις h. l. notat πάθος ex frequentissima punctione in stuporem desinens. In bonam partem sumitur Act. 2, 37., et saepissime apud scriptores asceticos. Latinis, compunctio. — Fog, usque) Tacita limitatio. 2 Cor. 3, 14.
- √. 9. γενηθήτω αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν, καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ανταπόδομα αὐτοῖς. — σύγκαμψον) Ps. 69, 23. 24. LXX, γενηθήτω — αὐτῶν ένώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον. — σύγκαμψον. - τράπεζα, mensa) שלחן Ps. 69, 23., ubi coll. v. praec. est allegoria. Id est, dum cibum capiunt securi, capiantur. — σπάνδαλον, scandalum) H. l. magis proprie accipitur, ut synonyma laqueus et captio. nam σκάνδαλον, scandalum, est illud mobile tigillum in decipula. Respondet און Psalm. cit. Gradatio: laqueus tenet partem, pedem; captio, totum: scandalum non solum capit, sed etiam laedit. — ἀνταπόδομα, retributionem) Culpa igitur corum intercesserat, non absolutum Dei decretum.

v. 10. σκοτισθήτωσαν — σύγκαμψον) Qui habent oculos obtenebratos, et dorsum incurvatum, sane mralovsi, titubant, v. 11., et ruunt in decipulam.

- v. 11. ἔπταισαν) πταίω proprie de pedum titubatione dicitur. 2. not. Proprietas physica verbi πταίω et de pede et de lingua opponitur significatui morali. — ΐνα πέσωσι) ut caderent plane, cuncti, idque sine instauratione? Locutio adagialis. aliquo modo cecidere, v. 22., sed non prorsus. — τοῖς ἔθνεσιν, gentibus) Ipsum articulum rei gestae habemus Act. 13, 46., ecce. — είς το παραζηλώσαι αὐτούς, ut ad zelum provocarentur) Israëlitae, ad fidem. v. 14. [Fac, Lector, tu quoque quavis re ad zelum provoceris, haud mediocriter valiturus gratia. V. g.] Aliter hoc verbum occurrit c. 10, 19.
- v. 12. ɛl ôl, si vero) Duas partes habet hic versus. prior tractatur v. 13. s. posterior, quanto etc. tractatur v. 23. s. — πόσμου — ἐθνῶν, mundi — gentium)

Mundus connotat qualitatem, παράπτωμα lapsum pristinum; genles, quantitatem sive multitudinem, cui opponitur ήττημα, paucitas. unde το πλήρωμα dicit mox copias Israël abundantes gratia. — ήττημα) paucitas. oppositum πλήρωμα, abundantia. Es. 31, 8., ἔσονται εἰς ήττημα. — πόσω μᾶλλον, quanto magis) Nam ubi multa sunt semina, eorum major est proventus. — το πλήρωμα αὐτῶν, abundantia eorum) Subaudi, erit divitiae gentium. ergo etiamsi Judaei credidissent initio, non exclusae fuissent gentes. Idem verbum, v. 25.

- v. 13. νμῖν) vobis, non ut vos efferamini, sed ut Judaei invitentur. διαπονίαν, ministerium) apostolatum in gentibus. δοξάζω, glorifico) Nempe Paulus amplificat gratiam ethnicis datam, ejusque in ipsos Israelitas reciprocandam abundantiam. Et hîc causam reddit, cur eam gratiam sic amplificet.
  - v. 14. την σάρκα, carnem) i. e. fratres. Es. 58, 7.
- v. 15. γας, enim) Particula cum propositione connectens tractationem. ἀποβολή, jactura) Antitheton, assumtio: sed eo sensu, ut Deus dicatur assumere per gratiam; homines, ἀποβάλλεσθαι, jacturam pati, sua culpa. Super jactura Judaeorum gentes assumtae sunt et gratiam consecutae. v. 30. πρόσληψις) αὐτῶν. Hesychius: πρόσληψις, γνῶσις. Conf. προσελάβετο, c. 14, 3. Τίς concludit a minori ad majus. ἀποβολή, jactura, et πρόσληψις, assumtio, sunt contraria: itaque καταλλαγή, reconciliatio, praemittitur τῆ ζωῆ ἐκ νεκρῶν, vitae ex mortuis, quae multo plus dicit. ζωή, vita) mundi. v. 12. ζωή ἐκ νεκρῶν, vita ex mortuis) id quod multo majus et optabilius. Sensus: vita eorum, qui fuerant mortui. Ez. 37, 3. sa. ita ἐκ, ex, c. 6, 13. 2 Cor. 4, 6. Sermo est de vivificatione totius: ut non sit residua massa mortua. Totius generis humani sive mundi conversio comitabitur conversionem Israëlis.
- v. 16. ή ἀπαρχή, primitiae) patriarchae. άγια, sanctae) Deo dicatae et acceptabiles. conf. v. 15. cum 1 Tim. 4, 4.5. φύραμα, massa) Num. 15, 20. 21., ἀπαρχή φυράματος. ή δίζα, radix) stirps patriarchalis, naturaliter, nec non ut compos circumcisionis et promissionis spectata. Wellero, post Origenem, radix est Christus: rami, etiam patriarchae, ex quibus natae primitiae.
- v. 17. σύ, tu) tu Romane, gentilis. ἀγριέλαιος, oleaster) calamus oleastri. Syneodoche δεινή. [Id nostra etiamnum aetate tristis experientia clamat. Promiscua multitudo, veri christianismi impatiens, ruditate perquam agresti laborat; ne iis quidem exceptis, qui virtutem atque scientiam haud vulgarem ostentant. V. g.] ἐν αὐτοῖς) inter eos: eos non refertur ad τὸ quidam, sed ad ramos in universum. συγκοινωνὸς) Saepe σὺν dicit Paulus de gentibus. Eph. 2, 19. 22. 3, 6. conf. μετὰ, Rom. 15, 10.
- v. 18. μη κατακαυχῶ, noli gloriari contra) Videant, ne glorientur contra, qui negant conversionem Judaeorum. οὐ σὐ, non tu) Subaudi, scito, memento, non te etc.
- v. 19. <sup>(γα</sup>, ut) Haec particula exprimit vim gloriationis. confer autem, propter vos, v. 28., et τῷ, v. 31.
- v. 20. τη ἀπιστία τη πίστει, infidelitate fide) Neutrum (inquit Paulus) absolute. nam si absolute, gloriationi locus esset, quae hic refutatur. fides, Dei donum, demissos faciens. ξστηκας) hunc statum es adeptus et adhuc tenes. oppositum: eos, qui ceciderunt. v. 22. μη ὑψηλοφούνει, ἀλλὰ φοβοῦ) Prov. 3, 7., μη ἴσθι φρόνιμος παρὰ σεαυτῷ, φοβοῦ δὲ τὸν θεόν. φοβοῦ, time) Timor opponitur non fiduciae, sed supercilio et securitati.
- v. 21. μήπως) repete, φοβοῦ. φείσεται) Indicativus, particula μήπως quasi praetermissa, magis categorice sonat. Cum μήπως cel. Baumgartenius legi mavult φείσηται. At Mart. Crusius ΐνα, ώς, ὅπως, μὴ, aliquando cum indicativo futuro poni docet, Gramm. Gr. Part. II. pag. 867., et praeter cetera notat illud Demosthenis, ὅπως τὰ παρόντα ἐπανοςθωθήσεται. Alia exempla collegit Blackwallus in class. sacris, p. 432. ed. Woll. ubi hunc ipsum Pauli locum elegantiae nomine laudat. Certe oratio magis categorica timorem movet.
  - v. 22. χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν, bonitatem et severitatem) Sejugatio gravis.

— ἐπιμείνης, permanseris) Est permanere in bono, hîc: in malo, v. seq. Illud describitur ex parte Dei; hoc, ex parte hominis. Conf. v. 28. 30. s. Non permansit Romanus in bonitate, invecta operum justitia. — ἐπεὶ, alioquin) Fideles possunt deficere et labi. — ἐπκοπήση, excideris) ferro. non modo ἐκκλασθήση, defringeris, ut illi, manu. ¬¬> LXX ἐκκόπτω. Jer. 44, 8. non tamen eo plerumque sensu, quo ἐξολοθρεύω.

v. 23. ἐἀν μὴ, si non) Ergo conversio eorum non erit irresistibilis. — δυνατος, potens) Praecipua objectio esse poterat: quomodo convertentur Judaei, qui tot seculis id agunt, ut se subducant fidei et oracula V. T. a vero Messia deducant et credentibus eripiant? Respondet Paulus: potentiam Deus habet. conf. potens, c. 14, 4. Et hujus potentiae gloriam, cui nemo gentium obniti potest, ostendet. Magnum igitur opus erit! — πάλιν, iterum) non modo minore numero, ut nunc;

sed majore, ut antea, quum essent populus Dei.

v. 24. ἀγριελαίου, oleastro) Magnum discrimen eorum, qui verbum revelatum vel non habent, vel habent; quantum interest inter oleastrum et oleam. — παρὰ φύσιν) plane praeter naturam. nam in re hortensi insitio, quae duas arbores naturae item diversae quidem copulat, calamum, quem fructus sequitur, mitem stirpi silvestri committit: Paulus autem calamum oleastri in oleam dicit insitum esse, ut oleae pinguedinem sequatur. — πόσω μάλλον, quanto magis) Sensim a posse venit ad esse. Sane incrementum sumit oratio. ante Paulus ex prophetis demonstravit, plures esse malos in Israël, quam bonos: nunc item ex prophetis demonstrat, plures fore bonos, quam malos. Atque hoc ille dum expromit, mysterium appellat, aptum ad retundendum fastum gentium, ne putent, partes Judaeorum semper inferiores fore.

- v. 25. μυστήριον, mysterium) Paulus mysteria vocat non semper ea dogmata, quae fidelibus initio sunt necessaria cognitu: sed arcana, multis etiam fidelibus ignota, donec illis ea, fidei charitatisve causa, re cogente, ex Scripturis antehac obsignatis aperirentur. Conf. 1 Cor. 15, 51., et, in re pari, Eph. 3, 3. Mysterium fuerat vocatio gentium: c. 16, 25. nunc item mysterium est conversio Israëlis. [Itaque diversum quiddam innuitur a tali conversione, qualis Pauli temporibus quotidie prostabat. V. g.] Utrumque, magna pars illius mysterii, quod confirmatur Ap. 10, 7. Porro si mysterium est, patienter ferri debent, qui non agnoscunt tam cito; et sperari tempus, quum omnes agnoscent. — 1) φρόνιμοι, prudentes) somniantes, ecclesiam Romanam non posse deficere. Cluverus. Ipsa mysterii appellatio fastum lectorum retundit. Hinc repetitur monitum c. 12, 16., quod jam extat v. 20. not. — ἀπὸ μέρους, ex parte) Molliter loquitur. nam of πωρωθέντες, qui indurati sunt, erant ut arena maris, v. 7. cap. 9, 27. Itaque conversio, quae non erit ex parle, sed omnis Israëlis, v. seq. erit longe abundantissima. Atque interea etiam semper aliqui convertuntur: cui rei fideles semper invigilare convenit. — πλήρωμα, plenitudo) supplementum copiosissimum. antitheton: ex parte. Nulla remanebit gens, cui non praedicatum fuerit evangelium in toto orbe; etiamsi magna pars hominum mala sit mansura. — ɛloklon, ingressa fuerit) Joh. 10, 9. 16. Ingressum hunc multis jam seculis multa sufflaminant, suo tempore perrumpenda, ut plenitudo gentium, pridem vocata, penitus intret: ac tum Israëlis obduratio desinet. Ps. 126, 2. 3. Ad zelum christianum Paulus provocat Israëlitas: idque praesupponit gentes ante Israëlem conversas, et tamen potest per plenam Israëlis conversionem deinde reliqua copia gentium lucrifieri. v. 11. 12. 15. 31. Ez. 39,
- v. 26. καὶ οῦτω, et sic) Non dicit, et tunc, sed majore vi, et sic, quo ipso rò tunc includitur. nempe ipso introitu gentium terminabitur coecitas Israëlis. κας Ισραήλ, omnis Israël) Israël gentibus contradistinctus, de quo v. 25. Dicuntur מלימה espectu eorum, qui periere: sed ipsum Residuum, in se co-

<sup>1) (</sup>va  $\mu\eta$ , ne] Nullum unquam mysterium curiositatis causa considerandum est: humiliatio semper quaerenda. V.~g.

piosum, totum convertetur. Mich. 2, 12. — σωθήσεται) Hoc ipsum Latinus expressit, salvus fieret. non inepte. Sententia haec inest: plenitudo gentium intrabit, et sic omnis Israël salvus fiet. sed ἄχοις οὖ usque dum mutavit verbum prius, εἰσελεύσεται, in εἰσέλθη, manente altero, σωθήσεται. Talia vide notata ad Marc. 3, 27. Sensum expressit Latinus. — ἥξει ἐκ σιών — διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς άμαφτίας αὐτῶν) Es. 59, 20. 21. LXX, καὶ ῆξει ἕνεκα σιών — διαθήκη, εἶπε Κύριος κτλ. Εs. 27, 9. LXX, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν άμαφτίαν αὐτοῦ κτλ. Hebr. et veniet τικό ἀστιν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν άμαφτίαν αὐτοῦ κτλ. Hebr. et veniet τικό ἀστιν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν αμαφτίαν αὐτοῦ κτλ. Hebr. et veniet τικό ἀστιν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν αμαφτίαν αὐτοῦ κτλ. Hebr. et veniet τικό ἀστιν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν αμαφτίαν αὐτοῦ κτλ. Hebr. et veniet τικό ἀστιν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν αμαφτίαν αὐτοῦ κτλ. Hebr. et veniet τικό ἀστιν ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν αμαφτίαν αὐτοῦ κταν ἀφέλωμαι τὴν αμαφτίαν αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν αμαφτίαν αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν αμαφτίαν αὐτοῦ κταν ἀντοῦς, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν αμαφτίαν αὐτοῦς, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν αμαφτίαν αὐτοῦς καν ἀφέλωμαι τὴν αὐτοῦς καν ἀφέλωμαι τὴν αὐτοῦς καν ἀφέλωμα τὰν αὐτοῦς καν

v. 27. αὖτη, hoc) de quo v. praec. — παρ' ἐμοῦ, a me) Ipse faciet. — διαδήπη, testamentum) scil. tum erit, tum expedietur. — τὰς άμαρτίας) peccata, et

ortas inde miserias.

v. 28. ἐχθοι) hostes. Igitur obstinatio Judaeorum non debet allegari in praejudicium conversionis eorundem. Porro dicuntur hostes, active; mox dilecti, passive: (utrumque respectu Dei, non modo respectu Pauli:) malum imputandum homini; bonum proficiscitur a Deo. Sic quoque opponuntur inter se misericordia et infidelitas. v. 30. ss. — δι ὑμᾶς, propter vos) v. 31. 12. 15.

v. 29. ἀμεταμέλητα, quorum non poenitet) Axioma vere apostolicum. Absolutum quiddam significatur: nam Deus non in perpetuum cedet infidelitati populi sui. Poenitudo abscondita est ab oculis Domini. Hos. 13, 14. — χαρίσματα,

dona) erga Judaeos. — κλησις, vocatio) erga gentes.

v. 30. καί) Particulam, obelo quondam a me notatam, recepi dudum 1): et nunc cel. Baumgartenii consensu delector. — ηπειθήσατε, increduli fuistis) Incredulitas cadit etiam in eos, qui ipsi non audivere verbum Dei; quia tamen pri-

mitus id in Patriarchis, Adamo, Noacho, susceperant.

v. 31. ἠπείθησαν, increduli fuerunt) relicti sunt infidelitati suae. — τῷ νμετέρω, vestra) Genitivus objecti, uti τὰ ἐλέη δανίδ. 2 Chron. 6, 42. Τένς Γεν. 106, 4. — ἐλέει, misericordia) Constr. cum ἐλεηθῶσι, misericordiam consequerentur; nam ἴνα, ut, saepe transponitur: et versu 30. incredulitas Judaeorum praecedit misericordium gentium: quare versu 31. misericordia gentium non praecedit incredulitatem Judaeorum eandem. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. — ἐλεηθῶσι, misericordiam consequerentur) misericordiam eam, quae fidem antecedit, nec nisi per fidem, qua retractatur ἀπείθεια, incredulitas, agnoscitur et accipitur.

v. 32. συνέκλεισε) simul conclusit, Judaeos et gentes. conf. Gal. 3, 22. not. Phrasis LXX Int. εἰς θάνατον συνέκλεισε. Ps. 78, 50. — εἰς ἀπείθειαν, in incredulitatem) Eph. 2, 2. Qui vim incredulitatis experti sunt, tandem purius se ad fidem recipiunt. — ἵνα) ut. Res ipsa efficietur. — τοὺς πάντας) universos, cunctos. conf. v. 30. 31. — ἐλεήση, misereretur) Misericordia Ejus ab illis agni-

ta, v. 6.: fide eis ab Ipso donata.

v. 33. & βάθος, o profunditas) Paulus cap. 9. quasi in freto navigarat; nunc, in oceano. profunditas divitiarum describitur v. 35., et respicit ad cap. 9, 23. 10, 12. (quare non debet in epitheton resolvi:) profunditas sapientiae, v. 34.: profunditas cognitionis, v. 34. Conf. de divitiis et sapientia, Eph. 3, 8. not. et Ap. 5, 12. Dignae sunt observatu et collectu differentiae vocum biblicarum. Sapientia dirigit omnia ad finem optimum: cognitio novit finem illum et exitum. — ως, quam) Nemo scrutatur, nemo pervestigat, nisi Ipse. Hîc et v. 34. s. est chiasmus, coll. anteced. et couseq. Profunditas describitur altera parte versus 33. Cognitio ipsa, ut diximus, v. 34., quis enim —: sapientia ipsa aut quis —: divi-

<sup>1)</sup> Conspirat Vers. germ. E. B.

tiae ipsae, v. 35. — τὰ κρίματα, judicia) circa infideles. — aí ôδοί, viae) circa fideles. Gradatio. Viae sunt quasi in plano; judicia, profundiora. ne vias qui-

dem pervestigamus.

v. 34. τίς γάο — εγένετο) Es. 40, 13. LXX, τίς έγνω — καὶ τίς αὐτοῦ σύμβουλος έγένετο; Quis? i. e. nemo; nisi ipse. — γάρ, enim) Sequitur expression scripturae allegatio. In dogmatibus probandis adhibetur formula, scriptum est: aliis in locis saepe ea praetermittitur. c. 12, 20. — vouv Kuglov, mentem Domini) Esajas: את רוח יהודה Spiritum Jehovah. Paulus ponit versionem דּפּיע LXX. Ceteroqui non sunt synonyma דרה et vous. Optima autem est consequentia: nemo capit Spiritum; ergo nemo capit mentem sive sensum Domini. Implicitus est ad SS. Trinitatem respectus. confer, ad το είς αὐτον v. 36., Es. 34, 16. fin. σύμβουλος) Non modo neminem fuisse σύμβουλον, dicit Paulus, sed ne nunc quidem esse posse. σύμβουλος autem est vel particeps consilii, vel certe conscius. nam modo dixit: quis enim novit mentem Domini? Et tamen multi in disceptationibus, v. gr. de ortu mali, quae multo profundiores oeconomiae divinae recessus tangunt, quam haec, quae inter v. 32. et 33. ab apostolo religiose abrumpitur, (multum enim interest inter lapsum multorum angelorum totiusque generis humani, et inter casum Israelitarum,) perinde se jactant, ac si non modo consiliarii Domini, sed etiam quaesitores, patroni, vel judices essent. Scriptura ubique subsistit in eo, quod Dominus voluit, et dixit, et fecit: rationes rerum universalium singulariumve non pandit: de iis, quae nostram superant infantiam, ad aeternitatem remittit fideles, 1 Cor. 13, 9. ss. Ceteros, importunos scrutatores, torquebit et uret sciendi sitis, in aeternum.

v. 35.  $\ddot{\eta}$  ric ark.) Haec verba, apud LXX, Es. cap. cit. v. 14., alii habent; alii non habent. at Job. 41, 2. Hebr. et Vulg. ita habent: Quis ante dedit miki,

ut reddam ei? Omnia quae sub coele sunt, mea sunt. v. 36. εξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ καὶ είς αὐτον, ex Eo et per Eum et in Eum) Denotatur Origo et Cursus et Terminus rerum omnium. conf. 1 Cor. 8, 6. [Porro, έξ αὐτοῦ divitiarum est; δι' αὐτοῦ, sapientiae: εἰς αὐτον, cognitionis. V. g.] ή δόξα, gloria) Divitiarum, Sapientiae, Cognitionis. [Hac doxologia Omnipotentiae simul, Sapientiae et Amoris divini laus continetur, unde vires, intellectum ec beatitudinem hauriunt creaturae. V. g.] — ἀμήν. amen) Verbum finale, in quod affectus apostoli, quum ad suprema venit, desinit.

#### CAPUT XII.

v. 1. Παρακαλώ, hortor) Moses jubet: apostolus hortatur. Solet Paulus hortationes ponere dogmatibus antea tractatis congruentes. Eph. 4. coll. cap. 3. Sic h. l. usus generalis ex tota tractatione continetur v. 1. 2., ut allegationes statim subsequentes demonstrant. Usus speciales, a v. 3. usque ad conclusionem epistolae, ostendimus ad cap. 1, 16. — δια των ολατιφμών, per miserationes) Totum noëma derivatur ex cap. 1 — 5. vocabulum fluit ex antitheto irae, c. 1, 18. nam innuitur hoc loco tota oeconomia gratiae sive misericordiae, ab ira nos eximens, et gentes inprimis ad officium excitans. c. 15, 9. Qui misericordia Dei recte movetur, in omnem Dei voluntatem ingreditur. [At anima irae obsoxia vix quiddam juvatur adhortationibus. Saxum perfundis oleo. V. g.] — παραστήσαι, sistere) In tanto officiorum catalogo Paulus nil earum rerum habet, quae hodie apud Romanenses fere utramque paginam faciunt. παραστήσαι, repetitur ex c. 6, 13. 16. 19. Oblatio viva sistilur; non mactatur. — σώματα, corpora) Antitheton ad nefarium corporum abusum apud gentes. c. 1, 24. Sequuntur enim mox plura antitheta, ejusdem capitis respectu. Corpus plerumque impedit animam: corpus Deo siste; anima non deerit. c. 6, 12. Vid. etiam cap. 7, 4. Hebr. 10, 5. Vice versa, anima magistratui subjecta, etiam corpore parebit. c. 13, 1. — σώματα, λατφείαν, corpora, cultum) Appositio metonymica, corpus et animam innuens. — Ovolav, victimam) peccato mortificato. conf. de hoc sacrificio, c. 15, 16. — Çõσαν, viventem) ea vita, de qua cap. 1, 17. 6, 4. ss. Abominabile est, cadaver offerre. — άγιαν, sanctam) qualem postulat sancta lex. c. 7, 12. — ενάφεστον, bene placentem) cap. 8., maxime v. 8. — τῷ θεῷ, Deo) Constr. cum παφαστῆσαι, sistere. — λογικὴν, rationalem) sincerum, (1 Petr. 2, 2.) respectu intellectus et voluntatis. congruit verbum δοκιμάζειν, v. 2. φρονεῖν κτλ. v. 3. Gentium λατρεία, ἄλογος. c. 1, 18. seqq. 25. Judaeorum confidentia, ἄλογος, c. 2, 3. at Christianus omnia recte reputat, et ex beneficio Dei miserentis colligit officium suum. Verbo illi, quod saepe ponit, λογίζεσθαι, cap. 3, 28. 6, 11. 8, 18., nunc respondet epitheton. λογικὸν γάλα, 1 Petr. l. c. est periphrasis verbi ipsius, Lac verbi: hic vero λατρείας cultus epitheton est λογικὴ, rationalis. "Αδολον dicit Petrus: Verbum est sincerum, et cultus ex verbo est sincerus.

v. 2. μη συσηματίζεσθε — ἀλλὰ μεταμοφφοῦσθε) μοφφη, forma, penitius et perfectius quiddam notat, quam σχημα, habitus. conf. Phil. 2, 6. 8. 3, 21. A forma interna non debet abludere habitus sanctorum externus. — αἰῶνι, seculo) quod totum, neglecta Dei voluntate, suitatem sequitur. — δοκιμάζειν, probare) Hoc quoque pertinet ad illam μοφφην formam novam. Antitheton, c. 1, 28. [Dum quis haeret in antiquitate mentis, voluntatem DEI, utut sagacissimus, probare nescit. Modo haec modo ista defendere conabitur, DEUM sui similem opinatus. V. g.] — 1) καὶ τέλειον, et perfectam) Qui oblationem vivam, sanctam, bene placentem sistit, noscit voluntatem Dei bonam, viva et sancta requirentem, beneplacentem, et, cum profectu fidelium, perfectam. [Perfectam hanc voluntatem indignis modis devitant, qui ea semper exquirunt, quae citra peccatum (ut existimant) perpetrare etiamnum liberum est. Viatorem hi tales agunt, qui non tuto tramite, sed extrema ripa, praeter necessitatem, incedere gestiat. V. g.]

v. 3. λέγω) Flacius: edico. Hoc verbum hortationi subsequenti moratae vim addit imperativi. — γάρ, enim) Docet, quid Voluntas Dei velit. — διὰ τῆς χάριτος, per gratiam) Ipse Paulus exemplum praebet σωφροσύνης, quam commendat: ne videatur temere hac formula, λέγω, edico, qua solus Christus absolute uti potuit, aliis tam ardua praescribere. conf. v. 6. — ὄντι) cuilibet, qui est inter vos, vestri ordinis, fidelis. — ἐν ὑμῖν, in vobis) Multa erant, cur Romani se viderentur efferre posse, et postea se extulerunt. — δεῖ) oportet, pro veritate et officio. — φρονεῖν) sentire, et inde agere. — εἰς) Particula limitat²). — ἐκάστω, unicuique) Nemo debet se unum pro norma habere, ad quam ceteros exigat, et putare, ceteros plane debere tales esse, et idem et eodem modo agere, atque ipsum. — ως) sicut. non plus, v. 5., sed nec minus. v. 6. s. ideo δὲ, autem, adhibetur v. 6. — μέτρον, mensuram) Et fides et fidei mensura est donum Dei. — πίστεως, fidei) ex qua reliqua manant dona: (Cluverus:) et quidem dona sanctificantia et administrantia. Omnium fons est fides, et, in ipso usu, norma. fidei, de qua tractatum capite 1. et seqq. [Sequitur amor, v. 9. V. g.] v. 5. ὁ δὲ καθεὶς) Vid. Marc. 14, 19. not. — μέλη, membra) Eph. 4, 25.

v. 6. ξροντες, habenles) Hoc quoque pendet ab ἐσμέν· est enim apodosis ad v. 4. fin. ἐσμέν autem notat sumus, simulque vergit ad lenem hortationem, uti Gal. 4, 28. not. Inde in singulis partibus hujus enumerationis debet subaudiri imperativus. coll. v. 14. sed ἡθος est, quod Paulus imperativum non saepe exprimit, v. 3. semel praemissum. — χαρίσματα, dona) Haec sunt διάφορα, diversa: χάρις, gratia, una. — προφητείαν, prophetiam) Haec princeps charismatum. vid. Act. 2, 17. 18. 11, 27. 13, 1. 15, 32. 19, 6. 21, 9. 10. 1 Cor. 11, 4. s. 12. seqq. Eph. 2, 20. 3, 5. 4, 11. 1 Thess. 5, 20. 1 Tim. 1, 18. 4, 14. Ap. 1, 3. etc. quibus locis collatis, patet, prophetiam esse charisma, quo mysteria coelestia, interdum etiam res futurae, proferuntur in notitiam hominum, fidelium praesertim, cum explicatione prophetiarum scripturae, quae per communes interpretandi re-

τὸ βέλημα, voluntas] Ob rationes speciales plurimae subinde quaestiones oriuntur, hoc illudve jure flat nec ne? Facilis est decisio iis, quibus DEI voluntas curae est cordique.
 Sed probatione opus est atque intelligentia. Eph. 5, 17. V. g.
 σωφρονεῖν, moderatione uti] Egregia virtus, σωφροσύνη in spiritualibus. V. g.

gulas non posset elici. Non autem adduntur, in hac tam copiosa epistola, cetera, de quibus ad Corinthios: vid. c. 1, 11. et 1 Cor. 9, 2. nott. - xarà, secundum) Repete, habentes, soil donum, prophetiam. et sic deinceps, Sic modo, secundum gratiam. Ut homini datur, sic homo debet administrare. — την ἀναλογίαν της πίστεως, analogiam fidei) Id est, ut Deus distribuit (prophetae cuique) mensuram fidei. v. 3., nam ibi jam hoc attigit Paulus, et eo, interjectis aliis, redit. Etiam 1 Cor. 12, 9. 10. 13, 2. prophetia et fides arcte connectuntur. Petrus 1 ep. 4, 11. eadem de re, ΩΣ λόγια θεοῦ, languam eloquia Dei. Tantundem est, ut si Paulus diceret: sive prophetiam, in prophetia. coll. seqq. ne extra fidem et ultra eam feratur, neve quis ex suo corde prophetet, ultra id quod vidit; ac rursum, ne celet sepeliatve veritatem: quantum vidit et novit et credit, tantum eloquatur. vid. Col. 2, 18. Ap. 1, 2. Exemplum talis analogiae ipse praebet 1 Cor. 7, 25. Erasmus: JUXTA PROPORTIONEM ut intelligas, hoc esse majora dona, quo fides tua fuerit integrior. sic quoque Corn. a Lapide, Piscator, Petrus Martyr. Basilius M. de Spiritu sancto: Omnia implet virtute, solum autem digni eum accipere possunt: neque uno μέτοω modo accipitur, sed κατὰ ἀναλογίαν τῆς πίστεως, ad analogiam fidei distribuit operationem. c. 9. Chrysostomus: quanquam enim gratia est, tamen non simpliciter effunditur: sed τα μέτρα modos ab iis, qui accipiunt, sumens, in tantum influit, in quantum invenerit vas fidei sibi oblatum. Copiose de hoc loco agit Lichtscheid in Tr. Germ. vom ewigen evangelio, p. 60. ss. Ut Paulo hîc, ita Marco Eremitae unum idemque est µέτρον, modus, et αναλογία, analogia, lib. περί των ολομένων έξ έργων δικαιωθήvai, paulo post medium: rerum (negotiorum, rerum agendarum) notitia secundum analogiam exercitii praeceptorum obtingit: veritatis autem (doctrinae salvificae) cognitio, secundum mensurum fidei in Christum. idemque saepe ita vocabulo anclogia utitur. Apud Paulum tamen vox μέτρον magis limitat, ad modestiam, ad vitandum excessum: αναλογία dicit quiddam abundantius, (collatis iis quae sequuntur,) ad vitandum defectum. Omnino in fide, quae creditur, (sic enim vocant Theologi) mirabili analogia congruunt inter se omnia capita; et quivis articulus, de quo quaestio incidit, ad articulos jam firmiter cognitos dijudicari, ad Dictum scripturae liquido explicatum interpretatio ceterorum exigi debet. Estque haec analogia ipsius scripturae et fidei, quae creditur. Sed neque omnia cognoscit unusquisque; neque pari omnia, quae cognoscit, firmitate cognoscit: quae autem firmiter cognoscit, haec ille tenet ea ipsa fide, qua creditur; quare et ipse in prophetando, omnia ad analogiam fidei, qua credit, et ceteri in audiendo, ad analogiam fidei, qua credunt, dijudicare debent. 1 Cor. 14, 29. 37. Hebr. 13, 8.9. 1 Joh. 2, 20. seqq.

v. 7. s. εἔτε, sive) Ploce triplex: Age, quod agis, ut res nomen suum tueatur. Coh. 9, 10. Eadem ratio sententiarum subsequentium 1).

v. 8. μεταδιδούς) διδόναι, dare: μεταδιδόναι, participare, ut se non plane exuat, qui dat. — ἐν ἀπλότητι) uti Deus dat: Jac. 1, 5. simpliciter, abundanter. 2 Cor. 8, 2. [neque privati commodi studio impeditus, neque anxia deliberatione, sitne dignus alter beneficio, et justus in dando modus an servetur? V. g.] — ὁ προϊστάμενος) qui alios curat et in clientela habet. — ἐν σπουδῆ, in studio) Hujus verbi vis late patet. v. 11. 2 Cor. 7, 11. not.

v. 9. ή ἀγάπη, amor) De fide egit a v. 3. nunc de amore. Versus 9. 10. 11. respiciunt cap. 7. versus 12. respicit cap. 8. versus 13. respicit cap. 9. seqq. de communione fidelium Judaeorum et Graecorum. Versus decimi sexti comma tertium iteratur ex c. 11, 25. — ἀποστυγοῦντες — πολλώμενοι, aversantes — adhaerentes) et animo et ejus declaratione, etiam cum periculo et invidia. Explanatur τὸ ἀνυπόποιτος, non simulatus. Labia mea ODERINT malitiam. Prov. 8, 7. Hoc recte annectitur amori. 1 Cor. 13, 6. Verba valde emphatica. Odio mali

<sup>1)</sup> έν τ $\tilde{\eta}$  διαχονία, in administratione] ne quid ultra sibi sumat, neque tamen non satisfaciat officio suo. V.~g.

qui vacat, non amat vere bonum. Ab hoc loco per paria sententiarum incedit oratio. [Sunt homines 1) qui malo patrocinantur et bonum impugnant: 2) qui bonum amant sed malum non ea, qua par est, indignatione aversantur: 3) qui malum fastidiunt, sed frigidius justo bonum fovent: 4) qui malum aversantur et bono adhaerent ita, ut obscurum in eis esse nemini queat. V. g.]

v. 10. φιλόστοργοι, benigni) στοργή, amor spiritualis fratrum. — προηγούμενοι, praevenientes) si non semper gestu et factis, at certe semper animi judicio.
id fiet, si alterius bona, et tua vitia potius contemplere. Virtutes homileticae
sanctorum. Talmudici: Quisquis noverit, quod proximus suus consueverit ipsum

salutare, praeveniat illum salutando.

v. 11. τῆ σπουδῆ — τῷ πνεύματι, studio — spiritu) Sic instruitur vita externa sive activa, et interna sive contemplativa. — τῷ κυρίω δουλεύοντες, Domino servientes) Christo, et Deo, servire debemus. v. 1. c. 7, 6. 14, 18. 16, 18. Act. 20, 19. Phil. 3, 3. Ps. 2, 11., ubi servire et gaudere parallela sunt, ut h. l. [Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. qui lectionem καιρῷ plane debilem, neque apostolo dignam esse ostendit. Not. crit.]

- v. 12. Elnie, spe) Hactenus de fide et amore: nunc etiam de spe. coll. c. 5. et 8. Deinde de officiis erga alios, sanctos, v. 13., persecutores, v. 14., amicos, alienos, inimicos, v. 15. ss. nalgoves, gaudentes) Gaudium verum non modo est affectus et beneficium, sed etiam officium christianum. v. 15. Summa Dei comitas: vult, nos gaudere, et gaudio vitam nostram spiritualem exerceri.
- v. 13. ταῖς χοείαις) τῷ θλίψει. Phil. 4, 14. Romae inprimis magna erat occasio. Memorabile est, Paulum, ubi expresse de officiis e communione sanctorum fluentibus agit, nil tamen de defunctis usquam ponere. διώποντες, sectantes) ut hospites non modo admittatis, sed quaeratis.
- v. 14. διώκοντας, persequentes) Christi causa. καὶ μὴ καταρᾶσθε, neque maledicite) ne animo quidem.
- v. 15. zalosiv, gaudere) Infinitivus pro imperativo, Graecis non infrequens, et hîc moratus. Subauditur hortor ex v. 1. Fletui proprie opponitur risus: sed hoc loco (uti 1 Cor. 7, 30.) gaudium dicitur, non risus, qui Christianis in mundo minus convenit.
- v. 16. τοῖς ταπεινοῖς, humilibus) Neutrum. praecedit enim, alta. συναπαγόμενοι, una abducti) Verbum medium, quo voluntaria συγκατάβασις condescendentia notatur. qui humilis est, eum superbi putant auferri: sed sic auferri bonum est. sic David ablatus est. μη γίνεσθε φρόνιμοι παρ' έαυτοῖς) Prov. 3, 7. LXX, μη ἴσθι φρόνιμος παρὰ σεαυτῷ. [Conf. Rom. 11, 25.]
  v. 17. προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων) Prov. cap. cit. v. 4.
- v. 17. προνοούμενοι καλά ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων) Prov. cap. cit. v. 4. LXX, προνοοῦ καλά ἐνώπιον Κυρίου καλ ἀνθρώπων. καλά, pulcra) Gemma non solum debet esse gemma, sed etiam bene sedere in annulo, ut splendor occurrat in oculos. πάντων, omnibus) Nam multi sunt suspicaces et iniqui. vid. v. seq.
- v. 18. εl, si) Si pote, conditionem facit, et potest construi hoc cum versu 17., quatenus saepe bonae actiones, praesertim si circumspectio desit, minus bonae videri possunt nonnullis. τὸ ἐξ ὑμῶν, ex vobis) limitat. nam, per alios, non semper est possibile. μετὰ πάντων ἀνθφώπων, cum omnibus hominibus) quorum maximus Romae confluxus. Nemo homo ita ferus est, ut non erga quosdam humanus sit: atqui erga omnes pacati, lenes, mites esse debemus. Phil. 4, 5. 2 Tim. 2, 24. Tit. 3, 2. [Semel quandoque iterumque res tibi per omnem vitam cum homine aliquo intercedit: quocum prouti agis, sic te ipsum deinceps tuamque universam agendi rationem aestimat. V. g.] εἰρηνεύοντες, pacem habentes) c.' 14, 17. 19.
- v. 19. ἀγαπητοὶ, dilecti) Hac appellatione mitigat iratos: eamque saepe adhibet in adhortationibus ex sensu gratiae divinae erga hortantem et erga hortandos fluentibus. conf. v. 1. δότε τόπον, date locum) Qui se ipse ulciscitur, in

ea, quae sunt irae Dei, involat. — vỹ ỏợyỹ) irae illi, de qua in scripturis tam multa dicuntur; id est, irae Dei, quae sola justa est, et sola meretur ira dici. Ellipsis religioss. 2 Chron. 24, 18. — Euol, mihi) scil. esto. Deut. 32, 35.: ήμέρα έκδικήσεως ανταποδώσω. — έκδίκησις, ultio) Intulit hine Paulus: ποπ vos ipsos ulciscentes. ἐκδικεῖν, jure exigere, exsequi totam litem. — ἐγοὶ ἀντακοδώσω, ego reddam) i. e. hoc mihi relinquite. [Facile omnem haec consideratio vindictae cupiditatem supprimit. Fac, adversarium tuum non meliorem, te ipsum non pejorem esse opinione tua: iste tamen aut consequetur tandem gratiam divinam, aut non consequetur. Si consequetur; injuriam tibi quoque illatam, vel te non superstite, agnoscet profecto; quo casu accessu ad DEUM prohibere illum simultate tua haud, spero, gesties, sed quavis potius ratione precibus eum tuis juvare. Si non consequetur; DEUS certe propter culpam, qua eum tu liberas, pro sua, supremi judicis, parte grave supplicium ab eo sumere nequaquam negliget. V. g.] — λέγει πύριος, dicit Dominus) Formula prophetica: qua non usi sunt apostoli, nisi in citandis prophetis. quia alia ratio theopneustiae est in prophetis, alia in apostolis.

v. 20. ἐἀν οὖν πεινῷ — ψώμιζε — αὐτοῦ) LXX, Prov. 25, 21. s. ἐἀν πεινῷ — τρέφε — αὐτοῦ, ὁ δὲ πύριος ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ σοι ἀγαθά. Formulam seriptum est magis adhibuere apostoli ad dogmata, quam ad mores. — ἐχθρος, kostis) Id inprimis valet de hoste acerbo et vehementi. — ψώμιζε, ciba) manu tua. Sic LXX, 2 Sam. 13, 5. Sic vel ferreus hostis mitigabitur. — ἄνθραπας πυρὸς, carbones ignis) Omnis vindictae finis est, ut hostem poeniteat sui: ut hostis se tradat in potestatem ultoris. Utrumque facillime consequetur, qui hostem benigne tractaverit. Utrumque describitur hac phrasi insigni. urit enim quam maxime poenitudo illa. 4 Esr. 16, 54. et hostis fit ultoris proprius libenter. habebis illum ad nutum. — ἐπὶ τὴν πεφαλὴν αὐτοῦ, super caput ejus) id est, super ipsum,

totum, ea quidem parte, qua maxime sentiet.

v. 21. μή νικῶ, ne vincaris) νικῶ, medium. Quos mundus victores putat, revera vincuntur. — κακοῦ) a malo, hostis tui, et naturae tuae. — νίκα, vince) Fortis est, qui ferre potest. — ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακον, bono malum) Sic quoque c. 13, 8. s. unde amoena connexio.

#### CAPUT XIII.

- v. 1. Masa, omnis) Ad Romanos, quorum urbs erat sedes imperii, copiosissime scribitur de magistratu: idque vim habet apologiae publicae pro religione christiana. Quae etiam causa esse potuit, cur Paulus in hac tam longa epistola, nonnisi semel, et quidem post hanc demum ipsam apologiam, appellationem regni Dei, alias tam solennem, adhibeat. c. 14, 17. nam pro regno, gloriam appellat. conf. tamen Act. 28, 31. not. Nemo mortalium non debet esse sub magistratu; poenas daturus, si malum fecerit. v. 4. — ψυχή, anima) Corpora Deo sistenda dixit c. 12, 1., animas praesupponens: nunc animas magistratui subditas esse vult. Anima est, quae vel bene vel male operatur, c. 2, 9., et mali operis formido sunt imperantes. Nobilitas hominis, non tollit obsequium. - έξουσίαις ύπερεχούσαις) έξουσία ab είμι, ύπερέχω ab έχω· esse prius est, quam habere. ὑπερεγούσαις continet actiologiam. 1 Petr. 2, 13. Gall. Souverain. υποτασσέσθω) Antitheton, αντιτασσόμενος, v. 2. Conjugata, τεταγμέναι, διαταγή. subjicitor: monitum, Judaeis inprimis necessarium. — ¿ξουσία, potestas) ¿ξουsla dicit munus magistratus in abstracto: al δè έξουσίαι, v. 2., imperantes, in concreto. ideo de emiratico interjicitur. Illa facilius agnoscitur esse a Deo, quam hae. De utrisque affirmat apostolus. Omnes a Deo sunt, qui generatim omnes instituit, et singulas sua providentia constituit. — εἰμη ἀπὸ) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l.
- v. 2. διαταγῆ, ordinationi) Abstractum, quo concretum connotatur. Sic 1 Petr. 2, 13. πτίσις, creatura, abstractum, simul complectitur v. gr. regem in

concreto. — ἀνθέστηκεν) Praeteritum: id est, eo ipso resistit. — κοίμα) judicium divinum, per magistratum. — λήψονται, sument) Dum potestatem alienam

sumunt, sua sponte judicium sument. Mimesis.

v. 3. οὐκ — ἀγαθῶν, ¹) non — bonorum) Id tractatur mox, vis — in bonum. — κακῶν, malorum) Id tractatur v. 4. si — patranti. Mala patrant inprimis etiam rebelles. Sic enim, initio versus, propriam vim retinet. — θέλεις, vis) Omnes quodammodo volunt, sed non perinde se gerunt. — μὴ φοβεῖσθαι, non timere) Alius timor praecedit malas actiones, et ab iis deterret: hic manet. v. 7. alius sequitur malas actiones: et ab hoc timore liberi sunt, qui bene agunt. — Επαινον, laudem) 1 Petr. 2, 14. cum praemio. conf. 1 Cor. 4, 5.

v. 4. Θεοῦ γὰς, Dei enim) Anaphora. Divinae providentiae vestigium, quod etiam mali in magistratu constituti bona fovent, mala ulciscuntur. — 2)σοὶ, tibi) Elegantissime hoc ponitur, tibi, de bene agente: at de male agente, indefinite τῷ dicitur. — εἰς) quod attinet ad bonum, utile. — τὸ κακὸν, malum) Bonum huic malo oppositum notatur v. 3., non v. 4. — φορεῖ) gestat, non modo φέρει,

gerit: ex divino instituto.

- v. 5. ἀνάγκη) Hoc in aliquot mss. deesse notat cel. Baumgartenius. Non nisi in graeco-latinis deest: qui ubi nullos codices Graecos consentientes habent (uti etiam accidit c. 1, 19.) indigni sunt nomine manuscriptorum. Hoc non contentionis causa moneo; sed quia eum de N. T. Graeco bene mereri perspectum habeo, qui bilinguium codicum auctoritatem quovis loco imminuit. διὰ τὴν ὀργὴν, propter iram) quae male agenti imminet. v. 4. Patet hine altera connexio hujus capitis cum praecedenti, ubi vide v. 19., irae. διὰ τὴν συνείδησιν, propter conscientiam) quae bonae actionis laudem exspectat a ministro Dei v. 3.
- v. 6. λειτουργοί, ministri) Iisdem appellationibus ministerium et magistratus ornantur. sic v. 4., διάπονος. Conf. Es. 44, 28. Jer. 25, 9. προσπαρτεροῦντες, perseverantes) Utinam id omnes recte facerent.
- v. 7. ὀφειλάς) debita. τῷ) Concisa locutio, uti 2 Cor. 8, 15. not. φόρον, τέλος) in re. φόρος, genus: τέλος, species. φόβον, τιμὴν, timorem, honorem) animo et verbis gestibusque. φόβος, respect, major honoris gradus.
- v. 8. μηδενὶ, nemini) Ab officiis erga magistratus transit ad officia generalia, mutua. ὀφείλετε, debete) Incipit nova pars adhortationis. ἀγαπᾶν, amare) Debitum immortale. Cant. 8, 7. fln. Si amabitis, nil debebitis. nam amor implet legem. Amare, libertas est.
- v. 9. οὐ μοιχεύσεις, non committes adulterium) Paulus liberiore ordine praecepta recenset. οὐ ψευδομαρτυρήσεις) Hoc a Paulo repositum esse, ego non arbitrabar: arbitratur autem, Whitbium conferri oportere scribens, cel. Baumgartenius. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. s) εξ τις ετέρα, si quod aliud) v. gr. honora patrem. ἐντολή) ἐντολή, praeceptum, pars: νόμος, lex, totum. λόγφ, sermone) brevi, facili. ἀνακεφαλαιοῦται) summatim continetur; ita, ut etiamsi de praeceptis specialibus non cogites, tamen nil cuiquam eorum contrarium committas, amore praeditus. conf. impletur, Gal. 5, 14. item, pendet, Matth. 22, 40. ως σεαυτόν.) Sic Seidelianus cum aliis. Alii, ως ξαυτόν. approbante cel. Baumgartenio. Ego sigma unum pro duobus scriptum censueram. Qui morem librariorum norunt, facile assentientur. Exempla dedi in Appar. crit. p. 383.
- v. 10. nandr oun, malum non) Pleraque autem officia in negativo consistunt, aut certe, ubi nemo laeditur, officia positiva sua sponte et cum voluptate pera-

Lectionem — τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ, ἀλλὰ τῷ κακῷ, praefert margo Ed. 2. et Vers.

<sup>2)</sup> διάκονός ἐστιν, ministra est] Eadem verba de magistratu Paulus adhibet, quibus evangelii ministerium alias exprimit. Ita et v. 6. V. g.

8) Habet incisum Vers. germ., memoriae potius lapsu, opiner, quam crisi mulata. E. B.

guntur. Ubi verus est amor, ibi non committitur adulterium, furtum, mendacium, cupiditas. v. 9. 1)

- v. 11. καὶ τοῦτο, et hoc) so. agite, ea, quae a c. 12, 1. a. maximeque a c. 13, 8. extant. — καιρον) tempus, gratiae plenum. c. 5, 6. 3, 26. 2 Cor. 6, 2. - ω̃οα, hora) sc. est. Arctum temporis spatium definit. korae ratio habetur ad surgendum. — ηση, jam) sine mora. mox, νῦν, in praesenti. — ἐξ ὕπνου, ex somno) Dilucescit, quum homo fidem accipit: et tum somnus cedit. Surgendum igitur, ambulandum, opus faciendum, ne somnus iterum obrepat. Paraclesis evangelica semper PLUS ULTRA tendit: et praesentis status vetustatem praesupponit in comparatione ad ea, quae sequi debent, noviora, Salutis propinquitati respondentia. — ήμων) Constr. cum έγγυς, quod continetur in έγγυτερον, potius quam cum σωτηρία. namque semper alias aut salus Dei dicitur, aut salus absolute, non salus nostra. conf. de hac propinquitate salutis, Gal. 3, 3. 5, 7. Utroque loco supponit apostolus, cursum Christiani semel coeptum subinde amplius progredi et propius ad metam pervenire. Pridem scripserat Paulus ad Thessalonicenses utramque epistolam. ergo quum de propinquitate salutis scripsit, considerate scripsit. conf. 1 Thess. 4, 15. not. Observa: alibi dicit, nos saluti esse propinquos, Hebr. 6, 9., at hic salutem, tanquam diem, nobis esse propinquam. Qui bene coepit, non debet deficere prope metam, sed proficere. — ή σωτηρία) Salus, in adventu Domini consummanda, quae est meta spei, a. 8, 24, et finis fidei, 1 Petr. 1, 9. Mentio salutis repetitur ex cap. 5. et 8. [Atque ex illa tota tractatione haec adhortatio deducitur, tanto brevior, quanto ista prolixior fuit. V. g.] — η οτε επιστεύσαμεν) quan tum, quan initio credere coepimus, et viam c. 1—4. descriptam ingressi sumus. sic, πιστεύειν, fidem suscipere, Act. 4, 4. 32. et passim. [Qui semel bene coepit, is ad salutem subinde propius accedit, vel salus ad ipsum, ut h. l. dicitur, accedit propius. Praeter exspectationis alacritatem non habet, quod magnopere curet. V. g.]
- v. 12. ή νὐξ) nox vitae hujus caliginosae, προδκοψεν, ad summa venit: dies salutis plenae appropinquavit, dies Christi, dies novissimus, Hebr. 10, 25., cujus diluculum est totum hoc tempus interjectum inter utrumque adventum Domini. Loquitur Paulus, ut ad expergiscentes, qui non statim capiunt confinium noctis et diei. Qui pridem expergefactus est, ipse novit, quota hora sit. Sed cui demum dici debet, non amplius nox est, dies appropinquavit, is intelligitur spectari ut talis, qui nunc demum expergiscitur. ἔργα, opera) quae vel jacentes patrant: armorum nomine indigna. conf. Gal. 5, 19. not. Accedit, quod opera ab internis veniunt: arma aliunde suppeditantur. nox ne vestes quidem habet; dies, etiam arma. ὅπλα, arma) Hoc repetitur ex cap. 6. arma, quae expeditos decent; ut thoracem et galeam. 1 Thess. 5, 8.
- v. 13. ²) εὐσχημόνως) bono amictu. κώμοις καὶ μέθαις, comessationibus et ebrietatibus) in nosmet ipsos. κῶμος, comessatio, convivium lascivum, cum saltatione et vario tumultu. Sap. 14, 23. 2 Macc. 6, 4. κοίταις καὶ ἀσελγείαις, cubilibus et lasciviis) cum aliis. ἔριδι καὶ ζήλω, contentione et aemulatione) contra alios. In v. 13. 14. est chiasmus: α non comessationibus β non contentione et aemulatione: γ sed induite, in amore, Dominum Jesum Christum, δ et non in cupiditates. Correspondent β et γ, α et δ.
- v. 14. τον) Hic summatim continetur omnis lux et virtus N. T. ut omnis salus. [nullo vitio non excluso. V. g.] 1 Cor. 6, 11. ἰησοῦν χριστὸν, Jesum Christum) c. 6, 8. s. σαρκὸς, carnis) Respicitur caput 7. et 8. πρόνοιαν, curam) Cura carnis nec vetatur hoc loco ut mala, nec ut bona laudatur; sed ut

<sup>1)</sup> cvv, igilur] Amor per se non extinguitur: enimvero bene agere, nisi malo aliquo remoram patiatur, nunquam cessat. Hinc ex mali fuga impletio legis, quae et bonum continet, derivatur. V. g.

derivatur. V. g.

2) ως ἐν τμέρς, tanquam in die] Qualis in die novissimo spectari cupis, talem nunc fac te geras. V. g.

medium quiddam, et tamen quodammodo suspectum, in ordinem redigitur et munitur contra pericula. Πρόνοια praevia cura carnis opponitur spei sanctae. — ἐπιθυμίας, cupiditates) voluptatis et iracundiae. coll. v. 13. [et c. 6. 7.]

# CAPUT XIV.

- v. 1. 'Ασθενοῦντα') Participium lenius est, quam ἀσθενῆ, infirmum, adjectivum. πίστει, fide) Adhuc apostolus omnia ad fidem refert. προσλαμβάνεσθε, assumite) Idem verbum v. 3. cap. 11, 15. 15, 7. Philem. v. 17. [Utrisque, Judaeis et gentibus, per fidem obtigit salus: itaque neutra pars alterutram impedire debet, sed utraque alteram juvare. V. g.] μη εἰς; non in) Qui alterum urget ad idem agendum, quod ipse agit, videtur eum assumere; sed tum assumit ita, ut διαλογισμοὶ cogitationes ejus in διαπρίσεις dubitationes impellantur, ut nequeat in suo sensu πληροφορεῖσθαι, pleno cursu ferri. τῷ διαπρίνειν opponitur τὸ ἀδιαφορεῖν. dubitationes cogitationum appellat: nam dubitantes plura cogitant, quam loquuntur.
- v. 2. πιστεύει, credit) Hoc verbum in praedicato sonat expressius: participium ἀσθενῶν quasi dissimulat infirmitatem edentis olera. λάχανα, olera) cibum (prae carnibus, v. 21.) certissimae libertatis. Gen. 9, 3.
- v. 3. αὐτὸν, illum) qui edit in fide. προσελάβετο, assumsit) v. gr. ex gentibus.
- v. 4. σὐ) tu, infirme. τίς εἶ) quis es, qui tantum tibi sumas? ἀλλότριον οἰκέτην, alienum servum) Hunc, alio respectu, fratrem tuum appellat, ut proposito convenit. v. 10. κυρίφ, Domino) Christo. v. 6. s. 9. s. 14. s. 18. στήκει, stat) etsi tibi, o infirme, non ita videtur. σταθήσεται δὲ, statuetur vero) si ceciderit; statuetur, firma cognitione. δυνατός γὰρ, potens enim) Saepe a posse ad esse, in operibus divinae gratiae, valet consequentia; contra eos praesertim, qui aliter judicant; pro iis, qui sunt infirmi.
- v. 5. πάσαν ήμέραν) πάσαν ήμέραν κρίνει ήμέραν, omnem diem judicat diem, omni tempore ex aequo benefaciendum esse judicat. ίδίω νοί) sua, non aliena. νοῦς non significat sententiam mentis, sed mentem. πληφοφορείσθω, pleno cursu feratur) i. e. quilibet agat, et alter eum agere sinito (haec vis Imperativi, uti v. 16.) pro suo judicio, sine anxia disceptatione, cum hilari obedientia. conf. v. 6. Non est sermo praecise de intellectu. nam haec duo contradictoria: licet edere, non licet edere, non possunt esse simul vera; et tamen potest aliquis, qui vel hoc vel illud statuit pleno cursu ferri in sua mente, sicut cymba potest vel in angusto canali, vel in spatioso lacu inoffensum habere cursum.
- v. 6. εὐχαριστεῖ γὰρ καὶ εὐχαριστεῖ, gratias enim agit et gratias agit) Gratiarum actio omnes actiones, quae eam non debilitant, extrinsecus diversas, sanctificat. 1 Cor. 10, 30. Col. 2, 7. 3, 17. 1 Tim. 4, 4. Majorem tamen vim habet enim, quam et. nam gratiarum actio conjunctior est cum esu, quam cum suspensione esus; et in eo, qui edit, fidei, illius etiam, de qua v. 22. et conscientiae certae; in eo, qui non edit, non fidei quidem illius, de qua v. 22. sed tamen conscientiae inoffensae, et fructus et criterium et quodammodo causa est. καὶ εὐχαριστεῖ, et gratias agit) pro oleribus. v. 2.
- v. 7. ήμων, nostrum) fidelium. nam ceteri sibi vivunt et moriuntur. ξαυτώ, sibi ipsi) Wellerus: Nemo sibi ipsi debet vivere, neque formaliter, ut sui juris existens sua juxta desideria vitam instituat: neque materialiter, quod se contentus sibi blandiri velit: neque finaliter, ut vitam ad voluptates referat. ζή, ἀποθνήσκει, vivit, moritur) Eadem ars moriendi, quae vivendi.
- v. 8. τῷ κυρίφ, Domino) Divina Christi majestas et potestas. ἔσμεν) sumus, non modo esse incipimus.
- v. 9. καὶ ἀπέθανε καὶ ἔζησεν, et mortuus est et revixit) Hoc congruit cum antecedentibus et consequentibus. καὶ ἀνέστη legit cel. Baumgartenius, et verisimilitudinem omissionis per librarios allegat: sed nullam verisimilitudinis causam

affert. Mihi adjectio ex hac fit verisimilis, quod notissimam locutionem de Christo, ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, 1 Thess. 4, 14. librarii facillime arripuerint: quo facto alii και Εζησεν omiserunt, alii tamen id quoque retinuerunt, et quidem vel primo loco posuerunt, ut apud Iren. l. III. c. 20.; vel medio, ut apud Syrum; vel tertio, ut apud Chrysos!omum, qui tamen in exegesi τὸ καὶ ἀνέστη ipse praeterit. Whitbius, quem Baumgartenius conferri oportere scribit, se ipsum refutat: nam ait, ἀπέθανεν et νεκρών, Εζησεν et ζώντων inter se respondere, (ut etiam Origenes observat, c. Cels. p. 108. ed. Hoesch.) avécry ad quod respondeat, nil reperit. Testimonia patrum, ab illo allegata, in Apparatu expedivi. Lectio Egysev firma est; ανέζησεν multo debilior. — νεκρών, mortuis) Morientes et mortui Domino gaudent Jesu, qui mortuus est, et mortem peremit, et diabolum devicit. Hebr. 2, 14. — ζώντων, viventibus) Viventes et reviviscentes triumphant cum Goële vivo. Deus vivens est Deus viventium. Matth. 22, 32. Christus redivivus est Dominus reviviscentium. Paulus ponit hîc, v. 7. 8. hanc vitam ante mortem; et in v. 9. per gradationem, post mortem illam vitam, uti cap. 8, 38. coll. v. 34. Christus, inquit, mortuus est, ut morientibus dominaretur: Christus revixit, ut viventibus dominaretur. Christus mortuus est: ergo mors (actus, sive potius passio moriendi et status mortis) ab Ipso nos non divellet. Christus est resuscitatus: ergo vita (futuri seculi) ab Ipso nos non divellet. Dominium Christi in mortuos tollit psychopannychiam, contra quam etiam argumenta solida fluunt ex apparitione Mosis et Eliae, Matth. 17, 3. ex resurrectione sanctorum, Matth. 27, 52. s., ex spe Pauli etc. Phil. 1, 23. 2 Cor. 5, 8. Hebr. 12, 23. Addatur sigillum V, Apoc. 6, 9. not. et οχλοι beatorum, Ap. 7. et 14. etc. A judicio de iis, qui foris sunt, ipsi apostoli abstrahebant 1 Cor. 5, 12. Status merendi (verbo in utramque partem late sumto) sine dubio non ultra hanc vitam extenditur. Ab articulo mortis dependet hominis conditio in omnem aeternitatem, quanquam, sine hominis cooperatione, diversi gradus existere possint. Conf. Luc. 16, 9. 22. 25. Joh. 9, 4. (coll. Koh. 9, 10.) Gal. 6, 10. 2 Tim. 4, 6. 8. Tit. 2, 12. fin. Ebr. 3, 13. 6, 11. fin. 9, 27. Ap. 2, 10. Rom. 8, 23. etc.

v. 10. où dè, tu vero) tu, infirmior. Cum hoc apostolus hactenus egit: nunc alloquitur etiam firmiorem, aut etiam tu. — nelveis, judicas) Qui judicat, genua sibi reapse flecti postulat. — 1) è condevers, nihil facis) animo et facto.

- v. 11. γέγραπται, scriptum est) Christus est Deus. nam dicitur Dominus et Deus: Ipse est, cui vivimus et morimur: Ipse jurat per se ipsum. ζω έγω, λέγει πύριος· ὅτι παὶ πᾶσα γλώσσα έξομολογήσεται τῷ Θεῷ) Εs. 45, 22. s. LXX, ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς παὶ οὖπ ἔστιν ἄλλος ὅτι παὶ ὀμεῖται πᾶσα γλώσσα τὸν Θεόν. 2)
  - v. 12. 8) δώσει, dabit) Lenis adhortatio: nemo involet in partes judicis.
- v. 13. κρίνατε, judicate) Pulcra mimesis ad id, quod praecedit, jam non judicemus. [Industria opus est ea in re. V. g.] πρόσκομμα, offendiculum) si cogatur frater idem facere, v. 20. σκάνδαλον, scandalum) si idem vos aversetur ob factum.
- v. 14. Ev zvolo lygov, in Domino Jesu) Ex facie Christi resolvuntur optime et certissime omnes casus. novi et persuasus sum, rara verborum consociatio, sed huic loco apta, ad confirmandum, adversus ignorantiam et dubitationem.
- v. 15. δε, sed) Antitheton. Non solum fides, v. 14. sed etiam amor adesse debet. διὰ βρῶμα) μείωσις. conf. Hebr. 9, 10. 12, 16. 13, 9. λυπεῖται, contristatur) Oppositum v. 17. gaudium. οὐπ ἔτι, jam non) Proponit sibi aliquem in amore stantem: et innuit, nunquam ex oculis dimittendum esse amorem. Amor et gaudium, non amor et tristitia, conjuncta sunt. κατὰ ἀγάπην, secundum amorem) Hinc patet connexio versus primi cum cap. praec. v. 8. τῷ

3) περί ξαυτοῦ, de se ipso] non de alio quoquam. V. g.

τοῦ χριστοῦ, Christi] DEUS judicabit per Christum. c. 2, 16. V. g.
 ἐξομολογήσεται, conflebitur] Serio. DEI juramento respondet juramentum fidelium.

βρώματί σου, cibo tuo) Ne pluris feceris tuum cibum, quam Christus vitam suam.

— μη ἀπόλλυε, ne perdas) 1 Cor. 8, 11. Perire potest etiam verus frater, pro quo Christus mortuus est amantissime.

v. 16. μη, ne) Bonum fidelium est libertas, 1 Cor. 10, 29. 30. ex privilegiis regni Dei fluens. Hujus libertatis abusui opponitur servitus generosa. v. 18. Apud patres etiam S. Coena appellari solita est τὸ ἀγαθὸν, bonum, ut docet Suicer. Observ. sacr. pag. 85. quod quidem ab hoc ipso Pauli loco non alienum est, qui 1 Cor. 10, 16. s. eadem de re scribens, argumentum sumit a S. Coena. Sub bono fidelium comprehenditur. Dicit autem τὸ ἀγαθὸν, bonum, ad ostendendam indignitatem blasphemiae, quae committeretur vel ab infirmis, libertatem firmiorum pro licentia habentibus, vel etiam ab aliis.

v. 17. ή βασιλεία τοῦ θεοῦ, regnum Dei) Regnum Dei est, quum homo est in potestate Dei. sic 1 Cor. 4, 20. — βρῶσις καὶ πόσις, esus et potus) Non consistit in strenuo et securo usu libertatis, v. gr. ad cibum et potum. — δικαιοσυνη, justitia) respectu Dei. Tria hujus descriptionis momenta summam totius epistolae attingunt, ordine. Unica est fidei et vitae, extra articulum de justificatione peccatoris, justitia. — εἰρήνη, pax) respectu proximi. conf. c. 15, 13. — χαρὰ, gaudium) respectu nostri. conf. c. 15, 13.

v. 18. ἐν τούτοις, in his) sive edat, sive non edat. ἐν τούτω, Alex. et alii, Lat. Non habet singularis τούτω, quo referatur. Ortus esse potest ex alliteratione ad τῷ subsequens. — εὐάρεστος — δόκιμος, bene placens — probatus) Id agit, unde Deo placeat, et hominibus sese probet probarique ab hominibus debeat: probatus etiam iis, quibus non studet placere.

v. 19. εἰρήνης, οἰποδομῆς, pacis, aedificationis) Haec duo valde sunt conjuncta. Theologia per se est pacifica, et ad aedificandum comparata. Polemica minus directe facit ad aedificationem, etsi iuterdum adjungi debet. conf. Nehem. 4, 17.

v. 20. μη κατάλνε, noli dissolvere) Tristes iique magni effectus unius peccati esse possunt. v. 15. — ξυεκεν βρώματος, ob escam) rem minimam. — τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, opus Dei) rem maximam: opus, quod Deus struit intus in anima, per aedificationem, et in ecclesia, per concordiam. [Fides praecipue innuitur. Joh. 6, 29. V. g.] — κακὸν, malum) τὸ edere, supple ex consequentibus. non dicit κακὰ, mala. — διὰ προσκόμματος, per offendiculum) ita ut edendo offendatur alter.

v. 21. μηδὲ, ἐν ὁ) neque scil. edere, bibere, facere quidquam, in quo etc. — προσπόπτει) impingit et vulneratur, adductus ad te imitandum temere, cum jactura justitiae. Ut differt justitia et gaudium, sic differt jactura utriusque. — σπανδαλίζεται, scandalizatur) irretitur et impeditur, abhorrens ab actione tua, cum jactura pacis. — ἀσθενεῖ) infirmus fit, vel certe manet; 1 Cor. 8, 9. s. viribus internis defectus, et haesitans inter imitationem et horrorem, cum jactura gaudii. conf. v. 17. ১৯১ LXX ἀσθενεῖν.

v. 22. πίστιν, fidem) de puritate cibi. — σεαυτον — θεοῦ, te ipsum — Deo) Antitheton duplex, ad proximum: uti c. 15, 3. — ἔχε, habe) Fundamentum verae prudentiae et dissimulationis. — μαπάφιος, beatus) Haec verba usque ad finem capitis habent antitheton. c. 15, 1. autem. — πρίνων, judicans) Contraria: judicare et probare. quibus combinatis exquisite describitur conscientia dubitans, ubi homo rem probat, et tamen suam actionem judicat.

v. 23. δ δε) Causa, cur firmior non debeat infirmum inducere ad edendum.

— ἐἀν φάγη, si ederit) Hoc et de uno actu et multo magis de esu frequenti accipiendum. — κατακέκριται, condemnatus est) Conf. Gal. 2, 11. not. — ἐκ πίστεως, ex fide) de qua v. 2. 5. fin. 14. init. 22. Innuitur ergo ipsa fides, qua fideles censentur, conscientiam informans et confirmans; partim fundamentum, partim norma rectae actionis. — ἀμαφτία, peccatum) adeoque condemnationi obnoxium.

## CAPUT XV.

v. 1. 1)  $\Delta \hat{\epsilon}$ , autem) Magnum est periculum, nec nisi Dei virtute custodimur: debemus autem nos invicem observare. — ημείς) nos. connumerat se, debitorem, ut apostolus, et ut gentium apostolus. — of ovvarol, potentes) Conf. Gal. 6, 1. not. — βαστάζειν, ferre) Id sane onus est. — άρέσκειν) 'Αρέσκω, placere studeo. qui sibi placere studet, alteri placere non curat, neque conscientiam ejus moratur. Metonymia antecedentis.

v. 2. εls το άγαθον, προς οίκοδομήν, in bonum, ad aedificationem) εls, in, notat finem internum, respectu Dei; προς, ad, finem externum, respectu pro-

ximi. Bonum, genus; aedificatio, species.

v. 3. ο χριστός, Christus) qui unus erat vere δυνατός, potens. conf. v. 1. cum cap. 5, 6.: δυνατοί, potentes: ἀσθενεῖς, infirmi. — οὐγ ξαυτῷ, non sibi ipsi) Admiranda συγκατάβασις. Non sibi, sed nobis. v. 7. 8. Ps. 69, 33.: qui vident et gaudent, iis apécusian paravit Christus. — alla) sed, sc. illud in se suscepit, quod scriptum est. — γέγραπται, scriptum est) Ps. 69, 10. coll. v. 11. 12., hemistichio quolibet posteriore. — οί — έμέ) Sic LXX. — ἐπέπεσον, inciderunt) Jure potuerat Christus gerere se, ut Deum, et divino honore florere: sed non usus est jure suo, propter nos. Phil. 2, 6. Contumelias vero, quibus Deum afficiunt homines improbi, eo dolore persensit, quo ii, qui illas commisere, debebant persentiscere: ipseque eas contumelias et tulit et luit tam patienter, ac si ipse eas commisisset. Tota passio hie innuitur: tum ministrum egit. Matth. 20, 28. [Tum non placuit sibi Ipsi: se ipsum vero interposuit, ut in omnibus, qui DEUM dehonestarant, beneplacitum DEUS caperet. Multa ipsum serre oportuit, cum patientia. v. 1. 4. V. g.]

v. 4. γαρ, enim) Causa allegationis modo factae. — προεγράφη) scripta sunt ante tempus Novi Testamenti: uti illud, quod v. 3. de Christo scriptum allegatur. — ήμετέραν) nostram, fidelium N. T. c. 4, 24. 1 Cor. 10, 11. — ὑπομονῆς) patientiam) cujus exemplum praebuit Christus, non sibi ipsi placens. — xal) Ev δια δυοῖν. Scripturarum paraclesis adducit nos ad patientiam. Summa Scripturae sacrae. — παρακλήσεως, solatium) quod medium est inter patientiam et spem. c. 5, 4. paraclesis est, quum in anima resonat illud, tu es dóninos probatus. 2 Cor. 1, 6. — τῶν γραφῶν, scripturarum) Plurale congruit cum quaecunque. Scripturae de Christo testantur, ejusque nos exemplo edocent, quid agendum sit nobis quidve omittendum. V. g.] — την ελπίδα, spem) Observandus articulus. Conf. de patientia et spe, cap. 5, 4. de spe, v. 12. 13. Namque ex hac patientiae et solatii mentione deducitur versus 5., et ex mentione spei versus 13. ἔχωμεν, habeamus) Prior pars hujus versus agit de usu universae scripturae; altera, de usu maxime Dicti versu 3. citati. Hinc fluit votum duplex, v. 5. 13.

conveniens conclusioni appropinquanti.

v. 5. θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, Deus patientiae et consolationis) Sic, Deus spei, v. 13. Deus pacis, v. 33. Appellationes ex re, quae tractatur. Alibi, Deus gloriae, Deus ordinis, Deus viventium, Deus coeli. — της πα-

φακλήσεως — το αὐτο φρονεῖν — κατά) Sic plane Phil. 2, 1. 2.

 ν. 6. όμοθυμαδόν, unanimiter) uno animo credente. — στόματι, ore) confitente. — δοξάζητε, glorificetis) Judaei et gentes. v. 7. 9. — τον θεον καί πατέρα του πυρίου ήμῶν ἰησου χριστου, Deum et Putrem Domini nostri Jesu Christi) Frequens appellatio, 2 Cor. 1, 3. 11, 31. Eph. 1, 3. Col. 1, 3. 1 Petr. 1, 3. sic resolvenda, Deus Domini etc. Eph. 1, 17. et, Pater Domini etc. pro eo, quod veteres dixere, Deus creator et Dominus coeli et terrae, Ps. 124, 8. et Deus Abrahami et Isaaci et Jacobi, subscribentes horum fidei. Sic alibi, Deus et Pater no-

<sup>1)</sup> opellomen, debemus] propter Christum, v. 3. V. g. 2) το αυτό φρονείν, item sentire] Patientia et solatium concordiam promovent. Qui a se ipso dissentit, difficillimum se praebet aliis. Concordia in Christo Jesu fundatur; ut plena spes deinceps in Spiritu sancto, v. 13.  $V.\ g.$ 

ster. Gal. 1, 4. Duplicem cum Dec et Patre necessitudinem habet Christus, prae nobis; duplicem nos quoque, per Christum, Joh. 20, 17.

v. 7. ὑμᾶς, vos) infirmos quondam: Judaeos et Graecos, sine discrimine. — εἰς δόξων θεοῦ, in gloriam Dei) Constr. cum assumsit: coll. v. 6. 8. s.

- v. 8. λέγω δὲ, dico vero) Declaratur comma praecedens de Christo. χριστον Ιησούν, Christum Jesum) Alii, Ιησούν χριστον, Jesum Christum, vel Christum. Qui nomen Jesum hoc loco praetermiserunt, versum 3. et 7. respexisse videntur. Nomenclatura Jesu Christi et Christi Jesu non debet promiscue haberi. Jesus, nomen est; Christus, cognomen. Hoc Judseis, illud gentibus prius innotuit. Ergo Jesus Christus ordine verborum naturali et communi dicitur: ubi autem, inverso verborum ordine, Christus Jesus dicitur, officium Christi solenniore quodam instituto spectatur. Idque praesenti loco inprimis congruit. Interdum uno loco uterque verborum ordo obtinet. v. 5. 6. Gal. 2, 16. (not.) 1 Tim. 1, 15. 16. 6, 13. 14. 2 Tim. 1, 9. 10. vide etiam 1 Cor. 3, 11. coll. 1 Tim. 2, 5. — διάκονον, ministrum) Apta appellatio. coll. v. 3. Matth. 20, 28. [Insignis humiliatio! His vero patientia opus fuit. v. 4. 5. V. g.] Factus est autem Christus Jesus diánovos minister Patris ad salutem circumcisionis: voluntati Patris inserviit Christus; Pater eum saluti multorum impendit: unde genitivus circumcisionis cam vim habet, quam Gal. 2, 7. s. et huic diacono mox adscribitur imperium. v. 12. Non repetitur autem haec appellatio v. seq. nam vocatio gentium cum statu exaltationis cohaeret: sed ibi dicitur glorificarent. nam major gratiarum actio a gentibus, quam a circumcisione praestatur. — περιτομῆς, circumcisionis) id est, Israëlis. — natequo, patrum) Genitivus vim habet. Matth. 15, 26.
- v. 9. διὰ ἔθνεσι ψαλῶ) Ps. 18, 50. LXX, διὰ ἔθνεσι, Κύριε ψαλῶ. ἔξομολογήσομαι, confitebor) Quod in Psalmo Christus dicit se facturum, id Paulus gentes ait facere: nempe Christus facit in gentibus. Ebr. 2, 12. ubi psalmus 22., ut hie psalmus 18. citatur. In ps. 22. Christus fratribus annunciat nomen Domini: in ps. 18. confitetur Domino in gentibus, et gentes confitentur Ei in Christo. Mox, in psalmo 117. Judaei invitant omnes gentes et omnes nationes. Deb dicit multitudinem, De politiam. ψαλῶ, psallam) Gentes psallunt, et laudant, quis misericordiam consecutae sunt. Hebr. Ταργα adhibito organo.
- v. 10. λέγει) sc. ὁ λέγων. εὐφρώνθητε ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ) Sie LXX, Deut. 32, 43. Conf. Ps. 67, 5. gentes in terra. Imperativus, per apostrophen positus, neque enim gentibus data est promissio, instar est indicativi categorici. μετὰ, cum) Gentes non erant populus: haec misericordia est, quod tamen admittuntur.
  - v. 11. alveire nal êmaivégate) Ps. 117, 1. LXX, alveire êmaivégate.
- 1) v. 12. ἡσατας, Esajus) Tria Dicta sine nomine Mosis et Davidis citarat: nunc Esajam appellat, cujus Haphtara cum hoc Dicto legitur die octava Paschatis, eo anni tempore, quo haec videtur epistola data. ἔσται ἡ καὶ ὁ ἐπὰ αὐτον —. ἡ ἐἰζα, radix) Christus alibi dicitur radix Davidis: Ap. 22, 16. sed h. l. ex Es. l. c. coll. v. 1., dicitur radix Jessae. Jessae suo prius, quam Davidis nomine destinatus fuit ortus regum et Messiae ex ejus domo: ortusque ille etiam ex alio Jessae filio sperari potuit. 1 Sam. 16, 7. Sed David rex fuit, non Isai: et regnum Christi, respectu Judaeorum, fuit quodammodo hereditarium, ex Davide, Luc. 1, 32., sed non respectu gentium. Ideo dicitur h. l. non radix Davidis, sed, quod proximum erat, radix Jessae. Nec Jessae illi, Messias ex eo oriturus, nee gentibus Messias omnino promissus fuerat: et tamen utrisque obtigit. Jessae tamen destinatum fuisse Messiam ea testantur, quae proxime antecedunt, ubi dicitur radix Jessae, et locus 1 Sam. 16, 7., ubi de primogenito Jessae dicitur, re-

<sup>1)</sup> aivstrs, laudate] gratiae et veritatis nomine. Haec enim sequuntur in Psalmo, ubi gentibus acclamat Israël. V.~g.

probavi eum. — ὁ ἀνιστάμενος) Sic LXX interpretati sunt Jesajanum vocabulum con vexillum. Suave antitheton: radix est in infimo; vexillum ad summa surgit, ut etiam gentes remotissimae conspicerent. — ἐλπιοῦσιν, sperabunt) Divinus cultus debitus Christo etiam secundum humanam naturam. Gentes antea nullam spem habuerant. Eph. 2, 12.

v. 13. ἐλπίδος, spei) Conf. sperabunt, v. praec. et mox, in spe. Deus spei, nomen Deo gloriosum, gentibus ignotum antea. Nam falsa dea Spes fuerat: cujus aedem Romae, fulmine ictam, Livius libro XXI., iterumque incendio conflagratam, libro XXIV. memorat. — χαρᾶς καὶ εἰρήνης, gaudio et pace) Bespiciatur c. 14, 17. De gaudio conf. v. 10. laetamini: de pace, ibidem, cum. — ἐν

δυνάμει) Constr. cum περισσεύειν.

v. 14. ἀδελφοί μου, fratres mei) Ut ex magna urbe egredientes una saepe via per plures portas ducit: sic hujus epistolae multiplex est conclusio. prima ab hoc versu: secunda, c. 16, 1.: tertia, ibid. v. 17. quarta, ibid. v. 21. quinta ibid. v. 25. — καὶ αὐτος ἐγω, etiam ipse ego) non modo alii hoc de vobis existimant. c. 1, 8. — καὶ αὐτοὶ, etiam ipsi) vel sine mea admonitione. — δυνάμενοι, qui possitis) Ea facultate ut utantur, hortatur hoc ipso. — καὶ ἀλλήλους, etiam vos invicem) non modo quisque se ipsum. conf. 2 Tim. 2, 2. — νουθετεῖν, monere) Ad hanc facultatem spectat, ut aliquis sit μεστὸς plenus bonitatis. plenus, ex ipsa nova creatione; πεκληφωμένος impletus omni cognitione, impletus, diuturna exercitatione; in intellectu et voluntate. sic conjunguntur bonitas et cognitio, 1 Petr. 3, 6. 7. et illa mulieribus commendatur speciatim, haec viris. Γνώσις est proprie cognitio, et ea cognitio, quae vasis infirmioris rationem habet, nanciscitur nomen moderationis. revera tamen est cognitio.

v. 15. τολμηρότερον, audacius) Id est, τολμηρότερον audacius feci, qui scriberem ignotis, cum potius ipse venire deberem. In scriptione ipsa, non in modo scribendi, audaciam aliquam ait esse positam. A scripsi pendet δια propter. — ἀπὸ μέρους, ex parte) Modeste hoc ponit: neque omnem docendi partem, sed tantum unam, admonendi, neque hanc totam, sibi sumit. nam subjicit, praemisso

ώς, ἐπαναμιμνήσκων, non simpliciter, ἀναμιμνήσκων.

v. 16. λειτουργον, ໂερουργοῦντα, προσφορά) Allegoria. Jesus est sacerdos: Paulus, sacerdotis minister: ipsi gentiles sunt oblatio, cap. 12, 1. Es. 60, 7. 66, 20., eaque bene accepta, quia sanctificata, (Joh. 17, 19.) cum suis muneribus. v. 31. — ἐν πνεύματι άγἰφ, in Spiritu sancto) quem accipiunt gentes per evangelium Dei.

v. 17. καύχησιν, gloriationem) Latum cor Paulo erat. sic v. 15. audacius: et v. 20. φιλοτιμούμενον. — ἐν χριστῷ ἰησοῦ, in Christo Jesu) Hoc declaratur versu seq. Gloriatio mea in iis rebus, quae ad Deum pertinent, posita est in Christo Jesu. — τὰ πρὸς θεὸν, in iis, quae ad Deum pertinent) Limitat Paulus,

ceteroqui pauper et abjectus in mundo. 1 Cor. 4, 9. ss.

v. 18. οὐ γὰς τολμήσω, non enim ausim) Id est, animus refugit, sine divino impulsu. — λαλεῖν τι, loqui quidquam) commemorare quidquam de rebus meis gestis, vel potius, doctrinam evangelii praedicare. est enim locutio concisa, hoc modo: non enim ausim loqui quidquam (aut facere quidquam) eorum quae non (loqueretur aut) faceret Christus per me. nam sequitur, verbo et opere. Theopneustia Pauli. conf. 2 Cor. 18, 3.

v. 19. ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεφάτων, in virtute signorum et prodigiorum) Id ref. ad opere. — ἐν δυνάμει κνεύματος θεοῦ, in virtute spiritus Dei) Id ref. ad verbo. Gradatio. nam Spiritui Dei plus tribuit, quam signis. — ἀπὸ — μέχρι, α — usque) Magnus tractus. — ἰλλυρικοῦ, Illyricum) συjus pars Dalmatia. 2 Tim.

4, 10. — το εύαγγέλιον, evangelium) munus evangelii praedicandi.

v. 20. δè) autem. Declarat, cur illa sibi climata sumpserit. — φιλοτιμούμενον) Accusativus absolutus, neutro genere, ut ἀρξάμενον, Luc. 24, 47. — οὐχ ὅπου, non ubi) Hoc majorem habet emphasin, quam si dixisset, ubi non. nam indicat, se quasi vitasse illa loca, ubi Christus jam fuisset notus. Ita Col. 2, 1. Gal. 1, 22. ignotus dicitur fuisse Paulus iis, qui antea fidem susceperant. — ἀλ-λότριον, alienum) Fundamentum Paulus h. l. non appellat ipsum Christum, sed operam aliorum in praedicando Christi evangelio.

v. 21. ols — συνήσουσι) Es. 52, 15. Sic plane LXX.

v. 22. προς ύμᾶς, ad vos) utpote quibus nomen Christi non jam ignotum est.

v. 23. πλίμασι, climatibus) Hace appellatio praescindit a politica distributione orbis terrae. nam hanc non solet sequi evangelium. Etiam Reformationis fructus primo tempore extra Germaniam quoque extitit. — ἐπιποθίαν ἔχων) Id

sonat amplius quiddam, quam έπιποθών.

- v. 24. ως ξάν) 'Ως principalis particula: ἐἀν, cunque, παρέλεει. quocunque modo, aut tempore, aut itinere. εἰς τὴν σπανίαν, in Hispaniam) ubi evangelium nondum praedicatum est. διαποφενόμενος, transiens) quia Romae jam fundata est fides. προπεμφθήναι, deduci) Passivum, sensu reciproco, id est, deducendum se curare vel permittere. familiariter, quasi pro jure suo, scribit ad fratres adhuc non visos. ὑμῶν, vobis) Modeste. Romani potius habituri erant, quod satiarentur Paulo. ἀπὸ μέρους, ex parte) Significat, se tamen non fore tam diu Romae, quam vellet: aut, Christum esse, non fideles, unde fideles perfecte satientur.
- v. 25. διαπονών, ministrans) Christi exemplo. v. 8. τοῖς άγlοις, sanctis) Vid. not. ad Act. 20, 32.
- v. 26. μακεδονία καὶ ἀχαΐα, Macedonia et Achaja) Colligi hine tempus potest epistolae scriptae. Act. 19, 21. ποινωνίαν, communionem) Honesta et aequitatis plena appellatio. τῶν άγίων, sanctorum) Non ait: pauperes sanctos. Ergo non omnes sancti erant pauperes. ergo jam cessarat Hierosolymis communio bonorum, post mortem Ananiae et Sapphirae, et post persecutionem, Act. 8, 1.
- v. 27. εὐδόκησαν γὰρ, nam placitum habuerunt) Subaudi, inquam. coll. vers. praeced. init. Bis memorat placitum; bis, debitum. καὶ, et) Libertas et necessitas in bonis operibus sunt una. εὶ γὰρ, si enim) Haec ratio etiam in Romanos convenit. igitur hos etiam molliter, in epilogo, invitat et monet, ut conferant. conf. c. 12, 13. ἀφείλουσι, debent) debito aequitatis fraternae. 2 Cor. 9, 7. λειτουργήσαι, ministrare) Ministrat inferior superiori.
- v. 28. ἐπιτελέσας καὶ σφραγισάμενος) Verba affinia. 2 Reg. 22, 4. Της τροξή LXX, καὶ σφράγισον το ἀργύριον. Perfecit Paulus prius: nil abrupit, quamlibet strenuus. Act. 19, 21. σφραγισάμενος, postquam obsignavero, non tantum, ut bonam fidem tradentis agnoscant, sed etiam in communione spirituali confirmentur. ἀπελεύσομαι) abibo; vel si nunquam rediturus sim ex Hispania. Haec vis verbi compositi. σπανίαν, Hispaniam) Non videtur Paulus in Hispaniam pervenisse. Saepe in animis piorum existit sanctum propositum, quod etsi non impletur, tamen pretiosum est. 2 Sam. 7, 2. 4.
- v. 29. πληφώματι, plenitudine) conf. v. 19. Parallelismus realis est in plenitudine evangelica, intensiva et extensiva. εὐλογίας, benedictionis) quae conspicua sit et Hierosolymis et Romae. τοῦ εὐαγγελίου) Omiserunt aliqui. Causa hiatus, τοῦ recurrente, facile noscenda 1).
- v. 30. πυρίου, Dominum) Hortatur per nomen Domini: coll. per amorem, mox. ἀγάπης, amorem) Amor spiritus latissime patet: ad te refert etiam quae aliena viderentur. συναγωνίσασθαί μοι, una certare mecum) Ipse oret oportet, qui alios vult orare secum. Act. 8, 24. 22. Orare, agon est, praesertim ubi homines resistunt. Solus ex apostolis Paulus preces fidelium pro se ipso expetit: et quidem fere in conclusionibus epistolarum, neque id tamen promiscue. Sic

<sup>1)</sup> Omissionem itaque hujus vocis Bengelio placuisse, per errorem vel S. R. D. Foertschius in Progr. ad h. l., vel S. R. D. Ernesti, in recensione Programmatis, perhibet, Bibl. th. T. V. p. 474. Conferatur, s. pl., Editionis atriusque margo (ubi signum d'omissionem pro lectione minus firma declararal), nec non Vers. germ., quae, citra parenthesin, exprimit voc. des Evangelii. E. B.

enim non tam ad eos scribit, quos ut filios cum paterna gravitate vel etiam severitate tractat, ut Timotheum, Titum, Corinthios, Galatas; quam ad eos, quos quasi aequales fraterna cum reverentia tractat, ut Thessalonicenses, Ephesios, Colossenses, (apud quos non fuerat,) atque adeo Romanos, itemque Hebraeos. Innectit id eleganter 2 Cor. 1, 11. Phil. 1, 19. Philem. v. 22.

v. 31. καὶ ἴνα, et ut) Hacc quoque res magna. — εὐπρόσδεκτος, bene acceptum) ut Judaci et gentes arctissimo amore copulentur. Liberalitas gentium, propter nomen Jesu praestita, argumentum praebuit Judacis pro veritate efficaciaque fidei christianae, et gentium legitima communione. 2 Cor. 9, 13.

v. 32. ἐν χαρῷ ἔλθω, in gaudio veniam) Veniam respicit partem priorem ver-

sus 31. et, in gaudio, partem alteram.

v. 33. ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης, Deus pacis) Gradatio respectu v. 5. 13.: Deus patientiae, spei. sio, Deus amoris et pacis, 2 Cor. 13, 11. Deus pacis, c. 16, 20. 1 Cor. 14, 33. Phil. 4, 9. 1 Thess. 5, 23. Hebr. 13, 20. 1)

# CAPUT XVI.

- v. 1. Φοίβην, Phoeben) Nomina ex diis gentium sumta retinuere christiani, in memoriam gentilismi relicti. οὐσαν διάπονον, quae est ministra) citra docendi partes. Ea ut ministra in hac ipsa legatione erat consideranda. πεγχρεαῖς, Cenchreis) ad Corinthum.
- v. 2. ἐν κυρίφ, in Domino) Plurima mentio Domini, Christi, in hoc capite. In Domino: hodie dicimus, christiano more. Phrasis Paulo propria, at frequens. καὶ γὰρ, etenim) Magnum argumentum. 1 Cor. 16, 15. s. Phil. 2, 29. Ampla necessitudo fidelium: Phoebe commendatur Romanis ob beneficia extra Romam posita. προστάτις, praestes) Credibile est, Phoeben fuisse opulentam: quae tamen ministerium non subterfugit, apud peregrinos, egenos etc. nec morata est apud cives rei suae intentos opinionem malae oeconomiae. πολλών, multorum) Fideles debent gratiam referre non modo ei, qui ipsis, sed etiam ei, qui aliis inserviit.
- v. 3. ἀσπάσσσθε, salutate) Observanda apostoli humanitas, in salutationibus scribendis; fidelium familiaritas, in committendis, v. 21. s. rursum, illius humilitas, in suscipiendis; horum amor, in frequentandis. πρίσκαν, Priseam) Hanc lectionem satis firmat vis testium: πρίσκιλλαν praefert cel. Baumgartenius. Priscillae nomen diminutivum Latinum videtur sancta mulier in Italia gessisse, Act. 18, 2., sed gravius Priscae nomen in ecclesia. Conjugis nomen hic ante maritum ponitur; quia illa in ecclesia spectatior erat, Act. 18, 18.: vel etiam, quia hic praecessit mentio Phoebes mulieris. ἀκύλαν, Aquilam) Nomina propria, Romana, Hebraea, Graeca, fidelium, promiscue posita, paradoxas gratiae divities N. T. ostendunt. συνεργούς, cooperarios) docendo, vel tuendo. v. seq.
- v. 4. οῖτινες, qui) Suis singuli virtutibus officiisve distinguuntur: nunquam vero ita quenquam scriptura laudat, ut causam habeat extollendi sui, sed Deum laudandi et in Deo gaudendi. ὑπέθηκαν) Vis verbi non incommode declaratur ex nomine ὑποθήκη. αί ἐκκλησίαι, ecclesiae) etiam Romae, propter Paulum servatum. Et nos adhuc quodammodo gratias agere debemus Aquilae et Priscillae, vel olim agemus.
- v. 5. xar' olnov, domi) Ubi Christianus quispiam spatioso utebatur domicilio, locum dedit conventui. Adhuc neque episcopos neque diaconos habebant fideles Romae. Adeo nil tum simile papatui. Non videntur Romae tum plures domesticae fuisse ecclesiae: alias Paulus earum quoque mentionem faceret. Erat igitur Aquila Romae, quod Corinthi Cajus, c. 16, 23. quanquam persecutio eum inprimis attigerat. Act. 18, 2. ¿nalverov, Epaenetum) Romae nondum fuerat Paulus, et tamen multos ibi familiares habebat, ex Asia, vel etiam ex Graecia,

<sup>1)</sup> ἀμήν, Amen finale Graeci librarii ex usu ejus frequentissimo adjicere amarunt, non dicam in doxologiis, quae Amen habent in Ps. 41, 14. 72, 19. etc. sed in votis et librorum clausulis. Not. crit.

Palaestina, Cilicia, Syria. Nulla hic Lini Clementisve mentio: unde colligas, eos postea demum Romam venisse. — ἀπαρχή, primitiae) Plane favorabilis appellatio. 1 Cor. 16, 15. — ἀχαΐας) alii, ἀσίας idque probat Grotius cum Britannis a Wolfio citatis, quibus haud scio, quam recte, Whitbium consentire, dicat. ἀχαΐας tuetur inprimis D. Hauberus, eam ratiocinandi solertiam, qua ipse pollet, nimis liberaliter tribuens librariis. Bibl. Betracht. Part. 3. pag. 93. seqq. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l.

- v. 7. συγγενεῖς, cognatos) Sic v. 11. 21. Erant Judaei. c. 9, 3. ἀποσενίλοις, apostolis) Viderant Dominum, 1 Cor. 15, 6.: ideo apostoli dicuntur, vocabulo latius sumto, quamvis quidam fortasse post ascensionem Domini ad fidem se contulerunt, per primos Petri sermones. Ceteri poterant esse veterani: et tales agnosco illos plus D fratres. Allegatus ex 1 Cor. locus innuit multitudinem eorum, qui Christum viderant, et apostolico inde testimonio fungi poterant. προ ἐμοῦ, ante me) Venerabiles facit aetas, in Christo maxime. Apud veteres venerabile erat praecedere quatuor annis. γεγόνασιν ἐν χριστῷ) coeperunt esse in Christo.
- v. 8. èv zvojo, in Domino) Constr. cum dilectum. nam salutate v. 6. et passim absolute ponitur.

v. 9. ήμῶν, nostrum) v. 21.

v. 10. τον δόκιμον, probatum) Incomparabile epitheton. [Speciatue hic virtutis fuit. V. g.] — τους ἐκ τῶν) Aristobulus fortasse defunctus erat, et Narcissus v. 11. nec omnis eorum familia conversa. Nonnulli ex his non videntur Paulo noti fuisse facie, sed fama pietatis. Fides non facit morosos, sed affabiles. Paulum ne gravitas quidem apostolica impediit.

v. 11. οντας, qui sunt) Ergo pars illius familiae erant ethnici.

- v. 12. τὰς ποπιώσας, quae laborarunt) etsi nomen habent ἀπὸ τρυφῆς, a deliciis, ut Naëmi. Probabile est, fuisse has duas sorores secundum carnem.
  - v. 13. Extentov, electum) Insignis appellatio. 2 Joh. v. 1. 13. 1 Tim. 5, 21.
- v. 14. ἀσύγκριτον κτλ., Asyncritum etc.) Paulus eos conjungit, quorum propria erat conjunctio necessitudinis, viciniae etc. Nec potuit non valde exhilarare salutatio nominatim facta ad tenuiores, qui se fortasse ne notos quidem apostolo scirent.
- v. 16. ἀσπάσασθε άλλήλους, salutate vos invicem) subaudi: meo nomine. ἐν φιλήματι άγίω, osculo sancto) Erat hic flos fidei et amoris. Osculum amoris, 1 Petr. 5, 14. Eo utebantur post preces. Osculum sanctum commemorat Paulus, epistolam 1 ad Thessalonicenses, utramque ad Corinthios et hanc ad Romanos concludens. Has epistolas primo tempore scripsit. Mox puritas amoris apud quosdam refrixit; aut abusus extitit. Nam ad Eph. Phil. Col. postea, ex vinculis, hoc osculum non praecepit. Differentia est ratione temporis: non ratione loci. nam Philippenses erant in Macedonia, uti Thessalonicenses. Differentiam tamen temporis non dico plane unicam osculi jussi aut non jussi causam. In ep. II. ad Thess. non opus fuit tam cito post priorem epistolam id juberi. Galatae tum non erant capaces. αί ἐκκλησίαι ¹), ecclesiae) quibuscum fui. c. 15, 26. His significarat, se Romam scribere.
- v. 17. ἀδελφοὶ, fratres) Dum Christi ecclesias v. 16. animo amplectitur, hortatio subit; qua per parenthesin conclusa, iis, qui salutantur, adduntur, qui salutant. v. 21. τοὺς τὰς) Erant igitur Romae tales homines. Conferatur secunda ad Thess. ante hanc ad Rom. scripta, cap. II. τὰς δυχοστασίας, seditiones) per quas bonum non bene defenditur. τὰ σκάνδαλα, scandala) per quae malum invehitur. ἐμάθετε, didicistis) Semel didicisse, obligat. 1 Cor. 15, 1. 2 Cor. 11, 4. Gal. 1, 9. Phil. 4, 9. 2 Tim. 3, 14. ἐκκλίνατε) Conf. στέλλεσθαι, 2 Thess. 3, 6. παραιτοῦ, Tit. 3, 10. conf. 1 Cor. 5, 11. 2 Joh. v. 10. Nondum

<sup>1)</sup> Lectionem nasat, utut per marginem utriusque Ed. pro minus firma declaratam, recepit postliminio Vers. germ. E. B.

Romae erat forma ecclesiae. Accommodatum est igitur monitum singulis potius, quam universis. Est tamen testimonium in futura tempora in hac ep. ad Rom. ut

Canticum Mosis, Israëli praescriptum.

v. 18. οί τοιοῦτοι) hi tales. notatur substantia cum sua qualitate. — ποιλία, ventri) Phil. 3, 19. — χοηστολογίας) de se pollicendo. — εὐλογίας) de vobis, laudando et assentando. — τῶν ἀκάκων) Verbum μέσον, per euphemiam της LXX in Prov. ἄκακος, non semel. ἄκακοι dicuntur, qui tantum carent malitia, cum deberent etiam pollere prudentia, et alienam κακίαν cavere.

- v. 19. ὑπακοὴ, obedientia) quae est τῶν ἀκάκων. ipsa obedientia, non modo fama ejus, pervenit ad omnes, ubi per frequentem commeatum fideles ex Romanis etiam ad alia loca venerunt, et ipsa eorum obedientia coram observata fuit. Existit hoc modo, ut apud malos mala, sic apud bonos bona infectio, in bono sensu. πάντας) omnes, vos vel etiam alios. ἀφίκετο) Hesychius: ἀφίκετο, παφεγένετο. τὸ ἐφ' ὑμῖν, quod ad vos attinet) in oppositione ad turbatores, qui curam afferunt, non gaudium. θέλω δὲ, volo autem) Antitheton: obedientia quidem et ἀκακία, ut constat, non deficit vos; sed accedere debet discretio. σοφούς, sapientes) Contra atque illi de quibus Jer. 4, 22. σοφοί είσι τοῦ κακοποιῆσαι, τὸ δὲ καλῶς ποιῆσαι οὖκ ἐπέγνωσαν. ἀκεφαίους) Si quid mali se offert, dicitote: hoc a me alienum duco. ἀκέφαιος hoc loco passive sumitur.
- v. 20. δὲ, vero) Dei virtus faciet, non prudentia vestra. τῆς εἰρήνης, pacis) Antitheton: seditiones. v. 17. Vid. 1 Cor. 14, 33. συντρίψει) Futurum: conteret Satanam, quum apostolos ejus conteret. τὸν σατανᾶν, Satanam) litium satorem. Semel in tota hac epistola hostem nominat: et in omnibus epistolis Satanam novies omnino appellat: diabolum sexies. Nempe Scriptura directe de Deo et Christo agit; indirecte de Satana et antichristo. ὑπὸ τοὺς πόδας, sub pedes) Eph. 6, 15. Quaevis victoria fidei, novum dolorem affert Satanae. ἐν τάχει) celeriter, quod ad initia conterendi pertinet, in periculo subito. ἀμήν.) Voculam hanc votis adjecere librarii persaepe, quanquam h. l. fere omnes ea carent. Tuetur tamen Baumgartenius.

v. 21. συνεργός, cooperarius) Hie ponitur ante cognatos, non tamen ponitur c. 1, 1. quia non fuerat Romae.

v. 22. ἀσπάζομαι, saluto) Hoc Pauli vel hortatu vel concessu facili interposuit Tertius. Paulus dictavit: ex quo patet, quam promti fuerint apostoli in libris suis fundendis, sine commentandi molestia. — τέρτιος, Tertius) Nomen Romanum. Librarius Romanis sine dubio notus. — ἐν, in) Constr. cum qui scripsi. Implicita fidei confessio.

v. 23. γάιος, Cajus) Corinthius. 1 Cor. 1, 14. — όλης, totius) Nam permulti adibant Paulum. — ό οἰκονόμος, oeconomus) Romanis non potuit non laeta esse fides amplissimi viri. — τῆς πόλεως, urbis) sine dubio Corinthi.

v. 24. ή χάρις — ήμῶν) Non legebant Alexandrini. — άμήν.) De hac particula modo egimus.

v. 25. τῷ δὲ, ei vero) Doxologia claudit, uti tractationem c. 11, 36. sic jam totam epistolam. sic 2 Petr. 3, 18. Jud. v. 25. Extrema hujus epistolae verba plane respondent primis: c. 1, 1—5. praesertim de Potentia Dei, Evangelio, Jesu Christo, Scripturis, obedientia fidei, gentibus omnibus. — δυναμένω — κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, qui potest — secundum evangelium meum) Potentia Dei certa est. c. 1, 16. Act. 20, 32. not. — ὑμᾶς, vos) Judaeos et gentes. — στη-ρίξαι) Idem verbum c. 1, 11. — ἀποπάλυψιν) Idem verbum, c. 1, 17. κατὰ ἀποπάλυψιν construendum cum εὐαγγέλιόν μου. — μυστηρίου, mysterii) de gentibus concorporatis. Eph. 3, 3. 6. — χρόνοις αἰωνίοις, temporibus aeternis) ex quo non modo homines, sed etiam angeli conditi sunt, quibus utrisque mysterium initio fuerat incognitum. Eph. 3, 9. 10. Notantur tempora, primò sui initio aeternitatem quasi praeviam attingentia, et ei quasi immixta; non ipsa aeternitas, cujus quasi rivi sunt tempora. nam ANTE tempora aeterna dicitur 2 Tim. 1, 9. Ps. 77, (76,) 6. ἡμέρας ἀρχαίας καὶ ἔτη αἰωνια. — σεσιγημένου, taciti) Vetus

Testamentum est tanquam horologium in suo cursu tacito: Novum Testamentum est sonitus et pulsus aeris. In Scripturis propheticis praedicta erat vocatio gentium: sed Judaei non intellexerunt.

v. 26. φανερωθέντος, manifestati) Col. 1, 26. 2 Tim. 1, 10. Tit. 1, 3. — ἐπιταγήν, jussum) Fundamentum apostolatus. 1 Tim. 1, 1. Tit. 1, 3. — τοῦ αἰωνίου θεοῦ, aeterni Dei) Epitheton aptissimum. coll. v. praec. temporibus aeternis. Sic Tit. 1, 2. Silentium divinum praesupponit scientiam aeternam. Act. 15, 18. Oeconomia nova nullam in ipso Deo mutationem infert: notum ipsi suum est opus a seculo. Conf. mox, soli sapienti. — ἔθνη, gentes) non tantum ut sciant, sed etiam, ut fruantur.

v. 27. σοφῷ, sapienti) Sapientia Dei glorificatur per evangelium in ecclesia. Eph. 3, 10. Qui potest, v. 25. et sapienti, h. l. conjunguntur, uti 1 Cor. 1, 24. ubi Christus dicitur Dei potentia et Dei sapientia. — φ, cui) positum pro αὐτῷ, ei. sic ων, c. 3, 14. conf. 2 Tim. 3, 11. Act. 26, 7. 2 Cor. 4, 6. not. LXX, Es. 5, 28. Et hiulca esset oratio sine pronomine. — ἀμήν. Amen) et omnis lector fidelis dicat: Amen!

#### IN EPISTOLAM PRIOREM AD CORINTHIOS.

#### CAPUT I.

v. 1. Havlog, Paulus) Constat epistola

| I. Inscriptione.                                            | c. I. 1 — 8.             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| II. Tractatione: in qua                                     |                          |
| 1. Exhortatio ad concordiam, elata carnis judicia deprimens | . ▼. 4 — IV. 21.         |
| 2. Elenchus:                                                |                          |
| 1) ob malum non ejectum.                                    | V. 1 — 18.               |
| 2) ob judicia perversa.                                     | VI. 1 — 11.              |
| 3. Dehortatio a scortatione.                                | VI. 12 — 20.             |
| 4. Responsum de conjugio.                                   | VII. 1. 10. 25. 36. 39.  |
| 5. de idolothytis. VIII. 1. s. 18.                          | - IX. 27. X. 1 XI. 1.    |
| 6. de muliere velanda.                                      | XI. 2.                   |
| 7. de Coena Dominica.                                       | XI. 17.                  |
| 8. de spiritualibus donis.                                  | XII. XIII. XIV.          |
| 9. de resurrectione mortuorum.                              | XV. 1. 12. 29. 35.       |
| 10. de collecta: de suo et Timothei et Apollo adventu:      |                          |
| de summa rei.                                               | XVL 1. 5. 10. 12. 13. s. |
| III. Conclusione.                                           | XVI. 15. 17. 19. s.      |
| Progralas Ingaŭ unugraŭ grantalus Isau Christi\ v. 17       | And Anthonorma Arms      |

— ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ, apostolus Jesu Christi) v. 17. — διὰ θελήματος θεοῦ, per voluntatem Dei) Sic 2 Cor. 1, 1. Eph. 1, 1. Col. 1, 1. 2 Tim. 1, 1. Mandatum dicitur 1 Tim. 1, 1. Ratio auctoritatis, ad ecclesias; humilis et promti animi, penes ipsum Paulum. Conf. Rom. 1, 1. not. Namque mentione Dei excluditur auctoramentum humanum; Gal. 1, 1. mentione voluntatis Dei, meritum Pauli, c. 15, 8. ss. unde hic apostolus eo gratior et promtior. 2 Cor. 8, 5. fin. Sua ipsius voluntate Paulus nunquam factus esset apostolus 1). — σωσθένης, Sosthenes) comes Pauli, Corinthius. Apollo hic non memoratur, neque Aquila. non enim videntur tum cum Paulo fuisse, quanquam in eadem urbe erant. c. 16, 12. 19. In posteriore Timotheum sibi adjungit.

v. 2. τỹ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ, ecclesiae Dei) Ecclesiae appellationem Paulus ad Thessalonicenses et Corinthios et Galatas scribens familiarius, adhibet: ad ceteros, periphrasi augustiore utitur. Ecclesia Dei in Corintho: laetum et ingens

<sup>1)</sup> Voluntatem DEI ducem habere, plurimum juvat. Sua voluntate aliquid moliri, utut nomine admodum specioso commendabile, plena discriminis res est. Facile mundo molestas tali tricas parit et perquam difficiles. V. g.

paradoxon. — vỹ ovon, ei, quae est) florenti. v. 5. s. Sic, quae erat, Act. 13, 1. - ηγιασμένοις, sanctificatis) iis, qui Deo asserti sunt. Jam tractationi praeludens admonet Corinthios majestatis ipsorum, ne se hominibus mancipent. [Twm in Exordio etiam, v. 4-9., egregiis eosdem encomiis, utut animi elationi vicinos, mactat. Quae a gratia divina derivatur laus, ca humilitatem potius alit, excitationi praeterea subserviens. V. g.] Participii vis declaratur mox, vocatis sanctis. conf. Rom. 1, 7. not. — σύν πασι, cum omnibus) Connect. cum sanctificatis et sanctis, non cum ecclesiae. conf. nostro in fine versus. Consequenter tamen epistola pertinet etiam ad reliquos in Achaja fideles. 2 Cor. 1, 1. Nec tamen universalitas ecclesiae includitur in viciniam Corinthi. Paulo de locis Corinthiorum et Ephesiorum cogitanti, in mentem veniebat tota ecclesia. Consideratio ecclesiae universalis animum liberat a studio partium, et flectit ad obedientiam. Ideo Corinthiis ea statim proponitur. conf. c. 4, 17. 7, 17. 11, 16. 14, 33. 36. — rois έπικαλουμένοις) invocantibus, ita ut ad illum se in adorando vertant, et ex eo sese appellent. conf. v. 10. de auctoritate nominis Christi. [Illi nimirum adhertationi, quae v. cit. sequitur, viam h. l. parat. V. g.] - avrov, illorum) prope ήμων, nostro) ubi Paulus et Sosthenes versabantur.

v. 5. λόγω — γνώσει, verbo — cognitione) Cognitionem sequitur verbum, in re: et ex hoc cognoscitur illa. Ostendit, tales debere esse Corinthios, quibus non necesse sit scribi. Mirabantur autem illi charismata: ergo mentione charismatum

animos eorum sibi conciliat, et viam munit ad elenchum.

v. 6. καθώς, sicut) Corinthiis nil deesse, declarat ex eo, quod testimonium Christi in eis confirmatum sit. Particula demonstrans. — τοῦ χριστοῦ, Christi) Christus non modo objectum est hujus testimonii, sed etiam auctor. Act. 18, 8. not. — ἐβεβαιώθη, confirmatum est) per se et per concomitantia charismata et miracula. o. 12, 3. 2 Cor. 1, 21. s. Gal. 3, 2. 5. Eph. 4, 7. s. Ebr. 2, 4.

v. 7. ωστε ύμας μη ύστερεῖσθαι, ita ut non egeatis) Hoo pendet a divites facti estis, antitheto. — ἀπεκδεχομένους, exspectantes) Character christiani veri vel falsi, revelationem Christi vel exspectare vel horrere. [Suum aliis MEMENTO]

MORI relinquens, lactam tu exspectationem urge. V. g.]

v. 8. δς, qui) Deus, v. 4. coll. v. 9. — ξως τέλους, usque in finem) Antitheton ad initium, quae data est. v. 4. Hic finis mox describitur hoc versu, coll. c. 15, 24. — ἐν τῆ ἡμέρα, in die) Constr. cum inculpatos. 1 Thess. 5, 23. Post diem illum periculi nil. Eph. 4, 30. Phil. 1, 6. Nunc sunt dies nostri, quibus operemur; dies hostium, per quos exerceamur: tum erit dies Christi et gloriae ejus in sanctis.

v. 9. πιστός, fidelis) Fidelis dicitur Deus, quia praestat, quae pollicitus est, et quae fideles sibi de Illius bonitate pollicentur. — ἐπλήθητε, vocati estis) Vocatio pignus ceterorum beneficiorum. [cui respondebit finis, v. 8. V. g.] Rom.

8, 30. [1 Thess. 5, 24.] 1 Petr. 5, 10.

v. 10. 1)δε, autem) Connexio exordii et tractationis: Habetis finem et spem; servate etiam amorem. Fratres, congruit ineunti tractationi. — διά) per. Instar obtestationis. — τοῦ κυρίου, Domini) Christum Paulus vult Corinthiis unum esse omnia. Ideo hoc primo capite tam saepe Eum appellat. — τὸ αὐτὸ λέγητε, idem dicatis) Diversa dicebant. v. 12. — σχίσματα, schismata) Antitheton: κατηρτισμένοι, coagmentati. coll. Matth. 4, 21. Schisma, discidium animorum. Joh. 7, 43. 9, 16. — νοῦ, mente) intus, in credendis. — γνώμη, sententia) prolata, in agendis. Resp. dicatis.

v. 11. ἐδηλώθη, significatum est) Exemplum delationis bonae, neo sine causa celandae. c. 11, 18. — ὑπὸ τῶν χλόης, ab iis qui sunt Chloës) Hi homines videntur fuisse et Paulo et Corinthiis inprimis probati, et Chloë matrona, cujus filios Corinthii, cum literis, c. 7, 1. ad Paulum miserint. Miserant Stephanam,

<sup>1)</sup> παρακαλώ, hortor] Reprehensione quum opus haberent; adhoriationis formali utitur. V.~g.

Fortunatum et Achaicum, c. 16, 17.: quorum unus alterve etiam Chloës esse potuit, ex Stephana patre. v. 16. 16, 15. — ἔριδες, lites) Rem suo nomine appellat.

- v. 12. léyes, dicit) gloriabundus. v. 31. c. 3, 21. s. παύλου, Pauli) Gradatio, qua Paulus se infimo loco ponit. Et Kephas, et Paulus, et Apollo, erant ministri genuini et doctores veri, quorum unum prae ceteris jactare majus nefas erat, quam si fidelis Corinthius aliquis se Christianum Paulinum dixisset, ut se a pseudapostolis discriminaret. κηφᾶ, Κερμαε) Petrus non videtur fuisse Corinthi, c. 4, 6. et tamen ibi magni habitus erat. Jure id quidem: sed tamen abutebantur nonnulli; et hunc Petrismum (qui postea Romae multo vehementius pullulavit) Paulus aeque ac Paulismum detestatur. Quanto minus dicendum aut gloriandum, Ego sum papae. ἐγοὶ χριστοῦ, ego Christi) Hi rectius loquebantur, quam ceteri; v. 2. c. 3, 23.: nisi eo obtentu ministros despexerunt. c. 4, 8.
- v. 13. μεμέρισται; divisus est?) Num non omnia membra sub uno jam sunt capite? cum tamen ille unus pro vobis crucifixus, in illius unius nomen baptizati sitis? Gloria Christi non est dividenda cum servis ejus; neque corporis unitas scindenda, quasi Christus desinat unus esse. μη, πυπ) Saepe πυπ ponitur in interrogationis inciso secundo. .c. 10, 22. 2 Cor. 3, 1. ἐσταυρώθη ἐβαπτίσθητε, crucifixus est baptizati estis) Crux et baptismus nos Christo asserit. Relata: redimere, se addicere.
- v. 14. εὐχαριστῶ, gratias ago) Providentia Dei regnat saepe in rebus, quarum ratio postea cognoscitur. Pia phrasis, pro vulgari illa, gaudeo, gravitatem rei indicans. κρίσπον καὶ γάϊον, Crispum et Cajum) Testes adducit. Viros amplissimos Paulus sua manu baptizavit; alios non multos: non ex ambitione, sed quia illi inter primos credidere. Justa aestimatio muneris sui non est superbia. c. 16, 4. Baptismi administratio non tam erat apostolorum, quam diaconorum. Act. 10, 48. Neque id dignitatem baptismi imminuit.
- v. 15. <sup>7</sup>να μή, ne) Paulus occurrit calumniis, quae, quamlibet iniquae, tamen oriri poterant; easque removet. 2 Cor. 8, 20. ἐμον, meum) quasi pro me colligerem coetum.
- v. 16. 1) λοιπόν, celerum) Valde solicitus est in commemoranda re gesta. οὐπ οἶδα, non novi) sine labore non occurrit memoriae meae. εἴ τινα, num quem) Id est, aut nullum alium, aut vix ullum baptizavi. coll. v. seq. Singulorum memoriae relinquit, per quos sint baptizati.
- v. 17. ἀπέστειλε, misit) Quo quis mittitur, id agere debet. βαπτίζειν, baptizare) in nomine suo, nedum, meo. Operosa baptismi actio, saepe suscepta, impedisset praedicationem: ceteroqui apostoli baptizarunt, Matth. 28, 19. primos praesertim discipulos. εὐαγγελίζεσθαι, evangelizare) Hoc, respectu antecedentium, est syncategorema; respectu consequentium, Propositio. Ipsa transeundi ratione Paulus utitur tali, cui nescio an congruerent leges eloquii Corinthiaci. [Itaque apostolicae quasi stultitiae specimen koc ipso loco Apostolus praebet: neque tamen non sapientissime omnia ordinata sunt. V. g.] σοφία λόγον, sapientia sermonis) [Cujus gratia majoris me vestrum aliquis minorisve facit, quam reliquos. V. g.] Frequenter hic adhibentur nomina sapientia et potentia. Sapiens sermo penes mumdum habetur, qui nil minus, quam crucem edisserit: sermo autem crucis nil heterogeneum admittit. ὁ στανφός τοῦ χριστοῦ, crux Christi) v. 24. Ignoratio mysterii crucis, totius v. gr. Alcorani fundamentum est. [Evangelii, quad initia, summa innuitur. v. 18. 23. 2, 2. Crucem qui respuit, is et reliquorum expers manet: qui accipit, huic et virtus deinceps cum gloria innotescit. V. g.]
- v. 18. μωρία, stultitia) et scandalum. Vide antitheton, potentia, mox. Duo gradus salutis: Sapientia et Potentia. Apud pereuntes sublato primo gradu, tol-

<sup>1)</sup> καὶ τὸν στεφανᾶ οἶκον, Stephanas etiem domum] Achajae scilicet primitias, c. 16, 15. Corinthiorum credentes reliqui per Silvanum, Timotheum, Crispum, Gajum, vel per Stephanas certe domesticos, baptizati fuerint. V. g.

litur secundus: apud beatos, primum secundus praesupponit. — cocopirous, iis qui salvantur) Praesens, ut in percuntibus. qui evangelium audire coepit, nec ut perditus nec ut salvatus habetur, sed est quasi in bivio, et nunc aut perit aut salvatur. — divauis, potentia) et sapientia. Sic quoque c. 2, 5.

v. 19. ἀπολῶ — ἀθετήσω) Es. 29, 14. LXX, καὶ ἀπολῶ — πρύψω. verba intermedia eadem sunt, illorum ac Pauli. — ἀπολῶ, perdam) Hinc, destruere.

v. 28. 2, 6.

v. 20. που σοφός; που γραμματεύς; που συζητητής του αίωνος τούτου;) Es. 33, 18. LXX, που είσι γραμματικοί; που είσιν οί συμβουλεύοντες; που έστιν ό άριθμῶν τους συστρεφομένους; Hebr. איד ספר איה שקל איה ספר את המגרלים Proponit prius hemistichium duas interrogationes, quarum prior declaratur hemistichio altero; posterior, versu proximo: (qualis etiam figura Es. 25, 6. ubi scriba? ubi pensitator? ubi scriba cum turribus? ubi pensitator, cum populo roborato, quem visus tuus non ferat? Videtur enim locutio proverbialis, cui inservire solet particula no cum in tali sermone universalitatem denotans. Deut. 29, 18. Penes scribas curationem aliquam turrium fuisse, colligas ex Ps. 48, 13. s. Pensitatorum appellatio facile convenit copiarum praefectis. Conf. Heinr. Scharbau Parerg. Phil. Theol. P. IV. p. 109—139. qui multa erudite collegit nobisque ad haec cogitanda ansam dedit. Locum Esajae utrumque Paulus contra Judaeos producit; et alterum quidem verbis ita flexis, ut magis conveniant in tempora citeriora; et simul in gentes. v. 22. Sunt qui notari existiment tria doctorum Judaeorum genera חכמים ספרים דרשים. Invenias certe primum et secundum, Matth. 28, 34. Antitheton autem triplex idque insigne est Es. cap. cit. v. 22., ubi sanctorum in Domino gloriatio exprimitur. Hoc autem dicit apostolus: Sapientes mundi non modo non probant et promovent evangelium; sed oppugnant, idque frustra. — vov alώνος τούτου) hujus seculi, quod totum est extra sphaeram verbi crucis. ἐμώρανεν, stultam fecit) ita ut rationem divini consilii et beneplaciti non possit mundus exputare. v. 21. — την σοφίαν, sapientiam) Antitheta: sapientiam mundi hujus; in sapientia Dei. — κόσμου, 1) mundi) in quo Judaei et Graeci.

v. 21. ἐν τῆ σοφία, in sapientia) quum tanta Dei sapientia sit v. 25. — οὐκ ἔγνω, non cognovit) Ante praedicationem crucis, quamvis creatura creatorem praedicaret, quamvis prophetae eloquentissimi venerant, mundus tamen Deum non cognovit. qui prophetas audivere, sprevere; qui non audivere, hoc animo erant, ut spreturi forent. — διὰ τῆς σοφίας, per sapientiam) scil. praedicationis: ut patet ex antitheto, per stultitiam praedicationis. — εὐδόκησεν ὁ θεὸς) placitum est Deo, ex gratia erga nos. Plane videtur Paulus verba Domini imitatus, Luc. 10, 21. — διὰ τῆς μωρίας, per stultitiam) Deus cum homine perverso agit per contraria, ut homo se abneget ac Deo gloriam reddat, per fidem crucis. — κηρύγματος, prae-

dicationis) quippe de cruce.

v. 22. 2) αίτοῦσι, petunt) ab apostolis, ut olim a Christo. — σοφίαν, sapientiam) Christum philosophum sublimem, per demonstrationes procedentem.

v. 23. ήμεῖς, nos) Paulus, Apollo. — πηφύσσομεν, praedicamus) methodo potius historica, quam philosophica. — χριστον ἐσταυρωμένον, Christum crucifixum) sine articulo. Crucis mentio non additur v. seq. Sermo incipit a cruce, c. 2, 2. qui sic accipiunt, iis totus Christus ejusque gloria innotescit: qui non accipiunt, toto excidunt. Act. 25, 19. 17, 32. — σπάνδαλον, scandalum) Ut stultitia et sapientia, sic scandalum et signum opponuntur. nam signum est opus omnipotentiae alliciens, ut saepe synonyma sunt signum et potentia. Scandalum autem, proprie in decipula dictum, res valde debilis. [Sic res admodum viles nugarum

<sup>1)</sup> Eliam h. l. pronomen τούτου, ulul in Vers. germ. omissum, utriusque Ed. gr., margo defendit. E. B.

σημεῖα, signa] potentes actiones. Non reperias, Corinthi signum editum esse per Paulum. Act. 18. V. g.

kodie (germ. Schwachheiten) nomine veniunt. V. g.] Usque adeo crucem Christi horrent Judsei et Graeci, i) ut oum ea vel signum et sapientiam repudient.

v. 24. αὐτοῖς) ipsis, construe cum Judaeis, Graecis. — κλητοῖς, vocatis) Huc ref. vocationem. v. 26. — χριστον, Christum) cum sua cruce, morte, vita, regno. [Non additur h. l. Crucifixi cognomen. Superato crucis scandalo, mysterium Christi universum patet. V. g.] — δύναμιν — σοφίαν, potentiam — sapientiam) Experientia potentiae prior est; sapientiae, sequitur.

v. 25. τοῦ θεοῦ, Dei) in Christo. — σοφώτερον — ἰσχυρότερον, sapientius — validius) v. 30. — τῶν ἀνθρώπων, hominibus) Sermo concisus: i. e. sapientius, quam sapientia hominum; validius, quam valentia hominum; quamvis et sapientes et potentes sibi videantur, et definire velint, quid sapiens et po-

- v. 26. βλέπετε) videtis. Indicativum innuit enim. τὴν κλῆσιν ὑμῶν, vocationem vestram) statum, in quo coelestis vocatio vos offendit. sic, vocatio, c. 7, 20. — où nolloi, non multi) Ergo tamen nonnulli. Subaudi: vocati sunt. Ut cum praeconibus evangelii, sic quoque cum auditoribus comparatum est. Ellipsis euphemiam habet. 2) — κατά σάρκα, secundum carnem) Affine, mundi, mox. Mundus secundum carnem judicat. — εύγενεῖς, nobiles) qui plerumque etiam sapientes et potentes sunt. [Eorum societatem, qui vernacula Freymaurer audiunt, hoccine charactere distinctam credas? V. g.]
- v. 27. τά) Articulus vim habet: ea potissimum, quae stulta sunt etc. έξε-Légaro, eligit) [cumulatim scilicet, Act. 18, 10. V. g.] Hoc ter ponitur, electio, et vocatio, v. 26., conjuncta. Ez. 20, 5. Haec illius indicium. Electio est judicium divinae gratiae, eos, qui vocationem per fidem admittunt, ex communi hominum pernicie eximentis in Christo. Omnis vocatus a primo fidei momento est electus: et quamdiu in vocatione et fide manet, electus manet: si quando vocationem et fidem amittit, electus esse desinit: quando in fide fructus affert, vocationem et electionem confirmat penes sese: si ad fidem redit et credens obdormit, ad statum electionis redit et electus obdormit. Atque hi κατ' έξοχήν dicuntur electi et praecogniti. Electio est vel populorum vel individuorum. De electione populi agitur h. l. et Ez. l. c. nec non Act. 18, 10. 1 Thess. 1, 4. et hacc electio magis incurrit in sensus hominum credentium, quam electio individuorum. nam de populo individua quaedam possunt excidere, salva vocationis et electionis aequali latitudine. Electio quorundam extra ecclesiam est Reservatum divinum ad amussim praeconii evangelici non exigendum. — τούς σοφούς, sapientes) Masculinum, ad exprimendam speciem speciosissimam. cetera neutra, ut in opposito, etiam stulta. -παταισχύνη, pudefaceret) Hoc bis dicitur: deinde destrueret. Utroque verbo tollitur gloriatio, de re vel magis vel minus voluntaria.

v. 28. τὰ μὴ ὄντα, quae non sunt) Genus, sub quo continentur ignobilia et contemta, nec non stulta et infirma. Est ergo appositio: cui toti unum illud opponitur, quae sunt. — τὰ ὄντα) quae sunt quidpiam.

v. 29. οπως μή, ut ne) Antitheton, ut. v. 31. — πασα σάρξ, omnis caro) Apta appellatio: caro speciosa et tamen caduca. Es. 40, 6. — ἐνώπιον, coram) Non coram illo, sed in illo gloriari possumus.

v. 80. ἐξ αὐτοῦ, ex eo) Ex Deo estis, non jam τοῦ κόσμου, mundi. Rom. 11, 36. Eph. 2, 8. — ύμεῖς, vos) Antitheton ad multos, v. 26. Ipsi illi, quos apostolus alloquitur, vos, erant non multi sapientes secundum carnem etc. — έστὲ ἐν χριστῷ ἰησοῦ, estis in Christo Jesu) estis Christiani etc. Antitheton: quae non sunt, et estis: item, caro et Christus. - έγενήθη ήμιν, factus est nobis) Sic plus dicit, quam si diceret illud: nos facti sumus sapientes etc. Factus est nobis sapientia, etc. respectu cognitionis nostrae, et, ante eam, per se, in sua cruce,

guo lucrifacti sunt homines. V. g.

Lectionem Ελιεσι, per marginem utriusque Edit. lectioni έλλησι aequalem, praesert Vers. germ., germanis nimirum lectoribus magis perviam. E. B.
 2) σοφοί, sapientes Hinc Athenis, quae graecae sapientise sedes erant, numero tam exi-

morte, resurrectione. nobis, dativus commodi. — σοφία, sepientia) cum antea essemus stulti. Miseriam nostram ex nobis praesupponit varietas beneficii divini in Christo. — δικαιοσύνη, justitia) cum antea essemus infirmi. [Rom. 5, 6.] conf. Es. 45, 24. Jehovah, justitia nostra, Jer. 23, 6. ubi coll. v. 5. de Filio sermo est: nam Pater non dicitur justitia nostra. — άγιασμὸς, sanctificatio) cum antea essemus ignobiles. — ἀπολύτρωσις) liberatio, ad summum usque: cum antea essemus abjecti, ἐξουθενημένοι.

v. 31. ἴνα, ut) scil. fiat. — ὁ καυχώμενος, qui gloriatur) Non est omnium gloriari. — ἐν κυρίω, in Domino) non in se, non in carne, non in mundo.

#### CAPUT II.

v. 1. Κάγω, et ego) Ostendit apostolus, se convenienter subservisse consilio et electioni Dei. — οὐ) Hoc non construitur cum ἡλθον, sed cum sequentibus verbis. — λόγου ἡ σοφίας, sermonis aut sapientiae) Sapientiam sequitur sermo, rem sublimem oratio sublimis. — παταγγέλλων ὑμῖν το μαρτύριον, annuncians vobis testimonium) Sancti homines non tam testantur, quam testimonium, quod Deus dat, annunciant. — τὸ μαρτύριον τοῦ θεοῦ, testimonium Dei) per se sapien-

tissimum et potentissimum. Correlatum, fides, v. 5.

- v. 2. ov yao Exquva, non enim judicavi) Quamvis alia multa scirem, tamen sic feci, ac si nescirem. Minister evangelii si eis rebus, quibus excellit, tamen abstinet, ut Christum pure praedicet, maximum earum rerum fructum capit. Doctrina christiana non debet in gratiam quidem empaectarum et scepticorum, eorumque, qui illos mirantur, aspergi et condiri philosophematis, quasi videlicet per theologiam naturalem convinci possint facilius, qui revelationem contumaciter repudiant, nulla disputatione ex lumine naturae, quod paedagogiae primae duntaxat inservit, lucrifient. Exquva) Frequens Paulo ad Corinthios verbum hoc cum compositis. v. 13. ss. c. 4, 3 ss. 11, 29, 31, 32, 34. insove pressor, Jesum Christum) Norat Paulus inprimis, quam parvi hoc nomen mundus faceret. 1)
- v. 3. καὶ ἐγω, et ego) Antitheton: sermo meus, v. 4. et, seire, v. 2. Describit enim rem, praeconem, orationem. ἀσθενείς, infirmitate) Hoc opponitur robori. Non debemus cogitare in apostolis statum animae semper lautum et perturbationibus plane vacuum. 2 Cor. 7, 5. 11, 30. Gal. 4, 13. καὶ ἐν φόβφ καὶ ἐν τρόμφ πολλῷ, et in timore et in tremore multo) Sermo adagialis, notans timorem, qui etiam in corpus ejusque gestum et motum redundat. Marc. 5, 33. Eph. 6, 5. Phil. 2, 12. LXX, Deut. 11, 25. Sic Es. 19, 16. LXX, ἔσωνται ἐν φόβφ καὶ τρόμφ. 2) Alia omnia mundus mirātur. ἐγενόμην) esse coepi, apud vos, erga vos.
- v. 4. λόγος, sermo) privatus. πήρυγμα, praedicatio) publica. πειθοῖς) Verbum valde proprium. Antitheton, demonstratione. Locum hunc citat Didymus l. 2. de Spir. S. ubi Hieronymus vertit persuasionibus, ut sit appositio, πειθοῖς λόγοις. α πειθοῦ, cui affine πειθη. Hesychius, πειθη, πεισμονή, πίστις. σοφίας, sapientiae). Cujus sapientiae sermones et argumenta removeantur, declarat v. seqq.

v. 5. soopla, sapientia) et virtute. — δυνάμει, virtute) et sapientia.

v. 6. soplar de lalourer, sapientiam vero loquimur) Redit, quasi post parenthesin, ad ea, quae c. 1, 23—25. attigerat. loquimur habet epanalepsin verbi praedicamus: sed loquimur est quiddam occultum; coll. v. 7. 13. praedicamus, publicum. nam sapientia hîc denotat non omnem doctrinam Christianam, sed capita ejus sublimia et arcana. Est etiam antitheton temporis praeteriti, v. 1. seqq. et praesentis h. l. — èv toïs telelos; penes perfectos, Corinthi aut alibi. Constr. cum loquimur. Cognitio Dei et Christi est summa cognitio. Conf. èv, c. 14, 11.

<sup>1)</sup> coraupautor, aracifixum] Antitheton sublimis sapientiae, v. 1. V.~g. 2) Antitheton sermonis eximii, v. 1. V.~g.

- Phil. 1, 30. Perfectis opponuntur non solum mundani et animales, usque ad finem capitis; sed etiam carnales et infantes. c. 3. init. Hebr. 5, 14. 13. οὐ οὐδὲ, non neque) Seculo opponitur Deus, v. 7. principibus mundi, apostoli. v. 8. s. ἀρχόντων, principium) c. 1, 20. Lato vocabulo Paulus utitur, quo et Judaeorum et Graecorum proceres complectitur. τῶν καταργουμένων, qui destruuntur) c. 1, 19. 28. Hoc epitheton pertinet ad principes mundi, et ad mundum ipsum: ex quo constat, sapientiam mundi non esse veram, quia non affert immortalitatem.
- v. 7. ἐν μυστηρίω, τὴν ἀποκεκουμμένην, in mysterio, occultam) Est occulta, antequam expromitur: et quum expromitur, tamen occulta manet multis, imperfectis. προώρισεν, praefinivit) Alludit ad paravit, v. 9. πρὸ, ante) Adeo non destruitur. v. 6. Sapientia haec mundanam antiquitate longissime antecedit. αἰώνων, secula) Plurale. Oppositum, seculi hujus. v. 6. εἰς, in) ut illa sit gloria nostra, conf. v. seq. et gloriatio. c. 1, 31. δόξαν) gloriam, ex Domino gloriae; v. 8., olim revelandam, tum quum principes mundi destruentur. Antitheton ad mysterium.

v. 8. ην, quam) Ref. ad sapientiam. — οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων — ἔγνωκεν, nullus principum — cognovit) nullus, fere nullus; imo plane nullus; qua princeps. Antitheton hujus praedicati est in sed, v. 9.: subjecti, in autem, v. 10. — τὸν κύριον, Dominum) qui omnes principes vincit. — ἐσταύρωσαν) Crux, servorum supplicium. Eo Dominum gloriae affecerunt.

- v. 9. ἀλλὰ, sed) scil. factum est, conf. Rom. 15, 3. 21. et 1 Cor. 1, 31. καθώς, sicut) Ostendit, principes mundi non cognosse sapientiam. ἃ ὀφθαλμὸς) Εs. 64, 3. LXX, ἀπὸ τοῦ αἰῶνος οὖκ ἡκούσαμεν, οὖδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν εἶδον θεὸν πλήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου, ἃ ποιήσεις τοῖς ὑπομενοῦσιν ἔλεος. ἃ, quae) quae oculus non vidit, sunt ea, quae paravit Deus. ὀφθαλμὸς, οὖς, oculus, auris) hominis. οὖκ ἀνέβη) non ascenderunt: i. e. in mentem non venerunt. ἡτοίμασεν, paravit) Hebr. Ταρν faciet. Quae Esajae tempore futura erant, Pauli tempore facta erant. Hinc etiam ille, exspectantibus; hic, amantibus. conf. donata, v. 12., per gratiam N. T. cujus fructus consummantur în aeternitate. [Rom. 8, 28. Jac. 2, 5.]
- v. 10. ήμῖν) nobis, apostolis. ἀπεκάλυψε, revelavit) Antitheton: occultatam. Conf. Es. 45, 19. 15. Ps. 51, 8., iterumque Luc. 10, 21. πάντα, omnia) v. 9. τὰ βάθη, profunda) maxime occulta. Ps. 92, 6. non modo ea, quae fideles scrutantur. v. 9. et 12., utrinque in fine. Profunda Dei, etiam naturae divinae, non modo regni ejus.
- v. 11. τίς γὰς οἰδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου; quis enim novit kominum ea quae sunt hominis?) 'Ανθρώπων omittit Al. isque solus: et tamen id dispunctum cupit Artemon. Part. I. cap. 47. Magnopere vero hoc polyptoton, kominum, hominis, hominis, ad institutum apostoli pertinet. notat enim similitudinem naturae, quae videatur notitiam dare mutuam sensuum humanorum, nec tamen dat: quanto minus quisquam sine Spiritu Dei Deum noscet? τὰ τοῦ ἀνθρώπου) humana, interna. τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, spiritus hominis) Articulus τὸ plane denotat spiritum hominis proprium, non aliunde immigrantem. τὸ ἐν αὐτῷ, qui est in eo) Criterium veri, natura conscia. οὐδεὶς) nemo, omnium extra Deum. Hominem ne homo quidem alter cognoscit: Deus est unus, sibi uni notus. τὸ πνεῦμα, spiritus) A Spiritu Dei non potest sejungi deitas; sicut nec ab hominis spiritu humanitas.
- v. 12. τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, spiritum mundi) Eph. 2, 2. ἐλάβομεν) Spiritus mundi non sumitur, sed in eo semper sunt, qui de mundo sunt. Spiritum Dei accepimus. ἐκ, ex) Antitheton, in. v. 11.
- v. 13. καὶ, etiam) Sic jungitur sciamus et loquimur. διδακτοῖς, doctis) doctrina et institutione constantibus. Το σοφίας apud λόγοις non est in epitheton resolvendum. Sapientia est scaturigo sermonum. ἀλλ' ἐν, sed in) Oppositio immediata: neque dixeris, apostolos neutralem duntaxat, inde ab arte, hinc a

spiritu remotam, sermonis facultatem contulisse. — διδακτοῖς) Magis placet lectio, διδαχῆ, in doctrina 1), quam per nos praebet Spiritus 2) sanctus. Ea doctrina complectitur et sapientiam et sermones. — πνευματικοῖς πνευματικά, spiritualibus spiritualia) hominibus spiritualibus (v. 6. 15.) res et sermones spirituales convenienter interpretamur, ita ut velint et possint accipere. συγκρίνω, σύγκριμα, σύγκριμα, σύγκριμα, τάγκρισις, LXX frequentant v. gr. de interpretatione somniorum. Gen. 40. et 41. Dan. capp. 2. 4. 5. 7.

v. 14. ψυχικός, animalis) qualiscunque, quantuscunque homo est citra Spiritum Dei. Bene Ephraim Syrus: τοὺς κατὰ φύσιν ἀνθφώπους ὁ ἀπόστολος ψυχικοὺς ἐκάλεσε· τοὺς δὲ παρὰ φύσιν, σαρκικούς· οἱ δὲ πνευματικοὶ εἰσιν, οἱ καὶ τὴν φύσιν εἰς τὸ πνεῦμα μεθαρμοζόμενοι. f. 92. caro et sanguis, Matth. 16, 17. not. — οὐ δέχεται, non capit) quamvis oblata sint, tamen non vult admittere. conf. δέξασθε, suscipite, Jac. 1, 21. Hic mox respondet illud, non potest. Conf. Rom. 8, 7. Utrique additur aetiologia, per enim et quia. [Utrumque antithesin facit ad mentem Pauli 1 Tim. 1, 15., πιστὸς καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. V. g.] — τὰ τοῦ πνεύματος ³), ea quae sunt Spiritus) Sic, ea quae sunt Dei. v. 11. — μωρία, stuttitia) Ille autem sapientiam quaerit. c. 1, 22. — οὐ δύναται, non potest) non habet spiritum et potentiam. — γνῶναι, cognoscere) ea quae sunt Spiritus Dei. — πνευματικῶς) nonnisi spiritualiter.

v. 15. 6) Pulcre additur hie articulus: ψυχικός sine articulo. — πάντα, omnia) Neutrum plurale, uti v. 9—14. Omnia omnium, adeoque etiam omnes. Neutro comprehenditur masculinum, uti Matth. 11, 27. — αὐτὸς) ipse. — ὑπ

οὐδενος, a nullo) animali.

v. 16. τίς, quis) Nemo, qui merus homo sit. conf. Jer. 28, 18. Es. 40, 13. LXX, τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου — ος συμβιβάσει αὐτόν; — ος, qui) Non est hoc interrogativum, sed relativum, quo vis interrogandi, quae est in quis, propagatur. valet, adeoque. — νοῦν χριστοῦ, mentem Christi) Spiritus Patris idem est Filii Spiritus. — ἔχομεν, habemus) Id et plus et minus est, quam cognoscere. qui habet mentem Christi, omnia dijudicat, a nemine dijudicatur.

## CAPUT III.

v. 1. Kal ἐγω, et ego) Locutus est c. 2, 1. de ingressu suo; nunc de progressu. — ως σαφεικοῖς, ut carnalibus) Id lenius, quam animalibus, accedente praesertim mitigatione, ut parvulis in Christo, de gradu statim subsecuto.

v. 2. γάλα, lac) Ita loquitur, ut Corinthios redigat ad humilitatem. — οὐ, non) Subaudi verbum cibavi, aut aliud affine τῷ potum dedi. Doctoris non est docere, quae ipse scit, sed quae auditoribus congruunt. Scriptura est perfecta: nam v. gr. Corinthiis lac propinatur; Hebraeis, cibus solidus.

v. 3. ὅπου) ubi. — ξηλος, zelus) in affectu. — ἔρις, jurgium) in sermone. — διχοστασίαι, dissidia) in actione. Crescit oratio. lites dixerat c. 1, 11. nunc verba multiplicat. sic verbo gloriari utitur c. 3, 21., deinde graviori, inflari, c. 4, 6. — πατὰ ἄνθρωπον, secundum hominem) non secundum Deum: humano more.

υ. 4. 4) ούχι, nonne) Nam Spiritus non fert studium partium humanarum.

v. 5. τίς, quis) Redit ad institutum. — διάκονοι, ministri) Humile verbum, eoque aptum. — δι΄ ών) per quos, non in quos. Recte Pelagius ad h. l. Si nos nihil sumus, quos ministros ipse constituit, quanto magis illi, qui in carnalibus gloriantur? — έκάστω, unicuique) i. e. unusquisque, ut illi. — ὁ κύριος, Dominus) Correlatum, διάκονοι ministri. — ἔδωκεν, dedit) varie. v. sq.

comprobat. E. B.
3) Non dissimulat Vers. germ. additamentum τοῦ Δεοῦ, quanquam omissio, per marginem utriusque Editionis, firmior aestimatur. E. B.

4) όταν γάρ, quum enim] Vide, quanti momenti esse queat res parum visa referre. V. g.

<sup>1)</sup> Consentit Vers. germ.; quanquam Editiones graecae in medio rem reliquerunt. E. B.
2) Omissionem epitheti d'ylov Vers. germ., cum margine Ed. 2. distinctius, quam Ed. maj.,

- v. 6. ἐφύτευσα ἐπότισεν, plantavi rigavit) Act. 18, 1. 19, 1. Eadem mente postea fundamentum et ea quae superstruuntur; genitorem et paedagogos dicit. ηΰξανεν, incrementum dedit) v. 10. init. Act. 18, 27. fin.
- v. 7. δ φυτεύων· δ ποτίζων) plantans, rigans, qua talis: sive plantatio, rigatio ipsa. δ αὐξάνων, qui incrementum dat) scil. ἐστὶν, est, τὶ, quiddam, atque adeo, quia solus, omnia. Sine hoc incremento granum a primo sationis momento esset instar lapilli: ex incremento, protinus fides germinat. v. 5.
- v. 8. Ev) unum; neuter aeque quidquam est. Ut in coelo stella alte supra stellam eminet; idiota autem altitudinis differentias non capit: sic Paulus apostolus longe supra Apollo eminebat; sed Corinthii id non intelligebant. neque ea de re admodum eos docet hoc loco Paulus: modo Christi eminentiam asserit. ίδιον ίδιον, propriam proprium) Congruens iteratio. Antitheton ad unum. μισθον, mercedem) quiddam salute ulterius. v. 14. s. Oeconomus fidelis accipiet laudem; operarius solers, mercedem. πόπον, laborem) non modo secundum opus.
- v. 9. θεοῦ, Dei) Hoc mox gravem habet anaphoram, et cum emphasi ponitur initio, ter: uti v. 10. gratia, et v. 11. fundamentum. συνεργοί, cooperarii) Sumus operarii Dei, et cooperarii invicem. γεώργιον, agricultura) Summa antecedentium. γεώργιον, verbum late patens, agrum, hortum, vineam complectens. οἰκοδομή, aedificatio) Summa sequentium.
- v. 10. χάριν, gratiam) Προθεραπείαν adhibet, ne arroganter videatur se sapientem dicere. δοθεῖσαν, datam) Erat ergo in Paulo habituale quiddam. σοφὸς) peritus. Tales facit cognitio Jesu Christi. θεμέλιον, fundamentum) Fundamentum est prima institutio. ἄλλος) alius, quisquis est. Eleganter abstinet nomine proprio. Antecessor non videt successorem: et Paulus consulit dignitati Apollo. sic mox, unusquisque. nam erant etiam alii. c. 4, 15. βλεπέτω, videat) Ego, inquit Paulus, feci quod meum est: viderint, qui sequuntur. πῶς) quomodo, quam sapienter; quam affabre.
- v. 11. γαρ, enim) Causa, cur tam deliberate dicat, superstruit. ουδείς, nemo) ne Apollo quidem. θεῖναι, ponere) Corinthi et ubicunque Christus innotuit. Ιησοῦς χριστὸς, Jesus Christus) Convenienter hic utrumque nomen ponitur.
- v. 12. εί) num conf. quale, v. 13. Est interrogatio obliqua, quae signum interrogationis non valde requirit. In v. 13. est apodosis, sive num valeat εί, sive si. χουσον, aurum) Tria genera enumerat, quae ignem ferunt: totidem, quae comburuntur. Illa denotant homines vere fideles; haec, hypocritas: et concreto includitur abstractum, ut connotentur doctrinae verae et solidae, vel falsae et sublestae: utrinque vel majoris vel minoris momenti. Etiam mica auri, aurum est: etiam stipula levissima, ignem pascit. λίθους τιμίους, lapides pretiosos) Hoc non gemmas pusillas dicit, sed lapides nobiles, ut marmor etc. ξύλα, ligna) In mundo multa recte aedificantur ex ligno; sed non in aedificatione Dei. conf. Ap. 21, 18. s. παλάμην) stramen.
- v. 13. ἔφγον) opus, quod quivis exstruxit. ἡ ἡμέφα, dies) Domini. Sie Hebr. 10, 25. conf. mox cap. 4, 3.5., ubi ex intervallo, ut solet, clarius loquitur. Non excluduntur plane dies citeriores, qui ignem repraesentant, in adversis, in morte. δηλώσει, declarabit) omnibus. [Complura, aliquibus certe, prius etiam revelantur: sed extremum Paulus atque certissimum ponit. V. g.] ἐν πυφὶ ἀποκαλύπτεται) in igne revelatur so. Dominus, cujus dies ille est: vel, opus. 2 Thess. 1, 7. 8. revelatur, praesens, quia certum est et propinquum. Ap. 22, 20. τὸ πῦφ, ignis) Metaphora, ut in toto hoc sermone. Significatur ignis diei novissimi et judicii divini, ut patet ex subsequente sermone proprio. c. 4, 5. 2 Cor. 5, 10. [2 Thess. 1, 8.] cui in die illo respondebit ignis visibilis. δοκιμάσει) probabit: non purgabit. Hic locus ignem purgatorium non modo non fovet, sed plane exstinguit: nam in novissimo demum die ignis probabit opus cujusque. ergo ignis purgatorius non praecedit. Neque ipso illo die purgabitur opus; Bengel gnom.

sed, quale in utramvis partem antea fuerit, probabitur, quum vel manebit vel comburetur.

v. 14. et rivos, si cujus) Hine Paulus ex fratrum constantia sibi gloriam polliceri [hine adhortationes etiam depromere] solet. 2 Cor. 1, 14. Phil. 2, 16. 1 Thess. 2, 19.

v. 15. ζημιοθήσεται, jacturam faciet) mercede excidet, non salute. — αὐτὸς) ipse. — σωθήσεται, servabitur) quia fundamentum hoc non deserit. v. 12. — ως, ut) Particula declarans et limitans: ut qui per ignem debuerit ire. — διὰ, per) Sic διὰ, per, Rom. 2, 27. non citra ignem. v. 13. Ut mercator naufragus, amissa merce et lucro, servatur per undas.

v. 16. ναὸς, templum) Nobilissimum genus aedificii. — ἐστὲ, estis) vos universi. — τὸ πνεῦμα, Spiritus) Inhabitatio Spiritus sancti, et Dei, ejusdem dignationis est. Ergo eadem est Spiritus sancti dignitas, quae Dei. c. 6, 19.

v. 17. φθείφει, perdit) per schismata, ex mundi sapientia. — φθεφεῖ, perdet) talione justissima. Multae sunt poenae, quae non fluunt ex peccato per ne-

xum physicum. — äylog, sanctum) divinum, inviolabile.

v. 18. δοκεί) Frequens verbum hoc, et λογίζομαι, ad Corinthios: sed δοκεί magis in priore; alterum, lenius, in posteriore. si quis est sapiens, et talem se esse cogitat. Saepe enim, in hac praesertim epistola, δοκεί hanc vim habet, ut res ipsa non negetur, sed hominis rem illam habentis existimatio de se ipso, vel justa vel inflata, connotetur. c. 7, 40. 8, 2. 10, 12. 11, 16. 14, 37. — σοφός, sapiens) Hic praescindit a sapientia mundana vel divina. [Misera sane sepientia, se ipsum decipere. V. g.] In qua enim quisque sapientia sapere vult, in eodem genere sapientiae se prius stultum autumare debet, ut fiat sapiens.

v. 19. ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῷ πανουργία αὐτῶν) Eliphaz Jobi 5, 13. LXX, ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τῷ φρονήσει. Videntur apostoli verba LXX Interpretum maxime tenuisse in locis apud Hellenistas valde notis, v. gr. in Parschijoth et Haphtaroth, item in Psalmis; Hebraica autem, in locis minus usitatis, qualis est hic Jobi locus. Etiam alibi Paulus Jobum spectavit. Phil. 1, 19. not. — ἔν, in) non solum dum se sapienter agere putant, sed ita, ut ipsa eorum sapien-

tia sit laqueus.

v. 20. σοφών, sapientum) LXX άνθοώπων, hominum. Cogitationes non per se, sed sapientum addito, respondet κιταστικό Hebraico. Ps. 94, 11., LXX.—εlol, sunt) homines videlicet cum suis cogitationibus. vid. Ps. cit. in Hebraicis.

v. 21. ἐν ἀνθοώποις, in hominibus) Id pertinet ad extenuandum. — πάντα, omnia) non modo omnes. — ὑμῶν, vestra) Illa vestra sunt; non vos illorum.

c. 1, 12. 2 Cor. 4, 5.

v. 22. παῦλος, Paulus) Paulus, quasi a se ipso alienus, in tertia persona loquitur, quomodo Corinthii de illo debebant loqui. Et se ipsum, quasi infimum, primo loco ponit. — πηφᾶς, Cephas) In Petro quoque gloriabantur: ne id quidem recte. c. 1, 12. not. — πόσμος, mundus) Repentinus hic a Petro ad totum mundum saltus orationem facit amplam, cum quadam quasi impatientia enumerandi cetera. Petrus et quivis in toto mundo quamlibet excellens, vel ingenio, vel charismatis, vel munere, ecclesiastico vel politico. vestra sunt; vobis inserviunt, etiam inscienter. conf. de mundo, v. 19. c. 4, 9. 6, 2. 7, 31. Rom. 4, 13. Gal. 4, 3. — εἶτε ζωὴ, εἶτε θάνατος, sive vita, sive mors) adeoque vivi et mortui. Conf. Rom. 14, 8. Phil. 1, 21. — ἐνεστῶτα, praesentia) in terra. — μέλλοντα, futura) in coelo.

v. 28. ὑμεῖς δὲ χριστοῦ, vos vero Christi) immediate: non interveniente Kepha. — χριστοῦ — Θεοῦ, Christi — Dei) Huc resp. c. 4, 1. — χριστὸς δὲ, Θεοῦ,

Christus vero, Dei) c. 15, 28. Luc. 9, 20.

# CAPUT IV.

v. 1. Οῦτως, sic) Determinat, et ex praecedentibus repetit. — λογιζέσθω, reputet) citra gloriationem. c. 3, 21. — ἄνθοωπος, homo) τη homo quivis, nostri similis. c. 3, 21. — ὑπηρέτας, ministros) Luc. 1, 2. — χριστοῦ, Christi) in officio ejus: non hominum. — οἰπονόμους μυστηρίων θεοῦ, oeconomos mysteriorum Dei) Paulus ministros evangelii, ubi eos humillime describit, tamen oeconomos agnoscit. vid. Tit. 1, 7. not. Conf. Christi et Dei cum c. 3, 23. [Mysteria sunt doctrinae coelestes, quae citra DEI revelationem ignorantur ab hominibus. V. g.]

bus. V. g.]
v. 2. δ δε) Quod porro Deus quaerit et homines in oeconomis suis; illud est,
ut aliquis fidelis reperiatur. Huic paraphrasi respondet versus 3. — ζητεῖται,
quaeritur) per inquisitionem, cum tempus est. Correlatum inveniatur. — πιστός,
fidelis) Eo non contenti erant Corinthii. — εύρεδη, inveniatur) Interea quilibet

vult fidelis existimari.

v. 3. ἐμοὶ) mihi, pro mea parte. — δὲ) autem, quamvis fidelis reperiri possim. — εἰς, in) Mitigans particula. Non contemno vestrum judicium per se; sed quando Dei judicium cogito, tum vestrum paene ad nihilum venit. — ἐλάχιστον, minimum) Unius Dei judicium magni fieri debet. — ὑφ' ὑμῶν, a vobis) privatim. Antitheton: ab humano die, publice. [Limitat, quae c. 3, 21. dixerat: Omnia sunt vestra. V. g.] — ἀνακριθῶ, dijudicer) fidelisne sim, nec ne. Videbantur utique Corinthii sola fidelitate non esse contenti, sed apostolus ἀποτύμως agit. — ἀνθρωπίνης, humano) Hoc pertinet ad minuendum. [Omnes dies, dominico citeriores, humani sunt. V. g.] — ἡμέρας, die) Sic appellat in antitheto ad diem Domini. ἡμέρα, dies dicta rei agendae. Estque hic abstractum, pro concreto, coll. vobis: item, locutio hypothetica; nemo enim fidelium erat apostolo diem dicturus. — ἀνακρίνω, dijudico) Non debemus enim nos dijudicare, sed judicare. ἀνάκρισις est dijudicatio unius, respectu aliorum; κρίσις, judicium simplex. Felix oblivio boni sui. Sic vehementer refutatur dijudicatio Corinthiorum de Paulo.

v. 4. οὐδὲν) nil, perfidum. conf. fidelis, v. 2. Sic LXX, οὐ γὰο σύνοιδα ἐμαντῷ ἄτοπα πράξας, Job. 27, 6. Quem conscientia accusat, is tenetur se dijudicare. — οὐα ἐν τούτῷ δεδικαίωμαι) non in hoc, si me ipse dijudicem, justificatus sum. Judicium enim superest. Justificabit me Dominus, v. 5. Paulus vel spectari potest ut judex sui ipsius, vel ut testis. Ut testis scit, se nihil sibi conscium esse. Ut judex non audet ideo se dijudicare, sive pronunciare, se justificatum esse. — ἀνακρίνων με) dijudicans me, non refugientem, in suo adventu, v. 5., et justificans. 1)

v. 5. κρίνετε, judicate) Non dicit, ἀνακρίνετε, dijudicate. propius alludit ad judicium, quod Dominus aget. — ὁ κύριος, Dominus) Jesus, cui servimus. v. 1. — καί) etiam. non modo judicabit, sed judicium proferet. — φωτίζειν φωτίζειν est lucem inferre in rem, v. gr. φωτίζειν τὴν νύκτα, Ex. 14, 20. in marg. ed. Wech. lucem inferre in noctem: vel, rem proferre in lucem. 2 Tim. 1, 10. Utrumque tum fiet. — τὰ κρυπτὰ, abscondita) Sane cor hominis, crypta est. — τοῦ σκότους, tenebrarum) quo nulla acies humana penetrat. — φανεφώσει, manifestabit) ita, ut tum demum nos plane cognituri sitis. — τὰς βουλὰς, consilia) quis fidelis fuerit, vel minus. — τῶν καρδιῶν, cordium) Ut cor est, ita actio est justa et laudabilis, vel secus. — τότε, tunc) Eo exspectate. — ἔπαινος, laus) Mundus laudat suos principes, duces bellicos, legatos, sapientes, artifices: Deus ministros suos deinde laudabit. — ἐκάστω) cuivis, laudabili, fideli oeconomo. vos unum duntaxat laudatis, v. gr. Paulum. Sic quivis, c. 3, 8. De laude a Deo, vid. Matth. 25, 21. Etiam ii, qui non sunt fideles, laudem exspectant, sed laus

<sup>1)</sup> χύριός έστιν, Dominus est] Jesus Christus, v. 5. Hujus, cum DEO mentio simul injicitur, ut v. 1. V. g.

eorum erit opprobrium. Itaque vocabulo *laus*, per euphemiam, connotatur etiam contrarium, ut in *probabit* etc. c. 3, 13. 8, 8. 10. not. Sic *benedictio* complectitur etiam *maledictionem*. Gen. 49, 28. 7. Similis locus 1 Sam. 26, 23. (24.)

- v. 6. ταῦτα) haec, quae inde a c. 1, 10. s. extant. μετεσχημάτισα, transfiguravi) Conf. 2 Sam. 14, 20. Schema in eo est, quod Paulus ea, quae Corinthios admonerent, non solum in secunda, sed in prima potissimum persona scripsit, v. 3. 4., ut causae sensus moderati, quibus Paulus et Apollo movebantur, eaedem Corinthios moverent, v. 16., et Corinthii de Paulo cogitarent, quomodo Paulus de sese. — μάθητε, disceretis) Hoc verbo componit Paulus elatos Corinthios. — yéygantai, 1) scriptum est) Conf. ככחוב 2 Chron. 30, 5. Scriptum, in tota Scriptura, unde modo c. 3, 19. s. citata sunt aliqua: nam praeter eam, et ultra eam, sentire non oportet. Rom. 12, 3. 15, 4. Ea canon est respectu omnis sensus spiritualis: et canonem migrare non licet. 2 Cor. 10, 13. In Scriptura, cujus archetypon in coelo est, describitur communis ratio omnium fidelium, qua Dominus quemvis judicabit, et qua quisque solum Christum suspicere, quisque se ipsum censere potius debet, quam iis donis, qua alios antecellit aut se antecellere putat. (Luc. 10, 20.) [Adde, quod Scriptura DEO soli gloriam tribuit; komini, nullam omnino, c. 1, 31.; adeoque humana gloriatio Scripturae contrariatur ejusque universo sensui. Luc. 16, 15-18. 29. Esai. 66, 2. V. g.] Congruit mox unus, Tali modo boni omnes, et mali, (Jud. v. 4.) pridem in Scriptura notati sunt. — είς ὑπὲρ τοῦ ένος, unus pro uno) Definitio sectae, ubi singuli singulos mirantur et sequuntur. Articulus vov addit emphasin. Unicus minister non est solus. — φυσιούσθε) Subjunctivus, pro φυσιώσθε, ut ζηλούτε, pro ζηλώτε Gal. 4, 17. Est vero irregularis ista forma Subjunctivi, quam nonnulli indicativum vocant. Singularis ratio contractionis. Non enim credibile est, tantum apud haec verba indicativum pro subjunctivo poni. — ετέρου, alterum) v. gr. contra Apollo.
- v. 7. τls) quis? non tu, non alius homo: sed, si modo aliquid habes eximium, Deus solus. σè, te) Hoc et ad Corinthium aliquem referri potest, et, mutato schemate, ad Paulum. σè, te ipsum, quantus quantus es: in antitheto ad dona, quae acceperis vel non acceperis. διακρίνει, discernit) vel, discrimine aliquo eximie distinguit. τί δὲ ἔχεις, δ οὐκ ἔλαβες; quid vero habes, quod non accepisti?) Sensus: quicquid habes, non a te, sed a Deo accepisti. vel: multa sunt, quae non accepisti; eaque idcirco non habes, nec venditare potes. aut accepisti, aut non accepisti: si non accepisti, non habes. si accepisti, non nisi acceptum habes, citra causam gloriandi. Is quem Paulus hic alloquitur, est homo, v. gr. Paulus, cujus sensum Corinthius imitari debet. Posterior sensus vim τοῦ et, quod mox sequitur, expressiorem facit; et antanaclasin ostendit in non accepisti: non accipiens. ως μη λαβούν, quasi non accipiens) quasi a te ipso habeas.
- v. 8. ηδη, jam) prae nobis. Congruit mox, sine nobis. πεπορεσμένοι, saturati) Gradatio: saturi, divites, reges. Oppositum: esurimus etc. v. 11. s. Varium ήθος, incomparabilem asteismum, et copiosum salem, ut duae epistolae ad Corinthios, sic inprimis hic locus habet; ut vel Corinthiorum vel apostolorum respectu, de internis vel externis, de rebus ipsis vel de opinione inflata Corinthiorum, accipiendus sit. Revera lautus erat Corinthiorum status spiritualis; lantus etiam apostolorum. Recte. sed apostolos crux foris macerans retinebat, ne sibi eo placerent: Corinthii etiam in rebus externis lauti, sibi placebant et plaudebant, haud recte. Itaque Corinthii imitabantur filios, qui illustrati parum curant humiles parentes. ex saturitate, fastidium habebant: ex opulentia, insolentiam: ex regno, superbiam. χωρίς ήμῶν, sine nobis) Ambiguum novum et aptum. non habetis nos consortes; inde, non habuistis nos adjutores. obliti estis nostri, sicut dicitur, πολλοί μαθηταί πρείττονες διδασκάλων. ἐβασιλεύσωτε,

<sup>1)</sup> Verbum φρονείν post γέγραπται passim obvium, sed per marginem utriusque Ed. in medio quasi relictum, omisit Auctor in Vers. germ. E. B.

regnavistis) ad regnum pervenistis. Majestas Christianorum. — καὶ ὄφελόν γε, atque utinam) i. e. non invideo vobis, modo vobis revera quam optime sit. 2 Cor. 12, 14. s. — Γνα καὶ ἡμεῖς, ut etiam nos) Ubi vos consummati eritis, otium et finis erit tribulationis apostolicae. — συμβασιλεύσωμεν, una regnaremus) Modeste: vobiscum. conf. c. 9, 23. 3, 22.

v. 9. δοκῶ, videtur mihi) Sensus demissus; clemens mimesis. Corinthii ἐδόnouv videbantur sibi praecellere. — τους ἀποστόλους, ἐσχάτους, apostolos, ultimos) ἔσχατος, vilissimus. v. 10. s. Opposita, uno loco posita. Etiam prophetae affligebantur; sed multo magis apostoli. Et prophetae poterant hostes suos tollere, v. gr. Elias: [tanlaque apud homines eorum existimatio eral, ut vel Magnates revereri eos, et honorificis modis aut insequi aut accersere tenerentur, 2 Reg. 1, 10. 5, 9. 8, 9. 12. V. g.] at apostolorum erat pati et perpeti. v. 12. — ἀπέδειξεν) Latini, munus ostendere, munus declarare: de spectaculis. — ἐπιθανατίους) προσδοχωμένους ἀποθανείν. vide Hesychium. — τῷ κόσμῷ, mundo) Hic subdividitur mox in angelos et homines, articulo non repetito. — καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις, et angelis et hominibus) bonis; sed magis, malis.

v. 10. μωροί, stulti) c. 1, 21. — διά χριστόν — έν χριστῷ, propter Christum - in Christo) Hoc in sequentibus duobus membris repetendum. Salva veritate, de uno subjecto; vel de diversis subjectis, quorum eadem est ratio; v. gr. de Paulo et Corinthiis, diversa possunt praedicari; pro diverso respectu, quem h. L. propter et in exprimit. propter in servos, in in consortes convenit. — Evockos) existimatione intensiva: at ἄτιμοι, mox, etiam existimatione simplici spoliati. — ήμεῖς đề, nos vero) Hic postponitur prima persona, qua v. seq. pergit.

v. 11. γυμνητεύομεν, nudi sumus) Summus inopiae gradus. 2 Cor. 11, 27. Tantum abfuit, ut splendore aliquo regni Christi praecones ornati essent. Nos prorsus alios imaginamur. V. g.] — πολαφιζόμεθα, colaphis caedimur) velut servi: adeo non regnamus.

v. 12. ποπιώμεν, laboramus) quasi necessitate adacti. Id pauci faciebant Corinthii. — εὐλογοῦμεν — ἀνεχόμεθα — παρακαλοῦμεν, benedicimus — toleramus - rogamus) i. e. non reponimus convicia, persecutionem, blasphemiam; sed

tantum benedicimus. nil aliud licet: id mundus spretum putat.

v. 13. περικαθάρματα· περίψημα) Utrumque vocabulum ponitur pro purgamentis. quo denotantur homines non solum abjectissimi, sed piaculares. כפר περικάθαρμα δικαίου, ανομος. Ρτον. 21, 18. το άργύριον περίψημα τοῦ παιδίου קּעְּמֹע יְצִיב נבוה Tob. 5, (18.) 26. adde Jerem. 22, 28., ubi יצוב נבוה nonnulli verterunt: περίψημα φαῦλον. Hesychius: περίψημα, περικατάμαγμα, ἀντίλυτρα, αντίψυχα, η ύπο τα ίχνη παντων. περίψημα Eustathio est σπόγγισμά τι ideoque tenuius, quam λύμα, hoc (λύμα) mollius quam κάθαρμα, cujus vim το περί intendit. quare Paulus dicit περικαθάρματα τοῦ κόσμου, περίψημα non solum mundi persequentis, sed omnium, quamvis non persequantur nos. mundus nos odit; omnes nos contemnunt. — Eus ague huc) Epanalepsis, coll. v. 11. init.

v. 14. ούπ έντρέπων, non pudefaciens) Exquisita έπιθεραπεία. Pudefacere Corinthios potuisset ipsorum ac Pauli dissimilitudo, filiorum et genitoris. Evτροπή in animo apostoli non finis erat, sed medium: sicut etiam alias dicit, noluisse se eos contristare, cum tamen revera sic factum fuerit. Saepe quendam quasi leporem apostolus, salva gravitate apostolica, adhibet. ex. gr. 2 Cor. 12, 13.

not. - voudero, moneo) ut pater. Eph. 6, 4.

v. 15. παιδαγωγούς, paedagogos) quamlibet evangelicos, in Christo, non legales. Opposita: plantare; rigare: fundamentum ponere; superaedificare: gignere; educare. — où nolloùs, non multos) Unusquisque regenitus pariter non habet multos patres. Non dicit Paulus: unum patrem; nam hoc soli Deo convenit: satis tamen declaratur non multos per ego subsequens. Non solum Apollo excluditur, successor; sed etiam comites, Silas et Timotheus. Act. 18, 5. Spiritualis paternitas singularem necessitudinem et affectionem conjunctam habet, prae omni alia propinquitate. — ἐν γὰρ χριστῷ ἰησοῦ, nam in Christo Jesu) Hoc expressius,

quam modo, in Christo, ubi de aliis, paedagogis, loquitur.

v. 16. παρακαλῶ, hortor) Brevis hortatio post longam et veram exempli sui commemorationem, valet. — μιμηταί μου, imitatores mei) ut filii. Sensum illum, qui in nobis alitur per crucem, vos colite etiam sine cruce, fastu deposito. Imitationem sui proponit illis, quibuscum fuerat. Gal. 4, 12. Phil. 8, 17.

v. 17. τιμόθεον, Timotheum c. 16, 10. — τέπνον μου, filius meus) adeoque imitator. Paulus Timotheum fratrem appellat, 2 Cor. 1, 1. not. sed hoc loco paternus obtinet affectus. — ἀγαπητὸν, amatus) cui libenter negotium dedi. — πιστὸν, fidus) cui negotium dare potui. — ἀναμνήσει, admonebit) Non dicit, docebit. norant Corinthii: admonitu opus erat. — τὰς ὁδούς μου, vias meas) quas tenui apud vos. — παθώς, sicut) ut διάπονος, minister. — ἐππλησία, ecclesia) Singularis numerus cum emphasi.

v. 18.  $\omega_{\varsigma}$ , tanquam) Quia Timotheum mitto, putant me non venturum. Id valet  $\delta t$  autem particula. —  $t \omega_{\varsigma} \omega_{\varsigma} \omega_{\varsigma} \omega_{\varsigma} \omega_{\varsigma} \omega_{\varsigma} \omega_{\varsigma}$ , inflati sunt quidam) Hoe scripsit Paulus in lumine divino: cogitationes illorum in praesenti, dum haec legerentur, nascentes retegens et convincens. Inflabantur variis de rebus, v. seq. c. 5, 2. Eos, inquit, adventu meo compescam. Potuerat forsan etiam hanc inflationem apostolus cognovisse  $t = t \omega_{\varsigma} \omega_{\varsigma} \omega_{\varsigma} \omega_{\varsigma} \omega_{\varsigma}$  (c. 1, 11.). At Corinthii non videntur de dilato apostoli adventu inflati esse, nisi postquam cum hac ipsa epistola Timotheum misit, alterum ipsum. Tum vero subito obortae sunt cogitationes istae inflatae: ipse ergo Paulus non veniet. Vitium Corinthiis frequens, inflatio.

v. 19. ἐλεύσομαι, veniam) Paulus ecclesias passim, de suo adventu scribens, in officio continet. — ἐὰν ὁ κύριος θελήση, si Dominus voluerit) Sapienter hanc addit conditionem. Inciderunt deinde nonnulla, ne statim veniret. — γνωσομαι) cognoscam. Verbum judiciale. Hîc et v. 21. paternam ostendit potestatem, homo foris adeo abjectus. v. 9. s. — οὐ τὸν λόγον, non sermonem) grandem, inanem.

v. 20. οὐ γὰς, non enim) Axioma. — ἐν δυνάμει, in potentia) Vim habet articuli absentia, uti Eph. 4, 21. [Tua Christianismi potentia qua in re consistat, perpende. V. g.]

v. 21. τι θέλετε; quid vultis?) Eligite. [Conf. 2 Cor. 13, 3. Sic etiamnum tum quoad caput rei tum quoad varios casus valet istud: quid vis? Amori locum fac facias. V. g.] — ἐν ῥάβδφ, cum virga) paterna. Conf. Es. 11, 4. — η, aut) Hoc mallet Paulus.

### CAPUT V.

v. 1. "Ολως, omnino) Particulam hanc Paulus alibi nusquam, in hac autem epistola, suo convenienter animo, ter posuit. h. l. et c. 6, 7. 15, 29. atque his et omnibus aliis in locis particula όλως omnino aut ponitur in oratione negante, aut orationi neganti implicite contradicit. sic Chrys. Hom. 5. c. Anom. Veruntamen, etsi parum differt homo ab angelo, ἐπειδή "ΟΛΩΣ ἐστί τι μέσον, cum aliquid nihilominus interest, non scimus accurate, quid sint angeli. Sic h. l. όλως nulla debebat in vobis audiri scortatio: at auditur όλως. Eadem particulae τὴν ἀρχήν ratio. — ἐν ὑμῖν, de vobis) vestro nomine. — πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία, scortatio, et talis scortatio) Gravis iteratio: quo magis commoverentur Corinthii. — οὐδὲ, neque) Infandum flagitium, etiam apud gentes, si aliquot monstra excipias. προθεραπεία commatis subsequentis, ὥστε. Ostendit apostolus, etiam gentes a tali flagitio abhorrere. — γυναῖπα, mulierem) Haec sine dubio fuit ethnica: ideo non eam redarguit. v. 12. s. Pater, ut existimare licet, obierat. — ἔχειν, habeat) uno actu, aut ipso statu. v. 2. 3.

v. 2. καὶ ὑμεῖς, et vos) Urget. — πεφυσιωμένοι, inflati) [quasi nulla in vobis culpa resideret, V. g.] Vis verbi patet ex opposito, lugere. — ἐστε, estis) adhuc. — ἐπενθήσατε, luxistis) Ipse Paulus haec scripsit lugens, imo flens.

- 2 Cor. 2, 4. lugere debemus de peccatis alienis, 2. Cor. 12, 21., poenitentiam agere, de nostris: utrumque, de peccato primo et originali. ενα, ut) Non habuistis luctum, qui vos moveret, ut etc. ἀρθη, tolleretur) Jam in mente habet Paulus, quod scripturus est versu 13. Mitius verbum αξφειν h. l. quam ἐξαίφειν deinde. 1)
- v. 3. ἐγοὰ μὲν γὰς, equidem) Antitheton inter poenam leviorem, quae a Corinthiis fuerat statuenda; et gravem, quae a Paulo intentatur. inde etiam v. 2., ποιήσας, faciens, leniore verbo; v. 3. κατεργασάμενον, operatum, graviore. Postea Corinthii fecerunt, quod debebant; 2 Cor. 2, 6. ideo graviore animadversione in peccatorem (hîc, v. 5.) supersederi potuit. Inde gaudium Pauli. 2 Cor. 1, 24. 2, 1. ss. τῷ πνεύματι, spiritu) Col. 2, 5. 2 Reg. 5, 26. ἤδη κέκρικα, jam judicavi) Graviter suspensa manet et vibrat oratio usque ad v. 5., ubi operatum reassumitur in talem. ὡς καρών, ut praesens) Constr. cum tradere. ibid. τὸν οὕτω τοῦτο) Demonstrativum triplex. οὕτω, sic) tam indigne, sic, dum frater dicebatur.
- v. 4. ἐν τῷ ὀνόματι, in nomine) Constr. cum tradere. τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, meo spiritu) v. 3. σὺν τῷ δυνάμει, cum potentia) Spiritus et potentia fere sunt synonyma. Paulus de se loquens, Spiritum adhibet; de Christo, potentiam. conf. 2 Cor. 13, 3. Matth. 28, 20. 18, 20. Hypotyposis i. e. ita, ut virtus Domini statim se exserat.
- v. 5. παραδοῦναι, tradere) Id apostoli erat, non Corinthiorum. conf. 2 Cor. 13, 10. not. et 1 Tim. 1, 20. not. Specimen summi gradus vindictae in rep. christiana, primis illis temporibus conveniens. ὅλεθρον, perniciem) mortem, etiamsi non subitam. Id Hebraeo מון די respondet. conf. c. 11, 30. τῆς σαρκός, carneis) qua peccarat. [1 Petr. 4, 6. coll., quoad spiritum, Rom. 8, 10. V. g.]
- v. 6. οὐ καλὸν, non bona) τὸ non obnititur securitati Corinthiorum. τὸ καύχημα, gloriatio) Ea per se bonum quiddam est et pulchrum, c. 15, 31., sed ubi non solicite custoditur, laborat, et ad inflationem accedit. v. 2. μικρά ζυμοῖ) Jambicus senarius. Gal. 5, 9. ζύμη, fermentum) unum peccatum, unusque peccator. φύραμα, massam) coetum. ζυμοῖ, fermentat) reatu et exemplo latissime serpente. [Quanto, eheu! temporum tractu, et quanto gradu universum Christianum orbem, si ab iis quae renovantur discesseris, massam esse oportet colluviemve penitissime fermentatam! V. g.]
- v. 7. την παλαιάν, vetus) ex gentilismo, et naturali corruptione. ενα ητε νέον φύραμα, ut sitis nova massa) universi, sublato malo. καθως, sicut) Tertium hujus versus comma pendet potius a primo, quam a secundo. ἄξυμοι, infermentati) singuli, ex conversione. c. 6, 11. το πάσχα, pascha) Scripta est epistola circa Pascha. c. 16, 8. ημῶν, nostrum) Christianorum. Pascha Judaicum, typus paschatis Christiani et novi. ἐτύθη immolatum est. Paulus loquitur in praeterito. multo magis locuturus erat in praesenti, scopo ejus ita requirente, si sacrificium Missaticum agnovisset. Hesychius: ἐτύθη, ἐσφάγη.
- v. 8. ξορτάζωμεν, festum agamus) Vulgatus, epulemur: verbo apposito. παλαιᾶ, veteri) Judaismi et Ethnicismi. Genus. κακίας καὶ πονηφίας) Species. κακία est vitium virtuti contrarium, eique purae, sive τῆ είλικρινεία πονηφία est in iis, qui κακίαν obnixe retinent et defendunt, opponiturque τῆ ἀληθεία. Ammonius: πονηφός, ὁ δραστικὸς κακοῦ. conf. v. 13. Sinceritas cavet, ne cum bono malum admittat; veritas, ne malum pro bono admittat.
- v. 9. ἔγοαψα, scripsi) Nova pars epistolae, superiori congruens. coll. v. 1.

   ἐν τῷ ἐπιστολῷ, in epistola) ante hanc scripta. Eam Corinthii non satis intellexerant: ideo Paulus jam declarat. Non est dubium, quin Paulus et Petrus et ceteri apostoli multa, quae hodie non extant, scripserint. conf. c. 16, 3. 2 Cor. 10, 10. μὴ συναναμέγνυσθαι, non commisceri) per conversationem. v. 11. fin.

<sup>1)</sup> to toyou, sacinus] Fuit actio prava, citra matrimonium. V. g.

— πόρνοις, scortatoribus) πόρνος, alias, scortum masculum; sed h. l. dicitur de omni eo, qui scortatur. Subaudi hic quoque ex v. 11., aut avaris etc.

v. 10. καὶ) idque. — οὐ πάντως, non plane) Sermo non est universalis negans, sed particularis negans. Rom. 3, 9. not. — τοῦ κόσμου τούτου, mundi hujus) [ubi in avaros, rapaces etc. nusquam non incidas. V. g.] Antitheton, frater, v. 11. — ¹) ἄρπαξιν, rapacibus) Hos potius, quam fures appellat: quia furtum non apparet. [Connotantur, qui alienas res vel vi vel injuria captant. V. g.] Tria flagitiorum genera commemorat, quae sunt contra hominem ipsum, proximum, ac Deum. — ἐπεὶ ὀφείλετε ἄρα, alioqui deberetis) Alii ἀφείλετε scripsere, pro ὀφείλετε sed praesens adhibetur etiam c. 7, 14.: ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκά-θαρτά ἐστι. Quae sine limitatione expressa scribuntur, non debent semper absolute accipi, si aliquid inconveniens inde consequatur. Locum habet hodie parodia: alioqui deberetis ex terra a Christianis habitata emigrare. Vitandi sunt igitur inprimis, qui inter Christianos prae aliis probi haberi volunt, et tamen sunt scortatores etc. — ὀφείλετε, deberetis) Sic enim tolleretur omne commercium civile. c. 10, 27. Quod Monachis est perfectio evangelica, id Paulo est ἄτοπον et inconveniens. — κόσμου, mundo) qui scatet flagitiosis.

v. 11. ἀδελφός, frater) Ordinaria appellatio. — ὀνομαζόμενος, qui nominatur) Medium. — πόρνος, scortator) Enumerantur hic flagitia, quorum nomine alii vitandi sunt: tum cap. 6, 9. s. adduntur plura, quorum nomine sibi quisque timere debet. — <sup>2</sup>) μηδὲ συνεσθίειν, ne edere quidem simul) non modo non apud talem, ut hospitem, sed ne cum eo quidem, apud tertium. Infimus gradus commercii, qui homines inter se promiscue agunt, (v. 9.) edere simul. Etiam apud Judaeos מוֹחָד excommunicatio tollebat communitatem cibi. Non edendum cum eo, qui non poterit simul edere cum sanctis in regno Dei c. 6, 10. Viderit ecclesia hodierna, in qua convivae eucharistici non sunt instar liberorum in una domo,

sed instar variorum hospitum in magno diversorio.

v. 12. s. τί γάρ μοι καὶ τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε;) Artemonius p. 212. Clerici conjecturam refert, paucisque mutatis eam sic repraesentat: τί γάρ μοι καὶ τοῖς ἔξω; καὶ νῦν οὖν τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε. Multiplex literarum commutatio, qua verbum maxime necessarium xelveiv obliteratur. Si Pauli sensus fuisset, quid mihi et externis? èpol tulisset Graecum idioma, non pol γάρ μοι και τους έξω κρίνειν soil. έστί; quid enim mihi etiam externos judicatio est? (Verbalia regunt casum verbi: Curatio hanc rem.) Simillimae locutiones: [vati μοι ζην; Gen. 27, 46. οὐ σοὶ, ὀζία, θυμιᾶσαι, 2 Chron. 26, 18. οὐκ ἔστι γὰρ χαίρειν, λέγει κύριος, τοῖς ἀσεβέσιν, Εε. 48, 22. ὅπως μη γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι, Act. 20, 16. πόθεν σοι ταῦτα είδέναι, Hippolytus de antichristo, cap. 32. Haec ad totam sententiam: nunc verba singulatim expendemus. — xal) etiam. q.d. Satis negotii mihi, qui intus sunt, facessunt. 3) — xelveiv, judicare) Judicat, qui non commiscetur. — ovil, nonne) Ex eo, quod in ecclesia fieri solet, interpretari debuistis monitum meum. v. 9. Cives judicatis, non alicnos: quanto magis ego? Sic judicatis notabit judicium rectum. Potest autem etiam praevius isque opportunus esse aculeus in Corinthios, qui eos qui intus erant judicabant, quum sanctos haberent a judiciis rerum ad victum pertinentium remotos. c. 6, 1. s.

v. 13. τους δὲ ἔξω, externos vero) Cognitio de pernicie aut salute gentium est Reservatum divinum. — κρινεί) judicabit. Rom. 2, 16. Subaudi: et hoc judicium nos Deo submisse relinquimus. Sic propius cohaeret et subsequens. — καὶ, et) Epiphonema, utrique parti hujus capitis conveniens. Particula καὶ cum tota sententia huc citatur ex LXX, Deut. 17, 7. 19, 19. 24, 7. καὶ, atque ita. Non autem praefigitur h. l. illud, sicut scriptum est: idque fit vel severitatis causa, vel

<sup>1)</sup> πλεονέκταις, avaris] lucri sui studiosis. V. g.

<sup>2)</sup>  $\mu \epsilon \Im v \sigma \sigma \varsigma$ , ebrius] Innuit eum, qui vino se ingurgitat, etiamsi non prorumpat in effrenatas debacchationes. V.~g.

<sup>3)</sup> Attamen have ipsa particula et minoris aestimatur in Ed. 2., quam in Ed. maj., et plane omittitur in Vers. germ. E. B.

quia ἐξαρεῖτε, Hebr. Γιστα apud Mosen de improbo ex populo per supplicium;
 apud apostolum de improbo ex ecclesia per excommunicationem tollendo ponitur.
 τον πονηρον, improbum) v. 2. 9. — ὑμῶν αὐτῶν, vobis ipsis) Sic LXX saepe.
 Antitheton, externos, h. l.

## CAPUT VI.

- v. 1. Τολμα, audet) Grandi verbo notatur laesa majestas Christianorum. τὶς, aliquis) vel unus. πρίνεσθαι) Medium, i. e. πρίμα ἔχειν, v. 7. ἀδίπων, injustis) Omnis infidelis injustus, plerumque etiam civiliter. ἐπὶ τῶν άγίων, sub sanctis) Christianis. Magnum jus fidelium, etiam civilia negotia inter se componendi: neque debet magistratus sese totum ingerere rebus privatis, nisi eorum, a quibus aditur. Judaeis multa indulgebant magistratus gentium: nec ab Judaeis adhuc in ea parte distincti erant Christiani.
- v. 2. οὐκ οἴδατε, an nescitis) Sexies hoc uno capite haec formula adhibetur, magna vi. Sciebant Corinthii, et se scire gaudebant; sed contra agebant. οἱ αγιοι, sancti) judicati prius ipsi. τον κόσμον, mundum) eos universos, qui non sunt sancti. Antitheton, ἐλαχίστων, minimis. cf. c. 3, 22. πρινοῦσι, judicabunt) Futurum; coll. v. 3. Ap. 20, 4. Interponitur praesens, judicatur: coll. Joh. 15, 8. Etiam civilis potestatis potiti sunt sancti sub Constantino M. id quod praeludium est futurorum. [Maximarum rerum Scriptura, tanquam in transitu, radium subinde aliquem exhibet. Superbi talia contemnunt: at humiles corde, sobria videlicet mente, reposta tenent. Occulta Sanctis majestas est, suo tempore revelanda. V. g.] ἐν, in) Conf. Act. 17, 31. ἀναξιοί ἐστε, indigni estis) Communicatio.
- v. 3. ἀγγέλους, angelos) eos, qui non sunt sancti: et sic quoque homines malos. Non additur articulus. Gradatio, respectu mundi. βιωτικά, res ad victum pertinentes) viles, si ad angelos comparentur.
- v. 4. τους έξουθενημένους εν τῆ εκκλησία) eos qui in ecclesia sunt vel tenuissimi; quosvis potius, quam ethnicos. minimus quisque vel maxima in rebus externis negotia capit. [adeoque non ad antiquas quidem ethnicorum leges, attamen ex vera aequitate dirimere valet. V. g.] conf. c. 1, 28. 11, 22. itaque καθίζετε collocate est imperativus. [Neque tamen judicum ethnicorum juri quidquam ea re decedere existimandum erat. V. g.]
- v. 5. πρὸς ἐντροπὴν, ad pudorem) Compescitur inflatio Corinthiaca. c. 15, 34.

   σοφὸς, sapiens) Sapientiam mirabantur alias: et sapientia ad dijudicandas res facultatem parit. οὐδὲ εἶς, ne unus quidem) Vel tenuissimus fidelium optatior et sapientior judex, quam impius. δυνήσεται) futurum: poterit, si adhibeatur.

   διακρῖναι) disceptare. id differt a κρῖναι, judicare. ἀδελφοῦ, fratrem) Numerus singularis, pro plurali, ad facilitatem rei notandam: vult, actorem et reum inter se transigere, sine opera judicis.
  - v. 6. nal τοῦτο, et hoc) Sic, et haec, v. 8. Hebr. 11, 12.
- v. 7. δλως) Particula morata: c. 5, 1. opponitur implicite τῷ μηδόλως. δλως nulla judicia habere debebatis invicem, at habetis δλως. ἥττημα, defectus) etiam ex parte ejus, qui justiorem causam habet, et se vincere putat. [Matth. 5, 39.] non dicit, peccatum: hoc tamen facile accedit. v. 8. Opposita sunt defectus et laus, coll. c. 11, 17. not. Laus hic quidem non expresse legitur, sed tamen oppositum tale innuitur, quia non expresse peccatum vocat. Id quod laudatur est aliquid quasi floridius, quam ipsa actio legi consentanea. Sic in opposito. νμῖν, vobis) Similis dativus, c. 15, 32. )— μᾶλλον, potius) Hoc, potius, non omnes capiunt. Multi nec laedere nec laedi student: laesionem ferre non conantur, quae falsa est mediocritas justitiae. ἀδικεῖσθε) Medium; ut ἀποστερεῖσθε.
  - v. 8. úμεῖς, vos) Emphasis. Antitheton ad eos, a quibus pati debebant. —

<sup>1)</sup> κρίματα, fudicia] etiamsi causam non injustam concernentia. V. g.

άδικεῖτε, injuriam facitis) anferendo. — άποστερεῖτε, fraudatis) denegando, re-

tinendo. — ἀδελφους, fratres) Id auget culpam. v. 9. η) an. — ἄδικοι, injusti) v. 8. — βασιλείαν θεοῦ, regnum Dei) In hoc regno viget justitia. — οὐ κληρονομήσουσι, non habebunt hereditatem) quia non sunt filii Dei. — μη πλανᾶσθε, nolite decipi) per vos et alios. — πόρνοι - α̃οπαγες, scortatores — rapaces) Flagitia Corinthiaca, 2 Cor. 12, 20. s. Romana, Rom. 13, 13. Galatica, Gal. 5, 19. s. Ephesia, 1 Tim. 1, 9. s. Cretica, Tit. 1, 12. Id valet de actu scortationis etc. ac multo magis de habitu. — slôwλολάτραι, idololatrae) Idololatria ponitur inter scortationem et adulterium; nam haec flagitia habebat conjuncta. — µalaxol) molles. Etiam manus, in summa solitudine, casta esse debet. Necessarium juventuti monitum.

v. 11. ταῦτα, haec) Nominativus, neutro genere pro masculino: vel accusativus, subintellecto xara, ut loa, Phil. 2, 6. Etiam accusativus adverbiascens cum verbo substantivo sum construi potest. — ἀλλά ἀπελούσωσθε, ἀλλά ἡγιάσθητε, αλλ' έδικαιώθητε· sed abluti, sed sanctificati, sed justificati estis) Liberati estis plane a fornicatione et peccatis impuritatis, circa vos ipsos; idololatriae et impietatis contra Deum; injustitiae contra proximum: idque, quod et ad reatum et ad dominium attinet. c. 5, 7. 10. — ηγιάσθητε, sanctificati estis) Sanctus dicitur in respectu ad Deum. — ἐδικαιώθητε, justificati estis) Resp. injusti. v. 9. Quid emphaseos apostrophus in all' huic verbo prae duobus praecedentibus (coll. 2 Cor. 7, 11.) addat, nolui olim perscribere, ne quis exsibilaret. Expendatur tamen antitheton, injusti. Sine apostropho alla emphasin habet: sed ubi alla apostrophum habet, accentus et emphasis cadit super verbum subsequens, oppositum vitio ei, quod reprehenditur v. 7. ss. nimirum super ἐδικαιώθητε, justificati estis, quia hic sermo est, contra injustitium; et 2 Cor. l. c. exolunou, vindictum, quia haec est praecipus pars studii ex tristitia sancta. adde Marc. 2, 17. — ἐν τῷ ὀνόματι, in nomine) Inde remissio peccatorum. — εν τοῦ πνεύματι, in spiritu) Inde nova vita. — ήμῶν, nostri) Ex his causis docet, nil jam obstare, quo minus heredes esse queant regni Dei.

v. 12. πάντα, omnia) Cavet apostolus, ne quis abutatur iis, quae mox dicet de cibis et ventre. conf. c. 10, 23. Omnia refertur ad ea, quae sequentur; non ad scortationem, quanquam hoc argumentum principale est, sed ad argumentum accessorium et incidens, de esu ciborum, de quo etiam infra cap. 10, 29. in eodem argumento repetitur: omnia, quae licere possunt, mihi licent. — µos, mihi) Saepe Paulus prima persona singulari eloquitur, quae vim habent gnomes; in hac praesertim epistola. v. 15. c. 7, 7. 8, 13. 10, 23. 29. 30. 14, 11. Miki, cogitare debebat Corinthius. — συμφέρει, conducunt) Spectandum illud maxime, quid conducat. — ξέεστιν· έξουσιασθήσομαι) Conjugata. Qui potestate ac libertate non libere utitur, ex sua potestate exit, et in alienam, v. gr. meretricis, v. 15. coll. c. 7, 4. transit. Stolidus esset viator, qui, in medio campo viam habens, semper in ripa et margine undis proximo ambularet. At sic multi vivunt, etiam in piis habiti. Potestas penes fidelem, non penes res, quibus utitur, esse debet. [Libertatem, in se bonam, tollit abusus libertatis Gal. 5, 13. 1 Petr. 2, 16. V. g.] Ipsum, non ego, habet potestatem, cum attentione ad se ipsum. Non ego! alius audeat per me. Hoc fidelis statuit respectu sui; respectu proximi ait: non omnia

aedificant. c. 10, 23. — τινός) ulla re. Neutrum, ut πάντα. v. 13. τὰ βρώματα, escae) soil. ἐστὶ, congruunt. a cibis ad venerem non valet consequentia. — καὶ ταύτην καὶ ταῦτα, et hunc et hanc) Demonstrativum. bis, de tempore praesenti: hunc praecedit: esca est propter ventrem. — жатасγήσει) destruct, et quidem non solum ita, uti corpus destruitur in morte. Ex antitheto ventris et corporis colligas, differentiam sexuum fore etiam in statu angelis simili. Quae destruentur, per se liberum habent usum. Col. 2, 20. seqq. Marc. 7, 18. non potest. Eleganter hic et v. seq. ponitur autem pro enim. nam concessioni subjungitur severa denunciatio, interdicto, laeta declaratio. τῷ destruct ex adverso respondet exsuscitabit. — το δε σώμα, corpus autem) Corpus

hie non opponitur alvo, sed cibis 1). — ποςνείς, scortationi) Abstractum. — τῷ πνείφ, Domino) Christo. Huic debetur corpus: nam corpus ipse assumsit, nosque sanctificavit; et corporis resurrectione ei jungimur. — τῷ σώματι, corpori) Quanta dignatio!

v. 14. ηγειρε — ἐξεγερεῖ, suscitavit — exsuscitabit) [Praeludit hic Paulus ad ea, quae explicatius c. 15. pertractaturus erat. V. g.] Simplex verbum, convenienter, de primitiis; compositum, rarum, de massa dormientium. Εξ in compositione saepe dicit consummationem. Usus ex resurrectione carnis nostrae. peccatum semel in carne patratum nunquam flet infectum. — διὰ, per) Hoc Paulus maluit cum resuscitationis, quam cum destructionis mentione connectere. — δυνάμεως, polentiam) Quis ergo dubitet? Deus est omnipotens.

- v. 15. σώματα, corpora) sive totum sive partes spectentur. ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ γριστοῦ, ποιήσω πόρνης μέλη;) Nonnulli codices ἄρα, pro ἄρας. ἄρα οὖν saepe dicit Paulus; sed talibus in locis, ubi ex prolixiori sermone conclusio subnectitur: ἄρας huic loco magis congruit, idque habent optimi testes, in his Irenaeus, et summa in hoc participio inest ἐνάργεια, indignitatem rei quasi depingens. tollens, ultro alienans, membra Christi faciam meretricis membra? Sic saepe παρέλκει participium φέρων, de quo egi ad Chrysost, de Sacerd. pag. 394. ad illud, φέρων ἐαυτὸν κατεκρήμνισε. ποιήσω, faciam) Non enim simul possunt esse meretricis membra et Christi.
- v. 16. ὁ κολλώμενος τῷ πόρνη, qui adhaeret meretrici) Syllepsis. i. e. meretrix et is qui ei adhaeret. nam si proprie cohaeret praedicatum, unum corpus est, congruitque, hi duo. ξουναι, erunt) Hoc primario dicitur de conjugibus: applicatur autem, ob paritatem rationis, ad eos, qui sine foedere una caro fiunt. Per foedus fit mulier mulier viri, antequam vir ei adhaeret: et in eo potissimum est ratio, cur sint indissociabiles. alias etiam ii, qui scortantur, indissociabiles forent.
- v. 17. τῷ κυρίφ, Domino) Christo. Eadem syllepsis. દν πνεῦμα, unus spiritus) tam arcte, quam conjuges sunt unum corpus. Experire.
- v. 18. φεύγετε την πορνείαν, fugite scortationem) Severitas cum fastidio: fugite; nam periculum propinquum est. πᾶν αμάρτημα, omne peccatum) etiam gulositas et ebrietas: (conf. v. 13.) etiam autochiria. [— etiam idololatria, utut gravius ceteroquin peccatum sit. V. g.] Gravius est abuti membris Christi, quam cibo aut vino, et ventre: et foedius, a flagitio, est corpus scortatoris, quam cadaver etiam hominis sua manu interfecti. Non dissimilis comparatio, Prov. 6, 30. seqq. ἐκτὸς, extra) Peccat quidem cum corpore et per corpus; sed non εἰς in corpus: non terminatur peccatum ejus in corpore; ac laedit quidem, sed non alienat corpus: magis peccat in κοιλίαν, ventrem, quam in corpus, ut distinguit apostolus. Tales sententiae morales non morose urgendae sunt, nec secundum summam ἀκρίβειαν. Videntur viscera, quae proprie ad oeconomiam animalem spectant, abolenda, nec in resurrectione restituenda esse. Ad ossa Scriptura respectu boni et mali, poenae et praemii, multum refert, tanquam ad partes solidas: unde non vana conjectura est, intensissimum dolorem, et sic etiam intensissimum gradum laetitiae et voluptatis futurum esse in ossibus.
- v. 19. η, an) Suaviter limitatur τὸ proprium v. 18. Ita nostrum est corpus, ut sit templum Dei, i. e. habitaculum proprium et perpetuum. τοῦ ἐν ὑμῖν, qui in vobis) Hoc vim habet aetiologiae. Spiritus sanctus est in vobis, ergo estis templum ejus. οὖ) quem, spiritum. καὶ οὖκ ἐστὲ ἐαυτῶν, et non estis vestri) Hoc concinne sequitur: sed tamen arctius cohaeret cum emti estis, et in construendo et pendet ab ὅτι, quod.
- v. 20. ἡγοράσθητε, emti estis) toti estis juris alieni. Vendere dicitur pro alienare; emere, sibi vindicare, et hîo quidem proprie; nam additur pretii men-

<sup>1)</sup> Ventri tamen corpus oppositum censet h. l. Vers. germ., quae in margine haec habet: Ventre corpus multo est nobilius. E. B.

tio. — τιμῆς, pretio) Hoc majorem vim sic habet, quam si epitheton esset adjectum. Sic quoque cap. 7, 23. — δοξάσατε, glorificate) Epiphonema. Errant, qui putant, intrinsecus duntaxat vel extrinsecus duntaxat colendum esse Deum. — ἐν τῷ σώματι ὑμῶν ¹), in corpore vestro) Rom. 12, 1. Phil. 1, 20.

## CAPUT VII.

v. 1. Περὶ δὲ τν ἐγράψατε, de quibus autem scripsistis) Eleganter rem initio exprimit, generatim potius, quam speciatim. Saepe apostoli in epistolis de conjugio agunt: unus Paulus, semel, nec sua sponte, sed interrogatus, coelibatum suadet, idque lenissime. [Tantum abest, ut praeceptis humanis ea res obtrudi debuerit. V. g.] — καλὸν, bonum) Hoc congruit cum affectu capitis praeced. Conf. infra, v. 7. 8. 26. 34. med. 35. fin. 40. Bonum, pulcrum, conveniens, ob libertatem et immunitatem a debito, de quo v. 3. et ob potestatem sui integram, v. 4. quum e diverso tactus, de quo v. 1., semper pudorem habeat comitem apud castos. — ἀνθρώπφ, homini) in genere, etiamsi non sit christianus. v. 7. 26. — γυναικὸς, mulierem) et sic, mulieri, non tangi. Relatorum uno etiam in iis, quae sequuntur, involvitur alterum.

v. 2. διά, propter) conf. propter, v. 5. — τὰς πορνείας, scortationes) Corinthi grassantes, [ethnicisque, et Graecis praecipue, ne in peccatis quidem habitas, V. g.] ad quas facile illicerentur coelibes. Plurale vagas libidines notat, eoque magis opponitur unitati conjugis. — την έαυτοῦ) suam; ut mox, ἴδιον, proprium. Eadem variatio, Eph. 5, 22. 25. ἐαυτοῦ suam innuit dominium maritale. Utroque verbo excluditur omnis communitas, quae est in polygamia. conf. v. 4. Porro, quae est ratio, cur vir debeat habere mulierem, eadem est, cur debeat retinere, propter scortationes. Hinc refutatur etiam concubinatus. nam concubina aut est uxor, aut non est, si non est, peccat: si est, manere

debet. v. 10. s.

v. 3. ὀφειλήν, debitum) Id explicatur v. seq. Idem officium Graecis χάριν, poëtis φιλότητα dici, docet Gatakerus. ὀφειλομένην εΰνοιαν dixit paraphrasis hujus loci. [ὀφειλήν, lectio nativa et simplex. Not. crit.]

v. 4. lolov, sui) Hoc cum potestatem non habet elegans facit paradoxon. Jus

utrinque est aequale.

v. 5. μη ἀποστερεῖτε) Sic LXX, Es. 21, 10. την όμιλαν αὐτῆς (ΤΠΙΣ) οὐκ ἀποστερήσει. Congruit hoc verbum cum verbo debendi. v. 3. — εἰ μή τι αν, πisi forte) Valde limitat. Ubi hae conditiones adsunt, non est privatio, sed abstinentia. — ἴνα σχολάζητε, ut vacetis) Magnam σχολήν atque otium hic dicit apostolus. Abstinentia praevia servit precibus. [Jejunium adjecere Graeci jejunatores. Not. crit.] Alias etiam malas habere causas potest abstinentia. — καὶ πάλιν, et iterum) De intervallis talibus eorumque modo vide Seldenum in uxore Hebraica. — ἐπὶ τὸ αὐτὸ, simul) Hoc non dicit ipsam consuetudinem, sed opponitur priori sejunctioni. — πειράζη, tentet) ad scortationem. etc. v. 2. — ὁ σατανᾶς, Satanas) qui inter exercitia virtutis sublimioris maximam quaerit ansam nocendi. Non facile est tentatio sine Satana praesumenda. — ἀπρασίαν, incontinentiam) v. 9.

v. 6. τοῦτο) λος, quod inde a v. 2. dictum est. — κατὰ συγγνώμην, οὐ

naτ' ἐπιταγήν) Vid. v. 25. not.

v. 7. θέλω) volo equidem, v. 82. Paulus gustarat dulcedinem coelibatus: eadem alios gaudere, cupiebat. Possit τὸ volo etiam absolute accipi, pro optandum est. conf. c. 6, 12. not. ut alias dicit οὐκ ἦν θέλημα, es wollte nicht seyn. — γὰρ) enim, proprie. Ref. ad v. 6. — ὡς καὶ ἐμαυτὸν, sicut etiam me ἐpsum)

<sup>1)</sup> Quae sequuntur usque ad finem hujus commatis, ea per marginem utriusque Ed. pro lectione non genuina declarantur; quapropter et in Vers. germ. nonnisi per parenthesin extant. Consentit Not. crit. ad h. l.; ὑμιῶν, περί) Lectio firms. Agitur h. l. de corporis usu et abusu. E. B.

coelibem. Videntur Corinthii exemplum Pauli spectasse. v. 8. — χάρισμα, donum) Quod in homine naturali est naturalis habitus, id in sanctis fit donum. Charisma h. l. est totus habitus animae et corporis apud Christianum, quatenus v. gr. conjugium aut coelibatus ei magis convenit, cum actionibus utrique statui cohaerentibus, secundum praecepta Dei. In statu autem involuntario certius auxilium gratiae apud pios.

v. 8. λίγω δὲ, dico vero) Conf. v. 12. ubi expressius. — τοῖς ἀγάμοις, coetibibus) utriusque sexus. coll. v. 10. s. — χήραις, viduis) Viduos et viduas dicit. — μείνωσιν, maneant) in libertate. — ως κάγω, ut etium ego) Sine uxore
tum fuisse Paulum, perspicuum est: conf. c. 9, 5.: et quanquam hic etiam de viduis loquitur, tamen ille videtur potius fuisse coelebs, quam viduus. conf. Act.

7, 58. et deinceps.

- v. 9. xorīssov, melius) Hic comparativus positivum non tollit. v. 38.  $\eta$  πυρούσθαι, quam uri) Vehemens verbum. Etiam continens potest habere, quicum luctetur, etiamsi non uratur. Thomas Aquinas in h. l. uri, id est, concupiscentia superari. concupiscentia enim est calor quidam noxius: qui ergo concupiscentia impugnatur, calescit quidem, sed non uritur, nisi humorem gratiae perdat a concupiscentia superatus. Haec ustio detrudit tandem in gehennam ignis.
- v. 10. ¹) παραγγέλλω οὐκ ἐγω, praecipio non ego) Simile zeugma, vivo autem non jam ego. Gal. 2, 20. Vis verbi praecipio affirmate nectitur cum Dominus. ὁ κύριος, Dominus) Christus, qui hac de re docuerat Matth. 5, 32. 19, 4. s. vel etiam Paulo hac de re locutus est. coll. v. 12. μη χωρισθηναι, non separari) Separatur pars ignobilior, mulier; dimittit nobilior, vir: inde conversa ratione etiam mulier fidelis dicitur dimittere: et vir infidelis, separari. v. 13. 15.
- v. 11. idv, si) Hoc quoque in fine hujus versus de viro accipiendum. xai zwoistj) etiam separata fuerit, contra praeceptum.
- v. 12. τοῖς δὲ λοιποῖς) ceteris vero, in matrimonio viventibus. ἐγω, ego) Vid. v. 25. not. λέγω, dico) non ait, praecipio, uti v. 10. hoc scilicet, quod versu 12. s. 15. s. et quidem maxime versu 15. s. dicitur. nam si versus 12—14. seorsum spectentur, ex versu 10. fluunt. συνευδοκεῖ, consentit) Multi esse poterant, qui vel dubitarent, vel non abhorrerent a fide. μη ἀφιέτω, ne dimittat) In V. T. arctior erat haec regula. Respici h. l. differentiam V. et N. T. colligitur ex v. 18. 15. not.
  - v. 13. yuvn, mulier) suror.
- v. 14. ήγίασται) sanctificatus est, ut pars fidelis sancte uti possit, neque dimittere debeat. conf. 1 Tim. 4, 5. Verbum ponitur valde significans; quia conscientiam ubique expeditam Scriptura nobis praestare vult. ἐν τῷ γυναικὶ) respectu mulieris, cum qua libenter manet, sic ἐν, c. 14, 11. Non additur πιστῷ, fideli, και ἄνθρωπον. nam vir infidelis nescit, quid sit fides. ἐπεὶ ἄρα, alioqui) Nam partus sequeretur conditionem parentis infidelis. Est matrimonium christianum: est soboles christiana. τέκνα, liberi) qui parente fideli et infideli nascuntur. ἀκάθαρτα, impuri) ut ii, qui utroque parente infideli nascuntur, quamvis non sint spurii. ἄγιά ἐστιν, sancti sunt) Ab hoc differt ήγίασται, ut sanctum fieri a sanctum esse: sed sanctitas ipsa liberorum, et parentis infidelis, eadem est. dicit puritatem aliquam, quae non solum facit, ut proles sit legitima, non adulterina; qualem habent etiam ii, qui e matrimonio duorum infidelium nascuntur; sed propinquiorem aliquam cum ecclesia necessitudinem et apertiorem januam ad fidem ipsam importat, perinde ut si ex utroque parente christiano essent. Conf. Rom. 11, 16. Exemplo est Timotheus, Act. 16, 1., qui hanc epistolam tulit: multique tales in subole Corinthiaca esse po-

<sup>1)</sup> τοῖς — γεγαμηκόσι, malrimonio junciis] quum uterque conjux credentium e numero est. Antitheton τοῖς λοιποῖς, v. 12.; ubi alterntra pars est infidelis. V. g.

tuere. [Maritus alias praesertur: at uroris sides plus etiam, quam insidelitas ma-

riti, valet. V. g.]

v. 15. ὁ) ἢ ἡ ἄπιστος. — χωριζέσθω, separator) suas sibi res habeat. frater sororve sit aequo animo: ne putet, mutandum sibi esse, quod mutare nequit. [Fidelis pars in gratiam partis infidelis non tenetur fidei renunciare. V. g.] — οὐ δεδούλωται) non est mancipi. Libertas eo justior in hac parte, quia parti fideli non multum opis paratum erat a magistratu infideli. quanquam etiam hodie ratio illa valet a libertate et pace; sed cum exceptione illa, maneat extra conjugium. v. 11. — ἐν δὲ εἰρήνη, in pace vero) Axioma; ab internis etiam ad externa procedens. Antea fuerat inimicitia. Eph. 2, 15.

v. 16. τι γὰρ, quid enim) Ideo non debes nimis anxie laborare; sed tranquillitatem animi retinere tui. Pro modo spei, conandum. — ἄνδρα, γυναῖκα, virum, mulierem) a te, adeoque a fide abhorrentem. — σώσεις, servabis) Con-

jux conjugem, quoad potest, debet ad salutem perducere.

v. 17. εί μη, si non) q. d. si hoc non est, sive, ceteroqui. A conjugibus (v. 10.) ad quemlibet externum vitae statum digreditur. — ξκάστφ, unicuique) Resolve: unusquisque ambulato, sicut distribuit ipsi Deus. — ἐμέρισεν, distribuit) v. 7. — ως κέκληκεν, sicut vocavit) quo quemque statu vocatio coelestis invenit. — ὁ κύριος, Dominus) Christus. — περιπατείτω, ambulato) Haec conclusio, ex jussu et permissu contemperata, repetitur et declaratur v. 20. et 24. Vocatio superna non abolet status externos. Quod quis citra eam fecit aut facturus fuit, in ea fieri licere, docet Paulus. — καὶ οὕτως, et sic) Doctrina universalis: in qua etiam Corinthii possunt acquiescere.

v. 18. μη ἐπισπάσθω, non adducat) Complures, qui a Judaeis ad gentes defecerant, praeputia sibi quodammodo, chirurgico artificio, recuperarunt. 1 Macc. 1, (15.) 16. vide Reineccium ad h. l. Id nonnullos, qui ex Judaeis Christiani fa-

cti erant, imitatos esse, ex Pauli monito colligi potest.

v. 19. οὐδέν ἐστι, nihil est) Conf. c. 8, 8. Šic quoque, a paritate rationis, nil est servitus, libertas; conjugium, coelibatus. — τήρησις, servatio) Axioma insigne. — ἐντολῶν, praeceptorum) Etiam circumcisio praecepta erat: sed non in perpetuum, ut amor.

v. 20. en ty alygei, in vocatione) Status, in quo vocatio quemque offendit,

instar vocationis est.

- v. 21. μή σοι μελέτω, ne tibi curae sit) ne anxie quaesieris libertatem. sic, noli quaerere. v. 27. μᾶλλον χοήσαι, potius utere) utere, facultate libertatis assequendae, vel potius, utere servitute. nam qui liber fieri posset, habet herum benignum, cui servire praestat, quam alias sequi conditiones. 1 Tim. 6, 2. conf. v. seq. initium. ideireo versu 23. non dicit, nolite esse, sed nolite fieri servi hominum.
- v. 22. ἀπελεύθερος, libertus) Ἐλεύθερος, liber, etiam is, qui nunquam serviit; ἀπελεύθερος, libertus, qui servierat. πυρίου, Domini) Christi, ut mox dicitur. ὁ ἐλεύθερος πληθελς, qui liber vocatus est) Initio versus vocatus ponitur ante servus: hic liber praeponitur τῷ vocatus, emphaseos causa, ut includatur etiam is, qui ex vocatione facultatem libertatis assequendae nanciscitur. Conf. de ordine verborum, Gal. 4, 25. not.

v. 23. ἡγοράσθητε, emti estis) Deo. [ut servi Christi. V. g.] — μὴ γίνεεθε, nolite fieri) Status internus et externus debet congruere, quantum consequi licet, et hic illi subservire. fieri hic proprie dicitur ad eos, qui non sunt servi. [Qui

liber est, libertatem ne abjiciat. Not. crit.]

v. 24. παρά θεῷ, apud Deum) Antitheton ad homines. Rom. 14, 22. Qui Deum semper spectant, sanctam circa externa habent indifferentiam. Limitatur tamen hac ratione illud, quod v. 20. dixerat. Potest enim v. gr. ex servo fieri liber, non mutato statu apud Deum.

v. 25. παρθένων, virginibus) utriusque sexus. v. seqq. sic, virgo, Ap. 14, 4. — ούκ ξτω, non habeo) Non dicit: non habemus. Exspectabant Corin-

thii mandatum speciale, per revelationem, quae Paulo obtingeret. — γνώμην δὲ) Vocabulum hic et v. 40. exquisite positum, ut mox roulto. Aristoteles proprietatem Graecorum vocabulorum, in Ethicis praesertim, accurate designans, sic ait: ή παλουμένη γνώμη ή του έπιεικους έστι κρίσις όρθή. iterumque, ή δέ συγγνώμη, γνώμη έστι πριτική τοῦ έπιεικοῦς όρθή. όρθη δὲ ή τοῦ ἀληθοῦς. 1. 6. Eth. Nic. c. 11. Copiosior ibi disputatio extat, qua tota lecta distinctius percipietur, quid sit γνώμη καὶ συγγνώμη. Imperat ἐπιταγή· γνώμη censet, affinemque habet συγγνώμην, (quae est γνώμη ad alterius statum animumve accommodata,) ut in re facta, sic etiam in facienda. Vide v. 6. et 2 Cor. 8, 10. 8. ubi harum utraque opponitur τη ἐπιταγη. Utraque spectat το συμφέρον commodum ejus, cui consulitur: eodem versu 10. et hîc, 1 Cor. 7, 35. Earum rerum, de quibus hoc capite agitur, talis est natura, ut ipsae partim sub ἐπιταγην, partim sub συγγνώμην et γνώμην cadant. Decorum autem erat, ut έπιταγή nomine Domini perscriberetur, γνώμη et συγγνώμη nomine apostoli. Itaque de ea re, quae sub ἐπιταviv cadit, Dominus expresse dederat apostolo, quae scriberet: sed de hac re, quae sub γνώμην cadit, non opus fuit dari. Namque apostoli nil scripsere non Θεόπνευστον, sed interdum habuere revelationem et mandatum speciale: c. 14, 37. 1 Thess. 4, 15. cetera deprompserunt ex habitu fidei, quae in eis ex misericordiae dominicae experientia extiterat: h. v. et ex thesauro Spiritus Dei. v. 40. Atque in his potuere pro varietate negotiorum et personarum, ut sanctus ferebat affectus, varios liberrime adhibere modos, et de suo jure decedere, se ipsos deprimere aut reprehendere, alios sibi anteferre, rogare, deprecari, hortari, 2 Cor. 6, 1. 7, 8. 11, 17. not ac jam severius agere, jam lenius. quo pacto v. gr. νομίζω mollius dicit Paulus, quam λέγω. v. 26. 12. Itaque hic quoque, citra ἐπιταγήν, tamen ea scripsit, quae menti Domini, γνώμην duntaxat hanc dari volentis, exacte convenirent. Eodem autem tempore fideliter indicat, ex quo quidque principio scripserit; (a qua modestia quam longe quaeso abiit stilus papae?) documentumque praebet, non debere eos, qui a Dei Spiritu et verbo jam satis praesidii habent, extraordinarium quidpiam postulare. — ως ήλεημένος, tanquam misericordiam consecutus) Misericordia Domini fideles facit: fides verum Casuistam. — ὑπὸ πυρίου, a Domino) Christo. — πιστὸς, fidelis) fidem habens Domino: fidem praestans et Ipsi et hominibus.

v. 26. διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, propter praesentem necessitatem) Fames sub Claudio, Act. 11, 28. valde diutina fuit, et gravis, in Graecia inprimis. Itaque consilium hoc Pauli, ex parte certe, accommodatum erat ad tempus. — ἀν-

Θρώπω, homini) utriusque sexus. — οῦτως, sic) uti est. v. 27.

v. 27. δέδεσαι — λέλυσαι, alligatus es — solutus es) In ipsis verbis est argumentum. Alligatus uxori, saepe retinetur, ut, cum culpa, vel sine culpa, liberalitatem et alias virtutes minus laute exercere possit, quam vellet. In verbo λέλυσαι, solutus es, latet participium, et participium habet vim nominis, ut solutus denotet non solum eum, qui uxori desiit esse alligatus, sed etiam eum, qui nunquam alligatus fuit. Similis phrasis, Job. 39, 5. — μη, ne: bis) Id est, non cogeris quaerere.

v. 28. τη σαφαί, carne) Non spiritu, cui afflictio est peccatum, quod hic nullum. — έγο δέ, ego autem) Paterno affectu scribit. v. 32. — φείδομαι, parco)

Magis arduum et forte est, matrimonium, quam coelibatum bene gerere.

v. 29. τοῦτο δέ φημι, hoc vero dico) Éadem formula, c. 15,50. ad explanandum, in summa. — ἀδελφοί, fratres) Solet Paulus, de rebus praesertim externis scribens, digressiones inserere multo nobilissimas, Spiritu semper ad optima quaevis vocante. — ὁ καιφὸς) tempus praesens, vel mundi, v. 31. c. 10, 11. vel singulorum, flendi, gaudendi etc. — συνεσταλμένος) angustum, expeditae libertati contrarium. v. 26. — τὸ λοιπὸν, ceterum) Particula valde hic opportuna. [Innuit, non multum abesse a consummatione seculi. V. g.] — Γνα, ut) tempus denique est ejusmodi, ut debeant etc. [Sunt, qui superflua vitae commoditate, qui vagabundis cogitationibus, qui pertinaciori literarum studio, qui conviviorum

- atque oblectationum diuturnitate et frequentia multum temporis consumunt; et virtutis est penes mundanos, ubi quis dies noctesve vel dimidias, vel totas adeo, verborum et rerum inanitatibus modo haud invenusto traducere cum sodalibus novit. Quodsi vel precibus vacandum, vel liberorum educationi invigilandum, vel amoris officium proximo exhibendum est, tum vero temporis penuria obstat: immo, ne perpendere quidem vacat, quanto ista reatu constent. V. g.] γυναίκας, multieres) et sic, liberos, amicos, patronos. Nil debemus proprium existimare. μη, non) Sic abnegatio christiana proprie exprimitur. Ea carent, qui habent, ut qui habeant, et diu habituri sint. ωσι, sint) Hoc subauditur etiam v. seq.
- v. 30. of χαίροντες, gaudentes) Non dicit: ridentes. [Rom. 12, 15. De nuptiis etc. hic cogites; ut de obitu conjugis etc. in praecedentibus. V. g.] Temperate loquitur pro valle lacrymarum. ώς μη πατέχοντες, tanquam non tenentes) Post emere epitasin facit tenere; quemadmodum post uti, abuti v. seq. unde patet, tria cola praecedentia habere Plocen. namque uti Paulus hortatur, ut docens doceat, et quisque, quod in bono agit, agat, Rom. 12, 7. sic in mundo gaudentes gaudent: at hoc idem ille prohibet.
- v. 31. οί χρώμενοι, utentes) Videtur Paulus hoc pro illo, et vendentes, posuisse, quia ex omni usu mundi, venditio per se maxime convenit peregrinatoribus. Utendum, non fruendum. ώς μή καταχρώμενοι) tanquam non abutentes. Compositum Graecum et Latinum non perversitatem usus tantum, sed abundantium notat. παράγει) praeterit, omni momento; non modo praeteribit. τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου, habitus mundi hujus) mundus ipse, ejusque habitus, qui est nubere, flere, gaudere, emere etc. Hebr. ΔΗ Ps. 39, 7. 73, 20. Dum homo v. gr. ab anno XX aetatis ad XL progreditur, pristinas fere necessitudines amisit, novis tenetur.
- v. 32. ἀμερίμνους, sine cura) non modo sine afflictione, v. 28., sed etiam sine cura animum distrahente. ὁ ἄγαμος, coelebs) videlicet si statu suo velit sapienter uti. τοῦ πυρίου, Domini) Christi. ἀρέσει) placitum se praestet, per sanctimoniam corporis et spiritus.
- v. 33. πῶς ἀφέσει, quomodo placeat) Verbum placendi repetitur ex v. praeced. et complectitur hoc versu omnia officia mariti, quae conjux in societate vitae omni postulare potest.
- v. 34. μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος) Id est, divisa quoque est mulier et virgo: non tantum mas coelebs et mas, qui uxorem ducit, divisas sibi partes habent, sed etiam uxor et virgo (sexus feminini) quam maxime diversas sibi partes habent. Sunt, qui verbum μεμέρισται, particula καὶ etiam praeposita, alia interpunctione connectant cum verbis antecedentibus: sed Paulus refert ad ea, quae sequuntur. Divisio videlicet inter conjugium et coelibatum, quorum generum utrumvis alias sibi aliasque partes vindicat, magis pertinet ad mulieres, quam ad viros. nam viri adjutorium mulier: majoremque status sui mutationem subit mulier, quam vir, matrimonium contrahendo. conf. v. 39. 40. Accedit, quod praecipue de virginibus sermo est. v. 25. Ideo verbum μεμέρισται huic potissimum loco aptum est: neque obstat singularis numerus, quo minus id cum muliere et virgine construatur. Sic 2 Reg. 10, 5. in Hebr. et MISIT praefectus domus, et praefectus civitatis, et seniores, et nutricii. Sic infra, c. 9, 6. η ΜΟΝΟΣ έγω καὶ βαρνάβας κτλ. Γνα η άγια, ut sit sancta) Sic placet Domino, si sit sancta, tota Ei dedita. Sanctitas hic plus quiddam dicit, quam versu 14.
- v. 35. αὐτῶν, ipsorum. βρόχον, laqueum) Laqueus, metus peccati, ubi non est peccatum: vel etiam coacta servitus. Laqueo trahuntur inviti. conf. Prov. 7, 21. LXX. Facile pro laqueo habetur, quod maxime conducit. εὕσχημον) Antitheton ἀσχημονεῖν, v. seq. εὐπάρεδρον) Affine verbum, προσεδρεύειν. c. 9, 13. Exemplum, Luc. 10, 39. τῷ κυρίω, Domino) Dativum regit εὐπάρεδρον, ut παρεδρεύω. ἀπερισπάσεως) Declaratur τὸ εὐπάρεδρον.

nam opposita sunt apta assessio et distractio. Sedere, adjuvat animam devotam. Conf. Luc. 10, 39. 40. Simile quiddam Paulus de vidua dicit, 1 Tim. 5, 5.

v. 36. τίς, aliquis) parens. — ἀσχημονεῖν) seil. ξαυτόν. — την παρθένον αὐτοῦ) virginem, suam filiam. — νομίζει, existimat) Antitheton: existimo, v. 26. — ἐὰν ἡ ὑπέραπμος) si ἀπμήν annorum praetermittat citra nuptias, quasi spreta a procis. — ὀφείλει, debet) [eo quod melius consulere filiae nescit, V. g.] Antitheton: non kabens necessitatem. v. seq. — οὐχ άμαρτάνει, non peccat) Suaviter res exprimitur per incisa.

- v. 37. Εστηπεν) constituit se, constitutum habet. Egregia hoc loco synonymia, descriptioque libertatis. μη έχων ἀνάγκην, non habens necessitatem) ob quam coelibatum conjugio, v. 26. vel conjugium coelibatui praeferat. ἐξουσίαν) arbitrium, nulla re interpellante. ἔχει, habet) pro habens. nam non et autem ad se invicem referuntur. Eadem enallage, Col. 1, 6. not. περί, de) Nam saepe alia voluntas est, alia potestas. ἰδίου, propria) Eleganter notatur libertas. [Qui voluntatis jam divinae curam habent, in eas ii saepe cogitationes adducuntur, ac si una duntaxat via datum esset consequi, quae voluntati divinae respondeant. Immo vero plenam DEUS quoad res Legi suae consentaneas libertatem homini concedit. Deut. 36, 6. V. g.] κέκρικεν) judicatum habet. καλῶς ποιεῖ, bene facit) non modo non peccat. καλῶς perbene.
- v. 38. ωστε, igitur) Observandum, quanto studio, quanta fide et copia Paulus huic loco immoretur. και) etiam.

v. 39. in nucleo, in Domino) ut Christus hic quoque sit omnia. Mixti inter se habitabant christiani et infideles: christianos ergo christianas jubet ducere.

v. 40. μακαριωτέρα, beatior) v. 1. 28. 34. s. Luc. 23, 29. — δοκῶ, videor mihi) Corinthii videbantur sibi plus quam par erat, de se; et minus de Paulo. Id verbum Paulus eis ἀστείως reponit. — κάγω) ego quoque, non minus certe, quam quivis vestrum. — πνεῦμα θεοῦ, spiritum DEI) cujus consilia sunt spiritualia, divina.

### CAPUT VIII.

- v. 1. Περὶ οἴδαμεν, de scimus) Hoc, parenthesi, quae sequitur, conclusa, reassumitur v. 4. ὅτι) quia. Declaratur τὸ scimus. γνῶσιν, cognitionem) Non addit articulum ¹), non nimium concedens. ἔχομεν, habemus) Loquitur in prima persona, de se, et reliquis firmioribus in fide; latius, in tertia, v. 7. Sic facile conciliatur τὸ omnes et non in omnibus. ἡ γνῶσις, cognitio) sine amore. [Etiamsi de doctrinis fundamentalibus, maximeque necessariis atque arduis sermo sit. V. g.] φυσιοῖ, inflat) quum quis sibi placet. conf. δοκεῖ, videtur sibi, v. 2. ἡ δὲ ἀγάπη, amor vero) cognitione recte utens: amor, erga Deum, v. 3. et erga proximum. οἰκοδομεῖ, aedificat) quum quis proximo placet. Scientia tantum dicit, omnia mihi licent: amor addit, sed non omnia aedificant.
- v. 2. elôtvat, scire) Respicitur το scimus. v. 1. Diff. a cognoscere. τὶ) aliquat. Tenue quiddam concedit Paulus. confer comma subsequens. οῦπω, nondum) instar tironis. καθώς, quemadmodum) videlicet per viam amoris, a Deo.
- v. 3. τον θεον, Deum) Amorem Dei sequitur amor proximi. ούτος, hic) qui amat. ἔγνωσται) cognitus est. Cognitionem passivam sequitur cognitio activa c. 13, 12. Habetur hoc verbo egregia metalepsis: cognitus est, adeoque cognovit. Gal. 4, 9. not. Est cognitio mutua. ὑπ' αὐτοῦ) ab Ipso.

v. 4. βρώσεως) Rem versu 1. propositam determinat propius: de esu igitur etc. — ουδέν) Praedicatum: nihil. cujus vim auget oppositum, in mundo.

<sup>1)</sup> Itaque et in Vers. germ. abesse h. l. articulus debebat. E. B. Bengel gnom.

1 Sam. 12, 21. LXX, οὐδέν. Conf. c. 10, 19. not. [Ligni lapidisve pars: prac-

tereaque nihil. V. g.]

v. 5. λεγόμενοι, dicti) Deus dicitur Unus ille potentissimus: inde per homonymiam dii dicuntur angeli, propter naturam spiritualem potentes, et homines imperio potentes. — ἐν οὐρανῷ — ἐπὶ γῆς, in coelo — super terra) Deorum provinciae sunt apud gentes distributae in coelo et terra cum mari: quorum tamen utrumque Dei est. — Θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοὶ, dii multi et domini multi) Ps. 136, 2. 3.

v. 6. ἡμῖν) nobis, credentibus. — ἐξ οὖ τὰ πάντα, ex quo omnia) Ergo nobis unus Deus. — τὰ πάντα, omnia) per creationem. — ἡμεῖς, nos) credentes. — εἰς αὐτὸν, in eum) Finis fidelium. — καὶ εἶς, et unus) Christus, objectum cultus divini et religiosi. Apostoli etiam hanc ob causam, ut polytheismi speciem vitarent, Christum saepius appellavere Dominum, quam Deum, ubi ad ecclesias ex gentibus scripserunt. — κύριος, Dominus) Haec appellatio notionem filii Dei, adeoque etiam Dei in se complectitur, cum idea Redemtoris. — δι' οὖ, per quem) Probatur dominium Christi: per illum cuncta sunt ex Deo. — δι' αὐτοῦ, per illum) Per illum nos venimus εἰς ad Patrem. Schema hujus periochae sic habet:

ex quo omnia

per quem omnia

per creationem: et nos {
 ad ipsum,
 per restitutionem.
 per ipsum,

v. 7. άλλ') Nos habemus γνῶσιν, cognitionem: sed alii non perinde habent.

— τινὲς, aliqui) Antitheton omnes, v. 1. Aliqui, Judaei, idolum abominantes; Graeci, idolum reverentes. c. 10, 32. — τοῦ εἰδώλου, idoli) Sic affecti sunt ¹), quasi idolum non sit nihil; vel certe, quasi idolothytum inde sit inquinatum. — ἔως ἄφτι, usque huc) cum jam scientiam debebant habere. — ως) ut. hinc discrimen pendet. — μολύνεται, inquinatur) Verbum appositum, per metaphoram a carnibus. — βφῶμα, esca) Indefinite positum. v. 13. — ἡμᾶς, nos) scientiam habentes, vel non habentes. — οὐ παφίστησι) neque ad placendum, in judicio, neque ad displicendum, πρὸς τὸ ὑστεφεῖσθαι. συνίστημι, commendo: at verbum μέσον, παφίστημι, ut patet ex Ep. Athanasii πρὸς ἀμοῦν, ubi parodiam instituit: φυσική τις ἔκκρισις ἡμᾶς οὐ παφαστήσει πρὸς τιμωρίαν. sic v. 10. ut verbum μέσον οἰκοδομηθήσεται adhibetur. Est hoc fundamentum ἐξουσίας. coll. δὲ, v. seq. — οὕτε — περισσεύομεν· οὕτε — ὑστεφούμεθα, neque — abundamus: neque — deficimus) quia utrinque manet gratiarum actio. Rom. 14, 6.

v. 9. ή έξουσία, potestas) Potestatis et libertatis vocabulum frequens in hac tractatione. c. 9, 1. 4. etc. conf. c. 6, 12. — ύμῶν, vestra) quam obnixe tue-

mini. v. 11.

v. 10. είδωλείω) Vocabulum aptum ad deterrendum. Extat 1 Mace. 1, (47.) 50. 10, 83. 3 Ezr. 2, 10. — οἶκοδομηθήσεται, aedificabitur) Antiphrasis: tu deberes aedificare ad bonum; sed impellis ad malum. [Magna exemplorum vis. V. g.] — τὰ είδωλόθυτα ἐσθίειν, idolothyta edere) His ipsis verbis exprimitur horror infirmi, tamen edentis.

v. 11. ἀπολεῖται, peribit) jacturam faciet fidei, et, nisi eam recuperat, salutis ipsius. Rom. 14, 23. [Vide, una actio, parum in externis referre visa, quantas eventorum consequentias habere queat. V. g.] — δί ον) propter quem. Propter magis, quam pro convenit loco praesenti; ut doceamur, quid nos fratrum causa debeamus. — ἀπέθανεν, mortuus est) ex amore, quem tu sic minime imitaris.

v. 12. τύπτοντες, verberantes) sicut jumentum lassum verberibus urgetur. Eleganter ait, verberantes, non, vulnerantes. nam vulnus cernitur; verbera, minus. Verberatis fratres, vel facitis, ut ipsi se feriant. — εἰς χριστὸν, in Chri-

<sup>1)</sup> Lectionem συνηθεία h. v. lectioni communi συνειδήσει prueferre cum Heumanno Bengelium, cel. D. Ernesti perhibet, Bibl. th. noviss. T. I. p. 511.; idque cum approbatione quidem, sed nullo fundamento. Videlicet margo Bengelianus antiquior lectioni συνηθεία signum γ, recentior autem signum δ subject, et Versio germanica vocem συνειδήσει distincte expressit. E. B.

stum) cui conjuncti sunt fratres. Emphasin accentus in hoc inciso habet illud, in Christum; in priore, peccantes.

v. 13. κοέα, carnes) Quo certius vitarem carnem idolo immolatam, toto genere carnium abstinerem. — σκανδαλίσω, offenderem) Commutatur persona: modo dixit, si cibus offendit.

## CAPUT IX.

- v. 1. Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος;) Duo haec membra trajicit receptior hodie lectio. atqui Paulus primo ponit thesin, Liber sum: deinde aetiologiam, Apostolus sum: et inest το διά δυοῖν, hoc sensu, competit mihi libertas non solum christiana, sed etiam apostolica. Tractatio χιασμόν habet. nam in ea prius sibi vindicat Apostolatum, mox, v. 1—3.: deinde libertatem, eamque apostolicam, asserit v. 4. s. 19. Quod in adjectivo liber est, id in substantivo est ἐξουσία, polestas, v. 4. coll. c. 8, 9. οὐχὶ ἐωρακα; nonne vidi?) Vide firmitudinem apostoli. τὸ ἔργον μου, opus meum) Rerum testimonium, validissimum.
- v. 2. ὑμῖν, vobis) ad quos veni: qui evangelium suscepistis. non potestis negare. ὑμῖν, quod ud vos attinet. Similes Dativi, v. 21. ἡ γὰς σφραγὶς, sigillum enim) Ex ecclesia fidelium, argumentum sumi potest pro veritate evangelii, et religionis christianae. ἀποστολῆς, apostolatus) Poterat etiam aliquis, qui non erat apostolus, per evangelium adducere homines ad fidem, ut Philippus, Epaphras, alii: sed Paulus sigillum vocationis, non cujuscunque, sed apostolicae suae vocat Corinthios; quia signa apostoli habuit, 2 Cor. 12, 12. Rom. 15, 18. s. neque Corinthii fidem solum, sed etiam singularem charismatum abundantiam acceperunt. 1 Cor. 1, 7.
- v. 3. ή) Anaphora cum ή σφραγίς. ἀπολογία, defensio) Plus sibi sumit pontifex Rom. volens esse ἀνυπεύθυνος. τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν, iis qui me dijudicant) qui de meo apostolatu ambigunt.
- 1) v. 4. μη ούκ ξχομεν, num non habemus) A singulari ad pluralem venit, collegus includens. φαγεῖν καὶ πιεῖν, edere et bibere) sine labore manuum.
- v. 5. ἀδελφήν γυναῖκα, sororem uxorem) In casu recto hace est propositio: hace soror est uxor mea. quare sororis nomine non tollitur matrimonium. περιάγειν, circumducere) Sermo concisus: pro, habere et circumducere. non enim habebat uxorem. Non ex habendo, sed ex circumducendo, sumtus afferebatur ecclesiis. ως, sicut) Pertinet hoc etiam ad v. 4. οί λοιποὶ, ceteri) Articulus ostendit, omnes reliquos sic fecisse. Etiam de Johanne cogitare licet. καὶ οί ἀδελφοὶ τοῦ κυρίον, et fratres Domini) Act. 1, 14. Gal. 1, 19. καὶ κηφᾶς, et Cephas) Gradatio. coll. c. 3, 22. not.
  - v. 6. τοῦ μη ἐργάζεσθαι) supersedendi opere manuario.
- v. 7.  $\tau l \varsigma$ , quis) Pulcre confertur minister evangelii cum milite, vinitore, pastore. Loquitur apostolus de eo, quod communiter fieri solet, etiamsi jam tum fuissent, qui propriis stipendiis milites fuerint, Volontairs.  $\varphi v \tau \epsilon v \epsilon \iota$ , plantat) c. 3, 6.
- v. 8. xai) etiam. Non modo non secundum hominem, sed ipsa lege approbante id dico.
- v. 9. οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα) Sic LXX, Deut. 25, 4. ἀλοῶντα, triturantem) Hodie equi triturant in nonnullis Germaniae locis. μη τῶν βοῶν, num boves) Id non plane negatur, boves curae esse Deo. nam qui bovi trituranti os obturasset, peccasset contra legem. Sed conclusio procedit a minori ad majus. Specimen tractandi leges Mosaicas, circa animantia latas.
- v. 10. πάντως, omnino) Ipsi interrogationi inseritur vocula ajendi. ὅτι) nempe, quod. ἐπ' ἐλπίδι) בנוח LXX solent reddere ἐπ' ἐλπίδι. conf. Act.

<sup>1)</sup> auth eath, have est | quod scil. vos muneris mei sigillum estis. V. g.

2, 26. — δφείλει, debet) Commutatio personae. Debitum est penes remunerantes, non penes laborantes: alias hi peccarent non accipiendo. Sie de praecepto, v. 14. Conf. debui, 2 Cor. 12, 11. — δ άφοτριῶν, arans) Hic quoque boum labor. Videtur adagium; quale illud: Spes alit agricolas. — τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ¹), spei suae) Abstractum pro concreto: fructuum, quorum spe aravit is, qui nunc triturat. — μετέχειν, particeps fieri) scil. debet. Spei suae particeps fieri, periphrasis verbi triturare. Nempe qui arat, arat spe triturandi et edendi: qui triturat, potitur ea spe, quam in arando habuit, et triturat in spem edendi.

v. 11. ὑμῖν, vobis) Non dicit, vestra, ut mox. — μέγα, magnum) Conf. 2 Cor. 11, 15. 14. ubi exponitur, mirum.

- v. 12. ἄλλοι, alii) apostoli veri, v. 5. aut falsi, 2 Cor. 11, 20. ὑμῶν) vestri. μᾶλλον, potius) propter majorem laborem. τῆ ἐξουσία ταύτη) Vim habet iteratio: potestate ista. στέγομεν) στέγω, proprie, tego; inde, protego, defendo: item, dissimulo, dissimulanter fero et tolero. h. l. et cap. 13, 7. Contra, οὐ στέγειν, non ferre, in affectu vehementi, erumpente. 1 Thess. 3, 1. 5. [Hac tolerantia opus est Evangelii ministro. Tali enim arrogantiae seu avaritiae nomine exprobrantur, quae virtutis esse censentur inter politicos. V. g.] ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν, ne impedimentum ullum afferamus) i. e. ut quam maxime promoveamus. Expeditiores, plus operis faciunt, et minus sumtuum afferunt. Hinc coelibatus sacerdotum in papatu, et militum in republica.
- v. 13. τα lερά) rem sacram. ἐπ τοῦ lεροῦ) ex aede sacra. θυσιαστηρίφ, altari) Si Missa esset sacrificium, plane Paulus versu sequenti apodosin huc accommodasset.

v. 14. ὁ κύριος, Dominus) Christus. Matth. 10, 10.

v. 15. ἔγραψα, scripsi) modo. — μαλλον, potius) Constr. cum mori. Ratio tantae asseverationis explicatur 2 Cor. 11, 7. seqq. — τlς, aliquis) qui victum ex evangelio vel det mihi vel dari dictitet.

- v. 16. γας, enim) Declarat, in quo sit illa gloriatio. εὐαγγελίζωμαι, evengelizem) Id sumendum exclusive: si evangelizem, neque id faciam gratis; si nihil praeterea faciam. ἀνάγκη, necessitas) Debitio tollit gloriationem. οὐαὶ δὲ, vae vero) vero, intensivum: non modo non habeo gloriationem, sed etiam vee. Jon. 1, 4. Ex. 4, 14. Jer. 20, 9.
- v. 17. έκων, volens) Hic ponitur pro gratis. unde mercedem kabeo facit oxymoron. mercedem autem et lucrum definit v. seqq. Saepe Paulus de suis rebus loquens, αΰξησιν et μείωσιν, catachresi non absimilem, et abnegationi sui convenientem, solet adhibere. poterat volens evangelizare, et tamen mercedem accipere a Corinthiis: sed si mercedem acciperet, id sibi imputat pro praedicatione ab invito facta. sic v. seq. usus potestatis esse poterat citra abusum; sed illum ipsum pro hoc sibi imputat. conf. Rom. 15, 15. 2 Cor. 11, 8. s. 1, 24. 2, 5. 7, 2. 3. οἰκονομίαν πεπίστευμαι, dispensatio miki credita est) Non possum me subducere, tametsi mercede illa excidam. Iterum oratio exclusiva, uti v. 16.
- v. 18. [να, ut) Respondet interrogationi. θήσω) Futurum subjunctivi. εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι) ut ne abutar: i. e. ut me ab abusu quam longissime removeam.
- v. 19. ἐκ πάντων, ex omnibus) Masculinum, ut mox, omnibus, coll. plures. liber ex omnibus eram: i. e. nemo me habuisset sibi obnoxium. ἐδούλωσα, servum exhibui) Servus se totum ad alium accommodat. τοὺς πλείονας, plures) Articulus habet vim relativam ad omnes, i. e. quam plurimos corum. περδήσω, lucrarer) Congruit hoc verbum cum consideratione mercedis.

v. 20. ως lovδαῖος, tanquam Judaeus) in iis rebus, quae non sunt lege definitae. sequitur enim, tanquam sub lege, quanquam etiam ii, qui Noachicas leges observarunt, homines sub lege inter Judaeos et ἀνόμους medii, dici poterant. —

Breviorem lectionem, ἐπ' ἐλπίδι τοῦ μετέχειν, cujus nec in margine Ed. maj., nec in Gnom., nec in Vers. germ. vestigium est, praefert margo Ed. 2. E. B.

ούς ύπὸ νόμον) μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, subjungitur in vetustissimis monumentis!). Facile omissum in aliis, νόμον recurrente. — τοὺς) Articulus hîc non tam emphaseos, quam necessitatis causa videtur positus, sequente ὑπὸ, sub.

v. 21. ἀνόμοις) Hîc ponitur eo sensu, quem etymi vis praecise parit, ut, ἀνυπάταπτον. Ebr. 2, 8. — ὡς ἄνομος, tanquam sine lege) praetermittendo, quae praetermitti possunt, in ceremonialibus. — μη ἄνομος, qui non sim sine lege) Paulus non fuit anomus, nedum antinomus. — μη ἄνομος θεῷ, ἀλλ ἔννομος χριστῷ, χριστῷ, θεοῦ ἐστι, c. 3, 23.: unde, qui est ἄνομος θεῷ, est etiam ἄνομος χριστῷ. qui est ἔννομος χριστῷ, est ἔννομος θεῷ. de Lege Christi, conf. Gal. 6, 2, not. Clementius ἔννομος, dicitur, quam ὑπὸ νόμον.

6, 2. not. Clementius ἔννομος, dicitur, quam ὑπο νόμον.

v. 22. τοὺς ἀσθενεῖς, infirmos) Articulus non additus ad ἰουδαίους, nec ad ἀνόμους additus ad ἀσθενεῖς, quia de his praecipue sermo est; c. 8, 7. et hi facile omnes lucrifiunt, si recte tractentur. — γέγονα, factus sum) Verbo sic po-

sito oratio ab ἐγενόμην commode traducitur ad praesens ποιῶ.

v. 28. ΐνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι) Σὺν et γίνομαι magnam habent modestiam. Ea, quae sequuntur, referuntur ad hunc versum, tanquam ad Propositionem. — αὐτοῦ, ejus) Evangelii, et salutis: collato verbo, servarem.

v. 24. οὖκ οἴδατε; haud scitis?) Similitudo a re Corinthiis valde nota. — 2) εἶς, unus) Etiamsi sciremus, unum fore salvum; tamen operae pretium esset, currere. [Enimvero de iis quid fiet, qui aliorum tueri se torpore non desinunt? Conf. c. 10, 5. V. g.] — οὖτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε, sic currite, ut comprehendatis) Paulus ad finem usque capitis de se loquitur; nondum directe Corinthios cohortatur. itaque hîc videtur per sermocinationem illa induci cohortatio, qua athlothetas et paedotribas, et spectatores uti solitos docet P. Faber l. 2. Agonist. c. 32. Chrysostomus Homil. in illud, ἐἀν πεινῷ. et Caesarius quaest. 29. Nam non semel reticetur verbum inquit, inquiunt. c. 5, 13. 15, 32. 33. Eph. 6, 2. Col. 2, 21. Ps. 137, 3. Jer. 2, 25. 51, 9. Itaque hîc quoque sensus est: ita, inquiunt, currite: pertinetque comma hoc ad protasin, quae v. seq. initio continuatur. οὖτω, ˇita, particula laudandi juxta atque hortandi. Phil. 4, 1. — τρέχετε, currite) Omnes incitantur; quasi singuli sint accepturi, non unus. — τνα, ut) quo.

v. 25. πας, omnis) Multa genera erant certaminum. — δὶ, autem) Επίτασεις. Cursus erat in levioribus; lucta, ad quam mox alluditur, in gravioribus certandi generibus. — πάντα, omnia) subaudi κατὰ, ad, per. — ἐγκρατεύεται, continet se) Admirabilis erat diaeta athletarum. Vide eundem Fabrum, eundemque Chrysostomum de Sacerd. l. 4. c. 2. in extremo. — ἐκεῖνοι) illi, qui currunt et luctantur. Christiani spectacula reliquerunt. — φθαρτὸν, corruptibilem) ex oleagine, malo, apio, picea. Non solum corona, sed etiam memoria ejus perit.

v. 26. ἐγω) ego, pro mea parte. — οῦτως) sic, ut dixi v. 23. conf. οῦτω, ita, v. 24. — οὐκ ἀδήλως, non in incertum) Scio, quid petam, et quomodo. qui liquido currit, metam recta spectat et recta petit, omnem sarcinam abjicit, et sermones adstantium negligit, ipsoque interdum lapsu incitatur. — πυπτεύω, pugilem ago) Pugilatum cursui prae ceteris certandi generibus adjicit Paulus. — ως οὐκ ἀξρα δέρων, non quasi aërem verberans) In sciamachia, quae certamini serio praemitteretur, solebant aërem verberare. conf. aërem, c. 14, 9.

ν. 27. ύπωπιάζω) Eustathius: ὑπώπιά φασι τὰς περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς πληγάς ἐξ ἀν ἐκ μέρους καιριωτάτου, καὶ τὸ ὑπωπιάζειν, καὶ σώματος ὑπωπιασμός μεταφορικῶς, ὁ κατὰ σύντηξιν. Idem docet, in pede esse πρόσκομμα, quod in capite ὑπώπιον. itaque cum ὑπωπιάζω conf. πρόσκομμα et τύπτοντες. c. 8, 9. 12. — τὸ σῶμα, corpus) Antagonista propinquus. Rom. 8, 13. 1 Petr. 2, 11. — δουλαγωγῶ) manum corpori, veluti mancipio, injicio, idque compesco. conf. de servo, Sir. 83, 25. ὑπωπιάζω, ut pugil: δουλαγωγῶ, ut cursor. Illi verbo, hoc

<sup>1)</sup> Adeoque tum in margine Ed. 2. a signo  $\gamma$  ad signum  $\beta$  elevatum, tum in Vers. germ. ipsi contextui insertum est. E. B.

<sup>2)</sup> πάντες, omnes] Conf. c. 10, 1. V. g.

postponitur. illud magis actum, hoc statum notat. illud gravius, quam hoc: initio enim majore opus est austeritate, dum subigitur corpus. — πηρύξας) Κήρυκες apud agonas erant. [qui coronas victoribus, nomina eorum nuncupantes, imponebant. V. g.] — ἀδόκιμος, reprobus) indignus brabeo, corona. Vocabulum agonisticum.

#### CAPUT X.

- v. 1. Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, noto autem vos ignorare) Formula pertinet ad totum locum. nam historiam norant Corinthii. conf. c. 9, 13. Particula ¹) astem transfert sermonem a singulari, c. 9, 26., ad pluralem. οἱ πατέρες ἡμῶν, patres nostri) Corinthiorum quoque. nam gentes in locum Judaeorum successerunt. [Antecessores nostri, ait, respectu communionis cum DEO. V. g.] πάντες, omnes) Aegypto exierant, ne uno quidem ex tanta multitudine aut per vim aut morbi causa detento. Ps. 105, 37. Commemorantur quinque beneficia divina, v. 1—4., et totidem peccata patrum, v. 6—10. ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, sub nubem erant) Ex. 13, 21. s. διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, per mare transferunt) Ex. 14, 29.
- v. 2. και πάντες είς τον μωϋσην εβαπτίσαντο, et omnes in Moysem baptizati sunt) nal, et sic. Reassumit, quod v. praec. de nube et mari attigit; ostenditque, quorsum utrumque pertineat. baptizati sunt in nube, quatenus sub eam erant; et in mari, quatenus per id transierunt. Nec nubes eos, nec mare madefecit, nedum tinxerit; (quanquam ex nube illa miraculosa pluviam lapsam fuisse, ex Ps. 68, 9. 105, 39., nonnulli conjiciunt:) neque baptismi appellatio apud Mosen extat. Paulus autem percommode sic appellat, 1. quia nubes et mare sunt naturae aqueae: (quare etiam Paulus de columna ignis silet.) 2. nubes et mare patres oculis subduxit et reddidit, sic fere, quomodo aqua eos, qui baptizantur. 3. per nubem et per mare initiati sunt: atque initiatio ut Col. 2, 11. per circumcisionem, sic h. l. per baptismum, mutua inter V. et N. T. metaphora, conf. cap. 5, 7., describitur. Baptizati sunt autem in Mosen, tanquam servum Dei, Ex. 14, 31., quia ei credere coeperant, atque ut ei posthac crederent. conf. elc, in. Rom. 4, 20. Epanticavio, medium, baptismum susceperunt. Versu 1. innuitur, quid Deus eis praestiterit: versu 2., quid patres acceptarint. Plura, quam duo, fuerunt Sacramenta V. T. si annumerentur hace extraordinaria sub exitum ex aegypto. — καὶ ἐν τῷ δαλάσση, et in mari) In repetitum, indicat novum gradum.
- v. 3. καὶ πάντες, et omnes) Tres superiores articuli spectant baptismum: hic et subsequens, S. Coenam. Si plura essent N. T. sacramenta, ceteris quoque simile quiddam posuisset Paulus. τὸ αὐτὸ) eundem, respectu Patrum cadentium vel non cadentium; non respectu illorum ac nostri. nam in N. T. non est manna Mosaicum. conf. ex uno, v. 17. βρῶμα, cibum) Ex. 16, 14. πνευματικὸν, spiritualem) Manna, spiritualis cibus erat, non per se, Joh. 6, 32., nec solum ratione praefigurationis: sed quia Israëlitis una cum cibo corporis alimentum animarum ex Christo datum est, manna externo longe nobilius. conf. v. seq. Atque ab hac parte potiori fit denominatio. conf. Ps. 78, 24. 25. Et erat cibus spiritualis non solum credentibus, sed etiam, ex parte Dei, ceteris.
- v. 4. πόμα, potum) Respicitur potius Ex. 17, 6. quam Num. 20, 8., ubi etiam pecudis mentio. γάρ, enim) Qualis Petra, talis aqua. ἐπ πνευματικῆς ἀπολουθούσης πέτρας, ex spirituali sequente petra) Non additur articulus τῆς. Populus non norat, quae esset petra. ideireo Paulus postliminio addit: petra vero erat Christus. Haec petra spiritualis dicitur sequens: non quo sequeretur populum, nam praeibat potius; sed quia, quamvis jam tum vere praesens erat, v. 9.,

<sup>1)</sup> Atlamen particulae vàp tum in margine utriusque Edit. tum in Vers. germ. palma decernitur. E. B.

tamen postero tempore demum innotuit. conf. de verbo ἀκολουθεῖν, sequi, 1 Tim. 5, 24.: de ordine rerum naturalium et spiritualium, 1 Cor. 15, 46.

- v. 5. ἀλλ', sed) etsi tot habuere signa praesentiae divinae. οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν, non in pluribus eorum) Observandus non particulae situs. Ratio conjiceret, utique ἐν τοῖς πλείοσιν, in pluribus, beneplacitum habere Deum. id negat apostolus. Notat non solum eos, qui mox speciatim describuntur, sed multos simul alios. ὁ θεὸς, Deus) cujus judicium unius valet. κατεστρώθησαν, prostrati sunt) magnis cumulis, magna vi. Hoc verbum posuere LXX, Num. 14, 16. γὰς, enim) Eventus docuit, non placuisse eos. ἐν τῆ ἐξήμφ, in deserto) citra terram promissionis.
- v. 6. ταῦτα, haec) beneficia, quae populus accepit; et peccata, quae idem admisit. τύποι, exempla) quibus erudiamur nos, unde discamus, quid nobis, si paribus beneficiis affecti, pari modo peccemus, exspectandum poenarum esset. εἰς τὸ μη, εἰ ne) Beneficia describuntur eo ordine, quo apud Mosen, diversis Exodi capitibus; delicta, cum poenis, alio ordine. Fundamentum delietorum, concupiscentia. mox, idololatriae mentio maxime ad propositum facit, v. 7. 14., et cum idololatria conjuncta esse solebat scortatio, v. 8., tentatio, cum murmuratione, v. seqq. Ea potissimum delicta memorantur, quae ad Corinthios admonendos pertinent. ἐπιθυμητάς) Verbale hoc habent LXX. κακῶν, malorum) Rom. 14, 20. ἐπεθύμησαν, concupierunt) Num. 11, 4.
- v. 7. γινεσθε, efficiamini) Hoc et v. 10. in secunda persona proponitur; nam Paulus erat extra periculum idololatriae; murmurationis vero etiam objectum: cetera in prima: utrumque decore. Sic 1 Petr. 4, 1. 3., in secunda persona. τινες αὐτῶν, aliqui eorum) Notandum aliqui. ubi aliqui incipiunt, facile sequitur major multitudo, et in peccatum et in poenam ruens. ἐκάθισεν κτλ.) Sic LXX, Ex. 32, 6. φαγεῖν καλ πιεῖν, edere et bibere) Id apposite allegatur. conf. v. 21. παίζειν, ludere) Innuitur festum lactum [lasciva saltatione circa vitulum celebratum, V. g.]; idemque inane, ob idolum.
- v. 8. ἐπόρνευσαν, scortali sunt) Num. 25, 1. εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες, viginti tria millia) Viginti quatuor millia dicuntur l. c. v. 9. Eos plaga divina abstulit: praeterea vero principes suspensi fuere, et judices jussi sunt viros suos, quibus praeerant, Baal Peori junctos, interficere. Moses aeque ac Paulus eos numerat, quos ipsa ejus diei plaga absumpsit. Num. 25, 18. Cur ergo Paulus mille detrahit? Praecisus mortuorum numerus, ut existimare fas est, inter utrumque rotundum medius, si placet, 23600, et ex traditione notus fuerat. Subtilitates aliorum interpretum non sequimur.
- v. 9. μηδὲ ἐππειφάζωμεν) Compositum, ut Matth. 4, 7. Simplex sequitur mox. τὸν χριστὸν, Christum) Commemorat Paulus quinque beneficia, v. 1—4., quorum quartum et quintum arcte connexa erant: et quinque crimina, quorum quartum et quintum item arcte connexa erant. In mentione quinti beneficii expresse memorat Christum: et in mentione quarti criminis indicat, id commissum fuisse in Christum. [Vid. App. P. II. ad h. l. ubi lectio χριστὸν adversus Artemonium defenditur. Not. crit.] ἐπείρασαν, tentaverunt) Num. 21, 5. Christus, Deus. Ex. 17, 2. Saepe ea, quae in V. T. de Domino enunciantur, in N. T. dicuntur de Christo. Rom. 14, 10. s. Tentatioque illa, qua populus peccabat, singulari ratione Christum offendit. Exod. 23, 20. s. 32, 34. Es. 63, 9. nam quum ex Petra, quae Christus erat, bibissent, v. 4., tamen de aquae defectu querebantur. Num. 21, 5. Proinde etiam, a serpentium ardoribus, exaltato serpente, Christi typo, servabantur. Quomodo Abraham vidit Christi diem: quomodo Moses opprobrium Christi amplexus est: sic Israëlitae tentarunt Christum. expressius tamen Christum tentare poterant Corinthii.
- v. 10. μηδέ γογγύζετε, neque murmurate) Conf. v. 22. Objectum murmurationis in V. T. secundarium fuere, Moses et Aaron. ἐγόγγυσαν, murmuraverunt) Num. 16, 41. Apud Mosen murmur erat ante tentationem: Paulus vero murmur post tentationem ponit ultimo loco, tanquam simillimum ei peccato, in

quod incidere poterant Corinthii. qui infirmior est (coll. v. 22.,) non debet murmurare. Ex. 16, 8. 10. fin. — ἀποδλοντο, perierunt) Ibid. v. 49. — όλοθρευτοῖ,

exterminatore) Conf. Sap. 18, 22. 25. Hebr. 11, 28. not.

v. 11. πάντα, omnia) Reassumit, quae dixit v. 6., et in hac anakephalaeosi addit, omnia, quod cum typi stat in appositione. — rúnoi) 1) exempla. — êxeiνοις, illis) Constr. cum contingebant. — έγράφη, scripta sunt) Usus Scripturae V. T. maxime in N. T. viget. Ea initio non fuit perscripta. — τὰ τέλη τῶν αἰώνων, fines seculorum) of αlώνες, cuncta, etiam priora secula; τὰ τέλη, in N. T. coll. Rom. 10, 4. Pluralis habet vim magnam. omnia concurrunt et ad summa veniunt: beneficia et pericula, poenae et praemia. conf. v. seqq. Restat, ut Christus veniat vindex et judex: quod dum fit, ipsi fines plures, includunt varias periodos inter se succedentes. — κατήντησεν, devenerunt) quasi de improviso. Non dicit, qui in fines devenimus. Idem verbum, c. 14, 36.
v. 12. ο δοκών) qui stat, et id ipsum existimat. — ξοτάναι, stare) in be-

neplacito Dei. v. 5. — μη πέση, ne cadat) v. 8. 5.

v. 13. πειρασμός, tentatio) Tentatio humana est, ubi negotium est homini vel cum semet ipso vel cum aliis sui similibus, homini superabilis. huic opponitur tentatio daemoniaca. conf. v. 20. 14. — υμάς) vos. Majora expertus Paulus: Corinthii, inexperti, securiores erant. — oun ethnose, non cepit) oun, inquit, non ouners. Loquitur ergo de tentatione quadam, quae in medio sit. ληφεν, cepit confer Luc. 5, 5. 26. 2 Cor. 12, 16. — πιστὸς δὲ, fidelis vero) Sermo concisus, cujus membrum alterum ex altero supplendum. Adhuc non graviter tentati estis; id non vestro, sed Dei praesidio debetis: sed nunc major tentatio imminet; in ea quoque tuebitur vos Deus: sed vos etiam vigilate. Ita vero vim suam porrigit ad v. 14. Fidelis est Deus in praestanda ope, quam et verbum ejus et pristina opera pollicentur. — πειρασθήναι, tentari) ab hominibus aut daemoniis. — δύνασθε, potestis) soil. sufferre. ex fine v. — σύν, cum) Deus nos sinit modice tentari: et simul exitum providet. — xal, etiam) indivulso nexu. — ἔκβασιν) exitum, qui fit paulatim, etiam dum aliqua sufferenda restant. Idem vocabulum, Sap. 2, 17. 8, 8. 11, (14.) 15.

v. 14. ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας, ab idololatria) Consequens ponitur, quo magis deterreantur Corinthii, pro antecedente: id est, fugite idolothyta, eorumque usum religiosum, quatenus sunt idolothyta. Hac cautione praemissa, usum eorum civilem licitum quidem esse, sed tamen hunc quoque cautum esse debere,

docet v. 23. ss.

v. 15. poorluois, prudentibus) quibus pauca verba, de hoc arcano, sufficient ad judicandum. — πρίνατε ήμεῖς, judicate vos) vobis relinquo judicandum.

v. 16. το ποτήφιον, poculum) Poculum ponitur ante panem; quia considerationi cibi magis ex instituto immoratur, v. 21.: ponitur tamen, quia inseparabile. Ordo hie commutatus argumento est, corpus Christi seorsum accipi, non quatenus sanguinem habet concomitantem. In mentione alimenti magis spectatur cibus, quam potus: sed in mysterio redemtionis saepius nominatur sanguis, quam corpus Christi. Hine ordo promiscuus Paulo. — της εὐλογίας, benedictionis) Eo distinguitur a poculo communi. Matth. 26, 27. — δ εὐλογοῦμεν, cui benedicemus) Plurale, ut in frangimus. subaudi, nos, antistites et fideles, pro sua quisque parte. conf. c. 5, 4. Omnes, qui simul benedicunt, et frangunt, eo arctius ingrediuntur in communionem. — ποινωνία, communio) Praedicatum hoc in abstracto positum indicat, Subjectum item in abstracto debere accipi: poculum, quo utimur, i. e. usus poculi. (conf. Marc. 7, 30. not.) qui de hoc poculo bibit, est particeps sanguinis Christi. sic v. 18., edentes. Innuitur summa realitas. coll. v. 19. not. τοῦ αίματος, sanguinis) effusi. Porro qui particeps est sanguinis et corporis Christi, particeps est etiam sacrificii in cruce peracti, conf. v. 18., particeps de-

<sup>1)</sup> Lectionem τυπιχώς, in margine Ed. 2. a signo ε ad signum γ elevatam, exhibet Vers. germ. E. B.

nique ipsius Christi. conf. oppositum, v. 20. fin. — τον ἄφτον) Similis constructio, c. 7, 17. LXX, Num. 32, 4. Hic denuo subauditur τῆς εὐλογίας, panis benedictionis. — τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ, corporis Christi) corporis, pro nobis traditi. conf. oppositum, v. 20. init. Corpus Christi est etiam ecclesia, v. seq. sed hic innuitur ipsum corpus Christi, cui sanguis contradistinguitur.

- v. 17. ὅτι, quoniam) Probat, poculum et panem esse communionem. nam panis per se non facit, ut vescentes sint unum corpus; sed panis id facit, quatenus est communio etc. εἰς ἄρτος, unus panis) scil. est. [et quidem talis, qui frangitur, corporisque Christi communionem infert. V. g.] οἱ πολλοὶ, multi) fideles. ἐπ τοῦ ἐνὸς ἄρτου, ex uno pane) adeoque etiam ex uno calice.
- v. 18. τοῦ θυσιαστηρίου, altaris) adeoque Dei. Is, cui offertur, ea, quae offeruntur, altare, super quo offeruntur, communionem habent: uti patet ex versibus sequentibus. conf. Matth. 23, 20. s.
- v. 19. τl, quid) In protasi posuit argumentum a sacris christianis et judaicis: nunc apodosin daturus, προθεραπείαν adhibet per occupationem, ipsamque apodosin εὐλαβῶς, in v. 20., implicite ponit: qui idolothyta edit, communionem, cum daemoniis, colit. Idolum 1) est lignum, Praeterea nihil: idolothytum, est frustum carnis, praeterea nihil: at poculum illud et ille panis, de quibus v. 16., non est merum poculum, non panis merus.
- non est merum poculum, non panis merus.
  v. 20. ἀλλ', sed) scil. dico. δαιμονίοις, daemoniis) prae idolis. κοι-νωνούς, socios) Qui sacrificiis gentium, daemonia invitantibus, aderant, daemoniis fenestram aperiebant ad sese invadendos. θεῷ, Deo) in cujus communione esse debetis. Deut. 32, 17.: ἔθυσαν δαιμονίοις, καὶ οὐ θεῷ. Conf. Baruch 4, 7.
- v. 21. οὐ δύνασθε) non potestis, sine maximo peccato. πυρίου, Domini) Christi. τραπέξης πυρίου, mensae Domini) S. Coena convivium est, non sacrificium; in mensa, non in altari.
- v. 22. παραζηλοῦμεν) irritamus? nempe per idololatriam. v. 7. Ex. 20, 5. Affine אַפּסָּטְּמִי παρέχειν. Es. 7, 13. Sic Deut. cap. cit. v. 21., αὐτοὶ παρεζήλωσάν με ἐπ' οὐ θεῷ. Ισχυρότεροι, validiores) ut effugere possimus zelum ejus accensum? [Debilior citra periculum irritatur: seeus, validior. V. g.]
- v. 23. συμφέρει, conducunt) v. 33. Potestas, qua ἔξεστιν omnia, datur a Deo: συμφέρον, utilitas est mea: οἰποδομή, aedificatio, est alterius.
- v. 25. <sup>2</sup>) μηδὲν ἀνακοίνοντες, nihil dijudicantes) utrum sit idolothytum, nec ne. Saepe curiositas plus nocet, quam simplicitas. διὰ τὴν συνείδησιν, propter conscientiam) alienam, v. 29. cui consulitur taciturnitate, ne commoveatur.
- v. 26. τοῦ πυρίου, Domini) non idolorum. Ps. 24, (23,) 1., τοῦ πυρίου ή γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. Ps. 50, (49,) 12., ἐμὴ γάρ ἐστιν ἡ οἰκουμένη καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. πλήρωμα, pleniludo) etiam omnes cibi.
- v. 27. θέλετε πορεύεσθαι, vultis ire) Id Paulus non valde probat, nec prohibet.
- v. 28. τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν, indicantem et conscientiam) ધν διὰ δυοῖν. μηνύω notat indicium rei serium.
- v. 29. την ξαυτοῦ, tuam ipsius) coll. v. praec. vel potius, quia ibi sermo est in plurali, meam ipsius, coll. eo, quod mox sequitur. ετέφου, alterius) de quo v. 28. ἡ ἐλευθερία μου, libertas mea) i. e. ego, cum libertate conscientiae meae. sic mox, ab aliena conscientia, ab alio, cum ejus conscientia impedita. πρίνεται, judicatur) i. e. conscientia illius infirma non potest meam conscientiam libertate privare. ἄλλης) aliena. Hoc vim habet majorem, quam si dixisset, alterius.
- v. 30. έγω, ego) Hoc facit ad potestatem. τι βλασφημούμαι; quid blasphemor?) ab eo, qui libertatem non capit. i. e. nemo potest me reprehendere (sed gravius est βλασφημείν) quasi contra mesm conscientiam faciam. ύπερ ού, pro

<sup>1)</sup> Inverso ordine, situalo Tutov praeponendum, είδωλον postponendum esse, utriusque Ed. margo innuit: sed lectioned textus Vers. germ. sequitur. E. B.

<sup>2)</sup> may, omne] ad differentiam ciborum quod attinet, v. 26. V. g.

quo) i. e. cur pro mea gratiarum actione mihi probra ingeruntur? — evizaçistă, gratias ago) Gratiarum actio cibum omnem sanctificat: auctoritatem idolorum, ne-

gat; Dei, asserit. 1 Tim. 4, 8. s. Rom. 14, 6.

v. 31. εἴτε, sive) Magnum axioma. Conf. Jer. 22, 15. 16. — εἴτε τι ποιεῖτε) sive facitis aliquid, quod vel magis vel etiam minus commune sit, quam edere et bibere. [Summae aequitatis est, in omnibus verbis nostris factisque considerare, num in DEI gloriam cedant. 2 Cor. 9, 12. 1 Petr. 4, 11. V. g.] — εἰς δόξεν θεοῦ, in gloriam Dei) cum gratiarum actione et proximi aedificatione.

v. 32. τη έκκλησία του θεου, ecclesiae Dei) ecclesiae sanctae, ex Judaeis et

gentibus vocatae. Eadem appellatio, c. 11, 16. 22.

v. 33. πάντα) κατὰ πάντα. — πᾶσιν, omnibus) Judaeis, Graecis, Christianis. — ἀρίσκω, placeo) in conscientia illorum. — ἴνα σωθώσι, ut serventur) Εκ eo dijudicandum utile.

### CAPUT XI.

v. 1. Muηταl μου, imitatores mei) Hunc versum priori addit, ut ostendat, summum exemplum esse Christi, non suum. — χριστοῦ, Christi) qui man sibi ipsi placuit, Rom. 15, 3., sed se ipsum saluti nostrae impendit. Eph. 5, 2.

- v. 2. ἐπαινῶ, laudo) [Veri limites capitum. Not. crit.] Non alibi tam expresse laudat Paulus ullos, ad quos scribit: hic autem scribere instituit de re quapiam, quae proprie non cadit sub παραγγελίαν. conf. v. 17.: qua in re si tamen rationibus ab ipso allatis, et mori sanctorum, v. 16., quem ut stringentiorem postremo ponit, obsecuturi sint, laude dignos fore statuit Corinthios, neque eos aut Petri aut suam indignationem incursuros esse edicit. πάντα παντά πάντα. μου, mei) Constr. cum meministis; vel cum omnia, c. 16, 14. παρέδωνα παραδόσεις, tradidi traditiones) Hoc dicitur de doctrinis sive coram sive per literas impertitis, sive ad mysteria sive ad ritus spectent: v. 23. c. 15, 3. 2 Thess. 2, 15. magis tamen de ritibus. Versu 23. dicit, se, de coena dominica, et accepisse et tradidisse: sed hoc loco tradidisse se dicit; accepisse, non dicit.
- v. 3. δt, autem) De hac re Paulus antea Corinthiis nihil videtur praecepisse, sed nunc primum, cum opus esse intelligeret, scripsisse. volo, apertam facit professionem animi. δτι, quod) Etiam ritualia ex moralibus resolvenda, ut eis congruant. Dices: Quomodo virum ad aperiendum caput, mulierem ad operiendum movet una eademque capitis (i. e. Christi virive) ratio? Resp. Christus non conspicitur: vir, conspicitur. sic velamen ejus, qui Christo subest, non conspicitur; ejus, quae viro subest, conspicitur. ἀνδρός, γυναικός, νίτι, mulicris) etiamsi non vivant in matrimonio. v. 8. seq. ἡ κεφαλή, caput) Alludit hace appellatio ad caput proprie dictum, de cujus habitu agit. v. seq. Affine illud vulgatum, Principal. Articulus ἡ mox bis est ex hoc inciso subaudiendus. κεφαλή χρισιοῦ, caput Christi) c. 3, 23. 15, 28. Luc. 3, 23. 38. Joh. 20, 17. Eph. 3, 9., ubi Deus omnia per Christum condidisse dicitur: ergo Christi caput est. ὁ θεὸς, Deus) v. 12.
- v. 4. προσευχόμενος η προφητεύων, orans aut prophetans) praesertim in ecclesia, v. 16., et conventu. v. 17. κατὰ κεφαλής, in capite) Habitus capitis, partis praecipuae, toti corpori dignitatem affert. [Facies inprimis, ubi de velamine sermo est, spectatur. V. g.] ἔχων) habens, i. e. si habeat. Viri Corinthii non velabantur: et in eo ipso mulieres imitabantur viros. ad eas ergo refutandas Paulus conditionate loquitur de viro. την κεφαλήν αὐτοῦ, caput suum) caput, proprie dictum, ut modo hoc versu, coll. not. ad v. 6. Alias vir operto capite orans, plus peccaret in Christum, quam mulier in virum, capite aperto.
- v. 5. πασα δὲ γυνη, omnis vero mulier) δὲ vero facit epitasin. Toto hoc loco mulier potissimum, Corinthia praesertim, admonetur. προσευχομένη η προφητεύουσα, orans aut prophetans) Ergo ab his officiis alieres non plane sunt exclusae: certe Corinthiae id faciebant, quod quatenus liceat, Paulus differt ad

cap. 14., nempe extra conventum solenniorem. — ἀκατακαλύπτω, non velato) Velamen natura poscit: sed sinciput cum facie, et occiput, quousque velandum sit, moribus populorum relinquitur. Verisimile est, Jesum et discipulos ejus fuisse operto capite, Israëlitico more. unde regula non est universalis, neque antiquior Paulo. Et παράδοσις erat, non regula stricte dicta, sed institutum, eine Verord-Quaeritur hoc loco, quid de Capillamentis habendum sit? Primum ea pro περιβολαίω sive tegmine capitis non habenda videntur: nam sunt comae imitamentum, et, ubi ea tenuior, supplementum, hodie interdum valetudinis causa prope necessarium, ac faciem nihilo magis velant, quam capillus cujusque viri proprius; neque enim, si mulieres talibus uti solerent, eae pro sat velatis haberentur. Itaque caput viri vix magis, dum orat, quam dum non orat, per ea dehonesta-Revera tamen capillamentum, prolixum praesertim et silvae suae luxuria a similitudine comae naturalis degenerans, est quiddam adventitium, et ortum aetatemque habet a superbia vel certe a mollitie vel voluntaria vel falsam necessitatem contrahenti: ab initio non erat sic; neque ita semper erit. Paulus, si hodie eum consulere possemus, eos, credo, qui capillamenta jam gerunt, non cogeret protinus ex toto abjicere; sed eos certe, qui nondum gerere coeperunt, ut quiddam viros eosque orantes minime decens, in perpetuum dedoceret. — lori, est) Talis mulier non differt a rasa.

v. 6. πειφάσθω, tondeatur) Quale occiput est natura in viro et muliere; tale fere sinciput esse decet cultu. v. 14. s. Imperativus permittens, sed permissio habens mimesin sive deductionem ad inconveniens. Dedecet rasura moniales. — αίσχοῦν, turpe) Sic, dedecus, v. 14. Oppositum, decorum, v. 13.: gloria, v. 15. — το πείφασθαι ἢ ξυρᾶσθαι) Hoc plus est, quam illud. Mich. 1, 16., ξύρησαι παὶ πεῖφαι. ξυρᾶται sinciput: πείφεται occiput. Gradatio apud Micham, l. o. sequitur, in latitudine rasurae.

v. 7-10. οὐκ ὀφείλει κτλ., non debet etc.) Magis liber est viro, praesertim extra actum orandi et prophetandi, habitus capitis, quam mulieri. — жатажаλύπτεσθαι, velari) Versus 7. et 10. exactum habet antitheton. Observa primum, non debet et debet. deinde aspice diagramma: Vir non debet velari: quia vir est A imago Dei B et gloria Dei. at mulier debet velari: C quia est gloria viri; D et propter angelos. Vir, inquit, est imago Dei; subaudi, et Christi, ex v. 3. (vid. v. 8. coll. v. 12. ên, ex, de viro et de Deo; at διά, per, de muliere:) non solum propter ipsam potestatem in mulierem, sed etiam propter potestatis causas, scil. quia mulier est ex viro: est autem ex viro, quia (yàq) propter virum condita est. At vir propius et ex Deo et sub Deo est; et sic Deum repraesentat. Porro quia vir est imago Dei, est idem gloria Dei. conf. gloria, 2 Cor. 8, 23. Mulier autem est gloria viri: quia vir caput et dominus mulieris. Non, imago et gloria viri; sed tantum, gloria viri, ait, sermonem quasi suspendens. Gloriam autem viri esse probat v. 8. et 9. quasi per parenthesin: ex quo etiam colligi potest, cur vir sit imago et gloria Dei. Nunc quum mulier est gloria viri, posset eadem dici imago viri: sed hoc Paulus alio sermone rependit, et ait, propterea, quia scil. mulier est gloria viri, debet velari propter angelos. etenim in diagrammate, quod modo posuimus, D habet se ad A, uti C ad B. Hujus brevissimi noëmatis sententia sin notis ad Vers. germ. eodem prorsus modo expressa,] ex ipsis verbis adjectis elici debet: mulier se tegat propter angelos, i. e. quia etiam angeli teguntur. sicut ad Deum se habent angeli: sic ad virum se habet mulier. Dei facies patet: velantur angeli. Es. 6. Viri facies patet: velatur mulier. Neque eo pacto vir supra angelos effertur: sed consideratur duntaxat, quatenus Deum repraesentat erga mulierem, quod de angelis dici nequit. Velari autem maxime debet mulier orans et prophetans. nam viri prae muliere est orare et prophetare: quum ergo mulier eas partes sumit, tum maxime opus est aliqua protestatione, mulierem tamen viro inferiorem esse merito libenterque. Externusque corporis habitus, humilimem cordis, angelis non pervii, ostendens, et ordo, ipsos angelos delectat: qui etiam ordinem tuentur, et res humanas spectant in ecclesiae

coetu: c. 4, 9. Eph. 3, 10. conf. Eccl. 5, 5.: ubi LXX προ προσώπου θεοῦ· ab angelis ad increatum angelum concluditur ut a minori ad majus. adde Ps. 138, 1. Sin minus, mulier ea deformitate offendit angelos, Matth. 18, 10. 31. Offendere autem angelos eo minus debet, quia mulier etiam aliquanto magis, quam vir, tutela angelorum eget. Eget autem magis, ob infirmitatem propriam, perinde ut minores. Matth. l. c. coll. not. ad Greg. Thaum. Paneg. 160. sicut etiam daemones magis insidiantur mulieri, 2 Petr. 2, 19. fin. cum seductione et devictione proportionem habet jus adversus seductum et devictum. atqui mulier prior devicta fuit. vel etiam eam magis appetunt impuri illi quamlibet spiritus, quos ob pabuli aviditatem Graeci φιλούλους vocant. conf. Matth. 8, 31. 12, 43. Haec magna viri prae muliere excellentia temperatur versu 11. 12., per êmideçamelav, ne vir se efferat, neve mulier se contemtam putet. Jac. Faber Stapulensis: Vir immediate factus est a Deo, imago et similitudo Dei, ad ejus gloriam: mulier vero mediante viro, quasi velamine inter eam et Deum posito. medium enim, ut interstitium et velamen quoddam est. Ad quod mysterium designandum, cum vir se convertit ad Deum, quod maxime aut orans aut prophetans facit, detecto capite, quasi nullum inter se et Deum velamen habens, suae creationis honorem, ut est, Deo offerens, id facere debet: mulier autem capite velato, suam creationem agnoscens, et ut decet, honorem Deo offerens: secundo loco, et gloria viri intermedia. est enim vir prima et immediata gloria Dei: mulier mediata et secunda, et immediate gloria viri, et ipsius viri gratia facta. Idem Stapulensis: Et vir et angeli, inquit, immediate creati sunt a Deo; et ideo nullum velamen in hujus rei symbolo debet habere vir, cum convertitur ad Deum, non secus ac angeli: at mulier non solum propter virum habere debet, sed etiam propter angelos. superbia enim esset, si creationem suam angelis faceret aequam, cum hanc potestatem habeat mediante viro. Quid est enim, mulierem potestatem habere, et debere quidem habere in capile, nisi mediante viro, mediante capite, qui vir ejus est? Haec cordatus lector ad nostra dextre attemperabit.

v. 8. où yào, non enim) Sicut ad primum virum se habet mulier sua; sic to-

tum genus mulierum ad viros. — ¿¿ avôgos, ex viro) ex viri costa.

v. 10. dopelles, debet) Hoc verbum differt a des, oportet. dopelles notat obligationem, δει necessitatem; illud morale est, hoc quasi physicum: ut in vernacula wir sollen und müssen. — Etovolav Eyziv) potestatem habere, super capite. Ex antitheto illo versus 7. et 10. patet, potestatem idem esse, quod κάλυμμα, tegumentum. sic Gen. 20, 16., בכוח עינים LXX, בּוֹכְ דוּנְשְחְׁשׁ דִסט הסססשׁהסט ססט נאד במוח בענים tegmen, i. e. in testimonium intemeratae castitatis matrimonialis. E diverso caput mulieris e viri potestate per adulterium egressae vel certe ea de re suspectae anoκαλύπτειν aperire jussus est sacerdos, Num. 5, 18. Cum utroque loco illo congruit praeclare hic locus: tantum ¿ξουσία potestas vocabulum aptius hîc fuit, quam τιμή, honor. Nec plane alienum fuerit conferre illud Ps. 60, 9.: Ephroim robur capitis mei. Έξουσίαν dicit Paulus per metonymiam elegantem, signi pro signato; vel etiam elementem, relati, pro correlato, ὑποταγή aut simili: nisi potius est signum, quo protestetur et confiteatur mulier, se, quanquam oret ac prophetet, tamen viro esse inferiorem; qua demum conditione potestas ei obtingit orandi et prophetandi, sine signo illo non exercenda. Atque haec appellatio eo est convenientior, quod affinis est τῷ δόξα, gloria, v. 15. et ἐξουσία etiam de angelis dicitur.

v. 11. ἐν πυρίω, in Domino) in Christo, per quem et vir et mulier et conditi et redemti sunt. Respectu Christi, h. l. et respectu Dei, v. seq. jam magis disparet differentia viri et mulieris, Gal. 3, 28., quam respectu angelorum. Itaque versus 9. 10. 11. et 12. in clausulis sibi eleganter respondent.

v. 12. ή γυνή ἐκ τοῦ) Hic duntaxat et v. 10. adduntur articuli. In v. 10. est relativa vis ad v. 9., et in versu 12. ad v. 11. — ἐκ — διὰ, ex — per) Different particulae. mox, de Deo, etiam ex dicitur. — πάντα, amnia) vir, mulier, et

alterius utrius mutus ab altero dependentia,

v. 13. ἐν ὑμῖν αὐτοῖς, in vobis ipsis) sine longa explicatione. — ἔστι) estne? Directa interrogatio, uti c. 6, 5. — γυναῖκα — τῷ θεῷ, mulierem — Deo) Exprimit Paulus saltum, quem mulier non velata faciat, et virum et angelos praetergrediens. Egregia hypotyposis, quamlibet brevis.

v. 14. οὐδὲ αὐτή) ne ipsa quidem natura, ex qua facillime omnes dicunt. — ή φύσις) natura, ejusque de decoro lumen. — ἐἀν κομᾶ) si magnam habeat comam, instar tegminis. non enim plane tonsus esse jubetur. — ἀτιμία, dedecus) scil. si id sine causa faciat. nam interdum etiam viros decet coma. Num. 6, 5. 2 Sam. 14, 26. Act. 18, 18. Qui comam quamlibet longam habebat Nazir, debuit eam retinere.

v. 15. ἀντὶ περιβολαίου, pro tegmine) Non quin accedere debeat tegmen artificiale: sed quod coma prolixior documento sit, capitis quam maxime velandi. naturae debet respondere voluntas. — δέδοται, 1) data est) per naturam.

v. 16. εl δὶ, sin autem) Praecisio, uti c. 14, 37. Perspicit Paulus, nonnulla posse excipi: sed ea reprimit auctoritate. — δοπεῖ φιλόνειπος, videtur contentiosus) Talis disputator putaret, se recte contendere: sed Paulus appellat contentiosum. hoc dicit: si quis vult contendere, idque se jure facere autumat. Habet haec periocha aliquid ad Corinthios modestiam docendos potius, quam ad omnes obligandos spectans. conf. 2 Cor. 2, 9. Nam inprimis φυσίωσιν eorum compescit. conf. c. 14, 34—38. — ήμεῖς, nos) doctores vestri, ex Hebraeis. — συνήθειαν, consueludinem) ut mulier caput non tegat, orans praesertim. — αὶ ἐππλησίαι τοῦ θεοῦ, ecclesiae Dei) quae non contemni debent. c. 14, 36.

v. 17. τοῦτο) hoc, quod sequitur. — παραγγέλλω, jubeo) Domini nomine. v. 23. Cap. 14, 37. — οὐκ ἐπαινῶν, non laudans) Oppositum: laudo. v. 2. Hoc antitheto duae partes hujus capitis arcte connectuntur. in altera erant probi; in altera peccabant Corinthii. — εἰς τὸ πρεῖττον, in melius) Conventus fidelium semper debebat proficere in melius. — εἰς τὸ ἡττον, in deterius) adeoque in judicium. v. 34. Initio Paulus loquitur mitius. Paronomasia, κρεῖττον, ἡττον.

v. 18. πρῶτον, primum) Hoc, non subsequente deinde, moratam facit orationem. Conventus etiam in usu charismatum poterat apud Corinthios fieri in melius. c. 14. — ἐν τῆ ἐπκλησία, in ecclesia) Ecclesia hic vergit ad significationem loci. ἐπὶ τὸ αὐτὸ, v. 20. [ubi omnia ad concordiam fas est componi. V. g.] — σχίσματα) schismata, non modo in sensibus, c. 1, 10., sed etiam in coetibus, v. 21. — μέφος τι, ex parte) Excipit innocentes: et miti sermone utitur. — πιστεύω, credo) salvo amore. c. 13, 7.

v. 19. καὶ αἰρέσεις, etiam haereses) Schismata et haereses hoc loco de una re dicuntur; neque etiam pertinet ad faciendum discrimen; sed hoc significat: non modo multa bona, neque modo offendicula, c. 8, 9., sunt penes vos, sed etiam haereses sive diversas sententias et plerumque nascentia ex iis schismata esse oportet. Harum necessitas tum et est, et conducit piis, ubi admixti eis sunt minus probati. Schisma est discessus mutuus; haeresis, discessus unius partis, ab unitate ecclesiae, vel in fide, vel in cultu. — οἱ δόκιμοι, probati) Tales ergo certe nonnulli erant. Sermo ἀστεῖος nam voluit dicere: ut minus probati fiant palam.

v. 20. συνεργομένων οὖν ὑμῶν, convenientibus ergo vobis) Ergo facit ad reassumendum sermonem v. 18. — οὐκ ἔστι φαγεῖν) non est edere. i. e. non contingit edere: esus impeditur, videlicet, quia panis avertitur. ideo notanter ait, edere. Locutio indefinita. [Man kommt nicht dazu, wegen Abgang des Brots und Weins. Not. crit.] Interdum perveniebant ad coenam dominicam ipsam edendam: v. 26. interdum excludebantur, nonnulli certe, qui tardius adveniebant, non exspectati. v. 33. Sic ἐστὶ cum infinitivo, Hebr. 9, 5. Sic non semel Chrysostomus. vid. ad l. 2. de Sacerd. p. 388. Similis usus verbi γίνεται. Act. 20, 16. Sic ארך לשמור באר Esth. 4, 2. οὐκ ἔστιν ἄφαι: LXX, 1 Chron. 15, 2. οὐκ

<sup>1)</sup> Voc.  $\alpha \hat{v} \tau \tilde{\eta}$ , cujus omissio per marginem Ed. 2. a signo  $\gamma$  ad signum e detrusa est, exhibetur in Vers. germ. E. B.

έστι πρός σε αντιστήναι, 2 Chron. 20, 6. et plane Gen. 6, 21., καὶ έσται σοι καὶ

έκείνοις φαγείν. — κυριακόν, dominicam) Antitheton: propriam v. seq.

v. 21. Exactos, unusquisque) G. Raphelius: Moris fuit Athenis, inquit, Socratis aetate, ut, qui ad coenam conveniebant, ipsimet singuli aliquid obsonii afferrent: quod non semper in commune apponebant, sed plerumque quisque suo vescebatur. inde inducto Xenophontis testimonio, infert: Quem morem, indicio est hic ipse apostoli locus, illa etiam tempestate a Corinthiis, jam Christianis, eatenus servatum fuisse, ut celebraturi S. Coenam, si non alios etiam cibos, panem certe et vinum in ecclesiam afferrent, ex quibus deinde partes sumebantur, quae consecrabantur in eucharistiam. Primum enim ίδιον δείπνον vocat Paulus sine dubio, quem quisque cibum domo attulerat, in quem quasi jure suo irruebant, non exspectalis ceteris. Deinde of  $\mu\eta$  Eyovers v. 22. non alii possunt intelligi, quam tenuiores, in quorum conspectu non sine contemtu ipsorum intemperanter epulabantur ditiores, ante distributionem coenae dominicae, cujus fruendae causa aderant pauperes, cibis nullis praeterea sibi paratis. — προλαμβάνει, praesumit) cum deberet exspectare, v. 33. — ἐν τῷ φαγεῖν, in edendo) Sermo de pastu corporis, v. 33. s. a quo S. Coena longissime differt. — xal, et) et alius quidem (non habens) esserit (et sitit:) alius vero (habens, saturatur et) ebrius est. Alter plus justo habet sibi, alter minus.

v. 22. γάρ, enim) Interrogando urget. — olulas, domos) v. 34. — τῆς ἐππλησίας, ecclesiam) cujus melior pars, pauperes. Jac. 2, 5. — τοῦ θεοῦ, Dei) Dignitas ecclesiae. — καταφρονεῖτε, contemnitis) quum id, quod domi facere poteratis, in ecclesia facitis seorsum. — μὴ ἔχοντας, non habentes) Habentes, locupletes: non habentes, egeni. — οὖκ ἐπαινῶ, non laudo) Μείωσις. Valde

reprehendendi estis.

v. 23. ἐγοὶ γὰο παρέλαβον, ego enim accepi) immediate. Magna ergo veneratione ad id augustissimum mysterium accedere oportet, quod, dum in terris adhuc esset, instituit Dominus, ut ex Matthaeo, Marco et Luca aperte cognoscitur: et quod, ubi coelos scandit, revelatione sancto apostolo ejus Paulo facta, adhuc innovant. Jac. Faber Stapulensis. — ἀπὸ τοῦ κυρίου, a Domino) Jesu Christo. — παρέδωπα, tradidi) coram. — ὁ κύριος ἰησοῦς, Dominus Jesus) Hoc, Jesus, considerate additur. Modo dixerat, a Domino. — ἐν τῆ νυπτὶ, in nocte) Inde Coena dicitur. Conf. Ex. 12, 6. quanquam de agno paschali tempus diei expresse praeceptum est; de Eucharistia, non item. — ἡ παρεδίδοτο, qua prodebatur) Hoc plane considerate sic effertur. nam proditio abrupit conversationem Jesu cum

discipulis. conf. not. ad v. 26. v. 24. Enlace, fregit) Ipsa fractionis mentio, distributionem involvens, refutat proprietatem Corinthiacam. v. 21. — το ύπερ ύμων κλώμενον, quod pro vobis frangitur) Apud Lucam, quod pro vobis datur. In S. Coena, cum pane fracto, corpus Christi, quod pro nobis in mortem datum est, sumitur et editur, tanquam verus cibus: quanquam nisi fractio panis tum communi pridem usu recepta esset, Dominum adhibiturum eam fuisse, nemo-spoponderit. Passio natura prior est, quam eucharistia: ideo institutio S. Coenae quam proxime ante mortem Christi facta est. Itaque corpus Christi dicitur datum respectu passionis per se: fractum, respectu passionis corpus Dominicum ad edendum aptantis; et vo datum connotari, docet ro pro vabis, ut sit locutio concisa, hoc sensu, Quod pro vobis datur et vobis frangitur. Hace ad communem quidem lectionem, quae habet \*\*Louevov, ex verbo žulass proxime praecedente: sed Alexandrina lectio non habebat participium, ut patet ex libro Cyrilli contra Nestorium quarto; 1) unde alii supplevere διδόμεvov, ex Luca. Nervosa sententia, corpus meum, quod pro vobis: uti Joh. 6, 51. in codd. vet. caro mea pro mundi vita.

v. 25. μετά το δειπνήσαι, post coenam) Itaque vos, Corinthii, a Sacra Coena

Hinc et participium κλώμενον, el imperativus praecedens, λάβετε φάγετε, tum in margine Ed. 2. infirmioribus lectionibus, mulata Crisi, annumerantur, tum dubis ponuntur in Versgerm. E. B.

debetis sejungere epula communia. — οσάπις, quoties) Non praecipitur, quoties: sed saepe edendum ac bibendum esse, indicatur. — πίνητε, bibatis) hoc poculum. v. 26. — είς την εμήν ἀνάμνησιν, in mei memoriam) Hoc Matthaeus et Marcus praesupponit: Lucas semel ponit; Paulus bis, quia ad institutum ejus maxime facit. Sacrificia vetera faciebant ad memoriam peccalorum: Hebr. 10, 8. sacrificium corporis Christi, semel peractum, recolitur per memoriam remissionis.

v. 26. τον θάνατον του χυρίου, mortem Domini) mortem, qua Christus immolatus est pro nobis. [et sanguis ejus a corpore separatus. Hinc sigillatim, Hoc est corpus meum, inquit, et sigillatim, Hic est sanguis meus. V. g.] Sic quoque in apocalypai agnus ut mactatus memoratur. — καταγγέλλετε, annunciatis) Indicativus, cum enim, refertur ad tradidi. v. 23. Corinthios ex ipsa eorum praxi qualicunque convincit. annunciantur nova: et mors Domini semper nova esse debet memoriae nostrae. Ex. 13, 8., καὶ ἀναγγελεῖς, et annunciabis: de Paschate. unde lectio illa paschalis dicitur הגרה annunciatio. Etiam Syro est indicativus. arois ov, usque dum) Hoc deducit Paulus ex particula fos Matth. 26, 29. Quicquid nobis per abitum Christi decedere videtur, id per S. Coenam quasi per quiddam aequivalens compensatur, ut a discessu Domini ex oculis credentium, usque ad adventum ejus visibilem et gloriosum, Ipsum, quem tantisper non videmus, tamen habeamus. Quod Redemtoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Leo M. sermo. 2 de ascens. Ideo dicitur, in mei recordationem: qua recordandi ratione non opus fuit, quamdiu ipse cum discipulis fuit; unde etiam S. Coenam non citius instituit, sed ea necte, qua proditio conversationem Jesu in terra visibilem abrupit: tum vero instituit, ne cum visu etiam memoria intermitteretur. Quaeres: cur non instituerit S. Coenam illis XL diebus inter resurrectionem et ascensionem? Resp. 1) Quia maxime pertinet ad memoriam mortis ejus. 2) Sacra Coena est specimen communis quasi convictus cum Christo in coelo: at post resurrectionem suam Christus non edit et bibit cum discipulis; sed tantum edit, et eo tantum fine, ut eos convinceret de se ipso vere resuscitato et praesente. Haec memoria est intima et vividissima, ut est liberorum erga parentes, sponsae vel conjugis erga maritum, fratris erga fratrem, cum fide, amore, desiderio, spe, gaudio, obsequio conjuncta, summam status christiani complexa. Haec ratio viget a clausula ultimi cum discipulis convivii usque ad adventum Matth. 26, 29. Hoc mysterium duo tempora extrema conjungit. — av) quocunque tempore fiat adventus. 1) Tum bibetur novum. Matth. 26, 29. — [107] venerit, in gloria. c. 4, 5. Non dicitur reditus. Act. 1, 11. not.

v. 27. ώστε δς αν έσθίη τον άρτον τούτον η πίνη το ποτήριον τοῦ κυρίου άνα-Eims) Pridem n legerunt aliqui pro sal, sed manet 2) sal, ut in eo quod subsequitur, corporis ET sanguinis. Ex particula n Pamelius ad Cyprianum de Lapsis frustra necessitatem communionis sub utraque specie impugnat. Particula disjunctiva, si quis Paulum ea usum putat, tamen non separat panem et calicem: alias posset calix acque sine pane, ac panis sine calice sumi. Paulus bis, et cum pane, et cum calice, recordationem Domini Jesu, verbis Ipsius, postulat: v. 24. 25. at apud Corinthios, in ea ratione, qua coenam dominicam celebrabant, poterat aliquis simul et panem hunc edere et calicem Domini bibere, et tamen seorsum panem hunc indigne edere, vel calicem hunc indigne bibere, Domini recordatione in alteram utram duntaxat partem violata. v. 21. Quodsi quis jam tum in illa confusione apud Corinthios panem sine calice, vel calicem sine pane sumsit, ob id ipsum indigne sumsit, et reus est factus corporis et sanguinis Domini. — ἀνα-Elos, indigne) Id faciunt, non modo qui plane poenitentia et fide carent, sed qui se non probant. Alia est indignitas edentis, alia esus. Quidam sane dicunt, quie non indignum, sed indigne accipientem revocet a sancto. Si ergo etiam dignus in-

<sup>1)</sup> Immo vero hanc ipsam particulam an omittendam potius per codices esse, utriusque Ed. margo, consentiente Vers. germ., innuit. E. B.
2) Recentiorem hanc enixptoty, a crisi Ed. maj. abludentem, confirmat margo Ed. 2., cum

Vers. germ. E. B.

digne accedens retrahitur, quanto magis indignus, qui non potest accipere digne? Pelagius inter opera Hieronymi.

• v. 28. δοπιμαζέτω, probato) dijudicando se ipsum, dijudicando corpus Domini. v. 29. 31. — ἄνθοωπος, homo) quilibet, c. 4, 1. et, per se, indignus. — οῦτως) sic demum. — ἐπ τοῦ) Praepositio exprimit circumspectum animum: at τὸν ἄρτον, τὸ ποτήριον, facit sermonem indiscretos exprimentem. v. praec.

v. 29. κρίμα) [Sine articulo. conf. v. 32. Not. crit.] judicium aliquod, morbum, mortemve corporis. v. seq. ut, qui Domini corpus non discernunt, suo corpore luant. Non dicit, τὸ κατάκριμα, condemnationem. — μη διακρίνων, mon dijudicans) Conf. Hebr. 10, 29. — τὸ σῶμα, corpus) subaudi, et sanguinem. — τοῦ κυρίου, Domini) Antonomasia, i. e. Jesu. Ecclesia non dicitur corpus Jesu, aut corpus Domini; sed corpus Christi. hie igitur de proprio corpore Domini Jesu agitur.

v. 30. διὰ τοῦτο, propter hoc) Causam hane Corinthii non observarant: observari autem hodienum convenit. — ἀσθενεῖς καὶ ἄξξωστοι, infirmi et invalidi) infirmi morbis minoribus et invalidi gravioribus. conf. Ap. 2, 22. — κοιμώντα, obdormiunt) Verbum μέσον, praescindens a statu post mortem. 2 Petr. 3, 4. Hic tamen non denotat mortem diram.

v. 31. διεκρίνομεν, dijudicaremus) ante factum. — ἐκρινόμεθα, judicaremus) post factum. Concinne ponitur verbum simplex et composita; neque statim additur, a Domino: sed Paulus deinde aperit, a Domino castigamur. Ap. 3, 19.

v. 32. σὺν τῷ πόσμφ, cum mundo) Mundo igitur certa est condemnatio, experti castigationis.

v. 33. ωστε, itaque) Reprehensionem vitii bene sequitur remedium et consilium, quo simplicius, eo melius. — ἀδελφοί μου, fratres mei) Appellatio haec convenit conclusioni.

v. 34. πεινά, esurit) quo minus exspectet. Occupatio. — λοιπά, reliqua) de S. Coena. nam mox in hac epistola item disponit de spiritualibus.

#### CAPUT XII.

- v. 1. Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, de spiritualibus autem) Neutrum. c. 14, 1. Mirere, in aliis epistolis non agi etiam de charismatis, quibus tamen non carebant aliae ecclesiae. c. 14, 36. Gal. 3, 5. 1 Thess. 1, 5. 2, 13. Charismatum in ecclesiis Graecis abundantia potenter refutavit literatam Graecorum, sed inanem, curiositatem. Occasionem Paulo ad Corinthios dedit abusus eorum: vestigiumque hoc sapientiae divinae est, quod singuli libri Scripturae sacrae etiam N. T. proprias quasdam habent tractationes. Corinthii abundabant donis spiritualibus: ac tamen habuit Paulus, quod ad eos scriberet, cum de ceteris, tum de hoc ipso capite, idque sine mora. coll. c. 11. fin. Describitur autem I. unitas corporis, v. 1—27. II. varietas membrorum et functionum, v. 27—30. III. fundamentum recte exercendi charismata, v. 31. et cap. seq. toto, per amorem. IV. comparatio charismatum inter se, c. 14. οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, nolo vos ignorare) Hoc per synonymiam, quasi post parenthesin, iteratur versu 3. ἀγνοεῖν, ignorare) c. 14, 38.
- v. 2. οἴδατε, scitis) Affine verbo meministis, quod extat Eph. 2, 11. οἴδατε, ὅτι, ὅτε ἔθνη ἡτε, πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ως ἄν ἥγεσθε ἀπαγόμενοι) Expeditam hace habebunt analysin, si mode nervum hunc tenueris, ὅτι ἥγεσθε vos ductos esse: ut τὸ ἥγεσθε non sit syncategorema, sed ipsum praedicatum. conf. Eph. 2, 12., ubi ethnici et ethnicismus item distinguuntur in enunciatione. Namque pro ὅτι sive ως etiam conjunctim dicitur ως ὅτι, Germ. wie dass, et ὅτι ως ἰσμα είνα ως ἀλέξανδρος ἐλθων αὐτὸν διαδέξεται· vel etiam parenthesi longiore, ut apud Xenophontem: ἐνταῦθα γνόντες οἱ μαντινεῖς ως, εἰ μὴ ἀποπρούσονται αὐτοὺς, ὅτι πτλ. itaque quod Graece geminatur, uti an in Hebraeo, Gen. 17, 17., subaudito

inquam. Porro αν cohaeret cum verbo ηγεσθε· ut apud eundem Xenophontem, καιρὸς δὲ γράψαι ως αν ὀρθότατα έκατέρω χρῶτο. ubi Devarius (qui utrumque hoc Xenophonteum nobis commodavit) αν δυνητικῶς in constructionis distributione verbo χρῷτο adjungi docet. itaque summa sententiae manebit, si totum ως αν in construendo seponas, uti 2 Cor. 10, 9., ubi notat quasi, quo pacto etiam hîc accipi posset. neque enim αν facile cum indicativo, qualis est ηγεσθε, construitur. Jam in ηγεσθε ἀπαγόμενοι, passivum cum medio, simplex cum composito constructum: ducebamini et abducebamini; ductui cuilibet vos permittebatis. Huc redit fere Scholion Chrysostomi, a recentioribus sine causa reprehensum: οἴδατε, ὅτε ἔλληνες ἡτε, πῶς ἀπήγεσθε, ἐλκόμενοι τότε. Adde Castellionem. ἄφωνα, muta, epitheton aptum, coll. v. 3. coeci ad mutos ibatis, muti ad coecos.

- v. 3. διο, quapropter) Infert thesin hanc, spiritualia esse apud Christianos omnes et solos, i. e. eos, qui Jesum gloria afficiunt: et fidem in Jesum probari per illa. nam idola nil spirituale donant. destructa gentium superstitione, non item opus est donis miraculosis. Vicissim, qui Jesum gloria afficit, Spiritum Dei habet: qui gloria non afficit, Spiritum Dei non habet. 1 Joh. 4, 1. s. Paulus praebet criterium veri contra gentes; Johannes, contra falsos prophetas. — yvwρίζω ύμῖν, notum facio vobis) Incognitae Corinthiis antea fuerant ejusmodi operationes divinae. Ante has Pauli literas minus distinctam habebant cognitionem, non multo ante ex gentilismo erepti. — ἐν πνεύματι θεοῦ, in Spiritu Dei) Mox, in Spiritu sancto. Deitas et-Sanctitas, synonyma, praesertim ubi sermo est de S. Trinitate. — lalav, loquens) Hoc latissime patet. nam etiam ii, qui sanationes et virtutes operantur, verbis uti solent. Antitheton ad muta idola. - léyes ανάθεμα, dicit anathema) ut faciebant gentes, sed magis Judaei. Estque ταπείνωσις. Non dicit anathema, i. e. maxime benedicit. Opposita, anathema et Dominum. [Longanimitatis est, omnem captum superantis, quod Jesus Christus, Dominus, ad Dexteram Patris, tanto temporum tractu tantum blasphemiarum cumulum ab infidelibus, et a Judaeis praecipue, qua sunt miseri coecitate, tolerare non recusat. Christianum ea consideratio quavis indignatione de quocunque utut minime promerito, opprobrio liberare debebal. V. g.] — είπεῖν, dicere) πνευματικῶς, modo spirituali.
- v. 4. διαιφέσεις, divisiones) Hoc vocabulo LXX Hebraicum πρώπω exprimunt, de sacerdotum ordinibus. Conf. dividens, v. 11. δὲ, vero) Antitheton inter unum fontem et flumina multa. χαρισμάτων, donorum) Quae v. 1. dixerat spiritualia, nunc, post mentionem Jesu, appellat dona. πνεῦμα, Spiritus) Hoc versu agitur de Spiritu S. v. 5., de Christo: v. 6., de Deo Patre: et his nominibus congruit appellatio charismatum, ministeriorum, operationum. De Spiritu, tractatur v. 7. seqq. de Domino, v. 12. seqq. de Deo, v. 28. seqq. [Conf. Eph. 4, 4. 5. 6.]

v. 5. διακονιών, ministeriorum) v. 28. — ό δὲ αὐτὸς κύριος, idem vero Dominus) Filius Dei, quem Spiritus sanctus glorificat per diaconos illos.

v. 6. ἐνεργημάτων, operationum) v. 10. — ὁ δὲ αὐτός ¹) ἐστι θεὸς, idem vero est Deus) Deus, operante Spiritu ejus. v. 11. — τὰ πάντα, omnia) Aliquanto latius spectatur operatio Dei, quam munera Christi et charismata Spiritus. — ἐν πᾶσιν, in omnibus) Masculinum, coll. unicuique, v. seqq.

v. 7. φανέρωσις, manifestatio) varia per quam Spiritus sese manifestat, per se absconditus. πρός τὸ συμφέρον, ad id quod conducit) Id tractatur v. 12. s.

v. 8—10. ο ετέρος ετέρος, huic: alteri: alteri) Genera tria, coll. c. 13, 8.: et inter haec species multas το άλλος alii denotat, singulas sub genere suo. sic etiam c. 15, 39. 40. 41. άλλος distinguit species, έτερος genera. Vicissim άλλος ad genera distinguenda adhibetur, έτερος ad species: Hebr. 11, 35. Prophetia ponitur hûc in secundo potius genere, quam in primo, quia in secundo talia enar-

<sup>1)</sup> Voc. fort tum per utriusque Ed. marginem, tum per Vers. germ. exulare polius debebat. E. B.

**<sup>3</sup>**9

rantur, quae magis ad extra, ad infideles, valent, quam quae in primo genere, ad fideles. — διά, per) Mox κατά, secundum: έν, in. singula convenienter adhibita. — lóyos, sermo) Sermone exseruntur in ecclesia et sapientia et cognitio. - σοφίας - γνώσεως, sapientiae - cognitionis) Cognitionem Paulus, praesertim ad Corinthios, varie nominat, vel per se, 2 Cor. 6, 6., vel cum rebus affinibus: sermone et cognitione, 1 Cor. 1, 5. coll. 2 Cor. 11, 6. fide et sermone et cognitione et omni studio, 2 Cor. 8, 7. prophetiam (de mysteriis) et cognitionem, adjunctis linguis, 1 Cor. 13, 2. 8. aut in revelatione, aut in cognitione, aut in prophetia, aut in doctrina, c. 14, 6. sapientiae et cognitionis, h. l. Col. 2, 3. Eph. 1, 17. 3, 19. Loquitur ut de rebus, quae Corinthiis sint quotidianae: hodie de ipsarum vocum vi et differentia ambigimus. Illud certum, quod, ubi Deo adscribuntur, in solis objectis different: vid. Rom. 11, 33. not. ubi fidelibus tribuentur, Sapientia magis in longum, latum, profundum et altum penetrat, quam Cognitio. Cognitio est quasi visus; sapientia, visus cum sapore. Cognitio, rerum agendarum; sapientia, rerum seternarum. quare etiam sapientia non dicitur abroganda, c. 13, 8. et cognitio est frequentior: uti de Corinthiis non tam illam, quam hanc praedicat Paulus. c. 8, 1. 2, 6. prophetia est prophetarum; sapientia, sapientum; reliqua cognitio, scribarum. Matth. 23, 34. Luc. 11, 52. — τὸ αὐτὸ) eundem, per quem datur sermo sapientiae.

- v. 9. mloug, fides) Fides hie non dicitur ea, quae omnibus sanctis est communis, sed charisma singulare, idque distinctum a quatuor speciebus illis, quae mox sequentur, et tamen cum iis magis, quam cum primo illo et tertio charismatum genere, v. 8. et v. 10. fine, conjunctum. Est ergo Fides haec ardentissima et praesentissima apprehensio Dei, in Ipsius potissimum voluntate, ad effectus vel in naturae vel in gratiae regno singulariter conspicuos. ideireo conjungitur cum operatione virlutum, c. 13, 2. (cujus potissima, quia proximo utilissima, species, sanationes:) et cum prophetia (cui affines dijudicationes spirituum, c. 14, 37.) Rom. 12, 6. Atque ex hac, quam modo vidimus, descriptione patet, quomodo fides communis sive salvifica, et miraculosa, quae charisma est peculiare, vel conveniant vel different; quomodo altera sine altera, utravis autem sine amore esse possit vel non possit. Omnipotentem Dei voluntatem apprehendere in Christo possunt etiam homines justitiae et amoris expertes: Matth. 7, 22. Voluntatem autem Dei in Christo nobis reconciliatam nonnisi sancti homines. Et in his fides non alia est miraculosa, alia salvifica; sed una eademque: eaque actu primo semper habet vim miraculosam, ipsa enim tota est supernaturale quiddam, Eph. 1, 19., tametsi non semper eo gradu, eave occasione, ut sese exserat. vid. Not. ad Chrys. de Sacerd. §. 416. — χαρίσματα laμάτων, dona sanationum) Non tantum intelliguntur miraculosae sanationes, Act. 5, 15. 19, 12. 28, 8., sed etiam gratiosa benedictio curationis aegrotorum per naturalia remedia: sicut negari non potest, medicorum alios aliis esse feliciores, quod non tantum peritiae ipsorum, sed inprimis gratiae divinae tribuendum. E. Schmidius. Potest hoc etiam ad reliqua applicari charismata. quippe ut rex Judae, amissis clypeis aureis, aeneos substituit: sic postquam ecclesia a puris charismatis descivit, Gratia tamen sub humanis studiis et subsidiis sese occultius praebet, idque eo locupletius, quo plus ei loci datur.
- v. 10. προφητεία, prophetia) vid. ad Rom. l. c. διακρίσεις πνευμάτων, discretiones spirituum) ut possit aliis demonstrare, qualem quisque propheta spiritum habeat. c. 14, 29. γένη γλωσσών έρμηνεία, genera linguarum interpretatio) v. 30. c. 14, 5. 13. 26. s.
- v. 11. βούλεται, vult) Spiritus. aic, sicut voluit Deus. v. 18. Singulis dat singula, vel aliqua, varia mensura.
- v. 12. οὕτω καὶ ὁ χριστὸς, sic etiam Christus) Totus Christus caput et corpus est. caput unigenitus Dei Filius, et corpus ejus ecclesia. Augustinus. Congruit Ps. 18, 51., Uncto suo, Davidi et semini ejus. sic enim postulat accentus.
- v. 13. ἐν ἐνὶ πνεύματι, in uno Spiritu) Spiritus S. est in baptismo. εἰς ἐν σῶμα, in unum corpus) ut simus unum corpus, uno quippe Spiritu animatum.

- εἴτε lovδαῖοι εἴτε ἔλληνες, sive Judaei sive Graeci) qui maxime diversa fuerant corpora, natura. εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, sive servi sive liberi) qui maxime diversa fuerant corpora, instituto. πάντες ξν πνεῦμα) omnes uno Spiritu potati sumus. [Omissio τοῦ εἰς, lectio firma. Not. crit.] Joh. 7, 37. ss. Hinc quoque corporis infertur unitas. Ad S. coenam hîc immediate alludi non existimo. confer tamen Marc. 10, 38. not.
- v. 14. zal yao, etenim) Haec protasis de corpore pertingit ad v. 26., et ita instruitur, ut apodosis v. 27. summatim addatur.
- v. 15.  $\dot{\epsilon}\dot{\alpha}v$ , si) Ignobiliora membra neque a se ipsis abjici debent, v. 15. s. neque a nobilioribus negligi possunt. v. 21. s.  $\pi o v c$ , pes) Eleganter pes de manu, auris de oculo loquens inducitur, pars de parte quam simillima. sic enim in hominibus se quisque cum iis, quibus quam simillima dona habet, potius quam cum longe superioribus aut longe inferioribus comparare solet. Thomas Aquinas: per membra deservientia motui designantur homines dediti vitae activae: per membra deservientia virtuti apprehensivae designantur, qui student vitae contemplativae. itaque pedes statuit esse subditos; manus, praelatos: oculos, doctores; aures, discipulos. ova siul in non sum ex) Subaudi propter hoc, ex commate sequenti.
- v. 15. 16. οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος) Μὴ interrogans negat quidem v. 29., μὴ πάντες ἀπόστολοι; sed οὐκ affirmat. c. 14, 23., οὐκ ἐροῦσιν; Itaque interrogatio, qua nonnulli legunt, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος; sensum pervertit. Duplicem, non simplicem, negandi vim οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ οbtinet, uti Act. 4, 20., οὐ δυνάμεθα μὴ λαλεῖν. 2 Thess. 3, 9., οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν. Si pes dixerit, Quia non sum manus, non sum ex corpore, huic ejus sermoni benigne contradicitur, non propterea non es ex corpore, non ideireo desinis esse ex corpore. Simillima phrasis Theophili Antiocheni: οὐ παρὰ τὸ μὴ βλέπειν τοὺς τυφλοὺς, ἤδη καὶ οὐκ ἔστι τὸ φῶς τοῦ ἡλίου φαῖνον. lib. ad Autol. c. 3. quo item loco παρὰ notat propter, uti Deut. 23, 4. Origenes: οὐ διὰ τοῦτο οὐ μοιχεύουσιν. c. Cels. p. 385. Chrysostomus: οὐ γὰρ δήπου ἐν τοῖς δυσχερέσι κοινωνοῦντες, ἐν τοῖς χρηστοτέροις οὐ κοινωνήσετε. ad 2 Cor. 1, 7.
- v. 16. τὸ οὖς, auris) pars minus nobilis. ὀσθαλμὸς, oculus) pars nobilissima, et maxime ήγεμονική. conf. Num. 10, 31. Visus praestat auditui v. 17. 21.
- v. 17. εἰ ὅλον ἀκοὴ, si totum auris) Non dicitur, et si. nam subauditur in fine versus τὸ etc. vel, si totum olfactus, ubi gustus et tactus?
- v. 18. καθως ἦθέλησεν, sicut voluit) Non debemus ultra voluntatem Dei alias rerum causas requirere altiores: infra eam voluntatem philosophari fas est; de mundo optimo, ut apostolus hoc loco de corpore humano optimo.
- v. 20. ἐν δὲ σῶμα, unum vero corpus) Ex hac unitate sequitur mutua membrorum indigentia.
- v. 21. χοείαν, opus) Hue ref. necessaria. v. 22. ή κεφαλή, caput) pars summa.
  - v. 22. ἀσθενέστερα, infirmiora) manus, ad oculum collata.
- v. 23. ἀτιμότερα, ignobiliora) ut pedes. Comparativus molliens: ignobilia, gravius erat. Ea autem sic vocat, quae vestibus teguntur. ἀσχήμονα, inhonesta) quae egent cultu. τιμήν περιτίθεμεν) Sic LXX, Esth. 1, 20: περιθήσουσι τιμήν. item Prov. 12, 9. ἔχει, habent) a curatura, quae ab aliis membris praestatur.
- v. 24. οὐ χρείαν ἔχει, non opus kabent) Quid igitur opus, planas genas muscis (mouches) distinguere? συνεπέρασε) contemperavit. τιμήν, honorem) Conf. v. 23. init.
- v. 25. ὑπλο ἀλλήλων μεριμνῶσι, pro se invicem curent) Id explicatur versu seq. Plurale μεριμνῶσι curam omnium membrorum expressius notat, quam si Attice diceretur μεριμνῷ.
- v. 26. ovyrálosi) gratulantur. Et hoc, et compatiuntur, non solum affectum, sed etiam effectum denotat.

v. 27. ἐκ μέρους, ex parte) Hoc addit, quia non soli Corinthii erant corpus Christi et membra. c. 14, 36. Etiam Roma satis habere debebat, si sit ex parte.

v. 28. žv, in) Sic, žv, in, v. 18. cum eodem verbo posuit. — πρώτον, primum) Apostoli, non Petrus seorsum, in primo gradu sunt; ceteri eos sequuntur, natura officii, tempore, dignitate, utilitate. — προφήτας, prophetas) Act. 13, 1. --- τρίτον διδασκάλους, tertio doctores) Doctores eminentem locum habent, prae iis ipsis, qui miracula edunt. Sub prophetis et doctoribus continentur etiam evangelistae, et pastores, coll. Eph. 4, 11. — Enziva, deinde) Cetera genera non distinguuntur numeris. — δυνάμεις, potestates) Abstractum pro concreto, etiam in sequentibus. — ἀντιλήψεις, πυβερνήσεις, opitulationes, gubernationes) Gubernationes gerunt, qui clavum in ecclesia tenent; opitulationes, qui, cum gubernatores non sint, tamen virtute quadam vel facultate pollent, qua fulciantur alii. conf. c. 13, 3. Haec duo non reassumuntur versu 30. Principes, ut ipsi christianam fidem admiserunt, opitulationum et gubernationum sibi partes vindicarunt: initio autem ii, qui auctoritate, prudentia, opibus in ecclesia praestabant, cam sublevabant et gubernabant. Gubernatio circa externa versatur: ideo Spiritus eam inferiore loco recenset. — έρμηνείας γλωσσῶν, interpretationes linguarum) Non videtur esse glossema ex v. 10. 1), nam ibi est έρμηνεία γλωσσών, singulari numero: et repetitur versu 30. Asyndeton tantundem valet, quantum clausula illa, et cetera.

v. 29. μή πάντες) omnes ne? i. e. non plurimi. — δυνάμεις, polestates) sc.

sunt? nam si Paulus habent huc referret, hîc exprimeret.

v. 31. ζηλοῦτε, aemulamini) Spiritus dat, ut vult: v. 11. sed fideles tamen libere aliud prae alio possunt sequi et exercere. c. 14, 26. Deus operatur suaviter, non cogit. — τὰ πρείττονα, meliora) ut quodque amori opportunius est. Theologia comparativa. c. 14, 5. 19. — ἔτι) quin etiam. Luc. 14, 26. Non solum hortor, sed etiam methodum et viam sive rationem ostendo. — καθ' ὑπερβολήν) Hoc nomini substantivo vim superlativi conciliat (Bom. 7, 13.) quasi dicat, viam maxime vialem. — ὁδον, viam) Non addit articulum; suspensos nonnihil tenens Corinthios, dum viam explanat. Τη via amoris. — δείκνυμι, ostendo) Praesens. Jam ardet Paulus et fertur in amorem. Hac ostensione facta, redit ad charismata, ut verbum aemulamini iteratum docet, hîc et c. 14, 1.

#### CAPUT XIII.

v. 1. Edv, si) Omnia charismata sutut eximia suavitate, amplitudine atque utilitate polleant. V. g.], pro amore ejusque norma, debent aestimari, exerceri, Tractationi de charismatis interponit tractationem efficaciorem de sublimari. amore. Sic in Disputationibus semper revertendum ad ea, quae majorem dant gratiam. — ταῖς) omnibus. — γλώσσαις, lingúis) Gradatio: linguis: prophetiam, fidem: distribuero. — lala, loquar) Tenor amoris facit, ut, quum modo dixerit, vobis; nunc tamen in prima persona singulari loquatur. Se non excludit, sub conditione. — καὶ τῶν ἀγγέλων, et angelorum) Angeli praestant hominibus; et lingua vel linguae illorum, linguis horum. Linguis autem utuntur ad homines certe. Luc. 1. et 2. — ἀγάπην, amorem) quo proximi salus quaeritur. — μη 👣 non kabeam) in ipso usu charismatum et in reliqua vita. Sane prophetiam aliaque dona habent multi, charitatis, ejusque fructuum, v. 4. s. expertes. Matth. 7, 22. quae non tam ipsorum, quam aliorum respectu charismata dicuntur. γέγονα) factus sim, per defectum amoris. Oratio obtinet αποτομίαν. — χαλκός, aes) Aes, v. gr. aureus numus, minus artis habet, quam v. gr. cymbalum, v. gr. argenteum. Cum illo conferri possit, qui sine amore loquatur hominum linguis; cum hoc, qui angelorum. — ἢχῶν — ἀλαλάζον, tinniens — jubilans) sono quali-

<sup>1)</sup> Plus favet, cum Gnomone, lectioni pleniori margo Ed. 2., quam Ed. maj. et Vers. germ. E. B.

cunque, lugubri aut laeto; sine vita et sensu. Oratio variat: nihil sum; nil proficio. v. 2. 3. Sine amore, linguae sunt sonus merus: prophetia, cognitio, fides, non est, quod est: Matth. 7, 22. 15. 1 Cor. 8, 1. s. Jac. 2, 14. 8.: impensa omnis, sine mercede est. quamlibet talis homo sibi placeat: se aliquid esse putet: magnum praemium sibi polliceatur. Cum amore, subaudiuntur bona istis defectibus opposita.

v. 2. μυστήρια, mysteria) Rom. 11, 25. not. Non addit sapientiam, quae nulla est sine amore. — και πᾶσαν τήν γνῶσιν, et omnem cognitionem) Constr. cum είδῶ noverim, tanquam cum verbo cognatae significationis, eoque proxime praecedente. Ex iis, quae cap. 12. enumerata sunt, Paulus capite 13. ea, quae sunt insigniora, et quibus opportune opponantur praerogativae amoris, delegit. Mysteria sunt rerum reconditarum; cognitio complectitur ea, quae sunt magis in promptu et magis necessaria: uti vulgo dicuntur Wissenschaften, de rebus naturalibus. — πίστιν, fidem) c. 12, 9. not.

v. 3. καὶ ἐἀν, et si) Id summum est, quod facere possunt opitulationes, gubernationes, c. 12, 28. — ψωμίσω, distribuero) Summo loco ponit ea, quae sunt humanae voluntatis, et cum amore quam conjunctissima videntur, ad agendum et ad patiendum. qui opes et corpus tradit, valde amat, 2 Cor. 12, 15.: sed qui sine amore tradit, animam sibi retinet. nam animae facultas est amor. ideo in apodosi de utilitate loquitur. ψωμίζειν vid. Rom. 12, 20. — παραδώ, tradidero) pro aliis. — Γνα) usque eo ut urar. Dan. 3, 28., παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν εἰς πῦρ.

- v. 4. ἡ ἀγάπη, amor) Naturam amoris describit. non dicit, amor loquitur linguis, habet prophetiam, dat pauperibus; sed, est longanimis. Estque metonymia, pro homine amorem habente. Eos autem potissimum amoris fructus nominat Paulus, qui in exercendis charismatis necessarii sunt, quos a Corinthiis requirit, et sine quibus prophetiae esse, sed non prodesse possunt. Characterem amoris, quem Paulus Corinthiis, et Characterem sapientiae, quem Jacobus item iis, ad quos scripsit, c. 3, 17., attemperavit, utiliter inter se conferas, adhibito loco 1 Cor. 8, 1. s. μαπροθυμεῖ, longanimis est) Amoris laudes duodecim (si ab initio unum par, et a fine duo paria connumeres, ut in notis sequentibus ostenditur) per tres classes enumerantur v. 4—7. prima bimembris est: longanimis est, benignus est: non aemulatur. Idem syntheton et antitheton, Gal. 5, 22. 20. Longanimis est in malo ab aliis profecto; benignus, in bono ad alios propagando: contra, non dolet alieno bono, nec gaudet alieno malo. Etiam asyndeton est in benignus est.
- v. 4. 5. οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται· οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἐαυτῆς, non agit procaciter, non inflatur: non agit indecore, non quaerit sua) Secunda classis, quatuor membrorum. in primo et secundo tolluntur duo excessus, plerumque conjuncti; in tertio et quarto tolluntur duo defectus item conjuncti. ἀσχημονεῖν enim est, etiam id decorum non observare, eam civilitatem, quam observasse conveniebat: et ζητεῖν τὰ ἐαυτοῦ conjunctum est cum neglectu aliorum, ubi quis tantummodo se ipsum spectat et alios sibi relinquit. Hos duos defectus vitat amor. et primo respondet tertium, nam utrumque pertinet ad studium probandi se aliis; secundo opponitur quartum, nam utrumque pertinet ad cavendum studium partium. οὐ περπερεύσται, non agit insolenter, cum fastu et ostentatione: rursum, οὐκ ἀσχημονεῖ, non est inconditus, impolitus, rudis. ¹) vide quae de verbo περπερεύομαι notavi ad Gregorii Paneg. p. 141. seqq. οὐ φυσιοῦται, non inflatur, nimiis in alium studiis. conf. c. 4, 6. rursum οὐ ζητεῖ τὰ ἐαυτῆς, non studet sibi, nec sibi ab aliis studeri postulat. Non dissimili modo item bis duo membra se invicem respiciunt, (licet alio subinde ordine collocentur, per chiasmum directum vel inversum) versu 7., et præsertim c. 14, 6.

<sup>1)</sup> Ubi amor, ibi vera modestia viget, quae civilitas mundanis audit (neque tamen familiaritas insolentiae incusari debet): contra, quaevis morum concinuttas, in summo suo apice, apud homines seculi, insolentiae indolem, propter philautiam, refert. Desinat mundus virtutes jactare: nonnisi vero Christianismo istae conveniunt. V. g.

v. 5. s. οὐ παροξύνεται — πάντα ὑπομένει, non irritatur — omnia sustine!) Tertia classis, sex membrorum: quorum tertium et quartum, atque adeo secundum et quintum, primum et sextum, inter se respondent. Est enim χιαθμός, isque retrogradus, valde congruens climaci geminae per gradus negativos et affirmativos. Atque horum omnium objectum personale est proximus; reale, futurum, amor non irritatur: omnia sperat, omnia suffert: praeseritum, non cogitat malum: omnia tegit, omnia credit: praesens, non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritati. sed membris ita trajectis concinnitas ordinis Paulini eo magis perspicitur; quem hoc modo repraesentat schema, et cujus nervum et nexum evidens ratio ostendit:

1. non irritatur
2. non cogitat malum
3. non gaudet super iniquitate praesens
4. congaudet autem veritati
5. omnia tegit, omnia credit praeteritum
6. omnia sperat, omnia suffert futurum

Ita ordo sibi mutuus constat: et apparet ratio, cur haec postrema sperat, suffert, in extremo ponantur, quia nimirum ad futura referuntur.

— οὐ παροξύνεται, non irrilatur) etiamsi studio ardet gloriae divinae, tamen non exacerbatur. conf. Act. 15, 39. — οὐ λογίζεται τὸ πακὸν) non cogitat malum ab altero illatum quasi ulturus. Sic LXX pro משבר רצה saepe. [Non cogitat: Hic vel ille hoc illudve mihi infert; hoc illudve vel fecit vel promeritus est. V. g.]

- v. 6. ἀδικία ἀληθεία, iniquitate veritati) De hoc antitheto vid. Rom. 2, 8. not. συγχαίρει, congaudet) gratulatur, cum lactitia. Veritas omnis gaudium alit.
- v. 7. πάντα, omnia) Quater, omnia; videlicet, quae tegenda vel credenda; quae speranda et sufferenda sunt. Quatuor hi gradus pulcre se invicem sequuntur. στέγει, tegit) dissimulat, penes se et penes alios. στέγομεν, tegimus, cap. 9, 12. not. πιστεύει, credit) ut tegit mala proximi, quae apparent: sic credit bona, quae non apparent. ἐλπίζει, sperat) Causam spei vide Rom. 14, 4, σταθήσεται. sperat item bona in posterum, et suffert mala. ὑπομένει, suffert) dum spes aliquando nascatur. 2 Tim. 2, 25. Sic laudes amoris quendam quasi orbem efficiunt, in quo extrema et prima sibi invicem respondent. longanimis est, benignus est: omnia sperat, omnia suffert. Quartumque hunc gradum suaviter sequitur illud multo majus, nunquam excidit.
- v. 8. οὐδέποτε ἐκπίπτει, nunquam excidit) non destruitur, non cessat. semper locum suum obtinet: nunquam e statu suo movetur. conf. ἐκπίπτοντες, Marc. 13, 25. not. εἴτε δὲ προφητεῖαι, sive autem prophetiae) scil. sunt. sic c. 15, 11. Prophetiae, in plurali, quia multifariae. καταργηθήσονται, destruentur) Sic de prophetiis et cognitione: at de linguis, παύσονται, desinent. Linguae, floridissimum quiddam, sed minime durabile: quae in Pentecoste Act. 2. primum extiterunt, sed in ecclesia primitiva non tam diu manserunt, quam cetera dona miraculosa. neque habent analogum quidquam in genere perfecto, ut prophetia et cognitio habent, cui cedere debeant: unde ad has prae linguis mox, cum de perfecto agit, respicit. γλῶσσαι, linguae) Hae medio loco ponuntur, quia sunt vehiculum prophetiarum et appendix: at prophetia et cognitio duo genera diversa constituunt. v. 9. 12.
- v. 9. En µEçovç, ex parte) Non solum hoc dicit: hace prophetia et hace cognitio, quam nos habemus, imperfecta est; nam sic etiam dicendum esset, ex parte amamus: sed ipsius prophetiae, excepto uno propheta Jesu Christo, et cognitionis, ea est natura, ut haberi debeat in iis, quae sunt ex parte, quia utimur iis in hac vita imperfecta. De locutione conf. not. ad Rom. 15, 15., audacius scripsi.
  - v. 10. Eldy, venerit) suo tempore; per gradus, non per saltum. In spiri-

tualibus aetas imbecillior non debet cupidius affectare maturiora. Venit, quod perfectum est, in obitu, 2 Cor. 5, 7., et in die novissimo. — τότε, tune) non prius. Itaque prophetia et cognitio nunquam plane exspirant in hac vita.

v. 11. ὅτε, quum) Cum setatibus hominis confertur profectus a gratia ad gloriam, singulos fideles et totam manens ecclesiam. — νήπιος, infans) Humilitas Pauli. Homo naturalis prae fastu non libenter recordatur infantiae suae: at anima adversis macerata vel primas ortus sui vias fatetur. Job. 10, 10. — ἐλάλουν, loquebar) Id refertur ad linguas. — ἐφούνουν, sentiebam) Id refertur ad prophetiam: est enim simplicius quiddam. — ἐλογιζόμην, ratiocinabar) Id refertur ad cognitionem: est enim magis compositum. — ὅτε δὲ, quum vero) Non dicit: quum abolevi puerilia, factus sum vir. Hiems non affert ver; sed ver pellit hiemem. sic est in anima et in ecclesia. — πατήργηκα, abolevi) ultro, libenter, sine labore. — τὰ τοῦ νηπίου, puerilia) sermonem, sensum, consilium infantile. Abstractum, τά. Homo non tollitur, sed vir fit.

v. 12. βλέπομεν, videmus) Respondet apud LXX Hebraicis - et - 1 Sam. 9, 9. 1 Par. 29, 29., de *Prophetis*. Habetque hic locus synecdochen speciei nobilioris, pro toto genere: et cum verbo videmus subaudias, et uudimus. nam prophetae et vident et audiunt: et visionibus plerumque verba adjungi solita sunt. Evolvisse juverit Gregorii Paneg. et insignem, quem ad illum notavimus, Origenis locum, p. 104. s. 217. 218. s. Quod autem visui est speculum, id auditui est aenigma, oui lingua inservit. Cum hoc loco multis de rebus conferas Num. 12, 8. Dicit autem videmus, in plurali: cognosco, in singulari. ac videre et cognoscere different in genere rerum spiritualium, ut sensus externus et internus in genere rerum naturalium. Nec toto hoc versu Deum nominat; sed loquitur de illo, ut erit omnia in omnibus. — τότε, tunc) Magnum futurorum illorum gustum habebat Paulus. 2 Cor. 12, 2. s. — πρόσωπον πρός πρόσωπον, facie ad faciem) סדה אל סדה facie nostra videbimus faciem Domini. Id plus, quam סדה אל סדה στόμα πρὸς στόμα. Visio, praestantissima fruendi ratio. Concinne posuit verbum βλέπομεν, utrique statui, sed diversa notione, aptum. — γινώσκω· ἐπιγνώσοmai) Compositum multo plus significat, quam simplex: nosco, pernoscam. Atque ita Eustathius Homericum ἐπιόψομαι interpretatur, ἀπριβέστατα ἐπιτηρήσω· et ἐπίσκοπος, σκοπευτὴς ἀπριβής· rationemque addit, ὅτι ἡ ἐπιπρόθεσις καὶ ἀπρίβειάν τινα σημαίνει καὶ ἐπίτασιν ἐνεργείας. — καθώς καὶ ἐπεγνώσθην, sicut etiam cognitus sum) Hoc respondet illi ad faciem.

v. 13. vuvi de méves, nunc vero manet) Non est proprie sermo de duratione: nam in ea non conveniunt haec tria; sed fides in speciem, spes in gaudium terminatur, 2 Cor. 5, 7. Rom. 8, 24. solus amor perstat, v. 8. sed de valore, in antitheto ad prophetiam etc. hoc sensu: omnibus rationibus subductis, haec tria sunt necessaria et sufficientia; stent modo hacc tria. hacc sunt: hacc manent: nil amplius. Christianus potest esse sine prophetia etc. sed non sine fide, spe, amore. conf. de verbo µένω, maneo, Rom. 9, 11. 1 Cor. 3, 14. 2 Cor. 3, 11. Hebr. 13, 1. Fides est in Deum; spes, pro nobis; amor, erga proximum. Fides proprie conjuncta est cum oeconomia Patris: Spes, cum oeconomia Filii: Amor, cum oeconomia Spiritus sancti. Col. 2, 12. 1, 27. 8. Quae ipsa etiam ordinis est ratio, quo haec tria enumerantur. vvvl nunc facit ad epitasin. [et quae viatorum praecipuae partes sint, indigitat. V. g.] — vola, tria) duntaxat. Necessaria non sunt multa. Saepe Paulus haec tria respicit. Eph. 1, 15. 18. Phil. 1, 9. s. Col. 1, 4. s. 22. not. 1 Thess. 1, 3. 5, 8. 2 Thess. 1, 3. s. Tit. 1, 1. s. Hebr. 6, 10. ss. Interdum fidem et amorem commemorat; interdum fidem, totum Christianismum synecdochice denotans. 1 Thess. 3, 6.5. In male sunt, infidelitas, edium, desperatio. — ταῦτα, haec) Hebr. Di i. e. sunt, seil. majora prophetiis etc. — μεί-(wv) major, maximus, horum, trium. Amorem non solum anteponit prophetiae, sed etiam iis, quae prophetiam excellunt. Amor proximo plus prodest, quam fides et spes per se. conf. major, c. 14, 5. Ac Deus non dicitur fides aut spes absolute, amor dicitur.

# CAPUT XIV.

v. 1. Dionere, sectamini) Id plus, quam Indovre aemulamini, hîc, et v. 12. 39. c. 12, 31. — μαλλον, potius) prae linguis. De Cognitione hîc non jam expresse agit Paulus: nam ea, respectu aliorum, cum prophetia coincidit. v. 6.

v. 2. τῷ θεῷ) Deo soli, omnes linguas intelligenti. — ἀπούει, audit) i. e. intelligit. — πνεύματι, spiritu) v. 14. — μυστήρια, mysteria) quae alii potius

mirentur, quam discant. Non additur articulus.

v. 3. olxoδομήν, aedificationem) Huic generi adduntur duae species praecipuae. παράκλησις, exhortatio, tollit tarditatem, παραμυθία, consolatio, tristitiam.

v. 4. ξαυτον, se ipsum) ea, quae lingua loquitur, intelligentem. — ἐππλη-

slav, ecclesiam) totam congregationem.

- v. 5. ylussauc, linguis) Has inprimis colebant Corinthii: quos Paulus non refutat, sed in ordinem redigit. v. 12. — μείζων, major) utilior. v. 6. — διεφμηνεύει) δια eleganter exprimit interventum interpretis inter loquentem lingua et inter auditorem. Si idem ipse, qui lingua loquitur, etiam interpretem agit, tum idem ipse inter se ipsum quodammodo et auditorem intervenit: pro diverso scilicet respectu. — ή ἐκκλησία, ecclesia) aedificationem quaerens; congruit, accipiat.
- v. 6. η εν αποκαλύψει, η εν γνώσει, η εν προφητεία, η εν διδαχη, aut in revelatione, aut in cognitione, aut in prophetia, aut in doctrina) Quatuor genera prophetiae late dictae. duo priora pertinent ad illum ipsum, qui charismate gaudet: duo altera majorem simul propensionem ad audientes afferunt. 1) De differentia prophetiae (quae revelationi respondet) et cognitionis (cui doctrina respondet) vid. ad cap. 12, 8. 10. et de tota re, infra, ad v. 26. segg. Prophetia refertur ad res singulares, antea non valde cognitas, ad mysteria, noscenda demum ex revelatione. Doctrina et cognitio ex communi fidelium penu depromitur, et refertur ad res in materia salutis obvias.
- v. 7. αὐλος πιθάρα, tibia cithara) Duo summa organorum genera: non solum tibia, quae spiritu tibicinis quasi animatur, sed etiam cithara. — vois φθόγγοις, sonis) Casus sextus, coll. per, v. 9. — πως γνωσθήσεται, quomodo cognoscetur) quomodo dignoscetur tibia a tibia, cithara a cithara? alius alius que unius instrumenti sonus, ad alia et alia pertinens negotia.
- v. 8. yao, enim) servit gradationi: nam inferiorem gradum comprobat ulterior. — αδηλον, incertam) Unius tubae cantus alius ad alia vocat milites.
- v. 9. υμεῖς, vos) animati: coll. v. 7. δια, per) i. e. tum, quum lingua loquimini.
- v. 10. τοσαῦτα, εἰ τύχοι) εἰ τύχοι, Lat. verbi gratia, coll. c. 15, 37. facit, ut τοσαῦτα habeat vim certi numeri. Si homines unquam inire potuissent numerum vocum, Paulus eum voluerat ponere. — οὐδὲν ἄφωνον, nullum mutum) Quodvis eorum suam habet potestatem, δύναμιν.
  - v. 11. βάρβαρος, barbarus) vid. Act. 28, 2. not.
- v. 12. πνευμάτων, spirituum) Plurale, uti v. 32. c. 12, 10. Ut unum est mare, et maria multa, sic spiritus unus, et spiritus multi. tuba una, edit sonos multos. — προς την οἰκοδομήν, ad aedificationem) ut quam maxime aedificetur ecclesia.
- v. 13. προσευχέσθω) orel: et hoc faciet eo fructu et effectu, ut ad linguam
- accedat interpretatio. v. seqq. Innuitur, precibus hoc impetratum iri. v. 14. το πνεῦμά μου ὁ δὲ νοῦς μου, spiritus meus mens vero mea) πνεῦμα, spiritus est facultas animae, quum ea Spiritus divini operationem suaviter patitur: at vous, mens, est facultas animae foras progredientis et cum proximo agentis: adtendentis ad objecta extra se posita, res et personas alias, quanquam tamen possit esse ἀπόκουφος λογισμός. conf. v. 20. not. sic mens, v. 19. πνευμα,

<sup>1)</sup> Plane cum his conveniunt, quae in Moldenhauero approbat cel. D. Ernesti, Bibl. theol. T. VIII. p. 678. E. B.

penetrale τοῦ νοός. Eph. 4, 23. coll. Hebr. 4, 12. νοῦς autem a νέω, propter agitationem: conf. Alexand. Aphrod. l. 2. περί ψυχῆς, f. 144. ed. Ald. — ἄκαρ-πος, sine fructu) fructum habet, sed non affert. De hoc vocabulo vid. ad Matth. 13, 22.

v. 15. προσεύξομαι, orabo) voce. Prima persona singularis pro secunda

plurali. — ψαλώ, psallam) cantu vel etiam organo.

- v. 16. ἐπεὶ) si id facias solo spiritu. εὐλογήσης, benedixeris) Nobilissima species orandi. ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου, implens locum idiotae) Locutio haec non est mera idiotae paraphrasis, sed complectitur omnes, qui, quamlibet charismatis excellentes, duntaxat eam, qua quis loquebatur, linguam, juxta cum idiota non intelligebant: Eoque magia pudefacit Paulus eum, quem hoc loco refutat. Frequens Hebraeis locutio, implet locum patrum suorum, i. e. majoribus se dignum praebet. πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν, quomodo dicet amen) Sic jam tum solebant: nec solum idiotae, sed cuncti auditores dicebant, subscribentes ei, qui benedicebat. Atque ita etiam ii, qui non poterant multa verba facere, aliorum verba adoptabant, et suae mentis assensum declarabant. τὶ λέγεις, quid dicas) Non modo debet scire, te nil mali dixisse, sed etiam, quid boni dixeris.
- v. 18. εὐχαριστῶ, gratias ago) Gratiarum actionem et προθεραπείαν Paulus adhibet, laudabile quiddam de se dicturus. πάντων, prae omnibus) prae singulis, vel etiam universis. ὑμῶν, vobis) Saepe ii, qui minus habent, plus sibi placent et insolentius faciunt.

v. 19. πέντε λόγους) quinque sententias. Numerus definitus pro indefinito:

bis millesima pars myriadis. conf. Lev. 26, 8.

v. 20. ἀδελφοὶ, fratres) Vocativus initio positus suavem vim habet. — τῷ κακία· ταῖς φρεσὶ) Opportune Ammonius: νοῦς μέν ἐστιν ἀπόκρυφος λογισμός· φρένες δὲ, αἱ ΑΓΑΘΑΙ διάνοιαι. Neque κακία denotat malitiam, sed vitium, sive, quicquid virtuti opponitur. — νηπιάζετε) infantes estote. νηπιάζω, formae ἀκμάζω, πυξθάζω. — τέλειοι, perfecti) adeoque verum cuique rei pretium statuentes ex usu ejus.

v. 21. νόμω, lege) etiam prophetas complexa. — ἐν ἐτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἐτέροις) Εs. 28, 11. LXX, διὰ φανλισμὸν χειλέων, διὰ γλώσσης ἐτέρας. ἔτερογλώσσοις, masculinum, vel neutrum. Paraphrasis textum Esajanum ad locum Paulinum accommodans sit haec: Non audit Me populus iste, consueta lingua loquentem: loquar ergo eis per alias linguas, hostium eis immissorum; sed ne tum quidem mihi auscultabunt. conf. Jer. 5, 15. Quatenus Deus linguis hostium loqui dicitur, ab illis ad donum linguarum procedit paritas rationis. — οὐδ' οὕτως εἰσακούσονταί μου) Es. 28, 12. LXX, καὶ οὖκ ἡθέλησαν ἀκούειν.

v. 22. είς σημεῖον) in signum, quo allecti auscultare debebant, sed οὐδ' οὕτος ne sic quidem auscultant. — είσιν) exsistunt. Accentus ad emphasin pertinet. — ή δὲ προφητεία, prophetia vero) scil. in signum est, vel simpliciter, est. coll. cap. 6, 13. — τοῖς πιστεύουσιν, credentibus) Id sumendum in ampliatione: quatenus prophetia ex infidelibus credentes facit. lingua loquens infidelem sibi relinquit. Sermo Pauli est indefinitus. Infideles fere, ubi linguae in eos incidunt, infideles manent: sed prophetia ex infidelibus fideles facit, et fideles pascit.

- v. 23. δλη ἐπὶ το αὐτο, tota in unum) Id rarum, in tanta urbe. εἰσέλθωσι δὲ, ingrediantur autem) hospitum ritu, vel etiam ex curiositate. ἰδιῶται, idiotae) qui qualemcunque fidei gradum habent, sed charismatis non florent. Sequitur, per gradationem, aut infideles; qui non tam facile ingrediebantur, nec tamen arcebantur. Hoc versu loquitur Paulus in plurali, versu sequente in singulari. Plures mali se malis sermonibus impediunt: singuli, facilius lucrifiunt. ὅτι μαίνεσθε, vos insanire) Non enim poterunt ardorem istum a furore discernere. hinc improbe loquentur. conf. Act. 2, 13.
- v. 24. πάντες, omnes) singulatim. v. 31. εἰσέλθη, ingrediatur) Exemplum 1 Sam. 19, 20. s. ἄπιστος, infidelis) Huc refertur, redarguitur. coll. Joh. 16, 9. ἰδιώτης, idiota) Huc refertur, dijudicatur. c. 2, 15. Elenchus ille infidelitatis,

et dijudicatio illa idioticae ruditatis, fit ipsius prophetiae vi, etiamsi haec sine applicatione ad individua fiat. Atque hi sunt duo gradus; sequitur tertius, occulta etc.

v. 24. 25. ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, (καὶ οὕτω) τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται· καὶ οῦτω πεσων ἐπὶ πρόσωπον, προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ θεὸς ὅντως ἐν ὑμῖν ἐστι) Prius illud, καὶ οῦτω, alienum est. namque praesens verbì γίνεται, indicat, incisum hoo, τὰ κρυπτὰ — γίνεται, arctius cohaerere cum praecedentibus, ubi sermo fluit in praesenti, quam cum sequentibus, quae habent futurum προσκυνήσει. — ὑπὸ πάντων, ab οππίδυs)

partim loquentibus, partim assentientibus.

v. 25. τὰ κουπτὰ τῆς καςδίας αὐτοῦ, occulta cordis ejus) intima omnia cordis ethnici, talia nunquam experti, et sibi nunc primum innotescentis et de se confitentis. Praecipue enim agitur de infideli. Idiota obiter additur, ob rationem ejus non plane disparem. Deum vere in fidelibus esse, quilibet in infimo fidei gradu ante ingressum in coetum ejusmodi norat. — αὐτοῦ, ejus) hospitis non credentis. — φανερὰ γίνεται, manifesta fiunt) Dan. 2, 30. fin. — οῦτω) sic demum. — πεσών, cadens) Publica declaratio eorum, qui virtutem verbi in se sentiunt et experiuntur, hodie nimis parce fieri solet. — ἀπαγγέλλων, pronuncians) ultro, plane, diserte pronuncians, vel in ecclesia, vel etiam foris. conf. de hoc verbo, Greg. Paneg. §. 123. cum Annot. — ὅτι, quod) Conf. Dan. cap. cit. v. 46. 47. Argumentum pro veritate religionis, ex operationibus Dei in hominibus divinis, efficacissimum. — ὅντως, vere) Confitebitur, vos non furere, sed Deum vere esse in vobis, et verum Deum esse, qui in vobis est.

v. 26. ξκαστος, quilibet) Fructuosior tum erat concio, quam hodie, ubi unus, quocunque est animo, tempus explere sermone debet. — ψαλμον ἔχει psalmum habet, habitu vel actu, vel paulo ante, vel jam modo. conf. v. 30. Dabantur eis a Spiritu cantica extemporalia. Habebant singuli psalmum, quo Deum laudarent; vel doctrinam proximo impertiendam; vel linguam, qua sibi loquerentur quisque. Verbum ἔχει, habet, iteratum, eleganter exprimit divisam donorum copiam. — ἀποκάλυψιν, revelationem) qua Deus homini aliquid pandit: Gal. 2, 2. revelationem propheticam. v. 30. 29. — ξομηνείαν, interpretationem) qua homo homini linguam interpretetur. — οἰκοδομήν, aedificationem) Optima norma.

v. 27. εἴτε, sive) Specialius explicat, quomodo omnia fieri possint ad aedificationem. — τὶς, aliquis) Nunquam debuit unus tantummodo lingua loqui; sed si unus loquebatur, debebat unus alterve subsequi, ad vindicandam Spiritus opulentiam. — τρεῖς, tres) loquantur. — ἀνὰ μέρος) divisis temporibus, vel etiam locis.

v. 28. ἐἀν δὲ μἢ ἢ, si vero non sit) Interpretari poterat vel is ipse, qui lingua loquebatur, v. 18. vel alter. — σιγάτω, taceto) qui lingua loquitur. — ἐαντῷ

καί τῷ θεῷ, sibi ipsi et Deo) v. 4. 2. — λαλείτω, loquatur) privatim.

v. 29. προφήται δὲ, prophetae vero) Antitheton ad lingua loquentes. Prophetia stricte dieta opponitur revelationi: v. 6. prophetia latius dieta (perinde ut revelatio) opponitur cognitioni. ibid. iterum, cognitionem complectens, opponitur linguis v. 4. — λαλείτωσαν, loquantur) subaudi, ἀνὰ μέρος, singulatim. v. 27. — οί ἄλλοι, reliqui) sc. prophetae. — διακρινέτωσαν, dijudicent) etiam sermone.

v. 30. καθημένω) dum sedet, auscultans. — ο πρώτος, primus) qui antea loquebatur.

v. 31. καθ' ένα, singulatim) ut semper singuli singulis concedant. — πάντες, omnes) Notanda universalitas. — πάντες μανθάνωσι, omnes dicant) colloquendo, quaerendo, dicendo, auscultando: omnes, prophetae. Docendo discitur: loquendo, interrogando, discitur. v. 34. 35. [Multi quoad spiritualia ideo, quod nihil fere de talibus loquuntur, inepti manent et languidi. V. g.] — παφακαλῶνται, confirmentur) Interdum magis excitat nos alterius sermo, interdum noster.

v. 32. καὶ) et quidem. sic καὶ, 2 Cor. 5, 15. 1 Joh. 3, 4. — πνεύματα προφητών, spiritus prophetarum) Abstractum pro concreto: prophetae, etiam dum aguntur. — προφήταις, prophetis) Non dicit: spiritibus prophetarum. — υποτάσσεται, subjiciuntur) non ut propheta veritatem suae prophetiae propter alterum neget aut abjiciat: 1 Reg. 13, 17. seqq. nam verbum propheticum est supra prophetas: v. 37. sed utne se solum postulet audiri, verum aliis quoque audiendis, dum verba faciunt, det operam, et ex illis ea, quae prae ipso accepere, discat. subjectio, silentis, discentis. v. 34. s. [1 Tim. 2, 12.] Omnis actus docendi involvit authentiam quandam. subjiciuntur, dicit; non modo debent subjici. Dei Spiritus hoc prophetas docet.

v. 33. . ws, ut) Simillima clausula partis proximae, v. 36.

v. 34. al γυναίκες, mulieres) Id scribit Paulus etiam 1 Tim. 2, 11. s. et tamen inprimis Corinthiis hoc scribi expediit. conf. not. ad c. 11, 16. — ύμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις) in concionibus vestris; praesentibus viris, qui loqui possunt. — ἐκιτέτρακται) commissum est. — ὑποτάσσεσθαι, subjici) ut suam voluntatem alienae submittant. Gen. 3, 16. Ad virum est πρημη applicatio mulieris, et quidem ut ad dominum suum. — καὶ) etiam. conf. c. 9, 8. not.

v. 35. μαθεῖν, discere) per sermonem. — θέλουσιν, volunt) Occupatio. — lδίους) suos potius, quam alios. — ἐπερωτάτωσαν, interrogent) Viris integrum erat in concione interrogare. — ἐν ἐκκλησία) in concione vel civili vel sacra. — λαλεῖν, loqui) vel docendo vel rogando.

v. 36.  $\ddot{\eta}$ ,  $\ddot{\eta}$ , an, an) Vos, Corinthii, (vos item, Romani,) nec primi nec

soli estis. Atqui etiam alibi silent mulieres.

v. 37. προφήτης, propheta) Species: spiritualis, genus. Ille, prae hoc, eloquio praeditus. — ἐπιγινωσκέτω, cognoscat) Non patitur Paulus demum quaeri, an recte scribat. — τοῦ κυρίου, Domini) Jesu.

v. 38. εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, sin autem quis ignorat) quo minus possit cognoscere. si quis ignorat, inquit, vel ignorare se simulat. Argumentum validum apud Corinthios, cognitionis avidissimos. — ἀγνοείτω, ignoret) q. d. Non possumus ob talem omnia projicere. habeat ille sibi. Qui sibi ita permittuntur, facilius resipiscunt, quam si invitos doceas.

v. 39. ωστε, itaque) Summa. — ζηλοῦτε, aemulamini) Id plus, quam non

prokibete.

v. 40. εὖσημόνως, honeste) quod ad singulos attinet. — κατὰ τάξιν, secundum ordinem) invicem.

## CAPUT XV.

- v. 1. Γνωρίζω, notum facio) Constr. cum τίνι quo v. 2. conf. Gal. 1, 11. Paulus Corinthiis jam antea notum fecerat evangelium; sed nunc certiores eos facit amplius, quo modo illud eis evangelizarit, qua ratione, quo fundamento, quibus argumentis. Antea fuerat doctrina, nunc fit elenchus, qui versu 34. ἀγνωσίαν ignorantiam severe notat. τὸ εὐαγγέλιον, evangelium) de Christo, maxime de ejus resurrectione. Grata appellatio, qua Corinthios allicit: et morata praefatio, qua eos quasi suspensos tenet. παρελάβετε, accepistis) Praeteritum. [Aeternam haec acceptatio obligationem involvit. V. g.] ἐστήματε, stetistis) i. e. statum nacti estis. Praesens, in sensu.
- v. 2. σώζεσθε, salvamini) Futurum, in sensu. v. 18. 19. εί κατέχετε, si tenetis) Si hie significat spem, ut patet ex eo, quod sequitur, nisi etc.
- 1) v. 3. ἐν πρώτοις, in primis) Quae maximi momenti sunt, in primis doceri debent. בראטוכה LXX ἐν πρώτοις, i. e. pridem, 2 Sam. 20, 18.: at, primo, Deut. 13, 9. et sic h. l. παρέλαβον, accepi) a Christo ipso. Non ego finxi. conf. 2 Petr. 1, 16. ὅτι, quod) Paulus dicit, se non solum resurrectionem

<sup>1)</sup> slxn, frustra] Triste vocabulum. Gal. 2, 2. 3, 4. 4, 11. V. g.

Christi, sed etiam resurrectionem mortuorum inde fluentem, in primis praedicasse fidei capitibus: quorum fidem susceperint Corinthii, antequam baptizarentur in nomen Christi pro ipsis crucifixi, adeoque etiam mortui et resuscitati. c. 1, 13. coll. Hebr. 6, 2. — ὑπὲρ) pro. Efficacissima locutio, pro peccatis nostris abolendis. Gal. 1, 4. 1 Petr. 2, 24. 1 Joh. 3, 5. Sic ὑπὲρ Hebr. 5, 3. Confer plane Tit. 2, 14. Luc. 1, 71—74. 2 Cor. 5, 15. — ἀμαρτιῶν, peccatis) quibus mortem commeriti eramus. v. 17. — γραφὰς, scripturas) Multa dicta extant in Scriptura de morte Christi. Testimonium Scripturae praemittit Paulus testimonio eorum, qui Dominum viderunt ex resurrectione.

v. 4. ἐτάφη, sepultus est) Matth. 12, 40. [Arctius hie sepultura Christi cum resurrectione conjungitur, quam cum morte. Nimirum sub ipsum mortis Christi momentum virtus vitae dissolvi nesciae se exseruit. 1 Petr. 3, 18. Matth. 27, 52. Non receptaculum corruptioni destinatum, Christo Domino sepulcrum fuit; sed conclave vitae adeundae aptum. Act. 2, 26. V. g.] — ἐγήγερται, excitatus est) Ko opportunior est copia sermonis de resurrectione Christi, quia circa tempus paschale scripta est epistola. c. 5, 7. not. Urgendum est pondus materiae de resurrectione, quod variis titulis hodienum elevatur. — κατὰ τὰς γραφὰς, secundum scripturas) quae non impleri non potuere.

v. 5. πεφα, Cephae) Luc. 24, 34. — δωδεκα, duodecim) Luc. 24, 36. Probabile est, Matthiam tum quoque interfuisse. Γνδεκα Photius in Amphilo-

chiis et alii.

v. 6. ἐπειτα, deinde) progressione facta ad numerum majorem. — ἐπάνω πενταποσίοις, plus quingentis) Illustris apparitio. His omnibus se postponit Paulus. — of πλείους, plures) circiter 300 ad minimum. of πλείους, plerique, ob id ipsum tam diu in vita divinitus servati, ut essent testes. [auctoritatem nacti apostolicae affinem, V. g.] conf. Jos. 24, 31. — μένουσιν, manent) in vita. Hos integrum erat percontari. Tales, Andronicus et Junias fuisse censendi sunt, Rom. 16, 7. — καὶ, etiam) Hos testes allegare non minoris erat. Hac fide obierant. — ἐποιμήθησαν, obdormiverunt) ut resurrecturi.

v. 7. 1) nãou, omnibus) Apostoli videntur hic plures dici, quam illi duode-

cim, v. 5.: strictiori tamen sensu, quam Rom. l. c.

v. 8. ἔσχατον δὲ πάντων) ultimo omnium: vel potius, post omnes, ut se excludat. Etiam post Stephanum. Deut. 31, 27. 29. ἔσχατον τοῦ θανάτου μου πτλ. [Non excluduntur hac locutione apparitiones postmodum insecutae. Act. 23, 11. V. g.] — ώσπερεὶ τῷ ἐπτρώματι, tanquam abortui) LXX, ἔπτρωμα, Num. 12, 12. Articulus vim habet. Paulus se unum sic appellat, pro statu apparitionis, et pro tempore praesenti scriptionis. Quod inter liberos est ἔπτρωμα abortus, inquit, id ego sum in apostolis: et hoc uno verbo se plus deprimit, quam ullis aliis modis. Ut abortus non est dignus humano nomine, sic apostolus negat se dignum apostoli appellatione. Metaphora inde, unde etiam regeneratio dicitur. 1 Petr. 1, 3. εἰ in ώσπερεὶ nonnihil mitigat: ut si. docet, non debere hoc nimium premi. — κάμοι. etiam mihi.) Hoc eleganter ponitur in fine periodi.

v. 9. ἐλάχιστος) Latine, Paulus, minimus. — ος, qui) Incrementum habet oratio. — ἐδίωξα, persecutus sum) Fideles etiam post resipiscentiam imputant

sibi, quae semel patrarunt.

v. 10. χάριτι, gratio) sola. — ὅ εἰμι, quod sum) i. e. apostolus, qui Christum vidi. — οὐ κενή, non vacua) Probat Paulus auctoritatem evangelii et testimonii sui ab effectu. — αὐτῶν, illis) Hoc refertur ad v. 7. — πάντων, omnibus) singulis. — σὺν ἐμοὶ, mecum) Cum particula conveniens, quia dicit laboravi. conf. Marc. 16, 20.

v. 11. κηρύσσομεν, praedicamus) uno ore, omnes apostoli. — ἐπιστεύσατε, credidistis) Fides semel suscepta fundat fidem subsequentem: et titubantes non modo obligat, sed saepe etiam retinet firmitas prima.

<sup>1) &#</sup>x27;Ιαχώβω, Jacobo] Minori. V. g.

- v. 12.  $\epsilon l$ )  $\epsilon i$ . Particula affirmans.  $\pi \tilde{\omega}_{\varsigma}$ , quomodo) Nexus inter resurrectionem Christi ex mortuis et mortuorum erat Paulo longe evidentissimus. Qui vero resurrectionem in genere pro impossibili habebant, ne Christi quidem resurrectionem credere poterant.  $\epsilon i \nu k_{\varsigma}$ ) aliqui, sine dubio ex gentibus. Act. 17, 32.
- v. 13.  $\epsilon l$   $\delta \dot{\epsilon}$ , si vero) Instituit regressum, et enumerat, quae v. 3 11. allegavit.
- v. 14. πενόν πενή, vacua vacua) contra ac vos ipsi agnovistis. v. 11. πενή, sine vera re. diff. ματαία, vana, v. 17. sine usu.
- v. 15. ψευδομάρτυρες, falsi testes) Non licet praedicare de Deo, quod non ita est; tametsi gloriosum videatur. Falsi testes sunt v. gr. Negotiatores, qui quaestus sui causa terrae motus, eluviones, aliosque magnos casus, e remotis fingunt locis, animasque ceteroqui non nimis credulas ad cogitationes et collocutiones de judiciis divinis, in thesi bonas, in hypothesi erroneas inducunt.
- v. 17. άμαςτίαις, peccatis) etiam coeci ethnicismi. v. 34. [spe vitae aeternae cassi. V. g.]
- v. 18. ἀπώλοντο, perierunt) fuerunt, nulli sunt. Loquitur Paulus sub conditione: sub ea conditione ethnicus poterat, resurrectionem negans, mortuos perinde aestimare, ac si nunquam fuissent. Neque hîc opus erat, a Paulo distincte exprimi, quid sit, in peccatis esse.
- v. 19. zi, si) Praecedit hunc versum et v. 18. propositio eorum, quae tractantur v. 20. ss. Et hoc versu est propositio eorum, quae tractantur v. 29 --- 34. - ἐν, in) ἐν, quod attinet. i. e. si spes nostra in Christo fixa intra hujus μόνον tantummodo vitae fines tota vertitur. — ζωỹ, vita) Non facile hanc vitam Scriptura vitam dicit; saepius, alώνα, seculum. hic dicitur κατ' ἄνθρωπον, uti Luc. 16, 25. — ἡλπικότες ἐσμέν, speravimus) credidimus cum laeta exspectatione futuri. — ἐλεεινότεροι, miserabiliores) Comparativus proprie: nam si superlativi vim haberet, articulus praecederet. miserabiliores sumus omnibus hominibus: ceteri homines omnes nec falsa spe lactantur, et praesentis vitae fructum libere percipiunt; nos, si mortui non resurgunt, falsa spe lactamur stolide, et, per abnegationem nostri et mundi, certum praesentis vitae fructum amittimus, dupliciter miserabiles. Jam nunc beati sunt Christiani: sed non in iis rebus, quibus ceteri homines pascuntur; et sublata spe alterius vitae, praesens lactitia spiritualis imminuitur. Praesentissimum in Deo gaudium habent fideles, et ideo jam sunt beati: sed si non est resurrectio, gaudium illud magnopere debilitatur. Hoc momentum est alterum: prius momentum est, quod Christianorum beatitas non est sita in rebus mundanis. Utroque momento confirmatur felicitas ex spe resurrectionis.
- v. 20. νυνὶ, nunc) Declarat Paulus, non esse inane praeconium, non esse vanam fidem: abolita esse peccata: non esse nullos, in Christo defunctos: non hac vita terminari spem Christianorum. ἀπαρχὴ, primitiae) scil. οὖσα vel ὧν. Primitiarum mentio egregie convenit tempori paschali, quo tempore scriptam hanc epistolam paulo superius notavimus: imo ipsi diei resurrectionis Christi, qui item erat postridie sabbati. Lev. 23, 10. 11.
  - v. 21. καί) etiam. ἐπειδή γάρ, siquidem enim hie habet apodosin.
- v. 22. πάντες ἀποθνήσεουσιν, omnes moriuntur) Moriuntur, inquit, non in praeterito, uti v. gr. Rom. 5, 17. 21. sed in praesenti, quo apertius in antitheto loquatur de resurrectione etiamnum futura. Et dicit, omnes. Moriuntur in Adamo maxime impii; sed Paulus loquitur hîc de piis, quorum ἀπαρχή primitiae Christus est: atque hi ut in Adamo omnes moriuntur, sic etiam in Christo omnes vivisicabuntur. Scriptura ubicunque cum fidelibus agit, de ipsorum resurrectione agit primario; 1 Thess. 4, 13. s. de impiorum resurrectione, incidenter. ἐν τῷ χριστῷ, in Christo) Hoc emphasin habet in hoc commate. Posita resurrectione Christi, ponitur omnium vivisicatio. ζωοποιηθήσονται, vivisicabuntur) Dixe-

rat: moriuntur, non, anonselvoreat, occiduntur: nune, non reviviscent, sed vi-

vificabuntur, virtute non sua.

v. 23. Exactor — anagra — Enerta) Ter hoc versu subaudiendum est vel Versu 24. item subauditur est. — τάγματι) ordine divinitus constituto. τάξις tamen est abstractum, τάγμα concretum. Conjugatum, ὑπέταξεν, v. 27. άπαρχή, primitiae) Vis hujus verbi complectitur vim verbi άρχή, initium, cui ex opposito respondet finis. — ἔπειτα — είτα) "Επειτα magis disjungit: είτα magis copulat. v. 5. 6. 7. ἔπειτα, posterius, comparativo opposito ad primum, v. 46. cujus, primum, vis inest in primitiae h. l. είτα, postea, sensu magis absoluto. Disjunctiva vis τοῦ ἐπειτα et copulativa τοῦ εἶτα, clara est v. 5. 6. 7. Conjunguntur enim of Duodecim cum Kepha per elva disjunguntur Quingenti, et ab his Jacobus: sed copulantur huic, per είτα, Apostoli. Itaque qui per ἔπειτα memorantur, quasi per parenthesin interponuntur. Sed hîc, v. 23. videtur res ambigua. Si dichotomiam instituas, potes vel Christum et eos qui Christi sunt uni membro dichotomiae inserere, atque alteri το τέλος, finem: vel Christum, solum, principalissimum, ponere, et alteri lateri eos qui Christi sunt et postea vò vélos, finem adjungere. Priore modo Christiani sunt appendix capitis sui: posteriore modo Christus retinet suam ubique praerogativam, et cetera in unum coacervantur latus. Priore modo post χριστός in textu ponitur comma, posteriore etiam colon: et sic stra sensum magis absolutum, et tamen vim copulativam prae to Emerca retinet. Describit Paulus totum processum resurrectionis, cum iis, quae illam sequentur; eoque ipsam resurrectionem reddit credibiliorem. Nam haec necessario requiritur, ut res eo perducatur, ut Deus sit omnia in omnibus. — οί τοῦ χριστοῦ, qui sunt Christi) Suave polyptoton, χριστός, χριστοῦ. Christiani sunt quasi appendix τῆς ἀπαρχῆς, primitiarum. Eodem tempore resurgent impii; sed illi non veniunt sub hunc beatum censum. — ἐν τῆ παρουσία αὐτοῦ, in adventu ejus) tum erit ordo Christianorum. 1 Thess. 4, 16. Non alii post alios resurgent illo tempore. Non appellat Paulus judicium; quia cum fidelibus agit.

v. 24. είτα, postea) post resurrectionem eorum, qui Christi sunt, qui, ut rex, inter resurrectionem et inter finem, judicium peraget. — το τέλος) Finis, resuscitationis omnis. Correlatum primitiarum. In hoc fine omnes ordines suum nanciscentur complementum. 1 Petr. 4, 7. Rom. 6, 22. Hoc nomen continet vim verborum tradiderit et destruxerit. Vide, quanta mysteriorum pondera apostolus deducat ex syllabis propheticis cet by Ps. 110, 1. 8, 6. Gr. arosc, usque, et πάντα, omnia. Itaque etiam verba sunt θεόπνευστα. Nam quae horum ratio, eadem omnium est. — ὅταν — ὅταν) quum —: nempe, quum. Prius declaratur per alterum: et ad prius refertur pars prior versus sequentis; ad alterum, pars altera. Simulae Filius Patri regnum tradiderit, Pater destruet omne imperium: et traditio regni fit, ut flat abolitio omnis imperii. — παραδώ την βασιλείαν, tradiderit regnum) Non incipiet tum regnare Pater, sine Filio: neque desinet tum Filius, sine Patre, regnare. nam regnum divinum et Patris et Filii est ab aeterno et erit in aeternum. Sed sermo est de regno Filii mediatorio, quod tradetur; et de regno Patris immediato, cui tum locus fiet. Interjecto tempore Filius negotium, quod ei Pater dedit, gerit, pro suis et per suos, pro electis, per angelos etiam, et apud Patrem, et contra hostes, dum horum vel conatus superest. Regnum, quatenus Pater Filio dedit, Filius Patri tradet: Joh. 13, 3.: nec Pater, quum Filium regem constituit; nec Filius, cum regnum Patri tradit, regnare desinit: atque eo ipso, quod non abolendum, sed Patri tradendum dicitur, significatur, id ipsum quoque infinitae esse majestatis. Gloria autem antemundana, etiam post traditionem illam manebit: Joh. 17, 5. Hebr. 1, 8. neque secundum humanam naturam rex esse desinet. Luc. 1, 33.1) Si cives novae Jerusalem regnabunt in secula seculorum, Ap. 22, 5.: quanto magis regnabit Deus et Chri-

<sup>1)</sup> Eundem locum, coll. Dan. 7, 14. huc refert S. R. D. Moldenhauer ad h. l., saspissims cum Bengelio consentiens, c. g. v. 32. 49. etc. E. B.

stus? — τῷ θεῷ καὶ κατρὶ, Deo et Patri) Duplex respectus. Consideratur et ut Deus et ut Pater, ad Christum, Joh. 20, 17. etiam exaltatum, Ap. 3, 12. 21. et ad fideles. Col. 3, 17. Consideratur, ut Deus, adversum hostes. — καταργήση, aboleverit) Deus et Pater. de quo etiam dicitur ponat et subjecit. Pari ratione sermo ad alium in tertia persona flectitur v. 25. et 29. — πᾶσαν ἀρχὴν καὶ κᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν, omne imperium et omnem potestatem et potentiam) Imperiu et potestates dicuntur etiam de potestatibus humanis, Tit. 3, 1. saepius autem de angelicis, Col. 1, 16. idque in concreto, ut ipsas denotent substantias: hîc autem in abstracto, uti βασιλείαν, de regno Filii. neque enim substantiae angelicae destruentur. ἀρχὴ notat imperium: huic subordinatur ἐξουσία, potestas, magistratus, et δύναμις, exercitus, copiae. ἐξουσία et δύναμις, magis conjunctae, commune habent epitheton omnem. Significatur hîc non modo imperium, potestas, copia hostium, v. 25., qualis est mors, v. 26., sed omnis, etiam bonorum angelorum. Nam ubi rex, debellatis hostibus, arma deponit, vacatio datur militibus. neque indignum his est verbum καταργεῖν, abolere. c. 13, 8. 2 Cor. 3, 7.

v. 25. δεῖ, eportet) Praedictum enim est. — αὐτὸν, illum) Christum. — βασιλεύειν, regnare) τη dominare in medio hostium tuorum. Ps. 110, 2. — ἄχρις οὐ ἀν, usque dum) Ulterius non opus erit. — θῆ, ponat) Pater. — πάντας, omnes) Inserit hoc Paulus, ut transitum paret ad ea, quae sequuntur. — τοὺς ἐχθροὺς, hostes) corporales et spirituales. Subaudi, ejus, ex illo, pedes ejus, scil. Filii. sed elegans est jam ellipsis: quoniam Christus eos, quatenus Christi hostes erant, pridem destruxit; quatenus nostri, eos destruet. Ad peractum jam triumphum ejus residua pars victoriae se habet, ut ad orbem alicujus monarchiae hu-

manae subjugatum margo ejus quispiam aut angulus.

v. 26. Egyatos, novissimus) Praegnans enunciatio: Mors est hostis: est hostis, qui destruitur: est hostis, qui destruitur novissimus. novissimus autem, id est, post Satanam, Hebr. 2, 14., et post peccatum: v. 56. nam eodem ordine invaluerunt; et Satanas invexit peccatum, peccatum peperit mortem. Illi hostes aboliti sunt: ergo etiam mors aboletur. Dices: Nonne omnium kostium par est ratio? nam qualenus ceteri sunt aboliti, etiam mors est abolita. 2 Tim. 1, 10. ergo quatenus mors manet, etiam celeri hostes manent adhuc: neque adeo mors aboletur ultima. Resp. Christus, quatenus ipse cum hostibus olim conflixit, primo Satanam, per mortem suam; deinde peccatum, in morte; postremo mortem, in resurrectione devicit: eodemque ordine hostium potestati eripit fideles universos; eodem hostes ipsos destruit. Iterum dices: Quomodo mors ultima aboletur, si resurrectio mortuorum praecedit abolitionem OMNIS IMPERII? Resp. Resurrectionem statim sequitur judicium, cum quo conjuncta est abolitio omnis imperii: atque hanc statim excipit abolitio mortis cum inferno. Ordo abolitionis describitur Ap. 19, 20. 20, 10. 14. Debet autem sermo accipi reduplicative: hostes destruentur, ut hostes. Namque etiam postea Satanas erit Satanas; infernus, infernus; hoedi, maledicti. Destruentur scilicet prius, ante mortem, hostem novissimum, non ut plane non sint, sicut mors; neque ut non sint, quod audiunt, nempe Satanas, infernus, maledicti: sed ut non sint hostes, resistentes, repugnare valentes. nam fient debellati, imbelles, capti, supplicio affecti, sub pedibus Domini nostri. Abolitio OMNIS IMPERII non debet ad abolitionem hostium accenseri: abolitio autem potestatis inimicae juxta Apoc. 19, 20. etiam ante abolitionem mortis fit, quam subsequitur abolitio OMNIS potestatis, OMNIS imperii. Etiam boni angeli nanciscuntur vacationem. — ἐχθοὸς, hostis) Mors, hostis: itaque homini initio non fuit naturalis. Qui negabant resurrectionem, negabant etiam immortalitatem animae. Illa vindicata, haec vindicatur. — καταργείται, destruitur) Praesens, pro futuro. — ο θάνατος, mors) Mentione mortis continetur etiam infernus, quatenus destruendus. v. 55.

v. 27. πάντα γὰς, omnia enim) nec morte quidem excepta. Psalmus videri posset hac syllaba >> omnia, animalia duntaxat et astra, quae appellat, innuere: sed multo eum longius spectare, docet apostolus. Bona, subjiciuntur lautissima

conditione; mala, tristissima. nam haec abolentur, et scabellum pedum fiunt. — ὑπέταξεν, subjecit) Deus et Pater. Conf. ad ὑποταγην, Eph. 1, 22. Phil. 3, 21. Hebr. 2, 8. 1 Petr. 3, 22. subjiciet, suo tempore: jam subjecit, quia dixit. — ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ) Sub pedes ejus subjecti sunt non modo hostes, sed etiam cetera. Eph. 1, 22. Locutio est syneodochica: omnia ei subjiciuntur: et ea quae se opponunt neque subjecta esse volunt, plane ad pedes detruduntur tanquam scabellum. Est sane discrimen inter τὸ subjici sub pedes et inter τὸ dari in manus. Non tamen illud tam crudeliter intelligere licet: alias non haberet locum exceptio praeter eum qui subjecit. — εἴπη, dicat) propheta. Hebr. 2, 6. — ὁτ̄λον, manifestum) Nam Pater non subjicitur Filio; sed (δὲ, v. 28.) Filius Patri. Summam rerum omnium ex Psalmo potenter et sapienter demonstrat apostolus.

v. 28. ὑποταγη, subjecta fuerint) ita ut in aeternum mansura sint subjecta. - τότε) tum demum. Antea conflictandum semper est cum hostibus. etiam. — αὐτὸς) ipse, ultro. Ipse hîc facit antitheton ad omnia, ut infinita denotetur excellentia Filii: et praeterea, ut saepe, significat quiddam volunterium: nam Filius se ordinat Patri: Pater Filium glorificat. Gloriosius est nomen Dei et Patris, et Filii, quam Regis. Hoc nomen ab illo absorbebitur, ut antes ex illo fluxerat. —  $\delta v l \delta c$ , Filius) Christus, secundum utramque naturam, etiam divinam. id quod non tam ex eo colligas, quia hic Filius appellatur, conf. not. ad Marc. 13, 32., quam quia expresse consideratur in relatione ad Patrem. Nec tamen hic sermo est de Filio, quatenus Pater et Filius unum sunt, quae quidem unitas essentiae hîc praesupponitur; sed respectu oeconomiae, quatenus Pater ei omnia subordinavit. — ὑποταγήσεται) subordinabitur. hoc enim verbum magis et proprium est et dignum, quam, subjicietur. Aptissimum verbum ad res diversissimas denotandas. Plane enim alia est subordinatio Filii ad Patrem, alia creaturarum ad Deum. Filius Patri subordinabitur eo modo, quo antea non fuerat subordinatus. namque in regno mediatorio separatus quodammodo falgor Filii a Patre fuerat: deinceps autem Filius Patri plane subordinabitur. eaque subordinatio Filii erit plane voluntaria, ipsi Filio optata atque gloriosa: non enim subordinabitur veluti minister, Hebr. 1, 14. coll. anteced. sed tanquam Filius. [Scilicet in humanis quoque non subditorum duntaxat, sed filiorum etiam est subordinatio. Luc. 2, 51. Hebr. 12, 9. V. g.] Medium igitur verbum est ὑποταγήσεται, non passivum. Bonum meum, inquit, non est praeter TE, Jehovah. Ps. 16, 2. Hesshusius: Subjectio et obedientia Filii erga Patrem non tollunt aequalitatem potentiae, nec essentiae diversitatem probant. Filius in omni aeternitate reverentia summa agnoscit, quod ab aeterno a Patre sit genitus: agnoscit etiam, quod regnum spirituale a Patre acceperit, et dominus totius orbis sit constitutus. Hanc suam sanctissimam reverentiam, subjectionem et filialem amorem, toti creaturae demonstrabit, ut omnis honor Patri aeterno tribuatur. Verum hic nihil decedit Filio; siquidem Pater vult, ut omnes honorent Filium, quemadmodum Patrem. Joh. 5. Exam. p. 10. — "iva y o deòs návra ev nãoi, ut sit Deus omnia in omnibus) Significatur hic novum quiddam, sed idem summum, ac perenne. Omnia (adeoque omnes) sine ulla interpellatione, nulla creatura occupante, nullo hoste obturbante, erunt subordinata Filio, Filius Patri. Omnia dicent: Deus est mihi omnia. Hoc vélog est, hic finis et apex. Ultra, ne apostolus quidem quo eat habet. Ut in Christo non est Graecus, Judaeus, circumcisio, praeputium, barbarus, scytha, servus, liber, sed omnia et in omnibus Christus: Col. 3, 11. sic tum non erit Graecus, Judaeus etc. neque principatus, potestas etc. sed Deus omnia in omnibus. Ab impiis in mundo habetur Deus pro nihilo; Ps. 10, 4. 14, 1. et apud sanctos multa obstant, ne sit unus omnia apud ipsos: sed tum erit omnia in omnibus.

v. 29. s. έπει τι ποιήσουσιν οι βαπτιζόμενοι ύπερ τῶν νεπρῶν; εἰ ὅλως νεπροὶ οὐκ ἐγείρονται, τι και βαπτίζονται ὑπερ αὐτῶν; τι και ἡμεῖς κινδυνεύομεν κᾶσαν ὥραν;) Primum de distinctione hujus versiculi dicemus aliquid. Incisum hoc, εἰ ὅλως νεπροὶ οὐκ ἐγείρονται, recte multi cum sequentibus jampridem connectunt.

nam ejusdem incisi vim in priore hemistichio exhaurit particula sola enel. el inchoat sententiam, uti v. 32. bis, et saepe v. 12. seqq. Hinc ad vexçoi refertur avrav, pronomen 1). Porro de baptismo super mortuis tanta est interpretationum varietas, ut is, qui, non dicam, varietates ipsas, sed varietatum catalogos colligere velit, Dissertationem scripturus sit. Nec martyria, nec baptismi super sepulcris etc. jam tum erant, Corinthi praesertim: sed baptismus super sepulcris, et baptismus pro utilitate mortuorum, ex sequiore hujus ipsius loci interpretatione sumtus est; sicut ignis usus apud Aegyptios et Abyssinos in baptizatis, ex Matth. 3, 11. Saepe, ubi opinione proprior et facilior est interpretatio germana, e longinquo petitur. Nobis notanda I. Paraphrasis: Alioqui quid agent qui baptizantur super mortuis? si plane mortui non resuscitantur, quid etiam baptizantur super iis? quid etiam nos periclitanur omnem horam? II. Sensus phraseos: βαπτίζεσθαι ύπέρ τῶν νεκρῶν, baptizari super mortuis. baptizantur enim super mortuis ii, qui baptismum et christianismum suscipiunt eo tempore, quum mortem ante oculos positam habent, jam jamque vel ob decrepitam aetatem, vel ob morbum aut luem, vel per martyrium ad mortuos accumulandi, omni fere fructu hujus vitae carentes, devenientes ad mortuos, et mortuis quasi imminentes. qui dicere possent קברים לי sepulcra mihi praesto sunt. Job. 17, 1. III. Prior versiculi pars est lenior: posterior vero, quae a si plane incipit, habet epitasin, in protasi sua per omnino et in apodosi per etiam expressam, quae duae particulae inter se respondent: eademque apodosis anaphoram habet, duas partes ejus per quid etiam jungentem. IV. Nexus sermonis. Argumento de Christi resurrectione, ex qua resurrectio nostra fluit, innectit Paulus propositionem duorum (plura quidem sunt quam duo: sed absurda antecedentia repetuntur ex prioribus satis jam refutata:). absurdorum, quae, si mortui non resurgant, si Christus non resurrexerit, emergant: et expedito interim argumento de Christo, v. 20 - 28., duo absurda illa refutat per tractationem paulo uberiorem, ex argumento de Christo nervis auctam. Posterius absurdum (hoc enim evidentiorem habet rationem) de miseria christianorum in hac vita, proposuit versu 19., et tractat versu 29. med. et seqq. si plane: similiterque prius, de interitu christianorum defunctorum proposuit versu 18., et nune tractat vel repetit vel declarat parte versus 29. priore. V. Vis argumenti apostolici: quae per se et evidentissima est et urgentissima. VI. Verborum singulorum constans sibi proprietas. a) quid fucient? est futurum, respectu salutis aeternae. i. e. frustra erunt, nil agent tales baptizati, si defuncti sopiuntur somno sempiterno. β) Baptismi vocabulum notione usitata perstat: et sane in hac epistola Paulus frequentiorem, quam in ulla alia, baptismi mentionem fecit. c. 1, 13 — 17. 10, 2. 12, 13. γ) ύπερ praepositio cum genitivo varie sic quoque posset accipi: de objecto simpliciter, ut Latini dicunt super, de, quod attinet: hoc sensu, ut mortuos, sine consideratione resurrectionis, sibi proponant; vel de impendendo quasi pretio, ut mortuos pro nullis reputent; vel de acquirendo pretio, ut ad mortuos aggregentur in perpetuum: sed retinemus proprietatem, qua vnio notat propinquitatem super aliqua re imminentem; quo modo Theocritus appellat ἀσφόδελον τον ὑπέο γας, asphodelum humi nascentem. Idyll. 26. Plura exempla dant lexicographi, e Thucydide maxime. Sic baptizantur super mortuis ii, qui mox post baptismum ad mortuos aggregabuntur: quo pacto super mortuis hoc loco dicitur, ut si diceretur super sepulcro, uti Luc. 24, 5., cum mortuis, i. e. in sepulcro. Neque incredibile est, saepe baptismum apud funera administratum fuisse. 6) Vocabulum mortuorum proprie sumitur, de mortuis, in genere, ut articulus quoque poscit, tam late sumtis, quam patet resurrectio. s) Adverbium őlæç, Lat. plane, adhibet inductus a Paulo Corinthius, resurrectioni morosius refragatus, neque de jacturis commodorum etiam hujus vitae, quae in baptismo flant, cogitans. et si ölos perinde ponitur, ut sasson ölos apud Chry-

Vers. germ., nomen των νεκρών, loco pronominis, in fin. vers., repetens et a Gnomone abludit et ab utriusque Ed. margine. E. B.

sost. homil. 5. c. Anomoeos: Veruntamen, inquit, etsi parum differt homo ab angelo, ἐπειδή ὅλως ἐστί τι μέσον, quum aliquid nihilominus interest, haud scimus accurate, quid sint angeli. 5) nai non nagélnes, sed intendit vim praesentis temporis βαπτίζονται, quid agunt, qui baptizantur? in antitheto ad futurum, τί ποιήσουσιν; quid agent? Confer καί, 2 Cor. 1, 14. 11, 12. Phil. 3, 7. 8. 4, 10. Nempe eos, qui super mortuis baptizantur, quasi in articulo mortis constituit Paulus, et iis neque in futurum, negata resurrectione, neque in praeteritum, quidquam mercedis remanere ostendit. Videtur Paulus eos redarguere, qui et resurrectionem corporum et immortalitatem animae negabant. Illa vindicata haec satis superque vindicatur. Estque hace συγκατάβασις Scripturae, quod propter imbecilles et simplices non se inmittit in illam subtilem litem, sed rem in ea parte prehendit, quae facilior est demonstratu et tamen demonstrationem partis difficilioris etiam secum vehit. (2) Duo commata a vi incipientia pulcre cohaerent; cum gradatione, ab iis, qui aliquantisper duntaxat hac vita frui possent, ad (nos,) eos, qui diutius frui possent, nisi spem in Christo fixam haberent. — verçoi, mortui) Toto hoc capite, in quaestione, an, Paulus vergovic dicit sine articulo: deinde hac expedita, in quaestione quomodo, v. 85. etc. articulum adhibet. autem hoc versu vim relativam habet.

v. 30. ήμεῖς, nos) apostoli. c. 4, 9.

v. 31. ἀποθνήσκω, morior) non solum perioulo semper proposito, 2 Cor. 1, 8. s. 11, 23., sed etiam ipsa mortificatione perpetua. Congruit hoc toti sermoni. — νη την υμετέραν καύχησιν 1), ην έχω εν χριστώ ίησου τώ κυρίω ήμων, per vestram gloriationem, quam habeo in Christo Jesu Domino nostro.) In jurando vel asseverando, si humana persona allegatur, ea solet allegari, quae ut dignior praefertur, adeoque interdum tertia, Gen. 42, 15. 16., νη την υγίειαν φαραώ· interdum prima, 2 Sam. 3, 35., τάδε ποιήσαι μοι ό θεός και τάδε προσθείη· conf. ibid. v. 9. sed plerumque secunda. 1 Sam. 1, 26. ζη ή ψυχή σου. ibid. c. 3, 17. τάδε ποιήσαι σοι ο θεός και τάδε προσθείη. Ita Paulus hic allegat Corinthiorum lautissimum vitae etiam spiritualis statum, suae ipsius morti oppositum, quam pro gloriatione illorum sustinebat: conf. c. 4, 8. seqq. 2 Cor. 4, 12. 15. Phil. 1, 26. Eph. 3, 13. et ideo allegat, ut ipsos Corinthios commoveat. Non attenderunt hoc, qui pro ύμετέραν scripsere ήμετέραν. Sequitur prima quidem persona, ην έγω, sed singulari numero: ac refertur ην non ad υμετέραν καύγησιν, sed ad καύχησεν· sic enim interdum relativa solent poni. Gal. 1, 6. 7. Eph. 2, 11., ubi dicta circumcisio concretum est, et additur tamen in carne manu facta, quod nonnisi abstracto congruit. 1 Tim. 6, 20. s. 2 Tim. 1, 5. Ostendit Paulus, se non temere mori quotidie, sed participem esse gloriationis Corinthiorum. 2 Cor. 4, 14.

v. 32. εἰ κατὰ ἄνθοωπον ἐθηριομάχησα ἐν ἐφέσω, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεπροὶ οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὕριον γὰρ ἀποθνήσκομεν. si secundum hominem cum bestiis pugnavi Ephesi, quae mihi utilitas? si mortui non excitantur, edamus et bibamus, cras enim morimur) Incisum hoc, si mortui non excitantur, recte pridem sequentibus verbis annectitur: nam in antecedentibus vim ejus repraesentat formula, secundum hominem: id est, si humanitus, humano auctoramento, spe vitae praesentis duntaxat, non spe resurrectionis divinitus exspectandae, cum bestiis pugnavi Ephesi etc. — ἐθηριομάχησα ἐν ἐφέσω, cum bestiis pugnavi Ephesi) Hoc unum certamen Paulus nominatim commemorat, non solum, quia praegrande, sed etiam, quia recentissimum. Ephesi adhuc erat: c. 16, 8. s. atque ibi habuerat, ante epistolam hanc scriptam, discrimen singulare, quod describi videtur Act. 19, 29. s. 2 Cor. 1, 8. quapropter pugnam cum bestiis, quâ vita agebatur, appellat. coll. c. 4, 9.: sicut Ephesios Heraclitus Ephesius 400 ante annis θηρία solitus fuerat appellare. conf. Tit. 1, 12., de Cretensibus et Epi-

<sup>1)</sup> Vocativus 282kpol, tum in marg. utriusque Ed. firmioribus lectionibus annumeratus, tum in Vers. germ. receptus, exulat h. l. E. B.

menide. — φάγωμεν — ἀποθνήσκομεν, edamus — morimur) Sic plane LXX, Es. 22, 18. Id est, utamur corporis et vitae praesentis bonis. Mimesis colloquii mali.

- v. 33. μη πλανᾶσθε) Medium. φθείουσιν) corrunpunt. Conjugatum, corruptio, v. 42. Sententiam Menandri notam sublimiore sensu adhibet et opponit symbolo Epicureo, v. 32., mox v. 34. graviorem stimulum adhibiturus. [Sane pravorum sermonum et proverbiorum ingens est in vita humana multitudo, quibus quamplurimi res utut sanctas et salutares repellunt, suamque proterviam tueri student atque hypocrisin. Ejusmodi dicteria Israëlitis quoque frequentata sunt. Ez. 11, 3. 15. 12, 22. 18, 2. V. g.] ηθη, mores) Boni mores sunt, quibus homo a rebus caducis ad acterna transit. χρηστά) bonos, vel etiam faciles, teves. vid. Scap. ad hanc vocem col. 1820. Conf. Rom. 16, 18. κακαί, mala) fidei, spei, amori adversa. Contra, boni sermones, de resurrectione, perimunt gulam et pravos mores.
- v. 34. ἐπνήψατε) Exclamatio plena majestatis apostolicae: excutite veternum sive crapulam, v. 82. Sic LXX, ἐκνήψατε οί μεθύοντες, Joel 1, 5. Mitius dicit, vigilate, in conclusione, c. 16, 13. — dixalog, juste) ea justitia, quae fluit ex vera Dei agnitione. Antitheton, peccare, et, mores corrupti, v. 33. — nal μή άμαρτάνετε) Imperativus post imperativum habet vim futuri: (Joh. 7, 87. not.) et non peccabitis, vel per errorem intellectus, vel per malos sermones, vel per corruptos mores. qui peccatum in voluntate sola, ac non in intellectu collocant, errant adecque peccant. Argumentis probantibus adduntur commoventia, uti Gal. 4, 12. not. nam Scriptura totum hominem instruit. — ayvoslav, ignorantiam) άγνωσία, et ignorantia, 1 Petr. 2, 15., et oblivio, 3 Macc. 5, 24.: κατὰ πᾶν άγνωσία πεπρατημένος. Ignorantiam habere gravior est phrasis, quam ignorare: et includit antitheton ad scientium, quae alias Corinthiis placebat. — veov, Dei) adeoque etiam potentiae et operum Dei. Matth. 22, 29. - rivès, aliqui) Temperat elenchum. — ἐντροπην, pudorem) Corinthii magnam sibi cognitionem vindicabant. Turpe, ignorantia, somnolenta, unde evigilandum. — υμίν, vobis) qui vel ignoretis, vel ignorantes habeatis. Est tamen simul dativus commodi. λέγω, dico) Parrhesia. Severius loquitur, quam initio, de alia re, cap. 4, 14.
- v. 35. τὶς) aliquis, qui ex ignoratione modi rem ipsam audeat negare, quia mors tanta fuerit destructio, et resurrectio dicatur tam gloriosa fore. δὲ, vero) ἐπίτασις. ἔρχονται, veniunt) Viventes dicuntur manere, v. 6.: mortui, ἀπελθόντες, abeuntes, Chrys. de Sacerd. p. 494.: et redeuntes, Ps. 90, 3. Coh. 12, 7. At redivivi, veniunt: ac potius venire, quam redire dicuntur, propter summam illam novitatem. v. seqq. Conf. Act. 1, 11. not. Paulus ad Corinthios in quaestione an haerentes, quaestionem quomodo ita tractat, ut identitatem corporis cadentis ac resurgentis, aliquanto quasi remissius ac parcius, quam alias solet, exprimat.
- v. 36. ἄφρον, insipiens) Miratur apostolus, quenquam hie haerere posse. adeo certum ipse habebat. Hoc quoque pertinet ad pudorem, v. 34. Quaerenti illi de via resurrectionis et de qualitate corporum resurgentium, respondet primo per similitudinem, v. 36—42. med. deinde citra similitudinem, v. 42. seq. In similitudine protasis et apodosis praeclare inter se respondent: agiturque, de via resurrectionis, in protasi, v. 36.: in apodosi, v. 42. seminatur etc. tum, de qualitate corporum, in protasi, v. 37—41.: in apodosi, v. 48. σὐ) tute, homuncio. σπείρεις, seminas) in agro. Sequitur allegoria copiosa. οὐ ζωοποιείται, που νίνι ficatur) ad novum germen. ἐὰν μη ἀποθάνη, nisi moriatur) Invertit Paulus objectionem: mors vivificationem non impedit, sed praegreditur et praemonstrat, tanquam sementis messem.
- v. 87. οὖ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον, non corpus, quod nascetur) corpus, speciosum, non jam nudum.
- v. 88. ὁ δὲ θεός, Deus vero) non tu, homo; non granum ipsum. αὐτῶ, illi) grano. ἡθέλησε) voluit. Praeteritum, respectu creationis, Gen. 1, 11.,

vel certe, quia velle est ante dare. — ξκάστφ, unicuique) non modo semini frugum, sed etiam animantum. Gradatio ad v. seq. — ἴδιον, proprium) speciei conveniens, individuo proprium, ex seminis substantia productum. Hoc proprium amplius declaratur v. seq.

- v. 39. οὐ πᾶσα, non omnis) Hoc universaliter negat. Quaelibet species carnis diversa est a ceteris. Docet Paulus, etiam a terrestribus differre corpora terrestria, et a coelestibus coelestia, v. 41.: sed ita, ut utrumvis horum ad differentiam corporis a semine, et corporum coelestium a terrestribus magis illustrandam referat. namque in apodosi nihil de gradibus gloriae ponit, sed hoc sapientibus tanquam per aenigma relinquit existimandum, satis habens ipsam corporum resurgentium gloriam aperte asseruisse. ἄλλη ἀνθψώπων, alia hominum) Eleganter omittit vocabulum carnis, ubi humanae opponit brutorum carnes. χτήνη hoc loco dicuntur quadrupedes omnes; nam eis pisces et volucres opponuntur. ληθύων, piscium) Itaque qui piscibus vescuntur, carne vescuntur; idque lautius, varietate delectante.
- v. 40. ἐπουράνια, coelestia) Sol, luna, stellae. ἐπίγεια, terrestria) vegetabilia, animalia. ἐπέρα δὲ, alia autem) De gloria terrestrium conf. Matth. 6, 28. s. 1 Petr. 1, 24.
- v. 41. ἀστής γὰς, stella enim) Enim intensivum. Non modo stellae aliam gloriam habent, ac sol, luna, sed etiam, quod majus, una stella subinde aliam vincit claritate. Nulla stella ab altera, nullum corpus gloriosum ab altera plane nihil differt.
- v. 42. οῦτω, sic) Hoc respicit protasin jam v. 36. coeptam. σπείρεται, seminatur) Verbum amoenissimum, pro sepultura. ἐν φθορῷ, in corruptione) Non solum mortui corporis, sed mortalis corporis conditio notatur.
- v. 43. ἐν ἀτιμία, in dedecore) in nuditate, v. 37.: cui opponitur gloria, tanquam vestitus, v. 53. 49. σπείρεται ἐν ἀσθενεία, seminatur in infirmitate) Figura continuatur: sed re ipsa, finita similitudine illa, ad novam partem responsionis fit transitus, cujus propositio haec est: est corpus animale, et est corpus spirituale. Affinia inter se sunt, in virtute, et spirituale, Luc. 1, 17. sicut incorruptio et gloria, v. 42. s.
- v. 44. ψυχικόν, animale) quod totum informatur ab anima, constans carne et sanguine. v. 50. πνευματικόν, spirituale) quod totum informatur a spiritu. παὶ) atque adeo, consequenter.
- v. 45. γέγραπται, scriptum est) Gen. 2, 7. LXX, έγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζώσαν. Cetera Paulus addit, ex natura oppositorum. πρῶτος) Id est, primus: nam opponitur ultimus. at v. 47., πρώτος, privr: nam opponitur δεύτερος, alter: et uterque ibi consideratur, ut exemplar ceterorum. ὁ ἔσχατος, ultimus aeque atque ὁ δεύτερος, alter innuit Christum: non totam speciem humanam in consummatione. ἀδὰμ, Adamus) Nomen proprium h. l. sed mox per antonomasian iteratur. ψυχὴν, animam) Hinc, ψυχικὸν, animale, v. 44. ὁ ἔσχατος, ultimus) Job. 19, 25. אורורון idem qui או dicitur, ut ibidem ex parallelismo gemini praedicati patet. Christus, ultimus: dies Christi, ultimus. Joh. 6, 39. [Christus, spiritus. 2 Cor. 3, 17. V. g.] ζωοποιοῦν, vioificantem) Non solum vivit, sed etiam vivificat.
- v. 46. οὐ πρῶτον) non prius. τὸ πνευματικὸν, spirituale) corpus. Hic versus versum 44. respicit, versu 45. quasi parenthesin faciente, cui deinde versus 47. respondet. ἔπειτα, deinde) Observent hoc ii, qui de origine mali ita disputant, ac si debuissent omnia statim initio non modo bona esse, ut fuerunt, sed etiam talia, qualia erunt in consummatione.
- v. 47. ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ἐκ γης, χοϊκός · ὁ δεύτερος ἄνθρωπος, ὁ κύριος ἐξ οι ρανοῦ, primus homo, ex terra, terrestris: secundus homo, Dominus ex coelo) Exacta oppositio. Primus homo, ἐκ γης scil. ὢν, quum ex terra sit, est χοϊκός, terrestris, ita affectus, uti χοῦς, χυτή terra ac diffluens. ratio, quia ex terra est ortus. Haec est protasis: sequitur apodosis, in qua non erat conveniens dicere,

secundus homo, ex coelo, coelestis. nam terrae quidem hoc in acceptis refert homo, ut sit terrenus: sed Dominus non debet coelo gloriam suam, qui ipse coelum fecit coelum, et per descensum ex coelo se nobis ut Dominum ostendit. Proinde conversa est verborum series, Dominus, ex coelo. Verbum Dominus in concreto idem notat, quod Gloria in abstracto: (Germ. Herr, Herrlichkeit:) unde proprie opponitur terreno. v. 43. Phil. 3, 20. seq. et ex hac gloria fluit incorruptibilitas carnis Christi. Act. 2, 24. 31. Tali pacto defenditur recepta lectio, et varietates, quamlibet antiquae, in Apparatu memoratae, amoventur.

v. 49. καὶ καθως, et sicut) Ex priore statu alterum infert Paulus. — ξφορέσαμεν, gestavimus) veluti vestem. — την είκονα, imaginem) Hoc non solum similitudinem, sed etiam dependentiam notat. — φορέσωμεν καὶ την είκονα τοῦ ἐκουρανίου, portemus etiam imaginem coelestis) Tertullianus, Portemus, non portabimus: praeceptire, non promissire. Imo φορέσωμεν, ac tamen promissive. Subjunctivus sermonem facit modalem et moratum, quo Paulus divinam ordinationem (coll. v. 53., oportet,) et fidem ei assentientem exprimit. Confer subjunctivum Jac. 4, 13. 15., πορευσώμεθα κτλ. Recentiores fecere, φορέσωμεν eademque varietas est in codd. Origenis c. Celsum, ut notat Sam. Battierius in Biblioth. Brem. Class. VI. p. 102. seq. lectionem φορέσωμεν etiam e Maximo περί ἀγάπης comprobans.

v. 50. σάρξ καὶ αίμα, caro et sanguis) Terminus abstractus, [hominem, quatenus circulatio sanguinis carnem ejus vivificat, innuens, V. g.] uti φθορά, corruptio. Alterum refertur ad viventes in mundo, alterum ad mortuos. Utrique debent alii fieri. A faecibus vini non tam valde differt spiritus inde extractus, quam ab homine mortali homo glorificatus. — βασιλείαν θεοῦ, regnum Dei) plane spirituale, nulla parte animale. Magna mutatio interveniat, oportet, dum homo ad regnum illud capax fit. — οὐ δύναται, non possunt) Syllepsis numeri. Notatur enim multitudo eorum, qui sunt caro et sanguis. — οὐδὲ — κληρονομεῖ, neque — hereditate consequitur) Non dicit, non potest hereditute accipere. caro et sanguis longius abest, quam ipsa corruptio: et corruptionem id non posse, per se patet, quanquam certe via est ad incorruptibilitutem. v. 36. Vim praesentis col-

ligas ex v. 52. init.

v. 51. ψμίν, vobis) ne putetis vos omnia scire. — λέγω, dico) prophetice. c. 13, 2. 1 Thess. 4, 15. — πάντες μέν οὐ ποιμηθησόμεθα, πάντες δὲ άλλαγησόμεθα, omnes quidem non obdormiemus, omnes vero immutahimur) Latini, magno consensu: Omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur. Eamque lectionem, praeter ceteros Tertullianus et Rufinus sequentur. Neque tamen Latinus interpres Graeca a nostris Graecis diversa videtur legisse; sed sententiam, ut eam ille quidem accipiebat, expressisse potius, quam verba. Sic enim in hac epistola solet, ut quum c. 12, v. 10. et 28. vertit γλωσσών, sermonum: et vicissim c. 14, 10., φωνών, linguarum. itaque οὐ κοιμηθησύμεθα videtur interpretatus: ού μενούμεν ποιμηθέντες, id est, resurgemus. Inde sequebatur, ut mox suppleret non, antitheti gratia, uti non suppresserat, cap. 9, 6., quo item loco Tertullianus vestigia illius premit. Porro ex Latino fictum est αναβιώσομεν apud Veles. et άναστησόμεθα, (quo verbo Paulus in hoc toto capite non utitur,) in Clar. manu prima. Ex Graecis nonnulli habent, πάντες μέν οὖν κοιμηθησόμεθα, ἀλλ' οὖ πάντες άλλαγησόμεθα· ubi ex μέν οὐ facile factum est μέν οὖν· neque vero apostolus in hoc versiculo de immutatione negare protinus aliquid, sed affirmare et mysterium proferre voluit. Manet lectio textus, ne Latinis quidem ignota codicibus, Hieronymo ex Didymo laudatis. Utrumque autem incisum habet universalitatem: Omnes quidem, nos videlicet, quibus mox contra distinguentur mortui, non obdormiemus; omnes autem, iidem nos, immutabimur. Idem subjectum utriusque enunciationis. Conf. πας ούκ, universaliter, c. 16, 12. Rom. 9, 33. Eph. 5, 5. Ap. 22, 3. Act. 11, 8. Spectat sermo non tam ad illos ipsos, qui tum vivebant, exspectantes consummationem seculi; quam ad eos, qui illorum loco tum victuri sunt. v. 52. fin. 1 Thess. 4, 15. not. — άλλαγησόμεθα, immulabimur) Anima

manente in corpore, corpus ex animali fiet spirituale.

- v. 52. ἐν ἀτόμφ, in momento) Ne pro hyperbola habeatur, addit phrasin magis popularem, in ictu oculi. Eximium opus omnipotentiae divinae! Quis ergo dubitet, quin etiam in morte homo possit subito liberari a peccato? σάλπιγγι, tuba) Plena tubarum descriptio reservata in apocalypsin: aliqua tamen praecerpuntur etiam Matth. 24, 31. 1 Thess. 4, 16. de tuba ultima; quod quidem epitheton hoc loco expressum est, tubas priores praesupponens: vel quia Spiritus praeviam Paulo allusionem ad apocalypsin inspiravit; vel quia tubas indefinite aliquas ante ultimam esse, Scriptura pridem docet; Es. 27, 13. Jer. 51, 27. Zach. 9, 14. Hebr. 12, 19. 4. Ezr. 5, 4. vel praecipue respectu tubae in ascensione. Ps. 47, 6. coll. Act. 1, 11. nam ultimus dici potest, ubi duo spectantur tantummodo, v. 45., ne dicam, ubi unum; nullo altero subsequente, Ap. 1, 7. σαλπίσει γάρ) clanget enim Dominus, per archangelum. 1 Thess. 4, 16. Tubarum usus olim erat diebus festis, ad convocandum. — καί) et illico. — ἄφθαρτοι, incorruptibiles) Proprie dicendum videtur fuisse, immortales: nam incorruptibilitas inductur per immutationem, v. 53., sed immortalitatem complectitur incorruptibilitas.
- v. 53. τοῦτο) hoc ipsum, praesens. ἀφθαφσίαν, incorruptibilitatem) per alterationem illam.
- v. 54. ὅταν δὲ ἀθανασίαν, quum autem immortalitatem) Suavissima est horum verborum frequentatio. τότε, tunc) non prius. Certa est Scriptura: ergo certa est resurrectio. κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος, absorpta est mors in victoriam) Es. 25, 8. LXX, κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας. absorpta est uno haustu momentaneo. conf. Ap. 21, 4. εἰς νῖκος) Hebr. אוני quod LXX non hie, sed alias saepe vertunt εἰς νῖκος.
- Ψ. 55. ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ἄδη, τὸ νίκος;) Hos. 13, 14. LXX, ποῦ ἡ δίκη (νίκη) σου, θάνατε; ποῦ τὸ κέντρον σου, ἄδη; Hebr. אַריר דבריך הול אהר קמבך שאול h. e. ubi pestes tuae, mors? ubi exitium tuum, inferne? vid. omnino G. Olearii diss. inaug. de redemtione ex inferno. In hoc epinicio ubi significat, mortem et infernum antea valde feroces fuisse: nunc conversa res est, θάνατος mors et ἄδης infernus saepe promiscue usurpantur; sed tamen differunt, neque enim pro altero utro semper alterum substitui potest. nimirum infernus opponitur coelo; mors, vitae: et mors est prior; infernus profundior, mors accipit corpora sine animis, infernus animas, etiam sine corporibus: non modo impiorum, sed etiam piorum, ante mortem Christi quidem. Gen. 37, 35. Luc. 16, 23. Ideo junctim memorantur; et in gradatione dicitur, mors et infernus. coll. Ap. 20, 13. 14. 6, 8. 1, 17.: quibus in locis, evidens est, pro inferno non posse substitui sepulcri vocabulum. Porro quia hîc de corporum resurrectione agitur, ideo infernus non nisi semel appellatur, mors saepe, etiam v. seq. — το πέντρον) aculeus, pestiferum habens venenum. Paulus victoriam et aculeum transponit: id quod non solum magis congruit cum synonymorum hebraicorum gradatione, sed etiam commodiorem facit transitionem ad versum seq. ubi aculeus et potentia sunt affinia. Stimulus, xévrçov majus: (conf. Act. 26, 14.) aculeus, xévτρον minus: interdum promiscue dici possunt, ubi a quantitate abstrahitur. Etiam contra aculeum in spinis potest calcitrari. — αόη, inferne) Non denotatur hîc aeterni supplicii locus, sed receptaculum animarum, in resurrectione cum corporibus iterum conjungendarum. Nil jam hic de diabolo, coll. Hebr. 2, 14. quia illi prius, quam morti, victoria eripitur. v. 26. — vixog) LXX, dinn, an vixn; Paulus vixos iterat suaviter, coll. v. praec. Raritas verbi opportuna ad epinikion.
- v. 56. ἡ άμαςτία, peccatum) Si peccatum non esset, mors nil posset, conf. Hos. cap. cit. v. 12. Contra hunc aculeum nemo sua vi potuerat calcitrare; nemo illud ubi cantare. hoc innuit vero particula. ὁ νόμος, lex) pro peccato mortem intentans. sine lege peccatum non sentitur: sub lege, peccatum dominatur Rom. 6, 14.

- v. 57. τῷ δὲ θεῷ χάρις, Deo autem gratia) Nostrae opis id non fuerat. δὲ) autem. tametsi et lex, et peccatum, et mors et infernus nos oppugnarunt, tamen vicimus. Haec est sententia; sed accedit modus sive ἡθος, gratia Deo. τῷ διδόντι, qui dat) Praesens, pro statu credentium 1). τὸ νῖκος, victoriam) Repetitio, conveniens triumpho. victoriam affectarant mors et infernus. χριστοῦ, Christum) in cujus fide, legi morientes, vitam assecuti fuimus. v. 3. seqq.
- v. 58. 2) αγαπητοι, dilecti) Vera consideratio novissimorum accendit amorem erga fratres. ἐδραῖοι, stabiles) ne ipsi declinetis a fide resurrectionis. ἀμεταπίνητοι, immobiles) ne per alios deducamini. v. 12. Sic Col. 1, 23. ἐν τῷ ἔργφ τοῦ πυρίου, in opere Domini) Christi. Phil. 2, 30. Generatim dicitur opus, quod Domini causa geritur. Specialior determinatio pendet a circumstantiis cujusvis textus. εἰδύτες, scientes) Certum jam habet de assensu Corinthiorum. οὐπ ἔστι πενός, non est inanis) i. e. maxime conducibilis. Inanem faciebant, qui resurrectionem negabant: hos Paulus etiam in conclusione refutat leniter.

#### CAPUT XVI.

- v. 1. Λογίας, collatione) Aptum initio verbum proprium, v. 2. benedictio dicitur 2 Cor. 9, 5. είς τοὺς άγίους, in sanctos) Sic mavult dicere, quam pauperes. id facit et ad gravitatem, et ad impetrandum. διέταξα, disposui) auctoritate apostolica, Galatis domestica. γαλατίας, Galatiae) Galatarum exemplum Corinthiis, Corinthiorum exemplum Macedonibus, Corinthiorum et Macedonum Romanis proponit. 2 Cor. 9, 2. Rom. 15, 26. Magna exemplorum vis.
- v. 2. κατά μίαν, in una) Dies dominicus jam tum singulari ratione observatus. Sabbato, una erant Judaei et Christiani: postridie, hi res sibi proprias agebant. Sabbatum, syneodochice hebdomas. Plerumque dicitur ή μία σαββάτων, una, prima sabbatorum: sed hie non additur articulus, ut κατά retineat vim distributivam. Consilium facile. Semel, non tam multum datur. Si quis singulis diebus dominicis aliquid seorsum posuit, plus collectum fuit, quam quis semel dedisset. — ξκαστος, quisque) etiam non ditissimi. — παρ' έαυτῷ) seorsum; ut appareat, quid ipse ponat: sive alii parcius sive largius ponant. Nondum habebant aerarium commune in ecclesia Corinthii. -- τιθέτω) ponat, in concione. — θησαυρίζων, recondens) copiose. Verbum gratum. 1 Tim. 6, 19. - εὐοδῶται, commodum sit) facilitate animi et opum. Prudentiae christianae est, ut res dant sese, ita in agendo obsequi. Eccl. 9, 10. 1 Sam. 10, 7. — "va μη, ut ne) Occupatio, ne putent, tum quoque collectum iri: simulque parrhesia, q. d. non plane vos praeteribo. — ὅταν ἔλθω, quum venero) Coram id agere, nec Paulum juvaret, nec Corinthios. nunc, inquit, generosius facietis: tunc alia agemus. — loylai, collationes) Haec appellatio, minus favorabilis, moram dissuadet.
- v. 3. οὖς ἆν δοπιμάσητε) quoscunque, me praesente, probaveritis, ut fidos.

   δι ἐπιστολῶν τούτους πέμψω) hos cum litteris vestro nomine mittam. antitheton: Paulus ipse. v. 4. Conf. διὰ, Rom. 2, 27. 2 Cor. 2, 4. τὴν χάριν ὑμῶν, gratiam vestram) Gratiosa appellatio, eoque frequens. 2 Cor. 8, 4.
- v. 4. ἄξιον, dignum) si operae pretium erit, ut ipse perferam. Invitat ad liberalitatem. κάμὲ, etiam me) Justa aestimatio sui non est superbia. 2 Cor. 1, 19. Paulus se primo loco nominat. σὺν ἐμοὶ, mecum) ut occurratur omni suspicioni. 2 Cor. 8, 20. s.
  - v. 5. έλεύσομαι δέ, veniam autem) Dixerat, quam venero. v. 2. όταν μα-

Allamen lectionem δόντι, adeoque praeteritum tempus, et margo Ed. 2., et Vers. germ. praefert. E. B.

<sup>2)</sup> ώστε, itaque] Gravis h. l. error Paulo refutandus fuerat; neque tamen adhortationem negligit subjungere. V. g.

xεδονίαν) Unius apicis uno hoc loco erratum est in editione minore, post datam praefationem novam, repertum: cujus indicium ideo tantum facere cogimur, ut praefationis illius affirmatio, de editione nostra ad literulam usque correcta, sibi constet. — διέρχομαι, transco) Ploce, cujus antitheton sequitur: transire, commorari. Quare non est urgendum tempus praesens. Nondum erat in Macedonia, sed id cogitabat. v. 8.

v. 6. τυχον) fortasse. Familiarissime loquitur. — ου έων, quocunque) Mo-

destiae causa non exprimit, quam longe cogitet. Act. 19, 21.

v. 7. ἄφτι, nunc) post moram hactenus adhibitam. — ἐἀν ὁ κύφιος ἐκιτφέπη 1), si Dominus permittat) Pia conditio. Sanctorum destinationes libertatem aliquam habent, quas bonitas divina varie et antecedit et sequitur.

v. 8. ἐν ἐφέσφ, Ephesi) Ephesi erat Paulus. conf. v. 19. de Asia.

- v. 9. θύρα, janua) Sapientis est, observare occasiones. ἀνέφγε, aperte est) Ephesi. μεγάλη καὶ ἐνεργής, magna et efficax) Tantae occasioni aliquot hebdomadibus satisfacturus erat. coll. c. 5, 7. not. ἀντικείμενοι, adversarii) quibus resistam. Saepe bonum, et, contra ea, malum, simul valde vigent.
- v. 10. δὲ, autem) Antitheton inter Paulum ipsum et Timotheum vicarium.—
  2) ἀφόβως, sine timore) Id fiet, si nemo eum contempserit. Si Paulum nonnulli contempserunt, quanto facilius Timotheum, adolescentem Lystranum.— πυρέου, Domini) Christi.— ἐργάζεται operatur) Id par est fieri sine timore. Fundamentum verae observantiae erga antistites.

v. 11. αὐτὸν, eum) juvenem. Ps. 119, 141., νεώτερος ἐγώ εἰμι καὶ ΕΞΟΥ-ΔΕΝΩΜΕΝΟΣ. — ἀδελφῶν, fratribus) qui item exspectant, yel, item veniant.

- v. 12. πολλά παρεκάλεσα, multum adhortatus sum) Non metnit Paulus, ne Corinthii praesentem Apollo prae se amplecterentur. Apollo, cum Paulus hanc epistolam daret, non aderat. nam nec v. 19., nec cap. 1, 1. memoratur. μετά τῶν ἀδελφῶν, cum fratribus) v. 17. Alii sunt hi, atque versu 11. οὐα ἡν Θέλημα, non erat voluntas) Sermo quasi impersonalis: ubi res consideratur, ut volenda vel non volenda, non expresso, cujus sit voluntas; ubi tamen norma est voluntas Dei. conf. Matth. 18, 14. Sic quoque Graeci verbum Θέλω adhibent. Act. 2, 12. ὅταν εὐκαιρήση, cum opportunum ei fuerit) Opportunitas innuitur non carnalis, sed quae voluntatem Dei sequitur.
- v. 13. s. γοηγορείτε, vigilate) Conclusio, inprimis ad fidem et amorem hortans. [Haec omnium eorum Summa est, quae Corinthiis vel Timotheus vel Apollo inculcanda censeret. V. g.] ἐν τῷ πίστει, in fide) c. 15, 2. 11. 14. 17.

v. 14. lv dydmy, in amore) c. 8, 1. 13, 1.

v. 15. τοῖς cyloig, sanctis) Dativus regitur a ministerium. Sanctis, ex Israële: nam erant primitige ex Achaia. — ξαυτούς, se ipsos) ultro. [Hi ipsi erant, qui Corintho pervenerant ad Paulum. v. 17. V. g.] Quo magis voluntarium munus in re ardua, eo gratius et laudabilius. 2 Cor. 8, 16. s. Es. 6, 8.

v. 16. καί, el) vicissim. — ὑποτάσσησθε, subordinemini) Resp. ἔταξαν, ordinaverunt. — συνεργοῦντι, cooperanti) cum aliis. — κοπιῶντι, laboranti) per se.

- v. 17. χαίρω, gaudeo) Paulus, Dei respectu, gratias egit, quum dicere poterat, gaudeo: c. 1, 14. at quum ad homines scribit, pro gratias ago dicit gaudeo, vel, gavisus sum. Phil. 4, 10. Philem. v. 7. conf. Act. 10, 33. 3 Joh. v. 7. Jam iterum discesserant legati Corinthiorum; ac tamen dicit gaudeo in praesenti. nam jucunda manebat memoria, et supponitur praesens pro tempore epistolae Corinthi lectae. στεφανά, Stephanae) Hic videtur fuisse filius Stephanae illius, cujus domus memoratur sine ipso. v. 15. υστέφημα, defectum) quatenus mihi defueratis, nec me absentem potuistis ipsi recreare.
- v. 18. ἀνέπαυσαν, recreatunt) Veri fratres, quamvis minores, non frustra veniunt aut adsunt. Recreatio sanctorum. το ἐμον πνεῦμα, meum spiritum)

Lectionem ἐπιτρέψη, praceunte margine Ed. 2., exprimit Vers. germ. Crisin priorem
 l. sequitur Gnomon. E. B.

<sup>2)</sup> τιμόπεος, Timotheus] Epistolae hujus perlator. V. g.

- 2 Cor. 7, 13. καὶ τὸ ὑμῶν, et vestrum) in me. 2 Cor. 7, 3. ἐπιγινώσκετε, agnoscite) Antecedens pro consequente. sic, εἰδέναι, scire. 1 Thess. 5, 12. qui id non facit, ἀγνώμων dicitur.
- v. 19. πολλά, multum) pro singulari desiderio. Act. 18, 2. 1. ἀχύλας καλ πρίσκιλλα, Aquila et Priscilla) Alibi mulier haec prius ponitur; ad Corinthios, postponitur. conf. c. 14, 34. κατ' ολιον, domi) Hoc par conjugum etiam postea Romae domesticam instituit ecclesiam. Rom. 16, 5.
- v. 20. ἐν φιλήματι άγίφ, in osculo sancto) quo omnes dissensiones absorbeantur.
  - v. 21. τη έμη χειφί, mea manu) Igitur dictavit superiora.
- v. 22. εἴ τις οὐ, si quis non) Paulus amat Jesum: vos quoque omnes eum amate. φιλεῖ) amat, corde: osculatur, opere. resp. φιλήματι, osculo. v. 20. nam φιλεῖν dicitur pro osculari, Luc. 22, 47., et osculari pro amare. Ps. 2, 42. τὸν πύφιον, Dominum) Hic anteferendus omnibus etiam fratribus, etiam Paulo et Apollo. ἦτω ἀνάθεμα, μαρὰν ἀθά. sit anathema, maran atha) Tantum abest, ut salutem ei dicam, ut potius anathema eum esse jubeam. Anathemati pondus addit τὸ μαρὰν ἀθά. quae formula, familiari Judaeis idiomate expressa, indicat, Judaeorum, pessimo odio Jesum anathema dicentium, c. 12, 3., in anathemate justissime in ipsos recidente consortem illum fore, qui Jesum non amet. sic enim per euphemiam loquitur, pro eo, si quis Jesum oderit. μαρὰν ἀθὰ, i. e. Dominus venit. μαρὰν, Syriace, Dominus noster, vel simpliciter, Dominus. nam Hesychius, μαραναθὰ, ὁ πύριος ἦλθεν πτλ. perinde ut Gallis monseigneur idem est quod seigneur. Videtur μαρὰν ἀθὰ Symbolum Paulo frequens fuisse, cujus sententiam Corinthii vel jam nossent, vel nunc vehementer commovendi, ex aliis discere possent.

v. 23. ή γάρις, gratia) Haec est salutatio versu 21. proposita: versu 22. ex-

cluduntur indigni. conf. 2 Joh. v. 10. 11.

v. 24. ή ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν χριστῷ ἰησοῦ, amor meus cum omnibus vobis in Christo Jesu) Apostolus amore divinitus accenso non modo eos, qui se Pauli esse dixerant, sed omnes Corinthios amplexatur in Christo Jesu. In solo cod. Alex. omittitur μου· sed plane congruit vocula cum initio et conclusione hujus epistolae. Postea additum ἐγράφη ἀπὸ φιλίππων. Atqui Ephesi scripta est, v. 8.: fortasse tamen Philippis missa, v. 5., quod Corinthiorum legati Paulum eo comitati essent. Certe Aquila et Priscilla, de quibus v. 19., Ephesi erant: Act. 18, 19. inde supra Philippos iter erat Corinthum. Commodiorem conciliandi viam non refugio. confer ord. Temp. p. 282. lin. 4. et 9., et finem paginae 281.

### IN EPISTOLAM II. AD CORINTHIOS.

#### CAPUT I.

v. 1. Παῦλος, Paulus) Paulus erga Corinthios, superiore epistola severa pie commotos, amorem apostolicum et στοργήν pandit, cum repetitione monitorum: et ceteroqui, ut in illa de rebus Corinthiorum scripserat, sic jam de suis rebus scribit, sed cum perpetuo respectu ad Corinthiorum utilitatem spiritualem. Filum autem et nexus totius epistolae est historicus; cetera per modum digressionum intexuntur. Nervos vide versu 8. 15. c. 2, 1. 12. 13. 7, 5. 8, 1. 10, 1. 13, 1. de praeterito, praesenti et futuro. Unde hic epistolae conspectus existit: est in es

I. Inscriptio.

II. Tractatio.

 In ASIA valde pressi fuimus: sed Deus nos est consolatus. namque sincero animo agimus; etiam in eo, quod non jam ad vos veni, quos decet mihi obsequi.

8 - IL. 11.

c. I. 1. 2.

 TROADE festinavi in vicinam vobis Macedoniam: cum progressu evangelii, cujus glorioso munere digne fungimur.

12 - VII. 1.

3. In MACEDONIA laetum accepi de vobis nuncium.

2 — 16.

4. Macedonum liberalitatem in hoc itinere perspexi.

VIII. 1 — IX. 15. X. 1 — XIII. 10.

Quocirca vos id exemplum sequi decet.

5. In via sum ad vos, armatus virtute Christi. Ergo obedite.
III. Conclusio.

— τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς, Timotheus frater) Timotheum Paulus, ad ipsum scribens, filium appellat; de illo, ad Corinthios et alios, fratrem. — τῆ ἐπκλησία τοῦ Θεοῦ, ecclesiae Dei) Vim synonymi id habet, quod sequitur, sanctis.

v. 3. εύλογητὸς, benedictus) Lauta exordiendi ratio, et apostolico spiritui conveniens, in adversis praesertim. — ὁ πατής τῶν οἰντιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως, pater miserationum et Deus omnis consolationis) Miserationes, fons consolationis: conf. Rom. 12, 1.: παρακαλεῖν est zusprechen. Eadem saepe ratio hortationis et consolationis. consolatio, indicium miserationum. [Et prius miserationum atque auxilii Paulus, quam afflictionum, mentionem facit. V. g.] Miserationes suas exhibet in ipsa calamitate: neque calamitas sanctorum contraria est miserationi divinae, neque illa apud sanctos contra hanc parit suspicionem: consolationem etiam postea praebet. ideo additur πάσης omnis.

v. 4. πάση· πάση· omni: omni) Qui in uno genere afflictionum fuit, in eo potissimum potest alios consolari; qui in omni, in omni. Hebr. 4, 15. — δλίψει, afflictione) Opposita sunt, ex una parte, παθήματα, adversa, et δλίψει, angustia animi; quorum altero alterum connotatur: et ex altera parte, σωτηρία, salus, et παράκλησις, consolatio; quorum altero item connotatur alterum. Frequentatio horum verborum valde sapiet, sed nonnisi expertis. [Experientiae quanta est necessitas! qua qui caret, quam ineptus magister est! V. g.] De adversis tractatur a v. 8.: de consolatione, a cap. 7, 2. ss. De solatio generatim loquitur Paulus initio; speciatim tamen spectat illud, quod ex Corinthiorum obsequio hausit. — αὐτοί) ipsi.

v. 5. τοῦ χριστοῦ, εἰς ἡμᾶς διὰ χριστοῦ, ἡμῶν, Christi, in nos: per Christum, nostra) Suaviter commutantur verba eorumque ordo. — παθήματα παράπλησις, adversa: consolatio) Illa, multa sunt: haec, una, et tamen potior. — οῦτως, sic) Ex hac ipsa epistola, ad priorem collata, major post angustias, quae intervenerant, consolandi vis, Corinthiis, priore epistola percussis, opportunissima, adeoque novitas totius interni hominis in dies major praeclare elucet.

v. 6. s. εἶτε δὲ θλιβόμεθα κτλ. sive autem angimur etc.) Sententia est haec, εἶτε δὲ θλιβόμεθα, (θλιβόμεθα) ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἶτε παρακαλούμεθα, (παρακαλούμεθα) ὑπὲρ κτλ. sive autem angimur, (angimur) pro vestra consolatione et sulute: sive confirmamur, (confirmamur) pro vestra consolatione, quae operatur in patientia eorundem adversorum, quae etiam nos patimur, et spes nostra firma pro vobis: scientes, quod sicut participes estis adversorum, sic etiam consolationis. Quemadmodum Phil. 1, 16. 19. θλίψις et σωτηρία inter se opponuntur, ita hoc loco θλίψις angustia ministrorum evangelii, et consolatio salusque Corinthiorum inter se opponuntur, perinde ut mors illorum et vita horum, c. 4, 12. Porro uti ex afflictione ministrorum evangelii pendet consolatio et salus Corinthiorum: ita ex consolatione illorum pendet consolatio horum et spes illorum pro his. Participium scientes pendet a verbis angimur et confirmamur subauditis. Ita sibi constant membra hujus periochae, quae aliter aliterque trajecta, in Apparatu notamus. Nunc etiam singulatim aliqua declarabimus. — εἶτε, sive) Interdum magis sentiuntur adversa; interdum consolatio. — ὑμῶν, vestra)

Communio sanctorum, in corde Pauli, Titi, Corinthiorum, aliarum ecclesiarum exercita, egregie repraesentatur in hac epistola. c. 2, 3. 4, 15. 6, 12. 7, 7. 13. 9, 12. Haec corda fuere quasi specula, imagines inter se reciprocantia. Conf. Phil. 2, 26. s. — παραπλήσεως, consolatione) in anima. — σωτηρίας, salute) in re. — της ένεργουμένης) Medium, c. 4, 12. Rom. 7, 5. — των αὐτων) eorundem numero. Pauli adversa erant eadem Corinthiorum, qui erant in corde Pauli: c. 6, 12. ad illosque redundabat fructus eorum, quanquam obstiterant, quo minus Corinthum veniret. Declaratur communicatio mutua. — πάσχομεν, καὶ ή έλπίς, patimur, et spes) Cum mentione afflictionum et patientiae jungi solet spes. v. 10. Rom. 5, 3. s. 15, 4. — βεβαία) firma est; firmitatem per res adversas nacta.

v. 8. žv vý acia, in Asia) 1 Cor. 15, 32. not. Afflictionem illam Asiaticam norant Corinthii; magnitudinem vero et fructum nunc declarat Paulus. [Universa epistola itinerarium refert; sed praeceptis pertextum praestantissimis. υπέο δυναμιν) supra facultatem, ordinariam. — έξαπορηθήναι, desponderemus) Affirmat hîc, quod c. 4, 8. alio respectu negat. nam hîc de humano, illic de divino loquitur auxilio.

v. 9. álla, sed) id est, imo. subaudi propterea, ipsi etc. utne etc. — vo ἀπόκριμα) Hesychius: ἀπόκριμα, κατάκριμα, ψῆφον. ἀποκρίνειν, perditum judicare, pro nullo habere. oppositum, confisi. Aliter Simonius. — ἀλλ' ἐπὶ, sed in) Mira natura fidei, in summis difficultatibus, nullum exitum habere visis. έγείροντι, excitante) 1 Cor. 15. copiose scripserat de resurrectione mortuorum: nunc eandem doctrinam identidem attingit, et, veritate ejus apud Corinthios praesupposita, usum urget.

v. 10. φύεται, eripit) Praesens, respectu ipsius afflictionis. i. e. dum in morte sumus, eripimur. — ήλπίκαμεν) spem sumus nacti. — ψύσεται, eripiet) ut pos-

sim ad vos venire.

- v. 11. συνυπουργούντων, subadjuvantibus) Ex έργον est ύπουργείν. έργον, opus opis, est Dei: ὑπουργεῖν, adjuvare, est apostolorum: συνυπουργεῖν, subadjuvare, Corinthiorum. — nai) etiam vobis, non modo aliis. — 1) ên nollow προσώπων, ex multis respectibus) προσωπον, facies, respectus. Respectu scil. praeteriti, praesentis, futuri: eripuit, eripit, eripiet. Non vertimus: ex multis personis: id enim continetur in per multos. — το είς ήμας χάρισμα) auxilium, quod a gratia nobis obtingit. — διά πολλών εύχαριστηθή) per multos gratiarum actione celebretur. Correlata, γάρισμα et εὐγαριστία. c. 4, 15. — ὑπέρ ὑμῶν, pro vobis) Modo, pro nobis, de precibus; nunc, pro vobis, de gratiarum actione. In Corinthios redundabat fructus. Neque iterum necesse fuit, post els finas, dicere **ນົກຊີດ ຖຸ່ມ**ຂຶ້ນ 2).
- v. 12. γάρ, enim) Nexus: Dei opem et piorum preces non frustra expetimus nobisque pollicemur. — καύχησις, gloriatio) etiam in adversis et contra adversarios. — της συνειδήσεως ήμων, conscientiae nostrae) quicquid alii de nobis sentiant. — anlory, simplicitate) intentione in unum scopum per viam rectissimam. — ellingiveig 3), sinceritate) nulla admixta aliena qualitate. — oùn èv, non in) Opposita: sapientia carnalis, et gratia Dei, suos sapienter regentis. v. 17. s. — ἐν τῷ κόσμφ) in mundo toto, persido. — περισσοτέρως, abundantius) c. 2, 4.
- v. 13. α̃λλα) alia, contraria. γράφομεν, scribimus) hac epistola. Ad rem praesentem provocat. — ἀναγινώσκετε, legitis) in epistola superiore. —

<sup>1)</sup> τῆ δεήσει — εύχαριστη βῆ, supplicatione — gratiarum actio fundatur] Qui Sanctorum communionem colit, precum is opportunitate munquam carebit; etiamsi de se ipso quod curaret, nihil haberet reliqui. V. g.

<sup>2)</sup> liaque lectio ἡμῶν in fine versus, per utriusque Ed. marginem non probata, in Vers. germ. videtur non cogitanti irrepsisse. E. B.

3) Lectionem είλικρινεία Σεοῦ, per Ed. maj. in aequilibrio positam, praefert Ed. 2., et plane recipit Vers. germ. Sinceritatem Dei eam interpretatur cel. D. Ernesti, qualem DEUS desiderat et comprobat; Heumannus, quam DEUS ipse operatur. Vid. Bibl., th. T. II. p. 495. E. B.

η καὶ, vel etiam] Plus est ἐπίγνωσις, quam ἀνάγνωσις. — ἔως τέλους, usque ad finem) cursus mei. Conf. v. 14. fin. 1 Cor. 4, 5.: unde patet, respectum ad diem Domini non excludi.

v. 14. ἀπὸ μέρους, ex parle) Antitheton, usque ad finem. v. praec.

v. 15. ταύτη, hac) de qua v. 12. init. — πρότερον, prius) De hoc consilio passim in epistola priore. Constr. cum volebam. — δευτέραν χάριν, secundam gratiam) Primam gratiam [divinitus exhibitam, v. 12.] habuerant primo Pauli adventu: (conf. amorem primum, Ap. 2, 4.) secundam secundo suo adventu eis destinarat. Gratia per se una est: sed in habendo est prima, secunda etc. conf. Joh. 1, 16.

v. 16. προπεμφθήναι, deduci) deducendum me vobis committere.

v. 17. τη ἐλαφρία, levitate) plus promittendo, quam praestando. — η) Lat.
an? disjunctive. — κατὰ σάρκα, secundum carnem) Significat Paulus, si secundum carnem consuleret, sibi potius veniendum fuisse, quam non veniendum. nam qui secundum carnem consulunt, omni modo id agunt, ut nae promissionis, quicquid inciderit, appareat in re, pro tuenda constantia. [sive bona inde sive mala eveniunt, V. g.] Apostolus autem neque inconstans neque carnaliter constans fuit: quorum utrumvis suspicari potuissent iniquiores. Pollicitus erat sub conditione: et deinde adventum distulit magna de causa, quae intervenerat. — τὸ νεί καὶ τὸ οῦ·) Vid. App. Crit. Ed. II. ad h. l. Simplex est et non ) apud Paulum prorsus comprobatur versu sequente, ubi est et non negat nimirum de eadem re: quod affirmat v. 17. de diversis rebus. Emphasin in v. 17. habet τὸ η sit: ut ex. gr. de homine inconstante dici potest: Nec est nec non apud eum invenius; id est, non potest quis sermonibus ejus fidere: vel ut de constante viro dicas: Ejus est et non valet.

v. 18. πιστὸς, fidelis) Sermo categoricus: Doctrina nostra firma est. Accedit modus: fidelis est Deus, γιως coll. amen, v. 20. — δὲ, autem) Antitheton inter consilium itineris et doctrinam ipsam. illud justis de causis in re externa mutatum nullam infert inconstantiam doctrinae. Interim ostendit Paulus, qui in rebus externis leves sunt, etiam in spiritualibus leves esse et videri solere. — πρὸς) apud, ad. apud vos. antitheton, apud me. v. 17. — οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὖ, non factus est nae et non) Contradictoria non sunt in Theologia.

v. 19. ὁ γὰρ τοῦ θεοῦ νίὸς ἰησοῦς χριστὸς, Dei enim filius Jesus Christus) de quo summa sermonis nostri est. Observandae tres appellationes conjunctae, firmitudinem ostendentes: tum, naturali ordine positae; neque enim prima cum tertia plane eadem est. — καὶ σιλουανοῦ, et Silvanum) Silum hunc appellat Lucas, Act. 15, 22. not. — ἀλλὰ ναὶ) sed Ila merum, ex parte nostra et vestra. — ἐν αὐτῷ, in ipso) Christus praedicatus i. e. praedicatio nostra de Christo, facta est nae in Ipso Christo. Sic congruit aetiologia versu seq. Omnes promissiones in Christo sunt nae. Ergo sane etiam testimonium de ipso Christo, in Christo est nae.

v. 20. ἐπαγγελίαι) promissiones, declarationes. — τὸ ναὶ — τὸ ἀμὴν, nae—amen) Suaviter voculis nae et non inter se pugnantibus opponuntur voculae congruentes, nae et amen. nae, per affirmationem; amen, per juramentum: vel nae, respectu Graecorum; amen, respectu Judaeorum: coll. Gal. 4, 6. not. nam nae Graecum, amen Hebraeum est. vel nae, respectu Dei promittentis; amen, respectu credentium: conf. 1 Joh. 2, 8. nae respectu apostolorum; amen, respectu auditorum. — τῶ θεῷ πρὸς δόξαν, Deo ad gloriam) Nam Dei veritas in omnibus ejus promissionibus in Christo verificatis glorificatur. — πρὸς δόξαν, ad gloriam) c. 4, 15. — δι ἡμῶν, per nos) Constr. cum est iterum subaudito. Quotquot enim promissiones Dei sunt, est in Illo Nae et in illo Amen. Deo ad gloriam (est illud Nae et Amen) per nos. Tò nae per nos resonat.

<sup>1)</sup> Quae lectio quamvis pro minus firma per marg. Ed. 2. declarata sit, praecunte tamen Gnomone exprimitur in Vers. germ. E. B.

- v. 21. ὁ δὲ βεβαιῶν, qui vero confirmat) Filius glorificat Patrem, v. 19., Pater autem vicissim Filium. βεβαιῶν, confirmans) ut firmi simus in fide Christi. Huic verbo respondet τὸ obsignans: alterum est ex Christo et unctione; alterum ex Spiritu, tanquam arrhabone. Obsignatur, quod alicujus esse confirmatur, sive sit mancipium, sive literae etc. ut certum sit, ad quem pertineat. conf. 1 Cor. 9, 2. Tropus abstrahit a personis ac rebus, unde desumtus sit. ἡμᾶς, nos) apostolos et doctores. σὺν ὑμῖν, νουἰσκυμ) Modeste de se loquitur. εἰς χριστὸν, καὶ χρίσας, in Christum, et ungens) Conjugata. Εκ οἰσο, robur, h. l. et bonus eder. c. 2, 15. Omnia tendunt ad τὸ nue. εἰς χριστὸν, in fide in Christum.
- v. 22. ἀξόρορῶνα, arrhabonem) c. 5, 5. ἀξόροβῶν Gen. 38, 17. s. dicitur pro pignore, quod debito soluto redditur: alias autem pro arrha, quae datur in antecessum, ut fides flat de subsecutura praestatione plena. Hesychius, ἀξόροβῶν, πρόδομα. Est enim arra, inquit Isid. Hispal. complenda, non auferenda: unde qui habet arram, non reddit sicut pignus, sed desiderat plenitudinem. Talis arrhabo est ipse Spiritus: Eph. 1, 14.: unde etiam primitias Spiritus habere dicimur, Rom. 8, 23. Vide Rittershusii lib. 7. Sacr. lect. c. 19.
- v. 23. ἐγω δὲ, ego vero) Antitheton facit vero particula. volebam venire: nondum vero veni. τον θεόν, Deum) omniscium. ἐπικαλοῦμαι, invoco) Jurat
  apostolus. ἐπὶ, super) Gravis sermo. ψυχὴν, animam) in qua rerum mearum mihi conscius sum, quam perimi nolim. φειδόμενος, parcens) Grande verbum: ideo declaratur mox. Parcere potest, qui dominatur: parcit etiam, qui
  gaudium potius, quam dolorem affert. Hanc vim declarandi confirmat, quod non
  quo dominemur dicit, non, quod non dominamur. εἰς κόρινθον, Corinthum) Eleganter, pro ad vos, in sermone potestatem ostendente. Coram, tristius agendum
  fulseet: nam praesentia, severior. conf. Ex. 33, 3. Hos. 11, 9. Ideo Titum praemiserat apostolus.
- v. 24. πυριεύομεν, dominemur) Legitima quoque potestate apostolo uti grave fuerat; idque idcirco appellat dominari. conf. 1 Cor. 9, 17. not. de tali genere loquendi. τῆς πίστεως, fidei) Fideles, liberi. συνεργολ, cooperarii) non domini. χαρᾶς, gaudii) ex fide. Phil. 1, 25. Antitheton, tristitia, c. 2, 1. s. τῷ πίστει, fide) per fidem. Rom. 11, 20. ἐστήκατε, stetistis) neque lapsi estis, quanquam periculum fuerat.

# CAPUT II.

- v. 1. Εποινα δὶ ἐμαυτῷ, judicavi autem mihi ipsi) quod ad me ipsum attinet, meo commodo, antitheton: vobis, c. 1, 23. δὶ, autem) Antitheton ad non jam, c. 1, 23. πάλιν, iterum) Constr. cum venire, non cum venire, in tristitia. in tristitia antea scripserat, non venerat. ἐν λύπη, in tristitia) duplici. sequitur enim, si enim ego contristo, et, si vero quis contristavit. Efficit haeo anaphora duas partes oppositas, quarum tractatio concinne respondet. scripsi, ut cognosceretis: scripsi, ut cognoscerem. v. 4. 9. omnium vestrum: omnes vos. v. 3. 5.
- v. 2. λυπώ, contristo) vel coram, vel literis. καὶ τίς ἐστιν, et quis est) Το si habet apodosin bimembrem: et quis, et scripsi. et, et: cum, tum. εὐφραίνων με, exhilarans me) per tristitiam poenitentialem. εἰ μὴ, nisi) Ei qui mihi laetitiam per poenitentiam affert, tristitiam per objurgationem incussisse non juvat. Mallem, opus non fuisse. ὁ λυπούμενος, contristatus) Notat Corinthios, sed magis illum, qui peccarat. ἐξ ἐμοῦ, ex me) ἀφ' ὧν, a quibus, versu seq. Differunt particulae: a dicit quiddam liberius: ex, quiddam penitius. conf. c. 3, 5. 1 Thess. 2, 6.
- v. 3. καὶ ἔγραψα, et scripsi) Demonstrat, se jam tum, quum primam epistolam, qua adventum promiserat, dedit, hoc animo fuisse, quem v. 1. explicat. —

άφ' ων, a quibus) tanquam a filiis. --- őτι, quod) Ipsum gaudium Paulo non

sua, sed Corinthiorum causa est optabile.

v. 4. ἐκ γὰς, nam ex) Volui vos commovere ante adventum meum, ut postea non opus esset. angustia cordis peperit lacrymas, multa multas. Lacrymarum vestigia in literis, si ipse scripsit, videre poterant Corinthii, signum angustise.

— οὐχ ἵνα) non tam ut etc. Tristitiae fructus non est tristitia; amoris autem, amor. — λυπηθῆτε, contristaremini) Facile dolet, qui a flente admonetur. — τὴν ἀγάπην, amorem) Fons verae correptionis, et ex ea gaudii. — γνῶτε, cognosceretis) ex mea fideli admonitione. — περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς, abundantius in vos) singulariter mihi commendatos. Act. 18, 10.

v. 5. τlς, aliquis) Clementer jam loquitur, quis, et quid, v. 10. In utraque epistola pepercit Paulus nomini hujus, de quo loquitur. — οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν) non me contristavit, i. e. non contristatum habet. — ἀλλ' ἀπὸ μέρους) tantum-modo ex parte attulit mihi tristitiam. — ἐπιβαρῶ, onerem) Id gravius, quam

contristem.

v. 6. *lπανον*) Neutrum, loco substantivi. satis tali est, ita ut non possit plus ab eo postulari. *lπανον*, verbum forense. Prudentiae christianae est, modum tenere. Bene longum tempus intercessit inter utramque epistolam. — ἐπιτιμία, objurgatio) Antitheton, condonare, item, consolari. — τῶν πλειόνων, pluribus) non solum iis, qui pracerant. Ecclesia gerit claves.

v. 7. yaqloasdaı) Hoc vim habet indicativi, unde potius condonatur: et indi-

cativus mitissime hortatur. c. 12, 9. Matth. 26, 18. not.

v. 8. κυρῶσαι, sancire) κῦρος est penes amorem, non penes tristitiam. majestas regiminis et disciplinae ecclesiasticae sita est in amore. Hic regnat. Dp LXX, κυροῦσθαι. Gen. 23, 20. Lev. 25, 30.

v. 9. καὶ ἔγραψα) non modo scribo, sed etiam scripsi. — την δοκιμήν) documentum, an sitis filii genuini, amantes, obedientes. — εἰς πάντα, ad omnia)

ad objurgationem, et ad amorem.

- v. 10. τλ, aliquid) Lenissime loquitur de peccato atroci, sed agnito. χαρίζεσθε, condonatis) Non dubitat, quin faciant, quod scripsit versu 7. καλ
  ἐγὼ, etiam ego) Modeste subscribit et se quasi aggregat Corinthiis. εἴ τι κεγάρισμαι, si quid condonavi) Res limitatur per si quid: ut ostendat Paulus, se veniam a Corinthiis peccatori datam subsequi. Ex praesenti, condono, statim fit
  praeteritum, condonavi, dum Paulus haec scribit. δι ὑμᾶς, propter vos) scil.
  condonavi. ἐν προσώπω χριστοῦ, in facie Christi) coram Christo. 1 Cor. 5, 4.
   ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν, ut ne fraudemur) Detrimentum unius peccatoris, detrimentum commune. Ideo dixit, propter vos. ὑπὸ τοῦ σατανα, a Salana) cui
  tradidit vel traditurus fuit Paulus peccatorem. 1 Cor. 5, 5. Satanas non modo
  carnem, sed animam perdere cogilabat: et maxime nocendi locum quaerit per
  tristitiam.
- . v. 11. οὐ γὰς, non enim) Vera prudentia ecclesiastica. qui habent mentem Christi, non ignorant νοήματα cogitationes et molimina hostilia. Conjugata, νοήματα, ἀγνοεῖν.
- v. 12. καὶ) etiam quamvis. Paulus libenter Troade commoratus esset. θύρας, janua) Nec tamen peccavit Paulus discedens, quia liberum manebat. ἄνεσιν, requiem) Hac primo spiritus, deinde etiam caro coepit carere. cap. 7, 5. Scire cupiebat, quomodo priorem epistolam suscepissent Corinthii. το πυεύματι, spiritu) Inde sensit, non necessum esse, janua illa uti. τίτον, Titum) a vobis venturum.
- v. 13. els µaxesovlav, in Macedoniam) ubi propior essem et citius fierem certior. [qualis fuerit prioris epistolae ad vos meae fructus, V. g.] Hace continuantur c. 7, 2. 5. Interjacetque nobilissima digressio, de rebus tantisper alibi gestis et toleratis; quarum fructum hoc pacto etiam ad Corinthios derivat, apologiae praeludens contra pseudapostolos.
  - v. 14. zo de desp, Deo vero) Tametsi Corinthum non vemi, Troade non mansi;

tamen non deest victoria evangelii, etiam aliis in locis. Accedit sermo modalis: Gratia Deo. — πάντοτε, semper) Sequitur parallelum, in omni loco. — Θριαμβεύοντι ήμας) qui triumpho nos ostendit, non ut victos, sed ut victoriae suae ministros. non solum victoria, sed victoriae ostensio denotatur: sequitur enim, manifestanti. Triumphus oculos; odor nares vehementer ferit. — την όσμην, odorem) Ab omnibus sensibus metaphora sumitur ad describendam virtutem evangelii. Hie visus (triumphi) et odor occurrunt. — αὐτοῦ, ejus) Christi. v. 15. — φανεφοῦντι, manifestanti) Frequens verbum in hac epistola, suspiciones Corinthiacas refutans. sic 1 Cor. 4, 5.

v. 15. εὐωδία) edor bonus, i. e. validus, gratus piis, gravis impiis. Christi odor per nos, ut aromatum per vestimenta, sese exserit. — ἐν) penes. — σωζομένοις ἀπολλυμένοις, qui servantur: qui pereunt) Utrius generis quisque sit, ex eo patet, prout quisque evangelium accipit. De priori genere agit c. 3, 1.—4, 2. de altero, c. 4, 3—6. — ἀπολλυμένοις, pereuntibus) c. 4, 3.

v. 16. ὀσμή θανάτου, odor mortis) Habent pro re mortua: inde mortem nanciscuntur jure. — οἰς δὲ, illis autem) qui salvantur. Hic versus, collatis antecedentibus et consequentibus, χιασμόν habet. — καὶ πρὸς ταῦτα τἰς ἰκανός; et ad haec quis idoneus?) Quis? 1. 6. pāuci, nos. Ea sententia modeste innuitur et Corinthiis agnoscenda relinquitur. coll. v. seq. Paulus suam et paucorum ἰκανότητα sufficientiam copiose asserit c. seq. et hoc ipsum verbum repetit v. 5. s. ut adversarii videantur vel expresse vel in sensu negasse, Paulum esse idoneum.

v. 17. of πολλοι. multi) Sic c. 11, 18. Conf. Ττατα 1 Reg. 18, 25. Articulus vim habet. multi, plerique, ἄοσμοι odoris expertes. Conf. Phil. 2, 21. — καπηλεύοντες) cauponantes. qui non id laborant, ut quam plurimum virtutis edant, sed ut quaestum faciant. Loquuntur tales de Christo, sed non ut ex Deo et coram Deo. κάπηλοι caupones aliunde mercem sumunt: adulterant: cum quaestu tractant. aliter apostoli in verbo Dei versantur. nam ex Deo loquuntur, et sincere, et ut Deo se probent. Synonyma, δολοῦντες, adulterantes, c. 4, 2. et ἐμπορεύεσθαι, mercari. 2 Petr. 2, 3. — ἐξ ελικρινείας, ex sinceritate) Verbo Dei per se studemus. — ἀλλ' ὡς ἐπ, sed ut ex) Gradatio, sed iterato. ut, declarat. 1) — κατενώπιον — λαλοῦμεν, coram — loquimur) Sic plane c. 12, 19. Semper cogitamus, Deum, ex quo loquimur, praesentem esse loquentibus: homines non curamus. — ἐν, in) Sermo, quem in Christo habemus, divinitus datur et regitur. — λαλοῦμεν, loquimur) Linguam adhibemus: virtus est Dei.

#### CAPUT III.

- v. 1. Λοχόμεθα, incipinus) Justus aculeus, in illos quosdam, qui coeperant.

   πάλιν, iterum) ut antehae factum in epistola priore. sic, iterum, cap. 5, 12.

   συνιστάνειν, commendure) humano more: c. 12, 19. commemorando res alibi gestas. εὶ μὴ) nisi. Particula morata: num ita demum pares sumus ipsi ad nos commendandos, si non etiam epistolis egeamus? Alii, η̈. τινὲς, quidam) multorum. c. 2, 17. Hac queque in re abhorrere se significat a pseudapostolis. illi egebant. ἐξ ὑμῶν, ex vobis) ad alios. Hic ergo mos erat Corinthi.
- v. 2. ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, in cordibus nostris) Vestra fides scripta est in corde nostro: in quo eam et vos ipsos circumferimus, ubique cognoscendam et legendam. Ex corde Corinthiorum reflectebatur ad cor apostolicum. πάντων, emnibus) a vobis et aliis. Argumentum pro veritate evangelica, obvium omnibus, ex ipsis desumendum credentibus. [c. 4, 2. 1 Cor. 14, 25.]
- v. 3. φανερούμενοι, manifestati) Constr. cum ύμεῖς vos. Actiologia, cur legi possit hace epistola. χριστοῦ ὑφ' ήμῶν, Christi a nobis) Declarat τὸ nostra, v. 2. Christus, auctor epistolae. διακονηθεῖσα) Verbum διακονέω saepe

Altamen et particulam ώς, ante έξ είλικρινείας, et particulam άλλ', ante ώς έκ Σεοῦ, omittit Vers. gorm., utut omissio minus probata fuerit per utriusque Ed. margines. E. B.

accusativum rei habet c. 8, 19. 20. 2 Tim. 1, 18. 1 Petr. 1, 12. 4, 10. Sic Pacanius: την μάχην διακονούμενος, pugnam administrans. l. 7. metaphr. Eutr. Apostoli διηχόνουν tanquam ministri dederunt epistolam. Christus per eos lucem, spiritum, in tabulas cordis Corinthiorum intulit, ut soriba atramentum in cartam fert. Ad scribendam epistolam requiritur membrana vel carta, et calamus, non modo atramentum. Quod Paulus atramentum sine calamo et carta memorat, est synecdoche: τὸ μέλαν non praecise atramentum notat, sed quamcunque nigredinem, v. gr. etiam carbonum, quibus lapidi aliquid inscribi potest. scriptionis, quae atramento et calamo fit, eadem est ratio, quae decalogi in tabulis lapideis exarati. Lapidi insculptae erant literae, ut cartae inscribitur atra litera. Corda innuuntur Corinthiorum: nam Paulus erat quasi stilus. — où μέhavi, non atramento) Synecdoche. nam tabulae apud Mosen, divinitus inscriptae, sine atramento, certe erant materiales. — ¿wvtos, viventis) Conf. v. 6. 7. — λιθίναις, lapideis) v. 7. — πλαξί καρδίας σαρκίναις, tabulis cordis carneis) Tabulae cordis, genus: tabulae carneae, species. nam non omne cor est carneum.

v. 4. πεποίθησιν, fiduciam) qua tales nos esse et statuimus et profitemur. Antitheton, segnescere. c. 4, 1. — δια του χριστού, per Christum) non per nos ipsos. Hoc tractatur v. 14. fin. et seqq. — προς τον θεόν, ad Deum) Hoc tracta-

tur v. 6. seqq.

v. 5. 1) λογίσασθαι, cogitare) cogitando consequi, nedum loqui aut perficere. Inesse quiddam videtur mimeseos. Non enim cogitant, quos Deus agit: id est, nil cogitando fingunt aut elaborant. 2 Petr. 1, 24. — 11) quidquam, vel minimum.

v. 6. zal, etiam) Epitasis. sufficientiam dedit nobis, et sufficientiam diaconorum N. T. quae multo plus postulat. — ήμας διακόνους, nos ministros) Appositio. — zaivỹc, novi) Antitheton, veteris. v. 14. — ov, non) Novi Testamenti: id est, non literae, sed Spiritus. vid. Rom. 7, 6. seqq. cum annot. — γράμματος, literae) Paulus etiam dum haec scripsit, non literae, sed spiritus ministrum egit. Moses in proprio illo officio suo, etiam cum haud scripsit, tamen in litera versatus est. — πνεύματος, spiritus) cujus ministerium majorem et gloriam habet et capacitatem requirit. — anorteivei) occidit; peccatorem exstimulat ad sensum mortis. nam si peccator vitam haberet, antequam litera venit; vivificatione per Spiritum non esset opus. Huc conf. v. seq. mortis.

v. 7. η διακονία, ministerium) quo Moses fungebatur. — ἐντετυπωμέγη) LXX, πεπολαμμένη. Ex. 32, 16. — λίθοις, lapidibus) Fuerunt igitur duae tabulae diversae, non ex uno lapide. Ex. 84, 1. impressum lapidibus, est declaratio incisi hujus, in literis. — έγενήθη έν δόξη) nacta est gloriam. γίνομαι, fio, et είμι, sum, v. 8., different. — μη δύνασθαι άτενίσαι) Ex. 84, 80. εφοβήθησαν

έγγίσαι αὐτῷ. — μωϋσέως, Moysis) in sua functione versantis.

v. 8. forai) erit. Loquitur ex prospectu V. T. in novum. adde, spem, v. 12. v. 9. παταπρίσεως διπαιοσύνης, condemnationis: justitiae) Per hanc multo magis quam per illam refulget Dei gloria. Litera condemnat: condemnatio mortem infligit: Spiritus, cum justitia, vitam affert. — δόξα, gloria) Abstractum pro

concreto, brevitatis gratia.

v. 10. ούδε δεδόξασται, ne glorificatum quidem est) Sequitur mox limitatio, in hac parte. Lumen majus obscurat minus. — to dedogasuevor, glorificatum)

Sio LXX, Ex. 34, 29. 35., γτρ δεδόξασται.
v. 11. διὰ δόξης ἐν δόξη, per gloriam: in gloria) Particulae convenienter variatae. Subaudi est. — το μένον, quod manet) Non manet ipea διακονία, ministerium, et quicquid ex parte est, 1 Cor. 13, 10., sed Spiritus, justitia, vita. Ideo neutrum genus adhibetur.

v. 12. êlmida, spem) fiduciam dixit v. 4., nunc spem, intuitu ejus, quod

manet, v. 11. — παρδησία) aperta agendi ratione.

<sup>1)</sup> louis, sumus] Hac ipea etlamnum hora. V. g.

- v. 13. καὶ οὐ, ac non) Subaudi sumus aut facimus. κάλυμμα) Sic LXX, l. c. πρὸς τὸ μη) Πρὸς, ad, congruentiam notat, coll. Matth. 19, 8. Nam τὸ μη ἀτενίσαι erat ante impositionem velaminis: sed ipso splendore Mosis posterius, v. 7. quare illic ὥστε ponitur. Quod de Mose dicitur, Paulus de ministris N. T. negat, nempe totum illud, ponere velamen, ne inspiciant Israëlitae. Saepe aliquid inseritur in protasin, quod proprie in apodosin redundet. In v. 7. est ὥστε μη δύνασθαι ἀτενίσαι. hic πρὸς τὸ μη ἀτενίσαι. Hic nempe negatur actus, non potentia. Potentia apud Mosen deerat omnibus: apud apostolos, quibusdam. εἰς τὸ τέλος τοῦ καταργουμένου, in finem ejus, quod aboletur) Paulus verba flectit ad allegoriam. Id quod aboletur, habet finem suum in Christo: v. 14. fin. Rom. 10, 4. eo tendit et terminatur lex.
- v. 14. ἀλλ' ἐπωρώθη, sed obdurati sunt) sed opponitur τῷ non intendere oculos. τὸ αὐτὸ) idem, quod Mosis tempore. ἐπὶ, super) i. e. cum legunt, et, tametsi legunt. ἀναγνώσει, lectione) publica, frequenti, perpetua. Limitat Paulus: velamen non est jam in facie Mosis, aut in scriptis ejus; sed in lectione, dum Mosen legunt, et quidem ita, ut Christum non admittant, item, super corde. v. 15. μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον) manet superjacens, ita ut ne retegatur quidem. ὅτι) quia non nisi in Christo aboletur. Propositio eorum, quae sequuntur. καταργεῖται, aboletur) vetus testamentum. conf. omnino v. 7. 11. 13. Non dicit, abolitum est, sed aboletur, respectu convertendorum.
- v. 15. ἀλλ' εως, sed usque) Sed opponitur τῷ non retegitur. ἡνίκα) Hoc uno loco Paulus hoc adverbio utitur: videtur ei haesisse ex recenti lectione τῷν LXX, Ex. l. c. ἀναγινώσκεται μωϋσῆς, legitur Moyses) et quidem obnixe, sine intuitu Christi. sequitur antitheton, cum vero conversum erit.
- v. 16. ήνίκα δ΄ αν περισιρείται τὸ κάλυμμα, quum autem aufertur velamen) Parodia haec est ad Ex. 34, 34., ήνίκα δ΄ αν είσεπορεύετο μωϋσῆς Εναντι Κυρίου λαλεῖν αὐτῷ, περιηρεῖτο τὸ κάλυμμα. Igitur ἡνίκα, non si, sed quum, plane affirmat, uti versu praec. et apud LXX passim. ἡνίκα ἐαν, ἡνίκα αν, Gen. 24, 41. 27, 40. Ex. 1, 10. 34, 24. Lev. 6, 4. 10, 9. Deut. 25, 19. ἡνίκα δ΄ αν, Ex. 33, 8. 22. 40, 36. ἐπιστρέψη, conversum erit) scil. ἡ καρδία, cor. Resipiscendo veritas agnoscitur. 2 Tim. 2, 25. Non disputationis, sed conversionis methodus erga Judaeos adhibenda est. περισιρεῖται) περισιροῦμαι, passivum est, Act. 27, 20. et apud LXX, Lev. 4, 31. 35. sed Medium, apud LXX, persaepe, et quidem eo quoque loco, quem Paulus respicit. Passivam tamen significationem suadet h. l. antitheton versus 15. et 16.: velamen jacet: velamen aufertur. Praesens, aufertur, emphasin habet.
- v. 17. ὁ δὲ χύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν, Dominus autem Spiritus est) Subjectum, Dominus. Christus non est litera, sed est Spiritus, et finis legis. Sublimis enunciatio. conf. Phil. 1, 21. Gal. 3, 16. Particula autem ostendit, hoc versu declarari praecedentem. Conversio fit ad Dominum, ut spiritum. οῦ δὲ τὸ πνεῦμα πυρίον, ubi vero Spiritus Domini) Ubi Christus est, ibidem Spiritus Christi: ubi Spiritus Christi, ibi Christus. Rom. 8, 9. s. Ubi Christus et Spiritus ejus, ibi libertas. Joh. 8, 36. Gal. 4, 6. s. ἐκεῖ) ibi demum. ἐλευθερία) libertas, opposita velamini, servitutis symbolo. libertas, adspiciendi sine timore tali, qualem habebant filii Israël. Exod. 34, 30.
- v. 18. ήμεῖς δὲ πάντες, nos vero omnes) nos, Ministri N. T. omnes. antitheton ad unum Mosen. v. 13. ἀνακεκαλυμμένω προσώπω) facie nostra retecta erga homines. nam erga Deum ne Mosis quidem facies erat velata. Antitheton, opertum, c. 4, 3. την δόξαν, gloriam) majestatem divinam. πυρίου, Domini) Christi. πατοπτριζόμενοι) Dominus nos κατοπτρίζει, splendorem faciei suae in corda nostra tanquam in specula immittens: nos illum splendorem suscipimus et referimus. Elegans antitheton ad ἐντετυπωμένη, insculpta. Nam quae insculpuntur, flunt paulatim: quae in speculo repræsentantur, flunt celerrime. την αὐτην) eandem, cum simus multi. Eadem gloriae Christi in tot fidelibus Bengel gnom.

expressio, character veritatis. — εlκόνα, imaginem) Domini, gloriosam. — μεταμοφφούμεθα, transformamur) Dominus format, celeri scriptura, imaginem suam in nobis; sicut Moses retulit gloriam Dei. Passivum retinet accusativum; ut in illo: διδάσκομαι νίόν. — ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, a gloria in gloriam) a gloria Domini in gloriam in nobis. Israëlitae a gloria Mosis non erant transformati in similem gloriam. erant enim in litera. — καθάκες, sicut) Adverbium similitudinis coll. v. 13. Sicut Dominus se nobis inprimit, sic per nos exprimitur. Ipse est exemplar; nos, imagines. — ἀπὸ κυςίου κνεύματος) a Domini (Christi v. 14.) Spiritu. Respicit v. 17., ubi vero Spiritus Domini. Si esset appositio, Paulus diceret, ἀπὸ κυςίου τοῦ πνεύματος. Alias dicitur Spiritus Domini; sed hîc, Domini Spiritus, emphatice. ᾿Απὸ est, uti cap. 1, 2., et saepe.

# CAPUT IV.

v. 1. Τὴν διακονίαν ταύτην, ministerium koc) de quo cap. 3, 6. seq. — καθος ἠλεήθημεν, sicut misericordiam nacti sumus) Misericordia Dei, per quam ministerium accipitur, facit strenuos et sinceros. Etiam Moses misericordiam adeptus est, et inde tantam invenit admissionem. Ex. 33, 19. — οὖκ — ἀλλ, non — sed) Duplex propositio. altera pars, per χιασμόν, tractatur mox; prior, a versu 16. Quare ibi repetitur, οὖκ ἐκκακοῦμεν, non segnescimus, nil vitii capimus, in lo-

quendo, in agendo, in patiendo.

v. 2. ἀπειπάμεθα) Ĥesychius: ἀπειπάμεθα, ἀπειδριψάμεθα ἀπείπαντο, παρητήσαντο, ἀπετάξαντο. abdicavimus, et abdicata esse jubemus. — τὰ πρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, occulta pudoris) Pudor, gloriae dominicae expers, ex occulto agit. eam nos agendi rationem missam esse jubemus. Rom. 1, 16. Antitheton, manifestatione, mox, et loquimur. v. 13. — ἐν πανουργία, in astutia) Haec opponitur sinceritati. astutia latebras quaerit: nos non utimur. — μηδὲ δολοῦντες) πεque adulterantes. — τῷ φανερώσει, manifestatione) conf. c. 3, 3. — τῆς ἀληθείας, veritatis) evangelicae. — ἐαντούς, πος ipsos) ut sinceros. — πρὸς) ad. — πᾶσαν) omnem, de omnibus rebus. — συνείδησιν) conscientiam, c. 5, 11.: non ad judicia carnalia: c. 3, 1., ubi implicite notatur commendatio quorundam carnalis.

v. 3. εἰ δὲ, sin autem) perinde ut Mosis tempore. — καὶ ἔστι, etiam est) Etiam intendit vim temporis praesentis in est. — τὸ εὐαγγέλιον, evangelium) per se apertissimum. — ἐν, in) quod ad pereuntes attinet. sic in, 1 Cor. 14, 11. —

έν τοῖς, in illis) non in se. — ἀπολλυμένοις, pereuntibus) 1 Cor. 1, 18.

v. 4. In ois) ad quos quod attinet. — ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τοῦτου, deus aesi hujus) Grandis sed horribilis descriptio Satanae. [grandi ejus, at horribili operi, h. l. memorato, respondens, V. g.] conf. Eph. 2, 2. de re; et Phil. 3, 19. de vocabulo. quis alias putaret, illum posse in hominibus tantae luci officere? Inest autem mimesis aliqua. nam pereuntes, Judaei praesertim, putant, se habere et nosse Deum. Hujus aevi infidelium, construxere veteres, quo magis resisterent Manichaeis et Marcionitis. — τοῦ αἰῶνος τοῦτου, aevi hujus) hujus, inquit: non enim semper grassari poterit. — ἐτύφλωσε, occoecavit) non modo velavit. — τῶν ἀπίστων, infidelium) Epitheton, subaudito relativo pronomine, ἐπείνων, illorum. nam in iis, qui pereunt, maxime sunt ii, qui, cum audierint, non credunt. Fide recipitur evangelium ad salutem. — εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι) ) ne luceat. — τὸν φωτισμὸς τοῦ εὐαγγελίου πελ., illuminatio evangelii etc.) Mox appellat illuminationem cognitionis etc. φωτισμὸς, illuminatio, est reflexio sive propagatio radiorum ab illuminatios ad illuminandos plures. Evangelium et cognitio sunt correlata, ut causa et effectus. — τῆς δόξης, gloriae) c. 3, 18. not. — εἰκῶν τοῦ θεοῦ, imago Dei) Hinc satis intelligi potest, quanta sit gloria Christi. v. 6. 1 Tim. 6, 15. Qui Fi-

<sup>1)</sup> Pronomen aurole, in mary. Ed. 2. pluris, quam in Ed. maj., aestimatum, exhibet queque Vers. germ. E. B.

lium videt, Patrem videt, in facie Christi. Filius Patrem exacte repraesentat ac refert.

- v. 5. ov, non) Non commendamus nos ipsos, c. 3, 1. quanquam percuntes id putant. — γαρ, enim) Penes nos culpa non est coecitatis illorum. — πύριον· δούλους, Dominum: servos) Antitheton. non praedicamus nos ipsos dominos. conf. c. 1, 24. — δούλους ύμῶν, servos vestros) Inde Paulus Corinthios sibi praeferre solet. v. 12. s. — δια lησοῦν, propter Jesum) Ex Illo majestas Christianorum.
- v. 6. sti, quie) Probat, se veros esse serves. o veos, Deus) Deus splendere; subjectum: deinde, subaudito est, (uti Act. 4, 24. 25.) praedicatum sequitur, qui splenduit. — o elmov, qui dixit) qui verbo jussit. LXX, elmev, Gen. 1, 3. — έκ σκότους φῶς, ex tenebris lucem) LXX, Job. 37, 15., φῶς ποιήσας έκ σπότους. Magnum opus. — Ελαμψεν) fulgorem dedit, ipse Lux nostra: luminis non solum autor, sed etiam fons, ac Sol. — sagolais, cordibus) per se obscuris. — ἐν προσώπφ 1) ἰησοῦ χριστοῦ, in facie Jesu Christi) qui est Patris unigenitus et imago, et manisestatus est in carne cum gloria sua.
- v. 7. τον θησαυρον τοῦτον, thesaurum hunc) descriptum a c. 2, 14. Nunc ostendit, afflictiones et ipsam mortem adec non obstare ministerio Spiritus, ut id etiam adjuvent, et exacuant ministros, et fructum augeant. — octourivois, testaceis) Thesauros antiqui asservabant in ollis. Sunt testacea vasa, sed tamen munda; contra ac vas aureum tamen immundum esse potest. — σπεύεσεν, vasis) Sic appellat corpus sive carnem, afflictioni et morti subjectam. v. seqq. — ή ὑπερβολή τῆς δυνάμεως, excellentia virtutis) quae in thesauro sita se in nobis, dum servamur, et in vobis, dum locupletamini, exserit. v. 10. s. —  $\dot{\eta}$ , sit) esse agnoscatur, cum gratiarum actione. v. 15. — sou dsou, Dei) non modo ex Deo. Deus non modo semel largitur virtutem, sed semper praestat.
- v. 8. εν παντί θλιβόμενοι, dum in omni premimur) Sic c. 7, 5., in omni, scil. re, loco. conf. semper, v. 10. — δλιβόμενοι, dum premimur) Quatuor participia in hoc versu, ad affectum; totidem in sequenti, ad ea quae foris accidebant, spectant. cap. 7, 5. Construentur cum Frousv, habemus: et in quovis membro prius comma probat, vasa esse testucea: posterius praedicat excellentiam virtutis. ού στενοχωρούμενοι, non ad angustias redigimur) Nunquam deest exitus. - άποφούμενοι, kaesitamus) de futuro: ut premimur, in praesenti. v. 9. διωκόμενοι, persecutionem patimur) Plus est καταβαλλόμενοι, dejecti,

ubi fuga non patet.

v. 10. πάντοτε) Ab hoc differt ἀεὶ, v. seq. πάντοτε, toto tempore: ἀεὶ, quibusvis temporibus. conf. asì, Marc. 15, 8. Congruent verba, circumferentes, tradimur, versu hoc et 11. — την νέπρωσιν, mortificationem) Haec est quasi actus: vita, habitus. — τοῦ κυρίου, Domini) Hoe nomen subandiendum ter versu hoc et seq. 2) commode autem primo hoc loco mitigat mentionem mortificationis. Mortificatio Domini dicitar, et genitivus innuit communionem, uti c. 1, 5. — lysov, Jesu) Saepius in hoc toto loco Paulus hoe nomen solum ponit, v. 5., quam alias solet. itaque bio singulariter sensit dulcedinem ejus. — περιφέροντες, circumferentes) in terris. -- "iva nai, ut etiam) Incrementum sumit consolatio. Modo, quater, sed. — ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθη, in corpore nostro manifestetur) manifestetur in mertua carne nostra. v. seq. Altero loco nomen, altero verbum, emphaseos causa praeponitur. versu 10. spectatur glorificatio: v. 9. conservatio in hac vita, et corroboratio. nostro hic potius addit, quam ineunte versu. corpus est nostrum, non tam in morte, quam in vita. manifestetur explicatur versu

v. 11. of Zeovers, viventes) Oxymoron. conf. viventes, c. 5, 15. Miratur se tantis mortibus, vel etiam aliis ob testimonium Christi jam interfectis, v. gr. Ste-

<sup>1)</sup> Nomen Ingoù dubias lectionis esse, et margo Ed. 2. et Vers. germ. innuit. Eademque ratio est lectionis rou xuplou, v. 10. E. B.

<sup>2)</sup> Conf. not. marg. ad v. 6. E. B.

phano, Jacobo, superstitem. Antitheta, viventes, mortem: vita, mortua. — παραδιδόμεθα, tradimur) Eleganter et modeste abstinet mentione ejus, qui tradit. Extrinsecus traditio videri posset temere fieri.

v. 12. θάνατος, mors) corporis. [per corruptionem hominis externi, V. g.]

— ζωή, vita) spiritûs.

v. 13. τὸ αὖτὸ) eundem, quem [et Davides habuit et habetis] vos. conf. v. 14.

— κατὰ, secundum) Hoc construitur cum credimus et loquimur. — ἐκίστευσα, διὸ ἐλάλησα) sic LXX, Ps. 116, 10. Hebr. ἐπίστευσα, ὅτι λαλήσω. Altero sensu alter includitur. Fides nata mox loquitur: et ex loquela se noscit et auget. — λαλοῦμεν, loquimur) sine metu, in media afflictione et morte v. 17.

v. 14. είδότες, scientes) fide magna. c. 5, 1. — παραστήσει) praesentes sistet.

Hoc verbum est instar hypotyposeos.

v. 15. γαρ, enim) Causa, cur modo dixerit, vobiscum. — πάντα, omnie) adversa, secunda. — ή χάρις, gratia) quae nos servat, et vos in vita confirmat. — πλεονάσασα περισσεύση) Πλεονάζω habet vim positivi; περισσεύω, comparativi. Rom. 5, 20. Itaque cum περισσεύση construendum διά. Πλέον idem quod πλήρες non est comparativus. — διά) propter complurium gratiarum actionem, pro illa gratia. Gratiarum actio gratiam uberiorem invitat. Ps. 18, 4. 50, 23. 2 Chron. 20, 19. 21. s. — εὐχαρισείαν, gratiarum actionem) nostram vestramque. c. 1, 3. s. — περισσεύση) abundantius obtingat nobis et vobis, iterum ad gloriam Dei.

v. 16. διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, proplerea non segnescimus) v. 1. not. — ὁ ἔξω, exterior) corpus, caro. — διαφθείρεται, corrumpitur) per afflictionem. — ἀνακαινοῦται, renovatur) per spem. v. seqq. Haec novitas omne vitium κακίαν arcet.

v. 17. παραυτίκα) modo. <u>notatur praesens breve</u>. 1 Petr. 1, 6. Antitheta: modo, aeternum: leve, pondus: afflictionis, gloriae: secundum praestantiam, in praestantiam. — καθ' ὑπερβολήν, secundum praestantiam) Etiam illa pressura, quae καθ' ὑπερβολήν, secundum praestantiam, est, comparata ad minores afflictiones ceteras, c. 1, 8. tamen est levis, ad gloriam εἰς ὑπερβολήν, in praestantiam, comparata. Oxymoron generosum. — κατεργάζεται) comparat, conficit.

v. 18. σκοπούντων) dum spectamus etc. Quod quisque pro scope habet, id assequitur. — μη βλεπόμενα, quae non cernuntur) Aliud significat σόρατα, invisibilia. nam multa, quae non cernuntur, erunt visibilia, confecto itinere fidei.

yaq, enim) Causa, cur spectent illi ea, quae non cernuntur.

## CAPUT V.

v. 1. Γὰο, enim) Aetiologia ad illud: pressura parit gloriam. — ἡ ἐπίγειος) quue est in terra: 1 Cor. 15, 47. Antitheton, in coelis. — ἡμῶν, nostra) Antitheton, ex Deo. — οἰκία τοῦ σκήνους, domus tabernaculi) Antitheton, aedificium, domum non manu factam. Paulum tabernacularium metaphora ah arte sua potuit eo magis afficere. — καταλυθῆ, dissolutum fuerit) Mite verbum. Antitheton, aeternam. — ἔχομεν, habemus) Praesens: illico a tempore solutae domus terrenae. — ἀχειροποίητον) non factam manu humana.

v. 2. ἐν τούτφ, in hoc) Eadem phrasis c. 8, 10. et alibi. — στενάζομεν, geminus) Sequitur epitasis, geminus gravati, v. 4. — ολητήριον, domicilium) ολιία, domus, est quiddam magis absolutum: ολητήριον, domicilium, respicit incolam. — τὸ ἔξ ούφανοῦ) quod ex coelo est. ex hic denotat orium, ut, ex terra, Joh. 3, 31. Itaque hoc domicilium non est coelum ipsum. — ἐπενδύσασθαι, superindui) Medium. ἔνδυμα, indumentum, corpus; inde induti, degentes in corpore: ἐπένδυμα, superindumentum, habitatio coelestis et gloriosa, qua etiam corpus, indumentum, induetur. Sicut graminis viror et decus est vestimentum graminis, Matth. 6, 30., sic gloria coelestis est domicilium et amictus totius hominia, coelum intrantis.

v. 3. εἴγε καὶ, siquidem etiam) Illud, quod v. 2. optatur, locum habet, si nos vivos inveniat dies novissimus. — ἐνδυσάμενοι, induti) Corpore induti sumus, v. 4. init. — οὐ γυμνοὶ) non nudi a corpore hoc, i. e. defuncti. — εύρεθησόμεθα) inveniemur, a die Domini.

v. 4. καὶ γὰο, et enim) Causa desiderii. — στενάζομεν βαοούμενοι, gemimus gravati) Proprius sermo. Onus suspiria exprimit. — ἐκδύσασθαι) exuere corpus.

Non agnoscit fides philosophicum corporis a Creatore dati fastidium.

v. 5. κατεργασώμενος, parans) per fidem. — είς αὐτό τοῦτο) ud hoc ipsum, sc. ut ita suspiremus. Rom. 8, 23. — καί) etiam. Novum indicium. — τον ἀξόαβοῦνα, arrhabonem) c. 1, 22. not. — τοῦ πνεύματος, Spiritus) suspiria operantis.

- v. 6. Θαβδοῦντες) Antitheta: Θαβδοῦντες οὖν πάντοτε, Θαβδοῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον κτλ. Utrivis parti sua subjungitur explicatio: cum semper et in omni vita confidimus; tum vero confidimus maxime spe discessus beati. καὶ) et. ἐνδημοῦντες· ἐκδημοῦμεν) Haec duo verba hic commorationem denotant: at v. 8. ubi commutantur, profectionem. ἐκδημοῦμεν) peregrinamur. In hoc ipso verbo latet causa fiduciae. nam peregrinator patriam habet, sive cito sive tardius eo perventurus. Hebr. 11, 14. ἀπὸ τοῦ κυρίου, a Domino) Christo. Phil. 1, 23.
- v. 7. διὰ πίστεως, per fidem) Non videre, prope tantundem est, atque disjunctum esse. γὰς, enim) Ref. ad ἀπὸ, a. πεςιπατοῦμεν, ambulamus) in mundo. Sic, ποςεύεσθαι, Luc. 13, 33. οὐ διὰ εἴδους, non per speciem) LXX τινιο visionem, adspectum, speciem, vertunt εἶδος. vid. praecipue Num. 12, 8.: ἐν εἴδει, καὶ οὐ δι' αἰνιγμάτων it. Ex. 24, 17. Opponuntur inter se fides et species: fides in morte terminum habet, h. l. Ergo tum incipit species.

v. 8. δè, vero) Epitasis. coll. v. 6. not. — εὐδοκοῦμεν) ita decretum habemus, valde gratum nobis fore. — ἐνδημῆσαι) domum îre. v. 6. not. — πρὸς τὸν κύ- ριον, ad Dominum) Phil. 1, 23.

v. 9. διο καί, ideo etiam) ut assequamur, quod optamus. — φιλοτιμούμεθα, contendimus) Haec una φιλοτιμία, sive ambitio legitima. — είτε, sive) Constr. cum bene placentes esse.

(— ἐνδημοῦντες, domi versantes) in corpore.
 ἐκδημοῦντες, decedentes) ex corpore.

- εὐάρεστοι, bene placentes) praesertim in ministerio.

- v. 10. τοὺς γὰρ πάντας, omnes enim) Convenienter, de morte, resurrectione et vita aeterna agens, etiam de judicio cogitat. Motivum sanctae illius ambitionis. πάντας ἡμᾶς, omnes nos) etiam apostolos, sive peregrinantes sive decodentes. φανερωθῆναι) non modo comparere in corpore, sed manifestos fieri cum occultis nostris. 1 Cor. 4, 5. Etiam peccata fidelium pridem remissa patebunt nam multa eorum bene facta, poenitentia, vindicta contra peccatum, ut plane dispalescant, requirunt revelationem peccatorum. Si quis fratri ignovit offensam, etiam offensa patebit etc. Sed id fiet ipsis volentibus, sine pudore et dolore nam erunt alii, ac fuerant. Revelatio illa fiet, indirecte, ad majorem eorum laudem. Consideremus rem altius.
- §. 1. Dicta scripturae sacrae de remissione peccatorum sunt longe significantissima. Peccata teguntur: non reperientur: jacta sunt retrorsum: in pelago demersa: dissipata ut nubes ac nebula: sine recordatione. Itaque apud omnes, qui in judicio a dextris stabunt, ne atomus quidem peccati haerebit.

§. 2. Vicissim, Dicta de omnibus omnium hominum operibus in judi-

<sup>1)</sup> Lectionem εξτε έκδημοῦντες εξτε ένδημοῦντες, inverso ordine, receptae textus lectioni aequalem constitut utriusque Editionis margo. Quodsi not. crit. (Α/p. Ed. II. P. IV. nro. XIV. p. 896.) cum Vers. germ. comparetur: videtur b. Auctor et ordinem et significatum verborum, qualem Gnomon exhibet, postea mutasse. Nam Not. crit. habet: ἐνδημοῦντες, domum euntes, non domi versantes; et Vers. germ.: Wir mögen in der Fremde seyn (i. e. ἐκδημοῦντες) oder heimgehen (i. e. ἐνδημοῦντες). Ε. Β.

cium proferendis sunt universalia. Eccl. 12, 14. Rom. 14, 10. 1 Cor. 3, 13. ss. 4, 5. etc.

§. 3. Congruit locus 2 Cor. 5, 10., ubi apostolus ex manifestatione omnium, sive domum euntium sive peregrinantium, coram tribunali Christi, infert TIMOREM Domini ac Judicis, v. 11. 12., eumque timorem non modo reprobis, sed etiam sibi et sui similibus cordi esse declarat. Is timor apud sanctos, supposita sententia de peccatis eorum non revelandis, nullus erit. Porro Paulus se et sui similes manifestatum iri dicit non modo eatenus, quatenus rem bene in summa gesserint, sed etiam quatenus ulla ex parte defecerint. Mirabilis est apud eos, qui servantur, mercedis varietas: effectumque demerita habent, non ad poenam quidem, sed tamen ad jacturam mercedi oppositam. 1 Cor. 3, 14. 15. coll. 2 Cor. 1, 14. Phil. 2, 16. 4, 1. Illud, ut quilibet accipiat etc. docet, apud justos manifestatum iri defectus quoque. Nam ita demum patebit, cur quivis accipiat hoc mercedis, quod accipit, non minus, non plus. Reddet Dominus cuique, UTI opus ejus erit.

§. 4. Quare dicta §. 1. citata non debemus nimium premere. Peccata electorum praeterita non desinent esse objecta divinae omniscientiae sempiternae, quanquam sine ulla offensa et exprobratione. Et hoc unum pluris est, quam patefactio peccatorum coram omnibus creaturis, si haec etiam perpetua esset, nedum in uno judicii die, ubi non ut commissa, sed ut per poenitentiam retractata et deleta

peccata occurrent.

§. 5. Neque apud ipsos electos propria ipsorum peccata desinent esse objectum recordationis suae, quanquam sine ulla molestia. Cui multum remissum est, is multum diligit. Aeterna magni debiti condonati recordatio erit fomentum maximi amoris.

§. 6. Tanta verbi divini est efficacia apud homines in hac vita, ut a spirita separet animam, Hebr. 4, 12., et occulta cordis recludat, 1 Cor. 14, 25. Pudor admissorum ac remissorum est animae, non spiritais. Homines in flagitiis se volutantes, saepe occulta sua jactant: desperati, nihil celant. Gratia vero, multo potentior, plane ingenuos facit suos. Vere poenitentes ad apertissimas confessiones occultorum malorum summa cum lubentia progrediuntur. Act. 19, 18. Quanto magis in illo die ferent, se patefieri, plane absorpta affectuum naturalium teneritudine? conf. 1 Cor. 6, 9. 11. Talis candor magnam pacem et laudem confert. Si in judicio esset locus apud justos v. gr. pudori, ea, credo, peccata, quae hodie plurimum teguntur, minus molesta forent, quam ea, quorum hodie minus pudet. Pudet nos hodie eorum maxime peccatorum, quae adversus verecundiam sunt. Jure major esse debebat pudor aliorum peccatorum, ex. gr. adversus tabulam primam.

§. 7. Adamum esse salvum, non dubitamus. at lapsus ejus in perpetuum memorabitur. nam aliter restitutio per Christum facta qui celebrari digne possit in coelo, non capio. Davidis cum Uria negotium, Petri abnegatio, Sauli persecutio, aliorum peccata, ipsis remissa, tamen in V. et N. T. tam diu scripta extant. Si hoc non obstat remissioni pridem factae, ne in judicio quidem extremo mentio peccatorum obstabit remissioni. Non omnis manifestatio delictorum est pars

poenae.

§. 8. Tam arctum nexum bona et mala, tam inseparabilem invicem respectum habent, ut bonorum revelatio sine malis intelligi non possit. Quodsi quaedam peccata sanctorum patefient, consentaneum est, omnis in lucem proditura. Facit haec sententia ad gloriam omniscientiae et misericordiae divinae: et tali pacto rationes judicii in alios benigni, in alios severi egregie in vicem elucescent,

cum ἀχριβεία retributionis.

§. 9. Non dico, omnia omnium beatorum peccata omnibus creaturis actu et distincte perspectum iri. Maledicti fortasse ea non cognoscent: justi non habebunt, cur inter se vereantur. Peccata eorum, luce magni illius diei omnia retegente, non erunt manifestata directe, ut fit apud reos, qui plectuntur, (unde Matth. 25. nulla eorum mentio:) sed indirecte, quoad conveniens fuerit: quemad-

modum in foro humano plenam speciem facti multa saepe ingredi solent obiter. Et tali modo bona quoque opera reproborum manifesta fieri poterunt. In luce omnia nosci possunt, sed non omnes omnia noscunt.

§. 10. Haec consideratio timorem nobis in posterum incutere debet: incussit enim apostolis, ut hic locus 2 Cor. 5. docet. Quod si ob praeterita manifestationem illam refugiunt animae teneriores; rite instructae ex iis, quae dicta sunt, praesertim §. 6., acquiescent. Saepe veritas, quae initio amara videbatur, penitius introspecta dulcescit. Si quem amo ut me ipsum, ei licet mea pace omnia de me scire, quae de me egomet scio. Multa aliter judicabimus, in multis aliter affecti flemus, donec illuc perveniamus.

— πομίσηται, referat) Hoc verbum non solum de praemio vel poena, sed etiam de actionibus, quas praemium vel poena excipit, dicitur. Eph. 6, 8. Col. 3, 25. Gal. 6, 7. — ξκαστος, quisque) seorsum. — τὰ διὰ τοῦ σώματος) Homo cum corpore, agit, bene vel male: homo, cum corpore, mercedem capit. conf. Tertull. de resurt. carnis, c. 43. τὰ — πρὸς ὰ, ea intima, ad quae extrinsecus egit. διὰ τοῦ σώματος, dum is corpus habuit. v. 6. 8. c. 4, 10. conf. διὰ, Rom. 2, 27. — εἶτε ἀγαθὸν εἶτε κακὸν, sive bonum sive malum) Constr. cum egit. Nemo potest

simul et bonum et malum facere.

v. 11. 1) πείδομεν, persuademus) ita nos gerimus, et vehementer et modice agendo, v. 13. ut homines, nisi nolint, probare nos possint. Confer, quae de conscientiis dicit, mox et c. 4, 2. Opponi solent πείδειν et ἀναγκάζειν. vid. ad Chrysost. de Sacerd. p. 396. 392. s. — πεφανεφώμεθα, manifestati sumus) manifestos nos praebemus et gerimus. Tales qui sunt, sine terrore possunt manifestari in judicio. v. 10. — ἐλπίζω, spero) Manifestatum esse est praeteritum: spes est rei futurae. Sperat Paulus aut manifestationis jam factae fructum, ant ipsam manifestationem adhuc futuram. — συνειδήσεσιν, conscientiis) Pluralis habet gravitatem. [Fit aliquando, ut quis talium quoque conscientiae manifestatus sit, qui rem conantur dissimulare. V. g.]

v. 12. γας, enim) Actiologia, cur existimandum relinquat conscientiae Corinthiorum. — διδόντες, dantes) Subaudi scribimus, aut simile verbum generale, cujus vis continetur in speciali commendamus. Simile participium, cap. 7, 5. 11, 6. Argumenta, inquit, vobis precedemus gloriandi de nobis. — καυχήματος, gloriationis) de nostra sinceritate: tantum abest, ut demum opus esse commendatione nostri putem. — ξητε, habeatis) repete, occasionem. — ἐν προσώπω καὶ οὐ καρδία, in facie: et non corde) Idem antitheton, 1 Sam. 16, 7. LXX, et alio modo, 1 Thess. 2, 17. — καρδία) corde. Haec Pauli vena erat: ab ejus corde fulgebat veritas ad conscientias Corinthiorum.

v. 13. εἴτε ἐξέστημεν· εἴτε σωφρονοῦμεν) Illud tractatur v. 15—21.: hoo, c. 6, 1—10. Alterius verbi vis patet ex altero: ultra modum, vel modice, agere. nimius videri Paulus poterat ex Symperasmate, quod dedit versu praec. [tantis videlicet encomiis munus suum ornans. V. g.] — δεφ, Deo) scil. ultra modum egimus, quamvis homines non capiant nos. — νμῖν, vobis) Etiam pii aequiore animo ferunt doctorum moderationem, quam ἔκστασιν, excessum: sed horum est obsequi Spiritui.

v: 14. γαρ, enim) Eadem sententia c. 11, 1. 2., sed cum incremento. nam hic ultra modum egimus ait et amor: illic insipientiae et aemulor. — ἀγάπη) amor, mutuus: non modo timor. v. 11. amor Christi, erga nos, quam maxime, et inde noster quoque amor erga illum. [Quod amorem k. l. dicit apostolus, qui fines migrare fortassis videri queat, id vel aemulationem postea nuncupat, quae metu ad insipientiam usque concitetur, c. 11, 1—3. V. g.] — συνέχει, distinet) ut nos et Deo et vobis probare conemur.

v. 15. zoivavras, judicantes) judicio verissimo. Amor et judicium non ob-

<sup>1)</sup> τὸν φόβον, timorem] Cohel. 12, 13. V. g. — ἀνθρώπους, hominibus] Multis, quae ipse DEUS facit, non probantur: quibus qui probari queant, quae faciunt servi Ejus? Quid consilii? Audis, lector, hoc ipso loco. V. g.

stant inter se, apud spirituales. — ὑπὲρ πάντων, pro omnibus) pro mortuis et viventibus. — ἄρα οἱ πάντες, igitur hi omnes) Hine summa vis τοῦ ὑπὲρ, pro, et summa magnitudo mysterii patet. non modo tantundem est, ac si omnes essent mortui, sed omnes mortui sunt. neque mors, neque alius ullus hostis, neque ipsi potestatem sui habent: toti sunt in potestate Redemtoris. οἱ habet vim relativam ad πάντων, omnibus. Apta universalitas: Doctores urgent, auditores urgentur; quia pro utrisque mortuus est Christus. — ἀπέθανον, mortui sunt) neque jam se ipsi respiciunt. Quod omnium est, id inprimis ad se applicant generosi amatores Redemtoris. Mors facta in morte Christi. — καὶ, et) Hoc quoque pendet ab ὅτι, quod. Primum illa inter se respondent, unus et pro omnibus: deinde, mortuus est et vivant. — οἱ ζῶντες, viventes) in carne. — ἀλλὰ, sed) scil. vivant, in fide et vigore novo. Gal. 2, 20. — τῷ) non dicit, ὑπὲρ τοῦ. Dativus est commodi, ut appellant: ὑπὲρ, plus notat. — καὶ ἐγερθέντι, et excitato) Hîc non subauditur pro illis; nam non congruit cum phrasi apostolica: sed analogum quiddam, v. gr. ex Rom. 14, 9.

v. 16. ἀπὸ τοῦ νῦν, ab hoc tempore) ex quo amor Christi nos occupavit. Etiam haec epistola gradu differt a priore. — οὐδένα, neminem) neque nos ipsos, neque alios apostolos, Gal. 2, 6., neque vos, neque alios. magnos non timemus, tenues non ducimus nobis tenuiores. omnia agimus et patimur, et omni modo curamus, ut omnes addueamus ad vitam. In hac ecstasi, (v. 13.) imo in hac morte, (v. 15.) neminem novimus superstitum, etiam in ministerio nostro. κατὰ σάρκα, secundum carnem) secundum statum veterem, ex nobilitate, divitiis, opibus, sapientia. [ut ex respectibus naturalibus hoc illudve vel ageremus vel omitteremus. V. g.] — εί δὲ καὶ ἐγνώκαμεν) οἶδα et ἔγνωκα different. 1 Cor. 2, 8. 11. 8, 1. sq. Tolerabilior erat talis cognitio ante mortem Christi. tum enim erant dies carnis. — κατά σάρκα, secundum carnem) Constr. cum έγνώκαμεν, cognovimus. — χριστον, Christum) Non dicit hîc. Jesum. Appellatio Jesu est quodammodo spiritualior, quam Christi: et Christum cognoscunt secundum carnem, qui eum non mundi, v. 19. sed Israëlis duntaxat, c. 11, 18. not. agnoscunt Salvatorem, et sibi eo nomine gratulantur, quod sint ex ea gente, ex qua Christus ortas est, et in ejus gloria splendorem politicum, in pristino ejus ante passionem aspectu et auditu qualicunque excellentiam, in ejus cognitione fructum sensuum naturalium quaerunt, neque ad illum fructum enituntur, qui hîc describitur, et ex ejus morte ac resuscitatione deducitur. v. 15. 17. s. coll. Joh. 16, 7. Rom. 8, 34. Phil. 3, 10. Luc. 8, 21.

v. 17. εἴ τις ἐν χριστῷ, si quis in Christo) ita, ut Christo vivat: si quis eorum, qui nos audiunt etc. Observa correlatum, nos in Christo, h. l. Deus in Christo, v. 19. Christus ergo mediator et reconciliator. — καινή κτίσις, nova creatura) Non solum Christianus ipse novum quiddam est, sed ut Christum ipsum non secundum carnem novit, sed secundum vim vitae et resurrectionis, sic et se ipsum et omnia pro novitate illa intuetur aestimatque. De hac, Gal. 6, 15. Eph. 4, 24. Col. 3, 10. — τὰ ἀρχαῖα, vetera) Haec appellatio fastidium aliquod ostendit. vid. Gregor. Thaum. Paneg. cum annot. p. 122. 240. — παρῆλθεν, transiverunt) ultro, ut nives vere novo. — ἰδού, ecce) Demonstrativum rei praesentis.

v. 18. τὰ δὲ πάντα, kaec autem omnia) quae a v. 14. dicta sunt. Infert Paulus ex morte Christi, obligationem suam erga Deum. v. 13. — ἡμᾶς, nos) mundum, et nominatim apostolos. conf. v. seq. ubi rursum subjungitur in nobis. Illud nos inprimis complectitur apostolos, sed non solos. nam initio v. 18. jam late patet oratio. Sic saepe Subjectum in eadem oratione variat, neque tamen mox diserte additur nota diversitatis. — ἡμῖν, nobis) apostolis. — τὴν διακονίαν, ministerium) sermonem, v. seq. Ministerium dispensat sermonem.

v. 19. ως ὅτι) Particulae declarantes. — ἡν καταλλάσσων) erat reconcilians. conf. v. 17. not. Tempus verbi ἡν declaratur v. 21. — ἐν χριστῷ· ἐν ἡμῖν, in Christo: in nobis) Haec inter se respondent. — κόσμον, mundum) infensum antea. — καταλλάσσων· μὴ λογιζόμενος, concilians: non imputans) Eadem res

affirmativis, et negativis verbis solet amplificari. — τὰ παφαπτώματα) qffensas multas et graves. — θέμενος, ponens) sicut interpreti committitur, quid loqui debeat.

- v. 20. ὑπλο χοιστοῦ, pro Christo) Christus, fundamentum legationis divinitus missae. ποεσβενόομεν· δεόμεθα, legatione fungimur: rogamus) Duo quasi extrema, inter se opposita; quae pertinent ad το ultra modum egimus: horum antitheton, inter extrema illa medium, adhortamur, c. 6, 1. 10, 1. quod pertinet ad το σωφονοῦμεν, moderate agimus. Ideo sermo apostolicus plerumque παρακαλεῖ, adhortatur: quum το legatione fungimur habeat majestatem, το rogamus submissionem non quotidianam. c. 10, 2. [Conf. 1 Thess. 2, 6. 7.] Utroque verbo non tam, quid nunc faciat, Paulus indicat, quam quid in toto suo munere. alteri το pro Christo praeponitur, emphaseos causa, coll. verss. anteced. Mox alterum, eadem de causa, prius ponitur. καταλλάγητε, reconciliamini) este reconciliati.
- v. 21. τον) eum, qui non norat peccatum; qui nulla eguerat reconciliatione. Elogium Jesu proprium. Maria non erat ή μη γνοῦσα quae non norat peccatum. αμαφείαν ἐποίησεν, peccatum Jecit) peccatum ita, uti nos justitia. Quis auderet sic loqui, nisi Paulus praeiret? Conf. Gal. 3, 13. Ideo Christus etiam derelictus in cruce. ήμεῖς) nos, qui non noramus justitiam, qui debueramus consumi, nisi reconciliatio inventa esset. ἐν αὐτῷ, in eo) in Christo. Antitheton, pro nobis.

# CAPUT VI.

- v. 1. Συνεργοῦντες, cooperantes) Non modo ut legati Dei, vel contra, ut rogantes, vobiscum agimus; sed etiam, ut amici vestri, cooperamur vobis ad salutem vestram. [Hoc est medium inter gravitatem legatorum, et inter submissam rogationem, c. 5, 20. Id est, omnia experimur. Not. crit.] nam vos debetis salutem vestram operari, Phil. 2, 12. cooperatio describitur v. 3. s. adhortatio, v. 2. 14. s. [usque ad c. 7, 1. V. g.] Ab Judaismo deterret, ut legatus, et rogando: ut cooperans deterret ab ethnicismo. In omnes ejusmodi formas non nisi sanctus evangelii minister vertere se potest. καὶ είαπ. τὴν χάριν, gratiam) de qua c. 5, 18. s. [et c. 6, 2. 17. 18. V. g.] δέξασθαι) Hoc deducitur ex δεκτῷ. Gratia divina se offert, fides et obedientia humana se permittit.
- v. 2. λέγει, dicit) Pater ad Messiam, Es. 49, 8. omnes in eo fideles amplectens. γὰρ, enim) Describit gratiam. δεκτῷ, accepto) divini beneplaciti. Hinc Paulus mox infert correlatum, εὐπρόσδεκτος, bene acceptum, ut nobis quoque gratum sit. ἐπήκουσά σου) audivi te, orantem. ἐν ἡμέρα, die) Luc. 19, 42. Hebr. 3, 7. ἰδοὺ νῦν, ecce nunc) Summa adhortationis, v. 1. per sermocinationem proposita.

'v. 3. ἐν μηδενὶ, in nullo) Resp. ἐν παντὶ, in omni. v. seq. — διδόντες, dantes) Participium pendet ex v. 1. — προσκοπήν, offensionem) quae esset, si careremus patientia et ceteris, quae mox memorantur. — ή διακονία, ministerium) Abstractum. Concretum v. 4. Dei ministri.

v. 4. διάπονοι, ministri) Hoc majorem vim habet, quam si scripsisset διαπόνους, ministros. — ὑπομονῆ, patientia) Hase primo loco ponitur. c. 12, 12. Sequentur, castilas etc. v. 6. Insignis Gradatio. — πολλῆ, multa) Sequentur ter tria patienda, quibus patientia exercetur, pressurae —, plagae —, labores —. Primus ternarius continet genera; secundus, species adversorum; tertius, spontanea. Et notanda singulorum varietas, plurali numero expressa. — ἐν δλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωφίαις, in pressuris, in necessitatibus, in angustiis) Affinia haec vocabula et inter se et cum aliis varie junguntur. c. 12, 10. 1 Thess. 3, 7. Rom. 2, 9. 8, 35. Luc. 21, 23. In pressuris, complures patent viae, sed difficiles; in necessitatibus una, difficilis; in angustiis, nulla.

v. 5. axaracraclass, seditionibus) vel contra nos, vel propter nos.

v. 6. ἐν γνώσει) γνῶσες saepe dicit aequitatem, quae commodas rerum austeriorum interpretationes amat et admittit: et congruit, quod sequitur, in longanimitate. conf. 2 Petr. 1, 5. 1 Petr. 3, 7. not. — ἐν μακροθυμία, ἐν χρηστότητι, in longanimitate, in benignitate) Haec nomine unius virtutis junguntur etiam 1 Cor. 13, 4. — ἐν πνεύματι άγίω, in Spiritu sancto) ut somper habeamus praesentem Spiritum sanctum, semper vigeamus, etiam in exserendis donis miraculosis. 1 Thesa. 1, 5. Sequitur continuo, in amore, qui praecipuus fructus est Spiritus, et usum donorum spiritualium gubernat.

v. 7. δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν) per arma offensiva, quum floremus; et defensiva, quum laboramus. Milites κλίνειν, ἄγειν, ἐπιστρέφειν ἐπὶ δόρυ aut ἐπὶ ξίφος, ad dextram; ἐπὶ ἀσπίδα, ἐφ' ἡνίαν aut χαλινὸν, ad laevam significat, perinde ut Gallis manus freni dicitur laeva; lanceae, dextra. adde Not. ad Chrys. de Sacerd. p. 464. Haec ita collocavit Paulus, ut simul facerent transitionem. nam modo de

armis dextris egit, de sinistris statim acturus.

v. 8. δόξης, gloriam) Δόξα, gloria et άνιμια dedecus proficiscitur ab iis, qui auctoritate pollent, et cadit in praesentes: infamia et bona fama, apud multitudinem, in absentes. [Porro, gloria ab iis proficiscitur, qui, qualis sit minister DEI, agnoscunt: dedecus ab iis, qui non agnoscunt, adeoque alies, in rebus seculi hujus qualemcunque opellam navantes, pluris aestimant. Infamia ab ignorantibus et malevolis: bona fama, a bene informatis pariter atque animatis. Quanto quis vel gloriae vel bonae famae, tanto etiam vel dedecoris vel infamiae plus minusve habet. V.g.] Contraria concinne miscentur. — δυσφημίας, infamiam) Hanc si ne apostoli quidem effugerunt, quis effugere postulet? — ως πλάνοι, ut seductores) Summa infamia. — αληθείς, veraces) apud fideles, et re ipsa.

v. 9. ἀγνοούμενοι, ignoti) [ita ut vel plane ignoremur et negligamur, vel hebeamur prorsus alii quam qui reapse sumus. V. g.] Gal. 1, 22. Col. 2, 1. — ἐπι-

γινωσκόμενοι) agniti. — 1) ίδου, ecce) repente, contra spem.

v. 10. αεί) quovis tempore, quoties tristati eramus. — πλουτίζοντες) locupletantes) spiritualiter. — πάντα κατέχοντες, omnia tenentes) ne aliis percant.

v. 11. το στόμα, os) Symperasma, quo viam sibi praeparat Paulus, ut ex laude ministerii evangelici a c. 2, 14. hucusque deducti derivet adhortationem ad Corinthios. — ἀνέφγε, opertum est) aperuit se. Sane singulare quiddam habet haec epistola. — πορίνθιοι, Corinthii) Rara et praesentissima appellatio, quoddam quasi privilegium Corinthiorum exprimens. conf. Phil. 4, 15. not. — ή παρδία, cor) Ab ore ad cor concludere debebant. Affinia sunt, apertum esse et dilatatum. — πεπλάτυνται, dilatatum est) diffusum est. 1 Reg. 4, 29. Τόμα παρδίας, ως ή ἄμμος ή παρὰ τὴν θάλασσαν.

v. 12. οὐ στενοχωρεῖσθε, non angimini) Indicativus. Antitheton: dilatali estote. — ἐν ἡμῖν) in nobis. ἐν, in, proprie, uti c. 7, 3. Sat spatii habet cor nostrum ad vos capiendos. Paulini cordis latitudo eadem est Corinthiorum, propter necessitudinem spiritualem, de qua v. 13. — στενοχωρεῖσθε, angimini) angustia cordis, propter delictum nuperum. — ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν, in visceribus ve-

stris) quae mea causa doluere.

v. 13. την) Subaudi κατά, secundum. — αὐτην) eandem: ut eodem sensu sitis, quo nos. — ἀντιμισθίαν, remunerationem) quam mihi ut patri-debetis. conf. Gal. 4, 12. — ως τέκνοις λέγω, ut liberis dico) Innuit hac parenthesi, se nil grave et acerbum postulare. — πλατύνθητε, dilatamini) Adhortatio duplex: Pandite vos primum Domino, deinde nobis. conf. c. 8, 5. dilatamini, ut Dominus vos inhabitet: v. 14. — c. 7, 1. eapite nos, c. 7, 2.

<sup>1)</sup> ἀποθνήσχοντες, morientes] c. 11, 28. V. g.

lium, coll. 1 Cor. 7, 39. tantummodo in Domino. Eas tamen rationes adhibet, quae etiam ab reliquo cum infidelibus commercio propiore eos deterreant. conf. v. 16. cum 1 Cor. 8, 10. 10, 14. seqq. — antorois, infidelibus) ethnicis. Omnes peregrinitatis fibras evellit. — vis, quae) Quinque interrogationes: quarum tres primae vim habent argumenti; quarta, aut quae, et quinta, simul conclusionis. — diraccoviry rai avoula, justitiae et injustitiae) Status fidelium et infidelium, diversissimus.

v. 15. sellae, Belial) Semper graecis verbis exprimunt LXX, בלרצל Hebraicum: hoc autem loco Hebraicum euphemias gratia Paulus adhibet. Est hoc appellativum, 1 Sam. 25, 25. primumque occurrit Deut. 13, 14. Hiller. Onom. S. p. 764.: Belijakal, sine adscensu: i. e. infimae conditionis, humillimi et obscuri loci. B. Paulus Satanam Belial vocat. Veruntamen Satanas Deo, Christo autem Antichristus opponi solet: quare hîc quoque Belial, Christo oppositus, omnem colluviem antichristianam notare videtur.

v. 16. συγκατάθεσις) LXX, Ex. 23, 1. οὐ συγκαταθήση μετὰ τοῦ ἀδίκου. — μετὰ εἰδώλων, cum idolis) Non dicit: μετὰ ναοῦ εἰδώλων, cum templo idolorum, (quamvis templo subaudit Syrus:) nam idola non inhabitant cultores suos. — ὑμεῖς, νος) Quae Israëli promissa sunt, pertinent etiam ad nos. — ἐνοικήσω — λαὺς, inhabitabo — populus) Lev. 26, 11. s. LXX, θήσω τὴν σκηνήν μου ἐν ὑμῖν — καὶ ἔμπεριπατήσω ἐν ὑμῖν, καὶ ἔσομαι ὑμῶν θεός. καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι λαός. Unum versum citat Paulus; totam periocham vult repetitam censeri. — ἐμπεριπατήσω, inambulabo) Divinam praesentiam perpetuam significat inhabitabo, inambulabo operationem. Materia de inhabitatione Dei gratiosa in anima et corpore sanctorum, declarari potest ex contrario, de obsessione spirituali et corporali; ut omnis oeconomia mali et boni inter se conferri possunt secundum rationes contrarias. — ἔσομαι, ero) Summa divini foederis. Ex. 6, 7. Hebr. 8, 10. — θεός λαός, Deus: populus) Gradatio, in patrem: in filios etc. v. 18. Ap. 21, 3. 7. Jer. 31, 1. 9.

v. 17. ἐξέλθετε — μὴ ἄπτεσθε) Es. 52, 11. ἀπόστητε ἀπόστητε, ἐξέλθετε ἐκεῖ-θεν, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἄψησθε· ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῆς, ἀφορίσθητε κτλ. — ἐκ μέσου αὐτῆν, ex medio corum) ex gentilibus. — λέγει κύριος, dicit Dominus) Sequitur epitasis, dicit Dominus omnitenens. v. 18. — ἀκαθάρτου, impurum) Masculinum. Es. 52, 11. 1. conf. Es. 65, 5. Huo ref. purificemus, c. 7, 1. — μὴ ἄπτεσθε, non tangite) Videre, cum opus est, non semper inquinat: Act. 11, 6. tangere, magis. — εἰσδέξομαι, intro recipiam) tanquam in familiam aut domum. [Conf. c. 5, 1—10. V. g.] Sumus foris: sed intromittimur. Respondet, exite ex etc. Deus est in sanctis: v. 16. et sancti sunt in Deo. εἰσδέχομαι respondet Hebraeo γαρ Ez. 20, 41. Zeph. 3, 19. 20.

v. 18. είς νίοὺς καὶ θυγατέρας, in filios et filias) Es. 43, 6. Promissio Salomoni data, 1 Chron. 29, (28,) 6. applicatur ad omnes fideles. — Κύριος παντοπράτως) Dominus omnitenens. Ex hac appellatione perspicitur magnitudo promissionum. Porro τὸ παντοκράτως omnitenens in N. T. alibi nusquam nisi in Apponitur: hoc autem loco Paulus adhibet more LXX interpretum, quia locum V. T. citat.

#### CAPUT VII.

v. 1. Καθαρίσωμεν, purificemus) Hace postrema pars est hortationis, quae proposita erat c. 6, 1. et exhibita ibid. v. 14. Exhortationem concludit in prima persona. Antitheta, impurum, c. 6, 17. item, inquinamento. h. l. Idem officium ex simili fonte deducitur 1 Joh. 3, 3. Apoc. 22, 11. — μολυσμοῦ, inquinamento) Inquinamentum carnis, v. gr. fornicatio; et inquinamentum Spiritus, idololatria, saepe conjuncta erant apud gentes. Etiam Judaismus, in puritate carnis occupatus, nunc est quodammodo inquinamentum Spiritus. Illi opponitur sanetimonia, huio timor Dei, (coll. iterum 1 Cor. 10, 22.) promovens sanctimoniam. — πνεύ-

ματος, spiritus) Conf. Ps. 32, 2. 78, 8. — ἐπιτελοῦντες, perficientes) usque ad finem. Coepisse non satis est: finis coronat opus. Antitheta: ἄρχομαι, ἐπιτελέω, incipio, perficio. c. 8, 6. 10. 11. Gal. 3, 3. Phil. 1, 6. — άγιωσύνην, sanctimoniam) Resp. separamini, c. 6, 17. — ἐν, in) Non dicit, καὶ φόβον, et timorem. Timor est sancta passio, quae non perficitur studio nostro, sed duntaxst retinetur. [Purus DEI timor cum ipsa lautissimarum promissionum consideratione conjunctus est. c. 5, 11. Hebr. 4, 1. V. g.]

v. 2. χωρήσατε ήμας, capile nos) Summa eorum, quae hoc capite et c. 10. seq. dicuntur. — ήμας) nos, vestri-amantes, vestra causa laetantes; et nostrum sensum, sermonem, actiones. — οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν) Tria proponit per gradationem, quorum primum tractat a v. 4., ipso verbo ἀδικεῖν repetito, v. 12. Secundum, a c. 10, 1. ipso verbo φθείρειν repetito, c. 11, 3. Tertium a c. 12, 13. ipso verbo πλεονεκτεῖν repetito, ib. v. 17. Periochae tamen initium notavi in v. 11. cap. cit. Transitio potest ad antecedentia vel ad sequentia referri. Ipsius incisi illius, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν, tractatio incipit versu 13. Hoc ergo dicit: Nil est, cur nos non capiatis. nam neminem laesimus, asperitate, tristitiam absorbentem pariente: imo ne deteriorem quidem fecimus elatiore agendi ratione: imo ne circumvenimus quidem per quaestum. in omni re consuluimus vobis et commodis vestris, coll. v. 9. idque gratis. Dum malum Corinthiis illatum esse negat, bona eis praestita innuit, sed modestissime oculos quasi avertens.

v. 3. οὐ πρὸς κατάπρισιν, non ad condemnationem) Ostendit, se id, quod v. 2. dixit, non ideo dicere, quod existimet, Corinthios abhorrere a Paulo et collegis, sed dicere animo paterno, c. 6, 13.: eamque existimationem, ut ostendat, quam longe ab illa absit, condemnationem vocat, nova sui demissione. — προείρηκα, ante dixi) c. 6, 12. — γὰρ, enim) Causa, cur nec ipse eos condemnet, et cur illi debeant ipsos capere. — ἐν καρδίαις, in cordibus) Sic Phil. 1, 7. — εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ συζήν, ad una moriendum et una vivendum) c. 1, 6.

4, 12. Summa amicitia.

v. 4. παζόησία, fiducia) v. 16. c. 6, 11. — υπὸς υμῶν, pro vobis) ad alios antitheton, ad vos. — παςακλήσει, consolatione) De hac, v. 6. s. de gaudio, v. 7. s. 16. de utroque, v. 13. consolatio levat, gaudium omnino liberat a tristitia. — υπεςπερισσεύομαι, superabundo) super omnia adversa. — θλίψει, pressura) de qua v. 5. θλιβόμενοι, pressi. Huc pertinent, quae commemoravit c. 4, 7. s. 6, 4. s.

v. 5. σάφξ, caro) Late sumitur hoc. expende τὸ φόβοι, timores. — Φλιβόμενοι) pressi, seil. eramus. — ἔξωθεν, extrinsecus) a gentibus. — ἔσωθεν, intus) a fratribus. conf. 1 Cor. 5, 12. 2 Cor. 4, 16.

v. 6. τους ταπεινούς, humiles) Nam erecti et elati non capiunt solatium.

v. 7. ἀναγγέλλων) renuncians, exspectantibus. haec vis verbi compositi. Nominativus pendet a consolationem accepit: sensus pertinet etiam ad το praesentia.

— την ύμων ἐπιπόθησιν, vestrum desiderium) erga me. — τον ύμων όδυφμον, vestrum fletum) de vobis, peccatum non statim ultis. — τον ύμων ζήλον, vestrum zelum) pro salvando spiritu peccatoris. Haec tria recurrunt v. 11.: sed cuilibet horum accedit syntheton aliquod. hic autem parcius agit, et euphemias causa desiderium primo loco ponit, et fletum dicit, non indignationem. — ύπλο ἐμοῦ) pro me. Quia Corinthii zelum adhibuere, Paulus sublevatus est, quo minus exerceret zelum. — ὥστε με μάλλον, ita ut ego potius) Transitio occulta. Extitit apud me non tam solatium, quam gaudium: gaudium potius. v. 13.

v. 8. ἐν τῆ ἐπιστολη) in epistola. non addit, mea. mox etiam longius ab ea se removet, quum addit, ἐκείνη, illa. — εί καὶ) etiamsi. Optarat Paulus, ut a Corinthiorum poenitentia, si fieri posset, remota esset tristitia. Ter uno versu hanc particulam adhibet. item v. 12. Vide paternam ejus lenitatem: tantum non deprecatur. — βλέπω, video) ex re ipsa. — εί καὶ, etiamsi) In inciso hocce, στι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εί καὶ πρὸς ώραν ἐλύπησεν ὑμᾶς, formula εί καὶ vel ante se

et post se comma habere debet, vel neque ante neque post. Causam explanat apostolus, cur ipsum haud poeniteat tristitiae Corinthiis allatae. Contristavit vos, inquit, epistola, tantummodo ad tempus, vel potius ne ad tempus quidem. Unde etiam Chrysostomus illud, ότι πρὸς ώραν ελύπησεν ύμας, ita repetit in exegesi, ut εί καὶ praetermittat. Valde morata est εί καὶ particula, absolute posita. Sextus πρὸς ἀστρολόγον Μεθ΄ ἡμέραν οὐδὲν τῶν προειρημένων δυνατόν ἐστι παρασημειοῦσθαι, μόνα δὲ, εί καὶ ἄρα, τὰς τοῦ ἡλίου κινήσεις. ubi εί καὶ ἄρα, ut apposite loquitur Devarius, detrahit consessioni factae, Solis videlicet tantum motus observari posse: si modo, inquit, scil. ipsi motus Solis observari possunt. Vide Devar. de partic. Gr. in εί καὶ, nec non in ἀλλ' εἴπερ et ἀλλ' εἰ ἄρα, et Budaei Comm. L. Gr. f. 1390. ed. 1556. et, si placet, quae notavi ad Gregorii Neocaes. Paneg. p. 174. de εἰ absolute posito. Percommode Lutherus, Vielleicht. Alii non observata particulae vi, mire vexarunt hunc focum, ἤθους apostolici plenissimum. Affinis locutio, οὐδὲ πρὸς ῶραν, Gal. 2, 5.

v. 9. νῦν χαίρω, nunc gaudeo) Nunc facit epitasin: non modo non poenitet me, quia tristitia fuit brevis; sed etiam gaudeo, quia fuit salutaris. — εἰς μετάνοιαν, in poenitentiam) In hie determinat speciem tristitiae. — κατὰ θεὸν, secundum Deum) Secundum hie significat sensum animi, Deum spectantis et sequentis. In Deum non cadit tristitia: sed tristitia poenitentium mentem cum Deo conformat. conf. κατὰ, secundum, Rom. 14, 22. Col. 2, 8. 1 Petr. 4, 6. Sic apud Philostr. in Heroicis, p. 665. κατὰ θεὸν ῆκω, divino auspicio adsum. — ἐν μη-δενὶ, in nullo) Congruit hoc cum affectu illo, ex quo apostolus loquitur etiam c. 11, 9. ἐν καντὶ, in omni. — ζημιωθῆτε, detrimentum pateremini) Omnis tristitia, quae non est secundum Deum, detrimentosa est, et mortifera. v. 10.

v. 10. μετάνοιαν — άμεταμέλητον, poenilentiam — non poenilendam) Vi etymi μετάνοια proprie est mentis, μεταμέλεια voluntatis; quod illa sententiam, haec solicitudinem vel potius studium mutatum dicat. Unde Thomas Gatakerus Advers. misc. posth. c. 29., ubi de his poenitentiae vocabulis accuratissime agit, longam dissertationem hac anacephalaeosi claudit: Ita seriem habemus non όλοσχερώς, sed άχριβώς delineatam, qua affectio ista a prima sui origine, quasi per gradus et incrementa quaedam, ad maturitatem, ut cum Septimio loquar, justam tandem perducitur. Primo loco animadversio habelur, quod שוח לב pro שוח לב Hebraeis dicitur: ab hac erroris agnitio, μετάνοια resipiscentia oritur. Excipit hanc δυσαρέστησις sive λύπη, displicentia, tristitia; το από poenitentia: hanc, ubi efficax zal γνησία i. e. genuina fuerit, consequitur τὸ בוב conversio, ἐπιστροφή, μεταμέλεια, quae colophonem et coronidem imponit, cum vitae novam plane a pristina rationem inducat. Haec ille. Porro propter arctissimam intellectus et voluntatis necessitudinem μεταμέλεια et μετάνοια simul sunt, et nomina ac verba utraque promiscue apud philosophos quoque sumuntur, unique verbo Hebraico apud LXX respondent: in utroque etiam  $\mu\epsilon\tau\alpha$  significat post. Unde Plato in Gorgia: ταυτα προνοήσασι μέν, δυνατά· μετανοήσασι δέ, άδύνατα. et Synesius Ep. IV., τῷ ἐπιμήθει, φασίν, τὸ μέν μέλειν οὐκ ἦν, τὸ δὲ μεταμέλειν, ἐνῆν. Utrumque ergo dicitur de eo, quem facti consiliive poenitet, sive poenitentia bona sit sive mala, sive malae rei sive bonae, sive cum mutatione actionum in posterum, sive citra eam. Veruntamen si usum spectes, μεταμέλεια plerumque est μέσον γοςαbulum, et refertur potissimum ad actiones singulares: ustavoja vero, in N. T. praesertim, in bonam partem sumitur, quo notatur poenitentia totius vitae ipsorumque nostri quodammodo: sive tota illa beata mentis post errorem et peccata; reminiscentia, cum omnibus affectibus eam ingredientibus, quam fructus digni sequentur. Hine sit, ut μετανοείν saepe in imperativo ponatur, μεταμελείσθαι nunquam. ceteris sutem locis, ubicunque μετάνοια legitur, μεταμέλειαν possis substituere: sed non contra. Idcirco hoc loco Paulus utrumque vocabulum distincte ponit: et μετάνοιαν είς σωτηρίαν dicit άμεταμέλητον, quia neque ipsum poenitere potest hanc Corinthiis peravoiav attulisse, neque hos, eam suscepisse. - είς σωτηρίαν, in salutem) cujus omnia impedimenta sic removentur. — πατεφγάζεται, operatur) Ergo tristitia non est ipsa poenitentia, sed parit poenitentiam, i. e. studium etc. v. 11. — ή δè) at sola mundi tristitia etc. cujus ego non extiti autor vobis. — τοῦ κόσμου) mundi: non modo, secundum mundum. [Qualis Achabi in causa Nabothi tristitia fuit. Subinde malignae quoque tenebrarum vires, ut in Saulo, se immiscent. Tum vel infantum innocens alacritas volucriumve cantus vitulorumve exultationes indignationem quandoque movent. Talis mundi tristitia non minus cavenda est, quam lactitia mundi. Lactitia mundus in sodalitiis, reliquo fere tempore tristitia detinetur. V. g.] — δάνατον, mortem) animae maxime.

Patet ex opposito.

v. 11. loov, ecce) Demonstrat hoc Paulus ab experientia praesenti. — vaiv, vobis) Dativus commodi: coll. v. 9. fin. — σπουδήν, studium) σπουδαΐον dicitur, quicquid in suo genere probum, integrum ac strenuum est. Pulcher locus Aristotelis l. 2. Eth. Nicom. c. 5. ή τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀρετή τόν τε ὀφθαλμόν σπουδαΐον ποιεί και το ξργον αύτοῦ· όμοίως ή τοῦ εππου άρετη, εππον τε σπουδαίον ποιεί, καὶ ἀγαθον δραμεῖν κτλ. ut το σπουδαῖον sit το εὐ ἔχον· et opponatur τῷ φαύλφ, ibid. c. 4. Itaque σπουδή dicit navilatem: et in praesenti exprimit praecipuum characterem poenitentiae, serio animam penetrantis, quo carent of xaracterem; contemtores. Act. 13, 41. Hoc studium sequentur sex characteres speciales, mox: et hujus unius mentio repetitur, v. 12. Îdem verbum c. 8, 7. s. 16. s. 22. alla aπολογίαν ατλ. sed defensionem etc.) Sed facit epitasin: non solum hoc, quod dixi, sed etiam etc. Corinthiorum alii bene, alii minus bene se gesserant in isto negotio; vel etiam cuncti ex una parte fuerant expertes culpae, ex altera culpabiles: unde varii affectus extitere. defensionem ceperant et indignationem, respectu sui ipsorum: limorem et desiderium respectu apostoli: zelum et vindiciam. respectu ejus, qui peccarat. Confer de hoc triplici respectu, v. 7. not et v. 12. not. — απολογίαν, desensionem) quod non approbaveritis factum. — αγανάπτησιν, indignationem) quod non statim coërcueritis. άγανάκτησις hie mira proprietate accipitur. notat dolorem, cujus causam aliquis in se ipso habet, v. gr. in dentitione. huc enim confert E. Schmidius illud ex Platone: xxquig ze xal eyaνάκτησις περί τὰ οὖία. --- φύβον, timorem) ne cum virga venirem. --- ἐπιπόθησιν, desiderium) ut me videretis. — ζηλον, zelum) pro bono animae illius, qui peccarat. — αλλ' ἐκδίκησεν, sed vindictam) contra matum ab illo patratum, 1 Cor. 5. 2. s. — ev navel) in omnibus, quas dixi, rebus. — suvestificate écutous, commendaetis vos ipsos) probavistis vos mihi, satisfecistis. — áyvous elvau puros esse, clementer dictum, esse, pro factos esse. nam non plane fuerant puri. 1 Cor. 5, 6. Exprimitur amnestia mutua. versu hoe et seq. — πράγματι, πεχούο) Indefinite loquitur de re odiosa.

v. 12. οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος) Quiquid scripsi, non illius causa, qui laesil, jam scriptum habeo. τὸν ἀδικήσαντα appellat illum, quem c. 2, 5. τὸν λελυπηκότα· nunc variat verbum, quia τὸ contristare de se ipso dixit, v. 8. a. et ipsam tristitiam missam facit. Quia vos Corinthii fecistis de illo, qui peccarat, quod fas fuit, per zelum et vindictam, acquiesco. — οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, neque laesi causa) Singularis pro plurali, per euphemian. Laesi erant Corinthii, a. 2, 5. quorum desensio et indignatio faciebat, ut Paulus illorum quoque causa jam posset acquiescore. Alii interpretantur de parente offenso. 1 Cor. 5, 1. — τὴν σπουδὴν ἡμῶν, studium nostrum) Conf. c. 2, 4. — ἐνώπιον, coram) Constr. cum φανερωθηναι, ut manifestaretur.

v. 13. ἐπὶ τῷ παρακλήσει ὑμοῦν, super consolatione vestre) quae ipsam tristitiam socuta est. — περισσοτέρως μαλλον, abundantius magis) Affectus ille magis obtinet nomen gaudii, quam consolationis: et gaudium, περισσοτέρως, abundantius fuit, quam consolatio. sie μαλλον cum superlativo, e. 12, 9. μαλλον pro δὲ ¹)

autem ponitur magnifice.

<sup>1)</sup> Allamen omissio partic. Sì tum in marg. utriusque Edit. tum in Vers. germ. minus firma censetur. E. B.

v. 14. κεκαύχημαι, οὐ κατησχύνθην, gloriatus sum, non pudefactus sum)

c. 9, 4. 12, 6. — πάντα, omnia) Opportune respicit ad c. 1, 18.

v. 16. ἐν παντὶ, in omni) Hoc convenit in antecedentia et consequentia. Si vos reprehendo, inquit, bene accipitis: si de vobis polliceor, praestatis. Sic viam sibi munit ad cap. 8, 1. 10, 1., ubi ipsum verbum θαδόῶ confido reassumitur. — ἐν ὑμῖν, in vobis) vestra causa.

# CAPUT VIII.

v. 1. Γναρίζομεν, notam facimus) Hace adhortatio hoc perquam idoneo loco, post amoris mutui dulcissimam declarationem, per mentionem Titi connexa, inseritur, et ex ordine itineris Paulini proponitur, ut postea in graviorem admonitionem epistola possit desinere. Ipsa porro adhortatio, etiam ad Corinthios, ad quos apostolus auctoritate paterna uti poterat, vel maxime liberalis est et evangelica. — την χάριν, gratiam) Cum quid bene fit, gratia est iis, qui faciunt, et iis, quibus fit. Frequens hîc verbum. v. 4. 6. 7. 9. 19. c. 9, 8. 14.

v. 2. θλίψεως, pressurae) cum paupertate conjunctae. v. 13. θλίψις pressura. — περισσεία και πτωχεία, abundantia et paupertas) Oxymoron et &ν διά δυοῖν suaviter contextum. — πατά βάθους) Βάθους est genitivus, qui a κατά regitur. conf. κατά, Matth. 8, 32. nec non E. Schmid. ad 2 Joh. v. 3. Citat ille suam Syntaxin particularum graecarum; librum egregium. — άπλότητος, sim-

plicitatis) Simplicitas liberales facit. c. 9, 11.

v. 3. στι, quod) Anaphora, cum epitasi. — μαφτυφῶ, testor) Hoc et ad secundum et ad supra spectat. — αὐθαίφετοι) sua sponte: non modo non rogati, sed ipsi rogantes. v. seq.

sed ipsi rogantes. v. seq.
v. 4. δεόμενοι, rogantes) Amanter moniti fuerant a Paulo, ne supra facultatem facerent. Macedones contra rogarunt scil. ut munus acciperetur. — την

χάριν και την κοινωνίαν, gratiam et communionem) γν διά δυοίν.

v. 5. ἐδωκαν, dederunt) Hoc verbum totam periochae structuram sustinet, tali sensu: Non modo gratiam et communionem, sive δόμα, munus illud, dederunt, sed plane se ipsos dederunt. Ita Chrysost. Homil. XVI. in 2 Cor. coll. maxime Homil. XVII., ubi repetit ὑπὲς δύναμιν ἔδωκαν. Cum eodem verbo ἔδωκαν co-haerent nominativi illi, αὐθαίςετοι, δεόμενοι· et ab eodem pendent accusativi, χάςιν, κοινωνίαν, έαυτοὺς, sensu facili et suavi. Librarii, post άγίους, intrusere δέξασθαι ἡμᾶς· quae verba qui pro Paulinis habent, valde se torquent, Beza maxime. Alii alias adhibuere Glossas, plane supervacuas. — πρῶτον, primum) se ipsos, prae munere. conf. Rom. 15, 16. — τῷ κυρίφ, Domino) Christo. — καὶ ἡμὶν διὰ θελήματος θεοῦ, et nobis per voluntatem Dei) Ideo dicitur gratia Dei. v. 1. Macedones non ipsi muneris amplitudinem antea determinarunt, sed id apostoli dispositioni reliquerunt.

dispositioni reliquerunt.

v. 6. εlς) Non finis, sed consequens significatur.— καθώς προενήρξατο, sicut antea incepit) in rebus spiritualibus. c. 7, 15. Qui bene coepit, huic facile ulteriora obtingunt. Ierat ad Corinthios: ibat ad Corinthios. — ἐπιτελέση, perficeret) in hac re. [Si quid boni adortus fueris, perfice. V. g.] — εἰς ὑμᾶς, in

vos) ut imitaremini Macedonas.

v. 7. ἀλλ' ὥσπες, sed sicut) Sed, inquit. Quae Paulus antea per Titum egerat cum Corinthiis, vim habuerant ἐπιταγῆς, praecepti: c. 7, 15. coll. 1 Cor. 5, 7. nunc aliter agit. itaque ut mox pendet a dico, v. seq. — ὥσπες, sicut) Spiritus in omnibus partibus dueit ad abundantiam. — γνώσει, cognitione) Haec apposite memoratur, coll. c. 6, 6. not. Conjugatum, mox v. 10. γνώμην, coll. 1 Cor. 7, 25. not. — καὶ πάση σπουδη) et omni navitate. σπουδη h. l. fidem et sermonem (cordis et oris,) cognitionem etc. complectitur. Et saepe speciei aut parti uni aut pluribus, interjecto vinculo, et omnis, subjungitur genus aut totum. c. 10, 5. Matth. 3, 5. 23, 27. Marc. 7, 3. Luc. 11, 42. 13, 28. 21, 29. Act. 7, 14. 15, 17. 22, 5. Eph. 1, 21. 4, 31. 5, 8. Hebr. 13, 24. Jac. 3, 16. Ap. 7, 16. 21, 8.

22, 15. —  $\kappa al \ \tau \tilde{\eta} - \dot{\alpha} \gamma \dot{\alpha} \pi \eta$ , et amore) Generi subjungit speciem cum re proposita maxime conjunctam. —  $\ell \xi$ , ex) Non dicit, amore vestro erga nos, sed dicit, amore ex vobis in nobis, quia Corinthii erant in corde Pauli. c. 7, 3. Amorem eorum allegat. non addit, ut Pauli nomine, qui gratis praedicasset illis, eo plus darent. —  $\ell \nu \alpha$ , ut) Hoc pendet a  $\lambda \ell \gamma \omega$ , dico eleganter subjuncto.

v. 8. διά, per) aliorum studio vobis commemorato. v. 1. — καὶ) etism. Hoc omni imperio validius. — ἀγάπης, amoris) Nil studiosius amore. — δοκι-

μάζων, probans) Participium pendet a v. 10.

v. 9. γινώσκετε γὰς, cognoscitis enim) ea cognitione, quae debet amorem habere. — χάςιν, gratiam) amorem sincerissimum, uberrimum et liberrimum. — ἐπτώχευσε) pauperem egit, paupertatem gessit. neque id tamen a vobis postulatur. v. 14. — ἐκείνου, Illius) Hoc magnitudinem Domini innuit. — πτωχεία κλουτήσητε, paupertate divites essetis) Sic omnibus iis, quae perpessus est Dominus, contraria bona nobis parta sunt. 1 Petr. 2, 24. fin.

v. 10. καὶ) etiam. — συμφέρει, conducit) Argumentum ab utili, movens ad dandum. sic v. 16., ύπέρ. Suavissimum paradoxon. — το ποιήσαι, facere)

pro anno praeterito. — vo vélev, velle) in hunc annum.

v. 11. το ποιήσαι, facere) ut faciatis iterum. — ἐπιτελέσατε, perficite) Initium et exitus inprimis fundat actionum laudem vel culpam. Gen. 11, 6. Jos. 6, 26. Jer. 44, 25. — ὅπως, ut) scil. sit. — ἐκ τοῦ ἔχειν) ex habentia, non ultra. Propositio respectu sequentium.

v. 12. πρόκειται, in medio est) Sic, πονηφία πρόκειται ύμῖν. Ex. 10, 10. — εὐπρόσδεκτος, bene acceptabilis) Deo, c. 9, 7., cum suo munere. — οὐ καθὸ οὐκ

Yes, non sicut non habet) Sic enim minus acceptabilis foret tenuior.

v. 13. οὐ γὰρ) non enim, scil. id agitur. Regula exercendae liberalitatis. — ἄνεσις· θλίψις) Idem antitheton, 2 Thess. 1, 6. 7. — ἐξ ἰσότητος, ex aequalitate) in carnalibus. [Proximum tuum, ut te ipsum, amato. V. g.] — ἐν τῷ νῦν καιρῷ, praesenti tempore) Haec limitatio non recurrit v. seq. — τὸ — περίσσευμα, abundantia) in facultatibus externis. Benigne ἐλλείπει imperativus γενέσθω, fiat. Non enim imperat. v. 8.

v. 14. καὶ τὸ — περίσσενμα, et abundantia) spiritualis. — γένηται εἰς) Eadem locutio, Gal. 3, 14. — τὸ ὑμῶν ὑσεέρημα, vestrum defectum) quatenus eratis gentes. Jam illorum abundantia explere coeperat Corinthiorum defectum: sermo est igitur de continuatione, augmento et praemio. Neque tamen negare ausim etiam abundantiam corporalem Judaeorum aliquando expleturam defectum gentium corporalem. omittitur enim limitatio, v. 13. not. quanquam spiritualis abundantia Israëlis nititur parallelo Rom. 15, 27. — lσότης, aequalitas) in spiritualibus.

v. 15. γέγραπται, scriptum est) Εχ. 16, 18., οὐχ ἐπλεόνασεν ὁ τὸ πολύ, καὶ ὁ τὸ ἔλαττον, οὐκ ἡλαττόνησεν. Articulus τὸ vim superlativi addit. — ὁ τὸ πολύ, qui multum) soil. συλλέξας, collegit. Similis locutio, Num. 35, 8.: ἀπὸ τῶν τὰ

πολλά, πολλά. — ούπ ἐπλεόνασε) non plus habebat, quam Omer.

v. 16. χάρις, gratiu) Studium erat in me; unde profecta est exhortatio ad Titum: sed idem erat in Tito ipso, datum divinitus: quare Deo gratias ago. Vide, quam late pateat hoc officium gratias agendi. Saepe in aliquo casu magnum unus prae aliis habet studium, ut Titus. Id non debet reprehendi, sed pro Dei dono agnosci.

v. 17. nagánlyow, adhortationem) illam, de qua v. 6., nempe ut exiret. —

σπουδαιότερος) studiosior, alacrior, quam ut opus esset hortatu. v. 22.

v. 18. συνεπέμψαμεν, una misimus) ego et Timotheus. sic v. 1. etc. Hoc verbum per anaphoram repetitur versu 22., et hoc priore loco cum μετὰ habet emphasin. — τὸν ἀδελφὸν, fratrem) Hunc Titi comitem, et illum, de quo v. 22., non opus fuit nominare. c. 12, 18. Lucam indigitari, existimarunt veteres. vide elausulam epistolae. coll. Philem. v. 24. — οῦ, cujus) Qui in evangelio fidelis est, fidelis etiam erit in re minori.

- v. 19. responsibility, constitutus) Hoc participium non construitur cum exivit, v. 17. nam ea constructio interpellaret nexum v. 18. 20. συνεπέμψαμεν στελλόμενοι, una misimus — vitantes. Itaque subauditur ος, qui ex ου cujus v. praec. Ecclesiae hunc Paulo comitem dederant, quocunque iret: inde apostoli ecclesiarum dicuntur v. 23. idque Paulus declarat pertinere etiam ad praesens negotium. Patet hinc mutuum jus ecclesiarum. — συνέκδημος ήμῶν, comes peregrinationis nostrae) Qui συνέκδημος ύμῶν legunt, apud Wolfium, ii variam pronominis lectionem a fine versiculi per errorem huc referent 1). — σύν, cum) Constr. cum συνέπδημος, comes peregrinationis. Secum portabant munus Macedonum Hierosolymam. — πρός, ad) Constr. cum γειροτονηθείς constitutus. — αὐτοῦ τοῦ κυρίου, ipsius Domini) Christi v. 21. — καί προθυμίαν ημών, et alacritatem nostram) Longo praevalent monumenta, quae ήμῶν legunt: atque ὑμῶν in pauculis irrepsit, obvia pronominum Graecorum permutatione, quae hîc pronior erat ob alliterationem v in ὑμῶν ad προθυμίαν. Fratrem, de quo agitur, ordinarant ecclesiae, Pauli comitem, cum munere suo ipsarum, non ad alacritatem Corinthiorum, quae ad ecclesias illas minus pertinebat, sed ad alacritatem Pauli et fratris illius, id est, ne ob metum reprehensionis illius, de qua mox loquitur, lubentia suscipiendi et conficiendi negotii minueretur.
- v. 20. ἀδρότητι, exuberantia) Haec appellatio Corinthios non sinit esse restrictos.
- v. 21. ἐνώπιον κυφίου, coram Domino) in occulto, in veritate. Conf. Rom. 12, 17. not.
- 2) v. 22. αὐτοῖς, illis) cum Tito et fratre. πεποιθήσει, fiducia) Constr. cum una misimus, hie et v. 18. coll. v. 23. εἰς ὑμᾶς, in vos) de liberalitate vestra.
- v. 28. ὑπλο, pro) Motivum fiduciae. τίτου, ποινωνὸς, Tito, socias) Appositio conf. Luc. 22, 20. not. ἀδελφοὶ, fratres) Dici poterat, pro fratribus: sed interveniente casu recto, socias, casu recto dicitur, fratres, et subauditur verbum, sunt. i. e. sive fratres nostri sunt et spectantur. ἀπόστολοι) legati: qui publico nomine pium exsequentur officium. Iterum subaudi, sunt.

v. 24. ἔνδειξιν ἐνδείξασθε) Dicitur hoc, ut χαίρειν χαράν. — εἰς αὐτοὺς, εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν, in eos, in faciem ecclesiarum) Per legatos notitia rei erat dimanatura in ecclesias.

Grat umanatura m ecciosias.

#### CAPUT IX.

- v. 1. Το γράφειν, scribere) Nam testes habebitis praesentes, et scio, vos sine literis promtos esse.
- v. 2. παυχῶμαι, glorior) Praesens. Adhuc erat Paulus in Macedonia. <sup>3</sup>) ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος) zelus, qui ex vobis propagatus est ad Macedonas. τοὺς πλείονας) plerosque Macedonum.
- v. 8. ἔπεμψα, misi) ante me. v. 5. ἐν τῷ μέρει τούτῳ, in parte hac) Limitat. καθώς ἔλεγον, sicut dicebam) v. 2.
  - v. 4. υμείς, vos) multo magis. υποστάσει) constantia. c. 11, 17.
- v. 5. ἀναγκαῖον) necessum, non modo conveniens. προεπηγγελμένην, antea promissam) a me, apud Macedonas, de vobis. εὐλογίαν) Ut τατα dicitur sermo et factum; sic εὐλογία benedictum et benefactum, munus lautum. LXX, Jos. 15, 19. εἶναι) pro, τοῦ εἶναι, ut sit. οῦτως, sic) Demonstratur Ploce in benefactum. πλεονεξίαν, avaritiam) Avaritia est, quum datur restricte, et accipitur inique.

από πέρυσι, ab anno superiori] ex priori Pauli adhortatione, 1 Cor 16, 1. V. g.
 Bengel gnom.

ltaque et margo Ed. 2., secus ac Ed. maj., et Vers. germ. praefert lectionem ήμων. Ε. Β.
 ενώπων ἀνθρώπων, coram hominibus] Pravi sunt homines; adeoque suspicaces. Hinc et integerrimos quosque omnem suspicionem fas est avertere. V. g.

v. 6. φειδομένως) parce. [Sementis rationibus respondet messis. Id ipsa

verba inferunt. V. g.] — svloylais) Pluralis vim habet.

v. 7. καθώς προαιρεῖται τῆ καρδία) pro inductione animi. Gen. 34, 8. τους προτή LXX, προείλετο τῆ ψυχῆ ante destinat: tristitia: necessitate: kilerem: quatuor verba, quorum primum et tertium, secundum et quartum inter se opponuntur. — ἐξ ἀνάγκης, ex necessitate) ideo tantum, quia recusare non potest. — ίλαρὸν, hilarem) Dei similem. Prov. 22, 9. LXX, ἄνδρα ίλαρὸν καὶ δότην ἀγαπᾶ (Alex. εὐλογεί) ὁ θεός.

v. 8. πᾶσαν χάοιν, omnem gratiam) etiam in bonis externis. — περισσεύσαι) abundantem reddere, etiam dum largimini. — τνα, ut) Datur nobis, et habemus, non ut habeamus, sed ut bene faciamus. Omnia in hao vita, etiam praemia, sunt semina fidelibus, in messem futuram. — αὐτάρκειαν, sufficientium) ut non egeatis aliena liberalitate. Huc ref. panem. v. 10. — ἀγαθόν, bonum) erga egentes.

Huc ref. semen. v. 10.

- v. 9. ἐσκόφπισεν, sparsit) Verbum generosum: spargere, plena manu, sine anxia cogitatione, quorsum singula grana cadant. Estque metonymia: sparsit, i. e. semper habet, quod spargat. Sane Psalmo 112, 9. est pars promissionis. ή δικαιοσύνη αὐτοῦ, justitia ejus) justitia, i. e. beneficentia. v. seq. Stricte hoc notatum est. Plus est justitia. μένει, manet) inexhausta, inoblita, indefatigata
- v. 10. ὁ δὲ) Deus. ἐπιχορηγῶν, suppeditans) Abundantia est, quod semen datur; panis, necessarius, utique datur prius. Innuit Paulus, promissione seminis, quae verbo dispersit denotatur, praesupponi etiam promissionem panis: sed plura addit. Est enim in textu chiasmus: Deus, qui exhibet semen seminanti, praebebit et multiplicabit semen vestrum: qui exhibet panem in cibum, augebit germina justitiae vestrae, animam pascentis. cibus animae, justitia. Matth. 5, 6. 6, 31. 33. ἐπιχορηγεῖν, suppeditare habet emphasin, sed plus est χορηγεῖν, dare, addito verbo πληθύνειν, multiplicare. Σπόρος, semen, quatenus opes pie collocantur: γεννήματα, germina, omnis proventus spiritualis et corporalis benedictionis, ex illa satione. Haee distinctionis ratio, ut ponatur comma post βρῶσειν, non post χορηγήσει, jam in Apparatu notata est. παὶ ἄρτον, et panem) Κε. 55, 10.: ἕως αν δῷ (ὁ ὑετὸς) σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσειν. χορηγήσει) dabit. Indicativus 1). Corinthii locum praebebunt divinae largitati, et haec se iis praestabit. γεννήματα) Sic LXX, γεννήματα δικαισσύνης. Hos. 10, 12.

v. 11. πλουτιζόμενοι, opibus crescentes) Pendet ab abundetis. v. 8. Prae-

sens: plus, quam, sufficientiam habentes.

v. 12. ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης) Decora appellatio. λειτουργία, functio ipsa: διακονία, actus. — προσαναπληροῦσα, amplius supplet) Decompositum. Etiam aliunde supplebantur defectus. — πολλῶν) Femininum: multarum.

- v. 13. δοκιμῆς) documentum. δοξάζοντες, glorificantes) Hoc pendet ex gratiarum actiones, v. 12. Iterum casus rectus, uti c. 8, 23. not. ἐκὶ εῷ ὑκοταγῷ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν, super subjectione confessionis vestrae) Rebus ipsis professuri erant, se recognoscere beneficium divinum sibi in evangelio praestitum. [et victas dedisse verbo gratiae. V. g.] καὶ εἰς κάντας, et in omnes) Qui aliquos sanctos beneficio afficit, eo ipso omnes afficit. Omnibus enim se favere ostendit.
- v. 14. δεήσει, oratione) Construe, glorificantes super corum oratione. nam gratias agimus etiam pro orationibus, quae nobis datae sunt. 2 Tim. 1, 3. ἐπιποθούντων, desiderantium) Constr. cum εὐτῶν, eorum. διὰ, propter) Constr. cum gratiarum actiones. ἐφ' ὑμῖν) super vobis, ita, ut in illos redundet.
- v. 15. χάρις, gratia) Sententia: Deus nobis dedit τὴν δωρεάν, domas, abundantiam bonorum internorum et externorum, quae et ipsa est inenarrabilis, et fructus habet consimiles; conf. v. 8. ss. (ubi enarratio est, cujus verba animo

<sup>1)</sup> Qui, secus ac in Ed. maj. factum fuerat, tum in Ed. 2. tum in Vers. germ. praefertur. E. B.

Pauli non satisfaciunt:) et c. 8, 9. 1.: quorum enarratio, prae copia rerum, ipsam orationem in fine capitis praecedentis quodammodo impeditam reddidit. Accedit modus: gratia Deo.

# CAPUT X.

- v. 1. Αὐτὸς δὲ ἐγὰ παῦλος, ipse vero ego Paulus) Sermo valde demonstrativus et emphaticus. ipse, facit antitheton vel ad Titum et fratres duos, quos praemisit Paulus; vel ad Corinthios, qui ipsi debebant officium observare; vel etiam ad Paulum ipsum, majore coram usurum severitate, ut αὐτὸς ipse denotet ultro.

   παραπαλῶ) hortor, moneo, vestra causa; cum possem jubere et minari. Antitheton, δίομαι δὲ, rogo autem, mea causa. v. seq. διὰ, per) Motivum Pauli et Corinthiorum. πραότητος καὶ ἐπιεικείας, lenitatem et aequitatem) πραότης, lenitas, virtus magis absoluta: ἐπιείκεια, aequitas, magis refertur ad alios. Utraque, origo vera admonitionum etiam severissimarum. τοῦ χριστοῦ, Christi) Significat, lenitatem suam non esse a natura. Vel, διὰ per ponitur, uti Rom. 12, 1.: ut Christi ipsius lenitas et aequitas intelligenda videatur. Sed obstat, quod de ipso Christo ἐπιείκεια, aequitas intelligenda videatur. Sed obstat, quod de ipso Christo ἐπιείκεια, aequitas nullibi praedieari videtur, et est haec consueta ratio loquendi apud Paulum, quod de Christo in se et per se operante et vim suam exserente dioit. Confer veritatem Christi, i. e. veritatem in Christo, 2 Cor. 11, 10., et adde Phil. 1, 8. not. ος, qui) Mimesis suavis, v. 10., quae hic etiam frequens in verbo λογίζομαι. ταπεινὸς) humilis, timidus.
- v. 2. δέομαι, rogo) Deum: c. 13, 7. vel, hîc, vos. Significat Paulus, se, uti per literas roget, sic coram tamen posse graviter agere. λογίζομαι, existimor) Passivum, uti Rom. 4, 4. 5. ἐπί τινας, super quosdam) Constr. cum audere. τους λογιζομένους, pulantes) Medium. ώς, tanquam) Necte cum secundum carnem. κατά σάρκα, secundum carnem) quasi impune possint nos contemnere.
- v. 3. ἐν σαρκὶ, in carne) cum debilitate. v. seq. ¹) στρατευόμεθα, militamus) Hoc verbo fit aditus ad ea, quae sequuntur; contineturque ratio audaciae, τοῦ θαββήσαι.
- v. 4. τὰ γὰρ ὅπλα, nam arms) A baculo paterno 1 Cor. 4, 21., nunc ad arma, orescente severitate, progreditur. conf. mox v. 6., nec non 1 Cor. 5, 5. 13. οὐ σαρμικά, ἀλλά δυνατά) non carnalia et debilia, sed spiritualia, eoque valida. τῷ θτῷ, Deo) Est casus quartus. Sic c. 2, 15., Deo. item, Act. 7, 20. ut praepositio praefixi Jon. 3, 3. Non nostra, sed Dei est virtus. Efficacia religionis christianae, argumentum veritatis. ὀχυρωμάτων, munimentorum) Grande verbum. [Sermonis ampullas hic suspicari queat sensus humanus: enimvero haud vulgaris earum rerum vis est alque potentia, quae in anima ex utroque latere eveniunt. V. g.]
- v. 5. λογισμούς, cogitationes) eas ipsas, de quibus v. 2. καθαιροῦντες, destruentes) Poterat hoc construi cum v. 3. sed magis pendet a v. 4., destructionem. Iterum casus rectus pro obliquo, uti c. 9, 13. not. κᾶν ῦψωμα, omnem altitudinem) Cogitationes, species: altitudo, genus. non dicit ῦψος, coll. Rom. 8, 39. not. ἐπαιρόμενον, extellentem se) muri instar ac valli. κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, contra cognitionem Dei) Vera cognitio facit humiles: [DEO soli potentiam omnem tribuens, V. g.] ubi est elatio sui, deest agnitio Dei. αίχμα-λωτίζοντες πᾶν νόημα) Νόημα dicit facultatem vooς mentis, cujus actus sunt λογισμοί, cogitationes. Hi, per se infesti, destruuntur: illud, victum et captum, se dedit, ut necessario et libenter Christo victori praestet obedientiam fidei, deposita omni auctoritate sua, sicut servus ex domini sui arbitrio totus pendet.
- v. 6. ἐν ἐτοίμφο ἔχοντες) seil. ἡμᾶς · parati, inquit, sumus. Želus jam adest: prometur, cum tempus erit. πᾶσαν, omnem) Hoc latius patet, quam ὑμῶν

<sup>1)</sup> εν σαρκί — ού κατὰ σάρκα, in corns — non secundum cornsm] Magna differentia. V.g.

vestra, mox. — ővav, quum) ne laedantur imbecilliores. v. 8. Caput prudentise pastoralis. [Ejusmodi nonnihil Paulus Corinthi jam fecerat, Act. 18, 7. Pari ex ratione tantam DEUS longanimitatem in vastissima pravorum multitudine exercet, dum ea, quae lucrifieri possunt, educta sint. Vid. Exod. 32, 34. V. g.]

v. 7. τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε; quae secundum faciem sunt, videtis?) Notatur error Corinthiorum: et refutatur, generatim; v. 7—9. tum, speciatim expositus, speciatim, v. 10. 11. Ideo, koc cogitet, iteratur. — κατὰ πρόσωπον, secundum faciem) v. 1. Antitheton, per epistolas. v. 9. Coram possum agere severe, inquit. — εἴ τις) si quis vestrûm. — πέποιθεν) πεποίθησες et πέποιθα varie hactenus in hac epistola adhibitum Paulo. v. 2. etc. — ἀφ' ἐαντοῦ, a se ipso) antequam per nos convincatur severius. Christianus ex suo sensu metiri fratrem potest. — καθώς, sicut) Indulgentia Pauli, quod parem duntaxat cum iis locum postulat, quos genuerat per evangelium. nam per quem alius Christi erat, is ipse prius erat Christi, sive Christianus. Causa haec pudoris erat apud Corinthios. — καὶ ἡμεῖς, etiam nos) Id quod talis experiri poterit.

v. 8. γὰρ, enim) Hoc facit epitasin. — και περισσότερόν τι, etiam excellentius quid) Erant enim non modo Christiani, sed Apostoli etc. — ἐξουσίας, potestate) v. 6. c. 13, 10. — ὁ κύριος, Dominus) Christus. — οὐκ αίσχυνθήσομα, non pudefiam) Non fuerint fulgura ex pelvi: auctoritatem non defugero.

v. 9. ໃνα μη) Hoc eo dico, ne etc. — ως αν) Appositae particulae. — έκ

φοβεῖν ὑμᾶς, terrere vos) sicut pueros, vano terrore.

v. 10. φησί) inquit, scil. is, qui sie inquit: scil. is, de quo v. 11. Occultus obtrectator innuitur, quem Dominus, vel etiam, ostendente Domino, Paulus, videbat. Talis obtrectator erat etiam apud Galatas. Gal. 5, 10. — βαφεῖαι, graves) Antitheton, contemtus. — loquoqui, validae) Antitheton, infirma. — παφουσία, praesentia) Extabat illud, quod hodie jactatur, minuit praesentia samam. Anthologium ecclesiae Graecae d. XXIX. Junii Commemorationem habet Petri et Pauli, cum descriptione formae apostoli utriusque; quae, quod ad Paulum attinet, satis bene cum hoc loco congruit. — ἀσθενής, infirma) nullum spectantibus metum afferens.

v. 11. τῷ λόγφ, sermone) Antitheton, τῷ ἔργφ, opere.

v. 12. ού γάρ τολμώμεν, non enim audemus) Copionissime vindicat Paulus potestatem suam apostolicam, in qua sint etiam Corinthii; refutatque pseudapostolos, qui apud illos etiam, quacunque specie arrepta, falcem in Pauli messem immittentes, se ingerebant. quorum fucorum audaciam redarguens, sit, non audemus: in quo, dum dicit, quid ipse non faciat; notat, quid isti faciant. Ego, inquit, nil ab istis mihi vindico: isti vicissim desinant se nobis, etiam Corinthi, adjungere. Sepem inter se et illos ponit. — έγκοῖναι ἢ συγκοῖναι) aequiparare, veluti consortes ejusdem muneris; aut comparare, veluti participes ejusdem laboris: utrumque penes vos. ἐγκρίνονται, aequiparantur invicem, quae sunt ejusdem generis; συγκρίνονται, comparantur, quae, cum different genere, rationem saltem eandem habere judicantur. τῷ ἐγκεῖναι respondet mox μετροῦντες, ut τῷ συγκρίναι συγκρίνοντες. — τῶν) Genitivus. Eorum, qui se ipsi commendant, audacissimi se έγκρίνουσι κτλ. — καὶ συγκρίνοντες, et comparantes) Hoc incunte commate ponitur, emphaseos causa. — fauroic, ouzi atl.) Vid. App. Crit. ad h. l. Non sane in pseudapostolos hic sermo convenit, qui revera se conabantur aliis commetiri et ingerere. Paulus contra de se et sui similibus ait: in nobis, non in istis, pseudapostolis, nos ipsos metimur; nobis, non istis, comparamus

v. 13. ούχλ, non) Versu 18—16. et δγκρισις et σύγκρισις inter apostolum et pseudapostolos tollitur. Summa est haec: ούχλ ελς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα ἐν ἀλλοτρίοις κόποις. Prius membrum, ούχλ ελς τὰ ἄμετρα opponitur τῷ ἐν ἐαυτοῖς με-

<sup>1)</sup> Congruit, quod Versio germ., ulut voces od συνιούσιν· ήμεις δε exprimat, ita tomen verborum cohaerentiam instruit, ut idem sensus emergat, quem fundit Gnomon. E. B.

τροῦντες, et tractatur v. 13. 14., νοσο μέτρον frequenter posita. Alterum, ούχλ έν άλλοτρίοις κόποις, opponitur τῷ έαυτοῖς συγκρίνοντες, et tractatur v. 15. 16., voce allorolois iterata. Paulus mensuram habet; isti in immensa gloriantur: atque Paulus inter gentes rudes evangelizare perget; isti είς τὰ ἔτοιμα gloriantur. είς) in, super. conf. v. 15. not. — αμετρα, immensa) Acuta amphibolia. αμεreor, quod modum sive mensuram vel non servat, vel non habet. Paulus mensuram servat: pseudapostoli plane nullam habent. — ålld) sed, scil. agemus. το μέτρον τοῦ κανόνος, mensuram canonis) Μέτρον καὶ κανών interdum dicitur per synonymiam: hie different. Méroov dicitur respectu Dei distribuentis, κανών respectu apostoli laborantis. Itaque κανών determinatur per μέτρον. nam μέτρον, apud Eustathium, τάξις· et μέτρον ac μερίζω sunt conjugata: quia utrumque a μείοω. Conf. Clavis Homerica, p. 222. Singulis apostolis divisae provinciae. μέτρου, mensurae) Hoc iteratur, ut ου agnoscatur ad μέτρον referri. τοῦ κανόνος absolute ponitur. post accusativum μέτρον ponitur genitivus μέτρου, ad notandam parlem, apud Corinthios. — ἐμέρισεν, partitus est) Hoc verbo aperte excluduntur pseudapostoli. — ἐφικέσθαι) i. e. τοῦ ἐφικέσθαι. — ἄχρι καὶ ὑμῶν) etiam ad vos usque. Melwoig.

v. 14. οὐ γὰς ὑπεςεκτείνομεν) non enim extendimus nos ultra mensuram nostram. — ἄχςι γὰς, nam usque) Paulus ab effectu probat, Corinthios contineri canone divinitus sibi assignato. — ἐν τῷ εὐαγγελίφ) in functione evangelica. conf. c. 2, 12.

v. 15. οὐπ εἰς, non in) Hoc initium alterius membri, quod ad constructionem attinet, nectitur cum fine prioris. conf. not. ad Rom. 8, 1. Non inferemus pedem in alienam provinciam, dicentes: Haec mea sunt. — αὐξανομένης, erescente) Praesens. Paulus Corinthios neque ante tempus omittere voluit, neque alios diutius differre. — ἐν ὑμῖν, in νοδίε) Noster penes vos profectus solidissimus gradum nobis magnificum dabit ad proficiendum plus ultra. — μεγαλυνθῆναι — εὐαγγελίσασθαι) amplificari revera, evangelizando. utrique verbo conjunctim, sed praesertim τῷ amplificari, opponitur gloriari. — εἰς περισσείαν) abundanter. — εἰς, in) Antitheta sunt, in illa quae ultra vos, et, in parata.

v. 16. τὰ ὑπερέκεινα, illa quae ultra sunt) quo nullus adhuc pervenit cum evangelio, meridiem versus et occidentem. nam Athenis Corinthum venerat. Act. 18, 1. — οὐκ ἐν ἀλλοτρίφ, non in alieno) Antitheton, secundum canonem nostrum. — εἰς) in ea, quae parata sunt, gloriando nos inferre. Ετοιμα, parata, plus etiam, quam ἡτοιμασμένα, notat.

v. 17. δ δè, qui vero) <u>Receptui quodammodo canit</u>: et tamen hac ipsa ἐπιΘεραπεία iterum pseudapostolos ferit. — ἐν πυρία, in Domino) adeoque Domino probante.

## CAPUT XI.

- v. 1. "Οφελον, utinam) Pedetentim accedit, cum insigni προθεραπεία et προεπιπλήξει, cui respondet ἐπιθεραπεία. c. 12, 11. μικρον, paulum) Antitheton, v. 4. 20. τη ἀφροσύνη, insipientia) Sic appellat, antequam exponat, eoque ipso Corinthios capit. Mitius hoc vocabulum, quam μωρία. ἀνέχεσθε, tolerate) Imperativus. coll. v. 16.
- v. 2. ζηλῶ γὰς, aemulor enim) Hoc versu et seq. exprimitur causa insipientiae; amantes enim videntur amentes. causa tolerantiae Paulo debitae explanatur, v. 4. coll. v. 20. θεοῦ ζήλω, Dei zelo) zelo sancto et magno. [Si nimius sum, inquit, Deo sum nimius. V. g.] ἡςμοσάμην, despondi) Appositio est, uni viro, Christo, et utrumque construitur cum sistere. Itaque despondi absolute ponitur. Et άςμόζομαι, despondeo, de ipso quidem sponso dici solet: hîc autem Paulus eadem mente de se dicit, qua sibi etiam zelum, qui mariti est, adscribit. nam Christi causa sentiebat et faciebat omnia. παςθένον άγνην, virginem castam) non singulatim, sed conjunctim. Non dicit παςθένους άγνάς.

- v. 3. φοβοῦμαι, metuo) Talis metus non modo non contra amorem est, sed est amoris. c. 12, 20. 19. [Omnis nimirum zelus ex metu oritur. V. g.] δὲ, vero) Hoc opponitur τῷ despondi. ως, ut) Similitudo perquam apposita. εὖαν, Εναπ) simplicem, mali ignaram. πανουργίᾳ, astutia) quod simplicitati inimicissima. οὖτως, sic) Sancti, vel si plane quiesceret peccatum originale, tentari possunt. φθαρῆ, corrumpantur) amissa virginali puritate. Imminebant corruptores Corinthiis. v. seq. Sermo concisus, corrumpantur et deducantur a simplicitate. ἀπλότητος, simplicitate) uni intenta, tenerrima; non alium, neque alterum, quaerente. v. 4.
- v. 4. εl, si) Ponit conditionem, ex parte rei, impossibilem; ideo dicit in imperfecto, toleraretis: sed pro conatu pseudapostolorum, non modo possibilem, sed plane praesentem; ideo dicit in praesenti, praedicat. conf. plane Gal. 1, 6. s. γὰρ, enim) Ratio timoris Paulini, facilitas Corinthiorum. ὁ ἐρχόμενος, veniens) quilibet; ex Judaea, si placet. Gen. 42, 5., ἡλθον μετὰ τῶν ἐρχομένων. [Dicit jam, quae, ut dicerentur, Corinthii debebant concedere. v. 1. V. g.] ἄλλον ἔτερον, alium: alterum) Different haec verba. Aet. 4, 12. not. alium minus longe hic disterminat, quam alterum. οὐκ ἐλάβετε· οὐκ ἐδέξασθε, non accepistis: non recepistis) Verba diversa, rei apta. non concurrit voluntas hominis in accipiendo spiritu, ut in recipiendo evangelio. ἢ εὐαγγέλιον ἔτερον, aut evangelium alterum) Commode verbum est, aut accipitis, subaudiendum relinquitur. καλῶς ἡνείχεσθε, bene toleraretis) Non probatur haec tolerantia, corruptionem allatura, sed τὸ bene ponitur, uti Marc. 7, 9. Notatur saturitas Corinthiorum, et aviditas, in Christianismum, si quis esset, magis novum lautumque intenta.
- v. 5. γὰρ, enim) Particula propositioni annectens tractationem. Ponitur hic summa gloriationis Paulinae, et repetitur c. 12, 11. τῶν ὑπερλίαν, eximiis) quales Jacobus, Kephas, Johannes, [magna praerogativa in transformatione Jesu distincti, V. g.] vel etiam reliqui de duodecim superstites: Gal. 2, 2. non modo quales ii, qui latiore sensu dicuntur apostoli. i. e. tam sum apostolus, quam qui maxime. Petrus nil habet praecipuum. [Act. 26, 13. 16. Gal. 1, 16.]
- v. 6. ɛi, si) Apostolum se esse, probat, 1) a cognitione apostolo digna: hoc versu. 2) ab abstinentia: v. 7. s. Ad utrumque proponendum viam sibi facit per occupationem, ut necessitas proponendi perspiciatur. — lowing, idiola) Hoc opponitur excellentiae apostolicae. Idiotam Paulum dieebant iniqui. Cognitione, quae prima dos apostoli, negat se esse idiotam; atque exemplum extat singulare capite sequenti: sermone idiotam se esse, neque valde negat, cum id non obsit apostolatui, imo etiam conducat; 1 Cor. 1, 17. ss. neque prolixius, quam facultas ejus in dicendo ferebat, confitetur; neque respondet, etiam alios apostolos sermone idiotas haberi posse; sed rem in medio relinquit, coll. c. 10, 10. 11., ab ipsis Corinthiis dijudicandam. subjicit enim, sed in omni manifestati etc. [Earum itaque rerum, quas Corinthii apostolicae praerogativae suae opponerent, aliam post aliam declinat. V. g.] — άλλ' έν παντί φανερωθέντες έν πάσιν είς ύμας) Latinus habet, in omnibus autem manifestati sumus vobis: ut si superfluum esset vel έν παντί vel έν πασιν. Atqui diversam vim habent duae locutiones: έν παντί, in omni re, etiam in sermone et cognitione; èv naciv, in omnibus hominibus. cap. 1, 12. 3, 2. 4, 2. ἐν πᾶσι, masculino genere dicitur 1 Cor. 8, 7. Hebr. 13, 4, et aliis locis. idem, neutro genere, 1 Tim. 3, 11. 4, 15. 2 Tim. 2, 7. 4, 5. Tit. 2, 9. 10. Hebr. 13, 18. Sed ev mavri non nisi neutro genere, idque saepissime, v. 9. cap. 4, 8. 6, 4. 7, 5. 11. 16. 8, 7. 9, 8. 11. Phil. 4, 6. Itaque hoc loco έν πάσιν est masculinum, έν παντί neutrum. Sie Phil. 4, 12., έν παντί καὶ έν πασι μεμύημαι. --είς ύμᾶς, in vos) Ex eo, quod Paulus etiam apud alios agebat, fructus in Corinthiorum corda redundabat.
- v. 7. η άμαςτίαν) an peccatum. Sie posset objici contra illud, in omni, v. praec. ταπεινῶν, humilians) in victu. [De jure suo apostolico hac in re decesseral. V. g.] ύψωθητε, exaltaremini) spiritualiter. τὸ τοῦ θεοῦ εταγγέλιον, Dei evangelium) divinum, pretiosissimum. δωρεάν

- v. 8. ἐσύλησα, spoliavi) Justissimam stipendii acceptionem imputat sibi pro rapina, et mox pro segnitie et onere. conf. not. ad 1 Cor. 9, 17. Hoc verbum, et opsonium, allegoriam efficit, a re militari. λαβών, sumens) in viam, quum ad vos veni. Antitheton, praesens, quum vobiscum essem.
- v. 9. προσανεπλήρωσαν, amplius suppleverunt) Decompositum, nonnihil supplevit Paulus sua manu laboriosa. και τηρήσω, et servabo) tantum abest, ut poeniteat. c. 12, 14.
- v. 10. ἔστιν ἀλήθεια, est veritas) Verbum emphatice praeponitur: stat. sermo est de veritate speciali. conf. Rom. 9, 1. not. οὐ, non) Metonymia consequentis: gloriatio non obstructur, i. e. posthac nihilo gravior ero.
  - v. 11. őzi, quod) Saepe laeditur amor etiam recusando.
- v. 12. καὶ ποιήσω) etiam fuciam. ἐκκόψω, amputem) Pseudapostolis non erat commodum, gratis praedicare. v. 20. την ἀφορμήν, occasionem) in hac re: mox, sine articulo, ἀφορμήν, quacunque in re. ἐν ώ, in quo) Gloriatio corum ia hoc constitit, ut dicerent: invenimur, ut Paulus.
- v. 13. οί γὰς τοιοῦτοι, tales enim) Actiologia, cur nolit istos similes putari ipsius. ψευδαπόστολοι, pseudapostoli) Hace jam pars praedicati. antitheton, v. 5. Nunc tandem scapham scapham dicit. Congruit mox, δόλιοι, dolosi. [Insignis hic sermonis est severitas. Cogitaverint haud pauci: Oppido etiam tales non spernendae indolis homines sunt; quos tam invidiose deformari non oportebat: Christum videlicet viderunt, Eique diuturnum jam testimonium praedent; adeoque non habendi sunt nullo inter ceteros loco. Atqui subtilissima est veritatis causa. Qui multis hodie arridet Indifferentismus, eum Paulus non coluit. (Er war kein so gefälliger Toleranz-Prediger.) Accedit, quod in frequentibus vitae discriminibus zelus Apostoli nil debilitatus perstitit. V. g.] εἰς ἀποστόλους χριστοῦ, in apostolos Christi) Non plane negabant Christum; sed non vere praedicabant. v. 23.
- v. 14. οὐ θανμαστὸν, non mirum) Non magnum. v. seq. Magis mirum, de Satana, qui longius differt ab angelo lucis. αὐτὸς) ipse, auctor et magister eorum. μετασχηματίζεται, transformat se) Praesens: i. e. solet se transformare. Fecit id jam in paradiso. Oratio II. in annunciationem, adscripta Gregorio Thaumaturgo, in Ethopoeia Mariae: μὴ πάλιν εἰς ἄγγελον φωτὸς μετασχηματισθεὶς ὁ ἀρχέκακος δαίμων κτλ. ἄγγελον φωτὸς, angelum lucis) Id facit, non solum, ut noceat nobis, sed etiam, ut fruatur honore. φωτὸς, lucis) quum tamen Satanae potestas sit in tenebris.
- v. 15. οὐ μέγα, non magnum) non difficile. αὐτοῦ, ejus) Satanae. δικαιοσύνης, justitiae) quae est in Christo. τὸ τέλος, finis) Quacunque specie se nunc efferant, detrahitur tandem schema., Efficacissimum criterium a futuris, in bono et malo. Phil. 3, 19. 21.
- v. 16. πάλιν λέγω, iterum dico) Novo huic argumento gloriationis iteratam ex v. 1. προθεραπείαν praemittit: qua certe nemo insaniens utitur. μή, ne) Particula prohibendi: nemo me pularit desipere. Hoc incisum non ponitur per parenthesin, sed vis verbi λέγω, dico, super hoc ipsum incisum cadit.
- v. 17. ο λαλῶ, οὐ λαλῶ κατὰ κύριον, quod loquor, non loquor secundum Dominum) Theopneusta sunt igitur, et secundum Dominum dicta, quaecunque Paulus sine hac expressa exceptione scripsit: quin etiam hunc locum, et propriam huic loco exceptionem, sic perscripsit ex regula decori divini, a Domino instructus; perinde ut vir literatus puero dictat epistolam puero accommodatam, cum tamen puer per se non posset ita scribere.
- v. 18. πολλοί, multi) Quod multis licet, uni facilius condonatur. κατά τὴν σάρκα, secundum carnem) v. gr. quod Hebraei sint. v. 22.
  - v. 19. ήδέως) libenter.
- v. 20. γάς, enim) Particula intensiva: fertis insipientes; nam fertis etiam oppressores. Cleon apud Thucydidem lib. 3., πέφυκεν ὁ ἄνθοωπος τὸ μὲν θεραπεῦον ὑπερφρονεῖν· τὸ δὲ μὴ ὑπεῖκον θαυμάζειν. εἴ τις, si quis) ut pseudapo-

stoli, gloriabundi. — καταδουλοῖ, in servitutem redigit) Genus: sequuntur bis duae species. — κατεσθίει) Sic LXX, Ps 58, 5/. — λαμβάνει, accipit) scil a vobis. neque enim necessario subauditur ύμᾶς vos, collato inciso subsequente. ἐπαίρεται, extollitur) praetextu majestatis apostolicae. — εἰς πρόσωπον δέρει, in faciem caedit) sub specie zeli divini. Id Corinthiis accidere potuerat. conf. Es. 58, 4. 1 Reg. 22, 24. Neh. 13, 25. 1 Cor. 4, 11. 1 Tim. 3, 3.

v. 21. κατά ἀτιμίαν, secundum ignominiam) quasi jam pro infami habitus. Vide 1 Cor. 4, 10., quo ex loco etiam vò infirmi huc conferas, et prudentes ad v. 19. Conf. secundum, Phil. 4, 11. - ws ort huris hoderhauer) quasi nos infirmati simus animo, nil habentes, qui gloriemur et audeamus. sequitur antitheton: quacunque autem in re aliquis. infames et infirmi non possunt gloriari; sed tamen audebo. conf. v. 30. — ἐν ἀφροσύνη, in insipientia) Sic appellat κατ' ανθρωπον, v. 16., et modestiae causa.

v. 22. έβραῖοι, Hebraei) Capita gloriationis, quorum primum et secundum praerogativas naturales, tertium et quartum spirituales indicat. Conf. Phil. 3, 5.

- κάγω, etiam ego) Hebraeus, (non Hellenista,) ex Hebraeis.

v. 23. διάκονοι, ministri) extrinsecus 1). — παραφρονών λαλώ, insipiers loquor) Cum perpetuo labore abnegandi sui haec perscripsit Paulus. — ὑπὲρ) supra, quam isti. quo quisque plus patitur, eo magis ministrat. — περισσοτέρως, abundantius) Labores et carceres experti erant etiam pseudapostoli, sed minus: cetera Pauli propria erant.

v. 24. πεντάπις, quinquies) Prodest servis Dei, omnia, quae egerunt, et exantlarunt, accurate meminisse, ut, cum opus olim est, narrare possint. conf. Gal. 1. — τεσσαράκοντα παρά μίαν, quadraginta, minus una) Triplici loro tredecim ictus incussi undequadraginta plagas efficiebant. vid. Buxt. dedic. Abbrev.

v. 25. tols evavárnou, ter naufragium feci) ante naufragium Melitense. 🗻 ἐν τῷ βυθῷ) ὁ βυθὸς quodvis profundum notat; sed, ubi absolute ponitur, mari-מעולה, hic praesertim, cum mentione naufragiorum. מצולה LXX plerumque βυθός. — ἐποίησα) transegi natans. Multi naufragi cum aquis multas horas ita conflictantur, ut tandem emergant.

v. 26. όδοιπορίαις, itineribus) Vide Acta. — εν ψευδαδέλφοις, in falsis fratribus) Hoc periculum molestissimum: praeter exspectationem ceteris adjectum, cum suavitate. [Acerbi erant isti ac pestiferi homines, utul boni specie non destituti. Gal. 2, 4. V. g.]

v. 27. èv, in) Quinque commata: primo cohaeret secundum, tertio quartum, suavi rhythmo. — ἐν λιμῷ, in fame) Dout. 28, 48., ἐν λιμῷ καὶ ἐν δίψει, καὶ έν γυμνότητι, καὶ έν έκλείψει πάντων.

v. 28. χωρίς, praeter) Particula servit connexioni. — τῶν παρεκτός) Sic appellat labores externos. hactenus descripsit suos proprios; nunc alienos, secum communicatos. — ή) Appositio casus obliqui et recti. qualis illa Basilii Seleuciensis, ω φωνής, σωτηρίας πηγή. conf. not. ad Chrys. de Sacerd. p. 504. έπισύστασίς μου, incursus in me) Verbum έπισυνίστημι et verbale έπισύστασις LXX saepe ponunt de seditione Kore cum suis. conf. Act. 24, 12. Itaque hic notatur obturbatio illorum, qui doctrinae vitaeve perversitate Paulo molestiam exhibebant, v. gr. Gal. 6, 17. — καθ' ἡμέραν, quotidie) Latitudo temporis: loci, in omnium. - πασών, omnium) Id modestius, quam si diceret, πάσης της έκκλησίας, totius ecclesiae. Omnium, etiam ad quas non veni. Col. 2, 1. Id non peraeque Petrus de se dicere potuisset.

v. 29. τlς, quis) Non solum ecclesias, sed singulas animas curat. — ἀσθενῶ, infirmor) non modo per συγκατάβασιν, 1 Cor. 9, 22., sed per compassionem. σκανδαλίζεται, scandalizatur) Infirmari et scandalizari, hoc certe loco, (coll. tamen Rom. 14, 21. not.) different. Illud fit per se; hoc per alios. — zel ovz

<sup>1)</sup> Neque tamen hac distinctione opus fueril, si Not. crit. ad h. l. conferas; Interrogatio. nam istos negat diaconos Christi, v. 15. Congruit Vers. germ. E. B.

έγω πυρούμαι) quin ego incendar. Non priore, sed hac versiculi parte addit ego: nam illic infirmo se accommodat; hic dissimilem se scandalizantis fatetur, partes a scandalizante neglectas scandalizati causa ipse suscipiens. Partes a scandalizante neglectae sunt amor, prudentia etc. Idem tamen Paulus etiam partes scandalizati, sive incommodum, quod scandalizatus sentit, in se suscipit. Hace omnia sic sequuntur, vi relatorum. πυρούσθαι τοῖς θυμοῖς, non semel l. 2 Macc. Male sentiunt aut loquuntur, qui scandalum videntes vernacula formula ajunt: me ipse scandalizavi.

v. 30. εl) si. i. e. quum. — τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι, de iis, quae infirmitatis meae sunt, gloriabor) Eximium oxymoron. c. 12, 5. 9. 10. Nam op-

posita sunt infirmitas et gloriatio.

v. 31. s

v. 31.

v. 82. ἐθνάρχης) Sic appellatur Simon sacerdos summus, 1 Macc. 14. et 15.

### CAPUT XII.

- v. 1. Δη) sane. οὐ συμφέρει μοι, non conducit mihi) propter periculum elationis, et colaphorum Satanicorum, et impediendae virtutis Christi. ἐἰκύσομαι) veniam, inquit, non, venio: non cupide accurrit. sio, gloriabor, non glorior, in conclusione ipsa, v. 5. γὰρ, enim) Causa, praefatiunculae modo positae. ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις, visiones et revelationes) Visiones, ad videndum: revelationes, ad audiendum. 1 Sam. 9, 15. LXX. Utrumque numero plurali; quia duos gradus habuere raptus illi, ut mox memorat. Sic, revelationum, v. 7. Plures ceteroqui visiones et revelationes habuit Paulus. κυρίου, Domini) v. 8. i. e. Christi, v. 2.
- v. 2. οίδα· είτε· άρπαγέντα, novi: sive: raptum) Haec versu sequente iterata non solum suaviter suspendunt acuuntque lectorem, et gloriationi consideratae pondus addunt; sed etiam plane duplex rei momentum exprimunt. Clemens Al. Strom. l. V. έως τρίτου οὐρανοῦ, κάκεῖθεν είς τον παράδεισον. f. 427. Et sic Irenaeus l. 2. c. (56.) 55. (ubi Grabius addit Justinum M. Methodium et ex recentioribus Jeremiam Taylor:) it. l. 5. c. 36., ubi (coll. Matth. 13, 23. Joh. 14, 2.) ex diversitate fructificantium diversas habitationes infert, et statuit διαστολήν ολ πήσεως differentiam habitationis corum, qui coelo, qui paradiso, qui splendore civitatis gaudent. Athanasius in Apol. και ξως τρίτου ούρανοῦ ήρπάσθη και είς τον παράδεισον ανηνέχθη. Orig. ejusve interpres in Rom. 16., in tertium coelum, et inde in paradisum. Occumenius, ήρπάγη έως τρίτου ούρανοῦ, καὶ πάλιν έκεῖθεν είς τον παράδεισον. Diversasque loco hoc revelationes commemorari, agnoscunt Hilarius Diac. Primasius, Anselmus, Gregorius Papa apud Estium. Accedit Hieron. in Ez. 28. Pelag. in h. l. Cassiodor. Haymo, Aquinas. Duplici raptui respondet duplex illud, ut ne extollerer. v. 7. Paradisus certe, in gradatione subsequens, cum articulo emphatico, interius quiddam in coelo tertio dicit, quam ipsum coelum tertium. id quod cum sententia veterum apprime congruit. vid. Gregor. obs. c. 18. conf. Luc. 23, 43. not. et Ap. 2, 7. Ideo res paradisi duntaxat audire contigit Paulo; coeli tertii, etiam videre, (conf. v. praec.) quanquam de hoc etiam parcius loquitur. Verbi olδα, novi, vis praecipue cadit super participium, raptum. coll. ότι quod, v. 4. — προ έτων δεκατεσσάρων, ante annos quatuordecim) Constr. cum άρπαγέντα raptum. Pristinum aliquid recenset. longo tempore alius a se ipso quisque factus videtur; ut bona et mala sua liberius commemorare possit. [Diuturnum sane silentium istud fuit. Neque tamen exiguo temporis intervallo inter Corinthios versatus fuerat, iisque praecipuo quodam fami-

liaritatis vinculo junctus. V. g.] — ἐν σώματι, in corpore) Hoc sine articulo: tum ἐκτὸς τοῦ σώματος, extra corpus, cum articulo, et sic constanter v. seq. Videtur opinari Paulus, extra corpus fuisse. Utut est, incorpoream esse meliorem hominis partem, recte hinc infert Claudianus Mamertus l. 2. de Statu animae c. 12. atque haec, anima, ipsa rapta fuit. Extra corpus aut intra erat, quiequid, praeter corpus Pauli, erat. — οὐα οἶδα, non πουί) Ignoratio modi non tollit certam rei scientiam. Apostoli multa non scivere. — ἀρπαγέντα, raptum) Conf. Act. 8, 39. not. — ἔως) usque, longe, in tertium coelum. conf. εἰς, in. v. 4. Ergo paradisus est extra coelum tertium? Resp. ἐως, usque, inclusive, uti Luc. 2, 15. etc. — τρίτου, tertium) Primum coelum, nubium: secundum, stellarum: textium, spirituale. Duplex coelum visibile dualis in prod denotat: tertii nomenclatura, quod oculus non vidit, Novo Testamento reservata fuit. conf. Eph. 4, 10. not.

v. 3. καὶ, et) Particula hoc loco novum rei momentum exprimit. Finge, coelum tertium et paradisum plane esse synonyma; valde imminuetur nervus orationis Paulinae. — τὸν τοιοῦτον, talem) τὸν ἐν χριστῷ, eum qui erat in Christo. — εἶτε, sive) Hoc repetitur, quia vel si in corpore usque ad tertium coelum raptus fuerit, tamen ulteriori gradu in paradisum extra corpus potuit ra-

ptus esse.

v. 4. ἄὐξητα) ineffabilia, non in se; alias Paulus non potnisset audire: sed homini, ut sequitur mox, adeoque ipsi Paulo. Quis ea effatus sit, Deus, an Christus, an angelus, an angeli, an spiritus justorum, et cui; Paulus non indicat, an sciat. Sublimitatis certe magnae fuere; nam non omnia coelestia sunt ineffabilia, v. gr. Ex. 34, 6. Es. 6, 3. quae tamen valde sublimia. — οὐκ ἐξον, κοκ licet) ἐξον et δυνατον, licere et posse, dicitur, quod neque res neque lex prohibet. itaque ineffabilia et non licet se mutuo declarant, negantque, aut posse ea loqui hominem, aut licere homini. Ceteri, qui non audivere, non possunt: Paulus, qui audivit, non satis potest. et, si possent, tamen non liceret, non conveniret, in mortalitate: quia terricolae non caperent. Joh. 3, 12. Latius patet auditus, quam loquela. — ἀνθρώπω, homini) Constr. cum licet. Arctior saepe loquendi, quam cognoscendi potestas.

v. 5. ὑπὲο τοῦ τοιούτου, pro tali) Masculinum. antitheton, me ipso. Removere debemus τὸ ego a rebus magnis. Duas partes hic versus habet: altera habet aetiologiam versu seq. altera declaratur v. 7. s. — καυχήσομαι, gloriabor)

i. e. gloriari possem. coll. v. 6. init.

v. 6. oùn ἔσομαι ἄφρων, non ero insipiens) Etiam cap. prace. dixit veritatem, et tamen insipientiam sibi adscribit: quia scilicet gloriatus est de rebus minime gloriosis, hic de gloriosissimis. — φείδομαι, parco) parce hace tracto. — μή τις, ne quis) O quam non verentur hace plerique, etiam Theologi. [Cominus et eminus haud pauci pluris aestimari se, quam fas est, patiuntur: at quam notabili eos honoris parte penes DEUM se ipsos eu re defraudare existimes? Filiorum DEI siquidem jure gaudeas, fac luceat lumen istud tuum: sed singularibus rebus caute et parce uti memento. V. g.] — βλέπει· ἀκούει, videt: audit) in vita communi, me non prohibere valente.

v. 7. ἴνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ut ne extollerer) Omnibus, quae Paulus egit, quaeque eum apud homines magnum, carum et admirabilem fecerunt, minus efferre poterat, quam his, quorum ipse unus erat sibi conscius. Vana et pusilla est anima, quae ob hominum plausum sibi applaudit. Potiora sunt intus. [Quanti vero periculi rem oportet esse sui elationem; quum Apostolo tanto repagulo fuerit opus! V. g.] — σκόλοψ) Hesychius: σκόλοπες, ὀξέα ξύλα ὀψθά, σταυφοί. notatur sudes acuta, pungens. conf. LXX, Num. 33, 55. Ez. 28, 24. Hoc generale mox declaratur specialiter per colaphos illos: neque duplex haec declaratio tertiam ullam requirit, varie tentatam ab iis, qui colaphos improprie interpretantur. — τῷ σαφκὶ) Casus sextus: curne, ad carnem macerandam. Idem casus, 1 Petr. 3, 18. 4, 1. 6. Haec infirmitas major erat omnibus capite praecedente

enumeratis: et banc ut commemorare posset, necesse habuit revelationes commemorare. — ayyelog gatav, angelus Satan) Paulus angelica expertus nune angelum persentiscit contrarium. to carav non nisi bis terve habent LXX, idque ut anlerov sed XXXIV locis in N. T. et in his novies a Paulo σατανάς declinatur: hocque uno loco ponitur ut indeclinabile, quasi per apocopen consideratam, certe non sine cause. Itaque angelus Satan hoc loco non videtur esse appositio, quasi diceretur angelus Satanes, pro diabolo. nam diabolus nusquam dicitur angelus, sed habet angelos suos ipse. Ergo Satan aut est nomen proprium in genitivo, aut adjectivum in nominativo, ut notetur vel angelus a Satana immissus; vel angelus infestissimus, angelus ipsi Satanae sive diabolo similis, praescindendo a Satanae missione. Amphibolia videtur innuere, ipsi apostolo (quo magis humiliaretur) nesciendum fuisse, quae esset hujus angeli ratio. Ex alto habuit revelationem: ex profundo, castigationem. Job et Paulus per hostem vexabantur: Herodem angelus Domini percussit. — τνα με, ut me) Palus non est angelus ipse (conf. tamen Num. l. c.) sed, quod angelus Paulum colaphis vexavit. ut concinne iterum in medio commatis ponitur, ut antitheton bis praecedat particulam, bis eam subsequatur. Opponuntur enim excellentia revelationum et angelus Satan; itemque extelli et colaphis caedi. — κολαφίζη, colaphis caedat) Colaphis (μεγάλαις άφαῖς hoc enim apud Eustathium habetur etymon:) caedebantur servi. 1 Petr. 2, 20. neque obstat quidquam, quo minus proprie hîc accipiatur verbum. vid. Job. 2, 6. s. Nam si ab hominibus colaphos aliaque incommoda acceperunt et apostoli et ipse Dominus, c. 11, 24. s. 1 Cor. 4, 11. Matth. 26, 67. coll. c. 4, 5. cur non Paulus a Satana ejusve angelo, vel visibili vel invisibili modo? Talia Antonio quoque obtigere, ut in vita ejus memorat Athanasius. Omnis generis adversa obvenere apostolo, v. 10., quae non deprecabatur: sed hic praecipuum quiddam nominat, quod infirmitatibus eum macerabat et dolore ignominiaque occurrebat elationi, magis etiam, aut certe non minus, quam furor libidinis in membris excitatus (quo tamen quam mirabiliter excruciari possint quamlibet sanctae animae, apud Ephraimum Syrum, Estium in h. l. Joh. a Cruce, et P. M. Petruccium legere est) aut cephalalgia vehementissima. Horum colaphorum quasi recentem Paulus pavorem in momenta habuisse videtur, quum tanta frequentia, quantam naturalis lector fastidiat, se inter gloriandum reprimit. Notat Chrysostomus, πολαφίζη, colaphis caedat, non πολαφίση, colaphis caederet, Paulum dicere, ut de re praesenti. Visus et auditus Pauli ad lautissima admissus erat: taclus durissime maceratus.

v. 8. τούτου, koc) Demonstrativum. Oblitus erat elationis. — τρὶς) ter, ut ipse Dominus in monte oliveti. Paulus rogationes, nescio quibus ex intervallis, tres peregit: deinde palum toleravit, cum vidit, ferendum esse. ne tum quidem, cum haec scripsit, videtur palo caruisse, et quamdiu se efferre potuerat. confer, quae sequuntur. — τον κύριον, Dominum) Christum. v. seq. Non est rogandus Satanas, ut parcat.

v. 9. εἴρηπέ μοι, dixit mihi) tertium roganti. — ἀρπεῖ σοι ἡ χάρις μου, sufficit tibi gratia mea) Benignissima repulsa, indicativo modo expressa. Dominus Paulo haec verba quasi in os inserit, ut subsequens ea dicat: Sufficit mihi, Domine, gratia tua. Gratia esse potest, etiam ubi maximus doloris sensus est. — ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενεία τελειοῦται, virtus enim in infirmitate perficitur) Pro δύναμις plerique scripsere δύναμίς μου, ex alliteratione ad χάρις μου. Si Paulus scripsisset δύναμίς μου credo, subjecisset, ἐν ἀσθενεία σου 1). Innuitur tamen, ut gratia Christi, sic virtus Christi. γὰρ, enim, hoc loco, ut saepe, est parti-

<sup>1)</sup> Hace tamen Gnomonis crisis tum ab utriusque Ed. marg. tum a Vers. germ. haud obscure abludit. Ergo non omni jure co nomine carpitur b. Bengelius, quod μου post δύναμις omissum volucrit (ut habet D. Ernesti Bibl. th. T. IV. p. 705.): immo vero hoc ipso loco occasionem Vir celeberrimus habuisset, pertinaciae criticae culpa liberandi Beatum. Facile eliam ex Bibl. th. l. c. suspicari quis possti, Bengelium partic. μάλλον post ήδιστα eliminatum voluisse: al contrarism reperient, qui suis utuntur oculis. E. B.

cula διακριτική, qua discrimen ponitur inter gratiam et inter virtulem. Sufficit gratia: noli postulare virtulem sensibilem. virtus enim — —. Sic demum particula enim vim causandi nanciscitur, non immediate, sed mediante discrimine inter gratiam et virtulem. — ἐν ἀσθενεία, in infirmitate) Ex sermone Domini Paulus saepe hoc verbum repetit, cap. 11. 12. 13. — τελειοῦται, perficitur) omnia sua peragit, perficit. Non ergo debemus sub praetextu falsae αὐταριείας et sufficientiae abjicere virtutem Christi. — μᾶλλον καυχήσομαι) potius gloriabor in infirmitatibus meis, quam in revelationibus: nam si in his glorier, impediero virtutem Christi. Illis pronomen addit, non his. — ἐπισκηνώση ἐπ' ἐμὲ) ut tanquam tentorium superoblegat me. σπῆνος, tabernaculum, corpus: τὸ ἐπισκηνοῦν, superoblegens, extrarium quiddam. non dicit hîc, ut inhabitet me; nam sic imminueret sensum infirmitatum suarum. — ἡ δύναμις τοῦ χριστοῦ, virtus Christi) id est, Christus cum sua virtule. Quae huc inserviunt, libentissime debemus accipere.

v. 10. εὐδοκῶ, bono sum animo) Non dicit hîc, gaudeo, quod plus notaret.

- ἐν ἀσθενείαις, in infirmitatibus) Genus. hine mox, infirmor. sequuntur bis duae species. -- ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, in contumeliis, in necessitatibus) quas etiam angelus Satan infert. -- ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, in persecutionibus, in angustiis) humanitus allatis. -- ὑπὲρ, pro) Constr. cum εὐδοκῶ, bono sum animo. -- τότε) tum demum. -- δυνατὸς, potens) virtute Christi.

v. 11. γέγονα, factus sum) Receptui canit. — ωσειλον, debebam) Commutatio personae: i. e. vos debebatis me commendare. — υσ' υμων) a vobis, inter

vos. — oudév elmi, nihil sum) ex me.

v. 12. μεν, quidem) Haec particula sive mica modestiam alit. — σημεία, signa) Rerum testimonia adsunt. — τοῦ ἀποστόλου, apostoli) Articulus vim habet: ejus qui sit apostolus. — σημείοις) Sie Al. Lat. (in cod. Reutl.) Hilarius. Lectio media. unde, εν σημείοις, plerique: παὶ σημείοις, Chrys. Boern. Lat. in mss. σημείοις τε Lin. nec non Syr. De σημείοις et τέρασι vide ad Matth. 24, 24. Δυνάμεις sunt evidentissima omnipotentiae divinae opera.

v. 13. τl, quid) Hoc pertinet et ad antecedentia et ad consequentia. — λοιπάς, reliquas) vel per me vel per alios apostolos plantatas. — εἰ μὴ — ταύνην, nisi — hanc) Insignis asteismus. — αὐτὸς) ipse. Sequitur antitheton: nee per alios, v. 16. s. — ἀδικίαν, injuriam) Jure poterat apostolus opsonia a Corinthiis accipere: quo quum haud usus est jure, injuriam sibi imputat: eamque sic appellat, non per ironiam, a qua sermo apostolicus abhorret; sed per amphiboliam. nam ἀδικίαν appellat hoc loco inusitata praecipue notione, quae Latino non-jus possit exprimi, et α privativum habet, uti ἄνομος, ἀνόμως, Rom. 2, 12. 1 Cor. 9, 21. ἀνυπότακτον, Hebr. 2, 8. et tamen notionem injustitiae simul admittit, minoris erga Corinthios amoris suspicionem deprecans: condonate. coll. c. 11, 11.

v. 14. τὰ ὑμῶν, vestra) Phil. 4, 17. — ὑμᾶς, vos) ut vos lucrifaciam. Matth. 18, 15. Thesauros spirituales congerit pro Corinthiorum animis. v. 15.

v. 15. ἐγοὸ δὲ, ego vero) Vero facit epitasin. — δαπανήσω) pendam mea.
 — ἐκδαπανηθήσομαι) expendar ipse. — ήττον, minus) Amor descendit potius, quam ascendit. [Indignum est, intensissimum amorem umoris exilitate rependere.
 V. g.]

v. 16. ἀλλ' ὑπάρχων, sed cum essem) Objectio, quam formare Corinthii [suspicione permoti, V. g.] possent. Respondet versu seq. — ἕλαβον, cepi) ne rete quaestui positum plane effugeretis.

v. 17. μή τινα ων — δι' αὐτοῦ) Pro, μὴ διά τινος τούτων, οῦς ἀπέσταλκα

xtl. [Egregie Paulum sociorum bona fides juvit. V. g.]

v. 18. παρεκάλεσα, hortatus sum) ut ad vos iret. — τον άδελφον, fratrem) Hic videtur fuisse Corinthius. — πνεύματι, spiritu) intrinsecus. — ίχνεσι, vestigiis) extrinsecus.

v. 19. πάλιν δοκείτε) Nonnulli, πάλαι δοκείτε· quae quidem lectio pertina-

cầus aversum a Paulo Corinthiorum animum, coll. c. 3, 1., notaret. Nam πάλαι, cum verbo praesentis temporis, perseverantiam notat. Plato in Gorgia, ἀλλ' ἔγωγε καὶ πάλαι λέγω.' Probatior lectio, πάλιν δοκεῖτε· coll. iterum c. 3, 1. — ὑμῖν, vobis) quasi nostra causa opus esset hoc modo favorem vestrum retinere. — ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰποδομῆς, pro vestra aedificatione) ut potius videatis, quam experiamini cum dolore, quam sim apostolus.

v. 20. οὐχ οῖους, non quales) Id tractatur usque ad finem capitis. Tum, qualem non vultis, c. 13, 1. seq. Qualis auditor, talis ei pastor. — ἔρεις, ζῆλοι,

θυμοί, έριθεῖαι) Gal. 5, 20.

v. 21. μη πάλιν, ne iterum) Anaphora, ne forte, ne forte, ne. Et hoc quidem versu gravius loquitur. — ταπεινώση, kumiliet) Metonymia consequentis. — ό θεός μου, Deus meus) Reddit cansam, cur commissa in Deum, ad se pertinere existimet. — τῶν προημαρτηκότων) eorum, qui peccarant ante proximum meum adventum. — ἀπαθαροία, impuritate) v. gr. conjugum. I Thess. 4, 7. — πορνεία, fornicatione) inter coelibes. — ἀσελγεία; lascivia) contra naturam.

#### CAPUT XIII.

v. 1. Τοίτον) Numerus decretorius, tertium. Sic LXX, τοίτον τοῦτο. Num. 22, 28. — ἔφχομαι, venio) jam sum in procinctu. — μαρτύφων, testium) Ergo in ea re non revelatione immediata, sed testimonio humano niti cogitabat apostolus: neque jubet, reos ante suum adventum ex ecclesia ejici.

v. 2. προείρηκα καὶ προλέγω, ante dixi, et ante dico) Ad illud refer quasi praesens secundum; ad hoc absens nunc. Serio denunciat. Est in textu, qui τὸ γράφω tanquam lectionem sequiorem excludit, continuus chiasmus per tria mem-

bra, hoe ordine:

quasi praesens secundum et absens nunc

(quum nimirum in viciniam Corinthum
versus venisset, quamque statuisset ipse
quoque eo venire, quanquam deinde
pepercit)

iis qui ante peccaverunt, scilicet el reliquis omnibus, qui
ante secundum hunc adventum.

postea peccaverunt, post adventum secundum, et tamen ante adventum tertium.

— ου φείσομαι, non parcam) Pepercerat antea. c. 1, 28.

v. 3. δοκιμήν ζητεῖτε, documentum quaeritis) Metonymia: irritatis me; tentatis me; sentire cupitis, quis sim. v. 5. δοκιμή conjugata sua habet versu 5. s. — τοῦ — χριστοῦ) i. e. an Christus in me loquatur. Dubitarunt Corinthii: dubitare eos non debere, mox probat. — εἰς ὑμᾶς, ἐν ὑμῖν, in vos: in vobis) Differunt particulae. c. 10, 1. — οὐκ ἀσθενεῖ, non infirmatur) per me, et hanc ipsam epistolam. — δυνατεῖ) Ardor spiritus verbum hoc novum, per parodiam ad ἀσθενεῖ, produxit.

v. 4. εl, si) Particula concessiva. — ἐσταυρώθη, crucifixus est) Crux, summa infirmitas; mortem includit. nam vita opponitur. — ἐξ ἀσθενείας, ex infirmitate) Infirmitatis est, crucifigi. Haec vis particulae. — ἀσθενοῦμεν ἐν αὐσοῦ, infirmamur in illo) Variatur mox particula, σὺν, cum illo. infirmamur, non exercemus δύναμεν, potentium, adeoque hanc ipsi minus sentimus, tribulationum

sensu praevalente.

v. 5. έαυτους) vos ipsos, non Paulum. Si examinaveritis vos ipsos, sentietis, quales nos simus. Ubi veri sunt doctores et veri auditores, ab altera

parte de altera, qualis sit, existimare licet. — ἐν τῆ πίστει, in fide) adeoque in Christo. — δοκιμάζετε, probate) Graviori verbo, tentate, subjicitur lenior admonitio: si estis in fide, vos ipsos probate. εἰ, si, ut mox in εἰ μήτι. — ἢ, an) i. e. potestis utique vos probare: nam Jesus Christus est in vobis, eumque in vobis esse nostis. [Quilibet nimirum tentare seipsum potest, sive in fide sit sive minus: probare se suumque valorem explorare nemo valet, misi fidelis. V. g.] — ἐπιγινώσκετε, agnoscitis) Compositum emphaticum. — ὅτι, quod) Ratio sub qua. — ἰησοῦς, Jesus) non solum sensus Christi, sed ipse Jesus Christus. [ut patet ex adjecto proprio nomine, Jesus. Conf. 2 Tim. 4, 22. V. g.] — εἰ μήτι, nisi quid) Sic, nisi. c. 3, 1. τὶ quid, mitigat sermonem. — ἀδόκιμοι, reprobi) passive et active. nam respicitur conjugatum δοκιμάζετε, reciproco sensu.

v. 6. yvoossode, noscetis) per probationem vestri, sine experimento potestatis

meae. v. 10.

v. 7. εὖχομαι) Idem verbum cum accusativo et înfinitivo. Act. 26, 29. — μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν μηδὲν) ut nihil mali faciatis: sic recte Interpres vulgatus. Sequitur enim, ut vos bonum faciatis. Grotius interpretatur: ne cogar cuiquam malum, poenam, infligere. Sed sic amittitur antitheton modo notatum. Habet ποιεῖν accusativum personae: sed Paulus, ποιεῖν πρός τινα, εἴς τινα. — οὐχ ῖνα) nen ut. — δόκιμοι, probati) coërcendo vos male facientes. — ὡς ἀδόκιμοι, quasi reprobi) nulla nobis causa data, potestatis exercendae. ὡς quasi mitigat.

v. 8. δυνάμεθα, possumus) Conf. polestatem, v. 10. — άληθείας, veritatem)

Veritas hîc notat jus accuratum, in Corinthios exercendum.

v. 9. ἀσθενώμεν, infirmemur) corpore, et quiescente potestate nostra. — δυνατοί, potentes) fide. — καὶ εὐχόμεθα, etiam optamus) Infirmitas, lasta est, non optata. κατάφτισις etiam optata. — κατάφτισιν) coagmentationem: v. 11. 1 Cor. 1, 10. no opus sit quenquam de corpore rescindere, ἀποτόμως severe.

v. 10. not, miki) De potestate apostolica propria agens Paulus a plurali ad

singularem redit.

v. 11. λοιπόν, ceterum) Conclusio. Severius scripserat Paulus in tractatione: nunc benignius, re tamen ipsa non dimissa. coll. cap. 12, 20. — γαίρετε) gendete. Redit a prima, c. 1, 24. Opportune autem hic ponitur verbum γαίρετε,

quo etiam vale solet dici. — παρακαλείσθε, confirmamini) c. 1, 6.

v. 13. ή) Respondet hoc votum utrique epistolae. Habet quidem etiam prior epistola suam clausulam et votum: sed tamen quia prior epistola in multis capitibus per secundam reassumitur renovaturque, hoc votum etiam in illam quadrat, et in voti universalitate ipsa videtur apostolus etiam ad priorem epistolam respexisse. — χάρις, gratia) Haec primo loco nominatur. nam per gratiam Christi venitur ad Patris amorem. [Egregium de S. S. Trinitate testimonium! V. g.] — ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, amor Dei) v. 11. — ἡ κοινωνία, communio) quae etiam vobis gentibus obtigit, et concordiam parit.

# IN EPISTOLAM AD GALATAS.

#### CAPUT L

v. 1. Παῦλος ἀπόστολος, οὐα ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπον, ἀλλὰ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, Paulus apostolus, non ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Christum et Deum Patrem, qui suscitavit eum a mortuis) Notabile antitheton, quo Paulus, apostolatum suum asserens, memorat et vocationem divinam: οὐα ἀπ' ἀνθρώπων, ἀλλὰ (subaudi διὰ) θεοῦ πατρὸς, non ab hominibus, sed (per) Deum Patrem: coll. v. 15. seq. et in-

stitutionem immediatam: οὐδὶ δι ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ, neque per kominem, sed per Jesum Christum. coll. v. 12. Institutio plerumque facta per unum, v. gr. per Gamalielem; vocatio per plures: hinc differentia numeri, hominibus, hominem. Contendit, Clericum secutus, Artemonius, pag. 211. s. post καὶ inserendum esse ἀπὸ, α: sed recte ex proximo subauditur διὰ per, et vis particulae διὰ per includit h. l. vim particulae ἀπὸ, α, non contra. Saepe Paulus in conjuncta Patris et Filii mentione unam praepositionem habet. 1 Tim. 6, 13. — διὰ, per) Modo διὰ per apostrophum posuerat; nunc sine apostropho, emphaseos causa. — ἐγείραντος, qui suscitavit) Semina sparguntur tractationis. Resuscitatio Christi, est fons justitiae et apostolatus. Rom. 1, 4. 5. 4, 25. 2 Cor. 5, 19.

- v. 2. πάντες, omnes) Hic versiculus huic epistolae addit symboli formam. ἐκκλησίαις, ecclesiis) Plurali utitur, ob multitudinem ecclesiarum et oppidorum in Galatia. Neque addit epitheta, uti ad Rom. Cor. etc. γαλατίας, Galatiae) 1 Petr. 1. 1.
- v. 4. νοῦ δόντος, qui dedit) Gratiae et pacis apprecationi nusquam alibi Paulus talem periphrasin addit. qui tradidit, c. 2, 20. άμαρτιῶν, peccatis) quae nos malo huic seculo manciparant. ἐξέληται, eriperet) Totum beneficium redemtionis Paulus describit ab ea parte, in qua potissimum laborabant Galatae, malo Judaico abrepti. ἐνεστῶτος, praesente) Praesens hoc durat, quam diu malitia viget. αιῶνος πονηφοῦ, seculo malo) Rarum loquendi genus, quo notatur tota oeconomia peccati, sub potestate Satanae. Huie seculo, [et pravo et infelici, V. g.] de quo conf. Rom. 5, 6., quo Galatae paene ablati erant, opponuntur secula seculorum. v. seq. Praesens seculum obstat gloriae Dei, et est sub potestate τοῦ πονηφοῦ, Mali. Nusquam pareius, quam in hac epistola, Paulus de Satana loquitur. κατὰ, secundum) Constr. cum qui dedit. Joh. 10, 18. fin. τὸ θέλημα, voluntatem) sine merito nostro. conf. Joh. 6, 38. s. καὶ, et) Vid. Rom. 15, 6. not.
  - v. 5. \$\delta doka, gloria pro hac voluntate salutifica. Exordium laetum.
- v. 6. θαυμάζω, miror) Ad reliquas omnes ecclesias scribens Paulus exorditur ab expressa gratiarum actione et laude Dei: quae, re hic aliud poscente, tamen repræssentata est versu 5. Etiam appellationem fratrum differt. Summam epistolae hanc damus: Partes sunt III.

I. Inscriptio. c. L. 1 - 5. II. Revocatio Galatarum ad verum evangelium: ubi 6 - 10. 1. eos reprehendit. 2. evangelii ab sese praedicati auctoritatem divinam asserit: 1) ex persecutore factus sit apostolus per vocationem coelestem. 11 -- 17. 2) ipsi Petro se nunquem imparem gesserit. 18. s. 21. s. II. 1. s. 11. s. 3. justificationem per fidem vindicat, Galatas denuo objurgans. III. 1. s. 15. - IV. 11. 4. Galatis, tenerrimo affectu, eaudem rem per allegoriam filii ancillae et filii liberae explanat. IV. 12. 5. inde ad libertatem tuendam eos hortatur: V. 1-12. et a libertatis abusu deterret, atque ut non in carne, sed 18. s. 16. - VI. 5. 6 - 10. in spiritu ambulent, monet. 11. s. 17. 18. III. Conclusio.

Vid. etiam not. ad cap. 2, 16.

--- ούτω τεχέως, tem cito) Non multo ante Paulus apud Galatas fuerat. Vide Ord. temp. pag. 281. [Ed. II. p. 242. no. 6.] --- μετατίθεοθε, transferimini) Grave verbum, admixta excusatione. Hieronymus: Galatia translationem in nostra lingua senat. --- ἀπὸ τοῦ παλέσαντος ὑμᾶς, ab co qui vocavit vos) Vocatio, gratiae canalis, regula in posterum. c. 5, 8. 13. Habetur versu 6 --- 10. Propositio et Partitio quaedam: et de vocatione in gratia agitur deinceps a versu 11. de

turbatoribus, c. 5, 7. seqq. — ἐν χάφιτι, in gratio) Act. 15, 11. — χριστοῦ, Christo) Hoc construitur cum ἀπὸ, ab ¹).

- v. 7. δ, quod) Ref. ad evangelium, non ad alterum evangelium. οὐκ ἔστιν ἄλλο, non est aliud) Diff. ab ἔτερον, alterum. Paulus non modo illud, quod Galatae sibi obtrudi passi erant, sed quodvis aliud repudiat. τινὲς, quidam) infelices. v. 8. c. 5, 10. 12. ταράσσοντες, turbantes) c. 5, 10. θέλοντες, volentes) Re ipsa non poterant: volebant tamen obnixe. Saepe Paulus hoc verbo tangit Galatas eorumque corruptores. c. 4, 9. 17. 21. 6, 12. s. Sic Col. 2, 18. μεταστρέψαι) Hoc verbo saepe τριπ exprimitur. τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ, evangelium Christi) Turbatores non plane negabant Jesum Christum: sed Paulus evangelium nonnisi purum agnoscit.
- v. 8. ἡμεῖς) nos, multi. v. 2. ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ, aut angelus ex coelo) cujus auctoritas, extra Deum et Christum, summa est. c. 4, 14. ὃ εὐαγγελισάμεθα, quod evangelizavimus) Infallibilitas apostolica. ἀνάθεμα, anathems) expers Christi et Dei. Antitheton, c. 6, 16. ἔστω, esto) Controversiae non modo possunt, sed ne debent quidem sine affectu tractari: sed affectus debet esse sanctus.
- v. 9. ως, sicut) Deliberate loquitur. Videtur inter utriusque versiculi scriptionem pausa fuisse interjecta. Similis asseveratio iterata, c. 5, 2. 3. 21. προειφήκαμεν, ante diximus) Plurale. nam v. 8. scripsit, nos et evangelizavimus, item pluraliter. λέγω, dico) in singulari. Omnes sciebant veritatem evangelii; Paulus, Galatas vere imbutos evangelio. ideo nunc dicit, recepistis, in quo verbo epitasis est hujus iterationis. si) Hoc magis positivum, quam ἐἀν, v. 8. ὑμᾶς εὐαγγελίζεται, vos evangelio instruit) Hic vos ante verbum evangelisare ponitur, versu 8. postpositum; emphaseos causa. neque nullum in casu discrimen est: evangelium praedicavimus vobis, habet dativum commodi; evangelio aliquem instruere, convenit insultationi falsorum doctorum.
- v. 10. ἄρτι γὰρ, nunc enim) Causa, cur etiam nunc tam asseveranter scribat nunc repetitur ex v. 9. ἀνθρώπους, homines) Hoc sine articulo: at mox, τὸν θεὸν Deum, cum articulo. Dei solius habenda est ratio. πείθω) πείθω τινὰ fere idem, ac mox ἀρέσπω, placere quaero alicui. πείθειν τινὰ, consensum alicujus aut veniam impetrare. Plato de Leg. lib. 10. init. conf. 2 Cor. 5, 11. not. ἀνθρώποις, hominibus) Antitheton: Christi. ἔτι, adhuc) Sensus: neque antea quaesivi, neque adhuc placere hominibus quaero. Conf. adhuc, c. 5, 11. Particulae temporis praesentis, ἄρτι nunc et ἔτι adhuc, refutant sermones ejus, qui Galatas turbabat: contradistinguunt hoc loco tempus praesens superiori tempori, non pharisaico, sed item apostolico. De pharisaico neque negat Paulus h. l. neque ait. Paulus non multo ante circumciderat v. gr. Timotheum. Id in vim consequentiae apud Galatas ei vertere volebant. ἀνθρώποις, hominibus) Nam hominum sensus a Deo et Christo abhorret. hinc seculi malignitus. v. 4. ἄρεσκον, placerem) ἀρέσκω, quaero placere. Rom. 8, 8, not. Cui autem quisque placere quaerit, vel non quaerit, ei fere aut placet aut non placet. χριστοῦ, Christi) cui placere quaero, ut servum decet. Tit. 2, 9.
- v. 11. ἀδελφοί, fratres) Nunc demum fratres appellat. κατά, secundum) κατά complectitur vim praepositionum ἀπό, διά et παρά, v. 1. 12. Non est humani census evangelium meum.
- v. 12. παφέλαβον, accepi) Diff. a doctus sum. nam alterum fit sine labore, alterum cum labore discendi. δι' ἀποκαλύψεως, per revelationem) scil. accepi.
- v. 18. ἐκούσατε, sudivistis) antequam ad vos veni. ποτὲ, aliquando) quo tempore Paulus minime cupidus fuerat evangelii colendi. ἐκόρθουν, vastabam) Hoc plane contrarium acdificationi notat.

v. 14. προέκοπτον, proficiebam) in factis ipsis. — συνηλικιώτας, coactaneos)

<sup>1)</sup> Hace ipsa vox priorev, utul per marginem utriusque Ed. non prorsus firma censeatur, exprimitur tamen in Vers. germ. E. B.

vegetos tum. — πατρικών μου, patriarum mearum) carissimarum, ut si me solo patrono niterentur. Mimesis.

- v. 15. εὐδόκησεν, beneplacitum habuit) Beneplacitum divinum est summum, ubi quisque de suae salutis causis quaerit. Nil meritis tribuit Paulus: mox addit, ex utero. conf. Rom. 9, 11. ὁ ἀφορίσας με, qui separavit me) ut hoc beneplacitum mihi praestaret. ἐκ κοιλίας μητρός μου, ex utero matris meae) Jer. 1, 5.
- v. 16. ἀποκαλύψαι, revelare) Constr. cum beneplacitum habuit. Insigne verbum. τὸν νίον αὐτοῦ, filium suum) c. 2, 20. ἐν ἐμοὶ) in me, non modo, per me. id enim demum consequens. Revelatus erat antea filius Dei, nunc revelabatur etiam in Paulo, quod ad Paulum attinet, i. e. Paulo. Sic in mox hoc versu et v. 24. ἐν τοῖς ἔθνεσιν, in gentibus) quarum vocatio in multis meae respondet. Eo minus opus erat, Hierosolyma petere. εὐθέως, statim) Cohaeret maxime cum ἀπῆλθον abii. Notatur subita habilitas apostoli. Act. 9, 20.: statim praedicabat. [Attamen, animi modestia permotus, collegis senioribus, siquando praesentes eos habuit, lubens palmam concessit. V. g.] Hieronymus construit: ut evangelizem continuo. οὐ προσανεθέμην) non retuli ad carnem et sanguinem, consulendi causa. Idem verbum, et ἀνεθέμην, c. 2, 6. 2. Lexica (quae vide) nullam verbì compositi et decompositi differentiam tradunt: sed apostolus videtur considerate distinxisse, ut προς valeat praeter, ultra. i. e. satis mihi fuit divina revelatio. σαρκὶ καὶ αίματι, carni et sanguini) i. e. homini, vel, hominibus. c. 2, 6. conf. Matth. 16, 17. not.
- v. 17. οὐδὲ ἀνῆλθον) neque ascendi. sic, ἀνῆλθε, Joh. 6, 3. ἱεροσόλυμα, Hierosolyma) sedem apostolorum. ἀραβίαν, Arabiam) regionem gentium. πάλιν ὑπέσερεψα, iterum reversus sum) Paulus hic Damascenum iter, in quo conversus erat, ut notum praesupponit. δαμασκόν, Damascum) Syriae. Non datur alia Damascus, nisi Syriae. Sed Syriae mentionem addidi, quia antea de Arabia etc. sermo erat.
- v. 18. τρία, tres) editis documentis muneris apostolici. <u>Ιστορήσαι</u>) Grave verbum, ut de re magna. Non dixit ἰδεῖν, sed ἰστορήσαι. ὅπερ (inquit Chrys.) οἱ τας μεγαίας πολείς καὶ λαμπράς καταμανθάνοντες λέγονος. Solonem Plutarchus aliosque reponit multos, qui πολυπειρίας ενέκα καὶ ἰστορίας peregrinati sunt. Julianus, magos consulturus in urbibus Graeciae, eundi causam obtendit καθ' ἱστορίαν τῆς ἐλλάδος καὶ τῶν ἐκεῖσε παιδευτηρίων. Greg. Naz. Or. 4. Cresoll. theatr. rhet. p. 163. πέτρον, Petrum) Hunc ergo Paulus ceteris antetulit. c. 2, 7. δεκαπέντε, quindecim) Tantillo tempore, inquit Paulus, Petrus me non potuisset apostolum facere. [Juvat curatius, quae tecum aguntur, notare; ut, quum res tulerit, post longa etiam intervalla confidenter ad ea provocare queas. V. g.]

v. 19. τον ἀδελφον τοῦ πυρίου, fratrem Domini) Jesu consobrinum. Non alius Jacobus frater Domini, atque apostolus.

- v. 20. idov, ecce) scil. iori, est. nam ori, quod.
- v. 21. ήλθον, veni) cum evangelio. v. 23.
- v. 22. τῆς ἰουδαίας, Judaeae) extra Jerusalem.

v. 23. ο διώκων, persequens) Hoc nomine notissimus fuerat: neque tam ce-

lebre ipsum nomen Sauli, quam persecutoris.

v. 24. ἐδόξαζον, glorificabant) Atque hodie ecclesia Deum glorificat in Paulo. [Idem observare memento, quoties bona fama perlata ad te fuerit. V. g.] — ἐν ἐμοὶ, in me) conf. not. ad v. 16. Glorificarant Deum antea; nunc glorificabant etiam Pauli causa.

# CAPUT II.

v. 1. Aid, per) interjectis XIV annis, inter duo itinera Hierosolymitana.

v. 2. κατὰ ἀποκάλυψιν, secundum revelationem) Paulo revelationes habenti, non opus erat, discere ex hominibus. Haec revelatio ei magna de causa obtiBengel gnom.

43

gerat. — ἀνεθέμην) proposui, ut solent aequales; non ut confirmarent me, sed ut alios. Act. 15, 2. — αὐτοῖς, illis) Hierosolymitania. Id tractatur v. 3. a. — κατ΄ ἰδιαν) seorsum. non omnes capiebant. — τοῖς δοποῦσι, iis, qui magni fiebant) Antitheton ad Paulum, qui minus agnoscebatur. [Apostoli praecipue indigitantur, v. 9. V. g.] conf. 2 Cor. 11, 5. Hesychius, δοποῦντες, οἱ ἔνδοξοι. Id tractatur v. 6. s. — μήκως, ne) Hoc pendet a proposui. In vanum currerem, inquit, aut cucurissem, si circumcisio judicata fuisset necessaria. — τοίχω, curram) cum celeri victoria evangelii.

v. 3. ovoš) Ne Titi quidem, qui mocum erat, circumcidendi necessitatem

nobis imponi passi sumus.

v. 4. διὰ δὲ) Id vero, de Tito, factum est propter etc. δὲ, vero, particula, declarat et intendit. — παρεισάκτους) Hîc et in παρεισήλθον παρὰ notat praeter, sub. — ψευδαδέλφους, falsos fratres) Majorem eorum, qui professi Judaei erant, rationem habuerat in Timotheo. Act. 16, 3. — οἴτινες, qui) Conf. Act. 15, 1. 24. — κατασκοκήσαι) explorare, et pessundare.

v. 5. τη ὑποταγη, subjectione) Limitat. Amore, libenter cessissemus. — ή ἀλήθεια) veritas evangelii, evangelium genuinum; non alterum, c. 1, 6. quod substituere conabantur fratres non genuini. Eadem locutio, v. 14. Col. 1, 5. Veritas, praecisa, rigida: nil suum deserit, nil alienum admittit. — ὑμᾶς, νος)

Graecos. Vestra causa defendimus, quae vos repudiatis.

- v. 6. ἀπό) Subaudi of, of ἀπό κτλ. et construe, οὐδέν μοι διαφέρει, ὁποῖοί ποτε ήσαν από κτλ. nil mea interest, quales tandem fuerint illi ex insignioribus. Pariter praepositio posita, omisso articulo, Marc. 5, 35. Luc. 11, 49. Non tantum tres, Jacobus, Petrus et Johannes, erant δοκούντες ideo dicit από τῶν. οί δοχοῦντες, οι ὑπὲρ λίαν ἀπόστολοι. 2 Cor. 11, 5. — εἶναί τι) esse aliquid, apud eos, qui Paulum non ita aestimabant. — οποίοί ποτε) qualescurque. ποτέ enclitica h. l. est, non adverbium temporis. - deòc, Deus) Dei judicium sequebatur Paulus. Auctoritatem divinam asserit; non deprimit apostolicam. — yao, enim) Actiologia non rei, sed sermonis. Praefationem aliquam modo posuit Paulus; nunc innuit, cur ea praefatione usus sit, et rem ipsam proponit. Simile enim, c. 6, 7. Praefatur, se non pendere ex consensu aliorum: deinde tamen consensum illum ostendit. — ovoliv noosaviorovo) nil ad me retulerunt. i. a. nil in mea doctrina reprehenderunt. Saepe qui vult reprehendere aut monere, id modeste facit per speciem communicationis. Nulla tali ratione usi sunt antecessores, (sic Tertullianus appellat τους δοκοῦντας,) erga Paulum. Ego illis ἀνεθέμην, γ. 2. illi nil zoogavévevro, nil habuere, quod adderent.
- v. 7. lδόντες) videntes, ab ipso effectu, quem eis demonstravi. v. 8. Act. 15, 12. τῆς ἀπροβυστίας, praeputii) i. e. gentium, citra circumcisionem ad fidem perducendarum.

v. 8. εlς τὰ ἔθνη, in gentes) i. e. in apostolatum gentium.

v. 9. γνόντες, cognoscentes) me audito et viso. — δοθείσαν, datam) conf. de Paulo, 2 Petr. 3, 15. — lάκαβος 1), Jacobus) Hie primo loco ponitar, quia maxime manebat Hierosolymis, vel etiam quia maxime agebat in hac re, Paulusque videri potuisset magis ab Jacobo, quam a Petro, magis a Petro, quam ab Johanne abhorrere. Etenim ex multis rebus intelligi potest, Jacobum et Paulum, nec non Petrum et Paulum etc. in sua natura et in ipsius animae affectu habuisse, qui alter erga alterum, cum sui abnegatione, amorem et tolerantiam exerceret, salva veritate omnibus agnita. Hiac fit, ut non facile et Jacobum et Paulum aeque capiat unus idemque homo aut coetus. Luthero hoc excidit, ut Jacobi epistolam diceret stramineam: quod qui exagitant, viderint, quid monstri ipsi adver-

Lectio marginalis πέτρος καλ lάκωβος, hoc versu, in utraque Ed. gr. aequiparatur lectioni lάκωβος καλ κηφάς, tum in Vers. germ. tum in Gnom. expressae: v. 11. nomen κηφάς, quod Ed. maj. itidem in aequilibrio posuerat, in Ed. 2. et Vers. germ. aperte praefertur alleri; denique v. 14. lectio κηφά, per marginem Ed. maj. genuinis admumerata, in margine Ed. 2. ad minus firmas deficitur, et in Vers. germ. permutatur eum lectione πέτρφ.
 B. B.

sus Paulum alant. Unum caput, unus Sol Christus est: maximi apostoli, membra erant; neque hi singuli, omnes Solis illius radios aeque exceperunt, sed universi Christum in apostolatu retulere. Conf. de varietate illorum Ap. 21, 14. 19. s. Divinitusque ita gubernata res est, ut Jacobus, legis retinentior, Judaeis; Paulus, nunquam ceterorum odore imbutus, ac fidei libertatisque studiosior, gentibus praedicaret: et ut quisque ad clima sibi assignatum characterem et dotes afferret quam aptissimas. — πηφάς, Cephas) Hoc nescio quomodo augustius sonat, quam Petrus. Si Petrus illum primatum, qui ei postea tributus est ab hominibus, jam tum habuisset; maxima Paulo fuisset causa, primatum illum hîc commemorandi, aut Petrum certe eximio loco nominandi. — στύλοι) Hoc Hebraco τεροπαίτ, Prov. 9, 1. et passim. — δεξιάς έδωκαν) Sic, δώμεν δεξιάν, pacem faciumus. 1 Macc. 6, 58. etc. — zorvavlas) communionis, quae collegarum est. — Iva, ut) scil. iremus, cum evangelio. — εἰς τὰ ἔθνη, in gentes) praecipue. Nam Paulus etiam Judaeos, Petrus et Johannes etiam gentes docuere: sed ille extra Judaeam cucurrit; hi in Judaea, dum ea fuit, substiterant. Petrus si Romam venit, certe fixam ibi sedem non habuit.

- v. 10. τῶν πτωχῶν, pauperum) ex Judaeis. μνημονεύωμεν, meminerimus) Antecedens pro consequente. nam studuit Paulus non modo meminisse, sed sub-levare. ἐσποψόασα, studui) etiam apud Galatas. 1 Cor. 16, 1. Paulus non abjecit studium bonorum operum.
- v. 11. ὅτε, quum) Ad summa venit argumentum. Paulus ipsum Petrum reprehendit: ergo non debet homini doctrinam suam. ἀντύχειαν, Antiochiam) arcem tum ecclesiae ex gentibus. κατὰ πρόσωπου) coram. (conf. v. 14., coram omnibus) Sic LXX, 1 Reg. 1, 23. bis: 1 Chron. 28, 8. Ps. 50, 21. Dan. 11, 16. etc. Infra, κατὰ, c. 3, 1. ἀντέστην, restiti) Rigidum verbum. κατεγνωσμένος) κατακεκριμένος, condemnatus, propter actiones contrarias, quarum altera alteram condemnabat. v. s. coll. v. 18. Participium habet vim reciprocam. Suo enim ipse judicio, sua se praxi condemnaverat Petrus.
- v. 12. συνήσθιεν) una edebat, nobiscum, cum gentibus. ὑπέστελλε, subducebat) paulatim. ἀφώριζεν, separabat) plane. φοβούμενος, timens) Timor hominum, multum obest.
- v. 13. of loinol) ceteri, oredentes. καί) etiem Barnabas, quem minime censeres id facturum. συναπήχθη, una abductus est) Vis exempli frequentis.
- v. 14. eldov, vidi) Beata animadversio. dovonodovou) recto et aperto gradu incedunt, ad canonem, c. 6, 16.; in via recta, vel potius corpore erecto, ut opponatur claudicationi, et praevaricationi proprie dictae. Innuitur rectitudo pedum. Graeci dicunt etiam ὀρθοβατείν, ὀρθοδρομείν. — τοῦ εὐαγγελίου, evangelii) Namque evangelium docet, cum redemtione per mortem Christi non constere justitiam ex legis operibus et observationem necessariam legis ceremonialis. — sinov, dixi) Unus Paulus rem sustinuit, sine sociis, hoc loco, contra judaismum: deinde etiam contra ethnicismum. 2 Tim. 4, 16. s. — τῷ) Auctores rei peti debent. — ξμποοσθεν πάντων, coram omnibus) 1 Tim. 5, 20. — εί σύ, si tu) In hoe elencho Paulus Petro in memoriam redigit elenchum Petri ad Pharisacos, Act. 15, 10. s. Incipit hie propositio bimembris, cujus pars prior, si tu etc. tractatur v. 15. s. altera, quid gentes etc. tractatur v. 17. s. — Ιουδαῖος ύπάρχων, Judaeus cum sis) eoque propinquior legi. — έθνικῶς ζῆς, ethnice vivis) Sic Paulus loquitur xar' avdçexov. nam Petrus priorem agendi modum retractans pro ethnico declaravit, cum in se esset rectus. Demta hac figura, propositio ipsa, non vivendum jam esse judaice, tractatur mox. — τὰ ἔθνη, gentes) lege solutas. — avaynageic, cogis) facto tuo. Necessum habuissent gentes aut sequi Judaicum ritum, aut carere communione ecclesiae. — lovoalzev, judaizare) Quod antea fuerat obedientia erga legem, nunc est merus Judaismus.
- v. 15. ήμεῖς, nos) Paulus, Petri personse parcens, missa secunda singulari transit ad primam pluralem; inde ad primam singularem, figurate. v. 18. inde proprie, ego, v. 19. s. Nos, quamvis natura Judaei, et non ex gentibus pecca-

tores, scil. fuimus: coll. praet. scientes — credidimus. Hoc nos, interjecta per parenthesin aetiologia, reassumitur versu seq. cum epitasi, et pertingit ad credidimus. — φύσει, natura) non modo proselyti. — ούπ ἐξ ἐθνῶν ἀμαρτωλοὶ, non ex gentibus peccatores) Paulus ut rem confessam pronunciat, gentes, quae legem ne habebant quidem, esse peccatores, quum Judaei e contrario legem vel etiam opera haberent, Tit. 3, 5. Inde obiter concedit, nonnisi in Christo Judaeos cum illis communionem habere posse; praecipue autem justificationem gentium, per fidem, ut confessam pronunciat; eandemque etiam de Judaeis infert. Huc refer, peccatores, v. 17. not.

v. 16. eldotes, scientes) i. e. quoniam cognovimus. — artomos, homo quivis, Judaeus, Graecus. — ἐξ ἔργων νόμου, ex operibus legis) Galatismi sectatores, ex ipsius legis moralis natura ac fine haud perspecta et sinistre accepta, legem ceremonialem obnixe tuebantur: et discrimen legis ceremonialis et moralis aut nullum aut exiguum agnoscentes, uno utramque legis vocabulo comprehendebant, adeoque in totius legis observatione justificari quaerebant. Pariter igitur apostolus eos refutans, uno utramque vocabulo comprehendit, aut ubi legis vocabulo strictius utitur, ipsam legem moralem innuit; legem ceremonialem aliter appellat, elementa etc. Controversiae autem status magis in oculos incurrit, quatenus ea erat de lege ceremoniali, quam quatenus erat eadem de lege morali: materia quippe illius, circa tempora, praeputium, cibos etc. versantis, in oculos magis incurrebat, quam hujus: et abrogatio illius, ex toto facta, magis conspicua erat, quam hujus, secundum quid facta. Sic fit, ut argumenta quaedam contra justificationem ex lege ceremoniali particulariter militent; plura tamen contra justificationem ex lege universa, etiam morali. Totum patet lucidius ex oeconomis epistolae ad Galatas. nam c. 1. et 2. apostolus se demonstrat divinitus missum et doctum, ceterisque apostolis nullatenus inferiorem, uti Collationes Irenicae, imo etiam polemicae, cum illis, ipsoque cum Petro habitae, evincant. Capite 3. est tractatio de lege morali. unde c. 4, 1-11. argumenta de lege ceremoniali deducuntur, et, interjecta allegoria ad utramque spectante, capite 5. speciatim de circumcisione agitur. Summa: e diametro inter se opponuntur, Moses et Jesus Christus: lex et promissio: facere et credere: opera et fides: merces et donum: maledictio et benedictio. Decalogusque aut a Paulo plane intactus relinquitur, aut sub legis vocabulo continetur: imo decalogus ea proprie lex est, quae, justificare negata, tamen per fidem stabilitur: nam sane lex ceremonialis aboletur; Rom. 3, 31. Sina autem, Gal. 4, 24., multo magis ob decalogum, quam ob legem ceremonialem, celebratur. Neque per se intolerabile jugum erat lex ceremonialis, sed robur ex morali habuit. Act. 15. Itaque lex moralis est legalior, ut ita dicam, quam ceremonialis, quae simul erat quasi evangelium elementare et praeliminare. Vid. etiam Rom. 3, 20. not. — ἐἀν μή, si non) Particula resolvenda in ἀλλά, sed, sed majore vi. Non justificatur homo ex legis operibus, neque adeo ulla alia ratione, nisi per fidem. Eadem mox vis particulae et nen. διά, per) Per, de gentibus: ex, mox, de Judaeis. Rom. 3, 30. not. χριστοῦ, Jesu Christi) i. e. in Christum Jesum; ut sequitur mox, transpositis nominibus. Gentibus nomen Jesu, Judaeis nomen Christi prius innotuit. Quare non semper promiscuus est ordo, ubi utrumque nomen, ut hic, ponitur. Rom. 15, 5. s. 1 Tim. 1, 15. s. 2, 5. 6, 13. 14. 2 Tim. 1, 9. s. nott. Et fere in sermone solenniori dicitur, Christus Jesus: in communiori, Jesus Christus. — zai ημεῖς) nos quoque ipsi; quanto magis gentes. — ἐπιστεύσαμεν) credidinus; i. e. pridem credere coepimus. — Sidu, propterea quod) Probatur consequentia ad Judaeos.

v. 17. ɛl δè, si vero) Quum Petrus communitatem victus cum gentibus coeptam, subducto se ipso, retractavit, tantundem id fuit, ac si se communitate illa peccatorem ethnicum egisse dixisset. Necessitudinem autem cum gentibus, cujus causa recte cum illis comederat, conciliarat Christus. Quare si Petrus cum illis comedendo peccavit, consequens erit, illius peccati ministrum fuisse Christisse Christian de la communitate victus cum illis comedendo peccavit, consequens erit, illius peccati ministrum fuisse Christian de la communitatem victus cum gentibus coeptam, subducto se ipso, retractavit, tantundem id fuit, ac si se communitatem victus cum gentibus coeptam, subducto se ipso, retractavit, tantundem id fuit, ac si se communitate illa peccatorem ethnicum egisse dixisset.

stum. Ab hujus consequentis inconvenientia sic abhorret Paulus, ut non modo subjiciat, absit, sed statim in eo exprimendo sermonem molliat per interrogationem, adhibito etiam verbo, διάκονος, minister, ad indignitatem hoc loco notandam aptissimo. Culpa nulla Christi est, gentibus justitiam et sanctitatem conferentis; sed est tota ejus, qui separationem a gentibus, postquam ad Christum conversae sunt, instaurat. v. seq. — ζητοῦντες) quaerentes, inde a suscepta fide, et libertate a lege. Hoc quaerere exprimitur versu praec. Estque nervosum antitheton, quaerentes—inventi sumus. — εύρθθημεν, inventi sumus) nunc, postliminio. — καὶ αὐτοί) ipsi quoque, nostra sponte. — χριστὸς, Christus) in quo tamen quaerimus justificari.

v. 18. κατέλυσα, destruxi) per fidem Christi. — πάλιν ολκοδομῶ, iterum aedifico) per subjectionem erga legem. — παραβάτην) praevaricatorem, transgressorem legis, dum [retractata quasi prisca Judaismi immutatione, V. g.] ejus observator esse videor. Vocabulum horribile, legis studiosioribus. [Hoc scilicet erat fidei legem transgredi. V. g.] — συνίστημι, commendo) Petrus voluerat commendare se. v. 12. fin. Ejus commendationis tristem Paulus fructum hac mimesi ostendit.

v- 19. ἐγοὸ γὰς, ego enim) Actiologia ad μὴ γένοιτο, absit. Christus non est minister peccati et mortis, sed Stator justitiae et vitae: in Ipso totus sum. Hacc summa ac medulla Christianismi. — διὰ νόμου νόμφ) per legem fidei, legi operum. Rom. 3, 27. Non sum injurius in legem: lege nitor, non minus divina. Hoc quasi per aenigma proponitur, et mox declaratur, descripta lege fidei. Quo sensu praevaricator dicitur, eo sensu lex dicitur, in sermone de fide. — ἀπέθανου, ἵνα θεῷ ζήσω) Rom. 7, 4. 6. not.

v. 20. συνεσταύρωμαι, una crucifixus sum) Cruce includitur mors, ut patet ex antitheto, vivo. conf. Phil. 2, 8. De eadem communione, Phil. 3, 10. — ζῶ δὲ, vivo vero) ex illa morte. — οὐκ ἔτι ἐγω) non jam ego, ut Judaeus. Col. 3, 11.

v. 21. • οὐκ ἀθετῶ) non aboleo, ut faciunt Judaizantes, sed tota anima amplector. — τὴν χάριν τοῦ θεοῦ, gratiam Dei) qua Christus pro nobis mortuus est. — εἰ γὰρ, si enim) Christus est justitia nostra per se; non quatenus legis justitiam implet in nobis. Id patet ex praesenti consequentia Pauli. — ἀπέ-θανεν, mortuus est) et sic, resurrexit. Nihil horum opus fuisset, si ex lege esset justitia.

# CAPUT III.

- v. 1. <sup>5</sup>Ω, o) Ex abrupto Galatas adoritur. ἀνόητοι γαλάται, insipientes Galatae) rem liquidissimam non assequentes sut retinentes. v. 3. Non appellat ἀγαπητούς, dilectos; quia non erant amabiles, sed reprehendendi: quanquam revera eos amabat. ἐβάσκανε, fascinavit) [h. e. tam repentinam eamque ingentem vobis mutationem intulit. V. g.] Huic verbo, si illud, non obedire veritati, seponas ¹), cohaeret propius, quod sequitur; nam fascino impediuntur oculi. [ut quis vel non videre opinetur, quae videt; vel, quae non sunt, existimet videre. V. g.] κατ' ὀφθαλμούς, ob oculos) evidentissime. προεγράφη, praescriptus est) προγράφεσθαι dicuntur, quae publice scripta ante oculos omnium ponuntur, ut docet H. Valesius, Not. in Harpoor. p. 116. Ita scriptus sive pictus fuerat Jesus Christus ante oculos Galatarum per evangelium. ἐν ὑμῖν ἐσταν-φωμένος, in vobis crucifixus) forma crucis ejus in corde vestro per fidem expressa, ut jam vos etiam cum illo crucifigeremini, c. 2, 20. 4, 19. not. praesertim in S. Coena.
- v. 2. μόνον, solum) Grave argumentum. μαθεῖν, discere) quid sentiatis vos. Aculeus: multa didicistis ex me; ego hoc solum volo a vobis discere. —

<sup>1)</sup> Seponendum vero esse, utriusque Ed. margo, consentiente Vers. germ., innuit. E. B.

έξ ἔργων νόμου, ex operibus legis) in quibus justitiam quaeritis. — τὸ πνεῦμα, Spiritum) [in quo DEUM compellastis Patrem, V. g.] per charismata conspicuum, v. 5. Marc. 16, 17. Hebr. 2, 4. Justitiam comitatur donum Spiritus. v. 14. Eph. 1, 13. Ideo saepe alterum pro altero ponitur. conf. not. ad Rom. 6, 18. Hoc argumentum repetitur versu 5., et interjecto v. 3. 4. pondus additur. Porro Paulus in hac una sua epistola, quum toties nominet Spiritum, tamen epitheton, sanctum, ne semel quidem addit; id quod non temere fecisse videtur. nempe epitheton illud est valde laetum; at hace epistola, plane severa. — η, an) Duo directe opposita. — ἐξ ἀποῆς πίστεως, ex auditu fidei) Exquisite sic denotatur natura fidei, non operantis, sed recipientis.

v. 8. οὖτως ἀνόητοι, adeo insipientes) οὖτως facit epitasin. non modo picturam Christi evangelicam, sed etiam donum Spiritus negligitis, quod multo magis in sensum incurrebat. vid. ad 1 Cor. 1, 6. — ἐναφξάμενοι, cum inceperitis) Initio respondet progressus. Non datur justificatio secunda per opera legis. — νῦν, κυπο) quum magis magisque deberetis spirituales fieri, relicta carne. — σαφκὶ, carne) Hebr. 9, 10. [Phil. 3, 2. Rom. 2, 28.] Sine dubio putarant Galatae, se profundius in Spiritum ire. facile potest caro pro Spiritu, etiam a proficientibus, haberi, nisi maneant in fide pura. — ἐπινελείσθε, consummamini) ad finem ten-

dentes, carnem sectamini. Omnia fine censentur et exitu.

v. 4. ἐπάθετε) passi estis: dum patientissime (quae patientia fructus est Spiritus) sustinuistis pertulistisque me, quum vobis Christum ejusque crucem ob oculos pingerem, v. 1. not. et in vos laborarem, infirmus carne, ut explicatius loquitur ex intervallo, c. 4, 11. (ubi repetitur vocula εἰκῆ, frustra) 13. seq. Non dicit, fecistis, (coll. 2 Joh. v. 8.) quia operantes hoc loco refutat: dicit autem, passi estis, valde proprie; nam patitur, qui paritur, c. 4, 19. nec non, qui currit: c. 5, 7. et apposite, ad indignitatem damni amplificandam. Non dissimilis usus hujus verbi, Amos 6, 6. Zach. 11, 5. Interdum εὖ πάσχειν, ἀγαθὸν πάσχειν, est beneficio affici, Baruch 6, 33. Sed haec quidem notio a Paulo non est adhibita. — εἶγε καὶ εἰκῆ, si tamen etiam frustra) Est haec quasi correctio: non frustra passi tanta estis. nam Deus vobis Spiritum dedit, et operatus est virtutes in vobis. Conf. Hebr. 10, 32.

v. 5. ἐπιχορηγῶν — καὶ ἐνεργῶν) qui praebebat — et operabatur. Sie Chrysost. Etenim participium imperfecti temporis habetur in praesenti. ἐκὶ in priore participio vim habet: nam qui praedicat, χορηγεῖ. Deus ἐπιχορηγεῖ proprie. — δυνάμεις, virtutes) miraculosas. — ἐξ, ex) subaudi, fecit id. — ἐξ ἀκοῆς πίστεως, ex auditu fidei) Hoc sum versu seq. propositionem constituit, et in καθως, sicut, induit vim affirmativam.

v. 6. ἀβρακμ, Abraham) Vid. Rom. 4, 3. not. Genesis, armamentarium Pauli. v. 6. 8. 16. c. 4, 22. Recurrendum enim ad origines. Matth. 19, 4.

v. 7. γινώσκετε, cognoscite) Imperativus, coll. 2 Tim. 3, 1. Indicativum nec Galatarum tarditas aeque ferebat, nec tractatio iniens. — οἱ ἐκ πίστεως, qui ex fide) Nam Abraham credidit. — οὐτοι) hi demum, exclusis ceteris Abrahamo natis. — νίοὶ, filii) v. 29.

v. 8. προϊδοῦσα δὲ, providens vero) Δὲ, vero, ἐπιτατικόν, vim argumenti extendit etiam ad gentes. τὸ providens innuit praescientism divinam, lege antiquiorem. Excellentia magna scripturae sacrae, quod omnia, quae in controversiam vocari possunt, in ea provisa et decisa sunt, etiam verbis aptissimis. — ἡ γραφή, scriptura) Sermo multipliciter concisus, uti evolventi patebit: Deus est, qui haec testatus est. Deus praescivit, se cum gentibus sie acturum. Deus ideo jam cum Abrahamo simili ratione egit. Deus etiam scripto id consignari fecit. et quidem tum, cum scripto consignaretur, adhuc futurum fuit. Haec omnia continentur in illo providens — —. Haec omnia nostro more loquendi non sic breviter exprimi possent: alias obscura haberentur. Sed facit id ardor pectoris apostolici, quod Spiritu plenum in unam eamque principalem rem intentum erat. Quae Abrahamo dicta sunt, Mosis tempore persoripta sunt. — ἐκ κίστεως, ex

fide) non ex operibus. — δικαιοί, justificat) Praesens, respectu Pauli scribentis. sic, benedictionem habent. v. 9. — προευηγγελίσατο, ante evangelizavit) Verbum ad catachresin accedens suavissime. Abrahamo ante tempora evangelii evangelizatum est. Evangelium lege antiquius. — ἐνευλογηθήσονται) Gen. 12, 8. inde expressius τιπαρείς Gen. 22, 18. Ps. 72, 17. Mera benedictionis promissio; nil, operum. Porro justificatio et benedictio conjuncta sunt. Simul ex forma Hebraici verbi patet natura fidei: benedicent sibi, gratulabuntur sibi de benedictione. Es. 65, 16. coll. Deut. 29, 18. — ἐν σοὶ, in te) ut in patre Messiae: ergo multo magis in Messia. Gentes, ut credentes in Christum, sunt semen Abrahae. Abrahamo semen prius, deinde benedictio promissa est. Adde not. ad v: 16.

- v. 9. of ἐπ πίστεως) qui ex fide sunt, omnes, et soli: ut patet ex opposito.
  v. seq. σὺν τῷ πιστῷ, cum fideli) Ipai Abrahamo per fidem collata benedictio: cum quo, qui credunt, benedicti sunt. Observa: nunc σὺν cum dicit, non ἐν in. in te, dictum, antequam natus est Christus ex Abrahami semine; deinceps, cum, imo etiam antes. conf. coheredes. Hebr. 11, 9.
- v. 10. ὑπὸ κατάφαν, sub maledictionem) Sub, hîc et deinceps cum accusativo magna vi ponitur. maledictio et benedictio, opposita. είσιν, sunt) Verbum hoc iteratur magna vi. γέγφαπται, scriptum est) Deut. 27, 26., ἐπικατάφατος πᾶς ἄνθρωπος, ὕστις οὐκ ἐμμένει πᾶσι τοῖς λόγοις τοῦ νόμου τούτου, ποιῆσαι αὐτούς. ubi πᾶς et πᾶσι non est in Hebraco, sed in Samaritano. Requiritur obedientia perfecta, in omnibus, et perpetua, permanet. Hanc nemo praestat. τοῖς γεγφαμμένοις ἐν τῷ βιβλίφ, scriptis in libro) Hoc addit Paulus paraphraseos gratia.
- v. 11. ἐν νόμφ, in lege) Pressius urget Paulus rem, ne quis dicat: Agnosco, justitiam non esse ex operibus legis; sed ea tamen ex ipsa lege est. Multi nitebantur lege, quamvis eam non servarent. Rom. 2, 17. 23. Respondet, eam nil juvare non facientes. v. 12. παρὰ τῷ θεῷ, apud Deum) quicquid sit apud homines. Rom. 4, 2. δῆλον, ὅτι, manifestum, quia) Formula pertinet ad ea, quae sequuntur. 1 Tim. 6, 7. 1 Cor. 15, 27. Δηλονότι a Graecis adhibetur tanquam una vox, ut latinum id est. Quod attinet ad id, quod in lege nemo justificetur coram Deo, id sane certum est et indubitatum, quod justus ex fide victurus sit. Prius illud adhuc tanquam in dubio allegatur, posterius vero est τὸ δῆλον, manifestum, per quod etiam prius illud extra dubium collocari debet. ὁ δίπαιος ἐκ πίστεως, justus ex fide) Vid. Rom. 1, 17. ζήσεται, vivet) Idem verbum, v. seq.

v. 12. οὖκ ἔστιν ἐκ πίστεως, non est ex fide) non agit fidei partes: non dicit, crede, sed fac. — ὁ ποιήσας αὐτὰ, faciens illa) Rom. 10, 5.

v. 13. youros, Christus) Christus solus. Hoc ex abrupto, sine conjunctione, cum indignatione quadam adversus operarios legis, exclamat. Non dissimile asyndeton, Col. 3, 4., ubi item de Christo. — ημάς, nos) Judaeos praecipue pressit maledictio: nam etiam benedictio propior illis erat. antitheton, in gentes. v. 14. conf. c. 4, 3. 6. — ἐξηγόρασεν, exemit) emtione nos inde eruit, ubi tenebamur. Idem verbum, c. 4, 5. — in the nataoac, ex maledictione) sub qua sunt, qui vel lege vel legis operibus nituntur. — γενόμενος υπέρ ήμων κατάρα, factus pro nobis maledictio) Abstractum nomen, non concretum, hic ponitur. Quis auderet sine blasphemiae metu sic loqui, nisi apostolus praeiret? Maledictio plus dicit, quam anathema, Rom. 9, 3. nam maledictio aliunde infligitur, anathema ultro incurritur. Pariter de Christo dictum, ιστι εξολοθοευθήσεται, Dan. 9, 26. coll. v. 24. cum annot. C. B. Michaëlis. Etiam unto pro hic summa proprietate accipitur. nam maledictio, quae nos eramus, factus est Christus, vicem nostram, ut nos esse desineremus. — γέγραπται, scriptum est) Deut. 21, 23. κεκατηραμένος ύπο θεού πῶς ποεμάμενος ἐπὶ ξύλου. — ἐπὶ ξύλου, in ligno) inter coelum et terram. Nostra vernacula dicit patibulum. Apostoli, dum de redemtione agunt, crucem potius, quam agonem in monte Oliveti commemorant. 1 Petr. 2, 24. Nisi crucis supplicium pridem esset abrogatum, magis in oculos incurreret stupenda crucis Christi vis.

- v. 14. ενα ενα, ut: ut) Prius ut respondet τῷ factus etc. posterius respondet τῷ nos exemit. conf. ut geminatum, c. 4, 5. not. εἰς τὰ ἔθνη) in gentes, quae procul erant. v. 8. τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος, promissionem Spiritus) Luc. 14, 49. not. λάβωμεν, acciperemus) nos, Judaei, benedictioni in Christo propinqui. Hoc verbo exprimitur natura fidei: promissio et fides, relata sunt. διὰ τῆς πίστεως, per fidem) non ex operibus. nam fides solà promissione nititur. Spiritus ab extra in nobis excitat aliquam scintillam fidei, apprehendentem Christum et etiam ipsum Spiritum, ut intra nos habitet. Flacius.
- v. 15. ομως) tamen; etsi hominis tantummodo testamentum est, unde comparatio sumitur. — ἀνθρώπου, hominis) cujus institutum servari, longe minus refert. — κεκυρωμένην, sancitum) quam semel omnia rata sunt, v. gr. per mortem testatoris. Hebr. 9, 16. sic, καὶ ἐκυρώθη ὁ ἀγρὸς, τρο. Gen. 23, 20. ovočels) nemo, ne auctor quidem ipse, nisi causa nec opinata aut in animo ipsius aut extra incidat; (qualis causa Deo non potest occurrere:) nedum alter quispiam; Siquidem de jure sermo sit; ipso enim facto testamenta aut legata humana citius seriusve, non sine gravi reatu, infringuntur, V. g.] cui alteri in apodosi respondet lex. Consideratur enim hie lex o vouos quoque, ut alter quispiam a Dei promissione, quasi per prosopopoeiam, sicuti opponuntur peccatum et lex -Deo, Rom. 6, 13. 8, 3. et Mamonas, quasi herus, opponitur Deo: Matth. 6, 24. et elementa mundi comparantur cum tutoribus, et lex dicitur paedagogus: mox, v. 24. c. 4, 2. 3. Spectatur promissio, ut antiquior, et a Deo dicta: lex, ut recentior, et praescindendo a Deo legislatore: quia promissio est magis propria Dei; lex, quasi quiddam alienius. vid. v. 17. s. 21. s. nott. — averei n intiaτάσσεται, abrogat aut insuper praecipit) in toto vel in parte; abrogando, legata demendo, aut mandata et conditiones novas addendo. utrique verbo respondet, irritum facit, v. 17.
- v. 16. έββέθησαν, dictae sunt) Grave verbum. al έπαγγελίαι, promissiones) Plurale: promissio saepe repetita, [v. 17. 18.] eaque duplex, rerum terrenarum et coelestium; terrae Canaan, et mundi, et bonorum divinorum omnium. Rom. 4, 13. At lex semel data. — xal, et) Gen. 13, 15. 12, 7. 15, 18. 17, 8. — λέγει, dicit) Deus. — ως ἐπὶ πολλῶν, quasi de multis) quasi aliud esset semen ante legem, aliud sub lege. — ως ἐφ' ἐνὸς, tanquam de uno) Vide, quanti ponderis conclusionem Paulus ex accidente Grammatico, numero, deducat: idque eo magis mirandum, quia זרע nunquam in plurali ponitur, nisi 1 Sam. 8, 15., ubi tamen agros, non semina denotat. Videlicet in LXX int. magis apparet vis numeri singularis. Porro non statuit hîc Paulus, semen denotare unicam prolem, semina demum multam; nam semen in singulari saepissime multitudinem denotat: sed hoc dicit, unum esse semen, i. e. unam posteritatem, unam familiam, unum genus filiorum Abrahami, quibus omnibus per promissionem obtingat hereditas; [post Mosen aeque ac ante Mosen: ex praeputio non minus quam ex circumcisione. V. g.] non aliis per promissionem, aliis per legem. Rom. 4, 16. Bene autem discernenda est promissio benedictionis et promissio hereditatis mundi sive terrae; in illa, non in hac, seminis appellatio Christum spectat. Namque benedictio fit in Abrahamo, non per se, qui obiit ante gentes benedictionem assecutas; sed quatenus habet semen: et fit in semine Abrahami, non quatenus semen illud est innumerabile; nam Abraham ipse non benedixit, sed benedictionem accepit; quanto minus posteri ejus benedicere possunt, qui cum Illo benedictionem, per fidem, duntaxat accipiunt? Fit ergo benedictio in Christo, qui est Semen unum excellentissimum et exoptatissimum, per se benedicens. Sed tamen, quia cum hoc propinquitatem habet omnis posteritas Abrahami; ideo communiter in semine Abrahami dicitur fieri benedictio, ad gentes vero pervenire. v. 14. Terrae autem atque adeo hereditatis promissio data est Abrahamo et semini ejus, i. e. posteritati numerosae: v. 19. 22.: non autem Christo, sed in Christum. - Öç êdir yel-

oròc, qui est Christus) òc, qui non refertur praecise ad semini, sed ad totum sermonem praecedentem, hoc sensu: id quod totum Deus dicit in Christum. [i. e. ad Abrakamum ejusque semen promissiones pertinent seu benedictio in Christo promissa, V. g.] nam Christus promissiones omnes sustinet. 2 Cor. 1, 20. In Graeco et Latino saepe genus pronominis respondet Substantivo subsequenti. Cic. Ignes, quae sidera vocatis.

v. 17. routo de léve, hoc vero dico) Ostendit, que pertineat similitude. v. 15. — διαθήκην) Vocabulum hic paulo latiore, quam testamenti notione accipitur. nam o osavéusvos hie laudatur Deus immortalis. Et tamen hue magis congruit testamenti appellatio, (v. 18. fln.) quam foederis. Conf. not. ad Matth. 26, 28. — προκεκυφωμένην 1), ante sancitum) Respondet, sancitum, v. 15. sed accedit zeo, ante, ob CCCCXXX annos illos. Sancitum est testamentum promissione ipsa, eaque iterata, et juramento, et quidem multis ante annis. cum hoc ante congruit ἔτι, v. 18. — μετά, post) Dices: Epistola ad Hebraeos, (c. 7, 28. not.) passim ea, quae petà post legem sancita sunt, legi praesert: quomodo hie id, post quod lex facta est, praefertur? Resp. Illic ea notantur, in quibus veteri sanctioni expresse derogabat nova: sed promissioni, quae hîc urgetur, legem derogare, nec Abrahami nec Mosis tempore additum est. Utrinque praefertur το ἀπ' ἀρχῆς, id quod ab initio fuit. conf. Matth. 19, 8. Ubique Christus praevalet. — Irn, annos) Magnitudo intervalli auget promissionis auctoritatem. — yeyove's, facta) Hoc quoque pertinet ad postponendam legem, et ad prosopopoeiam ornandam. non dicit, data, quasi lex fuisset, antequam data sit: neque addit, a Deo, ut de testamento dixerat. Alia ratio horum verborum, Joh. 1, 17. — νόμος, lex) Casu recto loquitur; ut certa ratione opponatur Deus promittens et lex non derogans. Et hujus antitheti cardo est prosopopoeia ante notata. — οὐπ ἀπυροῖ, non irritum facit) Metonymia consequentis. i. e. lex non confert hereditatem. — είς το καταργήσαι) ad reddendam inanem promissionem. Redditur autem inanis, si vis conferendae hereditatis ab ea ad legem transfertur.

v. 18. εl, si) Syllogismus conditionalis; cujus consequente sublato, tollitur antecedens; ut conclusio sit, ergo non ex lege est hereditas. — δ θεός, Deus) Hîc expresse promissio praedicatur de Deo.

v. 19. τί οὖν ὁ νόμος;) Sunt, qui distinguant sic, τί οὖν; ὁ νόμος κτλ. Et saepe quidem per se dicitur τί οὖν; interdum tamen producitur interrogatio. τί οὖν φημι; 1 Cor. 10, 19. τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ louδαίου; Rom. 8, 1. Quid ergo lex? i. e. Diceret aliquis: ergone lex frustra data est? — τῶν παραβάσεων χάow, transgressionum gratia) ut agnoscerentur et invalescerent. Notantur transgressiones non tam ante legem datam, Rom. 5, 13., quam deinceps ab hominibus patratae. Idem vocabulum, Rom. 4, 15. not. Idem pluralis, Hebr. 9, 15. Antitheton, permanere. v. 10. Res ipsa declaratur versu 21. s. Omnia sub peccatum conclusa. — ἐτέθη) posita est, inquit, non, surrogata. Multi habent προσετέθη· sed έτέθη facilius stat cum versu 15. — έλθη, veniret) Conf. veniret, v. 23. — το σπέρμα, semen) fideles Novi Test. quibus obtingit promissionis impletio. v. 22. — ο επήγγελται) cui promissio facta est: vel potius, cui promisit Deus. conf. engyeltai, Rom. 4, 21. Hebr. 12, 26. — diatayels, disposita) non ἐπιδιαταγείς, coll. v. 15. — δι' άγγέλων, έν χειοί μεσίτου, per angelos, in manu mediatoris) Dupliciter mediate. Pro Deo, angeli: Hebr. 2, 2. mediator aliquis, pro populo. Angelis legem delegavit Deus, quasi alienius quiddam et severius: promissionem sibi reservavit, et ipse pro sua bonitate dedit ac dispensavit. Mediator erat Moses: hinc frequens illud ביד משה per Mosen. Definitio mediatoris extat Deut. 5, 5. Mediator Moses, longe alius, atque Christus. Ille arcet; hic adducit.

<sup>1)</sup> Verba sequentia ele xpicto, per marginem Ed. maj. omittenda polius suerant: sed, praelucente crisi Ed. 2., recepta sunt in Vers. germ. E. B.

v. 20. ὁ δὲ μεσίτης, Mediator vero) Articulus habet vim relativam. Mediator ille, Moses, promissione longe serior, idemque severus. — ἐνὸς, unius) Medius terminus in syllogismo, cujus major propositio et minor exprimitur, conclusio subauditur. Unus non utitur mediatore illo: (id est, quisquis est unus, is non, prius, sine mediatore; deinde idem per mediatorem agit: neque postea se subtrahit, ut per mediatorem agat; nam familiaritas non solet decrescere, sed crescere:) atqui Deus est unus. Ergo Deus, non, prius sine mediatore, deinde per mediatorem, egit. Ergo is, cujus erat mediator, non est unus idemque cum Deo, sed diversus a Deo, nempe ὁ νόμος, Lex. — ὁ δὶ δτὸς εἶς ἐστιν, Deus autem unus est) Non est alius Deus ante legem, alius deinceps: sed unus idemque Deus. Ante legem egit sine mediatore; ergo mediator Sinaiticus non est Dei, sed legis; Dei autem, promissio. conf. de Dei unitate, eadem in re, Rom. 3, 30., nec non 1 Tim. 2, 5. Et pulcerrime assonat ad unitatem seminis ante legem et post legem unitas Dei ante legem et post legem. Sio infert Paulus ex ipso modo legislationis, legem datam esse peccati causa: et sic cohaeret objectio nova, v. seq.

v. 21. ovv, igitur) Sic objici possit ex eo, quod lex dicatur data transgressionum causa. Respondet, legem non esse adversus promissiones, responsionisque duae sunt sententiae. una: Lex per se, cum velit, non potest vitam promissam dare. v. 21. altera: veruntamen paedagogice adjuvit promissionem vitae. v. 22 — c. 4, 7. Prior sententia hoc enthymemate (quale etiam v. 18.) probatur: Si lex posset vivificare, justitia foret ex lege. atqui justitia non est ex lege. subaudi, ergo lex non potest vivificare. Major est evidens. nam nonnisi justus vivet. v. 11. Minor, simulque ipsa illa altera sententia, probatur versu 22., idque per epanodon. nam ex his quatuor, vivificare, justitia, peccatum, promissio, primum et quartum, secundum et tertium inter se respiciunt. — νόμος, lex) Lex dicitur, non, Dei lex; at promissiones Dei, non promissiones absolute. — El yao, si enim) Vis conditionalis non super data est cadit: nam utique lex data est: sed super potens. — ο δυνάμενος, potens) Articulus demonstrat emphasin in δύναμαι. Lex vellet, v. 12. nam vivel ait: sed non potest. — ζωοποιήσαι, vivifecare) Hoc verbo praesupponitur mors peccatori intentata, adecque oratio fit valde evidens. Lex vitam offert, sub conditione: v. 12. sed non confert; quis non potest, infirmata per peccatum. — οντως, revera) non solum opinione operariorum. Res agitur seria, quamlibet nunc impossibilis legi. — ή δικαιοσύνη, justitia) Nam justitia est vitae fundamentum. Antitheton, peceatum. v. 22.

v. 22. ἀλλά, sed) Tantum abest, ut ex lege sit justitia, ut potius ex lege sit agnitio peccati. — συνέκλεισεν, conclusit) peccatores antea securos comprehendit et conclusit omnes simul. conf. concluserunt, Luc. 5, 6. — ή γραφή, scriptura) Scriptura, non Deus, dicitur omnia sub peccatum conclusisse; quum tamen ejusmodi conclusio adscribatur Deo alibi. Rom. 11, 32. Notanter porro dicit, scriptura, non, lex. Non tum, quum promissio, sed tum, quum lex dabatur, scribi coeptum est. nam Deus etiam sine scripto stat promissis: sed peccatoris perfidiam per literam redargui opus fuit. Porro subsequenti quoque commate, ut etc. tangit Paulus quiddam, quod legis, non scripturae, sphaeram excedit. — τὰ πάντα, omnia) non modo omnes, sed etiam omnia, quae illi sunt et habent.

v. 28. την πίστιν, fidem Jesu Christi) sic v. seqq. — ἐφρουφούμεθα συγκεκλεισμένοι, custodiebamur conclusi) Eleganter haec duo verba disjungunt legem et fidem. Inclusionis consequens, custodia. Sap. 17, 16., ἐφρουφεῖτο εἰς την ἀσίδησον είρατην πατακλεισθείς. — συγκεκλεισμένοι εἰς) Sic LXX, συγκλείειν εἰς θάνατον κτλ. Ps. 78, (77,) 50. 31, 9. Amos. 1, 6. 9. Est autem locutio concisa: conclusi adeoque reservati atque adacti ad fidem etc. [itu ut nullum nobis perfugium
restaret praeter fidem. V. g.] Polybius, εἰς αὐτὰς συνεκλείσθη τὰς ἐν τοῖς ἰδίοις
οἰκέταις καὶ φίλοις ἐλπίδας. et sic idem saepe. vide Raphelium. Irenaeus, In
fidem adventus filii Dei concluduntur. 1, 3. c. 25.

v. 24. παιδαγωγός, paedagogus) qui nos continuit in disciplina, ne elaberemur. Tali egent νήπιοι, infantes. c. 4, 3. Prosopopoeia, iterum, de lege.

v. 26. viol) filii, emancipati; remoto custode.

- v. 27. χριστον ἐνεδύσασθε, Christum induistis) Christus vobis est toga virilis. Non jam censemini eo, quod fuistis; aeque estis in Christo, et Christi. v. seqq. Christus est Filius Dei, et vos in illo estis filii Dei. Tho. Gatakerus: Si quis Christiani definitionem me poscat, ei ego nullam ista promptius darem: Christianus is est, qui Christum induit. l. 1. misc. c. 9.
- v. 28. οὐκ ἔνι, non est) Antea erant hae differentiae; nunc exspirant, una cum suis causis et signis. ἔνι pro ἔνεστι, cum praepositione, cui mox respondet ἐν.  loυδαίος κτλ. Judaeus eto.) Col. 3, 11. not. ἄρσεν καὶ θηλν, masculus et femina) In circumcisione erat masculus. nam sexus sequior, per quem transgressio incepit, expers erat. εἶς, unus) homo novus, Christum indutus. Eph. 2, 15. ἐν χριστῷ ἰησοῦ, in Christo Jesu) Constr. cum unus.
- v. 29. ἄρα, ergo) Christus totam Abrahami posteritatem sanctificat. ἐπαγγελίαν, promissionem) Abrahamo datam.

# CAPUT IV.

- v. 1. Δέγω δὲ, dico vero) Declarat, quod c. 3, 24. dixit de paedagogo. ο κληφονόμος, heres) Haec appellatio repetitur ex c. 3, 29. νήπιος) infans, minorennis. οὐδὲν διαφέρει δούλον, nihil differt a servo) quia non est sui arbitrii, in actionibus et contractibus. πάντων, omnium) eorum, quae ad hereditatem spectant.
  - v. 2. ἐπιτρόπους) tutores heredis. οἰχονόμους) curatores bonorum.
- v. 3. ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, sub elementa mundi) Στοιχεῖου, elementum, primum quiddam, ex quo cetera oriuntur et constituuntur: in universo, 2 Petr. 3, 10. not. et in literis, Hebr. 5, 12. (coll. στοιχείωσις, de foetu, 2 Macc. 7, 22.) inde per metonymiam, elementa mundi, h. l. item, infirma et egena elementa, mox v. 9., i. e. rationes victus, in temporibus, v. 10., motu elementorum, i. e. solis et lunse, definitis, item in cibo, potu, aliisque rebus sublunaribus, materialibus et externis sitae. c. 3, 28. Conf. Col. 2, 8. 16. 20. ss. Tutores dicuntur in concreto, elementa in abstracto. His mundanis opponitur Filius Dei, coelitus missus, et Spiritus Filii Dei. v. 4. 6. δεδουλωμένοι, in servitutem redacti) Resp. ni-htll differt a servo, v. 1.
- v. 4. το πλήφωμα τοῦ χρόνου, pleniludo temporis) Resp. in quantum tempus et praefinilum tempus. v. 1. 2. Suas etiam ecclesia aetates habet. ἐξαπέστει-λεν, emisit) ex coelo, a sese, ut promiserat. Idem verbum repetitur v. 6., de Spiritu sancto. [Immensus Patris amor! V. g.] Conf. Es. 48, 16., ubi Castellio et alii sic interpretantur: Dominus Jehovah misit me suumque Spiritum. Ante hano visitationem minori curae Deo esse homines videbantur: Hebr. 8, 9. deinde nova rerum facies extitit. τὸν νίὸν αὐτοῦ, filium suum) auctorem libertatis. αὐτοῦ, sensu reciproco, proprium. Id quid sit, ex ipsa serie hujus loci patet. nam prius adoptionem, deinde Spiritum adoptionis accepimus. Ergo Christus ipse non ideo demum est Filius Dei, quia a Patre missus et unctus est.
- v. 5. Γνα τοὺς κτλ. Γνα την, ut ut) Anaphora. Prius ut refertur ad factum sub legem: itaque alterum ad natum ex muliere spectat. Simillimus χιασμός, Eph. 3, 16. 5, 25. s. cum annott. Christus similitudine conditionis nostrae, conditionem nostram bonam fecit: similitudine naturae nostrae nos Dei filios fecit. γενόμενον iteratur cum vi. potuerat γενέσθαι ἐκ γυναικός, et tamen non γενέσθαι ὑπο νόμον, sed tamen ἐγένετο ἐκ γυναικός, ut fieret sub legem. Prius γενόμενον, factum, addito ἐκ γυναικός, significationem natus adsciseit. ἐξαγοράση, eximeret) ex servitute in libertatem. την υίοθεσίαν, adoptionem) dignitatem filiorum, qua gaudent majorennes, cum usufructu hereditatis. ἀπολάβωμεν) reciperemus. ἀπὸ dicit convenientiam rei divinitus pridem destinatae.
- v. 6. 311, quia) Filiorum statum sequitur inhabitatio Spiritus sancti, non hanc ille. žorž) estis: etiam vos, ex gentibus. viol, filii) majorennes,

ingenua libertate cum Patre agentes. — ἀββᾶ ὁ πατής, Abba Pater) Suaviter hic ponitur nomen Hebraicum: conf. Marc. 14, 36. et idiomatis Hebraici Graecique conjunctio congruit cum Hebraeorum et Graecorum uno clamore mixto. Hebraeus dicit, Abba; Graecus, ὁ πατής. uterque ἀββᾶ ὁ πατής. conf. Ap. 1, 7. Ita geminatur, pax pax, item pro Judaeis et Graecis, Es. 57, 19. Neque tamen non singuli appellationem Patris geminant. Haec tessera filiorum in Novo Testamento. conf. Matth. 6, 9. not.

v. 7. εl — viòς, es — filius) Suaviter Paulus a plurali ad singularem transit: c. 6, 1. simulque hoc loco exprimitur responsum Dei paternum erga singulos, Abba in Spiritu clamantes. — δοῦλος, servus) more minorum. — κληφονόμος)

heres, actu.

1) v. 8. τότε, tum) quum essemus infantes. — ούπ εἰδότες θεον, non noscentes Deum) Status gentium miserrimus. — ἰδουλεύσατε, serviistis) servitute alia, ac Judaica. v. 3. Non vero cultu deos non veros affecistis. Non assueveratis cultui Mosaico: eo magis mirandum, vos nunc eum affectare. Sine elementis illis ad veritatem pervenistis: nunc demum illa sequimini. — τοῖς μὴ φύσει οὖσι

θεοίς) Sic LXX, τῷ μὴ ὅντι θεῷ, 2 Chron. 13, 9.

v. 9. γνόντες θεόν, noscentes Deum) Deum verum, qui Spiritus est. quo cognito, quum tamen elementa ista sectamini, idem est ac si magister velit ad tabellam abecedariam reverti. — μάλλον, potius) Dei donum est. Is vos agnovit et suos filios esse declaravit. conf. Ex. 33, 12. 17. Potius est, quod Dei est, ad salutem nostram, quam quod nostrum. conf. Phil. 3, 12. — πῶς, quemodo) Interrogatio admirabunda. c. 1, 6., miror. — πάλιν, iterum) ut olim serviimus nos. — ἀσθενή καὶ πτωχὰ, debitia et egena) Debititas opposita parrhesise filiali; egestas, opulentiae hereditatis. — οἶς, quibus) elementis, non Deo. — πάλιν ἄνωθεν, iterum denuo) Vultis servire iterum; nunc elementis, ut antea idolis; et denuo, iisdem vos de integro elementis, quibus antea servierat Israël. conf. iterum, Rom. 8, 15. not. — δουλεύειν, servire) indigne liberis. — θέλετε, vultis) Vid. v. 21. et Marc. 12, 38. not. [Non quaevis volendi facilitas bone est. Col. 2, 18. 23. V. g.]

v. 10. ημέρας) dies: Rom. 14, 5. i. e. sabbata, Col. 2, 16. not. Sabbati tempus omnium religiosissimum. Notandus igitur ordo gradationis, coll. 1 Chron. 23, 31. 2 Chron. 31, 3. σάββατα, νουμηνίας, έορτας, sabbata, novilunia, festa, in oratione affirmante: nam in sermone prohibente invertitur. Col. l. c. — παρανηρείσθε) observatis, quasi sint aliquid, praeter fidem. — καὶ καιρούς, et tempora) mensibus majora, anno minora: i. e. festa. Ταινούς, annos) solennia anniversaria, v. gr. ineunte anno cum mense Tisri. neque enim annos sabbaticos, qui terrae Canaan affixi erant, a Galatis observatos dixeris, quanquam sub annum sabbaticum, Anno Dion. 48. elapsum, scripta est

haec epistola. Vid. Ord. temp. p. 281, 423, [Ed. II. p. 242, 364.]

v. 11. υμας, vos) Non mea, sed vestra causa hoc timeo. — εἰς ὑμᾶς) in

vos. Emphatica locutio.

v. 12. γίνεσθε, estote) Subito, τοὺς λόγους argumenta docentia intermittens, ἤθη καὶ πάθη argumenta conciliantia et moventia admovet: v. 11—20.: quorum facultatem quisquis non habet, (habet autem carnalis nemo) non est perfectus doctor. inprimis hic tenerrima apostoli pietas se demittit ad Galatas. — τος ἐγοὶ, ut ego) Harmonia animorum fraterna facit, ut, quae docentur, facilius accipiantur. 2 Cor. 6, 13. Ait ergo: conjungite vos mecum in sensu erga Christum. Particula nt summam conjunctionem denotat. conf. 1 Reg. 22, 4. — κάγοὶ, etiam ego) scil. sum. — τος ὑμεῖς, ut vos) Vestrum detrimentum, meum esse duco. — δέομαι ὑμῶν) rogo vos, ut mecum sentiatis. — οὐδέν με ἡδικήσατε, nihil me offendistis) Qui alterum offendit aut offensum putat, abhorret ab altero. ea causa

<sup>1)</sup> Scou, Dei] Vid. App. P. II. ad h. l. ubi multiplex varietas probabile reddit, Scou insertum esse ex Rom. 8, 17. Not. crit. — Attamen margo Ed. 2. minus favet omissioni, et Versgerm. vocem Dei, quasi non dubiam, exprimit. E. B.

non est apud vos. Dices: Nonne Paulum offenderant, laborem ejus paene faciendo irritum? v. 11. Respondet Paulus: Hoc ignovi; non revoco ad animum. Simul est µɛlωσις i. e. summo amore me complexi estis. v. 14. s.

v. 13. δι ἀσθένειαν) δια, propter infirmitatem. Infirmitas non fuerat causa praedicationis ipsius; sed tamen adjumentum, cur Paulus efficacius praedicaret,

2 Cor. 12, 9., cum Galatae facilius rejicere posse viderentur.

- v. 14. τὸν πειρασμόν μου, tentationem meam) i. e. me, cum tentatione. Sancti, etiam apostoli, tentationes suas olim non ita dissimularunt, ne publice quidem. ἐν τῷ σαρκί μου, in carne mea) Paulum in carne appellat 2 Cor. 12, 7. οὐκ ἐξουθενήσατε, non aspernati estis) per superbiam naturalem. οὐδὲ ἐξεπτύσατε, neque respuistis) per superbiam spiritualem, majori fastidio. Discrimen est 1) ratione objecti, tentationis in carne, quae tentationes duplici modo poterant contemtu dignae videri. 2) ratione antitheti, quod duplex est:
  - a) non aspernati estis, sed ut angelum: qui poterat magni aestimari ex loco de creatione: habet enim praestantissimam naturam, propter quam etiam homo carnalis angelos non potest non magnifacere.
  - β) neque respuistis, sed ut Christum: magis ex spirituali ratione.
- ἄγγελον, angelum) In angelos non cadit curo, infirmitas, tentatio: quare ut angelum suscipere est suscipere cum magna veneratione. χριστὸν, Christum) angelis majorem.
- v. 15. μακαρισμός) Μακαρισμός dicitur a μακαρίζω. Gratulati vobis fuistis de evangelio, meque ejus nuncio. quae causa fuit gratulationis, si nunc vos poenitet mei? 1) όφθαλμούς, oculos) carissimos.
- v. 16. ἐχθοὸς, inimicus) Qui verat, amicus est: neque ei veritas apud vos odium debuit parere. ἀληθεύων, verans) meram veritatem praedicans, etiam extra tentationem.
- v. 17. ζηλοῦσιν, aemulantur) Isti aemulantes vos ambiunt. Non nominat aemulos. οὐ καλῶς, non bene) non in Christo, quanquam hene videntur. Antitheton, in bono. v. 18. Nec causa apud istos, inquit, nec modus bonus est. ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς) excludere vos a nobis, a me. Putant, nos exclusum iri a vobis; sed non nos a vobis, verum vos a nobis excluderent. ἐκκλεῖσαι non putarim eo sensu dici, ut Latinis excludi dicuntur pulli.
- v. 18. καλον δὲ, bonum vero) Monet, ne se excludi patiantur. τὸ ζηλοῦ-σθαι) Post activum medio utitur. Pauli, nomine Christi, est ζηλοῦν, 2 Cor. 11, 2.: ecclesiae, tanquam sponsae, est ζηλοῦσθαι, amori ardenti respondere, zelo zelum accendere, (vid. Chrys.) zelare inter se. τὸ facit epitasin. ἐν καλῷ, in bono) quum de re bona agitur. Resp. ἐν τῷ παρεῖναί με, quum adsum. Respondet etiam πάντοτε, semper: quod est tempus generale, cum τὸ quum adsum tempus speciale sit et quidem modificatum, ut simul complectatur rationem illius zeli, quod de praesentia Pauli sic exsultare potuissent. τὸ ἐν καλῷ assonat ad ἐν τῷ παρεῖναι, et sumi potest cum semper pro una idea, quandocunque aliquid boni obversatur, et non solum me praesente. ἐν τῷ παρεῖναι με, quum adsum) Paulum antea praesentem magno zelo amoris fuerant prosecuti, et mutuum Pauli zelum exacuerant. v. 15.
- v. 19. τεχνία μου, filioli mei) Filiis ξηλωτὸς cum zelo colendus est genitor. Arcte hoc cohaeret cum vos, ut δὲ vero subsequens ostendit. Compellat Paulus Galatas, non ut rivalis, sed ut pater, conf. 1 Cor. 4, 15., cum auctoritate et sympathia tenerrima erga filiolos, filios debiles et alienatos. Saepe sermo patheticus tropos conglomerat. Hic tamen praevalet schema maternum. ζηλος conjugalis in nota ad ζηλοῦσθαι assumtus est ex parallelismo. Etiam in spiritualibus amor interdum descendit potius quam ascendit. 2 Cor. 12, 15. πάλιν, ilerum) ut prius. v. 13. ἀδίνω) parturio, zelo summo, (2 Cor. 11, 2.) cum clamore. v. 20.

<sup>1)</sup> ἐδώκατέ μοι, dedisselis mihi] gratum animum eo nomine testaturi, quod tantam per me beatitudinem consecuti estis. Spontanea ista pietas est, nullo unquam exposcenda mercenario. V. g.

[Haec ipsa scribens Paulus omnes nervos intendebat. V. g.] Loquitur, ut res fert. nam in partu naturali formatio est ante dolores partus. — ἄχρις οὖ, usque dum) Non desistendum a nitendo. Correlatum, semper. v. 18. — μορφωθῆ, formetur) ut nil nisi Christum vivatis et sentiatis, c. 2, 20., ejusque passionem, mortem, vitam. Phil. 3, 10. s. Hoc pulerum est summum: haec forma opponitur στοιχειώσει formationi mundanae. — χριστὸς, Christus) Non dicit hîc, Jesus, sed, Christus: et hoc per metonymiam concreti pro abstracto. Christus, non Paulus, in Galatis formandus. — ἐν ὑμῖν, in vobis) Col. 1, 27.

v. 20. δè) vero: tametsi praesentia mea non est unica illa causa, quae vestrum zelum debet accendere. — παρεῖναι, adesse) v. 18. — ἄρτι) Nune magis opus esset, quam antea. conf. iterum, v. 19. — ἀλλάξαι) varie attemperare. Ita solent, qui zelum habent, dum voluntates abalienatas recuperent. Molliter scribit, v. 12. 19. sed mollius loqui vellet. — τὴν φωνήν μου, vocem meam) Vox prae literis flecti potest, ut res poscit. Praecipua est loquendi ratio; scribendi, vicaria duntaxat et subsidiaria. 2 Joh. v. 12. 3 Joh. v. 13. s. — ἀποροῦμαι, kaesito) non invenio aditum et exitum. Maximae facilitati sermonis operam dedit Paulus ad Galatas. Galaticae tarditati quam maxime accommodavit sermonem, ut illos convinceret. Theopneustia inde non periclitatur. vid. 1 Cor. 7, 25. not.

v. 21. λέγετέ μοι, dicite mihi) Ürget, quasi praesens: dicite. — οὐκ ἀκούετε; non auditis?) in lectione publica. Proinde agitis, ac si nil de Abrahamo in lege scriptum audiretis. Non nisi extrema necessitate cogente ad allegoriam venit:

haec est quasi ancora sacra. v. 20.

v. 22. γέγραπται, scriptum est) Gen. 21. — ἀβραάμ, Abraham) cujus filii esse vultis.

v. 24. ἀλληγοςούμενα) Componitur ex ἄλλος et ἀγοςέω dice: ut allegoris sit, ubi aliud dicitur, aliud potius significatur, v. gr. in mythologia. vide Eustathium ejusve saltem indicem. Collationem adjuvabit Schema.

#### SUBJECTA.

Historice, Abrahae filii duo.

Hagar, ancilla:

 $\it Libera.$ 

Filius ancillae:

Isaac filius liberae.

Allegorice, duo testamenta.

Quae habet virum:

Deserta.

Qui sunt a monte Sina:

Qui sunt promissionis.

Quae sursum est; (mox.)

Mons; (modo:)

lenusalem auga eunna set

Jerusalem, quae nunc est:

Jerusalem, quae supra est.

Caro:

Spiritus.

# PRAEDICATA.

Mater; gignit servos: Proles; copiosa initio: persequitur:

ejicitur :

gignit liberos. copiosior postes. persecutionem patitur. hereditate gaudet.

Loquitur autem Paulus latissime, ut sermo ejus et doctrinam legis et evangelii, et oeconomiam veterem ao novam; neque haec omnia simul in abstracto tantum, sed etiam populum utriusque doctrinae et oeconomiae, quasi duas familias, cum earum matribus, in concreto, complectatur. Hinc illa enunciatio, Agar est testamentum a monte Sinai: cui opponitur, nos, v. 28. Hinc expeditus, a rationum paritate, in allegoria ab uno ad alterum commeatus. — μία μὲν, unum quidem) Huic quidem respondet autem, v. 26. subsequiturque versu 28. expressa promissionis mentio, in antitheto ad Sinai sive legem: idemque promissionis vocabulum absorbet, quod in apodosi dicendum videretur, alterum testamentum. — σινα, Sina) Ergo maxime de lege morali disserit Paulus. conf. c. 8, 19. Hebr. 12, 18. seqq. — εἰς δουλείαν γεννῶσα, in servitutem generans) Habet enim filios, eosque initio multos. — ητις, quae) Praedicatum. Hagar, subjectum: si enun-

ciatio spectetur intra contextum. contra, praedicatum, extra contextum, ut fit in sermone allegorico. Matth. 13, 37. s.

V. 25. το γάρ σινα όρος κτλ., Sina enim mons est in Arabia, congruit autem Hierosolymae praesenti, servit enim cum filiis suis) Opponuntur inter se Hagar, v. 24., et Isaac, v. 28. ubi notandum, quod Hagar suo nomine appellatur, non Sara; et tamen Isaac, non Ismaël. ancillam quippe matrem sequitur partus, at liberae filius suo nomine censetur. Sic Hagar in hac periocha expeditam habet rationem. Interim, versu 24. et 28., opponuntur inter se foedus ex monte Sina et promissio: item, versu 25. et 26., Jerusalem nunc et Jerusalem supra. Nonnulli haec verba, σινᾶ ὄφος ἐστὶν ἐν τῷ ἀφαβία, in omnibus monumentis reperta, pro glossemate habent; perperam. Sic enim enervatur argumentum Pauli, servitutem a monte Sina, ad eam, quae nunc est, Jerusalem, proferentis, v. 24. 25. Potius Hagar ex versu 24. in versum 25. inductam esse, docent monumenta idonea in Apparatu citata, et neutrum genus articuli vó. nam Hagar femininum est, sed Sina neutrum 1). Neque Hagaris mentionem postulant illa verba, servit enim cum filiis suis: nam suis refertur, ut non ad Sina, neutrum, ita multo minus ad Hagar, sed ad Jerusalem, quae nunc est. illa habuit filium, haec autem filios. Haec de tota periocha: nunc singulatim aliqua videbimus. — σινά όρος, Sina mons) Monte Sina, habet v. 24.: nunc vertitur verborum ordo. (conf. Eph. 2, 1. not.) Priore loco potior ratio habetur montis, quatenus in eo lex data est, quodeunque is nomen haberet: postea, magis consideratur Sina mons, in Arabia. — συστοιγεῖ δὲ) δὲ, autem, tametsi in Arabia est. συστοιγεῖν dicitur, quod in comparatione congruit. Hacc congruentia per se patet: nam idem est populus, qui in monte Sinai legem accepit, et qui urbem Jerusalem inhabitat; eademque populi utroque tempore ratio. Accedit, quod Sinai et Jerusalem sub eodem fere Meridiano erant. et per montes sine magna interpellatione quasi concatenatos cohaerebant. — τῦ vũv, praesenti) Antitheton, superna. vũv, nunc, temporis est, supra loci. utriusvis ex altero supplendum antitheton in oratione semiduplici: Jerusalem praesens et terrestris; superna et aeterna. Superna dicitur eo commodius, ut alludat ad superiorem nobilioremque Hierosolymorum partem, supergrediaturque montem Sina: et Jerusalem superna, quatenus jam est mater nostra, non commode diceretur futura; neque solum futura est, sed etiam antiquior est, quam ή νῦν, praesens, quae nec pridem fuit, nec olim erit. — δουλεύει, servit) Ut Hagar herae suae, sic Jerusalem, quae nunc est, legi, et, conveniente statu spirituali et civili, Romanis servit.

v. 26. ή δὲ ἄνω, superna autem) Hebr. 12, 22. Ap. 21. — ἐλευθέρα, libera) ut Sara. — ήτις, quae) Jerusalem. — μήτηρ, mater) Veteres de Roma sua: Roma communis nostra patria est. — πάντων, omnium) quotquot sumus. Huc ref. multi, v. seq.

v. 27. γέγραπται, scriptum est) Es. 54, 1. — εὐφράνθητι, læetare) cum cantico. — στεῖρα, sterilis) Sion, Jerusalem superna. — ρῆξον, erumpe) ad clamorem. — καὶ βόησον, et clama) prae gaudio. — τῆς ἐρήμου, desertae) Ecclesiae N. T. ex gentibus promissionis expertibus maximam partem collectae, quae antehac id non egisse visa non pariens, nec parturiens appellatur. — τῆς ἐχούσης, kabentis) ecclesiae Judaicae.

v. 28. πατὰ ἰσαὰκ) ad similitudinem Isaaci. — ἐπαγγελίας, promissionis) v. 23. — ἐσμὲν) sumus, et esse debemus ac volumus. sic v. 31.

v. 29. ἐδίωπε, persequebatur) petulanter. Gen. 21, 9. Persequi, carnalium est, non spiritualium. [Cuve parvi aestimes quaecunque aguntur contra filios liberae. V. g.] — τον κατά πνεῦμα) so. γεννηθέντα, eum qui secundum Spiritum ge-

<sup>1)</sup> Hine omissio vocis αγαρ hoc versu, in margine Ed. maj. minus adprobala, per marginem Ed. 2. lectionibus sirmioribus adnumeratur, consentiente Vers. germ. — Sed conferri jam merentur, quae cel. Michaelis habet, in der Einleitung etc. T. I. p. m. 646. sq., ubi docet, Hagar arabico idiomate petram denotare, adeoque verba τὸ Αγαρ Σινα ὅρος ἐστὶν ἐν τῆ ᾿Αραβία, ita debere transferri: Das Wort Hagar bedeutet in Arabien den Berg Sinai. E. B.

nitus est. Paulus apodosin in mente habens, sermonem de Ismaele et de Isaaco ita format, ut conveniat in carnales et in fideles. Ubi Spiritus, ibi libertas.

v. 30. ή γραφή, scriptura) Sara, de Isaaco; Scriptura, per allegoriam. — ἔκβαλε, ejice) e domo et hereditate. — τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, aneillam et filium ejus) Ipsa servilis conditio meretur ejectionem; sed persecutio contra filios spirituales ansam dat exsequendae poenae. — οὐ γὰρ μὴ κληρονομήση, non enim hereditatem cernet) Respicit Sara divinam ordinationem de Isaaco herede unico, quamvis etiam Ismaël circumcisus esset.

v. 31. 1) της έλευθέρας, liberae) Sequitur, libertate. Anadiplosis.

# CAPUT V.

- v. 1. Τη έλευθερία στήπετε, libertate state) Incisum, qua nos Christus liberavit, vim habet actiologiae. Antitheton, libertas, servitus. Asyndeton, uti c. 3, 13. libertate emphatice ponitur sine in: ipsa libertas vim standi confert. Alevθέρωσε significat liberos reddidit, et  $\dot{\eta}$  cohaeret cum liberos. state, erecti, sine jugo. — πάλιν, iterum) c. 4, 9. not. — ζυγφ δουλείας, jugo servitutis) Sic appellatur non circumcisio sola Abrahamo data pro signo promissionis, sed circumcisio cum tota multo post in Sinai data lege. c. 4, 24. 8, 17. Assueverant enim Judaei circumcisionem spectare potius, ut partem legis per Mosen susceptae, quam ut signum promissionis Abrahamo datum. Joh. 7, 22. Neque circumcisio tam per se jugum erat, quam per legem jugum factum est, et lex ipsa multo magis jugum erat. Itaque Paulus gravi metonymia consequens pro antecedente ponit: nolite circumcidi. nam qui circumciditur, cum hac parte legem totam subit et a Christo deficit. v. 2 — 4. Neque tam circumcisioni Christum apostolus, quam legi immediate opponit. Loquitur secundum eorum perversam consuetudinem, dum eorum Galatismum et Judaismum refutat: et veritati tamen nil decedit. Etiam Petrus Act. 15, 10. jugum vocat. — ἐνέχεσθε) ἐνέχομαι, medium: obnixe teneo. verbi ostendit illud Xiphil. in Epit. Dion. de pertica humi fixa et evelli recusante, έν τη γη ενέσχετο, ώσπες έμπεφυκώς.
- v. 2. ἐὰν περιτέμνησθε, si circumcidamini) Hoc cum magna vi pronunciandum. Circumcidebantur, ut qui in lege justitiam quaererent. v. 4. οὐδὲν, nihil) c. 2, 21.
- v. 3. ο ἀφειλέτης, debitor) sub periculo salutis. ὅλον, totam) Id quod nunquam poterit praestare.
- v. 4. κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ χριστοῦ, evacuati estis a Christo) Sic Vulgatus. Germanice dixeris, ohne werden. Conf. v. 2. Rom. 7, 2. 6. δικαιοῦσθε, justificamini) justitiam quaeritis. Medium. τῆς χάριτος ἐξεπέσατε, gratia excidistis) Conf. v. 3. Excidistis Novo Testamento, quaqua patet. In gratia sumus et stamus nos potius, quam gratia est in nobis. Conf. Rom. 5, 2.
- v. 5. ήμεις γαρ, nos enim) Ego, et omnes fratres, et quotquot in Christo sumus. Qui a nobis dissentiunt, habeant sibi. πνεύματι) Spiritu gratiae, sine circumcisione etc. ἐπ πίστεως) ex fide Christi. conf. v. praec. ἐλπίδα διπαιοσύνης, spem justitiae) Justitia jam est praesents; eaque nobis spem in reliquum praebet. Rom. 5, 4. s. ἀπεκδεχόμεθα) exspectamus et exspectando assequimur. Decompositum. Paulus, dum ulteriora commemorat, praesentia includit et confirmat.
- v. 6. loχύει) valet, pollet. Idem verbum, Matth. 5, 13. Jac. 5, 16. οὖτε ἀπροβυστία, neque praeputium) Hoc pertinet ad eos, qui si se liberos a lege statuant, vel ob id solum se Christianos esse putant. πίσεις δι ἀγάπης ἐνεργουμένη, fides per amorem operans) Haec nova creatura est. c. 6, 15. Cum fide conjunxit v. 5. spem; nunc amorem. in his stat totus Christianismus. ἐνεργουμένη non est passivum, sed medium: 1 Thess. 2, 13. neque Paulus amorem ponit pro

<sup>1)</sup> oux court, non sumus] i. e. nec debemus esse nec volumus. V. g.

forma fidei, sed docet, cum fide nil aliud nisi amorem manere, v. 13. 14. quo tamen ipso idem docet, quod Jacobus c. 2, 22. Fides commendatur iis, qui circumcisionem defendunt: amor iis, qui praeputium aliquid esse putant. [ut moneantur, legem non lolli per fidem, sed confirmari. V.g.] Amor opponitur odiis apud Galatas grassantibus. v. 13. 15. 20. 26. [Longissime ab amore absunt operarii, Spiritus est fidei et amoris spiritus. V. g.]

v. 7. έτρέγετε παλώς, currebatis bene) in fidei stadio, ut vocatio requirebat. v. 8. coll. Phil. 3, 14. Id alacrius, quam ambulare. Iterum venit ad argumenta conciliantia et moventia. — τίς, quis) nemo, cui auscultare debuistis. Sic, quis,

c. 3, 1. — ἐνέκοψε, impedivit) in cursu.

v. 8. ή πεισμονή) Plerique interpretantur, persuasio, etiam addito haec, ista, vestra, teste Lubino ad h. l. Conf. Chrys. h. l. Rarissima haec vox est: unusque, quod repererim, Eustathius ad Odyss. χ. eam habet, ubi docet, πείσμα καί πεισμονήν έπι των ένστατικών ειρήσθαι, τροπικώς, από των κατά νήας πεισμάτων ήγουν σχοινίων. Est autem ένστατικός, atque adeo πεισμονήν habet, homo pertinax et obstinatus, qui intermisso cursu èvézezai, qui sibi uni persuadet et credit, alterique ού πείθεται, v. 1. 7.: quo pacto μή πείθεσθαι, et ή πεισμονή, et πέποιθα, v. 10. antanaclasin efficiunt; quae figura et Paulo, ut multi passim observant, et reliquis scriptoribus sacris, ut Glassius praeclare demonstrat, frequens est. Sive metaphora est sive minus, certe verbale hoc, ut cetera in ovi, intransitivum est. ova, non) subaudi est. non est ex (Deo) qui vos vocabat, sed a vi videlicet inimica. Et subest metonymia abstracti pro concreto, ut ex praevio, quis, non quid, apparet. — unlovvos) qui vos vocabat. conf. v. 13. vocati estis. sic, 1 Thess. 5, 24. coll. Phil. 3, 14. Vocatio, norma totius cursus.

v. 9. μικρά ζύμη, parvum fermentum) unus turbator. v. 10. [Improbus unus multum boni perdit. Eccl. 9, 18. Unius hominis malitia, calliditas aut violentia immanem saepe noxam parit. V. g.]

v. 10. αλλο, aliud) atque scribo. — φρονήσετε, sentietis) his lectis. conf. Phil. 3, 15. — o de, qui vero) Discrimen inter seductorem, de quo minus spei est, et inter seductos. — ταράσσων — κρίμα, όστις, turbat — judicium, quicunque) c. 1, 7. s. — βαστάσει, portabil) ut grave onus. — το κρίμα, judicium) pro tanto crimine certo imminens. Articulus vim habet. — őotic av n., quicunque sii) Clandestinus erat in Galatis turbator. 800115, quisquis, qualiscunque.

- v. 11. ἔτι '), adhuc) c. 1, 10. κηρύσσω, praedico) Hine colligas, turbatorem dixisse, Paulum ipsum praedicare circumcisionem: et fortasse praetextum sumsit a circumcisione Timothei; cujus tamen alia, pridem factae, causa fuerat. - διώπομαι, persecutionem patior) Persequebantur Paulum, quod circumcisionem tolleret. Inutilis jam erat ritus, quem si Paulus condonasset adversariis, pax erat: sed non cessit. Vide, quam acriter defendenda sit veritas. — α̃ρα, ergo) Si circumcisionem praedicarem, inquit, hodie nullum esset scandalum crucis. atqui scandalum adhuc fervet. Ergo falso dicor praeco circumcisionis. — σκάνδαλον, scandalum) apud carnales. — τοῦ σταυροῦ, crucis) cujus virtus non stat cum circumcisione. c. 6, 12. 14. Innuitur ipsa Christi crux. Magna erat Judaeorum et Judaizantium confusio. Multi praeconium de cruce Christi facilius ferebant, attemperata ei circumcisione ejusque praeconio. Sic aliquid tamen retinuerunt.
- v. 12. ἀποκόψονται, abscindentur) Sub elenchum de praeterito, Paulus de Galatis in posterum bene sperat: sed seductoribus poenas denunciat, duabus sententiis, quae, particula ὄφελον tantisper seclusa, sic habent: ο δὲ ταράσσων ύμᾶς βαστάσει το κρίμα κτλ. καὶ ἀποκόψονται οι ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. Unus ille occultus turbator ceteris pejor, v. 10., qui ipsius Pauli consensum de circumcisione. jactabat, hic in transcursu refutatur: v. 11. ceteris vero item, Galatas de statu

<sup>1)</sup> Particula haec, in Ed. maj. infirmioribus lectionibus annumerata, per marginem Ed. 2. firmioribus accensetur, adeoque etiam in Vers. germ. bis hoc versu exprimitur. E. B. Bengel gnom.

evangelii deturbantibus, denunciatur, fore, ut abscindantur. Ita particula zei et vim suam naturalem obtinet, cohaerentque verba haec, βαστάσει — δὲ — καὶ ἀποκόψονται, uti illa, κρίνετε — δέ — καὶ έξαρεῖτε. 1 Cor. 5, 12. 8. αποκόψονται est futurum medii, quod, ut saepe, ita hîc, vim passivam habet: respondet Hebraeo estque conjugatum verbi έγκόπτειν, v. 7. Dicitur alias αποκόπτεσθαι vel totum, decisa parte; vel pars, de toto decisa. Priorem sensum nonnulli hoc loco tribuunt zelo apostolico, ut notetur mutilatio corporis circumcisi; ac saepe quidem pro ברח בא LXX κόπτω, ἀποκόπτω etc. praesertim Deut. 23, (1.) 2., ubi ἀποκεκομuévos dicitur pro eo, quem Galli h. l. interpretantur, plus quam circumcisum: sed vix nisi per metonymiam ab apostolo dictum possis accipere: i. e. ut tanquem exsecti arceantur ab ecclesia. Deut. l. c. Alter sensus magis congruit gravitati apostolicae, ut hoc dicat: Quemadmodum praeputium per circumcisionem abscinditur, ut quiddam, quo carere decet Israëlitam: ita isti tanquam praeputium rejiculum de communione sanctorum abscindentur, et anathema erunt. c. 1, 7. seqq. Simili ad περιτομήν circumcisionem respectu Paulus Phil. 3, 2. κατατομήν dicit, concisionem. nec plane alienum est, quod de Judaeis ait Apollon. in Philostr. 5, 11. jam olim se absciderunt non a Romanis tantum, sed etiam ab hominibus omnibus. Nunc quid fiet particula ὄφελον; Plerique construunt, ὄφελον καὶ ἀποκόψονται· sed ὄφεlov, quum sat frequens sit particula, nusquam cum futuro indicativi constructum reperias. Quod cum agnoscerent Complutenses, αποπόψωνται ediderunt: sed id codicum suffragiis caret. Multae in sacris literis imprecationes extant, neque in ulla earum formula hoc öφελον adhibetur: neque hoc loco Paulus post categoricam denunciationem demum voto militaret in turbatores. Post öpelov in Augustane sexto ponitur στιγμή· opinor, in pluribus mss. si philologi annotarent talia. nam comma certe est in editionibus quibusdam antiquis, praesertim Basileensi Ann. 1545. Ιπο ὄφελον percommode connectas cum praecedentibus: ἄρα κατήργηται το σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ· ὄφελον. Ergone sublatum est scandalum crucis? Velim, ita sit. Subjungitur oʻqekov in re optabili, (qualis notatur etiam 1 Cor. 4, 8.) ut μή γένοιτο, c. 3, 21. et passim, in re minime placita: et είεν, apud Graecos, in concessione, vel esto, apud Latinos. Atque uti c. 2, 17. post equ ponitur μη γένοιτο, ita hîc post αρα ponitur οφελον. Utinam crux nemini sit pro scandalo: utinam in cruce omnes cum Paulo posthac glorientur. c. 6, 14. s. - of άναστατοῦντες ὑμᾶς) Idem verbum, Act. 17, 6. Notat de statu plane dimovere.

v. 13. ύμεῖς, vos) Tantum abest, ut circumcisionem praedicem, ut potius libertatem vobis demonstrem. — ἐπ' ἐλευθερία, super libertate) ut libertate gauderetis. Vocatio non est ad πεισμονήν, sed ad libertatem. — μόνον μή Ellipsis Imperativi, εὐλάβειαν habens, μόνον μή ἐλευθερίαν iτε την ἐλευθερίαν etc. aut accusativus την ἐλευθερίαν absolute positus. — ἀφορμήν, occasione) cujus avida cere est. — τῆ σαρχὶ, carni) v. 16. s. — διὰ τῆς ἀγάπης, per amorem) v. 14. 22. — δουλεύετε, servite) Decorum antitheton.

v. 14. πληφοῦται, impletur) Rom. 13, 9. not.

v. 15. δέ, vero) Oppositum servitutis per amorem serviendae. — δάκνετε, mordetis) in fama. — κατεσθίετε, comeditis) in facultatibus. — ἀναλωθήτε, consumamini) Per rixas et dolores consumitur virtus animae, valetudo corporis, existimatio, facultates. [Notabilis proh dolor! corum numerus est, quorum alter vitam alterius praecidit. Durioris ingenii homines necopinantes et curarum nescii consumunt reliquos: molliores, solicitudinem tacite devorantes, praematura morte conficiuntur. V. g.]

v. 16. λέγω δέ, dico vero) Ingreditur explicare, quae v. 13. proposuit. — πνεύματι, spiritu) vid. [v. 18. 22. 25. 6, 1—8.] Rom. 8, 4. not. — οὐ μὴ τελέ-

onte) non perficietis.

v. 17. το δὲ πνεῦμα) Spiritus autem contra carnem. verbum ἐπιθυμεῖ ipsum, vel, quia id fere in malam partem sumitur, alterum ei analogum subauditur. Ellipsis certe sive zeugma elegantiam habet. — ἀντίπειται, adversantur) ἀντιπραγία pugna mutua seria. — ἃ ἀν, quaecunque) Carnales faciunt, quaecunque

volunt; tametsi interdum caro cum carne pugnat: eorum, qui resipiscunt, alia eaque mirabilis est conditio. nam spiritus obnititur carni et actioni malae; caro, spiritui et actioni bonae, ut (iva) neque illa neque hacc peragatur. Tali in statu, ancipiti quippe, multae malae et multae bonae actiones impediuntur: ubi vero spiritus vincit, v. 18. acie res decernitur. Haec summa iis quodammodo respondet, quae Rom. 7, 14. seqq. copiose explanantur: quanquam in praesenti status praesupponitur magis jam spiritualis.

v. 18. πνεύματι, spiritu) Dei, Rom. 8, 14. et, libertatis. — αγεσθε, duci-

mini) Medium. l. c. cum annot. — ὑπὸ νόμον, sub lege) Rom. 6, 14. s.

v. 19. φανερά δέ, manifesta autem) Caro occulta, per sua se opera prodit, ut facilis sit cognitio sui. — τὰ ἔργα, opera) infructuosa. Opera, in plurali; quia divisa sunt, et saepe inter se pugnantia, et vel singula carnem produnt. At fructus, bonus, v. 22., in singulari, quia conjunctus et concors. Conf. Eph. 5, 11. 9. - ατινα, quae) Ea opera carnis enumerat, in quae maxime proclives erant Galatae; contra, eas etiam partes fructûs Spiritus, quae eis maxime debebant esse commendatae v. 15. Ordinem hunc tenet, ut enumeret peccata, commissa cum proximo, adversus Deum, adversus proximum, et circa se ipsum: cui ordini respondet enumeratio fructus Spiritus. — ἀπαθαρσία, ἀσέλγεια, impuritas) lascivia, 2 Cor. 12, 21. not.

v. 20. φαρμακεία) Vid. LXX, Exod. 7, 11. et passim: neque Paulum hîc de naturali veneficio, sed de magia loqui, ex eo patet, quia non cum homicidio, sed cum idololatria conjungit. Conf. Ap. 21, 8. not. — Sizostaclai, dissidia) de rebus civilibus. — algéosic, haereses) de rebus sacris. 1 Cor. 11, 19.

v. 20. 21. ζηλοι — φθόνοι, zeli — invidiae) Et zelus et invidia aegre fert commodum alterius: zelus, commodi sui causa; invidia, etiam sine commodo suo. --έριθείαι) Diff. ab έρεις. έρις, Hader: έριθεία, Trutz. έριθεία vult major esse, ἔφις non certe minor. — προλέγω, praedico) ante eventum. — ύμῖν, vobis) Saepe securi sunt operarii. 1)

v. 22. 2) ἀγάπη, amor) Hie familiam ducit. Pauciora in bonis vocabula ponuntur, quia bonum est simplicius, et una saepe virtus multa habet contraria. conf. Eph. 4, 31. s. — χαρά, gaudium) de rebus bonis. — χρηστότης, άγαθωσύνη) Different. χρηστότης magis refertur ad alterum, αγαθωσύνη, bonitas quasi effusa, sponte sua. — תוסדוב constantia, fidelitas: cui opponuntur dissi-

dia et haereses. Expende ordinem verborum.

v. 23. τῶν τοιούτων, tales) Hoc tantundem est, ac si etiam post continentia addidisset et similia his, quanquam ipsum asyndeton hanc vim habet. Matth. 15, 19. not. τῶν τοιούτων, masculinum, coll. v. 18. 21. fin. ubi πράσσοντες additur, quod nunc quasi per τοιούτων compensatur. 1 Tim. 1, 9. 10. init. — ούπ ἔστι νύμος, non est lex) Ipsa lex amorem praecipit. [Adeoque talibus non abjudicatur Dei regnum. V. g.]

v. 24. of de rou zoistou, qui vero Christi sunt) Repetit thesin versu 18. datam. — την σάρκα, carnem) de qua v. 19. s. — ἐσταύρωσαν, crucifixerunt) Id faciunt cum Christo, Rom. 6, 6., suscepto baptismo et fide. crucifixam habent, in praesenti. Subaudi, et spiritus in eis viget. Id includitur versu 24., ex versu 22. — παθήμασι, passionibus) Ex passionibus nascuntur et aluntur concupiscentiae. utraque, affectus et appetitus, idem supplicium, quod caro, merentur. Passiones, vehementes illae quidem sunt, iracundae atque infestae: concupiscentiae contra, placidum sensuum pabulum venantur. V. g.]

v. 25. εl, si) Redit ad hortationem. ambulate, dixit v. 16., nunc, στοιχώ-μεν, incedamus. Ex principio vitae spiritualis duci debet ο κατά στοῖχον, ο έστι, τάξιν, (inquit Eustathius) incessus. conf. de malis, Col. 3, 7. — στοιχώμεν, in-

2) ο καρπός, fructus] Singulare, non plurale. Carnis opera multa sunt eaque dispersa: fructus spiritus integrum quoddam constituit, idque conjunctum. V. g.

<sup>1)</sup> τὰ τοιαῦτα, talia] Si quis non omnia quidem ista, sed aliqua certe vel unum eorum perpetret: regnum Dei perdidit. V. g.

cedamus) Idem verbum, c. 6, 16. [In spiritu vivunt, moventur et sunt spiritus-les.  $V. \alpha.$ ]

v. 26. μή γινώμεθα, ne fiamus) Qui non incedunt Spiritu accurate, proxime declinant ad vanae gloriae cupidilatem, cujus hîc duo effectus nominantur. — πενόδοξοι) Vid. Chrys. de sacerd. §. 587. 1) — προκαλούμενοι, provocantes) ad invidiam. Relatum, ex parte potentiorum. — φθονοῦντες, invidentes) Correlatum, ex parte infirmiorum.

## CAPUT VI.

v. 1. 'Adelgol, fratres') Sequitur monitum ad Galatas proprie accommodatum. - ἐἀν καὶ, si etiam) Saepe, qui provocat, alterum pro provocante habet: sed si revera alter ante captus fuerit, tamen nos non debemus nos provocatos ducere, sed alteri potius consulere. ¿ av nal denotat rem facilem, sed apud spirituales non nimis frequentem. — προληφθή, ante captus fuerit) Passivum perinde, ut apellatio komo, pertinet ad veniam conciliandam: sed praepositio moo ante refertur vel ad delictum, coll. Sap. 17, 17. προληφθείς· vel potius ad partem laesam, ut ante captus fuisse dicatur, qui nos, non laesus, laesit. ut Herodianus l. 5., roug εύεργεσίαις προειληφότας dicit, qui prius benefecere. — έν τινί παραπτώματι, in aliquo delicto) v. gr. vanae gloriae, c. 5, 26., aut reditūs ad servitutem legalem. conf. delictum, Rom. 11, 11. s. — οί πνευματικοί) qui Spiritu valetis, et lapsum illum, vigilantes, animadvertitis. sic, validi, Rom. 15, 1. Congruit mox, in spiritu. [Conf. c. 5, 25.] — navagrifere) restituite, ut membrum ecclesiae. Omnes, qui possunt, juvare debent. — πραότητος, mansuetudinis) In hac sanandi vis est: haec character palmarius hominis spiritualis. [Conf. c. 5, 22.] — σποπών, spectans) Singularis post pluralem. Quisque sibi debet attendere. — zai ov, etiam tu) Tentato uno, facile tentatur alter; praesertim si velit mederi alteri, nec mansuetudinem servet. — πειρασθής, tenteris) eodem aliove modo.

v. 2. τὰ βάρη, onera) Sane onus est omne delictum. Versu 5. φορτίον. φορτίον, par ferentis viribus: βάρη, quae excedunt. — βαστάζετε, portate) constanter: non modo semel sublevate. — καὶ οῦτως ἀναπληρώσατε, et sic adimplete) Imperativus, includens futurum indicativi, uti Joh. 7, 37. ἀνα praesupponit defectum aliquem apud Galatas sarciendum. — τὸν νόμον τοῦ χριστοῦ, legem Christi) Rara appellatio. conf. Joh. 13, 34. Rom. 15, 3. Lex Christi, lex amoris. Moses multa alia habet praecepta. Verba haec, onera et legem, habent mimesin

ad Galatas, oneri legali obnixe subesse conantes.

v. 3. donei elval te, videtur esse aliquid) in Spiritu. Qui sibi non videtur

esse aliquid, hic demum aliorum fert onera.

v. 4. τὸ δὲ ἔργον, opus vero) Statim iterum occurritur alteri extremo, ne alios juvans tui obliviscare. — ἔργον) rem, non opinionem de se. — εἰς ἐαυτὸν μόνον, in se ipsum solum) Multi, dum se comparant cum aliis, qui deteriores videntur, gloriam capiunt. itaque Paulus ab hac comparatione deterret. Ne de nostris quidem bonis gloriari debemus; sed multo minus de alienis vitiis, quibus nos careamus. Gloriam de his dum eximat, gloriam de illis videtur concedere, sed non admodum concedit. nam probatio suarum rerum statim objiciet multa, per quae gloriatio imminuatur: et mox non gloriationem dicit, sed φοφτίον, onus. imo ipsum vocabulum, gloriatio, per mimesin adhibitum, simul includit contrarium. — τὸ καύχημα, gloriationem) illam, qua dicit: Ego aliquid sum. — ἔξει, habebit) se ipso judice.

<sup>1)</sup> Τις οὖν, inquii, τῶν βηρίων τούτων (τὰ πάβη τῆς ψυχῆς innuii) ἡ τροφή; κενοδοξίας μὲν, τιμαὶ καὶ ἔπαινοι· ἀπονοίας δὲ, ἐξουσίας καὶ δυναστείας μέγεβος· βασκανίας δὲ, αὶ τῶν πλησίον εὐδοκιμήσεις· φιλαργυρίας, αὶ τῶν παρεχόντων φιλοτιμίαι· ἀκολασίας, τρυφή καὶ αἰ συνεχεῖς τῶν γυναικῶν ἐντεύξεις· καὶ ἔτερον ἐτέρου. — Ε. Β.

v. 5. φοφτίον, onus) ant grave aut leve. Conf. βάρη, v. 2. — βαστάσει, portabit) in judicio divino. Futurum; cujus antitheton in praesenti, v. 2. Est tamen in his verbis oratio semiduplex, ut alterum altero connotetur. Gloriatio ad hominem dicitur, quia alter falsam gloriationem prae se fert. haec ei eximitur, atque proprium bonae conscientiae testimonium per parodiam tantisper etiam gloriatio appellatur.

v. 6. ποινωνείτω δὲ, participato vero) Proprium, quum dixi, inquit Paulus, id non debet trahi ad imminuendam liberalitatem. ποινωνέω, perinde ut participo, et accipiendi et dandi notionem includit. hîc, dandi, uti Phil. 4, 15. magna elegantia. — ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, in omnibus bonis) in omni facultatum genere, ut

usu venit.

v. 7. Θεός οὐ μυπτηρίζεται) Verbum medium. Deus non patitur sibi fumos vendi. Locutio minime obvia alludere videtur ad LXX, et quidem Prov. 12, 8., νωθροκάρδιος μυπτηρίζεται ut sensus sit: Deus non est νωθροκάρδιος, sed vere judicat, nec sine fine tacet. Ps. 50, 21. Illudere conantur, qui sic cogitant: Seminabo in carnem; et tamen persuadebo Deo, ut messem vitae mihi det. — δ ἐὰν, quodcunque) sive malum sive bonum. — σπείρη, seminaverit) speciatim de facultatibus. 2 Cor. 9, 6. — ἄνθρωπος, homo) quilibet. — τοῦτο) id ipsum. — Θερίσει, metet) Messis tempore scripta videtur epistola. Prov. 22, 8. ὁ σπείρων φαῦλα θερίσει πακά.

v. 8. είς, in) tanquam in agrum. — τὸ πνεῦμα, spiritum) Hîc non additur, suum. Per nos sumus carnales, non spirituales. Caro suitati dedita est. — ζωην αδώνιον, vitam aeternam) Non additur articulus. non enim agitur hîc de fide.

sed de fructu fidei.

v. 9. τὸ) Quum bonum facimus, adjungi debet perseverantia. — τὸ καλὸν ποιοῦντες, bonum facientes) Alia locutio, operemur bonum, v. 10. coll. bonis, v. 6. — ἰδίω, proprio) post sementem. Tantisper exspectandum. Adde not. ad 1 Tim. 6, 15. Tum non erit potestas serendi. — μὴ ἐκλυόμενοι) Ἐκκακεῖν est in velle: ἐκλύεσθαι, in posse. μὴ ἐκλύεσθαι est quiddam plus, quam μὴ ἐκκακεῖν. Utrumque refertur ad sementem. Nam ἐκλύεσθαι est ex interna remissione virium. Sic LXX, ἴσθι μὴ ἐκλυόμενος, Prov. 6, 3. Chrysostomus eo interpretatur, quod illic nemo fatigetur, ut in messe mundana.

v. 10. ως) ut, quoad, quo tempore, modo, loco etc. Conf. Kohel. 9, 10. ΤΕΙΣΙ LXX, ως ή δύναμις σου, ut vales, dum vales. — καιρον tempus, totius vitae, et in ea partem temporis opportuniorem. Sic, καιρον ξχοντες, 1 Macc. 15, 34. — ξχομεν, habemus) Non enim semper habebimus. Satanas paucitate temporis acuitur ad nocendum, Ap. 12, 12.: nos acuamur ad bene agendum. — τους οίκειους τῆς πίστεως, domesticos fidei) Quilibet benefacit necessariis suis; fideles, necessariis in fide, praesertim iis, qui se totos impendunt propagandae fidei. v. 6. Sic fidem ipsam commendat apostolus in hoc fine tractationis.

v. 11. l'ôste, videte) Conclusio. — πηλίκοις γράμμασιν) quantis literis. i. e. quanta epistola: uti longae literae dicuntur pro longa epistola. quantitas refertur non ad singulas literas, sed ad conjunctas. Longior est epistola ad Hebraeos, quae tamen brevis dicitur, c. 13, 22.: haec autem, longa; quia de uno argumento, ipsius Pauli manu, de re, in qua Galatae pridem debuerant esse confirmati. Et illa ad paracleticam, haec ad polemicam Theologiam comparata. Nullam autea longiorem dederat.

v. 12. όσοι) quolquot. — εὐπροσωπῆσαι) bona specie se commendare coram. conf. 2 Cor. 5, 12. — ἀναγκάζουσιν, cogunt) exemplo suo, v. 13. et importunitate. Idem verbum, c. 2, 3. 14. — μόνον, solum) Tales ergo ceteroqui volebant haberi pro Christianis. — διώκωνται, persecutionem patiantur) a Judaeis, vel etiam a gentibus, vetustatem judaicam facilius jam ferentibus, quam novitatem fidei Christianae supernaturalem.

v. 13. αὐτοί, ipsi) Tantum abest, ut illorum intersit, a vobis legem obser-

vari. — sagal, carne) si ea circumcisa sit.

- v. 14. ἐμοὶ δὲ, miki vero) Nolim istorum esse particeps. μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι) Jos. 24, 16., Πόται μὴ γένοιτο ἡμῖν καταλιπεῖν Κύριον. καυχᾶσθαι, gloriari) Specimen talis gloriationis, 2 Cor. 5, 15—19. Phil. 3, 8. seqq. ἐν τῷ σταυρῷ, in cruce) cui nil cum circumcisione carnis. Oxymoron: gloriari is cruce. δι' οὖ, per quam) crucem. Nam de cruce hic potissimum sermo est: et, si τὸ δι' οὖ etiam ad Christum referretur, tamen ratio sub qua esset èrux. Per quod unumquodque est tale, illud magis est tale. κόσμος ἐσταύρωται, mundus crucifixus est) Nil penes me valet mundus cum suis elementis. c. 4, 3. Gradatio a carne ad mundum. κάγω τῷ κόσμω, et ego mundo) Mundus a me abhorret. etiamsi vellem, tamen nullam posthac a mundo gratiam inire possem. Crux haec mortem includit. Col. 2, 20.
- v. 15. οὖτε γὰρ περιτομή τι ἐστὶν οὖτε ἀπροβυστία) Sic vetustissima habet lectio: recentior ad c. 5, 6. conformata est. ¹) Non modo nil valet, sed etiam nil est et circumcisio et praeputium: est vero nova creatura, et gloriatio in cruce Domini Jesu Christi. παινή πτίσις) nova creatio, ex cruce Christi. Eph. 2, 15. s. Oppositum ad vetera, 2 Cor. 5, 17.
- v. 16. κανόνι, regula) Pertinet hoc praesertim ad doctores. εἰρήνη, pax) sit, et erit. De pace conf. Eph. cap. cit. v. 14—17. ἐπ' αὐτοὺς, super illos) Antitheton ad praeputium. καὶ ἔλεος, et misericordia) Rom. 15, 9. καὶ ἐπὶ τὸν ἰσραήλ τοῦ θεοῦ, et super Israëlem Dei) Antitheton ad circumcisionem. Israël Dei sunt credentes ex circumcisione sive gente Judaica. [Phil. 3, 3.] Sensus apostoli quam minime judaicus pulcre arripuit locutionem ab idiotismo gentis abhorrentem. nam Hebraei non dicunt Israël Dei, neque enim nomen proprium in statu constructo ponunt.
- v. 17. τοῦ λοιποῦ, de cetero) Formula abrumpendi. κόπους, labores) Piis laboriosa est theologia polemica seria. v. 11. not. et cap. 4, 20. Vid. L. Osiandri Antisturmius alter, p. 87. 107. κόποι, animi labor et solicitudo. Matth. 26, 10. μηδείς παφεχέτω, nemo exhibeat) Αποτομία, severitus, apostolica. έγω γὰφ, ego enim) Afflicto non est addenda afflictio. τὰ στίγματα, stigmata) ex verberibus. Act. 16, 23. Haec stigmata Paulo infamiam apud mundum, re ipsa dignitatem magnam, nam hinc servus Christi noscebatur, adferebant. Opponuntur stigmata in corpore notae circumcisionis; corpus Pauli, carni alienae. v. 13. τοῦ κυφίου, Domini) Col. 1, 24.: afflictionum Christi. βαστάζω, porto) ita ut honori mihi ducam, v. 14. Proinde molesti mihi erunt, qui qualibet alia re sibi placent.
- v. 18. ή χάρις, gratia) Hoc congruit cum tota epistola. μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, cum spiritu vestro) victa carne. v. 1. conf. 1 Thess. 5, 28. 2 Tim. 4, 22. Philem. v. 25. ἀδελφολ, fratres) Ita mollitur totius epistolae severitas. coll. c. 1, 6. not.

<sup>1)</sup> Gnomoni respondet h. l. Vers. germ.: quamvis lectionem breviorem ad minus firmas retulerit Ed. maj. Margo Ed. 2. per signum  $\beta$  congruit cum Gnom. et Vers. Eadem est ratio voc. lordy, cui per crisin recentiorem cedere debet loxúst. E. B.

### IN EPISTOLAM AD EPHESIOS.

# CAPUT L

v. 1. Θελήματος, voluntatem) Sic v. 5. 9. 11. — τοῖς άγίοις τοῖς οὖσι καὶ mistois) Id est, sanctis et fidelibus, qui sunt in omnibus iis locis, quo Tychicus cum hac epistola venit. Nullam civitatem nominatim a Paulo fuisse in hac inscriptione expressam, ex monumentis in Apparatu laudatis apparet: unde alii Laodiceam supplerunt, (quamvis, quae ad Laodicenses quoque seorsum spectarent, in epistola ad Colossenses eodem tempore data Paulus expediit, c. 4, 15. s.) alii Ephesum. utrumvis ad mentem apostoli. nam sine dubio dixit Tychico Paulus, quo ire deberet, Laodiceam v. gr. et inde Colossas (Laodiceae vicinas) et vel primo vel postremo Ephesum. Quare annotationes nostrae ad Ephesios interdum speciatim sunt accommodatae. Veruntamen h. l. zoig ovoiv, i. e. qui praesto sunt, absolute dicitur, uti Act. 13, 1., κατά την ούσαν έκκλησίαν· et Rom. 13, 1. αί δέ οὖσαι ἐξουσίαι. Paulus ad ecclesias scribens, per ipsum plantatas, multa solet commemorare de suis ecclesiarumque rebus praesentibus ac pristinis: at Ephesi fuerat, idque multum, non multis ante annis. Act. 20, 31. cur ergo scribit, tanquam ignotus, v. 15. c. 3, 2. 4. et cur in hac epistola minus, quam in ulla alia ad particularia descendit? cur c. 6, 23. 24. in tertia persona, ac non in secunda, ut alias semper, concludit? cur nullas salutationes addit, quas tamen ne ad Colossenses quidem praetermittit? cur Timothei non meminit, quem tamen Col. 1, 1. sibi adjungit? Nam uno tempore utramque epistolam, hanc et ad Colossenses missam esse, simillimum utriusque filum, eademque in utraque Tychici latoris mentio et multa alia confirmant. Cur nonnisi c. 6, 10. dicit fratres? Resp. Haec omnia videlicet argumento sunt, Paulum totam ita instruxisse epistolam, ut et Ephesi et in pluribus ecclesiis Asiae (ad quas fortasse nominatim sibi indicatas venturus esset Tychicus) recitari sive legi posset omnesque eam tanquam ad se scriptam possent accipere. conf. Col. 4, 16. 1 Thess. 5, 27. Erat pro hac parte quasi carta bianca. Notandum, inquit Usserius ad A. M. 4068, in antiquis · nonnullis codicibus generatim inscriptam fuisse hanc epistolam, ut in literarum encyclicarum descriptione fieri solebat, sanctis qui sunt ..... et fidelibus in Chripto Jesu. ac si Ephesum primo, ul praecipuam Asiae metropolim, missa ea fuisset, transmittenda inde ad reliquas (intersertis singularum nominibus) ejusdem provinciae ecclesias etc. Dices: Paulus hanc epistolam ante scripsit, quam Ephesios vidisset. Resp. Nulla vincula erat antea perpessus tam insignia et diuturna, Act. 16, 35. 18, 10. haec autem, quae allegat, erant illustria. Eph. 3, 13. 6, 20. Ceterum in hac inscriptione sanctitas ponitur ante fidem. v. 4. 11. 12., ubi etiam το κληφοῦσθαι est ante spem. porro, 2 Thess. 2, 13. 1 Petr. 1, 2. Dei est, sanctificare nos et sibi asserere; nostrum, ex Dei munere, credere.

v. 3. εὐλογητὸς — εὐλογήσας — εὐλογία, Benedictus — qui benedixit — benedictione) Antanaclasis: aliter benedixit Deus nobis, aliter nos benedicimus illi. Cum sensu gratiae N. T. congruunt doxologiae in principiis epistolarum apostolicarum. Sic fere incipit epistola 1 Petri, etiam in Asiam adeoque Ephesum missa. Paulus scribit affectu per adversa sublimato: et singulare haec epistola specimen praebet tractationis evangelicae in thesi, hujusque capitis versu 3 — 14. compendium ea evangelicum [de gratia Dei, V. g.] exhibet, [ita quidem, ut Christi beneficium, v. 7., et Spiritus Sti v. 13., ordine legitimo, inseratur. V. g.] Inde nullum speciatim errorem aut vitium refutat aut redarguit, sed generatim incedit. Et quantumcunque lucis in Epistola ceteroqui parallela ad Colossenses ex Historia ecclesiastica petatur, in hac epistola minus opus est. Convenienter ad Ephesios quoque de Judaeorum et gentium conjunctione nova scribitur. nam Ephesium

templum fuerat arx paganismi, sicut e contrario templum Hierosolymitanum, Judaismi.

Epistola summatim sic habet: I. Inscriptio. c. L v. 1. 2. II. Doctrina, pathetice exposita. I. Benedictio Dei pro tota benedictione coelesti: v. 8 — 14. et inde Gratiarum actio et preces pro sanctis. 15 - IL 10. II. Specialior admonitio de statu illorum quondam misero, nunc beato: v. 11 — 22. et inde Apostoli supplicatio pro corroboratione illorum, III. 1. s. 14. s. cum Doxologia. 20. s. III. Adhortatio: 1. generalis, ut ambulent digne, prout postulat 1. unitas Spiritus et diversitas donorum. IV. 1. s. 7. s. 2. differentia status ethnici et christiani. 17 - 24. 2. specialis: 1) ut vitetur 1. mendacium. 25 2. iracundia. 26. s. 8. furtum. 28. 29. s. 4. sermo putris. 5. acerbitas. - V. 2. 6. impurites. 8-14. 7. ebrietas. v. 15 — 20. commendatis ubique virtutibus, quibus vitia illa opponuntur, adjuncta submissione. 21. 2) ut officium faciant 22. s. 25. s. 1. mulieres et viri. 2. liberi et patres. VI. 1. s. 4. 3. servi et heri. 5. s. 9.

IV. Conclusio.
21. s. 23. s.
Magna hujus epistolae et epistolae ad Colossenses est similitudo, modo notata: quare tabellas ambas commode inter se contuleris.

10. s. 19. s. 21. s. 23. s.

8. finalis, ad militiam spiritualem.

— ἐν πάση, omni) Describit Paulus hujus benedictionis fontem et archetypum, elegit — praedestinans, v. 4. s. indolem, gratia amplexus est, v. 6. partes, remissionem etc. v. 7. s. — εὐλογία, benedictione) Ipsum vocabulum connotat abundantiam. — πνευματικῆ, spirituali) Novi Testamenti propria. — ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, in coelestibus) Declaratur τὸ spirituali. Saepe in hac epistola memorat τὰ ἐπουράνια, coelestia. v. 20. c. 2, 6. 3, 10. 6, 12. Sedes gloriosa coelitum. — ἐν χριστῷ, in Christo) Huc ref. v. seq. sicut — in ipso. Jam hic tangit aliquid de tribus personis Deitatis, salutem nostram curantibus. Patris sunt τὰ ἐπουράνια, coelestia: Christum ipsum nominat: Spiritus sanctus producit spiritualia. Omnia deinceps tractat Paulus. [Universus utique Christi cursus, inde a nativitate usque ad adscensionem, h. l. ante oculos Apostolo versatus est. Nativitatem spectat hoc versu: deinde circumcisionem, quare v. 5. demum nomen Jesu, in circumcisione Ipsi impositum, exprimitur: v. 6. baptismus Filii dilecti indigitatur: quem v. 7. excipit oruenta mortis perpessio. Sequuntur denique resurrectio et ascensio, v. 20. etc. V. g.]

- v. 4. καθώς ἐξελέξατο ἡμᾶς, sicut elegit nos) Electioni respondet, et eam subsequitur, benedictio, et patefacit. ἐν αὐτῷ, in ipso) c. 3, 11. Haec praesupponunt aeternitatem Filii Dei. namque Filius, ante mundum factum, erat objectum amoris paterni non futurum tantummodo, sed jam tum praesens. Joh. 17, 24. 5. alias non per se, sed item per alium Patri dilectus fuisset. προ, ante) Joh. 17, 24. εἶναι, esse) i. e. τοῦ εἶναι, ut essemus. ἀγίους, sancti) positive. ἀμώμους, immaculuti) sine malo et vitio. [c. 5, 27.]
- v. 4. 5. ἐν ἀγάπη προοφίσας ἡμᾶς, in amore praedestinans nos) Multi construunt cum praecedentibus verbis, sancti et immaculati coram eo in amore. Utroque modo, uti vel divinus vel noster amor denotetur, in hac epistola regnat τὸ amo, amor, amatus: sed ipsi principio epistolae congruit, ut amor construatur non cum sancti et immaculati, quod item sinè expressa amoris mentione ponitur

- c. 5, 27., sed cum subsequente descriptione adoptionis, 1) coll. c. 2, 4. 3. 1 Joh. 3, 1.: utque amor Dei prius celebretur, quam noster. Hoc pacto in amore summa corum crit, quae sequentur. v. 5. fin. Sic amor ponitur, initio tmematis, c. 3, 18. Et vicissim vo praedestinans multo majorem emphasin habet, si ab initio collocatum existimetur: et passim apostolus, hoc praesertim capite, periodum claudit inciso quopiam, quod respectu antecedentium sit instar syncategorematis; respectu subsequentium, Thema. Hoc si tenueris, et nexum per participia et relativa observaris, expeditam habebis analysin. Hic mos est veterum, diversus ab hodierna methodo, quae per multas distinctiones et subdistinctiones, exserte positas, progreditur. — neoogicas, praedestinans) Participium pendet ab elegit. Rom. 8, 29. Electi ex ceteris, sunt praedestinati ad omnia, quae pertinent ad beatitudinem assequendam. v. 11. — πατά την εὐδοκίαν, secundum beneplacitum) Ultra hoc beneplacitum nobis neque in salutis nostrae, neque in ullis operum divinorum causis rimandis ire licet. v. 9. Quid philosopharis de mundo optimo? cave, ne tute sis malus. Neque in nobis quidquam fuit, quod amorem mereretur. — τοῦ θελήματος, voluntatis) v. 9. 11. 1.
- v. 6. εlς, in) Finis. ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος, laudem gloriae gratiae) Laudem gloriae, v. 12. 14. Primum nascitur laus gratiae, v. 7., inde laus gloriae. [De gloria conf. v. 6. 17. 18. V. g.] ἐν ἢ) χάριτι. Conjugata, ut ἀγάπην ἠγάπησεν, c. 2, 4. ἐχαρίτωσεν) χαριτόω, formae ἀγαθόω, δυναμόω, ἐντυπόω, εὐοδόω, ζηλόω, θανατόω, κακόω, κυκλόω κτλ. significat gratia amplector. cujus rei immediatum consequens est benedictio. conf. Luc. 1, 28. Huc ref. gratiae, modo, et v. 7. ἠγαπημένω, amato) Filio unigenito. Antonomasia, opportuna. amor plus significat, quam gratia. vid. 1 Petr. 2, 10.: ubi de iis, qui misericordiam consecuti sunt, ea dicuntur, supra quae ὁ ἡγαπημένος, Amatus longe eminet. ἔλεος necessario praesupponit praeviam miseriam, sed amor non item.
- v. 7. ἔχομεν, habemus) in praesenti. την ἀπολύτρωσιν την ἄφεσιν, redemtionem remissionem) Bonum novi Testamenti. Rom. 3, 24. [Sequitur altera redemtio, v. 14. V. g.] 2) τὸν πλοῦτον τῆς χάριτος, divitias gratiae) c. 2, 7. divitiae gloriae, v. 18. conf. c. 3, 8., ubi divitiae gratiae, et consequenter gloriae, item v. 16., ubi gloria ipsius Patris opulentissima intelligitur.
- v. 8. ης) pro, ην, χάριν. ἐπερίσσευσεν, abundavit) Deus. σοφία) sapientia, de praeterito et praesenti, de his, quae Deus facit. v. 17. φρονήσει) prudentia, de futuro, de his, quae nos faciamus.
- v. 9. γνωρίσας, notum faciens) Hoc pendet ab abundavit. Idem verbum, c. 3, 3. 5. 10. 6, 19. τὸ μυστήριον, mysterium) c. 3, 3. 4. 9. 6, 19. Rom. 16, 25. Col. 1, 26. s. ἣν, quod) beneplacitum. προέθετο) proposuit sibi. Inde, propositum, v. 11. ἐν αὐτῷ, in ipso) in Christo.
- v. 10. εἰς, in) Constr. cum γνωρίσας notum faciens. οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, dispensationem plenitudinis temporum) Plenitudo τῶν καιρῶν
  temporum distinguitur nonnihil a plenitudine τοῦ χρόνου temporis. Gal. 4, 4. involvit enim plenitudinem beneficiorum ipsorum, et hominum ea percipientium. Marc.
  1, 15. Utraque tamen plenitudo est in Christo: et hujus plenitudinis propria
  quaedam est oeconomia et dispensatio. Col. 1, 25. Verbo πληρόω et πλήρωμα persaepe utitur Paulus ad Ephesios et Colossenses. ἀνακεφαλαιώσασθαι) ut sub
  unum caput redigerentur. Omnia sub Christo fuerant: per peocatum autem facta
  erat avulsio et divulsio: atque haec rursum sublata est. Christus caput angelorum
  et hominum: illi cum Ipso conveniunt in natura invisibili; hi, in natura visibili.
   τὰ πάντα, omnia) non modo Judaei et gentes, sed etiam ea, quae in coelis
  et quae super terra sunt: angeli hominesque, et hi vel viventes vel pridem etiam
  defuncti. c. 3, 15. τοῖς οὐρανοῖς, coelis) Plurale.

<sup>1)</sup> Alque hunc quidem distinctionis nexum praetulerat margo Ed. maj.: alterum illum, quo verba ev  $\alpha\gamma\alpha\pi\eta$  ad antecedentia referuntur, margo Ed. 2. in aequilibrio ponit, et Vers. germ. distincte exhibet. E. B.

<sup>2)</sup> αξματος, sanguinis] c. 2, 13. V. g.

- 1) v. 11. ἐν αὐτῷ, ἐν ῷ, in ipso, in quo) Hoc repetitur ex versu 9., ut versus 10. sit parenthesis. ἐκληρώθημεν) Hic loquitur per personam Israölis: eramus facti κληρος sive κληρονομία sors, hereditas Domini; conf. Deut. 32, 9. Antitheton vos v. 13. Sermo tamen de beneficio spirituali. κληροῦσθαι non est duntaxat sortem nancisci. vid. Chrys. ad h. l. interpretatur is, ἐγενήθημεν κεκληρωμένοι. τὰ πάντα) omnia, etiam in regno filii sui. βουλήν, consilium) liberrimum.
- v. 12. ήμᾶς, nos) Judaeos. τοὺς προηλπικότας, ante sperantes) Praedicatum. Spem in Christo (1 Cor. 15, 19.) exhibito, primum nacti sunt Judaei, deinde gentes. Act. 13, 46. τὸ ante hic non refertur ad tempora V. T. conf. de spe, v. 18. c. 2, 12. 4, 4.
- v. 13. φ, quo) Ref. ad Christo, v. 12. vel ad ipso, v. 11. ἀπούσαντες, audientes) Oratio manet suspensa, dum correlatum participium accedit, credentes. τῆς ἀληθείας, veritatis) Hinc dicitur auditus fidei. Recurrit veritatis mentio, e. 4, 15. 21. 24. 25. 5, 9. 6, 14. ἐν φ καὶ, in quo etiam) in quo, post incisum, hic reassumitur. conf. in ipso, v..11. not. ἐσφαγίσθητε ὅς ἐστιν ἀξιξαβιον, obsignati estis qui est arrhabo) 2 Cor. 1, 22. not. τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἀγίφ, Spiritu promissionis sancto) Per vorbum promissus erat Spiritus sanctus: dato igitur Spiritu sancto, ii, qui credidere verbo, obsignati sunt. Et qui Spiritum S. habent, omnem promissionem sibi praestitum iri sciunt.
- v. 14. ήμῶν, nostrae) Hic complectitur Judaeos et Graecos. εἰς ἀποἰντρωσιν, in liberationem) Constr. cum obsignati estis, c. 4, 30. Haec futura liberatio sive redemtio, addito τῆς περιποιήσεως conservationis, distinguitur a redemtione facta per sanguinem Christi. Sic περιποίησις σωτηρίας et ψυχῆς, 1 Thesa. 5, 9. Hebr. 10, 39. περιποίησις dicitur de eo, quod, cum cetera pereant, superat. LXX, 2 Par. 14, 12. (13.) Malach. 3, 17.
- v. 15. ἀπούσας, audiens) procul. Hoc referri potest non solum ad ignotos facie, Col. 1, 4., sed etiam ad familiarissimos, Philem. v. 5., pro statu eorum praesenti. πίστιν) fidem erga Deum in Domino Jesu. παὶ, et). Quisquis fidem et amorem habet, particeps est totius benedictionis. v. 3. seqq. Accedit spes, v. 18. πάντας, omnes) Character Christianismi. Saepe Paulus omnes complectitur. c. 3, 8. 9. 18. 4, 6. 13. 6, 18. 24.
- v. 16. οὐ παύομαι, non desino) Paulus omnium ecclesiarum mentionem fecit in precibus. Col. 1, 9.
- v. 17. Γνα, ut) Argumentum precum pro veris Christianis. ὁ πατής τῆς δόξης) Pater gloriae, infinitae illius, quae refulget in facie Christi; imo gloriae, quae est ipse Filius Dei. unde etiam nobis hereditas gloriosa obtinget. v. 18. πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως, Spiritum sapientiae et revelationis) Idem Spiritus, qui est promissionis, in progressu fidelium est etiam sapientiae et revelationis. Sapientia in nobis operatur sapientiam: revelatio, cognitionem. ἐν, ἰκ) Constr. cum det. αὐτοῦ, ipsius) Dei.
- v. 18. πεφωτισμένους, illuminatos) Accusativus absolutus, uti Act. 26, 3. i. e. quum oculi cordis vestri fuerint illuminati. Articulus τοὺς apud ὀφθαλμοὺς praesupponit oculos jam praesentes, neque patitur ut possint tanquam demum dandi considerari. Quodsi ὀφθαλμοὺς esset sine articulo, posset in sensu abstracto sumi et cum det construi. τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας, oculos cordis) Conf. c. 4, 18. Matth. 13, 15. 'Cor est, quo tantas res percipimus. c. 3, 17. Sic aures cordis dicit Theophilus l. I. ad Autol. c. 3. Adde Not. ad Chrys. de Sacerd. p. 429. s. et plane ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας, oculos cordis, Smyrn. ep. de Polycarpo §. 2. [καρδίας, insignis lectio. Not. crit.] τίς, τίς, τί, quae, quae, quae, coll. v. seq. Tria insignia momenta, in futurum, in praesens (coll. c. 8, 6.)

v. 11. 13. ຖິμεῖς — ὑμεῖς, nos — vos I Israölitae — gentiles. V. g.
 v. 13. πνεύματι, spirita Conf. v. 17. V. g.

v. 14. τῆς κληρονομίας ἡμῶν, hereditatis nostrae] quae filiorum est, v. 5. denuo memorata v. 18. V. g.

et in praeteritum. — τῆς πλήσεως αὐτοῦ, vocationis Ipsius) vocationis, qua vos vocavit. Sequitur, sanctis: ut saepe apostolus vocatos simul et sanctos appellat.

v. 19. τοὺς πιστεύοντας, credentes) Fides igitur vivum quiddam et efficax.

— τὴν ἐνέργειαν, operationem) Haec actus est. — τοῦ κράτους, roboris) Hoc in actu est. Job. 21, 23., τας ΕΧΧ, ἐν κράτει ἰσχύος αὐτοῦ. — τῆς ἰσχύος, virtutis) Haec ipsa virtus divina est.

v. 20. ήν, quam) scil. ἐνέργειαν, operationem. ἐνεργεῖν ἐνέργειαν dicitur, ut ἀγαπᾶν ἀγάπην, c. 2, 4. — ἐγείρας — καὶ ἐκάθισεν, excitans — et collocavit) Saepe a participio sermo flectitur ad indicativum. c. 2, 17. Col. 1, 6. Ap. 3, 7.

v. 21. ὑπεράνω) Compositum. Christus non modo praecedit, sed imperat super omnia. — ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως) 1 Cor. 15, 24. not. — καὶ κυριότητος) Col. 1, 16. — καὶ παντὸς ὀνόματος, et omne nomen) Scimus, Imperatorem anteire omnes, etiamsi non possimus enumerare omnes ministros aulae ejus: ita scimus, Christum esse collocatum super omnes, quamvis non omnes nominare possumus. — ἐν τῷ μέλλοντι) Alων, seculum, denotat hic non tempus, sed systema rerum et operum suo tempore revelatum et permanens. futurum dicitur, non quo adhuc non sit, sed quia nondum cernitur. Imperia, potestates etc. sunt in futuro, sed tamen nominantur etiam in seculo hoc: at ea quoque, quae in praesenti ne nominantur quidem, sed in futuro demum nobis nomine et re patefient, Christo subjecta sunt.

v. 22. πάντα ὑπέταξεν, omnia subjecit) 1 Cor. 15, 27. — ἔδωκε) dedit. neque tamen Christus non antea erat caput ecclesiae. c. 5, 25. Joh. 3, 29. — ὑπὲρ πάντα, super omnia) Ecclesia, super omnia, super imperia etc. quorum caput [v. 10.] Christus est, Col. 2, 10., potest dicere: Christus est caput meum: ego sum corpus ejus. τῶ super contradistinguitur Dativus commodi, ecclesiae.

v. 23. τὸ πλήφωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληφουμένου, plenitudinem omnia in omnibus implentis) Hoc neque de ecclesia praedicatur, 'ut plerique censent; neque, ut aliis visum, cum dedit construitur; sed absolute ponitur accusativo casu, uti τὸ μαφτύφιον testimonium, 1 Tim. 2, 6. Est enim epiphonema eorum, quae a v. 20. dicuntur, innuitque apostolus, in Christo esse plenitudinem Patris omnia implentis in omnibus. Vide de plenitudine Dei, Christi et Spiritus, c. 3, 19. 4, 13. 5, 18., item c. 4, 10. Joh. 1, 14., de plenitudine temporum, c. 1, 10. Gloria amoris divini implet omnia, et in Christo super omnia se extendit. Analogiam habet locus cum 1 Cor. 15, 28. Hoc, quod modo explanavi, inquit apostolus, repraesentat nobis plenitudinem etc. ut Mathematici dicunt: id quod erat demonstrandum. Hoc totum potest ad hunc titulum revocari, τὸ πλήφωμα.... ἐν πᾶσι, in omnibus) Neutrum, masculini potestatem includens. — πληφουμένου) i. e. πληφούντος. Sed major vis Mediae vocis, in denotanda relatione Ejus, qui implet, et eorum, qui implentur.

#### CAPUTIL

- v. 1. Kal ὑμᾶς, et vos) Hoc arctissime nectitur cum operatus est, c. 1, 20. vos constr. cum una vivificavit. v. 5. ὑμᾶς ὄντας, vos, cum eratis etc.) cum eramus nos, v. 5. Utrinque prior vocula emphasin habet, uti Phil. 2, 7. not. νεκρούς, mortuos) Quid miserius? τοῖς παφαπτώμασι) Huc refer neutrum, (quanquam femininum, ταῖς άμαφτίαις, intervenit,) οἶς, quibus, v. 3. coll. οἶα, οῖους, 2 Tim. 3, 11., ubi item duplex genus. ταῖς άμαφτίαις, peccatis) Huc ref. αἶς, quibus v. 2. Αἶ άμαφτίαι, peccata, praecipue dicuntur de gentibus Deum ignorantibus; τὰ παφαπτώματα, delicta, de Judaeis legem habentibus, a luce deficientibus. v. 5. Et hi parebant carni; illi, principi potestatis aëreae. v. seqq.
- v. 2. κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου) Αἰῶν et κόσμος different. 1 Cor. 2, 6. 12. 3, 18. s. Ille hunc regit et quasi informat. κόσμος est quiddam exterius; αἰῶν, subtilius. Tempus dicitur non solum physice, sed etiam moraliter, connotata qualitate hominum in eo viventium: et sic αἰῶν dicit longam temporum se-

riem, ubi aetas mala malam aetatem excipit. conf. Act. 14, 16. 1 Petr. 1, 18. κατά τον ἄρχοντα, secundum principem) Sic res fit expressior. Seculum sentiont omnes; hunc principem subesse, non intelligunt. c. 6, 11. s. conf. Joh. 12, 31. της έξουσίας τοῦ ἀέρος, potestatis aëris) Haec potestas est late diffusa et penetrans. Conf. Job. 1, 15. seqq. Sed tamen infra orbem fidelium. v. 6. 1 Joh. 5, 18. Vid. Buxt. Dict. rabb. col. 1495. Ipsi etiam orbes coelestes varii sunt. Christus tamen superior est Satana, quamvis etiam in ἐπουφανίοις se hic teneat. Eph. 6, 12. - τοῦ πνεύματος, spiritus) Est appositio της έξουσίας, τοῦ πνεύματος. Non hic ipse princeps dicitur spiritus, sed spiritus est h. l. principium illud internum, ex quo fluunt actiones infidelium, oppositum spiritui fidelium filiorum Dei. conf. Luc. 4, 33. - vvv, nunc) hodienum: vel potius, nunc maxime. nam non adhuc, sed nunc dicit. qui evangelium per incredulitatem spernunt, manent mancipia spiritus illius, et amplius capiuntur. Expressa Satanae mentio inprimis fit in describendo statu gentium. Act. 26, 18. — έν τοῖς υίοῖς τῆς ἀπειθείας, in filiis incredulitatis) Ipsa incredulitas adversus evangelium ostendit, quam potens sit Affine, filii irae. v. 3. Super infideles, ira manet. Joh. 3, 36. ille spiritus.

- v. 3. καὶ ἡμεῖς) nos quoque, Judaei. Extremo veteris testamenti tempore etiam apud Judaeos valde invaluerat peccatum, quo magis superabundaret gratia. Rom. 5, 6. 20. Tit. 3, 3. Luc. 1, 17. 79. Matth. 4, 16. ἀνεστράφημεν, conversati sumus) Hoc quiddam speciosius, quam ambulare. v. 2. τῆς σαρκὸς, carnis) sine Spiritu Dei. τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, carnis et cogitationum) Cogitationes callidius peccandi studium inferunt: caro, coeco ruit impetu. φύσει, natura) Natura denotat statum hominis, citra gratiam Dei in Christo. Naturae nostrae [utut Judaei fuerimus, Jes. 1, 13. V. g.] hoc debemus, ut simus filii irae. ὀργῆς, irae) quum putaremus nos esse liberos Dei. Antitheton, v. 4. οἱ λοιποὶ) 1 Thess. 4, 13. ceteri, qui non credunt, aut certe nondum.
  - v. 4. πλούσιος, dives) super omnes. Rom. 10, 12. ἐλέει· ἀγάπην, misericordia: amorem) Misericordia removet miseriam: amor confert salutem.
  - v. 5. καὶ, et) Hoc copulatur cum vos quum eratis. v. 1. ἡμᾶς, nos) utrosque, Judaeos et gentes. συνεζωοποίησε τῷ χριστῷ· χάριτὶ ἐστε σεσωσμένοι, una vivificavit cum Christo: gratia estis servati) Vivificatio resuscitationem antecedit; et c. 1, 20. vitam resuscitatio praesupponit. Vivificati sumus tum, quum Christus vivificatus est. conf. 2 Cor. 5, 15., de morte Christi: et sic de ceteris gradibus. Quum autem fides suscipitur, ea omnia a Deo applicantur homini, et ab homine rata habentur. Hunc ipsum salutis ordinem enumerans apostolus, gratiam esse docet proram et puppim, versu hoc et 8., et propter parem Judaeorum et gentium rationem promiscue interdum in prima et secunda persona loquitur. τῷ χριστῷ, Christo) Hinc fons est. v. 6—10.
  - v. 6. συνεκάθισεν, simul sedere fecit) Fideles resuscitati sunt spiritualiter, resuscitabuntur corpore: et huic utrique resurrectioni respondet sessio in coelestibus. Non sane sunt in coelo praesentia corporali, sed jure et virtute spirituali, et singuli habent in coelo sedem nominatim sibi assignatam, suo tempore possidendam. In Deo tantisper occultantur. Col. 3, 3. ἐν τοῖς ἐπουφανίοις, in coelestibus) Non dicit, in dextra: Christo sua manet excellentia. χριστῷ ἰησοῦ, Christo Jesu) In hac potissimum oratione grandi Paulus Christum Jesum appellat; saepius alias Jesum Christum.
  - v. 7. ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις, in seculis supervenientibus) Plurale, contra unum seculum malum, v. 2., cui secula beata superveniunt potenter. Congruit haec locutio menti Pauli, de die novissimo non proxime instante. ὑπερ-βάλλοντα, excellentem) Rom. 5, 20.
  - v. 8. τη χάριτι) τη habet vim relativam ad v. 5., χάριτι. γάρ, enim) Non igitur ait, sed enim, quia ab effectu ad causam concludit. διὰ της πίστεως, per fidem) ortam ex resuscitatione Christi. c. 1, 19. [unde non v. 5., sed v. 8. demum memoratur. Vid. Col. 2, 12. V. g.] Antitheton, non ex operibus:

quale etiam inter gratiam et gloriationem. — καὶ τοῦτο) et hoc, nempe credere, sive fides, non est ex vobis. Antitheton: Dei solius hoc donum est.

sive fides, non est ex vobis. Antitheton: Dei solius hoc donum est.

v. 10. αὐτοῦ, ipsius) Dei. — γὰο, enim) Probat, salutem esse per fidem, non ex operibus; ac fidem ipsam totam esse ex dono Dei. — ποίημα, factura) Rarum hoc sensu verbum, cujus vim auget πισθέντες, creati, coll. v. 15., facti ex nihilo spirituali. Alias dicimur regenerari. Nihilum, nil operatur. Posteri fideles, non solum γε. 22, 32., sed etiam και Ps. 102, 19. — ἐπὶ) bonorum operum ergo; ut postea demum illis incumberemus. Ex ea ratione Paulus opera legis nunquam bona appellat. — οἶς) οἶς — ἐν αὐτοῖς, in quibus. — προητοίμασεν) Τὸ πρὸ totam rem Deo tribuit. Verbum ἡτοίμασεν neutraliter ponitur, magna vi: LXX, 2 Chron. 1, 4., ὅτι ἡτοίμασεν αὐτῷ δαυίδ. Sic ὥστε ἐτοιμάσαι αὐτῶ, Luc. 9, 52. Deus ita comparavit. [Gratia itaque cum salute antecedit opera. V. g.] — περιπατήσωμεν, ambularemus) non, salvaremur, aut, viveremus.

v. 11. μνημονεύετε, recordamini) Talis recordatio gratum animum acuit, et fidem roborat. v. 19. — τὰ ἔθνη) Παιστα gentes. — ἐν σαφαλ, in carne) Hoc considerate Paulus jungit cum gentes. nam Judaei gentes simpliciter dicebant praeputium, non praeputium in carne. — οἱ λεγόμενοι ἀπροβυστία, dicti praeputium) magna cum vestra ignominia. dicti et dicta indicat, haec vocabula jam esse antiquata, sublato discrimine. — λεγομένης, dicta) Hoc constr. cum circumcisione seorsum ab epitheto, in carne, manu facta. Et circumcisio dicitur in concreto, pro populo circumciso: in carne manu facta, in abstracto.

v. 12. oti, quod) Hine pendet eratis et facti estis. repetitur autem particula ex v. 11. — zwels, sine) Antitheton, in Christo. v. 13. Sunt tria capita miseriae: sine, et hospites —, et athei: eratis sine Christo, sine Spiritu sancto, sine Deo. conf. v. 18. et v. seqq. c. 3, 6. 4, 4. s. nott. — χωρίς χριστοῦ, sine Christo) Id probat commate sequenti, abalienati. neque dicit, alieni. conf. not. ad c. 4, 18. - της πολιτείας του Ισφαήλ, politia Israël) Tota respublica Israëlis spectabat Christum. — καλ ξένοι, et hospites) expertes. — τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, testamentorum promissionis) Deus promiserat, praesupposito nimirum dono Christi, maxime Spiritum sanctum: c. 1, 13. Gal. 3, 14. not. Luc. 24, 49. Act. 2. eique promissioni inservierant testamenta. Rom. 9, 4. Hoc comma probatur commate sequenti, spem non habentes: nam si promissionem habuissent, spem habuissent illi respondentem. at spem non habuerant. ergo ne promissionem quidem. — ä9εοι, athei) Non statuerant, nullos esse deos; nam vel Dianam et Jovem habebant: Act. 19, 35.: sed verum Deum ignorabant; tantum aberat, ut haberent. 1 Thess. 4, 5. Prius ait, fuistis extra Christum: postea infert, eratis sine Deo. — ἐν τῷ πόσμφ, in mundo) Paulus hoc quoque, quod fuerint sine Deo, probat; et probat ex eo, quia errarint in mundo, amplo (2 Cor. 1, 12.) et vano, (Luc. 12, 30. Joh. 1, 10. fin.) servientes creaturis, fruentes caducis, longe remoti.

v. 13. μακράν) procul, a populo Dei et a Deo. v. 17. not. — αίματι, san-

v. 14. αὐτὸς) Ipse. Emphasis. — ἡ εἰρήνη) pax, non modo pacificator. nam sui impensa pacem peperit, et ipse vinculum est utrorumque. — ὁ) Appositio: Pax; is qui fecit etc. Insigne dictum, v. 14—18., ipso verborum tenore et quasi rhythmo canticum imitatur. Describitur α conjunctio gentium cum Israële, v. 14. 15., et inde β gentium et Israëlis, tanquam unius jam hominis, conjunctio cum Deo, v. 15. med. — v. 18. Utraque descriptio subdividitur in duas partes, ita ut prior priori, de inimicitia subluta; altera alteri, de decretis evangelicis, respondeat. — τὰ ἀμφότερα, ambo) Neutrum pro masculino, v. 18., commode, quia sequitur Ψν, unum. — μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ, parietem intergerinum sepis) Paries dicitur, quia intervallum fuit valde munitum; sepes, quia suo tempore facile soluta. paries disjungit domos; sepes, regiones. conf. v. 19. Innuitur ergo discrimen circumcisionis et praeputii. Ipsa congruebat structura templi hierosolymitani. Paries et sepes arcent: et arcebantur gentes, quatenus minus propin-

quum habebant aditum, quam Israëlitae quamlibet gregarii. — lúcae, qui selvit) Qui solvit — qui sustulit, et non iterato, arcte cohaerent. Hoc incisum, et — solvit, declaratur versu 15., hemistichio priore: Inimicitiam sustulit in carne sua; coll. v. 16. fin. Legem jussuum, ad Israëlitas proprie accommodatam, sustulit in decretis gratiae universalibus. coll. v. 17. init.

v. 15. την ἔχθοαν, inimiciliam) Judaei gentes abominabantur: gentes pro ludibrio habebant Judaeos, ob circumcisionem, sabbatum etc. — ἐν τῷ σαφαὶ αὐτοῦ, in carne sua) Sic, in uno corpore. v. 16. [i. e. per passionem et mortem suam. V. g.] — τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν) legem jussuum, ceremonialium. — ἐν δόγμασι, in decretis, in placitis) evangelicis, per quae proponebatur misericordia in omnes. Col. 2, 14. not. [easdem voces, hanc ipsam rem innuentes, vid. Act. 16, 4. 15, 28. V. g.] — καταργήσας, tollens) Cum hoc participio, ut modo innuimus, utrumque ἐν, in, construitur. Christus carne sua inimiciliam, dogmatibus evangelicis in totum orbem diditis legem praeceptorum sustulit. Quod si τὸ in decretis pertineret ad ἐντολῶν, jussuum, non praeponeretur τὸ in carne sua, sed postponeretur. Est quasi stilo lapidari scriptum:

την ἔχθοαν εντολών ἐν τῆ σαρκὶ αὐτοῦ τον νόμον των ἐντολών ἐν δόγμασι

- παταργήσας.

   τοὺς δύο, duos) Eleganter omittit homines: antea enim vix humanum nomen tuiti erant. Duo, qui erant Judaeus et Graecus. παινὸν, novum) sublata antiquitate literae. ποιῶν, faciens) A verbo crearet pendet participium faciens: et a reconciliaret pendet occidens. utrumque habet vim declarandi, fluentem ex iis, quae proxime praecedunt. εἰρήνην, pacem) Haec pacificatio antecedit promulgationem. v. 17.
- v. 16. ἐν ἐνὶ σώματι, in uno corpore) cruci affixo. Huc ref. in uno spiritu. v. 18. Conf. c. 4, 4. ἀποκτείνας την ἔχθραν, occidens inimicitiam) Inimicitiam, adversus Deum ipsum, occidit, morte sua. ἐν αὐτῷ) in eo, scil. in corpore suo. Conf. antecedentia.
- v. 17. ἐλθών, veniens) a morte, profectione ad inferos, resurrectione, victor lastus ipse ultro nunciavit. Insigne verbum. 2 Tim. 1, 10. Joh. 14, 18. εὐηγγελίσατο, evangelizavit) Verbum pro participio. coll. ποιήσας. v. 14. Pacem nunciavit ore suo apostolis, Luc. 24, 36. Joh. 20, 19. 21. 26., et per hos ceteris. εἰξήνην ὑμῖν τοῖς μακράν κτλ.) Act. 2, 39. not. καὶ τοῖς) Elegantiae est, quod semel h. l. dicit εἰξήνην, pacem. Indivisa est pax utrorumque.
- v. 18. δτι) quia. προς τον πατέρα) ad Patrem, ut ad Patrem. Hoc versu fit mentio Christi, Spiritus, Patris, eodem ordine, quo Christus, Spiritus promissionis, et Deus spectatur versu 12. [Conf. c. 1, 3. 5.] Aliter, Apoc. 1, 4. 5.
- v. 19. οὐκέτι) non jam. Antitheton ad pristina. ξένοι, hospites) Oppositum cives. metaphora a civitate. πάφοικοι, inquilini) Oppositum domestici. metaphora a domo. τῶν άγιων, sanctorum) Israëlis. v. 12. conf. c. 3, 18. τοῦ θεοῦ, Dei) Iterum innuitur S. Trinitas, v. 19. 20. 22.
- v. 20. ἐποικοδομηθέντες, superaedificati) Frequens Paulo ad Ephesios, c. 3, 18, (coll. Act. 20, 32.) et ad Timotheum, Ephesi episcopum, metaphora a re architectonica. 1 Tim. 3, 15. 2 Tim. 2, 19. s. ἐπὶ τῷ θεμελίφ, super fundamento) Ut fundamentum sustinet totam structuram; sic testimonium apostolorum et prophetarum substructum est fidei credentium omnium. per illos jactum est fundamentum: Christus Jesus, caput anguli h. l. Idem, fundamentum ipsum dicitur 1 Cor. 3, 11. καὶ προφητῶν, et prophetarum) prophetarum N. T. qui ab apostolis sunt proximi. c. 4, 11. 3, 5. ὄντος ἀπρογωνιαίου αὐτοῦ, lapide angulari ejus) Paulus locum Esajae c. 28, 16., tanquam notissimum breviter innuit. coll. 1 Petr. 2, 6. not. Christus Jesus est lapis summus angularis fundamenti. Participium, ὄντος, initio commatis hujus, valde demonstrat in praesenti tempore. Pronomen αὐτοῦ refertur ad θεμελίφ nam si construeretur cum χριστοῦ, diceretur αὐτοῦ

TOT 1) χριστοῦ Ιησοῦ, uti dicitur αὐτὸς ὁ Ιωάννης κτλ. cum articulo, Matth. 3, 4. Marc. 6, 17. Luc. 3, 23, 24, 15. 36. Joh. 2, 24. 4, 44. 2 Cor. 11, 14.

v. 21. ἐν ομ, in quo) in Christo. Hoc per anaphoram iteratur versu seq. συναφμολογουμένη αύξει, coagmentata crescit) Verba de mole viva. c. 3, 18. not. et 1 Petr. 2, 5. Sic, συναφμολογούμενον, coagmentatum. c. 4, 16. Sic combinstur germen et domus, Zach. 6, 12. — vaov, templum) Est domus, eaque sancta: cui cedere debet Dianae Ephesiae fanum. — ayıov, sanctum) i. e. Dei. v. 22. žv zvolo, in Domino) in Christo. Huc resp. in Spiritu. ibid. Sic quoque c. 3, 17. 16.

#### CAPUT III.

v. 1. Τούτου χάριν) hujus rei gratia. Hoc reassumitur versu 14. [Spiritus apostolici haec ubertas est. V. g.] — ο δέσμιος) legatus, isque vinctus. — υπέρ ύμῶν, pro vobis) Pauli studio erga gentes incensi sunt persecutores, ut vincerent illum; et vincula ipsa profuere gentibus. v. 13. 2 Tim. 2, 10. — τῶν ἐθνῶν, gentibus) Hoc declaratur v. seqq.

v. 2. είγε ηπούσατε, siquidem audivistis) Quae de Paulo audierant, (conf. not.

ad a 1, 1.) ea testimonio erant, illum v. 1. vera de se dicere.

v. 8. natá ánonálupir, secundim revelationem) Gal. 1, 12. Act. 9, 3. s. έγνωρισέ μοι, notum fecit mihi) Deus, ex gratia. — το μυστήριον, mysterium) Christi v. seqq. - προέγραψα έν όλίγω) superius scripsi, paucis verbis. Respicit c. 1, 9. 10., et illine verba hue repetit ipsa.

v. 4. zeòs ö, ex quo) Hoc non refertur praecise ad paucis, sed ad totum noëma: et πρός notat analogiam, ex: ut in illo, Ex ungue leonem<sup>2</sup>). Ex eo, quod superius scripsi, potestis etc. — δύνασθε, potestis) Modeste et liberaliter positum verbum. — avayıvadrover, legentes) Est hic liber valde sublimis, et tamen omnium lectioni commissus. — νοήσαι την σύνεσίν μου, animadvertere intelligentium meam) adeoque per me proficere. In hac epistola apertius et subli-

mius scripsit Paulus, quam antehac in ulla.

v. 5. 6, quod) Ref. ad v. 3., ut verbum yvwolkw, notum fucio, iteratum indicat. — έτέραις γενεαίς, ceteris generationibus) Casus sextus temporis, uti Act. 13, 36. — οὐκ ἐγνωρίσθη, non notificatum est) Non dicit, οὐκ ἀπεκαλύφθη, non revelatum est. Notificatio per revelationem (v. 3.) est fons notificationis per praeconium. Revelatio est quiddam specialius. notificatio fit ad reliquos etiam auditores, revelatio tantum ad prophetas. — τοῖς υίοῖς τῶν ἀνθρώπων, filiis hominum) Latissima appellatio, causam exprimens ignorantiae, ortum naturalem, cui opponitur Spiritus. conf. Matth. 16, 17. De statu veteri loquitur idiotismo linguae Hebraicae. Porro antitheton apostolorum et prophetarum N. T. ad filios hominum infert, hac appellatione denotari praecipue prophetas antiquos, v. gr. Ezechielem, qui saepe dicitur בן ארם et civitatem domumque Dei copiose descripsit, ut h. l. Paulus. — ἐν πνεύματι, in Spiritu) cujus donum Novo Testamento reservatum, ad Christum glorificandum.

v. 6. είναι) quod sint; et, ut sint. — συγκληρονόμα, coheredes) in hereditate Dei. — σύσσωμα, ejusdem corporis) Sub capite Christo. — συμμέτοχα της ἐπαγγελίας, consortes promissionis) in communione Spiritus sancti. Eadem μετοχή, participatio, laudatur Hebr. 6, 4. eadem promissio, c. 1, 13. Conf. de Trinitate, c. 4, 4. 5. 6. 18. 21. 30. 5, 1. 2. 18. 2 Cor. 13, 13. — έν τῷ χριστῷ, in Christo) Constr. cum sint.

τ. 7. οδ, cujus) evangelii. — κατώ την ένεργειαν, secundum operationem) v. 20. c. 1, 19.

<sup>1)</sup> Ulrum lectio χριστού ίησου an Ιησού χριστού, praeserenda sit, in medio relinquit utrius-

que Ed. margo: Versio germ. nomen Ἰησοῦ signo parentheseos sequestrat. E. B.

2) Similem phrasin ex Thucydide profert Joh. Michaëlis: πρὸς τὰς ἐπιστολὰς ὑπόπτευον αὐτόν, ex epistolis habebant ipsum suspectum. E. B.

- v. 8. τῷ ἐλαχιστοτέρῳ, minimo) Notio nominis Paulus cumulata per compartivum superlativo superiorem: quo se sanctis vix accenset. elegantissima modestia. τῶν ἀγιων, sanctorum) Sancti hie opponuntur gentibus. conf. not. ad Act. 20, 32. ἀνεξιχνίαστον, impervestigabiles) v. 18. 19. Simile epitheton, multivaria. v. 10. πλοῦτον, divitias) Hie laudantur divitiae coelestes; mox, sapientia. v. 10.
- v. 9. φωτίσαι) docere. Conf. Col. 1, 28. Nam ΠΠΠ LXX φωτίζω, 2 Reg. 12, 3. et aliis locis. τις ή οἰκονομία, quae oeconomia) Col. 1, 25. s. [Agnoscitur lectio οἰκονομία a studiosissimis receptiorum lectionum defensoribus. Not crit.] ἐν τῷ θεῷ, in Deo) Antitheton ad creaturas, etiam excellentissimas. v. 10. τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, qui omnia creavit) Rerum omnium creatio fundamentum est omnis reliquae oeconomiae, pro potestate Dei universali liberrime dispensatae. Illud, omnia, continet τὰς ἀρχὰς κτλ. imperia etc.
- v. 10. νῦν) nunc primum. conf. v. 5. ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις, imperiis et potestatibus) bonis, vel etiam malis; sed alio alioque modo. διὰ, per) ex iis, quae obtingunt ecclesiae. haec enim operum divinorum theatrum est. conf. 1 Cor. 4, 9. πολυποίκιλος) Syr. plena varietatum. σοφία, sapientia) Circa hoc objectum inprimis versantur angeli.
- v. 11. πρόθεσιν τῶν αἰώνων) propositum seculorum, de seculis, ante secula. 2 Tim. 1, 9. ἢν, quod) Ref. ad πρόθεσιν, propositum. ἡμῶν, nostro) fidelium, qui sunt ecclesia.
- v. 12. την παφοησίαν, libertatem) oris, in orando. την προσαγωγήν εν πεποιθήσει, admissionem in fiducia) in re et corde.
- v. 13. αἰτοῦμαι) rogo, Deum. conf. v. 20. 12. Sic, rogantes, absolute, Col. 1, 9. μὴ ἐπκακεῖν, non segnescere) ne vitium capiam, sed ut strenue loquar et multos alliciam. Infinitivus ejusdem personae, ac verbum finitum rogo. Θλίψεσί μου ὑπὲο ὑμῶν, afflictionibus meis pro vobis) v. 1. δόξα) gloria spiritualis; quatenus fides vestra adjuvatur. [1 Cor. 4, 10.]
- v. 14. κάμπτω τὰ γόνατά μου, flecto genua mea) Si praesens adfuisset Paulus, genua flexisset, exardescente pectore. Act. 20, 36. πατέρα) Conjugatum, πατριά.
- v. 15. ἐξ οὖ) ex quo, scil. Patre J. C. Fundamentum omnis filiationis est in Jesu Christo. κᾶσα) omnis, angelorum, Judaeorum, hominum ceterorum. πατριά) familia, ex ipso, ut patre, pendens. conf. πατριά, Luc. 2, 4. Act. 3, 25. ὁνομάζεται, nominatur) Passivum, vel medium. nominatur filii Dei, a Deo ipso, et hoc nomine gaudent. Es. 44, 5. conf. vocabo, Rom. 9, 25. s.
- v. 16. δυνάμει, potentia) Hoc congruit cum mentione Spiritus. εἰς τὸν ἔσω ἄνθοωπον, in internum hominem) Homo internus est homo ipse cum omnibus facultatibus, secundum interna spectatus. c. 4, 22. 24. 1 Petr. 3, 4. Spiritui Dei est homo internus, quod Christo corda sanctorum, v. 17. Homo internus sumitur maxime in bonam partem: quia apud malos omnia in plena ad malum harmonia sunt, ubi non opus est limitatione vel distinctione. Scriptura maxime spectat res internas. Observandus χιασμός. prima sententia, det vobis: secunda, habitare: tertia, in amore ut evaleatis: quarta, ut impleamini. secundam tertia respicit, primam quarta. In prima et quarta memoratur Deus: in secunda et tertia Christus. Post ἄνθοωπον et post χριστοῦ cogita colon: res erit perspicua.
- v. 17. κατοικῆσαι) ut habitet in perpetuum Christus. Asyndeton. Ubi Spiritus Dei, ibi etiam Christus.
- v. 18. ἐν ἀγάπη, in amore) Christi. v. 19. not. ἐξιξιωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι, radicati et fundati) Radix, arboris; fundamentum, aedis. Praecedit Syllepsis, sic resolvenda: ut habeatis Christum inhabitantem, radicati. conf. Col. 2, 2. not. Nisi potius Nominativus cohaeret cum evaleatis¹), ardore Pauli in ea quae sequuntur intento. sic medio sermone ponitur si et quomodo, 1 Cor. 11, 14. s.

<sup>1)</sup> Huic verborum nexui et margo utriusque Ed. favet, et Vers. germ. congruit. E. B.

14, 7. 16. ipsumque "va ut, 1 Cor. 14, 12. 2 Cor. 2, 4. Faciunt autem contentionem valde emphaticam, quae has particulas praecedunt. — ἐξισχύσητε) evaleatis. plus ultra. — καταλαβέσθαι) assequi, comprehendere. — τί τὸ πλάτος καὶ μῆτος καὶ βάθος καὶ ενός, quae latitudo et longitudo et profunditas et altitudo) Hae dimensiones templi spiritualis pertinent ad plenitudinem Dei, v. 19., cui ecclesia, pro sua capacitate, respondere debet. conf. c. 4, 10. 13., de Christo. Significatur enim latitudo plenitudinis atque amoris Christi, eaque respectu omnium hominum, populorumque; et longitudo, per omnia secula, v. 21.; tum, profunditas, nulli creaturae percontanda; et altitudo, c. 4, 8., quae a nullo hoste attingitur. Conf. Psalm. 117. Ad hanc latitudinem, longitudinem, profunditatem, altitudinem, quae omnia sunt una magnitudo, nil est latum, longum, profundum, altum, in omni creatura. Memoratur κατά χιασμόν, amor, latitudo: amor, plenitudo. Tertium respondet primo, secundum itaque quarto. In v. 19. demum sermo expressus est de amore, v. 18. vero de plenitudine Dei in se. Sed ipsa haec etiam amore tincta est.

v. 19. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνῶσεως κτλ., et cognoscere superiorem cognitione etc.) Hoc quoque pendet ab evaleatis. Suavissima haec quasi correctio est: dixerat, cognoscere; statim negat cognitionem idoneam haberi posse. hoc duntaxat novimus, amorem esse uberiorem notitia nostra. Amor Christi erga nos semper excedit cognitionem nostram; et sic versu 20. potentia Dei cogitationem nostram. — 『να, ut) Asyndeton, coll. 『να ut, v. 18. Conjuncta sunt, notitia spiritualis et plenitudo. — εἰς, in) Haec meta est.

v. 20. ὑπὲς πάντα) Πάντα regitur a ποιῆσαι· unde ὑπὲς ponitur adverbialiter, ut mox ὑπεςεκπεςισσοῦ, et ὑπεςλίαν, 2 Cor. 11, 5. Potest tamen etiam τὸ ὑπὲς cum πάντα construi, coll. c. 1, 22., ὑπὲς πάντα, id quod est maximum: super omnem exaltationem hace est, quod Ipse est Caput ecclesiae etc. — ὑπεςεκπεςισσοῦ, superabundanter) Constr. cum facere. — ὡν) Genitivus regitur a comparativo, qui continetur in πεςισσοῦ. — ἢ νοοῦμεν, aut cogitamus) Cogitatio latius patet, quam preces. Gradatio. — κατὰ, secundum) Paulus allegat experientiam.

v. 21. ἐν τῆ ἐκκλησία, in ecclesia) v. 10. — εἰς πάσας, in omnes) v. 11. c. 2, 7. coll. iterum Ps. 117. In omnes generationes, quas complectitur ὁ αἰῶν, qui terminatur in τοὺς αἰῶνας perpetuos. — τὰς γενεὰς, generationes) Generatio proprie periodus aetatis humanae, dum a parentibus ad liberos proceditur. αἰῶνες periodi oeconomiae divinae ab una quasi scena ad aliam decurrentes. Hic amplificandi causa utrumque vocabulum, cum metaphora in γενεὰ, generatio, conjungitur, ut significetur tempus bene longum. Nam in αἰῶσε non jam sunt generationes.

#### CAPUT IV.

v. 1. 'Ο δέσμιος, vinctus) Vincula Pauli subserviebant vocationi Ephesiorum, et hos movere debebant, ut Paulum obsequio exhilararent. ήθος magnum. — ἐν κυρίφ, in Domino) Constr. cum vinctus. — τῆς κλήσεως, vocatione) v. 4. Hoc derivatur ex c. 1, 18. immo ex capp. 1. 2. 3. [Nam altera Epistolae pars hic incipit, adhortationes complectens, easque ex doctrina jam pertractata fluentes. V. g.] conf. Col. 3, 15.

v. 2. μετὰ, μετὰ, cum, cum) Huc ref. duo participia subsequentia, ἀνεχόμενοι, σπουδάζοντες, tolerantes, studentes; quae casu recto pendent a praecedente imperativo implicito, ambulate. [Qui vocationis divinae sensu, ut par est, afficitur, eum virtutibus h. l. memoratis ornatum reperies. 1 Petr. 3, 9. Phil. 1, 27. V. g.] — πάσης, omni) Constr. etiam cum mansuetudine. Col. 3, 12. s. — ταπεινοφοσούνης, humilitate animae) ex sensu gratiae. Rom. 11, 20. — ἐν ἀγάπη, in amore) Huic respondet, in vinculo pacis. v. 3. Hoc recurrit v. 15. 16. Et hic praedicatur amor: fides, v. 5. spes, v. 4.

v. 3. τηρεῖν, servare) Etiam ubi nulla fissura est, monitis opus est. — τὴν Bengel gnem.

ένότητα, unitatem) penes nos. nem Spiritus sanctus in se unus menet, v. 4. — ἐν τῷ συνδέσμᾳ, in vinculu) Vinculum, quo pex retinetur, est ipse amor. Col. 3, 14. 15.

- v. 4. Συ σῶμα καὶ Συ πυεῦμα, unum corpus et unus Spiritus) In symbolo apostolico articulum de Spiritu sanuto commode excipit articulus de ecclesia. καὶ Συ, et unus) Spiritus, Dominus, Deus et Pater: Trinitus. coll. v. seqq. ἐυ μιῷ ἐλπίδι, in una spe) Spiritus est arrhabo, atque ideo cum ejus mentione conjungitur spes hereditatis.
- v. 5. µla nloriç, ev βάπτισμα, una fides, unus baptismus) in Christum, Dominum. Modo baptismus, modo fides praeponitur. Marc. 16, 16. Col. 2, 12.
- v. 6. πάντων, omnium) Hoc ter, et mox, omnibus, masculinum est. nam omnes ad unitatem rediguntur. έπὶ) super omnes cum gratia sua eminens. διὰ πάντων) per omnes operans per Christum. ἐν πᾶσιν) ¹) in omnibus habitam in Spiritu sancto.
- v. 7. δέ, autem) Antitheton, unum et unus. in antecedd. ἐδόθη, data est) Hoc ducitur ex Psalmo, v. seq.
- v. 8. λέγει, dicit) David, imo Deus ipse. Ps. 68, (19.) 20., ανέβης είς υψος. ηγμαλώτευσας αίγμαλωσίαν ελαβες δόματα εν άνθρώπω. Aliqui etiam apud LXX legunt αναβάς. Sed in versione LXX virali plerumque es lectio est sequior, quae cum textu N. T. propius congruit, quippe ad eum conformata. — υψος, altitudinem) Sic coeli vocantur poësi Hebraea: item Es. 32, 15. — ήχυαλώτευσεν αίχμαλωσίαν, captivum duxit captivitatem) Frequens geminatio, v. gr. 2 Par. 28, 5. Hic notantur copiae infernales, 2 Petr. 2, 4., oppositae hominibus. eas Christus ascendens captivas duxit. neque propterea melius agitur cum malefico capitis reo, ubi ex carcere in forum aut curiam ducitur. Hic ductus statum tartareum non interpellavit. Si tamen unquam spes evadendi pre illis fuisset, fuisset tum. conf. c. 6, 12. fin. et Col. 2, 15. Neque quilibet ascensus, sed ascensus captam captivitatem habens conjunctam, praesupponit et infert descensum in inferiores terrae partes. - khone domara, dedit dona) Huc ref. dedit, v. 11., et datu est, et doni, v. 7. In Hebraeo concisus est sermo החה Christus videlicet accepit dona, quae statim daret. Conf. πρό Gen. 15, 9. 2 Reg. 2, 20., ubi actio subita denotatur sermone conciso. sic λαβέτωσαν σοι, Εχ. 27, 20. Lev. 24, 2. — τοῖς ἀνθρώποις, heminibus) Dativus commodi pro באדם Prosunt dona non iis tantum, qui accipiuat, sed omnibus.
- v. 9. το δὲ, ἀνέβη, hoc vero, ascendií) Probat Paulus, psalmi sermonem referri ad Christum: et ex descensu înfertur ascensus. Joh. 3, 13. Commorationem Filii Dei in terra omnes spectarunt: ascensionem, quam non viderunt, inde credere debuerunt. Similis argumentatio, Act. 2, 29. ss. 13, 36. s. maximeque Hcbr. 2, 8. s. In Jesum conveniunt praedicata Messiae humilia: ergo ad illum etiam gloriosa referri praedicata debent. κατέβη πρῶτον, descendit prius) Praesupponit Paulus Deitatem Christi. nam qui ex terra sunt, ii, quamvis antea non descenderunt, ascensum nanciscuntur. εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς) non modo in terram ipsam, sed in imas terrae partes. [ita, ut per omnia profunda nihil relinqueret non visitatum, coll. v. 10. V. g.] Imis terrae partibus sive omnibus terris opponuntur summa coelorum sive omnes coeli. Possessionem omnium, primo terrae, deinde coeli, per se capessivit Christua. Cum mentione terrae conjuncti sunt homines; cum mentione locorum inferiorum conjuncta est captivitas. τῆς γῆς, terrae) in qua sunt homines.
- v. 10. αὐτὸς) ille, non alius. ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, supra omnes coelos) Plane sublimis locutio. Christus ascendit non modo in coelum. Mara 16, 19. sed per coelos. Ebr. 4, 14. not. supra omnes coelos; coelos coelorum.

Omissionem pronominis sive νμιν sive ήμιν praetulerat Ed. maj.c sed grunomm siglis, exisin Ed. 2. secuta, recepit Vors. germ. E. B.

Deut. 10, 14. — πληφώση, impleret) praesentia et operatione sua, se ipso. — τὰ πάντα) omnia, ima et summa. Conf. Jer. 23, 24., ubi etiam LXX verbo πληφοῦν utuntur.

- v. 11. autòs) ipse, summa potestate, id repetitur ex v. 10. Ministri non dedere se ipsos. [Ad hos a communi rerum universitate, modo memorata, mirabili, ut videtur, saltu descendit apostolus. Ad Corpus Christi nimirum respicit. Puri pacto c. 1, 22. V. g.] — αποστόλους· προφήτας· εὐαγγελιστάς κτλ. apostolos: prophetas: evengelistas etc.) Cum summis gradibus conjuncti poterant esse inferiores, v. gr. Johannes apostolus idem etiam prophetam egit in apocalypsi, et evangelistam in evangelio: sed non contra. Omnes apostoli simul etiam vim propheticam habuerunt. Tantummodo hic gradus eminens prophetiae, quo Apocalypsis data est, erat Johanni peculiaris. Sed prophetae et evangelistae non simul etiam apostoli fuerunt. Propheta antecedit evangelistam. nam propheta de futuris, evangelista de praeteritis infallibiliter testatur: propheta totum habet a Spiritu; evangelista rem visu et auditu perceptam memoriae prodit, charismate tamen majori ad munus maximi momenti instructus, quam pastores et doctores. Non adduntur hie thaumaturgi; nam horum actiones jam aliquanto minus pertinent neòs τον καταρτισμόν κτλ. ad aplationem etc. Et fortasse jam ante extrema apostolorum tempora rarius fuit donum miraculorum. conf. Hebr. 2, 4. — ποιμένας καὶ διδασχάλους, pastores et doctores) Pastoris appellatio alias ubique soli Domino da-Pastores et doctores hie junguntur: nam pascunt docendo maxime, tum admonendo, corripiendo etc.
- v. 12. πρὸς, εἰς, εἰς, ad, in, in) Huc ref. in, in. v. seq. quanquam ad et in nonnihil different. Rom. 15, 2. Hoc versu denotatur functio ministrorum; versu sequenti, meta sanctorum; versu 14. 15. 16. via incrementi: et quodlibet horum habet tres partes, eodem ordine expressas. Sunt tres periochae tripartitae. Primae tres partes invicem respiciunt: tum, secundae: postremo, tertiae: eitra chiasmum. καταρτισμόν, aplationem) Hoc maxime facit ad unitatem.
- v. 13. μέχρι, dum) Ne apostoli quidem se putarunt metam assecutos: Phil. 3. nedum ecclesia. . Semper proficiendum fuerat, non standum, nedum deficiendum. Et nunc ecclesia ideam sui optimae non a tergo respiciat oportet, sed ante oculos habeat, ut futuram, etiamnum assequendam. Notate hoc, qui antiquitatem non tam sequimini, quam obtenditis. — παταντήσωμεν) perveniremus. hos tempus, tempori praeterite subjunctum, imperfectum est. Hoc jam fieri debebat, quum Paulus hoc scripsit. nam fides est viatorum. — οί πάντες) cuncti, sancti. elç, elç, elç, in, in, in) Asyndeton iteratum. Aetas naturalis excrescit ud sapientiam, robur et proceritatem: his respondet in aetate spirituali fides una, animus corroboratus, et plenitudo Christi. — ένότητα, unitatem) Haec unitas amice opponitur varietati donorum, et universitati sanctorum: contrarius autem huic unitati est omnis ventus, v. 14. — της πίστεως καλ της έπιγνώσεως, fidei et cognitionis) Haec duo et conveniunt et differunt. nam cognitio perfectius quiddam fide sonat. — τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ, filii Dei) In Christo cognoscendo summum est, quod sit filius Dei. — είς ἄνδρα τέλειον, in virum perfectum) Concretum pro abstracto: abstracta sunt enim unitas et mensura. de perfectione, conf. Phil. 3, 15. — ήλιχίας, *staturae*) ut Christus sit omnia et in omnibus. ήλιχία *statura* spirituslis est plenitudo Christi.
- v. 14. μηκέτι) non, ut antea et adhuc. νήπιοι, infantes) Νήπιοι opponuntur viro in secundo gradu, et juveni in primo gradu. Vir perfectus, qui non jam in altum crescere potest, sed alias tamen fit perfectior: infuns, qui vix incipit crescere. κλυδωνιζόμενοι, fluctuantes) intrinsecus, sursum deorsum, etiam citra ventum. περιφερόμενοι παντί ανέμφ, circumacti quovis vento) extrinsecus, hue illuo, aliis nos adorientibus. κυβεία) versutia. Metaphora ab aleatore, qui talorum jactum fingit, ut semper appareat, quod ipsi placet. μεθοσείαν) Hoc vocabulo uti amant inprimis Methodistae Romanenses. Vid. cap. 6, 11. not. Adde D. Maichelii Diss. inaug. de ecclesiae Romanae moliminibus metho-

disque. — τῆς πλάνης, erroris) i. e. Satanae. Metonymia abstracti occultam agendi rationem exprimit, qua hostis utitur.

- v. 15. ἀληθεύοντες, verantes) Oppositum, erroris. De eadem veritate, v. 21.24.

   ἐν ἀγάπη, in amore) quo corpus coagmentatur. Hîc est prora, et versu 16. puppis. Verantes, in amore conjunguntur. Hoc est simplicius. αὐξήσωμεν, crescamus) Pendet ab ut v. 14. Haec αὕξησις, augmentatio. v. 16. media est inter infantes et virum. εἰς αὐτὸν, in eum) Paulus Jesum in animo habens primum dicit eum, deinde declarat, quem dicat. τὰ πάντα, omnia) subaudi κατὰ, secundum. singuli, et universi, secundum omnia. ος, qui) Ref. ad Christus: caput per incisum ponitur. ὁ χριστὸς, Christus) Ploce, emphatica. Antea enim jam dictum fuerat εἰς αὐτὸν, in illum: cum tamen postea demum ὁ χριστὸς cum summa emphasi memoretur: quasi dicat: Christus est Christus. Ad hunc omnia referuntur.
- v. 16. έξ, ex) Fons augmentationis. συναφμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον) compactum et commissum corpus; concretum pro abstracto. i. e. compactura et commissura corporis, per rectam conformationem et firmam coagmentationem. συναφμολογούμενον pertinet ad τὸ regulare, ut partes omnes in situ suo et relatione mutua recte aptentur: συμβιβαζόμενον notat simul firmitudinem et consolidationem. διὰ πάσης άφῆς τῆς ἐπιζορηγίας) In palaestra sunt άφαὶ, quibus apprehenditur antagonista laedendus; hostes enim pulvere et arena se invicem conspergebant, ut, quamlibet inunctus, adversarius comprehendi posset: hic dicuntur άφαὶ τῆς ἐπιζορηγίας, ansae ad mutuum auxilium. διὰ, per, constr. cum ποιείται, facil. κατὶ ἐνέργειαν, secundum efficaciam) Facultas debet etiam exerceri. conf. κατὰ τὴν ἐνέργειαν, ο. 1, 19. 3, 7. Sed hoc loco abest articulus; quia sermo est de efficacia particulari, singulorum membrorum. ἐνὸς ἐκάστον, unius cujusque) Constr. cum ἐνέργειαν ἐν μέτρφ. τοῦ σώματος, corporis) Nomen pro pronomine reciproco. ideo ποιείται dicitur, non ποιεί. ἐν ἀγάπη, in amore) Constr. cum aedificationem.

v. 17. τοῦτο οὖν λέγω, hoc igitur dico) Redit eo, unde coepit v. 1. — μηπέτι ὑμᾶς περιπατεῖν, ne posthac ambuletis) Antitheton, v. 1. — ἐν ματαιότητι,
in vanitate) Radix talis ambulationis, discessio ab agnitione veri Dei. Rom. 1, 21.
1 Thess. 4, 5. in constr. cum ambulant. Vanitas exponitur v. 18. ambulatio, v. 19.

- v. 18. ἐσποτισμένοι τῷ διανοία ὅντες, qui sunt obtenebrati mente) Habet hic versus quatuor commata. ad primum refer tertium, et ibi ad ὅντες, οὐσαν ad secundum refer quartum. Nam etiam Tit. 1, 16. ὄντες cum epitheto praecedente nectitur. obtenebrati, abalienati, participia, praesupponunt, gentes ante defectionem suam a fide patrum, imo potius ante lapsum Adami, fuisse participes lucis et vitae. conf. renovari, v. 23. τῆς ζωῆς, vita) de qua c. 2, 5. τοῦ θεοῦ, Dei) Vita spiritualis accenditur in credentibus ex ipsa Dei vita. ¹) πώρωσιν, obdurationem) Antitheton: vita. vita et sensus simul sunt, simul desunt. conf. Marc. 3, 5. not. Πώρωσις, obduratio coecitati, ubi haec expresse simul notatur, contradistinguitur: alias, eam in se continet. παρδίας, cordis) Rom. 1, 21.
- v. 19. ἀπηλγημότες) Verbum significantissimum, in quo dolor (ἄλγος) per synecdochen dicitur pro omni sensu affectus et intellectus, sive molesto sive jucundo. Etenim dolor urget ad medicinam: dolore amisso, non modo spes, sed etiam studium et cogitatio rerum bonarum amittitur, ut homo sit excors, effrons, exspes. Ea est obduratio, v. 18. Desperantes, apud Vulgatum et Syrum, aliquid dicit, et significationem illustrat. Quo pacto apud Chrysostomum conjunctim notatur ἡ ἀναλγησία ἡ ἀπόγνωσες. homil. VI. in Hebr. 3, 13. Ipsum autem verbum ἀπαλγεῖν παραφράζειν videtur Cicero lib. II. famil. Ep. 16. quum ait, diuturns DESPERATIONE rerum obduruisse animum ad DOLOREM novum. Itaque ἀπαλγεῖν plus est, quam desperare. Pulcre de hoc verbo ex Polybio disseruit Raphe-

<sup>1)</sup> δια τήν ἄγνοιαν, propler ignorantiam] Haec ipsa calamitosi status initium est. Rom. 1. 21. 23. V.~g.

lius: ubi de duobus exemplis apud Suidam Polybio tributis alterum iisdem verbis apud Xiphilinum extat. — ξαυτούς παφέδωκαν, se ipsos tradiderunt) ultro. — πάσης, omnis) ἀσέλγεια, lascivia, species: ἀκαθαφσία, impuritas, genus. His operibus carnis qui vacant, materiae ardore correpti incidunt etiam in avaritiam: et frequens apud gentes ex impudicitia quaestus.

v. 20. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν χριστὸν, vos vero non sic didicistis Christum) Assonat ad illud Deut. 18, 14. s. σοὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔδωκε Κύριος ὁ θεός σου. προφήτην — αὐτοῦ ἀπούσεσθε. Unus est Christus, inquit Paulus, (coll. 2 Cor. 11, 4.) eum uti audistis, sic exprimere debetis. Ad non sic ref. mox sicut. non sic opponitur impuritati: v. 19. si quidem etc. opponitur vanitati. v. 17. s. — τὸν χριστὸν, Christum) Expressius v. seq. ponit nomen Jesu. Christi ideam perfectissime et fulgidissime explevit Jesus.

v. 21. είγε, si quidem) Particula non minuit, sed auget vim admonitionis. — αὐτον, illum) Hoc, et mox in illo, huc redundat ex commate sequenti: ut vos, Gal. 4, 11. Audire Christum dicit plenius quiddam, quam audire de Christo. — ἡχούσατε, audivistis) Etiam prima anditio de Christo tollit peccata. — ἐν αὐτῷ) in illo. i. e. illius nomine, quod ad illum attinet. — ἐδιδάχθητε, docti estis) doctrinam suscepistis. Consequens τοῦ audire et τοῦ doceri, est τὸ discere. — καθως, sicut) i. e. ita, uti. conf. καθως, sicut, 1 Cor. 8, 2. ita, uti veritas reapse est in Jesu. Antitheton, secundum, v. 22. — ἀλήθεια, veritas) Hoc opponitur vanitati ethnicae in summa; v. 17. et reassumitur v. 24., uberius tractandum. Veritas, vera agnitio Dei veri. — ἐν τῷ ἰησοῦ, in Jesu) Qui credunt in Jesum, verant. conf. 1 Joh. 2, 8.

v. 22. ἀποθέσθαι, deponere) Hoc pendet a dico, v. 17.: et inde vis particulae, non jam, quasi post parenthesin reassumitur per asyndeton in verbo aequipollente deponere. nam contrarium eorum, quae v. 18. 19. dicuntur, jam expeditum est v. 20. 21. Et tamen hoc verbum ἀποθέσθαι deponere respectum quendam habet ad verba proxima v. 21. Τῷ deponere ex adverso respondet induere, v. 23. — κατὰ τῆν προτέραν ἀναστροφῆν, secundum pristinam conversationem) pro eo ac prius ambulastis. Antitheton, versus 23. totus. secundum declarat vim verbi, relationem habentis, deponere, non modo abstinere. — τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, veterem hominem) Concretum pro abstracto, ut mox v. 24. novum, coll. v. 13. not. Abstractum v. gr. est mendacium, v. 25. — τὸν φθειρόμενον, qui corrumpebatur) Imperfectum, ut πλέπτων, qui furabatur, v. 28. Antitheton, creatum; idque in aoristo sive praeterito, respectu primae creationis et intentionis. — κατὰ τὰς ἐπιθυμίας, secundum concupiscentias) Antitheton, justitia et sanctitas. — τῆς ἀπάτης) erroris ethnici. antitheton, veritatis.

v. 23. τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς, spiritu mentis) 1 Cor. 14, 14. Spiritus est intimum mentis.

v. 24. τον καινον) Τον νέον dicit Col. 3, 10. de eo, quod fidelibus nativum est: sed hic modo dixit ἀνανεοῦσθαι. vicissim ἀνακαινούμενον subjicit l. c. de studio fidelium. — κτισθέντα, creatum) initio rei christianae. In Christo creatus est hic novus homo. conf. c. 2, 10.

v. 25. το ψεῦδος, mendacium) Universali commendationi veritatis convenienter subjungitur mentio mendacii et veritatis in loquendo. 1) — ὅτι, quia) Col. 3, 11. not. — ἀλλήλων, invicem). Judaci et Graeci. ibid. — μέλη, membra) v. 4.

v. 26. ὀογίζεσθε καὶ μὴ ἀμαρτάνετε, irascimini nec peccate) sic LXX, Ps. 4, 5. Ira nec imperatur, nec plane prohibetur: sed hoc jubetur, ut peccatum ab ira absit. est tanquam venenum, quod interdum medicinae vim habet, sed cautissime tractandum est. Saepe vis modi cadit super partem duntaxat sermonis. Jer. 10, 24. — ὁ ῆλιος, sol) Affectus noctu retentus alte insidet. — μὴ ἐπιδυέτω, ne occidat) Deut. 24, 15. οὐκ ἐπιδύσεται ὁ ῆλιος ἐπὶ αὐτῷ. — ἐπὶ τῷ παροργισμῷ

<sup>1)</sup> aln Beiar, verilatem v. 21. 24. V. g.

ύμων, super iracundia vestra) Non solum iracundia cessare, sed etiam frater sine procrastinatione corrigi, et reconciliatio fieri debet, praesertim cum proximo, quem posthac visurus non sis in hac vita, quemve primum in via, hospitio, foro videris.

v. 27. μήτε, neque) Diabolo datur locus per iracundiam pertinacem, praesertim nocturnam. conf. tenebrurum, c. 6, 12. μήτε ponitur, ut καὶ μὴ. v. 30.

v. 28. ὁ κλέπτων, qui furubulur) Id mitius, quam ὁ κλέπτης, fur. Participium imperfecti temporis, praesenti hie non excluso. — μαλλον δὲ) polius vere etiam, quam si non furatus easet. In quovis peccati genere qui peccavit, contrariam deinde debet exercere virtutem. — κοπιάτω, luburatu) Saepe furtum et etium sunt una. — τὸ ἀγαθόν, bonum) Antitheton ad furtum, prius manu piceata male commissum. — ταίς χερδίν, manibus) quibus ad furtum abusus erat. — ίνα ἔχη, nt habeut) Lex restitutionis non debet nimis stricte urgeri contra legem amoris. [Praeter ablati restitutionem scilicet liberalitatem etiam, qui furatus est, exercere debet. V. g.]

v. 29. σαπρός, putris) vetustatem redolens, v. 22., expers gratiae, insulsus. Col. 4, 6. Oppositum, bonns. — μη ἐππορευέσθω ne egroditor) Si jam in lingua sit, resorbete. — εἴ τις) si quis, quotiescunque. Non tamen postulatur ab omnibus par facundia. — πρός οἰποδομήν — τοὶς ἀπούουσι, nd aedificationem — andreatibus) Talis sermo non caret usu, non subvertit andientes, ut ii, de quibus 2 Tim.

2, 14. — δώ χάριν, det gratiam) Magna vis est in colloquiis piis.

v. 30. μη λυπείτε, nolite contristare) per sermones putres. Contristatur Spiritus sanctus non in se, sed in nobis, [aliisve hominibus, V. g.] quum testimonium ejus serenum turbatur. λυπείν LXX saepe pro πππ et ηΣρ ponunt. — ἐσφραγίσθητε, obsignati estis) ut sciatis, non solum esse aliquem diem liberationis, sed illum diem etiam vobis, ut filiis Dei, fore diem liberationis; eoque nomine laetamini. — εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως, in diem liberationis) Hic dies est novissimus; cujus repraesentatio quaedam est in die mortis. praesupponit dies citeriores. Rom. 2, 16. In illo maxime die referet, quis inveniatur obsignatus.

v. 31. πικρία, amuritudo) Oppositum, v. 32., χρηστοί, benigni, erga omnes.

— θυμός, saeritia) Oppositum, misericordes, erga imbecilles et miseros. — καὶ δργή, et ira) Oppositum, condonantes, erga laedentes. Hactenus descendit Climax, in prohibitis. — βλασφημία, blasphemia) Atrox species elamoris. Utrumque tollit amor. — κακίφ) vitio. Hoc genus est, ideo emni additur. [Eam pravitatem notat, qua quis difficilem sa et molestum conversantibus praebet. V. g.]

v. 32. żyagisato, condanavii) Praebuit se benignum, misericordem, condo-

nanlem.

### CAPUT V.

- v. 1. Μιμηταὶ, imitatores) in condonando, (coll. anteo.) et in emando; nam sequitur, amati. O quanto gloriosius et beatius est, esse imitatorem Dei, quam Homeri, Alexandri, Apellis etc. ος τέκνα, tanquam tiberi) Matth. 5, 45.
- v. 2. περιπατείτε, ambulate) Fructus amoris nostri, ex Christo accensi. ύπλρ ήμων, pro nobis) Non cum verbo tradidit construitur Dativus Deo, sed cum proximis praecedentibus, oblationem et victimam. Alludit enim Paulus ad Mosen, spud quem solennia sunt illa, ύλοκαύτωμα τῷ Κυρίω εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίασμα τῷ Κυρίω ἐστί. κτλ. Exod. 29, 18. 25. 41. Lev. 23, 13. 18. etc. προσφοράν καὶ θυσίαν, oblationem et victimam) Conf. Hebr. 10, 5. ss. εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, in odorem bonae fragrantiae) Hoe bono odore sumus reconciliati Deo.
- v. 3. πορνεία, scortatio) impurus amor. ἢ πλεονεξία, aut avaritia) v. 5. a. 4, 19. μηδὲ ὀνομαζέσθω, ne nominetur quidem) scil. ut fucta: conf. 1 Cor. 5, 1. ἀκούεται, anditur: aut sine necessitate. conf. v. 4. 12. πρέπει, decet) Oppositum, οὐκ ἀνήκοντα non convenientia. v. 4.
  - v. 4. αlσχρότης, turpitudo) in sermone, vel etiam gestu etc. μωρολογία,

stattiloquium) ubi risus captatur, etiam sine sale. — ἢ εὐτραπελία) est facetia. Hace subtilior, quam turpitude aut stattiloquium: nam ingenio nititur. Ea maxime delectati Asiani: superioribusque temporibus per aliquot aetates regnaverunt facetiae, etiam apud literatos. cur. Aristoteli εὐτραπελία virtus est: et Plautum triverunt. τὴν εὐτραπελίαν a Paulo ita reprehendi notat Olympiodorus, ῶστε οὐδὶ τὰ ἀστεῖα δεπτέον, ut ne urbanituti quidem sit locus. — τὰ οὐκ ἀνήπεντα, quae son conveniunt) Epitheton. Subandi praedicatum, absint. — εὐχαριστία, gratiarum actio) subandi ἀνήπει, convenit. Linguae abusui opponitur sanctus et tamen lactus usus. v. 18. s. Non conveniunt abusus et usus. εὐτραπελία, et εὐχαριστία, concinna paronomasia. illa turbat animam, (et quidem subtilis aliquando jocus et lepos tenerum gratiae sensum lacelit;) hace, exhilarat.

- v. 5. ἔστε, este) Imperativus. Gal. 5, 21. ὅς ἐστιν εἰδωλολότερε, qui est idololatra) Col. 3, 5. Avaritia est summa defectio a creatore ad creaturam, Matth.-6, 24. Phil. 3, 19. 1 Joh. 2, 15., et summe violat eadem praeceptum de diligendo proximo, quod simile est praecepto de diligendo Deo. est igitur idololatria, adeoque peccatum maximum. 1 Sam. 15, 23. τοῦ χριστοῦ καὶ θεοῦ, Christi et Dei) Articulus simplex, summam unitatem indicans. 1 Tim. 5, 21. 6, 13. 2 Thess. 1, 12. conf. Marc. 14, 33. Alibi geminatur, emphaseos causa. Col. 2, 2.
- v. 6. κενοῖς λόγοις, vanis sermonibus) quibus ira Dei contemnitur; quibus afficio se suo subducere, benum pro nihilo habere, malum etiam extenuare et incrustare homines nituntur. [quibus ubivis denique omnia seatent, V. g.] Hoc genus est: species tres, v. 4. Sic LXX, μη μεριμνέτωσαν ἐν λόγοις κετοῖς. Exod. 5, 9.

   διά ταῦτα, propter haec) propter scortationem etc. ἡ ἐργὴ τοῦ θεοῦ, ira Dei) Antitheton reconciliationis. v. 2. c. 4, 32. ἐπὶ τοὺς νίοὺς τῆς ἀπειθείας, super filios incredulitatis) in gentilismo.
- v. 7. μη, ne) ne ira super vos veniat. Duae partes: nolite, et nolite, v. 7. 11. Vitanda communio cum malis et hominibus v. 7., et operibus. v. 11.
- v. 8. széros: que, lenebrae: lex) Abstractum pro concreto, emphasi egregia. nam sequitur, filii lucis.
- v. 9. ὁ καρπὸς τοῦ φωτὸς, fruetus lucis) Antitheton, opera infructuosa tenebrarum. v. 11. — ἐν, in) est, consistit in etc. — ἀγαθωσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀληθεία, banitate et justitia et veritate) Haec opponuntur vitiis medo descriptis a c. 4, 25.
  - v. 10. δοκιμάζοντες, probantes) Constr. cum ambulate, v. 8.
- v. 11. de sai) sal, etiem. Non satis abstinere est. élégrere, redarguite) verbis et factis luce dignis.
- v. 12. γαρ, enim) Causa, cur indefinite loquatur versu 11., de operibus tenebraram, quum fructum lucis v. 9. definite descripserit. Simul hine patet facilitas, justitia, salubritas elenchi. πρυφή, secreto) per fugam lucis, frequentissime. ὑπ' κὐτῶν) ab illis, qui sunt in tenebris. αἰσχρὸν, turpe) Ad Corinthios familiarius scribens, nominat; etiam ad Romanos, quia opus erat: hîc, gravius agit. καὶ) vel dicere, nedum facere. λέγειν, dicere) Existimari possunt a contrariis, bonitate, justitia, veritate.
- v. 13. δε) autem; tametsi non dicas aut appelles ea. ελεγχόμενα, reprehensa) per vos. v. 11. νπο τοῦ φωτὸς φαναφοῦται) Conjugata, φώος, φανεφός. φανεφοῦται, manifestantur) ut agnoscatur corum turpitudo, sive ii, qui patrarunt, recalcitrent, sive resipiscant. πᾶν, omne) Abstractum pro concreto. nam hie sermo jam est de homine ipso. coll. v. seq. propteres. γὰο, enim) Enim facit epitasin, in gradatione. τὸ φανεφούμενον) Autanaelasis. nam φανεφοῦται est passivum: φανεφούμενον, medium, quod manifestari non refugit. conf. mox, ἔγειφαι et ἀνάστα. φῶς, lux) Metonymia, ut v. 8. ἔστι, est) fit, et mox est, lux.
- ν. 14. διο λέγει, propterea dicit) Summa celeusmatis hujus extat Es. 60, 1., φωτίζου φωτίζου, εερουσαλήμ. ήπει γάρ σου τὸ φῶς. Hebr. Sic ibid. c. 52, 1. 2., ἐξεγείρου ἀνάστηθι. Sed apostolus expressius loquitur, ex luce

N. T., atque ut requirit status ejus, qui excitandus est. Simul videtur in mente habuisse formulam, quae in festo buccinarum adhiberi solita fuerat: Excitamini excitamini e somno vestro: evigilate e somno vestro, qui vana tractatis. nam sopor vobis gravissimus immissus est. etc. Vid. Hotting. ad Godw. p. 601. Et fortame illo anni tempore scripsit hanc epistolam. conf. 1 Cor. 5, 7. not. — ἔγειραι· ἀνάστα) Ammonius: αναστήναι, έπι έργον· έγερθήναι, έξ υπνου. — έκ των νεκραν, ex mortuis) c. 2, 1. — ἐπιφαύσει) illucescet, tanquam Sol. conf. Es. cap. cit. v. 2. Thema, ἐπιφαύσκω, apud LXX. Sic a γηράσκω, γηράσω, ἀρέσκω, ἀρέσκω.

v. 15. βλέπετε, videte) Hoc repetitur v. 17. — πῶς, quomodo) Solicitudo etiam modum spectat. Respondet, tanquam. — ἀποιβῶς) praecise. [Man soll es genau nehmen. V. g.] conf. Act. 26, 5. — μη ως ασοφοι, non tanquam insipien-

tes) qui praeter propter viam ambulant.

v. 16. έξαγοραζόμενοι τον καιρον, redimentes tempus) Sic LXX, καιρον ύμεις έξαγοράζετε. Dan. 2, 8. Dies, inquit Paulus, mali sunt; et in malorum hominum, non in vestra potestate: quare, quum vos urgeri videtis, date operam, ut, dum intervalla istius temporis inimica transcunt, tempus, si minus cum lucro, at certe sine damno ducatis et traducatis, quod fit quiescendo, vel certe modice agendo. Haec vis verbi רמם in loco Amosi mox citando. Sapientia et ἀκρίβεια praecipitur, non ignavia. Alia tamen agendi ratio est in aestate, alia in hieme, vel majori cum labore. Qui tempore malo nullum tantisper temporis fructum praeter tempus ipsum (exemplo magorum, Dan. l. c. aut more urbis obsessae, subsidium exspectantis) quaerunt; hi sapienter faciunt, et deinceps meliori tempore, quod sic redemerunt, melius utentur. Sir. 10, (27.) 31., μή δοξάζου έν καιρώ στενοχωρίας σου. Simillima locutio Smyrnensium in Ep. de Polycarpo, ubi martyres dicuntur διά μιᾶς ώρας την αλώνιον πόλασιν έξαγοραζόμενοι, §. 2. Oppositum est, tempus perdere. — ήμέραι, dies) e. 6, 13. — πονηραί, mali) Amos 5, 13., ο συνιών έν τῷ καιρῷ ἐκείνῷ (דרם) σιωπήσεται, ὅτι καιρός πονηρός ἐστιν.

v. 17. ouviertes, intelligentes) Amos, modo, o ouvior. hinc colligas, Paulum ad illum locum respexisse. — τί το θέλημα 1) τοῦ κυρίου, quae voluntas Do-

mini) non solum universe, sed certo loco, tempore etc.

v. 18. μή μεθύσκεσθε οἴνφ, nolite inebriari vino) Sic plane LXX, Prov. 23, 31. (30.) Convenienter dehortationi ab impuritate subjungit dehortationem ab ebrietate. — ἐν φ) in quo, vino scil. quatenus immoderate hauritur. — ἀσωτία) "Ασωτος dicitur pro ἄσωστος. inde ἀσωτία denotat omnem luxuriam frugalitati inimicam. oppositum vide versu 19., de effectu plenitudinis spiritualis. — alla) Sic fere LXX, l. c. άλλα όμιλεῖτε ανθρώποις δικαίοις.

v. 19. λαλούντες έαυτοις) loquentes inter vos: antitheton, Domino. conf. Col. 3, 16. not. Spiritus, fideles facit disertos. — ψαλμοῖς, psalmis) biblicis, Davidicis, novis, extemporalibus; adjuncto instrumento. — υμνοις, hymnis) ad laudem Dei expressam. — φόαῖς) carminibus, quae canuntur aut cani possunt, de quocunque argumento sacro. — πνευματικαῖς, spiritualibus) non mundanis, ut sunt ebriorum. — τῷ κυρίφ, Domino) Christo, qui corda scrutatur.

v. 20. εύχαριστούντες, gratias agentes) Hoc officium Paulus saepe urget et ipse diligenter exercet. peragitur animo, lingua, opere. Col. 3, 17. — πάντων, omnibus) Neutrum, masculini potestate inclusa. conf. 1 Thess. 5, 18. — igoov, Jesu) per quem omnia nobis obtingunt.

v. 21. αλλήλοις, invicem) Nunc de officio erga alios: cujus fundamentum est timor Christi, 2) motiva sua hauriens ex fide Christiana. 1 Petr. 2, 13.. Rara phra-

sis. conf. 2 Cor. 5, 11. 1 Cor. 10, 22.

v. 22. al yuvaineg, mulieres) Inferiores priore loco ponuntur; deinde superiores. v. 25. c. 6, 1. 4. 5. 9. 1 Petr. 3, 1. 7. quia propositio est de subjectione:

<sup>1)</sup> Lectionem Scou, per marg, utriusque Ed. lectorum arbitrio relictam, praefert hoc versu

<sup>2)</sup> Hanc videlicet lectionem, έν φόβω χριστού, quam Ed. maj. minus firmam judicaveral, et margo Ed. 2. firmicribus accenset, et Vers. germ. exprimit. E. B.

ex inferiores debent officium facere, qualescunque sunt superiores. Multi etiam ex inferioribus flunt superiores: et qui bene subest, bene pracest. Porro his omnibus scribitur in secunda persona: omnium est ergo audire et legere scripturam. conf. 1 Joh. 2, 13. — lòloις, suis) Mulieres obsequi debent suis maritis, etiamsi alibi meliora viderentur habere consilia. υποτασσόμεναι subauditur ex v. 21. 1) De liberis et servis dicitur, obedite, c. 6, 1. 5. Conjugum, major paritas. Conf. tamen Rom. 13, 1. — ως, sicul) Subjectio, quae ab uxore praestatur viro, simul praestatur ipsi Domino, Christo. Non est comparatio cum obedientia, quam ecclesia praestat Christo, sed cum ea, quam ipsa uxor Christo praestare debet. Obedientia praestatur viro, intuitu Christi. Ergo etiam ipsi Christo.

v. 23. \*\*al avroc, et ipse) Vir autem non est servator uxoris. in eo Christus excellit. Hinc sed sequitur.

v. 24. αλλ' ασπες, sed sicut) Antitheton, vir, mulieres. — υποτάσσεται, subordinatur) Subaudi hîc quoque, in omni re. — αί γυναῖκες, mulieres) subordinentur.

v. 25. έαυτον παρέδωκεν, se ipsum tradidit) ex amore.

v. 26. άγιάση, sanctificaret) Saepe sanctitas et gloria sunt synonyma: quare hic quoque sequitur, sisteret gloriosam. — παθαρίσας, mundans) Mundatio praecedit donationem gloriae et nuptias. — ῖνα, ut) Constructio est, tradidit — mundans (i. e. et mundavit:) ab utroque pendet ut, bis in textu positum. Sanctificatio deducitur ex morte sive sanguine Christi, coll. Hebr. 13, 12: mundatio sive purificatio, mox, ex baptismo et verbo. Sanctitas est gloria interior: gloria est sanctitas emicans. Cur Christus ecclesiam amavit et se ipsum tradidit? ut sanctificaret. Cur eam mundavit? ut sisteret — ——. Prius est jus novum acquisitum Christi in ecclesiam: posterius ostendit, quomodo ornaverit ipse suam sponsam, ut convenit tali sponsae talis sponsi. Et conjuncta mox urgetur mentio lavacri et verbi, etsi verbum ad τὸ mundans referatur. In verbo est vis mundifica, et haec exseritur per lavacrum. Aqua et lavacrum est vehiculum: sed verbum est causa instrumentalis nobilior. — τῷ λοντρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ξήματι, lavacro aquae in verbo) Insigne testimonium de baptismo. Tit. 3, 5. — ἐν ξήματι, in verbo) Baptismus vim purificandi habet ex verbo. Joh. 15, 3. in constr. cum mundans.

v. 27. Γνα παραστήση, ut sisteret) Id valet suo modo jam de hac vita. conf. c. 4, 13. — ξαυτώ, sibi ipsi) tanquam Sponso. — ἔνδοξον, gloriosam) Ex amore Christi debemus haurire sestimationem sanctificationis. quae sponsa contemnit ornatum a sponso oblatum? — την) illam, quae respondeat ideae suae aeternae. — σπίλον) maculam, ex quacunque mala dispositione. — ξυνίδα) rugam, e se-

nio. —  $\tilde{i} \nu \alpha \tilde{\eta}$ ) ita, ul sit. —  $\tilde{a} \mu \omega \mu o \varsigma$ , expers vitii) Cant. 4, 7.

v. 28. Laurdy, se ipsum) v. 29. 31. fin.

v. 29. οὐδεὶς) nullus, nisi scilicet a natura et a se ipso desciscat. — την ξαυτοῦ σάρκα, suam ipsius carnem) v. 31. fin. — ἐκτρέφει) valde nutrit, intus. — Θάλκει) fovet, extra. Idem verbum, Deut. 22, 6. Job. 39, 14. 1 Reg. 1, 2. 4. Id spectat amictum, ut, nutrit, victum. — την ἐκκλησίαν, ecclesiam) nutrit et fovet.

v. 30. ὅτι, quia) Causa, cur Dominus ecclesiam alat et foveat, est arctissima necessitudo, quae hie exprimitur verbis Mosaicis de Eva hue accommodatis. Ecclesia ex Christo propagatur, ut Eva fuit ex Adamo; et haec propagatio est fundamentum connubii spiritualis. propter koc. v. 31. — τοῦ σώματος αὐτοῦ, corporis ejus) Corpus hie dicitur non ecclesia, quae continetur in subjecto sumus, sed corpus ipsius Christi. — ἐκ, ex) Gen. 2, 23. s. εἶπεν ἀδὰμ, τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου, καὶ σὰςξ ἐκ τῆς σαρκός μου. αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη. ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσπολληθήσεται τῷ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα

<sup>1)</sup> Quare in Vers. germ. nonnisi per parenthesin exhibetur. E. B.

- μίαν. ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ κτλ. ex curne ejus etc.) Moses assa prius, Panlus carnem prius nominat. naturalem quippe structuram, de qua ille, casa potissimum sustinent: at in nova creatione, caro Christi magis consideratur. Perro Moses plenius loquitur; Paulus omittit, quae ad propositum non acque pertinent. Non ossa et caro nostra, sed nos spiritualiter propagamur ex humanitate Christi, carnem et ossa habente.
- v. 31. καταλείψει, relinquet) Versus 30. protasin, de conjugio naturali, ex Mose praesupponit; apodosin, de conjugio spirituali exprimit: inde vicissim his versus 31. protasin exprimit; apodosin subandiendam permittit. conf. v. 32. med. Etiam Christus Patrem quasi reliquit, et ecclesiae adhaesit. προσκολληθήσεται, adhaerebii) per unitatem matrimonialem. εἰς σάρκα μίαν, in carmem unam) non solum uti antea, respectu ortus; sed respectu novae conjunctionis.
- v. 32. µέya, magnum) Plus sensit Paulus, quam ii, ad quos scribebat, caperent. mysterium appellatur non matrimonium humanum, v. 33., sed ipsa conjunctio Christi et ecclesiae. [Triu omnino sunt officiorum genera, quae marito Lex praescribit Exad. 21, 10. Priora duo sensu spirituali apostolus nuncupaverat v. 29.: nunc ad tertium ordo deduceret, cujus summam Hoseae istud exhibet c. 2, 20.: Cognosces Dominum. At praecidit sermonem apostolus. Exquisitissimae indelis et cupacitatis mentes requiruntur. V. g.]
- v. 33. πλην, veruntamen) Paulus prae nobilitate digressionis quasi oblitus propositae rei nuno ad rem revertitur. τνα, ut) Subaudi voto ant simile quidpiam. coll. 1 Cor. 4, 2. not. 7, 29. 2 Cor. 8, 13. Particula vim habet; vim temperat ellipsis morata.

# CAPUT VI.

- v. 1. Tnanovera, obedite) Id plus etiam dicit, [coll. v. 5.] quam subordinesmini. Obedire est imperitioris: subordineri, cujusvis inferioris. dinacor, justum) etiam natura.
- v. 2. τίμα, honora) Liberis expressius, quam parentibus, officium praescribitur. amor enim descendit magis, quam ascendit: et ex liberis fiunt parentes. - έντολή, prueceptum) Deut. 5, 16. τίμα τον πατέρα σου καὶ την μητέρα σου, δν τρόπου ΕΝΕΤΕΙΛΑΤΟ συι κύριος ο θεός σου, ϊνα εὐ κτλ. — πρώτη ἐν ἐπαγyakia, primum in promissione) Praeceptum de diis alienis non habendis fert secum promissionem quidem, sed item comminationem, earumque utramvis ad omnia praecepta pertinentem: praeceptum de abusu nominis divini, habet comminationem. Etenim officia erga Deum sunt maxime necessaria et maxime debita; ideo sic muniuntur: officia erga homines minus sunt debita hominibus, et eatenus minus necessaria; ideo promissionem habent. Praeceptum de honorandis parentibus, de quo Paulus, promissionem propriam ante omnia primum, si totum decalogum spectes, habet; si tabulam secundam, solum etiam promissionem habet: primum autem cum promissione est respectu omnium praeceptorum etiam decalogum subsequentium. Et perquam convenienter. nam praesupposita parentum pietate in liberis ad Dei praecepta educandis, honor parentibus per obedientiam praesertim praestitus, initio aetatis omnium praeceptorum obedientiam continet. Haec observatio apostolica argumento est, legis meditationem in N. T. non esse antiquatam.
- v. 3. εὐ σοὶ, bene tibi) Attende, juventus. καὶ ἔση, et eris) LXX, utroque, Exodi et Deuteronomii, ubi decalogus recensetur, loco, καὶ ἔνα μαπροχρόνιος γένη. sed Deut. 22, 7., ἔνα εὐ σοι γένηται καὶ πολυήμερος ἔση. ex cod. Al. ubi ed. Rom. γένη. Barum futurum Subjunctivi, ἔση. Qui diu bene vivit, diu experitur gratiam Dei, etiam per liberos honorem retribuentes, et longam habet sementem messis aeternae. μακροχρόνιος, longaevus) Tenerior aetas pro captu suo allicitur promissione longae vitae: adultis et maturis expressius additur exceptio crucis. Promittuntur autem longa tempora non tantum singulis parentes

honorantibus, sed toti eorum genti. — ἐπὶ τῆς γῆς, super terra) Moses ad Israëlem, ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ῆς Κύμιος ὁ θεύς σου δίδωσί σοι. Hodie aeque bene vivant pii in omni terra, atque Israël olim in illa.

- v. 4. καὶ of πατέρες, et paires) Et praesigitur etiam v. 9., et domini: non praesigitur c. 5, 25., viri. Facilius parentes et heri abutuntur potestate sua, quam mariti. Parentes dixit.v. 1., nunc paires potissimum alloquitur. nam hos facilius ausort iracundia. Eadem differentia vocum, eadem admonitio, Col. 3, 20. 21. μὴ παροργίζετε, nolite irritare) ne exstinguatur amor. ἐπτρέφετε, enutrite) benigue. ἐν παιδεία καὶ νουθεσία, in eruditione et admonitione) Harum altera occurrit ruditati; altera oblivioni et levitati. Utraque et sermonem et reliquam disciplinam includit. Sic apud Jurisconsultos νουθέτημα admonitioque dicitur, etiam quae sit per plagas. Job. 5, 17., τουν νουθέτημα. 1 Sam. 3, 13., οὐε ἐνουθέτει Eli silios suos.
- v. 5. οί δούλοι, servi) Hîc late dicitur, de servis et libertis, tanquam specie servis proxima. v. 8. fin. τοίς κυρίοις κατά σάρκα, dominis secundum carnem) Non convenicbat, post mentionem veri Domini, v. 4., tales statim etiam absolute vocari dominos. eo magis addit, secundum carnem. μετά φόβου καὶ τρόμου, cum timore et tremore) non secus, ac si minae, quod ad fideles heros attinet, sublatae non essent. v. 9. Respicitur conditio servorum veterum. άπλότητι τῆς καρδίας, simplicitate cordis) Sic LXX pro Hebr. τίς καρδίας, simplicitate cordis) Sic LXX pro Hebr. 29, 17. Haec declaratur v. seqq. ubi simplicitati maxime opponitur servire ad oculum. conf. Col. 3, 22. Servitus subordinatur Christianismo, non cum illo committenda.
- v. 6. ως ἀνθρωπάρεσκοι, tanquam hominibus placentes) Antitheton, mox, tanquam servi Christi, fucientes etc. Quos dicit servos Christi? Resp. fucientes voluntatem Dei. Tales Deo ἀφέσκουσι, placere curant. Idem antitheton Col. 3, 22. Sic exprimitur, timentes Deum. Parallela enim sunt, fucientes voluntutem Dei, ad Eph. et, timentes Deum, ad Col. ἐκ ψυχῆς, ex animo) Sic ἐκ ψυχῆς, Col. 3, 23. Sic 1 Macc. 8, 25. 27. parallela sunt, καφδία πλήφει, et ἐκ ψυχῆς.
- v. 6. 7. ἐκ ψυχῆς μετ' εὐνοίας, ex animo cum benevolentia) Benevolentiam, praecipuam servi virtutem fuisse habitam, qua commodis heri sui faveret, ex oeconomico Xenophontis pulcre notat Raphelius. hanc autem habet, qui non oculis heri, sed ex animo servit. εὕνοιαν, inquit Xenophon de villico, servo, δεήσει αὐτον ἔχειν, εἰ μέλλοι ἀρκέσειν ΑΝΤΙ ΣΟΥ παρών. benevolentiam, quae in servo est, ne asperitas quidem heri exstinguit; ut in catellis. τῷ¹) κυρίω, Domino) Christi dominium omnes movere debet, et gubernare, etiam in servienda servitute externa. Dominus cor spectat.
- v. 8. δ ἐάν τι) Tmesis, pro ὅτι ἐὰν, Col. 3, 23. ἀγαθὸν, bonum) in Christo.
- v. 9. τὰ αὐτὰ, eadem) ea, quae sunt benevolentiae, compensate. Amor officia servilia et herilia moderatur, ut lux una eademque varios colores. Aequalitas naturae et fidei potior est, quam differentia statuum. ἀνιέντες τὴν ἀπειλὴν, remittentes minas) Deposita fere a dominis saevitia erat, suscepta fide; nuno etiam minae remittendae, ne ostentent servis potestatem suam, ad terrendum. ΤΤ LXX, ἀπειλή. αὐτῶν καὶ ὑμῶν²), illorum et vester) Non dissimilis locutio, Rom. 16, 13. ἐν οὐρανοῖς, in coelis) omnipotens. Ut Dominus vos tractavit, ita vos tractate servos: aut, ut vos tractatis servos, ita ille vos tractabit.
  - v. 10. το λοιπόν, ceterum) Particula sive formula concludendi, et ut ad rem

<sup>1)</sup> Lectionem  $\vec{\omega}_{\varsigma}$   $\tau \vec{\omega}_{,}$ , in Ed. maj. minus firmis annumeratam, praefert margo Ed. 2. et Vers. germ. E. B.

<sup>2)</sup> Lectio haec, margine Ed. maj. nixa, per marginem Ed. 2. ad minus strmas ablegatur; hinc Vers. germ. usitatum auch euer Herr adscirit. E. B.

magnam excitandi. 2 Cor. 13, 11. — ἀδελφοί 1), fratres) Hoc uno epistolae loco sic eos alloquitur. Nusquam magis milites fratrum invicem titulo utuntur, quam in acie. — ἐνδυναμοῦσθε, confortamini) Qui robur intra se habent, hi demum ad panopliam gestandam apti sunt. — καί) "Εν διὰ δυοῖν. — κράτει τῆς ἰσχύος, valore roboris) Hoc de Christo dicitur, uti o. 1, 19. de Patre.

v. 11. πανοπλίαν, armaturam) v. 13. — στῆναι, stare) Verbum agonisticum et castrense. conf. not. ad Matth. 12, 25. Domini virtus, nostra est. — μεθοδείας, insidias) quas et vi et astu instruit. μέθοδος, via rectae opposita, circuitus, quali utuntur, qui insidiantur: 2 Macc. 13, 18. unde μεθοδεύειν, 2 Sam. 19, (27.) 28., LXX, Esth. κεφ. μθ. de Aman: πολυπλόκοις μεθόδων παφαλογισμοῖς. Μεθοδεία in bonam partem adhibuit Chrysostomus, Homil. IV. de poenit εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ τῷ διὰ πολλῶν μεθοδειῶν ἰωμένω καὶ σώζοντι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. διὰ πολλῶν μεθοδειῶν, per secunda et adversa. — τοῦ διαβόλου, diaboli) principis hostium, qui v. 12. ostenduntur. [Idem, qui v. 16. dicitar ο΄

πονηρός. V. g.]

v. 12. oun foren, non est) Pone homines, qui nos infestant, latent spiritus. – ή πάλη) lucta. — πρός αίμα καὶ σάρκα, ad sanguinem et carnem) Conf. Matth. 16, 17. not. רם ובשר sanguis et caro, homines imbecilli, etiam Romae, ubi Paulum tenebant. — alla, sed) Post mentionem bonorum angelorum valde claram, c. 1, 21. 3, 10., convenienter etiam de malis spiritibus sic loquitur, ad Ephesios praesertim, coll. Act. 19, 19. Quo apertius quisque scripturae liber de oeconomia et gloria Christi agit, eo apertius rursum de regno contrario tenebrarum. —  $\pi \varrho \dot{o}_{S}$ , ad) Ad, quater. tribus commatibus notatur potentia hostium; quarto, natura et ingenium. — ποσμοπράτορας) munditenentes, Tertulliani verbo. bene quod non sunt omnitenentes. Magna tamen non solum ipsius diaboli, sed etiam eorum, quibus praeest, potentia est. Videntur alia esse genera malorum spirituum, quae magis domi in arce regni tenebrarum manent, imperia, poleslates; aliud, hoc tertium, quod foris mundanas quasi provincias obtinet, munditenentes. — τοῦ σκότους, tenebrarum) Eo distinguuntur ab angelis lucis. tenebrae hae sunt maxime spirituales, c. 5, 8. 11. Luc. 22, 53., quae pro synonymo mox habent malitiam: quibus tamen etiam tenebrae naturales magis congruunt, quam lux. In tenebris pugna difficilior. — τοῦ αἰῶνος τούτου, seculi kujus) Munditenentes regit immediate duos genitivos, tenebrarum et seculi, pro utravis compositi parte. Κόσμος, mundus, et alών, seculum ad se mutuo referentur, ut tempus et locus. Appellatio munditenentes est ratio sub qua haec malignitas exercetur. Sunt tenebrici principes mundi in praesenti seculo. Connexio inter κόσμον, mundum et αἰωνα, seculum non est grammatica sed logica. κόσμος, mundus, in sua extensione: αlων, seculum, praesens mundus in sua indole, cursu et sensu. Non possum dicere πόσμος τοῦ αἰῶνος ut e contrario dicere possum αἰὰν του κόσμου. — τὰ πνευματικά, spiritualia) Antitheton, sanguinem et carnem. Haec spiritualia opponuntur spiritualibus gratiae; 1 Cor. 12, 1., adversanturque fidei, spei, amori, donis, vel per vim contrariam, vel per falsam imitationem. Porro ut ibidem c. 14, 12. spiritus dicuntur pro spiritualia, sic h. l. spiritualia pro spiritus. aptissime. Nam hi spiritus tanta subtilitate ac pernicitate incurrunt, ut anima fere non putet, illas substantias subesse alienas, sed ex se ipsa intus extitisse quidpiam, quod spiritualiter eam tentet. atque etiam πνευματικόν, spirituale, in singulari accipi potest pro quodam copiarum genere: quo pacto dicitur το εππικον, equitatus, Ap. 9, 16., et alibi το στρατιωτικόν, exercitus; ut hîc dicantur τα πνευματικά sc. τάγματα, ut apud Zosimum, l. 3., τα πεζικά τάγματα, ξενικον, milites externi, Aristot. 3. pol. 10. p. 210. — ἐν τοῖς ἐπουραvioig, in supracoelestibus) Etiam hostes, sed captivi (c. 4, 8, not.) in regia esse, eamque ornare possunt.

Pronomen μου, cujus omissioni utriusque Ed. margo favet, nescio quo casu in Vers. germ. irrepsit. E. B.

- v. 13. ἀναλάβετε, assumite) v. 16. המח Deut. 1, 41. LXX, ἀναλαβόντες. την πανοπλίαν, armaturam) Grande verbum. Paulus militi Christiano (inquit Vict. Strigelius in argumento hujus capitis,) attribuit tegumenta, munimenta et tela. tegumenta tria sunt, thorax, cingulum et calcei. munimenta sive φυλακτήqua duo, clypeus et galea. tela sive ἀμυντήρια totidem sunt, gladius et hasta. Spectavit, ut opinor, ordinem induendi, et ab iis, quae virum etiam extra aciem ornant, (ut thorax e qualicunque materia) ad ea, quae militi propria sunt, Paulum progredi censuit. et quidem τὸ super omnibus inter tegumenta et munimenta interponitur. Addit, hasta, precatio. Quanquam precatio a Paulo potius eo refertur, ut tota armatura rite utamur. ἐν τῷ ἡμέρα τῷ πονηρῷ, in die malo) Ps. 41, 2. LXX, ἐν ἡμέρα πονηρῷ. Bellum est perpetuum; pugna alio die minus, alio magis fervet. dies malus, vel ingruente morte, vel in vita; longior, brevior, in se ipso saepe varius. [Ubi Malus vos invadit, v. 16.: et copiae malignae vos infestant, v. 12. V. g.] Tum standum, non demum comparandum. απαντα πατεργασάμενοι) omnibus rebus probe comparatis ad pugnam. Ita, κατεργάζεσθαι, 2 Cor. 5, 5. Ex. 15, 17. 35, 33. 38, 24. Deut. 28, 29. Congruit anadiplosis: stare, state.
- 1) v. 14. περιζωσάμενοι, cincti) ut sitis expediti. conf. Luc. 12, 35. Ex. 12, 11. Es. 5, 27. την οσφύν ύμῶν ἐν ἀληθεία, lumbos vestros in veritate) exemplo Messiae, Es. 11, 5. ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης καὶ την περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου) Es. 59, 17., καὶ ἐνεδύσατο δικαιοσύνην ως θώρακα, καὶ περιέθετο περικεφαλαίαν σωτηρίου ἐπὶ τῆς πεφαλῆς. τὸν θώρακα, thoracem) In pectore sedes est conscientiae, quae munitur justitia. τῆς δικαιοσύνης, justitiae) Es. 11. v. cit. Nam saepe junguntur veritas et justitia. c. 5, 9. Hostis per omnia insi contraria vincendus.

v. 15. τους πόδας, pedes) Pedum saepe conjuncta mentio cum evangelio et cum pace. Rom. 10, 15. 3, 15. seqq. Luc. 1, 79. — ἐν ἐτοιμασία saepe Hebraeo αστη respondet. v. gr. Ezr. 2, 68. 3, 3. Ps. 10, 17. 89, 15. Pedes militis christiani firmantur evangelio, ne loco moveatur aut cedat. [1 Petr.]

5, 9. V. g.]

v. 16. ἐπὶ πᾶσιν) super omnibus, quaecunque induistis. — τὰ πεπυρωμένα)

proprie, ignita. Congruit, exstinguere.

v. 17. τοῦ σωτηρίου, salutaris) i. e. Christi. Act. 28, 28. not. Concinne subsequitur mentio Spiritus, adeoque, coll. v. 13., habetur mentio S. Trinitatis. Salute erigitur caput, et munitur. 1 Thess. 5, 8. Ps. 3, 3. 4. — δέξασθε, accipite) oblatam a Domino. — ξήμα θεοῦ, verbum Dei) Matth. 4, 4. 7. 10.

v. 18. διά, per) Quotiescunque oratis, orate in Spiritu, quippe qui nullo

tempore excluditur.

v. 19. δοθή, detur) Non nitebatur Paulus habitu suo. — ἀνοίξει τοῦ στό-ματος) — ἐν παξόησία γνωρίσαι, cum fiducia notum facere) Ideo parrhesia opus, quia est mysterium.

v. 20. πρεσβεύω ἐν άλύσει, legatione fungor in catena) Paradoxon. Mundus habet legatos splendidos. Hinc pendet mox ἵνα ut. — ἐν αὐτῷ, in illo) in mysterio. — ως, uti) Constr. cum notum facere.

v. 21. καὶ ὑμεῖς) vos quoque, perinde ut alii. — πάντα, omnia) Relatio salutaris. — πιστὸς, fidelis) qui vobis vera nunciabit.

v. 22. πρὸς ὑμᾶς, ad vos) longe. — παρακαλέση, confirmaret) ne offenderetis in meis vinculis.

v. 23. εἰρήνη, pax) pax cum Deo, amorque Dei erga nos. Hoc verbo pax continetur anakephalaeosis. conf. Jud. v. 2. — 2) μετὰ πίστεως, cum fide) Haec praesupponitur, ut donum Dei.

στῆναι, stare] pugnandi causa, v. 14. V. g.
 τοῖς ἀδελφοῖς, fratribus] In Conclusione hac non ait vobis, ut v. 21. Encyclica videlicet epistola fuit. V. g.

v. 24. πάντων, omnibus) ex Judaeis et gentibus, in omni Asia etc. — ¹)ἐν ἀφθαροία, in incorruptibilitate) Constr. cum gratia, scil. esto. conf. c. 3, 13. — μη ἐκκακεῖν, non segnescere) quod incorruptibilitatis est. Adde 2 Tim. 1, 10. Oppositum, c. 4, 22. ἀφθαροία dicit sanitatem labis expertem, et inde fluentem perpetuitatem. Congruit cum tota summa epistolae: et inde redundat etiam ἀφθαροία in amorem fidelium erga Jesum Christum.

### IN EPISTOLAM AD PHILIPPENSES.

#### CAPUT L

- v. 1. Δοῦλοι, servi) Familiarius scribit ad Philippenses, quam ad eos, ubi se apostolum nominat. Sub hoc praedicato communi discipulum Timotheum mediate vocatum sibi humanissime adjungit, qui recens Paulo adjunctus Philippos venerat. Act. 16, 3. 2. σῦν, cum) Ecclesia potior est, quam episcopi. Et ad ecclesiam magis directe, quam ad antistites scriptura mittitur apostolica. Hebr. 13, 24. Eph. 3, 4. Col. 3, 18. ss. 4, 17. Ap. 1, 4. 11. 1 Thess. 5, 12. ἐπισκόποις καὶ διακόνοις, episcopis et diaconis) Illi tum interna, hi externa curabant proprie: 1 Tim. 3, 2. 8. nec tamen hi non interna, neque illi non externa. Interdum Paulus in inscriptionibus ecclesias appellat: interdum periphrasi utitur, quae vel majus quiddam sonat, ut notavimus ad 1 Cor. 1, 2., vel ideo v. gr. ad Romanos adhibetur, quia minus adhuc erant in formam ecclesiae redacti. Haec una ad Philippenses epistola ita inscribitur, ut cum emphatica paraphrasi conjungatur mentio episcoporum et diaconorum <sup>2</sup>).
- v. 3. εὐχαριστῶ, gratias ago) Hoc loco damus Epistolae conspectum. Est in ea

| I.  | Inscriptio.                                                                           | e. L 1. 2.       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11. | Gratiarum actio et preces pro laeto Philippensium flore.                              | v. 8. s. 9. s.   |
| ш.  | Refert Paulus statum suum praesentem, et spem bonam in posterum:<br>Unde Philippenses | v. 12. s. 18. s. |
|     | hortatur, ut 1) quum in vita sit mansurus, evangelio digne ambulent,                  | v. 25 - II. 16.  |
|     | 2) etiamsi occidatur, secum gaudeant:                                                 | 17. 0.           |
|     | seque per Timotheum proxime certiores eos facturum ait, v. 19. s. et                  |                  |
|     | interim Epaphroditum mittere.                                                         | v. 25. s.        |
| rv. | Hortatur ad gaudium: c. 3, 1. monens, ut caveant falsos justitiarios,                 |                  |
|     | et imitentur veros: v. 2. s. et commendans concordiam: c. 4, 1 - 8.,                  | •                |
|     | itemque hortatur ad gaudium, cum lenitate et tranquillitate animi:                    |                  |
|     | v. 4 — 7. et ad omnia praeclara.                                                      | v. 8. 9.         |
| v.  | Amplectitur Philippensium liberalitatem.                                              | v. 10 - 20.      |
|     | Conclusio.                                                                            | v. 21 — 23.      |

— ἐπὶ, super) Mentio, recordatio, est occasio gratiarum actionis. — πάση, omni)
Latum erat cor Pauli. conf. v. seq. ter.

v. 4. ύπλο, pro) Constr. cum precatione. — μετὰ χαρᾶς, cum gaudio) Summa epistolae: Gaudeo, gaudete. Commode epistolam ad Ephesios, ubi umor regnat, sequitur hace de gaudio. nam perpetua gaudii mentio, v. 18. etc. it. cap. 2, 2. 19. 28. 3, 1. 4, 1. 4. Fructus spiritus, amor, gaudium. Preces inprimis gaudium animat. — τὴν δέησιν, precationem) de qua modo.

v. 5. Eni, super) Constr. cum gratias ago. — noivovia, communione) quae

<sup>1)</sup> τῶν ἀγαπώντων, amanlibus] vide, quanti momenti sit amor iste. 1 Cor. 16, 22. V. g.
2) Syriacae N. T. Versionis venerabilem antiquilalem ex eo etiam cel. Michaelis, (in der Einleitung etc. T. I. p. m. 165. sq.) confirmat, qued seniorum h. l. nomen pro episcoporum exhibeul, adeoque eo tempore, que realis differentia episcoporum ac presbyterorum nondum agnita sit, adornala fuerit. E. B.

vobis obtigit divinitus 1), et a vobis exercetur liberalitate sancta. c. 4, 10. 15. s. coll. 2 Cor. 9, 13. — ἀπὸ, a) Constr. cum gratius ago. — ἡμέρας, die) cum facti estis participes evangelii.

- v. 6. πεποιθώς, confisus) Hace fiducia nervus est gratiarum actionis. ὁ ἐναφξάμενος ἐν ὑμὶν, qui incepit in vobis) Bis in, cum emphasi. ἔφγον ἀγαθὸν, opus bonum) Unum est opus Dei magnum et perpetuum ad salutem nostram. c. 2, 13. ἐπιτελέσει, perficiet) Initium est pignus consummationis. Ne homo quidem temere aliquid incipit. ἄχρις, usque) Diem Christi potius, quam suam mortem sibi pro meta proponebant credentes. ἡμέρας, diem) v. 10.
- v. 7. καθαίς, sieut) Declarat, cur de Philippensibus tam benigue loquatur.

   δίκαιον, justum) Justas invenio causas penes me, ex necessitudine fidei, non leves. Jure et teneor et postulo. φρονεῖν) agiture animo. διὰ, propterea quod) Nexus est hie: Ego vos tanquam consortes gratiae in corde meo habeo (2 Cor. 7, 3.) atque desiderio, neque id affectu naturali, sed pietate Jesu Christi. inde persentisco, eodem erga vos affectu esse ipsum potius Dominum, qui rem a principiis ad sues exitus est deducturus. δεσμοῖς, ἀπολογία, νίναυμίε, apologia) ἐν διὰ δυοῖν. Vincula non constringunt amorem meum. ἀπολογία, apologia) Romani criminabantur evangelium. βεβαιώσει, confirmatione) Hace amplius quiddam est, quam apologia. τοῦ εὐαγγελίου, erangelii') quo gratia nunciatur. συγκοινωνούς ὑμᾶς ὅντας) ὑμᾶς jam modo dixit. itaque hic est accusativus pro genitivo, uti Act. 7, 21. not.
- v. 8. ἐν σπλάγγνοις ἰησοῦ χριστοῦ, in visceribus Jesu Christi) In Paulo non Paulus vivit, sed Jesus Christus; quare Paulus non in Pauli, sed Jesu Christi mevetur visceribus.
- v. 9. ned routo, et hec) Inde a v. 3. declaravit, se orare pro illis; nune, quid pro illis oret, ostendit. — ή ἀγάπη, amor) Amor facit dociles et prudentes. 2 Petr. 1, 7. 8. Nata hine formula in concionibus ecclesiasticis pridem usitata, nobisque vernacula, Caritas vestra, latiore sensu. — ὑμῶν, vester) Correlatum amoris Pauli. v. 7. 8. Allusio praevia ad amorem, quem ei praestiterant. c. 4, 10. 18. — Ets mallov, etiam magis) Ignis in apostolo nunquam dicit: Sufficit. έν έπιγνώσει καὶ πάση αἰσθήσει, in cognitione et omni sensu) Cognitio est species nobilissima, ut visus in corpore: αἴσθησις, sensus, est genus. nam etiam spiritualis datur visus, auditus, olfactus, gustus, tactus: i. e. sensus investigativi et fruitivi, ut appellantur. Sic sensús para est gaudium, in hac epistola frequenter memoratum. Generis indicium, et omnis. 2 Cor. 8, 7. not. In philosophia peripatetici tantum ad cognitionem referebant omnia [quod modernorum quoque Philosophorum, ubi in spiritualia incidunt, principale vitium est, V. g.]; Platonici etiam ad also you reliquam, v. gr. apud Jamblichum. In Christianismo habenda utriusque ratio: utraque obtingit in cruce, et aptos reddit προς το δοκιμάζειν, ad probundum. Hie, post amorem expresse nominatum, fidem describit, et v. seq. spem. Paulus ubique Christianismum ut vegetum quiddam describit. quare doctrina Mysticorum de Privatione sie est accipienda, ut alacritati illi ne quid obsit.
- v. 10. δοκιμάζειν) explorare et amplecti. Rom. 12, 2. τὰ διαφέροντα, praestabilia) non modo prae malis bona, sed in bonis optima, quorum praestantiam non nisi provectiores cernunt. Sane in rebus externis eligimus accurate: cur minus in spiritualibus? Theologia comparativa, magni est. [a qua longissime absunt, qui, quousque libertatem citra peccatum extendere liceat, quaerere non desinunt. V. g.] είλικοινεῖς, sinceri) ex cognitione. ἀπρόσκοποι, inoffensi) ex sensu omni.
- v. 11. πεπληφωμένοι καφπὸν δικαιοσύνης κτλ., repleti fructu justitiue etc.) Eadem constructio, Col. 1, 9., Γνα πληφωθήτε τὴν ἐπίγνωσιν: et fructus justitiae singulari numero dici solet, Hebr. 12, 11. Jac. 3, 18., nec non Rom. 6, 22.:

Si alterutra duntuxat, caque posterior, communionis hujus pars, quae liberalitats exercenda absolvitur, intelligenda fuerit (quod aliquibus videtur): vix capio, qui v. 8. fin. satis opportuna sint verba: ἄχρις ἡμέρας ἰησοῦ χριστοῦ. Ε. Β.

perinde ut alibi Paulus fructum spiritus, lucis, labiorum dicit. Communior lectio,

πεπληρωμένοι καρπών κτλ.

v. 12. γινώσκειν, nosse) Contrariis rumoribus praeoccupari potuissent ecclesiae. — µāllov, potius) tantum abest, ut vincula mea obfuerint. — ɛlç, in) Omnia adversa dextre accipit fides. v. 19. 28. 2, 27. — Lindustr, venerunt) facile.

- v. 13. τους δεσμούς, vincula) Paulus cum aliis captivis traditus, par eis visus erat: deinde innotuit, aliam esse Pauli causam, et sic invaluit evangelium. φανερούς, manifesta) Col. 4, 4. — πραιτωρίω, praetorio) aula Caesaris. conf. c. 4, 22. — nai) et, inde. — rois loinois, ceteris) externis. 2 Tim. 4, 17. Sic, ceteri, 1 Thess. 4, 13.
- v. 14. ιῶν ἀδελφῶν, fratrum) qui antea timuerant. ἐν κυρίφ, in Domino) Constr. cum audeant. — τοῖς δεσμοῖς μου, vinculis meis) Videbant Paulum in confessione et constantem et salvum. — ἀφόβως) nemine eos terrente. Saepe conantes timor fugit.

1) v. 15. τινές μέν, τινές δέ, aliqui quidem, aliqui vero) Sejugatio. nam proponuntur duo membra, quae deinde uberius tractantur. — δι' εὐδοκίαν) propter

voluntatem propensam. εὐδοκία saepe Hebraeo רצון respondet.

- v. 16. 2) έξ έριθείας, ex contentione) Constr. cum annunciant. οὐχ άγνῶς, non pure) non pura intentione: vel, non sine fermento Judaico. conf. Gal. 6, 12. a. Dicebant et referebant, quid Paulus doceret: ipsi id vel non credebant, vel se id credere non fatebantur. Rumor, fama, praeconium generale, utile est ad excitandos multos, neque magnam ίπανότητα annunciantium requirit, quae necessaria est et puritatem mentis doctrinaeque postulat in applicatione propiore, v. gr. apud Galatas. conf. Gal. 1, 7. ss. — olóµενοι, putantes) Putabant, gentes, conspecto incremento evangelii, concitatum iri in Paulum potissimum. sed nec res succedebat adversariis, nec Paulus id pro pressura habuit. ideo dicit, putantes. — Oλίψιν, pressuram) vel cum mortis periculo. — ἐπιφέρειν, inferre) Vincula jam pressura erat: afflicto afflictionem addebant.
- v. 17. έξ ἀγάπης, ex amore) erga Christum et me. εἰδότες, scientes) Antitheton, putantes. — εἰς ἀπολογίαν, in apologiam) non meo nomine. — πεῖμαι, jaceo) uno loco. Jacens, currens, profecit Paulus. 2 Tim. 2, 9. Romae commorabatur, ut legatus alicubi longioris negotii causa.
- v. 18. τί γάρ; quid enim?) Quid refert? id est, utrinque juvor. v. 12. πλην, tamen) nihilo secius. — προφάσει) per praetextum. Tales, inquit, nomen Christi praetexunt: revera mihi invidiam parant. — alnosia, vere) ex animo, serio.
- v. 19. γάρ, enim) Aetiologia, cur gavisurus sit. τοῦτό μοι ἀποβήσεται els swrnplan, hoc mini evadet in salutem) Sic plane LXX, Job. 13, 16., quibus in uno illo libro frequens est verbum ἀποβαίνω· eodemque loco, Job. 13, 15. 16. de sinceritate mentis, quae Paulo est puritas, v. 16. agitur. — els cornolar, is salutem) non modo non in pressuram. v. 16. — δεήσεως, precationem) in coelum ascendentem. — inijopnyias, exhibitionem) de coelo venientem. ini relationem indicat.
- v. 20. εν ούδενὶ αἰσχυνθήσομαι, άλλ' εν πάση παββησία μεγαλυνθήσεται χριoros, in nulla re pudefiam, sed in omni parrhesia magnificabitur Christus) Ignominiam a sese removet; sibi parrhesiam, Christo ipsi gloriam tribuit. — coματι, corpore) in vinculis. — είτε διά ζωής, είτε διά θανάτου, sive per vitam sive per mortem) Sejugatio sequitur v. 21. s. Ut cadet, inquit, bene erit. Non possum damnum facere. Paulus ipse nesciebat, quo evasurum esset; neque enim apostoli erant omniscii, sed potius in rebus ad sese pertinentibus, per fidem et patientiam exercebantur.

1) τον λόγον, verbum] quod ego, inquit, praedico. V. g. 2) Commati huic 16. versum 17. anteponit Vers. germ., marginem Ed. 2. potius, quam Ed. maj. secuta. E. B.

- v. 21. ἐμοὶ) Mihi, initio periochae, valet, quod ad me attinet. nam versu praec de Christi rationibus egit. τὸ ζῆν, χριστὸς, vivere, Christus) Articulus, nota subjecti, ut mox iterum. Quicquid vivo, (vita naturali,) Christum vivo. [Christi causam, dum vitam in mundo ago, meam esse censeo. V. g.] τὸ ἀποθανεῖν πέρδος, mori lucrum) quamvis moriens videar omnium rerum jacturam facere.
- v. 22. εἰ δὲ, sin autem) Hîc prius membrum tractare incipit: alterum, c. 2, 17., sed si et libor. Ponit autem δὲ, autem, quia ex disjunctione versu praec. posita nunc unum assumit: quo assumto, mox, quasi poenitentia ductus, dubitationem instituit, sic tamen, ut id tantisper assumere non refugiat. τὸ ξῆν) scil. ἐστί μοι. si vivere est: si vivendum est. ἐν σαρκὶ, in carne) Limitat. nam etiam morientes vivunt. καρκὸς ἔργον, fructus operis) Hunc fructum inde habeo, ut plus operis facere possim. opus nobile, c. 2, 30.: fructus optabilis, Rom. 1, 13. Alius ex opere fructum quaerit. Paulus ipsum opus pro fructu habet. Hoc, vivere, est mihi fructus operis. καρκὸς ἔργον dicitur, ut flumen Rheni, virtus liberalitatis. pretium operae est immediatum consequens. Cicero: Ego mihi fructum amicitiae propono ipsam amicitiam, qua nihil est uberius. αἰρήσομαι, eligam) Conditionem supponit: si sibi obtingat potestas eligendi. Haec ratio Futuri. [Egregia sane Christiani sors est. Rerum nonnisi bonarum optio fieri potest ut haesitatione animum distineat. Frustrari unquam nequit. V. g.] οὐ γνωρίζω) non explico, scil. mihi: i. e non definio.
- v. 23. συνέχομαι, distineor) Hanc haesitationem convenienter exprimit, quum huic deliberationi immoratur. —  $\delta \ell$ , vero) Declarat causam dubitationis suae. έχων, habens) Participium, moratum, pro Indicativo. — είς το αναλύσαι) decedere, ex vinculis, carne et mundo. Non opus est, metaphoram quaerere. Late patet hujus verbi usus. Luc. 12, 36. 2 Tim. 4, 6. — σὺν χριστῷ, cum Christo) ibi, quo Christus praeivit. Paulus ut rem certam praesupponit, se post martyrium statim fore cum Christo, melioremque multo habiturum esse conditionem, quam in carne. [Qua spe lactari quam dulce est! Christum, Lector, diligis? Cogita igitur, quae futura sit, post mensium aliquot vel dierum intercapedinem, animi tui affectio, si cum Christo fueris? Id si certum tibi esset, quid faciendum putares? Hoc ipsum videlicet jamnunc fac facias. V. g.] — πολλῷ μᾶλλον πρεῖσsov, multo magis melius) Ad esse, non ad decedere, refertur hoc incisum, sive pro praedicato sumas, sive potius id subaudito ou absolute accipias, hoc sensu, quum id sit multo magis melius. Est enim comparativus cumulatus, coll. 2 Cor. 7, 13. not. Decedere est melius, quam manere in carne: cum Christo esse, multo magis melius. Vulgatus solus, quod sciam: multo magis melius. recte. Decedere, sanctis nunquam non optabile fuit: sed cum Christo esse, ex novo testamento est. conf. Hebr. 12, 24.
- v. 24. ἐπιμένειν) amplius manere. ἀναγκαιότερον, magis necessarium) magis ad me pertinet, inquit, etiam ad sensum amoris mei: magis, quam ipse aditus beatitudinis modo memoratae. Philippenses potuissent dicere: necessarius est nobis hic vir. Egoismus in pausa est apud Paulum: ideo agnoscit illud quidem; coll. cap. 2, 25.: addit tamen etiam hoc: Antiquius mihi est vobis inservire, quam coelo frui citius. Coelum mihi non deerit.
- v. 25. παὶ τοῦτο, et hoc) Dum haec scriberet, in animo dictamen propheticum extitit de mansione. πεποιθώς οἶδα, confisus novi) Norat per fiduciam spiritualem; nondum norat ex relatione hominum, v. 17. c. 2, 28. μενοῖ, mansurum me) in vita. συμπαραμενοῖ, una mansurum) sat diu manebo vobiscum. Ps. 72, 5. LXX, συμπαραμενοῖ τοῦ ἡλίφ. Non dubium est, quin Paulus ex priore captivitate in illa climata redierit. Phil. v. 22. Hebr. 13, 19.
- v. 26. τὸ καύχημα ὑμῶν, gloriatio vestra) de me vobis restituto, orantibus id ipsum. Correlatum, in gloriationem mihi. c. 2, 16. Gloria est gaudium ex honesto: gleriatio est significatio gaudii, affectus gaudio pleni: ex honesto, vel

vero vel falso: unde gloriatro etiam vel vera vel falsa est. conf. Es. 57, 12., ubi justitia dicitur justitia falso sic dicta.

- v. 27. μόνον, tantum) Hoc unum curate: nil aliud. [——— quicquid fat de adventu meo. Hoc illove eventu supposito tales denique fore se, quales fas est, non pauci sibi persuadent: atqui praestat, praesenti semper officio, citra ambages, fungi. V. g.] τοῦ εὐαγγελίου, evangelio) cujus propagandi causa me manere juvat. [Homine christiano, qui evangelious dici gestit, quae digna sint; hoc ipso loco aperte docetur. Memoratur fides, v. 27.: spes, v. 28.: amor, c. 2, 2. V. g.] ἰδοῦν ἀπούσω, videns audiam) Conf. v. 80. ἀπούσω) audiam, et cognoscam. nam refertur etiam ad τὸ veniens et videns vos. ἐν ἐνὶ πνεύματι, is uno spiritu) uno, inter vos. μιζ ψυχζί, una anima. Est interdum inter sanctos naturalis aliqua antipathia: haec vincitur, ubi unitas est non solum spiritus, sed etiam animae. συναθλοῦντες) una mecum luctantes. Luctabatur Paulus, v. 80.
- v. 28. μή πτυρόμενοι, non pavefacti) subito magnoque terrore. Nam πτύρω proprie de equis dicitur. ήτις, quae) τὸ οδπίτι. αὐτοῖς) ipsis. ἔνδειξις, demonstratio) 2 Thess. 1, 5.
- v. 29. ὅτι, quod) Vis declarandi cadit super verbum ἐχαρίσθη, ex gratia dedit Deus. Gratise munus, signum salutis est. τὸ ὑπὲρ) Id, post interveniens incisum, repetitur, τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν. πιστεύειν πάσχειν, credere: pati) v. 27. fin.
- v. 30. Exortes, habentes) Constr. cum statis non pavefacti. elbere, vidistis) Act. 16, 12. 19. s. èv êpol, in me) non pavefacto.

#### CAPUT II.

- v. 1. El vis) Si hoc quater legendum videtur, ita resolvas: si qued erge (gaudium est) exhortetio in Christo, si qued (gaudium) conselatio amoris, si qued (gaudium) conselatio amoris, si qued (gaudium) viscera el miscrationes, implete meum gaudium: ut quater cum subjecto expresso subauditum jungatur praedicatum. Vide de tali ellipsi Marc. 15, 8. not. Certe gaudium Paulo erat praesentissimum: et cum communi lectione 1), el vis el viva, si qua si qua, tamen implicite notatur gaudium, per concordiam etc. implendum. ovv, ergo) Resp. c. 1, 27., uno spiritu, una anima. naqualque èv quisto, exhortatio in Christo) Haec adjunctam habet consolationem amoris, et communio Spiritus adjuncta habet viscera et miscrationes. His quatuor nervis respondent quatuor fructus, eodem ordine, ut etc. v. seq. uti vel amoris mentio bis secundo posita loco indicat: et utriusque paris opposita removentur versu 3, et 4. Omnia derivantur ex Christo et Spiritu sancto.
- v. 2. τὸ αὐτὸ φρονῆτε, idem sentiatis) Hinc pendet subsequens participium. σύμψυχοι, unanimes) scil. sitis. Hinc quoque pendet sequens participium. τὸ δν, unum) Idem sentiatis, notat easdem in res tendere sensum debere: unum sentientes notat, eundem ease debere ipsum sensum.
- . v. 3. μηδέν, nihil) scil. sentite, facite. ἐριθείαν, contentionem) aliis placere non curantem. κενοδοξίαν, vanae gloriae studium) aliis nimium placere curans. ὑπερέχοντας, superiores) jure et dotibus. Fieri id potest, non externe tantum, sed per veram ταπεινοφροσύνην, cum quis per abnegationem oculos avertit a suis praerogativis, et alterius dotes, quibus prior est, studiose contemplatur.
- v. 4.  $\mu\eta$   $\tau\dot{\alpha}$  baveau) non vestram duntaxat rem, nec vestra causa. Conf. v. 21.  $\mu\dot{\eta}$   $\tau\dot{\alpha}$   $\tau\dot{\alpha}$ ) Perversa utilitas, multiplex; vers, simplex. Hace differentia  $\tau\dot{\alpha}$  et  $\tau\dot{\alpha}$ <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Quam et marge utriusque Ed. gr. et Vere. germ. praeferre videtur. E. B.

<sup>2)</sup> Nimirum lectionem μή τά — — και τό praesert margo Ed. maj., suffragante Vers

- v. 5. φρονείσθω, sentiatur) Non dicit, φρονείτε sentite, sed φρονείσθω, hunc sensum alite. ἐν χριστῷ ἰησοῦ, in Christo Jesu) Paulua quoque spectabat, quae aliorum, non quae sua erant, c. 1, 24.: eaque res illi occasionem praebuit hujus moniti: non tamen se, sed Christum pro exemplo proponit, qui non sua quaesierit, sed se ipsum demiserit. [Cujus exempli pondus gravissimum verborum quoque series, Christi nomine prius posito, innuit. V. g.]
- v. 6. ος) quippe qui. ἐν μορφη θεοῦ ὑπάρχων, in forma Dei extant) Nomen Deus hoc et sequenti commate non denotat Deum Patrem, sed ponitur indefinite. Forma Dei non denotat ipsam deitatem sive naturam divinam, sed quiddam ex ea promioans: et tamen rursum ea non denotat vo esse pariter Dee, sed quiddam prius, speciem Dei, i. e. formam ex ipsa gloria deitatis invisibilia effulgentem. Ĵoh. 1, 14. Ipsa natura divina decorem habebat infinitum, in se, etiam sine ulla creatura, illum decorem intuente. Ille decor erat μορφή Θεού, forma Dei, sicut in homine ex sana constitutione et eleganti symmetria corporis emicat pulcritudo, sive es spectatorem habeat, sive non habeat. Ipse homo per suam formam conspicitur: sic Deus et gloriosa ejus Majestas. Quo ipso hie locus eximie probat Deitatem Christi. nam ut forma servi non ipsam dicit humanam naturam; servi enim forma non fuit perpetua, natura humana est perpetua; sed tamen humanam naturam praesupponit: sic forme Dei non est natura divina, neque vo esse pariter Deo est natura divina; sed tamen is, qui in forma Dei extabet, et qui potuerat esse pariter Deo, Deus est. Dicitur autem forma Dei potius, quam forma Domini, ut mox, pariter Dee: quia Deus magis est vocabulum absolutum, Dominus involvit relationem ad inferiores. In ea Dei forma extabut filius Dei ab acterno: neque, quum in carne venit, in ea esse desiit, sed potius, quod ad humanam naturam attinet, coepit in illa extere. et quum in ea forma esset, ipsa sua, Domini, excellentia, integram ei fuit, etiam secundam humanam naturam, statim ut eam assumsit, esse pariter Deo, victu cultuque uti, qui dignitati ipsius responderet, ut ab omnibus creaturis tanquam dominus earum exciperetur et tractaretur. sed aliter fecit. - ούχ άφπαγμον ήγήσατο, non rapinam duxit) Quibus occasio quaedam subiti commodi offertur, avide solent alias involare, celeriterque arripere, nulla aliorum ratione habita, et strenue uti ac frui. Inde άφπαλέα, apud Eustathium, τὰ πάνυ περισπούδαστα quae quis omni studio ad se rapiat sthique vindicet: et phranes, άρκαγμα, άρπαγμόν, έρμαιον, ευοημα, νομίζειν, ποιείσθαι, ήγείσθαι, αρπάζειν. Exempla collegit E. Schmidius et G. Raphelius, ex Heliodoro et Polybio. At Christus, quum posset esse pariter Deo, non arripuit, non duxit rapinam, non subito usus est illa facultate. conf. Ps. 69, 5. Gen. 3, 5. seq. Hic ejus sensus verbo ducere simul indicatur. Non fuisset rapina, si jure suo usus esset; sed perinde abstinuit, ac si fuisset rapina. conferatur similis locutio, 2 Cor. 11, 9. not. — τὸ sίναι ίσα θεῶ) ίσα, accusativus adverbiascens, ut saepe in Joho. pariter et convenienter Dec. Esse pariter Des dicit plenitudinem et altitudinem, ut patet ex antitheto duplici, se ipsum exinanivit et huniliavit. Articulus, sine quo pogonir ponitur, nunc epitasin facit. Non mirum ergo, quod se nunquam Deum, rarius Dei filium, plerumque filium hominis appellavit.
- v. 7. ἀλλ', sed) Hue spectant duae periochae: se ipsum exinanivit, quo pertinet forma servi; et humiliavit se ipsum, unde pendet obedientia. Illud privative, hoc etiam contrarie opponitur τῷ esse pariter Deo. quare haec duo verba per gradationem ponuntur, et humiliavit ante se ipsum ponitur. (coll. Jac. 2, 18. not.) Etenim v. gr. Philippus V., quum Hispaniarum regem agere intermisit, de quo, dum haec meditabamur, acta fervebant, eatenus exinanivit se ipsum, nec tamen acque humiliavit. regnum is deposuit, sed non subiit. ἐαυτον ἐκένωσε, se ipsum exinanivit) אונוסיים באונים ביים באונים באו

germ.: sed lectionem to (initio versus, nesoio, an sub finem) minus firmam declaral margo Ed. 2. E. B.

prorsus alia agitur, sed tamen Paulus, ἐκένωσεν dicens, rependit verbum τοπ Ps. 8, 6. coll. Hebr. 2, 7. Ubicunque est eximanitio, ibi est continens et contentum. Continens illud in exinanitione Christi, est ipse: contentum erat plenitudo illa, quam recepit in exaltatione. Manebat plenus, Joh. 1, 14., et tamen perinde se gessit, ac si inanis esset. celavit enim, quoad expediebat, homines, et angelos, imo etiam se ipsum: Rom. 15, 8.: adeoque non solum celavit, sed etiam abnegavit et abstinuit. — μορφήν, formam) Haec tria, μορφή, όμοίωμα, σχήμα, forma, similitudo, habitus, non sunt synonyma, neque enim inter se permutari poterunt; sed tamen affinia. forma dicit quiddam absolutum: similitudo dicit relationem ad alia ejusdem conditionis: habitus refertur ad aspectum et sensum. λαβών, sumens] Actus exinanitionis habet sumtionem formae servi. Potnit autem sumere, quia in similitudine hominum fuit. — όμοιώματι άνθοώπων, similitudine hominum) Factus est similis hominibus, verus homo.

v. 8. καὶ σχήματι, et habitu) Distinctus gradus et ulterior exinanitionis. Opposita, forma Dei et forma servi. Ea tamen manet divisio, quae duo verba exinanivit, humiliavit per et, citra asyndeton, consociat. 'Alla, sed v. 7. dirimit antitheton, quod in priori parte, post og qui, habet incisa duo; in altera plura - σχήματι εύρεθείς ως ανθρωπος, kabitu inventus ut homo) σχήμα, kabitus, caltus, vestitus, victus, gestus, sermones et actiones. — svoedele, inventus) talem se exhibens et gerens revera. — ώς ανθρωπος) tanquam homo, vulgaris, ac si nil esset praeterea, nec inter homines quidem excelleret. nil sibi sumsit eximium. - ἐταπείνωσεν ἐαυτον, humiliavit se ipsum) Status exinanitionis gradatim profundior. — γενόμενος υπήποος) factus obediens, Hebr. 5, 8., scil. Deo. Ellipsis haec εύλάβειαν, demissionem Jesu Christi exprimit. obedientia servum decet. — μέχρι, usque ad) Constr. cum humiliavit, nec non cum obediens. In morte humiliatio maxima: c. 3, 21. Act. 8, 33. Ps. 90, 3. LXX, et obedientia maxima. Joh. 10, 18. - σταυρου, crucis) qua servi solebant affici.

v. 9. διο καί, propterea etiam) Exinanitionis praemium justissimum est exaltatio. Luc. 24, 26. Joh. 10, 17. Neque ea non potuit illam consequi. Joh. 16, 15. Quaecunque Patris sunt, Filii sunt. Ea non potuere ita esse Patris, ut non essent Filii. conf. Joh. 17, 5. Eos quoque, qui se Christi exemplo humiliant, exaltatum iri, eleganter subsudiendum relinquit Paulus: imo exprimit c. 3, 21. — ο θεός, Deus) Christum Christus exinanivit, Christum Deus exaltavit, conf. 1 Petr. 5, 6, eumque fecit esse pariter Deo. — ύπερύψωσε, superexaltavit) Sic compensats est humiliatio. Compositum grande. — zal izagleato, et donavit) Sic compensata est exinanitio, cui etiam expressius opponitur plenitudo, Eph. 1, 23. 4, 10. Verbo zaglizada donare denotatur, quam accepta Deo fuerit exinanitio Christi: et quam subjecto animo Christus, omni illa servitute perfunctus, donum hoc susceperit. — ονομα) nomen, cum re: i. e. dignitatem, laudem. — ὑπὲρ πᾶν ονομα, super omne nomen) Eph. 1, 21. non modo super omne nomen humanum.

v. 10. παν γόνυ πασα γλώσσα, omne genu: omnis lingua) Synecdoche. i. e. ut omni modo colant et recognoscant, ut Dominum. Conf. Ap. 5, 13. — zapψη) flectat, so se; vel cum plausu, vel cum tremore. — ἐπουρανίων, ευρταcoelestium) Masculinum. Coelestes genua flectunt: nam Christus Dominus coelum cepit. — ἐπιγείων, terrestrium) Nam in terra versatus est. — παταχθονίων, infernorum) Vid. Marc. 3, 11. Job. 26, 5. [Eph. 4, 9. Ap. 5, 13. V. g.] Postes illis quoque se stitit. Divisio hace in altum et profundum longius abit, quam illa

Ex. 20, 4.

v. 11. ἐξομολογήσηται, confiteatur) diserte. — πύριος, Dominus) non jam in forma servi. — elc, in) Jesum Christum esse Dominum, quippe qui sit in gloria Dei Patris. sic εἰς, Joh. 1, 18. — Θεοῦ πατρός, Dei Patris) Filius agnoscit et ii, qui gloriam Filii vident, agnoscunt item, quod hanc gloriam Filius apud Patrem et a Patre habeat. Conf. 1 Cor. 15, 28.

v. 12. ωστε, itaque) Proposito Christi exemplo, infert, ut salutem ab illo nobis partam tucamur. — ὑπηπούσατε, obedivistis) mihi, ad salutem vos hortanti,

ipsique Deo. conf. obediens. v. 8. - μετά φόβου καὶ τρόμου, cum timore et tremore) Servi esse debetis, exemplo Christi, v. 8.: servum autem decet timor et tremor, Eph. 6, 5., i. e. humilitas: coll. Rom. 11, 20. Notavit Joh. Jac. Wolfius in exegesi ms. ep. ad Phil. Paulus gaudii plenus tamen serio scribit. — favτούν, vestram ipsorum) In hac parte quidem sua quisque spectate. conf. v. 4. vestram ipsorum, inquit: quia ego vobis non adesse possum, ipsi vos curate eo magis. — σωτηρίαν, salutem) eam, quae est in Jesu. — κατεργάζεσθε, operamini) usque ad metam.

v. 13. o deòs yaq, Deus enim) Deus solus; praesens vobis, etiam absente me. Nil deest vobis; modo ne vobis ipsi desitis. conf. 2 Petr. 1, 5. 3. [Vos ex vobis valetis nihil: fugite securitatem. Sunt, qui nimium lautiore statu suo confisi existimant, posse se gratiam DEI eodem loco habere, quo Israëlitae cibum coelitus demissum, Num. 11, 8.; adeoque suum esse, et vel obluctari vel aditum denuo concedere. V. g.] — to Oélev, velle) ut salutem volueritis, me praesente, et velitis. — το ἐνεργεῖν, perficere) etiam nunc, me absente. — ὑπὲρ της εύδοκίας, pro beneplacito) Hue ref. το velle. ad ο ένεργων operans ref. το Evegyeiv perficere.

v. 14. noiere, facile) cum beneplacito. Patrem imitari debent filii. v. 15. χωρίς γογγυσμών, sine murmurationibus) respectu aliorum. Huc ref. αμεμπτοι, inculpati. Amori adversantur non modo rixae et clamores, a quibus remoti jam erant Philippenses, sed etiam murmurationes. His jungitur dubitatio, uti irae 1 Tim. 2, 8. [Utrumque vel apud se fovere quis potest vel in aliis excitare. V. g.] Quaere vel argue coram: noli murmurare a tergo vel clanculum. — nal dialoγισμών, et dubitationibus) respectu vestri. Huc ref. ἀκέραιοι, indelibati, in fide. Complura ejusmodi et activa simul et passiva sunt. Conf. Rom. 16, 19. not. 'Axéeasov patrimonium, Chrys. de Speerd. §. 17.

v. 15. veov, Dei) boni. — woliās) tortuosae. — palveove) lucetis, hac scilicet adhortatione servata. Sequitur, vitae: ut saepe conjuncta vitae lucisque mentio. — ἐν κόσμφ, in mundo) in humano genere, ex quo multi adhuc sunt

convertendi, ceteri redarguendi.

v. 16. λόγον ζωης, verbum vitae) quod vobis praedicavi. mentio in hac epistola. c. 4, 3. — infrovres) tuentes; ne mundo concedatis. είς καύχημα, in gloriationem) Constr. cum tuentes. — είς ήμέραν, in diem) Philippenses diem Christi ita propinguum putabant, ut Pauli vita ad eum usque diem produci posset. Id Paulus refutare non necesse habebat. — où sis nevòv, non in vanum) cum fructu vestro.

v. 17. all' el nal, sed si etiam) Respice c. 1, 22. not. - el nal snévdouas έπὶ τῆ θυσία καὶ λειτουργία, si etiam libor super victima et sacrificio) Philippenses, ut reliquae gentes ad fidem conversae, erant oblatio, Paulus minister: Rom. 15. 16. et quemadmodum ad holocausta solebat vinum libari ac fundi ad basin altaris, sic Paulus sanguinem suum fundi gaudet. Sacrificii complementum utrisque futurum erat lactabile. Martyrii praestantia. Congruit phrasis cum supplicio gladii, Paulum manente. — vola, victima) Huc ref. congaudeo et gaudete. — λειτουργία, officio) Hue ref. gaudeo et congaudete.

v. 18. συγχαίρετέ μοι) congaudete, gratulamini mihi, libato.

v. 19. 82) autem: tametsi nunc non habeo, quod de meo exitu categorice scribam. — υμίν) vobis. id plus, quam ad vos. — κάγω) etiam ego; non modo vos, cognitis rebus meis, v. 23. — εύψυχῶ, bono animo sim) Solicitus est de Philippensibus; et tamen bene sperat.

v. 20. οὐδένα, nullum) nullum alium, hunc unum. qui pendet ab hunc subaudito. — Ισόψυχον, unanimum) Paulus alter, Timotheus. Sic Ps. 55, 14. ואחדה ישר כנפשך (6.) אַנוש כערכי δὲ, ἄνθρωπε ἰσόψυχε. Deut. 18, 7. หูที่ cov. [Ubi Timotheus est, inquit Paulus, ibi me ipsum adesse censeatis. V. g.] - γνησίως, germane) v. 22. 1 Tim. 1, 2. - μεριμνήσει) curabit, apud vos: et accurate ad me referet.

- v. 21. of navres, omnes) Si tam lauto illo tempore Paulus de sus quasi cohorte (c. 1, 14. 17.) unum duntaxat plane probavit, de his loquens, qui tum aderant; c. 4, 21. et quidem tam procul ad ecclesiam Philippensium scribens: nostro tempore quam multos Dec se probare arbitromur? [Experiri koc datur, ubi quis cominus eminusve laudabili instituto, quod vel in mandatis non habet, vel suis inservire commodis non persentiscit, adjutrices manus admovere debebat. Judic. 5, 23. 8, 6. Quin fit aliquando, ut, qui singulare nonnihil possidet, multum eo nomine sibi placeat, si qua frugem illius denegandi aliis occasionem nactus fuerit. O indiguos nomine Christianos. V. g.] Subtilissima erat αΐσθησις, qua hoc percepit Paulus. — τὰ ἐαυτῶν, sua) v. 4. O quam multi sua causa pii sunt! quanquam non sunt hostes. c. 3, 18. — ζητούσι, quaerunt) Pie etiam auditoribus piis significari potest, cujusmodi sint hi vel illi antistites. — οὐ τὰ 1) γριστοῦ ἰησοῦ, non quae sunt Christi Jesu) Hoc experiuntur, qui communi aedificationi ex animo inserviunt. Raros inveniunt adjutores. Jud. 5, 17. 23. 8, 6. 8. Ubi nulla obligatio e propinquo, nulla spes mercedis aut famae, destituuntur. Regno Christi ubi consulitur, fere id fit per modum innoxiae utilitatis. Ubi aliquid impendendum erat, non pugnat vir, sed fugit, et se spe alias pugnandi excusat.
- v. 22. δè, autem) Antitheton: omnes; ejus. Rara laus. Neh. 7, 2. γινώσκενε) nostis. conf. Act. 16, 1. 12. τέκνον σὺν, filius eum) Concinne loquitur, partim ut de filio, partim ut de collega. sic c. 3, 17. se ut typum sistit, et
  tamen συμμιμητάς, una imitatores, non mere imitatores, esse jubet.

v. 23. ως αν απίδω) απίδειν, notitiam auferre, consequi. — έξαυτής, mox)

Vis relativa in auths spectat to notitiam consecutus fuero.

v. 25. ἐπαφρόδιτον, Epaphreditum) c. 4, 18. — συστρατιώτην, commilitonem) c. 1, 27. 30. — ύμῶν δὲ ἀπόστολον, vestrum vero legatum) Philippenses eum legaverant ad Paulum [c. 4, 18.]. — λειτομογόν τῆς χρείας μου, ministrum necessitatis mese) Huo quoque ref. vestrum. nam Philippensium nomine inservierat Paulo. Et vide, quanti sestimetur etiam externa ministratio. v. 30. — πέμψαι, mittere) Mittere, ait, non, remittere. nam ideo ad Paulum venerat, ut qui eo maneret. v. 30.

v. 26, 2) ἀδημονῶν) Heaychius, ἀδημονῶν, ἀγωνιῶν ἀδημονῶ, ἀπηδιῶ, ἀγωνιῶ. ἀπηδιῶν, prae tristitia lassus. Acedia, torpor in rebus spiritualibus.

--- nuovoare, audivistis) coque nomine soliciti fuistis.

v. 27. παραπλήσιον, prope) Mollius loquitur, ne statim terreat Philippenses: deinde v. 30. dicit appropinquavit, quo verbo majus periculum innuitur. — αὐτον ἐλέησεν, illius misertus est) reddita valetudine et vita. — καὶ ἐμὲ, et mei) Sanctis licitum est omnia sibi data existimare. — λύπην, tristitiam) de morte Epaphroditi. tristitiam, gaudio oppositam, de quo tota agit epistola. — ἐπὶ λύπη, super tristitia) de morbo Epaphroditi, de vinculis etc.

v. 28. σπουδαιοτέρως, studiosius) citius, quam Timotheum. v. 19. — γαοῆτε, gauderetis) Omnibus ex rebus piis licet gaudium capere. — ἀλυπότερος ώ,

magis dolore vucem) quum soiam, vos gaudere.

v. 30. μέχοι θανάτου, usque ad mortem) Pertinet hoc ad comparationem officiorum. Ministrare Paulo, per se videtur res aliquanto minor, quam periculum vitae Epaphroditi, qui tamen hoc incommodo commodum illud rectissime redemit. conf. 2 Tim. 1, 16. s. — ηγγισε, appropiaquavit) Epaphroditus Philippis proficiscens non videtur scisse fore, ut in morbum incideret: sed tamen, quum arduum iter suscepit, non reformidans, quicquid vel ab inimicis Pauli vel aliunde posset accidere, benigne ei morbus imputatur quamvis improvisus. — παραβουλευσάμενος τῆ ψυχῆ, τῆ ψυχῆ, Dativus. Hesychius: παραβουλευσάμενος, εἰς θά-

Lectioni ἰησοῦ χριστοῦ utriusque Editionis margines, nec non Vers. germ., palmam
 l. decernunt. E. B.

<sup>2)</sup> ἐπιποθών, desideráns] Naturae nonnihil admixtum fuerit: sed praevalente gratia, ex amore aestimantur omnia. V. g.

vaτον έαυτον ἐπδούς. Proprie παραβουλεύομαι significat consilium capie praeter mea commoda. Estque paronomasia ad verbum παραβάλλομαι, audeo, projecio me in periculum: quo apostolus videtur sciens abstinuisse. conf. c. 3, 2. fin. not. το ὑμῶν ὑστέρημα, vestrum defectum) Defectum hunc non tam Paulus consuit case, quam ipsi Philippenses, pro suo in illum amore. c. 4, 10. s.

### CAPUT III.

- v. 1. Το λοιπον, ceterum) Formula progrediendi. 1 Thess. 4, 1. Sie λοιπον, τοῦ λοιποῦ. 1) τὰ αὐτὰ, eadem) de gaudio. [Legitima ad gaudendum institutio mox offertur, in communione cum Christo. V. g.] οὐκ ἀκτηρον, non molestum) Nam suave est laeto, scribere: gaudete. Contagium, Gal. 6, 17. ὑμῖν δὲ ἀσφαλὲς, vobis vero certum) Gaudium spirituale optimam affert certitudinem contra errores, Judaicos praesertim. v. 2.
- v. 2. βλέπετε, videte) Vehemens anaphora. videte, et cavebitis. metonymia antecedentis. Antitheton, onomeire speciale, v. 17. Nam huc redit v. 17., mirabiliter temperato elencho et adhortatione. — τους πύνας, canes) Non est dubium, quin hac appellatione saepe v. 18. coram usus fuerit, eamque nunc Philippensibus in memoriam revocarit. unde illi facilius intelligerent, quam nos. conf. 2 Thess. 2, 5. Tribus quidem commatibus hujus versus respondent gradatione retrograda tria membra versus subsequentis: ut canes sint falsi apostoli et carnales, qui non Christo, sed carne nituntur, et turpitudini serviunt libidinis. [a vera sanctitate, utut Judaeorum nomine gestientes, alienissimi. V. g.] v. 19. Sic canes dicuntur abominandi, Ap. 22, 15.: coll. Ap. 21, 8.; sive abominabiles, impuri, Tit. 1, 16. 15., a sanctitate alieni, Matth. 7, 6., alii plane, ac Paulus vivens et moriens. nam in vita scatent vitiis caninis, foeditate, impudicitia, importunitate, 2 Petr. 2, 22. Deut. 23, 19. (18.) Ps. 59, 7. 16. maximeque hostes sunt crucis Christi, versu 18. coll. Ps. 22, 17. 21. et in morte sunt canes mortui: (quo proverbio vilissimum quiddam notatur:) conf. v. 19. In hos quadrat, quod dici solet: Cave canem. Judaei, gentes canum loco habehant: vid. ad Matth. 15, 26. nunc canes appellantur, qui nolunt esse Israel Dei. — τούς πακούς έφγάτας, malos operarios) qui Deo non serviunt. conf. 2 Cor. 11, 13. — την κατατομήν, concisionem) Paronomasia. nam gloriosam appellationem περιτομής, circuncisionis vindicat Christianis. v. seq. Circumcisio corporis jam erat inutilis, imo damnosa. vide κατατέμνω de concisione vetita, Lev. 21, 5. 1 Reg. 18, 28. Non sine indignatione loquitur.
- v. 3. γὰς, enim) Causa, cur versu 2. alios tam longe secludat. [atque externam carnis circumcisionem nonnisi concisionem dicat. V. g.] ἡ περιτομή, circumcisio) Abstractum pro concreto: verus populus. πνεύματι, spiritu) non litera. Rom. 2, 29. πνεύματι θεῷ λατρεύοντες, spiritu Deo servientes) Sic Rom. 1, 9. <sup>2</sup>) καυχώμενοι, gloriantes) Id plus, quam πεποιθότες confisi.
- v. 4. καίπες έγω, quanquam egu) Singularis includitur in plurali praecedente: nos gloriamur, et ego glorior, quanvis etc. quia vero sermo a plurali ad singularem progreditur, interponitur ego, et additur, quia Philippenses fuerant gentes; Paulus, ex circumcisione. conf. Apoc. 17, 8. not. ἔχων, habens) Participium, proprie. nam constructio pendet ab iis, quae praecedunt. habens, non utens. εἴ τις ἄλλος, si quis alius) Sermo universalis. alius redundat suaviter. conf. Not. ad Gregorii Neocaes. Paneg. p. 195. ἐγω μᾶλλον, ego magis) confisus sum. Loquitur de pristino suo sensu, cum mimesi eorum, qui gloriabantur. v. seq.
- v. 5. περίτομή ὀπταήμερος, circumcisio octavo die) Haeo capita quasi in digitis concise et breviter enumerata sermonem faciunt planissimum. Brevitatis

χαίρετε ἐν κυρίω, gaudete in Domino] Gnaviter de Domino tuo, Jesu Christo, tute etiam, idque constanter, gaudes? c. 4, 4. V. g.
 κὸν σαρκὶ, non de carne] carnali circumcisione atque origine. v. 5. V. g.

autem gratia miscet sermonem abstractum et concretum, circumcisio, Hebraeus: uti Col. 3, 11. — ὀκταήμερος, octavo die) non demum adulta aetate. — βενιαμίν, Benjamin) ex Rahel, non ex ancilla. — ἐξ ἐβραίων, ex Hebraeis) non proselytus, non altero utro parente ex gentibus. — φαρισαῖος, Pharisaeus) accuratissimus.

v. 6. διώπων, persequens) Antehac se optime facere putarat.

v. 7. ατινα, quae) modo enumerata. — κέρδη, lucra) Pluralis grandis. — ηγημαι, duxi) Professio christianissima, de praeterito, praesenti et futuro: usque ad v. 14. — διὰ τὸν χριστὸν, propter Christum) Hue ref. v. 8. 9., ενα πτλ. ut

etc. — ζημίαν) jacturam.

- v. 8. μενοῦν, sane) Incrementum sermonis, in hac particula et per epitasin deinde synonymorum, etiam impleniore ipsius Christi appellatione. — zal ήγοῦμαι, etiam duco) καὶ etiam intendit vim praesentis temporis in ήγουμαι duco. Justitia non initio solum, sed semper, in toto cursu sanctorum, ex fide est. -πάντα, omnia) non solum ea, quae modo dixi, sed omnia. — διά — γνώσεως nel., propter — cognitionis etc.) Constr. cum duco. Et ref. huc v. 10. s. rov γνώναι, ut cognoscam. — τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως, eminens cognitionis) Proprie eminentia est Christi: quo cognito, cognitio ejus item eminentiam nanciscitur. τοῦ κυρίου μου, Domini mei) Fidelis appropriatio. — έξημιώθην) non modo jacturam duxi, sed revera abjeci. — σχύβαλα) Crescit sermo de fideli abnegatione rerum omnium. ζημία, jactura, fit aequo animo: σχύβαλα propere abjiciuntur, posthac neque tactu neque aspectu dignanda. Hebr. pp antanaclasin habet ad Pharisaeos. vid. P. Zornii T. II. Opusc. sacr. p. 514. Gatakerus: σχύβαλον vile quodvis rejectamentum designat, qualia sunt excrementa animantium, liquorum feces et fraces, metallorum scoria, stirpium decidua, frugum purgamenta, farinae furfures, mensarum analecta, manuum apomactra, quae canibus destinantur. Vid. Adversar, misc. posth. cap. 43. copiosissime. — "va, ut) Non potest utrumque fieri, ut et retineas cetera, et Christum assequare. — περδήσω παλ εύρεθῶ, lucrifacerem et invenirer) Utrumvis opponitur jacturae. Qui omnia, ne se ipso quidem excepto, amittit, Christum lucrifacit, et in Christo lucrifit. Christus est illius, et ille est Christi. Plus ultra. Loquitur Paulus, quasi adhuc non lucrifecerit.
- v. 9. εύφεθῶ ἐν αὐτῷ) scil. ὧν. μὴ ἔχων, non habens) Verba, jacturam pati, lucrifacere, inveniri, kabere, allegoriam faciunt. Τοῦ esse et reperiri in Christo, consequens immediatum est habere justitiam ex fide Christi. Lib. אני ממעשים פולל וערום ועדקתך לברה היא כסתי i. e. Ego plane vacuus et nudus sum ab operibus, justitiaque tua sola est amictus meus. ἐμὴν, meam) Oppositum, eam quae ex Deo: sed ἐμὴν, sine articulo, ad oblivionem innuendam. τὴν ἐκ νόμου, eam quae ex lege) v. 6. conf. ex, Rom. 4, 14. Oppositum, eam quae per fidem. διὰ πίστεως χριστοῦ) per fidem Christi, in Christum. ἐκὶ τῷ πίστει) super fide.
- v. 10. τοῦ γνῶναι, cognoscere) Genitivus τοῦ cohaeret cum fide, et reassumit mentionem cognitionis v. 8. factam, nunc uberius explicandam. αὐτον) Ipsum. δύναμιν, virtutem) Rom. 1, 4. τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ) Seriei sermonis congruit, ut verbale ἀνάστασες accipiatur non de resurrectione ex mortuis, quae mutato verbo exprimitur versu 11., sed de exortu Christi: Hebr. 7, 14., uti verbum ἀναστῆσαι, Act. 13, 32. not. Neque enim ἀνάστασες semper de resurrectione mortuorum ponitur. Luc. 2, 34. [7, 16.] Thren. 3, 63. Sophon. 3, 8. Et sane ipse exortus sive adventus Messiae suam habet δύναμιν, virtutem, cujus cognitione fideles nituntur. 2 Petr. 1, 16. τὴν ποινωνίαν, communionem) Gal. 2, 20. συμμοφφούμενος, conformatus) Casus rectus, post infinitivum, Graecis frequens est, quanquam hic cum verbo finito subsequente potest construi. conformatur fideles per fidem. Imitatio non est exclusa, sed certissime consequitur. Gal. 3, 1. not. Conf. conforme, v. 21.

v. 11. εί πως, si quomodo) Hoc denotat nixum fidei Paulinae. sic, εί, si

- v. 12. χαταντήσω, occurram) Ab allegoria damni et lucri paulatim accedit ad allegoriam cursus. Καταντᾶν est pervenire, ipse assequendi et potiendi actus. ἐξανάστασιν¹) τῶν νεκρῶν) i. e. ἀνάστασιν (χριστοῦ) ἐκ τῶν νεκρῶν, resurrectionem (Christi) ex mortuis. conf. Rom. 1, 4. not. [2 Tim. 2, 11.] Paulinus enim stilus Christo adscribit ἀνάστασιν, ἐξανάστασιν Christianis. Sed Christi resurrectio et nostra resurrectio consideratur ut una resurrectio per κοινωνίαν, communionem. Sub mentionem resuscitationis, interjicit aliqua, praesenti suo statui consentanea; et pertexit cetera versu 20. s.
- v. 12. οὐχ ὅτι, ποη quo) In summo fervore sobrietatem spiritualem non dimittit apostolus. ἔλαβον, acceperim) brabeum. τετελείωμαι) Differunt τέλειος et τετελειωμένος ille, cursui habilis, v. 15. 16.: hic, brabeo proximus, jam jam accepturus. καὶ καταλάβω) Καὶ, etiam, intendit. nam καταλαμβάνειν comprehendere plus est, quam λαμβάνειν prehendere. τὸ λαμβάνειν prehendere fit in instanti, mox ut passus ultimus est confectus: τὸ καταλαμβάνειν, comprehendere fit, cum quis plene potitur. Exemplum accipientis jam jamque, 2 Tim. 4, 7. 8. [Ps. 73, 23. 28.] ἐφ' ὡ) quoniam. Sensus virtutis Christi accendit Christianum. καὶ κατελήφθην, etiam comprehensus sum) per vocationem coelestem. v. 14. Act. [9, 6.] 26, 14. 19. 2 Cor. 5, 14. Christus, auctor et consummator, ut suum fidei cursum consummavit, etiam suos consummat Hebr. 12, 2. ubi ipsa ἀρχηγοῦ principis (auctoris) appellatio dicit relationem Ipsius ad asseclas. καὶ, etiam, iterum intendit, ut observetur vis aoristi I., statum praesentem notantis.
- v. 13. ἀδελφοί, fratres) Familiariter fatetur. ἐγω, ego) Facile hoc alii de Paulo existimare possent. οὐ λογίζομαι, non existimo) Convenit sanctis et ad alaeritatem conducit, ut minus, quam pro veritate rei, de sese existiment.
- v. 14. %, unum) scil. facio. τὰ ὁπίσω, quae retro) etiam ipsam confectam cursus partem. ἐπεκτεινύμενος) id est ad literam, superextensus. Oculus manum, manus pedem praevertit et trahit. κατὰ σκοπὸν, secundum scopum) recta. διώπω, sequor) Sumitur neutraliter, ut Luc. 17, 23. βραβεῖον, brabeum) coronam vitae. ἄνω, supra) v. 20.
- v. 15. τέλειοι, perfecti) v. 12. not. τοῦτο) koc unum. v. 14. έτέφως) aliter, ac perfecti; (nam mutatur persona, sentiamus, sentitis:) non tamen έτεφον sive äλλο, aliud, nil terrenum. v. 19. conf. etiam Gal. 5, 10. καὶ τοῦτο) etiam koc, quod nos perfecti sentimus, versu 14. expressum. ὁ θεὸς, Deus) vel me non scribente. ὑμῖν, vobis) ad perfectionem nitentibus. ἀποκαλύψει, revelabit) Eph. 1, 17.
- v. 16. πλήν, modo) De gradu, quem jam firmiter tenetis, non debet vos depellere exspectatio novae revelationis. εἰς δ) in eo, in quod pervenimus. ἐφθάσαμεν, pervenimus) magis minusve longe. Cum perfectis ut ceteri faciant, monentur. στοιχεῖν, incedere) Infinitivus, molliter, pro imperativo. Rom. 12, 15. κανόνι) Omittunt hoc Al. Boern. Clar. Colb. 7. Copt. Hilarius uterque, Facundus, vel etiam, collato Pelagio, Sedulius. Sic respondet incisa, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν, τὸ αὐτὸ φρονεῖν. Neque enim Latinis, qui, comite Coveliano 2., incisa transponunt, obsequimur, quum ἐφθάσαμεν et στοιχεῖν propius cohaereant, et στοιχεῖν metaphoricum per subsequens φρονεῖν declaretur. Plane τὸ κανόνι ex Gal. 6, 16. huc traductum videtur. τὸ) Asyndeton. τὸ αὐτὸ φρονεῖν, idem sentire) Huc redit c. 4, 2.
- v. 17. συμμιμηταὶ, una imitatores) Ipse Paulus, imitator Christi: Philippenses ergo, una imitatores. σκοπεῖτε, spectate) cum consensione. οῦτως, sic) Exempla minora exigi debent ad majora et perfectiora, amicorum crucis Christi.
  - v. 18. \*) περιπατούσιν, ambulant) ante oculos vestros. πολλάκις, saepe)

<sup>1)</sup> Lectionem την έχ γεκρών, in Ed. maj. non probandis annumeratam, Vers. germ. recepit, crisin Ed. 2. imilata. E. B.

<sup>2)</sup> mollol, multij Multos imitando persequi, periculosum. V. g.

Assiduus debet elenchus esse. — πλαίων, flens) Credibile est, Paulum hoc adjeciase, postquam lacrymis madefecit epistolam. In gandio, tamen dolor. Bom. 9, 2. — τους έχθρους τοῦ σταυροῦ, hostes crucis) Gal. 6, 12. 14.

v. 19. ov, quorum) Nominativus implicitus, coll. mox of, pendens ab embulant. — το τέλος, finis) Hoc ponitur ante alia, quo majore cum horrore hace legantur. In fine videbitur. [Finis, ad quem cujusvis rationes tendunt, ostendit sane, quae sit ejus conditio. V. g.] — απώλεια, perditio) Antitheton, Salvaterem. v. 20. — ων ο θεος ή κοιλία, quorum Deus venter) Rom. 16, 18. Antitheton, Dominum, v. 20.: et, corpus, v. 21., uti 1 Cor. 6, 18. Istorum venter nitet: nostrum corpus atteritur. utrumque schema commutabitur. — 🦸 δόξα, gloria) Deus et gloria ponuntur, ut parallela, adeoque δόξα hoc loco notat deum vel gloriationem de deo. Hos. 4, 7. LXX, την δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν θήσομαι. - αἰσχύνη, pudor) Respondet Hebraeo ν. gr. Hab. 2, 10. confer, de hoc propheta, not. ad Col. 2, 23. item ערוד infra xouliav, ventrem. Simul autem alludit sermo ad idolum, cui בערות מוס מוס מוס בערות בערות LXX interdum αίστύνη. itaque hoc loco videtur Paulus notare την κατατομήν, concisionem, ut innuat, circumcisionem non jam esse gloriosam, sed ignominiosam. Sic venter et pudor sunt affinia. Id colunt isti, cujus ipsos maxime pudere debebat, et suo tempore pudebit misere, quanquam nunc quoque parrhesia carent. — of ra saiγεια φρονουντές, lerrena sentientes) Antitheton, v. seq. ineunte.

v. 20. ήμῶν, nostra) quos typum habetis. — γὰρ, enim) Causa, cur Philippenses imitari illos debeant. — τὸ πολίτευμα) res communis, patria, civites. sequitur enim, ὑπάρχει extat. Itaque huc etiam refertur ἐξ οὖ, ex qua. — σωτῆρα, Salvatorem) Ratio, sub qua exspectamus. 2 Tim. 4, 18. — χύριον, Do-

minum) exaltatum. c. 2, 11. Confirmatio exspectationis hujus.

v. 21. δς μετασχηματίσει, qui transformabit) non modo salutem dabit, sed etiam gloriam. 2 Tim. 2, 10. — της ταπεινώσεως, kumiliationis) quae fit per crucem. v. 18. c. 4, 12. 2, 17. 2 Cor. 4, 10. ΝΟΊ LXX ταπείνωσες, Ps. 90, 8. — κατά, secundum) Constr. cum transformabit. Opus omnipotentiae Domini. — την ενέφγειαν τοῦ δύνασθαι, efficaciam potentiae) Infinitivus loco nominis. Potentia producetur in actum. — καὶ) etiam: non modo conforme facere corpus nostrum suo. — τὰ πάντα, omnia) etiam mortem.

## CAPUT. IV.

v. 1. Ποτε, itaque) tanta exspectatione proposita. — ἀγαπητοὶ, amati) Hoc magna suavitate bis ponitur: primum, ut ineunte periocha; deinde, pro nervo hortationis. — ἐπιπύθητοι, desiderati) Sic appellat absentes. c. 1, 8. — στέφανός μου, corona mea) c. 2, 16. — οῦτω) ita, ut statis, state. conf. οῦτω, ita. 1 Cor. 9, 24. not. — στήπετε, state) c. 1, 27.

v. 2. παρακαλώ, hortor) Hoc bis ponit, quasi coram adhortans seorsum utram-

vis, idque summa cum aequitate.

v. 3. ναὶ, nae) Dulcis particula. Philem. v. 20. Hebr. No. Ei qui rogatur, in os quasi ingeritur, ut eâ tantum pronunciata roganti annuat. — σύζυγε γνήσιε, compar sine fuco) ὁ καὶ ἡ σύζυγος, conjux, proprie in matrimonio; inde in aliis rebus, ita tamen, ut sermo sit de duobus, et notetur paritas quaedam. etiam γνήσιος generis communis est. Sunt, qui dicant, Paulum aliquando conjugem habuisse: sed hoc quidem loco virum ab eo appellari, non immerito statuimus. συνεγούς, cooperarios, habuit multos; συζύγους compares non multos, primum Barnabam, deinde Silan. Atque hunc ipsum hoc loco videtur appellare. nam apud ipsos Philippenses Pauli compar fuerat Silas. Act. [15, 40.] 16, 19. [Vel., quod malim, Epaphroditus. V. g.] Certe et antistes erat, quem Paulus hic rogat. — σύλιαμβάνου αὐταῖς, adjuva eas) ut concordiam inter eas, amotis impedimentis, retineas. — αῖτινες, quae) Qui semel bene stetit, huic, etiam cum vacillat, auxilium obtingere fas est. — συνήθλησάν μοι, concertaverunt mecum) Videntar im-

plicatae fuisse periculo illo, quod describitur Act. 16, 19. — μετά, cum) Hoo pendet a concertaverunt. — πλήμεντος, Clemente) Magnos viros, in quibus Clemens excelluit, imitatae erant. Id magno mulieribus honori et favori erat. — τὰ ἐνόματα, nomina) quamlibet hio non expressa. Alluditur ad athletas, victores, quorum nomina cluebant. — ἐν βίβλω ζωῆς, in libro vitae) scil. extant, vel, extent. Saspe supplendus optativus. v. 23. Videntur jam tum fuisse defuncti. tales enim solemus votis ejusmodi prosequi. Τ΄ Horum socios superstites quis non juvet? Societas cum iis, qui pulcre defuncti sunt, magna ad superstites juniores commendatio ejus, qui sic quasi in medio stat: ex. gr. Timothei ad Philippenses, quia Paulo familiariter usus fuerat. [Egregium concordiae etiam fomitem habent ii, quorum ahii alios vitae aeternae consortes existimare possunt. 1 Petr. 3, 7. V. g.]

- v. 4. χαίρετε ἐν κυρίω· πάντοτε, πάλιν ἐρῶ, χαίρετε, gaudete in Domino: semper, iterum dico, gaudete) Particula iterum epitasin requirit, uti Gal. 1, 9., ubi epitasis est in παρελάβετε, coll. v. 8.: sic Galatae fortius constringuntur, quia etiam assumserunt evangelium praedicatum. Adde Gal. 5, 3., ubi testor epitasin facit ad λέγω, dico, v. 2., et παντὶ omni epitasin habet ad τὸ vobis, v. 2., et ὀφειλέτης debitor ad τὸ nihil proderit, v. 2. hfc eam epitasin efficit vocula semper cum verbo gaudete repetito. Initio versiculi dicitur, gaudete in Domino, uti c. 3, 1. Alii τὸ πάντοτε cum praecedentibus verbis jungunt.
- v. 5. το ἐπιεικὲς, aequitas) Gaudium in Domino parit veram aequitatem erga proximum, et legitimam securitatem in suis rebus, v. 6.: item, verum candorem erga homines ipsumque Deum: qui candor exprimitur verbis cognoscatur, opere; innotescant, oratione, v. 6. Tristitiam et curam comitatur morositas. γνωσθήτω, cognoscatur) ex re ipsa. Sunt, qui aequitatem animo alant, neque hominibus iniquis male velint: sed tamen benignitatem dissimulant. hi non recte faciunt. πασιν ἀνθρώποις, omnibus hominibus) bonis et malis, sive iniquis, c. 2, 15., etiam ut mali lucrifiant. Nemo ita asper est, ut non alicui se aequum praebeat, ex sympathia, timore, lucri spe, aemulatione etc. Fidelis, omnibus. [Quodsi inter omnes homines vel unum noveris, qui contrarium a te expertus sit: etiamnum fac ei aequitatem exhibeas. V. g.] ὁ πύριος, Dominus) Christus, judex, vobis propitius, vindex in malos. Haec consideratio aequitatem parit. Jac. 5, 9.
- v. 6. μηδὲν μεριμνᾶτε, nihil curate) Ubi alii non sunt aequi erga vos, ubi alia vos urgent, nolite curare; orate potius. Curare et orare, [itemque curare et gaudere, V. g.] plus inter se pugnant, quam aqua et ignis. ἐν παντὶ) in omni re. μετὰ εὐχαριστίας, cum gratiarum actione) Optimus hic character est solutae a curis animae et orationis cum resignatione voluntatum humanarum conjunctae. Ideo sequitur pax: v. 7.: gratiarumque actio et pax conjunguntur etiam Col. 3, 15. Omnia salva et tranquilla. τὰ αἰτήματα, petita) Petitum, materia δεήσεως, precationis. γνωριξέσθω, innotescant) Qui desideria sua, praepostero pudore ac diffidenti modestia, quasi nimis aut parva aut magna essent, velant, suffocant ac retinent, curis anguntur: qui filiali et liberali fiducia erga Deum expromunt, expediuntur. Confessionibus ejusmodi scatent Psalmi. πρὸς τὸν Θτὸν, ad Deum) etiamsi saepe ignorent homines, eosque modeste celetis. Ne Paulus quidem rogarat Philippenses. [Ceterum, simplicis candoris erga homines, v. 5., et, h. l., erga DEUM exercitium optime congruit. V. g.]
- v. 7. ή εἰρήνη, pax) omnis solicitudinis immunis pax. [gaudii comes. Conf. v. 9. V. g.] ή ὑπερέχουσα πάντα νοῦν) exsuperans omnem intellectum, adeoque omne petitum. Eph. 3, 20. φρουρήσει) cuslodiet; adversus omnes insultus et curas muniet, et quod dexteritati desideriorum vestrorum deest, corriget. Rom. 8, 26. s. παρδίας· νοήματα, corda: cogitationes) Cor sedes cogitationum.
- v. 8. τὸ) Summa. In c. 3, 1. τὸ λοιπὸν concludit admonitionem particularem ad gaudium: et hic τὸ λοιπὸν concludit generalem exhortationem ad omne officium.

  σσα, quaecunque) in genere. α, quae, v. 9., speciatim in Paulo. ἀληθή

- ξπαινος, vera - laus) Octo nomina, per duos ordines quadrimembres, quorum alter officium, alter commendationem spectat. Si utrumque invicem contendas, primum nomen primo, secundum secundo, tertium tertio, quartum quarto respondet. γιασμός multiplex et concinnus, liberorum quoque, parentum, conjugum et cetera complectens officia. — ἀληθη, vera) in sermone. — σεμνά, honesta) in actione. — δίκαια, justa) erga alios. — άγνα, castu) respectu vestri. — προσφιλή, amabilia) Προσφιλή συναγωγή σεαυτόν ποίει. Sir. 4, 7. ο σοφός, εν λόγο ξαυτον προσφιλή ποιήσει. idem, c. 20, 12. (13.) — δσα εύφημα, quaecunque dictu bona) Amabilia, coram: dictu bona, de absentibus. conf. c. 1, 27. — desta virtus) Hoc uno loco Paulus hoc vocabulum ponit. Ref. ad justa. Ev de desas oσύνη συλλήβδην πᾶσ' ἀφετή 'στι. — ἔπαινος, laus) etiam in iis rebus, quae ad proximum minus, quam ad vos ipsos pertinent. — ταῦτα λογίζεσθε) horum rationem habete. Id pertinet ad vera etc. quae etiam ab aliis facta sunt vel fiunt, ut ea probemus, recordemur, adjuvemus, augeamus, imitemur. Non solum debemus facere, in quae incidimus, sed etiam providere facienda. Sequitur, haec facite, per asyndeton, quod denotat, alterum genus bonarum rerum ab altero non differre.

v. 9. α καὶ quae etiam. Kal etiam versum hunc connectit cum sequentibus, non cum antecedentibus verbis. Facit transitionem a generalibus (δοα, quaecusque) ad Paulina. Locus fuisset τῷ καὶ et ante α, quae, τῷ etiam manente. — ἡκούσατε, audistis) etiamsi nondum satis acceperitis. — εἴδετε, vidistis) etiamsi nondum satis didiceritis. — καὶ ὁ θεὸς, et Deus) Hoc pertinet etiam ad rationem habete. — ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης, Deus pacis) non modo pax Dei, v. 7., sed

Deus ipse.

v. 11. καθ<sup>3</sup> ὖστέρησιν) pro egestate. — ἐγὼ, ego) in tot adversis. — ἔμα-θον) didici, divinitus. conf. Hebr. 5, 8. Chiasmus directus in quatuor verbis, didici, novi: institutus sum, valeo. Ad didici accedit τὸ institutus sum: ad novi τὸ valeo. Saepe verba intellectus inferunt etiam virtutem in voluntate. — ἐν οἶς εἰμὶ) in quibus sum, in praesenti. Hebr. 13, 5. — αὐτάρχης) contentus.

- v. 12. ταπεινούσθαι, humiliari) in cultu et victu. περισσεύειν, abundare) etiam in sublevandis aliis. Invertitur mox ordo verborum, ut transitus a paucis ad multa, et a multis ad pauca notetur. ἐν παντὶ) in omni re. Symperasma, uti, omnia, v. 13. ἐν πᾶσι, in omnibus) respectu omnium hominum. μεμύημαι) disciplina arcana imbutus sum, ignota mundo. καὶ χορτάζεσθαι, el saturari) Constr. cum institutus sum. χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, suturari et esurire) in diem unum. περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι, abundare et penuriam pati) longiori tempore. Repetita mentio τοῦ abundare congruit cum statu Pauli, qui ex Philippensium liberalitate tum abundabat. Praecesserat humiliatio, et secutura fortasse erat penuria. Qui alios sublevare potest, amplitudinem habet, cui opponitur humiliatio.
- v. 14. συγκοινωνήσαντες) quum mihi, afflicto, communicastis de vestris facultatibus. Composito verbo innuitur, etiam alios alio modo fuisse κοινωνήσαντας.
- v. 15. οξόατε, nostis) Ostendit se memorem etiam pristinorum. nostis, memoriam significat, respectu Philippensium; scientiam, respectu ceterarum ecclesiarum. φιλιππήσιοι, Philippenses) Nomen proprium innuit antitheton ad eccle-

sias aliorum oppidorum. — ἐν ἀρχῆ, in principio) penes vos. Pridem ab illis exierat. — ὅτε, quum) Hoc junge cum verbis sequentibus, nulla etc. — οὐδεμία, nulla) Poterant dicere, Faciemus, si alii fecerint: nunc eo major horum laus est: ceterorum, eo minor. — ἐκκλησία, ecclesia) Ergo ecclesia Philippensis, in commune, Paulo misit. — εἰς λόγον) quod attinet. limitat. — δόσεως, dati) ex parte vestra. — λήψεως, accepti) ex parte mea. — μόνοι, soli) laudabiliter. Ostendit suam indigentiam.

v. 16.  $\pi ai \ \tilde{a}\pi a\xi \ \pi ai \ \delta i\varsigma$ )  $\Delta i\varsigma$ , ordinale hoc loco. id est, non semel et bis, quod aequipolleret  $\tau \tilde{\phi}$  ter, sed una atque altera vice, ut sub  $\tau \tilde{\phi}$   $\delta i\varsigma$ , bis iterum comprehensum sit  $\tau \delta$   $\tilde{a}\pi a\xi$ , semel. Sic 1 Thess. 2, 18.

v. 17. οὐχ ὅτι, non quo) Declarat, cur pluribus verbis utatur. — ἐπιζητῶ,

quaero) beneficium vestrum amplexus. — είς λόγον ύμῶν) ratione vestri.
v. 18. ἀπέχω) Apocha apostolica. — περισσενύω, abundo) Vide animum contentum et gratum. — τὰ πας ὑμῶν, ea quae a vobis) Miserant numos, aut vestes et quae inservire possent. — ὀσμήν εὐωδίας, odorem bonae fragrantiae) Pulcre

ornat rem. — Ovolav, victimam) Ebr. 13, 16.

- v. 19. ὁ δὲ θεός μου) Deus vero meus, qui, quod servo ejus datur, remunerabitur. In v. 19. per δὲ vero clauditur haec particularis tractatio de liberalitate Philippensium: sed in v. 20. per δὲ vero fit clausula totius hujus laetae periochae.

   πληρώσει) impleat, imo implebit. [Egregie sane, si vel solum hoc apostoli votum peperit, Philippensium istud beneficium collocatum esse sentis. V. g.] χοείαν, necessitatem) ut vos meam necessitatem sublevastis. vacuum istud vestrum non manebit vacuum. ἐν δόξη, in gloria) Hoc refer ad totam sententiam. Sunt divitiae in gloria, gloriosae divitiae, proxime: deinde, Deus implebit in gloria, i. e. gloriose.
- v. 20. ή δόξα, gloria) pro suo dono. 2 Cor. 9, 15. Doxologia fluit ex gaudio totius epistolae.
- v. 21. πάντα ἄγιον, omnem sanctum) singulatim. Sic mox v. 22. omnes Sancti, και of, scil. ἄγιοι, sancti, late dicti. Itaque fratres potius, v. 21., de Judaeis possint accipi, (coll. Act. 28, 21.) iisque credentibus.

### IN EPISTOLAM AD COLOSSENSES.

#### CAPUT I.

- v. 2. Έν πολοσσαῖς, Colossis) Phrygiae urbe. άγιοις, Sanctis) Habet hoc vim substantivi. Dicit conjunctionem cum Deo: fidelibus fratribus, conjunctionem cum hominibus Christianis. Conjunctionem dedit το fratribus. Hi erant credentes.
- v. 3. εὐχαριστοῦμεν ἀκούσαντες, gratias agimus audientes) Conf. Eph. 1, 15. s. Etenim epistola ad Colossenses magnam habet convenientiam cum duabus illis, quibus subjungitur: cum Epistola ad Ephesios in thesi, et in paraclesi; cum epistola ad Philippenses, in antithesi et elencho. Plura notabimus suis locis. Epistolae ad Ephesios et Colossenses uno tempore missae, per Tychicum. c. 4, 7. Eph. 6, 21. πάντοτε, semper) Constr. cum orantes. Rom. 1, 10. Phil. 1, 4. v. 4. πάντας, omnes) praesentes et absentes.
- v. 5. διά, propter) Ex spe patet, quanta sit causa gratias agendi pro dono fidei et amoris. propter constr. cum gratias agimus, v. 3. [Fides, amor, spes, v. 4. 5., summa Christianismi. Conf. v. 9. 10. 11. V. g.] ἀποκειμένην, repositam) sine periculo. ην, quam) spem, coll. v. 23. προηκούσατε) ante audistis, quam ego scriberem. ἐν τῷ λόγῷ τῆς ἀληθείας, in verbo veritatis)

- Eph. 1, 13. Veritati praeconii respondet veritas agnitionis. v. 6. Neutra admittit mangonium.
- v. 6. sls) Els et èv h. l. parallela sunt.  $\pi\alpha$ l ĕori, et est) Post participium oratio redit ad indicativum: v. 26. c. 2, 13. 14. praesentis (i. e. quod adest) et (repete quod, ex anteced.) est fructificans.  $\pi\alpha\rho\pi\sigma\rho\rho\rho\sigma\nu'\mu\epsilon\nu\sigma^{-1}$ ), fructificans) in omni mundo.  $\pi\alpha\vartheta\omega's$ , sicut) Peregrinantes magna cum laetitia recognoscunt eosdem in omnibus climatibus evangelii fructus: et fructus probant, esse verbum veritatis. Confer sicut, mox v. 7. Permutatur enim et tandem ad Colossenses inclinatur, ad propagationem sermonis.  $\alpha \omega' \dot{\eta}_s$ , a quo) Constr. cum is vobis. èv  $\alpha \lambda \eta \vartheta v(a)$ , in veritate) veritate testimonii evangelici, et fidei ex testimonio et erga testimonium.
- v. 7. παθώς, sicut) Ita Paulus confirmat et comprobat doctrinam Epaphrae, a nonnullis fortasse spreti. Pauli prae Epaphra fuit scribere. ήμῶν, nostro) Pauli et Timothei. ὑπὲς ὑμῶν) pro vobis, vestra causa. ἀγάπην ἐν πνεύματι, amorem in spiritu) Amor, fructus Spiritus: amor spiritualis. coll. v. 9. fin.
- v. 9. ἡπούσαμεν, audivimus) v. 4. προσευχόμενοι, precantes) Precum mentionem generatim fecit v. 3.: nunc exprimit, quid precetur. — nlypoodijve, impleamini) Hoc verbum cum conjugatis suis frequens in hac epistola, usque ad c. 4, 12. 17. — την επίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, cognitione voluntatis ejus) Gradatio est v. seq. in cognitionem Dei. — του δελήματος, voluntatis) Eph. 5, 17. 1, 9. — coopie, sapientia) Frequens verbum in hac epistola: quo magis deducantur a falsa sapientia et philosophia. conf. Eph. 1, 8. [Et videtur cognitionis aliqua penuria apud Colossenses, optime ceteroquin animatos, locum habuisse: quare apostolus tanto eam opere urget per totam epistolam, v. 11.28. 2, 2.3. 8, 10.16. 4, 5. 6. V. g.] Apud Corinthios, inflationi propiores, minus commendatur cognitio. Sapientia denotat gustum. conf. Matth. 23, 34. not. — ovrésu, intellectu) quo discernatis, quid cum veritate congruat vel pugnet: neque praetermittatis, quod considerandum est. Sapientia (σοφία) est quiddam generalius: σύνεσις est solertia quaedam, ut quovis tempore aliquid succurrat, quod hic et nunc aptum est. σύνεσις est in intellectu: sapientia est in toto complexu facultatum animae. --- πνευματική, spirituali) non, naturali.
- v. 10. περιπατήσαι) ut ambuletis. Talis ambulatio fluit ex cognitione voluntatis Dei. άξιως τοῦ κυρίου) ut Christo Domino dignum est. Eph. 4, 1. άρξοκειαν) studium placendi, ex parte vestri; usque eo, ut revera placeatis Domino. ΤΙΧΧ, άρξοκειαι, Prov. 31, 30. καρποφοροῦντες, fructum ferentes) Ex verbo impleamini pendent participia, fructum ferentes, crescentes, corroborati.
- v. 11. δυνάμει, virtute) Eph. 1, 19. 3, 16. 6, 10. δόξης, gloriae) Rom. 6, 4. μακροθυμίαν, longanimitatem) Eph. 4, 2. μετά χαρᾶς, cum gaudio) v. 24.
- v. 12. εὐχαριστοῦντες, gratias agentes) i. e. gratiasque agimus. Pendet a v. 9. Sequitur, nos, mox: et vos, v. 21. [Israëlitarum videlicet nomine v. 12—20.; gentium causa v. 21. sqq. gratias agit. Cf. Eph. 2, 3. 11. V. g.] τῷ ἐκανώσαντι, qui idoneos fecit) Fueramus enim inidonei. Idem verbum, 2 Cor. 3, 6. εἰς, in) i. e. ut acciperemus partem sortis sanctorum: coll. v. seq. et Eph. 1, 11., vel potius, Act. 20, 32. 26, 18. μερίδα τοῦ κλήρου) partem, sorte, non pretio, datam. ἐν, in) Constr. cum partem. Lux est regnum Dei, habentque fideles in hoc Regno partem beatam. ἐν in est quasi praepositio loci. Conferatur oppositum Matth. 4, 16., ubi bis est in. τῷ φωτὶ, luce) Antitheton, tenebrarum. v. 13. Conf. Eph. 5, 8. Lux est agnitionis et laetitiae.
- v. 13. ö5, qui) Pater. è50vola5, potestate) Antitheton, regrum. potestas detinet captivos; regnum fovet cives lubentes. conf. Eph. 2, 2. 5, 5. 6, 12. —

Lectio plenior, καρποφορούμενον καὶ αύξανόμενον, in marg. Ed. maj. ad minus firmas relata, firmioribus per marg. Ed. 2. et Vers. germ. accensetur. E. B.

σπότους) tenebrarum coecitatis, odii, miseriae. — τοῦ υίοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, filii amoris sui) Joh. 17, 26. Eph. 1, 6. Hoc tractatur versu 15. et seqq.

v. 14. ev φ, in quo) Filio. Eph. 1, 7. — την απολύτρωσιν, redemtionem)

Hoc tractatur v. 18. med. et seqq.

- v. 15. δς ἐστιν, qui est) Describit gloriam Christi et eminentiam, etiam super angelos summos: atque ea semina spargit, ex quibus deinceps redarguet angelorum cultores. [ad ipsum Christum, languam Salvatorem suum, eundemque Omnium caput, adplicare se docet fideles. V. g.] Hanc cognitionem de Christo ii demum plensm assequuntur, qui mysterium redemtionis experti sunt. εἰκών τοῦ θεοῦ, imago Dei) 2 Cor. 4, 4. not. τοῦ ἀοράτου, invisibilis) Gloriosissimum Dei epitheton. 1 Tim. 1, 17. Deum invisibilem solus Filius unigenitus repraesentat, qui ipse imago invisibilis est secundum naturam divinam: visibilis, secundum humanam [Joh. 14, 9.] visibilis etiam ante incarnationem, quatenus a creatione, quae per illum facta est, invisibilia Dei coepta sunt cerni. Huc ref. v. 16., visibilia et invisibilia. πρωτότοκος πάσης κτίσεως, primogenitus omnis creaturae) Est genitus; et genitus ante creationem rerum omnium. τὸ πρὸ, quod continetur in πρωτότοκος, regit genitivum, κτίσεως. Tempus est accidens creaturae: ergo ortus Filii Dei praecedit omne tempus.
- v. 16. ὅτι, quia) Declaratur versûs 15. pars altera. ἐν, in) ἐν in denotat prius quiddam, quam mox δια, et εἰς. Notatur initium, progressus, finis. Summa repetitur versu seq. αὐτᾶ, ipso) Ipse, hîc saepe positum, magnam significat majestatem, et omnem excludit creaturam. ἐκτίσθη, creata sunt) De creatione illa agi, quae Gen. 1. describitur, patet ex enumeratione mox subsequente. conf. v. 23. τὰ ἐν τοῖς οὐφανοῖς, ea quae in coelis) et coeli ipsi. Nominantur autem potius ea, quae sunt in coelis: quia incolae sunt nobiliores, quam domus. τὰ ὁφατὰ, bisibilia) Sequitur, per gradationem, et invisibilia, quorum species subjunguntur. [Quum visibilia, qualia sunt sol, luna, stellae, prius nominentur, invisibilia deineeps: consideratu haud indignum fuerit, annon visibilia sextidui tempore, invisibilia die septimo creata sint? Gen. 2, 1. 2. Exod. 31, 17. V. g.] εἕτε θούνοι εἕτε πυριότητες, sive throni sive dominationes) illi his majores. Abstractum pro concreto. εἕτε ἀρχαὶ εἕτε ἐξουσίαι, sive imperia sive potestates) illa his validiora. Utraque dicunt functionem respectu creaturarum: sed throni et dominationes appellationem videntur habere magis in illo respectu ad Deum, quatenus sunt ὀχήματα, vehicula, majestatis ejus. Eph. 1, 21.

1) v. 17. ἔστι, est) Non dicit, factus est; neque erat, quorum hoc tamen augusto sensu dici poterat, coll. Joh. 1, 1., sed est, in praesenti. conf. Joh. 8, 58. — πρὸ πάντων) ante omnia, etiam ante tempus: i. e. ab aeterno. — παὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηπε) et omnia in illo convenerunt in unum systema: rerum universitas in illo complementum nacta est. LXX, τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων. Gen. 1, 10. Ipse est primus et novissimus. Ap. 22, 13. [Jes. 41, 4., in fonte: Ego Dominus, primus: et cum ultimis Ego sum. V. g.]

v. 18. καὶ, et) Nunc a toto descendit ad partem praecipuam, ecclesiam. conf. Eph. 1, 22. not. — ὅς ἐστι, qui est) Anaphora, coll. v. 15. ostendit, hic initium esse novae periochae: et utrique membro additur suum ὅτι, quia. — ἀρχὴ, principium) Hoc verbum respondet Hebraeo τη praesertim de Christo, Hos. 2, 2., et πατη speciatim de primogenito quopiam, Deut. 21, 17., sed maxime de Christo, Prov. 8, 22. ἀπαρχὴ, primitiae, dicitur 1 Cor. 15, 23., vocabulo magis restricto ad resurrectionem mortuorum: ἀρχὴ, principium, expressius notat eminentiam. conf. c. 2, 10. Ps. 89, 28. ἀρχὴ singulare opponitur plurali ἀρχαὶ, imperia. v. 16. — πρωτότοπος ἐπ τῶν νεπρῶν, primogenitus ex mortuis) Christus etiam ante resurrectionem ex mortuis, imo ante creationem mundi, erat primogenitus, v. 15., sed primogenitus ex mortuis dicitur, quatenus ideo, quia filius Dei erat,

<sup>1)</sup> εἰς αντὸν, in Illum] Omnia ad Ipsum referuntur. Nil quidquam sine Ipso factum est. Joh. 1, 8. V. g.

non potuit non resuscitari, et quatenus ex resurrectione agnoscitur Filius Dei esse. conf. Act. 13, 33. not. praesertim quum ex resurrectione illius fluat vita fratrum multorum. — πασιν, omnibus) Neutrum. v. 17. — αὐτὸς) Ipse, per se, sine locumtenentibus, sine vicario. — πρωτεύων, primas tenens) v. gr. in resurrectione, ascensione. etc. Joh. 3, 13. Primarius, interpretatur Victorinus.

v. 19. 1) εὐδόκησε, beneplacitum habuit) Deus. Hoc subaudiendum ex mente Pauli, qui beneficium Christi commemorans, nunquam dimittit memoriam Patris. De Patris beneplacito in Filio confer Matth. 3, 17. εὐδοκῶ, sequente accusativo et infinitivo, 2 Macc. 14, 35. Porro ab εὐδόκησε, beneplacitum habuit, pendet reconciliare et pacificans. — πῶν τὸ πλήρωμα, omnem plenitudinem) c. 2, 9. 10. 2. 4, 12. 17. 1, 9. 25. Eph. 1, 23. not. Quis exhauriat profundum hoc? — κατοικήσαι, habitare) constanter, tanquam in templo, in quo nobis praesto est. Haec inhabitatio est fundamentum reconciliationis.

v. 20. ἀποκαταλλάξαι, reconciliare) Eph. 2, 16. — τὰ πάντα, omnia) Eph. 1, 10. — εἰς αὐτὸν, in ipsum) in Deum. v. 22. fin. 2 Cor. 5, 19. — εἰςηνοποιήσας, pacificans) Eph. 2, 14. 17. Nominativus pendet a beneplacitum habuit. — διὰ τοῦ αῖματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ) per sanguinem in cruce effusum et mortem adeo crucis: vel est appositio cum metonymia, per sanguinem, crucem ipsius. Crucifixionis effectus (quamvis non solius crucifixionis) est effusio sanguinis. — δι' αὐτοῦ, per ipsum) Hoc, iteratum, et ad emphasin facit, et ostendit, omnis statim declarari per illud, sive quae etc. Hoc omnia continet etiam defunctos. — ἐπὶ τῆς γῆς, in terra In terra initium fuerat inimicitiarum; ideo terra priore loco ponitur. — τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, quae in coelis) Luc. 19, 38. Certum est, angelos, Dei amicos, fuisse inimicos hominum Deo infensorum.

v. 21. καὶ ὑμᾶς, et vos) Eph. 2, 1. 12. — ἀπηλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς, abalienatos et hostes) Abalienatio actualis efficit hostes habituales. — τῷ διανοία) prima intimaque vi mentis, ceteras facultates post se trahente. — νυνὶ) παπε, quum fidem suscepistis, qua ad conciliationem in cruce factam aggregati estis. i. e. eratis pridem abalienati, nunc autem reconciliavit. quanquam hostes eratis, tamen reconciliavit. Apodosis refertur ad proxime praecedentia, licet non faciant sententiam completam. — ἀποκατήλλαξεν, reconciliavit) Deus.

v. 22. ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, in corpore carnis ejus) Tota hac appellatione distinguitur ab ecclesia, quae corpus Christi dicitur: simulque corpus notat veram ac totam humanitatem Christi: Rom. 7, 4. Caro, innuit capacitatem patiendi et passionem ipsam. Eph. 2, 15. — παραστῆσαι, ut sisteret) Eph. 5, 27. — άγιους, sanctos) erga Deum. — ἀμώμους, sine macula) respectu vestri. — ἀνεγκλήτους, sine querela) respectu proximi.

v. 23. εἴ γε, si quidem) Pendet hoc a verbo finito reconciliavit, v 21., potius, quam ab infinitivo, παραστῆσαι hocque παραστῆσαι, finale, ipsum est fructus laetissimus reconciliationis. unde a perseverantia Colossensium non suspenditur veritas factae reconciliationis, sed fructus in posterum laetissimus, qui non consequitur, nisi Colossenses perseveraverint. conf. εἴ γε, Eph. 4, 21. ἐάνπες, Hebr. 3, 6. — τῆ πίστει) fide, fiducia; cui spes jungi solet. — τεθεμελιωμένοι) affixi fundamento. ἐδραῖοι, stabiles, firmi intus. Illud metaphoricum est, hoc magis proprium: illud importat majorem respectum ad fundamentum, quo sustentantur fideles: sed ἐδραῖοι, stabiles dicit internum robur, quod fideles ipsi habent: quemadmodum aedificium primo quidem fundamento recte solideque inniti, deinde vero sua etiam mole probe cohaerere et firmiter consistere debet. — καὶ ἐδραῖοι καὶ, et stabiles et) 1 Cor. 15, 58. not. Eph. 3, 18. — τοῦ εὐαγγελίου, evangelii) quo nunciatur reconciliatio. — πάση, omni) v. 20. Marc. 16, 15. not. — διάκονος, minister) v. 25. Eph. 3, 7.

v. 24. vev, nunc) Antitheton, a quo die. v. 9. — zal, et) Resolve, in per-

<sup>1)</sup> ἐν αὐτῷ, in Ipso] Filio nimirum. Diligenter et hoc et seq. capite discernanda sunt verba, vel Patrem spectantia vel Filium. V. g.

sionibus meis, in quibus vicissim adimpleo. Ponitur et, uti sed, Eph. 5, 27. — ἀνταναπληρώ, vicissim adimpleo) Fixa est mensura passionum, quas tota exantlare debet ecclesia. quo plus igitur Paulus exhausit, eo minus et ipsi posthac et ceteris relinquitur. hoc facit communio sanctorum. [Mensura passionum, Paulo destinata, dum adimpleta fuit, gentes ad plenam evangelii communionem pertigerunt. V. g.] Inde pontificii merita statuunt pro aliis: ut in illorum systemate permulti errores ex subtili veritate indiscrete accepta nati sunt. — ὑπὲρ, pro) Eph. 3, 1. not.

v. 25. την οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ, oeconomiam Dei) Inde Paulus, oeconomus gratiue Dei. Eph. 3, 2. — εἰς νμᾶς, in vos) gentiles. v. 27. — πληρῶσαι) implere, ad omnes perducere. Paulus ubique ad summa tendit. conf. Rom. 15, 19, πεπληρωκέναι. Id requirebat plenitudo Christi et temporum.

v. 26. το μυστήριον, mysterium) εν δια δυοίν. τον λόγον, το μυστήριον. i. e. sermonem de mysterio. Mysterium declaratur v. seq. Eph. 1, 9. 3, 9. Gloriu est objectum mysterii. — ἀποκεκουμμένον, occultatum) Sic, occulti. c. 2, 3. — ἀπο τῶν αἰώνων, a seculis) in quibus silentium fuerat majus. — ἀπο τῶν γενεῶν, a generationibus) in quibus sensim facta revelatio aliarum rerum. Aeones referuntur ad angelos; generationes, ad homines. — ἐφανερώθη, munifestatum est) Iterum verbum post participium. — τοῖς ἀγίοις, sanctis) Eph. 3, 8. not.

v. 27. oίς) quippe quibus. Declaratio. — ἡθέλησεν, voluit) liberrime. — ὁ πλοῦτος, divitiae) super omnes homines. Eph. 1, 7. not. — ὅς, qui) pro ὅ, quod. — χριστὸς ἐν ὑμὶν, Christus in vobis) Parallela, in gentibus, et in vobis. Christus in gentibus, summum illis temporibus paradoxon. conf. in, Eph. 3, 8. [17.] 1 Tim. 3, 16. ¹) — ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης, spes gloriae) Christus in nobis, per se laetissimum: sed multo lactius, respectu eorum, quae revelabuntur. cap. 3, 4. Eph. 1, 18. Sic Rom. 5, 2.

v. 28. ήμεῖς, nos) v. 1. — πάντα ἄνθοωπον, omnem hominem) Hoc toties positum maximam habet δεινότητα ac vim, et causam continet, cur etiam ad ignotos scribat. c. 2, 1. Conferatur distributio omnium, c. 3, 11. — καὶ διδάσκοντες, et docentes) νουθετοῦνται, admonentur, qui jam doēti sunt, ut Colossenses; διδάσκονται, docentur, rudes. — τέλειον) Eph. 4, 13. perfectum, sine elementis mundi.

v. 29. ἀγωνιζύμενος, certans) Huc respicit c. 2, 1., certamen. conf. c. 4, 12.

— κατὰ, secundum) Paulus per se non valeret, pro co ac Christus in eo operatur, pollet. — αὐτοῦ, ejus) Christi.

## CAPUT II.

v. 1. Θέλω γάρ, volo enim) Declarat, cur verbo certans usus sit c. 1, 29. nam sequitur mox, certamen. — ἀγῶνα, certamen) solicitudinis, studii, precum, quibus sarcio ea, quae praestare non possum, absens. — καὶ ὅσοι, et quicunque) Sub his comprehendi possunt, qui erant Hierapoli, c. 4, 13. Paulus se omnium gentium debitorem statuit. — οὐχ ἐωράκασι, non viderunt) Hac de causa Paulus familiuribus titulis, fratres, dilecti, in tota hac, eaque sola, epistola non utitur. [Porro, ad eus ecclesias, quas coram Paulus instituerat, de rebus particularibus, postliminio inculcandis, scribit: multa supponit, et elencho identidem utitur paternam potestatem redolente. Ad ea vero loca, quae praesens non viderat, tales literas dedit, quae sermonibus ad auditores non domesticos habendis (Gastpredigten) comparuri queant; universae doctrinae saluturis compendium suggerens. Utroque

<sup>1)</sup> Eundem igitur vocis & significatum (non meris emphasibus intentus) b. Bengelius etiam h. l. agnovit, quem cet Ernesti in Attone comprobat, Bibl. th. T. X. p. 180. Sed maturiarem islam communionem cum Christo, quae omnem certe rationem humanam superat, lactum praedicationis inter gentes Consequens esse, allegatione loci Eph. 8, 17., in margine Vers. germ. innuere non dubitavit. E. B.

disserendi genere fac juveris. V. g.] — τὸ πρόσωπόν μου, faciem meam) Vel aspectus Pauli habebat vim paracleticam. v. 2. Act. 20, 38.

- v. 2. συμβιβασθέντων) Participium categorice affirmans: sunt conjuncti (inquit Paulus,) amore. coll. v. 5.: accedere debent reliqua. Si placeat legere ¹) συμβιβασθέντες, resolves, ἵνα παρακληθώσι ταῖς καφδίαις αὐτῶν, συμβιβασθέντες. conf. 1 Cor. 6, 16. not. ἐν ἀγάπη) in amore Dei et fidelium mutuo. καὶ) etiam. εἰς, εἰς, in, in) Anaphora, cujus partem priorem declarat altera duobus commatibus. τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ τοῦ χριστοῦ, Dei Patrisque et Christi) Articulus accurate positus. De Deo et de Christo proponit hio, et tractat versu 8. s. 12. s. nam in Christo est omnis plenitudo deitatis. v. 9.
- v. 3. ἐν ῷ) in quo scil. mysterio Dei Patrisque et Christi. Hoc qui tenet, nil ultra requirere debet, ad sapientiam et reliqua bona. De Christo ipso, agitur versu 9. εἰσὶ, sunt) Construe: omnes arcani thesauri sunt in mysterio illo. ἀπόκρυφοι, sine articulo. πάντες, omnes) Resp. omnes. v. 2. οἱ δησανροὶ, thesauri) Hinc πλοῦτος divitiae. ibid. τῆς σοφίας, sapientiae) Hinc σύνεσις intellectus. ibid. τῆς γνώσεως, cognitionis) Hinc ἐπίγνωσις cognitio. ibid. conf. 1 Cor. 13, 12. not. ἀπόκρυφοι, occulti) Est enim mysterium. ibid. Conf. 1 Cor. 2, 7. s.
- v. 4. μή τις, ne quis) Sic. v. 8. 16. 18. παραλογίζηται ἐν πιθανολογία, decipiat in plausibili sermone) Conf. Rom. 16, 19. cum anteced. plausibilis sermo est, qui v. gr. humilitatem prae se fert. v. 18. 23. Erant, qui Judaismum et philosophiam orientalem commiscerent. vid. Budd. eccl. apost. p. 466. s.
- v. 5. χαίρων καὶ βλέπων, gaudens et cernens) i. e. cum gaudio cernens. τάξιν, ordinem) ne quid sit luxatum. Hebr. 12, 13. Ordo debet esse in singulis et conjunctis. Conjunctos spectat Paulus, ut sint συμβιβασθέντες, v. 2. στεξέωμα, firmamentum) ut ordinem non facile amittat. Fides firma non patitur quidquam ex ordine suo moveri. Haec firmitudo requiritur in singulis, uti plerophoria v. 2. Ordo intelligitur amoris. Fides est firmamentum, quum ipsa firma est.
- v. 6. τον πύριον, Dominum) Articulus ostendit, eos Christum at Dominum accepisse. ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, in Eo ambulate) in illo solo. Hic epistolae scopus est. Summam damus hanc:

| , I. Inscriptio.                                                                            | c. L. v. 1. 2.                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| L Doctrina, qua mysterium Christi pathetice exponit apostolus, per gratiarum                |                                                |  |
| actionem pro Coloss. v. 3. seq. et preces pro iisdem, cum sui in illos studii declaratione. | 9. s. 12. s. 15. s. 21. s.<br>24. s. II. 1. s. |  |
| III. Adhortatio:                                                                            |                                                |  |
| 1) generalis: qua eos excitat ad perser<br>et monet, ne decipiantur.                        | rerantiam in Christo, 6. s. 8.                 |  |
| Hie iterum describit mysterium ( et eodem ordine monita deduci                              |                                                |  |
| ex Christo, capite:                                                                         | 16.                                            |  |
| ejusque morte,                                                                              | 20 as.                                         |  |
| et exaltatione.                                                                             | Ш. 14.                                         |  |
| 2) specialis:                                                                               |                                                |  |
| 1. ut vitentur vitia,                                                                       | 59.                                            |  |
| et colantur virtutes,                                                                       | 10. s.                                         |  |
| praesertim amor,                                                                            | 12. s.                                         |  |
| et studium verbi Christi.<br>2. ut officium faciant                                         | 16. s.                                         |  |
| 1. mulieres et viri,                                                                        | 18. 19.                                        |  |
| 2. liberi et patres,                                                                        | 20. 21.                                        |  |
| 8. servi et domini.                                                                         | 22, s. IV. 1.                                  |  |
| 3) finalis, ad preces:                                                                      | 2. s.                                          |  |
| ad prudentiam.                                                                              | 5. s.                                          |  |
| IV. Conclusio.                                                                              | 7. s. 10. s. 15. s. 18.                        |  |

<sup>1)</sup> Sic nimirum legere polius suadet margo Ed. 2., quam Ed. maj. E, B.

- v. 7. ἐδόζωμένοι, radicati) Eph. 3, 18. Praeteritum, pro initio. ἐποιποδομούμενοι) Praesens, etiam in progressu. Act. 20, 32. ἐν αὐτῷ, in illo) in
  Jesu Christo, ut Domino. Parallelum mox, in fide. ἐν εὐχαριστία, in gratiarum actione) Haec licitum et lactum facit ostenditque usum rerum, quas alii interdictis onerant. v. 21. Conf. 1 Cor. 10, 30. 1 Tim. 4, 3. 4.
- v. 8. μή τις έσται) Sic, ίνα έσται. Ap. 22, 14. συλαγωγών) qui non solum de vobis, sed vos ipsos spolium faciat. Et huic verbo et ro inanem opponitur plenitudo, divitiae, thesauri. — διά, per) Hoc dicit instrumentum. — φιλοσοφίας και κενής απάτης, philosophiam et inanem fraudem) Εν δια δυοίν, uti v. 18. Philosophia in se est medium quiddam: sed tamen facilior abusus ad fraudem, in ea praesertim philosophia Judaica, quam tum jactabant, et puritati fidei attemperare consbantur. neque enim per philosophium Paulus nos ad Christum adduci ait. Quod adversarii jactabant esse philosophiam et sapientiam, v. 23., id Paulus inanem fraudem esse dicit. — κατά, secundum) Hoc determinate indicat, quae philosophia notetur: et generalem appellationem restringit ad philosophiam judaicam. Ea innuitur in tractatione, v. 11. 16. 20.: quare propositio versu 8. non debet latius extendi, ad philosophiam gentilem: quanquam a gentilibus philosophiam sumserant Judaei; et a paritate rationum id valet in philosophiam omnem. των ανθοώπων, hominum) Antitheton, deitatis. — τα στοιχεία, elementa) Antitheton, corporaliter. v. 9. 17. Conf. elementa, Gal. 4, 3. not. — nal où nata χριστον, et non secundum Christum) Unice ergo secundum Christum debemus admittere doctrinam.
- v. 9. ὅτι) quoniam. Ratio, cur ii soli audiendi, qui secundum Christum docent. ἐν αὐτῷ, in ipso) Joh. 14, 10. κατοικεῖ, habitat) c. 1, 19. not. κᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος, cuncta plenitudo Deitatis) Fideles implentur in omnem plenitudinem Dei, Eph. 3, 19. in Christo vero habitat cuncta plenitudo deitatis, Deitas plenissima: non modo divinae virtutes, sed ipsa divina natura. c. 1, 19. Vocabulum abstractum significantissimum. σωματικῶς, corporaliter) Deus est caput Christi, 1 Cor. 11, 3. et Christus est caput omnium, v. 10. atque ad Deum Christus se habet, ut ad Christum corpus ejus, ecclesia: sed non commode diceretur Christus corpus Dei. Ideo variatur oratio. Ipsa deitas, ipsa quasi solida substantia Deitatis in Christo habitat, praesentissimo modo, et verissimo. Typus erat inhabitatio gloriae Dei in templo Salomonis. σῶμα non semper notat proprie corpus. v. 11. 17.
- v. 10. και) et ideo. ἐστὲ) estis. πεπληφωμένοι, repleti) Joh. 1, 16. Plenitudo Christi redundat in ecclesiam. Ps. 133, 2. Ergo plenitudo ipsius infinite abundantior. Ipse, plenus: nos, repleti, sapientia et virtute. ἡ πεφαλὴ πάσης, caput omnis) Eph. 1, 10. πάσης ἀρχῆς, omnis imperii) A Christo igitur, non ab angelis petere debetis.
- v. 11. καὶ) etiam. Nunc enumerat Paulus processum eorum, qui plenitudinis Christi participes facti sunt. περιετμήθητε, circumcisi estis) Ut circumcisio, sic baptismus ad initiandum pertinet. περιευμήθητε, circumcisione) cordis. ἀχειροποιήτω, non manu facta) Epitheton valde conveniens Novo Testamento. conf. Eph. 2, 11. Hebr. 9, 11. 24. ἀπεκδύσει) Verbum significantissimum. v. 15. τοῦ σώματος, corporis) Hoc, tanquam totum, opponitur parti, praeputio. ἀπέκδυσις σώματος, detractio corporis, benigna definitio mortis. est diversa utique a baptismo; est circumcisio cordis; est mors spiritualis, bona; cum baptismus comparetur sepulturae. Sunt tamen detractio illa et baptismus conjuncta. [Describitur hoc versu et seq. communio cum morte et sepultura et resurrectione Christi. V. g.] τῆς σαρκός, carnis) Appositio, corpus peccatorum, caro. ἐν τῆ περιτομῆ τοῦ χριστοῦ) circumcisione Christi, novo testamento congrua: cui cedit illa Mosis, in carne.
- v. 12. βαπτίσματι, haptismate) Ut mors est ante resurrectionem; sic baptismus natura praecedit, in hoc tertio comparationis, fidem adultam. ἐν ω, in quo) Anaphora, coll. v. 11. διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ) Insignis

locutio. fides est (opus) operationis divinae: et operatio divina est in fidelibus. Eph. 1, 19. 2, 8. 1 Thess. 2, 13.

v. 13. καὶ ὑμᾶς, et vos) Sermo v. 10—12. sub secunda persona fuit indefinitus: nune proprie loquitur in secunda persona. Et quidem insigne est asyndeton, quo versus 13. 14. 15. nectuntur. — νεκροὺς ὅντας, mortuos) Eph. 2, 1. s. — τἢ ἀκροβυστία τῆς σαρκὸς, praeputio carnis) Exquisita appellatio peccati originalis. — σινεξωοποίησε σὺν αὐτῶ) vivificavit vos Deus cum Christo. conf. Eph. 2, 4. s. Hine pendent per asyndeton verba sustulit et ostentavit, cum participiis annexis, omnia ad Deum Patrem referenda. — χαρισάμενος) Aoristus determinatur per tempus verbi, cui additus est. Nune amplector lectionem hane, χαρισάμενος ὑμῖν — ¹), et hoc incisum connecto cum verbis antecedentibus. Sic versus 13. cum antecedentibus alloquitur gentes: versus 14. introducit Judaeos loquentes. — παραπτώματα, delictu) unde mors orta erat. Cum hac liberatione a peccato conjuncta est liberatio ab opprobrio peccati, v. 14., et liberatio a potestate tenebrarum, v. 15.

v. 14. έξαλείψας, delens) Verbum proprium de scripto. junge cum ηρκεν. sustulit. — καθ' ήμων, contra nos) Hic versus inducit Judaeos loquentes. [Non solum contra nos fuit Lex postulatis suis, sed inimica etiam nobis accusatione sua. V. g.] — χειρόγραφον, chirographum) Ubi debitum est contractum, sequitur plerumque, ut debitor chirographo suo fateatur, se teneri. debitum condonatur: et tum demum chirographon deletur. Peccata nostra crant debita: chirographon non crant peccata ipsa, sed, ex consequenti, non inficianda labes, memoria, clamor, (vid. plane Jcr. 17, 1. 2.) non tam in conscientia nostra, quam coram Deo, Lege variis nos modis peragente. Hebr. 10, 3. 17. 1 Cor. 15, 56. Contra esse, et inimicum esse, different, sicut status belli, et ipsa pugna. Chirographon erat contra nos; sed delevit Deus. Chirographon inimicum erat nobis: sed e medio sustulit Deus. [Eph. 2, 15. sq.] — τοις δόγμασιν, decretis) placitis. Haec sunt decreta gratiae. In co, quod contra nos crat, non in co, quo sublevati sumus, scriptionis includitur mentio. Litera occidit. 2 Cor. 3, 6. Vid. Ven. D. Hauberi tract. ad h. l. — ὑπεναντίον) inimicum. ὑπὸ non dicit clam, in hoc composito: ut ex LXX patet. — καὶ αὐτὸ) ipsum quoque. — ήρκεν έκ τοῦ μέσου) Sic, παταργήσας, Eph. 2, 15. — προσηλώσας, assigens) Alluditur ad clavos crucis Christi. Chirographum perforatum, pro abolito censetur. resolve, postquam affixerat cruci. nam joxev sustulit pertinet ad fructum resurrectionis. Sic etiam v. 15., postquam triumphum fecerat in illos. Plenum exercitium potestatis in devictos jam est initium /riumphi, ubi victi vinciuntur et ad spectaculum adaptantur. Triumphus victoriam praesupponit et subsequitur ex intervallo. Factum forsan in descensu Christi ad inferos.

v. 15. ἀπεκδυσάμενος, exuens) Matth. 12, 29. — τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, imperia et potestates) Qui angelos bonos colebant, iidem malos timebant: neutrum jure. conf. v. 10. — ἐδειγμάτισεν, ostentavit) Id factum in ascensione. Eph. 4, 8. — ἐν παξόησία, aperte) spectantibus et ipsis invicem, et bonis angelis, et deinde hominibus, et Deo ipso. Nuditas hostis devicti patuit, re ipsa, et in evangelio. — αὐτοὺς) eos: masculinum spectat ad angelos. — ἐν αὐτῷ, in eo) in Christo. sic explicat Itilarius diaconus. Hoc pertinet ad totam periocham [de DEO, inde a v. 12. agentem. V. g.] quae hic concluditur. [Plane, ut Eph. 1, 20. 2, 5. V. g.] v. 16. οὖν, igitur) Ex v. 8—15. deducitur igitur. v. 16. (coll. not. 1. ad v. 20.) cap. 3, 1. 5. 12. — κρινέτω, judicet) Metonymia antecedentis: i. e. neminem, qui vos judicare conatur, audiatis, sic v. 18. — ἐν βρώσει, in esu) Ταπείνωσες. — ἐν μέρει ἑορτῆς, in parte festi) Videtur τὸ in parte hic habere vim sejungendi. Alius poterat ex capite cibi et potus (v. 21.) alius rursum ex capite festorum turbare fideles. festum, annuum: novilunium, in mense: sabbata, in

<sup>1)</sup> Nom lectio Surv, in Ed. maj. minus firmis annumerala, per marginem Ed. 2. suffragante Vors. germ., ad firmiores refertur. E. B.

hebdomade. conf. Gal. 4, 10. not. — η σαββάτων, aut sabbatorum) Pluralis pro singulari, Matth. 12, 1., sed hie significanter positus: nam sabbata dicuntur dies singuli hebdomados. Matth. 28, 1. itaque Paulus omne discrimen dierum hie sublatum innuit: neque enim unquam apertius de sabbato scripsit. Non obscure Christus, postquam ipse, sabbati Dominus, venerat, vel ante passionem docuit libertatem sabbati: apertius vero, post resurrectionem, per Paulum cam asseruit. Neque tamen expresse definitum est, quid sabbato, quid diei Dominico tribuendum: sed hoe cujusque mensurue fidei relictum. Sabbatum non laudatur, non imperatur: Dominica memoratur, non praecipitur. Qui profundius in mundi negotiis haerent, his utilis et necessarius est dies definitus: qui semper sabbatizant, majori libertate gaudent. Sabbatum est typus rerum etiam acternarum, Hebr. 4, 3. s. nec tamen ideo in N. T. durat. alias etiam noviluniu forent retinenda. Es. 66, 23.

v. 17. σκιά, umbra) Hebr. 8, 5. 10, 1. Umbra, vitae expers. — σωμα, corpus) ipsa veritas, per veteres ritus adumbrata. corpus, perinde ut umbra, cui opponitur, praedicatum est. quare sic resolvas: esus, potus etc. sunt umbra futurorum; sed corpus Christi est corpus, sive, corpus est Christi. Ad ipsum corpus Christi alluditur, sed intelligitur res Christiana: τὸ τοῦ χριστοῦ est σῶμα. Si etiam in Subjecto supponas corpus, erit Ploce.

v. 18. μηδείς ύμας καταβοαβευέτω, nemo vos pro arbitrio tractet) Verbum affine τω judicare et dogmatizare. v. 16. 20. nam βυαβεύω, moderor: c. 3, 15. not. a quo καταβραβεύω differt, ut a γράσμαι differt καταγράσμαι, et ύμας accusativum regit verbum ipsum, quod cum κατά componitur, nam κατά praepositio genitivum postularet. Hesychius: καταβράβεται (leg. καταβραβεύεται) κατακρίνεται, καταγωvičeras. Hoc ergo dicit Paulus: no quis brabeutae potestatem usurpans atque adco potestate abutens, vos currentes moderetur, perperamque praescribat, quid sequi, quid fugere debeatis, brabeum accepturi. Gallus quidam interpres usus est verbo muitriser. scite: neque enim sermo est de acmulo palmam studii pracripiente, sed de brabeuta sinistro, perverso, insolente. Ab hoc verbo pendent quatuor participia, per totidem sententias, quarum prima et tertia, secunda et quarta inter se respiciunt. cujus γιασμού observati multiplex statim patebit utilitas. -- θέλων έν ταπεινοφροσύνη) Saepe γρη sequente z exprimitur verbo θέλω, έθέλω, εὐδοκώ, βούλομαι εν τινι. v. gr. 1 Sam. 18, 22. 25. Conf. compositum, έθελοθοησκεία. v. 23. θέλων, qui cum prolubio facit. conf. Marc. 12, 38. not. — ταπεινοφροσύνη καὶ θρησκεία των αγγέλων, humilitate sensus et cultu angelorum) εν διά δυοίν. Humilitatis modestiaeque praetextu angelos colunt, quasi non ausi Deum et Christum immediate et recta compellare. Adea alte, inquit Alexander Morus, radices egerat hic error, ut ne post terna quidem secula potuerit avelli. contra eum enim conditus est Canon 35. Concilii Laodiceae, quae metropolis Phrygine, uhi et Colossi. Damnut ille Canon Angelicos, ita enim dicebantur. Angelici, inquit Augustinus Hueres. 39., in angelorum cultu inclinati. Hoc nervo invocatio sanctorum et quamlibet speciosa cum spiritibus commercia perimuntur. — α μή ξώρακεν, έμβατεύων) Endem ratione dixit, qua Graecorum Tragici dicerent, Κείν έμβατεύων, όσσα μη βλέπειν θέμις. Heinsius. έωρακεν, vidit, ab oculis, et έμβατεύων, a pedibus, per metaphoram de animo dicitur. oculos non debet pes antevertere. ξμβατεύω, ingredior, immeo, pervado. de irruptione hostili adhibetur 1 Macc. 12, 25. transfertur ad intellectum, notatque scrutor, tracto. Chrysost. de sacerd. Nam qui discendi causa interroguret Christus ο τας απάντων έμβατεύων καρδίας; quem ad locum plura notavimus, T. I. p. 376. Est porro compositum neveu βατείν, de inani studio rerum abstrusarum, de quo in thesauro Suicerus: Platonicumque hoc verbum fuisse, Damascii exemplis probat idem Al. Morus. Atque ipsi Paulo in mente fuisse Platonicum verbum, cos refutanti, qui Platonice de Angelis opinabantur, vix est dubium. conf. xerāc, v. 8. Sed tamen, cum dicere posset, ä un ξώρα χενεμβατεύων, tamen non ita dicit: (etenim ca, in quae calabrabeula se infert, non sunt in se plane κενά, sed tantum isti non visa:) quiddam vero ctiam gravius ponit. quippe το ξαβατεύειν fastum catabrabeutae magis exprimit. Ex

adverso respondet to xpateiv, tenere caput, quod non fit frustra, sed facit ad augmentum. — φυσιούμενος, inflatus) Antitheton, humilitate sensus: et tamen

haec duo conjuncta sunt.

v. 19. οὐ κρατῶν, non tenens) Qui non unice Christum tenet, plane non tenet. — την πεφαλήν, caput) Hic habet fides, ubi figatur. Oppositum, α μή έωρακεν, εμβατεύων, qui transvolat in medio posita et fugientia captat. — έξ ού, ex quo) ex tenendo caput: vel, ex quo, scil. Christo, capite. — διά τῶν άφῶν) per nexus, fidei. Eph. 4, 16. Huc spectat ἐπιχορηγούμενον. — καὶ συνδέσμων) et juncturas, amoris et pacis. Eph. 4, 3. Huc spectat συμβιβαζύμενον. coll. v. 2. έπιγορηγούμενον) έπιγορηγίαν accipiens. Sic 3 Macc. 6, 38., πάνθ' ύπὸ τοῦ βασιλέως χορηγούμενοι.

v. 20. el, si) Continuatur illatio versu 16. coepta: et c. 3, 1. nova illatio sequitur. — ἀπεθάνετε ἀπὸ, mortui estis ab) Concise: id est, mortui et sic liberati ab elementis etc. — ἀπὸ τῶν στοιχείων, ab elementis) v. 8. — δογματίζεσθε)

Medium: dogmata, placita, suscipitis.

v. 21. μη, ne) Sic dictitabant dogmatistae. — αψη, tetigeris) Genus. spe-

cies, gustare lingua et attingere manu. . v. 22. α έστι, quae sunt) Ea soil. quae tanguntur, gustantur etc. — εἰς φθοράν, in corruptionem) neque adeo inquinant. 1 Cor. 6, 13. med. Matth. 15, 17. — τη ἀποχρήσει) abusu, non stricte dicto, sed quatenus usum denotat naturalem, civilem, externum, vere adiaphorum, a timore et rigore superstitioso remotum. - κατά, secundum) pro eo ac solent praecepta humana. — τά ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας, praecepta et doctrinas) Matth. 15, 9. not.

v. 23. ativa, quae) Anaphora, coll. a, quae, v. 22. — goti, sunt) Constr. sunt ad expletionem: ut v. 22., sunt in corruptionem. itaque Ezovta resolve, cum habeant, ut sit incisum. For sunt et moog ad disjuncto, apposite suspensa fit oratio. — λόγον) nomen et speciem. — μέν, quidem) Vis particulae, δέ sed, apodosin facientis, latet in verbo finito fou sunt. — έθελοθρησκεία, cultu voluntario) έθελοθρησκεία perinde ut humilitas sensus speciem habet plausibilem. Hoc enim vocabulum, ut optime docet E. Schmidius, notat cultum (sive rectum sive perversum,) libenter et promta voluntate praestitum. talis εὐπείθεια, facilitas, habet speciem sapientiae, conf. Jac. 3, 17. videtur enim abesse a pertinacia, sicut humilitas sensús a superbia. — ταπεινοφοσύνη, humilitate sensus) v. 18. not. καὶ ἀφειδία σώματος, et severa tractatione corporis) quum corpori multa, quae poterant praeberi, subtrahuntur, v. 21., imo ipsum corpus atteritur. Hoc quoque speciem habet. nam sanctos decet, 1 Cor. 9, 27.: quanquam ἀφειδία odiosius quiddam sonat, quam l. c. το υπωπιάζειν και δουλαγωγείν. Haec tria speciosa involvunt triplicem respectum, Dei, angelorum, sui; adeoque conjunctim habent speciem perfectam. — ούκ ἐν τιμῆ τινι, non in pretio quodam) Cohaeret hoc comma cum praecedente, et èv, in, hoc opponitur èv, in, praecedenti. LXX, aveu reμης, i. e. gratis. Es. 55, 1. Ps. 44, 13. Job. 31, 39. Homini per fidem generoso convenit justa sui non in se ipso, sed in uno Domino suo Jesu Christo, aestimatio, qua sese tanti redemtum, ad tanta contendentem, non indigne projiciat, v. gr. per ἐθελοθρησκείας speciem. Act. 13, 46. Rom. 2, 7. 1 Cor. 6, 15. 3, 21. 7, 23. 1 Thess. 4, 4. Haec aestimatio parit φιλοτιμίαν, ambilionem sanctam, 2 Cor. 5, 9.: temperatur autem abnegatione sui vera; rursumque violatur per praecepta humana, quae quia nullum operae pretium afferunt, (conf. Hebr. 13, 9.) inanem et cassam plane speciem sapientiae et omnis rei bonae habent. Conf. plane, frustra. v. 18. Congruit hic locus cum Phil. 3, 19. not. et uterque cum Hab. 2, 16. ΠΛΗΣΜΟΝΗΝ ΑΤΙΜΙΛΣ έκ δόξης κτλ. satiasti te turpitudine, loco gloriae: quare tu quoque bibito et praeputiatus conspicitor. Vera autem τιμή, pretium, eorum est, qui gloriam Domini vident. ib. v. 14. — προς πλησμονήν τῆς σαρκός) πλησμονή, expletio, satietas, fore excessum denotat: σάοξ, caro, non denotat corpus, sed ponitur ut versu 18. Hilarius diac. cujus commentarius in XIII epistolas Pauli inter opera Ambrosii invenitur, ad h. l. Sagina carnalis sensus, traditio humana est. Aurea sententia. Traditio inflat: sensum coelestem impedit. Opposita sunt igitur, et tamen conjuncta: ἐθελοθοησεεία πελ. et πλησμονή τῆς σαρχός. Veram τιμήν dimittunt, ut carnem explere possint. πρὸς denotat id, quod interest, sive finem, cujus gratia assumuntur cetera.

### CAPUT III.

- v. 1. Τὰ ἄνω ζητεῖτε, superna quaerite) Christus a resurrectione statim contendit ad coelum. Joh. 20, 17. not. Sic fideles, Eph. 2, 6.
- v. 2. opoveite, sapite) Qui vere superna quaerunt, non possunt non sapere superna. Sapite dicit apostolus secundo loco, non quaerite. est enim antitheton ad terrena, quae sapere, curare dicimur, non commode quaerere, quia praesentia.
- v. 3. ἀπεθάνετε, mortui estis) terrae et mundo, spiritualiter. cap. 2, 20. ή ζωή ὑμῶν κέκουπται, vita vestra abscondita est) Sermo concisus: hoc sensu: mortui estis mundo, ut Deo vivatis; ea autem vita est abscondita adhuc quidem. κέκουπται σύν τῷ χριστῷ, abscondita est cum Christo) Neque Christum neque christianos novit mundus; ac ne christiani quidem plane se ipsos.
- v. 4. ὅταν, quum) Sermo absolutus lectorem totum, quasi verborum praecedentium immemorem, repentina luce percellit: ut dubium sit, utrum et an vero subaudiri debeat. φανερωθῆ, manifestatus fuerit) in gloria. 1 Petr. 4, 13. ἡ ζωἡ ὑμῶν, vita vestra) Ratio sub qua manifestabitur. τότε, tunc) Prius non debemus postulare. καὶ ὑμεῖς, etiam vos) Haec spes abstrahit a terra. ἐν δόξη, in gloria) vita gloriosa.
- v. 5. νεκφώσατε) omni morte multate. [parcere nescii. V. g.] τὰ μέλη, membra) ex quibus conjunctis constat corpus peccati. c. 2, 11. [Omnis hic impuritas, citra exceptionem, arcetur. V. g.] ἐπὶ τῆς γῆς, super terra) ubi suum habent pabulum. Ea mox enumerantur. ποφνείαν κτλ., scortationem etc.) Eph. 5, 3. s. πάθος, passionem) morbum libidinis, intrinsecus. ἐπιθυμίαν, concupiscentiam) sensuum externorum. τὴν πλεονεξίαν, avaritiam) Articulus facit ad epitasin, et totum genus vitii a genere enumeratarum modo specierum diversum complectitur. Avaritia maxime affigit ad terram.
  - v. 6. di' a, propter quae) Eph. 5, 6.
- v. 7. ἐζῆτε) vivebatis, tanquam in vestro principio, origine, elemento. Conf. Gal. 5, 25., de vita spirituali.
- v. 8. καὶ ὑμεῖς, etiam vos) Assonat ad τὸ etiam vos, v. 7. In v. 7. erat etiam vos, sicut alii filii infidelitatis. In v. 8. etiam vos, sicut alii fideles. τὰ πάντα) omnia vetera, speciatim iram etc. Sic in antitheto, super omnibus. v. 14. ὀργὴν, θυμὸν, iram, saevitiam) Eph. 4, 31. κακίαν) vitium animi: v. gr. suspicionem, perversitatem, impatientiam. βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν, blasphemiam, turpiloquium) Huc spectat, ex vre vestro.
- v. 9. μη ψεύδεσθε, ne mentiamini) Eph. 4, 25. είς) erga: vel, contra. Hist. Susannae, v. 55. 59., ἐψεύσω είς την σεαυτοῦ κεφαλήν. ἀπεκδυσάμενοι, exuentes) Eph. 4, 22.
- v. 10. τον νέον τον άνακαινούμενον, novum renovatum) ib. v. 24. not. εἰς ἐπίγνωσιν, in cognitionem) veritatis (c. 1, 6. 9. 10.) qua necatur omnis amor mendacii. κατ' εἰκόνα, secundum imaginem) Haec imago consistit in veritate perfecta. τοῦ κτίσαντος αὐτὸν, ejus, qui condidit illum) id est, Dei. Eph. 4, 24. conf. ibidem c. 2, 10. Creationis vocabulo innuitur regeneratio, ex qua resultat imago.
- v. 11. οπου) ubi, i. e. in quo, sive, qua in re. ούκ ξυι, non inest) neque Dei neque fidelium aestimatione inest Judaeus etc. ξίλην καὶ ἰουδαῖος, Graecus et Judaeus) Concretum pro abstracto, uti mox etiam Christus. nam abstracta sunt mox circumcisio et praeputium. ἀκροβυστία, praeputium) Etiam Graecus poterat circumcidi. Ergo praeputii mentio expressiorem facit sermonem.

- βάφβαφος, σχύθης, Barbarus, Scytha) Haec duo per asyndeton posita aeque συζυγίαν, par, faciunt, ac servus, liber. Graeci, ad occidentem: Judaei, ad orientem: Barbari, ad meridiem (etenim Barbaros proprie Numidas dici, Arabica voce, Scaliger docet:) Scythae ad Septentrionem, barbaris barbariores. qua mente Anacharsi, ut Galenus refert, a nescio quo exprobratum est, ὅτι βάφβαφος εἶη καὶ σκύθης, burbarum esse eum, et barbarum Scytham. Quaelibet gens, ut aliam sibi, sic se rursum ceteris quoque obtentu praefert. itaque inter Graecos et Scythas medius Barbarus palmam dabat Graeco, Scytha se meliorem ducebat. Hoc discrimen tollit fides. Fortasse Colossis erat unus alterque Scytha Christianus. τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι χριστὸς, omnia et in omnibus Christus) Appositio χριστὸς (ὧν) τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι. Scytha non est Scytha, sed Christi: Barbarus non est Barbarus, sed Christi. Christus est omnia, idque in omnibus, qui credunt. In Christo est nova creatura. v. 10. Gal. 6, 15.
- v. 12. ἐκλεκτοὶ, electi) Hoc instar substantivi: epitheta, sancti et amati. Electos Dei dicit, uti Rom. 8, 33. Ordo verborum exquisite respondet ordini rerum: electio aeterna praecedit sanctificationem in tempore: sanctificati, sentiunt amorem, et deinceps imitantur. σπλάγχνα, viscera) Eph. 4, 32. ταπεινοφροσύνην, humilitatem sensus) ib. v. 2. Hae virtutes exercentur tolerando et condonando.
- v. 13. ἀνεχόμενοι, tolerantes) in offensis praesentibus. χαριζόμενοι, condonantes) offensas praeteritas. Hinc pendet, sic etiam vos. ὁ χριστὸς, Christus) cui maxima fuerat nobiscum quaerendi causa.
- v. 14. ἐπὶ, super) Incrementum sumit sermo: omnibus potior amor. 1 Petr. 4, 8. τὴν ἀγάπην, amorem) induite. σύνδεσμος, vinculum) Amor complectitur virtutum universitatem. 2 Petr. 1, 7. τελειότητος, perfectionis) Επ τελειότης. Jud. 9, 16. Prov. 11, 3. Qui habet amorem, ei nil deest: non tenetur clementis mundi. Ex hoc fonte derivantur etiam officia particularia. v. 19. 21.
- v. 15. καί) alque ita. Nexum colligas ex Eph. 4, 3. ή εἰρήνη τοῦ θεοῦ, pax Dei) Phil. 4, 7. βραβευέτω) Insigne verbum. Hesychius, βραβευέτω, μεσιτενέτω, μηνυσάτω, ἰθνινέσθω. Sap. 10, 12.: Supientia Jacobo ἀγῶνα ἰσχυρὸν ἐβράβευσεν. itaque βραβεύειν est moderari currentem, donec ad metam pervenit. Affine, custodire Phil. 4, 7. Permittite vos paci dirinue omniu gubernanti. Imperativus, post imperativum, significationem futuri indicativi involvit. Oppositum, cum excessu, καταβραβεύειν, c. 2, 18. not. ἐκλήθητε, vocati estis) Eph. 4, 4. εὐχάριστοι, gruti) pro illa vocatione. Hace est propositio eorum, quae sequentur. Idem officium praecipitur Eph. 5, 4.
- v. 16. ὁ λόγος, sermo) per quem vocati estis. ἐνοικείτω, inhabitet) tanquam in templo, perpetuo. ἐν ὑμὶν, in vobis) in interiori vestro. conf. pleni, Rom. 15, 14. πλουσίως, abundanter) Sequitur distributio: in omni sapientia vos ipsos: in gratia in ¹) corde vestro. i. c. mutuo et seorsum. in sapientia, in gratia: recurrit c. 4, 5. 6. ἐν πάση σοφία διδάσκοντες, in omni sapientia docentes) Sic construendum, coll. c. 1, 28. Casus rectus per Syllepsin pendet ab ἐνοικείτω, inhabitet, i. e. inhabitantem habete. quae constructio eo commodior, quia paullo ante positum, γίνεσθε, estote, mentem lectoris tenet. ἕαυτούς, ros ipsos) ἀλλήλους, invicem. Sunt parallela, v. 13. ψαλμοῖς, psalmis) Eph. 5, 19. ἐν χάριτι, in gratia) χάρις, τη Ps. 45, 3.
- v. 17. ποιῆτε, facitis) Lato sensu ponitur, ut etiam τὸ loqui includat. πάντα, omnia) scil. facite. ἐν ὀνόματι, in nomine) ut perinde sit, ac si Christus faciat, v. 11., vel certe, ut Christo omnia probetis. Qui potest dicere, Hoc in tuo, Jesu Christe, nomine feci, is certo actionem suam Christo probat. Christi nomine, Christi causa. conf. v. seqq. δι αὐτοῦ, per eum) non per angelos. Theodoritus.

<sup>1)</sup> Pluralem ἐν ταῖς καρδίαις, non probatum in marg. Ed. maj., praefert Ed. 2., et clars exprimit Vers. germ. E. B.

v. 18. — cap. 4, 1. al γυναϊκες πτλ. uxores etc.) Eph. 5, 22. — 6, 9. — έν πυρίφ, in Domino) Constr. cum subordinamini, coll. Eph. 6, 1., vel cum convenit,

coll. hîc v. 20.: nisi v. 20. item construas obedite in -.. Ambiguum.

v. 19.  $\mu\eta$  πικραίνεσθε, nolite amuri esse) Πικρία odium amorī mixtum. Multi, qui foris erga omnes humani sunt, tamen domi in uxorem ac liberos, quos videlicet non timent, occulta facile acerbitate utuntur. quae ubi vincitur, specimen est magnae mansuetudinis.

v. 21. 1) ϊνα μή άθυμῶσιν, ne animum despondeant) άθυμία, fractus animus,

pestis juventutis.

v. 22. veov, Deum) qui corda novit.

v. 23. ὅτι ἐἀν ποιῆτε, quodcunque facilis) in servitute. ο ἐάν τι. Eph. 6, 8.

v. 24. τῆς κληφονομίας, hereditatis) quamvis in mundo non habetis hereditatem, sed pars estis hereditatis, ab hero ad liberos transcuntis. — χριστώ, Christo) remuneranti cos, qui ipsi serviunt. — δουλεύετε, servitis) dum ita servitis.

v. 25. αδικών, qui injuriam fucit) corde et re. — οὐκ ἔστι προσωποληψία, non est acceptio personarum) Tenues saepe putant, sibi propter tenuitatem ipsorum esse parcendum. Id negatur.

## CAPUT IV.

- v. 1. Τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα, justum et aequitatem) τὰ αὐτὰ eadem, Eph. 6, 9. not.
  - v. 2. τη προσευχή, precationi) Eph. 6, 18.
- v. 3. ήμων, nobis) c. 1, 1. ἀνοίξη θύραν τοῦ λόγου, aperiat januam sermonis) i. e. os. Eph. 6, 19. coll. Mich. 7, 5. Dicitur alias, janua, occasio magna. 1 Cor. 16, 9. δέδεμαι, ἵνα φανερώσω, vinctus sum, ut patefuciam) Paradoxon, uti 2 Tim. 2, 9. Phil. 1, 12. s.
  - v. 4. ως, uti) Id pendet a loqui, v. 3.
  - v. 5. ev soojia, in sapientia) Eph. 5, 15. not.
- v. 6. πάντοτε, semper) s. ήτω, esto. ἐν χάριτι) cum gratia conjunctus spirituali. Eph. 4, 29. ἄλατι) sale sapientiae. [Ne quid putridi subsit. V. g.] εἰδέναι) Infinitivus, casu sexto.
  - v. 7. τα κατ' έμε, mea) Eph. 6, 21.
- v. 8. γνῶ τὰ περὶ ὑμῶν) γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν habent Al. Colb. 7. etc. Id ex Eph. 6, 22. huc translatum est. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Multa sane inter se simillima habet utraque epistola, sed tamen mutatis mutandis. Et fere in ejusmodi parallelismis, quos librariorum sedulitas commiscuit, alia uno loco, alia altero genuina est lectio. Statum Colossensium Tychicus, et per Tychicum, ut apparet, Paulus (unde pro γνῶ etiam γνῶ legi possit,) cogniturus erat, uti Thessalonicensium statum per Timotheum, Corinthiorum per Titum, Philippensium per Epaphroditum: et quidem Colossensium eo magis, quia Paulus magnum de his agonem habebat. Cognitio autem Colossensium de Paulo non solum in verbis praecedentibus, ut in epistola ad Ephesios, sed etiam in verbis subsequentibus, epistolae huic ad Colossenses propriis, satis notatur: πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε.
- v. 10. συναιχμάλωτός μου, consors vincularum meorum) Talis Aristarchus, non Epaphras; v. 12. at Epaphras, non Aristarchus, Philem. v. 23. s. Fortasse Epaphras, ut Romam venit, captus fuit, et mox liberatus. Aristarchum sic vocare potuit Paulus, quia antea captus fuerat. ὁ ἀνεψιὸς βαρνάβα, propinquus Burnabae) Barnabas notior erat, quam Marcus. ideo hic ab illo denominatur. περὶ οῦ, de quo) scilicet Marco. casum rectum spectat τὸ οῦ, non obliquum, Barnabae. ἐλάβετε) accepistis. Haec mandata ad Colossenses pertulisse videntur

<sup>1)</sup> of  $\pi\alpha\tau\ell\rho\epsilon\varsigma$ , paires] Maritus uxoris caput; quare pairibus praecipue potestas tribuitur. V.~g.

Tychicus et Onesimus, cum hac epistola. accepistis, inquit, non, accipietis. nam veteres sermonem aptarunt tempori epistolae lectae; non tempori scriptae, ut nos. sic, scripsi, pro scribo. Philem. v. 19. — ἐντολάς) mandata. opponuntur literis. — ἐὰν, si) Haec summa illorum mandatorum.

v. 11. of οντες, qui sunt) sc. Aristarchus, Marcus, Jesus. — μόνοι) soli, ex circumcisione. — παρηγορία) Observanda verbi proprietas: quod παραμυθία est in moerore domestico, id παρηγορία est in forensi periculo.

v. 12. τέλειοι καὶ πεπληφωμένοι, perfecti et impleti) Hoc infertur ex tractatione superiore. — ἐν παντὶ, in omni) Constr. cum stetis.

v. 13. γάρ, enim) Aetiologia proprie est in habet. Verbum testor modale

est. — ζηλον, zelum) ne seducamini. cap. 2, 4. conf. 2 Cor. 11, 2.

v. 14. ὁ lατρός, medicus) Sic appellatur, vel quia fecerat medicinam, vel, quia faciebat. Lucam, Timotheo satis notum, solo nomine appellat: 2 Tim. 4, 11. Colossensibus ignotum, medicum vocat. — δημᾶς, Demas) Hic solus sine elogio ponitur. Confer 2 Tim. 4, 10. nisi Demas epistolam, dictante Paulo, scripsit.

v. 15. νυμφᾶν, Nymphan) Laodicensem, ut ex hoc loco potest colligi. Congregationibus fidelium Colossensium Philemonis domus patebat. Philem. v. 2.

v. 16. ἀναγνωσθη, lecta erit) publice, in ecclesia. Conf. 1 Thess. 5, 27. Ap. 1, 3. Deut. 31, 11. — ή ἐπιστολή, epistola) haec ipsa. — ποιήσατε, facite) Sic quoque 1 Thess. 1. c. — την ἐκ λαοδικείας, eam quae ex Laodicea) Millius epistolam ad Ephesios innui censet, quae fuerit ex Laodicea petenda et Colossas perferenda. Certe non sine causa Paulus potius appellat oppidum, ex quo fuerit petenda epistola, quam eos, ad quos ipse miserit epistolam.

v. 17. εἴπατε, dicite) vos, meis verbis, dicite, tanquam testes. Hoc magis movebat, quam si ipsum Archippum appellaret. Et fortasse Archippus, antistes, imbecillitate valetudinis vel senectutis detinebatur, quo minus in concionem veniret. Nam metae proximum fuisse, colligi potest ex verbo, impleus. Philem. v. 2. Archippo non alii praepositi ecclesiae, sed ecclesia ipsa dicere jubetur. Ergo epistola directa est ad ecclesiam, quamvis valde sublime habet argumentum. [Cur itaque homines, quos dicunt, laici, a lectitanda Scriptura arcendi sint? V. g.] — ην παρέλαβες, quod accepisti) vocatione mediata. non enim sequitur, a Domino, coll. 1 Cor. 11, 23. sed, in Domino.

v. 18. δ ἀσπασμός, salutatio) Hunc versum sua manu adjecit Paulus, superiora a se profecta agnoscens. — μνημονεύετε, memores estote) praecipue in orando. v. 3.

## IN EPISTOLAM PRIOREM AD THESSALONICENSES.

#### CAPUTL

v. 1.  $\Pi\alpha\tilde{v}\lambda_0\varepsilon$ , Paulus Paulus neque apostolicum, neque alium titulum in hac epistola omnium suarum prima adhibet, quia familiarissime ad pios Thessalonicenses scribit, ad quos non opus erat auctoritate apostolicae praefatione. c. 2, 6.

Partes epistolae sunt hae:

 Inscriptio.
 In tractatione celebrat gratiam Dei erga Thessalonicenses: v. 2. ss. subjungens suam et collegarum sinceritatem, cap. 2, 1. s. et Thessalonicensium obsequium.

III. Inde declarat 1) desiderium suum:

2) solicitudinem:

3) gaudium, cum voto.

c. L v. 1.

13. s. 17.

III. i.

6. s. 10. s.

 IV. Hortatur ad profectum 1) in sanctitate.
 IV. 1. s.

 2) in amore fraterno, cum prudentia.
 9. s. 11. s.

 V. Docet, cum exhortatione, 1) de dormientibus.
 13. s.

 2) de temporibus.
 V. 1. s.

 VI. Addit hortationes miscellas, v. 12. s. 14. s. cum voto, et solatio.
 24.

 VII. Conclusio.
 25. 26, 27. 28.

Habet haec epistola meram quandam dulcedinem, quae lectori dulcibus affectibus non assueto minus sapit, quam ceterae, severitate quadam palatum stringentes. Expedita erat apud Thessalonicenses exspectatio adventus Christi. Tam lautus eorum status fuit et tam expedita Christianismi apud eos ratio, ut in horas possent Dominum Jesum exspectare. Epistolae ad hos scriptae sunt ante alias: postea apud ecclesias varia irrepsere mala. — Θεσσαλονικέων, Thessalonicensium) Jac. Mehrningius: Patrum nostrorum memoria duo Graeci primum apud fratres in Moravia, deinde in Belgio fuere, qui confirmarent, apud Thessalonicenses eliamnum utramque S. Pauli ad ipsos epistolam in autographo probe asservari. Hist. baptismi, A. 1647. Germanice edita, p. 739. — έν, in) Conjunctio cum Deo in-

- v. 2. μνείαν ἀδιαλείπτως, mentionem indesinenter) Conf. Rom. 1, 9. 2 Tim. 1, 3.
- v. 3. ὑμῶν, vestrae) Pendet a fidei etc. ἔργου κόπου ὑπομονῆς operis: laboris: patientiae) Epithetorum vim haec habent, adjuncta fidei, amori, spei. opus opponitur sermoni inani, et, in singulari, dicit perpetuum quiddam et efficax, quod habet fides in sese; eo ipso, quod credit, se exercens, non ex amore demum proveniens. ¹) κόπου, laboris) in beneficiis spiritualibus vel externis. Qui sui commodi et suae quietis ratione ducta, omne negotium subterfugiunt, parum amant. [Ecquis, inquies, ut vacet mini, perfecerit? Immo vero cave desidia, conviviis longius justo protrahendis, et conversationum vanitatibus tempus perdas: et amplum amoris labori spatium lucraberis. V. g.] τοῦ κυρίου, Domini) Construe cum patientiae, uti 2 Thess. 3, 5.: uti possum dicere, devotio suspiriorum coelestis. Constantia pro Christi nomine. ἔμπροσθεν, coram) Constr. cum recordantes.
- v. 4. εἰδότες, scientes) Constr. cum gratias agimus, v. 2. ἀδελφοὶ ἡγαπημένοι ὑπὸ θεοῦ, fratres amati a Deo) Conf. 2 Thess. 2, 13. ἐκλογὴν, electionem) 1 Cor. 1, 27. not.
- v. 5. ὅτί, quod) Hoc quod vim suam ultra hunc versum porrigit. εἰς τνῶς) quod ad vos altinet. ἐν, in) Hace pertinent et ad doctores, collato fine hujus versus, et ad Thessalonicenses, v. seq. ἐν δυνάμει, in virtute) v. gr. ad fidem. ἐν πνεύματι ἀγίω) in Spiritu sancto, ejusque operatione salutari, v. gr. ad amorem, nec non miraculosa. ἐν πληφοφορία, pleno latu) v. gr. ad spem. v. 3. οἴδατε, scitis) Resp. scientes, v. 4. Utrique sciebant. οἶοι, quales) sermonem vobis impertientes cum gaudio. δι' ὑμᾶς, propter vos) ut vos lucrifaceremus.
- v. 6. μιμηταὶ, imitatores) Imitatores flunt typi. v. 7. τοῦ πυρίου, Domini) Christi, qui Patris apostolum egit, et verbum de coelo attulit, et sub adversis docuit. μετὰ, cum) Constr. cum suscipientes.
  - v. 7. τύπους, 2) typi) exempla fidei. vid. mox, et v. seq.
- v. 8. γὰφ, enim) Particula intensiva. ἐξήχηται) claro sono diditus est. τοῦ κυφίου, Domini) Christi. ὥστε, ita ut) Fas est loqui, de conversione animarum. Hoc Paulus praesupponit, et ipse quoque materiam suorum colloquiorum a conversione Thessalonicensium sumsisset, nisi alii rem jam antea scivissent et de ea collocuti fuissent. λαλείν τι, loqui quidquam) de fide vestra. v. 9.

πίστεως — ἀγάπης — ἐλπίδος, fidei — amoris — spei] c. 5, 8. 2 Thess. 1, 8. 4. V. q.
 Singularem, τύπον, per marginem utriusque Ed. aequiparatum plurali, exprimil Vers. germ. E. B.

v. 9. περί ἡμῶν, de nobis) utrisque, docentibus et credentibus. — δουλεύειν θεῷ, servire Deo) Ita distinguuntur Thessalonicenses a gentibus: a Judaeia, v. seq.

- καὶ ἀληθινώ, et vero) Hoc veritatem naturae denotat.

v. 10. και ἀναμένειν, et exspectare) Compositum ἀναμένειν de eo dicitur, qui abiit ita, ut venturus sit. Conf. Joh. 14, 3. not. Act. 1, 11. not. Non plane nego reditum, sed adventum dico eleganter dici pro reditu, quia adventus gloriosus permulta habet nova. [Exspectare, certissimus veri Christiani character. V. g.] — ων ηγειρεν ἐκ νεκρων, quem excitavit ex mortuis) Inseritur argumentum palmarium, ex quo constat, Jesum esse Dei Filium. — δυόμενον, qui eripit) Christus nos semel ἐλυτρώσατο, redemit: semper δύεται, eripit. — ἀπὸ τῆς ἀργῆς της ἐρτρομένης, ab ira veniente) Ira venit in judicio novissimo. c. 5, 9.

## CAPUT II.

- v. 1.  $\Gamma \alpha \rho$ , enim) Ref. ad c. 1, 5. 6. nam quod ibi propositum erat, id nune tractandum reassumitur, et quidem de Paulo et comitibus, v. 1—12.: de Thessalonicensibus, v. 13—16. où  $\pi \epsilon \nu \dot{\eta}$ ) non inanis, sed plena virtutis.
- v. 2. ποοπαθόντες, antea passi) id quod alios a praedicando deterrere potuisset.
- v. 3. γαρ, enim) Recurrit enim v. 5. Est aetiologia duplex. α in thesi, de toto perpetuoque more suo. v. 3. 4. β in hypothesi, quomodo apud Thessalonicenses versati fuerint. v. 5. seqq. conf. 2 Cor. 1, 12., de respectu generali et speciali. παράκλησις, hortatio) Sic nominatur totum praeconium evangelicum, passionum dulcedine tinctum. v. 2. coll. 2 Cor. 1, 3. ss. παράκλησις, Zuspruch, late patet: ubi desides excitat, est hortatio; ubi tristitiae medetur, est solatium. confer mox v. 11. not. οὐκ, οὐδὲ, οὖτε, non, nec, neque) Removet malas intentiones respectu Dei et sui et aliorum. Oppositum universum, v. seq. coll. v. 10. οὐκ ἐκ πλάνης, non ex errore) scil. est. Conf. loquimur, praesens, v. 4. οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, neque ex impuritate) Haec est, ubi fructus carnis quaeritur. conf. Phil. 1, 16. Carnis fructus, subtilior: Eigenheit. De puritate opposita vid. Act. 15, 9.
- v. 4. δεδοκιμάσμεθα, probati sumus) Huc ref. mox probanti. ἀφέσκοντις) placere curantes.
- v. 5. ἐν λόγφ κολακείας, in sermone adulationis) Antitheton, v. 7. s. sicut in praetextu avaritive antitheton habet v. 9. et τὸ glorium, v. 6., antitheton habet v. 10. κολακείας, adulationis) qua inprimis utuntur, qui hominibus placere student. καθώς οἴδατε· θεὺς μάρτυς, sicut nostis: Deus testis) Haec duo inter se respondent; sicut de tertio membro, quod versu sequente ponitur, gemina confirmatio sequitur eodem versu 10. Rei apertae testes appellat homines: rei in corde occultae, Deum: rei partim apertae partim occultae, homines et Deum. προφάσει) praetextu specioso, quo tegeremus avaritium.
- v. 6. ἀπ' ἄλλων, ab aliis) îis scilicet, qui nos admirati essent, si vos superbius tractassemus. δυνάμενοι) cum possemus: quamvis possemus. ἐν βάρει εἶναι, in gravitate esse) του βάρος, gravitas; splendor, quem legato conciliat Domini majestas. Affine δόξα, gloria, versu praec. Conf. βάρος δόξης, 2 Cor. 4, 17. Fulgor gravis est visui, ut pondus tactui, sonus magnus auditui. Unde talia dicuntur ferri aut non ferri. Hebr. 12, 20. Conjugatum, ἐπιβαρήσαι, mox, v. 9. Utraque notio, gravitatis et oneris, includenda est. Sed ab utroque sibi temperarunt apostoli.
- v. 7. ηπιοι, lenes) Suavissimum vocabulum, de parentibus praecipue et de medicis dici solitum. Opponitur hoc adulationi. nam ηπιος dicitur, qui veram lenitatem habet. ἐν μέσφ ὑμῶν, in medio restri) sicut gallina pullis circumdata. Non agebant, quasi ex cathedra, quae Petri dicitur, et stilum curiae suac, apostolicum appellat. τροφοί mater, eademque nutrix. Expendo suos ipsius.

Affectus spirituales analogiam habent cum affectibus naturalibus. v. 11. 1 Tim. 5, 1. 2.

- v. 8. οὖτως, [μειρόμενοι ὑμῶν, εὐδοχοῦμεν) quod quum ita esset, i. e. quum vestri amore teneremur, promti eramus etc. Textus simul ad pronunciationem est accommodatus: in notis curatior distinctio instar notae est. Idem verbum, [μεί-ρονται, Job. 3, 21. εὐδοχοῦμεν, etiam sine augmento, tamen imperfectum esse potest: in tota narratione omnia in praeterito procedunt, quod versiones etiam hic habent. ψυχὰς, animas) Anima nostra cupiebat quasi immeare in animam vestram.
- v. 10. 1) ως οσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως, quam sancte et juste et inculpate) Qui nullam ex hominibus gloriam quaerunt, hoc assequuntur, ut se gerant sancte in rebus divinis, juste erga homines, inculpate respectu sui ipsorum. τοῖς πιστεύουσιν, credentibus) tametsi aliis non ita videremur.
- v. 11. ως ξνα ξκαστον, quomodo unumquemque) Id non faciunt, qui gloriam quaerunt. v. 6. ως πατής, ul paler) Gravitas temperata, patrum. παςαπαλούντες, adhorlantes) Hoc pendet ab έγενήθημεν, facti sumus. v. 10. παςάκλησις, hortatio, movet, ut facias aliquid libenter; παςαμύθιον, consolatio, ut cum gaudio; τὸ μαςτυςεῖσθαι, contestatio, ut cum timore.
  - v. 12. βασιλείαν και δόξαν, regnum et glorium) Magnificum σύνθετον.
- v. 13. διὰ τοῦτο, propler hoc) i. e. quia tales habuistis doctores. εὐχαριστοῦμεν, gratias agimus) Sententia categorica: accepistis. Modalem sermonem, addita gratiarum actione, affectus effecit. παραλαβόντες) παραλαμβάνω dicit simplicem acceptionem: δέχομαι, connotat prolubium in accipiendo. οὐ λόγον ἀνθρώπων, non sermonem hominum) Declaratur, quod modo dixit, Dei. accepistis, nempe, non verbum hominum etc. ες, qui) Dous, ostendens, verbum vere esse Dei verbum. c. 4, 8. 9. Act. 14, 3. ἐνεργείται, operatur) Gal. 3, 5. [operatur nimirum patientiam, v. 14. V. g.]
- v. 14. γαο, enim) Operatio divina maxime conspicitur et sentitur in afflictionibus. ἐν τῷ ἰουδαία, in Juduen) Ecclesiae Judaicae erant exempla insignia ceteris. τὰ αὐτὰ, eadem) Sic, idem, Phil. 1, 30. Idem fructus, eadem afflictiones, eadem experimenta fidelium, omnibus in locis et temporibus, eximium praebent criterium veritatis evangelicae. ἰδίων, propriis) Matth. 10, 36. Luc. 13, 33. fin. συμφυλετῶν, contributibus) Hi erant Thessalonicenses, Judaei et gentes. Act. 17, 5. s.
- v. 15. ἀποκτεινάντων, qui interfecerunt) Hoc sane peccatum est totius populi, maximum, adhue non agnitum. προφήτας, prophetas) Constr. cum qui interfecerunt. Pristinus ille reatus tum maxime evigilavit, quum ipsum Dominum occiderunt. ήμᾶς, nos) apostolos. ἐκδιωξάντων, qui persequendo ejecerunt) Δυσ. 11, 19. not. μὴ ἀρεσκόντων) placere non quaerentium. ἐναντίων, adversorum) Judaei aversabantur gentes, et illo tempore nolebant gentibus verbum praedicari.
- v. 16. λαλήσαι, loqui) Ταπείνωσις. είς τὸ ἀναπληφῶσαι, ut impleant) Contumacia contra verbum implet maxime mensuram peccatorum. αὐτῶν, sun) Judaeorum. πάντοτε) ut semper, ita nunc quoque. εἰς τέλος, in finem) Tristis exitus. Eadem phrasis Luc. 18, 5. Sub Herode Agrippa res Judaica refloruerat: sed eo mortuo, Act. 12, 23., rediere procuratores Romani. Cumanus et Felix eorumque successores magis magisque Judaeos vexabant. Scripta est haec epistola A. D. 48, et circa id tempus, in paschali festo, ingens multitudo Hierosolymis, orto tumultu, oppressa est. nonnulli plus 30 millia narrant. Urgebat miseros ira Dei, et εἰς τέλος taudem urbem cum templo delevit.
- v. 17. ἀδελφοί, fratres) Incipit novum caput epistolae. ἀπορφανισθέντες, orbati) ut parentes, liberis absentibus. πρός καιρόν ώρας, ad tempus horae)

<sup>1)</sup> υμείς μάρτυρες καὶ ὁ Βεὸς | Vos estis testes, et, quod multo pluris est, testis est Deus.

Decoro non repugnat sermo, ut Judaei calumniantur. Vid. Jos. 22, 22. 1 Sam. 12, 5., in fonts. V. g.

אמופס'ב, tempus, indefinitum; hora, definitum quiddam. Ex. 13, 10. במועודו LXX κατά καιρούς ωρων. — lδείν, videre) 2 Tim. 1, 4.

v. 18. απαξ και δίς) Sic LXX, Neh. 13, 20. — ο σατανάς, Satanas) Sapienter hanc causam mali primam subesse censuit Paulus; de qua nos non suspicare-

mur, legentes historiam, Act. 17, 13. seq. Satanas egit per homines malos.
v. 19. τίς γὰρ) Sic, τίς γὰρ, LXX, 1 Sam. 11, 12. — ἐλπὶς πτλ) spes etc. Confer finem versus hujus. Magna laus. — στέφανος καυχήσεως, corona glorietionis) Sic LXX, Prov. 16, 31. — καὶ ὑμεῖς, etiam vos) Alios non excludit: hos maxime numerat. —  $\dot{\epsilon}_{V}$ ,  $\dot{m}$ ) De hac particula conf. c. 3, 13. Rom. 2, 16. not. Tam longe spes porrigitur!

## CAPUT III.

- v. 1. Διο μηκέτι στέγοντες, quapropter non jam ferentes) Hoc quasi post parenthesin, reassumitur versu 5. — μόνοι, soli) Vide, quanti fuerit Timotheus; quo digresso, Paulus et Silas sibi videbantur esse soli, in urbe videlicet a Deo alienissima. conf. Ord. temp. p. 278. [Ed. 2. p. 239.] v. 2. ἐπέμψαμεν, misimus) Ego et Silvanus.
- v. 3. σαίνεσθαι) σαίνω, a σέω, moveo. Eustathius proprie dici docet de canibus, caudam remulcendo, blandientibus; per metaphoram, els τους υπούλους καὶ κολακικούς, quae notio hic quoque locum habet. Etenim in afflictionibus et propinqui et adversarii et cor ipsum adulationes admiscent: quibus victis, confirmantur fideles. — ταύταις, his) Praesens. — πείμεθα, jacemus) Argumentum ex vocatione. conf. c. 5, 9., posuit.
- v. 5. δ πειράζων, tentans) i. e. Satanas. c. 2, 18. Euphemiam habet sermo. Saepe hic hostis subest, ubi non putares eum subesse. Conf. ad Matth. 4, 3.
- v. 6. agr., nunc) Statim sub Timothei adventum, recenti gaudio, tenerrimo amore, hace scribit. Congruit το εναγγελισαμένου, participium insigne. — έπιποθοῦντες, desiderantes) Hoc signum bonae conscientiae.
- v. 7. διά της πίστεως, per fidem) Constr. cum παρεκλήθημεν, solatio affecti sumus.
- v. 8. νὖν ζῶμεν, nunc vivimus) nunc sentimus, nos vivere. Formula testandae summae lactitiae. conf. Ps. 63, 4.
- v. 10. νυπτός, nocle) Sanctae cogitationes nocturnae. 2 Tim. 1, 8. τὰ ύστερήματα, defectus) Etiam Thessalonicenses habebant, quod croscerent.
- v. 11. auros) Ipse. Utraque epistola ad Thessalonicenses fere singula capita singulis suspiriis obsignata habet. c. 5, 23. 2 Thess. 1, 11. 2, 16. 8, 5. 16. lygove, Jesus) Preces et vota diriguntur etiam ad Jesum Christum, nam et ad hunc et ad Patrem tendit vo dirigat. conf. 2 Thess. 2, 16. s.
- v. 12. ύμᾶς, vos) sive nos veniemus, sive minus. πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι) De differentia verborum conf. 2 Cor. 4, 15. not. — καὶ ἡμεῖς, etiam nes) scil. sumus amore pleni.
- v. 13. μετά, cum) Constr. cum adventu. coll. 2 Thess. 1, 7. πάντων τῶν aylav, omnibus sanctis) Hoc angelos et electos e terra complectitur. — avrov, suis) Christi. Act. 9, 13.

### CAPUT IV.

- v. 1. 'Agéansiv') placitos praestare vos.
- v. 2. παραγγελίας, praecepta) Primo hoc tempore Paulus hoc verbum adhibet ad Thessalonicenses scribens, quorum pietas id recte ferebat, perinde ut Timothei, cui severissime praecipit. Idem verbum v. 11. 2 Thess. 3, 4. 6. 10. 12. Ad alias deinceps ecclesias, constituta auctoritate sua, perraro id ponit.
- v. 3. θέλημα, voluntas) Sic c. 5, 18., sine articulo. Multae sunt voluntates. Act. 13, 22. — δ) Nota Subjecti. — αγιασμός ύμων, sanctificatio vestra) Vestra

revocat Thessalonicensibus in memoriam statum profanum pristinum. Sanctificatio complectitur castitatem maxime. — ἀπὸ τῆς πορνείας, a scortatione) Tanti christiani hoc tamen erant monendi, quia gentiles non horruerant stupra.

v. 4. είδέναι, nosse) οἶδα, novî, non modo scientiam, sed facultatem animi denotat. Phil. 4, 12. conf. secundum cognitionem, 1 Petr. 3, 7. Utrumque sane ad castitatem matrimonialem requiritur. — σκεῦος, vas) corpus. 1 Sam. 21, 5. 1 Cor. 6, 18. κτᾶσθαι possidere illustratur ex Luc. 21, 19. — καὶ τιμῆ, et honore) Contrarium, ἀτιμία dedecus. Rom. 1, 26. 24.

v. 5. μη ἐν πάθει ἐπιθυμίας, non in passione concupiscentiae) Concupiscentiae dominans tandem invalescit, ut flat miserum πάθος et morbus. 2 Sam. 13, 4. — τὰ ἔθνη, gentes) Hae quoque notantur v. 12. 13., alia et alia periphrasi. — τὰ μη εἰδότα, quae non norunt) Ignorantia, impudicitiae origo. Rom. 1, 24. [Coeli

serenitatem adspice: impuritatis taedium te capiet. V. g.]

- v. 6. το μη υπερβαίνειν και πλεονεκτεῖν) Articulus το facit epitasin, quae cadit super verbum υπερβαίνειν. Eustathius, υπερβηναι, το καθ' υπερβολην ἀστοχήσαι τοῦ δέοντος. Itaque non videtur Paulus hie dicere avaritiam, quae tamen Eph. 5, 5., et Col. 3, 5., (ubi item articulus epitasin facit,) peccatis impuritatis jungitur, et, tanquam summa transgressio, idololatria dicitur: sed fraudes et artes moechorum. Hebr. 13, 4. nam asyndeton indicat, ejusdem argumenti sermonem continuari: et sermo est de tali negotio, cujus major est culpa, quam furti, Prov. 6, 30. et versu 7. redit mentio de sola impuritate et sanctimonia. Euphemia est, quod adulterium non appellat apostolus. ἐν τῷ πράγματι, in negotio) Articulus demonstrat negotium, quod sub manu est hoc illove tempore. 2 Cor. 7, 11. ἀδελφον, fratrem) Aetiologia fugiendae transgressionis. ἔκδικος, vindex) Hebr. 13, 4. not. ὁ κύριος, Dominus) Christus, judex.
- v. 7. ἐν άγιασμῷ, in sanctificatione) ἐπὶ, super, magis exprimit finem; ἐν, in, indolem rei.
- v. 8. ὁ ἀθετῶν) qui hoc spernit. τὸν καὶ δόντα, qui etiam dedit) Etiam innuit, novum hic addi momentum superiori proximo. τὸ κνεῦμα αὐτοῦ τὸ ᾶγιον εἰς ὑμᾶς, Spiritum suum sanctum in vos) Eph. 4, 30.
- v. 9. οὐ χρείαν ἔχομεν, non opus habemus) Hebr. 8, 11. Θεοδίδακτοι) divinitus docti. Amore Deus nos imbuit per regenerationem. itaque τὸ docti habet quandam catachresin, ut scriptioni opponatur. εἰς τὸ ἀγαπᾶν, ad diligendum) Doctrinae divinae vis confluit in amorem.
- v. 11. φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν) Oxymoron. φιλοτιμία politica erubescit ἡσυχάζειν. Oppositum περιεργάζεσθαι. 2 Thess. 3, 11. s. Ideo hic additur, πράσσειν τὰ ίδια. Proprietas tamen accedit verbo φιλοτιμεῖσθαι ex v. 12. fin. ἐργάζεσθαι, laborare) Hoc opus erat dici hominibus, qui coeli gustum ceperant: mundo mersi, sua sponte laborant. Crescit monitum, 2 Thess. 3, 6. s.
- v. 12. εὖσχημόνως, koneste) ne possint dicere, Christianismum esse desidiae et egestatis. Oppositum, inordinate. c. 5, 14. 2 Thess. 3, 6. μηδενός) nullius rei, quam ab externis petatis. Summus gradus εὐπορίας, expeditae rei familiaris, Christiano optandae, ob libertatem.
- v. 13. ¹) ἴνα μη λυπῆσθε, ut ne contristemini) de nuper defunctis, in fide. de his enim valet spes. Efficacia religionis christianae vel maxime ex eo patet, quod ea desiderium mortuorum, affectuum subtilissimum, et mortuorum vel olim vel nuper, non tollit aut exacerbat, sed suaviter temperat. ²)
- v. 14. γαφ, enim) Scriptura ex tot solatiis contra mortem, hoc fere unum, tanquam palmarium, de resurrectione, propinat. ἀπέθανε, mortuus est) Hoc yerbum de Christo dici solet; de fidelibus, obdormire. 1 Cor. 15, 3. 6. 18. 20. 51. οῦτω) item, uti Jesus ipse surrexit, sic nos vivos ductum iri credimus, per iter mortis. διὰ τοῦ ἰησοῦ, per Jesum) Construe cum ποιμηθέντας, qui obdor-

περὶ τῶν κεκοιμημένων, de tis qui obdormivere] Solatium in recenti luctu; — non super defunctis pridem. Not. crit.
 ἐλπίδα, spem] et gaudium. V. g.

miverunt. Nam το ducet, quod sequitur, jam habet appositum cum illo. — αξει) ducet, suave verbum. dicitur de viventibus. — σύν αὐτῷ, cum illo) quia cum

illo conjuncti sunt.

v. 15. υμίν) vobis, hoc nosse dignis. — λέγομεν εν λόγω πυρίου, dicimus in verbo Domini) Dominus, Christus, nobis dixit; nos, vobis. conf. 1 Reg. 20, 35. ברבר יהוה ברבר לע גמעם kv koyo xvgiov. Tales formulae adhibentur in re, quae nunc primum aperitur. [Multae nimirum singularis argumenti res, quas frustra quaesiveris alibi, h. l. describuntur. V. g.] — ημείς, nos) Sua aetate sic loquentes sancti auxere subsequentium aetatum obligationem exspectandi Dominum. 70 nos mox declaratur per yerbum subsequens, viventes, et ulterius, superstites. — of fortes of περιλειπόμενοι, viventes superstites) Sic quoque v. 17. Est hoc instar appositionis. viventes, antitheton ad dormientes. Simul innuitur paucitas viventium, ad multitudinem mortuorum; item, dormientium conditio bona, quo viventes desiderent aggregari. Homines omnium aetatum conjunctim unum quiddam repraesentant: fidelesque jam olim exspectantes, habentesque se loco illorum, qui victuri sunt in adventu Domini, pro eorum persona locuti sunt. Viventes, et qui supersunt ad adventum Domini, sunt iidem: et hi pronomine nos denotantur. Unaquaeque generatio, quae hoc vel illo tempore vivit, occupat illo vitae suae tempore locum eorum, qui tempore adventus Domini victuri sunt. Sic 10 nos hîc ponitur, ut alias nomina Cujus et Titius: idque eo commodius, quia fidelibus illius setatis amplum temporis spatium usque ad finem mundi nondum distincte scire licuit. Tempus praesens in utroque participio est praesens pro ipso adventu Domini, uti Act. 10, 42., et passim. Neque eo asseruit Paulus, tam propinquum esse diem Christi. vid. 2 Thess. 2, 2. s. Similis locutio, Rom. 13, 11. 1 Cor. 15, 51. Jac. 5, 9. 1 Petr. 4, 5. s. Matth. 24, 42. not. — του πυρίου, Domini) Jesu Christi. — ου μή φθάσωμεν, non praeveniemus) Suaviter contradicit timori superstitum de defunctis, nec majorem sui, quam dormientium, commodi rationem ducit.

v. 16. αὐτὸς, Ipse) Grandis sermo. — ἐν κελεύσματι, ἐν φωνἢ ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, in celeusmate, in voce archangeli, et in tuba Dei) Gradatio, tria complectens. κέλευσμα dicitur, quo multitudo aliquid jubetur, v. gr. per praeconem. Non habent LXX. — ἀρχαγγέλου, archangeli) Michaëlis aliusve. Non adhibetur articulus. — ἐν σάλπιγγι θεοῦ, in tuba Dei) cum tuba Dei, adeoque

magna. - πρώτου) prins.

v. 17. αμα) Ammonius, αμα μέν ἐστι χοονικὸν ἐπιζόρημα· ὁμοῦ δὲ, τοπικόν. Vides hîc proprietatem sermonis apostolici. — εἰς ἀέρα, in σἔτεm) Impii in terra remanebunt: pii, absoluti, assessores fient judicii. — καὶ οῦτω, et sic) Paulus, quum, quae scribi opus erat ad consolandum, scripsit, maximas res hac brevitate involvit. — πάντοτε, semper) sine ullo discessu. — σὺν κυρίω, cum Domino) non modo in aëre, sed in coelo, unde venit. — ἐσόμεδα, erimus) utrique.

v. 18. παρακαλείτε άλλήλους, consolamini invicem) in luctu. confer etiam

c. 5, 11.

# CAPUT V.

v. 1. Περὶ τῶν χρόνων, de temporibus) quum haec, quae dixi, evenient. χρόνων partes, καιροί. — οὐ χρείαν ἔχετε, non opus habetis) Qui vigilant, his non opus est dici, quando futura sit hora. nam semper parati sunt.

v. 2. ως πλέπτης. sicut fur) 2 Petr. 3, 10. Solennis locutio apostolis, congruens cum parabola Domini, Matth. 24, 43. — ἐν νυπτὶ, in nocie) Refer ad fur, modo. Ibi nox est, ubi securitas et quies. confer tamen Matth. 25, 6. — οῦτως) sic, uti dicetur versu sequente. Conf. sic, sequente 1) enim, Matth. 1, 18. —

<sup>1)</sup> Allamen h. l. voc. γάρ, enim, per utriusque Ed. marginem omittenda polius censetur. Vers. germ., nexus causa, ponit nemlich. E. B.

*ξορεται*, venit) Praesens, subitum eventum magna emphasi exprimens. Sic v. 3., repentinus instat. conf. Luc. 21, 34.

- v. 3. λέγωσιν, dicunt) ceteri, qui sunt tenebrarum. v. 5. 6. [c. 4, 13.] είρήνη καὶ ἀσφάλεια, pax et securitas) Mundum statuent aeternum.
- 1) v. 6. καὶ νήφωμεν, et sobrii simus) Hoc denotat statum. actum, ἀνανήφω, ἐκνήφω, 2 Tim. 2, 26. 1 Cor. 15, 34. νήφω, mitius.
- v. 7. μεθυσκόμενοι μεθύουσιν, qui inebriantur ebrii sunt) Μεθύσκομαι notat actum; μεθύω, statum, vel habitum. sic in καθεύδοντες καθεύδουσι Ploce apparet. Habet enim καθεύδοντες primo vim inchoativam, in somnum incidentes, deinde καθεύδουσι habet vim continuativam, in somno pergunt. νυκτύς) noctu, ut plurimum. Etiam diurna somnolentia et chrietas noctem aggravat. A die abhorrent.
  - v. 8. Elnida σωτηρίας, spem salutis) Huc ref. v. seq.
- v. 9. ξθετο, posuit) Sic LXX, Ps. 66, 9., τοῦ θεμένου τὴν ψυχήν μου εἰς ζωήν. Jud. 1, 28., ξθετο τὸν χαναναίον εἰς φόρον, ubi lectio quidem Vaticana habet ἐποίησε, sed ξθετο fuit certe phraseologia Librario non insueta. περιποίησιν σωτηρίας) Notatur salus ejusmodi, qua ex multitudine pereuntium excipiuntur, qui salvantur.
- v. 10. ἀποθανόντος, qui mortuus est) In ipsa morte Christi sita est positio illa in conservationem peculiarem. εἴτε καθεύδωμεν, sive dormiamus) corpore, in somno vel morte. ἄμα) simul, ut fit adventus. Num potius, simul, ubi et uti ille vivit? Non putem. Totum institutum est περὶ τῶν χρόνων, et in fine tractationis redit oratio ad principia. Adventum Christi semper ut propinquum sibi proposuerunt. Sic etiam Lubinus exponit.
- v. 12. ἐρωτῶμεν) oramus: orat Paulus, causam operantium in verbo suam quasi faciens. sequitur aliud verbum, παραπαλοῦμεν adhortamur. v. 14. εἰδέναι) nosse, rationem habere. Metonymia antecedentis. κοπιῶντας, laborantes) Interdum unus idemque potest laborare, προῖστασθαι praeesse, νουθετεῖν monere; interdum diversi, pro varietate charismatum. Laborare non tantum genus est, sed diversas functiones denotat, quae sub τῷ praeesse et monere non comprehensae sunt. ex. gr. Rom. 16, 2. Phoebe erat προστάτις. e contrario v. 12. Tryphaena et Tryphosa laboraverant quidem, sed non fuerant προστάτιδες, non praeerant. Praeesse notat auctoritatem, νουθετεῖν, monere notat studium et solertiam, quam unus prae altero exercet.
  - v. 13. ev eautois, in vobis ipsis) invicem.
- v. 14. τοὺς ἀτάπτους, inordinatos) Tales non aberant, quamlibet florente illa ecclesia. Et mox crevit ἀταξία, inordinatio. 2 Thess. 3, 6. 11. ἀντέχεσθε) observute. Τως ἀντέχεσθαι, rationem habere. Prov. 4, 6. πρὸς πάντας, ad omnes) Nemo est fidelium, cui non possit longanimitas praestari: nemo, cui fidelis eam non praestare debeat. Multi eam magis praestant alienis, quam domesticis; potentibus, quam tenuioribus: sed praestanda est erga omnes.
- v. 15. opare, videte) Quisque custodiat et se et alterum. Laesus, qui in fervore est, nimium videt: ergo proximi videre debent.
- v. 18. ἐν παντὶ) in omni re, etiamsi adversa videatur. (— idque non generatim tantum, sed, Davidis ad instar, in casibus singularibus. V. g.] τοῦτο, hoc) ut gratias agatis. θέλημα, voluntas) semper bona, semper spectans salutem vestram in Christo Jesu.
- v. 19. το πνεῦμα) spiritum, i. e. charismata. Metonymia. μη σβέννυτε, nolite exstinguere) Spiritus, ubi est, ardet: ideo non exstinguendus, nec in nobis, nec in aliis.
- v. 20. προφητείας, prophetias) prae ceteris charismatis exercendas. 1 Cor. 14, 1. 39. μη έξουθενεῖτε, nolite spernere) Alia charismata erant speciosiora.

καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσι, et non effugieni] utut vellent libenter. V. g.
 Bengel gnom.

v. 21. πάντα) 1) omnia, spiritualia, quae ad vos ullo modo pertinere, nec vestram facultatem excedere, sine incuria et curiositate existimare potestis.

v. 22. ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηφοῦ, ab omni specie mala) Species, apparentia, mali, esset εἶδος ΤΟΤ πονηφοῦ, cum articulo, quem habet ΤΟ καλον bonum, v. 21. Sed εἶδος πονηφοῦν est species mala. εἶδος, species, Germ. Gaitung. LXX, Jer. 15, 3. Sir. 23, 21. (16.) 25, (2.) 3. Ab omni specie mala abstinere debemus, ne decipiamur. Totum genus boni est simplex, spiritus, animae, corporis: species mali, multae. 2 Cor. 7, 1. Conf. oppositum v. seq.

v. 23. αὐτὸς) Ipse. Non meo studio, inquit Paulus, sed divino praesidio muniti eritis. — ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης, Deus pucis) qui bona omnia donat, mala omnia removet. εἰρήνη et ὁλοτελής in Hebraeo ΒὸΒ sunt conjugata. [Insequens igitur volum, quid appellatio haec involvat, ostendit. V. g.] — ὁλοτελείς — ὁλοτελείς — ὁλοτελείς in tuniversi et singuli Deo penitus asserantur et asserti maneant: universi, omnes omnino Thessalonicenses, ut nemo excidat: singuli, unusquisque eorum cum spiritu, anima et corpore. Ipsa expositio versus hujus tempore fortasse mitescet. Esset chiasmus elegans et ὁλόκληφον si adverbiascens esset, nancisceretur novam expositio lucem. Alio sensu, ὁλόκληφον ήμῶν Genus esset et totum: tria sequentia essent partes. — ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, vester spiritus et anima et corpus) Vos modo dixit universe: nunc eosdem denominat a statu spirituali, vester spiritus (Gal. 6, 18.) optans, ut servetur ὁλόκληφον, integer: tum a statu naturali, et anima et corpus, (nam his duabus partibus absolvitur natura hominis totius, Matth. 10, 28.) optans, ut id servetur inculpate. 2) Corporis mentio congruit cum superiore tractatione. c. 4, 4. not. 16.

v. 24. 3) ὁ καλῶν ὑμᾶς) qui vocavit vos, ita ut ne nunc quidem mutet vocationem. Magnam hic versiculus exultationem habet. — ποιήσει, faciet) servabit vos: v. 23. ut vocatio finem suum assequatur. Phil. 1, 6. 1 Petr. 5, 10. Rom. 8, 30.

v. 25. περί ήμῶν, de nobis) uti nos pro vobis. v. 23. [Idem Paulus petit in altera ad Thessal. epistola, nec non ad Romanos, Ephesios, Colossenses, et Philemonem, atque, in transitu, in altera ad Corinthios, ad Philippenses pariter. In epistolis ad Timotheum et Titum non petit: quod vel ut filios eos compellavit, vel per se intercessionis eorum certus fuit. Neaue vero Corinthios. in priori epistola, istud petit, neaue Galatas: etenim paterna eos auctoritate reprehendere opus habuit, V. g.]

v. 27. δοκίζω ὑμᾶς, adjuro vos) In V. T. publice lecti sunt Moses et prophetae: in N. T. haec epistola, prima omnium a Paulo scripta, omnium instar lectioni publicae commendatur, uti deinde Apocalypsis, c. 1, 3. Gravissima erat haec ratio, quare Paulus Thessalonicenses [cosque tuntopere sibi deamatos, V. g.] ita adjuraret: periculumque fuerat, ne ob laudes ipsis datas celandam putarent epistolam. — τον κύριον, Dominum) Christum. Divinus invocationis cultus huic exhibetur Ps. 63, 12. — πᾶσι, omnibus) Thessalonicae, vel etiam in tota Macedonia. — ἀδελφοῖς, fratribus) Dativus, proprie. Legenda erat epistola, omnibus auscultantibus, maxime iis, qui ipsi legere non poterant; mulieribus et liberis non exclusis. conf. Deut. 31, 12. Jos. 8, 33. s. Quod Paulus cum adjuratione jubet, id Roma sub anathemate prohibet. [Qui Scripturam surripiunt, et verbi divini lectionem tam difficilem reddunt plebejis, ii non dubium est quin ipsi iniquius in ejus tractatione versentur: sunt igitur lucifugae. At quam obmutescent misere, quum Judex percontatus fuerit: Vos cur tanta violentia verbis meis interdixistis reliquos? cur illis eripuistis, qui melius ea, quam vosmetipsi habuissent? Optabile

<sup>1)</sup> Voculam 8t, crisin Ed. 2. sequuta, subjicit Vers. germ. E. B.

<sup>2)</sup> Versio germanica, in margine, hanc loci periphrasin exhibet: Servetur spiritus vester, i. e. vos ipsi, plenissime, pro statu vestro spirituali, quem et animae et corporis respecta nacti estis.

<sup>3)</sup> πιστός, fidelis] Brevi hoc commate omnis solatii Summa continetur. Vocatione si frueris: de fide Ejus gaude, qui faclet. V. g.

esset (quae Theologi cujusdam Vitembergensis probatissimi observatio est), ut multis, iisque sublimioris etiam conditionis, locis orationum sacrarum loco, quae frequentiores esse subinde, quam par erat, videntur, Scripturae sacrae capitum quorundam praelectio institueretur in Ecclesia atque celebraretur. etc. Franz. de Interpr. p. 47. Recte id quidem fieret. Jam vero tanto magis fas est nobis dolere, quod multis hodie concionum dignitas major nonnisi ex minori cum Scriptura concentu aestimatur. V. g.]

### IN EPISTOLAM II. AD THESSALONICENSES.

#### CAPUT I.

v. 3. 'Οφείλομεν, debemus) urgente animi exultatione, de causis adeo conspicuis. Sic quoque c. 2, 13. [Generosus debiti ejusmodi sensus est. V. g.] — ἄξιον, dignum) ob rei magnitudinem. conf. 1 Cor. 16, 4. [Tuine Christianismi specimina digna sunt, quorum nomine gratias DEO agant, qui te norunt? V. g.] — ἡ πίστις ἡ ἀγάπη, fides: amor) De spe, v. 4. s. Nam haec tria jungi solent.

v. 4. ήμᾶς αὐτοὺς, nos ipsi) Ipse Paulus cum Silvano et Timotheo gloriabatur, tanquam testis, non modo audiebat ex testibus. — ὑπλο, pro) Constr. cum gratias agere. Hino v. 3. fin. comma ponendum. conf. Col. 1, 5. not. Parallelismus momentum habet. — καὶ πίστεως, et fide) Fides hoc loco notat fidelem constantiam confessionis.

v. 5. ἔνδειγμα) scil. ὄν. Accusativus absolutus. conf. Act. 26, 3. not. το ἀνέγεσθαι, tolerare, est demonstratio. — δικαίας, justi) Quod hoc commate proponitur, tractatur versu 6. s. — εἰς τὸ καταξιωθηναι, ut digni fiatis) Hoc cohaeret
cum toleratis. — ὑπὲο ης, pro quo) Τὸ pati facit dignos regno.

v. 6. παρά θεῷ, apud Deum) tametsi homines boni et mali non tanti aestimant horum injurias et illorum passiones. — θλίβουσιν — θλίψιν, prementibus

- pressuram) Talio. Hue ref. v. 8. 9.

v. 7. καὶ ὑμῖν, et vobis) Hue ref. v. 10. s. — τοῖς θλιβομένοις, pressis) Medium: qui pressuram toleratis. coll. v. 4. fin. — ἄνεσιν, relaxationem) Magna proprietate inter se opponuntur θλίψις, pressura, et ἄνεσις, relaxatio: 2 Cor. 7, 5. 8, 13. includit autem relaxatio etiam bonorum abundantiam, v. 10. — μεθ΄ ἡμῶν) nobiscum, i. e. cum sanctis Israelitis. v. 10. not. Conf. 1 Thess. 2, 14. — μετ ἀγγέλων δυνάμεως, cum angelis potentiae) Angeli inserviunt Christo in exserenda ejus potentia.

ע. 8. ἐν πυρὶ φλογὸς) Alii, ἐν φλογὶ πυρός. Eadem varietas, Act. 7, 30. ἐν φλογὶ πυρὸς, LXX Es. 66, 15. — τοῖς μὴ εἰδόσι θεὸν) qui in ethnica ignorantia de Deo versantur. 1 Thess. 4, 5. Ps. 79, 6. Sic Job. 18, 21. א דע אל בוצל בא דע אין ὑπακούουσι, non obedientibus) Judaeis maxime, qui-

bus evangelium de Christo 1) praedicatum fuerat.

v. 9. ἀπὸ, α) Divina animadversio poenam eis infliget. Daemones non erunt tortores: nam ne in hac quidem vita homines mali puniuntur per daemones, sed potius per bonos angelos: et Ps. 78, 49. τὸ angelos malorum potest etiam bonos denotare. conf. Ex. 12, 23. 2 Sam. 24, 16. — προσώπου, facie) Hace facies erit illis intolerabilis. Non videbunt, sed persentiscent. Facies et gloria fere sunt parallela. — ἰσχύος, roboris) Ponite ferociam, o improbi!

v. 10. iv, in) Sancti et credentes non modo spectabunt, sed per illos se ex-

<sup>1)</sup> Christi tamen hoc versu nomen per marginem Ed. 2. omillendum polius censetur; quare nec in Vers. germ. legitur. E. B.

I. Inscriptio.

seret gloria Christi admiranda. v. seqq. — ayloış, sanctis) Suaviter jungitur mentio gloriae et sanctorum, tum admirationis et credentium. — πᾶσι, omnibus) Hoc non sanctis, sed credentibus additum, innuit, latius patere quodammodo vocabulum credentium, quam sanctorum. vid. Act. 20, 32. not. Sic omnis, Phil. 1, 9. not. Sancti, ex circumcisione: fideles, ex gentibus, in quibus erant etiam Thessalonicenses. [qui, cum Apostolorum testimonium ad ipsos quoque pertigisset, laudabili istud animi firmitate receperunt. V. g.] Confer duo opposita. v. 8. not. — ő11, quod) Motivum admirationis crit, quod testimonium apostolorum, de Christo, fidem apud Thessalonicenses nactum extet in die illo, quo una veritas constat. conf. Phil. 2, 16. 1 Thess. 2, 19. — ἐπιστεύθη) τιστον extitit, et ut tale a vobis, super quos venerat, susceptum est. — ἐφ' ὑμᾶς) ad vos usque, in occidente. έν τῆ) Construe cum έλθη, venerit.

- v. 11. εἰς δ, in quod) Huc orando nitimur. ἀξιώση) dignos efficiat. Ante vocationem nulla dignitas in nobis: 2 Tim. 1, 9.: postea demum confertur nobis eo modo, qui mox describitur. — ο θεος ήμων) Deus noster, cui servimus. εὐδοκίαν, beneplacitum) ex parte Dei. — πίστεως, fidei) ex parte vestri.
- v. 12. το ἄνομα, nomen) Nos nil Domino, Dominus nobis salutem revers confert. inde nomen illius glorificatur in nobis; nos autem ipsi in illo. — χάριν, gratiam) Hac mente dixit άγαθωσύνης, bonitatis. v. 11.

#### CAPUT

v. 1. Έρωτωμεν, rogamus) Epistolae partes, quarum praecipua hio incipit, sunt quinque:

> c. L v. 1. 2. S. s. 11. s.

> > 17. 18.

| П.   | Gratiarum actio pro Thessalonicensibus,                            | 3. s.          |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | cam voto.                                                          | 11. s.         |
| III. | Doctrina, de homine peccati ante diem Christi venturo:             | IL 1. s. 8. s. |
|      | unde contra illam calamitatem sanctos consolatur;                  | 9. s. 13. s.   |
|      | subjuncta cohortatione et voto.                                    | 15. 16. s.     |
| IV.  | Hortatio ad preces, item cum voto:                                 | III. 1. s.     |
|      | et ad fratres, qui inordinate ambulant, in ordinem redigendos, hic |                |
|      | quoque subjuncto voto.                                             | 6. s. 16.      |
| v    | Conclusio                                                          | 17. 18.        |

- -- ύπλο) de. Particula facit ad declarandam rem, de qua agitur, non ad obtestationem: quamquam res, de qua agitur, Thessalonicenses per se commovere debebat. conf. υπέρ, 2 Cor. 5, 20. — ἐπισυναγωγῆς, congregatione) quae flet adventus Jesu tempore. cavendum, ne quis excidat. Fideles jam sunt aggregati ad Dominum: sed illa demum congregatio erit absoluta. Haec vis decompositi. conf. Hebr. 10, 25. not.
- v. 2. sakeve vai, moveamini) mente. voeisvai, turbemini) affecta. Id facile accidit cupidioribus sciendi futura. — πνεύματος) πνεύμα, spiritus prophetans. — λόγου· ἐπιστολης, sermonem: epistolam) v. 15. — ως δι' ήμων) ut per nos. ratio sub qua moveri poterant Thessalonicenses. Poterat quidem epistola vere Paulina sinistre exponi: poterat vero etiam aliena supponi. c. 3, 17. — oc οτι ενέστηκεν, ut si instet) Magna hoc verbo propinquitas significatur. nam ένεorois est praesens. Ideo talis propinquitas diei Christi negatur. Antiquissimae epistolarum apostolicarum sunt epistolae ad Thessalonicenses. Hinc patet, apostolos, de propinquitate diei Christi loquentes, non errasse, sed scienter esse locutos. — τοῦ χριστοῦ, Christi) cui opponitur, sensu vocabuli in ecclesia pridem usitato, antichristus 1).
- v. 3. κατά μηδένα τρόπον, nullo modo) Tres modos innuit v. 2. ότι, quod) Subaudi, ex antecedentibus, particulam negantem, cum verbo substantivo: non fit, nisi etc. Habet autem ellipsis haec εὐλάβειαν. Εὐλαβής est, qui rem pro-

<sup>1)</sup> Lectionem tamen xuplou, post marg. utriusque Ed., praesert Vers. germ. E. B.

positam capit bene, non importune et temeraria audacia, sachte, scheu, etc. Εὐλά-βεια est, quod Paulus non expresse dicit: Non venit dies Christi, nisi etc. Leniter loquitur: abstinet verbis, quae non libenter audiret amator adventus Christi.

— ἐὰν μὴ, nisi) Quae v. 3—8. leguntur, uberiorem considerationem postulant. Ac primum quidem hanc periocham per se intuebimur: deinde Apocalypsin conferemus. Prior intuitus has fere positiones complectitur:

I. Scopus Pauli est, monere Thessalonicenses, ne diem Christi propinquiorem putent, quam revera sit. — Magnum scandalum affert exspectatio rerum futurarum, quae divino putatur testimonio niti, et tamen in exitu falsa deprehenditur. Maximum scandalum afferre poterat talis exspectatio diei Christi. Quare Paulus solicite occurrit. Parati erant Thessalonicenses ad Dominum cum gaudio excipiendum, c. 1, 11. 1 Thess. 1, 10.: et ejusmodi quidem cupiditas spem praesupponit et fidem, sed tamen ipsa potest esse inordinata. In ordinem ergo redigitur.

II. Speciatim docet Paulus, venturum prius esse ingens quoddam malum. — Paulus non omnia, quae inter aetatem illam et inter diem Christi intercessura essent, enumerat: sed unum quoddam maxime insigne indicat, cujus declaratio erat jam tum tempestiva et Thessalonicensibus salutaris. Describit ergo apostasiam, hominem peccati etc.

- III. Non modo malum, sed etiam Retinaculum ejus indicat apostolus. Memoratur o zarezov retinens, qui retinet hominem peccati. Id retinaculum ipso malo prius est quodammodo, adeoque indicium ejus magnopere ad institutum apostoli pertinet, ut tempus revelandi adversarii, cum justa tamen latitudine, definiatur.
- IV. Malum a temporibus Pauli se porrigit usque ad apparitionem adventus J. C. Non solum latissime patet malum illud, v. 4. 10. 12., sed etiam valde diuturnum est, et quamvis per varios gradus exsurgat, tamen est continuum quoque, a primis suis staminibus ad finem usque. Jam, inquit apostolus, operatur mysterium iniquitatis. Jam apostolorum tempore, magis vero post obitum eorum, maxime post obitum apostolicorum virorum, operabatur. Non optime consulunt, qui ideam ac regulam ecclesiae in antiquitate potius seculorum primorum aliquot, majorem tantummodo posteritatis declinationem redarguentium, quam in ipsa veritate sitam censent.
- V. Retinaculum quoque tempore Pauli erat, idemque tum demum in medio esse desinit, quum in nervum erumpit malum. Qui retinet jam, inquit Paulus, donec e medio fiat. Patet hinc, Retinaculum non esse praeconium evangelii, aut universum, aut apostolicum. mansit retinaculum etiam post apostolos, qui multo ante consummarunt cursum, quam retinaculum desineret esse retinaculum: totum vero praeconium evangelicum nunquam e medio tollitur.

VI. Malum describitur primum in abstracto, deinde in concreto. — Mysterium iniquitatis dicitur jam operans: ex intervallo autem, revelabitur ille ipse iniquus. Tali ordine res evenit. Non dissimile est, quod prius appellatur apostasia, deinde komo peccati. In praeconio de Christo dicebatur primum, in abstracto, appropinquavit regnum coelorum; deinde ipse Christus cum gloria sua est apertius ostensus. Sic ex opposito se habet testimonium de malo. Vitiosus humor in unum tandem apostema contrahitur et erumpit.

VII. Magnum malum est apostasia et mysterium iniquitatis. — Diversas partes habet descriptio mali in abstracto et in concreto, eaeque se mutuo explicant. Apostasia est defectio a fide, dilucideque describitur 1 Tim. 4, 1. Nullo definito loco terminatur hace apostasia: quam late patuit fides, tam late fere patet apostasia; maxime tamen apud Judaeos invaluit. Etiam eorum est apostasia, quibus oblata fuerat fides, quamvis eam non susceperint: qui eam susceperant, eorum nonnulli resilierunt. conf. Hebr. 3, 12. Populus est instar unius hominis, sive divina gratia, se offerens, spectetur, sive recusatio humana quaecunque. Apostasia populi erat, recusantis intrare in terram promissam. LXX Num. 14, 31. Thessalonicae inprimis Judaeorum acerbitas vehementissima erat: Act. 17, 5. 11, 13. Ro-

maeque Judaismus Christianismo multum detrimenti attulit. Iniquitas item, cujus mysterium jam tum operabatur, non est iniquitas quaelibet, quamvis multiplex, Matth. 24, 12., sed ea, ex qua ipse Iniquus denominatur versu 8. coll. v. 3. 4. Hujus iniquitatis jam tum operabatur mysterium, (conf. Deut. 31, 21. 27.) et ita erat occultum, ut ipsis hominibus fere inscientibus obreperet, et per multas aetates cresceret. Operatur vero etiamnum, donec ipsum Iniquum producet operatio Satanae. v. 9. Judaismus, Christianismum inficiens, est fomes: mysterium iniquitatis est scintilla.

VIII. Maximum malum est Iniquus ipse. — Est homo peccati, filius perditionis, oppositus et elatus super omnem dictum deum aut cultum, ita ut ipse in templo Dei quasi deus consideat, declaretque, sese esse deum. Est Iniquus ipse, cujus adventus est secundum efficaciam Satanae etc. Haec momenta postea expendemus singulatim.

IX. Retinaculum, masculino genere et neutro genere promiscue dicitur: nisi neutrum ideo in Textu praecedit, ut postea ὁ κατέχων, Retinens opponatur adversario singulari. — QUI retinet JAM, inquit, in medio esse desinet: et paulo ante, ID QUOD retinet, nunc scitis, ut reveletur ille SUO TEMPORE.

X. Non apostasiam et mysterium iniquitatis cohibet retinaculum illud, quantum quantum est, sed ipsum hominem peccati, ipsum nefarium. — Mysterium iniquitatis, et is qui retinet, in unum idemque tempus cadunt. at quum is qui retinet, et id quod retinet, in medio esse desiit, tum revelatur iniquus.

XI. Ex apostasia tandem nascitur, homo peccati: hunc autem ipsum retinet potentia politica Romana. — Ex mutua collatione mali et retinaculi, et qualitatum utriusque, perspicitur, quid utrumque sit. Iniquus ille praeter signa mendacii habet etiam majestatem quandam, fuco spirituali adornatam, quasi deus esset. Eam civilis cohibet potestas, quae tempore Pauli Romana utique erat, Hierosolymam, Romam, Corinthum, unde ille scribebat, Thessalonicam, quo scribebat, complexa, etc.

XII. Tempus epistolae hujus non parum adjuvat interpretationem. — Scripta est tempore Claudii: coll. Act. 18, 2.5. cum 1 Thess. 3, 1.6. quo ipso penitus refutatur Grotius, prophetiam Pauli conans de Caligula interpretari. Ipsum praecise Claudium veteres putarunt esse retinaculum. hinc enim, ut apparet, factum est, ut successorem Claudii Neronem existimarent esse hominem peccati: cumque improbitas Neronis quamlibet vesana eam tamen non implesset mensuram, Domitianum et alios ejusmodi imperatores quasi pro complemento mali habuere. Non exhauserunt illi quidem prophetiam: sed tamen aliquid ex vero assecuti sunt, Romanum hic nempe quiddam quoquo modo spectari.

Propius accedamus. Retinaculum est aliquid, quod Thessalonicenses, quum Paulus non multo ante apud eos fuisset, non norant; et nunc, quum idem haec scriberet, norant, respondentibus eventuum initiis, magis quam paulo ante putassent multi. Id patet ex antitheto versus quinti et sexti. Scripta est epistola circa annum VIII. Claudii, Ae. Dion. 48., ut in Ordine temporum, p. 278. ostendimus. Eo tempore Claudius Judaeos, sive credentes, sive non credentes, et hos quidem assidue tumultuantes, Roma expulerat: et in ipsa Judaeo Cumanus graviter eos premebat. Ergo in provinciis praesides et procuratores, in Italia ac Romae ipse imperator malum retinebat. Insigne specimen est, quod Judaei non nisi post obitum Festi et ante adventum Albini Jacobum interemerunt. Quicquid ea fecerunt occasione, libenter alias fecissent contra Christum, sed per Romanos non potuerunt. Sic Corinthi eos retinebat Gallio, Hierosolymis Claudius Lysias. Act. 18, 14. 21, 32. Tempore Pauli certo retinebat Malum potentia Romana. non immediate. ergo mediate. Medium autem, rigor in Judaeos, qui longius essent progressi, si per Romanos potuissent. Faciliorem interpretationem libenter audiam.

XIII. Quum retinaculum in medio esse desiit, revelatur Iniquus ille. — Convenit haec positio cum quinta, et tamen ab ea differt quoque. Illa diuturnitatem retinaculi notat: haec, tempus Nefarii revelandi. Nefurii adventus est secundum

efficaciam Salanae in omni vi et signis et prodigiis mendacii etc. Hic adventus nondum est factus, quanquam praeludia non desunt pridem: ergo retinaculum adhuc est. Atque ipso hoc firmissimo argumento constat, retinaculum esse potentiam politicam Romanam. Nullum enim aliud tam potens, tamque diutinum usquam reperiotur retinaculum. Non tamen Satanae efficaciam cohibuit hoc retinaculum, sed Nefarii dominatum: et amoto retinaculo, Nefario opem fert Satanas.

Nunc Apocalypsin adsciscemus.

XIV. Nefarius ille est bestia ex abysso ascendens. — Tam diutinum, tam continuum est malum a Paulo descriptum, §. IV., ut non possit non in apocalypticae aliquando bestiae tempora incurrere: tantaque similitudo nefarii est ac bestiae, tam late diffusa, tam elata potestas, ut non nisi unum possit esse subjectum. Nefarius non demum post interitum bestiae interibit: nam proelio illo, quod Ap. 19. describitur, ita conficiuntur hostes, ut calamitas per Paulum descripta non possit ulterius extendi. Idem Nefarius non peribit prius: nam manet usque ad apparitionem adventus Domini.

XV. Itaque totum malum a Paulo descriptum cum re Romana proprie intimeque conjunctum est. — Quid necessitudinis apostasia et ipse homo peccati cum urbe Roma haberet; Thessalonicenses non potuere cognoscere, nisi Paulus eos coram docuit. Nos Apocalypsis et eventus docet, ac posteritatem docebit uberius. Nos igitur pro captu temporis nostri collationem instituemus.

XVI. Nefarius ille, adhuc est venturus. — Una eademque bestia est, quae primum ex mari, deinde ex abysso ascendit. Ea bestia cum muliere, quae est Babylon, Roma, plurimum habet negotii. Aliquando mulierem portat: postremo, suffragantibus decem cornibus, eam delet. Bestia ex mari, est papatus Hildebrandinus: sed bestia ex abysso, praeter successionem in papatu (quae traditionem antiquam de antichristo ex Judaeis oriundo non tollit, sed suo loco relinquit) novam habebit ac plane singularem malitiam, cujus nomine dicitur homo peccati etc. Haec omnia demonstrantur in Germanica et Latina interpretatione Apocalypseos. Antichristus sive homo peccati, seculo XIX. venturus, non potuit retardari per potentiam Romanam seculi I. et seq. de quibus conf. Ap. 8. s. Ergo Imperator Romanus erit in X regibus, Isque, ubi cum novem ceteris potestatem suam dabit bestiae, e medio fiet, et homini peccati locum dabit. Potentia Romana est retinaculum usque ad exortum Nefarii, qui post exortum suum vastat meretricem, ope decem cornuum.

XVII. Roma tamen alveus est, in quo apostasia et mysterium iniquitatis per multa secula fluxum habet. — Non diu Claudius exclusos Roma Judaeos et cum iis Christianos habuit: brevi post redierunt, et cum bono etiam malum crescendi copiam est nactum. Duae partes mali sunt: apostasia, et mysterium iniquitatis. Apostasia a fide, et διγοστασίαι sive dissensiones a doctrina apostolica recedentes, valde conjunctae sunt: atque hae jam tum Romae fiebant a quibusdam, auctore Satana. Rom. 16, 17. coll. v. 20. Et apostasia a fide, doctrinas invehens de cultu divorum intermediorum, de nuptiis, spiritualis perfectionis obtentu, et cibis, quibusdam utique tantummodo, vitandis, 1 Tim. 4, 1.3., in Romam, quamvis ab aliis haeresibus diu intactam, proprie convenit. Iniquitas in peccato perniciosissimo Elutionis potissimum est sita. v. 3. 4. Initium superbiae hominis, apostatare a Deo: quoniam ab eo, qui fecit illum, recessit cor ejus. Quoniam initium omnis peccati est superbia. Sir. 10, 14. 15. Semina ac stamina prima latebant in elatione auctoritatis humanae, in Petrismo, 1 Cor. 1, 12. not. Inde paulatim enatus est primatus episcopi Romani, ac totatus papalis.

XVIII. Et Papa stricturus subinde habet ipsius kominis peccati etc. — Papa est quodammodo homo peccuti, dum legis divinae et praeceptorum divinorum transgressionem vehementer auget, observationemque eorum magnopere impedit, sua vero placita summo rigore tuetur: filius perditionis, dum innumeras animas in perniciem demersit, et ingentes copias hominum ipsi vel devotorum vel ulla ex parte renitentium morti tradidit: oppositus majestati Caesaris, domini quondam

sui, et elatus supra omnem dictum deum aut cultum, summam potestatem, summum cultum sibi vindicans, angelis imperans, imperatorem sibi subjiciens. Neque semel eo erupit paroxysmus pontificii fastus, ut se deum aut vicedeum appellaret aut appellari pateretur: tantundemque valet solennis titulus Sanctissimi Domini (nam deitus et sanctitas stilo Scripturae sunt synonyma) et Beatissimi Patris. coll. Matth. 19, 17. Interdum papa, quasi ferculum divinum, cum sella imponitur altari per bajulos principes. Manet primis Romae episcopis indelibata sua laus: sed tamen in progressu temporum, per gradus spirituales et civiles, ordine textus, lineamenta conspiciuntur ejus formae, quae suo tempore in Nefario illo quam manifestissime se exseret.

XIX. Primum is qui retinet, deinde id quod retinet, in medio esse desinit.

— Diximus hoc jam §. IX. sed hoc loco strictius repetendum venit. Is qui retinet, est, qui Romam sub ditione habet: id est, Imperatores, ethnici, christiani, Romae, Constantinopoli: Reges, Gothici, Lombardici: rursum Imperatores, Carolingi, Germani, a quibus plaga gladii. Ap. 13. Hic est Retinens, longe in media bestiae ex mari exortae tempora. Ita retinuerunt principes illi papatum, ut tamen etiam juvarent: ita juverunt, ut tamen etiam retinerent. Extremo tempore id quod retinet est potentia Romae ipsius, quando bestia mulierem portat, et ipsa non est. Id quum amotum erit, revelabitur Nefarius ipse.

XX. Revelatur Nesurius, quum aperta improbitate agere incipit. — Mysterio opponitur revelatio, et haec ter memoratur, v. 3. 6. 8. Itaque revelatio non ea dicitur, qua Nesarius per testimonium veritatis convincitur; sed ea, qua ipse, Retinente amoto, aperta improbitate agit, quanquam improbitatem pauci perspiciunt.

XXI. Apparitio adventus J. C. qua Nefarius conficietur, praecedet ipsum adventum novissimumque diem. — Haec apparitio, cum interitu bestiae, sive Nefarii, describitur Apoc. 19, 11. seqq. ubi hi duo, bestia et pseudopropheta, vivi jaciuntur in stagnum ignis ardens in sulphure, reges autem terrae et exercitus Borum occiduntur v. 20. 21. Sequitur demum captivitas Satanae et regnum sancto-Etenim inter cladem bestiae et inter diem novissimum liquido Apocalypsis millenos interjicit annos. Ii vero anni quomodo cum Paulo conciliabuntur? Resp. Paulus Danielem, ut postea videbimus, respiciens, ea simul innuit, quae apud eundem inter cornu parvi exitium et inter finem rerum, eventura denotantur. c. 7, 9. 14. 22. 26. 27. Multae res interitu bestiae longe priores, atque ipse Jesu Christi patientis ingressus in gloriam, cum adventu ejus in nubibus connectitur: Matth. 26, 64. Joh. 21, 22. nott. Ergo idem adventus potuit etiam connecti cum destructione adversarii, quae inter utrumque Christi adventum permagna res est. Atque ut cum vastatione Hierosolymorum connecti potuit finis mundi; quia revelatio eventuum intermediorum nondum erat matura: sic cum interitu adversarii connectere potuit Paulus adventum Christi; quia in Apocalypsin reservati erant anni milleni, quae omnino haec puncta multo clarius exponit, ita ut ex Apocalypsi ipsa dein Danielis prophetia lucem nanciscatur. Quanquam scite Paulus apparitionem adventus dicit, non adventum ipsum. Nondum erat tempus specialioris indicii: et tamen ea Paulo verba Spiritus veritatis dictavit, quae cum rebus ipsis, specialius posthac revelandis, exacte convenirent. Gradatim prophetia procedit. Apocalypsis explicatius loquitur, quam Paulus: et Paulus hoc loco explicatius loquitur, quam ipse Dominus ante glorificationem. Matth. 24, 29.: ubi vide notas. Antiquiora autem et involutiora dicta ex novissimis quibusque et distinctissimis interpretari, non illis ad haec enervanda et eludenda abuti debemus. Quin etiam re ipsa interitus adversarii cum adventu Christi cohaeret. etenim duo sunt maxime illustria in gloria Christi, videlicet, quod est Filius Dei, et quod est Veniens ad judicandum. De horum utroque similem loquendi morem habet Scriptura diligenter nobis observandum. Generationem Filii tanquam praesentem allegat, quotiescunque aliquid Unigenito Patris valde dignum occurrit. Act. 13, 33. not. Et sic adventum quoque gloriosum sub judiciis Judice viventium et mortuorum valde

dignis repraesentat. conf. Rom. 2, 16. not. Bestia et pseudopropheta primi omnium in stagnum ignis jaciuntur in apparitione adventus Domini Jesu: in ipso ejus adventu omnes, qui non inveniuntur in libro vitae scripti, jaciuntur in stagnum ignis. Prius judicium est praeludium et specimen plane singulare judicii alterius: imo unum est idemque revera judicium, tempore tantummodo discretum, et ex toto sub septimi jam angeli cadens tubam.

Praecipua rei momenta, ut arbitror, expedita sunt: nunc residuas locutiones illustrabimus. — ή ἀποστασία, defectio) Frequens in hac periocha est articulus graecus, ή ἀποστασία — ὁ ἄνομος· isque vel ad Pauli refertur antegressum sermonem, vel ad prophetias V. T. — ὁ ἄνθρωπος τῆς άμαφτίας, homo ille peccati) justitiae verae infensissimus. Hunc ita describit Paulus, ut ex opposito ad Jesum Christum, maximeque ad locum Zach. 9, 9. 10., alludat. nam Rex Sionis est 1) Justus: 2) Salutis plenus: 3) mansuetus et vectus asino: in summa, auctor pacis. At hostis est 1) homo peccati: 2) filius perditionis. 3) oppositus et elatus: in summa, nefarius. Ubi enim jus et fas viget, viget pax. Totum beneficium Christi pace indicatur. Nefarius vero omnem miseriam et calamitatem affert. Lex est sancia et justa et bona. ἄνομος contra est profanus et injustus et malus. Porro quae alias de Jesu Christo praedicat inprimis Paulus, de hoste idem, contrariam in partem, enunciat, revelutionem ei adscribens, et mysterium, adventum, signa etc. — ὁ νίὸς τῆς ἀπωλείας, filius ille perditionis) qui et quam plurimos in perditionem dabit praecipites, et ipse in profundissimam perditionem abibit. Ap. 17, 8. 11.

V. 4. δ αντικείμενος κτλ., oppositus etc.) Praecedentia duo nomina ex contrario respondent nomini Jesu: quae sequuntur, ex contrario respondent majestati Christi. Sic Dan. 11, 36. seq. καὶ ὑψωθήσεται καὶ μεγαλυνθήσεται ὁ βασιλεὺς ἐπὶ πάντα θεον και έπι τον θεον των θεων, και λαλήσει υπέρογκα. Hoc igitur dicit Paulus: Non venit dies Christi, nisi impletum sit (in homine peccati,) quod Daniel de Antiocho ita praedixit, ut magis etiam conveniat in hominem peccati, Antiocho respondentem, et illo deteriorem. conf. ad Apoc. 13, 1., Thes. VII. §. Non momentanea etc. in fine. Sub uno stant articulo haec duo vocabula, oppositus et elatus: nam ideo se opponit, ut se efferat. Effert se corde, lingua, stilo, factis, per se, per suos. — ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεον ἢ σέβασμα, super omnem dictum deum aut cultum) dii dici solent angeli, et homines imperio pollentes, 1 Cor. 8, 5. Super omnem talem deum se extollet Nefarius. σέβασμα est, quod colitur: et singulari titulo ὁ σεβαστὸς, Augustus, dicitur Imperator Romanus. Act. 25, 21. Itaque σέβασμα in terris praecipuum est Caesaris majestas et potestas, Romae maxime conspicua. Adeo autem se effert Nefarius, ut non modo majorem potestatem et cultum sibi arroget, quam ullus deus dictus aut cultus habet, sed etiam, ut omnis deus dictus aut cultus ei subesse cogatur, in terra, aut fingatur, quod ad coelites attinet. Clemens VI. in Bulla de jubilaco mandavit angelis paradisi, ut animas morientium in itinere, a purgatorio penitus absolutas, in paradisi gloriam introducerent. — ωστε πτλ., itu ut etc.) Complexus potestatis spiritualis et civilis, utrinque summae. — είς τον ναον τοῦ θεοῦ, in templum Dei) in illud Dei templum, quod memoratur Ap. 11, 1. Nam ibidem versu 7. de hoc adversario agitur. παθίσαι, sedeat) pro imperio. 1) — ἀποδεικνύντα ξαυτόν, declarans se ipsum) αποδείπνυμι, designo, declaro. Herodianus non semel, αποδείξαι καίσαρα, Cuesarem appellare. — őzi közi deog, esse se Deum) Magna exprimitur Nefarii de se ipso asseveratio. Non dicet, se esse ipsum Deum creatorem coeli et terrae, sed tamen, se esse deum quovis alio deo dicto majorem.

v. 5. οὐ μνημονεύετε; non recordamini?) Innuit apostolus, se sibi non contradicere, neque sermoni pristino declaratione qualicunque nova, ūt solent opinatores post offensionem, subvenire: non ita propinquum se dixisse diem Domini, ut

<sup>1)</sup> Nam verba ພໍຊ ລີຂວ້າ, ante καລໂσαι posita, non pro variante aestimanda, sed retinenda esse, tum utriusque Ed. margo tum Vers. germ. innuit. E. B.

non aliae res magnae interim essent eventurae. — žī, adhuc) Antitheton, võv, nunc, v. 6. — προς υμάς, apud vos) Thessalonicae hodie magnopere viget Judaismus, et suo tempore poterit observari, num Nefarius in ea inprimis urbe magnas sit partes habiturus. Ante mortem et resurrectionem duorum testium etiam ex tribubus (Israëlis) nonnulli a bestia stabunt, Ap. 11, 9., et post ascensionem eorum in coelum et terrae motum, resipiscent. Per me fieri potest, ut Judaeus occultus fiat Papa. conf. Thes. XVI. ad v. 3. Nil affirmo. - Eleyov υμίν, dixisse vobis) Sic v. 15., docti estis.

v. 6. το κατέχον, id quod retinet) Sunt, qui interpretentur de oblinente imporium: sed non sic dicitur absolute ο κατέχων, nedum το κατέχον. κατέχειν est detinere, morari. LXX Gen. 24, 56., μή κατέχετέ με. Α κατέχον pendet mox είς τὸ — ... Nisi τὸ κατέχον esset, citius revelaretur Nefurius. ... οἴδατε, nostis) Norant ex praesenti hujus epistolae indicio, rerum intuitu addito. Tute loquitur: neque opus erat, apertius dici. — ἐν τῷ αὐτοῦ καιρῷ, suo tempore) non prius.

v. 7. γαο, enim) Ratio, cur modo revelationem futuram dixerit. Subjungitur enim, μυστήριον, arcanum, jam praesens. — 1) ένεργείται, operatur) Medium verbum, (uti Rom. 7, 5.) cum prosopopoeia, occultissimam hostis actionem innuente. — μόνον, solummodo) Indicat hoc non brevitatem retinentis nec celeritatem pleni eventus, sed unitatem retinentis. Euc, usque dum, mox denotat moram. Subjectum est, qui retinet jam: praedicatum ellipticum, is retinet, sive, in medio est, donec e medio fiat, sive, in medio esse desinat, ita ut nullo loco officiat nefario illi. Potentia Retinentis tanquam totum potestativum in multas partes deinceps divisa fuit. et est tamen unus Retinens.

v. 8. τότε, /um) confestim. — ο ανομος) Haec ultima est et gravissima appellatio, praecedentium vim complexa: iniques ille, nefarius, exlex, et (pressiore Plauti Noniique vocabulo,) illex. ΤΟ LXX ἀσεβής, impius. Jes. 11, 4., καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγω τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀνελεῖ ἀσεβῆ. — δν, quem) sat diu grassatum. — ὁ κύριος, 2) Dominus) Dominus dominorum. Ap. 19, 16. — τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ, Spiritu oris sui) Ex hoc ore egreditur etiam rhomphaea. ibid. v. 15. 21. — τη ἐπιφανεία της παρουσίας αὐτοῦ, apparitione adventus sui) Alibi apparitio, alibi adventus dicitur, v. 1., eodem sensu: hîc autem apparitio adventus ipso adventu prior est, vel certe prima ipsius adventus emicatio, uti ἐπιφάνεια της ημέρας.

v. 9. ov, cujus) Nefarii. Subjungit nunc Paulus descriptionem calamitatis uberiorem, hoc consilio, ut ex opposito consoletur Thessalonicenses. v. 13. τοῦ σατανᾶ, Satanae) Ut ad Deum se habet Christus, sic e contrario ad Satanam se habet antichristus, medius inter Satanam et perditos homines. — καὶ σημείοις, et signis) Haec signa patrabuntur per pseudoprophetam, bestiae inservientem, et quidem etiam ante adscensum bestiae ex abysso. Ap. 13, 13.

v. 10. τῆς ἀληθείας, veritatis) quae est in Christo Jesu. — οὐκ ἐδέξαντο, non receperunt) Hoc vel maxime fecerunt Judaei, Joh. 5, 43. Judaeisque inprimis damnosus erit Nefarius ille. Huc pertinent, quae paulo ante in positionibus hinc inde de Judaeis adspersimus.

v. 11. πλάνης, erroris) qui est in antichristo.

3) v. 12. πάντες, omnes) Late ergo et diu et vehementer grassatur error ille. v. 13. ημείς δέ, nos vero) Solatium post praedictionem rerum tristium. 2 Tim. 2, 19. Dices, Quid opus fuit jam tum solatio ad Thessalonicenses? Resp. Jam tum agebatur mysterium iniquitatis: et ex longe futuris aeque derivatur doctrina, atque ex dudum praeteritis. 1 Cor. 10, 1. ss. — οφείλομεν, debemus) c. 1, 3. — υπό κυρίου, a Domino) Christo. — είλετο — ἀπ' άρχης) Non ait, έξελέξατο, sed, uno hoc loco, hac de re, είλετο. Id effectum est per vocationis evangelicae successum; et tamen additur, a principio, i. e. ab aeterno, coll. 1 Joh.

ήδη, famjam] Unica est colluvies, per multa se tempora diffundens. V. g.
 Pleniorem lectionem ὁ κύριος ἰησοῦς praefert Ed. 2., quam sequitur Vers. germ.
 sἰς τὸ, ut] Omnibus itaque nervis id age, ut credas veritati. V. g.

1, 1., quia decreto aeterno muniti assertique sunt oredentes: Eph. 1, 4.: contra atque ii, qui hominem peccati colunt. Ap. 13, 8. Conf. Deut. 7, 7. 10, 15. προείλετο κύριος ύμᾶς καὶ ἐξελέξατο κτλ. Ibid. c. 26, 18., τίνατος είλετό σε σήμερον γενέσθαί σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον. Decretum revera est ab aeterno, quam vera nativitas filii Dei ab aeterno est: aliud tamen est decretum, aliud est nativitas. — ἐν άγιασμῷ πνεύματος, in sanctificatione Spiritus) Spiritus sanctus sanctificat nos, et sanctificatio est criterium electionis. 1 Petr. 1, 2.

v. 14. εἰς ο, in quod) Declaratur τὸ in salutem. — εἰς περιποίησιν, in liberationem) Reassumitur in. subaudi videlicet. Non est περιποίησις sive liberatio mera ex naufragio mundi, sed conjuncta cum glorificatione. 2 Tim. 2, 10. Con-

gruit περιούσιον. Deut. l. c. — του) Constr. cum περιποίησιν.

v. 15. ἄρα οὖν, itaque) Conclusio. — πρατεῖτε, tenete) nil addentes, nil detrahentes. — τὰς παραδύσεις, traditiones) Utinam ii, qui Traditiones maxime urgent, etiam ex hoc loco, tradita hoc capite a Paulo, tenuissent ac tenerent. Traditio est ingens beneficium. Tradit Deus per nuncios evangelii: accipiunt fideles. c. 3, 6. Paulus multos annos docuit, antequam scribere inciperet. Traditur vel ore [coll. v. 5.] vel scripto. — δι' ἐπιστολῆς, per epistolam) Scripserat de hac re 1 Thess. 4. et 5.

v. 16. ο πύριος, Dominus) Huc ref. in gratia. — ο θεύς, Deus) Huc ref. qui dilexit. 2 Cor. 13, 13. — αίωνίαν, aeternam) Nil ergo pessundare potest

fideles.

v. 17. παρακαλέσαι, adhortetur) Id deducitur ex qui dedit παράκλησιν consolationem. — στηρίξαι, stabiliat) Id deducitur ex qui dedit spem bonam in gratia. — λόγφ 1), sermone) per παράκλησιν. Talis hic sermo, quem tractavit Paulus. — ἔργφ, opere) per στήριξιν. 1 Cor. 15, 58.

## CAPUT III.

v. 1. Τρέχη, currat) celeriter, conf. Ps. 147, 15. sine sufflamine. 2 Tim. 2, 9. — δοξάζηται, glorificetur) Act. 13, 48.

v. 2. ἀτόπων) ἄτοπος, ineptus, importunus. — οὐ πάντων, non omnium) Ταπείνωσις. i. e. paucorum. Thessalonicenses, qui promte crediderant, facile putare possent, omnes ita promtos fore. id negat Paulus, alia omnia expertus. — ή πίστις) fides, in Deum per Christum. haec sola tollit τὸ ἄτοπον καὶ πονηρὸν, ineptum et malum.

v. 3. πιστὸς δὶ, fidelis autem) Post mentionem rei tristissimae statim subjicit, quae possint esse solatio. ita c. 2, 13. Contra infidelitatem hominum, laudat fidelitatem Domini. sic 2 Tim. 2, 13. — στηρίξει ὑμᾶς, stabiliet vos) quamvis ceteri fidem ne capiant quidem. — ἀπὸ τοῦ πονηροῦ) a malo, a Satana; non modo a malis hominibus, per quos ille fidem oppugnat.

v. 4. ἐν πυρίω, in Domino) Nulli homini per se fidas. — παραγγέλλομεν,

praecipimus) v. gr. ut oretis de nobis, ut muniatis vos ipsos. v. 1.

v. 5. κύριος, Dominus) Christus. — είς την ἀγάπην τοῦ θεοῦ, in amorem Dei) Ita favebitis cursui verbi Dei, neque eritis ἄτοποι inepti. — είς ὑπομονήν τοῦ χριστοῦ, in patientium Christi) Ita tolerabitis odium malorum hostium Christi. Utrumque sumendum est objective: amor erga Deum, patientia propter Christum praestita.

v. 6. στέλλεσθαι) Verbum hoc proprie dicitur de navigantibus et proficiscentibus, tendere aliquo vel alicunde: inde, vitare. conf. v. 14. Suspensos tenet Thessalonicenses, donec v. 11. rem ipsam exprimit. Videntur ob propinquitatem diei Christi omisisse laborem. Prior epistola lenius monuit: altera jam habet, quod queratur, quanquam de ejusmodi labe, quae non nisi lautas animas tentat.

<sup>1)</sup> Lectionem ξργφ καλ λόγφ, ordine inverso, et margo utriusque Ed. et Vors. germ. praefert. E. B.

- παντός, omni) quamvis ceteris rebus speciose ambulet. ἀτάπτως, inordinate) Igitur Ordo mendicantium non est ordo, sed gravat rempublicam ipsam. v. 8. Si Thessalonicenses se obstrinxissent voto, quid Paulus dixisset?
  - v. 7. πῶς) quali ratione vivendi.

v. 8. έργαζόμενοι, operantes) Constr. cum edimus. — ἐπιβαρήσαι, aggravare)

Rem justam, jure suo cedens, exprimit vocabulo graviore.

- v. 10. ὅτε, quum) Jam tum necessitatem hujus praecepti apud Thessalonicenses viderant. εἴ τις οὐ θέλει, si quis non vult) Nolle, vitium est. μηδὶ ἐσθιέτω, neque edito) Enthymema. Subaudi: atqui quilibet edit; ergo quilibet laborato. Non vult Paulus, tali homini statim ab aliis subduci victum; sed ex necessitate edendi necessitatem laborandi demonstrat, adsperso hocce charientismo: talis praestet se angelum. Simile enthymema, 1 Cor. 11, 6.
- v. 11. alla, sed) Ab otio valde proclive est hominum ingenium ad curiositatem. Semper enim quaerit natura, quod agat. zeolegyajouévous, curiosa sectantes) Oppositum, facere sua. 1 Thess. 4, 11.
- v. 12. μετὰ ἡσυχίας, cum tranquillitate) missa curiositate. ξαυτών, suum ipsorum) non alienum.

v. 13. καλοποιουντες, bene facientes) etiam manuum industria.

- v. 14. ¹) διὰ τῆς ἐπιστολῆς τοῦτον σημειοῦσθε, per epistolam kunc notate) Innuitur haec ipsa epistola. conf. 1 Thess. 5, 27.: ubi articulus eandem vim habet demonstrandi. σημειοῦσθε, notate, notâ censoria; hanc epistolam, ejus admonendi causa, adhibentes, eique inculcantes. Confer τοι καὶ ἐγενήθησαν ἐν σημείφ Νυμ. 26, 10. Affinis significatio verbi παραδειγματίζειν. Fieri id potest vel ad alios, per literas, peregre, vel in faciem, coram. haec circumstantiarum diversitas significatum non mutat. ἕνα ἐντραπῆ) ut, aliorum judicio perspecto, se demittat. Σιστράπησαν, 2 Chron. 12, 7.
- v. 15. καὶ μη, neque) Ubique cavetur, ne in extrema incidamus. νουθετεῖτε, monete) Non satis est, non uti aliquo: v. 14. scire debet, cur id fiat.
- v. 16. ὁ πύριος τῆς εἰρήνης, Dominus pacis) Christus. τὴν εἰρήνην) pacem, fraternam. ἐν παντὶ τρόπφ) in omni ratione vitae, etiam quod ad opus faciendum attinet. conf. c. 2, 8., πατὰ μηδένα τρόπον, nulla ratione. Παντὶ τρόπφ, citra ἐν, dicit Paulus Phil. 1, 18.
- v. 17. τῆ ἐμῆ χειοὶ, mea manu) Major ergo pars epistolae alia manu erat scripta. σημεῖον, signum) Credibile est, Paulum [ut omnis generis fraudi caveret, c. 2, 2. V. g.] singulari et inimitabili pictura et ductu literarum expressisse illud, gratia etc. v. 18. ἐν πάση ἐπιστολῆ, in omni epistola) Jam tum ergo plura scripserat. οῦτω, sic) non aliter. Dubitationi occurrit.

## IN EPISTOLAM PRIOREM AD TIMOTHEUM.

#### CAPUT L

- v. 1. 'Απόστολος, apostolus) Hic titulus facit ad confirmandum Timotheum. Familiaritas seponenda est, ubi causa Dei agitur. κατ' ἐπιταγήν, secundum mandatum) Sic Bom. 16, 26. Conf. 1 Cor. 1, 1. not. σωτῆφος ήμῶν, Servatoris nostri) Sic appellatur etiam Deus Pater. c. 2, 3. 4, 10. Tit 1, 3. 2, 10. 3, 4. Jud. v. 25. Luc. 1, 47. Causa explicatur 2 Tim. 1, 9. τῆς ἐλπίδος ήμῶν, Spei nostrae) Synonymon, Servatoris.
- v. 2. τιμοθέφ, Timotheo) Epistolae ad Timotheum, ad Titum et ad Philemona, habent aliqua, ut ad singulares personas datae, potius signata, quam ex-

<sup>1)</sup> τῷ λόγῳ ἡμῶν, sermoni nostro] oretenus prolato, v. 10. V. g.

posita, v. gr. v. 18. Si nulla ad Timotheum extaret epistola, optaremus inprimis, extare aliquam, ut videremus, quid Paulus Timotheo potissimum commendaret: nunc quum duae extant, eo studiosius eas debemus in usum vertere. — τέκνφ, filio) Act. 16, 1. s. — χάρις, έλεος, είρηνη, gratia, misericordia, pax) Paulus, ad ecclesias, gratia vobis et pax. Ad Timotheum, addit, misericordia, h. l. et multis post annis 2 Tim. 1, 2. conf. Jer. 16, 5. Gal. 6, 16. Misericordia dicit gratiam quasi teneriorem, erga miserabiles: et hujus misericordiae divinae experientia affert habilitatem ad ministerium evangelicum. v. 13. 16. 2 Cor. 4, 1. 1 Cor. 7, 25. conf. Hebr. 2, 17. — χριστοῦ ἰησοῦ, Christo Jesu) Inprimis saepe ad Timotheum Paulus cognomen Christi ponit ante nomen Jesu, respectu promissionum V. T. de Messia, quae impletae sunt in Jesu, et Timotheo notae erant. 2 Tim. 3, 15.

v. 8. xadoc, sicut) Protasis. apodosis, v. 18. [Interim Paulus eos, qui aliter docebant, extantissimo conversionis suae exemplo refellit. V. g.]

Partes epistolae sunt tres:

| I. Inscriptio. c. I. v.                                                                                                     | 1. 2.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| II. Instructio Timothei ad rem apud Ephesios, absente Paulo, sancte gerendam: ubi                                           |        |
| · 1) in genere, Praeceptum, legem secus docentibus dandum, evan-                                                            |        |
| gelii summa suo exemplo comprobata, ci commendat. v. 3. s. 8. s. 11. s.                                                     | 18. s. |
| 2) speciatim: 1) ordinem orandi praescribit, c. 2, 1. s. viris prae-<br>cipue: v. 8. mulieribus autem, bona opera, v. 9. s. |        |
|                                                                                                                             | 11. a. |
| 2) requisita episcopi recenset, c. 3, 1. s. disconorum                                                                      |        |
| item, et mulierum, officia. v. 8. s. 11.                                                                                    | 12. s. |
| 8) quid ipse Timotheus docere debeat, momentis                                                                              |        |
| rerum gravissime declaratis, v. 14. — c. IV. 3.                                                                             |        |
| explicat: v. 4. s. et quid vitare, quid sequi de-                                                                           |        |
| beat. v. 7. s. 12. s. tum , quomodo agendum cum                                                                             |        |
| viris et mulieribus,                                                                                                        | 1. 2.  |
| cum viduis: v. 8. s. 9. s. 11.                                                                                              | s. 16. |
| cum presbyteris: v.                                                                                                         | 17. s. |
| cum peccantibus:                                                                                                            | 20. s. |
| cum îpso Timotheo: v. 2                                                                                                     | 2. 23. |
|                                                                                                                             | 4. 25. |
|                                                                                                                             | 1. 2.  |
| 4) SECUS DOCENTES redarguuntur:                                                                                             |        |
| v. 3. s. 6. s. Timotheus autem monetur et excl-                                                                             |        |
| tatur: v. 11. s. eique praecipitur, v. 18. s. et                                                                            |        |
|                                                                                                                             | 17. s. |
|                                                                                                                             | 20. s. |

- προσμεῖναι, remanere) Idem verbum Act. 18, 18. Praesentia bonorum reprimit malos. Timotheus Ephesi, Titus Cretae, non fuere episcopi, sed episcoporum rectores et quasi vicarii apostolici. — μή ειεροδιδασκαλείν) ne aliter doceant, atque ego docui: nil surrogent, nil affricent. Conf. sermo Pauli ad eosdem Ephesios, Act. 20, 28. s. Idem verbum, c. 6, 3.: quo loco elenchus est contrariorum, ut ineunte epistola commendatio rerum bonarum. Etiam quae diversa duntaxat videntur, contrarium quiddam adferunt. Legem docebant contra evangelium. v. 7. 11.

v. 4. μηδέ προσέχειν, neque attendant) in docendo. — μύθοις καὶ γενεαλοylais, fabulis et geneulogiis) Ev dia dvoiv. Conf. de fabulis, c. 4, 7. 2 Tim. 4, 4. Tit. 1, 14.: de genealogiis, ib. c. 3, 9. Quae duo quia conjunguntur, et quia ii, qui talia docebant, legem jactabant; patet, non esse sermonem de genealogiis familiarum judaicarum, sed de genealogiis aconum, contra quas Irenaeus et Tertullianus hunc ipsum locum allegant. Quin etiam Paulus veram aeonum considerationem illis opponit, v. 17. Quodsi dubitaveris, an vocabulo aeonum jam tum usi sint, qui aliter docebant: eo magis admirere sapientiam Dei, sermones haud dum natos refutantem. conf. not. ad Matth. 26, 27. yeved et alwv, affinia. Judaei curiosiores se tum temporis valde cum gentibus commiscuerant. Genealogias

civiles non reprehendit Paulus. fabulos praeponit, id quod non congruit cum genealogiis familiarum, quae non plane erant fabulosae. Certe Paulus id non curasset, veraene sint an falsae. Fuit apud illos homines quaedam jactantia, quod mysteria in lege profundius rimari possint: id quod virtutem evangelii, circa Ephesum inprimis, valde impediit. — ζητήσεις, quaestiones, Quaestiones, nulla decisione terminandae, nil optabile; liquida veritas juvat. conf. de his et de logomachiis, c. 6, 4. 2 Tim. 2, 14. 23. s. et mox, v. 6. s. Tit. 3, 9. — olsoνομίαν θεοῦ) Oeconomia hoc loco dicit actum, non statum; actum autem assiduum. Ubi tempus teritur quaestionibus inutilibus, ibi negliguntur necessariae et

salutares functiones in domo Dei.

v. 5. τὸ τέλος, finis) quo omnia tendunt. Articulus nota subjecti. Hune finem quisquis rite spectat, non potest se in alia diffundere. Paulus ne Timotheo quidem de profundis mysteriis potissimum scribit: quo magis redarguat Gnosticos. necessaria, non sublimia, rector ecclesiae in munere suo spectare debet. --- +195 παραγγελίας, praecepti) quod Ephesi urgere debes. v. 3. 18. — άγάπη, amor) Fundamentum, fides v. 4. Finis, amor. v. 14. Tit. 3, 15. Huic amori adversantur contentiones. — καθαράς, puro) 2 Tim. 2, 22. Tit. 1, 15. — συνειδήσεως άγαθης, conscientia bona) c. 3, 9. 2 Tim. 1, 3. 1 Joh. 3, 19. not. Hîc, apud Paulum, conscientia est in intellectu, cor est sedes ameris. Illa esset in idea, hoc in desiderio, coll. Matth. 22, 37. not. — πίστεως, fide) Fides, erga Deum, purificato corde, erga proximum, et emendata conscientia, respectu sui, amplius invalescit. quare tertio loco ponitur. De fide sincera et conscientia bona conjunctim agitur etiam v. 19. et cap. 4, 1. 2.

v. 6. dv, a quibus) puro corde etc. — actornoavers) Idem verbum, c. 6, 21. 2 Tim. 2, 18. ἀστοχεῖν dicitur, qui, quo tendebat, non pertingit: qui finem non assequitur. — ἐξετράπησαν, aversi sunt) non modo non meliores, sed deteriores facti sunt. Falsa et praepostera cognitionis sublimitas et amplitudo hominem quovis idiota alieniorem facit a fide, a sensu boni et mali etc. — είς ματαιολοyiav, in vaniloquium) Tit. 1, 10. 3, 9. Hoc uno vocabulo complectitur vocum inanitutes et oppositiones, c. 6, 20. Vanitas maxima, ubi de rebus divinis non vere

disseritur. Rom. 1, 21.

v. 7. θέλοντες, volentes) temere. — μήτε· μήτε, neque: neque) Bonus doctor debet esse intelligens, simulque certus. istis, inquit Paulus, utrumque deest. — α) ea, quae. περὶ τίνων, de quibus. ος et τίς different. — μήτε α λέγουσι, neque quae dicunt) Inde profanae vocum inanitutes. c. 6, 20. — μήτε περί τίναν διαβεβαιούνται, neque de quibus asseverant) Inde oppositiones falso nominatae cognitionis. c. 6, 20. Congruunt βέβαιος et θέσις, sirmus et positio. βαιούνται, asseverant) Tit. 3, 8.

v. 8. ο νόμος νομίμως) Conjugata. νομίμως, pro eo ac legi consentaneum est. Pugnabant de lege. Tit. 3, 9. — γρηται) νόμω γρησθαι Sophocles dicit, quod Scholiastae est vouo d'ereive et sic Paulus hoc loco non de auditore legis, sed de

doctore loquitur.

v. 9. είδως, gnarus) Constr. cum utatur, — δικαίφ, justo) Huic uni verbo opponuntur multa, quae sequuntur. Late ergo justitia patet. — oè xeirae) men est in medio. Ergo verus doctor non debet lege uti contra justum. Gal. 5, 23. Antitheton, αντίπειται. v. seq. — ανόμοις, injustis) Paulus pro ordine decalogi hic nominat injustos. ex quo patet, quartum esse praeceptum, non tertium: Honora patrem. — ἀνόμοις και ἀνυποτάκτοις, injustis et inobedientibus) Primum praeceptum, fundamentum legis; fundamentum omnis obedientiae. — ἀσεβέσι παὶ άμαρτωλοῖς, impiis et peccatoribus) Dei nomen non venerantibus; ecque magno reatu obstrictis. Ex. 20, 7. — ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, impuris et profanis) verum Dei cultum profano animo contemnentibus. Tales erant illi ipsi, quos Paulus notat. coll. c. 4, 7. Βέβηλος componitur ex inseparabili praepositione βε, Lat. ce, et βηλός, limen, sacrum praesertim. unde βέβηλοι τόποι, οί βατοί καὶ τοῖς τυyougs. Vid. E. Schmid. ad Matth. 12, et Eustathium.

- v. 10. ἀνδραποδισταῖς) qui liberos homines per vim ἀνδραποδα mancipia faciunt. Non longe ab his absunt ii, qui militem non conscribunt, sed per illecebras, fraudem, vim, anferunt. ἔτερον, aliud) nono et decimo praecepto repugnans. τῷ ὑγιαινούση διδασχαλία, salubri doctrinae) Sic 2 Tim. 4, 3. Tit. 1, 9. 2, 1. et, salubres sermones, c. 6, 3. 2 Tim. 1, 13. et sanum esse, de fidelibus. Tit. 1, 13. 2, 2. Contrarium, morbidus, c. 6, 4. gangraena. 2 Tim. 2, 17.
- v. 11. κατά, secundum) Constr. cum salubri doctrinae. Paulus auctoritatem sui praecepti constituit. Qui gloriam Dei ex evangelio norunt, ii flagitia vehementer detestantur. Fide stabilitur lex. Vel constr. cum χρῆται, utatur, v. 8., quanquam nescio an dicatur, lege utendum juxta evangelium: vel cum πίστεως, fide, v. 5. τῆς δόξης, gloriue) Gloria in evangelium redundat ex beatitate divina, et inde doctrinae sanitas existit. τοῦ μακαφίου, beati) Idem epitheton de Deo, c. 6, 15. Singularis locutio, immortalitatem et beatitatem indicans, potentissime moventem ad evangelium confitendum. Summa laudis, beatitudo. Conf. Not. ad Chrys. de sacerdotio p. 371. Beatus beat. inde Servator dicitur v. 1. ὁ ἐπιστεύθην ἐγῶ, quod creditum est mihi) Tit. 1, 3. Eximia Pauli praerogativa. Rom. 15, 16. Eph. 3, 8. Col. 1, 25.
- v. 12. γάριν έχω, gratiam habeo) Sermo modalis. Correlata sunt habe: Christus Paulo credidit evangelium: Paulus Christo gratiam habet, fidelis habitus. Gratiam habet versu 17. et in omnibus epistolis earumque ipsis exordiis. ἐν-δυναμώσαντι, qui potentem reddidit) Vera conversio et vocatio potentiam confert. Rom. 5, 6. πιστόν με ήγήσατο, fidelem me duxit) Phrasis metonymica, antecedentis pro consequente: i. e. commisit mihi munus evangelicum. Θέμενος, dum posuit notat ipsum actum. quod commisit munus, est morale: quod posuit, est quasi physicum. In τῷ fidelem me duxit inest ἀνθοωποπάθεια. Si quem enim fidelem duco, et ei fido, hoc quasi oppositum est scientiae. Atqui judicium divinum de Paulo, eum fidelem futurum, infallibile est. Deus videt et scit omnia. Ergo in eum non cadit proprie πίστις activa. Fides et Visio sunt opposita. Haec omnia per metonymiam istam explicare volui.
- v. 13. βλάσφημον, blasphemum) contra Deum. διώπτην, persecutorem) contra homines sanctos, ne ceteri converterentur. ύβριστήν, contemtorem) in repudianda mea ipsius salute. Hic respectus triplex, ad Deum, proximum, et se ipsum, in hac praecipue et ad Titum epistola frequens est. vid. mox v. 14. in antitheto hujus versus: item v. 5. 9. Tit. 2, 12., ubi τῆ ἀσεβεία, impietati opponitur τὸ εὐσεβῶς, pie, et tamen mundanis concupiscentiüs opponuntur duo illa sobrie et juste. Sic hic, solus amor habet triplicem respectum; est amor erga Deum, cujus oppositum, blasphemus: est amor erga ecclesiam, cujus oppositum, persecutor: est amor erga se ipsum, cujus oppositum, contemtor. ἡλεήθην, misericordiam nactus sum) Hoc quasi post parenthesin reassumitur v. 16. Hic sensus misericordiae perpetuus fuit in apostolo. v. 2. not. ὅτι, quod) Ignorantia non meretur veniam per se, sed, in genere causarum, quae impellerent ad repudiandam salutem, opponitur superbiae et omni majori malitiae gradui.
- v. 14. ύπερεπλεόνασε δὲ, superabundavit autem) Declarat, quomodo misericordiam nactus sit, videlicet cum fide etc. Hanc abundantiam singulariter spirant epistolae ad Timotheum. ἡ χάρις, gratia) qua misericordium nactus sum, v. 13. πυρίου, Domini) Jesu. μετὰ πίστεως, cum fide) Oppositum, infidelitate, v. 13. καὶ ἀγάπης, et amore) Oppositum, ut diximus, blusphemum, persecutorem, contemtorem. Bespondent inter se misericordia et gratia. Opponuntur ἀπιστία, infidelitas et fides.
- v. 15. πιστὸς, fidus) Gravissima praefandi formula. Scit Paulus, quod dicit et de quo confirmet: ipsaque sermonis simplicitate refutat secus docentes, eo communiora tractans, sed decore, quo abstrusiora affectabant alii. Sic quoque Tit. 2, 1. πάσης, omni) Etiam fides est species acceptionis. omnem acceptionem omnium totius animae facultatum meretur hic sermo. ἀποδοχή (a δέχεσθαι,

Luc. 8, 13.) est, quum gratiam habeo, et dico, bonum factum. conf. correlatum, ἀποδεκτὸν, acceptum, c. 2, 3. — χριστὸς ἰησοῦς) Christus, promissus: Jesus: exhibitus. Eo sensu nomen Christi h. l. prius, deinde Jesu poni docet Franckius in Homil. ad h. l. Conf. 2 Tim. 1, 9. not. — πόσμον, mundum) peccati plenum. Joh. 1, 29. Rom. 5, 12. 1 Joh. 2, 2. — άμαρτωλοὺς, peccatores) magnos, notabiles. Etiam minores peccatores salvat: sed multo plus est, quod tantos salvat. Qui ipsi gratiam gustarunt, vix fieri potest, quin ejusdem universalitatem gustent, et similiter favorem inde concipiant erga omnes homines. Paulus a se uno concludit ad omnes. — πρῶτος, primus) Hoc summa vi iteratur versu seq. Incomparabile exemplum Pauli, sive peccatum sive misericordiam spectes. [quale nullum inde a Domini ascensione tum extiterat. V. g.]

1) v. 16. ἀλλά, sed) tametsi primus sum peccatorum. — διά τοῦτο) propler hoc ipsum. — τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν) cunctam longanimitatem: quum minores peccatores etiam mensura quasi minor possit restituere. conf. Ex. 33, 19. illud confice de conf

v. 17. τῷ δὲ) Ex sensu gratiae fluit doxologia. — βασιλεῖ τῶν αἰώνων, regi aeonum) Phrasis frequens Hebraeis. De gratia certos inprimis juvat memoria aeternitatis, ceteros misere terrentis. — ἀοράτω, invisibili) Hoc ad laudem pertinet. Vide quam perversi sint, qui Deum, quia non vident, negant. — μόνω θεῷ, soli Deo) Sic, solus dynasta. c. 6, 15. conf. Ps. 86, 10. Joh. 5, 44. Jud. v. 25. [Magnifica lectio! Not. crit.] — τιμή, δόξα, honor, gloria) Asyndeton adhiberi solet, ubi res et affectus cumulatiors verba faceret, v. gr. honor et gloria et robur etc. et tamen ea in animo auditoris supplenda relinquit. Tale asyndeton ardorem apostolicum in doxologiis magnopere decet: c. 6, 16. 1 Petr. 5, 11.: quanquam και passim inseruere librarii. Non est fortuita tot locis omissio hujus particulae, sed curiosa adjectio.

v. 18. παρατίθεμαί σοι, committo tibi) ut auditoribus proponas. v. 3. [Summa ejus indicatur v. 5. V. g.] — προαγούσας, praeeuntes) Quum Timotheo manus imponerentur, Spiritus propheticus aperuit, Timotheo multa et magna commissum iri. c. 4, 14. — προφητείας) praedictiones divinas, (Act. 11, 27.) per testes multos in te editas. c. 6, 12. — στρατεύη, milites) Similitudo a re militari: a re navali, v. seq. — αὐταῖς) προφητείαις, praedictionibus. — τὴν καλὴν στρατείαν) bonam illam militiam.

v. 19. ἔχων, kabens) dum militandum est. — nloτιν, fidem) Fides est, ut liquor pretiosissimus: bona conscientia, ut vitrum mundum. — ην, quam) bonam conscientiam. — ἀπωσάμενοι, repellentes) Recedit invita, semper dicit: noli me laedere. qui eam retinet, fidei navem non facile frangit. — ἐναυάγησαν, naufragium fecerunt) Ergo fidei cursum ingressi erant. Hesychius, ἐναυάγησαν, ἐκινδύνευσαν.

v. 20. ύμέναιος καὶ ἀλέξανδρος, Hymenaeus et Alexander) Elenchus nominalis. Conf. de Hymenaeo et Alexandro, 2 Tim. 2, 16. 17. 4, 14. s. — ους, quos) absentes. Illi erant Ephesi; Paulus Romae. Erat hoc apostoli; Timothei, vitare duntaxat et cavere. — παφέδωκα, tradidi) in perniciem carnis. — μη βλασφημεῖν) ne incidant in blasphemiam, reatumque plane consumment, sibi et aliis nocentiores. [Facto fidei naufragio blasphemiae periculum adest. Potuit illos vexare Satanas: ad blasphemandum adigere non potuit. V. g.]

<sup>1)</sup> slut, sum | Sum, inquit; non, fut, ipsum scriptionis momentum includens. V. g.

#### CAPUT II.

- v. 1. Παρακαλῶ, adhortor) Hoc capite informat cultum publicum, I) ratione precum. II) ratione doctrinae. v. 11. s. οὖν, igitur) Haec adhortatio fluit ex illo sensu gratiae. Neque solum, quid ipse velit, Paulus innuit, sed quid Timotheus urgere debeat. πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι, primum omnium fucere) Summum officium. [Satis hic negotii praebet Apostolus, contra quascunque ἀλλοτριοεπισκοπίας, c. 1, 4. V. g.] δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας) Pluralis numerus vim indicat. δέησις (a δεί) est imploratio gratiae in necessitate quadam speciali: προσευχή, oratio, exercetur qualibet oblatione voluntatum et desideriorum erga Deum: ἔντευξις est deprecutio pro aliis hominibus creaturisve, c. 4, 5., vel si pro sese orare nesciant. εὐχαριστίας gratiarum actiones quoque pro omnibus hominibus fieri decet, quod v. gr. omnes salvari Deus velit, omniumque Mediator sit Christus. ὑπὲφ, pro) Hoc nectitur cum implorutiones— gratiarum actiones. Omnes, divisis temporibus, habent necessitates speciales. πάντων, omnibus) v. 4. 6.
- v. 2. ὑπὲρ βασιλέων, pro regibus) a quibus ceteri mortales pendent. [Et qui minori subinde opportunitate fruuntur ad cognitionem veritutis salutaris perveniendi. V. g.] — πάντων, omnibus) Saepe tenuissimi magistratus, etiam in pagis, multa nocent aut juvant. — ἐν ὑπεροχῷ, in eminentia) ut sunt regum consiliarii, vel, ubi rex nullus, ceteri magistratus. — "iva, ut) Causa, cur orandum pro regibus. — η̃οεμον, tranquillam) liberam, remotis hominibus alienis. Chrysostomus ex. gr. ήρεμίαν tribuit Sancto sanctorum in templo: et convenit vox cum eremo per metathesin. — ήσύχιον, quietam) liberam, iis, qui alieni sunt, certe nil turbantibus. — εὐσεβεία, pietate) erga Deum. Frequens verbum ad Timotheum et Titum. [Eodem Lucas utitur in Actis, et Petrus in epistola posteriori. Insigne in hac perversissimi mundi colluvie stratugema dixeris, regno DEI contrarium et Satanae rebus proficuum, quod pietas, nomine certe nunquam antehac sublesta, a pessimae notae Anonymo, cujus, ut fama fert, funestus obitus fuit, in convicium tandem, Pietista, conversa est, idque lutissime undiquaque diffusum. Ne ipsa terminatio quidem (vocibus Statist, Copist, Linguist respondens) per se mali quidquam involvit. Quodsi funaticos homines et sanctitatem mentientes singulari nomine designare animus est, qua quidem in re innocentes non feriri certum esse debet: cur quaeso pietas mulctatur. Seria res agitur. Clamat experientia: in confabulationibus et compotationibus facile quis, ubi, ne verbulo religionis causa prolato, verecundius aliquantum se gesserit, titulo isto lacessitur, cujus aliquando ne pronunciatio quidem plebeculae satis cognita est. Dici vix polest, quam numerosi pietatis igniculi pietistae scommate sufflaminentur. Judicium DEUS faciet. Jud. v. 15. V. g.] — σεμνότητι, honestate) hominum invicem.
- v. 3. τοῦτο γάς, hoc enim) Causa, cur orandum pro omnibus. Quaeris, cur non plures convertantur? non satis oramus. Fas est, nos pro nobis et pro aliis occurrere voluntati Dei, in nos propensae. καὶ) et ideo. τοῦ σωτῆρος ήμῶν, Servatore nostro) qui nos credentes salvavit actu. Antitheton, versu seq. Omnes, etiam non oredentes, vult salvari. Conf. c. 4, 10. Mirum, si anima salutem Dei vere nacta, universalitatem gratiae negare potest.
- v. 4. πάντας) omnes, non partem duntaxat, nedum minimam. v. 3. not. ἀνθρώπους, homines) per se perditos. θέλει, vult) voluntate seria. ibid. σωθηναι, servari) Hoc tractatur v. 5. 6. καὶ εἰς, et in) Hoc tractatur v. 6. 7. ἀληθείας) veritatis salvificae. ἐλθεῖν, venire) Non coguntur.
- v. 5. ɛls) unus, omnium. Hunc unum Deum qui non habent, per mediatorem unum; nullum habent. [— adeoque non salvantur. Atqui omnes homines salvari vult DEUS salvifica Dei ac Mediatoris cognitione; sed legitimus est et sanctissimus voluntatis istius ordo, quo excipere eam homines debent. Universi homines unum veluti hominem coram Deo constituunt: quare salutem nactos intercedere fas est pro illis, qui longius absunt. Id si fieret, quanto melius ageretur de hu-

mano genere! Oret quaeso, qui novit orare! V. g.] — γάο, enim) Ex versu 5. probatur versus 4., ex versu 4. versus 1. Omnia universalia. Conf. Es. 45, 22. — εἶς καὶ, unus etiam) Non dicit, etiam unus. itaque accentus non tam cadit super adjectivum unus, quam super substantiva. Non possemus gaudere, esse Deum, nisi etiam homine mediatore gauderemus. — εἶς εἶς, unus: unus) Marc. 12, 29. 32. 1 Cor. 8, 6. Eph. 4, 5. 6. — μεσίτης, mediator) Hoc veluti epitheton est nominis homo: et horum utrique simul cohaeret vocula unus. — ἄνθοωπος, homo) Salvator non sine ratione appellatur hic homo potius, quam Deus; ut denotetur causa, cur omnes homines ad hunc mediatorem sint convertendi, qui se dedit pro omnibus. conf. Rom. 5, 15. not. Non additus est articulus. Vicinsim, Deum appellat, c. 3, 16.

v. 6. το μαρτύριον, testimonium) Accusativus absolutus, ut ἔνδειγμα, 2 Thees.

1, 5. Aptum verbum Pauli et Timothei personis: erant enim testes. Innuitur testimonium redemtionis universalis. — καιροῖς ίδίοις, temporibus suis) c. 6,

- v. 7. πήρυξ) praeco solennis, a Deo missus. Grandis sermo, uti 2 Cor. 5, 20. 1 Thess. 2, 6. fin. ἀπόστολος, apostolus) Christi. ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδομαι, veritatem dico, non mentior) Pertinet hace affirmatio ad comma praecedens: nam subsequenti additur parallela, ἐν πίστει καὶ ἀληθεία, in fide et veritate.
- v. 8. βούλομαι οὖν, volo ergo) Hoc verbo exprimitur auctoritas apostelica c. 5, 14. coll. mox v. 12., non committo. Particula ergo reassumit versum 1. προσεύχεσθαι τους ἄνδρας, orare viros) Sic etiam 1 Petr. 3, 7. praecipus quadam ratione viris adscribuntur preces. Sermo de precibus publicis, ubi sermonem orantis subsequitur multitudinis cor. coll. v. seq. de mulieribus. — 🐉 🖚 🕬 τόπφ, in omni loco) Constr. cum ανδρας, viros. Paulus etiam alias in hac materia ad similem omnium ecclesiarum morem provocat. Ubicunque sunt homines, ibi sunt, a quibus et pro quibus preces fiant. — ἐπαίροντας, attollentes)
  Obvertebant volas coelo, ut solent opem petentes. — οσίους χείρας, sanctas manus) Ira et dubitatio sunt in anima: sed manus quoque debent esse sanctae. Contrarium Es. 1, 15. fin. 10 octous inprimis in gracea proprietate adhibetur de immunitate a violentia. — egyis, ira) quae [viros praecipue infestans, V. g.] contraria amori, (conf. 1 Petr. 3, 7. fin.] et mater dubitationis. — διαλογισμού, dubitatione) quae adversatur fidei. Fide et amore constat Christianismus, gratiam et veritatem amplectens. itaque summa votorum nostrorum esse debet, ut sine dubitatione et ira et oremus, et vivamus et moriamur. Precum et Christianismi totius exercitium simul vel verum est vel vanum. Gratia fidem alit; veritas amorem. Eph. 4, 15.
- v. 9. καταστολή) Grande verbum. Mulieres delectantur vestitu mundo. eo alluditur h. l. Ephesi erant divites. c. 6, 17. κοσμίφ, mundo) spiritualiter, ut mox describitur, v. 10. αίδοῦς, verecundia) v. 11. 12. σωφροσύνης, sebrietate) Frequens verbum in epp. ad Tim. et Titum. Haec virtus gubernat totam vitam privatam. 1) μή) οὐ negat: μή prohibet, in hujusmodi sermone. Magnam inter eὖ et μή discrimen. Posset quidem οὖ etiam hic adhiberi, quia non adest verbum finitum: et sic apud participia. Sed alias particulae commutari non possunt.
- v. 10. exayyellenévais) promittentibus, profitentibus. Idem verbum, cap. 6, 21. & leywv, per opera) Constr. cum ornare. per opera, etiam sine sermone, qui viris competit. v. 8. 11. s. 1 Petr. 3, 1. Perfrequens operum mentio in epp. ad Tim. et Titum, et bonorum operum appellatione ornantur ea, quae in media vita hominum exercenda veniunt.
- v. 11. μανθανέτω, discito) Antitheton, docere. ὑποταγῆ, subjectione) Antitheton, auctoritate uti.

<sup>1)</sup> nosmetė kautaks, ornare seipsauf Construendum cam di Copus apadus, v. 10. V. g.

- v. 12. οὐκ ἐπιτρέπω) non committo, i. e. non habeo committere. Litotes.
   αὐθεντεῖν ἀνδρὸς) auctoritate uti in virum. docendo, verba faciendo, v. gr. in precibus. ἀνδρὸς, in virum) Id non modo maritum notat, sed totum genus vironum.
- v. 18. ἀδὰμ γὰς, Adamus enim) Quae ratio primi hominis, ea valet pro omnibus viris; quae Evae, ea pro omnibus mulieribus. Rursum, quae de salute mulieris dicuntur, v. 15., commode etiam de matre prima accipiuntur. πρῶτος) prior, ita, ut mulier propter illum condita sit. 1 Cor. 11, 8. s.
- v. 14. οὖκ ἡκατήθη, non deceptus est) Serpens mulierem decepit: mulier virum non decepit, sed ei persuasit. Gen. 3, 17., audisti vocem mulieris tuae. Versu praec. docetur, cur mulier non debeat auctoritate uti: nunc, cur non debeat docere. facilius decepta, facilius decipit. conf. Eccl. 7, 29. Deceptio indicat minus robur in intellectu: atque hic nervus est, cur mulieri non liceat docere. ἀπατηθείσα, ἐν παφαβάσει γέγονε, decepta, in transgressione facta est) i. e. deceptionem admisit, (Gen. 3, 13., ὁ ὄφις ἡπάτησέ με) atque ita coepit esse in transgressione. Non dicitur, ἐν παφαβάσει γεγονυῖα ἡπατήθη, in transgressione facta decepta est. itaque facta est non dicit ipsum mulieris ortum; hunc enim deceptio demum est secuta: sed γέγονε arcte cohseret cum illo, ἐν παφαβάσει, nominis vim habente. vide Act. 22, 17. et confer not. ad Joh. 1, 15. Innuitur deceptionem semel admissam repente subsecutus transgressionis status. Simillima phrasis Num. 26, 10., ἐγενήθησαν ἐν σημείφ.
- v. 15. σωθήσεται δὲ, servabitur vero) eripietur e noxa illa. διὰ τῆς τεκνογονίας, per liberorum generationem) Describitur munus muliaris, in antitheto ad munus docendi et gubernandi. τεκνογονία, liberorum generatio et educatio. Non agitur hic de propria salutis causa: nam multae, quae pariunt, tamen pereunt; multae, quae non pariunt, tamen salvantur: sed denotatur conditio sive status, in quo mulier salutem sit assecutura, quamvis non admisceat sese functioni virili. Quare mox si majorem vim habet, quam per: et τὸ manere praesupponit τὸ stare in fide etc. μείνωσιν, maneant) soil mulieres. Syllepsis numeri. Mulieribus enim competit, quae mox laudatur, sobrietas. coll. v. 9. Hos intra fines maneato. πίστει καὶ ἀγάπη, fide et amore) Partes generales. ἀγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης) Sanctificationis pars specialis est modestia, virtus hominem moderans respectu sui ipsius, quemadmodum fides respectu Dei, amor respectu proximi. ἀγιασμὸς, sanctimonia, speciatim castitas. σωφροσύνη, modestia, temperantia. v. 9. 11.

### CAPUT III.

- v. 1. Πιστὸς ὁ λόγος, fidelis sermo) Haco praefatio adhibetur, quia mundo non sic videtur. ὀρέγεται ἐπιθυμεῖ) Magna verborum hio proprietas. ὀρέγω, extendo: inde ὀρέγομαι, manu porrecta expeto, prenso. ἐπιθυμία animi, τὸ καλὸν, rem bonam petens, parit ὅρεξιν rursum ὅρεξις ἐπιθυμίαν indicat. ὀρέγεσθαι, φεύγειν, opposita. vid. Arist. 1. rhet. 10. n. 12. Humanis in rebus gratiora sunt, quae quis ultro, quam quae rogatus defert aut praestat: quanto magis in sacris? 1 Cor. 16, 15. fin. Sed apage ambitum sacrilegum. Non deerant, qui vellent. conf. Jac. 3, 1. Horum voluntatem Paulus non plane repudiat, sed in ordinem redigit. καλοῦ) honestum, praeclarum, puloras virtutes postulans. Huc ref. igitur, v. seq. ἔργου, opus) Est opus, negotium, non otium. Act. 15, 38. Phil. 2, 30.
- v. 2. δεῖ, oportet) Docet Paulus, quid spectare Timotheus debeat in constituendis episcopis. v. 15. Quare virtutes ita potissimum describit, uti in oculos incurrunt. οὖν, igitur) Bonum negotium bonis committendum. τὸν ἐπίσκοπον, episcopum) Episcopo immediate opponuntur diaconi, v. 8. itaque presbyterum includit. Act. 20, 28. not. ἀνεπίληπτον, irreprehensibilem) sine crimine, fama, et suspicione justa. conf. Tit. 1, 6. εἶναι, esse) non modo dum

fungitur officio, sed etiam dum constituitur. v. 10. Observandus ordo virtutum, quae sequuntur. —  $\mu_i\tilde{\alpha}$  yuvainos andra, unius uxoris virum) Sic v. 12. c. 5, 9. Tit. 1, 6. Primo loco ponitur haec pars hominis irreprehensibilis. Antiqua conjugii natura est, ut unus habeat unam. Est igitur simplex periphrasis mariti: vir unius mulieris. c. 5, 9. not. Opinio de polygamia successiva hic episcopis prohibita, videtur olim ducta ex canonibus apostolorum. nam quum Canon XVII. sic haberet: ὁ δυσί γάμοις συμπλακείς μετὰ τὸ βάπτισμα ἢ παλλακὴν πτησάμενος οὐ δύναται είναι ἐπίσκοπος πτλ. sic aliqui acceperunt, quasi δευτέροις γάμοις interdiceret. certe vetus interpretatio sic reddit: Si quis post baptisma secundis fuerit nuptiis copulatus etc. Unde sinistra Canonis interpretatio facile ad Paulum translata fuit. Quid vero interest, utrum vir v. gr. per XX annos unam conjugem, an interveniente viduitate duas in adjutorium habeat? Sed cur Paulus, monogamiam episcopi potius praesupponens, quam requirens, non addit, η αγαμον, aut coelibem? Rari tum erant coelibes; neque hos excludit a munere sacro: sed tamen praesupponit, aliquanto huc aptiorem esse patremfamilias: et ex duobus candidatis, si cetera sint pares, eum, qui habet uxorem et familiam probam, pracstare coelibi, qui minus testimonii a re ipsa habet. v. 4. 5. namque qui domesticis ipse, quae hîc tam crebro commemorantur, officiis adstringitur, hic mundo pariter alligatos magis allicit, et populariore exemplo in medium prodest. v. 4. Accedit, quod multos indiscretus coelibatus reprehensibiles fecit. Judaei quoque docent, sacerdotem non coelibem, non illiberem esse debere, ne sit immitis. νηφάλιον) vigilantem animo. sic v. 11. Tit. 2, 2. nam νήφω, vigilo. Vid. ad Chrys. de sacerd. p. 428. Opponitur hoc somnolentiae et socordiae, quae peccat in defectu. Nήφω, ubi solum ponitur, notat utrumque, et vigilare et subrium esse, et per metonymiam unum sumitur pro altero: (conf. 1 Thess. 5, 9.) sed ubi γρηγορέω et νήφω conjunguntur, (ex. gr. 1 Thess. 5, 6.) hoc proprie significat subrium esse, et opponitur τῷ μεθύσκεσθαι, ebrium esse. — σώφρονα) sanae mentis, temperantem. Hoc opponitur vehementiae animi, quae peccat in excessu. Congruunt derivata, σωφρονώ, σωφροσύνη πτλ. Conf. Tit. 1, 7. 8., ubi πάροινος, (quod Graecis hominem audacem et temerarium notat, quales solent esse temulenti:) et σώφρων opposita sunt. — χόσμιον, mundum) Quod σώφρων est intus, id πόσμιος est extra. Hesychius, ποσμίους, άνεπιλήπτους. πόσμιοι καὶ ευκολοι, homines moderati et faciles. Homo novus festum quiddam est, et abhorret ab omni eo, quod pollutum, confusum, inconditum, immoderatum, vehemens, dissolutum, affectatum, tetricum, perperum, lacerum, sordidum est: ipsi necessitati naturae materiaeque, quae ingerendo, digerendo, egerendo agitatur, parce et dissimulanter paret, corporisque corruptibilis tecta habet vestigia. Phil. 4, 8. — φιλόξενον, hospitalem) erga hospites, egenos praesertim et exules, a multis fastiditos. — διδακτικόν, docentem) Vid. 2 Tim. 2, 24. not.

v. 3. μη πάροινον, non temulentum) Huc ref. ἀλλ' ἐπιεικῆ, sed aequum. Nam παροινία hîc, ut passim, non solum temulentiam notat, coll. v. 8. Tit. 2, 3., sed etiam importunitatem ex ea provenientem. — μη πλήκτην, non percussorem) lingua, manu. Nil enim vetat hoc proprie accipi. 2 Cor. 11, 20. not. Ref. huc, ἀλλ' ἄμαχον, sed a pugnis alienum. coll. 2 Tim. 2, 24.

v. 4. τοῦ lδίου οἴκου, suae domui) Multi, foris v. gr. mansueti, domi eo minus coërcent iracundiam, erga conjuges etc. — καλῶς προἴστάμενον, qui bene praesit) Huc inprimis pertinet ἀφιλαργυρία. — μετὰ πάσης σεμνότητος, cum omni

honestate) ut absit luxuria. Tit. 1, 6.

v. 5. οὐκ οἶδε, non novit) Innuit Paulus, quisquis recte praesit domui suae, hunc liberos habiturum esse probos. — nῶς, quomodo) Plus est, regere ecclesiam, quam familiam.

v. 6. μη νεόφυτον) non recens ab ethnicismo conversum. tales poterant facilius et tutius praesici aliis item recens conversis, Act. 14, 23., quam veteranis, iisque multis, in quibus major erat copia candidatorum. Metaphora a plantis. Joh. 15, 2. not. Neophyta fere luxuriantem habent virorem: recens conversus

cruce nondum maceratus est 1). Antitheton, antiquus discipulus, Act. 21, 16. — τυφωθείς, elatus) Idem verbum, c. 6, 4. not. 2 Tim. 3, 4. τύφω est καίω. τὖφος, ardor fumosus expers flammae. unde τυφοῦσθαι dicuntur, quos vinum, item quos opinio scientiae et fastus impotes sui facit, et vertigine implet, vid. Es. 28, 7. version. Luth. — εἰς κρίμα, in judicium) i. e. in idem judicium, in quod diabolus, elatus, ipso lautissimi sui status initio, (instar neophyti,) incidit. conf. Job. 38, 15., de superbis. Videtur prius, quam alii angeli, ad praefecturam super multos angelos, licet multis junior esset, fuisse suscitatus et evectus; quod ipsum quoque ei occasio superbiae fuit. Artemon. ad init. Joh. praef. p. 23. Non totum hoc evincunt Pauli verba. Judicium hic dicitur passive, et tamen ὀνειδισμός, opprobrium, v. seq. active. nam judicium respondet interno animae statui, opprobrium opponitur externo testimonio bono: et diabolus potest opprobrium inferre, judicium inferre non potest. non enim judicat, sed judicatur.

- v. 7. καὶ μαςτυρίαν) etiam testimonium. ne prioris quidem vitae opprobrio laborare debet. Non sufficit fama; sed cum virtutibus bona fama esse debet, imo testimonium bonum. Magnam christianorum existimationem Paulus esse vult. conf. c. 5, 14. not. ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ab extraneis) ut hi facilius lucrifiant, et Deus glorificetur. ὀνειδισμὸν, opprobrium) Conf. c. 5, 14. Diabolus potest antistiti malis testimoniis laboranti plurimum excitare molestiae, per se et per homines calumniatores. καὶ παγίδα, et laqueum) Conf. Matth. 22, 15.
- v. 8. διαπόνους, diaconos) Subaudi, oportet esse. μη διλόγους, non bilingues) ad alios alia loquentes. Talium peccatorum occasionem in obeundo munere capere poterant diaconi. Diaconi non debebant esse bilingues: diaconissae, non calumniatrices. videlicet diaconi plures domos obibant, quam diaconissae. μη οίνφ, non vino) Ebrietatis periculum imminet multas domos ex officio obeuntibus.
- v. 9.  $\tau \tilde{\eta} s$  mlo $\tau \epsilon \omega s$ , fidei) De fide christiana loquebantur diaconi persaepe, occasione muneris sui: et tametsi non loquerentur, tamen munus et ecclesiam obire debebant sancta mente et bono exemplo.
- v. 10. zal ovios de, et hi vero) Episcopus plures majoresque debebat virtutes habere conspicuas, et majore erat dignitate; quare non alia exploratio requiritur: at diaconi debebant prius edere specimen sui in ipsa diaconia, quam plene immitterentur in munus.
- v. 11. γυναϊκας, uxores) Pendet ab habentes. v. 9. ωσαύτως, similiter) Ref. ad versum 8. μη διαβόλους, non calumniatrices) praesertim apud extraneos. πιστάς, fidas) Ref. ad v. 9.
- v. 13. βαθμον) gradum ab humilitate diaconiae ad majora munera, in ecclesia. Qui in minore gradu fidelis est, ad majora promovetur. ξαυτοῖς, sibi ipsis) Non solum aliis inserviunt. πολλήν παζέησίαν) multam fiduciam erga Deum et homines, ex bona exercitatione. ἐν πίστει, in fide) ut fidei et bonorum ejus consortes sese locupletissime persentiscant.
- v. 14. ταῦτα, haec) totam epistolam. ἐλπίζων, sperans) Nec tamen distulit Paulus monita necessaria. ἐλθεῖν, venire) c. 4, 13.
- v. 15. ἐἀν δὲ βραδύνω, si vero tardavero) Conf. c. 4, 13. init. τνα, ut) Scopus epistolae. πῶς δεῖ, quomodo oporteat) Conf. c. 4, 11. ἐν οἴκω θεοῦ, in domo Dei) Deus est ὁ δεσπότης, herus. 2 Tim. 2, 12. ἥτις, quae) Ecclesiam innuit universalem, non universe, sed quatenus pars ejus tum erat Ephesi, commissa Timotheo. ἐκκλησία θεοῦ, eeclesia Dei) universitas eorum, qui sunt Domini. 2 Tim. 2, 19. ζῶντος, viventis) Ecclesia Dei viventis opponitur fano Dianae Ephesiorum. Vita Dei, fundamentum spei nostrae, c. 4, 10., et fons veritatis. h. l. Epitheton eidem nomini prius non additum: dein, ob epitasin, ad-

<sup>1)</sup> In omni vitae genere observare licet, eos, qui a summo statim fastigio ordiuntur, difficulter sibi consulere, ad inferiores vix descendere, afflictorum sorte non moveri, seque ipsos regere et modum in rebus tenere non posse. Maxime vero omnium in episcopi munus haec omnia conveniunt. V. g.

ditum, uti 2 Cor. 6, 16. - Στύλος καὶ έδραίωμα τῆς ἀληθείας καὶ όμολογουμένως μέγα κτλ.) Primam hanc, inquit Jac. Cappellus in Observ. ad h. l. hujus loci lectionem fuisse, visum est insignibus viris, collegis nostris longe charissimis, Andrese Melvino, Johanni Cameroni, Johanni Fabricio. Nec desunt huic sententiae rationes. De eadem lectione sive distinctione delibavi aliquid in Apparatu, p. 709. s. [Ed. II. p. 399. sq.] quem respici velim: sed plura in Gnomonem huncce reservavi. Plane periocham superiorem a v. 1. hucusque deductam, versu 14. 15. concludit apostolus, et nunc novae periochae initium facit, quae c. 4. f. ita arcto nexu continuatur, ut Veteres septimum hujus epistolae caput a c. 3, 16. inclusive ad c. 4, 7. apud R. Stephanum et alios numeraverint. Nunc periodi initium prope communis interpretum hodie apud Protestantes sententia figit in vocabulo στύλος. Permultos in Apparatu citavi: accedunt G. G. Zeltnerus, I. C. Herzogius. Sane incisum hoc, στύλος και έδραίωμα της άληθείας, parum commode cum praecedentibus verbis connectitur, quanquam Synedrium magnum hoc titulo passim honestari ait Lightfootus: idem vero multo incommodius a sequentibus divellitur. Nam particula καλ, καλ ομολογουμένως, novae periochae initio non congruit. Fac, όμολογουμένως, absque καὶ, esse scriptum: tum demum aptum agnosces novi capiti principium. coll. v. 1. et cap. 4, 9., quibus locis, simillima ratione, sermo absque and sic inchoatur, mistos o loyos. Nunc quum and in medio est, connectuntur verba, quibus interponitur: στύλος καὶ ἐδραίωμα τῆς ἀληθείας και δμολογουμένως μέγα κτλ. Advocari huc solitae sunt non dissimiles formulae Rabbinicae, quibus firmitudo et gravitas rei, quae dicenda venit, declaratur: sed prius considerandae sunt formulae apostolicae. Frequens enim est in hac epistola, Timotheum confirmante et excitante, praefandi formula, qua Paulus rem quampiam mox a se dicendam, commendat ut veram et bonam, et firmam et salubrem, ut omni intelligendi et appetendi vi apprehendendam: πιστός ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος κτλ. c. 1, 15. 4, 9. 6., ubi πίστεως cum πιστός, καλῆς cum αποδοχής αξιος congruit. Eam ille bimembrem formulam hoc longe magnificentissimo loco grandioribus verbis exprimit, apud Hebraeos obviis. v. gr. R. Levi Barcelonita rationem, quare liberationis Israëlitarum e servitute aegyptiaca, tot aigna memorialia in XV praeceptis ad Pascha concurrentibus assignentur, hanc affort: quia fundamentum id magnum sit et columna valida legis ac religionis judaicae. ac Maimonides: Fundamentum fundamenti, inquit, et columna sapientiae hace est, ut sciamus etc. Itaque Paulus ait: στύλος καὶ έδραίωμα τῆς ἀληθείας παὶ ομολογουμένως μέγα έστὶ το της εὐσεβείας μυστήριου. i. e. Hoc mysterium pietatis, est columna et sirmamentum veritatis (niorov) et est quiddam confesso magnum, (ἀποδεκτόν.) Evolvamus singulatim. Haec duo vocabula, στύλος καὶ δδραίφμα, sunt instar unius vocabuli, solidissimum quiddam exprimentis, quo notetur mysterium, allissimum (unde στύλος, a στάω) et fundatissimum (unde έδραίωμα, ab ξζω.) Iren. 1, 8. c. 11., Columna et firmamentum ecclesiae est evangelium. In Hebraeo conjugata sunt אמרו veritas et πιστόν. Pariter aequipollent όμολογία (unde όμολογουμένως) et ἀποδοχή, et cordis et oris utraque; coll. 2 Tim. 2, 19. Hebr. 3, 1. Joh. 20, 28. Inde etiam aequipollent πάσης ἀποδοχής άξιον, et όμολογουμένως μέγα. μέγα non est epitheton, cum έδραίωμα, aut cum μυστήριον, construendum, sed ponitur absolute, μέγα res magna, uti 1 Cor. 9, 11. 2 Cor. 11, 15., ut ἀγαπητὸς, dilectus, Phil. v. 1. Mysterium est magnum per se, maximo opere confitendum, omni confitendi vi amplectendum, cujus magnitudinem norunt et confitentur omnes filii veritatis, ad magnam salutem. Nou memoravit Paulus τὸ ἀποδεκτὸν citra τὸ πιστὸν hoc loco, sed utrumque laudavit: uti τὸ πιστὸν καὶ τὸ καὶὸν commendantur. Mysterium pietatis est subjectum: reliqua verba, praedicatum. Pietasque cum veritate copulatur, uti Tit. 1, 1. Habebant etiam gentes mysteria, sed impietatis et erroris. Veritati, quod maximopere observandum est, cap. 4, 1. seqq. opponitur (interjecta de particula, v. 1.) apostasia a fide et mendacium, fabulaeque: v. 1. s. 7. confessioni, hypocrisis falsiloquorum, qui in sua conscientia cauterizati sunt: v. 2. magnitudini, id, quod anile

est: et pietati, profanitas. v. 7. [c. 6, 3.] Denique, insigne oxymoron est, όμολογουμένως et μυστήφιον, confessio et mysterium. In tota, at in sola ecclesia celebratur hace doctrina pietatis. Nunc relege textum, Lector, si vacat, a cap. 3, 14. ad c. 4, 7. s. ac rem libero religiosoque expende judicio.

v. 16. Ozoc, Deus) Hominem appellarat, c. 2, 5. nune, quod ibi derogasse videri poterat, compensat, Deum appellans; (vide tamen Apparat. p. 710. s.) [Ed. II. p. 400. seqq.] etenim magnitudo mysterii vel maxime pendet ex magnitudine Subjecti, Deus. Paulus ad Timotheum Titumque, qui provecta fide erant, Patrem Salvatorem, et vicissim Filium Deum appellat. Subjungitque tria paria praedicatorum, quibus tota Christi oeconomia ab ejus exitu ad reditum sive assumtionem summatim comprehenditur. Summum eorum, assumius est in gloria, eidem Subjecto, Deo, tribuitur Ps. 47, 6. s. qui vel unus locus compensat ambiguitatem, si qua h. l. superest, lectionis Paulinae. — ἐφανερώθη ἐν σαρχὶ, manifestatus est in carne) Idem verbum, 1 Joh. 1, 2. Idem nomen, Joh. 1, 14. Haec manifestatio dicit totam oeconomiam Christi, oculis quondam mortalium conspicui. — ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, justificatus est in Spiritu) Christus, dum manifestus in carne inter peccatores et mortales ambulavit, similis ipsorum existimatus fuit, et revera peccata eorum tulit: sed deinde per mortem in carne toleratam abolevit peccatum in se conjectum, et justitiam aeternam. Patre penitus approbante, sibi suisque asseruit, ex conspectu hominum decedens, et statum spiritualem et gloriosum, justitiae suae convenientem, intrans per resurrectionem et ascensionem. Vide de notione carnis et spiritus, Rom. 1, 3, 4, 1 Petr. 3, 18. not. Sic in spiritu justificatus est. In ipso pretiosissimo mortis suae articulo desiit esse mortalis et peccato mundi onustus. Confer, de justitia et justificatione Christi, Matth. 3, 15. Luc. 7, 35. Joh. 19, 30. 16, 10. Act. 22, 14. Rom. 6. 10. 7. Ebr. 9, 28. Es. 50, 8. 1 Joh. 2, 1. Eamque ipse justitiam, in spiritu ad spiritus in custodia profectus, praedicavit et ab illo tempore potenter exseruit. conf. Rom. 4, 25. Hoc comma cum citato Petri loco convenit; uti illud, praedicatus est in gentibus, cum 1 Petr. 4, 6. — ἄφθη άγγέλοις) conspectus est, maxime post resurrectionem, angelis, bonis, vel etiam malis: quorum illis simul oeconomia ejus patefacta, his terror incussus. Eph. 3, 10.: congruit angelorum proprie dictorum mentio huic summario Paulino. — ἐκηρύχθη, praedicatus est) Hoc concinne sequitur. Angeli proximae admissionis erant: gentes, longissime remotae. Et hujus praeconii et fidei in mundo existentis fundamenta jacta sunt ante assumtionem Christi in coelum. Joh. 17, 18. Praecones et fideles primi erant quasi semen ceterorum. — ἐπιστεύθη) fides ei habita est. — ἐν πόσμφ) in mundo, toto. [Plena stuporis res! V. g.] Mundus sive orbis terrae opponitur coelo, in quod assumtus est Deus. Omnia implet. — ἀνελήφθη ἐν δόξη) assumtus est sursum in gloria, subaudi, et nunc est in gloria, et venit in gloria. Primum est, manifestatus in carne: postremo, assumtus in gloria. Haec vel maxime pertinent ad mysterii magnitudinem. Etiam hoc unum verbum assumtus est redarguit ea, quae de hoc loco habet Artemonius praef. p. 27.

# CAPUT IV.

v. 1. Δὶ, autem) Antitheton, inter firmamentum, c. 3, 15., et inter ἀποστήσονται deficient: tum, inter mysterium pietatis et mysterium iniquitatis, de quo h. l. et nominatim 2 Thess. 2, 7. — ὁητῶς) diserte, ut de re magni momenti et cito futura, verbis conceptis. — λέγει, dicit) per prophetas, Pauli tempore, ipsumve Paulum, qui item propheta erat. hinc, nosce, 2 Tim. 3, 1. — ἐν εστέροις καιφοῖς, in posteris temporibus) Haec tempora, post ascensionem Domini, c. 3, 16., jam tum esse, Paulus docet, quum praesentem medicinam adhibot. v. 5. 6. conf. 2 Tim. 3, 1. seqq. νόστερος dicitur comparative: aliud enim est δότατος. — ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, deficient aliqui a fide) Conf. 2 Tim. 2, 18. deficient, vera negando, falsa addendo. — τινὲς) aliqui, multi, et paula-

tim plures. Rom. 3, 3. not. Non indicantur nominatim. Non desunt, qui de Apollonio Tyanaeo suspicentur, qui vivo Timotheo Ephesum venerit. Male merentur de veritate, qui Haeresilogiam seculi I. nimis extenuant. — τῆς πίστεως, a fide) quae exacte retinet revelationem divinam. v. 6. [et cujus fundamentum proxime antea descriptum fuit. V. g.] — πνεύμασι πλάνοις και διδασκαλίαις δαιμονίων spiritibus fallacibus et doctrinis daemoniorum) Spiritus fallaces sunt, qui per prophetas falsos loquuntur, et appellantur spiritus non solum respectu naturae suae, sed quatenus spirant. ideo parallelum est doctrinis. daemoniorum, est genitivus causae. δαιμόνιον apud Graecos v. gr. apud Athenienses, Act. 17, 18, saepe in bonam partem dicitur; sed apud LXX int. et apostolos, semper malos

spiritus notat.

v. 2. εν υποπρίσει ψευδολόγων, in hypocrisi falsiloquorum) Constr. cum deficient. hypocrisis ea, quae est falsiloquorum, illos auferet. rivês, aliqui, illi, sunt seducti; falsiloqui, seductores. falsiloquorum, genitivus, unice pendet ab hypocrisi. To fulsiloquorum dicit relationem ad alios: ergo antitheton est in lδίαν, sua. — κεκαυτηριασμένων την ίδίαν συνείδησιν, cauterizatorum sua conscientia) Sicut fides et bona conscientia junguntur, c. 1, 5. not. sic hypocrisis (i. e. infidelitas Matth. 24, 51. not.) et conscientia prava, hoc loco; ubi mox e contrario commendatur fides veritatisque cognitio et gratiarum actio. usus medicus ad sanandum pertinet; hîc ergo notatur alius, ad infamandum. Innuuntur avronaránoiroi, Tit. 3, 11. qui ipsi in sua sibi conscientiu, inustis ei perfidine maculis, infames sunt: habentes conscientiam non bonam et puram, quippe quam repulerunt; sed μεμιασμένην, inquinatam. Sic enim Tit. 1, 15. describuntur cauterizati illi, sicut falsiloqui describuntur per intellectum inquinatum. xavτήρ, cauter, notat idem in malam partem, quod sigillum in bonam, 2 Tim. 2, 19. tametsi utroque vocabulo in bonam partem utitur Macarius, de grege Christi, Homil. XII. §. 13. Plato in Gorgia appellat ψυχήν διαμεμαστιγωμένην καὶ οὐλῶν μεστήν ύπο έπιορκιών και άδικίας, α έκαστω ή πραξις αυτού έξωμορξατο είς τήν ψυγήν. Claudianus: Quid demens manifesta negas? en pectus inustae Deformant την ίδίαν, sua) dum alios tamen urgent, maculae. —

v. 8. χωλυόντων γαμείν, απέχεσθαι βρωμάτων, prohibentium nubere, abstinere a cibis) Exprimitur hypocritica species falsarum doctrinarum maxime austera et plausibilis, ceteris colorem concilians. conf. Col. 2, 23. Resolve: praecipientium, nuptiae ne fiant, cibis ut abstineatur. xolvo idem quod praecipio, ne. Cum praecipientium construitur nubere et abstinere: negativa ad nubere tantummodo pertinet. Hujus zeugmatis exempla notavit Pricaeus, ex quibus maxime quadrat illud Chrysostomi: ταῦτα λέγω, οὐ κηδεύειν κωλύων, άλλα μετα συμμετρίας τούτο ποιείν. Errorem de cibis, speciosiorem, refutat Paulus; de matrimonio, nominasse satis habet, (nisi à quae subsequens etiam húc referas:) et refutat etiam infra, c. 5, 14. — βρωμάτων, cihis) Non interdicent cibis omnibus, (ideo non additur articulus;) quis enim tales audiret? quibusdam igitur. Et qui vel una specie interdicit, injurius est in creatorem et in credentes. Notantur praecipue veteres haereses: sed earum tamen reliquiae pervenerunt ad jactatores antiquitatis. — vois) Dativus, ut '> Hebraicum, valet, quod attinet ad credentes. Deus enim cibos creavit, etiam iis, qui fide carent neque gratias agunt. Ab iis, qui fide et veritatis cognitione carent, Paulus abstrahit, atque eos sibi quasi relinquit: sermonem de fidelibus sibi esse, declarat. — πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι, credentes et cognoscentes) Synonyma. Alterum Synonymon, cognoscentes veritatem, dat occasionem veritatis mox declarandae, ott nav ntl. et facit antithesin expressiorem ad menducium ψευδος, quod continetur in ψευδολόγων v. 2. — την άλήθειαν, veritatem) Haec declaratur versu seq.

v. 4. καλον, bona) Gen. 1. — καὶ, et) Particula nectit duas enunciationes, quarum altera hoc habet subjectum, omne, quod cum gratiarum actione accipitur: praedicatum, non est rejiculum. — μετὰ ευχαφιστίας, cum gratiarum actione)

Haec includit bonam conscientiam. Rom. 14, 6.

- v. 5. άγιάζεται, sanctificatur) Lev. 19, 24. διὰ λόγου θεοῦ, per verbum Dei) Omnem gratiarum actionem ingreditur verbum Dei, imo etiam creationem et concessionem ciborum. καὶ ἐντεύξεως, et deprecationem) Filiorum Dei est ἐντυγγάνειν, deprecari, pro creaturis, quibus utuntur. Magna dignitas. Etiam Judaei et gentes mensam precibus consecrabant, non modo Christiani.
- ν. 6. ὑποτιθέμενος) subjiciens, mansuete. Eustathius, νοεῖν μὲν τὸ αὐτόθεν καὶ οἴκοθεν ὑποθέσθαι δὲ, τὸ ἐκ παραινέσεως νοῦν ἐμποιεῖν. καλὸς διάκονος, bonus minister) 2 Tim. 2, 15. ἐντρεφόμενος) Praesens cum respectu praeteriti, innutritus. 2 Tim. 1, 5. 3, 15. Nutrimentum perpetuum. τῆς πίστεως, fidei) pro te. τῆς καλῆς διδασκαλίας, bonae doctrinae) pro aliis. ἡ παρηκολούθηκας) quam subsequi instituisti. De hoc verbo vid. Luc. 1, 3. not.
- v. 7. βεβήλους, profanas) Antitheton mox, pietatem. hanc quidquid non adjuvat, tametsi speciosum, profanum est. 2 Tim. 2, 16. 1) μύθους, fabulas) Antitheton, fidelis. v. 9. παραινοῦ) recusa, ne subjicias fratribus. γύμναζε δὲ σεαυτὸν, exerce vero te ipsum) Rara phrasis, (uti 1 Joh. 5, 21.) pro γυμνάζου. Conf. Not. ad Chrys. de Sacerd. p. 393. Paulus coram solitus erat Timotheum exercere: nunc jubet, ut Timotheus sibi ipse Paulus sit.
- v. 8. ή σωματική γυμνασία, corporalis exercitatio) eaque vel aspera, vel jucunda. προς όλίγον, ad exiguum) ad rem familiarem, ad existimationem, ad oblectationem, ad vitam diuturnam; adeoque terminatur in hac vita corporis. Videtur Timotheus juvenis interdum usus fuisse aliqua exercitatione corporis [c. 5, 23.]: quam Paulus non tam prohibet, quam non laudat. Similem admonitionem juveni salutarem eidem elencho contra profanas doctrinas admiscet 2 Tim. 2, 22. προς πάντα, ad omnia) in corpore et anima. ἐπαγγελίαν, promissionem) In hanc fertur spes. v. 10. Quicquid huc non facit, vix est utile. ζωής τῆς νῦν, vitae, quae nunc est) cui alias consulere videntur, qui corpus exercent.
- v. 9. πιστὸς, fidelis) Cum hac praefatiuncula versus sequens cohaeret per enim, uti 2 Tim. 2, 11. Pii saepe videntur detrimentum pati in fructu vitao praesentis. id refutat Paulus.
- v. 10. εἰς τοῦτο, in hoc) hoc nomine, hoc fine, hac spe. καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, et laboramus et opprobria toleramus) spretis vitae hujus commodis et praesidiis. ὀνειδιζόμεθα, Medium. ἡλπίκαμεν, speravimus) spem nostram, in futurum, praesentia aspernantes, collocavimus. ζῶντι, vivente) qui etiam nobis vitam dabit. v. 8. 2 Tim. 2, 18. πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν, omnium hominum, maxime fidelium) Paulus se et sui similes a Deo salutem sperare duplicem ostendit: hujus vitae salutem, nam Deus servat omnes homines; (quin etiam omnes in aeternum salvari vult:) tum, quod majus est, futurae, nam servat maxime fideles: qui quidem in hac quoque vita ob majores tentationes majora praesidia experiuntur. μάλιστα, maxime) Latet nervus argumenti a minori ad majus.
  - 2) v. 11. ταῦτα) haec, missis ceteris.
- v. 12. μηδείς, nemo) Talem te gere, quem nemo possit tanquam juvenem contemnere. Libenter id faciunt senes inanes. τύπος, /ypus) Ratio parandae verae auctoritatis. ἐν λόγω) in sermone, publico et privato. ἐν ἀναστροφῆ) in quotidiana consueludine. ἐν ἀγάπη, ἐν πνεύματι, in amore, in spiritu) 2 Cor. 6, 6. not. ἐν πίστει, in fide) Fides, extra munus justificationis spectata, saepe mediam ingreditur enumerationem ejusmodi: et denotat sinceritatem animi Deo fidentis in rebus secundis et adversis. c. 6, 11. 2 Tim. 2, 22. conf. Gal. 5, 22., qui locus item in media enumeratione fidem habet. ἐν άγνεία, in castitate) c. 5, 2.
  - v. 13. τη ἀναγνώσει, lectioni) Scripturae sacrae, in ecclesia. Huic adjun-

χαὶ γραώδεις, et anites] Utrumque vitandum: tum anites fabulae, tum concupiscentiae juvenites, 2 Tim. 2, 22. V. g.
 χιστών, fidelium] spem suam collocantium in DEO vivente. V. g.

guntur duo praecipua genera, adkortatio, quae ad agendum, et doctrina, quae ad cognoscendum pertinet. c. 6, 2. fin. Rom. 12, 7. s.

- v. 14. μη ἀμέλει, ne negligas) Negligunt, qui non exercent, neo putant, se posse excidere. χαρίσματος, donum) 2 Tim. 1, 6. διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου, per prophetiam cum impositione manuam presbyterii) Constr. prophetiam presbyterii. nam manus imposuit Paulus Timotheo. l. c. Presbyterium constabat ex Paulo ipso, (coll. 2 Joh. v. 1. 1 Petr. 5, 1.) et Sila, vel etiam aliis. Multi Latini habent, presbyteri. Impositio manus proprie fit per unam personam, et quidem digniorem. Prophetia vero fiebat etiam per aequales, per plures, qui, dum Paulus Timotheo manus imponebat, gratulati sunt, et bona quaeque ominati, forsan etiam Timotheo absente. Strenuus est, inquiebant, hic vir juvenis. Deus multum boni per eum efficiet.
- v. 15. μελέτα, meditare) Meλετάν etiam dicitur de re gymnastica. conf. v. 7. Hoc studium, inquit, esto tuum. Hoc ipso in studio Timotheum etiam longius provectum manere jussit Ep. 2. c. 3, 14. seqq. Quis non eodem studio, dum vivit, teneatur? Omnium aliorum studiorum est vicissitudo; alia hodie moris sunt, alia cras erunt: unum, quod Scripturae sacrae impenditur, nunquam valde eminere videtur, sed idem unum nunquam obsolescit. Regnum, sine tyrannide et fascino, perenne habet, pretium solidum, usum nunquam poenitendum. ἐν τούτοις ἴσθι, in his esto) In his qui est, minus erit in sodalitatibus mundanis, in studiis alienis, in colligendis libris, conchis, numis: quibus multi pastores notabilem aetatis partem inscientes conterunt. προκοκή, profectus) exercitatione constans.
- v. 16. ἔπεχε, attende) Hesychius: ἔπεχε, ἐπίκεισο, πρόσεχε, κάτεχε, ἐπίμενε. Job. 18, 2. הברכר ἐπίσχες. Et sic saepe Siracides. αὐτοῖς, illis) Ref. ad kaec: v. 15. vel ad seq. i. e. audientibus. σώσεις, servabis) ne seducamini. v. 1. τοὺς ἀκούοντας, audientes) cum obedientia.

### CAPUT V.

- v. 1. Πρεσβυτέρφ, seniorem) Aetatis vocabulum, hîc. μη ἐπιπλήξης, noli increpare) Hoc pertinet etiam ad ea, quae sequuntur. ως ἀδελφούς, quasi fratres) Sic senex juvenes hortari debet, quasi liberos.
  - v. 2. ως ἀδελφας, quasi sorores) Hic respectus egregie adjuvat castilatem.
- v. 3. χήρας, viduas) De viduis copiose Chrysost, de sacerd. p. 166. seqq. τίμα, honora) beneficiis, v. 17. s. ὅντως χήρας, revera viduas) Ploce. το revera excludit eas, quae liberos habent, et luxuriosas.
- v. 4. μανθανέτωσαν, discant) filii, ac potius nepotes. nam in correlato commemorantur soli progenitores. Elegans metonymia antecedentis. consequens est, ut viduae maneant apud suos. πρῶτον τὸν ἴδιον, prius suam) antequam publico muneri admoveantur. οἶπον εὐσεβεῖν) familiam pie tractare. Idem verbum cum accusativo, Act. 17, 23. Ratio pietatis patet ex fine versus. ἀμοιβας ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, mutuam vicem reddere progenitoribus) Sunt, qui hic innui putent viduarum, quae familiam habent, officium; confertque huc Pricaeus illud Augustini de matre Monica: Mutuam vicem parentibus reddiderat. domum suam pie tractaverat. 1. 9. Confess. c. 9. Congruit illud censorum Romanorum in senes coelibes: Natura vobis, quemadmodum nascendi, ita gignendi legem scribit, parentesque vos alendo nepotum nutriendorum debito (si quis est pudor) alligaverunt. Val. Max. l. 2. c. 4. Sed verbum μανθανέτωσαν, discant, ejusque numerus pluralis, ostendit, agi de officio liberorum et nepotum. Itaque viduae, liberos habenti, opponitur versu 5. vidua, cui non sunt, a quibus mutuam vicem accipiat, quae spes unice in Deum collocatas habet.
- v. 5. μεμονωμένη) ad solitudinem redacta. Explicatur notio vocabuli χήρα, orbitatem significantis. ἤλπικεν, speravit) Antitheton, versu 4. προσμένει ταῖς δεήσεσι, instat precibus) Antitheton, versu 6.

- v. 6. σπαταλώσα) Jac. 5, 5., ἐτρυφήσατε καὶ ἐσπαταλήσατε. Hesychius, σπαταλά, τρυφή. ζώσα τέθνηκε, vivens mortua est) Potest hoc de quolibet impio, quamvis in vita se strenue gerat, dici: sed maxime de vidua voluptuosa. Quamvis ipsa sibi adhuc vita frui videatur, tamen vivens mortua est, quippe quae nec naturaliter jam, nec spiritualiter frugi sit: adeoque nullum honorem meretur.
  - v. 7. ταῦτα, haec) quae modo dicta sunt. ωσιν, sint) viduae verae.
- v. 8. ἰδίων, suis) extra domum quoque. τῶν οἰκείων, domesticis) qualis vel maxime est mater aut avia vidua, domi. v. 4. Multi parentes hoc praetexunt avaritiae suae: atqui hoc loco de nepotum officio agitur potissimum, quod ex amore fluere, non fidei opponi debet. οὐ προνοεῖ, non prospicit) victu et amictu necessario. τὴν πίστιν ἥρνηται, fidem negavit) Sperat Paulus, neminem fore inter Christianos, qui matri non prospiciat. Fides non tollit officia naturalia, sed perficit et firmat. ἀπίστου, infideli) quem vel natura hoc docet, nunquam fidem amplexum.
- v. 9. καταλεγέσθω) cooptetur. μη ξλαττον έτῶν ξξήκοντα) Genitivus hic non pendet a comparativo, sic enim scribendum fuerat ἐλάττων, sed a χήφα. ἔλαττον (pro κατὰ ἔλαττον, ut Lat, summum, minimum, pro ad summum, ad minimum,) adverbiascit. Sic Plato, τάλαντα οὐκ ἔλαττον έκατόν. ἐτῶν ἐξήκοντα, annorum sexaginta) Antitheton, v. 11. Etiam virgines hujus aetatis accenseri viduis poterant. Sed minime laudaret apostolus eos, qui filias minores in monasteria detrudunt, ubi ab adolescentia ad obitum usque maneant. ἐνὸς, unius) i. e. quae legitimo matrimonio juncta fuerit, sive unum habuerit maritum, sive unum et postea alterum.
- v. 10. ἔργοις καλοῖς, operibus bonis) Talia mox enumerantur: in quibus haec quoque species est, παντὶ ἔργω ἀγαθῷ ἐπακολουθεῖν, ubi ἀγαθὸς plus est, quam καλός. ἐτεκνοτρόφησεν) liberos recte aluit, vel suos, vel alienos, ecclesiae commodo. ἐξενοδόχησεν, hospites excepit) ut digna sit, cui ecclesia in suos collata beneficia publice compenset. πόδας ἔνιψεν, pedes lavit) Synecdoche partis, pro omni genere officiorum humilitatis. θλιβομένοις, pressis) paupertate. 1) ἐπηκολούθησε, subsecuta est) Antistitum et virorum est bonis operibus praeire. Tit. 3, 8. 14. mulierum, subsequi, adjuvando pro sua parte. Glossae ap. Pricaeum, ἐπηκολούθησεν, ἐκοινώνησεν, ὑπηρέτησεν.
- v. 11. παραιτοῦ, recusa) noli causam earum suscipere. Idem verbum, Tit. 3, 10. ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσι τοῦ χριστοῦ) quum enim luxuriam contrahunt contra Christum, de beneficiis ecclesiasticis. Genitivus regitur a κατά. στρῆνος quid sit, vid. Ap. 18, 3. Luxus et Christus nullo modo conveniunt. τοῦ χριστοῦ, Christum) cui se totas addixerant. θέλουσιν, volunt) re non jam integra.
- v. 12. ξρουσαι, kabentes) certo, jam. ὅτι) quia. τὴν πρώτην πίστιν ἢθέτησαν) Πίστιν ἀθετεῖν, ut Raphelius ex Polybio docet, est fidem non servare. conf. v. 8. Dicitur πρώτη πίστις, prima fides, primi temporis fides, quam initio habebant, priusquam viduis adscriberentur. Hanc frangunt, eique opponuntur, vota secunda. Conf. primus amor, Ap. 2, 4.
- v. 13. μανθάνουσι περιερχόμεναι, discunt obenntes) Non est participium hoc pro infinitivo positum, sed reprehenditur discendi genus: sequiturque species, discunt, quae domos obeundo discuntur, i. e. statum familiarum curiose explorant. mimesis est in eo, quod discunt dicitur. Alias enim non nisi ea dicuntur disci,

<sup>1)</sup> παντὶ ἔργφ ἀγαθῷ, omne opus bonum] Ubicunque boni quidquam cominas eminusve progerminat, ei fas est ut suppetias eamus. Id si viduarum fuit, quae aliorum deinceps adjumento frui gestiebant: quanto magis viros decet, eosque in officiis constitutos? Multi gnatorum fortassis, agnatorum, vicinorum populariumve suorum curam gerunt: enimvero ignotis atque peregrinis tribuere aliquid, aut, si qua res alienior videtur vel paululum remotior esse, hujus quidem causa tentare nonnihil, prorsus alienum ducunt. 1 Sam. 25, 10. Experietur, quicunque bonum opus aggressus fuerit. V. g.

quae bona sunt. Hae vero obeundo discunt, omnia indagant, et inde proficiunt in pejus. — τὰς οἰκίας, domos) 2 Tim. 3, 6. — φλύαροι, garrulae) verbis. — περίεργοι, curiosae) factis. — λαλοῦσαι, loquentes) Hoc construitur cum discunt: quae didicere eloquuntur. — τὰ μὴ δέοντα) ἃ μὴ δεῖ. Tit. 1, 11.

- v. 14. νεωτέφας, juniores) Non addit, viduas. nam vidua h. l. proprie, quae vidua manet. Et haec ratio, quam apostolus commemorat, aeque pertinet ad innuptas, atque ad viduas LX annis minores. A toto sensu apostolico abhorrent instituta monialium monastica. neque de ullo monachorum grege gubernando Paulus ad Timotheum scribit. nulli enim erant. γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, nubere, liberos gignere, familiam regere) Tres gradus societatis domesticae. Sic habebunt, quod agant, citra otium et curiositatem. τῷ ἀντικειμένω, adversario) Verbum ΒΕ Symmachus Ps. 38, 21. expressit verbo ἀντίκειμαι. et v. seq. fit mentio Satanae: accipias tamen h. l. τὸ ἀντικείμενος adversarius de malis hominibus. conf. c. 6, 1. Tit. 2, 8. 10. λοιδορίας χάριν, calumniae gratia) quae paucorum vitia exaggerare, toti ecclesiae, ipsique doctrinae imputare gestit.
- v. 15. ηδη, jam) Particula provocandi ad experientiam. τινές, aliquae) viduitatem professae temere. ἐξετράπησαν, abstractae sunt) eoque occasionem dedere calumniue. ὀπίσω τοῦ σατανᾶ, post Satanam) qui eas a Christo abstraxit.
- v. 16. ἐπαρκείτω, suppeditet) v. 10. ή ἐκκλησία, ecclesia) viduis suppeditans. ἐπαρκέση, sufficiat) scil. ecclesia.
- v. 17. διπλῆς, duplici) ob presbyteratum et ob munus. Presbyteratus per se involvit venerationem actatis. Etiam Petrus opponit presbyteros νεωτέροις, et tamen tanquam de munere loquitur. 1 Petr. 5, 5. 1. ss. duplex, largum. Ap. 18, 6. μάλισια, maxime) Poterant ergo aliqui praeesse, et bene praeesse, tametsi non versarentur in sermone et doctrina, in studiis sacris et in aliorum institutione. Qui vero ita occupati erant, minus vacabant opificio et rei familiari, et digni erant compensatione.
- v. 18. καὶ, ἄξιος, et, dignus) Allegat hoc apostolus vel tanquam scripturam; vel tanquam proverbium, etiam a Domino approbatum, Matth. 10, 10. Luc. 10, 7.
- v. 19. πρεσβυτέρου, seniorem) v. 17. κατηγορίαν, accusationem) Privatus poterat, lege Mosis, citari uno teste, non condemnari: presbyterum ne citari quidem Paulus jubet. nam et innocentiae majore est existimatione, et invidiae calumniaeque magis expositus. μη παραδέχου, noli accipere) Habebat ergo Timotheus potestatem judicandi in ecclesia. v. 21. 24.
- v. 20. τοὺς ἀμαρτάνοντας) peccantes, presbyteros, testibus convictos. his contradistinguuntur ceteri. οί λοιποί) ceteri, in grege, qui aut commiserunt idem peccatum, aut ne committant. φόβον, timorem) peccare paratis congruum.
- v. 21. ἐνώπιον, coram) Repraesentat Paulus Timotheo judicium extremum, in quo Deus revelabitur, et Christus cum angelis coram conspicietur. Conf. 2 Tim. 4, 1. Neque tamen τὸ coram non pertinet ad tempus praesens. v. 4. 2 Cor. 8, 21. Vid. cap. 6, 13. seq. καὶ κυρίου, et Domino) Articulus non additur, cum tamen mox addatur de angelis. Ergo Dei appellatio et Domini ad unum pertinet subjectum. conf. tamen 2 Tim. 4, 1. κυρίου non habet lectio vetusta 1). ἐκλεκτῶν) Ερίτheton, Timothei reverentiam acuens. ἐκλεκτὸς, eximius. 1 Petr. 2, 6. χωρίς προκρίματος) χωρίς τοῦ προπετῶς καὶ δίχα κεκριμένης βουλῆς πρᾶξαί σἔ τι. Gloss. ap. Pricaeum. πρόκριμα, praejudicium, is facit, qui decernit, antequam res sese aperuerit. v. 22. not. Judicium esse debet, non praejudicium. v. 24. κατὰ πρόσκλισιν) Glossae apud cundem, κατὰ πρόσκλισιν, κατὰ χάριν, προσπάθειαν, ἢ ἐτερομέρειαν. Breviter, praejudicium per odium, inclinatio per favorem. [Saepe quis praecipiti quodam raptu actus hunc illumve vel male habet vel bene:

<sup>1)</sup> Quapropler omillitur in Vers. germ., praecedente utriusque Ed. margine. E. B.

atqui considerate agendum est, et, quid voluntati divinae convenial, cogitandum. V. g.]

v. 22. χείρας, manus) Timothei erat, manus imponere presbyteris. — ταχέως, cito) re inexplorata. — μηδέ κοινώνει, neque participaveris) Id faciunt,
qui cito aliquid faciunt. [Atque hoc quidem loco repentina manuum impositio inhibetur. Enimvero in reliqua etiam vita frequentissima est alienorum peccatorum
participatio. Fit ea, vel ante vel post factum, cogitationibus, affectibus, gestibus, verbis, scriptis, operibus; agendo, omittendo; erga superiores, aequales,
inferiores, antistites, subditos; majori minorive culpae parte modo huic modo illi
lateri incumbente. V. g.] Salubrem exspectationem esse, docet v. 24. s. admonitionemque interponit, Timotheo juveni tantisper observandam.

v. 23. σεαυτόν, te ipsum) Antitheton: aliena. In transitu monetur Timotheus, quomodo in medio aliorum regimine se regere debeat: elegantissimeque haec parenthesis imitatur moram negotiis interponendum. — μηκέτι, non jam) Tu-

tum monitum, praemisso illo, te ipsum castum serva.

v. 24. τινῶν, quorundam) Non modo diversa ratio est percatorum, quae admittuntur, sed etiam hominum, eadem peccata admittentium. — αι άμαρτίαι, peccata) facta mala, et inde cognoscendi habitus mali. — πρόδηλα) ante manifesta, quam inquiratur, vel de hominibus quidquam statuatur. — προάγουσαι) antevertentia, praeeuntia patrantem, ut statim manuum impositione indignus cernatur. antitheton, insequuntur. — εἰς πρίσιν) quod attinet ad judicium de hominibus faciendum. — τισὶ) Id majorem emphasin habet, quam si iterum diceret τινῶν. quosdam etiam insequuntur peccata ipsorum. — ἐπαπαλουθοῦσι, insequuntur) Interim patienter exspectandum, dum res se aperiat, nec inquirendum morosius. Fidelem servum tamen regit Deus, ut opportuna agat et dicat. Praepositio ἐπὶ dicit intervallum non longum.

v. 25. τὰ ἄλλως ἔχοντα, quue aliter se habent) quae non sunt manifesta prius. Insigne dictum et hodie inprimis observandum, quod extat Eccl. 8, 14. — κρυ-βῆναι, abscondi) diu. — οὐ δύναται, non possunt) tametsi saepe celare velint, qui faciunt.

### CAPUT VI.

v. 1. ὑπὸ ζυγὸν) sub jugum, dominorum ethnicorum. Antitheton, autem, v. 2. Servitus ergo apud fideles, non est jugum. — ἰδίους, suos) ne se ab iis avertant, et ad alios applicent. Confusio prohibetur. — τιμῆς, honore) quanquam foris sunt. Oppositum, contemnere, mox. — ἀξίους, dignos) tametsi virtute careant. — ἡγείσθωσαν, ducant) affectu et re ipsa. — ἵνα μὴ, ut ne) Nam contumaciae causam huc collaturi forent heri. conf. Tit. 2, 5.

v. 2. ἀδελφοί, fraires) eoque pares. — είσιν, sunt) heri. Servi poterant praetextum obsequii denegandi quaerere, sive infideles sive fideles heros haberent. utrique peccato occurritur. — δουλευέτωσαν, serviant) maneant in familia. — πιστοί είσι καὶ ἀγαπητοί, fideles sunt et amati) Subaudi, heri. amati, amorem divinum experti, amoremque inde servis praestantes. — οί τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι, beneficentiae subservientes) Beneficentia est beneficentia Dei, ut verbum, nomen, spiritus, ira, verbum Dei, nomen Dei, etc. Huic beneficentiae subserviunt heri fideles, evergetae. Beneficentiam coelestem erga homines experiuntur, et ei subserviunt fideles, v. gr. heri, erga familiam, et per familiam erga alios. Hoc implicito etiam fideles heros officium docet: docet etiam versus 17.

v. 3. έτεροδιδασκαλεί, aliter docet) Antitheton, doce. Conclusio, respondens ineunti tractationi. c. 1, 3. — μή προσέρχεται, non accedit) Seneca, accedere

opinioni. et sic alii, apud Pricaeum.

ν. 4. τετύφωται, μηδέν έπιστάμενος) Harpocration, τετύφωμαι, άντί τοῦ έμβεβρόντημαι, έξω τῶν φρενῶν γέγονα. κτλ. Confer Raphelium ad Polyb. — μηδέν ἐπιστάμενος, nil sciens) quamvis ἐπιστήμην scientiam sibi vindicet. conf.

- cap. 1, 7. νοσῶν περὶ, morbidus de) Antitheton, salubribus. Plut. νοσεῖν περὶ δόξαν, περὶ σφραγίδια πολυτελῆ, insanire amore gloriae, vel sigillorum pretiosorum. λογομαχίας, logomachiis) 2 Tim. 2, 14. not. ἐξ ὧν γίνεται, ex quibus fit) Ib. v. 23. ἔρις, lis) Tit. 3, 9. ὑπόνοιαι πονηραὶ, suspiciones malae) per quas ii, qui non omnia statim assentiuntur, invidi putantur.
- v. 5. διαπαφατριβαί) Διατριβή, tractatio scholastica. παρὰ insertum, facit significatum rei perversae, uti κατατομή, pro περιτομή, Phil. 3, 2. Opponitur τῶ accedere, v. 3. διαπαφατριβαί διεφθαρμένων ἀνθρώπων) perversae tractationes, quae non nisi corruptos mente homines decent. 2 Tim. 3, 8., homines corruptimente. νομιζόντων, putantium) i. e. quippe cum putent. non enim praemittitur et. conf. Rom. 2, 18. 20. 2 Tim. 2, 21. Hebr. 6, 6., ubi similis participiorum ratio. πορισμόν) quaestum, rei parandae causa datum.
- v. 6. ἔστι δὲ, est vero) Non plane vult negasse, quaestum esse pietatem. πορισμός) expedita vitae ratio. μέγας, magnus) Nam affert αὐτάρχειαν, animum sua sorte contentum, ceteris incognitum. μετὰ αὐταρχείας, cum animo sua sorte contento) Hic pietatis comes.
- v. 7. οὐδὲν, nihil) Animo et corpore constat homo nascens: cetera, aliena et externa ei sunt. εἰσηνέγκαμεν, intulimus) Subaudi, et tamen vitam nacti sumus. vid. Matth. 6, 25. δῆλον ὅτι) scilicet. Formula declarandi. οὐδὲ ἐξενεγκεῖν, neque efferre) Cur ergo multa coacervemus? Id tantum agitur, ut habeamus πόρον, expeditum iter, dum patriam attingimus.
- v. 8. ἔχοντες, habentes) Implicite affirmatur, nos habituros esse. διατροφάς) alimenta, quibus interim alamur. hoc διά valet. Σκεπάσματα, amictum, nec non tectum. τούτοις) his, etiamsi absit argentum. v. 10. ἀρκεσθησόμεθα) satis habituri sumus, in re: cur non etiam in affectu?
- v. 9. βουλόμενοι, volentes) Hace voluntas, animi sua sorte contenti inimica; non ipsae opes. quas idcirco divites non jubentur abjicere. v. 17. a. πλουτεῖν, divites esse) habere plus, quam victum et amictum. ἐμπίπτουσιν βυθίζουσι, incidunt: mergunt) Tristis gradatio. πειρασμόν) Paronomasia, πορισμός, πειρασμός. Tentatio opponitur victui, item fidei; laqueus, amictui, et justitiae; concupiscentiae, animo contento. παγίδα, laqueum) adeo non inveniunt πόρον. ὅλεθρον, interitum) corporis. ἀπώλειαν, perditionem) etiam animae. conf. omnium. v. 10. Hoc opponitur magno illi quaestui. v. 6.
- v. 10. πάντων τῶν κακῶν, omnium malorum) Nam perimit fidem, bonorum omnium radicem. prima specie videtur amor numi flagitiis plerisque alimentum subtrahere, ut luxuriae, proterviae etc. sed revera malorum omnium est radix. Mala omnia in v. 9. comprehenduntur, sub tentatione, laquee, concupiscentiis, interitu, perditione: quanquam articulus τῶν non praecise illud respicit, sed ad πάντων pro more additur ad rem exaggerandam, absque vi relativa. φιλαφγυρία, amor numi) quum argentum amatur per se, non ad paranda alimenta et tegumenta adhibetur. ής) φιλαφγυρίας, ἀφγύρου. τινές) quidam, Ephesii. conf. c. 5, 15. ιδρεγόμενοι, appetentes) c. 3, 1. not. ιδύναις πολλαῖς, doloribus multis) conscientiae, de male partis mordentis: animi, ad plura congerenda urgentis. Horum dolorum remedium, fides.
- v. 11. ω ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ) Sic LXX pro Hebr. Vir Dei, i. e. propheta, internuncius Dei ad homines, a rebus terrenis remotus. ταῦτα φεῦγε, haec fuge) Reassumit post parenthesin, quae dixerat v. 5. in fine. Itaque haec refertur ad v. 4. 5. nam utraque enumeratio apertum facit antitheton. quo pertinet fuge, sectare. δικαιοσύνην. justitiam) Haec cetera complectitur, primoque loco ponitur iterum, 2 Tim. 2, 22. εὐσέβειαν, pietatem) Antitheton, abusus pietatis. v. 5. πίστιν, ἀγάπην, fidem, amorem) Opposita, invidia, lis. v. 4. ὑπομονὴν, patientiam) qua perferuntur etiam blasphemiae. ibid. πραότητα, massueludinem) qua vincuntur suspiciones malae. ibid.
- v. 12. τον παλον ἀγώνα, bonum certamen) Antitheton, logomachine. v. 4.
   ἐπιλαβοῦ, apprehende) ut quiddam, quod praesto est: ceteris relinque sum

quaestiones. ibid. Metonymia consequentis, cum argumento a facili. Eadem locutio, v. 19. Simile a stadio et brabeo. conf. 2 Tim. 4, 7. seq. — ἐκλήθης καὶ ωμολόγησας, vocatus et confessus es) Correlata, vocatio divina et confessio fidelium. Utraque in baptismo fit. [Siquando promissum DEO fecisti; Ipse obnoxium sibi te judicat. Eaque insignis est benevolentia. V. g.] — την καλην ομολογίαν) bonam illam confessionem. [de regno Christi, v. 13. V. g.] Sic quoque, v. seq. Sed different verba: confessus es, cum assensione testium: testatus est, non assentiente Pilato. — ἐνώπιον πολλῶν μαφτύφων, coram multis testibus) qui contra te, si deficeres, testaturi forent.

- v. 18. παραγγέλλω, denuncio) Vide, quantum munus evangelii praedicandi. 2 Tim. 4, 1. τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, vivificante omnia) LXX, Neh. 9, 6. Praesupponitur hie, quae ibidem commemoratur, creatio omnium. Pars hymni exprimitur: hymnus totus innuitur. Dei virtus te quoque, o Timothee, in officio tuo animat et ad vitam aeternam resuscitabit. τοῦ μαρτυρήσαντος, testante) Confessio Christi animat omnes confessiones. Testari confessionem, erat Domini: confiteri confessionem, Timothei. ἐπὶ ποντίου πιλάτου, super Pontio Pilato) Periocha temporis notissima. την) illam, quam omnes christiani ab Ipso factam norunt, de regno. v. 15.
- v. 14. την) hoc. ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον, labis expertem, irreprehensibilem) Masculina. μέχρι, usque) Fideles in praxi sua proponebant sibi diem Christi, ut appropinquantem: nos solemus nobis horam mortis proponere. ἐπιφανείας, apparitionem) Saepe recurrit hoc verbum in 2 ad Tim. et Titum.
- v. 15. καιροίς ίδιοις, temporibus suis) Numerus pluralis observandus, brevitatem temporum non valde coarctans. suis, quorum ratio, potestas, notitia et revelatio penes Ipsum est. sic, ἴδιος, c. 2, 6. 2 Tim. 1, 9. Tit. 1, 3. Reservatum divinum. δείξει, ostendet) Ostendi dicitur, quod jam ante erat. Deus ostendet: (Act. 3, 20.) cujus hîc magnificentissimum subsequitur encomion, ipsam involvens Christi gloriam. ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, beatus et solus dynasta) Duo praedicata. prius, addito item solus, tractatur v. 16. nam τὸ μακάριος et ἀκήρατος idem etymon habent, et immortalem dicunt. et inde ei debetur honor. alterum, tractatur mox, h. v. et inde ei debetur robur aeternum. Causa, cur in confessione evangelii non debeant timeri homines potentes et mors ab eis intentata. Sic, potentiu aeterna dicitur Rom. 1, 20. τῶν βασιλευόντων, τῶν κυριευόντων, regnantium, dominantium) spiritualiter et politice.
- v. 16. μόνος, solus) Hoc solus commode huc dilatum est, quia subsequitur alia similis locutio in nullus, neque. ἔχων) habens, eoque daturus nobis. ἀθανασίαν, immortalitatem) Adjectivum immortalis non extat in N. T. sed ἄφθαρτος, incorruptibilis. Neque ἀθάνατος aut ἀθανασία habent LXX. Utrumque habet Sapientiae liber, qui semper graecus fuit. φῶς, lucem) Post vitam statim mentio lucis. ἀπρόσιτον) inaccessam, creaturis; nisi quatenus et ab Ipso admittuntur, et ipse ad eas exit. οὐδεὶς ἀνθρώπων, nemo hominum) Sic plane Exod. 33, 20. Quod hominibus negatur, Joh. 1, 18. 1 Joh. 4, 12., id sanctis obtinget. Matth. 5, 8. 1 Cor. 13, 12. 1 Joh. 3, 2. Ap. 22, 4.
- v. 17. τοῖς πλουσίοις, divitibus) Multi divites Ephesi. Appendix epistolae (Post scriptum) magni momenti. ἠλπικέναι, sperasse) Haec spes mala, tenacitatis nervus, fructum, quem Paulus mox appellat, sufflaminans. ἀδηλότητι, incerto) Ideo non sperandum in opibus, quia incertissimae sunt, in futurum. ἐπὶ τῷ θεῷ, super Deo) Ἐπὶ habent Al. Aug. 6. Boerner. Clar. Colb. 7. pluresve. Sic expressius est antitheton ad illud, ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι. Spes, Deo innixu, firmitudinem habet. Ἐν habet lectio communis, quae subjungit, τῷ θεῷ τῷ ζῷντι, ex cap. 4, 10., ut videtur. nam τῷ ζῷντι non habent Al. Boern. Colb. 7. Rae. 2. Aeth. Lat. in ms. Reutling. Gildas, Haimo. πλουσίως, abunde) Alias nemo foret πλούσιος, dives. εἰς ἀπόλαυσιν, in fructum) Fructus est in dando, non in tenacitate. Otium abesse debet, ut ab homine, sic ab ejus facultatibus. Jac. 5. 2. 3.

- v. 18. ἀγαθοεργεῖν) studere beneficiis. Hanc diligentiam sequitur, ut sint divites in bonis operibus. ἀγαθὸν et καλὸν different. ἀγαθὸς infert simul notionem beatitudinis, (coll. Marc. 10, 18. not.) καλὸς connotat pulcritudinem. εὖμεταδότους, liberales) impertiendo, singulatim. κοινωνικούς, communicativos) mutuum dando, in commune conferendo, cum multis. Alias divisione actionum, consiliorum, rerum, maxime delectantur divites, et sunt imperiosi, insolentes.
- v. 19. ἀποθησαυρίζοντας ξαυτοῖς, recondentes sibi ipsis) Peculium optimum quod in posterum reconditur. Antitheton κοινωνικούς, communicativos. Sic Tob. 4, 10., μὴ φοβοῦ ποιεῖν ἐλεημοσύνην· θέμα γὰρ ἀγαθὸν θησαυρίσεις σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀνάγκης. Alias divites non sibi, sed aliis thesauros colligunt. Dando colligere, suave oxymoron. Praepositio ἀπὸ in ἀποθησαυρίζοντας egregiam vim habet, seorsum, in longinguum. θεμέλιον καλὸν, fundamentum bonum) Appositio elliptica. i. e. ἀποθησαυρίζοντας θησαυρὸν, θεμέλιον καλόν. Metaphora cumulata, uti Ps. 37, 5. cum explic. Gejeri. Opera beneficentiae appellat fundamentum bonum, cui opponitur divitiarum incertum. Θεμέλιος Hebr. Τρυ illud cui innitimur, ut est Syngrapha, hypotheca. etc. [Fundum vulgo dicunt. V. g.] εἰς τὸ μέλλον, in futurum) Antitheton, in praesenti seculo. v. 17. coll. c. 4, 8. ἐπιλάβωνται, arripiant) tanquam ex naufragio emergentes. Mercatore naufragio salvus thesauros domum praemissos invenit. In v. 12. expressa est agonis mentio; eadem locutio, non eadem allegoria. τῆς ') ὅντως ζωῆς) Conf. ὅντως, c. 5, 3. 5. 16. Vera vita, ex Deo vivente.
- v. 20. ω τιμόθεε, o Timothee) Appellat, familiariter, ut filium, c. 1, 18., cum gravitate et amore. Extrema, versu 20. 21., respondent initio epistolae, et exinde sunt explicanda. — την παραθήκην, depositum) c. 1, 18. Sic, praeceptum. v. 14. 2 Tim. 1, 14. not. Oppositum hoc loco, vocum inanitates. — τάς βεβήλους πενοφωνίας, profanas vocum inanitates) LXX, τούς πενολογούντας, pro Es. 8, 19. Usitata pridem sunt Magis vocabula barbara, quae arcanam perhibentur habere vim, cum revera nullam habeant, sintque inania prorsus. Eo respexisse videtur Paulus, substituto vocabulo significantiore. nam φωνή, vox, vehemens. conf. 2 Tim. 2, 15. 16. not. Quin etiam to yvoois convenit cum Hebraeo ו ידעוני l. c. quod Graeci certe in libb. Sam. et Reg. interpretati sunt אישספקים l. c. quod Graeci certe in libb. Sam. et Reg. interpretati sunt pacto Paulus falsos doctores vocabulis magos et magiam notantibus appellat, ut ostendat, quam eos abominetur. conf. γόητες, 2 Tim. 3, 13. Clemens Al. l. 2. Strom. f. 280. ad haec Pauli verba subjicit, ὑπο ταύτης έλεγχόμενοι τῆς φωνῆς οί άπὸ τῶν αίρέσεων, τὰς πρὸς τιμόθεον ἀθετοῦσιν ἐπιστολάς. — καὶ ἀντιθέσεις, et oppositiones) Oppositiones varias falsa yvoois cognitio, ex philosophia desumtas, curiose venditabat, duos deos avrirégrous, alterum bonum, alterum malum, et in utroque genere miras avriotoizias fingens. Has oppositiones notat Paulus, simulque graviter eas illudit per amphiboliam, quod earum doctores opponant se ipsos veritati, eorumque theses contrariae sint fundamento pridem posito. Vide conjugata, αντιδιατιθεμένους et θεμέλιος, 2 Tim. 2, 25. 19. Ipse contra Paulus in epistolis, ad Timotheum inprimis, sapientissimas antitheses pertractat. v. gr. 1 Tim. 1, 7.: 8. 3, 16.: 4, 1. 6.: 7. 6, 2.: 3. 5.: 6. 10.: 11., ubi expresse, Tw vero. Porro 2 Tim. 2, 15 — 23.: unde rursum frequens illud, Tu vero, c. 3, 10. 14. 4, 5. - ψευδωνύμου γνώσεως, falso nominatae cognitionis) Ad cognitionis, sejuncto epitheto, refertur quam, v. 21. Cognitionem jactabant et appellabant gnostici, qui hic per metonymiam abstracti notantur: sed falso eam sic nominari Paulus ait. Bunt μη νοοῦντες non intelligentes, c. 1, 7.
- v. 21. περί την πίστιν ήστόχησαν, in fide aberrarunt) Quanquam ἐπιστήμην scientiam et γνώσιν cognitionem, v. 4. 20., ejusque εὐστοχίαν et sagacitatem ad se redigere conantur, tamen veram sagacitatem, quae fidei est, amiserunt, non cs-

<sup>1)</sup> Hanc lectionem, cui Ed. maj. minus tribuerat, lectioni alavlov praefert margo Ed. 2. suffragante Vers. garm. E. B.

pientes, quid sit credendum, et quid sit credere. conf. 2 Tim. 3, 7. 8. — ή χάρις, gratia) non ignota tibi. Breviter indicat. — μετὰ σοῦ, tecum) Nullae hîc
adduntur erga alios salutationes. neque enim publice erat legenda epistola.

# IN EPISTOLAM II. AD TIMOTHEUM.

### CAPUTL

v. 1. Παῦλος, Paulus) Tres sunt hujus epistolae partes:

| I. Inscriptio. II. Invitatio, VENI AD ME VINCTUM, varie insinuata.                                                                                                                                               | e. I. 1. 2.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Desiderio suo erga Timotheum declarato, v. 3. s. comiter eum hortatur:<br>NE TE PUDEAT MEI: v. 6. s. subjunctis exemplis tristibus,<br>et beatis.                                                             | v. 15.<br>v. 16. s. |
| 2. propositio bipartita: ESTO FORTIS, et fidis hominibus partes tuas COMMITTE. cap. II. v. 1. 2. Prior pars tractatur v. 3 — 13., altera, v. 14., cum adhortatione, ut Timotheus ipse ante iter se sancte gerat. |                     |
| v. 15. s. c. III. 1. s.                                                                                                                                                                                          | IV. 1. s.           |
| 8. VENI CELERITER. v. 9. Hic Paulus                                                                                                                                                                              |                     |
| 1. solitudinem suam commemorat.                                                                                                                                                                                  | v. 10. s.           |
| 2. libros apportari jubet.                                                                                                                                                                                       | v. 13.              |
| 3. de adversario monet.                                                                                                                                                                                          | v. 14. s.           |
| 4. hominum inconstantiam notat, et Domini fidem praedicat.                                                                                                                                                       | v. 16. s.           |
| 4. VENI ANTE HIEMEM. Haec invitatio salutationibus circumdatur.                                                                                                                                                  | v. 19. s.           |
| III. Votum.                                                                                                                                                                                                      | v. 22.              |

Volebat Paulus, ut Timotheus ad se vinctum sine timore veniret: eique ante suum decessum lampada evangelici muneris erat traditurus. c. 4, 5. 6. Testamentum Pauli et cygnea cautlo est haec epistola. Longe ea post priorem ad Tim. epistolam scripta, et tamen valde similis est utriusque tonus.

κατ' ἐπαγγελίαν, secundum promissionem) Huic promissioni subservit Paulus in suo munere. Sic κατά secundum, Joh. 2, 6. Conf. de particula et de re, Tit. 1, 1. 2.
 ζωῆς, vitae) et mihi, et tibi, et electis paratae. Nervus ad Timotheum hortandum, v. 10. c. 2, 8. [Vitae nimirum discrimine non videbatur iter suscipiendum carere. V. g.]

- v. 2. ἀγαπητῷ, dilecto) Epitheton aptum. sequitur enim summa amoris declaratio. In ep. I. scripserat, genuino: id compensatur hic versu 5.
- v. 3. χάριν ἔχω, gratiam habeo) Martyrio proximus, tamen gratias agit. Gratiam habet Deo Paulus, pro fide Timotheo donata, v. 5. Itaque sicut indesinentem implerer per parenthesin ponitur, ad declaranda illa, quae sequuntur, recordationem accipiens. namque ως sicut declarandi particula est. ω λατρεύω, cui servio) Rom. 1, 9. not. ἀπὸ προγόνων, a majoribus) Majores Paulus innuit, non Abrahamum etc. quos patres, nunquam προγόνους appellat; sed progenitores proximos: significatque suam in vera religione vetustatem, inde a superiore aetate hominum, sive ipsi majores Pauli pii fuerint, id quod valde credibile est, sive minus; nam non addit, meis. Defungi paratum juvat memoria antecessorum, ad quos aggregatur. Etiam Timotheo aviam et matrem in memoriam revocat. v. 5. Haec praecipue epistola habet quiddam senile, mite, facile.
- v. 4. ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, desiderans te videre) Invitare Timotheum incipit, paulatim. μεμνημένος σου τῶν δακρύων, recordatus tuarum lacrumarum) Non solum de lacrumis pristinis Timothei, Paulo valedicente profusis, (solent enim apud valedicendum lacrumae cieri, conf. Act. 20, 37.) sed de pia ejus consuetudine loqui videtur. In hoc quoque genere unanimem eum habebat. conf. Act. 20, 19. not. Lacrumae, flos cordis; aut summam hypocrisin, aut summam since-

Bengel gnom.

ritatem indicant. Ludibrium ex lacrumis indicium est pravitatis nostri seculi. — τνα, ut) Construe cum videre.

- v. 5. ὑπόμνησιν λαμβάνων, recordationem accipiens) Paulo externa quaedam occasio aut nuncius a Timotheo in memoriam revocarat hujus fidem. Ammonius, ἀνάμνησις, ὅταν τις ἔλθη εἰς μνήμην τῶν παρελθόντων· ὑπόμνησις δὲ, ὅταν ὑφ' ἐτέρου εἰς τοῦτο προαχθῷ. πίστεως, fidei) Ex omnibus Timothei virtutibus fides maxime ad propositum pertinet. ἐνώκησε, inhabitavit) Hoc verbo notatur perpetuitas. πρῶτον) prius: fortasse ante natum Timotheum. Huc pertingit memoria Pauli. Loidos parentes quales fuerint, non definitur. μάμμη, avia) Suavis est defunctorum memoria familiaribus, praesertim morti vicinis, et posteris. μητρί, matre) Haec nupserat viro Graeco. εὐνείκη, Eunike) Extat id nomen apud Hesiodum in Theogonia. Lois videtur Eunices mater fuisse, et utraque defuncta.
- v. 6. δι' ην αlτίαν, quam ob causam) quia scil. ύπεμνήσθην, admonitus sum.

   ἀναμιμνήσκω, admoneo) Admonitus, monet. ἀναζωπυρείν) nt resuscites. Idem verbum, Gen. 45, 27. 1 Macc. 13, 7. ζωπυρέω, de mortuo resuscitato, 2 Reg. 8, 1. 5. Oppositum, σβενινόειν, exstinguere. Matth. 25, 8. 1 Thess. 5, 19. Videtur Timotheus, Paulo diu carens, nonnihil remisisse. conf. not. ad c. 2, 22. certe nunc ad majora stimulatur. τὸ χάρισμα, donum) cum fide conjunctum, v. 5., vividum, v. 7.
- v. 7. πνευμα, spiritum) Id est, Spiritus, quem Deus nobis dedit, non est spiritus timoris, sed virtutis etc. Hinc testantur fideles. v. seq. ct Joh. 15, 26. 27. - δειλίας) Eustathius, δειλός, ο δεδιώς τας ίλας, timens agmina militum. conf. Sir. 37, (11.) 12. Id etymon huc valde quadrat. coll. c. 2, 3. Est timor, cujus causae potius in animo sunt, quam foris. Causas, quae foris sunt, hic timor intus nimis exaggerat. Actus timoris semper causam habet in animo, sed habitus animosus pellit et vincit causas externas. — δυνάμεως) Δύναμις, robur timori oppositum. Innuitur divinum robur in nobis, non nostrum, v. 8., et sic amor et sobrictas. Haec omnia in nobis operantur, nosque animant ad officia erga Deum, et sanctos, et nos ipsos. robur et sobrielas sunt duo, sed bona, extrema: amor, medium, utriusque vinculum et quasi temperamentum, mala duo extrema, timiditatem et temeritatem, eximens. De robore sive virtute, v. 8. seqq. de amore, c. 2, 14. ss. de sobrietate, c. 3, 1. ss. [Potiora haec sunt quibuscunque viribus miraculosis. V. g.] — καὶ ἀγάπης, et amoris) Amor autem etiam vinctos amplectitur, pulso timore. conf. 1 Joh. 4, 18. — καὶ σωφρονισμοῦ, et sobrietatis) Verbale. σωφρονίζεσθαι, sobrie agere, est juvenum, Tit. 2, 4. 6. et juvenis erat Timotheus. c. 2, 22. 1 Tim. 4, 12. Ideo monetur, ut omnia vilae commoda missa faciat, c. 2, 4., et spinas removeat, Luc. 8, 14. Id docet Spiritus: et qui discit, a timore liberatur, et testimonium Domini sui amplectitur.
- v. 8. μη οὖν ἐπαισχυνθῆς, ne igitur pudeat te) Timorem pudor comitatur: victo timore, fugit pudor malus. Conf. v. 12. 16., ubi Paulus suum et Onesiphori exemplum, contrariis versu 15. admixtis, proponit. τοῦ πυρίου ἡμῶν, Domini nostri) Rara antonomasia. Alias Paulus aut nostri omittit, aut nomen Jesu Christi addit. nunc, quum dicit, Domini nostri, hunc opponit Caesari, quem sui sic appellabant. μηδὲ ἐμὲ, neque mei) Causa servorum Dei non potest sejungi a causa Dei. τον δέσμιον, vincti) Vinctorum facile pudet, Romae praesertim. συγκακοπάθησον, una patere mala) Patere mala, c. 2, 3. 4. 5., idque mecum et cum evangelio. δύναμιν, virtutem) Hace, omnia exsuperans, nervose describitur v. 9. 10. simulque adhortatio praevia, v. 8. ex re ipsa deducitur, et nervos suos ex sequenti descriptione v. 9. s. nanciscitur. δεοῦ, Dei) Memoratur etiam Christus Jesus et Spiritus sanctus. v. 13. s.
- v. 9. σώσαντος, qui servavit) per conversionem. Act. 2, 47. Egregie describitur amor Patris et gratia Salvatoris, et tota salutis oeconomia, pro qua propaganda operae pretium sit pati ac mori. Servatio hace est applicativa, non tantum acquisitiva, eam ipsam ob causam, quia tam arcte cum vocatione connectium.

Omnia, quae v. 9. sub κατὰ stant, actu ipso praecedunt salvationem et vocationem : salvatio et vocatio in re sequuntur. Si quis in statum vocationis venit, hoe jam initium est totius salutis: quo sensu vocatio est pars salvationis, salvatio est totum: sunt autem ambo conjunctissima. Ipsa solicitudo Pastoris prior est, quam vocem pastoris ovicula audit. — κλήσει άγια, vocatione sancta) quae tota ex Deo est et nos totos Deo vindicat. sanctitas et divina origo hujus vocationis mox uberius describitur, praesertim epitheto ίδιαν, suam, opera nostra excludente. — ίδιαν, suam) Rom. 9, 11. Eph. 2, 8. 1 Tim. 6, 15. not. — την δοθείσαν ημίν, datam nobis) Antequam nos essemus, data est nobis, acceptante jam tum Mediatore. — ἐν χρισεῷ ἰησοῦ — διὰ — ἰησοῦ χρισεοῦ, in Christo Jesu — per — Jesu Christi) Perquam scite nomen Christi in mentione oeconomiae veteris, nomen Jesu in mentione novae praeponitur. — πρὸ χρόνων αίωνίων, ante tempora aeterna) Tit. 1, 2. Rom. 16, 25. not.

τ. 10. φανεφωθείσαν, manifestatam) Congruunt illustria verba, apparitionem et luci exponentis. — ἐπιφανείας, apparitionem) in carne. Non significatur hie ipse tantummodo adventus, sed tota commoratio Christi inter homines. — τὸν θάνατον, mortem) Articulus notanter positus. Mortem Paulus hoc loco quasi removet directe. Mortem ergo jam non timere debet miles Christi. — φαιίσαντος, luci exponentis) Germo concisus: et comparavit nobis, (id subaudiendum ex opposito, καταργήσαντος qui abolevit) et luci exposuit per evangelium. Conf. Eph. 2, 17. — ζωὴν καὶ ἀφθαφοίαν) ἐν διὰ δυοῖν. — διὰ τοῦ) Schoettgenius construit cum καλέσαντος v. 9. Possis construere διὰ τῆς — (καὶ) διὰ τοῦ εὐαγγελίου, per apparitionem — (et) per evangelium.

v. 11. & vov, gentium) Constr. etiam eum praeco et apostolus. Tria sunt nomina, praeco, apostolus, doctor. I) Praeco publicus est etiam in uno eodemque loco. II) Apostolus ubique discurrit, sed apostolico suo muneri satisfecisset, si nuncium suum semel exposuisset. III) Doctor. Hic accedit assiduitas et perse-

verantia docendi: unde extitit passio.

v. 12. ταῦτα πάσχω, haee patior) haee adversa mihi obtingunt. — γὰρ, enim) Pudorem pellit fiducia futuri. — φ) φ, inquit, non τίνι. novi eum, in quem fidem collocavi meam; tametsi mundus eum non novit. — πεπίστευπα) credidi, depositumque menm eommisi. Hîc innuitur Dei fidelitas; coll. c. 2, 13. mox memoratur etiam potentia. — πέπεισμαι, persuasus sum) Rom. 8, 38. — δυνατός, potens) adversus tot hostes. — τὴν παραθήμην μου, depositum meum) Aliud est depositum, quod nos divinitus nobis commissum custodire debemus, v. 13. coll. c. 2, 2., παράθου· aliud, quod Deus, a nobis ipsi commissum, custodit, hoc versu: et hoc quidem est anima nostra, 1 Petr. 4, 19. coll. Luc. 23, 46., nos ipsi, et portio nostra coelestis. Paulus, decessui proximus, duo deposita habebat: alterum Domino, alterum Timotheo committendum. — φυλάξαι, custodire) etiam in morte. — ἐπείνην, illam) v. 18. c. 4, 8.

v. 13. υποτύπωσιν) Ύποτυπόσμαι, mente agito. Vult ergo Paulus, ea, quae Timotheus semel audierat, semper animo ejus obversari et impressa manere. Inde nervos debet sumere confessio externa. Fidem et amorem Paulus Timotheo proposait: fidem et amorem Timotheus exprimat ac referat. — ἔχε) tene. Aptum verbum sermoni de deposito. ἔχε dicit, non ἔχεις. Neque institutum erat Pauli, ut daret ceu doctor Timotheo informationem de summa verborum salutarium. — πας ἔμοῦ ἤπουσας, a me audivisti) conf. c. 2, 2., ubi diverso verborum ordine dicitur, audivisti a me. Scilicet hic, v. 13. urgetur auctoritas Pauli, cur eo magis tenere debeat: hinc praeponitur a me. Sed c. 2, 2. opponuntur audivisti et committe: hinc praeponitur audivisti. — ἐν, in) Constr. cum ἔχε tene. coll.

1 Tim. 3, 9.

v. 14. τὴν καλὴν παραθήκην) τὴν, hoc bonum depositum: videlicet sermones salubres, quos ad te deposui. conf. c. 2, 2. — διὰ πνεύματος άγιου, per Spiritum sanctum) Hic est arrhabo depositi coelestis: quod qui custedit, etiam depositum sibi commissum custodit. unde urgetur inhabitatio.

- v. 15. ἀπεστράφησάν με, aversati sunt me) Romae. c. 4, 16. ἐν τῷ ἀσἰς, in Asia) Eo igitur remigrarunt. Non sic Timotheus, quamvis etiam in Asia erat, Ephesi. φύγελλος καὶ ἐρμογένης, Phygellus et Hermogenes) Hos aliquis fortasse ceteris constantiores putasset.
- v. 16. δώη, det) Inconstantibus non imprecatur: v. 15. constantibus optime precatur. Sententia categorica: Onesiphorus pulcre stetit. Sermonem modalem efficit affectus. ξίεος, misericordiam) Onesiphorus abundarat operibus misericordiae. ὁ κύριος, Dominus) Christus. τῷ ὀνησιφόρου οἴκφ, Onesiphori domui) Ephesi. v. 18. c. 4, 19. Ipse Onesiphorus aberat, vel jam tum obieratideo superstites voto mactat Paulus, imo etiam ipsum. v. 18. πολλάκις, saepe) Ephesi et Romae.
- v. 17. καὶ εὖρε, et invenit) divina ope. Res magna, in tanta urbe, ubi non multi curarent Paulum vinctum. Huc respondet, invenire, v. 18. Invenit me, in tanta frequentia: inveniat misericordiam, in illa panegyri. Similis allusio, bis, c. 2, 9. not.
- v. 18. δώη, det) Anaphora, pathetica. αὐτῶ) ipsi. antitheton ad domum ejus. ὁ κύριος, Dominus) Christus, cui id praestitit ille. παρὰ κυρίου, a Domino) Idem Christus, qui retribuet. Nomen pro pronomine reciproco, cum emphasi, uti Luc. 11, 17. not. 2 Thess. 3, 5. διηκόνησε, ministravit) etiam post meam profectionem. 1 Tim. 1, 3. βέλτιον) melius, quam ego.

# CAPUT II.

- v. 1. Σὐ, tu) Intenditur adhortatio. v. 3. c. 3, 10. not. τέκνον μου, filimi) Argumentum, cur Timotheo imitandus sit Paulus; a necessitudine spirituali. ἐνδυναμοῦ) c. 1, 7. fortis esto et talem te praebeto. [Tractatur hoc v. 3—13. V. g.] ἐν τῆ χάριτι, in gratia) Gratia communis, impellit et corroborat etiam ad singularia officia. Incentivum est et stimulus.
- v. 2. διά, per) coram. 1 Tim. 6, 12. παράθου, committe) antequam istinc ad me proficiscare. πιστοῖς, fidelibus) Virtus eorum, quibus depositum committas. [Tractatur v. 14—21. V. g.] ξσονται, crunt) post abitum tuum.
- v. 3.  $\sigma \dot{v}$   $\sigma \dot{v}v$ , tu  $\sigma rgo$ ) Anaphora, coll. v. 1. Timotheus ad altiora vocatur. coll. v. 2.
- v. 4. οὐδεὶς, nemo) Hoc versu commendatur τὸ abstine: accedit versu seq. τὸ sustine. στρατευύμενος, militans) Age, quod agis. πραγματείαις, negotiationibus) quibus implicati sunt mercatores et opifices. ἀρέση, placeat) totus rei militari intentus.
- v. 7. νόει) attende, quae dico. σύνεσις, intellectus, est divini muneris: νοεῖν attendere est hominis ingenui. Si versum 6. conferas cum v. 5., hoc dicit Paulus: Si laboraverit agricola (Timotheus,) tum primum oportet eum fructus (quibus scatet resurrectio Christi, v. 8. 11. s.) participare. sed si haec esset tota Pauli mens, dixisset: τὸν μεταληψόμενον δεῖ κοπιᾶν. Itaque ex hoc v. 7. colligas, aliam potius sententiam hſc esse repositam, quae huc redeat: Paulus Timothei animam excoluit, c. 1, 6., ergo fructus ei inprimis ex Timotheo debentur. quo pacto Paulus non aperte, ut ad homines tardos opus est, sed per amphiboliam et aenigma, officium exigit a Timotheo ingenue agnoscendum et praestandum, tribus parabolis, de milite, athleta, agricola, propositis. δώη γάο σοι, det enim tibi) Sensus est, dabit. sic cohaeret, attende et enim. sed affectus addit modum. ὁ κύριος, Dominus) Christus. ἐν πᾶσι, in omnibus) In multis jam dederat: hoc praesupposito, Paulus dicit, in omnibus det.
- v. 8. μνημόνευε) recordare, ita, ut sequare. Paulus exemplo Christi suum, ut solet, exemplum animat. ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν) Sermo concisus, i. e. qui mortuus est et resuscitatus ex mortuis. sic nos. v. 11. Hinc pendet κατὰ secundum. ἐκ σπέρματος δανὶδ, ex semine Davidis) Hanc unam genealogiam a Timotheo vult attendi, quae argumento est, Jesum esse Christum.

- v. 9. ἐν οὄ, in quo) scil. in evangelio. κακοπαθοῖ, mala patior) Conjugatum, κακοῦργος, maleficus. Malum passionis, ut si praecessisset malum actionis. δεσμῶν, vincula) Conjugatum, οὐ δέδεται, non vinctus est. ως κακοῦργος, ut maleficus) cum periculo capitis et infamia. οὐ δέδεται) non est vinctus: i. e. expedite proficit.
- v. 10. διὰ τοῦτο, propter hoc) quia me vincto evangelium currit. σωτηρίας· μετὰ δόξης, salutem: cum gloria) Exquisita verborum proprietas. σωτηρία, salus, assertio ex malis, est fidem suscipientium: δόξα, gloria, bonorum abundantia, metam assequentium. Act. 2, 47. Rom. 8, 24. 21. [Conf. Ps. 84, 12.]

v. 11. συναπεθάνομεν) σύν, ter: scil. cum Christo. συναπεθάνομεν, sensu

praeteriti, respectu sperantium vitam.

- v. 12. ὑπομένομεν, sustinemus) Praesens, et quiddam hoc loco significantius et ulterius, quam mori. ideo etiam praemium ulterius, quam vita, regnum. εἰ ἀρνούμεθα, si abnegamus) ore. Si non credimus, corde. v. seq. Abnegatio prius ponitur. nam fidem, quae fuerat, extinguit. κάκεῖνος, etiam Ille) Christus.
- v. 13. πιστὸς μένει, fidus manet) Hoc, collato abnegabit, fidelem lectorem, non abnegandum, praeter exspectationem suavissime afficit: fidus manet sibi, adversum nos sui dissimiles. [Nostra igitur ipsorum culpa est, si excidimus. V. g.] Ita quadrat axioma subsequens: negare etc. Ita Deut. 7, 9. s. laudatur Deus fidus, δ θεὸς ὁ πιστὸς, qui et pios remuneratur, et osores ulciscitur. οὐ δύναται, non potest) Hoc non posse laudabile. Jer. 44, 22.
- v. 14. ταῦτα) haec, quas ex me audisti. v. 2. ὑπομίμνησες, admone) eos, quibus praees. Tit. 3, 1. ἐνώπιον τοῦ κυρίου, coram Domino) Conf. 1 Tim. 5, 21. not. μὴ λογοματεῖν) Logomachia hîc non dicitur pugna de verbis, sed pugna, quae verbis committitur, v. 23. s. de rebus maximis. v. 17. s. Conf. Act. 18, 15. χρήσιμον, utile) sc. ὄν. accusativus absolutus, uti Luc. 24, 47. Respondet, bene utile. v. 21. ἐπὶ, super) Non modo non prosunt, sed obsunt etiam et subvertunt. ἐπὶ dicit consequens, uti 1 Thess. 4, 7. οὐκ ἐπὶ ἀκαθαρσία. Subversio opponitur aedificationi.
- v. 15. σπούδασον) gnavus esto. Verbum conveniens characteri totius episto-- σεαυτον, te ipsum) Antitheton ad opus, cujus conjugatum est operarius. - δύκιμον) probatum Deo, non reprobum ad omne opus bonum, Tit. 1, 16. sed habentem opus perfectum. Jac. 1, 4. Hesychius, δόκιμον, χρήσιμον, τέλειον. ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, operarium non pudefactum) cui tua ipsius conscientia nullum pudorem incutiat. Scholiastes Pricaeo laudatus, ἀνεπαίσχυντον, παζόησιαζόμενον. conf. Phil. 1, 20. Sequitur, ὀρθοτομούντα, qui verbum veritatis apud ceteros amplificet. — ὀρθοτομοῦντα) Hîc plerique secandi notionem incese statuunt. at Vulgatus, recte tractantem. optime. conf. LXX, Prov. 3, 6. 11, 5. δοθοτομείν όδούς perinde ut Latini, viam secare. Neque sectionem proprie dicunt κενοτομία, πεοτομία, (πέαρ, cor secutur metaphorice per πεοτομίαν) παινοτομέω, δυμοτομέω, lθύτομος οίμος. Proprietas ac vis τοῦ ὀρθὸς potius retinenda est in ὀρθοτομοῦντα. Nam ll. cc. extat Hebr. ישָׁר quae verbi forma eodem verbo graeco exprimi potuerat 2 Chron. 32, 30., de aquaeductu, et Ps. 119, 128. de ipso verbo divino. Itaque hoc vult Paulus, ut Timotheus rectum cursum paret verbo veritatis, et ipse recta ad hanc lineam incedat, neque dextrorsum neque sinistrorsum declinans, non aliter docens: 1 Tim. 1, 3. quo pacto mox antitheton verbi proficient liquidius perspicitur. — τον λόγον τῆς άληθείας, sermonem verilutis) Antitheton, mox, κενοφωνίας, cujus compositi prior pars, inane dicens, opponitur veritati; posterior, vehementiam vocis involvens, sermoni temperato.
- v. 16. τας δέ) Sic v. 22. 23., per anaphoram. Different ergo profanae vocum inanitates, quae magnos errores alunt; et quaestiones, de rebus nauci. illae, perniciosae; hae, inutiles. Tit. 3, 9. περιτοτασο) Idem verbum, ibid. in quo περι eleganter idem valet, quod in περιγίνομαι. sed περιγίνομαι notat actum separandi et superandi; περιτοταμαι, statum. Timotheus nunquam se implicarat: itaque

Paulus eum ad constantiam hortatur: sejunctus maneto. — ἐπὶ πλεῖον ἀσεβείας) Sic, ἐπὶ πλεῖον κακίας προβαίνειν. Diodorus Siculus apud Pricaeum. — προκόψουσιν, proficient) scil. ii, qui tales vocum inanitates spargunt. Huc quoque refertur illorum, v. 17. Inest mimesis, ut mox in phrasi, pastionem habere. Tales videntur sibi proficere in sacris. Futurum, proprie: est enim praedictio, ut in habebit, v. seq. coll. c. 3, 1.

v. 17. υμέναιος, Hymenaeus) pertinax. coll. 1 Tim. 1, 20. — και φίλητος,

et Philetus) Hymenaeo assentiens.

v. 18. την ανάστασιν, resurrectionem) Fortasse colorem arripuerant hi Ephesii ex ipsa ad Ephesios epistola Pauli. Eph. 2, 6. Clemens Al. ait, vituperatores conjugii resurrectionem Luc. 20, 35. de hac vita fuisse interpretatos. [Sic vitae aeternae spes sublata fuit. V. g.] — ανατρέπουσι, subvertunt) Allegoria: funda-

mentum, domus. v. seqq.

- v. 19. ο μέντοι στερεός, firmum quidem) Antitheton, subvertunt. v. 18. Adde 1 Tim. 3, 15. not. omnino. Quidem apodosin habet in sed, v. 20. — Θεμέλιος τοῦ θεοῦ, fundamentum Dei) Hebr. τοῦ fundamentum, id est, res, de qua agitur, v. gr. in contractu, ut observat Sam. Petitus var. lect. c. 10. Fundamentum Dei, cui innituntur, qui sunt ipsius, ita ut everti nequeant, est fides Dei immota. — Fornner, stetit) Stare dicitur, pro immotum jacere, ut sententia stare dicitur. Respondet mox desistat. Paulus vim verbi קים ratum esse exprimit. — σφραγίδα, sigillum) Sigillis olim inscribi solitae sententiae. — ταύτην, hoc) Huc refertur tota pars reliqua hujus versus. — έγνω κύριος, novit Dominus) LXX, ἐπέσκεπται παὶ ἐπέγνω ο θεὸς τοὺς ὅντας αὐτοῦ, καὶ τοὺς άγίους προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν. Num. 16, 5. Novit amanter, nec nosse desinit, sed perpetuo servat suos: idque notum fuciet. ibid. — xal, et) Observa, inquit Petitus, e Paulo, sigilli orbiculo utrinque adscripta esse quaedam verba; nam in una sigilli facie, leguntur ista, novit etc. in altera vero, desistat etc. — ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας, desistat ab injustitia) Ibid. v. 26., αποσχίσθητε από των σκηνών των ανθρώπων των σκληρών τούτων. Abstractum injustitia Paulus pro concreto ponit; coll. v. 21., purgando sese exierit ab his: simulque respicit illud Esajao 52, 11., ANOETHTE ANO. ΣΤΗΤΕ - ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ μή αψησθε - άφορίσθητε οί φέροντες τα ΣΚΕΥΗ Kupiov. Imperativus, desistat, nomine Dei pronunciatus, importat facultatem discedendi; et eorum, qui discedunt, beatitudinem. — πας ο ονομάζων) quisquis nominat nomen Christi, ut Domini sui. conf. Act. 19, 13. not. Id fit praedicando, Jer. 20, 9., et celebrando, Ps. 20, 8. — το ονομα, Nomen) De nomine Domini, de Domino non nisi suos noscente, de injustitia, conf. Matth. 7, 22. 23.
- v. 20. μεγάλη, magna) Talis est ecclesia. χουσά καὶ ἀργυρά, aurea et argentea) ex materia pretiosa, dura, ignem ferente. ξύλινα καὶ ὀστράκινα, lignea et testacea) ex materia viliori, fragili, ignem timente. καὶ ἃ μὲν, ἃ δὲ) et illa quidem, aurea, ad honorem; haec vero, lignea, ad alia omnia. Potest etiam aureum vas ad usus inhonestos; ligneum, ad honestos adhiberi: sed id non fit facile in oeconomia prudenter constituta. Membra ecclesiae donis et gradibus fidei et sanctificationis inferiora non sunt vasa in dedecus, neque ab his quisquam se debet ἐκκαθαίρειν.
- v. 21. ἐἀν οὖν τις, si ergo quis) v. gr. Timotheus. ἐκκαθάρη ξαυτὸν ἀπὸ τούτων) purgando sese, exierit de numero horum vasorum in dedecus. Activum cum pronomine reciproco indicat liberrimam facultatem fidelium. ήγιασμένον, sanctificatum) proprium et plane consecratum Deo. καὶ, et) In honorem paratum, quatuor incisa: quorum primum declaratur per secundum, tertium per quartum. Itaque et duo paria illa copulat. Conf. c. 3, 17., ἄρτιος, ἐξηρτισμένος. τῷ δεσπότη, hero) Deo, cujus domum Paulus in epp. ad Tim. dicit ecclesiam. πᾶν ἔργον ἀγαθὸν, omne opus bonum) c. 3, 17. Tit. 1, 16.
- v. 22. νεωτερικάς, juveniles) quibus juvenes indulgent. 1 Joh. 2, 16. not. quae puritati cordis obstant. mox, et v. 21. Antea Paulus Timotheum deterruerat ab anilibus fabulis et ab aquae potu, 1 Tim. 4, 7. 5, 23. nunc eum deterret ab altero

extremo, juvenilibus concupiscentiis. — δικαιοσύνην, justitiam) Haec primo loco ponitur, opposita injustitiae. v. 19. — μετά, cum) Constr. cum pacem. Sanctarum partium studium, sanctum est. Rom. 12, 9. 3 Joh. v. 11. — τῶν ἐπικαλουμένων, invocantibus) Conf. ad v. 19. Act. 9, 14. — τὸν κύριον, Dominum) Christum. — καθαρᾶς, puro) v. 21., ἐκκαθάρη. Hanc puritatem infestant concupiscentiae; comitatur justitia, fides, amor, pax.

v. 23. μωράς καὶ ἀπαιδεύτους, stultas et ineruditas) Tu enim debes παιδεύειν, erudire v. 25., et sapiens esse, c. 3, 15. conf. stultas, Tit. 3, 9. — μάχας, pugnas)

Ibidem.

v. 24. οὐ δεῖ μάχεσθαι, non oportet pugnare) non oportet esse Polemicum acerbum. — ἤπιον, διδακτικόν ἀνεξίκακον, παιδεύοντα, mitem, docentem; patientem, erudientem) Χιασμός. Respectu omnium, servus Domini debet esse mitis, ita erit docens: erga adversarios, debet esse patiens, ita poterit erudire. Nec oppugnare debet, nec repugnare: debet esse mitis, ne mala inferat; et patiens, ut mala perferat. — διδακτικόν, docentem) i. e. aptum ad docendum. Hoc non solum soliditatem et facilitatem in docendo, sed vel maxime patientiam et assiduitatem significat. Oportet enim ἀντέχεσθαι, Tit. 1, 9. not. idque cum lenitate, Jac. 3., ot perseverantia, Act. 20, 31., in omni longanimitate et doctrina, infra, c. 4, 2. — ἀνεξίκακον) mala tolerantem. Zelo interdum, lenitate semper opus est.

v. 25. μήποτε) μή interrogans: hac exspectatione, si quando etc. — δώ αὐτοῖς ὁ θεὸς, det illis Deus) Non est enim opis humanae. Motivum patientiae. [Qui violentia conatur uti, tanto minus quidquam efficit. Neque tamen ullus torpori locus esse debet. V. g.] — μετάνοιαν, poenitentiam) Hacc antecedit cognitio-

nem. — els, in) Sic els, v. seq.

v. 26. καὶ) atque ita. — ἀνανήψωσιν) Hoc pendet a si quando: evigilent, sopore discusso. — ἐκ τῆς — παγίδος, ex laqueo) Duo mala captivitas et sopor: duo bona, vigilia et liberatio. Sermo concisus. — ἐζωγοημένοι) Luc. 5, 10. capti, lubentes. — ὑπ' αὐτοῦ, ab illo) a servo Domini. Ubi Deus praeit, v. 25., servi opus succedit. Deus excitat: servus extrahit. — εἰς τὸ) Constr. cum evigilent. Terminus a quo in ἐκ, terminus ad quem in εἰς innuitur. Ille, opponere se et laqueus diaboli: hic, agnitio veritatis et voluntas Dei. — ἐκείνου, illius) Dei. — Θέλημα, voluntatem) liberrimam et liberantem. 1 Petr. 4, 2. Oppositum, laqueo. In voluntatem Dei excitatus est ipse Paulus. Act. 22, 14.

### CAPUT III.

v. 1. Τοῦτο δὲ γίνωσκε, hoc vero cognosce) Liquido scribit apostolus. 1 Tim. 4, 1. — ἐν ἐσχάταις ἡμέραις, in ultimis diebus) qui jam tum esse coeperunt, v. 5. fin. Similis locutio, 2 Petr. 3, 3. Jud. v. 18. — ἐνστήσονται) aderunt, ex improviso. Futurum, respectu prophetiae antegressae. — καιροί χαλεποί, tem-

pora difficilia) ubi vix reperias, quid agas.

- v. 2. ἔσονται οἱ ἄνθοωποι, erunt homines) erunt, majore gradu et numero tales, quam unquam, in ecclesia. v. 5. Pejores etiam iis, qui solo lumine naturali fuerant abusi. Rom. 1, 29. seqq. ubi multa in notis explicamus, hîc recurrentia. φίλαυτοι, amantes sui) Radix prima. φιλάγνοοι, amantes numi) Radix altera. γονεῦσιν ἀπειθεῖς, parentibus inobedientes) Character temporum colligendus inprimis etiam ex juventutis moribus. ἀχάριστοι, ingrati) Obligatio grati animi proxima est ab officio filiali. ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, intemperantes, immites) simul et molles et duri. ἀφιλάγαθοι, boni non amantes) Contrarium, amans boni. Tit. 1, 7. not. 3.
- v. 4. προπετεῖς) temerarii, qui praecipites sunt in agendo etc. τετυφωμένοι, inflati) 1 Tim. 6, 4. not. ut si quis fumo ita suffocatur, ut mentis non amplius compos sit. Tales enim facit fastus. φιλήδονοι, amantes voluptatis) Epicureorum epitheton. Voluptas extinguit amorem et sensum de Deo. Tales Epicurei nostri.

- v. 5. μόρφωσιν) speciem externam, non sine rudimento quodam interno. ἀποτρέπου) Τρέπεται, qui coactus fugit: ἀποτρέπεται, qui ἀναχωρεῖ, recedit ac vitat ultro. Eustath.
- v. 6. ἐκ τούτων, ex his) v. praec. hos. Plane demonstrat. οἱ ἐνδύνοντες, irrepentes) clanculum. γυναικάρια) mulieres imbelles; quae mox, ut istorum similes, describuntur. ἐπιθυμίαις ποικίλαις, concupiscentiis variis) mentis et carnis. c. 4, 3. Haec quoque varietas delectat.

v. 7. μανθάνοντα, discentes) curiose. — μηδέποτε, nunquam) unde facile espiuntur. v. 6.

- v. 9. οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον, non proficient amplius) non ita, ut alios seducant; quanquam ipsi et eorum similes proficient in pejus. v. 13. Saepe malitia, quum late non potest, profundius proficit. ἄνοια, insipientia) tametsi sibi sapientes videantur. ἔκδηλος) ex occulto in apricum prolata. ἡ ἐκείνων, illorum) Ex. 7, 12. 8, 18. 9, 11. Tenui oratione poena gravissima denotatur, ab apostolo, in re nota.
- v. 10. σὐ δὲ, tu vero) Antitheton. sie rursum, post novas descriptiones malorum, v. 14. c. 4, 5. παρηπολούθηκας, subsecutus es) Post persecutiones hoc loco memoratas Timotheus Pauli comes est factus. Act. 13, 50. 14, 5. 19. 16, 3. Exquisite ergo ponitur hoc verbum, uti Luc. 1, 3. Sie Antiochus de filio suo, παραπολουθοῦντα τῷ ἐμῷ προαιρέσει. 2 Macc. 9, 27. τῷ ἀγωγῷ) ἀγωγῷ, ratio vitae. Gall. conduite. τῷ προθέσει, propositum) Vitae rationem subsequitur propositum in posterum. conf. Act. 11, 23. not. ac fidem, longanimitas: uti Hebr. 6, 12. amorem, patientia: uti 2 Thess. 3, 5.
- v. 11. ἐν ἀντιοχεία, ἐν ἰκονίω, ἐν λύστροις, Antiochiae, Iconii, Lystris) Act. 13, 14. 51. 14, 6. οἶα) οἶος demonstrat rei gravitatem. 1 Macc. 5, 56., ἥκουθε τῶν ἀνδραγαθιῶν καὶ τοῦ πολέμου, οἶα ἐποίησαν. οῖους διωγμοὺς, quantas persecutiones) Nomen interjecto alio iteratum, perspicuitatem et pondus addit sermoni. Διωγμὸς, πάθημα, Species, Genus. persecutio proprie est, si quem ex una urbe in aliam pellunt, vel eum in fuga prehendere conantur. Sed passio est in genere omnis calamitas, ex. gr. ubi Paulus lapidatus fuit. etc. ὑπήνεγκα, sustinui) Character apostoli. ἐξιξύσατο, eripuit) Alius character, miraculose conservari. Ps. 34, (33,) 17., ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐξιξύσατο αὐτούς. ὁ κύριος, Dominus) Christus.
- v. 12. καὶ πάντες δὲ, et omnes autem) omnes, et soli. Tertius character, persequentes habere: tantum abest, ut persecutio debeat quenquam offendere. Ineunte persecutione, nondum apparet, eam esse characterem apostoli: apparet demum ex ope et tolerantia. Hinc tamen tertius est character. ὑπομονὴ, magnum est apostolo. eam omnibus aliis praefert. Omnia alia eripi alicui possunt, ut jacturam faciat, et ipse excidat. Sed ubi ὑπομονὴ est, omnia conservantur. Hinc Timotheus simul poterat colligere, se quoque passurum persecutionem. Similis transitus a Paulo ad omnes pios, c. 4, 8. of θέλοντες, volentes) Computa igitur, an velis. Conf. volens, Luc. 14, 28. Voluntas etiam continua habet initium

- εὐσεβῶς ζῆν) pie vivere, tota vitae vi collocata in pietate christiana. Phil.
   1, 21. ζῆν, vivere) degere. Gal. 2, 14. ἐν χριστῷ, in Christo) Extra Christum Jesum nulla pietas. [Atque eam quidem religionis larvam, quae in seipsa subsistit, facile fert mundus: quae vero ex Jesu Christo pietas efflorescit, ea ut priscis Judaeis, sic modernis Christianis, omine carentibus, perquam exosa est.
   V. g.] διωχθήσονται, persecutionem patientur) neque eam videlicet recusabunt. Gal. 5, 11. Huic futuro respondet in opposito τὸ proficient. v. 13.
- v. 13. πονηφοί, maligni) Antitheton, pie, v. 12. Hi sunt πλανώμενοι, media significatione, qui se seducendos permittunt. γόητες) incantatores, Aegyptiorum illorum instar. v. 8. Hi sunt πλανώντες, seducentes. προκόψουσιν, proficient) ita ut nemo illos, illi pios persequantur. πλανώντες καὶ πλανώμενοι, seducentes et seducti) Qui semel alios decipere coepit, eo minus ipse ab errore se recipit, et eo facilius alienos errores mutuo amplectitur.
- v. 14. σὐ δὲ, tu vero) quicquid illi faciant. Reassumit, quae v. 10. ingressus est dicere. ἐπιστώθης) Πιστόω, confirmo rem vel animum. ἐν οἶς ἐπιστώθης, in quibus πιστὸς fidelis et firmus es redditus. [e Scriptura, v. 15. V. g.] Conf. LXX, Ps. 78, 8. 37., ubi τῷ γικὶ respondet πιστοῦσθαι. εἰδώς καὶ ὅτι οἶδας, sciens et quia nosti) Aetiologia duplex; cujus pars prior refertur ad in iis quae didicisti, altera ad fidelis es redditus. Similis constructio διὰ καὶ ὅτι, Joh. 2, 24. s. ἐπιγνοὺς καὶ ὅτι, Act. 22, 29. παρὰ τίνος, a quo) a Paulo, doctore probato. v. 10. s.
- v. 15. καὶ, et) Etiam post Pauli obitum Timotheus eo magis ad scripturam alligatur. Non ad sese unum Paulus adstringit Timotheum, sed eum quamlibet adultum in fide filium scripturas jubet adhibere. Hoc perpendere debent, qui doctoribus suis, quorum disciplinae semel innutriti erant, ita se addicunt, ut extra eorum circulum nihil e Scriptura deinceps oblatum admittant. Interdum deses animi saturitas, et αὐθάδεια, constantiae et sobrietatis nomine obrepit. ἀπὸ βρέφους, ab infantia) Tenella aetas aptissima πρὸς τὸ πιστοῦσθαι, ut fides ei imprimatur, firmitudinem diffundens in omnem vitam. τὰ ἰερὰ γράμματα, sacras literas) libros Mosis et prophetarum. Nam hi extabant, cum Timotheus esset parvulus. οἶδας, nosti) instituente matre. c. 1, 5. τὰ δυνάμενα) quae poterant. Vis praeteriti ex nosti redundat in participium. Potentia haec dicit sufficientiam, perfectionem. σὲ, te) ita, ut si tibi soli scriptae essent. σοφίσαι, sapientem reddere) Grande verbum. Antitheton, ἄνοια insipientia. v. 9. εἰς σωτηρίαν, in salutem) tuam et aliorum. διὰ πίστεως, per fidem) Qui non credit, non accipit sapientiam et salutem. per constr. cum salutem.
- v. 16. πᾶσα γραφή, omnis scriptura) Scriptura sacra, secundum omnes suas partes. Novissima quaeque epistola Pauli quam maxime commendat scripturam. θεόπνενστος, divinitus inspirata) Est haec pars non subjecti, (quam enim scripturam dicat Paulus, per se patet, ut alibi, sic hoc loco:) sed praedicati. divinitus inspirata est, non solum dum scripta est, Deo spirante per scriptores; sed etiam, dum legitur, Deo spirante per scripturam, et scriptura Ipsum spirante. Hinc ea tam utilis. προς διδασκαλίαν, ad doctrinam) Doctrina instituit nescientes; elenchus convincit etiam in errore et praejudicio versantes. correctio ab obliquitate ad rectitudinem revocat; eruditio in justitia positive instruit. c. 2, 24. not. Sir. 18, 13.
- v. 17. ἄφτιος ή, aptus sit) in officio. ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, homo Dei)
  1 Tim. 6, 11. not. πρός πᾶν, ad omne) Genera talium operum enumerantur v. 16. Nam homo Dei debet docere, convincere, corrigere, instituere. conf. c. 4, 2. ἐξηφτισμένος, coaptatus) per scripturam. Debet ἐξαφτίζεσθαι· tum erit ἄφτιος. fieri et esse differunt.

## CAPUT IV.

- v. 1. Οὖν, ergo) Deducitur hoc ex toto capite 3. ἐγω, ego) quem nosti. c. 3, 14. ζωντας καὶ νεκφούς, viventes et mortuos) Paulus erat morti proximus, Timotheo superstite. κατά) tum, quum apparebit. κατά temporis, Hebr. 1, 10. ἐπιφάνειαν) ἐν διὰ δυοῖν, ἐπιφάνεια καὶ βασιλεία. ἐπιφάνεια est revelatio et exortus regni. 1 Tim. 6, 14. s.
- v. 2. ἐπίστηθι) insta, urge. εὐκαίρως, ἀκαίρως) Pricaeus accipit quasi παροιμιακῶς dictum, pro assidue vel in omni tempore: et confert, quae sequuntur. Nicetas Choniates, παιδαγωγῷ ἐμβριθεῖ ἐοικῶς, εὐκαίρως ἀκαίρως ἐπέπληττεν. Tale illud Senecae Tragici: Incipe quicquid potes, Medea, quicquid non potes. Plauti: Qui comedit, quod fuit, quod non fuit. Terentii: Cum milite isto praesens absens ut sies. Catulli: Hoc facias, sive id non pote, sive potest. Juliani: ἐπορεύετο ἐπὶ τὰς τῶν φίλων οἰκίας ἄκλητος κεκλημένος, διαλλάσσων τοὺς οἰκειστάτους ἀλλήλοις. Aristophanis, δικαίως καὶ ἀδίκως, ubi Scholia, ἀντὶ τοῦ, καντὶ τρόπω. Virgilii: digna indigna pati. ubi Servius: Proverbialiter dictum pro omnia. Terentii: justa injusta. ubi Donatus: Proverbiales sunt hujuscemodi elocutiones; funda nefunda, digna indigna. Haec et plura Pricaeus: quae non eandem omnia rationem habent. Apostolus hoc dicit: Insta, temporibus solitis ac legitimis, et extra ea: sive tibi auditoribusque commodum est, sive minus: nocte dieque. Act. 20, 31. ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, convince, increpa) Asyndeton conveniens. Haec omnia longanimitatem non violant, sed requirunt. διδαχῷ, doctrina) c. 2, 24. not.
- v. 3. ἔσται) erit, et jam est. c. 3, 1. not. διδασκαλίας, doctrinam) Sequitur concretum, doctores. Qui sanam doctrinam fastidit, sanos doctores relinquit: similes labra lactucas quaerunt. ἐπιθυμίας) carnales concupiscentias, in quibus non libenter interpellantur a veris doctoribus, et quarum condimentum quaerunt in dulcedine doctrinae mollioris. ἐπισωρεύσουσι, uccumulabunt) Compositum grave, copiam notans. Varietas delectat prurientes.
- v. 4. την ἀκοήν, auditum) Auris humana non fert doctores concupiscentiis cordis contrarios.
- v. 5. νησε εν πασι, vigila in omnibus) in omnibus rebus, ut nunquam dormites. sic, περὶ πάντα. Tit. 2, 7. ἔργον, opus) 1 Tim. 3, 1. ποίησον, fac) Includitur maxime iter ad Paulum. εὐαγγελιστοῦ, evangelistae) Vocabulum grande. πληροφόρησον, exple) istis renitendo, ad me veniendo. Idem verbum, v. 17.
- v. 6. έγω γάς, ego enim) Causa, quae Timotheum moveat ad officium: Pauli discessus et beatitudo. Finis coronat opus. ήδη, jam) Ut Petro, 2 Petr. 1, 14., sic Paulo indicatum tempus. σπένδομαι, libor) Phil. 2, 17. not. ἀναλύσσεως, discessus) Ibid. c. 1, 23. not.
- v. 7. τον ἀγῶνα τον καλον) bonum illum agonem. conf. 1 Tim. 6, 12. not. τὴν πίστιν, fidem) Res bis per metaphoram expressa nunc tertio loco exprimitur propric. τετήρηκα, servavi) usque ad finem. Ap. 2, 10.
- v. 8. λοιπον, ceterum) Quam lasta particula: momentum decretorium. Panlus pro ipso abitus sui articulo tres status suos spectat: 1) praeteritum, certavi. 2) instantem, reposita est. 3) futurum, reddet. ἀπόκειται, reposita est) omni labore et periculo in perpetuum superato. δικαιοσύνης) justitiae, pro qua pugnavi. Hue ref. justus. στέφανος, corona) Corona dabatur post luctam, cursum, pugnam. ἀποδώσει, reddet) Congruit τὸ justus. 2 Thess. 1, 6. 7. ὁ κύριος, Dominus) Christus. De quo etiam v. 1. 14. 17. 18. 22. ἐν ἐκείνη τῷ ἡμέρα, in illo die) Anne sciverit Paulus de prima resurrectione, et an tale quid sibi arrogaverit, haud scio. Ille dies, est novissimus, pantocriticus. Magna gloriae pars tum demum accedet electis. 2 Cor. 5, 10. qui locus universaliter accipi debet. Nil obstat, quo minus participes primae resurrectionis in

novissimo quoque die coronam accipiant, et in illa panegyri maxime novum praeconium reportent. Fratrum numerus Matth. 25. longe minor erit, quam ceterorum beneficorum in eos. Ideo sententia in eos propitia praesupponitur. — ξμοὶ, mihi) Applicatio individualis. — πᾶσι, omnibus) Id Pauli gaudium cumulat; Timotheum acuit. Multos horum lucrifecerat Paulus. — ἡγαπηκόσι, qui amaverunt) Id grandius, in praeterito, quam ἀγαπήσας, v. 10., ubi luctuosum vide antitheton. Hoc desiderium apparitionis Domini, praesupponit totum Christianismi statum, fidem maxime. Metonymia consequentis. — ἐπιφάνειαν, apparitionem) primam et secundam.

- v. 9. σπούδασον, stude) Hoc iteratur versu 21. ἐλθεῖν πρός με, venire ad me) Quod Paulus adhuc tectius tractavit, in epilogo demum aperte scribit. v. 21. Timotheus et Paulo martyri futurus erat solatio, et per eum corroborandus, et postea evangelii negotium, Romae fortasse aliquantisper, gesturus. Ephesi martyr factus esse fertur.
- v. 10. 1) είς θεσσαλονίκην) Scholiastes ms. in Medic. bibliotheca, καὶ ἐκεῖ (Thessalonicae) ἱερεὺς εἰδώλων γενόμενος de qua re nil uspiam legi. Pricaeus. γαλατίαν, Galatiam) Hoc olim ex rhythmo δαλματίαν irrepsisse videtur. Idonea monumenta, γαλλίαν 2). Et nonnulli, qui γαλατίαν retinent, ad Galatiam occidentalem sive Europaeam, id est, Galliam, referunt. Vid. Pregizeri Suevia sacra, pag. 499. seq. ex P. de Marca. τίτος, Titus) Ergo ex Creta discessit, compositis rebus. Tit. 1, 5. Hi Paulum aut comitati erant aut viserant.
- v. 11. λουκᾶς, Lucas) Lucas non ad hoc usque tempus deduxit Acta Apostolorum. μόνος, solus) Sermo est de comitibus. nam amici plures aderant v. 21. εὕχρηστος, utilis) magis quam olim. Act. 13, 13. 15, 38. conf. Philem. v. 11. Demas deficit: Marcus se recipit; sed qui in negotio faciliori abierat, nunc ad graviora debet adesse.
- v. 12. τυχικον, Tychicum) quem Timotheus poterat ecclesiae praeficere. sed hoc Paulus ei permittit. conf. Tit. 3, 12.
- v. 13. τον φαιλόνην, tunicam) De theca libraria accipiunt alii: sed theca non seorsum a libris appellaretur. ἀπέλιπον, reliqui) Romae Paulo, si ipse secum tulisset, fortasse ablata fuisset penula impetu primo. Nunc quum Timotheus ferre jubetur, non obscure ei securitas promittitur. παρὰ πάρπφ, apud Carpum) Homo valde fidelis fuerit oportet, cui pretiosissimum depositum crederet apostolus.
- v. 14. ἐνεδείξατο, exhibuit) Ephesi, vel etiam Romae. ἀποδώη, reddat) Sciebat apostolus, illum non inultum fore. subscribit igitur judicio Domini. λίαν, valde) Igitur non desinet. ἡμετέροις, nostris) Communis est fidelium causa: et Timotheus jam tum fuerat Pauli comes. Hic adversarius erat ibi, ubi Timotheus erat et ubi Paulus fuerat, Ephesi, Timotheo cavendus.
- v. 16. πρώτη, prima) Jam igitur erat secunda: in qua Timotheum vult sibi adesse, et Dominum sibi adstiturum confidit, ut vincat. συμπαρεγένετο) Τό σύν innuit, non magnum fuisse illis periculum. 3) έγκατέλιπον, deseruerun!) ex timore. μη αὐτοῖς λογισθείη, ne illis imputetur) Innuitur peccati magnitudo, et Pauli votum. illis, verbo praepositum, significat, illis imputatum iri, qui pios determissent.
- v. 17. ὁ δὲ πύριος, Dominus vero) eo magis. παρέστη, adstitit) Id plus quam παραγίνεσθαι, adesse. ἐνεδυνάμωσε, confortavit) Oppositum, deseruerunt. ἵνα δι' ἐμοῦ, ut per me) Una saepe occasio maximi est momenti. πάντα τὰ ἔθνη, omnes gentes) quarum Roma caput. ἐξιδύσθην ἐκ στόματος

γάρ, enim] Paulus fere solitarius est. V. g.
 Hinc margo Ed. 2. lectionem γαλλίαν, signo ε olim notatam, elevat ad signum γ, et
 Vers. germ. Galliam omnino exprimit. E. B.
 πάντες, omnes] flebile auditu! V. g.

λέοντος, liberatus sum ex ore leonis) Ps. 22, 22. σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος. Credibile est, obtigisse Paulo visum aliquod sub schemate Leonis. Leo vel Neronem, vel quemvis, qui pericula intentaret, significat. Tropus certe est: nam ex ore leonum diceret, si proprie bestias innueret. Liberatus sum, inquit: non, liberavit me. quia, Dominum id fecisse, extrinsecus non apparebat.

- v. 18. καὶ, et) A praeterito ad futurum spes concludit. ξύσεται με, liberabit me) Omnia Paulus in partem salutarem accipit. vivit? liberatus est. decollabitur? liberabitur, liberante Domino. ἔργου πονηφοῦ) Antitheton, αὐτοῦ. καὶ, et) Suavis conjunctio. Dominus est et liberator, 1 Thess. 1, 10. et Salvator, Phil. 3, 20. Mala aufert: bona confert. σώσει) salvum perducet. Haesit hoc verbum Paulo ex Ps. cit. βασιλείαν, regnum) Neroniano melius. ὧ ἡ δόξα, cui gloria) Doxologiam parit spes; quanto majorem res.
- v. 20. ἔφαστος τρόφιμον, Erastus Trophimum) Causa, cur hi non salutent, implicite indicatur. ἔμεινεν, mansit) me iter prosequente: Secunda Pauli vincula non fuere diuturna. scripsit enim haec brevi post iter, paulo ante exitum. ἐν πορίνθω, Corinthi) patria sua. Rom. 16, 23. ¹) ἐν μιλήτω, Mileti) Miletus, vicina Epheso. Trophimi morbum sive scierat Timotheus, sive nescierat, tamen commemorare Paulus potuit. Et fortasse Trophimus Timotheum postea comitatus est Romam. Scholiastes ad h. l. apud Pricaeum: τρόφιμος, ἀρίσταρχος, καὶ πούδης, ἐν τοῖς διωγμοῖς τῷ ἀποστόλω συγκακοπαθήσαντες, τέλος σὺν αὐτῷ τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν.
- v. 21. πρὸ γειμῶνος, ante hiemem) Ipsa hieme, navigatio olim fere nulla: et imminebat martyrium Pauli. ἐλθεῖν, venire) Invitatur mentione Eubuli etc. qui cum Paulo erant, et tamen in vita manebant. καὶ λίνος, et Linus) Hic tertio loco ponitur. nondum erat episcopus.
  - v. 22. μεθ' ύμῶν, vobiscum) v. 19.

### IN EPISTOLAM AD TITUM.

#### CAPUT L

- v. 1—3. Παῦλος, Paulus) Titulus conveniens Pauli personae et Titi muneri. κατὰ, ad) Conf. κατὰ, v. 4. 9. 2 Tim. 1, 1. not. Apostoli est, propagare fidem. Rom. 1, 5. πίστιν, fidem) Summa Christianismi, fides spes: quae Titus in omni doctrina respicere, et cetera omnia vitare debet. conf. 1 Tim. 1, 5. 3, 15. s. 4, 1. 3. 10. ἐκλεκτῶν θεοῦ, electorum Dei) quorum causa facere et pati debemus omnia. 2 Tim. 2, 10. Electi, ex Judaeis et gentibus: quorum communis fides. v. 4. 2 Petr. 1, 1. ex illis, Paulus; ex his, Titus.
- v. 2. ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, spe vitae aeternae) c, 3, 7. Spes refertur ad promissionem. ἡν, quam) vitam. ἀψευδής, fallere nescius) Fundamentum fiduciae nostrae. πρὸ χρόνων αἰωνίων, ante tempora aeternae) Vitae aeternae promissio jam continetur in appellatione Dei Abraham etc. Innuitur promissio explicita ad homines. vid. Gen. 3. etc. χρόνοι αἰώνιοι secuti sunt creationem et lapsum.
  - v. 3. καιροῖς) His χρόνοι longiores erant.
  - v. 4. ποινήν, communem) Alias Titus, ex gentibus natus, excideret.
  - v. 5. τούτου χάριν, idcirco) Partes epistolae sunt IV.

<sup>1)</sup> ἀπελιπον, reliqui] Itaque Romam Paulus ex Asia haud ita pridem redierat. V. g.

| I. Inscriptio.                                                                                                                                | c. I. v. 1. s. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| II. Instructio Titi, quae huc redit:                                                                                                          |                |
| 1) Bonos constitue presbyteros.                                                                                                               | 5. s.          |
| 2) His opus est, apud malos Cretenses.                                                                                                        | 10. s.         |
| 8) Ipse eos severe increpa et mone.                                                                                                           | 18. s.         |
| 4) Doce senes et anus, et juvenes, ipse bonorum operum exemplum prae-<br>bens: c. II, 1. s. itemque servos, v. 9. s. ubi eximium ex evangelii |                |
| medulla motivum inseritur.                                                                                                                    | 11 — 14. s.    |
| 5) Admone de obedientia magistratibus, lenitate omnibus hominibus prae-                                                                       |                |
| standa: ubi idem motivum iteratur.                                                                                                            | Ш. 1—7.        |
| 6) Bona opera facienda: stolidae quaestiones vitandae: haereticus facile                                                                      |                |
| sibi relinquendus.                                                                                                                            | 8 — 11.        |
| III. Invitatio Titi, ut Nicopolin veniat; et admonitio, ut res necessarias curet.                                                             | 12. s.         |
| IV Conclusio                                                                                                                                  | 18.            |

1) — τὰ λείποντα, quae desunt) quae ego per temporis brevitatem non potui coram expedire. — ἐπιδιορθώση) Paulus διορθώσατο. Titus ἐπιδιορθοῦται. — ως, sicut) Paulus dixerat, quas virtutes habere deberent presbyteri: nunc repetit.

v. 6. πιστα, fideles) Nam qui liberos non potuit ad fidem perducere, quomodo alios perducet? — ἀσωτίας, luxuriae) quae ex bonis ecclesiae perperam aleretur.

- v. 7. ως θεού οίκονόμον, tanquam Dei oeconomum) Quo major quisque est Dominus, eo majores in servo virtutes esse debent. Paulus ministros evangelii appellitat oeconomos Dei, 1 Cor. 4, 1. not. Potestas igitur episcopi circumscripta illa quidem est, sed tamen non est nulla. Oeconomus is est, et Dei oeconomus; oeconomus autem aliquid certe arbitrii et potestatis habet, fidei ejus et dexteritati committitur aliquid, non sola facultate locomotiva utitur, non est instrumentum aut machina: oeconomus Dei non est hominum mancipium, non mediastinus aut lixa: modo verus sit oeconomus. Notandum adversus pseudopoliticos; qui non Dei, non fidelium, sed suos cupiunt esse et ministros Christi, et ipsos principes, quorum nomine abutuntur, et fideles et omnia. — μή αὐθάδη, non praefractum) Antitheton, v. 8. hospitalem. nam αὐθάδης, praefractus, negligit hospites tenues, ut Nabal fecit: 1 Sam. 25. se unum curat, et quae circum se habet: alios item suas sibi res et curas habere jubet. — μή ὀργίλον, non iracundum) Antitheton, boni amantem. — μη πάροινον, non vinolentum) Antitheton, sobrium. μή πλήκτην, non percussorem) Antitheton, justum, qui ratione et aequitate, non vi decidat. — μη αλογροκερδή, non turpis lucri cupidum) Turpe lucrum quaeri poterat in re per se honesta, ut in opificio, in contractibus et negotiis, in ipso episcopatu. v. 11. 1 Tim. 6, 5. 2 Cor. 11, 12. 20. Phil. 8, 19. 1 Petr. 5, 2.
- 2 Petr. 2, 3. Antitheton, ὅσιον, sunctum.

  v. 8. ἐγκρατῆ, continentem) Ἐγκρατῆς et ἀκρατῆς interdum latius accipitur. conf. Matth. 23, 25. not. Oppositum ἀκρατῆς apertum est, ita ut non necesse fuerit id exprimere: et ἀκρασία, quatenus τῆ παροινία opponitur, minus in oculos Titi incurreret.
- v. 9. ἀντεχόμενον) qui retineat, defendat, urgeat studiose. Hoc verbo maxime Hebraicum prin exprimunt LXX. κατὰ ὁ κατὰ τὴν διδαχὴν λόγος, sermo ad doctrinam pertinens. πιστὸς, firmus) unde adhortatio et elenehus robor accipit. καὶ, καὶ) et, et.
- v. 10. ματαιολόγοι καὶ φοεναπάται, vaniloqui et seductores) Duo nomina, quorum epitheton, ἀνυπότακτοι contumaces. Vaniloqui qui sint, vid. 1 Tim. 1, 6. 7. φρεναπάται, qui mentes hominum seducunt. ἀνυπότακτοι, contumaces, frenum mordentes, qui se nolunt submittere ad obedientiam fidei.
- v. 11. ἐπιστομίζειν) obturare os, ad silentium redigere, vi spiritus, ut merentur contumaces. ὅλους οἴκους, totas domos) Magnum Paulo detrimentum. [Hodie vero quid de vicis fit, quid de pagis et urbibus? V. g.] ἀνατρέπουσι, subvertunt) ut seductores. διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ, docentes quae non oportet) ut

<sup>1)</sup> by x2ftm, in Creta ] Quae Candia hodie dicitur, frequens insula. V. g.

vaniloqui. — αlσχοοῦ κέρδους χάριν, turpis lucri gratia) Constr. cum subvertunt. Turpitudo maxime in vilitate lucri conspicitur. Ez. 13, 19. [1 Tim. 6, 5.]

v. 12. εἶπέ τις, dixit aliquis) Non debent sibi plaudere profanorum scriptorum nimii cultores, quod Paulus aliquid ex Arato, Menandro, Epimenide ponat: nam hos tamen ne nominat quidem. Act. 17, 28. 1 Cor. 15, 33. — ἐξ αὐτῶν ἰδιος αὐτῶν, ex illis proprius illorum) ortu et conditione. Id auget auctoritatem testis. Etiam de Cilicibus mala ferebantur testimonia, sed ab aliis. ideo Paulus, Cilix, hoc sine probro potuit allegare. — προφήτης, propheta) Multa praedixit Epimenides, ut Diogenes Laërtius memorat: et prophetam egit, etiam quum haec dixit, quae Paulus citat. — ἀεὶ, semper) Quivis homo naturalis aliquando mendacem etc. agit; sed semper, gravius. — ψεὐσται, mendaces) Deo dissimiles, v. 2, etiam in doctrina de Deo, quum fabulas amant. v. 14. Jovis sepulcrum habebant Cretenses: ideo a poëtis mendaces appellati. — κακὰ δηρία, malae bestise) Creta χώρα ἄθηρος. regio bestiis carens, habita. id sive verum sive falsum, inde lepidum Epimenidem judicat Al. Morus. — γαστέρες ἀργαὶ) Pasor ἀργὸς hic per aphaeresin dici statuit pro μάργος, edax. Conf. c. 2, 2—6. Placet tamen communis notio. ventres pigri sunt, qui nemini sunt utiles.

v. 13. άληθης, verum) quamvis a Cretensi profectum. — ἔλεγχε, convince)

Summa elenchi subsequitur.

v. 14. μύθοις, fabulis) Antitheton, verilatem.

v. 15. πάντα μὲν, omnia quidem) Hoc colore utebantur fabularum et prasceptorum humanorum defensores: quem Paulus diluit. — τοῖς καθαφοῖς, purix) subaudi, et fidelibus, ex contrario. 1 Tim. 4, 3. Act. 15, 9. Rom. 14, 23. Omnia externa iis, qui intus sunt mundi, munda sunt. — μεμιασμένοις, inquinatis) Id tractatur mox. — ἀπίστοις, infidelibus) Id tractatur versu 16. — οὐδὲν) κil, neque intra, neque adeo extra. — νοῦς) intelligentia. Rom. 14, 5. — συνείδησις, conscientia) de rebus agendis vel actis. 1 Cor. 8, 7.

v. 16. Θεόν, Deum) quem nosse, summa est Sapientia. — όμολογοῦσιν εἰδέναι) confitentur, et confessione cognitionem sibi vindicant. 1 Tim. 6, 20. —
ἀφνοῦνται) negant Deum. — βδελυκτοὶ) Congruit hoc cum LXX, Prov. 17, 15.
ἀκάθαφτος καὶ βδελυκτός. — ἀδόκιμοι) Hie active accipias pro iis, qui non sunt apti ad quidquam, quia bonum probare non possunt, nec in se, nec in aliis.

## CAPUT II.

v. 1. Aáles, loquere) ore non cohibito: sedulo, strenue, cum parrhecia.

v. 2. πρεσβύτας, senes) subaudi, adhortare, ex v. 6. — νηφαλίους, vigiiantes) affectu. — σεμνούς, graves) in actionibus. — σώφρονας, sobrios) in victu.

— τη υπομονή, patientia) Virtus senes inprimis decens.

v. 3. ἐν καταστήματι ) ἱεροπρεπεὶ) ἱεροπρεπης, sacri decori observans. κατάστημα, habitus, dicitur hic de ornatu virtutum, quae mox enumerantur. κατάστημα lato sensu dicitur, ut docet Lexicon Graecum Basileae olim excusum, in fol. — δεδουλωμένας, servitio addictas) Sane servitus est, gulam non vincere. 2 Petr. 2, 19. — καλοδιδασκάλους) quae doceant res bonas; ut sequitur.

v. 4. σωφρονίζωσι τὰς νέας, sobrietatem doceant juvenes) Cressas aliquanto severius tractare jubetur Titus, quam Ephesias Timotheus. 1 Tim. 5, 2. Has

ipse; illas Titus per provectiores aetate monet.

\*) ν. 7. περί πάντα, usquequaque. — σεαυτόν, te ipsum) Etiam Titus junior. — ἐν τῷ διδασκαλία, in doctrina) Innuitur doctrina publica, cui opponitur mox λύγος, sermo, in consuetudine quotidiana. In illo genere requiruntur άφθορία et σεμνότης, quibus in altero respondent epitheta ὑγιῆ et ἀκατάγνωστον, ut

<sup>1)</sup> Pluralem ໂεροπρεπείς praelulerat Ed. maj.; sed ໂεροπρεπεί ad lectiones firmiores refert margo Ed. 2. quem, Gnomoni respondens, imitalur Vers. germ. E. B.
2) v. 5. οἰκουρούς | proprie, domum custodientes. Prov. 7, 11. V. g.

in uíroque et materia et forma se recte habeant. — ἀφθορίαν) scil. παρεχόμενος. his non repetendum σεαυτόν.

v. 8. ἐντραπη, confundatur) Magna veritatis et innocentiae vis.

v. 9. doúlous, servos) scil. hortare. v. 6.

v. 10. ἀγαθην, bonam) in rebus non malis. — κοσμῶσιν, ornent) Quo vilior conditio servorum, eo pulcrius describitur eorum pietas. [Ne isti quidem projicere seipsos debuerunt, quasi nihil, quales essent, referret. V. g.]

v. 11. ἐπεφάνη γὰο ἡ γάοις, apparuit etiam gratia) Apparitio duplex, gratiae et gloriae. v. 13. — σωτήριος, salutaris) ut ipsum nomen Jesu indicat. [Conf. v. 10.] — πᾶσιν, omnibus) [quorum tam diversa genera memorantur. v. 2—9. V. g.] etiam servis, etiam gentibus. conf. c. 3, 2.

v. 12. την ἀσέβειαν, impietatem) Antitheton, εὐσεβῶς pie. — τὰς ποσμικὰς, mundanas) quae sobrie et juste vivere prohibent. — σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς, sobrie et juste et pie) Tres virtutes cardinales; ex quibus vel singulis vel conjunctis ceterae nascuntur.

v. 13. προσδεχόμενοι, exspectantes) cum lactitia. — ἐλπίδα — θεοῦ, spem — Dei) Referri potest ad Christum. — σωνῆρος, Servatoris) c. 3, 4. 6. ubi conjunctissima est Patris et Filii mentio, uti hic, c. 2, 11. 13. [Salvatoris nomini respondet spes: Dei, apparitio gloriae. V. g.]

4. 14. ΐνα λυτρώσηται, ut redimeret) Allusio ad redemtionem e servitute. — λαον περιούσιον) Latine diceres, superfactum. Columella, Villica debet separare, quae consumenda sunt; et quae superfieri possunt, custodire. Conf. περιποίησις,

1 Petr. 2, 9. not.

v. 15. μηδείς, nemo) 1 Tim. 4, 12. not. — περιφονείτω, contemnat) Minister verbi divini, inermis, imbellis, ab iis, qui divino verbo se non submittunt, sed politica tantummodo praesidia aliquid esse putant, certo contemnitur. Segnius vero docuntem multo magis spernunt contumaces auditores. ἐπιταγήν, inculcationem ex auctoritate, sentire debent, non eam ad se trahere.

## CAPUT III.

- v. 1. 'Αρχαῖς καὶ ἐξουσίαις, imperiis et potestatibus) Creta Romanorum provincia. ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, subjici, obedire) Opposita, ἀνόητοι insipientes (coll. Ps. 32, 9.) ἀπειθεῖς inobedientes etc.
- v. 2. ἀμάχους, non pugnaces) qui non adoriantur. ἐπιειπεῖς, aequos) qui adorienti cedant. πάντας, omnes) Creta frequens insula hominum commerciis; atque ii fere tales erant, quales describuntur versu 3.
- v. 3. γὰφ, enim) Ut Deus nos tractavit, sic nos debemus tractare proximum.

   καὶ ἡμεῖς, et nos) Eph. 2, 2. ἀνόητοι, insipientes) Non agnovimus Deum nltro. [Ipsissima haec vitae humange extra gratiam imago est. Gratia vel stupori medetur demum. Sunt, quod mireris, qui, eum singulari in quibusdam dexteritate atque sagacitate polleunt, quoad alia tamen, ubi de pietate vel et aequitate duntaxat naturali agitur, miserrime hallucinantur sibique imponi patiuntur, et suam turpiter auctoritatem collocari. V. g.] ἀπειθεῖς, inobedientes) Deo se revelanti non paruimus. ἡδοναῖς, voluptatibus) quae sunt etiam in maledicentia, non modo in gustu linguae. ποικίλαις, variis) 2 Tim. 3, 6. Insigne epitheton. Varietas delectat.
- v. 4. ή χοηστότης καὶ ή φιλανθρωπία, benignitas et humanitas) Hominum vitia plane contraria enumerantur versu 3. σωτῆρος, Servatoris) Conjugatum Εσωσεν, servavit, v. 5.
- v. 5. ονα έξ ξογων, non ex operibus) Negativa pertinet ad totum sermonem. non fueramus in justitia: non feceramus opera in justitia: non habebamus opera, per quae possemus salvari. Sic Moses Israëli Deut. 9, 5. 1) διά λουτροῦ πα-

<sup>1)</sup> ἔσωσεν τ|μάς, salvos nos fecil] Ipse Christianismus, pristinae miseriae (v. 8.) oppositus, praesentissimam salutem infert. V. g.

λιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος άγιου, per lavacrum regenerationis, et renovationem Spiritus sancti) Renovationem immediate construitur cum per. namque ut lavacrum et regeneratio, sic renovatio et effudit cohaerent. Duae res commemorantur: lavacrum regenerationis, quae baptismi in Christum periphrasis: et renovatio Spiritus sancti. Conf. Hebr. 2, 4. not. Utroque enim loco laudantur beneficia, quae nobis per Christum et per Spiritum sanctum obtigere. Appellatur ita opus divinae gratiae, non solum respectu individuorum, sed respectu oeconomiae uberrimae N. T. Haec regeneratio et renovatio tollit omnem, in qua misere jacuimus, mortem et vetustatem, versu 3. descriptam. 2 Cor. 5, 17.

v. 6. ου) πνεύματος άγίου. — διά, per) Hoc pendet a servavit etc. ut con-

jugata, servavit, et Servatorem, indicant.

- v. 7.  $\tilde{l}v\alpha$ , ul) Hoc pendet a servavit. δικαιωθέντες, justificati) Nam antea expertes fueramus justitiae. v. 5. ἐκείνου, Illius) Dei, v. 4. 5. Saepe τὸ ἐκείνος ille innuit remotum aliquod. Remotius aestimatur ex situ verborum, non praecise ex ipsa sententia. Ordinaria phrasis est gratia Dei, cujus benignitas et humanitas apparuit, cui hic omnia tribuuntur. Deus, optimus: nos, valde mali. χάρτι, gratia) Antitheton ad opera. κατ ἐλπίδα, secundum spem) qua carebamus antea. [Haec videlicet emollit mentem. 1 Petr. 3, 9. V. g.] ζωῆς, vitae) Constr. cum heredes.
- v. 8. πιστὸς, fidus) Refertur hoc ad antecedentia. περὶ τούτων, de his) non de rebus frivolis. 1 Tim. 1, 7. fin. φυοντίζωσι, curent) non jam insipientes. v. 3. [Diligentiá opus est. V. g.] καλά) bona, solide. Antitheton, vanae. v. seq. ωφέλιμα, utilia) Antitheton, inutiles. ibid.
- v. 10. αίφετικον, haereticum) suo arbitrio sectantem ea, quae v. 9. reprehenduntur. παραιτοῦ, aversare) monere desine. quid enim juvat? laterem lavares. Matth. 7, 6.
- v. 11. ἐξέστραπται) Sic LXX Hebraicum τρπ exprimunt, Deut. 32, 20. άμαρτάνει, peccat) Quicquid agit et sentit, errat. ὢν αὐτοκατάκριτος) Άμαρτίαν comitatur κρίσις έαυτοῦ, et subsequitur κατάκρισις. Rom. 14, 22. 23.
- v. 12. ἀρτεμᾶν ἢ τυχικὸν, Arteman aut Tychicum) cui lampada tradere posset Titus. ἐλθεῖν πρός με, venire ad me) rebus in Creta amplius expeditis. ἐκεῖ, illic) Non dicit, hic. Nondum erat Nicopoli Paulus.
  - v. 18. ἴνα μηδέν, ut nikil) Habebat ergo Titus facultatem. Non ibant vacui.
- v. 14. μανθανέτωσαν, discant) tuo admonitu et exemplo. καὶ οἱ ἡμέτεροι, etiam nostri) non modo nos, sed etiam nostri, quos Cretae lucrifecimus. Hi
  videntur Zenan et Apollo, cum deberent, non satis juvisse. [Non convenit, alios
  rem a se ad alios identidem devolvere. V. g.] Zenas et Apollo jam in Creta fuerunt apud Titum. haec enim ratio est, cur eos ab Artema et Tychico distinguat,
  demum mittendis. εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, in necessarios usus) etiam ut necessitudo spiritualis postulat. sic χρεία, Act. 6, 3. Spiritualis necessitudo dat fundamentum obligationum, quo minus se alter alteri subducere possit.

### IN EPISTOLAM AD PHILEMONEM.

v. 1. Παῦλος, Paulus) Epistola familiaris, mire ἀστεῖος, privatissima de re, inserta est libris N. T. summae sapientiae <u>praebitura specimen</u>, <u>quomodo Christiani res civiles debeant tractare ex principiis altioribus.</u> Frankius: Unica epistola ad Philemonem, omnem mundi sapientiam longissime superat. Praef. N. T. Gr. p. 26. 27. — δέσμιος, vinctus) cui cur negaret Philemon? v. 9. s. — τιμόθεος, Timotheus) Haec epistola (v. 22.) scripta est ante ep. II. ad Tim.

- v. 2. ἀπφία, Appiae) Philemonis uxori, ad quam nonnil pertinebat negotium Onesimi. οἰκόν σου, domum tuam) Philemonis.
- v. 5. ἀκούων, audiens) Philemonem lucrifecerat Paulus, v. 19. et hîc constantiam ejus commendat. Ex ipso Onesimo potuit amorem ejus et fidem audire.

   ἀγάπην πίστιν πρὸς ἰησοῦν καὶ εἰς ἀγίους, amorem fidem ad

   Jesum et in sanctos) Sic Eph. 1, 15. sed hoc loco ad Philemonem est χιασμός. primum nectitur cum quarto, secundum cum tertio. primo autem loco
  ponitur amor, quia ad amoris specimen hortatur Philemonem, cui ordo fidei et
  amoris pridem erat notus. Pro beato hocce Philemonis statu gratias Deo agit
  Paulus.
- v. 6. ὅπως, ut) Hoc pendet ab kabes. v. 5. ή ποινωνία τῆς πίστεώς σου, communio fidei tuae) i. e. fides tua, quam communem nobiscum habes, et exerces. ἐνεργὴς γένηται, efficax fiat) Primum indefinite loquitur Paulus. ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ, in agnitione omnis boni) Omne bonum est omnis illa opulentia, quam JESUS sua egestate, qua pauperem egit, nobis paravit. Breviter signat ad amicum, quae expressius ponit ep. 2. ad Cor. 8, 9., ubi etiam est cognoscitis. Oportet, ut JESUS vicissim (in Suis) fruatur iis, quae nobis benefecit. Circulus elegans. ἀγαθον, beneficium, mox v. 14. εἰς, in) Constr. cum fiat. Bonum nobis exhibitum redundare debet in Christum.
- v. 7. χαράν καὶ παράκλησιν, gaudium et consolationem) Solenne syntheton: 2 Cor. 7, 4. et, gaudeo, inquit, pro gratiarum actione. 1 Cor. 16, 17. not. τῶν ἀγίων, sanctorum) His patuit domus Philemonis. v. 2.
- v. 8. διό, quapropter) Hinc pendet adhortor. ἐπιτάσσειν, imperare) Magna auctoritas, cujus fundamentum, Philemonis obligatio, v. 19. obedientiam postulans. v. 21.
- v. 9. ἀγάπην, amorem) meum erga te, tuum erga Onesimum. Philemonis amor erga Paulum antea commemoratus est. Amantem amanter rogat Paulus. μᾶλλον, potius) Non dicit, si reniteris, meam et Petri indignationem incurres. ut habet stilus curiae Romanae minime apostolicus. παραπαλῶ, rogo) Tres sunt partes epistolii:
- I. Inscriptio.

  V. 1—3.

  II. Commemorato Philemonis flore spirituali, v. 4. s. ROGAT eum, ut Onesimum, qui aufugerat, recipiat, v. 12. 17. hospitium etiam parari sibi cupiens.

  22.

  III. Conclusio.

  23.—25.
- τοιοῦτος, talis) Tria ponit argumenta, cur malit amanter hortari, et rogare, quam imperare: indolem suam, Pauli, Philemoni pridem perspectam, senectutem, et vincula. Senectus mites facit: coll. Luc. 5, 39. sed ante senectutem quoque Paulus erat Paulus. pridem ex benignitate aliena pendebat, et nunc, foris nihilo beatior, pendet. Lepos est in hac epistola mixtus gravitate.
- v. 10. παρακαλῶ, adhortor) Hoc verbum, quasi post parenthesin, iteratur, magna vi. περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, de meo filio) Favorabilem praemittit praeter alia prosopographiam, oratione suspensa, donec invisum Onesimi nomen ponit. Et sapit tota epistola recentem de Onesimo lucrifacto laetitiam, quem ipsum videtur celasse, se tam benigne de illo scribere. ἐγέννησα, genui) Erat hic Paulo filius senectutis. ὄνήσιμον, Onesimum) Ad hoc nomen suaviter alludit versu seq.
- v. 11. ἄχρηστον, inutilem) Litotes. erat enim noxius. Similiter lenis sermo in verbo sejunctus est, v. 15. item v. 18., sin autem debet. σοὶ καὶ ἐμοὶ, tibi et miki) Philemonem civiliter praeponit sibi. De se agit v. 13. s. de illo, v. 15. s. χιασμός. εὕχρηστον, bene utilem) Alluditur ad nomen Onesimi. sic, οὐναίμην, v. 20. Sine pietate ne servus quidem officium facit: cum pietate, quilibet frugi est. ἀνέπεμψα, remisi) Onesimus etiam antequam ad frugem veram pervenisset, tamen bene de Paulo existimarat, et ipsius flagitii sui occasione ad illum confugit.

v. 12. τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, mea viscera) Exemplum στοργῆς pietatis spiritualis. v. 17. — προσλαβοῦ, accipe. Mite verbum, recurrens ibidem.

v. 13. δν, quem) Ostendit, jam fide dignum esse Onesimum. — ὑπὲρ σοῦ, pro te) tuo nomine.

v. 14. ως, quasi) Particula mitigans. nam etiamsi non coactus fuisset Philemon, tamen voluntas ejus minus apparuisset. — ἀνάγκην, necessitatem) Non enim potuisset refragari Philemon.

v. 15. τάχα, forsitan) Humano more sic loquitur apostolus, uti 1 Cor. 1, 16. Occulta sunt quippe judicia Dei. vid. Hieron. ad h. l. — ἐχωρίσθη, secessi!) Lene verbum. — αλώνιον, aeternum) in hac vita, Ex. 21, 6. et in coelo. Elegantissima amphibolia, utrinque verissima. Ad eam diuturnitatem comparatum totum

tempus absentiae Onesimi erat horula. — ἀπέχης) tibi haberes.

- v. 16. οὐκέτι ως δοῦλον, non jam ut servum) Servus fuerat. ὑπὲρ δοῦλον, supra servum) Hoc instar epitheti. Sed nectitur cum fratrem. supra servum: ex quo majorem, quam e servo sis fructum capturus. ὑπέρδουλος compositum est apud Apollonium l. 4. de Syntaxi c. 3.: quod quid denotet, aut an huc referri possit, nescio. ἀδελφὸν, fratrem) Non addit ως tanquum. Plane pro fratre commendat. ἀγαπητὸν, amatum) Amor in fratrem amicumque fertur, non in servum. μάλιστα ἐμοὶ) maxime mihi, prae cunctis aliis, qui tamen non excluduntur. σοὶ) tibi, etiam prae me. mihi et tibi constr. cum fratrem amatum. In carne, ὑπὲρ δοῦλον est, libertus: (conf. ὑπὲρ v. 21.) in Domino, frater.
- v. 17. ἔχεις) habes, proprie. infertur enim hinc, accipe. κοινωνόν, participem) ut tua sint mea, et mea tua.
- v. 18. εl δέ τι, sin autem aliquid) Lenis oratio. Confessus erat Onesimus Paulo, quae fecerat. ἢ ὀφείλει, aut debet) Mitius synonymon ponitur post verbum injuria affecit. ἐλλόγει) Hesychius, ἐλλόγει, καταλόγησαι. Me debitorem habe.
- v. 19. ἐγωὶ παῦλος, ego Paulus) Chirographum. ἐγωὶ ἀποτίσω, ego solvam) ut parens solet aes alienum filii solvere. Vinctus scribit serio, cum fiducia, non defore sibi facultatem. Sed tamen conditionate spondet, si scilicet exacturus sit Philemon. v. 21. σεαυτον, te ipsum) Dici non potest, quanta sit obligatio erga eos, qui animas lucrifecere. Pro spiritualibus debentur externa; sed non obligatione politica. προσοφείλεις, etiam debes) Hoc respicit ad debet. v. 18. Non modo Onesimum mihi condonari aequum est, sed etiam te mihi debes.
- v. 20. ἐγω, ego) Ex Onesimo debitus erat fructus tibi: ex te debetur mihi.
   ὀναίμην, fruar) Allusio ad nomen Onesimi. ἀνάπαυσον, recrea) recepto Onesimo.
  - v. 21. ποιήσεις, facies) erga Onesimum.
- v. 22. ξενίαν, hospitium) ubi alii ad me divertant. Vide vim spei. Paulus, vinctus, tanto intervallo condicit.
- v. 23. συναιχμάλωτος, una captivus) Hoc ipso nomine Epaphras ceteris anteponitur.
- v. 24. λουκᾶς, Lucas) Hic, Paulo conjunctissimus, post ceteros appellatur. In duobus codd. Gr. apud Millium et Kusterum annotatur, beatum Onesimum Romae martyrio crurifragii defunctum esse.

## IN EPISTOLAM AD HEBRAEOS.

Anonymi scriptores multi conantur ignoti prodesse lectoribus: hujus autem divinae epistolae scriptor iis, quibus scribit, notum se fert. cap. 13, 19. Ac Paulus apostolus magno veterum consensu scriptor epistolae perhibetur. Ante omnes

Petrus ad electos advenas dispersionis Ponti, Galatiae, Cappadociae, Asiae et Bithyniae scribens, Pauli ad eosdem literas\_laudat: at reliquae Paulinae ad conversos ex gentibus missae sunt, haec una ad Hebraeos est, quanquam Hebraeos ipse non appellat, minusque commode in titulo, vetusto sane, sed post Pauli manum praefixo, Hebraei dicuntur pro Judaeis Hellenistis Christianis, ad quos eum scripsisse, infra ad Cap. 6, 10. observavimus. Pauli porro methodum ac stilum facile agnoscas. nam propositionem et partitionem praemittit tractationi, c. 2, 17.: parti didascalicae paedeuticam distincte et separatim subjungit: partem paedeuticam prolixiorem in fine epistolae ponit: eadem dicta V. T. citat, quae alibi: c. 2, 8. 10, 30. 38.; nec non cap. 1, 6. iisdem noëmatibus et locutionibus utitur. vid. not. ad c. 1, 3. 6. 2, 2. 5. 8. 9. 10. 14. 15. 3, 1. 6. 12. 16. 4, 9. 16. 5, 6. 11. seqq. 6, 1. 9. 10. 11. 12. 7, 2. 5. 18. s. 22. 25. 26. 28. 8, 1. 6. 11. 13. 9, 1. 10. s. 15. 28. 10, 5. 39. 11, 7. 11. 13. 19. 35. 37. 12, 1. 4. 10. 12. 22. s. 27. 13, 1. 5. 9. 10. 14. 18. 20. 21. 23. 25. Olim alii Barnabam, vel Lucam, vel Clementem Romanum, auctorem censuere: nempe quia quisque eorum hanc epistolam, sine auctoris nomine, in manibus habebat, pro ipso auctore quisque eorum est habitus. Sed cur huic uni epistolae non praefixit Paulus nomen suum, quod iis, ad quos scribebat, carum fuisse patet ex cap. 13, 19.? Non praefixit, quia non adhibuit inscriptionem. neque enim ea semper utebantur veteres, pro simplicitate antiqua: conf. 2 Reg. 5, 6. 10, 2. 6.: ubi excerpta potius dari quam epistolas ipsas verbum לאמר praepositum vix patitur, ut credamus. Atque ardor Spiritus in hac perinde, ut in Johannea prima epistola in rem protinus ipsam erumpens, auditores percellit; salutationem vero et gratiarum actionem initio ceterarum epistolarum a Paulo poni solitam, in conclusione epistolae rependit. Haec Pauli, duaeque Petri epistolae (quibus simillimas Jacobi Judaeque addas licet) et ad eosdem Israëlitas credentes in Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia et Bithynia dispersos, et eodem fere tempore, scriptae sunt. Triennio ante vastationem Hierosolymorum Paulus et Petrus Romae sunt interemti. igitur haec quoque ad illos epistola templo stante scripta est. cap. 8, 5. Petrus paulo ante martyrium utramque suam scripsit epistolam: et in secunda laudat epistolas Pauli, nominatim hanc, quae tum recens erat, multis primorum auditorum jam defunctis. Hebr. 2, 3.

Ut Petrus, Jacobus, Judas, sic Paulus hîc quoque Graece scripsit, non Hebraice. etenim *Graecam* Mosis et Psalmorum lectionem, ab Hebraica diversam, allegat: c. 1, 6. 10, 5. uno verbo *Graeco*, κατάπαυσις, vim Hebraicorum duorum complectitur: cap. 4, 4. 5. Hebraica *Graece* interpretatur: c. 7, 2. propriamque *Graeci* vocabuli, διαθήκη, notionem urget. c. 9, 16.

Totus in id incumbit, ut fratrum fidem in Jesum Christum confirmet, cap. 13, 8.s. Confirmat autem eam per demonstrationem Gloriae ipsius. Caput hoc ipse appellat. c. 8, 1. Itaque omnes partes epistolae, monitis acerrimis et stimulis efficacissimis praeditae, una eademque sermonis forma edisseruntur, et doctrina ususque quovis loco per ergo conjunguntur.

#### SUMMA est haec:

#### Elucet Jesu Christi gloria

I. ex PRAEVIA Comparatione cum PROPHETIS atque ANGELIS. c. I. v. 1-14. ERGO debemus attendere sermoni ejus. II. 1-4. II. ex PRAECIPUA Comparatione PASSIONIS et CONSUMMATIONIS. Hic

notanda

 Propositio et Summa, ex Psalmo VIII.
 Tractatio: Habemus auctorem salutis et gloriae CONSUMMATUM, qui NOSTRA causa PASSUS est prius, ut (1) MISERICORS fleret et (2) FIDELIS (3) ARCHISACERDOS.

Haec tria singulatim, PASSIONE et CONSUMMATIONE aptissime subinde intertexta, explicantur.

5 - 9.

10 - 18.

| A. Habet virtutes sacerdotales:                         | •                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| I. Est FIDELIS.                                         |                        |
| ERGO vos ne sitis INFIDELES.                            | II. 1. s. 7. — IV. 13. |
| II. Est MISERICORS.                                     |                        |
| ERGO accedamus cum FIDUCIA.                             | 14. — V. 3.            |
| B. EST Ipse a Dec appellatus SACERDOS. Hic              |                        |
| I. SUMMA ex Psalm. II. et CX. et ex re gesta proponite  | ar, 4 — 10.            |
| Auditoresque inde SUMMATIM EXCITANTUR.                  | 11. — VI. 20.          |
| II. Res ipsa COPIOSE                                    |                        |
| 1) explicatur. Est nobis                                |                        |
| α) SACERDOS MAGNUS:                                     |                        |
| I) talis, qualem PSALMUS CX. describit:                 |                        |
| 1) secundum ordinem MELCHISEDEK.                        | VII. 1 — 19.           |
| 2) cum JUREJURANDO.                                     | <b>2</b> 0 — 22.       |
| 3) in AETERNUM.                                         | 23. s. 26 28.          |
| II) adéoque singulariter excellens:                     |                        |
| 1) COELESTIS:                                           | VIII. 1 — 6.           |
| 2) isque NOVI testamenti.                               | 7 13.                  |
| β) INTROÍTUS IN SANCTUARIUM.                            | IX. 1. — X. 18.        |
| 2) ad Usum vertitur. ERGO                               |                        |
| I. praestate fidem, spem, amorem.                       | <b>X.</b> 19 — 39.     |
| Haec tria uberius urgentur:                             |                        |
| α) FIDES cum tolerantia,                                | •                      |
| quae exemplo VETERUM,                                   | II. 1—40. XII. 1.      |
| et ipsius JESU,                                         | 2. 3.                  |
| praestanda est                                          | 4 — 11.                |
| ALACRITER, PACATE, SANCTE.                              | 12 17.                 |
| β) SPES.                                                | 18 — 29.               |
| γ) AMOR.                                                | XIIL 1 — 6.            |
| II. ad profectum in his virtutibus utimini ANTISTITUM   |                        |
| 1) priorum memoria:                                     | 7 — 16.                |
| 2) praesentium vigilantia.                              | 17 19.                 |
| Huic periochae, et toti epistolae respondet VOTUM, DOXO | LO-                    |
| GIA, CONCLUSIO placida.                                 | 20 25.                 |

Appellationes eorum, ad quos scribitur, v. gr. Fratres, non inconsiderate adhibentur, sed aut novam epistolae partem aut affectum indicant. Itaque apostolas primum eos appellat cap. 3, 1. 12. et ait, fratres suncti, vocationis coelestis participes, et simpliciter, fratres: et sic rursus demum c. 10, 19. Etenim his locis praecipuae duae cohortationes ineunt. Praeterea fratres appellat in Conclusione, c. 13, 22. et dilectos, sub illam acrem admonitionem, c. 6, 9. Qui has appellationes, et Partitiones, c. 2, 17. 10, 19—21., quarum alteram tractatio sua in textu subsequitur, alteram praecedit; et Particulam ergo, in Conspectu epistolae expenderit, is eum etiam ipsum conspectum non confictum a nobis, sed ex ipsa Epistola eductum facile agnoscet fructuoseque versabit.

In eodem conspectu Comparationes aliquas notavimus: sed multo plures ipsa habet epistola, quae tamen ad duo fere capita redeunt. I) Magni sunt prophetae, angeli, Moses, Josua, Aaron etc., sed infinitis intervallis major Jesus Christus. Veterum Hebraeorum sententia habet: Rex Messias est major Abrahamo et patriarchis, Mose, et angelis ministerialibus. Eam sententiam huc confert Schoettgenius, cujus Horae ad hanc inprimis Epistolam frugi sunt. II) Bona erat conditio fidelium veterum: sed melior est conditio Christianorum. Atque hoc alterum tractatur potissimum capite 11. Ubique autem exemplis bonis et beatis intersperguntur etiam mala et misera. Extat igitur in hac epistola Recapitulatio totius V. T. simulque Judaismus antiquatur, et promulgatio N. T. ad ἀχμην et summum fastigium perducitur, in ipso millenarii IV. et V. confinio. Vid. Ord. temp. p. 288. [Ed. II. p. 247. sq.]

# CAPUT I.

v. 1. Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως) DEUS locutus est πολυμερῶς, per multas partes. Creatio, revelata tempore Adami; judicium, tempore Enochi: et sic sub-

inde explicatior data est cognitio. locutus est etiam πολυτρόπως per varios modos revelationum, in somniis et visionibus. Itaque nolupsous pertinet ad materiam, πολυτρόπως ad formam. In utroque est antitheton ad unam totalem et perfectissimam DEI erga nos communicationem in Jesu Christo. Ipsa prophetarum multitudo indicat, eos ex parte prophetasse. Ergo non debetis, inquit, terreri novitate Christiana. — πάλαι olim) Non minimo intervallo prophetae nulli extiterant, quo exspectatior esset Filius. [Malachias, prophetarum V. T. novissimus, aliquot seculorum ante natum Christum intervallo vaticinatus est. V. g.] — ο θεός, Deus) Tractat apostolus de DEO, h. l. de Christo, c. 2, 3. de Spiritu S. c. 3, 7. λαλήσας· locutus) Synecdoche, de omni communicatione, uti Ps. 2, 5. Sic דבר δημα verbum late dicitur. — ἐν· in) Ergo Deus ipse erat in prophetis; tum maxime in Filio. Rex mortalis loquitur per legatum, non tamen in legato. Nisi in prospectu ad sequentia, ut de vio dicatur, apostolus το ἐν in posuisset, posuisset sine dubio δια τῶν προφητῶν, per prophetas. Ex hac ratione το ἐν in urgeri absonum non est. — ἐν τοῖς προφήταις· in prophetis) Ἐν τοῖς ἀγγέλοις Artemonius Part. I. cap. 43. contendit scripsisse Lucam. Lucam enim epistolae hujus scriptorem censet p. 98. quae sententia non abhorret a Clem. Alex. adumbr. in 1 Petr. 5, 13. ubi Lucas Pauli ad Hebrueos epistolam interpretatus dicitur, quanquam eam ab ipso Paulo Graece scriptam, supra probavimus. Έν τοῖς προφήταις, omnia monumenta habent: et epistola excellentiam Christi, tot comparationibus adhibitis, ostendens, utique etiam prophetis, iisque cunctis, eum anteponit. coll. Matth. 11, 13. 12, 41. Joh. 8, 53. Anteponit autem eum prophetis aut nusquam, aut hoc loco; et hic quidem id attingit quasi obiter in ipso ingressu, comparatione hac mox per alias magis illustres absorpta. Habet interim haec prophetarum, in ipso epistolae initio, summatim facta mentio, egregiam occupationem et argumentum concilians, ut apostolus se Scripturam V. T. totam amplecti, neque quidquam ei contrarium dicere velle, declaret. Plura Wolfius ad h. l.

In prophetis praecipuus est Moses, de quo postea seorsum agit Paulus. Prophetarum et Filii antitheton idem est, quod Matth. 21, 34. 37. Atque ipsa Filii appellatio excellentiam ejus prae prophetis innuit: et quicquid mox de angelis dicitur, multo magis de prophetis sentiendum innuitur. — ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων in novissimo dierum horum) Similis locutio Num. 24, 14. באחרית הימים LXX, ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν· item 1 Petr. 1, 5. 20. et in aliam partem, 2 Tim. 3, 1. not. Antitheton, olim. Nullam posthac aliam, innuit apostolus, exspectandam esse loquelam. Tota haec epistola, de qua conf. 2 Petr. 3, 15., finem rerum ut propinquum proponit. c. 2, 8. 9, 26. 28. 10, 13. 25. 37. 11, 40. 12, 23. 13, 4. — ἐλάλησεν, locutus est) omnia, uno modo perfectissimo. — ήμιν nobis) Antitheton, τοις πατράσιν, patribus. — ἐν υίῷ, in Filio) Έν saepe notat per, sed hic plus valet, coll. Joh. 14, 10. Quantus propheta, ipse Filius Dei! Filii nomen hoc loco ponitur per Antonomasian instar nominis proprii: nomen autem proprium apud Hebraeos est sine articulo: et sic in praesenti omittitur articulus. Omittitur etiam in v. 5. 3, 6. 5, 8. 7, 28. Sic אבר Psalm. 2, 12. Locutus est Deus nobis in Filio solo. Sermo factus est etiam apostolis; qui ipsi quoque considerantur ut tales, quibus sermo factus est, antequam ipsi ad alios sermonem facere possent: erant ύπηρέται τοῦ λόγου· sed apostoli nil docuere novum post Christum, et ut Pater in Filio, sic Filius in apostolis locutus est. Locutus est etiam Filius in V. T. per prophetas, sed alio modo. Hujus Filii Majestas PROPONITUR I) absolute, α) per ipsum Filii nomen: v. 1. β) per tria gloriosa praedicata, totidem verbis finitis cum pronomine qui expressa: quem posuit; per quem fecit; qui consedit: quo pacto Ejus quasi cursus ab initio rerum omnium usque ad Ipsius metam describitur: v. 2. 3. II) comparate ad angelos. v. 4. Huic propositioni mox respondet CONFIRMATIO, et ipsum Filii nomen probatur mox versu 5. tum, hereditas, v. 6—9. factura aeonum, v. 10—12. sessio a dextris, v. 13. s. Videamus singula.

v. 2. ον έθηπε πληρονόμον πάντων, quem posuit heredem omnium rerum) Con-

venienter statim sub Filii nomen memoratur hereditas. et hunc revera heredem posuit, antequam secula faceret Deus: Eph. 3, 11. Prov. 8, 22. seq. proinde in textu factura seculorum subsequitur. Filius, est primogenitus: Heres, heres oecumenicus. v. 6. — δι' οῦ καὶ ἐποίησε τοὺς αἰῶνας) Hic antiquus verborum ordo: per quem etuam fecit secula. Emphasis particulae καὶ et cadit super verbum fecit, hoc sensu: Filium non solum definiit heredem rerum omnium, ante creationem; sed etiam fecit per eum secula 1). Particula διὰ per nil adimit majestati Filii. De re vide versum 10. et de particula confer cap. 2, 10. Per Filium fecit secula et omnia in iis decurrentia. c. 11, 3. Ergo ante secula omnia erat Filius: et gloria ejus patet antrorsum et retrorsum, quanquam extremis demum diebus in Eo locutus est nobis Deus. Summam quidem salutem eo pacto in extremos hosce dies contulit.

v. 8. ος — υψηλοίς, qui — excelsis) Tertium de gloriosis illis praedicatis est, consedit in dextra Majestatis in excelsis. Huic autem praedicato rursum tria interseruntur momenta, per tria participia. Es momenta eodem ordine memorat Paulus Col. 1, 15. 17. 20. Primum participium, et item secundum, ex aoristo verbi finiti ἐκάθισεν, consedit, habent vim imperfecti temporis, et resolvuntur in quia, ων, φέρων τε, quia erat, quia portabat; (conf. ων c. 5, 8.) tertium autem, sine particula tè et, propius cum eodem verbo finito cohaerens, resolvitur in postquam, ποιησάμενος, postquam fecit. — ων — φέρων τε, quia erat — et ferebat) Quam gloriam Filius in exaltatione ad dexteram Patris capessivit, eam nullus angelus capiebat, cepit autem eam Filius: nam eam etiam antea habebat, respectu Dei, cujus gloria in eo refulget, et respectu rerum omnium, quas portat. Joh. 6, 62. Ap. 1, 18. — ἀπαύγασμα· splendor) Sap. 7, 25. 26. ἀτμὶς γάρ έστιν (ή σοφία) της του θεου δυνάμεως, καὶ ἀπόρβοια της του παντοκράτορος ΔΟΞΗΣ είλιπρινής. δια τουτο ούδεν μεμιασμένον είς αὐτην παρεμπίπτει. ΑΠΑΥ-ΓΑΣΜΑ γάρ έστι φωτός ἀϊδίου, και ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας, καὶ εἰκών τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ. ἀπὸ habet in hoc composito vim intendendi, ut in ἀποστίλβω, ἀποκυέω, ἀποτίκτω, ἀπέχω, non imminuendi. dicit nec minus nec majus, sed propagationem. — τῆς δόξης· gloriae) Gloria naturam DEI denotat revelatam in fulgore suo: idem quod sempiterna virtus et divinitas. Rom. 1, 20. - χαρακτήρ, character) Quicquid habet Substantia Patris, id in Filio tanquam charactere repraesentatur. — ὑποστάσεως· substantiae) Si vim hujus verbi a LXX varie, nunquam tamen de DEO, adhibiti, ex illis colligas, hîc denotat immobilem vitae et potentiae divinae perennitatem. conf. v. 11. Itaque parallela sunt δόξα gloria semper intemerata, Rom. 1, 23. et υπόστασις substantia, eundem semper quasi locum obtinens. Hac mente videntur Rabbini veteres Deum vocasse מקום Locum vel potius Statum. — דמ המיזם, omnia) Articulus refertur ad πάντων, omnium. v. 2. — τῷ ὁήματι· verbo) Filius DEI est persona. nam habet sermonem. — αὐτοῦ) idem quod mox ξαυτοῦ. — δι' ξαυτοῦ) per se. sine instrumento externo levitico. Haec ejus virtus elucet ex appellationibus modo positis. — καθαρισμόν, purificationem) Latet hic occupatio. Conversatio Christi in carne non videbatur tam augusta tle eo ferre praedicata, respondet apostolus. id factum esse ad tempus, pro purgandis peccatis. Gloriam Christi, ita potissimum, ut est Filius DEI, hoc capite describit; deinceps, Gloriam Christi hominis. c. 2, 6. Ipsam gloriam filii DEI, ante exinanitionem, summatim commemorat; post exaltationem, copiosissime. nam ex hac demum evidentissime conspici coepta est Gloria, quam habebat ab aeterno. Et purgatio peccatorum, et insecuta sessio in dextera Majestatis, uberrime tractantur in cap. 7. seqq. — ἐκάθισεν· consedit) voluntate Patris. conf. έθηκε, posuit. v. 2. De hac sessione vid. v. 13. s. Sacerdotes ministrantes stabant. sessio igitur notat consummationem sacrificii, et regnum gloriosum. Hoc verbo finito, consedit, post participia, denotatur scopus,

<sup>1)</sup> Itaque in Vers. germ., quae postremo loco verbum gemacht posuit, pronunciatione compensandum est, quod ordinis facilitati h. l. concessit auctor. E. B.

thema, caput epistolae. coll. c. 8, 1. — τῆς μεγαλωσύνης) majestatis, i. e. DEI. — ἐν ὑψηλοῖς· in excelsis) in coelis. c. 8, 1.

v. 4. τοσούτω, tanto) Duo incisa hic versus habet, quorum alterum v. 5. per χιασμόν, prius autem versu 13. tractatur, Interrogatione utrumque acuente. χιασμὸς, σχῆμα χιαστὸν, decussala oratio, in hac epistola ita frequens est, ut una hujus figurae observatio plurimum ad analysin epistolae conferat. vid. v. 9. 2, 9. **12.** 17. 3, 1. 8. 4, 14. 15. 16. 5, 7. 6, 7. 7, 6. 8, 4. 10. 9, 1. 10, 20. 23. 33, 38. 11, 1. 33. 12, 22. 23. s. 13, 10. cum annott. Dices: Cur in hac una epistola, per omnia capita, regnat ista figura? Resp. Paulum etiam alibi χιασμόν habere, ad loca quaedam ex iis, quae modo citavi, ostensum invenias: sed saepius eo utitur ad Judaeos, quorum doctores tali sermonis figura in suis scriptis multum uti, docet Surenhusius in βίβλω καταλλαγῆς p. 78. seqq. 607. seq. Sapienter igitur apostolus omnia factus omnibus suam Hebraeis methodum attemperavit: et hi viri, qui a Spiritu ferebantur, omnes sermonum formas, magis, quam rhetores exercitatissimi, in numerato habuere. — πρείττων γενόμενος melior factus) per exaltationem. v. 3. 13. Antitheton, ήλαττωμένον, diminutum c. 2, 9. Conferatur hoc ad Marc. 10, 18. not. κρείττων, melior, excellentior, potentior. οί κρείττονες dii, apud veteres ethnicos. — των άγγελων angelis) quorum magna alioqui praestantia. — παρ' αὐτούς) παρά ingentem praeter ceteros excellentiam de-Conf. naçà, v. 9. 3, 3. Excluduntur angeli, partim expresse, v. 5. 13. partim implicite. nam dum eorum nullus hoc nomen, Filius DEI, cepit, eo ipso non sunt heredes nominis hujus, neque adeo heredes omnium, sed ipsi sunt portio, insignis quidem, de hereditate Filii, quem ut Dominum adorant; v. 6. neque per eos facta sunt secula, sed ipsi potius facti sunt. v. 7. — κεκληφονόμηκεν ονομα· hereditavit nomen) Filio, quia Filius est, Filii nomen convenit: et in hoc praecipue nomine consistit hereditas: hereditatis additamentum sunt omnia. v. 2. Nominis hereditas est ipsis antiquior seculis: Omnium hereditas aeque antiqua est, atque omnia ipsa.

v. 5. τίνι γὰρ, cui enim) Frequens in hac epistola argumentum a silentio Scripturae. v. 13. c. 2, 16. 7, 3. 14. — τῶν ἀγγέλων· angelorum) Hanc enim gloriam nemo illorum capiebat. — νίος, filius) Act. 13, 33. — ἐγω — νίον) Sic LXX, 2 Sam. 7, 14. Promissio illa, Ego ero illi in patrem, et ille erit mihi in filium, spectabat, Salomonem, sed multo magis, usque adeo augusta est, Messiam: alias etiam Salomo esset major angelis. Semen Davidis, sive filius Davidis, est unum nomen, sub quo, pro ratione praedicati, modo Salomon, modo Christus, modo Salomon et magis Christus innuitur, aenigmate temporibus exspectationis aptissimo. Conf. Ps. 89, 27. 28. Veri interpretes verborum divinorum sunt apostoli; etiamsi nos sine illis talem sententiam non assequeremur.

v. 6. όταν δε πάλιν είσαγάγη τον πρωτότοκον είς την οίκουμένην cum vero iterum introducit primogenitum in orbem terrae) Ad ötav cum confer ötav Jac. 1, 2. cum aor. 2. subj. Particula de vero innuit, majus quiddam subsequi. Non modo major est angelis Filius, sed ab angelis adoratur. ή οἰκουμένη est orbis Christo subjectus, cap. 2, 5. tanquam primogenito. Vide Psalmum modo citatum et mox citandum. Haec introductio plus quiddam dicit, quam missio: utraque tamen praesupponit την προϋπαρξιν Esse prius Filii DEI: respondetque illi introitus in mundum. c. 10, 5. Intravit, voluntate DEI, quum se ad voluntatem DEI faciendam stitit, c. 10, 5. coll. c. 9, 11. quum in mundum venit, ut passim dicitur. Πάliv, rursum, vulgari voculae item respondens, adhibetur, ubi scriptura super scripturam allegatur: v. 5. c. 2, 13. 10, 30. Ceterum vis particulae hujus cernitur liquidius, ubi ea, verbo inquam aut alio ejusmodi subaudito, parenthesi includitur, hoc modo: quum vero (rursus dictum DEI de Filio proferam) introducit Primogenitum. Sic Joh. 12, 39.: Non poterant credere, quia (rursus Esajam allegabo) idem propheta dixit, Excoecavit. Matth. 5, 33.: Audistis (rursus Exemplum proponam) dictum esse antiquis. Etenim allegandi formulae orationi liberius interponuntur, ut cap. 8, 5.: δρα γάρ φησι, pro Dicit enim, Vide.

Primogeniti appellatio includit appellationem Filii, et vim significationis amplius declarat. Involvit enim jura primogeniturae, quae unigenitus habet modo eminentissimo. Sic etiam Rom. 8, 29. Col. 1, 15. 18., Paulus loquitur. Hoc loco, Primogeniti appellatio continet descriptionem subjecti, de quo Psalmus agit, cum aetiologia praedicati. Introducitur: est enim primogenitus. — léves dicit) Concisa oratio. Quum praedicta est introductio illa, datus est sermo: quum facta est, idem impletus est. dicit, DEUS, coll. v. 5. Ítaque το αὐτῷ, ei, mox refertur ad filium. — καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θέοῦ, et adorent eum omnes angeli DEI) LXX, Deut. 32, ante versum 43, haec habent: εὐφράνθητε ούρανοι αμα αύτῷ, και προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ. quae in textu Hebraico et in paraphrasi Chaldaica desiderantur. Millius hiatum, recurrente verbo הרכיכר pridem admissum statuit. Inde sequitur apud Mosen, εὐφράνθητε נ post ב בולט עמו מטינסע מטינסע (ubi ב post ב בולט עמו מסינים עמו קעפל (ubi ב post ב בולט עמו Rom. 15, 10. item ad Messiae tempora refert. Moses, in Cantico praesertim, de Christo scripsit. Veruntamen Psalmus 47, 7. habet, προσκυνήσατε αὐτῷ πάντες of ἄγγελοι αὖτοῦ. atque hunc Psalmum Paulus respicit. nam inscriptioni Psalmi apud LXX, τῷ δαβίδ, ὅτε ἡ γῆ αὐτοῦ καθίσταται, id est, Davidis, quum terra in potestatem ejus redigitur, ut Oederus observavit, Primogeniti in orbem introductio h. l. respondet.

v. 7. πρὸς, ad) ad angelos, indirecto sermone, conf. πρὸς, ad, c. 11, 18. not. Apostolus etiam versum 20. Psalmi 103. videtur in mente habuisse, qui proxime praecedit locum Ps. 104, 4. — λέγει· dicit) DEUS, per prophetam. — ὁ ποιῶν — φλόγα) LXX, totidem literis Ps. 104, 4. Πνεύματα spiritus et πνρὸς φλόγα ignis flammam innuit non modo officium angelorum, sed ipsam eorum naturam, praestantem illam quidem, metaphora a rebus subtilissimis et efficacissimis sumta, sed tamen majestate Filii longissime inferiorem. Itaque τὸ ποιῶν faciens innuit, angelos esse creaturas jussu factas: at Filius est aeternus, v. 8. et creator, v. 10. Subjectum, ἄγγελοι angeli et λειτουργοὶ ministri, cum articulo videlicet positum, habet antitheton v. 8. 9. Antitheton autem τοῦ ποιῶν, faciens, creationem angelorum innuentis, extat v. 10. s. Patris esse hoc praedica-

tum existimo, coll. v. 8.

v. 8. πρός τον υίον, ad Filium) directo sermone. Conf. πρός, ad, v. 7. — δ θρόνος — μετόχους σου) Sic iterum plane LXX, Ps. 45, 7. 8. Thronus tuus, DEUS, in seculum seculi: virga aequitatis virga regni tui. Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem: propterea unxit te DEUS, DEUS tuus, oleo exsultationis prae participibus tuis. De Throno conf. Thren. 5, 19. [Regimen super omnia innuitur. V. g.] — δ θεός, Deus) Summam emphasin habet vocandi casus cum articulo. Apertam textui vim inferunt, qui Nominativum hoc loco statuunt, ut Artemonius Part. II. c. 2. Thronus et Sceptrum junguntur: neque dixit Deus, Ero thronus tuus; sed, firmabo thronum filii David. Ps. 89, 5. 30. 37. — αἰωναι εὐθύτητος seculum: aequitatis) Aeternitas et justitia, attributa valde conjuncta. Ps. 89, 15. ubi expendatur verba ממכון et יקורמו Vide etiam v. 3. Psalmi hujus 45., ubi expendatur verba מלכולם

v. 9. διὰ τοῦτο· propterea) Ex amore justitiae, quo Christus excellit, deducitur hic non tam unctio, quam muneris, ad quod unctus est, perennitas. Habet hic sermo quatuor partes: thronus — virga — dilexisti — propterea. ex his prima et quarta, secunda et tertia sunt parallelae, per χιασμόν· illae enim describunt beatitudinem Regis; hae, virtutem ejus. — ὁ θεὸς, ὁ θεὸς σου) Possis resolvere: Deus, qui Deus tuus est. coll. Ps. 43, 4. 67, 7. Sed Filius ipse dicitur DEUS, uti versu praec. — ἔλαιον ἀγαλλιάσεως) Oleum exsultationis gaudiique perennis est Spiritus sanctus. — παρὰ τοὺς μετόχους σου· prae consortibus tuis) Hi consortes alicui videri possint Angeli. nam et angelis nomen deorum, filiorum Dei, stellarum matutinarum (quamvis longe tenuiore significatu) et Filio DEI nomen Angeli (quamvis longe augustiore vi) dari solet. Ac revera Filius DEI habet sodales angelos, Gen. 18, 2. Job. 33, 23. Ps. 68, 18. 1 Tim. 3, 16.

Matth. 25, 31.: et videri potuerat angelos potius, quam semen Abrahae assumturus fuisse, nisi alia oeconomia aliud postulavisset: c. 2, 16. ipsaque privatio illa, de qua ibidem v. 7. praesupponit commercium. Quid? ipse Psalmus 45. Christum alloquitur ut Deum, hoc ipso hemistichio, et paulo ante ut rotem, quomodo rursum appellantur angeli, Ps. 103, 20. Ergo angeli possint videri consortes Christi appellari, praesertim cum Paulus omnia Dicta hîc allegata ad eminentiam Christi prae angelis referat. Veruntamen propria Christi cum hominibus necessitudo facit, ut sodales ejus intelligamus homines. cap. 2, 11. seqq. Nam Sponsus consortes suos habet, ut Sponsa suas: Ps. 45, 15. eademque comparatio est ibid. v. 3. perpulcer es prae filiis HOMINUM.

v. 10. καί, et) Haec particula testimonia connectit. — σὺ κατ' ἀρχὰς — οὐκ ἐκλείψουσι) Ps. 102, 26—28. LXX, κατ' ἀρχὰς σὺ, κύριε, τὴν γῆν, et reliqua iisdem verbis. Innuitur tempus creationis, cui opponitur finis mundi. quo ipso solvitur Artemonii Dissertatio III. — σὺ, ἐμ) idem ille, ad quem sermo dirigitur versu praec. — Κύριε, Domine) Id LXX repetiere ex v. 23. ejusdem Psalmi. Praedicatur Christus etiam iis in locis, ubi inprimis contenderent multi, de Patre esse sermonem. — γῆν, terram: οὐρανοὶ, coeli) Gradatio. Nil obstat, quo minus sub coelis angeli innuantur, quemadmodum creatio hominis innuitur

sub terra praetereunte.

v. 11. αὐτοὶ, ipsi) terra et coelum. — ἀπολοῦνται· peribunt) Idem verbum

Luc. 5, 37. Jac. 1, 11. 1 Petr. 1, 7. 2 Petr. 3, 6.

v. 12. ἀλλάξεις mutabis — ἀλλαγήσονται mutabuntur) Multi, ελίξεις, pro ἀλλάξεις sed in Hebraeo bis unum verbum est ητη, a LXX saepe per ἀλλάσσω, nunquam per ελίσσω expressum '). — ὁ αὐτὸς τίσε, nunquam alius, sine ulla vetustate et immutatione. Vid. Hiller. Onom. pag. 71. 262. Sic 1 Sam. 2, 10. ΤΙΤΙ LXX Αὐτὸς.

.v. 13. δέ, vero) Epitasis.

v. 14. πάντες, omnes) quanquam in varios ordines variis nominibus, etiam dominationem aliquam sonantibus, distincti. Eph. 2, 21. — λειτουργικά — ἀποστελλόμενα· qui ministrant — qui miltuntur) Ministrant coram Deo: [laudationibus vacantes, V. g.] mittuntur, foras, ad homines. [DEI mandata exsecuturi de aliis rebus creatis, V. g.] Utrumque opponitur sessioni ad dextram. Conf. Luc. 1, 19. — τοὺς μέλλοντας κληφονομεῖν· eos, qui hereditatem capient) i. e. electos, eosque vel credentes vel credituros. Suavis periphrasis. — σωτηρίαν· salutem) ex tot tantisque periculis.

## CAPUT II.

v. 1. Δεῖ) Alibi utitur verbo ὀσείλειν debere: hîc, δεῖ oportet. Illud dicit obligationem: hoc, urgens periculum. v. 3. Jam sermo vergit ad hortationem, per momenta capiti praecedenti respondentia, de Christo propheta, rege, sacerdote: propheta, dicitur enim, locutus est: rege, dicitur enim, thronus: sacerdote, dicitur enim, purificationem fecit. et sic cap. 2. de propheta, mox v. 1. ss. de rege, coronasti: de sacerdote, ubique. Hortatio incipit in prima persona; deinde in secunda incrementum capit, c. 3, 1. — περισσοτέρως, abundantius) Comparativus, proprie. v. seqq. Constr. cum δεῖ oportet. — προσέχειν, attendere) per obedientiam. coll. v. 2. not. — τοῖς ἀπουσθεῖσι: iis, quae audita sunt) Ref. ad c. 1, 1. fin. et conf. infra v. 3. c. 5, 11. Potiores sunt loquendi et audiendi, quam scribendi et legendi partes. — μήποτε παραφέρυῶμεν) Aoristus 2. passivi,

<sup>1)</sup> Notandum tamen, quod margo Ed. 2. (ab Ed. maj. abludens) lectioni ἀλλάξεις non majus jam pretium constituit, quam lectioni ἐλίξεις. Congruit, quod in Vers. germ. legitur umwenden. Posteriores itaque Bengelii cogitationes non refutantur, sed confirmantur ista crisi, quam exhibet cel. D. Ernesti, Bibl. th. T. VI. p. 6. Ceterum idem Eruditus, l. c. T. V. pag. 216. monet, et ὲλίξεις et ἀλλάξεις in sermone graeco hebraizante idem esse, quod abolebis, ad nihilum rediges. Considerent, qui possunt. E. B.

activa significatione, a δεύω fluo, et fundo. ne quando, inquit, praeterfluamus, animo levissimo. conf. Gen. 49, 4. Respexit apostolus τοὺς LXX, Prov. 3, 21. υίὲ, μὴ παραφδυῆς, ne praeterlabaris, ne dimiseris ex oculis. ubi etiam v. 20. legitur, νέφη ἐξδύη δρόσω, activo sensu. et sic passim. Zosimus I. 2., ἡ ξωμαίων ἀρχὴ ὑπεξδύη κατὰ βραχύ paulatim defecit. Greg. ἴνα μὴ ἐξίτηλα τῷ χρόνω γένηται τὰ καλὰ καὶ μὴ παραφδυῆ. Metaphora hujus verbi frequens. Hesychius, παραφδυῶμεν, ἐξολισθῶμεν. Simili verbo exprimitur poena socordium, ἐτάκησαν, Sap. 1, 16. Verbum stat: homo socors praeterfluit.

v. 2. δι αγγέλων per angelos) Δια, per, proprie sumitur, uti v. seq. collatis Pauli verbis Gal. 3, 19. Alias non valeret argumentatio apostoli ab angelis ad Dominum. v. 5. Locutus ergo est DEUS Ex. 20, 1. per angelos: [ita tamen, ut ipsa quoque DEI vox resonaret. c. 12, 26. V. g.] in N. T. locutus est Deus per Dominum. — ἐγένετο βέβαιος fuctus est firmus) auctoritate ei per poenas violantium constituta. — πασα) omnis, sine acceptione personarum. — παφάβασις καὶ παφακοή Παφάβασις transgressio, committendo mala: παφακοή inobedientia, omittendo bona. Metonymia abstracti, pro transgrediente et inobediente, qui proprie mercedem accipit. Antitheton in concreto, nos, negligentes. v. 3. Antitheton in abstracto, προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, attendere iis, quae audita sunt. Δεῖ habet accusativum cum infinitivo. Inde sententia: Nos (Subjectum) debemus attendere iis, quae audita sunt (Praedicatum). Praedicatum hoc habet antithesin in abstracto. — ἔλαβεν accepit) non modo in sanctione, sed etiam in exsecutione.

v. 3. πως ήμεις έκφευξόμεθα) quomodo nos effugiemus mercedem justam et gravem? Sic cap. 12, 25. Illi non fugerunt: nos non effugiemus. — σωτηφίας) salutis, in orbe futuro, cum gloria conjunctae. v. 5. 10. nott. Salutis vocabulum, quod versu illo 10. repetitur, affine est nomini Jesu, quod resonat in Evangelio salutis. — ἀρχὴν, initium) Antea non erat praedicata salus tanta, tam augusto interprete. — λαλεῖσθαι· dici) a baptismo usque ad ascensionem. Act. 1, 2. δια τοῦ κυρίου per Dominum) Augusta appellatio: coll. c. 3, 4. ss. Ps. 110, 1. Non dicit h. l. per dominum nostrum. nam etiam angelorum dominum innuit, quem ipsi angeli Dominum appellant. Luc. 2, 11. Matth. 28, 6. [Continetur hac appellatione, quicquid c. 1. alque deinceps v. 7-10. memoratur. V. g.] Antitheton, per angelos. v. 2. Conf. v. 5. seq. — ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων) ab iis, qui ex ipso Domino coram audierant. Spectatores etiam illi fuerant et ministri, Luc. 1, 2. sed auditum hoc loco memorat apostolus, convenienter instituto suo. v. l. s. Respicit apostolus non solum in genere ad historiam evangelicam, sed etiam ad singularia capita, v. gr. de supplicatione in horto. etc. c. 5, 7. not. Ad ecclesias ex gentibus scribens Paulus multa solet de sua vocatione, deque fructibus laboris sui dicere: hîc vero ad fratres ex circumcisione scribens, apostolos potissimum citat longo tempore cum Domino versatos. conf. Act. 1, 21. 10, 41. 13, 31. not. atque illos ipsos apostolos tantummodo generatim citat, ut Hebraeos ad solum Dominum redigat. — είς ήμᾶς· in nos) Hoc denotat aetatem praesentem illam. — ἐβεβαιώθη· confirmata est) non per poenas, sed per charismata. Resp. βέβαιος firmus. v. 2.

v. 4. συνεπιμαςτυςούντος) Decompositum. Christi est, testari: DEI est, συνεπιμαςτυςούν, testimonium superaddere. Idque fecit et in terris ambulante Christo, signis et prodigiis, et in coelum sublato, variis virtutibus. Act. 2, 22. 23. Id Testimonium totum agit de Domino Jesu Christo. Act. 2, 36. 10, 36. 42. Rom. 14, 10. 1 Cor. 12, 3. Phil. 2, 11. Si quis varias virtutes etiam ad Christum in terris ambulantem referre velit, non repugno. Me, ni fallor, induxit parallelismus notae sequentis. — ποικίλαις, variis) Parallelum, μερισμοίς distributionibus. coll. 1 Cor. 12, 11. — κατά την αὐτοῦ θέλησιν· secundum suam voluntatem) liberrime, uberrime, clementissime, non pro arbitrio accipientium: unde patet, donum esse plane supernaturale. αὐτοῦ, ipsius Dei. ΤΣΧΧ θέλησις.

v. 5. οὐ γὰο ἀγγέλοις non enim angelis) Actiologia, versum 3. ubi Salutis et Domini appellatio scite inserta est, respiciens, novae periochae inchoandae in-

servit. Quo major Salus, quo gloriosior Dominus spernitur, eo gravior est culpa spernentium. Non angelis, de quibus nil in eam sententiam scriptum est, sed homini, hominisve filio, Jesu Christo, et angelos et omnia subordinavit Deus. Plus negotii habuerunt angeli in V. T. sed in N. T. evecta per Christum humana natura angeli sunt conservi nostri. *Plus negotii* dixi εὐλαβῶς. ex antitheto etiam illud cogitari possit, quod in V. T. major angelis reverentia debebatur, quam in N. T., ubi nune conservi nostri sunt. Eo ipso autem, quia nostri conservi sunt, intelligitur, eos non esse in N. T. otiosos, sed tantum sub alio respectu agere, quam in V. T. Ut hoc loco angeli opponuntur Domino, sic v. 16. opponuntur fratribus. Apostolus soli Christo solos homines credentes copulat. — ὑπέταξε, subordinavit) Hoc verbum jam repraesentatur ex v. 8. Subordinavit Deus. nam ad cap. 1, 1. respicit oratio. — την οίκουμένην την μέλλουσαν orbem terrae futurum) Una omnium temporum οἰκουμένη terra est, c. 1, 6. Itaque οἰκουμένη μέλλουσα terra futura dicitur, ut sol crastinus, quamvis unus omnium sol dierum est. Hebraice καπ Graece μέλλουσα. Orbis unus est, sub gratia et sub gloria; futurus dicitur, non quin jam sit, sed quia olim praedictus. Novitas, quae per Christum in N. T. instituta fuit, tanti aestimatur in Scriptura, ut inde exsistat dichotomia inter tempora V. T., et inter tempora N. T. una cum aeternitate inde pendente. haec, simul sumta, vocantur ή οἶκουμένη ή μέλλουσα. Μέλλοντα sunt identidem, ex prospectu V. T. prophetico in Novum Testamentum, Bona in N. T. praesentia, per Christum parta; quae incipiunt, dum orbis futurus ei subjicitur, quum primum gloria et honore coronatus fuit. De Paulina hac locutione conf. not. ad Rom. 3, 30. Quanquam etiam pro hujus epistolae tempore futurus est suo modo, tum, quum omnia Christo subjecta erunt, etiam mors. 1 Cor. 15, 24. seq. expende nondum, v. 8. et ipsam orbis futuri descriptionem, cap. 12, 26. seqq. Late patet nomen orbis. vide Psalmum, qui mox citatur. πατής του ΜΕΛΛΟΝ-ΤΟΣ αἰῶνος, Pater futuri seculi, Es. 9, 6. in Graec. et Lat. — περὶ ἡς λαλοῦμεν· de quo loquimur) loquimur: nos doctores. c. 5, 11. not. Huic versiculo per hoc incisum vis propositionis conciliatur. Propositio autem est: Omnia subjicientur Jesu

v. 6. διεμαρτύρατο δέ πού τις, testatus est autem alicubi aliquis) aliquis, scil. testis. Non hic locutus est David de se ipso: quare nomen ejus non opus erat poni. Neque subsistendum est in internunciis, sed spectandum verbum DEI, semel testatum. Testatus est David in Psalmo 8. ad quem Psalmum hoc caput saepe respicit, etiam a versu 10., ut videbimus. de, autem, facit antitheton inter angelos et inter eum, cui Psalmus omnia subordinata testatur. — τί ἐστιν — ποδῶν αὐτοῦ) Sic plane LXX, Ps. 8, 5 — 7. Incisum illud, et constituisti eum super opera manuum tuarum, apostolus in sua certe argumentatione non assumit, omnia ex eo, quod in Psalmo praecedit et subsequitur, deducens. Memorantur in inciso illo opera manuum DEI, i. e. coelum, luna et stellae (Sol abest: vel, quia, ut Abrahamo seminis sui servitus et liberatio, Gen. 15, 12. sic Davidi exinanitio et exaltatio Messiae, nociu indicata et ab eo decantata est: quemadmodum etiam sermo Domini ad Jobum noctu fuisse videtur, Job. 38, 7. 31. s. vel, quia Messias in cruce, derelictus, obscurato sole, lunam et stellas vidit:) at ultra horum durationem manet imperium Christi. — τί ἐστιν ἄνθρωπος) quid est homo, ad opera DEI, coelum etc. quid vero ad Deum ipsum? Ita demissior est sermo, quam si diceret: quis sum ego? ανθρωπος, homo, sine articulo; tanquam unus e multis. אונש homo, παθητός, passionibus et morti addictus. — ὅτι μιμνήσκη αὐτοῦ, quod meministi ejus) Talis status Messiae describitur, in quo a divina recordatione et cura praetermissus videri posset. Unde hoc ipsum, recordationem sui, miratur ipse, admiranda humilitate: quanto magis tantam gloriam sibi paratam? Non aliter esse poterat: Act. 2, 24. at orat, quasi vix ita esse potuerit. —  $\vec{\eta}$ ) sive. Tenuius quiddam hoc loco sonat בן ארם filius hominis, quam ארם homo. — νίος ἀνθοώ-που) coll. Ps. 49, 3. Iterum sine articulo. — ἐπισκέπτη αὐτον, rationem ejus habes) Incrementum sermonis. nam memoria est vel de absente: ¿πισκέπτε-

σθαι, invisere, praesentem curam denotat.

v. 7. βραχύ τι) perbreve tempus. Idem verbum, Luc. 22, 58. — παρ' άγγέ-(מסטק Psalmo 8, 6. illud ותחסרהו מעם מאלהים hunc habet sensum: Fecisti filium hominis paulisper minorem esse Deo, id est, se ipso. Pulcra periphrasis Christophori Corneri: Christus homo factus sub cruce se humiliavit, et INFRA DEUM se abjecit, cum, quiescente natura divina et vires suas non exserente, ipse Deus et Dominus gloriae crucifixus et mortuus est. Expos. Psalm. p. 24. Haec est vis Mem praefixi 2 Chron. 15, 16. Es. 52, 14. vid. Nold. Concord. hac partic. §. 21. Ipsum sequente Mem, Cohel. 4, 8. Alia phrasi Paulina dicitur שָיוֹ מוֹי וֹסֹבּ 🗗 פּבְּים et πενώσας ξαυτόν, Phil. 2, 6. 7. not. Interpretationem vero LXX interpretum apostolus suo aptam instituto retinet; nam homonymia hebraicae vocis אלהים naturam significat invisibilem, eoque humana superiorem, sive angelicam sive divinam: et qui praeter angelos minoratus est, utique praeter DEUM minoratus est: DEI autem appellationem postliminio quasi supplet capite 3. v. 4. Sic enim solet apostolus verbis LXX interpretum commode uti, et vim Hebraicorum, ubi ad propositum plus faciunt, lectori postliminio propinare. c. 10, 8. 12, 6. nott.

1) v. 8. πάντα ὑπέταξας) vid. 1 Cor. 15, 27. et anteced. cum annot. — γαρ, enim) Infert apostolus, cur hune locum allegarit: quia videlicet docemur in eo, Jesum esse, cui subordinata sunt omnia, adeoque futurus orbis. v. 5. Saepe γαρ enim facit ad aetiologiam Dicti. c. 7, 14. 9, 24. Et sic Paulus, Rom. 3, 28. αὐτῷ, αὐτῷ) ei, ei, de quo loquitur, homini, filio hominis. Id declaratur demum versu 9. medio, de Jesu, aptissime dilatum. — τὰ πάντα) τὰ secundo tertioque loco vim habet relativi ad πάντα omnia praecedens. Eadem vis articuli, Joh. 19, 5. 7. Gal. 5, 13. 6, 14. — oὐδἐν, nihil) ne angelos quidem. v. 5. cap. 1, 6. — ἀφῆκεν, reliquit) in sermone Psalmi, cui eventus rerum partim respondet, partim respondebit. — vũv đề cũno, nunc autem necdum) Nữv nunc hic servit anthypophorae. nam tempus denotatur in ouno nondum, et hoc construitur cum oomuse videmus, in antitheto ad praesens βλέπομεν, cernimus. Subjecta Christo jam sunt plura, quam videmus; et suo tempore prorsus omnia erunt ei subjecta, nobis cernentibus. Eph. 1, 22. 1 Cor. 15, 27. s. sed cur nondum omnia? quia et corpus ejus, ecclesia, laborat: et ipse non agnoscitur, certe non conspicitur. Verbum βλέπο cerno notat quiddam magis definitum: ὁράω video, quiddam latius atque augustius.

v. 9. de, vero) Antitheton inter id Psalmi, quod nondum videmus, et inter id, quod jam cernimus impletum in Jesu. Quid autem cernimus? Jesum, qui paululum praeter angelos minoratus erat, cernimus, quod propter passionem mortis sit gloria et honore coronatus. In hac periocha, ήλαττωμένον (διά — έστεφανωμένου) ὅπως κτλ. est γιασμός, qualem habet Paulus Gal. 4, 4. 5. atque in praesenti inciso, δια κτλ. quod incisum ante δόξη nullam στιγμήν desiderat, id propter quod coronatus est Jesus, nempe passio mortis, ex naturali ordine rei, nec sine emphasi, ante coronationem ipsam memoratur. Eximit Judaeis apostolus infestum crucis scandalum; et argumentum, quod a passione Jesu contra gloriam ipsius eamque nobis quoque gloriosam duci posset, ita solvit, ut etiam invertat. Passionem mortis adeo non obstare, ostendit, gloriae et honori Messiae, ut eam potius confirmet nobis. Unde infert, minorationem Jesu praeter angelos, quae ad paululum facta fuerit, non eo spectasse, ut in morte maneret, sed ut morte semel exantlata omne sibi subordinatum haberet. Jesus est, in quem et minoratio et coronatio in Psalmo descriptae conveniunt: Idem ergo est, cui etiam potestas in omne, quae in gradatione Psalmi subsequitur, convenit. — βραχύ τι, paululum quiddam) Aliquot horae crucis, dies passionis, anni laborum, quantulum sunt ad neternitatem? — παρ' άγγέλους, praeter angelos) pati ac mori nescios. — ήλαττωμένον) tenuiorem, minorem, vermem factum. conf. Luc. 22, 43. Participium innuit, Jesum per se et sua causa potuisse sine passione capessere gloriam: sed

τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, opera manuum tuarum] Solem, lunam, stellas etc. Ps. 8, 4. V.g.

fratrum etiam ducenda fuit ratio. — βλέπομεν, cernimus) Adspectus, inquit, loquitur. Idem verbum c. 3, 19. 10, 25. Res et eventus congruit cum fide testimonii praevii. v. 6. init. — τὸ πάθημα τοῦ θανάτου, passionem mortis) Mortis passio, summa. vid. cap. 5, 7. — δόξη καὶ τιμῆ, gloria et honore) Filium Dei decente. [Gloria mortem praesupponit: passionem honor. V. g.] — ἐστεφανωμέvov, coronatum) post mortem. — ὅπως, ut) Necti debet cum τω tenuiorem factum, et ideo finem notat. — χάριτι θεοῦ, gratia Dei) Alii pridem χωρίς θεοῦ, praeter Deum. Bonam utraque lectio sententiam fundit: utramque videamus. Incisum hoc, cum zwois, praeter, sic habet: Christus mortem gustavit pro omni, excepto Deo. Haec periocha est, per partes suas declaranda. I) παντός, quemadmodum πάντα v. 8. et 10. quinquies, est neutrum, ut Orig. Theod. Ambros. apud Estium agnoscunt. etenim in masculino plurale esse solet, ὑπλο πάντων, 2 Cor. 5, 15. 1 Tim. 2, 6. et plurale πάντων, πᾶσι, plerumque masculinum quidem, et interdum neutrum est: sed παντὸς, παντὶ, sine substantivo aut participio positum, semper neutrum est. vide supra ad 2 Cor. 11, 6. Marc. 9, 49. Ostendit Apostolus gloriam Christi ex Psalmo 8., maximeque ex illo inciso, 50 omne posuisti sub pedibus ejus, atque emphasin numeri singularis, quae in grandi illa syllaba 55 inest, a LXX int. praetermissam supplet, quum in hoc duntaxat palmario nervo ait, navros. Neque enim navros neutrum, sine articulo, non est Graecum: Hesiodo quippe πλέον ημισυ παντός dicitur. Hoc παν, hoc omne, cui ούδεν nihil neutro item genere opponitur v. 8., et omnes, masculino genere, includuntur, Joh. 3, 35. 36., complectitur maxime angelos, praeter quos paululum minoratus fuerat Christus: et tali pacto protasis et apodosis inter se respondent, Nondum videmus ei omnia subjecta, sed tamen id, pro quo mortem gustavit, est Omne. II) Gustare mortem, dicit mortis veritatem, et tamen hoc loco etiam brevitatem, ut Chrysostomus, Sedulius, Haymo, Flacius ad h. l. agnoscunt. III) Hinc demum colligitur, quid ὑπὲρ significet, pro omni: Germ. um alles, non, für alle. ὑπὲρ hoc loco denotat rem consequendam, ut Joh. 11, 4. 2 Cor. 1, 6. 12, 8. 19. 2 Thess. 1, 5. Mortem gustavit pro omni; ut omne sibi vindicaret, ut omnium rerum potestatem capesseret: sive, pro eo, ut ipsi obtingeret, quod scriptum est, OMNE posuisti sub pedes ejus. IV) Omne illud habet apertissimam et justissimam exceptionem. Paulus 1 Cor. 15, 27. eundem Psalmum, eandem voculam 50 omne tractans, adjicit, δήλον, ότι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα. Eadem igitur exceptio hoc loco ponitur, χωρίς θεου υπέρ παντός. omne, praeter Deum, Christo subjectum est. γωρίς exceptioni servit. Sic Epiphanius, διά παντός, χωρίς πεντηκοστής. haeres. LXXV. Thomas Magister: τὸ πλήν καὶ τὸ ἐκτὸς, τὸ χωρίς δηλοῦσι. Agnoscit Theodoritus, xwels hoc loco exceptioni inservire: quae autem sit exceptio, ille Psalmi parallelismus nos docet. Atque ipsa exceptio amplitudinem rerum Christo subjectarum, quae sunt praeter Deum plane omnia, quam significantissime, et tamen, ne sermo interpelletur, quam brevissime commonstrat: decenterque exceptio ipsi rei, de qua fit exceptio, praemittitur.

Idem incisum, si χάριτι gratia retineas, sic explicabis: ut gratia DEI pro omni gustaret mortem. Gratia DEI, erga nos, Gal. 2, 21. Rom. 5, 8. et erga ipsum Jesum. Adversarii putabant, Jesum ira DEI esse passum et mortuum, Ps. 22, 8. s. 69, 27. Es. 53, 4. Joh. 19, 7. Sed plane gratia DEI passus est et mortuus, cujus gratiae munus est honor et gloria. Phil. 2, 9. ἐχαρίσατο· Luc. 2, 40. 52. Rom. 5, 15. Atque hoc nomen, χάριτι, idem dicit, quod verba μιμνήσαη, ἐπισκέπτη, recordaris, rationem habens. v. 6. ex Psalmo illo 8. In hac interpretatione ὑπὲρ παντός posset valere pro omnibus, Germ. für alle, quod ad praepositionem attinet: sed obstat neutrum παντός.

Nunc quaeritur, utra lectio genuina sit. Non ignoro, χάριτι plausibilius esse, quam χωρίς. et sine labore ullo a me impetrarem, ut hoc missum facerem, et illud amplecterer. Sed ubi de verbo DEI, ubi de unico DEI verbulo agitur, nil temporis causa statuere debemus. Facilius χωρίς in χάριτι, quam χάριτι in χωρίς librariorum sedulitas, planiora omnia quaerens, mutavit: et tamen χωρίς remanet in

monumentis antiquis, multis, gravibus. Ea enumerat Apparatus criticus: iis addatur Anastasii abbatis, qui seculo VIII. in Palaestina floruit, liber contra Judaeos, diserte hanc lectionem exhibens. Neque lectionem hanc, neque interpretationem hîc a nobis propositam, quisquam, ut spero, exagitabit: lectori tamen integrum est, rem amplius expendere. Syriacorum exemplarium in utraque lectione conjungenda constantiam declarat La Croze lib. III. de Christianismo Indico, c. 3. §. 64. — γεύσηται, gustaret) Notatur hac phrasi veritas mortis, ut passim: et hoc loco, ut diximus, simul το βραχύ brevitas, cui notandae aptus est genitivus, θανάτου, coll. c. 6, 4. not. Aliud est, partem mortis gustare; aliud, pars sive brevitas temporis, qua mors tota gustatur. Brevitatis significationi non obstat locus Matth. 16, 28. nam ibi est locutio negativa, uti Luc. 14, 24. Adjuvat autem eam locus Psalmi 34, 9. γεύσασθε καὶ ἴδετε· i. e. gustate modo, et videbitis. alias gustus non poneretur ante visum.

v. 10. ἔποεπε, decebat) Sic Psalm. 8, 2. ΤΠΤΤ LXX, ή μεγαλοπρέπειά σου. Ceteroqui toto hoc versu 10. Propositio, quae versu 8. 9. verbis ejusdem Psalmi vestita erat, nunc verbis ad apostoli institutum propius accommodatis declaratur: sed cum hac differentia, ut versus 8. 9. expressius agat de Gloria, ex antecedentibus; versus 10. de Passionibus agat expressius, transitionem ad subsequentia parans. Praedicatum propositionis est, Decebat illum, propter quem omnia et per quem omnia sunt: subjectum sequitur, multos filios in gloriam ἀγαγόντα ducentem, principem salutis eorum per passiones consummare. Posset ἀγαγόντα resolvi, ῖνα ἀγαγών τελειώση sed construitur sic, ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν, ut primus dux salutis sit etiam perducens in gloriam. ἀρχηγὸς componitur ex ἀρχὴ et ἄγω· et ἀρχὴ prospicit in textu ad τελειῶσαι (coll. cap. 12, 2.) at ἄγω respicit ad ἀγαγόντα. Itaque complectitur Propositio sententias magnas et multas, quas sic evolveris:

1) Jesus est dux salutis.

2) Ut patiendo salutem pararet, necesse fuit.

3) Per passiones est consummatus.

4) Cum ea consummatione conjuncta est gloria filiorum.

5) Filii sunt multi.

- 6) Totum hoc institutum valde decebat Deum, quamvis infidelitas pro dedecore habeat.
- 7) Decebat Deum, ut Jesus pateretur et filios salvaret. nam propter eum sunt omnia.
- 8) Decebat Deum, ut Jesus consummaretur, et filii ad gloriam perducerentur. nam per eum sunt omnia.

Ex his, quatuor momenta, totidem literis notata, servato textus ordine, ponimus

A B
Gloria filiorum: dux patiens:
C D
salus filiorum: consummatio ducis.

Haec momenta reducuntur ad Deum, propler quem et per quem omnia sunt, id est, cui tribuenda sunt omnium rerum initia et exitus. Ad initia rerum pertinet B et C. ad exitus rerum pertinet D et A. Enimvero eadem quatuor momenta per μισσμον in textu sunt transposita, ut a fine A pulcerrimo ordine progrediatur oratio ad media, quae in B C D continentur. — αὐτῷ) eum, Deum Patrem: qui memoratur versu 9. et subauditur versu 5. — δι' ον, δι' ον, propler quem, per quem) Subtili et eleganti discrimine Paulus praepositiones cumulare solet. — ποιλους, multos) quam plurimos. unde ἐπκλησία, coetus. v. 12. — νίους, filies) Stilo V. T. dicuntur παιδία pueri, coll. v. 13. s. not. stilo N. T. νίοι filii, quorum status opponitur servituti, v. 15.: ut apud Paulum, Rom. 8, 15. Gal. 4, 6. Ipse Jesus, Filius: is nos facit filios Dei, nos habet sobolem suam. τίττα παιδία, soboles sunt Synonyma. conf. Ps. 22, 31. Es. 53, 10. — εἰς δόξαν, in gloriam) Haec gloria in eo ipso consistit, quod sint filii, et tanquam filii tractentur. Rom. 8, 21.

Expende Joh. 17, 10. 22. ac totam illam orationem: et confer v. 7. hujus capitis 2. Proximam inter se significationem habent gloria et sanctitas, ductio in gloriam et sanctificatio. v. 11. — τῆς σωτηρίας αὐτῶν, salutis eorum) Hoc ipsum vocabulum praesupponit perniciem: ex qua ut educeremur, patiendum Christo fuit. Salutem excipit δόξα gloria, stilo Pauli, 2 Tim. 2, 10. not. — τελειώσαι, consummare) Hoc verbo continetur perductio ad finem molestiarum et ad metam gloriae plenam. c. 5, 9. Metaphora agonistica. Frequens enim in hac epistola, τελειοῦσθαι, τέλειος, τελειότης, τελείωσις, τελειωτής, de Christo et Christianis. Haec per pussiones consummatio duo momenta innuit: I) Gloriam Christi, quippe cui, consummato, omnia subordinantur. II) Passiones praegressas. De passionibus mox tractat expresse, v. 11-18. quanquam eas etiam in praecedentibus attigit: tractationem de Gloria hoc ipso loco praemisit, ad acuendam hortationem suam, et ad praesanandum scandalum passionis et mortis. Uberiorem vero utriusque momenti considerationem intertexit insequenti tractationi de Sacerdotio, quae versu 17. proponitur. Ac de Passionibus quidem res aperta est: Gloriam vero describit, dum opportunis locis memorat, Jesum esse consummatum, esse in coelis, altiorem coelis factum, sedere ad dexteram Dei, secundo conspectum iri, hostes ejus positum iri scabellum pedum ejus. hoc versu, et cap. 4, 14. 5, 9. 7, 26. 28. 8, 1. s. 9, 24. 28. 10, 12, 13, 12, 2,

v. 11. γαρ, enim) Necessitudo summa, causa, cur decuerit, Jesum non sine nobis consummari. — ὁ ἀγιάζων, sanctificans) Christus. c. 13, 12. Sanctificans dicitur Christus propter totum illud beneficium, quod ipse per sese nos sanctos, i. e. divinos, facit. — ο ε άγιαζόμενοι, qui sanctificantur) populus. c. 10, 10. 14. 29. Synonyma, sanctificare, ad DEUM adducere; sanctificari, ad DEUM adduci, appropinquare, accedere. Sanctificans est a Patre genitus et Sanctificator constitutus: qui sanctificantur, a DEO creati, et ad sanctificationem accipiendam constituti. conf. Fourer, dedit, v. 13. Haec origo fraternitatis et communionis cum sanguine et carne. — êţ ɛ̂vòs, ex uno) els unus ille est Abraham: uti Malach. 2, 15. Es. 51, 2. Ez. 33, 24. Ex uno Adam, omnes homines: ex uno Abraham, omnes Abrahamidae. Toto hoc loco, ad Abrahamidas scribens, Paulus ad eos sermonem seorsum accommodat, v. 16. 17. c. 13, 12. quemadmodum etiam Psalmo 22., qui hic citatur v. 12., sermo est de Israële, v. 23. ss. de gentibus autem, v. 26-32. ac tota deinceps de sacerdotio deque sacrificiis tractatio praecipue ad Hebraeorum captum congruit. Quocirca multum haec aliquando epistola ad Israëlis salutem conferre poterit. Si unus hic Deum innueret, angeli includendi essent, qui removentur versu 16. — πάντες, omnes) Constr. cum άγιαζόμενοι qui sanctificantur. nam dieit, πάντες, omnes, utrosque dicturus, si sanctificantem τῷ πάντες omnes includeret. — ούκ ἐπαισγύνεται) non erubescit, quum extra hanc causam, (quod ex Abrahamo sunt, qui non ut peccator, ut salutis indignus, sed ut stirps communis, ut is qui promissionem acceperat, consideratur:) multa fuissent, cur eum puderet. nam minime sancti et valde sontes v. 14. s. fueramus. tamen non erubescit: imo propter sanctitatem illam et gloriam, in quam nos duxit, gloriosum sibi Tales filios restitutos habere, Deum decet: tales fratres non erubescit Christus. conf. non erubescit, c. 11, 16. not. — καλείν) appellare, appellando declarare.

v. 12. λέγον, dicens) Tria hîc sunt allegata V. T. quibus praecedens sermo apostoli egregie confirmatur, per χιασμόν, ordine retrogrado. Namque

apostolus memorat v. 10., filios:

ibid. consummationem per passiones: v. 11., necessitudinem ejus, qui sancti-

ficat, et eorum, qui sanctificantur:

Christus in dictis V. T. ait:

v. 13. fin. ego et natt.

v. 13. init. confisus ero:

v. 12. fratribus meis:

Ac rursum v. 14—17. ordine inverso memorantur nati, et res a Christo bene gesta, et fratres. Duae catenae allegationum, c. 1. de Gloria Christi, et c. 2. de

Redemtione, suavissime inter se respondent. — ἀπαγγελῶ — ὑμνήσω σε) Ps. 22, 23. LXX, διηγήσομαι· cetera, iisdem verbis. Nomen Domini boni, fratribus ignotum, Messias praedicat, ut fratres quoque laudent illum. Ps. cit. v. 24. — ὑμνή-

ow, canam) tanquam dux chori. conf. Psalm. 8, 3.

v. 13. έγω έσομαι πεποιθώς έπ' αὐτῷ, ego ero fidens in eo) LXX, καὶ πεποιθως ξσομαι έπ' αὐτῷ· apud Esajam proxime ante locum ex c. 8. citandum mox. πεποιθώς ἔσομαι ἐπ' αὐτῷ 2 Sam. 22, 3. quod ecclesia imitatur Es. 12, 2. Innuitur filialis fiducia Messiae ex passionibus ad Patrem confugientis. [el nequaquem frustrati, coll. v. 10. fin. V. g.] c. 5, 7. coll. 2 Sam. cap. cit. v. 4. seqq. Particula allegatur; periocha tota innuitur ab apostolo. Recte reprehendunt Theologi nostri scholasticos, negantes, satisfactionem Christi ex se et simpliciter condignam esse. vid. Calov. mataeol. pap. in Dedic. Sed tamen hujus satisfactionis fragrantissima pars est fiducia purissima, qua fiducia unice nixus ipse est in accessu ad Patrem. Ps. 22, 10. Matth. 27, 43. neque enim sua merita ostendit, quin peccata potius in se conjecta confessus est. Ps. 69, 6. Ut igitur ille per sese fide in Patrem nixus est; sic nos fide in Christum, et per Christum in Patrem nitimur. Gravissimum argumentum contra humana operum merita. Hac autem fiducia Christus est usus non pro se; nam ipse et Pater unum sunt: sed pro suis. v. 16. Praesens quodque auxilium dabat fiduciam de auxilio futuro, (conf. Phil. 1, 6.) usque ad plenam ex morte et diabolo victoriam. — ເປົດບໍ — ດ ປີເວີດ) Es. 8, 18. LXX, iisdem verbis. παιδία ילדים natos vocat, decente Primogenitum sermone, qui eosdem et fratres et minores innuit: atque hos omnes Deo, qui eos ipsi dederat salvandos, juxta secum glorificandos sistit.

v. 14. ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία, quia ergo pueri) τὰ παιδία pueri h. l. non est nomen aetatis naturalis; sed deducitur ex v. 13. Messias non commode choro puerorum naturalium hîc ingeritur. loquitur de filiis suis spiritualibus. ov igitur infert ex v. 10. seqq. — κεκοινώνηκεν αξματος καὶ σαρκός, communionem inter se habuere sanguinis et carnis) Praeteritum, respectu majoris partis, quae jam vixerat tempore testimonii in Psalmo editi. In psalmo fratres; in Esaja, natos memorat: pro eo tempore, cum David et Esajas prophetarent, jam multi fratrum et natorum vivebant et vixerant, quos reconciliaturus erat. Hi non excluduntur, sed includuntur. κοινωνέω cum genitivo, Prov. 1, 11., ubi etiam v. 18. μετέχω eadem vi ponitur. ποινωνήσας όδοῦ, Job. 34, 8. Hoc tamen loco elegans est verborum commutatio, ut μετέσχε dicat similitudinem unius ac ceteros: κοινωνείν multorum inter se. σὰοξ καὶ αἶμα dicitur interdum per metonymiam pro homine, Gal. 1, 16.: sed hoc loco magis proprie sumitur in abstracto, ut 1 Cor. 15, 50. quanquam illo Pauli ad Corinthios loco σάρξ καὶ αίμα vetustatem corruptae naturae connotat. Alias, ut modo vidimus, dicitur σάρξ καὶ αἶμα, potiore parte, carne, quae etiam sola interdum nominatur, praeposita: hîc αίμα καὶ σάοξ (quanquam nonnulli voces trajecere) perinde ut Eph. 6, 12., προς αίμα καὶ σάρκα. Utrum promiscus sit locutio, an alua aliquando certa de causa (quae ex Physicis hoc loco peti queat) praeponatur, non ausim definire. Etiamsi ad talia non descendat commentatio mea, tamen nimis curiosae subtilitatis notam apud generosos verborum coelestium libripendes aegre effugit. — αὐτὸς) Suaviter subsequitur, τῶν αὐτῶν. — παραπλησίως, similiter) παρά in παραπλήσιος interdum, ut Latinum sub, minuit significationem compositi, perinde ut in πάρεγγυς. Hoc autem loco idem fere est, atque mox κατά πάντα per omnia, v. 17. c. 4, 15. Itaque παραπλησίως similiter apostolo hanc tractationem ingredienti inservit ad εὐλάβειαν, ut gradatim eloquatur, quod sentit: conf. Phil. 2, 27. not. eoque commodior est particula minus significans, quia hie nondum additur, sine peccato. Manet igitur veritas participationis, quae asseritur apud Raphelium in annot. ex Herodoto. — τῶν αὐτῶν) Non est hoc merum relativum, ut articulus ostendit. τὰ αὐτὰ, eadem, quae fratribus accidunt, sanguine et carne laborantibus, ne morte quidem excepta. — "va, ut) Hic res'breviter notatur: uberius declaratur c. 5, 7. 8. 9. Utrumque locum, c. 5. et 2., seria meditatione invicem contulisse juverit, donec perspicias, quomodo

uterque in elogium sacerdotis magni terminetur. — διά τοῦ θανάτου, per mortem) Paradoxon. Jesus mortem passus, vicit: diabolus mortem vibrans, succubuit. Vicissim Jesus per suam carnem et sanguinem vitam nobis impartit. Joh. 6. Assumsit, ut traderetur corpus et effunderetur sanguis. Ergo praecipue spectatur traditio et effusio. Joh. 6, 51. — καταργήση, destrueret) Hoc infertur ex verbo ύπέταξας, subordinasti. v. 8. coll. 1 Cor. 15, 27. cum anteced. ubi Paulus iisdem synonymis utitur καταργείν, ὑποτάσσειν. Sie Ps. 8. v. 3. סו להשבית τοῦ καταλῦσαι ad reprimendum hostem et ultorem. — το πράτος, robur) magnum sane. Matth. 12. 26. 29. — Fronta) habentem, jure quodam, quatenus scilicet captivis nulla fiebat injuria: conf. צדים Es. 49, 24., ubi videtur dici non justus moraliter, sed potens tyrannus, diabolus, qui scovolar polestatem in captivos habebat: Col. 1, 13. 2 Petr. 2, 19. fin. quanquam hoc loco robur, restricte, non potestas dicitur. Diaboli, tanquam improbi Domini, lictor et minister erat mors, tradens ei homines, quos in peccato suferebat. sed Jesus, moriens, morientes, fecit suos. Rom. 14, 9. τοῦ θανάτου, mortis) per peccatum. — τουτέστι, id est) Robur erat manifestum: quis subesset, mortales fugiebat.

v. 15. ἀπαλλάξη) liberaret, a diabolo vim mortis habente. — τούτους, hos) Demonstrativum, cum relatione ad antecedentia. — φόβω) limore, etiam antequam ipsum robur experirentur. id enim sequebatur. de timore conf. c. 12, 19. s. Ex. 19, 21. s. 2 Sam. 6, 9. — θανάτου, mortis) Mortes repentinae sub Mose et postea etiam incautis transgressoribus inflictae sunt. — διὰ παντὸς, per omnem) Antitheton, paululum v. 9. Multae aetates, et aliae post alias, sunt fratrum. — τοῦ ζῆν, vitam) Vita illa non erat vita. — δουλείας, servituti) Antitheton, filios in gloriam. Idem antitheton tractat Paulus Rom. 8, 15. s. Politici libertatem describunt, τὸ ζῆν, ως βούλεται τις, suo vivere arbitratu: servitutem τὸ ζῆν μὴ ως βούλεται, non suo vivere arbitratu.

v. 16. δήπου) Particula morata στοχασμόν sonans, sed ούκ adjuncto βεβαίωσιν alens. totus versiculus miram declarandi vim habet. conf. πρόδηλον, c. 7, 14. Non angelos; nos igitur. nil est tertium. — ἀγγέλων, angelos) sine articulo. Id est, non sunt angeli, carnis et mortis expertes, quos apprehendit. — ἐπιλαμβάveται) apprehendit Christus, sive assumit, in dictis citatis; opem laturus, liberaturus. v. 15. 10. s. Idem verbum c. 8, 9. Matth. 14, 31. Si sermo esset de incarnatione ipsa Filii DEI, in antitheto esset singularis numerus, ἀγγέλου angelum, angelicamve naturam: nunc quum ἀγγέλων angelos dicitur in plurali, etiam σπέρματος semen accipitur ut collectivum. — σπέρματος άβραάμ, semen Abrahae) Sic appellat totum genus humanum, sed per synecdochen: quia respicitur Genesis, et ibi Abrahae data promissio, quae promissio praecipue ad Abramidas pertinuit. et ex Abrahae progenie natus est Christus. accedit, quod hîc ad Abrahamidas scribitur, neque commodum erat dicere, σπέρματος άδαμ, semen Adami: quia opponuntur Adamus primus et secundus. Nec tamen gentes excluduntur. non enim his, sed angelis opponitur semen Abrahae; et omnes fideles sunt semen Abrahae. [Vid. v. 10., de coeta magno; coll. Ps. 22, 23. 26. 28. V. g.] Praetermissionem articuli apud σπέρματος arbitror respondere statui constructo Hebraico. Non tam gentes includeret, quam Judaeos carnales excluderet praetermissio articuli.
v. 17. ὅθεν) Particula ὅθεν sexies in hec epistola occurrit; in epistolis Pauli

v. 17. ὅθεν) Particula ὅθεν sexies in hec epistola occurrit; in epistolis Pauli nomine insignitis nunquam; sed tamen in sermone Pauli Act. 26, 19. — ώφειλε, debebet) Grande verbum. c. 5, 3. debebat, ex necessitudine consanguinitatis, et quia in V. T. receperat. v. 12. 13. Incrementum fiduciae in loquendo, coll. v. 11., non erubescit. — κατά πάντα, per omnia) per omnes passiones et tentationes. — τοῖς ἀδελφοῖς, fratribus) v. 11. — ὁμοιωθηναι, similis fieri) Anakephalaeosis haec est eorum, quae antecedunt. Statim additur summa eorum, quae sequuntur. — ἴνα, ut) Ter attingit apostolus summum sacerdotium, dum ad plenam tractationem cap. 7. accedit. Attingit autem per tres gradus. I. UT misericors FIERET et fidelis archisacerdos, debuit fratribus assimilari, h. l. II. APPELLATUS est Sacerdos summus, in ipsa consummatione. c. 5, 10. III. Summus Sacerdos FACTUS

52

est, ingrediens ad id, quod intra velum est: cap. 6, 20. quo introitu semel facto semper faciei divinae pro nobis ut sacerdos obversatur. c. 9, 24. — ileipan, misericors) Hoc quoque, ut πιστός, fidelis, construitur cum άρχιερεύς pontifex. c. 4, 15. 5, 2. Misericors est factus erga populum peccatis laborantem: mistos fidelis, quod ad DEUM attinet. yeasuos hie locum habet. Sacerdos et princeps Sacerdos est, qui jus habet accedendi et adducendi ad DEUM. vo nuovoc, fidelis, tractatur c. 3, 2. seqq. addito usu: το έλεήμων, misericors, c. 4, 14. seqq. usu item addito: το άρχιερεύς, pontifex, c. 5, 4. s. 7, 1. s. addito usu a c. 10, 19. Simillima propositio multarum rerum, Rom. 1, 16. not. De tribus hisce momentis unum, ἐλεήμων misericors, ante γένηται fieret ponitur, quia ex ante dictis deducitur. Reliqua duo commode innectuntur, quia cum primo illo postmodum tractanda veniunt. Eleganter autem in hac propositione magis absolute sonat misericors et conjunctim fidelis archisacerdos, quia vicissim tractatio subsequens fidelitatem citra sacerdotium, in Mose, et misericordiam cum sacerdotio, in Aarone spectat. Primum misericors est Jesus. Nemo putet, Jesum ante passionem habuisse plus misericordiae, et nunc plus severitatis. Effugiamus modo iram Agni etiamnum futuram. — agreçais) Pontifex Latinis dicebatur sacerdos ex eo, quod pontem Romae, vel sacra in ponte faceret: ac pontifex, legency vel unicus vel gregarius; ἀρχιερεύς vero pontifex maximus, supra alios, quibus praeest, eminens. In Evangelistis et Actis, ubi frequens judaicorum ágrasgéav mentio, neminem, ut arbitror, offendet usitatum interpreti Vulgato ceterisque pontificis vocabulum: sed in hac epistola, maxime ubi de Christo agitur, nescio an id Pauli stilo aeque, ac Numae institutis, aptum sit. Invitus eo certe utitur Seb. Schmidius, et subinde dicit princeps sacerdos: sed praestat unum vocabulum, praesertim ubi alia epitheta accedunt, ut hoc loco misericors et fidelis: neque enim c. 4, 14. commode dixeris pontificem maximum magnum. Opportunissimum vocabulum, archisacerdos: quod ab eruditis pridem est adhibitum, et seque bene sonat, atque archigubernus apud Jabolenum, et apud alios archiflamen, archipraesul, archipontifex, et alia, quae notat Vossius de vitiis Latini sermonis p. 371., et alii. Quod ad rem attinet, mox gloriosus hicce summi sacerdotis titulus recurrit cap. 3, 1. Nusquam autem nisi in Psalmo 110., et Zach. 6, 13., et in hac Epistola Christus expresse appellatur Sacerdos: et in hac unice epistola de Sacerdotio Christi ex professo agitur. Unde patet, quam singularis in suo genere, quamque necessarius hic Novi Testamenti sit liber. Omnibus tamen hisce, etiam Veteris Testamenti, locis additur regni mentio: quod saepius alibi sine sacerdotio memoratur. Etiam in cruce, in qua hic Sacerdos sacrificium peregit, titulus Regis erat. Sacerdotium juxta cum regno huic Primogenito competit. — τὰ πρός τον θεόν, ad Deum) Sic c. 5, 1. — ejus afferentia. — rov kaov, populi) populi, quem dixit semen Abrakae. v. 16. Ipse peccatum non norat: populi peccata expiavit. Es. 53, 8.

v. 18. ἐν φ, in quo) Hoc instar adverbii. Rom. 2, 1. — δύναται, potest)
De hac animi potentia agitur c. 4, 15. 5, 2. — βοηθήσαι, opitulari) Hine infert

Paulus βοήθειαν opem, c. 4, 16.

# CAPUT III.

v. 1. "Oθev, unde) Urgens particula. Ex iis ipsis, quae dicta sunt capite 2, fluere debet consideratio. — ἀθελφολ, fratres) Nunc primum eos appellat, ad quos scribit. Et fratrum titulus sanctitatem habet ex cap. 2, 11. — αγιοι, sancti) Habet hic versus χιασμόν. — πλήσεως ἐπουρανίου, vocationis coelestis) per Dominum e coelo factae, et eo, unde facta est, perducentis: c. 12, 25. vocationis Dei superne, ut Paulus ait Phil. 3, 14. Vocationis correlatum ὁμολογία confessio: de qua mox. Sic Paulus 1 Tim. 6, 12. — μέτοχοι, participes) Idem verbum v. 14. c. 6, 4. 1, 9. 12, 8. — τον ἀπόστολον) Apostolum, Legatum, Dei Patris: eum, qui Dei causam apud nos agit. Inde dicimur, vocationis coelestis participes. —

nal ἀριερέα, et archisacerdotem) qui causam nostram apud DEUM agit. Inde dicimur sancti. Hie Apostolatus et Pontificatus uno Mediatoris vocabulo continetur. Ut apostolum confert Jesum Mosi; ut sacerdotem (quae appellatio reassumitur c. 4, 14.) Aaroni, simulque utrique praefert. utramque dignitatem, quam duumviri illi fratres divisam habebant, hie unus conjunctam habet, et multo eminentiorem. Hoe loco dicitur, sensu respectivo, πιστος fidelis, uti ἀληθής, verus, Joh. 5, 31., unverwerstich, testimonium, quod non potest recusari. — τῆς ὁμολογίας ἡμῶν, confessionis nostrae) Confessio innuitur, non ea, quae fit ad homines, sed quae fit ad DEUM. Egregrie hoc verbo exprimitur natura fidei, quae prono responsu in promissionem fertur. DEUS, qui filium misit et sacerdotem nobis dedit, λέγει, dicit: homo, ὁμολογεῖ, condicit, assentitur, subscribit. Sic c. 4, 14. 10, 23. Id faciebant solennissime in baptismo. Oppositum, ἀντιλογία, contradictio. c. 12, 3.

- v. 3. πλείονος, uberiore) Christus, propheta, ut Moses, Act. 3, 22. not. (quum ceteri prophetae Mosen tantummodo declaraverint:) et tamen alius atque Moses, c. 8, 9. Joh. 1, 17. Mose major. h. l. γάο, enim) Actiologia respicit ad πατανοήσατε considerate. δόξης, gloria) Mox τιμήν, honorem. τιμή h. l. quiddam magis internum notat. eam δόξα sequitur. τοῦ οἴκου) Genitivus regitur a πλείονα comparativo. Est enim enthymema: Christus est major domo: (nam domus paratur; Christus paravit domum et omnia, adeoque DEUS est.) Ergo Christus est major Mose. Ratio: nam Moses est minor domo, tanquam minister et quasi quaedam portio domus. Conf. Matth. 12, 6. not.
- v. 4. 6 8è, kic autem) Christus. Articulus nota Subjecti, hoc loco etiam vi relativa praeditus, uti c. 7, 6. Osos, DEUS, praedicatum. Osos, DEUS) absolute. Moses erat deus Aaronis; sed idem non erat DEUS absolute.
- v. 5. nal, et) Altera ratio excellentiae Christi supra Mosen. Osoanav, famulus) Sie LXX, Num. 12, 7. Hoc innuit Mosis excellentiam contra omnes prophetas alios: sed rursus Mosen inferiorem dicit Christo Domino. elç, in) Serviit, ut per eum testata fierent. τῶν λαληθησομένων, eorum, quae dicenda forent) quae loquuturus esset Moses, (c. 9, 19.) de Christo maxime; et deinceps Christus ipse. In cap. 9, 19. est parallelismus verbalis, qui tamen simul infert parem rationem, quae Moses pro tempore Num. 12. et locutus erat et locuturus. Miriam non de praeterito solicitabat Mosis auctoritatem, sed in posterum volebat sibi tantundem vindicare, ob specimina quaedam praeterita.
- v. 6. χριστός δὲ, Christus vero) Huie Moses cedit. Legatus, absente rege, valde conspicuus est: praesente rege, ad multitudinem recidit. Hîc quoque subsaudi: πιστός ἐστι fidelis est. Filius fidem praestat in omnibus Patris sui iisdemque suis ipsius rebus. ἐπὶ, super) Hoc ἐπὶ ὑν super indicat eminentem ejus potestatem. ἐν in datur Mosi, v. 5. αὐτοῦ, ejus) DEI. c. 10, 21. ος) Haec lectio vetustissima. ¹) alii, οὖ, ex alliteratione ad αὐτοῦ quo pacto scripturus

<sup>1)</sup> Consentit h. i. Gnomon cum Ed. 2. et Vers. germ.; mutata crist Ed. maj. quae tectioni où palmam decreverat. E. B.

perpenso Athnach praevio, qui subdistinctivus est posterioris hemistichii: i. e. tantummodo per vos stat, ut haec non modo sit mera invitatio et oblatio, in actu primo, sed etiam actu secundo vera fruitio. Sic ἐν τῷ λέγειν, in dicendo, c. 8, 13. — ως ἐν τῷ παραπιπρασμῷ, ut in Exacerbatione) παραπιπρασμῷ, ut in Exacerbatione)

sua significatione accipitur.

v. 16. tives, qui) Plerique tives scribunt: sed sic languidior redditur elenchus apostoli, τινές, άλλ' οὐ πάντες. generalis potius sermo est de exacerbatione. c. 4, 6. Ex. 17, 2. Plane est interrogatio, τίνες, uti c. 1, 5. 13. et simul anaphora gravissima, τίνες· τίσι· τίσι· ν. 16. 17. 18. notaturque tribus hisce versiculis 1) Initium exacerbationis, sub exitum ex Aegypto. 2) Quadraginta anni molesti in deserto. 3) Negatus ingressus in terram quietis. Ponitur all' où v. 16., uti εί μή v. 18. nam utrumque proprie non interrogat, sed stat sub vocula interrogante rives. Quo magis perspiciatur vis particulae, finge, dicere aliquem, non aroomποι παραπικραίνοντες, αλλ' ούχ ούτοι οί έξελθόντες. id negat apostolus, ideoque dicit, τίνες ήσαν άλλ' ούχ ούτοι; id est, plane hi ipsi fuerunt. Similes particulae, apud Lucam, τίς, άλλ' οὐχί; c. 17, 7. 8., et apud Paulum, τίς, η οὐχί καὶ κτλ. 1 Thess. 2, 19. Πάντες hoc loco sunt meri. quam vim vocis πας pulcre explanat Raphelius ad Jac. 1, 17. ex Ariano. Germ. Diejenigen, die eine Erbitterung angerichtet haben, wer waren sie? es waren lauter solche Leute, die von Egypten ausgegangen waren durch Mosen. Hi non dicuntur educti, sed egressi h. l. Jam pignus habuerant divinae opis, et ductum fuerant secuti: sed praeclaro illi initio (conf. v. 14.) non responderunt in progressu. Plane tives legit Chrysostomus: tiνων μέμνηταί φησι σκληρυνθέντων; ubi σκληρυνθέντες, coll. v. 15., iidem sunt, qui παραπικράναντες. — άκούσαντες, audientes) v. 15. — παρεπίκραναν) exacerbarunt, Dominum, rixantes cum Mose. Ex. 17, 2. — διά μωϋσέως, per Moysen) cujus sermonibus auditis debuerant credere.

v. 17. ων, quorum) Probat eventus. sic quoque v. 19. — ων τὰ κῶλα ἔπεσον ἐν τῷ ἐρήμφ) Num. 14, 29. LXX, ἐν τῷ ἐρήμφ ταύτη πεσεῖται τὰ κῶλα ὑμῶν. Semper haec appellatio σκῶλα corpora mera et caduca, indignationem indicat. κῶλα, artus, proprie pedes apud Eustathium. Sic XL anni in dies resolvantur, et in singulos dies aequalis merientium conferatur numerus, quilibet dies habuit

XL virorum mortes. Magna causa Psalmi XC!

v. 19. οὐκ ἠδυνήθησαν, non potuerunt) quamvis postea voluerant.

#### CAPUT IV.

v. 1. Φοβηθώμεν, timeamus) Ubi multi cecidere, causa timoris est. — παταλειπομένης έπαγγελίας) quum relicta et reservata est nobis, postquam alii eam neglexere, promissio. Idem verbum eodem sensu Rom. 11, 4. Affine verbum, anoleineval relinquitur, superest, v. 6. 9. c. 10, 26. Hoc, admonitioni intextum, propositio est, quae probatur v. 3. Plurimum est, in hac epistola, verbum ἐπαγγέλλομαι, promitto, et nomen ἐπαγγελία, promissio. Hoc capite sermo est de requie vitae aeternae. adhuc enim est hodie, quum, si duritiei cordis indulgemus, cadendi periculum manet. Hodie, bene collocatum, desinit in requiem. Requies est id, quod, semel impetratum, non iterum amittitur. Nos nunc (coll. c. 2, 5. not.) urgemur plus ultra. Praegustus in hac vita non negatur: negatur plena quies. Omnes praegustus quietis plane sunt tenues, collati ad superna. — δοκῦ τις, videatur quispiam) Euphemia. Quilibet ita currat, ut sine specie contrarii dici possit: Hic currit. Conjugata sunt, δοκείν, h. l. υπόδειγμα, exemplum, v. 11., et ενδείκνυσθαι, ostendere, c. 6, 11.: δείκω, praeter. medii, δέδοκα, inde δοκέω, et ipsa noëmata congruunt. nam qui studium ostendit, non videtur remanere: qui remanere videtur, exemplum est contumaciae. — ύστερηπέναι, desecisse) Idem verbum c. 12, 15. Exempla, cap. 12, 17. Num. 14, 40. Luc. 13, 25. LXX, ύστεφεῖν ποιῆσαι τὸ πάσχα. Num. 9, 13. ύστεφεῖν, Platoni, Gorgia ineunte, est post festum venire.

- v. 2. γὰο, etenim) Ref. ad φοβηθώμεν, timeamus. εὐαγγελισμένοι, evangelio imbuti) Hoc nobis dictum censeamus inprimis, qui Evangelici appellamur. v. 6. κἀκεῖνοι, etiam illi) Illis veteribus nunciata erat promissio terrae Canaan. v. 6. οὐκ ἀφέλησεν, non profuit) Μείωσις. contra ea maximam cepere noxam non credentes. Subaudi quoque: nec nobis proderit, sine fide. μή συγκεκραμένος, non admistus) Verbum miscetur et insinuatur penitus animae credenti: et ubi miscetur, viam suam exserit mirifice, ut potus salutaris, et quidvis eo efficacius. v. 12. s. τῆ πίστει) fidei. Dativus. τοῖς ἀκούσασιν) quod attinet ad eos, qui audierunt. conf. Rom. 4, 12. not. His opponuntur of πιστεύσαντες, qui crediderunt. v. seq.
- v. 3. γὰο) Hoc ref. ad illud, relicta promissione. v. 1. καθώς, sicut) Sola infidelitas remoratur. καίτοι, quamvis) Protasis: quamvis opera ab initio mundi facta sunt. Apodosis: tamen dixit, Juravi. Sed quia apodosis in textu praecedit, tamen reticetur. Propositio est: Restat nobis requies. Haec v. 3—11. probatur hoc modo: In Psalmo memoratur requies: nec tamen ibi significatur I) requies DEI a creatione; haec enim fuit diu ante Mosis tempora. Ergo Mosis temporibus exspectanda erat alia requies: qua quidem iisdem temporibus plane exciderunt, qui audierant. nec tamen rursum hujus requiei titulum tuetur II) requies illa, quam nacti sunt per Josuam. nam postea demum cecinit Psaltes. Cecinit igitur III) de requie his omnibus requiei generibus recentiore, futura in coelo. τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων) Genitivus absolutus, i. e. quanquam opera Creatoris inde a condito mundo facta et consummata erant.
- v. 4. εξοηκε, dixit) DEUS, qui etiam versu 5. 7. loquitur. ξβδόμης) scil. ήμέρας. καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῷ κτλ.) Gen. 2, 2. LXX, καὶ κατέπαυσε τῷ ἡμέρα τῷ ἑβδόμη ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησε. requievit, se quasi recepit in suam aeternam tranquillitatem. Notabile est, quod Moses dierum superiorum, sed non septimi finem scripsit. Hebr. ab opere suo. erat opus unum, multa opera complexum. Unum verbum κατέπαυσεν Hebraicis πίσιο et πίσιο respondet opportunissima duorum locorum Ps. 95. et Gen. 2. consociatione.
- v. 5. ἐν τούτω) in hoc, scil. Psalmi dicto. sic, ἐν ἑτέρω, in alio. c. 5, 6. v. 6. ἐπεὶ οὖν, quoniam ergo) DEUS non vult, requiem suam vacare. Luc. 14, 23. πρότερον, prius) sub Mose. εὖαγγελισθέντες) Rarus verbi usus de veteribus. nempe sermo est de promissione terrae Canaan; sed cum prospectu ad evangelium vitae aeternae.
- v. 7. πάλιν, rursum) Quis existimasset, tantam esse tamque solennem concionem in Psalmo 95. Magni faciamus verba DEI. Conf. c. 10, 8. not. δρίζει, definit) DEUS. ἡμέραν, diem) Hoc deducitur ex eo, quod mox allegatur, σήμερον hodie. Vide quam pulcre premat voculam τη dies, et sic saepe singula verba c. 2, 8. 11. s. 7, 11. 21. 8, 13. 10, 9. 12, 5. 27. diem, contendendi ad requiem coelestem. v. 8. ἐν, in) Sic c. 1, 1. τοσοῦτον χρόνον) tantum tempus, plus CCCC annorum a Mose et Josua ad Davidem, qui Psalmum cecinit. καθώς προείρηται, sicut ante dictum est) Remittit Apostolus auditores ad totum textum ex Psalmo supra repetitum.
- v. 8. Ἰησοῦς) Josua. οὐκ ἄν) Similis ratio argumentandi c. 7, 11. 8, 4. 7. 11, 15. περὶ ἄλλης ἡμέρας, de alio die) quo observato, pateat aditus ad requiem item aliam.
- v. 9. ἄqα, ergo) ideo, quia alio de die loquitur. σαββατισμός, sabbatismus) Commutatur vocabulum, pro κατάπαυσις, requies. conf. v. seq. In tempore sunt sabbata multa; sed tum crit sabbatismus, agitatio quietis una, perfecta, aeterna. Verbale emphaseos plenissimum, apud LXX int. non obvium. Non crit elementare sabbatum in coelo, sublato quippe terrestri labore; sed quies perpetua, quae tamen ipsa suas rursum habebit rationes diversas, pro vario statu sacerdotum et reliquae carnis beatae, proque ipsis temporum coelestium intervallis, quibus numeniae sabbatumque judaicum respondebant. Es. 66, 21. 23. τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ, populo DEI) Absolute dixerat, populi, c. 2, 17., de reconciliatione

agens: sed nunc, de aeterna requie agens, dicit, populi Dei, id est, Israëli Dei, ut Paulus loquitur Gal. 6, 16. Israëlitas igitur (quatenus ad Hebraeos scribit,) eos-

que fideles, speciatim innuit.

v. 10. γάο, enim) Versus 9. probatur: Qui ingressus est, in requiem DEI, quiescit a suis operibus atqui populus DEI nondum requiescit. Ergo nondum est ingressus. Restat, ut ingrediatur. — ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ) ab operibus suis, etiam bonis, tempori operis faciendi convenientibus. Labor ante quietem. Idque futurum fuit sine dubio etiam in paradiso. Gen. 2, 15. — ῶσπερ, sicut) DEI opus et quies est archetypon illud, ad quod nos conformari debemus.

v. 11. ἐκείνην, illam) futuram, magnam. — ἐν τῷ αὐτῷ) codem, ac veteres illi. — ὑποδείγματι, exemplo) Idem verbum, c. 8, 5. 9, 28. Qui per infidelitatem cadit, exemplo est aliis, qui inde dicunt: Ecce, ὁ δείνα, ille, pariter cecidit. — πέση) ruat, anima, non modo corpore. c. 3, 17. Moses praescindit ab animarum

ruina, quum stragem populi in eremo recenset.

v. 12. ζων γάρ, vivens enim) Efficacia verbi DEI, et omniscientia ipsius DEI describitur, ut salutaris iis, quorum fidei verbum DEI contemperatur; terribilis autem, contumacibus. conf. 2 Cor. 2, 15. — ο λόγος τοῦ θεοῦ) sermo DEI praedicatus, v. 2., et evangelicus, ibid. et cum comminatione conjunctus, v. 3. Nam Christus, verbum hypostaticum, non dicitur esse gladius, sed habere gladium: (conf. Jos. 5, 13.: quem locum hic locus, Josuam respiciens, v. 8., simul respicere videtur:) neque κριτικός, judicialis, sed κριτής, Judex, appellatur. Appellatio gladii, Deo tributa Deut. 33, 29., convenit cantico, non ordinario orationis epistolicae stilo. — τομώτερος) secantior. — διικνούμενος αχρι μερισμού, pertingens usque ad divisionem) Parallelum mox, κριτικός, judicialis. — ψυχής τε καὶ πνεύματος, animae juxta ac spiritus) Patet hinc, animam et spiritum non esse synonyma: sed spiritus est in anima. Homo secundum suam naturam spectatus, constat anima et corpore, Matth. 10, 28.: sed ut operationem verbi DEI in se habet, constat spiritu, anima et corpore. άρμολ καλ μυελολ, juncturae et medullae, dicuntur synecdochice partes intimae et recessus in spiritu, anima et corpore hominis. Animam format Moses, Spiritum Christus: 2 Cor. 3, 6. corpus trahit anima, utrumque spiritus. 1 Thess. 5, 23. Spiritus per efficaciam verbi DEI dividitur ab anima, quum ille DEO asseritur; haec sibi relinquitur, quatenus spiritum aut non assequitur, aut non sequitur. Atque ut juncturae non solum a medullis dividuntur, sed ipsae juncturae in suas partes, medullae in suas partes dividuntur; neque intentiones solum a cogitationibus, sed ipsae intentiones, ipsae cogitationes dijudicantur: sie non solum anima a spiritu, sed quasi pars spiritus a parte spiritus, pars animae a parte animae dividitur. Luc. 2, 35. Separatur etiam caro et spiritus. 1 Petr. 4, 6. not. — ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν, intentionum el cogitationum) A partibus majoribus, ut sunt anima et spiritus, et minoribus, ut sunt juncturae et medullae, venit ad facultates. ἐνθύμησις, intentio, involvit affectum; sequitur, per gradationem, Evvoia cogitatio, quae dicit simplicius, prius et interius quiddam. utrumque aut bona aut mala alit. θυμός, a θύω, όρμω νόος a νέω, κινούμαι.

v. 13. πτίσις, creatura) Sermo plane universalis. mox πάντα omnia. — ἐνώπιον αὐτοῦ, in conspectu ejus) ejus, DEI v. 12. Facilis erit analysis dicti, si utraque ejus pars recto casu proferatur: Deus est, cujus verbum est vivum; Deus est, coram quo nulla creatura non apparet. Sic cap. 11, 23. casus rectus subauditur, fide, patres Mosis Mosen occuluerunt. Ibid. v. 30.: fide, circuierunt Israëlitae muros Jericho, ut ruerent. Omniscientia DEI patefit hominibus per verbum: et qui non habent verbum, tamen sentiunt vim illam omnisciam in conscientia. Argumentum insigne pro veritate religionis ab efficacia. — τετραχηλισμένα) τραχηλίζω, resupino, Graece et Latine dicitur pro patefacio. Corpora, quae prona jacent, vix nuda censentur; nam se ipsa tegunt: resupinata, secundum partes nobilissimas quasque et distinctissimas visui patent. Pudorem, timorem, o homo, exhibe DEO tuo: nam nullo velamine, tortu, flexu, colore, fuco tegi perfidia potest. — αὐτοῦ, ejus) Iterum refertur ad DEUM. — πρὸς δῦν ἡμῶν ὁ λόγος, ad quem nobis

est ratio) Negotium, res, est nobis cum Hoc, cum Deo, tali, qui versu 12. 13. describitur: [cujus faciem effugere atque judicium non possumus. V. g.] ergo studium nobis est necessarium. Relativum, δν, quem, habet vim demonstrativi. λόγος, τατίο, negotium. Sic LXX, Jud. 18, 28., λόγος οὐπ ἔστιν αὐτοῖς μετὰ ἀνθρώπου. 2 Reg. 9, 5., λόγος μοι πρός σε. Conf. Act. 19, 38. Eadem locutio Chrysostomi περὶ ſερωσ. p. 336. αὶ θυγατέρες τῶν ſερέων, αἷς οὐδεὶς πρὸς τὴν ſερωσύνην λόγος.

v. 14. Εχοντες, habentes) Simile initium hortationis, c. 10, 19. 12, 1. — ούν, ergo) Reassumit, quod proposuerat c. 2, 17. — μέγαν, magnum) Est enim Filius DEI, celsior coelis. Sacerdos magnus, hebraica phrasi dicitur, absolute, c. 10, 21. hîc autem, archisacerdos magnus, major archisacerdote levitico. — διεληλυθότα) qui transiit, non modo intravit coelos. c. 7, 26. — πρατώμεν, teneamus) A c. 3, 1. ad cap. 5, 3. sunt quatuor momenta per χιασμόν exposita, quippe quae doctrinam et usum, usum et doctrinam continent. Respiciatur, quaeso, Conspectus epistolae.

v. 15. οὐ, non) Comparationem levitici pontificis et Christi, 1) quod ad qualitates, 2) quod ad vocationem attinet, apostolus per χιασμὸν instituit. in priore est apodosis et protasis: in altera, protasis et apodosis. c. 4, 15. s. 5, 1. s. 4. 5. — συμπαθῆσαι, compati) Compatitur, eadem perpessus. Es. 50, 6. 4. Cognatum nomen, misericordia. v. 16. Respicitur ad cap. 2, 17. — ταῖς ἀσθενείαις, infirmitatibus) Aptum vocabulum. c. 5, 2. Peccati notio, nostri respectu, includitur: respectu Christi, excluditur. sequitur mox, absque peccato. — καθ' ὁμοιότητα, secundum similitudinem) quatenus similis nobis est factus. c. 2, 17. — χωρίς άμαςτίας, sine peccato) Sic c. 9, 28. Quomodo antem, sine peccato tentatus, compati potest tentatis cum peccato? In intellectu, multo acrius anima Salvatoris percepit imagines tentantes, quam nos infirmi: in voluntate, tam celeriter incursum earum retudit, quam ignis aquae guttulam sibi objectam. Expertus est igitur, qua virtute sit opus ad tentationes vincendas. Compati potest: nam et sine peccato, et tamen vere est tentatus.

v. 16. προσερχώμεθα, accedamus) Idem verbum, c. 7, 25. 10, 1. 22. 11, 6. 12, 18. 22. item, ἐγγίζειν, c. 7, 19. εἰσέρχεσθαι, c. 6, 19. εἴσοδος, c. 10, 19. Sic Paulus etiam Rom. 5, 2., προσαγωγή. — τῷ θρόνφ, ad thronum) c. 8, 1. 12, 2. Es. 16, 5. — τῆς χάριτος, gratiae) Hoc quoque verbum in hac epistola frequens. — λάβωμεν πιλ.) Sumitur misericordia Christi, ostensa; et, ulterius, gratia DEI invenitur. Alteri nomini praemittitur conveniens verbum, alteri subjungitur. χιασμός. — ἔλεον, misericordiam) Ref. ad compati. — χάριν, gratiam) Ref. ad gratiae. — εὔκαιφον, tempestivam) Fideles apparatum gratiae non sentiunt simul in longa tempora; sed quum incidit tempus, praesentem eam inveniunt: et haec opportunitas maxime incidit in tempora N. T. Rom. 3, 26. 5, 6., et sub eo in tempora crucis. — βοήθειαν, opem) c. 2, 18.

## CAPUT V.

v. 1. Πᾶς) omnis, leviticus. Antitheton ad Christum. nam de levitico sacerdote sermo est v. 1—3. neque apodosis additur, quippe quae in antecedentibus habetur. At v. 4. in nova parte comparationis est protasis subsequente apodosi. Summa est haec: Quicquid praestans est apud sacerdotes leviticos, id in Christo est, et quidem modo eminentiore: quicquid illis deest, id tamen etiam in Christo est. — ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ex hominibus sumtus) Pars praedicati. Antequam sumebantur, ejusdem plane erant conditionis. — ὑπλρ, pro) ex hominibus, pro hominibus. concinna oratio. — καθίσταται, constituitur) Praesens: constitui solet. — τὰ πρὸς τὸν θεὸν, quae sunt ad DEUM) Sic LXX, Deut. 31, 27. — δῶρα, dona) in rebus inanimatis. — θυσίας ὑπλρ άμαρτιῶν, sacrificia pro peccatis) ex animalibus.

v. 2. μετριοπαθείν) moderate affici. Hesychius, μετριοπαθής, μικρά πάσχων,

η συγγινώσκων ἐπιεικῶς. Opponitur τὸ μέτρον moderatio severitati et rigori, qui non nisi in contumaces editur. c. 10, 28. — δυνάμενος, qui possit) qui non placeat sibi. conf. Rom. 15, 3. — ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ignorantibus et in errore versantibus) peccantibus per ignorantiam et errorem. ΤΑΕ LXX, ἀγνοεῖν. Ignorantia (simplex) est mera privatio advertentiae, memoriae: sed error permutat bonum et malum, verum et falsum. — ἀσθένειαν, infirmitatem) peccaminosam, sacrificiis expiandam.

v. 3. διά ταύτην, propter hanc) infirmitatem subsudi. vel ταύτην, hanc po-

nitur pro neutro, uti Matth. 21, 42.

v. 4. καὶ, et) Hîc ingreditur in tractationem de ipso sacerdotio Christi. — τὶς, quisquam) Sacerdos leviticus. — τὴν τιμὴν, honorem) Sacerdotium, honos est. Synonymon, δόξα gloria. v. 5. — ἀαρών, Δατοπ) accepit, vocatus.

v. 5. ἀργιερέα, archisacerdotem) Sic saepe appellatur Christus: idem saepe, et mox v. 6., sacerdos dicitur. Sacerdos absolute, quia unicus est, sine pari: archisacerdos, respectu typi Aaronitici, et respectu nostri, quos suo ad Deum aditu et ductu sacerdotes fecit. — ὁ λαλήσας πρὸς αὐτὸν, qui locutus est ad eum) Ps. 2, 7. — νίος μον, filius meus) Non innuit apostolus, tum, quim Pater dixit: Filius meus es Tu, Patrem Filio honorem sacerdotii contulisse; nam generatio utique prior est sucerdotio: sed declarat, Filium, qui nil a se ipso facere potest, sed semper in Patris potestate est, et, quod Pater vult, id demum facit, quod Pater dat, id demum accipit, a Patre etiam, sacerdotii honorem accepisse, cujus nemo nisi ipse Filius capax erat. Inde nexus, καθώς, quemadmodum v. seq. Tali modo David filios habebat sacerdotes, i. e. intimae admissionis. 2 Sam. 8, 18. cum Scholiis Michaëlis. Et Filii et Sacerdotis nomen, ex Psalmis citatum versu 5. 6., mox versu 8., et cap. 7, 3. 28. repetitur.

v. 6. ἐν ἐτέρφ, in alio) Sic Puulus etiam Act. 13, 35. — λέγει, dicit) DEUS. — σὐ) Ps. 110, 4., ubi LXX totidem verbis. — μελχισεδὲκ, Melokisedek) Quis fuerit Melchisedekus, scire ceteroqui nil refert, praeter id quod de eo commemoratur, imo ipsum silentium de reliquis eius rebus mysteria continet. Fuit certe

rex et sacerdos illo tempore, ex humano genere.

v. 7. os, qui) nempe Christus, Filius Dei, Sacerdos. Non dicitur hic, sed qui, magna relativi pronominis significatione. namque nominibus versu 5. 6. positis respondet sermo subsequens. Habetur versu 7-10. summa eorum, quae cap. 7. et seqq. tractabuntur, interjecta insigni moodepanele et praeparatione. v. 11. s. Exquisitissimeque comprehenditur in hac summa processus passionis, cum intimis suis causis, a Gethsemane usque ad Golgatha, et adhibentur eaedem locutiones, quae ab evangelistis. conf. etiam Ps. 22, 3. 20. ss. 25. 69, 4. 11. 109, 22. — ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, in diebus carnis suae) in diebus illis, duobus praecipue, quibus ea passus est, quae ut pateretur, carnem peccaminosae et mortali similem assumsit: c. 2, 14. 10, 20. Matth. 26, 41. fin. quum prae infirmitate visus est merus esse homo. Joh. 19, 5. — δεήσεις τε καὶ έκετηglas, precationes juxta atque supplicationes) Pluralis. nam in Gethsemane ter oravit. Particula te que indicat, non esse mera synonyma hoc loco. orationes sunt animi; supplicationes, etiam corporis, ut docet etymon vocabuli îxerevie supplico, apud Eustathium. De utrisque vide Matth. 26, 39. — πρὸς τὸν δυνάμενον σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου, ad eum qui posset ipsum servare ex morte) Abbe Pater, inquit, omnia sunt POSSIBILIA tibi: transfer calicem a me kunc. Marc. 14, 36. coll. Joh. 12, 27. Hoc posse opponitur infirmitati carnis Christi. — coζειν, servare) σώζειν et mox σωτηρίας, conjugata: salvare, salus. — έχ) Μοχ ἀπό. Duae voculae, alioqui aequipollentes, hîc differentiae rei congruunt: ex morte, ab horrore. Mortem, ex qua Pater eum liberare posset, ne moreretur, tamen subiit, voluntati Patris obediens: ab horrore plane liberatus est per exauditionem. — μετά πραυγής Ισχυράς και δακρύων, cum clamore valido et lacrymis) In cruce, clamasse dicitur; lacrymasse non dicitur. Utrumque horum, ut series rerum ostendit, respicit locum Gethsemane. κράζειν et κραυγή apud LXX

verbis אַנק et צעק et פורע respondet, notatque clamorem animae sive desiderium vehemens, enterestes, impensius, Luc. 22, 44. promtissimo spiritu, Matth. 26, 41. quaecunque sit vox oris; in Psalmis passim: sicut אמר dicere etiam cogitationem notat. Sane lacrymis et tristitiae magis convenit clamor animi, ore tacito. nec dubium tamen est, quin et orationibus stimulum addiderit Jesus in Gethsemane per clamores breves interjectos, uti supplicationibus per lacrymas, (observetur maguos,) non solum ex oculis, sed ex tota facie et toto corpore aestu illo summo expressas. Luc. l. c. coll. Ap. 7, 17. 16., καῦμα, δάκουον, uestus, lacryma. Sudor et sanguis Christi effusus est aquae instar. In tota Passione alternatim clamavit et siluit. Matth. 26, 37. seqq. Psalm. 22, 2. s. 15. 69, 2. seqq. 109, 21. seqq. ubi silentium innuit cor interfectum. — nai elsanovodeiç, et exauditus) הוכשרע LXX είσαπούειν, Ps. 55, 17. יור item, 2 Par. 18, 31. Itaque h. l. σωζειν, είσαπούειν, servare, exaudire, sunt proxima. Respicitur agon ille ejusque exitus. ηρξατο λυπεισθαι και άδημονείν — ξως θανάτου, Matth. 26, 37. s. έκθαμβεῖσθαι, Marc. 14, 33. άγωνίαν et sudorem commemorat Luc. c. 22, 44. Oblato calice, oblata est animae Salvatoris illa horrenda imago mortis cum dolore, ignominia et maledictione conjunctae, ac lentae; eumque movit ad deprecandum calicem. Sed horrorem puritas affectus filialis in Salvatore illico sancta ratione et moderatione temperavit, et deinceps, redeunte serenitate, plane absorpsit. Atque exauditus est, non ut ne biberet calicem, sed ut jam sine ullo horrore biberet: unde etiam per angelum est corroboratus. Horribilius quiddam erat timor, quam mors ipsa: horrore ante adventum hostium demto, calicem, quem sub conditione optarat non bibere, jam non posse non bibi statuit. Joh. 18, 11. — åno) Locutio concisa, είσακουσθείς ἀπό, uti ἐρφαντισμένοι ἀπό, o. 10, 22. Sie Ps. 118, (117,) 5. κετή κουσέ μου είς πλατυσμόν. — ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, ab horrore) Graecum vocabulum singularem hîc habet elegantiam, et multo subtilius quiddam notat, quam si timorem diceres. Latinum commodius nullum, quam horroris, occurrit. Conf. εὐλαβηθείς, cap. 11, 7. Sine articulo dixit modo Θανάτου· nunc της εὐλαβείας, cum articulo cujus relativa vis indicat, εὐλαβείας significationem contineri in mentione mortis, quae incursione sua horribilis erat.

v. 8. naines or viòs, quanquam erat filius) Periocha haec, in diebus etc. duas habet partes. Prior est, in diebus - obedientiam: altera, et consummatus aeternae. Prior pars valde humilia loquitur; nam mortem et horrere, et, quamlibet sublato horrore, obire, obedientiamque a tali passione discere, servile quiddam videri potest: quare hoc inciso, quanquam erat filius, cavetur, ne sermo in ea parte praecedens et subsequens offendat quenquam. Altera plane laeta est et gloriosa, et ex versu 5. repetendum insinuat, quia erat Filius. coll. cap. 7, 28. fin. Luctans, in Gethsemane, tam suaviter, tam saepe, Patrem appellavit, Matth. 26, 39. etc. Evidentissimeque hinc confirmatur, Jesum non demum ex resurrectione esse Filium DEL .— Emader, didicit) Promtissima voluntate discentem Christum eleganter refert verbum discendi verbo patiendi praemissum. Didicit obedientiam, dum pati coepit, dum ad bibendum calicem se contulit. Verbum discere innuit initium quoddam, et huic initio respondet consummatio, de qua mox. Suavis paronomasia, ξμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε. Ipsi quoque fuere παθήματα μαθήματα. Viam obedientiae unus munivit Christus, ad voluntatem Patris. Obedientia sine votis praestari potest. — ἀφ' ὧν) Sic μαθεῖν ἀπὸ, Matth. 24, 32. — την υπακοήν, obedientiam) humilem illam ad patiendum et moriendum. Phil. 2, 8. not. Ut tu vis, ait Patri. Conjugata, είσακουσθείς, ύπακοήν. Auscultavit Pater Filio, et Filius Patri. Item Patri obediil Christus: nos obedimus Christo v. seq.

v. 9. καὶ τελειωθεὶς, et consummatus) per passiones. c. 2, 10. — τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ, obedientihus ipsi) 2 Cor. 10, 5. Obediendum, item per crucem et mortem, [ut Christus Patri obedivit. V. g.] maximeque per fidem. c. 11, 8. — κᾶσιν, omnibus) Magna potentia. c. 2, 10. 11. 15. — αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου, auctor salutis aeternae) Dessen habe der liebe Herr Jesus Dank von uns in Ewigkeit. E. Schmidius. pie. Est autem αἴτιος vocabulum yalde dignum et aptum

(coll. 1 Sam. 22, 22., αἴτιος ψυχῶν) quo innuitur, Christum consummatum agere causam fratrum ex eo, quia Ipsius jam plane est, salutem eorum praestare. potest enim: conf. δυνάμενον qui poterat, v. 7. c. 7, 25. et debet: conf. ἄφειλε debebat, c. 2, 17. [Der für Etwas stehet, an den man sich halten kann. V. g.] Observandum etiam epitheton aeternae salutis, quod brevitati dierum carnis Jesu opponitur, et ex v. 6., in aeternum, fluit. De ipsa salute respice cap. 2, 10. 14. seqq. Aeternitas salutis memoratur Es. 45, 17., ἰσραήλ σώζεται ὑπὸ Κυρίου σωτηρίαν αἰώνιον.

v. 10. προσαγορευθείς) appellatus. Filius DEI est nominatus; Sacerdos cognominatus, appellatus. προσηγορία, appellatio sacerdotis, non solum secuta est consummationem Jesu, sed antecessit etiam passionem, tempore Psalmi, 110, 4. Idem verbum 2 Macc. 14, 37., ubi Razis fertur πατήρ τῶν ἰουδαίων προσαγορευόμενος.

v. 11. περί οὖ, de quo) οὖ masculinum, coll. ος qui. v. 7. Nunc ingreditur προθεραπείαν sive praeparationem illam bene longam, quae reprehensione, admonitione, cohortatione et consolatione constat. Captationem benevolentiae vocant rhetores. Saepe plus operae requirit praeparatio cordis, cui doctrina mandatur, quam doctrina ipsa. — πολος) ¬π multus, i. e. nimius. coll. c. 13, 22. — ήμιν, nobis) Includit Paulus, ut solet, Timotheum aliosve. coll. c. 6, 1. 3. 9. 11. 2, 5. 13, 18. — δυσερμήνευτος, difficilis interpretatu) non scribentis, sed vestro vitio. — λέγειν) Correlatum, ἀχοαῖς. Δέγειν non παρέλκει τὸ dicere opponitur scriptioni, uti c. 13, 22. Difficile dictu: difficilius scriptu, et tamen scriptu eo magis necessarium. — νωθροί) c. 6, 12. Etymon dicit στέρησιν τοῦ θεῖν, verlegen in via. — γεγόνατε, facti estis) Notandus Judaeorum status, qua malus, qua bonus. v. 12. c. 6, 10. 10, 25. 32. s. 12, 4. s. 12.

v. 12. διδάσκαλοι, doctores) Vocabulum non muneris, sed facultatis h. l. Antitheton: τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, docendi vos. — διὰ τὴν χρόνον) per aetatem. Sic Arist. l. 7. Polit. c. 9. hac phrasi utitur. Antitheton, διά την έξιν, propter habitum, v. 14. Aetas dicitur vel in abstracto pro annis; vel in concreto, pro robore. Aetas aut vigorem affert cum tempore, aut impeditur. — πάλιν χοείαν έχετε, rursum indigetis) Sequitur, yeyovare yoelav kyovreg facti estis indigentes. Illud spectat articulos doctrinae V. T., hoc articulos doctrinae N. T. — τίνα) Non modo ipsa elementa docendi estis, sed etiam, riva, quaenam illa sint. Ideo enumerantur c. 6, 1. s. — στοιχεία) elementa. Verbum Paulinum, Gal. 4, 9. Et plane haec periocha usque ad finem capitis scatet locutionibus Paulinis. Literae, Buchstaben, elementa, prima, simplicia. Articuli V. T. habent se ad perfectionem doctrinae N. T. uti literae ad doctrinam ulteriorem. Sed tamen hiterae, Buchstaben, per tropum, denotant principia disciplinae, quae rudimenta vocantur. Sic quaelibet disciplina habet sua elementa, et elementorum titulus saepe datur systemati non plane subtili. Confer finem notae ad 2 Petr. 3, 10. — võs ågrõs, initii) c. 3, 14.: ubi altera phrasis alteram illustrat: quanquam altera theoriam, praxin altera innuit. Antitheton, interjecta similitudine a cibis, expeditur c. 6. incunte, ubi ipsum vocabulum recurrit. — των λογίων τοῦ θεοῦ, eloquiorum DEI) Rom. 3, 2. — yálantos, lactis) Luc est h. l. doctrina ex V. T. repetita. 1 Cor. 3, 2. καί) adeoque. Hue ref. γαο, enim, v. seq.

v. 13. ὁ μετέχων, participans) Lacte etiam robusti vescuntur, sed non lacte praecipue, nedum lacte solo. Itaque notantur hoc loco ii, qui nil denique nisi lac aut capiunt aut petunt. — ἄπειρος, expers) non expertus, carens robore et usu. — λόγου δικαιοσύνης, sermonis justitiae) Δίκαιον a δίχα. . conf. διάκρισιν, discretionem, v. seq. Est enim δικαιοσύνη, justitia, talis perfectio (CDD Jos. 24, 14., LXX) quae, sejuncto malo, justum boni gradum assequitur. congruit γεγυμνασμένα, exercitata. conf. c. 12, 11., ubi item exercitatio et justitia conjungitur. Talis sermo justitiae est doctrina Christi in N. T. Intelligitur justitia fidei et vitae, utraque utrobique; pro re nata. — νήπιος, parvulus) Antitheton, τελείων, perfectorum, coll. Eph. 4, 13, s.

v. 14. τελείων, perfectorum) Conjugatum, τελειότητα, perfectionem. c. 6, 1. Τέλειοι καὶ μανθάνοντες inter se opponuntur 1 Chron. 25, 8. מבון לפרית בין לפרית (est) Perfecti et appetunt et capiunt solidum cibum. — διά) propter. — την ξέιν, habitum) Utuntur hoc verbo LXX, Jud. 14, 9. 1 Sam. 16, 7. Dan. 7, 15.: et utitur Sir. 30, 14. Dicitur de toto, in quo partes se invicem habent et habentur, tenent et tenentur: et h. l. notat robur facultatis cognoscentis ex maturitate aetatis spiritualis existens; non habitum exercitatione acquisitum. διά την ξέιν, eo quod sunt habitiores. Habitum exercitatio sequitur: ac robur facit, ut aliquis capiat exercitationem, cum alacritate, dexteritate, utilitate, sine affectatione et perversa aliorum imitatione. — τὰ αlσθητήρια) proprie, sensoria: v. gr. linguam, gustandi organon. conf. αlσθησει, sensu. Phil. 1, 9. not.

## CAPUT VI.

- v. 1. 110, quapropter) Dicendum putares, de, autem: sed excitation est par-Sic Paulus etiam Rom. 2, 1. not. — apévres, omittenticula διο, quapropter. tes) in hac tractatione. Ceteroqui haec capita non abjiciuntur, sed praesupponuntur. Suo et aliorum doctorum nomine loquitur, plurali numero. — τον λόγον, sermonem) c. 5, 11. — της άρχης τοῦ χριστοῦ, initii Christi) Tria capitum paria, quae versu hoc et sequenti enumerantur, ejusmodi erant, ut Judaeus apud suos ex V. T. probe institutus ea ad Christianismum fere adferre debuerit. De poenitentia, resurrectione et judicio res est aperta: nam quod vita ueterna in his duntaxat implicite, et in antitheto expresse memoratur, v. 5., utriusque item testamenti rationi congruit. tum, fidem apostolus appellat in DEUM, non in Dominum Jesum. coll. Act. 11, 21. not. Baptismos dicit in plurali, quos ad initiandum habebant varios Judaei: manuumque impositio (Num. 27, 18, 23.) valde erat illis usitata. quae duo qui callebat, doctrinam de Baptismo Christiano deque impositione manuum apostolica celeriter capiebat: quae ipsa est ratio, cur haec duo capita ceteris magis fundamentalibus intertexantur; quia nempe his in antitheto respondet donum Spiritus sancti, quorum utrumque ad perfectionem pertinet, non ad initium. Haec igitur sex capita erant ή ἀρχή τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, initium eloquiorum DEI, c. 5, 12., item ή ἀρχή τοῦ χριστοῦ, initium Christi, seil. apud discentes Christum. saepe quippe Christus dicitur Paulo per metonymiam concreti pro Christianismo. Gal. 4, 19. Phil. 1, 21.: vita mea, sive mansio in carne, est Christus, id est, opus Christi. Adde Col. 3, 11. not. Haec capita fuerant, ut ita dicamus, catechismus Christianus veteris Testamenti; iique, qui Jesum agnoscere Christum coeperant, confestim luce nova capitibus hisce fundamentalibus illata initium Christi habere censebantur. Huic initio opponitur perfectio, perfecta de ipso Christo doctrina. [v. 4. 5.] — φερώμεθα, feramur) Strenuum verbum. Hunc subjunctivum commode praemittit indicativo ποιήσομεν, facienus. v. 8. πάλιν, iterum) Huc congruit v. 6., iterum. — Θεμέλιον, fundamentum) Synonymon ἀρχῆς, initii. — καταβαλλόμενοι, jacientes) Verbum architectonicum. μετανοίας πτλ., poenitentiae etc.) Poterat dicere: de DEO et fide in eum, de peccato et de poenitentia; vel certe, de poenitentia ex operibus mortuis, de fide in DEUM: sed protinus dicit, fundamentum poenitentiae etc. Adeo non morari debemus in consideratione peccati, sed a poenitentia agenda incipere. Adeo cum prima de DEO mentione fidem copulare debemus. Adeo practica est Theologia. – ἀπὸ νεκοῶν ἔργων, a mortuis operibus) Sic c. 9, 14. Fastidium peccati habet haec appellatio.
- v. 2. βαπτισμῶν διδαχῆς) Non ponitur καὶ ante βαπτισμῶν, enumerantur enim tria capitum paria, et in quovis pari secundum caput habet conjunctionem; sed non nisi ipsum par tertium similiter conjungitur: ex quo etiam patet, βαπτισμῶν διδαχῆς non esse divellenda. βαπτισμοὶ διδαχῆς erant baptismi, quos qui suscipiebant, doctrinae sacrae Judaeorum sese addicebant. itaque adjecto διδαχῆς

doctrinae distinguuntur a lotionibus ceteris leviticis c. 9, 10. — κρίματος αίσνου) judicii aeterni. Vid. Marc. 3, 29. not.

v. 3. τοῦτο, hoc) Ref. ad φερώμεθα feramur. — ἐάνπερ, si quidem) Huc ref. enim, v. seq. Sine benedictione divina non proficit agricultura. v. 7.

- v. 4. ἀδύνατον) impossibile hominibus, quamlibet idoneis. απαξ, semel) Adverbium non extenuat rem, sed sermonem facit praecisum. — pariobértas, illuminatos) Totum est Christianismus, in quem intratur per evangelium fide susceptum et per baptismum. Sequentur hic tres partes, respectu trium summorum beneficiorum in N. T. a Filio DEI, a Spiritu sancto, a DEO, proficiscentium. Sic, illuminati, c. 10, 32. unde perfrequens hujus verbi apud patres usus de baptismo. Vita et Lux saepe conjunctim memoratur, saepe alterum in altero connotatur. itaque in Baptismo, ut regeneratio, sic quoque illuminatio fieri di-Inprimisque Israëlitis haec locutio congruit; qui per fidem ex V. T. non expertes fuerant vilae, ubi abstinebant a mortuis operibus: v. 1. sed tamen nova deinde luce N. T. tingebantur. — γευσαμένους τε της δωρεάς της έπουρανίου, gustum nactus doni coelestis) In visu est fructus lucis: nunc visui additur gustus, quo invitati credentes semper retineri debent. ἡ δωρεὰ ἡ ἐπουράνιος, donum coeleste, est DEI Filius, ut exprimitur versu 6. Christus, qui per fidem, nec non in sacra ipsius Coena gustatur: 1 Petr. 2, 3. atque hic gustus plus involvit, quam poenitentia a mortuis operibus et fides in DEUM. Participium γευσαμέvove, quanquam genitivus et accusativus saepe promiscue adhibetur, tamen hoc loco differentiam casuum videtur inferre. alter partem denotat; nam gustum Christi, doni coelestis, non exhaurimus in hac vita: alter plus dicit, quatenus Verbi DEI praedicati gustus totus ad hanc vitam pertinet, quanquam eidem verbo futuri virtutes seculi annectuatur. — μετύχους, participes) Participatio haec, uti ad v. 1. notavimus, plus involvit, quam baptismi doctrinae et impositio manuum. In hoc inciso non adhibetur vocabulum gustus; quia Spiritus sanctus hoc loco potius, ut effector gustus, quam ut objectum ejusdem spectatur. πνεύματος άγίου, spiritus sancti) saepe hujus conjuncta cum Christo mentio.
- v. 5. γευσαμένους, qui gustaverunt) Gustus novus, item plus involvens, quam notitia resurrectionis mortuorum et judicii aeterni. καλὸν ξῆμα, bonum verbum) Jer. 33, 14. ΠΕΓΕ ΠΕΓΕ ΜΕ Evangelium. δυνάμεις, virtutes) sapidissimas. Plurale grande. Idem verbum, c. 2, 4. conf. c. 11, 34. Uterque locus declarat emphasin vocabuli δυνάμεις. μέλλοντος αἰῶνος, futuri aevi) Maxime innuitur gloria aeterna, coll. v. 2. fin. sicut dicitur ἡ μέλλουσα πόλις futura civitas. c. 13, 14. Sed non excluditur tempus hoc sub N. T. nam sic quoque dicuntur τὰ μέλλοντα fatura. c. 9, 11. 10, 1. 2, 5. not.
- v. 6. nal naganesóvias, et prolapsos) Grave verbum, subito occurrens, justum terrorem incutit. Sic Hebraeum אמעל exprimunt LXX. Non relapsos modo dicit in pristina, sed nova pernicie praeterlapsos a toto illo statu lautissimo, simulque a fide, spe et amore, v. 10. ss. idque sponte. c. 10, 26. Talis lapsus potest esse sejunctus a blasphemia in Spiritum sanctum: sed tamen amara animae constitutio prope eadem est. conf. c. 10, 29. not. Non dicit apostolus, eos, ad quos scribit, tales esse, sed innuit, tales fieri posse. Ovum, quod pulli stamina habuit et perdidit, ne vescum quidem est: qui fidem perdidit, deploratior est, quam qui nunquam credidit. — πάλιν άνακαινίζειν, iterum innovare) Innovatio jam facta erat; ideo additur πάλιν iterum: idque respondet τω απαξ semel. v. 4. Maxime vero observandum est, avanauvizeuv, innovare, dici in activo. hominibus est impossibile, non DEO. ideo apostolus hoc, quod agit, sub hac ipsa conditione, si DEUS ênizoény permittat, agendum suscepit. v. 3. not. Matth. 19, 26. [Similis admonitio, c. 10, 26. V. g.] Homines, ministri, quod poterant, ergs tales pridem fecerunt: Tit. 3, 11. ministri certam habent mensuram: hanc, adversando excesserunt illi contumaces: superest, ut ministri eos DEO relinquant, et (sive plus interim sive minus eos moneant et de iis sperent) exspectent, quid

daturus sit DEUS, 2 Tim. 2, 25., per singulares afflictiones et operationes. Graecolatinus codex Claromontanus habet hoc loco: ἀδύνατον, difficile. — εἰς μετάνοιαν, in poenitentiam) Convenienter appellat id, quod primum in fundamento est. v. 1. Subaudiuntur autem cetera, vel per se, vel in suo effectu spectata. — ἀνασταυφοῦντας, iterum crucifigentes) Superioribus participiis descripsit subjectum: nunc aetiologiam τοῦ ἀδυνάτον impossibilitatis illius subjicit. Praepositio in ἀνασταυφοῦντας significat sursum, apud Herodianum quidem: sed hoc loco, iterum. assonat enim ad ἀνὰ in ἀναπαινίζειν. ἐαυτοῖς, sibi, quod additur, facit antitheton ad παφαδειγματίζοντας, ostentantes, seil. aliis. vid. σταυφόω cum eodem casu, Gal. 6, 14. Ex quo manifestum est, de iis esse sermonem, qui ex odio et acerbitate illudunt Christo, animi causa; revera id ipsum, si possent, Christo facturi, quod sub Pilato fecerant Judaei. Qui efficaciam crucis Christi pridem exantlatae non credunt, vel jure eum a Judaeis crucifixum putant, perinde faciunt, ac si Christum dicerent demum esse crucifigendum. conf. Rom. 10. 6. 7.

- v. 7. γῆ, terra) Allegoria. πιοῦσα, bibens) non solum in superficie. ἐπ' αὐτῆς, super ipsa) Hoc significantius est, quam si diceret, ἐπ' αὐτῆν, super ipsam. denotat enim continuam coeli benignitatem. πολλάκις, saepe) Hinc mitigatur τὸ ἄπαξ, semel. v. 4. ἐρχόμενον, venientem) ultro. τίπτουσα, gignens) per viam legitimam generationis. Antitheton, ἐπφέρουσα, proferens, sine lege et ordine. v. seq. Etiam in bonam partem LXX int. ἐκφέρω, profere, ponunt: sed hîc vis particulae δὲ autem cadit super ἐκφέρουσα proferens. εὔ-θετον, aptam) Antitheton, ἀδόκιμος, reproba. δι' οῦς) propter quos. καὶ, etiam) Haec particula intendit vim verbi praesentis in γεωργεῖται, colitur, constanter. Opposita, per χιασμὸν, cultura, benedictio: maledictio, exustio. μεταλαμβάνει, particeps est) Antitheton, propinqua. Benedictio divina bonae terrae durabilis est: maledictio divina malam terram excipit. De utraque confer Jer. 17, 5. 7. ἀπὸ τοῦ θεοῦ, a Deo) non modo colitur ab hominibus.
- v. 8. ἐκφέρουσα, proferens) Hoc quoque cohaeret cum πιούσα, bibens. ἀκάνθας και τριβόλους, spinas ac tribulos) unice, vel certe praecipue. ἀδόκιμος, reproba) ut inculta relinquatur. κατάφας ἐγγὶς, maledictioni propinqua) ut omni malo cumuletur. ἡς) sc. γῆς terrae. εἰς καῦσιν, in exustionem) Hae voculae magnam hoc loco ἀποτομίαν, severitatem, exprimunt. Subaudi βλέπει, vel ἔρχεται, coll. LXX, Prov. 14, 12. 13. 16, 25. vel ἐστὶ, coll. LXX, Es. 44, 15., Γνα ἡ ἀνθράποις εἰς καῦσιν. Eadem ellipsis v. 16., πέρας εἰς βεβαίωσιν. Ignis, poena Judaeorum, Matth. 22, 6., terraeque illorum. Strictura prophetica, perpaucis annis ante combustam urbem Hierosolymorum. Perditissimi Judaeorum erant, qui in urbe, et circum eam, fidei repugnabant.
- v. 9. πεπείσμεθα ἀγαπητοὶ, confidimus dilecti) 1 Cor. 13, 7. Hoc uno loco sic cos appellat, dilecti; hortandi videlicet causa. Nam saepe sine hoc titulo hortatur Paulus, sed eodem nusquam, nisi hortandi causa, utitur. Sic ad Romanos, item semel, nempe cap. 12, 19., saepius autem ad Corinthios et Philippenses. δὲ, autem) Insignis ἐπιθεραπεία et mitigatio. περὶ ὑμῶν, de vobis) Antitheton, in hypothesi, ad eos, qui in thesi notantur versu 6. 7. 8. τὰ πρείσσονα, meliora) pietati magis consentanea. v. 10. ἐχόμενα σωτηρίας, ea, quae saluti sunt proxima) Egregia locutio. DEUS, salutem nobis conferens, nos ἔχει· nos, ex Ipso per fidem pendentes, ἐχόμεθα, quo pacto dicimus, ἔχεσθαι ἀγκύφας, tenere se in ancora. conf. v. 19. Ipsa salus bonos retinebit.

v. 10. οὐ γὰρ ἄδικος, non enim injustus) i. e. plane justus et bonus. — ἀγάπης, amoris) De spe agitur v. 11. de fide, v. 12. de amore h. l. Sic Paulus 1 Cor. 13, 13., et passim: item infra, c. 10, 22. 23. 24. Ansam ab amore capit, ut illos ad spem et fidem acuat. — ἐνεδείξωσθε, ostendistis) Etiam ubi minor spes est, quacunque de causa, in praesenti, pristina multum juvant. Ap. 3, 10. Eodem Paulus verbo utitur 2 Cor. 8, 24. — εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, in nomen ipsius) Ita Dui ponunt Hebraei. conf. 3 Joh. v. 7. Matth. 10, 41. Nomen DEI movet verum

amorem. — διαπονήσαντες τοῖς άγίοις, quum ministruvistis sanctis) Pauli phrasis Rom. 15, 25. 1 Cor. 16, 15. Sanctis in Hierusalem pauperibus praestabatur ministerium beneficentiae: fratres in Graecia et Asia, praestabant. Il. cc. Saepe sic fit apud Paulum, ut quamvis ad Judaeos et gentes promiscue loquatur, adhibeat

tamen ea motiva, quae alterutram partem in specie tangebant.

v. 11. ἐπιθυμοῦμεν δὲ, cupimus autem) Ideo sic loquimur. — ἔκαστον, quemvis) non modo, ut adhuc fecistis, in communi. — την αὐτην) eandem in spe ac fide, quam in amore. Haec epistola magis necesse habuit, fidem urgere; Jacobi, opera. c. 10, 36. 13, 7. — ἐνδείκνυσθαι, ostendere) Iteratur verbum ex v. 10. — πρὸς) i. e. quod attinet. — την πληφοφορίαν τῆς ἐλπίδος, plenitudinem spei) Affine, longanimitas. v. 12. Sic, ἐν πληφοφορία πίστεως, c. 10, 22. et Paulus saepe, v. gr. Rom. 4, 21. Πληφοφορία, quasi plenum iter, dicit plenitudinem vel negotii, 2 Tim. 4, 5. 17., vel animi. 1 Thess. 1, 5. et h. l. Coh. 8, 11., LXX. — ἄχρι, usque) Constr. cum ἐνδείκνυσθαι ostendere.

v. 12. νωθοοὶ, segnes) Sequitur mox antitheton, διὰ πίστεως, per fidem etc. Erant νωθοοὶ ταῖς ἀκοαῖς, segnes auribus. c. 5, 11. nunc cavet, ne fiant νωθοοὶ segnes absolute, etiam animo. — διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας, per fidem et longanimitatem) Sic Paulus 2 Tim. 3, 10., et Jacobus c. 5, 8. Est longanimitas amoris, 1 Cor. 13, 4. est etiam longanimitas fidei. v. 15. — κληρονομούντων) Participium imperfecti temporis, coll. v. 15. nam respicitur Abraham. — ἐπαγγελίας, promissiones) Hoc ipso vocabulo excitatur fiducia: et sequitur mox ἐπαγγει-

λάμενος, pollicitus.

v. 13. κατ ούδενος, per neminem) Delectatur haec epistola comparationibus: hic nullam comparationem inveniri indicat. — άμοσε, juravit) Quos cap. 3. et 4. admonuerat ex juramento irae, nunc consolatur ex juramento gratiae: quanquam juramentum quidem irae non porrexit vim suam ultra desertum in perpetuum; nil enim ex ipso juramento David et Paulus in sua tempora deducunt: sed gratiae juramentum habet vim in perpetuum.

v. 14. ἡ μὴν) Το Gen. 22, 17. LXX, κατ' ἐμαυτοῦ ώμοσα, λέγει κύριος, — ἡ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σὲ, καὶ πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου. sìc ἡ μὴν Gen. 42, 16. Devarius, exemplis ἡ μὴν particulae collectis, infert, ornamenti locum obtinere vocem hanc, cum sponsioni aut jurijurando adhibetur: secus in simplicibus affirmationibus, in quibus necessario adhibetur. Resolvas autem sic: ἡ

sit, quicquid evenerit, un tamen hoc flet.

v. 15. μαπροθυμήσας, longanimiter agens) Id patet ex Abrahami vita. — ξπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας, obtinuit promissionem) reportavit id, quod promissum erat. v. 14.

v. 16. κατά τοῦ μείζονος, per majorem) per ipsum plerumque DEUM. — και, et) et sic, propter auctoritatem majoris allegatam. — ἀντιλογίας πέφας είς βεβαίωσιν, contradictionis terminus in confirmationem) quo controversia terminatur in confirmationem rei, omni exceptione majorem. Prov. 18, 18., סריכום ἀντιλογίας παύει κλῆφος. — ὁ ὅρκος, juramentum) Ultimum remedium; quo non debemus uti, quum alia superest ἀντιλογίας, contradictionis tollendae via.

v. 17. ἐν ψ, in quo) qua in re. — περισσότερον) abundantius, quam sine juramento factum videretur. — βουλόμενος — τῆς βουλῆς) Conjugata. Summa hie exprimitur benignitas. — ἐμεσίτευσεν) in medium descendit. DEUS [qui largissimam fidem verbo suo habendam a nobis requirere posset, V. g.] juramento propius ad nos accedens et mirabiliter condescendens, inter se et inter nos, cum sit maximus, quasi medius agit, et intervenit; ut si minor esset, dum jurat, se ipso, per quem jurat. Adhue non credis, auditor promissionis?

v. 18. δύο, duo) Alterum promissio, alterum juramentum. — ἐν οἶς, ἐπ quibus) Ref. ad δύο, duo. — ἰσχυρὰν, robustam) quae omnem contradictionem diffidentiae absorbeat. Sequitur, βεβαίαν firmam, v. 19. Utrumque verbum conjungitur etiam c. 9, 17. ἰσχυρὸς, robustus, qui hosti suo dura verbera infligit: βέβαιος, firmus, qui non de gradu dimovetur suo. — οἱ καταφυγόντες, qui con-

fugimus) velut a naufragio. sequitur ἄγκυφαν, ancoram. — προκειμένης) quae proposita est. Idem verbum, c. 12, 1. 2.

v. 19. ην) quam, spem. Comparata sunt:

mavie,

anima

ancora certa;

spes, id est, bona coelestia, a DEO proposita, a nobis sperata: sensu complexo.

nexus navis et ancorae;

paraclesis per promissionem et juramentum DEL

— ἀσφαλή, certam) respectu nostri. — βεβαίαν, firmam) in se. — τοῦ καταπετάσματος, velaminis) Pedetentim redit ad sacerdotium. c. 9, 3. 10, 20.

v. 20. πρόδρομος, praecursor) celer. Verbum valde significans. praecursor habet, qui subsequantur. Alibi dicitur primus, primitiae, primogenitus. — κατὰ, secundum) Hoc emphaseos causa ponitur incunte commate.

# CAPUT VII.

v. 1. Οὖτος) Subjectum, Hic, qui nempe c. 6, 20., ex Psalmo, idemque ille, qui in Genesi memoratur: Praedicatum, v. 3., ἀπάτως — εἰς τὸ διηνεπὲς, sine patre — in perpetuum. Summa hujus capitis: Christus, ut ostendit typus Melchisedeki, ipso Abrahamo, ex quo Levi descendit, majoris, habet Sacerdotium prorsus excellens, novum, perfectum, firmum, perpetuum. — βασιλεύς — ἱερεύς, rex — sacerdos) Etiam Christus utrumque est. — ἱερεύς τοῦ θεοῦ τοῦ τψίστου) Sic LXX, Gen. 14, 18.: id est, sacerdos DEI summi. — ὁ συναντήσας ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς) LXX, ibid. v. 17., ἐξῆλθε δὲ βασιλεύς σοδόμων εἰς συνάντησιν αὐτῷ μετὰ τὸ ὑποστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς κοπῆς κτλ. In Ordine temporum p. 176. τὴν κοπὴν presse accepi pro caede interituque ipsorum regum: sed cum verbo מוֹם (LXX κοπὴ) etiam fuga stare potest. Gen. 14, 17. coll. v. 15. Itaque hic locus non prohibet, quo minus Arjoch rex Ellasar post cladem vixerit et regnarit. Arjochum ibi non ausus fui eundem affirmare atque Arium, et hodie minus audeo. Ita incerta foris est Assyriorum antiquitas: de quo speciose disputat L. Offerhaus in secundo Spicilegiorum libro. — εὐλογήσας) LXX, εὐλόγησε.

v. 2. δεκάτην ἀπὸ πάντων — 4. ἔδωκεν) LXX, ἔδωκεν αὐτῷ δεκάτην ἀπὸ πάντων. — πρῶτον, primum) ex nomine suo. ἔπειτα deinde, ex nomine loci. Etiam in nominibus propriis hominum et locorum saepe sunt mysteria. — δικαιοσύνης· εἰρήνης) Sic justitiae pacisque conjuncta apud Paulum mentio Rom. 5, 1. — δὲ καὶ) scil. ἄν. nam τῷ ἔρμηνευόμενος respondet ὅ ἐστι.

v. 3. ἀπάτως, ἀμήτως, ἀγενεαλόγητος, sine patre, sine matre, sine genealogia) Melchisedeki parentes, majores, liberi, posteri, non deducuntur ex Levitis, ut apud Levitas fieri debebat, v. 6., ac ne memorantur quidem apud Mosen. Atque hoc silentium est plenum mysterii, quod mox panditur. Pauci sunt etiam levitici sacerdotes in Scriptura, quorum matres memorentur: sed tamen universe cautum est leviticae earum sanctitati, Lev. 21, 13. s. et Aaronis certe uxor, ex qua omnes sacerdotes orti sunt, commemoratur, Ex. 6, 23. atque Sara, uxor ipsius Abrahami, Es. 51, 2. — μήτε άρχην, neque initium) Innuitur aeternitas Filii Dei. - Erwv, habens) apud Mosen, qui tamen Aaronis mortem refert. ήμερούν, dierum) Non ita commodum erat dicere, vitae initium aut dierum finem. conf. v. 16., ubi cum vita jungitur mentio virtutis. — ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἰῷ τοῦ Θεοῦ, assimilatus autem filio DEI) de autem proprie spectat oppositionem inter negativa, quae praecedunt, et inter positivum, quod sequitur, illa quoque praesupponens. Assimilatio Melchisedeki cum Filio DEI et ad illa et ad hoc pertinet; cum hoc autem expressius jungitur, quia magis pertinet ad propositum. Non dicitur Filius DEI assimilatus Melchisedeko, sed contra. nam Filius DEI est antiquior et archetypus. conf. c. 8, 5. [ubi itidem res coelestes antiquiores sistuntur leviticis, V. g.] — μένει, manet) Positivum pro negativo, respectu Mel-Bengel gnom. 53

chisedeki: manet et vivit. v. 8. i. e. nil de ejus decessu vel successione refertur.

Sed de Christo proprie valet.

v. 4. θεωρείτε) videtis: coll. Act. 25, 24. not. vel potius, videte. Nam docere instituit hoc loco Paulus, simulque admirationem movet. Congruit ούτος, hic. — ώ, cui) tanquam majori et sacerdoti. — καὶ) etiam. Magnitudo Melchisedeki describitur in iis omnibus, quae hoc comma praecedunt et sequuntur: sed praecipuum est decimas accipere. Hoc enim est Superioris. — ἐκ τῶν ἀκρεθινίων) quae Abrahami proprie fuerant, ut victoris. Hesychius, ἀκροθίνιον, ἀπαρχή καιροθίνιον, ἀπαρχή καιροθίνιον, ἀπαρχή τῶν θινῶν. Θίνες δὲ εἰσιν οἱ σωροὶ τῶν πυρῶν ἢ κριθῶν· ἢ πᾶσα ἀπαρχή. — ὁ πατριάρχης, patriarcha) Magnifice laudat Abrahamum, quo major fiat Melchisedekus. Patriarcha, major etiam rege, regum progenitor.

v. 5. τον λαον, populum) Sermo concisus, resolvendus in subjectum et praedicatum bimembre: Sacerdotes (et levitae) decimant (levitas et) populum. Num. 18, 21. 26. Neh. 10, 38. Sic fert Pauli stilus Rom. 5, 16. not. — κατὰ τὸν νόμον) in lege. c. 9, 19. — ἀδελφούς, fratres) quibuscum eadem sunt naturali conditione. His tamen praeferuntur levitae; his sacerdotes; his, Abraham pa-

triarcha; huic, Melchisedekus.

- v. 6. ἐξ αὐτῶν) ex illis, quibus etiam antiquior erat. καὶ, et) Habet hic versus duas propositiones, quarum priorem antecedit declaratio; alteram subsequitur. χιασμός. Simulque hoc alterum momentum praestantiae Melchisedeki prae Abrahamo, nempe benedictio, commode innectitur priori momento de decimis, quippe cujus descriptio postea pertexitur. τον ἔχοντα, qui habebat) Hoc et dignitatem Abrahae auget; et innuit, etiam posteros, qui Abrahamo jam tum promissi erant, concedere Melchisedeko. τὰς ἐπαγγελίας, promissiones) Pluralis. Ubi de Christo agitur, promissio dicitur: promissiones, ad reliqua pertinent. Bis jam promiserat DEUS Abrahamo, Gen. 12, 2. 13, 15., ante benedictionem Melchisedeki. εὐλόγηκε, benedictio, quam sacerdotes in populum pronunciabant.
- v. 7. εὐλογεῖται, benedictionem accipit) si videlicet benedictio flat cum auctoritate v. gr. sacerdotali.
- v. 8.  $\mu\alpha q \tau v q o \acute{v} \mu v v c c$ ) testimonio ornatus.  $\tilde{o}\tau \iota \zeta \tilde{q}$ , quod vivat) Melchisedeki mors in V. T. non memoratur: id positive exprimitur vitae vocabulo, propter apodosin de Christo.
- v. 9. ως ἔπος εἰπεῖν) Quum in explicatione rei alicujus post alias partes, de quibus dictum erat et dici poterat, de improviso summum quiddam dicendum venit, in quo Latinis particula denique apta est; hace formula morata, ως ἔπος εἰπεῖν, vel ως εἰπεῖν, in N. Τ. alias non obvia, a Graecis ad vitandam hyperbolen vel praecisioris sermonis prolixitatem vel cujuscunque προθεραπείας et mitigationis causa, adhiberi solita fuit, quo innuerent, rem, nisi praesentibus verbis exprimatur, vix posse dici, et tamen necessario dici. Vid. Not. ad Chrys. de Sacerd. p. 494. λευῖ, Leυῖ) sacerdotum progenitor. λαμβάνων, accipiens) v. 5.
- v. 10. Et., adhuc) Adhuc, inquit, non jam. Proles e parentis potestate egressa, in suam venit tutelam: sed quoad in parentis potestate, imo in lumbis est, illius conditionem sequitur. Dices: Annon, ut Levi, sic ipse Christus secundum carnem, erat in lumbis Abrahae? coll. Act. 2, 30. Resp. Christus per Psalmum diserte proponitur, tanquam sacerdos secundum ordinem Melchisedek, et quidem ita, ut Melchisedekus Filio DEI, non Filius DEI Melchisedeko, assimiletur: neque Abrahamo subordinatur Christus, sed levitis opponitur. Atque Abrahamus, quum ei Melchisedekus benediceret, Gen. 14, 19. jam habebat promissiones, Hebr. 7, 6.: eas videlicet, quibus continebatur et benedictio generalius expressa et naturale semen, adeque etiam Levi. Gen. 12, 3. 7. 13, 15. s. sed eae promissiones, sub quibus Christus continebatur, subsecutae sunt occursum

Melchisedeki, perinde uti laudatissima Abrahami fides. Gen. 15, 1. seqq. ubi notabile initium, *Posthaec*.

- v. 11. εἰ μὲν οὖν, si ergo) Nunc apostolus, psalmo 110. in partes vocato, demonstrat, leviticum sacerdotium cedere sacerdotio Jesu Christi: quia Melchisedek, secundum cujus ordinem et similitudinem Jesus Christus sacerdos est, (1.) Aaroni opponitur: v. 11—14. (2.) non habet finem vitae. v. 15—19. — דבּאבּוֹשסוב, consummatio) Hoc verbum ponunt LXX pro Hebraico מַלָּאִים Ex. 29, 22. etc. Lev. 7, 37. 8, 22. 28. 29. 31. 33. ubi sermo est de consummatione levitica: hie vero innuitur τελείωσις τελεία, consummatio absoluta. conf. v. 19. Non additur articulus; eoque auget Paulus vim orationis negativae. —  $\dot{\eta}v$ ) esset. sic ήν, c. 8, 7. — δ λαός γάρ, populus enim) Conjunctio γάρ nomini postposita, uti v. 28., innuit, nomen populus hic habere emphasin: populus DEI totus. Eadem ipsa ostendit, cur quispiam levitico sacerdotio forte posset consummationem adscribere, et cur opus sit hanc opinionem confutari. conf. yaq, enim, item subjunctum τῶ εl, si, c. 8, 7. 8. — ἐπ' αὐτῆ, super eo) super sacerdotio levitico. 'Eπì, cum Dativo, super, denotat saepe objectum, idque interdum vel causae vel effectus vim habens. c. 8, 1. 6. 9, 10. 17. 11, 4. — νενομοθέτητο, legem susceperat) Plusquamperfectum, quia intervenit tempus, quo exiit psalmus 110. Ut στινα, lex, v. 12. ita verbum πιστ LXX exprimunt, νομοθετεῖν τινα, instituere aliquem, Ps. 25, 8. 27, 11. 119, 33. 102. Populus unice institutus est de levitico sacerdotio, in quo tota lex occupatur, de nullo alio loquens sacerdotio: v. 5. at psalmus 110. aliam institutionem introducit; quia nempe DEUS sacerdotium transtulit. — τίς ἔτι, quae jam) Hoc jam valde urget. — χοεία, necessitas) Nam DEUS nil facit frustra. — ετερον, alterum) Confer epitheta, novum, secundum. c. 8, 13. 10, 9. — ανίστασθαι) existere de integro. v. 15. Antitheton, λέγεσθαι, dici ex instituto veteri. — λέγεσθαι, dici) in Psalmo, cujus tempore vigebat Aaron, i. e. ordo Aaronis.
- v. 12. μετατιθεμένης, translato) ex ordine in ordinem, ex tribu in tribum. γὰρ, enim) Aperit, cur versu 11. urgest verba Psalmi de ordine Melchisedeki: quia inde consequatur, cum sacerdotio simul etiam legem transponi, et utrumque ad Christum redigi. νόμον, legis) v. 5. 16. 19. 28. c. 8, 4. De Christo dicitur τάξις, ordo.
- v. 18. ἐφ' ον) is, in quem haec dicuntur per Psalten, Jesus. μετέσχηπεν, participavit) Idem verbum, c. 2, 14. τῷ θυσιαστηρίω, altari) levitico.
- v. 14. πρόδηλον) manifestum est. Illo igitur tempore nulla difficultate laborabat genealogia Jesu Christi: et hoc ipsum difficultatibus postea exortis abunde medetur. Rem olim liquidam fuisse, et constat et sufficit. ἐξ ἰονόα, ex Juda) Vide Luc. 1, 27. 39. not. et cap. 2, 4. s. Etenim Tribus praecipue spectatur; nec tamen non urbs, ubi natus est Dominus noster, Bethlehem Juda; quin etiam urbs Juda, Hebron, ubi eum conceptum esse, admodum verisimile ait esse etiam Lightfootus in Chron. N. T. Part. I. sect. 3. et 4. et in Harmon. evangel. ad Luc. 1, 39. ὅτι ἀνατέταλπεν, exortum esse) ut Germen justitiae. εἰς ἢν) in quam. Sic εἰς, in, Eph. 5, 32. 1 Petr. 1, 11:
- v. 15. κατάδηλόν έστιν) patet, scilicet illud, quod versu 11. asseritur. [nullam consummationem factam esse per sacerdotium leviticum. V. g.] εl, si) Elegans particula, pro δτε quum, ad eos, quibus res esse nova aut dubia videtur; uti Act. 26, 23. όμοιότητα, similitudinem) Hanc includit τάξις, ordo: et similitudo dicitur, quia hûc sermo instituitur de perenni vigore sacerdotii, v. seq. ex illo, εἰς τὸν αἰῶνα, in aeternum. v. 17.
- v. 16. δς γέγονεν) qui factus est sacerdos. Cum sacerdos construitur κατά secundum. νόμον ἐντολῆς σαφκικῆς, legem praecepti carnalis) Legi mox opponitur virtus: praecepto vita: carnali indissolubile. Praeceptum recurrit v. 18., lex versu 19., de carne conf. c. 9, 10. δύναμιν ζωῆς, potentiam vitae) Utrumque verbum recurrit versu 25.
  - v. 18. abernois, sublatio) Sie, avaiger, tollit. c. 10, 9. ylverai, fit) in

Psalmo. — προαγούσης ἐντολῆς, praecedentis praecepti) Notatur hoc praeceptum in abstracto, v. 16. et in concreto, cum hominibus, v. 28. perinde ut prius testamentum, c. 8, 7. s. — ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελὲς, infirmitatem et inutilitatem) Sic infirma elementa appellat Paulus, Gal. 4, 9. idemque utilitatem saepe desiderat et

spectat. c. 13, 9. coll. Epp. ad Tim. et Tit.

v. 19. οὐδὲν ἐτελείωσεν ὁ νόμος, nil perfecit lex) Non multo aliter Paulus dicit τὸ ἀδύνατον κτλ. impossibile legis, quia infirmabatur per carnem. Rom. 8, 3.

- ἐπεισαγωγή) superintroductio proprie. Constr. cum γίνεται, fit. [— in Psalmo nimirum. V. g.] Manifestum antitheton: sublatio quidem, superintroductio autem. ἐπὶ in ἐπεισαγωγή opponitur τῷ πρὸ in προαγούσης, et valet μετὰ, post. v. 28. — πρείττονος, melioris) id est, non infirmae et inutilis. Frequens in hac epistola epitheton, πρείττων, item αἰώνιος, ἀληθινὸς, δεύτερος, διαφορωτερος, ἔτερος, ζῶν, καινὸς, μέλλων, νέος, πρόσφατος, τέλειος. — ἐγγίζομεν, appropinquamus) Haee vera τελείωσις perfectio.

vera τελείωσις perfectio.

v. 20. καθ' όσον, in quantum) subsudi ex eo, quod sequitur, sacerdos factus est. Apodosis est v. 22. κατὰ τοσοῦτον, in tantum. — ὁρκωμοσίας) Composi-

tum magnificum.

v. 21. διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτὸν, per eum, qui dicebat ad illum) Alias jurat, qui munus recipit: hîc juravit, qui sacerdotium contulit. De hoc juramento nil apud Mosen, sed in Psalmo. Vide, quanta Psalmorum quoque auctoritas! v. 28. — ἄμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, juravit Dominus, et non poenitebit eum) Sic LXX. Ipso jurejurando innuitur decretum ἀμεταμέλητον, nulla poenitudine retractandum.

v. 22. κρείττονος, melioris) nunquam poenitendi testamenti, aeterni. c. 13, 20. — διαθήκης, testamenti) Ab hoc loco frequens hoc verbum est capp. 8. 9. 10. it. c. 12, 24. 13, 20. Paulo etiam alibi frequens. Denotatur institutum divinum, partim foederis, partim testamenti rationes complexum. — ξγγυος, spoasor) Hesychius, ξγγυος, ἀνάδοχος. Synonymon, μεσίτης, mediator. c. 8, 6.

v. 23. πλείονες, plures) alius post alium. — παραμένειν) une manere, in

terra. Antitheton, uéveir, manere, absolute, in coelo. v. 24.

v. 24. μένειν, manel) in vita et in sacerdotio. — αὐτον) quis Ipse manet. σύ, tu es Sacerdos, in singulari. — ἀπαράβατον, non transeuntem) in successores.

- v. 25. ὅθεν, unde) ex eo, quia manet. καὶ, etiam) non modo ipse manet, sed etiam salvat. σώζειν, salvare) suo, Jesu, nomine, v. 22. εἰς τὸ καντελὲς, prorsus) Sie Lue. 13, 11. Valet καντελῶς, omnimodis, l. 2. Macc. saepe. Constr. cum δύναται, potest; ut πάντοτε, semper, cum ζῶν, vivens. τοὺς προσερχομένους, accedentes) fide. c. 4, 16. 10, 22. δι' αὐτοῦ, per ipsum) tanquam per sacerdotem. τῷ θεῷ, ad DEUM) c. 11, 6. 12, 22. s. πάντοτε ζῶν, semper vivens) Quia semper vivit: ideo prorsus potest. Non impeditur morte. conf. v. 23. εἰς, ad) id est, usque adeo, ut interveniat pro illis. Conferatur, in simillimo Pauli loco, gradatio, Rom. 8, 34. et εἰς τὸ, infra, c. 11, 3. Oblatio una quidem erat, v. 27. sed ἔντευξις, interpellatio, pro salvandis nobis, in coelis perpetua est, v. 26.: qua fit, ut non possimus unquam separari ab amore DEI in Christo. Vid. iterum Rom. 8, 34. 38. 39.
- v. 26. τοιοῦτος, talis) Ex antecedentibus magna exsultatio sanctae gloriationis in hunc et sequentem versum diffunditur. ἔπρεπεν ἡμῖν) decebat ses, qui minime eramus pii etc. Its verbum decebat facit orationem paradoxam, qualem Paulus amat, in plausum exardescens. Idem verbum, c. 2, 10. ὅσιος, pius) in respectu ad DEUM. ἄπαπος, sine vitio) secundum se. Ταπα LXX ἄπαπος. ἀμίαντος) nil labis trahens a ceteris hominibus. Idem verbum, c. 13, 4. Omnia haec praedicata, conjunctim, faciunt periphrasin τοῦ ἄγιος, sanetus, et illustrantur per praeparationem sacerdotis summi levitici ad festum expiationis, quum etiam in solitudine et loco edito commorari debuit. Princeps sacerdos noster debebat esse prorsus immunis a peccato, et, post mortem semel gustatam, a morte quoque. πεχωρισμένος ἀπὸ τῶν άμαφτωλοῦν) non modo a peccato immunis,

sed etiam separatus a peccatoribus. Separatus est, relicto mundo. Expende incisum subsequens et Joh. 16, 10. 1 Joh. 2, 1. — ύψηλότερος τῶν οὐρανῶν) altior coelis, atque adeo coelitibus. [Est verus DEUS. Conf. Hiob. 22, 12. Ps. 57, 6. Prov. 30, 4. V. g.] Eph. 1, 21. 4, 10. — γενόμενος, factus) Christus altior coelis et erat antea, et postea factus est. conf. γενόμενος, factus, c. 1, 4. Eadem vis participii τετελειωμένον, consummatum. v. 28.

v. 27. ov, non) Negatio dupliciter valet, et sic evolvitur: Non habet necesse offerre, 1) quotidie: 2) pro suis quoque peccatis. Non quotidie: id enim fecit semel. Non pro suis peccatis: nam se ipsum obtulit, victimam sanctam. Accedit chiasmus inversus. Prius ex altero consequitur: alterum versu 28. confirmatur. Saepe in Scriptura duae theses ponuntur, et per duplex γάρ, enim sequens probantur. — καθ' ήμέραν, quotidie) Proprie κατ' ἐνιαντὸν, quotannis: c. 10, 8. Diem, pro die expiationis, dicunt Hebraei: unde nonnulli καθ' ήμέραν interpretantur, quovis die expiationis: sed hoc, καθ' ήμέραν, usitatam vim retinet, ut sit quaedam quasi indignabunda hyperbole (qualis est c. 10, 1. εἰς τὸ διηνεκὲς, in perpetuum) innuens, nihilo plus profecisse principem sacerdotem quotannis, stato die, offerentem, quam si cum vulgo sacerdotum quotidie obtulisset. c. 9, 6. 7. — τοῦτο) hoc, simpliciter refertur ad oblationem, non ad oblationem etiam pro se. — ἐφάπαξ, semel) Rom. 6, 10. not. Sic infra, c. 9, 12. 10, 10.

v. 28. δ νόμος γὰς, ὁ λόγος δὲ, lex enim, sermo autem) Antitheton valde expressum, conjunctione nominibus postposita. — ὁ λόγος, sermo) firmissimus ex juramento. — τῆς μετὰ τὸν νόμον) Non modo sermo, sed ipsum juramentum divinum factum dicitur post legem, [coll. v. 18.] tempore Davidis, et quidem per Davidem, sicut DEUS persaepe ex ore prophetarum jurat. Conf. Act. 2, 30. ubi de regno Christi per juramentum eadem aetate sancito. Argumentatur Paulus ex ordine revelationum, uti Gal. 3, 17. not. Infra, c. 10, 7. 16. — νίον) Filium DEI. Antitheton, homines habentes infirmitatem. — εἰς τὸν αἰῶνα, in aeternum) Resolve: Filius (semel consummatus) constitutus est sacerdos in aeternum. c. 5, 9. 10. not. Aeternitas absoluta hic innuitur. In aeternum manet sacerdos Jesus.

Absolutis actibus, manet status.

## CAPUT VIII.

v. 1. Κεφάλαιον, caput) Accusativus absolutus, quo Paulus utitur 1 Tim. 2, 6. not. Caput, id est, praecipuum. — ἐπὶ τοῖς λεγομένοις) dum haec dicuntur, dum hoc objectum tractamus, dum haec omnia de archisacerdote nostro dicimus, caput totius sermonis, ordine ita postulante, commemorandum venit. conf. ἐπὶ, v. 6. c. 9, 10. 15. 17. 10, 28. Praepositionum graecarum vis interdum per se capi debet, nec periphrasin adaequatam latinam aut germanicam subit. Videatur nota 3. ad ipsum v. 15. cap. 9. Eum versum non allegavi ad cap. 7, 11. not. 5.: quare verba hujus notae 5. non sunt ad cap. 9, 15. extendenda. ἐπὶ etiam concomitantiam dicit, quae per dum exprimitur. — τοιοῦτον, talem) Propositio capitalis, valde extans. Finita enim evolutione typi in Melchisedeko, simpliciter tractare ingreditur excellentiam sacerdotii Christi prae' sacerdotio levitico. — ἐπάθισεν, consedit) peracta oblatione. [Hoc ipsum caput rei est, inquit Apostolus, quod Christus sedens, in coelo, sacerdotio suo fungitur. cap. 10, 12. V. g.] — τῆς μεγαλωσύνης, Majestatis) i. e. τοῦ θεοῦ, DEI. c. 12, 2. fin.

v. 2. τῶν ἀγίων, sanctorum) sanctuarii, absolute dicti, veri, non manufacti. c. 9, 8. 12. 10, 19. — λειτουργός) scil. ῶν. sic, λειτουργία. v. 6. Latine possis, sed augustissimo sensu, dicere, Officialis, officium. — τῆς σκηνῆς, tabernaculi) c. 9, 11. not. — τῆς ἀληθινῆς, veri) c. 9, 24. — ἔπηξεν, fixil) firmiter.

— οὐκ ἄνθρωπος, non homo) ut Moses. v. 5.

v. 3. γαο, enim) Causa, cur λειτουργόν appellet. v. 2. — άναγκαῖον, necessum) soil. ην, erat. nam sequitur aoristus, προσενέγκη offerret.

- v. 4.  $\gamma \alpha \rho$ , enim) Causa, cur dixerit, en  $\tau o i \rho a vo i \rho$ , in coelis. v. 1.  $\gamma a \sigma \mu o \rho$ , coll. v. 2. 3. in  $\gamma \eta \rho$  Si sacerdos noster esset sacerdos in terra, si sacerdotium ejus terminaretur in terra, ne sacerdos quidem Is omnino esset. Christus, dum sacerdotio functus est, intravit in coelum.  $\delta v \tau \omega v$  quippe quum jam in medio essent sacerdotes.
- v. 5. ὑποδείγματι καὶ σκιῷ) ἐν διὰ δυοῖν, posterius additur, ne prius augustiore notione accipiatur, utrumvis repetitur seorsum c. 9, 23. 10, 1. Est autem hoc loco casus sextus: exemplari et umbra. sic, ὑποδείγματι, c. 4, 11. λατρεύουσι, serviunt) Idem verbum, c. 9. passim, c. 10, 2. 13, 10. Loquitur in praesenti, templo nondum destructo. c. 9, 6. 13, 11. τῶν ἐπουφανίων, coelestium) quae et antiquiora sunt, in intentione, et ulteriora, in consummatione. Conf. Ap. 11, 19. Coelo congruit montis mentio. κερφημάτισται) divinitus jussus est. ὅρα γάρ φησι ποιήσης πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει) Εχ. 25, 40. LXX, ὅρα ποιήσης κατὰ τὸν τύπον τὸν δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει. et sic ibid. v. 9. c. 26, 30. 27, 8.
- v. 6. νυνὶ, nunc) Hoc opponitur τῷ εἰ, si, v. 4. ¹) τέτευχε) Eadem locutio, 3 Macc. 5, 32. βοηθείας τετευχότες. ὅσφ, quanto) Naturam testamenti sequitur ratio officii, ut promissiones, quas illud habet, ad exitum perveniant. διαθήπης μεσίτης ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται) Omnia Paulina, 1 Tim. 2, 5. Rom. 9, 4. ἐπαγγελίαις, promissionibus) quae enumerantur v. 10. 11. Promissiones veteres, praecise spectatae, erant de rebus hujus vitae. atque illae exacte impletae sunt, ut populus satiatus coelestes deinde avidius amplecteretur. νενομοθέτηται) Eleganti verborum differentia de V. T. dicitur, ὁ λαὸς νενομοθέτηται, populus lege fixus erat, c. 7, 11.: sed Novum Testamentum ipsum νενομοθέτηται lege fixum est. Homo violat: DEUS servat. Verbum graecum νενομοθέτηται non fert particulam quasi: et tamen sensus est, durch ein Gesetz, vel, durch Gesetze, v. 10. νόμος, institutum.
- v. 7. ή πρώτη, prius) Metonymia. nam reprehensio cadit non in institutum divinum, sed in objectum reale et personale. αὐτοῖς, eis, dicitur v. 8. ex quo patet, novum testamentum non modo ipsum esse sine reprehensione, sed etiam populum ejus. ἐκείνη, illud) Pronomen praeteritae rei aptum. ἐζητεῖτο, quaereretur) Aptum verbum. omnia occuparat prius illud.
- v. 8. μεμφόμενος) Exquisitum verbum, ut modo, ἄμεμπτος. Ammonius, Μέμψις, ἀμελοῦντος κατηγορία· et penes populum veterem fuit ἀμέλεια. ᾿Αμέλεια populi activa erat, quae ἀμέλειαν divinam erga se provocavit. v. 9. not. αὐτοῖς) illis, qui erant sub veteri testamento. μέμφομαι dativum regit. ἰδού, ecce) Jer. 31, 31—34. LXX ubi differant, notabimus. λέγει) LXX φησί. et sic v. 9. 10. Ter enim adhibetur gravissima formula: Dicit Dominus. συτελέσω) LXX, διαθήσομαι. Hebr. τος τος quo verbo LXX συντελεῖν ponunt Jer. 34, 8. 15. Aptum huic loco verbum, consummabo, coll. antitheto, v. 9. fin. et promissione, v. 10. fin. ἐπὶ) LXX, τῷ οἴκφ ἰσραὴλ καὶ τῷ οἴκφ ἰούδα. Hebr. τος cum. Dativus retinetur v. 9. de V. T. sed praepositio super plus dicit de N. T. ἰσραὴλ ἰούδα, Israĕl Juda) Ergo decem tribus aeque ac Juda hujus foederis participes sunt.
- v. 9. ἐποίησα, feci) LXX, διεθέμην, disposui. consummare plus est, quam facere et disponere. ἡμέρα, die) Huic uni diei opponuntur dies plures. v. 8. Hi plures dies sunt dies interjecti inter diem Exodi et inter N. T. ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν, quum apprehendi manum eorum) Recenti sensu opis et virtutis divinae, veteres morem gesserunt; sed mox deficere solebant, et Deum a se avertere. Hunc morem habebant. confer mox non manserunt. Non erat tantummodo unicus actus. ἐπ γῆς αἰγύπτου, ex terra Λegypti) Tria sunt tempora: 1) promissionis; 2) paedagogiae; 3) impletionis. Paedagogia coepit tempore exitus ex Aegypto, cum eo, quod debebat veterascere. αὐτοὶ οὐπ ἐνέ-

<sup>1)</sup> διαφορωτέρας, praestantiorem] coelestem. V. g.

μειναν εν τη διαθήκη μου, κάγω ήμελησα αύτων, illi non manserunt in foedere meo, et ego non curavi eos) Correlata, uti v. 10. ex opposito: Ero eis in DEUM, et illi erunt mihi in populum. sed ratione inversa: populus fecerat initium tollendi foederis prius: in novo omnia et incipit et perficit DEUS. v. 10. s. πάγω ήμέλησα αὐτων) LXX, καὶ έγω ήμέλησα αὐτων. בעלתי בעלתי et ego dominatus sum in eos: quanquam sunt, qui verbo בעל notionem αμελείας fastidii ex Arabismo vindicent. Dominatus quidem et αμέλεια conciliari quodammodo possunt, hoc sensu: tractavi eos, ut si ego non essem illis: Hos. 1, 9. nec propitius fui peccatis corum. Deut. 29, 19. 31, 16. seqq. In quos talis dominatio exercetur, ii non curantur, non gaudent admissione illa, qua gaudent foederati sive amici: Joh. 15, 15. sed tractantur, ut servi, neque magna eorum, quicquid obtingat, ratio habetur. Ez. 24, 6. fin. Jer. 15, 1. s. Simile quiddam dicunt loca Jer. 3, 14. Ex. 20, 33. 37. Sed utroque loco promissio est magis, quam comminatio. Quin etiam in praesenti, Jer. 31, 32. Hebraeorum magistri, ut Surenhusius in βίβλφ παταλλαγής p. 628. docet, verbum בעלחי de dominio amoris et beneplaciti accipiunt, neque id nisi per paragramma in contrarium בחלהי fastidivi vertunt. Plane LXX געלחי בם legisse videntur, quo ipso verbo Jeremias c. 14, 19. utitur: μή ἀπὸ σιών ἀπέστη (κυζή σου;

v. 10. διαθήχη) διαθήχη μου LXX. — ἰσραήλ, İsraël) Hîc subauditur Judu. Nova conjunctio populi: quae în V. T. duae domus erant, v. 8. în Novo fiunt una domus. — διδούς) Participium pro verbo. 2 Petr. 1, 17. διδούς δώσω, LXX. sic διδούς, Es. 40, 29. Sunt quatuor sententiae per χιασμόν dispositae: prima, Dabo: secunda, et ero: tertia, et non: quarta, quia omnes. Primam declarat secunda, tertiam quarta. — νόμους μου) Hebr. מון און וויין legem meam. Summa harum legum est mox, Ero eis în DEUM, et illi erunt mihi în populum. — εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν) בקרבם in medium eorum: ut obediant ex animo. — ἐπὶ καρδίας) Genitivus. c. 10, 16. — ἐπιγράψω αὐτούς) LXX, γράψω αὐτούς, καὶ

όψομαι αὐτούς.

v. 11. οὐ μὴ διδάξωσιν, non docebunt) Metonymia consequentis: i. e. omnes a DEO ipso edocti erunt, praesertim amorem, qui summa legis est. Non negatur absolute opera fraterna in docendo. primum enim docendi sunt homines, dum ipsum testamentum eis promulgatur: Act. 3, 25. Es. 2, 3. tum, qui ipsam virtutem testamenti assequuntur in remissione peccatorum et cognitione Domini, his certe non plane necessaria jam est fraterna institutio. Non opus est nobis, ut scribanus; non vobis, ut scribatur, inquit Paulus, 1 Thess. 4, 9. 5, 1. Plenissimum harum promissionum complementum erit, quum venerit persectum, vita aeterna. In via autem quisque se ipsum et fratrem hortari certe debet. c. 13, 22. Jud. v. 3. quid? etiam doctrina, quae vel solidus cibus est vel lac, pro robustis et pro minoribus, utrisque piis, pios juvat: Hebr. 5, 12. s. 13, 7. imo hi ipsi doctrinam nunc demum maxime capiunt. 1 Cor. 2, 6. 3, 1. atque ipse apostolus et hie et in toto suo munere docet. Summa illa, γνώθι τον Κύριον, nosce Dominum, a Domino discitur. omnem doctrinam huic summae consentaneam, alter alteri indigitat. Maximeque admonitio locum habet. 2 Petr. 1, 12. Interim non est operosa et coacta doctrina: quia gratia omnes facit valde dociles. neque enim jam literae, sed spiritus ministerium est. 2 Cor. 3, 6. not. Neque fidelium firmitudo auctoritate doctorum humanorum nititur. Est haec quoque causa, cur Scriptura N. N. multo sit brevior: et cur aliqua sint minus aperte decisa. DEUS ipse suos docet. — τον ἀδελφον, fratrem) Hoc arctiorem necessitudinem sonat, quam proximus aut civis 1). — 2) ἀπὸ μικροῦ, a parvo) Debilis in eis erit ut David. Zach. 12, 8.

v. 12. จึงเ, quia) Remissio peccatorum, radix beneficiorum et agnitionis. — ชลัง ส่งเมโลเง ฉบังฉับ, iniquitatibus eorum) Abstractum pro concreto. peccatum ab-

Civis, inquit: nam lectio πολίτην et praefertur lectioni πλησίον in marg. utriusque Ed., et in Vers. germ. exprimitur voce Mitbürger. E. B.
 slöήσουσί με, noscent me] ex penitissima gratiae meae experientia. Jer. 9, 24. V. g.

oletur: peccatores gratiam consequentur. — καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, et uniquitatum eorum) Hoc non extat in Hebraeo, neque apud LXX. Sed apostolus addit, gravitatis causa. c. 10, 17. coll. ibid. v. 8. 5. — οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι, non recor-

dabor posthac) Conf. c. 10, 3.

v. 13. ἐν) in. Notatur tempus, quo dictum est per Jeremiam. — πεπαλαίωπε, antiquavit) Neque enim utrique simul locus esse potest. Praeteritum verbi antiquavit innuit, antiquationem esse factam tum, quum per Jeremiam locutus est. semel in V. T. promissum fuit Novum testamentum sub hac ipsa appellatione. Et tamen id valde urget apostolus. Tanti sunt verba prophetica. — τὸ παλαιούμενον, quod antiquatur) ore DEI. Etiam 2 Cor. 3, 14. vetus testamentum appellat Paulus. — καὶ γηφάσκον, et quod senescit) desciscente populo. Opposita παλαιὸς et καινὸς, item γέρων et νέος. inde διαθήκη νέα. c. 12, 24. est enim vita nova. c. 10, 20. 2 Cor. 5, 17. 15. — ἐγγὸς, prope) Jeremias tempore captivitatis Babylonicae, paene extrema prophetarum aetate, longo [i.e. annorum 899, V. g.] intervallo post exitum ex Aegypto, non valde diu [anno nimirum circiter 627.] ante adventum Messiae, cujus propinquitas eo ipso comprobabatur, haec cecinit.

#### CAPUT IX.

v. 1. Ἡ πρώτη, primum) Subauditur διαθήκη, leslamentum, non σκηνή, labernaculum. Etenim ipsum tabernaculum erat το άγιον κοσμικόν, sanetuarium mundanum, quod mox videbimus. Elegantissima ellipsi praetermittitur vocabulum διαθήκη, quippe quod potius novo testamento convenit: unde etiam v. 15. dicitur διαθήκης καινής, substantivo ante adjectivum posito. [Admirabilis kie introitus Christi in verum Sanetuarium descriptio kabetur, usque ad c. 10, 18. V.g.] — δικαιώματα, justa officiu) ea, per quae muneris sacri partes implebantur. [v. 6. s.] Idem verbum v. 10. — λαιρείας, cultus) externi. — άγιον κοσμικόν, sanetum mundiale) Oxymoron. Sanetuarium illud erat mundiale (quae Sidonii vox opportuna est ad exprimendum το materiale) sive mundanum, (quomodo elementa mundi dicit Paulus Gal. 4, 3.:) et carnale: c. 7, 16. Constabat ex materia pretiosa; sed tamen ex materia. Habet hic versus partitionem, in qua primum officia proponuntur, deinde sanetuarium. sequitur tractatio primum de sanetuario, v. 2—5., deinde de officiis, v. 6. seqq. (Simillimus Pauli γιασμός, 1 Cor. 9, 1. not.) utrorumque antitheton, v. 11. 12.

v. 2. ή πρώτη, primum) anterius tabernaculum. — ή τε λυχνία καὶ ή τράπεζα, candelabrum et mensa) Typus lucis et vitae. — ή πρόθεσις τῶν ἄρτων, propositio panum) Metonymia abstracti. i. e. panes, qui propositi erant. — ᾶγια) Proparoxytonon, nil officiente feminino ήτις nam sic quoque mox, ή λεγομένη ᾶγια άγίων. τὰ ᾶγια saepius in hac epistola significat sancta sanctorum: sed hic ᾶγια, sine articulo, denotat sancta, in antitheto ad ᾶγια άγίων. Aliqui άγία

habent h. l.

v. 3. ή λεγομένη, quod dicitur) Sic v. 2., λέγεται dicitur. Oppositum τῶν ἀληθινῶν, verorum. v. 24.

v. 4. χουσοῦν, aureum) lis verbis utitur apostolus, quae pretiosum quiddam et gloriosum sonant. uti δόξης, gloriae v. 5. — θυμιατήριον) Sic LXX dicunt ruidin turibulum; non altare suffitus, quod altari holocausti non memorato, nihilo magis memorari debuit. Turibulum autem solum cum arca foederis hoc versu citatur, quia praecipua erat pars supellectilis, qua summus sacerdos utebatur in die expiationis; et quamvis eo die et inferret demum et rursus efferret turibulum, tamen participium ἔχουσα, habens, rei congruit. Porro prius hoc ponitur, quia arcae descriptio sequitur copiosior. — ἐν ἢ, in qua) scil. κιβωτῷ, arca. nam huc quoque refertur αὐτῆς, ejus. v. 5. — στάμνος χουσῆ ἔχουσα τὸ μάννα, urna aurea habens manna) Articulum habet μάννα, manna, non στάμνος, urna. nam pluris erat contentum, quam continens aureum, Εχ. 16, 33. ΠΠΝ ΠΙΣΣΣΣ LXX,

στάμνον χρυσοῦν ἔνα. Haric urnam et virgam Aaronis, duo nobilissima cimelia, perpetuo miraculo instructa, alii suspicantur ex arca ante templum conditum exemta fuisse; alii, postea demum imposita: quia nempe 1 Reg. 8, 9. tabularum duntaxat in arca repositarum mentio fiat. Atqui ibidem liquido confirmatur, Mosis exemplo fecisse Salomonem: et Mosis tempora apostolus spectat, v. 6. init. c. 8, 5. coll. c. 13, 11., ubi nulla urbis, ut hic nulla templi mentio. Quid ergo dicemus? in ipsa arca solae fuerunt tabulae: sed urna et virga erant roura et testimonium, adeoque ante arcam, Ex. 16, 34. Num. 17, 25. in Hebr., proxime arcam, tanquam ejus appendices: quomodo etiam liber legis, et cimelia Palaestinorum posita sunt a latere arcae. Deut. 31, 26. 1 Sam. 6, 8. Itaque ἐν in h. l. latitudinem quandam habet, uti Luc. 9, 31. etc. — το μάννα, manna) Monumentum divinae in Israëlem providentiae. — ἡ ξάβδος, virga) Monumentum sacerdotii legitimi. Num. 17, 16. ss. in Hebr. — αί πλάπες τῆς διαθήκης, tabulae testamenti) Deut. 9, 9. Hae extremo loco ponuntur per gradationem.

- v. 5. χερουβίμ, Cherubim) Ex. 25, 20. 37, 9. δόξης, gloriae) Erant ex materia pretiosissima, et repræsentabant Gloriam DEI, vehentis super Cherubim. Ez. 10, 4. πατασκιάζοντα) LXX, συσκιάζοντες. ll. cit. περὶ ὧν, de quibus) Pronomen refertur ad totam enumerationem a v. 2. οὖκ ἔστι νῦν λέγειν, non est nunc dicere) Non tam de sanctuario, ejusque apparatu, quam de sacrificiis tractationem institutam habet apostolus: neque dicit, posthac non, sed, non nunc, innuens, de his quoque singulatim rebus utiliter dici posse.
  - v. 6. elslasiv) intrant, in praesenti. Sic. v. 7. 13. 22. 25. c. 10, 1.
- v. 7. ἄπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ) Sic LXX, Lev. 16, 34. semel anno: uno anni die, eoque ipso die semel. vid. A. A. Hochstetteri Ex. de Ingressu summi pontificis in sanctum sanctum, p. 19—24. ὑπὲρ ἐαυτοῦ) pro se ipso. Vulgatus, pro sua, scil. ignorantia. non tamen puto, ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ in Graeco ejus exemplari fuisse. Quanquam sacerdos a popularibus ignorantiis immunis esset, tamen neque peccatis carebat, neque sacrificiis non egebat. c. 7, 27. ἀγνοημάτων, ignorantiis) Vocabulum late patet, ut e contrario ἐπίγνωσις, cognitio. Vid. Num. 15, 22—31.
- v. 8. δηλοῦντος, ostendente) tanquam rem, quae nobis aliter occulta mansisset. sic, δηλοῖ ostendit, c. 12, 27. πεφανερῶσθαι, manifestatam esse) Idem verbum, v. 26. τῶν άγίων, sanctuarii) Plurale Graecum respondet Hebraico singulari. Ut sancta se habebant ad sancta sanctorum, sic totum tabernaculum leviticum se habuit ad sanctuarium coeleste. inde, ut sancta arcebant illos ab aditu in sanctum sanctorum: sic totum tabernaculum interpellabat introitum in sanctuarium coeleste. Itaque πρώτης primo mox, habet amphiboliam parabolicam. si de loco accipias, denotat anteriorem partem tabernaculi, oppositam sanctis sanctorum: sin de tempore, denotat tabernaculum leviticum universum oppositum coelo. δόον, viam) nedum εἴσοδον, introitum. conf. c. 10, 19. s. ἐχούσης στάσιν, habente stationem) Apta phrasis. מצמר LXX, στάσις. Nondum erat, Paulo scribente, destructum templum sive primum tabernaculum: sed tamen statio jam nulla ejus erat, ex quo velum fuerat scissum: et statione fracta, ipsum etiam tabernaculum paulo post penitus destructum est.
- v. 9. ἥτις παραβολή, quae est parabola) ἥτις, pro ο, ante femininum, παραβολή. Belativum hoc spectat ad tres versus antecedentes. ἐνεστηκότα) praesens, respectu stationis illius. Statio, emphatice talis, nulla jam erat, quanquam ή σκηνή nondum fracta, nondum deleta, nondum diruta. Antitheton, μελλόντων, futurorum. v. 11. δῶρά τε καὶ θυσίαι μὴ δυνάμεναι κτλ., munera et victimae, non valentes etc.) Poterant victimae videri efficaciores muneribus reliquis. itaque eleganter victimis expressius abdicitur efficacia. συνείδησιν, conscientiam) Idem verbum, c. 10, 2. 22. Antitheton, σαρκός, carnis, v. 10.: uti v. 13. 14. [1 Petr. 3, 21.] τον λατρεύοντα, servientem) sacerdotem, qui pro se offerebat; vel Israëlitam, pro quo sacerdos offerebat.
  - v. 10. μόνον, tantummodo) Praecepta de cibis etc. sunt quasi appendix prae-

ceptorum de sacrificis: eamque appendicem extenuat flace particula. Sacrificia non purgant conscientiam: cibi ad carnem spectant. De utrisque confer c. 13, 9. seqq. Saepius μόνον tantummodo absolute ponit Paulus. 1 Cor. 7, 39. Gal. 2, 10. 5, 13. Phil. 1, 27. 2 Thess. 2, 7. — ἐπὶ, super) ἐπὶ cum Dativo, dicit quiddam concurrens, ut modo de appendice notavimus. conf. v. 15. 17. 26. Concurrunt sacrificia in cultu publico, et cibi etiam in vita quotidiana; dum eadem lex ceremonialis de utrisque agit, et in his atque similibus rebus tota versatur. — βρώμασι, cibis) quorum alii nunquam, alii non omnibus, nec semper, nec ubique permissi. — πώμασι, potibus) Lev. 11, 34. Num. 6, 3. — διαφόροις βαπτισμοῖς, diversis lotionibus) Hae multifariae erant, sacerdotum, levitarum, aliorum hominum. — δικαιώματα) Appositio casus recti et obliqui, uti Luc. 22, 20. not. — διοφθώσεως, correctionis) πάντη LXX διοφθοῦν· Jer. 7, 3. 5. itaque verbale διόφθωσις correctio respondet epitheto κρείττων melior. v. 23. — ἐπικείμενα, incumbentia) tanquam onus, sine intermissione.

v. 11. χριστός — ἀρχιερεύς, Christus — archisacerdos) Sic Lev. 4, 5., ὁ ίερεύς ο χριστός, sacerdos unctus. Etiam Paulus hie Christum ut sacerdotem spectat: sed apud Mosen unctus est epitheton. — παραγενόμενος, praesens factus) Tum dixit repente: Cedite, levitae. c. 10, 5.7. — τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, futurorum bonorum) Sic c. 10, 1. Ea bona describuntur v. 15. fin. — dic, per) Constr. cum είσηλθεν, intravit. v. 12. — μείζονος) quod erat majus et nobilius. sic πλείονα, potiorem. c. 11, 4. — σκηνής, tabernaculum) Erat id Corpus ipsius. c. 10, 5. 20. coll. Joh. 2, 21. Tabernaculo opponitur corpus, ut sanguis sanguini, v. 12. Recte Schomerus in exeg. ad h. l. p. 33.: tabernaculum hic sumitur pro via, ad interius Sanctum. Etenim abstractam ejusmodi notionem comprobat subsequens appellatio xτίσεως, instituti, ut non ipsum denotetur Tabernaculum, sed institutum, die An-Igitur Corpus sive Caro (nam caro a corpore est inseparabilis) est velum; et Sanctuarium, Coelum. Sic, ut spero, res distincte evolvitur. — où zesoποιήτου, non manufactum) Ideo majus erat hoc v. 24. Sic Paulus, Col. 2, 11. ού ταύτης, non istius) Tabernaculum, per quod Christus intravit, non erat istius, fabrilis, structurae.

v. 12. τράγων καὶ μόσχων, hircorum et vitulorum) Unus uno tempore mactabatur hircus et juvencus, Lev. 16, 9. 3. sed is per se non erat melior omnibus ejusdem speciei animantibus. ideo pluralis hîc ponitur. Accedit annua reiteratio. ΤΕ LXX, μόσχος l. c. et passim. — εἰς τὰ ἄγια, in sancta) in coelum. v. 24. — αἰωνίαν, aeternam) non modo ad diem aut annum. — ενράμενος, inveniess) Sic, inveni propitiationem, Job. 33, 24. Denotatur inventoris studium, sapientia et fides; inventionis novitas et festivitas. c. 10, 20. Arduus fuit Christi aditus ad Patrem. c. 5, 7. Nemo antea calcarat viam vitae. Act. 2, 28. Joh. 3, 13. Christus non potuit non invenire; sed tamen quaerere, laboris fuit.

v. 13. γαο, enim) Confirmat, tantam esse vim unius sacrificii Christi, quantam versu 12. innuit. — ταύρων καὶ τράγων) taurorum et hircorum, brutorum. Extenuatio. — δαμάλεως, vaccae) rufae. Num. 19. Maimonidis de ea tractatum amplificavit vir S. R. Andr. Christ. Zellerus, hunc Apostoli conferens locum, p. 504. seq. Novem ejusmodi vaccas fuisse mactatas, a Mose usque ad vastationem templi secundi, tradunt Judaei. vid. ibid. p. 416. seq. — τους κεκοινωμένους, inquinatos) Participium: minus quam κοινούς, communes. Construe cum άγεάζει, sanctificat, coll. seqq. — καθαρότητα, munditiem) Purificatio fiebat per aspersionem, non per lotionem: lotio autem indivulso nexu sequebatur. Num. 19, 19. Id praeclare facit ad distinguendam justificationem et renovationem.

v. 14: τὸ αἶμα) sanguis, et mors. v. seqq. — διὰ πνεύματος αἰανίου, per Spiritum aeternum) per Spiritum sanctum. Vid. Luc. 4, 18., et conf. Rom. 1, 4. 15, 16. Spiritus opponitur conditioni animantum ratione carentium. v. 13. Epitheton aeternus intelligitur ex v. 12. 15. c. 7, 16., et opponitur vaccae cinefactae. — ἄμωμον, sine vitio) prae omni victima levitica. — καθαφιεῖ, mundabit) Resp. καθαφότητα, munditiem. v. 13. Sic v. 22. 23. 10, 23. 1, 3. Futurum ponitur,

in antitheto ad praesens ἀγιάζει, sanctificat, levitice. v. 13. — ἀπὸ) ἀπὸ, εἰς, ab, in, denotant res contrarias. — νεκρῶν ἔργων, mortuis operibus) Mortua, maxime inquinant. Antitheton, ζῶντι, viventi. Sanguine Christi abolitus est vigor peccati et mortis. — εἰς τὸ λατρεύειν, ad serviendum) in perpetuum, modo beatissimo et vere sacerdotali. [v. 12. Apoc. 22, 3. V. g.]

- v. 15. διαθήμης καινής, testamenti novi) Hîc testamentum potius, quam novitas testamenti urgetur. coll. v. 16. θανάτου γενομένου, morte facta) id est, tum, cum mors evenisset. Articulus hujus mortis proprie dirimit V. T. a novo. εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῷ πρώτη διαθήμη παραβάσεων, in redemtionem earum, quae sub primo testamento erant, transgressionum) Simillimus Pauli locus, Rom. 3, 24. s. Praepositio ἐπὶ sub non solum tempus denotat, sed innuit, primum testamentum non habuisse vim redimendi, et populum veterem eo magis fuisse transgressorem. Compositum ἀπολύτρωσις, h. l. Simplex, λύτρωσις, v. 12. ἐπαγγελίαν, promissionem) Abrahamo datam. λάβωσιν, accipiant) Nam prius non potuerant. οί πεπλημένοι) vocati, appellati heredes [c. 3, 1.] πληφονομίας, hereditatis) Apposita appellatio. nam est allegoria: testamentum, mors, hereditatis
- v. 16. διαθήκη) testamentum. Haec Graeci vocabuli prae בריח Hebraico proprietas est. Articulus ή praetermissus generali sententiae congruit, uti Gal. 3, 15. φέρεσθαι) praestari. Graeca φέρεσθαι, προσφέρεσθαι v. 14., inter se alludunt. τοῦ διαθεμένου, testatoris) Christus est testator respectu nostri. Congruit hoc cum verbis Domini ante mortem, Luc. 22, 29.
- v. 17. ἐπὶ νεπροῖς, super mortuis) Breviter expressum, pro his verbis: super obitu testatorum. Sic LXX Lev. 21, 5., ἐπὶ νεπρῷ, super mortuo. μήποτε) Haec particula plane infert interrogationem: ἐπεὶ autem cum interrogatione vim habet. Rom. 3, 6. 1 Cor. 14, 16. 15, 29. Vid. Not. ad Chrys. de Sacerd. p. 424.
- v. 18. δθεν, unde) Vocabula duo בריח et διαθήκη, differunt: sed tamen idem significant, quatenus ambo denotant conventionem, sive dispositionem, ejusmodi, quae sanguine sancitur. Ubi conventio sancitur sanguine alieno, animalium, quae pacisci non possunt, nedum testari, non est proprie διαθήκη, testamentum, sed tamen το foedus, a testamenti ratione, ob caesas victimas, non longe remotum: ubi dispositio sanguine ipsius disponentis, id est, morte ejus, sancitur, est proprie διαθήκη testamentum, quod etiam vocabulo hebraico, latiorem significatum habente, τη dicitur. Particula δθεν unde non debet nimium premi, quasi Testatoris sanguine sive morte etiam V. T. fuerit dedicatum. sed tamen vim suam habet, quatenus innuitur, testamentum novum, atque adeo etiam vetus, sanguine dedicandum fuisse. ἐγκεκαίνισται, initiatum est) Sic LXX Hebraeum τη exprimunt. Illo ipso initiationis die, maxime proprie coepit Vetus testamentum: idque mansit usque ad noctem et diem, quum Dominus proditus et mortuus est.
- v. 19. λαληθείσης, recitato) Ex. 24, 6. ss. πάσης έντολης κατά νόμον, omni praecepto in lege) Recitarat sive legerat Moses ea, quae Ex. 20., et fortasse etiam ea, quae capp. seqq. praecepta erant. Et totius recitationis anakephalaeosin habebat momentanea indigitatio scripti libri. — τῶν μόσχων καὶ τράγων, vitulorum et hircorum) Ex. 24, 5. expresse appellantur μοσχάρια, vituli: τράγους, hircos innuent holocausta. — μετά ύδατος καὶ έρίου κοκκίνου καὶ ύσσώπου, cum aqua et lana coccina et hyssopo) Haec l. c. non extant, sed ut ex aliis Mosis locis jam nota praesupponuntur. Lev. 14, 5. s. Lana coccina Hebraeo שני התולעת respondet. LXX חולעה vertunt κόκκινον. שנר κλωστον διπλοῦν, netum duplex, a forma; apostolus a materia. coccinus color, sanguini similis. — βιβλίον) Plerique, et Latini quidem ex Vulgato, hoc construunt cum ἐξιράντισε, aspersit: sed plane construi debet cum λαβών, accipiens, uti Ex. 24, 7., καὶ λαβών τὸ βιβλίον τῆς διαθήκης, et accipiens librum testamenti. Concinna est conjunctio, τὸ αἶμα αὐτό τε το βιβλίον, collatis verbis illis, τοῦτο το αίμα τῆς διαθήκης· ut sanguis in hac ceremonia demonstretur, per se; testamentum, demonstrato libro: et ἐγκαινισμός dedicatio gemina illa demonstratione perficiatur. αὐτὸ, ipsum, additur, quia testa-

mentum, libro descriptum, pluris erat, quam sanguis ille. zè non semper spectat particulam xal subsequentem, v. 1. Joh. 2, 15., ubi connectit sermonem potius cum antecedentibus, quam cum sequentibus: etiam oves et boves. confer porro Act. 26, 11.: quare non opus est hoc loco construi, αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τον λαον ερβάντισε. Cetera, quae hîc ab apostolo commemorantur, nec tamen Exodi c. 24. extant, aliis ex locis peti possunt: de libri vero aspersione, quae tamen ingens illius ceremoniae portio esset, nil in toto Mose invenias. Porro si liber aspersus esset, et si eam aspersionem diceret apostolus; eam non cum aspersione populi, sed cum aspersione tabernaculi et vasorum, adeoque altaris copularet. conf. van Hoeke, p. 190. Vide tamen Jun. I. 1209. 1.54. Verum enimvero ne aspergi quidem decuit librum ipsum. nam liber continens verbum DEI, ipsum DEUM ibi repraesentabat, ut ait Flacius in Glossa, ubi tamen librum quoque aspersum fuisse putat. Certe tabernaculum quidem cum vasis, [illo ipso tempore adaptatum altari, Ex. 24, 6-8. 25, 8. V. g.] purificationis eguit, v. 21. Lev. 16, 16. 19. seq. 33. 2 Chron. 29, 21. sed liber sive verbum DEI non eguit. Quae cum ita sunt, tamen καὶ ante πάντα non modo nil incommodi, sed plurimum elegantiae habet. Est enim oratio copulativa: ΚΑΙ πάντα τον λαον εξβάντισε Moses ex una parte, ΚΑΙ την σκηνήν δὲ — ἐψφάντισεν idem ex altera parte. Latini dicunt: et, et vero: vel, non modo, verum etiam. Sic ovite — nal ov, Ap. 9, 20. 21. - πάντα τον λαον εξβάντισε) LXX, κατεσκέδασε τοῦ λαοῦ. l. c. Alibi autem frequenter ponunt faire, farrile utl.

v. 20. τοῦτο το αίμα τῆς διαθήκης, ής ενετείλατο πρός ύμᾶς ό θεός) LXX, ίδου το αίμα της διαθήκης, ής διέθετο Κύριος προς ύμας περί πάντων των λόγων

τούτων. — ἐνετείλατο προς ύμᾶς) Praecepit mihi, ut perferrem ad vos.

v. 21. τα σπεύη, vasa) etiam vestes. — ἐξιβάντισε) LXX, το ημισυ τοῦ αΐμα-

τος προσέχεε πρός το θυσιαστήριον.

v. 22. σχεδόν, fere) Vis hujus particulae restringentis non cadit super πάντα, omnia; hoc enim non admittit exceptionem: sed super proximum illud, in sanguine; quia praeter sanguinem etiam alia adhibebantur materialia. v. 19. — 🗸 🖝 gls αίματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις, sine sanguinis effusione non fit remissio) Hoc axioma totidem verbis extat in Tr. Talmudico Joma. vid. inprimis Lev. 17, 11. αφεσις, remissio) levitica.

v. 23. ovv, igitur) Particula innuit complexum hoc loco factum eorum, quae a v. 18. commemorata sunt. — notitrogi volais, melioribus victimis) Pluralis, plurali levitico respondens, pro singulari adhibitus, propter praestantiam unici sacrificii Christi, omnibus partibus absoluti. Si Judaeus quaerat, quae sunt sacrificia vestra? respondebimus, Sacrificia nostra consistunt in unico Crucifixi sacrificio. In hac apodosi verbum καθαρίζεσθαι, mundari, subauditum, facit hypallagen. nam coelestia per se sunt pura: sed nos purificandi fuimus, ut illa possemus capessere. v. 14. sic, αγιάζεται, sanctificatur, 1 Tim. 4, 5. 4., i. e. usus redditur sanctus respectu nostri. Conf. Lev. 16, 16. 19. Num. 18, 1.

v. 24. ov, non) Jesus Hierosolymis nunquam in intima templi venit; nunquam sacrificium pro se offerendum curavit, toto inter baptismum et oblationem sui tempore. — ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, exemplaria verorum) Vera, antiquiora: manu facta, imitamina illorum. c. 8, 5. — είς αὐτον τον οὐρανον, in ipsum coelum) quo nil ulterius erat. — νῦν, nunc) Sic v. 26. — ἐμφανισθήναι, ut appareret) Conveniens verbum respectu DEI: respectu nostri, πεφανέρωται, manifestatus est, v. 26., et δφθήσεται, cernetur. v. 28. — τῷ πρωσώπφ τοῦ θεοῦ, faciei DEI) magis, quam Aaron, in tabernaculo, coram arca. v. 25. οὐδ' ἴνα) neque ideo ingressus est, ut.

v. 26. ênel edes, alioqui oportuisset) Hic praesupponitur, Christum passum esse pro peccatis ab initio mundi commissis. v. 15. Christus in principio jam is erat, qui est secundum divinam naturam. Pro toto genere humano obtulisse archisacerdotem Hebraeorum, docet Philo, de mon. pag. 637. — παθείν, pati) Igitur oblatio non est sine passione. — απαξ) Hoc semel est absolutum, adumbratum in semel respectivo, levitico. v. 7. — ἐπὶ συντελεία, in consummatione) quum ad summa venerat peccatum. conf. not. ad Joh. 1, 10. — τῶν αἰωνων, aevorum) Initium aevorum horum non est ducendum a Mose, sed a conditu mundi: conf. c. 1, 2. not. adeoque consummatio hoc loco non est finis V. T. sed mundi. η συντέλεια τοῦ αἰωνος est ipsa seculi consummatio, apud Matthaeum, saepius: η συντέλεια τῶν αἰωνων, hoc loco, tempora etiam citeriora complectitur, plurali numero. Sacrificium Christi totam mundi aetatem in duas secat partes, quarum prior certe non brevior est, quam altera. — ἀμαφτίας, peccati) Singularis, magna vi. — πεφανέφωται, manifestatus est) mundo.

v. 27. καθ' ὅσον, in quantum) Hoc habet vim ad comparandum, et ad apodosin intendendam. — ἀπόκειται, manet) ex divina sanctione. — ἄπαξ, semel) Huc refertur semel v. seq. — ἀποθανεῖν, mori) Verbum, pro nomine: mors ejusque status. — μετὰ δὲ τοῦτο, posthac vero) Mors et judicium immediate conjunguntur, quia status hominis interjectus est uniformis. — κρίσις, judicium) tum,

quum Christus cernetur. coll. versu eod. Conf. Matth. 7, 22. not.

v. 28. ovio, sic) i. e. Christus liberavit nos a morte et judicio; tametsi ut mors, sic judicium nominetenus remanet. — προσενεχθείς είς το άνενεγκεῖν) Differunt verba. conf. 1 Petr. 2, 24., τας αμαρτίας ανήνεγκεν, peccata tulit. In eum conjecta a Patre erant peccata: dum ergo sublatus est in lignum, peccata secum sustulit. Eodem verbo LXX, Num. 14, 33., ανοίσουσι την πορνείαν ύμων. Alias promiscue ponuntur. c. 7, 27. — πολλών, multorum) Suave antitheton: semel; multorum, qui tot seculis vixerunt. Es. 53, 12. LXX, καὶ αὐτὸς άμαρτίας πολλών ανήνεγκε, et ipse peccata (Hebr. peccatum) multorum tulit. — έκ δευτέρου, secundo) Sic absoluta vis unius sacrificii Christi clarissime evincitur. Congruit to πάλιν Joh. 14, 8. Uterque locus agit de adventu secundum se spectato. Sed adventus I. in carnem erat in peregrina servi forma: adventus II. est in Sua gloria. In oculis omnium, qui eum antea non viderant, sed nec agnoverant, est tum temporis Veniens. Cogitetur adveniens hospes, patrisfamilias necessarius, familiae ignotus. Paterfamilias cogitabit: REDIT fraier. In familia dicetur: VENIT hospes. — οφθήσεται, cernetur) in sua gloria. — απεκδεχομένοις, exspectantibus) Dativus commodi. Etiam injusti eum videbunt, sed non ad salutem. Exspectantibus Salvator erit. Phil. 3, 20. — els owenglar, in salutem) adeoque in immunitatem a judicio.

#### CAPUT X.

v. 1. Σκιὰν, umbram) Antitheton, εἰκόνα, imaginem. — αὐτὴν τὴν εἰκόνα, ipsam imaginem) imaginem archetypam et primam solidamque. c. 9, 24. not. Hanc umbra illa, quanquam futuris praeludebat rebus, non tamen, ut in pictura, praecessit, sed subsecuta fuit aliquantisper. Vid. omnino c. 8, 5. — κατ΄ ἐνιαυτὸν, quotannis) Hoc pertinet ad totam sententiam usque ad finem versus. — ταῖς αὐταῖς) iisdem, non numero, sed specie. — ας προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς, quas offerunt in perpetuum) offerunt, scil. ii, qui offerunt, qui accedunt et serviunt. Offerunt in perpetuum, i. e. non desinunt offerre, nec desinent, nisi coacti. — οὐδέποτε δύναται, nunquum potest) Sic v. 11.

v. 2. ênel) Sic plane ênel, cum interrogatione, c. 9, 17. not.

- v. 3. ἐν αὐταῖς, in iis) sacrificiis. ἀνάμνησις, commemoratio) publica. conf. v. 17. άμαρτιῶν, peccatorum) anni proximi, et annorum omnium. Dies expiationis non eo die fuit, quo Christus est crucifixus, sed die X. Tisri, de quo vid. Ord. Temp. p. 22. Huic admonitioni opponitur oblivio peccatorum. v. 17. κατ ἐνιαυτὸν, quotannis) Epanalepsis, coll. v. 1. Sermo est maxime de sacrificiis solemibus.
- v. 4. ἀφαιρεῖν, auferre) περιελεῖν, demere, v. 11. Apud Mosen elementariis illis cultibus grandes effectus tribuuntur; eo ipso fine, ut appareret, illos non per se tantam vim habere.

v. 5. είσερχόμενος είς τον κόσμον, intrans in mundum) Psalmo 40. introitus Messiae in mundum repraesentatus est. Mundi pars erat ipsum tabernaculum, c. 9, 1., et mundus hîc dicitur, quia Messiae sacrificium multo latius, quam levitica, patet, ut per omnia tempora, sic per mundum omnem ei assertum, Ps. 40, 10., quippe cujus Ipse est heres. το είσερχόμενος, intrans, elicitur et repraesentatur ex ήκω, veni. v. 7. — θυσίαν — οὐκ εὐδόκησας. — τοῦ ποιήσαι, ὁ θεὺς, τὸ θέλημά σου) LXX, Ps. cit. θυσίαν — οὐκ ἐζήτησας. — τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου, ό θεός μου, ήβουλήθην, καὶ τὸν νόμον σου ἐν μέσφ τῆς κοιλίας μου. Αροstolus verba illa, τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεὸς, τὸ θέλημά σου, a subsequentibus sejuncta, cum prioribus idem spectantibus conjungit, uti XL annos in deserto, c. 3, 9. σώμα δὲ κατηρτίσω μοι) Hebr. aures perfodisti mihi (conf. Exod. 21, 6.) scil. ut voluntati tuae, perfecto amore, serviam. conf. Es. 50, 5. Servus, cujus aures perfodiebantur, toto corpore asserebatur hero suo, quem amabat. Interpretationem Graecam Prophetarum et Psalmorum Essenis adscribit Sam. Petitus var. lect. c. 28., et ab Essenis repetit illud, corpus aptasti mihi. nam servum apud Essenos fuisse nullum: fuisse vero corpora sive collegia eorum, qui inter se ministrarent atque obtemperarent. Lectionem, aures, quamlibet magni libertatis fautores retinere poterant: corporis vero propriam acceptionem tuetur apostolus. Aures, pars: earum obedientiam sequitur corpus, totum. corpus aptasti mihi, ad oblationem. 7. 10. Totius mentio valde hic est conveniens. Simillimus Pauli sermo de corpore Christi, Rom. 7, 4.

v. 7. τότε, tunc) De hac particula agemus ad v. 8. Parallela sunt tunc; adsum; in libro: dixi; de me; scriptum est.

– η̃κω) praesto adsum. Respondet באחר praeterito Hebraico. בו De verbo η̃κω agitur ad Ap. 2, 25. — εν πεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περί έμου, in volumine literario scriptum est de me) מגלח ספר LXX, κεφαλίς βιβλίου, h. l. et Ez. 2, 9. iidem κεφαλίς, Ez. 8, 1. s. Ezr. 6, 2. Non de singulari aliqua parte Pentateuchi (praeter hunc enim tempore Davidis non extabant alia, quae Psalmus respicere videretur, prophetica scripta,) accipi potest haec nomenclatura: nam plures, imo omnes, de Christo agunt. neque de toto: nam totum volumen legis, etsi saepe laudatur, tamen nunquam sic appellatur. Porro sacrificia h. l. dicuntur vo πρώτον, primum, quare πεφαλίς βιβλίου, volumen literarium, non denotat librum ipsam antehac sacrificiorum quoque rationem complexum. Secutaque est sacrificiorum demum assiduitatem nausea divina, et Messiae exhibitio sui ad faciendam DEI voluntatem. Quid ergo est κέφαλὶς βιβλίου, volumen literarium? Non longe abierimus. est ipsa pagina, in qua scriptus est hic ipse Psalmus. Sunt enim parallela haec duo: Dixi, ecce adsum: et, in libello scriptum est לכלי super me, de me. hac ipsa scriptione in me recipio, me facturum esse voluntatem tuam. Utraque locutione sponsorem se sistit Messias: summaque hinc perspicitur Spiritus prophetici praesentia. Libellum, in quo Psalmus scribebatur, in oculis et manu habebat David, atque hunc ipsum demonstrat, tanquam Messiae Syngrapham. conf. Nehem. 10, 1. Ab eo ipso die, cum hic Psalmus scribebatur, nova quadam ratione incubuil Christo, voluntatem DEI facere. Congruit, quod non dicitur, in libro two, aut in libro Domini, uti Ps. 139, 16., et Es. 34, 16., sed simpliciter, in libro. Conf. not. ad v. seq. Augustinus interpretatur de principio libri Psalmorum: sed

<sup>1)</sup> Venio, vel potius, Veni; Symbolum quasi Domini Jesu suit. Veni, inquit, legem impleturus, Matth. 5, 17.: praedicaturus, Marc. 1, 38.: peccatores vocaturus ad poenitentiam, Luc. 5, 32.: gladium immissurus, hominemque separaturus, Matth. 10, 34. 35.: coelitus descendi, voluntatem Ejus persecturus, qui misti me, Joh. 6, 38. sq. — Quae ipsa sunt Psalmi 40. verba. — Missus sum ad oves perditas domus Israelis, Matth. 15, 24.: veni in hunc mundum ad judicium, Joh. 9, 39.: veni, ut vitam habeant et satietatem, c. 10, 10.: salvaturus, quod perditum survaturus, Matth. 18, 11.: animas hominum servaturus, Luc. 9, 56.: ignem terrae injecturus, c. 12, 49.: ministraturus, Matth. 20, 28.: quaesiturus et salvaturus, quod suerat amissum, Luc. 19, 10. coll. 1 Tim. 1, 15.: veni in mundum, Lumen, Joh. 12, 46. etc. veritatem testaturus, c. 18, 37. Fac. Lector, scopo isto suo Salvator tuus ut potiatur in te. Tu vero, dic cur hic? Dei voluntatem tune quoque perscis? ex quo tempore? et quibus modis? V. g.

eo tempore nondum in unum collecti erant Psalmi. Alii de tota scriptura sacra: sed ne veteris quidem testamenti scripta, quae tum erant, ita in unum erant collecta, ut unus liber dici posset. — τὸ θέλημά σου, voluntatem tuam) Aliud quiddam velle DEUM eique placere, atque sacrificia legalia, patebat ex eo ipso, quia boum caro, sanguis hircorum, Ei non satisfaciebant: quid autem velit, deducitur ex ipsa aptatione corporis Messiae; quo oblato sanctificandi eramus. v. 10. Hanc DEI voluntatem agnoscit et amplectitur Christus in Psalmo.

- v. 8. s. ανώτερον λέγων τότε είρηκεν, superius dicens tunc dixit) Urget Paulus ordinem verborum Psalmi, innixum particulae in tote tunc, ostendens, eam cadere super illud ipsum tempus, quum propheta Psalmum per Messiae personam cecinit, et super illum ipsum temporis articulum, quum sub verba illa, Ouslav atl. sacrificium etc. ἀνώτερον, superius in Psalmo illo posita, nascebantur haec verba, ໄດ້ວນ ຖືກຫ, ecce veni. Itaque ານ est valde demonstrativum praesentis (conf. ານ τότε, Ps. 69, 5.) cum antitheto rerum, ex quo πρῶτον καλ δεύτερον, primum et secundum sapientia apostolica infert. conf. μετά, post, c. 7, 28. not. τκ Hic terminus esto. Ponit etiam Paulus primo verbum LXX virale εἶπον, deinde significantius, εἴοηκεν. Unde patet, λέγων, dicens, esse imperfecti temporis. Vide autem, quanta Psalmorum sit auctoritas. Jusjurandum Jehovae factum est eo ipso tempore, quum Psalmus 110. factus est. Hebr. 7, 28. not. Invitatio solennis ad populum facta est, quum Psalmus 95. factus est. c. 4, 7. Declaratio Filii facta est, quum Psalmus 2. factus est. Act. 13, 33. not. Sic Messias DEO, se facturum esse voluntatem ejus, promisit tum, quum Psalmus 40. factus est. Hocce chirographon, quod David administrabat, opponitur legi per Mosen scriptae. v. 8. fin. Quare Christus semper, potissimum autem ineunte passione, ad scripturas summa vi provocavit. — \*ara τον νόμον, secundum legem) Nervus, quo id ipsum, quod v. 1. dicitur, ex Psalmo probatur.
- v. 9. <sup>7</sup>να) Potens particula: ut continuo statuat secundum. στήση, statuat) summa auctoritate, suo quasi chirographo. Ab ιστημι, στάσις est, c. 9, 8, eadem notione.
- v. 10. ἐν ῷ θελήματι) in qua voluntate DEI, per Christum ejusque sacrificium facta et exsaturata. Nonne haec Satisfactio dici meretur? ἡγιασμένοι, sanctificati) Idem verbum v. 14. 29. 13, 12. 2, 11. σώματος, corporis) v. 5.
- 1) v. 12. οὐτος) Sic c. 3, 3. Alii αὐτος, facili alliteratione 2). μίαν, unum) Antitheton, easdem saepe. v. 11. εἰς τὸ διηνεκὲς, in perpetuum) Oblatio Christi, semel peracta, in aeternum una et sola manebit: non alia superveniet. ἐκάθισεν, consedit) Antitheton, ἔστηκε, stetit. v. 11. Cum Sessione ad Dextram DEI non consistit missaticum sacrificium. nam Christi sacrificium, in Missa neque continuatur neque reiteratur. Apostolus non modo identitatem, sed τὸ ἄπαξ semel urget de sacrificio Christi, in antitheto ad sacrificia levitica saepe oblata, quamvis eadem essent. Sacrificium, quod saepe iteratur, quamvis idem sit, non satisfacit DEO. Christi non solum est corpus unum, sed una etiam oblatio, eaque inseparabilis a passione. c. 9, 26. Posterior quaeque oblatio declarat, priorem esse nullam: prior quaeque declarat, posteriorem esse supervacuam. c. 10, 2. 18.
- v. 18. ἐκδεχόμενος, exspectans) Hoc verbo non negatur scientia Domini exaltati, Ap. 1, 1. coll. Marc. 13, 32. sed subordinatio ejus erga Patrem innuitur. Act. 3, 20. Sedens et quietus exspectat. οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, hostes sui) quorum robur in peccato situm.
- v. 14. μιᾶ γὰρ προσφορᾶ, una enim oblatione) An potius legendum, μία γὰρ προσφορὰ, una enim oblatio <sup>8</sup>). Nam in abstracto incedit oratio etiam v. 11. et

V. 11. παζ — Ιερεύς, omnis sacerdos] archisacerdos praecipue quilibet. V. g.
 Alque αυτός praetulerat quidem Ed. maj.: sed Gnomoni et margo Ed. 2. respondet, et

Vers. germ. E. B.

3) Lectionem hanc, per marginem utriusque Ed. in aequilibrio positam, praesert Versio germ., Gnomonis rationes persecuta. E. B.

cum ipso verbo τελειοῦν, consummare, quod hîc apodosin sustinet, incessit c. 7, 19. 9, 9. 10, 1. — γὰρ, enim) Refertur aetiologia ad v. 12. — τοὺς ἀγιαζομένους, eos qui sanctificabantur) Participium imperfecti temporis. Nam haec sanctificatio peracta est in ipso actu sacrificii. v. 10.

- v. 15. καὶ) etiam. Accedit, non testimonium ad rationes. nam etiam praecessere testimonia: sed μαρτυρῶν ad μαρτυροῦντας. Posuerat Paulus, de sacerdotio Christi, testimonium Patris, c. 5, 10., et Filii, c. 10, 5., nunc etiam Spiritus sancti, eandem ubique conclusionem inferens. v. 18. Respice Conspectum epistolae. Repetitque mox in admonitione hunc respectum ad S. Trinitatem, v. 29. not.— μετὰ, post) Verbum φησὶν inquit absorbetur in inciso, λέγει Κύριος, dicit Dominus. v. seq. Ostendit autem hoc μετὰ post, Novi Testamenti esse remissionem peccatorum. Ideo intermedia verba Jeremiae hſc non repetuntur. Locus Jer. citatur Hebr. 8. ob τὸ καινήν, et cap. 10. ob ἄφεσιν. congruit appellatio Spiritus gratiae. v. 29.
  - v. 16. autη, koc) Vid. c. 8, 10. 12.
  - v. 18. apecic, remissio) Ea patet ex v. 17.
- v. 19. ἔχοντες, habentes) Adhortatio ducitur ex iis, quae a cap. 5, 4. tractata sunt, ab anakephalaeosi initium sumens. εἴσοδον ἶερέα μέγαν, introitum sacerdotem magnum) v. 21. De sacerdote magno egit apostolus a cap. 5, 4. 5.; de introitu a cap. 9, 1. 12. Nunc, per χιασμὸν, de introitu h. v. et de sacerdote magno, v. 21.; ineunte adhortatione, mentionem facit. Eadem et sententia et figura, c. 6, 20., coll. capp. seqq.
- v. 20. ην) scil. εἴσοδον. nam sequitur, ὁδον, quasi synonymon. Non tamen sunt synonyma simpliciter, sed quatenus ἡ ὁδος, via, pertingit ad metam. PER velum. ἐνεκαίνισεν, initiavit) Idem verbum c. 9, 18. Hoc verbo innuitur, ea via, qua Christus iit, nostrum esse sequi. πρόσφατον) Saepe LXX hoc verbo utuntur. Πρόσφατον dicitur proprie recens mactatum. πρόσφατον καὶ ζῶσαν, recentem et viventem) Via recens per sanguinem effusum et mortem Christi munita, atque vivens est. Opponitur veteri et exanimo. Per prosopopoeiam vita adscribitur viae, ex ipsa vita Christi, qui est Via. Denotat vigorem Novi Testamenti, ut spes viva: e contrario sunt opera mortua. Est quasi Oxymoron, quod πρόσφατος (recens mactatus) et vivens conjunguntur. Quum primum Christus per momentum mortis transierat, praesto fuit mera virtus et vita. τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, carnem suam) quae item scissa est, ut velum.
- v. 21. ໂερέα μέγαν, sacerdotem magnum) o. 7. ἐπὶ τὸν οίκον τοῦ θεοῦ, super domum DEI) o. 3, o. 3.
- v. 22. προσερχώμεθα, accedamus) via illa. ἀληθινῆς) quod (cor) verilatem penitas imbiberit. v. 26. πίστεως, fidei) Accedit spes, amor. v. 23. 24. Haec tria manent. Fides et Spes saepe eandem habent rationem: quare et hic arcte conjunguntur, et in sequentibus periochis coalescunt. c. 11, 1. [12, 18. 13, 1.] etc. ἐψβαντισμένοι, aspersi) Sic c. 12, 24. 9, 13. 19. 21. 1 Petr. 1, 2. τὰς παρδίας, corda) Et corda et corpus v. 23. mundantur. Non necesse est κατά subaudire. nam ut dicitur, διδάσκω τὸν υίὸν, sic, διδάσκομαι τὸν υίὸν, filium docendum curo, et sic, ψαντίζομαι τὴν καφδίαν, λούομαι τὸ σῶμα. ἀπὸ, a) Sermo concisus: adspersi et liberati a conscientia mala. συνειδήσεως, conscientia) c. 9, 9. not.
- v. 23. καὶ λελουμένοι, et loti) Singula verba et singula participia cohaerent versu 22—24., et cola dirimit particula καὶ et. Per χιασμον vero ponitur verbum, participium; participium, verbum; verbum, participium. τὸ σῶμα, corpore) Alludit ad lotiones leviticas: nec tamen dicit carne, sed corpore, quo per synecdochen tota hominis substantia denotatur. Corpus etiam peccato antea fuerst inquinatum, sed abluitur, ut idoneum sit, exemplo sancti corporis Christi, v. 10., ad oblationem. Rom. 12, 1. 1 Cor. 6, 13. 20. ῦδατι καθαρῷ, aqua munda) Ez.

36, 25. Joh. 19, 34. 1 Cor. 6, 11. Tit. 3, 5. 1 Joh. 5, 6. — 1) την όμολογίαν, confessionem) In baptismo confessio suscepta est: ea retinenda est.

v. 24. κατανοώμεν, attendamus) Sic, ἐπισκοποῦντες inspicientes. c. 12, 15. — εἰς) ad. — παροξυσμον ἀγάπης, provocationem amoris) cui contraria provocatio odii.

v. 25. την επισυναγωγήν εαυτών, nostram ipsorum episynagogam) Έπισυναγωγήν versio neograeca interpretatur συγνοσύναξιν. Sed alludit apostolus ad synagogam judaicam, praepositione êni significatum vocabuli nonnihil immutante. Sensus est: non modo debetis synagogam frequentare, ut Judaei, quod libentius facitis, sed etiam episynagogam, ut Christiani. neque tamen innuitur praecise aggregatio in unum locum; aut aggregatio ad unam fidem: sed, medio sensu, congregatio mutua per amorem et communicatio publica et privata officiorum Christianorum, qua frater fratri se non subducit, sed alter alterum acuit et ab altero acuitur. Nam etiam spiritualis calor et ardor separat heterogenea, et congregat homogenea. Sic satisfit et ordini sermonis, quo secundum fidem erga DEUM, amor erga sanctos commendatur; et verbali ἐπισυναγωγήν, ejusque singulari numero; et pronomini, quod est ξαυτών, nostram ipsorum, non nostram; et querelae, sicut mos est quibusdam, et antitheto, hortantes. — τισίν, quibusdam) Judaeos fortasse timentibus. — παρακαλούντες, hortantes) Vis hortandi, quae requiritur, includit ardorem cujusque proprium. — καὶ τοσούτω μαλλον, et tanto magis) Hoc pertinet ad totam adhortationem a v. 22. coll. v. 37. — βλέπετε, videtis) ex signis temporum, et ex ipso sacrificio pro peceatis consummato. v. 13. — την ημέραν, diem) diem Christi. Post adventum Christi in carne per tot aetates mundi exspectatum, illico appropinquans censetur adventus gloriosus. conf. v. 27. 30. 35. seqq.

v. 26. έπουσίως, sponte) Nam post agnitam veritatem sublata est ignorantiae excusatio. — άμαρτανόντων, peccantibus) Peccare h. l. dicit plenam defectionem a DEO, v. 29. c. 3, 12. 2 Reg. 21, 16., et violationem, non legis, v. 28., sed totius oeconomiae N. T. v. 29. Conf. άθετήσας, tollens. v. 28. not. — μετὰ τὸ λαβεῖν, postquam accepimus) Hoc non tam ad singulos pertinet, quam ad statum fidelium N. T. unde tamen ad singulos conclusio valet. v. 29. — τῆς ἀληθείας, veritatis) Veritas, h. l. et gratia, v. 29., dicitur de N. T. Spiritus gratiae, ibid. Spiritus veritatis, Joh. 14, 17. — οὐκέτι, jam non) Fructus ex sacrificio Christi semper patet non repudiantibus: qui autem repudiant, non aliud habent. — περλ

άμαςτιῶν, pro peccatis) Ref. ad άμαςτανόντων, peccantibus.

v. 27. φοβερὰ, terribilis) pessima Spes. — ἐκδοχή, exspectatio) longe alia, atque illa, quae describitur versu 13. — πυρὸς — τοὺς ὑπεναντίους) Es. 64, 1. LXX, κατακαύσει πῦς τοὺς ὑπεναντίους. Non est in ὑπὸ, sub, quaerendum aliquid. Ex. 15, 7. ὑπεναντίοι dicuntur hostes apertissimi. — πυρὸς, ignis) Deut. 32, 22. coll. Ps. 106, 18. — ζῆλος, zelus) Deut. 29, 20. — ἐσθίειν, edere) c. 12, 29. Es. 26, 11.

v. 28. ἀθετήσας, tollens) non quovis errato, sed enormi violatione, contra totam legem tendente, delicto morte plectendo. Pauci ita legem violarunt, ut capite plecterentur. — χωρίς οἰπτιρμῶν sine misericordia) sine mitigatione et sine

dilatione poenae praescriptae.

v. 29. χείρονος) quae quovis supplicio corporis pejor et horribilior. — δ) i. e. is, qui atrocissime peccat in DEUM, cujus filius est Sacerdos, c. 5, 5. et in Filium, cujus ipsius sanguis est sanguis N. T. et in Spiritum S. qui est Spiritus gratiae. Talis homo totam baptismi formulam et confessionem retractat, totam oeconomiam N. T. repudiat. conf. c. 6, 6. not. — καταπατήσας, conculcans) cum deberet adorare. Conculcat autem, qui sponte peccat, uti v. 26. describitur. — τῆς διαθήκης) testamenti, melioris, quod DEUS pepigit. — κοινόν, communem) uti si esset sanguis hominis ψιλοῦ, communis, vel etiam sontis. Antitheton, sanctificatus

54

<sup>1)</sup> καθαρ $\tilde{\phi}$  — της ελπίδος, munda speij Pari modo cum spe conjungitur mundities 1 Joh. 3, 3. V.g.

erat. --- ήγησάμενος, ducens) sine discretione. conf. 1 Cor. 11, 29. --- ἐν 😄 ήγιασθη, in quo sanctificatus erat) Ergo Christus etiam pro tali mortuus est. Idem verbum, de redemtis, v. 10. 14. c. 2, 11., (ubi distinguuntur a sanctificante Redemtore:) c. 13, 12., ubi item sanguinis fit mentio. — τῆς χάριτος, gratiae) Vid. not. ad v. 26. — ἐνυβρίσας, ignominiose tractans) repellendo. Ignominia fit faetis; blasphemia, verbis. conf. 1 Tim. 1, 13. not. Blasphemia ubi accedit, multo gravissimus fit reatus. Marc. 3, 29.

v. 30. τον είποντα, Eum, qui dixit) DEUM, qui non frustra minatur. šμοί, mihi) Vid. Rom. 12, 19. not. ex Deut. 32, 35. — πάλιν, iterum) paucis verbis in eodem cantico Mosis interjectis. — Κύριος πρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ, Dominus judicabit populum suum) Deut. 32, 36. LXX, noivei Kúpiog tov ladv autou. Passim haec epistola Canticum Mosis et Deuteronomion, qui liber multum inde explicationis habebit, respicit. judicabit, in gratia et in ira, ut quemque inveniet.

v. 31. zo êµmeceiv, incidere) Bonum est incidere cum fide; 2 Sam. 24, 14. temere, terribile. v. 27. conf. Sir. 8, 1.

v. 32. αναμιμνήσκεσθε, recordamini) Imperativus. Subjungit consolationem. - φωτισθέντες, illuminati) i. e. statim post φωτισμόν, i. e. baptismum Christianum. c. 6, 4. In baptismo induitur Christus: Christus est lux: Ergo lux induitur in baptismo. illuminatio notat id, quod ad vim et virtutem Spiritus ex V. T. praejacentem amplius accessit, ex vigore Novi Testamenti, apud eos, qui baptizabantur. Hic primus erat ingressus ad Christianismum; baptismus apud idoneos salutare medium. Existimo, haec instituta divina etiam in theoria non tanti aestimari, quanti decebat. Apud ipsum baptismum Christi sancta ejus humanitas magnifice illuminata fuit. Jam antea erat filius Dei: et tamen virtus hujus divini testimonii diu eum vivide affecit. Quemadmodum vero homo corpore et anima constat, ita instituta divina etiam talem duplicem speciem habent. Nihil ergo separandum, neque vitrum pro liquore, vel vagina loco gladii prensanda est.

v. 33. τοῦτο· τοῦτο) Pronomen adverbiascens. Proponuntur duo capita, quae

ordine per zucupòr inverso exponuntur v. 34.

v. 34. desquiois, vinctis) Horum mentio fit etiam c. 13, 3. et in his fuerat Timotheus. ibid. v. 23. quare non de se, vel certe non de se uno, Paulus loquitur. coll. c. 6, 10. Alii tamen habent δεσμοῖς, et porro δεσμοῖς μου, 1) ex rhythmo ονειδισμοῖς, vel ex frequenti alias vinculorum Pauli mentione. — υπαρχόντων, facultatum) Conjugatum, in Graecis, vnaotiv, substantiam. — nooseditas de. excepistis) Elegans oxymoron, collato rapinae vocabulo. — yivoonoves, noscentes) statuentes, cum fiducia. — Exerv Écurois, habere vobismet) Dativus proprietatem significans: uti c. 5, 4., sibi sumere. Sic Latini: tibi habe. Describuntur bona propria. Luc. 16, 12. [12, 33.] — xpeltrera, meliorem) coelestem. conf. c. 11, 16. — καὶ μένουσαν) milli rapinae expositam.

v. 35. μη ἀποβάλητε, ne abjeceritis) Parrhesia ubi semel locum invenit, non nisi pulsa recedit. pellitur autem et abjicitur, ut si vile quiddam esset, ab iis, qui non perstant. — Izes, kabet) Ad haec praesens refertur versus 37. — µ169-220δοσίαν, mercedis redditionem) Sic c. 2, 2. 11, 26., et μισθαποδότης, mercedis red-

ditor, ibid. v. 6.

v. 36. ὑπομονῆς) Paulatim apostolus, ab hoc versu ad 38., prophetam inducit, Hab. 2, 3. 4., ubi LXX sic: ort ert ogadis els naigor, nai avarelei els négas καὶ ούκ εἰς κενόν. Ἐάν ὑστερήση, TΠΟΜΕΙΝΟΝ αὐτόν, ὅτι ἐρχόμενος ήξει καὶ ού μη χρονίση. εαν υποστείληται, ούκ εύδοκει ή ψυχή μου εν αντώ. ο δε δίκαιος μου έκ πίστεως ζήσεται. — το θέλημα, voluntatem) c. 13, 21. — ποιήσαντες) ut, quum voluntatem DEI fecistis adhue, v. 32. s. nunc etiam patientiam praestetis, adeque promissam obedientiae mercedem assequamini. Conf. cap. 6, 10—12. Et agendum est et patiendum. 1 Petr. 4, 19. Apostolus, ut patet, rationes sumit ex

<sup>1)</sup> Sed margo Ed. 2. lectionem desplois, alteri olim aequiparatam, ad signum & elevant; hinc et Vers. germ. interpretatur: mit den Gebundenen. E. B.

praeterito, et specimina, quod voluntatem Dei fecerint, v. 32. ss. recenset. Neque tamen τὸ facere voluntatem Dei in praesens et in futurum excluditur. Hoo, facere voluntatem Dei, praesupponitur in omnibus fidelium virtutibus, quae hic capite 11. percensentur. alias ea, quae ibi, v. gr. versu 33., laudantur, inania fuissent. coll. Matth. 7, 21. seqq. — κομίσησθε, reportetis) Promissionem, id est, vitam aeternam, conjunctim accipient fideles V. et N. T. in adventu Christi. v. seq. Promissio, vita aeterna. c. 4, 1. 9, 15. 11, 13. 12, 26. Individualis beatitudo nemini abjudicatur: sed ardua est ingens consummatio adhuc futura. Exsistet futuro Die magna βελείωσις, quae multo majoris aestimari debebat. Etiam praesens lautitia fidei, qua multi tam large utuntur, non potest cum illa conferri. — την έπαγγελίαν, promissionem) 1177 Hab. l. c.

v. 37. μικρόν ὅσον ὅσον) Sie LXX, Es. 26, 20. Vocula, μικρόν addito ὅσον ὅσον, formam accipit diminutivam, sed tamen indefinitam; adeoque huic loco valde congruit. Gen. 27, 30.: ΤΝ ἐγένετο ὅσον ἐξῆλθεν. — ὁ ἐρχόμενος, Veniens ille) Apostolus articulo addito verba prophetae eleganter flectit ad Christum. — ῆξει) aderit.

v. 38. δ δὶ Apostolus hemistichia transponit; et sic, addito versu sequente, aptissimum χιασμόν efficit. Repetuntur enim opposita: fides in vitam, subtractio; subtractio, fides in vitam. v. 38. 39. Particula δὲ autem facit antitheton ad segnes. — δίκαιος, justus) Vid. Rom. 1, 17. not. — ἐκ πίστεως, ex fide) LXX, ἐκ πίστεως μου, vel eodem sensu, μου ἐκ πίστεως, ex fide mea. Confer pronomen item praepositum 1 Cor. 11, 24. Joh. 6, 54. 9, 10. Hebr. in fide ejus, scil. Visi, i. e. Christi, qui non fallet, eleganti antitheto. Textum N. T. ad Hebraica refero, quoad fieri potest. — καὶ) et: pro sed. Eleganter. nam ex eodem affectu sancto fluit utrumque hemistichium. — ἐἀν ὑποστείληται) Hebraea sic, ut videtur, habeant: Ecce, si subduzerit se anima, non recta (nec placita) est anima ejus (ejus scil. qui se subducit) in eo (scil. in viso sive promisso:) at justus, in fide ejus (scil. promissionis,) vivet. Conf. Marc. 16, 16. Verbum τ'> λαν habet metaphoram ab iis, qui se atris abdunt speluncis. vid. Sam. Petiti var. lect. e. 13.

v. 39. οὐπ ἐσμὲν, non sumus) Moratum verbum, ex Pauli stilo. Rom. 8, 12. not. — ὑποστολῆς) Resp. ὑποστελληται. v. 38. — εἰς ἀπαλειαν, in perniciem) Persunt, qui animam suam DEO non probant. — εἰς περιποίησιν ψυχῆς, in conservationem animae) Resp. vivet. v. 38.

## CAPUT XL

v. 1. "Esti de nistig, est autem fides) Reconsumitur hoe ex cap. 10, 39. Atque esm fidei descriptionem apostolus hoc loco ponit, quae rei propositae maxime congruit, ut fratrum animi confirmentur. — ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων, eorum, quae sperantur, substantia; rerum demonstratio, quae non cernuntur) Quae sperantur, sunt species; genus, quae non cernuntur. nam illa sunt futura duntaxat et nobis laeta; hace etiam praeterita vel praesentia, eaque vel laeta vel tristia nobis aliisve. v. 3. 7. 8. 27. 29. Unde duo commata hujus versus in asyndeto gradationem habent. Porro ut ad ea, quae sperantur, se habent ea, quae non cernuntur, sic ad substantiam habet se rerum demonstratio. adeoque fides est substantia, qua futura, quae sperantur, repraesentantur, sive ut praesentia sistuntur: eademque est rerum demonstratio, qua ea, quae non cermuntur, sistentur ut πράγματα, res solidae. Substantiae opponitur id quod abest; rerum elencho, non ens, somnium. Unde patet, quam arcte cohaereant duo verba πραγμάτων Eleyzos, ut quasi compositum, rerum-demonstratio; et cur hoc, rerum, in posteriore, non etiam in priore commate collocetur. Opponitur ຈັກວ໌ວະສະເຊ ເຖິ ຈັກວວະວຸໄຊ້, substantia subtractioni, modo repudiatae. cap. 10. fin. dicitur enim per metaphoram a columna oneri substante, et notat patientiam et constantiam, naoregiav. coll. v. 27. unosrasis, Vulgato, substantia: recte. nam Substantia opponitur opinioni, l. 10. §. 1., Digest. de diversis temporalibus praescriptionibus, et de accessionibus possessionum, et alibi. Est igitur Substantia, rei certae, adeoque etiam rei praesentis. Fide repraesentantur res futurae. Ελεγχος est demonstratio, philosophorum quoque idiomate. Τπόστασις substantia prior proponitur; deinde πραγμάτων έλεγχος rerum demonstratio. at exempla, quae subsequuntur, primum sunt demonstrationis rerum, v. 3. etc. deinde substantiae eo-

rum, quae sperantur. v. 6. etc. χιασμός.

v. 2. ev raury, in hac) in fide, i. e. fide. v. seqq. narà nioriv, secundum fidem; δια πίστεως, per fidem, v. 13. 33. — γαρ, enim) Ex veterum exemplis demonstrat Paulus fidei naturam. Multa, quae illi sperarunt ac non viderunt, deinceps extiterunt et conspecta sunt, fidem confirmante eventu. — Onday, testimonium nacti sunt) Praegnantissimum verbum. DEUS testimonium non modo de illis, sed partim etiam ad illos dedit: illi TESTIMONIUM SUSCE-PERE, ipsarum rerum instar. Conf. v. 4. 5. 39. Inde illi quoque sunt testes facti, ut ipsi ad alios, et alii de illis testarentur, c. 12, 1. οί πρεσβύτεροι) seniores, qui et clim et diu vixerunt. Non dicit of ἀρχαῖοι veteres, sed of πρεσβύregoi seniores, quasi per prosopopoeiam, quod adhuc vigente testimonio fungantur tanquam praesentes. conf. c. 12, 1. Est hoc egregium quoddam V. T. summarium, quo apostolus, insigni gradatione, veterum studia, labores, peregrinationes, exspectationes, tentationes, martyria complectitur, docetque, quomodo sub historiarum involucro succum doctrinae interdum breviter indigitatum, copiose quaerere debeamus. Priores eorum habuere exercitium patientiae potissimum in longa

actate; posteriores in afflictione acriore.

v. 3. niores, fide) Aliquatenus quidem etiam citra fidem, Rom. 1, 20., sed fide multo magis, quae habetur v. gr. capiti 1. Geneseos. — voovuev, intelligimus) Intellexerunt etiam Seniores, quorum mentio idcirco praemittitur versu 2. Intellexit etiam Adam, post omnia cetera creatus, quae non fieri vidit, sed facta credidit. Sed de hujus fide Moses plenum mysterii silentium tenet. Et Mosen sequitur apostolus, praeterquam quod haec ante Abelis sacrificium commemorans fidem protoplastorum agnoscit. Adamus non consideratur, nisi ceu stirps miseriae nostrae; abstrahendo a ceteris, quae de eo dici poterant. — κατηρτίσθαι, confecta esse) Καταφτισμός, coagmentatio, consolidatio totius mundi, includit Creationem singularum partium, Providentiamque continuam, per omnes aetates; mirabili harmonia. — τους αίωνας) secula, aeva. Grandis pluralis, quo innuitur coeli, terraeque et omnium quae in eis sunt, invisibilium et visibilium, decursus ad metam, et status deinceps (post decursum ad metam) perpetuus: quaecunque tandem sit, quae metam comitatur, mutatio. Atque ut creatio fundamentum et specimen est omnis oecenomiae divinae: sic fides creationis, est fundamentum et specimen omnis fidei. — φήματι, verbo) jussu, potentia, sine materia aut instrumento. Congruit, quod mox sequitur. — sic vo) usque eo ul. Conf. els vo, 2 Cor. 7, 8. Multa of aloves, aeva, complectuntur, quae non cernuntur; quodque illa verbo DEI producta esse, non nisi fide intelligimus, minus mirere: sed adeo horum, quae cernuntur, creationem fide intelligimus una optime; id quod multo magis admirandam ostendit fidei vim. Hoc commate amplificatur το κατηρτίσθαι confecta esse. — μή έκ φαινομένων τα βλεπόμενα γεγονέναι) Δpprime observanda verborum differentia. φαίνομαι, appareo, incipio cerni, notione inchoativa: βλέπομαι, cernor, ante oculos versor. τὰ βλεπόμενα, quae cernuntur, sunt hodieque lux, coelum, terra, astra etc. eadem autem tum, quum έξ οὐπ ὄντων ex non entibus fiebant, 2 Macc. 7, 28., et exoriri jubebantur, erant φαινόμενα, apparentia. Atque ita quidem dici posset, έκ φαινομένων τὰ βλεκόμενα γεγονέναι, scil. secundum se: id est, ea, quae hodienum cernuntur, initio fuisse apparentia; non fuisse ab aeterno, sed aliquando apparere et conspicus esse coepisse, cum antea non essent. conf. êx., ex., Rom. 6, 13. Sed respectu nostri apostolus, μη, non, praeposito, diversum dicit, et declarat μη έχ φαινομένων τα βλεπόμενα γεγονέναι, non ex apparentibus ea, quae cernuntur, facia esse.

Nam mundo jam producto, et primus homo factus est, et nos nascimur. Non fuimus spectatores creationis. Expendatur Interrogatio illa Creatoris, Job. 38, 4. ss. Ideo fide creationem percipimus. fides et retrorsum et prorsum habet, unde exerceatur. Patet hine, particulas  $\mu\dot{\eta}$  èn non ex suo ordine debere explicari; quanquam interdum où vel  $\mu\dot{\eta}$  non, cum praepositione,  $\ddot{\eta}\partial vv_S$  et morati sermonis gratia, sensu fere manente, trajicitur, uti 1 Chron. 15, 13., oùn èv  $\tau\ddot{\phi}$  revoreçov  $\dot{\nu}\mu\ddot{\alpha}_S$  elves ante vos adhibitos.

- v. 4. πλείονα) potiorem, ecque pluris habitam. Suum utervis frater vitae genus in sacrificio sequebatur, sed rectius in suo genere Abel se gessit. Agricola Cain de fructibus terrae obtulit: Abel, ovium pastor, de primogenitis et de pinguedine earum. Hic igitur optima sumsit, quod ille non dicitur fecisse. Simul Caini oblatio confessionem duntaxat obligationis habuit; Abelis victima confessionem peccati et desiderium expiationis. Id fidei valde congruebat. παρὰ κάτν, praeter Cainum) fide carentem, ecque testimonii divini expertem. δι' ής, per quam) Per fidem nactus est et justitiam, et justitiae testimonium. v. 7. μαρτυροῦντος, testante) Nam ἐπεῖδεν, intuitus est, Gen. 4, 4. signo quodam etiam in Caini oculos incurrente. δι' αὐτῆς, per illam) fidem. Constr. cum ἀποθανών, mortuus, coll. v. 13. nam διὰ valet κατὰ vel ἐν, 1 Tim. 2, 15. λαλεῖ, loquitur) loquitur de se et sui similibus contra Cainos. c. 12, 24.
- v. 5. μετετέθη, transpositus est) Quorsum transpositus sit? hoc fides nostra exspectat. Gen. 5, 22. 24. LXX, εὐηρέστησε δὲ ἐνώχ τῷ θεῷ καὶ εὐηρέστησεν ἐνώχ τῷ θεῷ, καὶ οὐχ εύρίσκετο, ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός. μὴ, non) Igitur ex mortalitate sine morte in immortalitatem traductus est. πρὸ, ante) Constr. cum εὐηρεστηκέναι, placuisse. εὐηρεστηκέναι, placuisse) Pro ambulare cum DEO, coram DEO, habent LXX εὐαρεστεῖν etiam Gen. 6, 9. 17, 1. 24, 40. 48, 15. Ps. 116, 9. Conf. Ps. 26, 3. 35, 14. Notat non modo placere, passivo sensu, sed connotat studium placendi. ideo Gen. 39, 4. מון שונים est εὐαρεστεῖν. conf. ἀρέσαι, Rom. 8, 8. not.
- v. 6. χωρίς, sine) Probat ab eventu fidem Enochi. εὐαρεστῆσαι) placitum se exhibere. Parallelum mox, προσέρχεσθαι τῷ θεῷ accedere ad DEUM, ambulare cum Deo. Itaque Hebraicum textum et Graecum scite conjungit apostolus. πιστεῦσαι, credere) Henocho, ut hinc colligere licet, nulla obtigerat apparitio divina, sicut nec Mosi ante relictam Aegyptum. v. 27. Thesis, illum esse etc. apud Henochum vigebat, et ex Henochi fide asseritur. Videtur Henochi fides, quae tam singulari modo describitur, non adeo multa, perspicua Data habuisse. Alias fides ejus non ad hoc praecise punctum reduceretur. δεῖ, oportet) Illatio necessaria et firma innuitur, quae hoc loco extat. τῷ θεῷ, DEO) quippe invisibili. v. 27. ὅτι ἐστὶ illum esse. Hinc absolute dicitur ὁ ΩN. Sap. 13, 1. conf. πραγμάτων rerum. v. 1. not. Qui cum Deo ambulat, Deum esse agnoscit. Hoc opponitur atheismo antediluviano. καὶ) Hoc quoque pendet ab ὅτι. τοῖς) iis, non aliis. ἐκζητοῦσιν, exquirentibus) sine visu. Compositum grande. μισθαποδότης, mercedis redditorem) ut Henocho, quem transposuit. γίνεται, fore) Futura mercedis redditio innuitur. Merces est, Ipse, qui exquiritur. CUM DEO, inquit Moses, et communionem innuit.
- v. 7. χρηματισθείς) divino admonitu. Revelatio prophetica fidem non tollit. v. 20. ss. περί) de diluvio venturo. Constr. cum participio antecedente. εὐλαβηθείς, timens) Idem participium, Act. 23, 10. Mundus contra, non credens, non cepit timorem, neque cautionem ullam adhibuit poenitentiae aut perfugii. contempsit, risit secure. πιβωτον, arcam) Articuli praetermissio convenit paradoxae aedificationi illi. δι' ής) per quam, fidem. v. 4. πατέπερινε) condemnavit, insigni testimonio. τὸν πόσμον, mundum) qui Noachi dissimillimus erat. τῆς πατὰ πίστιν δικαιοσύνης, justitiae, quae secundum fidem est) Sic Paulus Rom. 1, 17. κατὰ pari modo positum, Tit. 1, 1. Noe proper κάθομος δίκαιος vir justus, Gen. 6, 9. δικαιοσύνης πήρυξ, justitiae praeco. 2 Petr. 2, 5. πληρονόμος, heres) in successione patriarcharum, ex quibus

semper erat aliquis caput credentium promissioni, eorumque propagator. Appositum h. l. eoque frequens vocabulum, v. 8. 9. perinde ut *inayyalia*, promissio. v. 9. 11. 13. 17. 33. 39.

v. 8. ἀβραὰμ, Abraham) Rom. 4, 1. 16. ss. — ὑπήπουσεν ἐξελθεῖν, καὶ ἐξῆλθε, obediit, ut exiret, et exiit) Gradatio, coll. 2 Cor. 8. v. 10. fin. et v. 11. — ἔμελλε) Aptum rebus futuris verbum. Sic v. 20. coll. v. 1. — μὴ ἐπιστάμε-

vos, nesciens) Conf. Act. 7, 3. fin.

- v. 9. παρφαησεν) advena concessit. v. 13. not. τῆς ἐπαγγελίας, promissionis) Promissa erat statim Gen. 12, 7. — έν σκηναῖς, in tabernaculis) Gen. 12, 8. Tentoriis utuntur πάροικοι, advenae. Antitheton, πόλις urbs. v. 10. μετά, cum) Idem victus, ejusdem fidei indicium. Constr. cum παρώκησεν, advena fuit. — και laκωβ, et Jacob) Hic XV annis natus ante obitum Abrahae. των συγκληρονόμων, coheredibus) Alias filii non dicuntur parentum coheredes, sed heredes. Non Abrahamo Isaacus, non Isaaco Jacob in acceptis retulit hereditatem, sed singuli ab ipso DEO acceperunt. Locutio hace, keredes promissionis, et, ἐπέτυχε ΤΗΣ ἐπαγγελίας, adeptus est promissionem, cap. 6, 17. 12. 15., dicitur de ipsa re promissa: at utraque, in hoc cap. 11, v. 9. 33. cokeredibus premissionis, et ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν (sine articulo τῶν,) obtinuere promissiones, itemque, v. 17., ο τάς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος, qui promissiones susceperat, de promissione rei futurae dicitur; et ipsam rem promissam, in hoc eodem potissimum capite, credentes dicuntur λαμβάνειν, πομίζεσθαι, accipere, reportare. v. 13. 39. Differentia locutionum diverso capitis 6. et 11. scopo congruit. namque capite 6. laudatur ipsa veterum conditio, et in exemplum proponitur: sed capite 11. conditio fidelium N. T. prae illa celebratur.
- v. 10. τους θεμελίους, fundamenta) quibus tentoria carebant. De his fundamentis vide in Ap. 21, 14. πόλιν, urbem) quae non dimovetur. v. 16. ης, cujus) quae digna DEO conditore. τεχνίτης και δημιουργός, artifex el conditor) Synonyma innuunt, totam urbem plane ab hoc uno esse conditore. is eam non solum fecit, sed etiam invenit.
- v. 11. καὶ αὐτὴ) etiam ipsa: vas infirmius. σπέρματος, seminis) a marito sene profecti. παρὰ καιρὸν ἡλικίας, praeter tempus aetatis) Similis locus Pauli Rom. 4, 19. πιστὸν ἡγήσατο, fidum ducebat) Alias non risisset. Diffidentiae aliquid admixtum risus arguebat; sed plus tamen fidei, praesertim post elenchum.
- v. 12. ἀφ' ἐνὸς, ab uno) ab Abrahamo, per Saram. ἐγεννήθησαν) nati sunt, seil. Nati.
- v. 13. narà nistiv, junta fidem) Non dicit hic nistei fide. nam cum verbo απέθανον mortui sunt magis congruit κατά πίστιν juxta fidem. Conf. κατά, Matth. 1, 20. — ἀπέθανον, martui sunt) Fides maxime apud morientes viget: v. 20. ss. et in morte maxime elucet spes in invisibilia et futura. — outor, hi) Pronomen refertur ad eos, qui a v. 8. memorantur, expressiores nacti promissiones. τάς ἐπαγγελίας, promissiones) i. e. ea, quae promissa erant, v. 39. bona, etiam coelestia. v. 13. fin. — Ιδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, conspicati et amplexati) Id cum πόδοωθεν, procul, facit oxymoron, quo Paulus delectatur. namque άσπά-Zeodai Eustathio est eig éaurou onãodai nai Elneiu dia değimbem nai neginlêneσθαι. sic enim solent amici, inter se occurrentes. Exquisite sic describitur fides veterum: et plane videtur respici illud Joh. 8, 56.: Abrahamus diem Christi vidit et gavisus est. — ομολογήσαντες, fassi) ultro. Confessio peregrinitatis nascitur ex amplexu coelestium. — ξένοι καὶ παρεπίδημοι) Gen. 23, 4., πάροικος καὶ παρεπίδημος έγω είμι. ib. 47, 9., αί ήμέραι ας παροικώ — ας ήμέρας παρώκησαν. παρά, in παρεπίδημοι, minuit. mundum tenent mundani; credentes vix in aliqua parte haerent, aut re aut animo certe. — ἐπὶ τῆς γῆς, super terram) Antitheton, iπουρανίου coelestis. v. 16.
- v. 14. ἐμφανίζουσιν, ostendunt) Insigne verbum. Es. 3, 9. ἐνεφάνισαν. ἐπιζητοῦσιν, requirunt) Cosmopolitae se non Cosmoxenos appellant.

- v. 15. ἐμνημόνευον, meminissent) Obliti erant, per fidem. καιρον, tempus) tot annis.
- v. 16. οὐπ ἐπαισχύνεται) non erubescit, tametsi sunt terricolae et peregrinatores: non erubescit, quia beatitudinem magnam, ut a Deo dari decet, eis tribuit, et promissiones eis datas explevit. itaque non solum non erubescit, sed laudem in eo reponit. μείωσις. vel etiam, non erubescit: quia ὀρέγονται, cupide prensant: modo ne divinum beneplacitum videatur demum ex ipsorum obedientia tanquam ex merito consecutum esse. ἐπικαλεῖσθαι, cognominari) Verbum mediae vocis. Primum ipse se, deinde illi eum ita cognominarunt: DEUS Abrahae etc. πόλιν, urbem) in qua ipse regnat. [Cujus quantum splendorem esse debere existimes, quum ipse DEUS eam ostentet! V. g.]
- v. 17. προσενήνοχεν, obtulit) quantum in ipso erat. τὸν μονογενῆ, unigenitum) respectu uxoris Sarae et promissionum. Ceteros filios amandavit Abraham. δ) Hoc rem auget, uti δ, c. 7, 4. ἀναδεξάμενος, complexus) item fide.
- v. 18. πρὸς ο̈ν, de quo) Refertur pronomen ad unigenitum, imo definitionem unigeniti hic versus habet. Πρὸς, quod attinet, determinandi vim habet. Sermo dictus erat ad Abraham, sed pertinebat ad Isaacum. conf. πρὸς ad Luc. 19, 9.
- v. 19. καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς, etiam a mortuis excitare potens) tametsi nullum antehac extiterat exemplum mortui suscitati. Pari modo commendat Paulus fidem Abrahae, Rom. 4, 17. 21. Statuit, si Isaacum, qui necdum uxorem et liberos habebat, immolasset, resuscitari illum posse, atque ita tamen promissa in illo impletum iri. ὅθεν, unde) Particula illativa. καὶ ἐν παραβολῷ ἐπομίσατο, etiam in parabola tulit) ἐν παραβολῷ scil. ὧν. Simillima locutio Num. 26, 10., ἐγενήθησαν ἐν σημείφ. Abraham non modo tulit filium, ut antea eum ad montem duxerat, sed etiam ipse factus est parabola, adeoque testimonium nactus est. v. 2. Omnis enim posteritas celebrat fidem Abrahae, offerentis unigenitum. sic παραβολὴ, Hab. 2, 6., et passim.
- v. 20 22. πίστε, fide) Plura extant fidei in Isaaco, Jacobo et Josepho specimina: sed apostolus sat habet singulorum singula posuisse, de rebus maxime futuris. εὐλόγησεν, benedixit) futura, quasi praesentia, utrique filio assignans.
- v. 21. ἀποθνήσκων, moriens) morti vicinus. Gen. 47, 29. τῶν υίῶν ἰωσήφ, filiorum Joseph) etiam suis filiis benedixit; Gen. 49. et terram Canaan inter eos, quasi jam occupata esset, distribuit: sed benedictio filiorum Joseph, quorum utrique manum imposuit, multa habebat singularia. nam suos filios pridem noverat; Josephi filios visu non potuerat distinguere, et tamen fide distinxit, Gen. 48, 10., et ex nepotibus filios declaravit, jure primogeniturae in Josephum translato, et duobus illis adoptatis. — καὶ προσεκύνησεν) et adoravit Dominum. Gen. 47, 31. Apostolus id ipsum respicit, quod Moses commemoravit ab Israël esse factum, quum juramento Josephi confirmatum ei esset de sepultura in terra promissionis. conf. v. 22. unde animus et corpus pii senis erecta sunt. — êni rò ἄκρον τῆς ξάβδου αὐτοῦ) Sic plane LXX l. c. super extremum baculi sui. Legerunt המשה pro eo, quod Hebraice legitur המשה דיקה האלייה lecti: ut habet Chaldaeus quoque paraphrastes, Aquila, Symmachus. Lectus Jacobi memoratur etiam mox Gen. 48, 2. et 49, 33. et tamen Jacobo etiamnum baculum ad manum fuisse, existimare possumus. Id enim fieri solitum est apud senes debiles. Confert Hombergkius Homerum, qui heroas verba facientes inducens dicere soleat: σκήπερφ έρεισάμενος. sed idem dehine το προσεκύνησεν tenuius interpretatur incurvavit se; nedum verba facientem, nedum stantem illo ritu Jacobum, Moses memorat. Major causa fuit, cur a Mose et lectus et lecti caput, quam cur wirga et virgae extremum commemoraretur. Nam pariter 1 Reg. 1, 47. David rex adoravit super cubile. Et Jacob illo situ corporis, quo juramentum Josephi in femore cubans exceperat, paululum mutato, facieque a reliquo lectulo aversa, et ad

summam ejus partem, ubi cervical est, (CNT angov, summa pars montis, muri etc.) conversa, videtur de geniculis, et collectis viribus, uti Gen. 48, 2., adorasse. In ipso tamen lecto latus aut brachium baculo suffulcire potuit. Sic solent utriusque Testamenti scriptores alii interdum supplere, quo ab aliis est omissum, et data occasione quaedam ex majorum suorum traditione inserere, quae praeterlapsis temporibus non valde nota sunt. Surenhusius. Sive veram esse circumstantiam de baculo quoque, divino aut humano documento norat apostolus, sive eam in summa rei nil mutare statuit, lectionem LXX viralem recte retinet, ut mox versu 23.

v. 22. ἐμνημόνευσε, meminit) memoriam rei, patribus promissae, retentam protulit et quasi renovavit in futurum. — περὶ τῶν ὀστέων, de ossibus) ut vel mortuus Aegyptum relinqueret, et in terram promissionis veniret. Qui fide ca-

rent, aut nullam aut vanam et evanidam ossium curam habent.

v. 23. πίστει, fide) Fides hoc versu non innuitur Mosis, sed patrum, uti v. 30. non civium Jericho, sed Israëlitarum. — πατέρων, patribus) LXX, Exodi 2. 2. seq. sic habent: ίδόντες δὲ αὐτὸ ἀστεῖον ον, ἐσπέπασαν αὐτὸ μῆνας τρεῖς. έπειδή δε ούκ εδύναντο ετι κρύπτειν αὐτό, έλαβεν ή μήτηρ αὐτῷ δίβην. In Hebraco totum hoc matri adscribitur: ab apostolo, patribus. Patrum nomine patrem et matrem innuunt Syri: sed apud Hebraeos Graecosque id aegre ostenderis. Chrys. h. l. ἄρχεται ἀπὸ τῶν γονέων τοῦ μωϋσέως, ἀσήμων τινῶν ΑΝΔΡΩΝ. Hesychius, πατέρες, πλούσιοι η πρόγονοι. Sic πατέρες, c. 1, 1. 3, 9. 8, 9. Eph. 6, 4. not. Nunquam LXX dicunt γονείς pro Ναίπα neque in N. T. pro verbo γονείς, tam saepe occurrente, πατέρας commode surrogari cognosces. Occultatus est Moses a patribus, id est, a patre, [Amram] et ab avo, non materno, qui erat ipse Levi, sed paterno, qui erat Kahath. Vixit ergo Kahath, nascente Mose. Magnus loci hujus recte explicati usus est in Chronologia sacra. vid. Ord. Temp. p. 68. [Ed. II. p. 58.] — ɛloov, videbant) cum quodam magnarum rerum praesagio. άστεῖον, pulcrum) Act. 7, 20. not. — οὐκ ἐφοβήθησαν, non timuerunt) Affectus ponitur pro effectu. v. 27. not.

v. 24. πίστει μωϋσῆς, fide Moses) Tantum abest, ut fides adversa sit Mosi, ut ipse eximium ejus sit exemplum. Iteratur Mosis nomen, quia versu 23. de patrum, hic de ipsius fide agitur. De usu hujus observationis respice, si vacat, Apparatum, p. 725. [Ed. II. p. 418.] — μέγας γενόμενος) Sic LXX, Ex. 2, 11.

- ηονήσατο, negavit) Specimen magnae abnegationis sui.

v. 25. ξλόμενος) Resolve, et elegit: sed, ήγησάμενος, quia duxit. v. 26. — συγκακουχείσθαι, una affligi) Oppressus erat populus. Antitheton, ἀπόλαυσιν, fructum. — πρόσκαιρον, temporalem) Opponitur fidei exspectanti fulura. ideo emphatice ponitur ante έχειν, habere. — άμαρτίας, peccati) cui implicitus fuisset in aula Aegyptiaca, idololatrica. Abstracto simul innuitur concretum, pecca-

tores, Aegyptii. Antitheton, rov Oeov, DEI.

v. 26. τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ χριστοῦ, opprobrium Christi) Sic c. 13, 13. Exspectatio Christi, quae vel maxime in Mose erat, centrum fuit rerum omnium, quarum nomine et Aegyptii et omnes gentes Israëlem despicabantur, maxime circumcisionis: cujus oppositum, praeputium, dicitur ὁ ὀνειδισμὸς αἰγύπτου, opprobrium Aegypti, circumcisione carentis. Jos. 5, 9. Neque tamen ideo Moses populum deseruit. — ἀπέβλεπε) prospiciebat, in longinquum. — τὴν μισθαποδοσίαν, mercedis redditionem) quae opprobrium Christi sequitur, Aegypti thesauris lautior, et Mosi et sanctis omnibus exspectanda. Grande verbum.

v. 27. μη φοβηθείς, non veritus) timebat ille quidem, Ex. 2, 14. et tamen non verebatur. Utrumvis ex effectu distincte noscitur. Timuit et fugit: non timuit, neque respexit, quam in partem rex vel caedem Aegyptii vel fugam Mosis esset accepturus. Hoc fidei erat, ex qua deinde regi obstitit fortissime. — τὸν ἀόρατον) Invisibilem, DEUM. — ἐκαρτέρησε, tenuit) firmiter, cum exspectatione,

fidei robore. Hesychius, ἐκαραδόκουν, ἐκαρτέρουν, ἐπετήρουν.

v. 28. πρόσχυσιν, affusionem) דרק LXX saepe προγέω vertunt. Exodi 12.

id verbum non occurrit. — ο ολοθοεύων, Perditor) Sic LXX, Ex. 12, 23. sine dubio fuit angelus bonus. Conf. Act. 12, 23. not.

v. 29. διέβησαν, transierunt) Moses et Israël. — ἐρυθράν, rubrum) Edomiticum mare. DIN ruber. — πείραν λαβόντες, tentantes) Notatur temeritas, sine Ausu non absimili multi ruunt in aeternilatem, V. g.] Duo cum faciunt idem, non est idem. Hactenus ex Mose, ejusque Genesi et Exodo: dein ex prophetis prioribus et posterioribus exempla citantur.

v. 30. πυπλωθέντα) circumita, sine machinis. LXX, Jos. 6, 6. (7.) Implicite laudatur hoc loco fides Josuae: nec tamen memoratur solstitium miraculosum, quippe cui simile alterum non futurum erat. Jos. 10, 12. 14. — ἐπὶ ἐπτὰ ἡμέ-

Que, ad dies septem) Alioqui obsidiones multae, multorum annorum.

v. 31. ή πόρνη, meretrix) אשה זרנה LXX, γυνή πόρνη. Jos. 2, 1. Ratio haec, cur Rahab solita sit peregrinos excipere, auget etiam admirationem, cur deinde servata sit.

v. 32. περί, de) Συναθροισμός et Congeries insignis, Subjecti, tum Praedicati. — γεδεών κτλ.) Ordo temporis, Barak, Gedeon, Jephthah, Samson, Samuel, David, prophetae, cur mutatus, colligas ex not. ad v. seq. Graeca orthographia apud LXX eadem. ΠΠΕΡ Ιεφθάε, ε pro χ ut in νῶε. — σαμουήλ, Samuel) Samueli commode subjicitur mentio prophetarum. Etiam David propheta erat: sed Samuel propheta, non rex. — τῶν προφητῶν, prophetis) Eliae, Esajae etc. Simul innuuntur alii fideles, quibus aliquid cum prophetis intercessit.

v. 33. s. o'l — allorolov, qui — externorum) Subjectis VII modo enumeratis, dantur IX praedicata, verbis commata δεινώς graviter incipientibus. De Davide enim potissimum dicitur illud, κατηγωνίσαντο βασιλείας, debellarunt regna. 2 Sam. 8, 1. ss. De Samuele, ελογάσαντο δικαιοσύνην, operati sunt justitiam. 1 Sam. 8, 9. 12, 3. ss. 23. 15, 33. De Prophetis postremo generatim, ἐπέτυχον ἐπαγγελιών, obtinuere promissiones. hoc enim eis proprie obtigit, ut promissiones, aliquando in Christo implendae, per eos ederentur. v. gr. Dan. 9, 21. Hic phraseos significatus ipsi prophetarum vocabulo congruit. Sic hodie dicitur, obtinere diploma. Conf. not. ad v. 9. De prophetis item, ξφραξαν στόματα λεόντων, ξοβεσαν δύναμιν πυρός, occluserunt ora leonum, exstinxerunt vim ignis, Dan. 6, 22., (ubi eadem phrasis two LXX) 3, 27. quae sunt ultima in V. T. et quidem in Hagiographis, descripta miracula. Atque h. l. de ipsis fidelibus praedicantur ea, quae ll. cc. DEO adscribuntur, ejusque angelo. His demum exemplis, unde fides apertius elucet, antiquiora illa, quae evidentiam ex his accipiunt, subtexuntur, per χιασμόν, (qualis est Matth. 22, 46. coll. v. 41. 29.) retrogradoque ordine 1). namque de Jephthah potissimum dicitur, έφυγον στόμα μαχαίρας, effugerunt aciem gladii: Jud. 12, 8. de Simsone, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, convaluerunt ex infirmitate: Jud. 15, 19. 16, 28. s. de Barak, έγενήθησαν ίσχυροί έν πολέμφ, facti sunt robusti in bello: Jud. 4, 14.8. de Gideone, παρεμβολάς Εκλιναν άλλοτρίων, castra pepulerunt externorum: Jud. 7, 21. ut haec quatuor praedicata, coll. v. 32., totidem subjectis, ordine retrogrado, singulariter respondeant, gradatione inclusa. Sic maxima quaeque, etiam heroica facinora, civilia et militaria, fides animat. Denique observa, hac Congerie summatim comprobari auctoritatem Prophetarum priorum et posteriorum.

<sup>1)</sup> Quem ordinem Notulae criticae [App. crit. Ed. II. P. IV. N. XIV. p. 918.] sequenti Schemate exhibent:

<sup>1.</sup> γεδεών — παρεμβολάς έχλιναν άλλοτρίων.

βαράχ — Εγενή τησαν ίσχυροι εν πολέμω.
 σαμψών — ενεδυναμώ τησαν από αστενείας.

<sup>4.</sup> ἰεφθάε — Εφυγον στόμα μαχαίρας. - - κατηγωνίσαντο βασιλείας.

<sup>6.</sup> σαμουήλ 6. σαμουήλ — είργασαντο δικαιοσύνην. 7. προφητών — επέτυχον επαγγελιών,

έφραξαν στόματα λεόντων, Εσβεσαν δύναμιν πυρός.

ŧ

- v. 84. Exlivar, pepulerunt) fuga hostium et caede eorundem mutua. illorelar, alienorum) i. e. hostium.
- v. 35. Elaβov, acceperunt) quasi eripuerunt. γυναϊκες, mulieres) credentes, natura infirmae. — èt avacraceuc, ex resurrectione) ex, ait, non, per. Futuram resurrectionem anteverterunt. — vençoù; mortuos filios. 1 Reg. 17, 22. 2 Reg. 4, 35. — allo de, alii vero Ab agentibus ad patientes venit; (quanquam et agentis et patientis exemplum vel Abel pridem fuit, v. 4.) ac de vere particula epitasin facit. haec genera distinguit zo allo, alii: species patientium distinguit vò svegot, ceteri. v. 36. Eandem differentiam observat Paulus 1 Cor. 12, 8. seq. — ετυμπανίσθησαν) τύμπανον, bacillus tympanistae. inde, fustuarium; Gallice, bastonnade. ετυμπανίσθησαν, fustibus caesi sunt. Hesychius, ετυμπανίσθησαν, εμφεμάσθησαν, εσφαιρίσθησαν. Vulgatus, distenti sunt. etenim ut in tympano membrana sive corium, sic in tali supplicio corpora distendebantur, quo magis paterent ad ictum. Respicit apostolus Eleazarum, in persecutione Antiochina, 2 Macc. 6., de quo v. 20. sic scribitur: avbalgeros ent to túpmavov προσήγε. rursum, v. 28., ἐπὶ το <u>τύμπανον</u> εὐθέως ἡλθε. tum, v. 30., μέ**λλων δ**ὲ ταις πληγαίς τελευτάν, άναστενάξας είπε· τῷ κυρίω τῷ τὴν άγίαν γνῶσιν Εχοντι φανερόν έστιν, ότι δυνάμενος απολυθηναι του θανάτου, σκληράς υποφέρω κατά το σωμα άλγηδόνας μαστιγούμενος ατλ. Porro at τυμπανίζειν est sustibus caedere, sic αποτυμπανίζειν fustibus occidere: et simplici verbo utitur apostolus, quia post τυμπάνων πείφαν (conf. v. 36.) etiamnum poterant, si fidem frangere vellent, την απολύτρωσιν liberationem accipere. Vide Suiceri Thesaurum ex Gatakero illud quoque demonstrantem, id verbum saepe de qualibet morte violenta dici: opinor, quia maxime obvium armorum genus in omni tumultu et concursu fustes sunt. certe hoc ipso loco videtur apostolus universum tumultuariae necis genus per fustes inflictum denotare (cui tympanum Antiochi ante cetera tortorum instrumenta memoratum includitur) et versu seq. ad quaesitiora venire supplicia. Habet autem forma passiva vim mediam: passi sunt se fustibus caedi. sic quoque v. 37., coll. v. 36. — την απολύτρωσιν, liberationem) Eleazarus, απολυθήναι, dixit, ut modo vidimus. Ipse scriptor libri II. Maccabaici cavit, ne nulla videretur egere venia: excusat se c. 2, 24 — 31 — 33.; sed tamen historia populi Judaici ab aedificatione templi secundi ad initium N. T. pretiosa est. — upsirrovog) Resurrectio illa melior est, quam ea, quae vitam mortalem restituit. Respicitur initium hujus versus. Planum est antitheton: mulieres accepere mortuos et recuperarunt ex resuscitatione ad vitam temporalem: martyres, mortem subcuntes, proposuere sibi resurrectionem meliorem, non ad temporalem vitam, sed aeternam. Conf. 2 Macc. 7, 9. 11. 14. 29. 36.
- v. 36. ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων) Eadem verba, 2 Macc. 7, 7. 1. κείφαν ἔλαβον, experientiam ceperunt) Hoc auget constantiae laudem. multos, qui sibi fortes videbantur, fregit experientiae acerbitas. Eadem phrasis Deut. 28, 56. Hanc experientiam ignorant delicati et lauti; modo ne fugiant eam. ἔτι δὲ, insuper vero) Incrementum. coll. Luc. 14, 26. δεσμῶν κτλ., vinculorum etc.) Videtur apostolus hûc descendere ad exempla recentia; quanquam talia etiam in libris canonicis extant.
- v. 37. ἐπρίσθησαν) Esajam serratum esse a Manasse serra lignea, apud Judaeos certissima traditio est; unde et nostrorum plurimi illud, quod de passione sanctorum in ep. ad Hebr. ponitur, serrati sunt, ad Esajae referunt passionem. Hieronymus lib. XV. comm. in Esaj. Si de Esaja, ut Tostato et aliis videtur, fabula est: aliis vere accidit. ἐπειράσθησαν, tentati sunt) Habet periocha quatuor partes: prima est varia, ludibriorum etc. secunda varia, lapidati, serra divisi sunt: tertia simplex, tentati sunt; quarta simplex, in occisione gladii mortui sunt. Primae respondet tertia (πεῖραν, ἐπειράσθησαν, tentamen, tentati,) secundae quarta, cruciatibusque neces alternatim miscentur. tentati sunt, quovis modo, (idem verbum, v. 17. c. 2, 18.) minis, contumeliis, tormentis, quorum varietas et novitas, verborum copiam excedit; rursum blanditiis (1 Thess. 8, 8. not.) quae

saspe non minus solicitant, pollicitationibusque et beneficiis. conf. iterum 2 Macc. 6, 21. s. 7, 24. — ἐν φόνφ μαχαίρας ἀπέθανον, in caede gladii mortui sunt) ΤΩΣ LXX non uno loco ἐν φόνφ μαχαίρας. Gladius, suppliciorum extremum, Paulo notatus, Rom. 8, 35. not. — ἐν μηλωταῖς, in pellibus ovinis) ut Elias. LXX, 1 Reg. 19, 13. Eliam tameu etiam falsi prophetae externo habitu sunt imitati. Zach. 13, 4.

- v. 38. ὧν οὖκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, quibus non erat dignus mundus) Sanoti quamvis pauci et miseri sunt pluris, quam reliquus mundus omnis. Sic Prov. 8, 11., κῶν τίμιον οὖκ ἄξιον αὖτῆς ἐστιν. Construitur incisum cum circumierunt: et tamen hoc demum loco ponitur ob antitheton inter mundum spatiosum et inter foramina terrae. κλανώμενοι, errantes) ab improbis exclusi. σπηλαίοις, speluncis) 1 Reg. 18, 4. 13. καὶ ταῖς) Articulus facit epitasin, adeo. conf. annot. ad Chrysost. de Sacerd. p. 493.
- v. 89. xal ovioi xáviss, et hi omnes) Symperasma patheticum. μαρνυρηθέντες, testimonium nacti) v. 2. not. νην ἐπαγγελίαν, promissionem) i. e. promissam coelestem hereditatem. c. 10, 86. not. Flacius: Probabile est, sanctis
  animabus aliquem quasi gradum cumulumve beatitatis, veniente omniaque implente
  Christo, accessisse; sicut eo sepulto multos resurrexisse Evangelistae testantur, qui
  proeul dubio cum ipso in coelum ascenderunt. Omnino in morte Christi et ipse
  Christus consummatus est, cap. 2, 10., et vivi mortuique consummationis potiti
  sunt: cap. 10, 14. et fit consummatio fidelium singularis in ipsorum obita;
  c. 12, 23. universalis vero fidelium et extrema consummatio fiet in adventu Domini; de qua h. l.
- v. 40. πρεῖττόν τι, melius quiddam) Hoc melius est promissae salutis revelatio clarior, confirmatio testatior, exspectatio propior, per Christum exhibitum, et tandem ipsa salus et gloria. προβλεψαμένου, providente) Exquisitum verbum. Quae nondum videt fides, DEUS providet. Gen. 22, 8. 14. Joh. 6, 6. Ex hac provisione fluxit tota oeconomia temporum, et testimonium DEI ad veteres. χωρίς ήμῶν, sine nobis) Mείωσις. non modo non sine nobis consummati sunt, sed illi potius nobiscum, quam nos cum illis. Non dicit, ne nos sine illis; sed, ne illi sine nobis. Hoc probe tenendum est. non enim innuitur tantummodo aggregatio nostra ad illos, sed melior conditio nostra, quam illorum exspectantium.

# CAPUT XII.

v. 1. Περικείμενον) proprie, circumjacentem. Verbo κείμαι, ejusque compositis, ut mox v. 2., saepe utuntur Graeci, et varie: quare verbum jaceo hîc non valde premendum est. Sed praepositio negli dicit, prope circumdantem, urgentem nubem, magna emphasi. Congruit ex opposito περί in εὐπερίστατον. νέφος) nubem dicit, ob multitudinem magnam, cum sancta velocitate tendendi in altum. νέφος αγιον και διειδές, nubem sanctam et pellucidam dixit Clemens Al. 1. IV. Strom. — μαφτύρων, lestium) c. 11, 39. not. — ὅγκον) ὅγκος (ab ἔγκω, ἐνέγκω) pondus. inde, quum ad animum transfertur, tumor, fastus. Themistius Οτ. ΙΥ., αύτοι μέν μέτριοι φύσει είσιν, έγω δε αύτους όγκου εμπίπλημι και χαυνότητος. Hesychius, όγκος, φύσημα, ύπερηφανία, ἔπαρσις, μέγεθος. Talis όγκος moderationi spirituali inimicissimus est, et amentiam conjunctam habet. — την εύπερίστατον) περίστασις, το περιεστηπός. inde, per synecdochen speciei, το δύσκολον, periculum, incommodum. inde εὐπερίστατος. Hesychius, τὴν εὐπερίστατον, την ευπολον, i. e. facillime difficultates objicientem, et in pericula conjicientem. ואליך חשוקתו Gen. 4, 7., peccatum ambit te. Contra, מהפפוסדמדטי צאπος, Galeno, ulcus periculo carens. ή άμαςτία, peccatum, genus: species, ή súπsρίστατος άμαρτία, infidelitas, quia praesentaneum est ejus perioulum, et quia hoc peccatum, ai admittas, maximum perniciei periculum affert. c. 3, 12. ss.

- Neh. 6, 13. δι' ὑπομονῆς, per patientuam) Respicit ad c. 10, 36. Huic opponitur ὅγκος, in excessu; et ἡ εὐπερίστατος άμαςτία, in defectu: uterque morbus, judaicus. illi respondet τὸ ὀλιγωρεῖν, vilipendere; huic τὸ ἐπλύεσθαι, frangi. v. 5. not. τρέχωμεν, curramus) cursu conficiamus certamen. Sic Paulus 1 Cor. 9, 24. s.
- v. 2. ἀφορώντες) ἀπὸ notat longe, ut in ἀπέβλεπε. c. 11, 26. Ille, inquit, sedet in dextra throni DEI. — ελς τον τῆς πίστεως ἀρχηγον καλ τελειωτήν, in fidei principem et consummatorem) Hac appellatione distinguitur Jesus ab omnibus iis, qui c. 11. enumerantur. Ipse exemplum unicum, unica norma ac regula fidei est. fidei princeps et consummator dicitur, quia ipse fidem Patri ab initio ad exitum praestitit. c. 2, 13. Eum fides nostra initio et fine spectat: ex eo ad sequelam trahitur et corroboratur: eum fideles a primo ad novissimum usque intuiti sunt et intuentur. c. 11, 26. 13, 8. — avil, pro) Denotatur fides Jesu. Pro gaudio proposito, illo scilicet, quod mox erat aditurus, Act. 2, 28., crucem tantisper aeque libenter sustinuit. [-- Pro gaudio, i. e. ut consequeretur gaudium. V. g.] Christus non eo fuit animo, ut crux ipsi videretur non esse gaudii. conf. v. 11. Sic inter se respondent προκείμενον et προκειμένης. — σταυρόν, crucem) Nunc demum Paulus, confirmata eorum fide, ad quos scribit, invisum multis nomen crucis exprimit. — alogung, contumeliam) maximam, cum cruce conjunctam. Conf. c. 13, 13. 1 Petr. 2, 24. not. Matth. 27, 35. — καταφρονήσας, contemnens) quanquam ea dolori fuit. Ps. 69, 20. s. — ἐν δεξιῷ τε, atque in dextera) postquam consummatus est. In Dextra illa est gaudium, Ps. 16, 11., et gloria. ponuntur inter se, gaudium et crux: ignominia et sessio in dextra throni DEI.
- v. 3. ἀναλογίσασθε) comparatione instituta cogitate: Dominus tanta tulit; quanto magis servi ferant aliquid? Est quasi locutio modalis. Barissime enim fit, ut γὰρ ad imperativum addatur. tantundem est, ac si diceret: Dominus enim tantam contradictionem sustinuit: et id vos recordari debetis. Vis aetiologiae cadit in alterum verbum, quod ad latus apponitur. confer ὑπομεμενηπότα, hic, et ὑπέμεινε, v. 2. ὑπὸ τῶν ἀμαρτωλῶν, a peccatoribus) De nobis dicitur, adversus peccatum, v. 4.: coll. v. 1. Nos ipsum peccatum oppugnat, quo alii aguntur et quo nos tentamur; Christo non peccatum, sed peccatores contradizerunt. ἀντιλογίαν) LXX, ἀντιλογία, pro מורון Ps. 80, 7.: pro מורון saepe. Contradictio involvit repugnationem, Joh. 19; 12. Act. 28, 19., maximeque denotat indolem infidelitatis, sicut fidem sequitur confessio. ἴνα μὴ πάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν) LXX, πάμνων τῷ ψυχῆ μου· Job. 10, 1. Nam alias πάμνειν est corporis. Sed ἐπλυόμενοι ponitur absolute, uti v. 5. ἐπλυόμενοι) v. 5. Qui ἐπλύεται deficit actu, is πάμνει defatigatur habitu.
- v. 4. οῦπω, nondum) Asyndeton animosum. μέχρις αίματος, usque ad sanguinem) usque ad vulnera et mortem. A cursu venit ad pugilatum, ut Paulus l. c. Opes, inquit, non sanguinem, impendistis. c. 10, 34. Proponite vobis graviora. [qualia scil. nondum experti estis. 1 Cor. 10, 13. V. g.] ἀντικατάστητε, restitistis) Quod contradictio est in malam partem, id ἀντικαταστήναι resistere dicit in bonam. LXX, loco mox citando. πρός) Constr. cum ἀντικατέστητε. Deut. 31, 21., καὶ ἀντικαταστήσεται ἡ φόδη αῦτη ΚΑΤΑ πρόσωπον αὐτῶν μαρτυφοῦσα, et respondebit canticum hoc adversus eos tanquam testis. ἀνταγωνιζόμενοι, repugnantes) Peccatum pugnam excitat: nostrum est repugnare.
- v. 5. καὶ) et tamen jam. ἐπλέλησθε, obliti estis) ex memoria et animo dimisistis. Sic meminisse et de memoria et de animo dicitur. τῆς παφακλήσεως, hortationis) Illustre testimonium de auctoritate librorum Salomonis. Conf. 1 Petr. 3, 6. 4, 8. 18. nott. et c. 5, 5. 2 Petr. 2, 22. Haec paraclesis plus apud vos valere debebat, quam apud certantes in mundo omnes voces hortantium. ως νίοις, tanquam filiis) Dicitur enim, νίε μου, fili mi, amantissime. νίε μου, fili mi) Prov. 3, 11. 12. LXX, νίε. cetera usque ad παφαδέχεται, iisdem verbis. Et solent illi τον νίε vertere. Sic enim Salomo eum, quem in Paroemiis, DEI

nomine, instituit, appellitat. — μη 1) όλιγώρει) από πός (coll. σκο Εs. 8, 6.) id est, ne spreveris, animo contumaci. Praecipitur ὑποταγή, subjectio, v. 9., respectu παιδείας, disciplinae, quae lenior. — μηδὲ ἐκλύου) γρα (coll. γρ Εs. 7, 16.) ne refugeris animo fracto. Praecipitur ὑπομονή, patientia, v. 7. respectu ἐλέγχου, quo quis arguitur severius.

v. 6. μαστιγοῖ δὲ, flagellat autem) Hebr. בְּבְּאָב et (subaudi, Dominus ירסר castigabit) sicut pater filium, quem placitum habebit. LXX legerunt פֿלָּב Acotiyoũ δέ. Id retinuit apostolus, quanquam id alias non denotat paternam castigationem. Flagello cietur sanguis. v. 4. Atque ipse vim lectionis Hebraicae insinuat v. seqq. Prudentis doctoris est, versionem apud plures non aperte reprehendere: et tamen

vim fontium eis inscientibus propinare.

v. 7. εl, si) Disciplinae necessitas asseritur hic et versu seq. eorum autem, quibus disciplina obtingit, officium, versu 9. seq. Itaque versu 7. disciplina potius spectatur, quam patientia. In v. 7. et 9. disciplina simul comprehendit elenchum; sed in v. 5. disciplina elencho contradistinguitur. — νίοῖς) non modo τέκνοις. Gloriosissima conditio filiorum. — προσφέρεται) praebet se, eo ipso, dum castigat. — τίς γὰρ, quis enim) Praesupponitur, omnes egere castigatione, ob culpam.

v. 8. εί δὲ χωρίς ἐστε) Si estis et esse vultis etc. χωρίς, extra, particula tristis. — μέτοχοι, participes) Verbum favorabile. — πάντες, omnes) omnes filii, v. 7. omnes testes, v. 1. — ἄρα νόθοι ἐστὲ καὶ οὐχ νίοὶ, nothi igitur estis, ac non filii) Enthymema, in quo subaudias hoc: atqui non volumus esse nothi, sed

filii. Ergo suscipiemus disciplinam.

- v. 10. πρὸς ὀλίγας ἡμέρας) ad paucos dies, quibus vita nostra in carne constat. Notantur dies non solum ii, quos durat ipsa disciplina: sed ad quos disciplinae fructus pertinet. Huic πρὸς respondet τὸ εἰς, in fine versiculi: coll. c. 9, 13. 14. Similiter has praepositiones jungit Paulus Eph. 4, 12. not. κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς, prout ipsis videbatur) Sane ita est. Multum indulgentia, multum severitate in disciplina peccant patres carnis: nec tam castigant, quam castigare se putant. At Pater spirituum plane ἐπὶ τὸ συμφέρον, commodo nostro castigat. αὐτοῖς ipsis continet antitheton ad eos, qui castigantur a patribus carnis. Sic respondet δοκοῦν, et δοκεῖν v. seq. εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἀγιότητος αὐτοῦ, ut fiamus consortes Sanctitatis ipsius) άγιωσύνη, sanctimonia: άγιασμὸς, sanctificatio: v. 14. at άγιότης, sanctitas. Sanctitas DEI, i. e. Deus, qui sanctus est: quem non assequuntur nisi sanctificati; quem qui assequuntur, vita spirituali aeternum fruentur. [Filiali reverentia fas est hanc Sanctitatem prosequi: neque tamen prope ad eam accedere non datur. V. g.] Appellatio abstracta, uti ἡ μεγαλωσύνη Majestas c. 1, 3. ἡ δόξα αὐτοῦ, Gloria ipsius. Jud. v. 24. ἡ μεγαλοπρεπὴς δόξα, magni-

<sup>1)</sup> όλιγωρει — — εκλύου] Duo extrema: όλιγωρεῖν est animi contumacis: ἐκλύεσθαι, fracti. Illud dicitur ὄγκος, v. 1.: hoc, ἡ ἀμαρτία, non in genere, sed speciatim ἡ εὐπερίστατος ἀμαρτία, id est, ἀπιστία c. 8, 12. Not. crit.

fica Gloria, 2 Petr. 1, 17. Atque illud, Tra yérngos Oslas nouverol process, at fiatis divinae consortes naturae, i. e. DEI, 2 Petr. 1, 4. cum praesenti loco singulariter congruit.

v. 11. πασα, omnis) quam et patres carnis et Pater spirituum adhibet. — δὲ, autem) Occupatio. — δοκεῖ, videtur) Saepe enim sensus dolorosus impedit judicium sincerum. — λύπης, moeroris) Castigatores videntur eorum, qui castigantur, moerorem habere propositum; sed non ita est. 2 Cor. 1, 24. 7, 8. — εἰρηνικὸν — δικαιοσύνης) LXX, καὶ ἔσται τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰρήνη. Βα. 32, 17. εἰρηνικὸν, pacalem. Hebr. ΕΝΕ LXX εἰρηνικὸς, Gen. 37, 4. etc. antitheton ad δοκεῖ videtur. Castigator demonstrat, se fideliter fecisse: castigatus id agnoscit, et gratiam habet. inde pax. — γεγυμνασμένοις, exercitatis) Tales et minus oneris habent, et quicquid oneris habent, facilius ferunt. Callent. — ἀκοδίδωσι) reddit, scil. antehac reservatum fructum. — δικαιοσύνης, justitiæe) Suaviter haec declaratio, postquam suspensum sermo lectorem tenuerat, in extremo additur: fructum pacatum, nempe justitiae, qua praeditus homo accedit ad Sanctitatem DEI, cum gaudio.

v. 12. διὸ, propter quod) Reassumitur cohortatio. v. 1. — τὰς παφειμένες χείφας καὶ τὰ παφαλελυμένα γόνατα ἀνοφθώσατε) Es. 35, 3. LXX, Ισχύσατε χείφες ἀνειμέναι, καὶ γόνατα παφαλελυμένα. Iidem, Deut. 32, 36., είδε γὰφ αὐτοὺς παφαλελυμένους — καὶ παφειμένους. παφειμένας χείφας — παφαλελυμένα γόνατα. Sie Sir. 25, 25. Habet haec cohortatio tres partes, respectu ipsorum, et sliorum, et DEI; quem triplicem respectum saepe habet Paulus, v. gr. 1 Cor. 6, 11. Prima pars incipit, τὰς παφειμένας, remissas: secunda, εἰρήνην, pacem: tertia, καὶ τὸν άγιασμὸν, et sanctimoniam: et primam respicit illud, μή τις ύστεφῶν, ne quis se retardet. secundam illud, μή τις βίζα πικρίας, ne quae radix amaritudinis: tertiam illud, μή τις πόρνος ἢ βέβηλος, ne quis secortator aut profanus. Id anaphora in μή τις ne quis ter posito comprobat. — χεῖφας, manus) vestras, coll. v. 13. et fratrum v. 15. Es. cap. cit. v. 4. et sic, γόνατα, genua, et ποσὶν, pedibus.

v. 13. καὶ τροχιὰς) orbitas, conspicuas. Hexameter, valde opportunus. Prov. 4, 26. ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσίν. — ¹) τοῖς ποσίν, pedibus) Dativus, Genitivo Hebraico in Prov. l. c. conveniens. Ipsi pedes, claudi quippe, opis egent, non minus, quam manus et genua. — τὸ χωλὸν) Hoc in pedibus est, quod κάρεσις in manibus. desinite claudicare inter Judaismum et Christianismum. conf. 1 Reg. 18, 21. et Es. cap. cit. v. 6. — ἐπτραπῆ, deflectat) ad dextram vel sinistram, a rectitudine. Prov. l. c. v. 27. Τὸ ἐπτρέπεσθαι novum clauditati vitium addit. — ἰαθῆ, sanetur) Ipsa exercitatio recta ad sanitatem confert.

v. 14. μετά, cum) Constr. cum εἰρήνην, pacem. coll. nollol, multi. v. 15. — καὶ τὸν) Articulus facit epitasin. c. 11, 38. — άγιασμὸν, sanctificationem) cujus praecipuae partes, castitas et sobrietas. coll. v. 16. — οὐδεὶς ὅψεται, nemo videbit) tanquam sacerdos, Ap. 22, 3. s. sut filius. conf. 2 Sam. 14, 24. — τὸν Κύριον, Dominum) sanctum, purum.

v. 15. μή τις ύστεροῦν, ne quis se retardet) per segnitiem in currendo. — μή τις βίζα πιπρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῆ, ne quae radix amaritudinis, supra germinans, turbas det) Deut. 29, 18. LXX, μή τις ἐστιν ἐν ὑμῖν βίζα ἄνω φύουσα ἐν χελῆ καὶ πιπρία. Sed apostolus pro ἐν χολῆ totidem literis scripsit ἐνοχλῆ. Potuit ἐνοχλῆ etiam antea apud LXX invectum esse: potuit apostolus primum ita scribere. Opportune certe inflexum est verbum ad commendandum pacis studium. ἐν χολῆ non scripsit apostolus, ut τὸ πιπρίας, trajectum, ostendit. In Hebraeo is ipse, qui pessime cogitat, τητό radix appellatur. id quod etiam apostoli contextui congruit. Amaritudine perimitur dulcis pax. Adverbium supra opponitur radici, quae infra est. conf. Es. 37, 31. — πολλολ, multi) Deut. cap. cit. v. 19. irriguum cum sitibundo, scil. solo sive terra.

v. 16. πόρνος, scortator) e. 13, 4. 1 Cor. 10, 8. — η, aut) Libido et intem-

<sup>1)</sup> όρθάς, rectas] recta via ad gaudium et gratiam deducentes. v. 1. 2. 15. V. g.

perantia cibi, affines. — βέβηλος, profanus) spiritualem praerogativam projiciens pro fructu gulae. Vide Gen. 25, 34. Esau et edit et bibit; et surrexit et abiit. Graphica profani animi hypotyposis. — ως ήσαῦ, ut Esau) Exemplum aptissimum ad horrorem, Jacobi secundum carnem filiis incutiendum. — μιᾶς, una) Id culpam auget, non misericordiam meretur. conf. Gen. 3, 6. In utramque partem unica quandoque actio maximum habere momentum potest. Constat idem exemplo Rubenis et Sauli: et rursum Abrahami, Pinechasi etc. — τὰ πρωτοτόπια, primogenituram) pretiosissimam. Etiam Hebraeorum, ad quos scribitur, erat jus primogeniturae ante gentes, v. 23. not. — αὐτοῦ, suam) Hanc ergo revera habuerat. Primogeniturae spiritualis consortes decet sancta sobrietas et temperantia.

v. 17. lore yag, scitis enim) Causa admonitionis ex Gen. 27, 30. ss. — zal μετέπειτα, etiam deinceps) Qui non habet, amillit. Luc. 8, 18. - θέλων, volens) Rom. 9, 16. — ἀπεδοκιμάσθη) repulsus est. Non omni benedictione excidit, c. 11, 20., sed ea, quae primogenituram secutura fuerat. — μετανοίας τόπον, poenitentiae locum) Merávosa fuisse nulla dicitur, non penes Isaacum: non quo res ipsa obstet, nam is sane sententiam adeo non mutavit, ut de Jacobo dixerit, ηὐλόγησα αὐτὸν, καὶ εὐλογημένος ἔσται, Gen. 27, 33.: sed quia apud LXX et alios quidem το μετανοείν vel etiam μετάνοια dicit poenitentiam, qua quis sententiam mutat quamcunque, in Novo autem Testamento semper illam, qua peccator totus resipiscit. Neque nulla fuisse dicitur penes Esavum: qui quum primogeniture quidem, sed benedictione nunquam, se abdicaverit, consilii mutationem (si vel maxime hanc denotaret usravoia) non dicetur quaesisse. Quod reliquum est, ille labor animi in Esavo benedictionem postliminio postulante μετάνοια appellatur, vocabulo ad apodosin (conf. not. ad Matth. 18, 13. Gal. 4, 29.) spectante, de profanis contemtoribus, gratiam ultro abjicientibus. v. 15. s. Hi sane olim quaerent poenitentiam, sed frustra. c. 6, 6. Matth. 25, 10. s. Locutio eadem Sap. 12, 10. πρίνων δε παταβραχύ, εδίδους τόπον μετανοίας. Μετάνοια ponitur quasi impersonaliter, uti θέλημα voluntas 1 Cor. 16, 12. Es wollte bey Esau nicht mehr seyn. Natura rei recusabat. — μετά δακρύων, cum lacrymis) Antea sine lacrymis habuisset: postea quamlibet fiens, repulsam tulit. [Durissimae aliquando indolis hominibus lacrymae oboriuntur: 1 Sam. 24, 17. Tum quae non fiunt, vix fiunt deinceps. V. g.] Utamur tempore! Luc. 13, 28. — αὐτην, easn) benedictionem. Sic diserte scriptum est Gen. 27, 38. Et synonyma sunt hoc loco, volens hereditare, exquirens.

v. 18. οὐ γὰς) Causa, cur toti huic hortationi ex sacerdotio Christi deductae obtemperare debeant, quia praesentior salus est, et praesentior ultio. Conf. c. 2, 1. ss. — προσεληλύθατε) Deut. 4, 11. LXX, παὶ προσήλθετε καὶ ἔστητε ὑπὸ τὸ ὄρος, παὶ τὸ ὅρος ἐκαἰετο πυςὶ ἔως τοῦ οὐρανοῦ· σκότος, γνόφος, θύελλα κτλ. — ψηλαφωμένω) qui tangebatar, divinitus, ita ut totus commoveretur, v. 26. Ps. 104, 32. 144, 5., a nullo tantisper homine aut bruto attingendus. v. 20. Ita ψηλαφῶν tangere ponitur Jud. 16, 26. Tangebatur mons uno illo tempore: sed seterna DEI sedes describitur versu 22. — ὅρει, monti) Eleganter nomen Sina reticetur, Sion memoratur. — κεκευμένω πυςὶ) igni, qui ardebat. — καὶ γνόφω καὶ επότω, et caligini et tenebris) Ephraim Syrus f. 85. ed. Oxon. οὕτε φῶς ἐπτὸς πυςὸς, εὖτε σπότος γνόφου χωρίς. unde apparet vocum proprietas. Eadem verba τῶν LXX jam vidimus. γνόφου synonymon ζόφος.

v. 19. καὶ σάλπιγγος ήχω, et tubue sono) Ex. 19, 16. LXX, φωνή τῆς σάλπιγγος ήχει μέγα. Tuba auditores excitat ad audienda verba. — καὶ φωνῆ ξημάτων, et voei verborum) Sic LXX, Deut. 4, 12. Innuuntur autem τὰ δέκα ξήματα, Decalogus, ib. v. 13. pronunciatus φωνῆ μεγάλη, voce magna. ib. c. 5, 19. (22.) — ής) Constr. cum ἀκούσαντες. — παρητήσαντο) recusarunt, vel verbum amplius dici. Ex. 20, 16. (19.) — μὴ προστεθήναι, ut ne adderetur) Deut. 5, 19. LXX, ταῦτα τὰ ξήματα ἐλάλησε Κύριος — καὶ οὐ προσέθηκε. Cetera enim Mosi deinceps commissa sunt.

v. 20. zò diagreklóusvov, interdictum) illud ipsum, Elsi bestia etc. Partici-

pium loco nominis, uti v. seq. — καν θηρίον θίγη τοῦ ὅρους, λιθοβοληθήσετα, si bestia tetigerit montem, lapidabitur) Plenus textus, apud Mosen, de monte: ούχ αψεται αὐτοῦ χείρ, ἐν γὰρ λίθοις λιθοβοληθήσεται, ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται έάν τε πτηνος, έάν τε ἄνθρωπος, οὐ ζήσεται. Ex. 19, 13. Hîc duplex edictum est, ut telo interimatur bestia; lapidibus, homo. Apostolus brevitatis studio, ex altera sententia subjectum exprimit, ex altera praedicatum; cetera ex his ipsis subaudienda relinquens. Sermo eadem prope ratione concisus est cap. 7, 5. Act. 7, 16. nott. Semiduplex potest oratio dici, cujus exempla plura habet Ordo temporum, p. 83. 88. 213. [Ed. II. p. 73. 77. 187. s.] Librarius parum antiquus, qui ex LXX adjecit, η βολίδι κατατοξευθήσεται, non cogitavit, pari jure ex LXX adjiciendum fuisse, livois lapidibus, quod responderet jaculo: majori vero jure supplendum sibi fuisse, καν ανθρωπος, etsi homo. nam in hominem sontem, prae bestia, conveniebat lapidatio; in bestiam, prae homine, jaculatio.

v. 21. τὸ φανταζόμενον) Notatur visum verissimum. Herodianus, είτε άληθῶς ἐφαντάσθη τισὶν, ἢ κτλ. — μωϋσῆς, Moses) qui tamen proximae unus admissionis erat, et ob id ipsum magis vidit et sensit, quam ceteri. Internuncium ille quidem egit; sed dum ipsa Decem verba pronunciata sunt, adstitit tanquam unus auditorum. Ex. 19, 25. 20, 16. (19.) seqq. — ἔκφοβός είμι καὶ ἔντιομος) timore animi et tremore corporis perculsus sum. Differunt verba, 1 Cor. 2, 3. not. Deut. 9, 19. pro יגרתי LXX habent ἔκφοβός είμι, in praesenti. Id accipit Apostolus, et supplet, και ἔντρομος. Moses ibi timorem suum tremoremque notst super ira Dei per delictum populi post legem datam incensa: sed visum ipsum Mosi, qui antea quoque populo accensebatur, Ex. 19, 23. in voce בכל; cap. 34, 27., timorem eo majorem super delicto populi fecit, perseverante etiam montis ardore. Deut. 9, 15.

v. 22. alla, sed) Septemplex oppositio: videamus articulos.

I. Mons qui tangebatur: Sion mons:

II. Incensus ignis: Urbs DEI viventis:

III. Caligo: Myriades, angelorum et primogenitorum:

Judex DEUS omnium:

IV. Tenebrae:V. Procella: Spiritus justorum consummatorum: VI. Tubae sonus: Testamentî novi mediator Jesus: VII. Vox verborum: Sanguis aspersionis perbene loquens.

In articulo I. et VII. evidens est oppositio; non dubium, quin etiam in intermediis, quorum etiam numerum apostolus invicem aptat. Accessus in V. T. ejusmodi erat, ut populus submoveretur: in accessu N. T. omnia patent. — προσεληλύθατε, accessistis) fide N. T. suscepta. Atque ab eo initio fructum accessus hujus magis magisque percipiunt consortes Christi usque ad consummationem sui in obitu, et ad judicium, et in vitam aeternam. Neque enim hîc sermo est de accessu ad militantem ecclesiam, quippe cum ad Israëlem potius accesserint reliqui, quam Israëlitae ad alios: sed lautissimus describitur status fidelium N. T. per communionem cum ecclesia consummata, ipsoque Christo et ipso DEO. Hic quoque accessus, non minus, quam ille pristinus, v. 19. cum audiendi facultate, in hac quidem vita, conjunctus est, v. 24. seqq. quanquam appropinquatio nostra coelestibus oculis multo magis est obvia, quam nostris adhuc velatis: et optimas in posterum spes secum trahit. Excellentem coelestis oeconomiae cognitionem promit hoc loco apostolus, dignam beato illo Pauli raptu 2 Cor. 12, 2. 4. — σιών σοει, Sion monti) Haec est sedes oeconomiae Christi. [adeoque spiritus justorum consummatorum complectitur, V. g.] Ap. 14, 1. Joh. 12, 15. 1 Petr. 2, 6. — παὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, et urbi DEI viventis) Sedes oeconomiae DEI, v. 23. [angelorum atque primogenitorum complectens myriades, V. g.] Est enim chiasmus: 1) Sion, 2) urbs Dei: 3) Judex Deus, 4) Mediator Jesus. primum et quartum, secundum et tertium correspondent. — εερουσαλήμ επουρανίω, Jerusalem coelesti) Ap. 21, 2. — μυριάσιν, myriadibus) Hae dicuntur absolute, ut in prophetia Henochi Jud.

v. 14. coll. Deut. 33, 2. Dan. 7, 10. — ἀγγέλων, angelorum) Non licet construere, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει καὶ ἐκκλησία κτλ. Nam et polysyndeton retinendum est; et aliorum sine dubio est panegyris: aliorum, ecclesia. quis enim conjungeret synonyma, panegyris et ecclesia? Ecclesia, primogenitorum est; panegyris igitur, angelorum. Myriades vero non solum in angelorum panegyri consistunt, sed etiam in ecclesia primogenitorum. Utrique enim convenit myriadum vocabulum, et ad utrumque accommodatus est Dativus μυριάσιν. Addantur mox dicenda. Interim hic notandus γιασμός genitivi et dativi, angelorum panegyri, et ecclesiae primogenitorum. — πανηγύρει, panegyri) Hoc verbum, et mox, ecclesiae et judici, solennitatem indicant; quae et jam est in coelo, et maxima erit in revelatione Jesu de coelo. Expende illud, omnes angeli, omnes gentes, Matth. 25, 31. s.

v. 23. καὶ ἐκκλησία πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων, et ecclesiae primogenitorum in coelis descriptorum) Primogenitorum nomine veniunt filii DEI, ex aetatibus Christum praegressis, et fideles Israëlitae, Ex. 4, 22. Jer. 31, 9. Eph. 1, 12.: patriarchae praesertim, Matth. 8, 11.: et qui primum illum Primogenitum ex mortuis resurgentem comitati sunt, Matth. 27, 53.: neque tamen non etiam reliqui, ut sic dicam, gregarii. Est enim horum ecclesia sive coetus, ut angelorum est panegyris. Descripti sunt primogeniti sub Mose, Num. 3, 40.: hi autem, de quibus apostolus, in coelis, quia cives urbis coelestis. conf. ἀπογράφεσθαι, describi. Luc. 2, 1. Hine patet, non ideo, quia in coelis descripti sunt, ipsos non esse in coelis. Sunt tamen descripti etiam, ut nomina eorum olim publice citentur. Ap. 20, 12. 21, 27. Horum primogenitorum suave antitheton est, consummatorum: nam per alteros ducitur agmen beatorum, per alteros clauditur. Denique notabile est, hos primogenitos in Gradatione propius, quam angelos, conjungi cum mentione DEI. conf. Jac. 1, 18. — καὶ κριτῆ θεῷ πάντων, et Judici DEO omnium) Hic est DEUS omnium, Eph. 4, 6. Judex vester, propitius vobis, contra hostes. — καλ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων, et spirilibus justorum consummatorum) Hoc extremo loco apostolus ea enumerat, quae viatórum oculos oeconomiae DEI splendore perculsos, ex oeconomia Christi lenius afficiant et reficiant. Spiritus, animae separatae. 1 Petr. 3, 19. Tres pueri in Cantico suo, ecloyette πνεύματα καὶ ψυχαὶ δικαίων τὸν κύριον. v. 86. Justi consummati, fideles N. T. qui consummationis, quae per Christi mortem facta est, et justitiae inde exortae, consummatum post suam mortem fructum capiunt. conf. c. 11, 40. not. Horum minor adhuc erat numerus: et ob hanc quoque causam sejuncti sunt a myriadibus, adeoque a primogenitis illis. Cur primogeniti et spiritus justorum consummatorum in sermone disjungantur, patebit e serie sermonis mox evolvenda. Paulus ipse dum vivit, negat se τετελειώσθαι, consummatum esse, Phil. 3, 12. alia enim ratio est verbi τετέλεκα, 2 Tim. 4, 7. alia verbi τελειοῦμαι. illud munus spectat, hoc personam. τελειούμαι non valet, quam diu quis vel unum passum ante se habet, etiamsi eo usque in perfectione sua interna non amplius proficiat. Ipse Christus in morte relessobels, Hebr. 5, 9. In 2 ad Tim. gratulatur sibi Paulus de cursu confecto: in ep. ad Philipp. alacriter instigat ad cursum, ecque fine ipse se talem facit, qui procul adhuc a meta absit. conf. Hebr. 3, 14. not.

v. 24. διαθήμης νέας, lestamenti novi) Alias dicitur καινή· νέα, hîc. νέος notat novitatem ejus, quod nativum vel etiam vivum est. conf. c. 8, 13. not. et cap. 10, 20. Es. 43, 19. — μεσίτη, Mediatori) Olim Moses, ipse internuncius, timebat et tremebat: nunc ad Mediatorem N. T. accessus est datus. — αίματι ξαντισμοῦ, sanguini adspersionis) Notabilis conjunctio: novi testamenti Mediatori Jesu, ET sanguini adspersionis. Sanguis spectatur h. l. ut est in coelo, quemadmodum spectatur etiam Mediator, et Deus, et myriades etc. Attende, Lector, quae dicenda veniunt, per Positiones distinctas.

§. 1. Sanguis J. C. in passione et post mortem effusus est quam largissime. In victimis V. T. requirebatur αξματεκχυσία effusio sanguinis; et penitus erat cffundendus sanguis, ita ut nil remaneret in venis et vasis corporum. Hoc perBengel gnom.

55

actum est etiam in unica N. T. oblatione corporis Jesu. Omnimoda pretiosiasimi sanguinis tum facta est effusio, in horto, per sudorem; in praetorio, per flagellationem; in cruce, per clavos; et post mortem, per lanceam. Ita Christus ἐθανατώθη plane est necatus carne. 1 Petr. 3, 18. Vel guttam de tota sanguinis massa in corpore sanctissimo remansisse, haud scio an dicere possit, qui verba Psalmi 22. v. 15. 16. perpenderit: Sicut AQUA effusus sum. ARUIT tanquem testa virtus mea, et lingua mea adhaesit faucibus meis: et in PULVEREM mortis deduxisti me. Revera ἐσφάγη mactatus est Agnus Dei. Non est alia pars Sanguinis ejus effusus, alia non effusa: sed sicut totum corpus est traditum, sic omnis sanguis effusus. Matth. 26, 28. Effusio sanguinis et mors Christi sunt concomitantia, non illa hujus causa. Vere sanguinem et vitam posuit; sed non ob naturalea causas, ob quas alias obeunt, qui violenta morte obeunt. Id est ex praestantia Subjecti.

§. 2. Actualem sanguinis illius effusionem status effusi sanguinis est insecutus.
Actualis erat effusio sanguinis, dum effundebatur: statum effusi sanguinis dicimus omnem commorationem sanguinis extra corpus dominicum, sive brevis ea sit

sive diuturna.

§. 3. Sanguis ille etiam in statu effusionis ab omni corruptione indelibatus est. NON CORRUPTIBILIBUS, argento aurove, redemti sumus, sed PRE TIOSO sanguine, ut agni sine vitio et macula, Christi. 1 Petr. 1, 18. 19. Omnem cerruptionem excludit pretiositas sanguinis illius. Hoc certum et ratum manet: neque ullo modo probamus indignas quorundam de effuso Domini sanguine opiniones, quos nominatim redarguit inprimis Hoepfnerus in tract. de S. C. pag. 55.

§. 4. Sanguinem, qui effusus est, in venas corporis dominici iterum esse immis-

sum, affirmari nequit.

Nil nisi animale humana capit ratio: quare non nisi Scriptura nitimur. Es sanguinis effusionem et mortem J. C. saepissime refert: eadem resurrectionem ejus et vitam perennem non minus celebrat. Sed de sanguine in corpus iterum immisso nil expresse indicat: neque per consequentiam ea immissio ex scriptura deducitur. Saltum certe committit haec argumentatio: Sanguis Christi est incorruptus, ergo in venas rediit. Si corpus sine sanguine, ai sanguis extra corpus, in triduo mortis, incorrupta fuerunt: utrumvis etiam magis post mortem exantlatam sine altere

incorruptum permanet. Audiamus, quid scriptura suggerat.

§ 5. Adscensionis tempore sejunctus a corpore sanguis in coelum est illetus. Introitus sacerdotis N. T. in sanctuarium verum Adscensio erat in coelum: et in morte quidem J. C. discissum est velum templi terreni, ac tum apertum est sanctuarium verum, coelum; sed introitus ipse peractus est per adscensionem in coelum. Tertio die post mortem erat resurrectio; quadragesimo post resurrectionem, adscensio. Porro per sanguinem proprium introivit Christus in sanctuarium; (non modo post effusum sanguinem, et vi effusionis, neque cum sanguine in corpus resumto, sed PER sanguinem:) ergo separatim a corpore sanguinem proprium hic ipse sacerdos in sanctuarium intulit, (recteque temeritatis Scherzerus in Syst. p. 390. arcesait quendam, qui putavit, particulas carnis Christi, quae flagello, coronae spineae clavisque adhaeserint, et guttulas sanguinis effusas, miraculose in terra conservari, et in eucharistia multiplicari:) atque ipso introitus sive adscensionis tempore sejunctum Christus a corpore sanguinem habebat. Exsangue corpus erat; non tamen exanime, sed vivum. Sanguis in corpore, non respondisset typo sacerdotis in V. T. cum sanguine animalium in sanctuarium ingressi. Vid. cap. 9, 7. 25. maximeque 12, ubi δι' et διά eadem prorsus inter sese vi respondent. Anslogiam typi et antitypi servandam esse, agnoscit Witsius in Diss. de sacerdotio Aaronis et Christi, T. I. misc. p. 510., ubi de loco Hebr. 13, 11. agit. Idem vero sanguinem Christi, animam ejus interpretatur, non recte. nam sanguis, proprie dictus, ut in typo, sic in antitypo, denotatur. conf. Exx. in Symb. ap. p. 171. Porro dilutior est Sibrandi Lubberti explicatio, lib. II. c. Socin. de J. C. Servatore, c. 21.: Legimus de anniversario sacrificio, de quo est Levit. 16., quod ejus sanguis allatus sit in sacrarium. Jam vero inter hunc et Christi sanguinem magna est dif-

Materialis enim sanguis, qui effundebatur, cum anniversaria victima mactaretur, inferebatur in sanctuarium: sed materialis Christi sanguis, qui effusus est, cum ille pro nobis occideretur, NON allatus est in coelum. Quid igitur? ut sacerdos legalis cum sanguine caesae victimae pro se et pro populo apparebat in sacrario levilico: ita Christus non cum materiali sanguine effuso, sed vi et vigore sanguinis pro nobis effusi apparet pro nobis in coelo. Non vim et vigorem sanguinis dicit apostolus, sed proprium sanguinem Christi, per quem factus sit introitus in sanctuarium: nec materialem sanguinem appellat, sed sanguinem ejus, qui per spiritum aeternum seipsum obtulit immaculatum Deo. Hanc, apostolicam, emphasin saepe imitantur excellentium interpretum sermones. Chrysost. Hom. 33. in Hebr. 13. αὐτή ή οἰκονομία ἔξω πάθους ήν. ἔξω· άλλ' εἰς τον οὐρανον τὸ αἰμα άνηνέχθη. όρᾶς ὅτι αἵματος μετέχομεν τοῦ εἰς τὰ ᾶγια εἰσφερομένου, τὰ ᾶγια τὰ άληθινά της θυσίας ης μόνος άπήλαυσεν ο άρχιερεύς. Quaedam periochae verba alii aliter referunt: sed all' sis tov ntl. uno tenore. Sic verterim: Ipsa passionis dispensatio foris erat: foris; sed IN coelum sanguis est sublatus. vides, participes nos esse sanguinis, qui inferebatur in sancta, sancta vera; sacrificii, quo solus est gavisus archisacerdos. Conr. Pellicanus in Hebr. 9.: Christus pretium sanguinis sui pro nobis redimendis intulit Deo Patri in coelum. Calvin. in Hebr. 10.; Pocudum sanguis quum statim tabesceret, non potuit diu vigorem suum retinere: at Christi sanguis, qui nullo tabo corrumpitur, sed puro semper colore fluit, nobis in finem usque mundi sufficiet. Nihil mirum, si caesae pecudum victimae vivificandi facultate non pollebant, quum essent mortuae. at Christus, qui a morte resurrexit, ut nobis vitam conferat, suam in nos diffundit. Haec est perpetud viae dedicatio, quod coram facie Patris semper quodammodo stillat sanguis Christi ad irrigandum coelum et terram. et in cap. 13.: Christus sanguinem suum, ut mundi peccata expiaret, IN coeleste sanctuarium intulit. Rureum: Videtur mihi Apostolus (Hebr. 13, 20.) hoc velle, Christum ita resurrexisse a mortuis, ut mors tamen ejus non sit abolita, sed aeternum vigorem retineat: ae si dixisset, Deus Filium suum excitavit, sed ita ut sanguis, quem semel in morte fudit, ad sancttonem foederis aeterni, post resurrectionem vigeat, fructumque suum proferat, perinde ac si semper flueret. Hunnius in Hebr. 13.: Christus suum proprium sanguinem sancto sanctorum intulit. Dorscheus P. I. Theol. Zach. p. 51. seqq. Sanguis, inquit, hoc loco, Zach. 9, 11., cum illa affectione profusionis et effusionis, non aulem, ut est in naturali suo statu et intra vasa sua ordinaria, consideratur. 1) Quia hoc requirit typi ratio. Sanguis enim in V. foedere, ut extravasatus et effusus, considerabatur, et hoc ipso adumbrabat profusionem et effusionem sanguinis in N. soedere suturum. 2) Quia hoc soederis divini indoles requirit, quae postulat αίματεκχυσίαν. 3) Quia in hac ratione sanguinis exercetur actus obedientiae satisfactoriae Deo pro peccatis debitae etc. Sal. Deylingius: Christus in coelos evectus sedensque ad dexteram DEI res nostras commendat DEO, et sanguinem pro nobis effusum ac vulnera ostentat Patri. Iterum, Rappoltum laudans: Patri suo, inquit, sanguinem suum, ut húrqov et pretium redemtionis pro nobis offert (demonstrat,) ejusque effusione justitiae divinae satisfactum esse docet. Observ. miscell. p. 571. seq. Non affirmo, hos interpretes praesentem sanguinis effusi statum docere: sed dico, sermones corum, si talem statum in mente habeas, textibus, quos tractant, magis congruere.

§. 6. Sanguis J. C. semper manet sanguis effusus.

Si unquam fieri potuit aut debuit reditus sanguinis J. C. in corpus ipsius, fieri potuit ac debuit in ipso saltem resurrectionis momento, non postea demum. At ante adsoensionem hoc non esse factum, patet ex § praeced. Ergo non factum est in resurrectione: neque adeo ullum tempus reperitur, cui reditum illum adscribamus. Perpetuns est effusi sanguinis status. Ipse Jesus in coelo est, et corpus ejus: etiam sanguis ejus est in coelo; sed non propterea nunc sanguis inest in corpore. Non retulerim huc visionem Apoc. 1, 14., de albedine capitis J. C. quasi exsangui. Nam ea capillos niveos spectat, facies vero cum lucidissima solis

virtute comparatur ibidem v. 16. Neque, quod Luc. 24, 39. extat, huc, ab Augustino allegatum, nos allegamus. nam sanguis, etiamsi in corpore sit, minus palpatur et cernitur, quam caro et ossa. Alia dantur sanguinis a corpore sejuncti indicia. Divisam corporis et sanguinis rationem, non solum in passione et morte Domini, sed etiam in coena ad recordationem mortis ejus instituta, sacrae exhibent literae. Expende cap. 13, 9. seqq. 10, 10. 29. 1 Cor. 11, 24. seq. Modus praedicandi sequitur modum essendi: hanc ipsam ob causam distinctissime considerantur corpus et sanguis Christi, quia a parte rei distinctio sive sejunctio adest. Igitur adhuc in coelo sanguis, ut effusus, extat ante oculos Dei: adhuc loquitur pro nobis: adhuc est sanguis adspersionis. 1 Petr. 1, 2. Sanguis Abel, quem terra aperto ore de manu Kaini hausit, clamabat, seorsum a corpore: sanguis J. C. loquitur, item seorsum, in coelo, potentius et benignius. Hac proprie de causa seorsum ab ipso Jesu sanguinis adspersionis h. l. memoratur, uti cap. 10, 19. 21. introitus sanctuarii in sanguine Jesu et hic ipse sacerdos magnus seorsum laudatur, et cap. 13, 12. sanguis Jesu seorsum ab ipsius corpore (coll. v. 11.) consideratur, et cap. 13, 20. ipsa magni ovium Pastoris resuscitatio facta dicitur in sanguine testamenti aeterni. Conf. Rev. Riegeri Hist. Frr. Boh. Vol. II. p. 68. seqq. ubi per vestigia Pfaffiana amplissimus veterum et recentiorum opinionum campus ita nobis panditur, ut haec una sententia, ab illo scite proposita, ex omnibus reliquarum incommodis emergat. Sanguis ipse effusus, non effusio sanguinis, λύτρον, redemtionis aeternae pretium est. Id pretium, Deo solutum, solutum manet, sine restitutione in Redemtoris corpus. Aeterna est redemtio: aeternus pretii valor, perinde, ac si redemtor quotidie pro nobis in cruce pendens exspiraret. In morte ejus erat vis vitae non dissolvendae: in vita ejus est valor mortis perpetuus. Ipsa mors Domini absorpsit infirmitatem vitae in mundo, in qua sanguinis et carnis particeps erat factus subeundae mortis causa; cap. 2, 14.: adeoque eadem mors, tanquam transitus in vitam gloriosam protinus quiddam gloriosae vitae consentaneum habebat. conf. 1 Tim. 3, 16. not. Inde annunciatio mortis Domini complectitur totam Ipsius commemorationem, etiam sepulturae et resurrectionis, (cui illa arcte conjungitur 1 Cor. 15, 4.) adscensionis, sessionis ad dexteram Dei, usque dum venit. 1 Cor. 11, 26. Ex mortuis eductus est magnus ovium pastor; sed testamentum, in cujus sanguine eductus est, aeternum est. c. 13, 20. Patet hinc, quanta proprietate Johannes Agnum ut mactatum in vita gloriaque Ipsius sibi visum descripserit.

§. 7. Id ipsum agnoverunt antiqui doctores ecclesiae.

Magna patres consensione statuerunt, exsangue nunc esse corpus Domini, vel etiam aëreum. vid. Magnif. Pfaffii diss. c. Roger. p. 50. Atque inde ad nimiam etiam subtilitatem devenerunt aliqui. Auctor quaestionum inter opera Athanasii T. H. f. 433. qu. 128. Ipsi quoque Veteres, inquit, et prisci prophetae baptizati sunt ex eo, qui de latere Christi fluxit, sanguine et aqua. Et quomodo? audi. Quoniam quatuor elementis constat corpus hominis, rursum post mortem in ea resolvitur. Sic factum est etiam Christo: quia sanguinem et aquam sanctum ejus dedit latus, ἀνελύθη resoluta sunt, quo resoluta sunt etiam prophetarum, in elementa nempe, et inventa ea baptizavit. etc. Paraphrasin hujus philosophematis adornavit Theodorus Abucaras, cui uni id adscribit Ittigius in Exercitatione opusculum Abucarae et luci reddente et refutante. In elementa resolvi, quid est, nisi corrumpi? Absit vero a nobis ejusmodi de sanguine Domini cogitatio. Non essent in eam delapsi hi scriptores, si ex antiquioribus audissent, sanguinem corpori resuscitato immissum fuisse. Haud scio, an immissio illa vel a patribus agnita (agnitam affirmanti incumbit probatio,) vel prius saltem in medium producta reperiatur, quam communio sub una specie (Seculo demum XIII. ac XIV.) invalesceret, cujus patronis, Scholasticis, opportunus erat concomitantiae praetextus. Gersonis quidem aetate sanguinem immissum omnes affirmabant, ut patet ex Serm. in die circumcisionis Domini, et ex Josephinis, dist. 8. Post Reformationem multi eam sententiam, sine controversia, et ideo, ut fit, sine dubitatione admiserunt et

propagarunt: rationes autem, quibus nituntur, evincunt illae quidem, sanguinem Domini a corruptione mansisse immunem, neque reliquias ejus in terra, miraculis comitatas, remanere, quorum utrumque nos ex animo agnoscimus; sed per easdem non definitur positive, quae sit in praesenti conditio sanguinis illius pretiosi. Vid. J. Gerhardi dispp. p. 789. 1426. seq. J. Meisneri exam. catech. Pal. p. 596. etc. Tuum erit, Christiane Lector, quasvis hac de re sententias inter se conferre, et ad normam Scripturae sacrae dijudicare.

§. 8. Unio personalis, et status effusi sanguinis, bene conveniunt.

Non pugnant inter sese in triduo mortis: ac multo minus post triduum illud inter sese pugnant unquam. Nihil Nestorianum, nihil Eutychianum, tota admittit haecce consideratio.

§. 9. Resurrectio et vita J. C. gloriosa non tollit statum effusi sanguinis.

Si quis putaret, in corpore Salvatoris etiam post latus perfossum remansisse modicum sanguinis, rationi naturali eo minus necessaria videri posset effusi sanguinis in corpus immissio: sed revera omnis sanguis est effusus, nec tamen iterum immissus. nam naturalis quidem sive animalis vita sita est in sanguine et circulatione ejus, et sustentatur pane: sed sine pane verbum Dei pascit corpora sanctorum. Vid. de Mose, Ex. 24, 18. 34, 28. nec non de Elia, 1 Reg. 19, 8.: maxime vero de Jesu Christo, Matth. 4, 2. 4. Etenim tota ipsius diaeta ultra munditiem omnium mortalium evecta noscitur vel ex apto vestitu. Joh. 19, 23. not. Quodsi in terra id praestat virtus Dei, quanto magis in coelo id fit et fiet? Matth. 22, 29. (quam ob causam hoc quoque, obiter, sed serio, monendus est Lector, noviter productum sanguinem, in loco effusi, redivivo Redemtori a nobis ne per somnium quidem adscribi.) Vita gloriosa non desiderat circulationem sanguinis: tota ex Deo est. Rom. 6, 4. 10. 1 Cor. 6, 13. 15, 44. 50. Nostrum corpus, noster sanguis, corruptioni sunt obnoxia: sanguine nostro, quid futurum sit, ignoro; (in ipsa quidem vita animali, summam sanguinis jacturam, modo mors absit, minoris aestimamus, quam digiti articulive mutilationem:) corpus certe conforme faciet Salvator corpori gloriae suae. Conf. Samml. von A. und N. 1739. I. Beytr. art. 8. Vales. philos. sacr. p. 81. Melch. I. 712.: Manifestum esse putamus, pugnam Michaëlis Ap. 12. non absolutam fuisse mox post Christi adscensum in coelos, quo SANGUIS AGNI illatus accusandi jus draconi infringebat etc. Pfaff. Syst. germ. p. 307. Heding. ad Hebr. 9, 24. 10, 14. Krast Nachr. I. Band p. 878. Hiatus in latere (qualis in corpore naturali vulnus letale esset) perpetuum gloriosae vitae documentum et ornamentum est. Ez. 37, 6. 8. non memorantur venae: sed גידים sunt nervi aut musculi.

§. 10. Status effusi sanguinis validissime corroborat communionem sub utraque. Nullum speciosiorem fucum habent defensores communionis sub una, quam concomitantiam corporis et sanguinis. Sed distinctissima in sacra coena ratio est corporis et sanguinis Domini. Primum dicit, Hoc est corpus meum: deinde, Hic est sanguis meus. Igitur corpus non per sanguinem exhibetur, sed per se: sanguis non per corpus exhibetur, sed per se. Locum Gen. 9, 4. huc confert Lightfootus in Chron. V. T. Apposite vero Dannhawerus scribit: Res coelestis in sacra (eucharistica) potione est sanguis Jesu Christi pro discipulis et pro multis effusus, et, quia incorruptibilis, adhuc existens, 1 Petr. 1, 19. quem Christus in sanctuarium azeigonolytov intulit, et tamen ille ipse, qui in passione effusus est. Non kic in litigia scholastica, vere scholastica ac otiosa, ingrediendum, de reliquiis sanguinis Christi, et reassumtione illius, de quibus videndus Baron. etc. Hodos. p. 1202. In morte Domini ex corpore eductus est sanguis: ejus mortis annunciatio postulat, ut panis benedictus in recordationem Domini edatur, et ut poculum benedictum, item in recordationem Domini, bibatur. 1 Cor. 11, 24. 25. Profundum Thomas Bromley Responsum, in decem tractatibus editum, habet, de differenti ratione fruendi corpore et sanguine Christi.

§. 11. Eadem causa fidem nostram egregie sustentat.

In Revelatione Paradisi sic scribit idem Bromlejus: In sanctuario sanguis

aeterni foederis spargitur, quod per Dominum Jesum post adscensionem ipsius semel singulari modo factum est, secundum Hebr. 9. v. 12.: Per proprium sanguinem semel in sanctuarium introivit, aeternam redemtionem inveniens. Id vero adhuc certis temporibus per magnum archisacerdotem continuatur ad sedandam iram Dei, per peccatum commotam: et propterea dicitur sanguis adspersionis, propter usum ejus, qui continuatur in coelo, et in conscientiis sanctorum in terra. Hebr. 9. v. 14. Dijudicent haec, qui spirituali valent judicio. Sane fideles in omni exercitio fidei, maximeque in sacra coena, aeque fruuntur efficacia sanguinis J. C. ac si in eo momento, quo sanguis ejus est effusus, constituti essent.

§. 12. Haec res considerationem ab amatoribus Christi uberiorem postulat.

Quod in Exercitatione de Ingressu summi pontificis in sanctum sanctorum Andreas Adamus Hochstetterus p. m. scripsit: Non dubitamus, Lectorem ex argumenti tam perplexi magnisque etiam Interpretibus transmissi tractatione perspecturum, quantum ἐρευνήσει nostrae relictum adhuc sit, et, quam in veri latentis indagatione operam sumsimus, ad Servatoris gloriam adplicaturum: pag. 20. 21. id ad praesentem considerationem transferre licet. Parum eam adhuc, fateor, excultam reperio: et tali in re pauci solent adduci, ut subsistant, et oculos in ea consideranda defigant. Sed qui non confestim resiluerit, ex eo, quod initio paradoxon erat, dulcedinem paulo post gustabit cum profectu fidei. Nil tamen obtrudo cuiquam: tantum rogo Sapientes, ut totam rem non ad humani, sed divini sensus normam religiose examinare dignentur. Non curiositas carnalis hic locum habet, sed desiderium cognoscendi Redemtoris, quoad Ipse gloriam suam per radios apostolici testimonii amatoribus suis voluerit patefacere.

In Commentariis quidem et Systematibus haec res non facile vel uberius tractata vel leviter duntaxat tacta reperitur: idque ex rationibus forte sequentibus.

1) In locis de gratia applicatrice dicitur: Causa operans terminative est Spiritus S. id quod verum est: sed mentio Christi et meriti ejus fit nonnisi apud quaestionem de causa externa impulsiva. Sic fit, ut nec uno nec altero loco efficax operatio Christi et sanguinis ejus in considerationem veniat. 2) Propria consideratio sanguinis Christi parce instituitur, multique confestim se ad tropum vertunt, ubi sub hac voce, sanguis, aut universum meritum Christi, aut vitam, animam ejus intelligunt. 3) In seriis tractationibus confestim potius ad sanctos et beatos fructus, quam ad modum ipsarum operationum respicitur, e quibus fructus oriuntur. Confer ex gr. scriptum Anonymi, die reinigende Krast des Gottes-Blutes Jesu Christi (ed. A. 1745. Prenzl.) p. 49. Equidem jam in juventute mea solidam disquisitionem de habitu meriti Christi ad nostram salutem cupide animo meo versabam: sed post multas cogitationes nunquam ad peculiarem de ea re scriptionem ventum est. Dominus Jesus nobis nunc porro bonum lucis suae radium largiatur propter se ipsum. Amen.

- 1) Duplex nobis beneficium obtingit per sanguinem Christi, nempe I. *liberatio* a reatu peccati, et II. *donatio* novarum virium vitae, quae deinceps in bonis operibus se exserunt. Illa vocatur *justificatio* per sanguinem Jesu Christi: et hanc adipiscitur, qui carnem Christi edit et sanguinem ejus bibit. Joh. 6.
- 2) Quia vero sanguis Christi est sanguis aspersionis, quaeritur, an is sanguis, qua talis, utroque nunc memorato modo, an tantum priore modo fidelibus obtingat?
- 3) In V. T. multae erant aspersiones, sive considerentur ii, qui aspersionem peragebant; sive materia, qua aspersio fiebat; sive homines et res, pro quibus et in quibus aspersio fiebat; sive scopus aspersionis, ad dedicationem, consecrationem etc. Aspersio fiebat Ex. 24, 8. apud totum populum, et Ex. 29, 21. Lev. 8, 23. ss. apud Aaronem et filios ejus: utrumque, initio, ad initiationem, adeoque semel, ut ajunt, pro semper. Apud leprosos item erat initiatio quaedam ad conversationem cum aliis in Israële, a quibus tempus bene longum exclusi erant. Aspersio ad altare semper erat praecipus: Israëlitae vero ex sua parte per esum victimarum in communione cum Deo conservabantur.

- 4) In N. T. est aspersio, quae per sunguinem Christi Jesu fit: et quia haec unica N. T. aspersio est, omnia levitica autem ad Christum tendebant: opus est, ut omnes leviticae aspersiones meri typi ejusdem aspersionis fuerint; uti sane sanguis Christi non tantum adversus sanguinem taurorum et hircorum, sed etiam adversus cinerem vaccae apud aquam aspersionis; in spirituali sua excellentia celebratur, cap. 9, 18. s.
- 5) Memoratur aspersio sanguinis, 1 Petr. 1, 2., et iterum sanguis aspersionis, nostro hoc loco. Dicimur etiam in cordibus aspersi et per aspersionem liberati a conscientia mala, unde verum cor in plerophoria fidei habeamus, Hebr. 10, 22. Plura in N. T. non occurrunt de aspersione Novi Testamenti: sed Esajas vaticinabatur, c. 52, 15.: sic (Christus, Jehovae magnus Minister,) asperget gentes multas: super eo obturabunt reges os suum. etc. ubi semel videmus, quis Is sit qui aspergit; qui sint Illi qui asperguntur; qua ratione illa aspersio sequela Passionis Ejus sit; et quod obedientia fidei inde sequatur, quemadmodum Petrus obedientiam et aspersionem sanguinis Jesu Christi conjungit.
- 6) Leviticae aspersiones non physice purificabant, sed moraliter. Nam 1) non praecise manus vel alia certa pars corporis, quae impuritatem forte contraxerat, neque etiam totum corpus aspergebatur, sed in genere fiebat aspersio, quocunque sanguis vel aqua aspersionis caderet. 2) aspersio analogiam habebat cum sanguine paschatis, Ex. 12, 7. 13., qui non corporibus sed januis affundebatur, et Israëlitis tamen profuit. 3) Post aspersionem debuit aspersus demum corpus suum et vestes suas lavare. Per consequens aspersio habebat effectum moralem, et lotie effectum physicum.
- 7) Cum hac lotione analogiam in N. T. habet lotio, quae tribuitur aquae mundae, Spiritui sancto, 1 Cor. 6, 11. Hebr. 10, 23., nec non sanguini Jesu Christi. Lavit nos ex peccatis in sanguine suo, Ap. 1, 5. Laverunt stolas suas et dealbarunt in sanguine Agnelli, cap. 7, 14.
- 8) Aspersio autem habet vim moralem. Dorscheus: Illa conspersio ALITER non FIT, NISI per communicationem virtutis meritoriae, seu potius acquisitae satisfactionis et redemtionis Jesu Christi. Part. I. Theol. Zachar. p. 53.
- 9) Locus ille Joh. 6. de esu carnis Christi et de potu sanguinis ejus valde emphaticus est: non tamen verba nimis ample extendenda sunt. Nam Jesus ibi, (quemadmodum interdum adversus duros oblocutores faciebat,) usus est locutione metaphorica plane singulari, qua erga discipulos, ante et post, non utebatur. Tò vere v. 55. explicandum est ex c. 15, 1. Ego sum vitis vera: ubi tamen metaphora manet, et quidem apud ipsum praedicatum. In sententia illa, caro mea vere est cibus etc. illud vere non afficit praedicatum, sed copulam, est, ut res adversus contradictionem confirmetur. Ab initio et in fine colloquii esus carnis Christi et bibitio sanguinis ejus (ut Joh. 3. nova nativitas) in Fidem resolvitur. Per tales repraesentationes cavetur, ne quis fidem nimis tenuiter et leviter accipiat: et per phrases de fide docemur, illas repraesentationes non esse justo difficiliores.
- 10) Apud haec omnia clarum est certumque, quod per esum carnis Christi et bibitionem sanguinis ejus, vel per fidem, 1) Christiani cum Christo intime uniantur: 2) quod id carni ejus et sanguini, quippe quam edunt, quem bibunt, in acceptis referre debeant: 3) quod caro et sanguis Christi efficacem, intimam operationem in illis habeant, et vitam aeternam illis afferant.
- 11) Ubi alias sanguini Christi mundatio a peccatis tribuitur, id pro ratione contextus vel moraliter vel physice, vel utroque modo, accipiendum est: ex. gr. Hebr. 1, 3. 1 Joh. 1, 7. Idemque valet de victoria. Ap. 12, 11.
- 12) Haec omnia naturam transcendunt, et valde opus est, ut a dulci fallacia sensuum humanorum nobis caveamus. Conf. Closterbergische Sammlung P. II. p. 138. et seqq. ubi homilia Lavii de virtute sanguinis Christi laudatur, et monita adversus deviationes dantur. Si quando ex. gr. gaudium Spiritus se in animam vel etiam in corpus diffundit, id non debet reprimi. Non per sensum (Gefühl) ad

fidem venitur, etsi fides saepe aliquid quod sentiri potest post se trahat: quod tamen absit ut vel nomine caloris vel physicae cujusdam qualitatis appellemus. Quae se sine affectatione dant, ea cum humili gratiarum actione accipiamus et sine ostentatione custodiamus. Nemo tamen aliis se tanquam modulum et exemplar obtrudat, neque alios sibi sic imitandos proponat. Alias multi in cupidam et violentam activitatem adiguntur, ut existiment, eadem experimenta et sensationes sibi ipsis extorquendas esse: et apud conatum ejusmodi natura defatigatur, ut se tandem per id, quod ipsa, sibi non conscia, conficit, vel in somnio, tranquillet.

13) Paucis, sanguis Christi pretiosus applicatur nobis apud aspersionem, apud lotionem, apud bibitionem, propter unionem personalem, modo reali, supernaturali tamen, adeoque plane incomprehensibili. Id (dictum de sanguine Jesu Christi, 1 Joh. 1, 7.) non tantum de MERITO sanguinis Christi in cruce semel perfecto accipiendum est, sed Johannes eo loco de ea re agit, quod in negotio justificationis non tantum divina natura in Christo, verum etiam ipsius sanguis per modum EFFICACIAE nos ab omni peccato emundet. Ita caro Christi est vivificus

cibus. Form. Conc. Art. 8. de Persona Christi, pag. 776.

14) Simili modo, ex nostra parte, fides non modo habet vim moralem, sed etiam suo modo physicam quandam efficaciam et operationem, ad nostram justificationem et salutem.

- 15) Gaudebo equidem, si per ea, quae dixi, ad augmentum amoris et agnitionis Redemtoris nostri, qui sanguinem nobis suum impendit, ansa quaedam dabitur. Capacitas nostri cordis ad sancta mysteria, non tam exercitatione intellectus, quam per incrementum hominis novi amplificatur.
- 16) Jesus salvare prorsus potest accedentes per Ipsum ad Deum, semper vivens, ad interveniendum pro illis.
- πρεῖττον) Sio codd. probatiores 1): recentiores aliqui, πρείττονα. λα-λοῦντι, loquenti) non, clamanti. παρά τὸν ἄβελ, quam Abel) Sanguis Abel, primo parricidio effusus, per synecdochen ponitur pro omni sanguine effuso in terra et vindictam clamante coelum versus, reliquosque peccati in mundo clamores cumulante: et hunc clamorem sanguinis a Kaino celati violentum vincit loquela aperta et placida sanguinis Christi in coelo pro nobis, et ex coelo ad nos. Conf. πρείττονα, meliora, c. 6, 9.

Nunc, quorsum accesserint Christiani, universe recognoscamus.

Est A. Sion mons,

- B. et urbs DEI viventis, Jerusalem coelestis.
- C. a. et myriades;
  - a. angelorum panegyris,
  - $\beta$ . et ecclesia primogenitorum in coelis descriptorum:
  - b. et judex DEUS omnium:
- D. c. et spiritus justorum consummatorum:
  - d. et novi testamenti mediator Jesus;
  - e. et sanguis adspersionis, melius loquens, quam Abel.

Haec enumeratio non modo non confusa est, sed ordinem plane consideratum habet. A et D, B et C, inter se respiciunt per χιασμόν. In B et C describitur oeconomia DEI, latius extensa, eaque ita potissimum, uti in die novissimo gloriosissime apparebit, qui fidei jam praesens est, v. 26. cap. 11, 1. et a Paulo sic consideratur Rom. 2, 16. not. In A et D, oeconomia Christi, interior, novi testamenti, quatenus ea tantisper viget, ut Paulus testatur 1 Cor. 15, 24. De utriusque oeconomiae differentia et nexu confer annot. ult. Exeg. Germ. ad Ap. 14, 10. Naturali ordine A ponitur ante B, quia in Ap. cap. 14. et 21. mons Sion conspi-

<sup>1)</sup> Hinc margo Ed. 2. apertius, quam Ed. maj., palmam concedit lectioni xpetittov, et Versgerm. habet: besser. E. B.

citur ante Jerusalem novam; adeoque D et C, et articuli in D et C, retrogrado ordine (de quo conf. c. 11, 33. not.) considerandi veniunt.

v. 25. βλέπετε, videte) Admonitio, quae acuitur particula ovv igitur praetermissa. — μή παραιτήσησθε, ne recusetis) per infidelitatem. — τον λαλοῦντα, eum qui loquitur) nempe, DEUM, cujus sermo, jam praesens, est ejusmodi, ut praeludium sit commotionis ultimae. Eadem vox, quae in evangelio de coelis auditur, concutiet coelum et terram. Sanguis loquitur ad DEUM, v. 24.: sed in v. 25. est loquela, quae ad nos fit. λαλοῦντι v. 24. est neutrum ad αίμα· λαλούντα est masculinum. Apostolus redit ad prima. c. 1, 1. — οὐκ ἔφυγον, non fugerunt) non potuerunt auditui se subducere, imo in poenas incurrerunt. παραιτησάμενοι, recusantes) v. 19. — χρηματίζοντα, oracula dantem) Deum ipsum innuit. v. 26. initio. — πολλώ μάλλον ήμεῖς, multo magis nos) seil. non fugiemus. — τον απ' ουρανών) scil. χρηματίζοντα, Eum, qui de coelis oracula dat. Mons Sinai pertingebat in terra ad infimam regionem coeli: sed ex coelis, adeoque ex ipso coelo gloriae et Filius attulit beatitudinem ejusque praeconium, unde frequentissima in ipsius sermonibus mentio regni coelorum; et Pater testimonium superaddidit: ac jam in sermone suo repraesentat coeli commotionem, de qua v. 26. — ἀποστρεφόμενοι, aversantes) Id majorem contumaciam significat, quam παραιτησάμενοι, recusantes.

v. 26. οὖ ή φωνή) quippe cujus vox. Declaratur, qualis fuerit illa in terra, et qualis hace sit a coelis oraculorum loquela, χρηματισμός. Non igitur obstat articulus τον v. 25., quo minus unus sit idemque, qui super terra, et qui ex coelis loquitur. Est tamen mimesis, et exprimitur affectus eorum, qui Loquentem non agnoscunt. — דּלְנִיה (עוֹיִי אַיוֹיִי פּנוֹמּט אָ terra commula est. Ps. 68, 9. רָלָנִיה quo eodem verbo Haggaeus utitur. Etiam coelos tunc stillasse, Psalmus memorat; videlicet monti vicinos: Haggaeus autem de omnibus coelis factis loquitur. vũv, nunc) Ostendit apostolus, quid DEUS nunc non modo promiserit, sed quid faciat. — ἐπήγγελται) promisit. Est promissio, spei sanctorum proposita, quanquam impii terrentur ea re. habet igitur hic locus admonitionem plane evangelicam. coll. c. 2, 3. — Ετι απαξ, έγω σείσω ου μόνον την γην, άλλα και τον ούρανον, adhuc semel ego concutiam non solum terram, sed etiam coelum) Hagg. עוד אחת מעם היא ואני מרעים וג' LXX, צוו απαξ έγω σείσω τον ούρανον, και την γην, και την θάλασσαν και την ξηράν. κτλ. et v. 21., έγω σείω τον ούρανου και την γην, και την θάλασσαν και την ξηράν. Duos versiculos in unum confert apostolus: quo ostendit, unam eandemque esse commotionem, cujus prima unus versiculus Haggai, alter extrema denotat. Coepit enim illa adventu Messiae priore; consummabitur, adventu altero. de priore confer Matth. 3, 17. 27, 51. ss. 28, 2. Act. 2, 2. 4, 31.; de altero, Matth. 24, 7. Ap. 16, 20. 20, 11. Illustre est testimonium Is. Newtoni ad Dan. p. 91.: vixque in omni V. T. aliquod de Christo extat vaticinium, quod non, aliquatenus saltem, secundum ejus adventum respiσείσω) Alii, σείω. Utrumque habent LXX, ut modo vidimus. sed σείσω, movebo, exprimit promissionem 1).

v. 27. τῶν σαλευομένων, eorum quae moventur) coeli et terrae. — τὴν μετάθεσιν, transpositionem) Idem verbum c. 7, 12. Antitheton, μείνη, manerent. Dices: Quum terra commoveretur olim, nulla facta est transpositio; quomodo jam cum coeli et terrae commotione conjuncta est transpositio? Resp. Haec commotio est totalis: est finalis: est promissa, adeoque innuit, iis quae moventur, successura esse meliora, id est, ea quae non moventur, sed immobilia sunt. Prior illa praeludium erat alterius. — ως πεποιημένων, tanquam factorum) Ratio, cur ea, quae commovenda dicuntur, sub transpositionem cadant. sunt enim facta, olim, per creationem; et ita facta, ut non manerent ipsa, sed moverentur; et ut deinceps es tantummodo manerent, quae non moventur. Sic Paulus loquitur

<sup>1)</sup> Eaque lectio, in Ed. maj. non probandis annumerata, per marginem Ed. 2. aequiparatur lectioni oslw, et praesertur omnino in Vers. germ. E. B.

- 2 Cor. 5, 1. τα μείνη) ut manerent. Meίνη enim ait, non μένη. Imperfectum pendet a praeterito πεποιημένων, factorum. Saepe μένω, maneo, dicitur de re, quae, ceteris transcuntibus, superstes est. unde etiam ex μένω est μόνος. 1 Cor. 13, 13. τὰ μὴ σαλευόμενα, ea quae non moventur) urbs DEI viventis, v. 22. novum coelum et nova terra. Ap. 21, 1. not.
- v. 28. βασιλείαν) regnum, coelo terraque praesenti augustius. παραλαμβάνοντες, accipientes) a DEO promissum, lubentia fidei acceptantes. Εχωμεν χάριν, habeamus gratiam) χάριν έχειν est gratiam habere, gratum esse, Luc. 17, 9. et saepe: valet etiam, acceptum esse, Act. 2, 47.: et sic fere 2 Cor. 1, 15. Gratiam habere, passive, est gratia affici: sic quoque fere hoc loco. Gratiam invenire est actus: gratiam habere status, cum fidelium prolubio conjunctus. λατρεύωμεν 1), serviamus) tanquam sacerdotes regales. μετὰ αἰδοῦς, cum verecundia) ex agnitione indignitatis nostrae, ne DEI oculos offendamus. καὶ εὐλαβείας, et metu) ex agnitione majestatis divinae, ne nobis ipsis perniciem arcessamus. Hesychius, εὐλαβεῖσθαι, φυλάττεσθαι, φοβεῖσθαι. Verecundia et metu temperatur spes; ne in protervam audaciam degeneret. confer versum seq. cum c. 10, 27.
- v. 29. καὶ γὰρ, etenim) Epiphonema gravissimum. ὁ θεὸς ἡμῶν κῦρ καταναλίσκον, Deus noster ignis consumens) Deut. supra ad v. 18. 19. aliquoties cit. cap. 4, 24., LXX, ὅτι Κύριος ὁ θεός σου πῦρ καταναλίσκον ἐστὶ, θεὸς ζηλωτής. conf. ibid. c. 9, 3. Deus noster, in quem speramus, idem metuendus est.

## CAPUT XIII.

- v. 1. Ἡ φιλαδελφία, fraternus amor) Hujus virtutis partes explicantur in seqq. Eodem vocabulo Paulus alibi utitur. μενέτω, maneto) quamvis vetera transierint. manet (Pauli verbum) per se: 1 Cor. 13, 8, 13. maneto etiam penes vos.
- v. 2. μη ἐπιλανθάνεσθε, nolite oblivisci) quanquam spoliati. Facilis oblivio talis officii. v. 16. sic, μιμνήσπεσθε, μνημονεύετε, recordamini. v. 3. 7. Ελαθον ξενίσαντες, latuere hospitio accipientes) pro, λαθόντες ἐξένισαν. Hypallage Graecis frequens. Conf. ad Chrysost. de Sacerd. p. 427. Occurritur diffidentiae erga ignotos hospites. τινὲς, quidam) Abraham, Lot. Gen. 18, 2. 19, 1. ἀγγέλους, angelos) Sic saepe hospes ignotus est dignior, quam videtur, et comites, quamvis non conspicuos, habet angelos. Actiones aestimantur pro eo, quod quis facit, non solum pro eo, quod se facere putat. Matth. 25, 40. 45.
- v. 3. μιμνήσκεσθε, mementote) in precibus, in beneficiis. ώς συνδεδεμένοι, tanquam simul vincti) propter unitatem corporis sub uno capite Christo. ἐν σώματι, in corpore) in corpore naturali incommodis eorumque periculis nondum erepto. Alius toto vitae tempore adversa multa experitur, ut Jacob: alius in juventute, ut Joseph: alius in confirmata aetate, ut Job: alius demum extremo tempore; et in talem eventum praecipue conducit haec admonitio.
- v. 4. τίμιος) scil. ἔστω, coll. v. 5. i. e. honoretur. Antitheton ad scortatores. Coelibes, quibus scortationis periculum imminet, hortatur, ut matrimonium contrahant, tanquam pretiosum quiddam agnoscentes, ejusque bono digne utantur. conf. 1 Thess. 4, 4. γάμος) nuptiae, id est, matrimonium. ἐν κᾶσι) in omnibus. Latius patet periculum scortationis, quam adulterii. conf. 1 Cor. 7, 2., ἔκαστος, quivis: omnesque debent matrimonium magni facere, ut, si quis eo ipse non utatur, alios tamen non prohibeat. 1 Tim. 4, 3. ἡ κοίτη cubile, torus, status ususque matrimonii. Nuptiae cubile scortatores adulteros: Chiasmus. ἀμίαντος, impollutum) Subaudi iterum, sil. Antitheton ad adulteros. κρινεῖ ὁ θεὸς, judicabit DEUS) Longe plurima pars scortatorum et adulterorum est sine dubio, quae effugit notitiam judicum mortalium;

<sup>1)</sup> Indicativum λατρεύομεν, praesert utriusque Ed. margo. E. B.

quum talia furta non iis modis patesiant, quibus olim: Num. 5, 20. s. magna pars, etiamsi innotescat, tamen poenam civilem et disciplinam ecclesiasticam vel effugit, vel levissime persentiscit. [Videlicet scortatores et adulteri sunt ipsi quandoque judices, ecclesiasticis politicisve muneribus ornati: adeoque consulere sibi norunt; quin et aliis, sui similibus, ubi res tulerit, consulunt. Plurima prorsus celata manent in mundo; vel variis artibus diluuntur; vel sustinentur per violentiam. V. g.] Deus judicabit; [Horrendum dictu! c. 10, 30.31. V. g.] eos maxime, quos homo non punit. cons. 2 Sam. 3, 39. Loquitur apostolus de judicio, ut propinquo. [Amplissimo illo die quanta, quaeso, in lucem protrahentur! Tum profecto nefanda ista scelera desinent morum venustatibus accenseri. V. g.]

- v. 5. ὁ τρόπος) vita quotidiana. ἀρκούμενοι) Participium pro imperativo. perinde ut ellipsis verbi sit, sic verbi estote morata est. τοῖς παροῦσιν, praesentibus) Sic Paulus de se, Phil. 4, 11. αὐτὸς) IPSE. εἴρηκεν, dixit) Quod Jacobo, Josuae et populo, et Salomoni dictum est, etiam ad nos pertinet. οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ' οὖ μή σε ἐγκαταλίπω) Gen. 28, 15. LXX, οὖ μή σε ἐγκαταλίπω. Deut. 31, 6., οὖ μή σε ἀνῆ, οὖδ' οὖ μή σε ἐγκαταλίπω. ibid. v. 8., οὖκ ἀνήσει σε, οὖδ' οὖ μή σε ἐγκαταλίπη. Jos. 1, 5., οὖκ ἐγκαταλίτηω σε, οὖδ' ὑπερόψομαί σε. 1 Par. 28, 20., οὖκ ἀνήσει σε, καὶ οὖ μὴ ἐγκαταλίπη σε. Est igitur instar adagii divini. Neque opem, neque praesentiam subtrahet.
  - v. 6. Κύριος ἐμοὶ πτλ.) Sic LXX, Ps. 118, 6., et sic fere Ps. 56, 5. 12.
- v. 7. ήγουμένων) antistitum. v. 17. 24. Late patet hujus verbi usus, de principe, de doctore etc. Mox declaratur h. l. qui locuti sunt vobis verbum DEI. Innuit ergo doctores ex primis Christi testibus et apostolis, eorumve discipulis et sociis, qui paulo ante decesserant, vel jam jamque decessuri erant. ἀναθεωροῦντες) spectantes, id est, quum spectatis cum recordatione. Idem, grande, verbum, Act. 17, 23. Magnam ἀναθεώρησιν res habet, Cicero lib. XIV. ad Att. Ep. XV. quanta est ἀναθεώρησις! ep. XVI. τὴν ἔκβασιν, exitum) beatum, optatum. τῆς ἀναστροφῆς, conversationis) in fide, constantis. μιμεῖσθε, imitamini) Imperativus. Facilius spectamus et miramur beatum obitum piorum, quam fidem, qua eum consecuti sunt, imitamur. τὴν πίστιν, fidem) in exitu maxime praestitam.
- v. 8. λησοῦς χριστὸς, Jesus Christus) Solennis appellatio: Summa Evangelii, fide tenendi. Non solum innuitur doctrina de Christo, sed ipse Jesus Christus, de quo agit doctrina fidei. In ea fide, verbo DEI nixa, antecessores nostri salvi decesserunt. — ηθές καὶ σήμερον, heri et hodie) Propria significatione έγθές καὶ σήμερον heri et hodie occurrit 1 Sam. 20, 27. sed apostolus ampliore sensu loquitur. Jesus Christus, qui erat heri, idem est hodie: heri, ante passionem et mortem: hodie, in gloria, conf. c. 1, 3. Ap. 1, 18. Ut inter heri et hodie nox intervenit, et ipsa nox tamen ab heri et hodie absorbetur, sic passio gloriam Jesu Christi hesternam, ut sic loquar, et hodiernam, non ita interpellavit, ut eadem non esset continua. Proverbii vim habent hae locutiones, heri, heri et pridie, heri et hodie, heri et cras: Es. 30, 33, Deut. 4, 42, 2 Sam. 15, 20, Sir. 38, 23. et in hac apostoli sententia generali heri et hodie instar est proverbii, ut denotet quodvis tempus praeteritum et praesens, praesertim in tractatione hactenus deducta notatum. Idem est Jesus Christus, heri, ante adventum in mundum, ante passionem, ante adscensionem, et hodie, in coelo: heri et hodie, in priore et altera hujus Hortationis parte: heri, tempore antecessorum nostrorum veterum et proximorum, et hodie, nostra aetate. Quoquo modo accipias, heri breve et secula longa non potest inter se committere Artemonius p. 347. — ο αὐτος) Alii comma praemittunt, minus commode. Sententia apostolica: Jesus Christus semper idem est; qui heri erat, IDEM est HODIE, imo in secula. [Idem semper Salvator idemque Doctor. V. g.] Etiam vera, vobis per doctores vestros tradita, doctrina, semper eadem est, non varia. v. 7. 9. Ipse semper idem est. Cap. 1, 12., tu idem es. Idem, in V. et N. T. c. 12, 2. not. Vid. etiam 1 Cor. 3, 11. Phil. 3, 16,

Non mutatur Hic, nec moritur; quamvis doctores obeant. — xal els tods aleras) et in secula. v. 20. c. 7, 3. 16. 24. s.

- v. 9. διδαχαῖς, doctrinis) Sic Paulus Eph. 4, 14. ποικίλαις, variis) quae different a fide una in unum eundemque Jesum Christum. Varietas erat in cultu levitico. c. 9, 10. — Eévais, peregrinis) quae different a fide antistitum. praesenti jam etiam levitica erant peregrina, v. 9-14., ipsiusque jam vetustatis oblitus erat apostolus: ideo non vetera, sed peregrina appellat. — μή παραφέ-Qεσθε) nolite auferri. [Neben hin. Not. Crit.] Sic παρα in composito, cap. 2, 1. Antitheton, βεβαιούσθαι firmari. 1 Sam. 21, 13. (14.) ביחהלל LXX, καὶ παρεφέρετο. Eccl. 1, 17. הללוח Theodotion παραφοράς. — καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι την παρδίαν, bonum enim est gratia firmari cor) Sententia categorica. γάριπ βεβαιούμεθα (κατά) τὴν καρδίαν, gratia firmamur cor: cui respondet antitheton, non cibis. sed modale, bonum, additur ex affectu apostolico, ad acuendam admonitionem. Sic Paulus, Rom. 6, 17. not. Kalov, bonum, pulcrum, salutare; jucundum etiam, citra varielatem peregrinam; et proficuum. Antitheton, zil prosecerunt. — χάριτι, gratia) gratia, quae per Christum, oblato ejus corpore, nobis obtigit. — βεβαιούσθαι) firmari. Affine verbum, στηριχθήναι, fulciri, quemadmodum pane, sive baculo panis, ut Hebraica locutio habet, fulcitur cor. Jud. 19, 5. Es. 3, 1. Ps. 104, 15. etc. Id hic de cibis negatur, et gratiae vindicatur. — ov, non) Non convenit Judaismus et Christianismus. — βρώμασιν, cibis) Extenuatio, uti c. 9, 10. Etiam ii notantur cibi, qui in loco sancto edebantur. Antitheton, edere. v. 10. Judaeis suus est cibus; noster cibus, saluberrimus, nobis. — ἐν οἶς, in quibus) Constr. cum ambulantes. — οὖκ τοφελήθησαν) Conf. ανωφελές, c. 7, 18. — οί περιπατήσαντες, ambulantes) diu multumque.
- v. 10. ἔχομεν, habemus) Habet hic versus duo commata. ex priore pendet versus 15. et 16., ex altero, versus interjecti. χιασμός. θυσιαστήσιον, altare) Crucem Christi, in qua immolatum est corpus ipsius. ἐξ οὐ) ex quo. Hujus quoque altaris participes sunt, qui victimam ejus, non alterius, edunt. conf. 1 Cor. 10, 18. φαγεῖν, edere) Cibus, caro Christi data pro nobis. Antitheton ad cibos ceremoniales. Editur inprimis in S. Coena, ubi exhibetur corpus pro nobis traditum, et sanguis pro nobis effusus in sacrificio illo crucis unico. οὐκ, ποκ) Gal. 5, 2. seqq. τῷ σκηνῷ, tabernaculo) Amphibolia parabolica, qualis c. 9, 8. not. Namque tabernaculum, si protasin spectes versu 11. expressam, denotat partem sanctuarii anteriorem: sin apodosin, de qua v. 12., innuit totum cultum leviticum. Est etiam aculeus, quod dicit τῷ σκηνῷ, tabernaculo, non ἐν τῷ σκηνῷ, in tabernaculo. Similiter Paulus Rom. 7, 6. not.
- v. 11. ὧν γὰς εἰσφέςεται) Lev. 6, 23. (30.) καὶ πάντα τὰ πεςὶ τῆς άμαςτίας, ὧν ἂν εἰσενεχθῆ ἀπὸ τοῦ αῖματος αὐτῶν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαςτυςἰου ἐξελάσασθαι ἐν τῷ άγἰφ, οὐ βρωθήσεται, ἐν πυςὶ κατακαυθήσεται. ζώων, animatium) c. 9, 12. s. αἶμα· σώματα, sanguis: corpora) quae erant umbrae sanguinis et corporis Christi. ἔξω τῆς παςεμβολῆς) extra castra, in quibus erat tabernaculum, et sacerdotes levitici, et quotquot illi cultui inhaerebant. Sic LXX, Lev. 4, 12. 21. etc. c. 16, 27.
- v. 12. ἴνα ἀγιάση) ut sanctificaret, a peccațis mundaret, ex mundo ad DEUM duceret. Resp. sancta, v. 11. lδίου, proprium) Antitheton, animalium. αῖματος, sanguinem) Corporis mentio latet sub verbo, passus est. quo pacto apodosin hic habet versus 11., de sanguine animantum eorumque corporibus. τὸν λαὸν, populum) c. 2, 17. ἔξω τῆς πύλης, extra portam) quasi indignus hominum aestimatus consortio. Matth. 27, 32. coll. Lev. 24, 13. Extra portam passus est urbis (quanquam urbis vocabulo scite abstinet apostolus,) quae urbs ipsa erat instar castrorum in deserto, et templum habebat, sicut castra habuerant tabernsculum. ἔπαθε, passus est) Typus passionis, victimarum combustio. Passio proprie est illa in cruce, extra portam.
- v. 13. τοίνυν) Particula initio posita (Es. 5, 13. 27, 4. 33, 23.) hoc loco deliberatam fidelium fortitudinem spirat. Sic τοιγαροῦν initio capitis 12.

τῆς παρεμβολῆς, extra castra) v. 11. Castra Judaismum notant. — τον ονειδισμόν αύτοῦ, opprobrium ejus) i. e. crucem. c. 12, 2. — φέροντες, portantes) ut Simon Cyrenaeus. Matth. l. c.

- v. 14. γάο, enim) Ratio, cur dicat castra, non urbem. v. 13. Hierosolymam ipsam fides pro castris habet. μένουσαν, μέλλουσαν) Paronomasia. Simul non manentem alludit ad instantem Hierosolymorum vastationem. non dignatur eam appellare urbem, quae non manet. Nos non manemus hic: nec ipsa urbs manet omnino. πόλιν, urbem) c. 11, 10. not. Pari modo Paulus Phil. 3, 20. μέλλουσαν, futuram) c. 2, 5. not.
- μέλλουσαν, futuram) c. 2, 5. not.
  v. 15. δι αὐτοῦ, per ipsum) 1 Petr. 2, 5. δυσίαν, hostiam) Altare memoratur v. 10. nunc sacrificia enumerantur: laudationis, h. l. beneficentiae, v. 16.
   αἰνέσεως, laudationis) pro salute firma. διαπαντὸς, jugiter) Juge sacrificium. Nil de Missa. Huic jugiter respondet, quod sequitur, nolite oblivisci.
  v. 16. καφπὸν χειλέων, fructum labiorum) Sic LXX, Hos. 14, 3., nec non Es. 57, 19.; sed Hebraea priore loco פרום של מו מלוינות (נִיב) בירב (נִיב) מלוינות של מלוינות של מלוינות (נִיב) מלוינות של מלוינות (נִיב) מלוינות של מלוינות של מלוינות (נִיב) של מלוינות - v. 16. εὐποτας, beneficentiae) erga egentes. ποινωνίας, communionis) erga merentes. Gal. 6, 6. coll. mox v. 17. τοιαύταις, talibus) Ref. etiam ad v. praeced. his, tulibus, non sanguine quadrupedum. εὐαρεστεῖται) Verba, εὐαρεστοῦμαι, δυσαρεστοῦμαι, cum sexto casu, significant, hoc mihi placet, displicet. δυσαρεστούμενος, sibi displicens, ut solent, qui prope a morbo absunt. Diogenes Laërtius in Arcesilao, καί τινος μή εὐαρεστουμένου τῆ διατριβῆ αὐτοῦ, cum quidam non libenter cum eo esset.
- v. 17. πείθεσθε, obedite) Doctoribus defunctis memoriam praestate, v. 7., viventibus obedientiam. — ὑπείκετε, concedite) Id plus est, quam obedire. Obedite in iis, quae praecipiunt vobis tanquam salutaria: concedite, etiam ubi videntur plusculum postulare. Hinc pendet, ut. — avtol, ipsi) Ut ipsi sunt accurati, sic, quum vos accuratos esse volunt, debetis concedere. — ως λόγον ἀποδώσον-TEG, languam rationem reddituri) Sane hoc et ad vigilandum movet, et ad cavendum auctoritatis abusum. His verbis anima Chrysostomi semper concussa fuit, ut ipse fatetur initio libri VI. de sacerdotio: quem ad locum aliqua notavimus p. 490. — μετά χαρᾶς, cum gaudio) si vos videant vigilantiae suae respondere. — τοῦτο, hoc) Spectat hoc τοῦτο non ad rationem reddituri, sed ad vigilant. Auditores debent ductoribus suis obedire et concedere, ut cum gaudio etc. Gementes rationem reddere ipsis ductoribus laetum non esset: e contrario gementes vigilare ductoribus damnosum non est, auditoribus est inutile. — καὶ μη, ac non) Non est bonus antistes, quisquis non aut gaudet aut suspirut, aut utrumque. στενάζοντες, gementes) Audiuntur gemitus creaturarum aliarum: quanto magis, pastorum? - alvoureles, inutile) Tristitia, gaudio opposita, ex qua fluunt suspiria, ductores vehementer debilitat: et ipsa eorundem suspiria auditoribus non prosunt, imo multum nocent,
- v. 18. προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, orate pro nobis) Sic solet Paulus, praesertim in conclusione, rogare eos, ad quos scribit. Rom. 15, 30. πεποίθαμεν) confidimus, nos ipsos exaudiri et liberatum iri. γὰρ, enim) Vis aetiologiae proprie cadit super versum 19. ὅτι) id est, quia. nam confidimus ponitur absolute, uti audemus. 2 Cor. 5, 8. Conscientia fiduciam affert. 1 Joh. 3, 21. 2 Cor. 1, 12. παλὴν, παλῶς, bonam, bene) Conjugata. πᾶσι, omnibus) Neutrum. vid. not. ad-2 Cor. 11, 6. θέλοντες, volentes) Voluntatem sequitur conscientia.
- v. 19. περισσοτέρως, amplius) Constr. cum ποιήσαι, facere. παρακαλώ, rogo) Hoc primum epistolae hujus loco Paulus aliquid de se uno scribit. τάγιον) eo cilius.
- v. 20. ὁ δὲ θεὸς, Deus vero) Fratres jussit orare pro se, v. 18. nunc pro illis orat. τῆς εἰρήνης, pacis) Paulus saepe Deum pucis appellat. Rom. 15, 33. Hic congruit τὸ καταρτίσαι, coaptet. v. 21. ὁ ἀναγαγων ἐκ νεκρῶν, qui redu-

xit ex mortuis) Deus pastorem duxit, Pastor gregem. e profundo reduxit in altum, ubi ab omnibus conspiciatur. Non concludit apostolus, antequam mentionem fecerit resurrectionis Christi. 

τον ποιμένα τῶν προβάτων τον μέγαν, Pastorem ovium magnum) Apposita appellatio. Habetis, inquit, antistites multos, v. 17. sed hic omnium est Antistes. Ego sum absens, v. 19. sed DEUS non abest, neque decrit. Alluditur ad Es. 63, 11. [Unde varians lectio ἐν τῆς γῆς, pro ἐν νενρῶν, h. l. oborta. Not. crit.] et hac allusione apostolus, in ipsa conclusione epistolae, Christum etiam atque etiam Mosi, de quo Es. l. c. sermo est, anteponit.

- ἐν) in. Significanter. Constr. cum ὁ ἀναγαγούν, qui reduxit. coll. c. 2, 9., διὰ, propter: item Joh. 10, 17. 18. Phil. 2, 9. — αίωνίου, aeterni) Angustum epitheton. Haec aeternitas testamenti infert necessitatem resurrectionis. Act. 13, 34. not. ex Esaja.

v. 21. καταστίσαι, coaptet) 1 Cor. 1, 10. not. — ποιῆσαι· ποιῶν) Deo faciente, nos faciemus. [Deus aptat nos ad faciendum: imo vero Ipse potius facit. 2 Petr. 1, 3. V. g.] — τὸ θέλημα, voluntatem) Conf. Es. 53, 10. de resurrectione Christi et progressu voluntatis divinae. — διὰ, per) Constr. cum ποιῶν, faciens. Phil. 1, 11. — ῷ, cui) soil. θεῷ, DEO. v. 20. Rom. 16, 27. not. Gal. 1, 5. not. Tum demum gloria Deo dari potest, si te voluntati ejus salutari subjeceris. Conf. de Christo, 2 Petr. 3, 18. — δόξα, gloria) Non dederant hi, ad quos scripsit, locum exordii laeti, in quo gratiarum actio fieret. hoc igitur loco Doxologia ponitur a Paulo, uti Gal. 1, 5. 6. not.

v. 22. παρακαλώ παρακλήσεως. hortor: hortationis) Conjugata suaviter posita. — τοῦ λόγου, verbum) quo vestri antistites vos coram et copiose hortantur. Antitheton, ἐπέστειλα, misi, scripsi. conf. Act. 15, 27. 32. — διὰ βραχέων) paucis, pro copia rerum. — ἐπέστειλα, misi) hanc nempe epistolam, paracleticum, hortatoriam.

v. 23. γινώσκετε) scitote, cum gaudio. — του ἀδελφον, fratrem) Sie Timotheum Paulus appellat. Vid. not. ad 1 Cor. 4, 17. — ἀπολελυμένον, solutum) Fuerat igitur in custodia. — ξοχηται, veniat) ad me. Diversis ergo fuerant in locis.

v. 24. πάντας τους ήγουμένους ύμῶν, omnes praepesites vestros) Tarditate laborabant: habet autem epistola solidum pro perfectis cibum. Ergo, si ulla epistola, haec certe multitudini subducenda fuisset. Et tamen haec quoque epistola ad multitudinem potius, quam ad antistitea, ad quos minus necesse erat, dirigitur. [Sic ad mulieres, liberos, servos, adolescentes etc. dirigitur sermo Eph. 5, 22. etc. 1 Joh. 2, 18. 2 Joh. v. 1. atque ad omnes omnino 1 Petr. 3, 8. 5, 5. Paulus Archippo mandatum dat per Colossenses, c. 4, 17. V. g.] Scripta apostolorum publice in coetu, quemadmodum olim prophetarum, recitabantur: quanto magis privatim legere, quoad opus est, cuivis ita liberum relinqui debet, ut non demum per dispensationem pontificalem concedatur. Nam quae semel addire tutum est, saepe legere plus juvat. Alibi memorat Paulus episcopos et diacones, Phil. 1, 1. Hic tantummodo ήγουμένους, antistites, appellat. conf. 1 Thess. 5, 12. 1 Tim. 5, 17. Omnes eos salutari jubet: nam ii, ad quos scribit, multis in locis erant. — πάντας τους άγιους, omnes sanctos) credentes, Israelitas praesertim.

v. 25. ή χάρις, gratia) Clausula Pauli propria.

## ANNOTATIONES IN EPISTOLAM JACOBI.

#### CAPUT I.

v. 1. Ἰάκωβος, Jacobus) Petrus, Johannes, Jacobus, apostolatu circumcisionis functi sunt: Gal. 2. et Jacobus quidem Hierosolymis et in Palaestina Syriaque; Petrus Babylone et in aliis orientis partibus; Johannes Ephesi et in Asia potissimum, versati. Atque horum, et Judae, de XII apostolis, habemus Epistolas VII, quae conjunctim antiquo potius, quam apto peraeque omnibus titulo Catholicae appellantur, quum familiares sint nonnullae; et VII Canonicarum titulo a Paulinis canonicis distinguuntur. Johannes Epheso misit ad Parthos, ut antiqui tradidere: Petrus, Babylone, ad Dispersos Ponti, Galatiae, Cappadociae, Asiae et Bithyniae: Judas, nescio unde, ad eosdem, ad quos frater, Jacobus: Jacobus, Hierosolymis, ad XII tribus dispersas. Hic Jacobus est apostolus: de quo vid. ad Act. 15, 23. atque hujus epistolae partes sunt tres:

| L Inscriptio.                                                         | CAP. I. 1.              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| II. Adhortatio,                                                       |                         |
| 1. ad Patientiam, ut fratres tentationes                              |                         |
| a) externas bene ferant.                                              | v. 2 12.                |
| b) internas vincant.                                                  | v. 18 — 15.             |
| 2. ut quivis, divinae bonitatis respectu, v. 16 - 18., sit celer ad A | ∆U-                     |
| DIENDUM, tardus ad LOQUENDUM, tardus ad IRAM. At                      |                         |
| haec tria                                                             | •                       |
| a) proponuntur.                                                       | v. 19 21.               |
| b) tractantur.                                                        |                         |
| I. AUDITUS sit conjunctus cum facto, v. 22 - 25., (et c               | nui-                    |
| dem in specie cum taciturnitate, v. 26., cum misericor                |                         |
| et abstinentia, v. 27., sine intuitu personarum, c.                   |                         |
| 1 — 13.) adeoque fides sit conjuncts universe cum operil              |                         |
| II. LOQUELA sit modests.                                              | c. III. 1 — 12.         |
| III. IRA, cum esteris tumidis affectibus, cohibeatur.                 | O. 221. 1 18.           |
|                                                                       | 10. 11. s. 13 17.       |
| 3. Iterum ad Patientiam, quam                                         | 10. 11. 8. 10-11.       |
| a) acuit Judicis ADVENTUS, in quo appropinquat                        |                         |
| I. calamitas injustorum.                                              | c. V. 1 — 6.            |
|                                                                       | 6. V. 1 — 6.<br>7 — 12. |
| II. liberatio justorum.                                               |                         |
| b) nutrit ORATIO.                                                     | 13 — 18.                |
| UII. Conclusio, per apodioxin.                                        | 19. 20.                 |

- πυρίου ἐησοῦ χριστοῦ, Domini Jesu Christi) Jesu Christi nomen hic apostolus in hac epistola non nisi c. 2, 1. iterum ponit; nec in oratione Act. 15, 14. s. 21, 20. s. unquam. Videri potuisset, si Jesum saepe appellaret, id ex ambitione facere, cum esset frater Domini. Atque eo minus novit Christum secundum carnem. 2 Cor. 5, 16. Nil de Abrahamo, et Isaaco, (nisi obiter, c. 2, 21.) de Jacobo, de Mose, nil de Judaea, Hierosolymis, templo memorat: tota epistola ex novitate illa christiana fluit. — δώδεκα φυλαίς, duodecim tribubus) Israëlis. διασπορά, dispersione) 1 Petr. 1, 1. Act. 8, 1. LXX, Deut. 28, 25. 30, 4. zaigesv, gaudere) Verbum in salute dicenda frequens, et huic loco proprie conveniens. zagav, gaudium, v. seq. [quod promovetur potius, quam impeditur afflictionibus. V. g.] Scopus est hortari ad ὑπομονήν, patientiam, in afflictione illorum temporum, et compescere tumorem Judaicum abusu fidei christianae exaggeratum: brevius, commendare mediocritatem, vel, si mavis, spiritualem animae temperantiam. v. 19. not. Conf. Hebr. 12, 1. Etenim multis in rebus epistolae ad Hebraeos epistola Jacobi respondet: itemque priori epistolae Petri. Convenientiam suis notabimus locis. Saepe prophetae, saepe apostoli diversi easdem sententias locutionesque adhibuerunt, ad confirmandas mentes auditorum. Anadiplosis, latius sumta, Jacobo frequens, ut γαίρειν, γαράν, v. 1.s. et sic in verbo

ύπομονήν, v. 3. s. λειπόμενοι, v. 4. s. διακρινόμενος, v. 6. Adde v. 13. ss. 19. s. 21. s. 22. s. 26. s.

- v. 2. πασαν χαράν, omne gaudium) Sententia: omnis tentatio gaudium duci debet. inde τὸ omnis a subjecto ad praedicatum transponitur, manente hoc sensu: tentatio non nisi gaudium duci debet. Conf. Hebr. 12, 11. Luth. h. l. eitel Freude: et c. 3, 16., παν, eitel böse Ding. Sic 1 Petr. 5, 10., πάσης χάρτος, omnis gratiae. Es. 60, 21., ὁ λαός σου πας δίκαιος, populus tuus omnis justus. Sic Num. 13, 2. 3. Dan. 12, 1. coll. Ap. 20, 15. Summo patientiae gradu, gaudio, continentur ceteri. ἀδελφοὶ, fratres) Persaepe hac appellatione Jacobus utitur, praesertim ineunte nova periocha. πειρασμοῖς ποικίλοις, tentationibus variis) Sic v. 12. 1 Petr. 1, 6. variis, animae et corporis, v. gr. morbis. c. 5, 16. περιπέσητε) Idem verbum, Luc. 10, 30. coll. v. 36.
- v. 3. τὸ δοκίμιον ὑμῶν) probamentum, probatio vestra. Sic, τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως, 1 Petr. 1, 7. LXX, Prov. 27, 21., δοκίμιον ἀργυρίω, καὶ χρυσῷ πύρωσις ἀνὴρ δὲ δοκιμάζεται διὰ στόματος ἐγκωμιαζύντων αὐτόν. Herodianus, δοκίμιον στρατιωτῶν (adde, χριστιανῶν) κάματος, ἀλλ' οὐ τρυφή, Zosimus, εὐνοίας δοκίμια παρασχόμενος. Itaque δοκίμιον est tentatio patienter suscepta. Nisi parallelismus Petrinus me retineret, lectionem τῆς πίστεως tot fultam testibus apud Jacobum facilius amplecterer¹). Ut est, probatio absolute dicta, probationem fidei, amoris et spei complectitur. Et quamvis τὸ τῆς πίστεως in hoc versu omittatur, tamen fides etiam Jacobo prora et puppis est, v. 6. c. 5, 15.: et probatio fidei speciatim salva manet ex Petri testimonio. κατεργάζεται ὑπομονήν, operatur patientiam) Idem Rom. 5, 3. dicitur, et additur, ἡ δὲ ὑπομονή δοκιμήν, patientia autem probationem. conf. infra v. 12. ὑπομονήν, patientiam) v. 12. Luc. 8, 15. not. Sic Ps. 62, 6. LXX, ὅτι παρ' αὐτῷ ἡ ὑπομονή μου.
- v. 4. ἔργον τέλειον, opus perfectum) Sequitur, τέλειος. a rebus et opere denominatio fit hominis ipsius. Id ut assequare, gaudio opus est. Τέλειος idem, qui δόκιμος, v. 12. conf. not. ad 2 Tim. 2, 15. ἐχέτω, habeat) Hortatur: ut in v. 2., existimate. Perfecta est patientia, quae gaudet. τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, perfecti et integri) Id denotat absolutum quiddam; in nullo deficientes, respectivum. namque opponuntur inter se λείπεσθαι et πλεονεκτεῖν. [Homines seculi, vel et literati, siquando amplissima laude mactare quendam gestiunt, kominis aut viri omnibus numeris absoluti (consummatissimi) encomio eum ornant. Hoe praedicatum qualibus ex vero competat, videre est hoc ipso loco: probatio requiritur et opus perfectum. Quod absolutum videtur mundo, nullum coram DEO est, si fidem detraxeris. V. g.]
- v. 5. εl, si) Nexum rerum a v. 1. seqq. et cap. 4, 1. ss. is facile inveniet, qui, dum injuriam patitur, animum huc refert. Nam boni et mali affectus varie cientur. δè, vero) Antitheton, in nullo deficientes: deficit. σοφίας, sapientia) qua intelligimus, unde veniat tentatio, et cur; et quomodo ferenda; et quomodo v. gr. morbo occurrendum. Patientia magis est in potestate hominis pii, quam sapientia. illa praestanda; haec petenda. Summa sapientiae, quae patientiam in tentatione paupertatis et opum gubernat, v. 9. 10. describitur. αlτείτω, postulet) Valde urget Jacobus preces fidei. coll. c. 5, 13. ss. πασιν, omnibus) recte rogantibus. απλῶς, simpliciter) Constr. cum qui dat omnibus. Admirabilis virtus, divina simplicitas. dat simpliciter, magis minusve dignis, sive bene sive pejus usuri sint. Huic simplicitati respondet simplicitas fidelium, non διψύχων. μὴ ὀνειδίζοντος, qui non exprobrat) Non dat repulsam: nec, quum bona dat, insipientiam et indignitatem praeteritam nobis exprobrat, neque abusum futurum.
- v. 6. πίστει, fide) Etiam Jacobo fides est prora et puppis, coll. c. 5, 15. In media epistolae parte remoras duntaxat fidei removet. [et veram ejus indolem

<sup>1)</sup> Et sane b. Auctor lectionem islam pleniorem praetulit postea in marg. Ed. 2.; diserte vero expressit in Vers. germ. E. B.

ostendit. V. g.] — koiss) Idem verbum v. 23. — πλύδωνι Θαλάσσης, fluctui maris) Talis est, qui sapientia destituitur, per preces non impetrata. — ἀνεμιζομένφ, qui a vento movetur) extrinsecus. — φιπιζομένφ, qui circumfertur) intrinsecus, sua instabilitate.

v. 7. μη γάρ oleso, ne enim opinetur) Fides non opinatur. is, qui opina-

tur, ut diwozog, duplex animo, frustra opinatur.

- v. 8. ἀνῆς δίψυχος) Sic δίψυχοι dicuntur c. 4, 8., qui non habent cor purum et Deo simpliciter deditum. Alias nusquam occurrit in N. T. hoc nomen, neque apud LXX int. Possis reddere bianimis, uti dicitur bilinguis. Utrumque in Germ. falsch. Hesychius: διψυχία, ἀποςία. Est igitur affine τῷ διακρινόμενος. Habet quasi duas animas, quarum altera hoc, altera illud sentit. Sir. 2, 13., οὐαὶ κας-δίαις δειλαῖς, καὶ χεροὶ παρειμέναις, καὶ ἀμαρτωλῷ ἐπιβαίνοντι ἐπὶ δύο τρίβους. [Viri nomen occurrit etiam v. 12. 20. V. g.] ἀκατάστατος, inconstans) Non enim impetrat per preces gubernationem divinam: sapientiaeque expers dissidet a se et ab aliis. c. 3, 16.
- v. 9. παυχάσθω δέ, glorietur autem) Optimum remedium contra διψυχίαν sive animam bifidam. Gloriandi verbum extat etiam cap. 2, 13. 3, 14. 4, 16. δ αδελφός, frater) Hac appellatione Jacobus dignatur potius humilem, quam divitem. δ ταπεινός) humilis, pauper, tentatus. υψει, altitudine) Proponit Jacobus de humili et de divite: mox subjicit tractationem de divite, v. 11, deinde de humili, v. 12., utrumque tractaturus uberius capite 5. Totius epistolae institutum est, omnia ad aequabilitatem redigere. Conf. c. 2, 1. 5, 13. υψος, beatitudo, corona vitae, sine marasmo.
- v. 10. πλούσιος, dives) Synecdoche, pro omni florente et lauto. ἐν τῷ ταπεινώσει, in humiliatione) Hoc proprie construitur cum glorietur. conf. 2 Cor. 12, 9. 2 Sam. 6, 22. ταπείνωσις non dicit marasmum divitis; sed demissionem animi, ex illius marasmi intuitu. ὅτι ώς, quoniam sicut) Protasis, sicut periit: apodosis, ita. v. 11. ἄνθος χόρτου, flos foeni) Graminis pars amoenissima, flos. 1 Petr. 1, 24.
- v. 11. ἀνέτειλε ἀπώλετο, exortus est periit) Quatuor momenta. primum est causa secundi; tertium, quarti. παύσωνι) aestu meridiano, et vento urente, ortum subsequente. Gradatio. ἡ εὐπρέπεια, decor) qui est in flore. πορείαις) Divitibus alias adscribitur εὐπορία· apostolus autem ponit verbum simplex, idque plurali numero, ob molestam negotiorum amplitudinem. πορεία, iter, a πορεύομαι, ut βασιλεία, βασιλεύω. Lectioni πορίαις (litera ε demta) nil tribuo. Alleganda in Appar. p. 728. fuit, quia Millius de codicibus nonnullis ita legentibus obscure loquitur, et de Estio Gaignaeum allegante silet. μαρανθήσεται, tabefiet) in morte.
- v. 12. μακάριος, beatus) μακάριος ex μη et κηρ, immortalis. Hoe, et vitae, opponitur τῷ μαρανθήσεται. ὑπομενεῖ, sufferet) v. 3. 4. 1 Petr. 2, 20. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. ἐπηγγείλατο, promisit) c. 2, 5. ἀγαπῶσιν, qui amant) Amor parit patientiam. [Omnes nimirum tentationes eo, quo par est, loco habere novit. Rom. 8, 28. V. g.]
- v. 13. μηδείς πειραζόμενος, nemo, qui tentatur) Nunc aliud de tentationibus caput sequitur. Magnus patientiae nervus, ortum scire mali. λεγέτω, dicat) corde aut ore. αὐτὸς) Ipse. i. e. nec mala ulla Deum, ad nos in deteriora solicitandos, extrinsecus tentant; nec vero ipse sua sponte quenquam tentat. Id ipsum etiam est simplicitatis divinae. v. 5. Saepe τὸ αὐτὸς spontaneum quiddam innuit: unde congruit, in opposito, τὸ βουληθείς, v. 18.
- v. 14. ξκαστος, unusquisque) Antitheton, οὐδένα, neminem. v. 13. ὑπὸ, a) Concupiscentia est pellex; homo ipse, quasi vir. ἰδίας, sua) Causam igitur peccati debemus in nobis quaerere, non extra nos. Ne ea quidem, quae diabolus injicit, periculum facessunt, antequam fiant ἔδια nostra. Propriam quisque concupiscentiam habet, ex ingenio, temperamento, more, suo. ἐξελκόμενος, abstractus) initio tentationis, ex veritate et virtute trahentis. Passivum.

--- δελεαζόμενος, illectus) ulteriore progressu, illecebram ad malam admittens.

v. 15. συλλαβούσα, cum conceperit) peccatum, ex hominis voluntate. — άμαστίαν, peccatum) peccati actum. Non ideo concupiscentia ipsa non est peccatum. Qui hominem gignit, homo est. — ἀποτελεσθεῖσα, consummutum) adultum robur nactum. id quod celeriter fit. — δάνατον, mortem) Peccatum morte gravidum nascitur.

v. 16. μη πλανᾶσθε, notite errare) Summus error est, non bons, sed mala accepta referre Deo. ab hoc errore deducere, est amoris. Fidelis admonitis. coll. c. 5, 19. Μη ούν ΑΙ. Lat. Constat vel hoc exemplo, consensioni ΑΙ. Lat. nullis aliis testibus firmatue me non nimium tribuere, quod hanc varietatem in

margine textus indicare nolui.

- v. 17. πασα, omne) Nexus sermonis patet, si ita resolvas: δύσις, datio, quae omnis est bona: δώρημα, denum, quod omne est perfectum etc. bona tantummodo et perfecta, nulla mala, superne sunt. bona et perfectum in inciso est praedicatum: datio et donum subjectum: omnis et omne, si sensum spectes, pertinet ad subjectum. conf. omne, v. 2. not. — docic, datio) Datio bona, in antitheto ad pecculum, denotat en, quae initio et indies conducunt ad justitiam et pietatem: donum perfectum, in antitheto ad consummatum et mortem, denotat ea, quae pertinent ad consummutionem et vitam beatam. conf. 2 Petr. 1, 3. avwθėv ἐστι καταβαϊνον) est id, quod desursum descendit. conf. descendens. c. 3, 15. — ἀπὸ, a) nempe a Patre luminum. Declaratur τὸ superne. — τοῦ πατρός των φώτων, Patre luminum) Patris appellatio congruens huis loco. sequitur ἀπεκύησεν. Ipse Patris et matris loco est. Est Pater luminum etiam spiritualium in regno gratiae et gloriae. Ergo multo magis Ipse Luz est. 1 Joh. 1, 5. Lucis mentione statim, ut solet, subjungitur mentio vitae, ex regeneratione. v. 18. -- παρ' οδ σύκ ένι παραλλαγή ή τροπής απουκίασμα, αριά quem non est transmutatio, aut vicissitudinis obumbratio) Magallayi dicit matationem in intellectu; (vid. LXX, 2 Reg. 9, 20.) «μοπή mutationem voluntatia. In utroque vocabulo est metaphora a stellis, huio loco, ubi luminum mentio fit, aptissima. παραλλαγή et τροπή est in natura, (vid. τροπάς, Job. 38, 33.) quae habet quotidianam vicissitudinem diei et noctis, et longiores modo dies modo noctes: in Deo nil tale est. Ipse est Lux mera. παραλλαγή et τροπή, si qua accidit, penes nos est, non penes Patrem luminum. anosalasua interdum dicit όμοιωμα. sic enim Hesychius interpretatur. unde Gregorius Naz. το της αληθείας Ινδαλμα και αποσκίασμα tanquam synonyma ponit: et apud Tullium, Badaco observante, adumbratio rei opponitur perfectioni ejus: sed hoc loco opponitur luminibus, adeoque magis proprie sumitur, ut anocalacha socaje sit jectus umbrae primulus, revolutionem habens conjunctam. Idem Hebraismus genitivi mox, abundantiam malitiae. ex quo colligere licet, to transmutatio opponi re datio bona, quemadmodum vicissitudinis obumbratio opponitur re denum persection. Magallays) aliquid majus est. hinc gradatio in oratione negante: ne quidem vicissitudinis adumbratio. Hoc demum efficit persectionem; illud, bonum est. Persectior est, qui ne quidem vicissitudinis adumbrationem habet.
- v. 18. βουληθείς) volens, voluntate amantissima, liberrima, purissima, fecundissima. Hebr. in ab πια voluit: conf. Joh. 1, 13. Congruit έλεος, misericardia, 1 Petr. 1, 3. Antitheton, concupiscentiu cum conceperit. ἀπεκύησεν Antitheton, ἀποκύει, v. 15. ἡμᾶς) nos, credentes, praesertim ex Israël. Opponitur inter se duplex generatio: eaque in malo describitur per abstracta; in bono, per concreta. ἀληθείας, veritatis) N. T. ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ ατισμάτων, primitiae quaedam creaturarum ejus) Sumus ex Deo per creationem et generationem, factura et genus ejus, Eph. 2, 10. Act. 17, 29. Creaturae reliquae visibiles sunt tot ac tantae; sed harum primitiae sunt fideles, pars prima et nobilissima, sanctior ceteris, et ceteras sanctificans; qui ob id ipsum tentatio-

ribus exercentur. quaedam, babet modestiam: nam primitive proprie et abselute mane est Christus.

v. 19. Sore, igitur) Symperusmu: simulque Propositio sorum, quae sequintur, trimembris, Aussultationi salutari inimica est nimictas in verbis et affectibus, eris et cerdis. v. 26. - was, omnis) Oppositum, nemo, v. 13. Nam eo, non modo ad versum preximum, respicit versus 19. -- rayes tis te anousai, volux ad audiendum) Vera audiendi ratio (suscipite) cum obedientia et recta unditorii constitutione tractatar v. 21 — 27., et capite 2. toto. —  $\beta \rho \alpha \delta \dot{\nu}_S$  els to la-Lijsai, tardus ad loquendum) Hoe tractatur v. 26., et c. 3. Turdus ad loquendum, ut nil loquatur contra Deum, & 1. v. 13.; nee sinistre de Déo, é. 3, 1-13. --βραδύς είς όργην, tardus ad iram) Hoc tractatur cap. 3, 13. s. c. 4. 5. Tardus ad erem sive impatientiam erga Deum; iracundiam erga proximum. Qui tardus ad iram est; facile omni ira, mala certe, supersedebit. Festinatio impellit ad peccandum.

v. 20. čerý) ira, affectus potentistimus. — árdoče, viri) Sexas virilis maxime iram alit: 1 Tim. 2, 8. action esque ejas vel justae vel injustae latius patent. Innuitur ira naturalis, extra gratiam. — δικαιοσύνην θεού, justitism Dei) omaia officia divinitus prassocipta et Dev placita. - où natepyageren, non operatur) i. e. plane impedit justitiam Dei; sadeoque orationis hujus trimembris praccipuum eu partem constituit. V. g.] tametsi sibi, dum fervet, quam maxime ope-

rari cam videatur. Purius sine ira fit.

- v. 21. uno desevoi nicau suragluv, depondates omaem immundillum) Metuphora a veste. c. 2, 2. funagía, sordilies, quae expurgatur audiendo verbum. Joh. 15, 3. — περισσεία κακίας) abundantiam, nimietatem, quae solet vitiosa esse, praecipue in loquendo. (Matth. 5, 37.) [In cogitationibus, verbis, gestibus, operibus vitio non caret excessus. V. g.] nanla non est malitia sive nequitia, sed medicas sive vitium, virtuti contrarium; et genitivus muslus habet hoc loco vim spitheti. — iv menisque, in mansuctudine) Have opponitur irue: praestaturque in omnibus rebus. Conf. 1 Petr. 2, 1. 2. Ira et subitus animi impetus impedit auditum: ideo lenitate opus est. --- offaces) scripte anime, auribus, opere. [Promtos agile duditores. V. g.] - ver empuron) insitum, per regenerationem, v. 18. et per habitum, [ab ineunte actate vobis conciliatum, V. g.] Hebr. 5, 14., nec non per assuetudinem inde a majoribus, Israélitis. [DEI videlicet populo. V. g.] v. 1. cell. 2 Tim. 1, 5. Est insitum: ergo summa necessitudine fidelibus benjunctum, et propinquum: Bom. 10, 8. ergo accipiendum in mansuetadine: ---Adyov, verbum) Evangelium. 1 Petr. 1, 23. ss. --- τον δυνάμενον, quod petest) magna officacia. -- osom, sulvare) Sulvitis spot alit manuelealinem: et hace illam sustentat.
- 1) v. 23. on, quia) Explicatur ille paralogismus otiosorum auditorum. yavésaus) c. 3, 6. - ev eséntem, in speculo) Demonstratur hine veritas Scriptazze, quod homini faciem animae refert exactissime.
- v. 24. 2) εὐθέως, statim) aversus ad alia. Magnam vim exprimendae hujus coloritatis cum levitate conjunctae habet zul cumulatum. Gen. 25, 34. -- ênelá-Gero, oblitus est) Oblivio non excusat. v. 25. 2 Petr. 1, 9.
- v. 25. παρακύψας, qui perspexerit) Resp. consideravit, v. 24. Verbo παραxérres innuitur rei reconditae indago, non in superficie speculi haerens, sed ad interiora penetrans. Sir. 14, 24. ο παραπύπτων διά τῶν δυρίδων τῆς σοφίας. Beata curiosities, si efficiax ad fructum. - ele vouov téleiov tov the élevotolog, in legem perfectam libertatis) Sic appellat legem, quatenus per fidem stabilitur. Rom. 3, 81. Conf. infra c. 2, 12. 8. not. Cavet Jacobus, ne quis abutatur idiomate Pankino de servitute legali et jugo. Qui legem facit, liber est. Joh. 8, 31. s. Perfectioni legis respondere homo debet perfectione cognitionis et obedientise:

<sup>1)</sup> παραλογιζόμενοι ξαυτούς, decipientes semetipsos] Audiendo sibi placentes. V. g. 2) κατενόησε, contemplatus est. Hand facile nullam plane sui cognitionem affert auditus voebi. 1 Cet. 14, 24. V. g.

alias non est liber, sed reus. c. 2, 10. — nai naquusivaç, et permanserit) Antitheton, abiit. v. 24. — ovroş — ovroş) hic, hic, inquam. Verba interjecta ae-

tiologiam addunt praedicato, et repetitio vim habet.

v. 26. εἴ τις, si quis) Nunc exempla addit factionis operis. — Θρῆσκος, religiosus) cultor Dei, privatim et publice. Hesychius, Θρῆσκος, ἐτερόδοξος, εὐγενής. i. e. qui plus novit, quam ceteri, et nobiliori mente praeditus est. Congruit Occum. exegesis, cui θρῆσκος est γνώστης τῶν ἐν τῷ νόμφ ἀποξόῆτων καὶ ἀπριβής φύλαξ. — μὴ χαλιναγωγῶν, non refrenans) Aptissima metaphora. c. 3, 2. a. — γλῶσσαν, linguam) et cor. — παρδίαν, cor) et linguam. Altera alteram et ducit et sequitur. linguae est loquela; cordis, affectus. v. 19. [Utrumque pari modo conjungitur Cohel. 5, 1.: qui Salomonis liber cum hac Jacobi epistola in co praecipue conspirat, quod utrinque mediocritas urgetur per omnia. Conf. etiam Matth. 12, 34. Lingua peccatur objurgando, pejerando, mentiendo, jocando, falsa promittendo, murmurando etc. V. g.]

v. 27. θρησκεία, religio) Id est, qui miseros sublevat, et mundi lautitia mersos vitat, ejus demum cultus omnis, Deo praestitus, recte se habere potest. — καθαφὰ καὶ ἀμίαντος, munda et immaculata) ex amore puro fluens, et a mundi sordibus remota. — ἐπισκέπτεσθαι, visitare) cum consilio, solatio, beneficio, etism sua sponte. — ὀφφανούς καὶ χήφας, pupillos et viduas) i. e. afflictos, etiam alieniores, a multis neglectos. Synecdoche. — ἐν τῆ θλίψει, in afflictione) Nam si aliis de causis id flat, non est religio. — ἄσπιλον ἐαυτὸν, immaculatum se) Id fit si abstineatur a consuetudine aliorum, qui neque nobis prosunt, neque nos illia

— τηρείν, custodire) solicite.

## CAPUT II.

v. 1. 'Αδελφοί μου, fratres mei) Aequalitas Christianorum, fraterno nomine indicata, fundamentum hujus admonitionis. — ἐν) Similes phrases, ἐν προσωποληψίας ἔχειν, ἐν ἐπιγνώσει ἔχειν, Rom. 1, 28. — προσωποληψίαις, personarum acceptionibus) quarum altera divitum a fide alienorum, altera pauperum Christianorum valde diversa. — τὴν πίστιν, fidem) qua pauperes abundant. — τῆς δόξης, gloria) Hoc quo minus a Domini construi videatur, facit pronomen nostri. Est igitur appositio, ut ipse Christus dicatur ἡ δόξα, Gloria. conf. Luc. 2, 32. Es. 40, 5. Eph. 1, 17. 1 Petr. 4, 14. Δόξα, ipse Christus. Ita et Ipsum Jacobus ut Filium Dei praedicat, et resurrectionem ejus ex mortuis; ut apostolum decet Christus, Gloria: hinc etiam fides in eum gloriosa, et fideles gloriosi. Hanc fidelium gloriam nullus mundi honos aequat: nemo personarum acceptor agnoscit.

v. 2. εἰσέλθη, introierit) tanquam hospes ignotus. — συναγωγήν) coetum eumque sacrum. addit enim, vestrum. Nomen a Judaeis ad Christianos traductum. — ἀνής χουσοδακτύλιος, vir aureum annulum habens) Rarior olim usus annulorum. Antitheton simplex, pauper. — λαμπος, splendida) nitida, nova,

cujuscunque coloris.

v. 3. ἐπιβλέψητε, intucamini) cum admiratione. — τὸν φοροῦντα) gestartem, quamvis, quis sit, nesciatis; cum fortasse sit ethnicus. — τὸν σοὸ, τα — τω Ηος instar est nominis proprii h. l. — πάθον τοδε, sede hίω Antitheton, sta istic. — παλῶς πιωτικές. Αναλῶς. honeste. — ἐπεῖ, istic) procul a nobis.

v. 4. καὶ οὐ, neque) Si, v. 2. apodosin habet in hoc versu, καὶ οὐ, καὶ, κεque, et. — οὐ διεκρίθητε) Isto discrimine divitis et pauperis utentes, tamen non discrevistis justa dubitatione, consideratione et aestimatione, quid tribuendum esset pauperi potius, vel certe non minus, quam diviti. διεκρίθη, active, etism Rom. 4, 20. praeterea vero διακρίνεσθαι in bonam partem, in hoc loco Jacobi. Huic composito opponitur simplex κριταὶ, quo notantur definite aliquid constituentes. διάκρισις κρίσιν debet praecedere: vos illa omissa hanc exercetis. — κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν) judices, approbatores, malarum cogilationum, i. e. divitum, foris splendentium, sed malis cogitationibus scatentium. Qui divitem

prae paupere honorant, non praecise cupiunt malas ejus cogitationes approbare, sed Jacobus id sic interpretatur et imputat, quia dives in sua pompa plenus est

malarum cogitationum. Communior sententia ut nota praesupponitur.

v. 5. anovoare, audite) Hac compellatione sistit ac retinet apostolus judices praecipites; ostendens, de paupere potius, quam de divite esse bene praesumendum. — o deo, Deus) Dei judicio subscribere nostrum debet judicium, etiam in ceremoniis et gestibus externis. — ἐξελέξατο τούς πτωχούς, elegit pauperes) Qui electi sunt, egeni sunt. Non denotantur hic pauperes omnes, neque soli; nam paupertas ac divitiae neminem per se faciunt bonum aut malum: sed tamen passim pauperes prae divitibus beati praedicantur. c. 5, 1. Suntque fere synonyma, impius et dives, justus et pauper. Es. 53, 9. Amos 2, 6. 5, 12. Dives, si pius est, divitias abnegat: pauper, si malus est, paupertatis bonum negligit. Christiani multi ex pauperibus erant; pauci ex divitibus: praesertim Hierosolymis, et inter eos, ad quos Jacobus scribit. conf. cit. cap. 5, 1. ss. Sic quoque, elegit, 1 Cor. 1, 27. — nhouslous ev niste, nal nhoovouous, divites in fide, et heredes) Beza sic interpretatur: elegit pauperes, ut fierent divites fide et heredes, etc. E. Schmidius sic: elegit pauperes, qui tamen sunt divites in fide, ut sint etiam heredes etc. Hic duo momenta arctissime cohaerentia, divites et heredes, divellit; ille, contra scopum apostoli, post electionem ponit fidem et amorem. Neque enim aliter Jacobus agit de ordine electionis, fidei et amoris, atque ille ordo nobis innotescit, adeoque judicii recti regulam de pauperibus praebet. quo quidem modo non solum fides, sed etiam amor electionem in ordine cognitionis nostrae antecedit. Mens apostoli haec est: Deus elegit pauperes, qui sunt divites in fide et qui sunt heredes etc. unde hoc fluit argumentum: Quicunque sunt divites in fide et heredes: illos debemus ut a Deo electos agnoscere et tractare. atqui pauperes etc. Sic electio adeo non antecedit fidem, ut etiam hereditas electionem antecedat; antithetoque inter elegit, et ignominia affecistis, expenso haec emergit conclusio: Divites in fide et heredes regni et Deus magni facit et nos magni facere debebamus. — Èv niorei, in fide) quae tendit in Dominum gloriae. v. 1. Huic fidei tanquam sequela tribuuntur divitiae coelestes et mundi futuri, sicut amori hereditas. — πληρονόμους) heredes, quia filii. — τῆς βασιlelac, regni) Maxima dignitas.

v. 6. ἡτιμάσατε, ignominia affecistis) dum pauperem postposuistis. Grande verbum. — ούχ οι πλούσιοι, nonne divites) Non omnes, sed tamen plerique, et soli. nam pauperes, etiamsi vellent, non possunt. Commemorat hoc apostolus, non ut pios ad invidiam concitet, sed ut indignitatem divitum demonstret. — αύτοι, hi) Demonstrativum, uti v. 7. Hebr. מוֹד Hi sunt, qui et vi aperta et spe-

cie juris agunt. — ελκουσιν ύμᾶς, trahunt vos) importune.

v. 7. βλασφημοῦσι, blasphemant) Prov. 30, 9. Loquitur apostolus maxime de divitibus ethnicis. conf. 1 Petr. 4, 14. 2, 12. Inter Judaeos enim non erant multi divites, certe Hierosolymis. — τὸ καλὸν ὄνομα, bonum Nomen) שבות nomen Dei, laudandum super omnia; שנות quoniam bonus est, et nomen ejus bonum. Huc notavi: κ pro λ, ed. non una hodie: sphalmate omnibus modis emendando. Subjunxit Baumg. a quo (Sphalmate) nemo facile periclitabitur. Respondeo: non periculi, sed pietatis causa dandum fuit monitum. — τὸ ἐπικληθὲν ἐφ' ὑμᾶς, quod invocatum est super vos) ex quo appellati estis populus Dei. Similis locutio, Gen. 48, 16. Es. 4, 1.

v. 8. νόμον βασιλικόν) legem regiam, quae se non patitur sub arbitrium humanum in servitulem redigi; sed ipsa libertatis lex est, v. 12., et summa praeceptorum, omnes et amare et amari jubens: legem maximam Regis summi, qui Amor est, apud quem nulla est personarum acceptio, et qui suos omnes ad libertatem et ad regnum evehit, et personarum acceptionem fugere jubet, et transgressores punire potest. Conf. Not. ad Chrysost. de Sacerdotio p. 443., de epitheto βασιλικός. — τελεῖτε, perficitis) etiam per fugam acceptionis personarum. — πατὰ, secundum) Secundum determinat. lex est totum: scriptura illa, diliges etc.

est para, conf. v. 10. a. — áyamíssig, amabis) etiam in habando henera. Lex regia, amoris. Luth. die Liebe ist Kayserin. eonf. 2 Cor. 2, 8. not. — vòv zipsiov sov, proximum tuum) etiam pauperem. — nalõe, pulcre: pree illo nalõe, bene, quod natatur v. 3. Conf. v. 19. 7.

ν. 9. προσωποληπιείτε, personas accipitis) Personarum acceptio non amatemnes acque. — άμαρτίαν έργάζεσθε, peccatum operamini) Omnis actio vestra peccatum est. Huc ref. enim, v. 10. — έλεγχάμενοι, consicti) propter ecceptionem personarum, incurrentes in elenchum.

v. 10. πταίσει) offendet, gravius praesertim. πταίειν, de offensione quoti-

diana. c. 3, 2.

v. 11. ο γαφ είπων, qui enim dixit) Unus est, qui totam legem tulit: cujus

voluntatem qui una in re violant, totam violant.

v. 12. οῦτως λαλεῖτε, sic lequimini) Tales estate in loquendo. In hao anakephalaeosi respicit cap. 1, 26. — διὰ νόμου ἐλενθερίας, per legem libertatis) Vid. c. 1, 25. not. Lex abhorret a servitute. ergo etiam a respectu personae.

v. 13.  $\eta$  yaa zalois, judicium enim) Judicium illud Dei de nobis, quod neme subterfugiet, tale erit in quemque, qualis fuerit quisque, haud misericore illi, qui non fecerit misericordiam. — Elses, misericordiam) Haee, praesupposita communi miseria, synonymon est amoris. v. 8. — хатакандата, gluriatur contre) Grande verbum: memorabile axioma. Ipsum judicium libenter fert hane gloriationem. Frequens apostolis est asyndeton: et hujus criterium solet esse varietas particularum, quas librarii supplent, ut hoc loco alii zai praefixerunt, alii di subjecerunt. Lectio brevior, media, genuina. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. — Elsos, misericordia) divina, humanae respondens.

v. 14. rl, quid) Apostolus a c. 1, 22. adhortatus est ad faciendum: nunc iis occurrit, qui fidei praetextu facere fugiunt. Porro sic docebat Paulua: Ex fide est justitia et salus, non ex operibus. id, ut omnia solet perversitas humana, jam tum in abusum rapuerant pseudochristiani, et verba Pauli, contra mentem Pauli, usurparant. quare Jacobus (iisdem phrasibus, testimoniis et exemplis, quae Paulus posuit, Rom. 4, 3. Hebr. 11, 17. 31., hie repetitis, v. 23. 21. 25.) non doctrinam Pauli, sed errorem abutentium, post Pauli verba latitare consatem, refutat. v. 24. 14. Aliquando usus locutionum per se bonarum, dum multi abutuntur, inhibetur. Jer. 23, 33. cell. Hab. 1, 1. Malach. 1, 1. Diversus erat character, nemo negabit, Pauli et Jacobi: et hujus diversitatis vestigia quaedam in hoc potissimum capite animadverti possunt. conf. Gal. 2, 9. not. Neque tamen ideireo inter se puguare censendi sunt, ut facile censere posset, quisquis aut Paulo aut Jacobo seorsum sese addixerit. Summa potius cum reverentia et simplicitate, et sine fastidio verborumque tortura, utriusque doctrinam, ut apostolicam, a Christo ejusque Spiritu profectam, suscipere debemus. Uterque enim et vera et dextre scripserunt; sed alio alioque modo, ut qui etiam cum vario hominum genere negotium haberent. Proinde alia in scena ipse Jacobus fidei causam egerat, Act. 15, 13 - 21. et ipse deinceps Paulus opera strenue ursit, in epistolis praesertim extremo tempore scriptis, quum homines jam doctrina de fide abuterentur. Nunc autem eadem verba non codem plane uterque modo posuit, ut mox videbimus. Hic porro versiculus Summarium est trium partium: et ad quae utilitas spectat v. 15—17. ad si dicat quis respondet v. 18. 19. et num potest explicatur v. 20—26. Prima parte finiente, et sub finem secundae, et tertis finiente, adeoque ter, infertur fidea sine operibus mortua. v. 17. 20. 26. — lar πίστιν λέγη τις έχειν, si fidem dicat aliquis habere se) Non dicit, si quis hubest, sed, si quis putet et dictitet: hîc ergo Jacobus, ut Paulus ubique, finem innuit veram et vivam, et sic quoque v. 22. 18. fin. ubi de subjecto sancto agitur: sed mox hoc versu et in hoc reliquo elencho sub fidei vocabulo, per mimesin, studio brevitatis, et xar' avdownev, intelligit fidem hypocriticam, paralogismo nixam. c. 1, 22. Non docet, fidem posse esse sine operibus, sed potius, fidem sine operibus esse non posse. Non apponit fidem et apera; sed inane fidei jagtatae vocabulum, et sidem veram solidamque in se atque fructibus onustam. — ή nious sides ista. Articulus habet vim pronominis. ista, praetensa, quae sides dicitur, ut sapientia dicitur ea, quam mendaces jactant. c. 3, 15. — αὐτὸν) ipsum. noque utilitatem ullam ea proximo affert, neque ipsum salvat.

v. 15. tav de, si autem) Comparatio, (cujus protasis etiam per se opportunam habet admonitionem, ab instituto non alienam:) hinc Epanalepsis, quae uti-

litas? v. 14. 16.

- v. 16. ἐξ ὑμῶν, ex vobis) Haec tacita communicatio apodosin facit penetrantiorem. ὑπάγετε ἐν εἰφήνη, ite in pace) Hodierna repulsae formula: sublevet te Deus, id est, non ego. θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, calefucite et satiate vos) Bonum consilium et come; si adsit res, amictus calefaciens et cibus satians.
- v. 17. ἐἀν μὴ ἔργα ἔχη, si non opera hubeat) Si opera, quae alias viva fides parit, nulla sunt; id indicio est, fidem ipsam (id valet καθ' ἐαυτὴν) nullam esse, camve, quam quis fidem jactat, mortuam esse. νεκρά ἐστι, mortua est) Ut dicere illud, cape cibum, potum, vestem, non est cibus et potus satians, vestis calefaciens: sic dicere, hubeo fidem, non est fides realis, proximo utilitatem adferens, ipsi dicenti salutaris. Appellatio, mortua, horrorem incutit. Abstractum ponitur: concretum innuitur. Fides est mortua: id est, homo, qui se fidem habere dicit, non habet illam vitam, quae ipsa est fides. Similis hypallage, c. 3, 4. not. καθ' ἑαυτὴν, secundum semet ipsam) et, ubi opera habet, non secundum opera, sed secundum semet ipsam viva est et esse dignoscitur. Non habet suam vitam ex operibus.
- v. 18. ἀλλ' ἐρεῖ τις) sed dicet aliquis, rectius sentiens, quam ille aliquis, de quo v. 14., et veram fidei operumque rationem vindicans. δεῖξόν μοι) ostende mihi fidem tuam sine operibus tuis; (ostende, si potes, i. e. nullo modo poteris:) et ego ostendam tibi ex operibus meis, quibus me carere non posse scio, fidem meum. Sunt duo effata, quorum prius fidem ante opera, posterius opera ante fidem, emphaseos causa, enunciat: (sic quoque v. 22. Luc. 11, 36. not.) et prius spectat ad illud, tu fidem habes; posterius ad illud, et ego operu habeo. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. [To χωρίς acuit provocationem, δείξον κτλ. Not. crit.]
- v. 19. σὐ πιστεύεις, tu credis) Anaphora est in tu: nam hic quoque versus continetur sub dicet quis. ὁ θεὸς εἶς, Deus unus) Notanter ponitur fundamentalis ille articulus, qui semper fideles ab infidelibus diremit. πιστεύουσι, credunt) Verbum credo latissime hîc accipitur: nam daemonia sentiunt et intelligunt et meminerunt, Deum esse et unum esse. καὶ φρίσουσι, et tremunt) terribili exspectatione aeternorum cruciatuum. Usque adeo fides illa nec justificat nec salvat: et tamen efficaciam aliquam habet, sed in contrarium. Hoc praeter exspectationem lectoris additum magnam vim habet.
- v. 20. θέλεις, vis) Morata interrogatio, sane inanes homines nolunt scire, et dissimulant. κενὲ, inanis) inania verba jactans. χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν, sine operibus mortua est) Id et declaratur et probatur versu seq. νεκρά, mortua) expers vitae et vigoris justifici et salvifici. ἀργή, Cov. 4. Gen. cum Latinis plerisque. Negat Baumgartenius hanc variationem inter memorabiliores referri oportuisse. Memoravi in margine haud fortasse memoraturus, nisi Latina lectio usitata haberet otiosa. Addidi tamen ε. Praeterea in editione minore delevi.
- v. 21. ἀβραὰμ ὁ πατὴς ἡμῶν, Abraham puter noster) Sic Paulus, Rom. 4, 1.

   ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ex operibus justificatus est) Agnoscit Jacobus internum propriumque fidei vigorem, operibus priorem et ab operibus eorumque in fidem redundante virtute distinctum, v. seq. ignorant autem eundem hypocritue; opera, quibus tamen iidem carent, facilius palpantes. quare Jacobus ad hominem agit, et ad eos convincendos fere opera commemorat, ipsum fidei vigorem sub eorum commemoratione subaudiens. Neque verbum δικαιούσθαι justificari Jacobus non eodem, quo Paulus significatu adhibet; quo videlicet justitia conjunctissimam ha-

bet salutem. v. 14. Est autem significatus ille valde praegnans, ut quam late patet peccatum cum reatu et vitio, tam late ex adverso pateat justitia, (vid. omnino Rom. 3, 20. not.) denotans omne id, quo homo sit, et judicetur, et dicatur justus, i. e. talis, cui Deus jam non sit iratus ob reatum, sed reconciliatus; et qui vicissim jam non sit hostis Deo, sed amicus. v. 23. coll. Rom. 8, 7. cum antec. et conseq. Hunc unum eundemque significatum vocis dixacour justificare Paulus restrictius adhibet, Jacobus latius. cur? nimirum ille loqui solet de actu justificationis, qui maxime constat in remissione peccatorum: hic, quod apprime notandum, de statu loquitur ejusdem justificationis (qui perperam appellitatur justificatio secunda) quum homo in justitia, quae fidei est, perstat; in ea, quae operum est, progreditur. Exinde Paulus Abrahamum credentem, ex Gen. 15, 6. Jacobus, etiam immolantem multo post, ex Gen. 22, 10. producit. Ille simpliciter allegat vo reputatum est: hic etiam vo amicus appellatus est, quod postea accessit. Ille ait: Deus justificat, et, justificat impium, et, justificati sumus: hic simpliciter, homo justificatur. Ille fidem solam, non opera quamvis ex fide fluentia memorat; hic, fidem et opera. — ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, super allare) Innuit, opus Abrahami fuisse plane serium.

v. 22. ὅτι, quod) Duo commata, quorum in priore si illud, fides, in altero operibus cum accentu pronunciaveris, sententia liquido percipietur, qua exprimitur, quid utravis pars alteri conferat. — ἡ πίστις, fides) Fide obtulit Abraham. Hebr. 11, 17. — συνήργει, cooperabatur) Igitur aliam fides habet ἐνέργεισν, efficaciam et operatiquem, aliam opera; et quidem illa ante haec, et cum his. Non animant opera fidem, sed fides opera parit, opera fidem consummant. — ἐτελειώθη, consummata est) Non dicit, vivificata est. Ex operibus fides habet, non ut sit vera, nam veritatem habet ante opera; sed ut sit perfecta, et amicitiam divinam assequatur. v. 23. coll. Joh. 15, 10. Vigor fidei, qui opera parit, ex illo partu et actu augetur, excitatur et corroboratur, uti calor nativus corporis labore, quem ciet. conf. 1 Joh. 3, 22. Multo perfectior in fide rediit Abraham a sacrificio illo, quam eo accesserat. Idem verbum, τελειοῦσθαι, adhibet Alexander Aphrod. l. 2. de Anima, cap. Τρίτος δέ ἐστι, quum describit intellectum, cognitione auctum rerum extra ipsum positarum. Fides ipsa consummatur per opera,

i. e. 1) vera demonstratur.

v. 23. ἐπληρώθη ή γραφή, impleta est scriptura) Ampliatio in sermone est. nam impletum ante fuit, quam scriptum. porro quo Abrahae tempore impletum? quum primum credidit, an postea quum immolavit? utroque tempore: sed ad tempus immolationis maxime refert Jacobus, de statu quippe Abrahami justificati loquens, ad quem etiam pertinet illud, amicus appellatus est. sed hinc probat justificationem ex operibus, illine justificationem ex fide. — 82) Particulam hanc reperi in duobus ms. Lat. Id quod notasse juvat, ne dubitationem de genuina ejus lectione augeant aliae versiones. — καί φίλος θεοῦ ἐκλήθη, et amicus Dei appellatus est) Haec est totius versus pars altera; neque enim pertinet ad ditionem verbi impleta est. Fuerat amicus Dei Abraham, jam ante obitum, et post obitum ita appellatus est a posteris, 2 Chron. 20, 7., et a Deo ipso, Es. 41, 8. Amicus erat, active, amator Dei, id quod pertinet ad opera; et passive, amatus a Deo, id quod pertinet ad justificationem ex operibus. Uterque sensus, vi relatorum conjunctus, habetur etiam Joh. 15, 14. In Hebraeo est אהב, quod ll. cc. active sonat, passive significat: certe apud Esajam parallela sunt servus, electus, et LXX, δν ήγαπησα, uti l. c. Chron. τῷ ήγαπημένω σου. quem ad locum etiam Halenses annotant, Arabibus Abraham velut proprio nomine Alckalilo i. e. amicum Dei dici. Sic quoque Judith. 8, 22.: Abraham amicus Dei effectus est. quae tamen Graece non leguntur.

v. 24. δράτε, videtis) Sic, βλέπεις, vides, v. 22. — ἐξ ἔργων δικαιοῦται, ex operibus justificatur) v. 21. not. — ἄνθρωπος, homo) Judaeus, Graecus. —

<sup>1)</sup> Conf. D. Ernesti Bibl. th. T. VI. p. 22. E. B.

póvov, solum) Cyclopas evangeliophoros, ut Erasmus appellat, degeneresque Lutheri discipulos, qui fidem solum, non Paulinam, sed ab operibus desolatam pro vexillo habent, praevidens hoc loco notavit Scriptura.

v. 25. καὶ ξαὰβ, et Rahab) Post virum Abrahamum Judzeorum patrem ponitur mulier; nam viros et mulieres appellat c. 4, 4.: eaque ex gentibus, quae plane

flagitiosa fuerat, ne quis a Judaeis tantum opera requirat.

v. 26. γὰς, enim) Enim pro igitur, uti Rom. 3, 28. not. — τὸ σῶμα χωςὶς πνεύματος, corpus sine spiritu) πνεύμα saepe πνοήν halitum, vitae indicem; sed quum corpori opponitur, spiritum sive animam notat: neque id h. l. alienum. fides sine operibus est ut corpus exanime: sed non ideo fides viva originem vitae habet ex operibus. cur Jacobus opera potius, quam proprium fidei vigorem commemoraverit, notatum est ad v. 21. Habent vani speciem, non virtutem. 2 Tim. 3, 5. Tit. 1, 16.

#### CAPUT III.

- v. 1. Mη πολλο, ne multi) Rarum, lingua recta. v. 2., omnes. rari ergo debent esse doctores. conf. Rom. 15, 18. Ex ea ratione etiam is, qui doctorem agit, non debet multus esse in loquendo. γίνεσθε, sitis) ultro. μεζον ποίμα, majus judicium) ob plures offensiones. Conf. Sap. 6, 6. [Omnium scilicet verborum reddenda erit ratio. V. g.]
- v. 2. πολλά) multis variisque rebus et modis. απαντες, omnes) Ne se ipsos quidem excipiunt apostoli. 1 Joh. 1, 8. ἐν λόγω) in sermone, uno. Antitheton, multa. Lingua non semper satisfacit sensui. πταίει, offendit) Hoo verbum proprie de linguae vitio lapsuve dicitur. οὐτος) hic demum. δυνατός σῶμα, potens corpus) Descriptio perfecti. τὸ σῶμα) corpus, i. e. hominem, sese. Antitheton ad linguam, membrum, v. 5. Conf. corpus, v. 3. 6.
- v. 3. 182) Sic edidi ex potissima testium parte. 1800 Er. Ex mss. perpauci remanent, quos idoù habere, satis firmiter statuamus. Interjectio ide est ex activo verbo, lov mediam vocem imitatur. Si quid differentiae est, los consideratum quiddam sonat potius, lov patheticum magis est. Itaque Jacobus primo hoc loco ίδε ponit, postea ίδου saepe, in incremento δεινότητος. Certe alibi quoque unus scriptor, et lov et los, habet, idque in brevi sermonis tractu. Joh. 12. 15. 19. 16, 29. 32. 75s. Media est lectio: ex qua pauci fecerunt 180v, ac multi pridem (fortasse etiam Cant. 2. quem ad v. 4. refert Millius, et cum eo Baumgartenius:) el de vel elde, discrimine unius voculae vel duarum, quod in mss. Graecis minus apparet, quam apud Arab. Copt. in Lat. Si autem. In re levicula non ero prolixus: tantum dicam, non poenitere me rationum pro los paulo ante redditarum. — τῶν 『ππων, equorum] Hoc emphaseos causa ponitur initio. – στόματα, ora) Apposite. nam in ore lingua est. — αὐτῶν) Omittit Hunt. 2. nec est in Barb. 2. etc. Sic Baumgartenius: at ed. 1. Millii: omittit Hunt. 1. nec est in B. 2. (id est, in Bas. 2.) etc. Ipsi cel. Viro nil nocet, aliis autem expedit, si eum notitia codicum exactissima nondum uti patet. — μετάγομεν) circumagimus.
- v. 4. καὶ) etiam. Non modo animalia, sed etiam naves. σκληςοῦν) σκληρὸς, vehemens. Duplex momentum: navium moles, et ventorum vis. πηδαλίον, gubernaculo) Elegans simile, ad linguam. Respondent inter se, minimo, et, parvum membrum. Eadem ratio calami, linguae vicarii, inter absentes. ή όρμη, impetus) vis movens ac vertens tendensque in locum. Huic respondet affectus linguam movens. βούληται, voluerit) Hypallage. id est, quocunque vult regens, penes quem est impetus.

v. 5. 1) μεγαλαυχεί) magnopere se jactat: plurimum sibi arrogat, de prae-

<sup>1)</sup>  $\eta$   $\gamma \lambda \tilde{\omega} \sigma \sigma \alpha$ , lingua] Eadem de penna valent, linguae vicem saepanumero praestante. V.~g.

teritis et in futurum. Saepe magnitudo est earum rerum, quas securi parvas patant. Magna etiam exprimit mundus, et rola, et gehenna. v. 6. — ἰδοὐ, ecce) ecce, tertium, tertiae comparationi praemissum. — ὀλίγον) Sic modo, μιπρόν. ήλίπον Alex. cum quo Latinus, neque is solus, plane conspirat: ac tamen jure a margine meo hanc varietatem removi: 1) quia plana est alliteratio ad ἡλίπην subsequens. 2) quia modicum etiam Latini scriptores retinent. Hoc sufficit ad tuendam lectionem receptam.

v. 6. ο πόσμος, mundus) Pars subjecti, articulo addito, (ut mox illud ή σπιλοῦσα ατλ.) declarans, cur lingua dicatur ignis: quia scilicet illa est mundus (Vulgato, universitas) iniquitatis. Respicient inter se quantam sylvam et mundus. Ut macrocosmi instar est microcosmus; sic microcosmi instar est lingua, hunc totum ciens. Frequens est a macrocosmo ad microcosmum metaphora: Ps. 139, 15. Cohel. 12, 2.: neque solum ad hominem, sed etiam ad cetum, Jon. 2, 3. 6. 7. Eam Jacobus adhibet. Mundus habet superiora et inferiora. ea, ad partem meliorem, sunt coelum et terra; ad deteriorem, terra et gehenna, atque ut in mundo ad terram se habet coelum aut gehenna: sic in homine ad totum corpus sive naturam se habet cor, cui lingua servit. nam penes pios coelum, penes malos gehenna suas habet in corde venas, unde tot mira ad rolam nativilatis diffunduntur. Haec rota quid notet, ex Ps. 77, 19. declarari possit: φωνή της βροντής σου έν τῷ τρόχῷ, ἔφαναν αί ἀστραπαί σου τῆ οἰκουμένη. namque ut ibi גלגל τροχὸς τῷ οἰκουμένη ιπτό oppositus denotat sphaeram coelestem sive aëream; sic hoc loco τροχός της γενέσεως, τη γεέννη cordive oppositus, denotat partes terrae superiores, hominisve naturam totam, mediam inter coelum et gehennam; atque adeo corpus cum toto ejus temperamento. Conf. desursum, terrena, daemoniaca: infra, v. 15. yévesis, constitutio naturalis, c. 1, 23., et vita; Judith 12, 19., πάσας τὰς ήμέρας τῆς γενέσεως μου. Metaphora a rotu rotunda valde congruens. nam ut rota celerrime circumagitur; sic sphaera coeli, et hominis natura. et haec accensa, dum circumagitur, mox tota exardescit, ut ignis non solum in gyrum agi, sed gyrus esse videatur. Confer, de rolis flammeis throni divini, Dan. 7, 9. - οῦτως, sic) Haec vocula. Afria haud lecta, ex initio versus 5. huc est illata. Si apostolus eam in hac similitudine iterum adhibere voluisset, non in medio, sed in principio apodoseos adhibuisset, ούτω καὶ ή γλώσσα πύρ. Pauca, sed magni momenti sunt monumenta, quae οῦτως omittunt, praesertim Isidoro Pelu-Comparationes sunt tres, ab ids, idov, idov (v. 3. 4. 5.) incisiota accedente. pientes. Tertia comparatio protasin habet in versu 5. medio: ἰδοὺ ἀἰίγον πῦρ ที่ผ่นทุง บังทุง ส่งสุทธยา apodosis incipit versu 6. ineunte, et ex duabus constat enunciationibus, quarum prior haec est: καὶ ἡ γλώσσα πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας scil. έστίν· altera vero, ή γλώσσα καθίσταται έν τοῖς μέλεσιν ήμων ή σπιλούσα ύλον τὸ σῶμα. In hac altera enunciatione ή γλῶσσα tanquam Subjectum per anaphoram et emphasin iterum appellatur, citra particulam oviog praedicatum est. καθίσταται — σώμα, facili hoc sensu, Lingua est quae maculat totum corpus. Inter duo haec membra ovros alienum esse videtur: tantum abest, ut ovros amoto truncata fiat oratio. Subsequitur declaratio: quippe quae et inflammat et inflammatur. etc. ubi, per metaphoram a macrocosmo ad microcosmum, Rota sive sphaera superior (coll. Ps. 77. v. cit.) est ipsa natura humana rationalis: gehenna vero est pars profundior, cor. Lingua, in medio, ex inferioribus inflammatur, et superiora inflammat, ipsa mundus sive orbis injustitiae. Sic expedita fore spero, quae Wolfius ad h. l. notavit: eademque, quae dixi, cum interpretatione Baumgarteniana h. l. conferri facile patior. — καθίσταται) Idem verbum. c. 4, 4. — σπιλούσα, maculans) ut ignis, per fumum. — καὶ φλογίζουσα καὶ φλογιζομένη) quippe quae et inflammat et inflammatur. Activo passivum postponitur: nam magis magisque e sua potestate exit, qui lingua peccat.

v. 7. γὰρ, enim) Nil acrius igni. — φύσις θηρίων) i. e. θηρίω. Periphrasis. — δαμάζεται καὶ δεδάμασται) domatur, sensu passivo; et domita est, sensu medio. — τῆ φύσει, naturae) Dativus notat obedientiam eorum, quae domantur.

v. 8. οὐδεὶς ἀνθρώπων, aullus homeinum) Antitheton, humanae. v. 7. οὐδεὶς, nemo alius: vix ipse quisque. — ἀκατάσχετον κακὸν) Phocylides, λαός τοι
καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ, ἀκατάσχετα πάντα. Sia v. 6., πῦρ. — μεστὴ, plena) Nominativus, collato (post parenthesin) versu 6. Tum maximo est malum cohiberi

nescium, quum turget veneno letali.

v. 9. ev autij - nai ev autij, in ipsa - et in ipsa) Sermo valde expressus. — θεον) πύριον Alex. Colb. 7. Syr. Errorem agnoscit Baumg. etenim solennis est appellatio, Deus et Pater, non Dominus et Pater: sed addit versionem veterem velgatam seu italem. In ms. quidem Reullingensi sic legitur; nam Dei et Domini nomen saepe librarii promiscue scripserant: sed ceteri Latini codices constanter Deum, (unde etiam multi eorum particulam et continuo subsequentem omittunt.) et sic Cassiodorus in Complex. disertiusque in praef. ps. — καὶ πατέρα) Annotat, Millii nomine, Baumgartenius: Deest δὲ in Arub. Aethiop. — γεγονότας) γεγεννημένους Alex. Calb. 7. additque pro δε legendum esso nal. Ipse Millius nal habet; δè Kusterus. Hie etiam γεγενημένους, ν simplici. — καθ' αμοίωσιν θεου, ad similitudinem Dei) Amisimus Dei similitudinem: sed exinde tamen remanet nobilitas indelebilis, quam in nobis et in alija debemus revereri. mansimus tamen homines, ad similitudinem illam, per benedictionem divinam, cui humana subscribere debet, reformandi. Id interpellant, qui maledicunt. Absalom excidit gratia parentis: sed tamen populus eum agnoscit filium regis.

v. 10. ἐπ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα) Ps. 62, 5. LXX, τῷ στόματι αὐτῶν εὐλόγουν, καὶ τῷ καρδία αὐτῶν κατηρῶντο. — οὐ χρὴ, non opus est) i. e. nulle modo convenit. — ταῦτα οῦτα, haee sic) haee bona, sia

adjunctis malis.

v. 11. πηγή, fons) Huic simile cor. — όπης, foramine) Huic simile os.

v. 12. μή δύναται, num potest) Nunc ab ore ad cor transitionem praeparat de illo dixerat, non opus est; de hoc, non potest. — οὕτως οὐδὲ άλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδως, sic neque salsum dulcem facere aquam) Scil. δύναται, potest. Sic gravissimi testes Colb. 7. Cov. 4. Gen. Aeth. Copt. Lat. nec non Syr. οὕτε άλυκὸν Alex. Longa hîc est Baumgartenii disquisitio pro receptiore lectione Exam.

p. XXXII. ss. Responsionem videbis in App. crit. Ed. II. ad h. l.

Dixerat apostolus v. 11., ex que principio non convenire, ut proficiscantur duo centraria: nunc ait, ex quolibet principio non nisi id, quod suae speciei sit, provenire posse. Salsum, casu recto, vim habet substantivi, ut modo dulce et amarum. Apud Hesychium, άλυκη, ή θάλασσα. Jacobo, άλυκον, latiore notione, lacus aut scatebra salsa, aquam fundens. [ut Salzmeer, salziger Teich etc. Hunc nominativum sequitur accusativus, süss Wasser. Not. crit.] Οῦνως, sic, adbibetur ante salsum demum, quia haec similitudo jam versu 11. repraesentata, majorem proprietatem induit, et h. l. ipsam apodosin continet, mox verbis propriis continuandam.

v. 13. τίς, quis) Omnes videri sapientes volunt: non omnes sunt. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. — δειξάτω, ostendal) re potius, quam verbis. v. 1. — καλης άναστροφής, bona conversatione) Oppositum, v. 16. Ipsa bona conversatio describitur v. 17. s. coll. 1 Petr. 2, 12. — ἐν πραῦτητι σοφίας, in mansuetudine

sapientiae) in mansuetudine, cum qua conjuncta est vera sapientia.

v. 14. ζήλον πικρόν, xelum amarum) Non damnatur zelus dulcis et ira dulcis, ex fide et amore. — μή, ne) Gloriantur et mentiuntur contra veritatem, qui, quum zelum amarum habeant, tamen se eosdem sapientiam habere dictitant. — μή κατακαυχᾶσθε) μή καυχᾶσθε Al. et alii. Vid. App. crit. Ed. II.

v. 15. 1) ἐπίγειος, terrena) non coelestis, quae descendit a Patre. — ψυχική, animalis) non spiritualis, quae est a Spiritu sancto. conf. animalis 1 Cor.
2, 14. Jud. v. 19. Hoc medium est inter terrenum et duemoniueum. — δαιμο-

<sup>1)</sup> ανωθεν, superne) c. 1, 17. V. g.

νιώδης, daemoniaca) talis, qualem habent etiam daemonia: c. 2, 19. non ea, quam dat Christus.

- v. 16. ἐκεῖ ἀκαταστασία, ibi conquassatio) paci contraria. v. 17. Ex effectu cognoscitur, cujusmodi sit sapientia ista. fructum appellare dedignatur Jacobus. coll. v. 17. 18. πᾶν φαῦλον πρᾶγμα, omne pravum negotium) Vis voculae omne apparet, hac enunciatione formata: omne negotium inde nascens est malum. Antitheton, plena misericordiae et fructuum bonorum etc.
- v. 17. πρῶτον μὲν άγνή ἐστιν, primum quidem pura est) pura a sordibus terrenis, animalibus, daemoniacis. Occupatio quaedam. pacem commendaturus removet prius pacem impuram cum mundo, quae omnia obvia convasat et conglutinat. c. 1, 27. fin. et c. 4, 4. toto. sic, emundate, c. 4, 8. 1 Petr. 1, 23. μὲν, quidem) Sequitur autem, v. 18. εἰρηνική, pacifica) Totum: sequuntur partes mox. ἐπιεικής) aequa, lenis, non rigida; ubi agitur de officiis proximi. ενπειθής) tractabilis, facilis, non morosa; ubi agitur de culpa proximi. μεστή ἐλέους, plena misericordiae) ubi agitur de miseria proximi. παρπῶν ἀγαθῶν, fructuum bonorum) Sequuntur duo fructus insigniores, et iis, ad quos scribitur, inprimis commendabiles: non judicans et sine simulatione. ἀδιάκριτος, non judicans) Non facit discrimen, ubi non opus est, v. gr. inter potentes ac tenues. Hesychius, ἀδιάφορον, ἀδιάκριτον. Omnia bona et justa amplectitur: omnia mala rejicit. nullo discrimine agit, non alterum prae aliis duriter habet. ἀνυπόκριτος, sine simulatione) remota a simulatione et adulatione, quae erga potentes exercetur directe; indirecte vero, per asperitatem erga tenuiores.

v. 18. καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνη, fructus autem justitiae in pace) Sic Hebr. 12, 11. not. Fructus justitiae, uberrimus: quanquam ubertas illa non statim initio apparet. Justitia est pacata: pax est fructuosa. — ἐν εἰρήνη σπεἰφεται, in pace seminatur) Cum fructus congruit seminatur. Pax descripta est v. 17. De semente et justo conf. Ps. 97, 11. in Hebr. — τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην, facientibus pacem) Dativus commodi, cum limitandi vi. Vid. oppositum c. 4, 1. s. ποιεῖν εἰ-

οήνην, pacem proferre, ut ποιήσαι ΰδωο, aquam proferre. v. 12.

### CAPUT IV.

- v. 1. Πόθεν, unde) Innuit Jacobus, multos saepe quaerere de causis litium, quae tamen in promtu sunt. πόλεμοι καὶ μάχαι, bella et pugnae) adversa paci, de qua cap. 3. Pugna est actio belli. Sequitur mox in v. 2. pugnatis et bellatis. Chiasmus inversus. καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν· sed ἐν ὑμῖν, καὶ πόθεν μάχαι Alex. in ed. Ox. min. nam verborum ordinem Millius, ut solet, praetermittit. πόθεν ante μάχαι inserunt etiam L. N. 1. In hac varietate nescio quid sit memorabile. ἐντεῦθεν, hinc) Refertur ad voluptates, de quibus confestim (coll. v. 3.) mentio expressa fit; implicita, c. 3. στρατενομένων, quae militant) Idem verbum, 1 Petr. 2, 11. μέλεσιν, membris) Corpus, prima sedes belli; inde procedit bellum hominis cum homine, regis cum rege, gentis cum gente.
- v. 2. ἐπιθυμεῖτε, concupiscitis) Anaphora quasi, in qua incrementum est: concupiscitis, affectu in rem; occiditis et zelatis, actione et affectu singulorum ad singulos; pugnatis et belligeratis, actione multorum cum multis. φονεύετε καὶ ξηλοῦτε, occiditis et zelatis) occiditis per odia et zelum. est ἐν διὰ δυοῦν. Idem verbum, c. 5, 6. Qui concupiscit, sublatum e medio cupit possessorem pristinum. Homicidas dicit, uti v. 4. adulteros. conf. 1 Joh. 3, 15. Sic, φονεύετε LXX, Ps. 62, 4. ਜਿਲ੍ਹਾ Haec enim hebraica lectio, media inter ceteras, bene ab Halensibus statuminatur. Atque cum toto hoc Psalmo tota Jacobi epistola quam simillimum tenorem habet. vid. not. ad v. 7. 12. 14. c. 1, 3. 3, 10. vid. etiam Ps. 10, 8. οὐα ἔχετε δὲ) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. διὰ, propter) Hoc cohaeret cum triplici illa clausula, et non habetis: et non potestis adipisci: non autem habetis. μη αἰτεῖσθαι, quod non petitis) Neque enim cupidus, homicida, pugnax homo orare potest.

- v. 3. καὶ οὐ λαμβάνετε, et non accipitis) Hie non dieit: non kabetis. Rogare et accipere sunt relata. αἰτεῖσθε, petitis) Nunc alios redarguit, qui paulo meliores videri volunt.
- v. 4. μοιχοί καὶ μοιχαλίδες, adulteri et adulterae) Viri et mulieres tali bello implicantur, et fidem Deo datam frangunt. ή φιλία τοῦ κόσμου, amicitia kujus mundi) mundi via, voluptas v. 3. ἔχθρα, inimicitia) 1 Joh. 2, 15. ἐχθρα Stepk. i. Lai. Hoc praeterii, quia sententiae obest. Opposita sunt enim, ἔχθρα et φιλία. ος αν οῦν, quicunque ergo) Priori sententiae superadditur quiddam in hac altera per verba voluerit et constituitur. ἐχθρὸς, inimicus) nil exoraturus. καθίσταται) Medium. i. e. se ipsum constituit.
- v. 5. zevas) inaniter, sine re, ut nil referat ad noxam aut ad salutem. Seria sunt, quaecunque Scriptura dicit: omnia verba revereri debemus. — λέγει, dicit) non, dalei, loquitur. dicit ea, quae sequuntur. — neos ordovov) contra invidiam. Hoc nomen apud LXX nusquam occurrit; nec videtur Jacobus, versu 6. aliud dictum totidem verbis allegans, hic tam multa voluisse mutare. Hinc colligas, ex scriptura N. T. allegationem fieri: nam Novi quoque Testamenti scripta scripturis accensentur 2 Petr. 3, 16. Referent alii ad Gen. 6, 5. 3., vel ad Num. 11, 29., vel ad Prov. 21, 10., vel ad librum quempiam, qui interciderit. Sed sat prope accedunt Jacobi verba ad Gal. 5, 17. ss. ubi poovoi invidiae ponuntur inter opera carnis, et contra carnem concupiscere dicitur spirilus, quo qui ducuntur, hi non sunt sub lege, sed sub gratia. Maxime vero assonant ad 1 Petr. 2, 1. s. 5. deponentes — INVIDIAS, — lac CONCUPISCITE — DOMUS SPIRITUALIS. Quodque hie sequitur, majorem vero dat gratiam: congruit cum illo, suavis est Dominus. ib. v. 3. Qui locum Petri probe habuerit animo impressum, Jacobi respectum ad illum prorsus agnoscet. Neque obest chronologica epistolarum series. Sic Jacobus non solum Petro, sed etiam Paulo subscribit. — φθόνον) Invidiam necessario parit amicitia mundi: invidiam non fert Spiritus, qui habitationem cepit in nobis. — το πνευμα) Spiritus gratiae et amoris. — κατώκησεν) habitutionem cepit. — έν ήμιν, in nobis) filiis N. T.
- v. 6. μείζονα) eo majorem, quo longius recesseris ab invidia. δίδωσι, dat) Deus. λέγει, dicit) Scriptura, v. 5. Confirmat Jacobus auctoritatem Salomonis: quem convenienter allegat, a sapientiae impedimentis nos dehortans. δ θεὸς χάριν) Prov. 3, 34. LXX, Κύριος. cetera iisdem verbis. Plane cum Petro Jacobus congruit. vid. 1. ejusdem ep. c. 5, 5. ὑπερηφάνοις, superbis) Superbia mater invidiae, de qua v. 5. Hebr. τος τος τος τος τος τος τισιοσίους. tales sunt, qui scripturam inaniter loqui putant. ἀντιτάσσεται, resistit) Hebr. τιπίθεδιτ. Humiles ita animati sunt, ut Deo, si fieri posset, ut Ipse cujusquam gratiam requireret, eam praestaturi forent; superbi autem resistere Ei conantur, ut Pharao. utrisque ergo par pro pari refert. superbis resistit; humilibus dat gratiam. χάριν, gratiam) Cui Deus gratiam dat, is omnem invidiam dediscit.

v. 7. ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῷ) LXX, Ps. cit. v. 6., πλην τῷ θεῷ ὑποτάγηθι ἡ ψυχή μου. Hoc submittite vos congruit cum humilibus, v. 6., et interjecta explicatione hujus submissionis concluditur versu 10. coll. 1 Petr. 5, 6. — ἀνίστητε — ἀφ' ὑμῶν, resistite — a vobis) Sequitur oppositum: appropinquate — vobis. Conf. resistite, 1 Petr. 5, 9. — τῷ διαβόλῳ, diabolo) superbo, maxime per superbiam tentanti; hosti, cui militant superbia et invidia in mundo. — φεύξεται, fuziel) ut superatus. Laetum verbum. 1 Joh. 5, 18.

v. 8. εγγίσατε, appropinquate) Fugam diaboli sequitur, naturae potius quam temporis ordine, appropinquatio ad Deum, per bonas preces. v. 2. s. — εγγιεί, appropinquabit) ut propitius. Laetissimum verbum. — καθαρίσατε, mundate) ut possitis diabolum fugare. — άγνίσατε, purificate) ut possitis accedere ad Deum, deposito adulterio animae. — δίψυχοι, duplices animo) qui et Deo et mundo vos datis. v. 4. Alternat oratio in hac epistola; et modo fratres sancti, modo peccatores, modo fluctuantes compellantur. Bianimus laborat corde; peccator, etiam manibus.

v. 9. ταλαιπωρήσετε, miseri estote) ut ablactemini et abalienemini a mundo. Miseria hace beata. non additar hîc, ululantes, c. 5, 1.

1) v. 11. μη παταλαλεῖτε, nolite obtrectare) Nunc alias notat irrequietae animae excessus, postquam c. 3. quietem, et cap. 4. ineunte turbam descripsorat. — τὸν ἀδελφὸν, fratrem) Articulus hic additus, ad ἀδελφον non additus. fraterna aequalitas laeditur obtrectando; sed magis, judicando. — πρίνει νόμον, judicat lagem) Proinde enim facit, ac si lex ipsa non faceret illud efficium, in quod homo siusmodi involat. — εἰ δὲ, si vero) si judicas, es judex. Ploce. — νύμον, κεκή Ab hoc loco desinit Legis expressa in volumine Novi Test. mentio, neque in

epp. Petri, Johannis, Judae obvia, neque in Apocalypsi. v. 12. ο νομοθέτης) Unus est, nempe Legislator Deus, qui potest etc. καὶ apirije addunt Al. Lat. aliique testes sat multi et valde graves: sed huic plenieri lectioni receptiorem olim praetuli. Saepenumero negat Baumg. me mihi constara. Atqui sententiam in melius mutare, laudabile est: cedem autem tempere me a me ipso dissentire, nusquam evicit. Vid. omnino App. crit. Ed. II. ad h. l. --🕯 δυνάμενος, qui potest) Nostrum non est judicare; praesertim cum exequi nen possimus. — σώσαι) Ps. cit. v. 2., παρ' αὐτοῦ γώρ tổ σωτήριον μου. et sie ibidem v. 3. 7. 8. Verborum ordinem invertit Lat. et sic Soriptura saepe, occidere et vivificare, percutere et sanare, contristare et consolari. Vid. App. crit. Ed. IL - συ δέ) Συ soli Graeci, atque hi pauci: quos cel. Baumgartenius non conaretur in multitudinem extendere, nisi criticis, codices ad Erasmi textum recensentibus, nimium confideret. Iterum conf. App. crit. Ed. II. ad h. l. In crisi megaopere valet illud, Befoctus non possunt numerari, Eccl. 1, 15. — vic, quie) mabecillus. - von Eregon) Multi o nginon von ningolon. et sic aperte etiam Syn. cell. c. 2, 8. Graecum Erspos alio verbo, quod socium, non precimum dicit, interpretari solet 2).

v. 13. «γε νῦν, age nunc) Interjectio ad excitandam attentionem. c. 5, 1. — λέγοντες, dicentes) categoriee, gloriabundi, v. 16. — σήμερον η αὐριον, kodie et cras) Unus dicit, hodie, idem aliusve cras, ut commodum est; quasi liberam haberet optionem. η αὐριον Βεza; et ad hanc lectionem accommodata fuit pridem annotatio in Gnomone: postea καὶ αῦριον in progressu criscos praetuli. Vid. App. crit. Ed. II. — πορευσώμεθα πτλ., proficiscomur etc.) Subjunctives facit setmonem modalem, et innuit rationes rerum urgentes. — τήνδε) Hoc positur loco nominis proprii, ut ὁ δεῖνα. — καὶ, et) et frequens. Polysyndeton exprimit libidinem animi securi. — ἐνιαυτὸν ἕνα, annum unum) Sic loquuntur, quasi mox etiam de insequentibus annis deliberaturi.

v. 14. οὐκ ἐπίστασθε, non seitis) Prov. 3, 28. — τὸ τῆς) Vid. App. crit. — ποία) Ps. cit. v. 10. — ἡ ζωή) vita, unde crastina actio suspenditur. — ἀτμὶς, vapor) Diminutivum. — γὰρ, enim) Ex interrogatione repetitur particula in responsione, cum vi. — ἔσται, erit) Vid. App. crit. Ed. II. In futuro ἔσται verisimilitudinem sensus confirmat τὸ αὕριον cras, et totus futuri temporis τεπο v. 13. 15.

v. 15. ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς, cum dicere vos oporteret) Ref. ad dicentes, v. 13. Letet hic imperativus, potius sic dicite. — καὶ, et) Si Dominus voluerit; ET vivemus Et faciemus. et vivemus, pars apodoseos. nam si esset pars protaseos, et non poneretur ante fuciemus. καὶ ζήσωμεν Latinus expressit si vixerimes, si non recte addito, et καὶ subsequente non recte omisso: nam ad apodosin pertinet καὶ ζήσωμεν, i. e. vivemus; ut diximus: et gloriabundus homo ita loquitur, ut si ia sua potestate haberet 1) speciem actionis, 2) actionem, 3) vitam; quamvis a voluntate Domini pendet 1) vita hominum. 2) actio. 3) actionis species. Ita-

<sup>1)</sup> εἰς κατήφειαν, in demissionem vullus] Eadem locutio, quae Germanis dicitur Kopshängen. Conf. 1 Reg. 21, 29. Jes. 58, 5. Mich. 6, 8. Eo nomine qui alios carpunt, ipsi tales tunt valgo, ut prae allis vullum demillere opus habeant. V. g.

2) Itaque et margo utriusque Ed. et Vers. germ. praefert lectionem τὸν πλησίου. E. B.

rum conf. App. crit. Ed. II. ad h. l. — ζήσωμεν ποιήσωμεν) Subjunctivus modestiam sermoni adspergit.

v. 16. καυχάσθε εν ταις άλαζονείαις, gloriamini in arrogantiis) Arrogantiae exprimuntar in illis verbis, proficiscemur --- lucrabimur; gloristio, in praesumtione temporis. — πονηφά, mula) Oppositum, bonum, v. 17.

v. 17. elbon, scienti) Conclusio prascisa, contumaces sibi relinquens. —

an, non) Peccatum omissionis.

# CAPUT V.

v. 1. Of zhovoto, divites) [qui neglexistis per beneficentiam frui divitiis vestris. v. 2. 3. V. g.] Saepe apud prophetas externae gentes compellantur per apostrophon, sum tamen prophetia non ad illas, sed ad Judaeos perveniret. Sub eadem figura apostolus de divitibus non tam ad divites ipsos, a fide alienos, soribit, quam ad sanctos, ut illorum vim patienter ferant, v. 7. — ταλαιπωρίαις, miseriis) Scripta sunt haec paucis annis ante obsidionem Hierosolymorum. έπερχομέναις, supervenientibus) de improviso, et celeriter.

v. 2. σέσηπε, putrefactae sunt) Notatur tenacitas divitum. — σητόβοωτα)

εμάτιον σητόβρωτον. Job. 13, 28.

- v. 3. o lòs autor, acrugo corum) Synecdoche. Etiam divitiarum et vestimentorum situs erit in testimonium captivitatis, qua detentae facultates nemini profuere, sed otiosae jacuere, sine foenore. — υμίν, vobis) contra vos. — φώyerai, comedet) morto. — σάφκας, carnes) vivas. non dicit κρέα. — ως πύρ, sicut ignis) Locutio adagialis, de consumtione celeri ac totali; quum rubigo antea fuerit lenta et modica. — ἐν ἐσχάταις ἡμέραις, in novissimis diebus) Thesaurus in posterum solet reponi: vos collegistis sero; non fruemini. Eadem phrasis, 2 Tim. 8, 1. not. Apostolus adventum Domini proponit hie ad terrorem impiorum; ad solutium sanctorum, versu 7. ss.
- .v. 4. 1) πράζει, clamat) De iis maxime peccatis clamor ascendit ad Deum, de quibus silentium est apud homines [vel quibus in violentia patet refugium; quo minus luant in his terris. V. g.]: ut de impudicitia et injustitia. [Hodie, ob disciplinae ecclesiasticae desectum, omnis omnium, quos dicunt, Christianorum vita et conversatio unum fere peccatum clamans constituit. Qua in re non facinorosorum duntarat, sed corum quoque culpa est, qui, cum publica munera gerant, nimis in agendo frigidi sunt atque inertes. V. g.] Bum clamorem et merces negata et operarii emittunt. Duplex clamor. — elseknkúðasev, introiverunt) Metonymia antecedentis. id est, nunc venit ultor Dominus.
- v. 5. ἐτρυφήσατε, deliciati estis) deliciis speciosis, quas ex illa ipsa mercede aluistis. — ἐπὶ τῆς γῆς) super terra, nunc vastanda. — καὶ ἐσπαταλήσατε, et luxuriati estis) luxu sordido et insano, vosque consumente. τρυφή parit σπατάλην· et σπατάλη affine τη σφαγή. Mixtim describit Jacobus divitum voluptatem et immanitatem, uti gradationi congruit. — ως εν ήμερα σφαγής, ut in die mactationis) Adagium. mactatio hie innuitur non divitum, sed boum, ovium etc. ad epulas. Aethiops omittit: Millius omissionem approbat: me qui approbationem illam non confutarim, cel. Baumgartenius reprehendit. Atqui talia satis confutavi in Appar. p. 443. [Ed. II. p. 78.]

v. 6. navedinadare, esperendare, condemnavistis, occidistis) Asyndeton, celeritatem exprimens. Denuo conf. App. crit. Ed. II. ad h. L.

Gratiam habeo ven. Baumgartenio: nam dum nullam lectionem memoratu digniorem a me omissam profert, plenitudinem delectus mei egregie confirmat. row bluacov, Justum) Distributiva significatio in singulari numero locum invenit, denotans quemlibet justum, ut quemque nanciscuntur improbi: maxime vero Chri-

<sup>1)</sup> των άμησάντων, qui demessuere] Dignum consideratu est, quod, cum tanta sit infustitiae varietas (Job. 22, 6 ... 9. 24, 8 ... 12. 31, 7. 18.), ea sela memoratur h. l., quae in messe committitur. V. g.

stum ipsum, Justum, Act. 3, 14., a Judaeis et gentibus occisum; et deinceps Jacobum, haec scribentem, ab Hebraeis Justum cognominatum, cujus supplicium hic divinitus praesignificetur. Congruit praesens, non resistit vobis. quo commate subsequente per asyndeton simul innuitur, ipsa Justi patientia impios sesse ad caedem acuere. conf. Sap. 2, 10—20.

v. 7. οὖν, igitur) quicquid interim faciant improbi. — παρουσίας, adventum) v. 8. 9. 12. — τοῦ κυρίου, Domini) Jesu Christi. — ἐκδέχεται, exspectati) exspectando assequitur, in messe. ¬κρ' metet, LXX, ἐκδέξεται. Hos. 8, 7. — τίμιον, pretiosum) operae et patientise pretium. — ξως, usque) Constr. cum patienter ferens. Non prius desinit. — αν) Vid. App. crit. — λάβη) acceperit, coelitus. — πρώϊμον) post satum. — ὄψιμον) cui messis proxima.

v. 8. ή παρουσία, adventus) qui item afferet pretiosum fructum. — ηγιαε, appropinquavit) Vere hoc dixerunt apostoli; tametsi tempora interveniunt illa, de

quibus 2 Thess. 2., et in Apoc. Conf. not. ad Act. 2, 39.

v. 9. μη στενάζετε, ne ingemiscite) per impatientiam. — ἴνα μη κριθητε, at ne judicemini) Judice veniente. Suspiria nocent et iis, a quibus, et iis, contra quos mittuntur. Vid. App. crit. Ed. II. — ὁ κριτης, Judex) Christus is est: in cujus officium involant, qui perperam suspirant, et judicii tempus antevertunt. Si cel. Baumgartenius ullo vestigio docuerit, articulum Stephano non fuisse lectum, negabo, articulum, ineunte linea, per sphalma excidisse. — θυρών, feres) Summa propinquitas. Matth. 24, 33. — ἐστηπεν, stitit se) stat, semper audiens omnia.

v. 10. ἀδελφοί μου, τῆς κακοπαθείας) Lectionis hujus vindicias habet App. crit. Ed. II. ad h. l. — τῆς κακοπαθείας, tolerantiae malorum) ne quid novi vobis accidisse putetis. Verbum κακοπαθεί extat v. 13. — τοὺς προφήτας, prophetas) singulariter suo tempore pressos, inde beatos. Matth. 5, 12. — ἐλάλφσαν, locuti sunt) Innuitur, quanta fuerit et injuria mundi, et patientia prophetarum. — τῷ ὀνόματι, nomine) Innuitur obedientia prophetarum in celebrando nomine Domini. ἐν subauditur, uti Matth. 7, 22. LXX, Lev. 19, 12.

v. 11. ἰδοὐ) Vid. App. ad h. l. — τοὺς ὑπομείναντας, cos qui perpessi sunt) prae iis, qui molliter vixerunt. Pondus codicibus, qui hic ὑπομείναντας habent, addunt Al. et Euthal. — ὑπομονὴν, patientiam) Redit ad prima Jacobus, coll. c. 1, 3. not. Τηρη LXX, ὑπομονὴ, apud ipsum Jobum, c. 14, 19. Hic notat constantiam fine sperato potitam. — τὸ τέλος Κυρίου) exitum, quem Dominus Jobo dedit. — εἴδετε, vidistis) Idem usus verbi, de re olim facta, Hebr. 3, 19. Patientia et exitus congruunt. c. 1, 4. Matth. 24, 13. Non reticuit Jacobus patientiae Jobeae exitum. — ὅτι, quoniam) Hoc pendet a verbis proximis. Est oratio continuata. Bis memoratur patientia; bis, Dominus¹). Sir. 2, 12., οἰπτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος. — πολύσπλαγχνος) patienti non ultra vires injungit. — οἰπτίρμων) clementer dat exitum beatum. Chiasmus. οἰπτίρμων, ab εἴπω, cedo, notat tenerum affectum etiam citra respectum calamitatis vel miseriae, ut David ad Dominum dicit Τρηγα Ps. 18, 2.

v. 12. μὴ ὀμνύετε, ne jurate) v. gr. per impatientiam. Opponitur linguae in adversis usus versu 13. — μήτε τὸν οὐφανὸν, neque per coelum) Matth. 5, 34. s. — ὑμῶν τὸ ναὶ, ναὶ, vestrum etiam, etiam) Vestrum etiam, quod est in re, sit pariter etiam in sermone. — ὑπὸ κρίσιν, sub judicium) Conf. v. 9. Hoc totius, inquam in Apparatu, epistolae tenori congruit. Apud Baumgartenium, pro Hoc, irrepsit Nec. id quod moneo, ne secum pugnare videatur.

v. 13. προσενχέσθω· ψαλλένω, oret: psallat) Licet etiam psallere in adversis, et orare in secundis: sed plerumque animus in adversis minus fert τὸ psallere: et quod fert animus, id magis fleri debet. Faciebant id maxime publice in coetn fidelium; ut docet antitheton, advocet, de aegroto; v. 14.

<sup>1)</sup> Quanquam repetitio vocis Kúριος, per marginem utriusque Ed. et per Vers. germ. ed lectiones dubias referiur. E. B.

- v. 14. πρεσβυτέρους, presbyteros) qui dum orant, non multo minus est, quam si tota oraret ecclesia. — άλείψαντες αύτον έλαίω, ungentes eum oleo) Quod Christus apostolis commiserat, Marc. 6, 13., id deinceps in ecclesia continuatum est, etiam post apostolorum tempora: atque hoc ipsum charisma, maxime simplex, conspicuum et salutare, ex omnibus unum diutissime duravit. Exemplum vide in *Macarii* Op. p. 272. Testimoniumque illustre habet Ephraim Syrus συμβουλ. οστ. 'Εαν οίχονομίαν πληρών αλείφης έλαίω τον καμνοντα κτλ. Imo divinitus eo consilio datum fuisse videtur, ut semper maneret in ecclesia, tanquam specimen ceterorum: sicut portio Mannae fuit specimen miraculi antiqui. certe presbyteris, ministris ordinariis, Jacobus administrationem hujus olei adscribit. Erat haec ecclesiae summa Facultas Medica, ut Juridicam ejusdem habemus 1 Cor. 6. Beata simplicitas! intermissa vel amissa per ἀπιστίαν. Nam quod ecclesia Latina unctionem extremam, Graeca εὐχέλαιον habent; multo minorem huic μυστηρίφ sive sacramento, ut illae appellant, efficaciam ad sanitatem corporis, experientia cogente, tribuunt, quam ritui apostolico Jacobus. Nervose Whitakerus contra Duraeum: Oleo utantur, qui possunt aegrotis sanitatem precibus impetrare: qui non possunt, abstineant inani symbolo. Unus enim illius unctionis scopus initio erat miraculosa sanatio: qua deficiente non est nisi inane symbolum. Sed impositio manuum etiam pius externus ritus est, licet Spiritum S. non actu conferat. Neque enim, etiam initio, hoc semper et uno scopo adhibita fuit. — êv, in) Hoc non certe minus cum verbo orent, quam cum participio ungentes cohaeret: unde sequitur, oratio fidei. — τοῦ κυρίου, Domini) Jesu Christi.
- v. 15. ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως, oratio fidei) [Non, oleum, inquit. V. g.] Ubi aliquot fideles orant, tota vis fidei per totum corpus ecclesiae diffusa agitatur. Jacobus, si quis eum diceret remissionem peccatorum tribuisse operibus, magnam sibi injuriam fieri questurus esset. καν, etsi) Potest aliquis aegrotare, etiamsi non admiserit peccata. ἀφεθήσεται, remittetur) τὸ admisisse peccata.
- v. 16. ἐξομολογεῖσθε, confitemini) Aegrotus et quisquis offendit, jubetur confiteri; offensus, orare. confitenda, quae maxime premunt: cui fit confessio, scit magis, quomodo orare debeat, et magis commovetur. ἀλλήλοις, invicem) Confessio cuilibet fieri potest, qui orare potest. ὅπως ἰαθῆτε, ut sanemini) Grassabantur ergo morbi. πολύ, multum) etiam ad sanitatem restituendam. ἰσχύει, valet) etiam pro altero. δικαίου, justi) qui ipse non haeret in lapsu aliquo. ἐνεργουμένη, efficaciam habens) Efficaciam sequitur exauditio; ex hae valet precatio. Itaque tria sunt: 1) efficacia precum. 2) exauditio. 3) τὸ ἰσχύειν, valere. Hoc sequitur demum ex duobus prioribus. Primum est internum in animo precantis: tertium producit etiam effectus ad extra.
- v. 17. ήλίας, Elias) Omnis effectus precum est supernaturalis, et eatenus miraculosus, quanquam foris non sic apparet. όμοιοπαθής, similiter affectus) Idem verbum Act. 14, 15. eadem πάθη, eosdem affectus habens animi et corporis, in quos non videretur cadere tanta ἐνέργεια efficacia. προσενιῆ προσηνέζατο, oratione oravit) vigente idololatria Baalitica, mera at seria utebatur precatione; nullis aliis adjumentis usus ad hoc apotelesma producendum. Ipsa phrasis hebraea, ubi verbum et substantivum vel quasi substantivum junguntur, semper aliquid vehemens notat: ex. gr. moriendo morieris, ita morieris, ut mors appellari digna sit.
- v. 18. πάλιν προσηύξατο, rursum oravit) abolita idololatria. Gestus orantis, 1 Reg. 18, 42. καὶ ἡ γῆ, et terra) καὶ atque ita. αὐτῆς, suum) quem paulo ante dare non potuerat.
- v. 19. ἀδελφοί, fratres) Jacobus, multitudinem verborum, Spiritu ipsum agente, vitans, finem facit. Ego, inquit, hac epistola salutem vestram quaero: quaerat quilibet coram salutem alterius. conf. Hebr. 13, 22. τἰς, τἰς, aliquis, aliquis) Quilibet cujuslibet salutem debet quaerere. πλανηθῆ, seductus fuerit) per peccatum. τἰς, aliquis) quisquis erit, hujus praeda illa erit. Apta conclusio epistolae.

v. 20. γινωσκένω) scito, et convertens, ut sit studiosior; et conversus, ut gratus obsequatur. — σώσει, salvabit) Futurum. olim constabit. — ψυχήν αὐτοῦ, animam ejus) peccatoris. Magnum opus. — ἐκ θανάτου, ex morte) errantes haustura. Connexio: non solum in corporis morbis v. 14. invicem succurrite; sed etiam animae mortem depellite. — καλύψει) teget, illo ipso amore impulsus, quo ductus errantem revocavit. 1 Petr. 4, 8. not. — πλήθος άμαρτιῶν, multitudinem peccatorum) peccata, quae errans vel commisserat, convertenti nota, vel commissurus fuerat. [Itemque, quae a convertente aliisve vel commissa fuerant vel porro committi potuissent. V. g.] Peccatorum ejus Steph. Aethiop. Cur Stepk. apud cel. Baumgartenium inscratur, nescio. Conclusionem facit Jacobus, non ut epistolae, sed ut libri cujuspiam.

## IN EPISTOLAM PETRI PRIOREM

#### CAPUT L

v. 1. Hérços, Petrus) Mirabilis est gravitas et alacritas Petrini sermonis, lectorem suavissime retinens. Utriusque Epistolae scopus est, susciture, per admonitionem, sinceram mentem fidelium, 2 Petr. 3, 1., et munire non modo contra errorem, sed etiam contra dubitationem. c. 5, 12. Id agit per commemorationem gratiae evangelicae, qua delibuti fideles inflammantur ad ferendos fidei, spei, amoris, patientise fructus, in omni functione et afflictione. Prioris epistolae partes sunt tres.

|    | Inscriptio.  Excitatio sinceri sensus. Excitat autem electos  a) tanquam Renatos ex Deo. Hic tam beneficia DEI erga fideles, quam officia fidelium erga Deum commemorat, et alternatim ea contexit, per | Cap. I. 1. 2.       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | tria momenta, quibus ex mysterio CHRISTI robur additur.                                                                                                                                                 |                     |
|    | A) Dous nos regeneravit ad SPEM vivam, ad hereditatem gloriae et                                                                                                                                        |                     |
|    | salutis: v. 8 — 12. Propterea SPERATE perfects.                                                                                                                                                         | v. 1 <b>3</b> .     |
|    | B) ut filii obedientiae, sancto Patri fructum FIDEI ferte.                                                                                                                                              | v. 14 — 21.         |
|    | C) per Spiritum MUNDATI, PURO corde AMATE, sine vitio. v.                                                                                                                                               | 22. — c. II. 10.    |
|    | b) tanquam Peregrinos in mundo: ut ABSTINEANT a carnalibus cupidi-                                                                                                                                      |                     |
|    | tatibus, v. 11., et fungantur                                                                                                                                                                           |                     |
|    | A) CONVERSATIONE bona:                                                                                                                                                                                  | v. 12.              |
|    | 1) speciatim,                                                                                                                                                                                           |                     |
|    | 1. subditi,                                                                                                                                                                                             | v. 18 — 17.         |
|    | 2. servi, exemplo Christi:                                                                                                                                                                              | v. 18 — 25.         |
|    | 3. uxores,                                                                                                                                                                                              | e. III. 1 — 6.      |
|    | 4. mariti, 3) generatim, omnes.                                                                                                                                                                         | v. 7.<br>v. 8 — 15. |
|    | B) PROFESSIONE bona:                                                                                                                                                                                    | <b>▼.</b> 8 — 19.   |
|    | 1. per apologiam, et per mali sedalitii fugam. v. 15 - 22.                                                                                                                                              |                     |
|    | c. IV, 1—6. (Huic parti vim addit totus Christi cursus,                                                                                                                                                 |                     |
|    | a passione ad judicium.)                                                                                                                                                                                |                     |
|    | 2. per virtutes et bonam charismatum administrationem.                                                                                                                                                  | v. 7—11.            |
|    | c) tanquam Consortes gloriae futurae: ut SUSTINEANT adversa. Id fa-                                                                                                                                     | v. i—               |
|    | ciat quisque                                                                                                                                                                                            |                     |
|    | 1. in universo statu Christianismi.                                                                                                                                                                     | v. 12 - 19.         |
|    | 2. in suo seorsum statu.                                                                                                                                                                                | c. V. 1 - 11.       |
|    | (A prima parte secundam, et a secunda tertiam dirimit titulus aya-                                                                                                                                      |                     |
|    | myrol, dilecti, bis adhibitus. c. 2, 11. 4, 12. Status, presbyterorum                                                                                                                                   |                     |
|    | etiam spectatur ut status aerumnosus in hac vita, ex que pre-                                                                                                                                           |                     |
|    | spectus esse debeat salutaris ad gloriem, c. 5, 1. 4. atque to sub-                                                                                                                                     |                     |
|    | ficimini, c. 5, 5. tamen etiam passionem infert et sustinentiam,                                                                                                                                        |                     |
|    | et videtur haec praecise ratio esse, cur hos duos status, c. 5, 1—11.                                                                                                                                   |                     |
|    | separet apostolus ab iis statibus, de quibus cap. 2, 12. ss.)                                                                                                                                           |                     |
| Щ. | Conclusio.                                                                                                                                                                                              | v. 12 — 14.         |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                     |

— ἐκλεκτοῖς, electis) in coelo. electis, ex toto populo, ex humano genere. Hoo, et versum 5., confer cum Matth. 24, 24. — παρεπιδήμοις, advenis) in terra. [patriae coelestis respectu. V. g.] — διασπορᾶς πόντου, dispersionis Ponti) Judaeos dispersos compellat: Jac. 1, 1.: quanquam subinde ctiam fideles ex gentibus, illis admixtos, alloquitur. c. 2, 10. not. 4, 3. Quinque provincias nominat eo ordine, quo occurrebant scribenti ex oriente. c. 5, 13. Memoratur Cappadocia, Pontus et Asia, Act. 2, 9. Epistolae Petri olim ante epistolas Johannis, Jacobi et Judae ponebantur: atque inde omnes videntur Catholicae dictae, quia id nomen primae earum inprimis convenit. Utrum in Pontum Petrus epistolam primum, an Hierosolyma, ubi confluxerint, miserit, non constat.

v. 2. κατὰ πρόγνωσιν, secundum praescientiam) Constr. cum electis. Laudatur etiam praescientia, v. 20. Complectitur etiam voluntatem et amorem. — Θεοῦ, Dei) Mysterium Trinitatis, et oeconomia salutis nostrae innuitur hoc versu, atque adeo summa epistolae. [Agitur deinceps de Patre v. 3. 15. 17. 21. 23.: de Christo v. 3. 7. 11. 13. 19. 2, 3.: de Spiritu v. 11. 12. 22. V. g.] — πατρός, Patris) etiam nostri. — ἐν άγιασμῷ πνεύματος, in sanctificatione Spiritus) 2 Thess. 2, 13. not. — εἰς ὑπαποὴν, in obedientiam) Obedientia innuitur ea, quae praestatur per fidem v. 22. not. certe sanctificationem Spiritus et fidem jungit Paulus l. e. Observa etiam particulas κατὰ, ἐν, εἰς quibus habitus trium beneficiorum cardinalium ad electionem et mutuus ipsorum ordo (coll. Ap. 1, 4. 5. 6.) indigitatur. — καὶ ξαντισμὸν, et aspersionem) Obedientes illi asperguntur, ad remissionem peccatorum. 1 Joh. 1, 7. Est autem hîc aspersio passiva, qua obedienter admittitur aspersio. De obedientia iterum vide v. 14.: de sanguine aspersionis, v. 19. — πληθυνθείη, multiplicetur) Plus ultra. Idem verbum, 2 Petr. 1, 2. Sic Dan. 3, 31., εἰρήνη ὑμῖν πληθυνθείη.

v. 3. εὐλογητὸς, benedictus) Sententia: Deus nos regeneravit. Accedit modus sive gratiarum actio. — πατής, Pater) Tota haec epistola valde congruit cum oratione Dominica, maxime autem cum prioribus ejus articulis. Conferantur inter se sententiae, ordine suo:

Pater: c. 1, 3. 14. 17. 23. 2, 2. noster: c. 1, 4. fin. ibid. in coelis. Sanctificetur nomen luum: c. 1, 15. 16. 3, 16. Adveniat regnum tuum: c. 2, 9. Fiat voluntas tua. c. 2, 15. 3, 17. 4, 2. 19. Panem quotidianum. с. 5, 7. Remissio peceatorum. c. 4, 8. 1. Tentatio. c. 4, 12. Liberatio. c. 4, 18.

Atque ad preces ipsas multa expresse refert Petrus. c. 3, 7. 4, 7. — κατά — ἔλεος, secundum misericordiam) Fueramus miseri. Eph. 2, 1. s. — ἀναγεννήσας, qui regeneraverit) v. 23. c. 2, 2. [Ab hoc inde loco usque ad c. 2, 10. commemoral Petrus, quae nostro commodo DEUS fecerit; atque ex ea salutis penu efficacissima monita derivat ad spem, v. 3 — 13.; ad sanctificationem et timorem in fide, v. 14—21.; ad amorem, v. 22.—c. 2, 10.; suavissime doctrinam de Christo subingerens. V. g.] — εἰς, in) Insignis anaphora: in spem, in hereditatem, in satutem. — εἰς ἐλπίδα ζῶσαν, in spem vivam) Spes haec est hereditas coelestis, v. 4.: et dicitur viva, quia ex resurrectione Christi efflorescit. Amat Petrus epitheton vivus, v. 28. c. 2, 4. s. et mentionem spei, v. 13. 21. c. 3, 5. 15. Conf. epitheta v. seq. Spei autem jungit fidem et amorem. v. 8. 21. 22. — δι' ἀναστάσεως, per resurrectionem) Hoc pendet a vivam, coll. v. 21.

v. 4. κληφονομίαν, kereditatem) Filii, regeniti, sunt heredes. De hereditate etiam c. 3, 7. 9. — ἄφθαρτον, incorruptibilem) Est enim hereditas divina. — άμιαντον, incontaminatam) Nullus enim impurus e proximis est coheres. — ἀμά-ραντον, marcoris expertem) Nam heredes ipsi non μαραίνονται, non moriuntur.

Amat Petrus synonyma cumulata. v. 7. 8. 19. c. 5, 10. — τετηφημένην, servatam) ab initio. Conf. v. 10. Idem verbum, Joh. 17, 12. Conf. ibid. c. 2, 10. — ἐν οὐφανοῖς, in coelis) penes Deum. — εἰς ὑμᾶς, in vos) hoc tempore viventes.

v. 5. ἐν δυνάμει θεοῦ, in virtute Dei) Ipse facit et faciet plane. c. 5, 10. coll. 2 Petr. 1, 3. [1 Thess. 5, 24. Matth. 19, 26. Hac tutela destituti qui persisteremus coram adversario? 1 Petr. 5, 8. V. g.] Nemo potest sibi proponere, qua ratione velit ad metam pervenire. Salutem nobis praestat contra hostes potentia Dei; contra nos ipsos, longanimitas Domini. 2 Petr. 3, 15. Exemplo sunt apostoli ipsi. — φρουρουμένους, qui custodimini) Hereditas servata est: heredes custodiuntur. Neque illa his, neque hi deerunt illi. Corroboratio insignis, 2 Petr. 3, 17. — διὰ πίστεως, per fidem) Per fidem salus et accipitur et retinetur. — ἐτοίμην ἀποκαλυφθηναι, paratam ut reveletur) Revelatio fit în die novissimo: ea parari coepta est, quum Christus veniret. — ἀποκαλυφθηναι, ut reveletur) Frequens verbum in hac epistola. v. 7. 12. 13. 4, 13. 5, 1. — ἐν καιρῷ ἐσχάτω, is tempore ultimo) Petrus totum tempus ab initio N. T. ad gloriosum Christi adventum pro uno tempore, eoque brevi, in comparatione ad tempora V. T. accipit conf. not. ad Act. 1, 11. Itaque in constr. cum paratam.

v. 6. ἐν ὧ) qua in re. — ἀγαλλιᾶσθε, exultatis) Praesens. v. 8. Augustinus, gaudete. conf. Jac. 1, 2. — ὀλίγον, paululum) Id respectu cunctae ecclesiae dicitur. c. 5, 10. coll. c. 4, 7. — εἰ δέον ἐστὶ, si opus est) Si, affirmandi vim

habet. v. 17.

v. 7. δοκίμιον, probatio) Id est, fides vestra, quae sic probatur. nam comparatur cum auro. — πολυτιμότερον, multo pretiosior) Epitheton subjecti. — τοῦ ἀπολλυμένου, quod perit) Aurum, cum mundo, perit, v. 18.: nec tum juvabit quenquam. Idem participium, Joh. 6, 27. — δὲ¹), sed) Fides cum auro comparatur, non ut illud perit, sed ut per ignem probatur. — εύρεθῆ, inveniatur) Nunc enim non apparet: apparebit autem, quum cetera peribunt. — ἔπαινον, laudem) verbis. — τιμήν, honorem) rebus. — δόξαν, gloriam) judicio. — ἀποκαλύψει, revelatione) v. 13.

v. 8. οὐχ εἰδότες ἀγαπᾶτε) amatis, tametsi non novistis facie. Paradoxon: nam notitia amorem alias parit. Hoc de amore: idem mox de fide Petrus praedicat. quem et in quem, anaphorae affine asyndeton. — εἰς ὃν, in quem) In proprie pertinet ad credentes, sicut etiam nunc. — μὴ ὁρῶντες, non videntes) Praesens, i. e. quamvis non videtis eum in gloria adhuc. Apostoli, qui ipsi viderant, fidem suam non tam magnam censuere, quam aliorum. — ἀνεκλαλήτω) ineffabili, jam nunc. 1 Cor. 2, 9. — καὶ δεδοξασμένη, et glorificato) Glorificatum est hoc gaudium in se, et glorificatum per testes: conf. v. 10.: ceteroqui ineffabile.

v. 9. πομιζόμενοι, reportantes) jam, in praesenti. — τῆς πίστεως, fidei) v. 8. — ψυχῶν, animarum) Anima praecipue salvatur: corpus in resurrectione

participat.

v. 10. περὶ ής σωτηρίας, de qua salute) Magnum argumentum veritatis, prophetarum praedictio et studium. — ἐξεξήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν, exquisiverunt et perscrutati sunt) Magna emphasis duorum verborum compositorum. ἐπζητεῖν, exquirere, quaerendo assequi: ἐξερευνᾶν, perscrutari, scrutando assequi. Simplex verbum, ἐρευνῶντες, scrutantes v. 11. Quid quaerendo et scrutando sint assecuti, exprimitur et limitatur versu 12. ἐρευνῶντες, scrutantes refertur ad scrutinium primum et principale, de Christo ipso: ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν, exquisiverunt et perscrutati sunt, ad scrutinium progrediens, de Christianis. — προφήται, prophetae) cum ceteris justis. Matth. 13, 17. Joh. 8, 56. Articulus hic praetermissus grandem, ut saepe, etiam apud Germanos, facit orationem: nam auditorem a determinata individuorum consideratione ad ipsum Genus spectandum traducit. sic v. 12. angeli. Gradatio. — εἰς ὑμᾶς) in vos, hac aetate

<sup>1)</sup> Valet hace particula ex judicio Ed. 2. polius, quam ex crisi Ed. maj.; quanquem in Vers. germ. non extat. E. B.

viventes. — χάριτος, gratia) Gratia N. T. v. 13. Gratia vera, c. 5, 12. coll. Joh. 1, 17.

- v. 11. εlς τίνα ἢ ποῖον, in quod vel quale) Disjunctiva exprimit ingens prophetarum studium: utrum ipsorum an postero tempore illa essent eventura. v. 12. Quod innuit tempus per se, quasi dicas aeram suis numeris notatam: quale dicit tempus ex eventibus variis noscendum. Dan. 9, 2. πνεῦμα χριστοῦ) Spiritus Christi, testans de Christo. Ap. 19, 10. Spiritus Dei, Gen. 1, 2., Spiritus Messiae dicitur in Baal Hatturim. τὰ παθήματα, passiones) Hinc salus. τὰ εlς χριστον παθήματα) passiones in Christum eventuras. μετὰ ταῦτα) post has, passiones. δόξας, glorias) Plurale. Gloriam resurrectionis: gloriam adscensionis: gloriam judicii novissimi et regni coelestis.
- v. 12. ols) quibus, scrutantibus. δτι) quod. οὐχ ἐαυτοῖς, non ipsis) Matth. 13, 17. Ps. 102, 19. Dan. 12, 13. ἡμῖν, nobis) Tempora v. gr. per LXX hebdomadas apud Danielem definita exacte pertingunt ad aetatem Christi in terra et ad fideles tum viventes. id valet, nobis. Et Petro quidem agente exierunt illae hebdomades. Vid. Ord. Temp. p. 366. [Ed. II. 314.] αὐτὰ) res illas. nam cum ministrabant subauditur prophetae, ut patet ex reciproco, non ipsis. conf. διακονέω cum accusativo, c. 4, 10. Ad αὐτὰ ref. ἃ et εἰς ἃ. νῦν) nunc. Latine dicitur, hodie. ἐν, in) Evangelistae, testes infallibiles. ἀπ΄ οὐφανοῦ, a coelo) id est, a Deo. ἐπιθυμοῦσιν, concupiscunt) Angelis non tam cito revelatum est, certe non omnibus. Curiositas ordinata, non modo prophetica, v. 10., sed etiam angelica virtus. ἄγγελοι, angeli) Incrementum sumit revelatio coelestis. Prophetae, justi, reges, cupiebant videre et audire, quae Christus loquebatur et faciebat: Matth. 13. quae Paracletus de Christo docet, angeli cupiunt inspicere. παρακύψαι, inspicere) Nobis per auditum; angelis per visum, quod majus est, innotuit. 1 Tim. 3, 16. Nos tamen propius attingit. angelorum est, παρακύπτειν· παρὰ, qbservandum.
- v. 13. διὸ, quapropter) Adhortatio nunc deducitur ex iis, quae dicta sunt. ἀναζωσάμενοι, succincti) ad colligendas vires. Conf. excitare, 2 Petr. 1, 13. τὰς ὀσφύας, tumbos) Similis phrasis, Job. 38, 3. νήφοντες) sobrii. c. 5, 8. τελείως ἐλπίσατε, perfecte sperate) eam spem habete, quae τέλος, finem, propositum apprehendat. v. 9. sperate repetitur ex v. 3. φερομένην) quae praestatur et exhibetur. Idem-verbum, Hebr. 9, 16. Gratia perfecte nobis obtigit: ei perfecte nostra respondere spes debet. Correlata. ἐν ἀποκαλύψει, in revelatione) Una est revelatio, quae toto Novi Testamenti fit tempore, per epiphaniam Christi utramque. Tit. 2, 11. 13.
- v. 14. τέπνα, filii) v. 17. init. ὑπακοῆς, obedientiae) ὑπακοὴ, obedientia, praestatur vel veritati divinae, v. 22., vel praecepto divino. Haec est fructus fidei; illa est fides ipsa. Itaque Petrus spem excitat, v. 3. seqq. (ipso spei vocabulo adhibito, v. 3. 13.) fidem, v. 14. seqq. (ipso fidei vocabulo adhibito, v. 21. bis:) amorem, expresse, v. 22. sic tamen, ut spei attemperet fidem, v. 7. seqq. et rursus fidei spem, v. 21., et amori fidem. v. 22. c. 2, 6. seq. μη συσχηματιζόμενοι) scil. γενήθητε. v. 15. ne conformemini. ἀγνοία, ignorantia) Status pristinus, ante vocationem, etiam apud Judaeos.
- v. 15. κατά, secundum) Summum exemplum. καλέσαντα, qui vocavit) Saepe vocationem allegat Petrus. c. 2, 9. 21. 3, 9. 5, 10. 2 Petr. 1, 3. 10. ἀναστροφῆ, conversatione) v. 17. 18.
- v. 17. ἐπικαλεῖσθε) appellatis, et ex ejus nomine appellamini. ἀπροσωπολήπτως, citra respectum personarum) sive quis sit Hebraeus sive Graecus. ἀπροσωπολήπτως ἐν φόβω) Conf. 2 Chron. 19, 7. ἔργον, opus) Singularis. Unius hominis, unum est opus, bonum malumve. ἐν φόβω, in timore) Spei adjungitur timor. utrumque ex eodem fonte. timor prohibet, ne spe excidamus. παροικίας, incolatus) Advenas appellat, quia in mundo sunt: e. 2, 11. non tamen sine allusione ad διασποράν, dispersionem in Asia. v. 1.
  - v. 18. οὐ φθαρτοῖς, non corruptibilibus) v. 23. ματαίας, vanu) Vana

vivendi ratio, quae, ubi tempus praeteriit, nil reliqui fructus habet. — πατροπαραδότου, a patribus tradita) Unus Pater imitandus. v. 17. Idem antitheton, Matth. 23, 9. Nimium libenter inhaerent homines in religione vestigiis patrum, Judaei praesertim.

v. 19. τιμίφ, pretioso) Sanguis Christi, incorruptibilis. v. 18. — ως, ωτη Aetiologia τοῦ pretioso. — ἀμώμου, sine vitio) Jesus Christus in se non habuit labem. — ἀσπίλου, sine macula) Neque extrinsecus maculam contraxit.

v. 20. προεγνωσμένου, praecogniti) Act. 2, 23. — πρὸ, ante) Igitur in Christo omne Dei beneplacitum est. — φανερωθέντος δὲ, manifestati autem; Praescientia penes solum Deum fuerat. — χρύνων) temporibus, mundi.

v. 21. δι' αὐτοῦ, per ipsum) per Christum, in cujus resuscitatione est argumentum et virtus fidei et spei. — ¹) ωστε) ut adeo. — πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλκίδα, fides vestra et spes) Haec duo sunt conjunctissima, et tamen differunt, respectu praesentis et futuri. [Ex resuscitatione Christi derivatur fides; spes, ex glorificatione. V. g.] — εἰς θεὸν) in Deum solum, c. 3, 5., qui Jesum exaltavit nobisque ancoram paravit. Hebr. 6, 19. Rom. 8, 34.; quem, extra Christum, nonnisi timeremus. Nunc liquido credimus et speramus.

v. 22. τὰς ψυχὰς, animas) Asyndeton, uti v. 14. s. — ήγυικότες, qui mundastis) qui purificationem animarum vestrarum suscepistis. Hinc mox καθαρᾶς puro. τὸ ἀγυίζειν et castitatem et reliquam puritatem omnem denotat. vid. LXX. — ὑπακοῆ, obedientia) Haec est fides; cui amor jungi solet. nam purificationem tribuit fidei Petrus, Act. 15, 9. — τῆς ἀληθείας, veritatis) in Christo revelatae. — διὰ πνεύματος, per Spiritum) Spiritus sanctus confert obedientiam illam et puritatem. Conf. c. 1, 2. — εἰς φιλαδελφίαν — ἀγαπήσατε, in amorem fraternum — amate) Duo gradus: coll. 2 Petr. 1, 7. Unde quae hic versu 22., et illic versu 5. 6. antecedunt, pari modo inter se conferri possunt. — ἀνυπόκριτον, ποπ simulatum) Fluit enim ex veritate. Conf. cap. 2, 1. 2. — ἀγαπήσατε, amate) Congruunt noömata cap. 2, 3. 10. — ἐκτενῶς, impense) c. 4, 8.

v. 23. ἀναγεγεννημένοι, renati) inde fraternitas. — ἐκ σπορᾶς, ex sementi) Verbum Dei, est σπόρος, semen: verbum Dei praedicatum, σπορὰ, sementis. inde mox non repetitur ex, sed per verbum dicitur. — ζωντος καὶ μένοντος, vivens et manens) Constr. cum verbum, v. 25. Evangelium fert fructus incorruptibiles, non opera mortua; quia ipsum est incorruptibile. Verbum vivens, plenum virtutis: manens in aeternum, ab omni corruptione immune.

v. 24. πασα σὰρξ, omnis caro) Es. 40, 6—8. Caro, i. e. homo, ex veteri generatione. — ὡς χόρτος, ut foenum) LXX, ὡς ut non habent: ²) neque εὐτοῦ, ejus, mox. — δόξα, gloria) sapientia, robur, opes, justitia humana. — ἐξηράνθη, aruit) radicitus. — ὁ χόρτος, foenum) i. e. caro. — ἄνθος, flos) i. e. gloria. — ἐξέπεσε, excidit) in summa parte.

v. 25. Kuglov) LXX, τοῦ θεοῦ ἡμῶν. — εὐαγγελισθὲν, evangelisatum)
v. 12. — εἰς ὑμᾶς, in vos) quibus inde insita est immortalitas.

#### CAPUT II.

v. 1. Πάσαν κακίαν, omne vitium) omne, omnem, omnes, notat tria genera κακίαν, vitium animi, virtuti contrarium. — πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους, omnem dolum et simulationes et invidias) in actionibus. Dolus nocet, simulatio decipit, invidia infestat proximum: omnia amorem laedunt, de quo c. 1, 22. — πάσας καταλαλιάς, omnes obtrectationes) in sermonibus.

v. 2. ως ἀρτιγέννητα, ut modo geniti) qui nil aliud agunt; tantum appetunt. Denotatur prima aetas ecclesiae N. T. — βρέφη, infantes) in quos dolus nullus

πιστεύοντας, credentes] manifestationis istius virtute. V. g.
 Hinc omissio voculae h. l. et in margine Ed. 2. ut lectio firmior probatur, et observatur in Vers. germ. Simili ratione, max, lectioni ανθρώπου, in Ed. maj. pluris aestimatae, nune in margine Ed. 2. et Vers. germ. praefertur lectio αὐτῆς. E. B.

cadit. — λογικόν) Dicitur a λόγος, verbum. c. 1, 23. Lac verbi, est periphrasis verbi ipsius. conf. Rom. 12, 1. not. 1) — ἄδολον, absque dolo) Antitheton, dolum. v. 1. — γάλα, lac) Hoc idem est, quod antea semen. c. 1, 23. — ἴνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν) Regeneramur ad salutem. c. 1, 3. 5. 9. et crescimus ad salutem. h. l. Gravissima monumenta pridem habent, εἰς σωτηρίαν in recentioribus, unius alterius librarii oculo ab εἰς in εἴπερ dilapso, hiatus est admissus ²). Erat in mente Petri Psalmus 34., qui versu 9. mox sub ea verba, quae Petrus repetit, σωτηρίαν nobis propinat. γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὅτι χριστὸς ὁ Κύριος. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἀνὴρ, δς ἐλπίζει ἐπ' αὐτόν. Primos gustus, de bonitate Domini, uberiora subinde experimenta et beatiora excipiunt.

v. 3. ἐγεύσασθε, gustastis) Gustus appetitum ciet. [Conf. Mal. 3, 10. V. g.]
— ὅτι, quod) Ps. 34, 9. Eundem Psalmum citat Petrus cap. seq. — χρηστός,
bonus) ex quo qui renati sunt, similes ei sunt et esse debent. — ὁ Κύριος, Do-

minus) יהורה Christus. v. 4. Ps. 47, 6.

v. 4. ον, quem) Appositio, quem, scil. Dominum, lapidem. — προσερχόμενοι, accedentes) ultro, per fidem. — λίθον, Lapidem) Hunc quomodo spectent et fideles et infideles, declaratur v. 6. 7. Haerebat animo Petri cognomen ipsi a Domino datum: hinc varie ad id alludit, non modo Lapidis vocabulo, Act. 4, 11, sed etiam frequenti firmitudinis mentione. — ζωντα, viventem) viventem, a principio, 1 Joh, 1, 1., et resuscitatum ex mortuis, Ap. 1, 18. postquam eum repudiarant komines, Judaei et gentes. — ἀποδεδοκιμασμένον, reprobatum) praesertim ante mortem. v. 7. not. — ἐκλεκτον, electum) v. 6.

v. 5. καl) eliam. — αὐτοί) ipsi, ejusdem nominis (lapis) participes. — λίθοι, lapides) Multa nomina, quae Christo competunt in singulari, Christianis tribuuntur in plurali. Christus, Lapis vivus; Christiani, lapides vivi. Ex illo, hi quoque sunt filii, sacerdotes, reges, agni etc. Ex Salomone dicitur Sulammitis. — ζῶντες, viventes) Tales, vivi lapides, possunt simul et domus esse et sacerdotium. — οἰκοδομεῖσθε, aedificamini) Indicativus, uti Eph. 2, 22. — οἶκος) domus, templum. — ἰεράτευμα, sacerdotium) multitudo sacerdotum. Hoc declaratur mox, et (praemisso contrario, v. 8.) v. 9. 10. — ἄγιον) sanctum, Dei. — θυσίας, kostias) laudis. v. 9. — εὐποροσδέκτους) Es. 56, 7., αί θυσίαι αὐτῶν ἔσοντει δεκταὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου. — διὰ, per) Christus et ipse pretiosus est, et nos acceptos facit, est enim altare. vid. Es. l. c.

v. 6. περιέχει, kabetur) Verbum impersonale h. l. — ίδού, ecce) Vid. Rom. 9, 33. not. — έκλεκτον, έντιμον, electum, pretiosum) Electum proprie pertinet ad lapidem; pretiosum, ad summum angularem Hebr. ברוך מכום מרוסד מרוסד מרוסד explorationis, lapidem anguli pretiositatis fundatissimi. Electum dicitur etiam de credentibus, v. 9. Ex pretiosum ducitur pretium, v. 7. — ο πιστεύων, credens) Inde ducitur credentibus. v. 7. — οὐ μὴ καταισχυνθῷ, non pu-

defiet) Christi pretiositatem sentiet in se, credentem, redundare.

v. 7. ή τιμή, pretium) scil. ἐστὶν, extat, constat, i. e. penes vos pretiosus est. ή illud refertur ad pretiosum v. 6. not. Abstractum, pretium, dicit rationem, sub qua fideles Christum intueantur. — λίθον — γωνίας, lapidem — anguli) Vid. Matth. 21, 42. not. Idem dictum citarat Petrus, Act. 4, 11., et hoc loco citat aptissime. Λίθον κτλ. Syrus interpres, Graecusve librarius, illo superior, a λίθον ad λίθος delapsus, intermedia verba, ut fit, praetermisit. Atqui ea plane ad rem pertinent. Citat Petrus v. 6. et 7. Dicta tria, primum ex Esaja, secundum ex Psalmis, tertium ex Esaja iterum. Ad tertium alludit versu 8., sed ad secundum et primum versu 4., jam tum mente utrumque agitans, allusit. Itaque verba ἀποδεδοκιμασμένον et ἀπεδοκίμασαν v. 4. 7. inter se respiciunt. Dativus ἀπειθούσι, uti modo ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν, congruit cum Hebraico b praefixo,

2) Pleniorem itaque lectionem confidentius margo Ed. 2., quam Ed. maj., tuetur, eandemque exhibet Vers. germ. E. B.

<sup>1)</sup> Ibi scil. ratio redditur, cur voc. λογικόν non eodem prorsus h. l. significatu sumendum esse auctor censeat. Attamen et hic in Vers. germ. retinuit voc. vernünstig. Ε. Β.

hoc sensu, quod ad non credentes attinet; et huic Dativo reliqua pars hujus versiculi cohaeret, facilisque est constructio: ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γωνίας καὶ λίθος προσκόμματος κτλ. duorum Dictorum consociatione disparitatem casus obliqui et recti molliente, εἰς κεφαλήν — λίθος. Dupliciter congruit dictum Psalmi. nam I) qui lapidem ἀπεδοκίμασαν, sane ἀπειθοῦντες erant. II) Iidem, dum lapidem reprobarunt, operam vel inscii eo contulerunt, ut fieret κεφαλή γωνίας nec jam id possunt prohibere, quamvis ringantur: et caput anguli Eum esse, magno suo malo experientur. Matth. 21, 44. — κεφαλήν, caput) Christus est caput anguli proprie respectu credentium, qui ei superstruuntur; infideles tamen alio modo experiuntur.

- v. 8. οἱ προσκόπτουσι, τῷ λόγφ ἀπειθοῦντες, qui offendunt, verbo non credentes) Diversa fidelium et infidelium de Christo judicia exposuit v. 7. nunc ipsam fidelium et infidelium differentiam exponit. Multi construunt, προσπόπτουσι τῷ λόγφ· sed προσκόπτουσι, absolute positum, (uti Joh. 11, 9.) ex Esajano vocabulo προσκόμματος deducitur, subsequente declaratione, τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, uti c. 4, 17., τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίω; et plane c. 3, 1., εί τενες ἀπειθούσε τῷ λόγφ. In verbo evangelii panditur pretium Christi. qui verbo non credunt, Christum spernunt et in illo offendunt. — εἰς ο̈ καὶ ἐτέθησαν, in quod etiam positi sunt) quod refertur ad offendunt. qui non credunt, offendunt: qui offendunt, in offensionem etiam ponuntur. Hoc poni sequitur infidelitatem et offensionem, ut particula quoque intensiva, etiam, et ordo commatis hujus postremo collocati innuit. Sed tamen offendunt praesens est, positi sunt praeteriti vim habet; quo innuitur, infideles justissimo divino judicio indies magis magisque offendere. positi sunt respondet ro pono, v. 6., sed cum differentia. nam Deus Christum et electos active dicitur ponere: infideles dicuntur poni, passive. Conf. Rom. 9, 22. not.
- v. 9. ύμεις δέ, vos vero) scil. estis. Post mentionem rei tristissimae solatur pios: uti 2 Thess. 2, 13. — γένος — είς περιποίησιν, genus — in proprietatem) Bis duo elogia eximia, fidelium respectum innuentia, ut erga Patrem et erga Deum. Es. 43, 20. 21. LXX, — το γένος μου το έκλεκτον· λαόν μου ον περιεποιησάμην, τας άρετας μου διηγείσθαι. Εχ. 19, 5. 6., λαός περιούσιος από πάντων των έθνων βασίλειον Γεράτευμα, καὶ έθνος αγιον. περί in compositione saepe dicit superstes quiddam, ut περιγίνεσθαι, vincere, hoste submoto. περιποιείσθαι, reservare aliquid, cum cetera omittas. περιβιοῦν, non interficere: περιόντες superstites. Job. 27, 15. Itaque pro מגלה LXX הנפוסטסוסק, Exod. l. c. etc. περιουσιασμός et περιποίησις. Malach. 3, 17. Non addit Petrus από παντων τῶν ἐθνῶν, ob omnibus gentibus: quia etiam gentes hoc titulo ornat, v. 10. έκλεκτον) electum, eximium. — βασίλειον ίεράτευμα, ἔθνος ᾶγιον, λαός είς περιποίησιν, regale sacerdotium, gens sancta, populus in proprietatem) Regnum Sacerdotum in Hebraeo dicitur. Deus est Rex: ejus sacerdotes sunt fideles. Ap. 1, 6, conf. 2 Sam. 8, 18. cum 1 Chron. 19, (c. 18,) 17. Gens sancta, Dei propria. zeqιποίησις in abstracto idem est, quod apud LXX περιούσιος in concreto. conf. Eph. 1, 14. not. — τὰς ἀφετὰς) virtutes: gloriam admirabilem, h. v., misericordiam, v. seq., bonitatem, v. 3. [Conf. Num. 14, 17. V. g.] Vocabulo αρετή semel utitur Paulus, Phil. 4, 8., de piis: Petrus, hoc uno hujus epistolae loco, de Deo; in altera, c. 1, 3., iterum de Deo; ibid. v. 5. de fidelibus. Hebr. הדילרוי l. c. quod verbum LXX etiam ejusdem prophetae capite 42, 8. 12. 63, 7. per άφετὰς reddunt, sicut pro הוד άφετὴ ponunt Hab. 3, 3. Zach. 6, 13. Eustathius ad Hom. Od. Σ. άρετην ού μίαν τινά λέγει, άλλα το εύδαιμον της ζωής και μακαριστόν, ἢ καὶ πάσαν δεξιότητα, οὐ μόνον τὴν κατὰ φρένας, ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ ἔργα παὶ οἰκονομίαν καὶ ὅσα τοιαῖτα. et sic ille passim. — ἐξαγγείλητε, enuncietis) Sensus: ut agnoscatis et enuncietis. LXX, Es. 42, 12., τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐν ταῖς νήσοις ἀπαγγελούσι. έξ in έξαγγείλητε innuit multorum ignorantiam, quibus fideles debent virtutes Dei praedicare. — rov) Dei. 2 Petr. 1, 3. not.
  - v. 10. of note, qui aliquando) Vid. Rom. 9, 25. not. et cum aliquando conf.

mox eratis, v. 25. Ex Hosea citatum est quasi aenigma. In Hosea, vi literae, ad Judaeos spectat: nam pro contextu tanquam axioma tantum ad hypothesin applicatur, sed thesis tamen potest in pectore loquentis universalior esse, et ad plura dein applicari. Vocabo populum meum, qui non erat populus (meus): convenit in Judaeos et gentes. Sic cavetur, ne sensus textus videri debeat duplex esse. — οὐ λαὸς, non populus) Rom. 10, 19. not. ne populus quidem, nedum Dei populus. Prius hemistichium maxime convenit in gentes; posterius in Judaeos. Conf. de his Tit. 3, 4., et contextum: de illis, Act. 15, 14.

v. 11. ἀγαπητοὶ, dilecti) Hortatio amica et propensa. — παρακαλῶ, hortor) Sio c. 5, 1. [Magna adhortatio, cujus prior pars incipit hic: altera, c. 3, 15. medio. Utraque pars habet, ἵνα ἐν ῷ κτλ. Not. crit.] — παροίκους καὶ παρεπιδήμους, advenas et peregrinos) Gradatio, non tantum, ut in aliena domo, sed etiam ut in aliena civitate estis, vos, ex Judaeis et gentibus credentes. Causa, cur abstinendum sit. Lev. 25, 23., προσήλυτοι καὶ πάροικοι ὑμεῖς ἐστε ἐναντίον ἐμοῦ. Ps. 39, 13., ὅτι πάροικος ἐγώ εἰμι παρὰ σοὶ καὶ παρεκίδημος, καθώς πάντες οἱ πατέρες μου. Conf. Hebr. 11, 13. not. — ἀπέρεσθε, abstinete) Imperativus, uti cap. 5, 1. seq. hortor — pascite. Sic cohaeret habentes etc. v. seq. et cap. 3, 7. 8. 9. atque ipsum parati. ibid. v. 15. — σαρκικῶν, carnalibus) 2 Petr. 2, 10. 18. — στρατεύονται, militant) Non modo impediunt, sed oppugnant. Grande verbum.

v. 12. την ἀναστροφήν, conversationem) Duo sunt, in quibus advenae et peregrini debent se rite praestare: Conversatio, quae praescribitur pulcra subditis, v. 13.; servis, v. 18.; mulieribus, cap. 3, 1.; viris, ibid. v. 7., omnibus, ibid. v. 8.: et Confessio, ib. v. 15. med. et 16., qui locus hunc locum aperte respicit. Uterque locus ducitur ex voluntate Dei. c. 2, 15. 3, 17. — καταλαλοῦσιν, obtrectant) Id jam tum frequens erat. v. 15. c. 3, 16. 4, 4. 14. — ως κακοποιῶν, tanquam maleficis) quasi potestatibus magistratibusque et honestis legibus non pareatis. v. seqq. — ἐκ, ex) Constr. cum glorificent. — καλῶν ἔργων, bonis operibus) Inde, benefacientes. v. 14. 15. Ea est vera subjectio. — ἐποπτεύσαντες, inspectantes) Idem verbum, c. 3, 2. Piorum actiones ceteri curiose inspectant. — δοξάσωσι τὸν θεὸν, glorificent Deum) Deum, qui similes sui habeat filios. — ἐν ήμέρα ἐπισκοπῆς, in die visitationis) ήμέρα die, indefinite 1). Innuitur visitatio divina, quum Deus innocentiam piorum, diu latentem, saepe per ipsos magistratus infensos, dum inquirunt, patefacit, ipsosque saepe adversarios convertit. Sic LXX, ἐν τῆ ἡμέρα τῆς ἐπισκοπῆς, Es. 10, 3. ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς, Jer. 6, 15. Dum dies talis venit, patientia opus est.

v. 13. πάση ἀνθρωπίνη πτίσει, omni humanae creaturae) Creatura dicitur rex sive Caesar, praesidesque ab illo missi; per metonymiam abstracti pro concreto, uti locutione politica dici solet eine Creatur, creare magistratum: (conf. πτίσις, creatura, Hebr. 9, 11.) unde τὸ omni dividitur per sive, sive. Et humanae appellantur creaturae, quia res humanas moderantur, humano more: quae locutio sensum apostoli coelestem sapit supra humana omnia evectum. Atque hoc ipso nomine ii, qui ad nobilitatem fidei pervenerunt, possent creaturam illam omnem despicere. id Petrus cavet, et jubet subjici, propter Dominum, Christum, qui olim subjectus fuit, cui omnia sunt subjecta. — διὰ, propter) Summa obligatio, per nomen Jesu Christi, cujus honos agitur. — βασιλεῖ, regi) Caesari. Erant enim provinciae Romanae, in quas mittebat Petrus. Obsequium detrectabant zelotae Judaici. — ὑπερέχοντι, supereminenti) Gallis, Souverain.

v. 14. ἀγαθοποιῶν, beneficorum) Valde frequens verbum in hac epistola.

v. 15. φιμοῦν, obturare) ad silentium redigere. — ἀγνωσίαν, ignorationem) v. gr. de Christianorum probitate. Hoc verbo continetur ratio, cur Christiani debeant misericordiam ethnicis.

<sup>1)</sup> Nota in Vers. germ. interpretatur de die novissimo. E. B.

- v. 16. ως ἐλεύθεροι, tanquam liberi) citra malitiam. Hoc pendet a v. 13. De libertate conf. v. 9. κακίας) malitiae, vitii servilis.
- v. 17. πάντας, omnes) quibus honos debetur. Rom. 13, 7. τιμήσεις, konorate) Alieniores civiliter tractandi; fratres, familiariter. Hunc aoristum sequitur triplex praesens. Rex ita honorandus est, ut non laedatur amor fraternitatis, et Dei timor. τὴν ἀδελφότητα, fraternitatem) Abstractum. c. 5, 9. Fratres diligendi, quia fratres. τὸν θεὸν, Deum) LXX, Prov. 24, 21., φοβοῦ τὸν θεὸν νίὲ καὶ βασιλέα. τὸν βασιλέα, regem) v. 13. τιμᾶτε, konorate) etiam re, non modo affectu.
- v. 18. of olnétrai, servi) His, non heris, quorum plerique ethnici erant, officia praescribit. ὑποτασσόμενοι, subjecti) Participium, pro imperativo, pendens ab ὑποτάγητε, v. 13. Unde imperativi forma per zeugma repeti debet. Sie quoque c. 3, 1. οὐ μόνον, non solum) Aequitas facilius impetrat obedientiam, quam asperitas. ἀγαθοῖς, bonis) nil mali inferentibus. ἐπιεικέσιν, æequis) errata ignoscentibus. σχολιοῖς, pravis) tristitias, colaphos, cenvicia sine causa intentantibus.
- v. 19. χάρις, gratia) apud Deum, v. 20. διὰ συνείδησιν θεοῦ, propter conscientiam Dei) propter conscientiam animi; bona et Deo placita, etiamsi nulli homini placeant, (expendatur mox κλέος,) facientis. [Justus quum benefaciendo non probatur hominibus, neque assensum, subsidium grative animi significationem vel ante vel post acquirit, imo vero contraria quaevis experitur; doloribus haud exiguis potest affici. Quodsi DEUM conscientia propitium habuerit, mera dulcedo restat. V. g.] ἀδίκως, injuste) i. e. patiens ea, quae injuste inferantur.
- v. 20. κλέος) Κλέος notat laudem non tam a multis, quam a bonis, et hic a Deo ipso proficiscentem, pro contumeliis. κολαφιζόμενοι, colaphis caesi) Poena servorum, eaque subita. πάσχοντες, patientes) deliberatis malis affecti. χάρις, gratiu) Imitatur Petrus phrasin, quam ipse, recens discipulus, ex Domino audierat. Luc. 6, 32. ss.
- v. 21. εἰς τοῦτο, in hoc) ad imitationem Christi; qui exemplum suum dignatur servis proponere, ipse olim pro servo habitus. ἐπλήθητε, vocati estis) vocatione coelesti, quae vos in statu servili invenit. ὑπολιμπάνων, relinquens) in abitu ad Patrem [in gloriam. V. g.] ὑπογοαμμὸν) Τπογοαμμὸς, praescriptum, attemperatur captui tironis pingere discentis. Sic plane Petrus hoc loco servis exemplum Christi ante oculos pingit, ea lineamenta exprimens, quae servis praecipue apta sunt. ἔχνεσιν, vestigia) innocentiae et patientiae. Idem verbum, Rom. 4, 12. not.
- v. 22. δς άμαςτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εύςἑθη δόλος κτλ. qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus etc.) Es. 53, 9. LXX, ὅτι ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ δόλον ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. i. e. nec manifestum nec subdolum peccatum admisit. Verba ad servos admonendos aptissima, quorum facilis lapsus in peccata ac dolos, convicta erga conservos, et minas, ex ira sine viribus.
- v. 23. οὐκ ἀντελοιδόρει, non vicissim conviciabatur) Es. 53, 7. οὐκ ἦπείλει) non minabatur, quamvis posset, ut Dominus. [et quamvis adventum suum professus fuerit Matth. 26, 64. V. g.] quanto magis oportet, servos patientiam habere. [Ejusmodi nimirum armis utuntur subinde qui sunt imbelles; quales praecipus servi erant, qui judicium divinum facile intentare poterant heris. V. g.] παρεδίδον δὲ, tradebat autem) scil. judicium. δικαίως, juste) Justitia Dei, fundamentum tranquillitatis apud afflictos.
- v. 24. δς, qui) Petrus infert, posse et debere nos vestigia Christi subsequi.
   αὐτὸς ἀνήνεγκεν, ipse sustulit) Servum decet αὐτουργία, ut ipse, quod faciendum est, faciat. [Er muss selber daran. Not. crit.] Alienas partes Jesus Christus ipse suscepit: non alios sibi surrogavit, ut hodie faciunt, qui Horas canonicas aliis locant. Congruit Petrus cum Es. cap. cit. v. 11. LXX, καὶ τὰς ἀμαφτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει. Conf. Hebr. 9, 28. not. ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ) in suo corpore,

afflictissimo. — ἐπὶ τὸ ξύλον, super lignum) Ligno, cruce, furca plecti soliti erant servi. — ἴνα, ut) Hoc ut indicat, expiationem peccatorum, proprie dictam, factam esse in cruce Christi; quippe cujus demum fructus est liberatio a servitute peccati. — ἀπογενόμενοι, defuncti) Apposite denotatur liberatio a servitute peccati. nam γενέσθαι τινὸς fieri alicujus dicitur servus. ἀπὸ dicit sejunctionem, ut LXX Job. 15, 4., ἀπεποιήσω φόβον. Germ. ohne werden. Oppositum προσγίνεσθαι, apud LXX. Corpus Christi ἀπεγένετο mox ademtum est ligno illi, in quod peccata nostra sustulerat: sic nos peccato. — τῆ διπαιοσύνη, justitiae) Justitia tota una est: peccatum multiplex, peccatis. De justitia conf. Es. l. c. v. 11. — ζήσωμεν, vivamus) ingenua servitute.

v. 25. οὖ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε. ἦτε γὰο ὡς πρόβατα πλανώμενα, cujus vibice sanati estis. eratis enim sicut oves errantes) Es. l. c. v. 5. 6. LXX, τῷ μώ-λωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν. πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν. Paradoxon apostolicum, vibice sanati estis. Est autem μώλωψ, vibex, frequens in corpore servili. Sir. 23, (10.) 12. — ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον, pastorem et episcopum) cui obsequi

debetis. Synonyma, coll. c. 5, 2.

### CAPUT III.

- v. 1. Τποτασσόμεναι, subjectae) In progressu sermonis participium, morata enallage, ponitur pro imperativo, v. 7. s. καὶ εἶ τινες, etiam si qui) Clementer loquitur Petrus. λόγω· λόγου, verbo: verbo) Antanaclasis. priore loco denotatur evangelium: deinde, loquela. Ipsa conversatio vim doctrinae spirat. κεφδηθήσωνται) Rarum futurum subjunctivi. Sic καυθήσωμαι, 1 Cor. 13, 3. ἐμβληθήσηται, Dan. 3, 11. 6, 7. Est futurum remotius, ut apud Latinos, lucraturus eris.
- v. 2. ἐν φόβω, in timore) Refer ad άγνην, castam, non ad ἀναστροφήν, conversationem. Timor est aliquid generale, omnibus christianis commendatum ab apostolo, inprimis autem commendatum mulieribus, ut conversatio earum sit casta.
- v. 3. ων έστω, quarum sit) Ethopoeia. Ipsae mulieres ita animum inducunt: nobis vindicamus, nostrum ducimus, non externum mundum, sed internum hominem etc. οὐχ ὁ κόσμος, non mundus) Quamvis tali mundo, ut res fert, utantur; tamen pro mundo non habent. ἐμπλοκῆς· περιθέσεως· ἐνδύσεως) Verbalia innuunt operam comendi multa tempora absumentem.
- v. 4. ἀλλ' ὁ κρυπτὸς, sed absconditus) Exteriori opponitur interior: sed pro eo dicitur absconditus, quo justum connotatur occultandi sui studium. ἄνθρωπος, homo) Eph. 3, 16. not. ἐν, in) Subaudi ὧν qui est. Hic homo absconditus non est ipse mundus, sed mundo ornatur: mundus ipse, incorruptibile etc. unde ornatae sunt eae, quarum homo absconditus tali spiritu gaudet. ἀφθάρτω, incorruptibili) Eph. 6, 24. not. Hoc opponitur mundo externo, qui corrumpitur. conf. de auro, c. 1, 18. mansuetudo et tranquillitas debet esse incorruptibilis. Corruptio autem ejus est contumacia et pavor. πραέος καὶ ήσυχίου, mansueti et tranquilli) Mansuetus, qui non turbat, tranquillus, qui turbas aliorum, superiorum, inferiorum, aequalium, fert placide. ad illud ref. v. 5. fin. ad hoc ref. v. 6. fin. Adde, mansuetus in affectibus; tranquillus in verbis, vultu, actu. δ, quod) incorruptibile. ἐνώπιον τοῦ θεοῦ) coram Deo, qui interna, non externa spectat: cui placere curant pii.
- v. 5. al αγιαι γυναίκες, sanctae mulieres) imitatione dignissimae. al liniζουσαι, sperantes) Vera sanctitas, spes in Deum. Est hoc epitheton pars subjecti. — υποτασσόμεναι, subjectae) Declaratur mundus matronarum veterum, per subjectae (cujus subjectionis exemplum est Sara) et per benefacientes et non timentes etc.
- v. 6. ως, sicut) Particula allegandi exemplum. ὑπήκουσε, obedivit) Gen. 18, 6. κύριον, dominum) Gen. 18, 12. LXX, ὁ δὲ κύριος μου. Sic iidem 1 Sam. 1, 8., καὶ εἶπεν αὐτῆ ἐλκανᾶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἄννα. καὶ εἶπεν· ἰδοὺ ἐγὼ κύ-

ριε. καὶ εἶπεν αὐτῆ· τὶ ἐστὶ σοι ὅτι κλαιεις; — αὐτὸν, eum) quamvis eodem patre genitus erat. Gen. 20, 12. — ἐγενήθητε) factae estis, ait; non, estis. Alloquitur etiam credentes ex gentibus. — τέκνα, filiae) Filiae matrem imitari debent ut filii Abrahamum. — ἀγαθοποιοῦσαι, benefacientes) Hoo quoque ab ornabani pendet. — καὶ μὴ, et non) Conf. v. 13. et v. 16. 15. Recte faciendo neminem timeas. — φοβούμεναι, timentes) Viros ira, mulieres timor infestat. — πτόησιν, terrorem) extrinsecus obvenientem. v. 14. not. Prov. 3, 25., καὶ οὐ φοβηθήση πτόησιν ἐπελθοῦσαν.

- v. 7. ομοίως, similiter) Similitudo non spectat ad officia specialia, quae alia habet uxor, alia maritus; sed ad fundamentum amoris. sic similiter, c. 5, 5. γνῶσιν) Herus praestat lenitatem, c. 2, 18.; maritus, γνῶσιν. γνῶσις, quae vesis infirmioris rationem habet, dicit moderationem, et parit γνώμην, de quo vocabulo vid. 1 Cor. 7, 25. not. Excludit ergo omnem, qua terror incutitur infirmioribus, importunitatem, iracundiae praesertim. Egregium dominii maritalis, modestis temperati, exemplum praebuit Adam, qui mulieri ipse nomen, nominisque liberis dandi potestatem dedit. — ws, tanquam) bis hic ponitur: priore loco pertinet ad γνωσιν moderationem; altero, ad τιμήν honorem. Moderationem poscit infirmitas vasis; honorem (qui plus dicit) hereditas injungit. — acousoreo infirmiori) Comparativus. etiam vir habet infirmitatem. — suevei, vasi) Denotat hoc sexum et totum ingenium temperamentumque femineum. — τῷ γυναικείω Τὸ γυναικεῖον, absolute: id est, mulieres. — ἀπονέμοντες τιμὴν, tribuentes konorem) Hoc dicitur pro eo, quod mulieres jubentur subjici. conf. c. 2, 17. τιμήν, honorem) justae existimationis de illis, beneficentiae, castae consuetudinis. conf. honore, 1 Thess. 4, 4. — συγκληρονόμοι) Alii, συγκληρονόμοις atqui officium praescribit apostolus maritis erga conjuges quasvis, etiam eas, quae verbo non credunt, coll. v. 1. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. συγκληφονόμοι, coheredes, hercdes cum ceteris credentibus. Ratio, cur vir mulieri moderationem exhibere debeat, deducitur a mulieris infirmitate: ratio, cur vir mulieri honorem habere debeat, deducitur ex eo, quod Deus etiam viro honorem habeat, tanquam heredi. Gloriae aeternae spes facit generosos et mites. Simile mox argumentum v. 9.: benedicite, vocati ad hereditatem benedictionis. Concinne casus rectus, coheredes, respondet vo cohabitantes. Coheredes dicuntur viri, non mulierum, sed fidelium omnium. conf. συνεκλεκτή, coëlecta. c. 5, 13. — έγκόπτεσθαι) Perpauci, ἐκκόπτεσθαι. Cum utroque Graeco verbo congruunt Hebraeorum locutiones apud Schoettgenium, et quidem τσυ cum verbo ἐππόπτεσθαι, ubi agitur de sterilitate, qua liberi, parentibus in precando alias succedentes, deficiunt; עכר et עכר et כעה cum verbo ἐγκόπτεσθαι, ubi agitur de peccatis preces impedientibus. Haec igitur lectio praestat. Nam ne impediri quidem aut interpellari orationes virorum vult apostolus. Interpellantur autem per intemperantiam et iracundiam. 1 Cor. 7, 5. Nunquam magis, quam inter orandum, subit offensarum recordatio: [haud raro etiam, ubi inter amicos, vicinos, collegas, eruditos simultas invaluerit, interdiu noctuque animum delinens, cessant omnino preces. V. g.] et qui non remittunt, iis quamlibet orantibus non remittit Pater coelestis. — προσευχάς, preces) quibus hereditatem illam capessitis, et mulierum salutem petitis. Conf. 1 Tim. 2, 8. not.
- v. 8. πάντες, omnes) Antehac a cap. 2, 18. specialia descripsit officia. δμόφρονες, unanimes) mente. Membra tria versûs 8. et 9. per χιασμόν inverso ordine respondent Psalmo, qui versu 10. et 11. per tria cola repetitur. [Itaque locutio τὸ δὲ τέλος non totius epistolae conclusionem spectat, sed hortationem ad conversandum ut fus est, v. 11. V. g.] συμπαθεῖς, compatientes) affectu, in rebus secundis et adversis. Latitudinem notionis probat Raphelius ex Polybio: Θάφσος ἐμβαλεῖν καὶ συμπαθεῖς ποιῆσαι τοὺς παρακαλουμένους. φιλάδελφοι, fraterna caritate praediti) erga sanctos. εὖσπλαγχνοι, misericordes) erga afflictos.
- v. 9. κακόν, malum) in re. λοιδορίαν, convicium) in verbis. τούναντίον, e contrario) Hoc refertur ad convicium. nam malum est contrarium eorum,

quae versu praecedente occurrunt. — ὅτι, quia) Nullum convicium vobis potest nocere. conf. v. 13. Deum, vobis benedicentem, debetis imitari. — εlς, in) Sic, in hoc, ut, c. 4, 6. — εὐλογίαν) benedictionem aeternam; cujus primitias jam

nunc pii habent. v. seq.

v. 10. ὁ γὰο θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς, qui enim vult vitam amare et videre dies bonos) Si vultis, inquit Petrus, hereditatem illam gustare, debetis abstinere a malitia dicti et facti. Ps. 34, 13—17. LXX, τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωὴν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς; et sic ibi Hebr. et h. l. Versio Syriaca. Petrus, manente sensu, novum salem addit: θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν, qui vult ita vivere, ut ipsum non taedeat vitac. Oppositum, ἐμίσησα τὴν ζωὴν, Coh. 2, 17. i. e. poenituit me vitae. et sic Gen. 27, 46. Num. 11, 15. — παυσάτω τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ) LXX, παῦσον τὴν γλῶσσάν σου et reliqua, in secunda persona, usque ad illud, δίωξον αὐτήν.

v. 12. ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ) LXX, ὀφθαλμοὶ· cetera iisdem verbis, usque ad illud, κακά. — ἐπὶ δικαίους, super justos) qui inde vitam habent et dies bonos. — πρόσωπον, vultus) cum ira. Conf. 2 Sam. 22, 28. Ira totam faciem humanam

commovet: amor oculos tingit.

v. 13. καὶ τίς, et quis) Et habet vim inferendi et contendendi. — τίς ὁ κα-κώσων, quis est qui afflicturus sit) i. e. saepe multo facilior est res, quam putatur. Oppositum, boni. Es. 50, 9. בר הרא ברושרים: LXX, τίς κακώσει με; — τοῦ ἀγα-θοῦ¹) μιμηταὶ, boni imitatores) İmitare bonum, neutro genere, dicit Johannes ep. 3, 11. Et sic Petrus h. l. Dicitur Satanas ὁ πονηρὸς, malus: at Deus est bonus, sed hoc epitheton non solet poni per antonomasian.

v. 14. πάσροιτε, patiamini) Lenius verbum, quam κακοῦσθαι, affligi. — μακάριοι, beati) c. 4, 14. Ne hoc quidem vitam beatam vobis aufert; imo potius auget. Insignis tractatio de cruce. — τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε, μηδὲ ταραχθῆτε. Κύριον δὲ τὸν θεὸν άγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, timorem autem eorum ne timueritis, neque turbemini: Dominum autem Deum sanctificate in cordibus vestris) Docet, quomodo suscipienda sint adversa, ne beatitas imminuatur. Es. 8, 12. 13. LXX, τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ (τοῦ λαοῦ) οὐ μὴ φοβηθῆτε, οὐδὲ μὴ ταραχθῆτε. τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων αὐτοῦν άγιάσατε, καὶ αὐτος ἔσται σου φόβος. Timorem, quem improbi et alunt ipsi et vobis incussum eunt, nolite timere. φοβεῖσθαι φόβον dicitur, ut χαίρειν χαράν, gaudere gaudium. Unus timendus est, Dominus; qui puro timore sanctificatur, et vere ut Deus honoratur, affectu piorum respondente divinae omnipotentiae etc. [Jes. 8, 13.]

v. 15. Ετοιμοι δὲ, parati vero) Parati parrhesiam innuit; δὲ vim habet. non modo conversatio debet esse pulcra; de qua c. 2, 12. not. sed etiam quilibet paratus ad confessionem. — τῷ αἰτοῦντι, poscenti) Inter ethnicos alii erant aperte mali, v. 16.; alii dubitabant. his respondere comiter jubentur credentes. — ἐλπίδος, spei) quam fatentur, qui se in mundo peregrinari ajunt, et concupiscentias ejus vitant. c. 2, 11. coll. Hebr. 11, 13. seqq. Spes Christianorum saepe commovit alios ad percontandum. — μετὰ, cum) Hoc cum poscenti construit Twellus P. I. p. 125., sed pendet a parati ad defensionem. Mansuetudine opus est respectu nostri; timore, erga alios; bona conscientia, erga Deum. — φόβου, timore) Vulgo, respect. Qui bonam habent conscientiam, ii cum accusantur, facilius exacerbantur, et minus facile, quam sontes, mansuetudinem et timorem servant. itaque hoc loco admonentur, ut cum bona conscientia mansuetudinem et timorem conjungant, et sic plena potiantur victoria. Valet inprimis mansuetudo, ubi cum inferioribus res est; timor, ubi cum superioribus.

v. 16. ἔχοντες, kabentes) Hoc τῷ parati additur per asyndeton. — ἐπηρεά-ζοντες ὑμῶν — ἀναστροφήν, qui incessunt vestram — conversationem) Sermo concisus. i. e. qui vos incessunt propter bonam conversationem.

<sup>1)</sup> Lectionem  $\zeta\eta\lambda\omega\tau\alpha l$  , per marginem utriusque Ed. in medio reliciom , praeserre videtur Vers. germ. E. B.

v. 17. πρεῖττον, melius) beatius, infinitis modis. — εl, si) Atque haec voluntas agnoscitur ex iis, quae nobis obveniunt. — τὸ θέλημα, voluntas) benigna. — τοῦ θεοῦ, Dei) Nam nostra voluntas non vult. conf. verba Christi ad Petrum, Joh. 21, 18.

- v. 18. or, quia) Melius est illud, in quo Christo similiores reddimur, in morte et vita. cujus passio optimum et Ipsi exitum tulit et nobis fructum. — yesστὸς, Christus) Sanctus sanctorum. Concinne sonant haec: Christus pro peccatis, justus pro injustis. — απαξ, semel) non posthac unquam. Nobis quoque melius est, semel cum Christo, quam in aeternum sine Christo. — περὶ άμαρτιῶν, pre peccatis) perinde ac si ipse ea admisisset. — ἔπαθε, passus est) et ita quidem, ut hostes eum ob consessionem interfecerint, sed praeconium non est impeditum: eo enim functus est et ante diem mortis, et in die mortis, et statim a morte. δίκαιος, Justus) [qui modo extantissimo bonum perpetravit, v. 17. V. g.] Cur nos non patiamur propter justitiam? v. 14. — Γνα ήμᾶς προσαγάγη, ut nos adduceret) ut nos, qui abalienati fueramus, ipse abiens ad Patrem, secum una, justificatos, adduceret in coelum, v. 22., per eosdem gradus, quos ipse emensus est, exinanitionis et exaltationis. Ex hoc verbo Petrus, usque ad c. 4, 6., penitus connectit Christi et fidelium iter sive processum, (quo etiam ipse sequebatur Dominum, ex ejus praedictione, Joh. 13, 36.) infidelitatem multorum et poenam innectens. — τῷ θεῷ) Deo, id volenti. Plus notatur per Dativum, quam si diceretur, ad Deum. — θανατωθείς) morte interemtus, quasi jam nullus esset. Ostendit Petrus, quomodo προσαγωγή peracta sit. — σαρκί, carne) Caro et spiritus non denotant proprie naturam Christi humanam et divinam: coll. c. 4, 6.: sed utramvis, quatenus est principium statusque vitae et operationis congruae vel inter mortales, quamlibet justae; vel cum Deo, etiam gloriosae. Rom. 1, 4. not. Illi statui aptior est anima in corpore; huic anima vel extra corpus, vel cum corpore glorificato et spirituali. conf. 1 Cor. 15, 44. — ζωοποιηθείς, vivificatus) Vivificatio ex antitheto ad mortificationem resolvi debet. Ceteroqui Christus, vitam in semet ipso habens, et Ipse vita, spiritu vivere neque desiit neque iterum coepit; sed simul atque per mortificationem involucro infirmitatis in carne solutus erat, statim (ut insignes Theologi agnoscunt,) vitae solvi nesciae virtus modis novis et multo expeditissimis sese exserere coepit. Sapienter igitur D. Hauberus sepulturam Redemtoris quodammodo ad exaltationem ejus refert in den Betrachtungen über die Begräbniss J. C. pag. 8. Conf. Essenii diss. p. 10. Hanc vivificationem conjunctamque cum ea profectionem praedicationemque ad spiritus necessario celeriter subsecuta est excitatio corporis ex morte et resurrectio e sepulcro. v. 21. Vivit Christus Deo. Rom. 6, 10. conf. secundum Deum, infra c. 4, 6. Domini sermo, Joh. 6., quem versu 68. decenter acceperat Petrus, fixus erat in corde Petri: et cum periocha illa, praesertim v. 51. 53. 62. 63. conferri possunt, quae Petrus ecribit c. 1, 2. 19. 3, 18. 22. 4, 1.
  - v. 18. 19. πνεύματι· πνεύμασι, spiritu: spiritibus) Congruens sermo.
- v. 19. ἐν ω) in quo, spiritu. Christus cum viventibus egit in carne; cum spiritibus, in spiritu. Ipse efficax est apud vivos et mortuos. Mira sunt in munde illo, quem non cernimus. In loco mysterii pleno non debemus proprietatem sermonis ex eo dimittere, quod non habeat parallelos. Nam ii, quibus mysterium quodvis primo revelatum est, etiam sine locis parallelis verbo Dei generosissime eredidere. v. gr. illud, Hoc est corpus meum, non nisi semel dixit Salvator. Mysterium de mutatione viventium semel scriptum est. τοῖς πνεύμασε, spiritibus) Non dicit Petrus, omnes spiritus fuisse in illa custodia; nam multi poterant esse in loco tristiore: sed innuit, omnibus, qui in custodia erant, Christum praedicasse. ἐν φυλακῷ, in custodia) In carcere, puniuntur sontes; in custodia, servantur, dum experiantur, quid facturus sit judex. Analogiam habet locutio de statu degentium sub V. T. Gal. 3, 23. πνεύμασι) spiritibus, defunctorum. Conf. Hebr. 12, 23. Non appellat animas, uti v. seq. πορευθείς, profectus) scil. ad spiritus illos. Idem verbum v. 22. Spiritus illi non erant in sepulcro Jesu: ad

illos profectus est. — ἐκήρυξεν, praedicavit) Hac praedicatione, quae sane vivificationem subsecuta est, Christus se et vivum jam tum et justum ostendit. Nolebat Petrus dicere εὐηγγελίσατο, evangelizavit, si vel maxime praedicatio gratiae sola hie innueretur: nam auditores ante evangelii tempora obdormierant. Itaque verbo latiore utitur, praedicavit. Noe, praeco justitiae, contemtus: 2 Petr. 2, 5. at Christus, praeco potentior; qui justitiam suam, a priscis non creditam, pristina infidelitate corum coram confutata, in spiritu vivificatus asseruit. 1 Tim. 3, 16. Si sermo esset de praeconio per Noe, vo aliquando aut plane omitteretur, aut cum praedicavil conjungeretur. Hoc praeconium erat praedudium judicii universalis, coll. c. 4, 5., ipsumque praeconii vocabulum in sua latitudine accipiendum est, ut intelligatur fuisse quibusdam evangelicum, quemadmodum Hutterus loquitur, ad consolationem, quod magis proprium Christi est; aliis, et fortasse plerisque, legale, ad terrorem. Etenim si ipsum judicium aliquibus erit laetum; sane praeconium non omnibus horribile fuit. Auctor Adumbrationum, quae Clementi Al. et Cassiodoro tribuuntur, ait: speciem quidem ejus non viderunt, sonum vero vocis audierunt. Calvinus in Inst. L. II. c. 16, 9. Nam et contextus, inquit, eo nos ducit, fideles qui ante id tempus defuncti suerant consortes suisse ejusdem nobiscum gratiae: quia vim mortis inde amplificat, quod ad mortuos usque penetraverit, dum piae animae ejus visitationis, quam solicite exspectaverant, praesenti aspectu sunt potitae: contra, reprobis clarius patuit se excludi ab omni salute. Quod autem Petrus non tam distincte loquitur, non ita accipiendum est, quasi nullo discrimine pios simul et impios permisceat: sed tantum docere vult communem utriusque suisse mortis Christi sensum.

v. 20. ἀπειθήσασι, qui inereduli fuerant) qui in vita non habuerant fidem patriarchis, Dei nomine monentibus. — norè, aliquando) Hoc aliquando, (etiam v. 5. ad longum tempus relatum,) et hace longanimitas, de qua mox, pertinet ad omnia secula V. T. antegressa mortem Christi. Dicitur tolerantia, Rom. 3, 26. Longanimitas praecessit adventum Christi primum, h. l. et secundum, 2 Petr. 3, 9. not. — 572) Debilis lectio, 571, recte refutatur a Wolfio. Editio quaedam, quae or, habet, valde vitiosa est, etiam in hoc ipso dicto. Nonnulli codices or, habent apud Erasmum, etiam in prima ejus editione: sed non alius ac Basileensis secundus reperitur, quem Erasmus raro, et tamen hîc recte deseruit. — ἀπεξεδέχετο) Alii cod. απαξ έδέχετο· sed perpauci sic habent, ε primo in α, ut sacpe accidit, depresso; neque simplex verbum δέχεσθαι huc quadrat. Vid. App. crit. ad h. l. ἀπεξεδέχετο, i. e. exspectabat Deus, ut homines crederent. Sed major vis est in decomposito Graeco: exspectabat, donec exspectandi finis erat, in morte hominum. — ėv, in) Subaudi olov. id est, exempli gratia, in diebus Noc. Subjicitur generi species maxime insignis. quia 1) nunquam plures simul vitam cum morte commutarunt, quam in diluvio. 2) per mentionem aquae percommode transit Petrus ad baptismum. 3) interitus mundi per aquam est praeludium interitus per ignem, 2 Petr. 3, 6.7., conjuncti cum judicio extremo. c. 4, 5. Neque mirum rò aliquando latius extendi, quam dies Noe; quando etiam dies Noe in universum multo plures fuere, quam dies arcae aedificatae, qui tamen statim subjiciuntur. Conferatur determinatio gradatim specialior, Marc. 14, 30. Luc. 4, 25. Deut. 31, 10. O quam ampla praedicatio! — κατασκευαζομένης κιβωτού, cum appararetur arca) zeβωτοῦ sine articulo. Hebr. 11, 7. Conformatur sermo ad mentem spectatorum infidelium. Longi temporis haec structura fuit: neque enim verisimile est, in opere multos Noachum adjuvisse. Totum inprimis illud tempus exspectavit Dei longanimitas. — siç ην) in quam. In arcam ingressi, per fidem, salutem petiorunt et invenerunt. — oliyot, pauci) Eo probabilius est, nonnullos ex tanta multitudine, veniente pluvia, resipuisse; cumque non credidissent, dum exspectaret Deus, dum arca strucretur, postea, cum arca structa esset, et poena ingrueret, credere coepisse: quibus postea Christus, corumque similibus, se praeconem gratiae praestiterit. Minus huic interpretationi Lutherus tribuit in homiliis ad 1 Petri, A. 1528 editis: magis vero eam est amplexus paulo ante obitum. Notus

est locus Comm. in Gen. 7, 1. congruitque Enarratio Hoseae, anno 1545 edita, ubi c. 6, 2. biduum retulit ad descensum ad inferos, et hunc Petri adhibens locum ait, Hic Petrus clare dicit, non solum apparuisse Christum defunctis patribus et patriarchis, quorum sine dubio Christus aliquos, cum resurgeret, secum ad vitam aeternam excitavit, sed etiam aliquibus, qui tempore Noae non crediderunt, ac exspectaverunt patientiam Dei, hoc est, qui sperarunt, Deum non sic duriter grasseturum in universam carnem, praedicasse, ut agnoscerent, SIBI per Christi sacrificium peccata CONDONATA esse. Consonae his commentationes sunt L. Osiandri in h. l. Hutteri in Explic. Concordiae p. 993. quin etiam Petri Martyris, T. I. L.L. CC. col. 783. — ἀκτώ, octo) Demto Chamo, maledictionem incursuro, erant VII. numerus sacer. — δι ὕδατος, per aquam) διά, per, apta particula, transitum notans, citra considerationem vel periculi ab aquis per se intentati, vel salu-

tis per vecturam praestitae. Ita cohaeret versus sequens.

v. 21. ο και ήμας αντίτυπον) Relativum o, quae, loco nominis υδωρ, aqua, ponitur, et additum habet epitheton, ἀντίτυπον substantiva vero baptisma et interrogatio per appositionem constructa. — vvv, nunc) hoc tempore, ceteroqui malo. — σώζει, servat) educit e pernicie mundi totius, et populi Judaici. Resp. conservati sunt. v. 20. Ostendit Petrus, ut olim fuerint alii, qui perirent per infidelitatem; alii, qui servarentur per fidem: sic prorsus in N. T. alios esse, qui salvi fiant, h. l. alios autem, qui pereant. c. 4, 4. ss. utrosque, sed diversis modis, virtutem Christi experiri: quod ipsum ad pios ex impiis educendos et in patientia confirmandos egregiam vim habet. — où σαρκός, non carnis) Declarat, quare et quatenus baptismus tam salutarem vim habeat. Etiam apud Judaeos fuere baptismata; sed carnem abluentia, eoque ipso effectu terminata: etiam hodie in baptismo abluitur caro, sed carnis ablutio non agitur in baptismo, neque ex es parte, quaternus est manu factus, salvat; conf. Eph. 2, 11. verum quaternus est interrogatio etc. Nomen σαρκός carnis emphatice praeponitur, carnique adscribitur depositio sordium; (ideo non dicitur, depositio sordium carnis:) et carni oppopitur conscientia. — συνειδήσεως άγαθης έπερώτημα, conscientiae boxae interrogatio) Dan. 4, 14. שאלחא (cujus parallelum מחנמא decretum judiciale, Hebr. דבר) LXX, ἐπερώτημα. hoc uno loco. at אש et שאל iidem saepe verbo ἐπερωτάω reddunt. Graeca Scholia: ἐπερώτημα, τουτέστιν, ἀρραβών, ἐνέχυρον, ἀπόδειξις. Non dubium est, quin Hebraicum פאלה spectarit apostolus. Piorum est, rogare, consulere, compellare cum fiducia, Deum; at impiorum, non rogare illum, aut idola rogare. Jud. 20, 18. 23. 27. 1 Sam. 10, 22. 23, 2. 4. Es. 30, 2. Hos. 4, 12. quibus omnibus locis LXX ἐπερωτᾶν. Salvat ergo nos rogatio bonae conscientiae, i. e. rogatio, qua nos Deum compellamus cum bona conscientia, peccatis remissis et depositis. conf. v. 16. Hebr. 10, 22. Haec rogatio in baptismo datur, et in omnibus fidei, precum, vitaeque christianae actibus exercetur: eamque Deus semper responso dignatur. Conf. Deut. 26, 17. 18. את יהוה האמר ליני שנים שלים את יהוה האמרים בינים שלים בינים בינים האמרים בינים שלים בינים ארורה האמירך και Κύριος είλετό σε. Εв. 19, 21. — δι' άναστάσεως, per resurrectionem) Constr. cum servat. coll. c. 1, 3. 21.

v. 22. ὅς ἐστιν ἐν δεξιῷ τοῦ θεοῦ, παταπιοὺν τὸν θάνατον, ενα ζωῆς aleoviou κληρονόμοι γενώμεθα) Sic habet interpretatio longe omnium antiquissima, qui est in dextera Dei, deglutiens mortem, ut vitae aeternae heredes efficeremur. Id sequitur Augustinus, Fulgentius, Cassiodorius, Beda, et, ut Millius affirmat, Latini omnes. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Ex Christi passione, ex morte, ex vivificatione, ex resurrectione, ex profectione in coelum, ex judicatione vivorum et mortuorum, peculiares usus derivat Petrus: ex sessione ad dexteram Dei, aut nullum deducit usum, aut eum, qui Latine adhuc legitur. Omnino in morte sua mortem destruxit Christus: sed sessio ejus ad dexteram Dei praesupponit mortem illam semel pro nobis vitae asserendis exantlatam, et STATUM involvit VITAE gloriosum, aeternum, nobis salutarem. Act. 2, 28. Rom. 6, 9. 10. Hebr. 7, 16. 24. a. 1 Cor. 15, 54. Joh. 14, 19. Praeteriti temporis significatio in καταπιών apprime considerari debet. — πορευθείς) postquam profectus est. — ἀγγέλων, engelis)

Subjecti sunt ei angeli, iique omnium ordinum, sive boni sive mali: et sic quoque homines.

# CAPUT IV.

- v. 1. Χριστοῦ, Christo) qui est Dominus gloriae. σαρκὶ, carne) Mox, ἐν σαρκὶ ¹), in carne. ²) ὁπλίσασθε) armamini, contra hostes. ὅτι) quod. Haec est illa ipsa cogilatio continua. conf. plane Rom. 6, 6—11. πέπαυται) pausam, immunitatem, nactus est.
- v. 2. εἰς τὸ) ut degat. nam construitur cum τῷ pausam nactus est. Conjuncta sunt τὸ in carne, v. 1., et τὸ in carne, v. 2. Peccatum, v. 1., exserit se in concupiscentiis, et passio in carne commonefacit hominem, quod reliquum in carne tempus habiturum aliquando sit finem. ἀνθρώπων, hominum) vestris et aliorum. ἐπιθυμίαις, concupiscentiis) variis. at voluntas Dei, perfecta. Idem antitheton, 1 Joh. 2, 17. βιώσαι) Aptum verbum. non dicitur de brutis.
- v. 3. ἀφκετὸς, sufficit) Μείωσις. nam ne pristina quidem tempora debuere peccatis teri. Simul notatur fastidium peccati apud resipiscentes. κατεφγάσασθαι, patravisse) scil. vos. Id mox declaratur. πεποφευμένους, profectos) progressos, insaniter. Oppositum, profectus c. 3, 19. 22. οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, vinolentiis, comessationibus, potationibus) Illas, singuli exercent; has, sodalitia. ἀθεμίτοις, nefariis) quibus sanctissimum Dei jus violatur. Rom. 1, 23. s. εἰδωλολατφείαις, idololatriis) varii generis. Sic ex opposito, variae. v. 10.
- v. 4. ἐν ῷ, in quo) dum statuitis, satis esse, male vixisse. συντρεχόντων, concurrentibus) turmatim, avide. τὴν αὐτὴν) eandem, atque adhuc illi, et antea vos cum illis. ἀνάχυσιν, confusionem) Haec depingitur versu 3. βλασφημοῦντες, blasphemantes) jactantes convicia in vos, superbiae, singularitatis, occultae impietatis etc.
- v. 5. ἀποδώσουσι λόγον, reddent rationem) praecipue de blasphemiis. Judae v. 15. τῶ) Christo. ἐτοίμως ἔχοντι, qui paratus est) Apostoli, ubi non ex professo de tempore adventus Christi agunt, adventum illum exspectationi suae et pietati tanquam instantem proposuerunt. inde illos, qui tum blasphemabant, Petrus sub viventibus comprehendit, quasi mox judicandis.
- v. 6. yao, enim) Particula connectit paratus et appropinquavit. v. 5. 7. Paratus est Judex. nam, evangelio praedicato, nil nisi finis restat. — nul vengois, etiam mortuis) Appellat Petrus mortuos eos, qui toto N. T. tempore fuerunt, ex quo evangelium per apostolos post adscensionem Christi praedicatum est, maxime de Christo judice, Act. 10, 42., et quos eosdem judex jamjam venturus mortuos inveniet ac resuscitabit. v. 5. Etiam viventibus praedicatur; sed mortuos citat, quia in morte maxime peragitur vo ut judicarentur etc. ex quo ipso etiam patet, evangelii praedicationem innui morte illa priorem, non posteriorem. Quum corpus in morte exuitur, anima vel in malam, vel in bonam partem plane figitur. Evangelium nulli post mortem praedicatur. iis, qui olim vixerant, Christus ipse praedicavit. c. 3, 20. in N. T. abunde praedicatur viventibus. ad quos ea praedicatio in vita non pervenit, de iis videt Dominus. — sunyyellon, evangelizatus est) scil. Christus. Dum viverent illi, per evangelium eis praedicari se fecit. Evangelium hodie semper praedicatur: sed Petrus in praeterito loquitur, pro tempore judicii, quod ille, ut diximus, tanquam ingruens spectat. — "lva, ut) Evangelii finis et efficacia, ut similes reddantur homines Christo in morte ac vita. c. 3, 18. Omnibus et munita et ostensa est via salutis per Christum: qui crediderunt, salvi sunt, ceterisque imitandi, non blasphemandi erant: qui non crediderunt, quin etiam blasphemarunt, jure plectuntur. — πριθώσι ζώσι, judicarentur: viverent) Qui evangelium suscipiunt, fiunt mortis Christi similes per poeni-

<sup>1)</sup> In Vers. germ. differentia haec non est notata; et in margine utriusque Ed. gr. dubie posita. E. B.

τὴν αὐτὴν ἔννοιαν, eandem mentem] patiendi cum prolubio. V. g.
 Bengel gnom.

tentiam, et deinceps per adversa omnia usque ad mortem corporis. ea mors judicium dicitur, respectu veteris hominis, cui judicio, mala a bonis secernenti, fideles ipsi aequo animo subscribunt; neque venient sub judicium horrendum universale. v. 5. 17. s. 1 Cor. 11, 32. Iidem autem vivunt cum Christo: et vivere dicuntur, non vivificari, quia vivificatio illorum jam facta est cum Christo. c. 3, 18. coll. Eph. 2, 5. De hoc judicio et vita confer v. 1. 2. 3. nam fideles, dum in carne versantur, jam initium harum rerum capiunt. — κατὰ ἀνθρώπους) quod ad komines attinet. sunt enim exemti rebus humanis. — κατὰ θεὸν) quod ad Deum attinet. nam Deo vivunt. — πνεύματι, spiritu) c. 3, 18. not.

- v. 7. πάντων) rerum omnium; adeoque etiam petulantiae malorum; et passionum, piorum. τέλος, finis) ubi mortuorum et viventium numerus erit completus [in ultimo judicio. V. g.] οὖν, itaque) Revertitur ad hortationem: et officia v. 7 11. opponuntur peccatis v. 3. enumeratis. Sunt enim opposita, luxuriae et sobrium esse et vigilare; concupiscentiae, et amor; vinolentiue, comessationes, potationes, et hospitalitas; nefariae idololatriae, et legitima administratio coelestium munerum ad gloriam veri Dei. καὶ νήψατε, et vigilate) Temperantia adjuvat vigilantiam, et utraque preces. qui absunt a temperantia, sunt somnolenti: et somnolenti segnes sunt ad orandum, vel ideo, quia labori et vitae communi nil temporis libenter deducunt. προσευχάς, preces) extremo tempore necessarias.
- v. 8. την ἀγάπην, amorem) Amor jam praesupponitur: ut sit vehemens, praecipitur. ὅτι ἀγάπη καλύπτει πληθος άμαςτιῶν, quod amor operit multitudinem peccatorum) Prov. 10, 12. LXX, πάντας δὲ τοὺς μη φιλονεικοῦντας καλύψει φιλία. conf. Prov. 17, 9. Qui amat valde, tegit peccata, quotquot sunt, ejus, quem amat. suos oculos ab iis avertit, et alios, quoad fas est, celat de illis; et Deum implorat. Atque hunc amorem divinus amor ope et approbatione prosequitur; eumque īpsum, qui amat, pariter remunerat. Matth. 6, 14. Etiam amor necessarius inprimis ideo, quia Judex prope est. Jac. 5, 9. Beatique sunt, quos non nisi opertis peccatis invenit rerum omnium finis.

v. 9. εἰς ἀλλήλους, invicem) Hoc ad eos pertinet, qui in diversis urbibus aut regionibus habitabant. — γογγυσμῶν, murmurationibus) Hae vitantur, aequalitate officiorum servata, inaequalitate non curiose expensa.

v. 10. καθώς, sicut) Subaudi mox, ita. — αὐτὸ, id ipsum) non affectato alio. — ποικίλης, variae) varia dona distribuentis, ad sermonem vel ad diaconiam. v. seq.

- v. 11. ως λόγια θεοῦ) tanquam oracula, scil. loquatur, quae Deus suppeditat, in praesenti. ως ἐξ ἰσχύος, tanquam ex virtute) strenue. ἐν πᾶσι) is omnibus. nam omnes et omnia ex illo, per illum, in illum. ω, cui) Dec. De Christo similiter, 2 Petr. 3, 18. ἡ δόξα, gloria) v. gr. Sapientiae, oracula fundentis. τὸ κράτος, robur) virtutem praebens piis. Eadem doxologia, c. 5, 11.
- v. 12. ἀγαπητοὶ μὴ ξενίζεσθε, dilecti, nolite novum putare) Amanter hortatur. Gustus divinae virtutis, quem versus praecedentes referunt, vetat offendi ut re peregrina. Adversa Sanctis obtingere, est partim peregrinum quiddam; nam sunt filii Dei: partim non peregrinum; convenit enim iis, excoqui. πυρώσει, ardore) c. 1, 7. πρὸς πειρασμὸν) nonnisi ad tentationem. ὑμῖν, vobis) Dativus commodi. γινομένη, facto) consilio divino. συμβαίνοντος, contingente) temere.
- v. 13. καθό, sicut) Mensurae passionum respondet gloria, sed multo abundantius. κοινωνεῖτε, communicatis) libenter. παθήμασι, passionibus) v. 1. χαίρετε, ῖνα, gaudete, ut) Ut hic plus est, quam si diceret ὅτι quod. Gandio desiderioque assequimur gaudium et exultationem. conf. ῖνα ut Joh. 8, 56. Spectatur praemium patientiae laetae. ἀγαλλιώμενοι, exultantes) sine omni tum passione.
  - v. 14. el oveiblizeous su ovoquati youteou, si probris afficimini in nomine Christi)

Probrum putabant gentes, si quem appellarent Christianum. v. 16. — τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα, Gloriae et Dei Spiritus) Idem Spiritus, qui super
Christum fuit. Luc. 4, 18. Hie dicitur Spiritus gloriae, omnia mundi probra devincens, et Spiritus Dei, cujus Filius est Jesus Christus. Abstractum Gloria ponitur pro concreto, uti 2 Petr. 1, 17. 3. 4. Articulus τὸ, summa vi, bis ponitur,
uti Ap. 21, 6. et gloria ita accipi potest, ut sit ἐν διὰ δνοῦν, Gloria et Deus, i. e.
Deus gloriae; vel ut sit appellatio Christi, (coll. v. 16., ut Christianus: et v. 13.
Jac. 2, 1. not.) innuaturque, Spiritum Christi eundem esse Spiritum Dei Patris.
Fideles, gaudium persentiscentes, eundem Spiritum interdum ut Spiritum Gloriae,
interdum ut Spiritum Dei, diverso sensu, cujus differentiam ipse Spiritus pandit,
experiuntur. — ἐφ' ὑμᾶς ἀναπαύεται, super vos requiescit) Spiritus ille super
pios est etiam antequam convicia ferant: sed tum ea ipsa de re magis confirmantur, et solatia Spiritus accipiunt uberiora. Num. 11, 25. 26., ἐπανεπαύσατο ἐπ΄
αὐτοὺς τὸ πνεῦμα. — βλασφημεῖται) blasphematur, Christus. — δοξάζεται, glorificatur) in mediis vestris contumeliis. v. 16. Expertus scribit. coll. Act. 5, 41.

v. 15. μη γας, non enim) Particula enim innuit, cur apud eos, qui patiuntur, glorificetur Dominus. praesupponit enim, illos secum constitutum habere, non aliter velle pati, nisi ut Christianos; neque contrarium quidquam, poena dignum, admittere. Similis imperativus, c. 3, 3. — ως φονεύς, ut homicida) Turpes tituli. — η ως άλλοτριοεπίσκοπος, aut ut alienarum rerum inspector) Particula ut hic demum repetita, alienarum rerum inspectorem longius sejungit a generibus maleficorum, sed tamen eundem etiam a Christiano distinguit. Tales sunt, qui sese in negotia publica aut privata, sacra aut civilia, ad ipsos nil pertinentia, quasi magna prudentia et fidelitate et odio mundanae iniquitatis impellerentur, ingerunt. cujusmodi homines saepe mala, imo pejore, quam merebantur, a mundo, (praesertim ab iis, qui rerum potiuntur, et justos monitores inspectoresque minus, quam sui similes ferunt,) gratia inita, facile in passiones incurrunt. Idque inprimis fieri poterat apud ethnicos magistratus.

v. 16. μη αἰσηννέσθω, ne erubescat) quamvis mundus pudorem pudet. — δοξαζέτω, glorificet) Poterat Petrus, antitheti vi, dicere, honori sibi ducat: sed honorem Deo resignandum esse docet. glorificet Deum, qui hominem honore passionum dignatur, simulque magnum ei beneficium tribuit, cum immunitate a poenis impiorum insecuturis. Simile antitheton in Ps. 79, 12. 13.: pudefiant hostes nostri: Dominus glorificetur. — ἐν τῷ μέρει ) τούτῳ) in hac parte passionum meliorum. v. seq.

v. 17. ὁ καιρός, tempus) scil. nunc est. — τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα, ut incipiat judicium) Unum idemque est judicium a tempore evangelii per apostolos praedicati usque ad judicium extremum. "Αρξασθαι, medium. — ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, a domo Dei) ecclesia. c. 2, 5. Ab hac incipit judicium, miti initio. Jer. 25, 29. 49, 12. Ez. 9, 6. — τί τὸ τέλος, quis finis) Judicium, initio tolerabilius, sensim ingravescit. pii, sua parte perfuncti, cum immunitate spectant miserias impiorum: impii, dum pios affligunt, suam mensuram implent, et discunt, quae sua ipsorum portio futura sit; sed id melius sciunt pii, quare patientes sunt.

v. 18. καὶ εἰ ὁ δίκαιος — φανεῖται; et si justus — comparebit) Prov. 11, 31. LXX, εἰ ὁ μὲν δίκαιος — φανεῖται; Justis, interim delinquentibus, gravissimae incutiuntur castigationes: quanto graviores poenas luent improbi? Paucis annis persecutio Neroniana praecessit calamitatem Judaeorum. Justus, impius et peccator: Oratio semiduplex: justus respectum habet ad proximum, impius ad Deum, veccator ad se ipsum. Supplendum ergo, vi oppositorum, in prima propositione εὐσεβής, pius et ὅσιος, sanctus: in secunda ἄδικος, injustus. — μόλις) aegre. [coll. Matth. 25, 5. 9.] Hoc temperatur 2 Petr. 1, 11., πλουσίως prolixe.

v. 19. και of πάσχοντες) etiam qui patiuntur. και etiam, concessive. και,

Lectionem ἐν τῷ ἐνόματι τούτῳ, quam non probandam censuerat Ed. maj., aperte praeert Ed. 2., et confidenter exhibet Vers. germ. E. B.

etiam, cum participio, idem quod εί καὶ, et si cum verbo. εί καὶ πάσχοιτε, et si patiamini, c. 3, 14. Non debemus ex passione diffidentiam capere. — κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, secundum voluntatem Dei) ob factam Dei voluntatem, secus ac malefici, qui patiuntur secundum Dei voluntatem, quatenus Deus eos vult puniri. v. 15. In Christo est voluntas Dei. — πιστῷ κτίστη, fideli creatori) ei, cui tuto committuntur animae, qui passiones non ad damnum immittit primo quoque tempore. Viderint Supralapsarii, quomodo Creatorem erga omnes fidelem agnoscant. — παρατιθέσθωσαν, committant) tanquam depositum, non absterriti, sed potius exhilarati passionibus, quippe quas in optimam partem accipiunt. — ψυχὰς, animus) tametsi corpus videatur interire. — ἐν ἀγαθοποιῖφ, in beneficentia) Haec una patientium cura: bene et agere et pati. cetera curabit Ille. Constr. cum committant. Beneficentia semper conjunctam habet fiduciam. c. 3, 6. 1 Joh. 3, 22.

## CAPUT V.

v. 1. Πρεσβυτέρους, presbyteros) Vocabulum muneris, v. 2., et aetatis, v. 5. — συμπρεσβύτερος, compresbyter) Hortatio mutua inter aequales et collegas inprimis valet. apposite et modeste sic se appellat primus apostolorum. — καὶ μάρτυς, et testis) Petrus et viderat ipsum Dominum patientem, et nunc passiones sustinebat. — δόξης, gloriae) v. 4. 2 Petr. 1, 16. — κοινωνός, consers) Ap. 1, 9. Stimulus bonorum pastorum.

v. 2. ποιμάνατε, pascite) per disciplinam et doctrinam. — το ἐν ὑμῖν) vobis pro vestra parte commissum. — μη ἀναγκαστῶς, non coacte) Necessitas incumbit, 1 Cor. 9, 16. sed hujus sensum absorbet lubentia. Id valet et in suscipiendo et in gerendo munere. Non sine reprehensione sunt pastores, qui, si res integra esset, mallent quidvis potius esse. — 1) μηδὲ αἰσχροκερδῶς, neque turpis lucri gratia) Merces non est prohibita, 1 Cor. 9, 14., sed abesse debet turpitudo, et esse alacritas ingenua. — προθύμως, libenter) ut fructus non sit merces, sed

pastura.

v. 3. ως κατακυριεύοντες, ut dominantes) qui tantum praecipiant, elato animo, non humili, et urgeant. Presbyteri postea dominatum sumserunt. unde ex Seniore factus est Signore, in Italia praesertim. — των κλήρων, sortibus) Plurale: singulare, gregis. Grex, unus, sub uno pastore principe Christo: sed κλήροι, portiones multae, pro numero locorum vel antistitum. Accedit autem sermo ad mimesin. nam coetus non est sors propria presbyteri; sed is, qui dominatur, its tractat, ac si sors ejus esset. κλήρος sors: inde, portio ecclesiae, quae presbytero pascenda obtigit: inde, pasturae officium: inde, pastores; inde, ceteri clerici. quanta metalepsis, et notionis degeneratio tandem. conf. Not. ad Chrys. de Sacerd. p. 504. s. — τύποι, exempla) Exemplo impetratur obsequium purissimum [quale vix videris praestari acerrimis quibusvis institoribus. V. g.] Talis communitas frangit dominandi pruritum.

v. 4. φανεφωθέντος, manifestato) Fidei est, servire Domino nondum viso.

— ἀρχιποίμενος) ἀρχιποίμην, penacutum, ut φιλοποίμην, βουποίμην.

- v. 5. όμοίως, similiter) Hortationis praecedentis et subsequentis fundamentum, humilitas. ἀλλήλοις, invicem) etiam citra respectum aetatis. ἐγκομβώσασθε, induite) κόμβος, nodus, vinculum, quo illigabantur manicae, praecetim in vestitu servorum. Hesychius: κομβώσασθαι, στολίσασθαι et, ἐγκομβώσεις, δεθείς et ἐγκεκόμβωται, ἐνείληται. Itaque ἐγκομβώσασθε, induite vos et involvite, ut amictus humilitatis nulla vi vobis detrahi possit. ὁ θεὸς, Deus) Vid. Jac. 4, 6. not.
- v. 6. κραταιὰν χεῖρα, potentem manum) Manus Dei instituit ordines: frangit superbos: exaltat humiles. Qui propter Dominum subjicitur ordinationibus hums-

<sup>1)</sup> ἀλλ' - άλλά, sed - sed] Motivum et scopum oportet vitio carere. V. g.

- nis, c. 2, 13., ipsi Domino se submittit. conf. Rom. 13, 2. ἐν καιρῷ) in tempore, opportuno. conf. δλίγον v. 10. Petrus saepe spectat diem judicii.
- v. 7. πᾶσαν τὴν μέριμναν, omnem solicitudinem) si mundus vos deprimat, vel si multa vobis desint. ἐπιδρίψαντες, conjicientes) animose. [Egregie cum humilitate conspirat immunitas a curis. V. g.] Ps. 55, 23. LXX, ἐπίδριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου, καὶ αὐτός σε διαθρέψει conjicientes: vigilate. arcte cohaerent haec duo officia, Luc. 12, 22. 37., et utrique Petrus addit suum quia. Deus providet; ergo nolite curare. Diabolus quaerit: ergo vigilate. μέλει, curae est) Id lenius, quam μέριμνα, solicitudo.
- v. 8. νήψατε, vigilate) Haec vestra cura sit. Vigilate, anima. γοηγορήσατε, vigilate) corpore. ὁ ἀντίδικος καταπίη, adversarius devoret) simul et per speciem juris petit pios, et per vim. Ap. 12, 10. ἀρυόμενος, rugiens) cum furore. ζητῶν, quaerens) cum insidiis. τίνα, quem) ex fidelibus maxime. Job. 1, 8. καταπίη, devoret) primum quod ad animam, tum quod ad corpus attinet. Maxime autem insidiatur per tristitiam curarum, fidei noxiam.
- v. 9. τη πίστει, fide) Constr. cum resistite. τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων, ea ipsa passionum) ea ipsa, non modo similia. ea ipsa regit Dativum fraternitati. Sic Lucretius: eadem aliis sopitus quiete est. Chrysost. de sacerd. p. 202, εἰς τὴν αὐτὴν ἐπείνοις ἐππίπτειν μανίαν. Apostoli sensus est: quae fratribus, eadem vobis exantlantur. conf. Matth. 5, 12. 2 Cor. 1, 6. Phil. 1, 30. [Itaque non mali indicii res est, siquem diabolus passionibus infestet. V. g.] ἐν κόσμω) in mundo hoc toto, qui jacet in malo, diabolo, v. 8. Antitheton ad gloriam aeternam Dei. v. 10. ὑμῶν ἀδελφότητι, vestrae fraternitati) ex Judaeis et gentibus. ἐπιτελεῖσθαι, peragi) Sensim mensura impletur passionum.
- v. 10. πάσης χάριτος) omnis et merae gratiae, incipientis et consummantis, vocantis, fundantis etc. [Gratiae est, quum vel passiones immittit DEUS. V. g.] ἐν, in) Constr. cum qui vocavit. ὀλίγον, paulum) Quantumcunque videtur, parvum et breve est, ad gloriam aeternam. παθόντας, passos) Passiones aliquae ferendae sunt: tum obtingit perfectio etc. αὐτὸς) Ipse. [hominibus necquidquam conferentibus. V. g.] Vos tantum vigilate, et resistite hosti: reliqua Deus praestabit. Conf. Ego, Jos. 13, 6. 1. παταρτίσει) perficiel, ne remaneat in vobis defectus. Indicativo magis, quam optativo, quem aliqui hûc legunt, congruit Doxologia subsequens. coll. 1 Tim. 1, 17. 2 Tim. 4, 18. στηρίξει, stabiliet) ne quid vos labefactet. σθενώσει, roborabit) ut superetis vim omnem adversam. Digna Petro oratio. Confirmat fratres suos.
  - v. 11. πράτος) robur, cujus effectus v. 10. innuitur.
- v. 12. σιλουανοῦ, Silvanum) Silvanus sive Silas, Pauli comes, a Paulo ad Petrum videtur missus fuisse. hac occasione Petrus doctrinam et acta Pauli comprobat. conf. 2 Petr. 3, 16. ως λογίζομαι, ut existimo) Fidelem fratrem esse Silvanum, non revelatum est Petro, sed ex judicio prudentis charitatis existimavit, non multum antehac cum illo conversatus; ideoque epistolam ei commisit. δι δλίγων ἔγραψα, paucis scripsi) In hac ipsa scilicet epistola. Locutio concisa: scripsi, scriptum misi, per Silvanum. conf. Act. 15, 23. παςαπαλῶν, adhortans) Causa brevitatis. Doctrina copiosiorem, quam adhortatio sermonem postulat. παὶ ἐπιμαςτυςῶν, et insuper testans) Compositum. testimonium jam per Paulum et Silam audierant pridem: Petrus insuper testatur. 1 Joh. 2, 27. ταύτην είναι ἀληθη χάριν) hanc, praesentem, 2 Petr. 1, 12. gratiam, esse veram illam et olim promissam per prophetas gratiam, neque alteram esse exspectandam. εἰς ἡν ἐστήπατε, in qua statis) Rom. 5, 2. not. In vera gratia debet vera esse nostra statio.
- v. 13. ἐν βαβυλώνι, in Babylone) Haec erat Babylon Chaldaeorum, quae scatebat Judaeis. v. Lightf. Hor. in 1 Cor. p. 269. Ex hujus Babylonis prospectu sequitur series regionum, c. 1, 1. not. συνεκλεπτή, coëlecta) Sic conjugem

suam appellare videtur. conf. c. 3, 7. erat enim soror. 1 Cor. 9, 5. et congruit mentio filii, Marci.

v. 14. ἀγάπης) amoris sancti. — εἰρήνη, pax) שלום i. e. salutem vobis precor: valete.

### IN EPISTOLAM PETRI SECUNDAM.

#### CAPUT L

v. 1. Συμεών πέτρος, Simeon Petrus) Cognomen solum posuerat incunte priore epistola; nunc, etiam nomen, extremo tempore admonens se ipsum conditionis pristinae, antequam cognomen nactus erat. Egregie congruit hujus epistolae character cum priore Petri epistola et cum sermonibus ejusdem in actis. Vid. not. ad cap. 2, 22, 3, 1. Partes rursum sunt tres:

| cap. 2, 22. 3, 1. Partes rursum sunt tres:                                                                                                                                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I. Inscriptio.                                                                                                                                                                | cap. I. 1. 2.    |
| II. Iterata sinceri sensus excitatio: qua                                                                                                                                     |                  |
| <ol> <li>hortatur fidei consortes, ut divinis muneribus macti, exhibeant<br/>studium, ad incrementum in gratia et cognitione Jesu Christi.</li> <li>stimulos addit</li> </ol> | v. 3 — 11.       |
| 1. a verorum doctorum firmitudine.                                                                                                                                            | v. 12 21.        |
| 2. a falsorum doctorum pravitate.                                                                                                                                             | c. II. 1 — 22.   |
| 3. munit contra empaectas:                                                                                                                                                    |                  |
| 1. errorem redarguit.                                                                                                                                                         | c. III. 1 — 9.   |
| <ol><li>diem novissimum describit, cum hortationibus congruenti</li></ol>                                                                                                     | bus. v. 10 — 14. |
| III. Conclusio, qua                                                                                                                                                           |                  |
| 1. suum Paulique consensum declarat.                                                                                                                                          | v. 15. 16.       |

— δοῦλος καὶ ἀπόστολος, servus et apostolus) servus ut Domini Jesu; apostolus ejusdem, ut Christi. — Ισότιμον, aeque pretiosam) Fides habet pretium, sicut pretiosa apprehendit promissa. v. 4. aeque pretiosa est, ex Jesu Christo, fides eorum, qui Jesum Christum viderunt, ut Petrus et reliqui apostoli; et eorum, qui citra visum credunt: eandem justitiam ac salutem apprehendit. 1 Joh. 1, 3. 1 Petr. 1, 8. — ἡμῖν) nobis, apostolis. v. 18. — λαχοῦσι, sortitis) Non ipsi sibi pararunt. — ἐν δικαιοσύνη, in justitia) Ratio τοῦ aeque pretiosam. Est haeo justitia Dei, fide prior: nam fides est in justitia. De hac justitia Dei conf. Rom. 1, 17.

v. 17. 18.

2. summam epistolae repetit.

v. 2. ἐν ἐπιγνώσει τοῦ πυρίου ἡμῶν) Brevis hace lectio et simplex, videtur primaeva fuisse et Latini interpretis et paulo ante ipsius apostoli. Namque cognitionem Dei praesupponit hace epistola; v. 3. cognitionem autem Domini nostri, nempe Jesu Christi urget proprie. v. 8. c. 2, 20. 3, 18., ubi conclusio huic principio respondet. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l.

3, 26. nott. Convenienter additur appellatio σωτήφος Servatoris.

v. 3. ως πάντα ήμιν, ut omnia nobis) Mira est hujus exordii alacritas, ab ipsa incipiens exhortatione, subministrate, v. 5. Hic enim scopus est. v. 13. c. 3, 1. Omnia, hîc, et omne, v. 5., ad sese referuntur. nam ut hîc protasis, sic ibi apodosis est. ut pertinet ad declarandum, uti 2 Cor. 5, 20. Confer omnino parabolam de decem virginibus Matth. 25. Flammula est id, quod nobis absque nostro labore a Deo et ex Deo impertitur: sed oleum est id, quod homo suo studio et fidelitate affundere debet, ut flammula nutriatur et augeatur. Sic extra parabolam res proponitur in hoc loco Petrino: in v. 3. 4. est flammula: sed v. 5. 6. ss. est id, quod homo, praesupposita divina gratia, ipse affundere debet. — της θείας δυνάμεως αὐτοῦ, divina virtute ejus) ejus, scil. Dei. hoc enim repetendum ex divina. Ex virtute Dei, virtus omnis ad vitam et pietatem. — τὰ προς ζωήν καὶ εὐσίβειαν) ea, quae pertinent ad vitam ex Deo et studium in Deum. Ecce,

non demum pietate vitam consequimur. Vitam affert divina gloria, (coll. Rom. 6, 4. not.) pietatem virtus. Alteri opponitur corruptio, alteri concupiscentia. v. 4.

— δεδωρημένης, donante) Sic, δεδώρηται, donavit: bis, activo sensu. sic LXX, Gen. 30, 20., δεδώρηται ὁ θεός μοι δώρον καλόν. — τοῦ καλέσαντος, ejus, qui vocavit) Huc ref. vocationem, v. 10. Vocatio et cognitio sunt correlata. Cognitio innuitur Dei, et ad hanc vocat nos Deus. — ἰδία δόξη καὶ ἀρετῆ, sua gloria et virtute) Explicatur, quid sit divina potentia: ut ad gloriam referantur attributa Dei naturalia; ad virtutem ea, quae dicuntur moralia. intime unum sunt utraque.

v. 4. di wv, per quae) scil. per gloriam et virtutem. Gloria facit, ut promissa sint maxima: virtus, ut sint pretiosa. — ήμιν — γένησθε, nobis — fieretis) Paulatim jam accedit ad hortationem. Et commutationem personae primae et secundae sustentat τὸ neque pretiosam. v. 1. — ἐπαγγέλματα δεδώρηται, promissa donavit) Donum est ipsa promissio; tum, quae eam subsequitur, res promissa. Valde σεμνώς graviter Petrus et in Actis verba faciens et in epistolis scribens, substantiva plurali numero solet ponere. — ἵνα δια τούτων, ut per has) id est, per Gloriam Ejus et Virtutem. Promissa est ipsa communio cum Deo: quare poterat Petrus quod dicere; sed ut dicit, majore vi. nam promissio ad hoc data est, ut per ipsam allecti, re promissa, magna et pretiosa, potiamur. — θείας ποινωνοί φύσεως, divinae participes naturae) Divina natura, Deus ipse. Sic, divina potentia: v. 3. magnifica gloria: v. 17. sanctitas Dei. Hebr. 12, 10. pro Deo ipso. vid. Macar. Homil. 39. Similiter, natura humana etc. Jac. 3, 7. Uti voi participes opponitur effugientes, sic divinae naturae opponitur in concupiscentia corruptio. porro contraria sunt gloria et corruptio, virtus et concupiscentia. itaque divinae naturae appellatio gloriam et virtutem complectitur: eademque dicitur divina potentia, quatenus est origo omnis boni; divina natura, quatenus nos ad se admittit. Est autem gradatio, differuntque ut pars et totum haec duo: δυνάμεως POTENTIAE divinae dona suscipere, et NATURAE divinae consortem i. e. sanctum fieri. conf. Rom. 1, 20. — ἀποφυγόντες, effugientes) expedite et celeriter. φεύγω, fugio: ἀποφεύγω, effugio. Haec fuga non tam ut officium nostrum, quam ut beneficium divinum, communionem cum Deo comitans, hoc loco ponitur. conf. c. 2, 18. 20. — της εν κόσμφ εν επιθυμία φθορας, quae in mundo est in concupiscentia corruptionem) c. 2, 20. 18. 19. Sententia: in mundo est corruptio in concupiscentia.

v. 5. καί) etiam, item. — αὐτὸ τοῦτο, ipsum illud) Accurate exprimitur piorum responsus erga dona divina. αὐτο τοῦτο ) ponitur quasi adverbialiter, pro κατ' αὐτὸ τοῦτο. — σπουδήν, studium, Studium, multa complectitur, 2 Cor. 7, 11. not., et apud Petrum ea, quae sequuntur. unde huc refertur studete, v. 10. Sic studere, v. 15. c. 3, 14. — παρεισενέγκαντες, subinferentes) παρά sub modestiam indicat. Deus facit: nos studemus. — ἐπιχορηγήσατε, exhibete) Resp. exhibebitur. v. 11. Dei dona sequitur studium nostrum; studium nostrum. introitus in regnum. — ἐν τῷ πίστει, in fide) Haec dicitur cognitio, v. 3., qua gratia et veritas agnoscitur et hanc Deus nobis, perinde ut vitam, suppeditat: fides, Dei donum, Eph. 2, 8. ideo non jubemur subministrare fidem, sed in fide fructus illos, qui septem enumerantur, fide chorum ducente, amore concludente. — νμών, vestra) Constr. cum fide. 1 Petr. 1, 7. 9. 21. — την άρετην, virtutem) que virtutem Dei imitemini, v. 3., et omnia, quae vita spiritualis molitur, strenue efficiatis. Praesens quisque gradus subsequentem parit et facilem reddit; subsequens priorem temperat ac perficit. Ordo est autem naturae potius, quam temporis. 'Ageri, virtus, strenuus animae tonus ac vigor. 1 Petr. 1, 13. Hanc parit fides. 2 Cor. 4, 13. 16. init. Inde yvaos, cognitio, moderatio: coll. Rom. 15, 14. not. Virtus facit alacres, vigilantes, circumspectos, discretos, ut reputemus, quid Dei, quid nostra, quid aliorum causa sit faciendum vel fugiendum, et quomodo, ubi, quan-

<sup>1)</sup> Alqui lectio αύτοι δε τούτφ (ipsi vero huic rei etc.) et in margine utriusque Ed. et in Vers. germ. praefertur alleri. E. B.

do etc. 1 Cor. 16, 18. fin. Inde ἐγπράτεια, abstinentia. Hanc parit γνῶσις, quippe quae malum a bono secernit, et mali fugam docet. Inde ὑπομονή, patientia. Frangit incontinentia mentem: continentia mollitiem pellit, nervos confert. εὐσέβεια, pietas: sanctificat affectus naturales erga parentes etc. imo etiam erga Creatorem. Omnia pietatis impedimenta removet ὑπομονή, patientia. Inde φελαδελφία, dilectio fratrum. Qui naturales affectus habet sanctificatos, is ad στοργήν pure spiritualem progreditur. 'Ayánn, amor generalis claudit chorum. Col. 3. versu 14. toto. Qui erga fratres recte est animatus, amorem ad alieniores extendit, imo ad hostes. Hinc patet, quomodo praesens quisque gradus subsequentem pariat facilemque reddat. Porro, quomodo sequens quisque priorem temperet ac perficiat, patebit, si hoc schema ordine retrogrado expendatur. Qui habet amorem, fraternam dilectionem sine partialitate exercebit. Qui habet fraternam dilectionem, sentiet pietatem esse plane necessariam. Εὐσεβής, pius, nil Stoicum admiscebit τῆ ὑπομονῆ, patientiae. Patienti facilis est abstinentia. Έγπρατής. continens, mente serena perpendit omnia et habet yvoosv. Ivooig cavet, ne desτην inconsultus auferat impetus. Oppositorum similis ratio apud malos: infidelitas parit vitium, etc. — yvasıv, moderationem) 1 Petr. 3, 7. not.

v. 6. ἐγκράτειαν, abstinentiam) quae vitat malas concupiscentias. Abstine. — ὑπομονήν, patientiam) qua tolerantur adversa et adversarii. Sustine. — εὐσέβειαν, pietatem) qua fideles Deum super omnia spectant. Εὐσέβεια potest esse pietas erga necessarios, parentes, fratres etc. sed sanctificata. conf. 1 Tim. 5, 4.

v. 7. φιλαδελφίαν, fraternam dilectionem) erga sanctos in Deo vobis conjunctos. — την ἀγάπην, amorem) Ex fraterna dilectione deducitur amor. 1 Petr. 1, 22.

v. 8. ταῦτα, haec) virtus, moderatio etc. Involvitur conditio: haec si habetis, tum demum habetis veram cognitionem. conf. v. 9., enim. — ὑμῖν ὑπάρ-χοντα, si vobis adsint) vere. Eadem phrasis Act. 3, 6. Huc ref. non otiosos. — καὶ πλεονάζοντα, et abundent) copiose. Veritatem celeriter sequitur abundantia. Huc ref. neque infructuosos: i. e. habebitis fructum bonum et largum, quem producit cognitio J. C. v. 3. — καθίστησιν, constituunt) in praesenti. — εἰς, in) Conf. εἰς, in, Rom. 4, 20. — ἐπίγνωσιν) agnitionem, cum purificatione peccatorum conjunctam.

v. 9. γὰο) enim, proprie. — τυφλός ἐστι, κτλ. coecus est etc.) Eximio regressu sermonis depinguntur gradus relapsuum. talis 1) obliviscitur purificationis, peccatorum suorum, pristinorum. 2) coecutit ad praesentia bona, v. 12. 3) plane coecus est ad futura, v. 11. Regressus sermonis est in eo, quod temporis praeteriti ratio in textu habetur ultimo loco, cum secundum naturam rei dicatur, praeteritum, praesens, futurum. — μυωπάζων Ηεσγελίας, μυωπάζων, όφθαλμιῶν. — λήθην λαβών) oblivionem nactus. Aptissima phrasis, participio nactus exprimente, quod homo volens patitur. conf. not. ad Rom. 5, 19. Qui cogitat, quam multa sint pristina, a quibus purgatus erat, facilius desistit.

v. 10. μαλλον, magis) Qui studium habent, majus tamen habere debent. — ἀδελφοὶ, fratres) In priore epistola nunquam, in altera semel hanc appellationem Petrus adhibet: ex quo gravitas hujus loci apparet. — βεβαίαν, firmam) Haec confirmatio fit per virtutem, moderationem, abstinentiam etc. unde mox sequitur, haec enim facientes. conf. Hebr. 6, 10. — βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν, firmam vestram vocationem et electionem) id est, vos in vocatione et electione vestri firmos. nam quorum foret τὸ labi, eorum est confirmatio. Vocatio ponitur ante electionem, secundum nos.

v. 11. πλουσίως) abundanter: ut quovis tempore, inoffenso pede, non tanquam ex naufragio vel incendio, sed quasi cum triumpho, intrare possitis; et praeterita, praesentia, futura vos juvent. Hic non jam aegre ait Petrus, ut 1 ep. 4, 18. Resp. abundent. v. 8.

v. 12. διό, quapropter) Loquitur ex praegustu sui jam instantis exitus et introitus. v. 15. 11. — μελλήσω ύμᾶς ἀεὶ ὑπομιμνήσκειν) Vim lectionis hujusee

vix agnoscent, qui non justum habent Graecae linguae usum, vel certe elegantias verbi μέλλω minus callent. Ipsi Graeci recentiores fecerunt, οὐπ ἀμελήσω, ex μελλήσω. μέλλειν, Germ. sollen. Sic Gregorius Neocaes. ἀρετὰς ἔχειν ἔτι μέλλω nondum habeo virtutes. Paneg. ad Orig. p. 86. 203. ed. Stutgard. et vulgo, venire debet, i. e. nondum venit. Itaque Petrus ait, vos semper admonendos habebo: nunquam reputabo, quantum vos admonuerim; unum semper cogitabo, vos mihi admonendos esse. Praesens μέλλω, rem futuram innuit: quare μελλήσω est futurum cumulatum: admoniturus ero. Hesvchius, μελλήσω, σπουδάσω: atque id ipsum synonymon σπουδάσω mox sequitur v. 15., ubi observanda est et σπουδή Apostoli, per literas se ultra ipsius decessum porrigens; et apta inde vocis μνήμη proprietas. Ammonius, Μνήμη μὲν γίνεται νεκροῦ· μνεία δὲ, ζῶντος. Vid. LXX Eccl. 1, 11. etc. — ἀεὶ, semper) Innuit, cur alteram scribat epistolam brevi intervallo post primam. Petrus magis magisque opus esse statuit admonitione propter ingruentem corruptionem malorum hominum, c. 2, 2. — είδοτας, scientes) veritatem. — ἐστηριγμένους, stabilitos) Affine verbum, διεγείρειν, excitare, v. 13. Et firmos eos esse vult, et quam erectissimos. — παρούση, praesenti) Veritas, ut in Novo Testamento, praesens est. 1 Petr. 5, 12. not.

v. 13. δε, autem) Particula declarandi. — σκηνώματι, tabernaculo) Innuitur animae immortalitas et brevis mansio in corpore mortali, cum facilitate discessus in fide.

v. 14. ταχινή ἐστιν) repentina est. Praesens. qui diu aegrotant, possunt alios adhuc pascere. Crux id Petro non erat permissura. Ideo prius agit, quod agendum est. — ἀπόθεσις, depositio) violenta et tamen optata. Sic, exitum, v. 15. — ἐδήλωσε, patefecit) Patefecerat pridem, Joh. 21, 18. s. quum senesces. Ingruebat jam senectus Petri. Potest etiam subsecutum esse aliud indicium.

v. 15. σπουδάσω, studebo) Hinc pendet, ύμᾶς ἔχειν, ut vos habeatis. Sic quoque Latini studeo construunt. — ξκάστοτε, quovis tempore) quotiescunque usus venerit. — ἔχειν) Elegans locutio, ἔχω ποιεῖσθαι. Habituri autem erant, hac eis epistola a Petro relicta. [coll. c. 3. 2.]

hac eis epistola a Petro relicta. [coll. c. 3, 2.]

v. 16. γαο, enim) Ostendit, dignam rem esse, de qua vel morti proximus scribat; allegans apostolicum testimonium et propheticum sermonem. — σεσοφισμένοις) πλαστοῖς, c. 2, 3. callide concinnatis. — μύθοις) fabulis, quales de diis suis habebant gentes. — ἐξαπολουθήσαντες) Τὸ ἐξ errorem notat, c. 2, 2. 15. Talis error in hac re nullus. — δύναμιν καὶ παρουσίαν, vim et praesentiam) ೪ν διὰ δυοῖν i. e. majestatem praesentissimam. δύναμις vis opponitur fabulis. conf. 1 Cor. 4, 20., ubi opponuntur sermo et vis. Transformatio in monte specimen est revelationis gloriae in die novissimo: et hanc revelationem spectat omne testimonium apostolorum. Act. 10, 42. — ἐπόπται, speciatores) ad intima arcana admissi, v. gr. in monte. — ἐπείνου, Illius) Ἐπεῖνος Ille remotum quiddam et admirabile et magnum notat. — μεγαλειότητος, magnitudinis) Correlata sunt, ut nomen Patris et Filii, sic magnifica gloria et magnitudo. Magnifica gloria, in textu tribuitur Patri, magnitudo sive μεγαλειότης (differt enim vox graeca a voce latina non nihil) tribuitur Filio.

v. 17. λαβών, accipiens) Participium, pro indicativo. accepit, testimonio paterno. — τιμήν καὶ δόξαν, honorem et gloriam) divinam. Mox repetitur vocabulum Gloriae. — φωνῆς ἐνεχθείσης, voce delata) Hoc graviter iteratur versu seq. — αὐτῷ) ei soli. — τῆς μεγαλοποεποῦς δόξης, magnifica Gloria) Sic appellatur Deus ipse.

v. 18. ήμείς, nos) Johannes etiam adhuc vivebat. — ἐξ οὐρανοῦ, ex coelo) divinitus. — τῷ ἀγίφ, sancto) Ex illa ipsa re sanctus erat mons, illo certe tempore.

v. 19. ἔχομεν βεβαιότερον, habemus firmiorem) Non dicit, clariorem, sed firmiorem. quare non hîc opus est disquirere, de differentia claritatis propheticae ante implementum et post. Sed certe firmior fit sermo propheticus ex implemento. Rom. 15, 8. Eandem ob causam propheticus sermo non est firmior apo-

stolico, neque in se, neque respectu eorum, ad quos scribit Petrus. v. 12. 16. Neque etiam vel visui vel auditui apostolico praesertur sermo propheticus. Dies nimirum in N. T. obtinet; alque ipsius diei jubar eximium suit visus et auditus in monte sancto: tantum abest, ut lychno debeatur palma. V. g.] Per se semper firmus erat etiam propheticus sermo: firmior autem factus est, non dicam, apud apostolos, sed vel apud auditores, (quorum nomine ait, habemus, non habetis) quibus apostoli demonstrabant complementum in Jesu Christo factum, et inde porro futurum inferebant. Ea quae ad lucernam debilius videras, dies superveniens te tamen recte vidisse confirmat. Vid. not. ad v. 20., non fit. — τον προφητικόν, propheticum) Mosis, Esajae, et omnium prophetarum sermones unum sermonem sibi undequaque constantem faciunt. Non jam singularia dicta Petrus profert, sed universum eorum testimonium complectitur, ut jam patefactum. conf. Act. 10, 43. Moses adeo in monte simul fuerat. — zalūc, bene) Petrus eos non objurgat tarditatis nomine, qui prophetis adhuc plus credant, quam sibi et ceteris apostolis. Suum cuique fulcrum fidei, quo maxime nititur, quisque laudare debet. Sed tamen ad ulteriora eos invitat. — neoségoves sig, attendentes ut) Intuitum ac respectum lychni jubar diei non tollit, sed tamen vincit. lumine majori minus et ut minus agnoscitur et corroboratur: lumine minori ostenditur majoris excellentia. [Grata reminiscentia inculcatur, coll. c. 3, 2. V. g.] λύχνω, lychno) cujus in nocte usus est. [At lychnus propheticus juvat etiamnum in die versantes. V. g.] - palvovii) qui lucebal. Est imperfectum, (ut ovies v. 18.) nam sequitur: donec dies dilucesceret etc. eadem vi temporis, non, in praesenti, διαυγάζη, ἀνατέλλη, dilucescat, oriatur. — αυχμηρώ, obscuro) ubi neque latex neque lux. — τόπω, loco) Talis locus, cor nostrum. — εως ού, donec) Non tollitur Scripturae usus omnis apud illuminatos, praesertim in aliis convincendis, ut ipsius Petri exemplum nos docet. Conf. donec, Matth. 1, 25. Sed tamen illuminati jam id ipsum habent, quod prophetae testantur. quare v. gr. Johannes in Ep. I. ad tales scribens et se scribere toties commemorans, nunquam ad to scriptum est propheticum provocat; tantum testimonium apostolorum allegat. nam tenebris pulsis lux lucebat, 1 Joh. 2, 8. Et sic reperias to scriptum est multo saepius occurrere in antiquioribus N. T. libris, quam in iis, qui postremo scripti sunt. — ημέρα, dies) plens lux N. T. En! ut differt lychnus et dies, sic lux V. T. et N. T. 1 Joh. l. c. — διαυγάση, dilucesceret) perruptis tenebris. — φωσφόρος, lucifer) Jesus Christus: Ap. 22, 16.

v. 20. τοῦτο, hoc) Ratio τοῦ bene facitis. quippe hoc scitis. — πρῶτον) prius, quam ego dico. Germ. vorhin. Sic c. 3, 3. Petrus in his epistolis non docet, sed commonefacit. — προφητεία γραφῆς) prophetia, quae extat in Scripturae corpore. — ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται, propriae interpretationis non fil ἐπίλυσις ex ἐπιλύω, Marc. 4, 34. Act. 19, 39. ¬πρ Graeci quidam, ἐπέλυσε, Gen. 41, 12. Ut callide concinnatis fabulis opponitur spectatio apostolica; sic propriae interpretationi opponitur φορὰ vectura prophetica. Itaque ἐπίλυσις dicitur interpretatio, qua ipsi prophetae res antea plane clausas aperuere mortalibus. Prophetia nec primo humana est, nec a se ipsa unquam ita desciscit, ut incipiat esse verbum propriae, i. e. humanae ἐπιλύσεως, sed plane divinae patefactionis est, et in rebus exituque talis esse cognoscitur, imo etiam firmior fit. Ita cohaeret enim, v. 21. — οὐ γίνεται) non fit. Quod semel vere dictum est per prophetas, hodienum manet veritas. Lychnus non est dies; sed tamen vincit tenebras.

v. 21. θελήματι) voluntate, studio. LXX, Jer. 23, 26. Homo saepe, quod vult, fingit in fabulis, aut occultat in errore. conf. volentes. c. 3, 5. — ἀνδοώπου) hominis, meri. Antitheton, sancti Dei homines. prophetarum definitio. — ἡνέχθη, latu) Sic v. 17. 18. Hebr. Nide a Nide ferre. — ποτέ) unquam, remoto aut propiori tempore. hinc prophetia sine articulo, indefinite dicitur. — ἀλλ' ὑπὸ, sed a) Conf. Joh. 11, 51. — φερόμενοι, vecti) Resp. ἡνέχθη, lata est. Puicerrimum antitheton: non ferebant, sed ferebantur. passive, non active, se habuerunt. Quod fertur; nulla sua vi, non suo labore movet et promovet. Conf.

de prophetis, Ps. 45, 2. Jer. 36, 18. Mox verbum locuti sunt denotat quoque facilitatem propheticam. — ἐλάλησαν, locuti sunt) Hoc quoque ad calamum spectat, scripturae. Locuti sunt: hoc praeteritum ostendit, Petro proprie sermonem esse de prophetis V. T. conf. cap. 2, 1. not. et cap. 3, 2. — αγιοι, sancti) quia sanctum Spiritum habebant.

### CAPUT II.

- v. 1. Έγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται, extitere autem etiam pseudoprophetae) Antitheton ad veros prophetas V. T. de quibus c. 1, 19. καὶ, etiam. λαῷ, populo) Israël. Ad Israëlitas scribit. Exemplum pseudoprophetae, v. 15. ἔσονται) erunt. et jam esse coeperant tum. Prophetia, antehac data, nunc iterata c. 3, 2. Jud. v. 4. 14. ψευδοδιδάσκαλοι, falsi doctores) Antitheton ad veros doctores N. T. παρεισάξουσιν, subintroducent) παρὰ praeter doctrinam salutarem de Christo. αίρέσεις ἀπωλείας) haereses non modo malas, sed pessimas; perditas. καὶ) etiam. congruit epitheton celerem, vocabulo perditionem iterato additum. τον ἀγοράσαντα αὐτούς, eum qui emit ipsos) cujus idcirco confessioni immori debebant. c. 1, 16. δεσπότην) quem vera doctrina Dominum testatur. ἀρνούμενοι, negantes) doctrina et operibus. Jud. v. 4. negant, illum vere venisse in carne, et sic totum redemtionis mysterium tollunt. 1 Joh. 4, 2. s. ἐπάγοντες, inferentes) Homo infert sibi: Deus infert, ut vindex. v. 5. ταχινήν, celerem) ob celerem adventum Domini.
- v. 2. πολλοὶ, multi) Triste! ἀσελγείαις) Alii, ἀπωλείαις. sed ἀσέλγειαι, non ἀπώλειαι, plurali numero, apud Petrum et alibi leguntur: et luxuria est illa esca, quae multos in sequelam trahit. Jud. v. 4. Sequelam illam demum excipit perditio: luxuria, non perditio, ita in oculos incurrit, ut homines ad blasphemandam veritatis viam inducantur: eademque crimen illud est, quo poena versu 6. memorata contrahitur. In tali varietate facile est, pro alterautra lectione rationes producere: sed non opus est, ubi codicum testimonio peragitur decisio. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. δι' οῦς, propter quos) Ref. ad eorum. ἡ ὁδὸς, via) v. 15. 21. Gen. 24, 48. מוֹ בּיִרְיִי ἐν ὁδῷ ἀληθείας. βλασφημηθήσεται, blasphemabitur) ab iis, qui foris sunt, discrimen ignorantibus verorum et falsorum Christianorum.
- v. 3. πλεονεξία, avaritia) v. 14. πλαστοῖς, fictis) ut faciunt mangones. ὑμᾶς ἐμπορεύσονται) LXX, ἐμπορεύσοθαι cum accusativo pro Hebr. ٦πο ponunt, Gen. 34, 21. Prov. 3, 14. Ez. 27, 21. ed. Vat. Sensus: mercaturam in vos exercebunt. dabunt verba: accipient pecunias. Plinius, de medicis quibusdam: Nec dubium est, omnes istos, famam novitate aliqua aucupantes, animas statim nostras negotiari. Plin. lib. 29. cap. 1. οἶς, quibus) Ad consolandos et muniendos pios pertinet, quod poena copiose describitur ante commemorationem operum impiorum. ἔππαλαι) quasi ex-olim. a lapsu angelorum. οὐκ ἀργεῖ) non est otiosum. i. e. plane viget. unum idemque est judicium super omnes peccantes, quod in animo Judicis sine intermissione agitatur, dum erumpit: et in iis, qui puniti in Scriptura memorantur, ostenditur, quid ceteros maneat; tametsi peccantes putant, illud cessare, ipsique dormitant. ἀπάλεια αὐτῶν, pernicies eorum) pernicies, cui adjudicabantur. Sic quoque judicium et pernicies, conjunctim, c. 3, 7. οὐ νυστάζει, non dormitat) Idem verbum, Matth. 25, 5. not. Conf. novit, v. 9.
- v. 4. εl, si) Apodosis extat v. 9. ἀγγέλων, angelis) creaturis nobilissimis. Rom. 8, 38 not. οὐκ ἐφείσατο, non pepercit) Sic quoque v. 5. Severum innuitur judicium in eos, quibus parsum iri putasses. σειραῖς) σειραὶ, plecta, ex vimine, cannabi, crinibus etc. Sic, δεσμοῖς, vinculis, Jud. v. 6. ζόφου, tenebrarum) Tenebrae ipsae vinctos tenent, suntque pro catenis. Sap. 17, (17.) 18., άλύσει σκότους ἐδέθησαν. ταρταρώσας) Nomen ὁ καὶ ἡ τάρταρος, plur. τάρταρα, verbum ταρταρόω, neque in N. T. alias extat, neque apud LXX interpre-

tes. Itaque significatio aliunde est repetenda, ex Homero, Hesiodo, Platone: apud quos tartarus est locus infimus in rerum natura, caligine et frigore horridissimus. Unde Hesychius, τάρταρος, ὁ ὑπὸ την γῆν κατώτατος τόπος. Eustathius ad II. Η. τάρταρος, ὸς φερωνύμως τετάρακται, ἀηρ ὑπόγαιος καὶ ἀνήλιος, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ψυχρός. κτλ. Quam notionem confirmat hoc loco vocabulum ζόφου, tenebrarum. Inde ταρταροῦν, ex ταρταρόω, (formae θανατόω, κατιόω, κυκλόω, πυρόω, σκοτόω, σταυρόω, ταπεινόω, φιμόω) est tartaro, sive tenebris, addicere et tradere. Possunt autem v. gr. in terra quoque versari mancipia tartari: Luc. 8, 31. Eph. 2, 2. Ap. 9, 11. 14. 12, 9. etc. sicut bello captus etiam extra locum captivitatis potest ambulare. Gradatim igitur angeli, qui peccarunt, ταρταροῦνται ad tartara dantur. — παρέδωκεν) trudidit, sicut judex captivum tradit ministris. conf. Ap. 20, 2. — εἰς κρίσιν τηρουμένους, in judicium servatos) judicium, magnae diei. Jud. v. cit.

v. 5. ἀρχαίου, antiquo) antediluviano. — ὅγδοον νῶε, octavum Noe) Noe cum suis, octo erant. Hunc usum numeralium apud Graecos demonstrat Raphelius. conf. 1 Petr. 3, 20. Octo animis opponitur universitas, mundus impiorum numerosissimus. — δικαιοσύνης κήρυκα, justitiae praeconem) Non solum ipse erat justus, sed etiam justitiam mundo praedicarat. — κατακλυσμον, diluvium) Quamvis igitur pii serventur, tamen impii non possunt sperare, cum illis se

.servatum iri.

v. 6. πόλεις, urbes) Ergo similia peccata etiam in vicinia Sodomorum fuere, Gomorrhae etc. — τεφρώσας καταστροφή) Gen. 19, 25. 29. verbo καταστρέφειν et καταστροφή utuntur LXX. — τεθεικώς, ponens) Irrefragabile monumentum erat Dei et judicii divini.

v. 7. δίκαιον, justum) Gen. 19, 1. 7. — άθέσμων, nefariorum) eorum, qui

contra naturam peccabant. — ἐν ἀσελγεία, in luxuria) ib. v. 5.

v. 8. ο δίκαιος — ψυχήν δικαίαν, justus — animam justam) suam. Concinne notatur dolor reflexus. Lot se cruciabat: et cruciatus erant rei Sodomitae. — ήμέραν έξ ήμέρας) Sic LXX non semel רום ירם ירם ירם (exprimunt. — ξεγοις) factis, dictis.

- v. 9. olds) novit, et meminit; etiam ubi nullum homines auxilium norunt. Specimina hoc ostendunt. De voluntate Domini, dubium non est. εὐσεβεῖς, pios) qualis Noë et Lot. pios et justos. βύεσθαι, eripere) Plura exempla, Jer. 39, 11. 18. 45, 5. ἀδικους) injustos et impios, quales multi modo memorati. πολαζομένους) cruciandos, futurum: et tamen præsens, quia poena certa et imminens. v. 3.
- v. 10. μάλιστα) Hi maxime punientur. οπίσω, post) Genus, post carnem proficisci: species, post carnem proficisci in concupiscentia pollutionis. xal, et) Partitio, de impuritate et blasphemia: post —, et dominationem —. Hoc tractatur mox: audaces etc. illud, voluptatem etc. v. 13. Utraque tractatio habet nominativum et verbum finitum. Eadem duo capita respiciuntur v. 18., superba: pelliciunt. — κυριότητος καταφρονοῦντας, dominationem contemnentes) In hac propositione dominationem appellat; mox, in tractatione, δόξας dignitates: altero alterum connotans. Utrumque, grandi metonymia abstracti pro concreto, angelos eosque peccatores (quanquam Hornejus in Ep. Jud. de sanctis angelis accipit) significare videtur. nam illud judicium blasphemum, quod hîc contra dignitates ab angelis ferendum negatur, v. 11., idem diabolo ab archangelo illatum negat Judas v. 9., sermone magis definito, sententia eadem. Dominatio videtur dici princeps spirituum lapsorum: dignitates, ceteri spiritus lapsi. Certe etiam Judas v. 8. singularem et pluralem observat: dominationem spernunt, dignitates vero blasphemant. Uterque apostolus de creaturis, quas impii non norint, loqui se ostendit. Angeli, qui peccarunt, tamen, ut creaturae Dei, habent bonitatem, ut ait Gerh. ad h. l. et in sua natura praestantissima, quam a Creatore acceperunt, characterem retinent indelebilem majestatis; conf. Luc. 10, 18. 19. Matth. 12, 26. 29. Joh. 14, 30. 2 Cor. 4, 4. quam non ipsorum, sed Dei causa reveren-

ter habere debemus. conf. Jac. 3, 9. not. Etenim hoc magnificentissimum est divini judicii reservatum, quod in angelos exercetur. huc nullus angelus, nullus homo, nedum impius (Sir. 21, 27., ἐν τῷ καταράσασθαι ἀσεβῆ τὸν σατανᾶν, αὐτος καταρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ) sua auctoritate, se ingerere debet: id autem nescio quomodo hi, quos Petrus Judasque notant, conabantur, spiritualia omnia susque deque habentes, v. 12. Jud. v. 10. 19. Vide majestatem sanctorum, quibus potestas erit judicandi angelos. 1 Cor. 6, 3. v. Ad Sashout f. 472. 480. — τολμηταὶ, audaces) tametsi Michaël non ausus est. Jud. v. 9. Casus rectus mox habet verbum, non contremiscunt. Multi comma ponunt, τολμηταὶ, αὐθάδεις sed quin substantivum et adjectivum copulentur, causa nulla est. αὐθάδεια τόλμαν superbia audaciam parit: audaciam mox notat τὸ οὐ τρέμουσι. — οὐ τρέμουσι, non contremiscunt) tametsi robore et potentia pusilli sint. — βλασφημοῦντες, blasphemantes) Blasphemia, prius illorum crimen; cujus radix praemittitur, audacia, superbia. Sic alterum, impuritas, v. 14., cujus radix item praemittitur, luxus. v. 13.

tur, luxus. v. 13.
v. 11. ὅπου) ubi, pro cum. Particula elencho apta. 1 Cor. 3, 3. — ἄγγελοι, angeli) atque adeo archangelus. Quod Petrus, lectoribus vel jam notum vel nondum aperiendum, in mente habuit; id Judas postea expressit. Utriusque epistola, proprie parallela. — ἰσχύι) Robore jus defenditur: et haec ambo inter se conveniunt. Homines utrinque, pusilli; angeli, majores: Deus, optimus maximus. — μείζονες, majores) Asteismus gravis, majores homunculis. — οὐ φέρουσι κατ αὐτῶν, non ferunt contra eas) id est, non inferunt dignitatibus etc. Jud. 1 c. — παρά κυρίω) apud Dominum. Judicem, eumque praesentem, reveriti, abstinent judicio. — βλάσφημον) Blasphemum interdum est, quod tametsi vere, at non convenienti ratione dicitur in aliquem. Deo convenit judicium, non angelis.

v. 12. ἄλογα ζῶd, irrationalia animalia) Hoc multum distat ab angelis. Ps. 49, 21. — φυσικὰ γεγεννημένα) naturalia nata, ignobilia ex ipso suo ortu, et ex suo principio φυσικῶς, naturaliter, agentia, Jud. v. 10. naturali sensuum ductui obsequentia, in pastu etc. nec quidquam his superius, supernaturale, spirituale noscentia. sequitur, in his quae ignorant. — εἰς ᾶλωσιν καὶ φθορὰν, in capturam et corruptionem) Antitheton ad homines, qui ad libertatem et gloriam coelestem debebant contendere. — βλασφημοῦντες, blasphemantes) Magna cautio in sermone esse debet. — ἐν τῆ φθορῆ αὐτῶν καταφθαρήσονται, in corruptione sua plane corrumpentur) Pernicies iniquitatis, justam habet mercedem, plenam perniciem miseriae. Alia de re LXX, φθορῆ καταφθαρήση. Εχ. 18, 18.

v. 13. πομιούμενοι) auferentes libenter. — ήδονήν) voluptatem illam, quam homo summe debeat appetere. [et quae alia omnia continet, V. g.] — ήγούμεvoi, ducentes) Similis phrasis, c. 3, 15. — ἐν ἡμέρα) in die agaparum praesenti quovis, secure; quicquid vecturus sit crastinus. — σπίλοι καὶ μῶμοι) maculae per se; dedecora, alios ad ipsius ecclesiae vituperationem irritantia. Ut maculae nitidissima quaeque pessime dehonestant; sic isti agapas vestras. — ἐντρυφῶντες) deliciantes ita, ut sibi indulgeant, ceteris illudant. Verbum μέσον idemque posuere, sequente ἐν, LXX, Es. 55, 2. 57, 4. — ἀπάταις) Judas v. 12., ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν· Petrus, ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν, gravi paragrammate utens. Observavit hoc Anonymus in MS. Catena, Millio laudatus: οὐ δί ΑΓΑΠΗΝ καὶ το μεταλαβείν άλων, φησί, συνευωχούνται ύμιν, άλλα δια το παιρον εύρίσκειν της πρός γυναϊκας ΑΠΑΤΗΣ έπιτήδειον. Certe ad agapas Petrum alludere, apparet ex eo, quod et uterque addit, convivantes; et alter deliciantes, alter se ipsos pascentes. — συνευωγούμενοι ύμῖν) εὐωγία, epulum lautum, maxime sacrum. ἀπὸ τοῦ εὐ ἔχειν τοὺς συνιόντας εἰς εὐφροσύνην τιμῆ τοῦ θείου, καὶ εἰς ἄνεσιν έαυτοὺς nadiévai. vid. Eust. fol. 281. ed. Rom.

v. 14. μοιχαλίδος, adulterae) Occupavit oculos eorum adultera, i. e. concupiscentia alliciens. Parallelum, peccati. — δελεάζοντες, pellicientes) oculis illis, ad flagitia carnis. — παρδίαν, cor) Praeter oculos fit etiam cordis mentio.

Ez. 6, 9. — πατάρας, maledictionis) non benedictionis in Christo. 1 Petr. 3, 9.

muledictio maxime avaritiam sequitur. v. ss.

v. 15. έξακολουθήσαντες τη όδω του βαλαάμ, secuti viam Balaum) Vid. not. ad Jud. v. 8. ex Es. 56. —  $\beta o \sigma \circ \rho$ , Bosor) Hoc, et Beor, synonyma. vid. Hill. onom. p. 700. 763. 774. Sigma pro y per Chaldaismum a Petro apud Babylonios scriptum statuit Lightf. Hor. in Act. p. 270.

v. 16. υποζυγιον άφωνον προφήτου, jumentum mutum: prophetae) Grave antitheton. Tanta Bileami fuit amentia, quae ne elencho careret, asina fari de-

buit. — αφωνον) expers vocis, humanae.

- v. 17. ovroi elos, hi sunt) A v. 10. ad 16. descriptus est character falsorum doctorum: nunc ipsa eorum ratio notatur, qua ad discipulos utuntur. - znyal, putei) Puteus et nubes aquam pollicentur: sic illi unlooyna praegrandia jactant, quasi lumina ecclesiae. conf. v. 10. 19. init. sed hi putei, hae nubes, nil praebent. praegrandia illa sunt vanitatis. — veqélat 1), nubes nebulones. — ols, quibus) Non refertur hoc ad putei, nubes: sed ad ki. Definitio ponitur pro definito, αστέρες πλανήται, stellae erraticae. coll. Jud. v. 13. not. — ο ζόφος τοῦ σχότους) ζόφος est horror algidus, quem habet σχότος. conf. not. ad Hebr. 12, 18. — τετήρηται, servatus est) Ideo maxime, quia tot animas auferunt. v. seq.
- v. 18. σαρχός ασελγείας) Σάρξ ασελγείας est caro impudicissima. Multi pro άσελγείας scripsere άσελγείαις, plane proclivi post ἐπιθυμίαις calami in rhythmum lapsu. — τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνη ἀναστρεφομένους, eas, que parum aufugiebant a versantibus in errore) rove iteratum, non est appositio, sed άποφεύγοντας, coll. v. 20., regit illud τους εν πλάνη άναστρεφομένους, ut notetur, quid effugerint: et hi ἀναστρεφόμενοι sunt vel iidem falsi doctores vel alii. Accusativus accusativum regens, uti Luc. 18, 9., έξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς. Pro δλίγως, alii ὄντως. Pari proclivitate utrumvis pro altero arripuere librarii. Verbum compositum ἀποφεύγειν per se tantam vim habet, ut etiam citra adverbium őrrws eos denotet, qui revera effugiunt, v. 20. c. 1, 4. at ollyws ei verbo adjectum, insigne quiddam superaddit. Simul atque eos, qui in errore versantur, effugerunt aliqui, hi miseri ab illis denuo capiuntur. Talis celeritas notatur versu 21. et 22., propter quam videlicet stultus manet stultus, Prov. 26, 11., canis canis, sus sus. In apparatu accidit mihi, ut minus, quam et margo textus et rationes ferrent, lectioni óllyws tribuerem.
- v. 19. Elev Degiav, libertatem) ut nec diabolum reformident, nec carnem fastidiant. — ο γάρ τις ηττηται) cui enim aliquis se superandum permisit, victumque se praebuit. — τούτω καὶ δεδούλωται) 1 Sam. 17, 9. Theorr. Idyll. 22., σὸς μεν έγω, συ δ' εμος κεκλήσεαι, είκε κρατήσω.
- v. 20. ἀποφυγόντες, effugientes) Hoc de iis, qui pelliciuntur, dicitur, uti v. 18. Atque hi pellicientium cladi implicantur. superantur. — μιάσματα, isquinamenta) corruptionem ferentia. — τούτοις) His, impuris. — δέ, autem) Antitheton inter duo participia. — χείρονα, deteriora) Antitheton, melius, v. 21.
- v. 21. η έπιγνούσιν, quam cognoscentibus) Subaudi est, ex erat. παραδοθείσης, tradito) Jud. v. 3.
- v. 22. 82, autem) Mirere, illos ita recedere; sed minus mirum. erant enim antea, et manent, canes et porci. — παροιμίας) משלי LXX, παροιμίαι σολομώντος. Prov. 1, 1. Ibid. c. 26, 11. ώσπερ κύων όταν ἐπέλθη ἐπὶ τὴν έαυτοῦ ἔμετον, καὶ μισητός γένηται κτλ. Proverbia Salomonia saepe citarat Petrus, epistolae prioris capite 1, 7. 2, 17. 4, 8. 18. nunc citat in altera quoque. Addatur hoc ceteris de uno utriusque epistolae scriptore argumentis. — ἐξέραμα, egeriem) Animantia, quae inter homines degunt, facilius ingluviem contrahunt, quam ferae. Rarum vocabulum, et jambici carminis vestigia notat Gatakerus:

<sup>1)</sup> Lectionem και δμίχλαι (et nebulae) praefert margo utriusque Ed., suffragante Vers. germ. E. B.

Κύων ἐπιστρέψας ἐπ' ἴδιον ἐξέραμ' ὖς θ' ή λουσαμένη εἰς πύλισμα βορβόρου. Quis non fastidiat egeriem peccati?

## CAPUT III.

v. 1. "Hôη, jam) Priorem igitur paulo ante scripserat. Epistolae 7 canonicae ab apostolis fere ante decessum eorum scriptae sunt. Dum in vita erant, minus opus esse statuerant. — αἶς, quibus) Syllepsis. i. e. in qua, ut in priore. — ἐν ὑπομνήσει, in admonitione) c. 1, 12. s. Jam scitis, v. 3. tantum admonitione opus est. Jud. v. 5. — ελικρινή, sinceram) nullo errore adulteratam.

v. 2. προφητῶν, prophetis) Jud. v. 14. — τῶν ἀποστόλων, ἡμῶν) Appositio, uti Act. 10, 41. Alii, τῶν ἀποστόλων ὑμῶν, apostolorum vestrorum, inter vos hac aetate versantium; in antitheto ad prophetas veteres. conf. apostolus gentium, Rom. 11, 13. — τοῦ κυρίου, Domini) Constr. cum Apostolorum.

v. 3. πρῶτον, primum) Sic. c. 1, 20. not. — γινώσκοντες, scientes) Casus rectus cohaeret cum memores esse. conf. Act. 15, 23. not. Norant pii ex sermone apostolorum. Jud. v. 17. s. — ἐλεύσονται) venient, majore numero et protervia. quo ipso veritatem hujus praedictionis ipsi confirmant. — ἐμπαῖκται ¹), illusores) Sic LXX, Es. 3, 4. pro מון gravissima levissime agunt, etiam sine joco et risu. [Toti in eo sunt, ut illudant, nullum praeterea placitorum fundamentum habentes. V. g.] — ²) ἐπιθυμίας, concupiscentias) Haec origo erroris: radix Libertinismi.

v. 4. ποῦ ἔστιν; ubi est) Putant, aut jam fieri debuisse, aut nunquam fore. Hac etiam mente dicunt, omnia sic permanent. — ἡ ἐπαγγελία, promissio) Empactae sic appellant, non respectu sui, sed per mimesin, quia piis est optata promissio. — αὐτοῦ, Εjus) Domini venientis, quem appellare dedignantur. — ἀφ' ῆς, ex quo) scil. ἡμέρας, die. — οἱ πατέρες, patres) qui promissione nitebantur. — πάντα, omnia) coelum, aqua, terra. — οῦτω, sic) Adverbium praegnans. i. e. sic permanent, ut permanent. — ἀπ' ἀρχῆς πτίσεως, ab initio creaturae) Illud saltem hi empactae confitentur, mundum non esse ab aeterno.

v. 5. λανθάνει γάρ, latet enim) Causa, cur ita dicant. Antitheton, ne lateat. v. 8. — τοῦτο, hoc) Nominativus. — θέλοντας, volentes) Voluntaria ignorantia. Petulanter negligunt considerationem diluvii. —  $overvol - \gamma \tilde{\eta}$ , coeli— terra) Coeli et terra ante diluvium non ad substantiam, sed tamen ad qualitatem multo erant aliter, atque nunc. — ήσαν ἔκπαλαι) fuerant, vlim, perinde ut nunc. Aeque incredibile, inquit Petrus, videri potuit diluvium, atque interitus mundi per ignem: et tamen illud evenit; et hoc eveniet. Quomodo empaectae argumentabantur contra finem mundi per ignem, sic potuissent homines ante diluvium argumentari contra diluvium. Sed ut horum argumentum, teste eventu, inane erat: sic illorum quoque. Instantia de diluvio infringit 70 sic empaectarum. Plusquamperfectum respicit a tempore diluvii ad tempus creationis: eoque refertur etiam tunc. v. 6. — έξ ΰδατος καὶ δι ΰδατος, ex aqua et per aquam) Gradatio. aqua terram texerat: ex aquis terra emersit; et aqua inserviil, ut terra consisteret, sicut Creator eam formavit et collocavit. Aqua ceteroqui levior est, et terra inferiores partes petit, usque eo, ut omnis aqua, in linea recta a superficie ad centrum orbis hujus sive rotundi systematis, terram semper sub se habeat: sed in ipsa superficie terra passim supra aquas plus minusve eminet; et vel hunc aqua locum quasi invita, et potentissimo jussu divino coacta, terrae concessit et

Plenior lectio ἐν ἐμπαιγμονῆ ἐμπαικται et in margine utriusque Ed. praefertur, et in Vers. germ., quae habet lauter Spötter, vel potius (ut in marg. Vers. germ. legitur) Erz-Spötter. E. B.

χατὰ τὰς [δίας — πορευάμενοι, secundum proprias — ambulantes] Exactissima hace perditi hominis descriptio est, ut, quiequid libuarit, agat, neque ulla DEI reverentia refrenetur. V. a.

- reliquit. Ex. 20, 4. Ps. 24, 2. 104, 5—8. 136, 6. Job. 38, 10. s. 4 Ezr. 16, 59. συνεστώσα, consistens) sc. erat. Notatur compages, et diuturnitas. et sic consistens respondet τῷ olim. Hoc participium (Anglis ambiguum, standing,) Thomas Burnetius non modo ad terram, sed etiam ad coelos refert, lib. II. theor. tellur. c. 5. Quo errore animadverso, multa, quae Burnetius ei superstruit, vitaveris. τῷ τοῦ θεοῦ λόγφ, Dei verbo) Gen. 1, 6. 9. Constr. cum erant expresso et erat subaudito. Verbo Dei definitur duratio rerum omnium, ut nec longior illa nec brevior esse queat.
- v. 6. δι' αν, per quae) per coelos et terram; unde aqua confluxit. ὁ τότε κόσμος, qui tum erat mundus) id est, genus humanum: neque enim ἀπωίλεια interitus coelo et terrae, ut Burnetius accipit, adscribitur hoc loco. conf. v. 7. fin. et v. 10. seqq. Fuit universalis cataclysmus. ἀπωίλετο, periit) Sequitur epitasis: judicii et perditionis. v. 7. Respondet illud, peribunt, judicabuntur. Rom. 2, 12. Ante diluvium dixit Deus: Non judicabit Spiritus meus in hominem in acternum. Gen. 6, 3. Reservatum est judicium diei novissimo.
- v. 7. of δὲ νῦν οὐρανοὶ, qui autem nunc sunt coeli) Iidem coeli sunt eademque terra, atque olim; (quanquam non levem videntur in diluvio mutationem subisse:) sed empaectae perinde loquuntur, ac si plane non essent eadem. Horum sensum exprimit apostolus. δὲ autem facit antitheton: aqua, et, igni. Ignis confutabit empaectas. Hic quoque versus pendet a quod. v. 5. τῷ αὐτοῦ) Raro ponitur articulus ante αὐτοῦ ὶ). sed sic ponitur Hebr. 2, 4. Jac. 1, 18. τεθησαυρισμένοι, repositi) Itaque coeli et terra non senescunt citius. πυρὶ, igni) Dativus. Cogitentur phaenomena ignea, quae nostra aetate ex alto aethere saepius promicant. τῶν ἀσεβῶν, impiorum) horum ipsorum, et reliquorum.
- v. 8. Ev de routo) unum vero hoc, quod scilicet ad hanc rem attinet. unum ad docendum pertinet in hac epistola, ceteroqui monente, non docente. μη λανθανέτω) nolite committere, ut vos lateat. — ύμᾶς, vos) Antitheton, illos, v. 5. Empaectis non tam copiose respondet, quam fideles docet. — µia ήμέρα παρά Κυρίο ως χίλια έτη, καὶ χίλια έτη ως ήμέρα μία) Ps. 90, 4. LXX, ότι χίλια έτη εν όφθαλμοῖς σου, κύριε, ώς ήμερα ή έχθες ήτις διηλθε, και φυλακή έν νυκτί. Antecedentia hanc vim habent: Perfugium nostrum Tu es, seterne Deus, non nos ipsi caduci homunciones. Ratio: nam mille anni etc. Moses aeternitatem Dei aliquanto magis absolute describit: Petrus, cum relatione ad diem novissimum et ad homines eum spectantes: ut et notetur ipsa aeternitas, qua omnem temporis mensuram admirabiliter in essendo et in operando excedit; et connotetur scientia divina, cui omnia futura coram sunt; et Potentia, quae non longis eget moris ad suum opus perficiendum; Longanimitasque, a qua omnis abest impatientia exspectationis et cupiditas festinationis. Apud Dominum unus dies est instar mille annorum: (hoc Petrus addit ad Mosis dictum:) i. e. In uno die, in uno puncto, aeque beatus est, atque in mille annis et omni aevo: in uno die operari Ille potest opus millennii. unde versu seq. infertur: non tardat: semper Ei integrum est, promissionem suam implere. Et mille anni instar unius diei sunt: (sic Petrus, dum hoc commate ad prius assonat, et utrumque ad rem propositam accommodat, verba Mosis apposite variat:) i. e. nulla mora Deo longa accidit. ut homini valde pecunioso mille aurei sunt instar assis unius; sic Deo aeterno mille anni instar unius diei. unde versu seq. infertur: sed longanimis est, poenitentiae spatium sine sua molestia dat nobis. conf. Sir. 18, 10. 11. Summa: Dei aeonologium (sic appellare liceat) differt ab horologio mortalium. Illius gnomon omnes horas simul indicat in summa actione et in summa quiete. Et nec tardius nec celerius labuntur tempora, quam Ipsi et oeconomiae ejus aptum est. Nulla causa est, cur finem rerum aut protelare aut accelerare necessum habeat.

<sup>1)</sup> Allamen lectio αὐτῷ, per marginem Ed. maj. ad non probandas relata, in margine Ed. 2. aequiparatur lectioni αὐτοῦ, et Vers. germ. habet: durch eben das Wort. E. B.

Qui hoc comprehendemus? si comprehendere possemus, non opus foret a Mose et Petro addi, apud Dominum.

v. 9. ου βραδύνει) non moratur, ac si jam tempus fuerit adventus promissi. Hebr. 10, 37. not. Sic Sir. 35, 22., καὶ κρινεῖ δικαίως (ὁ "Τψιστος) καὶ ποιήσει πρίσιν, καὶ ὁ πύριος οὐ μη βραδύνη, οὐδὲ μη μακροθυμήση ἐπ' αὐτοῖς κτλ. Valde congruit hic Siracidae locus et locus epistolae Petri. — της ἐπαγγελίας, promissionis) scil. Evena, causa. Implebitur promissio, v. 13., quicquid empaectae garriant. v. 4. — μακροθυμεί, longanimis est) Ideo differt, dum plenus erit salvandorum numerus. v. 15. — τινάς, aliquos) ne eos quidem, qui modo aliqui dicti sunt. — anoleovai, perire) Id fieret, nisi poenitentiae spatium daret. Conf. 4 Ezr. 8, 59. — χωρησαι) confugere.

v. 10. ηξει) aderit. — οί οὐρανοί, coeli) quos empaectae sic mansuros dictitant. v. 4. — φοιζηδον) Vocabulum φοίζος habet literas, stridorem referentes sagittae, aquae etc. — στοιχεία, elementa) i. e. quae in coelis sunt opera, coll. verbis mox seqq. Sol, luna, stellae, saepe dicuntur στοιχεῖα a Theophilo Antiocheno p. 22. 148. 228., et ab aliis, quos ad eum contulit Wolfius, quosque Suicerus notavit, et Menagius ad Diogenem Laërt. l. VI. §. 102. elementa, ab Hieronymo. Ut in creatione, sic in fine mundi sol, luna, stellae inprimis memorari solent; Matth. 24, 29.: et aliquo hypotyposeos Petrinae loco utique continentur, maximeque elementorum vocabulo, prae igne, aëre, aqua, terra. Nam terram Petrus seorsum memorat, sub ea aquam, vel etiam aërem, (quem tamen Scriptura de rerum natura loquens vix appellat,) complectens: ignis erit ipse, quo elementa liquescent. Idem vocabulum, Sap. 7, 17. Metaphora elegantissima. nam quod litera est in membrana, id in coelo astrum est. — Egya, opera) naturae et artis.

- v. 11. λυομένων, cum solvantur) Praesens: quasi id jam fiat. sic v. 12., τήκεται, liquescunt. Quarto hexaëmeri die etiam astra facta sunt. Gen. 1, 16. Eadem solventur, cum terra. Falluntur, qui historiam creationis et descriptionem interitus tantummodo ad tellurem et ad regionem coeli, telluri viciniorem, restringunt; stellas autem terra antiquiores et terrae superstites fingunt. uni coelo, quod terram ambit, sed coelis, et solutio et novitas adscribuntur, v. 10. 13. — δεῖ, oportet) Hoc est illud praeceptum, v. 2. Alii distinguunt ύμας; — εὐσεβείαις προσδοκώντας —. — άναστροφαίς, conversationibus) circa res humanas. — εὐσεβείαις, pietatibus) circa res divinas.
- v. 12. την παρουσίαν, adventum) Hoc pendet ab exspectantes et accelerantes conjunctim: quum vota faciatis pro celeri adventu. qui desiderio urgetur, rem ipsam, si possit, urget ad festinandum. σπεύδω cum accusativo, LXX, Esth. 5, 5. Es. 16, 5. Participio includitur aetiologia, uti v. 14. — τοῦ θεοῦ, Dei) Rara locutio, dies Dei. Pro diei Dei, interpres Latinus, aut librarius valde antiquus, diei Domini, commodioris fortasse pronunciationis gratia, posuit. Id secuti sunt codices quidam Graeci passim latinizantes. Vicissim unus cod. Latinus in margine Lovan. habet diei Dei. Multas dierum myriadas hominibus concedit Deus: unus, novissimus, est Dei ipsius magnus dies. — δί ην, propter quem) scil. adventum. χιασμός quatuor partium: quales — exspectantes — propter quem — novos vero. prima deducitur ex tertia; secunda, ex quarta. — πυρούμενοι· παυσούμενα) Πυρούσθαι alias magis competit sicco: καυσούσθαι, humido corpori.
- v. 13. naivove, novos) Magnum mysterium, novi coeli et nova terra. Est aliquid extra Deum et extra hominem. — ἐπάγγελμα, promissum) v. 4. — ἐν οίς δικαιοσύνη κατοικεί, in quibus justitia habitat) Ideireo non veterascent. Absoluta tum extabit boni et mali separatio. Matth. 3, 12. 13, 30. Justi esse debent etiam incolae. v. 11. coll. v. 6. s. In novo mundo (qui coelum et terram complectitur) habitat justitia. Unum totum est novus mundus: in eo habitat justitia. Pars ea, quam infecerat injustitia, erit liberata.
- v. 14. προσδοκώντες, exspectantes) cum tremore et gaudio. Late patet hujus verbi vis. — αὐτῷ, Εί) Deo.
  - v. 15. σωτηρίαν ήγεισθε, salutem ducite) quamvis empaectae isti tarditatem Bengel gnom.

- ducunt. v. 9. καθώς, sicut) Hoc refertur ad totam tractationem hactenus progressam. Conf. περί τούτων, de his, v. 16. ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς, dilectus noster frater) Paulus Petrum non laudavit: Petrus Paulum laudat, ostendens, se ei non esse infensum, quamvis aliquando ab illo reprehensus et in opere Domini longe superatus esset. de Pauli amore erga Petrum nil dubii esse poterat. ὑμῖν, vobis) Hebraeis. Innuit, eo minus opus esse, ut ipse pluribus verbis scribat; Paulique epistolam approbat. Scripserat autem Paulus in hanc sententiam, de consummatione seculi instante, Hebr. 1, 1. 9, 26. 10, 25. 37., et sic in ceteris epistolis.
- v. 16. ἐν πάσαις, in omnibus) Petrus hanc epistolam proxime ante suum et Pauli martyrium scripsit. Ergo Paulus epistolas suas, fere omnes, multo ante scripserat, etiam epistolam ad hos, quibus scribit Petrus. Cunctas igitur Pauli epistolas legit Petrus, ab ipso fortasse Paulo ad illum missas: neque indigne tulit, quae de Petro scripserat Paulus ad Gal. cap. 2. Quis dubitet, quin Pauli epistolae mature in unum corpus redactae sint? — περὶ τούτων) de kis rebus: de adventu Domini, per longanimitatem dilato, sed tamen propinquo et repentino, quaeque in illo et ante illum evenient. Cum Paulus diem Domini videretur diutius differre, quam ceteri apostoli: erant, qui adventum ipsum aut dubium facerent aut negarent. — ἐν οἶς, in quibus) scil. rebus. — δυσνόητα, difficilia istellectu) Aliud est difficile, aliud impossibile intellectu. — τινά) quaedam, non omnia. — "a) quae, quas res, adeoque etiam Pauli scripta. Respondet mox scripturas, adeoque etiam res in iis commemoratas. Altero alterum connotatur. — of αμαθείς, indociles) doctrinse coelestis expertes. — στοεβλούσιν) distorquent, cum ills in se rects sint. Exemplum, 2 Tim. 2, 18. — τάς λοιπάς γραφας, ceteras scripturas) Pauli igitur epistolae jam pars scripturarum. conf. scripsit, v. 15. — προς) ad: ut videantur ad sensum perversorum perditum congruere. — lolav, propriam) sine Pauli noxa. — απώλειαν, perniciem) c. 2, 1.
- v. 17. ὑμεῖς) vos, aliorum damno admoniti. προγινώσκοντες) ante scientes periculum. στηριγμοῦ, munimento) Conf. v. 16. cap. 1, 12. Hoc munimentum est Gratia. coll. Jud. v. 21.
- v. 18. αὐξάνετε, crescite) eo magis, quo magis isti decrescunt. ¹) ἡμέραν αἰῶνος, diem aeternitatis) Congruit haec appellatio cum eo sensu, quem apostolus hoc toto capite habuit. Aeternitas est dies, sine nocte, merus ac perpetuus.

### IN EPISTOLAM PRIMAM JOHANNIS.

#### CAPUT I.

v. 1. "O ήν, quod erat) Epistolam [augustissimo exordio ornatam, V. g.] scribit Johannes aimpliciter, sine inscriptione et conclusione. Non videtur peregre misisse, sed coram impertiisse auditoribus. v. 4. coll. 2 Joh. v. 12. fin. Quod erat a principio, ait, pro qui, c. 2, 13.; quia mox quod recurrit. Amat apostolua, de Deo et Christo loquens, antonomasian, Ipse, Ille, Sanctus, Verus, et periphrasin, qui est a principio, etc. Primo commate denotat λόγον Verbum ipsum; deinde ea, quae de illo audiverunt. — ήν) erat, etiam antequam manifestatum est. erat, apud Patrem. v. 2. — ἀπ' ἀρχῆς, a principio) Locutio ἀπ' ἀρχῆς, a principio, in hac epistola frequens, non uno eodemque modo accipi, sed ex praesenti quolibet loco declarari debet. c. 2, 7. 13. s. 3, 8. Hoc primo epistolae loco, a principio, complectitur statum Verbi vitae totum, apud Patrem, v. 2., qui status ejus manifestationem antecessit. conf. in principio Joh. 1, 1. not. Quare non est in-

<sup>1)</sup> en gápiti nal quisti, in gratic et cognitione] c. 1, 3. 8. V. g.

conveniens orationis saltus. — δ ἀπηπόαμεν, quod audivimus) Sensus disciplinae, auditus, primo loco ponitur: sequitur, per gradationem, visus. Utrumque reassumitur versu 3., ubi inquam subaudiri potest. Tantam praedicat Johannes evidentiam hujus manifestationis, ut non jam necesse sit prophetas allegare. conf. 2 Petr. 1, 19. not. Loquitur plurali numero, nomine suo et aliorum patrum. c. 2, 13. Videtur eo tempore scripsisse, quo multi remanebant patres in vita. — ἐθεασάμεθα) contemplati sumus, plurimum. — περὶ, de) Perceperunt veritatem carnis, et unigeniti gloriam in ea. hanc denotat τὸ erat, illam τὸ manifestata est. — τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, Verbo vitae) ὁ λόγος Verbum dicitur simpliciter et Vita simpliciter; unde Appositio, Verbum Vita: tum, Verbum vitae; Verbum, in quo vita erat; Joh. 1, 4. et, Vita, scil. aeterna; et, vita aeterna. v. 2. Sic appellatio illa, Deus gloriae, absolutam Dei appellationem includit.

v. 2. ἐφανερώθη, manifestata est) in oculos, sures, manus se dedit, in carne. Joh. 1, 14. Idem verbum, de adventu glorioso, c. 2, 28. — καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἐπαγγέλλομεν, et testamur et annunciamus) Testimonium, genus: species duae, annunciatio et scriptio, v. 3. 4. Annunciatio ponit fundamentum, v. 5—10.: scriptio superaedificat, v. 4. not. — ὑμῖν, vobis) qui non vidistis. — τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, Vitam aeternam) Ineunte epistola commemoratur Vita aeterna, quae semper erat, et postmodum nobis apparuit: in fine epistolae commemoratur eadem Vita aeterna, qua semper fruemur. Haec una appellatio docet, summam Jesu Bonitatem non negari Marc. 10, 18. not. — ἦν, erat) Epanodos, coll. v. 1. init. — πρὸς τὸν πατέρα, apud Patrem) Joh. 1, 1. apud Deum.

v. 3. ἀπηπόαμεν, audivimus) Hoc jam post visum ponitur, quia ex auditu est annunciatio maxime. — ποινωνίαν — μεθ' ήμῶν, communionem — nobiscum) eandem, quam nos, qui vidimus. — ποινωνία) scil. ἐστί. Communio, ut ipse sit noster: Îlle in nobis, nos in illo. — μετὰ τοῦ πατρὸς, cum Patre) qui Filium misit. [v. 4—10.] — μετὰ τοῦ νίοῦ αὐτοῦ, cum Filio ejus) quem Pater misit. [cap. 2, 1. sq.] De Spiritu sancto, vid. c. 3, 24. not.

v. 4. ταῦτα, haec) A singulari emphatico ad pluralem venit, commodioris sermonis causa. haec, non alia: 2 Cor. 1, 13. nedum minora et leviora, ut traditionum defensores perhibent. — γράφομεν ὑμῖν, scribimus vobis) Huic praesenti respondet praeteritum, scripsi. c. 5, 13. conf. c. 2, 1. 12. seqq. Scriptio valde confirmat. — τνα, ut) Gaudium plenum, ex plena et cumulata confirmatione animi in fide et amore. Hue maxime facit ununciatio et scriptio conjunctim. conf. 2 Joh. v. 12. — χαρά, gaudium) Sic quoque Johannes in evangelio, c. 15, 11. 16, 22. Est gaudium fidei, gaudium amoris, gaudium spei. Hoc loco primum notatur gaudium fidei; estque locutio concisa, gaudium vestrum, i. e. fides vestra, et inde nascens gaudium: notatur vero inde etiam gaudium amoris ac spei.

v. 5. η άγγελία) c. 3, 11. Annunciatio, quod ad ipsam summam attinet. Johannes neque in evangelio, neque in epistolis evangelium appellat, sed testimonium, verbum, veritatem, et hîc, proximo sono, άγγελίαν, annunciationem. Quae in ore Christi fuit άγγελία, eam apostoli άναγγέλλουσι· nam άγγελίαν, annunciationem, ab ipso acceptam reddunt et propagant. Sermo dicitur cap. 2, 7. — ἀπ' αὐτοῦ, ab Illo) a Filio Dei. Joh. 1, 18. — φῶς) Lux, sapientiae, amoris, glorise. Quod oculo naturali est lux, id oculo spirituali est Deus. Ut hîc Deum Lucem dicit: sic 2, 8. Christum Lucem dicit. — σποτία, tenebrae) Harum ratio

patet ex opposito.

v. 6. ἐἀν εἴπωμεν, si dicamus) Dicere, secus ac res est, fraus est. v. 8. 10. sic, dicens, c. 2, 4. 9. si quis dicat, c. 4, 20. Dicere est persuadere sibi et aliis, cogitare, prae se ferre, assimulare. — ποινωνίαν, communionem) v. 3. — ἐν τῷ σκότει, in tenebris) Conf. c. 2, 8. ss. — περιπατῶμεν, ambulemus) actione interna et externa, quoquo nos vertimus. — ψευδόμεθα, mentimur) Similis locutio, cap. 2, 4. — οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν, non facimus veritatem) i. e. veritas non fucto ipso nostro apud nos locum habet.

- v. 7. ως, sicut) Imitatio Dei, criterium communionis cum Illo. αὐτος Ipse, Deus. Sic saepe Hebraei, κητ Ille i. e. Deus. Sic, αὐτος, 1 Macc. 3, 22. ἔστιν, est) Id verbum penitius et Deo dignius est, quam ambulare. ποινωνίαν ἔχομεν, communionem habemus) i. e. tum vere dicimus, nos communionem habere. hanc enim certo et statim sequitur ambulatio in luce. μετ ἀλλήλων mutuam, inter nos et vos. v. 3. nam ἀλλήλων, invicem, de Deo et hominibus, non videtur digne dici, coll. Joh. 20, 17. Est autem locutio concisa: v. 6., cum Illo, subaudi ex v. 7., et inter nos; v. 7., inter nos, subaudi ex v. 6., cum Illo conf. Joh. 14, 10. not. παὶ τὸ αίμα, et sanguis) Describitur communio cum Filio Dei. Conf. de Sanguine, cap. 5, 6. Joh. 6, 53. ss. Ap. 1, 5. παθαρίζει ήμᾶς, purificat nos) per remissionem et ablationem. conf. v. 9. πάσης, omni) originali, actuali.
- v. 8. άμαρτίαν, peccatum) Opponuntur inter se, qui dicunt, Non habemus peccatum; et qui peccata sua (plurale) confitentur. Sermo igitur est de actualibus peccatis, ex originali manantibus. Prout quisque minus aut plus contraxit, ita minus aut plus confiteri necessum habet, Prov. 28, 13., idque vel de praeterito, v. 10., vel de praesenti, v. 8. Johannes sermonibus suis omnes, ad quos annunciatio illa pervenit, et bonos et malos, pro suo quosvis modulo, complectitur. Erat autem jam tum, qui peccatum, adeoque etiam gratiam, extenuarent. ἡ ἀλήθεια, veritas) Saepe Johannes veritatis notione fidem simul complectitur. cap. 2, 4. הוונה conjugata. οὐπ ἔστιν ἐν ἡμῖν, non est in nobis) non in corde, neque adeo in ore. Vitium est in nobis, nostrum: Dei est gloria. v. 9.
- v. 9. ἐαν ὁμολογῶμεν τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν, si confiteamur peccata nostra) Ponitur hic versus inter duo antitheta, uti c. 2. versus 10. Est enim antitheton, dicere: peccatum non habeo, et, non peccavi, v. 8. 10. illud, de reatu peccati adhuc manente; hoc de actu commisso. illo, decipimus nos ipsos; hoc, mendacem facimus Illum. Optimum consilium, confiteri, erga Deum, nos peccatores reos agentem: v. 10. et hujus confessionis necessitas hic asseritur universalis, ut Johannes non solum dicat, si peccaverimus, confitendum esse; sed omnes habere quod dicant, peccatum habeo, et, peccavi, idque confiteri debere, quanquam vario gradu. Alias non egeremus purificatione per sanguinem Jesu Christi. πιστός, fidelis) Omnia praestat, quae nobis de Deo bono pollicemur. ἔστι, est) ita ut nos id experiamur, nec mendacem faciamus illum. καὶ δίκαιος, et justus) ut peccatori parcat, peccata aboleat. Sic quoque Jesus Christus dicitur Justus. c. 2, 1. ἀφῆ, remittat) dum reatum tollit. καθαρίση, purificet) ut posthac non peccemus.
- v. 10. ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν, mendacem facimus eum) Deus dicit: peccasti. id negare, nefandum est. Conf. c. 5, 10. ὁ λόγος αὐτοῦ, verbum ejus) verum. v. 8. Verbum nos vere accusat, et contradicendo arcetur a corde. ἐν ἡμῖν, in nobis) adeoque nos sumus mendaces. c. 2, 4.

## CAPUT II.

v. 1. Τεκνία μου, filioli mei) Diminutivum, amoris causa. Nunc primum eos appellat, quibus scribit. — ταῦτα) haec, quae sequuntur. — ἵνα μὴ ἀμάρτητε, ut ne peccetis) μὴ, ne, cum accentu pronunciandum. Praemunit animos, ne sermone de reconciliatione abutantur ad licentiam peccandi. Est hoc loco προθεραπεία et similis ἐπιθεραπεία, c. 5, 18. not. Omnia instituta, verba, judicia divina, tendunt contra peccatum, aut ut ne fiat, aut ut aboleatur. — ἐάν τις άμάρτη, si quis peccet) et fiduciam pro se ipso rogandi, de qua vide Joh. 16, 26., amittat. — παράκλητον, advocatum) qui causam nostram agit, ne Pater amorem a nobis avertat. — δίκαιον, justum) v. 29. Jesus Christus, apud Patrem, in dextera ejus, maxime ex accessu ad illum, peracto sacrificio pro peccatis, Justus appellatur. Joh. 16, 10. Ejus justitia tollit peccatum nostrum: ipsa non imminuitur ex eo, quod Paracletus est pro peccantibus. Es. 53, 11. s.

- v. 2. αὐνὸς, Ipse) Hoc facit epitasin. paracletus valentissimus, quia ipse propitiatio. ἱιασμός ἐστι, propitiatio est) Verbum ἱιασμός et ἐξιλασμός apud LXX frequens: notat sacrificium propitians. c. 4, 10. conf. 2 Cor. 5, 21. Id ipse Salvator est. Ergo offensa fuerat inter Deum et peccatores. ἡμοῦν, nostris) fidelium. Non refertur hoc ad Judaeos; neque enim ad Judaeos scribit. c. 5, 21. περὶ ὅλου) de peccatis totius mundi. Si tantum mundi dixisset, uti c. 4, 14., totius subaudiendum esset: nunc, totius expresso, quis restringere audet? c. 5, 19. Quam late patet peccatum, tam late propitiatio.
- v. 3. ἐν τούτω γινώσκομεν, in hoc cognoscimus) i. e. Ita demum vera cognitio est in nobis. Novimus, nos nosse: cognitio reflexa. Saepe in hac epistola dantur gnorismata spiritualia. manifesti: novimus. c. 3, 10. 14. 19. Redarguuntur Gnostici, qui jactabant scientiam, obedientiam abjiciebant. ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτὸν) nos eum habere cognitum, ut est paracletus, justus, propitiatio. sic v. 4. 13. 14. Es. l. c. ἐντολὰς, praecepta) de fide et amore. τηςῶμεν, servemus) Joh. 8, 51. not.
- v. 5. αὐτοῦ τὸν λόγον, ejus verbum) verbum Jesu Christi, de Patre. c. 1, 5. Praecepla multa: unum verbum. ἀληθῶς, vere) Non est mendacium aut vana jactantia. Adverbium hoc magnam ineunte commate vim habet. ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ) amor Dei, erga hominem, per Christum nobis reconciliatus. τετελείωται, perfectus est) perfectum regimen nactus, et perfecte cognitus est. c. 4, 12. ἐν τούτω, in hoc) Refertur ad praecedentia, quicunque autem servat: uti c. 4, 6., ex hoc. ἐν αὐτῷ ἐσμεν, in ipso sumus) Synonyma, cum gradatione: Illum nosse: in Illo esse: in Illo manere. v. 6. Cognitio: communio: constantia.
- v. 6. μένειν, manere) Frequens hoc verbum, capp. 2. 3. 4. Innuit statum durabilem, sine intermissione, sine fine. ἀφείλει) debet, vi exempli illius divini. sic, debemus, c. 3, 16. 4, 11. καθώς ἐκεῖνος, sicut Ille) Ille, quem quondam vidimus. Sic, sicut ille, etc. c. 3, 3. 5. 7. 16. 4, 17. Nomen facile supplent credentes, plenum pectus habentes memoria Domini. περιεπάτησε, ambulavit) dum in mundo erat.
- v. 7. ἀπ' ἀρχῆς) a principio, quo primum tempore audistis evangelium Christi. v. 24. c. 3, 11. ὁ λόγος, verbum) v. 5. ὂν ήκούσατε, quod audistis) Hoc verbum Johannes, ut jam cognitum, non necesse habuit reponere. audistis, inquit saepius. nam audierant, antequam apostoli etiam scriberent.
- v. 8. εντολήν καινήν, praeceptum novum) quod vobis nunc primum in hac epistola scribitur. Sapit hic locus plenitudinem Spiritus in apostolo. — ő észiv άληθές, quod est verum) Verum, substantive, uti v. 27., ubi opponuntur verum et mendacium. inde etiam ο pro η, scil. έντολή. Sensus: praeceptum est veritas. i. e. vere transeunt tenebrae etc. Uti versu 7. τῶ velus, sic hoc versu τῷ novum statim sua subjicitur definitio, quid sit velus, quid sit novum. vetus est, quod habebamus ab initio: novum est, quod verum est in Jesu Christo et in nobis. Huc facit differentia temporis in habebatis et est. In Christo omnia semper vera sunt et ab initio illo erant; sed in Christo et in nobis, conjunctim, praeceptum tum est veritas, quum veritatem, quae in illo est, agnoscimus, eandemque in nobis vigentem habemus. Laudat Johannes praesentem eorum, quibus scribit, statum in veritate, etiam eo ipso, quem initio evangelii auditi habuerant, lautiorem, uti Rom. 13, 11. 12. unde etiam praeceptum vetus eis sub nova ratione cum suavitate propinari poterat. —  $\tilde{o}_{\tau i}$ ) quod. Hoc est illud praeceptum, amor fratris, ex luce. Hinc v. 9. initio subaudiendum igitur. coll. c. 1, 5. s. γεται) Non dicit, παράγει, transit, sed, παράγεται, traducitur, commutatur, ita ut tandem absorbeatur. Idem verbum, v. 17., ubi opponitur mansioni. Sie Ezr. 9, 2. LXX, παρήχθη σπέρμα το αγιον, semen sanctum ad gentes traductum, et cum iis commixtum est. Herodianus, ὄνομα παραχθέν, nomen commutatum, aliunde aliorsumve traductum. l. 1. c. 16. et l. 5. c. 7. Observandum praesens, ut in lucet. — τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, lux vera) Jesus Christus. Joh. 1, 9. — η̈δη) jam, apud vos. lucebit autem amplius in perpetuum. v. 28. Conf. usque nunc,

- v. 9. qualvei, lucet) Hanc ob causam Johanni in epistolis minus jam necesse erat allegare prophetas, quam Petro, cujus confer Ep. 2. c. 1, 19., de die et phosphoro. Petrus cum suis epistolis est fere in medio inter passionem Christi et inter extremam aetatem Johannis.
- v. 9. ἐν τῷ φωτὶ, in luce) tanquam in suo elemento. sic in, v. 11. ἀδεἰφὸν, fratrem) fidelem. 3 Joh. 3. 5. 10. Ipsa appellatio, amoris causam continet.
- v. 10. σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν, scandalum in eo non est) Contrarium, v. 11., excoecaverunt. Suppletur autem notio alterius ex altero: in eo qui amat, nec coecitas est, nec scandalum; in eo qui non amat, et coecitas est et scandalum. Qui fratrem odit, ipse sibi offendiculum est, et incurrit in se ipsum et in omnia intus et foris: qui amat, expeditum iter habet.
- v. 11. ὁ δὲ μισῶν, qui autem odit) Oppositio immediata. Ubi non est amor, odium est; cor non est vacuum. ποῦ) ubi et quorsum. ἐτύφλωσε, excecarunt) Tenebrae non solum circumdant illum, sed etiam excoecarunt.
- v. 12. ἔγραψα ὑμῖν τεκνία, scripsi vobis, filioli) Johannes, ut in tota epistola, sic capite 2., omnes, quibus scribit, τεκνία filiolos vocat: speciatim vero v. 13—27. eos in patres, juvenes, παιδία sive puerulos, distribuit. quare τεκνία και παιδία non sunt synonyma. Ad τεκνία filiolos c. 2, 1. scribens, initio periochae dicit, scribo, v. 1. (coll. v. 7. 8.) et hic, in conclusione, scripsi subjicit, superiora illa non mutans, sed etiam atque etiam confirmans. v. 12. coll. 1 Petr. 5. 12. scripsi. Inde convenienter alloquitur tres gradus actatis, naturales illos quidem, sed gratia varie delibutos: ac patres appellat, qui tempus Jesu Christi in mundo versantis viderant: juvenes, qui maligno devicto, etiam mundum in maligno situm, et mundi concupiscentiam strenue vincere debebant: maidía puerulos, quos, post patrum et juvenum decessum, ultima occupabat hora, et in ea antichristus. Haec allocutio habet propositionem et tractationem. In propositione ait: scribo vobis, patres: scribo vobis, juvenes: scribo vobis, maidia pueruli. v. 13. at in tractatione ait, scripsi vobis, patres, v. 14.: scripsi vobis, juvenes, v. 14-17.: scripsi vobis, naidla pueruli, v. 18-27.: ipso verbo scripsi bis interjecto, v. 21. 26. Simillima ratio est horum locorum, atque initii et conclusionis. nam c. 1, 4. scribendi verbo in praesenti utitur; at c. 5, 13. dicit scripsi. Finita allocutione tergemina, ad universos redit, reavia, filiolos iterum appellans. v. 28. Ex hac partitione variantes lectiones v. 12. seqq. in Apparatu notatae, facilius diluuntur. — ὑμῖν, vobis) Doctrina de remissione peccatorum pertinet etiam ad patres, de quibus modo diximus. — αφέωνται, remissa sunt) Hanc anakephalaeosin eorum, quae hactenus tractavit, ponit apostolus, pergens ad alia, quorum fundamentum est remissio peccatorum. — διά) propter. — αὐτοῦ, ipsius) Jesu Christi.
- v. 13. őτι) quod. Sic ter, coll. v. 12. 1 Petr. 5, 12., ubi τὸ quod explicatur per accusativum cum infinitivo, quod clarius est. Tria proponit, et mox tractabit; et quae tractaturus est, eorum summas hic repraesentat. ἐγνώκατε, cognestis) vos, Patrem coelestem, prae parentibus carnis. τὸν πατέρα, Patrem) adeoque omnia. v. 20.
- v. 14. ἔγραψα, scripsi) Versu 13. et 14., a scribo transit ad scripsi; non temere. Scilicet verbo scribendi ex praesenti in praeteritum transposito innuit commonitionem firmissimam. ὅτι) quod. ἔγνώκατε τὸν ἀκ' ἀρτῆς, cognovistis eum, qui a principio) Qui a principio, est Jesus Christus. 'Αρτῆ non principium evangelii, sed principium rerum omnium. c. 1, 1. not. Excipit Artemonius, sic quoque Deum Patrem potuisse appellari. Part. 2. c. 13. Resp. Quidni? Sed antonomasia frequens est Johanni de Christo loquenti. conf. v. 20. Vivebant jam patres, perinde ut apostolus, eo tempore, quo Jesus Christus in terris fuerat conspiciendus; et eorum nonnulli, ut verisimile est, eum et facie et fide, coll. c. 3, 6. not. 1 Cor. 15, 6. Matth. 13, 16., omnes certe fide cognorant, et auream illam aetatem ecclesiae viderant, cui opponitur aetas minorum, qui antichristos vitare debeant. Hoc comma Johannes ex versu praecedente, non additis pluribus

verbis, repetit, propositioni tractationem aeque brevem subjungens, et modestia ad patres utens, quibus non opus erat multa scribi. Etiam horum cognitio summa est de Christo, omnia complectens. Patribus et minoribus tribuitur cognitio; juvenibus, robur. — loχυφοι, robusti) alii juvenes, corpore; vos, fide. — ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, Verbum Dei) ex quo robur. c. 4, 4. — ἐν ὑμῖν μένει, in vobis manet) neque Malus potest id vobis excutere, neque vobis imminet antichristus. — τον πονηφον, Malum) qui juventuti maxime insidiatur. Videtur Johannes spectare insigne quoddam specimen virtutis a juvenibus, quibus scribit, exhibitum: cujusmodi erat constantia confessionis in persecutione Domitiani; itemque reditus juvenis illius, quem apostolus summa mansuetudine a latrocinio ad poenitentiam reduxit, (quanquam apostolus redux ex pathmo demum eam expeditionem fecit: conf. v. 22. not.) suavissime descriptus a Clemente Al. lib. quis dives salv. c. 42. ab Eusebio l. 3. H. E. c. 20. et a Chrysostomo Paraen. I. ad Theodorum lapsum, cap. 11.

v. 15. μη αγαπατε τον πόσμον, nolite diligere mundum) Ad vos, juvenes, hoc proprie pertinet. Prosequimini victoriam contra malignum, in quo mundus jacet. c. 5, 19. — οὐπ ἔστιν, non est) Contraria non sunt simul. — ή ἀγάπη τοῦ πα-

τρός) amor Patris erga suos, et filialis erga Patrem.

- ▼. 16. πᾶν η ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ή ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ή άλαζονεία τοῦ βίου, omne — concupiscentia carnis, et concupiscentia oculorum, et arrogantia vitae) Haec habet mundus omnia, nil praeterea. Concupiscentia carnis dicit ea, quibus pascuntur sensus, qui appellantur, fruitivi, gustus et tactus. Concupiscentia oculorum, ea, quibus tenentur sensus investigativi, oculus sive visus, auditus et olfactus. ἀλαζονεία est arrogans pompa, cum quis nimium sibi aut verbis aut factis assumit. vide Raphelium. Continetur etiam sub concupiscentiae vocabulo versu seq. itaque arrogantia vitae est, quae cupiditatem foras educit, et longius in mundum diffundit, ut homo velit quam plurimus esse in victu, cultu, apparatu, suppellectile, aedificiis, praediis, famulitio, clientibus, jumentis, muneribus etc. conf. Ap. 18, 12. s. Chrysostomus l. c. appellat τον τύφον τον βιωτικόν et την φαντασίαν του βίου, ubi juvenile exemplum narrat talis insolentiae, sancto amore victae. concupiscentia utraque est igniculus; arrogantia, incendium. Etiam ii, qui arrogantiam vitae non amant, tamen concupiscentiam oculorum sectari possunt; et qui hanc superarunt, tamen concupiscentium carnis persaepe retinent. haec enim est profundissima et communissima, apud inopes, medioximos et potentes; apud eos etiam, qui abnegationem sui colere videntur. et rursum, nisi vincatur, ab ea facile progreditur homo ad concupiscentiam oculorum, ubi materiam habet; et ab hac ad superbiam vitae, ubi facultatem habet. tertioque includitur secundum, secundo primum. Non coincidunt cum his tribus tria vitia cardinalia, voluptas, avaritia, superbia; sed tamen in his continentur. conf. Luc. 8, 14. Deut. 17, 16. 17. Matth. 4, 3. 6. 9. Atque haec tria maxime juventus vitare jubetur, coll. 2 Tim. 2, 22., quum maximo vigore abuti posset. Cohel. 12.
- v. 17. καὶ, et) Sermo concisus. i. e. mundus transit et concupiscentia ejus et qui mundum amat: Deus vero et qui facit etc. ποιῶν, faciens) ut amor Patris secum fert. τὸ θέλημα, voluntatem) Haec voluntas postulat a nobis continentiam, temperantiam, modestiam, mundo contraria. μένει, manet) et habet bona manentia, vere optanda, tribus istis opposita: divitias, et gloriam, et vitam. Prov. 22, 4. καθώς καὶ ὁ θεὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, sicut etiam Deus manet in aeternum) Varians lectio egregia et sine dubio vera !). Habeant eam latini patres, non contemnendi.
- v. 18. παιδία, pueruli) Vid. ad v. 12. Non est supra captum tenerioris aetatis doctrina de antichristo. 2 Joh. v. 7. not. Unde etiam Catechesis undecima

<sup>1)</sup> Attamen neque in margine Ed. maj. notata, neque in contextu Vers. germ. (sed in nota duntaxat). Nimirum graecorum codicum editionumque auctoritas desideratur. E. B.

Cyrilli de antichristo agit. — ἐσχάτη) ultima, non respectu omnium mundi temporum: sed in antitheto puerulorum ad patres, et ad juvenes. [Tres omnino horae erant, quarum una post aliam et inchoavit, et, conjunctim continuato cursu, ad finem se inclinavit. Patrum idemque juvenum hora statim absoluta fuit. puerulis Johannes dicit: ultima hora est. Hac ultima hora nos etiamnum vivimus V. g.] — καὶ καθώς, et sicut) et ita est, sicut audistis, nempe, antichristum venire: atque adeo jam multi etc. Similis ellipsis, v. 27. not. — juovσατε, audistis) c. 4, 3. — οτι, quod) Particula non abundat. conf. v. seq. Sermo planior est per ori quod appositum. — o avrlzoistos, antichristus) Defectionem multorum a veritate Christi Jesu Filii Dei praedixerat Spiritus: sed antichristi vocabulum singulari numero Johannes non nisi in Ep. I. cap. 2, 18. 22. 4, 3. Ep. II. 7. ponit; in Epistola tertia, in Evangelio, in Apocalypsi, non ponit: neque alius ullus scriptor N. T. id ponit. Sive id vocabulum phrasis apostolica, sive sermo fidelium introduxit, Johannes errores, qui oriri possent, praecisurus, non modo antichristum, sed etiam antichristos vult dici: et, ubi antichristum, vel spiritum antichristi, vel deceptorem et antichristum dicit, sub singulari numero omnes mendaces et veritatis inimicos innuit. Audierant fideles, spiritum antichristi et ipsum antichristum venire. id agnoscit Johannes, et addit, spiritum antichristi nunc in mundo esse jam, nunc antichristos multos esse factos. Quemadmodumque Christus interdum pro Christianismo, sic antichristus pro antichristianismo sive doctrina et multitudine hominum Christo contraria dicitur. Unus est adversarius insignis, qui dicitur Cornu magniloquum, Dan. 7, 8. 20., homo peccati etc. 2 Thess. 2, 3. seq. bestia ascendens ex abysso, Ap. 11, 7. 17, 8. sed is quidem ex usu potius ecclesiastico antiquo et novo, quam ex apostolico sensu videtur eodem antichristi vocabulo denotari. conf. H. Mori synopsis proph. lib. 1. cap. 1. §. 4. Antichristum jam tum venire, ita assentitur Johannes, ut non unum, sed multos, id quod amplius quiddam et tristius esse censet, antichristos factos esse, doceat. Saepe totum genus eorum, qui bonam aliquam aut malam indolem habent, singulari numero cum articulo exprimitur. ο άγαθος ανθρωπος, bonus homo, etc. Matth. 12, 35. 18, 17. 1 Petr. 4, 18. Tit. 2, 8. Joh. 10, 10. 12., et sic passim, maxime in Proverbiis, item 1 Joh. 4, 2. 3. 6. Sic ο ψεύστης, ο πλάνος, δ άντίχριστος, mendax, deceptor, antichristus c. 2, 22. Ep. 2. Joh. v. 7. Igitur antichristus sive antichristianismus ab extrema Johannis aetate per omnem seculorum tractum se propagavit, et permanet, donec magnus ille adversarius exoritur. — ἔρχεται) venit, aliunde. antitheton, facti sunt, ex nobis. v. 19. Conf. Act. 20, 29. 30. — καὶ νῦν) καὶ, et: νῦν, Lat. hodie. Germ. mürklich. Opponitur hoc auditioni merae praeviae. — ődev — észiv, unde — sit) Sequitur hinc moniti necessitas.

v. 19. ἐξῆλθον, egressi sunt) Antitheton, mansissent. — εἰ γὰο, si enim) Vere fidelis non facile deficit. c. 3, 9. 5, 18. — ἀλλ' ἵνα, sed ut) i. e. sed egressi sunt, ut etc.

v. 20. καὶ ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἀγίον, et vos unctionem habetis a Saneto)
Sermo concisus (uti Joh. 1, 18. 14, 10. nott.) hoc sensu: Chrisma habetis a Christo: Spiritum sanctum habetis a Saneto. Alludit autem appellatio chrismatis ad antichristi nomen, ex opposito. v. 18. ὁ χρίσας, θεὸς, qui unxit, Deus. 2 Cor. 1, 21. χρίστὸς, Christus, Unctus, Filius Dei. Act. 4, 26. s. χρίσμα, unctio, Spiritus sanctus. Hebr. 1, 9. Eam unctionem spiritualem habent τὰ παιδία pueruti: namque cum baptismo, quem susceperunt, conjunctum erat donum Spiritus sancti; cujus significandi causa ex hoc ipso loco deinceps usu receptum esse videtur, ut oleo corpora baptizatorum ungerentur. Vide Suiceri Thesaurum in χρίσμα. De Spiritu sancto apertius cap. 3, 24. 4, 13. 5, 6. Habet enim Johannes hanc methodum, ut subinde aliquid attingat, ex intervallo planius et uberius tractandum. Sic, genitus est, v. 29. coll. c. 3, 9. sic, libertatem, c. 3, 21. coll. c. 5, 14. — ἀπὸ τοῦ ἀγίον) a Sancto, Justo, v. 1, 29. Filio Dei. Joh. 10, 36. Vide de unctione Sanctitatis sanctitatum. Dan. 9, 24. Olim erat unguentum sanctum materiale, Ex-

30, 25., nunc spirituale. — καί) et inde. — πάντα) omnia, quae vos scire opus est. Hoc responso repellendi erant seductores: sicut prudens homo institori im-

portuno respondet, Nil mihi deest.

v. 21. Εγραψα, scripsi) Id fecit versu 13. fin. — ὅτι) quod. sic v. 13. not. Oratio est valde confirmans: scitote, vos scire. conf. v. 3. — την άληθειαν) veritalem, de Filio, adeoque de Patre. v. cit. — παν ψεύδος, omne mendacium) Veritas est plane vera, nil falsi alit.

- v. 22. τίς; quis?) Sic, quis? c. 5, 5. ὁ ψεύστης) ὁ vim relativam habet ad abstractum, mendacium, v. 21. i. e. quis est illius mendacii imposturaeque reus? - 571, quod) Summa veritas, Jesum esse Christum. Joh. 20, 31. Hanc summam Paulus in Actis constanter demonstravit: in epistolis autem praesupposuit. Hanc summam Johannes in evangelio et in epistola hac et sequente saepe memorat. Ex quo colligas, hos libros ab eo non plane ultima aetate esse scriptos. — ο αντίχριστος, antichristus) v. 18. Veritas de Jesu, hunc esse Christum, esse Filium Dei, et in carne venisse, integra tenenda est. qui partem unam de Jesu negat, is et Ipsum totum non habet, et simul Patrem. Id egit et agit antichristi spiritus et antichristus ipse. — τον πατέρα καὶ τον υίον, Patrem et Filium) i. e. Filium, adeoque Patrem.
- v. 23. πας, omnis) etiamsi non putet, se eundem esse, qui Patrem neget. Exel, habet) in agnitione et communione. 2 Joh. v. 9.
- v. 24. υμεῖς, vos) Antitheton est in pronomine. ideo adhibetur trajectio, uti v. 27. — δ) quod, de Patre et Filio. — ηπούσατε, audistis) Hoc cum emphasi pronunciandum. — μενέτω, maneto) Hortatur. unde, si maneat, hanc vim habet, si tales eritis, in quibus maneat. — ο απ' αργης, quod a principio) Jam hoc cum emphasi pronunciandum. — καὶ ὑμεῖς) etiam vos, vicissim. Sic, in vobis: in ipso. v. 27.
- v. 25. αὐτὸς) Ipse, Filius. v. 27. 28. ἡμῖν) nobis, in Illo manentibus. - την ζωήν, vitam) Constructio sequitur verbum proximum, promisit. sensus, promissio est vita aeterna.
- v. 26. ταῦτα ἔγραψα, haec scripsi) haec, a v. 21. Eadem formula Johannes, ut solet, orditur et concludit: finitsque quasi parenthesi versum 20. continuat versu 27. — πλανώντων, seducentibus) i. e. seducere conantibus.
- v. 27. καὶ ὑμεῖς, et vos) Hinc pendet, non opus est vobis. aptum hyperbaton. — ελάβετε ἀπ' αὐτοῦ, accepistis ab ipso) Joh. 1, 16. — ἐν ὑμῖν μένει, in vobis manet) Habet hic indicativus per quam subtilem adhortationem, (conferendam ad 2 Tim. 3, 14.) qua fideles, a deceptoribus solicitatos, ita eis respondere facit: Unctio in nobis manet: non egemus doctore. illa nos verum docet: in ea doctrina permanebimus. Vide quam amoena sit transitio ab hac sermocinatione ad sermonem directum, versu sequenti. Manet in vobis: manebitis in Illo, correlata. - xal) et ideo. - où yoelar Eyere, non opus est vobis) Phrasis morata, repulsam fidelium contra mendaces exprimens. Αὐτάρκεια θεοδιδάκτων. Deus iis, quos docet, sufficit. — vis) quisquam, quisquis ille sit. Toto seductorum genere rejecto, singuli facilius jubentur facessere, quamvis videri velint ceteris excellentiores. — διδάση, doceat) Hebr. 8, 11. not. — ύμᾶς, vos) Estis παιδία parvuli, non tamen rudes. — ἀλλ' ως, sed sicut) Subaudiendum inter duas particulas verbum substantivum, ut inter sed ut, et sicut, non sicut, supra v. 19. 18. c. 3, 12. 2 Cor. 3, 13. Neque sicut hie apodosin demum in est aut in manebitis habet. το αὐτο) idem semper, non aliud atque aliud, sed sibi constans; et idem apud sanctos omnes. — διδάσκει ύμᾶς, docet vos) Non tollitur, sed comprobatur communicatio mutua eorum, chrismatis in uno corpore participes facti sunt. doce t, praesens: ex quo praeteritum fit, docuit, intuitu futuri manebitis. — περί παντων) de omnibus, quae scire et doceri debetis. Antitheton ad unum idemque. καὶ οὖκ ἔστι ψεῦδος) ac non est mendacium, simile illius, quod isti jactant. žδίδαξεν, docuit) unctio. — μενείτε, manebitis) Sicut unctio, dicere jubentur fideles, nos docuit; in ea doctrina manentes, manebimus in Filio, adeoque in Patre.

- v. 24. Vim consolandi et hortandi habet hoc Futurum. Totus sermo a v. 18. ad hunc versum deductus suavissime congruit in parvulos, praesertim mentio doctrinae et unctionis.
- v. 28. τεκνία, 1) filioli) Nunc expeditis tribus aetatibus, ad cunctos revertitur. — μένετε) manete. — ἐν αὐτῷ, in ipso) in Jesu Christo. Hic enim manifestabitur. — παζόησίαν) fiduciam, servatae veritatis. [c. 3, 21. 4, 17. 5, 14.] --- μή αίσχυνθώμεν, *ne pudefiamus*) Ο quantus tum erit pudor vester, Judaei, Sociniani, pseudochristiani omnes, et quoscunque negabit esse suos. — παρουσία, adventu) Hunc patribus, juvenibus, minoribus proponit. Epistolam igitur hanc prius scripsisse videtur, quam apocalypsin, in qua demum adventus magis est dilatus. Epistolam postea scriptam fuisse, censet Tertullianus.

v. 29. εαν είδητε, si scitis) Ex mentione futurae manifestationis Filii filiorumque Dei deducit tractationem novam de peccato et justitia. — δίκαιός ἐστι) Justus est Jesus Christus. v. 1. c. 3, 5. s. — γινώσκετε) agnoscitis. — πας) omnis et solus. — γεγέννηται, natus est) Justus justum gignit.

# CAPUT III.

- v. 1. Δέδωκεν, dedit) non modo destinavit et contulit, sed etiam exhibuit. τέκνα θεοῦ, filii Dei) Quid majus, quam Deus? quae propior necessitudo, quam flialis? — κληθώμεν, vocemur) Simus, cum titulo; qui mundo inanis videtur. - διά τοῦτο, propter hoc) Consectarium, uti v. 13. Mundo pios contemnenti opponendum το videte. — ήμας, nos) Dei similes. [Quodsi aliquo te loco habuerint, qui DEUM nihili faciunt; est sane, cur solicitudinem concipias. V. g.]
- v. 2. ἀγαπητοί) dilecti mihi, quia Pater nos amat. νῦν) nunc, in praesenti. Antitheton, nondum. In hoc versu inprimis videndum, quae verba extantiore sono pronuncianda sint: nunc, nondum, quid, similes ipsi. — τέπνα, filii) Hoc repetitur ex v. 1. — τί ἐσόμεθα) quid simus futuri amplius, vi hujus filiationis. Hoc quid per epitasin innuit ineffabile quiddam, situm in similitudine Dei, quae filios Dei ita evehit, ut quasi dii sint. — οίδαμεν) scimus, in genere. φανερωθή) manifestatum fuerit. Idem verbum, c. 2, 28. — όμοιοι αὐτῷ, similes ipsi) Deo, cujus sumus filii. — őri, quoniam) Ex aspectu, similitudo. 2 Cor. 3, 18. uti totum corpus, facies, maxime oculi, eorum, qui solem spectant, insolantur. — οψόμεθα, videbimus) Visus omnes alias sensuum species connotat. αὐτον, ipsum) Deum. — καθώς έστι, sicut est) id est, manifeste.

v. 3. την έλπίδα, spem) De fide egit et aget; de amore, aget deinceps: nunc, de spe. — ἐπ' αὐτῷ, in ipso) in Deo. — άγνίζει, mundat) Apta est hace sanctimoniae appellatio post mentionem visus, qui puritate delectatur. — Enzivos, Ille)

Jesus Christus. v. 5.

- v. 4. ο ποιών την αμαρτίαν, qui facit peccatum) Antitheton, qui facit justitiam, v. 7. ποιείν est facere, exercere. — καί) etiam, eo ipso. — την ανομίαν, iniquitatem) avoula iniquitas horribilius quiddam, apud eos praesertim, qui legem et Dei voluntatem magni faciunt, sonat, quam άμαςτία peccatum. Ex lege agnitio peccati. Affine dictum, c. 5, 17., omnis injustitia peccatum est. Linea curva cernitur per se; sed magis, ad regulam collata. Pertinentissime redarguitur hoc dicto peccalum philosophicum. — xai) el, imo. non solum conjuncta est ratio peccati et iniquitatis, sed eadem. sic xal el, c. 5, 4. et yao, enim, c. 5, 3. ή άμαρτία έστιν ή ανομία, peccatum est iniquitas) Peccatum est subjectum, quippe de quo totus sermo agit. Antitheton, faciens justitiam justus est: qui justitiam facit, non censetur arouog iniquus, sed testimonium et laudem justitiae habet. v. 7. coll. Gal. 5, 23. 1 Tim. 1, 9.
  - v. 5. έφανερώθη, manisestatus est) in carne. τας αμαρτίας ήμων, peccata

<sup>1)</sup> Voc. 400, per marginem utriusque Ed. ad lectiones non probandas relata, nescio quo casa irrepsit in Vers. germ. E. B.

nostra) quippe ei maxime displicentia. — α̃ρη, tolleret) Joh. 1, 29. not. — ἐν αὐτῷ) in Ipso. Huc respicit illud, Ille justus est. v. 7.

- v. 6. οὐχ άμαςτάνει, non peccat) Bonum justitiae in eo non superatur a malo peccati. οὐχ ξώςακεν αὐτον) non vidit Illum spiritu; quamvis forte de facie eum in carne viderit. vel etiamsi spiritu viderit, in ipso peccati momento talis fit, ac si eum nullo viderit modo. οὐδὲ ἔγνωπεν αὐτον) neque novit illum vere; quamvis forte de facie quondam noverit. Visio et cognitio, similes Deo facit. v. 2.
- v. 7. μηδελς πλανάτω, nemo seducat) Fallit, qui sine justitiae factis se justum perhiberi posse putat. 1)
- v. 8. ἐκ τοῦ διαβόλου) ex diabolo, tanquam filius. v. 10. non tamen hîc dicitur, genitus; neque semen, sed opera. Nam ex diabolo non est generatio, sed corruptio. ἀπ² ἀρχῆς, u principio) ex quo diabolus est diabolus. minime diu tenuisse videtur statum primitivum. ἀμαφτάνει, peccat) Sermo concisus. i. e. ab initio peccavit, et omnium peccatqrum causa est, et adhuc peccat: peccat, (cumulatiore indies reatu,) et ad peccandum inducit. Nunquam satiatur. [At in abysso ceu carcere concludetur grandis peccator: tum supplicium denique sumetur de ipso in igne. V. g.] quia, oppositum. v. 8. 9. εἰς τοῦτο, in hoc) Diabolus peccandi finem non facit: peccatum solvere, Filii Dei opus est. τὰ ἔργα) opera contortissima, quae solvere, res digna erat Filio Dei.
- v. 9. άμαφτίαν οὐ ποιεί, peccatum non facit) Mox intenditur sententia: et non potest peccare. utrique propositioni suum quia additur: alteri, ex parte seminis sive hominis renati; alteri, a Deo ipso. — σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, semen ejus in ipso manet) In eo, qui genitus est ex Deo, manet semen Dei, i. e. verbum, cum sua virtute: 1 Petr. 1, 23. Jac. 1, 18. quamvis peccatum saepe furioso impetu conetur prosternere renatum. Vel potius sic: Semen Dei, i. e. is, qui natus est ex Deo, manet in Deo. σπέρμα, natus. Tales sunt vere זרע אלהים semen Dei. Malach. 2, 15. — οὐ δύναται, non potest) Non negatur penitus, id fieri posse: sed hoc dicitur, novam generationem et peccatum non posse esse simul. sic, quomodo potest, c. 4, 20. coll. Ap. 2, 2. Act. 4, 20. Res se habet, ut in abstemio, qui non potest vinum bibere, et in variis antipathiae generibus. Gatakerus hanc paraphrasin concinnavit: Regenitus non peccat: vitam peccato immunem, quantum potest, sibi proponit; nec peccato unquam sponte dat operam. quod si quando praeter animi propositum deliquerit, nec in peccatum totus proruit, nec in eodem persistit; sed errore agnito ad institutum mox pristinum, quam primum quantumque potest, festinus revertitur. Posth. c. 33.: ubi similitudinem addit acus magneticae, quae polum petit; facile dimovetur; sed semper polum repetit. έκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, ex Deo natus est) Priora verba, ex Deo, majorem habent in pronunciando accentum: quod ubi observatur, patet, non idem per idem probari, collato initio versûs.
- v. 10. ἐν τούτφ, in hoc) Hoc refertur ad antecedentia. καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν, et non amans) Transitio a genere vel toto ad partem.
- v. 11. ἀγγελία, annunciatio) Liberalissima appellatio. nunquam legem appellat.
- v. 12. οὐ καθώς, non sicut) Ellipsis. c. 2, 27. not. κάτν, Kain) De ipso Adamo lenius loquitur Scriptura, quam de Kaino hujusque similibus. ἐκ τοῦ πονηφοῦ, ex Malo) Mox, πονηφοὰ mala. Antitheton, ex Deo. v. 10.
- v. 13. ἀδελφοί μου, fratres mei) Hoc uno loco fratres dicit, in antitheto foras ad mundum, et in mentione fratrum perfrequenti. Alias dicit, dilecti, filioli, c. 2, 7. 1. 12. μισεῖ, odio habet) ut Cainus ipsum fratrem. [internecino scil. odio: etenim mala ejus opera vestris operibus justis redarguuntur. V. g.]
- v. 14. μεταβεβήκαμεν, transcendimus) fueramus igitur in morte. ἐκ τοῦ δανάτου, ex morte) spirituali. εἰς τὴν ζωὴν, in vitam) spiritualem, eandem-

<sup>1)</sup> dixatos cort, justus est Deuteron. 6, 25. V. g.

que aeternam. v. seq. Iterum sermo reciprocus: nos in vita; vita in nobis: v. 15.
— δτι, quia) Criterium ab effectu. — μένει, manet) adhuc est.

- v. 15. ἀνθοωποκτόνος, homicidu) ut Cain. Omne odium est Conatus contra vitam: at vita vitam non insectatur. Qui odit fratrem, aut illum aut se ipsum non vult vivere. Hinc Duella. [quae, quum v. 16. vitam pro fratribus ponere jubeamur, id inferunt (horrendum dictu!) ut suam quis vitam impendat, ne vita mon surripiatur alteri. Desperutae hoc insaniae est, a fortitudine alienae. Ipsum diabolum mirari existimes, qui homines, christiani etiam nominis, eo usque delapsi fuerint. Dolendum est, summos in mundo Imperantes omni vi a DEO ipsis concessa aut non posse ista supprimere aut non velle. Unicum hujus generis nefas universum genus humanum, universam Christianorum panegyrin, militumve universa castra tristissimo coram DEO reatu involvere valet. V. g.] μένουσαν, manentem) Revera vita aeterna est in credente et amante.
  - v. 16. την ἀγάπην, amorem) amoris naturam.
- v. 17. τον βίον τοῦ κόσμου, victum mundi) Litotes, in antitheto ad animas, v. 16. κλείση, clauserit) rogatus, vel non rogatus opem. Aspectus miserorum, corda spectatorum illico pulsat, vel etiam aperit: tum homo libere vel claudit, vel pandit amplius viscera. Conf. Deut. 15, 7. τὰ σπλάγχνα, viscera) Cum visceribus clauditur vel aperitur res familiaris. ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ) i. e. amor erga Deum. c. 4, 20. μένει, manet) Dicebat, se amare Deum: sed non jam amat. v. 18.
- v. 18. λόγφ) sermone otioso. opponitur opere. γλώσση) lingua simulante. opponitur veritate.
- v. 19. ἐν τούτφ, in hoc) Hinc pendet cognoscimus et pacabimus: et huc ref. quoniam major, v. 20. ἐκ τῆς ἀληθείας, ex veritate) Ex dicit principium sive ortum. Rom. 2, 8. Veritas etiam amorem facit verum. v. 18. ἔμπφοσθεν αὐτοῦ) Coram illo, omnia vere noscente, pacabimus corda in precibus, v. 22. πείσομεν, pacabimus) ut desistant condemnare. Idem verbum, Matth. 28, 14. τὰς καφδίας ἡμῶν, corda nostra) Vocabulum συνείδησις, conscientia, Petrus et Paulus, soli ex sacris scriptoribus, adhibent: nec nisi semel, idque alio sensu, ponunt LXX Eccl. 10, 20. nam Hebr. Τὸ dicitur καφδία v. gr. 1 Reg. 2, 44. 8, 38. Itaque nusquam Johannes συνείδησιν, conscientiam, vocat, hic autem cordis eam nomine innuit. conscientia enim pacatur, condemnat. Conf. Apparat. p. 588.
- v. 20. ὅτι ἐἀν) ὅτι ἐἀν, quicquid: Col. 3, 23. not. idem propemodum quod ὁ ἐἀν, mox v. 22. quicquid sive quibuscunque rebus condemnarit nos cor nostrum, id poterimus pacare. Vel potius, si ὅτι et ἐἀν diremtum velis, quod post incisum, subaudito inquam, repetitum statues, ut persaepe fit. καταγινώσκη, condemne!) non de toto statu nostro, sed de uno alterove defectu aut errato. Hoc verbum cum emphasi pronunciandum est: at versu sequente emphasis cadit in vocabulum cor. ὅτι μείζων, quod major) Conscientia pusilla est, et scit aliquid nostri duntaxat, non sine trepidatione, neque habet quod condonet: at Deus magnus est, novit omnia nostra, praesentia, praeterita, futura, et omnium, et habet jus voluntatemque condonandi. Hoc per se nondum pacal corda: sed dum hoc idem pii agnoscunt, et delicta sua confitentur, et a conscientia ad Deum, illa majorem, appellant, Deique omniscientiae se nulla re subducere conantur; tranquillitatem assequuntur. c. 1, 9. Exempla, Ps. 51, 8. cum contextu: Ps. 32, 5. 19, 13. 90, 8. γινώσκει, noscil) nec tamen καταγινώσκει, condemnal. Dulce Paregmenon in Graeco.
- v. 21. μη καταγινώσκη, non condemnet) vel laesa nunquam, vel iterum placata. παζόησίαν, fiduciam) in rogando. Id repetitur c. 5, 14. s. Haec parrhesia longo gradu excellit tranquillitatem illam, quae verbo πείσομεν placabimus exprimitur.
- v. 23. τῷ ὀνόματι) nomini. conf. Hebr. 6, 10. καθώς, sicut) Particula haec pertinet ad verba credamus et amemus.

1) v. 24. ἐκ τοῦ πνεύματος, ex Spiritu) Prima est haec Spiritus sancti in hac epistola mentio, oeconomiae divinae hîc, ut etiam in evangelio Johannis, c. 14, 1. ss. 26. convenienter. Et hoc versu est quasi transitio ad tractationem de Spiritu sancto, quae sequitur mox, c. 4, 1. seqq. Datur nobis ex Spiritu, et datur Spiritus.

# CAPUT IV.

- v. 1. Παντί) cuivis obvio. πνεύματι) spiritui, quo doctor aliquis agitur. δοκιμάζετε, probate) ad regulam, quae datur v. 2. s. πολλοί) multi, ut aliis temporibus, sic illa quoque aetate. Horrenda haeresium seges illis temporibus exorta est. Contra eas cum zelo agit Johannes. Hodie si viveret, nimis severus diceretur a quibusdam. ψευδοπροφήται, pseudoprophetae) 2 Petr. 2, 1. Matth. 24, 11. 24. ἐξεληλύθασιν, exiere) ex sedibus suis. Intrarunt in mundum. 2 Joh. v. 7. χόσμον, mundum) deceptu facilem. v. 4. s.
- v. 2. γινώσκετε) <sup>2</sup>) cognoscitis. De haeresibus aetatis illius recentia et obvia scripta sunt, Buddei Eccl. apost. J. Langii Dispp. etc. πᾶν, omnis) Sermo est de spiritibus illius temporis. nam aliis temporibus alia etiam doctrinae de Jesu Christo capita impugnarunt pseudoprophetae. πᾶν πνεῦμα, omnis spiritus) Spiritus Dei est unus: sed ex eo quilibet verus doctor habet suum motum, qui πνεῦμα spiritus dicitur. ὁμολογεῖ ngnoscit, assensu cordis et oris. Hoc verbo praesupponitur doctrina jam rata et confirmata. ἐν σαρκὶ) in carne. Est ergo Ipse aliquid praeter carnem. Haereses veritatem carnis Jesu Christi negantes praesupponunt et eo ipso confirmant Deitatem ejus, quippe cum qua non poterant conciliare carnem, tanquam ea dignam. ἐληλυθότα, qui venerit) Ab hoc adventu pendet tota doctrina de Christo, quam adventus ille partim praesupponit, partim complectitur, partim post se trahit. v. 15. not.
  - v. 3. το) scil. πνευμα. καὶ νῦν, et nunc) c. 2, 18. not.
- v. 4. ὑμεῖς, vos) Jesum Christum agnoscentes. νενικήκατε, vicistis) c. 5, 4. s. 3) ὁ ἐν ὑμῖν, qui in vobis) Deus. ὁ ἐν τῷ κόσμῳ, qui in mundo) spiritus antichristi, vel Malus.
- v. 5. αὐτοl) ipsi. ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι, e mundo loquuntur) ex mundi vita ac sensu sermones suos promunt. ἀκούει, audit) propter congruentiam.
- v. 6. ἐσμὲν, sumus) Subaudi, propter hoc ex Deo loquimur. ἐκ τούτου) ex hoc, quod v. 2—6. dicitur.
- v. 7. ἀγαπῶμεν, diligamus) Ex ea ipsa doctrina, quam modo defendit, nunc adhortationem ad amorem educit. vid. v. 9. Dei amor effusus est in cordibus nostris per Spiritum sanctum. v. 2. Rom. 5, 5. ἡ ἀγάπη, amor) Omnis amor ex Deo est.
- v. 8. οὐκ ἔγνω, non novit) non est natus ex Deo et non novit Deum. ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶν, Deus amor est) ἀγάπη, sine articulo, uti v. 16. Haec sententicla Johanni tantisper duntaxat, dum eam perscripsit, plus dulcedinis attulit, quam totus mundus afferre potest.
- v. 9. ἐν ἡμῖν, in nobis) i. e. amor Dei, qui nunc in nobis est per omnem experientiam spiritualem. ὅτι, quod) Hoc motivum amoris ducitur ex v. 3. Ex eo, quod v. 3. dicitur de Jesu Christo, qui venit in carne, infertur v. 7. amor mutuus: consequentia probatur ex amore Dei erga nos, qui filium misit, ut viveremus. Est argumentum amoris Dei erga nos: est motivum amoris nostri mutui.
- v. 10. ἔστιν, est) Id notat prius quiddam, quam, manifestatus est. τὸν Θεὸν, Deum) amari dignissimum. ἡμᾶς, nos) indignissimos.

<sup>1)</sup> ຖືແບ້, nobis] Pronomen hoc, utut expressum in Vers. germ., per marginem utriusque Ed. gr. exulare potius censendum est. E. B.

<sup>2)</sup> Lectio γινώσκεται (cognoscitur), in margine utriusque Ed. lectorum arbitrio relicta, praefertur in Vers. germ. E. B.

<sup>3)</sup> αὐτοὺς, illos] pseudoprophetas. V. g.

- v. 11. δ θεός, Deus) nil debens.
- v. 12. ὁ θεὸς) Deus, ceteroqui invisibilis. conf. v. 20. ἐν ἡμῖν μένει, in nobis manel) Hoc tractatur v. 13—16. τετελειωμένη ἐστὶν, perfectus est) omnia peragit, quae expiationem peccatorum consequentur. Hoc tractatur v. 17—19.

v. 13. ὅτι ἐκ, quoniam ex) Ubi Spiritus Dei est, ibi Deus est.

- v. 14. καὶ ἡμεῖς) et nosmet. Sic Joh. 15, 27. τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν, spectavimus et testamur) Hoc infertur ex eo, quod sequitur, cognovimus et credidimus, v. 16. Per τὸ cognovimus notatur, ut apparet, primula cognitio, ut est in vernacula hennen lernen. Est enim quaedam cognitio, quae fidem antecedit; et fides antecedit μαρτυρίαν, testimonium. Sed τὸ spectavimus notat plenum pabulum oculorum in spectando. τὸν νίον, filium) Duo fundamenta et criteria mansionis nostrae in Deo et Dei in nobis: communio Spiritus et agnitio Filii Dei. v. 13. 15.
  - v. 15. o víos tov θεον, Filius Dei) adeoque Salvator mundi. v. 14.

v. 16. καὶ ἡμεῖς, et nos) Anaphora: coll. v. 14. not. Est hic quoque epitasis: quare mox ἐν ἡμῖν proprie valet in nobis. coll. fine versus.

- 1) v. 17. μεδ' ήμων, nobiscum) Dei amor in se semper idem ac perfectus est: sed nobiscum τετελείωται, consummatus est, ex sua ad nos descensione magis magisque assurgens. ΐνα) usque eo, ut. παζόησίαν, parrhesiam) Oppositum, timor. ἐν, in) Sic in, Rom. 2, 16. not. ἡμέρς) die aliis terribilissimo, prae ipso mortis die. τῆς κρίσεως) judicii extremi. ὅτι, quia) Refertur ad hoc. ἐκεῖνός ἐστι, Ille est) Jesus Christus est amor, in coelo; quod tacite opponitur mundo. Per τὸ in coelo tamen suppono praeviam ejus commorationem in mundo. τὸ est autem praesentem utique statum Jesu Christi indicat. ἡμεῖς ἐσμεν, nos sumus) amantes Dei. v. seq. Joh. 15, 10. ἐν τῷ κόσμῳ τούτω) in mundo hoc, amoris experte, judicium timente. Mentio mundi argumento est, τὸ ille innuere Jesum Christum. coll. v. 9.
- v. 18. φόβος, timor) Deum refugiens et judicii diem. Varius hominum status: sine timore et amore; cum timore sine amore; cum timore et amore; sine timore cum amore. ἀγάπη, amore) erga Deum. τελεία, perfectus) Huc ref. consummatus est. κόλασιν ἔχει, tormentum habet) Nam diffidit, omnia inimica et adversa sibi fingit ac proponit, fugit, odit.
- v. 19. ἀγαπῶμεν) <sup>2</sup>) amamus, pellentes timorem. πρῶτος ἡγάπησεν) prior amore complexus est nos, quanto magis posthac? ergo timor ejicitur.
- amore complexus est nos, quanto magis posthac? ergo timor ejicitur.
  v. 20. ον εωρακε, quem vidit) In hac vita tenemur sensibus externis. πως δύναται, quomodo potest) Sermo modalis: impossibile est, ut talis sit amans Dei, in praesenti.
- v. 21. την έντολην, praeceptum) servandum Dei amantibus. Matth. 22, 39. [Qui fratrem non amat, non servat praeceptum de φιλαδελφία, adeoque non amat DEUM. V. g.]

## CAPUT V.

- v. 1. Πᾶς, omnis) Scopus et summa hujus periochae patet ex conclusione. v. 13. καὶ πᾶς, et omnis) Qui non amat fratrem, non amat Deum: c. 4, 20. qui Deum amat, amat fratrem. Concinne apostolus in hac tractationis parte mentionem amoris ita collocat, ut fides, tanquam prora et puppis totius tractationis, in extremo spectetur. καὶ etiam. στοργή, amor spiritualis, magnus, ergs quemlibet fratrem. ubi est aversatio, statim laeditur vita nova. τὸν γεγεννημένον, eum qui genitus est) Enthymema, cujus conclusio: Credens gaudet amore omnium Dei amatorum: et vicissim illos amat. v. 2.
  - v. 2. zaì, et) \( \mathbf{v} \) dia duoiv. coll. v. 3.

 <sup>1)</sup> ἐν τῆ ἀγάπη, in amore] divino scilicet. V. g.
 2) Omissio pronominis αύτον, utut expressi in Vers. germ., firmioribus lectionibus ansumeratur per marginem utriusque Ed. E. B.

- v. 3. βαρεῖαι οὐπ εἰσὶν, gravia non sun!) regenitis, amantibus; et in sese. In se sunt suavia: sed τὸ non gravia contradicit et occurrit iis, qui gravia esse putant.
- v. 4. πᾶν τὸ γεγεννημένον, omne natum) Joh. 3, 6. not. τὸν κόσμον, mundum) servandis Dei mandatis et cognitioni Jesu Christi infensum, et omnia, quae mundus objicit ad invitandum et terrendum. ἡ νίκη, victoria) Quantum fides in corde invalescit, tantum mundus cedit. ἡ πίστις, fides) Vide vim fidei.
- v. 5. τίς ἐστιν, quis est) Credens omnis et solus vincit. Prae Filio Dei nil aestimat.
- v. 6. ovróg čeriv, Hic est) Versum hunc cum sequentibus conjunctim mox videbimus.
- v. 7. s. ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαφτυροῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ πατὴρ καὶ ὁ λόγος (ὁ νίὸς) καὶ τὸ πνεῦμα· καὶ οἱ τρεῖς ἕν εἰσιν, quod tres sunt qui testantur in terra in coelo, Pater et Verbum (Filius) et Spiritus: et hi tres unum sunt) Formulam in margine editionis meae adhibitam, et ab aliquo reprehensam, pridem declaravi, quanquam tota in ipso Apparatu dissertatio ad locum vere vindicandum comparata fuerat. Nune quum fulgidissimum hocce Dictum etiam atque etiam sub considerationem nostram venit, primum racemationem criticam instituemus, et nervos aliquot¹) ex apparatu nostro, secundum seriem thesium ibi tractatarum, ciebimus, quibus Critici, si placet, invitentur ad ea, quae illo loco diximus, amplius, prout veritas postulaverit, discutienda: ultima vero illarum thesium nos ad contemplationem multo dulciorem, hermeneuticam, deferet.
- Ad §. 1. Plerique studium suum criticum intra unum hunc locum terminant, vel id certe ab hoc loco ordiri volunt. Perinde faciunt, ac si quis Geometriae studium a quadratura circuli inchoaret. Tales vix inveniunt, ubi consistant: qui vero per reliquos anfractus penetravit, hic quoque poterit evadere, et dociles certe aliorum animos pacare. Nonnisi mutata hic velificatione, portus tenetur: propriam methodum praesens locus postulat.
- Ad §. 2. Non pauci ex iis, qui dictum hoc ipsum recte religioseque defendunt, justo tamen sunt avidiores in conquirendis et adhibendis ejusmodi quoque fulcris, quae nullam firmitudinem habent. Accidit id praestanti viro, Leonardo Twells, cujus farraginem, ex Anglico sermone in Latinum traductam, Wolfius ad h. l. pag. 300 313. cum una et altera castigatione exhibuit. Twellsium legi et pensavi, antequam Apparatum emitterem: quare ubi diffidentius incessi, atque ille, non temere id feci, cogitandique materiem esse, lector velim putet. Nil novi magnopere supplendum habeo: paucula, quae ad rem pertineant, commemorabo.
- Ad §. 3. Complutenses, Latinorum codicum auctoritate, uti c. 2. v. 14. partem priorem, et c. 5. comma extremum versus octavi, quamvis Graece legerent, omiserunt, sic ipsum versum septimum, Graece non lectum, restituerunt; singulari quidem in hac epistola libertate utentes. Aperta Stunicae confessio, de Latinis codicibus hîc adhibitis, potior est omni suspicione de duobus codicibus Graecis Vaticanis, quorum alter caruerit dicto, alter id ipsi Stunicae ejusve collegis suggesserit. Vaticanum Hispanos exemplar hîc secutos esse, non est clara Erasmi, ut Twellsius accipit, professio. tantum, ni fallor, ait. Si Amelotus postea in Vaticano codice dictum legit, videndum, ne hic latinizet.
- Ad §. 4. Ex Britannia schedae aliquid Erasmus, nescio per quem, est nactus: ipse diffisus est: diffidentiae causas, non sane iniquas, enarravit. Idoneum hinc codicem manuscriptum Britannicum sola credulitas spontanea potest fingere. Aliam dicti versionem Graecam ex Latinis dedere Complutenses, aliam Britannus Erasmi,

<sup>1)</sup> Hos equidem (utut alteri App. critici Editioni per b. Burkium legitime insertos), non putavi, ut reliquas annotationes criticas, hoc praecipuo loco eliminandos esse; facile, ut confido, veniam nacturus vet gratiam adeo initurus penes lectorum eos, quibus ipse App. erit. non ad manus fuerit. E. B.

aliam Graecus concilii Lateranensis metaphrastes, aliam Montfortini codicis interpolator.

Ad §. 5. In nullo ms. Graeco dictum Stephanis lectum esse, Latinorum Roberti Bibliorum margo vel solus evincit.

Stephanicas editiones et reliquas citare, plane supervacaneum est. Erasmicas et Complutensem, in omittendo vel exprimendo dicto, omnes ceterae sunt secutae.

Ad §. 6. Non adeo grandes sunt copiae codicum Gr. ms. in quibus epistolae, v. gr. Johannis, descriptae sint: et quorum hodie copia est, eorum vix unus alterque mille annorum aetatem excedit; ceteri aliquanto, vel etiam multo, recentiores sunt. Eo minus mirandum est, Graece hodie vix reperiri dictum in cod. Graecis, quibus adjiciendum esse didici regium Hafniensem, et Ebnerianum, et Parisinos omnes (in libro, Journal des savans, A. 1720 mens. Jun.) et complures, quos sibi visos ait cel. La Croze in Hist. christianismi Ind. pag. 316. ed. II. Germ. In codicibus Florentinis, quos recenset V. C. Jo. Lamius in libro de eruditione apostolorum, c. 13. reperiuntur duodecim, qui et habent epistolas Catholicas, et hoc dicto carent: sed omnes post seculum IX. scripti sunt. Eo contra pluris aestimare debemus succenturiatam translationem vetustissimam Latinam, unde hoc dictum a multis patribus continua serie lectum et laudatum fuit, et subinde in aliarum linguarum monumenta redundavit, et hodie in codicibus Latinis N. T. superat.

Vallam in Graecis suis codicibus legisse dictum, ex ejus silentio sine ulla ratione conjicitur. Praeteriit Valla etiam versu 6. insignem differentiam, ubi Graece est τὸ πνεῦμα, Latine Christus. et capite 2. priorem partem versus 14., qua Latini carent, sine dubio Graece legerat Valla, et tamen in pausa est. Oppido parcas in hanc epistolam notulas dedit.

Concilium Lateranense inciso illo, sicut in codicibus QUIBUSDAM invenitur, non respicit totum versum 7., sed clausulam versus 8., et hi tres unum sunt: quae clausula, in OMNIBUS Graecis codicibus obvia, vel sola demonstrat, concilium non de Graecis loqui codicibus, sed de Latinis, quorum tantummodo QUIDAM illam habent clausulam.

Montfortinum, sive Dubliniense, sive Hibernicum exemplar, cui permultum, hujus dicti gratia, alicubi tribuitur, novum est et latinizat, in occidente descriptum, ut Latina, quam sequitur, capitum distinctio prodit. Berolinensem codicem nil seorsum a Complutensibus valere, Berolinensium candor fatetur.

- Ad §. 8. Patribus Graecis, qui dictum non legerunt, accensendus est Germanus Constantinopolitanus, uti Theoria rerum eccles. demonstrat. Negativum argumentum, in tali quaestione, repudiari non potest. Nil id valet de uno alterove duntaxat ecclesiastico scriptore: valet de permultis, dictum tam insigne, ad controversias decidendas singulariter opportunum, praetereuntibus. Si Afri tam frequentes id citant, cur Asiani tam frequentes id non citant? Hi non legerunt: illi legerunt.
- Ad §. 19. Latinos Florentinorum codices, qui Dictum habent vel non habent, memorat Jo. Lamius in libro citato, p. 260. 266. 284. Porro Latinae versionis, ubicunque eam Tertullianus, Cyprianus, et quorundam duntaxat, sed tamen continuus ordo patrum sequitur, tanta est antiquitas, tanta auctoritas, ut ea optimo jure nitamur, neque suspensi manere cogamur, quamvis nondum constet, quid insecuta secula in aliis aliisque orientis partibus legerint. Qui abstrusiores illas versiones in numerato habent, iis facile usu venit, ut Latinam, a Romanensibus nimium evectam, nimium deprimant.

Ad §. 21. Cod. Florentinus, isque Laurentianus, quem ex Burneto citavimus, idem est, ni fallor, quem describit Jo. Lami lib. cit. pag. 265. Accedunt alii Florentinorum codices Latini, qui eum ordinem versiculorum habent, pag. 258. 268. 285. Habet etiam scriptor seculi VIII., Etherius Axumensis in Hispania episcopus, qui libro I. contra Elipandum, permagnam hujus epistolae partem recen-

sens, duos versus sic exhibet: Quia tres sunt, qui testimonium dant in terris, aqua et sanguis et caro; et tria haec unum sunt: et tres sunt, qui testimonium dant in coelo, Pater, Verbum et Spiritus; et haec tria unum sunt in Christo Jesu. Eos quoque vel codices vel patres Latinos, qui sic legunt, imitatus est Corn. Jansenius, comm. in Concord. evang. cap. 144. Versus septimus, Cameronis judicio, parenthesi includendus est, et sextus conjungendus cum octavo. Non opus parenthesi: sextus versus cum octavo conjunctus est per se.

Ad §. 22. Quod Manuel Calecas, DOMINICANUS, et Lectionarium Graecorum, hic certe interpolatum, VENETIIS editum, Vulgatae translationis auctoritatem sequentur, minime mirum est. Prius fecerunt idem Armenii.

Ad §. 23. Raris (i. e. paucos gemellos habentibus, qui in suo genere peculiares erant,) codicibus epistolicis usum fuisse Basilium M. patet ex Appar. p. 690. [Ed. II. p. 378.]: atque is Johannei dicti vestigium nobis pandit, quum libro V. adv. Eunom. ait: Deus et Verbum et Spiritus, una Deitas et sola adoranda. Dialogo, qui Maximo adscribitur, vix plus tribui potest, quam in apparatu meo tribuitur. Latinis Afrorum codicibus notitiam dicti sine dubio debet auctor ille: in Graecis an deinceps repererit, considerent eruditi.

Nunc plurima manuscripta, quae Ger. a Mastricht in Notis ad h. l. corrogat, et XIV testes Graecos, quos Twellsius, pagina Wolfii 302, enumerat, et e diverso haec, quae ad §. S. et deinceps sublegimus, Lector, velim, serio invicem confe-Operam ab eo navatum iri dices, qui, unum duntaxat testem alterumve Graecae auctoritatis esse, utcunque probaverit. Qui firmos testes ex Graeca antiquitate producet, gratiam ab ecclesia inibit.

Ad §. 25. Qui dictum defendunt, non ideireo causam, cur id in tot monumentis desideretur, scire aut proferre necessum habent. Minus certa causa esto praetermissionis: praetermissio tamen, atque adeo ipsa germanitas dicti, certa est. qui cimelium amisit et invenit, etiamsi, quomodo amissum fuerit, ignoret, tamen id agnoscit et recuperat. Tarde, ut arbitror, exspirabit suspicio hiatus hoc loco ex homoeoteleuto nati. Homoeoteleuton quidem quantam in hiatibus vim habere soleat, passim animadverto: sed in praesenti loco eam causam valere non posse, evici, ni fallor, in Appar. p. 765. [Ed. II. p. 474.] Alia vero ibidem, quomodo expunctum fuerit dictum, non irrationabilis subjungitur conjectura: e contrario, nullo modo id tanquam assumentum reputari potest, a Latinis patribus, dicto ipso carentibus aut gaudentibus, notis aut ignotis dependitisve, antiquissimis, recentioribus, profectum. Suspicionibus quoquoversus indulge: nil conficies. Tam mature, tam serio, tam passim gentium, tam perpetua aetatum serie allegant.

Ad §. 28. Haec ultima thesis deducit nos ad pretiosissimi Dicti exegesin, qua versus 7. (1) ad contextum totius epistolae, maximeque (2) ad versum 8. collatus, ex intimis rationibus vindicatur.

(1) Scopum dispositionemque hujus epistolae non facile inveniri, sunt qui censeant: at sine violentia, si simpliciter eam intueamur, resolvetur. Johannes epistola, vel libello potius, (nam epistola ad absentes mittitur; ille autem apud ees, quibus scribebat, eodem tempore fuisse videtur:) id agit, ut beata et sancta cum Deo et Jesu Christo communio fidelium confirmetur, Gnorismatis lautissimi corum statûs ostensis.

Partes sunt tres:

Exordium,

c. I. 1-4. c. I. 5. — V. 12.

Tractatio,

Conclusio, c. V. 13-21. Evolvatur textus ipse.

In Exordio apostolus ab apparitione Verbi Vitae constituit auctoritatem praedicationi et scriptioni suae, et scopum (lva, ut, v. 3. s.) exserte indicat: exordio respondet (ut hoc statim expediamus,) Conclusio, eundem scopum amplius explanans, instituta Gnorismatum illorum recapitulatione per triplex novimus. c. 5, 18. 19, 20,

Tractatio habet duas partes, agens

speciatim
 α) de communione cum DEO, in luce.

c. L. 5-10.

β) de communione cum FILIO, in luce. c. II. 1. s. 7. s. subjuncts applicatione propria ad patres, juvenes, puerulos. v. 13—27. Innectitur hie adhortatio ad MANENDUM in eo, c. II. 28. — III. 24., ut fructus ex MANIFESTATIONE ejus in carne, se porrigat ad MANIFESTATIONEM gloriosam.

γ) de corroboratione et fructu mansionis illius, per SPIRITUM.
capite IV. toto, ad quod aditum parat c. III. versus 24., conferendus ad c. IV. 13.

II. per Symperasma sive Congeriem, de Testimonio Patris et Filii et Spiritus, cui fides in Jesum Christum, generatio ex Deo, amor erga Deum et filios ejus, observatio praeceptorum, et victoria mundi innititur.

c. V. 1-12.

Saepe partes similiter incipiunt et desinunt, uti exordio quoque respondet conclusio. vid. supra ad c. 2, 12. Interdum est allusio praevia in parte aliqua praecedenti, et recapitulatio in subsequenti. Quaelibet pars agit de beneficio divino, et de officio fidelium: atque ex beneficio officium derivatur per consectaria convenientissima, de amore erga Deum, de imitatione Jesu Christi, de amore fratrum; et quanquam multa videri possint sine ordine repeti, tamen ordinatissimis modis ex aliis causis alio intuitu eadem illa consectaria formantur.

Habet ergo versus septimus anakephalaeosin, quae sane, uti de Patre et Filio, sic etiam de Spiritu agit. Quod Sol est in mundo, quod in pyxide nautica acus, quod in corpore cor, id in hac tractatione est versus septimus capitis V. Adhibe primum editionem eo versu destitutam, deinde editionem eo praeditam: facile senties, quid universus Johannei sermonis postulet tenor.

(2) Adamantinus versuum nexus est, in hocce textu: v. 6. Hic est, qui venit per aquam et sanguinem, Jesus Christus; non in aqua solum, sed in aqua et sanguine: et spiritus est qui testatur; quia spiritus est veritas. 7. Quia tres sunt, qui testantur in terra, spiritus et aqua et sanguis; et hi tres in unum sunt: 8. et tres sunt, qui testantur in coelo, Pater et Verbum et Spiritus; et hi tres unum sunt. 9. Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei majus est.

Ne quid confusionis oboriatur; monemus, versum 7. a nobis in hac deinceps consideratione dici eum, qui agit de testantibus in terra; et versum 8., qui agit de testantibus in coelo. Atque hunc ipsum versum 8. partim ut argumentis criticis in Apparatu confirmatum, partim ut exegeticis argumentis amplius confirmandum supponimus.

v. 6. οὖτός ἐστιν, Hic est) Causam Johannes exponit, cur ei demum, qui credit, Jesum esse Filium Dei, victoriam ex mundo adscribat: quia nempe illa in Jesum Dei Filium fides invictum robur habet, a testimonio hominum, satis eo quidem firmo, sed multo magis a testimonio Dei, absolutam firmitudinem habente. - δ έλθων, qui venit) Non dicit, δ έρχόμενος, veniens, in praesenti, sed δ έλθων, aoristo tempore, praeteriti vim habente: uti c. 1, 2., ἐφανερώθη, manifestatus est: c. 4, 2., ἐληλυθότα et infra, v. 20., ηκει. nam ηκω praesens non venio significat, sed veni: (v. 20. not.) unde Johannes ibidem subjicit, et dedit, in praeterito. Jesus est is, quem propter promissiones venire oportuit, et qui venit revera: idque testantur et probant spiritus et aqua et sanguis. — δι ΰδατος καὶ αίματος, per aquam et sanguinem) Aqua dicit baptismum, quem primum administravit Johannes, inde Baptista cognominatus, et ideo in aqua baptizare missus, ut Jesus manifestaretur tanquam Filius Dei. Joh. 1, 33. 34. Porro baptismus etiam per discipulos Jesu administratus est, Joh. 4, 1. s. Act. 2, 38. etc. Sanguis est utique sanguis unius ipsiusque Jesu Christi, qui effusus in passione, in coena dominica bibitur. — lησοῦς ὁ χριστὸς, Jesus Christus) Jesus, per aquam et sanguinem veniens, eo
 ipso monstratur ut Christus. — οὐκ ἐν τῷ ῦδατι μόνον, non in aqua solum) Modo dixit, per; nunc, in. Utraque particula opponitur zo zwels, 1 Cor. 11, 11. a Hebr. 9, 7. 12. 25. Ostendit apostolus, verba proxima antecedentia plane conside-

rate esso posita. Articulus zo habet vim relativam. Per magis proprie videtur referri ad aquam, et in ad sanguinem. nam Johannes aqua baptizans, Jesum venientem antecessit, et Jesus venit per aquam: sed Jesus peracto opere, quod Pater ei faciendum dederat, sanguinem impendit; itaque prius venerat in sanguine. άλλ' ἐν τῷ ὕδατι καὶ τῷ αῖματι, sed in aqua et sanguine) Non modo suscepit, ad baptismum accedens, munus implendae omnis justitiae, Matth. 3, 15., sed etiam effuso sanguine consummavit. Joh. 19, 30. quo facto sanguis et aqua ex latere J. C. in cruce mortui exiit. ibid. v. 34. — καί το πνευμά έστι το μαρτυρούν, et spiritus est qui testatur) testatur, de Jesu Christo, v. 5. c. 2, 22. 2 Joh. v. 9. οτι το πνευμά έστιν ή άλήθεια, quia spiritus est veritas) Declarat apostolus, quid hie innust vocabulo spiritiis, veritatem videlicet. Quid porro veritatis vocabulo Non dubium est, quin hac professa enumeratione complectatur quodammodo omnia, quae, praeter ipsum divinum testimonium, ad testimonium de Jesu Christo pertinent. Ea colligemus ex Johannis aliisque N. T. scriptis. Testantur de Jesu Christo scripturae, Joh. 5, 39., i. e. Moses et prophetae, Joh. 5, 46. 1, 46. Act. 10, 43. Testatus est Johannes baptista, Joh. 1, 7. Testati vero sunt deinceps apostoli, Joh. 15, 27. 1 Joh. 1, 2. 4, 14. Act. 1, 8. 2, 32.: maximeque scriptor hujus epistolae, Joh. 19, 35. Nunc quum apostolus testimonia de Jesu Christo, tanquam de eo, qui venit, colligit, sane evangelium minime praetermisit. Evangelium ille quidem nunquam appellat: testimonium plerumque appellat. Sed hoe loco minus commode diceretur: tres sunt testantes, testimonium et aqua et sanguis. quare pro testimonio veritatem, veritatem videlicet non modo cognitionis, sed etiam praedicationis dicit, et veritatem spiritus vocabulo insignit. cui subjecto praedicatum testari eleganter cohaeret. Expendatur nomen spiritus, c. 4, 1. s. 1 Cor. 14, 12. Ap. 19, 10. Joh. 6, 63. Hoc spiritu propheticum quoque testimonium V. T. cum complemento ejusque demonstratione continetur. Dicit apostolus: Jesus Christus venit et per aquam et per sanguinem: non dicit hîc: et aqua et sanguis sunt, qui testantur. Rursum dicit, cum insigni epitasi, KAI τὸ πνεῦμά ἐστι ΤΟ μαρτυροῦν, spiritus est testans: non dicit, Jesus Christus venit per spiritum sive in spiritu. etenim spiritus etiam ante adventum Christi testabatur, multis seculis: at aqua et sanguis cum ipso adventu erant conjunctissima. Testimoniumque magis proprie adscribitur spiritui, quam aquae et sanguini: testandi quippe vim per se habet spiritus, eandemque vim aqua et sanguis accedente spiritu nanciscuntur et exserunt.

v. 7. ὅτι τρεῖς είσιν οί μαρτυροῦντες, quia tres sunt testantes) Participium, testantes, pro nomine, testes, adhibitum, actum effectumve testimonii semper praesentem innuit. Antea etiam de spiritu dixerat, neutro genere, τὸ πνεῦμά Ecu TO MAPTIPOIN. nunc masculino genere, tres sunt, qui testantur, etiam de spiritu dicit, simul aquam et sanguinem testantes esse dicens, item masculino genere. Feminina illa, fides, spes, caritas, tria dicuntur, neutro genere, 1 Cor. 13, 13.: at hic πνεῦμα, ὕδως, αἶμα, omnia neutrius generis in Graecis, id est, spiritus, aqua, sanguis, sunt τρείς μαρτυρούντες, masculino genere. esse, proprie personis convenit; quodque tres in terra testantes, quasi personae essent, per prosopopoeiam describuntur, id personalitati trium in coelo testantium pulcre subservit: sed tamen neque spiritus (veritas evangelica) neque aqua neque sanguis personae sunt. Tropum igitur a versu praecedenti ad praesentem progressus apostolus adhibet, brevitati sermonis opportunum, ut hoc dicat: Tria sunt genera hominum, (v. 9. coll. Joh. 5, 34.) qui ministerio testandi in terra funguntur: 1) illud, in universum, genus testium, quod praeconio evangelii vacat; et speciatim 2) illud genus testium, quod baptismum administrat, ut Johannes baptista et ceteri; itemque 3) illud genus testium, quod passionem et mortem Domini spectavit et celebrat. Est ergo METALEPSIS, eaque gravissima: ubi a) per Synecdochen numeri, pro toto genere testium, unus, qui testetur, ponitur, ut si diceretur, propheta, baptista, apostolus. quamvis enim hae tres functiones saepe in uno homine poterant concurrere, tamen ipsae erant divisae: coll. Eph. 4, 11. eoque commodior est metonymia, de qua mox. Gradus trium harum functionum, strictius tamen sumto prophetae vocabulo, extant Matth. 11, 9. 11. β) per Metonymiam abstracti, pro iis, qui testantur, tanquam αὐτόπται καὶ ὑπηρέται, ipse spiritus, aqua, sanguis, memorantur. — ἐν τῷ γῷ, in terra) Vid. infra. — τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ αἶμα, spiritus et aqua et sanguis) Ordinem permutat apostolus. nam cum antea spiritum tertio loco posuisset, nunc eum primo loco ponit ex ordine naturae. spiritus, ut modo dictum est, ante aquam et sanguinem testabatur, et spiritus etiam sine aquae et sanguinis testimonio, sed aqua et sanguis nunquam sine spiritu testantur. — καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσῖν, et hi tres in unum sunt) Sunt ejusdem aeque terrestris naturae per sepropheta, baptista, apostolus: (conf. unum sunt: 1 Cor. 3, 8.) et ad unum penitus finem ordinati, ut testentur de Jesu Christo, ut de eo, qui venit in mundum. conf. εἶναι εἰς τὶ, Luc. 5, 17. τὸ ἕν, cum articulo, non tam unum, quam idem notat.

Num dilutior videtur haec versiculi 7. interpretatio? Mox proderit nobis

haecce querela.

v. 8. καὶ τρεῖς εἰσιν οί μαρτυροῦντες, et tres sunt qui testantur) Testimonium spiritus et aquae et sanguinis per insignem gradationem et epitasin corroboratur superveniente testimonio trium majus testimonium perhibentium. conf. omnino Joh. 3, 8. 11. — ἐν τῷ οὐρανῷ, in coelo) Vid. infra. — ὁ πατήρ, Pater) sub hoc nomine simul intelligitur nomen Dei, ut sub Verbi nomine, (de quo tamen mox vide,) Filius; ex natura relatorum. conf. 1 Cor. 15, 28. — o loyog, Verbum) Verbi appellatio egregie convenit cum testimonio. Verbum testatur de se, ut de Filio Dei, Ap. 1, 5. 19, 18. Patres aliqui hoc loco scribunt Filius, ex frequentiori Scripturae locutione. Habent tamen hoc (filius) etiam cod. MSS. Lat. Florentinus et Reutlingensis. — τὸ πνεῦμα, Spiritus) Hoc loco, et ubique in hac epistola, Johannes, de Spiritu sancto loquens, Sancti epitheton subaudit. Jesus Christus ante passionem de suo et Patris testimonio aperte locutus erat: accedit, post glorificationem maxime, testimonium Spiritus sancti. c. 2, 27. Joh. 15, 26. Act. 5, 32. Rom. 8, 16. Quare, ut antea binarius testium urgebatur, Joh. 8, 17. s. ita nunc Trias. — nal ovior of toeig ev elor, et hi tres unum sunt) Versus praecedens habet, et hi tres in unum sunt: nunc, hi tres unum sunt. Considerata sermonis differentia, quanquam alias sis promiscue vel ponitur vel omittitur. Unum sunt hi tres; sicut duo, Pater et Filius, unum sunt. Spiritum a Patre et Filio sejungere nil potest. nam si cum Patre et Filio Spiritus unum non esset, dicere deberemus, cum Patre et Filio, qui unum sunt, Spiritum esse duo. quod abhorret a tota revelationis divinae summa. Unum sunt, essentia, notitia, voluntate, atque adeo consensu testimonii. Joh. 10, 30. 38. 14, 9. seqq. Non universis tribus, sed singulis, tres singulatim opponuntur, hoc sensu: Testantur, non solum spiritus, sed etiam Pater; Joh. 5, 37. non solum aqua, sed etiam Verbum; Joh. 3, 11. 10, 41. non solum sanguis, sed etiam Spiritus. Joh. 15, 26. seq. Nunc quam necessaria sit versus octavi lectio, dispalescit. Non potuit Johannes cogitare de spiritus et aquae et sanguinis testimonio, et testimonium Dei tanquam majus subjungere, quin etiam de testimonio Filii et Spiritus sancti cogitaret, idque in enumeratione tam solenni memoraret: neque ratio ulla excogitari potest, cur sine tribus in coelo testantibus testantes in terra, eosque tres enumeraret. Solent ejusmodi enumerationes non simplices esse, sed multiplices, Prov. 30. quanto magis hoc loco? Versus septimus, quantus quantus est, vim habet respectivam, et eo pertinet, ut a versu 6. ad versum 8. progressus flat. Atque hîc sita est utilitas querelae supra notatae. Sive cum antecedenti sive cum subsequenti versu conferas versum 7. de tribus in terra testantibus, necessarius est octavus. Nam versus sextus et septimus nonnulla habent eadem, nonnulla diversa. Quae eadem sunt, ideo tantum iterata sunt, ut aptarentur versui octavo: quae diversa sunt, et vel orationem variant, vel ad sententiam aliquid amplius addunt; clariorem etiam respectum habent ad

octavum versum. v. gr. In absoluto sermone, spiritus tantummodo dicitur esse testans; in respectivo, etiam aqua et sanguis. Similiter versus septimus et octavus nonnulla habent communia verba: in aliis, ubi oratio commutatur, ipsa sententia diversum quiddam importat, ut in unum et unum. Ternarium testantium in terra, accommodatitium, plane sustentat Trinitas coelestis, archetypa, fundamentalis, immutabilis. Poterat apostolus testantes in terra vel plures statuere, coll. v. 9., vel omnes ad unum revocare spiritum, coll. v. 6., sed ad ternarium eos redigit, solo trium in coelo testantium intuitu. Ex eo, quod Pater et Verbum et Spiritus proprie tres sunt, et testantes sunt, et unum sunt, etiam spiritus et aqua et sanguis per tropum similia praedicata nanciscuntur, quae eis per se minus competere, et sua sponte patet, et ii sensere, qui in versu de spiritu et aqua et sanguine tres mutarunt in tria. Vid. Appar. p. 750. 755. ullam testantes in terra relationem habent ad testantes in coelo, series verborum, spiritus et aqua et sanguis, postulat, ut spiritus referatur ad Patrem, aqua ad Verbum, sanguis ad Spiritum: at hoc non nisi expressa Patris et Verbi et Spiritus lectio comprobat: qua seposita, varie fluctuans allegoria verborum ordinem mutavit. Vid. Appar. p. 757. 764. Praecepta Dei gravia esse negans apostolus, observationem eorum non modo ex sacramentis, sed maxime etiam ex fide S. Trinitatis deducit, uti Dominus ipse, Matth. 28, 19. 20. Plane Johanneum ex Deo sensum eoque sensu dignum stilum tota haec sapit periocha. Qui versum 8. non admittunt, non possunt versum 7. commode resolvere. Metalepsin, quam supra notavimus, in apertam catachresin ii deducunt: sed admisso versu 8., tota illa metalepsis mitigatur, et ordo, quo spiritus ante aquam et sanguinem ponitur, declaratur, et omnium vocum ratio redditur. Intima denique versus utriusque connexio, exactus rhythmus, indivulsa parodia est: et alter sine altero se habet tanquam periodus composita aut stropha poëtica, ubi pars dimidia desideratur.

v. 7. 8. ἐν τῷ γῷ· ἐν τῷ οὐρανῷ, in terra: in coelo) Non fertur testimonium in coelo, sed in terra: qui autem testantur, sunt in terra, sunt in coelo. i. e. illi sunt naturae terrestris et humanae, hi sunt naturae divinae et gloriosae. Porro quia testantes qui sunt in terra, et testantes qui sunt in coelo, testantur de Jesu Christo, et testis verus praesens est, non absens, non tam respectu eorum, ad quos testatur, quam respectu eorum, quae testatur: ideo testantes qui sunt in terra, testari dicuntur de Jesu Christo, ita, ut testimonium corum agat praecipue de commoratione Jesu in terra, ut testatum fiat, illum esse Christum; unde ipse per aquam et sanguinem dicitur venisse, in mundum videlicet: neque tamen status exaltationis, praesertim dum apostoli viverent, excluditur. Sed testantes qui sunt in coelo, testantur de eodem Jesu Christo, ita ut testimonium eorum agat praecipue de coelesti gloria Jesu, Filii Dei, exaltati ad dexteram Patris, non tamen excluso statu exinanitionis. Certe testimonium v. gr. aquae, sive baptismi, per Johannem maxime administratum fuit, ante mortem, imo ante manifestationem J. C. in terra ambulantis: testimonium vero Paracleti in glorificationem J. C. reservatum est. Unde μαρτυρείτε, testamini, in praesenti, de apostolis: μαρτυοήσει, testabitur, de Paracleto dixit Dominus. Joh. 15, 27. 26.

Habet ergo versus 7. cum versu 6. anakephalaeosin totius oeconomiae Christi Jesu a baptismo ejus usque ad pentecosten Act. 2. Habet versus 8. summam oeconomiae divinae ab exaltatione ejus et deinceps. Vid. Joh. 8, 28. 14, 20. Matth. 26, 64. Quocirca Christus ascendens jussit baptizare in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti: Matth. 28, 19. et Apocalypsis gratiam et pacem a S. Tri-

Quae cum ita sint, novum argumentum suboritur, eum ordinem versuum, qui testantes in terra praemittit, ac deinde testantes in coelo memorat, Gradatione rebus ipsis longe convenientissima praestare.

v. 9. si, si) Ab eo, quod negari nequit, et tamen minus est, concludit ad majus. — τῶν ἀνθρώπων, hominum) in quocunque negotio, Joh. 8, 17., et in ipso spiritus et aquae et sanguinis testimonio administrando. nam tametsi id divino instituto et jussu faciunt, tamen ipsi manent homines. Joh. 5, 34. 3, 31. —  $\eta$   $\mu \alpha \rho r \nu \rho l \alpha r \sigma \bar{\nu}$   $\theta \epsilon \sigma \bar{\nu}$ , testimonium Dei) Patris, cujūs Filius est Jesus. Vide finem versus hujus. Notatur autem simul cum testimonio Patris testimonium Filii et Spiritus item divinum et coeleste, quia opponitur testimonio kominum in plurali. Testimonium Patris est quasi basis testimonii Verbi et Spiritus sancti, sicut testimonium spiritus est quasi basis testimonii aquae et sanguinis. —  $\mu \epsilon l c \sigma \nu \ell \sigma r \nu$ , majus est) [adeoque acceptatione multo dignius. V. g.] Joh. 5, 36.

Summa eorum, quae diximus, haec est: Graeci codices, in quibus epistolae, v. gr. Johanneae, habentur, nec tam multi sunt, nec tam antiqui, ut versui de Tribus in coelo testantibus, quippe cujus plane singularis est ratio, debeant officere. Latino is nititur interprete, solo propemodum, sed vetustissimo et sincerissimo, quem continuo sequuntur plurimi perpetua seculorum serie patres, in Africa, Hispania, Gallia, Italia, cum provocatione ad Arianorum consentientem lectionem. Ipse denique contextus hunc versum tanquam centrum et summam episto-

lae comprobat. — auty forly, hoc est) Plane in eo versatur.

v. 10. ἐν ἐαυτῷ ¹), in se ipso) intime.

v. 12. ὁ ἔχων) habens, in fide. — τὸν νίον, Filium) Habet versus duo cola in priore non additur Dei: nam fideles norunt Filium. in altero additur, ut demum sciant infideles, quanti sit, non habere. — ἔχει, habet) Priore hemistichio cum emphasi pronunciandum est habet; in altero, vitam.

v. 13. ταὖτα) haec, quae in hac epistola habentur. Verbum scribo, în exordio, cap. 1, 4., nunc in conclusione fit praeteritum, scripsi. — τοῖς ²) πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἰοῦ τοῦ θεοῦ, credentibus in nomen Filii Dei) Summa versus 5—10. — ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, ut sciatis quod vilam habetis aeternam) Id fluit ex versu 11. — καὶ ἵνα πιστεύητε) et ut credatis, scil. sub propiore spe vitae. Id fluit ex v. 12. Plane in fide esse debemus.

v. 14. κατά το θέλημα αύτου, secundum voluntatem ejus) Conditio aequissima,

latissime patens. [Pron. actor DEUM spectat. V. g.]

v. 15. ἐἀν οἴδαμεν) ἐἀν interdum habet indicativum, praeteriti temporis; idque hic facit ad confirmandum. — ἔχομεν) habemus, etiam ante eventum ipsum: (conf. 1 Sam. 1, 17. s.) et eventum ipsum scimus non esse fortuitum, sed precibus impetratum.

v. 16. ἐάν τις, si quis) Additur casus omnium maximus; ut possis orare etiam pro altero, in re gravissima. conf. c. 2, 1. — l'on, viderit) Ergo peccatum hoc potest nosci a regenito. — άμαρτάνοντα άμαρτίαν, μή πρός δάνατον, peccantem peccatum, non ad mortem) qualecunque peccatum, modo no ad mortem.  $\mu \hat{\eta}$ , re, formula excipiendi, (Matth. 19, 9.) plus, quam ov, non, v. 17. Quam diu non constat, esse peccatum ad mortem, orare fas est. — θάνατον, mortem) De morbo, ex quo Lazarus mortuus est, sed postea mox resuscitatus, dicitur, non est ad mortem, Joh. 11, 4. not. at Ezekias aegrotavit מלווה ad mortem, Es. 38, 1., nisi miraculo convaluisset. Hoc autem loco Johannes mortem et vitam dicit, uti cap. 3, 14. Quid porro sit peccatum ad mortem, declaratur ex opposito, versu 17., ubi subjectum est, Omnis injustitia; praedicatum bimembre, peccatum, idque citra mortem. Ergo quaelibet injustitia, quae in vita communi admittitur, est peccatum non ad mortem. Peccatum autem ad mortem est peccatum non obvium, neque subitum, sed talis status animae, in quo fides, et amor, et spes, in summa, vita nova, exstincta est: si quis sciens volensque mortem amplectitur, non ex illecebris carnis, sed ex amore peccati, sub ratione peccati. Repudium gratiae proaereticum. Homo, dum hoc peccatum peccat, vitam a se repellit: qui igitur alii vitam ei concilient? Datur tamen etiam peccatum ad mortem corporis, v. gr. apud populum, pro quo ter deprecatus propheta, deprecari vetatur:

Lectionem ἐν αὐτῷ praefert crisis Ed. 1. et 2. Sensus perstat. E. B.
 Hic verborum ordo nititur crisi Ed. maj.; alius, in Vers. germ. obvius, sequitur crisia Ed. 2. E. B.

Jer. 7, 16. 11, 14. 14, 11. 15, 1. 2.: imo peccatum ad mortem ejusmodi ipse admisit Moses, ad mortem non deprecandam: Deut. 3, 26. Conf. 1 Sam. 2, 25. 3, 14. de domo Eli: et contra, de peccatis et morbis per preces depellendis, Jac. 5, 14. seqq. — αἰτήσει) ὁ παζέησιαστής. — δώσει, dabit) Deus, rogatus. αὐτῷ) illi, fratri. — ζωήν, vitam) Ergo peccans ad mortem est in morte, et tamen ulterius peccat ad mortem. — roig) b i. e. quod attinet ad peccantes non ad mortem. — ἔστιν άμαρτία προς δάνατον, est peccatum ad mortem) Summum praeceptum est fides et amor. ergo summum peccatum est, quo fides et amor perimitur. Illic, vita: hîc, mors. Non tamen denotatur hîc tale peccatum, quod nos appellamus, mortale, ut sunt omnia irregenitorum, c. 3, 14., et nonnulla fratrum relabentium; qui proprie soli egent, ut vita eis detur. — où λέγω, non — dico) pro dico — non. locutio morata et Attica. Deus non vult, ut pii frustra orent. Deut. 3, 26. Si ergo, qui peccatum ad mortem commisit, ad vitam reducitur, id ex mero provenit reservato divino. — ἐκείνης, illo) Vocula habet vim removendi h. l. — έρωτήση) Modo, αλτήσει. Differunt verba. Joh. 11, 22. not. Hic non modo non alreir, sed ne sewrar quidem praecipitur. ξρωτήση est ut genus: αίτεῖν species quasi humilior. Non αίτεῖν modo removetur, sed etiam genus. Species haec alteiv non occurrit apud preces Christi. alteiv in victum quasi et reum convenit.

v. 17. πασα ἀδικία) omne nefas. Ubique occurrunt in vita exempla peccati non ad mortem. — καί, et) et quidem. Enunciatio est hace: Quodlibet nefas est peccatum non ad mortem: sed ne quisquam id levius interpretetur, praemittit, est peccatum.

v. 18. οἴδαμεν, novimus) Anaphora. v. ss. — ὅτι πᾶς, quod omnis) Nunc cavet, ne quis versu 16. 17. ad securitatem abutatur. — γεγεννημένος) Μοχ, γεννηθείς. Praeteritum grandius quiddam sonat, quam aoristus. Lexicon vetus: ώψωνηκότες, μέγα· ὀψωνήσαντες δὲ, μικρόν. Non modo qui magnum in regeneratione gradum assecutus, sed quilibet, qui regenitus est, servat se. — τηρεῖ ἐαυτὸν, servat se ipsum) non deficit intrinsecus. — οὐχ ἄπτεται, non tangit) Regenitus non pessundatur extrinsecus. Malignus appropinquat, ut musca ad lychnum; sed non nocet, ne tangit quidem. Antitheton, jucet. v. 19.

v. 19. ἐx, ex) Sermo concisus: Ex Deo sumus, et in Deo manemus: at mundus ex malo est, et in malo jacet totus. — ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται, in malo jacet) [Itaque non magis, ac Malus, in quo jacet, filios DEI tungere potest. V. g.] Malus, coll. v. 18., opponitur Vero, v. 20. Totus mundus [isque universus, eruditos, honestos, aliosve complectens omnes, exceptis dunturat qui DEO se et Christo vindicarunt. V. g.] non modo tangitur a malo, sed plane jacet, (Germ. bleibt liegen,) per idololatriam, coecitatem, fraudem, vim, lasciviam, impietatem, malitiam omnem, in malo, expers et vitae ex Deo et διανοίας, sensús. Vid. 1 Cor. 5, 10. 11, 32. Brevi hac summa vividissime denotatur horribilis status mundi. Commentarii loco est ipse mundus et mundanorum hominum actiones, sermones, contractus, lites, sodalitia etc. [Mundanos pessimis non pejora perpetrare, mirandum potius est, quam pessime agere. Felices in miseria sua seipsos aestimant, et salute cassos DEI filios. V. g.] Antitheton, manet, de Deo et sanctis. Habetis, regeniti, quod oretis. cap. 2, 2. [Habetis, quod e mundo cupiatis ad DEUM evolare. V. g.]

v. 20. ηπει) adest. Sic, ηπω, Marc. 8, 3. not. — δέδωπεν, dedit) Deus. nam etiam in praecedenti commate Subjectum implicite est Deus, hoc sensu: Deus misit Filium suum: et huc refertur αὐτοῦ, ejus, mox. — διάνοιαν, sensum) non solum notitiam, sed facultatem noscendi. — τον άληθινον, Verum) subaudi, Filium ejus Jesum Christum, ut mox. unde perspicitur, quanta majestate sic se appellet Filius, Ap, 3, 7. — οὖτος) Hic, Verus, Filius Dei Jesus Christus: cui convenit appellatio Vitae aeternae. — ζωη αἰωνιος, Vita aeterna) Initium epi-

stolae et finis conveniunt.

v. 21. φυλάξατε έαυτούς) custodite vos ipsos, me absente, ne quis vos deci-

piat. Elegantia activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qui activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qui activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qui activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qui activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qui activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qui activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qua activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qua activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qua activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qua activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qua activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qua activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qua activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qua activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit, quam qua activi verbi cum pronomine reciproco plus dicit. σθε custodimini. Vid. ad Chrys. de sacerd. p. 423. — από τῶν είδώλων) a simulacris, neque solum ab ipsorum cultu, sed etiam ab omni eorum communione et communionis specie. Ap. 2, 14. 20.

## IN EPISTOLAM JOHANNIS SECUNDAM.

v. 1. Ο πρεσβύτερος, Senior) Appellatio conveniens familiari epistolae, huic, et sequenti. Et quidem admirabili temperamento gravitas argumenti et familiaritas epistolii concurrunt. Partes epistolae sunt tres:

II. Hortatio ad perseverantiam in veritate amoris et fidei. III. Conclusio.

**7.4—11**.

v. 12. 13.

- ἐκλεκτῆ, electae) Appellat electam, a conditione spirituali. nomen enim hoc appellativum esse, patet ex eo, quia etiam sorori tribuitur. v. 13. quod si proprium esset, foret ἐκλέκτη, ab ἔκλεκτος. Erant aut viduae, aut uxores prae maritis piae. Κυρία autem, [hebraico Martha respondens, V. g.] ut passim, ita hoc loco, esse nomen proprium, docet Heumanni Poecile, T. 2. lib. 3. artic. 13. et T. 3. lib. 1. art. 2. Neque dubitare quisquam potest, nisi qui stilum veterum ignorat, aut non recordatur. Appellativum Kvola, domina, extra relationem ad servos, eo tempore vix reginae sine invidia dari poterat. Etiam ad personas illustres olim nomina propria sunt adhiberi solita, prae appellativis. Eleganter autem Senior vocabulum spiritualis necessitudinis, unde epistolion fluxit, interponit inter suum et mulieris nomen. Recurrit Kvola, v. 5. Syrus nomen proprium retinet: et synopsis Athanasiana ait, γράφει πυρία, ubi nomen proprium ponit, epitheton externi, electa, reticet. Saepe autem nomina propria et appellativa invicem confunduntur. v. Wesseling. Probabil. p. 199. seqq. — ous, quos) Ref. ad matrem et liberos. — ἐν ἀληθεία, in veritate) Amor non modo verus amor est, sed veritate evangelica nititur. v. 3. fin. — πάντες, omnes) Communio sanctorum.
- v. 2. διά, propter) Constr. cum άγαπῶ amo. Amantes in veritate, amant etiam propter veritatem. — την μένουσαν, quae manet) quae adhuc est. Sequitur futurum, erit. την μένουσαν — καὶ ἔσται, resolve, QUAE manet, et erit. conf. 1 Cor. 7, 37. not.
- v. 3. ἔσται, erit) יהי Votum cum affirmatione. μεθ' ὑμῶν, vobiscum) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Latinus habet, vobiscum: et hoc proprie salutationi congruit. conf. 3 Joh. v. 2. — χάρις, έλεος, ελοήνη, gratia, misericordia, pax) Gratia tollit culpam; misericordia, miseriam; pax dicit permansionem in gratia et misericordia. — είρήνη, pax) etiam ingruente tentatione. — πυρίου, Domino) Hoc uno loco appellationem Domini, salutationi convenientem, habent epistolae Johannis 1). Filium Dei appellitat. — ἐν ἀληθεία καὶ ἀγάπη, ἐκ veritate et amore) De illa, v. 4. de hoc, v. 5. Paulus appellare solet fidem et amorem. etenim fides et veritas synonyma sunt; et utroque vocabulo Hebraeum res passim exprimunt LXX. Conf. 3 Joh. v. 3., veritati tuae.
  - v. 4. ευρηκα, inveni) Rarum hodie inventum, rarum gaudium. τέχνων σου, ex liberis tuis) Liberos Kyria ad minimum quatuor habebat. coll. v. 1. cum 4. Hos liberos in domo materterae eorum invenerat Johannes. v. 13. — παθώς, sicut) Norma.

<sup>1)</sup> Alqui, utriusque Ed. margo etiam hoc loco praefert omissionem voc. xuplou, et omitti omnino Vers. germ. E. B.

v. 1. 2.

- v. 5. οὐχ ώς καινήν, non tanquam novum) Amor utramque paginam facit. nil aliud fert veritas.
- v. 6. αὐτοῦ, ejus) Patris. v. 4. ἐν αὐτῆ, in eo) in amore. Epanodon habet hic versus, valde dulcem. περιπατῆτε, ambuletis) Modo, ambulemus. nunc secunda persona respondet verbo audistis, scil. ex nobis, apostolis.
- v. 7. ὅτι, quia) Ratio, cur jubeat retinere audita a principio. πολλοὶ, multi) 1 Joh. 2, 18. 4, 1. εἰσῆλθον) intrarunt. Mundus est aversus a Deo et Christo, siliquis suis intentus: sed ut Deum et Christum oppugnet, a Satanae fermento est. ἐρχόμενον) qui veniebat. sic, ἐρχομένων, 3 Joh. v. 3. Conf. ἐληλυθότα, 1 Joh. 4, 2. οὐτός ἐστιν, hic est) Gradatio. Hic ipse est etiam magni impostoris et antichristi character. non alius atrociori specie quaerendus est. πλάνος, seductor) contrarius Deo. ἀντίχριστος, antichristus) contrarius Christo. Etiam ad mulieres et adolescentes pertinet admonitio contra antichristum. v. 4. s. Antichristus negat Patrem et Filium: neque confitetur Jesum Christum venientem in carne.
- v. 8. ξαυτούς, vosmet ipsos) me absente. Γνα μὴ ἀπολέσητε κτλ.) Apostolum scripsisse arbitror, Γνα μὴ ἀπολέσητε ὰ εἰργάσασθε ), ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν · unde alii totam sententiam admonentem in secunda persona, alii deinde in prima retulerint. ἀλλὰ, sed) Nulla merces sanctorum dimidia est: aut tota amittitur, aut plena accipitur. Oppositio est immediata. Consideranda tamen diversitas graduum in gloria. πλήρη, plenam) in plena communione cum Deo. v. 9.
- v. 9. ὁ παραβαίνων, qui transgreditur) ex perfidia. ἐν τῷ διδαχῷ τοῦ χριστοῦ, in doctrina Christi) in doctrina, quae Jesum docet esse Christum Filium Dei. οὖτος) hic demum.
- v. 10. ἔρχεται, venit) quasi doctor aut frater. ταύτην) hanc, Christi. οὐ φέρει, non fert) per veram professionem. καl) atque adeo. χαίρειν, salutem) Eo loco sit vobis, quo ethnicus, cui tamen salutem tutius dicitur. 1 Cor. 5, 10. Sermo est de salutatione familiari, eaque fraterna et christiana. Interignotos et alienos videntur olim rariores fuisse salutationes.
- v. 11. γάρ, enim) Severitas in amore. κοινωνεῖ, communicat) Eum enim declarat pro tali, cui possit obtingere gaudium et salus in isto ipso statu antichristiano. [Subtilissimae sunt purioris doctrinae rationes. V. g.] ἔργοις) operibus, fidei et amori contrariis. τοῖς πονηφοῖς, malis) Contra, bonorum operum communicatio, beata.
- v. 12. πολλά) multa, laeta. Hoc igitur, quod scribit apostolus, maxime erat necessarium et subitum. οὐκ ἡβουλήθην, non volui) Ipsa scribendi opera non juvat semper cor affectu sacro plenum. διὰ χάφτου καὶ μέλανος, per chartam et atramentum) Ταπείνωσις. Antitheton, os ad os. Charta, non membrana, usus est apostolus ad hoc epistolium.
- v. 13. ἀσπάζεταί σε, salutant te) Comitas apostoli, minorum verbis salutem nunciantis. [Suavissima communitas! V. g.]

## IN EPISTOLAM JOHANNIS TERTIAM.

v. 1. Ο ποεσβύτερος, Senior) Tres hujus quoque epistolae sunt partes:

I. Inscriptio.

t

II. Commendatio hospitum: ubi

1) Congruit hactenus margo Ed. 2., nec non Vers. germ.; sed quoad membrum alterum Vers. germ. abludit, secundam personam retinens, eoque ipso eam Gnomonis observationem, quae mox ad voc. αλλά subsequitur, confirmans. E. B.

1. superiora Caji beneficia probat.

commendationem ipsam promit, rationes, et exempla in utramque partem, innectens.

v. 2 — 6.

III. Conclusio.

v. 6 — 12. v. 18 — 15.

— γαΐφ, Cajo) Cajus Corinthi, de quo Rom. 16, 23., vel huic Cajo, Johannis amico, fuit simillimus, in hospitalitate, vel idem: si idem, vel ex Achaja in Asiam migravit, vel Corinthum Johannes hanc epistolam misit.

v. 2. άγαπητὲ, dilecte) Sic ter, v. 2. 5. 11. — περί πάντων, de amnibus) quod ad omnes partes attinet. — εὐοδοῦσθαι, prospere agere) in re familiari etc. — ὑγιαίνειν, valere) in corpore. — καθώς, sicut) Ubi anima valet, omnia va-

lere possunt.

v. 3. ἐχάρην, gavisus sum) Hoc amplificatur versu 4. — γὰρ, επίπ) Ex operibus cognoscitur valetudo animae, et hanc prosequuntur vota sanctorum. — καθώς, sicut) Declarat. — σύ) tu. Antitheton, Diotrephes. v. 9.

v. 4. τούτων) his, gaudiis.

- v. 5. πιστον ποιεῖς, fidele facis) fucis quiddam, quod facile a te pollicebar mihi et fratribus. Sic quodeunque congruit. ἐργάση, operatus fueris) labore amoris. καὶ) et, quod maximum, in hospites speciatim.
- v. 6. ἐνώπιον ἐκκλησίας, coram ecclesia) Publice commemorabantur exempls, ad hortandum [methodo perquam fumiliari. V. g.] καλῶς ποιήσεις, bene facies) Morata formula hortandi. Sic, in praeterito et praesenti, ad approbandum, bene dixisti, fecisti etc. Luc. 20, 39. Act. 10, 33. Marc. 7, 37. Joh. 4, 17. cap. 13, 13. Jac. 2, 8. 19. 2 Petr. 1, 19. προπέμψας, deducens) cum commeatu. Tit. 3, 13. Beneficium praesta usque ad finem. ἀξίως τοῦ Θεοῦ, ut Deo dignum est) Qui tales, quales versu sequente describuntur, honore afficit, is Deum honorat.
- v. 7. τοῦ ἀνόματος, Nomine) Subaudi, Dei. Lev. 24, 11. Conf. Jac. 2, 7.

   ¹)μηδὲν, nihil) De jure suo decesserunt: et vel mercedem laboris reliquerunt, vel rapinam facultatum tolerarunt. ἀπὸ, σ) Constr. cum exiverunt.
  - v. 8. συνεργοί, cooperatores) ut veritatem adjuvemus, ne ea impediatur.
- v. 9. ἔγραψα, scripsi) de his. Ea epistola non extat. τῷ ἐκκλησία, ecclesiae) illius loci, ex quo exierunt. v. 7. Occupatio: ne Cajus dicat, cur itur ad nos? ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν, qui vult esse primus eorum) si jam tum Diotrephes extitit, vivente apostolo, quid postea non factum? ἡμᾶς, πος) commendantes et commendatos.
- v. 10. ἐἀν ἔλθω, si venero) v. 14. ὑπομνήσω, commonebo) Metonymia antecedentis: i. e. animadvertam, notabo, ita ut sentiat. λόγοις πονηφοῖς, verbis malis) quibus se excusare conatur. τοὺς βουλομένους, volentes) scil accipere. ἐκβάλλει, ejicit) Magna importunitas.

v. 11. το κακον, malum) in Diotrephe. — το άγαθον, bonum) in Demetrio.

— ἐκ τοῦ θεοῦ) ex Deo, bono. — ἔστιν, esl) ut ex Ipso natus.

v. 12. δημητρίω, Demetrio) Videtur hic fuisse antistes hospitalis. — ήμεὶς, nos) ego et qui mecum sunt. — δὲ) tamen, etsi jam multis ornatus testimoniis sit Demetrius. — καὶ οἴδατε, et nostis) neque enim in ulla re mentimur.

v. 15. φίλους, amicos) Conf. Joh. 15, 15. Rara in N. T. appellatio, absorpta a majori, fraternitatis. Errant philosophi, qui putant amicitiam non instrui a fide. — κατ' ὅνομα, nominatim) non secus ac si nomina eorum perscripta essent.

<sup>1)</sup> έξηλθον, exieruni] vel ut exules, vel ut praecones Evangelii. V. g.

955

### IN EPISTOLAM JUDAE.

#### v. 1. Ἰούδας, Judas) Partes epistolae sunt tres:

I. Inscriptio.
 II. Tractatio, qua hortatur ad certamen pro fide, v. 8., et, adversariorum interitu moribusque descriptis, v. 4—16., sanctos commonefacit, v. 17.
 18., confirmat, v. 19. 20. s. de officio erga alios instruit.
 v. 22. 28.
 III. Conclusio per Doxologiam.
 v. 24. 25.

Valde haec epistola congruit cum secunda Petri; eamque videtur prae oculis habuisse Judas. v. 17. 18. coll. cum 2 Petr. 3, 3. Eam Petrus extremo suo tempore scripsit; ex quo colligi potest, S. Judam diutius vixisse, magnamque vidisse jam tum in ecclesia inclinationem rerum a Petro praedictam. Sed tamen alia praetermittit, alia alio instituto et sermone ponit, alia addit, sapientia apostolica perspicue elucente, et severitate incrementa sumente. Sic Paulum Petrus, Petrum Judas allegat et comprobat. — ἀδελφὸς δὲ ἰαπώβου, frater vero Jacobi) Jacobus erat celebrior, frater Domini appellatus. pro eo Judas se appellat fratrem Jacobi, modeste. — τοῖς) Periphrasis, cui respondet contrarium versu 4. — ἡγαπημένοις, dilectis) Exordio respondet conclusio. v. 21. — τετηρημένοις, servatis) Christo indelibatum servari, laetum. Joh. 17, 2. 11. 15. 1 Cor. 11, 2. Significantur salutis origines et consummatio: habetque hic locus προθεφαπείαν, ne pii percellantur mentione rerum dirissimarum. — πλητοῖς, vocatis) Vocatio, omnis beneficii divini praerogativa.

- v. 2. Eleo xxl., misericordia etc.) tempore miserabili. hine primo loco ponitur misericordia. misericordia, Jesu Christi, v. 21.: pax, in Spiritu S. coll. v. 20.: amor, Dei, v. 21. Testimonium de S. Trinitate.
- v. 3. πᾶσαν σπουδήν ποιούμενος) cum omnem operam darem. γράφειν σωτηρίας, scribere salute) Antitheton, praescripti in judicium. v. 4. περί, de) Scopus epistolae, v. 20. s. Prima et extrema epistolae, accurate conveniunt. ποινής, communi) per aeque pretiosam fidem. 2 Petr. 1, 1. Ratio mutuae adhortationis. σωτηρίας, salute) Etiam severae admonitiones, salutares sunt. ἀνάγκην ἔσχον) non potui non. γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν, scribere vobis adhortans) Ex omnibus scribendi generibus adhortationem hoc tempore saluberrimam statuit Judas. τὸ scribere arcte cohaeret cum adhortans. Adhortatio infertur v. 17. s. Hic scopus epistolae expressus. ἐπαγωνίζεσθαι, ut decertetis) Officium duplex, pugnare strenue pro fide, contra hostes: et aedificare se ipsum, in fide. v. 20. conf. Neh. 4, 16. ss. ᾶπαξ, semet) Particula valde urgens. nulla alia dabitur fides. coll. secundo, v. 5. παραδοθείση, tradita) divinitus. τοῖς ἀγίοις) sanctis omnibus, ex fide sanctissima. v. 20. Constr. cum tradita. πίστει, fide) qua venitur ad salutem v. 20. 21.
- v. 4. παφεισέδυσαν, subrepserunt) παφά, sub, obiter. οἱ πάλαι πφογεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, olim praescripti in hoc judicium) quos venturos esse, praedictum est, v. 17. et quos hoc judicium, de quo mox, subituros esse, patet ex poenarum exemplis in similes impuros editis, pridem perscriptis. Non innuitur praedestinatio, de qua tamen locutio extat similis, οἱ γραφέντες εἰς ζωὴν, Εs. 4, 3., sed Scripturae praedictio. Πάλαι, olim, Enochi tempore: v. 14. qui si ipse tantum dixit, non etiam scripsit; sermo erit concisus, hoc sensu: pridem per Enochum praedicti, et postea per scripturam notati. quare τὸ ἀσεβεῖς, impii, confer cum versu 15. εἰς valet quod attinet. Τοῦτο, hoc, valde demonstrat, apostolo jam quasi cernente poenam. Sermo per Enochum factus complectitur omnes impios primi et extremi mundi. Par omnium indoles et poena. ἡμῶν, nostri) non impiorum. χάριν, gratiam) evangelicam. τὸν μόνον δεσπότην) Sir. 18, 33. in ed. Complut. Κρείσσων παξέησία ἐν δεσπότη μόνω, εἴπερ νεκρά καρδία νεκρῷ ἀντέχεται. καὶ κύριον) S. Judas impietatem eorum, quos notat,

ostendit incurrere et in Deum et in Christum, την τοῦ ΘΕΟΥ ήμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ήμῶν ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙ. ΣΤΟΝ ἀρνούμενοι. Hoc non observarunt, qui post δεσπότην interposuere Θεόν. Locus proprie parallelus, 2 Petr. 2, 1. τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι. — ἀρνούμενοι, negantes) Expendantur portenta haereticorum veterum a patribus commemorata.

v. 5. ὑπομνῆσαι, commonere) Activum. — εἰδότας ὑμᾶς, scientes vos) Accusativus absolutus, ut Act. 26, 3. Causa, cur admoneat duntaxat; quia jam sciant, semelque cognitum habeant. Respondet haec formula Petrinae illi, koe primum scientes. — ἄπαξ) semel. v. 3. not. — σώσας, servans) Antitheton, perdidit.

v. 6. ἀγγέλους, angelos) 2 Petr. 2, 4. not. — μη τηρήσαντας, non servantes) Debuerant igitur servare. — ἀρχην) imperium, statum semel eis assignatum, sub Filio Dei. Col. 1. — ἀπολιπόντας, relinquentes) ultro. — ἴδιον, proprium) conveniens. — ολητήριον) domicilium lucidum. Antitheton, ζόφον caliginem. — ἀϊδίοις) sempiternis. Epitheton horribile, h. l. Sic v. 7., alwelov, aeterni. — τετήρηπεν, servavit) servare instituit.

v. 7. τούτοις) his, impiis, parem poenam subituris. — ἐππορνεύσασαι) Saepe pro simplici πορνεύω ΤΟΤ LXX habent ἐππορνεύω. sed hic proprie convenit in libidinem magis abominandam. — ἀπελθοῦσαι — ἐτέρας, abeuntes — alteram) praeter naturam. — ¹) δεῖγμα — δίκην, exemplum — poenam) Appositio. poena, quam sustinent, est exemplum ignis aeterni, ut Cassiodorius loquitur. neque enim ipsa urbium illarum poena aeterna est. Ez. 16, 53. 55. Conf. 2 Petr. 2, 6.

v. 8. μέντοι, quidem) Particula declarans, impuritatemque talium impiorum cum Sodomis comparans, unde similitudo poenae versu 7. memorata pateat. — ἐνυπνιαζόμενοι) somniis impuris et confusis agitati, et ex somniis futura conjectantes. Aequipollet illud, non norunt v. 10. Es. 56, 10. 11. LXX, οὐπ ἔγνωσαν — ἐνυπνιαζόμενοι κοίτην — οὐπ εἰδότες σύνεσιν, πάντες ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἔξηκολούθησαν. [Uno verbo ἐνυπνιαζόμενοι hominum mere naturalium indoles graphice admodum descripta est. Somnians multa videre, audire etc. sibi videtur; concupiscentia agitatur, gaudio, angore, timore, rel. At nescit imperare sibi in isto statu: sed qualis est imago in somnio ex imagine orta, talis hominum illorum conditio. Hinc, omnibus licet rationis nervis adhibitis, concipere nequeunt, fitios lucis vera libertate, in luce expergefactos, perfrui. V. g.] — κυριότητα, dominationem) Vid. 2 Petr. 2, 10. not.

v. 9. ο δε μιγαήλ, Michael vero) Hujus pugnae notitiam utrum ex sola revelatione, an ex traditione majorum acceperit apostolus, nil refert: sufficit, quod vera, quin etiam confessa fratribus, scribit. conf. v. 14. not. de respondet reμέντοι. — δ ἀρχάγγελος, archangelus) Hoc loco et 1 Thess. 4, 16., (ubi item de re gravissima, resuscitatione mortuorum, agitur,) archangeli fit mentio; alibi nusquam: ut, utrum unus hic sit, an plures, definire nequeamus. — ote, quum) Quando haec disceptatio facta sit, et quo die, non exprimitur: facta est certe post mortem Mosis. — τῷ διαβόλω, diabolo) contra quem pugnare Michaëli inprimis convenit. Ap. 12. — διαποινόμενος διελέγετο, disceptans disputaret) Erat ergo pugna judicialis. — περί τοῦ μωσέως σώματος, de Mosis corpore) De ipeo Mosis corpore exanimi apertus est sermo. In re mysterii plena non debemus apertam sermonis partem pro eo, ac nobis commodum est, inflectere. In corpus Mosis conatus est aliquid, quicquid fuit, diabolus, mortis robur habens, adeoque Mosis fortasse resuscitationem impedire postulans. — ούπ ἐτόλμησε, non αυκικ est) Virtus angelica, modestia. Eo major deinceps Michaeli data est victoria. Ap. 12, 7. Synopsis Sohar p. 92. n. 6. Non licet homini ignominiose convitieri genus adversum, h. e. spiritus malos. Schoettgenius, οὐκ — ἀλλ' ως, Rom. 9, 32.

<sup>1)</sup> πρόκεινται, ante (oculos) jacentj Non in mari mortuo, sed ad litus sitae erant urbes. V. g.

— βλασφημίας, blasphemiae) id est, βλάσφημον, blasphemum. 2 Petr. 2, 11. — ἐπιτιμήσαι σοι, animadvertat in te) Reservatum divinum. — Κύριος) Dominus, solus. Hujus judicio in antecessum subscribit angelus.

v. 10. δσα) omnia, quae. — οὐκ οἴδασι. non norunt) de rebus spiritualibus, Dei et sanctorum. — φυσικῶς, naturaliter) per facultates naturales, de rebus naturalibus, modo cognoscendi naturali, appetitu naturali. physicum opponitur hic spirituali. v. 19. — ἐπίστανται, sciunt) Subtilius quiddam notat norunt. — φθείρονται) pereunt, coll. v. seq.

v. 11. οὐαὶ, vae) Uno hoc loco unus hic apostolus vae intentat, ex triplici ratione, quae mex sequitur. Petrus, eadem vi, maledictionis filios appellat. — τοῦ κάιν, Caini) fratricidae. — τοῦ βαλαὰμ, Balaami) pseudoprophetae. — μισθοῦ) mercede. — ἐξεχύθησαν) effusi sunt, ut torrens sine aggere. — ἀντιλογία)

LXX, מידיבה LXX, מידיגוסיום. — דסט מספל, Core) sacerdotic se ingerentis.

v. 12. ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν, in agapis vestris) in vestris conviviis, quibus amor fraternus alitur. — σπιλάδες) Quemadmodum inter Petrum et Judam in άγάπαις et ἀπάταις paronomasia intercedit: sic inter eosdem in vocabulo σπίλοι 2 Petr. 2, 13., et σπιλάδες h. l. homonymia locum invenit. nam σπιλάδες pro maculis quidem accipi possunt, ut Vulgatus reddit: coll. v. 23. unde Hesychius, σπιλάδες, μεμιασμένοι, simul metonymiam h. l. ostendens. Sed idem, σπιλάδες, αί περιεχόμεναι τῆ θαλάσση πέτραι. quin σπιλάς etiam procellam denotat, et hanc ipsam notionem, cujus exemplum notavimus ad Chrys. de Sacerd. p. 375., Oecumenius probat. Eligat lector. Sequuntur hanc metaphoram quatuor aliae, ab aëre, terra, mari, coelo. — συνευωχούμενοι άφόβως, convivantes sine timore) Cum timore [luxuriei opposito. V. g.] colenda sunt convivia sacra. Convivari per se nil vitii habet: ideo sine timore huic verbo annecti debet. — faurous, se ipsos) non gregem. — δένδρα φθινοπωρινά) Φθίνων sc. μήν, extrema pars mensis. sie φθινόπωρον, autumnus extremus. inde δένδρον φθινοπωρινόν, arbor tali specie, qualis est autumno extremo, sine foliis et pomis. Est hic gradatio quadrimembris. Primum, et inde secundum, refertur ad fructum; tertium, et inde quartum, refertur ad arborem ipsam. — απαρπα, infructuosae) arbores nil vescum ferentes. —  $\delta l_{S}$ ) bis, i. e. plane: respectu status pristini, et status christiani. - ἐκριζωθέντα, eradicatae) Hic gradus est ultimus h. l.

v. 13. ἐπαφρίζοντα, despumantes) prae copia turgidi. Es. 57, 20. — ἀστέρες πλανῆται, stellae errantes) Recentiori aevo compertum est, planetas esse per se corpora opaca, mutuato lumine fulgentia. id S. Judas jam tum ex lumine divino innuit. neque enim ad etymon tantum errantium stellarum alludi (quanquam hoc quoque congruit) patet ex subsequente tenebrarum mentione. coll. 2 Petr. 2, 17. Eademque ratio prohibet accipi de ignibus fatuis. Aperte alii dicuntur apud Aristotelem of δοποῦντες ἀστέρες διάττειν, alii οί πλανῆται ἀστέρες. lib. I. Meteor. cap. 4. et 6. — οἶς, quibus) Ut modo nubibus, arboribus, fluctibus, sic jam stel-

lis errantibus sua additur descriptio, cum respectu ad apodosin.

v. 14. προεφήτενσε) prophetam egit. — καὶ τούτοις) etiam his: non modo de his, non modo antediluvianis. ait enim, omnes, v. 15. — ξβδομος, septimus) Innuitur antiquitas prophetiae, v. 4. quae de adventu Judicis prima videtur fuisse. Quinque duntaxat patres fuere inter Enochum et Adamum: 1 Cor. 1, 1. et Enochi translatio facta est ante A. M. 1000. Estque hoc ipsum elogium Enochi proprium, Hebraeis frequens. Septimus ab Adam, mysterii non expers, in quo immunitas a morte et numerus sanctus concurrunt. nam septimum quodque, aestimatissimum. Septenarium quidem decemplicatum refert Fragmentum Henochi; quod impii illi diluvio oppressi δεθέντες ἐπὶ ἐβδομήκοντα γενεάς εἰς τὰς νάπας τῆς γῆς ligati ad LXX generationes fuerint in obscuras terrae valles, usque ad diem judicii eorum. vid. Heidan. de orig. err. p. 174. — ἀπὸ ἀδὰμ, ab Adam) Adamo praedictus est adventus Christi prior; Enocho, secundus. Septimus ab Adam prophetavit, quae septimam aetatem mundi terminabunt. — ἐνωχ, Enoch) Utrum ex libro veteri, an ex traditione, an ex revelatione immediata

hoc quoque habuerit S. Judas, quis definiet? Si ex libro; alius tamen fuisse censetur ab illo, contra quem disputat Bangius in Exx. de ortu literarum, maxime pag. 94. Conf. Suicer. Thes. P. I. col. 1131. — Kύριος, Dominus) Jam Henochi tempore nomen Jehovah notum erat. — ἐν άγιαις μυριάσιν, in sanctis myrisdibus) angelorum. Matth. 25, 31. Ellipsis cryptica primis illis temporibus congruebat.

v. 15. κρίσιν, judicium) Ultra diluvium prospexit Enoch. — κατὰ πάντων) contra omnes, homines, qui defecerunt. Genus. — ἐξελέγξαι ¹), redarguere) Elenchus, qui jam tum erat, in judicio consummabitur. Elenchus adhibetur contra eos, qui nosse nolunt. — πάντας τοὺς ἀσεβεῖς, omnes impios) Species. — ἐλάλησαν, locuti sunt) v. 8. 10. — κατ' αὐτοῦ, contra Ipsum) etiamsi non putasent, omnes sermones impios [quibus Domini filii quoque atque servi impeluntur, Job. 42, 7. Mal. 3, 13. V. g.] contra Ipsum tendere. — ἀμαφτωλοὶ ἀσεβεῖς, peccatores impii) Peccator, malus est: ἀσεβης, peccans sine timore, pejor.

v. 16. γογγυσταὶ, murmuratores) adversus homines. — μεμψίμοιοοι, queruli) contra Deum. — πορευόμενοι, incedentes) respectu sui ipsorum. v. 18. — θαυμάζοντες πρόσωπα) Sic LXX pro מנים et מנים מנים in utramque partem.

v. 17. ύμεῖς δὲ ἀγαπητοὶ, vos vero dilecti) sic quoque v. 20. — μυήσθητε, recordamini) Ergo hi, ad quos Judas scribit, ceteros quoque apostolos audierant. — ἀποστόλων, apostolis) Non eximit se Judas apostolorum numero. nam v. seq. dicit, vobis, non nobis.

v. 19. οὖτοι, hi) Horum mores ostendit tales esse, quales praedicti sint. v. 18. — οἱ ἀποδιορίζοντες) ἐαυτοὺς subauditur, quanquam id ipsum alii adjecerunt. Es. 45, 24. LXX, αἰσχυνθήσονται πάντες οἱ ἀφορίζοντες (διορίζοντες ed. Vatican.) αὐτούς. Segregant se, a Deo et a communione viva ecclesiae; tametsi non a societate hujus externa. v. 12. init. Conf. Hos. 4, 14., ימרדר [Prov. 18, 1. Es. 66, 5. Luc. 6, 22. V. g.] — ψυχικοὶ, animales) quos anima mera, sine spiritu, animat. — πνεῦμα μή ἔχοντες, spiritum non habentes) Itaque spiritus non est pars essentialis hominis.

v. 20. δὲ, autem) Opposita: segregantes, et, superstruentes vos ipsos. item, animales, et in Spiritu sancto. — άγιωτάτη) sanctissimae; qua nulla sanctior esse potest. Superlativus singularis, magnam cohortandi et urgendi vim habens. — ἐν πνεύματι άγίω προσευχόμενοι, in Spiritu sancto orantes) Eph. 6, 18. Zach. 12, 10. Joh. 4, 24. Memorat Judas Patrem, Filium et Spiritum sanctum: memorat fidem, amorem, spem. versu hoc et sequente. — προσευχόμενοι, orantes) Requiritur studium piorum, sed multo magis preces, quibus opem divinam impetrant.

v. 21. ξαυτούς, vos ipsus) Qui se primum defendit, alios demum servare potest. v. seqq. — προσδεχόμενοι, exspectantes) Exspectare possunt cum fiducia, qui sesse muniunt. — ἕλεος, misericordiam) Antitheton, ignis v. 23. — ελς, is) Constr. cum exspectantes.

v. 22. zal, et) Qui sibi jam consuluit, consulat aliis.

v. 22. 23. οῦς μὲν ἐλέγχετε διακρινομένους · οῦς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἀρπάζοντες · οῦς δὲ ἐλεεῖτε ἐν φόβφ, alios quidem redarguite dubitantes : alios vero servate ex igne rapientes : aliorum vero miseremini in metu) Tria genera enumerat apostolus eorum, quorum saluti consulere sancti debeant: ac primum quidem genus intellectu laborat; secundum affectu, vehementer; tertium affectu, minus vehementer. Itaque I. elenchus sive demonstratio boni et mali adhiberi debet iis, qui cum dubitationibus conflictantur, et in medio ancipitique haerent. II. quos igais jam prope corripuit, ii rapida vi, quacunque parte prehensi, servari debent. III. misericorditer et leniter tractandi sunt ii, qui metu solo, et benigna periculi demonstratione, in viam reduci possunt. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. — μεσοῦντες, odio habentes) Hoc proprie cohaeret cum ἐλεεῖτε, miseremini. Aliter ex

<sup>1)</sup> Attamen simplici eléytat palma conceditur in margine utriusque Ed. E. B.

igne, inquit, aliter ex luto eximendi sunt miseri. Hos elementer, metu duntaxat incusso, tractari sufficit: hi, ferme intacti a vobis, ex hoc ipso sentiant vestrum odium et fastidium adversus ipsam impuritatis superficiem. — καὶ, etiam) non modo carnem ipsam, quam isti polluunt, v. 8., sed etiam amictum. — ἐσπιλωμένον χιτιῶνα, maculatam tunicam) Tunica est totus vitae habitus exterior, qua ab aliis attingimur. Locutio proverbiali similis.

v. 24. φυλάξαι αὐτοὺς ἀπταίστους, custodire vos 1) a titubatione immunes) contra impios istos. αὐτοὺς, pro ὑμᾶς, refertur ad praedicata praecedentia, uti Matth. 23, 37. — κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ, coram Gloria sua) coram se ipso, quum gloriosissime revelabitur. — ἀμώμους, inculpatos) penes vos ipsos. An-

titheton, a titubatione immunes.

v. 25. 2) δόξα καὶ μεγαλωσύνη, gloria et magnificentia) Ref. ad soli Deo. — πράτος καὶ έξουσία, robur et potestas) Ref. ad potenti.

## ANNOTATIONES AD APOCALYPSIN.

#### PROOEMIUM.

Duas in Apocalypsin commentationes uno tempore adornavi: alteram Germanicem, separatim editam 3), in gratiam videlicet eorum etiam, qui, quamvis Latine nesciant, tamen veritatem requirunt; alteram, Latinam, quae est haec ipsa Gnomonis N. T. pars extrema. Nolim putes, Lector, eas sola lingua differre: majus multo discrimen intercedit, cujus causa conjungi possunt, vel, si mavis, debent. Germanica illa tractatio plena, justa, perpetua est: hae autem Latinae annotationes miscellum quasi spicilegium, in suo item genere salubre, exhibent. etenim testimonia antiquitatis, Graecarum locutionum explicationem, critica supplementa 4), falsarum opinionum refutationem, Latino commodius, censuimus, quam vernaculo sermone proponi. Igitur quae illic fusius explanantur, hîc tantummodo attinguntur: quae illic vix loci quidquam habuere, hîc copiosius tractantur. Alia est et alia commentatio: utraque in suo genere integrum quiddam est 5). Qui conjunxerit, unius operis instar esse dicet, duplicem autem fructum percipiet.

2) Crisis vero, inquis, hoc etiam loco inculcatur? Saturior egomet hujusmodi sum laboris, quam videar multis. Nam quum apocalypticum textum in versiculos plus CCCC diviserit Rob. Stephanus, totidem fortasse dierum operam sola
Apocalypseos recognitio, (ignoscat, quisquis ejus operae pretium non perspicit,)
sibi antehac a me vindicavit. Exemplaria excusa, et quidem praecipua ad ver-

2) Verba, διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ήμῶν, immediate praecedentia, in Vers. germ. recepta sunt, suadente crisi Ed. 2. E. B.

4) Haec et h. l. maximum partem, ob rationes in Processio meo allegalas, abesse nunc jussi: aliqua tamen, utut Apparatui inserta, cur non existimaverim resecanda, res ipsa loqui-

tur. E. B.

<sup>1)</sup> Cur et h. l. et in Vers. germ. pronomen αὐτούς per vos (euch) translata sit, hace ipsa Gnomonis nota indicat. Lectio videlicet ὑμᾶφ per crisin utriusque Ed. gr. non videlur eligenda. E. B.

<sup>5)</sup> Hujus Editio prima proditt A. 1740; secunda, in rebus praecipuis nil mutata, et novo stipata Prologo, A. 1746: de reliquis post oblium Beati recusis, ut et de subsecutis A. 1747. Sermonibus sacris in Apoc. s. t. 60 erbauliche Reden, quorum itidem plures jam Editiones prostant, non est quod verba faciam. Unum nescire nolo rerum ignaros: Es waren keine öffentliche Predigten (wie man sie schon genennet hat), sondern vertrauliche Vorträge, die in sogenannten Erbauungs-Stunden gemacht worden. E. B.

<sup>5)</sup> Nemo itaque integram istam commentationem germanicam ea methodo, qua notulas Vers. germ. inserut, Gnomonis lectoribus propinandam fuisse censebit. E. B.

bum, conferre, Kusteri editionem ex Milliana ipsa retractare, manuscriptos codices Graecos et Latinos recensere, excerpta codicum ab aliis hinc inde prolata digerere, versiones consulere, patres Graecos et Latinos excutere, interpunctiones examinare, quam prolixi laboris sit, ambitiose exaggerare nolo. Neque tamen id ipsum plane dissimulari hoc loco oportere putavi. Namque ab iis, qui tali in re justam dicere sententiam velint, optimo jure postulatur, ut, praeter caeteras dotes quamlibet excellentes, in numerato habeant codicum, versionum, patrum lectionem tenoremque, et horum testium indolem, numerum, consensionem, divortia, vim modo majorem, modo minorem calleant: neque ea loca, in quae inciderint, subito arbitrio singulatim expediri posse putent, sed decisiones varietatum ex cohserentibus totius scrutinii rationibus repetant. Huc plane spectant Fundamenta criscos apocalypticae, in Apparatu, a pag. 776. ad 789. [Ed. II. p. 487. sqq.] posita, in quibus universam Apocalypseos considerationem non perfunctorie institui, et subsequenti ibidem singulorum locorum tractationi criticae lucem et robur praeparavi. Fundamentorum summam dedi in Defensione altera 1, et partem ejus summae hoc loco repetam: "Ad Apocalypsin Erasmus, ut ipse "confiletur, non nisi unum habuit MS. Graecum a Jo. Capnione, et quidem An-"dreae Caesareensis exegesin, cui textus (το πείμενον) erat interjectus. Ex co. "inquit, contextus verba describenda CURAVIMUS. Cumque mutitus esset liber, "textum ex Vulgata nondum revisa properanter, et, cum hanc prophetiam hand "plurimi faceret, citra summam curam supplevit. Stephanus, eruditus ille qui-"dem, sed negotiis obrutus typographus, talem Erasmi textum apocalypticum ad "verbum recudit, praecipue in ultima sua editione, quam tot alii sunt secuti. "Hoc ad oculum patet. At ante hos duos, id est, ante Reformationem, in editione "Complutensi, praeclarissimus et ad testimonium contra papatum inprimis efficax "apocalypticus textus, quem nullo modo extenuare debemus, in media exiit Hispa-"nia, in aliis Europae regionibus late propagatus. Postmodum vrientales linguae "versionesque sunt excultae: antiquissima Latina versio restituta, in qua spicile-"gium tale, quale Apparatus meus exhibet, nactus sum: multi Graeci Latinique "patres, et ii quidem, qui Apocalypsin copiose firmiterque allegant, eruti et re-"cogniti. Multi et diversi Graeci codices MS. apocalyptici, antehac adeo rari, "sunt comparati: et de duobus, quorum ego sum potitus, alter opportune candem "habebat Andreae Caesareensis exegesin, quo adjutus dispexi accuratius, qua "parte Erasmus vel valeret vel laboraret. Quodque praecipuum est, Alexandri-"nus codex MS. qui vetustatis, et, praecipue in Apocalypsi, sinceritatis et aucto-"ritatis nomine a veris criticis pro incomparabili agnoscitur, in occidentem est de-"latus. Quae omnia a Deo data subsidia Erasmus et Stephanus, si hodie vive-"rent, cum admiratione et gaudio, melius sane, quam omnes ipsorum asseclae, "adhiberent, et uno ore declararent, non eas editiones, quas ipsi tam aegre, et "alii post ipsos tam religiose procudissent, sed ambas conjunctim classes editio-"num, imo vero etiam totam Antiquilatem christianam, et Medullam documento-"rum ejus, textum nobis apocalypticum propinare quam purissimum. Haec omnia "sunt, quibus crisis mea superstruitur. — Tali modo non solum multa minoris, "quanquam non plane nullius, momenti, sed etiam quaedam ponderosissima loca, "oeconomiam divinam spectantia, in Apocalypsi, REGIA PROMULGATIONE J. "C. amatoribus apparitionis ejus postliminio sunt repraesentata. Hoc agnoscunt "jam complures bonse animae: Deo gratias agunt, et rem in suum usum vertunt." Huc quum res evadit, ulteriores animadversiones, mihi, fortasse prae quovis altero quamlibet erudito, sua sponte, etiam quum alias res ago, subinde occurrentes, obiter notare, vindiciisque eas, ubi usu venit, augere, nec molestum esse sentio, et fas esse duco.

3) Ad ea subsidia, quae in Apparatu adhibui, nunc commentarius in Apocslypsin, Apringio adscriptus, accedit, de quo aliquid dixisse juverit. Pacis Julise

<sup>1)</sup> App. crit. Ed. II. P. IV. N. IX.

AD APOC. 961

in Hispania episcopus circa annum DXXXX. Apringius fuit, quem Aprigium plerique, nonnulli aliter paulo aliterque appellant. Commentarium ejus in Apocalypsin, ab Isidoro Hispalensi aliisque laudatum, erant qui pro deperdito haberent. At extat, inquit Garsias Loaisa apud Fabricium, opus ingens manuscriptum in Apocalypsin. Sed ego, cum vidissem codicem Gothicum Legionensem, scriptum aera millesima octava, animadverti, de auctoris nomine inde non constare, sed editum opus in gratiam cujusdam Aeterii. Quin et in praefatione auctor ille ait, se collegisse sua ex libris Victorini, Isidori et Aprigii. Aliud exemplar membranaceum Barcinonae ex alio vetustiore (fortasse Legionensi illo,) A. MXXXXII. descriptum, ex Hispania, superiore seculo pervenit in Daniam. Ibi Arnae Magnaei Islandi, Professoris Hafniensis, concessu librum quondam descripsit cel. Abbas J. L. Moshemius, qui certiorem me fecit, membranas incendio Hafniensi consumtas esse, et tamen suum exemplar, ex illis accuratissime deductum, liberaliter mihi muneri misit. Apringius in eo codice constanter vocatur: et Apringio episcopo tractatus hicce, ubi incipit et ubi explicit, adscribitur; sed tamen interpolatum esse opus, liquido apparet. Uno loco, Johannes dicitur sub Claudio scripsisse Apocalypsin: alibi, sub Domitiano. Numerus DCLXVI ad voculam DICLVX redigitur, cujus se inventorem duobus an tribus post Apringium seculis professus est Ambrosius Ansbertus. Ipsius Apringii nominatim explanatio uno alteroque loco ita cum ceteris contexitur, ut partes praecedentes eo ipso aliis tribuantur auctoribus. Commentarius cujusmodi sit, hoc loco dicere nil attinet: textum, commentario interjectum, ita fere pro suo tum instituto descripsit Moshemius, ut prima duntaxat et extrema periocharum verba exprimeret: sed tamen multorum locorum lectiones perspiciuntur, quae sinceritatem subinde Vulgati referunt interpretis, ac sententias nostras ante notitiam Apringii latas passim confirmant. Apringium verbo ubi citamus, lectiones apographi Hafniensis a nobis innui, lector meminerit, quamvis Apringianae ipsae ab reliquis internosci vix possint. Neque enim magni interest, quum ipsae interpolationes satis antiquae et quaedam earum ex auctoribus Apringio fortasse antiquioribus decerptae sint, et vel cum ipsius Apringii vel cum aliorum codicum Latinorum N. T. textu congruant. Certe Hispaniensem Latinae Apocalypseos lectionem, vix alibi obviam, hinc subinde colligere possumus.

4) Pervenit porro editio nostra N. T. cum apparatu critico ad manus Jo. Christophori Wolfii p. m. antequam quartum is volumen Curarum in N. T. emitteret: quare in Apocalypsi potissimum rationem habuit annotationum nostrarum. Aliter interdum, ut libenter credo, judicasset, si properatio, quam opus praeclarum in extremo redolet, penitiorem considerationem tulisset. Subinde ille quidem sententiam meam calculo comprobavit suo: quae laudatissimi viri consensio multos a praejudiciis in hoc genere frequentibus deducere debet. Aliis locis dissensionem suam vel certe dubitationem professus est, rationes simul commemorans, cum Theologica civilitate. Talia etiam atque etiam a me declarari existimavi oportere, ea quidem lege, ut argumentis non magis, quam humanitate cum Defuncto certarem. Quae in fundamentis illis explanavi, uno jam non repetimus loco: in Apparatu legant, quibus commodum est. Ad singula sparsim loca monui, quod opportunum esset: a quibus attentus lector non sine fructu, quemadmodum spero, esset discessurus. Nam de iis locis, ubi in dictione versatur controversia, non multa dixi: sed gravissimas aliquot lectiones vindicavi studiosius 1).

5) Neque tamen Exegesin, praecipue nobis in hoc opere propositam, critica racematio obruit, nedum excludat. Bilicem dixeris tractationem. Operam enim dedi, ne nimis macilenta haec pars evaderet, neve eadem a solida ceterorum N. T. librorum consideratione in hocce Gnomone, cujus exegesin Apparatus criticus etiam ad Apocalypsin crebro citavit, abluderet. Res maximas in qualibet prophetiae periocha comprehensas, nervose strictimque, per lemmata dun-

<sup>1)</sup> in ipsius nunc Apparatus critici Ed. II., ut diximus, quaerendas. E. B. Bengel gnom.

taxat, indicavi. Insignis exegetae, D. Joachimi Langii, sententia compluribu in locis examinata, dilucidiorem feci tractationem meam. Uberiorem vero argumentorum et emblematum explanationem a Germanico nostro commentario repetendam esse memineris.

6) Synopsin equidem totius Apocalypseos, nativam, ut spero, atque utilem in hoc quoque limine colloco.

Apocalypsin constituunt

|     | Apocalypsin constituent                                                                                                                  |                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I.  | Introitus: 1. Titulus libri.                                                                                                             | Cap. L. 1 — 3.                   |
|     | 2. Inscriptio.                                                                                                                           | 4 — 6.                           |
|     | 3. Summa. 4. Apparitio gloriosa, qua DOMINUS JESUS                                                                                       | 7. &                             |
|     | a. JOHANNEM ad scribendum instruit.                                                                                                      | v. 9 20.                         |
|     | b. ANGELOS SEPTEM ECCLESIARUM, Ephesi et Smyrnae et<br>Pergami, et Thyatiris et Sardibus et Philadelphiae et Laodi-                      |                                  |
|     | ceae, ut ad Ipsius adventum digne se parent, excitat, Vincenti                                                                           |                                  |
| ۱., | bona futura promittens.                                                                                                                  | Сар. П. Ш.                       |
| 11. | OSTENSIO corum, quae fient. Hic in uno continuo Viso proponitur<br>1. generatim et universe, omnis potestas in coelo et in terra, a Ses- |                                  |
|     | sore throni data Agno, SEPTEM SIGILLIS obsignati libri apertis.                                                                          |                                  |
|     | cap. IV. V. Primis quatuor sigillis continentur visibilia, ad ortum, occasum, meridiem, septentrionem; cap. VI. 1—8.: reliquis tribus,   |                                  |
|     | invisibilia; cap. VI. 9. etc. Septimum, ut momentosissimum,                                                                              |                                  |
|     | a. propriam habet praeparationem,                                                                                                        | cap. VII.                        |
|     | <ul> <li>b. complectitur silentium in coelo, septem angelos cum tubis, et<br/>magnum suffitum.</li> </ul>                                | cap. VIII. 1 - 6.                |
|     | 2. specialis Exsecutio, qua sub SEPTEM ANGELIS EORUMQUE                                                                                  |                                  |
|     | TUBIS regnum mundi conquassatur, donec id Dei et Christi fit.<br>Hîc considerandi sunt                                                   |                                  |
|     | A. quatuor angeli primi, cum suis tubis:                                                                                                 | cap. VIII. 7 - 12.               |
|     | B. tres angeli reliqui cum suis tubis; et vae tria, per locustas, equi-                                                                  | •                                |
|     | tatum, bestiam. cap. VIII. 13. IX. 1. etc. Tuba angeli septimi est amplissima: unde notandum                                             |                                  |
|     | a. Jusjurandum angeli de consummatione mysterii divini sub                                                                               |                                  |
|     | tuba angeli septimi, et futura urbis magnae conversio.<br>b. Tuba ipsa, et sub ea                                                        | c X XI                           |
|     | I. Summa rerum ac propositio.                                                                                                            | c. XI. 15.                       |
| ĺ   | II. praevia gratiarum actio seniorum pro exsecutione.                                                                                    | v. 16 — 18.                      |
|     | III. exsecutio ipsa. v. 19. Hic memoratur<br>a. Filii masculi nativitas, et hostis primarii jactus e COEI                                | O. c. XII. 1 12.                 |
|     | b. Remora in TERTIA, vae tertium horribile: ubi                                                                                          |                                  |
|     | <ol> <li>vae ipsum excitatur 1. per draconem:</li> <li>per duas bestias.</li> </ol>                                                      | c. XIL 12.<br>e. XIII            |
|     | 2. homines interim                                                                                                                       | e am                             |
|     | 1. per tres angelos monentur:                                                                                                            | c. XIV. 6.                       |
|     | <ol> <li>per messem et vindemiam colliguntur:</li> <li>per plagas sive PHIALAS SEPTEM affliguntur</li> </ol>                             | v. 14.                           |
|     | et ad poenitentiam invitantur.                                                                                                           | c. XV. XVL                       |
|     | <ol> <li>meretrix magna cum bestia calamitatem cumulat.</li> <li>Victoria regalis, qua hostes illi, inverso ordine, sub-</li> </ol>      | e. XVII.                         |
|     | moventur. Namque                                                                                                                         |                                  |
| ŀ   | 1. meretrix magna judicatur, et regnum Dei praevalet.                                                                                    |                                  |
|     | <ol> <li>bestia et pseudopropheta in stagnum ignis jaciuntur.</li> <li>diabolus ligatur.</li> </ol>                                      | e. XIX.                          |
| ŀ   | d. Regnum expeditum. Id enim, post superiores gradus,                                                                                    |                                  |
| l   | subinde ante tubam angeli septimi, c. VII. 9., et ma-<br>xime sub ea indicatos, c. XIV. 1. 18. XV. 2., nunc                              |                                  |
| ŀ   | penitus viget.                                                                                                                           |                                  |
|     | <ol> <li>Nationes non a satana seducuntur, sed a Christo<br/>pascuntur.</li> </ol>                                                       | c. XX. 3.                        |
|     | 2. Participes primae resurrectionis regnant cum Christo.                                                                                 |                                  |
| 1   | 3. Gog et Magog delentur, et diabolus, parvum chro-                                                                                      |                                  |
|     | non solutus, in stagnum ignis jacitur. 4. mortui judicantur.                                                                             | v. 7.<br>v. 11.                  |
| Ī   | 5. Coelum novum, terra nova: Jerusalem nova, re-                                                                                         |                                  |
| lm. | gnum in secula seculorum.  Conclusio, ad introitum libri exacte respondens.                                                              | c. XXI. XXII<br>c. XXII. 6 — 21. |
|     | , MALI GLACCE TESPONGENS.                                                                                                                | ·· AAH. 0 - 21.                  |

APOC. I, 1. 963

Tabellam etiam cel. D. Joachimus Langius Commentario praefixit apocalyptico. Utrum illa, an nostra, nativum prophetiae *Nexum* referat, declarent, velim, qui rem tenent.

7) Qui Tubellam hostram animo infigere, Notasque sapidiores, seorsum a criticis, quanquam interdum coalescunt, sumere, et, quanquam paucae sunt, vim earum expendere dignatus fuerit, is fructum certe aliquem, ut confido, percipiet, neque solum vaga multorum commenta vitabit, sed etiam verae interpretationis adminicula agnoscet. Prophetica tempora in communia suis resolvimus locis: demonstratio autem ejus rei, id quod semel monuisse satis esse debet, potissimum ad cap. 13, 18. datur.

### CAPUT I.

v. 1. ἀποκάλυψις) Revelationem appellant Latini patres, proprie. Nam res antea tectae revelantur in hoc libro. Hunc titulum nulla in V. T. habet prophetia: uni Revelationi Jesu Christi in N. T. reservatus erat. Est Manifestum, ut vocant, idque Regni Christi. — ἰησοῦ γριστοῦ, Jesu Christi) Titulus ab hominibus praefixus est, ἀποκάλυψις ἰωάννου τοῦ θεολόγου. Antiquus ille quidem est 1), sed dubitationes de scriptore Apocalypseos, longo post seculum apostolicum intervallo ortas; Theologique cognomen et in ecclesiam introductum et Johanni tributum; et alias Apocalypses nescio quas, a quibus haec vera discerneretur, praesupponit. Theologi cognomen apostolum propemodum obruit. Sane Johannes est apostolus, qui hunc librum scripsit: sed Auctor 2) est Jesus Christus. nomine veteres Apocalypsin veram a tot apocryphis voluere discernere. Evangelia epistolaeque apocryphae, praesupponunt canonicas, et sic apocalypses apocryphae apocalypsin genuinam. Apocalypsin ante Cajum presbyterum Romanum, et Alogos, neminem unquam repudiasse, verum ab omnibus receptam fuisse, non temere affirmat Artemonius de Init. Evang. Joh. p. 88. 140. seqq. Multa ante discessum apostolos docuit Dominus: sed ea, quae tum dici non conveniebat, in Apocalypsin contulit. Quare in N. T. Aethiopico non inepte post IV Evangelistas Apocalypsis continuo ponitur. — δείξαι, ostendere) Hoc verbum recurrit c. 22, 6. Et sic partes hujus libri passim inter se respiciunt. Omnino structura libri hujus prorsus artem divinam spirat: estque ejus quodammodo proprium, ut res futuras multas, et in multitudine varias, proximas, intermedias, remotissimas, maximas, minimas, terribiles, salutares, ex veteribus prophetis repetitas, novas, longas, breves, easque inter se contextas, oppositas, compositas, seque mutuo involventes et evolventes, ad se invicem ex intervallo parvo aut magno respicientes, adeoque interdum quasi disparentes, abruptas, suspensas, et postea de improviso opportunissime sub conspectum redeuntes, absoluto compendio complectatur: atque his rebus, quas complectitur liber, structura libri exacte respondet. Itaque in omnibus suis partibus admirabilem habet varietatem, spirasque pulcerrimas, simulque summam harmoniam, per ipsas anomalias, quae illam interpellare videntur, valde illustratam: idque tanta subtilitate, ut nusquam magis unum saepe verbum aut commation additum demtumve (c. 22, 18. s.) intelligentiam contextus et collationem locorum possit impedire, finesque libri sanctissimos intervertere. Illudque inprimis est admirabile, quod quum res maximas ex prophetis veteribus vel digito innuat, novas autem copiosius explicet; tamen summam proportionem servat. Quae cum ita sint, vera ac plena analysis, quaecunque est, non poterit non nimis ingeniosa videri, et simplicitatis amatoribus,

<sup>1)</sup> adeoque etiam in rubro Vers. Beng. non posthabitus. E. B.

<sup>2)</sup> Vid. Erkl. Offenb. Ed. II. p. 154. sq. et conf. st placet, meine Beleuchtung etc. §. 2. p. 4—8. §. 33. n. 4. p. 149. sq. Neque tam vesanum est, singulare huic libro momentum tribuere, uti quidem cel. Ernesti judicat v. gr. Bibl. th. noviss. T. I. p. 689. Facilius enim e. gr. vel Matthaeus Marcum, vel Paulinarum epistolarum aliam alia, quam ullus N. T. liber ea rependere posset, quae in Apocalypsi serius revelata sunt. E. B.

veritatis cognitione dignissimis, suspecta esse. Verum enim vero a DEI ingenio, si sic loqui licet, profecta est Apocalypsis, et nolunolulou multifariam ejus sepientiam in oeconomia tot seculorum N. T. effulgentem, in summa quidem simplicitate dignissime refert. Quare qui ob varietates rerum ex contextu in interpretationem redundantes, interpretationem repudiare velit, ipsam simplicitatem, Scripturis utique obsequentem, violaverit. Illud certe cavendum, ne humanum ingenium, hunc sibi campum dari putet, et una alterave concinnitate observata, omnia in Systema sibi placitum cogat. Quod scriptum est, id solum, id omne, tenere; et, ut ostenditur, ita observare debemus. — τοῖς δούλοις αὐτοῦ, servis suis) Qui sibi non patitur ostendi, quae sieri oportet, is servi officio deest. Utinam id cogitent viri sancti, qui ita in optima quaeque intenti sunt, ut hanc ostensionem pro impedimento habeant, quae tamen servos J. C. in omni opere bono provehere potest. — α δεί γενέσθαι, quae oportet fieri) Sunt homines, qui its usum aliquem didascalicum et paracleticum, (quem ne Bossuetus quidem inficietur,) ex hoc libro peti posse agnoscant, ut ultra non tendant. Non partem taxtisper sensus specialis prophetici tantummodo seponunt, ut summa sobrietate in dissertatione de excellente apocalypseos doctrina fidei et morum fecit Ven. D. Weismannus; (quo pacto Systemata Theologica Apocalypsin nullo non citant Loco sive articulo:) sed totum sensum propheticum reapse rejiciunt, et hoc nomine sibi plaudunt. Neque solum ipsi non intrant in hujus libri intelligentiam, sed etiam intrantes prohibent, deterrent, irrident. Videant vero, ne peccent, neve ab ipso libri scopo aberrent. quae ad doctrinam et exhortationem pertinent, in aliis libris continentur: Apocalypsis autem praecipue ostendit, quae oportet fieri; idque tam serio, ut juramentum maximum interponatur. c. 10. Hunc scopum non debemus invertere: quid dicam, quae Deus conjunxit, videlicet notitiam eventuum futurorum, atque adeo temporum, et poenitentiam, vigilantiam etc. separare? Sancti omnium temporum, martyres etc. perpetuam habuere successionem exspectationum ex Apocalypsi: et quanquam in hypothesi non potuere tum tempora discernere, tamen in thesi usum habuere praesentissimum, error autem eis non Veritatem generalem alii et fundamentalem a Christo in evangelio propositam defendant? recte. sed non ita se gerere debent, ac si Apocalypsis non eundem haberet auctorem, per omnes libri partes; eundemque glorificatum. Nemo corum, qui reliqua scriptura salutariter utuntur, Apocalypsin sine singulari fructu colit: si non invenit, quod quaerebat, invenit, quod non quaerebat. Quae fieri oportet, ostenduntur hoc libro. Verbum γίνομαι (cujus tempora quaedam, v. gr. γενέσθαι h. l. ex inusitato γενέσμαι deducit Sylburgius ad Clenard. p. 470.) si quis hunc librum percurrens, (adhibitis fortasse Concordantiis,) consideraverit, non sine suavitate discedet. funt tristia, funt laeta, magna, multa. Repraesentat hic liber, ea quae funt, absolute, id est, rerum summas ac seriem, per tot secula, ad ipsum Jesu Christi adventum. Illuc Daniel, illuc Johannes, a sua utervis aetate, pertingunt. — ἐν τάχει, celeriter) Cura Christianismi secum affert curam temporum. Paulus Antonius in Collegio antithetico, p. 930. celeritate, omnino, velim, videas Not. ad Cap. 6, 11., unde constabit, dilutiorem esse interpretationem cel. D. Langii, de eventu sigillorum etc. interjectis multis seculis, celeri futuro. Tom. I. Gl. Chr. Part. I. sive comm. apoc. fol. 22. Ipsum finale tempus prope est, v. 3.: eaque propinquitas etiam adventum et ortum rerum citeriorum, non modo eventum et cursum earum, celerem reddit. ber tanquam unum verbum uno momento pronunciatum debet accipi. temporibus definitis, sat spatiosis, omnia fiunt èv τάχει, celeriter, verissime. lis significatur celeritas c. 11, 14. 2 Petr. 1, 14. et passim. — ἐσήμανεν, significavit) Apocalypsis scatet Hebraismo, in verbis simplicibus, μάγαιρα, coll. Gen. 49, 5., ubi jam memorantur מכרות מכרות et in verbis plane Hebraicis, ut ἀβαδδών, σατανᾶς, άρμαγεδών. et in constructione, ut ἀπὸ λησοῦ χριστοῦ, ὁ μάρτις ύ πιστός. πτλ. ἀπὸ ὁ ὢν πτλ. ut nomen proprium Hebraico more απλιτον et sine articulo ponatur. Atque hîc non dicitur, απέστειλε, sed ἐσήμανεν άποστείλας,

quanquam praecessit verbum δείξαι. Itaque Johannes videtur innuere Hebraicum τρο, cui respondeat Graecum δείξαι. Saepe enim Hebraica et Graeca jungit. σημαίνειν LXX ponunt de magno indicio magnae rei. Ez. 33, 3. Vid. etiam Joh. 12, 33.

- v. 2. δσα είδε, quaecunque vidit) Vid. App. crit. ad h. l. Ed. II. δσα είδε, quaecunque vidit, testatus est Johannes, quum in hoc ipso libro omnia quae vidit, et nihil nisi quod vidit, testatus est. Nec tamen se testari dicit, sed testatum esse. quia tum, quum in Asia, legebatur liber, jam scriptum habebat. Non debuit Lampius, ob tempus verbi ἐμαρτύρησε, testatus est, de Johanne versûs 1. 2. 3. scriptore dubitare. Medit. anecd. in Apoc. pag. 255. 257. Conf. v. 9. not. Eundem, et alios interpretes, qui verbum testatus est ad Evangelium et Epistolas Johannis referunt, particula τὰ aliena induxit. Porro ut in Apocalypsi visio et testimonium, sic apud eos, qui hunc librum rite tractant, mensura fidei et prophetia (Rom. 12, 3. 6.) sive cognitio et interpretatio, commensurantur. Sapienter D. Antonius, in eodem Collegio, de Novissimis, ex Apocalypsi praecipue, ita disserit, ut et anti-propheticum morbum, et idiopropheticum pruritum reprimat.
- v. 3. μαπάριος, beatus) Sunt, qui librum sanctissimum irrequieta curiositate misere tractent: ex quo fit, ut alii in contrarium currentes vel nomen Apocalypseos, quo excitari debebant, audiant inviti; ipsique libro ob singularem interpretationum sinistrarum et conjecturarum eventu carentium multitudinem diffidant. Inde, cum omnia scire velint, unam scientiam eorum, quae Dominus futura ostendit, rejiciunt; inde conatum veri hic investigandi pro aerumna; socordiam pro modestia; taciturnitatem pro prudentia habent, et quidvis potius curant et quaerunt, perinde ac si scriptum esset: Beatus, qui non legit, et qui non audiunt, etc. Videant, ne, dum omnes praetextus excogitant, pro dono coelesti recusando, molestiam Deo exhibeant (Es. 7, 12. 13.) et erga Jesum Christum reperiantur INGRATI. Imo vero beatus, qui legit, et qui audiunt et servant; nostris maxime temporibus, quae a magna rerum mutatione, ut videbimus, prope absunt. Praestat, in quaerendis temporibus, modo fides, spes, amor in corde palmam obtineat, quam plurimum conari et rideri, (Gen. 37, 19.) quam cum fortibus mundi spiritibus paradoxa monita contemnere, et rerum eventibus opprimi, Dan. 2, 34. 45. coll. Matth. 22, 44. fin. vel eventus etiam pristinos, Judaeorum more, identidem exspectare. Maledicunt Judaei, tempora Messiae calculantibus: Apocalypsis benedicit bonis auditoribus prophetiae, propinquitatem temporis et tempora interim calculanda complexae. Interpretationum quidem luctuosa varietas quotidie crescit: unde multorum oculis quaedam quasi nebula offunditur, ut veritatem, liquido propositam, vel minus, quam figmenta speciosa, vel certe non magis admittant. Non desunt tamen adjumenta intelligentiae omnibus, qui recte iis utuntur, spem intelligendi non abjicientes.
  - I. Fundamentum est, textus sincerus, ex optimis monumentis restitutus.
- II. Articulatissimus est hic liber: res multifarias per septenas epistolas, sigillas, tubas, phialas digerit: quemlibet de hisce septenariis, in quaternarium et ternarium dividit: multa ipse interpretatur, declaratque, quid sint septem stellae; septem candelabra; Agnus, ejusque cornua septem et oculi septem; thymiamata; draco; spiritus tres, ranarum instar; capita bestiae et cornua; aquae, ubi sedet meretrix; byssinum; testimonium Jesu; mors secunda; Agni uror. Formulas nobis praebet opportunissimas: vae primum abiit etc. numerus hominis: mensura hominis, quae est angeli. etc.

III. Juvat enim collatio prophetarum veterum, et praedictionum Jesu et apostolorum in ceteris libris N. T. plurimum vero ipsius literae apocalypticae evidentia, et cum tropis propheticis contemperata proprietas. Hoc ipsum aliquanto uberius declarabimus.

1) Complexus est Dominus Jesus in Apocalypsi Reliquum veteris prophetiae, quod attinet ad tempora ascensionem ejus et adventum Paracleti, finemque Judaismi subsequentia. Itaque a veteri Jerusalem ad novam Jerusalem pertingit liber, omnibus rebus in unam summam concinnumque ordinem redactis; magnamque cum prophetis antiquis habet similitudinem. Exordium et conclusio congruit cum Daniele: cum Esaja, descriptio Filii masculi et promissiones Sioni datae; cum Jeremia, judicium Babylonis: rursum cum Daniele, Jeremiam secuto, determinatio temporum; cum Ezechiele, Esajam secuto, architectura urbis sanctae; cum Zacharia, emblemata equorum, candelabrorum etc. Ex illis prophetis multa per eos copiosius descripta, nunc summatim repetuntur, iisdem saepe verbis. illos igitur respiciendum. Habet tamen Apocalypsis αὐτάρκειαν quandam, et ipsa ad sui interpretationem sufficit, etiamsi veteres prophetas, ubi de iisdem rebus loquuntur, nondum intelligas; imo ad intelligendos illos filum praebet. Saepe etiam sub similitudine Apocalypseos et veterum prophetarum latet quaedam dissimilitudo, stirpemque a pristino aliquo propheta sumit Apocalypsis, novum ei calamum inserens. v. gr. Oleas duas habet Zacharias; habet etiam Johannes, sed alio significatu: Bestiam decem cornuum habet Daniel; habet etiam Johannes. non eodem plane significatu. Hîc differentia verborum, emblematum, rerum, temporum, studiose debet observari. Sed et multum juvat Tabernaculi per Mosen erecti et descripti ratio. nam coelestia, quorum exemplari et umbrae servierunt sacerdotes levitici, Hebr. 8, 5., in Apocalypsi accurate exhibentur.

2) Multa praedixit *Dominus* ante passionem; v. gr. Matth. capp. 13. 22. seqq. Joh. 14. s. sed non omnia: neque enim maturum erat. multa sparsim in *Epistolis* Johannis ceterorumque apostolorum per Spiritum Christi praedicta habentur; prout videlicet necessitas primorum illorum temporum ferebat. Nunc uno omnia libello complectitur Dominus, superiora illa respiciens, praesupponens, explicans, continuans, pertexens. Illa ergo conferre prorsus decet; non tamen cum illorum brevitate horum ubertatem committere. In Evangelistis praedixit Christus, quae ante Apocalypsin Johanni dictandam erant eventura, adjunxitque descriptionem Novissimorum; in Apocalypsi, intermedias quoque res. Ex utrisque unum quod-

dam Totum constat.

3) Non solum summa et clavis prophetiae, et olim et proxime antegressae, in hoc libro exhibetur, sed etiam supplementum, sigillis antea clausis. Igitur non potest non multa habere nunc primum revelata, neque in reliquis Scripturis extantia, ut Gomarus et Cluverus agnoscunt. Erga revelationem igitur hanc tantam, statui exaltationis Christi reservatam, parum grati sunt, qui quicquid in ea primum revelatur aut determinatius describitur, ideireo segnius aestimant, et timidius accipiunt audaciusve repudiant. Argumenti amplitudo et libelli brevitas evincunt, omnia verba esse longe significantissima. — ο αναγινώσκων καὶ οί άκούοντες, qui legit et qui audiunt) Unus, ille primum, per quem Johannes librum ex Patmo in Asiam misit, legebat publice in ecclesiis, et multi audiebant. Magnopere Scriptura publicam sui lectionem commendat. Deut. 31, 11. Neh. 8, 8. Jer. 36, 6. Luc. 4, 16. Act. 15, 21. Col. 4, 16. 1 Thess. 5, 27. 1 Tim. 4, 13. Plus esset aedificationis, si doctores minus de suo loquerentur, vel certe Scriptura multitudini sane rudi legeretur copiosius. — της προφητείας, prophetiae: Est apocalypsis, respectu Jesu Christi: est prophetia, respectu Johannis, cujus mentione facta, prophetiae demum vocabulum ponitur. Prophetiae se sua, adeoque divina tuentur auctoritate, speciatim Apocalypsis, quae idcirco antiquas prophetias non allegat, nisi summatim, idque semel. c. 10, 7. In ceteris libris N. T. allegantur prophetiae V. T. ut earum videlicet completio demonstretur: in Apocalypsi non allegantur. Hinc quum v. gr. Surenhusius allegata V. T. per singulos evangelistas, per Acta apostolorum, per epistolas Paulinas catholicasque deduxisset, non habuit, quod in Apocalypsi allegatum conferret. Pari fere modo Franc. Junius Parallelos abrupit, ita in conclusione scribens: Sunt quidem innumerue voces, sententiae multae, argumenta non pauca in toto libro Apocalypscos, quae Testamentum vetus redolent dignitute maxima: sed corum interpretatio mihi quidem non videtur hujus loci esse, tum quia NON ADDUCUNTUR NOMINATIM scripturae loci, aut profertur authoritas aliqua una, unde illi depromti sunt; sed plurimum bini, terni, aut plures loci una consuuntur artificio elegantissimo: tum vero quia, si quis hoc instituerit, eum necesse fuerit aggredi totius libri Apocalypseos interpretationem.

v. 4. ἀπο ὁ) ἀπὸ τοῦ ὁ, Erasmus introduxit. Primus hic locus est ex iis, in quibus me defendi posse plane negat censor. Atqui lectio mihi probata, ἀπὸ ὁ primaeva est. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. — Quando tandem movebuntur, qui prelum Stephani pluris suciunt, inscientes, quam cuncta vestigia Johannis in Patmo? — ἀπὸ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ο τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ο τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ὁ τοῦν καὶ ἐνοῦν καὶ ἐνοῦν καὶ ἐνοῦν καὶ ἐνοῦν καὶ ἐνοῦν καὶ τ

v. 5. από ίησου χριστού, ο μάρτυς κτλ.) Frequens in hoc libro est Appositio, casu obliquo et recto. Exempla collegimus in Appar. pag. 778. [Ed. II. p. 488.] Ita nempe Hebraei solo v. gr. Mem praefixo nomenclaturam multis vocabulis constantem declinant: similiterque Galli, adhibita praepositione de etc. Quin etiam Lucas, εν τῷ αῖματί μου το ὑπερ ὑμῶν ἐκχυνόμενον. c. 22, 20. — τῶν νεκρῶν) Editi, ἐκ τῶν νεκρῶν. In sola Apocalypsi diversam interdum ab editis lectionem noster exhibet textus. Causam dixi in Apparatu pag. 788. [Ed. II. p. 498. sq.] et in utraque Defensione, [App. crit. Ed. II. P. IV. N. IV. et IX.] prolixe. άγαπῶντι) Sic habet cod. antiquissimus Alex. et sex alii non contemnendi, ac fortasse plures a pristinis collatoribus neglecti. Alii, άγαπήσαντι, ob sequens λούσαντι et ἐποίησεν· idque praefert Wolfius. Sed participium praesens etiam praeteriti imperfecti vim includit. οί μισοῦντες, οί αγαπῶντες, οί φιλοῦντες, οί δοξόζοντες, qui oderant, qui amabant, qui diligebant, qui honorabant, 2 Sam. 19, 6. Thren. 1, 2. 8. Sic Matth. 2, 20. οί ζητοῦντες, qui quaerebant. 2 Petr. 1, 19. φαίνοντι notat lychnum qui LUCEBAT. nam sequitur aoristus 1. διαυγάση καί ανατείλη. Sic θεωφούντες, et ων, in imperfecto, Joh. 9, 8. 25., et passim. Eoque facilius erat ayanovu cum vi praeteriti, quia duo aoristi subsequuntur. Sic praesens, pro praeterito, subsequente praeterito, cap. 13, 12. Veruntamen áyaπώντι proprie praesens est, et denotat amorem perpetuum, ut Joh. 3, 35., ο πατηο ΑΓΑΠΑ τον υίον, και πάντα ΔΕΔΩΚΕΝ εν τη γειοι αύτου. ubi praesens et praeteritum copulantur. Qui nos amat, reddidi studiose in Germanica Apocalypseos translatione: et talia, ut intelligo, loca displicent multis. Atqui Johannis stilus et hodiernus gustus toto coelo differunt. Ego in transferendo non molles auriculas delinio, sed Johannem, qui ex Hebraico plane sensu scripsit, religiose imitor. Haec pars est contumeliae Christi. — 2) αὐτοῦ) Αὐτοῦ, etiam reciprocum, leni ubique spiritu expressi 3), Erasmi exemplo, qui quidem in editionibus

<sup>1)</sup> Magnifica harum delineatio, ante hos centum annos (1673) principis Antoniae b. m. jussu atque impensis adornatu, prostal in templo Deinacensi, quod non mullis antea annis illustrissimae Virginis Frater, Eberhardus III. Würtembergiae Dux, in gratiam hospilum acidulis utentium curaverat exstrui. Descriptionem hujus monumenti, Turris Antonia dicti, uberiorem, adjecto chalcographo, dedit S. R. F. C. Oetingerus, Monasterii nunc Murrhardensis Abbas, s. t. Oeffentliches Denkmal der Lehrtafel einer weyl. Würtembergischen Princessin Antonia etc. Tub. 1763. Sunt, qui alto supercitio talia omnia, ut quisquillas Rabbinicas, rideant: sunt fortassis, qui nimium eis pretium statuant, in cortice fere subsistentes. Viderit quilibet, quid vera σοφρωσύνη suadeat, quidve permittat fidei mensura et cognitionis ex Verbo DEI haustae analogia. E. B.

2) καὶ λούσαντι, et lavit] Nimirum non lotus nequit fungi sacerdotio. V. g.

<sup>3)</sup> Id quidem factum in Ed. maj. et min. de A. 1734: sed in Admonitione, Editioni man. d. A. 1753 praemissa, haec habet Beatus: In pronunciatione apostolicum morem prae recenti fas est imitari: sed quia in avico reciproco non modo tirones, sed etiam viri valde docti adhaerescunt, avrou iis fere locis, ubi Stephanorum editiones sic habent, excudendum curavi;

suis fere promiscue exhibet αὐτοῦ, facilitatis, ut arbitror, gratia, et αὐτοῦ, etiam reciproco sensu, ex mss. Causa in apparatu p. 453. [Ed. II. p. 93.] semel dicta est, (suffragante Buttigio in praef. N. T.) et quovis loco dicta putari debet. Conf. igitur etiam ad h. l. Appar. crit. Ed. II. p. 504. — Ut apud Hebraeos γ et alia suffixa tertiae personae et relativam et reciprocam vim habent: sic scriptores N. T. αὐτοῦ promiscue ponunt. Itaque h. l. Ap. 1, 5. αὐτοῦ omnino ad Jesum Christum refertur, qui nos in sanguine suo lavit.

- v. 6. καὶ ἐποίησεν) Sensus erat, ος ἀγαπῷ ἡμᾶς καὶ ἐποίησε· sed prius verbum cum articulo postpositivo transiit in participium; alterum verbum mansit, et cum eo subaudiri debet articulus absorptus. — βασιλείαν, ίερεῖς) Wolfius quum in multas lectiones, quamvis minus ipsi probatas, unam meam editionem allegarit, (id quod optimo eum animo fecisse existimo,) lector, velim, meminerit, easdem lectiones in aliis editionibus a me suo loco citatis extare. Semel hoc monere necessum duco, ne contextus meus nimis saepe solus incedere videatur. Vid. App. Ed. II. Similem varietatem infra videbimus ad c. 5, 10. sed sive βασιλεῖς sive βασιλείαν illo loco genuinum est, hîc certe βασιλείαν legi debet. Illic enim loquuntur quatuor animalia, et viginti quatuor presbyteri, coronati, quorum dignitas eminet: hîc sermo est omnium fidelium nomine. hos Christus fecit DEO et Patri suo sacerdotes: et horum sacerdotum universitas est regnum, quod Ipso gaudet Rege. Βασίλειον Γεράτευμα dicitur Exod. 19, 6. 1 Petr. 2, 9., ubi Γεράτευμα, ut στράτευμα, exercitus, collectivum est. Eandem vim habet Appositio. regnum, sacerdotes. quanquam inter cives regni eximia apud regem admissione sacerdotes gaudent. Davidis sacerdotes erant filii. 2 Sam. 8, 18.
- 1) v. 7. ἔρχεται) videlicet ὁ ἐρχόμενος. Venit, qui venit. Innuitur adventus gloriosus in die novissimo. ἐξεπέντησαν, pupugerunt) Evidentissimis clavorum lanceaeque notis in corpore redivivo et glorificato Salvator et Judex se et exhibuit et exhibebit. Tum fastidia et convicia hostium, Judaeorum praesertim, quae tantisper admiranda fert longanimitate, refutabuntur in perpetuum. πόψονται, plangent) sine dubio prae terrore hostili, vel etiam apud quosdam poenitentiali.
- v. 8. τὸ ἄλφα καὶ τὸ Ω) Ω non ω μέγα, hoc loco legere et pronunciare debemus. nam ω μέγα opponitur ο μιποῶ. ω, tanquam ultima alphabeti Graeci litera, opponitur τῷ alpha. Graece scripsit Johannes. Valde solennis hic est locus: in quo pauci, cum Apringio, ἀρχὴ καὶ τέλος addunt, expositionis causa, ut in notis Vatablo adscriptis existimatur, videlicet ex parallelis. Cernamus vero parallela loca. Ea (non annumerato versu 11., de quo inferius dicemus,) sunt quatuor.
  - I) Tổ ũλφα καὶ τὸ  $\Omega$ , Alpha et 0. c. 1, 8.
  - II) Ο πρώτος καὶ ὁ ἔσχατος, Primus et Ultimus. c. 1, 17. 2, 8.
  - III) Τὸ ἄλφα καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, Alpha et O, Principium et Finis. c. 21, 6.
  - IV) Τὸ ἄλφα καὶ τὸ Ω, πρῶτος καὶ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, Alpha et O, Primus et Ultimus, Principium et Finis. c. 22, 13.

Itaque in principio libri unum incisum ponitur, primum de Patre, c. 1, 8., coll. c. 4, 8., deinde de Christo, c. 1, 17. In fine libri copiosior fit sermo, et duo incisa ponuntur de Patre, sedente in throno, c. 21, 6., et tria, de Christo, Veniente, c. 22, 13. Saepe in hoc libro unam sententiam Graece et Hebraice exhiberi, mox videbimus. Idque hîc jam quoque fit. Pater dicitur rò alpa xal rò a Graece: Idem Johanni, Hebraice, ut mox videbimus, cogitanti, est Principium et Finis, quod per n et r primam et extremam Hebraecrum literam Hebraice exprimitur. Et sic quoque Christus.

idque cordatiores non pro norma pronunciationis, sed pro adjumento interpretationis, velim. habendum meminerint. — Specimen habes, Lector, non eum suisse Bengelium, qui cedere nesciret. E. B.

<sup>1)</sup> αὐτῷ, Ipsi] Jesu Christo videlicet. V. g.

APOC. 1, 8. 969

Locus quartus, tribus incisis constans, memorabilem ansam nobis praebet. Tertium ejus incisum nunquam ponitur sine primo, ergo pertinet ad primum declarandum. Secundum ponitur aliquando sine primo: ergo suam per se, ut in Esaja, sic in Apocalypsi, significationem habet. Primum et tertium adscribitur etiam Patri, cap. 21. secundum, Christo soli. c. 1, 17. Alpha, et Principium, est Deus, ut Ipse, rerum omnium conditor et auctor, tantas res proponit, declarat, promittit. Q et Finis est Idem, ut Apocalypsin, praesertim in tuba septimi Angeli, ad opus, complementum, finemque exspectatissimum et gloriosissimum perducit. Et sic quoque Christus. Prima et extrema rei, stilo scripturae, est res sive totum ipsum. vid. 1 Sam. 3, 12. Cohel. 10, 13. 2 Chron. 35, 27. Graeci proram et puppim proverbio dicunt. Ergo Alpha et Q, Primus et Postremus, Principium et Finis est Unus omnia, semperque Idem. Confer Psalmum 8., initio et fine, ubi Intentio et Exsecutio describitur. Sic, magnifico sensu, finis ab origine pendet. Continet Apocalypsis in augusta appellatione, Alpha et Q etc. in principio, Protestationem Dei contra draconem, et Christi contra bestiam, ceterosque hostes; et in fine, triumphum ex hostibus. Hostes enim procedente libro insurgunt, sed penitus delentur, ut nusquam appareant. Est item Protestatio contra omnes falsos deos et falsos christos, ad nihilum redituros. Nam ante revelationem Dei primam in creatione, et post ultimam in consummatione, nullus est alius Deus; omnes falsi dii intermedio tempore et ficti et sublati sunt: ante adventum Christi in carne et post adventum ejus ad judicium nullus est alius Christus; omnes pseudochristi intermedio tempore fuerunt. Quamque omnia subordinata erunt Filio Dei, tum et ipse Filius subordinabitur ei, qui omnia subornavit ipsi, ut sit Deus omnia in omnibus. 1 Cor. 15, 28. — Κύριος, Dominus) Augustus est totus hic locus; et magnificus hoc loco ac plenus Dei titulus, uberiorem considerationem postulat.

§. 1. Rudimentum nos quidem duntaxat ponemus: et in eo complures confluent observationes, quae nemini vel placeant ex toto (etenim ne mihi quidem ipse satisfacio,) vel ex toto displiceant, adeoque cujusvis delectui et examini maturiori subjiciuntur.

- §. 2. Quatuor membra habet titulus:
  - 1) Kύριος, Dominus,
  - 2) δ Θεός· Deus:
  - 3) ο ων και ο ήν και ο έρχομενος, Qui est et qui Erat et qui Venit,
  - 4) ο παντοκράτωρ, Omnitenens. Haec membra commode ordine retrogrado spectaverimus.
- §. 3. Quartum, ὁ παντοκράτωρ, Omnitenens, in V. T. non nisi duodus Hebraicis vocabulis respondet. nam in Jodo saepe ponitur pro sed absolute, non in appositione cum aliis divinis nominibus: quare parallelismus non est ibi fingendus. Vid. infra, §. 24. de loco Exod. 6. Alterum vocabulum, quod ceteris in locis comprehendit nomenclatura ὁ παντοκράτωρ, est Sabaoth.
- §. 4. Sabaoth non est nomen divinum recto casu, sed ingreditur nomenclaturam Dei, quum dicitur Jehovah Sabaoth, Deus Sabaoth, Jehovah Deus Sabaoth, i. e. exercituum.
- §. 5. Nomenclatura haec non occurrit in Genesi: extant demum principia ejus in Exod. 7, 4., educam exercitus meos, populum meum, filios Israel, ex terra Aegypti. et cap. 12, 41.: exierunt omnes exercitus Jehovah ex terra Aegypti. Josuae, trajecto Jordane, apparuit, qui se ipse sic appellavit, Dux exercitus Jehovah. Jos. 5, 14. seq. Inde in libris Samuelis et Regum, in Chronicis, in Psalmis, in Esaja, Jeremia et plerisque prophetis minoribus, ante captivitatem Babylonicam, et post eam, frequentissima est locutio de Domino Deo Subaoth. Varie expressere LXX interpretes: sed maxime utuntur epitheto παντοπράτωρ, et dicunt Κύριος παντοπράτωρ, ὁ Κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοπράτωρ. Id in ceteris N. T. libris nusquam reperitur, nisi 2 Cor. 6, 18. in expressa videlicet loci Esajani allegatione. In sola Apocalypsi saepe dicitur.

§. 6. Denotat vocabulum Sabaoth, exercitus sive copias ingentes, speciatim quidem Israëliticas illas, sed generatim in coelo et in terra omnes, quia omnium Deus est Jehovah: et inde δ παντοκράτως dicit Omnitenentem. Huic uni omnis militia servit: et omnis illius militiae opera in Apocalypsi cietur et ad summa pervenit.

§. 7. Quae cum ita sint, Hebraico יהודה non potest non respondere membrum Tertium, ο ων και ο ήν και ο έρχομενος. nam epitheton, ο παντοκράτωρ, nunquam ponitur, quin immediate aut θεός aut ההוה praecedat. Illud mediate praecedit in praesenti: ergo יהוה est immediate praecedens. Respondent autem nomini vel tria incisa simul, ὁ ων, καὶ ὁ ἡν, καὶ ὁ ἐρχόμενος, vel tertium

sine dubio, ὁ ἐρχόμενος. §. 8. Ὁ ἐρχόμενος dicitur *ls qui* τητη erit: nec tamen dicitur ὁ ἐσόμενος, sed, perquam scite, ο έρχομενος, ne quid de esse praesenti detrahi videatur, et ut adventus clarius exprimatur. Futurus, Hebr. reniens, coll. Joh. 16, 13. et sic

aliae linguae.

§. 9. Quomodo nomen יהודה legendum sit, et quam late ejus significatio pateat, vehementer contenditur: nonnulli, quia ei puncta nominis אלהים saepe, et nominis ארלי saepissime appicta sunt, alias vocales introducunt, et v. gr. הרהד. lihvaeh legunt.

§. 10. Sed etiamsi nomen יהודה semper alienas, nunquam suas vocales in codicibus nostris adscriptas haberet, tamen aeque posset Jehovah, quam lihvaeh legi.

Atqui etiam oportere Jehovah legi, multa evincunt.

§. 11. Curaverunt Hebraei, ut nomen יהודה nunquam nisi quam sinceriesime pronunciaretur: quare ubi praefixa mutationem vocalium importabant, saepissime nomen אדני vocales quam maxime ad יהודה accedentes habens surrogarunt. Sed ubicunque הדוֹד scribitur, plane Jehovah legendum est. Hac una de causa sub Jod retinuere Scheva: id quod etiam Chaldaei paraphrastae faciunt, in ipso scriptionis suae compendio י nomen Jehovah et Adonai referente. Quemadmodum מהיה per puncta nominis אלהים per puncta nominis היה posset scribi, nisi הולה per se pronunciandum esset. Nomina propria ut Jekojakim, et multa alia, quae ex nomine יהוה formantur, et Graecas nominis hujusce scriptiones, ad eos, qui foris sunt, propagatas, eruditi pridem collegerunt.

§. 12. Incomparabilis et admiranda est coagmentatio nominis ex Erit et היה Ens et היה Erat. Manavit haec nominis divini paraphrasis per tria tempora ad poetas Graecos vetustissimos et ad scriptores Talmudicos. Loca extant apud Wolfium T. IV. Curar. in N. T. pag. 436. Summum vero robur habet

A pocalypsis.

§. 13. Secundum membrum, o deòs, nullam habet difficultatem: nomen θεός, a θέω pono, dicit auctorem rerum omnium. primum vero, Κύριος, aliquid

dici postulat.

§. 14. Jo. Pearsonus in Expos. Symb. Apost. p. 261. rem eo deducere constur, ut τὸ κύριος, quatenus τῷ רהורה respondet, derivetur a κύρω, sum. exempla, quae ex Tragicis potissimum profert, omnia esse quoddam fortuitum inferunt, ut κύρω vel potius κυρῶ non magis verbo ὑπάρχω, quam verbo τυγχάνω in significatu, et verbo and in ipso sono respondent. Qui vim nominis xugos, ex quo xúgios dicitur, perspexerit, qua non modo moralem auctoritatem, sed etiam naturalem stabilitatem firmitudinemque denotat, is facile agnoscet, nomen xύριος idoneum esse ad interpretandum nomen יהוה demto temporum ternione, et certe denotare Eum qui est.

§. 15. Quotiescunque nomini Kúgios nomen Deòs apponitur, illud nomini

proprio יהודה respondet: idque in praesenti quoque loco valet.

§. 16. Jam quid causae est, cur, quum inter tot commemorationes Dei, quae in V. T. extant, hae ipsae, tres ad summum, appellationes, Jehovah Deus omnitenens, uno loco poni sint solitae, Apocalypsis hîc quatuor, Kύριος tribus reliquis praemisso, ponat?

APOC. I, 8.

§. 17. Saepe Apocalypsis dupliciter aliquid exprimit, Hebraice et Graece, ut ναὶ, ἀμήν· ἀβαδδων, ἀπολλύων· διάβολος, σατανᾶς· κατήγως, κατηγοςῶν. Hostium nomina duplici idiomate exprimuntur: et prius ipsius Domini Dei nomen

dupliciter exprimitur.

§. 18. Graece in titulo divino, quem consideramus, membrum I et II per se ponuntur, membrum autem III et IV, quae idem quod duo priora significant, unice eo pertinent, ut lectori Hebraicum יהוה יהוד in memoriam redigant. quanquam enim ipsum nomen יהוה Graecis exprimi posset, tamen in populo Dei nunquam sic expressum fuit. Graeco et Hebraico nomine Deus Judaeorum et Gentium describitur.

§. 19. Membrum I et III sunt parallela, utrumque nominis proprii vim habens: primo additur ὁ θεὸς, tertio ὁ παντοκράτως, utrumque appellativum.

- §. 20. Hactenus hunc locum tractavimus seorsum: nunc idem cum parallelis conferendus venit. Dicitur enim ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, h. l. et ὁ ἦν καὶ ὁ ὧν καὶ ὁ ἔρχόμενος, c. 4, 8. et deinceps, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν denique ὁ ὤν. Vid. infra ad c. 11, 17. 19, 1.
- §. 21. Quum in rubo apparuit Mosi Deus, Ipse se nominavit Ετο. Exodi c. 3, 14. hanc nominis sui rationem praestruit: Ero qui Ero, sicuti ad Mosen dixerat ibidem v. 12.: Ero tecum. Deinde Nomen exprimit Ipse, Mosen dicere jubens: אהירה ERO misit me. Verbum אהירה fit Nomen, ut ὁ ἦν, praefixo articulo: et ipsum ὁ ἦν commoda locutio, ut apud Aristotelem, εὐθὺς τὸ ἔσται καὶ τὸ μέλλειν, ἔτερον. l. 2. de gener. et corrupt. c. 11.
- §. 22. Hoc Nomine ad Mosen promulgato, in eadem continuo apparitione, et per totam deinceps scripturam V. T. nomen אהרה memoratur. אהרה primae personae, ibi locum habere videri posset, ubi Dominus de se loquitur, et יהודה tertiae personae, ubi de Domino loquuntur angeli et homines. Atqui Moses dicere jussus est, יהודה ERO misit me; et Dominus se ipsum quoque יהודה Jehovah vocat: ac nomen אהרה deinceps non repetitur, nomen אהרה nusquam non occurrit. Plane igitur nomen יהודה ad significatum nominis אהרה praeter differentiam primae tertiaeque personae amplius quiddam superaddit: ut primum videlicet Dominus se appellavit Ero, mox se appellitare instituit Erit Ens Erat.
- §. 23. Olim ante Mosis tempora, nomen יהדרה ita memoratum legitur, ut certum habeamus, Mosen id non ex sui demum temporis idiomate in tempora Enosi, Abrami etc. intulisse. Gen. 4, 26. 13, 4. 14, 22. 15, 2. 7. etc.
- §. 24. Rursus apertum est, Mosi et per Mosen Israëlitis eam revelationem esse factam, qua nomen Jehovah novo modo eis innotuerit. Laudavimus modo locum Exod. 3, 15. Accedit alter, Exod. 6, 3.: Visus sum erga Abraham, erga Isaac et erga Jacob באל שדי qua Deus abundans omnibus bonis: sed nomine meo Jehovah non sum eis notus factus. Hîc דַּשָּׁ אַ praefigitur ב et rationem sub qua denotans, per Gallicum en apte reddi potest, sicut v. gr. dicunt virre en Chrétien. Abrahamo quum apparuit Deus appellavit se אל שדי Gen. 17, 1. et inde Isaac et Jacob saepe Eum sic appellarunt. Appellabatur tum quoque Jehovah; sed minus solenni usu. Mosis demum tempore Ipse hoc nomen suum in seculum, et hanc mentionem sui in progeniem et progeniem esse jussit. Ex. 3, 15. Tunc nomen sibi aeternum re ipsa fecit. Es. 63, 12. Videatur locus Exod. 15, 3., et totum illud Canticum.
- §. 25. הרה שם הרה esse, dicitur: ac potest id Ipsius nomen considerari vel absolute, ut est in se Is qui est ab acterno in acternum: vel respective, uti populo suo, promissionem per opus ipsum implendo, innotescit ut Is qui est.
- §. 26. Priore notione nomen הדורד celebratum est etiam patriarcharum temporibus: sed altera notione superinducta Mosis demum tempore Israëlitis se notum fecit Dominus, per ingens illud opus eductionis ex Aegypto.
- §. 27. Tali modo significationem nominis sui ההרה admirabili methodo quasi contraxit, ut quemadmodum *Deus*, quamlibet omnium Deus, tamen non erat alius, neque alius dicebatur, neque alius dici volebat, atque *Deus Israëlis*, sic הורה Is

qui est non esset alius, atque Is qui Israëli est, sive qui Israëli se praestat et re exhibet. Ero vobis, revera dixit, sicut postea, non ero vobis. Hos. 1, 9. Non dissimili ratione, quotiescunque Deus insigne aliquod opus fecit, Ipsum nomenve

ejus cognitum esse legimus. Ps. 76, 2. 83, 19. Es. 52, 6. Ez. 39, 7.

§. 29. Nomen אהידה mox in nomen יהודה quasi excrescens eandem simul futuri significationem in nomen יהודה transmisit, ut in ipsa nominis forma futurum

emineret, atque inde ad praesens cum praeterito progressus fieret.

§. 30. Τπα idem est syllabatim, quod ὁ ἐρχόμενος καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἡν. Ita conveniens erat sermo Veteri Testamento. Sed in Apocalypsi ordo per elegantiam non nisi superbis fastidiendam invertitur, et cap. 4, 8. dicitur ὁ ἡν καὶ ὁ ὧν καὶ ὁ ἔρχόμενος, ubi, ordine naturali temporum, quatuor animalia Dominum celebrant summatim, ut Ipse se exhibuit, et exhibet, et exhibiturus est. Hîc autem, cap. 1, 4. 8. et Johannis stilo et ore suo Dominus dicitur ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἔρχόμενος, et ita novo, sed in ipsa natura divina fundato idiomate, τὸ ὧν, tanquam principale et radicale, primum ponitur, notabili praeludio et omine permutationis illius, qua deinceps et τὸ ἐρχόμενος et τὸ ἡν, ut §. 20. indicavimus, ad τὸ ὧν se recipiunt.

v. 9. ἐν τῆ θλίψει, in tribulatione) In tribulatione fidelibus maxime hic liber sapit. 1) Asiatica ecclesia, praesertim a floridissimo Constantini tempore, minus magni aestimavit hunc librum. Vix vestigium reperias Apocalypseos a Constantinopolitanis doctoribus allegatae: ubi in Chrysostomi operibus citatur, hoc ipsum alieni tractatus indicium est. Africana ecclesia, cruci magis obnoxia, semper hunc librum plurimi fecit. — καὶ βασιλεία καὶ ὑπομονη, et regno et patientia) Conjunguntur haec etiam 2 Tim. 2, 12. Patientiae spes (1 Thess. 1, 3.) uberrimum in Apocalypsi nutrimentum habet. Notabilis ordo verborum: afflictio, et regnum, et patientia. cum primo horum et tertio simul datur secundum. — έγενόμην έν τή νήσω) γενέσθαι εν φώμη est pervenire Romam, 2 Tim. 1, 17. Itaque Johannes hoc loco innuit, se delatum esse in insulam Patmum, et sub adventum suum haec, quae memorat, audisse et vidisse. Neque praeteritum hocce tempus nos impedit, que minus Apocalypsin in Patmo scriptam existimemus. Nam veteres in scribendo tempora verborum accommodarunt ad tempus lectionis, non scriptionis. Act. 15, 27. misimus. Tenuis haec videtur observatio: sed magnis erroribus medetur. — + παλουμένη, quae vocatur) Sunt, qui hoc participium omittant: recte, ut videtur. 2) Sive id legas, sive non legas, Patmus, quamlibet Asiae vicina, tamen non omnibus Asiae incolis nota fuit. Ideo Johannes memorat, Patmon esse insulam. Cyprus, celebris insula, per se nominatur, Act. 13, 4., nec dicitur insula Cyprus, nedum, insula, quae appellutur Cyprus. — πάτμω, Patmus) Erat ibi, tempore Domitiani et Nervae. Opinionem de vita Johannis usque ad ultima Domitiani aut prima Trajani tempora, falsam quidem et ex confusione duorum Joannum exortam esse putat Artemonius in lib. de Init. evang. Joh. p. 350. Atqui Petrus sub Nerone defunctus est martyrio: et longe ultra Petrum mansit Johannes. Joh. 21, 22. Apocalypsin autem non diu ante obitum scripsit. Neque enim partem unam sub Claudio, aliam sub Domitiano aut Nerva scriptam dixeris, una quippe est apocalypsis, una prophetia, unus liber. Neque Epiphanius, qui eam sub Claudio, id

Conf. not. Gnom. ad phrasin α δεί γενέσθαι, υ. 1. Ε. Β.
 Hinc omillit etiam Vers. germ., quamvis optionem lectoribus reliquerit margo utriusque Edit. Ε. Β.

est, ante Petri sub Nerone mortem, editam censet, unus veterum est Irenaeo caeterisque anteponendus. Titulus versionis Syriacae jam est recentior. Cur in Apocalypsi, dices, multo magis hebraizat Johannes, quam in Evangelio? nonne tum, quum Apocalypsin scriberet, Graecismo demum assueverat? nam Evangelium scripsit ante vastationem Hierosolymorum, Apocalypsin postea. Enimvero non ex assuetudine, sed ex divino dictamine, cujus infinita est εὐπορία, formam totus trahit Johannis stilus, sed magis propheticus.

v. 10. έγενόμην) Periodus trimembris: έγενόμην έγενόμην καὶ ήκουσα. v. 9. 10. — ἐν τῆ κυριακῆ ἡμέρα, die dominico) Et esse aliquem et dici Dominicum diem, vel ex hoc constat loco: diem autem Dominicum esse illum diem, qui dies Solis a gentibus dicebatur, qui primus est hebdomadis cujusque dies, qui Sabbato, septimo hebdomadis diei opponitur, universo antiquitatis christianae testimonio constat. Rationem appellationis rursus ex ipsa Scriptura N. T. discamus. Appellationem multi ex eo repetunt, quod illo die resurrexerit Dominus. Vera haec quidem, sed non praecipua, aut non unica ratio fuerit. Insignes sunt dies Nativitatis, Baptismi, Transformationis, Crucis, Resurrectionis, Ascensionis, Adventus gloriosi. Quis horum maxime dominicus dies est? Coena dominica est coena Domini: Dies dominicus est dies Domini nostri Jesu Christi; quo nomine stilus apostolicus denotat unum diem adventus, qui etiam absolute dies, vel dies ille dicitur. Non abhorret sensus veterum Christianorum, de quo apud Hieronymum ad illud, Media nocte, Matth. 25. haec leguntur: Dicamus aliquid, quod forsitan lectori utile sit. Traditio Judaeorum est, Christum media nocte venturum in similitudinem aegyptii temporis, quando pascha celebratum est, et exterminator venit, et Dominus super tabernacula transiit: et sanguine agni postes nostrarum frontium consecrati sunt. Unde reor et traditionem apostolicam permansisse, ut in die vigiliarum paschae ante noctis dimidium populos dimittere non liceat, exspectantes adventum Christi; et postquam illud tempus transierit, securitate praesumpta, festum cunctis agentibus diem. Ad diem quemque dominicum exspectabatur Dominus, quanquam exspectationis solennitas ante paschalem potissimum celebrabatur Dominicam. Monumentum creationis dies septimus: primus dies, monumentum consummationis. Ille, dies Jehovah: hic, dies dominicus. Certe quisquis animo suo praecipit, diem hebdomadis primum, dominicum ideo dici diem, quia eo die veniat Dominus, is demum perspicit, quam singulari convenientia obtigerit Johanni, ut Dominico die Dominum venientem et videret et describeret.

Putavi aliquando, visionem illam, quam Ezechiel a cap. 40. refert, fuisse die sabbati, eumque diem sabbati cum die dominico hîc memorato posse conferri: sed id ultro nunc omitto. Nam in anno quidem mundi 3374, in quo visionem illam ponit Calvisius, dies 1 Tisri fuit sabbatum: sed visio fuit tribus post annis die 10 Tisri, media hebdomade. Aliam indaginem dominicus aperit dies. Apocalypsin visam esse ΠΡΟΣ τῷ τέλει in fine imperii Domitiani, ejusdem prope aetatis scriptor affirmat Irenaeus: quem praeter alios Newtonus in Observ. ad Ap. p. 163. seqq. frustra oppugnat. Vid. Exeg. Germ. p. 174. Occisus est autem Domitianus anno 96. Dion. d. 18. sept. die Dominico: quumque visionis tempus per celeberrimum persecutoris interitum ita accurate notat Irenaeus, tutissimum fuerit ab ipso die quam minimum recedere. Quid si dies ille dominicus eo anno fuerit d. 3. april. id est, pascha: vel d. 19. junii, coll. Ord. temp. p. 389. [Ed. II. p. 334. sq. vel ipse dies 18. septembris? Nil definio: Irenaei vestigia sequor. Certe Apocalypsis ante Domitiani exitum data aliam quoque praebet observationem. Verba ad populum Ephesi faciebat Apollonius Tyaneus, et in media oratione exclamabat, Feri tyrannum, iterumque, Confidite, tyrannus occisus est. Atque eo die, ea hora, Domitianus Romae est occisus. Sive conjurationem in Domitianum scierat Apollonius, sive aliunde, quid ageretur, persensit: Apocalypsis multo majus rerum futurarum indicium Ephesiis, ad reprimendos Apollonii asseclas, et ad vindicandam Jesu Christi gloriam, eodem tempore dedit. — ἦκουσα όπίσω μου, audivi post me) Johannes faciem habuerat versam ad orientem: similiterque Dominus, dum ei apparet, faciem ad orientem, Asiam versus, quo scribendum erat, direxit.

- v. 11. λεγούσης) Saepe Johannes verba, quorum sententia cum remotioribus cohaeret, Hebraico more cum propioribus construit. Dicere volebat: paris liγουσαν· pro eo dicit, σάλπιγγος λεγούσης. — ο βλέπεις) Έγω είμι το Α καί το Ω, ο πρώτος καὶ ο έσχατος, καὶ, praemittunt nonnulli. Vid. App. crit. ad h. l Ed. II. Saepe demum post apparitionis initium Is qui apparet, eloquitur, quis Ipse sit. Exod. 3, 6. In praesenti autem grandis illa summa, o pleneis, quod rides, et ipsa adeo Johannis visio, per se titulorum omnium instar erat, dum versu 17. mox titulus sequebatur expressus. Atque ex hoc ipso fonte derivantur tot tituli in capite 2. et 3. In summa, intuitu versus 8. et 17., illata potius versui 11. haec verba videntur, quam pro superfluis habita. Non facile pro superfluo aliquid hodie habent complures docti viri, eademque mente plerique quondam librarii fuere. Codicibus tutius, quam rationibus talia loca deciduntur: atque in eo genere eximium pondus Latinus habet interpres, ubicunque eum propriis non laborare naevis, idonei, quamlibet pauci, testes Graeci confirmant. Utinam hoc omnes penitus infixum animo habere vellent: maximum ad plerasque dubitationes eximendas compendium foret. De antiquitate Latini interpretis egimus in Appar. p. 391. 419. etc. [i. e. P. I. §. XXXII. Obs. VI. XX. Cons. VIII. etc.] earnque confirmat egregia Latinorum patrum cum textu interpretis consensio. Carebat aetas illa multis additamentis, quae posteritas, ut alibi paulatim, sic hoc loco invexit. — εἰς βιβλίον, in librum) Huic libro, talem ortum habenti, nec non ceteris, ex quibus sacrae corpus Scripturae constat, quis est, qui tantum tribuat, quantum res ipsa postulat, posthabita multitudine aliorum librorum? Eccles. 12, 12.
- v. 12. βλέπειν την φωνήν, videre vocem) videre eum, cujus erat vox. vel, Oratio semiduplex.

v. 13. ποδήρη) מעיל LXX ποδήρης, de vestitu Aaronis.

- v. 14. ή πεφαλή και αι τρίχες) εν διά δυοίν id est, capilli. Sic vidit Johannes.
- v. 15. πεπυρωμένω) Sic Uffenb. pluresve, et versiones antiquae. Alii, πεπυρωμένοι. Epitheton est, non pedum, sed χαλκολιβάνου 1) ideo non repetitur c. 2, 18. Xalnos, aes: libavos, tus. zalnolibavos, aeris species, turi similis. Vide Bocharti Hierozoicon, in extremo, ubi aes album interpretatur copiosa disputatio. Conf. Dan. 10, 6., de aere splendente. Hesychius, απασα χαλιή, λαμπρά όλη, πρήτες.
- v. 17. 2) ο πρώτος και ο ξοχατος, primus et postremus) Gloriosissima appellatio. Hebr. ראשון אחרון Es. 44, 6. 48, 12., ubi LXX reddunt, פֿאָשׁ אַפּשּׂזסַ צּמּוֹ έγω μετά ταύτα, πλην έμου ούκ έστι θεός. et rursum, έγω είμι πρώτος, καὶ έγω είμι είς τον αίῶνα. Utroque loco vocabulum ἔσχατος videntur non satis dignum putasse, quod tamen revera Hebraeo egregie respondebat. Es. 41, 4. Eye Osoc πρώτος, και είς τὰ ἐπερχόμενα (אח אחרנים) έγω είμι. Loquitur Messiss de sese, coll. c. 48, 16. Hine id praeconium in Apocalypsi Dominus Jesus ad se applicat, et per verba subsequentia declarat. Spectetur Schema:

Ego sum primus,

et Postremus: et fiebam mortuus, et

et Vivens;

ecce vivens sum etc.

Immediata constructio, Primus et Postremus, declarat, Vitam ejus, interventu mortis perbrevi, ita interpellatam esse, ut ne interpellata quidem existimari debeat. Artemonius in tr. de Initio Evang. Joh. Primum et Ultimum interpretatur praestantissimum et abjectissimum. p. 248. sed si haec sententia esset, ordo rerum postularet inverti, et dici, Ultimus et Primus. Plane titulus divinse

<sup>1)</sup> Huic observationi minus suffragatur Ed. maj. quam margo Ed. 2. E. B.

<sup>2)</sup> ως νεκρός, ut mortuus] Largam spiritaalium donorum collationem ingens naturae contritto solet praecedere. V. g.

gloriae est, primus et ultimus, apud Esajam, apud quem frustra Artemonius eundem titulum ita conatur flectere, ut denotet Principium et Finem. p. 249. seqq.

v. 18. ἐγενόμην νεκοὸς, fiebam mortuus) Dici poterat, ἀπέθανον, mortuus fui: sed hoc loco elegantia singulari dicitur, fiebam mortuus, ad denotandam temporum et in iis rerum differentiam. — αλώνων) Et formula εἰς τοὺς αλῶνας τῶν αἰώνων, et vocula ἀμὴν, perfrequens est in Doxologiis. ideo librarii, quanquam hic non est Doxologia, tamen post formulam illam etiam voculam hanc prono calamo perscripserunt, ut in Apparatu notavi. [Vid. Ed. II. ad h. l., ubi memorabilis de nimio Editionum aestimio cautela habetur.]

## CAPUT II.

v. 1. Τῷ ἀγγέλῳ, angelo) Gravissima 7 harum epistolarum causa est. Populus legem in Sinai suscepturus, prius sanctificabatur: idem opera Johannis Baptistae, quum immineret regnum Dei, per poenitentiam praeparabatur: nunc ecclesia christiana ad tantam Revelationem digne suscipiendam (perinde ut antea scriptor ipse, per deportationem et per consternationem,) his instruitur epistolis. Id enim agitur, ut malos, prius admonitos, et mala ex medio sui exterminans, ipsa cum sua posteritate ad hoc pretiosissimum depositum, hanc tanti momenti revelationem, quam ipsi coelites tam profundis adorationibus prosequuntur, recte amplectendam asservandamque, ad eventus maximos spectandos, et fructus uberrimos percipiendos plagasque effugiendas praeparetur, inspersis in ipsas epistolas revelationis reliquae stricturis fulgidissimis, ad attentionem excitandam et viam intelligentiae muniendam aptissimis: ecclesiaeque per poenitentiam renovatio, ut par est, conspectui iridis praemittitur. c. 4, 3. Quisquis igitur idoneus esse vult auditor apocalypseos, monita harum 7 epistolarum debet observare 1): tum enim ex specimine, quod illae praebent, discet, quomodo apocalypsis in omnes homines aetatesque applicanda sit. Nonnulli septem epistolas capite 2. et 3. comprehensas ad septem periodos ecclesiae referre sunt conati, historico earum sensu vel servato, vel, quod deterius erat, remoto. Cel. D. Langius, servato historico sensu, propheticum a tempore Johannis usque ad meretricis et bestiae cladem extendit, in Comm. apoc. f. 34. seq. Sed humanae solertiae esse septem epistolarum ad septem periodos accommodationem, ostendimus. Vid. Erkl. Offenb. pag. 285 - 295. Epistolae tum plane ad septem ecclesias in Asia, et earum maxime angelos, spectabant: et sive tum, quum mittebatur e Patmo liber in Asiam, aliae ecclesiae his 7 fuere comparandae, sive minus, consideratur hic subordinatio harum ecclesiarum sub Johanne: inde vero omnes auditores, omnium locorum et temporum, boni, mali, varii, ad sese referre debent, quae ad ipsos pari modo pertinent. Quodvis alloquium ad angelum ecclesiae concludit promissio, quae vincenti datur. —  $\tau \tilde{\eta}_S$ ) Cod. Alex. τῷ neque id per incuriam. Ter enim habet, τῷ ἐν ἐφέσῷ ἐκκλησίας· τω έν περγάμω έκκλησίας (Latine diceres, angelo ecclesiastico, qui est Ephesi, Pergami:) et, vo ev dvarloois. Hi ipsi tres angeli sunt, qui partim laudantur, partim reprehenduntur: et sermo magis directe eos tres petit in epistolis, quam binos reliquos, qui sine exceptione vel laudantur vel vituperantur. — ἐν ἐφέσω, Ephesi) In ea urbe et floruit diu Timotheus, et obiit paulo post Apocalypsin datam. Polycrates, Ephesi episcopus, martyrium descripsit Timothei: quod quidem scriptum, ut alia permulta, citeriorum Graecorum sedulitas interpolavit, sic tamen, ut res praecipuae manerent, easque ab interpolamento simpliciora defenderent exemplaria. Is igitur Polycrates apud Usser. de anno solari f. 96. Catagogia infidelium Ephesi fuisse ait d. 22. januarii, et tertio post die Timotheum ab illis interfectum, Nerva imperatore. Diem 22. et 24. januarii imperator non vidit

<sup>1)</sup> Memini ego sub extremas peregrinationis suae horas (ante hos 20 et quod excurrit annos) Epistolarum apocalypticarum lectitationem et scrutinium impense Suis commendare b. Parentem; addita ratione: es ist nicht leicht etwas, das einen so durchdringen und durchläutern könnte. E. B.

Nerva, nisi A. XCVII. solus, et A. XCVIII. cum Trajano, mox d. 27. jan. mortuus. Itaque apocalypsis Ephesum quoque missa fuerat, perbrevi utique ante necem Timothei: neque tamen hunc apocalyptico putarim alloquio peti. Evangelista erat Timotheus, non ecclesiae unius angelus: idemque, ai extremo suo tempore a prime amore delapsus esse potuit, certe non minus de morte tam propinqua, ut credibile est, quam Smyrnensis ecclesiae angelus, admoneretur.

v. 2. olda τὰ ἔργα σου, scio opera tua) Hoc olda scio septies occurrit: scio tua opera, c. 3, 1. 8. 15. scio, ubi habites, c. 2, 13. scio tuam pressuram, c. 2, 9. scio tuum amorem, c. 2, 19.

— καὶ ὅτι) Καὶ omissum a quibusdam olim: sed retinendum est. 1) Sunt enim diversae [utut conjunctae in hoc Viro, V. g.] virtutes, tolerantia et severitas contra malos. — ἐπείρασας) Ἐπειράσω, Erasmus, sine ullo codice: ἐπείρασας, cod. omnes. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Medium πειράομαι non nisi cum infinitivo, idque raro, occurrit, ut ἐπειρᾶτο πολλᾶσθαι, Act. 9, 26. πειρῶμαί σε, cum accusativo, nunquam dicitur: πειράζω, in omnes partes usitatum est. [Praeclarum in hoc Antistite judicii acumen fuerit. V. g.] — ἀποστόλους, apostolos) Repelluntur hoc loco falsi apostoli: falsi Judaei, v. 9., Ethnicismo dediti, v. 13. s.

v. 3. où nenonianas) Sic Alex. habet. Ceteri item, magno consensu, où ξχοπίασας· tantummodo Σ pro K, ex rhythmo ξβάστασας. Vid. App. Ed. H. ad h. l. κοπιᾶν, pro κάμνειν, Matth. 11, 28. 1 Cor. 4, 12., nee non Joh. 4, 6. Unde apud LXX verbis יגע maximeque יגע maximeque יגע respondet. Hesychius, κεκμηκώς, κεκοπιακώς. Antanaclasis, a Wolfio laudata, haec est: novi laborem

tuum, nec tamen laboras, id est, labore non frangeris.

v. 5. 2) εί δὲ μή) Hoc dicitur absolute, sine verbo, v. 16., ἐἀν μή, cum verbo, mox, et v. 22. C. 3, 3. 20. — ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω) Adventus Domini futurus erat uno tempore; et adventus denunciatio facta est primum Ephesi, etc. postremo Laodiceae. [Crescit in his denunciationibus propinquitas. v. 16. 25. c. 3, 3. 11, 20, Not. crit. Tanta constantia verbum ἔρχομαι in praesenti ponitur, ut etiam subsequente futuro maneat. Ερχομαι καὶ κινήσω · Ερχομαι καὶ πολεμήσω, v. 16. Vide etiam Joh. 14, 3. Multum praestare debet angelus, propter arctam necessitudinem cum ecclesia sua.

v. 7. ovs) Singularis eo magis notandus, quia pluralis usitatior. mistres, site ψυγης ait Clemens Al. Strom. V. init. quanquam in Hebraeo frequens est auris. ταις έπκλησίαις) Casus sextus, uti c. 22, 16. Pari modo dicitur, ταις προσευχαίς, c. 8, 3. 4. Conferentur, quae in Notis ad Marc. 5, 2. collegit Heupelius. — 10 νικώντι) Septem promissiones variam habent constructionem.

Ι. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ κτλ.

ΙΙ. ο νικών ου μή άδικηθη κτλ.

ΙΙΙ. τῷ νικῶντι δώσα αὐτῷ κτλ.

ΙΥ. καὶ ὁ νικῶν, — δώσω αὐτῷ κτλ.

∇. ό νικών, ούτος περιβαλείται πτλ.

VI. ο νικών, ποιήσω αὐτὸν πτλ. VII. ο νικών, δώσω αὐτῷ πτλ.

In quatuor citerioribus, o vixov, ut si distinctivum accentum Hebraicum haberet, majore emphasi notatur: in tribus prioribus τῷ νικῶντι (cui aequipollet in secunda ο νικών, absque ούτος,) arctior est conjunctio cum subsequenti verbo. έκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ο έστιν εν τῷ παραδείσφ τοῦ θεοῦ μου) LXX Gen. 2, 9., τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσω τοῦ παραδείσου· ubi coll. Gen. 3, 3. τὸ ἐν μέσω magna cum proprietate dicitur, quod reliquae arbores forent in horto, sed non in medio horti. Hoc loco simpliciter in paradiso Dei dicitur esse, juxta codices potiores, lignum vitae: neque aliud lignum, nisi lignum vitae memoratur. In medio quidem plateae Jerusalem est lignum vitae. c. 22, 2. Ex eo loco, vel ex Genesi, nonnulli hic scripsere, έν μέσφ τοῦ παραδείσου.

<sup>1)</sup> Omissionem praetuleral margo Ed. maj., sed Gnomoni et Ed. 2. congreit, et Vers. E. B.

<sup>2)</sup> μνημόνευε, memento] Plurimum juvat ejusmodi reminiscentia. c. 3, 3. V. g.

1) v. 10. βαλείν, conjicere) quendam, subaudi, vel quosdam potius.

ע. 11. דסט סמימיסט דסט ספּטדפּסטין Hanc phrasin אוירא חנינא habet Paraphra-

sis Chaldaica, Deut. 33, 6. Es. 22, 14. [Conf. Apoc. 20, 6. V. g.]

v. 13. πίστιν) Huc mox respondet conjugatum πιστός. — ἐν ταῖς ἡμέραις) Vid. App. ad h. l. — αἶς ἀντίπας) scil. οὐκ ἡρνήσατο. Antipam sub Domitiano occisum ajunt Menologia; Martyrologia, eum in taurum aeneum ardentem fuisse conjectum.

v. 14. τῷ βαλὰκ) Sic habet cod. Alex. et quidem, ut in Apparatu monui, in prima editione Millii. Vid. App. Ed. II. — Ipsi passim Millio a philologis cismarinis adscribuntur, quae Kusteriana demum editio deteriora vel etiam meliora fecit. Magno equidem labore, ex prima editione Millii, errata secundae, in Apocalypsi praesertim, correxi: quare ubi a secunda Apparatus meus differt, non temere id accidisse, etiam atque etiam confirmo. — Omnino in hac phrasi, docuit τῷ Balak, obtinet Dativus commodi, quem non diffitetur Wolfius p. 463. neque usquam is casus magis est obvius, quam in historia de Balaamo: κατάρασαί μοι τὸν λαὸν τοῦτον κτλ. Num. 22. et 23. Josephus l. 4. Ant. c. 6. §. 6. Balaamum sic loqui facit: Βάλαπε καὶ τῶν μαδιανιτῶν οἱ παρόντες· χρὴ γάρ με καὶ παρὰ βούλησιν τοῦ θεοῦ χαρίσασθαι ΤΜΙΝ κτλ. Eadem igitur mente Apocalypsis habet, ἐδίδασκεν τῷ βαλάκ. Neque enim Balakum docuit Balaamus, sed populum Balaki, Balaki causa, a quo Balaamus conductus fuerat. Vid. Num. 24, 14. 25, 1. s. 31, 8. 16.

v. 15. 16. όμοlως μετανόησαν οὖν) Similiter resipiscere jubetur Pergamensis, ut Ephesius. Respondet καὶ etiam. v. 15. Lectionem ὁμοίως, pro qua alii ὁ μισῶ ex v. 6. rescripsere, defendunt testes fere 2) omnes. Manet tamen οὖν, igitur,

magna emphasi, coll. v. 5. cap. 3, 3. 19.

::

v. 16. ἔρχομαί σοι καὶ πολεμήσω μετ' αὐτῶν) Ταχύ, post σολ, inseruere plerique, ex parallelis. Sed cito non habuit Italica versio Johannis manui proxima. Ad scriptores eam secutos accedit Ansbertus satis constanter, et Beda, et Ambrosius, etiam in Psalm. 118. Serm. 19. neque cito habet Apringius in paraphrasi hujus loci. Operae pretium fuerit, Latinos codd. Apocalypticos mss. hoc loco evolvisse. Interdum lectio plenior, genuina est; plerumque vero, brevior. Utrumvis quo casu obtineat, dicemus. Plenior, potior interdum. nam I. in homoeoteleuto vel iisdem verbis syllabisve recurrentibus librarii facile intermedium textum transiliverunt, ex vetustioribus testibus restituendum. II. Conjunctiones, in aliis linguis minus frequentes, quam in Graeca, saepe omissae sunt in versionibus, quas hac in parte cupide sequi nil attinet. III. Subinde Graeci a publica lectione, cui plerique codices accommodabantur, aliquid removerunt: ac tum plenior lectio, vetustissimis aliis documentis, Latino praesertim interprete nixa, retineri debet. Exempla passim occurrunt. A tribus hisce causis si discesserimus, character germanae lectionis tantum non perpetuus est brevitas. Nam quum in duo genera dirimantur codices Graeci, et secuti eos metaphrastae ac patres, videlicet in Asiaticos et Africanos, ut in Apparatu copiose explanavi, raro utrosque simul, sed tamen alibi ex his, alibi ex illis multos reperias brevia loca per declarationes aliquas supplere conatos. Inde plenior lectio, quae nunc a plerisque nimis religiose defenditur, fere semper fucata; brevior autem genuina est. Talibus in locis testes quamlibet pauci, modo idoneam habeant antiquitatem, valere debent: qua in parte Latini rursum eminent, ut paulo ante ad c. 1, 11. notavimus. Sane praestat, ubi de talibus micis agitur, genuinum aliquid in tanta panis abundantia praeterire, quam heterogeneum quidquam et ab humano sensu adspersum arripere. Id certe ubivis praeferendum est, quod rationes ei loco, qui sub manu est, propriae postulant. Hic nemo quidem criticus alios ad assensum potest cogere: sed ipsum vicissim alii nullo jure retinere possunt. Revertimur ad particulam cito. Multipliciter

2) Praefertur igitur haec lectio (ôμοίως) in marg. Ed. 2. et Vers. germ., secus ac in Ed. maj. factum. E. B.

<sup>1)</sup> την Αλίψιν] Alii, τὰ ἔργα καὶ την Αλίψιν. Elegantem multorum locorum diversitatem recentiores ex parallelismo obliteraverunt, vide mox v. 18. Not. crit.

denunciat Dominus adventum suum in Apocalypsi, maxime a cap. 2, 5. ad c. 3, 20, ita quidem, ut adventum gradatim propiorem faciat. Particula cito adhibetur de-

mum c. 3, 11. itaque in praesenti, c. 2, 16., nondum locum habet.

v. 17. ψῆφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον) Scribbant veteres multa in lapillis (vid. Not. ad Gregorii Neocaes. Paneg. pag. 139) praesertim suffragia. Calculum album fuisse tesseram σιτήσεως docet Sam. Petitus var. lect. c. 8. idque ille huc confert. Sed hoc loco calculus candidus et nomen novum per se praemium est, ideoque post manna absconditum ponitur.

v. 18. τῆς ἐν θυατείροις ἐκκλησίας) τῷ ἐν θυατίροις cod. Alex. nec non Tertullianus, non addito ἐκκλησίας vocabulo. Ubi conjunctim angeli memorantur septem ecclesiarum, c. 1, 20.; non excipitur nomen ecclesiae Thyatirensis. Nunc ubi series ad angelum in Thyatiris seorsum pervenit, praetermissum ecclesiae vocabulum, (etenim ecclesiam tum ibi fuisse, olim negavere nonnulli,) paucitati certe Christianorum in oppido illo congruit. Separatim ad eos sermo fit versu 24. Apud Hebraeos decem minimum requirebantur homines ad coetum sacrum: rursum Neccaesareae quum essent 17 Christiani, episcopus iis datus est Gregorius. Thyatiris ergo parvulus grex et ignotus esse potuit, qui ecclesiae nomen vix sustineret, et tamen angelum haberet. Hic S. Carpus fuisse fertur.

v. 19. τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων) Similis locutio, τὸ ἔσχατον ὑπὲρ τὸ πρῶτον, Ruth. 3, 10. Contra, τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων, Matth. 12, 45.

v. 20. Exo xara sou) Non modo aliquot codices, sed multo plurimi testes, hanc lectionem exhibent, quam ceteri, mollà, vel molè, de suo, vel ôliya, ex v. 14. supplentes, hoc ipso suo in extrema discessu comprobant. Talibus in locis brevior lectio tantum non semper genuina est. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Versu 19. πλείονα comparativus ultima opera primis praefert, non ad ολίγα opponitur. Nec multa, nec pauca, sed unum illud, quod exprimitur, Dominus contra angelum Thyatiris habebat, uti contra angelum ecclesiae Ephesi, c. 2, 4., ubi Andreas & unum reprehendi scribit. quare his duobus leniora denunciantur, quam angelo ecclesiae Pergami, contra quem Dominus pauca habebat. — ਹੈ te ਕੇਵਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲੇ γυναίκα λεζάβελ, ή λέγουσα έαυτην προφήτιν, και διδάσκει και πλανά τους έμους δούλους) Negat se intelligere Wolfius, quomodo ἀφεῖς Graece dici possit. Atqui άφεῖς legitur Exodi 32, 32., in edd. probatissimis; ἀφεῖς Ex. 32. citat Chrys. hom. 3. ad Pox. Ant. in notis Ducaei. et in Apocalypsi consensu nititur mes. omnium, si a silentio unius alteriusque segnius collati discesseris. Conf. Marck. in Ap. II. §. 46. 53. Ex ξω (Jon. ξημι, communiter ζημι,) formatur ἀφέω, ἀφέως άφέει, etiamsi solum άφεῖς, idque contractum, in usu sit. Utut est, nil prohibuit, quin Johannes ipse aeque ἀφεῖς scriberet, ac librarii Graeci, significatu dubitationis experte. Arethas, qui aoins surrogat, alibi quoque Johanneis meliora Graeca, ut ipsi videbantur, fecit. vid. infra, ad c. 16, 13. Eadem causa est, quod ad codices attinet, verborum subsequentium, καὶ διδάσκει καὶ πλανῷ, quorum item sensus est obvius. nam primo verbum apique etiam absolute ponitur, Matth. 3, 15. deinde hoc loco subjicitur determinatio: sinis mulierem istam, soil docere, et revera docet etc. Sic c. 11, 3., dabo duobus testibus meis ut prophetent, et prophetabunt. Conf. etiam c. 13, 16. Vid. App. crit. Ed. II. ή λέγουσα, pro την λέγουσαν, alias expeditum dedimus. — την γυναϊκά Μυλεί pridem, την γυναϊκά σου. Certe maritum habebat, habebat enim moeckes. v. 22. Illud sov videtur esse glossa, sed cum re ipsa conveniens. Eleganter autem dicitur, mulierem, pro, mulierem tuam; vel quia talis ellipsis frequens est: Act. 7, 20. vel quia hîc agitur de adultera; coll. Joh. 4, 18. Act. 24, 24. et, mulierem Jezabel, quum ipsum Jezabelis nomen mulierem indicaret. namque partes docendi, contra ac mulierem decet. usurpabat

v. 22. βαλῶ) Sic Hunt. Aeth. Arab. Lat. multi, qui mittam, et Tertullianus, qui dabo habet. βάλλω, ceteri. Etenim λλ pro λ saepe in hoc verbo ponunt librarii, et ἰδου plerumque cum praesenti construitur: interdum tamen etiam cum futuro. Luc. 1, 20. 31. 48. Et huic loco futurum congruit, quia conditio, si necessitations.

resipiscent, intervallum dat temporis: et cum βαλῶ cohaeret ἀποκτενῶ· denique in omnibus his denunciationibus futurum praevalet, c. 2, 5. κινήσω· v. 16. πολεμήσω· v. 24. βαλῶ, ubi item multi βάλλω· c. 3, 4. περιπατήσουσι· v. 9. ποιήσω, cum ἰδού· v. 20. εἰσελεύσομαι κτλ.

- v. 23. ἀποκτενῶ ἐν θανάτφ) Εz. 33, 27. ברבר ימוחו LXX, θανάτφ ἀποκτενῶ.
- v. 24. ὅσοι οὐκ ἔχουσι οὐκ ἔγνωσαν) Tertia persona pro secunda. Vid.
   Vorst. de Hebraism. c. 26. οὐκ ἔγνωσαν) Non erant Gnostici. τὰ βάθεα)
   Dan. 2, 22. in bonam partem dicitur, αὐτὸς ἀποκαλύπτει βαθέα καὶ ἀπόκουφα.
- v. 25. πλην) Amos 3, 2. Τ LXX πλην. ἄχοις οὖ ἀν ῆξω) Ἡκω, derivatum a praeterito verbi ἔημι, jam in praesenti praeteritum involvit. Itaque futurum, ῆξω, adero, c. 3, 3. propius est, quam ipsum praesens ἔρχομαι per se. Sic, ῆκω, ῆκει, ῆκουσι. Joh. 8, 42. 2, 4. 4, 47. 1 Joh. 5, 20. Luc. 15, 27. Maro. 8, 3. not. Unde Hebr. 10, 7. 9. ῆκω, pro praeterito ¬ Ps. 40, 8.: et sic LXX passim: Num. 23, 1. (vel c. 22, 36.) Deut. 33, 2. Jos. 23, 14. s. Jud. 16, 2. 1 Sam. 16, 2. 29, 6. 10. 2 Sam. 3, 23. Insigne exemplum Ecol. 5, 14., ἐκιστρέψει, ως ῆκει.
- v. 26. ό νικῶν δώσω αὐτῷ) Quae Graece minus sonare putes, Hebraice cogitata, bene sonabunt. Talia vide c. 6, 8. 7, 2. 9, 12. (ubi feminium pro neutro:) 14. 20, 8. Simillima constructio, Κύριος, ἐν οὐρανῷ ὁ θρόνος αὐτοῦ. Ps. 11, 4. et sic Ps. 57, 5. (4.) 103, 15. ἐπὶ τῶν ἐθνῶν) Ps. 2, 8. 9., αἴτησαι παρ' ἐμοῦ, καὶ δώσω σοὶ ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς. ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρῷ, ὡς σκεύη κεραμέως συντρίψεις αὐτούς.
- v. 27. ποιμανεί) In Hebraeo est מרוכם confringes eos, Ps. 2, 9. a מרוכם fregit, subsequente verbo cognatae significationis ממוס dissipabis eos, συντρίψεις αὐτούς. LXX, ut si priore loco legissent, חרובה a חרובה pavit, reddidere ποιμανείς. Id verbum Apocalypsis, valde aptum, non imitatione LXX interpretum, sed sua adhibet auctoritate. Atque aliis ea locis, ad veterem prophetiam alludens, Hebraici textus proprietatem decentissime servat. c. 6, 16. 7, 17. 11, 4. 2)

### CAPUT III.

- 8) v. 2. Εμελλον) Sic Al. And. Pet. 3. Εμελλεν Cov. Areth. nec non Uff. μέλλει Er. ex Andreae comm. Εμελλες Leicestrensis et (ἀποθανεῖν ideirco in ἀποβάλλειν mutato,) octo alii, nec non Comp. Arab. Non displicebat quondam mihi haec incisi lectio, ὰ Εμελλες ἀποθανεῖν, hoc sensu: confirma reliquas partes, quas, nisi admonitus hic esses, morte spirituali amissurus eras. Simillima Philonis locutio, τὸν τῆς ἀφετῆς βίον θνήσκειν item, τὰς ψυχὰς τεθνᾶσι. Heraclitique apud Philonem, τεθνήκαμεν τὸν ἐκείνων βίον. Sed ea ipsa locutio magis philosophica videtur, quam prophetica. Simplex et germana sententia fuerit, quam Latinus refert, quae moritura erant. atque ita Armen. Copt. Syr.
- v. 3.  $\pi \tilde{\omega}_{\varsigma}$ :  $\pi o l \alpha v$ ) Respectus *qualitatis* pristinae Sardensem munire debet, ut hora futura, *quaecunque* erit, ipsi non sit calamitosa.
- v. 7. κλεῖν) Hinc pluralis κλεῖς, c. 1, 18. καὶ κλείει) Articulus ος continetur in ὁ ἀνοίγων, et inde subaudiendus est.
- v. 9. τῶν λεγόντων) Hoc pendet a subaudito τινάς. ποιήσω αὐτοὺς ἵνα) Eadem constructio, c. 13, 12. 16.

<sup>1)</sup> ο έρευνῶν — — - δώσω, scrutons — dabo] Utrumque conjunctim habetur Prov. 24, 12. Jer. 17, 10. V. g.

<sup>3)</sup> παρά τοῦ πατρός μου, a Patre meo] Jesus, quum in terra degeret, saepiuscule dizit, Pater meus in coelis: jam vero, Pater meus, simpliciter; Ipse videlicet in coelis, apud Patrem, constitutus. V. g.

<sup>3)</sup> v: 1. ovoua, nomen] Hoc rem non conficit. c. 2, 2. V. g.

- v. 10. ') τοὺς κατοικοῦντάς ἐπὶ τῆς  $\gamma$ ῆς) Sic saepe LXX, quum in Hebraeo extat, Es. 26, 21. etc. At de coelicolis dicitur, σκηνοῦν. c. 12, 12.
  - v. 12. 2) ναφ) Recens sphalma habet, λαφ. Vid. Appar. ad h. l. Ed. II.
- 3) v. 16. μέλλω σὲ ἐμέσαι) mitior est oratio, quam si esset ἐμέσω σέ. μέλλω es oratione categorica facit modalem. [Innuit abnegationem coram Patre sub ista hypothesi futuram. Ps. 16, 4. V. g.]
- v. 17. δτι λέγεις) Hoc στι non nectitur cum antecedentibus, quibus suum σπ insertum est, στι χλιαρός εἶ· sed cum subsequentibus, ut res ipsa loquitur. Sie c. 18, 7. seq. στι διὰ τοῦτο. πλούσιος) Pauci, στι πλούσιος. Talis usus particulae στι, ad recitandum cujuspiam sermonem, frequens est, sed non in Apocalypsi. Vid. cap. 5, 12. 18, 7. etc. πεπλούτηκα) Divitiis meis usus sum, et auro meo paravi mihi multa, v. gr. vestimenta. Sic LXX, πεπλούτηκα, Hos. 12, 9.
- v. 18. συμβουλεύω, consilium do) Atqui si Superior suam potestatem tantisper seponit, id ipsum animi potest esse alienioris, ut si servus a Domino increpatur et Dominus dicit, suasor tibi sum, ut caveas tibi. Etiam amicis consilia damus, sed non dum increpamus. ἡ αἰσχύνη) Hebr. ΤΙΧΧ interdum, αἰσχύνη. πολλούριου) scil. ἀγοράσαι, emere, ad ungendum. [Hoc postremum est. Divitise cum vestitu praecedunt. V. g.] De collyriis multa Celsus.
- v. 19. φιλώ) Philadelphiensem ἡγάπησε. Laodicensem φιλεί. Illud, judicio: hoc, gratia. Conf. Joh. 21, 15. not. Utroque loco ἀγάπαν est plus quam φιλείν. Joh. l. c. pluris est necessitudo spiritualis, quam Petri judicium. Híc, in Apoc, beatius est judicio Domini florere, quam gratia mera castigari. ζήλωσον) Ετ ζεστὸς, v. 15. 16., et ζήλος, est ex ζέω.
- v. 20.  $l\delta o\dot{v}$  —, ecce —) Hoc ipso propinquitatis incremento nititur tota fere observatio de ordine retrogrado, de quo vide Erkl. Off.

# CAPUT IV.

v. 1. Msτά ταῦτα, posthaec) Magnum hoc loco bivium est interpretationum. Incidit enim quaestio, Utrum sigillorum eventus coeperit sub libri scriptionem, an is totus adhuc futurus sit? Hoc affirmat, praeter alios, cel. D. Langius: illud vel particula posthaec, iterata hoc versu, firmissime docet. Prius posthaec connectit visionem; alterum, connectit eventum. Posthaec, id est, post ea, quae SUNT, quae ad septem ecclesias eorumque angelos attinent, fieri oportet, quae jam ostendet Dominus. Praeteritum et praesens et futurum, cap. 1. vers. 19. (ex quo versu illud posthaec repetitur hoc loco) totum librum insequentem complectuntur: et quemadmodum praeteritum et praesens adeo sunt conjuncta, ut praesens versu 11., quod vides, transeat in praeteritum, quae vidisti, v. 20.; et rursus praeteritum, quae vidisti, transeat in praesens, sunt, sunt: ibid. sic praesens et futurum, immediate, sine ullo hiatu, cohaerent, connexioque praeteriti et praesentis tantummodo connexioni praesentis futurique inservit. Non modo nullum dilationis ab

1) ot, te] Gratiosissima exceptio, in tanta tentatione! V. g.

<sup>2)</sup> De columna tacet quidem Bengelius et h. l. et in der Erkl. Offenb. (ut S. R. Ernesti menet, Bibl. th. noviss. T. I. p. 708.): at, non dissimulandum puto, quod illustrare locutionem staduerit in den LX Reden, p. 155. sq. his verbis usus: Der Tempel Gottes ist das Heiligthum Gottes. In demselben eine Säule abgeben, ist eine sehr grosse Ehre. — Sie gehöret ganz in jene Welt, und da ist es eine immerwährende Ehre, denn er wird nicht mehr hinauskommen. So lang der Tempel selber steht, wird auch der Pfeiler darinn stehen. Wann einer in der Welt schon etwa viel zu bedeuten hat, ist ein General oder Gesandter, oder Staats-Minister, auf welchem ein Königreich, als auf einer Säule, ruhet; so kann er über eine Weile gestürzet und weggethan werden, dass man kaum weiss, wo er hingekommen ist. Aber ein Pfeiler in Got-

tes Tempel kommt nimmer hinaus. (Conf. Apoc. 22, 5. fin. Vid. etiam Gal. 2, 9.) E. B.
3) v. 14. η άρχη, Principium. Prov. 8, 22. Col. 1, 18. V. g.

aetate Johannis in ultima tempora vestigium est, sed etiam mora aperte excluditur. Futura, quorum celeritas c. 1, 1. 22, 6. evidenter declaratur, per posthaec praesentibus arcte annectuntur.

Particulam posthaec ita interpretatur D. Langius, ut, post elapsas, ex sensu prophetico septem epistolarum, totidem periodos ecclesiae, impleantur sigilla etc. Comm. apoc. f. 62., 73. Resp. I. Talem propheticum septem epistolarum sensum refutavimus ad c. 2, 1. II. Stante historico epistolarum sensu, particula posthaec intra eventus ecclesiarum in Asia terminatur: idque ita esset, etiamsi eae propheticum sibi sensum haberent affixum. III. Periodi si essent, non abrumperentur intereunte meretrice et bestia, ut D. Langio videtur, sed potius ultra millennium et parvum tempus soluti Satanae ad finem mundi cum ipsa ecclesia viatrice, cujus idem mutationem nimis magnam in millennio statuit, (vid. infra, ad cap. 19, 11. 21, 2.) pertingerent, adeoque ultra sigilla et tubas et phialas excurrerent. Argumentum apocalypseos PRAECIPUUM ait esse mysterium ultimorum temporum, cap. 10, 7. 11, 15. seqq. Vid. Comm. apoc. fol. 5. Hermen. Einl. p. 27. Facile fit, ut veritatis alicujus cum gaudio susceptae declaratio nimis avide, et longe ultra proprios limites, proferatur. Sic vir cel. millennium pro semihora silenti in sigillo septimo amplectitur, sigillis prioribus valde coarctatis, et tubis omnibus ad id accommodatis: tum opinionem de mysterio ultimorum temporum, tanquam praecipuo apocalypseos argumento, mox, quasi demonstratam, assumit et constanter supponit. fol. 9. et 11. init. Hic cardo est systematis apocalyptici a celeberrimo Exegeta adornati. Sed tali pacto nimium extenditur PRAECIPUUM istud. Est illud apocalypseos argumentum inde quidem a citatis locis, (quatenus id ibi proponitur,) ad finem usque libri: sed argumentum capitum praecedentium ipsa textûs verba multo latius extendunt, quam illi videtur. Nulla in iis bestia, nulla meretrix: post caput 10. demum in scenam prodeunt, idque ex intervallo. Quare initium judiciorum in hostes antichristianos ab ipsis v. gr. sigillis duci non debet. Plura vide ad cap. 6, 2. 11, 15.

Capita Apocalypseos ibidem f. 7. ita partitur, ut omnia fere in futurum differantur. Nos ita partimur:

4. 5. Propositionem,

6-9. sunt impleta, ut sine violentia ostenditur.

CAP. 1. 2. 3. habent Praeparationem: | CAP. 10 - 14. sunt in cursu, jamdudum, ut idoneis evictum est argumentis.

15 — 19. exhibent Futura brevi.

20-22. spectant ulteriora.

Et illius et meam tractationem ad leges DEMONSTRATIONIS quam severissime exigat, quisquis potest.

- v. 2. ἐν τῷ οὐρανῷ, in coelo) Sic describitur coelestis curia. Quae de rebus coelestibus, templo, throno, synedrio, altari, arca foederis, Apocalypsis passim attingit, ea ex veterum Hebraeorum scriptis non inepte illustrari possunt. vid. Christiani Schoettgenii Dissertatio V. Horis hebraicis adjecta, p. 1212—1223.
- v. 3. lάσπιδι, jaspidi) Cum Sardius sit igneus et speciem sanguinis referat, Jaspis ruborem ALBICANTEM exprimit. Lampius ad h. l. — σαρδίφ) Erasmus, cum Latinis deterioribus, σαρδίνω · ceteri, σαρδίω, recte. Substantiva sunt, λίθω lάσπιδι καὶ σαρδίω, coll. c. 21, 20. sed adjectivum, etiam feminino genere, est σμαραγδίνω (δράσει,) ex quo per rhythmum librario obrepsit illud σαρδίνω, quanquam Wolfius terminationem σαρδίνω ex σμαραγδίνω confirmari censet.
- ν. 4. θρόνοι καὶ είκοσιτέσσαρας πρεσβυτέρους καὶ στεφάνους γρυσους) Vid. App. crit. Ed. II. Recte habet prima Erasmi editio. etenim miscere casus solet Johannes. c. 1, 16. 18, 12. 13. etc. — τούς) Articulus vi relativa. Sunt igitur throni 24, seniores 24: et singuli seniores singulos habent thronos. Utinam hunc articulum considerasset, qui thronos atque sessores nupero opere cabbalistico multiplicavit. Seniores (coll. πρεσβύτεροι Hebr. 11, 2.) iique 24 videntur esse totidem individua excellentissima ex genere humano, ex. gr. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jared, Hanoch, Methusela, Lamech, Noa, Sem,

Arphachsad, Selah, Eber, Peleg, Regu, Serug, Nahor, Thara, Abram, Isaac,

Jacob, Abel, Japhet, (Melchisedek, Job.)

ν. 5. ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ) Memorantur βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ σεισμός c. 8, 5. ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμός καὶ χάλαζα μεγάλη c. 11, 19. et rursum, cum epitasi, quod ad σεισμόν καὶ χάλαζαν attinet, c. 16, 18. 21. Molestum est, quod librarii fulgura et voces et tonitrua quatuor his locis tam neglecto ordine descripserunt. fulgura tamen c. 4, 5. 11, 19. omnes primo loco ponunt: c. 16, 18. fere omnes: c. 8, 5. nullus. — ἐπτὰ λαμπάδες, septem lampades) Spiritus sanctus, oeconomice, ut Sapientia τιστικό plurali numero. c. 5, 6. textus se ipse explicat.

- v. 6. ως θάλασσα ναλίνη, ut mare vitreum) Vis particulae ως ut magis cadit super vitreum, quam super mare: et mare aliquanto magis proprie dicitur, quam vitreum. notatur enim Profundum quiddam, idque et fluidum et pellucidum, quanquam non fluens, sed placide stans. Conf. c. 15, 2., ubi et ut mare vitreum et mare vitreum dicitur, idem quoad substantiam, ut arbitror. Sic Joh. 6, 19., ως σταδίους είποσιπέντε, ubi ως proprie super numerum cadit. Vitringa a significatu maris longius abit, quum stratum sive pavimentum interpretatur. ζωα ζωον et θηρίον valde differunt. φύσεις ζώων καὶ θυμούς θηρίων, Sap. 7, 20. Haec quatuor animalia sunt viva throni emblemata et ornamenta, propioris admissionis, quam 24 Seniores. [Germanice Lebbilder dixeris, ut Mannsbild, Weibsbild. V. g.] Videatur ipsorum confessio c. 5, 9. unde conjunctissima eorum, quasi partium insertarum, cum throno mentio solet fieri.
  - v. 7. μόσχω) juvenco, bovi. Hebr. בקר et פיר בער LXX μόσχος.
- v. 8. \$\overline{\text{fino}}\ight) E\overline{\text{Times}} Er. (invitis ceteris Andreae codicibus,) et Bar. L. \$\overline{\text{Forov}}\$ Hunt. To ava pluralem verbi formam requirere censetur Wolfio: singularis tamen extat Ap. 21, 21. \$\overline{\text{Finov}} \text{ vel elzov ceteri habent, magna consensione. 1) yépovou ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv ô\overline{\text{Palpovouv o\overline{\text{Palpovouv o\overline{\text{Pa

Sanctus, Qui erat: Sanctus, Qui est: Sanctus, Veniens.

Sanctificandum Ipse se exhibuit in creatione rerum omnium: Sanctificandum se exhibet amplius in gubernatione rerum omnium: Sanctificandum se exhibebit maxime, in consummatione rerum omnium. Ex Ipso, et per Ipsum, et in Ipsum omnia: Ipsi gloria in secula. Quae de Sanctitate diximus in notis Germanicis, ab iis non abhorret Castellio, quo interprete wip est Augustus, ut in Indice Bibliorum Castellionis observat I. L. Bunemannus.

In simili hymno, Es. 6, 3., additur, plena est omnis TERRA gloriae Ejus: in Apocalypsi vero id differtur, dum terram, deletis hostibus, Gloria DOMINI replet. Vid. cap. 5, 10. 11, 16. 17. 18. 19, 2. Quibus locis adhibitis colligimus, quatuor animalia magis occupata esse, dum in coelo res agitur; presbyteros, dum in terram res profertur.

<sup>1)</sup> κυκλόθεν, circumcirca] Ad oculos hoc, non ad alas, referendum. V. g.

- v. 9. 10. ὅταν δώσουσι πεσοῦνται) Futurum utrumque exprimit simultaneum glorificationis actum apud animalia et apud presbyteros: et simul habet vim frequentativam. quotiescunque animalia dant gloriam: protinus seniores cadunt.
- v. 11. Θέλημα, voluntatem) γιση voluntatem liberam et benignam. ἐκτίσθησαν) Condita sunt, id est, manent. Simillimae locutiones: benedictus erit, i. e. manebit, Gen. 27, 38. scripsi, i. e. non muto, Joh. 19, 22. domita est, domitam se permittit, Jac. 3, 7. mutabuntur, mutata erunt et manebunt. Hebr. 1, 12. [Creatio omnium reliquorum DEI operum, adeoque omnis etiam gratiarum actionis a creaturis profectae fundamentum est. V. g.]

## CAPUT V.

- v. 1. Biβliov, librum) Non septem erant libri, sed unus, septem sigillis obsignatus. — ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν) Sie Ez. 2, 10. κεφαλίς βιβλίου — καὶ ἡν ἐν αύτῷ γεγραμμένα τὰ ἔμπροσθεν καὶ τὰ ὅπισθεν. Atque ὅπισθεν, pro ἔξωθεν, in hunc locum vel ex cap. 4, 6., vel ex illo Ezechielis loco inferre potuere librarii. Opposita sunt έμπροσθεν et οπισθεν, έσωθεν et έξωθεν. Sed quum Ez. 2, 10. extat, ἔσωθεν καὶ ὅπισθεν ex Hebraismo defenditur. ὅπισθεν ipsum habet Origenis philocalia. 1) — σφραγίσιν έπτα, sigillis septem) Scatet haec prophetia septenariis, ex quibus quatuor copiosissime describuntur, septem angeli ecclesiarum; septem sigilla libri obsignati; septem angeli cum tubis; septem angeli cum phialis. Ecclesiae, sunt exemplar, ad quod Commune ecclesiae, omnium climatum et seculorum, juxta cum doctoribus et pastoribus, conformari debet. Sigilla referent polestatem omnem in terra et in coelo, datam Agno. Tubis conquassatur regnum mundi, ut id tandem Domini et Christi ejus flat. Phialis frangitur bestia, et quicquid cum ea conjunctum est. Hanc Summam semper ante oculos habere debemus. Sic tota Apocalypsis nativo suo decurrit ordine. Divisio horum septenariorum in IV et III infra explicabitur. Hypothesis VII periodorum ecclesiae, non solum per VII ecclesias, sed etiam per VII sigilla, VII tubas, VII phialas repraesentatae, aliis septenariis in V. et N. T. ad eandem pertractis, multorum Theologiam, exegeticam praesertim, valde enervavit.
  - v. 2. logugov, robustum) Psalm. 103, 20.
- v. 4. ἔκλαιον, flebam) Optimo exemplo Johannes cupidum se docilemque Apocalypseos discipulum sistit. conf. cap. 10, 10, 17, 1, 21, 9, 22, 8. Longe absunt a Johannis sensu, in hac certe parte, qui quidvis potius quaerunt, quam hujus libri ab Agno aperti argumentum, et se faciles putant, si aliis, qui quaerunt, veniam dent. Quae tempore silentii divini vel angelis optabilia intuitu fuerant, ea nunc, quum divinitus patefacta in verbo prophetico emicant, ad gloriam Dei cognoscenda et admiranda, ab hominibus viatoribus tanquam circumstantialia et inutilia contemnuntur. πολύ) Sic πολύ, Luc. 7, 47. ἀνοῖξαι) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Inconcinnus nascitur ordo verborum, non aperire, non legere, non videre. Versu 1. vidit librum Johannes: versu 4. negat videri potuisse librum, id ipsum est legi. quanquam sermo, citra legendi verbum, regalior est et Agni majestati convenientior.
- v. 5. els, unus) Procul dubio unus eorum, qui cum Christo resurrexerunt et in coelum ascenderunt, Matth. 27, 52. Videtur esse patriarcha Jacobus, quia ex ipsius vaticinio Christo nomen leonis tribuitur. Gen. 49. v. 9. Joh. Gerhardus et alii ap. Richter ad h. l. et ap. Viet. Sed hoc, de Jacobo, incertum esse judicat Cluverus.
- v. 6. ἀφνίον) 'Αμνὸς dicitur absolute, Joh. 1, 29. 1 Petr. 1, 19., nune, ἀφνίον, respectu gregis subsecuturi. Κριὸς, ἀμνὸς, ἀφνίον, aetate different. Orig. t. 2. f. 140. in Joh. 1, 29. ἀφνίον, agnellus, quatenus tamen sexum masculinum connotat, proprie ducatum gregis propius spectat.

<sup>1)</sup> Idque etiam in Vers. germ. N. T. exhibuit b. Auctor. E. B.

v. 9. φδην καινην) Sic Ps. 144, (143,) 9. φδην καινην sed ceteris in Psalmis άσμα καινόν. — ἐκ πάσης φυλης και γλώσσης και λαοῦ και ἔθνους) Sic, ἐκ παντὸς ἔθνους και φυλῶν και λαῶν και γλωσσῶν c. 7, 9. ἐκ τῶν λαῶν και φυλῶν και γλωσσῶν και λαὸν και γλῶσσαν και ἐθνῶν c. 11, 9. ἐπὶ πᾶσαν φυλην και λαὸν και γλῶσσαν και ἔθνος c. 13, 7. πᾶν ἔθνος και φυλην και γλῶσσαν και λαὸν c. 14, 6. Sic fere, ἐπὶ λαοῖς και ἔθνεσι και γλώσσαις και βασιλεῦσι πολλοῖς c. 10, 11. λαοι και ὅχλοι και ἔθνη και γλῶσσαι c. 17, 15. In his locis semper memorantur γλῶσσαι, ἔθνη, λαοι at, loco φυλῶν, ὅχλοι semel, βασιλεῖς semel. semper igitur quaternarius servatur, quatuor mundi plagas spectans. Ternarius, Dan. 3, 4. 7. 29., demtis tribubus, (in Hebraeo,) id est, Israëlitis.

v. 10. aurous - nai βασιλεύσουσιν) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Matth. 23, 37. et Jud. v. 24. Sic quoque ev avry, pro ev soi, cap. 18, 24. n leγουσα ἐν τῆ καρδία αὐτῆς, pro σοῦ, Es. 47, 8. 10. Hoc loco Hebraismus tertise personae pro prima, et graphice refertur ad redemtos, et simul modestius sonat, quam nos — sacerdotes etc. — βασιλείαν) Sic Al. Lat. Cyprianus. uti cap. 1, 6. Recentiores his quoque,  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon i \varsigma^{-1}$ ). Sed qui coronas suas ante thronum abjiciunt, ipsi se non appellant reges in conspectu Regis magni, quanquam sacerdotalis ecrum admissio tantam habet dignitatem, ut potestas regnandi in terra eam certe non exsuperet. Pariter c. 20, 6. participes primae resurrectionis dicuntur sacerdotes, et dicuntur regnaturi; nec tamen regum eis nomen datur. — ἐπὶ τῆς γῆς, super terra) Eπi hic notat locum, uti cap. 3, 10, et passim: vel potius potestatem, uti cap. 2, 26.: quomodo dicitur, βασιλεύει ἐπὶ τῆς ἰουδαίας, Matth. 2, 22. Et sic LXX, Jud. 9, 8. 1 Sam. 8, 7. 12, 12. 14. 2 Reg. 8, 20. 11, 3. Non igitur ausim ex hac phrasi affirmare horum super terram regnantium commorationem in terra. Presbyteri fuere mansueti: (confer Matth. 5, 5.) sed mansuetorum grex ceteroqui multo major est.

v. 11. μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων) μυριάς, decem millia. μυριάδες, (si subaudias tantum δύο, uti c. 12, 14., καιρούς, scil. δύο,) sunt viginti millia. inde myriades myriadum, sunt 200,000,000. et sic praeterea chiliades chiliadum, 2,000,000. Numerus minor majori adjunctus vetat utrumque nimis indefinite sumi.

v. 12. ἄξιος) 'Αρνίον est neutrum; unde plerique scripsere ἄξιον sed ἄξιος spectat sententiam ipsam<sup>2</sup>). — την δύναμιν καὶ πλοῦτον κτλ.) Septemplex plausus respondet septem sigillis, quorum quatuor primis visibilia, tribus reliquis invisibilia Agno subjecta continentur.

v. 13. πᾶν κτίσμα — ἐν αὐτοῖς, omnem creaturam — in iis) omnia opera Domini in omnibus locis dominii ejus. Psalm. 103, 22. — καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς, πάντας ἥκουσα λέγοντας) Lectio haec majore nititur numero codicum. Pauci πάντας, vel etiam λέγοντας, in neutrum verterunt. τὰ ἐν αὐτοῖς absolute dicitur, uti c. 10, 6. Et hoc, πάντας ἥκουσα λέγοντας, concentum omnium incolarum, quos habent regiones quatuor in universitate rerum, egregie complectitur.

v. 14. καὶ προσεκύνησαν) Hoc verbo terminatur periocha in monumentis omnibus. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Talia additamenta, deposito timore, resecare pium est. Brevior lectio, καὶ προσεκύνησαν, et adoraverunt, adorationem et Sedenti in throno et Agno praestitam denotat. coll. v. 13. Saepe προσκυνεῖν ab-

solute dicitur. c. 11, 1. Joh. 4, 20. 12, 20.

## CAPUT VI.

v. 1. Kal, et) Primis quatuor sigillis ostenditur, omnia omnium seculorum tempora publica, florem imperii, bellum, annonam, calamilates, esse Jesu Christo

<sup>1)</sup> Quae lectio quum palmam nacta sit in Ed. maj., alteri tamen postposita est ut in Gnomita et in Ed. 2. et Vers. germ. E. B.

<sup>2)</sup> Hine margo Ed. 2. lectionem açios, in Ed. maj. minus firmis annumeratam, retulit interfermiores. E. B.

subjecta: ac primi sigilli specimen, Trajano imperante subsecutum, innuitur, in oriente; secundi, in occidente; tertii, in meridie; quarti, in septentrione et toto orbe terrarum. Etenim eas mundi regiones leo, bos, homo, aquila spectabant. — ως φωνή βροντῆς) Vid. App. Ed. II. De casu recto, φωνή, qui Wolfio displicet, Vallae non displicet, vide infra ad cap. 16, 13. — ἔρχου, ἔδε) Verba mea ad hoc celeusma decurtavit Wolfius: sententiam meam lectores, si quid refert, ex Apparatu ad h. l. velim repetant.

v. 2. 『ππος λευπός, equus albus) Sigilla plane in futurum confert cel. D. Lan-

gius, Comm. apoc. f. 73., ubi quinque argumentis utitur:

I. a figuris sigillorum. Resp. Praeterita, recte explicata, iis congruunt.

II. a defectu rationum, quibus Vitringa cum aliis nitatur. Resp. Meliores

et suppetunt et proferuntur. Vid. ad cap. 4, 1.

ÎII. a parallelismo Matth. 24, 6. seqq. cum sigillo secundo, tertio, quarto, quinto. vid. fol. 83. 257. Resp. Matth. 24, 14. finem denotare vastationem Hierosolymorum, totus probat sermonis nexus, maximeque particula ovi igitur, v. 15., et quaestio discipulorum, ut eam Marcus et Lucas referunt. Similitudo plagarum in utroque textu non easdem infert plagas. Vide supra, pag. 135. seq.

IV. a parallelismo Zach. 6. cum iisdem sigillis. vid. fol. 84. Resp. Apud Zachariam non sunt singuli singulorum colorum equi, sed plures, iique curribus juncti: neque colores plane iidem (certe pallorem pro albedine ponit D. Langius:) neque idem colorum ordo: neque idem ad quatuor mundi plagas iter: neque eadem expeditio. In primo sigillo album ille equum refert ad victorem Christum; in tertio, nigrum ad caritatem annonae: hoc quomodo cum Zach. 6, 6. 8. paralle-

lum sit, ostendi nequit.

V. a nexu cum tubis et phialis. Resp. Ut epistolas nimium dilatat cel. interpres, sic idem sigilla, tubas, etc. nimium coarctat. Phialae id propemodum omne exhauriunt, quod ille etiam in sigillis et tubis repraesentatum autumat. Sunt sphaerae quatuor distinctae, quae singulae convenientem ecclesiarum, sigillorum, tubarum, phialarum titulis materiem habent, et, ubi distincte explicationativum libri servat ORDINEM, quo semel seposito, humanum ingenium nil non dividere potest atque componere, et sibi de veritate reperta gratulari. Quod ad Ven. D. Langii systema attinet, tempus breve sub sigillo quinto; menses 42 et dies 1260, capite 11.; dies 1260 et tempus paucum et tempus 1. 2. 1/2, capite 12.; menses 42, capite 13.; et paululum, capite 17. quae periodi sunt temporum et omnifariam et longe et eleganter diversae, id systema non modo pro aequalibus, sed etiam pro una, eaque 31/2 annorum, accipit, et ad eam hypothesin sigilla et tubas digerit. Comm. Apoc. f. 16. 115. etc. quo pacto quam multa in prophetia loco moveantur, perspicient, qui rite expenderint ibid. v. 15. 88. 95. 133. 143. etc. In epicrisi, v. gr. p. 390., meas rationes, fiducia eorum, quae antea scripserat, minus ponderavit.

1) v. 4. την είρηνην της γης) Vid. App. Brevior lectio, plerumque germana.

– ινα) Vid. App. – [Dirissima bella significantur. V. g.]

- v. 5. μέλας) Famem, quam hic eques, nisi inhiberetur, hominibus infligeret, poëtae Graeci appellant αἴθοπα λιμον, λιμον αἰανῆ, id est, atram, luridam: iisdemque epithetis utuntur Latini.
- v. 8. χλωρός) χλωρός c. 8, 7. est viridis: at hîc, pallidus, ώχρός. quae notio ab Eustathio firmatur: sicut etiam utroque Graeco LXX Hebraeum τη exprimunt.

   ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον) Similis constructio, ἐπὶ cum accusativo, c. 16, 9. ἐν θανάτω) peste. τη pestis, LXX θάνατος, Ex. 9, 3. 2 Sam. 24, 13., et passim. [Diversarum calamitatum cumulus. V. g.]

v. 9. xal, el) Sigillum quintum, sextum, septimum referentur ad Invisi-

<sup>1)</sup> γικών, vincens] Brevi post exhibitam prophetiam meras victorias Regnum Romanum spiravit. V. g.

bilia: quintum, ad bene defunctos, nominatim martyras. sextum, ad male defunctos, reges etc. coll. Ez. 32, 18. seqq. septimum, ad angelos, praesertim illos eximios, quibus tubae dantur. — ὑποκάτω) Congruit, quod 2 Maccab. 7, 36. septimus fratrum ait, οἱ μὲν γὰρ νῦν ἡμέτεροι ἀδελφοὶ βραχὺν ὑπενέγκαντες πόνον ἀεννάου ζωῆς ΤΠΟ διαθήκην θεοῦ πεπτώκασι. pro quo Latinus interpres, Nam fratres mei modico nunc dolore sustentato, sub testamento aeternae vitae effecti sunt. Non modo ecclesia sub Christo, ut mundus sub Satana militans, sed etiam ecclesia consummata, et regnum tenebrarum, describuntur hoc libro. Quin piarum juxta atque impiarum copiarum in terra actiones, et ex hac in statum beatiorem miserioremve translationes, diversis temporibus inter se succedentes, per varios gradus distinctae, per varios plausus celebratae, atque ipsius exspectationis tripudiique coelestis, ipsiusque terroris ac poenae infernalis incrementa common-

strantur. Vid. capp. 4. 5. 6. 7. 14. 19. ss. et nott.

v. 11. αὐτοῖς ἐκάστω) Merito dubites, inquit Wolfius, Joannem scripsisse αὐτοῖς ἐκάστφ. At scripsit ὑμῖν ἐκάστφ c. 2, 23. et sic Lucas, c. 2, 3., et Act. 2, 8., πάντες, εκαστος ήμεις, εκαστος. Paulus, Eph. 5, 33., υμεις εκαστος. αὐτοῖς ἐκάστω, Sir. 17, 14. Qui consociationem pluralis et singularis numeri non ceperunt, varie mutarunt: eorum aliqui εκάστφ omiserunt, non recte assentiente Millio, Proleg. §. 1003. — 1) χρόνον) Alii, χρόνον, μικρόν · idque defendit Wol-Eadem phrasi, inquit, utitur Joannes infra 20, 3. Ex illo videlicet loco huc intulere nonnulli adjectivum: etenim adjectiva passim inserere gestierunt librarii, ne abruptior videretur oratio. unde etiam Augustinus l. II. contra Gaudentium c. 19. non semel, et Hieronymus in lib. de Viro perf. sic habent. Atqui hic χρόνος, de quo c. 6, 11., longo intervallo exit ante initium μικρού χρόνου, de quo c. 20, 3. Subjicit Wolfius: Poterat utique ad excitationem animarum illarum multum facere, si intelligerent, exiguam fore judiciorum divinorum moram. Hoc sane induxit Afros, ut μικρον, in martyrum solatium, adjicerent; (conf. Antonii Colleg. antithet. p. 909., de spe praecipitata:) quanquam ubi mora reapse non exigua est, ii non durabilem praebent excitationem, qui moram tamen exiguam dicunt. Optimum in ipsa veritate solatium est, quae tamen graviora subinde lactioribus admista, ut hoc loco moram diuturniorem, orationis involucro interim mitigat. Quod ad crisin attinet, nil habeo hoc loco, quod Apparatui adjiciam, nisi exegesin Apringii, quae sic habet: Sed quia in novissimo tempore et sanctorum remuneratio perpetua et impiorum ventura est damnatio, dictum est eis exspectare, et pro corporis solatio etc. De parvitate temporis nil notat. 200vov, absolute dicitur, ut ἐπὶ χρόνον, sine epitheto, Luc. 18, 4. quem ad locum E. Schmidius notat, χρόνον etiam absolute saepius dici ab Homero. Dicitur vero etiam Act. 19, 22., et Es. 27, 11. apud LXX. Sic, δι' ήμερῶν, Marc. 2, 1. etiam sine epitheto. Xoovov, lectio antiquissimis, plurimis, optimis testibus nixa, brevis, nativa, absque fuco, et, ut exegesis ex totius nunc libri compage demonstrat, necessario vera. Breve quidem tempus a clamore animarum ad judicium ultionemque statuit cel. D. Langius, comm. apoc. f. 81. et passim. Est hic locus de iis, in quibus apocalypticus cel. viri labor majorem tulisset fructum, si momenta sincerae lectionis penitius explorasset. Parvitatem hujus temporis recusat prophetia. Argumentum ejus a tempore Johannis per secula mundi residua, elapsis non multo pauciora, continuo filo extenditur ad finem mundi: et tamen multa in periodos temporum bene longas suis locis definite expressas includit: cetera omnia fiunt έν τάχει, celeriter. Itaque sigilla septem protinus et subita serie aperit Agnus, quorum quintum animas clamantes habet. Hic clamor, haec querela, multo poet in canticum, IISDEM VERBIS, transponitur, c. 19, 2., tum demum videlicet, quum judicium sanctorum, et apostolorum, et prophetarum, judicatum erit ex Babylone sive Roma. c. 18, 20. Itaque duo notantur martyrum genera: alterum sub Roma ethnica, alterum sub Roma papali. illi jubentur requiescere, dum hi

<sup>1)</sup> στολή λευχή, stola alba] Sic et c. 7, 9. V. g.

ad eos aggregentur. illos jam Johannis habebat aetas: horum primitias seculum XIII. tulit. Illis igitur dum hos exspectabant, non erat μικρός χρόνος, sed plane χρόνος. Specialem in hoc libro significatum, uti καιρός, c. 12, 12. 14., sic etiam χρόνος habet, quem etiam latine Chronon (cujus vocabuli derivata Latinis non ignota sunt,) dicimus, ne cum eo tempus καιφός confundatur. Habet chronus annos  $1111^{1}/_{9}$ , ut suo loco ostendimus, et hic chronus fluxit ab A. 98. ad 1209., sive ab anno primo Trajani ad Cruciatam expeditionem, Innocentii III. zelo contra Waldenses excitatam. Antea papa nunquam cruentus persecutor fuerat: postea nunquam talis esse desiit. Huicce Chrono opponitur Non - chronus, c. 10, 6. unde suave antitheton utriusque loci, χρόνον ἔτι, χρόνος οὐπέτι. Ipse Nonchronus includit tempora sat longa, c. 11. et 12. et 13. expressa: et tamen Nonchronum longitudine excedit Chronus. Quam recte haec, quamlibet paradoxa, dicantur, veritas patefaciet, sed tempore. Dicam hic aliquid, quod ad omnia loca, temporis indicium habentia, pertinet: Non ex rebus tempora determinantur penitus, nedum res ex temporibus: sed mutuum sibi auxilium praestant, ut eventus definite dignoscatur. — Ews, usque dum) Chronus interjicitur inter hoc responsum et inter initium πληρώσεως, complementi, sicut 4 reges Persidis inter prophetiam et inter cladem regis quarti. Dan. 11, 3. Post chronum accedunt fratres, quorum occisione continua sub bestiae furoribus peracta, impletur promissio. Chronus pertingit in tempora bestiae: his elapsis, fit judicium. — πληρωθωσι) Passivum hoc habent Comp. Al. Lat. convenientissime. Neutrum, πληρώσωσι, plerique cum Andrea Caesariensi. Medium, πληρώσονται, (quanquam subjunctivum postulabat constructio,) Erasmus solus. qui in Apocalypsi recognoscenda quomodo versatus fuerit, demonstravi in Apparatu, Fund. Cris. §. XVII. Sed quia disputatio illa non ad certum aliquem textum specialiter accommodata est, valde vereor, ne plerique lectores eam praetereant, et in singulis textûs locis, ad quae applicari ea debebat, eo minus expeditum faciant judicium. Quare meum esse duxi, in his quoque annotationibus nervos quosdam ciere. Hoc loco dicam, quae huc conveniant.

I) Erasmus in Apocalypsi unum tantummodo exemplar manuscriptum habuit, Reuchlinianum.

II) Reuchlinianum exemplar erat commentarius Andreae Caesariensis in Apo-

calypsin, qui to neimevor sive textum habebat interpositum.

III) Vetustatem ejus exemplaris mire extollit Erasmus. Textum id certe bonum, et aliquando singulariter excellentem habuit: sed mutilum idem fuisse, ex eo intelligitur, quod Erasmus et auctorem commentarii nescivit, et partem capitis 22. ex Latinis supplevit. Illud ipse in Annotationibus ad N. T. et hoc in Epistolis suis fatetur.

IV) Erasmi editio saepe ab editione Complutensi et a mss. omnibus, praesertim rite collatis, et ab omnibus versionibus ac patribus, quorum suffragia extant, et ab reliquis ipsius Andreae exemplaribus, ita discrepat, ut cum Latinis codicibus, iisque deterioribus et per meliores Latinos refutatis, interdum etiam cum Ticonio, mendosave ejus editione, congruat, verbaque Graeca textui inferat a Graeci sermonis usu remots.

V) Non pauca nobis, dum haec commentamur, occurrunt talia loca, et talibus in locis, dubium non est, quin exemplar Reuchlinianum vetustate exesum fuerit, et Erasmus defectum ejus ex Latinis sarserit.

Hoc igitur loco Erasmus ex Latino compleantur dedit πληφώσονται, Mediamque vocem, verbo proximo ἀναπαύσωνται respondentem, facile arripuit. Quotiescunque tale quiddam Erasmo accidit, recensio ejus ne unius quidem codicis vim habet, neque ullae sequacium editionum centuriae, omnibus mss. refragantibus, meliorem ejus conjecturam faciunt. Τολμηφότεφον et confidentius loquor interdum, non equidem per immodestiam, sed ut ad veritatem cernendam excitentur, qui nimis religiose unamquamque editionem, cui semel assuevere, defendunt. πληφωθώσι dicitur hoc loco de numero martyrum complendo.

v. 12. την έπτην, sextum) Vid. not. ad vers. 9. Sigilli sexti res esse futuras, omnium fere interpretum consensu comprobari ait cel. D. Langius, comm. apoc. f. 11. At omnes fere interpretes, cum ab iis discesseris, qui ad ipsam seculi consummationem referunt, de praeteritis interpretantur, ut vel Jungnitii Parallela sententiarum apocalyptica docent, p. 138. seqq. Quod ad rem attinet, hoe sigillum ad ea referri, quae ante finem mundi futura, nec tamen adhuc facta sint, non evicit ille: et tamen huic theoremati totam molem superstruit fol. seqq. Quare hoc quam firmissime demonstratum oportuit. Locum Matth. 24., cui parallelus est Luc. 21., vindicavimus modo. — ο ήλιος — ή σελήνη, 1) sol — luna) Sumuntur h. l. proprie. Describitur terror inferis incussus eo universi habitu, qui erit in die novissimo: incussus tempore apocalypseos scriptae: quae jam tum vere dixit, venit. [Nimirum neque ad ipsum mundi interitum haec referri possunt; nam sequitur demum septimum sigillum plurimas res easque ingentes continens: neque ad judicium quoddam aliud, contra hostes exercendum; quorum videlicet mentio postmodum incidit. Pari ratione sub sigillo quinto animabus sub altari, gratiose quidem istis, quid ipsorum causa agerelur, palefactum est. — A terra fit initium, ut c. 20, 11. V. g.]

## CAPUT VII.

v. 1. "Ανεμος, ventus) Venti denotant hoc loco lenimenta malorum imminentium: etenim suppressio eorum laedit. Insignis allegoria.

v. 2. aklov, alium) Distinguitur alius hic angelus vel ab angelo praecone,

c. 5, 2. vel ab angelis quatuor laedentibus. h. l.

3) v. 3. σφραγίσωμεν, obsignemus) Hac obsignatione muniuntur servi Dei ex tribubus Israël inde a tempore Johannis adversus calamitates sub septem tubis imminentes. Antea non opus fuerat, ante periculum. Alio tempore majores, alio tempore posteri eorum obsignantur. Si majores occiderentur, nulli essent posteri. Sub tuba angeli quinti ne ii quidem occiduntur, qui non sunt obsignati: ergo obsignati multo minus occiduntur.

4. 4. ἰσραήλ) Israël proprie notatur. Etenim multa proprie de Israële pronunciat hic liber, quae nonnulli per tropum interpretantur. Israëlismus, ut H. Morus appellat lib. I. Synops. proph. cap. 4. non nimis debet extendi. Recte Lampius Judaeos in Apoculypsi plus ait esse quaerendos, quam plerique interpretes in-

venerint. Medit. anecd. in Apoc. p. 261.

v. 5. s. δώδεκα χιλιάδες, duodecim millia) Ita duodecim millia duodecies accipere debemus, ut in summa non sint 143 aut 145, sed 144 millia. Numeri rotundi saepe praecise valent. Vid. Jer. 52, 30.: ubi summa 4600 animarum colligitur ex numeris, eodem loco praecedentibus, minime rotundis. Fortasse sunt tot capita sive patres (sicut Rom. 11, 4. viri, non animae numerantur:) cum sua posteritate. [Tribus duodecim [die zwölf Stämme] per sex paria referuntur. Not. crit.]

v. 6. νεφθαλίμ· μανασσῆ· Naphthali: Manasse) Omittitur Dan, quia jam olim ea Tribus ad unam familiam Hussim reciderat, ut ajunt Hebraei, quae ipsa familia bellis interiisse videtur ante Esdrae tempora. Nam in Paralipomenis, ubi posteritas Patriarcharum memoratur, Dan omittitur. Et forte id praedicitur apud Amosum, 8, 14. Ex Danis tribu paucos superfuisse, eosque in Phoenicem profu-

Epitheton ὅλη minoris factum in margine Ed. maj., quam in Ed. 2. et Vers. germ. E. B.
 v. 15. ἔχρυψαν ἔαυτούς, abscondideruut se] Ubi eorum nunc animositas, quos tantopere mundus reformidaverat? V. g.

v. 17.  $\tau(\varsigma, quis)$  Ii, qui liberati sunt ira futura, communionem cum Agnello colentes. V. g.

<sup>3)</sup> ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ab ortu solis] Ab Oriente igitur ordiebantur plagae. V. g. — τὴν γῆν καὶ τὴν βάλασσαν, terram et mare] Connotantur hic arbores. Terra est Asia, mare Europa, amnes (c. 8, 10.) et arbores Africa. V. g.

gisse, narrat Johannes Antiochenus. Grotius. Non tam omittitur Dan, quam paucitas ejus, sub Manasse latens, cum Naphthali, cujus frater uterinus erat, conjungitur. [Unus enim Naphthali, nisi hoc subinnuatur, in tota hac serie uterinum sibi conjunctum non haberet. — Ceteroquin Levi in hac enumeratione suum denuo locum occupat, et Josepho binae portiones, altera suo, altera Manassis titulo, tribuuntur. V. g.]

v. 9. μετὰ ταῦτα εἰδον, καὶ ἰδοὺ ὅχλος πολὺς — ἐστῶτες — περιβεβλημένους κτλ.) Media lectio: unde totam periocham alii ad nominativum redigunt, alii ad accusativum. Displicet Wolfio mixtura casuum: quae in hoc quidem libro frequens est. Describitur hoc loco ὅχλος agmen aliquod beatorum, cui Simultaneum est cum obsignatione praecedenti et cum subsequentibus tubis, sub quibus plaga non tangit obsignatos. Huc incidit hic ὅχλος, in suo ordine, post beatum ex mundo discessum. Postea plura ejusmodi agmina memorantur. cap. 14, 1. 15, 2. etc. Varii sunt gradus beatitudinis, et valde diversi; sed infimus eorum, comparate loquendo, jam est supra omnem purgationis indigentiam. — ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν) In tali enumeratione cetera loca aut pluralem quater habent, aut quater singularem numerum. vid. Not. ad cap. 5, 9. Hoc uno loco singularis primo loco, deinde pluralis ter ponitur, non temere. Educta est haec multitudo ex toto genere humano. Id unum est ἔθνος, inde ab origine sua. Act. 17, 26. Sed progressu temporis, ipso Adamo vivente, multiplicatum est, et in tribus et populos et linguas discessit.

v. 10. κράζουσι) Sic cod. omnes. Librarius Andreanus, κράζουτες, ex rhythmo λέγουτες, festinans arripuit. Ipsum Andreae exemplar Augustanum habet

1) 2) v. 12. ή τιμή) Apocalypsis passim septenarios in quatuor et tria dividit, ut suo loco ostendimus. Nunc quum omnes angeli dicunt: ή εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία, (καὶ) ἡ τιμή καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς, τῷ θεῷ ἡμῶν, primi quatuor plausus referuntur ad tubam angeli primi, secundi, tertii, quarti; tres reliqui, ad tubam angeli quinti, sexti, septimi. Itaque si καὶ ante η τιμή omissum sit, sententia quasi denuo inchoatur. Omittit quidem et particulam Latinus, et cum eo Ambrosius Ansbertus. Neque id negligendum videtur. nam saepe in polysyndeto incisa quaedam sine conjunctione ponuntur. Ex. 23, 23. 33, 2. Jer. 1, 10. Librarii Graeci facile καὶ suppleverunt: atque hoc loco opportune in septem vocabulis — hymni quaternarius et ternarius distinguuntur. Nil definio. Judicet lector. [Opportune autem hic hymnus descriptioni multitudinis vestibus albis ornatae inscritur; quum statim postea 7 angelis tubae tradantur. V. g.]

3) 4) v. 17. ὅτι) το praecedente non, valet saepe sed. — ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου) ἐν μέσω τοῦ θρόνου κτλ. vidit Johannes τὸ ἀρνίον, c. 5, 7. Hoc uno loco dicit ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου. Confer ἀνὰ μέσον 1 Cor. θ, 5. — ἐπὶ ζωῆς πηγὰς υδάτων) Prona constructio esset, ἐπὶ πηγὰς υδάτων ζωῆς· sed ζωῆς emphaseos causa praeponitur, (uti σαρκὸς 1 Petr. 3, 21.) et πηγὰς υδάτων est quasi unum vocabulum compositum, ut sit, zu den Lebens-Wasserbrunnen. Vid. App. Ed. II. — ἐκ) Iterum vid. App. Ed. II. 'Απὸ et ἐκ Wolfius conjungit infra, c. 22, 19. Itaque in una sententia Johannes ἐκ, et inferius ἀπὸ, scribere potuit.

<sup>1)</sup> η σωτηρία, salus] Salute eos DEUS mactavit, quam depraedicant. Sublimiores do-xologiae sequuntur deinceps. V.~g.

<sup>2)</sup> v. 11. πάντες, omnes] Nondum haec vocula extat c. 5, 11. V. g. 8) v. 14. ol ἐρχόμενοι, venientes] Ergo nondum completus est eorum numerus, hac ipsa de causa tanto minus determinandus. V. g. — ἐν τῷ αξματι τοῦ ἀρνίου, in sanguine Agnelli] Non potest multitudinis hujus numerus iniri, adeoque Beatos etiam ex V. T. complectitur: iisque sua quoque in sanguine agnelli pars est. V. g.

<sup>4)</sup> v. 15. διά τούτο, proplerea] Nemini integrum est in conspectum prodire, nisi alba stola praedito. V. g.

### CAPUT VIII.

v. 1.  $\Sigma_i \gamma \dot{\eta}$ , silentium) Silentium opponitur voci. Voces in hoc libro quo sunt frequentiores, v. gr. cap. 7, 10. seqq. eo magis notabile est hoc exspectationis venerabundae silentium, tubarum clangorem praecedens. Mille annorum sebbetismum interpretatur cel. D. Langius, (Hermen. Einleit. p. 30. 68. etc.) errore (verum dicere cogor,) plurima turbante. Neque silentium est sabbatum, neque semihorium est millennium. Vid. Erkl. Offenb. p. 407. seqq.

v. 2. ¹) ἐπτὰ σάλπιγγες, septem tubae) Por has tubas regnum mundi conquessatur, donec id sub tuba angeli septimi, post gravissimas remoras, ad Dominum et ad Christum ejus redigitur. Tubae angeli primi, secundi, tertii, quarti, propriam inter se conjunctionem habent; et item tubae angeli quinti, sexti, septimi, quae solae habent vae vae vae.

v. 3. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθε, καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτον χρυσοῦν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ, ἵνα δώση ταῖς προσευχαῖς τῶν άγίων κτλ. et alius angelus venit et stetit ad altare, habens turibulum aureum; et dati sunt ei suffitus multi, ut afferret (eos) cum precibus sanctorum etc.) De angelo, sanctorum preces Deo offerente, Hebraei in Elle shemoth rabba. sect. 21. loquuntur in hunc modum, Cum Israëlitae precantur, non inveniuntur omnes simul precari, sed unaquaeque synagoga (seu congregatio מוֹם) seorsum precatur, primum haec synagoga, deinde alia: et cum omnes synagogae omnes preces suus consummaverint,

המלאך הממונה על התפלות נוטל כל התפלות שהתפללו בכל הכנסיות כולן ועושה אותן עטרות ונותנין בראשו של הק" בה שנא' עדיך כל בשר יבואו ואין עדיך אלא עטרה שנא' כי כלם כעדי תלבשי

Angelus qui precibus praeficitur, portat omnes preces, quas precati sunt in omnibus synagogis, et facit cas coronas, et imponit eas (pro נותניך legendum censeo כרחכן) capiti Dei S. B. sicut dictum est Psal. 65, 2., omnis caro veniet corona tua: (sic ibi exponitur דריך ut ex sequentibus clarius elucescit; cum revera exponi debeat, ad te) vox autem דריך non nisi coronam denotat, quemadmodum dicitur Isa. 49, 18., Et indues te eis omnibus tanquam corona. Christoph. Cartwright. in Mellif. hebr. lib. 3. c. 8. Itaque Hebraei dicunt, esse Angelum, qui praesit precibus coetuum suorum: Apocalypsis tantummodo dicit, esse Angelum, qui suffitum faciat, dum sancti orant. ταίς προσευχαίς v. 3. 4. est casus sextus, concomitantiam denotans, uti Rom. 11, 11. 30. 31. τῷ αὐτῶν παραπτώματι, τῷ τούτων άπειθεία, τῷ ὑμετέρω έλέει. Plura aliunde notavimus ad Chrysost. de sacerd. p. 514. Sunt, qui h. l. subaudiant σύν· non incommodius subaudires ἐπί· sed neutrum est necessarium. Imo casus sextus absolute, ταῖς προσευχαῖς, majorem vim habet. Suffitus angeli, et precationes sanctorum in terra, sunt simul: sed sanctorum precationes acceptae sunt Deo per Jesum Christum, non per angelum. [Vide, qualis sit legitima precatio. Est Sanctorum precatio, quam comitatur sufsitus angelicus, et Christus ipse coram Patre gratam reddit. Tune precaris ita, ut in memoriam coram DEO venire queant preces tuae? V. g.] Angelorum nomine angelos creatos in N. T. praesertim in Apocalypsi notari, confirmat Thummius in admon. de error. Wigel. p. 280. et hoc ipso in loco id agnoscunt in commentariis ad Ap. Nic. Selneccerus, L. et Andr. Osiandri, Beza, Hogelius p. 277. nec non Chemnitius Part. III. Exam. Conc. Trid. f. 189. quem hoc nomine laudat Melch. Kromajer. in Ap. p. 111. Arndius de V. C. l. 2. c. 35. Accedunt D. Joach. Langius et Dimpelius. Liturgia coelestis, cum effectu in mundo. — 🚮 📆 📆 Scita casuum varietas: Angelus stetit in τοῦ θυσιαστηρίου juxta altare: et dedit thymiamata έπλ το θυσιαστήριον super altare.

<sup>1)</sup> τοὺς ἐπτὰ ἀγγέλους, septem angelos] Magna hi praerogativa gaudent. Unus eorum Gabriel est. Luc. 1, 19. V. g.

v. 7. ὁ πρῶτος) "Αγγελος suppletur in textu Andreae: sic enim initium sermonis VIII. apud illum postulabat. Id secutus est Erasmus: id defendit Wolfius. Sed Graeci codices N. T. (omnes, ut existimare licet,) omittunt ἄγγελος. Et hoc arctissimo nexui versus 6. et 7., primum angelum praecipue urgenti, convenit. In mentione sequentium angelorum tubicinum exprimitur ἄγγελος, per longiora videlicet sermonis eventuumque intervalla. Tubarum eventum perbrevi sub libri scriptionem coepisse, patet ex eo, quod obsignatio servos Dei muniit contra plagas, quae non sub sigillis, sed sub tubis, et sub ipsa primi angeli tuba sequebantur. Adde quod obsignatio praecedit apertionem sigilli 7. Atqui sigilla mox incipiunt post apocalypsin datam. ergo etiam obsignatio mox procedat oportet.

Angeli primi tuba Judaeos, convenienter, pulsat: et complectitur bella Judaica sub Trajano et Adriano, de quibus inprimis legendae sunt S. R. Abbatis Zelleri annot. hist. ad R. Abraham ben Dior comment. rerum Rom. p. 69—79. Is ceteros scriptores copiose recenset, quibus adjicias Hottingeri Hist. eccl. N. T. Sec. II. p. 66., et ex antiquis Orosium, lib. VII. c. 12. et 13. — καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη) Hoc incisum omnes testes, integri certe et penitius excussi, exhibent, in his Andreas. Carebat autem eo Capnioneus liber: hiatumque Erasmus sequitur, et defendit Wolfius. Tam facile omissum est hoc incisum, quam ab aliis illud, quod sequitur, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, recurrente videlicet verbo κατεκάη. Neutrum omitti debet: ac prius, de terra combusta, retinendum est, quia terram proprie spectat angeli primi tuba, (quare locus c. 9, 4. huc minus commode confertur,) et terra praeter arbores et gramen multa alia complectitur.

- v. 8. ως ὅρος, quasi mons) Moles gentium barbararum innuitur: de quarum migratione et irruptione, cum maximis detrimentis conjuncta, a Seculo III. tam plena est historia, ut non opus sit scriptores allegari. Mons in mare jactus apte exprimitur ex Cassiodorii Variis, ubi obvia satis est Gothorum Romanorumque mentio conjuncta.
- v. 9. διεφθάρησαν) Vid. App. Ed. II. Singularis, ineunte commate, non obest. nam singularem excipit pluralis etiam versu 7., ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦς μεμιγμένα ἐν αῖματι. Simile illud, quod Wolfius notat, tertia pars hominum occisi. c. 9, 18.
- v. 10.  $\delta$  roltos, tertius) Arianas et Vandalicas calamitates hîc notari, series rerum, temporum et locorum probat. Stellam Arium esse, recte censet Bullingerus, Nigrinus, Viegas, (quanquam, Lyrano et Aureolo obsecutus, de Pelagio quoque disputat,) tum Forbesius, Coccejus, Gulichius, Sandhagenius, N. Mulerius, Biermannus, Amelius, Horchius, Vitringa, Reinbeckius, Stockius, Loesekenius: atque ante hos omnes Seb. Meyerus Arium juxta cum aliis haereticis hîc notari existimavit. Interpretamentum Brightmanni de Imperatoribus Arianis, Constantio, Valente, solide refutat Marckius: Si imperatores hi ut stella considerentur propter principalem majestatem, non video, quomodo lapsus non ad imperii ablatum decus, sed ad defectionem a fide referri possit. Quo ipso argumento etiam Jacobus Abbadie refellitur, stellam de Bonifacio Comite, cujus invitatu Vandali Africam occuparunt, interpretans, in opere non solum Gallice, sed etiam Belgice edito. Ceteroqui magnus Arianismi in remp. quoque influxus fuit: ne eam haeresin in tubis miremur locum habere.
- v. 11. καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ἄψινθος, et nomen stellae dicitur Absinthus) Arianismus, amaritudinis plenus. Theodoritus lib. II. H. E. c. 14. de Arianis sub Georgio Cappadoce episcopos pellentibus, οῦτω ΠΙΚΡΩΣ ἤλασαν αὐτούς κτλ. tanta amaritudine ees pepulerunt etc. Victor lib. I. de Persec. Vandalica, Augustinum, in obsidione Hipponis, ita miseratur, Dulcedo suavitatis in AMARITUDINEM ABSINTHII versa est. "Αψινθος est ex α privativo, et ψίνθος, quod est τέρψις apud Hesychium. Graecumque, ἀψίνθιον, ex Hebraica pronunciatione γιανοροκ vel κανοροκ videtur factum esse trisyllabon.

v. 12. ἐπλήγη, percussa est) Id factum seculo V., Italia, et Roma, sede im-

perii, per externas nationes occupata et obscurata.

v. 13. ἀετοῦ) Alii, ἀγγέλου. Sed vid. App. crit. Ed. II. ad h. L ctionem aerov Itala versio, aliique testes antiquissimi, seculis et climatibus inter se remotissimi, et longe plurimi, ab omni glossae suspicione vindicant. alius ungelus volans in medio coeli c. 14, 6. praesentem locum respicit: sed hunc respectum non perimit lectio derov. Ipsa aquilae, non angeli, appellatio, priore hoc loco, monet, non innui angelum proprie dictum; et altero illo loco respectus ad priorem hunc locum docet, angeli alius vocabulo insignem ex humano genere praeconem, ut eximii agnoscunt interpretes, denotari. — μεσουφανήματι) Μεσουράνημα, verbale, a verbo μεσουρανείν, quod dicitur de sidere tribus zodiaci signis ante solem orto, adeoque meridianum tenente, ut demonstrat Tzetzes in Exegesi Hesiodi, ad illud, εὖ τ' αν δ' ώρίων καὶ σείριος εἰς μέσον ἔλθη οὐρανόν. ἔργ. v. 607. seq. — οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ, vae vae vae) Circa finem Seculi V. non defuere praesagia futurarum calamitatum. Primo vae gravius est secundum; secundo, tertium. — êni tỹc yỹc, super terra) Vae tria, inquit cel. D. Langius, quae vindictam adhuc futuram in bestiam et meretricem spectant, non modo in practeritu tempora refert Bengelius, sed etiam ipsum papatus initium ad vae tertium revocat, adeoque vae tertium jam mille abhinc annis et amplius venisse perhibet. At quum de vae secundo, Ap. 11, 14., dicatur, Vae secundum abiit, ecce vae tertium venit cito: et continua luba septima, quae consummationem judiciorum et amplificationem regni Christi spectat, sequatur, facile existimari potest, vae tertium non posse tam longe retrahi. Epicr. p. 406. Resp. Vae tria terricolas spectant, ac pridem ea venisse, et vae tertium non mille quidem, sed tamen propemodum octingentis abhinc annis venisse, ostendi. Tuba angeli septimi, elapso vae secundo, primum proponit res optatissimas: deinde vae tertium describit: eoque exantlato, judiciorum fit consummatio et regni Christi amplificatio. Hune ordinem migrat Halensis Theologi interpretatio: et vae tria, terricolis denunciata, sine causa ad extrema hostium tempora restringit; bestiaeque furorem, qui revera in vae tertio est, pro vae secundo habet. Quo pacto ordinatissima textûs series vehementer luxatur. — τῆς σάλπιγγος, tubae) Singularis numerus, distributive, pro, tubarum.

### CAPUT IX.

v. 1. Τοῦ φρέατος) φρέαρ, quasi orificium abyssi.

v. 2. καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀἡρ, et obscuratus est sol et aër) Est ἐν διὰ δυοῖν, uti c. 1, 14. caput et capilli: c. 19, 16. vestis et femur. Aër, quatenus per solem illuminatur; sol, quatenus lumen suum per aëra ad homines transmittit, obscurabatur. Hinc ἐσκοτίσθη dicitur, non ἐσκοτίσθησαν. Quare non seorsum hic quaeri opus est, quid sit sol et ejus obscuratio, quid aër et ejus obscuratio. Notantur tenebrae, Judaeis in Perside obortae [Sec. VI.].

v. 5. 10. βασανισθώσι· ἀδικήσαι) Dupliciter una res exprimitur, passive et active. ἀδικούσι laedunt locustae: βασανίζονται cruciantur homines. Sic, occi-

dere et occidi: v. 15. 18. alentes habere, et ali. c. 12, 6. 14.

v. 5. μῆνας πέντε) Lat. aliqui, menses sex. Pridem, sed facile, ad V appictum est I. Iteratur quinarius versu 10. Quinque menses prophetici sunt anni communes 79 pleni, ab A. 510. ad 589. Homines, qui cruciabantur, erant Israëlitae, sigillo divino carentes: locustae, Persae, qui illos vehementer vexarunt.

v. 8. ως τρίχας γυναικών, ut capillos mulierum) id est, capillos promiseos. Sic Arabes apud Plinium: sic quondam etiam Persae. Aeschylus apud Athenaeum l. 14. f. 627., βαθυχαιτήεις μῆδος. Persae, κομῆται dicti ab oraculo Delphico. Herodotus l. 6. f. 176. Vid. omnino Thom. Hyde Hist. relig. vet. Pers. pag. 369. Ursus villosus, Persarum regnum. Dan. 7, 5.

v. 9. τρεχόντων) Ut constructio apparent, φωνήν habent αρματα ίππων πολ-

λῶν τρέχοντα εἰς πόλεμον. Andreas ᾶρματα πολεμικὰ vocat h. l. Equi currentes trahunt currum: sed strepitum proprie proximeque currus ipsi suo cursu efficiunt. Vid. Joël 2, 5.

- v. 11. 1) ἀβαδδών ἀπολλύων. Abaddon LXX interpretantur ἀπώλεια· híc ponitur in concreto, ἀπολλύων. ἐν δὲ τῷ ἐλληνικῷ Femininum, pro neutro, per Hebraismum, ut mox ἡ οὐαλ· vel per ellipsin nominis γλώττα, cujus a Graecis omissi exempla notat L. Bos. Hebraica et Graeca hujus angeli nomenclatura Judaeos Graecosque a locustis vexatos innui agnoscunt Patricius Forbesius et Jac. Durham.
- v. 12.  $\eta$  oval  $\eta$   $\mu$ la) Femininum, modo notatum. Nos vae modo neutro genere, cum Latinis interpretibus dicemus, modo feminino, prout perspicuitati conducet sermonis nostri. Vae una, id est, prima.
- v. 13. καl, et) Vae secundum est Saracenicum. ἐκ τῶν τεσσάρων κερά-των) τεσσάρων omittunt antiqui. cornua habuit altare suffitus: quatuor cornua habuisse non legitur apud Mosen.
- v. 13. 14. φωνήν μίαν λέγοντα) Hanc codicis Alexandrini lectionem pro genuina habeo. Vid. App. crit. Ed. II. Genus masculinum a participio in adjectivum transfertur in cod. Berolinensi, interjecto puncto, vocem. unum etc. ἐνώπιον —, coram —) ubi liturgia coelestis peragitur.
- v. 14. ὁ ἔχων) Vid. App. Τῷ ἀγγέλῳ ὁ ἔχων quomodo dicatur, patebit ex notula ad c. 20, 2. μεγάλω) Frequens hoc Euphratis epitheton magis necessarium dixi c. 16, 12., quam c. 9, 14. Utrique loco aeque conveniens censetur a Wolfio: sed certe miraculum exsiccationis amplificat magnitudo sive latitudo et profunditas fluminis: Psalm. 74, 15. hic autem ad angelos flumini alligatos non tantopere pertinet eadem fluminis magnitudo; imo alienior ea est, si angeli, quod nemo aut affirmare aut negare potest, in ea regione, ubi minor sit ille fluvius, alligati fuerint. Utut est, ad testes, adjectivo hocce carentes, Apringii commentarius accedit; et flumen magnum Euphrates legitur Deut. 1, 7. Jos. 1, 4. sed flumen Euphrates, Deut. 11, 24. in Hebraeo: nam ibi quoque Graece τοῦ μεγάλου additur. Neque inepte iteratur articulus, τῷ ποταμῷ τῷ εὐφράτη· sic enim legimus Gen. 19, 9., τὸν ἄνδρα τὸν λώτ. Apud Ez. saepius, ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ τοβάρ. Est Appositio.
- v. 15. την) Articulus tollit vim distributivam, ut docet E. Schmidius in Not. ad N. T. f. 806. quare hic non quaelibet hora, dies, mensis, annus, denotatur, sed definita temporum periodus. Ea est propemodum 207 annorum, si videtur, ab A. 629. ad A. 836. an ab A. 634. ad A. 840., id est, ab extremo Abubeker tempore ad obitum Mutasimi. Videatur inprimis Drechsleri chronicon Saracenicum a Reiskio auctum, p. 14—37. et Hottingeri Hist. eccl. Sec. VII. VIII. IX. et Comp. theatri orient. Part. I. cap. 3.
- v. 16. δισμυριάδες μυριάδων) Chilias est 1000; at myrias, 10,000. Myriades (plurali numero strictissime sumto, pro binario, uti c. 12, 14.) 20,000. Ergo una chilias chiliadum, 1,000,000. chilias myriadum, 10,000,000. myrias myriadum, 100,000,000. myriades myriadum, 200,000,000. Sed quid sunt δισμυριάδες μυριάδων, δὶς in optimis monumentis ad pluralem myriadum numerum superveniente? Saepe δισμύριοι extant in libro II. Macc. Inde δισμυριάς, (instar δισμιλιάς, priore compositi parte, ut fit in numeralibus, immutabili,) id est, myrias duplicata: [400 millionen, auf das wenigste. Not. crit.] qualia etiam sunt illa, Gen. 32, 3., bina castra. Kohel. 6, 6., mille annos bis. Psalm. 68, 19., duae myriades, millia iterata; Geiero inprimis interprete. Apud Primasium quisquis octoginta millia interpretatus est, neque Graecus neque Arithmeticus fuit: sed tamen is quoque, ut alii apud Primasium legebant, δισμυριάδες μυριάδων legisse videtur: ac, ni fallor, primo myriadas myriadum, quadratum quiddam referre visas, putavit esse quatuor myriadas, sive 40,000. deinde, hac ipsa summa ob

τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου, angelum abyesi] Non est ipse Satanas. V. g. Bengel gnom.

dis particulam duplicata, sumsit 80,000, cum essent 400,000,000 equites. Con plures temporum periodos, praesertim sub vae primo et tertio, dupliciter exprimit Apocalypsis: at secundi vae durationem semel notat per horam et diem e mensem et annum; ac vicissim sub eo vae pro altero temporis indicio numerus exercituum equestrium, id est, equitum indicat. Vae secundum est fere 207 annorum humanorum. itaque in singulos annos, (si alii sive novi quotannis equites existerent,) numerosissimae copiae 2,000,000, vel certe, si cui dis illud non placet, 1,000,000 equitum conferuntur. Auditum sibi numerum corum quum subdit Johannes, innuit, numerum certum, si pro incerto sit positus, non tamen latum habere incertitudinem; et magnitudinem numeri, quamvis incredibilis videatur, tamen credendam esse. In extremo major etiam multitudo exsurgit c. 20, 8.

v. 17. πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις, igneos et hyacinthinos et sulphureos) Eosdem colores in alia re conjungit Lucretius lib. IV., lutea russaque velu Et ferruginea. ferruginea, eadem, quae hyacinthina. Virgilius ferruginea hyacinthos dicit; id Servio est, nigri coloris. Quare hoc loco hyacinthini thereces et fumus inter se respondent: ut ignei thoraces et ignis, sulphurei thoraces et

sulphur. Propria et tropica versu hoc et seqq. sunt contemperata.

v. 19. αί γὰο οὐραί αὐτῶν ὅμοιαι ὅφεσιν, ἔχουσαι κεφαλὰς, καὶ ἐν αὐτεἰς ἀδικοῦσι, nam caudae eorum similes serpentibus, habentes capita, et in iis lacdunt) Talis serpens, amphisbaena, ἀμφικάρηνος, de qua Plinius lib. VIII. c. 23. Geminum caput amphisbaenae, hoc est, et a cauda, tanquam parum esset uno ore fundi venenum. Lucanus: et gravis in geminum surgens caput amphisbaena. Solinus c. 30., Amphisbaena consurgit in caput geminum, quorum alterum in loco suo est, alterum in ea parte, qua cauda. quae causa efficit, ut capite utrinque secus nitibundo serpat tractibus orbiculatis. Adde Nicandrum et Hesychium, qui ait esse εἶδος ὄφεως — τὴν οὐρὰν κολοβὴν ἔχον, καὶ ταύτη πολλάκις τὴν ποφείαν ποιούμενον, ὥστε τινὰς ἀμφισβητεῖν, μὴ δύο κεφαλὰς ἔχει. Caput in canda amphisbaenae qualecunque est, hanc apocalypticam picturam illustrat.

v. 20. 21. οὖτε — καὶ οὐ) Praedicatum bimembre. Latine, neque, neque. Similes particulae, Joh. 4, 11. 3 Joh. v. 10. Marc. 5, 3. s. [Poenitentia plags-rum scopus fuerat. V. g.] — τὰ εἴδωλα, simulacra) Cultus imaginum A. 842. in oriente solenniter stabilitus est. — τῆς πορνείας) Dicitur in plurali, πορνεία. 1 Cor. 7, 2., et tamen hoc loco singularis numerus pluralibus interponitur. Alia scelera ab hominibus per intervalla patrantur: una perpetua πορνεία est apud

eos, qui munditie cordis carent.

### CAPUT X.

v. 1. Kul, et) A c. 10, 1. ad c. 11, 13. insignis est locus, quo amplissims septimi angeli tuba praelibatur. Dum enim draco etiamnum in coelo est, et ex mari terraque bestia septiceps et bestia biceps ascensurae sunt, neque calamitatum ullus in mundo finis apparet: angelus, quem creatum angelum esse Cluverus T. III. f. 4. agnoscit, coele dextram manum, mari pedem dextrum, terrae sinistrum immittit, ostendens et jurato confirmans, omnes tamen hosce hostes [ modocunque saeviant, draconem nimirum coelo, mari terraque bestiam, V. g.] intra chronum amotos fore. [DEI videlicet, Creatoris (v. 6.) sunt manentque coelum, terra et mare. V. g.] Habet hic locus duas partes parallelas: c. 10, 1—7. et v. 8.—c. 11, 13. Unde etiam duae periodi, Non-chronus, et multitudo regum, parallelae sunt, c. 10, 6. 11. Ambae periodi incipiunt ante exitum vae secundi, c. 11, 14.: sed, ubi semel inceperunt, continuo cursu in ipsam angeli septimi tubam longe porriguntur, usque ad magnam illam metam, de qua c. 12, 14. Ideo ob concatenatum nexum cum iis rebus, quae ortum bestiae ex mari praecedunt, complura hic, non turbato libri ordine, repraesentantur, quae tamen multo inferius recurrunt. Sic consummatio indignationis Dei, c. 15, 1., praecedit lactam mysterii Dei consummationem, c. 10, 7.: et haec consummatio ut futura notatur etiam in c. 17, 17. Ascensus bestiae ex abysso, c. 11, 7., futurus est etiamnum in c. 17, 8. Terrae motus ille, quo urbs magna in tres partes scinditur, c. 16, 19., praecedit terrae motum hunc, quo pars ejusdem urbis decima cadit, et reliqui couvertuntur, c. 11, 13. Firma est haec et valde necessaria observatio, cujus ope magni multique errores, passim obvii, effugiuntur. — ως στύλοι πυρος Apud LXX dicitur στύλος πυρος columna, qua Israëlitae ducebantur noctu in deserto. Pedes hujus angeli, columnis similes, erant paralleli in stando; et rotundi, rotunditate aequali, ad plantam usque. conf. Ez. 1, 7.

v. 2. βιβλαφίδιον) At v. 8. 9. 10., βιβλίον. Hac lectione, libellulus esse primum videbatur Johanni, ad ingentem staturam, in qua angelus apparebat, coelum, mare, terram quodammodo complectens. Deinde vox e coelo appellavit librum, ob magnitudinem argumenti: et hanc appellationem ore ac manu docili imitatus est Johannes. Βιβλιδάφιον σφόδφα ύποκοφιστικῶς λεχθὲν dicitur apud Andream Caesariensem in cod. Augustano. — θαλάσσης — γῆς, mari — terra) Le Buy, Marekius, Newtonus, recte mare interpretantur Europam, terram Asiam. quo pacto flumina Africam denotant, et sol ad totum orbem pertinet. c. 8, 7. 8. 10. 12. 16, 2. 3. 4. 8. Mare, Europa: Terra, Asia, Sic Huth diss. II. ad Ap. 14. p. 12.

v. 3. μυκᾶται) ἀρύεσθαι dicit vocem animalis fame vel ira affecti: μυκᾶσθαι, vocem naturalem. Utrumque etiam leoni tribuitur. Theocritus μύκημα adscribit leaenae.

v. 6. ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται, chronum non amplius fore) Gravissimum hoc apophthegma levi commento multi praetermittunt. Henr. Efferhen in Homilia VI. et XIII. de Gog et Magog interpretatur sic, non praeteribit spatium anni, videlicet inter Gog et inter finem rerum. Agnovit, chronon hie speciali significatu accipi oportere: sed Gog multo serior est, quam Non-chronus, (quem Ne-chronum dixeris latinius:) et hace periodus multo longior est, quam annus. Imo longior est, quam 1000 anni: et brevior, quam chronus, id est, quam anni 11111/g. Exibit A. 1836. Inde retrorsum chronus est ad priores partes Anni 725.: et mox initium Chroni initia Non-chroni exceperunt. Ineunte non-chrono Saraceni non solum Hierosolymam tenebant, sed etiam toti ecclesiae christianae, ad summum veniente vae secundo, interitum videbantur intentare. Sed tamen intra chronum et haec et insequentia mala fore superata confirmat angelus. Eudo Saracenos A. 726. vicit: et Carolus Martellus A. 731. ingentem eorum multitudinem praelio Turonensi delevit. v. Vitringa ad Ap. 12, 16. Nepos Martelli Carolus M. A. 800. novum in occidente inchoavit ordinem Imperatorum, sive regum multorum v. 11. Atque hic Non-chronus complectitur, praeter cetera, paucum tempus vae tertii, tempora 31/2 mulieris in deserto, et durationem bestiae varie divisam. Magna quidem super his periodis est dubitatio, et multi negant, ante exitum sciri quidquam posse: quo ipso martyres testesque veritatis, in Reformatione, et antea et postea, Apocalypsi, ejusque maxime capite 13. et 17. freti, deseruntur, et palmarius prophetiae, contra mala imminentia nos praemonentis et praemunientis, fructus evacuatur. Sane ad reserandam Apocalypsin aut totus eventus est necessarius, aut pars bona sufficit. Si totus eventus est necessarius, Apocalypsis neutiquam ante consummationem seculi intelligetur: nam eventus eo usque, imo in ipsam aeternitatem porrigitur. Si pars bona sufficit, quin utimur ea parte, ut ex praeteritis futura metiamur, neque in eventus incurramus imparati! Temerarius est, qui dormit in periculo, non qui id prospicit. Non ita debemus esse confidentes in determinandis futuris, ut non ex eventu suspendi debeant, quae textus non definiit, vel certe interpres nondum distincte cernit. Multi exempli habet Die Erkl. Offenb. pag. 725. 874. 1064. etc. Sed qui omnia specialia vitant, ne quid in eventu quidem observare debeant, norunt. Spiritualis docilitas et sobrietas bene conveniunt.

v. 7. καὶ ἐτελέσθη) καὶ habet vim consecutivam, aique, uti Joh. 4, 35., ἔτι τετράμηνός ἐστι, καὶ ὁ θερισμός ἔρχεται. — τὸ μυστήριον — τοῖς προφήταις, my-

sterium — prophetis) Hoc mysterium, Apocalypsi cum prophetis V. T. copiosissime collata, egregie illustravit D. Joach. Langius in Gloria Christi. Tempus autem consummandi hujus mysterii, modo ad versum 6., et alias passim, declaravimus. Non solum per prophetas, sed ipsis quoque prophetis annunciatum est. Dan. 10, 12.

v. 9. δοῦναι) δός, perpauci, facilitatis gratia: δοῦναι, multo plurimi. unde olim Latinus reddidit, ut daret, et sic quoque Syrus. At praesenti allocutioni rectus sermo prae obliquo congruit. Quod superest, Infinitivus pro Imperativo ponitur. Frequens enim est haec enallage Modi apud Graecos, ut ostendimus ad Chrysost. de Sacerd. p. 510. seq. Adde Biblioth. Brem. Class. VIII. p. 945. seqq. Ipsum δοῦναι pro δὸς extat apud Theocritum. Fert hoc Hebraeus etiam sermo, de quo vid. Dign. Speidelii Gramm. Hebr. p. 139. Ac LXX Gen. 45, 19. אαβεῖν — καὶ παραγίνεσθε. Adde Luc. 9, 3. Rom. 12, 15. Phil. 3, 16. Moratum talis figura sermonem efficit, eique vel majestatis sensum indit, praesertim ubi Deus loquitur: vel modestiam, ut h. l. Etenim Johannes magnam subinde in hoc libro, ac propemodum nimiam, erga coelites reverentiam declaravit, c. 7, 14. 19, 10. 22, 8. Itaque δοῦναι pro δὸς modestiae illi respondet, qua in postulando libello usus est erga angelum. Johannis exemplo humilitatem cordis et scrutinium propheticum debemus conjungere: eamque conjunctionem commode explicat, si dextre accipias, Lampius ad Psalmum 131.

v. 11. 1) προφητεύσαι, prophetare) Johannes, in visione agit per totum li-

bri decursum.

### CAPUT XI.

- v. 1. Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ὁάβδω λέγων) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Ἐδόθη μοι λέγων posset per syllepsin resolvi. nam Hebraei καὶς absolute ponunt, unde idiotismus LXX interpretum, λέγων et λέγωντες, v. gr. Es. 7, 2., καὶ ἀπηγγέλη εἰς τὸν οἶκον δαυὶδ λέγων ubi passivo ἀπηγγέλη continetur activum ἀπήγγειλεν, et ex ἀπήγγειλεν pendet λέγων. 2 Reg. 18, 36. ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέως, λέγων. Et sic saepe, praesertim in Genesi et in Prophetis prioribus, et Ex. 18, 3. 6. 2 Chron. 10, 15. Es. 30, 21. Ez. 12, 22. Ps. 78, 4. Job. 22, 17. Pari modo λέγων hîc necti posset cum verbo ἔδωκεν, quod continetur in ἐδόθη. Sed commodius ipsi calamo per metonymiam loquela tribuitur, Johanne Eum, qui calamum dabat, ex v. 3. 8. noscendus, non conspiciente. Nam sic etiam Altare loquens audivit Johannes c. 16, 7. μέτρησον, metire) Mensio, adhuc futura.

<sup>1)</sup> πάλιν, iterum] ut alii, te praegressi v. 7. V. g. — βασιλεῦσι πολλοῖς, regibus multus cum illa temporis periodo, quae v. 6. memoratur, pari passu ambulantibus. V. g.

lieris, Apoc. 11. et 12. Responsionem equidem hoc loco adornatam habui satis copiosam, non modo ad illam Demonstrationem, sed etiam ad alteram, quam idem, anno 1737. ineunte, Calami mensorii titulo edidit. Sed eodem anno, ut res tum postulabat, scripsi diatriben, a collectoribus operis, quod vocatur Geistliche Fama, post alias Seizii et meas commentationes, Parti XXIII. insertam: et interea dies, decisionem afferens, sententiam meam comprobavit, responsionemque supervacuam fecit. Hac igitur amota, alios interea nactus adversarios, illum dimitto. nam a disceptationibus haud necessariis vehementer abhorreo.

v. 3. δάσω, dabo) videlicet, ut prophetent. [Jesu Domini hic sermo est, de servis prorsus eximiis. V. g.] אמן sequitur hic tale, quale וואל אלוה וודכאכי. — נואַכ אלוה וודכאכי Gen. 47, 6. באמר הואסים. — נואָכ אלוה וודכאכי היאסים. — נואָכ אלוה וודכאכי היאסים. — נואַכ אלוה וודכאכי היאסים וודי היאסים אלוה וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי אלוה וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היאסים וודי היא

ν. 4. αί δύο Ελαιαι καὶ αί δύο λυχνίαι αί ένωπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς έστῶτες) Vid. App. crit. Ed. II. Deus coeli dicitur versu 13., et Deus terrae, Es. 54, 5. Deus coeli et Deus terrae, Gen. 24, 3. sed hoc loco Dominus terrae, ut in parallelo, Zach. 4, 14. — Omnino Grammaticis regulis et multorum gustui congruit έστωτες, ac potius al έστωσαι· neque recusarem al έστωτες pro vitio librariorum habere, si hic unus ejusmodi locus esset. Sed quia Apocalypsis scatet figuratis locutionibus, ut passim ostendimus: quovis loco variante paradoxam, fateor, lectionem genuinam esse praesumo, eamque per librarios minus obstinatos fideliter simpliciterque propagatam, ceteras vero ad vulgarem regulam per recentiores librarios conformatas censeo. In praesenti exprimitur illud הכנדים ex Zach. 1. c. quamvis in Hebraeo facilior sit constructio, quam in Graeco, uti modo in לאמר v. 1. Articulus hoc loco est necessarius, ad nexum sermonis, ut ה in העמדים Nullus liber of habet: manet igitur al. Multo flexilior est articulus Graecus, quam nostra fert assuetudo: ut τῷ τὸν φόρον, ὁ τὸ πολύ, οί μαπράν πτλ. Itaque al — έστωτες, si placet, dicitur, ut si diceretur al — είσιν έστωτες, ubi αί subjectum et έστῶτες praedicatum non male conveniunt. Non dissimilis generum disparitas c. 14, 19. Vid. etiam Not. ad Chrys. de Sacerd. p. 504. Si quis statuit, Johannem non potuisse ita scribere, sequatur, quod eum scripsisse judicat.

v. 8. 9. τὸ πτῶμα) τες singulari numero, collective dicitur, Ps. 79, 2. Es. 26, 19. Jer. 34, 20. et sic h. l. το πτῶμα, de duobus. Etiam caput Oreb et Zeeb dicitur, pro capitibus, Jud. 7, 25. Tertio mox loco τὰ πτώματα dicuntur: quanquam ibi quoque singularis numeri vestigium est in cod. Leicestrensi, vò σωμα. Differentiae rationem tametsi nullam videmus, tamen nullam esse temere dixeris. [Jacere non dicuntur in textu. Quid, si suspensum iri supponas, quemadmodum et Dominus eorum e cruce suit suspensus? \(\nabla\), g.] — της πλατείας έσταυρώθη, platea — crucifixus est) Crucis locus sub Tiberio extra urbem erat, haud scio an etiam sub Adriano: in urbem a Constantino exstructam transisse martyrium Dominicum sive crucis locum, docet Eusebius lib. III. de vita Const. cap. 32., et cap. 38., ubi plateae vicinae meminit. Varie mutata est urbis figura, et posthac mutabitur. Urbs intra moenia locum crucis sive habet hodie, sive non habet, (nam peregrinatores inter se dissentiunt, et qui negant, longe majori cum specie id faciunt:) testium certe tempore locum crucis habebit in platea, vel intra moenia, vel extra. nam sic quoque החב πλατεῖα dicitur. 2 Sam. 21, 12. Prov. 26, 13. Neh. 8, 1. cum adnot. Halens. p. 178. Luc. 10, 10. (coll. Matth. 10, 14.) Esth. 4, 6. Conf. Lightfoot. Hor. in Matth. p. 54. Bestia pridem valde laborat de Palaestina: post ascensum ex abysso laborat multo magis.

v. 9. και βλέπουσιν — και ούκ άφήσουσι) Praesens, subsequente alio tem-

pore. Sie mox, χαίρουσι καὶ εὐφρανθήσονται. Conf. c. 12, 4. 13, 12. — ήμέρας τρεῖς ημισυ) dies  $3^1/_3$ , non 3, aut 4. Prefragabile exemplum vel unus praebet hie locus, quam religiose, i. e. quam praecise interpres, DOMINI verba tremens, propheticos numeros, proverbiali rotunditate carentes, accipere debeat. vid. Erkl.

Offenb. p. 99.

v. 11. πνεῦμα ζωῆς) Sic LXX Gen. 6, 17. — εἰσῆλθεν αὐτοῖς) Hanc lectionem Wolfius, Graece alioqui callentissimus, exemplo destitui arbitratur. Atqui Plutarchus, πυθομένοις τοῦτο, δεινον εἰσῆλθε μῖσος. Multo antiquior Herodotus, τοῖσι ἐσελθεῖν ἡδονήν. Plato, εἰσέρχεται αὐτοῦ δέος. Veruntamen hoc ab Hebraismo remotius est. Malim εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς το ab Alex. et Augustano codice admittere, praesertim quum facile syllabam ἐν bis legendam, semel scripserint librarii. Sic Luc. 9, 46., εἰσῆλθε δὲ διαλογισμός ἐν αὐτοῖς ubi item ἐν in duobus codicibus, Seldeni et Wolfii, omittitur.

v. 14. ή οὐαὶ ή δευτίρα, vae socundum) Hoc cel. D. Langio designat periodum furoris antichristiani 42 mensium. Comm. Ap. f. 221. Sed plane vae secundum attulerunt quatuor angeli Euphrataei. Vid. Erkl. Offenb. p. 73. etc.

2) v. 15. ὁ ξβδομος, septimus) Septimi angeli praecipua Tuba est. Haec ipsis apostolorum temporibus habebat propinquitatem: habitura vero eadem erat diuturnitatem. Propinquitatem rerum, quae in ea secuturae erant, saepe seorsum spectavere apostoli, et fidelibus proposuere: ex diuturnitate autem ipsum terminum, ad quem res decursura foret, negarunt empaectae; fideles diuturnitatem ipsam minus ceperunt. Ab utrisque causa apostolis data est, mysterii plenius explicandi. 2 Petr. 3. 2 Thess. 2.

Num Gabriel hic sit angelus, cogitandum lectori proponimus in Exegesi Garmanica. Atque ipsum nomen καταν congruit. nam καταν είτ, validus. Itaque id nomen, summam exhibet legationis ad Mariam, Luc. 1, 31. 35., et tubae in coelo hic ineuntis. nam c. 12, 5. nascitur νίος ἄψόην. Is est καταν Εε. 9, 5. Nil definio: nil conjicio: tantum quaero. Quod vero sequitur, affirmo: Haec tuba omnium est amplissima, quae et ipsa lactissimum hic habet argumentum, et omnes tubas priorum angelorum, coelitibus duntaxat, lactas reddit. Quare audiendi non sunt, qui hic malunt tristes buccinas, ab Judaeis in excommunicatione adhibitas, quam festivas tubas interpretari. Antiquitatum Judaicarum abusus in exegesi N. T. praesertim Apocalypseos, plus obest, quam usus earundem prodest. Veritas, ex ipsa textus evidentia, suam habente αὐτάραειαν, discitur: abusus, errores injicit. Alia exempla videmus ad cap. 13, 18. (annot. 2. §. 2.) et ad cap. 14, 20. 17, 9. not. 1. Praestaret, non attingere Judaeorum libros, si

2)  $\eta$  oual  $\eta$  τρίτη, vas lettium] Ultima hoc vice praedicitur e. 13, 13.: tum c. 13. sq. respec consequitur. V. g.

ξμφοβοι ἐγένοντο, perterrefacti sunt] Optabilius hoc auditu, quam istud: quorum multa fit mutatto, quique Deum nihil reverentur. Ps. 55, 20. Conf. etiam Apoc. 16, 9. V. g.

non melius operae pretium ex iis reportari posset. — ἐν τῷ οὐρανῷ, in coelo) Hoc proprie parallelum est cum loco illo Dan. 2, 44.: IN Diebus regum illorum (non posteaquam deleti erunt) Deus COELI eriget regnum. Dicitur Deus coeli, majestatem suam in coelo ostendens. conf. omnino v. 13. not. Postea res in terram descendit. Vid. mox de regno mundi. — λέγοντες) Vid. App. Ed. II. Sic c. 4, 1. multi, ή φωνή λέγων. Vid. etiam cap. 5, 12., et quae notavimus supra ad cap. 9, 13. s. quaeque notat Wolfius ad c. 14, 7. 19, 1. De scriptore Apocalypseos, non 200 post annis, sic existimavit Dionysius Alexandrinus, διάλεκτον μέντοι καὶ γλῶσσαν οὐκ ἀκριβῶς ἐλληνίζουσαν αὐκοῦ βλέπω, ἀλλ' ἰδιώμασι μὲν βαρβαρικοῖς χρώμενον, καί που καὶ σολοικίζοντα. Verum sic, inquit Lightfoot, de dialecto et phrasiologia judicat, qui neutram callebat, et id, quod hunc librum maxime commendat, ceu vituperium culpat. Johannes enim θεοδίδακτος passim in sua Apocalypsi veteris Testamenti stylum assumebat: hic autem, qui Hebraeae linguae erat ignarus, id omne, quod DEI DIALECTUS erat, SOLOECISMO imputabat, et quod intelligere nequibat, barbarum esse credebat. Op. posth. f. 145. Sed tamen lectiones apocalypticae, (soloecismi specie praeditae,) ut Dionysius demonstrat, vetustae sunt, frequentes sunt, atque analogiam inter se habent: quae autem syntaxin communem sequuntur, per librarios sunt invectae, multis post Dionysium seculis. - έγένετο ή βασιλεία του κόσμου, factum est regnum mundi) Multo gloriosior est haec primaeva lectio, quam illa festinantis librarii, έγένοντο αί βασιλεΐαι πτλ. Ταles et tanti naevi, quos cap. 1, 18. 3, 12. 5, 14. 6, 11. 11, 2. 17. 14, 1. 15, 3. 17, 8, 16, 20, 4, 21, 24, 22, 19, etc. notavimus, in iis remanent editionibus, quae certatim recuduntur: quae iis medetur recensio (non mea queror causa) neglecta jacet. Vid. Praef. §. VIII. monit. 20. Revertimur ad locum. Divino mundi regno regna mundi cedunt. Sic Obad. v. 21., et Psalmi passim. Recte quidem Vitringa: Tempore Constantini, inquit, implementum hujus oraculi frustra quaeritur: Annor. Ap. p. 512. sed idem prophetiam hanc post interitum bestiue impletum iri putat. In utroque assentitur ei cel. D. Langius. Hîc vera textus analysis summe est necessaria: repraesentavimus autem eam supra, in Procemio ad Apoc. num. 6. Multi nativam seriem capitis 11. et sequentium convellunt: sed ea se ipsam vindicat. vid. Erkl. Offenb. p. 71. sq. 552. 564. etc. Vae tertium, quod capite 12, 12. proponitur, et praecipue capite 13. describitur, jamdiu est in cursu: et ex praesentibus dignoscitur, quae sub tuba angeli septimi praeterita sint, quae futura. — τοῦ πυρίου) Vid. App. crit. Ed. II. Sane xuglov hîc ponitur ut nomen proprium, (ut Grotius et Le Buy agnoscunt) cui optime cohaeret, quod mox sequitur, καὶ χριστοῦ αὐτοῦ. Etenim Christus Domini משיח יהוה dicitur, non Christus Domini nostri. Et sic in Apocalypsi coelites dicunt Deus, Dominus, Deus noster, Dominus Deus noster: nunquam, Dominus noster. Eandem, si non lectionem, at mentem, habuere Athanasius in Synopsi ad h. l. et Rupertus in comm. pag. 308. — καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, et Christi, sive Uncti, ejus) Prima haec est in Tractatione hac prophetica, post Exordium libri, appellatio Christi, in mentione videlicet Regni sub tuba angeli septimi. Namque rex antonomastice dicitur Christus, ut observat Hillerus Syntagm. p. 356. Conf. Brentii Homil. XLII. in Act. et Explic. catech. p. 114. seq. et p. 23. Unctus fuit Elisa propheta, 1 Reg. 19, 16. Uncti fuere sacerdotes, Exod. 28, 41.; sed maxime proprie Reges. Unde absoluta Uncti appellatio non nisi regem deno-Unctus Domini solet dici, non rex unctus: at non nisi sacerdos unctus dicitur, per epitheton, Lev. 4, 5. imo Unctus etiam expresse a sacerdote distinguitur, 1 Sam. 2, 35. Psalm. 132, 16. 17. In tota historia evangelica nomen Christi nunquam vocabulo sacerdotis, regis nomine saepissime declaratur. Adeoque quotiescunque in Scriptura Messias memoratur, Regnum ejus spectatur. Sacerdotale officium simul et propheticum in regio (quod per metaphoram etiam Pastor significat, cap. 12, 5.) continetur. Vid. Hebr. 2, 17. not. Regnum saepe ad sacerdotium unus homo apud gentes quoque gessit, modo sub sacerdotis, modo sub regis titulo.

v. 16. ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ) Sic major pars codicum, ¹) quanquam antiquiores, τοῦ θρόνου, saltu a τοῦ adæοῦ facto, omiserunt. Throni mentio vel maxime huic loco, de regno, congruit, ubi etiam throni seniorum memorantur. ²

v. 17. ο ων και ο ήν, qui est et qui erat) Και ο έρχομενος, addidere aliqui. Brevior lectio, hîc quoque genuina; plenior, ex parallelismo est. Vid. App. crit Ed. II. ad h. l. Tales varietates non cursim, ex rationibus communibus, sed explorate, ex nervis cuilibet proprie loco insitis, decidendae veniunt. Quo pacto deprehendemus in praesenti, non tam cum tribus praecedentibus hunc locum c. 11, 17., quam cum uno subsequenti illo c. 16, 5., esse conferendum. Trium praecedentium locorum quae sit ratio, ad ea ipsa loca, praesertim ad c. 1, 8... notavimus supra: nunc vero uterque hic locus, c. 11, 17. et 16, 5., in tubam angeli septimi, adeoque in consummationem mysterii Dei cadit, in qua, quod antehac per το καλ ο έρχομενος praenunciatum fuerat, nunc opere ipso exhibetur, et exhibetur quidem primum in coelo, c. 11, 17., deinde in terra, c. 16, 5. Viderunt id pridem interpretes h. l. Ansbertus: Nequaquam subjungunt, ut solebant, et qui venturus es; praesentem jam demonstrant. Haymo, Ansberti vestigiis insistere solitus: Intuendum est, quia non subjungit, qui venturus es, ut supra. Praesentem enim jam in judicio, quo haec omnia agentur, demonstrant, quem venturum minime praedicant. Joh. Purvseus in comm. cum praefatione Lutheri excuso: Tertium quod apponere consuevit, scilicet, Et qui venturus est. ideo non apponit, quia intellectuali visione tunc vidit propheta, quasi Deum jam judicantem. Zeltnerus dissertationem A. 1712. edidit, quae inscribitur Evangelium tetragrammaton e Novo Testamento exulans. Argumentum, ut id titulus complectitur, ex vero trahit aliquid. Quum Filius Dei versabatur in mundo, de promissionibus in V. T. datis et in nomine Jehovah comprehensis, quotquot eo tempore implendse erant, impletae sunt: et tum, quod futurum fuerat, in praesens ibat. Sed tamen in prophetia N. T. id est, in Apocalypsi, illud o ar zai o ir καὶ ὁ ἐρχόμενος, quo tetragrammaton יהורה exprimi solet, quasi de integro proponitur, et ipsum futurum, καὶ ὁ ἐρχόμενος, quasi redivivum in altero adventu Christi. de quo vid. Hebr. 10, 37., sistitur, donec incunte amplissima septimi angeli tuba primum καὶ ὁ ἐρχόμενος, quod initio solum in אוריה extabat, deinde etiam καὶ ὁ ἦν. quod terminatio nominis יהוה denotabat, gloriosissime absorbentur et in merum illud of our transcunt. Hinc fit, ut etiam res magnae, ab hoc ipso loco, non venire dicantur, uti venire dicebantur modo v. 14. et cap. 9, 12., sed venisse, mox v. 18. et cap. 14, 7. 15. 19, 7. Normativam Scripturae vim, etiam in locutionibus tenendam, ii minus tenent, qui etiamnum in precibus, in canticis, subinde dicunt. Jehovah, pro, Domine vel Juh. Nam sub tuba septimi Angeli desinit usitatum esse hoc Tetragrammaton, et solum Digrammaton : cum plausu effantur sancti. c. 19, 1.

v. 17. s. ἐβασίλευσας· καὶ τὰ ἔθνη ἀργίσθησαν) Psalm. 99, 1. LXX int. Κύριος ἐβασίλευσεν ὀργιζέσθωσαν λαοί. Verbum ὀργιζέσθωσαν respondet hic Hebraeo τις uti Exod. 15, 14. 2 Reg. 19, 28., coll. v. 27. quo denotatur iracundia cum trepidatione.

v. 18. καὶ ὁ καιρὸς) scil. ἐστίν. Non enim videtur hic ὁ καιρὸς jungi cum ἡλθεν (quanquam saepe alias tempus et esse subintelligitur, et venire dicitur, idque uno junctim loco Psalmi 102. v. 14.) quum sententia illa, τὰ ἔθνη ἀργίσθησαν. καὶ ἡλθεν ἡ ὀργή σου, jam absoluta sit. Similiter post verbum ἔρχομαι subauditur ἐστὶ c. 22, 12. Similiter, ὁ καιρὸς (scil. ἐστὶ) τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα, 1 Petr. 4, 17. πότε ὁ καιρὸς ἐστιν, Marc. 13, 33. — τῶν νεκρῶν, mortuorum) mortalium et defunctorum. Plura sic loquentis Scripturae loca citat Exegesis Germanica. Adde Siracidem, supra notatum, ad Jud. v. 4. — κριθῆναι) Hoc verbum perinde, ut δοῦναι καὶ διαφθεῖραι, de Deo dicitur: respondetque Hebraeo τριμο quod item de Deo dicitur. Es. 66, 16. Ez. 38, 22. in Hebr. et Ez. 17, 20. 20, 35. 36. Joel. 4.

Eamque confidentius margo Ed. 2. cum Vers. germ. sequitur, quam Ed. maj. E. B.
 ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, in facies suas] Nusquam alibi de Senioribus hoe legitur. V. g

- (3,) 2. in Hebr. et apud LXX int. qui tamen non κριθήναι, sed διακριθήναι habent: et Jer. 2, 35. 25, 31.: quibus locis habent κρίνομαι. Innuitur admiranda Judicis summi συγκατάβασις, qua disceptationem, pro justitia suae causae demonstranda, judicationi irrefragabili attemperat. ὅπως ἄν νικήσης ἐν τῷ κρίνεσθαί σε, Rom. 3, 4. not.
- v. 19. δ ναός) δ ναός, cap. 3, 12. 7, 15., est היכל templum totum, sed h.l. et deinceps דביר interior pars templi. 1)

## CAPUT XII.

- v. 3. Πυξφός) Alii πυξός, quod veteres ex πῦς declinarunt, ut si Johannes diceret μέγαν πυξός δράκοντα. Sed etiam pro πυξός scribitur πυξός, c. 6, 4. Vid. Apparat. p. 805. 820. [Ed. II. pag. 524. 544.] Igneam draconis indolem refert color. κεφαλάς ἐπτὰ, capita septem) qualia commemorat etiam historia, et in hac ipsa urbe (Hamburgi) olim ostensum fuit talis draconis septicipitis sceleton. Joh. Diet. Winckler. Disquisition. p. 162.
- v. 4. παταφάγη, devoraret) Olim apud plures fidem obtinuit, serpentes recens natorum infantium carnibus inhiare solitos. Pricaeus.
- v. 5. Etexev, peperit) Filium masculum peperit ecclesia christiana, Christum, non in persona sua, sed in regno consideratum. De Constantino, imperii potito, interpretatur Vitringa, quem graviter refutat cel. D. Langius, in comm. Ap. f. 137. 141. Neque vero, ut hic idem statuit, Israëlis conversio hoc loco significatur: nam ea natio in conversione sua non parit, sed nascitur: et corona stellarum duodecim, duodecim tribus conversas praefigurat: coll. Gen. 37, 9. Partus hic descriptus jamdudum est factus: conversio illa nondum est facta. Peperit mulier, quum seculo IX. multo plures, quam antea, nationes, cum suis principibus, ad coetum christiani nominis aggregatae sunt, Slavorum nominatim. Hoc igitur fere totum caput impletum est, quamvis in futura referat D. Langius, ibidem, et in Epicr. p. 408. Ipsum draconis bellum cum reliquo mulieris semine, v. 17., praecedit exortum bestiae ex mari: hic autem factus est Seculo XI., ut mox demonstrabitur. — νίον ἄρβενα) Contulere huc literati homines loca apud Aristophanem et Alciphronem, ubi mulier dicitur peperisse παιδίον ἄξόξεν sed Graece est vios agonv, vel agonv simpliciter, ut hoc loco Primasius, filium omittens, masculum dicit, quemadmodum versus 13. habet. — ἐν δάβδω σιδηρῷ, in virga ferrea) Vindicta in diutinam contumaciam, dum se ad obsequium submittunt.
- v. 6. εἰς τὴν ἔρημον) Eremus est pars orbis occidua, Europa, ejusve regiones praecipue cis Danubium: nam trans Danubium jam antehac magis imbutae erant Christianismo. Conjugata sunt ττο σετων, et αταν οccidens. Spectari hoc loco statum ecclesiae a Seculo IX., recte existimat D. Laurentius Reinhardus in Chronotaxi apoc. pag. 14. ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐξήποντα, dies MCCLX) Dies MCCLX prophetici sunt anni communes DCLVII pleni: quos si ab A. 864. ad 1521. numeres, certe non longe a vero aberraveris. Firmum in deserto, in Europa, locum mulier est nacta, in Bohemia praecipue, et ibi potissimum nutrita est, donec per Reformationem liberius et lautius ei nutrimentum obtigit. Terminus dierum 1260 est Reformatio 2): terminus temporum, 1, 2, et ½, est Mil-

<sup>1)</sup> τῆς διαθήκης, lestamenti] foederis, cum Abrahamo, Isaaco et Jacobo sanciti. V. g. 2) Alia paululum computandi ratione, in der Erkl. Offenb. Ed. II. p. 592., terminus a quo dierum 1260 (quibus ibi anni communes 677 aequiparantur) non in anno 864.. sed 940., et terminus ad quem non in anno 1521., i. e. in Reformatione, figitur, sed in Ecclesiae Bohemi cae violenta suppressione, anno 1617. subsecuta; eo quidem pacto, ut ipsa Reformatio v. 14., in medio temporum 1. 2. ½, et, praecise loquendo, in medio binarii, quem hace tempora referunt, locum suum inventat Ne magnum hic saltum committi existimes, Lector! memineris velim (aus der Einleitung zur Erkl. Offenb., 4. 52.), diem propheticum complecti ½ annum commu-

lennium. Inter Reformationem et Millennium non est notabilior revolutio, quem ipsa Reformatio, cujus hinc momentum ingens satis perspicitur.

v. 7. ὁ μιχαηλ, Michaël) Archangelus, sed tamen angelus creatus. Dan. 10, 13. Jud. v. 9. Creatum agnoscunt angelum Nic. Collado, Raph. Eglinus, Jones Le Buy, Grotius, Cluverus, Medus, Dimpelius, alii. — τοῦ πολεμῆσαι) scil. ἡσαν. Elegans locutio. Sic Basilius Seleuciensis de Abele, ὅλος τοῦ δώρου γενόμενος, totus in id, quod offerebat, intentus. Conf. 2 Chron. 26, 5. in Hebr. Bellum coepit super πλάνη, qua totus orbis ablatus erat. — μετὰ) cum, id est, contra. Sic μετὰ, v. 17. 2, 16. 11, 7. 13, 4. 7. 17, 14. 19, 19.

v. 8. ούκ ζοχυσεν -- αυτώ) Alii, ούκ ζοχυσαν, ούδε τόπος εύρεθη αυτών. Pluralis numerus si valeret, esset οὐδὲ τόπος εύρέθη αὐτοῖς (non αὐτοῖν) uti dicitur Ap. 20, 11. Dan. 2, 35., nec non Job. 16, 18. Victorinus quoque habet, Et non est inventus EI (non, EORUM) locus in coelo. Et Cassiod. in Complexion. draco praecipitatus in terram corruit, ita ut locum beatitudinis ulterius non HA-BERET. Exegesis item Andreae de dracone solo, non de angelis ejus loquitur. Quo pacto fere omnia pro plurali testimonia disparent. Stilus Apocalypticus, quod boni fit, quod adversi accidit, id principi sive antistiti, in singulari numero, prae iis quos habet subjectos, solet tribuere. Id hoc quoque loco obtinet. nam versu 7., in proelio, draco primum solus, deinde idem cum angelis suis, singulari tamen verbo, ἐπολέμησε, memoratur: et sic versu 9. 10., in clade, draco primum solus, deinde cum angelis suis describitur. Posthac solius draconis mentionem hic liber facit: quare ex hoc primo loco angeli draconis, ubi res fert, subaudientur. Simplex verbum Ισχύειν, pro quo Pricaeus mallet κατισχύειν, ponitur hoc loco, uti apud LXX int. Psalm. 13, (12,) 5. Dan. 7, 21. ἰσχύειν πρός τινα. -- ἐν τῷ οὐρανῷ, in coelo) in quo, inde a triumpho Christi, adhuc accusarat fratres coelitum, v. 10. Conf. v. 12. Coelo terra includitur: non contra.

v. 9. ὁ καλούμενος διάβολος, καὶ ὁ σατανᾶς κτλ.) Diabolus et Satan exacte sunt synonyma, ut docet Drusius, et Raphelius in Annot. ex Polyb. p. 719. nam et του et διαβάλλειν est interjicere se ad obsistendum: quare etiam LXX pro του quod 1 Reg. 11, 14. 23, 25. Graece retinetur, saepius ponunt διάβολος. Proinde non magis different, quam gladius vocabulo communi, et ensis poëtice. In solo idiomate Hebraeo et Graeco inest differentis: ac notatur adversarius, gentes, ut diabolus, Judaeos, ut Salanas, infestans, hoc quidem loco utrosque sanctos. Etiam Andreas Caesariensis vidit, vim esse in duplici appellatione; et hanc duplicitatem ad Judaeos et Gentes, ne ego nimiae subtilitatis arcessar, refert Grotius. Ceterum nota ad hunc textum pertinet, in quo utrumque, hebraeum et graecum nomen jungitur, in aliis textibus etiam diaboli appellatio, sola quippe, ad Judaeos pertinere utique potest. — ὁ πλανῶν, seducens) Diabolus est mendar et homicida, Joh. 8, 44. seductor, h. l. et saevus, v. 12., ubi desperatio, ex

nem, additis fere 14 diebus. Si plenos 14 dies sumas: dies 1260, ex hac mensura, efficient annos 678 cum appendice (quos exhibet propemodum die Erkl. Offenb. l. c.); sin 8 pro 14 diebus sumseris: emerget summa annorum 657 (quam Gnomon propinal qui pari fere rotione eb Erkl. Offenb. abludit c. 9, 15.). Ipsa igitur computandi ratio nonnisi 21 annorum differentiam infert (qua in re malim der Erkl. Offenb., cujus Editio certe II. Gnomone recentior est, quam Gnomoni palmam dare): sed terminorum a quo et ad quem diversa constitutio intra annorum 96 spatium vagatur; quae ipsa differentia quoad caput rei, amplissimas revolutiones, easque gradatim factas, complexae, nihil variat. (Conf. de tali latitudine den Beschluss der Erkl. Offenb. II. St. p. 1082. sq., vel die Vorrede zu meiner erklärenden Umschreibung etc. p. IX.) Huc referas conclusionem, in der Erkl. Offenb. Ed. II. p. 591. obviam: Also wären die 677 Jahre rezwischen A. 1524 und 1624 ausgeloffen. In dem Raum dieser 100 Jahre ist nichts bedenklicher, als die Reformation, und die mit deren Bestätigung verknüpfte betrübte Zerstörung der Böhmischen Brüder-Gemeine: und also ist bey solcher Revolution das Ziel der 677 Jahre oder der 1260 prophetischen Tage zu suchen. Wir lassen einem jeden die Freyleit, das Jahr zu bestimmen: doch prüfe man, was folgt. A. 1517 nahm diess grosse Werk seinen Anfang. Die Böhmische Brüder-Gemeine, und die Reformation, stunden 100 Jahr nebeneinander, bis auf das Jahr 1617. — Von A. 1617 kommt man mit 677 Jahren zurücke auf das Jahr 940. — und also geben die 1260 Tage den Periodum der böhmischen Kirche. — E. B.

paucitate temporis, saevitiam incendit. At sancti, qui eum vincunt, habent fidem, amorem, spem.

- v. 10. ἄφτι, nunc) Evidentissime docet haec particula, caput hoc 12. ab ipso suo initio ad septimi tubam angen pertinere. nam quod sub ejus tubae clangore protinus cap. 11, 15. resonabat, de regno, id hec loco eximia cum epitasi iteratur, neque ullo modo ante tubam hancee collocari potest. Accusator non impedivit regem, sed cives. porro cum hoc ipso loco superior pars capitis 12. arctissime cohaeret. Capite 11, 15—18. proponuntur, quae complectitur amplissima haec tuba: versu 19. et cap. 12—22. est Exergasia, et copiosa exsecutionis descriptio. ὁ κατήγως) Nomen etiam orientali civitate donatum, a Syro interprete h. l. adhibitum. Itaque hoc ipso loco non ut Graecum (id quod Camero notat,) sed ut Hebraicum ponitur, subsequente synonymo mere Graeco, ὁ κατηγοςοῦν. Copulatur utraque lingua, uti versu 9. et passim in hoc libro, Israëlitas et gentes spectante. Vid. Schoettgen. Hor. Hebr. p. 1120. seqq. ubi etiam Michaëlis officium, et antiqui serpentis appellatio, ex Hebraeorum scriptis illustrantur.
- 1) v. 12. οὐαὶ, vae) Haec est vae tertii, gravissimi, saepius jam denunciati, denunciatio ultima: et sub eo deinceps grassatur bestia. Quare quae Wolfius T. IV. Curar. p. 530. Novissime, animadvertit, ea idem p. 535. comprobat, quum eos interpretes ceteris praefert, qui per bestiam Ap. 13, 1. imperium Romanopontificium designari existimant. τῆ γῆ καὶ τῆ θαλάσση, terrae et mari) Terra ante mare ponitur, vel quia terra, coelo opposita, potior est, et mare pars tantummodo est terrae, quae versu seq. sub terra subauditur: vel quia vere in Asia prius coepit vae tertium, quam, per bestiam, in Europa. ὀλίγον καιρὸν, paucum tempus) καιρὸς, hoc loco, singulari significatu est tempus 222²/9 annorum: et ὀλίγος καιρὸς est periodus proxime major temporibus 3¹/2, de quibus versu 14., adeoque tempora 4, sive 8888/9 anni, ab A. 947. ad A. 1836., ut ex aliarum periodorum, quibuscum haec connectitur, rationibus colligitur. Vid. Erkl. Offenb. p. 619.
- v. 13. και ότε κτλ., et ut vidit draco, se jactum esse in terram) Draconem portentosum in aëre, inquit Usserius, circa haec tempora conspectum affirmat, qui se oculatum rei testem facit Arnolfus monachus Ratisbonensis. (de S. Emmerammo 1. 2. t. 2. ant. lect. H. Canisii p. 98. 99.) Ante aliquot annos in Pannonia constitutus, die quadam a tertia hora usque ad sextam diabolum vel draconem in aëre suspensum vidi. Erat autem magnitudo ejus incredibilis, longitudo tanta, ut quasi unius milliarii spatio videretur esse protensus. Ex Arnolfo quaerit, qui in hoc dialogo sermonem cum eo confert, Admonitius: Nunquid in illo tempore recordatus es aliquid horum, quae beatus Johannes in Apocalypsi sua de dracone et bestia scribit? Respondet ille: Vere in memoriam venerunt haec, maxime autem urgebat me recordatio scripturae ejusdem apocalypsis, in qua continetur: Vae vobis, quia draco venit ad vos cum ira magna, sciens, quod modicum tempus habet. de success. eccl. christian. f. 46. 47. Idem s. 36. ex Glabro Rodulpho memorat tale portentum in Gallia visum, circ. A. 1000. vel post. Floruitque Arnolfus circ. A. 1040. Quare visiones a Rodulpho et Arnolfo memoratae, erant inter initia pauci temporis et 31/2 temporum, et tum in terram certe jam erat jactus draco, mulierem persequens: sed revera hunc hostem tunc in Gallia et in Pannonia esse visum, minus sum credulus, quam ut assentiar. Referendum tamen censui, quia vir gravissimus, Jacobus Usserius, et retulit et satis aperte assensus est. Qui plura tantorum phaenomenorum testimonia inveniunt, ea producant: qui spirituali judicio pollent, considerent.
  - v. 14. αί δύο πτέρυγες) Hebraicum dusle בְּלָמֵיִם non semper binarium invol-

<sup>1)</sup> v. 11. οὐχ, non] Hac negatione contradicitur accusationi, cujus argumentum hoc ipso indicatur. V. g. — την ψυχήν αὐτῶν, animam suam] vel vitam. Pari modo Jobum quoque eriminatus fuerat Satan, Job. 2, 4. Vitae amori qui renunciat, in eum nihil jam valet calumniator. V. g.

vit: sed adhibetur etiam in notatione quatuor vel sex alarum, Ez. 1. et Es. 6. Unde apud LXX nunquam בֹּלְמֵיֵם sunt δύο πτέρυγες. Itaque hoc loco non sine magna significatione dicitur, αί δύο πτέρυγες, duae illae alae. ipsa aquila magna est imperium Romanum: duae alae, ditio orientis et occidentis. — είς τον τόπον αὐτῆς, in locum suum) Hic locus 1) amplissimas regiones complectitur, Poloniam, Russiam, Hungariam, Transilvaniam etc. quibus ad ecclesiam aggregatis, A. 965. et deinceps, ditio Christiana continuo tractu ab orientali imperio ad occidentale pertigit. — καιρον και καιρους και ήμισυ καιρού) Sic Dan. 7, 25., έως καιρού καί καιρών και ήμισυ καιρού· et c. 12, 7., είς καιρόν καί καιρούς και ήμισυ καιçov. Utroque loco de calamitate sancti populi agitur. Plurale xaiçove, notat duo tempora. Pluralis numerus strictissime sumendus. Hoc sermone, post asnos, biennium significatur, l. 17. §. 3. Digest. de manum. test. Post annos isdistincte liber esse jussus, post biennium liber erit: idque et favor libertatis exigit et verba patiuntur. Sic עשרים decem, עשרים decades duae, id est, viginti. Secundum veterum Hebraeorum Doctorum regulam, in sacris Scripturis exponendis usitatam, numerus pluralis de duobus est intelligendus, si nihil obstet. Guil. Surenhusius de Alleg. V. T. in N. T. p. 589. Et hoc quidem loco stricta acceptio vel eo nomine locum habet, quia inter unum et inter dimidium interjacet. Indefinito sensu aliquot καιροί sunt χρόνος. Moeris Atticista, ώρα έτους, άττικώς καιρός έτους, έλληνικώς, Ammonius et Thomas Magister, καιρός μέρος χρόνου, οίον μεμετρημένων ήμερων σύστημα. χρόνος δέ, πολλών καιρών περιοχή και σύλληψις. Apocalyptico sensu παιρός tempus definitam habet longitudinem, ut ex distributione hujus ipsius periodi in tempus et tempora et dimidium temporis patet. Incipit haec periodus ante numerum bestiae, et ultra eum excurrit: nec tamen eum tota longe excedit. Habet annos 7777/9. Tali pacto etiam chronus definitam habet longitudinem, et quinque καιρούς sive tempora complectitur: quanquam Leop. Frid. Gans Nobilis de Putlitz καιρον statuit habere 80 annos, et chronon 240 annos, adeoque tres xalgove pro chrono habet. Per tempus et temporu et dimidium temporis alitur ecclesia, serpenti subducta, et flumine, Turcico impetu, petita, nec tamen obruta: ergo ea tempora terminantur captivitate serpentis, et per historiae Turcicae articulos commode dividuntur. Captivitatis initium, uti suo loco ostenditur, erit A. 1836. Itaque lempus sunt 2222/o anni, ab A. 1058. ad 1280. ac medio seculo XI. novum apud Turcas regnum est exortum, et mox orientalem orbis christiani partem inundavit: exeunte autem eo seculo, Hierosolymorum urbs cis est erepta, quam non multo post denuo ceperunt. pora sunt 4444/o anni, ab A. 1280. ad 1725. Eo intervallo maximopere infestarunt ecclesiam, Constantinopoli capta, Buda diu possessa, Vienna non semel ob-Dimidium temporis, sunt 1111/9 anni, ab A. 1725. ad 1836. Ante hujus dimidii temporis exitum, et quidem aliquanto ante, ultimos fluminis impetus terra absorbet. — ἀπὸ προσώπου) Constr. cum τρέφεται. Conf. ממכי προσ ώπου, 2 Reg. 16, 18., et Jud. 9, 21., ubi accentus hebraicus locutionem plane parallelam efficit: et Neh. 4, (9.) 3.

v. 17. μετὰ τῶν λοιπῶν, cum reliquis) Hi sunt fideles in terris infidelium dispersi.

2) v. 18. ἐστάθην) Sic Arethas quoque: et probat Ribera. quanquam Latini plerique habent stetit, ἐστάθη, quam vicissim lectionem probat Doelingius de antichr. p. 284., et Peganius in Ap. p. 212. Utriusque lectionis par fere et a codicibus est auctoritas, et ad sensum commoditas. Nam de dracone sic flueret oratio: Iratus est, et abiit: et stetit in arena maris, et dedit bestiae ex mari or-

<sup>1)</sup> Determinative aliquanto in der Erkl. Offenb. Ed. II. p. 642. ab eremo, regiones istas complexo, (coll. p. 639.) distinguitur locus eremi singularis, Germania; ita, ut fugae in eremum ala orientalis, occidentalis fugae in locum quam maxime inserviret. E. B.

<sup>1)</sup> τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Σεοῦ, servantium praecepta DEI] Hoc eorum est omnium qui draconem habent adversarium. V. g. — τὴν μαρτυρίαν [ησοῦ, testimonium Jesu] quod Filius DEI sit ac mundi Salvator. V. g.

tae potestatem suam. Sed quia nova pars incipit in et stetit, et hujus partis initio non iterum expressum est draconis nomen, haec statio potius ad Johannem refertur. Qui quidem, tam varia quum viderit, tamen nullam aliam profectionem suam, nisi in spiritu factam, v. gr. c. 17, 3., commemorat: enimvero haec quoque statio super arenam maris facta est in visione. Valde singularis est haec visio, et hinc Johannes hanc suam in arena maris stationem commemorat. De visionibus ad aquas conf. Dan. 8, 2, 10, 4, Ez. 1, 3, Gen. 41, 1.

## CAPUT XIII.

v. 1. Ἐκτῆς θαλάσσης, ex mari) Tria vae orbem terrae ab ortu ad occasum permeant. Primum erat in Perside: secundum, ab Euphrate profectum est: tertium, sub dracone, bestia in occidente sustentat. In epilogo commentationis Germanicae, leges et characteres plus quadraginta verae interpretationis apocalypticae enumeravimus. In his non minimam vim habet expedita vae trium, et ipsius vae tertii, evolutio. — θηφίον κτλ., bestiam etc.) θηφίον, sono diminutivum, non sensu. nam etiam elephanti θηφία dicuntur: et apud Homerum μάλα μέγα θηφίον est magnus cervus ab Ulysse confixus.

Vetustissimi patres capita septem bestiae statuerunt esse totidem secula sive regna mundi ab ejus initio ad finem: a quo interpretamento non longe remotus est D. Gebhardi, cui bestia apocalyptica est abusus potestatis politicae, civitatis antichristianae fulcrum; septem capita, Pharao, Jeroboam, Assur Babel, Antiochus, Synedrium pharisaicum, tum, Imperator Romae, et bestia ex abysso. vid. comm. in XII proph. pag. 508 — 524. coll. pag. 217. seqq. 292. Contra, Victorinus caput sive regem unum accepit de Domitiano, qui Johannis tempore imperabat: cetera de ejus quinque antecessoribus singulis et successore proximo: et sic Hammondus a Claudio ad Domitianum; sic Bossuetus, de Maximino ejusque quinque consortibus, quibus ipse superstes erat, et uno ei superstite Licinio; quod ipsum ab Epilysi Raph. Eglini non longe abest. Altera interpretatio nimis laxa est; altera nimis angusta, quanquam commodior, quatenus septem montes non descrit. Ab utravis ansam potuere sumere, qui septem illa capita magno consensu referunt ad septem formas politiae Romanae, quas dent (vide inprimis Borrhaum ad h. l.) 1) Reges, 2) consules, 3) decemviri, 4) tribuni militares consulari potestate, 5) dictatores, 6) Imperatores. Septimam paulo post videbimus. Quid autem I. opus est, res Romanas, quas Daniel, cujus id antiquitati conveniebat, satis jam tum descripsit, in apocalypsi non solum supra vae tertii initia, sed etiam a bestiae quartae Danieliticae initiis, imo longe altius repetitas quaerere? nam Daniel bestiae tertiae quartam, uti secundae tertiam, primae secundam duntaxat subnectit: at ii, quibus caput primum bestiae apocalypticae sunt Romae reges, ultra bestiam Danieliticam tertiam totam ascendunt, quum vel ultimus rex et primi consules Romae in principia secundae, id est, Persarum, cadant. II. Ipse septenarius capitum titubat hoc modo; neque consules, decemviri, tribuni, pro tribus capitibus numerari possunt, sed aut pro uno, qui collegarum numerus speciem regiminis non variat: aut pro viginti circiter; adeo saepe consulibus interjecti sunt ceteri: aut si interjectu illo numerus formarum non augetur, etiam reges (ut dictatores, quocunque placet, referas) cum imperatoribus pro uno capite numerandi fuerint. Certe chronologi epochas Romanas non nisi a regibus consulibusque denominant, et his reliqua subordinant, donec ad imperatores veniunt. vid. Com. Camilli de Sylvestris Chronol. p. 190. seqq. Utut est, ex diversitate capitum, et ex numero septem regum, bestia ejusque caput ultimum non demum cognoscuntur; quanquam id unum causantur interpretes: clarius vero, citra ejusmodi ambages, prophetia et meretricem et cum ea bestiam innuit. III. Soli septimo capiti paululum mansionis adscribitur. at ceteris capitibus, v. gr. si decemviri sunt caput, quorum potestatem ultra biennium valuisse, Tacitus in procemio annalium negat; quis hac methodo longiorem mansionem conficiet? IV. Quum ad imperatores, quasi ad caput sextum, deventum est, varie se exercent ingenia, quis eorum ultimus hoc respectu sit habendus: Domitianus, cui succedere coeperint imperatores externi; an Diocletianus, in quo ethnicismus finierit; an Constantinus, qui paululum manere debuerit, Romae videlicet; an Augustulus, ab Odoacro devictus? V. In septimo capite illud non effugiunt, quin nimis longam ejus mansionem, nimisque magnum ab eo discrimen octavi, qui tamen e septem est, introducant: ut quum huc referunt Constantinum, qui in oriente sedere coeperit; aut Odoacrum Herulosque cum Gothis et Longobardis; aut Bonifacium III. aut Carolum M. cum utriusque successoribus. Plura ad tales opiniones refutandas idonea, si opus est, sumi possunt ex iis, quae jam sequuntur.

Namque hoc potissimum loco Germanica mea Exegesis, et cel. D. Joschimi Langii Epicrisis, invicem conferendae sunt. Ac primum constare debet, quid sit in quaestione. Uterque nostrum agnoscit, I. aliam esse bestiam, aliam meretricem: II. Babylonem esse Romam, eamque novissimi praecipue temporis sui: III. nonnulla, quae in Apocalypsi de bestia dicuntur, dici etiam apud Danielem de quarta bestia: IV. bestiam et ut corpus, et ut individuum describi: V. papatum quoque in Apocalypsi notari: VI. Impium illum, qui antichristus dicitur, esse individuum. Sed in eo vis est differentiae, quod Theologus Halensis papetum sub Babylonis pictura ait haberi; ego, sub descriptione bestiae, ita quidem, ut capita hujus denotent successionem papalem a seculo XI., ac postremo tempore Impius ille unus simul et papatum gerat, quatenus e septem est, et novam ex abysso malignitatem adjungat, quatenus octavus ipse est. Permagnum igitur nebis momentum in hue prophetiae parte situm est, cujus eventum hodiernus habet dies. Primum THESES in illa exegesi ad h. l. exhibitas, et in Epicrisi examinatas, repetam, partimque declarabo amplius, partim vindicabo. Solicite agam et perspicue: tu, Lector, si quid tua referre judicas (refert autem multum,) fac Miserum enim est, ubi in re seria multum verborum fit, profectuum mihil. Qui tractationem illam meam in singulas Theses, et Epicrisin Langianam, ad verbum expenderit alternatim, et cum utravis praesentem meam explanationem contulerit, hunc operae non poenitebit.

THESIS Î. Una eademque bestia est, cornuum decem et capitum septem, quae Apoc. 13. et 17. describitur. — Concedit D. Langius, p. 376. Sed quum ego hanc thesin praestruxissem ea tantummodo mente, ut demonstratio ex capite 13. et 17. deinceps conjunctim deducenda cohaereret, ille ante, quam ego quidquam de meretrice dicam, protinus occupat, et ait, Ap. 13. et 17. bestiam ita sisti, ut meretricem SIVE PAPATUM pessundet. De suo addit, sive papatum. Bestiam a meretrice diversam esse, uterque nostrum, ut dixi, peraeque agnoscit: sed antequam quaestio de textibus, qui papatum notent, decisa sit, papatum neque mihi pro bestia, neque illi pro meretrice licet ponere. Perpetuus ex komenymia error Epicrisin tenet. Tu, Lector, recordabere: neque enim quovis id loco inculcabo. Pro mea autem parte distincte incedam.

THES. 2. Bestia est potestas regno Christi opposita ecclesiastico-politica. — Hoc quoque concedit, p. 377. Sed quum ego opinioni quorundam, qui bestiam pro potestate vel mere spirituali vel mere politica (invito D. Langio,) haberent, occurrerem, neque adhuc de papatu subsumerem: ille, ne de papatu accipiam, intercedit. Exspectandum erat, donec ego hac utrinque agnita thesi in progressu abuti viderer.

THES. 3. Bestia cum urbe Roma intimam et plane singularem habet conjunctionem. — Hanc Thesin Epicrisis p. 377. ita concedit, ut ne probationis quidem egere dicat: et tamen p. 378. ei quoque ipsam verisimilitudinem abdicit; quatenus videlicet bestia non idcirco, et Roma, sint idem. Sed ego non magia, idem esse, dico. Conjuncta non sunt idem: conjunctionemque probavi capitis 17. allegatione, non quod eam hodie negari putarem, sed quo firmius haec Thesis cum Thesi 4. sustentaret Thosin 5.

THES. 4. Bestia est in praesenti. - Postularam, ut hae Theses quam ri-

gidissime examinarentur. Examinavit Theologus Halensis, sed, ut ait, purum rigide: neque enim opus fuisse. p. 386. Opus certe fuit in hac Thesi, ob Thesin sequentem, cujus examen speciatim petieram, idque jure. Amanter dicam atque aperte: (nam veritas hoc sontico loco in discrimen adducta cogit:) Epicrisis lectoribus suis, quos utique multos propter celebritatem Auctoris habet, non refert, quod referri magnopere oportuit. Ea tota sic habet: Haec Thesis innititur praece-Sed quum ea plane fundamento careat, nempe bestiam esse papatum, juxta cum illu ruit, p. 377. Strenuae formulae, plane, ruit, et aliae, quas Venerando Auctori plerophoria sententiae suae passim suppeditat, lectorem occupare non debent, quo minus dubitet, et, quae uterque nostrum profert, invicem expendat. Valde necessaria est et admonitio haec et ejus recordatio. Ego Thesin sic probaram: Nondum praeteriit bestia: nam Roma stat, et hac'urbe vastata, interit demum bestia. Non tota demum FUTURA est: nam vae secundum jam pridem abiit; eo autem elapso tertium vae veniebat cito, et sub initium hujus vae bestia ex mari Ergo bestia, quaecunque est, hodie est. Non Thesi praecedenti, quamvis et Theologo Halensi et mihi placitae, Thesin 4., ut ille ait, superstruxi: multo minus huic propositioni, bestia est papatus, quam, per se veram, ille Thesi praecedenti aequipollentem sine causa facit, Thesis 4. vim suam in acceptis refert; indignus quippe circulus esset, collata Thesi 5.: minime omnium sola ea propositione, solam enim Epicrisis refert, Thesis 4. nititur. Mea probatio perstat: 1) Bestia nondum praeteriit: 2) non tota FUTURA est: 3) ergo in praesenti est. Quartum non datur: primum agnoscit Theologus Halensis: ex primo et secundo tertium necessario sequitur; idque totam de bestia sententiam Langianam tollit, meam sustentat. Secundum, ut debui, probavi, paucis, sed tamen ex toto prophetiae nexu, qui lectorem commentationis ad eum usque locum deductae continuum (talem enim postulat) non potest fugere. Summam petis argumentorum ex analysi temporum desumtam? Vide Erkl. Offenb. p. 114. Summam mavis argumentorum a temporum analysi sejunctam? Vide ibidem p. 92. seqq. Haec referre potius et examinare debuit Epicrisis, quam in ipso controversiae centro unum mihi argumentum prorsus inane attribuere, et, eo facile soluto, rem aliis quasi transactam repraesentare.

THES. 5. Bestia est Papatus Romanus. — Haec vero Thesis est palmaria, de qua Epicrisis agit p. 378. Thesis 3. est extra controversiam: Thesin 4. vindicavimus modo. Thesis haec 5., duabus illis innixa, manet irrefragabilis, id est, evidens et certa. Bestia, inquam, cum urbe Roma arcte conjuncta est: et bestia est hodie. Ergo aut aliam potestatem hodiernam papa majorem et cum urbe Roma conjunctiorem monstrari, aut papam pro bestia haberi, necesse est. Plura dixeram ad hanc ipsam Thesin, p. 664. et congruunt, quae disserueram p. 659: Per considerationem vae trium, et omnium adeo, quae in prophetia ejusque eventu praecedunt et sequentur, ita includimur, ut neque antea neque postea, neque in oriente neque in occidente, aliud quidpiam cogitare possimus, atque papatum. Conferentur, quae ad cap. 12, 12. 14. exposita sunt. Adde Introductionem, praesertim §. 31. 40. 42. 44., num. 12. Omnes hi nervi adhuc sunt integri.

Ulterior Elenchus (Fernerer Beweis) Daniele praecipue adhibito, a cel. viro est adornatus, noviter, hoc nomine, ut me convinceret. p. 393. seqq. coll. p. 381. 384. Gratum est munus: rem ipsam considerabo.

Probat Elenchus, 1) bestiam apocalypticam primo, ut totum corpus, deinde ut individuum spectari: 2) eandem esse monarchiae Romanae. p. 393. s. 402. s. Resp. Utrumque ego, etiam citra ambages rationum ex Daniele quaesitarum, concedo: et id ipsum interpretationem bestiae a me datam adjuvabit. Videamus momenta singula.

1) Hac differentia, quae bestiam primo ut totum corpus, deinde ut individuum sumat, non percepta, errorem praesto ait esse. p. 894. Resp. Sane hace differentia est; etiam magis varia, quam Theologo Halensi videtur. Inde erroris, in quo versatur, originem videbimus, maxime Thesi 10.

- 2) Bestiae, etiam totius, ac meretricis (et papatus) magnam esse conjunctionem, demonstrat. p. 394. seqq. Praeclare; si glossa de papatu a meretrice ad bestiam transferatur.
- 3) Demonstratio, ut Auctor appellat, concentrata, qua ostendatur, bestiam apocalypticam non esse papam, tribus constat rationibus. p. 396. seq. Eas solvemus.
  - a) Negat, me sententiam meam ulla re probasse. Resp. Probavi plane, et probo, hac ipsa potissimum Thesi, iterum iterumque. Singulas textus partes postea recognoscemus. Neque contrarium quidquam cum demonstratione mea unquam contexere necesse habui.
  - b) Totam vim demonstrationis meae, quod bestia sit papa, desumtam ait esse a regio statu et dominatu paparum: at papalem hierarchiam sub schemate meretricis regalis sisti. p. 397. Resp. Hanc quaestionem, utrum bestiae an meretricis regnum sit papae regnum, regalis status et dominatus, quem utraque illarum habet, non terminat. Regalem statum et dominatum paparum ostendi oportuit, quia sine eo papatus non esset bestia: sed papatum esse bestiam, aliis antea modis ostensum est.
  - c) repetit, aliam esse bestiam, atque meretricem. ibid. coll. p. 371 374. Iterum et saepius concedo: sed non ostendit, papam esse meretricem.
- 4) Parallelismus quoque prophetiae Danieliticae et Apocalypticae, a Theologo Halensi subjunctus, ibidem, sententiam ejus ita frangit, ut meam corroboret. Distincte procedemus, et per aliquot Observationes speciales Thesin hanc 5. denuo resultantem videbimus.
- Observ. 1. Cum bestia quarta, Dan. 7, 7. s. similitudinem habet Apocalyptica. Permultas similitudines enumerat Epicrisis, p. 398—402. In his eminet ipsa bestiae appellatio utrique communis: decem cornua: ingens potentia: duratio usque ad regnum Christi et sanctorum. De ore magniloquo, de bello cum sanctis, de temporibus  $3^{1}/_{2}$ , infra dicemus.
- Obs. 2. Notabilis est etiam dissimilitudo. Nonnulla solus memorat Daniel: speciem formidabilem, robur ingens, ferreos dentes, diversitatem a prioribus bestiis, cornu parvum, oculos hujus humanos, tria cornua evulsa, ungues aereos etc. Rursus multa nova sunt in Apocalypsi: capita septem, (quum unum sit in Dan. 7, 20.) nomen blasphemiae; similitudo ipsius bestiae, pedum, oria, cum bestia apud Danielem tertia, secunda, prima; draconis praesidium, plaga letalis eaque sanata, terrae admiratio, terricolae adorantes, insidens mulier, ascensus ex abysso etc. Ipsa decem cornua aliter Daniel describit, aliter Johannes.
- Obs. 3. Non eadem prorsus bestia est. Eandem esse, Theologus Halensis existimat: sed similia non semper sunt eadem; dissimilia, etiam rarius: et cum tali dissimilitudine, qualis hoc loco est, quod v. gr. ad capita pertinet, identitas stare nequit.
- Obs. 4. Multis seculis seriorem ortum habet apocalyptica bestia, quam Denielitica. Quarta apud Danielem bestia, utrum sit regnum Graeco-Syriacum, an imperium Romanum, ambigitur. Utrumvis interpretes non proletarii statuunt: illud v. gr. Franc. Junius, hoc Joach. Langius. Sume Romanum imperium, et quidem ortum ejus quam maxime serum, sub Augusto, qui Aegypti, ultimi regni de Graeca monarchia, potitus est. Id erat ante Johannis, non dicam, nativitatem, sed visionem. Porro visio et prophetia futurarum est rerum: unde, quanquam monarchia Babylonica, Daniele propheta, in medio flore erat, tamen initia ejus in visione, quasi ex abrupto, a tempore tum praesente ducuntur. Dan. 2, 38. 7, 17. Certum igitur est, Danieliticam bestiam habere ortum antiquiorem, quam Apocalypticam. Hanc autem visionis Johanneae series ortam esse demonstrat post abitum vae secundi, Saracenici, et, sub tuba angeli septimi, post draconis res capite 12. relatas, sub vae tertio, post ipsum draconis abitum ad bellum cum reliquis seminis mulieris gerendum. Recte cel. D. Langius in comm. Germ. ad

Apoc. fol. 92. observat, c. 9, 1. πεπτωπότα in praeterito, non πίπτοντα in praesenti, dici de stella: quanquam de ipso stellae ibi lapsae tempore nunc non quaerimus. Non minus observandum est, quod h. l. θηφίον dicitur vicissim ἀναβαῖνον in praesenti, non ἀναβεβηπὸς in praeterito. Ascensus bestiae ex mari est sub vae tertio.

Obs. 5. Bestiu apocalyptica est papatus Romanus. — Hoc inevitabili sequela ex praecedentibus fluit observationibus. Neque rationes, quas ex Daniele et Apocalypsi conjunctim proponit Halensis Theologus, id impediunt, sive ex Apocalypsi sola, sive ex Daniele quoque stringantur:

a) Bestia est tale, inquit, individuum, quod in suo regno successores non habet: quippe quod regnum cum interitu bestiae simul deletur. At papae in sua hierarchia habent successores. Epicr. p. 403. Resp. Ultimum in ea successione individuum, quod Thesi 10. videbimus, non habet successorem.

- β) Bestia oritur ex stirpe principum (Regenten-Stamm) monarchiae Romanae: inde autem nullus papa est exortus. ibid. Resp. Utrum genealogico sensu stirpem principum dicat Epicrisis, an politico, non apparet. Genealogico sensu ipsi imperatores tam variae stirpis fuere, ut plerique pontifices majori jure censeantur Romanae stirpis, quam ipse v. gr. Trajanus. Politico sensu, quicquid potentiae habet papa, ex Romana, non hierarchia, sed monarchia habet.
- γ) Bestia est futura: papae jam diu regnant. ibid. Resp. Papa ultimus, singularis, pessimus, est futurus.
- 5) Bestia summo imperio politico regna obtinebit. p. 404. Resp. Papae obtinuerunt, et papa individualis postremo suo tempore obtinebit multo magis.
- z) Bestia jacietur in stagnum ignis: Babylon prius delebitur, ab ipsa bestia. Babylon igitur non est bestia. ibid. Resp. Concedo, salva Thesi.

Uberiorem Elenchum, ut arbitror, expediimus: nunc revertimur ad Theses, quarum decima, quintam hancce amplius dilucidabit, etiam quod ad Danielem attinet.

THES. 6. Hic papatus sive regnum papale jam dudum esse coepit. — Hac thesi non conor probare, papam esse bestiam, ut Epicrisis refert, p. 378. Id probatum est hactenus. Nunc, eo constituto, progressus legitimae demonstrationis postulat, ut ostendatur, talem potestatem, qualis in prophetia adscribitur bestiae, prae ea, quae meretrici adscribitur, in papatu reperiri: et ut investigetur, quo potissimum tempore sit orta. Quare vel maxime ad rem faciunt, quae ad hanc Thesin collegeram. Opponitur Christo, non quod ad Personam ejus, sed quod ad Regnum attinet, bestia: et hic apprime considerandum est, quod in Praefatione ad Sherlockii Antidotum contra Papismum egregie docet Ven. Langius: doctrinam de Persona Christi in papatu, propter concilia oecumenica, plus sanitatis retinuisse; sed doctrinam de Officio regnoque Christi apertissime et maximopere esse corruptam.

THES. 7. Regni papalis conditor est Hildebrandus sive Gregorius VII.

a) Distinguit Epicrisis inter incunabula regni, et inter fastigium. p. 379. Incunabula papalia praecipue repetit a Bonifacio III., cujus nomen oecumenicum haud praeterii, p. 462. coll. p. 445. s. 548. quamvis rem tum ipsam non magnam fuisse, peculiari dissertatione ostendit Magnif. Pfaffius.

b) Fastigium non inficiatur Epicrisis in Hildebrando, ibidem: atqui fastigium decisionem affert, ubi regnum aliquod, superiore victo, primas arripit. Vid.

Erkl. Offenb. p. 675.

c) Notat Epicrisis, quod in Thesi 6., et deinceps, non bestiae, sed papatûs vocabulo utar. p. 380. Resp. Ex methodi lege id fit. nam Thesis 5. docuit, bestiam esse papam: nunc progrediente demonstratione, ex praedicato, papa, fit subjectum, cui ulteriora praedicata junguntur in Thesibus sequentibus. Talia non debent promiscue dici, dum quaestio est: sed quaestione expedita, pressior fit sermo, ut ad Thesin 1. monuimus.

d) Proprio hoc loco Vitringam commendavi, argumentis ejus et D. Langii probe perpensis. Alter ceteroqui implenda multa pro impletis habet, alter impleta fere omnia pro implendis: ego medium verumque cum textûs ordine sequor. Ubi Vitringa errat vel veram sententiam non veris argumentis defendit, et Theologus Halensis aut recte ei aut non recte aut refragatur aut assentitur, ego securus specto. Quare Systema hic meum cum Vitringiano non recte comparat p. 381. Gregoriana quidem epocha, per Vitringam et per me demonstrata, manet. Elenehus, cujus ibidem fit mentio, solutus est Thesi 5.

Novum enim quiddam Romano episcopatui opera Gregorii VII. acquisitum esse, agnoverunt omnes, etiam qui tum vivebant, etiam qui postea Romam defenderunt: atque id ipsum, bestiam sive imperium quoddam constituit. Clamant Gregorii Dicta nova; clamant Acta nova. Dicta sive Dictatus hominis hi fuere:

1. Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata.

2. Quod solus Romanus pontifex jure dicatur universalis.

3. Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.

4. Quod legatus ejus omnibus episcopis praesit in concilio, etiam inferioris grudus, et adversus eos sententiam depositionis dare possit.

5. Quod absentes Papa possit deponere.

- 6. Quod cum excommunicatis ab illo inter cetera nec in eadem domo debemus permanere.
- 7. Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare, de Canonica Abbatiam facere, et e contra, divitem episcopatum dividere, et inopes unire.

8. Quod solus uti possit imperialibus insignibus.

- 9. Quod solius Papae pedes omnes principes deosculentur.
- 10. Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur.

11. Quod unicum est nomen in mundo.

12. Quod illi liceat Imperatores deponere.

- 13. Quod illi liceat de sede ad sedem, necessitate cogente, episcopos transmutare.
  - 14. Quod de omni ecclesia, quocunque voluerit, clericum valeat ordinare.
- 15. Quod ab illo ordinatus alii praeesse ecclesiae potest, sed non militare, et quod ab aliquo episcopo non debet superiorem gradum accipere.

16. Quod nulla Synodus absque praecepto ejus debet generalis vocari.

- 17. Quod nullum capitulum, nullusque liber canonicus habeatur, absque illius auctoritate.
- 18. Quod sententia illius a nullo debeat retractari, et ipse omnium solus retractare possit.

19. Quod a nemine ipse judicari debeat.

- 20. Quod nullus audeat condemnare Apostolicam sedem appellantem.
- 21. Quod majores causae cujuscunque ecclesiae ad eum referri debeant.
- 22. Quod Romana ecclesia nunquam erravit, nec in perpeluum, Scriptura teste, errabit.
- 23. Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis B. Petri indubitanter efficitur sanctus, testante S. Ennodio, Papiensi episcopo, ei multis S. Patribus faventibus, sicut in decretis B. Symmachi papae continetur.

24. Quod illius praecepto et licentia subjectis liceat accusare.

- 25. Quod absque synodali conventu possit episcopos deponere et reconciliare.
- 26. Quod Catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae ecclesiae.

27. Quod a fidelitate iniquorum subjectos potest absolvere.

Genuinos esse hos dictatus, agnovit Panvinius, P. de Marca, et Christianus Lupus, ad quos accedit Joh. Mabillon de re diplom. f. 63. mentem eos certe Hildebrandi exacte referre, demonstrat Magnif. Pfaffius Inst. H. E. p. 510. imo Privilegia apostolicae sedis et Romani pontificis appellat Baronius: neque abludunt

cetera Postulata Romanensia, quae magno numero collecta exhibet liber publicus Germanice scriptus de recus. Concil. Trid. p. 134-159. Phil. Nicolai 1. 1. de Regno Christi, c. 7. Calixti Digress. p. 446-456. Carpzov. Isag. in libb. symb. p. 813. seq. et alii. Dictum, factum: dictatibus Acta congruunt, quae ubique extant. Summa est haec: Adhuc subjecti pontifices fuerant imperatori, quanquam freno saepe morso: tum autem papa imperatorem subegit, et ipse totius orbis Christiani, sub spirituali praetextu, Monarcham agere coepit. Palmarium erat illud, ut Majestatem Caesaream, quae inprimis obstabat, subigeret. De Investituris titulus ferebatur: atque haec ipsa pars majoris opinione momenti erat, sed totum multo maximi. Etenim imperii vel omnino tollendi vel in perpetuum stabiliendi causam tunc maxime tractatam esse docet Panvinius. Videatur Justi Christophori Dithmari Vita Gregorii VII., et Historia controversiae de Investitura episcoporum usque ad Henrici V. et Calixti II. pactum, praesertim in extremo. Imperatorem Henricum IV. Gregorius VII. A. 1076. in Synodo Romana, praesentibus CX episcopis, anathemate notavit, privatum PRIUS (ut Platina loquitur) omni regia administratione. Abrogationis autem pontificiae habita fere haec formula est: (inquit idem; nam Sigonius Latiniorem fecit:) Beate Petre apostolorum princeps, inclina quaeso aures tuas, et me servum tuum exaudi, quem et ab infantia educasti, et usque ad kunc diem ab iniquarum manibus vindicasti, qui me pro mea in te side oderunt et persecuti sunt. Tu mihi testis es optimus et pia JESU CHRISTI mater, et frater tuus Paulus tecum martyrii particeps, me non sponte, sed invitum pontificatus gubernacula suscepiese. Non quod rapinam arbitratus sim sedem tuam legitime conscendere, sed malebam vitam meam in peregrinatione degere, quam locum tuum pro fama et gloria tantum occupare. Fateor ego, ac merito quidem, mihi tua gratia, non meritis meis, populi christiani curam demandatum esse, concessamque ligandi et solvendi potestatem. Har itaque fiducia fretus, pro dignitate et tutela ecclesiue sune sanctae, omnipotentis Dei nomine, Patris, Filii et Spiritus sancti, et Henricum regem Henrici quondam imperatoris filium, qui audaeter nimium et lemerarie in ecclesiam tuam manus injecit, imperatoria administratione regiaque dejicio: et Christianos omnes imperio subjectos, juramento illo absolvo, quo fidem veris regibus praestare consueverunt. Dignum est enim, ut is dignitate careat, qui majestatem ecclesiae imminuere conatur. Praeterea vero quia monita mea, imo tua ad sui ipsius populorumque salutem pertinentia contempsit, et se ab ecclesia Dei, quam seditionibus pessundare cupil, separavit, eum analhematis vinculo colligo, certo sciens, te esse Petrum, in cujus petra, ut in vero fundamento, rex noster CHRISTUS aedificavit ecclesiam suam. Eandem vero execuationem, inquit Platina, his verbis A. 1080. denuo confirmavit: Beate Petre apostolorum princeps, et tu Paule gentium doctor, vestras quaeso aures mihi paululum praebele, meque clementer exaudite: nam veritatis discipuli estis et amatores: quae dicam vera sunt. Hanc causam suscipio veritatis gratia, ut fratres mei, quorum salutem exopto, miki obsequentius aequiescant, sciant, intelligant, quod vestro auxilio fretus post Christum et matrem ejus semper virginem, flogitiosis et iniquis resisto: fidelibus autem praesto adsum et auxilium fero. Non enim volens et libens hanc sedem conscendi, sed invitus et lacrymans, quod me indignum judicabam, qui in tam excelso throno sederem. Haec autem dico, quia non ego vos, sed vos me elegislis, el gravissimum pondus humeris nostris imposuistis. In me autem vestro jussu montem ipsum conscendentem, clamantem et annunciantem populis eorum scelera, et filiis ecclesiae peccata, membra diaboli consurrexere, et ad sanguinem usque manus suas in me conjecere. Astiterunt enim reges terrae et principes seculi, cum his conjurarunt ecclesiastici quidam et vulgares in Dominum et nos Christos (al. Christianos) ejus, dicentes: Dirumpamus vincula eorum, et projiciamus a nobis jugum ipsorum: hoc autem fecere, ut me vel morte vel exilio muletarent: quorum de numero fuit Henricus, quem regem vocant, Henricus, inquam, Henrici imperatoris filius, qui cornua et calcem contra ecclesiam DEI superbe nimium erexit, facta conjuratione cum multis episcopis Italici, Gallici, Germanicique nominis, 64 \*

cujus superbiae vestra adhuc restitit auctoritas, qui fractus potius, quam ad sanitatem redactus, ad me in Cisalpinam perveniens, absolutionem anathematis suppliciter quaesivit. Hunc ego, quem ad poenitentiam venisse credideram, in gratien recepi, huicque tantummodo communionem reddidi, non tamen in regnum, e que eum in Romana synodo merito depulerum, restitui, nec vectigalibus regni, ut ad finem (fort. fidem) redirent, concessi. Hoc ideo feci, ut si redire in gratiam cum finitimis suis, quos semper vexaverat, differret, reddereque res tum ecclesiasticas tum profanas ex foedere abnueret, cogi ad officium execrationibus et armis posset. Hac opportunitate adjuti quidam Germaniae episcopi et principes, ab hac fera bestia diu vexati, in locum Henrici suis flagitiis e regno cadentis, ducem suum et regen Rodulphum deligunt. Qui regia modestia et integritate usus statim nuncios ad me misit, a quibus intelligerem, se coactum regni gubernacula suscipere, non esse tamen adeo regnandi cupidum, ut non malit nobis, quam regnum pollicentibus obtemperare: futurum se in Dei potestate semper ac nostra, idque ut arbitremur ipsum facturum, filios obsides pollicitus est. Stomachari tum Henricus coepit, et nos primo quidem precari, ut Rodulphum ab occupatione regni execrationibus propelleremus. Dixi me velle videre, cui jus competeret, et eo missurum nuncios, qui rem omnem resciscerent, meque deinceps judicaturum, uter ipsorum in causa potior hebendus esset. Vetuit Henricus, quo minus rex a legalis nostris decernerelur, multosque tum seculares tum ecclesiasticos interfecit, ecclesias diripuit et profanavit, atque hoc modo sese anathematis vinculis illigavit. Hanc ob rem fidens in Dei judicio el misericordia, inque patrocinio beatae virginis, fultus etiam auctoritate vestra, ipsum Henricum ejusque fautores vinculo anathematis colligo: atque iterum regiam ei potestatem adimo, interdicoque Christianis omnibus illo juramento absolutis, quo fides regibus dari consuevit, ne Henrico ulla in re obtemperent, Rodulphum in regem suscipiant, quem multi provinciae principes abrogato Henrico in regem optimum sibi delegere. Etenim par est, ut sicuti Henricus ob superbiam et contumaciam facultatibus suis privatur, ita Rodulphus omnibus gratus pro sua pietate et religione regia dignitate et potestate donetur. Agite igitur apostolorum sanctissimi principes, et quod dixi vestra auctoritate interposita confirmate, ut omnes nunc demum intelligant, si potestis in coelo ligare et solvere, in terra quoque imperia, regna, principatus, et quicquid habere mortales possunt, auferre et dare nos posse. Si enim quue ad Deum pertinent, judicare potestis, quid de his inferioribus et profanis censendum est? Et si angelos dominantes superbis principibus vestrum est judicare, quid in servos illorum facere vos (al. nos) decet? Ediscant nunc reges hujus exemplo et omnes seculi principes, quid in coelo possitis: quantique apud Deum sitis, ac deinceps timeant sanctae ecclesiae mandata contemnere. Hoc autem judicium cito in Henricum exercete, ut intelligant omnes, iniquitatis filium non fortuito, sed vestra opera e regno cadere. Hoc tamen a vobis optaverim, ut poenitentia ductus in die judicii vestro rogatu gratiam a Domino consequetur. Actum Romae nonis Martii, indictione tertia. Divino interdicto, Mihi vindicta, compesci debet humana bilis etiamnum, si quis legit aut recordatur inauditam imperatoris juvenis contumeliam et pastoris superbiam, in toto negotio: illum ab omnibus desertum: veniam coram petere coactum: asperrima hieme non tam euntem, quam repentem: sordido habitu foris exspectantem, donec huic commodum fuit ex alta Canusina arce despicere saltem imperatorem supplicem, A. 1077. Tum Henricus Italiam reliquit: Gregorius, Romae institutus, strenue regnare coepit. Eodem anno epistolas misit in insulum Corsicam. quae adscensum ex mari non mediocriter illustrant. Una sic habet apud Nic. Coletum:

Gregorius episcopus servus servorum Dei omnibus episcopis, clericis, consulibus, majoribus et minoribus, in insula Corsica consistentibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Quoniam propter multas occupationes ad peragendum nostrae solicitudinis debitum, singularum provinciarum ecclesias per nosmet ipsos visitare non possumus, necessarium valde est, ut exigente ratione vel tempore aliquem modo ad illas partes

millere studeamus, per quem commissa nobis secundum voluntatem Dei repraesentetur auctoritas, et dominici gregis salus alque communis provideatur utilitas. mus enim quoniam sine detrimento et magno animarum periculo esse non potest, cum illius diligentia, ad quem summa negotiorum et curae necessitas praecipue spectat, diu subditis ac commissis sibi fratribus deest. Quapropter considerantes, et valde timentes, ne hujusmodi erga vos providentiae tam diu praetermissum studium et nobis in negligentiae culpam reputetur, et vestrae saluti (quod absit) perniciosum aut contrarium fuerit, data primum opportunitate, misimus ad vos hunc fratrem nostrum Landulphum Pisanae ecclesiae electum episcopum, cui et vicem nostram in vobis commisimus, ut ea quae ad ordinem sacrae religionis pertinent rite exequens, juxta prophetae dictum, evellat et destruat, aedificet et plantet: cui vos obedire et unanimiter assistere volumus, admonentes, et apostolica auctoritate praecipientes, talem sibi honorem et reverentiam exhibeatis, qualem ex constitutione sanctorum patrum iis exhibere oportet, quos sancta et apostolica sedes in partem suae solicitudinis assumendos, quibusque vicem Romani pontificis committendam esse praevidet. Data Senae Kalendis Sept. indictione INCIPIENTE PRIMA.

Pondus huic epistolae addit altera, quae sequitur:

Gregorius episcopus servus servorum Dei omnibus episcopis et viris nobilibus, cunctisque tam majoribus quam minoribus in insula Corsica consistentibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Scitis, fratres et carissimi in Christo filii, non solum vobis, sed multis gentibus manifestum esse, insulam, quam inhabitatis, nulli mortalium, nullique potestati, nisi sanctae Rom. ecclesiae ex debito vel juris proprietate pertinere: et quod illi qui eam hactenus violenter, nihil servitii, nihil fidelitatis, nihil penitus subjectionis aut obedientiae beato Petro exhibentes, tenuerunt, semet ipsos crimine sacrilegii, et animarum suarum gravi periculo obligaverunt. Cognoscentes autem per quosdam fideles nostros et vestros amicos, vos ad honorem et justiliam apostolici principatus, sicut oportere cognoscitis, velle reverti, et diu subtractam ab invasoribus justitiam beato Petro vestris temporibus vestrisque studiis redhiberi, valde gavisi sumus, scientes, vobis hoc non solum ad praesentem, sed eliam ad futuram provenire utilitatem et gloriam. Nec diffidere quidem, aut quidquam in hac causa vos dubitare oportet: quoniam, si modo vestra voluntas firma et erga beatum Petrum fides immota permanserit, hubemus per misericordiam Dei in Tuscia multas comitum et nobilium virorum COPIAS, ad vestrum adjutorium, si necesse fuerit, defensionemque paratas. Quapropter, quod in hac re opportunissimum nobis visum est, misimus ad vos fratrem nostrum Landulphum Pisanae ecclesiae episcopum, cui etiam inter vos vicem nostram in spiritualibus commisimus, ut TERRAM ex parte beati Petri el nostra vice suscipiat, et eam cum omni studio et diligentia regat, et de omnibus rebus ac causis beato Petro et nobis per illum pertinentibus se intromittat. Cui vos pro amore et reverentia ejusdem beati Petri apostolorum principis obedire et fideliter in omnibus assistere, volumus, et apostolica auctoritate monemus; et ut magis securus magisque ad omnia inter vos promtus esse valeat, fidelitatem quoque, si postulaverit, praemissa tamen sancti Petri et nostra nostrorumque successorum, non denegetis, nec aliqua occasione sibi fucere recusetis. Data Romae decimo sexto kalendas Oct. Indictione prima.

Adde Imperatorem postmodum a filio suo per Paschalem II. concitato imperialibus insignibus exutum: ne panem quidem ei privato, a clericis, quos ditarat, datum: sepulturam denique diu interpellatam. Neminem unquam calonem parochus ullus pejus tractavit. Hoc novum et singulare quiddam erat: sic insigniendum fuit tempus, quum imperator factus est inferior, papa superior. Neque solum imperatoriam, sed omnem omnium principum Christianorum Majestatem Gregorius ad Petrum, id est, ad se ipsum redigere postulavit, et magna ex parte redegit, ut regna, titulos, feuda auferret, conferret, transferret, tanquam rex regum, augusto augustior, ἀνυπεύθυνος. Moribundum Gregorium sive non poenituit, sive poenituit; successores nihilominus, quod ille adeptus erat, rapinam

arbitrati sunt: (conf. eatenus Matth. 27, 4.) et fundamentis semel jactis molem Monarchiae suae superstruxerunt. Nota enim sunt, quae Papae deinceps in imperatores principesque et ausi et executi sunt, a posterioribus papis adeo non retractata, ut Gregorius VII. demum a Clemente VIII., a Paulo V., a Benedicto XIII.. gradatim Divis adscriberetur. Reges feudatarios recenset Fulmen brutum Sixti V. p. 75. seqq. etc. Aperte Tannerus: Dico, pontificem esse cuput ipsius Romani imperii ac christianae ecclesiae universae: addo et amplifico dictum, esse caput Romani imperatoris, omniumque et singulorum principum imperii. Anat. Demonstrat. 5. n. 131. Habemus bestiam, id est, regem: unde etiam sub illa tempora, v. gr. A. 1103., chartae quaedam datae dicuntur PAPA REGNANTE, ut docet Mabillon. de Re diplom. p. 187. Regem tamen, non nomine, sed re. Non nomine: etenim ipse Antichristus imperium Romanum tenebit, tamen sine nomine Romani imperatoris, ut Bellarminus praeclare ait l. 3. de Rom. Pont. c. 15. Sed re. nam Blondus: Dictatorem nunc perpetuum, inquit, non Caesaris, sed piscatoris Petri successorem, et Imperatoris praedicti vicarium, pontificem summum, principes orbis adorant et colunt. et Aug. Steuchus: Everso imperio, nisi Deus pontificatum restituisset, futurum erat, ut Roma, a nullo excitata et restituta, inhabitabilis, posthaec foedissima boum et pecorum futura esset habitatio. At in pontificatu, etsi non illa veteris imperii magnitudo, specie certe non longe dissimilis renata est, quia gentes omnes ab ortu et occasu haud secus pontificem Romanum venerantur, quam olim imperatoribus parebant. Videlicet nomen regis ab re ipsa sejungit titulus spiritualis. nam Romanum imperium commutatum est DE TEMPO-RALI IN SPIRITUALE, ut scripsit Thomas in 2 Thess. 2. et in Romanne Sedis potestatem fuit temporale illud imperium commutatum, ut ex Leone ep. Rom. dictat Dominicus a Soto. imo ut episcopatus interdum dicuntur secularisari; sic orbis christianus imperans est quasi spiritualisatus et amortisatus. Hujus vero novitatis caput est Gregorius. Hic PRIMUS specie religionis, antichristi imperii fundamenta jecit, ut Epocham hanc CLXX post annis in conventu Ratisbonensi notavit Eberhardus archiepiscopus Salisburgensis, apud Aventinum. Aventinus ipse: Gregorius VII. PRIMUS, inquit, imperium pontificium condidit. Vid. Vitringa in Ap. qui p. 570. seqq. et hunc ipsum exortum Hildebrandinum, ceteris, de Roma ethnica, de Diocletiano etc. refutatis, firmatum dedit, et testimonia, quae modo produximus, pleraque collegit. Sed et M. Ant. de Dominis, de Hildebrando, PRI-MUS, inquit, aperto marte temporalem voluit exercere in reges et impp. potestatem. l. 4. de rep. eccl. c. 3. et NOVO inauditoque exemplo factum esse, ut papa Caesarem non solum excommunicaret, sed etiam exauctoraret, gravissimis Ottonis Frisingensis, Godofridi Viterbiensis, Joh. Trithemii et On. Panvinii suffragiis confirmat Lairizius in hist. pap. Germanice adornata p. 482. seqq. Addentur Is. Casauboni Exx. c. Baron. passim: Johannis episcopi Roffensis de potestate papae in rebus temporalibus liber maxime II. cap. 9. et 10. Hottingeri hist. eccl. Sec. XI. Blondelli diatribe de formula, Regnante Christo, sect. II. cap. 16. Edm. Richerii Hist. conc. gen. T. I. c. 13. p. 758. Natalis Alexandri Hist. eccl. Sec. XI. et XII. Diss. II. art. IX. Lud. Ellies du Pin de antiqua ecclesiae disciplina, diss. septima: A. Rechenbergii diss. de totatu Hildebrandino: Sal. Deylingii Observ. misc. exerc. sexta, de novitate regiminis monarchici in ecclesiam universam: D. Maichelii Diss. de jure principis circa doctrinam publicam, p. 57. s. etc.

Memorabili ratione Lutherus in Supputatione annorum mundi, T. IV. Jen. Lat. fol. 741. seqq. sub annum salutis millesimum notavit, fit episcopus Romanus antichristus etiam vi gladii.

Non momentanea metamorphosi a spirituali simplicitate primorum episcoporum ultra omnem mundanam majestatem transiit papa: sed sensim auctoritatem opesque acquisivit, donec nixu plane extraordinario culmen est assecutus. Ab hoc exortu regnum novum suo statu, sua forma, suo apparatu, multo magis, quam antea, usum est: cumque antehac papa pastor fuisset, annexo principatu; jam monarcha evasit, annexo episcopatu, episcopatus tamen titulo. Quocirca

etiam hodierno die Reges externi, v. gr. Sinenses, Papam Regem appellant in literis. Esmus per summas rerum. Pedetentim nactus est proprium senatum, Cardinales, paribus cum papa crescendi gradibus gavisos, qui primum populo, deinde etiam clero omni atque Imperatore excluso, papam, eumque ex sese, facerent: proprios milites, Clericos, potestati civili subtractos, per coelibatum pontifici mancipatos, per usum calicis eucharistici a laicis distinctos: ditionem amplissimam, per Mathildem inprimis: proprios vasallos, reges christianos, ut diximus: proprium corpus legum, Jus canonicum, theologia scholastica septum: propria comitia, concilia, suis auspiciis coacta: antea enim omnia concilia oecumenica fuerant in oriente, deinceps omnia in occidente: proprios satellites, monachos praecipue Dominicanos et Franciscanos, novissimeque Jesuitas: proprium tribunal, Inquisitionis: proprium insigne, tiaram illam mysticam, A. 1048. triplicatam, quae Regnum mundi vocatur. Ab ipso maxime Gregorio VII. pontifices, omissis imperatorum annis, suos substituerunt, eumque morem deinceps cum Indictione retinuerunt, ut ait Mabillon. p. 181. quod quam vim habeat, patet ex 1 Macc. 13, 41. s. et id ipsum paucis post annis Paschalis II. solennius facere coepit. Ab illo fere tempore, coronationis major, quam consecrationis papalis ratio habetur ab historicis, v. gr. a Panvinio in Chronico pontificum, et ab ipso papa in numerandis annis suis. Ipsum Papae nomen, Sanctitatisque titulum, et pedum osculum, quae communia fuerant episcopis abbatibusque idem Gregorius sibi tum uni vindicavit. Neque ultra seculum Hildebrandinum Claudius Fleury habuit, quod de moribus Christianorum, libro gallico descriptis, diceret. Sed et illo primum tempore publica adversus hoc regnum e coelo terraque mixtum protestatio increbuit, (quam pura, non quaerimus,) per Arnaldum Brixiensem, quem exinde politicorum haereticorum patriarcham Baronius fuisse censet. est praetermittendum, quod a Gregorio VII, maxime, simul et imperii majestas et conjugii sanctitas est afflicta; unde duae illae haereses fictae, Simoniacorum et Nicolaitarum. Ac conjugii quidem sanctitas apud sacerdotes, non apud omnes homines, est impugnata, sed tamen ex iis rationibus, quae ipsum statum deprimerent. Quisquis est rex, quem Daniel c. 11. notat, illud certe, quod versu 37. extat: Appetitum feminarum, et quenquam deorum, non curabit: (sic enim LXX habent, quos Vulgatus haud assecutus, a priore parte negationem avellit:) in contemtorem conjugii et majestatis caesareae Pontificem Gregorium VII. inprimis convenit.

Exprobrant Romanenses Protestantibus, quod in assignando antichristi initio multis seculis inter se discrepent 1). Mille vero annos et amplius objicere poterant: tantam res latitudinem habet. Revera omnia, quae fiunt, et tempus habent, quo fiunt, et articulum temporis, quo fieri incipiunt: temporisque scientia, quo accuratior est, eo plus scientiam rei adjuvat. Sed rursum scientia rei esse potest, etiamsi a temporis scientia multum absis: alias plurimi mortalium de semet ipsis, an sint in rerum natura, dubitare debebunt, quia, qua hora, quo die, quo mense, quo anno et amplius, nati sint, haud sciunt. Veruntamen bestiae natale tempus satis expeditum est. Etenim apostasia et mysterium iniquitatis a primis suis staminibus varie crevit et crescit, donec evadit ὁ ἀντιπείμενος καὶ ὑπεραιφόμενος, Contrarius et Extollens sese. 2 Thess. 2, 3. ss. Totius durationis dichotomiam facit Tuba angeli VII. in apocalypsi. ante eam tubam ex aliis vel apocalypseos locis vel apostolicis scriptis praesupponitur adversarius in mysterio: sub

<sup>1)</sup> Ejusmodi autem discrepantias ab Eruditorum recentiorum nonnullis, qui Lutherani dicuntur, quavis occasione exprobrari, quis non miretur? Indies cumulatur conquerendi materia, quam his verbis b. Auctor (in der Erkl. Offenb. Ed. II. p. 687. sq.) teligit: Viel beschwerlicher ist es, dass von wenigen Jahren her etliche in der evangetischen Kirche selbst die rechte Auslegung des Thiers nicht nur fahren lassen, sondern auch gar bestreiten, da dieselbe doch von der Waldenser Zeiten her mit dem Blut so vieler Wahrheits-Zeugen bekräftiget, durch die Reformation so theuer behauptet, durch das immer zunehmende Licht so deutlich erwiesen ist, und, in der bevorstehenden Drangsal auszuharren so unentbehrlich seyn wird. — Enimvero; non audit currus kabenas. — E. B.

tuba angeli septimi, brevi intervallo post initium ejus, Christo opponitur bestic in regno aperto, quae momenti longe majoris est consideratio. Priorum graduum tempora ob id ipsum, quia et varii et occulti sunt, in N. T. non praecise definiuntur, quare ne in eventu quidem curiose ea notare attinet: sed regni ac floris, de quo Ap. 13. agitur, simul praecise definiuntur tempora, ac Johannes, ut Bellarminus l. 3. de Rom. Pont. c. 3. ait, etiam minutias addidit; quas quidem ipsus minutias ad tempora pertinere ostendimus. Patet hinc, quid ex vero responderi debeat Bellarmino, qui l. 3. de R. P. c. 3. in fine, sententiam, quam W. Musculo tribuit, de antichristi initio tempore Bernardi, ita refutat: Fuerunt pontifices sine comparatione ulla pejores ab anno 900. ad 1000., quam ab 1100. ad 1200. si ergo illi non fuerunt antichristi, quare isti erunt? Enimvero non malitia illorum propria (quae tamen opinionem publicam de antichristo appropinquante non mediocriter promovit, et certe in initia vae tertii incurrit) sed novi regni per Gregorium VII. constituti forma pessima, regno Christi adversissima, ecclesiae funestissima, reputari debet.

THES. 8. Papatus Hildebrandini initium proprie habet Annus 1077. — De

hoc ipso quoque anno agitur Thesi 7: de parte anni. Thesi 9.

THES. 9. In anno 1077. consideratu dignus est mensis September, ejusque dies primus. — Epocham Hildebrandini Totatus comitatur Indictio, quae cum Septembri mense tum incipiebat, eaque prima. Primae Indictionis initio distinctae sunt literae ad Corsos, Thesi 7. exhibitae.

Non in puncto ortum ex mari peractum esse dicimus: sed latitudinem habet notabilem, et quidem a Gregorio VII., si placet, ad Alexandrum III. Vid. Erkl.

Offenb. p. 670. Horoscopus tamen, ut sic dicam, observandus venit.

THES. 10. A veritate hujus interpretationis neque inimici neque amici veritatis debent nos deducere. — Dissensum facilius fero, quam autumat Epicrisis, p. 382. sed quum longaevum veritatis testimonium, quatenus eximia ejus portio est germana bestiae de papatu interpretatio, periclitatur, et viri insignes, hac autem in parte errantes, nunc demum deditionem faciunt, justus est dolor, et quo plures suffragabuntur, eo major fiet timor detrimenti secuturi. Multo plus nervorum ad patientiam et fidem recta affert expositio, quae papatum sub descriptione bestiae cernit, quam sequior illa, quae eum sub meretricis descriptione quaerit: omninoque a genuina prophetiae sententia discedere nocet. Negat Halensis Theologus, p. 383., testes illos veritatis pro bestia habuisse papatum. Habuere vero, multi, ut ante Reformationem Purvaeus; post, Cluverus: alii certe pro altera bestia, illi conjunctissima, Ap. 13., habuere, ut Lutherus.

Idem ille, meretricem plane esse urbem Romam, quatenus nempe urbs a papatu, qui pro bestia apocalyptica habendus sit, distinguatur, non meminit unquam audire vel legere: singularisque opinionis speciem in me confert. Utrum auctor, inquit, an CUM ALIIS ego hallucinatus sim, lector judicet. Epicr. p. 385. seq. Diserte mecum facit Pareus, comm. in Apoc. col. 874. 892., neque alios addo. Etenim omnes, qui papatum in capite 13. Apocalypseos notatum agnoscunt, (qui permulti sunt,) iidem Babylonem non possunt non ab eo distinguere, quanquam non omnes aeque commode distinguunt. Novus saepe videor, ubi antiquam veritatem, a Luthero in omnibus fere hîc partibus agnitam, refero: nec diffiteor, mihi notitiam priscarum sententiarum, sine praejudicio auctoritatis, non parum adjumenti attu-

lisse. Vid. Erkl. Offenb. p. 1111. 1121. Ad rem redeamus.

Bestiam a meretrice diversam esse, eandemque vel ut corpus vel ut individuum spectari, recte quidem docet Halensis Theologus: sed neque periochas de corpore, de individuo agentes; neque mare et abyssum, unde bestia alium aliumque ortum habet; neque capita ejus et cornua distinguit; neque de Roma, si papatus removeatur, satis amplam habet ideam. Epicr. p. 385. 387. s. 393. Quare has quoque partes per Observationes quam distinctissimas evolvemus. Adeste, qui veritatem amatis.

Obs. 1. Bestia apocalyptica est Papatus Romanus per complura jam secula de-

- minans. Hanc proram et puppim habet Thesis 5. Ubi ea desinit, ibi haec reliqua consideratio incipit.
- Obs. 2. Bestia habet et cornua decem et capita septem. Id aperte scribit Johannes.
- Obs. 3. Capita septem sunt septem et montes et reges: eademque sunt diversa a decem cornibus. — Prior pars observationis diserte scripta extat: septem capila, septem montes sunt, in quibus mulier sedet, et reges septem sunt. Nec potuisset unum ex capitibus bestiae esse quasi mactatum ad mortem, si id esset mons seorsum a rege. Quod ad alteram observationis partem attinet, capita sunt capita, cornua cornua: capita septem, cornua decem. Non sunt synonyma, neque cornua in capita mutantur: nam conjuncta eorum est mentio. Capita inter se succedunt: cornua sunt simul. Capita per totum bestiae durationem extenduntur: cornua sunt extremo bestiae tempore. Capita sunt de substantia bestiae: cornua sunt quiddam adscititium. In unum hic cumulum differentias conjecimus: quicquid earum dubium est, jam jamque confirmabitur. Halensis Theologus, differentia bestiae Danieliticae et Apocalypticae haud perspecta, ne capitum quidem, quae septem demum habet Apocalyptica bestia, notabili a decem cornibus differentiae potuit satisfacere, et e contrario capita septem et reges septem, longe, non bene, separavit. Reges suspicatur esse Pharaonem, Jeroboam, Achab, Nebucadnezar, Antiochum, (quid his cum montibus Romae?) Domitianum, Antichristum: capita vero eosdem ait esse una aetate reges atque cornua, quorum tribus evulsis denarius numerus, sub antichristo, cum septenario commutetur. Comm. Apoc. f. 202.
- Obs. 4. Alius bestiae ortus ex mari est, alius ex abysso. Saepe mare memorat Apocalypsis, saepe abyssum: nunquam vero haec duo promiscue appellat, atque in locis de bestia clarissime distinguit. nam bestia h. l. ex mari ascendit, et c. 11, 7. ita ascensus ejus ex abysso repraesentatur, ut idem capite 17, 8. tanquam futurus describatur. Hoc sedulo tenendum est.
- Obs. 5. Bestiae capita non ante ortum ejus ex mari incipiunt, sed cum ortu ipso. — Quis profectus est intelligentiae, ubi bestia, tanquam subjectum, a Romulo, Bruto etc. tanquam principibus Romae, vel certe a Pharaone, Jeroboamo etc. tanquam prodromis antichristi, (de quibus fere consentiunt DD. Gebhardi et Langius) designatur? Imo Praedica/a bestiae per hypotyposin rerum ejus actionumque futurarum describuntur: et hoc ad docendum facit. Quemadmodum post draconis e coelo jactum, et post initium vae tertii, bestia ex mari est orta: Thes. 5. Obs. 4. sic ortum bestise non antecedunt, sed comitantur et sequuntur pedes et os et cornua, etc. neque capita sola excipi et ortu illo priora putari debent. nam super capita sine exceptione, omnia videlicet, (sicut super omnia ejus cornua sunt diademata,) nomen blasphemiae esse dicitur: neque uni alterique capitum citeriorum, sed ipsi bestiae ex mari exortae, id quod accuratissime notari debet, tempora adscribuntur, quanquam a temporibus deinceps capita revelli non possunt. Rursus, cum ipso ortu ex mari incipiunt capita. nunquam enim bestia est sine capite: ac primo quoque tempore mentio fit capitis unius, id ist, primi, letali plaga affecti.
- Obs. 6. Capita inter se succedunt. Reges, cel. D. Langius recte agnoscit, inter se succedere: igitur etiam capita inter se succedunt. nam capita sunt reges. Obs. 3. Successio declaratur Observatione sequente.
- Obs. 7. Id spatium temporis, quod septem capitum seriem habet, in tria incisa, sive in tres articulos, dividitur. Quinque (de regibus, qui cum montibus per capita bestiae significantur,) ceciderunt: unus est; alter nondum venit, et quum venit paulum eum oportet manere.
- Obs. 8. Praesens tempus, pro quo angelus loquitur, in medium incisum cadit. Praesens tempus Theologo Halensi est pro visione Johannis. unde sic interpretatur: unus (i. e. Domitianus) est, et alter (i. e. antichristus) nondum venit. At hoc, unus est, et illud, quod mox videbimus, bestia non est, inter se

respondent: neque aut illud, non est, quoquo vertatur, ullo modo pro tempore visionis ad imperium Romanum applicari potest; aut hoc, unus est, ad Domitisnum referri patitur clausula subsequens, alter nondum venit. nam particula nosdum excludit intervallum inter unum et alterum, quos etiam contradistinctio quinque regum ad unum et alterum proprie conjungit: Domitianus autem annis abhinc plus 1600 occisus est, et hodienum valet illud: alter nondum venit. Saepe tempus praesens sermonis pro ipsa rerum serie praesens est. tale illud, cingebas te ipsum, etc. Joh. 21, 18. Inde prophetae futuros tanquam jam natos et degentes alloquuntur, v. gr. Ez. 38, 17. Sic vae primum et secundum abisse dicitur. Ap. 9, 12. 11, 14. Adde illud: vixerunt: qui habet: erunt. c. 20, 4. 6. Confer cap. 17, 12. 14. Praeclare hanc ipsam loquendi rationem probavit, ne ceteros dicam, Bossuetus, in thesi; nam hypothesis, cui inserviit, nihil est, ab aliis pridem confutata, idque operosius, quam necesse fuit. Ita h. l. exprimit angelus tria tempora diserte, in medio corum, i. e. in secundo, et se collocans et Johannem, quo commodiore differentia primum tempus in praeterito, secundum in praesenti, tertium in futuro declaretur: neque alia erat causa, cur angelus illud tempus potius, quo bestia non est, quam quo est, pro praesenti sumeret.

Obs. 9. In eosdem articulos ipsa dividitur bestiae duratio. — Bestia erat: non est: ascendet ex abysso et interibit etc. Cap. 17. versu 8. bis, et versu 11. Inter hos versiculos tanquam parallelum interponitur illud, quinque ecciderunt: unus est: alius nondum venit etc. v. 10. Summa ex utrisque conflata, est Bestia

ex mari: Non bestia: Bestia ex abysso.

Obs. 10. Babylon est Roma. — Nomen, Roma, φώμη, a robore dicitur: unde olim eadem Valentia appellata. Urbs valida, cap. 18, 10., per antonomasian, non per epitheton. In Romam omnia, et in Romam solam conveniunt, quae de Babylone dicit Apocalypsis. Babylon haec est, donec prorsus deletur: sed quando esse coepit? tum, quum magna esse coepit. Quum in oriente desiit Babylon, in occidente emersit. Erat igitur apostolorum jam tempore, quorum judicium ex Babylone judicari dicitur, cap. 18, 20. non ideo, quis apostoli judicium illud praedixere, quam causam profert D. Langius in Comm. Ap. f. 213., Babylonem ad hierarchiam seculo VII. degenerem restringens, adeoque nimis seram faciens: sed quia, ut sanctos et prophetas, sic etiam apostolos interfecit. v. 24. Prima Babylonis mentio est cap. 14, 8., neque ibi indicatur, tum Roman Babylonem esse incipere: sed quemadmodum Agnus, qui pridem Agnus erat, ut talis praesupponitur in Apocalypsi; et e contrario draco, qui pridem draco fuerat, ut talis praesupponitur: sic Babylon, quae pridem Babylon fuerat, ut talis praesupponitur. Praesens Babylonis agentis tempus in Apocalypsi determinatur per ea, quae urbi attribuuntur.

Obs. 11. Bestia et ante regnum Babylonis regnat et post regnum Babylonis.

— Recte judicat Theologus Halensis, non posse simul regno tanto gandere et meretricem et bestiam: sed idem bestiae regnum nonnisi post regnum meretricis collocat. Primum regnat bestia, cap. 13, 1. seqq. deinde Babylon, c. 17, 1. seqq. iterumque bestia, ibid. v. 8. seqq. Seriem textus analysis nostra exacte servat: Epicrisis, non servat.

Obs. 12. Capita sunt de ipsa bestiae substantia: cornua sunt quiddam adscititium. — Plaga capitis unius dicitur etiam ipsius bestiae plaga: sed cornua sive reges CUM bestia regnum accipiunt. c. 13, 3. 17, 12. Praeterea reges septem non per se, sed cum montibus sunt capita bestiae: ergo cum urbe eam habent necessitudinem, quam soli pontifices Romani; et sunt ipsi pontifices. at illud unum, cornua ET bestia, ibid. v. 16., cornua satis a bestia distinguit, ut quiddam subsidiarium.

Obs. 13. In primum incisum cadunt menses XLII bestiae: qui certe sunt aliquot seculorum. — Bestia ex mari orta est A. 1077., et paulo post data est ei potestas menses XLII. potestas autem hodienum durat. Propior determinatio alibi explanatur.

Obs. 14. Bestiae Non-esse et Babylonis Regnum sunt simul. — Utrumque horum aperte confert prophetia in medium incisorum trium, ex quibus constat duratio bestiae. Bestia post ascensum ex mari vehementer grassabatur, donec per phialam angeli quinti regnum ejus obscuratum fieret. Sed tamen obscuratum regnum est regnum; et bestia, obscuratum habens regnum, est bestia. Deinceps autem res eo deveniebat, ut locus esset huic sermoni: Bestia erat, erat bestia, id est, regnabat, improbe illa quidem: et non est, non est bestia, non regnat, eo statu, quem ex mari orta habebat, amisso: cur? quia Mulier insidet bestiae, et bestia illi pro jumento servit, mulier autem, regno gaudens super reges terrae, sedet regina. Tali ea schemate in scenam producitur sub vae tertio, post bestiam ex mari, et alteram ex terra exortam, post res capitis 14., atque adeo post phialas effusas, donec bestia ex abysso exorta, adscitis decem regibus, eam de subito delet.

Obs. 15. Eo maxime tempore manisesta erit, quae nunquam nulla suit, differentia Romae et Papae. — Differentiam Romae a Papa nimis tenuiter definiit Vitringa, Anacr. p. 756., ecque majori specie Theologus Halensis papatum sub Roma abdidit. Ampliorem differentiam ostendimus in libro, Erkl. Offenb. praef. §. IX. et pag. 689. 776. seq. et ad totum caput 17., maxime pag. 845. sed quum ea, quae sparsim ibi notata sunt, a plerisque praetereantur, distinctius pleniusque hoc uno in loco rem exponemus. Roma quum dicitur, etiam seorsum a pon-tifice, tria dicuntur: Urbs septicollis, Ecclesia Romana, Civitas Romana. Civitatem Romanam describit Is. Newtonus in Observ. ad Dan. interprete Guil. Suderman, ea ille quidem mente, ut tria cornua, per cornu parvum evulsa, interpretetur de Exarchatu, de regno Longobardorum, et de Roma ejusque senatu, sub potestatem papae redactis. Hac opinione seposita, quae cornu fingit nimis maturum, totus locus rectam de civitate Romana ideam egregie adjuvabit. Roma cum suo Ducatu, inquit, qui Etruriae et Campaniae partem complectebatur, a Graecis Imperatoribus defecit A. C. 726., et libera evasit Respublica sub Senatus Romani regimine. Hujus Senatus auctoritas in rebus civilibus deinceps suprema fuit, Papue auctoritate hactenus non ultra res ecclesiasticas patente. p. 53. Iterum: Anno 796. Leo III., creatus Pontifex electionis suae Carolum Magnum, legatione certiorem fecit, missis etiam muneri aureis Confessionis Petri clavibus, nec non urbis Romae vexillo: illas quidem in professionem quod Papa urbes Exarchatus Ravennatensis et Longobardiae dono Caroli possiderel; hoc ad significandum Regi ut rediret ac S. P. Q. Romanum subigeret, perinde ac subegerat Exarchatum et Longobardorum regnum. Petiit quippe eodem tempore a Carolo Pontifex, ut quosdam ex suis principibus Romam mitteret, qui populum Romanum ei subjicerent, atque obstringerent sacramento in fide et subjectione, ut verba, quibus utebatur, resert Sigonius. Anonymus Poëta, quem Argentorati edidit Boeclerus, koc modo illud describit:

> Admonuitque piis precibus, qui mittere vellet Ex propriis aliquos primoribus, ac sibi plebem Subdere Romanam, servandaque foedera cogens Hanc fidei sacramentis promittere magnis.

Hinc inter Papam et Romanos cives dissidium exortum est. Et hi quidem duobus vel tribus post annis, quibusdam ex Clericis adjuti, tantos in illum excitarunt tumultus, ut novae rerum in omni Occidente faciei causa extiterint. Duo enim e Clericis Papam quorundam criminum accusarunt, quem mox armata vi corripuere Romani, vestibusque sacerdotalibus exutum monasterio incluserunt. Auxilio autem amicorum ille cum evasisset, in Germaniam ad Carolum Magnum fugit, apud quem de Romanis conquestus est, quasi eo animo sese ipsi opponerent, ut omnem Ecclesiae excuterent auctoritatem, pristinamque libertatem recuperarent. Eo absente ipsius accusatores copiis suis Ecclesiae ditiones depopulati sunt, accusationisque capita ad Carolum Magnum miserunt. Hic autem, anno nondum circumacto, Papam cum ingenti comitum pompa Romam remisit. Nobiles et Episcopi e Francia, qui ipsum comitabantur, praecipuos ex ipsius accusatoribus Romae examinarunt, eosque in Franciam in custodiam miserunt. Contigit hoc anno 799. Proximo anno ipse Carolus Romam profectus est et statuto die Concilio Italorum et Francorum Episcoporum praesedit, utramque partem auditurus. Quum vero Papae adversarii se auditum iri exspectarent, statuit Concilium, illum qui supremus omnium hominum esset Judex, majorem esse quam qui ab ullo, praeter se ipsum, judicaretur: quo facto ille solenni oratione coram omni populo innocentiam suam professus est, atque ita habitus pro absoluto. Brevi post, die quo natalis Domini memoria celebrabatur, populus Romanus, qui hactenus suos Episcopos elegerat, ac se suumque Senatum censebat veteris Senatus Populique Romani jura rite possidere, Carolum Imperatorem elegit, atque eadem ipsi se submisit ratione, qua vetus Imperium Romanum ejusque Senatus olim Romanis Imperatoribus erant subjecti. Huic Papa diedema capiti imposuit, eumque sacro inunxit oleo, atque adoravit flexis genibus, ut olim fiebat Imperatoribus Romanis, narrante id hisce verbis Poëta supra citato:

Post laudes igitur dictas et summus eundem Praesul adoravit, sicut mos debitus olim Principibus fuit antiquis. — — —

Ab altera parte Imperator hoc sacramento Papae se obstrinxit: In nomine Christi spondeo atque polliceor Ego Carolus Imperator, coram Deo et beato Petro Apostolo, me Protectorem ac defensorem fore hujus sanctae Romanae Ecclesiae, in omnibus utilitatibus, quatenus divino fultus fuero adjutorio, prout sciero poteroque. Porro etiam creatus est Imperator urbis Romae Consul, ejusque filius Pipinus Rex Italiae coronatus, atque ex eo tempore ille hac ratione nomen suum scribi voluit: Carolus serenissimus, Augustus, a Deo coronatus, Magnus, pacificus, Romae gubernans Imperium, vel Imperator Romanorum; proque co in Ecclesiis Romanis dicebantur preces. Ex hoc etiam tempore ejus effigie Romani nummi signabantur. Papae autem adversarii, trecenti numero e Romanis, duo vel tres e Clericis, ad mortem damnati sunt. Illi uno eodemque die omnes in campis Lateranensibus securi percussi; hisce vero intercessione Papae noxa remissa est, ipsique in Franciam in exilium missi. Atque ita Romani Imperatoria titulus, que hactenus insigniti fuerant Imperatores Graeci, sive Orientis, ad Reges Franciae in Occidente translatus est. Posthaec Carolus Urbis et Ducatus Romani principatum Papae dedit, sibi tamen ut Romanorum Imperatori subjectum: hyemem in rebus Romae politicis, iisque quae ad Sedem Apostolicam attinebant, imo totius Italiae negotiis tam civilibus quam ecclesiasticis ordinandis, novasque de iis condendo leges transegit: proxima aestate in Franciam reversus est, relicta sub imperio Senatis civitate, et illo simul et hac sub Papa atque se ipso. Audito autem novas suas leges nec a Judicibus in edicendo jure, nec a populo illi obsequendo observari, nec non potentiores a liberis hominibus, imo et ab Ecclesiis et monusteriis, servos capere, qui in suis vinetis, agris, pascuis domibusque opus facerent; pergere etien illos ab hisce pecora exigere et vinum, eosque qui Ecclesiis ministrabant opprimere; literas ad filium Pipinum dedit, monentes ut his malis ille mederetur, Ecclesiae curam gereret, ac videret ut leges suae observarentur. pag. 55. seqq. Cetera complura, si opus est, apud Newtonum legantur. Ecclesia Romana quid sit, seorsum a pontifice, patet, 1) quando concilium habetur, vel ante pontificis confirmationem, vel citra eam. 2) quando in schismate judicium fit de papa legitimo. 3) quando sedes vacat, praesertim longiori tempore, et Interregnum sive Interpontificium, et Conclave est. 4) quando zelus pro Catholicismo etiam ab iis, qui pontificia amplitudine minus capiuntur, exercetur. 5) quando ipse papa Inquisitioni suspectus est, aut primoribus ordinum, v. gr. Generali Lojolitarum praeposito non satisfacit. Roma denique septicollis cum suis muris, templis, palatiis, domiciliis, quomodo a papa differat, non opus est dicere. In summa, Roma et architectonice, et politice, et ecclesiastice spectata, quiddam a papa divisum habet. Bestia quidem regnante, Roma vix, nisi papae radiis coruscat, ut apparuit, quum Papa Avenione sederet: idcirco pauci Romam a papa distinctam animadvertunt. Sed commutabitur utriusque ratio: mulier regnabit, bestia eam portabit. Tum vero in omnium oculos incurret differentia.

Obs. 16. Bestia est corpus, in primo et secundo inciso durationis suae: in tertio, est individuum. - Grandes duo errores pridem extitere, quorum alter septimum tantummodo bestiae caput pro papatu multorum seculorum, alter totam bestiam septicipitem pro antichristo individuali habet. Contra, bestia septiceps est papatus multorum seculorum: caput septimum, homo peccati, qui a plerisque antichristus dicitur. Bestia est corpus, a cap. 13, 1. ad cap. 17, 7. Est corpus et individuum, ibid. v. 8-11., pro diversis incisis. Est individuum, ibid. a v. 12. ad c. 19, 20. Haec, ut spero, distincta sunt et facilia. Bestiam Halensis quidem Theologus ait esse primo corpus, deinde individuum: sed eam capite 13. ut individuum, capite 17. ut corpus, tractat. Id cujusmodi sit, patet. Quae in Epicrisi p. 387. 388. notantur, ea non allegavi ut sententias aliorum, (quemadmodum cel. D. Langius accipit) quanquam Ribera certe totam bestiae durationem annis 31/2 includit; sed ut consequens absonum, quo prematur opinio bestiam cum ipso corpore suo in annos 31/2 coarctans. Nam cum ortu bestiae ex mari incipit series septem capitum (ut ostendimus Obs. 5.) quae annos 31/2 longe excedit, praesertim quum ultimo tantummodo capiti sive regi paululum mansionis adscribatur.

Obs. 17. Individuum illud est caput bestiae septimum; sive rex, post quinque et unum, alter; ipse octavus, idemque e septem. — Ex septem capitibus sive regibus est, quatenus papa est: ipse autem octavus est, sive bestia ipsa, non caput duntaxat; non quatenus papa est, sed quatenus novam et plane singularem malitiam ex abysso affert. Similitudo rem illustrabit: arbor septem ramorum, quorum sex sint graciliores, et septimus valde crassus; si sex decisi sint, et septimus supersit, manet arbor. Conf. Erkl. Offenb. p. 885. Prius autem dicitur octavus, quam e septem: quia non prius papam aget, quam hominem peccati. Germanica mea exegesis cum parenthesibus cel. D. Langii haec est: Bestia, respectu capitis ultimi, vel potius (non habet certum ipse commentator,) eo tempore, quando ultimum caput, ac proprie bestia ipsa, tanquam octavus, grassatur, est persona singularis (quae tamen non erit papa ullus) etc. Epicr. p. 387. Resp. Formula, vel potius, non habet dubitationem de re, sed tantummodo inadaequatae locutioni subjungit adaequatam, quarum collatio lectori non sit inutilis. Ultimus ille papa, omnibus longe pejor, causa nulla est; quin eum habeat interitum, qui Ap. 19, 20. descriptus, Babylonis vastationem subsequitur.

Obs. 18. Is est Impius, Homo peccati, Filius perditionis, Adversarius et Elatus, Nefarius. — Sic eum scriptura appellat, praesertim Paulus, 2 Thess. 2, 3. Quem ad locum quae notavi, ea hic velim respici.

Obs. 19. Idem dicitur, usitatissimo vocabulo, antichristus. — Nomen antichristi, ubi non adhibentur Epistolae Johannis, extra quas id in Scriptura non occurrit, commodissime seponitur, propter homonymiam. Dicitur enim vel de antichristianismo sub apostolorum tempora exorto, quo sensu ipse Johannes jam tum non unum, sed multos antichristos esse factos scripsit, 1. ep. c. 2. v. 18. vel de papatu per complura jam secula dominante, quo sensu plerique Protestantium accipiunt: vel de Homine peccati in individuo, ut inprimis Theologus Halensis adhibet. Ego non utor vocabulo in tantam adducto ambiguitatem, praeterquam ubi aut Epistolas Johannis tracto, aut sententias aliorum, qui utuntur, refero: et, si in Apocalypsi tractanda uterer, (quanquam Nefarius ille se deum perhibebit, non Christum,) eodem uterer sensu, quo Theologus Halensis, qui tamen negat, me rectam habere de antichristo ideam. Epicr. p. 375. 389. Non negaret, si Praefationi saltem meae vacasset attente perlegendae.

Obs. 20. Cum bestia simul potestatem quasi reges accipiunt decem cornua sive reges unam horam. — Id aperte dicitur Ap. 17, 12. Bestia innuitur individualis: et una hora est gerendi regni, quippe quod decem cornua mox dant bestiae.

Bestia modo dicebatur non esse: quare potestatem denuo accipit, et eum ea reges, qui hora interjecta suam quoque potestatem tam recentem dant bestiae.

Obs. 21. Tota vis monarchiae Romanae in decem regna divisae conferetur in bestiam. — Id dicitur ibidem versu 13. 16. 17. Reges decem, non modo decem regna, erunt; reges autem, prorsus dediti bestiae, mirabili consensione.

Obs. 22. Decem cornua, et bestia, meretricem vastabunt. — Id dicitur ibidem, versu 16. Momentosissima particula, nal, et: vulgo obliterata, vindicatur suo loco.

Obs. 23. Postremo bestia, cum decem cornibus, ceterisque regibus terrae, in magnam illam eladem irruet. — Id scriptum est Ap. 19, 19., ubi sub regibus terrae, decem cornua contineri, patet ex cap. 17, 14. 17. fin.

Obs. 24. Huic considerationi Daniel, quacunque eum ratione interpretere, nos officit. — Quae hactenus ex Apocalypsi didicimus, ea nos ad ipsum bestiae decemque cornuum exitum perducunt, et per se plana sunt, neque per Danielem, sive Langiana, sive alia ejus interpretatio vera est, labefactantur. Fac, bestiam quartam apud Danielem esse regnum Graeco-Syriacum: aut carnu parvum esse Muhammedem: (quam sententiam certe Epicrisis ratione minus idonea refutat, p. 404. s.) aut denique decem cornua apud Danielem alia esse, atque apud Johannem: (etenim post decem cornua cornu apud illum surgit, c. 7, 24. in Chaldrico; apud hune autem decem cornua simul cum bestia regnum accipiunt, c. 17, 12.) horum nil interpretationi obest meae. Nam quemadmodum bestia apocalyptica similitudinem quandam habet etiam cum tertia, secunda, prima Danielitica, ut vidimus Thesi 5., obs. 2. nec tamen idcirco eadem est cum ulla earum: sic similitudo bestiae apocalypticae cum quarta Danielitica non eandem bestiam infert. Hoc in gratiam eorum dixerim, qui Danielem aliter interpretantur, atque nos Apocalypsin, vel certe de Danielis interpretatione dubitant. Sed progrediamur.

Obs. 25. Bestia quarta Danielitica est Romana monarchia. — Regnum Graeco-Syriacum sub quaternis alis capitibusve tertiae bestiae continetur: neque per se amplitudinem totius bestiae, nedum quartae, a prioribus tantopere distinctae, assoquitur. Aegre in eo decem cornuum successiva ostendi series potest; unius temporis, ut textus postulat, multo minus. Denique multo id citius exspiravit, quam vel quarta bestia interiret, vel Lapis abscinderetur. Nil superest, nisi Romanum imperium: id quod, praeter alios, solide docet Abbadie in Apoc. T. IV. p. 446—537., et Janus de IV Monarchiis. Romanum si praetermissum esset, inter bestias Danieliticas et inter Apocalypticam unus, isque magnus esset hiatus. Atqui et Daniel, cap. 2. et 7., et Apocalypsis, cap. 13—19., a diversis regnorum, quae describunt, initiis, continuo filo, ad unam eandemque metam, ad Christum ejusque regnum sub toto coelo, deveniunt.

Obs. 26. Eadem bestia Continuum quiddam est, ab initio monarchiae Romanae, usque dum throni ponuntur: et bestiam Apocalypticam et mulierem et multa alia diversa in se complectitur. — Quae potissimum victoria initium dederit monarchiae Romanae, non magni interest. Quodcunque fuit initium, ab eo usque ad metam quatuor monarchiarum quarta instar est fluminis, quod unum a suo fonte alveum habet, sed interdum rivos quosdam imbibit, interdum in plures ipsum rivos dividitur, et tamen unum continuum flumen manet. Primum Romana potestas erat indivisa: deinde rudimenta quædam divisionis extitere, et divisio ipsa in orientem et occidentem, quae multas habuit vicissitudines. Tum partes potentiae sibi Romanae vindicarunt Herulorum, Gothorum, Longobardorum reges: Exarchi: ipsi Romani: Imperatores Carolingi, Germani, non exclusis aliis regibus. Quicquid potentiae vel papa quoque vel urbs aute Gregorium VII. habuit, id bestia Danielitica immediate continet: quicquid potentise pepatus a Gregorio VII., (qui Chrono ab Augusto abest,) etiam sub schemate spirituali, in urbem, in Patrimonium Petri, in vasallos, in reges, in populos exercet, bestia apocalyptica refert: sed ipsa rursum bestia apocalyptica, et item Roma cum potentia sua extrema, adeoque et id quod retinet, et is qui retinetur, sub

Danielitica bestia comprehenditur; quae propter papatum ab omnibus prioribus bestiis differt: c. 7, 7. Apud Danielem est series principum multo longior, quam in Apocalypsi. Ipsa varietas partium, ex quibus bestia quarta apud Danielem constat, praecipuam ejus differentiam a tribus prioribus bestiis exhibet: ac tertia quidem post mortem Alexandri M. multa diversa complectebatur, et tamen una erat; sed multo magis varias partes habet quarta, sic tamen, ut et conjunctim a tertia differant, et inter se cohaerentes unam bestiam exhibeant.

Obs. 27. Cum interpretatione nostra Apocalyptica sic quoque congruunt, quae Daniel de decem cornibus vidit. - Apud Danielem de decem cornibus tria evelluntur, emergente cornu parvo: at in Apocalypsi decem cornua pleno se numero adjungunt bestiae, extremo ejus tempore. Ergo decem sunt prius apud Danielem, quam in Apocalypsi. Diversam dixeris formam, eandem materiam esse; ideoque Johannem, respectu Danielis, ante omnia cornuum in textu mentionem facere, versu 1. quae tamen postea constanter capitibus postponit. Varia pridem fuere, praesertim citerioribus seculis, denarii regum lineamenta ac molimina: ipse denarius nondum liquido apparuit; neque ternarius eorum, qui evulsi sint. Fient autem decem: et, quantum ex utriusque prophetiae collatione existimari potest, de decem regibus cornu aliud parvum, princeps non magnus, tres sibi vicinos subiget: idemque, admirantibus terricolis, nova ex abysso malitia mactus, regnum ipse, et cum eo reges, ex nova divisione, decem, accipient, idemque erit et octavus et ex septem, eique decem reges, post unius horae regnum, potestatem suam conferent. Ipse Daniel, cap. 7., uno versu 20., respectu decem cornuum, et trium, aliud memorat: deinde, multo exsertius, cornu illud, quod oculos et os magniloquum habebat.

Obs. 28. Nec pugment, quae Daniel de cornu parvo vidit. — Cornu parvum, quod a quarta bestia differt, ut pars a toto, (neque enim versu 11. id pro ipsa bestia dicitur,) est apocalyptica bestia aut septiceps aut individualis. si septiceps, bene est; si individualis, (ut, quemadmodum Christus est Cornu salutis, sic Adversarius sit Cornu perniciei,) videtur tamen id ortum aliquanto celeriorem habere apud Danielem, ut tres reges de decem prius dejiciantur, quam bestia cum decem regibus regnum accipiat. Utut est, de bestia septem capitum dicuntur in Apocalypsi, quae cornu apud Danielem habet, ut os magniloquum et blasphemum, bellum cum sanctis et victoria ex iis: neque id obstat nobis. Nam quae male agit bestia in primo inciso durationis suae, ea in tertio agere perseverat atrocissime: quam ipsam ob causam actio bestiae individualis capite 17. et 19. parcius describitur; quia nempe pleraque ex capite 13. repetenda sunt. Vid. Erkl. Offenb. p. 893. Eo uberius est indicium propheticum, quod subjectum aliter aliterque spectatum eadem habet praedicata.

Obs. 29. Tempora bestiae apud Danielem et in Apocalypsi suaviter conve-Tempora 31/2, dum cornu dominatur, Dan. 7, 25., et menses 42 bestiae grassantis, Ap. 13, 5., et ôλίγον paululum illud mansionis, c. 17, 10. (ne cetera loca addamus, quae supra ad c. 6, 2. attigimus,) pro annis  $3^{1}/_{2}$ , iisque communibus, ingenti cum affirmatione habet Epicrisis p. 390. 399. et Comm. ap. f. 203. Obvia quidem facilitate multis pridem arridet mensis 30 dierum, ut dies 1260, menses 42, anni  $3^{1}/_{2}$  inter se aequentur: sed ea ipsa facilitas, collatis dierum, mensium, annorum naturalium arduis invicem rationibus, fallax deprehenditur. Neque Johannis neque Danielis aevo singulares anni reperiuntur, qui habuerint dies 360, sine epagomenis, multo minus anni 31/2, qui habuerint dies 1260, ut vel Nabonassarei anni Daniele vetustiores evincunt. Tempus aliis locis alios habet significatus: vid. Erkl. Offenb. p. 130. s. 148. et tempus (καιρός) in Apocalypsi est longius anno, etiam prophetico: et anni 3 1/2 sive menses 42 sunt longiores diebus 1260, sive propheticos sive communes annos, menses diesque spectes. Vid. ibidem p. 136. etc. unde facile liquescent argumenta a cel. D. Langio in comm. apoc. f. 115. seq. pro periodo 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> annorum allata. Annuo die nitebatur cum multis Seizius: communis diei princeps assertor est Theologus Halensis. Et illius et hujus rationibus examinatis, vera temporum analysis, me in medio ducens, (v. 18. not.) mirifice confirmatur, nullo aut subito aut deliberato impetu retexenda. Danieliticam chronologiam, quod ad novissima pertinet tempora, expendi in Ordine temporum, pag. 371. seqq. [Ed. II. pag. 319. seqq.] Arcanum temporum panditur in Apocalypsi et per eam in Daniele: et id ipsum spectant augustissima juramenta in utraque prophetia. Interpretatio, quae longas in iis temporum periodos ad brevitatem redigit, non potest non plurimum turbare. Est parallelismus temporum in Daniele et in Apocalypsi, sed reconditus, et, quum semel inveneris, concinnus, longe ultra dierum 1260, mensium 42, temporum 3½ congruentiam. Vid. Ord. Temp. 1. c. et pag. 322. seq. [Ed. II. p. 274. sq.] Quod ad tria citata loca attinet, parallelismus in iis quaesitus se ipse conficit. Primum locum infra cum tertio componemus, ad c. 17, 10. sed secundus a tertio, adeoque etiam a primo longe differt. Menses 42 sunt ante phialas, et primum bestiae incisum propemodum exhauriunt, Obs. 9. 13. at post phialas est ôliyov paululum, et tempora 3½, in inciso tertio. Non aequalis est periodas, nedum eadem. Multo elegantior et subtilior est propheticarum perioderum varietas, quam ut in unam tam multa massam conjūcienda veniant.

rum varietas, quam ut in unam tam multa massam conjicienda veniant.

Obs. 80. Hac demum ratione conciliantur invicem etiam ea, quae de interitu bestiae scribuntur in utraque prophetia. — Epicrisis hac quoque in parte solam notat similitudinem, p. 400. Daniel ignem, inquit, tribuit bestiae: idque confirmat Johannes. conf. p. 373. Dissimilitudo non minus est notabilis. Vidi, inquit Daniel, donec occisa est bestia, et corpus ejus perditum est: et data est incendio ignis. v. 11. Extremum illud, et data est, et accentus, et genus femininum in Chaldaeo quoque, a corpore bestiae sejungunt, et cum ipsa bestia conjungunt. Pro uno eodemque, ultimo, bestise tempore et Johannes loquitur et Daniel: sed Daniel bestiam innuit in toto complexu, (conf. Obs. 26.) id est, decem cornua, sive reges, in capite ejus, et cornu singulare inter decem cornua, et corpus; Johannes decem cornua secernit a bestia. Ideo hic ait, 1) bestiam cum pseudopropheta vivam conjectam in stagnum ignis, 2) ceteros hostes, et in eorum turba decem illos et reliquos terrae reges, occisos: at ille scribit, 1) ipsam bestiam, quod ad decem cornua capitis a corpore distincti attinet, esse occisam; 2) corpus, i. e. copias et opes bestiae periisse: ac rursum 3) bestiam, quod ad cornu singulare attinet, conjectam esse in incendium ignis. Dum primum hîc et tertium membrum dirimuntur, simultaneum utriusque cum secundo indicatur. Interitus bestiae quartae, apud Danielem, conjunctum habet interitum priorum bestiarum, c. 7, 12. 2, 35. 45., et interitum bestiae apocalypticae postea exortae.

Hactenus de decem Thesibus. de quibus quicquid dixi, in Exegesi Germanica dixeram: sed quia multi judicant et pauci legunt, rem uno hîc fasce comprehensam iterum oculis subjici oportuit. Deinceps Theologus Halensis annotationes meas ad versiculos capitis 13. singulatim visurus expendit, quomodo ostendam, bestiam esse papatum. Hoc autem, antea demonstratum, ego in annotatis praesuppono, et in textu, ut quaelibet portio postulat, tractando progredior. Qui superiora rite cognorit, facile pro me respondebit: strictim tamen aliqua notabo. Negat, ullam versiculi hujus et sequentium applicationem ad papatum a me dari. Epicr. p. 386. seqq. Non dedi pagina 690—695., quas citat: nam ibi similitudinem, nec non dissimilitudinem, bestiae Danieliticae et Apocalypticae praestruxi, ut par erat. Dedi applicationem, ordinatim, p. 658. 678. 696. seqq. et remisi pagina 663. lectorem ad caput 17., ubi de capitibus et cornibus distincte copioseque egi, p. 853. seqq. De pardo, urso, leone, eo brevior esse potui, quo uberius haec explicant, qui hanc periocham de papatu frequentes interpretantur. Neque nil navarunt Danielis exegetae. Non facile scribo, quod ab aliis scriptum sit prius. Papae nomen, (ονομα, singulare, Erasmus ex antiqua lectione refert Andreae Caesariensis,) blasphemum esse negat. p. 388. Ut papa hoc nomen ad se unum redegit, nullum is nomen majus, adeoque nullum magis blasphemum habet. Vid. Erkl. Offenb. p. 697., et adde Forbes. in Ap. p. 118.

v. 3. nal µlav) Sic omnia antiquissima vestigia. eldov interserunt duo tresve libri. Assentior Wolfio, μίαν, quum είδον deleveris, non referri ad verbum έδωκε proxime praecedens, quanquam glossa, in Apparatu notata, esse videtur, quae µiav eo referat. Quodsi sloov subaudiendum est, ex v. 1. id repeti debet, quomodo verbum videndi per hyperbaton adhibet Plinius lib. VIII. H. N. c. 6., Elephantos Italia primum vidit Pyrrhi regis bello, et boves Lucas appellavit -Romae autem (scil. vidit) in triumpho etc. Sed aeque commode cohaeret sermo, Εγον μίαν πτλ. coll. v. 14. et Latinus interpres, quum vidi olim non legeret, sic construxisse videtur: et vidi bestiam habentem capita septem — et (habentem) unum de capitibus SUIS (non, ejus,) quasi occisum in mortem. Ea videlicet v. 1. 2. 3. casuum mixtura extat, quam non semel vidimus, et aliquanto inferius videbimus: facilisque est nexus capitum septem et unius ex capitibus. Unum dicitur caput, pro primo. nam els, unus, etiam sine articulo primum dicit. c. 6, 1. bis: Ez. 32, 1., praesertim apud LXX etc. Accusativus µlav, qui, ut modo notavimus, ab grow v. 1. per hyperbaton pendet, ascensum bestiae ex mari et vulnus arctissime connectit. Quare etiam πεφαλήν έσφαγμένην, non σφαττομένην dicit, ut ἀστέρα πεπτωκότα, in praeterito. c. 9, 1. Primum bestise caput est papa in Laterano, in monte Caelio, a Gregorio VII. ad Innocentium III. aut ultra. Eo temporum tractu plurima adversa evenere papae per contentionem cum Imperatore, sed ex omnibus convaluit. — ως έσφαγμένην — έθεραπεύθη, ut mactatum — sanata est) Et plagae et sanationis paroxysmos in historia Gregorii VII., Paschalis II., Calixti II., Alexandri III., et aliorum videas. Quicquid tum adversi accidit, plagae est: quicquid secundi, sanationis est. — και έθαύμασεν δλη ή γη όπίσω του θηρίου, et admirata est tota terra post bestiam) id est, admirabunda ivit post bestiam. Sermo concisus, uti Act. 15, 23., scribentes et mittentes per manum eorum. Secuti sunt omnes bestiam pedibus, vel oculis, vel affectu; v. gr. in Cruciatis.

v. 4. καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι - καὶ προσεκύνησαν τὸ θηρίον) Verbum προσκυνείν, quum de Dei adoratione agit, Dativum habet passim, et sic de angeli adoratione, c. 19, 10.: sed de daemoniis et idolis, Accusativum, c. 9, 20. Hinc προσκυνείν cum Dativo plus quiddam videtur dicere, quam cum Accusativo, praesertim ubi uno loco uterque casus ponitur, ut hic et cap. 14, 9. 11. 20, 4. Ex hac adoratione obiter confirmavi in Exegesi Germanica Thesin 2., supra, ad versum 1., recognitam. Bestiam pro potestate mere politica habere se negat cel. D. Langius. Epicr. p. 389. Ego autem hac in parte refutavi eos, qui cum illo alias consentiunt, et potestatem politicam h. l. quamvis varie statuunt. vid. ibidem, p. 383. — ris duvards, quis potens) soil. tori; sic LXX, duvards koomai; Num. 23, 1. (22, 38.) Confer eosdem ibid. c. 13, 31. Gen. 32, 28. Dan. 3, 17. Adoratores bestiae provocant alios: quis similis bestiae? quis potens bellare cum ea? Car. Sigonius lib. XIV. de regno Italiae, ad Ann. 1176. Facile, inquit, impulere (Fridericum) summi viri, qui bellum hoc non cum homine, sed cum Deo geri identidem admonentes, ut de pace legatos ad Alexandrum mitteret, pervicerunt. Ipse mox apud eundem Alexander ait, Dei in hoc bello causam agi, quam Fridericus justo oppugnando pontifice oppugnarit. Horatius Tursellinus in Epitome hist. Tandem Fredericus, inquit, non cum hominibus, sed cum DEO bellare se sentiens, pacem denique cum Alexandro fecit. Eodem de negotio Matthaeus Parisius ita loquitur: Fredericus Imperator venit AD PEDES ALEXANDRI PAPAE; audivit enim et certificatus est super hoc, quod cum fugeret a persequutione imperiali, et non erat ei tulus transitus per terram, imo per mare, exorta tempestate, assumpsit omnia ornamenta papalia in navi, quasi celebraturus, et stans imperavit mari et ventis vice Jesu Christi, cujus Vicarius erat, UT AIT, et statim facta est tranquillitas magna. Quo audito, Imperator stupefactus, humiliatus satisfecit ei per omnia, TIMENS TAMEN PLUS DEUM, quam HOMINES. Hist. Angl. ad A. MCLXXVII. Sane magna et blasphema sunt, quae adoratores de bestia, et bestia

de se, v. 5. 6. loquitur. Vid. Romae ruina finalis, p. 7—18. L.F. Mayerus in Diss. c. Grot. Num dogma papisticum sit, *Pontificem romanum esse deum*.

v. 5. καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία μῆνας τεσσαράκοντα δύο) Haec prisca, brevia. media, germana est lectio: ut accusativus μήνας menses respondeat quaestioni quam diu. Alii supplevere ποιήσαι, plures πόλεμον ποιήσαι. Utrumque ex v. 7. Aliud momentum versu 5., aliud, crescente calamitate, versu 7. notatur. Uberior horum mensium consideratio versu 18. sequetur: qua adhibita non latebit, quid de exitu potestatis bestiae existimandum sit. Multi, ubi primum tale quidpiam audiunt, veluti novellas rerum futurarum admirantur, non sicuti verbum Dei reverentur: rem denique consideratu dignam ajunt, nec tamen ita considerant, ut sepositis paulisper rebus levioribus (quid autem ad haec, tam magna, non leve est?) veritatem perspiciant: tum, ubi semel iterumque audierunt et narraverunt, gustu novitatis amisso fastidiunt; et quales semper erant, tales in judicia divina, incognita, cognita, incurrunt, nec praeterita, nec praesentia, nec futura curantes. Videant, quid agant. Illis non scribimus: illorum respectu non Vid. cap. 22, 10. 11. Appropinquat igitur magis magisque exitus silebimus. potestatis bestiae: eumque exitum praecedent res gravissimae, quae de capite 13. et 14. restant, et quae capite 15. et 16. continentur. Sequetur autem eundem exitum Non-esse bestiae, et multa alia, quae capite 17. et sequentibus descripta sunt.

v. 6. τούς) Asyndeton, uti Job. 42, 9.

- ע. 7. πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν άγίων, bellum facere cum sanctis) Dan. 7, 21. LXX, ἐποίει πόλεμον μετὰ τῶν άγίων. Sic, πόλεμον ποιεῖν, Ap. 12, 17. 19, 19., et pro משור מלוחמות LXX saspe. Recte hoc bellum cum sanctis ad Cruciatas contra Waldenses refert I. C. Becmannus in Dissertatione de justitia armorum Cebennensium, pag. 33. πᾶσαν, omnem) Plus terrarum les Romanorum pontificum, quam Imperatorum obtinuit. Greg. VII. lib. 2. Ep. 75.
- v. 8. προσκυνήσουσιν, adorabunt) Ordinarium verbum, ubi de ceremoniis circa papam agitur, est Adoratio, cujus conjugatum est Osculum, pedum scil. ejus, perinde ut προσκυνεῖν, κυνεῖν, κύειν est osculari. unde pm. LXX 1 Reg. 19, 18, et Symmachus Psalm. 2, 12., προσκυνεῖν. ἀκὸ) ἀπὸ hoc loco valet ante, uti Matth. 25, 34. not. et construitur plane cum οὐ γέγρακται, idque tam facile, ut ne hyperbaton quidem dicendum sit. Omne dubium tollit locus proprie parallelus c. 17, 8. Mactatum Agrum saepe memorat apocalypsis; a mundo condito nuaquam addit: nec sane a mundo condito mactatus est. Hebr. 9, 26. Qui enm is decreto divino mactatum causantur, pari sensu eum a mundo condito natum, resuscitatum, in coelos profectum dicent.
- v. 10. αλημαλωσίαν συνάγει) LXX, συγκλείειν αλημαλωσίαν, εδαίγειν αλημαλωσίαν, ἄγειν αλημαλωσίαν, dicunt de victis in captivitatem abductis: sed 1 Maccah. 14, 6. dicitur, συνήγαγεν αλημαλωσίαν πολλήν· i. e. Simon multos, qui captivi fuerant, liberavit et in unum conduxit. item 1 Maccah. 3, 9. 13., συνήγαγεν απολλυμένους, ήθορισεν αθορισμα. Eaque notio huic loco congruit, hoc mensu: si quis captos armat, capietur. ὑπάγει, abit) facile abductus. ἀποπτένει) Praesens, ut συνάγει. πτένω, πτένω, πτείνω, idem.
- v. 11. xal, et) Arctissime cohaeret utriusque bestiae descriptio, sicut capite sequenti descriptio rerum lactiorum. ällo Onçlov, aliam bestiam) Hasc dicitur pseudopropheta, infra, saepius: et hoc loco ipsa ejus actio describitur, ut pseudoprophetae. Opportuna illi erit larvata virtus et sapientia, quae citra Verbum DEI, sine Redemtore et Paracleto, a multis per se et gregatim colitur, Deismum, Socinismum, Pelagianismum haud reformidans, dogmate de Verbe interno abutens, Christianismum cum ipso Muhammedismo facile conciliatura, nec non perversa ipsius Apocalypseos totiusque Scripturae sacrae interpretatio. De hac quoque bestia aliter sentit cel. D. Langius in Epicr. p. 391. seqq. Strictim hic quoque notabo nonnulla. Jam ab Hildebrandi temporibus priori bestiae alteram (ob communia utriusque, sed magis ob sua, ut improbi faciunt, commods)

inservisse, nusquam dico. Neque menses XLII prioris bestiae dico esse communes, sed locutionem textus imitor, suo loco explicatam. Prior bestia ortum longe antiquiorem habet, quam altera: sed ubi haec quoque orta est, cum priore est. Gregorius VII. pridem fuit: sed causam ejus nondum exspiravisse, testis est Legenda ejus. Cum bestia priore imaginem ejus eodem tempore viguisse, nunquam cogitavi. De interitu bestiae et pseudoprophetae obiter egeram p. 738., sed clarius, suo loco, p. 935. Apocalypticam et meam de bestia ideam si percepisset vir venerandus, non tot momenta inter se commisisset. Ad Elenchum, quem p. 393. subjungit, respondimus supra. —  $\frac{1}{2}\pi \tau \eta \varsigma \gamma \eta \varsigma$ , ex terra) Terra, mari opposita, coll. v. 1., est Asia: quae habet Palaestinam, Persidem etc.

v. 12. ποιεί — ἐποίει) Miscentur tempora, uti v. 15. et c. 11, 9. 10. cum annot. in Apparatu, p. 818. [Ed. II. p. 514.] — τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῆ κατοικοῦντας, terram et habitantes in ea) Singularis locutio. nam v. 14. et aliis locis dicitur, τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, habitantes in terra. Nullam video sententiae differentiam, nisi hoc versu 12. subita innuitur universalitas adorationis, Edicto fortasse aliquo promulganda.

v. 13. <sup>Tra</sup>, adeo ut) <sup>Tra</sup> frequens Johanni particula. In omnibus suis libris non nisi semel, capite 3. evangelii, v. 16., ωσει posuit, <sup>Tra</sup> videlicet subsequente.

- ἐνώπιον) Constr. cum ποιη, vel potius cum ποιεῖ.

- v. 14. τῆς μαχαίρας, gladii) Proprie fuerat plaga gladii. Etenim Henricus V. in transactione cum Calixto II. contentionem antegressam appellat GUERRAM.
- v. 15. Iva hahifen in sixwe tou englou, ut loqueretur imago bestiae) Imagines loqui, res mira, non tamen incredibilis. Habes id in historiis romanis et Valerio Maximo, de simulacris Junonis Monetae, Fortunae Muliebris, Silvani. Et Moses Maimonides parte III. cap. 24., Ductoris dubitantium, duos sibi libros lectos alt de Imaginibus locutis. Grotius ad h. l. Adde quae ad hune quoque locum oitant Petrus Crugotius et Nic. Mulerius. Non abludunt, quee ad Florum, libro II. c. 8. de sudore Apollinis Cumami agentem, collegit Freinshemius: apud nostratia simulacra ante duo tria secula adeo haec omnia in consuetudinem verterant, ut prope saepius quam homines flerent, riderent, LOQUERENTUR etiam et ambularent, aliaque peragerent opera, quae nostri homines vix credere possunt. - "Iva anonsavous, at occidantar) Graviter Rupertus ad h. l. Hoc Christus non fecit, neque prophetae ejus, neque apostoli docuerunt, neque reges christiani jam fucti hoc acceperunt, ut occidant, et sanguine cumulandum existiment Christi servitium. Verus namque deus non coacta, sed spontanea servitia vult. Ergo et in hoc, imo maxime in hoc palam faciet sensum habentibus et ratione pollentibus, quod vere sit antichristus, quod vere non Christus, sed secundum nomen saum Christo sit contrarius. Hie est Christus, qui sanguinem suum fudit. Hie est Antichristus, qui sanguinem fudit alienum. Post Reformationem insignes subinde interpretes persecutionem truculentissimam etiamnum a bestia imminentem statuerunt: ut Phil. Nicolai lib. II. de regno Christi, p. 305. Hoe in Ap. 11. num. 78. Doelingius de antichr. p. 298. et passim. Adde Matthaei Hofmanni chronotaxin Apoc. p. 116.
- v. 17. Tva) Alii, και tva. Id probat Wolfius, και tamen etiam a Copto omitti notans. Sane brevior lectio antiquiscians nititur testibus. Latinis adjice Apringium, Ansbertum, Etherium. Vid. supra ad c. 6, 4. Constructio est hace, δώσι χάραγρα, Τνα κτλ. Tria esse Incisa durationis bestiae, estendimus ad v. 1. In extrema incisi primi parte exoritur acerbissima acramna: enjus longitudo vix definiri poterit, nisi sit numerus dierum numero bestiae, de quo mox, per analogiam congrueus.
- v. 18. o exervo vo v, proposto, qui kabet intellectum, computet) Non dicitar, qui legit, votivo, advertat, intelligat, uti Matth. 24, 15. sed vo v, mens, intellectus, praesupponitur; et qui mentem jam habet, etiam ad computandum bestiae numerum et ad calculos adhibendos excitatur. vo v, intellectus, contradistinguitur spiritui, 1 Cor. 14, 14. seq. sed hoc loco sapientiue contradistinguitur. Cal-

culandum est: ergo praecise accipi numeros oportet, qui calculationem ingrediuntur, et qui numeris calculationem ingredientibus respondent. Calculare jubetur, qui vov intellectum habet: igitur placide alterum ferre debet, qui calculos non capit; modo ne eos contemnat et obterat, praesertim ωδε hic, ubi tale remedium est necessarium nobis. Respice locum Dan. 12, 4. 10. Quales sunt, quibus in hoo negotio vel diligentia et intelligentia, vel negligentia adscribitar? μός γάρ κτλ., numerus enim etc.) Utrumque nomen sine articulo est, hoc sensu, ό άριθμός του θηρίου έστιν άριθμός άνθρώπου. άριθμός, sine articulo, praedicatum est: et ἀνθρώπου dicit numerum humanum. Sic μέτρον, non τὸ μέτρον, c. 21, 17. Particula yào enim exstimulat nos, spem praebens, imo etiam clavem, resolvendi numeri. Mox enim indicatur et qualitas numeri numerati, quod videlicet sit numerus hominis; et quantitas numeri numerantis, nempe DCLXVI. Operosiorem hujus numeri calculationem ex professo dedi in Germanica exegen Apocalypseos, et quidem in Introductione praecipue, §. 43. Hoc loco Decidus quaedam dabimus per aphorismos quosdam illustrationibus suis comitatos: ipsam

vero demonstrationem severiorem ab exegesi illa peti pervelim.

§. 1. Recte legitur, Graece, έξακόσια έξήκοντα έξ, neutro genere; Latime tamen etiam ex vero, sexcenti sexaginta sex, masculino genere. — Plerique habent literas numerales x5c. Id Latine est DC. LX. VI. Nullo vestigio constat, prophetas et apostolos, librariosque primos, in numeris exprimendis, literas numerales adhibuisse. Contra, non adhibuisse, existimare fas est: nam eae lecticnem publicam impedissent. Certe anagnostes, ex Patmo in Asiam missus, sive χές notavit Johannes, sive plenis verbis perscripsit, scire necessum habuit, masculino an neutro genere pronunciandum esset. Operae pretium fuerit, Irenaeum, libri V. capite 29. et 30., evolvere et expendere. Inde colligas, jam tum bestise numerum Graece Latineque numeralibus literis fuisse descriptum, neque tamen apud omnes. Graece Irenaeum sua scripsisse, sed hac mente, ut mox e vestigio Latine per alios redderentur; adecque ad Latinos aeque atque Graecos N. T. codices respexisse, ostendi in Apparatu, p. 826. Quare de numero bestiae ita disseruit, ut Graecae simul et Latinae lectioni congrueret. Graecum exemplar Alexandrinum, et Latinus interpres, ut passim, ita hîc, inter se congruunt: sunt enim in illo έξακόσιοι έξήκοντα έξ, et apud hunc sexcenti sexaginta sex. pres, quo sensu masculinum vel Graece legeret vel Latine redderet, non fuit solicitus, ut arbitror: Graecus autem librarius id videtur praetulisse, quod in libris V. T. assuetus esset numeris fere masculino genere, v. gr. Ezr. 2, 13., ubi idem numerus, virorum, extat, exprimendis. Inde Irenaeus non semel sexcentos sexeginta sex loquitur. Idem rursus, quum eundem numerum in nominibus Graecis ΕΤΑΝΘΑΣ, ΛΑΤΕΙΝΟΣ, ΤΕΙΤΑΝ quaesitum scribit, έξακόσια έξήκοντα ξέ, neutro genere, Graece lectum fuisse docet. neque enim valor numericus sercestorum sexaginta sex, in abstracto, per ejusmodi nomina, masculino genere, sed neutro, quaeri potuit. In censu virorum, v. gr. in libro quarto Mosis, qui inde 'Aqıθμῶν Numerorum titulum habet, et apud Ezram masculino genere ponuntur numeri: sed ubi absolute ponitur numerus aliquis, non nisi neutrum genus commode adhibetur. Masculino genere numerum graecum exprimit Arias Montanus, Complutensium exemplo; Complutenses, Vulgati auctoritate: nam in ms. Graeco, Seideliani gemello, alias ab illis adhibito, xts fuisse, ex Seideliani codicis excerptis, quae mihi amica impertiit manus, apparet. Neutrum genus complures. ut arbitror, codices manuscripti retinent, quorum a nota τές differentiam collatores notare supervacaneum duxerint. nam ipse Millius extremo demum laboris sui tempore Covelianum codicem pro lectione έξακόσια έξήκοντα εξ allegavit, cui duos alios Apparatus meus, inter se longe remotos, eoque nomine satis ponderosos, adjecit.

§. 2. Numerus 666 certus est, neque pro incerto ponitur. — Hoc paulo ante ex ipso calculandi jussu intulimus summatim. Audiemus eadem de re Jok. Marckium: Magni quid, inquit, se reperisse putat Carolus Gallus, credens, ko-

minem collective pro hominibus positum, et dein numerum hominum, numerosam admodum multitudinem significare. Verum quam probationis loco adducit, Hebraica phrasis, ipsius thesi plane adversatur. Illi sc. homines numeri pro paucis usurpant. etc. Prae reliquis vero sententiis omnibus rejicienda nobis esse videtur illa, quae numerum hic definitum pro indefinito positum vult, sicut cum 144,000 Agno tribuuntur, et notari tum numerum magnum, sive blasphemiarum et errorum antichristi, quorum corpus ita sit compactum et concatenatum, ut membra a se invicem pendeant, sive Papistarum asseclarum antichristi, quo bestia romana superbit, et alias pias reformatasque ecclesias longe vincit. Posterius hoc vult Car. Gallus, prius vero Durhamus, multis disputans, nomen debere notare doctrinas, quibus bestiae addicti discernantur, etiam ex antithesi electorum in fronte nomen Patris habentium, numerare porro aliquando pro trutinare cum judicio poni, coll. Dan. 5, 26. et sapientiam theologicam ex doctrinis potius et factis, quam ex literis collectiones deducere. Ad haec paucis notasse sufficiet, quod ubi character certus bestiae in designato numero nominis constituitur, hominibusque ejus supputatio praecipitur, omnino definite ille debeat intelligi, magis etiam ideo, quod nec numerus hic sit rotundus, nec alludens ad alium aliquem alibi celebrem hominum vel dogmatum calculum. Addo quodsi multitudo tantum indefinite notaretur, sive errorum sive errantium, nulla intelligentia et attentione tanta opus hic foret, quantam quidem exigit Johannes. Miror adhuc, quo pacto numerus 666 pro magna multitudine queat accipi, et facta quidem comparatione cum electis 144,000, siquidem hi illos magnopere excedunt. Quod agnoscens Car. Gallus, 666 homines in totidem myriadas hominum audacter commutat. etc. Comm. in Ap. p. 589. seqq. Alia interpretatio accipit 666 pro 6666, 6666 pro legione, legionem pro multitudine hostium ecclesiae; contra ac Tacitus Nicolaus Zegerus, qui in Epanorthote ita commentatur: Videtur allusum et respectum esse ad nomen illud legionis, quod 6666 continet: et dum primus hic numerus sublatus est, insinuari videtur, maximam diabolo et virium et eorum, quos sub se habebat, per Christum subtractam esse copiam, ita ut jam gloriari et dicere non possit, sicuti olim, Legio mihi nomen est. Non abludit ab utroque interpretamento Sebastianus Meyer in Ap. fol. 55. ac complura vel circa utrumque vel circa alterum utrum utiliter observari possunt. 1) Legionem constare viris 6666, unus ait Hesychius in Lexico, nisi librarius animi causa senarios minores adjecit. Aliter graves rei militaris scriptores, ut Vegetius l. II. c. 2. et 6. Certe nec pro Johannis nec pro bestiae tempore legio efficietur 6666 virorum. 2) Millenarius in aera, numerisque annorum a mundo condito, reticetur, apud Hebraeos; quibus id moris Johannis jam aevo fuisse, convinci etiamnum desideramus. Anonymus quidem ille, qui perhibetur fuisse Tobias Littleton, tempore reginae Elisabetae, et Romae ruinam finalem scripsit, A. 1655. Londini editam, Anglisque Romae versantibus persuadere voluit, ejus urbis ruinam anno, post millesimum, 666 fore, deceptus est. Reticetur item in magna summa sestertium apud Romanos, quos nemo huc retulerit. In reliquis omnibus numeris ubivis gentium minima quaeque, non maxima pars, maxime omitti solet. 3) Hebraeos hoc compendio uti coëgit penuria literarum, quibus millenarios exprimerent: at Johanni praesto erant notae graecae, quibus totum exprimeret, 5x55 6666. 4) Hebraei defectum supplent per formulam expressam כפרט קטון cui respondet interdum formula majorum nostrorum, nach der mindern Zahl. Johannes autem numerum ponit absolute. 5) Citra millenarium ejusque ellipsin, citra legionem ejusque metalepsin, facilius poterat decima legionis pars, Cohors, adeoque 666 vel 600 (uti sexcenti per proverbium dicuntur) vel 555 vel 500 (vide Veget. l. c.) pro multitudine indefinita poni vel accipi. 6) Sed neque cohors neque legio una promiscue magnam semper multitudinem innuit, sed pro re rata, v. gr. respectu unius obsessi. Marc. 5, 9. alias multae potius legiones multitudinem exprimunt, v. gr. angelorum. Matth. 26, 53. titudo in numero bestiae vel seductores solos vel etiam seductos complecteretur. non seductos, qui multo sunt plures: v. 8. neque seductores; qui regimen habent vel nullum, vel democraticum, vel aristocraticum, vel monarchicum: quorum quodvis hanc multitudinis notionem repellet. Habent autem, opinor, regimen, idque monarchicum: atque in monarchia denominatio fieri solet non a multis, nedum a permultis, sed ab uno; id quod praesertim in bestia opus est, ut sit, ubi capita septem et cornua decem figantur. 8) Indefinite notari multitudinem vel magnam vel imminutam, haud dixerit, quisquis rationem numerorum totius libri, totam bestiae picturam, maximeque extrema hujus capitis 13. Ap. expenderit Eandem numeri bestiae interpretationem per legionem romanam, refutant Acts

Basileensia etc. A. 1730. edita, p. 42. seqq.

Alio tramite ad eandem metam contendit Lightfootus, quum ita scribit:

Menses 42 et dies 1260, nec non tempus, tempora, et dimidium temporis, PIIRASIUNCULAE sunt, e Daniele sumptae, qui, eo loquendi modo usus, Antiochi rebiem, et conculcatum Religionem, per spatium triennii et sex mensium duraturum,
describit, Dan. 7, 25. et 12, 7. 11. quibus adversa et afflicta quaedam tempors
(HAUD DEFINITA ULLA PERIODUS) designari videtur. Hic equidem sensus
istiusmodi dictionum apud scriptores Judaicos passim obtinuit. Chron. N. T. ad
Ap. 11. Duo exempla, quae ibi subnectit, aliena sunt: cumque numeri in iisdem, ipsique numeri Danielitici, praecise valeant; Apocalyptici numeri non debent, quasi ad Danieliticos tantummodo alluderent, enervari, sed aeque praecise
accipit, Alias numerus tandem LXX hebdomadum, quem Lightfootus praecise accipit, tamen, quia rotundus est, ut certus pro incerto, nescio qua allusione, (quod
absit,) positus habebitur.

In summa, indefinita interpretatio, perinde est, ac si diceret: Multitudo notatur in genere; nil opus est computo arithmetico, quo numeri specialiter solvuntur. At textus dicit, computa. Id quum haud frustra, sed ad ostendendam in-

veniendi spem dicatur, jam computare ingredimur.

§. 3. Numero bestiae per calculationem expediendo congruens alter, isque justae facilitatis, in textu et quaeri debet, et invenitur, XLII mensium. — Prophetia 1) computare jubet: 2) appellat numerum bestiae: 3) appellat numerum kominis: 4) et ait esse 666. Ad rem pertinent haec omnia, eaque ordine apocaly-

ptico, retrogrado, videbimus.

1) Dicitur numerus esse 666, solo adjectivo expresso. Numerus et adjectivo et substantivo expressus (v. gr. decem menses, centum drachmae, mille milites,) quorum alterum numerantem numerum, alterum numeratum numerum dicimus, solutionis non eget. At quum solvendus offertur numerus, tum aut substantivum patet, v. gr. numi; et adjectivum quaeritur et colligitur, v. gr. quinque myriades: Act. 19, 19., nec non Luc. 14, 28. aut adjectivum datur, ut 666, adeoque substantivum ei jungendum quaeritur; id quod vix nisi in aenigmatis, certe h. l. in aenigmate prophetico, usu venit. Datum, inquam, est adjectivum 666, idque tam aperte, ut rursum nullius solutionis egeat. Superest, ut investigetur et per calculos conficiatur non sane aliud adjectivum numerale merum, quo nil proficeretur, sed nomen substantivum, idque speciale, pro quo vocabulum generale sumeri substituitur. Illud cujuscunque generis est, ellipsis ejus (lectoribus ad eam in vae tertio facilius ferendam, per ellipsin nominis lingua et equites, in vae primo et secundo praeparatis, c. 9, 11. 16. not.) ellipsia, inquam, substantivi certa est: tantum quaeritur, sintne 666 quasi puncta, qualia in eteostichis quaeri solent; an homines, an tempora, an quidvis aliud in mentem veniens. Interim magna apparet utriusque computi differentia. nam in priore quaesitum est numerans numerus, per arithmeticam facile expediendus: sed in altero, qualis est sub manu, quaesitum est numeratus numerus, plus facultatis hermeneuticae postulans.

Quare 2) occurrit appellatio numeri hominis, differentiae alicujus utique causa: unde amplius constat, quaerendum imperari numerum numeratum; nam nullus ab humano diversus in rerum natura reperitur numerus numerana. Lon-

gius hîc progredi nil attinet.

- 3) Notandum est, quod dicitur numerus bestiae unius, non bestiarum multarum: quodque computandus proponitur ipsius bestiae numerus, non nominis bestiae. Numerus quidem et nomini bestiae saepius, et ipsi bestiae in uno versu 18. tribuitur: atque aliud esse numerum bestiae, aliud numerum nominis ejus, serio, ne ego curiosior videar, notavit Rupertus Tuitiensis in Ap. p. 380., et Potterus in Interpretatione numeri 666, cap. 1., ubi plures consentientes laudat: ipsaque id sermonis proprietas evincit. occurrit enim I. bestia, II. nomen ejus, III. numerus nominis ejus, IV. numerus bestiae: neque magis quartum cum ceteris confundi debet, quam cetera inter se. Quia tamen nullus seorsum a bestiae numero numerus nominis bestiae indicatur; hunc per illum indagari, facile agnoscam. Interim locutio prophetica praecise tenenda est, sermonisque considerati sequenda proprietas. Non dicitur numerus nominis bestiae computandus, sed numerus be-Porro numerus et ipsius et unius bestiae argumento est, esse numerum seu multitudinem accidentium. nam numerus quidem bestiarum, diceret numerum, quem substantiae multarum bestiarum simul sumtae constituunt: sed numerus bestiae est, quem accidentia quaedam bestiae unius simul sumta constituunt. Quumque accidentium est hic numerus, ea sane bestiae ipsi inhaerent. nam uti, si dicerentur dies bestiae, dies pro duratione quadam bestiae ipsius sumerem: sic numerus accidentium bestiae in ipsa bestia, non extra, quaeri debet.
- 4) Hîc non numerare solum, sed computare jubemur. ψηφισάτω dicitur, non ἀριθμησάτω, coll. c. 7, 9. Proprius numerus bestiae, inquit Cassiodorius in Complexionibus ad h. l. sub quodam modo CALCULATIONIS exponitur. Jam calculatio et computus tali in re institui non potest, nisi altero numero adscito. Convenienter rationi Potterus: Nec additio, nec subtractio, nec multiplicatio, nec divisio peragi possunt, nisi datis saltem duobus numeris, ut tertius investigetur, qui eorum vel summa sit, vel residuus, vel factus, vel quotiens. unde idem, alio numero, qui exprimeretur, non observato, ipsum numerum 666, radicem quadratam extrahere conatus, dupliciter spectavit. vid. omnino tract. cit. cap. 10. Quid si alius sit in contextu numerus (ut Potterus postulabat) expressus, isque facilior, ex quo nomen huic epitheto 666 aptum eliciamus? num eum fortuite nobis offerri putabimus? Hem! praesto sunt 42 menses, v. 5. Quod nascitur, excipe, cupida veritatis anima, ac tolle. Menses 42 sunt tempora: ergo 666 sunt item tempora. Etenim quae accidentia, nisi tempora, numero 666, subesse posse putes?
- §. 4. Numerus, pro numero temporum, pro temporibus, annis etc. eleganter dicitur. — Sententia haec, bestia habet 666 dies, annos etc. ubi jam inventa est, sequentibus verbis commode profertur, numerus dierum, annorum etc. bestiae, sunt 666. Longe vero commodior est locutio, computa numerum 666, ubi problema demum proponitur solvendum, ut sensus sit, computa 666, ut invenias, sintne dies, anni etc. neque faciliorem problematis hujus proponendi formulam excogitare poteris. Quid? ne in categorica quidem enunciatione ineptum est, tempora vel per ellipsin vel per tropum exprimere. Nam sic LXX, Job. 36, 26., ό Ίσχυρὸς ΠΟΛΥΣ, Deus est multus, i. e. aeternus: nam subjiciunt, ἀριθμὸς ἐτῶν αὐτοῦ, καὶ ἀπέραντος. sic 2 Chron. 30, 5. כרב ad interpretum quorundam sensum notat saepe, multum, multis annis. Plato libro de Republica octavo ineunte, periodum civitatum decantata illa numerorum suorum obscuritate circumscribens, vocabula τριάς, πεμπάς κτλ. et ipsum vocabulum άριθμός absolute adhibet, tempora innuens: et apud omnes πεντάς, δεκάς, είκάς, τριακάς, heldomas, pro numero dierum dicitur. Cajus de Cerintho, apud Eusebium l. III. Hist. eccl. c. 25., apidμον χιλιονταετίας λέγει γίνεσθαι. Hesychius, σάρος, άριθμός τις παρά βαβυλωνίοις. est autem annorum numerus, de quo agit Ordo temp. p. 323. Plinius lib. VIII. hist. natur. c. 6., septem annis ad superiorem NUMERUM (annum urbis 472.) ad-Orosius in Apol. pro lib. arb. mundi numerum dicit, quem paulo ante dixerat temporum statutorum plenitudinem. pag. 753. Simillima phrasis: numerus bestiae, numerus mundi. Prologus ad Marcum latinus: jejunium numeri, i. e.

XL dierum. Ticonius in Ap. 11, 3., NUMERUM novissimae persecutionis dixit, inquit, et futurae pacis, et totius temporis a Domini passione etc. Tempus et locus multa habent similia: simile est, quod ἀριθμόν ὁδοῦ numerum viae, pro losgitudine, dicit Xenophon in Cyri paedia. Adde Eurip. ed. Gr. p. 920. r. 3. ed. Lat. part. 2. p. 232. Eus. praep. ev. f. 288. ex Afric.

§. 5. Menses 42 et numerus 666 sunt aequales. — Locustarum duratio, sub vae primo, per quinque menses bis exprimitur: angelis euphrateis, sub vae secundo, datur hora et dies et mensis et annus, et huic spatio aequatur equitatus ille, dismyriades myriadum. Sic, sub vae tertio, aequales sunt 42 menses pote-

statis, quam bestia habet, et numerus 666 ejusdem bestiae.

 Formula de numero hominis infert 666 annos communes, et, ex opposito. 42 menses propheticos. — Numerus bestiae dicitur numerus hominis. Hoc vocabulum, hominis, aut denotat definite hominem, aut indefinite. Si definite, refertur aut ad bestiam decem cornuum, aut ad hominem computantem. horum neutrum opus est, in re per se obvia: ac neutrum faceret ad adjuvandum calculum, ergo indefinite: unde articulus in graeco non additur, itaque genitivus singularis, hominis, dicitur pro humano, quemadmodum dicuntur osta avo possov 1 Reg. 13, 2. (i. e. όστᾶ ἀνθρώπινα, Num. 19, 16.) σωτηρία ἀνθρώπου Ps. 60, 13. μάχαιρα ανθρώπου Es. 31, 8. Est autem vel numerus temporum humanus, vel numerus temporum humanorum. Non illud: nam esset humanus aut annorum aut mensium aut dierum numerus. atqui anni 666 aetatem hominis pridem excedunt longissime: dies autem mensesve 666 longe breviores sunt, quam pro bestiae duratione; neque dierum talis aut mensium ellipsis usitata est; mensium denique vocabulum jam occuparunt ex opposito menses 42. Ergo est numerus temporum humanorum. Pro eo autem dicitur numerus hominis, percommode. nam uti Gal. 6, 11. literis tribuitur magnitudo, quae totius est epistolae; et diebus decurtatio, qua longius intervallum decurtatur; Ps. 102, 24. 25. et annis medium, quod est majorum mundi temporum: Hab. 3, 2. sic vicissim nomini collectivo datur interdum praedicatum individuis singulatim congruens. Prov. 30, 26., of γοιρογούλλιοι lovoς ούπ loquoóν item, dies populi mei ut dies arboris, Es. 65, 22. populi, i.e. singulorum in populo. Apud Romanos, Galliu Togata. Maximeque in aenigmate prophetico opportuna haec metalepsis fuit, donec inventae temporum monades epitheton humanum, a numero tantisper sustentatum, sed sibi proprie destinatum, ipsae subirent. Nunc quum epitheton humanus indefinite accipi et ad singula tempora referri constat, per se patet, talia tempora etiam degi a bestia, et, quod concinne cadit, a computatore numeri. Sic quoque res se habet in mensuris novae Jerusalem, quae sane non universae, sed singulae dicuntur mensura kominis, quae est angeli: c. 21, 17. et item angelus mensor de mensura hominis, quae est angeli indefinite, participat.

Vidimus §. 5., numerum 666 et menses 42 aequales inter se esse. Ergo 666 humana tempora sunt 666 inter homines usitati anni: et, ex opposito, 42 menses, uti in textu non dicuntur menses hominis, sic revera sunt menses prophetici. Q. E. D.

Ita demum satisfit (ad hominem loquimur) Vulgato interpreti, apud quem. ut §. 1. notavimus, sexcenti sexaginta sex leguntur. Si DieCLes aVgVstVs Bossueti, aut aliud ejusmodi nomen, per sua 666 puncta numerum bestiae expleret, suppositio materialis postulabat sexcenta etc. neutro absoluto vim habente substantivi. quocirca etiam Rupertus Tuitiensis voculam DICLVX, ab Ambrosio Ansberto ex DCLXVI conflatam, resolvens, non potuit sexcentos etc. retinere, sed illam ait facere sexcenta sexaginta sex. Comm. in Ap. p. 379. quo ipso genere neutro multos interpretes libenter, Romanenses interdum invitos, uti videas ad h. l. Nunc sexcentos sexuginta sex, oportet, aliquos producant: aliter Interpretem, Tridenti tam alte evectum, ab errore, eoque sontico prorsus, (nam et res gravissima est, et lectio in latinis codicibus constantissima,) absolvere non poterunt. Sexcenti sexaginta sex illi, sunt anni. Annos jam pridem interpretatus

est Innocentius III. in epistola ad UNIVERSOS Christi fideles pro subsidio terrae sanctae, A. 1213. et, ut alios intermediorum seculorum commentatores omittamus, F. Ludovicus S. Francisci in globo arcanorum, p. 917. ed. Rom. Strictura haec Innocentiana, si addatur parallelismus mensium 42, analoga his longitudo vae primi et secundi, intervalla post vae primum et secundum, conjunctio bestiae et mulieris, veram totius prophetiae interpretationem, vel iis, qui ex pontificia pendent auctoritate, persuadere potest.

Ad rem ipsam revertimur. Frequens anni ellipsis est. Xenophon, οί δέκα ἀφ' ῆβης, qui decimum a pubertate annum gerunt. Plato lib. VI. de legib. κατ ἐνιαυτὸν δὲ εἶναι καὶ μὴ μακρότερον χρὴ τὴν ἱερωσύνην ἐκάστω. ἔτι δὲ μὴ ἔλαττον ἐξήκοντα ἡμῖν εἴη γεγονως ὁ μέλλων καθ' ἱεροὺς νόμους περὶ τὰ θεῖα ἰκανως άγιστεύειν. Polybius, ὀκτωκαίδεκα γεγονως, annorum octodecim. Apte vero ad hunc locum Dio Cass. τόσα γέγονα · quasi dicat, hic meus est numerus, annorum scilicet. Proxima duo testimonia habent Lamberti Bos ellipses graecae: atque ex omnibus substantivis, quae ille omitti solita collegit, non nisi ἔτος huc convenire agnoscas. Apud Danielem LXX hebdomades, subaudito temporum annalium vocabulo, memorantur. Itaque ὁ ἀριθμὸς τοῦ θηρίου, idem est, quod ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐτῶν τοῦ θηρίου, sicut ἀριθμὸς γενημάτων idem quod ἀριθμὸς ἐνιαυτῶν γενημάτων, Lev. 25, 15. 16.

Haec annorum ellipsis non caret utilitate. Si nomen eorum fuisset expressum, hic lectori proclive fuisset tempora proprie et improprie notata inter se confundere, errore multa turbaturo: nunc anni communes appellationem suam, in conspectu mensium propheticorum occultant. Tanto minus offendere nos debent in hoc libro humana tempora tot propheticis tam parce provideque, adeoque sine confusionis periculo attemperata. Nam non per saltum, sed gradatim a temporibus propheticis ad annos communes hic per ellipsin indicatos et deinceps ad annos communes cap. 20. expresse sic dictos ducimur. Facit autem ellipsis etiam ad tempestivum aenigma, non solum respectu bestiae, cui eadem methodo occulta, atque olim regi Babylonico, numerus consummatioque regni sui ante oculos scribitur: Dan. 5, 26. sed etiam respectu sanctorum, quos tristissimorum temporum longitudo, si eam scissent, et sua et suorum causa exanimasset; nam tot annos ne mundo quidem ipsi superesse putarunt. constat autem, eos et ante reformationem et postea, spe illa diu fuisse sustentatos, celeriter finitum fore bellum in sanctos. Magno videlicet commodo suo (neque enim tum maturum erat) aetatem bestiae non ceperant. Bestia tempora aliquando, non se ipsam, noverat: sancti bestiam magis, quam tempora ejus noverant: nunc et bestia et numerus sive tempora ejus magis magisque simul innotescent.

Quod reliquum est, quaeritur, utrum masculino an neutro genere accipiendus sit, in graeco textu, 666 annorum numerus. Si illud, sunt ξξακόσιοι ξξήκοντα ξξ ξειαυτοί· si hoc, sunt ξξακόσια ξξήκοντα ξξ ξετη. Veruntamen neutrum genus, quod §. 1. praetulimus, longe praevalet, uti mox §. 7. amplius cognoscemus.

§. 7. Hi 666 anni habent appendiculam. — Proprie inter se opponuntur 666, et 1000 anni sive ἔτη. Annos 666 grassatur bestia: 1000 annos regnant, qui bestiam non adoraverant. Praeterea 666 ad 1000 annos habent se, ut 2 ad 3, quam proxime: praecise vero, ut 3 se habent ad 2, sic 1000 anni expressi se habent ad 666 66 6/9999 | 2/3. et hic numerus fractus congruit cum ellipsi, annum subaudiendum relinquente: nam quaelibet monas de numero bestiae est annus tropicus, sed cum aliquot horarum accessione, quae communis anni veritatem non tollit, sed tamen appellationem anni quodammodo impropriam facit. Tali modo numerus 666 et 1000 anni se mutuo confirmant et illustrant. Venit nonnullis in mentem, 1000 annos, scilicet ex hypothesi illa anni apocalyptici, 360 dies, i. e. totidem annos habentis, accipi posse pro 360 millibus annorum communium. Quae cogitatio tametsi multum absurda est, eum tamen non mediocriter exercere potest, quem accurata temporum apocalypticorum analogia perculerit. Nunc non illo

uno loco, sed etiam prius in numero 666, anni communes et humani ponuntur. Vicissim quia mille anni dicuntur Ern, numerus 666 annorum supplemento vocabuli #105 aptissimo augetur, eoque magis evitatur confusio temporum communium et propheticorum. nam propheticus annus in hoc libro dicitur *èviautò*, c. 9, 15. at hic fry partim dicuntur, partim subaudiuntur. Sane evicevois quiddam magis generale sonat, quam έτος. unde comicus έτῶν ἐνιαυτούς dixit, a quo Plato in Cratylo non abludit. Propius huc spectat, quod nomen ένιαυτος anno positivo, ut sic dicam, cuicunque denotando inservit, fros autem non nisi anno naturali Apollodorus, lib. III., de Cadmo loquens, ἀίδιον ἐνιαυτον ἐθήτευσεν ἄρει· ήν δὲ ένιαυτός τότε όπτω έτη. Ac LXX, Deut. 31, 10., μετά έπτα έτη, έν καιρφ ένιαυτοῦ τῆς ἀφέσεως. et sic constanter. Lev. 25, 10. 11. 52. 27, 18. Jud. 10, 8. Unde fit, ut innumeris locis nomen ern cum quovis cardinali numero, grandi saepe, construent; ένιαυτον autem nunquam sic adhibeant, sed indefinite fere, aut singulari numero. Gen. 47, 28. 2 Sam. 21, 1. coll. 1 Reg. 14, 21. 2 Reg. 24, 18. 2 Chron. 22, 2. Quae vocum differentia non ideo, quia Graecis propria, nec nobis consueta est, negligi debet.

Quae §. 3. proposuimus, hactenus peregimus. Nam haec ratio plane 1) ψήφοις calculis constat, divisionem, multiplicationem, subtractionem, additionem
habens: et per eos calculos primum ipsi epitheto 666 suum nomen, anni, sociatur; deinde ex iis multa quoque alia computantur. 2) quadrat in numerum bestise
proprie ita dictum. 3) fert numerum temporum hominis, 4) et annos 666.

§. 8. Hinc plures resolvantur periodi temporum minores. — Ad analogiam 42 mensium aliae periodi, v. gr. quinque menses vae primi, hora et dies et mensis et annus vae secundi, facile resolvantur, et respondet historia, ut suis locis ostendimus. Quaestione vero de praecisa longitudine ipsius singulatim horae, diei, mensis, anni apocalyptici supersederi posset. Si tamen ea quaeritur, facile ex iis, quae diximus, deducitur. Mensis est pars duodecima anni: annus habet  $365^{97}/_{400}$  dies; dies habet 24 horas: et huic divisioni naturali respondet prophetica. Porro cum 42 menses prophetici sint  $666^2/_3$  anni communes, longitudo propheticorum temporum bene dat sese. In summa, quodvis tempus commune ad tempus propheticum se habet, ut  $190^{10}/_{21}$  ad 1, sive ut 4000 ad 21.

§. 9. Eadem ratione resolvuntur etiam majores temporum periodi. — Pro-

gressionem hanc proponimus:

 Semitempus sunt anni communes:  $1111^{1}/9$  Paucum tempus:  $8888^{8}/9$  

 Tempus ( $\pi a \iota \varrho \delta \varsigma$ ):  $222^{2}/9$  Millennium:  $999^{9}/9$  

 Numerus bestiae:  $666^{6}/9$  Chronus:  $1111^{1}/9$  

 Tempus 1, 2,  $^{1}/_2$ :  $777^{7}/9$  Aevum:  $2222^{2}/9$  etc.

Hanc circiter longitudinem periodorum ita crescentium comprobat nexus prophetiae, eventuumque series: hanc vero ipsam longitudinem primum suadet analogia numeri 666 et annorum 1000. deinde eam firmat septenarius inde resultans. Nam si omnes hujus progressionis articulos, astronomico rigore, in dies resolvas; secundus articulus meras dierum hebdomadas dabit, primus autem totidem semihebdomadas: (quae propria est ratio, cur primus \(\tilde{\eta}\) usev naupov dimidium temporis, secundus autem demum naupoc tempus dicatur:) tum, quae vel primi vel secundi articuli ratio est, eadem est ceterorum, qui ex primo vel etiam ex secundo multiplicantur. Sic Septenarius, quem Moses et prophetae in temporibus, Apocalypsis in rebus tantopere frequentat, de improviso etiam ex temporibus apocalypticis, insigni verae analyseos criterio, emicat. Sed proprius demonstrationis hujusce locus est in Ordine temporum, c. 11. et 12.

§. 10. Non absona putari debet haec analysis temporum, in medium incedens. — Non abhorrens a sensu coelesti communive videri nobis debet v. gr. propheticus dies sex circiter mensium. Dimidiata tempora Apocalypsis suggerit ipsa, c. 8, 1. 11, 9. 12, 14. et in dimidiatas temporum formas interpretes alii, diversis ex viis, pridem inciderunt. Menses 42, dies 1260, tempora 1. 2. 1/3, dimidiatam annorum hebdomadem vocat Seb. Meyer, sed citra ulteriorem explica-

tionem. Joh. Napeir septem periodos temporum, quas a vastatione Hierosolymorum ad consummationem seculi statuit, ex eo resolvere conatur, quod sint septem Jubilaei magni; non toti, 490 annorum: ergo DIMIDII, 245 annorum. vid. Expl. Apoc. Part. I. Propos. 5. Petrus Molinaeus 1260 annos dominantis bestiae censet esse septimanam; ita ut dimidia testium duorum occisorum septimana denotet persecutionem annorum 630, qui sint 1260 annorum DIMIDIUM. Vid. Accompliss. des proph. p. 357. Nec hi quidem tam rationum veritate, quam solius rei probabili specie ducti sunt. Speciosius incedit Bened. Aretius in h. l. dies 1335 apud Danielem et numerum 666 invicem conferens. Sex mensium spatium non modo pars temporis, sed tempus est: quemadmodumque Indi mensem in 15 dies descriptum habuere apud Curtium, (unde Malabari hodienum VII planetarum semicirculos XIV pro XIV mundis habent;) et Sinenses 24 menses semisolares in anno statuunt: sic annum, non inscite, aliqui veterum aestate unum determinabant, et alterum hieme, notante Plinio, l. VII. c. 48. eundemque apud Aegyptios, et inde apud Graecos, certe apud Cares et Acarnanes, quibus interjecta Patmus, et quidem Cariae proxima, sex mensibus terminatum commemorat Plutarchus, Censorinus, alii. Vid. Jo. Hiskise Cardilucii T. I. evang. Naturwissenschaft in praef. et Fabricii lib. de Mensibus p. 7. seq. et 158. Thucydidis historia per hiemes et aestates digeritur. Saxones veteres annum in duas Malinas diviserunt, autumnalem et vernalem, ut ex Scaligero notat Martinius in Lexico etym. col. 1438. Atque in omni vitae civilis usu semestre tempus perquam frequens semper fuit. Multi magistratus semestres, v. gr. tribunatus apud Plin. Ep. 4. l. 4. Consulum fasces olim semestres: et hodie Magistratus academici aliique. Annuli apud Romanos fuere aestivi et hiberni: unde semestre aurum apud Juven. Sat. 7. Semestria principum consilia citant juris consulti. Vid. P. Fabri praef. in sua semestria. sic enim ille et alii juris consulti, et ex theologis Dorscheus monumenta quaedam sua inscripserunt: hodieque apud Gallos Semestria in re forensi vigent. Ab Alexandrinis annos patriarchales, ante Abrahamum, semestres habitos fuisse, suspicatur Jac. Cappellus, aeram mundi conditi Alexandrinam conferens cum Judaica. Disp. Sedan. T. I. p. 1048. Conf. quae ex Joh. Georgio Herbarto ab Hohenburg refert Calvis. ad A. M. 3185. Mathematicis interdum, quum futura ex phaenomenis coelestibus conjectant, dies calculo mystico semestre denotat. vid. Zimmermanni tr. de cometa anni 1680. p. 101. Maxime vero huc congruit anni apud Israëlitas in duas partes aequales, i. e. in duo semestria, quorum alterum ab initio mensium, alterum ab initio anni ducebatur, solennissime celebrata divisio, vere et autumno. Vid. Ord. temp. p. 19. 27. [Ed. II. Neque primo mense Judaei, sed septimo incunte, acram augent, ut v. gr. pro A. M. 5499 scribere incipiant 5500, non invito Mose. Ex. 23, 16. 34, 22. Certe a Mosis tempore Israëlitis semestre semper fuit tempus in vita ejusque vicissitudine admodum notabile: annumque in duo fere semestria diviserunt ephemeriae sacerdotales. Semestre etiam intervallum inter praecursorem Johannem et ipsum Christum Jesum. Luc. 1, 36. R. Ase discipulos quotannis sex menses secum habuit, sex menses domi eos esse jussit. Non ad demonstrandam ipsam diei prophetici longitudinem haec collegimus: sed tantummodo, ut ostenderemus, non tam paradoxam nobis eam longitudinem videri debere. Ipsam demonstrationem aliunde deduximus.

§. 11. Imo ita demum vitantur interpretationes in avia et extrema discedentes. — Dies annuus, quem multi Protestantium diu defenderunt, longior est, et multo longior, quam veritas patitur: dies communis, quem Romanenses et recentiores quidam nostri tuentur, brevior est, et multo brevior, quam veritas patitur. Utrumque demonstravi in Introductione germanica, §. 38. seqq. Plane illae sunt duae scaturigines praecipuae, unde tot interpretationes falsae manarunt. In medio est veritas. Huic quisquis se permittere potest, in tuto erit. Vid. ad versum 1. Thes. 10. Obs. 29.

§. 12. Itaque el menses bestiae, et numerus ejus, et numerus nominis ejus,

expeditam habent rationem. — Annorum 6662/3, qui menses bestiae, et numerum bestiae exacquant, (vid. Erkl. Offenb. p. 133.) initium fuit, cum eventus a principio capitis 13. ad medium versum 5. progrederetur, incunte Coelestini II. pontificatu, A. 1143., d. 25. Septembris. Gregorius VII. ab Imperatore Romano, Coelestinus II. a Roma ipsa, qua vigente non est bestia, immunis esse coepit. Tum igitur potestas data est bestiae absolute. Numerus nominis bestiae a Gregorio VII. incepit, qui Papae nomen uni praesuli Romano vindicavit, elatissimo sensu. Id nomen habent, qui Gregorii novitatem teterrimam, quasi divinum quiddam amplectuntur et approbant. Sic numerus nominis bestiae ex numero bestiae noscitur, eumque aliquantum excedit. Facilis est haec et simplex ratio, qua numerus nominis bestiae declaratur. At sunt, qui putent, posse fleri, ut quemadmodum nomen IHEOTE, id est Jesus, 888 valet, (vid. Estium h. l.) sic nomen adversarii in valore literarum numerali numerum 666 habeat. Neque illud hoc loco praetereundum est, inquit Edo Neuhusius, quod historici adnotarunt, Numerum assumti a Papa nominis vitae regnique duraturi omen plerumque facere. Sane Alexander II. secundo, Clemens III. tertio, Victor IV. quarto, Pius V. quinto, Leo X. decimo, Gregorius XIII. decimo tertio, Sixtus V. quinto pontificatus anno ex mortali vitu demigravit. Pari fato Benedictus II. Sixtus II. Anastasius II. Joannes II. Martinus II. Nicolaus II. secundo imperii anno obierunt. Stephanus III. Martinus III. Clemens III. Nicolaus III. tertio; Felix IV. Martinus IV. Nicolaus IV. Paulus IV. Benedictus IV. Clemens IV. quarto; Bonifacius V. quinto; Innocentius VIII. octavo summae dominationis anno in vivis esse desierunt. lib. II. Fatid. sacror. c. 31. Similia exempla non in annis solum, sed etiam in mensibus notavit Guil. Burius in Notitia pontificum, sect. XVI. Ea mente totum numerum 666 pridem quaesivere multi multis in nominibus. Ex Irenaeo supra retulimus aliqua, quorum AATEINOE cui non dictum est? quod quo modo jam tum cuipiam occurrere potuerit, suspicari liceat. In Sybillinis, quae antiqui multum respexere, lib. VIII. dicitur, λίνος αὐτον όλεῖται. in multis autem principatibus primus et ultimus eodem nomine insigniti reperiuntur: primusque Romae episcopus non Petrus, sed Linus: postremum ergo, quanquam vetustus error Petrum secundum dicit, vetustior opinio Linum secundum (quam vere, nil refert) arripuisse videtur. Latine Linvs seCVnDVs 666 valeret forsitan: sed tales signaturae primo tempore, unde nonnulli pro ominibus habent, non extremo, in suis sub-Utut est, AINOΣ valet 360. Deficient ergo 306, id est, iectis notari solent. TEA. Litteris TEA et  $\Lambda INO\Sigma$  conjunctis, fiebat illud  $\Lambda ATEINO\Sigma$ . dierant, Latinum fore nomen bestiae, in Latina, non in Hebraea Graecave lingua extiturum: et id, materiali suppositione, de ipso nomine Aareivos interpretati Sive hoc sive illud erat, lateivos cum E sumi non debuit. nam El Graecum, subsequente consona, Latini quidem per I exprimunt, ut elxòv, icon: sed I Latinum Graece non transit in EI, neque largivos analogiam habet. non enim scribitur ἀπυλείνος πτλ. sed ἀπυλίνος, ἀλβίνος, ἀπραγαντίνος, ἀλεξανδρίνος, ἀντωνίνος, άρπτίνος, άρχίνος, βροντίνος, καλουίνος, καρίνος, κολλατίνος, κρατίνος, κρισπίνος, κουαρτίνος, κωνσταντίνος, λεοντίνος, λευίνος, λιβερτίνος, λογγίνος, μαπρίνος, μαξιμίνος, μαρίνος, νερυλλίνος, νιγρίνος, ξιφιλίνος, πισίνος, σαβίνος, σατορνίνος, στασίνος, ταραντίνος, τιγελλίνος, φιλίνος, φλωρεντίνος. Putidum esset. plura conquirere. Apud ipsum Irenaeum, δουστίνος, οὐαλεντίνος, ὑγίνος, φλωρίνος, constanter per I simplex: et sic λατίνος, quod ipsum in Sybillinis etiam I modo productum, modo correptum habet. Itaque in uno Andreae codice ms. Larîvoç, a librario emendante, contra Andreae institutum, est repositum: in altero ad λατείνος additur, διά διφθόγγου, aperta licentiae confessione, quae ut apud Germanos in Germanicis, sic apud Graecos in Graecis eteostichis frequens est. Etenim ejusdem numeri 666 gratia fecere τειτάν ex τιτάν, παπείσκος ex παπίσκος, άρνοῦμε ex ἀρνοῦμαι. Sed ejusmodi licentiae in re gravissima nil loci esse debet. Alia nomina, Hippolyti exemplo, exercitii causa, adjecit Andreas Caesariensis,

ejusve hac in parte amplificatores. In iis maxime insigne est BENEΔIKTOΣ, non solum in codice Augustano, qui alia aliis superaddit nomina, sed etiam in editione Sylburgiana: neque tamen Benedictus ille Nursinus, de quo Andreas audire potuit, quemque Nic. Mulerius huc confert, a Graeco quopiam librario notatus videtur: nam Graecorum quoque menologium prid. Id. Mart. memoriam ejus habet: sed Benedictus IX. pontifex Romanus. Non abludit, qui Casparo Heunischio in mentem venit, sILVester seCVnDVs. Etenim Silvester, quum annus 1000. a nativitate Christi; Benedictus, quum annus 1000. a passione Christi numeraretur, sedebant: et ad utrumvis annum millesimum, quasi elapsi forent anni milleni capite 20. scripti, regnum bestiae exspectarunt veteres, (ut patet ex Andrea, cujus curioso cuipiam lectori numerum 666 ille BENEΔIKTOΣ, ut apparet, subministravit:) nec tales hodie Benedicti illius, quales Silvestri fama vindices habet. Satis operae, opinor, considerandis antiquorum sententiis dedimus: recentiora etiam commenta vel nugamenta, praeter ceteros, recensere dignatus est Scherzerus in Syst. p. 865. Wolfius Tomo IV. Curar. p. 545. Itaque supersedere licet nobis: adjici tamen possit, quod Christophorus Seebachius in clavi Germ. Ap. p. 309. ἐπαφοησιάσατο· sed minus certe coactum est nomen LVDoVICVs, quod tractatus Belgice et Germanice editus, cum titulo, Fides et patientia sanctorum, cap. 23., huc accommodavit, quanquam ne gravis quidem illa Reformatorum in regno Galliarum persecutio tantam numeri vim est assecuta, planeque aut nusquam aut in papali serie nomen hoc numero praeditum deprehendi debet. Nonnulli, cum Vitringa, qui in Ap. p. 629. ceteroqui anonymum illum ac librum ejus laudat, numeralem vim Latinarum literarum solicitant: sed omnes, praeter D, probat Baudius Ep. 79. cent. 1. plane omnes, Scaliger, Priscianum secutus, in libro de causis L. L. cap. XLI. Nos his argutiis supersederi posse existimamus. Numerus, etiam nominis bestiae, ut vidimus, aliam vim habet.

## CAPUT XIV.

v. 1. Έπατὸν πτλ.) Sunt eaedem CXLIV chiliades, quae cap. 7., sed nunc longe lautiori statu. quare sine al articulo memorantur: uti cap. 17, 3., 3 nolov bestia, sine vò articulo, eadem bestia, quae capite 13, 1., sed postea sui valde dissimilis. — τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ) Học uni codici Reuchliniano defuit, quanquam non videtur defuisse antiquiori codici, ex quo ille descriptus erat. Nam pro subsequente participio γεγραμμένον Erasmus in ed. 1. 2. 3. posuit παιόμενον. id quod ex margine, qui illud xal õvoµa sublestiore pictura, in marginibus frequenti, supplendum moneret, alieno loco inductum videtur: sicut mox versu 6. ad τοὺς καθημένους idem Reuchlinianus liber glossam marginis τοὺς κατοικοῦντας ex Wolfio veri fit similius, καιόμενον glossemati acceptum aliis locis propinabat. ferri debere. Constat enim, inquit, notas ejusmodi vel frontibus vel manibus inuri solitas. Atque hunc morem aliquis indicaturus consultum putavit, vocem γεγραμμένον per καιόμενον interpretari. Resp. Si καιόμενον dici potest nomen, quod inuritur, non tamen sic dici potest, quod inustum est. Pusilla res est: glossema utrinque agnoscitur: tantummodo de origine ejus agitur. Mea suspicio lectioni illi de nomine Agni asserendae militat. Erasmi lectione, quae Agni nomine caret, fretus non nemo, nomen Patris ac non Agni posthac celebratum iri, sperare voluit. Deceptus est inimicus Nicsense fidei, atque gloriae Christi. Imo vero et Agni nomen et nomen Patris ejus scriptum est in frontibus CXLIV millium.

v. 2. καὶ ἡ φωνὴ ἡν ἥκουσα ώς) Sic Comp. Copt. et monumenta fere omnia. At Erasmi lectio, καὶ φωνὴν ῆκουσα, absque ώς, (quae tamen particula etiam in And. 1. extat,) vix unum alterumque assensorem ex vetustate habet. Editionem meam cum Complutensi, non cum Graeco-Anglica, distinctius a Wolfio, quam a typotheta sociatam, lector velim observet. Johannes vocem sibi auditam gradatim articulatius describit; et ἡ articulus habet vim relativam, qua innuitur,

eandem vocem primum ut aquarum multarum et tonitrui magni, deinde ut cilha-roedorum fuisse auditam. 1).

v. 5. ψεῦδος) δόλος, textus apud Andream in cod. Reucklin. quem Krasmus sequitur, et in Augustano. Sed textus apud ipsum Andream a Sylburgio editum, et Copt. (apud Wolfium, qui tamen to dolos desendit,) cum monumentis omnibus, ψεῦδος. Petrinum illud, οὖτε εύρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, aperte respicit locum Es. 53, 9. Apocalyptica vero phrasis, quanquam se sustentat ipsa, parallelum quiddam habet Malach. 2, 6., de sacerdote: Νόμος ἀληθείας ἦν έν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ ἀδικία οὐχ εύρέθη ἐν χείλεσιν αὐτοῦ. Vocabulum ψεῦδος, cum derivatis et compositis, perfrequens est in omnibus scriptis Johanneis. ἄμωμοί είσιν) ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ addidere demum Latini recentiores. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Hoc quidem loco alienum est interpretamentum. nam harum primitiarum descriptio suaviter est figurata, instar cantici: atque ita duo haec incisa quendam quasi rhythmum habent, παρθένοι γάρ είσιν αρωμοί elsiv ubi, quod obiter notamus, in posterius incisum particula yao ex praecedenti propagata videtur. Porro, virgines sunt, qua Agnum sequantur: apapoi sunt, non qua coram throno Dei sunt, sed, qua emti sunt, primitiae, Deo et Agro. Quid multa? clausulam, ante thronum Dei, hoc loco nemo in Graecia, Asia, Syria, Africa legit: neque dubito Italiam Armeniamque antiquam addere. Non habuere illi editiones hodie obvias: genuinam lectionem habuere.

v. 6. αγγελον, angelum) Angelorum nomine v. 6. 8. 9. praecones coelestis doctrinae veniunt. (Opponuntur illi, qui triplex vae exclamavit c. 8, 13. V. g.] Quod autem G. G. Zeltnerus in Diss. de Chiliasmo praesenti, §. 13. p. 22. habet, Nec repugnabimus, si quis Angelorum aut unius praecipui in animandis Confessoribus Evangelii operam, eo sensu, quo et Paulo adstitisse dicitar Act. 27, 23. coll. Dan. 10. cap. toto, hic (Apos. 20, 1.) intervenisse affirmet, idque nobis omnium MAXIME probari fatemur: id magis in tres hosce praecones convenire existimamus. — alwviov, aeviternum) alwv, aevum, evangelio, sive praeconio, quod hic habet angelus, adscribitur. Est ergo aevum finitum 1), quod, ex analogia ceterorum temporum propheticorum, duobus chronis constat, et a praeconio hujus evangelii ad ipsum judicii diem porrigitur. Hace aevi praecipue longitudo, praeter complura alia, considerandi ansam praebet, num hic angelus sit Arndius. Secundum angelum jam venisse, minus certum habemus: si jam venit, de Spenero est cogitandum. Tertius exitum mensium 42 breviore intervallo antecedit: quanquam per eum bestiae ipsius, non modo imaginis serioris, adorstione interdicitur. — ευαγγελίσαι) -Similis locutio, πειρασμού — πειράσαι, c. 3, 10. et h. l. εὐαγγέλιον — εὐαγγελίσαι. — τοὺς καθημένους) Τοὺς κατοικοδντας, unum alterumque exemplar, ex frequentiore Apocalypseos phrasi. Conjunxit utrumque Reuchlinianus liber. τους καθημένους, potior pare codicam, cum Lat. Orig. Innocentius quiddam est sedere in terra, quam habitare in terra: hoe civium, illud alieniorum. Habitantes in terra dicuntur, quos vae tria feriunt: sedentes in terra, quibus evangelium aeternum praedicatur. Differentia verborum elucet ex Es. 18, 3. כל ישבי חבל ושכני ארץ

V. 4. τῷ Ὠκῷ — τῷ ἀρνίω, Deo — Agnello] Hinc Istius coram throno hymnum esnunt, Hujusque se comites praebere dignantur. V. g.

<sup>2)</sup> Aevi autem finiti notionem ad confirmandum reliquae chronologiae scripturariae concentum non conferre nihil, b. Auctor videtur mihi probasse in Ord. temp. Ed. I. p. 410. Ed. II. p. 852. n. 20.: Multam, isquiens, των αίσνων αενονωπ mentionem, praesertim in epistolis lagruente millennarii quarti exitu scriptis, Paulus facit. Rom. 16, 25. Eph. 2, 7. 3, 9. Col. 1, 26. 1 Tim. 1, 17. 2 Tim. 1, 9. Tit. 1, 2.; maxime 1 Cor. 10, 11., ubi ait, τὰ τῶν τῶν αἰωνων, fines aeonum advenisse. Habet actas mundi tempora 35, sive chronos 7, sive aeonas 8½, in summa: et scribente illa Paulo, 18 tempora erant in exitu, et 17 tempora residua erant. Illa ad haec se habent, ut 1½, ad 1½, et in summa sunt aeones 3½. Quam distinctam de praeteritis et futuris mundi temporibus cognitionem habuerint apostoli ante Apocalypsin Johanni datam, ignoramus: sed certe divinitus ita sunt gubernati, ut indicio postea venturo ipsoram locutiones pulcre congruerent. — Conf. cel. D. Burscher, in dem Versuch einer kurzen Erläuterung des Propheten Jeremiae, Leipz. 1756. p. 255. seq. E. B.

- v. 7. κρίσεως, judicii) In extrema tempora refert hoc praeconium Ven. D. Langius, Epicr. p. 402. nec tamen justo serius id statui debet. Locum Matth. 24, 14., quem confert, expendimus supra, ad cap. 6, 2. πηγάς, fontes) Non additur articulus. nam sub mari fontes jam quodammodo continentur: quanquam hi per se quoque magnum quiddam sunt in universitate rerum. vid. Becmanni hist. geogr. cap. 3. part. 4.
- v. 8. Επεσεν Επεσε) Vid. ad cap. 18, 2. βαβυλών ή μεγάλη) Sic codices omnes, sic etiam Copt. sic cap. 16, 19. 17, 5. 18, 2. et LXX Dan. 4, 27. ή πόλις interponitur ab Erasmo, ex cap. 18, 10. 21. Saepe nomini proprio additur epitheton, sine substantivo appellativo. Grandius quiddam sonat Babylon magna, absolute, quam Babylon urbs magna. — éx, de) Asyndeton. olvov) Paucorum testium haec lectio est, antiquorum tamen, ex Graecis et Latinis, ad quos Cassiodorius accedit. Quia in iis locis, ubi de ira Dei agitur, ó olνος του θυμου dici solet, ideo hîc et c. 18, 3., ubi de fornicatione Babylonis agitur, item ο οἶνος τοῦ θυμοῦ a librariis est invectus. Sed vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Saepe ira Dei, saepe meretricia impuritas, sub schemate potûs describitur. In illo potu, non in hoc, adhibetur vocabulum τοῦ θυμοῦ. — πεπότικε, potavit) Lutherus in Praefatione ad Roberti Barns Vitas pont. Ego sane in principio, inquit, non valde gnarus aut peritus historiarum, a priori, ut dicitur, invasi papatum, h. e. ex scripturis sanctis. Nunc mirifice gaudeo, alios idem facere a posteriori, h. e. ex historiis. Et plane mihi triumphare videor, cum, luce apparente, historias cum scripturis consentire intelligo. Itaque secundi hujus angeli praeconio subservit historia rerum Romanensium, quae magis magisque in lucem profertur: praecipue vero ponderare h. l. fas erit, seposito partium studio, quae sub initium hujus seculi in oriente per Missiones non tam pontificias, quam Romanas, gesta, et e contrario per Evangelicas Missiones geri coepta sunt. Impurum potum gentibus datum excipit purior.
- v. 9. allos, alius) Bonum est praeconium angeli cum aeterno evangelio, bonum secundi ac tertii: sed tamen alius est angelus secundus, alius etiam tertius. Recte intra limites suos se continuit v. gr. Spenerus. vid. Bar. Canstein. in Vita ejus, §. 32. Sed si quis intra eosdem limites propheticum posteritatis scrutinium atque testimonium coercendum putaret, peccaret. Varia sunt et dona et tempora. Vid. Erkl. Offenb. p. 145. 158. s. 166. s. 177. ss. 1041. s. 1117. el tig xtl., si quis adoraverit bestiam et imaginem ejus, et acceperit characterem in fronte sua aut in manu sua: et hic bibet de vino irae Dei, quod infusum est merum in calice irae ipsius, et cruciabitur igne et sulphure in conspectu angelorum et ante conspectum Agni. Et fumus tormentorum eorum ascendet in secula seculorum, nec habent requiem die ac nocte, qui adoraverunt bestiam et imaginem ejus, et si quis acceperit characterem nominis ejus) Una omnium horrendissima in tota Scriptura est haecce comminatio. Pellit timorem ab interfectoribus corporis timor ab Eo, qui potest et animam et corpus perimere. Luc. 12, 4. 5.
- v. 10. ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς, ex vino excandescentiae in poculo irae) Ut se habet vinum ad poculum, sic excandescentia ad iram. Considerata verborum differentia. cap. 16, 19. 19, 15. ἡ ὀργὴ τὸν θυμὸν in actum deducit. conf. Rom. 2, 8. not. ਜਨਜ θυμὸς, ਜਿਜ ὀργὴ apud LXX. τοῦ κεκερασμένου ἐκράτου, quod infusum est merum) κεράννυμι, misceo, dicitur in genere pro infundo, etiam de mero mero. ἄκρατον merum est, cui nil gratiae aut spei attemperatur. Tale merum jam est mixtum et paratum adoratoribus bestiae. Propinqua impendet et sanctis salus, et malis poena. Psalm. 75, (74,) 9, ποτήριον ἐν γειρὶ Κυρίου οἴνου ἀκράτου, πλῆρες κεράσματος.
- v. 11. ɛlç alῶva alώvav) Sic quoque cap. 19, 3. 20, 10. Vestigia hujus lectionis, studiosissimam indaginem desiderantis, notavimus in Apparatu. Četeris locis scribitur, ɛlç τοὺς alῶvaç τῶν alῶναν. Utraque quasi quadrata locutio est, ut myrias myriadum, coeli coelorum. Articulus emphasin habet, praesertim ubide Aeternitate Dei sermo est. Magna in hisce locutionibus est opportunitas arti-

culi Graeci vel adhibiti vel praetermissi. — ἀναβαίνει, ascendit) Praesens, post

futurum, futuri vim habet, sed cum emphasi.

v. 12. ¹) of τηφοῦντες, servantes) Vel conjunguntur abstractum et concretum, patientia et servantes: vel potius est nominativus pro genitivo, τῶν ἀγίων, οί τηφοῦντες, sanctorum servantium: coll. cap. 1, 5., ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός.

- v. 13. ²) ἀπάρτι, λέγει το πνεῦμα) Vocem illam, Scribe, Beati mortai, qui in Domino moriuntur, ut requiescant etc. elocutus est coelitum quispiam, cujus personae et conditioni proprie congruit, Jesum appellare Dominum. Ram vocem Spiritus ipse quasi per parenthesin interpellat, simulque comprobat et amplificat, per voculam ἀπάρτι, a modo: perinde uti post, Scribe, Beati, asseveratio sequitur capite 19, 9. A modo, scil. beati sunt, inquit Spiritus. A modo, ab hoc ipso articulo temporis, quum vox haec in serie prophetiae loquitur. Occurrit etiam loquela Spiritus, c. 22, 17. 2, 7. etc. Loquitur autem Spiritus in sanctis, praesertim afflictis, 1 Petr. 4, 14., domumque petentibus, 2 Cor. 5, 5. A vocabulo μαπάριοι pendet ἵνα, uti c. 16, 15. 22, 14. Nal primum in margine extitisse videtur, uti c. 22, 20. ναl alterum: unde alii ναl λέγει, alii λέγει ναl fecerunt. Sine hac vocula constat sensus ³). Latinus eam von legit, sed ἀπ' ἄρτι dupliciter expressit, a modo jam, uti Gal. 1, 6. sic tam. [Conf. App. crit. Ed. II. P. IV. N. IX. §. CXVI. CXVIII.] ἵνα ἀναπαύσωνται) Futurum, uti ἵνα ἔστει, c. 22, 14.
- 4) v. 14. καὶ, el) Messis et vindemia, quae hoc loco describuntur, extremum judicium antecedunt, ut Cluverus copiose demonstrat. Utraque describitur etiam apud Joël, c. 3, 18., et toto illo loco, ut Joach. Langius docet. καθήμενος ὅμοιος alii rursum, pro νεφέλη λευκή, nubem candidam: ut iidem fierent casus. Media lectio, casus miscet: (neque obstat hic ἔχων subsequens, coll. App. p. 778. Ed. II. p. 488.) vide supra ad cap. 4, 4. 7, 9. 13, 3. Communes constructionis regulas nemo ignorat: sed non temere tot locis in tam paradoxa sermonis figura codices optimi conveniunt. Quae hujus generis sunt, ab iis uti me, post longam considerationem, non facile recessurum puto, sic ea nemini obtrudo. Sensus in omnes partes idem manet. Per messem magna piorum, per vindemiam magna impiorum multitudo ex mundo educitur.

5) v. 15. τῆς γῆς, terrae) Sic quoque v. 18. in vindemia. Terra hic non contradistinguitur mari: sed tamen amplitudo hujus vocabuli restringitur versu 20.

per urbem.

v. 18. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐκὶ τοῦ κυρὸς, ἐφώνησε κτλ.) Observationem generalem de Interprete Latino vid. in App. crit. Ed. II. ad h. l. — ἐκὶ τοῦ πυρὸς dicitur singulari numero: videtur autem singularis pro plurali, quem τὸ πῦρ non habet, hoc loco positus, coll. τῶν ὑδάτων. cap. 16, 5. — τοῦς βότρυας — αί σταφυλαί) Synonyma saepe sunt ὁ βότρυς καὶ ἡ σταφυλή. sed interdum differunt, apud LXX Num. 13, 23. Βάτων βότρυν σταφυλής. Gen. 40, 10., πέπειροι οἱ βότρυες σταφυλής. Itaque βότρυς, totum, uva: σταφυλαὶ, partes, acini. — τῆς ἀμπέλου, vitis) Non deest plurale τους LXX αί ἄμπελοι· et tamen hoc loco singulare est: impii omnes, unius vitis instar sunt, omnes cohaerent.

6) v. 19. εβαλεν, jecit) Hujus igitur angeli opera perferentur uvae de vite

αποθνήσκοντες, morientes] morte vel violenta vel naturali. V. g.
 Atlamen majus ei pretium margo Ed. 2., quam Ed. maj., constituit. E. B.

<sup>1)</sup> was, hie] Etiam hase ad praeconium angeli tertii pertinent, quod itidem antithesia aliquam continet ad triplex vas. V. g.

τὰ ἔργα αὐτῶν, opera eorum] connotata gratuita remuneratione. V. g.
 ἐξηράνθη, arefacia est] maturitatem consecuta, in bono, ad metendum. Proxime had

res hodie pertigit; et quae restant, vix augescunt ultra. V. g.

6) ηκμασαν, maturuerunt] poenae. Malitia penes omnis conditionis homines, qui nostra actate vivunt, quoad omnia, quae fidei, spei et amori contrariantur, vix censenda est majora incrementa sumere posse. Perditissima est et plane desperata mundi facies. V. g.

amplissima terrae in unum torcular. — την ληνόν τὸν μέγαν) Etiam Hebraeis femininum est τις ή ληνός sed ad την ληνόν adjectivum additur masculinum, Hebraico more: (vid. Buxtorf. Thes. p. 338. 399. 423.) idque hoc certe loco facit ad amplificandum, ut etiam apud Graecos. vid. Budaei comm. L. Gr. col. 1500. seq. Olim nonnulli, Hebraismo non perspecto, sic interpretati sunt: Jecit magnum, i. e. superbum, antiquum hostem, in torcular irae Dei. Ita habet Primasius, et Ansbertus.

v. 20. αίμα, sanguis) sanguis uvarum, vinum rubrum, id est, sanguis impiorum. Metalepsis. Occidio impiorum'innuitur, non cruciatus aeternus. Alii quoque hostes in torcular postea incidunt. cap. 19, 15. — ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἴππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἐξακοσίων, usque ad frenos equorum, per stadia mille sexcenta) Utraque phrasis profundum et longum sanguinis torrentem denotat. confer c. 11. ἀπὸ σταδίων κτλ. de intervallo dicitur etiam Joh. 11, 18. Nonnulli Rabbinorum cultores hoc referunt ad Palaestinae circuitum aut longitudinem. Sed longitudo, etiam cum regionibus editis et ab inundatione immunibus, multo minor est; circuitus, multo major. Quid si innuatur vallis Kidron, inter urbem Jerusalem et inter montem oliveti (Act. 1, 12.) interjecta? nam torrens in ea valle, cum suis anfractibus, et in ipso mari, quoad sanguine tinctus fuerit, 1600 stadiorum longitudinem poterit habere. Locutionem proprie accipiamus. [Conf. Ez. 32, 6. V. g.]

### CAPUT XV.

1) v. 2. Νικώντας ἐκ) Rara phrasis, sed similis illa Lycurgi contra Leocr. τι ποιῶν ἄν νίκην λάβοι παρὰ τῶν πολεμίων. Quod ad praepositionem attinet, LXX habent, ποιεῖν ἐκδίκησιν ἐκ τῶν ἐχθρῶν κτλ. — καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ) Post καὶ additur apud Erasmum, ἐκ τοῦ χαράγματος αὐτοῦ · et sic fere duo tresve codices, ita inter se propinqui, ut unius instar sint, qui tamen ipsi glossam, dum aliter aliterque in textum inferunt, produnt. Vid. App. ad h. l. Revera non sunt tria: sed nomen bestiae, AUT numerus nominis ejus (disjunctive,) est ipse ille character. Character, est genus: species duse, nomen bestiae, et numerus nominis ejus. Inde character bestiae, indefinite plerumque, citatur, c. 14, 9. 16, 2. 19, 20. 20, 4. definite vero, charagma nominis ejus seorsum, cap. 14, 11. vel numerus nominis ejus seorsum, h. l. Nam horum altero alterum connotatur; vel uno tempore nomen bestiae, alio numerus nominis ejus magis viget. ἐκ, praepositio, aliquoties hic ponitur, uti cap. 18, 20. — ἐστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, stantes ad mare vitreum) ἐπὶ cum accusativo, et cum ipso standi verbo, denotat vel super, in, cap. 7, 1. 11, 11. 12, 18. 14, 1. vel juxta, ad, cap. 3, 20.

2) v. 3. δ βασιλεύς τῶν ἐθνῶν, Rex gentium) Augusta appellatio, et oppor-

tuna, coll. vers. seq. et Jer. 10, 7. et tamen a librariis varie mutata.

v. 4. πάντα τὰ ἔθνη, omnes gentes) Hîc et conversio gentium omnium, (conf.

Jer. 16, 19.) et motivum, cum tempore conversionis, declaratur.

v. 7. φιάλας, phialas) φιάλη δέ φασιν, άγγεῖον λεβητοειδές πεπλατυσμένον ἄνωθεν. Eustathius. Phialarum in superiore parte latitudo facit ad repentinae effusionis amplitudinem. Phialas vae tertium afferre, multi putant. Sed vid. Erkl. Offenb. p. 808.

v. 8. nanvov, fumo) Tegmen majestatis divinae 3).

v. 1. ἐτελέοθη, consummata est] Post hanc consummationem instant meliora. V. g.
 τὴν ἀδὴν τοῦ ἀρνίου, hymnum agnelli] Agnellus hymnum istum Patri suo intonat, in coetu magno. Ps. 22, 23. 26. V. g.
 οὐδεὶς, nemo] ne ipsi quidem angeli phialis instructi. V. g. — εἰς τὸν ναὸν, in tem-

<sup>3)</sup> οὐδείς, nemo] ne ipsi quidem angeli phialis instructi. V. g. — είς τὸν ναὸν, in templum] utut reclusum, v. 5. Absolutis plagis patet accessus templi. V. g.

Bengel gnom. 66

## CAPUT XVI.

v. 1. Τας έπτα φιώλας, septem phialas) Epistolae ad VII ecclesias distribuuntur in III et IV. Sigilla VII dividuntur in IV et III et item Tubae VII, ut vidimus: nunc etiam Phialae VII. Tubae longo circuitu regnum mundi labefactarunt: phialae celeri et acuta vi bestiam potissimum, quae se in regnum mundi induerat, et asseclas opesque ejus, frangunt. Itaque tubae phialaeque codem ordine incedunt. Quaternae priores tangunt terram, mare, flumina, solem: ter-

nae reliquae, aliorsum cadunt, et multo sunt acriores.

v. 2. δ πρώτος, primus) Sic, secundus, tertius, quartus, quintus, sextus, septimus, sine nomine angelus. Sermo celerrimam phialarum effusionem exprimit: cujus celeritatis documentum est etiam hoc, quod phialae nullas temporum periodos notatas habent. Magnam ese similitudinem habent cum plagis Aegyptiscis, quas fere per mensium intervalla inflictas censent Hebraei. vid. Meyer ad Seder olam, p. 287. Quid si idem futurum sit in phialis? Tota quidem earum effusio adhue in futuris est. — Elwog novnpov, uscus malignum) Deut. 28, 35, בשחין רע LXX ev Blues movnow. [Haec nova, credo, asque inaudita hactenus

lues erit. V. g.]

1) v. 5. δ ων καὶ δ ήν, qui es et qui eras) Vid. ad c. 11, 17. et conf. D. Lang. comm. apoc. f. 188. — δ δσιος) Alii καὶ, ante δ, vel pro δ, ponunt, vel zel δ praetermittunt. Saepe uniones germanae lectionis a scoriis varietatum sincera internoscit exegesis: praeclareque huc confert Wolfius locum c. 1, 8., Kúpsos é θεός, ό ων και ό ήν και ό έρχόμενος, ό παντοκράτωρ. Juverit etiam contulisse alterum, c. 4, 8., Αγιος αγιος αγιος, Κύριος ό θεός ό παντοκράτωρ, ό ήν και ό ών και ο έρχομενος. Summa est illorum duorum locorum similitudo, et hujus loci, qui sic habet: δίκαιος εί, ο ου και ο ήν, ο όσιος. Subjectum, illie, Κύριος ό θεὸς ό ῶν καὶ ὁ ὴν καὶ ό ἐρχόμενος· hîc, vocandi casu, ό ὧν καὶ ό ἦν. Subjecti epitheton, illic, ὁ παντοπράτωρ· hîc, eodem casu, ὁ ὅσιος· utrobique sine nal particula. Praedicatum, illic, c. 4, 8. ayros hic, dinacos. Neque enim ita construenda est oratio, δίκαιος καὶ ὅσιος · quum multa in texta verba sint interjecta. Primis et postremis Apocalypseos locis dicitur Dominus ὁ παντοκράτως, Omnitenens; hic, judiciis se exserentibus, o octos, pius. Primum a Robore laudatur, ne tempore patientiae nil videatur valere, quum in fine satis sit ostensuras Roboris; deinde a Gratia, incunte retributione. Pariter Robur et Gratia tribuitur Domino in Psalm. 62, 12. 13. Epitheton voice Hebraeo Ton respondet, significatque, activo vel passivo sensu, gratiosum. Deus in omnibus operibus suis gratiam suam exhibet, et ab omnibus sanctis gratiam init.

v. 6. ağıol elot, digni sunt) Abrupta oratio, magna vi. Ita cap. 14, 5. ana-

שנו הוא Psalm. 99, 5. יעום הוא μοί είσιν. Psalm.

v. 7. nxouda rou dudiasenplou lévoures, audivi altare dicens) Audivit Johannes altare, que clamor surgit et vindicta descendit, ejusve accolas, Johanni hic non conspectos, ut ipsum altare loqui videretur. Confer phrasin c. 1, 12. 9, 13. 11, 1. Talis illa, provoc estle o kalav. Job. 32, 7.

v. 9. ἐβλασφήμησαν, blasphemarunt) Horribile peccatum, blasphemia: sed tamen vel contra voluntatem impiorum in honorem DKI cedit. Satentur enim, se succumbere.

- v. 10. ἐγένετο ἐσκοτωμένη) Hoc multo majorem habet emphasin, quan si diceretur έσκοτώθη vel έσκοτίσθη, cap. 9, 2., vel, έπλήγη το τρίτον, c. 8, 12. Similis locutio c. 17, 16. ήρημωμένην ποιήσουσιν, c. 1, 18. έγενόμην νεπρός, Ps. 30, 8. έγενήθην τεταραγμένος. Arabs interpretatur, desiit. id vero nimium est. - toū nóvou) and LXX nóvos, dolor.
- v. 12. enl) enl potius reddimus super, quam in, quod ob exsiccatas aquas nulla hic mixtio sit facta, ut in mari et fluviia, ubi erat praepositio elg. Marchius.

<sup>1)</sup> τοῦ Απρίου, bestiae Ergo phiala primi angeli prior erit bestiae character. V. g.

- ἐξήρανε, siccavit) Sic Alex. Lat. Cohaeret cum ἐξέχεε, cumque συνήγαγεν, v. 16. Plerique, ἐξηράνθη, vel ex rhythmo ἐτοιμασθῆ, vel ex consuetudine ¹). Saepe enim ἐξηράνθη in N. T. extat, et facile hic quoque a librariis arreptum est. αὐτοῦ, εjus) adeoque eorum quoque fluminum, quae in Euphratem labuntur. Turcae id flumen hodie accolunt. Vel si perbrevi Mahomedismus, ut nonnulli putant, detrimenti aliquid capturus sit, fieri tamen poterit, ut angelus sextus phialam suam aliquanto serius effundat.
- v. 13. ως βάτραχοι) Vid. App. ad h. l. Valet casus rectus, uti Exod. 34, 4., δύο πλάκας λιθίνας, καθάπερ αί πρῶται.
- v. 14. ἐκποφεύετσι. quae tamen si primaeva esset lectio, non tam varie fuisset mutata, quam infinitivus ille, ἐκποφεύετσι, propter parenthesin non aeque a librariis perceptus. Atqui sine infinitivo abrupta esset oratio, είδον πνεύματα ἐκ τοῦ στόματος. Non enim dicitur bestia ex mari, ex terra, ex abysso, sed ascendens ex mari etc. Neque obstat, allegatus a Wolfio, alter infinitivus, συναγαγεῖν, per asyndeton subjunctus. Saepe enim cumulantur infinitivi, Luc. 1, 74—79. Eph. 3, 16. s. 1 Thess. 4, 3. 4. 6. et hoc loco expeditus est sensus: vidi exire, ut congregarent. Est Simultaneum, de quo vid. Erkl. Offenb. p. 84. Notantur autem res duae concurrentes vel repetitis iisdem verbis, 2 Reg. 2, 14. vel interpellata constructione, ut h. l.

v. 15. την ἀσχημοσύνην) το LXX plerumque, ἀσχημοσύνη.

- v. 16. καὶ συνήγαγεν, et congregavit) Non possumus hoc loco singulare verbum pro plureli, (quod Syrus exprimit,) positum censere, quia nomen neutrum πνεύματα tanto intervallo praecedit, v. 13. 14. et in ipso versu 14. plurale verbum elsi ponitur. Quis ergo congregavit reges? angelus sextus. Toto hoc capite saepe subauditur angelus. Sine incommodo saltu hic versus cum versu 12. connectitur. Vide Franc. Junium et E. Schmidium. — αρμαγεδών) Sic plerique cod. At panci, μαγεδών, quomodo habet etiam ms. Alex. in 2 Par. 35, 22., ἐν τῷ πεδίω μαγεδών. Magedon vel Megiddo erat urbs, cujus frequens mentio in libris V. T. Ea loca, ut apparet, respexere librarii, qui vocabulo άρμαγεδών in Apocalypsi primam detraxere syllabam: sed propter hanc ipsem potissimum syllabam το έβοαϊστι videtur esse adhibitum. Armagedon significat vel א urbem Megiddo, ut docet Hillerus in syntagmatis, p. 229. vel an montem Megiddo: nam ubi est בקערה vallis, ut vallis Megiddo, 2 Chron. 35, 22., ibi etiam est mons. Ipsum Megiddo unde derivetur, non perinde disquirimus. ponitur enim ut nomen proprium loci in Palaestina ex magnis rebus, quae ibi antiquis temporibus acciderant, notissimi. Neque verbo ob funestam Josiae cladem hac allusione citatur, sed ob cladem regum Cananaeorum. Jud. 5, 19.
- v. 21. ως ταλαντιαία, ut talenti pondere) multarum singulatim librarum.
   Proprie accipio, sub initium Bestiae Non-esse.

### CAPUT XVII.

v. 1. Τὸ κρίμα) απαίσης rationem. v. 16. — καὶ τῆς πόρνης, meretricis) Conf. Gloss. p. 1195. 1440.

v. 2.  $\mu \in \Im$   $\mathring{\eta}_S$ , cum qua) Cum regnis terrae fornicata est Tyrus. Es. 23, 17.18.

coll. Ap. 18, 23.

v. 3. ξοημον, desertum) Europa, speciatim Italia. — Θηφίον κόκκινον, bestiam coccinam) ut rufus erat draco. Id docet Ceremon. Romanum. Textus loquitur de tempore mulieris in bestia sedentis.

v. 5. ή μεγάλη, ή μήτης κτλ. magna, mater etc.) Gloriosum Romae nomen, si quisquam, Benedictus XIII., magnifice adornavit in Indictione universalis Ju-

Nullum valorem lectioni ἐξήρανε tribuit margo Ed. maj.; modicum, Ed. 2.; certum,
 Vers. germ., suffragata Gnomoni. E. B.
 y. 19. ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Urbs magna] Hierosolyma. c. 11, 8. V. g.

bilaci A. MDCCXXV. Ad hanc sanctam civilatem, tot sanctorum martyrum memoria inclytam, ac beatorum praesertim apostolorum ecclesiae principum doctrina eruditam et glorioso sanguine consecratam, religiosa animi alacritate concurrite. Festinate ad locum, quem elegit Dominus, ascendite ad hanc Hierusalem novam, unde ab ipso ecclesiae nascentis exordio Lex Domini et Lux evangelicae veritatis in universas nutiones effluxit. Urbem tot tantisque beneficiis auctam, tot muneribus cumulatam, ut civitas sacerdotalis et Regia in superbiam seculorum posita, Civitas Domini, Sion Sancti Israël jure optimo praedicetur. Hic vero confitemini Deo in ecclesia magna, in populo gravi laudabitis eum. Quandoquidem haec ipsa Catholica et apostolica Romana ecclesia per sacram B. Petri sedem, caput orbis effecta, Mater est cunctorum credentium, fida Divinitatis interpres, et Magistra omnium ecclesiarum. Hic intemeratum fidei depositum, hic fons sacerdotalis unitatis, hie claves regni coelorum, et summa ligandi atque solvendi potestas, hic demum inexhaustus ille thesaurus ecclesiae sacrarum indulgentiarum, cujus dispensator est Romanus pontifex, custoditur. Sed gloriosum hunc titulum Johannes ex veritate παραφράζει et explanat: Babylon etc.

v. 6. μεθύουσαν) Μεθύω, ebrius fio, vel, ebrius sum.

v. 7. τῆς γυναικὸς — τοῦ Φηρίου, mulieris — bestiae) Sequitur, per chiasmum, tractatio de bestia, v. 8—14. et, cum praefatiuncula iterata, et dicit mihi, tractatio de muliere, v. 15—18.

v. 8. ην κτλ., erat etc.) Tria durationis bestiae sunt incisa: quorum tempora per conjecturam refert liber Erkl. Offenb. p. 1147. seqq. Possit autem (1) ad problema ibi datum secundarius quidam numeri bestiae cursus adjici, a consummato ejus ortu ex mari, in Alexandro III., A. 1169. ad A. 1836. (2) conferri, quod dixi supra ad c. 13, 1. Thesi 10. observ. 29. (3) tota illa Thesis ad multas capitis hujus XVII. partes resolvendas repeti. — 1) βλεπόντων) Genitivus simplex, absolute, uti Luc. 8, 20. λεγόντων. — ὅτι, quod) Ratio, sub qua terricolae admirantur bestiam. sic plane, őze, Joh. 9, 8. — nal nagiorae) Sic habent antiqua documenta, summo consensu: nonnulla, καὶ πάρεστιν. Tantummodo de M. et Pet. 3. minus liquet. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Ipse Erasmus, si viveret, tot codicibus, quorum nunc copia est, herbam, ut arbitror, porrigeret, et asseclas suos miraretur, qui lectiones ab ipso olim aegre constitutas tam religiose tuentur. — Neganti mihi, καίπερ particulam ab Johanne usquam adhiberi, Wolfius regerit, ne verbum quidem  $\pi \alpha \varrho \ell \sigma r \alpha \iota$  ab Johanne adhiberi 2). Sed dispar est ratio. nam verbum παρέσται nullus idiotismus excludit: particulam quamvis Hebraismus, quem Johannes multum sequitur, fere ubivis per 7 sive xel reddit, juxta Noldii Concord. p. 292. seq. non καίπερ. Accedit alia ratio, quae constructionem Erasmi, καίπερ ἐστὶν, aperte refellit. nam καίπερ non cum verbo, sed cum participio construi, docent omnia loca N. T. 2 Petri 1, 12. Hebr. 5, 8. 7, 5. 12, 17. maximeque Phil. 3, 4. Et sic of έξω. Demosth. ταῦτα μνημονεύετε ξηθέντα, καίπερ οντες ού δεινοί τους άδικουντας μεμνησθαι. Idem, ξκαστον ύμων, καίπερ άπριβῶς εἰδότα, δμως ὑπομνῆσαι βούλομαι. Idem, δεῖ με, παίπερ οὐ φιλολοίδοφον οντα φύσει, αύτα τα άναγκαιότατα είπεῖν περί αὐτοῦ. Aristoteles, άλλα καίπερ οντος τοιούτου του παρόντος λόγου, πειρατέον βοηθείν. Euripides, Κάγώ ε ίπνουμαι, παὶ γυνή πεο οὖσ όμως, Τοῖς δεομένοισιν ώφελεῖν, οἶός τε δ' εἶ. Sophocles, γινώσκω σαφως, Καίπερ σκοτεινός (scil. ων) τήν γε σήν αὐδήν όμως. Dio, τὰ τοῦ τιβερίου ἔργα, καίπερ (Xiphilinus, καί) χαλεπώτατα δόξαντα γεγονέναι, παρά τα γαίου παρήνεγκαν. Zosimus, καίπερ εν τούτοις οντι το στρατοπέδω, περί φιλίας όμως έποιούντο λόγους οί πέρσαι. Julianus, παίπερ ταύτα πολυπραγμονών, ήδειτο το μέγεθος αὐτοῦ τῆς ἀρετῆς. Sin aliquis καίπερ etiam cum verbo construi affirmat, exemplis probet, et iis quidem, in quibus nee non sit nagelizer,

<sup>1)</sup> έχ τῆς ἀβύσσου, sx abysso] Ex mari bestia ascendit, quum esse coepit: postreme ascendet ex abysso. V.~g.

<sup>2)</sup> Quum ea, quae hic sequuntur, non ad Crisin tantum, sed-ad Philologiam quoque secram pertineant: nolui equidem eliminare, utut Apparatul inseria. E. B.

ut apud Apollonium Rhodium, sed quamvis notet. Obstat natura particulae. nam etiam simplices voculae, ex quibus καίπες componitur, nempe καὶ (pro quamvis) minus saepe, et πες (apud Devarium,) nunquam, verbum adsciscunt. Gravius est, quod conjectura καίπες multum de sententia detrahit: nam admiratio terricolarum non tam per illud, quod bestia erat et non est, quam per hoc, quod bestia παςξεσιαι aderit, commovetur. Satis de crisi, nec tamen frustra. Momentosus enim locus est. Tetragrammaton illud περι DOMINUS, magnificam periphrasin habet, ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἔρχόμενος, qui est et qui erat et qui venit. At bestiam mirantur terricolae, quasi quoddam antitetragrammaton. nam erat, et non est, et aderit. Dominus dicitur ὁ ἐρχόμενος, Veniens: bestia παςξεσιαι, aderit, alio illo rege veniente, v. 10. eaque παρουσία (conf. omnino 2 Thess. 2.) est longe perniciosissima. Hebraico verbo κης αρμάσται aptissime adsonat, et minus quiddam dicit, quam si diceretur καὶ ἔρχεται vel καὶ ἔσται.

v. 9. δρη — βασιλείς, montes — reges) Septem montes Romae, septem olim arcibus muniti et ornati erant. Pacatus in Paneg. Spectabas haec a tuis collibus, Roma, et septena ARCE sublimis, celsior gaudio ferebaris. cap. 46. Hos colles, inquit G. Fabricius capite III. Romae suae, Virgilius in Georgicis, et in Epithalamio Ausonius, propter sedes regias aliquando in iis constitutas, septem Arces nominarunt. Septem illi montes erant Palatinus, Capitolinus, Coelius, Exquilinus, Viminalis, Quirinalis, Aventinus. Sed prophetia septem montes pro tempore bestiae spectat, in quo Palatinus desertus est, et Vaticanus viget. Ceteri, iidem sunt, qui olim erant. Neque vero septem capita bestiae duplicem habent significationem, unam seorsum montium confusam, alteram seorsum regum distinctam: sed unicam habent significationem, sic tamen, ut significatum sit quiddam compositum, ex monte et rege constans. Nonnulli septem montes Hierosolymis quaerunt, sed, ut nervose docet Wolfius, non conficiunt. Vid. Es. 10, 32. Fac autem, septem quondam montes ibi fuisse: nunquam ibidem septem reges, nedum septem montes cum septem regibus singulatim conjuncti fuere: urbs ipsa prius deleta est, quam Johannes scriberet: nusquam Jerusalem, etiam ubi maxime culpatur, Babylon dicitur: et ordo prophetiae in tempora multo citeriora Babylonem detrudit. In urbem Romam haec omnia conveniunt. ac primum bestiae caput est Mons Coelius et in eo Lateranum, cum Gregorio VII. ejusque successoribus: secundum, Mons Vaticanus cum templo S. Petri, a Bonifacio VIII. tertium, Mons Quirinalis, cum templo S. Marci et cum Palatio Quirinali, a Paulo II. quartum, Mons Exquilinus, cum templo S. Mariae Majoris, a Paulo V. Per hos adhuc montes ambulat habitatio actioque pontificia, ita quidem, ut ad primum caput accedat alterum, non tamen ruente protinus primo; ad duo illa, tertium; ad tria, quartum: postea, ad quatuor, quintum, donec quinque reges et omnia in quinque montibus per eos constituta cadunt. Evolve Bullarium ordine: quatuor a Gregorio VII. notabilis tempora, quorum primo fere omnes bullae, in urbe datae, datae sunt in Laterano; secundo, apud S. Petrum; tertio, apud S. Marcum et in Quirinali; quarto, apud S. Mariam Majorem. Quintus, certe sextus septimusve, Mons nullus adhuc a papis ita cultus cernitur: et id ipsum veritatem hujus inter-

v. 10. of πέντε, ὁ εἰς, ὁ ἄλλος) Articulus habet vim relativam ad septem illos, qui in quinque, et unum, et alium distribuuntur. — δλίγον, paulum) Hoc pertingit usque ad horam, qua non alter per se, sed cum bestia, reges decem regnant. v. 12. Specialem temporum considerationem habet Exegesis Germanica Apocalypseos et Ordo temporum, in Gnomone autem volebam supersedere: et tamen ea theoria ita recurrit, ut etiam ingravescat. Quodsi mathematici, musici, pictores, artifices omnes, minima quaeque curant, et in minimis DEMUM elegantiam quaerunt: cur non obsequamur prophetiae in minimis calculis se maxime admirabilem praebenti? Hanc quoque in partem opera DOMINI sunt exquisita

Ps. 111, 2. Veram eorum subtilitatem nulla μικοολογία et curiositas humana potest excedere aut assequi. Temporum mulieris alatae et bestiae digerendorum experimentum quoddam fecimus in Erkl. Offenb. pag. 1072. et ea, Daziele etiam atque etiam adhibito, nunc aliquanto explicatius consolidantur. Quare ad illa, quae in cap. 13, 1. Thesi 10. observ. 29. cel. D. Langio respondi, haec addi velim, quae sequuntur, salva, quam praefatus saepe sum, modestia et sobrietate, dum eventus futura explanet.

### T A B U L A.

#### Termini:

```
A. Anno 1058. d. 2 sept. fer. 4. Mulier alas nacta.
B. 1077. d. 1 sept. fer. 6. Bestia ex mari.
C. 1143. d. 25 sept. fer. 7. Menses 42 incuntes.
D. 1810. d. 21 maj. (stil. nov. d. 1 Jun.) fer. 7. Menses 42 clapsi.
E. 1832. d. 14 oct. fer. 2. Bestia ex abysso: hora una.
F. 1832. d. 22 oct. fer. 3. Bestia, regno decem cornuum aucta.
G. 1836. d. 18 jun. fer. 1. Bestia devicta.
```

### Intervalla,

eo termino, unde singula incipiunt, incluso; et eo, qui subsequitur, excluso:

|                   | Dies et horse:    | <b>š</b> ive | hebdomades | et dies:       |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|----------------|
| A.                | 6938, 12.         | 1            | 991 :      | 11/0.          |
| В.                | · 24130, 3189/777 | i            | 3447:      | 1. plen.       |
| C.                | 243495, praecise: | 1            | 34785:     | 0              |
| D.                | 8170, 22218/,,,,  |              | 1167:      | 2.             |
| $\boldsymbol{E}.$ | 7, 22370/777      |              | 1:         | 1. propemodum. |
| F.                | 1835.             |              | 190:       | ъ. * *         |

Sunt, in summa, dies  $284077^{1}/_{2}$ . sunt hebdomades  $40582^{1}/_{2}$ . sunt hebdomades quadratae  $5797^{1}/_{2}$ . sunt anni  $777^{7}/_{9}$ . sunt monades Danieliticae (de quibus mox.) 686 praecise.

Primum Intervalla, in abstracto; deinde Terminos, in concreto, declarabimus.

### Declaratio Intervallorum.

```
Intervallum A complectitur annos
                               19.
                                          minus 1 d.
                       6600/999
                                          praecise:
           B
                                          praecise:
                                          plen.
           ח
                                          quam proxime:
                                          plen.
       ADEF conjunctim, annos
                                          praecise:
                              1111/
                                          praecise:
     ABCDEF
                                          praecise.
```

Danieliticae hebdomades LXX habent monadas 490, quae conjunctim sunt anni  $555^5/_9$ , ut ostendimus in *Ordine Temporum*, cap. 10. In ejusmodi monadas et hebdomadas eadem Intervalla memorabili ratione transfunduntur.

Intervallum C habet monadas ejusmodi 588 praecise, quae sunt hebdomedes quadratae duodecim.

B et D conjunctim, monadas 78, sine excessu diei.

BCD sunt monades 666, (sive dies 275795<sup>5</sup>/<sub>14</sub>, qui ultra appendices dierum intervalli BCD non 17 horas excurrunt,) mirabili concentu. Etenim numerus bestiae dicitur esse 666, ea locutione, per quam is numerus non uno modo extet. Vid. Erklär. Offenb. p. 742. init. Sic numerus 666 primum et secundum Incisum de duratione bestiae complectitur.

AEF conjunctim sunt monades 20, sine defectu diei.

ABDEF sunt monades 98, quae sunt hebdomades quadratee duae.

ABCDEF conjunctim sunt monades 686 praecise, sive HEBDOMADES CUBICAE duae.

Numeri, et, sub diversorum numerorum aenigmate aequales, periodi, apud Danielem et in Apocalypsi, mire sunt ductiles et versatiles, ut articulatissima expeditissimaque ratione invicem transmutentur, firmo veritatis argumento.

### Declaratio Terminorum.

- A. Mulier alas nacta: initium 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> temporum. Vid. Erkl. Offenb. p. 646.
- B. De ascensu bestiae ex mari, deque ipso die 1 Sept. egimus ad cap. 13, 1., praesertim Thesi 9. Ab eo die est fluxus praevius annorum 666<sup>3</sup>/<sub>3</sub> (vid. *ibid.* p. 1069.) isque nunc ad exitum properans. Priusquam anni 5684 a mundo condito (vid. Ord. Temp. pag. 300. [Ed. II. p. 256.]) sive hebdomades annorum quadratae 116 compleantur, existimari poterit, quid ante exitum illum exspectari oporteat.
- C. De potestate bestiae ad 42 menses data, et de initio mensium, egimus ad cap. 18, 18. §. 12. Idem est numerus bestiae, 666.
- D. Mensibus 42 elapsis, bestia non ideirco protinus non est. nam etiam ante menses illos erat. Sed tamen sub phialam angeli quinti ita fit obscuratum regnum bestiae, ut plus laboret, quam ante initium mensium 42. Itaque observandum erit suo tempore, utrum sub exitum mensium 42 angelus ille phialam demum suam sit effusurus in thronum bestiae, an etiam bestia continuo meretricem portatura sit, dum ipsa non est. Hoc Intervallum, quo bestia non est, prope accedit ad Semitempusculum, de quo agit Ordo Temp. pag. 318. [Ed. II. p. 271.]
- E. Horam unam, quam cornua decem regnum cum bestia accipiunt, ideo propheticam interpretamur, quia mille annos communi significatu ita dictos antecedit: possit vero eadem etiam de hora communi, naturali, sumi, quia, licet adhue in tempora tristia bestiae, tamen proxime post numerum bestiae cadit. Res fere est in ambiguo. vid. Erkl. Offenb. Ed. II. p. 146. seq. 889.
- F. Decem reges, et bestia, primo quoque tempore, quum regnum ei dederint, meretricem vastabunt. Roma condita est Anno 3960. Per. Jul. d. 29. Oct. (ut docet Des-Vignoles in Chronol. in extremo,) feria 2. Inde ad Ann. Dion. 1832. Per. Jul. 6545. d. 20. Oct. fer. 1. demto anni Juliani excessu, anni sunt 2585 praecise, sive hebdomades 134878, et dies 6 propemodum, a feria illa 2 ad feriam hanc 1. Vel: Anno 3960. Per. Jul. d. 29. Oct. feria 2. Inde ad A. D. 1834. P. I. 6547. d. 20. Oct. fer. 3. demto anni Juliani excessu, anni sunt 2587 praecise, sive hebdomades 134981. d. 1. h. 8. 2'0. 2"4 a feria illa 2 ad feriam 3 (martis) excuntem. Conf. Zeugsiss der Wahrheit p. 207. ss. Quid Roma post annos 90 die suo natali sit expertura, observent, qui tum erunt.

Duo haec intervalla, E et F, sunt conjunctissima. In manus cornu singularis dabuntur, sancti, vel, ut Tigurini interpretantur, temporum status et leges (sic parallela sunt verba Psalm. 31, 16.) TEMPUS ET TEMPORA ET DIMIDIUM TEMPORIS. Dan. 7, 25. Rex alter, cum venerit, PAULULUM oportet maneat. h. l. De utroque loco sat multa conjecimus in libro, Erkl. Offenb. p. 883. Adjuvat autem tertius: Decem cornua potestatem ut reges UNAM HORAM accipiunt cum bestia. v. 12. Paululum, est intervallum EF conjunctim; nam totam regis alterius mansionem, in tertio bestiae Inciso, complectitur: E est una hora: F habet residuum de intervallis superioribus, id est, dies 1335, eosque communes. Hos sequentur continuo dies 1335 prophetici Danielitici (quos mille annos esse docet Ordo temp. p. 379. [Ed. II. p. 326. seq.] qui promittuntur Dan. 12, 12. ut dies 1335 communes, miseri, exspectationis, sustentationis, subaudiantur; et dies 1335 prophetici, beati, attingendi, exprimantur. Verba, qui exspectat, et attinget, dies, mille, magnam ab accentibus vim habent. In Intervallum F cadunt, si id non explent, tempus et tempora et dimidium temporis apud Danielem: assentiorque Ven. D. Langio, esse annos  $3^{1}/_{2}$ , sed, in summa, dierum 1278, ex veritate naturali, non dierum 1260, quos ille accipit, neque dierum 13331/3, qui in mentem venire possent. Nunc quomodo etiam 1278 dies et 1335 conciliantur? Non dicam, utrumvis dierum numerum esse annos 3 cum 250 parte sive dimidio, non quadriennium; quemadmodum etiam intervallum F, intervallo E vel seposito vel addito, cum Traditione veteri de antichristo annos 3½ grassaturo congruit. Sed apud Danielem videtur bestiae ex abysso actio in terra Israël spectari: in Apocalypsi extra eam quoque terram bestia ex abysso prius habet, quod agat.

Dubia in articulis quibusdam singularibus Tabella nostra putari potest: sed intra limites suos exegeticis historicisque nervis tota corroboratur. Quae in periodo sex intervallorum minus definiuntur ex Apocalypsi, ea ex Daniele definiuntur, ut esse bestiae ante menses 42, et non esse ejusdem, et paululum regis alterius: et quae apud Danielem proprie expressa erant tempora  $3^{1}/_{2}$ , ea in paululum illud includit Apocalypsis; rursum, quod apud Danielem aenigma 1335 dierum repraesentarat, id propriis mille annorum verbis declarat Apocalypsis. Num haec omnia sunt fortuita? Non omnia aequali confidentia affirmamus: sed tamen omnia proponimus, ut posteri habeant, quod observent, et ex eventu partim emendent, partim comprobent.

v. 11. καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστι, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, et ipse octavus est, et ex septem est) Καὶ, καὶ, valet et, et. ὄγδοος est pars praedicati, ideo sine articulo ponitur: cohaerens ei pronomen αὐτὸς item est pars praedicati, emphasin addens τῷ octavus, quatenus hic ipse τοῖς septem contradistinguitur. Octavus, et septem,

sunt masculina, ut regis regumve nomen subaudiatur.

Innuitur hoc loco famosus ille pridem et magnus Adversarius, quem omnis antiquitas et tota ecclesia Romana pro uno quodam et singulari homine habet. Satis prope tetigit rem, qui patrum ultimus dicitur, Bernardus. nam sera aetste sua, Sermone VI. in Ps. Qui habitat, post amara de corrupto illo ecclesiae et antistitum statu lamenta, superest, inquit, ut reveletur komo peccati, filius perditionis, daemonium non modo diurnum, sed et meridianum, quod non solum transfiguratur in angelum lucis, sed etiam extollitur super omne quod dicitur deus aut quod colitur. Ex Reformatoribus, qui ceteroqui in sua potissimum tempora non immerito intenti erant, Franciscus Lambertus agnovit, unum tamen quendam insignem adversarium, filium perditionis, posthac esse venturum, camque calamitatem flebiliter descripsit. Exeg. Apoc. p. 183, 193, 215, 265. In Thesibus Hier. Zanchi haec erat: Etsi revelatum est jam pridem regnum Antickristi; quique in illo primatum tenet, et regnat, verus est Antichristus: dicere tamen, sub finem seculi insignem quendam, et omnium iniquitate excellentissimum, verum et perfectum Antichristum, qui etiam miracula edat, venturum, non.pugnat cum Sacris, etenim Argentinae in praelectione de fine seculi in hanc sententiam disseruerat, ab aliis idcirco reprehensus. Eam thesin A. 1561. approbayerunt Heidelbergenses Theologi, Tigurini vero etiam confirmarunt, his praeter cetera verbis: Cum indies malitia crescat et sine modo augeatur: nil obstat, quo minus nex' έξοχὴν aliquis ad extremum sit venturus, qui ceteros Evangelii hostes impietate sua longissime superet, quemque Dominus spiritu oris sui omnino sit profligaturus. Vid. Zanchi misc. Theol. pag. 1. 18. 21. 44. 48. Neque aliter, hac duntaxat de re, eodem anno, Jo. Brentius Jo. Marpachio respondit: De antichristo nollem contendere odiose. scimus, papatum esse antichristianismum. Fortassis autem fieri potest, ut inter papas exoriatur aliquis, qui impietate, astutia, dolis, crudelitate et tyrannide reliquos omnes superet, et det Filio Dei occasionem, ut properet ad extirpandum universum papatum et ad judicandum vivos ac mortuos. De kac re Dominus curabit: nos nostrum officium faciemus, et exspectabinus adventum Domini. Conferatur Epistola Lud. Crocii Vossianis inserta, Heding. ad 2 Thess. 2, 3. Weismanni Inst. pag. 1121. lin. 5. seq. H. Horchii Patmus, p. 70. C. B. Michaëlis in Dan. p. 230. Jac. Koch tr. Germ. in Dan. p. 247. seq. Quid si Pontificiis, inquit Rob. Baillius, concederemus, in quo quidem orthodoxi NON SUNT DIFFI-CILES, ut in longa antichristorum Romanorum serie aliquis in seculi fine sodalibus suis, licet improbissimis, quadam tamen improbitatis έξοχη nequior exoriatur,

qui Antiochi dies proximus referat: nihil ex hac concessione ipsi lucrarentur. Op. hist, et chron. f. 244. Apposite vero ad h. l. Vitringa: Bestiam ipsam esse quoque Octavum regem, ex ordine superiorum; sic absque ulla accipi potest difficultate, post hosce reges mysticae Babylonis unum adhuc expectandum esse sub finem imperii antichristiani, qui testes Christi sit occisurus, et in ecclesiam prae ceteris omnibus saeviturus. de quo Spiritus sub nomine bestiae speciatim vaticinatus fuerat Cap. 11, 7. Omnesque hodie congruunt, qui prophetica tempora, et in his menses XLII bestiae communi significatu accipiunt, tam brevem potestatem uni videlicet regi adscribentes. Non soleo testimoniis humanae auctoritatis niti: haud indiget iis veritas. sed ubi doctrina aliqua paradoxa putari posset, latentes in animis hominum anticipationes veritatis colligere expedit. Hic unus, ultimus, rex, ab omnibus suis antecessoribus, ut malignitate, sic interitus genere longissime differet. Illi naturali fere morte obeunt: hic vivus ad cruciatum aeternum dabitur. c. 19, 20. 2 Thess. 2, 8. — ἐκ τῶν ἐπτά, ex septem) Praeclare Primasius: Hunc, quem octavum dicit, NE ALTERIUS GENERIS aestimares, subjecit, Ex septem est.

v. 12. τὰ δέκα κέρατα, decem cornua) Decem cornua respondent decem digitis pedum in statua regali, Dan. 2, 41. s. 7, 7. 20. 24. Quumque utervis pedum quinos habeat digitos, exspectandum erit, num decem reges futuri sint aliqua ratione in duos quinarios distincti. — οὐκ ἔλαβον — λαμβάνουσι — ἔχουσι. — διδόασιν — πολεμήσουσι, non acceperunt: accipiunt, habent, dant: pugnabunt) Praeteritum, praesens, futurum. Non acceperunt, quia bestiae dederunt, v. 17. Obj. Sie migratur ordo textus. Resp. Expendatur chiasmus modo notatus; ex quo etiam in v. 18. praesentia ponuntur ante futura versu 14. notata; et, citra eum, etiam ante futura versus 16ti. Sub interitum bestiae memoratur etiam regum clades. v. 8. 14. — ως βασιλεῖς, ut reges) regno nunc demum capto. — μίαν ωςαν, unam horam) Conf. v. 10. not. Non dicitur, una hora, uti c. 18, 10., sed horam unam. Similis accusativus c. 20, 2. — μετά τοῦ θηρίου, cum bestia) Bestia habet asseclas, decem reges: antitheton, v. 14., cum eo, Agno, qui suos item habet asseclas.

v. 13. μίαν γνώμην, unam sententiam) Magna consensio non semper est character bonze causae. — διδόασιν, dant) ad praelium cum Agno.

v. 14. πλητοί και έπλεπτοί και πιστοί, vocati et electi et fideles) Describuntur comites Victoris. Dicuntur hoc loco πλητοί, πεπλημένοι c. 19, 9. Utrumque semel in hoc libro, ut etiam έπλεπτοί. Confer 1 Reg. 1, 41.: καὶ πάντες οί πλητοί οί μετ' αὐτοῦ.

v. 16. néquia, cornua) Decem cornuum ante bestiam mentio docet, potiores, in ipsa inimicissima vastatione meretricis, cornuum partes fore. nam etiam αὐτῶν, eorum, versu 17., ad cornua prae bestia refertur. — καὶ τὸ δηρίον) ἐπὶ τὸ θηρίον, fecit Erasmus, quem hic quoque sequentur, qui solent, editores, quanquam lectionem hanc, e Latinis deterioribus fictam, vel solus Andreas Caesariensis redarguit. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. — Haec vero oratio, Et decem cornua, quae vidisti, xal et bestia, hi odio habebunt meretricem, planissima est, cornua et bestiam per voculam ovroi hi complexa, et ad sensum gravissimum, quem ea demum exhibet, accommodatissima, quod non modo decem cornua, sed etiam bestia ipsa (quo pacto Protestantes ab invidiosissima classici adversus Romam canendi suspicione liberantur), meretricem odio sint habituri. Divina gubernatione provisum est, ut Apocalypsis ante Reformationem, in media Hispania, Compluti, valde sincera, praeseztim in stricturis Romam ferientibus, ederetur. Atque hoc loco Complutensis editio et lectionem, xal tò Englov, exhibet, et puncto, approbationis signo, eam distinguit. Consentiuntque monumenta fere omnia. Inanis esset tot codicum collatio, si talium quoque locorum germana lectio aut postponeretur sine fine, aut saltem in ancipiti relinqueretur. Hoc uno meam Wolfius in locis fere omnibus, ubi a me dissensit, sententiam firmat. — την πόρνην, meretricem) Quaestio nascitur, utrum bestia, ex abysso ascendens, bellum cum duobus testibus gerat prius, (coll. Erkl. Offenb. p. 546.) an Babylonem vastet. Babylonem, ut videtur, prius delet, regno vixdum sibi a decem cornibus dato: deinde, relicta illa sede, totum in sanctam urbem furorem effundit, et mox cum suis in extremam cladem incurrit. Nam et sub duorum testium in coelum ascensum, resipiscente post terrae motum multitudine, consummatar mysterium DEI: et cornua decem regnum suum dant bestiae, donec consummentar sermones DEI. — καὶ αὐτὴν, et ipsam) Hoc emphasin habet, in antitheto ad curnes et opes meretricis.

v. 17. την γνώμην αὐτοῦ, sententiam ejus) bestiae videlicet. Locutio, γνώμην θεοῦ, extat Ezr. 6, 14. sed hoc loco Johannes την γνώμην τοῦ θηρίου, sententiam bestiae contra meretricem, notat. — καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην) Vid. App. crit. Ed. Π. ad h. l. Duplex momentum notatur, primum, quod decem cornus, bestiae sententiam faciunt, deinde quod unam inter se, de tradendo uni bestiae regno suo, sententiam faciunt 1).

# CAPUT XVIII.

v. 2. Καὶ ἔκραξεν Ισχύϊ φωνῆ μεγάλη λέγων) Saspe verbo nomen cognatae significationis, emphaseos causa, Dativo casu additur, apud LXX cliqueix resusνουν, βία άχθηναι, βρώσει φαγείν, δάκρυσι κλαίειν, δεήσει λαλείν, θανάτφ τελευταν, θυμφ όργιζεσθαι, όργη θυμούσθαι, μέτρφ λαμβάνειν, σοφία άριθμείν, τόλμη έπικεϊσθαι, ΰβρει τρέχειν, ΰβρει φέρεσθαι, ὑπερόψει ὑπεριδείν, φόβφ δειλιάν, φυγη πορεύεσθαι, φωνη καλείν. Vid. etiam Act. 2, 30. Eph. 3, 16. Phil. 1, 18. 1 Joh. 3, 18. Sie h. l. κράζειν Ισχύϊ· et v. 21., όρμήματι βληθήναι. Ιρευπ Ισχύῖ absolute dicitur 2 Chron. 28, 6. ανδρών δυνατών Ισχύϊ. — Επεσεν Επεσε, cecidit cecidit) Nonnulli codices interpretesque, c. 14, 8., et hoc loco, semel ponunt Enece, cecidit: atque horum locorum alteruter ad alterum conformatus videri possit. Emphasin auget interdum epizeuxis: sed cecidit cecidit Babel dictum est Es. 21, 9., multo ante casum, imo etiam ante florem ipsum: cecidit Babel subito, Jer. 51, 8., non multo ante casum ipsum. Itaque, si non utroque Apocalypeeos loco una sit sequenda lectio, priore bis, altero semel legerim, eo fere modo, quo primum tria vae proponuntur, deinde duo, postremo unum: ut cecidit cecidit dicat casum gradatim ingruentem; cecidit, casum repentinum, totalem, finalem. nam semel saepe idem est, quod prorsus. Num. 20, 11. 1 Sam. 26, 8. Veruntamen librarii non raro verba bis scribenda semel scripserunt: et exesev exese c. 14, 8., et c. 18, 2., apud plerosque reperitur. Non esse actualem jam casum intelligendum hîc, sed prophetiam de casu certe et proxime consecuturo, patet, quia v. 4. demum jubetur populus Dei exire. Sed populus ille Dei non est, cujus pastor est pontifex Romanus, uti non nemo Apocalypsin detorquere voluit. Dicitur populus meus, non, pontificis romani: sicut Act. 18, 10. populus in urbe Corinthiaca magnus esse Domino dicitur, sine praeciso ad Paulum vel alium ibi Pastorem respectu?).

3) v. 5. ἐκολλήθησαν) Mihi quidem, inquit Wolfius, suspecta est hace lectio. Verbum enim κολλάσθαι de iis tantum dicitur, qui rei alicui vel personae, tanguam sibi placenti, adhaerent, quod quomodo de peccatis, atque adeo de peccatoribus, respectu ad coelos habito, dici possit, non perspicio. At amplior est usus verbi κολλάσθαι. Zach. 14, 5., καὶ ἐγκολληθήσεται φάραγξ ἔως ἀσαήλ. Thren. 2, 2., τὰ ὀχυράμιατα τῆς θυγατρὸς ἰούδα ἐκόλλησεν (Κύριος) εἰς τὴν γῆν. Addi possent loca, ubi ρας et κολλάσθαι inter se respondent. Sed rem conficiunt duo superiora. nam ἔως et εἰς in illis, et ἄχρι in Apocalypsi, phrasin plane similem red-

<sup>1)</sup>  $\eta$  Exouga, habens] Hoc eo ipso tempore, quo meretrici vastatio imminet, pro re praesenti habendum.  $V.\ g.$ 

<sup>2)</sup> κατοικητήριον, domicilium] Nondum hoc additum fuerat c. 14, 8. V. g.

<sup>3)</sup> v. 4. έξέλθετε, exite] Exitus hic proxime ante ingruentes Babylonis plagas injungetur. V. g.

dunt, et extat in illis verbum הגרץ quo verbo 2 Chron. 28, 9. notatur caedes in coelum pertingens. LXX, ἔφθακε. Respondet apocalyptica phrasis loco illi Jer. 51, (Graecis 28,) v. 9., ὅτι ἡγγισεν εἰς οὐρανὸν τὸ κρίμα αὐτῆς (βαβυλῶνος) Hebr. est και συμμα verbo exprimendo nunquam adhibetur ἀκολουθέω, adhibentur synonyma φθάνειν, ἐγγίζειν, κολλᾶσθαι. Habent ἐκολλήθησαν codices, firmo consensu: ἡκολούθησαν, Erasmus, ex mera conjectura, ut apparet. nam ne Andreas quidem sic habet. Sive αί ἁμαρτίαι peccatu sunt h. l. sive potius poenae, differt locus Ap. 14, 13. nam opera sequuntur cum morientibus in Domino: peccata non cum Babylone in coelum usque sequuntur.

v. 6. anodors, reddite) Sancti sancto, morali modo, potius quam violento

reddent.

v. 7. κάθημαι — οὐα εἰμὶ — οὐ μὴ ἰδω) κάθημαι, ex ἡμαι ἡμαι, praesens, vim habet praeteriti, ex ξω, ut στήπω ex στάω, et ήπω ex eodem ξω. Itaque Babylon summam securitatem, pro praeterito, praesenti ac futuro tempore, ostentat. Reginam se appellat: erratque Bossuetus, quum corruptam tantummodo ecclesiam, non etiam civitatem regalem, in Roma, a nobis quaeri putat. Utrumque spectatur. Vid. c. 17, 5. 18.

v. 8. loguęde, robustus) 🗙 LXX loguęde, 2 Sam. 22, 32., et passim.

- v. 10. βαβυλών ή πόλις ή Ισχυρά, Babylon urbs robusta) Illa civitas Valida, Tertull. de cultu fem. c. 12. Ρώμη, robur. Antiquiores Valentiam dixerant: advense Graeci, Romam. Ad nomen Romae retuleris etiam אוני Robustos. Es. 53, 12. Multis partibus validior apud prophetas est notationis locus, quam apud philosophos. Similiter rheda, et securis, Romanis propria, notantur, v. 13. c. 20, 4.
- v. 11. seqq. γόμον 1) κτλ.) Constructio facilis est a γόμον ad πρόβατα, et cum his cohaeret ψυχάς, eodem casu: sed ad ἵππων, φεδῶν, σωμάτων, denuo subaudias γόμον. nam equi, rhedae, corpora, vecturae variarum mercium inserviunt. Mixtura casuum, ut apud Hippocr. de humoribus, c. 25. Copiosus est Pricaeus, in exponenda hac enumeratione. Si Ceremoniale Romanum evolvas, sat crebro pleraque omnia harum mercium genera videas occurrere.
- v. 12. Θύϊνον) θύα nonnullis citria: sed citria κιτρία est, θύα thya. Etiam haec est arbor odora: itaque thyae generibus non absimilis citria. vid. Plin. l. XIII. c. 16. toto. Nil hic loci hebeno, sed paulo post. ἐκ ξύλον τιμιωτάτου, ex ligno pretiosissimo) Pro ξύλου, λίθου Afri quidam legerunt, ex alliteratione ad praecedentia?). Ex lapide pretiosissimo non fiunt vasa; sed ex lapide pretioso, vel ex ligno pretiosissimo. Tale inprimis hebenum, quod saepe cum ebore memoratur. Alterum candore, alterum nigrore excellit; utrumque laevore eximio. Vid. Fulleri misc. l. 6. c. 14. χαλκοῦ κτλ.) ex aere et ferro et marmore.
- v. 13. ἄμωμον, amomum) fruticis genus, cujus lignum suavem praebet odorem. [Non omittenda haec lectio. Amomum Italis gratum. Not. crit.] καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, et jumenta et oves) Differunt haec genera, ut τρα et την apud Hebraeos. Sio τρα 131, (Gr. 38,) 12., καὶ κτηνῶν καὶ προβάτων. Locum Gen. 46, 34. perspicue expressit unus de LXX, an, pro numero librorum Mosis, de quinque, ut tractatus Talmudicus de scribis docet, interpretibus, ἐρεῖτε, ἄνδρες κτηνοτρόφοι ἐσμὲν βδέλυγμα γάρ ἐστεν αἰγυπτίοις πᾶς ποιμὴν προβάτων. ἐσδῶν) Vulg. rhedarum. του LXX ἄρμα, quod nomen extat etiam c. 9, 9. του LXX saepe, ἄμαξα. Sed ἐέδη, neminem, qui Graece ante Johannem scripserit, reperias: nec res ipsa in specie videtur nota Graecis fuisse. nam alise nationes aliis vehiculorum formis gaudent. Neque rheda, Isidoro reda, Graecum est, ut satis Andreas Caesareensis ad h. l. docet, ἐέδαν in gratiam Graec

At lectio γόμος quoque, v. 12. in., praefertur in margine utriusque Edit. E. B.
 Itaque Ed. 2., cum Vers. germ., lectioni ξύλου palmam concedit, deserta crisi Ed. maj. E. B.

corum οτημα interpretatus, sicut Theophylactus πουστωδίαν, φυλακήν, Matth. 27, 65. Nec minus novum rheda in Graecis sonuit, quam in Latino sermone illud ochema sonaret. Hinc Graeci librarii tam varie h. l. scripsere 628av. Neograeca versio, ἀμάξια. Plurima Gallica valuerunt, ut rheda, quo Cicero utitur, ait Quintil. l. I. c. 5. at Isidorus: reda genus vehiculi quatuor rotarum. has antiqui retas dicebant, propter quod haberent rotas. 1. 20. c. 12. Arabs, Graece doctior, quam Latine, substituit mulorum et camelorum. Vocabulum Latina civitate donatum, atque adeo Latinum, non temere hoc loco est adhibitum. Romam videlicet propriumque Romae luxum haec strictura petit. Hieron. in Es. 66., serraco gallico, covinisque bellicis, et equis Cappadociae atque Hispaniae, ac REDIS ITALIAE etc. Conf. de Hebraeis per Hebraica verba significatis, not. ad c. 7, 4. — καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων) Saepe Graeci σώματα dicunt pro mancipiis: Tob. 10, 10. (11.) σώματα καὶ κτήνη καὶ ἀργύριον. et sic LXX Gen. 36, 6., πάντα τὰ σώματα τοῦ οίκου αὐτοῦ. Rursum iidem, Ez. 27, 13., ἐνεμπορεύονταί σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων. Utroque hoc loco του et et in Hebraeo. ψυγαὶ ἀνθρώπων dicuntur cadavera, defuncti, Num. 9, 6. 19, 11. sed et viventes, Lev. 24, 17. praesertim captivi, sive mancipia. Num. 31, 35. 40. 46. Hoc loco, ubi mercatores inducuntur conquerentes, corpora sunt servi, ad portandum merces aut heros: animae hominum, servi, quatenus per se mercis loco habentur.

v. 14. καὶ ἡ ἀπῶρα κτλ.) Hebraeo קיץ respondet apud LXX int. ἀπώρα, Jer. 48, 32., et denotat fructus arborum. Ab iis, quae in urbem per mercatores importabantur, nunc venitur ad domesticas ejus delicias, quarum haec una species, ή ὀπώρα, plurimi omnium ibi habita, exprimitur. Subsequuntur autem duo genera: τὰ λιπαρά sunt reliqua in victu, penes ipsam deliciosa; τὰ λαμπρά sunt in amictu et cultu, ad alios exsplendescentia. Opportunum ergo locum hîc habent haec verba, quae nonnulli post versum 23. collocanda suspicati sunt. Verum uti v. 10. secunda persona adhibetur, eademque v. 22. tertiam excipit, ita hîc quoque.

v. 17. πας ο έπὶ τόπον πλέων) Non bene, ut arbitror, hanc lectionem in Apparatu posthabui. 1) Optimis nititur monumentis, et denotat utique genus hominum diversum a gubernatoribus, quibus tamen adjungitur, et a nautis, et ab omnibus qui mari operantur. Itaque ο έπι τόπον πλέων is fuerit, qui unum in locum, emporium, regionem, identidem navem agit. Alii, nãs o êni var πλοίων πλέων. alii, πας έπι των πλοίων ο ομιλος. Illud ex festinatione, ut videtur; hoc ex paraphrasi germanae lectionis. — καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται) έργάζεσθαι non solum est aliquid operando efficere, sed etiam, quod jam extat, tractare. Sic LXX, εργάζεσθαι γην, παράδεισον, άμπελώνα, πόλιν, χρυσίον πτλ.

v. 18. τίς όμοία, quae similis) Una urbs in mundo incomparabilis habita, Roma. Vid. Pauli Aringhi Lib. II. Rom. subterr. c. 1. Terrarum dea gentiumque Roma, Cui PAR est NIHIL et nihil secundum, dicitur Martiali: Athenaeo, epitome orbis terrarum.

v. 20. of ayios, sancti) Hi ponuntur ante apostolos et prophetas, vel tanquam genus ante speciem, vel tanquam ii, quorum aliqui ante apostolos et prophetas sint occisi.

2) v. 22. μουσικών) musicorum, id est, cantorum. hi enim sunt praecipui. שרים LXX moudinol, Gen. 31, 27. Ez. 26, 13. — τεχνίτης, artifex) Nusquam magis, quam Romae, florent, cum musica, ars pingendi, sculpendi etc. ut do-cent Topographiae et Itineraria, v. gr. Keyssleri, Part. I. Ep. 49. etc.

v. 24. ev avry, in ea) Hoc quoque angelus loquitur: nec tamen dicit in te, sed in ea, (conf. Matth. 23, 37.) nempe in deceptrice gentium, jam ita demersa, ut extremas hujus allocutionis partes non audiat. — πάντων τῶν ἐσφαγμένων,

<sup>2)</sup> v. 21. Οὕτως, ita] Indicio est haec vocula, nondum hoc vaticinium impletum esse. V. g.

omnium, qui mactati sunt) Omnia Romani imperii theatra, Christianorum caedibus insignita, docet Aringhus T. I. operis citati, f. 125. idemque f. 132., unam Romam mactandis Christi ovibus GENERALE quasi MACELLUM constitutum fuisse ait. Multum sanguinis effudit Roma pagana; non minus, pontificia. Ab A. 1518. ad 1548. plus 15 milliones protestantium, Inquisitionis opera, occidisse, sunt qui putent, ut memoratur in Exeg. Germ. h. l. Grandis hic numerus etiam duplicatur ab A. 1550. ad 1580. apud Hoe in Ap. 17. qu. 234. Neutrum verisimile. Plus 90 myriades ab A. 1540. vel 1550. ad 1580. censentur apud Frid. Seylerum in Roma titubante, p. 339. s. Verus numerus, quisquis est, stupendus est.

### CAPUT XIX.

- v. 1. Φωνήν, vocem) Longe diversam a questibus capite 18. descriptis. ἀλληλούϊα, Hallelujah) Gravissimum est hoc celeusma, de quo aliquid dicere necesse habemus.
  - §. 1. Hebraicum est הללו יה ex הללו et יה compositum.
- §. 2. Nomen coccurrit in hymnis V. T. Exod. 15, 2. Es. 38, 11. Psalm. 118, 5. 14. 17. 18. 19., et passim alibi, praesertim in hoc ipso Hallelujah, quod in Novo Testamento sola Apocalypsis, in hac una periocha, sed saepe, exhibet,
- §. 3. Nonnulli ar ab Tax derivant, et ad Decentiam divinam referunt: sed, ut plerique agnoscunt, eo potius nomine denotatur Is qui est.
- §. 4. Literam spiritalem tergeminam ההה statuminat Hillerus in Onom. p. 262. unde secunda radicali in vel כמודה et porro nomen יהוה et היה derivatur.
- §. 5. Eodem pacto formatur יי pro יי (ut in לְּבֶּיְהָה pro יי קיה פּּבְּיָרָה pro יי קיה pro יי mappikatum. nam quemadmodum ex הוא finali fit הוא medianum, pariter ex הוא mediano fit הוא finale, ut in הוא et in aliis, quae Coccejus in Lexico, col. 284. bene notavit.
- §. 6. Nemini hanc analysin obtrudo: non tamen facile quisquam negaverit, dici eum Qui est: idque ratum manet, etiamsi cum Hillero ex της futuro repetas. nam illud, καὶ ὁ ἐρχόμενος, jam antea in pausam datum est. vid. supra, ad c. 11, 17. In tribus incisis, ὁ ἡν καὶ ὁ ἀν καὶ ὁ ἐρχόμενος, accurate erant discernenda tempora, sed ubi το της seorsum extat, derivatio ex της vim praesentis temporis, ut in tot propriis nominibus humanis conspicitur, non tollit. Nomen, ὁ ἀν, ponunt LXX int. Exod. 3, 14., et (ubi minus loci erat) Jer. 1, 5. (6.) 14, 13. 32, 17. ipsumque της idem dicit, quod ὁ ἀν, interprete Euthymio apud Fuller. miscell. p. 486. sq. Adde Drusium ad h. l.
- §. 7. Nomen קד non ex nomine יְדֹּלְיה decurtatum esse, patet ex eo, quod יְדֹּלְיה multo saepius, quam יְדֹלְיה dicitur, et quod interdum conjunctim יְדֹּלְיָה laudatur.
- §. 8. Ut Deus per Mosen se יהורה חסות nominari jussit, statim sub ipsum exitum ex Aegypto etiam nomen יה introductum est in Cantico Mosis, Exod. 15, 2., his verbis: יה ריהי לי לישועה ubi ex praesentissimo saluberrimi operis divini sensu Dominus dicitur יה ס מיי. Hine non nisi in Canticis hoe nomen citatur. Concinit cum Mosis cantico Esajas, populum ita loquentem inducens כי ביהוה עדי עד כי ביה יהוה turc כי ביה יהוה לי לישועה c. 12, 2. Idem בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה deoque autem loco Esajas simul ad fiduciam in posterum hortatur, ideoque is יהוה די יהוה Dominum appellat, eoque ipso nos utriusque nominis differentiam docet.
- §. 9. א dicitur Deus, quia Est: מונהדי dicitur quia Erit et Est et Erat: מונהדי dicitur, quia v. gr. in Esajae Cantico celebratur, uti se praesentem Deum in opere ipso praestitit, et simul in posterum se praestaturus, omni fiducia declaratur. Nomen דורה temporibus promissionum in effectum tendentium frequentabatur: הי omnibus temporibus aptum, praesenti ope exhilaratis, atque adeo maxime novissimis. Sic consideratio temporis futuri, nec non pristini

(Jer. 23, 7.) in praesens coalescit, et qui antea dicebatur o ou xul o nu xul o eγόμενος, deinceps dicitur ὁ ῶν καὶ ὁ ἦν, et, ὁ ῶν.

§. 10. Huic igitur Cantico, Ap. 19., etiam atque etiam convenit Hallelu-

jah, et in eo nomen 🚌 ດ ຜັນ Ens.

§. 11. Laudatur passim observatio, quae apud Kimchi extat, quod Hallelujah primo suo in Psalmis loco resonet sub interitum peccatorum et impiorum, Ps. 104, 35. Plura vero ex Rabbinis in eandem sententiam, coll. Prov. 11, 10., collegit Cartwrightus l. 3. Melif. Hebr. c. 8.

1) v. 5. αίνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν) LXX, καὶ ἢνεσαν τῷ Κυρίω, 1 Chron. 16, 36. מלידורה בעל לידורה בעני ענים איז ענים בענים בענ bitur his locis solennis illa laudatio, Domino praestari solita, per Levitas. **Adde** locum Ezr. 3, 11., de cuncto populo, eadem phrasi Hebraica et Graeca. Quanto major solennitas in Apocalypsi! Excitantur omnes servi ejus, et timentes eum parvi et magni, ad laudem solenniter ei dicendam. Id faciunt versu 6. [coll. Ps. 115, 13.]

2) v. 7. ήτοίμασεν έαυτήν, paravil se) i. e. coepit parare se. ut πεπίστευπα, ἢγάπηκα, ἥλπικα, nactus sum fidem etc. De nuptiis ipsis vide c. 21, 2. 9. ss.

v. 8. yao, enim) Particula explanativa, uti v. 10.

- v. 9. γράψον) Codices hoc verbum omittentes memorat Apparatus. In iis sunt primae editiones Erasmi, quas secutus est Lutherus: unde suspicio typographici sphalmatis in Bibliis Germanicis eximitur. Recentiores Bibliorum Germanicorum editores id verbum inseruerunt. — ályðirol, veri) Notabile epitheton. Hoc uno Apocalypseos loco per se ponitur, uti movoc, fidelis, de Teste. c. 1, 5. Alibi utrumque jungitur. Testis fidelis et verus. c. 8, 14. Fidelis et verus, absolute. c. 19, 11. Inde, Verba fidelia et vera. c. 21, 5. 22, 6. Alibi aliud epitheton additur. Jesus, Sanctus, verus, c. 8, 7. Deus, Dominus Sanctus et verus. c. 6, 10. Justae et verae viae Dei: vera et justa judicia ejus. c. 15, 3. 16, 7. 19, 2. Ubi conjunctim ponuntur epitheta, Sanctus dicitur Deus, respectu sui: fidelis et justus, respectu suorum, et in verbo suis dato: verus, in opere, cujus exitus, hoc inprimis loco, respondet verbo antegresso. Ubi unum tantummodo epitheton ponitur, ut Fidelis, initio libri, et Verus, hîc, circa finem, alterius vis est subintelligenda. Atque ut Ipse est, sic sermones ejus, et vise et judicia sunt.
- 3) v. 11. Innog levnog, equus albus) Antitheton ad ovov Matth. 21. κρίνει, judicat) Multa loca, etiam Novi Testamenti, de adventu Christi glorioso, de resurrectione mortuorum, de judicio, cum hac periocha conjungit cel. D. Langius, comm. apoc. f. 107. seq. 256 — 269. Sed unus revera est adventus Christi gloriosus, in die novissimo: cujus tamen illustre et singulare praeludium est destructio bestiae. vid. supra, ad 2 Thess. 2. p. 806. sq., et Ord. Temp. p. 412. [Ed. II. p. 354.] Eundemque diem novissimum spectat summa testimonii de resurrectione et de judicio.

v. 14. τὰ στρατεύματα, exercitus) Vocati et electi et fideles, c. 17, 14. βύσσινον λευκον) Λευκον non est superfluum epitheton. 4) nam est aliqua byssus etiam flava.

v. 15. φομφαία, romphaea) ad occidendum. — φάβδφ, virga) ad subigendum. 5) 6) v. 20. ἐπιάσθη) capta est bestia: at draconem angelus ἐκράτησε com-

2) v. 6. xal, et] Satis jam fit excitationi v. 5. prolatae. Hallelujah! V. g.

<sup>1)</sup> v. 2. ἀληθιναί, veracia] Quae per formam precationis c. 6, 10. referenter verba. « nunc, expresse iterata, transponuntur in doxologiam. V. g.

<sup>3)</sup> v. 10. και ξπεσα, et cecidi] Johannes ea, quae v. 9. extant, pro conclusione Visionis habuisse videtur: atqui restabant prioribus excellentiora. V. g. 4) Hine omissio ejus, in Ed. maj. haud obscure probata, ad lectiones minus firmas relegatur

per marginem Ed. 2., subsequente Vers. germ., quae habet mit reiner weisser Seiden. E. B. 5) v. 17. δεύτε, adeste] Victoria non potest non consequi. In antecessum hostium caro enda conceditur avibus. V. g. diripienda conceditur avibus.

<sup>6)</sup> v. 19. μετά, cum] Hostes id agent sine dubio, ut Sanctos in terra adoriantur. Enimvero Christus Dominus cum coelecti comitatu proelium faciet. V. g.

prehendit. cap. 20, 2. Bestia et pseudopropheta jam tum ad incitas redacti erunt; draco habebit vires, sed coërcebitur. — ζωντες, viventes) Haec pernicies ipsa corporis morte longe horribilior est. Confer, de filio perditionis, 2 Thess. 2, 8., item Dan. 7, 11. 26., et Es. 11, 4., ubi אַרְעָּרָהְ Chaldaeo paraphrastae est אַרְעִירָהְ רְשִׁרְעָּא Romanus impius. — την λίμνην τοῦ πυρὸς, stagnum ignis) In Apocalypsi non occurrit gehennee vocabulum.

v. 21. of losmol, ceteri) etiam reges. v. 18. 19. Cum turba miscentur, ut Pharao, Zaerack, Gog. Vid. Ord. Temp. p. 161. s. 182. s. [Ed. II. p. 142. s. 160.]

# CAPUT XX.

v. 1. "Αγγὲλον, angelum) De angelo creato interpretatur Cluverus, T. III. Dil. p. 821. Primasius in summario libri V., et Ticonius in homil. 17., Andreas Caes. sermone 20. caput 19. et 20. arctissime connectunt. Jok. Frid. Schmidius cladem antichristi, (quem quomodo interpretetur, nil interest h. l.) agnoscit priorem esse millennio, et qui id neget, in poenam, c. 22, 18. 19. praedictam incurrere, vid. Chronol. Anleitung. Part. II. p. 316.

currere. vid. Chronol. Anleitung, Part. II. p. 316. v. 2. τον δράκοντα ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος) Appositio, casu obliquo et recto. Vid. Apper. p. 778. [Ed. II. pag. 488., §. 5.] — glica Ern, mille annos) Dissertationem D. Zeltnerus edidit A. 1716. de Chiliasmo (proprie dixisset, de Millennio) praesenti: qua ineunte miratur, Chiliastae titulum detrectare quenquam posse, quia videlicet mille annos aliquo sensu admittere necesse habet, quisquis divinam Apocalypseos auctoritatem amplectitur. Praeclare. Sunt autem, qui insignem quandam et diuturnam ecclesiae tranquillitatem, hoc Textu cogente, futuram confiteantur, et id impune ferant. Quamobrem impune? ob hoc unum, quod MILLE ANNOS EX ORE DEI PROFECTOS REMOVENT AB ORE SUÖ. Non expedit, talem bonis hominibus timorem incutere. Ceterum ne passum quidem simul cum temporibus bestiae currunt hi mille anni, neque ex toto illa hi praecedunt, sed ex toto sequentur. Comprobat hoc I. totius libri series, unum perpetuum rerum nexum repraesentans. II. Ratio tubae angeli septimi, quippe sub quam etiam hi anni cadunt. c. 10, 1. not. III. Speciatim hoc comprobant ea quae praecedunt. Partum mulieris, de quo supra, subsecuta est draconis e coelo in terram dejectio: et cum hac dejectione connexum est vae tertium, quo draco per bestiam et cum bestia (c. 16, 13.) vel laxatissimis agit habenis: exeunte vae tertio bestia depugnabit et victa in stagnum ignis mittetur: eodemque tempore, post cladem ejus videlicet, reliquus hostis princeps in abyssum includetur. IV. Ante exitum numeri bestiae, tempora in Apocalypsi sunt aenigmatica; postea, proprio significatu expressa. Excellentem hanc prophetiae methodum violant, qui tempora bestiae et annos millenos commiscent. V. Ipsum millennium nova, magna, pura et diuturna immunitate a malis internis et externis, quippe quorum auctores sublati sunt, et variae beatitatis affluentia eminet; qualem adhuc non vidit ecclesia: Rom. 11, 12. 15. 25. neque enim unquam gentes non seductee fuerunt, v. gr. per Muhammedismum. VI. Comprobant hoc, quae sequantur. sequuntur autem novissima mundi tempora, et in iis solutio diaboli, Gogum et Magogum seducentis, et in stagnum ignis ad bestiam et pseudoprophetam aggregandi. In summa, accusatio Satanae in coelo; furor in terra, per spatium millennio brevius; captivitas in abysso, per mille annos; et, post seductum Gog et Magog, cruciatus in stagno ignis, in secula seculorum; ita inter se succedunt, ut nullum horum cum altero conjungi, nullius ordo trajici possit. Omnem Scripturae perspicuitatem neget oportet, qui hoc negare perseveret ac resulare conclur. Accedit VII. tenor sermonis versu 1. proxima superiora continuantis, non ad telam aliquam longius interruptam redeuntis. VIII. Eas res, quae capite 19. extant, hae res, quae a c. 20, 11. ad c. 22, 5. usque occurrent, plane sequentur: in medio est millennium, cujus neque initium, neque exitus, si praeteritum est, hue incidit, id igitur alio trahere non possunt, nisi quibus pro ratione voluntas est. Patet hinc, non recte a D. Gebhardi chiliasmum fere ex eo derivatum esse, quod Nexus verbi prophetici negligeretur. Comm. in XII proph. p. 655. Denique IX. inter angelum evangelii alwvlov aeterni, c. 14, 6., et inter consummationem seculi, alwv aevum quoddam interjacet. id vero, exemto millennio, nemo poterit ostendere. Brevi tempore prae iis, qui millennium hoc fuisse contendunt, ii, qui idem instare credunt, veri sensus praerogativam obtinebunt: neque solis cursum remorantur, qui contra loquuntur. Interea quisque videat, quibus in rebus beatam ipse vitam quaerat. Non in eo error est, nedum periculum, si mille annos dicas esse futuros; sed si annos vel futuros vel praeteritos ex sensu carnis interpretere. Mysterium est; doctrina de Filio Dei; tum, crux ejus; denique, etiam gloria ejus. Ipse signum est, cui in alia parte post aliam contradicitur. Multa credendi et confitendi materia.

v. 3. ἔπλεισε) Αὐτον addit Erasmus, invitis mss. et ipsius Andreae texta. Omnino κλείειν claudere non solum v. gr. de carcere, sed etiam de captivo dici potest: sed hic recte construit Apringius, clausit super eum, ut et ἔπλεισεν et ἐσφράγισεν cohaereat eum ἐπάνω αὐτοῦ, uti Gen. 7, 16. dicitur, ἔπλεισεν ἔξωθεν αὐτοῦ et plane τος σος Job. 12, 14. — ενα μή, ut ne) Unum hic exprimitur beneficium: sed id ipsum est longe maximum, et multa magna bona secum habet conjuncta. Nam regnum Dei, principe hoste remoto, vigorem non impeditum obtinet, apud gentes, et grande mysterium Dei, prophetis evangelixatum, consummatur. Ap. 10, 7.

Chiliasmum modernum, quasi errorem, eumque in fundamento, argumentis ex articulo de creatione, de redemtione, de sanctificatione depromtis, coarguit Jo. Dietericus Wincklerus in Disquisitionibus, p. 193. seqq. tum idem me tanquam defensorem ejus erroris notat. Atqui ne unum quidem ex tuis, politissime Wincklere, argumentis commentationem tangit meam: mihi vero gratum fecisti. Nulla enim res sanitatem meae de millennio sententiae evidentius potest efficaciusque demonstrare, quam collatio libri tui et mei. Respice, quaeso, Erkl. Offenb. pag. 950. seqq. Quae chiliastis tu tribuis, ab iis ego plane adhorreo: imo statum mundi naturalem, viatores egentes remissionis peccatorum et credentes, usum legis et evangelii, mortem nondum absorptam, etc. aeque statuit illa exegesis mea, ac disquisitio tua. Tuque, Lector, hoc quoque casu admonitus, alteram semper partem audiri oportere, memineris. Haec de Wincklero: ad rem revertimur.

Martyres, dum solutus est Satanas ex custodia mille annorum, et ultima faece terra laborat, viventes, non in terra, sed cum Christo regnant: deinde, adventus demum Christi gloriosus est in die novissimo: deiade, coelum novum, nova terra, nova Jerusalem. Quae pseudochiliasmus confundit, vera interpretatio, textui obsecuta, distinguit. Tali paoto, millenorum annorum, quos prophetia tantopere praedicat, assensor ego haberi longe malo, quam cum indiscretis antickiliastis facere, qui hoc ipso suo nomine vel literam prophetiae disertam infestant, et juxta cum errore veritatem obterunt. Mysterium Dei agitur. Ap. 10, 7. Id tum consummatur, quando bestia interit et Satanas ligatur. Es consummatio magis magisque appropinquat. Eadem complectitur longe maximas res et cum gloria Dei conjunctissimas. Earum rerum cognitio indies emergit lucidior, distinctior, facilior. Extremaeque interim saevitiae diaboli occurrere, summe est necessarium. At Deo, cujus est mysterium, obloqui, ut multi faciunt: juramentum angeli, mysterium confirmantis, enervare: interpretes, digne illud tractantes, per ignorantiam (Jud. v. 10.) exagitare: gratiam apud sui similes es exagitatione aucupari: nonne onlapor grave tandem erit? Vicissim vero cavendum est, ne in millennium conferas, quae ipsi aeternitati reservantur. Neque satis est, si asseras, id adhuc futurum esse: sed quale sit, sobrie quoque debet considerari. Veruntatem haec non verbosa tractatione insinuantur plerisque: spiritualis maturitas exspectanda est. — ustà, post) Elegans asyndeton, in opposito, ut. v. 5. initio. — μικρον χρόνον, parvum chronon) Hic, ut vestigiis quibusdam colligitur, dimidium xaıqov temporis aequiparat. [Neque incipit serius, quam eorum, qui primae resurrectionis consortes erunt, millennarium regimen. Inhaerendum est prophetiae ordini. Amplissimae postremorum temporum res succincte describuntur. quas ideo non expedit levi saltu transvolari. V. g.]

v. 4. 1) των πεπελεκισμένων) πέλεκυς, securis, Romanis proprie usitata in suppliciis. Confert huc Raphelius illud Polybii, μαστιγώσαντες απαντας, κατά τὸ παρ' αὐτοῖς (τοῖς ὁωμαίοις) ήθος ἐπελέκισαν. — ἔζησαν, vixerunt) in vitam redierunt. [eo modo, quo reliqui mortuorum non vixerunt ante resurrectionem universalem. V. g.] sic idem verbum, eadem vi, v. seq. et c. 2, 8. Vidit Johannes non solum redivivos, sed reviviscentes; (coll. Ez. 37, 7.) ut antea actum, non modo statum, ligati draconis. — μετά, cum) Erunt cum Christo, v. 6. et cum Deo, ibid. non Deus et Christus cum illis. Igitur id regnum erit in coelo. Conf. c. 21, 3., μετά, cum. — χίλια έτη, mille annos) Qui articulo τά hie a nonnullis ante z/lia perperam inserto retinentur, maximopere se impediunt. Duo millennia toto hoc loco memorantur, utrumque ter. prius est millennium ligati Satanae; v. 2. 3. 7. alterum, regni sanctorum. v. 4. 5. 6. Bis mille annorum fundamentum ullum cel. D. Langius se neque in textu, neque in re ipsa, neque in nexu partium apocalypticarum, invenire scripsit. Epicris. p. 421. Atqui alterum millennium pertingit usque ad resurrectionem omnium mortuorum; v. 5. prius, ante finem mundi exit. v. 7. seqq. Ergo prioris initium et finis est ante initium et finem alterius. Propterea uti v. 2. in prima prioris, sic v. 4. in prima alterius millennii mentione dicitur, absque articulo, χίλια έτη· ceteris locis τὰ χίλια έτη, articulo vim relativam habente, et illos mille annos innuente, v. 3. 5. 7. Denique gilia Ern, sine articulo, dicuntur versu 6., quasi in elogio seorsum posito. Articuli omissio minus adstrictam habet rationem, quam positio. Aliud esse ligati Satanae millennium, aliud sanctorum regnantium, multi agnoscunt, teste Pareo in Ap. col. 1093, ubi Thomam Brightmannum et Matthaeum Cotterium innuere videtur. Plane his adsentitur Jungmannus in Observ. germ. contra Beverley p. 71. Accedunt omnes ii, qui alterum duntaxat millennium pro ipsa aeternitate habent, ut Viegas in Ap. p. 793., Nic. Collado, Corn. a Lapide, et Nic. Mulerius.

Ingentem haec annorum bis mille diversitas usum praebet, eundemque tantae necessitatis, quae ipsam millenniorum diversitatem evincat. Crucem figit, judicio eximii viri, spes meliorum temporum, vel ipsius etiam regni millennarii cum perversione illa extrema et securitate damnabili ultimorum hominum conciliatio. Una difficultati medetur distinctio temporum. Priore millennio currente implebuntur promissiones de lautissimis ecclesiae temporibus: c. 10, 7. postea, dum sancti ex prima resurrectione regnabunt cum Christo, homines in terra erunt remissi et securi. Matth. 24, 37. seqq. quo pacto locus ille insignis, Luc. 18, 8., nativam verborum vim retinet. De hac securitate, remotis jam hostibus, homines occupatura, egregium est Hypomnema apocalyptico Patricii Forbesii commentario subjunctum. Confusio utriusque millennii multos pridem peperit errores, et ipsum chiliasmi nomen fecit odiosum atque suspectum: distinctio utriusque millennii resolvit difficultates chiliasmo jure oppositas, et sinceram prophetiae adjuvat interpretationem. Evolvatur, quaeso, liber, Erklärte Offenb. p. 942. seqq. Quid superest, quod ipsa orthodoxia possit reprehendere? Dicant ii sententiam, quorum ex auctoritate pendent alii. Adde quod qui residua mundi tempora neque extendunt ultra Scripturae veritatem, neque decurtant, ii demum empaectis

Ultima est hace periodus in actate mundi: quare hoc loco analysin temporum summatim repetemus, ca quidem sobrietate ac modestia, quam alibi affatim praefati sumus.

<sup>1)</sup> βρόνους, thronos] tribunalia. V. g. Bengel gnom.

Actas mundi, sunt
Acon,
Chronus, 5 xauçol sive tempora:
Tempus, 2 secula prisca:
Seculum, 7 menses prophetici:
Mensis, 2 hebdomades Danieliticae:
Hebdomas 7<sup>59</sup>/<sub>63</sub> anni communes:
Annus

2 chroni:

 $3^{1}/_{2}$  acones:

36597/400 dies.

Eadem aetas mundi complectitur annos naturales 77777/9, qui sunt menses

prophetici 490.

Septenarius igitur perfectus elucet, non hîc dicam, in diebus naturalibus, et quidem quadratus; sed in mensibus propheticis, et quidem quadratus: in annis naturalibus, cernitur per omnes totius summae articulos expressos, a millennario usque ad monadicum, et infra. Haec TESSELLATA temporum naturalium et propheticorum, Danieliticorum et Apocalypticorum, CONFIGURATIO, veritatem debet omnibus persuadere, quorum est quidquam, in hoc genere, veritatis capere.

- v. 5. η πρώτη, prima) Primam hanc resurrectionem multi agnovere, etiam ex antiquis. Intra mille annorum aetatem concluditur sanctorum resurrectio, pro meritis maturius vel tardius resurgentium. Tertull. l. 3. c. Marcion. c. 24. In eandem sententiam disserit Ambrosius in Luc. 17, 4., sed non item lib. I. de Interpellatione, cap. 7. quare verba ejus non exscribo. Quae Augustinus l. 20. de Civ. Dei, c. 7. disputat, non ipsam attingunt resurrectionem corporum primam, sed errores, quibus eam nonnulli contaminaverant. Citerioribus temporibus eam resurrectionem complures denuo defenderunt, inprimis Petrus Crugotius in Notis ad Apoc. cap. 20. nec non Apologia pro Confessione Remonstrantium, p. 209.
- v. 6. μαπάριος, beatus) Magna proprietate μαπάριος dicitur, qui immunis est a morte secunda. namque μὴ, κὴρ, etymon est, ut immortalem dicat. ἐν τῷ ἀναστάσει τῷ πρώτη, in resurrectione prima) Versio Aethiopica, apud Joannem de la Haye, in isto die, qui praecedit adventum ejus.
- v. 7. τα, illi) illi tantummodo mille anni, qui Satanam vinctum habebant: nunc enim iterum de Satana agitur. Articulus ad nomen (mille annos) duodus antea subjectis datum ita refertur, ut ad prius subjectum pertineat. Sic plane τὸ θηρίον, bestis illa, cap. 13, 15., non refertur ad v. 11., sed ad v. 1. Sic 2 Sam. 23, 19. 23. τρεῖς referuntur non ad ternarium proximum, sed ad remotiorem. v. 8. seqq. χίλια ἔτη, mille anni) Triplex millennii prioris expressio (cui triplex alterius millennii mentio concinne respondet,) non obscure triplicem facit oppositionem, ad Non-chronum (qui versatur inter annos 1111¹/<sub>9</sub> et 999³/<sub>9</sub> sive 1000.) ad paucum tempus (ann. 888³/<sub>9</sub>) et ad tempus 1. 2. ¹/<sub>2</sub> (ann. 777²/<sub>9</sub>.) nam tres eas periodos, quas draco praecipue tristes fecit, continuo excipiunt laeti mille anni, dum draco vinctus est, ter expressi. λυθήσεται ἐκ τῆς φυλακῆς) Locutio concisa: id est, solvetur a catena, et emittetur ex custodia sua.
- v. 8. τον γων καὶ μαγών) Magog, Japheti filius, pater nationum septentrionalium, orientem versus. Earum gentium princeps, Gog dicitur apud Ex. cap. 38, 2., et h. l. Princeps et populus inimicissimus, fortasse minus boni, quam ceteri, ipsi tum minus mali, quam post πλάνην novam. Arctissimam principis et populi conjunctionem indicat unus τον articulus, et paronomasia, Gog et Magog. Utrumque significat Celsum, Elatum, ut Hillerus docet in Onomastico. Itaque Magog ut nomen proprium ponitur: Gog autem, grandis syllaba, per aphaeresin inde relicta, per antonomasian videtur proprii nominis tenere locum, dum ferox ille tot gentium sub Satana ductor suo olim nomine appareat. Non abhorrebst Hieronymus in Ez. 38. Ros ut nomen proprium accipere, si ei nomen talis gentis (Russorum) notum fuisset. Conf. Hist. univ. Vol. I. p. 257. συναγαγείν, congregare) Non dicitur, seducere et congregare, sed, seducere ad congregardum.

seductionis finis est congregatio. — autous, cos) Alias Apocalypsis ducem prae copiis spectat, c. 12, 7., sed de Gog principe nil seorsum a Magog, quae ejus sunt copiae, recenset, partim quia de eo satis erat dictum apud Ezechielem, partim quia Gog praeter conatum nil agit, et in suo interitu miscetur ipsi turbae, uti reges in cap. 19, 21. not.

v. 9. την πόλιν την ήγαπημένην) Πόλις ήγαπημένη dicitur Jerusalem, Sir. 24, 11. At hic ea et castrorum et urbis nomine venit, ξν δια δυοίν. Opposita, μεμισημένος, c. 18, 2. et ήγαπημένος. et hoc tamen loco securitas urbis non plane innoxia videtur notari, uti Deut. 32, 15. Graece est, ἀπελάπτισεν ὁ ήγαπημένος.

v. 10. καὶ βασανισθήσονται) Hoc καὶ male omittunt recentiores Latini: et inde construunt sic, ubi et bestia et pseudopropheta cruciabuntur; quasi diabolus ipse non sit cruciandus. Eo magis defendendus est hoc loco textus sincerus, ne obliteretur bestiae et pseudoprophetae conjectio in stagnum ignis ante diabolum, quam particula zai necessario infert. [Hic demum Satanae poena inchoat. Ad istum usque terminum libere peccare pergit, si custodiam millennariam exceperis, qua interrumpitur pessima praxis. V. g.]

v. 11. zai, et) Hactenus descripta sunt, quae inter diem visionis Johannese et inter diem novissimum fieri debent. Hoc igitur loco juvat inserere Synopsia

temporum, quae complectitur prophetia.

# TABULA CAPITUM APOCALYPTICORUM CHRONOLOGICA.

3940 ineunte: JESU Christi Nativitas. 3943. Annus 1 Aerae Dionysianae. A. D. 30. Jesus Christus patitur: moritur: resurgit: stricturas praebet Apocalypticas, Joh. 21, 22. 23. Act. 1, 7. et ascendit in coelum. 96. Apocalypsis datur: Adventus Domini denunciatur septem ecclesiis in Asia et earum angelis. Apoc. 1. 2. 3. 97. 98. Septem sigilla aperiuntur, et sub quinto Chronus promulgatur. cap. 4 - 6. Septem Angelis tubae septem dantur. cap. 7. 8. Sec. 2. 3. 4. 5. Tuba angeli 1. 2. 8. 4. Cap. 8. A. 510 — 589. Vae primum. Cap. 9. 589 — 634. Intervallum post vae primum. 634 — 840. Vae secundum. Cap. 9. Cap. 10. 11. 800 - 1836. Non-chronus: reges multi. 840 - 947. Intervallum post vae secundum. Cap. 11, 14. 864 — 1521. Dies 1260 mulieris, postquam filium masculum pepererat. Cap. 12, 6. 947 - 1836. Vae tertium. Cap. 12, 12. 1058 — 1836. Tempus, tempora, dimidium temporis: et, intra eam periodum, Bestia, ejusque menses 42 et numeras 666. Cap. 12, 14. 18, 5. Cap. 13, 7. 1209. Bellum cum sanctis, finis Chroni. 1614. Evangelium aeternum. Cap. 14, 6. 1810. Finis 42 mensium bestiae, quibus elapsis, et septem phialis effusis, illa non est, et Babylon sedet regina. Cap. 15. seqq. 1882. Bestia ex abysso. Cap. 17. 18. 1836. Finis Non-chroni et regum multorum: consummatio sermonum Dei et mysterii Dei: resipiscentia superstitum in magna urbe. Finis pauci temporis, et  $3\frac{1}{2}$  temporum. Interitus bestiae: captivitas Satanae. Cap. 19. 20. Postes: Solutio Satanae ad parvum Chronon: millennium regni sanctorum Cap. 20. incipiens: finis parvi Chroni. Finis mundi. nova omnia: Cap. 20 - 22.

Qua conditione annos in hac tabula determinatos putari velim, passim de-Quare omnes oro, ne a me quidquam adversus verum sobrietatem admissum existiment, sed ut, quod commode offertur, dextre accipiant. Interim ad ductum Apocalypseos secula ab Johanne in Patmo ad nostram usque aetatem non incommode his characteribus distinxeris:

| Sec. 2. Bustum Judaismi.                         | Apoc. 8, 7. |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 3. Barbarorum incursus.                          | 8.          |
| 4. Arianum: Ariana amaritudo.                    | 10.         |
| 5. Imperium Romae pessundatum.                   | 12.         |
| 6. Synagoga discruciata.                         | 9, 1.       |
| 7. Saracenicus equitatus.                        | <b>13.</b>  |
| 8. Iconoclasticum: Reges multi.                  | 10, 11.     |
| 9. Photianum: sed et Pastor gentium natus.       | 12, 5.      |
| 10. Infelix: Vae tertium.                        | 12.         |
| 11. Hildebrandinum: Bestiae ortus ex mari.       | 13, 1.      |
| 12. Waldense: Potestas data bestiae.             | 5.          |
| 13. Scholasticum: Bellum cum sanctis.            | 7.          |
| 14. Wiclefianum: Medium vae tertii.              | )           |
| 15. Synodale: Medius bestiae vigor.              | ll. cc.     |
| 16. Reformatum: Mulier in eremo lautius nutrita. | (           |
| 17. Evangelium aeternum.                         | 14, 6.      |
| 18. Bestise et imaginis eins adoratio.           | 9.          |

— ἔφυγεν, fugit) Hic est dies, ille, magnus, Hebr. 10, 25., fugientis terrae coelique; adeoque ultimus, resurrectionis et judicii. v. 12. seqq. Joh. 6, 39. 12, 48. Filio datum est omne judicium. Joh. 5. Act. 17.

v. 12. ἐστῶτας, stantes) Mirabilis est parvulorum statio, ex quibus pars longe maxima generis humani constat 1).

## CAPUT XXI.

v. 1. Οὐρανὸν καινὸν κτλ.) Coeli et terrae nomen tuetur coelum novum et terra nova prae pristinis: ideo substantiva in priore duntaxat colo praecedunt; et sequitur, nam primum coelum et prima terra etc. Non lautam novissimi temporis ecclesiam, sed plane nova omnia et perfecta in aeternum, describit Johannes hoc loco. Augustinus: In hoc quidem libro obscura multa dicuntur: verum in his verbis, ubi ait, Absterget Deus omnem lacrymam ab oculis eorum, et mors jam non erit, neque luctus, neque clamor, sed nec ullus dolor, tanta luce dicus sunt de seculo futuro et immortalitate atque aeternitate sanctorum: tunc enim solum atque ibi solum ista non erunt: ut nulla debeamus in literis sacris quaerere vel legere manifesta, si haec putaverimus obscura. lib. XX. de Civ. Dei, c. 17. — παρῆλθε) At v. 4., ἀπῆλθον, uti cap. 9, 12. Abire amplius quiddam sonat, quam praeterire. mors, luctus, clamor, dolor plane abeunt: prius coelum et prior terra praetereunt, coelo novo et terrae novae cedentes.

v. 2. [ερουσαλήμ] Non temere Johannes in evangelio omnibus locis scribit ίεροσόλυμα, de urbe veteri: in Apocalypsi, semper, ίερουσαλήμ, de urbe coelesti. ξερουσαλήμ est appellatio Hebraica, originaria et sanctior: ξεροσόλυμα, deinceps obvia, Graeca, magis politica. Idem discrimen tenet Paulus, Judaismum refutans, Gal. 4, 26. (coll. ibid. c. 1, 17. s. 2, 1.) Hebr. 12, 22. tametsi alias promisoue loquitur, et ad Romanos Corinthiosque, σεμνότητος et favoris causa, εερουσαλήμ dicit. — είδον, vidi) Haud recte Johannis nomen recentiores hoc versu inculcarunt. Initium erat pericopae ecclesiasticae: sed textus ipse coelum novum, terram novam, Jerusalem novam, arctissime connectit. Non est millennii urbs nova, ut cel. D. Langius, non solus, censet: comm. apoc. f. 241. seq. sed novitatis perfectae, atque aeternitatis, ut ostendit series visionum, descriptionis magnificentia, et oppositio ad mortem secundam. cap. 20, 11. 12. 21, 1. 2. 5. 8. 9. 22, 5. — xaraβalvousav, descendentem) Accipi hoc potest, in visione, de actu descendendi: in re ipsa, citra actum illum, de statu συγκαταβάσεως divinae ad homines. Saepe enim in Topographiis verba, quae motum sonant, conditionem significant, et in his ipsum verbum descendendi. Ps. 104, 8. Jos. 15, 3. 10. etc. Tota civitas est continens et contentum: quatenus ea incolas continet, descendit.

<sup>1)</sup> κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, secundum opera eorum] Nihil tum in lucem non proferetur. Bona fac facias , non mala.  $V.\ g.$ 

- v. 3. ἰδοὐ) Non necesse est, subaudire ἐστὶ verbum: ecce tabernaculum Dei est cum hominibus. nam ἰδού etiam per se rem demonstrat, v. gr. cap. 19, 11. et passim. ¹) μετ' αὐτῶν) cum eis, in terris, habet, Idacii Clari nomine, Vigilius Thapsensis. Ex coelo a Deo descendentem urbem vidit Johannes: sed non addit, in terram.
- v. 5. หลเงล่ กล์งาล กอเอ๊) Antiquior lectio, หลเงล่ กอเอ๊ กล์งาล et หลเงล่ กอเอ๊ uni verbo ซ่ากา respondet, non intersecandum. Hoc est verbum non jussionis, sed promulgationis.

v. 6. το άλφα και το Ω, ή άρχη και το τέλος) Gloriosa Dei appellatio. Prius

incisum declaratur per alterum.

- 2) v. 8. τοῖς) Dativus Hebraicum '> exprimit: id est, quod attinet ad formidolosos etc. Ita mox cohaeret αὐτῶν, eorum. 3) φαρμαποῖς, veneficis) φάρμαπον, medium vocabulum est; saepe autem cum derivatis adhibetur de medicina noxia, veneficio, quod se saepe hominibus salubre jumentisque venditat, sed vel per se, vel etiam adjuncto expresso foedere aut coeco cum daemoniis commercio, pestilentissimum est. Hinc idololatriae jungitur Gal. 5, 20.
- v. 11. δ φωστής) Hesychius, φωστής, θυςίς. Es. 54, 12. τὰς ἐπάλξεις σου, plurali numero. Sed δ φωστής in singulari (coll. Gen. 6, 16.) dicit in aedificio partem patulam, vel pellucidam, qua lumen solis (ψηψ) permeat, ut sunt fenestrae vel spatia inter (ἐπάλξεις) pinnas moenium. vel, φωστής est λύχνος. v. 28. φωστής non componitur ex φῶς et τηςῶ, sed est derivatum.
- v. 12. ἔχουσα) De casu recto vid. Apparat. p. 778. τεῖχος πυλῶνας, murum portas) Chiasmus inversus, coll. v. hoc et seq. et v. 14. ἐπὶ) Hîc dicuntur ἐπὶ πυλῶσιν ὀνόματα. at Ez. 48, 31. αί πύλαι ἐπὶ ὀνόμασι τῶν φυλῶν τοῦ ἰσραήλ. ἐπὶ (ἐτ) variam vim habet; non solum superiorem locum dicit.
- \*) v. 16. ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων) Sic Latinus legit. habet enim, per stadia duodecim millia. quodsi ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων, legisset, interpretari habuerat, per stadia, duodecim millium. Stupenda magnitudo! Alexandria XXX stadiorum longitudinem, non minus X stadiorum latitudinem habuisse dicitur apud Josephum. Hierosolymorum circuitus apud eundem XXXIII stadiis; Thebarum, apud Dicaearchum, XLIII stadiis; Ninives, apud Diodorum Siculum, CCCC stadiis definitur. Babylonem Herodotus libro I. ait habuisse in quolibet latere CXX stadia: in circuitu CCCCLXXX stadia: murumque fuisse L cubitos crassum, CC cubitos altum. Quicquid urbium mundus habet, viculi sunt ad novam Jerusalem. ἐπὶ habet hoc loco vim distributivam, ut in tacticis, ἐφ' ἐνὸς, ἐπὶ τεττάρων, ἐπ' ὀπτω, singuli, quaterni, octoni. vide Budaei comm. linguae Gr. col. 881. Itaque ἐπὶ hoc versu, non sequenti, adhibetur, et significat, 12,000 stadia [i. e. plus ducentis quinquaginta ad minimum milliaria germanica, V. g.] singulorum esse laterum urbis, non totius circuitôs.
- v. 17. καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς, ἐκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων μέτρον ἀνθρώπου ὅ ἐστιν ἀγγέλου) Post ἐκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων plerique addidere πηχῶν· sed antiquum testem non unum hoc vocabulo carere, ostendimus in Apparatu, cujus Ed. II. vid. ad h. l. Non muros, sed unius muri mensuras notari, certum est: ac possent subaudiri etiam calami. Stadia 12,000 exhibent urbis altitudinem quoque: 144 sive calami sive cubiti, dant muri altitudinem, altitudine urbis non multo minorem, vel ei potius parem. Etenim altitudo proprie spectatur in muris, ut vel poëtarum Graecorum Latinorumque epitheta comprobant. Stadia 12,000, quippe absolute dicta, erant humana; 144 sive cubiti sive calami, non erant humani, sed angelico-humani, humanis multo majores. Sive

<sup>1)</sup> λαός αὐτοῦ — Αεός αὐτοῦν, populus Ejus — DEUS eorum] Beatissimus terminus! V. g.
2) v. 6. 7. διψώντι — ὁ νιχών, sitienti — vincens] Duplex hominum; donorum duplex genus. V. g. — τῆς ζωῆς, vitae] Mors jam nulls restat. v. 8. V. g.

<sup>3)</sup> δt, vero] Idem antitheton v. 27. c. 22, 15. V. g.
4) v. 14. Σεμελίους, fundamenta] alio juxta alium posito. V. g. — ἀποστόλων, apostolorum] Huc pertigerunt v. gr. qui in lacu Genezareth piscatum exercuerant. V. g.

calami 144 sive cubiti erant, eandem muri altitudinem collatio 12,000 stadiorum exhibet. Sed tamen ut calamos potius accipiamus, magna ratio suadet. Nam quot cubitos habeat calamus, non indicatur: possetque habere quatuor cubitos. quia staturam hominis quatuor cubiti meliuntur; vel sex cubitos, uti Ex. 40, 5. Ergo si cubitorum 144 esset murus, nesciretur, quot idem calamorum esset; adeoque calamus aureus, qui mensura dicitur, ignota, id est, nulla revera esset mensura. Plane calamum centies quadragies quater admovente angelo, muri noscebatur altitudo. Apud Ezechielem, in simili argumento, et per ellipsin notatur saepius mensura calami, et aliquando, cap. 42, 17., perinde ut hîc in Apocalypsi, Graeci intrusere πήχεις. Vid. Joh. Meyer de ultimis Ezech. pag. 26. seqq. Saepe Hebraei adjectivum numerale et substantivum plurali et singulari numero construent, v. gr. אלפים מדה Ez. 48, 30. 33. Et sic Johannes, באבינה אלפים τεσσαράποντα τεσσάρων μέτρον. Angelum mensorem Johannes ανθρωποειδώς έθεώonse, humana specie vidit, ut Andreas Caesareensis loquitur. itaque illa pertica, inquit Grotius, tanta erat, quanta erat statura formae humanae, in qua angelus apparebat, ac proinde ad eum modum etiam cubiti. Clausulam de cubitis compendifacere Grotius poterat.

v. 18. ή ἐνδόμησις) Hesychius, δώμησις (nam ω et o scribitur) οἰποδομή. Ergo ipsa hîc muri structura est jaspis, ut vulgo lapides. ἐν in composito hocce

valet penitus.

v. 19. κεκοσμημένοι, ornati) id est, structi et ornati. nam ipsa fundamenta sunt gemmae; ut ipsae portae, margaritae. De Adamante vid. Hilleri Syntagm. p. 35. seq. Sermo concisus, ut apud Vitruvium l. 10. c. 20., pluteum, turriculae similitudine ornatum. Herodotus lib. 1. de Babylone, ἐκεκόσμητο δὲ ὡς οὐδὲν ἄλλο πόλισμα, ubi ornatum urbis appellat fossam, murum, portas.

v. 20. σάρδιος) σάρδιον 1) probatissimi habent codices h. l. et LXX et Epi-

phanius. Conferatur hoc ad Hilleri Syntagmata, p. 86.

- v. 24. τὰ ἔθνη) τῶν σωζομένων adjecit Erasmus, et innumeri editores, eum videlicet sine ulteriore examine secuti. Erasmus si hodie viveret, Andreae commentarium, quem pro textu arripuit, protinus, opinor, expungeret. Idem, et alii, qui primo recensuere N. T. Graecum, si copias his duobus seculis collectas, cum ea paucitate, qua ipsi conflictabantur quondam, compararent, veritati lubentes cederent, et cupidissimum quemque lectionis ab ipsis tam segre interdum constitutae defensorem ad sese in meliora vel sequendos vel ducendos hortarentur. διά) Respondet praefixo > Es. 60, 3. Apud LXX est τῷ φωτὶ sine praepositione. φέρουσι) Praesens, post futurum περιπατήσουσι, vim futuri habet, coll. v. 26.
- v. 27. <sup>2</sup>)ποιῶν) Alii, ὁ ποιῶν. Sed articulus abest etiam c. 22, 15., πᾶς ποιῶν· et hîc quoque πᾶς subaudiri potest e proximo πᾶν. ψεῦδος) ἐργαζόμενοι ψεῦδος, Sir. 51, 4.

# CAPUT XXII.

v. 1. Ποταμόν) Vid. App. Ed. II. In mentione vestitus, καθαφόν λαμπφόν junctim dicit Apocalypsis non semel; ceteris in locis, vel καθαφύν seorsum, vel

seorsum λαμπρούν, uti hoc loco pars testium longe ponderosissima.

v. 2. ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν) ἔνθεν καὶ ἔνθεν Εz. 47, 7. 12. adverbialiter: sed hoc loco ἐντεῦθεν, ut alias ἐνταῦθα, praepositio est. — ἀποδιδοῦν) pro ἀποδιδοῦν, ut διδόω, pro δίδωμι. — εἰς θεραπείαν) Εz. 47, 12., ubi LXX, εἰς ὑγείαν. θεραπεία inchoativum aliquem significatum involvit: nec tamen morbidum quidquam erit. Conf. ibid. v. 9. Hinc possit expediri difficultas quaestionis de salute gentium.

Hinc, posthabita crisi Ed. maj., σάρδιον praefertur in margine Ed. 2. E. B.
 χαὶ οὐ μὴ εἰσίλθη, et non intrabit] Inde quilibet, intraturus sit nec ne, colligere potest. V. g.

- v. 3. κατάθεμα) Sic Comp. cum aliis Antverpiae Genevaeque excusis editionibus cumque mss. fere omnibus. Vid. App. Ed. II. ἐν αὐτῷ, in ea) Possit hoc referri ad plateam, coll. Job. 29, 7., ἐν δὲ πλατείαις ἐτίθετό μου ὁ δίφρος. Sed refertur ad ipsam urbem, uti v. 2. αὐτῆς, ejus: quanquam revera in conspicuo maxime urbis loco erit thronus. αὐτοῦ, ejus) Übi et Dei et Agni fit mentio, subsequens relativum αὐτοῦ ejus refertur vel ad Agnum, cap. 6, 17. item cap. 1, 1. 20, 6. quia his locis Agno adscribitur; ira, revelatio, regnum: vel ad Deum, h. 1. quia thronus saepius Deo adscribitur qua ex causa etiam cap. 11, 15. verbum βασιλεύσει regnabit ad Dominum refertur. Non dicitur ibi, regnabunt, neque usquam dicitur, αὐτῶν eorum, in plurali, ob intimam unitatem. Sub mentione Agni innuitur etiam Deus: sub mentione Dei innuitur etiam Agnus.
- v. 5. ἐπ' αὐτοὺς) ἐπ' omittitur a plerisque quos tuetur Wolfius, conferens praecipue locum c. 21, 23. Sed different loca. civitatem illuminat gloria Dei: super cives lumen fundit Dominus Deus. Sic dicitur להאיר על הארץ Gen. 1, 15. Antiquitas testium ἐπὶ particulam defendit.
- v. 6. \*at, et) Mira est interpretum dissensio de sermonibus in hoc epilogo distribuendis. Loquitur autem, si cui nostra distributio placet,

angelus, v. 6.

Jesus, v. 7.

Johannes, de facto suo et de angeli correctione, v. 8. 9.

Rursum, eodem ordine,

angelus, v. 10. 11.

Jesus, v. 12-17.

Johannes, v. 18. 19.

Johannes, et Jesus, iterumque Johannes, v. 20. 21.

— πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ, certi et veri) Firma fide, nec non digna interpretatione, suscipiendi. Confirmata fuit veritas horum verborum, speciatim, de nuptiis Agni, c. 19, 9. deque novitate universi: c. 21, 5. nunc generatim, ut in epilogo, veritas verborum confirmatur totius libri: eaque sibi constat, etiam ubi multi credere recusant. Vae autem iis, qui prae hac veritate mendacium amant, v. 15., ac veritatem, praesertim eam ipsam, quae inter has confirmationes interjacet, c. 20, 1. seqq. pro mendacio traducunt. — ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, Deus spirituum prophetarum) Unus est spiritus, quo acti loquebantur prophetae: 1 Petr. 1, 11. 2 Petr. 1, 21. singuli autem, pro mensura ipsis data, suos habebant spiritus. horum spirituum Deus est DOMINUS, v. gr. Deus Davidis, Deus Danielis. Idemque misit angelum suum, ut Johanni nunc eorum, quae per veteres illos prophetas praedicta erant, complementum in proximo ostenderetur.

1) v. 8. nal èyo, et ego) Dionysius Alexandrinus hoc quoque construxit cum

μακάριος, beatus. v. 7. Subaudiendum potius είμὶ, sum.

2) v. 9. ὅρα μή. σύνδουλός σου εἰμὶ) Post σοῦ, γὰρ inseruere Latini recentiores et Erasmus. Sed pulcre animadvertit Wolfius, omnem hanc angeli orationem concisam esse et ellipticam, qualis esse consuevit illorum, qui aliquid graviter aversantur. Simillimum exemplum γὰρ omissi, extat Act. 14, 15.

v. 10. καὶ λέγει μοι, et dicit mihi) Idem est angelus, cujus sermones versu 9. et 10. referuntur: et tamen formula, et dicit mihi, interponitur, quia angelus sermonem versu 6. memoratum, post interpellationes versu 7. 8. 9. factas, denuo prosequitur. Conf. et dicit mihi, cap. 17, 15. 19, 9. — μη σφραγίσης, noli obsignare) Obsignantium similes sunt, quibus consultum videtur, locupletiorem hujus prophetiae tractationem sub speciosis praetextibus inhibere.

v. 11. φυπαφευθήτω) Erasmus, Graeca ex Latinis hoc loco sarciens φυπωσάτω fecit, a φυπάω. φυπάω, non φυπόω, neutrum esse, dixi in Apparatu: vere-

1) ἀπέστειλε, misit] Cum introitu libri exacte conspirat conclusio. V. g.

<sup>2)</sup> ξμπροσθεν τῶν ποδῶν, coram pedibus] Angelum prius Johannes adorare voluerat, c. 19, 10.: jam nonnisi ad pedes ejus adorare (DEUM) parat. At ne hoc quidem permittit angelus. V. g.

batur autem Wolfius, ut probari posset, ξυπάω tantummodo neutrum esse. Krat viri doctissimi, affirmationem suam de ξυπόω etiam neutro exemplis tueri. Dantur quidem neutra in οω, δολιόω, μεσόω, σκηνόω sed ubi ex uno themate duo verba formantur, persaepe forma in οω activa, in εω vel αω neutra est, ut καφπόω, εὐκαφπέω ἀντιστατέω, ἀναστατόω ἀσθενέω, ἀσθενόω κρατερέω, κρατερόω sic ξυπάω, ξυπόω. Certe apud Aristophanem, Wolfio citatum, neutra sunt (praeter ξυπών, quod per se ambiguum est,) ξυπώντα, ἐξξύπων, non ξυποῦντα, ἐξξύπουν. Sed fac, ξυποῦν etiam neutrum esse, verbum ξυπαρεύομαι, etiamsi alibi non extet, tamen analogia πονηρεύομαι, σοβαρεύομαι, ψυχρεύομαι, quae item rara sunt verba, et quod caput est, mss. omnes defendunt. — δικαισσύνην ποιησάτω, justitiam facito) Sic, δ ποιῶν τὴν δικαισσύνην, qui facit justitiam. 1 Joh. 2, 29. 3, 7. — ὁ ᾶγιος, sanctus) et purus, fugiens sordida et profana omnia, contra ac faciunt canes et porci.

v. 13. έγω το άλφα και το Ω, πρώτος και έσχατος, ή άργη και το τέλος. Εgo Alpha et O, Primus et Ultimus, Principium et Finis) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Aperte hoc loco Dominus Jesus loquitur: et tria sunt incisa, quorum primum expendimus in Cap. 1, 8., ubi Pater de se loquitur: secundum consideravimus in Cap. 1, 17., ubi Dominus Jesus de se loquitur: tertium, juxta cum primo, attigimus in Cap. 21, 6., ubi rursus Pater loquitur. Nunc, in praesenti loco, tria incisa cumulantur, luculentissimo gloriae Domini Jesu documento; qui et ea, quae Pater de se dixerat Cap. 21, 6., et ea, quae Ipse de se dixerat Cap. 1, 17., de se testatur. Num autem una eademque sententia tripliciter est expressa? Imo plus quiddam subest. A et  $\Omega$  est quasi basis earum, quas modo notavimus, appellationum Dei et Christi, et habet vim quandam generalem et quasi hieroglyphicam, per alias appellationes supervenientes determinandam. Haec primum a Patre dicitur cap. 1, 8. eique respondet altera, qua Christus se dicit primum et ultimum, c. 1, 17. Praestantissimum et abjectissimum interpretatur Artemonius, praeclare a Wolfio refutatus. Eum interpretatur Ipse per Esajam, ante quem et post quem non est alter salutis auctor Deus. Haec in principio libri. In exitu Is qui in throno sedet, ait, Ego sum A et Q, et ipse declarat, Principium et Finis. c. 21, 6. Tum Dominus Jesus, Ego A et Q. Idemque declarationem addit, sed duplicem. nam et iterat suum illud, primus et ultimus, et nunc, quum Dei et Agni thronus in nova Jerusalem est, illud, quod Pater dixerat, de se loquens subjungit, principium et finis. Sine articulo dicitur, πρώτος καὶ ἔσχατος, in primariis quidem codicibus: cum articulo autem, uti to A nal to Q, sic o agri nai το τέλος. id quod gradationis cujusdam indicium est notabile.

v. 14. αὐτοῦ, ejus) ejus, qui venit. v. 12. Ipse de se loquitur. Simillima phrasis, c. 5, 10. eos, id est, nos. — Γνα ἔσται) Γνα declarat beatitudinem hic memoratam, uti c. 14, 13.; et ἔσται pro ή sermonem facit valde emphaticum. — τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, lignum vitae) De quo qui edunt, in aeternum vivunt. Gen. 3, 22.

1) v. 15. φιλῶν ψεῦδος) Bona mens veritatem amat, mala mendacium. Accommodari huc quodammodo possit illud Aristotelis, τοῦτ' ἔστιν ἡ κατ' ἀλήθειαν εὐφῦία, τὸ δύνασθαι καλῶς ἐλέσθαι τ' ἀληθὲς καὶ φυγεῖν τὸ ψεῦδος ὅπερ οἱ πεφυκότες εὖ, δύνανται ποιεῖν εὖ οἱ γὰρ φιλοῦντες καὶ μισοῦντες τὸ προσφερόμενον εὖ, κρίνουσι τὸ βέλτιστον. lib. VIII. Topic. cap. 14. Transferatur hoc ad spiritualia. Bonae indolis est, amare verum, odisse falsum: malae indolis, odisse verum, amare falsum. Tales nos quidem omnes sumus natura: sed alius verum admittit, alius surdae aspidis aemulus manet. Psalm. 58, 4. s. Hinc aversus multorum a canora veritate, apocalyptica praesertim, auditus. Perspicua sunt quae proponuntur ex verbis ipsis et ex parallelismo; sed σωφροσύνη adhibenda.

v. 16. ταῖς ἐκκλησίαις) Lectio genuina, cui non perceptae alius ἐν, alius ἐκὶ praefixit. Utramvis particulam, si initio scripta fuisset, librarii non tam facile

<sup>1)</sup> τοῖς πυλώσιν, per portas] potestate videlicet legitima praediti. V. g.

aut commutassent aut omisissent. Distinguuntur tamen, ut Wolfius bene monet, ii, quos particula vos innuit, ab ecclesiis. nam ύμιν est dativus, et ταις ἐκκληclars casus sextus, uti c. 8, 3. 4. Ecclesiae septem in Asia cunctae sunt testes in singulas ecclesias, et hae in singulos ipsarum angelos atque auditores. — ο ἀστήρ ό λαμπρὸς ό πρωϊνὸς) Non dicit, έωσφόρος, neque φωσφόρος, sed, nova appellatione, ο άστηρ ο λαμπρος ο πρωϊνός. Id vim signification is valde auget.

v. 17. λέγουσα, dicens) Referri potest etiam ad το πνεύμα, per Hebraismum,

quia רוח est feminini generis.

1) v. 18. μαρτυρώ έγω) Vid. Appar. ad h. l. Severissima est versu 18. et 19. testificatio, gravissima admonitio, ad omnes Apocalypseos auditores. Qui apposuerit, super eum imponentur plagae: qui ademerit, ei adimentur bona. Gravius est, ut ex adjectis comminationibus patet, addere, quam demere, secus ac plerique critici, se existimare, re ipsa demonstrant, timidiores in delendis glossematis, quam in admittendis. Mutare est simul et apponere et adimere. Peccare in hanc partem potest primum auditor quilibet, quum pro apocalypticis venditat, quae talia non sunt, vel ea, quae vere apocalyptica sunt, supprimit. Peccat tractator imperitus, coecus et temerarius, maxime si se singulari quodam dono et munere prophetico instructum perhibet. Peccat vehementer metaphrastes infidelis, ac librarius, textum perperam describens, nam indelibato textu, praesertim in fonte, tractatoris et auditoris peccatum corrigi potest: corrupto textu, multo majus detrimentum est. Omnibus tamen hisce modis, plus minusve peccari. potest, impedimento fidelibus allato, quo minus discant audire Domini Venio, et respondere Veni, adeoque veritatem fructumque libri totius singularumve partium et particularum percipere, et gloriam J. C. agnoscere. v. 17. 20. Neque levis . eorum culpa est, qui mysteria perverse, sinistre, intempestive proferunt, invidiamque et suspicionem regno Dei apud mundum ejusque proceres pariunt. Non damnatur hic conatus modestus, cum voluntate proficiendi conjunctus, veritati aliunde exorienti viam non obstruens; damnatur profana audacia, ex sensu carnali proveniens. Maximeque Cerinthum, qui postea in hanc censuram incurrit, Johannes praemonuit. Convenit haec clausula in omnes Scripturae sacrae libros, coll. Deut. 4, 2. Prov. 30, 6. sed maxime in Apocalypsin, prophetiae apicem, cui singulare imminebat periculum, et cujus subtilem admirabilemque nexum vel unius voculae mutatio turbare vel obscurare poterat. Magni momenti sunt singulae partes hujus libri, tam gravi interdicto muniti. Non semper omnes religiose in hac parte egisse, singularis in Apocalypsi varietatum multitudo clamat. [In hoc interdicto, de non addendo aut demendo, XXIV varietates a librariis admissas notavi. Not. crit.] Gratia Deo, qui vestigia nobis indaginesque sincerae lectionis per tot seculorum discrimina servavit! — ἐάν τις ἐπιθη πτλ. si quis addat) Addere, cel. D. Langio interprete, est ea, quae impleta sunt, differre: detrahere, futura pro impletis habere. Comm. Apoc. f. 250. Videat alius, ne addat: ego caveo, ne detraham.

 τ. 19. ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ τῆς πόλεως τῆς άγίας, τῶν γεγραμμένων ntl.) Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l. Ipsum lignum vitae, et ipsa urbs sancta, sunt primum et extremum, (c. 2. 3. 22.) imo etiam summa, egregiarum illarum

praerogativarum, quarum in hoc libro spes facta est fidelibus.

2) v. 21. πάντων) Addunt aliqui, ὑμῶν, et ἀμήν. Ultinum vocem ἀμήν, quae in codicibus manu exaratis plerisque, et editis omnibus legitur, omitti recusat Wolflus. Quam impigri fuerint librarii ad Amen particulam, usitatissimam quippe, in Doxologiis et Clausulis votivis inculcandam, patet ex plerisque omnibus Novi

<sup>1) &</sup>quot;Epyou, Veni In eo quidem cardo rei vertitur, ut fidenter atque cum gaudio et audire queas το Venio, et το Veni regerere. Quodsi nondum hoc adeptus fueris; ut consequaris, cura. V. g. — ο ἀχούων, audiens] Spiritum et sponsam dicentes, Veni. V. g.

2) v. 20. Ερχομαι ταχύ, venio cito] Sic Jesus ait: Johannes, Veni, ait et post et ante. Uno haec momento coincidunt. Sic Ps. 27, 8.: Dicit cor meum; (quaerite vultum meum:) vultum tuum quaero. V. g.

Testamenti libris, in extremo et ex annot. Wolfii ad Ap. 1, 18., ubi ἀμὴν inepte interposuere librarii fere omnes. Unus librarius eam omittens pluris est, quam decem, eam, ut libet, addentes. Vid. App. crit. Ed. II. ad h. l.; [ubi, quae cel. Wolfii ad b. Bengelium relatio fuerit, pluribus distincte exponitur.] — Nunc si quis talem textum v. gr. Apocalypticum, qualem plerique amant hodie, penitus describat, lectionem plenam, planam, parallelismo tinctam, id est, interpolatam, et ex paucissimis recentissimisque testibus fere ubique conflatam habebit, quae, ad editiones collata, non multum abeat a textu per Henr. Stephanum et Elzevirios propagato. Mea recensio, in margine quidem, majore item testium numero destituitur interdum; sed hoc iis fit in locis, quae a patribus minus saepe citabantur: nec tamen idoneis testibus caret, quorum antiquitas, cum rationibus exegeticis ipsi textui innatis, numerum compensat. Talibus locis exceptis, (namque per exceptionem aliquantisper tractanda sunt,) textus meus perpetuo tenore ad monumenta longe plurima, a temporibus Johannis in omnes aetates et regiones didita, sive Graecos codices, sive versiones, maxime, Italam illam, sive patres, Irenaeum, Hippolytum, Origenem, Athanasium, Andream, Tertullianum, Cyprianum, Hieronymum, Primasium etc. spectes, accedit: nulli editioni, Complutensium, Erasmi, Bezae, Stephanorum, Elzeviriorum, unice addicta, et tamen raro ad solos codd. mss. se recipere coacta. Brevior ea lectio plerumque est; et ubi multiplex varietas erat, in medio ambulat: ubique priscum austerumque, id est, nativum colorem obtinet. Hoc cujusmodi esset, in Supplementis Curarum suarum, ut arbitror, dispexit Wolfius, (si eo usque progressus est,) et veritati liquidius indagatae manus dedit. Aequitatis ille in me suae semper memor fuit: omnesque, ut spero, intelligent, me quoque modestiae leges accurate servasse. Eodem pede Exegesis, cujus multo potiores hic partes erant, incedit. Ubicunque meam sententiam cum aliorum opinione permutare non potui, non pertinaciam, (nam sententia per multas antea dubitationes et considerationes collata, minus est mutabilis,) sed veritatis amorem, agnoscent, ut arbitror, idonei judices. iidemque, cum respexerint, quae primum fundamenta jecerim; cumque expenderint, quid ad dubitationes hinc inde objectas responderim: statuent fortasse, ceterorum quoque locorum, quae adhue nemo reprehenderit, posthac, ai reprehensa fuerint, idoneam defensionem 1) vel mihi in mundo fore, vel lectoribus, me tacente aut defuncto, esse occursuram.

<sup>1)</sup> Non fefellit sua Beatum exspectatio. Defensores post obitum suum nactus est complures, tum erudilionis fama, tum animi probitate spectatissimos; quorum quidem alii aliis plus minusve accurate mentem Bengelii vel perspexerunt vel expresserunt. Nominandi mihi h. l. veniunt e. g. S. R. D. C. A. Crusius Theologus Lips. primarius, in der Vorrede zu Hn. Past. Fehrens Anteitung zum rechlen Verstand und Gebrauch der Offenb. Joh., 1760.; s. t. fassliche Vorstellung von dem ganzen Buche der Offenb. J. C., wie man es mit oder ohne Berechnung der geheimen Zeiten nutzen soll, recusa Lips. 1766.; in Hypomnematibus ad Theologiam Propheticam, T. l. Lips. 1764.: in der Vorrede zu Hn. Past. Michaëlis erläutertem N. T., Leipz. 1769., et passim: S. R. D. J. F. Burscher, in dem Versuch einer kurzen Erläuterung des Propheten Jeremiae, Leipz. 1756.: (S. T.) S. B. Fehre, in der Anleitung zum rechten Verstand und Gebrauch der Offenb. Joh., Altenburg 1760.: W. B. Christlieb, in der Grundfeste der Bengelischen Erklärung der Offenbarung J. C. etc., Frkf. und Leipz. 1760.: D. C. F. Schmid, in der allgem. Vorbereitung zu einer kritischen Untersuchung, Ob die Offenb. Joh. ein ächtes gottliches Buch ist? Leipz. 1771.: M. K. F. Roos, in seiner Auslegung der Weitsagungen Daniels, die in die Zeit des N. T. hinein reichen, nebst ihrer Vergleichung mit der Offenb. Joh. nach der Bengelischen Erklärung derselben, Leipe. 1771.: M. J. F. Frisch, in seinem apocalyptischen Calechismus, oder catechetischen Erklärung der Offenb. Johannis, auf eine deutlich und fassliche Art vor die gemeine Christenheit abgefasset, Leipz 1773.: quibus adjungi omnino merentur Anonymus in den schristmassigen Anmerkungen über du in des Hn. D. Ernesti theologischen Bibliothek B. VI. St. 4. befindliche Recension, des Hn. D. Crusii Hypomnemata ad Theol. Proph. betreffend, Frhf. und Leipz. 1766. (quo in libello eximia facilitate plurimi interpretationis nervi cientur, et praecipue locus illustris Habakuki de medio annorum, ex sensu Bengeliano, mascule vindicatur); et max. ven. J. G. Böhmer, in seinen erläuternden Anmerkungen zu dem — von ihme übersetzten Bengelischen Cyclus oder Betrachtung über das grosse Welljahr, Leipz. 1773. (ubi Chronologiae Bengelianae cum Astronomorum observationibus convenientia argumentis, ut spero, haud proletariis adstruitur.) — Qua in re nunquam velim

### CONCLUSIO OPERIS.

Nunc, DEI benignitate, exegesin, non modo crisin, Apocalypseos et N. T. totius viridi aetate susceptam, ingravescentibus annis absolvi. Textum ad monumenta sincerissima exactum: sententiam ejus in dogmaticis, propheticis, historicis, chronologicis, explicatam: typum doctrinae evangelicae religiose observatum: omnia uno constanti regularum rationumque tenore coagmentata, boni lectores deprehendent. Quinque potissimum pensa sunt, Apparatus criticus ipsi textui adjectus, Harmonia evangelistarum, Apocalypseos exegesis Germanica, Ordo temporum, hic Gnomon denique: sed una tela est. Neque aliud habuere interea Defensiones meae: tantummodo, quae antea scripseram, rescripsi et recoxi. Molestum id quidem est, et putidum videtur: sed veniam dabunt periti. nam ob rei gravitatem et quorundam imbecillitatem sic fieri oportet. Verbum Dei quomodo mundus accipiat, dudum constat: ego si id ut Verbum Dei, quemadmodum confido, tractavi, me non aliter accipi postulo. Etiam cultores saepe veritatis ea, quibus haud assuevere, tardius admittunt. Cum pridem audierunt, Hoc est: quaerunt denique, Quid est? cumque Demonstratio defluxit, Postulata sibi proponi queruntur. Nonnulli obitu demum suo veritati, in parte non agnita, officere desinunt. Veruntamen non frustra laboratur: dum alii praeter opinionem desunt, alii praeter opinionem se dedunt vel dedent. Lux crescit indies: per adversa ad victoriam enititur veritas: multis de rebus posteritas aliter judicabit. O DEUS, Tuo judicio stat caditve, quicquid stat vel cadit: quod per me operari dignatus es, tuere: lectorum et mei miserere. Tibi est Gloria et esto in perpetuum.

Lectores animo dimittant, quod b. Bengelius, in seiner Vorrede zur Erkl. Offenb. \$. XIII. his verbis neminem non rogatum voluit: Was in dieser Erklärung enthalten ist, und aus derselben durch eine rechtmässige Folge fleusst, das gilt: hingegen wolle sich niemand bereden lassen, dass ich irgendwo etwas, das doch mit dieser Erklärung keine Verwandtschaft hat, ausgesagt und veranlasset hätte etc. - Celerum si quis et reliquos recentiorum interpretum, in alia omnia abeunles, scire aveal, ei notandi sunt v. gr. (S. T.) J. C. Harenberg, in der erklärten Offenbarung Johannis, Braunschw. 1759.: Anonymus in Apocalypsi revelata, in qua deleguntur arcana, quae ibi praedicta sunt, et hactenus latuerunt, Amstelod. 1766. (de qua conf. meine Beleuchtung etc. §. 16. p. 70. sqq.): D. Ph. F. Hane, in seinem Entwurf der Kirchengeschichte N. T., wie solche in den erfüllten Weissagungen der gölllichen Offenb. Joh. enthalten sind etc. Leipz. 1768. 69. 72.: D. J. S. Semler, in der freyen Untersuchung über die sogenannte Offenbarung Johannis, aus der Handschrift eines Frankischen Gelehrten (D. Oeders) herausgegeben, mit eignen Anmerkungen. Halle 1769. (- qui liber etiamsi non continuam exegesin, sed animosam potius rejectionem apocalypseos contineat, hoc tamen loco non dissimulandus suit): Jac. Bruckerus, in seinen Anmerkungen zum Englischen Bibelwerk, XIX. Th., oder des N. T. VIII. B. Leipz. 1770.: Anonymus, s. t. die Offenbarung des heil. Johannis, erläutert, I. und II. Abschn. Halle 1769. 72. Inprimis vero et S. R. D. Ernesti, in seiner neuen und neuesten theol. Bibl. 1760 - 72., et ill. Michaelis, in seiner Einleitung in die göllliche Schriften des N. B., 1766., acres se passim Bengelii censores, quoad punctum apocalypticum praebent, utut in generalibus potius judiciis subsistentes, quam argumentis maturam indaginem prodentibus ad arcem causae descendentes. Alque statentes, quam arguments maturam mangment protentious as arcent causae descendentes. Aque hic quidem ven. Hellwagii (Praef. ad novam Edit. Ord. Temp. §. XI.) verba liceat epiphonematis loco repetere: Quid dixerit scripseritve (Bengelius), revideant atque amplius examinent, qui praesentes fluctus reformidant. Bona Bengelii pace proficiant, qui possunt, in cognoscenda et testanda veritate, quam ille docuit, et Bengelium id ipsum optantem et nobis gratulantem (conf. omnino die Erkl. Offenb. ad c. 17, 9.), DEO dante, vincant; — είδότες, δτι δ κόπος υμών ούχ έστι χενός έν χυρίω.

# INDICES

ad libros N. T. eorumque capita et versiculos idoneas ob causas, rarius autem ad paginas, accommodati, quos ex usu quisque suo optime locupletaverit, et qui eo pacto aucti sunt, ut, ubi Capitum numeri Germanici comparent, Gnomonis ipse textus; ubi Romani, notae marginales indigitentur.

#### INDEX I. LOCORUM V. T.

```
Lev. 11, 34. pag. 842.
18, 5. Qui fecerit. Rom. 10, 5.
Gen. 1, 1. Principium pag. 281.
           3. Lux. 2 Cor. 4, 6.
         2. Quies. Hebr. 4, 4.
                                                              19, 18. Proximum, ut te. Matth. 22, 39.
           7. Homo de terra. 1 Cor. 15, 45.
                                                                       Rom. 13, 9. Jac. 2, 8.
         23. Caro et ossa. Eph. 5, 80.
                                                              26, 11. Inhabitabo. 2 Cor. 6, 16.
         24. Una caro. Matth. 19, 5. 1 Cor. 6, 16.
                                                      Num. 11, 4. etc. Concupiscentes etc. 1 Cor.
    5, 22. Enoch. Hebr. 11, 5.
10, 25. In diebus Peleg. Matth. 1, 11.
12, 1. Exitus Abrahami. Act. 7, 3.
                                                                       10, 6.10.
                                                                    7. Moses fidelis. Hebr. 3, 2.
8. Videt Moses. 1 Cor. 13, 12.
5. Quis Domini. 2 Tim. 2, 19.
                                                              12,
           3. Benedictio. Gal. 3, 8.
     13, 15. et semini tuo. 8, 16.
14, 18. ss. Melchisedek. Hebr. 7, 1.
                                                              25, 9. Millia 23 ad 24. 1 Cor. 10, 8.
                                                       Deut.
                                                               1, 31. Tulit te. Act. 13, 18.
           6. Credidit. Rom. 4, 8. Gal. 3, 6.
                                                                   4. s. Unus Dominus. Marc. 12, 29.
         13. Seminis peregr. Act. 7, 6.
                                                                    5. Amabis. Matth. 22, 37.
     17, 5. Pater mult. gent. Rom. 4, 17.
                                                                   13. 16. c. 8, 3. Eum colito. etc.
     18, 12. Sarae dominus. 1 Petr. 3, 6.
                                                                        Matth. 4, 10. 7. 4.
     19, 26. Uxor Loti. Luc. 17, 32.
                                                              18, 15. Prophetam ut me. Act. 3, 22.
     20, 16. Tegmen. 1 Cor. 11, 10.
                                                                        7, 37.

    10. Ejice ancillam. Gal. 4. 22.
    12. Semen in Isaac. Rom. 9, 7.

                                                              21, 23. Qui pendet. Gal. 8, 13.
                                                              24, 1. Libellus repudil. Matth. 5, 31.
     22, 17. Seminis multitudo. Hebr. 6, 14.
         18. Benedictio. Act. 3, 25.
                                                              25, 4. Bos triturans. 1 Cor. 9, 9.

25, 28. Major serviet. Rom. 9, 12.
84. Esau edit etc. Hebr. 12, 16.
28, 15. Non deseram. Hebr. 13, 5.

                                                              27, 26. Maledictus. Gal. 3, 10.
                                                              29, 18. Radix amara. Hebr. 12, 15.
                                                              30, 11. Mandatum prope. Rom. 10, 6.
     46, 27. Animae LXX etc. Act. 7, 14.
                                                              32, 21. Ad zelum provocarunt etc. Rom.
         34. Pecora. Ap. 18, 13.
                                                                        10, 19. 1 Cor. 10, 22.
     47, 31. Extremum baculi. Hebr. 11, 21.
                                                                   85. Mihi vindicta. Rom. 12, 19. Hebr.
Exodi totus fere liber: Act. 7, 17-44. 1 Cor.
                                                                        10, 30.
                                                                   86. Judicabit. Hebr. 10, 30.
              10, 1. ss. Hebr. 9, 1. ss. c. 11, 23. ss.
      3, 6. Deus Abrahami etc. Matth. 22, 32.
                                                                   43. Jubilate etc. Rom. 15, 10. Hebr.
         12. Colent me. Act. 7, 7.
                                                       Ruth 1, 1. Judices. Matth. 1, 5.
      9, 16. Excitavi te. Rom. 9, 17.
     12, 46. Os non frang. Joh. 19, 86.
                                                       Libri Josuae et Judicum. Hebr. 11, 29. ss.
         4. Panem e coelo. Joh. 6, 31.
                                                       Jos. 15, 58. 59. Bethlehem. Matth. 2, 6.
    16, 18. Qui multum. 2 Cor. 8, 15.
                                                       1 Sam. 21, 1. Sacerdos. Marc. 2, 26.

    Sam. 7, 14. Pater: filius. Hebr. 1, 5.
    Reg. 8, 9. Arca foederis. 9, 4.
    12, 32. Festum meuse VIII. Joh. 4, 35.

     19, 5. 6. Peculium: regnum: gens sancta.
              1 Petr. 2, 9.
         13. Si bestia. Hebr. 12, 20.
    20, 12. Honora patrem. Matth. 15, 4. Eph.
                                                              19, 15. Proph. occid. Rom. 11, 8.
              6, 2.
                                                       2 Chron. 24, 20. Zacharias. Matth. 23, 35.
         12. s. Non occides etc. Matth. 19, 18. s.
                                                       Jobi summa. Jac. 5, 11.
              5, 21. 27.
                                                            c. 5, 13. Capit sapientes. 1 Cor. 3, 19.
                                                             12, 2. Populus. Rom. 10, 19.
19, 25. Ultimus. 1 Cor. 15, 45.
    21, 14. De altari. Matth. 8, 22.
         17. Qui maledixerit. 15, 4.
         24. Oculum pro oculo. 5, 38.
                                                             20, 26. Ignis. Matth. 3, 12.
                                                             41, 2. Quis dedit prius? Rom. 11, 35. 42, 17. Jobi resurrectio. Matth. 27, 52.
          6. ss. Sumsit sanguin. Hebr. 9, 19.
     33, 19. Miserebor. Rom. 9, 15.
     34, 30. Facies Mosis. 2 Cor. 3, 7.
                                                       Psalm. 2, 1. s. Quare fremuerunt. Act. 4, 25.
```

```
Psalm. 2, 7. Filius meus. Act. 13, 33. Hebr. Prov. 10, 12. Pecc. tegit amor. 1 Petr. 4, 8.
                1, 5. 5, 5.
                                                                    11, 31. Si justus. 4, 18.
        4, 5. Ira citra pecc. Eph. 4, 26.
                                                                    23, 31. Vino. Eph. 5, 18.
                                                                    24, 16. Septies cadet. Luc. 17, 4.
        8, 3. Ex ore. Matth. 21, 16.
                                                                    25, 21. s. Si esuriat. Rom. 12, 20.
             5. s. Quid homo? Hebr. 2, 6.
             7. Omnia. 1 Cor. 15, 27.
                                                                    26, 11. Canis. 2 Petr. 2, 22.
                                                               Jes. 1, 2. Exaltavi. Act. 13, 17.
       14, 2. Omnes recesserunt. Rom. 3, 10.
                                                                          9. Semen relictum. Rom. 9, 29.
       16, 10. Sanctus incorruptus. Act. 2, 25.
                                                                      6, 1. Vidi. Joh. 12, 41.
9. Audietis. Matth. 13, 14. Act. 28, 26.
                13, 35.
       18, 50. Confitebor. Rom. 15, 9.
       19, 5. Canor et sermo corum. 10, 18.
                                                                      7, 14. Ecce virgo. Matth. 1, 22. s.

    22, 2. Deus meus. Matth. 27, 46.
    9. Servet eum. 27, 43.
    23. Fratribus meis. Hebr. 2, 12.

                                                                      8, 12. s. Timorem corum. 1 Petr. 3, 14.
                                                                        17. s. Confidam. Ego et liberi. Hebr.
                                                                                2, 13.
       24, 1. Domini terra. 1 Cor. 10, 26.
                                                                        23. c. 9, 1. Terra Zabulon. Matth.4, 15.
       32, 1. Beatus. Rom. 4, 6. s. 34, 9. Gustate. 1 Petr. 2, 2.
                                                                     9, 5. Admirabilis. p. 284.
                                                                    10, 22. s. Si fuerit pop. tuus. Rom. 9, 27.
           13. s. Qui vult vita frui. 3, 10.
                                                                    11, 10. Radix Jesse. Rom. 15, 12.
       21. Os non frang. Joh. 19, 36. 85, 19. Gratis oderunt. 15, 25.
                                                                    22, 13. Edamus. 1 Cor. 15, 32.

    8. Absorbebit mortem.
    1 Cor. 15, 54.
    9. Tolletur pecc. ejus. Rom. 11, 26.

       37, 9. etc. Heredes terrae. Matth. 5, 5.
                                                                    28, 11. Aliis linguis. 1 Cor. 14, 21.
16. Lapis in Sion. Rom. 9, 33. 1 Petr.
       40, 7. Sacrificium. Hebr. 10, 5.
       41, 10. Qui edit. Joh. 13, 18.
44, 23. Propter te trucid. Rom. 8, 36.
45, 7. 8. Thronus tuus. Hebr. 1, 8.
                                                                              2, 6.

    29, 10. Spiritus soporis.
    13. Labiis honorant.
    14. Peribit sapientia.
    16. Cor. 1, 19.

       48, 3. Magnus rex. Matth. 5, 35.
       51, 6. Ut justificeris. Rom. 8, 4. 55, 23. Curam tuam. 1 Petr. 5, 7.
                                                                    16. Ut si lutum. Rom. 9, 20. 33, 18. Ubi scriba? 1 Cor. 1, 20.
       62, 4. Occiditis. Jac. 4, 2.
                                                                    40, 8. s. Vox clamantis. Matth. 3, 8.
           14. Reddet unicuique. Rom. 2, 6.
       68, 20. Ascendisti. Eph. 4, 8.
                                                                           6. s. Caro foenum. 1 Petr. 1, 24.
       28. Principes Zabulon. Matth. 4, 15. 69, 10. Zelus: contumelia. Joh. 2, 17.
                                                                         13. Quis novit? Rom. 11, 34. 1 Cor.
                                                                              2, 16.
                                                                    42, 1. ss. Ecce minister meus. Matth.
                Rom. 15, 3.
            23. s. Mensa corum. Rom. 11, 9.
                                                                              12, 18.
            26. Habitatio deserta. Act. 1, 20.
                                                                         12. Laudem ejus nunc. 1 Petr. 2, 9.
        78, 2. Aperiam. Matth. 13, 35.
                                                                    43, 20. s. Populus electus. ibid.
                                                                    45, 23. Omne genu. Rom. 14, 11.
49, 6. Lux gentium. Act. 13, 47.
52, 5. Nomen meum. Rom. 2, 24.
       82, 6. Dii estis. Joh. 10, 34.
            4. Tyrus. Act. 21, 3.
       89, 21. Inveni David. 18, 22.
       90, 4. Mille anni. 2 Petr. 3, 8. 91, 11. s. Angelis. Matth. 4, 6.
                                                                          7. Pulcri pedes. 10, 15.
                                                                         11. Exite. 2 Cor. 6, 17.
       94, 11. Novit cogitata. 1 Cor. 3, 20.
                                                                         15. Quibus non erat nunciatum. Rom.
       95, 7. Hodie. Hebr. 3, 7.
                                                                              15, 21.
       97, 7. Adorate eum. Hebr. 1, 6.
                                                                    53, 1. Quis credit? Joh. 12, 38.
      102, 26. s. Initio. 1, 10.
                                                                          4. Languores nostros. Matth. 8, 17.
      104, 4. Angeli, venti. Hebr. 1, 7.
                                                                          5. Vibice ejus. 1 Petr. 2, 23. ss.
                                                                          7. Ut ovis. Act. 8, 32.
           85. Halleluja. Ap. 19, 1. 4. 11.
      109, 8. Episcopatum ejus. Act. 1, 20.
                                                                         12. Cum sceleratis. Marc. 15, 28.
                                                                    54, 12. Fenestrae. Ap. 21, 11.13. Docti a Dec. Joh. 6, 45.
      110, 1. Domino meo: Sede. Matth. 22,
                 43. s. Act. 2, 34.
      4. Juravit. Hebr. 5, 6.
112, 9. Dispersit. 2 Cor. 9, 9.
116, 10. Credidi. 4, 13.
                                                                     55, 3. Benigna Davidica. Act. 13, 84.
                                                                    56, 7. Domus precum. Matth. 21, 13. 10. 11. Dormitantes. Jud. v. 8. 59, 7. s. Pedes veloces. Rom. 3, 15.
           11. Homo mendax. Rom. 3, 4.
      117, 1. Laudate. 15, 11.
118, 6. Mihi adjutor. Hebr. 18, 6.
                                                                         20. s. Redemtor Sionis. 11, 26.
                                                                     60, 1. Illuminare. Eph. 5, 14.
                                                                     8. Gentes in lumine. Ap. 21, 24. 61, 1. s. Spiritus Domini. Luc. 4, 18.
            22. Lapidem. Matth. 21, 42. 1 Petr.
                 2, 7.
                                                                    64, 8. Oculus non vidit. 1 Cor. 3, 9.
65, 1. s. Inventus sum. Rom. 10, 20. s.
66, 1. Coelum mihi thr. Act. 7, 49.
            25. s. Hosianna: Benedictus. Matth.
                 21, 9. 23, 39.
      183, 2. Christus, unctus Sacerdos. Col.
                 2, 10.
                                                                         24. Vermis. Marc. 9, 44.
                                                                Jer. 7, 11. Spelunca latr. Matth. 21, 13. 9, 23. Qui gloriatur. 1 Cor. 1, 31. 16, 16. Piscatores. Matth. 4, 19.
Prov. 8, 4. Providens bons. Rom. 12, 17. 7. Ne sapias tibi. 12, 16.
            11. s. Noli spernere. Hebr. 12, 5.
                                                                     22, 11. 18. 24. 28. 30. etc. Sterilis. p. 12.
            34. Humilibus. Jac. 4, 6.
         8, 22. seqq. Initio. p. 282.
25. Ante colles. Joh. 8, 58.
                                                                     31, 15. Rama. Matth. 2, 18.
                                                                         81. N.T. p. 12. 838.
```

Ez. 1, 28. Vidi et audivi. Joh. 5, 37. Hagg. 2, 6. Adhue semel. Hebr. 12, 26. 87, 7. Resurrectio. Apoc. XX. 4.
 88, 2. Gog. Ap. 20, 8. Zach. 6, 13. Inter utrumque. Joh. 8, 17. 9, 9. Rex tuus. Matth. 2, 5. 2 Thess. 2, 3. 42, 17. Calami. 21, 17. 48, 81. Portae. 21, 12. 11, 12. s. Argentei 30. Matth. 27, 9. 12, 10. Videbunt. Joh. 19, 37. Dan. 7, 7. etc. Bestia quarta. Ap. 13, 1. 13, 7. Pastor percussus. Matth. 26, 31. (thesi 5) et cap. 17, 10. 14, 4. Mons olearum. 24, 15. 9, 25. Hebd. LXX. p. 14. 847. 8. Aqua viva. Joh. 7, 38. Malach. 1, 2. Jacobum dilexi. Rom. 9, 13. 27. Abominatio. Matth. 24, 15. 11, 36. Elevabitur. 2 Thess. 2, 4. 12, 22. Dies 1835. Apoc. 17, 10. 3, 1. Ecce mitto. Matth. 11, 10. 4, 5. Elias. 11, 14. Hos. 2, 25. Non-populus. Rom. 9, 25. 1 Petr. vers. ult. anathemate. Matth. 3, 12. 2, 10. Luc. 1, 63. 6, 6. Misericordiam. Matth. 9, 13. 12, 7. Sap. 7, 25. Splendor. Hebr. 1, 3. 11, 1. Ex Aegypto. 2, 15. Sir. 35, 22. Non tardabit. 2 Petr. 3, 9. 13, 14. Ubi stimulus? 1 Cor. 15, 55. 48, 11. Elias. Luc. 1, 17. Joel 3, 1. s. Effundam. Act. 2, 17. Amos 5, 13. Dies mali. Eph. 5, 16. 2 Macc. 6, 19. etc. Tympanum. Hebr. 11, 35. 4 Ezr. 1, 30. etc. Ut gallina. Matth. 23, 37. 25. Num sacrificia. Act. 7, 42. Permulta alia loca sedulo lectori occurrent: 9, 11. Tabernaculum David. 15, 16. qui etiam pericopas, in diebus dominicis et festis tractari solitas, facile evolvet. Obad. v. 21. Domini regnum. Ap. 11, 15. v. gr. 1 Advent. pag. 112 et 558. etc. [quae cum et Editioni N. T. gr. et Versioni Germ. Jon. 2, 1. Jonas in pisce. Matth. 12, 40. 8, 5. Ninive poenitens. 12, 41. Mich. 5, 1. Bethlehem. Matth. 2, 6. N. T. (Ed. II.) subjunctes sint, h. l. tanto Hab. 1, 5. Videte. Act. 18, 40. minus desiderabuntur. Textus enim nemini 2, 3. 4. Veniet. Hebr. 10, 36. non debet ad manus esse, qui rite utitur 4. Justus. Rom. 1, 17. Gal. 3, 11. quacunque exegesi. Sophon. 2, 11. Loco suo. Rom. 9, 26.

## INDEX II.

### Verborum Hebraeorum et Graecorum quorundam insignium.

```
אין מקנה מוץים אל Matth. 13, 2.
Hebr. 11, 23.
                         אברת Apoc. 18, 18. diff.
                                                    יחים, יחים מנוג אמו סמף Hebr. 2, 14.
                         Matth. IX, 9.
Apoc. 1, 8. $. 21.
                                                         αίτεισμαι, δεημήναι, έρωταν,
                         рум Арос. 11, 8.
Matth. 2, 6.
                                                                  diff. Joh. 11, 22.
Matth. 5, 18.
                          70M Matth. 2, 23.
                                                          773 afrec Hebr. 5, 9.
                                                          מבר αίχμαλωσία Eph. 4, 8. Ap. 13.
Joh. 7, 35.
                          Matth. 12, 18.
                                                         τιοίν αιών, γενεά Col. 1, 26. αιών, χόσμος, diff. Eph. 6, 12. τιν άκαρπος Matth. 13, 22.
2 Cor. 6, 15.
                         לביכל Act. 1, 13.
Hebr. 9, 16. Matth. 26, 28.
                           ברר Matth. 6, 7.
Rom. 10, 19.
Jac. 3, 6.
                          3353 Rom. 9, 29. Apoc. 1, 8. אומד מאמש מאמש מאמש מולר. Eph.
                                                        4, 19.
Joh. 6, 63.
                          דבר Rom. 1, 4.
                         הלד Matth. 12, 30.
Joh. 15, 16.
                      אם אלו האלו האלו החללו הח Apoc. 12, 10.
                                                        מסיגור מאברר Matth. 24, 81.
Apoc. 19, 1.
                                                         τόκυ άλλά Matth. 11, 8. 9. Luc. 11.
                          1 Petr. 3, 21.
Matth. 23, 84.
                           pr. Matth. 4, 1. Apoc. 12, 9. μου άλλος, ετερος, diff. Act. 4, 12.
Rom. 1, 4.
                       Joh. 1, 14.
                                                        שבינה מונה, מֹתֹס מֹתֹחָ, diff. Matth.
Luc. 15, 16.
Jac. 1, 5.
                          mam Act. 1, 17.
                                                          שרת
                                                                  3, 12.
                           רדע Matth. 12, 21.
                                                         πητη αμα, όμοῦ, diff. 1 Thess. 4, 17.
2 Tim. 2, 19.
                                                         מרם מְעשׁעְטִי Ap. 18, 13.
                           Hebr. 5, 13.
Apoc. 19, 1.
                                                                ay Joh. 4, 10. Act. 3, 19.
Apoc.1, 8. $.7.8qq. c.11, 17.
                                                                άνατολή Luc. 1, 78.
Matth. 2, 6.
                           ΜΧ" 'Αγαθός Marc. 10, 18. αγαθός, αντί Joh. 1, 16.
                                                               απάγχεσθαι Matth. 27, 5.
                                  Bixatoc, diff. Rom. 5, 7.
Matth. 1, 21.
                          ישוע
                          τιου αγαλλιασθαι, ex Arab. Joh.5,35. απαλγείν Eph. 4, 19.
Act. 2, 26.
                           άγαπαν Marc. 10, 21. φιλείν, απαξ, έφάπαξ, diff. Rom. 6, 10.
Matth. 7, 14.
                           diff. Joh. 21, 15.
"Αγαρ Gal. IV, 25.
                                                               απαρχή, αρχή, diff. Col. 1, 18.
απελπίζειν Luc. 6, 35.
Matth. IX, 9.
                         ברב άγιασμός, άγιότης, άγιωσύνη, άπερχεσθαι, πορεύεσθαι, diff.
Jac. 8, 6.
                                  diff. Rom. 1, 4.
                                                                  Joh. 16, 7.
                         din. som. 1, ε. ασης Luc. 16, 28. 1 Cor. 15, 55. απιστον Act. 26, 8.
Eph. 6, 4.
```

άπό propter Luc. 7, 35. αποθήκη, ταμείον, diff. Luc. 12, 24. άποκατάστασις Act. 3, 21. αποκτένω Matth. 10, 28. άπολύτρωσις, ίλασμός, μεταλ- δαιμόνιον 1 Tim. 4, 1. λαγή, diff. Rom. 3, 24. δε epitaticum Rom. 8, αποστέλλω, πέμπω, diff. Luc. 24, 49. Joh. 20, 21. αρα, ούν, diff. Rom. 5, 18. άρέσκω Rom. 8, 8. άρπαγμός Phil. 2, 6. άβραβών 2 Cor. 1, 22. τήν άρχην Joh. 8, 25. άρχη, εξουσία Col. 1, 16. άρχιερείς Matth. 2, 4. άρχομαι Matth. 4, 17. ασθένεια Rom. 5, 6. ασώτως Luc. 15, 18. αύριον, έπαύριον, diff. Act. 25, 22. αύτὸς Matth. 1, 21. Joh. 16, 27. αύτοῦ, reciprocum, Ap. 1, 5. αύτη, Act. 8, 26. αύτοὶ, Hebr. 3, 10. αὐτοὺς, nos Ap. 5, 10. άφεσις Luc. 4, 18. ἄφεσις, πάρεσις Rom. 8, 25. αφίημι Marc. 1, 34. Rom. 4, 7. άφεις Αρ. 2, 20. ἄφιξις Act. 20, 29. άχλὺς Act. 13, 11. άχρεῖος Matth. 25, 30. άχρι Act. 8, 21.

βάπτω Luc. 16, 24. βάρβαρος Act. 28, 2. βεβηλοῦν Matth. 12, 5. βιάζεσθαι Matth. 11, 12. βίβλος γενέσεως Matth. 1, 1. βόσκω, ποιμαίνω, diff. Joh. 21, είμι Joh. 7, 84.

γάμος Matth. XXII, 4. γάρ, Matth. 1, 18. Marc. 11, 13. Hebr. 2, 8. γέεννα Matth. 5, 22. γέμω Αρ. 4, 8. γενεά Matth. 1, 27. \$. 12. et έχπειράζω Matth. 4, 7. cap. 24, 84. γίνομαι Joh. 1, 3. 14. 15. Act. 15, 25. Ap. 1, 1. 9. diff. γινώσκω, έπιγινώσκω, 1 Cor. 13, 12. γινώσκομαι, pro erudior. 1 Cor. εν Hebr. 9, 4. diff. a παρά et 8, 8. γνόφος, σχότος, diff. Hebr. 12, έν, diff. ab εἰς Rom. 5, 21. 18 γνώμη 1 Cor. 7, 25.

γνώσις 2 Cor. 6, 6. Diff. σοφία ένιαυτές, έτος, diff. Ap. 13, 18. 1 Cor. 12, 8. 1 Petr. 3, 7. 2 Petr. 1, 5. γραμματεύς Matth. 2, 4. de epitaticum Rom. 8, 8. απολύω, αφίημι, diff. Lue. 6, δέησις, προσευχή, ίχετηρία.
27 diff. 1 Tim. 2, 1. Hebr. 5, 7. δεί, οφείλει, diff. 1 Cor. 11, 10. Hebr. 2, 1. δεισιδαίμων Act. 17, 22. δέρειν, τύπτειν, παίειν, diff. έπηρεάζειν Matth. 5, 44.
Luc. 22, 68. έπὶ cum gen. Matth. δέρω Matth. 21, 35. δέχομαι Act. 3, 21. διά Hebr. 2, 10. Diff. ab έκ, Rom. 3, 80. διαχονία Act. 1, 17. διαθήκη Matth. 26, 28. Hebr. ἐπιθυμεῖν, ὀρέγεσθαι, 7, 22. διακρίνομαι Jac. 2, 4. δίδραχμον Matth. 17, 24. διελθείν Hebr. 4, 14. dixatos Matth. 1, 19. Rom. 5, 7. δικαιούν Luc. 7, 29. 35. Rom. 8, 20. δικαίωμα Rom. 5, 18. δικαίωσις, δικαιοσύνη, Rom. 4, 25. διγοτομείν Matth. 24, 51. δοκείν Matth. 3, 9. 1 Cor. 3, 18. ευεργέτης Luc. 22, 25. δόξα DEI Rom. 6, 4. δόξα, σωτηρία, diff. 2 Tim. 2, 10. δύναμις Rom. 8, 38.

έγχομβώσασθαι 1 Petr. 5, 5. εγχρατής Τίτ. 1, 8. βάρος, φορτίον, diff. Gal. 6, 2. ἐδραϊος, τεθεμελιωμένος, diff. βασιλικός Jac. 2, 8. Col. 1, 28. έβελοβρησκεία Col. 2, 23. είνος, λαός, diff. Luc. 23, 2. εί Rom. 8, 31. εί και 2 Cor. 7, 8. βλέπω, όράω· Θεωρω, όπτο- είχη Matth. 5, 22. μαι, diff. Joh. 16, 16. Hebr. είμι ων κτλ. Joh. 1, 1. 18. 3, 13. 2, 8. 16. εἴπω, λαλώ, diff. Joh. 12, 49. βρέφος, παιδίον, diff. Luc. 18, εἰς Marc. 13, 9. Diff. ab ἐπὶ 17. Αct. 8, 22. Rom. 1, 17. 3, 22. είτα, επειτα, diff. 1 Cor. 15, 23. ex Rom. 1, 17. έκ, διά, diff. Rom. 3, 30. Joh. 9, 80. Act. 15, 21. 27. ἐκβάλλειν Matth. 9, 88. 11, 20. Rom. 1, 18. 3, 28. 5, 7. 6, 4. Exervos Matth. 24, 86. Marc. 4, 35. diff. ab outog Matth. 23, 23. έχχλησία Matth. 18, 17. έκστηναι Marc. 3, 21. έχφέρειν, τίχτειν, diff. Hebr.6, 7. Chaiai Ap. 11, 4. έλεος Matth. 9, 13. ξμπροσθεν Joh. 1, 15. ¿Ę. Joh. 14, 17. 18, 36. &v pro, cum. Rom. 1, 28. Evexa Luc. 4, 18.

· s. 7. έννοια 1 Petr. IV, 1. ένταφιάζειν Matth. 26, 12. έντολη Rom. 7, 9. έντὸς Luc. 17, 21. εξ, κατά, diff. Rom. 2, 7. εξις Hebr. 5, 14. éfousia, éfousiat, diff. Rom. 13, 1. έπαγγελία Act. 1, 4. έπει Hebr. 9, 17. έπὶ cum gen. Matth. 1, 11. Marc. 2, 26. 12, 26. Ap. 5, 10. 21, 16. cum dat. Ap. 21, 12. cum accus. Act. 1, 21. Luc. 1, 17. έπιβάλλω Marc. 14, 72. diff. 1 Tim. 3, 1. έπιούσιος Matth. 6, 11. ζπω, λαλῶ, diff. Joh. 12, 49. έργάζεσβαι Ap. 18, 17. έρεύγεσ αι Matth. 13, 35. ζρημος Matth. 23, 38. Apoc. 17, 3. έταῖρος Matth. 26, 50. diff. ετοιμασία Eph. 6, 15. εύαγγελίζεσ Σαι Matth. 11, 5. sudoxely Matth. 3, 17. εύθέως, εύθυς Matth. 18, 20. s. Marc. 1, 20. s. et cap. 4, 29. ευλάβεια 2 Thess. 2, 3. Hebr. 5, 7. εύνοια Eph. 6, 7. εύπερίστατος Hebr. 12, 1. εύχαριστείν Matth. 15, 36. έφ ω Rom. 5, 12. ζιζάνια Matth. 13, 25.

η Matth. 12, 29. ήγεμών Luc. 2, 2. ที่xw Marc. 8, 3. Ap. 2, 25. η μτν Hebr. 6, 14. ηνίκα 2 Cor. 8, 16. ήχος Luc. 21, 25.

Βειότης, Βεότης, diff. Rom. 1, 20. θέλημα Matth. 18, 14. θέλω Marc. 12, 38. Σεὸς Ap. 1, 8. 4. 18. Scwola Luc. 23, 48. Inplov Ap. 13, 1. πρόνοι, χυριότητες, diff. Col. 1, 16. Συμομαχείν Act. 12, 20. υμός, όργη, diff. Rom. 2, 8. Βύρα, πύλη, diff. Luc. 13, 25.

ίδε, ίδού Jac. 3, 3. ίδιώτης, άγράμματος, diff. Act. 4, 13. ίκανον 17, 9. ίλεως Matth. 16, 22. ίμάτιον, χιτών, diff. Matth. 5, 40.

Joh. 8, 44. ίστορεῖν Gal. 1, 18. καθείς Marc. 14, 19. xa5ως Joh. 17, 11. xal Marc. 9, 5. Luc. 2, 14. 7, μετανοείν Matth. 8, 2. 1 Cor. 15, 29. Ap. 10, 7. xal consecutivum Matth. 6, 24. xal pro sed Joh. 7, 4. και pro relativo Joh. 12, 35. καινός, νέος, diff. Hebr. 8, 13. **καίπερ Αρ. 17, 8.** χαιρός, χρόνος, diff. Act. 1, 7. χακία Matth. 6, 34. Rom. 1, 29. ναὶ Matth. 15, 27. 1 Cor. 5, 8. Jac. 1, 21. **καλός Rom. 7, 16.** καλώς Marc. 7, 9. xdv Marc. 6, 56. κατά Act. 5, 15. Rom. 2, 7. 8, 27. 2 Cor. 7, 9. 8, 2. καταβολή Matth. 13, 35. κατάνυξις Rom. 11, 8. **χατάθεμα Ap. 22, 8.** xatabehatiter Matth. 26, 74. καταλείπεσθαι Hebr. 4, 1. καταργείσθαι, παύεσθαι, diff. 1 Cor. 13, 8. χατάστημα Tit. 2, 3. κατεργάζεσθαι Eph. 6, 18. diff. ab έργαζ. Rom. 2, 9. 10. χεραία Matth. 5, 18. **χεράτια Luc. 15, 16.** χερδαίνειν Act. 27, 21. χεφαλαιούν Marc. 12, 4. χλήρος 1 Petr. 5, 3. κλίνη, κράββατος, diff. Act. 5, 15. **χολλᾶσθαι Ap. 18, 5. χοπιᾶν Αρ. 2, 8.** χόσμος Rom. 4, 13. Eph. 6, 12. κόφινος, σπυρίς, diff. Matth. 16, 9. s. χρατείν, πιάζειν, diff. Apoc. 19, χρυπτόν, συγκεκαλυμμένον, diff. Luc. 12, 2. xupla 2 Joh. v. 1. χύριος Matth. 8, 3. Ap. 1, 8. §. 14. χώλον Hebr. 3, 17.

λαΐλαψ Marc. 4, 37. λαλώ, ἔπω, diff. Joh. 12, 49. λαν⊅άνω Hebr. 13, 2. λατίνος Αρ. 13, 18. 6. 12. λειτουργία Act. 1, 17. Hebr. 1, 14. λιχμαν Matth. 21, 44. λόγος Joh. 1, 1. λούειν, νίπτειν, diff. Joh. 13, 10. λύειν Matth. 5, 17. 19. 18, 18.

μαθητεύειν Matth. 28, 19. μαχροθυμείν Luc. 18, 7. μαργαρίται Αρ. 21, 19.

Υστημι Matth. 12, 25. 26, 15. μάχαιρα, ρομφαία, diff. Luc. παρακοή Rom. 5, 19. 2, 35. μέλλω, 2 Petr. 1, 12. μέλλων Matth. 11, 14. μεσουράνημα Αρ. 8, 13. μετά Luc. 1, 28. Hebr. 7, 28. 16. 29. 37. Joh. 8, 25. 9, 36. μετάνοια Luc. 5, 32. 2 Cor. 7, 10. μεταξύ Act. 13, 42. μετεωρίζεσθαι Luc. 12, 29. μηδέ, μήτε, diff. Act. 28, 8. μνήμη 2 Petr. 1, 12. μόνος Matth. 4, 10. vexpol Matth. 8, 22. νοείν, συνιέναι, diff. Matth. 16, 9. πειράζω Ap. 2, 2. νομίζεσθαι Luc. 3, 28. νομικός Matth. 22, 35. νουθεσία, παιδεία, diff. Eph. 6, 4. νουθετείν, διδάσκειν, diff. Col. 1, 28. coll. Rom. 15, 14. vũv Luc. 11, 89. Joh. 18, 86. o, ή, το Matth. 18, 17. 20, 16. etc. Articuli adhibiti vel omissi ratio persaepe notatur. Vid. sub tit. Articulus. όγχος Hebr. 12, 1. ő9ev 2, 17. ο̃λως 1 Cor. 5, 1. 15, 29. όμοίως· ώσαύτως, diff. Luc. 13, 3. משל Act. 3, 19. למען Αct. 3 όρθοτομείν 2 Tim. 2, 15. όρίζειν, αφορίζειν, diff. Rom. 1, 4. ος Matth. 13, 23. οσιος Ap. 16, 5. δταν Marc. 3, 11. őτι Matth. 2, 23. cum infinitivo, Act. 27, 10. ού Rom. 3, 9. μή diff. 1 Cor. 12, 15. ού μή Matth. 5, 18. ούχ Joh. 7, 8. oud Marc. 15, 29. ούαl Matth. 11, 21. ούτος Matth. 5, 19. - diff. ab excivos Matth. 23, 23. ούτως Joh. 4, 6. incluso tempore Act. 7, 8. ὄφελον Gal. 5, 12. όχλος Act. 6, 7.

> naidela, vid. voudeola. παιδία, τεχνία, diff. 1 Joh. 2, 12. παιδίον, βρέφος, diff. Luc. 18, 17. σκληρύνειν Rom. 9, 18. παίς Matth. 12, 18. σκύλλω Matth. 9, 36. παλιγγενεσία Matth. 19, 28. παντοκράτωρ Αρ. 1, 8. παρά Marc. 3, 21. 1 Cor. 16, 2. σκεύδω 2 Petr. 3, 12. Hebr. 1, 4. παράγεσθαι 1 Joh. 2, 8.

- diff. a βόρυβος Act. 24, 18.

οψε Matth. 28, 1.

παράκλητος Joh. 14, 16. παραμυθία, παρηγορία, diff Col. 4, 11. παραπλησίως Hebr. 2, 14. παραφρεύω Hebr. 2, 1. κάρεσις Rom. 3, 25. παρέχειν πίστιν Act. 17, 31. παρίστημι 1 Cor. 8, 8. παροιμία Joh. 16, 25. πας Marc. 9, 40. Phil. 1, 9. . Hebr. 2, 9. Jac. 1, 2. πάσγω Gal. 3, 4. πατέρες Hebr. 11, 23. πείθεσθαι, πειθαρχείν, δίπ. Δει. 5, 32. πείθω Gal 1, 10. πεισμονή Gal. 5, 8. περί Joh. 11, 19. 3 Joh. v. 2.

περιίστασβαι, περιούσιος ατλ 2 Tim. 2, 16. Tit. 2, 14. περισσεύειν, πλεονάζειν, diff. Rom. 5, 17. πιστικός Marc. 14, 3. πλατεῖα Αρ. 11, 8. πλεονεξία Marc. 7, 22. πλήρωμα Matth. XII, 35. πληροφορείσθαι Luc. 1, 1. πληρώσαι (νόμον) Matth. 5, 17. πνευματικόν Eph. 6, 12. πονηρία, κακία, diff. Rom. 1, 29. πορνεία Act. 15, 20. ποτέ Luc. 22, 32. πράσσειν, ποιείν, diff. Rom. 1, 32. πρέπει Hebr. 2, 10. πρεσβύτεροι Matth. 15, 2. Hebr. 11, 2. 2 Joh. v. 1. not.

περιαιρούμαι 2 Cor. 3, 16.

Marc. 12, 12. - diff. ab sic Rom. 3, 25. πρόσεχε Matth. 6, 1. προσχεφάλαιον Marc. 4, 38. προσκυνείν Matth. 2, 2. πρώτον, sine apodosi Rom. 1.8. 3, 2. πυγμη Marc. 7, 3. πύλη, Βύρα, diff. Luc. 13, 25. πυρούσ α 1 Cor. 7, 9.

πρός (indirectum, Joh. 10, 35.)

πρηνής Act 1, 18.

ράβδος Αροс. 19, 15. paxa Matth. 5, 22. δαπίζω Matth. 5, 39. 26, 67. ρέδη Ap. 18, 18. ρημα, res. Joh. 6, 63. ουεσθαι Rom. 7, 24.

σεβόμενοι Act. 17, 4. σημείον Matth. 24, 30. σπαργανούν Luc. 2, 7. σπερμολόγος Act. 17, 18. σπιλάς Jud. v. 12. σπουδή 2 Cor. 7, 11.

τοίνυν Hebr. 13, 13.

στέγω 1 Cor. 9, 12. στεναγμός Rom. 8, 26. στήχω Marc. 11, 25. στοιχεία Gal. 4, 8. Hebr. 5, 12. τυφούσθαι 1 Tim. 6, 4. 2 Petr. 3, 10. σύμφυτος Rom. 6, 5. συναρμολογούμαι, συμβιβάζο-μαι, diff. Eph. 4, 16. συνείδησις [2 Cor. 4, 2.] 1 Joh. 8, 19. σφραγίζειν Joh. 6, 27. ταρταρούν 2 Petr. 2, 4. τέλειος, τετελειωμένος, diff. Phil. 8, 12. τελέω, τελειόω, diff. Joh. 19, τέλος Rom. 10, 4. τηρείν Joh. 15, 20. diff. a φυλάττειν Joh. 17, 12. τί ήμεν κτλ. Matth. 8, 29. 1 Cor. 5, 12.

τοιοῦτος Matth. 19, 14. τροποφορείν Act. 13, 18. ύβρίζειν, όνειδίζειν, diff. Luc. 11, 45. ῦβρις Act. 27, 10. υπάγειν, de gradu. vid. τόπ χαριτόω Eph. 1, 6. Joh. 15, 16. υπέρ 1 Cor. 15, 29. Philem. v. 16. ύπαχοή Rom. 1, 5. ύπεριδείν Act. 17, 30. ύπερώον 1, 13. υπό Rom. 3, 9. 21. ύποδείκνυμι Matth. 3, 7. υποκριτής Luc. 12, 56. υπόστασις Hebr. 1, 3. 11, 1. ύψος Luc. 24, 49. ύψωμα, diff. Rom. 8, 39.

φθέγγεσθαι Act. 2, 4. 10, 18. φιάλη Αρ. 15, 7. φυλακτήρια Matth. 28, 5. φύσις Σεία 2 Petr. 1, 4. φωστήρ Apoc. 21, 11.

χαρακτήρ Hebr. 1, 3. χάρισμα πνευμ. Rom. 1, 11. χειρόγραφον Col. 2, 14. χλωρός Ap. 6, 8. χόλος Joh. 7, 28. χρόνοι, καιροί Act. 1, 7. χωρίς Hebr. 2, 9.

ψεύδος Joh. 8, 44. ψήφος Αρ. 2, 17. ψωμίζω Rom. 12, 20.

ως Joh. 7, 10. Act. 8, 22. 17, 14. Rom. 9, 82. ώστε, ούτως, diff. Rom. 7, 4.

# INDEX III.

Rerum, observationum, auctorum.

Abnegatio sui. Matth. 16, 24. abruptus sermo. Luc. 13, 25. abstracta. Luc. 1, 35. 2, 30. abstractum pro concreto. Luc. 1, 17. 78. Joh. 1, 5. Rom. 4, 12. 6, 6. 8, 26. 10, 6. 1 Cor. 4, 3. 6, 14. 9, 10. 12, 28. 14, 32. 2 Cor. 3, 9. Gal. 5, 8. Eph. 4, 14. 5, 8. 13. Phil. 8, 3. Col. 1, 16. 2, 9. 2 Tim. 2, 19. 2 Petr. 2, 10. abyssus. Rom. 10, 6. accenius emph. Luc. 14, 26. 1 Cor. 14, 22. accentus hebraici. Matth. 2, 18. 3, 18. 18, 15. Marc. 11, 17. 12, 29. Luc. 4, 18. Act. 7, 6. 15, 17. 28, 27. Rom. 9, 27. 1 Cor. 12, 12. Hebr. 3, 10. Apoc. 13, 1. (thes. 10. obs. 30.) etc. 17, 10. accusativi duo. Act. 26, 8. accusativus absolutus. Act. 7, 21. 10, 86. 26, 3. Rom. 15, 20. 2 Thess. 1, 5. 1 Tim. 1, 6. 2 Tim. 2, 14. — temporis, Act. 20, 16. activum cum pronomine reciproco. 2 Tim. 2, 21. - pro conatu, Joh. 5, 16. adaemonismus. Eph. 1, 21. adagialis sermo. Matth. 26, 24. Luc. 1, 17. 13, 82. 1 Cor. 2, 3. 9, 10. Jac. 5, 3. 5. adjectivum, absolute positum, 1 Tim. 3, 15.
— pro adverbio, Act. 4, 25. 1 Tim. 5, 19. - conveniens posteriori substantivo, Act. 5, 20. adoptio. Eph. 1, 5. adventus Christi. Joh. 21, 22. Act. 1, 11. 2 Thess. 2, 3. (Thes. 21.) Jac. 5, 8. Apoc. 1, 7. adverbium pro nomine. Joh. 1, 15. 15, 25. aequilibrium carnis et spiritus. Rom. 8, 18. aevum finitum. Apoc. 14, 6. affectus Jesu. Joh. 11, 38. affinia verba. Luc. 1, 17. Bengel gnom.

αίσθησις. Phil. 2, 21. alacritas sermonis. 2 Petr. 1, 3. Alchalilo, Abrahamus. Jac. 2, 28. Alcoran. 1 Cor. 1, 17. Alexandrinus codex. Praef. §. 8., monit. 11. Apoc. 22, 21. Alexandrina dialectus. Act. 13, 18. allegationes V. T. Matth. 1, 22. Marc. 12, 26. allegoria. Act. 20, 29. 24, 16. Rom. 2, 15. 6, 18. 15, 16. 1 Cor. 15, 36. 2 Cor. 8, 18. Phil. 3, 9. 11. 2 Tim. 2, 18. allusiones. Praef. §. 15. pag. XXV. not. Luc. 1, 69. 72. 78. Joh. 7, 38. 2 Tim. 1, 17. Hebr. 13, 20. Alogi p. 284. Alpha et O. Apoc. 1, 8. ambiguus sermo, αμφιβολία. Act. 17, 22. 1 Cor. 4, 8. 2 Cor. 10, 13. 12, 13. 2 Tim. 2, 17. Philem. v. 15. amen. Matth. 5, 18. Joh. 1, 52. America. Act. 8, 89.
amicilia. Rom. 5, 7. 3 Joh. v. 15. — Jesu in Johannem, Joh. 18, 23. amoenum verbum. Luc. 1, 13. Joh. 4, 14. 52. Act. 7, 60. 1 Cor. 15, 42.

amor Dei et proximi. Matth. 22, 37. seqq. purus, Rom. 2, 7. amphisbaena. Apoc. 9, 19. ampla oratio. 1 Cor. 3, 22. anadiplosis. Joh. 18, 87. Gal. 4, 81. Jac. 1, 1. anakephalaeosis. Act. 7, 1. 13, 17. ss. Rom. 5, 1. 1 Cor. 10, 11. analogia fidei. Rom. 12, 6. analogia scripturae. vid. parallela.
anaphora. Act. 7, 35. 20, 18. 22. coll. 25.
26, 18. 1 Cor. 3, 9. 2 Cor. 2, 1. 8, 3. Gal.
4, 4. 5. Eph. 2, 21. 8, 19. Phil. 3, 2. Col.
1, 18. 2, 2. 28. 2 Tim. 1, 18. 2, 3. 16. Jac. 2, 19.

angeli. Matth. 18, 10. Luc. 15, 7.9.10. Act.

68

passim. anianaclasis. Rom. 2, 12. 1 Cor. 4, 7. Gal. 5, 8. Eph. 5, 13. Phil. 3, 8. 1 Petr. 3, 1. Apoc. 2, 3. anthypophora. Rom. 8, 31. Hebr. 2, 8. antichristus. 1 Joh. 2, 18. Apoc. 13, 1. thes. 10. obs. 19. antipathia. Joh. 8, 37. antiphrasis. 1 Cor. 8, 10. antiquitatum usus et abusus. Apoc. 11, 15. antonomasia. Act. 8, 14. 7, 52. 1 Cor. 15, 45. 2 Tim. 1, 8. Hebr. 1, 1. aoristus. Joh. 1, 3. 4, 10. 15, 6. Col. 2, 13. άπεριεργία, virtus. Joh. 13, 6. Apocalypseos stricturae. Matth. 16, 28. Joh. 21, 22. Act. 1, 7. 11. - excellentia, Apoc. 1, 1. etc. - interpretes recentiores, Apoc. 22. fin. apocrypha. Matth. 24, 15. apodosis, oceulta. Joh. 14, 81. Act. 23, 9. Rom. 5, 19. 9, 22. — interrogans. Rom. 8, 31. fin. Apostoli. Matth. 10, 1. sq. Marc. 3, 14. 16, 20. Joh. 17, 6. Act. 1, 13. 4, 36. 8, 18. Rom. 1, 11. eorum adolescentia, Matth. 4, 21. 8, 14. — non omniscii, Act. 20, 22. apostrophe. Act. 15, 10. 26, 8. apostrophus. 1 Cor. 6, 11. Gal. 1, 1. apotomia. Rom. 9, 14. apparitiones. Luc. 16, 29. appellationes Dei. Matth. 11, 25. Joh. 17, 1. applicatio singularis. Joh. 11, 26. Act. 26, 2. appodiare. Marc. 11, 25. appositio. Luc. 11, 11. 22, 20. Act. 10, 38. Col. 2, 11. 3, 11. - elliptica, 1 Tim. 6, 19. – cum metonymia, Col. 1, 20. – nominis et pronom. Act. 10, 41. Rom. 1, 20. 8, 23. 12, 1. Hebr. 9, 10. Apringius. Apoc. procem. n. 3. apte verba. Luc. 8, 50. 9, 51. Act. 2, 2. 7, 48. 17, 29.80.31. 26, 25. 27, 3.14. Col. 2, 11. 2 Tim. 1, 13. 2, 15. arabismus. Matth. XII, 86. archangelus. Jud. v. 9. archisacerdos. Hebr. 2, 17. ergumentum ab invidia. Joh. 7, 52. arithmetica demonstratio Justific. Rom. 3, 28. Arius. Apoc. 8, 10.
Armena Versio. Matth. XXVII, 16.
Arndius. Apoc. XIV, 6. Arlemonius. Matth. 27, 58. Joh. 1, 1. 8, 58. 10, 34. 20, 28. Rom. 1, 4. 9, 5. 1 Cor. 2, 11. 5, 12. Gal. 1, 1. 1 Tim. 3, 16. Hebr. 1, 1. 8. 10. 18, 8. 1 Joh. 2, 14. Ap. 1, 1. 9. 17. 22, 13. artes, in regno DEI utiles. Act. 18, 24. Articulus. vid. o, n, to. Ind. II. - promiscue scriptus vel omiesus, Matth. 12, 35. — vim habens, Luc. 1, 62. 73. 3, 23. 15, 22. 23. Joh. 5, 35. Act. 1, 13. 2, 9.47. 4, 11. 6, 11. 9, 35. 11, 13. 13, 2. 15, 20. 21, 27. 24, 25. 25, 11. 26, 10, 28, 14. Rom. 3, 5. 1 Cor. 1, 27. 2, 15. 4, 6. 9, 5. 2 Cor. 2, 17. 12, 12. Gal. 4, 18. 5, 10. Col. 2, 2. 6. 3, 5. 1 Thess. 4, 5. 2 Thess. 2, 3. 3, 14. — vim pronominis habens, Jac. 2, 14. — nota Subjecti, Joh. 2, 9. 1 Thess. 4, 3. 1 Tim. 1, 5. Hebr. 1, 7. - emphasin addens praedicato, Act.

12, 15. 23. Col. 2, 15. Apoc. 16, 12. et

18, 28. — omissus, Luc. 1, 69. 2, 12.18. 18, 20. Act. 2, 3. 3, 19. 4, 9. 19, 2. 26, 2. 1 Cor. 1, 23. 2, 14. 4, 20. 6, 3. 14, 2. Gal 1, 10. 6, 8. Phil. 3, 9. Eph. 4, 10. 1 Tim. 2, 5. 5, 21. Col. 2, 3. Jac. 5, 9. Hebr. 1, 1. - simplex, Eph. 5, 5. articulus mortis mysticae.- Rom. 7, 24. artifici non semper credendum. Act. 27, 11. ascensio Christi. Eph. 4, 8. asseveratio. Rom. 1, 9. asteismus, s. acrecoc sermo. Luc. 14, 8. 1 Cor. 11, 19. 2 Cor. 12, 18. 2 Petr. 2, 11. Philem. v. 1. asyndeion. Matth. 15, 19. Luc. 1, 17. 1 Cor. 18, 4. Gal. 8, 13. 5, 23. Eph. 8, 17. 4, 13. Phil. 3, 16. 4, 8. Col. 2, 13. 1 Thess. 4, 6. 1 Tim. 1, 17. 2 Tim. 4, 2. 1 Petr. 1, 22. Athanasius. Matth. XXI, 28. Atheismus practicus. Luc. 16, 30. Attica dialectus. Luc. 4, 18. Act. 26, 3. Atto. Col. I, 27. auctor Gnomonia, orthodoxiae deditus. Prael. §. 21. Ejus scripta, ibid. §. 7. et conclus. operis. Notae ad Gregorii Neocaes. Paneg. Matth. 7, 11. ad Chrysost. de Sacerd. Luc. 1, 47. Edd. N. T. Gr. et Defensiones, Praef. 8. 8. Apparatus criticus corr. Matth. 1, 25. Joh. 1, 1.: p. 281. Ap. 8, 13. 16, 13. et passim, (ut videre est in Ed. II., d. a. 1763). N. T. Gr. edd. vind. Luc. 10, 13. ed. min. anni 1734 corr. 1 Cor. 16, 5. Articali quidam in libro, Geistliche Fema, Apoc. 11, 2. Harmon. Evang. Matth. 12, 40. Defensio II., Act. 9, 6. Erhiarte Offenbarung, Matth. 11, 27. Apoc. procem. n. 1. et c. 1, 5. (Defensores ejus varii, Apoc. 22, 21. fin.) Ordo temporum, corr. Act. 13, 19. sq. Hebr. 7, 1. Cyclus, Praef. \$. 20. p. XXX, not. (ejusque Vers. germ. anni 1773, Apoc. I, 1. XXII, 21. fin.) Versio Germ. N. T., Pract. 8. 26. — Vita, Praclimm. p. XXXIII. seqq. auditor bonus. Luc. 8, 16. augusta oratio. Act. 7, 36. Augustinus. Joh. 4, 42. aula. Marc. 6, 14. Luc. 9, 9. 23, 10. αυτάρχεια. Joh. 14, 8. 16, 23. autographa N. T. Praef. s. S. n. 17. Act. 19, 19. auxiliare verbum. Act. 21, 35. axioma speciale amitti potest. Act. 15, 37. Babylon. 1 Petr. 5, 18. baptismus. Joh. 8, 5. Matth. 21, 25. Rom. 6, 3. 10, 47. — infantum, Act. 16, 15. — Johannis, Act. 19, 8.5. - non iterandus, Act. 8, 13. - privatio bapt. non damnet, Marc. 16, 16. baptizatio, actio ministerialis. Joh. 4. 2. Baraterius, J. Ph. p. 285. barbarismus, negatur. Joh. 8, 58.

Bartholomaeus. Joh. 1, 46.
Baumgartenius. Matth. 1, 17. pag. 14. Rom.

beatus. Matth. 5, 3. 11, 6. 16, 17. Ap. 1, 3.

App. crit. Ed. 11.)

Bellarminus. Joh. 21, 16. bellum. Matth. 24, 6.

beneplacitum Dei. Matth. 11, 26,

1, 7. 16. 17. 4, 5. 6, 11. 12. 7, 10. 8, 1.

13. sq. 9, 5. 22. sq. 11, 21. 30. sq. 13, 5. 9. 14, 9. 16, 3. 20. Jac. 2, 7. et passina. (Conf.

benignus sermo. Luc. 7, 40. 47. 12, 32. Act. 1, 7. 2, 15. 29. 3, 17. 5, 38. 11, 3. 17, 22. 29. 22, 5. 28, 19. 2 Cor. 8, 13. Bertlingius, D. Praef. 5. 18. p. XXVII. not. bestia, non Gregor VII. Apoc. 18, 1. (obs. 1.) Biblia Germanico - Originalia. Praef. 5. 18. p. XXVII. bivia chronologica. Matth. 1, 8. Blackwallus. Praef. \$, 9, 11. p. XVI. XXI. Rom. 11, 21. Matth. 9, 3. 12, 81. blasphemia. Boehmer, J. G. Apoc. XXII. fin. Boernerianus codex. Praef. §. 8. monit. 4. bona ecclesiastica. Act. 6, 3. bona opera, libera simul et necessaria. Rom. 15, 27. Bromley, Thom. Hebr. 12, 24. p. 869. Bruckerus, Jac. Apoc. XXII. fin. Buchstaben. Hebr. 5, 12.

Bucschingius, D. Praef. §. 18. p. XXVIL. Burkius, Ph. D. Procem. pag. V. VII. sq. Pract. \$. 25. fin. Burkius, J. A. Procem. p. VIII. Burscherus, D. J. F. Apoc. 14, 6.

Calculus mutatus. Apoc. 12, 6. Calvinus. 1 Petr. 3, 19. candor. Luc. 1, 1. Canon, non mancus. Joh. 21, 25. canones apostolici. 1 Tim. 8, 2. canonisalio vera. Joh. 17, 19. capillamenta. 1 Cor. 11, 5. carnales, debitores. Rom. 8, 12. caro, peccati officina. Rom. 7, 4. caro et spiritus. Joh. 6, 68. Rom. 1, 4. 1 Tim. 3, 16. 1 Petr. 8, 18. Conf. tit. spiritus. carouges, gall. Luc. 15, 16. casus conscientiae, per regulas firmas deci-dendi. Matth. 9, 13. 19, 6. 19, 6. 1 Cor. 7, 15. casus relativi. Rom. 6, 17.
casus sextus. Act. 13, 36. 17, 29. Eph. 3, 5. Col. 4, 6. Hebr. 8, 5. Apoc. 8, 3. 18, 2. catachresis. Gal. 8, 8. catechesis. Matth. 16, 18. Luc. 1, 4. 1 Joh. 2. 18. catechismus Romanus. p. 45. Cerinthus. p. 281. sq. 284. 285. characteres morales in scriptura. Matth. 13, 20. 23, 13. Luc. 12, 17. 13, \$1. 16, 20. - spirituales, Joh. 20, 4. charientismus. Joh. 9, 80. charismata. 1 Cor. 12, 9. charta blanca. Joh. 16, 28. chiasmus, figura. Praef. §. 24. Matth. 5, 44. Joh. 5, 21. 8, 25. 28. Act. 2, 46. 20, 21. Rom. 2, 14.17-20. 6, 12.sq. 8, 9. 32. 34. coll. 38. 9, 4. 24. sq. 11, 83. sq. 13, 18. 1 Cor. 9, 1. 13, 5. 2 Cor. 2, 16. 4, 1. Gal. 4, 4. Eph. 3, 16. Col. 2, 18. 2 Tim. 2, 24. Philem. v. 5. Hebr. 1, 4. 3, 12. chiliasmus. Praef. 4. 21. Ap. 29, 3. sq. christiani. Act. 11, 26. 15, 7. sqq. christianismus, unde aestimandus. Act. 2, 42. Christlieb, W.B. Apoc. XXII. fin. Christus. 2 Cor. 5, 16. Apoc. 11, 15. — metonymice, pro christianismus, Hebr. 6, 1. de Christo interpretanda Scriptura, Matth.

2, 23. Act. 2, 31. 34. 8, 34. sq. vid. Jesus.

chronologica. p. 13. 208. 289. sq. 828. 396. 440. 541. 758. 856. Chrysostomus. Rom. 5, 18. Gal. 5, 26. 1 Joh. 2, 14. 16. Apoc. 1, 9. circumcisio. Rom. 2, 25. civilias sancta. Joh. 21, 15. Act. 9, 88. clamores Christi. Joh. 7, 28. classificatio. 1 Joh. 4, 18. claves. Matth. 16, 19. clepsydrae non alligandi spirituales. Act. 20, 7. clerus. 1 Petr. 5, 8. climax. Act. 28, 6. Rom. 1, 23. 5, 7. 10, 14. sq. Eph. 4, 81. Cluverus. Rom. 8, 21. coelibatus. 1 Cor. 7, 1. coelium scientia. Luc. 15, 6. aq. coelium. Matth. 6, 9. — pro DEUS, Matth. 7, 17. Joh. 8, 27. coena Dominica. Matth. 26, 28. 1 Cor. 11, 20. cognilio, maximi momenti res. Joh. 17, 8. cognitio veritatis, unde? Joh. 7, 17. commentarij. Praef. 4. 3. sq. commissarius. Act. 26, 12. communicatio idiomatum. Marc. 13, 32. communicatio rhet. Act. 4, 19. 1 Cor. 6, 2. communic sub utraque. Matth. 26, 27. et p. 867. sq. communio bonorum. Act. 2, 45. 4, 32. 9, 36. 21, 8. Rom. 15, 26. Act. 9, 6. — precum, Matth. 18, 19. 20. — Sanctorum, Luc. 1, 40. comparatio implicita. Rom. 5, 14. sq. comparativa Theologia. Matth. 28, 23. 1 Cor. 12, 81. Phil. 1, 10. compositum verbum. Luc. 1, 4. 19. 4, 3. 6, 35. 8, 43. 14, 8. Act. 13, 27. 2 Tim. 4, 3. conceptio J. C. ubi facta? Luc. 1, \$9. Hebr. 7, 14. concilii boni exemplum. Act. 15, 6. 15. conciliantia argumenta. Matth. 14, 4. concinnitas. Luc. 14, 9. Act. 23, 5 - 9. 1 Cor. 6, 19. 11, 31. 18, 12. 2 Cor. 6, 8. 12, 7. 1 Petr. 8, 7.16. 2 Petr. 8, 8. concisa locutio. Matth. 2, 20. 4, 5. Luc. 1, 15. 17. 28. 4, 2. 38. 13, 7. 16, 26. Joh. 1, 28. 6, 21. 8, 58. 12, 31. 15, 21. 27. 21, 20. Act. 7, 7. 9. 16. 8, 22. 18, 83. 15, 23. Rom. 1, 8. 2, 10. 6, 4. 9, 4. 13, 7. 15, 18. 1 Cor. 1, 25, 9, 5, 10, 18, 2 Cor. 11, 8, Gal. 8, 8. 28. Col. 2, 20. 3, 3. 2 Tim. 1, 10. 2, 8. 26. Hebr. 1, 6. 5, 7. 7, 5. 10, 22. 1 Petr. 3, 16. 5, 12. etc. vid. semiduplex. concordia. Act. 1, 14. 4, 32. concretum et abstract. Act. 10, 38. — pro abstracto, Gal. 4, 19. Eph. 4, 13. 22. Col. 8, 11. concubinatus. Matth. 19, 6. conditiones iniquae. Joh. 10, 24. confessio laudis. Matth. 11, 25. - peccatorum, Matth. 8, 6. Act. 19, 18. - spei, 1 Petr. 8, 15. conjugata. Luc. 8, 5. 1 Tim. 1, 8. 2 Tim. 2, 9. conjugium. 1 Cor. 7, 1. sqq. conjugum officia, Eph. 5, 22. sqq. conscientia. Act. 23, 1. consequentia a posse ad esse, Rom. 14, 4. a majori ad minus, Rom. 8, 32. - a min. ad majus, Rom. 8, 6. consequentiae. Matth. 22, 82. considerationes uberiores, Matth. 1, 16. de genealogia Josephi: 2, 23. de Nazareno: 10, 2.

68 \*

de apostolorum ordine: 12, 40. de passionis triduo: 13, 3. de 7 parabolis: 18, 17. de Articulo nunquam otioso: 22, 32. de consequentiarum valore: 24, 29. de optica vaticiniorum indole: 24, 33. de ordine verborum non posthabendo: Marc. 10, 18. de sermonibus Jesu ad captum audientium attemperatis, coll. 13, 32.: 15, 25. de horis in cruce peractis: Luc. 8, 28. 36. de genea-logia Mariae: 7, 35. de Sapientia a filiis justificata: 9, 50. de pronominibus non confundendis: 16, 8. de mamona injusto: Joh. 1, 1. de Artemonio: 1, 15. de utroque Johanne: 1, 52. de voce Amen: 3, 5. de aqua et spiritu: 6, 37. de stilo N. T. graeco: 8, 1. 6. de adulteria et scriptione: 8, 20. de Didactica Christi: 13, 14. de pedilavio: 14, 28. de Christi sensu et sermone humili: 21, 22. de Johanne mansuro: Act. 1, 7. de Reservato divino: 3, 21. de Christo coelum capiente: 8, 22. de Christo et Mose: 5, 5. de poena Ananiae et uxori inflicta: 7, 1. 14. de sermone Stephani opportunissimo: 12, 21. de morte Herodis: 18, 18. 19. de DEO, populum gestante: 18, 33. de voc. Hodie ex Ps. 2, 7.: 13, 48. de praedestin. et reprobatione: 17, 23. de ignoto Deo: 19, 5. de baptismo repetito: 19, 19. de αὐτογράφοις apostolorum: 23, 5. de Paulo, nec mendacii reo nec stratagematis: Rom. 1, 1. de epistolis, Paulinis praecipue: 1, 17. de justitia DEI: 3, 23. de gloria DEI: 3, 25. de  $\pi\alpha$ ρέσει et άφέσει: 5, 7. de differ. Boni et Justi: 5, 12. sq. de peccato originali: 7, 14. de progressu hominis a statu sub lege in statum sub gratia: 8, 19. de creatura suspirante: 8, 31. de apodosi interrogante: 9, 3. de Paulo seipsum devovente: 9, 5. de Christo DEO: 12, 6. de prophetia et analogia fidei: 14, 9. de psychopannychia: 15, 6—8. de nominibus DEI et Christi: 1 Cor. 1, 27. de electione: 7, 25. de theopneustia: 10, 2. de sacramentis V. T.: 10, 9. de Christo in respectu ad V. T.: 11, 7. sq. de muliere velanda: 12, 9. de fide communi et miraculosa: 13, 4. de natura amoris: 15, 23. sq. de Ultimis: 15, 29. de baptismo super mortuis: 2 Cor. 5, 10. de peccatis fidelium manifestandis: 12, 2. de raptu Pauli: 12, 7. de colaphis satanicis: Gal. 2, 9. de Paulo et Jacobo: 2, 16. de legis operibus non justificantibus: 8, 16. de semine monadico: 4, 24. sq. de allegoria: Eph. 1, 1. de scopo epistolae: 1, 28. de plenitudine: 4, 11. de ministris evangelii: Phil. 1, 9. de cognitione et sensu: 2. 6. de exinanitione: Col. 2, 16. de sabbato: 2 Thess. 2, 3. sq. de mysterio iniquitatis: 1 Tim. 3, 2. de polygamia successiva: 3, 15. sq. de evangelio, ecclesiae columna et firmamento: 4, 2. de cauterizatis: Tit. 1, 7. de Oeconomo Dei: Hebr., in Exord., de Paulo auctore: c. 1, 4. de chiasmo: 1, 6. de allegandi formulis: 2, 5. de angelis conservis: 2, 7. de Christo, pro omni mortem gustante: 4, 12. de anima et spiritu: 5, 7. de processu passionis: 6, 1. de catechismo V. T. christiano: 6, 4. de relapsu: 8, 11. de βεοδιδάκτοις: 9, 18. de voce בריח et διαθήκη: 10, 7. de Volumine:

11, 1. de fidei definitione: 11, 21. de baculo Jacobi: 11, 33. de prophetis: 12, 24. de sanguine adspersionis in coelo: Jac. 2. 14. 21. de Jacobo et Paulo: 3, 6. de macrocosmo et microcosmo: 5, 14. de unctione: 1 Petr. 3, 18. sq. de descensu ad inferos: 2 Petr. 1, 5. de systemate virtutum: 2, 10. de angelorum peccatorum praestantia: 3, 8. de mille annis Ps. XC, 4.: 1 Joh. 2, 2. de gradibus aetatis: 2, 18. de antichristo: 5, 7. de tribus Testibus: 5, 16. de peccato ad mortem: Jud. v. 14. de Septenario: Apoc., Procem. de subsidiis criticis: c. 1, 1. de titulo et argumento libri: 1, 3. de adjumentis intelligendae Apocalypseos: 1, 8. coll. 1, 10. de die Domini: 2, 1. de septem epistolis: 2, 16. de lectione breviori, plerumque genuina: 4, 1. de sigillorum eventu: 4, 8. de τρισαγίω: 6, 2. de interpretatione sigillorum Langiana: 6, 11. de chrono: ib. de editione Erasmi: 8, 3. de suffitu angelico: 10, 6. de non-chrono: 12, 9. de voc. διάβολος et των: 12, 14. de 1. 2. 1/2 temporibus: 13, 1. sqq. de bestia ex mari: 13, 18. de numero 666 pag. 1028. sq.: 17, 9. de urbe septicolli: 17, 10. Tabula chronologica: 17, 11. de filio perditionis: 18, 18. de rhedis: 19, 1. de voce הללר יה: 20, 2. sq. de chiliasmo: 20, 4. de septenario: 20, 11. Tabula chronologica: 20, 16. 17. de 12000 stadiis et 144 calamis: 22, 13. de titulo Jesu: 22, 18. de peccatis in librum Apocalypseos. etc. consilia evangelica. Matth. 19, 21. constructiones singulares. Marc. 8, 27. Luc. 5, 17. 8, 20. 13, 16. Act. 15, 7. 23. 20, 3. 21, 16. 22, 17. 25, 20. 27, 1. 28, 27. Col. 2, 8. 2 Tim. 3. 14. Apoc. passim. consuctudines J. C. Marc. 10, 1. consummatio seculi. Matth. 13, 39. 2 Petr. 3, 11. controversiae quomodo tractandae. Gal. 1, 8. conversalio sancta. Act. 8, 30. 21, 29. conversio. Matth. 13, 15. Luc. 1, 17. 15, 17. Joh. 7, 17. Act. 8, 26. 9, 5. 9. 20. 11, 21. 24, 25. 26, 18. 19. differt a poenitentia, Lac. 15, 17. Act. 3, 19. 26, 20. - Judacorum. Rom. 11, 18. cor. Matth. 5, 8. 11, 29. 18, 15. Luc. 16, 15. Act. 1, 24. 8, 21. Cornerus. Hebr. 2, 7. corpus Christi. Rom. 7, 4. correctio frat. Act. 7, 26. correctio serm. Gal. 3, 4. Eph. 3, 19. correptio. Matth. 12, 2. creatio. Marc. 10, 6. 16, 15. Hebr. 11, 3. Creatur. 1 Petr. 2, 13. crisis. Praef. §. 8. sqq. Apoc. procem. n. 2., et cap. 22, 18. 21. etc. Crusius, D. C. A. Praef. 4.14. p. XXIV. not 5. 20. p. XXIX. not. Matth. 1, 8. 12. XXIII. 85. Luc. I, 9. VII, 80. Apoc. XXII. fin. crux. Matth. 10, 38. crucis horae etc. Joh. 19, 14.

cumulatio verborum. Luc. 18, 15.

cyclopae evangeliophori. Jac. 2, 24.

cursus. Act. 13, 25.

```
Daemonia. Matth. 17, 21. 1 Cor. 10, 20. dae-
   monium habere, Matth. 11, 18.
daemonologicae observationes: Matth. 4, 1. 3.
   4.5.10.24. 7, 22. 8, 28.29.31.32. 10, 1.
   12, 25. 26. 48. 44. 45. 18, 19. Marc. 1, 28.
   24. 26. 3, 18. 5, 3. 7. 8. 10. 15. 6, 13. 7, 25.
   30. 9, 22. 25. 26. Luc. 3, 22. 4, 6. 8, 12.
   27. 31. 10, 18. 19. 11, 22. 12, 58. 16, 29.
   Joh. 8, 44. 12, 81. 18, 27. 14, 30. 16, 11. Act. 8, 7. 9. 16, 17. 19, 13. 19. Rom. 8, 20.
   38. 39. 16, 20. etc.
Daniel, propheta. Matth. 24, 5.
Dannhauerus. Hebr. 12, 24. p. 869.
dativus. Luc. 9, 59. 12, 20. 15, 80. Act. 1, 6.
   19, 27. Rom. 4, 12. 8, 24. 1 Thess. 5, 27.
   1 Tim. 4, 3. Apoc. 2, 14.
decompositum. Act. 13, 26. 24, 12. 2 Cor. 9, 12.
   2 Thess. 2, 1. Tit. 1, 5.
decorum in actione et sermone J. C. et in
   Scriptura N. T., Praef. 4.15. Matth. 3, 15. cap. 5, 11. 7, 28. 9, 13. 15, 23. Marc. 14, 8.
   Luc. 2, 9. 3, 23. 9, 50. 12, 21. Joh. 4, 6.
   11, 15. Act. 2, 8. 14. 9, 9. 2 Cor. 9, 12. Gal.
5, 13. — in vita, Matth. 23, 26. decretum absolutum. Rom. 11, 6.
δεινότης in sermone. Luc. 12, 5. Act. 7, 43.
   20, 24. 26, 6. Rom. 2, 5. 8, 19. 11, 17. Col.
   1, 20. 25. 1 Tim. 1, 15.
de Dieu. Act. 15, 17.
Deitas J. C. Matth. 11, 10. Luc. 1, 16. Joh.
   1, 1. 5, 17. 8, 17. 19. 10, 80. 84. 17, 5. 20, 28. Rom. 9, 5. 14, 11. 1 Cor. 10, 9.
   Phil. 2, 6. 1 Thess. 5, 27. 1 Tim. 3, 16. Hebr.
   1, 1. sqq. 8, 4. 7, 26. 1 Joh. 4, 2.
deprecatio pro aliis, magna res. 1 Tim. 2, 5. derelictio J. C. in cruce. Matth. 27, 46.
descensus ad inferos. Eph. 4, 9. 1 Petr. 3, 19.
detorsio, impia. Matth. 27, 47.
Deuarius. 2 Cor. 7, 8.
DEUS est: Hebr. 11, 6. est in sanctis, 1 Cor.
   14, 25.: est Deus patientiae etc. Rom. 15, 5.
   Dei patefactiones, Matth. 3, 17. 17, 5. Act.
   17, 24. de Deo, sermo expressus, Matth.
   5, 45. vel per ellipsin, Matth. 4, 28. 3 Joh.
   v. 7. de Deo, de nobis, de proximo, saepe
   agitur. Matth. 6, 1. 11, 7. Dei fides etc. 1 Petr. 2, 19. Dei zelus Rom. 10, 2. Deo
   pulcher, Act. 7, 20. Solus Deus, 1 Tim. 1, 17.
Deylingius, Sal. Hebr. 12, 24. Ap. 13, 1. thes. 7.
diabolus. Joh. 8, 44. peccator, 1 Joh. 3, 8. tentator, Matth. 4, 1. diaboli judicium, 1 Tim.
3, 6. Conf. daemonol. diaconi. Act. 6, 2. Philem. v. 22. not.
diasyrmus. Joh. 7, 4.
die lux. Apoc. Procem. n. 8.
dico vobis. Matth. 5, 18. 6, 29. Luc. 13, 3.
didactica Christi. (conf. trivium.) Joh. 8, 20.
dies. 1 Cor. 8, 18. Hebr. 10, 25. ille, Matth.
   7, 22. propinguus, Matth. 16, 28. 1 Thess.
   4, 5. 2 Thess. 2, 2. sq. Hebr. 1, 1. 1 Joh.
   2, 18. dies Dei, 2 Petr. 8, 12. Christi, Joh. 8, 56. dominic. Apoc. 1, 10. dies conver-
   sionis, Luc. 19, 9.
dilatio, periculosa. Act. 24, 25.
diminutivum. Luc. 12, 32.
disciplina eccl. Jac. 5, 4.
discipuli. Matth. 10, 1.
discrepantiae in exeg. Apoc., p. 965. sq. Ap.
   XIII, 1. (th. 7.) p. 1015.
```

```
divide et impera. Act. 28, 6.
divinis de rebus nonnisi modeste ratiocinan-
  dum. Rom. 11, 34. 1 Cor. 12, 18.
divortium. Matth. 5, 31. 19, 4.
doctoris falsi character. Act. 20, 30.
doctrina pura. Matth. 16, 6.
dona sanctificantia et administrantia. Rom.
  12, 4.
doxologiae. 1 Tim. 1, 17. dubitatio. Act. 10, 20.
duella. Matth. 5, 39.
Ecclesia. Matth. 15, 26. 18, 17. Joh. 4, 42.
  Act. 5, 11. 6, 3. 8. 1 Cor. 1, 2.
Echo. Matth. 8, 3.
ecstasis. Act. 10, 10.
editiones auctae et emendatae. Praef. p. XXVI.
  not.
efficacia verbi divini. Matth. 7, 29. 8, 7.
efficax sermo. 1 Cor. 15, 8.
electi. Matth. 20, 16. 24, 22. Col. 8, 12.
electio, praedestinatio etc. Matth. 7, 24. 11, 26.
  Rom. 2, 4. 8, 29. 1 Cor. 1, 27. Eph. 1, 4.
elegantia. Luc. 12, 17. Joh. 1, 17. 5, 2. 6, 87.
  Act. 1, 21. 2, 83. 3, 14. 7, 48. 8, 81. 10,
  28. 35. 18, 26. 17, 31. 26, 15. 28. 29. 1 Cor.
  3, 10. 6, 13. 7, 1. 8, 12. 12, 15. 14, 5. 26.
   15, 8. 39. 2 Cor. 1, 23. 3, 18. 4, 11. Gal.
  5, 17. 6, 6. Eph. 2, 15. 17. 3, 8. 1 Tim. 5,
   4. 23. Jac. 8, 4. 2 Petr. 1, 15.
elementa. Hebr. 5, 12.
elenchus, quando opportunus. Joh. 8, 12. Act.
   7, 51, 13, 46.
elephantorum ejulatus. Rom. 8, 22.
ellipsis. Marc. 6, 14. 15, 8. Luc. 8, 19. 12, 20.
  47.48. 13, 9. 14, 18. 18, 14. Joh. 7, 38.
  Act. 2, 3. 29. 7, 20. 48. 10, 10. 36. Rom. 1, 26. 2, 8. 18. 12, 19. 1 Cor. 15, 25. 39. 2 Cor. 8, 18. Eph. 5, 38. 2 Thess. 2, 3. 1 Tim. 6, 2. Hebr. 6. 8. 1 Joh. 2, 27. — im-
   perativi, Gal. 5, 13. — optativi, Phil. 4,
   3. 23. — praedicati, Phil. 2, 1. Eph. 5, 4.
  pronominis, Act. 5, 41. 6, 1. 23, 15. 27, 14.
   43. 28, 8.
emphasis. Praef. §. 14. p. XXIII. Luc. 1, 4. 45.
   2, 48. 4, 15. 13, 27. Joh. 5, 36. 42. 6, 87.
   Act. 15, 18. 22, 25. 1 Cor. 6, 8. 7, 22. 8, 12.
   2 Cor. 10, 1. Gal. 3, 10. Eph. 2, 14. Col.
  I, 27. 1 Petr. 1, 10.
enallage. Joh. 6, 61. Act. 3, 21. 10, 28. 19, 84.
25, 22. Col. 1, 27. Apoc. 10, 9. encaenia. Matth. 14, 6.
epanalepsis. Joh. 14, 11. Act. 13, 24. Rom.
   8, 1. 1 Cor. 2, 6. 4, 18. 10, 10. Jac. 2, 15.
epanodos. Joh. 14, 17.
epiphonema. Rom. 1, 15. 1 Cor. 6, 20.
episcopus. Act. 6, 4. 20, 28. 1 Tim. 8, 1. sq.
epistolica forma in N. T. Rom. 1, 1.
epitasis. Matth. 18, 19. Act. 7, 5. 10, 80. 39.
   17, 27. Rom. 9, 7. 1 Cor. 9, 25. 15, 85.
   2 Cor. 3, 6. 5, 8. 8, 8. Phil. 4, 4. Eph. 5, 18.
   Hebr. 1, 13. 1 Joh. 4, 16.
epitherapia. Act. 26, 29. 1 Cor. 4, 14. 2 Cor.
   10, 17. 12, 1. Phil. 4, 10. 1 Joh. 5, 18.
epitheti omissio emphatica. 1 Cor. 6, 20. 7, 23.
epizeuxis. Luc. 8, 24. 10, 41. Joh. 1, 52.
Ernesti, D. J. A. Procem. p. VI. Praef. 4. 8. n. 22. not. 4. 16. p. XXV. not. Marc. X, 21. XVI, 17. Luc. XIII, 35. Joh. IV, 35. VII,
```

17. 37. Act. XIII, 32. Bom. XV, 29. 1 Cor. VIII, 7. XIV, 6. 2 Cor. 1, 12. seq. XII, 9. Col. I, 27. Hebr. I, 12. Jac. II, 22. Apoc. I, 1. p. 963. III, 12. XXII. fin. erroris noxa. Joh. 8, 44. 46. 9, 41. Esrae liber. Matth. 28, 34. ethopoeia. 1 Petr. 3, 8. ethos. Luc. 10, 29. 12, 4. Act. 2, 8. 29. 20, 37. 21, 39. 23, 5. Rom. 6, 17. 7, 25. 9, 14. 12, 16. 1 Cor. 15, 57. 2 Cor. 1, 18. 2, 14. 7, 8. Eph. 4, 1. evangelicus. Phil. 1, 27. Evangelisiae. Matth. tit. Eorum harmonia, Praef. s. 18. - eura in recensendo, Joh. 21, 23. Evangelium. Matth. 4, 28. Marc. 1, 1. Lac. 1. 19. Rom. 2, 16. evenius, quatenus exspectandus in prophetiis. Ap. 10, 6. evidentia Act. 20, 26. 22, 8. 26, 4. Rom. 6, 19. εὐλάβεια. Marc. 12, 32. Act. 5, 41. Rom. 2, 18. 1 Cor. 10, 19. Gal. 5, 13. 2 Thess. 2, 3. cuphemismus. Matth. 8, 11. Luc. 7, 35. 18, 1. Joh. 2, 25. 17, 19. Act. 2, 39. 10, 25. 28. 15, 21. Rom. 1, 17. 3, 3. 9, 4. 12, 12. 1 Cor. 1, 26. 2 Cor. 7, 7. 12. 1 Thess. 3, 5. 4, 6. Euphrates. Apoc. 16, 12. Eustathius. 1 Cor. 13, 12. Euthymius. Matth. 6, 13. exaltatio Christi. Phil. 2, 9. Hebr. 2, 5. excidium. Act. 3, 23. exercitium propheticum. Marc. 16, 17. fin. exinanitio Christi. Phil. 2, 7. Hebr. 2, 9. expressus sermo. Jac. 8, 9. exquisite appellatio. Luc. 1, 8. Joh. 5, 35. Col. 2, 13. exultatio. 1 Thess. 5, 24.

facilitas sermonis. Gal. 4, 20. familiaritas. 1 Cor. 16, 6. Phil. 8, 13. Fehre, S. B. Apoc. XXII. fin. festinatio, non semper expedit. Act. 9, 23. festis diebus multum peccatur. Joh. 8, 4. ficus. Marc. 11, 18. Ades. Matth. 8, 10. Luc. 17, 7. Joh. 12, 16. Jac. 1, 6. conjuncta cum spe et amore, Act. 24, 14. 1 Cor. 13, 18. Hebr. 10, 22. 1 Petr. 1, 8. salutaris Matth. 9, 22. miraculosa, Matth. 17, 20. Marc. 16, 17. 1 Cor. 12, 9. extra munus justificationis spectata, 1 Tim. 4, 12. - implicita et explicita, Joh. 6, 68. cognitione prior, Joh. 6, 69.; exceptis tardioribus, Joh. 10, 38. - fructus verbi, Luc. 8, 12. — tardior, celeriorve, Luc. 24, 25. est in intellectu et in voluntate, l. c. - non deses est, sed agilis, Joh. 12, 35. - exoriens et defaecata, Marc. 16, 13. - omnipotentiam apprehendit, beatius vero misericor-diam, Luc. 17, 7. — amore et cognitione vel prior vel posterior, Joh. 16, 27. 17, 21. - historica olim difficilior, Act. 1, 22. in DEUM et Christum, Rom. 1, 7. — quatemus justificet, Rom. 8, 28. — Christum attrahit, Rom. 10, 8. - amplectitur, quae nondum capimus, Joh. 12, 16. Fides Dei quid? Marc. 11, 22. — fides, Treue, virtus ministri, Matth. 24, 45. Luc. 16, 10. Aducia Christi erga Patrem. Hebr. 2, 18.

Filius DEI, Jesus, sec. humanitatem. Luc. 1, 32. — amoris, Col. 1, 13. Flacius. Rom. 7, 18. 10, 2. foecunditas sensus. Rom. 1, 4 foederalis methodus Theol. Matth. 26, 28. Foertschius, D. Rom. XV, 29. fons Graccus N. T. quis? Pract. 4. 8. mon. 12. Forbesius. Apoc. 20, 4. forense verbum. 2 Cor. 2, 6. formularum usus sanctior, Joh. 20, 19. Act. 15, 23. — impietatem auget solennitas. Act. 12, 22. Conf. triviales et proverbia. formula concludendi et excitandi, Eph. 6, 10. declarandi, 1 Tim. 6, 7. abrumpendi, Gal. 6, 17. extenuandi, Joh. 8, 9. explanandi in summa, 1 Cor. 7, 29. inducendi objectionem. Rom. 3, 1. laudaudi, Matth. 25, 21. progrediendi, Phil. 8, 1. revelandi, 1 Thess. 4, 15. transeundi, Act. 8, 17. intervalli, Luc. 4, 24. fortuita. Luc. 10, 31.
Frankius, A. H. Pfilem. v. 1.
Franzius. Matth. 5, 45. 1 Thess. 5, 27. fraires Christi. Matth. 25, 40. Joh. 2, 12. 20, 17. Hebr. 2, 11. fraires, titulus Christisnorum, Rom. 1, 18. frequentia verba: in Actis, c. 1, 13. 17. 4. 13.: in 1 ad Cor., c. 2, 2. 3, 18.; in 2 ad Cor.. c. 2, 14.; in ep. ad Col., c. 1, 9.; in 1 ad Tim., c. 2, 2.9. 10. 6, 14.; in 1 Petr., c. 1. 3.5. 2, 14. Freymäurer. 1 Cor. 1, 26. Frisch, J. F. Apoc. XXII. fin. fructus. Rom. 1, 13. fuga, persecutionis tempore. Act. 12, 17. futurum. Luc. 7, 48. 12, 42. - duplex . Act. 11, 28. futurorum cognitio. Matth. 24, 4.

Filius hominis. Matth. 12, 32. 16, 13.

5, 7. 19. gaudium. Matth. 5, 19. Act. 8, 8. Phil. 1, 4. Gebhardi. Apoc. 13, 1. (bis,) et c. 20, 2. gehenna. Matth. 5, 22. genealogia Christi. Matth. 1, 1. sqq. Hebr. 7, 14. genitivus. 1 Tim. 5, 11. absolutus, Luc. 8, 20. objecti, Joh. 12, \$1. Rom. 11, 81. gentes quomodo refutarint apostoli. Act. 19, 37. Gerberus. Rom. 1, 26. gloria: sanctitas. Act. 8, 14. coll. Rom. 5, 1. gnome. 1 Cor. 6, 12. gnorismata spiritualin. 1 Joh. 2, 3. Gnostici. Joh. 2, 3. gradatio. Act. 7, 85. Rom. 11, 33. 1 Cor. 1, 12. 4, 8. 18, 1. 14, 8. 15, 38. 2 Cor. 4, 4. 6, 16. 7, 2. 1 Thess. 4, 16. 1 Petr. 1, 10. 2 Petr. 3, 5. Graecae linguae observationes, pusillae interdum, et tamen utiles. Matth. 6, 11. 13, 30. 24, 15, 27, 13, 27, Marc. 1, 84, 6, 8, 7, 1. 14, 19. 15, 84. Luc. 1, 78. 8, 21. 17, 7. Joh. 1, 15. 7, 84. 17, 9. Act. 18, 18. Rem. 9, 32. 11, 3. 1 Cor. 4, 6. 6, 11. 15. 2 Cor. 7, 8. 12, 13. Eph. 1, 6. Hebr. 18, 2. 1 Petr. 3, 1. 5, 4. 2 Petr. 2, 4. Apoc. 1, 9. 22, 2. Collatio ejus ad Hobracam, Matth. 2. 23. 10, 25. 12, 36. Marc. 3, 27. 15, 34. Joh.

Gatakerus. Matth. 20. 26. 1 Joh. 3, 9. Rom.

Gabriel. Luc. 1, 9. Apoc. 11, 15. Gallia. 2 Tim. 4, 10.

Gastpredigten. Col. 2, 1.

hospitalitas. Hebr. 13, 2.

hostien. Joh. 6, 81.

tantur in Indice II. Vid. etiam in hoc Indice III. articulus, concisa locutio, media verba, tempus etc. grande verbum. Luc. 3, 23. 12, 32. Joh. 1, 3. Act. 2, 17. 1 Thess. 4, 16. 1 Tim. 2, 7. 9. 2 Tim. 3, 15. 4, 5. 8. 1 Petr. 2, 11. 2 Petr. grandis sermo. Act. 1, 3. Rom. 1, 29. 2, 27. 1 Cor. 6, 1. 2 Cor. 1, 23. 4, 4. 8, 9. Eph. 2, 6, 6, 13. Phil. 2, 9, 8, 7. Jac. 2, 6, 13. gratia universalis. Joh. 1, 29. 12, 47. Rom. 3, 3. Hebr. 10, 29. 1 Joh. 2, 2. gratiarum actio. Rom. 14, 6. gratum verbum. Act. 14, 26. 1 Cor. 16, 2. gravis sermo. Luc. 1, 1. 9, 31. 12, 5. 14, 11. Act. 15, 22, 24. Rom. 1, 26. 1 Cor. 3, 9. 5, 1. 3. 16, 1. 2 Cor. 1, 23. Gal. 1, 6. 18. 3, 2. 16. 1 Petr. 1, 1. 2 Petr. 1, 4. 2, 16. Gregorius Neocaesariensis. p. 282. Gregorius VII. Apoc. 13, 1. de Haas, Gerh. Marc. X, 21. haeresiologia. 1 Tim. 4, 1. haeresis. Act. 24, 14. 1 Cor. 11, 19. haereticus. Tit. 3, 10. Harduinus. Joh. 18, 20. Harenberg, J. C. Apoc. XXII. fin. Hauberus, D. Praef. §. 9. ad can. 26. §. 18. Act. 15, 34. 1 Petr. 3, 17. Hebraei. Exord. Ep. ad Hebr. p. 808. hebraismus. Praef. §. 14. pag. XXIV. Matth. 1, 1, 15, 5, Rom. 1, 17, 5, 14, 9, 8, 10, 11, 25. Apoc. 1, 5. et passim in his tribus et ceteris libris N. T., v. gr. Luc. 1, 30. 2, 21. 11, 83. Act. 10, 36. 1 Tim. 4, 3. Hellenistae. Act. 11. 20. Ex. ad Hebr. p. 803. Hellwagius, E. F. Procem. p. V. Praef. \$. 20. p. XXX. Apoc. XXII. fin. hendiadys. Act. 9, 81. 28, 6. Rom. 2, 20. 27. 15, 4. 2 Cor. 8, 2. Col. 1, 26. 2, 8. 1 Tim. 1, 4. 2 Tim. 1, 10. 4, 1. hermeneuticae observationes. Praf. §. 14. Matth. 1, 22. 2, 1. 15. 18. 23. 5, 18. 39. 9, 13. 16, 8. 11. 13. 18, 13. 24, 15. 29. 42. 26, 64. Marc. 1, 2. 7, 1. 13, 32. Lue. 3, 2. 9, 50. 16, 8. Act. 2, 39. 8, 84. Rom. 11, 84. 1 Cor. 3, 19. 7, 25. 9, 17. 2 Cor. 11, 17. 2 Thess. 2, 3. (pos. 21.) Hebr. 12, 17. 1 Joh. 2, 18. Apoc. 12, 8. etc. Herodes. Matth. 2, 1. herorum officium. Eph. 6, 9. Hesychius, corr. Act. 3, 20. Heumannus. 2 Cor. I, 12. sq. 2 Joh. v. 1. Hieronymus. Joh. 21, 11. Hillerus. Matth. 2, 23. Ap. 19, 1. historiae ecclesiasticae enucleandae specimina. Act. 7, 1. Hebr. 11, 2. Hobbesius Rom. 1, 21. Hochstetterus, A. A. Hebr. 12, 24. 4. 12. p. 870. Hofmannus, C. G. Praef. 4. 9. Joh. 9, 14. homicidium. Act. 28, 4. homiletica. vid. pastoral. homiliarum fructus quomodo colligendus. Luc. 11, 27. Act. 2, 37. hominis partes duae. Matth. 10, 28. hora ultima. 1 Joh. 2, 18. horas veterum. Marc. 15, 25.

18, 1. Col. 3, 15. 2 Petr. 2, 15. seq. Grae-corum verborum differentiae non paucae no-

hostium amor. Matth. 5, 44. hostium veritatis iniquitas, Act. 5, 28. humano more. Philem. v. 15. humilis corde Jesus. Matth. 11, 29. 12, 6. humilitas. 1 Cor. 3, 5. 4, 9. 13, 11. hypallage. Matth. 10, 15. Jac. 2, 17. 8, 4. Hebr. 9, 23. hyperbaton. Marc. 9, 20. 16, 1. hypocrisis. Matth. 6, 2. 16, 3. 6. 23, 13. 16, 6. 21, 16. 24, 51. Marc. 7, 6. Lue. 12, 1. 56. hypothetica locutio. 1 Cor. 4, 3. hypotyposis. 1 Cor. 11, 13. 2 Cor. 4, 14. Jacobus et Paulus. Gal. 2, 9. Jac. 2, 14. 4, 5. ichthyologia. Joh. 21, 11. idololatras. Act. 7, 41. 17, 29. jejunium. Matth. 6, 16. Jenisch, Jos. Marc. XVI, 17. (p. 189. fin.) Jerusalem. Luc. 21, 24. Gal. 4. 26. Ap. 21, 2. Jesus est Christus. Matth. 1, 1. 16. sq. 22. Jesu nomen, Matth. 1, 21. Christus Jesus (praemisso cognomine,) Rom. 15, 8. Gal. 2, 16. Majestas ejus et gloria p. 51. 803. Conf. methodus, preces, trivium, vita. ignis. Matth. 3, 10. sqq. 1 Cor. 8, 13. illuminatio. Matth. 16, 17. Hebr. 6, 4. imago Det. Col. 3, 10. 1 Cor. 11, 7. imperativus. Joh. 2, 19. Gal. 3, 7. — post imperativum, Joh. 7, 87. Col. 8, 15. — includens futurum indicativi, Joh. 1, 47. Gal. 6, 2. impersonalis sermo. Luc. 9, 28. 12, 5. 1 Cor. 16, 12. importunitas naturalis. Act. 17, 4. imputatio immediata. Rom. 5, 14. inchoativa verborum vis. Matth. 1, 5. incrementum boni et mali. Matth. 18, 7. 80. Marc. 4, 19. Apoc. XIV, 19. — sermonis, 1 Cor. 3, 3. 15, 9. Phil. 3, 8. indefinitus sermo. Rom. 7, 7. indicativus. Luc. 1, 28. Act. 6, 3. indifferentismus. Act. 10, 35. 2 Cor. 11, 18. individuorum cura. Matth. 18, 5. Joh. 17, 12. Act. 20, 31. Conf. providentia. infidelitas fluctuat. Rom. 10, 6. infinitivus, pro imperativo, Luc. 9, 3. Phil. 8, 16. loco nominis, Phil. 3, 21. - moratus, Rom. 12, 15. Apoc. 10, 9. infirmitas. Rom. 5, 6. initium sermonis. Act. 7, 48. 1 Cor. 16, 1. injustitia innoxis. Lue. 16, 8. insigne verbum. Act. 11, 26. 17, 4. 2 Cor. B, 16. Col. 2, 12. 13. 3, 15. Gal. 1, 16. 1 Thess. 3, 6. inspiratio verborum. Matth. 10, 19. 16, 18. Joh. 4, 26. 14, 26. 21, 23. Conf. theopneustia. interpunctio emendata. 2 Cor. 13, 5. Hebr. 2, 9. interrogatio. Act. 7, 1. interrogationis utilitas, Joh. 16, 80. - nimietas, Luc. 10, 29. - vis erga contumaces, Luc. 20, 68. interrogatio desultoria, non semper reprehendenda, Joh. 4, 20. invisibilia. Matth. 17, 3. eorum habita in Apocalypsi ratio. Ap. 6, 9. Johannes, baptista. Matth. 14, 2. apostolus, scripsit evangelium, Joh. 21, 2. quibus, c. 10, 22. quo stilo, c. 20, 20. nomen ejus, c. 18, 28. discipulus praedilectus. c. 18, 23. quando et qua lingua scripscrit evangelium et epi-

stolas, Joh. 1, 1. 5, 2. 11, 16. 19, 23. 21, 19. 1 Joh. 2, 22. et apocalypsin, Apoc. 1, 9. etc. Jojada. Matth. XXIII, 85. Jonas, Just. p. 389. Josephus, quando obierit. Joh. 2, 12. jota Matth. 5, 18. tra. Rom. 1, 18. 2, 9. Irenaeus. Apoc. 18, 18. ironia, decens et suavis. Joh. 9, 27. - Christo non usurpata, Joh. 7, 27.
Israēl. Apoc. 7, 4. ejus conversio, Matth. 23, 39. Rom. 11, 25. ad eam utilis epistola ad Hebracos, Hebr. 2, 11. iteratio. Joh. 5, 36. Ittigius. p. 355. 868. jucunda verba. Lnc. 1, 7. Judaeorum nomen. Matth. 2, 2. elenchus contra eos. Matth. 1, 22. sq. Judas. Jud. v. 5. Judas Iscariotes, num interfuerit coenae Dominicae? Matth. 26, 26. Marc. 14, 23. Luc. XXII, 21. judicium. Matth. 12, 41. juramentum. Matth. 5, 38. Hebr. 6, 16. juris remedia, in causa Dei adhibenda. Act. 24, 11. jus forense. Matth. 18, 16.
justificatio. Rom. 8, 20. 28. Jac. 2, 21. justificatio Christi, 1 Tim. 3, 16. justilia. Matth. 5, 2. 6. 20. 6, 1. justilia DEI, Rom. 1, 17. 3, 20. Justus, Christus. Act. 22, 14.

Kainan. Luc. 8, 86. κατ' ἄνθρωπον. Marc. 13, 14. kennen lernen. 1 Joh. 4, 14. Kohlreifflus. p. 198. Korb, pagus. Act. 20, 15. Kornmannus. Matth. 28, 35. Korte. Joh. XIX, 1. Kusterus. Apoc. 2, 14. Kyria, nomen propr. 2 Joh. v. 1.

Lacrumae. Matth. 26, 75. Joh. 11, 81. Act. 20, 19, 87. 2 Tim. 1, 4. lacia verba. 1 Thess. 8, 8. 2 Tim. 4, 8. Jac. 4, 7. 8. Lambertus. Apoc. 17, 11. Lamius. Praef. \$. 12. Ap. 1, 4. Lampius. Apoc. 1, 2. Langius, Joach. Praef. §. 20. etc. latinitas auctoris. Praef. §. 28. laironis crux. Luc. 28, 40. lebbilder. Apoc. 4, 6. lectio scripturae. 1 Thess. 5, 27. leciulus, conversioni aptus. Act. 9, 9. - minus, quam crux, Luc. 28, 40. legio. Apoc. 13, 18. legis cerim. finiendae praeludium. Luc. 1, 22. lenis sermo. Act. 17, 28. 19, 40. 2 Cor. 2, 10. Philem. v. 15. 18. lex. Act. 15, 5. Gal. 2, 16. - naturalis, Rom. 2, 14. lexica. Praef. §. 14. fin. Gal. 1, 16. libri mali et boni. Matth. 21, 42. Act. 19, 19. Ap. 1, 11. liberorum officium. Eph. 6, 1. libertas. Joh. 8, 32. Act. 17, 27. Lightfool. Praef. 5. 18. Apoc. 13, 18. Lilienthalius. Praef. s. 8. Apoc. 1, 4.

linguae novae. Marc. 16, 17. litoles. Joh. 6, 37. Act. 17, 27. 26, 19. Rom. 10, 2. 1 Tim. 2, 12. Philem. v. 11. loci theologici. Matth. 23, 23. Lockius. Matth. 16, 16. Loeberus, D. Praef. 4. 18. p. XXVII. Loeflerus. Matth. 19, 30. Lorenz, D. Luc. XIII, 85. Lucas. Act. 16, 10. lucrum spirituale. Matth. 18, 15. Act. 16, 15. lucius. Joh. 11, 31. Luedecke, C. W. Matth. VI, 30. lusus ingenii. Praef. 4. 22. Matth. XVII., 3. Lulherus. Act. 13, 25. 1 Petr. 3, 20. Macarius. Matth. 27, 50. macrocosmus et microcosmus. Jac. 3, 5. sq. magi. Matth. 2, 1. magis, Act. 8, 9. 19, 19. Conf. daemonol. magistratus. Matth. 18, 16. 24, 6. 25, 24. Marc. 8, 15. Luc. 16, 9. Act. 4, 19. 12, 3. 13. 6. 18, 14. 26, 16. Rom. 13, 1. seqq. magnificae locutiones. Luc. 2, 11. 13. 7, 21. 13, 32. Act. 3, 14. 7, 8. 13, 48. 1 Thees-2, 12. Maichelius. Eph. 4, 14. mansuetudo. Eph. 4, 2. manu laboravere apostoli. Joh. 21, 3. Act. 28, 3. manuum impositio. Matth. 19, 15. Act. 13, 3. 1 Tim. 5, 22. Hebr. 6, 1. Jac. 5, 14. manuscripti codices N. T. 1 Joh. 5, 7. s. Ap. 1, 4. Marcus, nonnulla solus memorat. Marc. 1, 13. quando scripserit, c. 5, 37. stilus ejus, c. 1, 16. 21. 4, 35. 13, 26. — non epitomator Matthaei, Marc. 13, 9. Maria. Act. 1, 14. an sine labe, Matth. 12, 46. Marc. 3, 31. Rom. 5, 15. ejus nomen, Matth. 1, 20. cultus, Matth. 2, 11. Luc. 1, 43. Mastrichtius. Praef. 4. 9. matrimoniales causae. Matth. 14, 4.

Matthaeus, qua lingua scripserit. Matth. til. et c. 21, 23. ubi? c. 9, 26. quo candore, c. 8, 25. 10, 2. 3. 15, 15. 17, 1. 16. 20, 24. quando? c. 27, 8.

maiurilas exspectanda. Act. 7, 23. Mediator. Matth. 4, 2. 14, 23.

media verba. Matth. 3, 6. 6, 17. Luc. 2, 5. 5, 15. 15, 6. Joh. 5, 25. Act. 8, 2. 17, 25. 20, 26. Gal. 5, 18. 6, 7. Col. 2, 20. 2 Thesa. 1, 7. 2, 7. 1 Tim. 4, 10. 2 Tim. 3, 13. medici. 1 Cor. 2, 9.

mediocritas. Jac. 1, 26.

μείωσις. Luc. 12, 4. Act. 19, 19. 20, 29. 22, 18. Rom. 1, 28. 5, 5. 14, 15. 1 Cor. 11, 22. Gal. 4, 12. 1 Petr. 4, 8.

memoria, fidem juvat. Joh. 2, 22. mendacium. Joh. 8, 24.

Messiae character. Joh. 7, 15.

messis. Joh. 4, 35.

metalepsis. Act. 20, 25. 1 Cor. 8, 3. 1 Joh. 5, 7. metaphora. 1 Cor. 3, 13. 2 Cor. 5, 1. Eph. 4, 14. 1 Tim. 1, 8. 2 Tim. 4, 7. — cumulata, 1 Tim.

methodus J. C. Matth. 7, 22. 8, 7. 11, 1. 13, 3. 16, 21. 19, 1. 17. 26. 21, 24. 26, 1. Marc. 10, 1. 21. 13, 5. Luc. 4, 16. 23. 9, 61. 10. 1. 21. 23. 34. 11, 22. 12, 1. 13, 32. Joh. 2, 11. 4, 7. 6, 44. 8, 12. 20. 32. 9, 4. 37. 11. 4. 7. 23. 26. 12, 35. 13, 34. 14, 1. 16, 4.5. 21, 28.

- apostolica de justific. Rom. 6, 18. - gnomonica, Praef. §. 16. p. XXV. metonymia antecedentis et conseq. Luc. 4, 23. Joh. 7, 49. Act. 12, 4. 13, 46. 15, 10. 27, 13. Rom. 2, 21. 15, 1. 1 Cor. 16, 18. 2 Cor. 11, 10. Gal. 2, 10. 8, 17. 5, 2. Phil. 3, 2. Col. 2, 16. 1 Thess. 5, 12. 1 Tim. 1, 12. 5, 4. 6, 12. 2 Tim. 4, 8. melonymia. Luc. 1, 35. 13, 2. Joh. 3, 27. Act. 27, 9. 12. 1 Cor. 13, 4. 2 Cor. 9, 9. Eph. 5, 13. 1 Thess. 5, 19. metropoles cepit evangelium. Act. 10, 1. 28, 11. Rom. 1, 8. Michael. Jud. v. 9. Apoc. 12, 7. Michaelis, J. D. Praef. s. 8. not. ib. p. XIV. not. §. 10. not. Matth. c. I, 25. X, 3. XII, 49. XXIII, 85. XXVII, 16. Marc. I, 13. XII, 26. Gal. IV, 25. 26. Eph. III, 4. Michaelis, C. G. Nov. Testam. Praef. \$. 18. p. XXVIII. Apoc. XXII. fin. Millius. Apoc. 2, 8. 14. 6, 1. mimesis. Marc. 14, 9. Act. 4, 3. 22, 3. Rom. 13, 2. 14, 13. 1 Cor. 4, 9. 15, 32. 2 Cor. 8, 5. 4, 4. 10, 1. Gal. 1, 14. 6, 2. 4. 2 Tim. 2, 16. 1 Petr. 5, 3. minima curat Deus. Matth. 5, 26, 10, 30, 12, 36, 23, 23. sq. vid. providentia. minister, debet orare. Luc. 14, 21. Act. 8, 15. ministerii necessitas, Act. 9, 6. Conf. pastoral. ministrorum solatium, Matth. 3, 12. 10, 18. Luc. 4, 26. 19, 40. Joh. 10, 40. miracula. Matth. 4, 23. 8, 3. 16. 32. 9, 24. 11, 4. 12, 40. 18, 58. 16, 1. 17, 27. Marc. 14, 18. XVI, 17. p. 189. misericordia. Marc. 6, 34. 1 Tim. 1, 2. missa. Hebr. 10, 12. 18, 15. missionis fundamentum. Joh. 17, 18. 20, 21. missiones. Apoc. 14, 8. miligantia verba. 1 Cor. 4, 3. 2 Cor. 5, 1. 11, 1. Philem. v. 12. 14. 1 Petr. 8, 1. modalis sermo. Act. 8, 23. Col. 4, 13. 1 Thess. 2, 13. 1 Tim. 1, 12. 2 Tim. 1, 16. 2, 7. modestia et liberalitas sermonis. Joh. 8, 27. Act. 27, 22. 1 Cor. 4, 8. 16, 6. 2 Cor. 1, 21. 2, 10.16. 4, 11. 12, 12. Eph. 3, 4.8. Jac. 4, 15. modus, in agendo. Joh. 18, 22. modus, indicativus etc. Joh. 5, 39. 10, 16. 1 Cor. 11, 26. 15, 49. Hebr. 12, 28. Jac. 4, 13. 1 Joh. 4, 19. Apoc. 10, 9.

Moldenhauerus. 1 Cor. XIV, 6. XV, 24. molliores locutiones. 1 Cor. 11, 18. 12, 23. 2 Cor. 6, 14. Gal. 4, 20. 6, 18. Phil. 2, 27. moneta vetus. Matth. 17, 24. 18, 24. Marc. 6, 37. Act. 19, 19. moratus sermo. Praef. \$. 15. Act. 5, 34. 17, 23. morata enallage, Act. 25, 22. 1 Petr. 3, 1. interrogatio, Jac. 2, 20. — particula, Act. 5, 39. 1 Cor. 6, 7. 15, 1. 2 Cor. 8, 1. mors Christi. Joh. 10, 18. mors fidelium, Joh. 11, 6. mortem violentam quid mitiget, Act. 7, 55. status post mortem, Matth. 7, 22. 14, 2. Luc. 16, 29. Rom. 14, 9. Phil. 1, 23. 1 Petr. 3, 19. mors aeterna non dicitur. Rom. 5, 21. 6, 21. morlui. Apoc. 11, 18. Morus. Apoc. 7, 4. Moschius. Joh. 10, 7.

Moses, scriptor Pentateuchi. Marc. 10, 5. 21, 19.

testatus est de Christo, Joh. 4, 25. Christi typus, Act. 3, 22. Moshemius. Apoc. procem. n. 3. mundi duratio. Hebr. 9, 26. mundities. 1 Tim. 3, 2.
mysteria Matth. 13, 11. Rom. 11, 25. mythologia. Rom. 1, 25. Nathanaël, forte Barthol. Joh. 1, 46. nativitas Christi. Matth. 1, 18. natura humana, pro divina. Rom. 1, 4. natura et gratia. Joh. 15, 4.
negatio geminata. Act. 19, 40.
nervosa sententia. 1 Cor. 11, 24. neutralitas. Matth. 12, 30. neutrum genus. Luc. 1, 35. - nomen, Luc. 12, 47. Act. 19, 40. — verbum, Act. 9, 19. 11, 26. 18, 18. 26, 18. Newtonus. Hebr. 12, 26. Apoc. 1, 10. 13, 1.: thes. 10. obs. 15. Nicopolis. Tit. 3, 12. Noachi 7 praecepta. Rom. 5, 14. obs. 5. nomen, loco pronominis. Matth. 12, 26. Luc. 11, 17. Act. 3, 16. Eph. 4, 16. 2 Tim. 1, 18. nomina propria, veritatis arg. Marc. 5, 22. nominativus. Matth. 12, 36. 2 Cor. 8, 23. Eph. 4, 2. — loco pronominis, Act. 3, 16. — cum accusativo subaudiendus, Act. 8, 7. novellae. Matth. 24, 7. novissima. vid. ultima. novum Testamentum. Hebr. 8, 13. initium ejus, Hebr. 9, 15. vid. Testumentum. numerus, i. e. tempora, Apoc. 13, 18. numeri praecise accipiendi. Apoc. 7, 5. Obedientia activa. Rom. 5, 19. sq. obilus beati exempla. Joh. 12, 30. obsessio. Marc. 9, 18. Act. 8, 7. 16, 17. Conf. daemonol. obsignatio. Eph. 1, 13. occasione utendum. Matth. 25, 40. Act. 2, 14. 8, 30. 17, 2. 21, 37. 24, 14. occupatio. Act. 2, 28. 10, 22. 14, 16. 1 Cor. 10, 19. 14, 85. 16, 2. Hebr. 1, 1. 3. Jac. 8, 17. oeconomia divina. Joh. 4, 4. 34. 16, 14. plex, Rom. 5, 14. - trium Testium, Joh. 16, 14. oeconomus Dei, non machina. Tit. 1, 7. oecumenicus. Ap. 13, 1. thes. 7. Oederus. Ap. XXII. fin. Octingerus. Ap. I, 4. officia erga Deum, nos et proximum, Matth. 6, 1. ohne werden. 1 Petr. 2, 24. oliveti mons. Act. 1, 12. omnipolentia et omniscientia Christi. Joh. XX, 31. XXI, 17. opera bona. Eph. 2, 10. 1 Tim. 2, 10. opificium. Act. 18, 3. opinionum varietas. Matth. 16, 14. Marc. 6, 15. opportuna verba. Act. 22, 4. 14, 16. 1 Cor. 14, 35. 16, 2. Hebr. 1, 1. 3. Jac. 3, 17. orbiculares panes. Joh. 6, 31. ordo verborum. Praef. 4. 15. p. XXV. not. Matth-10, 2.33. 24, 33. Marc. 3, 31. 13, 26. Luc-

9, 28. 11, 8. 36. 12, 22. Joh. 5, 2. 8, 21. 45-12, 26. 14, 1. 2. 17, 16. 20, 6. Act. 1, 7-Rom. 2, 14, 15, 8. 2 Cor. 4, 10. s. Col. 3, 12-

```
Hebr. 2, 10. 14. 12, 24. fin. Jac. 2, 18. 1 Joh.
   8, 20. sq. et passim.
origines: ad eas recurrendum. Matth. 19, 4.
orthodoxia. Matth. 16, 6. Rom. 2, 20. ortho-
   doxus. Matth. 7, 16.
osculum sanctum. Rom. 16, 16,
Osiander, Luc. 1 Petr. 3, 20. - J. A. Ap. 8, 3.
oxymoron. Luc. 2, 84. Act. 5, 41. Rom. 1, 20. 4, 18. 1 Cor. 9, 17. 2 Cor. 4, 11. 17. 8, 2.
   11, 30. Gal. 6, 14. 1 Thess. 4, 11. 1 Tim.
   6, 19.
paedobaptismus. Act. 16, 15.
parabolae. Matth. 9, 15. 13, 3.
paradoxon. Rom. 3, 26. 5, 14. 7, 13. Col. 1, 27.
parallela loca non semper postulanda. 1 Petr.
   3, 19.
paregmenon. Rom. 2, 1. 1 Joh. 3, 20.
παρέλκον. Luc. 12, 37. 18, 5. Joh. 6, 15. Act.
   16, 3. Rom. 15, 24.
parentheses. Act. 1, 15. 2, 8. Rom. 1, 2. 1 Tim.
   5, 23.
paronomasia. 1 Cor. 11, 17. Eph. 5, 4. Phil.
   3, 2. 1 Tim. 6, 9.
parrhesia. 1 Cor. 15, 84.
participatio peccatorum. Matth. 23, 36. participium. Joh. 1, 18. 3, 18. Col. 2, 2. 1 Tim.
   6, 5. 2 Tim. 3, 15. Hebr. 1, 3. loco adverbii,
Act. 10, 37. pro indicativo, Phil. 1, 23. particularum 750c. Act. 5, 39. Rom. 1, 10. 8, 32.
particula declarandi, 2 Tim. 1, 3. excitandi,
   Act. 15, 36. intensiva, 1 Thess. 1, 8. pro-
   vocandi ad experientiam, 1 Tim. 5, 15. Conf.
   formula.
particularismus Judaicus. Rom. 9, 6.
pascha passionale. Matth. 26, 18.
passio J. C. Joh. 10, 17.
pasiorales observationes. Matth. 3, 6. 12. 4, 28.
   5, 1. 13. 19. 22. 7, 5. 6. 16. 22. 27. 8. 7. 18.
   19. 10, 8.11.13.14.18.19.28. 12, 5.30.
   13, 19. 20. s. 57. 14, 4. 22. 30. 15, 26. 16, 6.
   8. 13. 20. s. 17, 27. 18, 12. 14. 15. 17. 19, 16.
   17. 21. 26. 29. 20, 1. 21, 14. 22, 16. 28, 84.
   24, 45. 25, 15. 25. 40. 27, 24. 28, 8. Marc.
   3, 4. 5. 4, 9. 14. 19. 28. 6, 20. 31. 34. 7, 14.
   8, 38. 9, 39. 10, 23. 12, 38.4. 13, 35. Luc-
   1, 80. 2, v. ult. 3, 19.23. 4, 28.26. 5, 1.
   8. 16. 9, 45. 10, 5. 7. 26. 11, 1. 27. 12, 13. 54. 13, 32. 14, 7. 21. 35. 15, 4. 15. 16, 1. 10.
   17, 7. 10. 21. 19, 40. 20, 14. 17. 89. 21, 31.
  68. 23, 40. 24, 17. Joh. 1, 8.52. 2, 11. 3, 81. 4, 10. 20. 37. 5, 35. 6, 5. 27. 44. 60. 64. 7, 7.84. 8, 12. 20. 32. 9, 8. 10, 32. 11, 26.
   12, 30. 43. 48. 13, 20. 16, 30. 17, 3. 12. 18.
   18, 16. 19. 37. 20, 21. 21, 7. 15. Act. 1, 17.
   24. 2, 14. 37. 40. 4, 8. 16. 6, 2. 4. 7, 27.
   32.51. 8, 2.15.21.22.30.35.37. 9, 6.23.
   10, 38. 44. 11, 26. 12, 17. 13, 2. 25. 46.
  14, 9. 15, 5. 9. 32. 37. 16, 6. 15. 31. 17, 2. 18, 1. 5. 6. 11. 24. 26. 19, 9. 17. 18. 21. 27.
   20, 7. 19. 20. 21. 27. 29. 30. 32. 21, 29. 22,
   10. 24, 25. 25, 11. 26, 2. 25. 27, 24. etc.
Pater. Matth. 6, 4. 9. Joh. 14, 2. 17, 1. pa-
  trum officium. Eph. 6, 4.
πάθη et ήθη. Act. 21, 39. 2 Tim. 1, 18.
           Luc. 8, 15.
patientia.
Patmos, insula. Apoc. 1, 9.
Pauli, nomen. Act. 18, 9. apostolatus, c. 26, 17.
```

stolae, 2 Petr. 3, 15. sq. Saepe solus se Act. 17, 16. pauperum cura. Act. 11, 30. pax. Rom. 1, 7. Phil. 4, 7. peccandi periculum. Matth. 18, 28. peccalum. Marc. 7, 22. Joh. 8, 21. 16, 9. Ac. 5, 2. 3. 4. 7, 85. 10, 14. Rom. 3, 18. 7. 4 15. 23. 1 Joh. 2, 1. clamans, Matth. 2. 16 originale, Matth. 7, 11. 15, 11. Rom. 3, 1 5, 12. 7, 7.18. рессата ріотил quoque, раtebunt, 2 Cor. 5, 10. pecunia, facile scandalum parit. Matth. 17, 17 pedantismus. Act. 26, 24. pedilavium. Joh. 13, 14. Pelagius. 1 Cor. 8, 5. 11, 27. penlecoste. Joh. 5, 1. Joh. 4, 21. peregrinationes religiosae. perfectio. Matth. 19, 21. Luc. 11, 36. periodi septem ecclesiae. Ap. 2, 1. 5, 1. periphrasis. 1 Thess. 4, 5. Jac. 3, 7. persecutio. Matth. 5, 10. persecutionum ascores, Act. 17, 5, 24, 19. usus, Marc. 13, 10. perspicuitas promiscus. Joh. 8, 20. Rom. 6, 19. Petrismus. p. 760. Petrus. Matth. 16, 18. primus apostolorum. Matth. 10, 2. Marc. 1, 36. Luc. 9. 32. 22. 31. Act. 1, 13. 8, 14. 28, 11. Gal. 2, 9. Romer fuerit? ibid. et Joh. 21, 16. Rom. 1, 11. Pfaffius. Praef. 5. 9. can. 22. Rom. 10, 21. Ap. 13, 1.: thes. 7. et p. 868. phialae. Ap. 5. 1. 16, 1. philautia. Luc. 10, 20. Rom. 2, 1. philosophorum vitium. Act. 18, 1. Phil. 1, 9. Phlegonlis eclipsis. Matth. 27, 45. physiognomia. Act. 7, 20. pietista. 1 Tim. 2, 2. piscium genera. Joh. 21, 11. planetae. Jud. v. 18. pleonasmus sublatus. Matth. 6, 26. Phil. 1, 23. ploce. Matth. 5, 45. 19, 4. Luc. 11, 36. Joh. 8, 31. 10, 13. 12, 27. 19, 22. Rom. 6, 19. 7, 13. 8, 3. 9, 6.15.81. 12, 7. seq. 1 Cor. 16, 5. 2 Cor. 9, 5. Eph. 4, 15. 1 Thess. 5, 7. 1 Tim. 5, 3. Jac. 4, 11. pluralis. Luc. 2, 31. 12, 33. 13, 15. Act. 4. 27. 5, 14. 18, 34. 28, 8. 1 Cor. 10, 11. 2 Cor. 5, 11. 9, 6. Gal. 5, 19. 1 Tim. 2, 1. 6, 15. plusquamperfectum. Joh. 4, 10. poenilentia. Luc. 5, 32. 15, 17. sqq. 18, 13. 23, 41. Act. 11, 18. laetum donum, Act. 5, 31. necessarium, Luc. 16, 30. fructus ejus, Luc. 3, 11. Polycrates. Apoc. 2, 1. polygamia. 1 Cor. 7, 2. 1 Tim. 3, 2. polyptoton. 1 Cor. 2, 11. 15, 23. polysyndeton. Jac. 4, 13. Porphyrius. Marc. I, 2. postumus fructus muneris. Joh. 10, 40. polentes mundi. Luc. 22, 8. praecepta Noachica. Rom. 5, 14. praeceptum novum. Joh. 13, 34. praecisio. 1 Cor. 11, 16. Jac. 4, 17. praedestinatio. Act. 13, 48. Rom. 8, 29. praegnans. locatio. 1 Cor. 15, 26. 2 Petr. 3. 4. praejudicium. Marc. 7, 14. Joh. 8, 32. praejudicia judaica. Joh. 7. 27. praescientia divina. Act. 15, 18. praesens. Luc. 1, 84. 7, 9. 12, 49. 13, 28. 30.

ardor, c. 19, 21. character, Gal. 2, 9. ep.

Joh. 1, 5. Act. 15, 17. 1 Thess. 5, 2. absolutum, Act. 25, 11. includit praeteritum, rara verba et phrases: Luc. 2, 14. Joh. 5, 28. Act. 7, 41. 13, 82. 15, 24. 26, 10. 1 Cor. Luc. 15, 29. 31. etc. Joh. 8, 58. 6, 14. 15, 55. 2 Cor. 3, 15. 18, 3. Gal. 6, 2. praesentia, potior literis. Rom. 1, 11. 7.16. Eph. 5, 21. 6, 3. 1 Tim. 4, 7. 2 Tim. praeteritum. Joh. 1, 3. Rom. 3, 23. 1 Tim. 4, 10. preces J. C. Matth. 14, 23. Luc. 3, 21. 6, 12. 1, 8. 1 Petr. 3, 1. 2 Petr. 2, 22. Raumeierus, Dec. Leonb. Marc. 16, 17. reduplicativus significatus. Rom. 4, 4. ministrorum, Luc. 11, 1. 14, 21. Act. 6, 4. fidelium, etc. Matth. 6, 7. 8. 9. 7, 7. 11. 8, Reformatio. Rom. 15, 23. Ap. 12, 6. 31. 34. 9, 38. 11, 25. 18, 19. 21, 13. 24, 20. Regale divinum. Rom. 1, 32. regeneratio. Joh. 1, 18. 8, 3. Marc. 8, 6. 11, 25. 16, 17. Luc. 1, 40. 7, 8. 11, 1.2.5.6.8.18. 18, 1.s. 9.s. Joh. 12, 45. regnum coelorum. Matth. 3, 2. 4. 17.: Dei, 15, 7. 16, 23. 17, 1. 9. Act. 6, 4. 7, 34. 8, Act. 1, 3.: Christi, p. 818. Act. 10, 41.: 15. 24. 9, 11. 40. 10, 2. 4. 9. 10. 12, 5. Rom. sanctorum, Ap. 20, 4. 15, 30. 1 Tim. 2, 3. etc. Reinhardus. Ap. 12, 6. Pregizerus. 2 Tim. 4, 10. religio christiana. Vide Deus, Jesus, Scriptura, Prideaux. Act. 7, 48.
Primasius. Apoc. 21, 17. veritas. - invisa mundo, Matth. 24, 9. reliquiae. Matth. 9, 20. renovalio. Eph. 4, 24. privata pastorum cura. Act. 20, 20. 81. reservata divina. Act. 1, 7. Rom. 12, 19. Jud. profani. Luc. 16, 30. profectus J. C. Luc. 2, 52. v. 9. profectus in bono: 1 Tim. 4, 15. in malo, resistibilis est conversio. Act. 26, 19. resurrectio Christi. Act. 1, 22. 17, 31. mortuo-rum, Matth. 22, 23. Marc. 12, 25. Luc. 14, 14. Act. 26, 7. 1 Cor. 15, 12. prima, 2 Tim. 2, 16. promissio maxima. Luc. 12, 87. pronomina: έγω, Joh. 5, 45. έμολ, Act. 10, 28. 13, 33. 26, 10. σύ, Act. 9, δ. αὐτὸς, Joh. 6, 15. Col. 1, 16. 18. exervoc, Marc. 4, 35. Joh. 1, 18. Tit. 3, 7. propheta, Christus. Joh. 16, 13. Act. 3, 22. prophetiae indoles. Act. 2, 19. Rom. 12, 6. 1 Cor. 14, 6. prophetica, quae? Joh. 12, 88. propria verba. Act. 3, 7. 1 Cor. 2, 4. 2 Cor. 5, 4. Col. 2, 14. 1 Thess. 4, 17. 2 Thess. 1, 7. proprietas sermonis. Luc. 4, 18. 13, 83. 15, 18. Act. 2, 30. 10, 28. propriorum nominum mysteria. Hebr. 7, 2. proselyti. Act. 6, 5. προσωποληψία. Matth. 22, 16. Marc. 12, 14. prosopopoeia. Rom. 7, 1. Gal. 3, 15. 24. Hebr. 11, 2. protherapia. Joh. 4, 21. 13, 8. Act. 1, 16. 2, 28. 29. Rom. 3, 2. 5, 15. 9, 6. 1 Cor. 3, 10. 10, 19. 14, 18. 2 Cor. 11, 1. 16. 1 Joh. 2, 1. proverbia prava. Joh. 7, 52. providentia divina. Matth. 6, 26. 10, 29. Act. 27, 24. vid. individuorum cura et minima. provincialia verba. Praef. §. 14. p. XXIV. not. provocatio, utilis. Joh. 6, 5. Psalmi. Act. 18, 83. eorum auctoritas, Hebr. 7, 21. 10, 8. pseudofudaismus. Rom. 2, 8. pseudomessiae LXIV. Joh. 5, 48. pseudopolitici. Tit. 1, 7. pseudoprophelae praeambula. Ap. 13, 11. psychologica. Matth. 8, 17. 10, 28. 12, 85. 13, 19. 16, 9. 22, 37. Marc. 3, 5, 8, 17. 34. 10, 82. 12, 80. 15, 87. Luc. 2, 85. Act. 7, 23. Rom. 8, 18. 7, 7. 28. 12, 1. psychopannychia. Rom. 14, 9. pudor praeposterus, Rom. 1, 25. - vincendus, Marc. 8, 38. puncium temporis beatum. Matth. 4, 20. Act. 26, 30.

Apoc. 20, 4. Reussius, D. J. F. Procem. p. VII. Joh. VII, 17. Rhenferdus. Apoc. 1, 4. rhythmus. Luc. 15, 24. Joh. 15, 2. Eph. 2, 14. Riegerus, J. C. p. 868.
rigidum verbum. Gal. 1, 11.
Roma, unde dicta. Apoc. 18, 10. quando condita, Apoc. 17, 10. frustra Petrum sibi vindicat, Joh. 21, 15. distincta a papa, Apoc. 13, 1.: thes. 10. obs. 15. Roosius, M. F. Procem. pag. VII. Praef. 4. 20. p. XXIX. not. Apoc. XXII. fin. Sabbatum. Matth. 12, 1. sq. 5. 24, 20. Marc. 2, 28. Col. 2, 16. sacerdotium J. C. Hebr. 2, 14. sacramenta. 1 Cor. 11, 26. sadducaei. Matth. 16, 1. 22, 23. Sagittarius, Casp. Luc. XXI, 15. salvari. Act. 2, 40. salutatio. Luc. 1, 40. salutis initium. Act. 2, 40. Sanctitas: gloria. Act. 3, 14. Hebr. 2, 10. Sanctus. Rom. 1, 4. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Apoc. 4, 8. sancti, Matth. 23, 29. 27, 52. sanctificati, Act. 20, 32. sanguis J. C. p. 865. sqq. Sartorius, D. C. F. Procem. p. VII. Praef. §. 18. p. XXVIII. n. satanae lapsus, Joh. 8, 44. satan, spiritus callidissimus, Act. 19, 13. vid. daemonol. et magia. satisfactio. Rom. 5, 18. Hebr. 10, 10. scandalum. Matth. 13, 41. 17, 27. 18, 6. sqq. scapha dicenda scapha. Rom. 1, 26. schechina. Joh. 1, 14. schisma, multiplex. Joh. 7, 43. Schmidius, Er., - C. F., Procem. p. VII. Praef. §. 20. p. XXIX. not. Ap. I, 1. passim. XXII. fin. — J. F., Apoc. 20, 1. Schnelle, ἐν τάχει. Apoc. I, 1. p. 964. purgalorium. Rom. 8, 10. 1 Cor. 3, 13. Schoettgenius. p. 804. Quadraginta dies etc. Matth. 4, 2. Act. 7, 6. schola J. C. Matth. 8, 23. quaestiones. Act. 18, 15. vid. interrog. quaesius. Act. 19, 27. Schroeckhius, J. M.. Procem. p. VIII. Schudt, Joh. Jac. Joh. 5, 48.

Scripturae sacrae encomium, Praef. 4. 1. et 27. Rom. 1, 2. 8, 28. not. Gal. 3, 8. 1 Tim. 4, 15. auctoritas, Matth. 4, 4. 24, 6. 26, 13. Rom. 1, 2. efficacia, Act. 8, 28. integritas, Matth. 5, 18. verecundia, Act. 2, 30. veritas, Matth. 7, 11. Joh. 10, 35. 12, 38. 14, 26. Act. 2, 29. 39. utilitas, Luc. 3, 38. Joh. 21, 23. 25. 2 Tim. 3, 16. silentium, Rom. 4, 6. Hebr. 1, 5. 5, 6. summa, Rom. 15, 4. Sapienter a Domino citata, Matth. 4, 4. 9, 18. nil frustra dicit, Jac. 4, 5. ad nos se demittit, Joh. 3, 12. 11, 11. Rom. 6, 19. 1 Cor. 15, 29. nemini non legenda, Phil. 1, 1. Col. 4, 17. Hebr. 13, 24. Scripturae N. T. initia, Act. 15, 20. 1 Thess. 5, 27. sejugatio. Rom. 11, 22. Seiz. Apoc. 11, 2, 13, 1.: thes. 10, obs. 29. semestre. Apoc. 13, 18.: 4. 10. semiduplex oratio. Praef. §. 24. Matth. 7, 21. 13, 49. Marc. 1, 4. 13, 27. 14, 8. 16, 16. Joh. 5, 21. 24. 8, 28. 38. 10, 25. 14, 10. 17, 26. Act. 7, 16. Rom. 2, 8. 10. 5, 16. Gal. 4, 25. Hebr. 12, 20. 1 Joh. 1, 7. 2, 10. Vid. concisa locutio. Semierus, D. Procem. p. VI. Joh. 1, 1. p. 282. Apoc. XXII. fin. senectus piorum. Luc. 1, 7. sensus literalis et literae. Matth. 16, 11. separatio. Act. 19, 9. Jud. v. 19. seplem. Matth. 12, 45. Act. 19, 14. Jud. v. 14. septenarius in rebus, Apoc. 5, 1. dividitur in quatuor et tria, Ap. 16, 1. in temporibus, Ap. 13, 18. (8. 9.), et c. 20, 4. septuaginta int. Vid. Versio Graeca V. T. sepultura Christi. 1 Petr. 3, 18. servus Domini, quis? Act. 20, 19. servorum officium. Eph. 6, 5. sessio Christi ad dexteram Dei. Hebr. 10, 12. severilas sermonis. Act. 16, 37. Gal. 6, 17. vid. apolomia. sigilla. Apoc. 5, 1. 12. 6, 1. 9. significantissima verba. Col. 2, 9.11. signum. Matth. 24, 80. signa temporum, Matth. 16, 3. Simonia. Act. 8, 18. simplicitas. Matth. 6, 22. simultates, gratiae impedimentum. Luc. 12, 54. singulares locutiones. Luc. 4, 38. Act. 12, 18. singularis numerus. Luc. 2, 2. 10, 19. Act. 15, 18. 1 Cor. 4, 17. Siracidae liber. Luc. 1, 17. sobrietas. 2 Tim. 3, 15. solitudo, juvat. Matth. 26, 38. Marc. 6, 31. Luc. 1, 80. Act. 9, 40. soloecismus. Joh. 6, 37. somnia. Matth. 1, 20. Act. 16, 9. somniantes, homines naturales. Jud. v. 8. σωφροσύνη. Rom. 12, 8. sors. Act. 1, 23. 26. speculator. Marc. 6, 27. Spenerus. Joh. 16, 23. spes. Rom. 8, 24. sphaera piorum. Act. 22, 10. Spiera, Franc. Act. 26, 11. Spinoza. Joh. 11, 4. spiritualitas Dei. Joh. 4, 24. spiritus: caro, in Christo, Rom. 1, 4.: in homine, Rom. 8. 4. Spirilus sanclus. Act. 5, 4. 10, 38. peccatum et

blasphemia in eum, Matth. 12, 31. non fuit spiritus servitutis, Rom. 8, 15. stare, orantium. Marc. 11, 25. stilus apostolicus. Joh. 12, 6. Rom. 1, 12. 26.: Johannis, vid. not. ad c. 1, 1.: Pauli, vid. not. ad Hebr. 1, 1. stilus, ex relativo recitativus, Act. 1, 4.: ex recitativo relativus, Act. 23, 24. stoici, christiani non sunt. Joh. 11, 33. στοργή. Matth. 24, 12. Storrius, J. C. Luc. XXIII, 84. Studiosi Theol. Matth. 10, 7. studium saluberrimum, Luc. 1, 66. 1 Tim. 4, 15. stupor, nonnisi gratia tollendus. Tit. 3, 3. suavitas sermonis. Luc. 1, 13. 2, 26. 5, 25. 11, 49. Joh. 4, 32. Act. 1, 3. 2, 17. 7, 60. 1 Cor. 6, 19. 14, 20. 15, 23. 54. 55. 2 Cor. 1, 5. 20. 8, 10. 10, 1. Eph. 3, 19. Phil. 4, 1. 3. 1 Thess. 2, 7. 4, 14. 15. 2 Thess. 1, 10. 1 Tim. 6, 19. 2 Tim. 2, 13. Hebr. 1, 14. sublimes locutiones. 2 Cor. 3, 17. Eph. 4, 10. subtilitas, non inanis. Luc. 11, 36. successio canonica. Marc. 9, 39. Sucvici Theologi. Praef. s. 17. n. Suidas. Eph. 4, 19. summarium V. T. Hebr. 11, 2. doctrinae christianae, Act. 20, 21. superbia, mater haeresium. Act. 8, 9. superlativus. Jud. v. 20. supralapsarii. 1 Petr. 4, 19. Surenhusius. Hebr. 8, 9. suspensa oratio. Col. 2, 23. 2 Thess. 4, 6. suspiria, πάθος. Matth. 8, 84. Act. 7, 34. syllepsis. Joh. 21, 12. Act. 7, 52. 1 Cor. 6, 16. 17. 15, 50. Eph. 3, 18. Col. 3, 16. 1 Tim. 2, 15. 2 Petr. 3, 1. syllogismus. Joh. 7, 18.
symbolum Domini. Luc. 4, 43. Hebr, 10, 7. symperasma. 2 Cor. 5, 12. s. 6, 11. Phil. 4, 12. Jac. 1, 19. συγκατάβασις, Dei. Hebr. 6, 17. scripturae, Joh. 3, 12. syncalegorema. 1 Cor. 1, 17. synecdoche. Rom. 7, 1. 2 Cor. 3, 8. Phil. 2, 10. 1 Tim. 5, 10. Hebr. 1, 1. synopses librorum N. T. vid. Testamentum. syriasmus. Matth. 10, 82. taciturnilas. Luc. 10, 4.

Tafingerus, D. Praelim. p. XXXVIII. 8.25. talio. Matth. 5, 38. 7, 2. 10, 33. Act. 28, 4. ταπείνωσις. Act. 10, 47. 22, 18. Rom. 1, 6. 5, 5. 1 Cor. 12, 8. Col. 2, 16. 1 Thess. 2, 16. 2 Thess. 3, 2. tempus praeteritum, praesenti incluso. Rom. 3, 23. tentatio. Matth. 4, 1. Hebr. 4, 15. tenuis oratio. Act. 7, 47. 2 Tim. 3, 9. Tertullianus. Matth. 22, 40. Testamentum novum p. 1. stilus, Praef. \$. 14. differt a V. T., Matth. 9, 87. 11, 20. Luc. 1, 63. 10, 37. Rom. 1, 1. 7, 6. 8, 15. 18. 16, 25. admiranda in ea allegatio V. T., Rom. 1, 17. N. T. autographa, Act. 19, 19. (p. 465.) differentia librorum historicorum et epistolarum, Matth. 27, 50. elegantia realis, Matth. 16, 13. Joh. 1, 1. 12, 17. In synopsi exhibentur libri N. T., et quidem: Matthaeus p. 1. Marcus p. 155. Lucas p. 190. Johannes p. 280.

Acta apostolorum p. 588. Epist. ad Rom. p. 489. I ad Cor. p. 569. II ad Cor. p. 633. ad Gal. p. 670. ad Eph. p. 695. ad Philipp. p. 718. ad Coloss. p. 738. I ad Thess. p. 746. II ad Thess. p. 755. I ad Tim. p. 764. II ad Tim. p. 785. ad Titum p. 796. ad Philem. p. 800. ad Hebr. p. 802. Epist. Jacobi p. 879. I Petri p. 898. II Petri p. 918. I Johannis p. 930. II Johannis p. 952. III Johannis
 p. 953. Judae p. 955. Apocalypsis p. 959. textus sermonum Jesu. Joh. 7, 24.

Theologia est practica. Phil. 1, 16. Hebr. 6, 1. casualis, Matth. 9, 13. naturalis, catechetica et acroamatica, Act. 17, 22. prophetica, Joh. 16, 13. theologorum falsorum character, Marc. 12, 38. futilitas, Luc. 14, 85. Theophilus, Alexandrinus. Luc. 1, 3. theopneustia. Matth. 16, 13. fin. 2 Tim. 3, 16. Pauli, Rom. 15, 18. Conf. inspiratio. Thyatirae ecclesia. Apoc. 2, 18. timidi. Joh. 7, 50. timor hominum. Matth. 10, 28. 14, 9. Timotheus. Apoc. 2, 1. tmesis. Eph. 6, 8. Col. 3, 23. traditiones. Matth. 15, 3.5. Joh. 16, 12. 21, 23. Rom. 1, 2. 1 Cor. 11, 2. 2 Thess. 2, 15. Col. 2, 23. trajectiones. Matth. 8, 15. Luc. 4, 5. transitio ad Jesum, facilis a quolibet Scripturae textu, Act. 8, 35. triduum mortis Christi. Matth. 2, 40. Trinilas. Matth. 3, 16. sq. 28, 19. Luc. 1, 14. 15. 4, 18. Joh. 3, 11. 4, 23. 5, 32. 16, 14. Act. 2, 38. Rom. 8, 9. 9, 4. Eph. 3, 6. Hebr. 1, 1. 6, 4. 10, 29. 1 Petr. 1, 2. 1 Joh. 5, 7. sq. triviales formulae. Matth. 5, 22. Joh. 7, 52. trivium discipulorum. Matth. 4, 23. voc. καὶ περιήγεν. 6, 11. τὸν ἄρτον. 25. μὴ μεριμνᾶτε. c. 8, 14. πενθεράν. 23. πλοῖον. 24. μέγας. 25. απολλύμε Da. 26. δειλοί et τότε. c. 9, 11. τοῖς μασηταῖς. 16. ούδείς. c. 10, 1. έδωκεν et αυτοίς. 2. τὰ ονόματα. 7. χηρύσσετε. 9. μή κτήσησθε. 25. οἰκοδεσπότην. c. 13, 36. 14, 13. κατ ίδιαν. 15. ξαυτοίς. 16. υμείς. 25. τετάρτη ἀπηλύε. c. 15, 28. χράζει. c. 16, 18. τίνα. 16. αποκριθείς et σίμων πέτρος. 32. προσλαβόμενος. c. 17, 17. ἄπιστος, et ἔσομαι. 21. τοῦτο. 25. σίμων. 27. ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. c. 19, 26. ἐμβλέψας. c. 21, 21. αποκριβείς. Marc. 1, 36. 4, 10. 11. 13. 38. ού μέλει σοι. 40. ούχ. c. 6, 7. 52. ήν γάρ. c. 9, 12. είπεν. 32. c. 10, 14. 18. fin. Luc. 5, 11. 7, 19. 20. 8, 25. 24. τέχνα. 9, 18. 54. Ιάχωβος και Ιωάννης. c. 10, 28. 11, 1. ως ἐπαύσατο. c. 12, 1. 3. 4. Joh. 1, 37. 39. 40. ἔμειναν. 48. ἐμβλέψας. c. 2, 1. γάμος. 4. τί έμοι και σοί. 11. έπίστευσαν. 12. οὐ πολλάς. c. IV, 2. obs. h. l. 32. οὐκ οἴδατε. c. 6, 5. φίλιππον. 68. ῥτήματα. c. 9, 2. ήρώτησαν. 3. απεκρίση. c. 11, 7. 11. ήμῶν. c. 12, 22. tubae. Apoc. 5, 1. 7, 12. 8, 2.

Vac. Matth. 11, 21.
valedictio. Act. 20, 25. sq.
Vaticanus cod. Praef. §. 8.: mon. 11.
vaticiniorum allegationes. Matth. 1, 22.
vehemens verbum. 1 Cor. 7, 9.

vehemen/ia sanctorum. Act. 26, 25. veneficium. Gal. 5, 20. venerabilis. Marc. 6, 20. verbum finitum post participia, Hebr. 1, 3. pro adverbio, Act. 15, 16. pro participio, Eph. 2, 17. verbi divini efficacia. Matth. 7, 29. Act. 18, 5. 19, 18. verecundia intempestiva, pellitur fide. Luc. 8, 47. verecundia sermonis. Act. 2, 30. Rom. 1, 26. verilas, quid? Matth. 22, 16. verilas religionis christianae. Matth. 26, 13. Marc. 5, 22. 6, 20. Joh. 1, 47. 7, 17. s. 8, 29. 11, 4. 18, 19. Act. procem. et c. 2, 1. 4, 13. 5, 41. 8, 8. 9, 5. 13, 10. 16, 16. 21. 28. 17, 11. 22. 18, 15. 19, 12. 17. sqq. 20, 19. 87. 24, 25. 26, 26. Rom. 1, 2. 8. 6, 17. 7, 16. 13, 1. 1 Cor. 9, 2. 14, 25. 2 Cor. 3, 2. 18. 10, 4. 1 Thess. 2, 14. 4, 13. Hebr. 2, 3. sq. 4, 13.

Theoph. a Veritate. Praef. §. 8.
Versiones: Graeca V. T. Matth. 1, 1. 2, 6. 4, 1. 9, 13. 27, 52. Luc. 4, 19. Joh. 8, 58. 19, 87. Act. 7, 14. 15, 17. Rom. 9, 29. 11, 3. 1 Cor. 3, 19. Hebr. 1, 6. 8, 9. 11, 21. 12, 15. Apoc. 18, 13. — N. T. Anglica vetus, Marc. 4, 35. Arabica, 2 Joh. v. 1., voc. χύρα. Armena, Apoc. 5, 14. Gothica, Luc. 9, 43. Latina, Vulgata: Praef. §. 8. n. 10. not. Matth. 6, 18. Joh. 9, 21. Apoc. 1, 11. 18, 18. 14, 18. et passim. Syriaca, Act. 15, 23. Apoc. 11, 1. Versiones quomodo tractandae, Hebr. 12, 6. versus iambicus. 1 Cor. 5. 6.

versus jambicus. 1 Cor. 5, 6.
vestis nuptialis. Matth. XXII, 11.
vicarii ministri. Matth. 10, 7.
vigilantia. Marc. 13, 35.
vis sermonis. Act. 3, 18.
visitatio ecclesiastica. Act. 15, 36.
vita aeterna. Joh. 3, 15.

vila J. C. succinctis annotationibus delineata: Matth. 4, 12. νος. είς. 23. πάσαν. 24. κα-κώς έχοντας. c. 6, 1. το θέλημά σου. 27. τίς έξ ύμων. 30. ολιγόπιστοι. c. 7, 21. χύριε. 28. ομολογήσω. c. 8, 8. 3έλω. 10. έπαύ-μασε. 18. απελθείν. 20. ούχ έχει. 24. έκαάευδε. c. 9, 1. διεπέρασε. 10. συνανέχειντο. 36. έσπλαγχνίσθη. c. 10, 25. οἰκοδεσπότην. 36. τον σταυρόν. c. 11, 1. ἐτέλεσεν. 6. μακάριος. 25. πάτερ. 29. πράος — ταπεινός. c. 12, 6. ώδε. 15. 16. 19. c. 18, 58. μετῆ-ρεν. 55. μήτηρ. c. 14, 12. ἀπήγγειλαν. 19. ἀναβλέψας. 22. ξως. 23. c. 15, 32. 36. c. 16, 7. ἄρτους. 28. σκάνδαλόν μου — τὰ τοῦ 3εοῦ. c. 17, 17. ἀνέξομαι c. 18, 6. τῶν πιστευόντων. c. 19, 13. μα τηταί. c. 20, 22. δ έγω. 34. σπλαγχνιστείς. c. 21, 2. πώλον. 14. 18. 19. λέγει. Marc. 1, 35. 43. εύθεως. c. 3, 5. περιβλεψάμενος et συλλυπούμενος. 7. 9. 10. 20. 21. δτι έξέστη. c. 4, 86. ως ήν. c. 5, 30. 40. έχβαλών. c. 8, 12. 23. έπιλαβόμενος. 26. μηδέ είπης. c. 9, 25. c. 10, 1. ως είωθει. 18. 21. έμβλέψας. 23. περιβλεψάμενος. c. 11, 2. 11. 15. Luc. 4, 14. φήμη. 15. αυτός. 16. κατὰ τὸ εἰω-ὸός. 23. πάντως. 48. εἰς τοῦτο. c. 5, 1. έπικεῖσθαι. 7. έθεάσατο. 16. c. 6, 12. c. 7. 36. 44. τοῖς δάχρυσιν. 45. c. 9, 18. 51. ἀνα-

λήψεως. 52.54. πῦρ. 60. c. 10, 21. 28. 42. c. 11, 1. τῶν μαθητῶν. 22. 37. c. 12, 50. πως συνέχομαι. c. 18, 16. ίδου δέκα. 31. ηρώδης. 32. επιτελώ et τελειούμαι. c. 15, 4. εως. c. 18, 15. 16 Joh. 1, 40. είδον. c. 2, 1. γάμος. 11. ταύτην — καὶ έφανέρωσε — ἐπίστευσαν. 24. ούχ ἐπίστευεν. c. 4, 6. ούτως. 34. τελειώσω — βρώμα. c. 5, 18. εξένευσεν. c. 6, 15. βασιλέα. c. 7, 5. 15. 20. καὶ εἶπε. c. 8, 1. ἐπορεύ $^{1}$ η. 6. κατηγορεῖν  $^{-}$  δέ. 9. ἀπὸ τῶν πρεσβ. 29. πάντστε. 57. πεντήκοντα fin. 59. ἐκρύβη. c. 9, 4. ούδείς. 33. 37. ὁ λαλῶν. c. 10, 18. απ έμαυτοῦ. it. παρὰ τοῦ πατρός μου 34. απεκρίθη. c. 11, 30. ούπω. 33. ένεβριμήσατο, et έτάραξεν. 35. 38. 41. 42. ήδειν. c. 12, 14. 23. 27. 28. 31. 82. 44. etc. vita b. Auctoris. post Praef. p. XXXIII. sqq. Vilringa. Apoc. 12, 5. 13, 1. (thes. 7.) 17, 8. vivida expressio. Act. 15, 37. vivificatio Christi. 1 Petr. 3, 18. ultima. Matth. 7, 22. 25. 8, 11. sq. 12, 32. 41. 13, 12. 24, 4. 43. Marc. 9, 44. sq. 12, 43. Luc. 16, 19. 18, 8. Joh. 12, 48. Rom. 11, 34. atc. unclio. 1 Joh. 2, 20. extrema, Marc. 6, 13. Jac. 5, 14.

unio actualis cum λόγω. Luc. 1, 35. unio mystica. 1 Cor. 6, 17. Eph. 5, 30.

vocatio. Luc. 14, 18. Eph. 4, 1. seria, Luc.

14, 21. ministrorum evangelii, Joh. 10, 1. Act. 1, 24. 7, 27. 13, 2. 20, 28. vocativus. Luc. 1, 28. voluntas Dei antecedens. Rom. 3, 3. voluntas divina, humanam excitat, Joh. 7, 17. hominis, frangitur. Matth. 3, 19. 21. — bona, bene impediri potest, Act. 19, 30. votum. Act. 18, 18. Urlspergerus. Luc. XXIII, 34. vultus J. C. Marc. 10, 23.

Weisius. Joh. 10, 3.
Weismannus. p. 285. 964.
Wetstenius. Praef. §. 10. p. XXI.
Whitby. Praef. §. 9. Rom. 1, 16, 18, 1. 9. 14, 9.
Winchlerus. Apoc. 12, 3. 20, 3.
Wilsius. Joh. 2, 20.
Wolfaus. Jac. 3, 6. Ap. procem. n. 4. et passim.
Wollius. Praef. §. 11. p. XXI.

Zanchius. Apoc. 17, 11.
Zellerus. Hebr. 9, 13.
Zellerus. Apoc. 11, 17. 14, 6. 20, 2.
zelus. Matth. 13, 29. zelus falsus, Luc. 23, 10.
Act. 17, 6.
zeugma. Marc. 18, 26. 1 Cor. 7, 10. Gal. 5, 17.
1 Tim. 4, 3.
Zullichau. Biblia. Praef. \$. 8. p. XIII.

# INDEX TERMINORUM TECHNICORUM

In Gnomone Novi Testamenti passim obviorum ita in usum tironum adornatus, ut clavis Gnomonicae vicem sustinere possit

opera

# M. Joannis Alberti Burkii.

### AETIOLOGIA.

AETIOLOGIA [Rei] est, cum sententia non simpliciter enunciatur, sed simul ratio ac causa ejus affertur: quod vel explicite vel implicite fit. — 2 Cor. 11, 18. οί γαρ τοιουτοι ψευδαποστολοι — Aetiologia, cur nolil islos similes putari ipsius. Gn. ad h. l. — Rom. 18, 1. πασα ψυχη έξουσιαις υπερεχουσαις υποτασσεσθω. Implicita aetiologia: sc. quia sunt υπερεχουσαι. Gn. ad h. l. Germ. Weil sie souverain sind. — 1 Thess. 4, 8. το μη υπερβαινειν και πλεονεκτειν έν τω πραγματι τον άδελφον αύτου, διοτι έχδιχος ο Κυριος περι παντων τουτων.

Notanda duplex aetiologia: 1) implicita, τον άδελφον αύτου, se. quia est άδελφος: 2) explicita:
διοτι έχδιχος ο Κυριος — Conf. Gn. ad h. l.

AETIOLOGIA DICTI est, cum causam reddimus, cur hac propositione vel enunciatione usi simus: ut, — Gal-2, 6. έμοι γαρ οἱ δοχουντες οὐδεν προσανεβεντο. Conf. 2 Cor. 5, 12.

Habr 2, 8, Sagar γαρ ενώπ forti est activationism dicti. Vido Charactal II. co.

Hebr. 2, 8. Saepe yap enim, facit ad aetiologiam dicti. Vide Gnom. ad 11. cc.

### ALLEGORIA.

ALLEGORIA componitur ex άλλος et άγορέω, dico: ut Allegoria sit, ubi aliud dicitur, aliud potius significatur. Vide Gnom. ad Gal. 4, 24.

Definitur ALLEGORIA, quod sit Tropi ejusdem per integram sententiam continuatio: nempe, si Rhetor totam aliquam sententiam, vel orationem continuam, per unum Tropi genus tractat, existit Allegoria justa.

Fieri hoc potest in omnibus Tropis, qui ea lege omnes tractandi sunt, ut conserves Tropum semel coeptum; sed quia in Metaphoris plerumque fieri solet, ut continuentur; sunt, qui

Allegoriam minus accurate continuatam Metaphoram vocant.

Exempla: Joh. 6. v. 32. sqq. Sermo allegoricus cum explicatione propriis verbis addita. - Act. 20, 29. είσελευσονται — λυκοι βαρεις είς ύμας, μη φειδομενοι του ποιμνιου. Allegoria ab animalibus desumta. — Rom. 2, 15. συμμαρτυρουσης — κατηγορουντων — απολογουμενων:
Alleg. a judicio. — Rom. 6, 23. όπλα — όψωνια — Allegoria a re militari. 2 Cor. 11, 8. —
Cap. 15. 16. Allegoria a cultu levitico V. T. — 1 Cor. 15, 36. ss. Alleg. ab agricultura. — Phil. 8, 9. Allegoria damni et lucri.

### AMPLIATIO.

AMPLIATIO est, cum denominativa aut epitheta de suis subjectis praedicantur, etiamsi denominationis ratio desierit, vel: quando mutata re, pristinum nomen asservatur. Sal. Glassu Philol. S. L. III. Tract. I. Can. III. p. m. 588. ss. ex. gr. — Matth. 10, 8. ματθαιος ο τελωνης i. e. qui olim fuerat: cap. 9, 9. conf. Gnom. ad h. l. — Joh. 9. 17. λεγουσι τω τυ-

φλω — i. e. τω ἀνθρωπω ός ήν τυφλος · v. 24.

Aliad genus AMPLIATIONIS est [quam specialius Prolepsia vocant] si denominatio rei a futuro eventu petitur: vel, si res describitur non tam qualis nunc est, quam qualis futura est. Glass. L. c. p. 542. ex. gr. — Luc. 2, 11. crt texy η ύμιν σημερον Σωτηρ — Coellies puerulum in ampliatione Salvatorem appellant. Gn. ad v. 30. — Joh. 10, 16. και άλλα προβατα έχω — alias oves, i. e. futuras et praevisas. Gn. ad h. l. — 1 Cor. 14, 22. Jac. 2, 23. Vide Gnom. ad 11. cc.

Conf. Flacii Clavem Scripturae. P. II. Tract. IV. p. 299. et de Prolepsi Constructionis: p. 225.

### ANADIPLOSIS.

ANADIPLOSIS est repetitio ejusdem vocis in fine praecedentis et principio sequentis membri. ex. gr. — Joh. 18, 37. Συ λεγεις, ότι βασιλευς είμι έγω. έγω είς τουτο γεγεννημαι — Rom. 8, 17. εί δε τεκνα, και κληρονομοι κληρονομοι μεν θεου. — 2 Cor. 5, 17. 18. ίδου γεγονε καινα τα παντα. Τα δε παντα έκ του βεου.

Latius sumta etiam in conjugatis vocibus locum habet Anadiplosis [Vide Gnom. ad Jac. 1. v. 1. 2.]: az. gr. — Gal. 4, 31. cap. 5, 1. άλλα της έλευθερας. Τη έλευθερια ούν ή χριστος - Gn. ad h. l.

Vide GLASSII Philol. S. L. V. Tract. II. cap. I. p. m. 1992.

# ANAKEPHALAEOSIS.

ANAKEPHALAEOSIS est pars Perorationis rhetoricae, [vel Epilogi] quando antea uberius proposita brevi repetitione denuo inculcantur. Universe designat etiam quamcunque repetitionem brevem et concinnam. RECAPITULATIO idem significat. [vide Gnom. ad Joh. 14, 12. 16, 28. 1 Joh. 5, 7. s. p. 946.] — Act. 7, 1. ss. Stephanus rerum veterum instituit Anakephalaeosin, i. e. repetitionem. Gn. ad l. c. — Rom. 8, 30. Anakephalaeosis totius beneficii in justificatione et glorificatione siti. Gn. ad cap. cit. v. 28. — Hebr. 2, 17. κατα παντα τοις άδελφοις όμοιωθηναι — Anakephalaeosis eorum, quae antecedunt. Gn. ad h. l.

# ANANTAPODOTON.

ANANTAPODOTON est, cum integra Apodosis omittitur. Id fit potissimum in Comparationibus. Ex ipsa Protasi, quae adest, et reliquo contextu intelligere est, quae Apodoseos vis subaudienda veniat. ex. gr. — Luc. 13, 9. κάν μεν ποιηση καρταν. (Apodosis subauditur: bene est, vel: reliquam: vel: faciat fructum.) Gn. ad h. l. — Joh. 6, 62. έαν οὐν Στεωρεκταν τον νίον τον ἀνΣρωπου — το προτερον. Apodosis subaudienda: quid erit? Gn. ad h. l. — Rom. 9, 22. εί δε Σελων ὁ Σεος — Apodosis est in fine versus 23., ex v. 20. subaudienda: multo jam major est, Deo, de homine querendi; et minor homini, cum Deo expostulandi, causa. Gn. ad h. l. — 2 Petr. 2, 4. ss. posset quidem referri ad Anantapodoton, sed recte Gnomon notat Apodosin v. 9. esse quaerendam. Conf. C. L. Baueri Philologia Thucyd. Paull. cap. 13, 2. p. 277.

### ANAPHORA.

ANAPHORA est ejusdem verbi in principiis frequens repetitio. — Habet ea magnam vim in ornandis argumentis gravioribus et amplificando; sed etiam saepissime, quod b. Parentem praecipere memini, facem praefert in investigandis Sectionibus majoribus libri prophetici, ex. gr. Jesajae, concinnae Analysi inservituris. Id vero planum facere hujus nec instituti nec loci est. — Exempla: Matth. 11, 18. sq. ήλθε γαρ ίωαννης — ήλθεωό υίος του άνθρωπου — Insignis Anaphora. — Act. 20, 22. 25. και νυν ίδου έγω δεδεμενος — και νυν ίδου έγω οίδα. — 1 Cor. 3, 9. θεου γαρ έσμεν συνεργοι. Θεου γαρού δεου οίκοδομη έστε. — Phil. 3, 2. βλεπετε τας κυνας, βλεπετε τους κακους έργατας, βλεπετε την κατατομην.

### ANTANACLASIS.

ANTANACLASIS est, cum eadem vox in vicinia bis, sed duplici sensu, ponitur. — Haec Figura et Paulo, ut multi passim observant, et reliquis scriptoribus sacris, ut Glassics [Philol. S. L. V. Tract. II. cap. III. p. m. 2008. ss.] praeclare demonstrat, frequens est. Gnom. ad Gal. 5, 8. — Rom. 2, 12. όσοι γαρ άνομως [i. e. οὐχ ἐν νομω] ήμαρτον, ἀνομως [i. e. οὐ δια νομου] και ἀπολουνται. — Ερh. 1, 8. Εὐλογητος ὁ θεος — ὁ εὐλογητος ἡμας ἐν παση εὐλογια — Aliter benedixit Deus nobis, aliter nos benedicimus illi. — 1 Petr. 8, 1. ἰνα καὶ εἰτικες ἀπειθουσι τω λογω [i. e. Evangelio] — ἀνευ λογου [i. e. loquela] κερδηθησωνται — .. Vide Gnom. ad II. citt. — Vide Glassium L. c. p. 2003.

# ANTHYPOPHORA.

ANTHYPOPHORA est pars refutationis per occupationem, cum refelluntur es, quae contra nostram sententiam dici posse videantur. Vide Gnom. ad Hebr. 2, 8. — Exempla vide infra ad Tit. OCCUPATIO.

Differt hace ANTHYPOPHORA, quae ad praevisam objectionem respondet, ab altera ejusdem nominis, quae objectionem ab adversario prolatam per contrariae sententiae oppositionem refutat. [Glassii Philol. S. L. V. Tract. II. cap. VII. p. 2048.]

# ANTIPHRASIS.

ANTIPHRASIS [praecipiente Franc. Sanctio in Minerva, L. IV. cap. XVI. p. 820. ss. ubi Grammaticorum Antiphrasin multum explodit] est Ironiae quaedam forma, quum dicimas negando id quod debuit affirmari.

Vulgo autem dicitur universe sermo, contrarium, quam quod positum est, significans: ut, 1 Cor. 8, 10. ούχι ή συνειδησις — οἰκοδομηθησεται είς το τα είδωλοθυτα ἐσθατο — aedificabitur; i. e. impelletur [ad malum aliquod faciendum.] conf. Baueri Philol. Th. P. esp. XIV. 8. p. 308. — Act. 27, 8. coll. v. 12. Gn. ad II. ec. — (Confer Tos. Godoffa. Hegelmateri admonitionem de ANTIPHRASI, in Notis ad b. Immar. Hofmanni Demonstrationem evangelicam, Tom. I. p. 17. notá e.)

# ANTITHETA.

ANTITHETA sunt, cum contraria contrariis opponuntur: quod fit tripliciter, vel sic, we verba singula singulas, vel bina binis, vel sententiae sententiis opponuntur. [Earesti Init. Rhst. §. 351. p. 171. sq.] ex. gr. — Luc. 2, 14. δοξα ἐν ὑψιστοις ὑεω, και ἐπι γης — ἐν ἀνὑρωτοις —. Gn. ad h. l. — Rom. 8, 5. οἱ γαρ κατα σαρκα όντες, τα της σαρκος φρονουστικ εἰ δε κατα πνευμα, τα το του πουματος. — Cap. 15, 12. ἐσται ἡ ρίζα του ἰεσσαι, και ὁ ἀνισταμενος ἀρχειν ἐνων · [Hebr. 5] vexillum.] Radix est in infimo; vexillum ad summa surgit. Gn. ad h. l. et ad 2 Cor. 4, 17.

### ANTONOMASIA.

ANTONOMASIA est, cum pro nomine proprio nomen commune, idque per excellentiam, ponitur: ut: Act. 3, 14. ύμεις δε τον άγιον και δικαιον [i. e. JESUM] ήρνησασίε — Conf. cap. 7, 52. 22, 14. — Eph. 1, 6. έν τφ ήγαπημένφ. — 2 Tim. 1, 6. του Κυριου ήμων vid. Gnom. ad II. ec.

Aliud genus Antonomasias est, cum pro communi proprium ponitur, ut: Matth. 2, 18. ραχηλ κλαιουσα τα τεκνα αύτης. — cap. 11, 14. αύτος έστιν ήλιας δ μελλων έρχεσζαι. Vide Gnom. ad ll. cc.

### APHAERESIS.

APHAERESIS est, quando prima litera aut syllaba vocis alicujus abjicitur. ex. gr. — Tit. 1, 12. άργος pro: μαργος. Gn. ad h. l. — Apoc. 20, 8. Gog pro Magog. Gn. ad h. l. Fortuita Aphaeresis notatur in Apparatu crit. ad 1 Tim. 8, 16. et Matth. 7, 14.

# APOCOPE.

APOCOPE est, quando vox in fine literam aut syllabam amittit. ex. gr. — 2 Cor. 12, 7. carav pro caravac. Apocope considerata. vid. Gnom. ad h. l.

# APODIOXIS.

APODIOXIS est, si id, quod in narrando aut docendo nostri videbatur esse officii, scite in alium transferimus et ab ipso effectum iri perhibemus. — Eph. 6, 21. 22. Coloss. 4, 7. 8. 9. conf. Gn. ad II. cc. — Vide Praef. Gnom. 4. 24. p. XXXI. et Ciceronis Epp. ad diversos, Ed. Bergelli, Lib. I. Ep. 8, 1. not. Ind. IV. cap. I. pag. 981. (4.)

# APOSTROPHE.

APOSTROPHE est, cum oratio ad aliam personam, praesentem aut absentem, subito convertitur, secus ac institutum fuerat. — Act. 15, 10. νυν ούν τι πειραζετε τον θεον, ἐπιθειναι ζυγον ἐπι τον τραχηλον των μαθητων. — Vide Gnom. ad h. l. — Jacobi 5, 1. ἀγε νυν οἱ πλουσιοι, κλαυσατε ὁλολυζοντες — Gn. ad h. l.

#### ASTEISMUS.

ASTEISMUS, sermo ἀστεῖος, est sermo acutus, festivus, urbanus, cum suavitate aut vi conjunctus. Ex. gr. — Epistola familiaris ad Philemonem est mire ἀστεῖος. Lepos est in ea mixtus gravitate. Gn. ad Philem. 1. 9.

Incomparabilem ASTEISMUM ut duae Epistolae ad Corinth. sic inprimis locus 1 Cor. 4, 8. habet. — Vide etiam Matth. 6, 34. 2 Cor. 12, 13. εί μη ότι αὐτος έγω οὐ κατεναρκησα ὑμων; χαρισασθε μοι την άδικιαν ταυτην. Insignis Asteismus. 2 Petr. 2, 11. ἀγγελοι ἰσχυι και δυναμει μειζονες όντες — Asteismus gravis. Confer Gnom. ad Il. ce.

# ASYNDETON.

ASYNDETON est species Ellipseos, cum conjunctiones (copulativae, disjunctivae, adversativae, causales etc.) omittuntur, vel inter singula verba vel inter singulas propositiones. ex. gr.

— Matth. 15, 19. έχ γαρ της καρδιας έξερχονται διαλογισμοι πονηροι, φονοι, μοιχειαι, πορνειαι, κλοπαι, ψευδομαρτυριαι, βλασφημιαι — It. 1 Cor. 12, 28. Gal. 5, 22.

In talibus enumerationibus saepe Asyndeton vim habet τοῦ et celera, quasi is, qui loquitur plura voluerit addere aut cogitanda relinquere. Luc. 1, 17. ἐπιστρεψαι καρδιας — ἐτοι-

μασαι Κυριω λαον κατεσκευασμενον.

ASYNDETON etiam est: I. cum vocula, quae per Anaphorum poni debebat, omittitur: ex. gr. — 1 Cor. 18, 4. ή άγαπη μακροθυμει, χρηστευεται ή άγαπη οὐ ζηλοι. — Ante: χρηστευεται repetenda videbatur vocula: άγαπη. — II. cum conjunctio ab initio sententiae vel semel tantum abest. ex. gr. — Joh. 19, 12. πας δ βασιλεα έαντον παιων. — Conjunctio causalis: Enim, abest. Lutherus: denn wer sich zum Könige — Gal. 3, 13. χριστος ήμας έξηγορασε — ubi Lutherus adversativam: Aber supplet, ut etiam Coloss. 8, 4. — 1 Tim. 1, 17. est Asyndeton, quod ardorem apostolicum magnopere decet. vide Gnom. ad h. l.

### CATACHRESIS.

CATACHRESIS est e quinque Troporum affectionibus, et vulgo dicitur apud artis rhetoricae magistros, vocis a propria significatione ad alienam durior translatio. [Earesti In. Rhet. P. Il. cap. 2. p. 164. conf. Kinderlings Grundsdize der Beredsamkeit, zum Gebrauch der Schu-

len. Th. 2. 8. 117.]

Generaliori fere sensu CATACHRESIS etiam dicitur, abusio quaedam vocis, cum aliquid cognatum propriae rei notat: vocabula enim non semper propriissime rebus tribuuntur, sed ut aliquio saltem modo rei correspondeant. [Flacii Clavis Script. P. II. p. m. 221.] ex. gr. — Rom. 5, 27. δια νομου πιστεως· opportuna Catachresis vocabuli Lex. — Gal. 3, 8. προευηγγελισατο τω Αβρααμ, Verbum ad Catachresin accedens suavissime. Abrahamo ante tempora Evangelii evangelizatum est. — 1 Thess. 4, 9. ου χρειαν έχομεν γραφειν ύμιν· αυτοι γαρ ύμεις Σισδίσαποι έστε — Το· docti habet quandam Catachresin, ut scriptioni opponatur. Gn. ad h. l. — Adde his, quam Gnom. [ad Luc. 16, 8., τον οἰκονομον της αδικιας] habet ulteriorem determinationem. Frequens est et suavis saepe et grandis Calachresis, qua vocabulum non bonae rei ta-

Bengel gnom.

men in bonam partem, non extante aptiore altero, adhibetur. Talia sunt, άλογον, quod non repulatur: άχαριστον, pro quo nulla gratia digna referri polest: talia: έξεστημεν καταναρκαν et έσυλησα. 2 Cor. 5, 18. 11, 8. et quae propius duc speciant, — βιασται άρπαζουσιν, Marth. 11, 12. ἀναιδεια, Luc. 11, 8.

# CHARIENTISMUS.

CHARIENTISMUS est, cum dictio, quae durior videri poterat, vocula temperante quasi mollitur: ut, Joh. 9, 30. ἐν γαρ τουτώ Ξαυμαστον ἐστιν — Vide Gaom. ad h. l. conf. 2 Thess. 3, 10.

# CHIASMUS.

CHIASMUS, σχημα χιαστον, decussata cratio, άλληλουχια, nomen habet a Graecorum litera X, quae quasi typus est, ad quem sermo dispositus videtur.

Est figurata ratio loquendi, quando duo paria vocum aut propositionum ponuntur ita, ut lector attentus intelligat, relationem obtinere inter utramque vocem aut propositionem paris prioris, et utramque vocem aut propositionem paris posterioris.

I. CHIASMUS observatur vel directus, vel inversus. CHIASMUS directus est, cum voi aut propositio prior in primo pari referri debet ad vocem aut propositionem priorem in secundo pari: et vox aut propositio posterior in primo pari ad vocem aut propositionem posteriorem in secundo pari.

CHIASMUS inversus est, cum vox aut propositio prior in primo pari referri debet ad vocem aut propositionem posteriorem in secundo pari: et vox aut propositio pesterior im primo pari ad vocem aut propositionem priorem in secundo pari.

Verbo: Sint duo paria: A et B: C et D. Si relatio est tou A ad to C; et teu B ad To. D; est Chiasmus directus. Si relatio est Tou. A ad To. D; et Tou. B ad To. C; est Chiasmus inversus. Si relatio est tou · A ad to · B; et tou · C ad to · D; tunc NON EST Chiasmus, sed RELATIO IMMEDIATA.

Non dantur nisi hi tres casus, quos jam planos faciam Exemplo quam simplicissimo: Is Ep. ad Philemonem, v. 5. habetur Chiasmus taversus. [conf. Gn. ad h. l.] —— axeous conf. A) την άγαπην B) και την πιστιν, ήν έχεις C) προς τον Κυριον Ίησουν D) και είς παντας τους αγιους. A) nectitur cum D): amor — in omnes sanctos: B) nectitur cum C) fides quam habes in Dominum Jesum.

Fingamus Chiasmum directum: — — axous sou A) the ayarth B) can the teath  $\dot{r}_1$  exec C) sic partae tous ayous D) can pros tou Kurion Insoun. A) nectitur sum C):  $\dot{e}$  B) cum D).

Jam quatuor membra eo ordine incedant, qui Chiasmo careat: — — άκουων σου Α) την άγαπην ήν έχεις Β) είς παντας τους άγιους C) και την πιστιν D) προς του Κυριον Ίτησους.

Quo ordine ipse Apostolus ea incedere jussit, cap 1. v. 15. ad Epaesios scribens: —— ακουσας Α) την καθ΄ υμας πιστιν Β) έν τω Κυριω Ίησου C) και την άγαπην D) την είς καντας τους αγιους. — Sic A) nectitur cum B) et C) cum D).

Aliud exemplum planissimum Chiasmi inversi est Matth. 12, 22. ωστε A) τον τυφλον

B) και κωφον C) και λαλείν D) και βλεπείν.

II. Jam videamus quaedam alia Exempla: Matth. 5, 44. Eye de leve viete A) ayamate — B) εύλογειτε — C) καλώς ποιείτε — D) και προσευχέοθε — C Est Chiesmus directus: cujus etiam vestigium adhuc observatur in v. 46. 47.

Igitur per duo paria disponuntur quatuor membra, quorum hace ad se relatio est: 1) « C) deinde: B) et D). Chiasmum h. l. non fingi, Lucae relatio testatur, qui membra quatuer priora sic incedere jubet: A)  $\alpha \gamma \alpha \pi \alpha \tau \epsilon - B$ )  $\kappa \alpha \lambda \omega \epsilon \pi \delta \epsilon \epsilon - C$ )  $\epsilon \nu \lambda \delta \gamma \epsilon \epsilon \tau \epsilon - D$ )  $\kappa \delta \delta \epsilon \tau \epsilon - D$ Cap. 7, 27. 28. coll. v. 32. sqq. — Johannis 5, 21 — 27.

Α) v. 21. ώστερ γαρ ό πατηρ έγειρει — ους βελει ζωοποιει.
Β) v. 22. ούδε γαρ ό πατηρ κρινει ούδενα — τον πεμψαντα αύτον.
C) v. 24. Άμην άμην λεγω ύμιν, ότι ό τον λογον — βανατου είς την ζωην.
D) v. 25. Άμ. άμ. λ. υ. ότι έρχεται ώρα — και οι άκουσαντες ζησονται.

Sunt quatuor membra: A) de vivificatione, B) de judicatione, C) de judicio, D) de resuscitatione. Ergo est Chiasmus inversus. Gn. ad h. l. Porro:

Ε) ν. 26. ώσπερ γαρ ο πατηρ — έν έαυτφ. F) ν. 27. και έξουσιαν έδωκεν αύτφ — - έστι

G) ν. 28. ότι έρχεται ώρα — — και έκπορευσονται. Η) ν. 29. οἱ τα άγα3α — - άνασταστν κρισεως.

Sunt iterum quatuor membra: E) de vita, F) de judicio, G) de resurrectione, E) de judicio. Est ergo Chiasmus directus.

Hinc existit duplex series novem versus permeans:

A-D-E-G et: B-C-F-H.

Act. 20, 21. διαμαρτυρομένος Α) Ιουδαίοις τε και Β) έλλησι C) την είς τον Σουν μέτε

νειαν D) και πιστιν την είς τον Κυριον ύμων Ίησουν χριστον.

Relatio est inter A) et D) et inter B) et C) ergo Chiasmus inversus, ut supra Philem.

v. 5. — Rom. 9, 24. ούς και έκαλεσεν ύμας ού μονον A) έξ Ίουδαιων, άλλα και B) έξ έτνως.

C) de genlibus agitur v. 25.: ως και έν τω ωσης — D) de Judacis agitur v. 27. ήσαις: δε χραζει --- -

Chiasmus est inversus. Nominat enim Apostolus A) Judaeos B) gentes et tractat deinde

inverso ordine C) de Genlibus D) de Judaeis. — 1 Cor. 9, 1. ss. est Chiasmus inversus ex sententia Gnomonis ad h. l. Sed lectio receptior duo membra vers. 1. ita ponit, ut existat Chiasmus directus. Videamus utrumque:

A) v. 1. ούχ είμι ἀποστολος, B) ούχ είμι ἐλευθερος;
 C) v. 2. de Apostolatu: ούχι Ἰησουν χριστον.—
 D) v. 4. de Libertate: Μη ούχ έχομεν έξουσιαν — — Relatio est inter A) et C) et inter B) et D) ergo Chiasmus directus.

- A) ούκ είμι έλευθερος; B) ούκ είμι άποστολος; C) ούχι Ίησουν χριστον D) μη ούκ έχομεν έξουσιαν Relatio est inter A) et D) et inter B) et C) ergo Chiasmus inversus.
- III. CHIASMUS late sumtus existit etiam in membris, qui numerum quaternarium excedunt, ex. gr. - Rom. 2, 17. 20. Εί δε συ ίουδαιος επονομαζη,

G)  $\phi\omega\varsigma$   $\tau\omega\nu$   $\dot{\epsilon}\nu$   $\sigma$ xotel,

Η) παιδευτην άφρονων.

Ι) διδασχαλον νηπιων,

Κ) έχοντα την μορφωσιν της γνωσεως και της άληθειας έν τ $\omega$  νομ $\omega$  —

- Α) και έπαναπαυη τω νομφ.
- Β) και καυχασαι έν Σεω,
- C) και γινωσκεις το Βελημα,
- D) και δοκιμαζεις τα διαφεροντα,
- Ε) κατηχουμένος έκ του νομού.
- Ε) πεποίδας τε σεαυτον όδηγον είναι τυφλων,

Est Chiasmus directus decem membrorum, per commata bis quinque dispositus.

Universe ostenditur 1) quid sibi Judaeus sumat: A, B, C, D, E: 2) quid is sibi amplius ad alios arroget: F, G, H, I, K: Speciatim correspondent A et F; B et G; C et H; D et I; denique E et K, quae duo simul denotant causam membrorum antecedentium. — Vide locum fere geminum cap. 8, 34. 38. 39. et Philipp. 4, 8. 9. coll. Gn. ad Il. cc. - Chiasmum inversum vel retrogradum sex membrorum vide in Gnom. ad 1 Cor. 13, 5.

IV. Figurae hujus maximus saepe, et nunquam nullus, usus est in perspiciendo ornatu, in observanda vi sermonis; in intelligendo vero et pleno sensu; in declaranda sana Exegesi; in demonstranda vera et concinna Analysi textus sacri: ut in Gnomone passim docetur. inprimis Gnom. ad Hebr. 1, 4. τοσουτώ tanto: et b. Parentis evang. Fingerzeig, Tom. VI. P. 2.

Vorrede von dem Nulzen der gnomonischen Auslegungsart. 8. 196. 197.

Dignus omnino est CHIASMUS, qui observetur studiose, cujusque cognitione studium her-

meneuticum porro adjutum iri speremus.

Quam sane spem vix nobis eripient, qui nomen et provinciam Chiasmi et directi et inversi [quem utrumque Bencellus docet] ita despiciunt, ut negent, eum in scrutando textu aliquid momenti habere; neque etiam ii, qui doctrinam de hoc genere Figurarum insolitae novitatis student insimulare. Dudum enim Eruditis CHIASMUM vel inversum vel directum et agnitum et probatum fuisse, testimoniis BOCHARTI, CRUSII, FLACII, ICKENII, SCAPULAE, aliorumque, nullo negotio planum facere possem, nisi legem brevitatis, quae quidem scribenda mihi visa est, essem transgressurus.

### CLIMAX.

CLIMAX est, quae codem verbo sequentia antecedentibus jungit. vel: quae antecedentis sententiae ultimum sive verbum sive membrum, in sequente repetit. ex. gr. — Rom. 10, 14. se. πως ουν έπικαλεσονται είς ον ούκ έπιστευσαν; πως δε πιστευσουσιν ού ούκ ήκουσαν; πως δε ακουσουσι χωρις κηρυσσοντος; πως δε κηρυξουσιν, έαν μη ακοσταλωσι; — Est Anadiplosis continuata, ut recte praecipit Glassius p. 1992. Veruntamen ANADIPLOSIS proprie non dicitur, nici quando ultima vox praecedentis sententiae repetitur in initio sequentis: in CLIMACE vero sufficit, si una ex ultimis praecedentis sententiae repetatur. ex. gr. — Act. 23, 6. έγω φαρισαιος είμι, νίος φαρισαιου, Pharisaeus, Pharisaeorum filius. Gn. ad h. l.

Generaliore etiam significatu vox: CLIMAX in Gnomone ad Rom. 1, 23. et Eph. 4, 31.

adhibetur. Sic fit, ut sub figura dictionis simul lateat figura sententiae. — Conf. Tit. GRADATIO.

# COMMUNICATIO.

COMMUNICATIO est, cum auditores [vel lectores] in consilium vocamus, ipsis, atque etiam adversariis, judicium permittimus: quod prodest in priori genere ad conciliandos animos; in utroque ad aequitatem causae intelligendam. [Ennest: In. Rh. P. II. Cap. III. 356. p. 174.] ex. gr. — Actor. 4, 19. Εί δικαιον έστιν ένωπιον του βεου, ύμων άκουειν μαλλον ή του βεου, κρινατε. — 1 Cor. 6, 2. και εί έν ύμιν κρινεται ο κοσμος, άναξιοι έστε κριτηριων έλαχιστων; Conf. Glassii Philol. S. L. V. Tract. II. cap. VI. p. 2036.

# CONCISA LOCUTIO.

GONCISA LOCUTIO est genus quoddam Ellipseos, cum altera vox ita ponitur, ut altera subintelligi debeat: vel, si ita loquitur scriptor sacer, ut ex Protasi Apodosis AUT ex Apodosi Protasis sit supplenda. ex. gr. — Matth. 4, 5. 8. τοτε παραλαμβανει αύτον ο διαβολος — concise dicitur, pro: assumit et ducit. — Luc. 4, 1. 2. ήγετο εν τω πνευματι είς την έρημον ήμερας τεσσαραχοντα, ducebatur in desertum [et in deserto erat] quadraginta dies. Gn. ad h. l. — c. 16, 26. μηδε οἱ [έκει] ἐκειδτν προς — Joh. 1, 23. ἐγω φωνη. supplendum ita: Ego sum ille, de quo dicium est: Vox elamantis — ... cap. 6, 21. ήθελον οὐν λαβειν αὐτον εἰς το πλοιον voluerunt accipere [et acceperunt,] — ... Rom. 1, 8. ἡ πιστις ὑμων καταγγελλεται ἐν όλφ τω κοσμω. Protasis est supplenda: fidem nacti estis; eam audio; etenim fides vestra ubi-

que praedicatur. — Hebr. 10, 22. ερραντισμένοι τας καρδίας από συνείδησεως πονηρας· aspersi — et liberati a conscientia mala. — 2 Tim. 2, 26. αναντιψωστι έκ της του διαβολου παγι-δος, i. e. si quando evigilent [sopore discusso: et liberentur] ex laqueo Diaboli. Conf. Gnom. ad h. l. et Βαυεπι Philol. Th. P. p. 293. — Nonnunquam ex opposito supplenda est concisa locutio, ut: 2 Tim. 1, 10. - Sermo multipliciter concisus notatur ad Gal. 3, 8. not. Gnom.: ή γραφη. — Confer infra Titt. SEMIDUPLEX ORATIO et SERMO PLENUS.

#### CONGERIES.

Vide Titulum SYMPERASMA.

#### CORRECTIO.

CORRECTIO est, cum tollimus quod dictum est, et melius graviusve reponimus, ut: Marci 9, 24. πιστευω Κυριε, βσηθει μου τη απιστια. Credo Domine, (inquit; max vere memor infirmitatis suae, corrigit suam confessionem:) succurre meae incredulitati! Glassii Phil. S. L. V. Tract. II. cap. III. p. 2010. sqq. — Gal. 8, 4. τοσαυτα έπαθετε είκη; είγε και είκη. Gnom. ad h. l. GLASSIUS L. c.

# DATIVUS COMMODI.

DATIVUS COMMODI [vel etiam INCOMMODI] est talis dativus, qui non secundum praecepta grammatica a verbo regitur, sed ex speciali ratione ponitur ad indicandum aliquod com-

modum [vel incommodum] inde fluens.

PATIVUS [ut Ben. An. Mont. de Idiot. H. L. p. 4. praecipit] praeter verbi solennem constructionem orationi adjectus, utilitatis et usus significationem indicat. ex. gr. — Marci 9, 23. παντα δυνατα τω πιστευοντι. germ.: alles ist möglich, dem Glaubenden zu gut. Beng.: Vers. germ. not. ad h. l. et adde Gn. ad h. l. — Rom. 6, 10. ο γαρ απεθανε, τη αμαστια απεθανεν έφαπαξ. i. e. ad abolendum peccatum. Dativus incommodi. — 2 Cor. 5, 15. tva d ζωντες μηχετι έαυτοις ζωσιν, άλλα τω ύπερ αύτων άποθανοντι και έγερθεντι. Dativus com-modi. Vide Gn. ad h. l. — Vide etiam Gnom. ad Apoc. 2, 14. τω βαλαχ.

### DECORUM.

DECORUM est omne id, quod statui et provinciae agentis vel dicentis, vel corum ad

quos sermo dirigitur, vel tempori locoque etc. exacte et concinne convenit.

Speciatim in sermonibus et actionibus CHRISTI elucet ejusmodi Decorum, quod ab Evangelistis tam bene expressum, argumento est, illos a Spiritu S. aclos scripsisse. neque enim id humani ingenii, quamlibet excellentissimi, futsset. Gn. ad Matth. 3, 15. In rebus summe humitibus tamen filius Dei cavet juri majestatis suae. Ibid. In omni humiliatione Christi, per decoram quandam protestationem cautum est gloriae ejus divinae. Gn. ad Luc. 2, 9. et Matth. 21, 19., marg.

Decorum est, quod Jesus plerumque in secunda persona loquitur; quod ipsum significat, non esse Eum conditionis communis. Gn. ad Matth. 5, 11.

Perquam plena decoris majestatisque est ratio Jesu, Scripturas citantis. Gn. ad cap 9, 13. Cum decoro divino pulcre congruit, quod praesente vitae duce nemo unquam legitur mor-

tuus. Gn. ad Joh. 11, 15.

Nolo autem omnia Specimina DECORI DIVINI in Gnomome observata hue inferre, cam Lectori, loca in Indice III. Gnomonis allegata evolventi, magno numero sint occursura. Notamus quaedam alia: Decore loquitur Lucas, cap. 3, 23. Decenter rogat et monet Petrus, Act. 2, 14. Decora appellatione utitur Paulus, 2 Cor. 9, 12. et decoro antitheto, Gal. 5, 13. Gnom. ad 11. cit.

# $\Delta EINOTH\Sigma$ .

ΔΕΙΝΟΤΗΣ [δεινωσις] est vis singularis verborum, quae auctoritatem dicentis indicat, et ornatus suavitati servit. ut: Rom. 2, 5. Δησαυριζεις σεαυτφ όργην έν ήμερα όργης — cap. 11, 17. συ δε άγριελαιος — — Coloss. 1, 28. νουθετουντές παντα άνθρωπον — — παντε αν 3ρωπον - παντα αν 3ρωπον - - Gn. ad II. cc.

#### DIAGRAMMA.

DIAGRAMMA, [Schematismus, Schema,] in Gnomone dicitur, si mutuus vocum aut enunciationum respectus, quasi in tabella, per duo latera ex adverso posita, aut lineas, aut literas majusculas, repraesentatur. — Vide Gnom. ad 1 Cor. 11, 7., nota: xaraxalvares Dec. Ross. 5, 18. nota: δικαιωματος -- -

### DIASYRMUS.

DIASYRMUS est, si quis alterum exagitat, aut traducit: ex. gr. — Joh. 7, 4. order, - —) Omnis, qui facit aliquid, id facit non in occulto, sed tha, ut quesrat ipse esse in propatulo. Sic Jesum exagitant fratres, consobrini, ut si rem suam satis segligenter tractaret etc.

#### ELLIPSIS.

ELLIPSIS est vocis, aut sententiae etiam integrae ad sensum necessariae, omissio.

Est vel grammatica vel rhetorica. Illa elegantiae servit interdum: hace Emphasi. Urum

grammatice an rhetorice usurpetur, locus quisque indicabit. [Vide Ennesti In. Rh. P. II. cap. III. 346. p. 169.] Deprehenditur

I. in singulis vocabulis ELLIPSIS ABSOLUTA, cujus supplementum solius contextus ratio suppeditat: cum omittitur Substantivum, Adjectivum, Pronomen, Verbum, Participium,

Adverbium, Praepositio, Conjunctio. ex. gr.

Matth. 19, 17. τηρησον τας έντολας, [se. Σεου.] — Rom. 2, 18. γινωσκεις το Σελημα [Σεου] — cap. 12, 19. τη όργη [του Σεου] Ellipsis religiosa. Gn. ad h. l. — Hebr. 9, 1. Gnom. ή πρωτη [διαδηκη.] — cap. 13, 25. ή χαρις [Σεου] μετα παντων ύμων. — Gn. ad Luc. 14, 18. άπο μιας. — 1 Cor. 8, 2. βρωμα [sc. στερεον, coll. Hebr. 5, 12.). — Rom. 5, 11. ού μονον δε [sc. τουτο]. — 2 Cor. 8, 13. και ού [ποιουμεν], καθαπερ Μωϋσης έτι-Σει — Gn. ad h. l. it. ad Luc. 19, 4., ubi έλλειπει δια — Luc. 18, 14. subauditur μαλλον.

II. ELLIPSIS RELATA, ubi quae suppleantur, verba ipsa, quae posita sunt, submini-

strant, ex. gr.

Verbum ex Verbo, vel e Nomine Substantivo supple: 1 Cor. 1, 26. 27. βλεπετε γαρ την κλησιν ύμων άδελφοι, ότι ου πολλοι σοφοι κατα σαρκα [se. εκληθησαν, vocati sunt: (vide Gn. ad h. l.) vel: electi sunt, coll. έξελεξατο, v. 27.] — Eph. 5, 24. ώσπερ ή εκκλησια υποτασσεται τω χριστώ, ούτως και αι γυναικές τοις ίδιοις άνδρασιν [supple: υποτασσεσθωσαν, vel ex v. 21.: υποτασσομεναι] έν παντι. Gnom. ad h. l.

ΙΙΙ. SENTENTIAE INTEGRAE passim omittuntur per Ellipsin: ex. gr.

Propositiones absolutae: Rom. 9, 7. αλλ' εν Ίσααχ χλη Σησεται σοι σπερμα. Hoc ponitur suppositione materiali. nam subauditur: scriptum est, idque impletur. Gnomon ad h. 1. Post άλλα intellige: έσται, καθως γεγραπται — Βαυεπι Phil. Th. P. p. 193.

Propositiones relatae, ex antecedentibus vel consequentibus supplendae: Rom. 8, 3. Vide Gnomon. ad h. l. et BAUERUM, L. c. p. 197.

Quomodo igitur supplenda sit haec vel illa ELLIPSIS, colligi potest vel ex Antecedentibus, vel ex Consequentibus, vel ex natura rei ipsius, vel ex solo loquendi usu: ex. gr. — Rom. 7, 18. άλλα η αμαρτια [supple ex antecedente Hemistichio: έμοι γεγονε Δανατος] ίνα φανη - [Gnomon ad h. l.] vel, si mavis, fac Enallagen in: κατεργαζομένη Σανατον et accipe pro finito: κατειργαζετο. Si priori modo explicatur, est simul Metonymia; sc. Σανατος pro causa mortis, et Epexegesis: δια του — κατεργαζομενη Σανατον. Gnom. ad h. l. — Joh. 6, 32. ού Μωσης δεδωχεν ύμιν τον άρτον [supple ex hemistichio posteriori: τον άληθινον] έκ του ουρανου. Gn. ad h. l. — v. 35. ού μη πειναση (πωποτε) — ού μη διψηση πωποτε. — Ματο. 15, 8. ο όχλος ήρξατο αίτεισθαι (ποιειν) καθως άει έποιει αύτοις. Saepe omitti verbum ex commale sequenti repetendum, Gnomon observat, et plura allegat loca. — Matth. 11, 18. ηλθε γαρ ίωαννης μητε τοθιων [i. e. neque edens, cum altis, vel ne in conspectu quidem aliorum] μητε πίνων [sc. οίνον και σίκερα, Luc. 1, 15.] Vide Gn. ad h. l. — 1 Cor. 9, 4. φαγείν και πτειν [supple ex natura rei vel ex materia substrata: sine labore manuum.] Gn. ad h. l. — Ep. Judae v. 14. εν άγιοις μυριασιν αύτου [sc. Angelorum] Ellipsis cryptica. Gn. ad h. l. — Apoc. 1, 5. ἀπο Ἰησου χριστου [supple secundum usum loquendi: qui est] δ μαρτυς δ πιστος — conf. Gnom. ad h. l. — Cap. 19, 10. et 22, 9. δρα μη. ubi Gnomon ex Wolfio notat, omnem hanc Angeli orationem concisam esse et ellipticam, qualis esse consuevit illorum, qui aliquid graviter aversantur.

Conf. Titt. ANANTAPODOTON. ASYNDETON. LOCUTIO CONCISA. ORATIO SE-

MIDUPLEX. SYLLEPSIS. ZEUGMA.

### EMPHASIS.

EMPHASIS est, si ad ordinariam vocis significationem aliquod auctarium (vel, augmentum) accedit, quod ad significationis amplitudinem et gravitatem pertinet.

vel: EMPHASIS est quaedam ad solitam verbi significationem accessio, augendi vim habens

in ulramque partem. Ennesti Inst. Int. N. T. P. I. Seci. I. cap. II. 15. p. 21.

EMPHASIS ex mente et intentione scribentis aut dicentis, vel in singulis verbis, vel in phrasibus, vel in verborum compositione, structura, repetitione etc. locum habere potest, et observari ab Interprete debet. Ita idem verbum hoc loco cum singulari quadam vi, alio loco sine ea invenitur adhibitum.

EMPHASIS non est ipsa vis aut significatio cujusvis verbi vera et genuina; sed, si ad vim aut significationem nativam verbi aliquid accedit. Hinc recte praecipitur, et maxime in hoc loco est tenendum, nullum verbum habere EMPHASIN per se: propierea, quod unum quodque verbum habet per se certam vim, indicatque certam quandam ideam rei, per se vel parvae vel magnae, in qua EMPHASIS esse non polest; nec, quia verbum aliquod rem valde magnam aut valde parvam significat, propterea ei statim EMPHASIS inest aut inesse putatur. Ernesti L. c. p. 21. et Sect. II. cap. V. 6. p. 69.

Neque tamen peccant, qui VERBA quaedam EMPHATICA dicunt, quae sc. prae altis foecunda sunt, aut quibus prae aliis ea peculiaris vis inest, ut cum notione principali, quam cum aliis communem habent, alias quoque accessorias, sive per se, sive in certis loquendi modis,

contineant ac significent.

Singularis vis, ut hoc utamur, ad significatum verborum potest accedere a praepositionibus ev, ele, ano, ouv, ex, nept, ent etc. verum enim vero id fit non universe, nec necessario, quod post Bengelium in Praef. \$. 14. diserte praecipit Ennest: L. c. p. 69.

DIVIDI igitur possunt EMPHASES in

TEMPORARIAS, quae certo loco ac tempore verbis accedunt. Eae solent nasci vel ex affects dicentis, vel e gravitate rei, quam verbum supra usum ordinarium exprimit.

CONSTANTES, cum verbum accipit a consueludine significationem majorem, quam per se habebat, eamque in certis modis loquendi semper obtinet. ERHESTI L. c. p. 21. s.

Conferendae omnino sunt b. Auctoris Praesationes ad Novum Testam. germ. §. 10. n. 7. 8.; et ad Gnomonem \$.14. cum Notis ab Editore additis, pag. XXIII. et Erresti L. c. cap. 5. de Emphasibus judicandis. p. 67. sqq. quorum praecepta et monita de hoc genere locutionum non est quod huc omnia inferam. Attentus Lector ipse dispiciet. Ego si dixi, quid res sit dissolvi nomen: quomodo sit in ea versandum, non teneor praecipere.

In Gnomone EMPHASIS notatur: ad Matth. 24, 83. Tauta navra. Non semper [ait Gnomon ad h. l.] praeteriri debet ordo verborum: saepe EMPHASIS et, in pronunciando, accentus, super prius verbum cadit. Primus est hic locus, qui id demonstrari postulet: sic igitur faciemus -

Evolve, Lector! et vide, quid Bencelius praecipiat de EMPHASI ez ordine verborum colligenda! Conf. Luc. 2, 48. 1 Cor. 7, 22. — Luc. 1, 4. lva ἐπιγνες — verbum compositum, emphaticum. - v. 45. aurn. pro: tibi emphatice ponitur: illi, [sc. quae credidit]. - Lec-1111. — περι αὐτου. και αὐτος ἐδιδασκεν αὐτος ερετίται non sine causa. vide Gram. cf. Joh. 5, 36. Eph. 2, 14. — Joh. 5, 42. ἐν ἐαυτοις. 6, 87. προς ἐμε. quam quidem lectionem non habet Editio manualis. conf. Act. 15, 18. γνωστον — το ἐργον — pro: γνωστα — τα ἐργα — —. Act. 22, 25. ὑμιν. 1 Cor. 6, 8. ὑμεις — 2 Cor. 10, 1. αὐτος δε ἐγω πανλος — — Gal. 3, 10. ὑπο καταραν. — Col. 1, 28. παντα ἀνθρωπον ter positium, emphadrice. — 1 Petr. 1, 10. περι ής σωτηριας έξεξητησαν και έξηρευνησαν προφηται — Magna emphasis duorum verborum compositorum. Gn. ad h. l.

# ENALLAGE.

ENALLAGE est Figura Grammatica Etymologica, quae vocibus mutationem infert. -Est vel Antimeria vel Heterosis.

ANTIMERIA est, quando partes orationis inter se permutantur. Nominari potest Encllage partium orationis. Permutatio potest fleri vario modo: ex. gr. Substantivum pro Verbe, (Antimeria Nominis) pro Pronomine, pro Adjectivo etc. Adjectivum pro Substantivo, pro Verba, pro Adverbio etc. Verbum pro Nomine, (Antimeria Verbi) etc. Adverbium pro Nomine, (Antimeria Adverbii) pro Pronomine etc.

Exempla: Enallage (vel Antimeria) Nominis: Nomen pro Infinitivo Verbi: Marc. 12, 38. και έλεγεν αύτοις έν τη διδαχη αύτου in doctrina sua: i. e. έν τω διδασκειν inter docendum.

Enallage (vel Antimeria) Verbi: Infinitivus ponitur pro Nomine: Hebr. 2, 15. Sua martos

του ζην · i. e. per omnem vilam.

Adjectivi nominis Accusativus adverbiascit: Phil. 2, 6. zivat loa Sec. Gn. ad h. l.

Huc etiam commode referas Observationem Gnomonis: Tives Sai xai elvai, fieri et esse, cum ADVERBIO, saepe significationem adverbii NOMINALEM facit. Exempla habes ad Joh. 1, 15. not.

HETEROSIS est, quando Accidentia partium orationis (numerus, genus, casus etc.) inter se permutantur. •

Nominari potest: Enallage accidentium. vel speciatim solet nominari Enallage Numeri;

generis; casus; et sic porro.

In Nominibus poni dicitur, numerus singularis pro plurali (Enallage, vel Heterosis, sumeri); genus masculinum aut femininum pro neutro (En. generis); casus rectus pro obliquo (En. casus); gradus positivus pro comparativo; — et vicissim, per singula.

In Verbis poni dicitur, numerus singularis pro plurali; persona prima pro secunda aut tertia (Enall. personae); modus Indicativus pro Imperativo aut Subjunctivo; tempus praesens pro

futuro aut praeterito; etc. — et vicissim, per singula.

Exempla: Enallage (vel Heterosis) Casuum, quae speciatim Antiptosis vocatur: Act. 19, 34. έπιγνοντες δε ότι Ιουδαιος έστι — Casus rectus pro obliquo. Gn. ad h. l.

Enallage (vel Heterosis) Gradus: Matth. 18, 8. xalov cot corte - i. e. melius est tibi.

Gradus positivus pro comparativo.

Enallage (vel Heterosis) Modi: Apoc. 10, 9. δουναι μοι το βιβλιδαριον. Modus Infinitivus: Bouvat, pro Imperativo: Boc.

Ad Enallagen Modi spectat, quod ad Rom. 15, 10. in Gnomone observatur: Imperatives

per Apostrophen positus, instar est indicativi categorici. conf. Joh. 2, 19. et Gnom. ad h. l. Enallage (vel Heterosis) Temporis: 1 Cor. 5, 10. έπει όφειλετε άρα έχ του κοσμου έξελθετ. Praesens pro Imperfecto. Vide Gnom. ad h. l. et BAUERI Philol. Th. P. p. 159. Conf. c. 7, 14. έπει άρα τα τεχνα ύμων άχαθαρτα έστι -

Saepe Imperativus post imperativum habet vim Futuri. Joh. 1, 47. čoyov zau ide. Veni

et vide; i. e. videbis.

Enallage (vel Heterosis) Generis. Genus femininum ponitur pro neutro, hebraice; quia Hebraei neutro genere carent, et, quia sermo N. T. hebraizat, idem in eo feri miram non est. Vide Gnom. ad Matth. 21, 42. et Apocal. 14, 19.

Plura Exempla vel colligere vel huc transscribere abstineo, quae si Lector copiosissime

congesta desiderat, apud Glassium in Philol. S. et, qui primo loco nominandus erat, apud Bausaum in Philol. Th. P. largam messem inveniet.

Quaedam etiam habet Olearius L. de Stilo N. T. p. 266. ss. qui vero Enallagen uni-

verse ad Hebraismos N. T. retulit: minus accurate.

# ENAPFEIA.

ENAPIEIA, Evidentia, est quae sermonem perspicuum et apertum facit, ut ex illo quid et quomodo actum sit [vel, quid steri debeat] plane intelligi possit. — Vide Gnom. ad Act. 22, 3. cap. 26, 4. it. ad 1 Cor. 6, 15.

# EN AIA ATOIN.

Vide Titulum HENDIADYS, infra.

### ENTHYMEMA.

ENTHYMEMA logicum est ratio concludendi trunca quaedam et decurtata, sine diserta propositione aut assumtione [vel: Syllogismus crypticus, i. e. is, cujus alterutra praemissa subintelligenda est]. Est quoddam concludendi compendium, facileque ad pleni perfectique Syllogismi modum redigi potest. Ernesti Initia doctr. solid. P. H. Dialect. c. 4, 78. [Ed. V. p. 344.]

ENTHYMEMA rhetoricum habet duas formas, quarum altera est e consequentibus, altera e contrariis, quam non nulli veterum solam ENTHYMEMA vocarunt. Ex consequentibus est, quod proponit argumentum, eique statim subjicit confirmationem — —. Ex contrariis est cum argumentum confirmatur e contrario. Ernesti L. c. In. Bh. P. I. Sect. I. cap. X. 123. coll. 155. ex. gr. — Gal. 3, 21. Vide Gn. ad h. l. — 2 Thess. 3, 20. ότι εί τις ού θελει έργαζεσθαι, μηδε έσθιετω. — Hebr. 12, 8. 1 Joh. 5, 1. Vide Gnom. ad ll. citt.

Generaliori significatu appellatur ENTHYMEMA, pro Enunciatione simplici, in Gnomone ad Rom. 6, 17. Fuistis servi peccati, sed nunc obedientes facti justiliae.

# EPANALEPSIS.

EPANALEPSIS est, cum idem verbum, vel eaedem voces duae pluresve, sunt in principio praecedentis et in fine [immediate vel mediate] sequentis membri: vel: cum Antecedens post Parenthesin repetitur: ex. gr. — Joh. 14, 11. πιστευετε μοι ότι έγω έν τω πατρι, και ό ροσε Parenthesin repetitur: ex. gr. — Joh. 14, 11. πιστευετε μοι στι εγώ εν τώ πατρι, και σ κατηρ έν έμοι · εί δε μη, δια τα έργα αύτα πιστευετε μοι. — Rom. 8, 1—4. Οὐδεν άρα νυν κατακριμα τοις έν χριστώ Ίησου, μη κατα σαρκα περιπατουσιν, — — τοις μη κατα σαρκα περιπατουσιν, Parenthesis clauditur per Epanalopsin, et orationem complet illud: άλλα κατα πνευμα. — 1 Cor. 4, 11. 13. — άχρι της άρτι ώρας — έως άρτι. — Jac. 2, 14—16. Τι το όφελος άδελφοι μου — τι το όφελος;

Vide Glassium L. c. 1994. et Baueri Philol. Thucyd. Paull. c. XIII. 2. b) p. 278. sq.

# EPANODOS.

EPANODOS est repetitio vocum [vel quoad sonum vel quoad sensum] earundem, ordine inverso. ex. gr. — Gal. 2, 16. είδοτες ότι ου δικαιουται — έαν μη δια πιστεως — έπιστευιπόντο. ex. gr. — Gal. 2, 16. ειδοτες ότι ου δικαιουταί — εαν μη δια πίστεως — επίστευσαμεν, ίνα δικαιωθωμεν έκ πιστεως χριστου — — 2 Johannis,  $\nu$  . 6. — ίνα περιπατωμεν κατα τας έντολας αύτου. αύτη έστιν η έντολη — ίνα έν αύτη περιπατητε. — Joh. 14, 17. το πνευμα της άληθειας, ό κοσμος (1) οὐ δυναται λαβειν, ότι — (2) οὐ γινωσκει αύτο. (2) ὑμεις δε γινωσκετε αύτο (1) ότι παρ' ὑμιν μενει, και έν ὑμιν έσται. conf. locum geminum, Gal. 3, 21. et Gnom. ad II. citt. — 1 Joh. 1, 1. 2. ὁ ἡν ἀπ' ἀρχης, ὁ ἀκηκοαμεν, και μαρτυρουμεν, και ἀπαγγελλομεν ὑμιν — ήτις ήν — Conf. Gnom. ad h. l. Vide Glassium L. c. pag. 1994. s.

# EPEXEGESIS.

EPEXEGESIS s. EXERGASIA est declaratio aliqua expressa, in ipso ejusdem sermonis contextu; docens, quem significatum scriptor sacer voci alicui tribuerit, aut quae notio ex ipsius mente verbis suis subjicienda sit: e. g. Marc. 7, 2. κοιναις χερσι, τουτ έστιν άνιπτοις - 1 Cor. 4, 9. τω κοσμω (scil.) και άγγελοις και άνθρωποις.

# EPICRISIS.

EPICRISIS est enunciatio quaedam sermoni addita, ex qua liquidius intelligi potest id quod sub manu est.

Desumitur ea fere a causis, loco, occasioníbus, finibus, affectibus, impedimentis, rerum actionum el sermanum: Gnom. ad Joh. 1, 24. ex. gr. — Joh. 5, 39. 40. Έρευνατε τας γραφας — έχειν, [additur Epicrisis, quae Judaeorum scrutinium el spem approbal:] και έκειναι εξσιν αι μαρτυρούσαι περι έμου · [sequitur altera Epicrisis, defectum corum ostendens:] και ού δελετε έλδειν προς με, ίνα ζωην έχητε. — cap, 12, 87. τοσαυτα δε αύτου σημεια πεποιηκοτος έμπροσδεν αύτων, ούκ έπιστευον είς αύτον · h. l. posset vulgari termino dici: Eine Remarque des Evangelisten.

# EPIPHONEMA.

EPIPHONEMA est exclamatio post narrationem aut demonstrationem rei gravis subjecta: nt: — Matth. 11, 15. ὁ έχων ώτα ἀχουειν, ἀχουετω. Αροc. 2, 7. 11. 17. sqq. — Rom. 11, 33. ΄Ω βαθος πλουτου και σοφιας και γνωσεως θεου· — Vide Gnom. ad Rom. 1, 15. not. ούτω.

#### EPITASIS.

EPITASIS est, cum voci aut enunciationi jam propositae, in sequentibus enunciationibus aut tractatione continuata augmentum quoddam emphaticum vel quaecunque declaratio accedit. - e. gr. - Marci 10, 43. έσται διακονος υμων v. 44. - έσται παντων δουλος. Sensus elerum est hic: ἐσται δουλος ύμων, sed accedit Epitasis: παντων. — Act. 7, 5. και ούκ έδωκεν αύτω κληρονομιαν έν αύτη — accedit Epitasis: ούδε βημα ποδος. — 2 Cor. 3, 5. — ή bea-νοτης ήμων έκ του Βεου. accedit Epitasis: ός και Ικανωσεν ήμας διακονους —

Nonnunquam sermo bis ponitur: primum simpliciter, deinde cum Epitasi, at Joh. 13, 34.

— ίνα άγαπατε άλληλους — ίνα και ύμεις άγαπατε άλληλους. vide Gnom. ad h. l.

### EPITHERAPIA.

EPITHERAPIA est, si universe declarationem nostri in lectores vel auditores animi dictis addimus; vel iis, quibus modestia, pudor, lenitas laedi potuisse videtur, mitigationem quandam subjungimus: ut: — Philipp. 4, 10. έφ' οἱ και έφρονειτε, ήκαιρεισθε δε. Vide Grown. ad h. l. - Conf. Tit. PROTHERAPIA.

### EPIZEUXIS.

EPIZEUXIS est, quae vocem eandem in eadem sententia continue cum vi repetit. ex. gr. Matth. 23, 37. Ἱερουσαλημ, ἱερουσαλημ, η ἀποκτενουσα τους προφητας — Marci 5, 41.
 Jesus mortuos excitans Episeuxin non adhibuit. Gn. ad h. l. — Luc. 8, 24. ἐπιστατα, ἐπιστατα, ἀπολλυμεδα. — Joh. 1, 52. ἀμην, ἀμην λεγω ύμιν — Vide Gnom. ad h. l. et ad Apoc. 18, 2. nota: ἐπεσεν ἐπεσε. — Conf. Glassii Phil. S. Rhet. S. Tract. II. p. 1990. s.

### ETHOS.

ETHOS, ήθος, est, cum Rhetor vel Scriptor sacer animi habitum, animique affectionem et propensionem [prudentiam, probitatem, modestiam, benevolentiam —] declarat, sive ea sit constans; sive specialius ad rem casumque praesentem pertinens; adeoque affectum lenem, mitem atque compositum prodit.

Nullus liber in mundo paria facit cum Scriptura, etiam quod ad τα έθη και παθη, MORES et AFFECTUS, spectat. Gn. ad Act. 20, 37. Scriptores sacri vel declarant habitum animi sui, vel corum, quos loquentes aut agentes introducunt. — Act. 23, 5. ούχ ήδειν άδελφα, ότι έστιν άρχιερευς. Varium ή Ιος Apostoli haec locutio exprimit. Gn. ad h. l.

Sic Paulus saepe animi habitum aut affectionem prodit Phraseologia de Gratiarum actione, Rom. 6, 17. 7, 25. 1 Cor. 15, 57. 2 Cor. 2, 14. ut intelligas, Paulum omnia ad Deum referre,

pro omnibus gratias agere.

Saepe in particulis ETHOS latet: Luc. 10, 29. Act. 21, 39. Palerna Pauli lenilas colligere est ex iteratione particulae el xai, 2 Cor. 7, 8.12.: loco 1300c apostolici plenissimo.

Vide Gnom. ad II. citt. et conf. quae habet Praefatio b. Auctoris, \$. 15. p. XXV. et Ernesti Init. Rhet. P. I. Sect. I. cap. IX. de Moribus, p. 55. sqq. et b. Burkii Evangel. Fingerzeig, Tom. VI. P. 2. Vorrede, \$. 270. ss.

# ETHOPOEIA.

ETHOPOEIA habitum animi, sive sit constans, sive specialius ad rem casumque praesentem pertineat, eo modo pingit, quo eum fere externis signis, ut, vultu, voce, gesta, amictu etc. prodere solemus. — Luc. 18, 9. ss. est ETHOPOEIA in Parabola de Pharisaco et publicano. Vide Glassii Phil. S. L. V. Tract. II. cap. VII. p. 2048. — 1 Petr. 3, 3. Apostolus feminis auctor futurus, ut habitum animi externo amictu declarent, ipsa genera amictus muliebris pingit.

# EUPHEMISMUS.

EUPHEMISMUS, vel EUPHEMIA, est, cum odiosa et ingrata res, aut cujus notatio propria offensionem aliquam habere posset, verbis lenioribus aut minus propriis exprimitur, aut subintelligenda fere relinquitur. ex. gr. — Matth. 8, 11. mavult Jesus hac circuitione uti ad designandos Ethnicos: πολλοι ἀπο ἀνατολων και δυσμων — quia ii, qui aderant, ferendae huic promissioni ethnicis datae impares videbantur. conf. Act. 2, 89. πασι τοις εις μακραν. Plura loca allegat Index III. Gnomonis.

Huc etiam referas verecundiam Scripturae, quam Gnomon laudat ad Act. 2, 30. nota: καρπου της όσφυος. Cf. Praef. b. Auctoris, \$. 15. et Tit. ETHOS, supra. PERIPHRASIS, infra.

#### EXERGASIA.

Vide Titulum EPEXEGESIS.

# EXTENUATIO.

Vide Titulum LITOTES.

# FIGURA.

FIGURA rhetorica est quaedam orationis vulgaris et simplicis cum virtute immutatio. Virtus autem illa duplex est. Nom vel suaviorem orationem facit, vel graviorem, atque utraque de causa affert Orationi ORNATUM.

Suavitatem porro afferunt Figurae vel sono quodam, vel sensu, vel copia: nam et soni qui-

dam natura delectant aures animosque; et quaedam sententiarum conformatio jucundior est; denique copia omnes natura capimur.

Gravitatem aulem efficiunt Figurae vel eadem illa copia, si rei augendae exaggerandaeque

servit; vel affectu aliquo commovendo. -

Est denique Figura ipsa duplex; altera in verbis, altera in sententiis. [Figurae dictionis, Figurae sententiae.] ERRESTI Init. Rhet. P. II. cap. III. p. 166. Conf. GLASSII Phil. S. L. V. Tract. II. de Schematibus seu Figuris. p. m. 1989. ss.

### GNOME.

GNOME est sententia universalis, quae pertinet ad vitam actionesque humanas, aut saltim cum humanis rebus aliquo modo est conjuncta; [Εππεστι In. Rh. §. 148.] ex. gr.—2 Thess. 3, 10. εί τις ού βελει έργαζεσβαι, μηδε έσθιετω.— 1 Cor. 6, 12. Saepe Paulus prima persona singulari eloquitur, quae vim habent GNOMES, ut:— παντα μοι έξεστιν, ἀλλ' ού παντα συμφερετ.

Sacrae literae sunt adeo praegnantes optimis rebus, ut sint quasi perpetuae quaedam sententiae, vel propalam tali forma propositae; vel quae licet sint circumstantiis convestitae et quasi ad individua applicatae [Noëmata] facile tamen ad generale dogma [Gnomen] perduci queant. Flacii Clavis Script. P. II. p. 233. Cf. Caldenbachii Comp. Rhet. L. III. c. XXII.

# GRADATIO.

GRADATIO dicitur, cum quasi per gradus ab infimo ad summum progredimur. ex. gr.

— Act. 7, 85. — άρχοντα και δικαστην; τουτον ο πεος άρχηγον και λυτρωτην άπεστειλεν —
Gn. ad h. l. — 1 Cor. 1, 12. Έγω μεν είμι παυλου, έγω δε άπολλω, έγω δε κηφα,-έγω δε χριστου. — cap. 4, 8. ήδη κεκορεσμενοι έστε, ήδη έπλουτησατε, χωρις ήμων έβασιλευσατε. —
2 Cor. 7, 2. ούδενα ήδικησαμεν, ούδενα έφπειραμεν, ούδενα έπλεονεκτησαμεν.

GRADATIO [praecipiente Monnorio in Del. Orat. p. 190. s.] est duplex: gradatio per ascensum, seu incrementum; et gradatio per descensum seu decrementum.

# HEBRAISMUS.

HEBRAISMO tinctus est sermo graecus novi Testamenti. Gnom. Praefatio §. 14. p. XXIV. App. crit p. 488. §. V. hebraizat; Gnom. ad Rom. 9, 8.

Dictio novi Testamenti non est pure graeca; et imitatur hebraicam consuetudinem.

- in singulis verbis: e. g. δ Μεσσιας, Joh. 1, 42. Σατανας, Matth. 4, 10. 'Αλληλουῖα, Apocal. 19, 1. πασχα, Luc. 2, 41. ἐμμανουηλ · Matth. 1, 23.
- 2) in formulis ac Phrasibus: e. g. αίμα έχχεειν pro: interficere, Matth. 28, 35. It. έξερχεοθαι έξ όσφυος τινος· pro: generari vel nasci ab aliquo Hebr. 7, 5. υίος γεεννης· Inferno dignus. Matth. 23, 15.
- 3) in figuris grammaticis, e. g. Enallage; abstracti pro concreto: ἀκροβυστια, i. e. prasputiati. Rom. 2, 26. περιτομη, i. e. circumcisi. c. 3, 30. Pleonasmo: (vid. Pleonasmus) Ellipsi; (vid. Ellipsis.) Hypallage; (vid. Hypallage.)
- 4) in universa forma Orationis. Ennesti Inst. Int. p. 43. ss. §. 8. ss. Joh. Oleanii Liber de Stilo N. T. Sect. didact. Membr. II. p. 282. sq.

HEBRAISMUS etiam est, si voces graecae non eum significatum habent in N. T., quem auctorum pure graecorum usus eis attribuit, sed eum, qui inest hebraeis illis vocibus, quarum vices graecae sustinent. Eanesti l. c. ş. 9. 10. e. g. βημα, Luc. 1, 37. uti פריבי; pro re sive negotio. σπερμα, 2 Cor. 11, 22. uti פריבי; pro posteris etc. Vide Olearium L. c. p. 241. ss.

# HENDIADYS.

HENDIADYS, (vel εν δια δυσιν) est figura grammatica syntactica, quando unum per duo enunciatur. quod fieri potest vario modo:

- I. quando una res per duo, vel synonyma, vel disparatae significationis vocabula exprimitur: ita, ut eorum alterum adjectivi vicem sustineat, ejusque habeat significationem.
- II. quando duo Substantiva per copulam ET ita connectuntur, ut lector intelligat, alterum per Genilivum exponi debere.
- III. quando idem fit in Verbis, its ut alterum Verbum significatum adverbii nanciscatur. ex. gr. Act. 9, 81. οίχοδομουμεναι (vel: οίχοδομουμενη) και πορευομεναι (vel: πορευομενη) i. e. Ecclesiae progressive aedificabantur. (vide III.) Act. 23, 6. περι ἐλπιδος και ἀναστασεως νεκρων ἐγω κρινομαι· de Spe et resurrectione ego judicor: i. e. de sperata resurrectione. (vide I.) vel: de spe resurrectionis; (vide II.) Rom. 2, 20. έχοντα την μορφωσιν της γνωσεως και της ἀληθειας· informationem cognitionis et veritatis, i. e. securatae (vel, orthodoxae) cognitionis. (vide I.) 1 Tim. 1, 4. μηδε προσεχειν μυθοις και γενεαλογιαις ἀπεραντοις fabulis et genealogiis, i. e. fabularum genealogiis, nunquam finiendis. Nam Apostolus loquitur de genealogiis Aeonum, quae non nisi fabulae sunt. (vide II.) 2 Tim. 4, 1. κατα την ἐπιφανειαν αὐτου και την βασιλειαν αὐτου· Η. 1. ἐπιφανεια et βασιλεια faciunt èν δια δυοιν. ut sensus sit: secundum revelationem regni (vide II.).

### HOMOEOTELEUTA.

HOMOEOTELEUTA [Gn. ad Matth. 2, 6. not. γη ໂουδα] sunt, cum verba plura similiter desinunt, suntque plerumque etiam HOMOEOPTOTA: ex. gr. — Rom. 12, 15. χαιρειν μετα χαιροντων, και κλαιειν μετα κλαιοντων.

### HOMONYMIA.

HOMONYMIA est, si res natura diversae uno nomine vocantur [per Analogiam, i. e. comparationem vel proportionem: et HOMONYMA dicuntur, quorum solum nomen commune est, ratio vero naturae circa illud nomen, alia atque alia. [Franc. Sancth Minerva, L. IV. cop. XIV. p. 741. ss.] Gn. ad 1 Cor. 8, 5. Hebr. 2, 7.

# HYPALLAGE.

HYPALLAGE est ejusmodi immutatio aut transpositio verborum, qua de uno dicitar, quod dici deberet de altero: vel uni tribuitur, quod tribuendum esset alteri. — ex. gr. Matth. 10, 18. Gn. ad h. l. — Act. 5, 20. παντα τα ρηματα της ζωης ταυτης omnia verba vitae hujus, i. e. omnia haec verba vitae. Gnom. ad h. l. notat: Sic apud Hebracos adjectivum saepe convenil posteriori Substantivo. — cap. 21, 8. αναφανέντες δε την κυπρον — cum apparuissemus Cypro: i. e. cum Cyprus nobis apparuisset. — Rom. 7, 24. τις με δυσεται έχ του σωματος του Σανατου τουτου; i. e. ab hoc corpore mortis. — Cap. 15, 19. ωστε με απο ιερουσαλημ και κυκλω μεχρι του Ιλλυρικου πεπληρωκεναι το ευαγγελιον του χριστου· i. e. Evangelio Christi implevi Jerusalem etc. — Hebr. 13, 2. έλαθον τινες ξενισαντες άγγελους· pro: λαθοντες έξενισαν. Gn. ad h. l. — Jac. 2, 17. ή πιστις — νεκρα έστι καθ' έαυτην· Gnom. ad h. l. et cap. 3, 4. et Hebr. 9, 23.

Vide C. L. BAUERI Philol. Thuc. Paull. cap. XII. de Hypallage, p. 263. sqq.

#### HYPERBATON.

HYPERBATON est figura orationis, cum voces contra consuetum vel maxime naturalem constructionis ordinem transponuntur. — ex. gr. — Marc. 9, 20. και ήνεγκαν αύτον (puerum) προς αύτον (Jesum) και ίδων (puer) αύτον (Jesum) εύθεως το πνευμα έσπαραξεν αύτον (puerum)

rum) και πεσων (puer) έπι της γης —
Sermo sic decurrit, ut VEL ponendum sit, ίδον pro ίδων, [ita referri posset ad πνευμα] VEL Transpositio singulorum membrorum sit statuenda, quod placuit b. Bencello in Gnom. ad h. l. — Vide etiam cap. 16, 1. 1 Joh. 2, 24. 27. — Apoc. 13, 3. 8. et Gnom. ad Il. citt. Conf. Tit. HYPALLAGE.

#### HYPERBOLE.

HYPERBOLE est, cum plus dixisse deprehenditur Scriptor, ad angendam rem aut minuendam, quam intelligi vult. — Joh. 12, 19. ίδε ο κοσμος όπισω αύτου απηλώτυ. Hyperbole indignabunda. Gn. ad h. l. — In propositionibus Jesu aut Apostolorum saepe HYPERBOLE resse videtur, quae non est: e. g. Marci 16, 15. πορευδεντες είς τον ποσμον επαντα, πηρυξατε το ευαγγελιον παση τη πτισει. Luc. 6, 23. 1 Cor. 15, 52. Vide Gnom. ad II. citt.

Nolim tamen HYPERBOLAS omnes e Novo Test. eliminatum ire. Probantur enim [ut recte praecipit Ε π ν Ε π τ 1 In. Rh. 8, 335. p. 165. nosque Exemplis planum facienus]

1.) si veluti proverbiorum vim obtinent; quod cum est, nil nisi excellens [ant insolens] aliquid in aliquo genere intelligitur: ut, Matth. 21, 13. — ύμεις δε αύτον (οίκον) έποιησατε σπηλαιον ληστων. Joh. 3, 26. 32. — και παντες έρχονται προς αύτον. — και την μαρτυριαν αύτου ούδεις λαμβανει.

2.) cum res ipsa naturalem modum excessit, ut ex re nata Hyperbole videatur: ut, Luc. 18, δ. ίνα μη είς τελος έρχομενη υπωπιαζη με. Hyperbole judicis injusti et impatientis perso-

nae conveniens. Gn. ad h. l.

8.) cum affectus vehementior eas generavit, quo nihil efficacius est ad omne genus duritiei in tropis, alque etiam figuris, molliendum: ut, Hobr. 7, 27. ος ούκ έχει καθ΄ ήμεραν άναγκην — vide Gn. ad h. l. cap. 10, 1. — Βυσιαις άς προσφερουσιν είς το διηνέκες — Huc quoque referri possunt istae locutiones Joh. 3, 26. 32. — Conf. Kinderlings Grundsötze der Beredsamheit, \$. 138. p. 110.

### HYPOTYPOSIS.

HYPOTYPOSIS est, cum res acts verbis its exprimitur, ut oculis subjects videstur: ut, — Hebr. 12, 16. μη τις πορνος, ή βεβηλος ως ήσαυ, ός άντι βρωσεως μιας άπεδοτο τα πρωτοτοκια αύτου. Graphica profani animi hypotyposis. Gn. ad h. l.

# HYSTERON PROTERON.

HYSTERON PROTERON est species Hyperbati, cum duorum membrorum alterum priore loco ponitur, quod posteriore ponendum videbatur.

In N. T. vix ac ne vix quidem verum Hysteron proteron invenitur, quia scriptura sacra (1) vel ordinem rerum tenet contra ordinem temporis — (2) vel Chiasmo inverso utitur, qui nihil vitii, elegantiae quiddam habet, ut supra demonstratum dedimus. Ex. gr.

Phil. 3, 19. ών το τελος άπωλεια — Mentio finis, quae ultimo loco ponenda videbatur, ponitur ante alia; quo majore cum horrore haec legantur. Gn. ad h. l.

(2) Hebr. 3, 8. ss. non est Hysteronproteron, ut Junius vocat, sed Chiasmus inversus. Gn. ad h. l. - Rom. 13, 9. Paulus liberiore ordine praecepta recensens, quintum sexto postponit. - Conf. BAUERI Philol. Thucyd. Paull. cap. 18, 3. p. 280. aqq.

# IDIOMA, vel IDIOTISMUS.

IDIOTISMI nomen non uno modo accipitur. Nunc enim nativam et propriam linguae alicujus consuetudinem; nunc peculiarem auctoris alicujus phraseologiam aut consuetudinem loquendi notat. [G. H. Unsini Institt. lat. linguae P. II. p. 582. s.] — nota: τον υίον του ἀνδρωπου, in fine. Luc. 7, 30. Rom. 6, 17. Vide Gn. ad Matth. 16, 18.,

# IRONIA.

IRONIA est Tropus, a disjunctione rerum ortus, et dicitur, cum vox aut Phrasis adhibetur contraria illi, quae debet intelligi: seu, ubi sensus vocis aut phraseos adhibitae significatui proprio contrarius est.

Est autem IRONIA duplex: altera, quae nihil irrisionis habet, sed contra suavitatis plurimum. — Joh. 9, 27. μη και ύμεις βέλετε αύτου μαθηται γενεσθαι; Ironia decens et suavis. Gn. ad h. l. — altera, quae pertinet ad irrisionem; Marc. 15, 29. ούα ο καταλυων τον ναον και έν τρισιν ήμεραις οίχοδομων. --

# HΘ0Σ.

Vide Titulum ETHOS, supra.

### LITOTES.

LITOTES est, quando minus dicimus, quam intelligi volumus: et hactenus quidem LI-TOTES non differre videtur ab ista Hyperbole, quae ad rem minuendam facit: sed in eo fere Litoles et Hyperbole minuens differunt, quod illa ad ETHOS, baec ad PATHOS faciat. [Vide Titt. ETHOS et PATHOS.]

Igitur Litotes cum videatur minuere, saepe ad augendam rem facit; ut, cum vocabula negantia pro contrariis affirmantibus ponuntur: plus enim, ut recte praecipit Vossics, negatione contrarii significamus, quam dicimus.

Potest etiam esse ironica: hinc est, quod quidam universe eam ad Ironiam referant; minus accurate.

LITOTES, Μειωσις, Ταπεινωσις, ΕΧΤΕΝUATIO, quae singulae in Gnomone passim allegantur, vix ac ne vix quidem differunt. Percurramus Exempla:

LITOTES allegatur in Gnomone ad Joh. 6, 37. τον έρχομενον προς με ού μη έκβαλω έξω i. e. recipiam, et omni modo tuebor. — Act. 26, 19. ούκ έγενομην απειθης τη ουρανιω όπτασια, non factus sum inobediens. — i. e. plane statim obedis. — Bom. 10, 1. 1 Joh. 3, 17. Philem. v. 11. Μειωσις allegatur: — Luc. 17, 9. ού δοκω. 1 Cor. 9, 17. έκων volens, i. e. gratis. Ταπεινωσις allegatur: — Act. 10, 47. μητι το ύδωρ κωλυσαι δυναται τις — Aquam, pro: baptismum — cap. 20, 18. où парабебочта вои туу мартириан пер емои. — Rom. 5, 5. ού καταισχυνει· non pudefacit, i. e. summam parit gloriationem. — EXTENUATIO allegatur: — Hebr. 9, 13. το αίμα ταυρων και τραγων - taurorum et hircorum sanguis - i. e. saorificia.

# LOCUTIO CONCISA,

Vide Titulum CONCISA LOCUTIO.

# ΜΕΙΩΣΙΣ.

Vide Titulum LITOTES: et confer BAUERI Philol. Thucyd. Paull. cap. 11. p. 269.

#### METALEPSIS.

METALEPSIS est tropus duplex aut multiplex in eadem voce vel phrasi: sive, ut idem tropus multiplicetur, sive, ut duo diversi concurrant: Eanesti In. Rh. §. 332. p. 163. ex. gr. — Act. 20, 25. σύχετι όψεσβε το προσωπον μου ύμεις παντες, εν οίς διηλβον χηρυσσών την βασιλείαν του βεου. Est duplex METONYMIA Consequentis pro Antecedente. 1) ea mihi eventura sunt, ut vix ac ne vix quidem sim reversurus: 2) si vel maxime ego reversurus essem, vos tamen ipsi post tantum intervallum temporis fere omnes vel defuncti aliove delati eritis. Pro his duobus Antecedentibus ponitur Consequens: non videbilis faciem meam. Conf. Gnom. ad h. l. — 1 Petr. 5, 3. 1 Joh. 5, 7. ότι τρεις είσιν — έν τη γη, (— Apoc. 18, 18. άρι3-μος γαρ κ. τ. λ.) Vide Gnom. ad ll. citt.

### METAPHORA.

METAPHORA, vel TRANSLATIO, est significationis propriae in alienam immutatio, ob

similitudinem, quae rebus intercedit.

In omni igitur Metaphora est similitudo ad unum verbum redacta et conclusa, cujus fundamento quasi nititur. Ennesti In. Rh. p. 154. sqq. — Exempla: Matth. 16, 18. 19. έπι ταυτη τη πετρα οίκοδομησω μου την έκκλησιαν, και πυλαι άδου ού κατισχυσουσιν αύτης. Και δωσω σοι τας κλεις της βασιλειας των ούρανων — Metaphora ab architectura. — 2 Cor. 5, 1. οίδαμεν γαρ — οίκια του σκηνους καταλυτη. — PAULUM tabernacularium metaphora haec ab arte sua, potuit eo magis afficere. Gnom. ad h. l. — 1 Tim. 6, 19. αποθησαυριζοντας έαυτοις θεμελιον καλον - Metaphora cumulata, quae vero nec taedium nec obscuritatam affert, sed ad vim et elegantiam facit. — 2 Tim. 4, 7. Res bis per Metaphoram expressa, τον αγωνα δρομον — tertio loco exprimitur proprie: την πιστιν τετηρηκα. — Conf. Tit. ALLEGORIA: METONYMIA: SYNECDOCHE.

# METONYMIA.

METONYMIA est modus loquendi, quo eorum, quae externa quadam ratione conjuncta sunt, unum ponitur pro altero, vel et ita, ut alterum simul cum ipso intelligendum sit. Est-que quadruplex: METONYMIA Causae — Effecti — Subjecti — Adjuncti. Sunt, qui his etiam addant Metonymiam Antecedentis (i. e. pro Consequente) et Metonymiam Consequentis, (i. e. pro Antecedente) quod vero genus commode ad Meton. Causae vel Effecti referas. — Exempla: Consequens pro Anteced. Luc. 4, 23. παντως έρειτε μοι την παραβόλην ταυτην — vid. Gnom. ad h. l. item: fama de re, pro re ipsa, quae famam paritura est: 2 Cor. 11. 10. η καυχησις αυτη ού φραγησεται είς έμε — i. e. posthac nihilo gravior ero, sic fiet, ut etc. Gal. 8, 17. διαθηκην - νομος ούκ άκυροι, i. e. Lex non confert hereditatem, ergo nec irritum facit testamentum.

Antecedens pro conseq. Rom. 2, 21. ο ούν διδασκων έτερον, σεαυτον ού διδασκεις, i. e. non doces, nec facis ea, quae le ipsum docere debueras. item: Gal. 2, 10. μονον των πτωχων ένα μνημονευωμεν ο και έσπουδασα — Alqui Paulus non modo meminisse sed sublevare studuil item: Philipp. 8, 2. βλεπετε — βλεπετε — i. e. Videte et cavebitis. Metonymia Subjecti et Adjuncti: Luc. 1, 35. δυναμις ύψιστου έπισκιασει σοι · Virtus Altissimi, pro Allissimo, cujus infinita virtus est. — Joh. 3, 27. έχ του ούρανου. Coelum, pro eo qui habitat in coelis. — Act. 27, 9. δια το και την νηστειαν ήδη παρεληλυθεναι. Adjunctum temporis pro tempore. — 1 Thess.

5, 19. το πνευμα μη σβεννυτε. Spiritus pro donis, quae imperiilur.

Pro Concreto i. e. pro eo, cui aliquid tribuilur, ponilur Abstractum, i. e. ipsum Altributum.

ex. gr. — Eph. 5, 18. παν γαρ το φανερουμένον, φως έστι — Vide Gnom. ad h. l.
Vide sis plura in prolixa Tractatione de METONYMIA apud BAUERDER, Philol. Thue.

Paull. c. 11. p. 224. sqq.

#### MIMESIS.

MIMESIS est, cum alterius verba, nobis vel minus probanda vel refutanda, aut allegamus aut recensemus. ex. gr. — 1 Cor. 15, 32. sł vexpot oux έγειρονται, φαγωμέν και πίωμέν, αύριον γαρ άποθνησχομέν. — 2 Cor. 10, 1. et 10. ταπείνος — ότι αί μεν επιστολαι, φησι, βαρείαι — έξουθενημένος. — Phil. 3, 4. 5. Vide Gnom. ad h. l. Col. 2, 21.

MIMESIS etiam est, cum ad vocabulum, quo alius uti solet, acute alludimus, ejus informandi gratia. ut: in isto loco 2 Cor. 10, 1. ος κατα προσωπον μεν ταπεινος εν ύμεν — coll. v. 10. τ δε παρουσια του σωματος — Gal. 6, 2. άλληλων τα βαρη — τον νομον του χριστου. Vide Gnom. ad h. l. Conf. Tit. ASTEISMUS.

### MODALIS SERMO.

Cum Propositiones vel Enunciationes modales sint, quae non simpliciter enunciantur, sed ita, ut simul modus explicetur, quo, rem fleri necesse sit, aut quo ea fleri possit, vel non poesit, quo denique praedicatum Subjecto consentiat, [Ennesti Init. doct. solid. p. 323.:] MODALIS SERMO est, cum propositiones categoricae non categorice et nude sed cum significatione affe-

ctus, gratiarum actionis, voti etc. efferuntur.

Cum Paulus Romanis potuisset dicere: fuistis servi peccati — utitur MODO morali: Gratis Deo, quod, cum fueritis servi peccati, nunc obedistis justitiae. quo loquendi modo quid porro significatur, docet Gnomon ad Rom. 6, 17. — Conf. 1 Cor. 15, 57. 1 Petr. 1, 3. — Matth. 26, 25. si interroganti respondeo: Συ είπας, tu dixisti — interrogationem ejus considero ut propositionem positivam, cui tantummodo meus calculus adjiciendus sit. Ad interrogationem: Ist Judas der Verrather? responsio quasi elliptica ita suppleri potest: Ja, Judas ist der Verräther, du hast recht. — Coloss. 4, 18. ex affecta Apostolus dicit: μαρτυρω γαρ αυτώ ότι — pro: αυτος γαρ έχει — — 2 Tim. 1, 16. Apostolus dicere potuisset simpliciter: Onesipherus pulcre stetil. Sed affectus efficit, ut MODO utatur: Det misericordiam Dominus [Onesiphoro ipsi, et] Onesiphori domui - Conf. Tit. SYNCATEGOREMA.

# MORATUS SERMO.

MORATUS SERMO est, qui 1/205 habet. Vide b. Auctoris Praesationem \$. 15. p. XXV. et Tit. ETHOS, supra.

#### NOEMA.

NOEMA est Gnome ad personam, tempus, locum, translata: i. e. sententia, quae pertinet ad vitam, actionesque humanas etc. applicata ad praesentem casum: ut, - 1 Cor. 6, 12. παντα μοι έξεστιν, άλλ' οὐ παντα συμφερει. Est NOEMA, quod vim habet GNOMES.

Hoc Termino b. Bengelius in Gnomone passim usus est sensu latiore, pro quavis sententia vel enunciatione, quae verbis Scripturae continetur, ex. gr. Rom. 1, 1. pag. 489. comgruenlia noëmalum loculionumque — Cap. 3, 2. pag. 504.: foecundissima noëmala — Cap. 12, 1. pag. 552. sq. — Conf. Tit. GNOME.

# OCCUPATIO.

OCCUPATIO, προχαταληψις, est, cum id quod contra nos dici potest, (1) proponimus atque (2) diluimus: quorum prius υποφοραν, alterum ανθυποφοραν vocant. [Εππεετι In. Rh. \$. 856. p. 174. GLASSII Phil. S. L. V. Tract. H. cap. VI. p. 2036.] ex. gr. — 1 Cor. 15, 35. άλλ' έρει τις, πως έγειρονται οί νεχροι; ποιώ δε σωματι έργονται; χ. τ. λ.

Per Synecdochen quandam Anthypophora etiam Occupatio vocatur: ex. gr. — Act. 2, 23. τουτον τη ώρισμενη βουλη και προγνωσει του Βεου έκδοτον λαβοντες — — cap. 10, 22. 14, 16. Jac. 3, 17. Vide Gnom. ad II. cc.

# ORATIO SEMIDUPLEX.

Vide Titulum SEMIDUPLEX ORATIO.

# OXYMORON.

OXYMORON est, cum contraria acute et sapienter conjunguntur: vel, cum idem acute negatur quasi de se ipso. — Act. 5, 41. ότι ύπερ του όνοματος κατηξιωθησαν άτιμασθηναι. Summa nimirum dignitas est, indigne propter Christum tractari! GLASSII Phil. S. L. V. Tract. II. cap. 7. p. m. 2046. — Rom. 1, 20. τα γαρ ἀορατα αὐτου — καθοραται. Vide Gn. ad h. l. — 1 Cor. 9, 17. εί γαρ έκων [i. e. gratis] τουτο πρασσω, μισθον έχω — Vide Gn. ad h. l.

### PARABOLA.

PARABOLA est Oratio, quae per narrationem fictam, sed verae similem, a rebus ad vitae communis usum pertinentibus, desumtam, Veritates minus notas aut morales, repraesentat. Ad Allegoriam ea proxime accedit, sed differt a FABULA, quae est narratio rei fictae, non

gestae, non possibilis, ergo nec verae historiae similis.

Igitur, ut hoc obiter moneam, ad hujus minutam notionem non debebat deturbare insigne nomen et provinciam Parabolarum sacrarum, Ros. Lowтним, Anglum [Praelectt. acadd. de sacra Poesi Hebraeorum, P. I. Prael. X. p. 213.] in eo sere secutus D. Can. Faid. Barth in Vers. germ. N. T. cui Tit. die neueste Offenbarungen Gottes in Briefen und Erzählungen. Optimi Salvatoris Parabolae vel propterea aliis (ne dicam Fabulis, sed et) Parabolis palmam praeripiunt, quod res, quas repraesentant, sunt divinae et spirituales, ad regnum Dei, ejus oeconomiam, animarumque salutem, pertinentes. Vide ex. gr. — Matth. 13. 18. 20. 21. 22. 25. etc. singulas enim recensere, nil attinet: nec est, cur loca Gnomonis excitem. Sed adhuc restat, quod monendum videtur:

Cum TYPUS sit res quaedam gesta, non ficta, qua res alia futura praefiguratur, nec a Typo Parabola non differt: sed observandum est, Vocem: Parabola, sensu lato sumtam, etiam notionem Typi sustinere. Hebr. 11, 9. Usurpatur etiam in N. T. vel, pro quavis locutione acuta aut figurata, e. g. Matth. 15, 15. [conf. Gn. ad h. l.] vel, pro quavis comparations aut similitudine: Marci 3, 28. vel, pro Proverbio; bun: Lucae 4, 23. Vide Gn. ad h. l.

# PAREGMENON.

PAREGMENON est conjunctio Conjugatorum, item simplicium et compositorum.

Utriusque generis haec sunt: 1 Cor. 11, 29. ss. κριμα ξαυτώ έσθιει και πίνει, μη διαχρινών το σώμα — Jac. 2, 4. και ού διεκριθητε έν ξαυτοις, και έγενεσθε κριται διαλογισμών πονηρων.

Posterioris generis haec sunt: Act. 8, 30. άρα γε γινωσκεις ά άναγινωσκεις; — Rom. 2, 1. πας ο κρινων έν ω γαρ κρινεις τον έτερον, σεαυτον κατακρινεις Τα δε αυτα πρασσεις ο κρινων. — 1 Joh. 3, 20. οτι έαν καταγινωσκη — και γινωσκει παντα. Vide Gnom. ad h. l. Vide Ernest: In. Rh. \$. 342. p. 168. et conf. Tit. PARONOMASIA, infra.

#### PARELKON.

PARELEON est species Pleonasmi, cum apponitur vocabulum, quo praetermisso sententia tamen quodammodo integra esset, quod tamen, adhibitum, orationem facit elegantem, emphaticam, suavem, moratam etc. ex. gr. — Luc. 12, 37. Participium παρελθών redundatit. c. 18, δ. έρχομενη. it. Act. 16, 3. λαβών. it. 1 Cor. 6, 15. άρας sed inest in hoc participio summa έναργεια, indignitatem rei quasi depingens. Gn. ad h. l. — Joh. 6, 15. Ίησους ούν — αύτος μονος. Αύτος eleganter παρελχει

# PARENTHESIS.

PARENTHESIS, Interpositio, est quando flumen orationis per interjectam sententium aliam, vel plures, ita dirimitur, ut interjacentes sententiae seorsim considerandae veniant.

In N. T. graeco notari solet per commata, et magis per cola. vid. Ed. Bengel. 1753.

Admonit. p. 15. §. 5.

Post finitam Parenthesin verbum vel iteratur, vel tum demum ponitur. ex. gr. -7, 3. 4. ol yap φαρισαιοι — και χαλκιων και κλινων est Parenthesis. Vide Gn. ad Marci 7, 1. - Joh. 1, 24. και οἱ - φαρισαιών est Parenthesis. Vide Gnom. ad h. l. - Act. 1, 15. ήν δε όχλος - εἰκοσι est Parenthesis. - Cap. 2, 8 - 11. ἀκουομεν ἐκαστος - κρητες και ἀραβες, est Parenthesis. - 1 Tim. 5, 22. 23. σεαυτον ἀγνον τηρει -- ἀσθενειας. est Parenthesis. vide Gnom. ad h. l.

# PARONOMASIA.

PARONOMASIA est, cum vocis significatio mutatur, litera aut syllaba una alterave vel mutata vel transposita vel addita vel detracta. ex. gr. — 1 Cor. 11, 17. ότι ούκ εἰς το κρειτ-

τον, άλλ' είς το ήττον συνερχεσθε. — Phil. 3, 2. 3. βλεπετε την κατατομην ήμεις γαρ έσμεν

η περιτομη — — 1 Tim. 6, 6. 9. πορισμός μεγας — εμπιπτούσιν είς πειρασμόν

Vix differt a PARECHESI, cum dictiones diversae vel literis vel syllabia jucunda quadam allusione inter se conveniunt. ex. gr. — Rom. 1, 29. 31. πορνειά, πονηριά, — μεστους φθονου, φονου, — άσυνετους, άσυνθετους — Neque vero, quod ego sciam, in Gnomone N. T. Parechesis allegatur.

# PATHOS.

PATHOS est, cum Rhetor vel scriptor motum animi extantiorem et affectum concitatum

prodit vel declarat.

Παβος etiam dicitur ipse Effectus: qui est vehementior sensus alicujus vel voluptatis vel doloris: ejusque partes sunt quatuor; duae e voluptate: amor el lacilita. duae item e dolore: odium et tristitia. [Ernesti In. Rh. P. I. Sect. I. cap. 8. p. 48.] - Marci 7, 34. verbo corsναξεν profundus animi affectus indicatur. Gn. ad h. l. — 2 Tim. 1, 16. 18. Anaphora pathetica: δωη έλεος — δωη αύτω ο Κυριος ευρειν έλεος — laetum amorem Pauli erga Onesipherum pingit. Conf. Praef. Gnomonis 8. 15. et Tit. ETHOS.

### PERIPHRASIS.

PERIPHRASIS, CIRCUITIO, alia copiae servit, alia ornatus suavitati. Illa est, quae rem circumloquitur potius, quam suo vocabulo exponit, ad dilatanda verba singula apectans. Haec inprimis servit designando rei attributo; hine rem non suo verbo appellat, sed plaribus verbis exprimit; vel augendi vel minuendi causa; vel saltem occultandae offensionis alicujus, quae in proprio verbo esse potuerat; vel ex rationibus specialioribus: ex. gr. - Matth. 26, 29. έκ τουτου του γεννηματος της άμπελου Periphrasis vini. Vide Gn. ad h. l. - Matth. 27, 62. τη δε έπαυριον — Periphr. Sabbathi. vide Gnom. ad h. l. — Luc. 2, 11. εν πολει Δαινέδ. Periphr. Bethlehem. Vide Gnom. ad h. l. — 1 Thess. 4, 5. τα έλνη τα μη είδοτα τον Эεσ. ν. 12. προς τους έξω, ν. 13. οί λοιποι οί μη έχοντες έλπιδα. Periphr. Gentium. — Hebr. 1, 14. δια τους μελλοντας κληρονομειν σωτηριαν — Suavis Periphrasis electorum. — Conf. Tit. EU-PHEMISMUS.

# PLEONASMUS.

PLEONASMUS dici solet, ubi voce una alterave (e. g. Nomine, Pronomine, Verbo, Adverbio etc.) ita abundat oratio, ut vel sine illa sensus esset integer: ex. gr. redundat Substantivum, cujus notio latet in adjectivo: Rom. 12, 11. τη σπουδη μη σχνηροι. Non inelegans est repetitio; ut optime Bauerus observat, apud quem videsis plura Exempla de Pleonasmo. [Philol. Th. Paull. cap. 10. pag. 202. sqq.]

PLEONASMUS etiam est, quando pluribus verbis et phrasibus, quae in communi loquendi

consuetudine idem fere significant, aliquid exprimitur: ex. gr. — Luc. 18, 34. και αύτοι σύδεν τουτων συνηκαν, και ήν το ρημα τουτο κεκρυμμενον απ' αύτων, και ούκ έγινωσκον τα λεγομενα. Joh. 1, 20. και ώμολογησε· και ούκ ήρνησατο, και ώμολογησεν — Δετ. 13, 45. έπλησησαν ζηλου, και άντελεγον τοις ύπο του παυλου λεγομένοις, άντιλεγοντές και βλασφημούντες.
 Philipp. 1, 23. πολλώ μαλλον κρεισσον.

Nec tamen abundantes voces otiosae plane sunt aut inutiles: siquidem VEL rem plenius exponunt, VEL Emphasin addunt, VEL affectum dicentis arguint, VEL distributionem notant. VEL demum ex usu linguae sanctae ita ponuntur. [Glassii Philol. S. L. IV. Tract. II. de

PLEONASMO, Obs. XIII.]

Prodest Pleonasmus et ad augendum et ad ornandum, nec tamen semper; sed est interdum VEL ex antiquissimae linguae simplicitate, cujus generis plures sunt in lingua hebraica et inde in Novo Testamento; VEL quacunque alia de causa in consuctudine loquendi ortus, atque etiam ab eleganter loquentibus usurpatus: unde vitii argui non potest, nec tamen ad vim aut ornatum torqueri debet. [Eanest Instit. Interpr. N. T. P. II. c. 10. §. 10. p. 194.] Videamus nonnulla Exempla: — Luc. 18, 34. indicat scriptor sacer, quanta fuerit discipulorum ignorantia; sed Gradationem in singulis phrasibus observat Gnomon ad h. l. et omnino fatendum est, ipsam hanc verborum copiam efficere, ut magis perspicua et fortior sit narratio. - Joh. 1, 20. Pleonasmus fortiorem facit orationem. — Act. 13, 45. iteratio verbi est ex Hebraismo. conf. Gn. ad h. l. — Philipp. 1, 23. Comparativus cumulatus Emphasi sane non caret. Vide Gnom. ad h. l. et ad 2 Cor. 7, 13. et conf. BAUERI Philol. Th. P. c. 6, 2. p. 67.

Habet aliquid *Pleonasmo* simile figura alia, quae *HENDIADYS* dicitur: de qua vide supra.

#### PLOCE.

PLOCE est, cum vocula quaedam bis ponitur, ita ut semel ipsa, semel attributum ejus

intelligatur.

Pertinet fere ad ANTANACLASIN, quam confer. Joh. 8, 81. ο ων έχ της γης [i. e. secundum naturalem ortum], έχ της γης έστι [i. e. secundum indolem et statum.] Gn. ad h. l. — Cap. 19, 22. Ὁ γεγραφα, γεγραφα [i. e. non scribam aliter.] — Rom. 7, 13. άλλα ή άμαρτια, iva φανή αμαστια [i. e. pessimum malum.]

Ad hoc genus etiam refert Enner: locum Joh. 1, 10. έν τω κοσμω τ'ν, και ο κοσμος &

αύτου έγενετο, και ο κοσμος αύτον ούκ έγνω. [Inst. Int. N. T. p. 80.]

### POLYSYNDETON.

POLYSYNDETON est species Pleonasmi, cum conjunctiones vocibus ant membris sermonis crebrius interseruntur. ex. gr. — Ep. Jacobi 1, 24. κατενοήσε γαρ έσυτον και — και —] magnam vim habet και cumulatum. Gn. ad h. l. — cap. 4, 18, σημερον και αύριον πορευσωμέδα — και — και — και κερδησωμέν. Polysyndeton exprimit libidinem animi securi. Gn. ad h. l. et ad Apoc. 18, 12. ss. — Conf. Tit. ASYNDETON.

### PROSOPOPOEIA.

PROSOPOPOEIA est audacioris Metaphorae species, cum Vita, Oratio, aliaque quae hominum propria sunt, rebus fictis aut vita sensuque carentibus tribuuntur.

Sic diei cura tribuitur Matth. 6, 34. — Sic Rom. 7, 1. Ex sensu Apostoli Legi ipsi adscribitur vita, per Prosopopoeiam. Vide Gnom. ad h. l. et ad Gal. 3, 15. not. οὐδεις. — Gal. 3, 24. Νομος dieitur παιδαγωγος.

Prosopopoeia etiam dicitur, quando pridem defuncti tanquam praesentes testimonio fungi dicuntur. Vide Gnom. ad Hebr. 11, 2. coll. Luc. 16, 29.

### PROTHERAPIA.

PROTHERAPIA est, si universe animum probum benevolumque in lectores vel auditores praefamur: vel talia quibus modestia, pudor, lenitas laedi videatur dicturi, praevia mitigatione aliqua nobis cavemus; sicque, ut facilior aditus ad animos lectorum vel auditorum detur, efficimus. ex. gr. — Matth. 8, 9. Centurio dicturus: έχω ὑπ΄ ἐμαυτον στρατιωτας [quo dicto modestia laedi videbatur] adhibet Protherapiam: ἐγω ἀνδρωπος είμι ὑπο ἐξουσιαν. — Act. 2, 29. Petus, cum de Davide dicendum esset aliquid minus favorabile, praemittit Protherapiam: ᾿Αν-δρες ἀδελφοι, ἐξον [ἐστω] εἰπειν μετα παρέρησιας — — Rom. 3, 2. Paulus ax praerogativa Judasorum eos coarguere instituens, [quod institutum lenitatem laesurum videbatur] praemittit Protherapiam v. 1. ss.

Vide etiam Gnom. ad 1 Cor. 14, 18. Item Ep. Jud. v. 1. nota: τετηρημενοις: et loca in Indice III. Gnom. allegata. Confer Tit. PROTHERAPIA.

# RECAPITULATIO.

Vide Titulum ANAKEPHALAEOSIS.

#### REGRESSUS.

REGRESSUS dicitur, cum plura vel supponuntur vel proponuntur et ad singula reditur explicanda aut perficienda, inverso ut plurimum, vel promiscuo, si placet, ordine.

Sic Paulus 1 Cor. 15, 13. instituit Regressum, et enumerat, quae v. 3—11. allegavit. — Conf. Gnom. ad Act. 1, 3. cap. 3, 16. et 2 Petr. 1, 9.

# SEJUGATIO.

SEJUGATIO est, cum proponuntur duo membra, quae ambo deinde uberius tractantur, ut: — Rom. 11, 22. έδε ούν χρηστοτητα και άποτομιαν θεου· έπι μεν τους πεσοντας κ.τ.λ. — Philipp. 1, 15. ss. τινες μεν και δια φθονον και έριν, τινες δε και δι΄ εύδοκιαν τον χριστον κηρυσσουσιν. οἱ μεν ἐξ ἐριθειας — οἱ δε ἐξ ἀγαπης — conf. Gnom. ad Il. cc.

# SEMIDUPLEX ORATIO.

SEMIDUPLEX ORATIO est illa concisae locutionis species, quando duorum membrorum ea ad se relatio est, ut lector intelligat, alterum ex altero MUTUO debere suppleri.

Differentia concisae locutionis (vide supra) et semiduplicis oralionis in eo fere consistit; quod Protasis ex Apodosi, AUT Apodosis ex Protasi debent suppleri in semmone conciso: — contra, quod alterum membrum Protaseos ex altero membro Apodoseos, et SIMUL alterum membrum Apodoseos ex altero membro Protaseos debent suppleri in semiduplici oratione.

Verbo: Concisa locutio ponit unum membram et innuit alterum: semiduplex oratio ponit duo membra et innuit duo alia, vel relatione directa vel inversa. [Couf. b. Parentis Evang. Fingerzeig, Tom. VI. P. 2. Vorr. 3, 194. 195.]

Attendenti paulo sollicitius ad hanc distinctionem patebit, eam fundamento non plane carere, illamque non sine causa auctori Gnomonis in concinnando Indice rerum observatam esse. [Vid. Titt. Concisa loculio — Semiduplex oratio.]

Neque tamen dissimulandum, quod Gnomon (quae est in subtilioribus differentiis humanae memoriae labilitas) ad quaedam loca N. T. concisam localismem notat, quae non obscure orationem semiduplicem continent. ex. gr. Rom. 6, 4. cap. 15, 18. 1 Cor. 10, 13. quemadmodum saepius semiduplex oratio notatur nomine sermonis concisi. ex. gr. — Matth. 13, 49. τους πονηρους έχ μεσου των διχαιεν, i. e. (1) malos et (2) injustes ex medio (3) justorum et (4) bonorum. Vides, Lector, duo membra poni, (1) et (3), sed duo alia innni, (2) et (4). — Item Marci 1, 4. Item: cap. 14, 8. ὁ ἐσχεν αὐτη, ἐποιησε. id est: (1) quod habuit (2) impendit: et (3) quod potuit (4) fecit. — Sed videamus quaedam Exempla sermonis bimembris vel orationis semiduplicis, b. Auctori Gnomonis observata: — Joh. 5, 21. ἐσπερ γαρ ὁ πατηρ ἐγειρει τους νεκρους και ζωσκοιει, οὐτως και ὁ υἰος οὐς Σελει ζωσκοιε. Sermo bimembris hoc valet: Quemadmodum Pater suscitat mortuos (guos vult) et vivificat: ita etiam Filius (suscitat mortuos) quos vult (et) vivificat. — Joh. 8, 28. και απ΄ ἐμαυτου κοιω οὐδεν, άλλα καθως ἐδιδαξε με

ό πατηρ μου, ταυτα λαλω· a me ipso (1) facio nil (2) nec loquor, sed (3) haec loquor (4) et facio. Alterum ex altero supplendum. [cf. geminum locum v. 38.] — Joh. 10, 25. 14, 10. 17. 26.

Insignis locus et ad momentum hujus generis locutionum declarandum valde appositus, est Act. 7, 16. ubi conf. Gnom. ad h. l. — Hebr. 12, 20. κάν δηριον διγη του όρους, λεδοβοληδησεται duplex edictum divinum Apostolus brevitatis studio ita allegat, ut ex altera sententia subjectum exprimat, ex altera praedicatum; cetera ex his ipsis subaudienda relinquens. Orationem dici posse semiduplicem Gnomon ad h. l. diserte notat. (conf. Ordo Temp. Ed. II. p. 73. 77. 187.)

Utroque genere loquendi elliptico, ut adhuc vidimus, scriptores sacri (inprimis Salemo in

Proverbiis) utuntur passim.

# SERMOCINATIO.

SERMOCINATIO est, quae loquentem inducit personam: vel, cum personae affingitur sermo, ipsius moribus et praesenti instituto conveniens. — 1 Cor. 9, 24. ούτω τρεχετε, ένα καταλαβητε. Hisce enim verbis non directe Paulus cohortatur Corinthios, sed per sermocinationem inducit illam cohortationem, qua Athlothetae et Paedotribae et spectatores usi sunt: — quae Bruckli sententia est in Gn. ad h. l. — Conf. Tit. MIMESIS. et Glassium L. c. p. 2019. ss.

### SERMO PLENUS.

SERMO PLENUS opponitur concisae locutioni (vide supra) ubi propositio quaedam diserte ponitur, quam facile quivis lector parum attentus subaudire aut supplere potuisset, ex. gr. — Matth. 7, 21. ού πας δ λεγων μοι, Κυριε Κυριε, εἰσελευσεται — του ἐν ούρανοις. Ubi non quidem editio N. T. minor, sed Gnomon ad h. l. probat lectionem latini interpretis vectustissimi: — sed qui facit voluntatem Patris mei, qui est in coelis, hic intrabit in regnum coelorum: idemque notat, in tali antitheto PLENUM SERMONEM adhibere scriptores sacros. Conf. geminum locum 1 Joh. 2, 17. Appar. crit. Ed. II. p. 449. — Rom. 2, 13. ού γαρ οὶ ἀκροαται του νομου δικαιω παρα τω Σεω, αλλ' οὶ ποιηται του νομου δικαιω προυται. Ne vero talis apparens abundantia vitio vertatur scriptori sacro, Gnomon cavit ad vocem: δικαιω προυται l. c.

Interdum duarum propositionum correspondentium altera conciso quasi sermone, altera pleno sermone profertur: quod ipsum observatu amoenum est, et suavi, puto, ratione non caret. ex. gr. — 2 Tim. 1, 15. 16. 17. 18. — ών έστι φυγελλος και έρμογενης. Δφη έλεος τωριος τω ονησιφορου οἰκφ — δφη αὐτω ο κυριος εύρειν έλεος —. Apostolus inconstantibus non imprecatur, constantibus optime precatur. Hoc latius et genio Novi Testamenti convenientius est: cetera sciebat, malos non inultos fore; igitur judicio Domini diserte subscribit cap.

4, 14. Gnom. ad h. l.

### SIMULTANEUM.

SIMULTANEUM quid sit, b. Bengelius in der erklärten Offenbarung praecipit his verbis: die zierliche Manier des Textes, da ost von zwey Dingen, die pünktlich in einerley Zeit gekören, das eine in zwey Theile gelheitet, und gleichsam zerspalten, und das andere unversehens zwischen solche zwey Theile, per parenthesin, gesetzet wird. [Vide Einleitung §. 19. pag. 84.] ex. gr. Marc. 14, 18. Apoc. 16, 14. Gn. ad ll. citt. et L. cit. multa Exempla ex Apocalypsi congesta inveniens. Confer Bengelii Harmonia der vier Evangelisten, §. 182. not. 3. p. 510. et §. 250. not. p. 575.

### SUPPOSITIO MATERIALIS.

SUPPOSITIO MATERIALIS [Metallage] est, si vox pro se ipsa literis vel syllabis constante sumitur, ut:

Vix illud potui dicere triste Vale!

Lass dir das Memento mori! empfohlen seyn. Conf. Gn. ad Rom. 9, 7. not. αλλ' & Ίσααχ χ. τ. λ.

### SYLLEPSIS.

SYLLEPSIS est, quando concordia partium orationis turbatur; cum animus aliud concipiat, quam verbis profertur: i. 8. cum to νοουμένον et sensus magis respicitur quam verba.

SYLLEPSIS, ut Scioppius praecipit, [Gramm. philos. p. m. 183.] est vel Generis, vel

Numeri, vel utriusque.

Syllepsis Generis est, cum aliud genus proferimus, aliud mente concipimus, ut: — Joh. 16, 18. 14. όταν δε έλλη έκεινος, το πνευμα της άληθειας — έκεινος έμε δοξασει — Masculinum ponitur pro neutro; neque hoc fit sine causa, nam decentius erat de persona divina in masculino loqui.

Syllepsis numeri est, cum alium numerum proferimus, alium mente concipimus: ut, — Joh. 21, 12. ουδεις δε έτολμα των μαθητων έξετασαι αύτον — είδοτες — Pluralis ponitur, cum constructio ipsa singularem postulare videaţur, sed respicitur ad το μαθητων. — 2 Cor. 5, 19. κοσμον καταλλασσων έαυτω, μη λογιζομένος αύτοις — pro: αύτω. Pluralis iste indicat, κοσμον esse homnes, et ab hoc plurali pendet το αύτοις.

In nota Gnomonis ad Coloss. 8, 16., in many— quem locum Bengelius per Syllepsia explicari posse praecipit, haesisse me fateor; cum in isto loco nec generis nec numeri Syllepsia invenire detur. Permutatio quidem casuum [Antiplosis] solennis admodum Graecismus est, sed haec permutatio casuum [cum relativum ponitur non in eo casu, quem requirebat verbum, cui

fungitur, sed in eo, quo positum fuit Substantivum, ad quod refertur] nec potest Syllepsis dici, nec in isto loco casus eadem lege permutati apparent.

Hine mihi nata est suspicio, pro SYNCHYSI Syllepsin calamo excidisse: cum vero nec haec explicatio satis commoda videatur, Lectori liberum erit, per Parenthesin, vel Anacoluthon locum Paulinum difficultatibus liberare. Conf. Wolfi Curas Philol. et Crit. ad h. l. p. 841. seq.

### SYMPERASMA.

SYMPERASMA seu CONGERIES [vide Gnom. ad 1 Joh. 5, 7. s. pag. 946.] est complexio [vel conclusio] ex praemissa declaratione et demonstratione derivata; quae brevi quadam summa enunciationes praemissas complectitur. ex. gr. — Matth. 1. 17. πασαι ούν αί γενεαι ἀπο Άβρααμ έως Δαυιδ, γενεαι δεκατεσσαρες κ. τ. λ. — Joh. 20, 30. πολλα μεν ούν και άλλα σημεια έποιησεν δ΄ Ίησους ένωπιον — Hebr. 11, 39. Και ούτοι παντες μαρτυρη-Βεντες δια της πιστεως, ούκ εκομισαντο την επαγγελιαν — — Joh. 1, 2. ούτος ην εν άρχη προς τον Βεον. Vide Gnom. ad Il. citt.

CONGERIES, συναθροισμος, etiam est largior enumeratio formarum (vel, Specierum) Generis, et partium Totius. [Eanest: In. Rh. \$. 385.] vel: cum plures voces, diversa in specie significantes, in unum aliquem cumulum conferentur. [FLACH Clavis Script. P. II. pag. 229.]

ex. gr. — Hebr. 11, 32. ss. περι Γεδεων, βαραχ τε και σαμψων και leφΩαε — —
In Gnomone ipso ad 1 Tim. 3, 2., est CONGERIES: Homo novus festum quiddam etc.

p. 772.

### - SYNCATEGOREMA.

SYNCATEGOREMA est Propositio accessoria, principali addita. ex. gr. - 1 Cor. 1, 17. αλλ' εύαγγελισασθαι est propositio accessoria respectu antecedentium; sed hanc ipsam Ideam de praeconio Evangelii Apostolus in seqq. ita tractat, ut hae voces duae respectu consequentium Propositionis principalis vicem sustineant. Vide Gnom. ad h. l.

Geminus fere locus est cap. 12, 2. ubi το ότι ήγεσθε ipsum praedicatum est, cum idea accessoria videri posset. vide Gnom. ad h. l. - Conf. Tit. MODALIS SERMO.

# SYNCHYSIS.

SYNCHYSIS dicitur, cum ordo dictionum in sermone perturbatus est. Hyperbaton et Synchysis vix different.

Facit ad elegantiam sermonis, si rebus pulcre respondet, ut Gnomon notat ad Matth.

27, 58. - Conf. Tit. HYPERBATON.

#### SYNECDOCHE.

SYNECDOCHE est verborum permutatio aut translatio ab una re ad aliam, ob conjunctionem rerum internam. [Ennest: In. Rh. p. 161. \$. 327.]

SYNECDOCHES' sunt IV species: SYNECDOCHE Totius (pro parte) - Partis (pro toto) Generis (pro specie) — Speciei (pro genere). — Exempla: — Totum pro parts: Rom. 7, 1. ο νομος χυριευει - ponitur tota lex pro lege matrimoniali.

Pars major pro Tolo: Matth. 2, 6. και συ βηβλεεμ γη Ίουδα. Und du Bethlehem, du Ge-

gend Juda - Vers. Beng. Germ.

Pars minor pro Toto: Matth. 12, 40. nota Gnom. τρεις ήμερας — primum noctiduum (symecdochice dictum) a feriae sextae hora circiler decima usque ad noctem exclusive. — Haec pars noctidui sumitur pro toto primo noctiduo.

Genus pro Specie: Luc. 2, 11. απογραφεσθαι πασαν την οίκουμενην. Orbis pro mundo Romae subjecto, a quo Judaea non exemia. — Species pro Genere: Hebr. 1, 1. παλαι δ Σεος λαλησας — Sermo Dei pro omni genere communicationis. — Conf. Titt. METAPHORA: ME-TONYMIA.

# SYNTHESIS.

SYNTHESIS vel SYNESIS est, quando Pronomen, Verbum vel Participium cum Nomine collectivo non grammatice, sed secundum sensum construitur: 🕳 gr. — Matth. 25, 32. παντα τα έθνη, και άφοριει αύτους — pro: αύτα. Item: cap. 28, 19. μαθητευσατε παντα τα έθνη, βαπτίζοντες αύτους — — Conf. Tit. SYLLEPSIS.

# SYNTHETON.

SYNTHETON sunt duae voces, quae aut emphatice - aut frequenter - conjunctae extant in Scriptura sacra. ex. gr.

Saepe junguntur sapientia et potentia. Gn. ad Act. 7, 22. - Gratiarum actio et pax: Philipp. 4, 6. 7. μετα εύχαριστιας — και ή είρηνη — Coloss. 3, 18. και ή είρηνη — και εύχαριστοι γινεσβε. — Luc. 1, 75. έν όσιοτητι και δικαισσυγη. Eph. 4, 24. cf. 1 Thess. 2, 10. όσιως και δικαιως —. — 1 Cor. 13, 4. ή άγαπη μακροθυμει, χρηστευεται. cf. Gal. 5, 22. μακροθυμια, χρηστοτης. — 2 Cor. 7, 7. 11. Philem. v. 7. Vide Gnom. ad II. citt.

### ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ.

Vide Titulum LITOTES.

#### TAUTOLOGIA.

TAUTOLOGIA est inanis repetitio vocis aut sententiae, vel quoad sensum vel etiam quoad sonum plane ejusdem. — Vide Gn. ad Act. 28, 6. not. νίος φαρισαιον. — Rom. 7, 13. not. κατεργαζομένη.

### TMESIS.

TMESIS (gr. τμησις, sectio) est, quando composita vel conjuncta dictio dividitar; ut -Eph. 6, 8. o cay te, pro: ote cay.

### TROPUS.

TROPUS est vocis cujusque a propria significatione in alienam cum virtute immutatio. Hujus immutationis tres fontes sunt: Similitudo rerum, conjunctio et disjunctio. Tropus a similitudine vocatur Metaphora.

- a conjunctione rerum, Melonymia et Synecdoche.

- a disjunctione, Ironia. [Ennest: In. Rh. P. II. c. II. 314. pag. 153. sq. Conf. Inst. Int. N. T. P. I. Sect. II. c. IV. p. 67. ss.] Differt a FIGURA, quae est, quaedam orationis vulgaris et simplicis cum virtute immutatio.

TROPUS est in singulis vocibus, quarum significatum mutat: FIGURA in habitu orationis, qui alteratur, sive mutata significatione vocum, sive retenta eadem. — 2 Tim. 4, 17 xx: έβρυσθην έκ στοματος λεοντος. Est Tropus. vide Gnom. ad h. l. Confer, si placet, Titt. METAPHORA, etc.

# ZEUGMA.

ZEUGMA, i. e. jugatio, vel connexio, est, in qua ad unum verbum duae vel plures sententiae reseruntur, quarum unaquaeque desideraret illud, si sola poneretur. [Franc. Sarctii Minerva, L. IV. cap. VIII. p. m. 707. ss.] vel: quando semel posita bis intelligenda sunt sensu dispari, h. e. relato, vel conjuncto et connexo: vel e positis contraria supplenda; ut: - 1 Cor. 3, 2. γαλα ύμας έποτισα και ού βρωμα · [sc. cibavi; nam το · έποτισα non convenit nisi τω · γαλα] Quod quidem genus ZEUGMATIS Scioppius [Gramm. philos. p. m. 182.] ad ellipsin referri mavult; non refragante, ut videtur, Bengelio in Gnom. ad h. l. — cap. 7, 10. παραγγελλω, ούχ έγω, άλλ' ο Κυριος [παραγγελλει.] — Gal. 5, 17. 1 Tim. 4, 3. conf. Gn. ad ll. cc. — 1 Cor. 7, 19. ἡ περιτομη ούδεν έστιν, και ἡ ἀχροβυστια ούδεν έστιν, άλλα τηρησις έντολων θεου [supple: έστι τι].

Singulare ZEUGMA notatur in Gnomone ad Marci 13, 26.: quod vero nihil habet diffi-

cultatis.





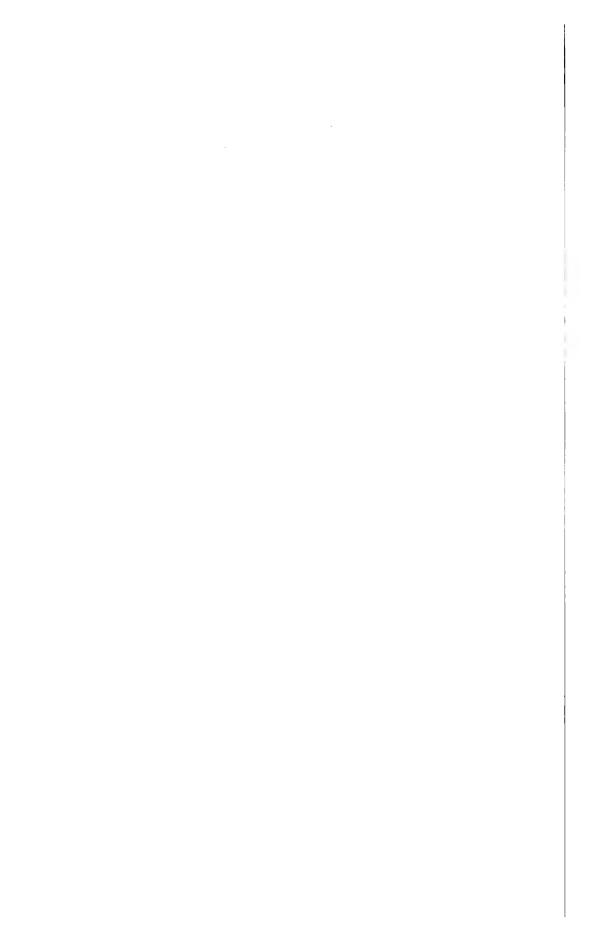



CIN'TI 11-34







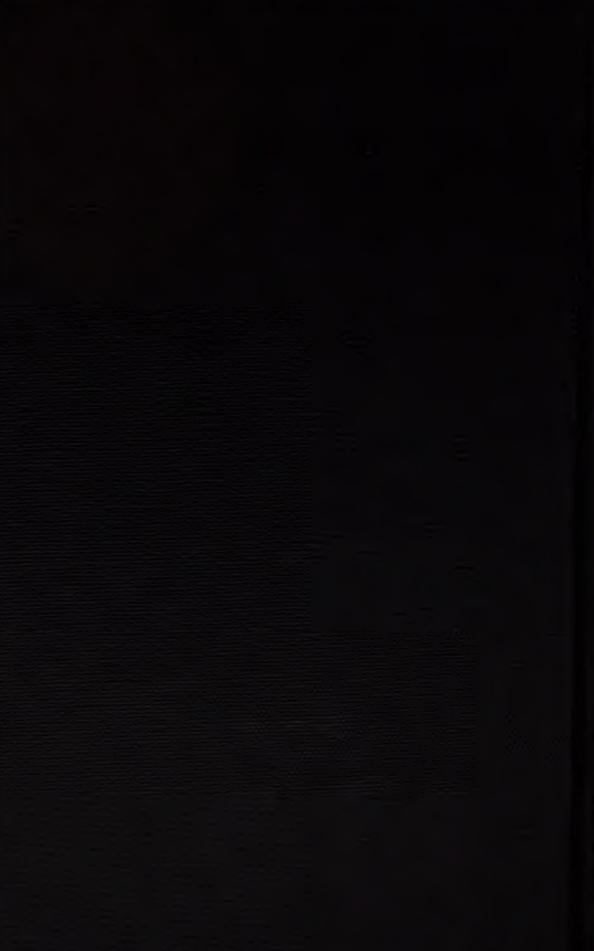